



JX11

op an Engli

Alla Biblioteca Sorbenica In nomeo Sala Sexuación del (monjed regli tele) & Catadia L'Actores



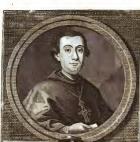

ECCLESIA CAT DIENSEM TRANS LITTERIS HUM NE DEQUE HO SICILIAE ATHE TUS, PANORICI, URI NA 10. APRIL, MOCCXCVII, ASTATIS STAE LXXVI.

SI AD NICOMI



## CATALOGO RAGIONATO

DELLA

#### BIBLIOTECA VENTIMILLIANA

ESISTENTE NECLA

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

пазросто

DAL

CAN, CO BIBLIOT, RIO FRANCESCO STRANO

PROFESSORE DE UMANITA" LATENA NELLA STESSA UNIVERSITA"

E SOCIO ONORARIO DELL'ACCADEMIA GIOENIA

DI SCIENZE NATURALI

Ingratissimo et molestissimo studio digestus, et forte memini satis percipiendo praeterquam illis, qui hane molem aliquando eersarunt. (In Praefat. Biblioth. Jes. Renati Imperislis S. R. E. Card.)





CATANIA

DALLA TIPOGRAPIA DELLA R. UNIVERSITA' DEGLI STUDJ E PRESSO CARMELO PASTORE TIPOGRAPO GELLA STESSA

1830.



#### A'SIGNORI COMPONENTI L'ILLUSTRISSIMA DEPUTAZIONE DELLA R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

SIG. CONSIGL. RE D. MATTEO LONGO PRESIDENTE DELLA GRAN CORTE, GRAN CANCELLIERE

## SIG." D. VINCENZO PATERNÓ-CASTELLO

DUCA DI CARCACI, GENTILUOMO DI CAMERA CON ESERCIZIO DI S. M. (D. G. ), PATRIZIO CONSERVATORE

#### SIG.\* D. MICHELE ALESSI CIANCIO SENATORE SENIORE

### SIG.\* D. CAMILLO MONCADA PERRAMUTO

REGIO FISCO

"Va Caulage oblegieuste, che tutte ou a pulsare al Relitice le presinità N' reloui, che la Willettee Ventimiffense, mu piccida parte Nell agranti de Nell desce Nell anno 19. Chimerida, cemprague, une l'avec a far Nivate, se une a Vir, o Seguri, che alla convenziane, e di migliaramento Negaria attendi prodotti dell'attendo dell'a

Catania 10. Luglio 1828,

Divotisa Obbligatisa Servidore Francesco Can.⇔ Stranso Bibliotecario Ventimiliano

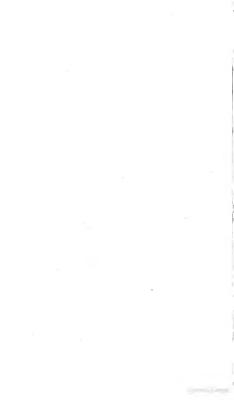

Essendosi il nostro augusto Sovrano benignato di approvare la nostra Donazione fatta alla Bibblioteca Ventimilliana, stimiamo cosa non inutile il farne parte al Pubblico con metterla dopo l'Officio del Direttore Generale di Polizia, e l'approvazione del Revisore Canonico di Stefano.

Intendenza del Valle di Catania = 2. Ufficio = Num. 6911. = Oggetto . . . . = Catania 16. Giugno 1825. = Signore = Dal Sig. Direttore Generale di Polizia in data de'g. andante, 4.º Cnrico, N.º 972. mi è stato partecipato quanto segue: » Signore = Il Governo, cui io » umiliai il di lei rapporto de 22. dello scorso mese di Maggio per » l'autorizzazione di darsi alla luce il Catalogo Ragionato della Bib-» blioteca Ventinilliana redatto dal Canonico Strano, e trovato in re-» gola dal Revisore Canonico di Stefano, si è degnato con Ministeriale » de 6 del corrente permettere la stampa di tale opera.»

Nel presenirla di ciò la preso a rimetterni le consuete copie

dell'opera, di cui è parola. = Il Direttore Generale = Mariano Can-

Ed io ne la rendo avvertita per la sua intelligenza. = L'Intendente = Mandrascate = Al Sig. Can. Strano di Catania.

Catania 19. Maggio 1825. = Il Catalogo Ragionato de'volumi che ormano la Bibblioteca Ventimilliana esistente in questa R. Università degli Studj, che dall E. V. mi fu rimesso per lo esame, non contiene nulla di opposto ai principi di massima, ed all'incontro è un tesoro aperto ai veri letterati, che vi sapran ritrovare le più solide conoscense a difesa della Religione, e del Trono.

Le annotazioni poi, che il Canonico Strano dietro l'orme dei più dotti Bibliografi aggiunge alle opere ivi descritte, son piene di tanta erudita saggessa, ed innocente critica, che non poco gioveranno a legere le medesime Opere con scelta, avvedimento, e profitto. = franco = Can. Domenico Distefano.

Commessione della Pubblica Istruzione ed Educazione = Ripartimento . . . . = Num. 447. = Oggetto . . . . = Palermo 22. Marzo 1830. = Signore = Da S. E. il Luogotenente Generale con Ministeriale de'4 andante mi è stato partecipato il seguente Rescritto = Eccellensa = Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. de'7. Dicembre dell'anno scorso = Carico = N. 4461. col quale uniformemente al parere di cotesta Commessione di Pubblica Istrusione ha Ella proposto di potersi sovranomente approvare l'atto di donatine fatta dal Cannico D. Fran-cecco Strano di taluni classici latini ed italiani a favore della Bibbli-cea Fentinillana in Catania, non ostante il disette dell'initiare di esa fu Monig, Fentiniglia di poteni accretere o dininuire i litri nella medesima contenuit. E la M. S. trovando commendevolitzina l'opera del Canonico Strano nel Consiglio di Stato ordinario dei 14. del corrente, previo il parere della Consulta di cotesti Reali Dominj « si è degnata approvare l'atto di donazione suindicato disposto dal » Canonico Strano il di 19. Ottobre dell'anno scorso presso gli atti di » Notar D. Ignazio Francatanza, giusta il progetto della Comnessione » surriferita, cioè, con la condissione, che i libri donati sieno tenuti » nel locale ove esiste la biblioteca suddetta, e propriamente in un sito » assolutamente separato dalle scansie contenenti i libri della medesima, » con la iscrizione, che indichi siffatta donazione, acciò non siano » confusi tali libri con quelli di Monsignor Ventimiglia, di cui decsi » interamente rispettare la volontà; nel Real nome partecipo ciò all'E. V. » perche si serva farne l'uso conveniente rimettendole l'atto di cui è « parola = Napoli 17. Febraro 1830. = Il che comunico a cotesta Com-» messione pell'uso di risulta. »

Ed io lo comunico a lei per sua intelligenza. = Il Presidente = firmato = Principe di Malvagna = Al Rev. Can. D. Francesco Strano di Catania.

L'Iscrizione, che indichi il nostro dono, da apporsi in ogni volume, e che vi si è apposta, è la seguente:

EX DONO

# CANONICI FRANCISCI STRANO HVJVSMET BIBLIOTHECAE PRAEFECTI FRANCISCO I. BORBONIO

OPTIMO PRINCIPE ADNYENTE MDCCCXXX.

Nel Catalogo poi i nostri volumi si trovno controsegnati colla iniziale del nostro cognome (S).

nostro cognome (S).

N.B. A pa, 5-5, in principio della lettera P si dee mpalire il segocate articolo;
(S) Paerno (Feediusudi) i latantinis, e Societate Jesu Sicani Reges. T. 1, 4, ° XXLX.
lla in fiqe: Matria xxxxx. Suptembris, anno xxxxx. Laux Doo et Matri. I.

Defined (reclimated) Laterables, e Societte from South (regio, L.L., "Article, Topic of the state of the stat

#### AVVERTIMENTO

L'assolovi, come a Sectiona, utau, per abenai meni affaita la cossolia dell. Biblioteca Vessioniliana, e venerdonia estudienze a mano la Biblioteca. Positioniliana, e venerdonia estudienze a mano la Biblioteca. Positioniliana, e venerdonia estudiente della discorri Classici Sacri Profani Crecie Ladini, estata il Prospetto del Delta Estudiento Coste, per precenti scoperte, ed illustrazione critiche consoligiele, e decidente consoligiente, per precenti scoperte, ed illustrazione critiche consoligiente, e dei consoli consolirata del profanio del consolirata del consolira

Eletto quiodi nel 1831. a Bibliocecuio proprietario per la giolulizione secondas a lini profeseasore, tutto in mei nichto l'arcivore di conocerco con maggior provisione di lamii il progio delle opere, che alla mis cara e tatopa Albatico, che le save si it tevato, e rintrecendibo instato, e diffetto con il diegno concepii di correggerio semplicemente, e riformazio. Avera fentatto sotto gii coccil in titte dei realisculti a me antecelestemento l'intitato con il diegno concepii di correggerio semplicemente, e riformazio. Avera fentatto osto gii coccil in titte dei realisculti a mentecelestemento filt di sastetza, e che richieriava. La bruma percio di preficiosaria, unita al-fren an passo di più, perso malforen in vene di mis forra, quallo cici di sastetza, e che richieriava. La bruma percio di preficiosaria, unita al-fren an passo di più, perso malforen in vene di mis forra, quallo cici di linia composagono, doversi to percio dar giuditice e di mento degli Atori, e delle loro produttione, e del pregio dell'Edizioni. Ne i misi lumi, e le mis bros perento di ficho. Non potendo quindi giudice a time stano, tutta il mis industri rivoltà a cercare chi i propri giuditi prestar mi avrable potento. A riversori, sono mi biospole duri quali di queste Ribbitorea, e qui monte dei giuditi, e de ha apposto in piede di quegli aricela, per così dire, dei giuditi, che ha apposto in piede di quegli aricela, per così dire, dei giuditi, che ha apposto in piede di quegli aricela, per quali post avera ri necessari lumi, e che sono quasi trati controcegnati con misucole ini-

Non essendori quisdi in quento lastros, se non pochissima consul il mio proprio, e di mocoro, esso non è futto, e son potre sortio, aper intesiar re i Detti, arè per notare sortio, aper intesiar re i Detti, arè per augumentare l'enzio bibliografico, ma ò sato futto per sendencie a di fiest non robo della notare totta, ma della notata losì are cona, la notizia, che mas non piecola parte della pubblica Bibliotece, cele sinèse nella R. Distrevintà degli s'undi di Casania, è fornita di opere, e di edizioni, che possono interessare la cariotità, e la intelligenza de'culti Strainti, per fat contatte con nuggiore ceitleare, specialmenta d'actione), il artici, per fat contatte con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il artici, per fat contatte con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il artici per fat contatte con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il articipato della contatta con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il articipato della contatta con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il articipato della contatta con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il articipato della contatta con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il articipato della contatta con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il articipato della contatta con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il articipato della contatta con nuggiore ceitleare, specialment d'actione), il articipato della contatta con nuggiore ceitle contatta con nuggiore ceitle contatta con nuggiore ceitle contatta contatta con nuggiore ceitle contatta con nuggiore contatta con nuggiore ceitle contatta con nuggiore contatta contatta con nuggiore contatta con nuggiore con contatta con nuggiore con contatta contatta contatta con nuggiore con contatta con nuggiore con contatta contatta con nuggiore contatta con nuggiore con contatta con nuggior

Nos deblo però negre a ne assos la sodisticione di palesse al Publico, che è atta nis sopen il divortera; per dici col, opere, el chiciconi razinine, di cui questa Univentà den maire ratus possibilità per la considera del proposito del respecta del proposito del monte del proposito del risposito del risposito del proposito di perio del presenta di perfit (se questi tend), e que ste materie intendeos, el apprezzar samo, e fore anche alla consideraterio presegnoso. El sisono il celtido razinima principo collegio del considerativo proposito del propositio de

Altro merito credo di ressimi anche accipitatto presso il l'Publiko, persos l'Univentia accor, collèvere augmentatto di mobile to pere, che presso l'Univentia accor, collèvere augmentatto di mobile to pere, che presso l'Indicate accomposageno, senza controvvenire sile condizioni del-curvati da vui l'ercei, che da noi a lo posegnos, tuttal di Rotor, i el sopere, che ri al contemposa, el li to tuti nottal il leco rispettive patto dischetto: tale è il Tesco di Genorio in vel. 13, e di Patton i vol. 53, e dischetto: tale è il Tesco di Genorio in vol. 13, e di pere di Contentia di Rotor, i le Rotor di Contentia di Rotor, i la Rotor di Contentia di Rotor, i la Rotor di Contentia per la difficazione de hospi in defiditi del Vecchio, e Nuovo Tetamento in vol. 4, in folio; la Rotor di Rotor, del Rotor, i le Rotor, i le Rotor, i le Rotor, i le Rotor, i la Rotor di Contentia per la difficazione de hospi in defiditi del Vecchio, e Nuovo Tetamento in vol. 4, in folio; la Rotor di Rotor, i la Rotor di Contentia per la difficazione del hospi in delle del Rotor, i la Rotor di Rotor, i la Rotor di Contentia per la difficazione di Possi di Rotorio di Contentia per la difficazione del hospi in delle Rotorio del Rotorio di Rotor

Since, see present pass dispuse unha articoli.

Gorma la souma di quasi cinque unha articoli.

Veronene, disceptio del famoso Emmanuele Crisolora, e che in Italia fia il primo a introdurere e far fiorire lo tatido, e il gazzo del Greve, e del Latino, e non essendo tale Oparecolo, che è una lettera diretta a suo figlio Girolamo, stato ancora dato alla luere, ba creduto far cosa mon discara al Pubbli
mo, stato ancora dato alla luere, ho creduto far cosa mon discara al Pubbli-

co dandolo stampato in fine di questo Catalogo.

E tutte le opere poi, fra le quali quattro Biblie, nel loro originale Ebraico, e i molti Commentari Rabbinici, che tutti ciechi, per dir coal, senza nota di Stampatore, di luoga, e di anno sen giacevano notati nel vecchio Indice, e nell'Indice stesso dall'Illustre Donaste rimeno, sono state da me diluciciate, adibendo a citò, giacche confesso igonora le lingue oriennti, l'apra del depuisima notos Rec. D. Francesco Cesser, e Ginfichet, che di llibitezza di cottanti elevatezza di meter unice, e sull'Ebraica, ed a cui eternamente mi di-che de la contra del contra

wei artocil Rabbinici la sua spens si è deguato preturmi.

L'attie del Pubblico, y l'amora, che a questa R. Università, alla quale
come Prefestore anche appartempo, ridendar ne avvolbe pottuo, sono state le due
mobile potenti, che in questa mis langa, penona faita: an bisma riginot a digite
a pergendire, malgrado i moltiphi intoppi di viria natura, che cummin feerado
dello stemo mis ripitio non fone stata animata. E questo enteno spirito è
quello, che poder mi fa nel pottere annoncirer al Pubblico, che il mio deguo Collega Can. De Vitin Rapiartata, avendo da più ami traveglato o feromere un Catalogo della Elibicocca propria di questa Università alla di lui
cura commensa, è vicino a pottori della del saturape; a cond portano su il
venità degli Studi di Catani losgo nan oltimo deo occupara fa le più risunnate, che l'utile, e l'auminizando forman ofile contra Europe.

Catania 10, Luglio 1828.

- . ovvera Arvood . Biblioteca Portatile come sopra . D. B. Dictionnaire Bibliographique, Historique, et Critique des Livres
- rares, précieux, singuliers, curieux, estimés, et rocherchés. Paris, Delalain, 1802. N. D. Nouveau Dictionnaire Historique-Portatif, par une Société de
- Gens de Lettres . Amsterdam , Rey , 1766. N. D.T. Lo stesso tradotto in Italiano, ed aecresciuto. Nap. 1791. N. Mémoires pour servir à l'Histoire des Hommes illustres dans la République des Lettres, avec un Catalogue raisonné de leurs
- ouvrages, par le P. Niceron. Paris, Briasson, 1729. V. M. Melanges d'Histoire et de Litterature, par Mr. Vigneul-Mar-
- ville . Paris, Prudhomme, 1739.

  V. Le Siecle de Louis XIV. par de M.r Vollaire . Londres 1788.

  B. C. Boni e Gomba nella Biblioteca Portatile .

  Mor. Le Grand Dictionnaire Historique etc. par M. Louis Moreri,
- Dix-huitième et dernière Edition. 1740. Sot. o Sotuel Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu. Opus inchoatum a R. P. Petro Ribadeneira, continuatum a R. P. Philippo Ale-
- gambe, et productum ad annum 1675. a Nathanaele Sotuelo. Romae, 1676. Mem. Sic. Memorie per servire alla Storia Letteraria di Sicilia. Palermo, 1756.
- L. o Lain Chronologia Virorum eruditione praestantium a mundi ortu usque nd saeculum Christianum XVI. deducta . Joannis Lami ju-venilis et liinearia Lucubratio, Opps posthumum . Florentiae, rijo Gie. o Cicognara . Catalogo ragionato de' Libri d'Arte, e d'Antichità ,
- posseduti dal Conte Cicognara . Pisa , presso Nicolò Capurro co' caratteri di F. Didot, 1821. Biogr. Sic. Biografia degli Uomini illustri di Sicilia. Napoli, 1817.
- Mong. Bibliotheca Sicula sive de Scriptoribus Siculis etc. Auctore Sac. Theol. Doct. Antonino Mongitore. Panormi, 1708.
- Baillet Jug. Baillet Jugemens des Savans sur les principaux Ouvrages des Auteurs etc. Paris, 1722. Biblioth, Casan. Bibliothecae Casanantensis Catalogus Librorum In-
- pressorum SS, D. N. Clementi XIII. dicatus. Romae, 1761, Schoel Stor. Storia della Letteratura Greca etc., del Sig. Schoel, tra-
- dotta da Emilio Tibaldo Cefaleno. Venezia, 1824. e segu. Du-pin . Nouvelle Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques etc. par M. L. Ellies Du-pin . Paris , Pralard , 1730, et suiv.

#### RISTRETTO DELLA VITA

#### MONSIGNOR SALVADORE VENTIMICIA

Monsignor Salvanore Ventroccia nacqua in Palermo a 15. Luglio 1721. da Vincenzo Ventimiglia, Principe di Belmoute, e da Maria Anna Statella, de Principi di Villadorata. Dotto delle giù belle disposizioni di spirito, dicda opera alle lettere sul Collegio Carolino de Padri Gessid. Portato al ritiro, ed alle quieta occupazioni, vesti l'abito Benadittino nella Certosa di S. Stefano del Bosco in Calabria; ma un tremuoto avvennto undici mesi da che vi era entrato, lo distolse da questo sistema di vita solitaria, ch' ci al era proposto di vivere, e ritornato alla sua patria, trascelse per suo soggiorno la Casa Olivetana di S. Filippo Neri.

Aveva già dato saggio de' suoi taleuti sin dalla sua fanciullezza, giac-che compito appena il dodicesimo auno di sua atà, compose, e recitò in che computo appena il dodiciasimo suno di sua sta, compore, e reccitò in purgato latto una Orraione Busabra per la morte del Genita P. Pietro M. Reggio, stampata in Palermo presso Stefano Amato 17,84;, altra quiadi ne fece per la morte del suo precettore P. Aquilera, insenta negli Opascoli Siciliani, ed una terza per la morte di Notar-Bartolo, Dues di Villarosa, stam-pata in Palerno presso Francesco Vilenta 1750. A' talenti dello apirito la pas in 'examine protect researces' visualization. A talenti esto ispino is vivin turks del cause; e quasa moisce nota il dotto Rongio, Marcello Papi-niano Cusual, Arciveccovo di Palemo, lo indiuse ad eleggere il nottro Viz-tudinisha per soo Visatio Gasteria. No questo posto accordario fo promosco poi nel 1957, al 'escovado di Catania. Questa Chissa, e questa Citá lia-roco a lui delabrito di rilevatissimi belie el spirituali; e umportil. A com-ma dottria sociam generalis mendo, a comma banderenza, si monto sem-pre a superior a del que di territorio, coma all'invisida (()).

Il Chierical Seminario fu l'oggetto primario delle auc cure Pastorali . Vi stabili senole proprie, di cui prima maneava; lo accrebbe di nuovi edifi-ci; lo provvida d'una buona stamperia; vi chiamo a precettori nomini somq) is provvide d'una boson stampents y t'chamo a precettor nomina sommi et enserie a succiouil, far quali precesso il P. Alexandro Roudiari di Sismi et enserie a succioui a della Diccerti di Girgani, D. Leonardo Gambion di Palermo, il Master Orappilano D. Ginsepso Scierca, il Sac. D. Raimondo Platanta Catassesi. Sotto suspici così falici, la Chiese Catasses celebra Mistali Gagini di serviria, Catassi a la Diocesi chebera comita; che ache Mistali di Gagini di serviria, Catassi a la Diocesi chebera comita;

furono ammirati pe' talenti, a per le virtà .

Pieuo di tauti meriti si determinò nel 1772, a rinunciare al Vescovado di Catania, e si ritirò in Palermo sua patria. Nel 1774. fu prescelto per Inquisitor Geuerala della Suprema, dignità, ch'ei aostenne con distinzione sino al 1782, ji cui venua abolita. Nel Parlamento del 1778. fu eletto per uno de' Depnatti del Regno, e per Depnatto ancora de' R. Pubblici Studj di

quella Capitala .

In qual soggiorno, e in mezzo a si fatte occupazioni, Catania gli divenne sempre più cara. All'Albergo Generale de Poveri, ch' era stato fondato, mentr' Ei sedeva in Catania, ed approvato con R. Daccrot de' 21. Dien-bre 1776., Ei dono la sua Casina in contrada degli Ammalati (2), ovo one 1,79..., 24 done la sua Gaitar la contrata della domenda (1.6) con-respirata ura in libera, a salucciota, spirati (3) and domenda (1.6); con-respirata ura in libera, a salucciota, spirati (3) anno anno allo di considera capitale, a finalmente suo crede universale lo tai-tut (5). Ariccida la pubblica Bibliotace di quanta f. Università colla dona-zione, che le fece, della nan scotta e preziona Libreria, e del suo Meda-giere (5).

Bramoso più di operare, che di scrivere, uon lasciò che piccioli libriccioli spirituali, ove la mano por mirasi del dotto Scrittore. Un tanto Pre-lato, degno di vivere più lunghi giorni, morì sull'annottarsi del di S. Apri-

la 1797. di anni 76 (6).

(1) » Si adoperò il nostro Monsigner Versimiglia (scrive la Estenore della Memoria interno alle più corpicue azioni di Monsig Ventiniglia, già Vescovo di Catania e poi istences alle più conjecius azioni di Mantigi Perdinziglia, giù Petence di Catania e più Activescono di Kontenta, Publica e gio Activescono di Kontenta, Publica e gio più per di dampe del Selti, è con inflatanta o storio in sollivo di veti l'avera, e qui sunhea aver rapporto allo adrechiato scopo il na namentare quanta Egli feo per fer en dalla no Grega; quel pei, che de altri roglicare o deritamente riscono altenco i titolo di monocente genitalena. Riferno in primo logo, la su Gara, e il ligittimi uni deviti, a neuti della celebre fanoceniano, el lingveni gli » sas Caras, e i feguinio seni deviti, a nema della celebre Innocenziano, ed impressi y richine a medica misone di reglia, after gene fenge estate di composito per generale. An opposito della programa della di dispersario per reconcergia, compita de partigi da incompartiti. Producti, che melle nemi mangati Delivantigio, de quali reveni. Inner della Gattefolie, re specialmente melle Chined della Sagieti Vergini, che si a redisco la reconsidario di mangati Delivantigio. Programa della comparia d > recars: in questa non solo layes) i legitine desti, al > se, e suoi necessari Ministri, ma raffoto ogui cost, che > ta. Vulle, che tutto si faccioti è tuo carreo solamente 2 to. Voille, the tatto in Lecuse a size carries somening the sewant of the Discount texts on any spelladous Exition, management as Polemens and a 4th service of the Control of the Co » tione o profito spirituale tenes de un monnedo o discapito sengorde. Dicharis pin rigar dal persente postro Edito esqui alfato a fiber da equi cootribusios, o equi altra spesa per questa nouta vista tutta gli Exclessitá, ed altre persone soli » buire, o usuarsi un occasione di vista, pervonendoli die pennerumo da na sussi bler, a timer in receivant i sind, prevendent the preserves de us some a minute ab, a beau anticipation of the possibility of the first managineties, of delice sortice extra a beau anticipation, of delice sortice extra a beau anticipation of the present and the sind of the sortice and the single s qualche Convento, o Casa Religiosa, e solo su quei Inogil Vicario Focusso a sengiare quatere convento, o come tompore, e del dove non vi son Convent, qualche casa partecolare. Ordinando, che non si p dove non vi son Convent, qualche casa, partecale e nota stanca e not destinata n n stanze sapezzarie, o apparatt di sorta alcusa, e nella stanza a not destinata non sia is mobile, ni arreto, na lasto, na solo alcusse sedie ordinarie, e due tarobe semples, ni steno si userà nello stanza distinute per la mostra Gorte, in Esmaglia, nelle quali fa neres meres names orunnate per la motera Cate, in Erangelia, nelle quali figit tra-y avec defini felti, a quel solo modolis, che non portra da not facilitation portrar. Avra cuaz-b insidre di destinare alcan Ecclesiacio, a alum persona suta, e fedele, che assista al norre Eccanisso, a Spendinere per incupangit li pezza di egents, edi li linge da fittovatifa, silli a di provendere ogni con a noutre spose, e diversado partirel, proveda quel nanuere di vettare, » n'eurobi, che ci surà di bisogno, e che verra pagnio pen nostro danno. El abbasmo incanto » a cuore, che venga puntualmente organta questa nostra disposizione; che faremo immon distamente toglor via qualumquo cosa, che troveremo contraria a quanto abbismo prescritto,

» diazament softer in quitaspore cas, che forerento contrata a quino momento processo.

3 diazament softer in qui qui proporti del proposito del prime del proposito del prime del proposito del pr

come per le mans del Pubblico, il qualo se non cheganna, verità contagnente vi trovo.

POI. ARCIVESCOVO. DI. NICOMEDIA CHE.

COLLE. SUE. VIRTU'. LO. SPLENDORE. DE'. MAGGIORI

COLLA. SUA. DOTTRINA. E. COLLA. SUA. SAGGEZZA ALLA. CHIESA. CATANESE. LUSTRO. E. DIGNITA'

ACCREBBE

COLLA. SUA. MUNIFICENZA. IL. CHIERICAL. SEMINARIO

DI. SCUOLE. DI. STAMPERIE. DI. EDIFICII

PROVVIDE

COL. SUO. ZELO. NEL, CLERO. LA, DISCIPLINA. IL. COSTUME PROMOSSE

COLLA, SUA, BENEFICENZA, UN, ALBERGO, DI, POVERI FONDANDO, E. SUO, EREDE, ISTITUENDOLO, L'UNANITA' COMPORTO'

COLLA, SUA, EROICA, EIBERALITA', PRIVANDOSI, IN. VITA DELLA, SUA, SCELTA, LIBRERIA, E. DEL, SUO, MEDAGLIERE QUESTA, ANTICA, UNIVERSITA', DI, STUDII, NE

ARRICCIP

IL. REGIO. ARCHEOLOGO. DOMENICO. ANT. GAGLIANO. CHE. LE. MEDAGLIE

IL. BIBLIOTEC. CAN. FRANC. STRANO. GIE. I. VOLUMI, IN, CATALOGO. RAGIONATO
RIDUSSERO

IN. NOME. DELLA. DEPUTAZIONE. DI. QUESTI, REGII. STUDII ETERNA. RICONOSCENZA PROTESTANO

## CATALOGO RAGIONATO

DELLA

#### BIBLIOTECA VENTIMILLIANA

Absillare (Petri) Rithmus de SS. Trimiste.

8to nel T. 9, p. 109a. di Martenne.
Quoto insono Dilettico nasque nel
villaggio di Palas nella Devetagna di Frantia dell'anna 10743, e mole di Prostito
eta dell'anna 10743, e mole di Prostito
eta dell'anna 10743, e mole di Prostito
(Palas Riterat etc.).
Martanel (Inson) Discretatio de Sisten es Jusre Regio za Discretatio de Judiciona et Reggona differenta. Sonono nel T. S. di Ugolino Thea. Acti. Sacr.

— Proconsimon de Martanella, F. Rabbil

- Procemium Commentariumm is Lori-ticum. Sta con Majemunido. V. Babbi

tons etc. - In Prophetas Posteriores, Hebrsice, 1651. 7. 1. in Fol. 9 IL E 16.

1. i. i. F. 1.º II. E. 16. Inco. Aberband, o Abroband morpes in Labons and 1.57; e. ano; in Venezia Inco. Aberband, in Labons and 1.57; e. ano; in Venezia Inco. Aberband, in Laborator, in Laborat plicarit, et ediderit . . . . Blaspheuge in Christum Domini, in ejus siam, in Summum Pontificem ales, Episcopos, totunque Clerum, Christianos amnes fere Commenta-

\*\*Locatement invester jeft collegeridation void programs over in Contensation's super Projektess Mineral on the Capatil Commentaria's super Projektess Mineral on the Capatil Commentaria's uncerne per la prima was in laba presso l'Expert Commentaria in Capatil Commentaria uncerne per la prima de la projekte de la projekt

l' Albadis.

— La Trismphe de la Providence, et de la Religion, on Ouverture des votes sours per le lis de Deux, Ansar, 1935. le Cene, T. d., in 12. N. V. F. z.

T. d., in 12. N. Z.

T. d., in 12. N. V. F. z.

ed eache sino alla fine del mondo. In tutto questo vi è certamente un pero troppo d'immaginazione. Questo Scrittore merque a Nay nella Bearnia nel 1658, fu Pastore de Calvinisti Francesi in Berlino, quindi loro Ministro in Londra, e m

quirsii loro Musatro in Londra, e mort in Irlanda nel 1727 (N. N.). Abbatis Panoraniani omoia quae ettant Geo-motara in Docretales, come adonastienchoa Jacobi Anellii de Botto Nespalinai. Venet. apul Juneta, 1588. T. q. in 4. ° Questo Abbate, detto Panoraliano, è Neolo Tudisco, o Tedenchi, Casanee. Fa ael 1353. Arrivescoro, di Palersoo, e Cir

con questa qualità spedito dal Re Al-fonso intervenne al Concilio di Bosilea Enen Silvia Piccolomini, che fa poi Pia II Eura Silvio Piccolomini, che fa poi Fio II, ne noi Commentari sa quel Concilio lo chiama: Fir inter como a scientia emi-neus. Morì nel 15/5, e fu sepolto nella Cattebrile di Palernio. Abbonis Monachi S. Germani a Pratis O. S. B.

Scremmen selecti. Stanne nel T. 9. p. 79. di Achery.

Questo Religioso viveya sul comincia e del x. scoolo.

Abbonis Floriscensis Apologeticus, et Episacinc. Statuto nel volume di Pito Frutcono

Cod. Vet. Ecc. Rom.

- - De Obsidione Latetiae Parisionum. & a - De Obidisse Lasetia Parisierum, 5: and vel di Pitro Pitro Amuslat Hist Pruse, Ablone, Benelituso, Ablato del Monatter Petroscerus, mori nel 1004 ucion del nati Monaci (Conr. Gernerus in Biblioth.), Il Elisore di questi Opusuli coli pa svive: Elegantiarem in his cultum, graatumque non requires, m nata memineria seculo bonarum artium parum feraci. Sat bene, opinor, tecum actum existimabis, si naevi, ssu etian fueditates orationis rerum frueta com

ndana (Jacobus) V. Rah Selemonis Ben Abendana, Gindeo Spagnnolo, Prefetto

della Sinagoga di Londra, mori nel 1645.

dilla Stangen di Londra, mont del 1985.

(N. D.) Jampan) Communitati in International Communitati International

fede le. El fiatern in Wirry and 1806, 6 mort ned 1806, (V). Abrahami Ben David Commentarius de Temple, Hebn., et Lat. Stat nel T. 9. di Ugolino Then. etc.

emo gues, etc.

- - Dissertato de Vestitu Sacerdotani Hebracerum. Ivi T. 13.

Ouesto Rabbino Modenese, Medico, sc-

Ouservior. 3vi 1. 13.

Questo Rabbino Modernee, Medigo, 5ccondo il Wolph Biblioti, Belia, Il el.,
fioriva sul finire del xvi secolo. Nella
Biblioth. Casanet. è notato che meri
nel 1612.

Abeahami Perissol, P. Perissol.

nel 1612.
Abrahami Perinol. P. Perinol.
Abrahami (Nicolai) Commentarius in tertium volumen Orationis M. T. Coeronia. Lato-tise Paris. 1651., Cramoisy. T. 2. in ful.

All G. 1.

Quant Opera, in cui alcusi Dots trovane il tesso amegato nelle glossa, è pure dal Veght rapportata nel son Catalogo de libri più rari; e Boni e Gamba nell'Augunta al Prospetto del Dotso Aresod,

i conferenando, che questi commemari aono divenati assai rari, magiangeno, che e sarrebte desiderable, che anche i due prima volumi fisserro stati illustrati dall' Editore medesimo.

— Pluras Vetoris Tesamenti, nre Se-

Pliuras Actoris Trienmenti, sire Secrestra Quaestionna Illei xv. Acconcernat
episadon Anthonis de Verinie et Mendacio
libri xv. Parisirs, 1638. Henault. T. 1.- in
fel. \* Ill. E. I.
 Annoceché singlolumente intriodata, quena, e dal Veght è ancora notas fer libri zeri. Il P. Abrenno Gronte nacone
na. Il P. Abrenno Gronte nacone

nella Lorena nel 1589, e mori Professore di Teologia a Pont-l-Mousson nel 1655. (Alegambe). Abrigo de l'Hatoire de l'Ancien Testament. Parte, 1755. Desaint et Sullant. T. 10

Abrigé de l'Histoire de l'Ancen Lestament. Paris, 1753, Desaint et Sullant. T. 10. in R. XV. B. 15. Abrigé de l'Histoire et de la Moralo de l'Ancien Tertament. Paris, 1765, Desaint et Saillant T. 1. R. 9. XIV. F. 6. Come un compimento di quest'Opera. P. Nouveran Testament. XV. B. 25.

Abregé de l'Histoire de Port-Royal, par Mr. Racisov. Cologne, 1742. T. 1. 12. 2 XX. B20. Abregé de la Merale. Paris, 1797. Prallard. T. 4. 8. 2 XIII. A 35. Abregé (Nouvel) Caronologique de l'Histoi-

Abrége (Nouvel ) Caronologique de l' Hatoire de Peance, depuis Clovis jusqu'à Louis xv., par le Président Henardt. Septime Edition. Paris, 1765. T. a. 8.º PC. VII N. 14. Aufrée de l'Histoire de França Auril, Phi-

di Evera, e Cancelliere: viveva nella prima metà del passato secole. Almansa (Petri de) Ad Tis XV. de Sagataria Lish. P. Docretalium Praticcio. Sia nel T. H. di Merenam.

Quisto Professore di Dritto mocque in Siriglia, e mori nel 1649, (Dalla Pref.) Abnesea (Theodori) Tractatus de Univer et Incarnatione, Sta nel Vol. di S. Atanasio Stational disclaires V.

Syntogma doctringe. V.

Abocara, Vescovo di Gira (non ei sa
se sia Gara nella Palestina, o Charan
nella Mesepotamia) fio prima un parti-

gano di Foito; in fueblicime quindi profito, fi Charibi yi n. di Capunto, poli tensoni nel 80, io ammie nelle une seutoni. (Dupta. T. 17, p. 335.) Nan si sa come indi Biblioto, Carahatene, si nota, che questo Abscara forratt eiera 770.

w ratt eiren 770.
Abalfels F. [Jamel ...
headsmart fleich Elskrich (II) al soutens nobio Decetam , quo Academici Amimorum et alterum suppositeum Seriparean anneaistat auf predictum Lastanue et Laine. Qua ed T. I. Billott, Gr. Faforie, p. 219.
Aernie, Oserraugui sulla lingua Italiana, F.

Bendo.

Alberto Acarisio, o Accuraci di Compo nel Ferrarea tiari nel '1515 Y Bibinith.

mal Ferrares. Surf nell 193,5 l' Mahdourn-Casan, J.
Casan, J.
Accodemia di Belle Lettere, e d'Arti Gradberradhe elebriste in Beana per lo mentironberradhe elebriste in Beana per lo mentironprincipal del Callegia Cinesportino. Rosan, 1552.
Accomo. T. 1, 64. P.C. H. 6, J.
Accomo. C Tompunio J Risse. Napoli, 18645, 
Congo. T. L. al. P. P. L. I. A. 10.
Composition of P. L. I. A

Account (Benedict) Epigramman Stamo nella Recolts Carmina ill. Post. Itad.

Quanto Posta, Cardinal di S. Chieta; detto il Cardinal di Revensa, nacepar in Firenze a 29, ottobre 1497, e mort nel 1849. (Ciacconsus, T. S. col. 477.)

Accursius (Franciscus ) P. Codex Justinianeus.

Accessed (Familions) / Executions (Familions) / Executions (Familions) / Elebo & Grange (Familions) / E

Aeherii ( Lurse d' ) Veserum aliquot Scriptorum qui in Galliae Bibliotheris latuerant, Specibegnot. Parsitis, 1655. Surreux. T. 13.

The second of th

Achear (M: D: Henrici) De ridiculis Elegiis Observatio. Sta nel T. H. Miscellen, Ly-

Acermobenii (Octavii ) Epigramre nella Raccolta Carmina ill. Port. Ital. Acta et Seripta Synodolia Dordruccia Ministrorum Remonstrantisum in Foederato Belservum Renosatrantum in Foederato Bei-gio, Harderwiei, 160a. T. 1. 4.º V. A. 13. Acts Concilii Romse habiti in Ecclesia Sal-vatoris sub Gregorio Papa Septimo, contra Bérengarium. Sta nel sol. di Lanfrancus

de l'eritate etc. Acta et Decreta Serundae Synodi Provinciae Eltrajocremia. Ultrajecti, 1764 T. 1.4.º V. L. 13. Acta S. Rossline.

V. I. 13
Acta S. Roader F. Schlington.
Acta S. Ordnin S. Brandleit. F. Mahillon
Acta S. Ordnin S. Brandleit. F. Mahillon
Acta Sc. Ordnin S. Brandleit.
T. a. 64 V. K. 14
Acta Cusane Bizzum, see Gerevenissum Sinonisma e. Romas. T. 1. 4 ° VII. F. 25
Acta Evaduroum plainteat Lepine ab association
165a ad newara 1658. Lupine, 1056.
Acta Revision A. A. Accessed of the Treatier,
Acta Revision. A. A. Accessed of the Treatier,

ouge Guatherna. T. 7° in h. 6° XXV A R.
Art. Regis, e. 7. An Account of the Frantier,
—Louere, and Instruments between the Momerch of England and Foreign Powers,
publish de m. hr. Hymerch Foreign Powers,
publish de m. hr. Hymerch Foreign
—Quant Oper's it was in Latino sed ticlust Oper's it was in Latino sed tiduel Oper's it was in Latino sed tiduel Foreign, Conventions etc. F. Rymer

Act Carchit Tileriness some Syrk habels preelections Carchit Cairi in Regent ItaliaStomes on St. 14. F. R. In delburatest Rev.

Ital Seriot. Acta Translationis Corporis S. Geminiani , quae facta est samo 1106 ab Austore Synchrono conscripta. Ibid. T. VI. Acta Bestificationis F. Bestificanio.

Acia varia de exameteratione Wesceshi Imp-et Ruberti itslem Imp-electione. Stanue

nel T. 4. di Mietenne. p. t. Acta Sanctie Reparatio Virg. et Martyris. Ilid. T. VI. p. 750.

Ara Sanetae Reparaus.
T. VI. p. 759.
Art tensibisionis Seneti unius militis Legionis Thebacorum, aneteon Rodulio Aldure
S. Pantalounis Colominists: Haid T.VI. p. 1015

de diseilo inter Roberton EpiLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLanguisLa Acta varia de disedio inter Robertum E scopum, et Hugonem Coustem Engel mensem. Ibid. T. VII. p. 148. Acta varia ad Concilium Busiloeme pertini

tia, Bid. T. VIII. p. 1.

Acta SS. Cypriani et Justime Martyrum.

Stanno nel T. S. Thea. Nov. Anecal. di

Marten's p. 1617.

Acte d'Appel de la Constitution Unigenitus, et du Nouveau Catechisme donné par Mr et du Nouveau Catechismo donné par Mr Languet Archévéqui de Sens, su faitur Con-cilo Grarent, 1752. T. 2. 4. ° VIII. A 7. Artes et Mémoires des Négotiations de la Par-de Rysnick, Hayo, 1707, Moetjens. T. 5. 12. ° XXVI. B 17.

12. AXVL B 17. Action (de l') de Dieu sur les Créatures: Traité dans lequel on prouve la prémotion phy-sique par le raisonnement, et cu l'on exasique par le raisonnement, et co i ron cua-mune phasicum questione qui ont rapport à la nature des esprits et à la Grace. Im-princi à Lille, et se vend à Paris che Fran-cuis Bilouy, 1715. T. 6. 12. ° XX A 1-de de la Company de la Company de la Com-tore Lorente Francesco Boursare della Sur-tore Lorente Francesco Boursare della Sur-

bona, e sotto il nome di queso Autore è rapportata nella Biblioteca Casanatense. V

Adalardi (S.) Statusta antiqua Abbatise S. Pe-tri Corboiensus. Statuso nel T. 4. di Aebety p. 1.

Onesto Abbate mort nell'anno 825 Adalberti Vita, a Cosma Pragensi Decan San nel vol. de Penteno Giorgio Bertoldo San net vol. di Penntano Giosgio Bercollo F. Adamanii (S.) Scoti Libri tres de Santo Columba Persbrutor et Confessore qui circa na Dean 565. Rechait, Stanton ui T. 1. Then Monson Ecclesiant p. 684. I Adamanuo Abbore Scottere mort and annua prop. (Biblioth, Casan.)

Adami (M) Historia Ecclouation, continent DAMI (Al) Inscens Eccusiones, consuments. Religionis propagatae gona a temporilus Karoli Magni usque ad Henricum 1v. in Ec-clesia non tau Hamburgensi, quam Ecc-mensi. Lagri. Bot. 1695. ex Officina Plantin.

Rapbelengus. T. 1. 4.º XXI. A 51. Questo vol. contiene ancora: Hist Archirpiscoporum Bremensium a tempo-re Karoli Magni soque ad Karoline IV. Lugd. Bat. ex Offic. Planim. Raphalen-

giss, 1593. Adamo, Canonico di Brema, aua

tria, viscen valla fine del seculo xi circo il 1077. ( Miraeus Mantiesa. Adami Prumostratensis Candidae Casse in Sos-

tia Abbatis et Episcops, Soliloquierum de Instructions animae Libri duo. Stanno nel T.i. P. 11. Then. Anned. Novias. p. 557: Questo Scrittore viveva sul finire del 111. secolo (Dalla Prefaz.da Bern. Pezis. Adma Benucusis, Vita S. Libentii Archiepi-scopi. Sto nel T. v111. p. 115. di Mabil-

lon, Acta etc. Viveva acl 1015. Adelse Vermandensis Comitissa Collatio Pracbendae Ecclesiae S. Quintini Canonicis Regudaribas Belvac, an. 1105. Sto nel T. 11.

guiaribas Belvac, an. 1105. Ste mel T. 11. p. 515, di Achery, Adellaide ( de ) Coujuge Ottonis I. Imp. c. Labri ilmo, ab Authore familiari ejus, to vi-detur, Odilone Civaiscensi, Sta nel T. S. p. 45. Ther. Mouran Eccles. Additamentum ad Historian Dulcini Haeretici

ab Auctore Coseyo scriptum. Sia nel T, 1x di Murat, Rev. Ital. Seriot. Addrensis (Fernadi ) Explicationum Libri duo,

quorum primus in Pandestas, scandus in alias Iuris Civilis Partes, Sta nel T. H. di Ottore Th. Jun Rom, p. 497. L'Adduense en Guerconsilto Mila-

nese, del quale si ir rara menaione no-gli scritti di coloro, che vanno in trac-cia d'una Giarisprudenan un poco elo-gente: l'Ottone nella sua Prelizione ne adduce la regione: vel quod ipsis inco-gnitus erat, vel quod capita numerie non dixtinzerat. Delicò la sua opera a Pio 1v. con sua Epistela da Milano 1. Gennaro 1561.

Adelhelmi Sagionais Episcopi Vita S. Oppor-tunae Virginis et Abbatissoc. 86a nel T. 4. p. 198. di Mabillon, Acta etc. Questo Vencovo scriveva sul principio L secolo.

Adelmi Epistola de Veritate Cosporis et San-guinis Christi in Euchanstia ad Berengarum Disconum Andegavensem. Sta sel T. 5 osk 167. della Bibl. Mogna P.P. o sel val. di Lanfrancus de Veritate etc. Questo Scrittore, detto anche Adol-

numo. Sentore, ceto arche Adol-muno. Almano, e Almano, nativ-di Liegi, fu creato Vescovo di Rescia nel 1038. Morì l'anno 1001. (Biblioth. Caecraet.)
Adelsi (Martini ) Observatio, que sistitur
Comparatio inter defensorem homo caract

makus, et malse cousse bonum. Sta nel T. IX. Miscellan. Lipsieux. - - De Phylacteriis Christi. Ibid. T.VIII Onesto Seristore era Rettore nella Scutan Sungle nell'Alta Polonia: viveva nel 1718. (Da una lottera in princ.) L'Adepte Moderne. Londres T. 1. 12. ° XXIII. A. 58.

Adimari (Alessandro) Pindaro trad

diman (Alexandro) Findaro traduto in verzo toccano con note. In Pisa 1631., Tanaglia, T. 1. 4.º XI I. 6. Happorato del Fontanini nella sua Bi-liacocca dell' Eloquenza Italiana, il quale dice, che l'Admari veni lotato più volte da Niccolò Pincili Fiorcattion nella sua Giunta alla Noce di Gia. Argoli sopra i Giundali Camera di Giochio. Pauron. Ginochi Circeun di Ouofrio Panvinio Il Dottinimo Zeno in una nota a questo Art del Fontamni dice: « Fit sentimento » di Oresio, che Pindaro non potesse > imitarsi: e tanto meno, a mio giudizio no tradursi. L'Adimari è stato singra il no solo, che si avventurnos a così diffi-

> solo, che si avventurase a così diffi-> cile impresa, e perciò ne chbe Iode. > A lui riuscì d'illustrarle con le suc os-» servasioni sopra le Odi di quel > svernsioni sopra le Odi di quel gran > lirico greco: non non furono così felici a i sua versi nel renderlo da greco, > scano . Sovente cerco Piasturo nell'Adi... mari, e noi trove. Alianos gão orchis, e in questo lo veggo a terra, li dove » l'altre mi si perde di vista con voli » da non poteroi seguire, non che rag-» ganagere. Egli in quelche longo de » proprie a. In una controusta e quella sirlis Cetto si legge: « Però quana tra-ducino dell' Admara visu noiso com-» mendato dal Gialdrera, dal General persisto porti per li lisio di anno no. Cho-rentino porti pel lisio di anno no. Choo mari, e nol trovo. Abbasso gli occhi,

rentino mori nel 1649 di anni 70. (Nerentino mori nel 1659 di anni 70. (Ne-gri Stor. degli Ser: Fior.) Adjunctii (Neclai) Carnen ad Galileum Ga-lifeum De Telucopio, rt Avrino vino do-po missi. Sta nella Raccolta Carmina ilk. Poet. Ital. V.

et. Ital. V. Quesso celebre Matematico, che fu anche poeta, macque in Borgo S. Germa-no nel 1600., e mori nel 1635, Tau-boschi T. vill.

Adonis Vicusensis Archiep. Confirmatia in Synoda Ecclesiae Vellensis Abbasise S. Eu-gendi Juremis an 870. Sia nel T. 12. p. 135. di Achery.

- - Vita S. Theuderii Abbatis Viennensia. Sta nel T. 1. p. 217. di Mabellon, Acta etc. - Martyrol-gines, ex recensione Rosseridi, a Dominico Georgio. Romae, Palearini 1745. T. 2. in Fol. VI. F 8.

Il dotto Editore nella sua Prefazione riferisce le varie edizioni, che si son finte del Martirologio di Adone, ne rileva i pregi, e i discui, e rende ragione della sua. Per conoccene tutto il merito, liaugna non trascurare di leggere la detta

. - Chronicorum Breviarium de sex aesatibus mundi usque ad annum Dom. 879. Sta nel T. v. col. 1971. della Biblioth. P.P. Questo Arcivescovo di Vienna morì nell'anno 899. (Bellurm. de Scrip. Ecel.) Adrevaldi Floriacenis Monachi O. S. B. Opu-sculum de Corpore et amguint Domni, contra ineptius Joh. Scoti, au. car. 85q. 86a

nel T. 1a. p. 50, di Achery.

- Ilistoria Translatsona S. Benedicti in Gulliam . Sta nel T. 2 p. 338 di Mabillon,

Acta etc. Vita S. Aiguifi Aldaris. Ibid. p. 6a7.
 Questo Biografo, e Storico fiori nel 1x.

Adriani (Jo: Boptistae) Carmen de Petro Vi-

eurio. Sta nella Raccelta Carmina ill. Post. Ital. Questo Professore di eloquenza, Fio-

rentino, meel nel 1579, di nun 67. (Nei gri 1st. degli Scrit. Fiar. ) Adriani Card. Derumensis Epistolae. V. Epistolar ill. viror. selections

atolat ill. vitor. selecutores. Adrumi (Laurentii) Carmina. Stanno nella Rac. Carm. Ill. Poet. Ital.
Adrisni da Vector-Basco Opus Rerum Lectionsimi wab Joh. Heissbergio et Ludovico Borlonio Episcopis. Sta nel T. 4. p.

di Martene.

Questo Scrittore, Monaco di S. Lo-renzo di Liego nella Westfalia viveva nella acconda metà del xv. accolo. f Dale F opera. ) Adrichanii (Christiani ) Theatrum Terrae San-

ctae, et Biblicarum Historiarum cum Ta-bulus Geographicis. Colon. Agrup. 168a. Aramer. T. 1. in fol. o H. O. 16. Sino all'Adricomo non si era fetta Geo-

grafia Sacra così esatta e completa, co-tac la sua. Pel suo tempo esa un Capo d'opera, e schiene dopo di lui si sieno finte delle nuove scoperte, questa parte pure della ssa open è, e sarà sempre baonis-sina, ed atilosima, come ancora la sua Descrisione della Città di Genzalessime,

che qui appresso è notata (N)

- Urbis Herosolymee, et Suburhanorum,
nuocento Jesu Christo, Descriptio. Colon.
Agrip, 15qs. Birchman. T.1.8.° XIV.F56 L'Adricento pacque a Delft in Olanda a 14. Febraro 1535., ed esale per mut-

tivo di Religione morì in Colona li 20, Giugno 1685 (N). Adsonia Albatia Derrenis, Translatio, et Mi-racula S. Basoli Confessoris. Sta nel T. v1.

racula S. Buoti Contensora. 20te ucc 1. . . . p 145. di Makillon, deta etc. . . - Traslatto S. Fredeberti Abbatis Cellenisi apad Tecca, Ilid. p. 256. - - Vita S. Basoli, libid. T. a. p. 6a. - Vita S. Beetharii Abbatis. Ibid. p. 798.

Questo Scrittore morì nel ogoz in un viaggito, che faceva in Gerusalemme. Adsonia cognomento Hermirci, Abbatis Lu-zovienas Liber I. de miraculis S. Waldeberti Abbetis. Sta nel T. 4 p. 409 di Mibillon, Acta ec.

Viveva nella seconda metà del z. secolo. Admante degli Arcadi nelle Notae della Si-gnora Donna Gueinta Orrini col Signor D. Antonio Bumcompagne, Dava d'Arca-D. Antonio Buoncompagne, Duca d'Arce. Roma, Salomoni, 1757. T. 1. 8. ° PC. H.D.S.

unatio materiarum contentarum in diversi D. Pauli Epissolis, Venesiis, 1588, T. 1. 8. 2 contentarum in diversis XIV. B. 6 Advogodel (Alberti) Vercellensis, dvogodri (Alberti) Vercellensis, De Reli-gione, et Magnificentu Illustrus Cosni Me-dices Florentini Labri duo Eleginco carrui-no. Stanno nel T. x111. del Lami Delic.

E-mill.

Ardologe, ou Traité du Rossignol Franc, ou chasteur. Paris, 1711., Deburé. T. 8. 2 XXV. E. 18.

Appdil Visterbensis Epistolus Scientes. Star and T. 3. p. 1253. di Mirrenne.

Queues Belgisson dell'Ordus di S. Agossimo, Cardinale di S. Ghivan, viveva nel 1510. (Dalle Letters et al.)

atino, Cartinuse un de Greene, vivera une 1517. (Daille Lettere steure.) Aegistii Archimpiscopi Rotomag. Eputola Lu-dovico Regi Franc., in qua secretas de cua-sas Concilio Silvanectensi peo cuasa Gatlan-Isunensia Episopi interesse recusat, an cir. 1173. Sta nel T. 4 p. 270. di Aebery. Aegypei (Matthei) Senaturonoulti de Biechs-

militus, sive Acacse vetustee Tabular Mo-

sei Gestrei Vindobenensis explicatio. Sta nel T. 1. di Polego.

Questo dotto Interprete, che dal Poleno nella sua Prefuzione è chiamato Vicolida eruditione ornatissimus, Munic aique Thomidi carus, era Guerconsulto Napolitano, e moci nel 1718 (Biblioth, Casanat)

Acliani Da Militaribus Ordinibus instituendis nore Genecosum Liber a Francisco Robortello Utimass na latinam secusima vensus, et ab erlem pieteris qua nelarinas illicuratus. Venetils, 1552. T. 1. 5. 2. XL II 52.

es the close parents providence a liberative Northing 1527. 1. 2. V. V. 117. 2. V. 117. 2. V. 117. 2. V. 117. 2. V. V. 117. 2. V. 117. 2.

no il Tairico fari soto Alrivor circa l'amno 120 dopo G. C. (Aresor').

Aclani, D.: Nuura asimulum Libr. xvit. ce elitione Gronovii cum notiv varioron, Gr. et Lat. Busileer, 1759. Brachaullerus. T. 2. in 4. v XI. H. 6.

— Biscoria vara, a Tanapville Fabra, Gr. et Lat. Mainrit, 1653. Le-neron. T. 2. in 12. v

et Let. Salmurii, 1663. Le-parion. T. 2. in 12. ° X (VII. C. 20. Eli nto visue autro Alexandro Severo, circa 250, anni dogo. G. C. (Accost).

Arlerdi Abbatis Rievallouse Bryth, we disstratio Indicasseus. See art Co lew Regulemen di Diserio. F. Historiore. Arsalii (Gorgā) Isaspina ii a Aposlypi Diserptio, com emericine vera, pis, et alita, quan piste see vice laut Connecturil, et letta digni: Elegavo Germine condita, Son ael vol. Chytraes Explicatio Apoculypsis.

Questo Posta vicera nel 1571. (Dal-Fopera stessa).

Aemilii (Pauli) De Reisus gesis Francoram Libri x. cum Chronico Juan. Tili ad annum 1559. Parisis, 1559, Vascosauss. T.i. in 51 9 PC. VII. F 5.

m 54. v Pt., vil. F 3.
Editions ricercata per la bellezza della
sua Escruzione ( B. B. )
- - Alla Editio. Parville, 15. j., v asconnus. T. i. in 54. v Pt. vil. F 6.
Editione non meno bella della prece-

dente.

J. Emilio era Vercosse. Il suo merito induse il Cardinal di Berbsuo a chiamarlo in Francia: vi ando sotto il Respondito di Cardinal di Laria del Parigi. En un ucono di un terraglio indutgibile, di una pietà esemplare: morì nel 1549.

(N.)

( N )
Giscomo le Long nella sua Biblioteca
Storiou di Francia con serve di que-

of open 1 a Solvene Pauls Endin abids.

Solvenia, a popen con an ecospore, the solven plant like it can part a solven like it can be solven it can dispute, of an even be tourned. Others have been plant like it can be solven it can be sol

a point span Guillian Hamisto Borispoint and primate and primate primate and primate and

ei, et typographi a ta T. t. in fal. VI Das Prima e hella Edizione d'un' opera, i di cai esemplari craso divenuti perchè, come si sa, Pio IL non ebbe riguicio a quel Concilio Generale, g gli acco sentimenti, che avez avuto Enca Silvio. Nella sua Bolla di ritrattazione di quanto areca egli scritto sal Gonti so di Baska, la quale porta la data dei 26 Aprile 1463, canchiude: A neum reji-cite, Piusa recipite. Ortuno Grano cite, Plum recipite. Ortamo Grano inveri questi Commentari nel suo Fasci-culus Revum expetendarum et fugionduram, stampato in Gologua 1535; ma elemm, stampato in Gologaa 1555; ma vi tobe le noce margimili, che sentivan l'eroia. Elbardo Beon ha massentate eripetato l'opera del Grazzo, in Luotra 15go, evi ha restituite de noce margi rili, equest da noi si posiede. F. Bronn. A questi consuentari vengono ap icesa quesa conversaria eregono aprecisa i segurati opercoli = Fita Habe-branda, authore Benone Cardinali := Vita Henrici IV. = Professio Fidei Pratrum IV aldenslum, Articuli Joh. Wielefi cum impugnatione Wolfords aliaeque Proportiones ejuntem ex il-llas librie excerptae, dunmaineque tam Loudini, Oxononeque, quam in Coucilio Constantiensi etc. = Fragmentum tiem rivil Aritimus contra Hyp-m De l'ocatione Bohemo-Aeneae Sylvil poeritas. . De l'acatione Bohemo rum ad Synodum Baul. . Petitio

nes certandem = Ecamen Jean, de Wesalia = Condemanto Wielefs, Hassi, et Hieroverus Pragents
Nell chaione fata in Helmand 1700, di tutte le Opere di Enea Silvio, sa trai

vano i Commentari sal Concilio di Banica, ma vi si ebbe la dilessozza del Grazio riguardo alle note marginali. Nella Bibliotheca Telleriana è rapportata questa notra edizione, e vi è

suggesto: Edito circa annum 1520.

- Historia Bohemica. Sta cogli Scritteri
Rerum Bohemicarum, V. Pontanus Geor.
Bartol.

- Literas ad diversos. V. Fine II.

- Ilisteria Renam Friderici III. Imp. cum amostutosibus Jo. Iliena. Beceleri. Acceserusta Diplomata et Documenta suita, at et figurae, Imagores, Numini. Argentorati, 1625. Sacridina. T. i. in fol. 9 P.C. VLG.5

- Poutalogue de Relua Escelusa et Imporio. Saa nei T. 4. P. III. Thes Ancedot.

No. 8ta net T. 4. P. III. Thes Anecdot.
Novice. col. 659.
Enex Selvio Piccolessini nacque a Corsigni vicino a Stena nel 1405., fu Cardinale nel 1456. Pontefice nel 1458. Mori

il 14. Agosto 1464. (Cincow.)
Aurae Polorceticus, sire de tolleranda obsidante, Is. Casanbaro anterprete. Sta nel
Vegerio di Seriverio. F. Vegerios.
Questo Enca è uno de' più antichi Au-

control since came tae pan sanciar Anton, che abbiano serito sull'arce della corra. Fortra a' tempi di Austonie verso avecone Partirinus Episcopi di Austonie verso Creon, con e Episcopi al Carone Carone de Carone de

rum immeraliaus, et corporum resurrectione Dishoms. Sta nel T. 12. col. 619, della Biblioth, P.P. Questo Scrittere da Filosofo Platonico

divenuo Cristino, fieri carca l'an 484, di G. C. (Miraem.) Aeschinia et Demostheria Orationes inter se contrarire, loure cominue primes. Par-

contrarie, longe omnium optimie. Pan-vii, 1540., Fabrianus, Gracce. T. 1. 4.º XI. H. 20. In fine del vol. si trovano Thueydidis Conciones, Parisis, 1531., Wechel Il celebre, e franco Abbate Cesarati nel sim Ragionamento sopra Eschine, che trovasi nel T. H. del suo Corso di Letteratura Grecu, con scrive: a Semn bra , che la fama abbia nasta ad l n ne qualche ingiustizia rispetto al co-> stune non meno, che alla cloquenza. > Nell'uno, e nell'alira punto egli d > comunimente creduto inferior di gran lunga al suo ensolo . n Dopo aver vendicato a lungo la riputariose politica e morale di Ecclime anelle contro l'Ab. Vatry, che nella son Vita di questo Oratore piega per Demostene, torca l'arti-colo Oratorio, e dice: a Lo meno Bio-» grafo non e punto generoso verso Eschi-» ise, come Orascev, di quel che lo isa » come cittadino. Egli accorda verso » mente ad Eschine il vanto della del-> cezza, e della grazia (non parrebbe, > che si parlasse d'Isocrate, o di Lisia?) » ma in ricompensa in tatte le altre qua-» hià lo dichiura ex cathedra inferior ne de molto a Demostene, Questa propos n sizione è alquanto lontana dall'essero n un automa, e l' Erudito, che peccuan-n ciò tal sentenza, avrebbe fatto un favore agh Studiosi, compiaceadon d'in-» dividuare quali sieno conste qualità, n to can Demostene lo soverchia di tan-

» to. Questa è veramente a un di presso » l'opinione della maggior parte de Re-» tort. Ma è qualche tempo, che io mann eo di rispetto al trilumal della prevennomo: sperindo perciò, che un'irrisreman di più non acerrase gran fatto e la compania della di più di più di tributa di propositare in Debitico di tributa di propositare in Debitico un sempio agualmente huminovo, baddove in Eschiene ne trovo di moles, e se grandissime, che si ercelarebbero indanno in Dimostrare.

n L'Aringa contro Tesifonte, e quella secontro Tinarres, possono charitre di quelsi as verta chimaque pois, e vuol quelse care in queste materie col senso properio, n Eschine vase circa 340, anna souni G. C.

avanti G. C. Aesopus. V. Fabularum Aesopicarum Delectus. Aethad Cosmographia; accesht Antonii Augusti Innerarium Provinciarum cum notis Sindleri. Basilese., 15-55. T. 1.12. ° XXVIII. C 51.

Questo Commercia, nativo d'Istra visse dops i tempi di Courarino il Grande. (Dalla Pref. del Soulera) Accenta (Poppi ab.) Dissertationes de Jure Civili. Sanno nel T. VI. di Meerman,

The course etc.

Questo Giurrecossulto, oriundo d'una
funglia della Fraia, dedica le sue Dissertazioni al Duca di Brunswik suo Sovrano con una Epistola da Wolfenbutel

de 16. Dicembre 1606.
Africasi (Joseph Leonis) Africae Descriptio.
Lugd. Bat. 165a. Electrius. T. 2. in 52.0
XIX. G. 40.

Entra nella Collesione delle piecole Repubbliche, che da noi si possiche in volumi ag. in 5a, \*\* mar, cro. Gio Leome, sativo di Gerenda si ritirò in Africca dopo la persa di quella cittha el 1247, ciò che gli fece dare il soprannome di Africcano, Compose in Arabo la Descrusione dell'Africa, ch'egli aesso traduser pei in Latino. Mori nel 1556, (N. D.)

Agapeti Disconi Ecclesiae Consummopolitanae Expositio Captum Admenteriorum, A deata Justiniano Imperatori, Gr. ex Lat. Sta nel T. xxx. della Biblioth. P.P. p. 607. Quanto Agapeto, diverso da Agapeto P. M., che visse circa il 556, for nel

Yl. secolo.
Agathermeri Orthonis Filii Compendiariaruta Geographise esposettonum ad Philosom Labri duo. Gr. et Lat. Sea nella Baccolta Geographica Antiqua del Geographica (Antiqua del Geographica)

Agaturevo Anime d'inerta eb, ma secondo que de ten edicono losse Gonha nell'Agamuse all'Arvod fisir son seni dopo G. Guoto Settinio Severo. Il Tonandio ne sani Prologeneral e che prevedible la Topera, dece Strepho Stato est ad Flora de la Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya del Companya de la Companya del Com

Aguins. Husere de l'Empereur, Justinée traduite par Mr. Comin. F. Coism. T. II. Aggrai Urbirt Comment. in Frontinum. F. Brit Aggrane, em Frontinum etc. Agu Mouschi (L. S. B. De Vita S. Hathumo-

git Mouschi Q. S. B. De Vita S. Hathumodae, prima Ablatanae Gandreheimensis Leher - Dialogut, meremai de obeu S. Hathumodae, Sanamond T. I. P. Hi. p. 489, 8 509, Tina America, Novies,

Queso Bografo di S. Hadumeda, contemporaneo a quella Santa, vivyra sul finire del 1x. secolo (Dall'Opéra) Agliati (Gerardo d'Antonino) Rime N. Caruso G. B. Risne. Agnelli Episcopi ad Arminium de Ratione Fidei . Sta nella Raccolta intitolata Antitedim contra disercas Hacroses etc., e nel T. S. p. 147. della Bibliota PP. Questo Vescovo di Ravenna, a parer del Coccio, visse nel V. secolo; mi so-

condo l' Ughelli nel T. 2. della via Italia Sucra, e l'Oudino nel T. 1. de Script Eccles., fiorinel VI. secolo, e mori nel 506. Eccles, thorned VI. secolo, e morraecaros, goelli, Liber Ponnificalis, save Vuse Ponti-ficum Ravennatum, quas Benedictus Bac-chanius ex Bibliotheca Estensi crait, illu-strava, et auxit. Sta nel T. II. P. a. del Muratori Rev. Hal. Serrip.

Questo Scrittore diverso del precedente, nacque in Ravenna verso l'anno 805, scrisso la sua bpera verso l'anno 859,; non si sa l'anno della sua morte. (Dal-

la Pref. del Murat.) Aguello (P. Alberto ) Circolo dolo Cr. Alberto J. Grosso abserces. Pa-cuno, 1953. T. 1. 4 ° in Lat. III. A 4. Questo Predicatore Missionario, Letto-re di S. Teologia, dell'ordine de Missori Cappuccini, dedica i sua Opera a D. Guordia Ruffo, e Moncada, Principessa di Patranh and 1865.

Paternò nel 1955.

S. Agobardi Lugdunensis Episcopi Opera, e
Pupiro Massono. Parisis, 1605., Daval-Eus. T. 1. 8. ° XVI. F. 28.

Prima Edizione. Essa comprende an-cora due lettere di Leidrado non prima

- a Stephano Bahasio emendata et notis illustrata. Parisiis, 1666., Mugnet. T. 2-in vol. 1. XVI. F. 51. Buona Edizione la notano Boni e Gamba.

Contiene ancora le opere di Leidrado, e di Amulone, Vencovi di Lione » Sant' Agobardo ha scritto d'ana maniera n semplice, intelligibile, e naturale, ma n poco elevata, e senza organisenti. Il suo n discorso è sparso di molte citazioni , di ninghi pasi della Scrittura , e de Pa-n dri secondo la costumanza del suo temn po, El ragiona assai giusto sulle ma-» po, El ragiona assai giusto sulle ma-berie, che tratta, e scrive come un to-mo versato nella dottrina del padri, e » mella Disciplina della Chiesa. Non si » za dori sia mato, si crede, che sia « Francere, sebbene non se ne abbiano

prove certe. Mort nella Santogia li 5 g Giugno 850. ( Du-pin T. 17. ) Le opre di S. Agobardo secondo l' edi-zione del Massono si trovano antora nel T. 9. p. 1161, e seg della Biblioth. P.P. Les Agréciens de la Campiogne, Paris, 1752 Dind le Jeune, T. 5, 12, °XXIV.D 16, Agricola, V. Rodolfo

Agricola. V. Rodolfo.
Agrippor (H. Gornel.) de Incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium., 1622. T. 1. 8.º XXV. B. 53.

1022. T. 1. 8. ° XXV. B. 53.
Agripps naogue a Cologna nel 1486.,
e mori a Grezoble nel 1535. ( N. D. )
PAguessian (Mr. le Cannellier. ) Discours et
autres correspes. Amsterdam, 1756. T. 2. 8. °
XXVI. F. 5. Errigo Francesco d'Aguessess

a Limeges nel 1668, e mori nel 1751. a Limagea ael 1805, e mori nel 1751.

Meritò per le sas virsit, e per suste inclue
lenti gli elogi di varie penuse eloquensi,
e sopra tutto del Sg. Thomas, che fa
coronato dall'Accademis Francos nel 1760.

Squiltera (P. Emman, Provincies Siculas Soeientità Jesu Ortat, et Res gettes ab an. 1516.

d an. 1611. Panovani, 1757., Folicella.

T. a. in 1812. PC. X. La. Π P. Aguilera Gesuita nacque in Ti-cata nel 1679. Dopo di aver letto Fi-boofis, e Toologis, intene oppra d'ogni altro alle lettere Latine, nelle quali scrivato con gusto, e con fecilità. Mori a Falermo a 38. Agonto 140. (Sendi, Proto, 2.7: p. 219.). Aguirre (Joseph Szens de) Synopsis Collectioni Maxima Concilientum communa Hopariconi Maxima Concilientum communiconi del Protocologico.

niac, et Novi Orbis. Roune, 1645., de Ru-beis. T. 1, 12.º XVII. G. 18. Nella Gran Collesione, che il d'Aguirre pubblich in 4 vol. in fol. nel 1652-91-, agli Atti de Concilj, e agli altri monu-menti uni varie Disternazioni di sua composizione, che trovassi ne due primi posizione, che trovassi ne due primi volumi: molte di esse sono dirette a sottenere le False Docretali de primi Papi, dal che sembra rilberarii, che il d'Agoirre abbia avuso più di studio, e di lettura, che di estica di describio a di sentino. che di critica, e di giuditto. Egli era sto il 24. Marso 1630. a Logragno città della Spagna; fu Cardinale nel 1686., e

mori nel 1699. (N) Ahuys, Questious proposées à tous les Pa-steurs de l'Eglise de Hollande. Amster-dam, 1764. T. t. in 12.º XVII. D 35. Abytonis Basiliensis Episcopi Capitalare pro suae Diocesis Ordinatione, an cir. 8aa. Sta nel T. 6 n. 600 de. Stor nel T. 6. p. 691. di Achery . Augradi Monachi Fostanellensis Vita S. An

sherti Episcopi Rotsmagensis. Sta nel T. 2. p. 1002. di Mibilion, Acta etc. Questa Vita fu scritta dal suo autore nel secolo vill. Aimoini Monachi Floringensis Historia Transla-

tionis S. P. Benedicti metrico millerimum scripta. Sta nel T. 2. p. 544. di Mahellon, Acta etc. Aimoini Monachi Germanensia Libri II. de miraculis S. Germani Parisiorum Episcopi. Stanno nel T. 4 p. 96. di Mabilou,

Acta etc. - - Libri duo promici, totidemque me-trici de Inventione et Translatione S. Vincentii ex Hispania in Castenne S. Benedicti Mona-serium, Ivi T. 5. p. 60%.

- De Translatione SS. Martyrum Georgii Monachi, Aurelli, et Nathaliae, Ind. T.vt. p.45

Viveya nel IX, secolo Ainardi de Bainaco Donatio facta Roberto de Arlacello, Són nel T. II. p. Soo, di Acheey, Arbiedlo, Són nel T. II. p. Soo, di Acheey, Airoldi (Alfonso) Orazione delle lodi di Nis-ria Amalia Wallianga, Regina di Sicilia, e di Napoli. Palermo, 1753., Epiro. T. 1, & PG. X. N. 4. Monsignore Airoldi, Giudice delle Mo-nerchie, inseque in Palermo, a 25. Fe-

narchie, nacque in Palermo a 25. Fe-braro 1728, e vi morì li 19. Marso 1817. Alabastro (Guil.) Spiraculum tuluram ex

equivoris Pentagiatu significationibus . Lon-dani, Jones. T. L. in fol. II. R. 27. Le opere di questo Autore, che visso nel xvil. secolo, sono tanto ridicole nella ren avit. secoto, sono tanto reflicio sella compositore, quanto nei titoli (N. D.) Alaimo (Marc' Antonio) Consigli Folitico-Me-dici composit d'ordine del Senno Paler-miatano per l'occorrenti necessità della Pro-seto. Paltrum, 165 x. T. 1, 4 x XXV. C. 6. L' Alaimo ureque in Regallanto nel 1500, ne une in Palerno il 20, Agosto 156 Il Mongitore nella sua Biblioth. Sciul.

lo chuma virum egregia cumulutum

doctrina, et praestantsuini ingeni, T. 2. p. 52. Alamanai (Ludorici) Eglogse. Stanno nella Raccolta Carmina III. Poet. Ital. ——— Rimo Stanno in Frori di Rime.

Di tutte le Poesie dell' Alessanni grande è l'elegana e la grasia, per cui a regione egli è additato come uno de migliori Poeti . Es nacque in Firenzo a sil Ostoher 1495. e mori in Amboise a 18 Aprile 1556. (Tiraboschi T. 111. P. 111.)

Mi ni M gni Hegular de Sorra Theologia , Stan-no nel vol. di Mingacelli Alosso "dorcolet Pasciculus. Alazo dell'Issle, per la sua dottris chiamato Alazo il Grande, e Dottore U chimato Alano il Grande, e Dotore U-niversale, nacquo a Lilla nella Fandra Francese veno il 1111, accondo POuduno,

e mori nel 1203. Alba (Joss.) Selectae Annotationes et Expositiones in varia utriusque Testamenti di-licillima Ioca, Valentine, 1613., Mey. T. 1 4 ° H. I. 17

Questo Religioso Certosino Spor stimatissimo per la sua pietà, e per la sua Duttrina, morì li 27. Dicembre 1591. Miraeus )

A'hn be (Aggari) Epistelse . F. Epistelse ill. vicor, s Albinensis (Diminici ) Prompetari

sorum operum Jacobi Cripeti etc. F Cripetius. Alloni (S.) Martyris Acta, trocero Auestre. Stunno nel T. p. 155. Thez. Monum.

Albani (Jo: Baptistae) Caessen de Victoria Natpactuca. Sta nella Rac. Caessina III, Poet. Ital.

Albaspisari (Gabrielis) Opera varia. Neupoli 1770. de Dominicis, T. 1. 4. ° V. H. 20. Queste opere sono: De veterabne Ecclosice rations ( opera che respira l'e-roduione più prolonda, la consocena joù vasta dell'antica disciplina, e degli untichi usi della Chicsa ) = Notae in Concilium Eliberitanum, quosdam a-lios anticos Canones, et aliquet Ter-tulliani Libros. m. L'Ancienne Police de l'Eglise sur l'administration de l'Eucharutie et sur les circustances de

la Messe. (Testuto pieno di dottrina,) (N. D.) - - Notae et observationes in Con. 2. 5. 6. 40.56. 59. Concilli Eliberini . Ultrajecti,

40. 55. 5p. Cascilli Ellerini. Ultriperi, 163.3. Vars. Stu nel Voll, di Triplandio De Civili, et Lecles. Patest. — Notes et alsoyasisines in S. Opta-tum F. S. Optatus. 1920, p. 7. 55. , di questo Ve-scoto d'Orleans di il seguenze gindino: 1 la membra de Alpo, che l'Allo. « In generale si può dire, che l'Albosome days troppo alle sue congetti o che da alcuni poni particolori, o da > alcune pratiche osservate in certe claie > se, conchindesa troppo ficilmente, che » un uso era universale, ed ei si fonda-> va qualche volta sopra opere supposte, > come i libri di S. Diampi, chi ci cerde-> va core veramente di quell'Autore, e so-> va coser veramente di quell'Antore, « no-pera le Costutzioni Apossolicite, chi egdi > ha creditte più antiche di quel, che non > sono. Ma del resso egli aveva letto > nolto, e moito medianto gli antichi > Cannott, e fatto delle onervazioni, o » delle ricerche util ssime sopra l'antica > disciplina della Chiesa, di maniera > che può egli esser considerato come > il primo de moderni, che se ne sia > formata tura giusta idea, Quanto al > sao stile, caso scrive assai bene in > latino, e in francese, e da un'aria > gradevolea quelle materie, che da se > stesse sono ande, espinose. Egli era na-

D to a Parigi il 1º Agusto 1547, e morì

n a Grenchie li 15. Agostu 1659, n Albergoti (Fabio) Trattato del modo di ri-durre a pace to nimicinio private. Roma, 1565. Zanto II. 16 J. L. 26. Il Tranbacchi, T. viz. P.z. parlato aven-

do di vari Scrittori di opere di Politica, e di Duello, dice; a Altri al tempo me-» desimo si affaticarono a suggerir le map niere, con cui parificare le private dis-> cordic, e celchre fu allora sugodarmen » pace le nimicizie private del Mar-» chese Fabio Allergati Belognese, » Il Fontanigi nella sua Biblioteca etc.

nota l'edisione fatta in Bergano per Co-min Ventura 1587, in 4.º Il dottissime Zeno in una sua nota a quest'articolo scrive: La rarità della prima edizione fatta in Roma per Pran sesco Zunetti nel 1573., alletto il Ventura a farne in Bergano la seconda, assai men belle dell'altra. Nella deta dell'anno 1515 ri è cortamente corso error tipogr√s o non potendosi mai attribuire a quel diligentissimo Letterato. La nostra educare e senza dubbio la prima, o la rara, di cui egli intende parlare, e frattanto si nel titolo dell' opera, come in fine si legge In Roma per Francesco Zanetti

MELITIM ergo (Joan.) Suntma Tractatuum Chirurgue Praxis. Panormi, 1705, Marino. T. 1, 12° XXV. F. 16.

Questo Medico Chirurgo della Terra di Santo Stefano del Val di Mazzara: Vivera pul cominciare del possate secolo.

Albersei Monachi Casimi, Cardinalis, Vea S. Dominici Ab. Sozani in Italia. Sta nel T. VIII. p. 515. di Mahillon, Acta etc. Vivera nel 1031.

Vivera nel 1051.

Alberti (Nicodò) Commenturi Sacro-Storici della Vita di Gosà Cristo . Venezia 1740.

Petana T. L. 4°, H. I. 6.

Questo Secordote, dal Mongitore nella sua Bibliotà. Sicul. chiamato Vir di c'ir-

imus arque ac pilisimus, noque in Palermo a 20, Dicembre 1652, e vi mort H 16. Ottober 1707

Alberti (Fr. Loandro) Descrittione della It lia. Venetia, 1569., Avanti T.1.4° P.C X. R. 23. B. 23.

Hs in fine I aggiunte delle Isole ap-portenenti alla Italia, ed è perciò, se-condo I oservazione dell'Hym nella sua Bibliot. Ital., una delle ingliori obzioni d' un' opera eurion, e stimata, schlerae non scuppre esatta. Il tante vol-to lodato Tiraboschi T. vu. P. 11. p.161. da di quest' opera il seguente giudirio:

> Nella descrizione di tutta l' Italia mol-> te notinie si trovano, che altrove si cer-> chewbbero invano, Ma l' Autore si Le-> scio incantamente sedurre dal tuo An-> tonio de Viserlo, e si valo dogli A> pogrifi lihei da hii pulblicati, come
> di oracoli. Non è meraviglia adanque,
> che quant opera per altro assai hella, s sin ingeculara da multe favolo, ed al-s la dificoltà di serivere con esittezza > ch'era a quei temps, delbensi attri-> letire non pochi altri errori, che vi > son carsi. Quono dotto Scrittore, del-> l'Ordine de PP. Predicatori narque » in Belogna nel 1479, e mori nel 1552. Alberti , Abbatis Stadense Chronicon a condito orbe tasque ad annum 1256. Sto rel Vol. Annaies de Gestis Caroli Mogui

Questo Cronista forì mel 1956, sin

Questo Cronista fori nel 1205i. sin dove si stradel la su Crenaca. Alberti Sarbianensis Ord. Minimorum Vica-riu Graeralia Epistallo Selectue. Stanno nel T.St. p. 455. di Martene Questo Religioto necque nel 1385, in Chisti nella Tuccana; fu discepolo di Guarino Vercones, a del calche Esn-manuel Crisidora: era chianato il Re-

de' Predicatori Alberti Archiepiscopi Livoniae Sermo in Trans-latione S. Edmundi Cantuariensis Archie

piscopi . Sta nel T: 5. p. 1827. di Martene . Then Nov. Anesd.

ne. Thes. Nov. Anecol.
Questo Areivescoro fiori circa alla metà del XIII. secolo.
Alberti Oberaltahenia O. S. B. Liber De Vita S. Alberti Oberaltahenias Sta nel T.1.
P. 111. p.555. Thes. Aurc. Novie.
Oberate Societaes and anomalia.

Questo Scrittore viveva pella prima metà del XIV. secolo. Alberti (Dom. Stamislao) Storia della Com-

pagnia di Gesta . Palermo, 1 704. Grami-gnani . T. 1. 4. P.C. X. O. 4. Questo Palermitano mecque a 4. Mag-gio 1655.; abbezociò l'Intituto della Com-

pagaia di Garà nel 1928.

Albertui (Philipp) Elegiae. Sannes salla Ricc Carmina III. Post. Ind., Melleria (Albertui Charles) Elegiae. Sannes salla Ricc Carmina III. Post. Ind., Landa Landa Landa Carmina III. Post. Ind., Landa III. Post. Ind., Landa III. Carmina III. Giagno III. Carmina Episcoperas et Albirana. Gardina Episcoperas et Albirana. Gardina III. Ind., Landa III. pagnia di Gestà nel 1688.

strensum Chronicon ab anno 647, ad 1211-Sta nel T. 7, p. 335. di Achery Albini, seu Alcumi Politicae Imperiales, et vere Heroicae Institutiones Rhetoricae, et Dialecticas D. Carolo Magno ante Son annos conscriptat et explanatae; nunc antem primum ex antiquim ot tenuiss membedescriptae, correptae, et una cum Scholiis er autographo in locis non paucia additia editae a Matthaeo Galeno Vesteapellio, Dua-ei , ap. Jac. Boscardum 1564. Sta nai vol. Mirael Aub. Chronicon Cistercisnas Ord. - - Liber de officiis divinis. Sta nel vol.

d' Hittorpius d' Hittorpius.

- Confessio Fudei state. Sta nel vol. Chif-fietii P. Franc. De Fide Cath. vis.

- Epistolae; 1. Gallicellulae, De nu-merceum ratione. 2. Azonymo, De De-cen verlus Legis. 3. Tridulgius De tribus.

con vertus Legis 3. Tridulgus De tribus generibus visionum an eir, 800. Sianne nel T. 6. p. 391. di Achery. - Epistola ad Arnonem Saltuburgensum Episcopsum, sire Prastitoi in Paslmon poe-nitentiales et Graduales. an 800. Hed. T.

minimises et tristianes : an oos Hoel I.

- D P 111.

 p. z. Ther. Monum. Eccles.
 Albino, o Alcaino, Abbase del Monsacro di S. Martino di Tourr. Laglese di Nazione, fin Precettore di Carlo Magno; seruse moltusime opere, e morì nell'anno Bea, Il Tricento fel suo Libro di Serio.

 feed. la chianna: vizzan in diletina erri Eccl. la chianna: vizzan in diletina erri pturie eruditiecimum, et in escularium itterarum peritia nulli secundum, carmine excellentem et prose.

Albini Introductio in Platonis Dialogos. Sta
nel T. 2. p. 42. Biblioth. Gr. Fabric.

Albini fa discreolo di Platone, e coea taneo di Galeno.

Albinovani (C. Pedonis ) Marcenati Scriptum

Epicedium nots illustratum. Sta con Mec-bomii Maecenas. V. Albinovano fiorì a' tempi di Angusto.

Albinovano hori a' temps en augusso.
Ovidio gii dirina una Elegia, che è la
z. del fibro 1v. de Ponto.
Aleisi (Andreae) Opera omnia Legalia. Ba-sileae. 1352. Guarinus: T. è, in fel. XI.F. 1.
T. I: Commentaria in aliquot Prinno Di-

gestorum, seu Pandecturum Juris Givilis Partis Titulos. II. Commentaria in Pandectarum seu Digestorum Septimae Partis Titulos aliquot.

III. Commentaria in Codicis Justinianei , et Decretalium Gregorii IX. Titulot aliquot .

IV. Responsa Libris novem digesta Monaster

-- Teactstus contra vitaus Monastreum, cum notis Antonii Matthaei, Lugd. Bat. 1708. Stuart. XXIV. E 1.

- Emblemata cum imaginibus pletique restitutis al mentem Auettoris. Adjects com-pendiona explicatione Claudii Minnia, et no-tolia extensporancia Laurentii Pignorii, Patavii 1618 Teatine. T. 1. 8. 9 PC II. D. 56. Si trovano annova pl II. S. 5.

Si trovano ancora nel T: 5, di Francesco Sonzio co' Comentari di questo Autore, F. Sanctius.

Andrea Alcisto, Professore di Diritto

Andrea Alcisto, Professore di Diritto ad Avignone, a Bourges, a Pavia, e Fer-rera, creato da Leone x Conta Palatine di Lattano, innaliano poi da Francesco Sforza, Doca di Milano alla Dignati di Senatore, era nato a Milano li 8. di Maggio 1492, e mori in Pavis e 12 Gun-

naro 1550 (N) Alcimus F. Avitus. Al-coranus F. Mohammedis.

cuinus V. Albinus. Aldana (Cosimo) Discorso centro il Volgo, in cui con busse regioni si reprovano molte sue false opinioni. Fiorenza, 1678., Mare-scotti. T. 1. 8.º PC. II. B 5.

Aldana era Spagnuolo, ma stabilito in Frorenza al servizio del Gran Duca Fran-essco de' Medici. Dopo la Prefazione sis-guono alcuni Sonetti in Iode dell' Autore del Riposo, o Trattato della Pittura. L'opera è una Declamazione continuata, ma senza aleuna varietà. Il dotto Filo logo della Sicilia, Giannaposimo De Comi, muando quest'opera nel Catalogo regue nato della sua scelta Biblioteca, che é Manuscritto, avverte, che nessuno

de Bibliografi Italiani di sua eoguirione de Bibliografi Italiani di sua eoguirione de la fatto mensione. Aldohrani (S.) F. S. Althelrous. Aldohraniani (Perros) De Interpretatione Cl Icu Ludovici Cati od I. C. de Edende ersus Marium Arcadesa. Sta nel T. v.

di Ottone. Questo Giurconsulto Ficeratito fu fratello del Ponosico Clementa VIII, u morì in Rossa nel 1587. (Negri Stor.) Aldrich // S. Ignatii Epistolne Gr. et Lu. Or 10-28.

Ardrich F. S. Ignatii Epistolise Gr. et Lut. Oz. 1708. Aldus de Dierum generibus, simulque de Umbris, et Koris, quae apod Pallichism, Sta nel vol. di Catone de Re Rutticer, in fine.

Race, Carm. Ill. Port. Ital. È questi il Cardinale Alexadro, note in Motta ne' confini della Marca Trivi-

giana verso il Frisili li 13. Febraro 1480. e mori in Roma a 51. Gennaro 1542. (Tiradoschi T.rrs. P. s. Aleandri (Hieronymi ) Antiquae Tabalae Marmorese Solis effigie symbolisque excul-ptae Explicatio. Sta nel T. V. Graevii Thes. Ant. Rom.

- - Expositio argumentorum in rona exsculptorum antiquoe Statune ex albo mar-

Ouest Aleandro, detto il Giorane, pronipose del percedente, nacque nel Frielt; e mori in Roma nel 1631.; così

il P. Niceron, e il Moreri : nella Biblioth. Casanat, però si nota : Obiit anno 1619. Alexame (Joan.) Petri Lombardi Sententa-rum Libri IV. Lombardus Petras. Alegambe (Philippi) Bibliotheca Scriptorum Jesu F

Soc. Jesu F.

- - Mortes illustres, et Gesta quorumdam
Societatis Jesu. Romae, 1657., Varesius,
T. 1. in fol. X. B 14.

- - Heroes, et Victime Charitatis Societa-

tis Jesu. Romae, 1658., Varceius. T: 1.4.0

th Jen. Henne, 1658, 1 xroom.

X. A. S.

L'Algambe, Geniral di Bruxelle naopae del 1592, il 22. Genave, e mori
Algambe, Genave, e mori
S. Settember 1651, in Hona, (S).

Aleria S. Settember 1651, in Hona, (S).

Aleria G. Settember 1652, in H

-- Procopia Generierini Amedicas. P.
Nic. Alemanno tucepe in Ancena II
tt. Gennaro 1883., e un'il i 34. Luglio
1866. Fa Bildocersio della Vatiena, e
di Siefano Urestio, che in anche Bibliomuto: Gracecum longe decisiationa:
Dell' Avvertine. al Lettore)
Arean (Sepiono) P. Vayer.
Alethan Philosotto Episodie da Ven. JohanPhilosotto Problemia. 1973. T. S. 8.

XX. A 1

Alexandri ( Natalis ) Dissertationum Ecclesia-sticarum Trias Parisis 1678., Dapuis . T. t. 8. º XX. F 14. Queste tre Disertazioni sono I. De Di-

vina Episcoporum supra Presbyteres eminentia contra Blandellum. Il. De tererum Ministrorum coelibatu III. De vulgata Scripturae Sacrae syrniane.

- Selecta Historiae Ecclesiasticae Capita, Selecta Historiae Ecclenisticae Capita, et in loca ejasdem iniegina Dissertationes Historicae, Chronologicae, Crisicae, Dog-maticae, Parisin, 1679, Denallier, T. 26. 4. 5
 XX. E. I. Seconda edizione di quest'opera, nella crisica.

quale a sono trovata varie cose da ri-

quale à sons trenze vaire écre da ris-penders, sera paiera della forma vo-laitée; de l'Ausse le ha voltue dire.

Discrettie, Passander-lainnese, (V)
Anticruice, sidvense l'Candems Fronts.

Discrettie, Parlier, T. 1, 2, 3 II A 14,
Questa Discretaire, se l'apologa de l'autoritée, sidvense l'Engologa de l'autoritée, sidvense l'apologa de l'autoritée par l'étant de l'autoritée de

- Einsdem Operis alia Editio, Vene 1-751. Laurentina, T. 1. 4. o in Let. IV.B S.

- Expositio Litterdin, et Morain S. Enan-gelii Jeva Christi secandum quatuor Exan-gelia, Parisiis, 1705. Amsson. T. 1. in fol. H. L. 2.

- - Commenterius Litteralis et Moralis in

- - Commentarius Literalis et Monalis in compre S. Pauli Ap. Episiolas, et in 1911. Episiolas Catholicis. Rotomagi , 1910. Hernali. Ti. in 16.1 II. L. 5. - - Theologis Dogmistica, et Moralis, Venetia, 195. Pensana. T. 2. in 16.4 U.L.14. - - Ilisocris Ecclesiantica, oprar et sudio Constantini Roccaglis. Pensass, 1950., de Gruscoris. T. 19, 4° XX. D 10. Questo deito Domesiciano nacque s

Rouen li 19. Gennaro 1659, e mori li st.

Agosto 1725. (N)
Alexandri Tralliani, de Lumbricis Epistols.
Sia nel T: 12. p. 602. Biblioth. Gr. Fu-

Onesto Medico fiori a' tempi di Giustimano nel VI. secolo.

Alexandri Papae III. Litterae Henrico Remen-

stexnorn Papae III. Latterso Henrico Remen-ia Archiego et suffrequencies ejus quabas narras, qui a Romanis ni exceptus. sa. 1165. Stanon nel T. S. p. 598. di Achery, e nel 2. di Martene p. 614. sta il Regi-strum Epistolarum Alex. P.411. Alessandro III. Senese fa crento Poss-

Alessandro III. Senses fa cresto Pos-telica a so Settembre 1150, e mori a 2º. Açosco 1181. (Clacco nius. T. I.) Hexadri Papae IV. Litterne S. Ludorico Frasc. Regi, Archiepiscopiet Episcop. Fran. az. cir. 150°, Stonno nel I'. 6. di Achery. Alessandro IV. fu creato Prpa in Napoli a 50. Diornibre 1053, e mori in Vierbo eti Muscia 1851. (Clacconius T. 2.) Alexander

a sti Maggio 1261. (Ciacconius T. 2.)
Alexandrini (Grorgii) Esserationes vocus
priscarum in Libris de Re Russica. Stanno nel vol. di Catone co.

no nel vol. di Catone ec.
Alexandro (Alexandri ab) Genishima Die-rum Libri sex. Parisis, 155a. Morrhous.
T. 1. in fol. PC IV. L. 16.
Questo Scrittore nacque a Napoli nel 1561. e mori a Rousa nel 1555. (N)
Alexii Geometri Graccorum et Constantino-Sacris Recriptum, sive Oratto, quan Au-rean Bullam appellavia. Sta nel T: 3 ed. 276. Biblioth. PP.

coi. 274. Hiblioth. P.P. Questo Imperatore, che regnò 17 anni e quattro mesi, mesì negli anni del mondo 3846. (1118.) Zonara Ann. T. 3. Alfant Salernitani Episcopi Carment de S. Be-neciicto. Stu nel T. 1. p. 50. di Mabilion

Acta etc.

Acta etc.

- Carmen dupler de S. Mauro, Ibid. p. 205,
Questo Bisgrafo Peeta, ch' era Biomeo
Casanese, vine nel accole XI.
Alfano (Antonino) F. Caraso G. B. Rime,
Questo Letterato vine nel MD.
Alfoni Regu Hispanise Epistola Hugoni Ab-

Alfonis Regis Hispanise Egistols Hugoni Ab-bati Claniserius, qua annuam cassum ra-recipere velit expostulat. an. cir. 1070. Size nel T. 6 p. 436. da Achery. Alfonsi, sire Aldefonis Regis Hisp. Pracespum, que Abbatis SS Facundi e Primitiri Cla-niace subjetitur O. B. discensis Legionensis an. 115a. Sea nel T. 8 p. 136. da Achery. Alfonsi Pictavens. Consti. Villas Ricornage Constitution Concesso, quae antiquarum, lecum et consuctudinum Avenue locum

benet an 1270. Sto nel T.er; p. 573, di Alfonsi Regis Aragon. Fundatio Monatterik Fratrum Minorum in Insula Majorica 1385. Sta nel T: q. p. 275. di Achery Alfordi (P. Michaelis) Fides Regis Bri nics.

Algeri Scholastici De Sacramento Corporis et Sanguinis Domini Land tres . Stan nel T. 6 col. 271 Biblioth P. e nel vol. di Lan-

francus de Veritate etc.
--- Praelitio in Librum de Misericordia et Justina. Sta nel vol. Analocta di Makel-

lon, p. 15e.
--- Elogium, auctore Nicolao Leodiensi.

Elogium, austore Neoslao Leodinna.
 Bid p. 119.
 Libellus de Libero Arbutio. Sta nel
 Italellus de Amerol. Novisa, p. 111.
 Questo Scolustico di Liegl, che fu poi
 Religiuso Clustagenose, fiori circa al 1130
 (Bellarm. de Script Eccl.)

Alghisi (Messer Galasso ) Delle Fortificazioni Libri tre. 1670. T. 1. in fol. X. L 2.

- - Altro Ecemplare della precedente editione. T. 1. in fol. X. L. 3
 In quest' Ecemplare tra la Tavela dei Capitoli, e la Prefazione si trovano due

pitoli, e la Prefizione si trovano due suscoli con Tavole incise in rame col seguente titolo: Duo praestrattiesima volumina, alterum quielem Antonii La-baci nonnullas Romanas, eaeque ani-madornina di madversione dignas antiquitates descri-bens, alterum auten Bartholomasi

Viniclae quinque erdinum in aedifican-do regulas dilucide explicans atque pertractune . Venetiie , ap. Hieron. Porum 1516.

From 1596.

N'una opera di Architettura , dice il n' Tiraboschi T. Itt. P. r. p. 452. fia stampata più magnificamente di quessa , o si abbia riguardo alla grandenza, e alla qualità della carra, o all'amporta pa del margine, o alla belleza del ca-» rattere tutto corrivo; e bene incise so-» no ancora le aggiunte figure in rame.

 » Lo Alghins si mostra in quest' opera
 » bo no Geometra, e rileva, e parini a
 » ragione, gli errori di due contempo » ranto Serittori di Architettura Militare,
 » Girolamo Muggi, e Jacopo Contrioto.

Molta di surretti maniferi di fortificato » Molte diverse maniere di foculicare » egli propone, e strude le difese fino » a formare una fortezza di ventun ba-a leardi. Ne è a dubicare, che di quemount, ne c a dubitare, che di que-pat opera ancera abbian potton giovarsi » gli Scrittori pui moderni, henche esi » abbian poi condotta quest'area da assa » maggior perfesione. L'Alghin era da » Carp nel Modonese, e fiori nel xv.L. » eccolo »

Alienor Regime Angliae, uxoris Henrici IL Epistola ad Alexandrum Papara IIL, qua commendas Abdatem S. Naxentii Pictaven-

, consanguineum szum. an. 1160. Sta nel

as, consangumeum surm. an. 1106. San art T. a. p. 451. di Achery. Itali (Leonis) de Exclesiae Occidentalis se-que Orientalis Consensione. Col. Agrip. 1648 Kaleborius. T. t. 4. ° V. A. 17. E questa la più considerevola delle Ope-re di Allario, nella quale si prepone di provare, che la Chesa Latina, e la Gra-ca con state amprare biota pella tresa provare, che la Cheesa Latina, e is Gre-ea sono state sempre unite nella stessa fede, e lo sono ancora. Vi si trovano molte ricerche, e molta eruditione, e vi si vede una storia essata della Chiesa Greca, e degli Autori Greci, che hanno scrato pro e contro la Chiesa Romana. Quart opera per moltissimo tempo fa rara, perch'era sepolta nel magazino di

un Librajo d'Olinda (N)

- - Gracciae Orthodouse Scriptures . Accedunt de Gragorio Palana Archies Thesal.

dunt de Gragorio Palana Archies Thesal.

dunt de Gragorio Palana Archies Thesal. Graccoram sentenciae. Romse, 1652. ex Typ. S. Congr. de Prop. Fid. T.2. 4. 9 IV. II q. Malgrado la sua molta erudiarene, l'Al-

Maggrado la sua motta erugiazene, l'Ari-lazio è trocciato di poca critica. Si con-viene però, che il suo Latino è puro, e cha il suo Gracco lo è maggiormente (N.D.) - S. Niñ Opera V. - Opuscula Gracca et Latina venutiora

et recentiers, & Latina vettetiers et recentiers, & Foyouan et vel di Geneso, — — De Patra Hemeri Liber, cum ligarita-su Homeri Natales, Stoane nel T. x. di Groovio Th. Ren. Gr.)
Allegnana (P. Gineppe) Discritatione sopta due Idoletti Marmoni , Sta nel T. III de-gli Opaz di Ant. Scid.)
Allegni (Alcandi) V.

Begri (Alexandri ) Carmina , Stanno nella Rac: Carm. ill. Poet. Ital.

Allisco (Petri de ) Cardinalis Carreracensis Libellus de Reformatione Ecclesiae, Sta ne' Commentari di Enea Silvio Piccolomia ni, P. Acresa. Alli (Peregrini) Carmina, Stanno nella Rot:

Carm. ill. Post. Ital. Albat (Jean) Plan de la Justice de Dicu sur la Terre, dans res derniers jours, et du Rélevement de la châte de l'homme

du Relevement de la châte de l' Bomme pur son pêché. Imprime por les soins de N. F. 1714; T. 1. 8. ° XIX. B 54. In fine si trovano i nomi di Giovanni Allut, Elin Marson, Nucoli Faccio, Carlo Portales. Nella Biblioth. Casamat. ove rapportata quest ouera . Vi è apposta la seguente nota : Auctores ( sel forte

etiam unus idemque Auctor diversis nominibus larvatus) verosimiliter Pesunymi, ex secta fortaese Quaquerarum - Quand your surez succapé, your serez

seccagó: ear la lumire est apporase dans les tenebres pour les décruire. Imprissé par les soins de N. F. 1714. Si trova units all'opera precedente nello stesso volume. Nella Biblioth. Cosanat, in una seconda nota si legge: Duo hace onuecula continent sea koistolas Phanatismi et ineptiarum refer-tissimas. Nel Dulon. Bibliogr. di Pangi è

tissimas. Nel Dudon. Bibliogr. di Panigi è notato: Volume poco comune quando queste due parti vi si trovano unite. Alemanti Monachi Alullurenis, Vita S. Sin-dulfi Confesoris. Sta nel Tr. 1 p. 351 di Mabillon, Acta etc.

Questo Scrittore fiori nel 1x. secolo. Almelovora (Theodori Jansson de) Opuscula sive Antiquatatum a sacra prefanarum Spe-cimen; Canjectanea veterum Poetarum Frag-menta, et Plagiariorum Syllalus Amstelod. 1686,Jansonio Vaesbergii T. 58° XV. D 26. - - Fastorum Romanorum Convehrium Li-

bei duo, quorum Prior juxta seriem anno rum, Posterior secundum ordinem aladabetieum digestus continet plurimas veterum Scriptorum, maxime historicorum, legum, ocraptorum, maxime historicorum, legam, atque inscriptionum energationes. Accordant Praefecti Urbis Romae et Constanti-nopolis. Amstel. 1767, Wolters. T. 1 8.2. 1. 6 C. IV. C. ill. 18.2. 1. 4 Alporitosi illiperatici. P. Oueso detto Medico nacque in Goode in Olasda: Fu Professore di Storu, e di Lingui de la constantica della constantic

Lingua Greca in Harderwik, e mori in Amsterdam nel 1712 (Moveri). Almananorum, (de) seu Almaricianorum Secrel XIV anno 1363. Sta nel T. 6 col-935. Biblioth P.P.

Alphen (Hieronymi Van ) De Terra Chadrach et Damasco ejus quiete ad locum Zach , xi. 2. Disservacio . Sta nel T: var. di Ugolino . Dissertatio. Séa nel T. vit. di Ugolino. Questo Scrittore, forse Olindres fiori dopo il 1712 (Biblioth. Catan.)
 Alpini (M. Tatii) Epistola de Furto per lancem et licium concepto. Séa nel T. vit. di Merrano.

di Meerman

di Meerman.

Quasia lettera fa impecasa la prima volta la Barilea nel 1545 in 4, ° o venne
confutata de Viso Amerpochio, amico nel
confutata de Viso Amerpochio, mico nel
la prima (Proper)

Alpini (Proper) Dialogua de Balsamo. Sta
nel T. xt. di Ugolino.

Quasto Medico neteque in Marcotica nel
la Suto Veneto a. 23. Novembre 1553.

Veneto and Pierria.

so 3040 Veneto a 25 November 1655.
Viaggio nell'Equito, emoria Padova a 25.
November 1616, (Tiraboschi, Tr. IP. 11).
Abstrophii (Jonn.) Dissertatio Philological
Loctia o de Lecticis Veterum Distribe.
Arostel, Wolster, 1706. Sta nell vol. di
Ruttlio Yumaniano.

Rutilio Numaniano.

L'Alstorife era di Groninga, discepsio di Teodoro Almelovera: era giorano, quando nel 1702, promulpò questa Discretazione. (Dalla Prefe dalla Dedico).

Altamiran (Joanni) et Valsaque In propres Zun. Libros et XI. Quaest. P. Cevolidi Scervolos Commentarion. Sia nel T. II.

di Meerman.

Questo Giureconsulto Portoghese era P ario Professore di Dritto Pontificio nella Università di Salamanca, e fioriva verso la metà del XVII. secolo . (Dalla Pref.) Alueserrae (Antonini Dadini ) Ecclesiasticae Jurisdictionis Vindicise adversus Caroli Feureti et aliorum Tractatus de abusq susce

prise Paristis, 1702, Devaux, T. 1. 4.º
VI B 26.
- - Notae et Observationes in Anasthesium

de Vius Rom. Pontificum. Parisis , Billio-ne 1680. T. 1. 4. 9 IX. A 12. L'Altserra , in Frances Hauteserre, della Discresi di Cahors, fu Professore di della Duccia di Capira, ta Francisco ui Deritto in Tulora nel 16μή, e morì nel 168a. di anni 8o, (Du-Pin, T. 5a. p. 2425).
Altereato Hadriani Augusti et Epictrii Philosophi. Sia nel T. 13. p. 557. Bibli eth.

Gr. Fabric.

Gr. Fabrie.

Altíféid Episcopi Minigurdefordrais sertit,
Via S. Lindgeri ejuséem soda Episcopi. Son
ed Tv. P. ja 3, ed Mehllina décta etc.
Althéma (S. J.) Oct-denadism Saraman Episcopi.
Althéma (S. J.) Oct-denadism Saraman Episcopi.
ed Laudhubs Virginistatis Lider. Sus
ed T. J. col. 195. Biblioth, P.P.
— Garmon de Sarieta Schodusten. Sia sel
T. t. p. 38. di Mibilism. Actas etc.
— Lider depo. cermine descripti, primide

Libri duo, carmine descripti, piransus de hude Vargiusam, alter de octo principali-bus vitiis a Canisio primaum ax membrania MMSS, celeberrimi Monasterii S, Galli editi. Stammo nell' 1, p. 903 Thee, Monam Eccl. S. Altelmo, che da Beda è chimatso manderamana dischiegiame e acrossore

vir undecumque doctivimue, sermons nitidue, et Scripturarum tam libera-lium, quam ecclesiasticarum eruditione mirandus, mori nell'auno 716. di G. C.
( V. Canisus ad Lectorem in princ.
dell' opera)
Alticom (Laurentii) Dissertatio Historico-

Critica de antiquis , novisque Manichasis. Romae, 1763. Salamone T. 14. ° XXXLA 19.

L'Altienne, Germits, era di Cortona Viveva nella seconda metà del passato se-colo. (Dalla Facelti del Gen. L. Ricci.) Altieri (Ferdin.) Grammatica Inglese. Ve-nesis, 1800, Pisequali T. 1. 8° PC LE 54; Altilu (Gabrielis) Epithalisnion. Sta nella Bace. Carm. ill. Post. Ital.

Questo Porta, amico del Sammaro, secondo alcuni da Mintova, secondo altri dalla Lucania, fu Vescovo di Policastro, e

mori circa l'anno 1501. (Biblioth Casan.)
Alting (Jacobi) Fundamenta punctationet
Linguae Sanctae. Groningae, 1692. Lees
T. 1. 8. ° XIII. B 20. T: 1.

Giacomo Alting Professore di Teolo-gia, e di Lingua Ebraica a Groninga, asceparin Heidelberg li 27. Settembra 1618. a mori nel 1679. (Moreri)

a mori nel 1679. (Moreri) Iting (Mensonis) Descrip io Frisae, cum Tabalis Geographicis 1x. et Commentario. Amstel. 1710. Wetstenius T. 2 fol.PC VI.E 6. Bella edizione d'un'opera, che passa per la migliore di quelle, che si sieno pubblicate su tale m steria (N. D.) Que

505 Autore, figlio del precedente o ni-pote, Borghemastro di Groninga morì nel 1712: in età di anni 76. (\*Morri) Altissiodorensis Guillelmus. V. Guillelmus. Altisassodorents Gaillelmus. F. Guillelmus. Altisanni (Jo. Georgiu) Observatio Philologica de Gallicinio Hierosolymis in aeditus Poatificis andrto, 8ta nel T. xxvvII. di Ugolino. — Ad loca Act. xvv. 14. de Lydia Thyatirensi Observationes. Ibid.

Altmonni Monachi Aluvillarencie Transi S. Sudnifi, et item S. Helense. Sta nel T., VI. p. 163. di Mabillon, Acta ec.

Viveya nel secolo (x. Alvarez (Didaci) De Auxiliis Di tise Lagd. 1620, Cardon Tr. in fol.VI. K 27.

tine Lugd. 1620, Cardon Tr. in 64.Vt. K 27, Questo Domenicano Spagnosolo, Arcia-vencoro di Trani nel Regno di Napoli, nacque in Ros-Secro nella Castiglia Vec-chia , e mori nel 1655, assai vecchio. Fa scollo col. P. Lemos per sostenere in com-sa del Domenicani contro i Gessiti salle materie delli Grazia (Morrez) varea ( Jacobi ) De operibus Religionis T: a 8.º in Lat. VIII. F 2.

o in Lat. VII. F 2.

Jacopo Alvarea de Paz, Gesuits Spagualo di Toledo, fia mandato a predicar nel Perà, ore morì coa odore di Santità a 17. Genasaro 1620, in età di anai 60. (Sotual).

suais los (Sotuel).
Avrai (Emmawaths) De Institutione Gram-matica libri trus. Venetitis, ex Unitorum Societate 1855. T. 1, 4, 9 PC IL C 5. Quale trima lo Scioppio, e il Vossio abbano fatto di quest'opera, e quante editioni se ne sieno fatte, si poì redere nella Bilistah. Hispana di Nicolao Au-tonio. Quatto famos Gistita sacque nel-2 Isola di Madera nel 1566. Fu Rettore a Coimbra, e ad Evera, ove mort nel 1584.

( School). Alali Monschi Prologus in Librum, qui di-cirus Grogovialis. Mu nel vol. Analecta di Mobillon, pp. 15). La Fabirica del Mo-cho, nolla quale si contenguo tuste la voci-da di Dania, del Petrarea, del Boccocio, e d'altri bassoi Autori. In Vaccosia, 7524. T. in 15. P. G. II. F. G. In fine dell' opers si legge: sampata. In Vaccosi pp. del Sirve Della L. X.V.V.

sciano nell'atmo del Signore M. D.XLVI. In questo volume si contiene an

dello stesso Autore l'opera seguente :

- Le Ricchezce della Luigui Volgare .

In Vinegia nel 1545. In Casa dei Figliuoli - di Aldo.

Prima Edizione. » Le fatiche dell' A-Prima Lomanne. » Le taische dell' A-» linino, dice lo Zeno, han giovato d' as-» si alli Sudiosi della Lingua volgare, » ial che hanno meritata l' appenvasione » del Pubblico nei tempi andair, e nei nostri incora non manca chi sa farne leren inc. n Il Fontanini selle sue Bi-Inou itso. 8 il remain per prima del istoria del istor delle sue nore alla Biblioteca di quel Monsignere. L'Alanno era di Ferrun, e mort nel 1556. ( Tirabocchi T. vit. P. m.

Amelutii ( Ioh Christophori ) Leges Norel-lae v. Anecdotse Impp. Theod. Iumeris, cum carteraram eet Valentimani 111. tiam Novellarum editarum Titulis et va-rus lectionibus ex venusissimo Codice MS. Ottoboniano depromptis, quibus ac-cedunt aliae Valentiniani tit. Constitutiones jum editae, quoe in Codice Theod. desiderantur, ac tandem Lex Remans, sen Responsum Papiani Titulis anecdotis zen fieuponsum Papaam Prusts anecedoris variisque lectrionibus motum ad fidem pracfait Codisss, et alterius Sveco Va-ticani. Rouse 1-69, typs Zempelianis. T. 1. fol. N.I. E 12. L'Aussituso dedica la sas Opera al

Card. Gio: Carlo Boschi, e da detta De-dica si rileva, ch' egli era nato nella Provincia Emilia. Alonso Guidoccio, Avvo-cato nella Curia Romana, una di coloro a cui fu commesso l'esame di quest opera ne dà nella ana approvamene il sepera ne dà nella una approvament di guente gludini: Omnia pracelara es e-ditionis, exvedanque diligentiae sie plesa reperii, at antiqua magus pretis mountmenta a tendris, el burbarie vin-dicata, sucque lumini restituta antiquitatis amatoribus futura sint jucundixima, et Firo eximio alus jam scriptis cluro novum decus sint allatura. Daham ex aedibus meis Prii.

Kul. Decem. H DCCLXFII.
mal ri Fortunati Episcopi Trevirensii ad Ladoricum Peum Imperatorem De Ecclesi stico Officio Libri quatuor. Stan nel T. x. col. 506. Biblioth. P.P.

. - De Ordine Antiphonerii Liber, Ibid. col. 50% - - Epavolse ad diverses an cir. 8a7. Stance nel T. 7. di Achery.

vol. d' Hittorpius. - - Supplementum ad Lib. 1v. de divinis officiis. 8sa nel vol. Analecta di Mahillon, p. 93.

Questo Religioso di Lisienz, Cardinale, od Arcivescore di Treveri, fiori nel vitti. serulo. ( Dull' Opere attate Amalrici Militis Donatio facia Majori ... Mo nasterio an. 1080. Sta nel T.13. p. 190.

di Achery.

Amalthei (Hieronynti) Carmina varis. Stan-no nella Race. Carm. ill. Post. Ital. Amaltro (Giec Battista) Rime. Stanno in

Amina (Sextori) Censura Vulgatae naque a Tridentinis ranontzanae Versonia quinque Librerum Mosis, Franckerae Fris, 1640.

Librorum Moss. Primeteros Brinsins. T. 1. 4. XIII. E. 9. E questa la prima opera, colla quale questo Trolego Protestante comissicio a far

vedere, ch'egh non amava la Volgata. Diede quindi varie Diserctazioni erifiche, Diede quindi varie Dissertazioni erificha, e questa Collesione comparve sotto il ti-tolo da Antiandrurus Biblionas critica ardita, nella quale l'Ausces si abban-dona troppo alla una collera contro di Costello di Terato. El susque nella Fri-sia, fu Profusore di Elavo nell' Acca-denti di Vennano. demis di Franctiere, e sant in Decem-

hre tilog. (N.D.) Amanii (Parit) In Efficien Ascanii Marise Cardinalis Sfertite Carmen, Sta nolla Roc. Carm. ill. Port. Hal.

Amassei (Romuli ) Pausaniae Veteris Gracciae Descripcio, latene versa . V. Pansamias . Amato (P. Gortano) Divisamento Critico ine degli altri

Amate (P. Greine) Division of deepli altri Vulcani / Napoli, 1756/T. i. 8. \* XXV. G. 56 Amato (Fr. Isans Marise) De Principe Tem-ple Panorasiano Libri XIII., in quilus-sitenditure Panorasiana Galleden a S. Pe-meria. La companya de Panorasia. res Apostolo Instituta etc. Patterni, 12728. Aiccardo, T. s. in fol. PC. X. K. 24.

Questo Gesuita Palermitann nacque nel 1660., e mori nel 1756. Oltre a questa hell opera, bació diverse altri manuscriti :

( Seine), Prosp. T. t. p. 47.)

Amate ( Fr. Elia) Parere interno a' Vinggi
de'due Colliver Inglesi per olcune Isole per l'addictro non remociate dalla Grografis del Mondo Auoso . Sta nel T. XVI. del Cologerà -

- Varietus animalversionum in aliquot Scriptorum Monumenta, Decas peum. Ibid.

Il P. Amato, nativo di Montalto Germelitano viveva pella prima metà del passato serodo. ogi (Antonio) Opere di P. Virgilia

Marone tradeste ist vers . V. Virgilius . L'Ambrogi Gesuita Fiorenino dedica la sua Versione a Carlo Emmanuele Ro di Sardogna con sua Lettera da Roqua

di Surfogna con sua Lettera di roda-16, Marca 1975 comia, curante Tellosa Amileoni Opera comia, curante Tellosa Cardinali de Monte Alto, Romae, 1580-87. T. 6. in vel. 5, in fol. Ill. N. 5. Buston Edizione, in sotto pell'Aggiante all'Artord: na di al T. primo la dura del 1598, Del coor cerca

error tipografico , giacche nel nonro e-secoplare non solo in piedi del frontisemplare non solo in pieda del ironti-spizzo sta l'anno 1580, ma la lettera deli-catoria sessa del Montalio al Pontefice

catera sessa del Menatho al Pontifice Gregorio XIII, portu in fino I data An-lendio Decembrio HOLXXX.

— en Recognitione Romano. Glora Agrip. 1616. Biena. T. z. in fol. III. L. ty

— a Monarbia S. Mauri, Venezia y 1924. Bertilla Y. 4, in fall ancimeron Libri sex.

De Pardine De Caim et Abel sur De Noc et Area su De Abrahasa sur De Issue et Apina sur De Boson merita en De Fano et Apina sur De Boson merita en De Fano et Anima = De Bono mortia = De Faga Sacodi = De Jacob et Vita benta an De

Joseph Patriarea no De Benedictionibus Patriarchirum = De Elia et Jejusia == De Nahuthe Jestschitz == De Tokia == de Interpellatione Job et David = Apologise David. The Engretienes in Psalmot XIL Davids = In Psalmon CXVIII. Davids Ex-

positio nu Expantio Eurogelia secundum III. De Officies Ministrorum and De Vic-

ginibus == De Vidais == De Vurginitate == De Institutione Virginis == Exhercista Virginitatis = De Lopes Virginis comecentue 🚈 De Mysseyin 😑 De Sarra

crune = De alqueeu = De Sprance-ins == De Poembruin = De Fide = Epi-stolae = Fragmentum . IV. De Sprana Sancto = De Incorna-tionis Domainer Sociamento == De ex-ossus Fratria sui Satyri == De oluni Va-lentiniani Comadelin = De AS ext. lentiniani Consolatio De obitu Theo-dotti Oratio De Hymni aliquot = Conment, in Cantien Canticorum .

vol. di Palladius . F.

II Da-pin , T. 7. p. 1055. col parla
del merito letterario delle Opere di S. Am-brogio: » Lo sule di S. Ambrogio non » è sempre ugalmente elevato; ei lo n propornom, come ouerva S. Agostino, n alle cose, che tratta. Qualche volta n è usui negletto, e qualche volta anche > assai travaglisto; ma è scuspre grave, so-> rio, e nobile, conciso, sententioso, e > pieno di punte spiritose. Le opere, chen gli ha travagliato, sono parne di vivacin gli in turriquisto, sono pune di vivac-ti, di giusticas di spirito, e di ornate n delle figure, e de' fiori della Rettorica. n Le altre, tebbene meno polite, hamo n li loro dolcesas, e la loro grassi. I suoi n termini seno assai bene scelti, e nobili > le me espressioni. Diversifica la un > materia con una ferultit ammirable > di penseri, e di parole. Egli è in-> grgnoso a trovar delle manace natu-» rali e gradevoli . Non eccita de gran » moviments; me diverte, ed istrusce, » e s'insinna nello spirito, e nel cuore » e s inanna netto spartto, e not cuore » con moti dolci, e pioceveli. Non » manca pure di forza, e stringe, quan-» do è di uspo. Siccome poi nella con-dotta della san vita uni ma genero-» sicà, ed una inflessabilità sorprendenta a tutto la prudensa , e a tutta la moa tutta la prodenza, e a tutta la non-oderazione possibile, con seper egli a accoppiare ne suoi Discorsi la libertà e i autorità Episcopole con un ca-rattere di delegza, e di carità. » S. Analwegio, Arcivescore di Milano, fisci setto di Todosso nell'amo Sco. (Trità. de Seript. Ecct.)
Ambreoli Camadalnenia Ordinia Presposti Ge-dicienti Liberta.

neralis Epistolirum Lebri xx. Praefationes in werias translationes de Gracco in Latimum ab eo factas, et virorum ad cum Epistolae. Stanno nel T. 3 di Mar-

Questo Monaco Camaldolese nacque in Portico, Cetti della Rossagna nel 15-6. e mentr'era vicino ad esser decorato della porpora Cardinalisia, morì di peste in Fiorenza a no. Occidenti

porpra Cardanalina, mori di peste in Facenza a 20. Ottober 1459. ( Dalla Profest. )
Ambroni (S. ) Autperti Laber de Capidita-te. Sau nel T. 9, p. 289. di Materor.

– Do Lectione Evangelica in Parificatione B. Marine. 1844. p. 255.

– Hollinia in Transfiguratione Domini.

 Homitia in Transaguinuose 2000.

Bid p. 190.
Questo Santo Scrittore, nato in una perovincia delle Gallte, che da Paolo Warnefriche è chasanto col titolo di Tomo oruditizziono, mori nol 770. (Dall, observatoria per la propositione delle rvatio praevia, che si trora in princ.

servatio praeswa, che n uvore us pramodell' oper.

Ambrun (Pierre ) Réponse à l'Histoire Cri-tique du Vieux Teament, compacé par le P. Sumon de l'Outsiere de Pairs. Ro-nettelus, 1665s, Leers, T. 1, 4, 5 II G 1.

Sotto il nome di Pierre Adultari si mascoule il P. Riccardo Simon, che soi-

to quel nome rispondo e se stesso. V.

Bailles Liete des Ant. dégriede , e la Biblioth. Casanat . Questo volume cana-tiene aucora: Richardi Simonii Opuscula critica adversus Isaucum Vossium. Ediaburgi, Calderwood, e685. Hieronymi le Camue Judicium de nu-pera Isaaci Vossii ad iteratas P. Si-

munii objectiones Responsione. Edini-burgi, Calderssoud, 1685. Sono il no-rue di Girolamo le Camus si nasconde

me de Girchanne le Comme in maccoude le sense P. Simon.

Anneillang (Mr.) Hissoère du Commerce, et de la braigation des Egyptiens sons le Regne der Prolomeies. Paris, 1966, Sailla late. Tr. it. 8 x xxr. D. 19. L'Ameillann et Commer Reale, e son-te-Bubbiscoccine della Gald al Parigi quando serviera mel 1953, quant (preva, pressent della California, et delle Lattere, the della Eurinosi, e Belle Lattere, Amado ale la Houssaye. N'. Hissoère du Con-cisto d'Urita.

ctie de Trente. --- Taeite, avec des Notes Politiques.

Amelot de la Housaye nacque in Or-leans nel 1855, e mori a Parigi nel 1906.(N) Amelote (R. P. D. ) Le Nouveau Tenament F. Bible XIV. G. 5.

P. Bilde XIV. G. 5.
Denony Amelota, Prete dell'Orasorio,
e Detrore di Teologia, nacque a Saintes
nel 1666, e nuori a Parug li 7, ottolere
1658. (N.)
Americas (Diominus ) P. Amico (Vitus )
Americas (Perrgrums Sunphicias ) P. Sun-

plieius .

plirini
Amerotii (Hadriani ) De diverris declipatio-num Gracearum dialectis etc. Sie nel vol. Sulceta Espiercum. Gr.
Quant' Autore era di Soissans, e mori nel tisso. (Hisb. Casan.)
Ameropathii (Viti ) Enarrationes in aliquot Georenio Denissona. Sia nel vol. di Pe-

riccions . L'Ami des hommes, ou Traité de la popu-lation, Avignon, 1760., T. 4. 12. ° XXIV. E. 2. Amico (Viti, Abbotis ) Cotana Illustrata, se-vo Sacra et Civilis Urbis Catanuc Historia.

Catanae, 1750., Trento, T. 4 in vol. 5 in fol. P.C. X. L. 9. - - Discusi Amenanii De Marmorco Anaglypho Epistola. Siu nel T. L degli Opusc.

Biol.

- Interno a' Tenacei Montani, che in Sieilta, cd altrova si trovano. Ilidi. T. vitj.
- Lexicon Topographicum Sicultum, Panormi, 1957., Bentivenga, T. S. in vol. 6, 4° P.C. X. N. T. I. Vallia Nec., T. H. Vallia Mazare.

T. I. Vallis Nosi, T. II. Vallis Massre,
T. Ill. Vallis Demna.

- Note: in Farellus. T. Facelus.
1/4 Alast Aujon Casinose nacque in
Catani III. The Centron (1637), e used:
Amico (Antonino de ) Chrestologia de los
Viercys, Prosidentes y de steas persona,
quo lam governado el Royne de Sicilia,
En Palernas, ovien Canonico, Cospulla,
En Palernas, ovien Canonico, Cospulla,
En Palernas, de Examino de Sicilia,
En Palernas, de Examino de Sicilia,
En Palernas, de Canonico Cospulla,
Di quasto certifica Manistera, del delarrap
de Il Mongisteri: Fer extensive creatitis—
en il Mongisteri: Fer extensive creatitis—

ve il Mongitore: Vir eximine eruditionie de antiquis rebus benemerentessi mue, omnia Archiviorum Niciliae, st Bus, omna Archivorum sectius, at Nempolis tabularia indefesso perquisi-vit labore, e quibus monumenta em-nia craro digna, quae Siculam re-spiciunt historium vel sacram vel profunam, eruit diligenter (Biblioth. Sec.

T. c. p. (n. ) Mori in Palermo, ov'era Canousco della Cattedrale, nel d na. Ottobre del 1641. Aramirato (Sciptone) Discorsi sopra Tocita

nuovamente posti in luce. Fiorenza Gian-ni, 1598. T. 1, 4° PC II. E. 14 Rapportati dal Fontanini nella ma Bi-blioteca ec.

- - Opuscoli . Fiorenza, Massi, 1640. T. 1. 4° PC II. C 6

E il solo Tomo I., che fa stampate tre anni dopo del 11., rapportato puri-roriti dal Foutanini. Gli Opuschi sono Orazione a Papa Sisto V. = Alla Nohiltà Napoletana un A Filippo II. Re di Spagna . In morte di Cosimo L ... A Pa-Jemente VIII. - A Enrico IV. Re di Francio .... la morte di Francesco G Duca di Toscana un Della Segretezza = Se gli onori si debbono procurure ::: Vi-ta di Ladalso Re di Napoli :::: Vita di Giovanna II. Regian di Napoli ... Lettere...

Paralelli . Scipione nella Terra di Otranto, il di 27. Set-tembre 1551., e mori a Firenze il 50.

Genaro 1600. (N)

» I Discorsi sopea Tacito, dice il Ti» rabeschi, T. vii. P. it., e gli opuscoli a dell' Ammirato sono assai stimuti , e mea ritano elogi per loro, e per l'Autore, a il quale a buon diritto dessi riporre tra

> 11 quale a lason diritio dessi riporre tra » i più dotti, e più seggi Sritistri, che » a reuse in quei secolo l'Italia. » Amosen (Andreas Gothefeeli) Tentano-Satanas confartras a Don. Nostro Ison Christo in cenflictra, March. IV. Merc. L et Luc. IV. descripto. Sto nel T. II. p. 155, Thon. Nov. Theol. Philol. P. 155, Thon. Nov. Theol. Philol.

Ouesto Rettore e Professore nell' Università di Strain nella Pomerania, e pei Scatore, e Soprintendente del Capitolo Warstropiento, viveva nella seconda me-tà del XVII. secolo.

Amanoni Hermise in quinque voces Porphy-ni Commentaria, Gr. Venetiis, 1545., de Sabio T. 1. 8. ° XXVII. F 22.

Viveya Ammonio, Filosofo Fenicio, sotto Zenoue Isaurico carca l'anuo 400. sotto Lennus la surireo circa l'anua (20.)
di G. C. (Arvud) Il Moreri nota, che
fieri nal priocipio del VI. secolo sotto
Austanio, ciù che torra quasi lo steso.
Ausmonii Alexandrini Evangeliorum quantoo
Narratio, Interprete Osenaro Lauciano.
Sin nel T. 9. col. 14. Boblioth. P.P.

— In S. Joannem. P. Gederius Cat. P.P.

in Joan. Questo Scrittore fiorì nel 131. secolo sotto Alexandro di Manuson nell'anno soo. di G. C. ( Dall' Ind. Alph, Biblioth. PP

Ausoni Eschiridion Veteris et Novi Testa-menti: 8ta uel T. 8. Biblioth. P.P. p. 587 Questo Enchiridion si attribusco a Predensio, e si trosa di fatti notato fra le di lui opere. Questo Poeta fiori nei v. secolo. ( Dall' Ind. Alph. Biblioth.P.P. ) Amor poenitens per Josnosm. Episcopum Ca-aceicinem. Embricae 1685.T. 2.8.º XX.B s. Questo dosto Vescaro era Vicario A

olico mella Fiandra, e viveva nel 1685, ponotico milit pinnini, e vivera nei 1967, na cai diele questa conda căiaine della sus opera (Dulle Opere) Anzori (Eirelia) Elementa Jaris Canonici Verria et Motterni. Augustae Vinnel. 1975, 7, 5, 4, 9 XVII. D 12. ... – Veny Dociplina Canonicorum Secula-rium et Regularum, Venetin, 1947, Rec-

eurai. T. 1 4 9 V. H ant Questo Autore era Canolico Regulare

Lateraneue, e Teologo del Cardinal Ler-caro: vivera nel 1755. (Dalle Opere) Les Amours de Zeokinnul Roi dos Kotrans: esyrage traduit de l'Arabe da Vorageur Ariselbel. Amuer, Michel, 1746.

14 ° PG VII. P so

In fine dell' Opera si trova scristo a penns in tre pague e norma un Elenco alfabetico de nomi, e degli anagramon, di eni vi si fa uso, e se ne da la chiave. Da cua si vedo, che l'Astore ha voluto, sono il velo del romano, porlere dei Governi, de Costagni, e de Culti dell'Eurone moderna.

S. Amphilochii Episcopi Iconii Carosru: Qui-nam Scripturus libri sant legendi Nel T.t.s. p. 6as. Beblioth PP.

- - Narratio de Wuliere, quae precata sur in charta conscriperat, et pro venis sucrust pecustorum ad S. Busilsum M. et ad S. Ephreu Syrum recurrebat. Hid. ed. 625. - In Diem S. Saldari Scrmo. Ibid. 626.

- - In S. Joanneys. V. Corderius Cat. PP in Jose - - De Occursa Domini mestri Josa Christi:

et de Despara, inem de Simeone, Oratio, Gr. et Lat. Sta nel T. 13. col. 857. Bi-blioth. PP. Amulonia Opera. Stanne nel vol. di S. Ago-

lardo per Stefano Baluno. F. S. Agobardus, Amadone, Vescoru di Loor, e Suc-cessore di S. Agobardo, vivera circa l'anno 841. di G. C. (Dalla Prefut. del

no 84. di G. C. (Della Perfuz. del Bolatto).
Anonamena Seriou and Ganical, or A new Golbecino el Bona-mots, Kern-lesst, Iro-geniusa Trouglus, Pleasant Tabes, ard Comical Adventores, London, 1719, Vallant, T. 1. 12. ° PC I F 25.
Antereno Tejus, a Josus Borperio, Landon, 175%, Kaspeno T. 8. ° XXVII C 26.

Edisione meno corretta di quelle di Combridge del 1705, e 1721 delle sicsso Birnes. (Arsood)

Entra pella Glasse degli Autori cum modit sprior - Tradut en François. F. Decier
- Tradute in Italiano. F. Gaetani.
Questo soavissimo Poeta Lirico mori
557, anni avanta G. C per un secino di ma
necessitat, che adalam colle cari di ma

appanita, che coduto nelle fauci discocate lo affect (B. c G.)

Anaguestae (Joanns ) De racidio urbis Ther-adonicae . Sta nel vol. di Genesius Jo-

seph P yse raisounée de Bayle. Londres 175S. 8 12 ° XXIII. A S.

. 8 12 ° XXIII. A S. Quest' opera copri d'obbrolerio I Als. Franceco M. de Marw, che ne è l'Au-tee: fa proscritte dal Parlamento di Pa-rigi, e l'Autore carcerato alla Bastiglia. (N.D.)

Analyse dimensive, on Methode de resoudre les problèmes des Mathématiques. Venise, Pitters, 1759. T. a. p. ° X II 5. Quast opera e di Carlo Repuesu Prese dell'Omtorio, la dedica al Duca di Borgogus, nipote di Luigi XIV.

Analysis per quantitatem series, fluxiones, ac differentias, chan commerciane becares ter-tii cedinis. Loodinis, 1911., ex Oilic Pea-soniana. T. 1. 4. ° X. H. 25. Annatasi Beldiothecasii Vine Romanorum

Pousificum Mognotiae, 1602., Allano.
T. t. 4 ° XXII. A 18.
Trima Edizione (B. c.G.) d' un'opera

stimata, e la mégliore in questo gruste (D.R.) Si trova ancora nel T. st. del Muratori Rev. Ital. Script. » Fra gli Autori Ecclesiasici del 1x senou ve ne ha di più famosi di Ana-

> staso Abbate, e Bibliotecario della > Chiou Romana . . . Si errele commen-> mente Autore delle Vite de Papi, che > poetano falsamente il some del Papa n Damaso, o che furuno impresso sotto pi il nome di Anastasio a Magnasa nel n 1612. ( dovrei darei 1602. ) . . . Il Muratori nella sua Prefamone torca queato dabbio still'assenticità di quest'Opere, e non volendo stendeni su questa controvensa, rimette il Lettore alla Da-sertazione di Gio. Campinio instolata Examen Libri Pontificalie, else dere-Buta assi rars I ha posto in testa a que-sto mo terro Volume degli Scrittori delle Cose Italiane avanti alla Vac di Anasta-no. Il Muratori lo chianna: Vir suo

tempore singularia eruditionia, Graece et Latine doctionimus. Egli em Greco di origine, ed aveva fatto lungo soggorno in Cotantinopoli. Fiori princi-palmente sotto il Papa Adriaso zi. Mori fra l'anno 8-8. e 882. - Moanacthica, excerpta ex Ecrlesi Historia, Stanel T. 12.p. 552. Biblioth P.P.
- - Passio S. Demorrii Marteria, Sta nel - - Passio S. Demorrii vol. Analecta di Mabillon,

p 172.

Anastasii Abbatia Laber contra Judaeos, Inter prete Feincisco Turrium Sor. Jes. Stat nel T. 4.º P. 2. col. 1075. Biblioth. P.P. e nel T. 11. P. 111. p. 9. Then. Monum. Eccles Il Canisio credera, Il Canisio credera, che questo Anasta-sio fosse l'Abbote di S. Estatrio, contro del quale scrisse nel 754 S. Giox Danna-

Serno impognatedone amtimenti mila Trinità; nu Giacomo Basaujo, nella sua Gaservazione, che precede l'Opera di Anatissio dice ingrammente: Quie sil Anatissione via divinare licet. Annstavii Papae 1. Epintola Cirdoveo 1. Regi

Franc. quod Christo nomen dederit gra-tulatur. an. 497. Nel T. 5 p. 584 d'Acherr Anazasi Sinaitse de Hacersibus, Gr. et Lat Sea nel T. viz, p. 480. Biblioth. Gr.

- Orationes dese I. De Sucra Senati, et de non judicando, deque oblivione inju-riarum. II. Ocasio, sive Esplicatio in sentum Davidis Psalmum Ge et Lat no nel T. s. p. 465. Then Monnie. Feeles.

Anastasio fu Patriarea di Antischia nel 561.; dall'Imp. Ginatino fu cac-ciato in sidio nel 572., e nel 596. ri-chiamato dall'Imp. Maurino: mori nel 598. o 500. ( Mirari, Auct.)
Antstasii Patriarchoe Antiochesi Orationes

NAME TARGITCHOS ANIGORIUS Designess painque, nempe, 3. De SS. Trainiate a. De Incircuenseripto. 5. De Incarnatione Christi. 4. De Passione et Impusibilista Christi. 5. De Resurrectune. Statuto nel T. 1. p. 436. Then Monum. Eccle-ricat.

\* - - Comfendioria Orthodoxse Fidei Explicatio. Star nel T. 15. col. 677 Biblioth. P.P. Questo anccessore di Amastorio Simato, fa credelmente ucciso dai Giudei nel Goq. o 611, ( Minuri, Auctor. )

Anstolii Fragmentum de Sympatia et Antipatia Sta nel T. 4 p. 195 Biblioth. Gr. Fubric. Anatolio fu Maestro di Jambiten, c riche .

Anciennes Linergies Paris, 1905., Nully. E. S. 8. ° XVIII. Cit. Lee Anciennes Limegics. Paris, 2705., Nully. T. 5. 8. ° XVIII. Chi. Ancillonii. (David d') De Pronuntistione Vo-ada HTA. 8ta nel T. VIII. Miscell Li-paiene, p. 57.

Questo Cappellano del Re di Pravia, Pastore della Chesa Francese Riferenstr in Berlino, meque in Metz, e mori nel 16qs. (Biblioth. Casan.) Andrea (Alesandro) Della Guerra di Can-

gus di Roma, e del Regnodi Napoli nel nteficato di Paulo IV. l'anno 1556.-57. Sta nel T. VII. dell' Istoria del R. di Napoh.

L' Andrea era Napolitano, ma discendense da Barietta. I suos tre Ragionaanenti della Guerra di Compogna di Roamenti della Gierrra del tampogna et no-ma furore la prima volta deli alla luce da Giredamo Buscelli in Venesia pressa Gira Andrea Valvascel 1560, in 4, 2 ( Tappi Bibliot. Napol. ) Andreac Gassia-Benedicti Aldesia Vita, quae bevilter describitar in Epistola encyclica

Monachorum ejusdem Monasterii, an. 1112. Sin and T. 2. p. 518. di Achery.
Andrese (Jussein) In Librus Berrenlium,
novella Commentaria. Venetile, 2581., Fran-ciscium. T. 4: in fol. VI. G. 21.

Giovanni di Andrea, chiamato a' suoi tempi Fons Canonum, et dubiorum

gello vicino a Firenze, o secondo alcuni. a Bologus, e mori di peste in questa ultima città, nel 1548. (Teraboschi T. F.) ndrene de Luxemburgo Episcopi Camara-ccusis tenamentum anno 1505. Stu nel T.

q. p. 104. di Arbery. Andrear Castarco Cappadocine Episcopi Com-mentarius in S. Jounnis Evang, Apocaly-psin. Sta and T. t. cel. 150g. Bishooli, P.P. Quasta Successor di S. Basilie De-nel IV. serelo, circa I zano 530. (Dal-I Ind. Alph. Bish. PP.) q. p. 194. di Arbery

Andrese Hierosolymitsen, Certensis Episcopi

indrica Hercostynnium, Cerichia Epinopi, wel Archipposopi Sermo in sulutationem Bei-parae, Marco Hoppeso Interprete. Sta nel T. 12. p. 67; Biblioth PP.

– Omitiones done in Exultationem Souctae Crucis. Hod. T. 15. p. 686. - - Hemilia de Publicano et Planisseo.

and T. 10. p. 151. Biblioth Gr. Fabric Oursto Scrittore originarie da Danaaro, prima Monaco Gerosoliasetano, pei Discuss, ed Orfanorolo di Costantino-poli, finalmento Vescovo di Creto, fordi circa al 655; ma interno alla di lui co. non son di accordo gli Eruditi. Altri mettono al 550. o 570.; altri, e fra que sti l'Oudin lo ablassano al 790.; 11 certo, che visse al di la del 68o. ( Core

Scrip. Ecol. Hist. Litt. p. 58a) ndrese Begis Hungarise Litterae Gregorio Papar IV., quibus conquerisur se ac re-gram injuste interdicto soppositum. an 1232 Stanno nel T. 12. p. 55q. di Achery. Andrese (Samuelis) Disquismo Theolog de solute Adami, ad Gen. trt. 19. Str acl T. L. p. 96. Thesaurus Theol.-Philolog.

- - Dimertatio de Praesidio Ecclesae Ni-Litariis, ad Pad. XIVI. 1.-8. Ibed. p. 640.

24 Hod. p. 697.

- De Cordo Condramante, ad Joseph L.

- Kits and T. 2. p. 990. John 18. 19. 20. Sta nel Then: Nov. Theol. Philol.

Andreae Abbatis tertii Palatioli in Tuscia Li-lellus de Vita S. Walfridi Abbatis ejus Io-to primis. Star nel T. 4, p. 177. di Ma-billon, Acta etc. Andreae Persbyren Cheosica de Principilus Terrae Buvorum. Sta nel vol. Annales de Gestis Carvall M.

-- Chronicon Generale a Christo nato ad annum seccenxu. Sta nel T. 4 P.3 col. 9-3. They Anecdot, Novie. Questo Gronista, Canonico Berelare di

Quette Gronita, Canomico Repelare di S. Agostino, di Haisibona, visse utila prima mesà del. xv. secolo (Daila Pro-Jun. di Pestio. Da suspitudine Miseri-cecchia De Orutte ab telheo sersono in ha-timum conversa a Gelie Horato. Itros Ser-meson tres D. Bermellin Orchini De Of-Brio Christiani Principio. Item in aliquat. Del Jacobe Loco Sacore Declamatoses.

quinque. Basilene, Operium, 1550. mense Majo T. 1. 8.º XIX. B 25. In questo vol. si creatiene aucora: Coelil Secundi Curionis, pro vera et antiqua Ecclesiae Christi authoritate in Ant. Plo-

Ecclesiae Christi authoritate in Ant. Pio-rebellum Matunence Tratio. Basilene, sine anni, et typographi nota. L'Andresso era Mantonane, e fiorix nel xvi. ecclo. (Dulf aprix) Autreliai (Pulk Fami) i Egigramusta, Kanno nells Ruce. Carns, ill. Poet. Ital. adecobi (An. Peleis) In Lossem vermi-alerobi (An. Peleis) In Lossem vermi-

culati operis Igorii repertum etc. Sta nel-la citata Race. Andronici Rhodii Ethicorum Nichomacheo

rom Paraphrasis. Gr. et Lat. cr versione Dan. Heissui. Cantabr. 1679., Hayes T. 1. 8. o XXVII. A 32. Questo volume entre nella Classe degli Autori cum notis surior., e uon è

comme (D. B.)

Andronico visse in Roma a'tempi di
Gierrone eirea 40. anni av. G. G., e fece
comocere a'Romani le opere di Cicerone. (Mouni)

Il Salmasio, il Fabricio, ed altri molti attribuscono quest' opera ad un altro An-dronico assai prit recrate, fesse Andro-nico Callisto da Tessalonica, che fisei al tempo di Gregorio Paleologo (Biblioth.

tempo di Gregoro.
Casan.)
Andronici Constantinopolitani ex Imperatoria
Construorum Familia Dialogus contra Judacos. Sta nel T. 4. p. 255. Ther. Mo-

Il Bassagio nella sua Osservazione, che percole l'opera, sostiene, else questo Dialogo non è di Andronico Compeno, ma alterus Andronici , Theologi in Mysticis versatissimi ( hoc enim demonstrat ipsum opus) case crediderim Andrusi (Aloysus) Cleuratina Constitutio

Unigenitus Ecclesiae Traditionem vindex. F L'Audreum, nato in Cipro, e Citta-dim Veneto, Professire nell'Università · di Bologna viveva assora nel 1757: (Biblioth, Casan, ) Ancedores Jesuitiques. Hayes, 1740. T. 5.12.

XIX. E 2.

Anchetos, ou Mémoires secrets sur la Con-stitution Uniquestus. Trevoux, 1750. T.3. 12. VX. B. 22. Anecdores Ecclesiastiques contenant les int

Ancedores Ecclesissiques contenant les intri-gues des Evéques de Rome. Auss. 1938. Baruffé T. 1. 8.º XVIII. A 45. Anfitestro, e Ginnasio di Catania. P' Ginnasio. Angeli Rampberi, Abbaist Formbacenas O. 8. B. Historia Monasterii sua. 8/a nel T.1.

P. S. col. 425. Thes. Ameedut. Noviest. Questo Ablane, e Scotter del suo Monstere mori nel 155. ( Della Profaz.)
Augelius (Tousman) Orazione pel Ruppraento della pubblishe labbrera di Palerno.
Pal. Bentivenga, 196. T. t. 4.º P. C. N. N. Questo Secretione Estermition touri a p. Questo Secretione Estermition touri a p.

Octobro 1809, improvisamente, mutre celebrava la Santa Messa. ( Da Notizio

Chromite )

Angelis (Pauli de ) Busilicae Veerris Vatienae Descripcio. Romae, 1646., Tani. T. 1.

io fol. IX. E 21.

L'Opera è d'un Cancuico della Basilicae che nella Biblioti. Cancuico della Cancuico della Cancuico della Cancuico della Cancuico della Cancuico della Biblioti. sanat, si nota essere Pietro Mallio Ro-mano, L'Ala Paolo de Annelis Stracusano, morto nel 1607, vi ha agginnto le Note, e la Descrizione del nuovo Tem-

pin Vaticano pis Vateraro.
Angelii (Petri) Carmina. Stanno nella Race.
Carm. III. Poet. Ital.
Angelii (Antoni) Episoda L ad Marinus Columana == 16. ad Geori Cornelium Epicopum Tarrisimum. == 11t. ad Angelum Nicoliuma . Stanno nella Ricc. Carm. ill.

Post. Ital. Questo Poeta, da Barga sua patria detto Bargeo, Vescovo di Massa mori nel 1579.

(Biblioth Caranat.)
Angelii (Jacobi) Nicolas Ursino Equiti Hisrosolymitana Priori Venetizuun., et Loeumienenti Magisterii Carusen. Sta oella

emmeteenti Magisterii Carunen. Sõn oella Rarc. Carm. ill. Poel. Ital. Angelonii Monachi Ordinii S. Benedieti as-teoris vestuvii ete. Earasettonese un quattuor hitros Regum. Colon. ev. Oli Benharij Car-rievori Auro donaini 1550. Sõn nel vol-di S. Irentro, Basil. Probra. 1598.

dt S. Fentro, Basil. Probon. 1598.
— Commentarius io Generius. San sel T.t.
P.z. col. 45. Thee Amendat. Novies.
Questo Religioso finis setto gl' Imperadori Luderico, a Lourso, de quali l'ultimo mort nell'anno 855. (Biblioth, Caram.)

Caran. )
Angerina (Hieronymi) Caranina. Stavano vellà
Race. Carm. ell. Poet. Int.
Questo Poeta Napoletano fiori nel principio del XVI. sevola. (Biblioth. Caran.)
Angilberti Abb. Carbetensis Versus ad LadoRace. Erme. Caralina. Excellèna. vicum Regens Franc. Garolinianni Fragrem, in librum S. Augustini De Doctrino Chriatiana, cidem Regi dono missum. Sta nel vol. Analocta di Mahillon, p. 425. Anglis Saera, sive Collectio Historiarum da

Archiepiscopis, et Epucopis Angliae a pri-ma Friei Christianae susceptone et an-num 1550. Loudini, 1691. T. 2. 51. IX. G.; Opera stimuta, custissima, e poco co-

muse. (D. B.)

Animadvenisul critiche, che servono di confutazione dell'Opera dell'Impiego del danaro. T. t. in 4.º VI. II 25. Animas versions eritiche auf notto

delle Lamie. Venezia, 1751. T. z. 4. ° XXV G 5. Anna (Stefano d') Riene. V. Caruso G. B. Rune.

Vivera nel xvt. secolo. Annales Camaldulenses Ordinis S. Benedicti, per Le Bened. Mittarelli, et Angelum Co-sandoni. Venetiis, 1755. et sequ. Paquali.

fol. X. C. 1.

Quenti due Annalisti erano Monaci Ga-T. 9. nuldolesi, o dedicano la loro Opera al Doge Francesco Lorodam, o al Sena o della Repubblica di Venezia.

Annalos Velleiam, Quintibapace, Statlani, seu

rd. Vitte P. Velleii Paserenli, M. Fabii Quintiliani, P. Papini Sattii (obiterque Jurenalis) pro temporum ordine disponitare. Meur. Dodevillo. Ossanii, e Th. Sheld. 1658. T. 1. 8. \* XXVIII. A 21. Annales Ecclesiae Britannicae. P. Fides Regia, Annales Ecclesiae Britannicae.

Annales Rerum Anglicarum Henrico VIII., Edwardo VI. et Maria Regnantibus, more

primum editi. Ex Of. Nortoniana, Bill. 1616. T. 1. in fol. PG. IX. E. 15. Auralen de Gestin Caroli Magni, Portse Ano-nymi: Sine anni, loci, et Typographi no-

nymi: Sine anni , loci et Typographi no-ta T. 1. in fol. PC. VI, G. 8. In questo volume si contengono aoroes: Karoli Magni Francorum Regis at Imp. Vita descripta magna parte Monacho Coesobii Epoliemensis S. Eparchii etc.

Thegani Charepiscopi Trevirensi. Opus de Gestie Dumni Ludewici Imp Nithardi Angilberti Filii, Karoli M. Imp. es Bertha filia Nepolio De Dissentionibus filiarum Lodwici Pii ad annum uvque 843. Lib. 19.

Alberti Abbatio Studensis Chri a condito arbe usque ad annum 1256. Martini Poloni Chronicon. Andreas Presbyteri Ratisbonensis

Chronicon. Index Diplomatum Frideriti III., et Documentorum variorum eo pertinen-

Annales Regum Francornus a tempore, quo Carolo Hartello defuncto, Carolomannus et Pipinus Fratres Reguum adepti sunt usque ad annua 882 etc. Six nel Tous. ti. P. 1. di Muratori Rev. Ital. Scrip. p. 190
Annales Lambecioni , hoc est , Annales Fran-corum ex MMSS. Godicibas Aug. Gesarrae Bibliothecae per V. G. Petrum Lambecium

ulim exerpti, atque evulgati, nec non animadvernonibus illustrati : nune recusi eum additamentis et nos cum Criu in co-

eum haustamentas et uns cum Crist in rea-dem Annales parasantissimi viri Jo Ben-Gentiloti, Ibd. T. 11. P. 11. p. 83. Annales da h. Cour de France, et de Pa-ris, Cologne, 1 708. Masteau. T. 5. 12.° Pt. VII. O. 55. Annales de l'Empire dépuis Charles Magne.

F. Voltaire. Anne Comnene, Histoire de l'Empereur Alezis, traduice en Franços par Mr. Cousin.

V. Cousin T. IV.

L'Année Chrétienne. Paris, 175 T. 13. 8.º in Lat. VIII. E 4 1757., Hansy. T. 13. 8. " in lost ville as q-Annotations in Vetus Testamentum, et in Epistolum ad Ephtsuos, incerti Auctoria. Cantabe. 1655. T. 1. 8. ° XV. F 17.

Antonio Scattergood, Editore di queste Annotazioni, trovate fra manuscritti della Biblioteca dell'Arcivescovo di York, con scrive del loro merito: Austrationea hance non solum materiae divina tas, sed et operie ratio eximie com mendabat. Breves alique eant nec ob

scurue, utiles simul, et dulces, pias non minus quam eruditas. Annotazioni brevissime sovra le Rime di M. Franc. Petrarea, le quali contengono mol-te core a proposto di ragion civile, e colla traduzione in latino di tre canacca in latino di tre canacue, e di Padova, Pasquale, 1566. T. L.

traduzione in intitor un sonetto. Padova, Pasquale, 1566. T. L. 4 ° PC XI C. 5.

Nella faccia seconda del primo foglio si voggeno l'elligie del Petrarca, a di Laura, e sotto di esse una mano, che continue on monogramma. Il Fontanini nella sua Biblioteca etc. rapportundo

questa stessa edizione, la una nota dica, che queso menogramma suo) dire Marce Mantovo autore del libro. Lo Zeno in use contropota segginage, » La mono aperta, a le tre lottere tota, che vi sols parela Mantos: e però nos vogio no dure Marco Mantona, vero Autore per altro del libro: di che oltre alla detta cifera, ce ne fa fede Guido Pansiroli amico di lui (De clarie Legum Inter-

prot. Lib. rs. cap. 168. ) Anonymi Salernitani Paralipomena, hoc est, reliqua para Historiae ab eo conscriptat nondum edita ab anno circiter 760, usque ad an circiter offe. Sto nel T. H. P. H.

di Muratori Rer. Ital. Scrip. p. 159.
Anonymta Caunenna. V. Chrenologi Antiqui. Anonymi Novocomennia Camanna, tive Pos-ma de Bello, et excidio Urbis Comensia ab anno 1118 usque ad 1127., cum nolis Jos.
Mariae Stampor., 8ta nel T. v. di Muratori Rer. Ital Scrip. p. 500.
Anonymi Vaticati Historia Sicula ab ingres-

an Normannorum in Apuliam usque ad annum 1282. Ibid. T. VIII. p. 741., a nel T. II. del Caruso Biblioth. Sicul. p. 817.

Anonymus de Proefectis Urbis ex ten Galliens, Sta nel T. Kl. Gruevii Th. Ant. Rom. p. 584."

Ancovmi Furrensi Gesta Innocentii trz. P.M.

et Baili Friderici Regui Siciliae Sta act T. it. di Carmo Bablioth, Sicul. p. 649 Anonymus Soplusta. V. Rhetores schecks. Anonymi Epistola, in qua continesar Dorothei, et meratio vitae Douthei, Daci-

puls spins Dorothei, Sta and T. H. p. 795.

Biblioth PP.

Quevro Anonimo visse nell' VIII. secolo (Doll Indes Alph. Bibl. PP Anonymi Authoris, de Lyrinensis Monascerii

escado Fragmentum, cujus incuo adjectum est breve, de illus Historias temporibus, ezcialo Fragmentum, cujus insuo adjectum esci heree, de illam listorum temperibm, scholion, den nel 7, o.p. 653. Bibliothe Per Anonymis et lacerd Authors to Encodibus Dumini carmen. Held 7. 8, o.p. 8, y. Anonymi duuboris De Behlum Biptissoo, et nuosa Aprae obstin Carmen. Hod. p. 8, 5, 8, wayne Authoris De Most Ganton, Poema. Anonymi Authoris De Most Ganton, Poema.

Ibid. p. 817.

schatis ... In Die Ascensionis. Ibed. p. 858. Anonymi, forte Coenolistie Luxuvienisi O. S. B. Glosurium Lotino Therdiscom in Biblia Sucra . Sto nel T. s. P. L col. 317. Thes. Anecdot Novice.

Anonymi Zwetlenin Ord. Cist. Historia Ro-manorum Pontificum a S. Petro suque sel Coelectinum III, ideat ad annum 15g. Sta pel T. s. P. III. col. 5mg. Then. Anecdot. Anonymi Monachi Cartusiensis Vallo-Dei D.te. logus De diversarum religionum origine, et

eurum temporibus et legislatoribus; de quihusdam quoque haeresibus; sed et de Seliu-Sta nel T. vt. p. 11. di Marcus.
Anonym Benedectnin, qui sea att. scriptit,
Liber de Poenitentin et Tencanonibus Re-

ligiosorum . Sta nel T. a di Pezio Bibliothi Arcel, p. L Anonymi perantspin Ord, S. B. Libellus de Stabilitate animae, Ibid. T. 6, p. L. Anonymi Libellus adversus terrores Alberostic Sucerdesis Merkenus, Sta pel T. 9, p. 1851

di Martene. non vmi Benedictini , Libellus de Conscienti

Sto nel T. S. de Penio Bibboth, Ason, p. 1212

Anonymi Prolegomena Rhétorica, Stanno nel T. 9, p. 588, Biblioth, Gr. Fabric. Anonymus in S. Joannem. V. Corderius Cat. PP. in Joan.

PP. in Joan. muldi ( Carlo Agostino ) I Mille Versi La-tini di S. Prospero tradotti. F. S. Prasper. Questo Damenicano Fiorentino era Fra-Ansidi tello del P. Casto Innocente qui appresso notato: viveva ancora nel 1757. (Biblioth.

Botaloc Vive.
Casan.)
Anodoli (Casti Innoccutis ) De catris inopiae
vetevim annumenterum pro copis Martyrum dignosemda adversus Bodwellum Insertatio, Mediolani, 1740., Richima. T. 1.

8.º XXII. G 18.

- Multivado maxima corum, qui priorileas Ecclesiae accelii Christianom Religionova profesia sunt, adversa Drv. Clarkonana Augusza-Tauria, Regisi Typas, 1765
T. 1. 8.º XXII. G. 19.

- Liber de Forensi Judacesum Buccina.

Son el T. XXII. d. 19.

- De Vetri Egyptiorum Idolatria, ac
merihus. Su orl T. XXII. della Racc. ell

merihus. Su orl T. XXII. della Racc. ell

Calegoria.

- - De Diptycho Quirmiano. Ibid. T. xz. c x't.11.

Questo dosto Domenicano nac Piscensa nel 1710. Lesse Filosofia in Napoli, e Teologia in Broscia. Fu pubblico Professore di Teologia nel Licco di Ferrera, e pei nell'Università di Torino, ove morì nel 1780 (Du notizie parti-

ove mori nel 1760. (LOS nomes pou-colari da Roma )
Ansloni (P. Petri) Sun de Femilia oppor-tuna Relatio, cui adjesate Digressones.
Venetiis, Bertani, 165a. T. 1. in fel. P.C.X. Mé. Il P. Anusleni, de Cherrici Mineci na-cuue in Messian nel 1605., e mori nel

eque in secona. 1072. (Margit.) Anscharii primi Bremezais Archispiscopi Li-miraculis S. Willehudi bri dao de vita et miraculis S. Willehudi Episcopi. Stan nel T. 4 p. 564. di Mabillon, Acta etc. Viveya nel secolo Ix-

Anscheri Abbotis Centulensis, cula S. Angilberti Sta nel T. 5. p. 117. di Mabillon, Acta etc.

di Mahillon, Acta etc.
Viveva nel secolo xI.
An elmi Beccensis Monachi Vita B. Berengarii. Sta nel T. tr. p. 770. di Mabilion,

Acta etc. Viveya sul finire del secolo xt. D. Anselmi Cantuariensis Archiep. in omnes

S. Pauli Apost. Epistolas Enarrationes, a Renato Castaneo. Colonizo, Cervicornus, 1555. T. 1. in fol. IV. K. 10. Nella Biblioth. Cananat. si trova rapporinta quest'opera da questa stessa edi-mone, e vi si inserisce la seguente nota: (Quue tamen S. Anselmi non en sed Hervari Monnchi Dolensis) non ennt . - - Epistolar ad Lanfrancum, quibus opus

- Epistolie ad Laufancius, quibus opes un consume de la Laufancius, quibus opes un consume de la Laufancius, quibus opes un consume de la Laufancius, consumera de la Lau

Prima edizione fatta in Venezia dietro Prima enusione mus in vencus metro la secunda di Parigi 1721, per Monta-lant, la quale è suigliore della prima del 1675.

S. Anselmo nacque l'anno 1055., e morì l'anno 1109. (B. e G. )

Anselmi Monachi Remigiani Itinerarium Leonis Iz. de Dedicatione Ecclesise S. Remi-gii Remensis. Sta nel T. vrtz. p. 624, da Mahillon, Acta etc.

Viveva nel 1039

Anselmi (Georgii) Carmina, Stan nella Rac. Carm. ill. Poet. Ital. S. Anselmi Lucemis Episcopi Libri duo, con-Anselmi Lucraise Episcopi Libri dua; con-res Gnibertum Antipspano, peo defanione Gregori v.t. Legatum Pontificas Romani. Sta nel T. 15. p. 748. Biolifoth. P.P. e nel T. rtt. p. Ség. Thee. Monum. Becleviast, — Collectane eultates non esse in potestate Regis sitt Cae-

saris. Had. p. 776. Questo S. Vescoro fiori nell'anno to8o. ( Thrith, do Scrip, Eccl.

Anselmi Havelbergensis Episcopi Dialogi

tres advenue Graccos in urbe Constantin politana, Stranso nel T. 15, p. 88 di Achery. - - Laber de Ordine Ganonicorum Regul. 8ta nel T. 4. P. 2. p. 75. Thes Anecdot.

Questo Vescovo fiori nel 1149. ( Ca-Anvelani de Ribodimonte Epistola ad Manat sem Archiep. Remeus, qua refert quae Hie-resolymis acta sunt a Christinnia anno 1099.

Sta nel T. 7. p. 191. di Achery. Anshelmi Ordinis Minimorum de Observ Terrae Sanctae Deveriptio . Stu nel T. 4.
P. 776. Thes. Mosam Ecclesiast.
Questo Heligioso de' Minori Osservanti
si credo che sia stato Polseco di Craco-

via, o Germanese. Scrisse questo Opu-scolo nel 1509. ( Dall' Observ. Jac. Basnogi)

nsonis Abhotis Lauhiennis Acta S. Ursmari . Stunno nel T. 5. p. 241. di Mahellon . Actu esc.

Acta S. Erminonis. Ibid. p. 597.
 Questo Scrittore visse nell' vitt. scolo.
 Antichità Ercolane. Napoli , 1765. nella
 R. Sumpera . T. 6. in fol. max. PG. XLH 1.

R. Scingera. T. G. in fol. max. PC. XLH.;
I primi quattro velumi contengono le
Pitture, e ci manca il T. v. Il quino
considene i Brunti, e di il solo T. t. e
ci manca il T. tt. Il sento è il primo
Tomo del Catalogo degli Antichi Monumenti, e ci manca il T. t.

numenti, e ci manca il T. II.
Antichità di Galtagirone. Napoli, Roncagliolo, 1651. T. I. 4, 9 P.C. X. O 21.
L'opera è del P. Mario Pace Gemita,
e dal Collegno de Gesuiti di Caltagirone
dedicata a' Giurati di quella città. (Dul-In Dedica.)
Antidotum control diversas omnisma fere se-culorum hacreurs. Basilese, Henr. Petrus, 1528, mense Augusto. T. 1. in fol. par.

IV. I 21. È una Raccolta di vari opuscoli, che

D. Athanasii Episcopi Alexandrini De Trinitate . Justini Philosophi et Martyris Ad-

monitorius adversus Gentes.

Marii Victorini Afri V. C. de Tri-Marii Festorini Afri F. C. ne 112-nitate aliquot hymni, el eruditiseimum Carmen de Machabaese. D. Hilarii Episcopi Pictavorum, de Patris et Filii unitate , et quorumdam

corum scripturae Interpretatio . Ambrosii Episcopi Mediolanensis de Resurrectione Lab. AKEGAAOS. Teophili Episcopi Alexandrini Li-bri Poschales 1v. D. Hieronymo interprete .

Idacii Clari Hispani adversus Va-

rimandum Arianum.
Cyrilli Egise, Alexandr, advirsus
Nesterium Liber et alia opuscula.
Pracli Constantinop, Egiscopi ad Armenion Gr. et Lat. Liber

Timothei Episcopi ad Ecclesiam Catholicam Libri IV. Vincentii Lirinonsis Libri contra Nevatores .

Prosperi Aquitanici de Libero Ar-bitrio contra Colluctatorem. Cerealis Episcopi Carthag. adversus

Maximinan Gelasii Episcopi Rom, de duabus maturie in Christo Fireste Eniscopi Fidel Ratio

Antonini Equicopi Constantiensis ad Arcadium exulem Convolatoria. L'ictoris Episcopi Fidsi Ratio

Agnelli Episcopi ad Arminium de Ratione Fider. Ruelici Dinconi adversus Acephalos. Antimacchinel F. Eraneu du Pruce.

derius Cat. PP. in Joan. Antique Collectio veserum Inscriptionum Romemrum. Sis ted vol. Analecta da Ma-

manarium. Na tod vol. statesters in in-billon, p. 36p.
Antique Interspitonis, qua L. Scipionis Bar-hati F. expressant est elegium, Explanation. Stated T. 17. Grassivi Thes. Ant. Room. Antiquis Rheroes Latini, e Francisci Putosi Bulliotheca ohm editu, ex recognisione Clas-da, Company of the Company of t

Bibliotheca olim editi, ex recognissor taja-di Capperoperii, Arguotomati, 1765, Ilki-tus, I. 1. 4. 9 XII. C. 1. Compreede Ruttio Lupe, Aquila Ro-mano, Gialio Refinismo, Carno Fertu-satinao, Mario Vitertoo, Sulfano deve-tore, Emperio Retore, S. Agostano (apera-tal filomos Haurhi rapada fra le agui-cal filomos Haurhi rapada fra le aguirie ) Giulio Severiano, Ruñao Antiochena,

Prisciane, Bella, S. Isidovo, e Alcumo. Ottima Edizione , la chiamano Bon, e Gamba . Essa fu fatta sepra le carte trorate dopo la morte del Capperonerio, il quale aveva divisato di fore noder compagni nella forma questi Antichi Retori Latini al uno Quintiliano, ch'egia avera pubblicato in fol ael 1725., e che da nos u possiede. In questa edizione a trovan corretti non solo gli errori tipo-graliri, di cui non iscaro gna la ediziopraire, di cui non nearsegne a cuario-ne del Pitco, na quelle ancora dell'E-diacee, il quale, secondo il Falgrio e il Bartio, conhi spesso le lerioni delle

edizioni antiche, e qualche volta us przegio, senza aggiungere ne note, ne ragnosi di tab cambamenti. Per l'affinnà dell'argomento il aggiuno in fine il Libro V. di Maratano Capella, institulato de Rhetorica

Antiquitace (De) Beitangicae Ecolesiae, et no-attustim de Privilegias Loclesiae Cantun-rieusia, at por de Archiepiscopia ejaselem EXX. Historia, Historiet, Mirmus, 1605, T. t. in Ed. De. 1X M.

Harver, Harver, Mernus, 1605, Y. t. in 60. Fe U. X. H. in the states Manuscritic della But in a states Manuscritic della Bubocca Granarmet, quest Opera è nosta to totte d'acont de l'eissanni Associa, no 1 diligioni Compilator di quel Granar del la compilatori del construction de la compilatori della construcción del il Koningso, nè Tota Ilide nel Catal. della Biblioth Boillej in motto alcuno, e il Lenglet, nel suo Mittende pour étudier l'Histoire & a. p., 267., lods quest' opera, di questa stessa edizione, nos senza nome di Autore alcuno. Autore alcuno.

nia senzà none di Autore alcuno.

L'Antiquità dei tenta retabile, et definalme
contre les Justs, et les nouveaux Chronslogistes Amsterdam, 1697, Desiondes T.

1.12, \* XIV. F. 15.

Quari opera é di Paolo Perron, nota
di Humchon mella Bentagna nel 1622,
e morto nel trofo. In coa egli intracontrol de l'antiquia d'antiquia de l'antiquia de l'antiquia de l'antiquia de l'antiquia perende di rissabilire la Cronologia del To-sto de' Settante contro quella del Testo Ebreo della Bibbia: es di al mondo una Lisreo detta pitota: et da si monto qua autichità maggiore di quel, che prina di lui gli avera dato afcan altro Cons-logista. I Padri Nartianay e le Quen attecarono quest'opera, e per ilifenderia, Pezron serisse un grosso volume in o intitolato: Difesa dell' Antichità de' temps, che da noi mui si possiode.

(N. D.) (N. D.)
Anthologis. V. Poematum Graeceum Minorum = et Stephause Hearieus.
Autouii Augusti hinerarium Provinciarum.
Sta colla Casmografia di Euco. V. Ae-

thicus. Questo Itisserario era stato impresse il volto antto il nosse di Antonino; ma il Simlero nella sua Prefazione alla Gotmografia di Etico adduce delle ragioni per citumerio Antonio, e per creziere, ebe l'autore di questo ltinezario non sia, ne Antonino Pin, come credono alcini, ne Autonino il Filosofo, come pare ad

altri, e si mostra incluato a sospettare. che tanto l' limerario, quanto la Comu-grafio sono opera del sola Etico, e che ciato a' tempi, e per il primo fosse cominciato a tempe, e per conando di quegl'Imperadori, e masi quindi sumentato. Antonii Regis Navarrae Epistolae, F. Episto-

lae illustr. viror select. Antoqui (Nicolai) De exilio, sire de exilii Poena antiqua, et nora, Exulumque con-ditione et juribut, Libri tres Sta nel T.III. di Moroman

h Moveman.

Nic. Antonio mecque in Siviglia li 53;
Luglio 1617. Da Filippo IV. Re di Spagua fa spellico in Rouas per Agente deglia afari di quel Regno, di Sicilia, e di
Napoli, Nel 16576, fi richimanto in patrin dal Re Cattoleco Carlo II. per essere uno de ssoi Conziglieri del II. Senato
della Cocatta: meri nel 1684. (Dalla

La Cocatta: meri nel 1684. (Dalla

Pref.)
D. Antonii de Parlus Sermones Dominicales morales super Enangelia totrus anni . Ve-net. 1576. Bertanus T. I. 8. ° . XVI. F. 12. S. Antonio, detto di Padova pel lim-Antonio, della di Foliova pel lim-go osgoporno, che fece in questa Gatis, narquo in Liabona nel 1153, e mori in Padova nel 1251 (Trith.de Script. Eecl.)
 Antonii, merito Magni, Albaia SS, ad Fratres 8000, de Divina Vocatione, et mal-dalli.

ratres mos, de Drina Vocatione, et mul-plici ecoporis mota. Séa nel T. A. col. 18. hiblioth. P.P.
Sono artte lettere, che il Sanos Ala-te serisse in lingua Egisisca, e faron tra-dotte prima in lingua Greco, non ai di-ce da chi, e quinedt in latina da Vale-rio Sarrasso. Mori nella Teloside nel Son

di G. C. di anni 105. S. Girolamo chiama queste lettere Apostolici sensus monteque (Dall Index Alph. Bibl. P.P.)
--- Regulard Montehos, Sto utl Codex Rerum di Oluenio V. Holstenius. Antonini Episcopi Constantiensis, vel Constantinients Epistola Consolatoria ad Arcadiam. Sea nel vol. Antidotum, e nel T. 5. col. 153. Biblioth. PP. Antonini Archisepisopi Florentini Sum-mula Confessionis. Venetiis, 1476. per Jo. de Colonis, et Manthen . T. 1. 4 VII. C. 15.

Edizione ben conservata, in carattere gotion, colle segnature: non ha nomeri penns: ie iniciali son colorate ad imi-tanone de' manuscritti.

-- Chronica Lagdeni, sub signe Sphe-rse, ap. Argidium at Jacobom Hagaetan, 15<sub>4</sub>5. T. 5. in vol. s. 4. ° IX B. 1.

Siccome il Compilatore cra prò Secondo II Computatore era pri reti-giose, che illiamistato, cusì questa Coronca non si legge piu, se non da coloro, che amuno le lavole amenasante senta gusto, e senzi ordine, laddove i Caisti comut-tano ancora la sua Susuma Theologica Mandiel D. I.

Moralis (N. D.)

Moralis (N. D.)

S. Antonino nacque in Fiscenza nel
180, e vi mori nel 1450, a s. Maggio.
(Negri Stor. Aggis Serit. Fise.)

Antonini lier Britamicano commentaria illeustratum a Th. Galla. Accessit Anonymi
Ravenansia festiconica Chocographia. Locadini, Atkint, 1703, T. 1. 6 P.C. IX. C.3.

Opera non sole utile, ma necessaria per la Geografia antica - Contiene una Carta della Britannia Rossona necomodata all' Itinerario d' Antonino . Chi questo Antonino, Antore di questo lti-nerario, è tuttora incerto. Il Sani nell'Onematico inclina a crederlo della metà circa del 1v. Serolo , e il Tirabo-schi dei tempi di Teodoso il Grande .

(B c G.) - Itinerarium Provinciarum . V. Anto-

nius Augustus. Antoninus Imperator. V. Marcus. Anhorismi Hinocratici variorum Auctorum

Albestim Hiperenia victoria Austronia, or gazume Hippronia, et Gelig, a Theol. Hamon ab Almeloreen, Gr. et Lat. Lugal. Bat. Dilat. 1785. T. 13. S. XVIII E et. Alphrodis (Theolomys) De Hyrbelogia. 58: Alphrodis (Theolomys) De Hyrbelogia. 58: Alphrodis (Theolomys) Tendenia, Webbas-lian, 1551. Green T. L. 6. S. XI, H. 18. Del Wechlen, nolla Editor. Bertatile di Arrood, 20: a repressité de Ban et Afficial, recube la pile cousse epi--Afficial, recube la pile cousse epi-

Aftonio, peroudo la poli common ep Attonio, accounts in pair common epi-nione, fiori circa l' Anno Sao, di G. C. (B. e G.)

Apini (Sigina, Jac.) De Luricis linteis Vete-rous, Sta nel T., vi. e vii. Miccellan.

Liposena.

Liposena.

L'Apocalypse expliquée par l'Hateire Ecclomistique par Mr. le Guré de S. Sulpice.

Pars, 1707, Gillard. T. 1, 4, 9 H. 124, ,
Apocalypse S. Jonnis. P. de Dieu.

Apollinars Joterpetratio Pealmorum versibos

herorcis; Grasce . Parisits, 1552., Turnebus. T. 1. 8. \* XVL B.35.

Si trova ancora nel T. 14 p. 165. Bi-blioth, PP. In S. Joannem. V. Corderius Cat. PP. in Joann.

Questo Apollinare, e Apollinario fu Vescovo di Lacdicca vecto il 365 (Ba.G) Apollinario Sodomas. V. Sodomas. Apollinario Sodomas. V. Sodomas. ces, sive de Deorum origine libri III. B. Acgo Spoletino Interprete, ex recens. Hier. Commellani. 1500, ex Offic. Commel. T. 1. 8. ° X.X.VII. B. 16. Buona edizione, e notata dall' Arvood.

Apollodoro visse circo 140, anni avanti G, C, (Arv.)

Apologetique de Termilien avec le Texte For un Paris, 1684 Pert T. 1. 12 2 XVLB.12 Apologia pro Ecclesuse Patribus adversus Dalacum. Accodis Apologia pro Ecolosia Anrlicans adversos nuperum Schisma, autho-

Matth Serivenera London, 1672 T. 1. o III. H. 17. Apologia degli Academici di Banchi di Rom

poorgu regis Academiei di Banchi di Borna, comtro M. Lodovino Castebuerto di Modo-na, in forma di uno Spaccio di Massiro Paspino, con alcune operetti induse del Predella, del Baratto, di Ser Pathesto, in difesa della Cassone del Commend. Anni-bal Carco: Youtte all'ombra del Grun, Odgli d' ore, appartenenti tutte a l' me da la lingua Toschia. In Parma, apperent Seth Victo 1573. T. 1.8. ° P.L. D. 21. Questo volume contiene anorea;

gione dialcune core seguate nella zone d'Annibal Caro: Venite all am-bra de Gran Gigli d' oro. In Par-

ma, Violto, 4573.

Apologie de l' Abbi de la Truppe T. 1, 12, °

XXIV. F 16.

Apologie des Dévots de la Sainte Vierge. Bra-zelles 1675., Foppens. T. 1. 4° in Lat.

nelles tryas, sorti.

K. F. 7.

L' Autore di quesi opera é Roberto
Garaire, che fu Consigiere nel Parlamento di Meta sotto Errapa IV., Autore
di molto Tragedia, el Irvale di Jodelle, il padre della Tragedia Pranece.
Nacque in um Guti del fighare ed 450%,
e morì a Mass sel 150% (N.B.)

morì a Mass sel 150% (N.B.)

pologie des Cures du Diorese de Paris con-tre l'Ordonnance de Mons. l'Archerépas de Reims du & Janvier 1717, portant con-

des Carez de Paris et du Diocess etc. 1716. T. 6. 4. VIII. A 2. Apologie des Cares, qui ent écrit des lettres contre l'acceptation de la Constitution U-nigenitae 1919. T. L. 12. 2 XX. B. 51.

sigenities (1)1. T. 1. 12. X.X. R. 51.
In quasic volume is continue amora:
Libre Discours contre la Grandeur et
Puissance Temporalle du Pape, pour
la difense de notre Roy tres-chresien,
et des Libertie de l'Effice Galilicane
sologie des Curen de Paris. 1-718. T. 1. 1.2. 9

XX. B 10. Apologie pour les Saints Péres défenseurs de la Grace de J. G. Paris, 1651, T. h. 40 IV. A 21.

Aponii Commentarium in Cantles Aponis Commentarium in Canities Camicerum, Sin nel T. 1. p. 265 Biblioth PP-rum, Sin nel T. 1. p. 265 Biblioth PP-Aponis visce nel LX, secole circa 1781a. (Bellarma de Serjat, Eccl.) Apophingman SS. Amachorcarum Accyptio-rum, Stonau nel T. p. p. 700. Biblioth PP-Quest open dis alona, vices attribuita

ad Evagrio Pontico V. Evagrius.

Apostolii (Jo. Francisca) Epigranicana. State no nella Bacc. Carm. ill. Post. Ital. Appendice alle Relessioni del Portoghese. T.

1. 8. 9 XXIV. C 49 Opera, che riguarda le accuse, o le Apologie della condotta, a della dottrina de Genniti Appendix ad Synodum Tusculanam F. Sy-

nodus Tusc. nodus Tuse.

Appinis Alexandrini Romenarum Hasoriarum
Gr. Parinis, Typ. Reg., curs C. Suphani
1551. T. 1. fol. XL. L. 12.

Bella editione, de autus dell'Arvood,
- Altro memplare della etema edizione.

XI. M. a.

XI. M. 7: Complier & com lineis ros. brie ; nel secondo queste mancano, Empo

però condene la Traducione lucius firma-te da Siguimendo Gelesas, sur la Tradu-zione di G. Secondo Carione del Lilan Bellis Hirponicis = La versione di P. Candido del Libro de Bellia Ildi F. Glass de La Constanti de De Bellis Civilbus Liber V. ≃ De Bellis Gallieis Liber, seu potius Epi-tome. Rasilene, Froben, 1354 Edizione pou meno bella dell'origi-

mele Gerco Stefantano. • - - De Bellis Illyricis , interprete Stephu

Gradio. Si trova nel vol. Lucii Dalmatini. - - Delle Guerre Civili tradotto in itali no da Afessandro Bezerio, Veneria, 1563, appresso Domen, e Gio, Battista Guerra, fratelli T. 1, 8, ° XXVII, F.55.

Questa olizione sfuggi alla reg non solo del Fontamu , e dell' Hayn ma ancora del dottissimo Zeno, il quale in ana nota alla Biblioteca dell' Eloquenza Italiana, facendo l'ennuerascrive's Dopo tante ristampe del volga-» rittamento di Appiano venne quelli de fratelli Guerra nel 1567, parti tit.
 Tomi ti. in 8.º la quale fa assistita
 da Girolanso Ruscelli, non solo col-> la correzione, ma erundio con nuova » interpretazione di qualche libro da Ap-» piono, » Da tali esperaioni pure, che la prima edizione de fratelli Guerra sia quella del 1567. Il nostro evenplare non toutiene, è vero, che i soli emque fibri delle Guerre Civili; ma essendosi da quel diligentistimo Bibliografo fata nenzione de fratelli Guerra, par che cadera op-portuna l'occasione di notar l'edimone dogli stessi fratelli fatta di prezione dei Libri di Appietto, tradetti dal Bescio. on avendone fatta parola, par rh'egli l'abbia ignorata. Essa he in principi Tavola di tutte le cose memorabili Tavota us une se comprese nell'Istoria delle guerre ciinsino al quinto libro, cho orrapa fogli trentuno pon numerati, in caattere rotordo; viene quindi l'opera in terattere comivo: le pagine seno cifrate estattere comivo: d'una parte sola ed arrivano sino alla pog-308., nel di cui rovercio termina, e do-po il registro è raprinta la data, cle Solt., nel di cui rovercio utitima, com-po il registro è ripotitta la data, che trorssi in piedi del frontispicio; In Ve-nezia, appresso Domenico, el Giot Battista Guerra v.56.3. Appiano viese sotto Antonino Pio, cir-

Appiam (Petri) Cosmographia, cum e ctionibus Gammas Frint, Amstel. 1600, T. 1. 4.º PC. IL N 21.

Aprile ( P. Francesen ) Gronologia Universale della Sicilia. Palermon. Bayssas, 1725. T. I. 564. PG. X. M. R. Questo Gesuita naeque in Caltag

e mori nel 1725. di anni 64 ( Scesa, Prosp. T. s. p. 78)

Apunto (Damssifre) Considerationi Critiche sopes le Leucre Critiche ec. del Conte

sopu le Leuree Ceitiche ce. del Lonce Agostino Papieni : Foligno, 1755. Fol. T. S. j. Pt. II. D. 2. puleii Metamorphismon, com Commenta-niti Philippi Bernaldi. Venetiin, de Zumi , 150; T. t. in fol. XII. F. 5.

( - - Apulejus, serió castigutos. Amatel. 20.

"Inm Janessinm, 1658.T. 1.24 \* XPX.433 Floridi, ad usum Delphani. Parisis, Leus 

Apulejo di Madaura in Africa fiori ciren 170. anni dopo G. G. (Arvood)

es 179a, anni dopo G. G. (200-vood) Appenvivas (Clinda) Melatationes in Pal-mum 43. et 118. Remare, 161th, Zaunt-tes T. 1. 1.2 N.V. F. 37. — — In coolem Palmos. Colon Uliorum, Einchun, sier anni nota, T. 1. 1.2 N.V., Clindao Acquavira Napolinase in tic-nevels de Gesuti nel 1381., e mori di nevels de Gesuti nel 1381., e mori di

anni 72. nel 1615. (Situel) Aquila Romanus . Sta nel vol. Acconii operu. V.

Si trova ancora nella Collezione edita dal Capperoneno degli Antaclu Reteri Latini, V. Autopii Rhet, Lost, Questo Autore vivera verso l'anno 180, di G. C.

(Lami) (Lond) Aquinsti (Philippi) Dictionerium absoluta-samun Hehraicum, Choldaicum, Talinu-dies-Babbinicum, Louette Paris 1629; Varav. T. 1. in 6d. L. F. 3.

Questo Giudeo di Avignone, secondo il Colomesio, e di Corpentras , come le nota Giacomo le Long nella au Biblioth Sucr., avera il enguente di mar edini. Bettezzato in Aquino, prese il avera il engrome di Mardognome di quella città: mori nel 1650. (Biblioth, Casun.) Fu Professor de Ekreo, e il celelere le Jey a lin albiolia cara della stampa e della correctione de testi Ehrri, e Caldari della sua una-grafica.-Poliglotta. (N. D.) -Aquavsiii (Ande. Matthed) Photacas de Var-tune Morali, F. Plutarent. Nanalata.

L'Aquivivio, o Acquavivo, Napoleta no, Daca di Atri, morì a Conversago di ami 72 il di 19 Gennaro 1529 (Ritrat, Poet, di Villarosa,)

Aragonae (Nicolai) Vitae nonnullorum Poa-tricum Romanorum, Stan nel T. III. di Muratori Rev. Ital, Script

Questo Biografo, Cardinale, di cognome Roselli, nacque in Tarracona a 5 Novembre 1516, e mori a Roma Il 28 Marzo 1562. (Cineconius T. 11. p. 536.) Araldi Cernotensis Episcopi Litterse, quibus Prochendam confert Monachis Chimacensibes circa an. 1074 Stunno uel T. 6.

p. 451. di Achers. vis Cardenalis, Historia Apostol, Stor nel T. II. della Raccolta : Portae Christiani: V. Si trova aneora eporato Pocuda dell' Aratore nel T. 8. ° p. 683, Biblioth. . Egli era Suddiacono, o Dise

Carlimle, e visse nel VI stoolo (Lish-l' Ind. Alphab. ce.

Arberti Militis, et uxoris ejus ac filo Societas cum Monochis S. Androse Vicusensia, ut eum ipsorum operum participes fant . car. 1081. Sta nel T. 15. p. 1951 di Acher

Arbetrs (T. Petronii) Satyricon emm Petronorum Fragments, a Melchore Goldsto. Helenopoli (Francol.) 1610., Bringerus. T. 1. 8. ° XXVII. E 55. In questo volume si cossiere ancue:

Sylloge annotationum, et observatio-mum in T. P. Arbitri Batyricon, et Pragmenta collecta, ac digesta a Georgio Lehardo.
- Traduite en Franccis avec le texte la

tin, et des remarques curieures, derichie

le figures en taille-douce: Cologne, Mariena, T. 2. 8. 0 ANVIII. G ab.

Questa edizione, secondo notabo Boro e Gamba, e il Dictore, Bibliogr. i è di Parigi I cennati Bibliografi segginago-no, escr troppo noto, che si giodica quest'opera usa manifesta impostaria del Nodol: che tutto ancora è incerto e della vita di Petronia e della piccola parto a noi pervennta della sua Satira Memppea . Commpemente si dice ensere egli vir suto all' età de' Neroni, benche sembri , che sia vinuto prà versentimente sotto gli Antonini .

Arbuthnot. V. Miscellanie . Arcadio (Marii) Ad Legent primam C. do retatio Nova . Ster nel T. v. di Ottone .

Questo Ginerconsulto era di Narni contro la sua Interpretazione seriose Pie-tro Aldobeandano. V. Aldobrandinus. tro Aldobeandaro. V. Aldobrandarus.

Archembalda do Borbonio Pactam cum Petro do Blot coram Rege Anglorum Heurico, an. 1187. Sta nel T. 8.º p. 201. di Achery, Archii (Nicolai) Carusina, Stan nella Reco.

ill. Poet, Hal. e con Fracastoro. V. Fracastorius Il Conte Niccolò d' Arco, nato pel 3479. in uno de' Letterati del secolo XVI, the nello servere con eleganza nella per-

sia Latina poteva gareggare co' più fa-mon: mori sulla fine del 1546. ( Tira-Arkudius (Petrus.) V. de Pargatoris Igne.
Questo Preshuero e Dottore di Falonofin, a di Teologia nacquo in Corfia, a fiori nella prima metà del XVII. secolo. ( Biblioth. Casan. )

cones (Andr. Lucae de ) Issiae Prophe-tie Elucidatio, Lugd. 1042, Durand. T. 1. in fol. III, G. 2.

Questo Geneta Spagnuolo nacque in Grassia nel 1592, e morì nel 1658 (Soinel) Arcettii (Jee Bapt. ) Coemina . Stan nella

Arceiti (Je Bapt.) Cocuina San nella Barc. Corn. ill. Poot. Ist. Archetti (Vrancisci Fen.) In Jonan Pro-plicatio (Vrancisci Fen.) In Jonan 1555. Falanistry, T. 1. 8. 8 M.V. 1 Su. - Liber Buth cum Commont. Paris 1582. Nicelless I. 3. 8. 8 M.V. 1 Su. Nivellius T. J. C. Alexandre Glessa . V. - S. Irensei Opera. V.

Francisco Frustdent success a Contance, città della bassa Narmandid in Decembre 1859, e moch a Pangi il di 1. Geneare thire. (N) Ardin Carreriensis Carmana, Ston nelle Ric. Carm. ill. Port. Itali

Ardonis, sen Saurragdi Anianensis Monhehi YEL, S. Benedicti epodem fed Ablaits.

Sta nel T, b. p. 28% di Malellon, deta etc.

Viceux ull principio del secolo IX.

Arctari Cappadous De seutorum, ac dinturanorum unvelocant causis, ao curatione; Gr.

Parisis , 155 1554. Turnebus. T. 1: 12.9 Arctio vine circa 200, anni dopo G.C. sono Trajano. ( Arvood). Arethae Enarrationes in Apocalypsian . Occumenti Enarramones

Areta Vescovo di Conres vivèva nel gon di G. C. (Are.) Aretini (Leonardi) Historiare a Florentina-rum Libri XII. Quibus accessorum quorumdans soo tempore un dudis -genterden , et

de Rebus Graces Gonnerstarit, in lucem

editi undio et opera Sixa Brunonie e A periodic et opere SMI Economy i Ar-gonoriui, Zeaneum y 1610. T. a. ia fol. P.C. X. P. q. La Guerra de Gosi fitta rolgare ala M. Laderico Perroni Science. La Vanegua Gio-lito, 1548. T. a. 8.º P.C. L. E. 10. a.

7. Commenteria Heram Gracearum . Shan and Te vt. di Gronor, Thes. Gr. Antique - a - Bellum Puzzeum . V. ne Cod MSS. L'Aretino macque in Arcaso nel 1570.

de mesi a Fiorena nel 1446. Il rap vero cognine era Bruno. (N.)

Areties (Claudius Marius) De Situ Solilao.

Sta nel vol. Rerum Sicularum Sonjat. Si

trova anche nella Biblioth. Hist di Caru-Questo celelare Siciliano, onorito da

macque in Sirecum, e flori circa ti 15,5. Arezzo (D. Thomae ) De Fonte Incredulitatia, se de veritate Religionis Christianas Thre

T. I. in fol, in Lat. Hi. F. 1. Opesto Venezvo di Sobina, attualmenté (1808.) Legato Apostolico in Ferra-ra, Grento Gardinale da Pio vet. li 8. Marco 1816., d'una finniglia Siciliana

di Modica, 'micque li 19. Dicembre 1956. di Modica, nacque li 19. Incelana in Orbitello, otta steo padre era allora Governadore. (Da notis, partie.)

Argeleti ( Phil ) Bibliothers Scriptorum Me-diolancimum. Praeminium Jos. Ant. Saxii Historia Literario-Typographica Mediclanews a lano 1,65, ad annou 1500. Me-didani , 17,55 in Aedibas Palatinis T. 4-in fol. PG. in Lat. II. D 5.

Il dottistino Tiruboschi , rilevando nen

pochi errori dell'Argolati, così conchinn Scriffore greene nel compogre la Biblioy trea degli Scrittari Milanest; nesto s di mighor critica, e di più anggio di-secramento, e non avesse atuna distin-

se zione alcunz unite insiema le con certo anche munifestamento lales (T. HL) Argilensis (Gasparis ) Carmen . Sto nella Bacc. Carno. Ill. Port. Hal.

Argus Homericus; sive Index vocabulorum un cumir Homeri Pocmata, curante M. Wolfglago Schero Salano, Amord, Jansonia, 1651, T. 1, 4 ° XI, I 15. Libes sumabilisino, ed utile, a che

egni Letterato de rebbe erere presso di ac. (Arwood)
Argyropothus (Je.) Bo Processione Spiritus-Sanest F. Albanus Grace Onlb. T. L.
Arbonis Episcopi Fraingunas, Vina S. Cor-bérsani Episcopi, Star nel T. 5. p. 470. di

Mebillon , Acta etc. labillon ; Acto etc.

- Questa Vescoro Biografo viveva sul do-vimare del socila VIII. Aridis Abb. Attanenus Vita, anctore S. Gregorio Epise. Turcaerai. Sta nei vol. Ana-lecta di Mabilion, p. 198. - Testamentum . Bed. p. 208.

Aringhi (Panh) Roma subterranca novissima tn que post Ant. Bosium Antesignamen, Jo Severanum, es celebr alies Scriptores antiqua Christmoreum et praecipue Martyrom Coemeteria , Titala Monimonta, Epitaphia, Inscriptioner, se nobilier Sanctorum Se-pudder sex libre diminen illustratur etc. Romon, 1851., Macarde, T. a foldX.F. 6. E una tradumone dell'opera ptotuma

posse, est actresciute da Germani Seve-

rerani . Gli Assesori delle Azuichità Ec-Versione , perche è più anglista dello triguale . Le numerue figure, che l'accompagnano sono distribulte fin il te-(N. D. T. )

Triumphus poenitentiae, Selectae pos-muam mortes. Romae, 1671., Mancini

mitmum mores. Remie, 1671., Muncin T. 16d. X. B.5.
Polo Arinjhi en Preta della Con-reguione dell' Onnoso, e dedica ad Inocenno X. la ma Opera, ele da Fr-Lora Weddingo, che ne fi il Branes, è chimata : Opor ingvas et diputaci-mino , quod a contamo predi at con-spection : morì nel 1676 (Biblioth) Casant.

Ariosto (M. Ludovico) Orlando furiose. Ve-accia 1772, Zatta T. 4. 6.º P.C. M. D. 7. Bella edicione, il di cui testo è stato mis 1979. Zatta T. 6. 6 P.C. As. 10 7. Bella edizione, il di cui tevò è molo collamonto col migliare manuscritti , che trovansi in Ferrara ; arricchitta della Vata di Arisoto, che è quel·la tiessa, che legges nel Tomo II. del la Proso litaliare di Giamonudro Barroti Perena 1971. L. 6. la quale stampate in Ferrira 1771., e la quole vica qui corredata de copiose note, e d varj rami rappresentanti il ratzatte del-l'Autore, la di sui cue, il sepolero, la sedie, il calamajo, e il carattere. L'Annaporto, e il frontispicio dell' Opera sono contornati in rome. Tutti i Canti sono precedute da ram de mano massare, el intelligente. Nell'ultimo Tomo, dopo i Canti del Furioso, trovasi un ladice del-Canti del Furizoo, trovasi un lantor des-le maserie principali contonate in tutto il Poema, non pris vedisto, no stampa-to. Il Gambin nella una Serie de Teani di Linguar, indicando le edizioni pris riputate della Gopre dell'Arionto, nota anche quatta, dicando, che deven con-trenere tatte da opere di questo Austere, ma che lo Stampasser si resurame poi al sole Orlando; e soggiange, che quessi

edizione oggidi è poco necreata.

b - o Orlando Funisso cugli argumenti in mtava rima di Ludovico Doice. Venezia, tiva rima di Ludovico Doice. Venezia, 1750. Lonisa T. 4. 25 XIX E 17. Sul merito comparativa dell'Orlando Fursso, e della Gerusalemme Liberata, non sarà discaro a' Lettora, che not irra-scrivismo qui l'imparanle, e scustiss-mo giudiato di Tiraboschi: » A me sem-» bra, ei dice, che tra questi due Poeti > bra, ét dice, che tra questi due l'oni o non posse firra giusto, ed adeguago con-lectio, e che il mettere e paragone la 6 Gereuslatame del Exer cuil Urlando dell' Ariono sia lo nesso che confron-ture l' Enside di Virgulo colle Messa morfioli di Ovidio. Perunochè la Gere-le. > morfosi di Oveno. Personeno. > salemme è un Poensa Epoco, l' Orlando y un Poema Romano-co. . Non parma
del tanto estata la decisione di alcuni,
cale affermano, che miginor Poema e
quello del Tano, ma miginor Poesa
è l'Ariotto; percocchè non può dera a
rique, che l'un Poema en dell'alcumuginore, suendo enu di genere arrippo
diverno. Picchà adunqua non poesao
paragonaria tra lore i dee Poema, ri-> mans solo, che i due Poeti a pongo > no a confronto. E tre core singular > mente, e mio credere, posson chia-> marse ad eseme, la fecondità dell'imnaginazione, la vivacità del racconto, > l'eleganza dello stile. E quanto alla prina, so mi luingo, che i più dichiarati » adoratori del Tasso non negheranno,

> ch'essa non sia di gran lungo maggio-> re nell'Arsosto... Per ciò, che appor-> tiene all' energia de'raccosti, e alla > qual effetto produca in altra la lestura di questi due Pocusi. Quanto e ne confesso, che i racconti del Tasso mi pancciono, mi allettano, e, dirò così, mi seducono; così sono essi graziosi, > ma acducono; con sono em granou, » e per ogna parte contornate, e funti. > Ma ques dell'Ariosto mi rapisceco fuor di me siveno, e mi acoradon nel seno » quell'enusiasmo, di cui non pieni; » acchè a me non armbra di leggere, » ma di vedera le core narrate. Il Tes-> so mi pere un dilicato vaghissimo > Ministore, in cui e il colorito, e il » disegno banno tutta quella finenza > che può bramarii; l'Ariono mi sem-» bra un Geulio Romano, un Buoma-> ruoti, un Rubens, che con forte ed « ardito pennello mi sestopone all'oc-> cho, e mi fe toccur quast con mano > i più grandi , i più passonnti , i più > terribili oggetti . . Riguardo all'cle-> terribali oggetti . Riguareo an coprama dello sitle, non puo negaria, si o
nual non ni erviso, che il Taso non
sia superiore all'Arionto, perciocchò ogni
> parollo se ogni espressenti o nel prima
sindiata, e avrlta, s' ogni cota da lui
si dice il più noblatentata, che èt possa; il
s accundo più, che allo parole, intento alle cose, ano, pose tropo studio sella. accoude più, che alle parole, intento al-le core, som pone troppo studio nella socianan dell'espressone, cd anche sua utrella voci hane, e pichee. El sa perè sollerazie, quando gli pace, sa naure e tempo i più accouci vece-bioli, sa introdurre se' mos versi e fio-boli, sa introdurre se' mos versi e fio-> holt, as introdurre ne stor vone e av-> ri, e venzi, quanti rgli vuole, e ci me-> stre con ciò, che se aveste voluto li-> more con maggiore estenzione il sao > Orlando, anche nell'eleganza non os-» derebbe a qualunque altro Poema » T. 111. P. 111.

L' Ariono nacque in Reggio di Modena li 8. Settembre 1575, e mori e Fer-rara li 6 Giugno 1575. (101). phronis Sicyoni Paena, sen Cantiona (n ministen, (ir. et Let. F. Miscellante Grace.

Aris (Francisco) Estratto di alcune Consi-dermania dell'Apologia a favore del IM Mona M. Girolamo Vida, contro Guago Visconii Sia nel T. XXII. della Race, del Calogierà.

Queno Genreconsulto Cermonese med nel 1945 (Bibl. Consu.) pristate Hanger, LXXII. Interpretam. Acces-sere veneram testimonis de coram verso co, Gr. et Lat. Ozonis, « Th. Sheld. 16gs. T. 1. 4. ° I. A. 8. S. crede da alcami, obe quanta Storia 2 ma di vermonte di Araten, Officiale

di Tolomeo Filadello, Re di Egitto, ape-Elegero, per dimandargli persone in-tellisenti, onde tradurre dall'Elego in telligenti, onde tradurre dall'Eleso un Greco la Legge de' Giudei, ma che sa un raccesso, che un Giudeo Ellenitta ha un nome celcher volum copeire con un nome celchre (N.D.) Di ciò non fa verun motto nel-la um Biblioth, pertat. il D. Arvood, ne Bosi e Gamba, che l'hanno illustrato, ed secrescusto; ma il Fabricto ne T. 2 della sua Biblioth. Gr., p. 316., rapportando questa nostra Eduscee di Oxiori dice, che di casa si servirono, e nelle loro opere poi la inscrirco due

so vicetini estebei; Hamfrede Bety, Professore di Lingua Greca nell'Università e the presero a dismostrare, clio Aristo era il recconto finto, e unmaginato i Questa Storia a trova ancora nel T. 15.

p. 854 Biblioth PP. Arrecophant Comordise underen, Grance, Venetis, 1538., Zanetti T. 1. 8.

Comcodise undecim multis metris

Comochus undecim unitsi metris cor-rispits, ammiliane sharinin purptice, Gris-ce, 15%, Gryphus T. 1, 8. \* KNVLF Fey C. 15%, Gryphus T. 1, 8. \* KNVLF Fey T. 1, in fel, NL Le. T. 1, in fel, NL Le. T. T. 1, in fel, NL Le. T. 1, in fel, NL Le

Ediscos repportata dal Fontanini, al guale il doctionno Zeno aggiance dua nota per dar contexta, chè i Traduttori Barnooneo e Pietro Routina erano fratelli e medici di professiono, che intodinsero pare in volgare i tre libei di

in Circumi Means de temptes purgutes, e delle medicine composte, vantopati in Ventala presso gli credi di Baldassor la Continua nel 1850, in 8.9 5 per ris-rre la particolariti luttimara, i the con-

fer una conjunction levo parasi, l'initis quale fer una conjunction prospère del Conte Giantiranosso Gambura, gram Mecanec degli commi destretti. 3 — Trebuisce en François. Si conson nel 37, v. e.v. del Tranco del Graci di Rico-latori, l'Estanova, del Tranco del Conson del Sarchbe così sinsi longa il resportare il giadisi pro se contra di rai Crinti sal mento Dermusticio, e Lesterorio di Ara-

stofese. Planete son gir è favortrole, e comparandolo con Messador, dior, companiente ou de description de la consequence del la consequence de la consequence del la consequence de la consequence del la consequence de la consequence de la consequence de la consequence del la conseque che la musa di Aristofane a late di

Jug T. 111.) Jog. T. 117.)

Aristónico Atembré, cupo di tatti gli
strichi Geniri, visce circa 400. anni
aventi G. (Ilcd.)

Irrepcelli Opere cennia, a Desiderio Ecuendo
Gracce, Bosleso, 1550, hingivina. X. 1.
in fol. XI. K. 20.

E. quarza la terua edinione fatta da
Franna, dopo la prima del 1551, a la
seconda del 1555.

seconds on 1339.

b -- Physics, Greece, Venetile, apid Aldi
Vilios, 1551, T. 1. 8.9. XXVII. F p.

b -- Hesteria Animaliam, Tomus III. Venet.

c ap. Al. Fil. 1655, T. 1. 8.9. XXVII. F 8.

Probleman cum Aber Apiriod Probl et
 Mechanica, et Meraphysices describisses continens. T. HIL Venetits, apad Alds Felios,

Sono tre volumi dell' Edisone fata dai sermeliama Edicione etimatissima a mira

Chiagas Editation vibratization e stret.

— Organizam Grove, Bandere, Imprimise,
1548-T. F. E. S. XVIII. E. 10.

— De merbasi Graces of Ferentian, apud

Janus, 1650. T. 1, 4, 5 XI.-11 (2)

In quaser violume of distancia dello
in man Austreti.

— 130 Opano Statu Bej publica I. Lie;
Ono Grave, Florentia apud Rustin, 1652.

Procedi vara lettere latenti di Peter.

Vittorio a Giovanni della Cara Arcire scoro di Bonerento, colla data di Fi alle rease si Luglia 156a.

and Rhetories and P. Victiers Commenta-rits, Gr. et Let. Florentiles, Juncia, 25,8, 20 T. r. in Sci. XI. M. 9. W. Rhetories, a Theodoro Goulston, Gr. et Let. Londini, 1909, Griffina T. I. 4,0 XI. I to. 1 June 1 June 1 De smima, a Lucio Paelo, Gr. et Lat.

Hanoviso, 16tz., Wotholius: bei sumes. Lugd. Functs, 1579. T. t. 8.0 www Rhetorieorum; XXVII - P ret

Questo volume & la Parte L del Tomo sesso di varte la opese di Arinotile in Intino . contiene ancora la Parte II. che comprende i Problemi tradotti da Teodoro Gata; colla stessa datt di luogo,

28 rhms del 2608; 23 ms del 1608;
Ekhorem, Nicomscherem Libri deceia, a Gentt. Welkinson, Gr. et Let. Ozoni, 1716 T. 1. 2. 2 XXVII. E. 1.
Incomparable chitine, ed infinitati-menia superiore a catta le procedenti.

(Arosod)
De Mundo e cum

Around )

- De Mundey van versione latina Guisel,
Buchei, Glasquae, 1745; T. 1, 1, 2 XIX Fet

- De mochus, Gr et late, Budhes, Lice clus, one canni 1963; T. 1; 2 XIV II. F15.

- Opera doman, Gr, et Lai Aurel, Allicolub Romero, 1863; T. 2, in fel. XI. M. 1; E il solo Tomo secondo, o ci rincirace she quette, che abbana trovato no-mio Z. i. nel dieso, zon è che un altre Tomo Secondo di un'altra edinone, e

no che cui appresso abbian notato

Operan onnium Tomas II. Parisis, a of Typege Ambaili Séaphani, 1629, Tetri in 60, K. M. v. L'Arvoid assiturs, che questa edizione è più corretta dell'altra di Parisi del 1604.

-- Cormen in Virentem : Gr. et Lat. V. Miscell, Gease, abq. script. Carmina.

La Sterin degli Amundi tradetta in latino da Tosdero Gaza, e da Pactro Alcionio, e stampats in Basilea 1550, trovasi nel mal di Tosdero.

mo, e sempets in Raules 1500, trovast nel ved, di Ebrophrestus V.

Aristotile, muestro di Alesandro Ma-goo, nato in Stagira, ciatà della Macc-consa, figiri Sia, noni svanto G. G. (Ar-vecol.) Il Fabricio nel Lib, Itt. e. 6. della sun Biblioth. Gray note la morte di A. ristotile nell'anno terso della Olimpiade 214., avanti G. C. Sug. anni.

Arasellini (Marianus ) F. Bildiothesa Bene-dictina Cassin. Guitta Casan.

Quanto Abases Beneditation mate in Ancona mori nel 1957. ( Biblioth Cohan.)

Armendara (D. Mirlyski de 3.3": Maniech die giocaire al Rivenaino.

giocaire al Rivenaino.

gracaii Measchi Senteniai de Libris Canonicis Vet. es Novi Testamenti , simalque
hrevis Confessio Fidei, Stonno nei vol. ef-

hevia Collesio Fiori, Olimen us sugarante di Malillon, p. 12.
minii (Jacola) Epusolse Ecclesissique et Theologicas, Editos secunda, als immaeras mendii repurata, et alten pare succior, Amstelodana, sp. Hen. Westersium, 1954.
T. 1. in 56. VIII. E. 14.
Giocom Arminie, "Dettore di Teolo-

Giacomo Armanio, Dottore di Teèlo-

ingui, a reger al Onde-Water click dell-I Ostoda and 1560, a ment de 48 cuc-les 1600 ( Morer) Armidi Arrentania Epistope Fundato Cap-Armidi Arrentania Epistope Fundato Cap-dral Capacita ( Morer) Armidi ( Morer and 16 cul-dra 16 cul-francia) ( Manasta errantaria, Tingerlia - tradesta del Francosa Seronas), 1985. L. L. Armodd Ch. Andilly C. Bolter). Himorer der Justi Geste pur Flavius Joseph, est erdulus de Geste de Erropas arriferas transacquis.

du Grec de Franços sur dirers manacquia. Paris, 1700. Roulland, T. z. 4, 2 (11,5 m) y. E. questa una cistimpa di quella fatta dal Wessein in Amsgerdan nel 1681.

dal Westam in Austream nol 1681, in fall, in quality of the circumst in particular delice dress per la belienza delle diene per la belienza delle figure delle diene per la belienza delle figure in particularazione delle Bosti, in productione della Particularazione della Part

- - - Les Vies des SS. Peres des Deserts. Vies. Vies. Questo Autore mecque in Parigi ael 3850, e mori nel 1674 (N. D.)

Arandi (Antoriez) Des yranes es des fusses idea contre Malebrancho. Gologne, 1683.

Schouten, T. S. 1.a. X.XIV. F. St.

— Lettets, Nancy, 1724, Nisolas, T. 7.

12. 'in Lat. Il. D. 1.

-- De la fréquente Communion. Lyon, Plaignard, 1759. T. 1. 8° XX & 6° -- L'Art de penser. F. Art. -- Le Levre de la Verité de la Religion, V. S. Angustin.

Dottore della Sorbona, che non degno rispondern. Egli en intello dei prec-dente, e rentesamo figlio di quell'Anto-Nacque nso, che puti contro i Genniti

na Parigi nel 1612., e mori a Bruzeller nel 1634. (S.D.). Arnard (Georgi) Lectionara Gracezcum Li-bei it. Hagae-Gouit. 173n., Hondt T. 1. 8. % XXVII. B 33. Queen volume consiste della stesso

Antece l'opera seguente : Be Din HA/EA/OIX, ave Assesseibus, et

Conjunctio Communication Thid, 2932 de

Questa Commentario a trora ancora sel II. st. di Poleno, della cui Prefazione si ha , che questo Falologo ses noto nella From nel 1715, e ch'era Professore di

Arneld (Carols) De Usa Porscos prophanae in Theologia Enegrico quadron innato et inito. Ste nel T. v. Miccel, Lipsiene p. 12 viveva ancora nel agage e - De. Um. syndem: Pecses . in Erogotica , at quidem illasa et aduto Il

T. Nt. p. sia | 1 --- De -- De Scoperorum Academicorum , corumorigine. Hod. T.I.X. p. 69.

duento Praéssan di Langua Ebraica,
e di Teologia nell' Università di Remock

nella Samona inferiore, vivere apport Arndii ( Josuse ) Observatio continens Momenta circa Lecujonero Lonis, apaqua tracta-sionem Hiscoino-politicam abservanda. Sie gel Trvitti Miscoll Lipa p. t., — Distriba de Mystero, Trimittia e Scri-

ptis Rabbinorum sportum pro Orthodoxia contra Christenaces Nor-antiques. Sia nel T. & de Cremo Foscie Exercit p. 181.

Questo Scrittore parque sa Gustrow, piccola ciatà della Germana a g. Sutem-lou 1606, e muri a 5. Aprile 1689, (Da una note in piedi della pag. Le del 

potis veriorum ab Aut. Thysic. Lug. 12652, Maire. T. L. 6 N. V. F. St. . Outras educione, e la migliore, Lug Bat. vi na di questa dottunirea , a pintercole

pude per o nu macano de un corre-quale per o nu macano de un corre-cioni. (Arveed ) Quest open a tror an-le con sed T. He, p. 1. Biblioth. PP. A Armbio era Professer di Betterica a places, cità di Nunsida sotto l'Impero di Docelsano. Era pagano, e vienne con-vertirs, dice S. Girolano nelli Granca di Espoblo, ner camer em heliberate

di Essebio, per soumer piu incilmente da Vessori di esser posto al numero dei Fedelt, si compose, altorche mus era an-cora, che Canccuneno, sette intri cio-quantinimi contro la religione, che aveescrata. Questi libri sono scritti d' una maniera degna di un Professor di Rettorica. Hgiro de suci pranteri è di un Oratore; ma il suo stile è un poco Africano, cice a dire, i moi cermani cono duri, male ordinati, poce culti, e qualche volta uncore poco intim, e pare, che egli non era interamente informato della nostra Religione. Attacas con molto più di desterna la religione del Pagani, di que che non difende quella del Castanni scuo

nme, di quel che non presva solidan te la vertir del Castinesimo. Fori nel comisciar del 1v. secolo, e usori non prima del 526. (Du-pin, T.2.) mobil Junioris Goulliesus com Serapionem. De Dee Trime, et Uno, dealess in Classic substantiis in unitate personne. Grattae, et Liberi arbierii concordiis, suan notis Feurr-deptii. Stantus nei T. sib. p. Siu. [ 18-

blioth. PP. L'Outino, appogniste a qualche congenura, attributes queste opere a Vi-gilio di Tapno (Biblioth Casetta — e In omnes Psalmos Davidis Contraguaeti: thep. 508. e perche il memero paginale

dam si sforsa di dimestrare di esere opethe transfer general per sone stati tro-Arnoldi - Abbatis Boose-Valhs Trectatus de

Laudibus B. Mariae V4 et de septem ver-bis Domini in Cruer; Ste nel T. 1, p. 374 Biblioth. PP.

Chertres, amico di S. Bernardo riste sal decheure dai XII. setolo Biblioth Casan.
Arosidi (Henr.) Prioris Cartiniae Buslienis
Didegus de mode pervenienti ad perfereum Del et Praximi dilectionem. Sia nel

T. 6. di Penio Biblioti. Accet. p. 1.

Questo Scrittore viveva nel 1,85.
Arholdi, seu Arnolfi Monschi et Decani Empressamenta O.S. B. Homilia de Octo Bea-Mirryae , Sta nel T. 6 P. 3. Then Aug-

Mirryse, oto the 1 of the color of the color

Course Religious fort net to i. (Daleita la Perfuzi di Pusies)

Arapello Vas S. Goddande Epistopo Hildenta de Perfuzi di Pusies (Daleita la Perfuzi di Pusies)

Arapello Vas S. Goddande Epistopo Hildenta de Constante de Constan

Armoldi (Necolu ) Lux m tenebeis, sea Conrembus connium secturism edversorii ad sta-

vii ringua parte auctier, ac utili Indice lo-cuplistion: Franciparus, 1080, Gyalier T.; emplettor. Franciscore di Teologia a 11. A 6. 11. Arnoldo, Professore di Teologia a Franciscore, nacque in Lessa nella Po-lonia nel 1618., e more nel 1680 (Mereri.)

Arnofphiei (Pompeji) Cormina. Stamus nella Arimiti (S.) Martyris Via et Tramila Steame nel T. 7. p. 625. di Achrey

Steame nel T. 5. p. 6a5, di Achrey, Armiphi Metholmenie Hinterfograph, Re-vone au Temporis Labri v. Morano nel T. VI. di Meranet Rev. Ind. Script "Quanto Storico ford sotto il Postificato di Uregorio VII. circo l'anno 1055, e di Muntatri dico di 1011 devamphan illorum temperum geela cătie occurate exhobet, ut propterea non moclicum sub-aidium au Historiam out novt adfor-

Arenti Segiensis Archidiscens post Episco-pi Lesoviensis Tractatus de Schismate ceto ost Honorii tt. detessum, contra Gerardum

pic between the common, court Geredon of Bonzel it Common, court Geredon of Common of Son ed T. a. 355. d'Açiney.

- Epistoles ed Gregors, Bad, grand - Epistoles ed Gregors, Bad, grand Grand Common of Son ed Common of Son edition of Common of Son edition of Common o

Edicione sumi stimobile, la nete l'Arvood, Les Taeteus, enus notre variorum ; a Nic. Blancardo, Gr. et Lat. Ametal 1655, Jan-senius a Wastlerge, T. J. 8 e X. II II 25. "Il Parelly a questa edicioné rappo-che uni stimologia de la company, che al al-cumi eremptay di sua fi pour un fron-capita; che l'abbassante la rappresenta che l'abbassante la rappresenta

Sets net Dieron. Biblioge et ques ultima viene notats come un edicione diversa di quella del 1085.

Arriano fu discepcilo di Epitseto , e visse setto Adriano circa 120º anni dopo G.C. (Arrosod). Grighi (Annocii) Oratio pro Jarisdictione Poptificus. Sta nel T. v. della Roce, del

Carrier Describe Eracili.

Arraino, Arriyectoro di Mananhasia id Peloponheo, suto in Creta, mori in Venetia ind 1555. (Biblioth. Cason.)

Are (Joh. Cheix.) Discretatio de lachrymis Christi. Sia nel T. a. p. 550. Thea. Thea. Philot.

L'Art de parler, eved un Discours sur l'art de perunder Lyon, Reux, 1691. T. 1.

16 Ph. L. P.
Art. de perser, ou la Logique. Paris, 1748,
Despre. 1, 13. XXIV. F. 11.
Quest opera è del celcher Ant. Arnauld. P. Arasauld. Essa è un fibro,
d'écade i migliori Professori han tirato
la leva Logica. Professori han tirato
la leva Logica. Professori han tirato

of ender i migliori Fredemori han turato la foru Logica: Non posevano attigarella ju vana songente migliore. (N.D.) Artigiani (P. Angelo ) Descrizione dello Scholterro esistente nello Situdo del Sig Au-tonio Rossi Churuga Veneziano, Sto and T. vz. della Rucc. del Caloguerà. L'Artigiani, Ruligiano dell'Ordine di Sectione del Companyo del Contine di Sectione del Caloguera.

eembre 1721.

Artemidorus Ephesius. F. Hoeschelius.

Artemonii (L. M.) Initium Enangelii S. Jounnis er antiquitate Erclesiastica restitutum, nova ratione illustratum 1926

industempte nous ressure into the local size loci ex Typographi nota T. s. 4.

XV. F. 7.

restranto nel Caristogo degli Austerl Soci-nimi, che si trova nel T. 33. della una Historie ce: non rapporta affatto que-sto Samuele Ceellio, le di cni opera si neuno dal Voga tutte come raro, uri (Geardi) Historia Indiae Orientalia

menno dal Vegi tutte come rare.

Anthri (Gasta) Historia Indiae Orientalia
ex varii Austeelista collecta. Colon. Agra, 1668. T. 1.8. P. C. VII. M. S.,

Questo Storico era nativo di Dunicea
nella Proma. Pa Professore di Filoroda
in Francfort: è chamato dial Goldast Polytimes Plenacofordinaire; vivera nel
1607. (Dalla Dedica a Magistrati di

1007. (Dallas Decisio a sungastenti di Dannica). Essentia, Verituse, An-pelis, et dim Fide Capitibus, damanti per K.P.D. Episcopum Parasicusom, et Theo-logias Magiorras An Don, 1550. Soamo-nel T. 17. p. 431. Biblioth, P.P. Artucili Revoluti Parishi in Donio Predica-

torum per E. Joan, Guidelle app Gendonis Minoritati Siequii, Atv. An. Dom. 1518 Minoritan Section ANA
Lind P. 1920. Days 1824. MyLes Artifers des Heretigens. Days 1824. Myher Crassing T. 1. 19 XVIII E 17
Arts Legicse Comprehens. Days g Th.
Sheld, 1866. T. 1. 12 XVIV. H. et
Aschla (N.). Vegage tres-carrier sender
Transact angeles originates.

Turtures et autres peuples crientant, evec des notes, une Carse, et de très-bello- figures Sis nella Race, de geron. F. Bergeron. Vinggi, di Ber-

Ascelin em Demenienne, e mt. 1240-fu mandato del Fune Innocemno tu-ver-so i Tretari (Dalla Perf. del Berger.) Ascensis (Badii Jodec) Espointenes in Ca-Epotol. Fanal. — De Officer P. Corpo. — Scholis in Sellminien P. — — E-registic in Valer Marier P.

no da Antolas un potris arl Terregirio de Brutelles, necuen et 1855, a norri la 1855, a norri nel 1855, Antorrich Florida Salany citat-mii il Bida Capo dell' Jamonani, e diposegno della Bartourie, Erano porce le preference ad Aquilley par, la side Genomano, ed aguange, che som è rimero unde nelle sue ampiere. [Kinilly, augumenta etc. 7, 16° n. 3237].
Shirati (George) Dissertita de Soran, et

Sorinianismo. Ozone 1693. Adamore, T.J. 8 ? Socializationo Oroca regia XIX B 56. Questo Scrietore em Baccelliere de Teologia, e Presbuero della Chiria Aeg-glicana: vivena nal finire del XVII. se-

colo. (Dell' opera strassa.)

Dremani (Alogas) Discruzio de mera Riti-bus. Romac, 1757, Zempel, T. L. 4.0 

Eccleriae circa Sacrarum Caeremo niarum want. Harrim aran;
Gisseppe Aloyse Assensore, Marenas
Tripolicano, fu Profesore di Lingua Se-riaca nell'Archigenzasio Romana, della Sopienza vivesà nel 1958 (Bible Canae.) Avermana (Jos. Simonis) Kalenduria Ecclessio Universite, in quiltat tum ex vernou May-moribus, tum ex Colicibus, Talaula Pa-rictims, Pictis, Scriptis, Scalptisve, Sas-ctorum nomina, Imagree, et Festi per si-

hain dies Eorlesierum Orientis, et dentis, praemasis uniuscojusque Eerlesse Originibus, recessentur, describuncur, notisque illutranter . . in quabu Kabrota-rii Ecclesia: Slaviese , asse Graco-Mo-schiae. Romae , 1750. Komseek. T. a. 4.° VL E 21.

VI. E. 21.

Sono i soli tomi I. e II. di questi opera in T. IV., opera piena di laborino indigini, e sparsa di moba cradianoc (N.D.)

- Italica Historica Seraporen. Tomas H. et IV., uhi de Rebus Neupolizzini et Senlu ab Auno Christi quingentesimo nun millengum duccutenmum. titur Repulsa Peremptorii Edecti ad futundas Adverumi doctionmi ( Alex. fistandas Adremuni doctosima (Alex. sym. Manotchii) obspectioners. Romae, 1 e55 er. Typ. Lingus. Orientad. T. a. b. P. K. M. a. In quest Opera, come in tutte le altre dell' Amenino, regna, ma somme permit dell' Antechnia, e delle con Education dell' Antechnia, e delle con Education.

elesiatiche, congiunti con un gradicio non volgare, ed una incredibile diligen-ra (N. D.) Nella prima Traductione Italiana del

Napoli nel 1791., a questo Assenzoso si da il nomo di Ginneppe Summaco, e

con total consistency of the Market politicases, S. Th. D. Bibliother bounce Profescrets, et Sant Basilione Principles Apostolic Urbs Cannaicus, Vivil hoc an

A quest opera Errigo, e i mos succes A quest opera Errigo, e i mos succes n Tru i più si s to, Lib. I.) ch' slabe la doutres de sero, de Ecrico, VIII. Re d'Implement a ra, il quale aon escudo ante E a però nella parricia fatte attend

a po quelle sache il podre a ceue ael Begno, ed avendo a de caure niopersen su ma con n en di lettere con illustre, scri . a Lebro de sesse Sacramenti, anche il Pontificato Romano, ed opanche il Fundicate Romano, ed espogunado la dottros de Luero. Cona, che al Pundice (Leone X.) fu
nato gratt, che recento il libro del
les les capete col unido di Difensori
addis Pede:

Qual Pundice parò, che compara;
repres, quero egis consi il 8 Agostino.

di S. firmiamo, non persolere, opti-

mente, che queso Principo diverrebb fin Jesser il Fassoro della resia, e il pri terribile nemico della Beligionia tel

Asterii, Episcopi Amasese Ho so nel T. 15. p. 561, Bibla Queste Omclus, Gr. e. J. que. t De Divise et Laprie .. tt. De Detiam. Iv. In Festum Kalendarum, K. In

openingse or come of march?

In S. Lucius P. Conferent

Queno Suito Visione from in terminate of 12 across, (Dolf faster Alph.
Billiach P.P.)

Austin (Ao. Aus.) Epirola de Dr. Betton-

teisd Iil. et Erud. Vir. Apostolum. Zrnum an Commentariolum. in antiquum. Alexanis Poetae Laconis morumentum alatum e Graecia. Starmo uel T. H. di Salleure. - De Diis Cabiris, Si trova nel T. II. di

Questo dotte Veneziano morì nel 1943. ( Biblioth. Casan. )

( Biblioth Cossas. Macroni (F. Elia) Prodremas Apologratica de Penteazo S. Sedia Apontolicae. Senia 1653. T. 1. 65. VII. A. 11. Michoen zella Galaria Gira; periora la Religione Casabria Gira; periora del Religione Casabria Gira; periora del Religione Casabria del Re Assasiu (Fr.) di Aci, di la vinnta di la Re-Japieu in Counta. Notizia scritta l'annu 1287. Sta nel T. IV. della Rocc. degli

Opuse. Sicil. Opinic Stein.

S. Athanani Opera omnia, Gr. et Lat. a Petro Nennio. Culon. 1686., Weidmanni. T. z. in fol. III. M. 8.

Nell's Bibliot. Portat. d' Arvord si

Nella Bibliot. Portat. d' Arvood si legge un: nota del Pinelli, il quale os-serva, che l'Arvood aveva registrate due serva, che i Arrost avera regescan une edizioni dell'Opere di S. Atausso, fatte in Paragi, una nel 1526, l'altra nel-l'anno seguente, ma che frattanto semranno seguente, ma che frattanto sena-hra, che nosa ve ne sia se nou una sola, quella cicè del 1627. Nel Frontispissi intanto della motra edizione si leguono le seguenti parole: juxta Parismam an-mi MECXXVI;, le quali parole par che moterno, che l'Arvood non si era in-

acasto.
 Opera omnia Latine tantum. Coloniae, 1538. Novemanus. T. 1. in fol. III. I. 4.
 Syntagma Doctrinae ad Clericos ot Laisecos. Gr. et Lat. Lustense Paria, Martini, 1685. T. 1. 8. NVI. B 27.

1685. T. I. 8.º XVI. B 27. Contiene ancora dus Epistole degl' Imperadori Valentiniano, e Marciano a Leono M. tiente da un M. Bolleiano di Orford, ed un trastato di Toodore Abucara: De Visione, et Incarnations, tratto parimenti da un M.S. Bolleiano e. - Exemplant Epistole de Graco in Latinum translatae., Sia nel T. 9, 1117. Bibliotic. PP.

- - Liber de observationiles Monachorum : et Exhortatio ed sponsum Christo, Stames nel Codex Regularum di Oistenio V. Hol-

stemins, S. Atamasio, Vencovo di Alessandria, mori l'an. 575, sotto i primi Saccessori di Cottana lingu. E celcher son meno per le persecutazioni sofferta dagli Estetta, che per l'invitte formezza, che degante nodezza, che spira nei nosi Seritti a disconsidera Cataliti. (R. consenii Partirettia Chimi Egistolla. Siene del Domenio Cataliti. (R. della VIII. estati la disconsidera della disconsidera della disconsidera della disconsidera della disconsidera di Catalita della disconsidera di Catalita della disconsidera di Catalita della disconsidera di Catalita della Maccolonia.

Monte Gano pe' confini della Macedonia.

Fiori nel XIII. secolo secondo il Coccio. Riori nel XIII. secolo secondo il Coccio. Respesse Leguio pro Christianio, et de searrectione mortuoram, Gr. et Lat., ab duardo Dechair. Ozonii, 1705. T. 1. 8.º

V, F. 9
Outma, e bene eseguita edizione, che veramente fa onere sila dottrina, o al-Pingegno dell'Editore (\*ef/vool)
- di sono Christianti, Gr. et Lat. a Cont. Fingegoo del Latter ( 1970002) logia pro Christianis, Gr. et Lat. a Cont. maero, Tigorigi, 1557., Hear. Scepha-as, T. 1. 8. NVI. C. 27 Le Opere di Asenagora per Giri Fell di trivano ancora nel vol. di Trafalo An-tocheno. P. Atempora, Pilosofi di Are-ne, Borti direa I nano 176 aotto Marco Aurello (Marcai Jacc. L.) Abbassari (Depnosophistarum Lib. xv. Gr. et Lit. et untrepetationn; et cum nota Jan Dalcompii: aerolunt etime Jasas Ga-punkoni anima devenore pia Atlancacum, ner

psuliesi animadvenicose in Albrancum, nec non varise Lectiones et Conjecturer. Lugd. 161a. de Arry. T. L. in fal. XL L. 18. Buena editices, accompagnata di nete interessanti, che la famo ricercare (D.R.) L'Arrood assecura, che il testo di questo Autore è scorrettissimo per maucanza di manuscritti , co' quali se posse cuendare, e che è cosa da suspire a riferiere il gran acreizio, che la reso il Casso bono ad Ateneo, colla sua inamensa eru-

dirione, e col suo critico acune Questi libri picni di genio, e di de trina, contengono un' infinità di ricerche

trias, concengons un infinita di ricercan-cursone, e piaceroli, si es ne eccettamo quelle del XIII. libro, che sono troppo libere, perchè vi si tratta delle Cortugia-ne. (Baillet, Jugere T. 11. n. 28c.) Atenno visse sotto Settinio Severo e

Atenov vise sotto Settinilo Serero e Caracalla, circa 200. anni dopo G. C. (Arvood )
Atono (Joannis do ) Interpretatio stphilissima. F. Constitutiones Legitinase Eccl.Angl. Atlan, nativo di Oxford, Canonico in Lincolet, fori nell' anno 1250. Bi-

blioth, Casan.) Atlas Portauf, Universel et Militaire . F. Robert.

Arlas Curioux, ou le Monde répresenté dans uzia Carienz, ou le Monde répresenté dans les Cartes Générales, et Particulaires du Cel, et de la Terre, coné par des Plans et Bescriptions des Villes Gajulaises et Principales, et des plus superbes edifices qui les esubellisseut, par M. de Per. Paris, 1700.

T. a. in fol. PC. H. II 25.

T. 1. in fol. PC. H. II 75.
Adis Geographya. Cr A complex System of
Geography Ancient and Modern. Savoy,
Nutt. 1-71. T. 2. 5. P. PC. H. N. 9.
Alas Historique, on Nosvelle Interduction &
I'llistoire, à la Chronologio, et à la Géographie ancienne, et mo lerus par Mr. G.
2000 de de Dissertation nur l'historie. re de chaque Esst par Nr. Gueudeville. Amsterdan, l'Houore, 1721. T. 7. in 6d. PC. HE II 16.

PC. III. II 18.

Maguillea edizione d'un'opera, che era altre volte assi in pregio; uni l'imme andre volte assi in pregio; uni l'imme missure di situme, e di vielore. ( D. B.)

Attachi, Giovanni) Difesa del Dritta Regio collarzo del Cancesie di Giograno II. i. fal.

Li deposta senza maschera al Sig. Ant.
Ladavico Martori. Palermo, Granipusnia, 1742. Sia nel vol. di Triedat. Zgon a saccità, men in pratici, Discossogon a saccità, men in pratici, Discosso-

Politico , Morale Cristiano , di Antenuba-no Tradat. Secondz edizione . Palerno, Gramignani , 1740. T. 1. 4. 6 in Lot. III. A 5. Sotto questo nome anagrammatico si nasconde il P. Attardi Agostiniano, che

naconde il P. Attardi Agostiniano, che vivra verso la metà del passas secolo, uti degli Apostoli con note dal Francese alla Santità di N. S. Papa Renelette XV. Ro-ma, 1747, Pegliarini Lat. e Ital. T. 1.8°9 XIII. D 46.

Attonis Epucopi Pistorienes, Vita S. Janusie Gualberti. Sta nel T. 1x. p. 273, di Maq bellon, Acta ec. Vivera nel 1073.

Attonis Vercellemis Episcopi Opera, 2 Ca-zolo del Signere. Vercellis, 1768. Passolis. T. a. fel. IV. L. 8. Ovina edizione, la chiama l'Arvood.

- Capitalireum Libellus in tres partes divisus de Pressuria Ecclesiasticts, de Judiciis

vous de Pressuria Erclassasiers, de Judecie Episcoperum, de ordinationillus ecunsidem, de Facultatibut Eerlesierum. = Epistolie Ex. Staaro nel T. 8. di Arbery. P. Queno Vescore, sreaudo di quevo no-me, governo la Charsa di Vercelli dal 955. suo verso Fanno efo. El Ughelli Politano verso Fanno efo. El Ughelli

nel T.IV. col. 169. lo chauna: Doctionimus Theologue, et Canoniesa clarus, e il Du-pinnella sua Histoire ec. T. 18 p. 91 cui acrere di lei. » Le n opere di Attone non sono quati, che na tesano di citazioni della Sarra n Scrittura, del Canoni, del Padri, e » che vanno molto e perposito al suo a seggetto, Quello, che è suo proprio, » il scristo con ispirito , e d' una mamo-

Avaux (Comte d') V. Négotiations.

Avaux (Comte d') V. Négotiations.

Aulery (Annaine) De la Bégole. Paris 1678.

Cramorsy T. 1. 4. 9 VI. C. 18.

Questo Avrocato al Parlar Consigli del Re, naeque in Parigi li 18. Maggio 1616. e mori li 29. Gennaro 1693. ( Marcel. ) Auctores varia de limiphus, V. Rei Agrariat,

ana finium etc Andiberi (Canilli) Regise Villae Agri Tan-rinensis postice descriptie, et Victorio A-medeo tt. Saluadine Duci dicatae. Appostă Poematum et Epigrasimatoin Appendict. Augusta Taurin. 1711. Duttis T. 1. 4 ° PC, XI. C. z. Questa Geuita Piermontese mesi ael

1717. ( Biblioth. Canan. ) Il graduro, che il Bevisore dell' Opera un diede, è il seguente: Librum , qui inscribitur Reque aliquid modo bonis maribus, aut Fidei dissonum in eo anunadocrti, sed tantam insuper ingenii vim , ubertatem, amornitatem, at Regiae Magnificentiae Delicine etyli elegantia non

fam exprimat, quam armuletur. Arellani (Petri) Aliquet loci honorum Au-ctorum restituti, vel aliter, quam vulgo fere intelligantur, explicati. Sia nel I.L. di Ottone Then Jur. Rom. p. 457.

di Ottone Inc. In., reon, p. 975 Questo Giurconsulto fioresa nel 1540. ( Balla Pref.). S. Audorn, Vita S. Eligli Episcopi Novio-mensis circ. 770. Sta nel I. V. p. 147. di

Arbery.

Avenues (Joh.) Processioners in singulos Sciences ptimanie dies e grimanico in la versie. Argent. Johines, 1584. T. 12. ° XVIII. B. 35.

- - Liber radicum, seu Lexicon Ebrai-cum. Witembergie, Grato 1568 T. 1. feb.

L L. 11. L'Avenzio ecanativo di Egra città nella L'Avenzio ecanativo di Egra città nella Boemu. Delica il suo Lesseon ad Augusto Elettor di Sononia con una Epissols da Witemberg 15. Agusso 1508. Il merito di questo Dizionario può rile-varsi in parte da quel che ne dice l'Editore Poolo Ehero, Pattore della Chie-sa di Wittemberg, il quole, dopo aver data le dovute lodi a Sante Pagnini, e a Giuvanni Forner, che diedero opere di singhante argonemo, dice: 3ed si-cut uvater illurum, hand dubie hano ethi summan laudem visus vindeasect, quod ea perfectione opus clabs ratum post se reliquerit, essi prores a posteritate nihil addi uspiam possi ita attentus Lector in hoc Avenari. Lexico aliquid se reperisse fatebilir quod in aliarum Dictionariis non oi fenderit; qued ipsum oyne suum ctor nequaquam pro perfectiesimo h ri, et cacterorum Dictionariie anteli mutalat, sed tantam hoc see labor

hominibue eruditioribue, et foeliciori ingenio praeditis, et plurium linguarum perilie, el minue occupatis, viam astendere, et occasionem praebere voluit, ut plura investigent ex lingua-rum collatione, et huc adjiciant, ex quibus et linguarum origo, et co-gnatio compuci evidentius, et radicum Ebraicarum propriissima significatis

Ebnácarum proprintima agrumente cognosci posali.

Avendaso (Didaci de) Explicuio Palinti 4, ser Epitalanium Cirrott, et Sacrae Sponsac.

Logd. 1655. Anisson. T. 1. fol. II. K. 1.

L'Avendano, nacque in Segovia uel 15q5., et entro nelli Compagnia di Genù

nel 1618, in Lima nel Peris. Fu chiamato: Fir proceellentie doctrinae, prudento: Fir processes.

dentine, et virtutie. ( Sototl) Fioriva
ancara nel 1671. (Biblioth Casan.) «
Annalium Bojorum Li-

morm sel 1971. (Biblioth. Cosins).

vertentia (Jamai) Amalium Bipirum Lihei speten, et authensien Mix Godichotrocquis; restinui, sent'i, Nic Gosse diligentia sapse fisit. Ballos, 1500, Prant.

Seconda elissae, in cui il Gaserorestitai i pani, che svers tulti via Girrestitai i pani, che svers tulti via Girrestitai i pani, che svers tulti via Girrestinuo Zirgier nei pubblicare per in copelland nel 150, Quant Autores ero nata

mi 1405. in Abenoperg orti dell' Alia
mare 155, (N) Bietholma i p. Giremare 155, (N) Bietholma i p. Gire-

nero 1554 (N), verani (Josepha) Interpretationum Juris Li-bri v. Lagd. But 1753. Lurac. T. 3. 8. ° XXVI.D 15.

L'uso universale, che si fa di que-si opera insigne, ed i taoti elogi, che ne hanno seritti i poù golderi Professori, sono usa protora della profonda erroi-sione, e dell'ottimo rasiocinio une une-che della vitiba dessare. no, che della nitida elegana, ond'è composa. Questo Scrittere, uno de prineipalt ornamenti dell'Italia, moque in Fi-e

renze h so Marso 166a, e mon h si-Agonto 1-38 (N-DIE) 201 ml.

Agono 1-38. (N.D.T.) Se elle de l'entreproduntia, altisque Bi-sciplints per usu pracqua addissenda. Sta tel T. St. Opuscula Fariore. Avenuira. V. Carmin ill. Poe. Ital. Avenuira (Joannis d') Contrarenuira libri deo no Servicusum Laber et Liber de Censtria Estimation in Liberde Renunciation but, rive Resignationabus, et Pensionabus Benefictorum finclesasticorum, derne portione congres et competenti ex sorum reditibu-Vicaria perpetus assignanda az Deserutio de Spondabus et Morrasenas az Bourta-tio Pareautos Juris Poutifeii. Stantio nel T. 1s. di Meerman, Nov. Then Jur. bc

Questo celebre Garreconsulto, Bogis de Professor de Dysto crime addition Professon de Dritto crima nell'Irico versità d'Orienna, ce poi in quella di Pargia, nacque verso la face del gvi seccio in usu città della Valle di Aure, e mori a Pange nel 1069, (DallasPref.

Augurellus. F. Carnins il. Poet, last. Augustin (Antonini) Antiquitama Ber rum, Hopmarumque in Nummer Vene Dielogi . F. Regust et Imps Rom. No-

. - Fragmenta Historicorum callecta. F. - - Emendationum, et opinionum Libri IV. Ad Modestinum, ave de Escustossibus Liber singularis. Stanno nel T. Iv. di Oc-

- - Notae in Nomina propria Paudecturus Florensin, Hod. T. s.

Questo celebre Scrittore na regorza li 55. Febraro 1516. Fu Vesco-ro, prima di Alife nella Terra di Lavo, prime di Anie nema 1078 di Sa-voro nel Regno di Napoli, poi di Le-rida, e finalmente Arcivescovo di Terracona . Amistette al Concilio di Trenta: Per incarico di Filippo II. feor un giro per la Sicilia, per caminare lo etato, in cui essa si trovava. Mori alla sua Sede Arcivescovile li 31 Maggio 1585. (N)

Augustini (Divi Aurelii ) Opera, a Besid . E-rasmo . Builesc , 1508-99. T. to. fol. IV.

D. C. Nel prime Tomos is treve in principies I Indice delle opere continuent mel diet; von Innin I. Counter to the Counter to

torn; una cum sex libris secundae respon-sionis contes Julianum Hiercuciam Pelagianam, varisque Sermonibus et Tractata

hactenus ineditus. Parisius, 1654., Piget. T. 2. in fol. IV. M 14. Nel T. E. si contengono : Serm vi xz. a Sirmondo editi cum ejasdem notis == Beevis explicatio Symboli um In Kalendas Jamarias = De Kalendas Ja-Kalendra Januarias — De Kalendra Ja-ruarias — Ante Altare ad Infantes de Sectemento — Sex a Job. Bapt. Maro editi Sermones Romae — Treat, de separa visit es apprent donis Sp. 3— De gescia Pelagis — Epistolae, quae in antiquior-cettinosibus Basiliensis , Parassenabus et Lugdus, omissae erant — Speculum S.

Augustini in Saer. Scripturam hacteaus inclinam. Nel T. tr. Conra Julianum Haeret. Pelagianum Opey. perfecti Libri VI. Sermones XLVL hacteries inches = Tract.

de Oratione un Testimenia adversus Poi: lugianos .

bus presseriptom continens. Si trova nel Codex Regularum di Obsenso V. Hel-Finding.

De Caristate Dei Libri XXII. care notis
Lodorici Viven. Lugel. 1572. Juncta.

T. 2. 6. ° XVI. E. 7.

Lugel. Longer Confessions, avec des notes per Mr.

de Boy. Paris, Cargnard, 1702. T. L.1s. o XVI E s5. tradotte in Italiano da

- Le Confe P. Gian Giaseppe da S. Anna. 1960. Piotto T. 1. 4° IV. A 4. Venezz, 1960. Piotto T. 1. 4° IV. A 4.

per Mr. Ansoine Arundd Paris , 1647. A - S Augustini Vita, Auctore S. Posse-

the Calamente Episcope ipnius discipule etc.

31 er Conesici Regularly De Lostitutione Nostioruss, una cam optuni Viri Vita et notis, opera et studio Joannis Salmas Nespolitani. Romae, 1750. Zempel. T. s. XVL E S.

S. Agostano, nato nella Numidia, fiori sotto Toolosio il Grande, e suoi Sac-cessori. Norì l'anno 630. in Ippona, di cui era Vescopo. L'ingegno subline, le vista erodizione, la vivacità, e la ferm della sua eloquenza gli lan con-servato in tutti i tompi il vinto di pri-mo tra i Palri e Dottori della Cluesa, mo tra i Padri e Donoci della Chesa, e tra i Filossi quello di Missiro, e Padre della Metafrica ( B. G.) S. Augustini Diffensio advensa Joanni Phero-

pout in cjus opers animalversiones. Canada. 1707. Typis Academ. T. 1. 8. ° XVI. E 51. Questo volume contiene ancora:

marks on some Books lately published, six == Basnage's History of the Jews== Whiston's Eight Sermons = Lock's rr numm's Eight Bermann = Lock's
Parenphrane and Notes on St Paul's
Egistles = Le Clerc's Bibliothegue
Choisi London, 1705, by W. B.,
Feropono è un nome flusso, noto di
voi velle mascondera Giornami le Clerc.
(D. 11. December 1)

cui volte nascondera Giornani le Cerc.

(Dalla Prefat.)
pusini Florentini Historiuram Camaldupatient Ighri tret. Florentine, ex Bidloth,
termanethinan, 1575. T. 1. 4 ° X. A. 6.

E questa la nola Prima Parte. Nel
Dictor Dickley. 20 Dizion. Bibliogr. di Parigi porta la data nell'anno 1574. Questa data si trova in fine dell'Opera; ma è la data del De-creto dell'Inquistor Generale, di potersi creto oesi inquanto tenerani, di potreti dare alla luor, colla giornata degli 11. Giogno: l'edizione pro è del 1575, e guota anno di fatti a legge in fine della 

— macropos le cispis de Montener, mangota in Verena and 15 gra e la Bibliograf confessase, che di rade que no due Fari è trevano ristiane. Che chi Aviit (Alcani) e G. Merri Vicceri Poessas.

Aviit (Alcani) e G. Merri Vicceri Poessas.

A Sauch Cagnono I. Agai 1595. Trethris de la Granda de l

Avito, fraello di Apellinare Vescovo di Valenza, fu imaliano, ael comincia-re del suto accolo, alla Sode Vescovile di Vienna in Francia: mori nel 525, Compose Lettere, Sermoni, e Poemi, Le

sue Lettere sono ciò, che vi è di più sue Letagre sono cao, che vi e si più curioso, e di più hello nelle suo opere. Egli avera delle puate di spirito, ma poca nobelità, ed elevatezza: era mediocremente dotto, e non manerara di di-rintara di cuoce, e di buota volonti

Du-pin T.t. Du-por 1-14.

Auli Perui Flacci Satirue acx cum Conimen e turiis Neodoni Frischlini. Basilore, 1582.

T. 1. 4 NIL B 6.

Su la patria di Persio vi e stato qual-

the disparence; ma da più si è concluiu-no, ch' ei nacque in Volterra, d'illu-stre famigha a à Dicembre dell' Era nostra \$1, e meri a 2). Novembre del \$2.

Il Timbochi nel T. II. e. dopo aver
rapportato i giodgi pro e contro di va e
ri Critici sal merio delle Satiro di Peri sio , così conchiude » Convien confessor » lo, che Persio è visionamento oscuro. » E per qual ragione? Io non vorrei > E per qual regione? Io non vorrei
> E per qual regione? Io non vorrei
> cadere nel difetto di coloro, elte > venda sposato un sistema, ad eso vo> glion ridurre ogni cosa; ma penso di non andar Jungi dal vero, n do, che Persio fu inferiore ad Orazzo, » perchè volle esser migliore... Egli è » certo non di meno, che le Sature di » Persio sono ripiene di ottimi senti-

a cross and mean, the he know A common and mean, the he know A common and the second and the sec ar hardy are planting contrasts in an are at S. Agenlina doe: Quir flored hard are at S. Agenlina doe: Quir flored hardware dispending properties and the contrast and the contrast planting the contr

Edizione ben conservata; sopra due colonne: non ha numeri (vi si treva-no aggiunti a penna) colle iniziali ma-juscule colorate. Chronicon Genuense P

Nel Gran Discensio di Moreri que-Not Gran Distriction of Moreri qua-tao Seritatore è chiamato Gateonio de Voragine, a Varagine, dal faogo della sua natetta nello Stato di Ginevra; è venne al monda venso F anno 1250. Fa Religioso dell'Ordine di S. Dotonico, e fitto Arcivescovo della ma petria nel 1292, ove morì a 14 Luglio 1297. Fra le varie opere, che di mi si tro-vano impresse, la più celebre di tutte Fra le varie opere, che di fin si tro-vano impresse, la più celebre di totte è questa delle Legende de Santi, di cui il Pubblico fia si incantate, che le si diede il Neme di Leggenda durata Non tutti però farono di questo ienti-mento, a yi fia chi dine, che davera

mento, a yi fa cha disso, che dovera piuttoto chiamerai Leggeorda di Ferro. Ed è vero, che Giacono maneb asso-nemense di critica, e di discermi-mento, e che rella sua epera si trova un'infiniti di favole, che ne rendono impoppertabile la lettura (Moreri.).

S. Aureliam Epistopi's Regula Menschorum i Str. nel Codex Regularium di Olisenio. F. Bolstenius. Aurelia (Petri) Opera, justa Cleri Gallicani Parinis. 1642; Vetray T 3 in vol. r. fel. VIII C.

YIII G 1

man, p. 85q.
Sotto questo nome si nascose France-no Ory nato. a Mans. Fu Professore di Dritto nell' Università di Orican nel 1626. e mort nel 1657. ( Dalla Pref. ) Auris (Vincenso) Dell'Origine, ed Ant

V. F 9

- - Année affective, en Sentime a me.
F amour de Dien. Paris, 1749 T. 1 8°
in Lat VI F 9

- Conduite pour - - Conduite pour passer mintensent les Fêtes et Octaves 1. De la Penteolte ; 11. Du Petrs et Octaves I. De la Pentecote (II. Du Saint Saccement. III. De l'Assumption. Pares, 1765. T. 1. 8.º in Lat. VI. E. g. — Conduite puoc passee samtourint le Cerdine. Paris, 1765. T. 1. 8.º in Lat. V. E. 8.

A.V.H. F. 22. Questo volume consistent ancora: P. Rustilius, et Aquilo Romanus Antiquissemi Austores. Frantisis, per Nio. 20ppinum 15g. Niccolò Romio di Ferrara-volgarmente detto Zopino, Libraje in Vestilia. nessa, promulgò il primo con questa edizione Rutilio con Aquila Romano da un Codice portato dalla Francia (Hardee T. s. p. 58.)

morabilium . Lugd., Tornessus, 1558. T. 1, 8. ° XXVII. F. 56.

(5) - - Com interpretatione, et notis Julian Floridi, ad usum Delphini, ex recensora, et cum animadversionibus Joan Bapt Scuchay, qui dissertationem de vius et scriptur

Ausoni adjuntit. Parinis Gorrin, 1750. I. t. s. n. in Lat. XII C. s. n. in Section 1 General Control Control

F. Corn. Cons.

Ser. = Tstulas S. Ceucis, seu Historia et Mysteriam Tstulis S. Crucer: Libri rt. ab Henorato Nicqueto. = Thomas Bartholini de Cruce Christi Hypomemata IV.

m Bertoldi Nibusii de Cruce Epistola == Nicolai Fantani Responsum.

Sopra la stress nasteria della Croce,
V. Greterrus Jacobus de Cruce Autorità legitima de Vescori per procedere alla riforma de Hegolari. Venesia, 1768.,

Atomit legitims de Vecevi per peccedere alla rifloren de Heaglen. Venera, 176%, Zerbett, T. 1.8.° XVII. F. 6. Service de La Constantination de La Constantination de La Constantination de Ministère Ecclesiasoppe. Amst. 175%, Accident T. 2.1.° XVIII. A. 15. VIII. A. 15. Constantination de Ministère Ecclesiasoppe. Amst. 175%, Accident T. 2.1.° XVIII. A. 15. desired devis, Taccalis, et Taccala Abbatum Monarcii S. Vilicacini del Valuturanus. Star nel T. 3. p. gar. di Malablon, Jetos etc. 1940.

to nel 778.
Avvisi delle India del Portogallo. Venezia,
T. 1. 8.º XXIV. E 53.

Avvisi delle India del Portogullo. Venezia, 1506, Trametaisso. T. 1.6 × XXIV. E.33. Avvocato (P. Vincentii) De Sancitate Li-leovum, qui in Ecclosia Catholica consecrature, Libri II. Pianormi, 1731-, Gramiganai. T. a. in fell. II. K. a. Questo Scrittore, dell'Ordine de Predicatori, nacque in Palermo acl 1702. Fa Provincale del 100 Ordine, 100 mil di 7.9 Settembre 1708. Génné, Prosp.

il di 7. Settembre 1768. (Scind, Progr. T. p. 187.) Aurilia Tratatus de causa Formosi Papae. Sta nel vol. Analecta di Mabilion, p. 28. Aurilia (Congregatio de) F. Serry.

Aymari Lugdanomas Archiepisc., Linterae, quibus ordinat, ut more antiquo orde vacante Episcopus Arduenis Archiep. opportun ternat et administret. Stanno ner T. 8. p. 25% di Achery.

Questo Arcivescovo, prima Monaco-Cluniacense, mori nel 1268. ( Biblioth.

Casan. ) ymon (Jean) Monumens Authensiques de la Réligion des Grece, et de la fausseté de plusieur Confessions de l'oi des Chrétièns Orsentaux, Haye, 1708. Delo, T. 1. 4.0° in Lat, Hí, F. 7. Quest oppra, che è stata vivemente confutata da Rénsudot, é il frutto d'u-

na ladreria.

Ayanon, che dopo di avere in Olan-da abbracciato il Calvinismo, finse di voler rientrare nel seno della Chiesa Romann, ottenne per mezzo di Clement, Castode della Biblioteca del Re, un pasasporto per ritornare in Francia. Situato al Seminario delle Missiona Straniere dal Card. de Nosilles, che gli aveva fatta avere una pensione, ebbe da Clement un' intera libertà nella Biblioteca del Re, un' intera liberti nella Biblioteca del Re, e colla più nera ingrassitualine rabbbo molti libri, fra' quali l'Originale del Sinodo di Gerusalemme trauto nel 1673 Feca quindi imprimere quesso Manuscritto in Olanda con alcune lettere di Cirillo Lu-

ear, ed ateum altri opuscoli sotto il ti

car, ed atoma alui opuscoli sotto il ilulos eggenusi: (Å.D.) =

— Actor Ecclesiastepus, et Crelles de tous

— Espandos Nationaux des Egleos Refor
— Actor Ecclesiastepus, 1710. Delto. T. a.

— V. A. 19.

— Laymon, Teedage o Ginerconaulo Riformato, per lo avanti Cattolico, nacque

mel Defilianto, e vivera in un esta avan
mel Defilianto, e vivera in un esta avan
parte de l'aleux. Presentia in Walders Le
per Ge, l'aleux. Presentia in Walders Le-

Questo Scrittore era Professore ritto in Gottinga nel 1744. Nella sua Prefazione al Lessico del Waltero mo-stra la noccesità, e la utilità degl' Indici di Diritto, e i loro varj generi, e il pregio diverso.

## APPENDICE ALLA LETTERA A

Adeodati Papue Bullae. Stanno per 1. . . . p. 157. della Collesione del Cocquelines. V. Bullarum etc.

Eletto Pontefice a 21. Aprile 672., morì a 25. Giugno 676. ( Dalla Fila, che precede le Bolle.) Adrimi Papae t. Bulle. Libid. p. 158. Fu ordinato Pontefice a 9. Febraro

inni Papae I. Bullae. Ibid. p. 156. Fu ordinato Pomelice a q. Febraro 172., e mori a 55. Dicembre 195. (Dal-la Vita ec. ) inni Papae II. Bellae , Ibid. p. 205. Fu consegrato Pomelice a 14. Dicem-

Fu consegrato Fonetice a 14. December 867, c mort circa la fine di Novembre 872. ( Dalla Fita e. 2).

Adriani III. Papos Bullos. Ibidi. p. 224.

Il meso e il giorno dell'Elesione, a
della consocrazione di questo Pontefice
con incretti di constiture, che P.O.-II. sono incerti: si congettura, che l'Ordi-mazione ne sia stata o sal finire di Maggio, o sul cominciare di Giugno dell'an-no 884. Mori in viaggio, mentre andava in Francia, al di là del Po, nel mose di Settembre dell'anno 885. (Dalla

di Settembre util sinus vol'ita et.
Agopti Papes Bullie. Ibid. p. 250.
Ordinato Papa vero la meta del mese di Giugno qid, morì a 23 di Dicenbre 556. [Onllo Piñas e Dicenbre 556. [Onllo Piñas e paria Mikaros
fueltto il di 1. di Ottobre del 1051, e mola di la di 1. di Ottobre del 1051, e mola di la di 1. di Ottobre del 1051, e mola di la di 1. di Ottobre del 1051, e mori a 21. Aprile del 1075. (Dalla Vita ec. Alexandri Papae III. Bullae Ibid. p. 367. Alexandri P. IV. Bullan Ibid. T.II. p. 367. Alexandri V. Bullae Ibid. T.III. P. 11p.41s. Questo Pontefice, nato in Creta, ma recondo alcuni in Bologna, fia eletto a

s6. Giugno 14cq, e coronato a 7. del se-guente Luglio. Mori in Bologna a 4 Maggio 1410. (Dalla Vita ec.) andri Papse vi. Bullae. Ibid. T. 111. randri Papae P. III. p. 225.
Questo Pontefice, nato in Valenza,
fu eletto li 11. Agosto 1492. e coronato

is eletto ii 11. Agosto 1492. e coronato li 26. dello meso mese: mori s' 18. Ago-sto 1505. (Dalla Fitta ec.) Alexandri Papae V11. Bullac. Ibid. T. r1. P.

Pontesso a 7. Aprile, a coronato a 18. dello stesso mese del 1655, morì a 22.

dello tamon meci del 1655, merì a no. Maggio 1657, (Della Fila e prazzofit Pepes VIII. Ibid. T. IX. p. t. Alemandro Ottrov, Vecesiano, fu cresto Pantifico s' 6. di Ottobre, e coronato i 15. dello tesso mece del 1669, mori il di 1. dil'riberro del 1651, (Della Fila e trassi Papez II. Justicire Bulhet. Ibid. T. F. Cresto, e coronato Pantifico s' 15. del Novembre del 1691 man Auf. "Mail". P. L. Novembre del 1691 man Auf. "Mail". 1892.

Fu cresto, e coronato Pontefice a'aé, di Novembre dell'anno 495. : Mori a'18. di Novembre dell'anno 498. (Dalla Vita et.

Buchini (Benedicit) De System, commente figurio, au diffequeda Descriatio. Sia nel T. vy. di Gercon Descriatio. Sia nel T. vy. di Gercon Gercon describe con describe dell'erdine da S. Be-curation delle delle delle delle quanto mercita pando per matte le Cariolio, e le Dignisi del suo Ordine, era nato ii St. Agonto 1652: a Burgo San Donnino nel Docato di Par-ma, Fin Professora di Conc. Borgo San Donaino nel Ducato di Par-nas. Fu Professore di Secra Scrittura nell'Università di Bologna, ore morì il 1. Settembre 1721. (X) Bacci (Andresc ) De Thermis Veterum, Li-ber. Sta nel T. XII. di Grevio Then. Ant.

Rom p. 181.

Italiae, et de convivia antiquocum. Su nel T. g. di Gronovio Thee. Ant. Gr. Il Baccio, Medico di Professione, cra nato in Sant' Elpidio nella Marca di Ancona, e viveva ancora nel 1586.

Bachisrii Epistolse ad Januarium de s dis lapes. Sto nel T. 5. col. 121 Biblioth

Questo Scrittore vivera nel V. secolo. (Dall Index Alph. Bibl PP. schiarius illustrosus, sive de Priscillissa Haeresi Dissertatio. Sta nel T. XXVII. della

Race, del Calogierà.

nace out Lategorn.

Bachies (Jr. Augustinus) F. Beissonius.

B Bachie era Prefessore dell' Antichità del Dritto nell' Università di Lipsia:
viere nel 175a (Dailla Deface)
ischman (Joh. Godel.) Dissertatio de certamine circa corpus Mosis ad Jud. us.
Sia nel T. a. p. 794. Thee Theol. Phiholm.

Questo Antore, asso in Cleves, mod el 1705, (Biblioth. Caean.) Bacon ( Mone) Observations touchant les Par-

ties Septestrionales du Monde. Sta nella Raccolta de Viaggi di Bergeron. F. Ber-

geron.

Rogero Beone ers Francesono Inglase e mori ad Oxford ad 1934

Deales Prefusions

Beon ("Versillancia raza di un sangue
reco col inero pero, ed esperienze supra
del Calogieria.

del Calogieria.

Dease Cont. I. xxviii. della Rec.
del Calogieria.

Questa Storia fu diretta dall' Autore al celebre Vallisperi da Parma li 26. Norembee 1722.

Badius. V. Ascensius . Badreshius (R. E.) Examen mundi latina interpretatione, atque animadversionsbut illustratum ab Allardo Uchtmanno. Lugd. animadversionsbug at, 165o. Maire . T: 1. 12.º XIV. C 26. Buxtorfio nella sua Biblioteca Rabbi-Burrorfia nella ma Biblioteca Rabbi-rica così acrive di quen' opera: Labor insignis tam quoad res quam verba. Agsi de varsitate mundi contemaen-da, et quaerndo regno Die: Id verbia tam cloquenter, pollas, et docte effert, ut eloquentiasimus habcatur quaequie stylum spue imitatur... Author visit Barcinone in Hispania anno Chri-

Barcanone in Filippinos acesses est 1996.
Borra (Delaci de) Gommentario Meralia in Europelicam Historiam. Lugd. 1831, Cardin Ti 4 in vol. 2 in fol. III. B 2, Questo Antore, Genuita Singanosilo, nacque nel 1584, e mori a 13. Agosto 1647. (Sotuel)

Baglioni (F. Lelio) Apologia contro le Con-nderassori di Fr. Psolo di Venezia dell'Ord.

35

aiderasioni di Fr. Paido di Venerità dell'Orò, del Serri sopra le Censure di Paulo V; ve. Sta nel vol. di Parsunas P. Il Buglieni, Servita Generale del "no, Ordine, morè verso la fine di Marzo; litiu, (Negri Later degli Servit. Firor) Bognolo (Gio, Franc.) Lettera interno al-Flauren Boscale veduta la notte del (fi. Di-erabre 175). Sta nel. T. xx. della Race.

del Calogiera. Questa Lettera fu scritta da Torino li

Curves Lectors in scritt da Formo It 11. Germaro 1759. Bagolini (Puls Schus.) Copa. F. Opusc. di Aux Sicil. T. XVIII. Barott (Ja. Gulschni) De verbis Christi HANTER OXOL HPO EMOY. Disser-

tatio. Sia nel T. 2. p. 521. Ther. Nov. Theol. Philolog. - - An tempore transitus Israelitarum per

- An tempore transitus Ierafitarum per miner rubeum, fuent ordinarum rellexum, Ibid. T. r. p. Jon.
- De Supphiro Scripturae Sanctue ad Job XXVIII. 6. Ibid. p. r. p8.
- De execitate Pauli of Acta It. XXII. XXVI. Ibid. T. a. p. foot Quanta Prefenence di Filosofia Natura-le, e di Matematica. in Altarf vivera nel 1000 (1 Biddiscontine).

is, e di Matematici in Altorf wives and 1707 (Elikholt. Canen.).
Baillet (Adrium) Les Vien des Snints. Paris, 175c, la Voye. Ti to 4° IX B 26.

E quotes um delle editioni più stampate di quordi opera, che in prima stampata in 8°, in 17 vol. 1701 e segua, quindi in 4° oli in fol. 6 inalizzorie in di 10° oli 10

paux Ouvrages des Auteurs, reves, corri-gés, et augmentés par Mr. de la Monnoye. Paris, 1722, Moette. T; 8 4° PG in Lat.

Peris, 1722, muento,
L D q.

Opera inessata in molti luoghi, ma per
tutto piena di un'erudizione profonda.

(ND) Il Tomo ottavo ed ultimo contiene l' Atraibailles del Menago.

Constitute del Ballett incisa da N. E.

icone l'Annihaille del Menago.
On effige de Billet inciu da N. E-delind. Egi era nuto a Nouville ii S.
Gongon Sigo, e mori ii 11 Genaro
Balda Virgoni Dennis Erclesie S. Mirise
de Paracella in consercatione. An 1068.
Stu nel T. G. P. 43.5 di Achery.
Balddi (Francesco) i Baldogli d'PosBalddi (Francesco) i Baldogli d'PosBalddi (Francesco) i Baldogli d'PosLa Vinegua, Giolina, 1550. T. 1. 8, 9 PG.
I E S. IE8 Oursto dotto, ed elegante Traduttore di

vari Clamici Greci e Latini, cra di Corto na, e furi in Venezia nel accola XVI Viveva ancora nel 1587. (Bibl. Caran.) Baldensel (Guidelmi de.) Equais Aurati Ilie-Jaldmud (Gu, Jedmi de) Equisis Aurai Illercologuiumi Hadespencou ad Terram Surcusa nana 1356 ab ipso scriptum, reparate ta Talasyandi Gamita Petrageriennia, S. R. E. Prodysteri Gedinalis, una cum Episale ad Petrum Aldastem Aules Regiser, Gate. Oed. Descein Petgrania. Stat. B. J. States. Mensun. Ecolos. Il Banagio carres, che vi è traval el cagonar de quant Vaggiatere, descriptumi del cagonar de quant del cagonar de quant de la cagonar d net cognime di queno i aggiatere, doi vendo leggera de Boldensleve, che era quello di sua madre, e chi egli preferi al paterno che era Otto de Rienhata-mori dopo il 1546. in Colonia. (P.

Baldini (Gie: Francesco) Dissertazione so certi vasseu di cretajtrovati nella vigna di S. Cesario in Roma . Sia nel T. 2. de Saggi di Dissert Etrus, V. Saggi.

Dissertazione sopra una Piantra di Beon-

20, che si suppose un Orologio a Sole. --- Lettera sopra le forze moventi. Sta nel T. Iv. della Raco. del Calegiera. --- Relazione dell'Aurora Boreale veduta in

— Relatione dell'Aurera Brenis vedata in Roma I it il. Direndes 17% verando il 7 fold 7. 5°FI.\*\*.

7 fold 7. 5°FI.\*\*.

Sonasco, a Comulsore delle Gougrega-sioni dall' Indice, a del Ritti, verera in Bonna sella seconda unta del passito secolis. (Dall'agrera ).

Internet, quilson sepolis. (Dall'agrera ).

Bonna della seconda unta del passito secolis. (Dall'agrera ).

Bonna della seconda unta del passito secolis. (Dall'agrera ).

Bonna della seconda unta del passito secolis. (Dall'agrera ).

Bonna della secolis secolis secolis secolis se per la comunicatione della secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis secolis secolis secolis secolis secolis se della secolis secolis

pensi Cornobio restituit. an. 1115 Stunno nei T. 8. p. 169. di Achery.

Baldminus de Avonus Genealogias ec. F. Ge-

aldainus de Aveaus ucceanques en realegue.
Iduini (Francisci) Libri due ad Legra
Romail Regis Rom. =: Leges xtt. Tabu-larum. Accedit Consilium de Nora Jurie
Civilis demonstratione, singularimque equi partium consideratione. Lugd. Gryphius 155c. T. 1. in fol. XI. G 15. Lugd. Gryphius,

vilis Commentarii , Lagd. 1583. Pessot. T. 1, &l. XI. G 12. Ad Leges de Jure Civili, Voconiam,

- Ad Leges de Jure Civili, Voceniam, Falcidam etc. Accesseruat ejuséem Dispu-tationes dause de Jure Cevili. Halter, 1750. Crugius. T. 1. 8. 2 XXVI. E. 5. - Epistolne P. Epistolne ill. viros Seierc. Austro Guareconnulio nacque ad Arras

Epistolae F. Epistolae III. voor. Seret. Questo Giucconsolio neopos ad Arras nel 150a, e meet in Parigi II. Novembre 1574, Afforenti Desamentarius in emnes Epistolae Pash. Francof. Wurtius, 16ga T. 1. fol. II. K. 5. Questo Professore di Teologia a Wintemberg, Luterano, nacque a Dredd nel 

tana — de 18ea, (N. B.)

1572, e mori nel 1627. (N.D.)
Baldainus (Benedictus) De Calco Veterum,
et Jul. Nigronus de Caliga Veterum. Ac-

esserint ex Tertulfani , Salmasii , et Ru-benii scriptis plurima ejusdem argumenti : Amstel. Frisius , 1667. T. 1. 12. PG. IV. A 25.

A 5.5.

Questo Scrittore era calsolajo, e figlia
di calsolajo: divenue un alade Teologo;
era nato in Amienz: viveres sul contocciare del xvita scolo, (Moreri ).
Balforcus (Robertus ) Gelasti Grizceta Commesa. Actornum Nicaetti Gogelli etc. latine
versa cum nota. V. Gelastina Opinesus. Ouesto Traduttore Scourese viveva nel

1598 ( Da una Lett. di Fed. Morelli, che è in principio)

Ballerini (Petrus, et li-ronymus) Heurici
Norsii Operum omnium Tounis quartus, continens norsium vulgats, Practationes, Vitam Auctoria Em., Observationum libeos tres in Opera sacra ejusdem , Dissectations , Indicemque locupletissimum V. Norisius.

Ancorché questi due dotti fratelli , Saerritoti Veronesi, uniti più dal gusto delle Lettere, che da' legami del sangue, dicano, che questo solo quarto Tomo sia opera loro, dalla Prefazione pura, che è in testa a questo stesso vo-

lume, appare che gli altri, ne quali si coutençono le opere di quell'Eminen-tissimo, sistero le foro cure, a le loro fatiche, perchè furn deui, che con dis-guns le raccoluro, e con accurateua le miero in ordine. Viverano ancora nel 1758. (Biblioth. Casan.)

Balletti-Riccoboni (Elens ) Letters al Sr. Ab. Antonio Conti , sopra la maniera di M. Baron nel rappenentare le Tragedie Francesi. Sin nel T. XIII. della Racc. del

Calegierà .

La Balletti Ferrarese vivera circa l'anno 1725. Belleur, La Réligion révélée défendat contra

Balleur, La Religion révélée défendou contre les cantrais que l'est estimpe. Paris, Lama-bert, 1757, T. S. 8° in Lut. E. S. Balli (Teomass of Antonios Rime. F. Ca-ruso G. B. Rime. Vivera and xvtt. secolo. Baltus (Jean Francois) La Défense des Pro-pheties de la Religno (Enviseane contre Grotius et Mr. Simon. Paris, Didot, 1757, T. S. 8° in Lut. I. D. 1.

3. 8.º in Les I. D 1.
Questo Gesuita Francese, che vivera
nel principio del ascolo passato i d'Autore della Crisico della Storia degle
Oraccoli, una delle migliori opere del
celcher Fontenelle: e vi tostiene, che
questo Filosofio con quella sua Storia
avera attoccato una delle priocipali pruove del Cristianesimo. Contre la Cristo. del P. Baltus aveva Mr. du Marsais preparato una Risposta, nella quale accu-sava il Critico di non avere inteso l'Paprint loud Arthonius, etch cellus con-dition of the control of th

4.º IX. A 7. • IX. A 7. Opera seaal stumata, è notata nel Di-tion. Bibliogr. di Parigir, usa colla data errata dell'amo 1632; sè può questa escre un'altra eduzione diversa di quella del 35, giacchò la prima è appanto quella del 1653; come risè-vas da Iutolo senso dell'Opera, e dalla Dedica, che il Balurio fa della sua oper-ra a Lungi il Grande. Essa è una delle più importanti , e delle migliori opere, che questo Autore abbia data alla luce; la sua maniera però di discorrere sull corrusione de costumi introdutta in Fron cia dagli Italiani sarà stato il mottivo di averla litto mettere all' Indice. ( N ) Non è instile il notar qui, che nella Bibliothe-

ca Casanatensis è roppertata con una da-ta di anno assai più errones, quella cioè del 1865. - Miscellanea novo ordine digesta, et non paneris i neditis momamentis, opportunisquo animadversionibus sueta, opera et studio Je: Dominica Mansi . Lucse , 1761. , Jun-etiains . T. 4. in fol. PC X. G 5.

3: ear, qued plurina emeineant epuscula sionni pretti , quorum desiderio eru-diti tenebantur , quin et sunt nonnulla antehac ne nomine quidem nota. (l' E-

- - S. Cyprimi Opera. F.

- - Editio Epissolarum Innoc.HI. P. Innoc. Suracenorum jugo per Coniteru Regerium. Normannum factate anno 1060. Sin nel T. VI. di Muratori Rer. Ital. Script.

Il Baluzio, stretto in amicisia co' più celebri uomini del suo tempo, Bibliotecario per qualche tempo della Biblioteca Colbertiana, Professore di Dritto Cano-

cario per qualche tenipo della Biblioteca Collectuana, Professor di Dritto Cano-nico nel R. Gollegio di Paregi, neque a Tulles nel 1631, e mori in Parigi se 28. Logio 1718. (N) Baluse (Jean Louis Gues de) Le Prince. Paris, 1660. T. 1.2 ° XXVI. B 26. - - Lettue. Annice. Eleviry, 1665. T. 1.

12 ° PC, L D 18.

12° FC I. D 13.

Balaza nacops in Angoultens and 1595,4 emof hi 18. Februar 1654, (N)

Bandherr (Alexandri Vitas collections vironment emoderate question for the state of the Lingua Gecca nel Nobil Gallegio Cam-pana, ed Espicopal Sominario, quindi Professore di Restorica, a di Lingua Greca in Giora, fi uno di quegli uomani illa-stri, che Monsigner Ventimiglia chia-niò nel suo Veccovi Sominario per farri maccre il lume delle Lettere e delle

Bandini (Angelo Maria ) Vita, e Lettere di Americo Vespucci, Gentiliomo Fiorentino raccolte e illustrate. Frenzes, all'inegoa di Apollo, 1755. T. 1. in a, ° PC. VII. L. s, - – Disservazione sopre un'antica Tavoletta di avorio figurata. Son ed T. xxvvii. della Racc. del Cologora.

-- De Cometis Liber singularis, el

caraine conscriptor. Ibid. T. xxxxx.

Il Bandini Forentino era Giureconsulto,
Prefetto della Bibliotaca Marucelliana,
e Socio della Accademia Forentina: viveva nel 1758 ( Biblioth. Caesa.)

Banier ( Antoine ) La Mythologie et les Fa-bles expliquèbes par l'Histoire. Paris, Briss-son, 1738. T. 8. 12. ° PC. L. F. 10.

on, 17.38. T. S. 12. O P.C. L. F 10. Ediation meno comune di quella in S. vol. in 4. O (D. B.) Vi sono pochi libri sopra questa materia, che offeno altrettanto di cruditione, di ricerche, di idee nuove, ed ingegnose. Benier dell' Accademia Reale dell' Iscrianori a Belle Lettere, era nato in Glermont nell' Al-werni sed l'éta. a more la Persi and

zottere, em nato in Glermont nell'Al-vernia nel 1672., a mori a Parigi nel 1761. (N. D.) Bannes (Dominici ) Commentaria Scholaptica in universam Primam Partem D. Thomas. Venciis, 1602., Bertanus. T. z. in fol. 171 k. a. VI. K. 25.

Questo Domenicano Spagnuolo, ardente difensore della dottrina di S. Tommaso, ch'ei commentò in sei volumi in fol., en es commento in set volunt in fol., commento parimenti Aristotile: fu il Con-foscer di S. Teresa, e norri a Medina del Campo nel 1604. (N.D.) spelice (le) rétabli suivant l'Institution do LG Londres, 1756. Idlé. T. 1.8. ° XX.C.8.

Baraterii ('Jec Philippi') Disquisitio Chronola gira de saccessione antiquissimo Episcoporum Rommorum inde a Petro usque ad Victorem. Ultrajecti , 1740. Stenaulmo . T. 1 40

Vitrajeon ,
XXII. B 10.
Quanto dotto, che mocè in età di 10, anni
Quanto dotto, che mocè in età di 10, anni è che il Buillet, se foue visuato del suo tempo, mon avvebbe mancato di porlo alla testa de' suoi Fonciulti celebri, fa antore di varia opere interemani , fea le quali di quella , che ha per titolo Anti-Artemonium, sen Initium Evangelii S Jonnais ex antiquitate [Seclesinstica adversas Artemonium vindicatum, atque illustratum (N.D.) E la confutazione dell'opera di Samuele Gellie sotto il noma di Artemonio, la quale si trova notata all art. Artersonius. V. Il Baraterio era anto li 19. Genaro 1781. nel Margra-visto di Brasidebarg-Asspech, e morl

nel 1740. (N.D.) Barluraci (Gaetano) V. Saggi di Dissert. Pa-

Questo Canonico della Cattedralo di Palermo nacque in quella Capitale nel 1715., e vi mori a a Febbraro 1788. (Scind Prosp. T. sp. 151.) urberii (Ion.) De miseria Poetavum Grac-corum. Sto nel T. x. di Gronovio The

corum . a Gr.

Int. Gr.

Il Barberi era nativo di Sant' Elia, città di Cassino nella Terra di Lavoro : viveta nel 1688. ( Dall' Approv. delo

P Opera :
P Opera :
P Opera :
P Codd. MMSS.

Barberi ( Lucas ) V. ne' Codd. MMSS.

Barberini ( F. Bonsventurso ) De Canone NiRom. PonRom. Ponkarbeisi (F. Bouventurus) Der Genore Ni-cenne speptlationis ed Samenna Rem. Pon-tificen, ac de numero vigitati Canesam Nicenne Sprodi. San nell' XXXIV. del-la Racc. del Calogieri. Il Burberia de Ferrera, Generale di tutto l'ordine del Cappaccini, ed Arci-vencoro sella sun patra, mori nel 1745. Geldichi. Caston.) la Partico del Cappaccini per la Prese del 1860. Traisi de la Morale des Prese del 1860. Traisi de la Morale des Prese del 1860. Traisi de la Morale des Prese del 1860. Caston. O Calogie del 1860. Caston. O Calogie del 1860. Caston. O Caston. O Calogie del 1860. Caston. O Calogie del 1860. Caston. O Caston.

T. 1. 4.0 TV. K. 15.

Quard open fu scritta centro Den Cellier, che avera attaccato ciò, che il Barbeyrac ne avera detto nella sua Prefamone sopra Puffendorf, (N. D.)

— Ocutio de atodio Juris recte instituendo. Sta nel T. 11. degli Opurcula surior.

surior.

- Histoire des anciens Traités jusqu' h
Charlemagne. Haye, 1759, de Hondt.
T. J. fel. XI D' 31.

E una Raccolta de' Trattati di paor,
che si trorano sparii negli Autori Gra-cie Latini. A lato del Frontespinio vi
è una Tarola inventata e incisa in ramo
da B. Picars, la quale rapprocessis un' isn-

da B. Picarr, la quale rappresents un' im-magine, e veri emblem della Puec. — Sermons de Tillotson, tradnits de l'An-glois. P. Tillotson. Gio: Beñever de 1974, fu Professeer di Dritto, e di Sto-rius a Looman, e membre della Societt Rede delle Societte et. mort verso l'an-Reale dene on 1747. (N D.)

W. Val. Augustinus de cau-

Barbi Ocationes . V. tione adhibends cc.
Barbieri (Ludovici) De conjunctions Animae et Corporis Discretatio. Sea nel T.
xxvv. della Racc. del Calogeria.
- Discorso sopra la generazione, e natinra del fultunio. Jei T. xxx.

El Com. Ma. All.

e' fulmini . Ioi T. xxx. Il Conte Barbori <sub>1</sub> Vicentino <sub>1</sub> viveva

Barbon (P. Angunini) Remanages Dodo-rum mper turin loca Concidi, Trideotitis Lugd. 151 o Cardon. T. 4 o XVII. C.St. Barbon.

Il Berhon , Protonotare Apostolico, era di Guimanares nel Postogallo, e na-cque nel 1689, Fu nel 1648 cresso Vesco-vo di Ugonio nello Terra di Otranto, e mori l'anno appresso alla mas Sede Episcopale . (Ughells Ital. Sec. T. 9.) recilena (Valentino) Memoria della Vita

Lesteraria , a de Visegi di Pietro Rumano Stanne nel T. vi. degli Opuso Seil. Burchy (Guil.) De Regna et de Regols Po-tessate adversas Bochanarom , Bratum, testate adversas Buchanaman .

Bucherium, et reliquos Monarchemacos. Parisis, Gudiere, 1600. T. 1.6 ° XL A 1. Quen' opera, che è dedicata ad Erri-go Iv., e l'altra de Poiestate Papae, qui appresso notata, furon quelle, celebre il nonie di Barclay

(N. D.); (N. D.)

— De Pouessee Papse justa exemplar Maniposamus. 1609, h. t. 4 × XVIII By.

Treatane de Potastes Sononi Pondificie la rebus temporalibra adversas. Guil Barciana, Robrit Hellarenia I. et al. (1998). The sono de la rebus composition adversas considerates de Potastes Solitanes, Robrit Hellarenia I. et al. (1998). The sono considerate de Jurejanando: et al. (1998). The sono considerate de Jurejanando: — Ad 1. imperium D. de Jurisdictione Commenzation. Son nel T. 7 di Morrana.

commensarius. Són nel 1. 7. di Mecrissin.
Il Barelsy, Consigliere del Duca di
Lorena, Professore di Dritto, a Decasso
and l'Università di Pont-à-dissona, nascque in Aberdeen città della Sconia fin
discepcio dol cetebre Cujecio, a morti
nel 1605. (N.D.)
blav / Jonnati Nityricon martes commenso
lev / Jonnati Nityricon martes commenso.

Barclay (Joanns) Satyricon paries quinque cam clara. Accessit conspirato Auglicana. Amstel. Caesius, 1629. T. 1. 24. PC I D 2. - Angenis, cum clavi, nune primum il-lustrata cum notis variorum, a Themdro Burnotio. Lund. Bat. Hakins 165g: T. 1-8.° PC II. D. 88.

8.° PC II. D s8.
Quanto Autore era figlio del precedente , nacque a Pon-à-Moussen nel 1858 e mori a Roma nel 1621 (N.D.)
Bardi Poenstentarii Lucensis, Vita S. Anselmi ejudem urbis Epicopi. Sia nel T. IX.
p. 49.1. di Mabillon, Acta ec.
Vivera sal finire del secolo XI.

Vivex as faire del codo xx. Bordi Francis D'opscalem, As posint Ejotopi is Aldendario proprio apporer mi 1655. Best. 7. 1. 4. e. V. la B. Quesso Gensia ancepa in Palerno, e. mor nel 1655. Best. 7. 1. 4. e. V. la B. Quesso Gensia ancepa in Palerno, e. mor nel 1655. Best. 7. 1. 4. e. V. la B. Pargui (Part Angelli) De Auespio, colla risolato e forci in erre liabato da G. P. Bergonion. Son nel vol. d'Huma. de l'accidente del consideration de la companion de la c

- De privatoram , publicorumque Aedifi-ciorum erresoribu == De Obelisto Com-ment. Stanno nel T. rv. di Grevio Th.,

Ant. Rom. a - Connens V. Angelius.

Carmina , F. Angelina . Quoto Porta incomparabile morque nel 1518. nella Tonessa in Barga , da cui fu detto Bargavau, e mori nel 1506. (Moreri) . Il Turaloschi mette la soa naccia a va di Aprile 1519. T. VII. P. III Bargagli (Giralamo) Dialogo , F.

Questa Saniture Smoot med h. 18.
Settembre 1509 (Biblioth Catan.)
Bergadi (Sciptone ) Le Lespenie Più Quanting delle lotii dell'Accidente, Venezia 1509, de Francecha II. 1, 6 ° PC II. E &

Rapportata dall' Haym nella Bibliot. mappertata dall liaya nein Biblest,
lini. e nesain Edizione riveduta,
Scopone fratello del precedenta Girolamo vivera nel 160α (Biblioth, Careny,)
aragii (Francisci) De Π - ΡΑΔΕΙΓΜ s-

TIRMO Sponse adulters, ad Mattle 1.
10. Disputatio . Sto nel T. st. p. 97.
Thea Nov. Theol. Philed.

Genero Dettore di Teologie, e . Pro-fessore di Lingua Greca nel Licco di Bre-ma vivera nel 1633. V. Syllabus Dissert.

— De Ceto Jenne e Manta att. 40. Ibid.

- De tribus diebus et tribus noctibus Commorationis Christi in corde terras @ Matth. xrt. Comm. 40. Ibid p. 230.

Matth, M., Comm. (n. Hold p. 1900.

— De Prascon ex Mortins, ad Lise. xxt,
Comm. 51. Hold. p. 470.

Admonities ad Filiam spiritualem. State
nel Codex Regularism F. Holstanins.,
Regula ad Menaches Hold.
Enrymano (Pierro). Sonati. Stanne in Fari

di Rime .

Barisonii (Alberti ) De Archiviis Co
tarius . Sta nel T. 1. di Poleno .

Grasens de Unione eum Rom Ecclesia, et processione Sprittu Sancti contra Grascos. Sanno nel T. 4. p. 561. Thes. Monum. Bost. e nel T. 5. och 857. Bibl. PP. – Ethics secondous Sotions in dans partet distributa. Ibid. col. god et gr.5. Quanto Vescoro foch i el XIV. secolo eirca Fanno 1505. (Bellarm. de Scrip.

Ecel. ) Barlesi (Gasparis) Epistolae , Stanno nel val. di Armenias

Il Barles, Ocatore e Poeta Latino na-eque in Auverse, e mori in Amsterdam eque in Auvern , e mort in Amsternam, nd. 1618. (Moreri )
Barlandi (Adrian) Reram gestarum , a Berlandi (Adrian) Reram gestarum , a Berlandi (Adrian) Reram gestarum , a Berlandi (Adrian) Reram gestarum , a Loguetto Professore di Eloquetta a Loguetto Professore di Eloquetto Prof

vario protessore en Esquerena a Los vario meque in Barland villaggio di Zelanda: morì nel 1542. (Moveri.) S. Berashae Apontoli (ut feruer) Episoda Catholica, ab Hugone Menardo, Gr. et Lat. Pariain 1855. Figet. T. 1. 4° III. II S.

Questa Lettera si trova spoces nelle Collessone Patres Apostolici pubblicata dai le Clerc, e dai Cotelerio nel 1724; in due vol. in fol., e nell'altra Celle-zione di Riccardo Russel; che da noi si possegnono, V. Russel, e Cotelerius T.1.

ame copeidte alumin Cloommenta ad Corvidhos Epistola prile, a patricio Justo, Gr. et Lat. Omn. 63.3, Secondo l'Arved d'aparto la point obje-zione di quest epen, che è un delle pio pezione relique delle Antichia en-santes. In fine si trivi a n. Francanto Greco dell' Epistola seconda «». S. Bernaba vuo circa l'anno po. di G.

Se heraba no describe sectorida de la Senada no describe de G. G. actio. Vasconicos i de compagne del P. I possolo de Zendo; e de la musary dei 2. Decepto di G. G. (Arveota). Bereia (Vasco) Eschere: Bistorio, posicio piento Petro de Vasconico de Petro de Vasconico de Vasconico

18 quanti il Professore di Lingua Gra-ca a Cambridge, che nel 1970, diede un edizione di Omero da lui in latua-tendotto, e nel 1905, la traduzione la-tuna di Anacrontta: morì nel 1912. (Biblichi Comm.)
Burnottopolius F. Vita Marias Scotorum Ro-

Sotto questa nome fittizio vella ma-

Barocci (Petri) Orationes tres. Iskanne nel vol. di Fal. Angust de coation edhib.e.

Il Barocci , Patrisio Veneso , Vescovo di Padora , morì nel 1507 (Biblioth.

di Padora, mori nel 150-, (Biblioth. Casen.)
sconii (Clemente) F. Tevtrotti Apolog.
sconii-(Francisci) ac Manfredas, De Ma-peatate Panormatana Libri 1v., in quabat hujus urbis Aetiquiatas, Gloria, Prinzatus, ac Metropolica dignitas asseruanzu. Panor-mis, 160-, de John. T. J. Lol. P.C. X.

n. 12.

- . Historicas et Chrenologicas Dissertationis Antoniul de Ansico De anisquo Urbis
Syracasarum Archiepiscopena, a ed e ejasdeut in universa Sicilis Metropolico fure
Judicimas. Pantormi, 1641, da India. T. 1.
4 ° P.C. X. P. 37.
Queno Sortinore nacqua in Monreale,
a mort in Gasta Fanno 1654, (Mong.
Bibl. Sicil.) K. 12

a mori in Gasta l'anno 1655. (Mong. Bibl. Sicil.) Esronii (Caesaris Card.) Annales Ecclesiati-ci, a Christo nato all annos 1198. Anno-pris 1670, et Offic. Plantinana. T. 12. in 50. VIII. N. 1. — Odorioi Raynaldi, ocumdem Anna-

Il Libro del Card. Barenio offriva una infinità di shagli, che era difficile evitare tu un tempo, in osi la sana critica era alla culla. Il P. Pagi li scopri, ed intraprese di

cults. If P. Pagi ii acopei, ed intrapease di correggerii anno per anno. Fece comparrie il pruno tomo della sua Critica in Pari-gii aeli 1689, , gli altri tre tresa non com-parvero, che dopo la sua morte a Gi-nerra nel 1745, per le cure di France-sco Paga suo mipete. In quesi opera si vede un Dotto profondo, na Critica sag-ries nes Carleste. Prun ceritir neste. gio, uno Scrittore d'une spirito nesto,

on it solids, im nous dology a malerate situation de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la co nel Frontispission il legge; Opus Po-sthumum : eio in congettuesce, che Feu-

one Physic transcrates of prime tensor and prints of the Physic transcrates of prime tensor anaptato pr Braigis, abbas fasto impringer in General tensor intera (Dependent one Zeo, Spondani (Henasei)) Annales Ecclestici Causaris Beroni in Epitonus redacti. Meganico, 1633. T. t. in fol. VIII. L. 1:

— Annalesson, 1633. T. t. in fol. VIII. L. 1:

— Annalesson Ecclesiatorum Casaris Rov

rousi Continuatio ad angum 1646. Parish, 1659. T. z. in felt VIII. L. 9.

1009, 1. 5. in het VIII. L. G.
Con effigie del Baronto disegnata ed
incisa da Masser.
Questi sei articoli formano la Collenjono completa degli Annali Ecclessorici

ne competen degis Annali Eccemoneci del Card. Barento.

- De Vita S. Gregorii Natianani Liber.

Romese 1-266 Komarek. T. 1. 4. 6 III. H 2.

- Denucula et Epistelse, a Raymundo Albertion. Rement, 1755 Korsanek. T. 2.

4. 6 IX. C. 6.

Con effigie del Boronio fieta da Francesto Villamena, e colla vita del medeprescoli non contengono, se non la Vita di S. Gregorio Nazanceno. Li nacque in Some eitth del Regno de Napoli nel 1658.: fu Cardinale, e Bibliotecario del Vaticano

nel 15q6., e mori nel 16qq. (Dalla Vita) Baronn (Vincentii) Libri V. Apologenei peo Religione, atraque Theologia, mornhos ac juribus Ord. Praedicatorum, adversus Throphili Rayanadi tres, totadem Petri de Alva libros, abquot Epinolas Joc Launon etc. Parisus, 1996. Piget T. 1. 8. ° XVIII F. 54 ntrens, shejant Epinodea Joc Learney etc.
Parmin, 1616. Figit T. I. 8.° A.VIII. F. 35.

— Dae Postrena Apologine Librit, quities
praetar definitionen Faraintes Dominienne,
et Scholse Thomisticne, et plures degentions et morems juris, hefrigue queraciones;
Supplementum Barthelennei a Marcyrison
et Lestians. Brands on au faithi.

ex Lusitana Historia, quo Gallica confir-mater, et Responsio ad norma Lounoù obie-Paris , 1666. Piget. T. 1. 8.0 XVIII F 55. Questo Rebgioso Domenicano, Inqui-

sitore in Tolosa, nacque a Martres, città della Linguadocen nel 1601, a morì a della Linguadocen nel 160-, a spori a Parigi nel 109-, (Borers) Baronis (Egumaru) Commonatari ad Digottom, et Parietta Judica Parietta, 1548. Gaselhus T. 1. in 60 XLO 2. — Opera emais legalis Lun Paris, 1568. Morellus T. 3. in 60 XLO 2. — — Der ratione doctodi, dusendique Juris — — De ratione doctodi, dusendique Juris

Civilia, Stanel T.s. degli Opuscula Varior Questo celebre Giureconsulto nacque e Leon di Brettagna nel 1495., e morì

e Lées di Brettagan net 1523., e morr nel 1556. (Moeri)
Bretti (Gio Andrea) Difen degli Scritteri, Ferraneri da quante ha publisate contre di loro F Autore dell'Elapacena Italiana di Mr. Fottassini. & Fontanani Leani.

Il Barotti, uno dei pia ecuditi e celti Letterati di Ferrane, eve ucora nel 2021. crassi di wivere carca il 1775 (N. D. T.)

L. (Schamal Compensati in Compensati

Barradas (Schastiani ) Commentarii in Con-Granda (Scanson) Canagalicam, Lugd. 1611., Cardon, T. S. in fol. H. M. 14. — Ringrarium Filorum Israel ex Acypto in Terram promisionis. Lugd., 1000., in Terram promissionis . Lugd. Cardon . T. 1. in fel. III. O 10.

É questa l'opera più disunta del Barredis, che pe successi, che chbe nella predicazione fu chamato l'Apostola del Portogallo. Era nato in Lasbona nel 1543. Pu Gracita, e Professore di Stera Scrit-

tura in Evora: mori con odece di can-cia li 14. Aprile 1615. (Sotusi) : Barralis Salevan (Vincentii) Chronologia Sen-ctorom, et allorum vincenni illustrassa, se Abbatum Sacrae Insulae Leryocuis. Lugd 2615. Rigand. T. 1. 4. XXIV. A 15. Questo Religioso Benedittino nacque in Nissa, o secondo altri in Lucerano, città nella Contra di Nissa: fu Abbata

Titolare in Sicilia, a mori in Palerano ( Biblioth, Casan. ) hel ( Samuelis ) Sched, Historicomen de

Subluceis, Sta nel T. xxts di Ugolino. Bartlei (Jo: Caspars ) Dessertatio de Palho una cum insertia vindaciia Pallii Herbipolensis contra impressum nuper editum sub lensis contra impressum susper editum sub-invertpiace: Series facili et fuiris airea invertpiace: Series facili et fuiris airea arectionem novi Episcopatus Palld. et Concessionem Palli 'Herbipolensis ur luria Sodie Metropolit. Moganitus etc. Jura. Herbipoli, 1755., Kleys. T. 1 4,0° XVII. D 11.

XVII. D 11.

- Annotationes ad Universum Jus Canonivum R. P. Engel, Colemine et Franco-farts, 1975, T. 1, 6° XVII. D 10.

Quesso Scrittore fu Connigliere Intimo del Venesov, e Principe di Wurthurg, e Professora di Sacri Canoni nell' Università della sesson città : vierre nel 21953.

verial della sema cutti. m.
(Dalf approx )
Barthelemy (F f Abbate) Sopen F f Alfabero di
P. R. def Seggi di Disser. Ezrueche.
F def Seggi di Disser. Ezrueche.
F de f Seggi di Disser. Ezrueche.
F de copia altro pe sono Fileggi del
Giovane Annatora, nacque in Classi
In sa Gennace 1916, e most 2 Praggi di
20. Maggio 1795. (Gerie di File a
Ricosta).

Berthit (Jo. Matthew) Nova Phosphori solidi Phaenomena explicata, et ad incelligenda meteora quiedam applicata. Sta nel T. va

M. Redl. Lipsisma. p. 110.

Questo Austee asto in Ratisbona vivava nei 1759. (Biblioth. Casan.)
srthau (Gasper) V. Struvius, Act. Litter.
T. 2. Fasc. 6.

T. 2. Fase. 8.

Gaspere Barrio, ano de più dotti uomini, e delle penne più fertili del ma
secolo, macque a Castrin nel territorio
di Brandeburgo nel 1858, , a mori a
Lipsia nel 1658. (N. D. T. )
Barbalini (Thoma: ) Veerne Puersperii Synopia. Sta nel vol. di Rutilius Numatianus F.

- Paralytici Novi Tenamenti Medico et

Philologico Communazio illustrati. mi De Morbis Biblicis Miscellanea Medica. Stan-no nel T. xxx. di Ugolino, e nel Fisco-

no nel T. xxx. di Ugolino, e nel Plascia. F. Opusculorum ori.

-- L. Di Cruso Caristi Hrpomenmata IV.

Sanono rella Riccola Judicese de Cruso.

Questo celsiuce Melles di Coppenague monti il

d. Dicember 168a (Moure).

Bartisbelini (Bartheli) De Pennie Antiquorum. Accessa H. Errasti ejustiona signament Egistoli al Autoreva. Sanono sit.

T. vi. di Grevo TR. Act. Ross.

T. vi. di Grevo TR. Act. Ross. vs. di Grevio Th. Ant. Rom. Questo Letterato era fratello del pre erdente, e nacque a Coppenague li sa. Scisembre 1645. En Professore di Eloquenza nella sua patria, quindi Antiquario del Re, e finalmento Decano del-l'Accademia: morì a 25. Gennaro 1650 (Mover) Intelement Cryptae-Ferrator Abbatis, Vita S. Nili Confinoris Gracco conscripta, et e

rthdemasi Geptus-Fevratus Abbatis, Vita S. Nili Confinensi Grance concreptus, et a Sirieto S. R. E. Cardinali in Latmum con-sussay. Siza nel T. E. D. 2807. di Martene. Quento Biografo di S. Nila, em suo discepolo, e fu terso Abbata dopo del detto Santo nel Monance di Cipius-Fev-rata: vivera nel X. accola. V. Obser-

don't Stem and Measurem & Copplet's reast views and a scoth. F. O'Stewards F. Daniel et al. (1994). The scoth for the scoth for

L D & Queste destre e laberiaco Gensia me-egra in Ferrar nel 1665, « mori di Bartadeo (Jah) Biblishoo Migora Biblis-ine de Serptorchas, « Rorpis Helenica, celtas sighal-becis, biblis e Jac digenti-ciento sighal-becis, biblis e Jac digenti-celtas sighal-becis, biblis e Jac digenti-ri. T. S. in 6d. H. G 12, — Tercetar de Munici Internamenti El-berocuma. One and T. XELLI di Egoliou. Explanta December Adoption Science, quat-de Munici, e vi nonovana loquenturi Hol. Il Bernalecci, dell'Orden Cararrisma,

II Bursherd, dell'Ordan Castreinas, della Cangregione di S. Berardo, na-eque a Calinio nel Bogno di Nagio de con Calinio nel Bogno di Nagio del ed Collego del Nogli e Transactio a Roma, ver mori nel 1607, (Morre). Il Il volane quino di quanta Bibliocca fa genino de Carlo Giuspope Inabanti uno Bersen (Philip.) Pharetris Damondonie et Georenia Vine Paralikies \*\*, Pitatrochus Bersen (Philip.) Pharetris Jamondonie et Georenia Vine Paralikies \*\*, Pitatrochus Bersen (Philip.) Pharetris Jamondo didus del Perigino della ciuta di Perrura nata Carlo Georgio della ciuta di Perrura nata Carlo Della Calinia (Perrura nata Carlo Perigino della ciuta di Perrura nata Carlo Perrura nata C percende il Dr. Bernardo Tanneci da Stin. Sto nel T. Vt. della Raor. del Calugierà.

- - Esponsione sopri il Sonetto di Tor-quato Tisso: Questa eccelea Colonna alcar propose ,

Questa eccelaa Colomna altar propose , Ivi T. xvi supra na Sonetto d' Eccele Bentiveg foo. Ivi T. xv. - - Exponisione sopra un Sonetto di Loigi Alzamenti. Ivi T. xxiv. - - Diservazione sopra Il significato delle parele Fole Considerate.

Il Baruffaldi , di Ferrara , prima In-terprete di Sacra Scrittura nella sua pa-

tria, e poi di Rettorica; Arciprosbisere della Collegiata China di S. Baggo del-la città di Cento nella Discosi di Bologna : viveva nell'anno 1052. ( Biblioth. Casan. )

Basel (Jounnis) De A et P, s'l Apoc. L vers. 8. 11 Dissertatio. Sta nel T. 2 p. 806 Theraur. Theol. Philolog.

Basilo (Marthaei) Adversus exercitationes His-synti Serry de Christo, ejusque Matre. Neapoli, 1755. T. 1. 4. 9 H. I 19. - De Vindiciis Divi Petri. Panormi, 1756

T. s. 4.º VII. F 19. Questo Religioso dell'Ordine de' Miori Osservanti , Arcivescovo di Palermo

mori nel 1756 ilicae Veteris Vaticanae Descriptio, Auctore Romano ejusdem Bariliese Canonico ctore Romano ejudem Basiscae Canotico-Cam notas Abatis Pauli de Angelas, qui-bus secoda descripto Deevis Novi Templi Vaticani, per non utriusque Echnographia. Romae, typis Bernard, Nani, 1695 E. z. in 8d. IX. E. atonimo di quest'opera vi-vera prima de' tempi di Gregorio XI. e

di Pio v., vale a dire nella prima metà del xvi. secolo. (V. l'Avvertim. al Lett. in princ. dell'opera.) sileensis Concilii Patrum Epistola ad Cla-

niscenses Monachos, a quibus petunt qui dam libros sibi necessarios an. 1452. Nel T. 2 p. 577 di Achery.

- Eorumdon Epistola, qua requirunt anzilium a Comite de Villando contra Pe-

Albanensem Episcopum. an. 1433.

trum Albanessem Episcopum an 1400. Bid. T. 8. p. 285.

— Eoremeten Epistola, qua Cluminora-nes Monachos certures faciunt do ins, quae in Concilio contra Eagenium Papam 1v. acta unt. n. 1450, Bid. T. 12. p. 506. Badili Opera omaia. Gir. et Eat. Parisia, 26.2. \* Pentura Divasco, Sunnius. T.

Bailfi Opera omnia, Gr. et Lat. Parissa, 1618. a Frontone Ducaco, Sounius 7. a in fel HL K 15. — a Juliano Garnier. Parisse, 1721-50 Coignard T. 3 in fel. HL N 4. Ottime Edizione viene netat ad I Fs-nelli nelle sue aggiunte all' Arreod.

Asentica . Romae, 1748. Barnelo T. 1. XVL I. 32.

AVI. 151.

- Scripts, quas in Editions Gracco-Latina non extant. Stanous and T.S.
p. 9a. (Biblioth Gr. Fabrics)

- Rationes Syllogisticat contra Arianos,
Quod Fillus in Divinis sit Deux. Sta
nel T.1. p. 169. Then Monaum Er-

Illa argumenta non digessit ipse Basilius, sed ex ipsias operibus du-cta sunt, et in ordinem redacta.

em sunt, et in ordinem redacia.
(Banage in una nota.)

- Admenito ad Filium Spiritulem. Sta
nel Colex Regularum di Olitenio. F.
Hilstenius.

b - - Regula ad Monac Regista set suomicrosis. Inset.
 Resistino era francillo primogenito di
 Gregorio Nisseno, instituo di Cesarea
in Cappadocia, e Vessoro della van potras. Mori l'anno 5-70. sotto Valentinisno I. e Valente. L' Ceiganna d'ilcercate, e le forza di Demoncene unite alle soavità della personione, a alla parema dello stile, rendono ammirabile l'eloquenza di S. Basilio, da cui si con-

Pelopana di S. Bestilo, di cui si con-fessarian supersti gli tenti orgoglical So-fisti sosì costanti (R. G.) Il Do-jen mette la mette di questo S. Dottore si-P an. 5-36, o 5-5; silli, Epiccopè Selenciare Demonstratio ad-versas Judacca do alventu Caristi, Gr. et Let. Sin nel T. 1. p. 30. Their Monous, Eccles. Questo Vescore di Schocia in Instria.

intervenne al Concilio tenuto in Costantinopole sotto i Consoli Zenono, e Postumano, ciui ael 448. contro Eutichete: nel secondo pseudo sinodo di Dio-scuro, o Latrocinale, sostenne poi Es-ticheto; ma di quel che aveva detto ritrattatosi, i Fadri del Goncilio Calcidonese tenuto nel 451. ve lo ammi

et Presbyter et Pracis Laurae Maleini Asceticae Vitae descri-ptio. Sto nel T. 15. p. 845. Bibl. P.P. Questo Scrittere è posto tra gli Au-ri del XII. secolo (Dall Ind. Alph

Julis, dépuis Jesus-Christ jusqu' à pré-sent, pour servir de continuation à l'Hi-

sent, pour servir de continuation à l'Hi-steire de Joseph. Amster. 1707. Leers T. fi. 8.º XIV. D 19. Quest open piens di evadazion fu al applanditu nel suo masorre, che l' Ab-Da-pin non ebbe difficoltà di farselà stumpare, dopo di essersola appropriata, facendori alcune corresioni (N.D.) I Cat-

tolici, e i Procestanti la stimano, e la ricercano ugualmente. (D.B.) - Notac in Lectiones Canisii. F. The-sarus Monumentocum. Gucomo Bassago nacque o Rosen la 8. Agusto 1653, e mori li 22. Dicem-

8. Agams 1655, e mort ii za. Direna-ber 1925. (S bennat) listeire des Desage (Heuri de Bennat) listeire des Carlos (La Carlos La Carlos La Carlos La Allarchel Elseje caso de pubblicar le sen Newelle della Repubblicar della Les-na Surria, che consissia a Settember 165e, e seruma a Luglo 1709, Vi si trovano de l'acconissia il Erienti, ma le stile del della Carlos (La Carlos La Carlos La Carlos La La Carlos (La Carlos La Carlos La Carlos La Carlos La Carlos La La Carlos (La Carlos La Carlos La Carlos La Carlos La Carlos La La Carlos (La Carlos La Carl lo del percedente nacque nel 1659, e morì all'Haja nel 1720, (N. D.) Bastides (Philippi ) Dissertatio, F. Mabillog

Praefationes .

Questo dotto Benedittino della Con-

gregation di S. Mauro, nacque nel 1610, nella Diocesi di Bourges, a morì nel l'Albaria di S. Dionigi in Francia nel 16qu. (Hist. Lett. de la Congr. de Si Moure.)
astie (Gius di Bienard de la ) Sopra autre
Scoperte nell'Antiche Medaglio. V. Soggi
di Duscrt. Etrusche. T. S.
Vin a A.

endemundi Monachi Elmonensis, Vita a A-mandi Praeceptoris sui . Ste nel T. 11, p. 679, di Matellon , Acta ec. Visces nella seconda metà del vit.

secolo. edoniviae Monachae S. Crucis Pictar Vita S. Radegundo Reginae. Sta nel T. 1. p. 300. di Mahillon , Acta ec. Questa Religiosa viveva sul finire del

drant (Mich. Ant.) Geographia ordine Interarum disposita . Paris T. 2. fol. PG IL H. 21

2. a. tot. PC. H. H. 21.

Il Bendrant nacque in Parigi sel 1635.
ed ivi somo mori a 29. Maggio 1700.
(N.D.)

Questo Donore a Professore di Teolo-gia, nato in Toegam nelli Misma, morì nel 1669. ( Biblioth. Casan.) Betteri ( Ricardi ) Methodus Theologise Chri-Stanze London , 1681. T. 1. fol. VIII. E 18. Questo Teologo, Cappellano del Re

Carlo II, d' Ioghilterra, morà nel 1691. (N.D.)

Antichini di Ercolino , Napoli 1952, Nel-la Stamp, Real Palatina T. 4-4 ° PCIV E 12 Quest' é la prima grand' opera, che recedesse la famosa edizione io foglio precedesse la fattosa editione lo basio delle Antichità Eccolanes . Ma questo Autore ne cinque valunt ricchi di molte Tavole, con un gran fasto di eradizione, mette più in evidenza se stesso, che la materia, la quole intende illustrare (Cir-esquara). Le coperte di questo essen-plare son fregiate in oro, con in messo lo Stemma Reale Borbonico.

Il Bajordi era nato in Parma nel 1695. Fu chiamoto in Napoli dal Re Carlo III. per dilucidare le Antichità di Ercolano. Vivera ancien nel 1758. (N.D.T.)

Vivera ancoca nel 1758. (N.D.T.)
Byfins (Lazarus) De Ro-Vestiaria, Yazenlaria,
et Navali. Luteriae, 1549. Rob. Stephanus
T. 1. 4° XXVI. D. 1.
Vi si trova aggiunto: Ant. Thylesii
Libellus de coloribus.
Questo Trattsto del Baiffo si trova ancora nel vol. di Gio. Mariliano F.

cora nel vol. di Gue: Maritumo F.

L'opsicolo del Tilesio su i colori in-dica sul suo principio l'oggetto, con cui fin scrutto, ed e forse l'opera più erufatta, che sibissi, presa noto l'appet-to segmente: Dicam aliquid de coloribue in hor libello, non quidem unbus in hor tibetto, non quiacm un-de confliciantur, aut quae sit corum natura, neque enim pictoribus hace tradantur, aut Philosophie, sed tan-tura philologie, qui latini eermonie elegantions indicese requirunt. Seri-bam omnia breviter es accurate, acpermi iparum nomina, quo statim colores intelligantur, singulis apponam. Il Geognira nel suo Catalogo Ragio-nato ec. d'onde abbiim tratto queste

nota, rapporta di questo opuscolo, ch'ei chiana coro e singolare, un'edizione del secolo xv. senza luogo, anno, e no me di stampatore, e che costa in tutto di 14. foglietti .

14. foglietti . De Vasculin , sive animadversi es Argento , Tractatum de Auro, et Argento, cum fi-guris. Sta nel T. zr. di Gronovio Th. Ant Gr. --- De Re Navali Liber, seu Annotation

in L. z. de Captivis, es postimioio rever-sis, cum fig. Ibid. T. xt.

- - De Re Vestisria Sta nel T. vt. di Grevio Th. Act. Rom.

- De les Venueres du nit 1. v. ou verreil.

Il Buylo, annie la Angilo, med nel
Buyle (Ferre) Detinancier Elizaries et Chrispe, Burstein, Lears, 1857; T. &
Learn Liber di se, guata savetle da accompagnate di gradi note, nelle da accompagnate di gradi note, nelle da secompagnate di gradi note, nelle da perfiances, che di scatta trato coi, che serre ponto mengilore di bosso e di serre ponto mengilore di bosso e di venuera, di citationi Bub, di gioldi venuera, di citationi Bub, di gioldi beta manicheroli. Il Buylo trata il pre di contre di tutte le spinosto. 2507 de Gra su grando ammirance di lati, non Gra su grando ammirance di lati, non t Appectato Generate de Priosogi, de-érea un grande ammiratore di lei; ma non di noi le eue conclusioni; le da pura qualche volta. Malgrado però qua-lunque dietto, che si rasprovera a Bay-le, lésogna confessare, chi egli era nato ton un gran fondo di spirito, e di genio,

cen un' immaginazione viva , e con una memoria felire. I Critici , che gli hanne nicusto un' eradizione profonda, non ban to ristarsi di accordergli una vasta sound rusars di accordingli una vasta sottora, attinta sovente in libri rari, e-singolari. Il ano stile sebben verboso la qualche cota di gradevole, o di origina-, un'aria libera e ficile, una caudidezas ed una semplicità, che palesano il genio. El sparge de fiori sulle materia più secche, e dello riffessioni solido nei

aoggetti meramento fessevoli . Ei nacqu in Carlat, piccola città della Contra di 1706. (N. D.) zan (Ferdinandus de ) De evangelizzado Verbo Dei. T. 1. 12. VVII. E 35. Il Basan nacque lo Palermo a 20 A-rile 1827. Fu Canonico in Compostella

a Sivigha, Inquisitore in Cordova, e nel Tribunale del S. Officio in Ispagna; Ar-civescovo di Palermo nel 1686, , ove mo-11. Agosto 1702. ( Da noticie

Beau (Mr. le ) Histoire do Bus-Empire en commençant à Constautin le Grand Par commençant à Constantin to Grand. Paris, Dessain, 1757. T. 10. 12. ° V. I. B 7.
Carlo le Beau, Segretario perpetuo, a
Pezaioanio dell' Accademia delle Iscrizioni, nacque a Parigi il 19. Ottobee
1701., e vi morì il 13. Marso 1778. In questa sua opera regna una critica giu-

quinta na opera regat un critice giun-chiasa, et un mella securato, ed els-guardo (N. D. 1).

Benne, (N. D. 1).

Benne, (N. D. 1).

Bennica (N.

Strasburgo nel 1547. (N.D.) ilieu (Mr.) Vie de S. Thomas de Conterbeobre (Isaac de) Histoire Critique de

Manichee, et du Manicheisme, Ams Amst. Quest opera interessante pe' Filosofi ò nua prova non equivoca dello spinto, della segacità, e della erudizione di della sagacità, e della erudissone di Beauschre; niuno la sviluppato meglio di lui quella celebri chimere . (N.D.)

au quella cricher chimere (N.B.)

Renarques Historiques Critiques, et
Philolograss sur le Nouveau Testa-ment Baye, 1742 Hondt T. 1, 40

III. C. 12

Questo celchre Scrittore macque in Niort nel 1650. Fu Cappellano del Re di Prania, e Consistiere del Conciscosio Reule: mon nel 1738. (N.D.T.) unia: Sepra due antiche Medaglie Impe-Beauvais. rish. F. Saggi di Dissert, Errasche T. 7.º Bebelli (Henrici) De Sacerdouis et Magistrati-bus Romanorum. Stanel T.ttr.diSallengre.

bus Romanorum. Sar zel T.ttr.disallenger. Il Bebelois, Svene, Poeta Lauratto, fu Professore di Pessia e di Orntoria nel-l' Università di Tabinga. Fiori dal Logo, sino al 153z. erra (Biblioth. Cason.) Benati (Guillel.) Idylis et Elegiae., Sana-no con Hanchio. P.

Questo Granita uneque in fipri città del Belgio nel 1508 : mori pel 1683, (Biblioth, Casan, )

ceani (Martini ) Examen Concordine An-

temporis de Fide , Religione.

fartino Becamo Gesuita , e Confessore Imperadore Ferdinando II nacque ate, e mori a Vienna nel 1623. I Trodutteri , ed Aumentatori novo Dizionario ec. hanno conto questi due Bectui , e nou ne han to , che uno : hanno di fatti attribuia Martino gi Idili, e le Elegio, che no di Goglielmo, di cui non finno essi alcun motto,

essi alcon motto.
caria, De' delitti, e delle pece. Nipola;
2702, Gravier. T. 2.8.º XVI. A. 12.
Cessee Boussan, Marchose di Beccaria, nacque to Milano ad 1795, e mori
nal 1795.
Più di cinquanta tra ristsinpe, e vesioni dell' aureo Libro de' De'inti, e deisioni dell' aureo Libro dei Delitu e del-le pene i i Comantantro, elle vi acrise il Voltaire; l' uso, che us fece nello intendere il suo Codice delle Leggi Pens-li la Semiramide delle Russie, appale-ano abbassona il enerito di quest' Oper-ra. Lord Manafelet, dici il Sig. Li-ly-Tolendal, l'oracolo della Legge in an acrese, ope mullo non è consecrire un paese, ose nulla non è consacra-

to, che da essa, non promuccia-va più il nome di Beccaria senza un visibile segno di rispetto. (V. Serio di Vite e Ritratti) Seeilli (Caesaris) Europeliorum Connetio,

Questo dottissano mono, perso non solo nel Latino e nel Greco, ma nelle lin-gue Orientali ancora, macque a Kaufben-ren nella Sveria nel 1633, e mori li 2.

Feibraro 1901. (Mareri)

Bedae (Venerabilis) Opera quaedam Theologica, et Historica. Accesserant Egberti Archiep. Ehoracenus Dialogus de Ecclesia-

Account. Economics of Medical Especial Con-tract Institutions, et Aldelan Espec. Scien-britgensia Leber de Vergioniste. Londini -1638. Ropered T. 1, 9 V. H. 18. – Vita S. Cathherit soluta contiona, et stricta. Siu nel T. 2, p. 1. Thou. Monuser, Ecolos. e nel T. 2 p. 8,33. e 878 di Mahdion, deta ec. – Bustria Abbassum Monuserrii mi. Hist.

7 - - Hastoria Abbatum Monasterii mi. Ibid. p. 961. - Vita S. Toodori Episcopi Cantunriensis Ibid. p. 985.

"Open Linguiga, ar Fredgri, Schalbert, Schalbert, Cancola, a. G. Franc. Clifford, Schalbert, Cancola, a. G. Franc. Clifford, Schalbert, Cancola, a. G. Franc. Clifford, Schalbert, Schalber

B Bacco north Begero prima Antiquario e Biblio-rio dell' Elestor Pilatico , quindi

tennis dell'Elester Phiston equindi Considere, Automatia, e Babiotecario dell'Elester di Hausdoprep, et Briefsberg il 19 Aprile 1653, e mo-ri a Berlino il 21 Fabruca 1900. (4) Bok (M. Meb.) Dissertatio de Ura Magna Ca-musta al Vum. XIII. 23. 85 nol 7. 1. p. 550. Thes. These Philology. — Dissertatio de Accontannu sur et alusu

Minico Hermenentico. Bid. p. 53. Questo Professore di Lingua Ebres in Wittemberg, morì nel 2704 (Biblioth

Casan, )

Belgii Conforderati Respublica. F. Last.
Belistrii Portas, de Sedulio Arrosticis. Sta nol T. 8. p. 680. Biblioth. P.P. Ouesto Poeta fiori nel v. sccolo (Dal-

I Index Alph. Bibl. PP.)

l' Index Alph. Bibl. PP.)
Bellagatta (Anossio) Trattenimento Fisico 
sopra l'Ignes Apparenta osservatas la notite de 18. Discushes 175, 28 and T. Xvill 
della Race. del Cologierà.
Quanto Bottore di Fisicofia, Milanese, 
mort nel 1742. Elibilitath. Cosma.)
Bellaramini (Roberti) Invitutiones Linguae 
Hebraicae. Genevae, 1619, 48. Fabruan. Hebraicae, Genevar, T. 1. 8. 2 XIII. B 22.

- De Scriptoribus Ecclesiasticas Paristis , 1630, Morellus . T. 1. 8. XVII. C 19. Il Bellamano ridusse a sistema, e de-

purò da molti errori la Storia Letteraria degli Scrittori Sucri, ed Ecclesiastici, intrapresa prima da S. Girulasso, e proerguita por dal Tritemio simo a' sane tempr. (Boni, Quadro Crit. Tipogr.)

- De Potestate Summi Postificia adver-

sus Berchaum. V. Berchaum. Saver-sus Berchaum. V. Berchay. S., — Opers omaia minora, et in Pailmes. Colon. Agrip. 1617., Gualtherus. T. 2 ful. III. F. 12.

L F 12.

Questi due volumi contenguno i T. v.

VI. e VII. che sono una continuazione
de quattro volumi di Controversio ante-

hê quatre valani de Gentermeir austein — la Conservent Genterme Principe (1984) de la Milantet T. 11. 8. 8° VIII D. 1. 4° VIII D

assoi meschina.

moso motectaria.

Belle-Forest sen nato a Samata piecela città della Guisena nel 1550, e mayri il 1. Gennaro 1835. (Moveri).

Bellegarde ( Mr. F. Abbi do ). Reflexiona
sur ce qui pent piaire ou deplaire, dana
le conserver du mondo. Lyon, Molin,
1666 T. a. 13º P.C. 156.

Belli (do Baptisse) De Pharaliei Conflictua

Mense et Die, Sta nel T. vitt. di Gretio

Th. Ant. Rom. De Partitus Templi Auguralis. Ibid Tv. Il Belli , Gesona Francese , nacque nel 1602, nella Contea d'Avignone , a mori in Montpellier a 26 Luglio 1670.

(Sotuel).

Belli (Pauli) Gloria Messanensium, sive de Epistela Deiparse Virginis scripta ad Mes-sanenses Disertatio. Accessis Elegium Consancines Dissertano. Accounting Percepti-stantini Lascaris, et Breviarium Percepti-Bena, 1657. T. 1 fol. PC X. M. 19.
Sull'austenticità di questa famon Let-

tera si legga quanto ne scrive il Di-T. 3. p. 588., come pure la nota apposta da not all'Inchoser. F. Inchoser.

Questo Gesuita nacque in Messiua nel 1588, e vi mori a 15. Gennaro 1658.

(Sotuel).
Bellia e Statella (Ottavio) Rione F. Caruso
G. B. Rione
Vivera nel xvit. secolo. Bellonii ( Petri ) De admirabili Operum An-

tiquorum, et rerum suscipicadarum pra stantia, Libri tres. Stanno nel T. vii di Gronsvio Th. Ant. Gr. Questo Dottore di Medicina della Fi coltà di Parigi, era nato verso il 1518. siderazione permo Errigo II., e Carlo IX. e guadagno l'amicizio del Cardinal di Tournon, al quale è dedicava l' Opera

notata di sopra : mori nel 1565, ucciso da uno de' suoi pemiel , (Morers, ) da uno de suoi nemici. (Mover.)
Bellorii (Jean. Petri ) Notae in Numinosta
tum Eghesia, tum aliaram nebium Apibus insignita. Sicanno sul T. vit. di Gronovia TA. Ant. Gr.
- - Expositio Symbolici Dese Syrias Simu-

Expositio Symbolici Dese Syras Stunz-lacri, com fagoris . 1864.
 Vererum Sepulchra, seo Massolea Ro-masoram, et Ecuscorum invensa in urbe Roma, aliasquo locia eefebribus, in quiba multa al erudicinome contineatur, colle-cia et delineata » Peiro Sanctio Berollo; cim explanatiabos Aucorui. Ex Indico in

autom transtulit Alexander Dukerus. Veterun Lecernse Sepulchrales . Ibid. Il Bellori fu uno de più dotti , e dei iu faticosi Antiquari , che svosse Roma più fisticoi Antiquari, che avsue Roma nel ecolo XVII. ov'egli, dopo d'essere stato alcuni anni in Core del Cardina-le Aldobrandun; fu psi Biblistecario e Antiquario della Regan Cristina, e fa enche dal Pontefio Clemente X. fisto

eaché del Penteño Chemene X. fain Adviguerio de Rosa : men i ne dei n.m. 180. and 1656. (Parisbocchi Tritt.)
Belies Remai Vincentins.
Belies (Pern) Vincentins.
Belies (Pern) Vincentins. Girls Elleis.
Al Instatato, de Jure Pigenentinona de Sia nel T. 1v. de Mercana.
Belitzata (Penne Pauli Elementa Juris Privati. Pancemi. 1774, Bentivengl. T. 2.
S. PC. VIII F. 12.

Ouesto Giureconsulto nacque in Pa-

Questo Gisercommilio nacque in Pa-lermo nel 175.5 e vi mori nel 1802. [Bogr. Sical.]

Beltenso (Otavio) Bever Descrizione del Regus di Napoli diviso in dofier Provin-cie. Napoli, 1642. T. 1, 4 ° P.C. X. B. 3,6° L' Haym rapportanto quest' opera nel-la ma Bibliol. Ital. Sou nota che l'edi-

zione del 1644. la stesso luogo, lo stes-

so formato. Il Beltrato nacque în Tere-ranova în Calabria Citra pal xvrt seco-lo (N.D.T.) Bembi (Boniphari) Vita Nervae et Trajani. Sta nel vol di Prontino. F. Frontiaus. Sembo (Pietro) Gli Asolais, Veneziu, da Bembo (Pietro ) Gli Asolani , Venera Stabiso , 155e. T. 1. 4 ° PC.ILB 29.

Edizione molto corretta . È stata fatta atto gli occhi dell' Autore, ed i Vo bolaristi dicono di averla per lo più adoperata . È chiamata Edicione perché corretta e micliorata dal Bembo stesso in infiniti lueghi. (Gamba Serie.),

- Rime colla aggiunta delle aus Poesse
e la Vita dell'Antore descritta da Tommaso Porcaochi . In Verona , presso Gin-seppe Berno , 1750. T. I. 8°, PC.XI. A 17.

Questa edizione é stata riscontrata con ottimi esemplari, e specialmente cun quello del Giolito del 1565, estato nel Vocabolario della Crusca. Vi si sono aggiunte quelle Rime, che si trovavano ano a questo tempo stampate, la Vita ornata di osservazioni, ed altre cose, che nella Prefizione si accennano. Alquante di queste Rime si trovano nella Rac-

colta del Ruscelli Fiori di Rime di Posti illustri. P. Fiori ec. - Bembo, Galeriello, Fortunio, Acari-io, Corso, Osservazioni della Lingua Vol-aure ner Francesco Sansorino. In Vene-

gare per Francesco Samovino. In ua , 1565. T. 1 8 ° PC. II. B 7. Il Fontanius e l'Haym rapportando nel-la Bibliot, Ital. questa Collezione, non neans, che l'editione dei 15%, h seus no louge, lo struss formate, un del Gio-lito; li notera è di Francece Rampens: la la Dolice del Sensorino la tassimi la la Dolice del Sensorino la tassimi la la Dolice del Sensorino la tassimi la regiona Editione in non al Fontanzia è spensa Editione in Carmina. Sanno en trel Carmina. Sanno en trel Carmina quinque ell. Port.

- L'amina. Sanno en trel. Carmina quinque ell. Port.

- Li latterie Vernese: Libri XII. Sanno

- Fontalismo. T. S.

- Lo sitté di questa Staria è clepante » costo, sue cel difetto nato del l'empo.

- So viste di una severalia, militamente notano, che l'edizione del 1562, lo ster

n to , e di una quasi servile imiusione di a Gerone, per cui anche alle cose socre sdata le espressioni della superstizion
 gentilesca . Riprendesi inoltre nel Bena ho la omission della date ; ricché appen nı mai sı rilieva, quando un nacadesse, difetto però, che era allo-na ra comune a quasi tutti gli Storici. na più ancora viene in lui bistimuta n' la scarrezza delle notizie, per cui is n sala ampericie, per cui dire, delle n cole vedeni iri delineata, senza ch'egli

se cutif a ricercaruse più internamento se l'origini, 'ele ecapiona. Il nei apari se le, 'ele capiona. Il nei apari se le, 'ele capiona. Il nei apari se le, 'ele cut Sersi sarche sata pri se l'acci sarche sata pri se l'estre attai aperil il pubblici Archie yi, Mic assendo egli tonno di Chesa; 'el ciù nona il vuella pernattere, como envere il CA. Fosolaria (Letter Frin. p. p. 815.) Nel che, a sele vero, ja nona secrette il Sociale su nono, a cetti non accirre la Sociale su nono, a cetti non p entri a ricercarne, più internamente so intersere , come d destinate a
scriver la Scoria un nomo, a cui non
s vulenni aprire i fonti, a' quali' soli
s poceva attigneria s Casi il Tirabotch
T. vutt. P. it. p. 451.

- Epistolarum, Leonis X. Pontif. Mar.

nomine scripturum Libri XVI. Buileae, Frobenius, 1559. T. 1.8. H. B a.

n Le Letter , e più anmea le Porce » Latine del Bembo, dico il Tiraboschi, » T. vtt. P. tr. p. 26t. serano scopre n in gran pergio pressi i più saggi esti-natori dell' deganza, e della grazia nel-a lo scrivere, e che essi leggendole sa-pranno insieme finggiene i difetti, e imis tarne i non porlu, e son ordinari preche le adsennes »

II Bembo nacque in Venezia nel 1470. Venne in Messins nel 1491, ad apprendere la lingua Greta sotto Cos Lescari . Fu da Paolo III. fatto Cardimole nel 1539. Fo Vescou di Gulibro nel 1541., e poi di Bergamo : mori a Roma li 18. Gennaro 1547., (Ciacco-

nius T. 3. p., 653. ) Benalio (Gur Amonio) Rime. Stanno in Fiori di Rime.

Benavidis ( Didaci ) Horae successivae. Lagd, de Argaray, 1664. T. 2. 16. ° PG LB 15. Questo Scrittore fu Conto di S. Ste-Questo Scrittore fu Conto di S. Sie-fino , e Vereé nel Perù. I sini figli Franceico et Emmanuele furour gli E-dituri delle oppre del lero padre, e le dell'ecrasso al Papa Alexandre VII. Fio-ri verso la meta del xvii. scealo . (Dal-

Popera stessa ).

Bencina (Josephi ) De Geisiene Artis Neces-ntate, Utilitate, ne molecuto usu nel Scienomnum incrementum Descriptio. liarum Sta nel T. xviii. della Ricc. del Galogiera.

Questo Scrittore, Romano, dedica la sma Dissertazione a Cristoforo Almeida Protonotaro Aponolico con sua lettera del 1. Agono (+5.5.

Ibid. T. XXII.

Benekeri ( Gottle Christiani. ) De Intellerin

Sta nel T. 1v. Miscell. Lipsiene. puro p. 126. - - De vero creaturarum usu . Ibid. T. x.

S. Emericai Abhatis , Institutoris Ordinis Be-S'errelició Abbatis, Institutorio Ordinis Berel: Regula Mounchersons. Sta vel Coslex Regularam di Holsrenio. F. Holsrenio. e nel T. 15, p 6go. (Biblioth PP.)
 Epistolia al Bernigium Risencescon Ljúropom. Hol. p. vol.
 Il Baronio, nel T. 6, an. di Cristo Soy.

n.5, sosiene, che questa lettera non è di S. Benedreto , ma di un'altre Benedetto a tromo resai ricco, tuna di cui figlia Bemigni aveva liberato dal demonio - - Sermo in morte Placuli = Sermo in decress Manri et Sociorum Ibid. p. 706

e 207. - - Epstela ad S. Mauromee Ordo qua-liter Fratribus in Monasterio religiose at studiose comerciari , se Domino militare

eportet . Ibid. p. 707.

S. Benedetto racque uell' Umbria.
mori tra I anno 543 e 547; (Biblioth. Cusan.)

Benedicti Papae III. Confirmatio Privilegiorum Moursterii Corbeiar in Gallia . an. cir. 853. Sta nel T. G. p. 3gr. di Arbery.

— Ballie: Stauno nel T. i. p. 185, e segu, della Callezione del Goopselines. F. - - - Belloc.

Bulliones co Questo Pontefice, di patria Romano, fu eletto a 17. Luglio 830, e meti nel

mese di Aprile dell' aum 858. ( Dulla Vitu cha percode le Bolle) edicti Paque IV. Epistola Encyclica, qua Benedicti Papai Malacenum Episcopum , socrosque ejus a Saracenis male habitos esemmendot. Ate ucl

vol. Analecta di Mabillon, p. 128.

Benedetto IV., Rosanno, fia eresto Pontefice a zi. Settember 899., e mie li 8. Aprile (p.3. / Cinceronius T.1.p.68-) Benederii Papar VI. Bullse, Stanno nelT. 1.

either Ruper VI, Bullay, Stanton neIT, 1, p. 271. e. segu, della Collesione del Geopulius, J. Bullarum ree, Francisco, J. Bullarum ree, pra, e. meri nel Usari S. Augelo, stringolato da un certo figlio di Fro-dora, per favorire Bonglesse Diacono, natureo degli Imperudori Otsone L. e. Or-tono II. also a fishio. J. Othe Citica del tow II. paler e figlio. (Dulla Fita che precede le Bolle) Benedicti Papac VII. Bullse: Bid. p. 2-6.

e sept. Fil coronato Pontelire a 23. Marzoge5.

r mori a to Luglio 1981. (Della Fita.ec.) Besedirii VIII. Papse, Ballae. Ibid. p. 514.

Fu cresto Pontriice nell'auno 1012. e meri nel mese di Agosto, o di Settem-bre del 102; ( Dolla Fitz ec. ) Beurdicti Papac IX. Bulke Ibid. p. 542. e

segal.
Fin ordinato Sommo Possetire nel messe di Ontolor telli. Nel trupo del mo Pontifico vi farmo iru brasori della. Sede Apostolici. La di lat condotta nobi surapre fin balevole. Si gianza l'abus della di lai merce. (Dalla Fria e.)
Benedici Uppe VA, Balbe Höld. Liut. P. tr. tro luvasori della . 25

Fu eletta Pontefice a 22. di Ottobre 1303., e consustua' 25. dello stesso mese: mori in Perogia a 6. Luglio 150;.

(Dalla Fila ec.)

Benedicti Papar XII. Bullic., Heid p. 200.
Eletto in Avignone a 20. Dicembre 1541-, Fra corenato il giorno 8. di Gen-1543. Fri corenato il gorito è in Gen-naro dell'anno seprente: mori in Asi-gnone a 25 Aprile 1542. (Dalla Fila èv.) B enedicti Papae XIII. Bulbar. Ibid. T. XI. P. II. p. 279. c. nel T. XII. - - Constiliam Romanum, F. Benedute XIII. ver la sennei. Fr.

The Renation of the State of th

oservorum Dei Bentificatione, et Ben-torum Canonizatione, Neapoli, 17-5, Mi-liari, T. 16, y \* 1X, A 19-- Letter V------ - - De Servorum Dei Bentificatione

 Lettera Enticlica, V.
Beuseletto XIV. Prospero Lambertini, nacque in Bologua a 51 Marzo 16-4.
Fu nel 1918, cuato Cardinale da Bonedetto XIII., e il di 16. Agostó 1740.

medetes XIII., e II di 16 Agosto 12-3, fu sosupu al tromo Posilière : mori le 5. Maggio 12-38. (Pintité Store de Rou-Pounte, T. 12, p. 238-3.) Beuslieri de Aurea, vuigo Dorise Capitanet Egistols feurmesabus; qui con Instaner, ni Regi Franc ne midicat: un 14/6. Sui per II. 2, p. 27-6. di Adrivy Beuseleons (Journey) di Vermedi nella Nor-madia, Inderes di Tobegue, mori nel modific. Inderes di Tobegue, mori nel considera di Potteres di Tobegue; mori nella per la considera di Potteres di Tobegue; mori nella

mandia, Dottore di Teologia, morì nel

1575. (le Long Bibl. Sucr.)
Benedictio Dei , Inc. est , Commentariolus , reneutto Det, luc est, Commentariotti, quomodo Dens, protripue per Palinos beneficedes, atom Ludandus sit, ex Cassiodeso, et Indomesia ex parte contextus, sit Anonymo quodam, sed at xidetur, Monacho Ratisbonensi, Sia nel T. B.P. II. p. 19 Thes. Monaca. Eccles. Quest' Assonimo intitola la sua opera a Baturico Vescoro di Ratishota, che

a risturico Vescoro di Ratisbona, che ottenes quella Sede nell' an 814. Beni (Paolo) Comparazione di Torquato Tas-so con Bossero e Virgilio, inserne colla Difras dell'Ariotso paragonato al Bossero. Padora, Martini, 1618. T. 14.9. PG IL 1 38.

28.
Edizione seconda, accrescinta, e rap-portata dall' Haym nella Bibliot Ital. Il Beni, uomo inquieto, a bilioso Il Beni, uomo inquisto, a tattose mostrava sempre nelle use opere di non essere l'amico della Grusca. Nacque nel-l'Isola di Cantia circa il 155a, e morì in Padora nel 165A; (N. D.)

Benigas Divicanziai Monasterini O. B.
Chronicon , in quo plura passien de rebas Gallicia referentari, ab an 105. ad an, circiter 105a. Sta nel T. 1. p. 555. di

Achery.

Benzois (Cardinalis) Vita et Gesta Hilde
Bonzifez - Gregorius

brandi, qui factus Pontifex, Gregorius Septimus dictus est. Sta con Essa Silvio Paccolo nini Commentari ce. P. Acacas. (5) Benrivoglio ( Cardinal ) Lettere scritte in tem-

cativoglio (Cardinal) Lettere acritic in tem-po drile nor humisture di Findera, e di I ratica. In Venesia, 1702, appresso Ant. Passoi. T. 1, 12, 9 PC I. 4 de. Il Bentivoglio nacquat in Ferram nel 1579, e nori a 7, Sectembra 1654, Le nor lettere sono i nonumerati nosa tanto del suo supere, quanto della nos proden-ta, e del suo discerminanto (Tradoscoli, e del suo discerminanto (Tradoscoli, T. ree. p. 259.)
rlei (Richardi) Sotae in Terentium. P.

Terentins.

- Epistola of Joannem Millium P. Joc Antioch. Mahala, in fine del volume.

nttoch, Matata, in fine del volume. Questo Dottore di Teologia mecque tella Contea di Yorch nel 1862, a acci ri nel 1932 (N.D.T.) dey (Thomas) F. Cac. de Finiban. Quasto Letterato Inglese ficei nella regina servi del massato secolo.

prima metà del passato secolo.

Berardi (Joannis) Chronicon Cossuriense. cuctinens res historicas acita dignas, tum Ecclesiasicas, tum Monastens et sarcula-

res. V. Chronicon, e st trova ancora nel T. 279. F. Chronicon, e si trora ancora nes a. S. p. 561, ch Achery.
Giovanni di Brezado , Monaco Benedittino del Monistero Cassurirune, situato in un' Isola dell' Abuszo Ulicariore, per ordine del sao Abbase seriuse Vereso l'assoy 1182. la Ceroica di quel Monistero, che dal Muratori é chiamana nella san Prelialone: o ques maggiore.

ta nella sur Prefizione: opus magnate molia: si trora nel T. II. P. II. del Mu-rat. Rev. Ital. Seript. Bercharii Preshyteri Historia Virdunens. Episcoporum Desimi in Dadone, on, circa 886, quo tempore virebot auctor. Sta nel T. (2. p. 25), di Achery. Berengarii Harrasiorchee Epistola Richardo,

ta nella sua Prefizione:

qua, ut pro se Regrus exceet, proca-tur. Deinde Joh. Scotum injuste damma-tum in Concilio Vercel, injustiasime asserium Paccharium sundere conatur, an. 1652: Sta nel T. 2 p. 510 di Achery. Berengosi , Opuscula: videlica de laude et

inventione Sanutae Crucia Libri 111..... De Mynerso Ligni Dominici, et de luce visildi, per quan antiqui Patres olim gaernerunt illustrari = Sermones v. vid. nt. De Martyribus . is De mus Confes-sore et de mus Confessore consif et alter in Dedicatione Ecclesiae , depts venera-

tiene Reliquiarum . Sunano nel T. a. Bergamo (Fr. Gaetano M. da.) Persirri, ed affetta segus la Passione di G. G. Parma, 2765. Boni. T. s. 2. 8 in Jat. J. N. D. . Questo Religiono Cappurcino dedica Is sus opera al Card. Barlevint Frostenter del suo Ordine, con sua lettera da Bergamo 22. Riober 1975.

rgantini (Giampietro) F. Thumus de Re Con Frontispirio figurzao, e con efficie

di Mons Francesco Beauvan, Primate an Mont Francesco Deauvan, Frantas di Lorena, Protontaro Apostobro ce, al quale è dedicata dal Bergantiai la sua Tredusione del Pomento del Tusno, con lettara da Venezia 17. Disembre 1754, 8º 1007a di fine la Tradusione Italiana delli Idlia vr. di Ausonio di Berdo, e di sistusi Epigranni, came ancora L'Uncellatura a vischio di Pietro Angelo Bargeo Cansolo LXI. dell'Accademia Furentina, e Pubblico Professore in Piea, dall' esametro Latino all' endecavillabo Italiano trus-

ferito da G. P. Bergantini . Questo Traduttore, Ch. Reg. Testino , nacque in Bergamo li 5. Ottobre 1683. nacqua in Brigamo B 3. Octobre 1683, vivesa nel 1950; (Bibliank Caum.) erger (Christoph, Beur. de) Commentatio de Carriero de Lervis, seu Macheris com figuris. Francof, knochius, 1743. T. 1, 4 ° PC IV. F 5 Questo Consigliere Anlies Imperiole, seato in Vittenaberg, mori nel 2757.

(N.D.)

Bergeron ( Pierre ) Vorages fairs principale-ment en Asie dans les xIL XIL XIV, XV. ment en Asie dans les XII. XIII. XIV.XV.
et XVI. isclela, accompages de l'histore
des Sarasins, et des Tuttares, et précédés
d'aux lattreduction concremant les Voyagne
et les masvelles Bécouveries des prasiepaux Voyagnurs. Haye, Neamline, 1755
T. a. in vol. 1,4,9 PC VII. & 12.

Questo Autore . - Traité de la Navigation, et des Vo-yages de Découverte, et Conquête Mo-

dernes -- Traité des Moeurs, de l'origine ec. des Tartares. - - Abrégé de l'histoire des Sarasins .

Il Bergeron Parigino fioriva verso la metà del XVII. scoslo. ( Dall' spere Bergier (Nicolas) Hinoire des Grands Clamins de l'Empire Romaio. Nouvelle Edition révue et enrichie de Cartes et de fagures. Braxelles, Leonard, 1756. T. 2.4. gures . Branelle PC. IV. M z6.

Opera interessante, ed istruttiva, che riunsee tutto ciò, che poteva dimi di più curioso sopra questa materia, ed è m currous sepen quarits materia, ed è mod-to, ecou ragione sièmat de Botti, (N.D.) Fu tradotta in Latino da Errigo Ca-stiano Henninio, che vi aggiunte le aue note, e si trova nel T. X. di Grevio TA. Ant. Rom. In queveta notra Edi-zione si è aggiunta la Certa Hineraria di Pentinger, corretta da Giorgio Ilornio. Il Bergier nasque a Reima nel 1557. Fu Storrografo del Be di Francia: morì

a 15. Settembre 1623. (N)
Bergier (Mr.) L'arigine des Dieux du Pa-ganisme Paris. 1767., Humblot T. a 6° in Lat. H. A 4.

- - Le Déime réfué par lui-même. Paris 1770. T. 1, 8° in Lat. 4L A 6.

- - La Certitude des preuves du Christia-La Certitude des preuves do Christianisme, Paris, 1976, T. J. 8.º in Latil. A. 7.
 Apologue de la Réligios Carrienne, Peris, 1965, T. 2, 8.º in Latil. A. 8.
 Estates du Materialisme, ou Réfution du Aytene de la Noure. Pais, 1792. T. s. 8.º in Lat. H. B 6.
 Querno Autree cu. Bottere di Toologue, Principale del Callegio di Besandre.

con ec. e viveva nella metà del passato

secolo. (Dall' opere )

Berlaymont (Philippi de ) Paradinus Purrorum, in quo primerae honestatis, totiusque puestuse recte informatae repernutur

exempla. Colea. Agrip., Kinchius., 1619. T. 1. 8.º in Lat. IX. E. 5. Questo Gesuita Olandese naoquie nel 1576., e morì li 11. Settembre 1639. (Some!).

(Some!).

(Some!).

(Some!).

D. Pauli tres, Cantica quatuor paraphra-sibus illustrata . Penormi, Bus , 1643. abus illustrata . I T. 1. 6.º H. I 16.

Berlingherio Ventimiglia , Palermitano, chiamato dal Mongitore Vir eloquencausmato dal Mongatore Fir elognem-tine el comimodae ertalitionie, fu uno de' Deputati spediti in Roma al Papa Clemente VIII. per sostenere i dritti di Palermo contro Carania milla celebre causa della patria di S. Agata. Fu molto a cuora al PapaUrbano VIII., del quale, nel principio di quest opera, si veggono due Diplo-mi, uno in data de' 5. Gennero 1650, col quale eli maria. col quale gli menda una reliquia del Le-gno delle S. Croce, e l'altro colla data gno delle S. Crore, e. l'altro colla data de' S. Aprile li528, in cui lo ringranta della rinessa de' Salnia parafassati. E pregio dell'upera leggere questi Diplo-mi, per vederni quale suma quel som-mo. Pontefico fisova del Berlungherio, e enule dover a enere il di lu merno, on-

quale doves, enser il di lu merito, on-de atrescia pouto sequinare. Mori a 24. Novembre 1639. (Mong. H.bl. Sic.) Bernard (Jarques) Traité de l'excellence de la Hilygion. Anust. 1752. Henore T. 2. 2718 12. ° XIX. A 25. - Traité de la Répentance tardire. Amust. T. 1. 8. ° in Lat. VI. B. 1.

I Dotti truvano assas mediocre tutto I Dotti travano assa mentore suco ciò, che usci dalla penna di quesso Au-tore, il quale cominnò le Novelle Let-terarie della Repubblica delle Lettere , diede alcuni volumi della Biblio-teca Universale di Leclere e un Supteca Universale di Leelere e un Sup-plemento al Moreri, che non è se mon um compilazione moldigritta. L'Ausore però del secolo di Latigi XIV. ne di un giudino vantaggioro: le chimar Post-to Lestreute, i di cui Giornali sono stati attonati. Egli em mon a Non nel Delfinaro nel 1885, e mori in Olanda nel 1998. UN D.

Delinato nel 1885, e meri in Uhada nel 1918. (N.U.)
Bernard (Hichard) Frienaurus Biblices, sen Promptsuriam Sacrass Anglo Intitum. Londini. 1894. Kingtoo, T., 164, I. L. 5. D. Bernardi, Opera, Britise, 1494, per Aug-et Jac. de Britannies, char. goth. T. 1.8° XVI. F. 16.

Nitida edizione co' fogli non numerati Precede un Encominsticon de oita et moribus D. Bernardi Abbatis etc. in

outo Elegie latine in Carettere romano. Questo volume contiene ancora i quattro Libri di Gia Genone De imitatione Christi, de Contemptu mundi, ed un Transto de meditatione cardie in ensutere gotico, stampato in Venezia sel 163. per Pietro do Querengie. - Opera comin. Lugd. 15;6. per Jac Juncti. T. 1. fol. IV. K 6. - Opera omnia, a Ja: Merlone Hoestin. Parisia, 16;5. T. 6. in vol. 2. in fol. IV. K1. - Epistolia tres, 1. Geffrido Abbati;

- - Epistolae tres, 1. Geffride Abbati; 2. Rainaldo Abbr. 5. Innocentio PP. IL

2. Brisslob Abr., S. Innocentio PP. II.
2. Brisslob Abr., S. Innocentio PP. II.
2. Brurnet Eurovienia Episcope Electu.
2. Brurnet, Abbase di Chiarvallo,
3. Brurnet, Abbase di Chiarvallo,
1. Brurnet, Abrigano,
1. Brurnet, Abrurnet,
1. Brurnet,
1. Bru » S. Bernardo è vivo, nobile, e conciso; > i sou pensieri sublimi . Egli è ugualnueue piene di unzione, di tenera-s sa, e di forsa i è dolce e vennene; s guodagna lo spirito colle sue maniere

n insimunti, e tocca il cuore co' suc novimenti . Le sue escrazioni so no pressanti, i suoi avvernmenti pie ni di graviti, lo sue ripressioni ef-» ficaci, i suci rimproveri talmente temn persti di dolorzea, che è facile a ve-n dena, chi essi sono prodotti dalla ca-» dera , ch' ésa sons prodotti dalla ca-prità a non dal cativo unoree, califo » spirito di dossinazione, e ch'egli ri-prende pir corregore, e non per in-sultare. Sa dere delle locali sanza adi-» lasione, e dir delle veruli senza of-fendere. Diverte, rallegra, e piace; a di del tirnere , e ispira dell'anore.

» La ma scienza non e una crudinione o carrosa , ma una dottrina utile alla » salvazione ec nardi Prioris S. Gonzmae, Vita S. Boberti

Abbatis Casao-Dei . Sta nel T. IX. p. 189di Mabillou , Acto ec. Scrisse nel secolo xti Bernardi Converarum Comitis Pactum un-trianonii cum Maria filia Guillelmi Mon-

tispessul. an. 1197. Sta nel T. H. p. 356. rraards de Minerla Donatio in gratia m filii eraurdi de Minerha Donatio in gratua m filu oedinem Monaticum succipientis. an 1110, &ta nel T. 10. p. 163. di Achery. ieraurdi Transperi Litterse, quibus lubi-tum indurro Concois. Regular, se filium offerens, multa confert Exclusive Caduru. an. 1110. ems. sn. 1164. Sto nel T. S. p. 506, di

Ackery . Bernardi Abhatis Fontis Calidi Tractatus con

errandi Abbeti Fonts Calidi Trottains con-tra Widdense et contra Armon. Siz nel T. 4. col. 1165. Biblioth. P.P. Queus Religioso dell' erdine de Pro-mouranti forvra nel xtt. ecolo (Dal-Fint. Alph. Bibl. P.P. renardi de Wagne, Priors Tegernomsis O. S. B. Remotissus contra puullonimes et exempleses. Siz nel T. a. n. 45. d. i

et scrupuloses. Sin nei T. 7. p. 645. di Perio Biblioth. Ascet. Questo Scrittore morì nel 1472. (Del-

Questo Stringere mon. as a square la Perfer.)

Bernardo (Fr.Govanni da S.) V. Gronier pobernardus Petrum Abailardum, ejoquine pobentusmos Scetatores triumphins, Anth.

Jo Garamuel Lobkowitz Lovanu, Witle,

24. T. 4. 11, H. 15. 1644 T. 1. 4. 1v. H. 17. erroggeri (Mathise ) Notae in Justini Hi-atorias Philippicas V. Justinus .

sense Ethilippicae F. Justimus.
Queus leterato maque ad Hall, picciola città dell'Amstra li 8. Febbraro 1829. Fu Professore prima di Filosopo, poi di Oratoria, e finalmente di Storia nell'Università di Stanburgo, ove morì a 3. Febraro 16<sub>2</sub>e. ( N )

Berneri Al-b. Humelsrieusis, Translatio corp ris S. Hanegandia Virginia et mirra da. Storma nel T. viz p. 21.<sub>2</sub>. di Maleilon.

Acta re.
Vivea nel v. secolo.
lerni, Gesa, Varrhi, Mauro, Bino, Molza,
Baro, Barri, Mauro, Bino, Molza,
Bolev, Firanzuela, et al Afri, Opere Burelesche, In Usecha al Reuo (Furezzo) 1-65a,
Birceleber, T. S. & S. M.N. P.
Con ellige del Berni, incisa da Ant. Ba-

--- Le Siese, colla data di Londra, acerreciute di un terro tomo colla data di Firerare ( ma Nipoli ) 1743. T. 3. R. 9

una degli Esemplari perfesti di qu

sta Elizione, perebe ha unte le comb-zioni notate di Gombo nella sua Serie del Testi di lingua.

Francesco Bertai moque in Lomps chio zella Toscata verso il fine del colo xv., e mori probabilmente nel Luglio del 1536. Le sur opere, per con-senso del michari Scrinori, sono le min pregevoli, che abisa in questo genere la Volgor Porsia, e le piscevoli finanse e Li faule e manude chegana, con em so-It faule e naunale rleganas, con em sa-tos arrites, lumas loro sterumo il prissa-to sulle altre tutte . . . Ma il pregio, cler les viene stall'etapana, è contrato non poro da trespo fiberi equiveci, e dille orece homogini, di em le hai im-lestate ( "Firofonolii, T. rett. P. str. Berano ( Douvineo ) Vata del Cerlinale Gin-seppe Tumai, Roma, 1722 T. 1. 4.9 4 X.

Il Bernino, Romano morì nel 1721. ( Biblioth. Caean. ) Bernouis, Ablanis Augiensis, Libellus de Ofernonis, Abbans tragensos, Labenso de un-licia Massos, sive de quitouviam rebas, ad Missos Odicia en apectantilms. Sú ned T. in. col. (by. Biblioth. P.P. e. nel. vol. di Hit-torpian P.

Laber: Qualitre adventus Domini cele-

better, quando Nativitas Domain Jein se-cunda escuerit. Sta nel T. tv. P. 11 p. 59. Ther. Anecdot. Novins.

- - Via opnovala, Hol. p. 49, e segu. - - Via S. Megarada Erraisse et Mar-tyris. Sta nel T. v. p. 66. di Mabillon, Questo Strittore, eccellente Poeta del

Questo Strittore, recellente Perta del suo tempo, florner elsquencas, Filosofo sublinae, e pertissono mella muera, mori a 1a. Gingo 10/8, Ur. Egonis De-Liber de Fir. ill. August Devilte. e 20. Bermini Ven. Archipiscopo Farnhas data Raberto instamandi Eceleman S. Blanda-nav, m. 88°. Stor nel T. 1a. p. 15% delery. — — Ganessio Momesterii S. Mariae Monachia

Deverasilus, na. rie. 881. Bid. p. 13q. --- Confirmacio Villar Mantular a Tructerro donatae Ecclessas Virunenti, an. circ. 881. Had. p. 146. Bernoulli (Januais) Connecciom Philosophi

rum et Mathematicum com Got. Guil., Leibnito, V. Lebutius.

Questo celebre Professore di Mattema

tica useque in Posilea nel 1067; ed ivi mori nel 1-48 (ND). Bereuldi (Matthari) Chronicon Scripturse Saerae auctoritate estetitutum. Arcestt ejusdem S. Scripturar Concentus, author: Hu-

gone Brougthone, Francof. flots., Marnins T. 1, 5, 2 P.C. H.O.; In quest open vi é andu supere, ma in sostanza porlussima sulidità. 1 forza di voler fare sonre alla Sacra Scrittura, lu

può uscire. Ei pretende de sella Bottona de' semps non lésegna seguire altra guida, che gli Scritti de Dio ispiraci, e m guida, che gh Scritti de Ose speraci, e in conseguenta di questa missiata, ri cancel-la dal Catalogo de Be ili Persia Camta-se, e Darjo-Figlio di Istaque, Scaligero la mosarito elizione una la milita di que-sta I potesi. Il Bercaldo vra noto in Perigi; la Catolica da prancipio; um obbravio por il Calviniamo; lis Professore di Lingus Elmora in Ginevex; s'ignora il tem so preciso della una morre: è certo pers, che non vierva più nel 1384 (N)

Antore cuera in no laberipto, d' onde non

In duesto solume at traca I, obcar vegneute:
Apostolicarum P.i Qvin'i Pontif.
Blux Egist darum Libri quinque,nunc
primum in lucom editi, opera el cu-

ra Francisca Goulan. Antwerpiac. Moretus, 16/1. Beroeldi (Philippi ) M. T. Circronis Tuscu-

large Quaestiones com Commento, V. Co-, -- - Frontinus = Cato, V.

Filippo Bernal lo chia moto il Semore, per distinguerlo dil Giovane, nacque a Bologna li 7. Novembre 1 455; e mila li

Budogna II 9. Novembre 1 (55) e mbri li 17. Lungles 1553. (N) Berois Chikhari Fragmenta en scriptis cius guminis Steuron nel T. 14. p. 1-5. Bi-bloth, Gr. Huber. Viswe al rumpi di Alexandra Magno. Berono Calden. J. Smussime. Berono Calden. J. Smussime.

Bereso Calden : F. Smoovine : Berestii (Philippi) Fithanen Distribae dover quilox Cavlis Imperii Rom mattis ; et Er-choise politis illustrantur : Sta nel T. IV. di Ottone . Questo Ginreconsulto Francese

Consigliere nel Concistoro del Re di Francia, e Presidente nel Parlamento di Tolora : mori nel 1618. ( Biblioth. (acon.) Berruyer ( Isanc-Joseph ) Histoire do Penj

de Deu depuix son orgène jusqu' à la missince du Mesie, uro des sculs Li-vys Soince, Paris, 1754, Bordelet, T. & 6 I h. 7. Questa Storia fece molto remore un del suo nascere. Il Testo sacro vi è ri-vesuto di tutti i colori de romanzi intederni . Fu condannata prima da Coliert Vescevo di Montpellier nel 1-31, e psi dalla S.Sede nel 1754 e nel 1757. (N. D.)

dalla Sede and 1.5a, e and 1.55, (N. II).
E questa is reconducted income, alla quante struce preferrix is prima fatts and 1.5d, (N. I. a. luzzii, e gl'inereddi, ele non la tre-varioni troppo ardita, fu condomata da Benedetto XIV. con un Brere de' 17 Feldmaro 1758., e da Chaneme XIII e da Chancuse XIII

(A.D.)
Il T. v. contieue un Récueil des Critiques qui out pura contre l'Hidore du Peuple de Dieu députs la mis-saures du Mesrie ex, avec les Répon-ses dounées par le P. Herrayer. Rellècieux sur la Foi alressées à Mont. l' Archivéque de Paris Tresoux 1760. T. 1 R O XIX B II

-- Examen d'un neuvelle ouverge du P. Berrayer intindé Réflexions sur la Foi a-dressées à Mona. l'Archevôque de Paris. 176a. T. 1. 8.º XX. A 56. 1. 8.° XX. A 56. Il Berruyer, Gen

nel 1681., e meri in Parigi a 18. Feb-braro 1758 (N. D.) Bertarii Abbatis Cassinensis Cermen de S. Be-nedicto Sta nel T. 1. p. 27. di Mahilisu,

Acto Questo Scrittore, secondo Pietro Dia-Questo Artitore, secondo Pietro Da-cotto mori Martire nell' anne 884. Berthaldi (Petr.) Flerus Galheus, sive Re-rium a veterilum Gallia bello gestavum E-pitome. Rothomagi, 1654., Lallemant. T. 1. 14.º P.C. VII. P. 25.

- - Liber singularis de Ara. Sta nel T. vz.
di Grevio Th. Ant. Rom.
Berthaldus o Berthault nato in Sens

percusadas o Domaine naco in Seas era prima Prete dell'Oratorio di Gesia, poi Canonico, ed Arcidiscono Carnoten-se: morì assa vecchio nel 1681. ( Bi-

ie: moel assa vecchio nei tout. 1 ar-blioth. Conon.

Berti ( Jo. Laurentii ). De Theologicia Di-sciphinis. Romae et Venettiis, 1750., Pitteri T. 3. fed. VL. N. 6.

— De Rebas gestis Divi Augustini. Ve-netiis, 1756. Khosanensin T. n. 2 V. A. 5. Unbedebig autmentine S. Ampustina de

- - Delacidatio sententise S. Augustini de Proedestinatione, et reprolatione. Paraiis, 1766. Pita oraus T. 1. 8.º XVI. E. 1. -- Theologia e S. Augustini libris excer-pta. Venetits, 1769. Pitteri T. 6. 4.º VII. G. 18.

Ouesto celebre Religioso Agostia neque a 28. Maggio thofs a Scravena piccolo villaggio della Toscana, e morì a 26. Maggio 1766. (N. D. T.) Bertii (Petri) De Aggeribas et Pontibus

a 26 Maggio 1766 (N.D.T.) setti (Petri) De Aggeribus et Pontibus lucteuss od mare extructus digestum no-vum. Sta nel T. II. di Sallengre. Il Bertio nacque in un villaggio del-la Frandra Occidentale nel 1765. Fu

Prefessore nell' Università di Leyden. Venuto in Parigi, colla patria cambil anche la Religione, ed aboracciò il Gat-tolicismo: mori nel 161/a. (Dalla Pref.) tolicismo: mori sel 163,a (Dalla Pref.) Bertondi Gallamentis Espiceoji Frittigini Derventi Monasterio concessum regina Colorie il Bl. Regis Franc. ae Fipini Ma-jerit-donna. an. 632. Sui nel T. 10. p. 507. di Achery. Bertoldi Monath Miciscensis, Vita S. Mazi-

mi Abhatis. Ster nel T. 1. p. 573. di Mabillon Acta ec.

Bertoli (Giandome erioli (Giardomenico ) Alcane omerwanio-ni sopra l'Opera del P. D. Basilio Asqui-ni, intitolata: Bagguaglio Geografico-Sto-rico del Territorio di Monfulcone nel Friuli . Ste nel T. xxer della Bacc del Calogical.

 Lettera sopra alcuni Monumenti Aqui-lejos scoperti nel 1745. Ilsid. xxxxx.
Il Bertoli, Canonico di Aquilea sua potria, Accademico Colombeno di Fi-renze, ed Etrusco di Coruna, fiori sul terminare del passato secolo. ( Biblio-

th. Casan.)
ertennus V. Ratramus.
lettrami ( Bonaventurae Cornelli ) De Republica Ehreorum Tractatus, recensius, nmentarioque illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppiel. Lugd. Bat. 1641.9 Maire. T. t. a., ° XIV. C t. Si trova anone sel T. iv. di Ugolino. Quest'opera è scritta con precisione, e com-

metode. ( Moreri )

cineta aliqued Interpretationum, rimas in deliciliana quaeque uto que Testamenti loca meditatus est Bonov Beverame. Stanuo nel T. 1 di Crenio Thee. Libr. Philol.

Il Bertram Profesore di Lingua E hesion in Ginerra, in Frankendal, ed in Losanno, nacesat a Thouas nel Poith of 1554, e mee a Losanno nel 1594 (Morvei). Bertrand (M. I.) De l'Ean relativoquat

Bertraud ( M. L. ) De l' Ean retatro-arat, à l'Economie rusique, Avignou, 1970., lleganult. T. t. 8.° XXIV. D. 5. Bertraudi ( S. ) Convenarum Esiscopi Viu, aoctore Vinili Aponolicas Sella Notario. No nel T. 6. p. 1001, til Marteu. Beantinoi ( Helladii ) Chrestonathiae, Grae-ferentinoi Carrier de la convenaria de cipin et rome.

er, cum interpretatione Latina et notas Jo Bleursi. Sta nel T. x. di Gronov. Th Ant. Gr.

Foxio, al quale si debbono questi E-stratti, così scrive di quesso Antore: Hie Scriptor, qui hace composuit, genere quidem erat Aegyptius, ex urbe Antinei, vel, at spie inscribit, Besom-tineo; e l'Autore dell'Esymplogicum: Bisantinus in opere de Chrestoma-Bionatina in apre de Christona-thia . . . eripuit carniae jambie, visitique tempore Licinii, et Masi-milia (proco ob spencipi del 1s. se-nome del Bererio.)

Bounho (Ja. ) Moria Carrisma et Sa-cas Seriptora. Vencia, 1762, Occhi T. A. E. quota di Fell Letterri di Erma-toni et di Bererio.

ze sotto il giorno a Giugno 17a5. n.º an setta it geores e Guigro 17428 in 12, parlieron con molto vantaggio: l'Au-tore era Prevonto Provinciale della Con-gregazione della Dottrina Gristiana nella Provincia di Tolona: frori sul cominciare del passato secolo. ( N. D. T. ) 2000. ( Ramondo ) Interna della Busilica di

S. Croce di Gerusalemene. Roma, 1750; Salamone T. 1. 4 ° XXII A 51. L'Opera è dedicata a Benedetto XIV. dallo Autore ch'era Milanne, e Abbate del Menastero di S. Geoce, e vita quali-ficato cel titolo di Dottissimo da Revisori dell'Opera suddetta riconosciuta dai medesimi prena di erudizione el sacra

che profaua. prions Literae Ludovico Francorum Re-Benarioni Literae Ludovice Francerum Re-ge, quibus significat se a Sununo Pontif-ce Legatam esse electum, ut pacen in-ter spaum, et Duces Barguardine et Bri-tanniae componere curraer. Sionno nel T.4. p. 401. di Achery.

— De Socramento Eucharistine, et quilous

verbis Christi Corpus conficiatur. Sta ucl T. 6. col. 167. Biblioth. PP. Il Cardinal Bessarione nacque in Tra

II Caremai Benariose mecue in Tra-biaceda; fa prima Arcivitoreo Niceno poi Tusculano; da Eugenio IV. fisto cal-diale, e finalmente Partiares de astan-diale, e finalmente Partiares de astan-timopoli; mori nel 1272, frait Indexy, diph. (Libbarry) argon Magio Opera.

Mich.)

Michael V arego Magai Opera.

Il P Bessione di S Murro, e tradella Campanione di S Murro, e tradella Campanione di S Murro, e travaglio i rime col P D. Lorgi de Sanvaglio i delle Opere di S. Gregorio il
Gennele nel 1705. Morì nel 1745. (Bibl.

Bestii (Gulielmi) De Aequitate Juria Rom ni, illiusque studii jucinditate Oratio: Si nditate Oratio: Sta nel T. 1tt. Opuscul. Varior.

Il Best era Giureconsulto di Lipsia, Il Best era Giureconsulto di Lipnia, e recito questa Ornsione nel 1318, fallo-che proce possesso della Cataden di Detto in Zaydersien nel Docaso di Ghel-dera. (Datlia Perfox.)
Eschane (Maxumbien) F. Echne.
Estingeri (Jo. Aluni) Exercusto Genealo-gen de Berilla Augusta Carolingion assi-

distants mommerator

atortoritate inniza, citorfit, 1725. Kohlesius T. 1. 4.0 Po. VI. G 15. Betaleji (Sixti) Novi Testamenti Concordan-

tise Graccae. Basilese, 1546, Oporinus. T. 1. 4° IL B 26. 40 T. 1. . . . Cato Major no De Officis V. Cicero.

il Beulejs, in lingua alemanua Bicel, neque ad Augushurg a 21. Febbero 150a, e vi nori a 1g. Ginguo 1556; Berrergii (Guillelmi) Pindectte Cantinua SA. Apondorum et Conciliorum als Ec-elmia Gracoa receptorum. Ge-emi-

elmia Graeca receptorum , Gr. at Lat. Oxo-nis, e Theat. Sheld. 1672. T. 2 fol. V. M. 23. Opera assai stimata, e ricercata (D.B.) - - - Codex Canonum Ecclesiae Primitivae vindicatus, et illustratus . Kleyer, T. 1. 4. V. A 1 Londini 16:8.

16. Si trova anche nel T. 2. del Corderio. - - - Judicium de Canonibus Apostolacis, et Adnotationes ad eosdem. V. Canours Apo-

stolici nel T. s. di Cotelerio. -- Institutionum Chromologicarum Liber duo, una cum unidem Arithmetiors Chro-nologicae libellis. Editio tertis. Londini, 1721; Palmer. T. 1. 8.º PG. II. N. 1.6. Quest'opera come tuno le altre del Bo-veregio, è piena d'erudicione: lo stile ne

è nobile, è noble, e lo Autore vi fa comparire molta modestia. Egli era Vescovo da Asuph in Inghilterra, ed era meo nel 1637. mori nel 1708. Malgrado la disersità di religione, egh era stretto amico del gran Banuet ( Moveri)

Reverini [Bartholomaei] Syntagma de Pon-deribus et Mensoris, in quo Veterum Num-morum person, ac mensurarum quantitas demonstratur. Accessit ejusdem Commentatio de Romanneum Comitits, eum præticione et Indice Jo Georg. Walchi, Lucse, 1711. recusum Lipsise 1744. T. 1. 8 ° PC... II.

27. Si trova ancora nel T. XXVIII. di Questo volume continue ancora : Or-

Quasto rolume contiene ancers: Or-fotographia Romanas Cour. Sam. Schar-fleischil.

Il Beverini della Congregazione dei Clurici della Madre di Boo. narque in Lucza nel 1620, Fa care s' PP. Mahl-lon e Germaine, al Mogalancchii e al-la celebre Cristina di Svenn.

Il Trabosch, parlando della Trada-pose dell' Eserde in ottava rima del Beverini, lo chiama: Usono desai dec-

Bevenin', In Chiama: Utono assai dis-to, ed uno de più colli Scribiro di pell' Italiana Pocitia , come nella La-teria (T. ett.). Podel ja (S) Longbett Correlti a) Biblographia Hona-rica Cherbasan et Gorçuchuca. Acerda ejastru Muschasan et Gorçuchuca Acerda ejastru Muschasan et Spilabas Fonsan illustrima essante. Museo spectantes. Analy 20, January Washerg, 1635 T. 1, 12 PC VIII. B 24 wilecqua ( Gio. Domen.) Rimby F. Gara-Bevilsequa (Gio. so G. B. Rime . Viveva nel XVI. accolo.

Benvelet (Matthies) Michtations sur les pein-

Lyon, 1865. Gayet. T. 1. 6. ° ieLse. Ht. C. q. Quesso Autore era Prete del Semina-rio di San Niccolò du Chardonet in Parigi, per di cui uso fa seritta quest'ope-ra, nel 1653. (Dall' opera)

Beyer (Jah. Car.) Dissertatio de Peste diur-

m et noeturna ad Paal XCL 5.6. Sia nel T. s. p. 655. Thee. Dissert. Theol.

Questo Scrittore visse nel XVII. secolo. Quanto Scrittore vine nel XVII, secolo, Beyeri (Andreae) Additamenta ad Prolego-menta, et Syntagma Jo. Seldani de Dio Syrin. Sica nel T. XXIII. di Ugolico. — Svelus Sacer et Regius Appenses. Biod T. XXVIII.

Bease (Theodori) Epistolarum Theologica-rum Liber unus. Gruevae, 1573, Vignon, T. 1. 8. VIII. A 50.

T. 1. 8.º VIII. A 50.

- - Epistolis Theologicae, Genevae 1575.

Vignon. T. 1. 8.º XIX. B 57. Epistolae ill. viror, selectue

- -- Tractationes Theologicae. Genevas. 1582,

 Tractationes Theologicae, Genevae 1882.
 Vignen, T. J., fol. xxttt, B. J.
 Paslimentm Davidis Libri V. cum duplici poetica metaphravi Bease et Buchrami, et Trageculus Bochnami. Geneva.
 15g., le Preux. T. J. 8.º xtv. B. 15,
 Novum Tostamestum. F. Biblia. orum Testamentum . V. Biblia.

Norum Testamessium. V. Didita.
Beta moque a Vrackai nel Dicato di
Borgogna a 21. Giugno 1519. Era uno
de più illuseri fra quelli della Religione Riformata, di cen fi il capo dopo morte di Calvino. Merì nel 1505. riguardato come un Poets anabile, ed un Teologo trasportato. (N. D.) Il Du-pin s scrive di lui ; s Beza è uno de' Teo-» logi della presena Riforma che aldia » avuto più di capacità . Si attatoò a sevuto piri di capacità. Si attaccò a Calvino unicamento, di cui difese a rigor di lettera i sentimenti senza nul-la cambiarri. Pare, che naturalimente aveva uno spirito assa moderato fran-tanto il calor della diaputa l' ha na mandissime occasioni trapettato. Era » un buon critico; il suo stile è natu-> ralmente puro, semplioe, e chisro; > ma quando entra in controversie, si > riscalda fuori di proposito, ed esce

no riscalda fuori di proposito, ed esce ninteramente dal suo carattere s (T.31.) Bianchi ( Giovanni ) Lettera intorno l' Au-rura Borcale vedutsii la sera de' 16. Di-cembre 1757., e alcune Spiegazioni sulla cembre 1757., e alcune Spiegazioni sulla medesima. Sta nel T. x1111. della Racc. del Calogierà.
- - De' Vessicatorj Dissertazione. Ivi T.

XXXVII. Questa Dissertazione fu recitata del-l' Autore, ch'era Medico Primerio in Rimini sua patria nel mese di Giugno 1016.

- - - Risposta al Sig. Lunadei. F. Lunadei. Bianchi (Isidoro ) Delle Scienze, e Belle anecia (I sadoro) Delle Seienne, e Belle Arti Dauertasione Apologorico letta nell' Ac-cadensia degli Ernina di Palermo, Pal. 1771-, Bentwenga, T. 1, 4° PG II. D. 18. Questo Religioso Comaddolese fu chia-moto dall'I Italia da Monasgori Testa per leggre Metalinca nel suo Arcavescovil Se-

minario di Morreale. ( Scint, Prosp. T. 3. p. 56. ) Bianchini (Francesco ) La Storia Universi

le provata con monumenti, figure, e sim-loi. Roma, 1699., Galletti. T. 1. 4.º. PC III. K 16

Labro curioso, e dotto, viene noute cogners la chiama: Opera utilissimo per la cronologia, la ettria, e l'an-

per la troncogni, co sorres, s.

- De Kalendario, et Cyclo Conario, ac

- De Kalendario, et Cyclo Conario, ac

e Paschali Ganese S. Ippolyti Martyris
Disertationes duse ad SS. D. N. Cleaners

Em XI. P. M. His accessit Enziratio per
Epistolam ad Amicuse De Numme, et Ginmone Clementino. Romae, 1703., de Co-mitibus, cum figuris. T. 1. iel. VI. F 17. — Un altro Liemplare della stessa edi-miono. PC II. I 14.

Bella edizione

Bells edizione.

- Lestera sopre alcune medaglie d'oco,
88n nel T. 4, de Saggi di Dissert. Erusche.

- Lestera sopre un Incrinciae sooperta in
Ravenan nella Chiesa di S. Vitalo, 86n nel
T. xxxx. della Rava. del Calopierà.

- Epistola de Ecolippi Solis die 2x Maii
3794, observata Albam in Lucio. Idid T. xv.

- In Vitas Postificum Rosa. Anostatio Bibliothecario attributas Praefatio, Sta nel

Bibliochecario attributas Praetatio. Sta. net T. 111. di Murat. Rer. Ital. Script. Il Bianchini, Canonico in S. Maris Mag-giere, Referendario e Prelato Domostico di Clemence 11, nacque in Verona nel 1662. Fu Autore della bella Meridina, China di S. Me. che suttora veden nella Chiesa di S. M che tuttora vedesi nella Chiesa di S. Ma-ria degli Angioli, o sia del Certosini di Roma. Nella Resle Accademia delle Sci-emae di Parigi successe al luogo del de-funto Giacomo Berneulli. Mori in Roma nel 1793. Il Marchese Mafici nella su-Verona Iltatrutia scrive di lui; n Ebn be questo Soggetto mirabil faciltà » prontessa nello scrivere non meno vol-» gare, che latino in qualunque materia » cun eleganza, e naturalezza . . . Bara n fu la sua universalità ed estensione di n suprementation en encapane di n suprementation, nelle scienze, nel-n le Sacre lettere, o nell' Antichità. Dal-n le Massematiche, e tra queste dall' Aa strouomis reports però gli encomi mag-a giore a (Lib. F.)

Bibiani (S.) Episcopi Sanetonensis Vita, auctore anonyme. Sita nel T. 6. p. 757.

di Martene.

## BIBLIA HEBRAEA

Biblia Hebraica. Parisiis, ex officina Rob. Stephani, a mense Februario 1544, ad mensem Jamerium 1546, T. z. in vol. 8. in 16.º XIII. A

Giacomo le Long pella sua Biblio Giacomo to Long nella sua mouso-theca Sacra avendo rappentato l'Edi-zione in 4 vol. in 4 º del 1559-54. dello sesso Roberto Stefano, notando quanta nostra, che è la seconda, dice: Hore editio ( elegantizione, et sa: correcte liters minori) et venustate et diligentiu aliam lange superat. E Ric-cerdo Simon nella sua Storia Critica del Vecchio Testamento scrive: che I edizione in 4° di Roberto Stefano è bella, ma poco corretta, e quella in 16.º è d'un bellissimo carattere, e molto più corretta della prima.

Biblics Hebraica. Antoerpise, typ. Christoph. Plantini, 1566. T. 4 in 16.° XIII B 1. Le Long &c. cit. rapportando altre doe edinoni di quen' auno messo del Plantina, le nota tutte e tre Editiones elegantes, et eatis correctae, ed un' al-

di esse è la seguente: Biblia Felmira. Anturrpiac, typ. Christoph. Plantini, 1506. T.2. in vol.1. 8. 9 XIII. C.5. Riccardo Simon, *loc. cit.* parlando del-l'edizioni Plantiniane delle Biblie E- braiche, dice, ohe sone d'un carat-

muche, duct, ohe sows of its const-tere bellitzime, e assat corrects.

Biblis Hebezica: Francof, ad Oderan Mar-mannorum, 1553. T., in 16. S.V.P. So-Le Long, loc. cit. notando quera, ed alire dos edzioni fatte in quert'anno seeso dagli Hariman, dece: Iztos estitiones apud Judaros in magno pretio

Biblis Hebraica, ab Elia Huttero, ubi literaradurales et serviles, deficientes et quiescon-

tes, situ et colore discrenuntur. Colonue, 1605. T. 1. fol. L. F. 4. In fine del volume si trova: Cubus Alphabeticus Sanctus Linguas Hebruicae, vel Lexici Hebraici Novum Compendium einedem Eliae Hutteri . recognitue et in latinum sermonem conversus opera et studio Davidie Wol-

deri. Humburgi, 1588., Wolfa La prima edizione di questa Biblia E-licta di Huttero fu futa in Hamburgo La prima edizione di questa Biblia E-licea di Huttero fu fatta in Hamburgo nel 1587., come si rileva dall' Avverti-mento di Davide Woldero, che va do-po la Prefazione di Giacomo Colero pre-messa al Cubus etc. e le Long nella citata Biblioth, Sacra dice di essa: Prima et sola editio nova characterum figura singularis, sed nullius fere usus, e questa editione si trova nella Bibliotheca Bodlejana. Rapportando quindi le altre suseguenti, soggiunge: aline circumferunt et 1583 e si trova nella Biblioth. Telleriana 1595., 1603. ( e quest' ultima è la no-stra, e si trova nella Biblioth. Casanat ) non multiples et varia , sed una , eademque est editio, at ex collatis indemque est easto, at ex con ter se exemplaribus cognosi.

for e exemplaribus cognosis.

Bibla Hebraica cum Commentarius variorum.

Basileze, typ. Ludov. Konig. 1518-19. T.

é in vol. 5. fol. E. F. 6.

Quinta edizione di questa Biblis E
Desain fatta per opera di Gio. Baunerio

ä padre sopra la seconda del 150g. fileta in Venezia da Daniele Bomberge, Vi ta in veneria da Daniele Bombergo. Vi si sono aggiunti i Commantari di Aben Eara sogra Issia i 211. Profeti Mineel, e e spera Esta, e vi si è omasso il Com-mentario di Mode Kinahhi sopra lo stes-so. ( le Long, Bibliciale, Sac.) Rio-cardo Sunon utila Stor, del F. Test. parliando di quanta disimon del Burto-lio, dice che i Giudei non la etimano in dice che i Giudei non la etimano to, duce che i Giudei non la stimano motio per motivo degli errori , che vi si incontrano, e motto più ne Commentori de Rabbini, ove eggli ha lecinti gli errori de copieti, che si trovano nell'adizioni precedenti, e va ma ha aggiunti de nuovi... Non vi ha di particolare in questa nuova editioas parsestare in questa navva estato-ne, che la riforma de punti, o vocali di questo Testo, ed un Trattato della Musora scritto in Latino, che può es-cere utile a coloro, che vorranno applicarsi a questo studio ; ed esso in fine del T. Iv. si trora: Tiberias , sive Commentarius Mascreticus triplex ad illustrationem Operis Biblici Be siliensisi scriptus a Joh. Bustorf F

lio. Basileas, 1655. Deckerus.
Biblia Hebraica accentuata, are Calicia Hebraica accentuata, are Calicia Hebraica, accentuata, quibus designatura loca, mille Specimina, quibus neelecon nodio mine Specimina, quibus «Assuma Loca, reliqua Hermentus ne- neglecu, nodes solvantur, peremissi iv. Dimeriatonibus in hane rem, cam accentuations utricaque Tabula, opera « cura M. Georg. Christoph. 52
Duchyfii Past. Technitti prepe Dochelam.
Accodit Praefitio Salomonas Deylingti. Lipase. in aedibus Ricsinnis, et apud Joh.
Sen. Hensium, 1789, T. 2 4 2 L B 16.

Son, Hernium, 1759, T. 2. 4 \* I. B. 10.
Biblis Hebraca cum punciis, accurrante Nathanule Foester, Oxonii, e. Typ. Clarendonium, 1750, T. 2. 4 \* I. B. 0.
Biblis Hebraca Manuslis ad Hooghisman

American manuscum engineer requisite, ata-

et optimas quasque editiones receisita, at-que cum brevi Lectionum Masorethicarom, KETHIBAM, et KRIJAM, resolutions ac explicatione, ut et cum Dictionario ossessioni vocum Veteria Tenamenti Helmicarum et Chaldairerusu, in usum Studiosse Ju-ventutis edita a Joanne Simonu. Halse Magdeburgicae, literia Emmaelia Schoci-den, 1753. T. a. 8.º 1. II 5.

- - Pulm Heir = Lot = Ital = Gail. V.

## BIBLIA POLIGIOTTA

Biblia Completensia, studio, opera, et im pensia Francisci Cardinalia Xuarnes Cou plate , 1514-17 de Brocario. T. q. in vol. 2.

Pruma edizione, ed una delle magiori rarità Ideorie, che era si valuta guenti seno più curret e, e di maggiore nuiti-à . Micrivo della sua gran rarità si è lo scarso numero di copor, che se se

feerro. (Arword).

Biblin Poligiotta Parasiensia, a Michele le
Jay. Parasia, Vitray, 1645. T. tofid max.

I. G. J.

Oltre il contenuto nella Complutense, e nell'Anturrpense ( che e la sola delle quatro celebri Poligione da noi non one Siriaca , Araba , e Samantana ; ma secondo l' Arvord mon la avota la sorte di eucre in agnel pregio delle due ante-calenti. Nel Dir. Biologe, di Parigi è notata: Opera d'un' erccuzione ma-gafica, e ricercata ne' paesi stranieri.

Biblio Foligietta Lordinenia ne passa stramera.
Biblio Foligietta Lordinenia a Brisno Walton.
Lordine, 1657. T. 6. fed. L. O. 2.
Ouesa' é la Poligiotta di mighore uso.
Nella maggior porce degli Leemplari,
manca la Lettera Dedicatoria a Carlo II.
Re della Cran Resuman (Ara) Nel. Re della Gran Brestagna. ( Arv. ) Nel mostro si trova.

Quest' opera era stata prima dedicat a Cronwel, ma al ritorno della Famiglia Stuare al Trono d'Inghilterra, si tolse via la prima, e si sostitui la seconda. Dobbiamo questa notiam al Sig. Nost., Initurore della fu Principessa figlia del-Jeitsnose della fa Pensessa figlia del-Pallor Pineige di Calles, attoulmenta Re della Gran Brettsnot anno sono della di sioni del Wallon sono. Alcane espre-sioni del Wallon sono anno sono della a Carlo III e il manca sono sono di maggior para degli Essanglia, per che contratto la venta di perso fatto. Il crotto il e, che la carta del dei fosti gibe conegono la Belfan, di diversi di quel-la di tanta Popera, casendo di una ma-adiversa.

che cenno già sem quetta nota, allor-che cenno alle mani l'Opera di Bruset e da la nota de la ché s renor alle nami l'Opera di Branet, de la posta da loi apparea all'art. Habbe l'orgatera de la representa de la re-no rilevato de microso peco da Noor, e la verni del laire de la relica, che il Walton see ficto a Cecorde; ma m un passo della sua Pretanicos, cho

trovavasi a p. 10. aveva fatto onorata menzione del Projettore immediazione il prima della fista delle persone, che ave vano incoraggiato l'opera; con quene esperaioni: Primo autem commemoquarum Jusore chartain a sectigulibus immunem habutmus, gaod quinque abhine annis, a concilio secretiori primo concession, poetea a Serensessmo D. Protecture, ejusque cilio, operis promovendi causa, beni-gne coafematar et continuatum erat, quobus subjungend: etc. Ma dopo in ristanzacione della femiglia Sengri soppresse questa trace, e vi sostitui la se-guente: Inter hos esfusiore binitate labores motore labores nostros prosequati sunt ( praes-ter sos, querans favore chartain a ven etgalibas immunem habaimus / Serv nessimus Princeps D. Carolus etc. Né il Walton limbo 1 suot caralescarati alle sole frasi di sopra; mu al paragrafo, che esiste un poco avanti, alla stema p. e che commen: Restat ut paucie enar-rem, e costa di g. lince, lece tali aggiunte, in cui con franchezza parla emporibus hisce turbaientis, cum Religio et litèrue Ostrociemum quasi passue videantur, che arriva a 47. e poco più. Abbiamo noi avuta la soddistance di colla joure quese due Prefazioni, giacche nella nostra Poligiotta Ventingiliana, che la la Dedica a Gario Il. esiste quella co'combiamenti , e la originale l'abbiamo nella Policiotta, che troyasi nella Biblioteca Grande di quena Università, e nella quale musca la Dedica .

Biblia Sacra Quadrilingua Novi Testamenti Gracci, cum versionabus Syriaca, Gracca, Valgari, Latina, et Germanica Universa ad optimas quasque schrienes rerogina, adjectis variantibus lectionibus tum Graecis ex Edit. N. T. Joan. Milhi, tum Syracis et Poligiottis Auglicanis, c. Elit Schar-fii etc. nec non locis parallelis et annocafii et. Tec. 100 bicts parallelis et annocationalus Philologis et Esseguicis; accurrante Christiano Remocrio SS. Ibrol. Baceat. La-psine, sumptibus Heartchian Lauckishano-tema, 1797. T. 1, 6d, I. N. 3. d. di Scha-tano Schmidto, ils Germanica di Lauc-tano Schmidto, ils Germanica di Lauc-

stiano Schmidio, la Germanica di Luce-ro ( le Long. Bibl. Sacr. ) Biblia Hebraica, Latina, planeque nava ejus-

dem trabitione post on commo cuminan lacte-nus ultivis gention editiones avalgata a Schastumo Munstero. Bi éleae, 1034-55., ex Offic. Bebeliana T. a in vol. 1, fol.

er Othe, beareness.

I. N. 7.

I Dottl convengons, che la Trade-rione della S. Scrittura fatta dal Mun-ster sopra il Testo Elero è motto imgliore, che della e, moi esatta di quelle di Fapui fedele, e pris esarta da quelle di Pa-gnino, e di Aria Montano. Le sue Note sono generalmente approvate, sebbene egli vi ei arresti un poco troppo sopra le apieghe de Rahbini, che ne famo il fondamento. Munster era abele ancera findamento. Munster era alde ancera mella Geografio, en felle Mattemisiche, onde era chiamato P Endru, e lo Sen-borse dell' Alemagna (Du-prin, T. os.) Biblia Hebraica secundum Editaseria Belgi-cam Esterandi Van der Hoogt, cultura aina Jonne notae codicilism, et versione Lana

rbast. Schmidii. Lapuae, 1740. T. 2. 4. I. B 11.

. Orientale in Lepsa, ha date quest'edizzo-ne della Biblia Ebreo-Latina Nella sua Prefazione adduce le ragioni, per cui ha altro .. Gli Estensori derli Atti di Lipua dell'anno 1696, così scrisono questa traduzione: Hase versio letina cet, et ea quidem fontibus quam maxime respondens ... Nervosa sane heie, et succincta, sed tersa insuper ac plana omnia deprehendas, et ipea textus viscera felici cum successu de-! nudata ubique conspicias. Relativa-mento al Temo Ebreo, i edizione di E-versado Van der Hoogl in stimuta da tutti Editio longe accuratissimo. (Le

Long Bibl. Size. )
Biblia Hebraea , et Novum Testam Graccum cum latina interpretatione Xan-tis Pagnint, et Ben. Ariae Montani, Antorrpiae, 1582, Plantinus T. 1, fol. I M 12

Editio elegentinima. (Le Long. · Bibl. Socr. 1

- - La sessa ripetuta in T. 5.8° Raphe-Uniche edizioni di le chiagas l' Arvord . Il Vogt nel suo Cutal, Lib. rar. rapportuado la prima di queste ediziotà asseura, che alcuni esempiers de ests sono assat-rari , perchè non an untre le copie si trovano, accondo l'u-servatione di Tommaso Crenio, In porole, che sono nel principso, e nel i dell'Opers > Accessorant et haie editioni Libri grasce scripti , quos Ecelosia Orthodoxa Hebrasorum Canonem sequata inter apogryphos recenset; guerliè informati di cao i Gesuiti feorro di maniera, che dopo di esersi tirati alquanti ecomplari a furon tolto le soccennice parole, le quali non si trovano perció che in pechinini, sel cui no-mero è il nutro, Guscomo le Long nella um Bibliot Sacr. rapportudo q editione dictro un esemplare della Sor-bota, in esti il trovano le notate pa-role, suggiunge: Hace serba tamquam a Typographo Catholico dieta in bonam parlem, non vero jazta mentem Protestantium ( qui tune ilii rerum po-Protestatium (qui tane di reress po-tribantur) occipienda sunt. E. il Vogt, spinto dallo spirito del suo partito non elbe dificoldà di sagiangere sila sua pota: Hino Jacobas le Long cum simile execuplar. Surbonicam reperiret, musas est... hano fornazione Ponti-ficiis prospindicantera his serbis ex-mente. Il sun surbo a la

Cusare: Masc serba etc. Circi al merito della versione del Paguint, così ei esprime Ric. Sunon nella Son. Cest del N. Test, a Pagnian, che a cra più detto in Elerso, che in lin-s gua Greca, non la lacciato di unire a lla una westone del Vacchia. P » alla sua versione del Vorchio Testa n menco sopra l'Elereo una Traduzione n de Libri del Neovo Testamento so-» pen il Greco. Ma sembra, p ables affettato di comparire Rabbino, ninerpertando gli Ecangelii: ha cam-. 's heato i nomi propri, che sono nel-... » l'Orginale Gress per vestirli alla ... » Gualuen ... Da ciò solo si può giudicare che questo dotto Religioso era

a soni incaparisto del no Elevo Sec
o come era poro applicato allo studio
e della lingua Greca, non poteva riu-

societ in une tradusione de Libri del a Nuovo Tonamento, > el che riguarda la versi ontano così il Simon scrive cit. » Questo dosto namo non, si era for > mato una lecona sien della mesa > con cui lisogna tradurre i Liber > cri. Perciò nella sua Versione > cn. Percio milia aua Vernone del huaro Testamento sopra il Greco si z revenso gli mesa falli, che trovano > m quella dell'Ansico sopra l' Ebreo > Egli è però lodevole in quotta, che > si attacca all'astico Interprese Latino, > ch' ci non lucia, se non ne' passi, ave mai le magisore, cue non perce » tile se non a giovani, che appen » qualche lingua. E questo quara tatto » il frutto, che può ricavarsi dalla Tra-» durione di Arta Montano. » - Novum Tratamentum, Syriace, cam

- - Novum punciati vocalibus, et versione Matthaci la-tina ita adorasta, et umeo hoc Evazgeli-sta intellecto, reliqui totius operis Libr-stus interprete intelligi punint. Accurante se interprete intelligi posint. Accurate egidio Guthicio. Hamburg, typis et im-nsis Anthoris, 1665, T. 1. 8. ° XIII. C.3.

Editio antis compte, la nota le Long lla Biblioth. Suc., ma coll'anno 1665. O la maggior porte degli esemplari por-tano questa data, ed alcuni, come il no-stro, quella del 1664 o nella Biblioth. Son è como error triografico, perebò e Son, è como error upogranco; perme se nel 166, se ne fosse letta una accorda chizone; si surebbe di ció fasto avver-timento nel titolo dell'opera, e qualche como error upografica; perehê se fij, se ne fosse fista una seccoda timenso nel titolo dell'opera, e qualche cenno fatto ne avrebbe il Gushrio nella ne Preferiore. Sinno però inclinati e rordere, che alema tempalra di questa edizione portico la data del 1956, gistedisi il Sinno nella Ster. Ceit ere. la una coll'annio 1953, e dice: guesto religione de dell'instana, prinerdo della corda, oche non il bionio. E venimente, giale que non il bionio. E venimente giale

 in carts del nouro escapiare.
 Novana Testamentum Gracce et Latine
ex versions Theod. Bene seconda editione, eura interpretatione Syriaca, Hebrasia typia descripts, plerisque etions locis emendata, eudem latino sermone reletita, Authore Emnsanucle Tremella. Excurletat Benr. Ste-

phasus, 1569. T. s. fol. I. O 10 Nel vol. secondo si trorano dello stesso Autore.

- - Acta Apostoloman, et Epistolse.) - - Grammetica Chalden et Syra. Carea al mento della versono di Bera, Pietro Loscito, Professore di Teologia in Genevra, nella sua Epistola pressessa al-l'eduzione sta lui falta in Loudra nel 15eq in 8.º del Nuovo Testamento Latino, con a esperar: Novi Testatmenti Betae versio omnium castissima, parissima. Itaque mean esse existimavi procurere, illa non tantum ut exteret, and etiem, relut a Vulgata versione quam minimum obest, see in spus locum in Scholie, et in Ecclasia succederet, donec, quod ut aliquando fat a Dee pete; ex Principum Chri-etianorum voluntate, aut illa ipia, ant melior oliquo communibus quos sufragius ob omnibus receperatur. V. le Long, Biblioth. Sucr. ohe rapporta

nes vervoue .: . 24 . Fer quel che riganda poi la revisone Strata del Termello cesì me teriro Gabriello Simite nella Predamone del Siltetto Sirino: Hadi matere licenti, Letare annie, longe ditare sa genniani dagune dyrinona legendar estimes mithodine, qua Essanasi del Hodine, qua Essanasi del Mantino del Propositione del Promento Spro Hebrari cheracterista activite. von od Hebrarico vol Chal-

dishine auxiligame exterpurer constant act (\* Let Long, loc. ed.) — Nevenn Testamentum, Gravee, Latine, ex versione regulare, et Syriace literal Belaevich, and alongs pro Guldonii Frahecia Bodernam et Henestemu Hr. Gilbin et Policiase Brigem. Paristis spand Joan, Bennarum, 1652, ed in fine at Singer Exculociam, 1652, ed in fine at Singer Exculotampolium, et lalowe. Paristis, pride Casumpolium, et lalowe. Paristis, pride Calenda Novembris anno Domini 1858. T. i.

6° L. B. 13. Bendetso Aria Montson nella Prefasione, che si dirige al Lecture nell' Evidente della Proficiente della Proficiente della Proficiente della Proficiente della Proficiente della versione della Falirico noi survive: Galdonne Priberione Informatione, apparatue della Proficiente Informatione periodicione, apparatue della Proficiente Proficiente Informatione, apparatue della Interpretatione apperte congression potenti processione della Proficiente Proficiente apperte congression potenti processione della Proficiente Pr

## BIBLIA GRAECA

Biblis Gracos, seu Vetus Testamentuso Gractum ex Versone Septuagnita Interpretom, junta Exempler Vaticamum Romae chium, accusatissime es adamussom excusen. Londini excedebat Rogerio Daniel, pressa ausem vensle apud Jose. Martin est Jecob.

Alternative Account Parties of Jacob Alternative Account Parties of Act No. 7 i. 1 a Parties Wilson Preligion, 11. § 53. A. 1 a Parties Wilson Preligion, 11. § 53. Act In Blaik belighent. Londinares protection in agreem? Hopes editioned account per period of the preligion of the Act In the Act In

primunt, Lamberto Bos nella p. a, de Polegon. ad Biblia Gr. conferenci sentimenti del Wilton. ( V. le Long, Biblioth. Sac. p. 195.)

p. 195.)
Bibhi Geneca, seu Vatus Testimentum juxta
Septuaginta Interpretes ex Cedice Aleuradino, ab Joan Ernesto Grahe. Oxonii,
1707. et 1705. e Th. Sheld. T. 4. in vol.
2 8. in 8. ° XIII. E. 1,

Edizione anni hella e stimata, che dovette cottare un trarrighi infinito al dosto Edizore. (N. ) Giscono le Long nella sua Biblicoti. Sac, rapportando quoses Biblis Greca tanto in Sigho, quanto m 8.9, che è la motra, soggiungo: Hocoptas echaricas et l'oporum aplentaire in utrique forma, que majore tum minore, appido se commendat, majarem queque lucem, el electristem ab erudisse note Editives acceptarem. Anmontationes, quae ad utilenum Temun amandandae fuerant, nurse editors devenicede, fueran non aspezerant. Il primo Tom. porta la dist. 1791., il secondo 1195, il terro 1720, il que-

si secondo 1919, il turno 1970, il turno 190, Go avvenno, prechi i prano a il quarte farone isopessi i prino a il quarte farone isopessi i prino precoloni dallo assos Grabe, si due tala di lui morte, edel secondo se direce la pubblicazione Francesso Chee, e del terro un anonimo. Il esso del cebere Cedeca Alasanderino e auto cambiano in mobil linghia gostro del Grabe. questo Vantanti sono vorrata intagonte con sen-

alter entiere, A quest editions naises alter ensistere, A quest editions naises un quinte vehiner, o il supplemento, che dovera singuare i motivir, che hiono fatto preferre all' Editore le lezioni di hi sidottari (i de che supra-). School, Store tedela Letter, sopra- le School, Store tedela Letter, che le giorni di la consistenza di la della Gresa Brettagna. Dopo della Delica siegue ana Predatore presenta di

en siegue nas Prefuzione purcestica di Gio Pensono, e quindi i Predegimenta di Grabi.

Biblio de la companio de la companio di Contacione de Venta Testamentura e a verimen Seguingiana Interpretanta, evenuduan Ecompler Vaticaman Romas ediziam, e-condum Ecompler Vaticaman Romas ediziam, e-condum Controla de la companio de la companio de la Controla Veteramopo Ecomplarium Iccininius, poe non Frigmenta versimonam Aquille, Symanschi, et Theodetimis Samirea, Halma, 1990, T. 1, 4, 6, 1, 1 8.

rue, Halma, 1900, T. 1. 4. 2. I. 1. 5.
Fu questa Eduzione con Varianti e
Prolegomeni, che foot conoscere alla Repubblica Letteraria il Bos, Professore di Lingua Greca nell' Università di Franc-

chera (N.D.). Biblia Genera, eur Veton Testamentum ex versione Septemaginta Interpretum, secundum Extemplar Vaticatume Romae extraordine Sevenghar Vaticatume Romae extraordina de productiones una cumo varie Lecturollina e presentantasiensis descriptivos presential David Millina. Amastelod. 1745.

sungalisa Societais, I. v. 6.º XIII E. 10 unr coò ii regime: I har editione U. Bos, quae sue meria masios ab Frastis espessas est es editione U. Bos, quae sue meria masios ab Frastista espessamente. Estendato egicalmatura typagraphicovan portiu Corectordine at Comunisas. Piramistas quoque ediche varias 1035. Codumu et Aimanisha mish freit U.E. Havrecumpus. . . . Addiac desigue aust variar Levitues, quae Le Vennisa di

rise Lectiones, quae le Vosius ad oram Editionie Rom adlers. oram Editionie Rom adlers. othera Rega Laueue, es Olicias Rob. Stephant typographi Regii , typis Ragus

torea Rega i Luieuze, es Odirina Rob.
Sephani typorphi Regi; yos Regius
150; T. a. 10<sup>2</sup> M.V. A. S.
Nel Teno steculo la data dell'amo
è 1005, ma in time al legge: Licendebat Rob, Sephanas I pagi rupina
Regius Paristic Luie Bibliota.
Nel Teno de la prime Teno data del
I suno 1508, e l'averso, che le di-

verse Learen prese da finichissami esem-plari sono rigettate in faze, ( lo che si trova verificato nel nostro esemplare,) e seggiunge: Editio nitida et emenda-

Isanci Cassuboni, Henrici Stephani et altorum, tum margini, tum ad linem adjectie notis et variis lectionibus, et practi

notis et variis locitoribus, et predicione Berreit Stephani. Comerce, 1502. Joan. Commission. Comerce, 1502. Joan. Commission. Rob. Stephani. Commission. Commission. Rob. Stephani. Commission. Commission. Commission. Rob. Stephani.

quo non tantum selecti versiculi 1900, conti-nentes omnes voces Novi T. asteriscis notansed ctiom oneses et singulae voces tur, sed ctiom ounces et singuiste vroces seunel vel sacpius occurrentes, distincta nota distingumentur. Auctore Job. Leuden Amstel. Abrah. van Someren, 1688.T. z. in 16.° XIV. A. z. — Novem Testamentum Graecum, una cum Scholis Graecia, e Graecia Scriptoribus, tam Ecclossosieis quam Exteris ma-

zima ez parte desamptis: opres et etudio Joan, Gregorii, Ozenii, e Th. Sheldon, 1603. T. 1. fol. l. G. 1.

Nitida et insignie editio, la nota Le

 Toward Testimentum Gracoum, cum
Lectionium Vermontibus MSS. Exemplarium,
Versionum, Editionum, SS. Patrum et
Seriptorum Ecclesiasticorum, et in easdem
notus. Accretunt Loes Scripture Parallela notis. Acardunt Lora Scripturae Parallela alsaque exegriyea, et Appendit ad Va-rianies Lectuones. Promistitur Dimertatio, in qua de Lubris N. T. et Caronis Con-stitutione agint: Historia S. Textus N. Faceleris ad notera saque tempora deducitur, et quid in hac editione pressitum sit, explicatur, studio et labere Joannis Millii, Ozonii e Th. Sheldon. 1707. T. 1.

Milli "Cromi e Th. Sheldon. 1709. T. 1.
6d. I. E. 4.
Magnifica edizione, la chima l'Arsodi ed assuran, che i Prolegomeni
contraggion una tercere di ascratillatione
Entilectione del service del contraggione
Gio. Nilli con è espresso: Hare editio ea typorum elegantia est et magnificentia, sa in anu tio elucet , in variis ia, ea in annotationib stria y quippe stenim ad com copiam comparandem comia SS. Petrum corpia, connes antiquas versiones et infinitari som codiciom mec, curios excusisti etc. E il Fabricio nella sua Biddoch Gr. Lifa Iv. cap. 6, § 16, cod pe serve: Has quamvis magnifieas laudes etiam outcit of quae hee anno 1707. Lendini in fol-

g mensech. State. 1
Il Testo di questa Edizione fa preso
da quella di Roberto Stofano del 155o,
e da quella del Vescovo Felli collazionata con diversi altri MSS. ed Edizioni
di Roma, di Parigi, e di Visuna, o con

parcehie ainiché Venioni. Il dotto El-lensta v'impiegò gli ultuni trent'anni della sua vita. (Les Boudene.) - Norum Testamentum Graecum cum Lectionibus Variantibus (et reliques set sue

pre ) studio, et labore Jo. Mallia, Collectioem Millianum recensus, meliori ordine apud Casperum Fritsch, et Michaelem Bohm: 1710. T. 1. fol. L. E. 11. I Bibliopoli Fritsch e Böhm dedicang a Consolt della Repubblica di Roterdam

questa edizione, come la prima del N. T. del Kustero ; è almeno il primo Liheo, che esen a lore spese in quelle, con-trade: Cum primus hie Liber nostro comptu in hisro regionibus in lucem prodent, disono esi nella dedica. Nella

Biblioth. Sacr. di Gent, le Long trovass natata per sprima elizione del Kustro quella, che ha la data di Amsterdam 1709, e spese di Gio. Fider. Gledinich di Lipna, e di Gaspare Fritsela di Amisterdam ,' e noe n fa verun evimo di questa nosera, che porta la data di Ro-terdam 1710. Nel Dizion. Bibliage. di Parigi è rapportata l'edizione disterdam , ma coll' anno 1710, ed é noesta; Edizione d'una bella esecuti Re, e assai ricerenta. Gaspare Fritsch fratianto, a spese del quale univamente a Gleditisch fu fatta l'editione di Am-sterdam, è lo stesso, che il Fritach, che unitamente a Bilim dedica l'edi-nione, che ha la data di Roserdam, at Consoli di quella Cità. Ei confessa di essere stransero, e di essersi cola trasfersto: ez quo in hano urbem commi-gravimus (loc.ch.) A conciliare que-sta discrepana par che debbe credera, che il Fritsch em socio di Gleditisch in un negotto, che teneva in Amsterdam, e che ivi fu fatta l'edisione, e che cuendosi nell'anno appresso trasferico in Ro-terdam, ed assectatosi con Bilem , cambia-rono in alcuni esemplari la data del luogo e dell'anno nel Frontispizio del-

l'opera a' Consoli di quella Repubblica Quibus potiori jure hae commercit nostri Librarii primitias debentur, quam vobis, qui florentissimae hujuv urbie, in qua fortunarum nestrarum sedem fiximus, estis Praesides?... Nimirum imitandum nabis eluzimus paerem Veterum, qui peregrisom al-quam regionem ingressi, Dem eju-Tutolares, et Praesides anto omnia Thickness, et Praceutes ante comma-religiose colere et senerari solsbant. (dec. cit.) La Perfusione del Kustero, che trovasi dopo la Boblica de Biblio-poli, porta la data; ex Museo meo 1111. Decembr. 1792. E di ciò sara nato, che Giscomo le

Long avrà dato all' Esemplare da lus notato colla data di Amsterdam l'anno 1709 , giacehi tanto nel Dizionario bliografo di Parigi, quanto nel Mu-nuale del Branet l'edizione rapporinta colla data di Amsterdam non ha che l'anno 1810. Un confronto tra l'uno e l'altro esemplare avrebbe potnto distrugge-re, o verificare il mio sospetto; ma nè in Caunia, cè in Palermo n'è potnto rinvenir l'etemplaro di Amsterdam. Avendo avuto contexta de lunii, e della gentileran del Bibliotecario della Borbo-

nica in Napoli , Sig. Can. D. Giovanni Ross, a lui con nostra lettera ci durigenmo, esponendogli quanto da noi si gospettave sulla identità de queste edezons, che si danno per due, a facendo-gli tenere una nota di particolarità prese dal nostro esemplare Roterdam, sulle quali poter fare il confronto da noi bra-mato. Ci ha risposto con una sua, che ci facciamo un dovere di qui trascrivere si per estestar presso il pubblico la nostra tennissas a si rispettabile sog-getto, si per far costare a coloro, che getto, sì per far costare a coloro, che amano questi studi, che sulla si è tra-sandato per dare a questo Catalogo Ra-givinata la maggior perfesiane, che per nei si è potuto: » Signore m... Questa » Real Bibliscera posteole la bella e ra-ra edizione del N. T. Milisino di Oz-» re edutione del N. T. Milliano di Orford (1907), ji ma non già quelle del
Kassèrer del 1905, 1740. a 1935. di
Amsterdam, a Rooredam. Esse non
non nono punto editioni divere ; ma sono
la tenessima editione, cu non un di
verso feoningimo si a fatto per la solite speculancie un ginore di apparente
varieta, com Ella ha con nomana ersentita. » vedutezza osservato. Avera ciò erver-n tito il Masch nel Tomo n.º della Bibliotece Saara pag. 239., e con
 meggior distinuione Gioc. Giorgio
 Crestiano Adler zella sus Bibliotes w ca Biblica ( Altonae 1787, vol. 1. pag-» 62-63. num. 417.-450.) out registra,
» dopo l'edizione del 1710. (Excus
» Anstekol. et prestat Lipsias etc.)
» cel titolo riportato dal Le Long per n quella del 1900, tre altre mentite edi-n moni diverse, che seno in sostanza l'edin nom caveres, che supo in tottatta l'edi-naione mediciami; quella sode, che co-n desta Bibliotrea Ventunilliam possie-n de, e quelle del 1,193. e 1345 in questo nodo, e con queste parole: n 417, un 51, Novum Testamentum o Gracciam etc., Collectionem Mil-n lianum . . . . Kasterus Encusum " Amstelod, et prostat Lipsiae apud " Joh. Frider, Gleditisch et Filias 1710. n cum privilegiis in fol.
n 418. = 32. - Idem et sub codem
n titulo. Reterodami, apred Caspan rem Pritsoh, et Mich. Bohm 1710. n 419. m 33. - Idem liber, et titulus n idem, tantum vocatur editio eccunn da, and est una eademque editio. n samptibus filis J.F. Gleditisch 1723.; n nune vero reperitur Amsteledani n apud Jac. Westenium 1746, fol n La perisia e l' castenza dell' Adler n non può ammettere verus dabbio . n Non sea egli un Bibliografo volgare di

n quei, che consurcinano le foro opere n sulla fede de'titoli , sovento incestti, n degli attri Cataloghi, o note; na do-

n scriveva con accumienta, a dourina, n di cui abbondava, gli memplari che n avea sott' occhio, raccolti nella singo-

to lare Bibliotres Larchiana, possite poi s Inre Bibliotes zerventen, passes po-n al Serena, Duca di Wuttenberg, di cui s era Bibliotecario e Consgliere, Biblio-teca, che per la Collessone dell' edi-nison Bibliota è la più dormaga del

n mondo. Per huona ventura questa Real n Beblioceca ne somministra la più van bda pruova coll'esemplare, che pos-n nede colla data di Lipsia del 1746. n siede colla data di Lipsia del 1746. no lo ho collazionato questo esemplare n con quella esattumna descrizione, che n Ella mi las favorta del suo esemplare

Ella mi ha favoria del suo eemplare del 171a, e l' ho ritervata in tutto aimide perfettamente hella indication datend, mono che nel intolo, e nella la prima pagina della prefanana del a Kustero, in eni preciolisma versianon ne si tevra soltanto nella fine de'even, ne soccasti Fritzela, e Bibna, che tevvat soccasti Fritzela, e Bibna, che tevvat. n mel suo esemplare del 1710.

» E che diremo della protesa distrua

» E che diremo della protesa distrua

» ediziona del 1703. ? Non la riporta

» l' Adler. Esimo però nella Casanatenn ee, nel cui Catalogo (p. 64s.) è in-» dicata tal quale la descrive il Lo-Long. » Dessa accresce il memero delle varia s zoni de'titoli , che lum potuto fer n comparire della stessa edizione cinque n edizioni diverse , ciò che Ella avez n co'soli suni lumi preveduto. Per tutto n co nou sunt tum preveduto. Per tatto cò non rumane nè a lei, nè a rue ne grat dispiante di non petere avere a numo aluti esemplari, che nelle altre pubbliche Biblioteche di Napoli non p do potato riurenire. Il suo la pro-titotare pregto dalla Dedica che non-trollare pregto dalla Dedica che nona manuera quella helle notinie, che mi Napoli 5. Gineno 1820. exempler Jo. Helhi necessissime impres-sum. Londini, 1745. T. 1. 8. ° XIII. E 24. guan, in actibus B. Urin, 195c. T. 1. 8.

L. A 19.

Transrivismo qui il picciolo Avvertimento al Lettore, dal quale si rilera, che l'Edizione del Kustero fu futta in

Roordam nel 1710., ma noi rimetten-doci alla norra nota di sopra, credia-mo, che gli Editori di Glascow ristero a mono un esemplere simile al nostro. En tibi tandem, L. B, Novum Testamentum Graecum, ex optimis exem-plaribue inter se collatie, quanta potuit cura, concinnatum. Queniam eutem inter castera, jure ontino, pri-mas teuci egragum illud viri ordeler-rimi Joannie Millii S. T. P. anno 1710. curante sira docto Lodulobo Kustero , Roterodami excusum : neo on editie illa omnium aplendidissima Parisiis Typis Rog. expressa, sis prasci-pus adhassimus. Denique, ut literarum pse advancious, Denique, ut literarun nitori, paganarun atom venutati et elegentore, quentum in nobis fuit, commieratur, typis usi aumu reconti-bus, continuata quoque linearun re-rie a capitum singulorum initio ad form usque, et verseiulerum tum-rie in margine utatia: Etis feuere, lector, et vole: L'edusone à veramente bella , et elegante : - Novem Testamentum Graceum D. N. J. G. sum Scholiss Theologicis et Plulo-

logicis, in quibas Loca Varia N. T. tarn ex celeberrinus Veteruns Interpretant Commenteres, quam er abercans Eraditorum hajas, et superioris metali Luculentionibus illustrantur. Opus iu gratum Juniorum fideface excerptom, et quibes deConsider companies. Edited 1 crips. "I and A. A. American Consider Consider Active Consider Active Consider Active Consider Consideration Cons

manum non mats Grains Inspires, of querren conser lager non fire condition of the above, can highward.

In o fine the entire, can highward, it is the control of the control of the condule obliqued in on presentation, not the control of the control of the conduction to the control of the c

# BIBLIA GRAECA ET LATINA

Bible Green, miest Venz Tennessum sentenden LVL et er meistende Strammen LVL et er sentende Strammen Green LTL et er sentende Green LTL et en senten

L. 1.5. Event Book of Gamba, experimental property for the property forms in Billion of the same in Billion (Free Latine, senginic salle elizabeth (Free Latine, senginic salle elizabeth (Free Latine, senginic salle), elizabeth (Free Latine, Sallion, Sallion, Sallion, Free Latine, senginic salle (Free Latine, Free Latine, Free Latine, senginic salle (Free Latine, Sallion, Sallion

differt, andempte est.

a. Narmyn Tenementum Ge. et Let. junquistum et gootemuns accuretimines comrespondent productimines comrespondent productimines comrespondent productimines comproposadore opus overun voleru poole
garines, respondent politicimine dell'amo
Extensive dell'orizone d

Septembri.

Novum. Testamentura Graccum cum
religata interputations Latim Geneci contentus latera fuerta. Quan quidem interpertatio, quam a Graccurum dectionum interpretation o discendir, ansum. videlicot.

site quan virbe experiment of many me has the control has a super site part of the many like a control has a super site part of the Ariae Menana Handard speed of the control has a district the control has a super site part of the control has a super su

Mannari - Ee Tryamphia Jasobi Stor, 162 T. 1. 2 XIII. E. 164 S. 165 S. 1

Onneura Branswam options edited, storic note in Long wells. Biblioth, Storic Carolin, inserts della Ventione di Belle Riccardo Sinco nella sua Stor. Crit del Riccardo Sinco nella sua Storic Crit del Riccardo Sinco nella sua sua del Riccardo Il Notro Tradimiento del Notro Tradimiento del Notro Tradimiento del Notro Tradimiento del Notro Tradimiento.

a Presumand pegit di l'ettreprote feriorio de la Presumand pegit di l'ettreprote feriorio de del Calvangar. Crimar de laly, quie di laca Giassera mon factivata que de riberane a le altre Versana. Calvano pos ere abpara hattamar dictro nella lingua Grèca ,
la se a nella Cralen per norce introperadore

s pesto france per terre manuecament o questo transplo. El se colorio di açso pesto transplo. El se colorio di açso sinicare hile dar libe de principio di 
qui largi, de la como di cere apotenza also malto tella l'argie Grapotenza also malto tella l'argie Grapotenza also malto tella l'argie Grapotenza del malto della l'argie Grasosponita del an Galintono, girrible occasio model traves, che nost ominare per un portio a
lori. Terrementa labela l'interior Gr.

lori. Terrementa labela l'interior Gr.

et Lat, purpose Consumeration et information, Euroma, Elizaber, Elizaber, tillument a Philingua in the side of the N. F. Bouercaise Amanda, 1765, and the N. F. Bouercaise Amanda, 1765, and the Latendaries of Europe Stefenso et La Prefination de Europe Stefenso et La Prefination de Liverge Stefenso et La Prefination de Van des Housett Descotales de Bouercaise and Stefenson et al. Stefenson et al. 1888 de la Philipula de la Philipula de La Prefination de la Philipula de La Ph

## BIBLIA LATINA

Belfia Sacra Valentae Editoritis Venoriis . 1480. per Octavanum Sostum, char. gath. T. 1. 4 ° L 1 °. Biblia Latina. Venetiis, Bevilapun, 1498.

Balle Latens, Venetin, Perinqua, 1681, chen geht. T. 1, 6° L. 51; Bhila Laina, prax Valgaton quiden Editremen, sed mende, spasi minumera partius rechievam incores, partin stollareus erica partin de la companio de la conprentación de la companio de la comprentación de la companio de la compensación de la companio de la comtentación de la companio de la comtentación de la companio de la companio de la companio de la comtentación de la companio de la comleta de la companio de la comtentación de la companio de la comleta de la companio de la comleta de la companio de la comleta de la companio de la comleta de la companio del la companio de la companio de la companio

estaratu virginum Monasterii Pei-engeneis Domina et Moter, suo et titus Conventus munine, hace Satra liblia mehi Lodulpho Heisen verbi ibidem minuteo, strenae doco dit. Ipon Circumcisionia Domini die, o novem annum inchoamus post su-

partem 2585. ness Lains juna Valgatam, quam dicant, editionent, a mendis, quibus in-numeris perties soribarum incuras, pertim triese fide repergata, asque ad priscorum problem from represent and a processor colonism communic exemplation mecaning historic incordum fontions authoritate, localis Benedicti Pariniemia Theologi induesa, renatuta. Parinis, exceptiona Garola millard, amus Domini 1549. T. 1. fol.

Guillard, Same broment rouge.

IN 15.

L'Autore fa concacere mella piccicla
Prefassour, che è alla cesta chell opera,
qual è il sue disegna, e conchiude: colbato Latinis Codicibus cum Hebrereis.

Latinis Codicibus cum Hebrereis. qui nobie ex Hebraco Canone tradunqui noble es recernes Cances vicuin-sur, atque cum Graccio qui tantum Gracco legentar, differentas, quibus antes Hieronymus, annotavimus, asterieso, inquem, in quibus Latina a peregrino deficit editio; ctela in qui-

Bic. Simon mella Scor. Cris. delle Vers. del N. T. cap. 11. p. 142., dopo di aver notato alcuni panti, in cui Giovanno Benotato alcuni pant, in cei Giovanni Ba-noditto ni impanato nel voter ristal-ler. In Venisene di S. Girolano, deci-Sarelbie insidi percorrese gii altri ion-nighi di quesas edinone, ove non si a vegoro alcone divere lesioni notate, a in della ma riferna. Elsa pob non alcone della nea riferna. Elsa pob non applino supere, in che la Volgata dif-ternase dalla Elevo nel Veccho Tesa-mento, e dal Girco nel Nuovo, giio-co che otre aggii nobatali, e aggii ascrisn chè oltre agli obelinchi, e agli astera-n-chi, l' Autore ha messo al margine n una nuova interpretazione delle parole, n ch'egli ha creduto nun esser tradotte n-abbastona letteralmente mella nostra n Edizione Latina. Ma non n dee cre-n dere, che totte le sor corresioni arno n altrettanti errori nella Volgata, giacche n Egli la riforma il più sovente n veruna necessità sopra le nuove tradu-n zioni della Biblia, che sono state finte soru detia Biblis, che sono state fatte sopra il Esco, e sopra il Greco, n Biblis Sara Vulgatae Editanos Sirit V. Pon-tii Max. Jusu preognita et edita. Remae, ex Tipographia Apostolica; 15ga. T. 1.

f. Max. Jussu preceptia et edita. Remae, ;
Typographia Apostolica; 15ga. T. 1.
d. I 'g.
La Préssione, che è alla testa di quessta Ballas, fietta sotto Gregorio XIV, èdi Roberto Bellarmino non succe Cardimale. Cod ne servive Alegambe nella Biblioth. Script, Boc. Jes. 1 Anno 1590. mesus Bellarminus a Sixto V.in Gallias est. . . . inde post decem menese redux, jubente Gregorio XIV. Sacra Biblia unue e pancis ad id designatie , liberavit erroribus , qui prima eone a Sixto imperata irreprezent . et Praefationem ipse compositit, quan-impresso est, hedisque legitur, Gioc. le Long nella sua Biblioth, Sacr., rap-partando quasta editione, soggiaungo: quae quidem Editio Latina sela nunc probata est tanyuan authentica in

Ecclesia Catholica, et junta praescri-ptum Concella Tridentina en lucem e-

dia Sacra Voluntus Edisloriu Sixti V. Pont. ibbia Saera Vulgonas Eduloriu Sirti V Port. Mar. jaunt recognita, neguu edite. Remos er Typographia Vatenana, 15gll. T. S. 4, 0 mic. AILL A so. ibbia Sacra Vulgatas Editionis Strui V. P. M. janas recognita saque edits. Gam Scho-lin plurationa aortis et emerdatis. Journal

Marianae, et Notacionabas Emmanuelio So. Societatia Jesu Sacerdotum, Quae singulis Sacri Textus copenium perpetui Communium vicem supplent addino Petri Lumariin vicem supplent Addino Petri Lumariin vicem Supplemente. Antecepine et Ofic Plantin. Mo-reti, 1644 T. c. fel. I. E. a. blis Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. Pont.

hile Secra Valgates Editionis Sizer V. Font. Mar. jeans recognits sique edits, coin ca-positionibus priscorum Parens internaliza-te mynicis, inportus versar dellates po-latis. Adjecta sast et Scholia potrusirum in locis, gulhui Haceccia elaunatur, Colle-core et Scholiase Francisco Bareto, Ac-tuserpias, en Olic. Hieron. Verdunsi, 1650. T. 1, 5ol. 1 M 8.

In fine ii trovano Romanae Corn la fiot si trovano Romanes Corre-ctionis Latinis Biblis Editionis Vul-galae, Jussu Sixti V. P. M. recagni-tis, Loca Insigniora, observata a Francisco Jana Bringensi; di Biblis Soera Valganos Edutonis versiculis di-

stincts, Episcopi Bambergensis authorstrir, post accuratum cum Vancena Edicione col Lauonens, Bambergue recuss, same 1695. T. 2. fol. par. I. L. 6.

The state of the s

menti; nec non et Juris Canonici, ac de

diversitations texturon, conoribustoe Enangeliorum, ac quibusdam tamporum incidentiles in margine pecisis; studiosimine recorrectionarum exemplarium tum antiquorent, quest mercina lacarria, campenta, en cultura, qu'ellas, Accebant a live et vigind de autojuitelles er bedorcem leich a versage de la companie de la

Rob Stefano in queen Eduisme las u-nito colla Volgata un'altra versone La-tina, ch'ei dice di cacre stata frovita la più istina di pute, ma di cui, men

ron ullerme de essere Leone de Juda

a , quarum alteram dgata, alteram veditionem anni 1543., adjectie annotationibus ; quae vulgo dicantar Va-tabli. Has Bertinus le Comte en ejus tabli. Hab Berlinas le Combe en ejus publicle punel-vilendber "exterpierat enadio et prosibus Rob. Riephons; qui doctrina illan Calevinana impremit ad-jectie ad morganem variei lecticulbus. Si legga la Perhalone, che Rob. Ste-fano la potta alla testa di questa bibli, c ca vegga 4 a Nota alla Biblia Sacra Var, Trant. Il. M. a.

cum ejudem non-tationibus. Basileur, O-porintas, 1555. T. 1. 64. L. N. 2.

ormis, 150). T. s. 64. L. N. s.
Responsiveles was have translatio, in
guara insurvivenual tum Catholici
guara Protestantes. Catadio cum pasrorem linguaran organizarem ad Trolagicam Scientium adjunsives ve pustures, impuras manue militarus; jusdicio ad Saera tractantes attulit, cum dicio at Sach evento pou necessariis a rebus ad lantum opus necessariis home importationem incolenti tempritate molitas est (Thum: Hist T. 2. p. 227.

Edit Genevas 1600 J Opere di Origene cost si esprime: Casoulionie versie est affectata, plus ha-bens pempae et phalerwam quam rei et firmitatis: E Sisto Senense nel lib. 8. della Biblioth. Sanet. de trunslat S.Script. sorre: Castako J. ita delicatus et redoleat offacere patiatur, nec fere

minativeime loquatur. Biblia Tigurina , idest, Bibliorum Codex Sacer natar Tigornia, edura, ficiliteratus Coder Seere es Authenticus, Tenamenti utrinoque Veteris el Nora, ex-Hebrea ventate, quam proxime ad literatus quiodem fiera pocuir, ficilidoines translatus in linguam Latinara. Tigoris, Feruchos erest, 1665, Tr. 1, 4 ° L. I ro. Questa Biblio de chimanta coni, percelabrusdosse de Teodogi Tigorius (di Zarptica). go ) Il Vecchio Testamento fu tradotto

gh ultimi otro espi, che tradiuse Toorosa andessi dal Greco de Pietro Calimo, e il movo Tesamento da Bes. E-Have versiof dec Mattee Pole nella Prefusione Simpress Cret. Sucr.) summa eruditione et magno judicio confiela . Hebraiel textus licet verba non samper exprimat, at censum in ple-rioque as maximo in difficillimis locie ingeniose simul et fideliter reddit. Porro proprietate et puritate sermoperspicuitate atque elegantia reliquisque bonas traductionis vel cum primie contende-

the Smoon nolle une Diequis. Cris.

ve : Leone di Giuda tradane in v ve: Erone di Giuda traderie la ve-ro le voci obraiche con minor pri-pristà del Manitero ; ma mecomoli-la ina edizioni ulle ovecche latine, do che pare fece il Manitero. Se vi i cosa , in cui Leone di Giuda merita di essere biasimato, la merita in queeto, che volendo sfuggire la brevita

non disentre octare, si mestre toste Parafraste, che Interpre Biblis Secresanets V. et N. Testame jestis ez eruditis Scriptoribus Schol otaria unt i munto cere, incent af-unt Auctore Indore Clário, Venicus, ad Junetas, 1565; T.1; fol. E.D.8.

rent: Auctore Indore Chira. Venicus, pod Janesa, 1565; T. 1; fol. E D 8.

Seconda e belli Editione:
Di quote opera del Chira, Melchice
Caso sel lib a. csp. 15 del Luogh: Teodope porta il agrente fudicio Indiana
Cherius Forendus non est, cirina casasdotio nihil est alind, quam veteris Indoubte shild est telled guara vetre fa-terpoile reprobation. Polleteur enti-nia operis fronte (h. poins elissona ties in Vetenia nel 132, pottar il ti-solo libla Valgeta etc.) veterne edia instance correspara y postre evro quari pollici instance. And capelli involtationa montiatio, multa maria, in electro-sia chief postra della polici in elissona di proportiona della polici in elissona di gravi quara and vetero l'attempolie erroren, una vetero in colician de-provatione.

Un gradicio più benegoo promanda nal monto dell'opera del Cisrio II celch Hue-zio nel L.h. de Clario Interpr. n. c6. Isidores Clarius non tam novae auctor editionis, quam veteris, uti in operis sui editions, quam veterie, uti in operie sui fronte praequathat ipse, emendador et corrector dicendus, cujus tituli mode-atiam et veritatem, adecque fauda-bileos inversito castigas Melchico Co-mus: Hoc autem: nomine rom magis inter Scripturae Sacres Interpre-tes quam Cour. Pallicanus, Lucae Ociander, allique, videtar cese referendue .

recentiarie de la constantia del la constantia de la constantia del la consta

Biblia . (Ir Long Biblioth Seer.)
Biblia Secra cum Glossa Ordinaria , primum
quidem a Strabo Fulgenti collecta , mane ero nevis Patrum cum Graccicum, Latinorum explicationibus locupletata a Nicolai Lyrani . Per F. Franciscum Perardentum, Join Andraeum, et Jaco-bum de Cuilly. Venetils, spud Magnam Societaem, 1855. T. 7 fel.III. F 1. Biblis Sacra, quae preser antiques Latinos vergionis prograafism emendationem et dilli-

versions recessival empositionism et disciplination explicationem, multas insuper utilisacimas, observationes continet. Quarti Edito (cum quada notas chronologicos), tum quada carceras glovas; ) prioribas et emandatus/ et multi-

modis locupletion, per Andream Osion-dura, Francourt, uppit Matthiae Bo-ckeri, 471; T. 1,64, Et. C., 2 Andrea Osionetee, figlio di Eleca, 2 Andrea Osionetee, figlio di Eleca, 2 arquendo di metodo di sar padre, fi-ce imprimere è Educaco, è olgosa con

> corresioni sopra il Testo Elero, e con-> servo interamente: l'antico Interprete a serve internamente il antico interprete a taino. Se quanti due Autori necessivo a evata una, impgeri concernan della a Liegua Ebrata, el aveneco meno de a loro riferno piattorio di megine, che a nel estpo del Teso , non troprete diamoni a Latine della Biblia. Non si può menona a Latine della Biblia. Non si può menona della Biblia. Non si può menona della Biblia.

a rather agreement, a green release is a green release to the green of the green release to the green of the green release to the green of the decision of the green of the green release to the green of the green release to the green of the green release to the

se specialmente in Ingluiterra, nas che Druvie, il quale fia uso de più dotti e de più giudiziosi, che vi acno stati frai Protestanti, non potè non condian-naria in molti ipophi, onde se ne fe-ce nan Secondu. Ediziose più cauta, sua della quale pevò Costantino il Em-

s of the a feed in page, some in on the sea of the sea of the gas per common Figure 2.

I have been all the sea of the gas per common Figure 2.

One of the sea of the gas per common Figure 2.

One of the sea of the gas per common for the sea of the gas per common for the sea of the gas per common for the gas per common

Tectuse Bayerlinch artis um Prahisi-tion all Federices di Anceres, che si riccio situazioni in quesa, di Vereza, triccio situazioni in quesa, di Vereza, che di Propositi in quesa, di Vereza, coltra della Viagira, che mon ministra-ta mai di Cantini quesi l'Interna-gione I stabile Ferfiscon al Tectogo Prantinesi anticolore, et de mai pra-cedirine son Bibliorem anno David Vi perina famon Translationi alpias. Acceptante della M. D. XVV. et deve sonne M. Della Vi-chine son della collega della con-chia della consultazioni alpias. Acceptante della consultazioni della con-lega della consultazioni della col-chare quespera gnon chipre calcuta errore hane quoque uno atque altero errore quond Tantum, plumbue vero circa notos espurgatam a generalis Inqui-citionia regio Senutu in Hopanii

historia must Escupilar Varionoum ad num Collegia S. Gongregations de Propaganda Fede Romanez, 1963, ciuciem S. Gongr. J. pographio . T. 6, in not. 14, E. XIII. F. 7.

Engance edisione, brg. in mescola range cop. All's prop. 24, della Prefasione a lerro la recornance describinatione a lerro la recornance and secondar for securior exceptione.

leggo la seguente nota : Estemplat l'aticanum, es que esseribelusur hace editio, quer nunc prodit typ de Pro-pagando Fide, at typographicis erresidue, quantum fort poecrat, blohus editumbus item Futicania sub Clemente VIII, impressie ...

## VETUS TESTAMENTUM,

Testamenti Veteris Beldia Suera , sive a Don traduti, liani recess al Bebreto facti, largi recess al Bebreto facti, largi recess al Bebreto facti, largidas Scholas illustrati al En-manuele Trenellio et Francisco Juno. Accesserant Libri qui valgo dicentur apo-gryphi , Litas redditi ; et notis quibustim aucti a Francisco Junio , multo : ensere quam ante emendatina editi , numeria lo-Cisque distis sensibus capitum distinctioni, quins hire editie sepeitur, existine res-pondeutiles i quibus etiam adjuntumas N. L. Libros ex sermone Syrinco ab colem Termelles, et ex Gratco a Theodoro Bean

americhia Caldorane bocesum. 1. a von.
Al Verchie Transmente erageno apAl Verchie Transmente erageno apSinica tendenti in Levius, dalla lingua.
Sinica tendenti in Levius, dalla lingua.
Sinica tendenti in Levius, dalla Greca da Teodoro Bera.

— Vetta Tertanonatum seccolomi LAX.
Inine redditum, et auctoriane Simi V.
R. de elium. Home in archies Populi
Boman 1958, apud Gorguan Ferredium.

Lingua Caldora da Sinica Vertinos di ambi secoli

 J. Iol, L. N. 6.
 Questa antica Versions da melti accoli
clesiderata rescuber con immense latica
clalla opere del SS. Padri Flaustra Nobalico, dien l'Arvont, o sognitune, cui
e questa sura propulazione e clasione. e stata pos pra volte especusa. Nel Dips alimate, i di cui revenplari aree psco comuni, e vi si dire, che que-ti al la versione latten dell'orimane greca fatta in Rossa sin anno prima dal Cardinal Caraffa . Queste due celuio farono poi pubblicate in Parigi nel 1628, ed ò l'edimone di sopra notata sotto il tuolo di Vetus Testamentum a Jo: Mo-

Ric. Simon nello me Disquisitionee Criticae, Cop. 19. scrive però ne sequenti termini: Sed hanc puram esee Ecolesiae terzinii: Sed hano puram eese licelesiae Latinae versionem, quae ante Hie-ranymum sola in Occidente legebatur, nema rei Criticae peritus affermuse-rit. Fieri ei quidem non poterat, ut Nobilius illam modis omnibus absoessam et perfectara es Patrum operious houriret, qui eam non exucte sequati furrant, et ei qui eonum Gracce docil fuerant, versionem novam ad Graceum remonem LXX Interpretum condere non ipsis fuit religio.

E Umfrido Hody fils. 24 Bibl. Text. eris, p. 343. coli serivo: Persio illa leise. Intermentationi LXVIII. lutam et perfectam ex Patrum ope-

latina Interpretationie LXXviralie tatina Interpretations LANDIANA, Nobilii nomine, pro vera versione Itala haberi minime debet. In mul-tis cadem est, in multie diverea, et maximam, opinor, partem ipse Editor elaboravit.

#### NOV. TESTAMENTUM.

~ - Novum Testamentum. Breves variare tralationum annotationes, adjecta veteram

tralationum annotations, sdejecta veteram, Latinorum Entenplarium manu Seriptorum diversa lexitone, cam praditione R. Ste-bann, Parvisia, et oliko Septania, 1541. T. a. in vol. 1.8. II. II. 10. Ilie. Sunora nella Stev Crit. de' Com-ment del Nr. T. parlinolo di quest ope-ra di B. Selfano, di eni vi sono vario edizioni in 8.º a in 12. dice: v Le pic-za colle 1001. c. de R. Stelena la fino sins primere sopra tutto il N. T., sono utili s per intendere il senso lotterale. Egli » per intendère il senso lotterale. Eglio » assicara nella sua Prefasione, che non » ha avuto altro disegno se non quello di » dare l'antica Eduziose Latina il più » correttamente, che gli sia stato possi-» bile, aggiungendo al margine le le-» sioni di alcum coemplari Latini nellaos ghi, ove si accordans col Testo Gre-s co, notsado di più i passi, ove il Gren co e stato tradotto diversamente di quel n che trovasi pella Volenta. Ech ha inn serito nel Testo degli asterischi, e den gli obelischi, onde poteni ad un cole po d'occhio vedere, in che il Greco n e il Latino differiscano; ed oltre a ciò, » e il Latino differicano; ed olire a ciò, vi sono al margine alcone piccole note le trevali, delle quali parecchie sporagno gli Ebraismi. In una parola, vi sono poche opere, che centengeno tambe te cose in una forma ccai piccola.
» Un Nuovo Testamento Latino di

s Un Nurro Textamento Latins de questa serta, che era mile a nutit, so principalmente a quei, che ignezono 31 Groco, el T. Elbero, dovera avere su un approvazione querello, fu non di somo cemunico di Teologi della fissibilità della considerazione della consider n che sembravano favorire le povità dei Protestanti , »

Novam Testamentum Latinum Vul-

niam, of explications locoram contracts sorum, per Zachariam Mathesium. Fran-coloni, Palthenias, 1611. T. 2.4 ° XIV, A 8. cedarii, Falthenian, 1611. T. 2., 2° XIV.A 8.

— Novan Testamentum dilucida e sac-cineta explicationo illusvistam, partin per Joh. Ceellum, partin per Johan Silchun-gaue, partim per Ladov. Woltzogenium. Edunteropoli. Philalethias, post an Don. 1556. T. 2. 68. XXIII. B. 8.

Ric. Simon zella 80v. Celt de Con-mont del N. T., parlande di Go. Cel-

lio serire : » Questo Autora, che si è > sue opere nel parino degli Uniter; , non > si arresta precisimente se non al senso > letterale del suo testo, sensa lineiarsi so-» pra a digressioni. Avendo peofictano » della lettura degli altri Commentatori, » ha scelto eiò, che ha creduto più lette-» rale, e che si accomodava meglio col-» lo opinioni di quelli della sua Seua-» Ei chuma sposo in socceso la Gram-» matea, col mezzo della quale crede » scopriro più ficilmente la agnificazio-» ne propria delle parole, e a persua-» der più fortessente i suoi letteri, ag-» grange de'regionamenti alle sue osser-» vazioni grammaticali di maniera cho » varieți graumaticăli di maniera che egli è relito stesso tempo forammatie e, Flicoso, e Teologo, mana cosse frattaneo moto diffuse. Si applica di 
rado alla Critica, che riparchi le dirado alla Critica, che riparchi le direso de la Critica, che giudica il più 
veco... Gli Unitari, che hanse critito sopra i Libri del Nuovo Tottamento depo Socios e Crellio, mo modito 
ad cusì inferiori e pre le apirito e per 
le capacità. Mettiano in questo na-> la cameità . Mettiamo in questo » mero i Commentari di Giona Schli-» chtingio . . . il quala la sempre in » mira di stabilire le sue opinioni , e di a mar a statione to the openions, of an analysis of the control of n confutur quelle, che sono controrie al

brevibus notis illustratum; en ulte-rum commentationis genus huie cogaatum auctarii vice prolit, minns quidem sulgatum, at Sucrarum Li-terarum etadiosie forte ma minus ne-

berarum studiusie furte non menus ne-censarium; quod enim ille aingilia-tim septicutur, hi e goueralim od err-tus regulas, quibus quidque accous-medari possit, revocutur.

— Norum Ensanentum ex Versione Vul-gat enn Parphrasi, et Aducatioalies Dienrici Hommendi et Aducatioalies Plearici Hommendi et Aducatioalies illa-tustulit, misquo animadversonibus illastravit, cistigavit, auxit Joseus Clerieus. Editio Secunda multo essendatior, et ad-jectis ex Editione Gallica Novi Testa 60
menti adnotationibus selectis alitique nuctior.
Francé Fritech, 1714. T. a. in fal. III.C. 5.
Quesa Traduzione, che Gia. It Clee
fere dall'Inglese di Errigo Hammond,
§ Dotti la trovaronomigliare dell'origi-

pule (N).

- Norum Testamentum, interprete Theodoro Beza. Londini, 176; T. 1. 12.º

doro Beta Lorenini, 1704, A. 1. ...
XIV. C. 17.

- - Novum Testamentum ad usum Seminarii Catiornis: Catinas, typis Seminarii,
1770. T. 1, 12. ° XIV. G. 24,

- - Altro Ecomplare. XIV. B 54.

## BIBLIA ITALIANA

Biblia, o I Sacrosanti libri del Vecchio Tesamento, tradetti dall' Ebraica verità in lingua Isliana e con breve e catolico comeuto dichiarati per Antonio Brutoli. Venetta, Zanetti, 1540. T. 5. in vol. 1. fol. L. I. 8.

Quarto Traduttore non avendo se nose as anio descore regulatione della lingua Eleca , ha seguita la versione del 
Togolini e como si orde, ch' api non la 
sempre interce le parcie latine di quasta 
securit, agli è caluto qualche vota in cerrece; e di più il suo sufi è tamo razio 
harlare in Indiaso, quanto quello del 
Paginis lo si in Lume. (Rec. Soine.)

Lo tetso Simon nello suo Diegnis.

Lo reces Section while no extra distinct.

Lo reces Section while no extra efficient old 1 fact could dece: Fra ture is alree clinical drills traducione di Bro-cool dece: Fra ture is altree clinical drills traducione di Bro-cools, queets porc la più tuite, perculo me na in treviano cleune motavile da non disperatoria, con una lettera de la non disperatoria, con una lettera del la non disperatoria, con una lettera del la non disperatoria del la non disperator

a dannari le verviosi della S. Serittupar in lingua volgare.
Giac le Long nella Bibliot. Secv. rapportando la prima edizione di totta la Biblia del Evación trampata in Venetà per L. Annoilo Ginna 1552, soggiunge: In Indice librorum prodibitiorum jussa Concilii Tridentini confecto, inter Auchrer primae classis no:

ictur Antonius Ernicilus.
Biblia tradotts in lingua Tocana, di lingua
Heltera, per il Rev. Masaro Sauti Marmochina Fiserasun dell'ardine del Presiscatori con noble core utilisime a degne di nemotria. Agginatori il tera fileso del Norta. In Vine per dell'ardine della della Giste, la Cong nella Bibliato. Socre, parlando della versiones Marmochinuma dece: Ex seditionia Autoria Brevioli

parlando della versione Marmochinuna duce: Es estilionie Autonii Bruvciti cum ista collatione potet, Marmochinum non novom ex Hobraco, et Graco adornasse versionem, quidquid in epistola sun in contravism dicat, sed sposm dantaxat Bruvcisimom multigustom in locis castigusse, chipe ed Vulgatum Latinam etilionem accum-

Biblis, che si chiana il Vecchio Testamento, unovamente tradotto in lingua volgare secondo la verità del testo llebeco con molto ed nitili annotazioni. Quanto al Nuovo Testamento è alsto riveduto, exiceretto secondo la verità del Tesso Greco, edi molto di utili ampotazioni illustrato, edi molto di utili ampotazioni illustrato. con una semplice dichiarazione sopra P Apoculuse, Preso Francesco Durcas, 1562. T.1. 4. ° ILH 51.

Questa Editione , persodo Gistomo la Long fia tura in Giarra . Perlanda di questa Versicone assortima nella Bitaria del proposito del proposito del persona del proposito quano proceediesa da Antonio Brascioli in lacera prodeta . Novuma Trobromentum lacera prodeta . Novuma Trobromentum ceripuma, sed polita est editione l'indern any paudo mateinelma sottis. Prove del Tutterio da mateinelma sottis. Prove del Tutterio da mateinelma sottis. Prove la autor set Philippum Revisicias , qui in Indice Horeram exprengatore sinter Transductores Indive Socie Cosfiteter Transductores Indive Socie Cosfi-

cie post Antonium Brucioli receneetar.

La Seera Bibbias tradotta in Liogran Italianu, e commentat da Giovanan Ibodait di motion Lucchese. Seconda editione, miglionata ed accreeirus coa l'aggiunta dei Seeri Saltni, messi in riase pre la medesimo. Scampata in Geneva per Petro desirante del migliona dei superiori del migliona del migliona

gliorata ed accreciuta coa l'aggiunta dei sucri Salmi, messi in time per lo medesimo, Stampata in Geneva per Pietro Chouet, 1641. T. 1. 60. 1. L. S. Edizione attai rera (Brusset) e l'Hoym rapportandola nella Bibliot. Hol., la nota, Edizione stimuta la mugliore delle pre-

screen of the control of the control

p in filidate. Ma nore in puio encolurapromenta causare della troppes liberai, p p the ii d press qualche voian un'ella conpertation de la presse qualche voian un'ella contra de l'. T. Luir a cop, S. J. Luir Cope. De la companya de la companya de la companya de supervast dalla S. Congregatione dell'Inquisaione l'anno 106; ridotta allo sittle moderron, et airriciatsi di nose. Difaione corren, et airriciatsi di nose. Difaione per la companya de la companya de la companya de propositione de la companya de la companya de la companya de Delle versioni Italiane della Bibbis, la

Delle versioni Italiane delle Bibbis, la più auticamente sumpara fi quella di Malerni, o Malerie. Ric. Simon nella sua Sizo. Crit. del N. T. con in giudica : a Non doreva certamente aspesiars ai di una Verniano una Versione del-» la Serittura nella passià della lingua o ce porbioni Italiani atteno arevano allo modio della levo lingua. Onde quera ta versiono è ercitta i una ustale assai per su esterio del controlla di con-

nome, ed è pero esatta. La questa XXIX. edimone Veneziana sè è riparato a questi difetti notati da Si-mon reducendola allo atile moderno, ed arricchendola di note:

Biblia, o Vecchio e Nuovo Testamento, tra-dotti in lingua Italiana, e con annotazioni illustrati da A. Martini . Napoli, Simoni, 1777, T. 25. 8.º XIII. C 16.

Prima edisione Napolitana sopra l'e plare di Torano.

Monsignor Francesco Rora, Are vo di Torino tu una sua lettera de' 19. Novembre 1769, coti scrive all'Autore » Ho letto con singolare mio piacere il » Libro da V. S. Ili. mandatomi, e co-» Libro da V. S. III. mandatorni, e co-me che sia un parto dei noblasimmo » inegeno, e presionda erudinicae di Lei, » in le entino, e me lo tengo per cosa » cara e presiona sassi. Il fine da Lei in-tetto per questa sau opera è diorderibiai-» mo, e di grande utilibi, venendo in av-venire anche i non inselligienti della » Latina lingua ed avere a loro inru-sione nell'Italico nostra idiona si Sa-vine anchi lindico nostra idiona si San cro Volume di nostra Relicione con narissima fedeltà, e chiarezza, e pro-n prietà esposto, ciò, che con ragione po-

» tessi fra noi desiderare: » (Si tross nel T. s. del N. T.) -- Il Nauve Textamento, di Greco uno-vancette tradetto in lingua Textena, per Attonio Brucoli con belliasime Prefazori al Reverendia. S. Hercule Ganaga, Cardi-nole di Muntova. In Anversa, per Gi-nole di Muntova. Anversa, per Gi-porto di Cardinal di Muntova nono due; la prima si trova in prin-cipio dell' perra; la seconda precode le Epistole di S. Paulo. -- Il Nauve Textamento di G. G. morra-mente da l'original fonte Greco con eggia Turviche Precentino. In Lidone, 1551. T. In - - Il Nuovo Testamento, di Greco nuo-

Through Fiorentino . In Lione, 1551. T. 1. AIV. B 20. L'opera è dedicata dall'Autore a Fran-ersos de Medica figlio di Cosno Duca Gish. Vocaio lib. 2. c. 4. Bidi Toscana. blooth. Studii Theolog. parlando di que-sto Traduttore così scrive: Transtalit et Novam Testamentum Maximus Theophilas post Bruciolum, idque ut puritatem linguae Italicae magis ob

ouret. Questa versione di fatti è rappor-tata dall'Hsym nella Bibliot. Italiana. - Nuovo Testamento, nuovamento rive-duto, e ricorretto secondo la ventà del Teduto, e ricorretto secondo la vensi del Te-sos Greco, e di molte ed utili annosazioni illustrato. Appo gli breedi d' Esusselno Vi-gnoni, tiglò, T. t. 6. ° XIV. B 13. Questa edizione, e che è di Ginerra, fu fatta sopra quella del 1566. in 8. ° di Pablo X Indeachi, u le annotazioni tono

di Nicolao des Gallards. ( le Long, Biblioth, Sace.)

#### BIBLIA FRANCESE

Bible Sainte traduite en François avec l'expli-cation du seus literal et spiratuel, par Me. le Maistre de Sory, Paris, 1682, et suiv. Roullant et Desprez T. 28 & 8 VV. D 1. Questa edizone, che nel Dinion. Bi-

hliogr. di Parigi è notata: Buona E-dizione e quella, che si preferisce, ha il testo Latino a fronte. Ci rincresce, che da noi non si possede il Nuovo Testamento, che formerebbe il compimento dr' volumi 52., che compongono questa edissone; ma questi volusti, scornio os-

strva lo stesso Dizion. Bibliogr. sono divenuti rariesimi. Bible Sainte expliquée per des notes de Théologie, et de critique sur la Version ordinaire des Eglises réformées etc. par Da-

oedinasire des Eglises réformées etc. par Da-vid Martin. Amsterdam, Deshordes Mor-tier, Brune. 1707. T. 2. fol. H. D. 5. Della Béhlia del Martun gli Estennori degli Atti di Lipsia pel mese di Giugno 1707. danno il seguente giadino: Da-oid Martin gostoricate Synodi Escle-ent. siarum Walonicarum in Belgio adornavit Bibliorum Genevensium editionem. Ille, quantum ad versionem, nou tantum ut tersa magie ca existeret, passim effecit, verum stiam ubi phrasunderet, sum exhibuit. Notae hand oculo magis Maresianis sunt castigatae, ut ipsae tamen eliam non semper inter istos limites es contineant, in, phrasi Scripturas sufficienter explicata, sensum judicio lectoria, sino praejudicio eruendum, relinquant; quin potius Theologicis dogmutibus, nonnunquam ex praejudiciis Ecclesia-rum illarum stabiliendis, passim im-

Bible Sainte, par les Pasteurs et les Profes-seurs de l'Eglise de Génére. A Génère, Fabri et Barillot, 1712 T. 1. fol. L. D. 6. Ouesti Pastori e Professori della Chie-za Ginevriua sono Teodoro Beza, Anto-

nio la Faye, Giovanni Jaquemot, Simone Goulartz, e più d'ogni altro Corn. Bo-naventura Bertramo ( le Long: Biblioth.

Sucra. )
Ricoardo Simon nelle Disquia erit. etc. circa a questa edizione e a quest'opera così acrive: » Cornelio Bertram, Profesn sere di Lengua Ebenica in Ginevra, » Beza, la Faye, Rozan, Jaquemet, a ricognizione dell'edisione di Cal-» dell'anno 1588, e siccome quegl' In-> terpreti, specialmente Bertranjo, erano > periti nella Grammatica Ebeca, resero > quell'antica versione Ginevrina meno aliena da' libri de' Giudri, seguendo
 in ciò le interpretazioni di Munstero,
 e di Tremellio più che quelle degli

E nella Hiet crit du V. T. con scrive; » L' Autore di questa ultima revisione If Autore is quosa attuma revisions
 fu Cornelio Bertremo, e fu sjuttto da
 Besa, la Faye, Rotan, Jacquemot, e
 Goulartz. Bertram escudo più intenn deote della Lingua Ebraica di tutti n quei, che lo avevano perceduto, si » pree molto più di libertà nella rifor-» ma, che fece nella Versione, che nello » note. Non si può negare, ch'egli abn erano assai letteralmente spiegati nelle n versioni di Olivetano, e di Calvino; » ma d'altra porte egli ha preferto in-> opportunamente in » interpretazione de' Rabbini a quella » degli antichi Interpretti: lu di più cor-» rotto alcuni pasti, che erano assai ben » tradotti nelle prime edicioni, e si è » regolato princicolmento — li molti Jaoghi la > regolato principolmente salle versioni > di Manuero, e di Tressellio . . . . Lo > altre revisioni della Versione Franceso di Guerra sono si poco consolercroli,
 che è inutilo parlarne: vi hanno sola mente tolte alcune parole, che sema bravano troppo rozze, ed last cambiato

n alcune note. Se si comparano le n ultime edizioni della loro libbia colle p prime, si troverà, che hanno spesso p moltiplicati gli errori sotto pretesto p di correggerle.

Bible Ssinte traduite en François sur les textra originaux, avec les differences de la Valgate; nouvelle edition, revue, et augmentée de Concordances, Tables Chrogiques, et quelques notes. Cologne, 5. T. 6. 12. XIV. B 26.

La prima editiono di questa Biblia tradotta da Mr. le Gros, fatta in Amtradotsi da blr. le Groe, fata in Am-serrdam nel 1950,, era un miscuglio di due traduzioni differenti: ena parte so-lamente de Libri Sonti collo differenza della Volgata vi crano tradotti sopra i testi originali, gli altri erano piutono testi originali alla diferenza dei l'esti originali. Questo miscuglio acon-cuta della diferenza dei l'esti originali. Questo miscuglio aconpuriser in questa edizione, ove si troverà adempeta la pronossa del titolo la San-ta Biblia tradosta sul Testi originali, giacche tutte le parti della Biblia vi s trorano tradotte sopra i Testi originali colle differenze della Volgata. ( F. A-vertissement sur cette nouvelle Edi-

Bible Sainte traduite en François avec des sible Sississ traduise en François avez des motes literelles turés des Sississ Peres, et des unelleurs interprites, pour l'instelli-gaure des confectu les plus difficiles, la chronologio Secrée, les Tables d'Anciene Verte, les Sommeres des Irves tans da corde des Quattres Errestenents, la Con-corde des Quattres Errestenents, la Con-corde des Quattres Errestenents, la Con-mente de Quattres Errestenents, la Con-mente de Quattres Errestenents, la Con-servation de la Contra de la Contra de la Contra Conservation de la Contra de la Particura Sante, de diverse regios pour l'exolutive-ciante, de diverse regios pour l'exolutivesince, de diverses regles pour l'expliquer, et de quelques Livres Aporryphes, et au-tres pacces. Anvers, ches Plancin et Mores, 1767. T. a. fol. 11. D 7. Bible Scinte qui contient le Vieux et le Nou-

ible Sainte qui contrent le Vieru et le rou-veau Tes ament, reviue et corrigée aur le Texte Hébreu et Grec, par les Pasteurs et les Professeurs de l'Egibe de Genéve, ave les Argumera et les Héllesions nur les Cha-pitres de l'Ecriture Sainte, et des Noce, par I. F. Ostevald, Pasteur de l'Egibe de Nock-kiest Montrelladiste de l'Egibe par I. F. Oservald , Pasteur un de Neûchitel . Nouvelle Edition , revie , corrigée et augmentée . Neûchitel , chen \*\* foi il D 1.

un. Fauche, 1763. T. 2. fol. H. D. 1. Questo Teologo Protestante fu l'amico dei Turrentino, e dei Wereufeld, la di unione to chiamata il de' Teologi della Svizzera (N. D.)

Bible Sainte en Latin et en François des notes litternies, critiques, et historiques, des Préfires, et des Dissertations ti-rees du Commentaire de D. Calmet, de Mr. PADOS de Commentaire de D. Calmet, de Mr. P Abbé de Vence, et des Auteurs les plus célebres: ouvrage enrichi de Cartes Geo-graphiques et de figures. Seconde Edition revue, corrigée et augmentée de diverses Notes et Dissertations nouvelles : Paris, Bou-

det , 1767. et suiv. T. 17. 4. L.C 2. Buona Edizione è notata nel Dizion, Biblinge, di Parigi. Quest'opera è com-quella del P. de Carrierea: Note, principalmente dal Calmet: e Profuzioni, o Dissertazioni, il di cui fondo è trato da quelle di Calmet, del P. de Carrieres, e dell'Abbate de Vence.

#### NOUVEAU TESTAMENT

 Nouvesa Testement de N. S. J. C. tra-duit en François selon l'Edition Vulgate, avec les differences du Grec. Sixième Ediion rerue et corrigée. Mons, Migeot, 1668. [. 1. 4. ° I I 17. Benchè nel Privilegio del Re, e nella

Permissione dell'Ordinario, P Arcivesco-vo di Cambeny, si dica : Novum Ace Testamentum per unum Doctorem Sorbanisum in Gallicum idioma fideliter translation, is a pure di cerio, che questa Versione fu fatta, e riveduta da taolii (le Long Biblioth, Sacra) la quanto al merito o al destino di questa Ver-scone V. Ric. Simon Hist. Crit. du N.T. cap. 35. e 36.

Nouveau Testament de N. S. J. C. tra-

-- Nouveau Tostament de N. S. J. C. tra-dust sur l'ancienne Edition Letine, cerri-gée par le commandement du Pape Si-xte V., et publice par l'autorité du Pape Clement VIII., par le R. P. d'Anuelore. Paris, Mugent, 1686. T. 1. in 1a.º XIV. C 5

Nell' Avvertimento al Lettore si legge: » L'esperienza farà conoscere a Lettori, n che questa edizione è stata fista co n una accuratezza particolare; giacchi n gli uomini dotti nella Sucra Scrittura, giaccha p e quei, che si appiicano allo studo p della lingua Francoc, sono stati con-sultati sopra i luoghi difficili, e dietro si il loro parere un gran numero di cap pressioni sono stata cambiate, e rese a più pure: alcuni vocaboli, che crano » prima stata rigettati, come poco fran-» eest, sono ora stati ristabiliti, perché a consegrati dall'uso. a

- Nouveau Testament en Francois avec des Reliexions Morales sur chaque verset, des Réflexions Morates sur casque service. Nouvelle Edition augmentée. Imprimée par l'ordre di Menseigneur l'Eséque de Cul-lons. Paris, Praliard, 1696. T. 4. 8. ° XIII,

L'Autore di questa Versione, e di queste l'illensioni è Paicasio Queszel, che la foce per comando di Feltre di Vislant, Vescoro di Childen. Questa elluison e contiene nel intergioni il testo Latino.

— Nouvean Testament traduit en Prinçois socio la Valgato, serce des Noces di Viso explique de sens interior, envy appostant quellement de la tettre, par M. Gardres lluvici Principal del Paris, Rosiland, 1702. T. 4, 8, 9 XIII.

2X.

A 23. A 23.

Nouveau Testament traduit nur l'erigi-nal Grec, avec des Rémarques, oi templope le l'exte, et ou i foi rend raison de la Version: Far Jean le Clerc. Amster-than, Lossis de Lorunt, 17-05. T. 2 vol. 1. 4° 1.1 12. Questa Tirofusicose, e le Nose dispia-cquero ugualmente e a' Cattolité e a' Pro-tratuni, else accusaron l'Autor di So-tontanti, else accusaron l'Autor di So-

cinianismo. Egli cercò di difendersi su questo articolo in un Foglio, che fece stampare in forma di Lettera colla data stampare in forma di Lettera cella daia de 24. Maggio 1704, sotto il seguente titolo: Eclarcissemens de quolques su-droits des Rémarques de Mr. le Clerc sur le Nouveau Testament, Inseri su-cora nel T. III. della sua Bibliotheque Christia de la Christia del la sua Bibliotheque Choisie p. 394. Avia sur le Nouveau Tertament, (N) - Nouveau Testament en François avec

 B. Pregio di questa muova Edizione del Nuovo Testamento etc. del P. Questel si rileva dal principio de P. Avertine-ment. » Quando comparve la Costituzione » Unigenitue, eran pessui alcuni anni, » che l' Austre delle Riflessioni Morali a soora il Nuovo Testamento ne perpan sava una nuova edizione. Onde ren n derla pui perfetta, ci correggeva nel so estra pur paratta, en correggesa nel-se l'esemplare, di cui servissu, gli ce-se rei tipografici; sostituiva espressoni e finai più chiere a quelle, che non lo s crano a sufficienza; aggiangera final-nomen move riflemento alle antiche. a Le opere, ch'ei si vide obbligato di s fare per sua giustificazione, l'occupa-s rono talmente, che non pote dare s questa nuova chisone, di cui avera n copreptio il disegno. Si è errefuto non n esser giusto pravarue più lungo tempo n il Pubblico. Puosi amicurare, ch'essa sarà nello nesso tempo la più corretta, n e la più computa, che sia ancora com-

para, e vi é luogo di sperare, che 

55. T. 3. 8. a. Av. B. 23.

Questa Edizione del Nuovo Testamento
colle note marginali paò unirsi a l'Abrégé de l'Histoire et de la Morale
de l'Arcien Testament, où l'on a

""" a tit possible conserve autant qu'il a été possible les propres paroles de l'Ecriture-Sainte, che da noi si possiede, e queste due opere possono riguardarsi come un co di Saera Scrittura ad uso del Fedeli.

#### BIBLIA SPAGNUOLA

Biblia en Lengua Espanola, traduzida pala-bra por palaltra de la versad Hebrayca, por muy exciteresas letrodos, Amsterdam, Gil-lia Joset, T. 1. fol. I. D. 3. In fine n lenger, A Loor y gloria del Do fine reformada. A 15 de Scheih,

55yr., (165c.) Bella edizione can bella legitura in marocchino mattellato; ma questi pergi esterni sono controbilimeinti da difetti emenziali. Giac, le Long nella Biblioth. Saer. rapportando quanti edi-tione, fatta sopra la celebre di Ferrara del 1553 con serve: Hace editio, juxta praefationem erquentes edi microite plarimie et vifile scalet. Utraque non meram versionem Fernariae

gue non meram verianern Ferraires tulgistus experients, and iparton in local caregutum, ideoque ad pricerm acupie exercimento que archie Re-l L' chimer, di oni parto le long im questa mas e la negentia. Bibli en lacque Espanola, tradunda pale-tea per guista, a de la vesta di lelleya, por my cuolento, lecudos. Amiento, XML D lis. 25tt. (1951.) Z 1-8.

Joseph Athurs, sagat. XXII D B.

L'Autore della Prefazione, che va alla retta di questi fibbia, dopo di aver decito e che questa editano era stata fatta sono pre la prima di Ferrara, e che i moditi perceri, che troviasi nella Sovinda Espadiatore, non debbono imputaria agli

a Interpreti, ma agli Stampatet plungt; che questa Terra era stata ab-bellita dal anggie Rabbino, Samuele de s Guerro, nomo versato nelle Sacre Let-» taures, comò versato nelle Sacre Let-» rev, o che avera re, o quatro volte netto il suo esemplare, o corretto l'a-» vera secondo il Testo Ebros. » Per sconda e terra edizione dei intendenti di Amsterdam, giacchi la prima, dopo la Ferrarese, fu fatta nel 1661. ( Bi-histi. Casse.) blioth Casan

### BIBLIA GERMANICA

Biblis Sacra, Germanica, ex versione Martini Lathert. Francofurti, Joan Jeherebend, 1580. T. a. in vol. 1. fol. I. D. 2. Questa Edizione con belle figure eise in legno non è rapportata da Giac. le Long nella Biblioth. Sacra. Circa al mento della versione di Lutero, Me-lantone nella Prefazione del T. II. delle Opere di Littaro cosi scrive: In inter-pretatione V. et N. Testamenti a Lispredatione V. et N. Testamenti a Lis-thero facto, tonta est perspicuitos, un vice communitarii esse possit Germa-nica lectio. Ric Sunon rella Hist. crit-des verr. da N.T., dopo di aver rap-portuto queste parole di Melantone, so-giunge: na mon di rado avvigue tu giunge: n ma nou di rado avviene un n quesse sorte di veniconi, che sotto pre-s tosto di esser chirro, ed intelligibile, a si spacciano pinitosto i propri penieri, pe che quelli dello Spirito Santo. Quesso s difetto è solorso generalmente in tutta la libilia di Luicco. n

Biblia Sacra, Germanica, ex versione Martini Lutheri, collais diligentusime maximae fidei exemplaribus, com Summariis et locia parallelis, et Practitione de admiranda Dei Pervidentis

parallela, et Prăchiuse de sătemună bei Providentus, depa sus ancave vrbs, per fum Fredericum. Ulme, 1744, Bural Bartshôemsen: 1. 8, e. XIV. B 11. Bălăi Sara jasa DD. Generalems Ordinus Orginăl jir. Bugann Belgaras fidelisate orginăl în Bugann Belgaras fidelisate orginăl în Bugann Belgaras fidelisate relia vita de la companie de la companie de Filio Wileimi Bilitelrande I. 1. 193a e S. 2. 11, 115. B. 11, 11 d. 11 d. 11 d. 11 d. 11 d. depă S. 11, 11 d. depă S. 11 d. 11 d

20 Luglio 1657, in virus del quale so fose da pruma editione di episca Ver-sono della Ribbia in Lingua Relgica in Leyden, oppud. Paulim - derima de Ramatein et Siccor 10.36. in folio. Fra le moltssime editioni di questi Ver-sione rapportate da Grac le Long nella Biblioth. Sacy, non a troca notata que-

Biblia Sorra idiomate Belgion, historiodami, ane anai, et Typographi nota T. 1. 8.º XIV. B 15.

## RIBLIA INGLESE

The Hely Bible containing the Old and New Testaments: newly stranslated out of the original Tongues, and with former Transoriginal Tongues, and with former Trans-Listons disjointly compared and regula-las dis Magasty's special Command. Len-dini, Jo. Donth. 1658. T. 1.1.2 II. H. 1.5. Ric. Sisson nella Hat. Crit du V. Petstament, series a Gf Ingless havne un autonomous de Commanda de Commanda de Com-tanto de Commanda de Commanda de Com-tanto de Commanda de Commanda de Com-tanto de Commanda de Com-tanto de Commanda de Com-tanto de Commanda de Com-tanto de Commanda de Com-la de Commanda de Com-tanto de Commanda de Com-la de Commanda de Com-tanto de Commanda de Commanda de Com-tanto de Commanda de Com-tanto de Commanda de Com-tanto de Commanda de Com-tanto de Commanda de Com-caracter de Commanda de Commanda de Commanda de Commanda de Com-caracter de Commanda de C

n gran numero di Versioni della Biblio n nella loro lingua, e tra le altre quel-n ia di Tyndal ..., Tunstal ed llex.

» Vescori Inglesi hass » Vescori Inglesi hauno fatte ancora u-» na muora versione della Biblia, che » fu letta per qualche tempo in Inghil-> terra . Parker, Arcavenous di Cantor-> beri, el alcuni Vescovi Inglesi con lui > pe fectro un' altra sotto la Regina E-» limbetta , la quale versione fu chia-» mata la Versione de Vescori . Final-» mente il Re Giacomo non restando a soddisfano di teste queste trad n or line nella Conferenza di Hometonecon n che se ne ficesse una muova. Gò a > eregui, come era stato ordinato, ed n è questa la Versione, di cui attual-n mente si fa uno nella Chiesa Ancli-

s mente si fi uso nella Chiesa Angli-s cato. s Al Re Giscomo di fatel è diresta la Prefasione de l'Enduttori, che si trova in principio di quanta Biblia. The Holy Bible en Oxford, Th. Bashett, 1756. T. a. 16.º XIV. B 11. È la asses Versione dell' Elizione pro-cedento, ed ha la stessa Decion al Re-

Giscomo. — emus Decica al ReGiscomo. — The New Testament of our Level and
Saviour J. C. newly translated set of carSaviour S. C. newly translated set of carparties of the set of the

Si trova nel vol. Biblia Sacra N. XIV. C :8.

XIV. C. 18.

Biblia to inaqualma delisenta a Rephabel de
Uridios 1613. T. 1. 5d. abbung, H. K. 19.

Biblioteca depli, datteri Gerel a Leniu volgarianti: Ü. I. Sus nel T. XXXIII. delis Records del Calegieri.

- L. R. 18.

- L. R. 19.

-

Testament Oxford, 1730, Janys. T. 6. 4. XIII. D 12.

XIII. D 12. Billioblec Magna Patrum, et Scriptoreus Erdeministerum a Margemen de la Baye primuing porce la Bentelhe Loualization per la State de Loualization per la State de Loualization de de Loualiza

nache, e che non il trutano finificato altrivo. (D.B.)

— Bibliotheras Graecesom Parrum An-cratium noviminum in duas partes divi-sum per F. Franciscum Combela, Parsist, Fosser, 1672, T. 1. fol. V. F. 16.

Manca a noi il Primo Antiario a que-ata Edizione, il quale mei nel 1848 in due volunai per cara dello meno Conbelie.

Bibliothers Photis; Graces edidls David Hoes-chelous, Latine reddids Andrew Schottis. Bothomagi, 1655, ex 192. Maurry. T. I. fol. V. F. 17.

ottima Elizione, la chisma l'Ar-ordina Elizione, la chisma l'Ar-voed, e Boni e Gunha sogginagono, che pochi libri sono di maggiore utilità dell'opera di quosi Autore; e che nes-

sure ha disputate a Pecio la gloria di estere stato il più dotte mono del mo monto. Nel Disputato di Parigi è neo acono. Nel Dinomico di Priigi e nuana: Opera silmata , e ricercata apra fisto di queste relizione. Fesio Partiera di Costantinopoli nel Pambo 857. Discoccisto dalla sua Sede nell'anno 857., e restabileo nell'877.

Sotte di lui commois il famore Scienza, che divine la Chiena Greca dalla Lati-na. (Arrocci). Bubliocheca Ecclemiasica, in qua continentar

ibliothera Ecclesianica, in qua continenta antiqui Scriptores varii Ecclesianici, ex reantiqui Serptores vara Ecciosames, ex re-censione Jo: Alberti Fabricii . Hamburgi, 1718. T. 1. fol. V. D. 22. ibliotheca Benedictina Cassinensia per D. Ma-

Bibliothros Demensiona Campenna per D. Na-riagum Armelliui Annoliu, 1751., Cane-pitelli T. 4 fol V. D. 25. Bibliothros Clamiscensis. F. Marrier . Bibliothros Mundi F. Vinconius Bellova-

cenas. ibliothera Juris Canonici Veteris cum notir Guil. Voelli, et Henrici Justelli, Lutet. Pa-1661. Billaine, Gr. et Latine T. a. fol Sopra le Rascolte di Cristoforo Justel, Coungliste, e Segretario del Re di Fran-cia, suo figlio Errigo non meno dot-

cia, sas figlio Errigo non meno dot-to del padre, pubblico quest opera assis stimata, la quale è una Collemone mol-to lem finta di pezzi raristimi sul Dris-to Cammico antico. Vi si trovazo molti Canonio Greci e Latini tiruti di Mino-

scritti ignoti sino a lui . (N.D.)
Bibliothrea Juris Imperantium quadriperiita,
sive Commentatio de Scriptoribus Jurium, quibus Summi Imperances utuntur. No-nuth 2727. Monath. T. t. 6. ° XI. A 15 Quest opera da molti Scrittori vien-attribuita a Girc Giacomo Mosero da Fil-

seck . (Biblioth Casen) Bibliothma Magna Rabbinica. F. Bortofocoi. Bibliothera Magna Habbinica P. Bortofocot.
Bibliothera Scriptorum Societatis Jose. Opus
iochiustum a Petro Ribadenvira, continuatum a Philippo Alegambe usque ad annum,
165a, et denno recognitum et productumad an. 1675. a Nathannele Sotuello. Bonney.

1676, et Typogr. de Laures. T. 1.fol. V.A. 1879s, et l'apogr. de Laures, T., Jol. X.A.; Opera saus stinista, e poro cousser. (D. B.) et è rapportant du Voşt nel son Cătalag. Life. narvor. Non maner prob-di experi sipografica, e., quel che è pra-go, nelle Duet degli anni scritte con meri senheri.
Biblischen. Sauthunus, sur Cattologiu Libro-biblischen. Sauthunus, sur Cattologiu Libro-

iblisches Smithans, sen Catalogus rom D. Joseph Smithi Angli per cogni rum is Joseph Smithi Angli per capa-mina Authorum disposition. Venezis, 1755 Pasquali, T. z. 4° PC in Le. I C. § Bildochen Fellerian, sive Gatalogua Lileo-rum Bildochene D. Car. Manoriti le Tel-ler, Archip, Ducia Removisi. Parisili, e Typ. Rugio, 1633. T. s. fol. PC in Let. II. Francisco, 1633. T. s. fol. PC in Let. II.

Typ Regis, 1633. T. 1.101. Pt. on Lat. 11.

Bildechera Exposizionum Novi Test. P. Nov.
Test. Galabelia Exposizio.

Bildechera Homana P. Mandonni.
Bildechera Bollepra. P. Garalagas impres-

serum Librorum etc Bibliothea Ariessa. P. Catalogus.

Bibliothea Greeo-Latina, Mediae Latidita.

III. F. Fabricius St. Alborius. Bibliocheca Scoschrana, V. Stoschingti Biblio-

Bibliothera Bibliotheraryn . F. Montforton . Bibliothera Scriptorum Medichaemium F.

Bibliotheca Saira, et Profons. P. Latgich. Bibliotheque Historique dt la France; tou-

theant le Conlogue de tous les Ouvrages tant imprimés, que MSS, qui traitent de l'Histore de ce Royatime, en qui y ent rapport, evre des notes critiques, par Mr. Jacquer le Long. Paris , 1719., Martin T. 1, fol. PC VM. H. 11.

Opera, che costò al suo Antere mol-tissime escreche, e che è di usa grande nishia per coloro, che si applicano alla Sioria della Nassone Fracence. Vi si tro-vano alcune inesattezse: ma qual opera, e

molte pri in questo genere ne è mai esen-te? ( N D.)

Quest opers fu riveduta, corretta, ed ammenata dal Sig. Ferret de Footets, e pubblicata da Barbant de la Bruere in Purigi 1968, in vol. 5, in folio (D. B. )

Frigg 1965: In Vot. 5. In 1600 (1). B. )
Billiothergue Risinonné des Ouvrage des Savants de l'Europe. Amsterdam, 1728. Wosteins. T. 55. in 8. 9 P. C. V. A. 1.
Bildiothergue Britannique, on Histoire des Ouvrages des Savans de la formade-Breugoe.
Hiye., 1753. et mir. do Hondt. T. 25.
R. 9 P. C. V. B. 1.
Bildiothergue Universitie et Historique. P.

Clerc.

Users.

Bibliotheque des Sciences et des Besut Arts.
Hays, 175k., Gosse, T. zk. 8.º PC. in
Let 1, A. 1.
Bibliotheque Nouvelle Germanique, on Ristoire Litterare de l'Atmangage, de la Saisse, et des Pays du Nord. Amaterdam,
1745 et suir. Moetier. T. 26. 8.º PC.
V. G. 8.

V. G. 8.
Bibliotheque des Aoteses Ecclesiariques contenant l'Histoire de lour Vic., le Catalogue,
la Critique, et la Chronologie de leurs ouvrages, le Sennaire de ce qu'ils contenpont, no Jugensont sur leur stile, et sur leur Boetrine, et le dénombrement des dif-férentes editions de leurs Ocuires, par M. L. Ellies Du-Pin, Paris, 1720, et mir. L. Eilies Du-Pin. Paris , 1726. e Prailard, T. 58. 8. 9 XVII. A B.

raturel T. 58, 8 ° XVII. A B.
Opera insumenas capace di occapar sola
Ia vita di molti uomini. Don fermigo-Cellier ha dato no opera nello nesso ge-zorie (.da noi si possede ) e arbiene più
essatu, al legge pure con minor piacere
di spanila dei Da-l'us, perche quantuaque la rapidità, ceo esa seriveva, gli faceva commentere molti errori, che fuaron cogione di varie sue disgratio, egli

però gustica quasi sempre senza pirras-luà, e senza presenzione, e la sua cratica è cedinariamente scorro de pregiu-

diaj del refeo (N.D.)
Bichemani (P. Jacobi ) Epigrimmatum Li-bri tres. Venetiis, 1003., Baltonius. F. t. 14. 0 PG L A st. Questo volume contient dello stesso

Autoretage 6.4 - Heroum Episrolie

4. a. Heroum Equivale.

2. Upops, ave Sales Messeri, quibes ladirica sarctum es Sera interae es testive deharrantur. Vechettis, 1898., Billessies.

11 Eddrennino Gensits sacquern Eling
melli Seresi, o mend vin Bansa 3 oc Agoots 1852 ( Saturd )

Ber ( Jacobs de ) Nomisoatts Avere Impe-

. a ratorum Roman. ex recensione Signberti Haverkesspi: Accedit Ludolphi Smids Ro-Havekanpis Acedit Ledolphi Smith Ro-mantum Imperiorum Pincothera Au-erici, 1756. Schugen T. T. 4, 9 PG. H. M. 10. 1756. Schugen T. T. 4, 9 PG. H. M. 10. 1756. Schugen T. T. 10, 1757. Schugen T. 10

principio, e contiene i dodici Generi E-

quintri ca luro Mclaglioni disegnati da Gio: Stradano, e intagliati da Crispino del Passo, oltre il Frantupino figurate incuo da Adriano Schoonebeck. Il do Bio nacque in Aoversa nel 1581.

viveva anore nel 1635. ( Biblioth. Co-Bieckii ( Joh. Erdmann ) De Agendis Ecelenatucis, se in specie de Agendis Eccle-siasticis Maméridensibus. Sta net T. VIII. Miscellan. Lipsiene. p. 55.

minocumi. Leganone. p. 30.

— De Arbore nou eradionado, ad Deuteron. xx. v. 19. Ibid. T. X. p. 244.

Biel ( Gabriel ) Super Ganone Missoc. 1524.

elar. goth. T. 1. 4. 9. VI. B a.

Biel, Alemanno, che viveva nel seco-

Jo XV., era di Spira, o secondo altri di Tubinga nel Ducato di Wirtemberg. Si doce, che morì nel 1505, ma alcuni altri assicurano, che morì nel XVI. sc-

colo. ( Moreri )
Bielfeld ( Mr. le Boron de ) L'Erudition
Universelle, ou Amilyse abecige de toutes
les Sciences, des Beatra Arts, et des Belles Sciences, des Bestre Arts, et des Bel-les-Lettres. Berlin; 1768. T. q. 12. ° PC

Il Bielfeld meque in Amhurgo a 51

Mareo 1717, e mori in Altembring a 51.

Aprile 1770. ( N.D.T. )

Bierling ( Frid. Wilhelmi, ) Dissertatio Philologica de vetreum Hobracorum circa vitulam decollandem nuises. Sta nel T.

e ( Margarions de la ) V. Bibliothrea Magna Patrons.

Margarino de la Bigne, Dottore del-la Sorbona, e Decuno della Clareta Ce-nomanese, morì nel 1608. ( Bibliot/e

getius ( Exercicius ( F. Palladius de Vita 8 Ju Chryson. Nacque a Rosen nel 1626., e med-nella sua patris s 18. Outsire 1669.

Billius (Jacobas) S. Gregorii Nazimnani O-pera emnia . . Latine reddita et Scholiis illustratu. F. S. Gregorius Nazimosenus.

H Billie hacque in Picardia, e morl in Parigi nel 1521. di 47. stori (N.D.) Bindrim (Joh Georgii ) Dimeratio de Gra-dibas Executogicationas apud Hebracos. Sta

nel T. XXVI. di Ugolino.

— De Altari Gedeous, ad Jud. VI. 25.,

24. Dissertatio. San nel T. 2 p. 349. Thes. Dissertatio, Sna nel T.

Dissert. Theol. Philat.

Il Biodines, Prefeitor prime di Inbodia, e pp. di l'editor.

John C. Bioline. Prefeitor prime di Inbodia, e pp. di l'editor.

John C. Bioline. Como I

John C. Bioline.

ontione quattro Dissertazioni, tre dell' continue quattre Discretarioni, re delle quali hamos rappetto a vari articoli delle Origini, e nella quarta si terusco Atti-toli, Osselle, Laturgie, e Canoni della Chiesa Anglicana dellai. In fine: Serme de Misericcordia Dei ergo procupita rendificario i il mun dall'inglese tradotto in Latino dallo atemo Grucovio.

Questo dotto lisgless mori nel 1723.
(Biblioth Casan)
Bino (Francesco) Capitoli sei in std burlesco. Sta colle opere di Berna. F. Berni.
Binius (Severinus) F. Concilha Generalis.

Biniu (Severimu) P. Coordia Generalu.

Il Binio nacepuo in Randeinati: fi Cananio
della Chiesa Metropolatana di Colegna: morì
nel 165a. ( Bildioth. Canan.)

Biographical Dictionary. P. New adGeneral e.

Bonia quae extant. P. Musaewa.

- Lellia. P. Theocrimu, n Orpheus.

Biome fori circa 16s. amni avanti G.

C. secondo l'Aresod; rua secessio al-tri visse sotte Tolomeo Filadelfo 885 anni avanti G. C.

stani axandi C. C. Bierry (Circ. Barry Circ. Barry Circ. Barry Lines della ducceine del lirgo di Pereguilo dalla Geresa di Gauglia, et ill aggiunta di molta cone siste del Oyd. del Pred. Con Pappende di 
sua Scrittera di un Ministre di Segura Amsterdam, 1637. Barrestera T. t. 2 \* 20.

Alla Bierry, come si dee eggi senso, est Verezanno, na FAR Med. Guissianno monera, et l'egii era Geoswae.

Fisti circa alla metà del VIII. 1886; e vierza macera del 1055. (Editiolo.

Casan.)

steari (Ignario Poteraò Castello, Principe di) Discorso Accademico sopra un' antsca herriseno tronata nel Tentro di Catania. Catania 1771. Nella Stamperia del Semina-rio, T. 1, 4° PC. X. M. 5. Con due Tevole in respe Biscari

- Sopra un Pionain del Concilio di Ba-ea. Sta nel T. xiv. degli Opusc. di Aut.

Sicil. V. Opnscoli.

- Letters tul tempo dell' uso del preno drile campone nella elevatione della Sacra Ostia, introdotto in Stellu . Ivi T. xviii.

Letterato senza estentazione, e cittadios

Denetico senta pretensione, e citadino benetico senta pretensioni.
Biosevia (Eloardus) Palladini de Gentibus Indiae P, Palladini Egis. Helenopolit.

Il Bisco Ingleto finit sul declinare del XVII secolo (Biblioth, Casan.)
Bisso (Rosari ) De Jarripprudenta Fulentiera, aive de Jare Cavil a Bisso et Acquis-

Naturali per rectain rationeus deruando Proluveria Dissertatio. Sea nel T. IV. degli Opuse, di Au, Sted, F. Opuscali,

--- Juraprodoniuse Polemicae ad Jus Katumle reventuse ex Jac. Criscai Consultationibus Consportus, Ibid J. V. Jarin

dentise miniscrio , et autoris Dialocticae use, corumque amica conjunctione ad no-visimism Region Constitutionem de Reformattone Jurisciorum, Ibel. T. XVII.

Bony. V. Mandement.
Butter Sunctimonialis Velicensis Monasterii, Vila S. Adelhadis primse rjustem lost Als-batisme. Sta nel T, VIII. p. 125, di Mabillou, Acta etc. Viveva nel accolo XI.

Beragins ( Franciscus ) V. Saucti Patres Vindicai.

Questo Beligino dell'Ordine de Cotterciesi, accesso il Moreri, nacque in Madrid, ma nella Biblioth Casean, gli si da per patria Villa Massa piecole villaggio nella Catiglia Nuova: mor nel 1136.

Bivers ( Petri ) Sacrum Sanctuarium Crucis et patientiae Crucifixorum, emblematicis integunbus laborantium, et segrotantium natum. Anturrpiac, 1634, Moretus. T. 1.

Opera drama in tre parti, ed nn'Ap-pendice con 65. Tavole interiore, ed alcuni conbleme, oltre il Frontispicio figurato: mancano la prime cinque Ta-

sioni sono molto mitide di recusione Questo Gesaita nacque in Madrid nel Queno Geousta nacque in passirai nei 157a e mori Retuce di quella Città nel 1636 ( Moveri Biasrri ( Petri ) Bellem Pannonicum sub Marinuliano II. Rom. et Solymano, Tur-curum Imppa, gestumi cumque Arcis Si-

gethi expugnations. Sie nel vol. Hungar. Rer. Script V. - Perbresas Descriatio de Universo Reip

— Petterras Descriato de Universo Reip. Germanias aux es administratione. Su nel T. I. P. II. di Geveio Thea. Ant. Teal. — Respublico Genaresis Lega Norsa a Legass Sunnai Ponvidara, Canaria et Re-gio Cababia, in quos per Remp. editas lastri auccortas, conditas, et Genare di-2-. Marti 19-66, publicates, et in luceu editas a P. Erarro, Ilief.

caitae a P. Eizarro. Bied.

Il Turabochi chiama il Biaseri Seriatore Latino elegante. Egli era nato in Sassoferrato, Castello ne Confini dell' Useben: Four ist di declinare del XVI secolo, (T. F/H. P. H. p. 3ra.)

Elacusdoni (Adam) Vita Mariae Scoorum Reginas. V. jar.

Questo Scrittore Scousse, Consigliere del Re di Francia nel Posto Presidule di Poissers, anori nel 1613. ( Biblioth. Caran. )

inne (Universite) Le Case Pierre Premier en France. Ausstrukam, 1741, Murtier. T. 2. 12. 9 PC VII. 07 Blanc (Théodore ) Principes sentre les Somiens Hambury . 1718. Acumum T. 2. 8. VIL A 1.

Questo Scrittere era Pastore reliquisto della Roccella , viveva-sul munimare del XVIII. scolo ( Dall Opera etc ste ). Blanc ( Ladovici le ) The-se Throdogina varia temporabas in Anadomia Sudaucus eluza et al diament.

eduse, et ad disputandos propositos. Long dan 1683, Gut. T. 1, 6d. XXIII. B 16. In questo Tesi si essentanto i punti contenuem allora un i Cattolica, e i Calvinisti, e le Blane Profesore di Teolo-gia a Sedano, conchiude sempre, che gli um e gli altri non sono opposti, che di solo nome, Egli era nato a Picasa-Marit

nien house, Egh ers unto § Platies Marti al faith; e mori nel grief, (N.D.) Blaschini (Joseph ) Vuodetsa Camusicirum (Seriptizzemi Utlgate Latiese Editionis, ee Veren Sterierum Biblioqua. Freigheita veren Sterierum Biblioqua. Freigheita Lutium Antiquo, 11dam. Wengeren Manardea, T. 1; 544, E. 1.2. Prina, Editone di unovi (oppra per-girite, Queus Serittere absertes di un al-tre delle meno none della tini di Pra-te delle meno none della tini di Pra-

Canonico sella sua patrio, quandi Prete dell'Oratorio di Rouse : siyeya nel 1762. ( Biblioth. Casan, )

Blanches (Franciscus ) V. Bianchies.
Blanches (Gullelmus ) V. Boo Nicaous.
Blanches (Arcang. Tom.) Idea della vera
Politica. Napoli, 1779., Porcelli. T. 1.
4.3 XI. 4. no. XL A 30

Questo Areiprete morue in Palagenia a 21, Dicember 1408; e meri a 10. A-poile 1488. (Du moticie particolari.) Blate (P.D. Salvodore del J. Relazione della Nuova Libertia del Monistero di S. Mar-

tino della Scala. Palermo, appa. Benti-renga. T. t. 4 ° PC in Lat. i. B q. -- Sopra un antico Sarcofago in marmo, --- Sopra e sopra di Ascia Sepolerale, Sia nel T. 1. degli Oprase, di Ant. Sicil. V. Opuscoli

- Sistema Astronomico per gli abitanti de Pianetic Canaone. Ivi T. II - De' vantaggt, e della necessità degli Scudj in un Monastero di solitudine. Ivi

di finalità e carrigina di listeria di finalità di finalità di Carrigina di listeria alla nonnati di firmane una Storia Ecclinatione proposità di firmane una Storia Ecclimateria del Monastera di Salattico di 
Palemo del PP. Bonolitural i ri T. XI.
Salattico di 
Palemo del PP. Bonolitural i ri T. XI.
storia posta neggia i Palemo a di Liugia 1741., e mori nel 1812 ( Bingro).
Soci. J.

Catal. )

Blasi (Francesco ) Dissertations sopra l' Egantà, e la Dissertations sopra l' Egantà, e la Dissertations sopra l' Egantà, e la Dissertation sopra l' Egantà, e la la lese félicit. Set nel T. XIX.
degli Opune. di Aut. Soid. l'. Opunosi.

Blastari (Matthesi ) Historia Juris et
Lin. Sin nel T. 12 p. 367, Biblioth. Gr.

Opera cursos e bene scritta, ere r

Opera cursos e bene seritta, ove re-granto miscone l'imperasibila, la peressio-ne, l'oleganza, e il giudinto, (N.D.Y.) — Bassero de l'Empereur Juvien, et Tra-ductions de quelques Ouvrages de l'Em-pereur Injien. Paris, 1768, Prault. T. a.

8 × A.A.I. G. 14.
Labro non stema stienabile del pro-cedente (N.D.T.). Gio. Filippo Rimao della Blotteric nacque a Rennes nel 1655, e mori e 1. Giugno 1772. (Morer ). Bloodel (François) Histoire du Calandrice

Romain, qui contient son origine, et les di-Paris , 1099 T. 1 & X. E. al. atrifes . Questo R. Professore di Masemasica, e di Arciusestura, Membro dell' Accad. mia delle Scienze, Direttore di quella di Architettura, Maresciallo di Campo, e Coungliere di Stato, mori in Parigi a

22. Gennaro 1686, di anni 68 (N.D.) Blondel (David) Des Sybilles celebres tant par l'antiquité payente, que par les SS. Pe-res. Chirenton, 1649. T. 1. 4° PG. IV.

volte, e di cui si fis ancora qualche

Apologia pro sententia Hieranymi de Episcopis et Preshvteris. Amstel. 1646: Bieta. T. 1. 4.º VIII. A. 41.

 None ad Epistolas Is: Vovsii de S. Igna-

tio. Stanno nel T. 2. del Conderio. Questo Ministro Protessano, Profes-

sore di Storia ad Amsterdom, nacques a Chalons-sur-Moran, o mori nel 1655. Pochi doni sono strti più profondi di lui nella conoscenza delle lingue, della Teologia, della Staria Girile, ed Feck-mastica: Critico eccellente, ma Scrittoro

manazi: Gritto eccollente, ma Scrittore banaimon, o pecunitione, (N.D.) Blondus (Flavius), F. Flavius. Blott (Ludoric) Curos vase Spietrule, et also opasculs. Colonie, "Ili.S., Ganlier, Ligil Blotto, a de Blott, macque nel 1565, in Dona-Teune; e mori nel 1565, dopo di aver rifistius F. Arcivesovale de Cambral. (N.D.) Blottomies de Cambral. (N.D.) Authorities de Cambral. (N.D.) Authorities de Cambral. (N.D.) Authorities de Pressures, inco 2410 in 1981. Authorum, sive Tractatus, in quo varia Virorum Doctorum de Clarasienis eujusque

seculi Seriptoribus Judicia traduntus. Londini, 1690. Chiawel . T. 1. 6d. PC in Lat. IL D 11. Edizione la più bella di questo libro (D.B.)

Questo Scrittore Anglo-Britanno naeque in Upper-Hallow nella Provincia Mildesex, o mort net 1697. ( Beblioth. Casan.)

Blumbergii (Christ. Gott.) De notabili un-moro septenacio. Sta nel T. V. Aliscellan. Lipsiene. - - De Proverbio: Omnis mutatio peri-

culon , Oratio . Ibid. T. x. Questo Serittore, elir era Pastore, e Soprintendrute della Cliera di Zurkavia nella Misuia , recutò questa Oraziono il giorno 3. Gennaro del 1740

il giorno 5 Granaro del 1780.

depresario (Giovanni ) Anacto, Comuncidia
delle Nunfe Fiorenine con la dachasraniome del Inaglia difficiti di M. Franceso
Sanovino con nunce Apostille. In Vincgai appresso Galerie! La L.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1.

1588. T. 1. 8. 2 IN L. A. 1. Operetta assai voga frammorbiata di

veru e di peore, ed escuplare di quel-le datei poi dal Samazareo sell' de-cadia, del Bembo negli desdani, e dal Mensini nell'Accademia Turculana (Gamba).

E questa la seconda edizione del Gio-E questa la seconda edissone del tuis-ta avendo data la pruna nel 151,3, la quale conticue acceta la dicharazio-ne del Samorino, e la sua Dedica a Gaspara Stampa, le quala trovania in questa seconda, in est il Sansorino aggiun-queta seconda, in est il Sansorino aggiunse in margine alcune postille. Nel margine superiore di questi nostre esemplare 16

nella pagina destra sta scritto NINFALE, neum pagnin destra sta scritto NINFALE, pella sensera L'AMETO., il dottissimo Zeno in una sua nota al Fontazioi, il quale nel Cap. XII. della tv. Classe della sua Riblioteca cic., potande questa opera scrive: Ameto, Commedia delle Nunfe Florentine (o Ninfale) di M. Giovanni: Beccaccio . In Firenze pressoi Giunti n carcio si di malamento il secondo titolo » carcao a da manamento il secondo titolo » di Ninfale. Il Ninfale di Fiende, o » Fiendano è un' altr' opera del Bocac-» cio, diversa affatto dall' Ameto, e » scritta da capo a piede in ottava ri-» strata, sema mescolamento di prosa, » A questa coservazione dello Zeno cosrisponde quanto serive il diligentivale B. Gamba nella Noticie interno all vita e alle opere di Giovanni vita e alle opere di Giovanni Hoc-cocci, le agni percedono le Due illu-stri Proce di Mesur Grovanni Boc-cocci, Pesti di Lingua ora movo-mente emendati. Fenessa, 7. Topo-grafia di divingoli e 255. (e sono la Vita di Bante Alighiesi, e la Pi-stola. Eino de Lossa, 1.d., quale do-po ever fatto l'elevo di tutte le epope see mito i tiento di titite le equi l'aimeto, detto ancera Commedia delle Ninfe Fiorentine, conclunde: 2 Ultimo trià » susi pormi suol giudicarsi il Ninfale » Fiesolano, sernio con margiore mor-» stria di egni altro, nua asen'ultimo » è poi ereduto da chi avverte, che » Meser Giovanni ne' suoi anni matori

» di oscene lanture. » A giustificazione del Sansovino, che: nelle sae eduzioni, nel margine superio-re del libro, ha fatto mestere Ninfale d'Ameto, e ferre anche del Fontanini, d'Ameto, e Erre anche del Fontania, contro di cui sembra diretta l'oscer-vazione dello Zeno, pare che porreb-be dirai, che siccome l'opera, che ri-guardava le Nunée di Fiesole fin detta N'nfale Fiesolano, così avian erreluto N' qu'ale Fiesedano, cod avra creduie propero pote chomar Nieple d'Austo quella, che riquerdara le Niede d'Frenza, in cui principal figure de Austo Company. Le company de la la que control de la company de la la que control de la company de la la que control de la company de la com n di men vivi colori e di men fini din pinto, e di minor disegno, che que-n sto non è, n E il Sansavuo tera cha-mato il Ninfale di Lusole Ninfale di mato il Ninfale di Fasole Ninfale di Africo e di Mensola dal neme dei principali personaggi, come Ainfa-le di Ameto chiano la Commodia delle Ninfe Fasoresso. delle Nanfe Facername.

» non lo avrebbe curtamente insudicisto

delle Nufie Fisorename.

— Generalogia Bovum, Veneliis, 1495.

(5) — Tradotta da M. Gimeope Betonsi. In Ventila, 2002.

— Tradotta da M. Gimeope Betonsi. In Ventila, 2002.

Petrala, 2002.

Questa Tradottono da Tradotta da Guesta California.

Questa Tradottono da Dibilitacio India.

Petralami rella nosi Biblioteco India.

Della California da California da Guesta da collà stessa data di Venezia, ma fatta per l'Arrivabeni nel 1547, iu 4.º Altre edizioni sono ivi notate dal Zeno, e dall' Anonimo, e si soggiunge esservene altre ristampe tusta con la dedicazione del Berussi al Conta Collabuno di Collabo, suo singolar protettore o beneficiare, e

erm le vinf di Porcannia serfita pur dal : Bessed . La pierra edusione e dedicata a Gnebelsed Gornaga Daca di Massova di Eyapgelitta dell' Orte .. coll' ajuto di alcuni orgginali a me ontichi redurre a maggior perfecian un' opera lodesule ridutta en elato per la negligenta de procedenti Impressori: Depo quana Dedica siegut: la Vita del Boccaccio i la fine ricll'opena it trevano poi trei Epissole dello soca-no, Breman In pointe firefrestoria al bug Gior Giscopo Latrardi, Conse de Monte Abase , ed Ambascisdere da Urbino; securda al Conte Managi di terns s' Dotteri Gim Beştista conitano ; ledi Aunthale Thruca

titte o tre colle that di Frangdata di storo;

- Il Cerbocco. F. ne' Cl. MSS.

- Il Decanerore. Amsterdam (Napoli)

1718. T. a. R. S. X.III. A &

Il Gamba nella sua Serie del testi di Il Gamba nella nua Serve un reare ma linguare ce dire, che di questa edanone vi la una contrafamme, e derteo i lumi avunte dell' Ab. Michele Colombe; ei nota le particolarità, che famo ficiliarene dattinguere la vera dalla falla. Dal confronto di querte particolarità, che famo ficiliare della confronto di querte particolarità, della dalla fatta nel notre Esemplare. che abbiam fatto nel notro Esemplare, abbiam trovato, che la notra edistone è l'originale. Essa è dovuta a Lorézoo

Gerarelli Napolitano: non è ne apleu-data, nè aggradevole all'occhio, ne mancame di error; me sun fune atta pre-scelta da' Vocabolariati come una delle più facili da procacciara tra quelle, che revano il testo intero; V. Gamba, Il Tirabaschi nel Tomo Quinto delli sua Steriu etc. parlando del Doca-merone del Bococceso, dice: a Egli è morone del Bococcio, dicet a Egli è a certistino; che quanto la Perin Italiana dec al Perarea, altrettacto dec al Boccaccio la Prosa; e le sue Novelle per il risponta dello sule, per la nateristana dello superniconi, per la nateristana del neconii, per l'eleganla della ratione mariana.

» modelli del colto , e leggiada » Italiano . . . Così non le aver » sparse di cacconti oscenti, e d'immo-> gui diseneste, e di sentimenti, cho > diradoro la pirtà, e la religione, di > che poeria egli sesso chbe pantimen-> to, e vergogna. » Egli era originario di Cestaldo, te » circa al luogo della sua mocsta cod-» dine sub judice lis esta chi il vuol » mato in l'irense, chi al Posto Toscon nelli, e chi in Porigi; ma nacque nel n 4515., e morì in Certaldo a 21 Di-

axesse culi

» za delle parlate su cost » riputate a ragione uno de' più » modelli del colto , e leggiad

n cembre 1376.

cealini (Trainno) Ragguagli di Parasto Quarta edizione. In Venezia, 1624, tiuo ngli. T. a. in vol. 1. 4. P. P. H. C. 5.

raph. T. a. in vol. 1. 4. 9 PG B. C. 5.
Editions repportud ald Fontasidi urila sua Biblioteco se,
— Alim efiziant. In Venesia, 168a. Guerigh. T.-S. 8. 9 PG I. D.-S. 5.
— Pitera del Paragene Bultien. Co-mopeli, 1697. T. 1. 15.2 6. VAN C. 67i. È come una continuazione de Raggi

» in egli fingendo, che innatan ad Apoln rd accust acritechië egli ne gualichi, a prende cocasum or da lodare, or di n bustimure piu persone, e le amoni , e n le opere loro. Ess mon avreblero forse

b le opere less, foat met arcelleren foere a vous queil graphe fugilises che s'eldis jans, et treut quebele e stréet, s'els plens, et treut quebele e stréet, s'elagre a neall supercele la tettura. Cers or i pubela, che il Doccilist di ana quest laccount, sono quei sompe i

Egil ere suto a Lerero ell' 1557,

s maria Vanenia a 16. Novembre 101
Broche (Olivora), Divertissire, coppi un metre Testing cerden Ermeno, solo quel T. q
de Sugar de Busert. Ermedos. F. Sugar,

Questa Avevane e Grandones al Admanda

La Company of the Company of the Company of the Company

La Company of the Company of the Company of the Company

La Company of the Company of the Company of the Company

La Company of the Company of the Company of the Company

La Company of the Company of the Company of the Company

La Company of the Company of the Company of the Company

La Company of the Company of the Company of the Company of the Company

La Company of the Company

vivera eirea al 1750 (Biblioth, Casan.) Borre (Alich, Dissertatio de Trudo Josephi Josephi Josephi Josephi Jisophi Jis

Lind p. 1002.

Il Boccio, Germano, viveva circa
Pagno 1677 (Biblioth, Conam.)
Bechiart (Simuréis) Opera comia, llor est.
Pladig, Chanaum, sea Geographia Sacra,
et Hercosicion, sea de Anionalista Sacrae
Seripeurae, et Disservationes variae, Editio quarta specior, curis Jo. Leusden, et Petri Villemandy Logd, Bu. 1712. Bouneseyn. T. 3. fel. IL N 10.

Ultima edizione, la migliore, e la più ricercata di quesi opera dotta, e stinu-tissona (D.B.). Con effigie dell' Ausore incisa da P. du Bosc.

., - Epistola, qua respondetur ad tres quae-siacres: 1. de Presbyeratu et Episcopatu; adores: 1. de Presbyeratu et Episcoparu; 2. de Provocatione Judies Ecclessatici; 5. de Jure, ac Potettate Regum. Juxie vermplar impressum Parisis 165a. T.1.12.0 XVIII. A. dk.

de Paradoi sito Sta pel T. VII. di Ugolino. Questo Ministro Protestante nacque a

Rosen nel 1509, e mori improvisamen-te nel 1569, ( Mureri ).

Bo-belmanni ( Jo. Frid. ) Compendium Insti-

Bo-kelmanni (Jo. Frid.) Geospathium Insti-tutionum Justiniania. Amstel. 1710. Wes-ategai. T. 1. 8.º XXVI. F. 2. Quence Giageconsulto, nate in Stein-fert, fa Professore di Dritto nell' Uni-versità di Leyden. e morì nel 1681. Phiblich. Caran...) Borquillot (Lu. Andre) Tritici de la Lytur-porquillot (Lu. Andre) Tritici de la Lytur-

gin Sacree, Paris , 1702. Anisson. T. 8. 0. XVIII. C 18.

per gli amatori delle Anuchità Ecclesasuche Queue Antore nacque ad Avalon uella Bergogne da parent oscuri: fa in-cenziato di Dritto, e Canonico della Chir-an, della, sua, patria: morì uel 1738. As della sua patria: neus pera (X.D.)
orrora (de Hunriei) Dissertate de Ma

Heberronun Sta nel T. XXXII di Upolinica. De Lolfo, veteri Franconiae Deserco,

— De Lollo, veteri Francoisse Destro, etipa nessiga un Agro Sundarerus occur- road, Sar nel T. Itu. Miccell. Lipeicus. — De Ministe Processerciamento Elemonization, quirlass ad Sapontism divenicem se prepara laban. Bod. T., Y. E. la stepa opera jugata nel T., 3a di Ugolmo.

Il Becrisio , Pubblico Profesore di Rviveva nel 1738. (Bibliota Casan.)
Bodh (Cretoph Augusti) Fragmenta Veteris
Testmurati ex versione Aethiopsei Interpretty, ut alia quisedam opisculai Aetho-in linguam Latenam translata, Gaselpi hyd., 1755. in off. libe, Messnemana, T Arthopica

il, 1755, in of his Summerson.

1. A 5,
Il Bolo era Professore di Lingue O-ricatali pell'Accedenta Giulio-Caroltua di Belmand, Viveya nel 1755. (Dalla

di Belmana, viveva nel 1750. (2001a Dedica, ) Bedia (Jean) De la Démenomonie. Para , 150, du Paya, T.r., a VII. C. r. L'Autore si propose in quest'opera di combattere de commoni da Giovanni

Wier sopra la magia, e i sortilegi, e sicecome vi s'inscritene molto, così alcun pe han credute lui serso calocade. Ei nscque ad Angers verso l'anno 2550; e asori di peste a Lora nel 1516. (N). Bodley. V. Nummerum Antiquorum Cita-

logiu maso Bodley, 'Cavaliere Inglese, ehe illustro il suo nome e la sua nuemo ria colla magnifica Biblioteca, elic do-nò all' Università di Oxford, che chiaria colla magnifica Biblioteca, elici do-no all'Università di Oxford, che chia-masi amora la Biblioteca Bodlejana, mo-ri ael quese di Marzo del ti (15. //Moreri) Boecleri (Jo. Henriei) Netitue S. R. Impo-rit Editio terria. Accolat Epistola, est Vottuti pro Germaniscoma Biotericorqua supplements, et Discretations aliquot. Ar-gentorati, 1725. Duisselgrus. T. 1. 8. ° PC VL C 8.

È una Tavola delle materie, e devli Autori piettosto, che un Trattato Don-mairo sul Dritto Pubblico.

- De Scriptoribus Graecis et Latinis ab Hungro ad unitium Sacotli decimi sexti, Sta nel T. X. di Gronosio Th. Ant. Gr. - De Legione Romana. Sta uel T. x. di Gresio. Th. Ant. Rom. di Grevio . 2n. Am. Rom.
 – Distertatio de Liugua Novi Testamenti

Originali, qui status quaestionum prima-riarum delineatur, et ab aliena et nopertinentibus vandicatur . Sta nel T. a. p. 3a.

timentibus vendicator. Su nel T. 2. p. 52.
Theraur. Theol. Philol.
Questo Consigliere dell' Imperador Lospoido, Storiografo di Svezia, e Professore di Storio a Strashoro, nacepe nella
Erauconia nel, 1611., e muri nel 1672.

come a Straisiege, accept entle Eprocess in Life, pour dei dipp. Robert de Life, pour dei dipp. Robert (Justi Henningii) Jes Parcelinis af fandament Grouss ervoyany, libite — Exercications of Paylectes Cottages, 1945, Schmidt T. 6, 4° 2 V. D 11. — Intradictes of Paylectes Cottages, 1945, Schmidt T. 6, 4° 2 V. D 11. — Intradictes of bin Dippetention, Libited Company, 1945, Schmidt T. 1, 5, 5° AVII. 1, 1950s, 1911. Gleitsch. T. 1, 8° AVII. 144.

Piter , vyt.

- Institutiones Juris Cinomici . Ilalat Magel. 1749; T. L. 8.° XVII. D. 25.

- Introductio ad Jus publicum universale . Viennae , 1758. Iraturor. T. L. 8.°

- In quateor Libros Justin Imp Institu-tionum Halos Magd. 1718. T. 1-2. XIC 15. - Corpus Juris Canonici. J

Bounero, Prussimo, sucque a 20, Gen-naro 1675. Mentó l'onere di coere Pro-fesore Primario di Dritto nell' Accademis Fridericisme, e Consiglicre private di Federico II. Re di Prussa, gran consscitore del merito degli uomini, e prin-cipalmente in fatto di dottrina, e di let-tere ( N.D. T. ), Morì nel 1949. Bi-blioth Casan. )

blieth. Casan. J Borreri (Christ. Frid.) Dissertatio de Actis Barnshoe et Pauli Lycaonicia ad Act. xtv. Sta nel T. 2. p. 62b. Thes. Nov. Theol. Philol.)

Questo Autore nacque in Dresda: fu Professore prima di Lettere Umane, quan-di di Socra Seritura nell'Università di Lipna, mori nel 1756; (Bibliothi, Casam.) Borthina (Hector ) V. Resp. Scottae, et Ili-

Queno Scrittore Scource del XVI. se-colo fo amato da' Dotti del 200 secolo:

Erusmo ne parla con Iode (N.D.T.) lortii Arithmetica, Geometria, et Musica. Venetitis, de Gregorius. 1492. char. goth. T. 1. fol. X. L 25. Questa è un'appra delle più classiche di

1. Occas to hope of the just charles of Armente, as to et any pres quantity of Armente, as to a tent per sequence of the following of the charles of the cha

» La pris celebre tra tutte le opere di » Borno, dice il Tiraboschi, T. 111., e » di cui più di conto diverse edizioni si n rammensano dal Cause Massucchelli, ol-

> tre le traduzioni fatteze in quasi tutte > le lingue, e per fin nell'Elezica, si è > la Consofazione della Frissofia, opes i filmale destribute de la Fangal, que se a la bie songest, sentre n = cas s pripose .... Atomi l'hance malitat e se pripose .... Atomi l'hance malitat e songe de la cresci, e di Veglio. M. n disnesse non è nitre i nopre. di cresci, e di Veglio. M. n disnesse non è nitre i nopre. di cresci e songe de la cresci di non sedera de la cresci di non sedera di non el propose de la cresci son sente più de con procor. Cel di sonte si più de Gordi et a, non a con sente di non se più de Gordi et a, non a periori de la contra di non del contra di non del contra di non del contra di non del contra di non della contra di non di non della contra di non di non della contra di non della contra di non della contra di non di non della contra di non della contra di non della contra di non di

Feb. 1615. Pohi (San ) Dissertationes 111. pro formali ignifications in S. Script. explications eruendo. Stanno nel T, 1. p. 1. Thes. eruendo. Stann Theol. Philol.

Theol. Philol.

- De Regula Rustica in S. Script. explications transcologands. Had. p. 57.
Questo Distone o Professore di Teologia in Rostock, nato nella Pemerania, mori nel 1059, (Edilecthe Cosson).

Ballotth etc. Louden, 1053. T. 1, 8 P. D.

V. A. 10.

Bourds (Matteo-Maria) Memorie, ed Iscrimo-

ni sepolerali . sicrali . Stanwo nel T. 111. della lince. Beilean (Nie.) Oruvrest Paris. 1757. David, T. S. 16.º PC. I. B.S.; --- Un'altra Edutore. Paris, 1695. Thier-

— Un'altra Eduzione. Paris, 1693. There-Ty. Ty. 19 PC I. A 55. Boileau Despréaux nacque nel villag-gio di Celace presso Parigi nel 1656., a morè s 15 Marzo 1711. Il Boileau fece i moi primi seggi si Fero, e quindi alla Sorbena; moi sieguatado di questi due nati non si abhandonò, che al suo ta-leago. lento, e divenne l'onor della Francia. Si sono tauto ecommentate le sue opere, a sono questi con mentari esticati di tan-te minaste, che tutto cio, che qui so ne potrebbe dire, sarebbe superfisso. Si farà solamente un'osservazione, che sembra esenziale , ed è, else buogna distin-guere diligentemente no suos versi ciò. guere diligenstemente nei suou versa cuo, che à discunto procección da ciós, che mergia di divenir massima. Le massime come nobidi, sugge, ed nutil, e son fatte per gli usonini di spirito e di guaso, e per la buana compagnia. I proverbi non sono, che per la volgo, e sia ache si volgo à di unti gli sati. P.

sea (Massellia Lecune) De la constration

velge a di tenti gli nest. F.

Bellem (Mercellin Leupen) Di te scentrione
T. 1. 1. 2° XVIII E 56.

— Ilinoire di Heggiant, ab l'en fai
rellinoire di Heggiant, al l'en fai
rel

antiguis Seriptorae, Patrum, Pontificum, at Coccilirent monumenta expresa. Lutet. 1004p, Marvin T. 1, n. ° VIL A 38. Ultrim T. 1, n. ° VIL A 38. di confintes qualit del Ministre Delles contro la Genération Auriculore, com-porta nel 1960. Questo Districe della Scholan, finalità questo Districe della Scholan, finalità e vi mori nel 1716. (N.) psinebarg, F. Stravina, Act. Litter. T. 1. Fino. 5.

Gio. Cristiano, Brenne di Boineburg, Consigliere privato dell'Imperadore, e suo gran Marasciallo, nocque in Elsenach li 12. Aprile 1622. Tutti i libri della sua Biblioseca erano pieni nelle margini di dotte note scritte di suo carattere. (Mo-

Peri )
Beis ( Philippe au ) V. S. Augustin les Con-- Discours sur les Pensées de Mr. Pascal, V. Pascal, Pensies. Questo Scrittore, dell'Acead. Frances

paro nel Peiscu, istrui Ludovico Giuseppe Duca di Guisa nel ladlo, e nella mo-rale. Per adempiere con più di castezza a' doveri del secondo ramo della sua istru-

a' doveri del seccodo ramo della sua istra-tiuse, in et di So. anni apprese i prio mi redomenti della lingua Latina, e quon-di le altre Disciplus: mori nel 10/2; Bessil (30). Nimudevisuose in Epistolys Clo-mentis. Stamo nel T. 2, del Locebro. Bisseu (Amoney 1 le Sunt L'anglie de J.C. c'aphqué en mélitationa pour chaque jour de l'annes aben I cette de l'Egles. Lyon, 1684 Molin. T. 4 12 o in Let al Boissen, Gennin Fennese, fierl al finire del Xyri secolo (Dalf. Guera). Boldetti (Marc Antonio ) Doscreationi soron i Comiter de Santi Marcier, ed antichi Cri-stinii di Roma etc. P. Ouervazioni. Il Boldetti, Romino, Canonico Tra-

statisi di Roma etc. P., Osservasioni.

Il Boldetti, Romino, Canonico Trastererino, Protonstav Apostoleo, inori
nel 1792, Elibiato, Casalino, Boltandas (Jonnes). Acta Sasconrini omenium quesquoi son orbe coluntur, etc a carboleas Scriptoribasi celebraturi, quoe re latinis et graccia, alirunquoi gettusa monumantia cellegit, dieguit, noca illuce latinis et graces, altarumque gentzam measumatia Collegit, digenti, noisi illu-stravit donna Bollandas Soc. Jesu Tho-logas, servata primigena Serpitoram phrai-logas, servata primigena Serpitoram phrai-lemothenios, qualem Societtis Theolo-gas. Anticepur, Sunden Societtis Theolo-gas. Anticepur, Sunden Societtis Theolo-gas. Bollando, Gentia, il primo An-tore della gran Callesions degli Atti dea Contraction in Tillesopa, nel Passi-

tore della gran Collesions degli Atti de Sazzi, mosque in Tillemona nel Pensi-Barri il 15. Aggiori 1595, e meiti i za Settembre 1595; in America, (Sotteel) — — Jamariur, opera et studio Je, Bollan-di, et God-freid Heascham. T. 2, 1X, G. 5. — Peinturius, opera et studio creumdem T. 5, 1X, G. 7. — Marius, opera et studio G. Heascha-nis, et Des Pepebrechis. T. 5, XX, 1z.

- - Aprilis, opera et studio eorumdem . T. S. X. F 1. M. J. S. L.
 Majus, opera, et studio eorumdem, et
Francisco Baerui, et Conr. Janningi, cum
Propulaco ad Acta SS. bujus menus. T. &
X. F. 4.

- - Junius, opera et studio eo Jo. B. Sollerii T. 7. X. G. 1.

-- - Julius , opera et studio Janningi , Sol-lerii, Pinii, Cuperi, et Boschii. T. 7 X. G 8. erni, rani, Caperi, et Boschi, T. 7.X. G 8.

– Augustus, opera et studio eocumdem et
Stiltingi, T. 6. X. O.-1.

– September, opera et studio Stiltingi,
Limpeni, Velskii, Suyskenii, et Perieri T.8.
X. O. 7.

Raccolta prezion , e interesmnte, di cui si desidera il seguito . Questa edizione a divenuta rara, molto più dopo la rivo-luzione di Francia, ove ne furuno dis-

persi tutti i volumi, che si trovavano ne' magazzini del Libraro . (D. B.) La ristanus fattane in Venezia in vol. 46 in fol. sebbene inferiore alla prima del

in fol. sebbene inferiore alla prima del Meuriso, è tuttavia essa: pare dirennia zara. (Boni e Gamba.) Sal merito dell' intrapresa del Balland, e de' dus susì cellaboratori Henschenio, e Poprhecch, il Du-pin ne giudica ne aeguenti ternani: » Questa guessa Roca colta può esser benissimo s colta può esser benissimo comparsta sa dusa rese getata nel mare, che peca-no de ogni serta di pesci, piochè essa coss-stene ogni sorta di Atte, e di Vite di Santi, baone, mediocri, a cutive, vere, dubbeos, e faise. E vero, che coloro, che le danno, portano il loro giudino sopra quasse Viei; che ne in-giritano parecchie, e acopreno le finvole prà grossolane; ma ne approvano anora di molte o espresamente, no cel loro elenzio. Il P. Bollando era n più portato ad approvare le tradizioni n popolari; Henschenio, e Popebroch n parevano esser meno timidi, e si son n persi la libertà, o piuttosto la com-n missone, che il primo aveva lor data n di notare, e correggere gli errori, no' n quali egli era caduto. Qualunque sia h is precausione, ch' eglino abbieno h usata, non hanno pointo impedire, he coloro, che agli errori popolari hanno attaccati, o che interesse hanno n avano de difendere vecchas fayole, non

a abisino di dicolarie vecches spoite, non a abisino quate cantro cantro le occupiancia la di quate Ausori, so per a constituente del abistima Apologenteris libris vindicota, ad Benediciam XIV.
Apsterpias 1 765. T. 1. 6l. X. F. 11.

— Pracfationes, Trataines, Distribar, et Eugene Praciamentes, aque monutale monumente in Acta Sunotomus etc. Vene.

Leaguest Practices and a sique monnular monuments in Acts Sanctorum etc. Venetis 17:50. Codei T. 3. fol. X. F. 9. Bolvoglovok. (Mylord.) Pension sur differents 
mires of Histories, de Philosophia, de Morilo. Amsterdam, 1777, Braula, T. 3. 12. °

XXIII. A. 12. °

Pile. Amsterdam, 1771, termine di Bo-Posto di S. Giovanni, Visconte di Bo-fruirecche, Sepretario di Stato sotto la Regina Anna, somo strutto ed eloquen-moni in Betterse a 25, Novembre 1751. te, mori in Betterso a 25. Novembre 1751, in età di anni 79. (N.D.) Bombardini (Ant.) De Carcere et antiquo

Bombardani (Ant.) De Carcere et antiquo-ejas usas di base, usqua tempora deducto Traccatus. Súa nel T. 1st. di Poleno. Il Bombardino Pareiso Padovano nacque nel 1668. Pa Professore di Drit-to in quella Università. Passaro illa Sta-to Eccientastico fu Canonico Primarpo in

to Ecclassics in Canonico Prinarso in guella Citatolia, o mein al 1796, (Daid-man and Carlos and Carlos Carlos and Carlo

Michelangelo Benades , Francescano della più saretta conservana , nacque alla Sambara n n). Octobre 1855, Eu creato Vescovo di Catania nel 1865, e sporì a 27. Agosto 1896. (Most.) Bonae (Jonnus Cardinalus) Opera estata. Ve-

Bonise (Joanus Cardinales) Opera omnas. Venetilis, ex Typ. Balleoniana, 175a, T. 1. fol. VI. F. 7.

Solar Return Liturgicanum, ex reccuisione Reb. Sala. Auguste Taurinerum 1747, ex Typ. Reg. T. X. fol. VI. F. S. Typ. Reg. T. S. fol. VI. F. S.

Progista editione d'un opera piena di
riccrehe curiose, e interessanti sopra i riti,
le pregbiere, e le ceremonne della Mesm. (N.D.)

Montana, a Rob. Sila. Bid.

m. (N.).

- Espirolas selectae, n Roh. Sila. Bid.
1950., ex typ. Rogin T. 1. fol. V. F. 6.

H. Gerdand Boun aneque a Mondori and Pressonte a 1g. outcher 1609. Fu Cardinale nel 1650., e mori in Roma a 50. Outobre 1670. (N.).

comparto (Bern.) Capitolo giecoso in lingua Siciliana. Palermo, 1772. Bentivenga. T. 1.

8. P. P. J. G. 8.

Siciliana . Palerme B. o PC I. C 9 Si trova ancora nel T. x. degli Opuse.

ntori Siciliani . Il Bonajuto, Avvorato di professione Il Bonapato, Avvocato di professioni monque in Trapani nel 1+1, e moi la Palermo nel 1-5%, (De noticie particol.) Bonansi (Pillippi) Numinona Sumenou Pontiferum, a scapore Mertini V. ed an. 1609. Romes, Hercules, 1609. T. 8.6.PC. II. L. 1.

— Numinonata Summerum Pontiferum

— Numinonata Summerum Pontiferum

Templi Vaticani filoricam indicantia. Ro-mor, Hercules, 1650, et iterum anno Ju bilei 1700 T. 1. fol. PC H. L. 5. Queste due opere, le eut tavole co-

19

mime trovansi nel testo il rispettivi luoghi riportate, possesso ritenersi elamiche in queeta materia per la dottri-na, e l'accuratezza, con cui sono ese-guite. L'ultima di queste opere in ispe-cie contiene 86. tavole di monamenti,

benissimo eseguite . (Cicogn.)

- - Ordigum Heligiosorum in Ecclesia Mi-- - Ordinum Heligioorsum in Ecclesia Mi-litutti Catalogui, ecunquin thoumenta in Iconibus expresas. Homse i, 1758. de Ru-lesia, 17. i, 26. XXIV. A. 25. - Ordinum Equatritum et Militarium Catalogus in imagentubus expositus, et cum brevi instruitore oblistus Clementi XI. P M. Remse, 1743. de Robeir, I. 1. 4. o XXIV. A. 35. Can a frenze la reduzione Italiana.

Con a frente la traducione Italiana. Questo destro Genuita Romano nacque nel 1558, e mori in Roma nel 1725. (N. D. T.) connis (Giacomo) Delle Antiche Sirecuse. In Pelerma, 1727, Accardo. T. a fol. PG. X. M. 9.

Il primo Tomo contiente Sirecusea Il-duriente dal Bonanai , con dun Carea, Il primo Tomo contiente Sirecusea Il-duriente dal Bonanai , con dun Carea, Sirecusea Il secondo Tomo Somprende la Piancia delle Antiche Scraperone la Piancia delle Antiche Scrapero secondo il Mirischella, cel una secure delle secondo il melacilia celle secondo cuse secondo il Mirabella, ed una se-rie di Medaglie Siracusane con estrati del Cinverio, di Mario Arezzo, e di Fa-zello, e le Tavole del Gustiero . L'Arereampio riduse a littuo queste due o-pere interessanti, e trovansi così stam-para nella Parte IX. del Tesoro delle Anzichità di Sicilia del Burmanzo,

Se dessi prestar fede a Pietro Carrera, l'opera della Siracum illustrata non è del Bonanni, ma dello stesso Carrera. Egli nelle sue Memorie Storiche di Ca-Egli uelle un Memorie Storiche di Ca-tania. Edit. di Catan. 16,1. p. 8. coi terive: lo nell' Antica Illustrata Si-rocusa, opera, la quale mi piacque di pubblicor colla stampa sotto altro none, che il mio... E più chiara-mente in Allo Confessa dell' mone, che il min. E șii biimmente pa Arc. Orojase che l opera dell'Illustrata Sirneaua agramante, con soverbai leisme provede contra il Mirobella, ed altri, il che non da me provenne, ma da D. Giacono Bonanni, e Colonna Duca di Monublana estribu per Autore di Monublana cestiva per Autore del provinti qualte admiras di scherae socia qualta estimare, is come annice, a qualta estimare, is come annice, dell'acconstanti dell'acconst detti, ma gliela fregiai con quei la-sori, che es mi richicee ec. Giovanni Ventimiglia nel suo libro dei Poeti Si-ciliani Cap. v. p. 19. Edu. di Napoh 1053. rinfaccia il Carrera di jutanza, c dice: Carrera, che in vita di Giaco-ma Duca di Montalbano, e suo gran ma Dieta verisse le cose soprana-pate : dopo la morte di quella eplan-didiscima Cavaliere , stampando le Memorie Istoriche della città di Carussiure issoriche della cilità di Ca-tania, non contento di predicari per tutto Autore della Sirocusa illustrato, che sotto nome del Bonama a' ave-etampato in Messino per Pietro Brea elsa, na pentitosi ancura del donu e.... Questo improvero del Vantiniglia enunciato con brevemente e scampligua enunciato con breveniense e sempli-comente, non fianchaggiato da verina prova di fatto, nè di masociano contro il Carrera, unito alla considerazione,

che l'Autore delle Memorie Issoriche di Catania era veramente nomo valuro so rella conoscenza de Classici, e nell' l'Archiologia, e che i luma del sito sa-pere, e della sua egitica si veggono ad ogni passo nell'opera della Siracusa Il-

ogni paso nell'opera della Stracuse Il-lustrata, c'induce a credere, che il no-bele Stracusano ebbe la vanish di volca passare per Autre, c'e che i benefici, di cui eqli colmò il Carrera, uomo di lettere, gli ottenereo dal beneficato rico-nocentei il sognicio dell'annor propro letterario. Ma è però inescossable il Car-rera di asser limitto la una riconocen-rari di asser limitto la una riconocenperi di aver limitato la sua riconoteva-na allo spazio della vita del Bonanni, c che il beneficato abbia deposto la me-moria de benefici, e la fede del Segreto sull'orio della tomba del suo Lenetattore : cost il Carrera, potrà esser conside-

re: cost il Carrera, petra esser considerato cosse utuno ingratto, anuco perido, ma Sevittore verdice.

Il Bomanni, nacque in Straema, e mori nel 1656. (Mong. Bibl. Sur.)
Bottamo (Bartolómeo) Rime. V. Caruso G. E. Rime.

D. Bonaventurae S.R.E. Episcopi Card. Al-

Bonaventurae S. R. E. Episcopi Card. Al-bansania Doctoris Seraplica in Libros Sera-tentiarum elaborata Educidatio, ex recen-sione Je. Balainia. Veneruis, 1573. ad Si-gnum Sermantis. T. 2, 4. N. K. B. B. Il Commento aul Maestro delle Sentenze è la più pregiata opera di S Bo-naventura , in cui ha congiunta alla so-dezza della dottrina l'unustre della pretà, ed è ludato ancora dagli Eretici,

Nacque nel 1221., e morì nel 1276. Fu da Sisse V. dichiarato Dottor della Cluem (B. e G.) Boncompagni Florentini Liber de Obsidione Ancone a copiis Friderica L Imp. an.1172.
peracta, ejusque urbis liberatione. Stanuel T. vt. de Murat. Rev. Ital. Script.
Il Muratori nella sua Prefuzione chia-

as murators nella sua Pretazione chia-ma questa operetta Opuceulum quisiem vita, et luce dignissimum, perché fu allora per la prima volta cavato dall'o-scurità, e dato alla luce. Il suo Autore fa Fiorentino, e fiori verco il 1220. Pro-fesso Grammatica, e Umano lettree nel Reso Grammatica, e Umane lettere nel Ginnasso di Bologna, per cui si aggiun-ge al suo nome il titolo di Magneter. Bond (Joannes) Q. Horaiti Flocci Pomana, achalini illustrata. P. Horatius. Gio. Bond., dotto Critico e Comenta-

tore del secolo XVI., nocque nella Contea di Sommerset nel 1550, e mori nel 1619. (D. T. N. )

(D. T. N.)
Bonfidis (Jacobi ) Annalium Gepnemisus ab
anno 1548. (in quo desinit Ulertus Folietta ) recuperatse liberatsis usqua id annum 1566. Libiri v. in lorem editi a Barthol. Paschetto, in hac vero pottrena Editione ab innumeris mendis repurgati . Stan nel T. I. P. II. di Grevoo Th. Ant. Ital. - Carmina . Stan con Frucastorio V. Il Bonfadio nacque a Salo presso al

Il Bontano nacque a Sato presso sa Lago di Gurda, o pintiosto a Gazzano. Direte in Genova pubbliche buicez sopra la Politica di Ari-tocelo, e quandi salla Rettorica. Fu Storiografo di quella Repubblica, ose fo condamato a morte, sidente de Thou nel 1560, e secondo il

Ghilmi nel 1551. Il Bendedio scrivera ugualmente bene e in Lumo, e in Ita-liano, come Pado Manquio lo riconocer-Hio et Romano elegado, et praceellit Estraco. (Morei) Bolisso (Pinniso) Trismonlo de los Santos

Bofiant (Dioniso) Triumpho de los Santos de Reyno de Cerdenas. En Caller; 1655, Gibeti: T. 1. 6d. IX. D. 16. If Bodfant, Destore di Teclogia, e di Dritto, era di Cagluti; e dedica a Fra-fispo. IV. Re di Spagna la suo opera con

Lettera de' 50. Giugno 1635. Bonfrerii ( Jacobi ) Annotationes in Promissse Terrse Chorogroficam Tahulam, ét Notae in Onomasticon Euseku. Stanno nel T. v

di Ugolino.

- Onomassicon Urbium, et Locorum S-Scripturae. Amstelod. 1707., Halma. T. z. in fol. max. Il. E. 22.

un fol. max. II. E. 21.
Balla Ediason eti un lubro dotto (N.D.)
- Penastruchus Moyris illustratus. Am-tureprine, 1953. Morcius. T. I. 50. III. B.1 Opus insigne è nosto cella Biblioto.
- In Joset Commentrius. Perinisa 1653. Cramoiry. T. 1 in fol. III. B. 13. Il Bouferio Gessian neopes a Dinant pd 1573. In Professor di Sorre Lettere Destination of 1852.

Dessi: mori nel 1612., o secondo altri nel 1615. (Biblioth. Casan.) Bongarsii (Jeobi ) Notae in Justinnm. V. Justimus

Bonhomo (Fr. Gohr. ) Automatum inaequa-le, sive Horologium antiquem automatis animatum - Pauormi , 1747. T. L. 4.º V. C. 26. 11 P. Bosomo dell' Ordine de' Minimi,

prodiosimimo delle scienza esatte, e che alle mattematiche univa la cognizione degli Susij Eccimattei, della buona Filosofa, e specialmente dell'Ottea, avento di sua mano lavorato degli ottiavento di usa mano laverato degli etti-mi microscopi, e udencopi, nacque in Nicola a 15. Aprile 1692, e mori in Palermo a 24. Agonto 17ba. (V. Memo-rie per servire alla Sior. T. Memo-rie per servire alla Sior. Escal.) Sior. T. 9, p. 14., e Biografi, Sicil.) Boni-hon (François ) L' Autoeux Episcopale deferible. Augura, 1606, Auril. Et. 4. 9

V. 11 21.

Ouesto Prete dell'Oratorio, e quindi Curato di S. Michele du Tertre ad An-gers, meri nel 1661, (N. D.) Nella Biblioth. Casan si nota di caser morto nel 1662.

nel 1662.
nolieri Vita S. Livini Episcopi. Ska nel nel T. tt. p. 439, di Mabillon, 464a etc. Questo Scruttere è diverso di Bosificio Arcivescow di Magonas, e forte ne è più antico vivrea cara l'anno 556.
S. Bosificit I. Archiejiscopi Mogunitai, et Germinerum Apostoli, Episcolae multas ad varios, et varietum ad ipsum. Stanno nel T. 16. p. 28. Biblioth. P.P.

T. 10. p. 40. Personne P. P. Sermo de Abrenuntiatione in Ba-pusmate. Sta nel. T. 4 P. 2 p. 3. Thes. Anecdot. Noviss .. Questo Santo Scrittore, chiamato con nome patrio Winfrido, Inglese di na-aone, dell'Ordine di S. Benedetto, e Martire mori nella Frisia nell'auno 754

Martire mori nella Frisia nell'anno 754 (Biblioth. Casan.)
Bosistrii Papae vttt. Jubilaei colebrati an.
Domini 1500. Rescriptum. Sta nel T. 6.
col. 459, Biblioth. PP.

— Formula Declarationia, per quam re-

r per puem re-belles Ecclesse a dicto Julidaco excludua-tur Ilid. col. 458.

Articoli county exacted wileyand functions a County Andrews ent. at Regen Princ Philippum; an 13 Stanton nel T. 10, p. 55z. di Achery. m; an. 15os.

- Sratus Decretainum Liber. P.
- Bullae. Staurro nel T rtt. P rt. p della Collesione del Cocquelines. V.

Boulacie vitt., prima Benefetto Gaiv-bino; di Anagni, da assanto al Pontefi-cato del 1204, e mori li 12. Octobre 1503 7 (Gaccom)

Bonifico Papas tx Bullae, Stanno nel T itt, P. rt. p. 577, della Collezione di Coope-lines, V. Bullarum etc.

lines. V. Bullarum etc.
Fu eletto a v Normibre 158q e mori il di 1 ottobre (100 f. Dulle Pita etc., mitrorite) (Lucrenti) Hautora Sicula, Siconicontei (Lucrenti) Hautora Sicula, Siconicontei (Lucrenti) Hautora Sicula, Siconicontei (V. Lami, )
Questo Storico nativo di S. Minatto, viuso olite il 1 §21. (Dulla Perfuz.)
sincerul (Comte de) Mésosires. F.

Claudio Alessandro, Conte di Bonneval, d'un'antica famiglia del Limpsino. varia, o in antice transpire det Lamesine, varia genos, intradimento, e coraggio. Per la sia condetta poco regolare passò in Turchia, e prose il nome di Osman, Fia cresto Bassà da tre code della Ro-melia, e quinti Topi-Bachi: cessò di (N. D. T.)

Bono ( De ) nutratis et ordinis, disciplinarque ac obedientiae in Ecclesia rerte constituta, vel constituenda Ecclesiae Boltemicae ad ver contituenta Eccesso nonemicae ad Anglicinam Paraenesis Amstel. 1660, Ra-vesteisius T. I. 12. ° XV. F 21. monia (Antonini ) Sententia De Immunita-

tate Ecclessasticorum in viui veetigali. Pa-norum, 1664; Colicchia T. 1. fol. V I 1. . - - Bologna V. nc' Codict MSS. Borchardi Comitia Donatio forta Monasterio

S. Andrese Vien. an. eir 1027. Sta nel T. 13. p. 280. di Achery. Borchardi ( Alimani ) Vendica Terrae Sancue regionumque finitimarum, ac in eis mirabili um Descriptio, insquam antehae incress. Ve-netis, 1519, de Trolino T.1.8. ° plV. F. #6. Borchardo, o secondo attri Beccardo, o Burcardo, Religioso de PP. Predicato-

ri, forse nato in Strasbourg, soggravno dieci anni nella Palestina, ove trovavasi nel 1183, come indica egli stesso. Lascio a' posteri la Descrizione di quella Provineia, della quale opera le varie edi-The state of the s siont, che esistono, sono tanto fra loro

Prima Eduioue di un Libro,

il foriero del ano famoso Trattato De motu animalium ugualmente chedi quello De motibue naturalibus, col quile poi fis ristampoto nel 1686, in Leyter, Van-

der As in 4

Il Borelli nacque a Napoli a 28. Gen-paro 1608, e morì a Rama h 51. De-cember 1679, (N.)
Borjon (Mr.) Aberge des Acces, Titres,

Mémoires concernant les affaires du Carge de France etc. Paris, 168». Léonard T.i. ;

Cuelo Emmanuele, Berjen , nase a Poun-de-Vaux, mori in Parag nel 1651 i. In quesso Compendo degli Atta, che furcoo reccoti ; ordinani ; e pubblicati dall'Ah. Grouili, a contane andes unto els, che, ni fere contre gli Erriga dal Regno di S. Loggi sibo a quell' quora, [Abstech. Bergini (Christiani) Exercitatione Philobo-pien de Sirangel Voerum Hebengarum.

gicae de Synagogis Veorrum Hebracurum. Stanne nel T. xxt. di Ugolino. ornmeisteri (Sim.) De Erroribas Historico-rum Gentilium, in rebus meris recensendia.

Sto nel T. s. p. 882. Thee. Theol. Philol. Queste Professor di Storia in Norun-berga, Luterano, morì nel 1688. (Beblioth.

Legal, Letterans, mort and 1500. (Editional).

Berrials (Cib.) De anxione with Reconstruction Programs. Son and T. v. di Generals (Cib.) Description.

Berrials (Cib.) Description (Cib.) Description of the company data an evolution program of the company data are sender in the data are sender in the company da

T. K 4.

- - Avvertimenti per li Confessori. Bologus. 175a. T. i. in 18. ° in Lat. V. D 10.

S. Carlo Borromoo naeque a 2. Ottobre 1558. nel Castello d'Arnos, territorio di Milano, e mori a 3. Novem-lee 1684. ( Ughelli )

Borromaci (Feder, Card. Archiep.) Conciones Synodales. Mediolana , 1653. Il 2. ful.V.I. q.

Il Cardinal Borromeo , Cugino , Allie-vo , e Successore del gran Card. S. Carlo Borromeo nell' Arcivescovado di Milano, Fondatore della celebre Etblioteca Am-

Fondatore della celeber Bildioteca Am-brosiana, nacque in Milano nel 156;, e morì a 20, Settembre 1631. (Tirubo-schi Tritt.) Bos (Lamberti) Estreciationes Graccae Phi-lotegicae, in quibas Norn Tesanonni loca numulla ex Autoribus Grascia illastrantur. Accelt Discrinto de Erymologia Gracea. Francquerae, 1915, Bleck T. 1. 4° XIII. D 7. -- Vetur Testamentom. F. Biblis, Test.

Grace. Questo Professore di Lingua Greca in Francciera, ore mori nel 1717, era mato in Workum no Paeti Basi nel

1670. ( Moreri )
Bos ( Mn I Abbe du ) Réflexions Critiques sur la Pôcsie , et sur la Pointure. Paris, Mariette, 1750. T. 3. in 12.º PG. L. A 26.

E quesso il libro più utile, che sissi E questo il libro più utile, che akiai mai arritto sopra queste materie presso ognuna delle nazioni d'Europa. Vi ai tovano pochi errori, e molte riflessioni vere, ausove, e profunde, lo che forma il pregio di quanti 'opera: non è uni labra metodico; ma l' Autore pensa, a fa persare. Ei nacque a Bessavas nel 1670.

Boschii ( Petri ) Acta Sanctorum a die 15.
Julii usque ad diem 19 Augusti. P. Bol-landus.

Il Boschio, uno de' dotti Gesuiti im-piegati alla gran Collezione degli Atti

de Santi, naceme in Brenelles, e morl nel 1956. ( Biblioth, Casan. ) seellini ( Francesco ) Spirgasione della lu-ce Borcale, vedutan i a, nosse de 16, Di-cembre 1759. Sta pel T. xvII. della Ricc.

del Cologiera. ael Colegierà.

Justum J. C. Esuagotem ( Caratina ) Unitum J. C. Esuagotem ( Paratina ) Unitum J. C. Esu

Questo Dottore di Teologia Luterano, mori nel 1671, (Biblioth, Caron) Bosio (Antonino ) V. Aringhi Roma Sotter-

Opesto Bosio, Agente dell'Ordine Ge-roolimitato di Malta, or'egli necque, era nipote di Giacono Bosio Fra-Serven-te dell'Ordine stato, ed Autore dell'A-storia della Sacra Religione della il-lustrizzione Miliata di S. Giovyanii Giarnolimitano: mori nel 1659, ( Bi-Mich Coscolimitano: mori nel 1659, ( Bi-

Girosolimitano: mori nel 1619 (. Bi-blioti, Casan.) lesii ( Io. Andrea ) De Pontifice Maximo Rossus Veteris Exercitatio historica ;; De Postificatu Maximo Imperatorum Roma-norum. Stanno nel T. v. di Gerrio Th.

- Discrincio de Juvenilibus Capidinatibus, ad 1. Tim. III. 26. Sia nel T 2. p. 667. Thes. Theol. Philol.

Questo dotto Professore di Storia nel-Γ Accademia di Jena, nacque a Lipia a 17. Giugno 1616., e mori nel 1076. ( Moreri ) Nella Biblioth. Casan. si

( Morey') Nella Bishinth. Casam. si nota di stare morto nel 1673. Bossii ( Hierosymi ) De Toga Romana Cam-meutarun. Accedit er Philippo Rubeno Iconismus Satuase togatae, et de modo ge-sandi togam, et Ferencio Disertatio. Am-cel. 1672. Fristat T. 1. 8. P. P. IV.

De Toga Romans Commentarius = De Senatorum lato Clavo Observationes novae = listeus sive de Sistro Opascalum = Janatoius, sive de Strena, Stanno nel T. II. di Sallengre.

Girolono Bossio di Pavia pacque nel 1588. Fu fatto cittadino e Senature Ro-mano nel 1622, e nell'Accademia Pa-latina fu Professore di eloquenza. Si i-gnora l'epoca della sua morie; mo e certo, cise viveva ancora nel 1645. (N. D.T.)

Bosset (Jacques-Benigne) Orntres Paris, 1743. et saw. le Bercier T. 154.9 VL 113. Con effigie dell' Autore. - - Exposition de la Doctrine de l'Eglise Catholique sur les matieres de Controver-se. Paris. 1766. Cramoity. T. 1. 12.0 XVIII. E. 18.

XVIII. E 18.

- Defrusio Chri Gallicani . Luxemburgi
1750. T. 2. 4.º VI. G. 1.

- Discours sur l'Histoire Universelle. Amsterdam , 1740. Roger. T. 5. 12.º P.C.
III. A 36.

- Commentateii in Biblian Sacram Vulgate Editionis. F. Biblia Sacra.

the Editions. F. Biblis Sarry.
Bossett nacque a Digione a 27. Set-tembre 1629. Fu consuprato Vescovo di Condom a 21 Settenther 1670., e no-minato pia al Vescovado di Mesar nel 1681. Mori a Parigi a 12. Aprile 1701.

(N).

Boswel (Giacomo) Relazione della Corrica, trasportata in Italiano dall'originale loglese.
Londra, 1769. Williams, T. 1. 8. ° PC.
X. B. 10.

Questo volume centiene ancora dello stesso Autore l'opera seguente :
- - Giornale del Viaggio fatto nell'Isola
di Corsea , con alcune Memorie del Generale Pasquile Paoli, che serve di T. II.

zione della Corsica. Londra, 1769 , Williams . Giscopo Bossel era Scudiere di Auchinleck in Iscoria : viveva nella sec

metà del passato XVIII. secolo (Dall' Opera ) Berticella (Aurelio) Rime. V. Caruso G. B. Rime.

Ouesto Letterato viveva nel MD.
Bottis (Jac Anelli de) Adnosationes in Com-mentaria Abb. Penormitani super Decretal.
V. Abbas Panormit.

Borarini (Leonardt) Lezioni Accademiche, e Riene Pringia, 1604. Colombira. T. 1. 8. PC I. D. 20 Il Borarini Perugino era membeo del-

l'Accademia Insensata di Perugia col ti-I Accasema Intensata da Peruga col e-tolo di Furinos Intensato; vivva sul cominciare del xvit. accolo. (Dall'opera) Borerio ( Zuccaria ) Annali de' Festi Minosi Cappuccini, tradotti da Fr. Benedetto Sun-bracdetti. Venezia, 1648, Giunti T. 4.

XXIV. A 9 Opera, secondo Il P. Niceron, pi di conti puerili, e interamente dalla verosimiglianza. Si trova frattanto

tradotta in varie lingue.

If Hoverio nacque a Salumo nel 1508-e morì a Genova a 51. Marso 1658. ( N )
Boubirean ( Elie ) Traité d'Origene contre

Celse etc. traduit du Grec. V. Traité d' O-Dalla Prefasione si rileva, che e Tradutiore em Francese, e che forse per causa di opinioni religiose si era rif giato ta Inghalterra, ove viveva sal co

Bothours ( Deminique ) Vie de S. Ignace. F. Questo Gesuta nacque a Parigi nel 1698: e morì a 27. Maggio 1702. ( N. ) Borilli ( Caroli ) Opas Geometricum diobus

libris comprehensum. Lutetiae, 1557, Va-gossanos, T. 1. 12. XXV. F 25. santes, T. 1. 12. AXV r 20.
Bovillo, in Frances de Bovelles, era
do Sancourt, Commico di Nopon, e di
Chimino, e Professore di Trokgia: S. Quintine, e Professore di

S. Quintino, e Professore di Trologia: mori non paina del mese di Masgio del 1553 ( BhAicath, Casan.) Bouillon ( Françosa ) Histore do la viol et du pargaserie de S. Patrice. Prera, 1655, de Puis T. I. 12.º XXII. B 22. Il Braillon, Beccellare di Ecologia, era Religion dell'Ordine di S. France-

sco, e viveva nel 1641. ( Dall' Approwasione. Rouldus (Jacobi ) De Ecclesia ante legem libri III. et expositio epistolae D. Judiae A-postoli. Parisis, 1630., Cottereux. T. 1. 4° II. H 53. Can Fontispizio Figurato inciso in re-

Con Fontinguio Figurato intion in re-me, Jacopo Boulduc en Parigno, del-P Ordine de Frati Minori Capquecini; e vevera nel 1629, f Dall Appeloux. ) Cesido Fray, Decano della Facoltà Fi-losofica di Parigi così si esprime nella sua Approtazione di questa opene 12-la dres 1800 consiste di praesertius Sacrose dell'attivitatione dell'accompanione della dell'indicata dell'accompanione della conbrus istos amais et praesertim Sacrae Antiquitatis et reconditioris doctrinae

size thesaurum, in quo non tam la-tet quam patet, amnium solomnium Verborum, Dearum, Rituum, Sacridorumque Ethnisorum sera et prima \* Scaturigo. Industriam tanti viri et so. Lertiam, animitus dico, qua Nov-antiqua hactenue et silentio et ignorantia tot saeculorum obruta, e divinis literia eracre potuit, sum admiratus

Questo volume contiene ancesa utessa across ancesa fatore l'opera seguente.

-- De Ecclesis post legera Liber Analogicas, in quo cotenditur quants sit similitudo inter legem naturalem, et legena Eran
Legena Courseau. 150... Questo volume contiene ancora delle

do there argem an oranem , 1630.
gelezas. Parinis, Cottereau , 1630.
suquet (Mr. ) Le Droit Pubble de France,
éclairei per les monumens de l'Antiquaté.
Paris, 1755. Dessint. T. 1. 6 ° XI C 20.

Bourdalooe (Louis ) Sermons pour l'Avent Lvon, 1750, Bruyer, T. 1. 8. 9 in Lat X. C. 5. 8.° in Lat. X. C 4.
-- Symbons par les Myzefres, Bid. T. 2

8° in Lat. X C. 7. pour des Véures et Professions Réfigieuses lhed. T. 2. in 8.º in Lat. X. C o.

--- Sermons pour les Dimanches Ibed T.4 Exhibitions et Instructions Chrétiennes, Ibid. T. 2. 8. % in Lat. X. D. 5.
 Rétraire Spirituelle à l'usage des Communautés Religieuses. Ibid. T. 2. 8. % in Lat. X. D. 1. 2. % in Lat. X. D. 1. % in Lat

munautés Réligicuses. Ibid. T. 1. 8.º in Lat. X. D.,
Bourdalooe, Grasina, il primo model-lo de hosoi Predecates, nacque a Bour-ges nel 165ta., e moel nel 1704. (K.) ounquet (Loigi) Discretations sopra l'Al-faleqo Estusco. Sin nel T. 1. P. 1., Sagri

di Dascrt. Errasche.

Ourste Professore di Filosofia nell' II-

niversità di Neufrastello, Socio dell' Acquella di Cortona, morì nel 1742 ( Bi-

oursier, Histoire et Analyse du Livre de l'Action de Dieu, 1955, T. 5, 12, ° XX.

C G.

Do F Action de Dica sur les Créatures
etc. F. Action
Lorenso Fesseesco Boursier, Dettore

account de Lorenso Fesseesco Boursier, Dettore

Pays-box. 12.

Lorenso Francesco Boursier, Dettore della Sorbons, nonque al Ecouen relia Docens de Parig sel 1679, e mori nel 1970 (N. 19. 1904). Non 1970 (N. 1970). Non 1970 (N. 19

coods notal on avianos peru detas, peru detas, letilarea ( M. Zuerozi ) llistoria Universilia Sucra et Profina a Christo noto ad ansum usque 1500. Francofetti, 1975. Ellingtrus. T. i. 4° PC III. N. 15.

Gos efficie dell' Autor.

Lenglet pretende, che quest'opèra sia poca cosa, e che non meritava d'essere retumpata tante volte; ma Mencke ako-cura, che è un libre utilisumo a doleco else cercano le Origini e i Déieu delle Nacioni. I dicci anni di continuazione che si trovano in questa Edizione, soni dol Mencke. (N.)

- Institutiones Politicae cum Commenta-

riis ejustem, et Georgii Hornii Observatio nibes. Ultrajecti, 1702., Visch. T. 1. 19. XXVI B 30.

- - Quarationes Remaine, quibus socii es pestiai ritus, corumque causo et origino,

plurima etiam antiquitati rauntur et explicacaur. Stanne nel T. V. di Grevio Zh. Ant. Rom. --- De Rep. Leodiensi. V. Bespublica Leo

Quesin Scrittore naeque a Bergopsen, città del Brabante Olandese nel torse di Settembre dei 1612, e stori a Leyden a 3. Ottobre 1655. (N.) of the Life Ler (M. Abril) The History of the Life

Brign of Queen Anne. London, 1722.

Roberts T. 1. 6d. PC. UX. F. 5.

Decisionaria Anglais François, et François-Inglais, Lyen, 1979, Victoria, T. a.

Open mile, 6 mile blines edited
Open mile, 6 mile blines edited
(Georgiph), Saroça native di George,
Idiandonia la Francia dopo la recontaction del Edition da Natise, e mort a
Chebery in Englishers nel 1979, (N. M.)

phys. Define del to Righton taus naturelle,
que preview, extrans den Erens publica

del Parisido de N. Gillero Durson, Histogen province, estatus den Erens publica

de l'Arabido de Nr. Gillero Durson, Histo-

wour Is foodstein de Mr. Beyle, a Weshier, 1958., Pumper T. G. in R. o' in La. I. V. S. 1958., Pumper T. G. in R. o' in La. I. V. S. 1958., Pumper T. G. in R. o' in La. I. V. S. O' in Part I. V. S. O' in La. I. V. S. O' in Part I. V. S. O' in La. I. V. S. O' in Part I. V. S. O' in Part I. V. S. O' in La. I. V. S. O' in Part I. V. S. O' in La. I. V. S. O' in La. I. V. S. O' in Part I. V. S. O' in La. I. V. S.

Apostolica, e recitó egli stesso questa Relazione nella Chiesa di Smirne a 29. stembre 1654. Questo volume contiene ancora l'ope-

ra seguente : Sommaire des divers vi et missions apostoliques du & Alexandre de Rhodee, de la Compagnie de Jesus, è la Ch.ne, et auresour de la Chine à Rome depuir l'année 1618. jusques d'I année 1653. Paris , Lambert , 1653.

Pares , Lambers , 65.3.

Questo Geoules macque ad Avignone a
15. Marso 1654, a mori a 5. November 1456. (Soines)
Borre (Joseph ) A Violdacison of the Tros
Deniy of our Blessed Sassours , Looden,
Deniy of our Blessed Sassours , Looden,
Deniy of our Blessed Sassours , Looden,
Televis of the Company of the Company
Televis of the Company of the Company
Televis of the Company of the Company
Televis and Televis of the Company
Televis and Televis of the Company
Televis and Televis of the Company
Televis o

(S) Bracelli (Jacobi) de Bello Hispanica Libri quanque. Haganose per Joh. Secerium, 1550. T. 4. P. H. X. B. 26.

Prima dell' opera si trova un Elogio della Storia, scritto dal celebra Andrea Alcusto. Alla Storia del Bracelli vengone appresso i ses Libri De Bello Neagodicano di Gio. Gioviano Pontane, La Scoria del Brucelli si trova ancora pel T. t. P. 11. del Grevio Thea Ant.

Ital., ove vi si trova argumto Diploma mirae antiquitatie Tabellae in agro Genzienei repertae. Orac Liganticae Descriptio 
 De Claris
Genurasibus Libellus . Ibid. T. 1, P. 1.

Il Brucelli fu Segretario del Senato di

Genova sus patria verso la mesi del XV.

do, al quale, mentro ero Seguetari do, al quale, menus era Seguinto A-portolios, decitea is un Descriticae della Coutara di Genova. Uberto Fegliata, perlando della Storia della Guerra l'op-nica del Erocelli, nel uto Libro degli Elegi degl'illusti Lugari, così acri Bracellia hatteriam belli Higganetess ... quinque librie est complexus, tanta cum ingenii , prudentiae , elo-quentiae laude , ut non modo illam netatem, in qua praechrae artes, quae multa ante eascula summes sordibus ac squatore obsitae jacuerant, ex nitissimis tenebris emersas multurn jam veterie splendoris assumperant, lon-

seierie opiendoris desumperant, conge superarit, sed mostra quoque, in
qua politiora etudia et eloquentice
amna generia gioria in flore maxime
ett, illum m principibus numeret.
rarcio (Aissandro) Inora delle guerre eturcio (Aissandro) Inora delle guerre
eturcio (Aissandro) Inora delle guerre
eparticipi de monaret de mandriserne de Romani di Appiano Alexandri-Questo abile Traduttore, nato in Fr

rense, fiori nel xv. secolo, e mori in Roma sotto il Pontificato di Alessandro VL, presso al quale era aprelito Amba-aciadore dalla Repubblica Fiorentina, di

neislere dalla Republishe Farmatina, di cui en Seprettie Pacifiqua vericalia Bracher (Théophile) Le Pacifiqua vericalia ner le dibitat de l'umpe legiume da Na-lacia de la companio de la companio de la Boulanger, T. 1, 8, 2 VII. 4, 8, Boulanger, T. 1, 8, 2 VII. 4, 8, Boulanger, T. 1, 8, 2 VII. 4, 8, Boulanger, T. 1, 1, 2 VII. 4, 8, Boulanger, T. 1, 1, 2 VII. 4, 8, Mechanica, Novimberger, 1602, Halusa. T. 1, 64, X. K. 3 Questo celebre Aeronom Danae Energer of 1 John. 8 met a Prop and 1501.

cque het liege.
(N.D.)
Berneccio (Jess.) Ars memoriae vindicate.
Panormi, 1902. Gramigiani, T. 11 22, 
XXV. F. 31.
Questo Nobile Palerminno, Girreconsulto, nacque a 15. Ottobre 1675., e vivera ancora a tempi dei mongiore.
Di questa sua opera, come di varee al-tre ancora, si parla con vantaggio, o con lode segli Atti degli Erudati di Li-pia, mese di Febraro 1905. (Mongit. Biblioth. Sic.)

Biblioth. Sic. J.
rancha (Fr. Joseph ) Analytica Demonstrano ec. F. Paramus.

Fr. Giuseppe Branca Stracusmo, del
F Ordina de Muori Osservanti , fiori
sul fisire del XVI. e cominciare del l'Ordina de Minori Omervanti, fiori aul finare del xvit. e consinciare del xvit. e consinciare del xvit. secolo, (N. D. T.) Nella famora controversion tra il Postefice Pacho v., e la Bepubblica di Venenia, fia unde tanti Serittori , che vollero addinao strure il loro acho verso la S. Sede, e

scrine la sua Analytica Demonstrorenci ( Girolamo ) Difesa di alcuni Privi-legi della Cutt di Palermo, Palerno, a586, Carrara. T. 1, 4, P. PC. X. P. 28. Il Branci, Cavalure di S. Stefano, nate

in Palermo, mort a 14 Giagno 1587. (Mongil )

(Mongil )

Branciforti (Octavii ) Episcopi Catanomis. De animorum perturbationibus. In nosuro Ca-tanac Palatso, 16qu. Bisagna. T. 1. figl. PC.

Ottavio Branciforti nacque in Palermo nel 159a. Fu driagnato Vescoro in Ce-falia nel 165s, e quandi promoso al Ve-scovado di Catania nel 163s. Nori in Act Beals a 14 Grugue 1646. (Mong.)

raschi (Monsignor) F. MSS. rassicanus (Alex.) F. Selectorum de Re Russica etc. - - Commentarium in Salvisnum. V. Sal-

Vanus.

Questo Autore, cho sin dall'età di
18. anni portava digià i titoli di Posta
e di Uvato Gerozato, nacque a Wirtemberg nella Svena nel 1500., e sisori a
Vienna a 2º, November 1559, (N)
Brashouss Epioc. Generaugustian, Vita S.
Aemollani Abbatia. Six nel T. 1. p. 197.

di Mabillon , Acta ec. Viveva nel VII secolo .

Protein Christ.) De Hierophantis Judaco-rum, ad 2. Reg. XXIII. 5. Dissertatio. Sus nei T. 2. p. 952. Thes. Theol. Philol. Questo Scrittore Germa 1680, (Biblioth. Casan.) Scrittore Germano vivea nel

runni (Joan.) Vestitus Sacerdotum Hebraeo-rum, ave Commentarius amplissimus in Eroch cap. 28. et 3g., et Levet cap. 16.,

alisque loca S. Scripturae quam plurima . Logd. Bat. 168o. Dountus T. 1. 4. 41 H. 21. Questo volume appartenera al ottobre Cristoforo Vittichio, Professore di Mat-tramatiche al Herborn, e Doture in Tes-legia, il quale, secondo la comune opi-nione dei Dott, fie di unti il Protestanti l'uno di loro, che seppe meglio accor-dare i princepi filosofie di Carteno colla Teologia. Nel rovaccio del frontispinio si leggoto scritte a penna le seguenti pa-role: Venerando Viro Christoforo Wittichio SS. Theol. Doctori, et Profes-sori in Acad. Lugd. Bat. D. D. Austra.

gors in Acad. Lugd. Bat. D. D. obuctor.

— Dissertatio de Sancituze Pontificia Ma-zinia. Star nel T. Xut. di Ugolino.

Go. Brean nacque in una Cath del Palatinato nel 1526, e morì nel 1708. in Groninge, o vez Prefessore di Teo-logia, e di Ebero. [Marerij]

Brencmanni (Henrici) Lex Remnia, sive de Leris Remuse exitu Liber singularis, Ac-Dissertatio De Fatis Calumniasorum ces pub Imperatoribus . Sta nel T. 111. di Ottone. Il Brencmanno, Giureconsulto e Senatore di Culemburgo nell'Olanda, vi-veva nel 1726. (Dalla Ded. del suo

Ojure.)

Brasam (Fr. Gürseppe) Breve Belasione delle Missioni de Genotte rella Nuova Franca.
Macerata, 1655. T. 1. 4. \* N.IV. B 5.
Quosto Genotte nacque in Roma rel 161a.e mori n Franca e 3. Sectionales 161a.e (Solund).

Brevit (Genot) De Ordine antiquo Judiciorum. Certinom apod Romanos Commenta in Henr. Comisione and Commenta in Henr. Comisione antiquo Judiciorum. Opurc. )

us. Na net 1. ii. du Sallengre.

Il Bret, Consigliere del Re de Francia,
e Avvocato del Fisco nella Corte Sussi-diaria del Regno, viveva nel 1604 ( Dulla Prefac.

his Perfect.

Best (Thom.) A Collection of the principal Entrymore used by the Christian Clusted in the Gelebration of the Holy Enchantst. London, 1710. King, T. I. S. \*V. I. A. I. S. to the Collection of the Holy Enchantst. London, 1710. King, T. I. S. \*V. I. A. I. S. to the Collection of the Holy Collection of the Collection of the

A VII. C 22.

— Secondario super reformatum D.D. Harduna Fortin de la Hogame Seconenia

Archirpiscopi, ae cius Ecolosiae Decani

« Coptuiti consegue daltum . Senenia 1702.

T. 4.8.º XVIII. C 26.

- - Bellovacensa, D. D. Scephuri - Re-nati Potters de Gesures Episcopi et Conati Pottera de Gesures Episcopi et Co-misis Bellovacensis asectoriane, et episcon Ecclesiae Capitoli consensu editorii. Peri-asis 1741., Desanti, T. 4.8° XVIII. Co-— Lagdaneruse, Anatonii de Milotai da Montart, Archepiscopi Lugdanessis au-

Montanet, Archaepiscope Longarone, Carefrate, Lugd. 1775, de la Roche. T. 3.

Avall. B 3.

Monatticum, juxta Regulan S. Benedicti ad usum Congregations SS. Vitoni et Hydulphi. Nanceu, 1777. Histor. T. 4.

8. XVIII. B 18.

Petravence, DD, Marchais-Ludovici do, Benezici de Sciandinia.

 Petrarense, DB, Martialia-Ludovici da.
Beaupoid de Seint Aulaire Picturensi Epucorpi auctoritate, et cjusdem Ecclesiae Capituli consensu editam. Pictuvi, 1765, Faulcon, T. 4, 8° XVIII B to Secundum Usum Gallicanum consedurador de la consensu editam. tum, et reformatum cum plurime addata-

ments stc. nec non multirum figurirum devoce ornstum et insignitum. per Lucamamonium de Gusta Flor num, 15ta T. 1. 8.° XVIII B ap-Ganta Florenumi de Vintimilli. Parisus, 1736. T. 4

mi de Vinjimilli. Parisiis, 1750 1.-4e 4.° VI. G 26. -- Romanum, ex Decretq S. Concilli Tri-dentini Lugd., 1684 T. 4. 4.° VI. B 14. -- Autissiodocense, DD. Caroli de Caybis Autissiodorensus Episcopi auctoritate, et e-

jusdem Ecclesae Capituli consensu esteum, Senonis, 1726., Junnot T. 6, 4, 0 VI A 47. - Romanum Circinalis Quagnonii, ex Sa-era potissimum Scriptura, Venetiis, in efera potissimum Scriptura, Venetiis, in ef-4.0 VI. A 19.

fix fasterials Levil Annua Jasus, 1-kyr.

Il Vogs. Armi, de quess Devestige,

Il Vogs. Armi, de quess Devestige,

the proposition of the propositi

e nacque ad abeville nel 1611, e meri nel 1668, Sounel ) nel 1668, Sounel ) Priganti (F<sup>Q</sup>po ) V. Esame Analitico del Sucerna agale. Cuesto Economiste mocque a Galli

unito Economiste moran a Gallipoli ed 1755, e vi mori nel 1804 ( Bio-gr. Napol. ) Brigatas ( S. ) Revelationes F. Revelationes. Brusoni ( Barnahar ) De Formuly et So-lemnsbes Pop. Rom. Libr VIII. ex rec-sions Franc. Car. Cartalli accessore novae stone Franc. Car. Contaut' accessive notas euras Jo. Aug. Bachii. Francol. (765., et Offic. Weidinsunnana T. t. fol. XI. O & Con effigie dell'Autore incus da Wolf-

Simon nella sua Bibliotheque Choi-

sie dire, che sebben quesse Formole sieno oggi lette da poche persone, non lapure di case commendabili non solo per la profonda erudizione dell' Antier, ma perche possono ambe cuere di una grande unita a coloro, che coltile seignat sia pacre, sia profune. Aneorche lo Scaligero ne guidicava altrimenti, si conviene dai più, che il sue giudano non è gausto, (N)

-- Ad Legem Julium de Adalteriis Liber

angularis. Sta nel T. VIII. di Gronovio Thes. Ast. Gr. -- Commentarios ad L. Dominion de Spe-

cuentis in C. Throdosiano, Ited. De veteri Ritu Nuptiarum, et Jure Con publorum. Sta nel T. VIII. di Grevio Th. Ant. Rom

And. Rom.

- Parrogon Liber singularis. Selectsrum
Antiquiatum ex Jure Civil Jabri IV. Franot. 1897. Wrethehus T. 1. fol. XI. E. 19.

- Opera minora varii argumenti, ex reextatora Alberti Desteren Trekell. Lugd.
But. 1747. Langersk. T. 1. fol. XI. E. 19.

Le opere contenute in questa Raccolta 901101

Antiquitatum ex Jure Civili Selectarum Libri IV. De Solutionibus et Liberationibus Libri III. De Solutionabus et Lancauconi.
 Ad Legem Julium de Adulteris Liber sin-

gularis.
4 Commentarius ad L. Dominico de Specta-culis m Cot. Theodos, et L. Omacs dies Cot. de Feriis.

5. De Ritu Nupturum Liber singularis.
6. De Jure Connabiorum Liber singularis.
7. Parergon Liber singularis.

8. De Regio Peparum Principatu Libri III. tinent, significatione, opus praestantissimum, emendatum , locupletatum a Jo. Gottl. Heirecio, praemissa praeficione nova Justi leuningii Bohmeri. Halae-Magd. 2743. 2 a. fel. XI. E. 20.

Questo celebre Scrittore narque a Fon-enas-le-Comte nel Puiton: Fu Consigliere del R. Gancissoro, e Presidente del Par-lamento di Parigi mori in carcere nel 1591. strangolato per derreto della Fa-ziono de Sediri allor dominante ( N )

Britannise Chorographia Anonymi Ravenna-tia. Sta nel vol. Antonini Jimerarium Britaunicum. <sup>2</sup>-itanici ( Joannis ) Persii Explanatio. V.
J. cnalis Satyrae.

(ion Britannico, esimio Gran co de suo tempo, nacque in Palazzolo nel Testomo di Bresca, e mori nel 1510. Gire 1510. Ultrapo Ghiltine, parland di ba, non ebbe decoha di serivere: quod ricoran non accum actate ciden poste-riorem non accum actate ciden poste-prasperaris. (Biblioth. cusan.) Brus Sacra. F. Grobinis.

ocardi Monaci Locornia Tex. Sanctae De-

Reriptio. F. Novus Orbis.

Questo Religioso, che nella «dicalene
Nouse Orbis è chiamato Breco. tun
è lo stesso che Borclardo Alimano." not sopra notato. V. Borchardus. La sua Descrizione inscrita in questa Hac-

colta non è una ristampa di quella im-pressa per la prima volta in Venesia tel persa per la prima volta in Vennia nel 1519, an piettoto ne è un censpendio. Brodnei (Jean.) Annotationes in Epigram-mata Graeca // Epigram, Graec Libra Via Brost (Franc.) Analogie Juris ad vasten, qua Juris naturalis, Gentium, et Cevilia species illustrantur, Sta nel T. IV. di Me-

--- Parallela Legis et Nummi, quibus tri-plex Juris species, Naturalis, Gentuam, et Civilis philologice exponitur. Ibid. Questo Guerronnulto, nato in Clair-

mont espitale dell' Arcergna, fu Profesges, e mori nel 1636 ( Dalla Prefat. ) Brori ( Joss.) Nuprise Jurisconsulti et Pin-lologiae. Sta nel T. IV. di Moerman. Ometa Circ.

Questo Giureconsulto era figlio eccedente e fu ugualmente Professore pella siessa Accademia di Bourges, e viveva nel 1652 ( Dalla stresa Prefaz. ) Broemelii ( Christ. Heinric. ) Observatio, qua Theologi ex Jurisconsultis in Ecclesu

postolica recensentur. Ste nel T. 1x. Miscell. Lipsions:
--- De Theologis ex Jurisconsultis in primittus Ecclesis. Had. T. X.

Brontiero ( Giovangirolamo ) Discorso, else il Finne Adige sia stato l'Attente di Plu-terco. Sia nel T. 39, della Racc. del Ca-

Questo Filosofo e Medico nato in ua municipio del Polesine di Rorigo, mori nel 1650. ( Biblioth. Casan. )

Brongthoni ( Ang. ) Sacrae Scripturae Con-centus. P. Beroaldus.

cenus. F. Berealdra:
Questo Scrittore Loglese, neusico dichiarato del Predsierras; e di Beta, mori col 1612. (Moreri.)
ronchiastiu. F. Janus Broukhusius,
recurrii de Niedek (Matthari ) De Populoronn Veteram, as Recentionam Adoratiogibus Disservatio, Ste nel T. II. di Polerno.
Omenio del Predsierra conditional. E Scri-

Questo Autore, oraşinario di Sresia, meque in Amsterdam nel 1677. e mest nel 1756. ( Dalla Prefaz. ) Broweri ( Chistophori ) Fuldensium Antiqui

Libri IV. Antuerpiso, 1612., Maretus. T 1.

 XXIV. A 15.
 Quest opera, come ratte le altre di questo Autree, vieue dal Vogt rappor-tata nel suo Catalogo de Lebri più rari Questo Gentita nato in Arabeim mori a Treveri nel 1617, di anni 58. ( Sotuel) rown ( Tom. ) Saggio sopra gli errori po-polareschi, ovvero Esame di molte opinioni

own ( 1 vem ) polareschi , overo Esame di molte opinioni ricevate come vere, cho sono false, o dub-lione, tradutto dall'Originale Inglete ia, Francese da un Aostimo, e trapportato in Indiano da Schuggio Canturani. Venezia, 1757., Coletti. T. a. 12. ° XXVI. C. 6. L' Anonimo è l' Abbate Souchay. L' Originale Inglese Paenotodoxia Epide-Originate Inglese Pseudodoxia Epide-mica compare in Londra nel 16,6 c. 16.1. E un' opera eccellente, che continue molte cose curiose. Il Brown, Medica di professoree, e fatto Carabere de Cir-lo II., nacque a Londra a 19. Novem-les 16.5 c. medi. a. O Orighe- 16.5 c.

bre 1605., e mort a 19. Ottobre 1682. (N) Nella Bibleoth. Casan, l'anno della sua morse è notato 1685. e vi ti seggiunge: Quidam perperam seripte-Brown (Eduardi ) Pasciculus rerom er

tearlarum et finglendarum, pro itt ab Oresthulno Gretao Presbytero Daventrirusi chi-tus est Cologine A. D. 1555. In Concibi tune indiscudi Usum et Admonitionem; this indiscost Dram et Administerin; ab indigners medis report; as juxa etisonos singulares et politica provincia juxa etisonos singulares et politica; consumentar: Una
etim Appendice, sivy Tono n. Scriptoprovincia et Mos. Lodd. in Incent profit; of
the Edictain Romanue Errores et Abimes. Edictain Romanue Errores et Abisus , detegrant, et damanta ; propositatemqua deformationis urgent . Lendini impensis schards Chiswell , 1690, T. 2, fol. VI D 26. Opera stamatissem (D. B.) E una mocolta di peani interessanti e cursosi con-cernenti il Concilio di Basilea.

Il Brown, Parroco di Sasadrigia nella Provincia di Kent in Inghilterra, deli-

ca quest opera all' Arcivezcoto di Cantor-beri, e al Vescore di Londra con sua Epistola, con in fine la data Sundrigius, Nonto Octobrio 1689.

Brucioli (Antonio ) Lo Biblia tradotta in lip-gua volgare. F. Biblia Lubana. Autonio Brucioli, laborioso Scriutore, nacque in Firenae verso la fine del xv. secolo. È ignoto l'anno della sua mec-

secolo. E ignoto l'anno della soa mor-te, ma vivea aucora in Veneza nel 1554. (N.D.T.) Nella Biblioth Cusan. è no-tato: Obiti circa an 1500. Bruckeri (Jacolo) J.B. Pevrone a Sospiciumi universalti maculi absolvendo. Sta nel T.V. Mircell. Lipsiens.

Mircell Lipsean.

— Observatio, in qua proponuntur du-bia: cur Q. Curtius Rufus adolescentibus ad imitandum rom proponendus sit? Bold.T. x. — De vettills in altuma engendis. x. t.eu Significe, in cruce excitato. Ilial. T. x. Questo Scrittore, nato in Auaghourg,

vivera nella prima metà del panato scosto xvatt. ( Biblioth. Canan) Brugenso (Franc. Lucau ) Notatouro in Sacra Bi-ldia, quibus variantia discrepantibas excuplaribus lors , summo statio discutiuntur . Antucepae: 1580. Platinus T. 4° I.A 1. Riceardo Simon uella sus Storia Gri-tica delle Versioni del Nuovo Testa-

mento, loda il disegno, e il mesodo di disegno, e il mesodo aquest spera, e chiana l'autore: isomo pieno di dottrina, e critico saggio, p. 156: - - In Sacrosaneta quatuor Evangelia Com

mentarius . Antuerpiac , 1606. Moretus T. 3. BL IL L - - Libelli duo de Graccis et Latinit va-retatibus Euangeliorum. Stanno nel T. 7.

della Poliglotta di Walton Questo Dottore di Lovanio, e Docano

Questo Dictore di Lorazio, e Decano della Calesa di Sinti-Oarennori ent Gio-Brumsty (Pierre) Le Théatre des Geocs, con-tenant la Teduction et P. Aualyse des prin-cipales Tragédies et Comedies Grecques. Paris. 1965. T. 6. in 12° X.XVII. E II. Opera assis ricercata, (D. B.) la più profonda, e la più ragionata, che si al-la in questa materia. Il nos Autore, che col suo carattere, coi suoi costu e colle sue opere fece tanto onore alla Compagnia di Gesi, a cui appartenera ,

era nato a Rosen nel 1688., e mori in era nato a Routa nel 1688, e mori in Parigi ed 17-jag (N.D.) fematisis (Journey) Pomposities. São nel T. XLI. della Race del Lalogora). T. XLI. della Race del Lalogora). T. XLI. della Race del Lalogora). Della Companio del Periodico del nedico Tyricko. Bid. T. XLII. — Epistola Canadeou de quilaodam Ap-tiguistolios. Ibid. T. XLIV. Il Promisio Vensimo vivera nel 1751.

(Dall'Opera)

Brun (Perre le ) Explication Litterale, Historique, et Degmatique des Prieres et des Crémonies de la Messe suivant les anciens

Ceremondo de la suesse survant les amoras Autrurs et les Monumens de toutes les E-gloes du Monde Chrétien, Paris , 1726. Dehalne, T. & 8.º fig XVIII. C 1.; Opera stignata, i di cui esemplari ern-

no divenuti rari, e cari; ma una nuora Edinone ne ha fotto abbassare il prezzo

(D. B. ) Quast' opera piena peù curiose, e più protonde, fu attuc-cata dal P. Bougent Gesuita, che non pensava, come il le Brun sopra la Con-secrazione. (N. D. )

 - Histoire Critique des pratiques super-sitieuses, qui out seduit les peuples, et embaranci les Savans, avec la methode et s principes pour discerner les effets mde d'avec ceux qui ne le sont pas . envelle edition augmentos. Paris, chez G

prez et P. G. Gavalier , 1750. T. 4. 12. 9 Quest' opera comparve

Quest opera comparve sotto II titolo Lettres pour prouver F Illusious des Philosophes sur la baguette divina-toire. Un bello spirito riflettendo sulla opinioni del Padre le Brun sa questo particolore, le compara ad un numa-lato, che è attaccato della stessa malattia, che vuole in altri guarire. (N.)
- La stessa opera tradotta dalla sconda Edizione Francese da F. Zannino Maresco.

Munova , 1745., Ramannini T. 4 in vol. 2; in 4 ° XVIII. F Sq. in i. Nel Nel primo tomo, dopo la Prefizione dell'Editore sta l'Elogio Storico del P. le Brun. Da essa si he, che questo Sa-cordote dell'Oratorio era nato in Brunole, cietà della Provenza a 11. Gugno 1061., e che morì il di 6. di Gennaro

Brunellus (Hieronymus) Orationes et Epi-stolec SS. Patrum - - Sententia de Ordinibus Religiosis card mine conscripta . Sée nel T. 6. p. 1. di

Mercene Queso Poeta fiori sul terminare del XII scodo e sul cominciare del XIII, (V. Observatio praevia.)

(F. Observatio praesva.)
reset (J. Leuis) Teste historique et Chronologopue des livrues Paris 1748 Mestil.
T. 1. 12 ° XVII. E 23.

Questo Trattato è di Michele du Per-ray, e il Brunet ne diode questa nuova edizione rivoluta , corretta , e aumentata da lui. Egli era Avsocato al Parlomenda lui. Egli era Aviocato al l'artemen-to di Parigi, e nacque in Arles nella Provenza sal finire del xvit. secolo: neq Meri Provensa sul finire del xVII. secolo: nos si a l'especa della ran morte: Mori dice Mr. de Maillane, come musjor per lo più i Datti, senna fortusa, esen-an ricompoesa, ma godendo di una sti-ma, che rende glorioso il loro mome. (N. D. T.)

Brunings (Claristiani ) Compendium Antiqui-tatum Gracurum e Profonis Surrarum , Accessit Appendix de Triumpho Romanorum. Francofer, ad Moen. 1743. Varrentrapp. T.18. PG, IV. E. 14.

- Compendium Antiquitatum Hebrascarim, cum Specimine Autiquario-Esage-tico-Practico, Ital. 1765. sp. numdem T.1.

co-Pravico, Boa. 1700 m.

O XIV. D. 12.

Questo Scrittoro nacque in Brema a 16.
Genusco 1702. e mori a 6. Marzo 1765.
Eza elisamos: Ingana Ecclesiae Re-formatas Solas. ( Dalla Prefix. del Compend. Ant. Hebr.

Losannas) Compendum Juria

Brunnemanni (Jonnus) Compendium Juris Civilis. Vintembergae, 1755, Saddafr. T. 1. XVII. F. 8.

4.º XVII. F. 8.

— Commentarius in Codicem Justinia-nacum, quo singulae leges of Autenticae leveiter explicaturar etc. Gion. Albór. 1772. Tournes. T. 2. fol. XI. E. 15.

— Commentarius in Pandoctas, a Semme-le Strykio, Ilidi. 1762. Cramer. T. 2. fol. X. E. 19. X. Ef 17.

Quesco Consigliere dell'Elettore di Brandelsourg , e Prefessore di Diritto in Franciere, nacque a Berlino a 1. Aprile 16od, e mori a 15.Discembre 1672 (N.D.T)

Nool, e mori a i Sibrembru 1677a; (N.M. I).

B Brusonas, Avernas Superentum Episcopi Opera, et Oddonas Benedictúnt Commentarius
in Pialmós, audio et labore D. Manri Marchesia Casioneaus Derant, Venettis, 7652; apol Bertones. T. 2. in vol. 2. in 562, IV. K. 6.

Questo Canto Venevo conto Panno Questo Canto Venevo conto Panno 2185., e secondo è notato nella Biblioth.

ressa, erudizione, ad aleganza superiore rena, cruduione, ed elegama miperiore el nos temps, (el rescor) la soperaziona-zato Astense, perchè dell'illustre famiglia Astense, e nato in Asti, come volto l'a-lippo Malalayle: mi l'Annonimo scrittore della di lui vita serve, che egli moi era della illustre femiglia Astense, ni nato in Asti, ma di conduine oscura, e nato in Asti, ma di conduine oscura, e nato in Soleria, villaggio della campagna di Alessandria ( Biblioth, Cosan. )

5. Branceis Carthusianorum PatriarchaeOp ra et Vita. Parisiis, 1524., pennius, T. 1. fol. IV. I 23. Badius At-

constitut. T. 1. fd. IV. I 53.
Editions parsiums, in cut reveal in-tegitian in paccide figure in legen to the second constitution of the second Discrete di Pengi ( divosal).
S. Brutanas, Fondatore de Genation net 100%, necession Collection and 100s. Aut. n. 9 Jap. conson Epicocy Tullends, equi possen fuit Los Papa IX, Liter due de Genta Abba-taco Papa IX, Liter due de Genta Abba-taco Papa IX. Liter due de Genta Abba-IX. Liter due de Genta Abba-IX.

tum Mediani-Monosterii, Sunno nel T. 3, p. tegi, di Marene Phe-Ave. Russonis (Thomas ) Dasertatio de Thera-pruis Philosan, Sta nel vol. Clemeniis Rom. Epist. ad Coristhico. P. e. nel T. a. del Carlerino. Consulco di Win-lardo, and Carlerino. Consulco di Win-ter, en autori del la consulco di Win-der, en autori del la consulco di Win-ter, en autori del la consulco di Vin-lano. Per la consulco di Vin-ri quali quello della notata Dasertarione. O Della nerefaz. del P. Colamenio, che

( Dalla prefaz. di P. Colomesio, che la precede: )

Bennquelli ( Jo. Salom. ) Dissertario de iis, quae praeter meritum, et zaerito in Dige-atorum Libris a Doctoribus reprehenduntur. Sto nel T. vii. degli Opuse. Varior. Questo Giareccasulto era Professore di

itto in Jens, e poi in Gottings; more Divito in Jena, é poi in Gottings; mori nel 1755. ( Biblioth. Canana.) Tunane ( Girolano ) Della Historia d'Itala Libri Estri, vividata, accreciotas, a continuata dal 1646. fino al 1679, fin Greino, 1680. Zoppata. T. 1. fol. PC. X. F. 19. Settima editione, ma sena alcun fundice delle occe in un grone volume di pagine 108a. ( Pontansai ) E il nostro accoultre companda e mentio estretti della pagine 108a. ( Pontansai ) E il nostro accoultre companda e mentio estretti della pagine 108a.

escenplare corrisponde a questa nota.

» Legengo, alcuni credono Rovigo, fu
» la patria di Girolamo Brasoni figlino» lo di Francesco, sotto il cni name vii n alle stampe un poemetto in vesti Lan uni sopra l'origine del Polesine ;
n Nacque si n di Dicembre nel 1611. n Entro da govinetto ne Certoini, ma n più volte ne usci sconsiglistamente, n tornando al secolo, e praticando le n Corti. Qualche tempo acete prigione n in Venezia. Incredibile è il numero n da libri in verso, e io prosa da lui n divulgati: i quali totti sentono assai n del secolo, in cui furono scritti. La n sua Isturia d'Italia è il miglior suo

te favoro; Così lo Zeno in una nota al Broyere ( Jean de la ) Les Caracteres Theophrase, avec les caracteres es

Mocurs de ce siècle. Paris, 1747., Micha-let. T. 2, 12. PC LF 19. Come un seguito dell'opera preceden-

Come un acquiso dell'opera preceden-te, alla quale può arvive el tirza tomo, inota qui l'opera, che segue; «». Suite des carriccese de Thoophemite, et des pensées de Pancal. Paria, 1967., Mi-chalet. T. 1. 1.2 ° P.C. I. F at-Giovanni de la Bruyera naccuse nel

Gioranni de la Bruyere nacque nel 1644 in un villaggio vicino a Dourdan, piccola città dell'Isola di Francia, e mo-ri a Versalles a 10. Maggio 1656. (N.) Bruyo (Joh. da) Defensio Doctrino Carte-anne. Sea nel vol. di Descartes Princip-

1. et 11. Osesto Professore di Fisica, a di Mat-Ossto Professore di Fisica, a di Mat-ternatiria ad Utrecht nacque a Gorgum, etità de Passi-Bass in Olanda, a 23. A-gotto 1620., e mori nel 1675. (Mover.) Bucellui ( Gabriela ) Menelogium Benedicti-num Sanctorum, Bentorum, avque illi-strium quadom Ordinis Virorum elogiis li-strium quadom Ordinis Virorum etoglis li-

strium ajudom Ordinis Virorum elogii al-lustratum. Accessii Seorrium, nive Rali-quizzium Benedicinum, Veldkirchii, 1656, Bilust. T., 1, 61 X. C. 10.

—— Aquila Imperii Benedicinus. Venetiis, 1651. Janette T. 1. 4 ° XXIV. B S., —— Ilisorum Universilai cum Sarria, tum Proplatum Nucleus. Ulmus. 1692. apod Johannem Gerimums. T. 5 1. 2 ° Z. Ul.

P 23

Il secondo tomo, che contiene un Austarium, sive Nuclei Historici Pare secunda para la data Augustas apud Jo. Prustorium 1664., e il term che 6 la Pare III. sive Auctarii Pare se-cundo, la la data Francofarti sumpti-bus viduas Joannis Gorlini 1664. Il P. D. Gebriele Bucelino, Monach

Beneditino dell'Imperial Monasterio We-Beneditino dell'Imperial Monastrio We-ingrutanes, a Priore di S. Gio. Battina nella ciuti di Valdalarchio rell'Alta Bi-sia, vivera nella seconda meti del viti. accolo. Il celebre F. Malilion nella soco opera Annate Ordina S. Benedicti, va nilvando e corregendo i vari errori, in cui em cadous il Boerleno, regordo alla Sevie degli Ablata di quell'Ordina. Geri (Marran) Doctrina: Le Prosobati-eri (Marran) Doctrina: Le Prosobati-

natione on Causa peccati on Libero Arbitro
on Excaecationes implorum, 1562, T. 1. 8. ° XX. C 5. - Epistola Joanni a Lasco, F. Epistolae

r. select. Martino Bucero, prima Domenicano

Martino Bacero, prima Doornicano, e poi Ministro Laterinos Strabourg, mosque a Schiclesta, cirtà della Essa Alisna nel 14621, e centi in laghilitera nel 
1551. (Merrel')
Buchannai (Genrel') Opera omnia, a Th.
Ruddissamo. Edinburgi, 1715., Freepaire. T. a. in vol. 1, ful. Pc. IX. G. 14,
T. I. Auctoris Vin ab ipso acripa sus
Doctorum viorum de Buchanno Testimonia == Catalogus variarum Editionum, et Codicum MSS. epus operum == Rerum Senticarum Ilistoria cum adnotacionibus = De Jure Regni apad Scotos, cum notis et emendationibus = Detectio Marise Reginae Scotorum etc. = Chamaeleon sivo Satyra in G. Matellanum Lethanto-

T II. Poemata omnia, ident, Parlmo-rum Paraphrasis, Tragocdise, et alia poemata cum annotationalus.

Sunno adeoles pel vol. di Beza Pfill morum Davidis i soli Salmi. Rodimenta Grammatices Th. Linarri ex Anglico sermone in Latinum conversa == De Prosodia Libellos == Epiatolos ==

Il Rudimanno, che travagliò a questa edicione di tutte le opere di Buchanuno, vi ha aggiunto delle suone osservazioni, lo, che rischiaramenti, molto più per quel-lo, che riguardo la Storia di Scosia , di cui sembra , ch'egli abbea una piena co-

- De Jure Regni apud Scotos Dialogus. Glasguse, 175a, Urse. T. 1. 12. XXVI B 25.

T. 1 12.º XIX. F 5;

--- Respublica Scotiae. V. Respublica Scotine .

--- Paraphrasis Psalmorum Davidis. Glas-guae, 1750., Urie. T. 1. 8.º PC. XL A 7. Questa Parafrasi de' Salmi é il capo-di opera del Buchanano, ed ha fatto sem-pre l'ammirazione delle persone di buon

per l'americation delle persons di buog guato. (N) Il Barkhanno macque in Febberero del 1566. A felbrero nel Dacento di Lennare in Versita, e mori in Limbourg a si Barkhan (Joh Georg.) Dovertatio de Mesa-morpholi Regis Nabuchodenosvis od Dou-rv. Stan el 1... p876. Thex. Toned Paintel. Ducheri (Frid. Chriss.) Dusertatio De @EO M XODI C. sono de regusparantifan Deo.) state. V. 53. Stan ed T. x.p. 451. Zhee. Il Bochero, Germano. Ecclesiuse in

Threat Philid.

Il Bodrive, Germane, Ecclesiace in Danics, Vivesa and 168c. [Inthibute Casan.].

Bothst (Guil) Amostoinens in quature, et (Guil) Amostoinens in quature, et (Guil) Amostoinens in Quature, et (Guil) Amostoinens, et

Questi Commentarj sono dottissimi, e vi si osterva senza deficoltà un travaglio mamenao, ed una lettura prodigiosa; ma on sono poi , che una massa informe ,

Bon sono pos, che una massa morme, ed indigesta, senna odine, e senna uni-todo. Cod ne giudico il P. Norcen; ma Boni e Gamba la chiamano opera pre-ziona, perchè giova all' hateligenna delle ricchetze della lingua Greca quanta tutti insieme gli antichi e mo-derni Gramatici e Lensicografi.

 De Studio literarum here instituendo, ex de Philologia Lihri II. Basilese, 1555.
 Walderus. Sés nel vol. Marliani Topographia etc. V.
Gaglielmo Budeo nacque a Parigi nel

1467. c mori a 25. Agosto 15 io (N). locicarum Syntagma. Accodunt pesser alia, Orationes quaedam, atque Pro-grammata. Jenas, 1415. T. 1. 4.9

grammata, Jenae', 1½ 15. T. 1. ½.0° VIII. B 17. Selecta Juris Naturae et Gentium, Ha-las Magelebur 1717. T. 1.2° N.XVI. A 1. — Perepa Historico-Theologica, Jenae', 1719. T. 1. 8. ° XIX. B. — Laugeg Historico-Theologica ad Theo-

logiam universum, singulasque ejus partes, noria supplementis suctiur, Leptac. 1750. T. 5. 4 XIX. A 6

ion . Amser. 1740., Morsier. T. 1. 8. 9
III. A 4a.

E traduzione dell'opera latina : Thos.
sea Theologicae de Atheismo et Superi-

stiffene, Jenas 1717. Il Buddro, Professore di Teologia in

Il Buddoo, Profusore di Teologa in Jena, moque a 25. Giugno 1061, al Anclam, cintà della Pourenzia, e mod-la 19. Novembre 1929. (N) Johnes (Samoules) Illineia Signibi capa amo 1565. P. Hanger. Rev. Script. Il Budina, natiro di Laliana, tradusa, jas latino questa Storia Scritta in lingua

in latino questa Storia scritta in li Crosta: riveva nella seconda metà

Could' trees mem second mass un xvascolo.

uffi (Fr. Benedetto ) Opera di Giovanni Cassimo tradotta. F. Cassimus. Fr. Benedetto Belli fa uno de primi Eremen dell'Ordino de Canaldoli nell'Eremo di S. Girolano di Pascelupo nel distretto di Ogobbio sua patria nel 1563. (Mittarelli, Annoles Camald. T. 8.

(Mitarelli, Annales Co er (Claude) Cours de Sciences sur des prin-

cipes nouvezant et samples , pour former le linguage , l'espeit, et le coour . Paris 1952., Cavalier . Li. fol. X. L. alt. Bella educoce . Questa Reccolta con-tiene la Grammatica Francese sopra un

musso pinno, ecclisatta in vero da quella di Restaut, che deve però molto al Buf-fier — Il Trattato filosofico e pratico di e-Ioquenza, semunto di ragionamenti mesci ugualmente che La Portica [moustona , fredda , languida e una prova, cho si può ragiousee sopra In Poesis, sensi escre animato dal fuoco de Poeti J (N.D.) = Gli Elementi di Menzinira - Il Tranac de pregindisi di Rayle. = Il Tranaco della Societi Civi-= L'Esposizione delle prove della Beligione; ed altre opere miste di riflesmi ora buone, ora singolari. Questo Dotto Gestata era nuto in Poloma da

Dotto Gesseta era nato in Poloma da geninori Francosi nal 1651., c mori a Parigi nel 1757. (N.D.) Bufton, Histoire Naturelle Georgiale et Parti-culsiere, avoc la Description du Cabinet da Roi. Paris, Punchouche, 1769, et suiv. Roi. Paris, Panekoucke, T. 12. 12. XXVL C 10.

li T. xIII. presenta la Tavola delle Materio contenute ne primi trodici vo-Iami: gli ultimi quattro contengono la Storia Naturule degli Uccelli. --- Sullo Strabasmo, tradotto da Giu-

Mastiani . Palermo, 1751. T. 1. 8. ° XXV. Il Conse di Buffon, era Signore di Montbuit nell Auvois sus patris, ore nac-

Monthait nell'Auvois sus patris, ore na-que a 7, Settember 1707, a mort in Parigi a 16. Apelle 1-88 (N.D.T.) Bagelaus, P. Ge, pot redoum in Senatu. Bauvoni ( Jo.) Huntera se Harmonia Evan-gefica, em Veta D. Ious quatuoz Evang-leiri in unum historius curpus (congenis, adjecta suis locis ordinis et consensus ratione. Benne, 1575., Elisnus. T. 1. 8.º XIII.

Gio. Buisonio, altrimenti detto Rosso, cea nativo dell'Haissant, e Professore nel-

eri nativo dell'Hiniatt, e l'volestore nei-l'Università di Douvis, mori nel 1558. Le Long, Bibliott, Canan.) Bulengref (Lu Cocaris) De Gavo Romi-no, Gecenillasque Ludis Libev, Editio Prima, Lutet, Paris, 1598. Saugrin. T. 2. 8. P.C. IV. C 19.

Precede un' Orasieno di S. Ginnerico-stomo de Corco in Gerco colla traditi-sione latina del Bulengero. Si trova an-che sel T. Li. di Gresio Th. Ant. Ron-la— De Imperatore, et Imperio Romane Li-bri att. Land. 1652. Ro-tita— T. 151.

bri xst. Lugd. 1618., Royallius. T. 1. fol. --- De Dignitatibus, Officiis, et Vertigalibus

- De Dignistation, Officiis, et Vertigalhou turisque Jim-gero Orrents. et Overdrotts. Logd.: 1618. Kovallius. Ts. fol. PC. VI. F. 8. - Historiarms ni temperis Libei atti. Largduni 1619. T. 1. In fol. PC. X. F. 8. - De Constitis Libei 1st. Lagd. 1629. Proct. T. 1. 8. º PC. IV. D. 1. Si tova arabe nel T. att. di Gevio Th. Ant. Room.
Quosso volume contirne dello accuse.

Antore. - De Pictura, Plastice, Statuaria Libri hao. Lugdoni, 1629. Prost.

duo. St trova anche nel T. tr. di Gronovio Th. Ant. Gr.

rum Liber unicut. Logd. 1627. Prost. Si trova ancura nel T. vII. di Gronovio Th. Ant. Gr.

--- De Oraculis et Vatibus Liber - De Tem plis Ethnicorum. 1bid.

pus zanoscorum. 11sd. – De Trumplus, Ludis, Spoliis, Tro-phocis, Arrubus Tramphalibus et Pompa Triumpholi, Ilid. T. x.

--- De Sortibus == De Ominibus == De Pro--- De Sorubas am De Ominibos - De Prodigiis - De terroe most, es folianistas. Sixamo nel T. v. di Grevio Th. Ant. Rom. -- De Tribuis as Vestigabitas Populi Rom. Ibid. T. vitt. Questo detto Gesnita nacque a Loudun nel 1558, e mori a l'outroe nel tidat. (Santer) De Origine et permisone multipart (Georgii) De Origine et permisone multipart, Lipsee, 1748, 7.1.8.º AXV.

<sup>3</sup> Il Bulfingero nacque in Tudinga, ove fu Professore di Motale, e di Mattema-tica: viveva ancara nel 1751. ( Biblioth.

Bulla Paschelis Papas L ad Petronaeium B venace Archiepiscopum a Palainis Socii ex Micto Bibliothecae Ambrosianae edita Palarinis Sociis animadversionibus et notis illustrata, ad

cmendandum exemplar editum a Rubeo et Ughello, Sta nel T. H. P. I. di Mu-rateri Rev. Hed. Sevipt. Balla Aurea Cocoli IV. Romanorom Impera-Bulin Aurea Coroli IV. Romanorom Impera-toria, Sta ne Commentarii di Enca Silvio Peccisomini. F. Acuesa. Bullarum, Privilegiorum, ac Diplomatum Ro-manucoum Pontificum appelador. C. M.

moncoum Pontificum amplisama Collectio, eni accesere Pontificum cennium Nomen, et Indices opportuni, opera et siudie Caroli Cocqueliues . Romse, 1239, et an. senu. Mainardus, T. 22, fel. V. O 2.

Bolli ( Grorgii ) Opera omnia ex editione J. Erreuti Grabe Londini 1721, Bowier, T. 1. fol. VIII. D at.

Con effigie dell' Autore, incisa da Elizione del Grabe fu fatta nel 1705. Quel dotto Editore aggiunse alla fine d'ogni Capitolo molti passi da' l'a-dri, che cesno scappati alle ricerche del Bulk Le Opere contenute in questo vo-lume sono le seguenti.

Ocera che feet molto onore al mo Autore. (N)

a -- Breves Animodversiones in Tractatum Gilberti Clerke Angli , cui titulus Antenicarnismus.

Johiciem Entiquia Catholice trium prison Seculorum.
Proteinica stimabile, la quale merità, che il grao Bosust ringrazione l'Austen da parte dell' Assembla del Clero di Francia, da servigi, che il suo Libro rendire alla Cisson, a la Religiono (N.D.)
— Apostolica et primitira Traditio de J.

C. Di - Harmonia Apoetolica.
 L' Antore vi mostra l'accordo, che vi è tra S. Giacomo, e S. Paolo sopra la

--- Apologia pro Harmonia ejusque Authore M Bull, Vescoro di S. David era nato a Wells nella Provincia di Sommerset a

a Wells zella Provincia di Sommerses a 25. Marzo 1854, e morì a 28. Febraro 1710 (N) ullisidi (Ismaelia) Dissertatio de Populia fundia P. Valesias Hearicus. Si trova anche nel T. II. di Grevio

Thee, Ant. Rom.
Il Bovilland, in latino Bullialdue, m-Il Bovilland, in latino Bullindatus pa-cque in Londun città del Poiters; fa co-lebre per la scienza delle Belle-Lattere, delle Mattematiche, della Filozofia, della Teulogia, del Dritto, e della Sicora, meri nel 1604. (Biblioth. Casora). Bullingeri (Hen.) Epistolae. V. Epistolae

ill. viror, select. Bulloti (Georgi) Oeconomia Concordantia-rum Scripturae Sacrae, in qua quid (prac-ter omnes ad hanc diem impressas Conter omnes ad hanc diem impressa Con-cordantiarum editiones) praesitium ni, ad omnium Concionatorum et Sac Theologiae suudtos commod, quilibet ex Praefatsone Austoria ficile intelliget. Venesiis: 1586 Galignami de Kneem. T. 2 4. ° I. K. 4.

Strozzi , Francesco Gonacci Benedetto Steuzi, Francesco Councci, Benndetto Mennino, Gio, della Casa, Anton Maria Salvini. Prinat di queste Osservazioni e Regole si treva. "O reacione della Battemantei delle lodi della lingua Toscana dai rectuta nell' Accademas Persordina. Il Tieuboschi T. vrt. p. 51. parlando di quest opera del Bostomattri, deche in pad rinitarea conse la prina, a cam caverenga Il tilio di Grassoni—

tica della lingua Torcana, o Italia-na, che vogliam dirla... ed è statu sempre tenuta in conto di una delle più utili, che in questo genere biamo. Buonacciuoli ( Alfanso ) La Geografia di Stra-

bone tradotta in volgoro Italiano. F. Stra-Il Bonaccinoli era Gentilnono Ferra rese, come si qualifica egli stesso nel frontispisso della Parte 1. di questa traduzione; e l' Oranna, che pubblici dopo la di lui morte la Traduzione stisissima da esso fatta della Descrizione della Grecia di Pausania, avvisa, che il

Bustarcioli era Scalos, e Fauntiare del Duca Ercole II: padre del Duca Alfonso, a cui l'Osanna dedico quella Tradunioto (Zeno in ann nota al Fontanini)
Buomicle (Fr. Graseppe) Palermo, Patra
di S. Agata. Palermo, 1664. T. 1. 4°

PC, X. N 26. Fra Ginseppe Buonafede, Mastro A-estiniano, era Teologo del Principe dathisa di Toscana, e Consultere della S. Congregatione dell' Indice. Scrisse ques' Opera ad istanca del Senato di

nella seconda metà del XVII, secolo, ( Dall' Opera ) ( Dolf Opera )
Buonnici ( Gue Erneceso ) Lettera , ove si
tratta dell' origine delle Glossopietre , Occhi di serpenti . Sta nel T. xx. degli Opuse.
di Ant Scol. F. Opuse. Se.
Buonnectti ( Filippo ) F. Osservazioni Ino-

nobe etc il Buomaretti , Patrizio e Senatore Fio-rentino, meri nel 1755. (Biblioth Casan.) Buomaretti (Nichelangelo ) Orazioni , Cico-

late, Lexioni . Stanno nelle Prose Fioren-

Questo Burnarotti, chiamato il Giovane, a distinguerlo dal gran Mid gelo, di cas era nipote, fin l'Autore della Tancia, Commedia, in cai si mo-strò imitatore felice di Planto, e Testrò himitatore felice di Phanto, r Terrario, senti in Firmane sua patria col 10/16/ (Timbisochi T. 1711, p. 3/6.
10/16/ (Timbisochi T. 17

Burchardi de Monte Sion , Descriptio Terrae Sanctae . Sta nel T. 4 p. 1. Thee . No-

num. Eccles. Questo Religioso dell' Ordine de' Pre-

diretori meque in Strasburgo, e sense quest'opera nel 1250. V. Observatos Burelaye,
Burelayeh, Nearth Imperatorit, Epistola al
is admin Signbergerssum Abbuten de victorie Friderica 1. Imp. Aug. et excidio
biologismensi. San nel T. VI. di Muratori

Rer Ital Script.
Il Burchardo fa testimone oculare di quello, che serive, intorno all'espugna-zione e distruzione di Milino avvenuta nel 1162 (Dalla Prefiss, del Marat.)

Baretti ( P. Joansis ) Dissertatio de Vete-rom Symphosia. Stor nel T. XXXII. di Ugolino.

Ugulino.

Il Berette, Parigno, dotto nella lingua Greca, e in altre succea, Profissore
di Medicina, e di Charupia, Socio dell'Accademia Reale delle leccitoni, mori nel 1-24; C Biblioth, Canan.)

Baresta, V. Svetti.

Bargia (Petri) Electorum Liber, quo varoo Juris locos illustrandi, conciliatti, sanasti ratio senstaur. Sin el T. Lid Ditono.

Questo Giureconsulto, d'Alvergna, di seepolo di Cajacso, viveva in Parigi nel 1585. (Dalla Dedica di questo Opusc.) Burgos (Alex.) De usu et necessitute Elo-quentiae in rebus sacrie tractandis Disser-

tatio . Romar. 1710., Gomaga , T. 1. 4 °

- - Institutionum Theologicurum Synthag-ma, opus Posthumum. Venetiis, 1727. Peccei. T. 1. 8 ° VII E 22. - - De Ecclesiasticae Historiae in Theolo-

gia Auctoritate asque usu Praefatas. Sta l' 11. degli Opuse di Aut. Sie. Alessandro Burgos da Messina, Mino-

re Conventuale, a gran fama imbrosi in Roma, in Padova, e in tutta l'Italia. A parte de' premi, e degli elogi, ch'ei riportò nell'insegnare l'eloquenza, e gli riorie melt integrate i conquinta, e ga sudi eccletiastici, attirò a se l'ammira-rione di tatti, allorchè lesse filosofia in Padova nel 1713., e recò in luce nel 1718. la sua Dissertazione , nella quale valse col Pies senno a mostrare esser nocessarie allo studio della storia ecclesiastica la cri tica, la eronologia, la geografia, la fi-

lologia, e la nomismatica. Dopo la mas lunga dunora in Italia, sarebbe stato di

lange danoen in Italia, sarebbé exto di pro alla Scilia, se fisoe più visastri cletto egli nel 1725 a Vescovo di Cata-nia, cersò di vivere nel 1726. appana giunto alla sia sede Voccolle. Cocinal Prospetto en T.s., p. 25. Burigny (Mr. de ) Hasoore des Révolutions de l'Empire de Comantinopte deposis la fondation de cette Villo junqu'à l'un 1355, que les Tures s'en resolution malières, que les Tures s'en renducent mon Paris, de Buré, 1750. T. 3. 12.0 VI. A 8.

- - Histoire Générale de Scile. Haye, Besuregard, 1945. T. 1.4. P.C. X. N. 29. - - Vie de Grotiin, arec l'histoire de set ouvrages. Assuterd. Rey, 1954. T. 2. 12. °

delle Belle-Lettere de l'arga nacque a Reina nel 1793, e mori a Parigi la 8. Ottobre 1785. (N.D.T.) Burlemaqui (Jean Jacques) Principes du Drois Naturel, tichter, 1748, Bargilot T. 2. 8. 9 XXVI. C 50.

Dreas Asserts Co.

Il Bushemapul, secondo un Giprivino,
Il Pafferderf, edi Butheyrae lore
izo, di Pafferderf, edi Butheyrae lore
Commentatore. Et motopu in Gimera
nel 1694, e unei Commigliere di State
nel 1794. (N. D.)
Burmanni (Francisci) Symposis Thrologiae,
et speciatin Euconomici Federium De. Anstel. 1695, Wedrox T. a., e "XIX. D.

- Exercitationes Anti-edication.

stel. 1859. Wolfors, T. z. 4, \*\* M.N. D. z.

— Exercisationes Acedemicae. Rocred.
1884. Doesbourg, T. z. 5, \*\* M.N. D. j.
Questo Professore di Techogica di Utrecht, Galvinista, nacques a Leyden nel
1658. e mori rel 1679. (N.D.).

urmanni (Jo Luelolphi) De Lactantio Firmino et 60. amplitu MSS. set Editionibles
edande et illustrando. Ser nel T.ttt. Mi
scall Lineitagi. scell. Lipsiens.

 Variae Lectsones litterarum MSS R. P.
Manderschedii , Christinae Reginae Sveciae
characterem et vitam complectionium Had. Questo Rettore del Ginnasio di Munda

Questa Returee del Ginnasio di Minda viveza nel 1/11. (Dell' quere). Bormanai (Petri ) Beeris Antignitatum Ro-manerum Descriptio Lugdi But. 1759. Luchtmans. T. 1.12. PK. IV. C G. - — De Verighthus populi Rom. Sin zel T. 1. di Polemo. - - Pliedri Fabalae em Valerii Florci Ar-

onauticon = In Valenton Heuricum Praelato et Notae . V.

Il Burmanno , Professore di Elopsenza e di Storia, e pri di Politica, muri

86 acl 1941, colla ripotazione di un Dopo Indonico, e di Commentatore infingazione di commentatore infingazione del conseguiario del conseguiario del conseguiario del controlo del Collego del Col

Gilberto Burnet nacque li 18. Souem

bre 1643, ad Edimburg; fa creato Ve-scoro di Salaburg nel 1684, e mori nel scoro di Salubarg nel 1850, e mori nel 1915., considerato in Inghilterra, cone Bosset lo era in Francia. (N.D.) Burnetii (Thomor ) Telluris Theoria Sacva, nriginem et mutationem orbis nostri com-plevtens. Londini, 1689. Kettilby. T. 1.

50 XXV. A 7. Il Fontanim colla scorta del Ramazzini ripetò, che il nuovo sistema fab-beccato da Tourmaso Burnet nel Itlero

Telluris Theoria sacra, em state già inventato da Francesco Patrisio di Clissa inventato da Francesco Patrisio di Clissa in Istria, il quale in un Dialogo della sua Rectorica lo fa narrare da un Filo-sofo Abissino in Ispagna a Baldassa Co-stiglione e finatano per assurdo che sua, il Filosofo figglesa lo spaccia per suo. Il Ramatzani nell'opera De Fortilina sono

il plagio per la prima volta. (Decosmi).

De Fide, et Officiis Christianorum aber. Londini, 1727., Hoocke T. 1.8.º iber Lon

- - Archieologue Philosophicae, sive Doetrina antiqua de reram originibus. Londini, 1755., Bettesworth. T. 1. 8. ° XXV C 33. Con effigie dell' Autore, incisa da G.

Vertue . Il Burnet narque in Iscozia, e morà a Londra nel 1715, compianto da bucui cittadini, e da Leurrati (N.D.) Burridge (Escela.) Historia miperae rerum

mutationis in Anglia, in qua res a Jacobo Bege contra Leges Angliac, et Europse La-bertatem, et ab Ordinibus Angliac contra Regem patratse, duobus libris recensent

Londini , 1697-, Churchill, T. 1, 8. 9 PC IX. C 16. Questo Storico era Vicario Generale della Discres Conserense nell'Irlanda: vivesa sul finire del avit. secolo ( Dul-P opera . ) Burtoni (Henr.) Animadversiones in Epistolas

Clementis. Stanno nel T. 2. del Corelerio. Busch ( Joh. ) Disertatio de Odore quirtis Sacrificii Noschari ad Gen. vitt. 21. Sta Sacrificii Noschari ad Gen. vin. 11. Sta nel T. 1. p. 150. Then. Theol. Philol. If Busch narque in Norimberga, e morl nel 1746. (Biblioth. Cason) in ussierra (Jonnis de Miscatte...

usierre ( Jonnais de ) Miscellanca Poetiers. Lugd. 1675. Aniscon. T. 1. 8.º P.C. I. C.3.

Lugd. 1670. Aniscon. T. 1.8.º P.L. L. C. 2. Questo Porta, stimabile più per le son porise latine, che per le Francesi, era originario di Villafranca, e mori nel 1678. (N. D.)
Butins ( Vincentius ) De calido, frigido, et

empresso Antiquorum pota, et quo modo n deliciis uterentur. Sta nel T. xtt. di Grevio, Th. Ant. Rom.

Buthneri ( Joh. Ern. ) Inquisitie in Histo-riam Johannis filu Zochariae, ad Luc. 1. Sta nel T. s. p. 285. Thes. Theol. Philol. e nel T. 4. di Cresio Fascie Exercit.

Partis (Anderse) de Emplusi verls ZIIAA-FXNIZOMAI ad Mare, viri, 5. Séa nel T. 2. p. 415. Thes. Nov. Theol. Philol.

Buxterfii ( Joan. ) Thessurus Grammaticus Linguae Sunciae Hebrasse. Accedit Posscos Hebesisea accurata Tractatio = Lectionis Rabbaicas solida Instructio = Lectionis Hebraso - Germanicae usus et exercitatio. Basilese, 1609. Waldkirchius, T. 1. 8.º XIII. B 15.

- - De abbenviaturis Hebraicis, Acremit O-Be Brockvittins Research. Acresis G-peris Talmodies bevis recensio: Item Bi-bliotheca Rahhinica nova. Bosiline, 1613. Walthrehina, T. 1, 12. Still. B 36.

 Tilerina, aire Genunentarus Misocethina.

cm. Bailese Rauracorum, 1620., Long. T. 1. 4. XIV. C 5q. - Lexicon Heltrarum et Chaldaicum. Acersat Lexicon herve Rabbinico-Philosophicum. Basilese, 16at. Conig. T. 1.

sophicum. Bastines, 10.00 cm., 8.2 L Ag. — Ejjadem alia celuio. Basileze, 1635. E-pincopius. T. 1. 8.0 XIII. Bi 14. — Syragoga Judaica. Hann 14. — 1628. T. 1. 8.0 XIV. F ul.

N.W. F. a3. Si veggono in quest' opera i dommi, e gli usi de' Gindei; nas vi regna un ditetto, che vieue dalla troppo gran pre-venzione dell' Autore riguardo a' Rabbi-ui. Vi rapporta mille lagattelle, ch' eggi avera pruse da Iore, a che non averano fenda pruse da Iore, a che non averano fordimens as one of the low immagnisms. II proceeds composing, the last for Liens da Medicana, an quest morters, a Smun, e lasse mighter, e più principate, (N) Da noi a possich quasa turdurice, P. Sylinen I. Levis, a vi de marchine de la processione de la processione de la Bertonia Fallon, T. 1, 1, 2, NILL B. St. Liens, a vi de la processione de la Bertonia Fallon, T. 1, 1, 2, NILL B. St. Liens, T. J. Liens, a vi de la processione de la Bertonia Fallon, in la processione de la Contra de la processione de la pro ento se non nella loro immagina-

Bextorilo, la quale cominco a farlo co-

noscere, e a fargli onore. (N)

- Concordantine Bibliorum Hebrai - Concordantise Bibliorum Hebraicae, cum predatione J. Buxtorfii Fdii. Basilees, 163a. Konig, T. 1: fol. 1. F. 9. Una delle migliori opere del Baxtorfio e Buxtorfio il Figlio in line della sua Egi-tome Gram. Hibr. p. 15a. così scrive: 41. Schalerum natura regumedialistimone.

Ad Scholarum usum accomodatissimas sunt Patris mostri Concordantias .... nemo hoe libro, siquidem eum habere poseit carere debeut, atque inter eos quoque

elt censendus, qui ad primum hujus etudii gradum utiles sunt et necessarii. Levicon Chalducum, Talmudicum et Roblemicum, nunc primmu in lucem e-dium a Jo. Buxtorio filio Basileae, 163q. T. 1. fel. I. F. 5.

1. tot. I. r. o.

Buxtorf il padre travaglio vent' anni a
quest'opera; nos essendo morto prima di
terminarla, suo figlio impego altri dieci anni ad aumentarla, e terminarla, e vi mise alla tessa una dotta Prefazione so-

miss alls cesa uma dotta Preliatore so-pera l'otifich della fingusa Helorica, e de Labri de Rabbini, Ch.

-- Epittone Grammaticae Helorica, ex re-cratione de Beancrifi Fall Basileae, 1658. T. 1. 12. O XIII. B 5½. Queste Professore di Lingus Hebraica and Accademia di Ilsailea, era nato a c. Decamber 1651. Canone, etith della

a5. Dicembre 1565, a Canen, eith della Westella, e meri a Basilen li 15. Set-tembre 1629. (N) Buxtoris ( Joannis ) Filii Lexicon Chaldai-

cum et Syriacum Baselene, 1622. T. 1. 4 ° I A 23.

Alla testa da quest' opera un revra una lettera di Beschuño al padre, il quale ci fa sapere, che avendo suo figlio compo-nto quest' opera in tempo del mo no-giorno nell' Accodome strasiore, si l' a-vera giudicato degua di vadore la luce, tera gosticino unque un resure la luce, e lo aveva percio escrato o metteria un intato di esser data al Fabblico. — Mamecullo Vita, Son nel F. vitt di

Ugolino.

Eurreitationes ed Historian Arcos Forderis, Ignis Steri et Colosta, Urias et Transmun, Mounte, Petras in Beserto, Ser-

Téragamin, Manner, Petrae in Boscoto, Ser-penia Acut. Basileat. (18); T. a. a. I. II in. La Historia deuxe Fooderu si tron unche nel T. vitt. di Ugolius nel nel Historia Ignia Succi. Bud. T. x. La Historia (Fran et Thomorian: Bud. T. x. — Dector Perplemenun. F. Rabis Mosis Vicessonibes.

- Doctor Perplementa. F. Rabbi Mois Micromother. Questo Professore di Liugua Ebrsica nell'Accodemia di Bailea cra figlio del procedente: incupe in questa città a 15, Agono 155p., e mori a 16. Agono 165p. della secs. cia di une padre. (X) Ampel. 165pl. Bervino. T. S. § 2 L A gianti.

Crottingo sotto il tirolo di Gesù Cristo Crottino, o Spriga de patiantuti e del-la morte, e della sepoltura di N. S. G. G. tirata delle Autichità Giudaiche e Rotrena delle Antichit Graduiche e Ro-manor, e in grossa lingua se ne esann fatte tre edizioni, l'ultima delle quali nel 1608. L'opera è coi cusions, che à impegnò l'Autore a traduchi la littino, e l'ausuratò si considerabilattette, che di ut sal volunte trosi di rocca di Grana tre. Egli cra Misiatro Protestante, nato in l'esoble de la desta chi si

Inglese.

Cubaratii ( Joantis ) Juris Canenici Threria et Praxis, ex recensione Jo. Petri Gibert. Venetiis, 1757. Zerletti T. 1, fol. VI. G 17 Questo Inborioso Camenista merque ad Art nella Provenza nel 1604, e vi mori

li 17. Settember 1685. (N)
Calotti (Vancentii ) Variarum Juria Publici
et Privati Disputationum Libri duo. Str
zel T. 17. di Merman.

Questo Professore di Diritto prima in Orleans, e poi a Tolosa, sus patria, mori nel 1621. o 1623. ( Dalla Pre-

fazione).
Codomenis. P. Gesta Tancredis.
Cadonici ( Gioranni ) Confuszione del Sizoema di Guglielmo Derham da Piangei a-

briant. Beescin, 1760., Rizzardi. T. 1. 8.0 XXV. C 3s. --- Vindiciae Augustinione ab imputatione Regni Milleurii. Cremonae, 1747., Ric-chiai T. 1. 4.º IV. A 1.

Il Cadonici, Sacerdote Veneziano, in-titola a tusto l'Ordine degli Agosciniani questa sua ultima opera con Dedica da Cremona 28, Agosto 1-147. Gasarii Arelatensa Episcopi Homiliat de va-riis reman Divinatum argumentis, Nel

riis rema Divinizum argumenias. Nel T. H. col. 262. della Bibbliotheca Magna Patrum. (S. trovano ancora nel Codec Namuretti. II.)

— Eshoristic al travano, vel cantodam-dam duritatem. Bib. T. m. el cantodam-dam duritatem.

dam charitatem. Ibih. T. v. col. 937.

col. que. -- Tracutus de decem Virginibus Ilial. col. 961. --- Hegula Sanctimonialism. Birl. col. 00 e nel Codex Regularum di Obsenio P

Holstenius. Questo Santo Vescovo di Arles visse al tempo del Papa Simmaco, e di Teo-doro Re d'Italia, e arrivò sino all'an.

699 ( Bellarm. de Script. Eccl. )
Gerstri, Disloci quattor, Ge. et Lat. Nel
T. 11. Biblioth. Mag. Patr. col. 545.

— Quassropes Theologicae F.
Ex fouchly de S. Cercorio Naviano. Cuserouse Theologicae F.
Era fratelle di S. Gregorio Nazianano, e Medico dell' Imp. Guidumo: morì
al cominciar dell' anno 369. (Du-pin,
Bibl. des Aut. Eccl.)
Gararit Hesterbachecusia, illustrium mirroulorum, et historium memorium.

lorum, et historiarum memorabilium Liber 171. Colon. Agrip. 15cg. in Officina Birckmannica. T. 1, 8 ° XVI. F 4. Cesario, nato in Cologna, entre nell'Or-dine de' Greatienai nel Monastero di

Hesteriach, nel 1100, e seriase esesti Disloghi nel 1212 Tritemio nel soo Liber de Script. Eccles. lo chiama: Vir de-sotus, et in regulari disciplina proceipuus, atque in Divinte Scripturie

espinis, stapie in Divinis Seriptaris briga exercitations studiosas. Caestris ( C. Julii ) Commencaçii de Belle Gillico, et Geith cum Sapplementei Heriti vel Oppii, a Joan. Juctuado. Phorenine, per Biscoles Philippi Juntue, 1520. T. 2, 8° XASHIL B 1.

--- cum Commentariu variorum. Franco-furti ad Mornum, 1575., Corvinus. T. 1. fol XIL E 6. Magnifica Edicione, la chia

Boni, e Gamba; è ornata di belle figure (5) -- cum interpretatione et notis Jo. Goduini

nd usum Delphini. Parinis, Pent, 16-8. T. 1. 4. o in Lat. XI. A 9. Edizione stimatissima ed uno de columi de' meno comuni della Collezione de

mi de' meno comuni della Contenone un-gli Auseri ad usum Delphini. (D. B.) - a Josono Davisio. Contabrigue, 1727. Typ. Reg. T. 1. 4. ° XII. A 14. Auserra il Dot. Arvool, che quae

Awicera il Dott. Arvood, che questa Edizione è più cupiosa, e migliore della l'altra del 1706, dello atesso Davaio: ambedue però banno la traduzione greca de Commentari.

– a Francisco Oudendorpio . Legil Bot. 1793, Eschimasta C. 2, 47 XII C. 16.

Esciellente Edizione è chiamata dale

l' Arroad, e nel Dizion. Bibliogr. di Parigi è notata: Edizione, di cui le genti di lettere fanno molte etima.

di lettere fanno mosta tuma:

- a Thoma Bendro, Londini, 1946, p.
Brindry, T. a. a., a. XX. E. 35.
Cesare mori Dittatore, e Console per la quinta volta, f'ann 45, av. 6. C. Lo mile di Cesare è lochato da Cecrour, conme il vero modello di storica eleganza court. Sertono a lui attribuisce Bel-lum Alexandrinum, Africanum, Ilia-

ham Merandrinum, Mrionnum, His-ponsense, che il leggono fra le opere di Gasse. Irris, Orniure lodate da Ci-crevous, milio sotto Casse, e compi il libro ottavo de Bello Gallico, lucialo imperfatto da Dittaneer: ma si sono perdusi gli altri actue, chi egh dice nel-la Prefazione di averri aggiunto. Ri-manggono solo alcuni Frammenti insertiti. pe' Commentary ( Arwood).

amusii (Aloysi) Navigatio. F. Norus Orbis.

Questo Navigatore era Veneziano, e

tirera verso l'anos 1504 (Moreri) Calleri, ejusque Continustorum Annales Ge-nucuses ab anno 1100, ad annum usque 1295 e MSS. Codd. nune primum in In-erun prodeum. Szanao nel T.vt. di Muratori

Rev. Ital. Script. Il Cafuro uno de' principali Catadini di Genora, morì di anni 86 dopo il 1165. ( Dalla Pref.)

Caffarelli , Dissertationes tres ad Historiam Naturalem speciantes . Stanno nel T. 2. del Calogierà. La prima Disert. è de Fer-ro , la seconda de Crystallo , la terra de L'Autore era medico Primario in Pi-

gnatol, e dirigge le sue Dissertazioni al celeber Vallispieri Cajetani (Octavia) Idea operis de Vitis Siculorum Sanctorum, famos e Sanctitatia illustrium. Panhormi , 1617. , Simeon. T. 1. 4. ° PC. X. O 5a.

- - Vitas Sanctorum Siculorum ex antiquis Graccia, Latinoque monuncutis, et un plurimum ex MSS. Colicitus nondom editis collectus, un svriptae. Opus porthu-mum. Passemi, 1657. Civilli, T. a fol. low y T. c. PC X I 15. Questo dotto Gesulta nacque in Sira-

Questo decin Grunta marque in Siri-cuna a 28. Aprile 1506, e mori in Pa-lermo nel 1620. (Mong.) Cajetani (Gentantini) B. Petri Domiani Opera nonsia collecta, ac argumenti et motamonibea allustrata. V. Petri Damiani

Questo Alibote Castinese nel Monistero di S. Nicolo l'Arcna in Catana, fra-

tello maggiore del precedinte marque in Stracus nel 1560, e mori in Roma a 17.
Sentembre 1650, (Mongill)
Cajetanus (Thomas) V. Vio.
Cep Institutiones. V. Lorwins.

Calisto (Marii de) Concordantiae Saerorum Bibliorum Hebraicorum, a Guilhelmo Romaine. Londini, Hire, 1747. et sequ. T.4.

di I F. 10. Edizione più stimata, e più ricercata di quella di Roma del 1621, perchè è più completa. (N.D.) Giovanni Buxtorfio il figlio in fine della sua Epitome Gramticae Hebraeae, trattendo de studio Rabbinico, e rapportundo l' edizione di Roma, che è la terza di queste Goncordanse, cosi scrive: Romana editio pre tii, et molie est nimie grandie, ut non a quovis comparari possit, reque lasticum usum ita est accommo-

and redoductions usum list est accommendate methodum processors maket earndem cans danbus primis editionibus, 
Per cactera optas splenditariusum, plaborioticismum, si utilizationum, pit and processors of the processor of the

Il Calcagnini nacque in Ferrara a 17.

II Gliegemi netgen in Perens a 1,7 Sentenher 1:79, "ri fa Profusere di Belle-Lettere, e mori a 27, Apple 1:50," (Gallel-Lettere, e mori a 17, Apple 1:50,"). Gallel (Trestan) Histories Parties Libri XX. com notis 16. Gul. Clahreroni e e ... Residus, 3, boc ert, Honores Paries Libri XX. com notis 10. Gul. Clahreroni e e ... Residus, 3, boc et, Honores Purias Libri XIII Profusion Medisharentonia, e Bi. Michaeles Parten Nobelis Locali Illedrani Cause cerus, studio et opera 1,6 Unit Illedrani Cause cerus, stud

Pariecili: Stamo gel T. H. P. L. di Gres, Th. Ant. Hat. L' altimo fra gli Scrittori Milanesi di questo scolo (Xv.) riguacho altempo, ma il primo riguardo a' pregi, e alle dest, che proprie cono di uno Scrittore, fu Tristano Calche. S'ignora l'anno della sua nascita, ed ancura della ma morte, la quale avenne tra l' auno 1507. e 1516. ( Tirabuchi T. rt. P. 11.) L' Argilati nella sua Biblioth. Script. Mediol. T. t.P. 11. con serire di que-sto Storiografo: In sola autem Historica facultate, nescio quae alla inter Ralicas urbes gioriars poesti de Vi-ro cum Tristano Chalco aequiparan-do, quem mihi liceat ob latini esrdo, queta mini ucon os tamos cor-monie suavitalem, atque elegantiam, ob in actis recitavitis sinceritatem, diligentiam, atque perspicuitatem Ti-tum Livium Mediolanensom nuncu-

18) Caldari (Ferdinando) La Genesi ridotta in ettava rima secondo l'ordine del sacro Teggo. In Torino, 1768. presso Michelin-gelo Morano, T. 2. 8. ° XIV. D 41. Calderae (Eduardi) De Erroribus Pragnaticorum libri IV., totidem variarum Lo-

tiocum libri Iv., totidem vararum Le-tionum. Nel T.H. di Merram Thes. Jur. Questo Giarceonsulto Portheghese, e discepcio del celebre Autonio Covarri-ria, fa Professore nell'Università di Sa-lamanca. Fiorì sul terminare del xv., e conunciare del XVI. secolo. (Dalla

Calderini ( Donitii ) Commentarii in Ovedir Ibin. F. Ovidius.

in. F. Ovedras.

Il Calderino nacque circa il 1447. in
Torri nel Territorio Veronese. Fu Pro-fessore di Belle Lettere a Roma sotto
Paolo II. e Suto IV. Morì nel 1477. nel fore della sai eti per un eccesso di tra-veglio. (N.B.T.) Il Trabuschi nel T.v. P. 1t. lo dice morto di pente. Calderwood (Davidis) Altare Damascemum,

uncerson ( Davids ) Altare Damasemum, sea Exclusive Anglicane Politin, Lugd. Bat. 1908. Battesteyn. T. 1. 4, ° XIX. D 8. La prima edizione di quest' opera com-parve col nome di Eduardo Dioclassio, auto il quale l'Autore volle ausondres il manufaccio. il suo vero nome. I moi nemi nemici non noterone non confessore la di hii mo potevone non confessare la di hii nomna resultanen in questi opera. F. Joh. Spotivoolus in Append, Hist. Ecclas. Galendario Spagnuolo. en Valencia, 1956, in casa De Loun Mer. T. 1. 8. ° XXV. 2. 88. Galendarium Verus, sivo codo obairs anni cime litteria a S. Hercon uno superposite etc. an. 8% Sia nel T. 18. di Acheey. F. Calepni (Ambroni ) Decionarium Latinum en. 1958. Venesia apad. P. Manudium T. 1.

61. P.C. H. H 2.
Ambrogio Calepino, ossia da Calepio, macque in Bergamo nel 1435. Fu Religioso Agostiniano, e morì circo a 30 No-

giosi Agosiniano, e mori ciero a 50 No-vendre 1511. (N. D.T.)
Calino (Gesre) II Giovanetto Ginseppe pro-posto a Giovania itadoisi. Venezia, 1791.; Recursio, T. I. 12º in Lat. VIII. A. I.
II Calino, Geoiata Besciano svori nel 1796 (Biblioti. Caron.)
Calitti (Jac.) Quadrante Trianguli Mivel-linii ex mediodo i adivisibilium. Sta nel

inne ex meutons aparenteaum.

T. 3t. del Calegieria.

Calletii (Francisci ) Commenturius ad Titulum de Evictionibus 43. Lila, vitt. Cost
Star nel T. rt. di Mecrusain.

Il Callesio Giureconsulto nato nel Poicommenturi

II Callezio Giureconsulto nato nel Poc-ton vivera nella prima meti del avit, consecuto ( Dalla Prof. ) Calliachii ( Nicolai ) De Ludis Scenicia Mi-morum et Pantonimerum Syntama po-situmama, Sto nel T. ir. di Sallengro, -- Dioserustio de Gladiateribam de Sup-pliciu Serverum. Son nel T. III. de Palena. - Dissertatio de Osiride = De Sacris E-

"Description of Courie on 10 Serole & Electricis reconstruction mayority. Dolt T. rs.

"Quest Assure morpes in Certa and Rs. Fe Director del Semanors of DeLecture Greeke a Latine, of Pilosher,
Fe quanti Driesens of Abullation of the Courie of Courie of Assure and the Courie of Assure of the Courie of

in affari importanti, sebben sostenne con enore gl'interessi della Francia nel Congreso di Rissich , per eni il Re gli diede una gratificazione di dirci mila lice ottete una gratificazione di direi milli lire con un posto di Segretario di Galinetto, pure un Autore, parlando di quast'o-pera, dioce, chi ma non perva, che il de Callieres suprea negonare, ne strivere: giudizio veramente un poco forte. Egfa cen nato nel 1635 in Torquis uella Diocesi di Bayeux, e mori nel 1717. (Mereri) 23

Go Callimachi Cyrenaei Hymni cum Scholiu, Gr. et Lot. Parisiis, 1574-, Benematus T. 1. 4.º XI. H 27.

Il testo greco occupa pag. 40., siegue quandi la traduziona latina fista da N. Gulonio, la quale ha la sua numerazione particolare, e che arriva sino alla Pag. 58.

--- Hymni, Graece, Stanno nella Callesione Portas Grarci Principes di Errigo Ste-

Pocisse Gravei Princepa da Errigo Ste-nos. F. Orphenispe de Poci Etigoid. Callimoso, petropical pode o de Callimoso, anai es. G. C. (Arrosol). Callimosola (Philippi) De Rebus genir a Ulcidalos Pholosos, as Honogarine Rege. Michael Pocissos, as Honogarine Rege. Philippe Buonaccours, detto commence Callimoso Experience, ancopa in S. Grenigamos in Tocama a 2. Maggio 14/5. Days varie versede a train in 16-

Join, ove sesteme le cariche più im-portanti in quella Corte: roori in Ces-covia il di I. Dicembre 1406. Lo atile di Callimaco è elegante comunemente, e

di Calimace è elegane conizencente, e vilento, e il Giovio pena, che dupo Tacito non fone anore sorro Storico alcuno, che a lui si pretene prese paragonare. C Tradocachi T. vi, p. 11.)
Callisti Pepet Il. Ludovico VI. Franc. Regi, quom mitti I-pattom Commendatio na. circ. 1131. Sin end T. in. di Achery. V.

— Epistolae Ganifido Carract. Joanni Au-prian. Suphano Paria. Especiopia quillas goandat servari interdictum ob nuptias Gnil-Irlmi Norman, cum filis Countis Andreavensis. anno 1124 Ibed. T. 3. --- Confirmatto remissionis de Marascaleia

etc. faria Ecclesiae Bisont. an. 1124 Hid.T 9. --- Bullar, Strano nel T. H. p. 162, della Collezione di Corquelines. F. Bullarum, ec. Fu eletto Pontelice il di 1. Febbraro

1119: mori a 13 Dicembre 1124. (Dal-lo vita che precede le Bolle.)

Callisti Papre III. Epistola Carolo VII. de ma in Stumnum Pontificem electione an. 1955. Sta ned T. 4. di Achery . V.

--- Epistola eidem Regi, qua gratias agis
de decima in subsidium exercitus contra

Turcas . Had. Turcas , Ridd.

— Epistola eidem Begi, qua gratias agit de ippios erga Sedem Apostolicam cultra singulert, an 1455, Ibid. T. 6.

— Bullac , Séanno nel T. 11t. P. 17t. p. 75, della Collezione di Cocquelines. V. Bul-

larum etc. Fo assente al Pontificato il di 8 di Aprile 1455. ) e mort a 6. da Agosto 1458. ( Dalla vita ec. )

Callisso Ramures ( Petri ) Analyticus Tracta-

Allisso Rasores (Petri ) Analyticus Tracta-tus de Lege Rigis, se Principum unperna anthoriste. Generatugusze, 1616, Lanoja. T. 1, 6° N. M. C. 2. Questo Gioreccandro. Spegansolo fu prinas Professore di Dritto Guile unda-prinas Professore di Dritto Guile anda-remente della Corte di Giustiani di Ar-goni, e Insalarano R. Gensiltore della Came Criminali. Il Doct. Gia. Neueron. incaricato di esaminar l'opera, così si espense: Nihil in eo reperi nottrae Fidei Orthodoxae, bonis maribus, aut Juris Pontifical decretis aliqua ex parte contrarium , quin potius talis in co sententiarum ubertas, insignis resolutio, mira eraditio, tum eliam inusi-tata rerun varietas elucet, at tanta elucet, at tanto viro , tanto industria , tanto denique

ingenio opus digram judicaserim, ut bonarum literazum endiceis praeser-tim nostri Regni Forenesbus so conducibilius nihil fore existimaverim; qua propter opus hujumodi tanto ingenii ecumine eleberatum, comi-busque numeria absolutum fore Rei-cublicas utilissimum censes. L'opcbusque numerie absolution fore Re-publicae suitassimum cenes. L'ope-ra è dedicus al fle Filippo III di cui atennas Rego ai vede nel funtaspiaco. Calitata Noephorus. V. Nierphorus. Calmet (P. Augustin) Commonstire Literal sur tous lei Livres de l'Anceca et du Nouveau Teaument. Faris 1-715. Exery. T. 25. In 4 ° N/L D 5.

Nulls non è più utile della compilazione delle ricerche del Calmet sopra la Beldie . I fatti vi sono esatte, e le citagioni fedeli . Ei non pensa; ma metten-

ποσι fedeli. Ei non penas, na mettendo ogal cona in un gran lunue, di molto a penasre. (F.)

— Commetoire sur la Regla de S. Beneia Paris, 1735., Emery T. a. φ. 9 N. B. φ.

— Dectonnaire Historique, Crivique, Chrosologique de la Bible, enrichi d'un grand nombre da figures en taille-donce, qui

nombre ils figures en talle-donce, qui re-presentente les Antiquies Aodoques: Paris, 878 n. Emery. T. s. fol. Il. E. a. Prima Edissone di quere opera, in cui le figure sono più helle, che in quella del 1750, vol. 4. in fol. fatta dello seno De-mery; ona questa seconda visne prefe-rica, perché essendini listo un Supple-mento in altri deu velumi pel 1748, y il I trova qui tutto rifuso, e rimeno nel-l' ordine. (D.B.) Quento Supplemento fa tradotto in Latino da Gio. Domenico Mansi, clie qui appresso si nota:

- Supplementum ad Dictionarium Historicum, Criticum, Caronelogicum, Geographicum et Litterale Sacrae Scripturer,

tinis literis traditum a Jo. Dominico Man-m. Lucae, 1751., Venturini. I, n. in vol. u. Lucie, 1751., 1. fol. II. E 4. - - Histoire de l' Ancien et du Nou Testament, et des Juis, pour servir d'In-troduction à l'Histoire Écclesiastique de Mr. l' Ab Fleury. Paris. 2735, Martin, T. 5. in 8.º XIV. E. g.

Non è questo un romanto, come quel-lo del P. Berrayer. L'augusta scutplici-tà degli Scritturi Sucri si e conservata,

sertatio de Sela me De Missea Veteram, et potissimum Hebracorum = Disseriatio in Musica Instrumenta Hebracorum = Dis-

scrittin de Lunnassech, Sunno pel T XXXII. di Ugelino . Questo dato Erzedittino zacque a Hecalida-Horgon nel 157a , e mori di bate di Senones nel 1757 (Morri) Cologira (Angolo) V. Ruccolta di Opuschi Scientifici.

Scoulder, Quart'Alaur Canaldedere vivers rade accords med del passos recole. Les seconds med del passos recoles. Les seconds med del passos recoles. Les seconds med del passos recoles. Les seconds medical del passos del

TheoL PhiloL

Questo celches Teologo Lmierano naque li zik Agono 161a. a Blavangen netia Franan. Fu Professore di Teologia a Ronach. quandi in Danaica Restore del Callegio, e Munatro, e poi Professore di Teologia n Vuttemberg : meri li an Professore 1606. (Novers) Calvint (Jonnis) Praelectiones in XII. Pro-

so. Felibrare 1885. (Moreri)
Calvini (Joanuis) Praelectiones in XII. Prophetas, quan vocant, Misores. Generae, 1559. Graptonis. T. 1. fol. VIII. D. 22.

— In quinque Libros Mosis Commentariis, in off.

et in Librum Josse Commentarius. In Of. Sanctandr. 1595. T., is 0.1 III. C. 13.

— Homilise in I. Ehrum Samoelis, et Gillicis lainuae factus, et nuos primum in lacem editas. Genevue, 1504., Canterius T., 1, fol. XXIII. B. 3.

— Institutio Christianae Religionis. Apped. Depur Sec. 7. 2.1 VVII. b.

— I Institutio Cirratianae Religiorais. Apod Joannem Perux, 1607-II., 5ci. XXIII B 2. Calvino, compose quest' opera per serve, ree di apologio a' Biformati cendannati alle fiamme da Francesco I. Essa è il compendio di titta la sua Dottmas, efi il Guibechiston de suo discopoli. Biasital Cultuchiston de suo discopoli. Biasi-

al Carticechiston de sina disceptir. Les mando lisamente gli errori sparsi in quenè opera, se ne dec però lodare la purità, e l'elegansa dello tile, na in Intino, sis in francose, giacebe l'Antore 
la compose in queste due langue. (N.D.)

Operato Volunzo contiente dello senso

Autore le seguenti

- Epistolae et Responsa, et Vita a Theodoro Besa. Genevae, 15-5, Santandres.

- Commentarius in Libraia Pallasorom.
Genevae, 151a, Vagnon T. 1. 6d. XXIII-

B. 4.

— Opera omnia . Amstelodami . 1671, et sequ. Schipperus . T. 9. fol. VIII. D 12.

T. L. Commentaria in Pentateuchum , et Librum Josuse .

II. Homeline in Samuelem, et Conciones in Johann. III. Commentaria in Pulmos et Issiam.

IV. Praelectiones in Jeremiam et Estchielem.

 Praelectiones in Danielem at Prophetas Majores.
 VL Commentaria in Evangelia et Acta A-

Postolorum .

VII. Commentaria in Epistolas Pauli, et

VIII. Oposcula varia Theologica.

IX. Instituciones Religionis Christianae, quibus mibinigantur Epistelse et Responsa ad diversos.

Questa edizione, che ha nal T. 1. Fef-

figie delle Autore, è la più completa, accordo il Du-più - Cammestaire sur toutes be Epitres de l' Apôre S. Poul, et aussi sur l'Epitres uxHebrux. I tem sur les Epitres Gassaiques de S. Pierre, S. Jelson, S. Jacquas, et S.
Jude, lesquelles sont mass appellers Catho-

Eque. In prime per Conrad Bodium, 1556.

T. 1. fol. Il I. C. 16.

— Comparative sur la Concordance, ou Harmone, composée des trois Erangelistes, assavier S. Matthicus, S. Mace, et S. Luc. litera sur l' Erangile de S. Jeas. Ellanchier, 1563. T. 1. fol. Il. L. 4.

Il Du-pin, T. 51. coal serire di que-

Il Du-pin, T. 5t. ool serive di queto famoso Capo Eresisera: a Calvino seris veva perfettamente hene in hino: a-> veva elevazione di aprito, sapres > peredere de givi artifosto per da edl o colore, e della renosmiglianza a' smsimenti, che manifisatra. La Scrimja ra gli era familiare, ed avera letto alse can Padei. Da priecepio ai morto moltrecto, mai sappresse respectoria praiestro, e ai difine in ingiure e sa, investime no videnme econoria la Chicsa in Romana, na ancora contro tutti pollore, del tenti encora di ana articisario, per la constitución de la contraciona del constitución del constitución del sopras navesa, cone riguardo agli alpti, ma vulera dimense, e farai il pueses, che a foce, di Capo della mas-

p nome, the si foce, di Capo della nueps a persen Bildenia, Egit era nato e Reyon li to. Luglio 1509, e nord a Gineron a py. Margio 1509 ( Dalla Incrit. detta effig. nel T. t. Opera comini. Calvisii ( Sella ) Opra Caronologicum Uni-

Calvisii ( Scilii ) Opus Chronologicum Usiversale, Editio terria, Francolorii, 1609, Thymius T. 1, 6° PC. II. M 7.

Enymins T. 1. 4.º PG. H. M. 9.
Questa Astroques e Cosologo celeles, Essterano, macque in Grostelo nella
Turingia, a mort nel 1615., come si
trous notato asotto la sua effigire posta in,
persucipio della sua Opera Conologica
del 165a. Mi il Frebreo, il Moreri, e
il Nouveau Diccionnaire metuno l'anno

della di lui morte nel 1619.
Calmbigi (Ranieri ) Sopra due Marmi Egurati dell'annea cista di Ecolano. V. Suggi di Dinsera Ermache T. 7.

Cambi ( Pier Franc. ) Orazione delle Iodi del Cav. Lionardo Salvini. Sta nelle Prost Fiorenzine, T. 1.

Forestities, L. .

Guideni (Gildelmi ) et Illustriom Virerum at Gendemun Epistolie cura Appendee varii segumanti. Accessruat Amadium Regni Regis Jocobi I. Apparatus, et Commutatras de Anispitute, Popisitate, et Cofficio Comicio Missocalli Angiote. Preemistrur G. Gordene van, scroper D. Monito, Localem, 1631. Giarrellus. T. 1, 4° PC. IX. C 11.

4. ° PG IX. C 11. Con elliggie del Garateno, incisa da R White.

Bergubilia Sociae et Hibernae. P.

Il Candeno nacque a Londra a s.

Maggio 1551. e mori a Chiselluari direi
miglia distense da Londra a 9. November 1625. (N)

Camerari (Joachimi) De Philippi Melan-

chronia orto, vita, et habitu I. Lipines, 1596.
Heyley, T. 1. 8.º VIII. A 51.
Questo volume contiene dello stenso
Autore i due Opuscoli seguenti:

— Vita Groegii Principis Anlahini. Li-

paier, 1665.

— Vita Helii Eobani Hessi. Lipnas, 1696,
Heybey.

— De Comicis Versibus Diatriba. Sta nel

T. VIII. di Genore. Th. Ant. Gr.

- Hippoconices, seu de carandis equis; isem de nomenbas equastribu Grascis, et Larinis Gellectio. Ibid. T. at.

- Practatio et apnotationes in Herodotum.

P. Herodotus.

Questo calebre Letterato, Luterano, questo calebre Letterato, Luterano, uno de più dotti personaggi del suo seculo, aucque a Bamberga sel 1500a, e meri a Lipan il 17, Aprile 1574. (Dua piu, T. Ja.)

Generari ( Philippi ) Operas hararum sub-cicurarum, sire infectiusiones Historica cicurarum, sire infectiusiones (Contina Principario).

Camerarii ( Philippi ) Operae horarum subcisivarum, ave Mechanicaes Historicae auctiores quam anten eduae. Centurio Prinas. Francol 1502. Sustius. T. 1. in 4.0 PG. IV. F 1.

Questo volume contiene ancora
--- Operat horarum subcisisarum Contu-

95
ra II., et editio correctior acque auctior
tertia. Francof. 16:6. Sounitt.

Ali. Volido Francof. 16:9. Rotellius.

 Tancol. 10cd. Summ.
 Tancol. 10cd. Summ.
 A. P. G. IV. F 2
 Questo figlio del precedente, nacque in Tuhinga. Fu Giurecossulto, e Couin Tuhinga. Fu Giureconsulto, e Con-sigliere in Normbenga i moci nel 1625. ( Biblioth, Cenon. )
Cameronis ( Joan. ) TA MAZOMENA. Genevae, 1658. Chouet. T. s. fol. VIII. F 19.

--- Myrotherium Evangelicum, hoc est, No-vi Testamenti Loca vel illustrata, vel ex-Aubertus, T. 1. 4 ° H. C. 18.

Quod opera si trova inserita ne' Cririor d'Inghilherra: è piena d'osserva-

sieni, ove il supere, e il giudizio del-I Autore heilling ugualmente ( N. D. ) Ei racque a Glascow nella Scozia, ove te ( N. D. ) fu Professore di Lingua Greca . Prote-

to Professore at Linguis Creek. Trons-stance moderates, mort in etd di 65 anni nel 1625. (16 Long. Bibl. Sacr.) Camillo ( Giulho ) Discorso in materia del suo Theatro, et alire opere. In Vinegia 156c., Giolito. T. 1. 8. S. XIX. E. Sg. --- Bime. Stanno in Fiori di Rime G. Camillo o Camilli nacque nel Frieli

eirea il 1,20. En in grazia, e in molto eredito penso Francesco I. Re di Fran-cia: mori nel 1544 ( N.D.T. ) Più dettagliate notizio circa alla vira e

Fià dettaglists nomine circa alla vine a sile spece del Camillo si posson vederae el T. vit. P. 11t. del Trai-loschi
Ganovi (J. B. A Aristotchi Opera emini
Greece F.

12t. A. Aristotchi Opera emini
Greece F.

12t. Aristotchi Opera emini
Greece del Greech alla vine del Fed. Trairicani, Verenta i folio: e eggen in T. 6.

12t. 8. °, e clie da Schoel è chimunas editciane dello gregolore, e rarry, la qualuciane dello gregolore, e rarry, la qualula Rettorica, da tois una se se possegnepo che tre edit tensi. F. It suits apposita no che tre soli tomi. V. la nota apposta

no che tre son teens. F. la nota apposta all'art. Aerestolies. Campulla ( Teunnaso ) Opuscoli Filosofici. Palermo 1758. T. 1. 8. 9 XXV. C 39. — L'Adamo, ovvero il Mondo ercoto. Messina, 1728. Chiaramonte. T. 1. fol. PC

XL D 4 In queseo Poema l'Autore non espose, come fatto aven Mora. Benedetto Stay in eleganti versi latini il nudo, e semplice sistema del Carteno, lo applico egli alla spergaziono de' fenomeni naturali , talura ampliandolo, e aleu dificandolo . . . A Carresio e alcuna volta mo A Cartesio aggiunge le nugliori scoperte, i più helli esperimenti del Borie, o i pensamenti del Borelli, e del Malgighi ... la tutto il mostra pussoni mostra mente chiara, ed altissima, an monta mente chara, ed altissena, mo-piesas di aspera, e di cognazioni, e fa-cilità somma d'impegno. Tisti gli Scien-sani feero appliano a quest'opera, e tante l'Accademie, quelle ancora di Loudra, acrissero l' Autore tra i loro Socy. La pranta edizane di tutto inero Socy. La pruna emission on titos anti-il porma si fece in Messina; ( ed è la nostra ) la seconda in Palerno culla faita data di Roma nel 1757. Fei si grande la fama, alla quade soli il Camposlla, che in Milano Bernardo Lami già Pro-fessore di Eloquenza latina in Tarino, Orasio Banchi Segretario della Guuna del Consinerato, e Francesco d'Aguirre Questore del Consiglio di Milano, chiera grass cura di furne sua ristampo, che si conduse a perfersone ael 1757, L'am-

talrazione, in cui venne il Campaille, fu poù pressa per la copia della sue cogni-rioni, e per la facilità, con cui espri-zioni i versi le cose più astruac e romova in verni de cose pui estruse e re-conditie delle aciente naturali, ma non-già per la sodezza, e per la verità delle aus apriguatori, poichè nel punto, che ai pubblicara il mo Adamo, veniva gin P impero del Cartesio, e cominciavano a P'impres del Crucio, e coninciavamo a leursi in core i pecamento foi vera, e poi soli del Sivunn. Il Canquillo Februari del Crucio del Compagni del Crucio Compagni del Crucio Compagni del Crucio Compagni del Crucio Crucio Crucio Compagni del Crucio Cruci

nea. Amsterodami, Elsovir. 1653. T. 1.

b.º XIX. C 53. Le opere, che il Camponella, Reli-giosa Dessenicano, compose in trenta an-ni di prigionia, mostrano un uomo do-tissimo, di vastassimi erraduiose, di oc-timo diacernimento, e nell'opera notata qui sopra ei propune ottime, e giustini-me rifessioni; ma i suoi pregi, che e-ran molti , erano oscurati da difetti me ruessioni; im i suoi pergi, che e-ran medici, evano occurati da differi motte maggiori. Egli era nato in Sulo nella Calabaria 2.5 Settamber 1686, e-mori in Parigi a no. Maggio 1639 ( Tr-roboschi T. 1911. p. 11. Campagii ( Lauremii ) Cardinalia, et Legati a latere Constitutio. Sui ne Commentari di Even Silvio Fiscolomini. P. Aesera.

Eons Sibio Piccolomini, F. Anneas.

Il Carduul Campegio nacque in Bologna
a 7. Norrodre 1479., e morrà 13. Jenghe
1556; Ughelli, Italia Soc. T. a. p. 35.
Campegiu (Thomase) De Authorista, et Potestra (Romain Pomificia, Venentia, 1555.,
P. Manutius T. 1, 8, 9. XVIII. A. 5.
Tommaso Campegi Bolognese Exatello
del precodante fu Vessoro di Felter ad

del precedente in Vencovo en rettre mu 1520., e mori in Rema pel 1564. ( U-ghelli etc. T. 5. p. 377.) Campensis ( Joan. ) Encherdion Palmorum cum paraphrasi. Lug.1, 1556. Accessit Ec-

olesiastrs. Apud Sciustinum Grypbium, GA. 1. 12. A.V. B.S.

Il Campense intitola la sua parafrasi a
Giovanni Dantisco, Vescoro di Calma
con sua Epistola da Norimberga, 5. Mag-

gio, 1532, mpesano ( Alessandro ) Testimento, Sia nel T. xxii. della Raccolta del Calogierà. Questo Testimento porta in piedi la data di Bassano 22. Februro 157a.

Campini ( Edmusch ) Derem Bationes pro-positue in causa Fidei, et alia opuscula. Antuerpine, 1631., Moretus. T. 1, 12.9 XVIII. E. 10. Il Gesuita Paolo Bombino, che scrisse

II Gessits Pholo Bombino, che scriss la storia della vita e del marrino di questo suo construello, nato in Leodra; e che mori a da Novembre 18ti, outo il Regno di Einjabenta, lo chaima Principa.

Nennia dei Riembio Herriti VIII: sh uscee Catherina Austruce, et ab Ecclessi Cathesias Romana discussione. Sea nel Vol. di Bioprofedius Hatt. Eccl. Angel.

Cardiela (Gio. Dorne.) Del bere della santa Verguità Discorsi. Palernos., 1503).

Marrigo, T. H., e di Ind. H. V. A. R.

Arceuci di Autori Socilissi. Il Candela

Geusta sacque in S. Filodelfo nel 1541., e mori in Catania a s. Agosto 1606. ( Mongit. Bibl. Sic.)

Candida Arriani Epistolae Fragu nel vol. Anafecta di Mabilion, p. 21. Candidi Monachi Fubdensa Vita Egilis qua-dem Cornobii Abbatis. Sta nel T.S. p. 215. Mabillon , Acta etc.

Carelidi Presbyteri Expositio Passis

Candid Penhyteri Exposito Passionis Domi-nis Notri Jou Christi, Sin nel T. I. P. 1, p. 21. Thes. Assedot. Novise. Questo Biocopole di Alcuino, Britse-no di nazione, Sorius circa ill'anno 930. P. Dissert Langojic. Cardidia (Libertus J. T. Tuba Magna. Cardini (Franc.) Institutiones Jares Civilia ex Jure Nicurae et Gentium deductae, Jaro Scalo adernates, quali foroni accommedia-

Siculo adornatas, usus forem accommedia-te. Pianorenia, 198a, Valenna, T. a. 8.º XXVII B. 6. Cange ( Caroli dasfenne, Domini dn.) Gios-saroma el Seriptores Medias et Infinuse La-tisitatio. Efetto nova locupletor et asertior, opera ac starlio Monachorum S. Mauri, Venttias, Collet., 2,756. T. 6. 64. P.C. Venttias, Collet., 2,756. T. 6. 64. P.C. II. G 11.

Opera stimsta, e d'un travaglio immmso, accompagnate da Osservazioni, e Dissertazioni curiosissime. (D. B. e. N.) --- Glossarium ad Scriptores Madise es Infirme Graecitatis , Gr. et Lat. Lugd. , 1688. Anisson. T. a. fol. XI. N 16.

Animon, T. a fol. XL. N. 15.

Questo Autree morpes and Amiess li
38. Docember 161a., a mori a Patigi a
55. Ontobe 1688. (X)

Canqiamila (Francesco) Euclidealighting Scere,
and Company of the Company of the Company
Supervisit Care I revers assisted for handni racchium sull'utesse. Pulermo, 1795.

Valenta, T. L. 8. e XXV. C. 35.

Quost opera, ches fa Jodan sommaments da homoldeau XIV., e da tunti gli
concur un Colice, e um Massaska per gli
Exclusivatio, per l'Angaterio, per l Ecrlesissici, per li Magistrati, per li Melici, e per ogni persona, è atata va-rie volta stampata pe torchi namonali ed esteri, tradotta in Francese, ed in lin-

gua greca p. 156.) volgare . ( Scinis Prosp.

F.15%)
Caninu (Angeli) Elleniamus , copiosistimi
Graccarum, Lutnarumque Indicus accessione per Carolum Hauborssum locupletarus,
Parotis , 1578., Benonatus T. 1. 8.º
XXVII. F 5.
— Antusphania Conoclius Undocim . F. Aristophones.

Quest' edizione di Aristofine, fatta dal Caninso per li tipi del Grifio nel 1548. in 8.º dallo Schoel è notata Edizione correttiesima. Il Caninio, nativo di Anghiari in To-

Il Conino, native di Aghieri in To-ccuta, fa fore l'usua il più dette nel-le lugue oriental, che vivres ad 2xi. Il lugue oriental, che vivres ad 2xi. (Trabscotti T. ett. P. et.) (Trabscotti T. ett. P. et.) (Trabscotti T. ett. P. et.) Il Colino (Benrous) P. Thomaru Monnas-tali Colino (Benrous) P. Priscotti D. et Il Colino (Benrous) P. Priscotti D. (Lugiante, non et l'fon, o mil' as-chime de S. Canni atl' Accelenta (Lugiante, non et l'fon, o mil' as-regnati, lugiante, j. 65, Auresia. T. a. fi. n et l., vi. 1, vi. 1, vi. 1, vi. 1, vi. 1, fi. n et l., vi. 1, vi. 1, vi. 1, vi. 1, vi. 1, fi. n et l., vi. 1, vi. 1, vi. 1, vi. 1, vi. 1, fi. n et l., vi. 1, fi. n et l., vi. 1, fi. n et l., vi. 1, vi. 1,

Domini Proscursore Joanne Baptista; gel II. de Sacros. F. Maria Despara.

# - Notse in Evangeliers Lection ani. Friburgi Heret, 155% Gemoerlini.
T. 1. 4.º Il. I 30.

-- Viss di Petro Ginico scritta da Longra Generali (C. 1. 4.º Na Lo

Goe effigie del Caribio incisa da Sente Manelli. Questo primo Provinciale dei

Manelli, Questo primo Provinciale des Gestifi di Alemagna, ancone a Nime-ga nel 15sa. Interceine al Concilio di Trento, a mori nel 1559. Camella (Giuseppe) P. ne Colici Mano-mini di Contractione di Contra

acesti . Cason, sire Cantionen agentis assimam ex Gracorum Eachslogio . Sta nel T. 15. della Biblioth. P.P. p. 853. acritti .

Canon, sive Canticum percatoris ad Sanctis-niman Dei-param ex codem. Ibid. p.866. Canones Apostolici. Si trovano nel T. 1. p. 442.

Caccore et Dogmata Sacroancii Occumenici et Generalu Goscilii Tridentini sab Panlo III., Julio III., Pio IV., Pontificibus Mar. Romae, 1564. epud Paulum Munsimm

Rouse, 1564 epud Paulom Munosinm Alds F. in Aedibus Populi Romani . T. s. Alds F. in A fol. V. I 19. É questa una delle quattro edizioni

fol. fatte nello stesso anuo 1564, da Paolo Menusio. Jodoco le Plat nella sua Prefasione all'Edizione colle Varianti, ch'ei ne sece, ed è quella, che viene qui appresso notata, rapportandole, e confron tandole tutte e quistro tra loro, nota le particolarità, che fan distinguere l'una dall'altra. Da'segni ch'ei nota, la no-stra è quella, ch'egli nelle sue Varianti ha distinto colle notule: Bdit. Rosa 3. Non siam però solamente di accordo circa all'Indice de Dommi. Ex dice, che in questa edizione da lui no-tata Edit Rom. 3. nell'Index Dogmotura et reformationis non si trovano le collectur, e che termiparole breviter na colla lettera X nelle parole Xiati 1111. Decresson de Conceptione B. Mariae Vorginie ... fol 25 , laddore nell'altra segnata Edit. Rom. a. si trovano le parole brevuter sollectus, e l'Indice fivi-sea collà lettera V. nelle parole Po-tas Regularium 205. Montalium 215. d'onde conchinde, che quella debbe eucre puscione a quosta, la quale ha perciò notata: Secunda, e quella teressore posterorer precis notata: Secundo, e quella ter-tira. le questo nostro escapilare frattan-to trovana nell'Indice le perole herovi-ter collectas, e termina colla lettera V., di miniera che l'Iedice di questa no-nonale del l'Iedice di questa noon minora case i renice to quanto solutione, ch'egli ha segnato Solit.

Rosa J. è peccisamente quello, ch'eidice trovara nell'altra, che ha notato Edit. Rom. s. Canones et Decreta ejusdem Concilii eu

coes et Decreta sjudem Conclini eum varianibius; opera st audio Judoci le Piat. Antosepias, et Architopographia Plantinium; 1995 T. L. 4° may V. I. 80. Bella editione. La Prefanone di le Plat merita di esser letta, giacchè vi si trova un raccondo dettagliato delle varia editioni di quel Concilio, e pre-ciamonna delle Aldine, onde posa prelievarsi la esattezza di quel diligente E-

Cancors et Decreta S. Occumenici Tridentini Canons st Decreta S. Occumenta i Forentia Coscili, Grance, jause Gregori XIII ver-ss. Bonnet, 1583. T. I. 4, 9 V. A 12. Canones Concilii Provinciala Coloniensis an-no 1556 celebrati. Quibus addita sunt, Formula Vintationis = Reformațio Cieri =:

95. Sauma Synoshii am Formula vieredi Ca-nonircum etc. Lugt. 1:59, T. 1.8. ° XVII. C. Sa. Alexa Openione an Dia-croms in duse primes Leben Annalism T. 1.6 ° XII. B. S. Il Canonire em Detter di Filosofi, e di Medjeins, e di S. Todogai dedi-ca queri Open 2: Filopo III. Etc. di Silva Control di Propositi di Canoniccome di Canoniccome (De Ordico) Desprisione Na-

Canonicorum (De Ordine) Disquisitiones. Pa-risiis, 1697. Conterot. T. 1, 4, 9 V. II s6. Cantacuscui Eximperatoris Historiarum Libri IV: ex versione Jo: Pontani , et cum notis Jac: Greeseri . Parisiis e Tipogr. Regis, 1645.

T: 5. fol. max. PC: IV. G 4. Entra uella Collezione degli Scrittori della Storia Bizantina, Gso Cantacuzeno fu prima Ministro, e Favorito di Andronico Paleologo il Giovane; quindi Imperadore con suo genero Giovan-Andronico rancia.

Impresdore con suo genero Cuo....

Dataslace. Fundamente nel 1355. Imperadore con sus genero Giovan-ni Paleologo - Funalmente nel 1556. 659, fu olddigato a lasciare gli orna-menti Imperiali, e si ritirò in nu Mo-nastero del monte Athos, ou prese l'abiro di Monaco, e il none di Cristodulo. Lambech nelle san nose sopra Codino dire, ch'ei cessò di vivere a 20. No-realità i con Glorenti I. Planta di Cina. vembre 1410 (Moreri.) L'Opera di Gen-ta useno fu tradotta in francese da Consin, a trovasi nel T. van e vant, di detto Traduttore, F. Cousin.

Contaguelli ( Domenico Naria ) Lettera sopra In Veste inconstille di Gesti Cristo, Sta nel T. xxtt. della Race. del Calogierh.

Questo Accademico Apatista, Fiorentino, viveva nd 1 61. Cantalupi (Nicolai ) Hatoria Universitatia Cantabrigiensu. F. Harne. Questo Scratore Inglese fu Carmelita-

no nei Convento di Bristol, e poi Priore no nel Govesno di Bratol, e poi Priore in quello di Northempton, ove mori nel 1541. (Fuseina de Hast. Latin.) Catalliri Esperopi Allenonia saque Pronemia De bis recepta Parthempte Gonalviae Li-let Quitoser. Son nel f. vi. degli Sorvici Napistani. F. Istoria del Regno di Nap. Dopo il resso Istino del Poems in veni

eroici del Caosalicio, se ne trova la tradupiore în prosa Toscana fatta da Sertorio Quattromani : Battista Cantalicio , così Quattro eto della Terra di Cantalice in Abrusso fiori sotte il Pontefirato di Alessandro VI e di Giulio IL ed intervenne al Concilio Loteroneme : mori nel 1514 (Uchelli,

Lateroreme : mon net 1014 (Ugarette, Ital. Sacr., T.r. col. 1150.)

Cantelli ( Petri Josephi ) Metropolitanarum Urbium Hutoria Civilia, et Ecelessatica. Parieia, 1685., Michallet T. 1. 4. 9 IX. A 11. Parvisi, 1653, Michallet T. 1, 6, 9 IX. A 13.

— De Romans Republers, are de Remi-liuri, et civil Romanorum et etplica-ción Scripteres mityon, come figura. Ul-cura de la compania de la compania de Questo detto Geosius nocque nel pasee di Caxa rella Neramodia col 1656, c mori in Perigi nel 1684, (N.D.) Casturgii (Sclurggio J. P. Rowa Desmodo, Napal 1697, Carthon, T. 1, 8, 9 P. C. X. B. 2

PC. X. B 8. Rapportata dall' Haym nella ma Bi-bliot. Ital., e va nel numero de libri rari. (N. D. T.) Il Capocno Segretario della Catà di Napoli, e Scritter fecondisvinte di molte opere di diversi argo-menti, nacque in Campagna nel Principato Citra, e mori in Napoli nel 1631.

Capecelatro (Francesco ) lateria della Città, a Regno da Napoli, detto di Sicilia dacchi pervenne aotto il dominio de' Re. Sta nel T. 1. dell' Istoria dei Regno di Napoli.

Questo Storico, Patrisio Dapolitano, dell'abito di S. Gennaro, viveva verso la metà del xvii. secolo. ( Toggi Bi-

Capecelatro (Gauseppe ) Delle Feste de Criatiant. Napoli, 1771., Uraino. T. 1. 8.º in Lat. VII. F 1. Questo dotto Patrizio Napolitano, na

to nel 1746., per lo avanti Arcivescovo di Taranto, vive attualmente. Capellae ( Marciani ) De Rethorica. Sta nel Vol. Antiqui Rhrt. Lat.

Val. de comparation de la comp

facile princeps habitus est. Gapelli (Caroli) Oratio Georgii Cornelii, Catheriuse Cypei Reginse frattu, adhuc i-pedita. Sta nel vol. di Vaterius August. de Cantione adhib. etc.

Questo Patrigio Veneto viveva nel 1545. ( Biblioth. Casan.) Capilerevum Magnum etc. F. ne' Codici Manoscristi

Capiferrei ( Fr. Francisci ) Elenchus Librorum ounium tan in Tridentino, Comen-tinoque Indice ... prebibitorum Boune, 163a ex Typ. Com. Apost. T. 1. 12. ° PC

IV. O 29.
Questo Religioso Domenicano, Romano, era Segretario della S. Congregimone dell'Indice, e morì nel 1632 ( Biblioth. Casan. )

Capitefontium ( Christophori a ) Fidei Maporum nostrorum Defenso, qua lacretico-rum nostri soccali astus, se stratagemata deteguntur. Anmerpise, 1575., Pianum., T. 1. 8. ° VII. A 7.

Cristoforo de Cheffontaines, in latine e Capitefontium, era Beretope, dell' Ordine de' PP. Minori. Nel 1573, fu in-malanto alla dignità di Generale del 200 unitato atla dignata di Generate del aso Ordine, e mel 1586, connerato Arcivo-scovo di Cesarva. Visse sino verso l'anno 1590., e mori a Sens. Scriveva Lese in

150., e mori a Sens. Servieva lene in latino, ed era forte nel ragionamento. ( Dis-pin, T. 30. p. 534. )
Captula selecta Canonum Hilbernariam ex anciqua Canonum collectiono facta in Hilberna aseculo circiter vist. Stanno nel

hermis sociale circiter vIII. Stonno nel T. q. di Achery. F. Capitula de interpressionistes Gericerum rierrom Rigerus, an. 15-93. Shores nel T. 6. di Achery. F. Capitula de interpressionistes Cercicerum de de la compania del compania de la compania del la com

fol. PC. X. K 15.

Gapiteli della Compagnia de Bianchi. Paler-mo, 1605., Franceschi, T. 1. 4.º PU. VIII. F 1. Capitoli del Venerabile Monta di S. Venera. Palermo, 1742., Felicella. T. 1. fol. PU. X. L. 4.

X. I. 4.

Capitoli del Governo, ed Anministrazione della Troda di Palermo. 102a, Ban, T. 1. 4. 9 Pk. X. O. 17.

Capicoli (Casers) Rinse-Venezia, 1554, Bonnella Control (Casers) Rinse-Venezia, 1554, Bonnella Control (Casers) Rinse-Venezia, 1554, pp. 1564, p acli altri nella eleganza dello stile. che non è sempre abbastanza colto, di molto li supera comunemente nella decenza , e nell'onestà delle immagini.

appellae ( Prosperi ) Odarum Libri vi. et Epedon I. Nespoli 1662. Castaldus. T. 1. 16.° P.C. I. A 21. Questo Gesuita nativo di Antella nella Basilicata viveva sul finire del xvit. se-

colo coto .
Cappelli ( Jacobi ) Ilistoria Sacra, et Exo-tica ali Adamo usque ad Augustum, De-monstrationibus mathematicis fulta, et documentis Ethicis locupletata. Sedani, Jun-non, 1613. T. 1. 4.º PC, IV. F. 3. --- De Ponderibus, Numanis, et Mensuris Libri v. Francofarti, 1607. T. 1. 4.º

Libri v. I --- OchATISMOI Epocharum illustrium.

Sta nel Fuscicul. FIII. Optioculorum etc.

V. Fasciculi.

F. Fasciculi. Questo Professore di Lingua Ebraica, e di Teologia a Sodano, ov cen Ministro, necupe a Rennes not mess di Murso. 1570., e mori a 7. Settembre 162a. (N.) Capelli (Ladovier) il limoria Aponobea illustrata ex Actis Aponobrum, et Epistolia.

Paulinis inter se collatis collecta etc. Accessit Historiae Judaicae Compendium . Ge-nevae , 1654. T. t. . ° H. G. . - - Commentarii , et Natoe Critico in Vetus Testamentum . Accessere Jacoln Cappelli Ludorici fratris Observationes in cosdem Labour.

dotte fratts Ossicialista in cossetti Linco.

Hent Ludovici Cappelli Arcanum Punctationis, ejusque vindiciae. Austelodami,
1889, Blass, T. 1. 6d. III. E. 1.

Sicome P. Accanum Panetationis sataccava le opinioni da' due Buxtorfii , sollevo contro l'Autore tutti i Tcologi solles» contro l'Autore tuni i Teologi di Ginevra lero partignasi. El ne intra-peres la difesa, che fu trovata bocca da-gli anazioni della Critica Sacra; ma nen fu stampata con questi Commeutari, se me dopo la morte dell'Autore avvenota nel 16.8 (N.D.)

 Austradversiones experptae ex ejus Cri-tica Sacra in novam Davidas Lyram Fran-cisci Gomari. Stan nel T. xxxx di Ugolino. cieci Gomari. Súan nel T. xxxII di Ugolno.

— Chrosologia Saera, ex sola Serpara
Saera, aliquot Tabulis, cum earum probationihus comprehensa. Parisis; 1655., Martimus. T. 1. 4. 9. II. A 27.
Questo volume contiens ancora: Edesardi Simpsoni Monates: sire Chro-

nici Historiam Catholicam complenici Historium Culholicum comple-cienta Pare Prino. Cantabridgiae ex Acad. Typograph. 1636. Luigi Cappel, fraiello cadetto del pre-cedente, nacque a Sedano li 15. Ottobre 1845. Fu Professore di Lingua Ebrsica,

assidro Pátanese coo vere e gran son per la sua gran protezione alle lettere. A questa nota che à del Fontanini, ag-gione il dottissimo Zeno le razioni, che mossero l'Atanagi, al quale l'An-tore di queste Rime appoggió il carico di pubblicarle, a firle succire sotto la protenico del Cardinal Farnese, e dia interessanti notisie appartenenti alla vita del Cappello. Oprata edizione è divenuta rara, secondo quel che ne dice. L'Anonimo in una contronota a quella

dello Zeno » Il Canzoniere del Cappello, dice il » Tiraboschi T. vii. P. 11L, è uno dei » più leggiadri, de' più nobili, e de' più » colti, che a quel sceolo uscissero a in- » ce, e nelle rime gravi ugualmente,
 » che nelle amorose può esser proposto,
 » come uno de' migliori modelli all'i » mitazione degli Souliosi. Egli era nato in Venezia carca al principio del xvi.
 secolo, e morì a Roma a 18. Mar zo 1565. »

» zo 1565. » Cappelmana (J. Baptis, ) Religio conetio-nis neccia, Halne-Magdebar, 1757. T. z. 6 ° VIII. A 58: Capperomerius (Claudius) P. Quintilianus — Antiqui Ribetores Latriu. — Antiqui Ribetores Latriu. Il Capperomeriu nacque a Mosadilier nella Picardia nel 1671. En Professore di Lingua Greta nel Collegio Reale di Parini e mordi e a Lingui C. N. "

Parigi, e morì a 24. Luglio 1744 (N.D.) Capuani (Francisci ) Commentarii in Spherun Joannis de Sacrobusco. Sta pal vol. di Sacrobosco

-- Notae et Expositiones in Theoricam ne vam Planetarum Georgii Purbuchii. Sta-col Purbuchio nello stesso volume di Sa-

Francesco Capuano di Manfredonia, era Professore di Astronomia nell' Università di Padova: ficei sul principio del xvt. secolo ( Dal titolo de Comm. alla Sfe-ra, e dalle Note alla Teoria ). Nella Bibliothera Casonat frattamo, ove sono rapportati questi Commentari, e queste Note del Capuano, gli si dà, non si sa come, il nome di Giovan Batnou u m come, it nome at Giovan Bat-tista, e vi u nota: Sipontiants, sive de Manfredoniu, in Gymnasio Pat, Actr. Prof. an. 1475. actatis suae 30, fere. Obiit Neapoli plenus dierum, ut acribit Rosinus

Garacioli (Dominici) Carmina, Opus post-humam. Panornai, 1755., Granaguanus. T. 1. 8. ° PC L C 7.

Il Caracciolo erà Gesnita, e nato in Palermo: fa Professore di Rettorica nel-l' Accademia Palermituna, e mori prime del 1755.

Caraccioli ( Tristani ) Opuscula Historica. Stanno nel T. vr. dell' Istoria di Napeli. Questi Opuscoli sono 1. Jonusse I. Questi Opuscoli sono 1. Jonnase L Reginse Nospolis Vita = 2. Sergiani Ca-raccioli Magni Senescalli Nospolia Vita = 3. Jo. Esptistae Spinelli Caristi Co-Vita = 4. De varietate Fortunae mitts Vita = 4. De varietate Fortunae = 5. De Inquisitione su 6. Genealogia Caroli I. Regis Neapolis. = 7. De Fer-dinando qui postea Res. — 7. De Fer-dinando qui postea Res. — Noblatti Nesso. ejuque posteris, m 8. Nobelitaris NeapoQuesti Opuscali forono per la prima volta atampati dal Muratori nel T. xxt. Script. Rev. Italic., del quale si è an-che ristampata in questa florcolta degli che issampata in questa llorcosta degli Scorici Napoletani la Prefazione, dalla quale si rutza, che questo Storico na-cque in Napoli verso il 1,55,, e che vi-vera nel 1517: in reas quel dottissimo Editore lo chiama: hominem pradentiac ac espientiae non vulgarie lineamenta abique gerentem, atque in

ejus stilo quandam gravitatis speciem sentias, quae simul erudiat atque de-Caracriolo (Giulio Ceare) Rime. Stanno in Fieri di Rime. Caracciolus (Jo. Baptista ) S. Gregorii Nys-ecui Enistolae V.

Gio. Battista Caracciolo Chierico Regolare era Professore di Filosofia nel Licro di Firenze, e dedica questa pcima edizione della sua opera a Gio. Gistone L Gran Direa di Toscana.

Caraffa ( Placido ) La Chiave dell'Italia, Compendio Historico della Nobile, ed esem-plure città di Messina. Venezza, 1670., Pilippi, T. 1. 6° PC. X. O 11.
Repportata dall' Haym nella Biblioc.

Ital Mol. Quesa Geureconsulto, e Patrialo di Modica, mori nel 1624. (Mongit.) Garamel (Jonnis) Bernardus Percum A-bailardum ejusque potentissimos Sociatores triumphana. Lovani, 1644. Wate. T. 1. triumphana. Le

Gio. Caramuel, dell'Ordine de' Ca-pterciensi, naeque in Madrid a 25. Mag-gio 1666, e mori li 8. Settembre 1682. in Vigevamo, di cui cra Vescovo (N) maa (Bartholomori ) Summa Concilio-Caranza (Bartholomori ) Summa Concino-rum, Additionabus Francisci Sylvii quondam illustrata, nune per Fr. Franciscum

Januarus Elinga aurin. Lovanii, 1681., Nemporus. T. 1. 4. ° V. A 14. Questa opera è tanto più utile, quanto più cose contiene in un picciolo volume. Il Caranas, o secondo alcuna Carranas nucque nel 1505, a Miranda, città della Kararra. Assistette al Goscilio di Trento:

Naviera. Assistete al Goscilio di Truto: fit consorteo Artivercovo di Tolvio a 97. Feberro 1558., e mori a Roma a 8. Maggio 1576. (N.) Carlsondo (Vióvranni) Interno all'estratistica del Fetto vicente, e mechoso ne' parti dieficili, e pricolodi. Son nel T. xxv. degli Opose. di Aut. Seill.
Cardani (Hirronymi) De proppia Via Eler, era Ebiloth. Gab. Neodan: adjecto hielib

de praeceptis ad filios. Amstelod. 1954., Paresteinius. T. 1. 12.º XXV. F 17. Questo Autore, famoso pe'suol tal m'i,

messo Autore, Immoso pei suol tali pi, pei mia capricci, per le sus perre, e per le sus perre, e per le sus perspeite, autores a Pasia a 23. Settembre 150. e mori a Rom, nel 1576. (Paba, Riterat Post.) Carlenas (Oan. de) Cepin Theologica, tire Disputitiones selectus ex Moreli Theologia in quature parses distinctes. Lugd. 1670. Armsed. T. 1, fal. VI. O. 9.

Questo Gestita Spagnuolo nuer Siviglia nel 1612, e viveva nel 16:6 (Sotuel) Nella Biblioth. Caren. è no-tuo: Obiti emp. xris. exemple, unie tamen 15. Mail an. 1685. Cardoni (Bashi) De Tusculmo M.T. Cice-

Jo. Luram Zazeri So. Jes. Discretain, Sta nel vol. di Placentanio De Siglia Vet.

Grace,

Questo Abate di S. Basilio vivera in Roma nella seconda metà del passato

Roma nella seconda math dat passano secolo.
Cari (del Sig.) di Marsiglia, Dissertazione supra pli Speccial depli Antichia. F.
ca supra pli Speccial depli Antichia. F.
Cari Francacco. Sal losse uno della regione se fatto da S. Tocamaso di Aquino se benedico della Teologica. Sas nell T. tt. depli
Opusco. di Ant. Social. Teologica DomaQuesco Profinance di Palerimena.
Quesco Profinance di Palerimena.
Teologica della Teologica Domatina socque a 17. November 1796. e
meri a 22. Luglio 1798. (Scindo Prosp.
T. 11. p. 65.

mort à 22. LURIO 1730: (OKROU E very. T.tt., p. 62.) Carioti (Antonino) Sull'Antira Zecca di Sci-cli. Sta mel T. vt. degli Orgaz, di Aut. Sic. Il Carioti macque un Seccli il 1. Ago-sto 1635. Fa Antaprete della Chiesa Mag-talia e verie e muori nel 1760.

g'ore della sua parria, e mori nel 176a. (Scind., Prosp. T. II. p. 15a.) Carfilidis Interrogata et Responsa, Gr. et Lat. Scarno nel T. 15. p. 585. Biblioth. Gr.

Carlencas (Mr. Jovenel de) Essais sur l'Hi-noire des Belles Lettres et des Arts. Lyon, 1769., Dupliss. T. 4, in 12.º PCV.D 52. Quest'opera, che può dirri un Cata-logo assai imperfetto delle riccherze let-trizzie de' differenti accoli, ebbe un suc-coso assai favorevole. Oltre ad esserne

enso assai favorente. Oltre ad esserne fatte quattro edizioni in Lyon da fratelli Duplam, fu essa tradutta in Alemanno, ed in Inglese, L'autore era nato a Peac-nas in Settembre del 1679, e vi morì a 12. Aprile 176s. (N) Carleris. V. Hussuica.

Carlerii (Argidii ) Decani Ecclesiae Cameracensis Oratio in Concilio Basiliensi de corrigendis pecratis publicis. Sta nel T.4-

corrigonia poerais pallois. Sus nel T. 4, p. 565. Thrs. Noman. Exclored at Ceshegia of Collego di Averra, in Penganeta (Especial Collego di Averra) (Especial Collego d

Accademico. Ivi T. xxv.

Il Conte Carli Giuninopolitano recità

If Conte Carli Ginistropolitation recribe questo Discorpio in Ventata il di 98. Ostolire 1744.

Carmeli (P. Hikhelangelo ) Storia di varj Costumi Socri, e Profani, dagli Amirhi fino a nei parvenati. Padova, 1750. Manfret. T. 2. 8.º P.C. III. A 1. Dissert Si trovano in fine due apportenenti alla venuta del Messia

Questo lichgioso dell'Ordine de Mino-ri Oservanti era Professore di Teologia nell'Università di Padova, era nativo di Trevigi secondo alcuni; ma lo Zeno in una nota al Fontanini lo dice da Cittadella je nella Bibliothec. Casam. si leg-ge, che era Professore di Lingue Orien-tali nella stessa Università di Padova: viveva nella seconda metà del passato secolo ,

Secolo, Carmen Apologoricum veteris Poctae adversus. Obtrecitavers Romanae Curuse. Sia pel vol. Analecta di Mahillun, p. 569. Carmen de Moderan, ab altu Vindiciano adsertiptum, ab allia Marcello Empirico. Sta

pel T. 15. p. 446. (Biblioth Gr. Fabric) grmina incerti Authoris de Carolo Magno, et Leonis Pontificis ad sundem Carol

ventu. Stanno nel T. a.p. 47. Thet: Monum Eccleviant. Carmina Illustrium Poetarum Italorum, Flo-rentise, 1719. Tartinius, T. 1. 8.º PC.

È il solo primo Tomo d'una Rac-colta di Poese Laune de megliori Scritturs di varie ctà, o medite, o divennte rare, notati affabeticamente, e queno To-

tere, notus illadiciamente, e quanto Te-nue costine la sala kettor A. E-nue costine quinque illustrima poetarum, Bom-Ni, Naugri, Casiliosa, Caste, Flanisii. Veretin et GE Exemita Visc. Valgrasii. In quattor volume di contino autori: In grattor volume di contino autori: De Terramonte qui Kal. Sppt. 1766. Frabreni arcieli Pomen Di Nordai Ma-rial Paulverature. Par. 1798., Felloclia. Caste de Parla Valgrasii. rum, a Fulvio Ursino, Gracce. Antorrise, 1568., Plantina. T. 1. 8.º XXVII

> Quese nove Poetens sono Sallo, E-rinna, Myro, Myrtoli, Gorinna, Tele-filla, Prazilla, Nosside, Anyra. Oltre si Frammenti de' versi di queste donne contiene aucora queus volume i Linci Antette ascori quece voiune i terret An-tichi Alexanae, Susonide, Becchilide; le Elegie di Tirteo, e di Minnermo, e la Buccolica di Boone, e da Mosco. Il Pi-nelli nelle sue agginnte all'Arvood chisma rezissima questa edizione; el quale fa eco lo Schoel.

(S.) Caro (Aunibal) Lettuere Familiari. Colla Vi-ta dell' Autore scritta da Antonfederico Se-ghezzi. In Venezia, 1756., Remondini. T. 1. 8 P.C. H. D. 58.

Questa edizione, oltre la Vita del Caro scritta dal Segliczai, contiene molte let-tare del Caro, e d'altri a lui, che la prina volta farono date dallo stesso Segheza nel T. trt. della chatone del 1735. in 8°, colla giusta di cento treatmente lettera di Moss. Giovanni Guilicciosi, scritte ficse dal Garo, che era allora suo Segretario, e con altre trenta lettere di negozj a nome del Card. Alessandro

negosi a nosas del Carl. Alesandres Farma-is, le qui finesseo serves di T. tr. Le leccer Findiari, e quelle accina del pap reintei modelli, che in quana genera in pessoo proporre, per quella naurule elegante, e per quella anniala genera in pessoo proporre, per quella di T. et al. P. et al. (2). (3). -- Rime - Samono in Frenci di Rime. (5). -- Ly Eurole Turdotta. In Venezia, ap-gresso hirardel Giunta. 1.59, T. 1, 8.

XXVIIL C 57. È questa la seconda effuione del-l'Enrole del Caro dopo la prima fatta dillo sesso Giunta in Venosia nel 1581.

in 4. n Questa traduzione, diori il Tirabo-na schi T. VII. P. III., benche da alcuni p sia non senza ragione treciata, eseme p treppe libera, è tal sondimeno, che ha nemper riscoso, e riscostera srinpre nemper per l'iscoso, e riscostera srinpre nemper per l'iscoso applicano, finché il liura nemper di poetare

y gu 40 e la huona maniera di poetare non surà del tutto shandita. » Annibal Caro nacque in Civitavenchia nella Marca d'Ancona nel 1507, e morì il di 28, di Novembre 1505, (Dalla Pita ceritat dal Sephenta).
konanno. P. Creches Magnas.

Caroli Calvi Regis Franc. Litterate, quibus

an. 877. Manno nel T. S. di Achery. --- Praceptum, quo adprobat fundationem Monasterii S. Andreae diocresis Elmoura-Monasterii an. 871. Had. T. &

nn, an. 871. Had. T. c.
--- Priscoptana de restitutione Montis-aurei ficts Reusejo Lugd. Archiepiscopo, ac. 855. Bid. T. 12.

- Gellatio Menasterii S. Porciani Abbati et Monachis S. Filiberti Herensis O. B. an.

Activy. P.

- Praceptum, peo Monasterio S. Polycarpi O. B. Diocesis Narbon an 881, Ibid.

- Practitio in Homiliarum Pauli Diocesis Monachi Cassisensis Opers. Sta nel vol.

Analecta di Mabilion, p. 75.

--- Epistola de gratia septiformis Spiritus,

lioi, p. 75.

Eputola de Baptismo. Ibid. p. 75.

— Eputola de Baptismo Ibid. p. 75.

Groli Crassi Imp. Confirmatio praecepti a

Lotharie duti de Fundatione Abbatise

— Sta. Sta nel T.7. rundis-Vallis O. B. an. 884. Sta nel T.7.

di Achery. F. Caroli Simplicia listerae, quibus approbat privilegia Cocheiae, an gos. Stanno nel

Cartia companion privilegia (Cartia con esta e la cartia e la cart 

--- Manonissio servi, et Confirmatio ejus-Ibid. Carolt IV. Regia Franc. Litterse, Ordinatio, et Decretum. Stanno ne' T. 7. 8. 11, 12. de

arou a Saneto Paulo Geographia Sacra, sire Notitia Antiqua Discretisua ceanium Patriar-chalium., Metropoliticarum et Episcopolium Veteria Ecclesae, cum noile et minader-sientibus Leae Hobsteini, cum X. Tobulis Geographieta accuratissime aeri incisis. Am-aridotheri anti. Il-lina T. [6] VIII G.

steledami, 1704., Halma. T. 1. fol.VIII, O 11. Le Note, colle quali l'Hobstesso aveva illustrata, corretta, e aumentata la Geo-graphia Sacra di Carlo da Santo Paole stampata in Parigi nel 16<sub>3</sub>1., furoso im-peruse in Roma nel 1666, per opera del Cardinale Barbecini suo special Protettore; ma essendo queste divenute non meno rare della stema Geographia Sacra, l'Olandese aplendido Tipografo intraprese, ed engui questa elegante edizione nella quale si veggono riunite nella stesse nella quale si veggoto riunite nella stesse pagina le Annotacoui dell'uno al tesse dell'opera dell'altro. Quest' Antore, il di cui cognome era Vishari, fis Superire Gruenzie della Congregazione del Fuglia-ecusi o Foglianti, e Voscovo di Auranges nel 1840: morì nel 1844. (N.D.T.) Carolu (Nicola) Lestera, in cui si manife-nta la virtù della lpequactuma per fermare' gli abocchi di sisque. 85n nel T. vi, della Itac, del Calegiero.

Corpensis (Francisci) Flaminis Parmensis Commentaria suorum temporum Libris X.

Commentaria suorum temporum Libris X. comprehensa, ab anno 1470 ad 1526. Sta nel T. S. p. 1195. di Narreze.
Carpenerii (Jorn.) SS. P. Brandicti Vita berdeia estrasticis expresso. Item Maleus Marcoindes, a sire Bioneou lingitivus, ex. D. Hirconymo, beroice camino redditus. D. Hieronymo, heroco carmine redditus. Antuerpise, 1588., Plantinus. T. 1. 4.0

X. A 16. Questo volume consiene dello stesso Autore : --- In Vasicinia Issise Prophetae Clarusimi

Paraphrasis heroico carasine conscripta. An-tuerquie, 1588. Planuinus; e forma il cor-po principale del volume, Il Carpentejo era un Giureconsulto

netvo di Arras, e viveva sul finire del notivo di Arria, e vivera fili quare una axi, secolo, Carpiovii ( Joh. Gostloth ) Apparatus Iliato-rico-orginosa antiquitatum Sacri Colcita e Gratita Helesticae. Francol, et Lipiane, in Offic. Clodiuchiana, 1748. T. 1. 4.º Il.

A 1, Con effigie dell' Autore incisa da Bernigeroth. --- Introductio ad Libros Historicos Biblio-

rom Veteris Testamenti, Proceognita critica et historica, ac auctoritata vindicias expons. Lipsise 1756. e 57. T. 3. 4.º III. A 8. --- Commentatio Critica ad Libros Novi

Testamenti m genere, Lipsae, 1959, T. 1. 4.º III. A 11.

--- Discaleratio Refigiona in Jeon paces, and
ned T. vaiz, di Ugolino.
Il Carpaovio era Dostore di Teologia,
Professore di Lingua Elozion, ed Accidiscono nella Accodemia, e nella Chiesa
di Lipsia: viveva verso la mesà del passato secolo

Carpaovii ( Joh. Benedicti ) Exercitatio de Gimpa Bebeseorum. Sta nel T. xxx di Ugolim.

--- Disputatio de Nummis efficiem Mosis Coruntam exhibentibus. Ibid. T. xxv111, --- Disputatio de Cechi et Pletlai, Ibid. T. XIVIL

 -- Disputatio Philologica de Sepultura Josephi Patriarchae, Ibid, T. axxiii.
 -- Dissertatio de Aurea Judacorum Simia ad Levit. XVI. 44. Sta nel T.1. p. 545. Thes. Theol. Philol.

- De Filio Hominis ad antiquom dierum delato ad Daniel vrt. 13. e 14. Had, p.88 Questo Arcidiacono della Chiese di S.

Oesto Arcidiacono della Chiesa di S. Nicolò di Lipsis, rua patria, e Pastore della Chiesa di S. Tompaso, meri uci 1693. / Moreri...) Carrafa (Ferrante ) Rime, Stampo in Fiori di Rime.

Certar I (Bertain ) Colombas, common la route Certar I (Bertain ) Colombas, Garmon E-picion, Romae, 1725, Bernaldo, T. J. 8, ° P. C. L. 0. 7, Il Carrar, Gennita mo in Sera, mo-ri nel 1716, ' Biblioth, Cason.' J Certar III (Bertain ) Colombas, Cason.' J F. Tremanos Considero Carratino en dell' Ordine del Predicioneri, dedica la sua opera a Luigi Lucino dello assona Ordine, Commoniro della St. Inquisi-zione con una Lettera da Versona de' 25. Aprile 1723.

Carrera (Francisco de la ) Epilogo de los festivos aplausos que la Illustrissima Nacion Espanuola ha echo en Roma al majimiento de su Principe, Roma 1638. Tr. 1. 4.0

de u. Principe, norma 1955.
PC. X. O. 19.
Carriere (Francisci ) Lyricorum Libri quattori, et Epodon Libre unus. Lagd. Annaon 1674. T. 1. 16. PC. I. A. 19.
—— Panihern Siculus, iive Santorum St.
—— Vous Gennue, Ferri, 1679. T. 1.

--- Panthen Siculus, sive Sanctorum Si-culorum Elogia. Genute, Fern, 1679; T. L., ..., 6° PC. X. O. 29. Queeno Gesuita Siciliano naeque in Sci-eli nel 1620; e mori in Palermo li 27, Febrero 1683. (Mongal Carretta (Friderici de) De expulsione Ugo-nis de Moncada un De Bello Africano, Scou-nis de Moncada un De Bello Africano, Scou-

nis de Moncada == De Bello Aircano, Nom-no nel T. 1. degli Opuse, di Aut. Secil. Carstens ( Joh. Joachimi ) Magnum Maguste-rium Equastria Ordinia Aurest Velleris Bur-gundo-Austriacum Fenninion-Magudiama. Gottingae, 1748., Schalzius T. 1. 4.º PC.

VI. D'.5.
Carsad de la Vilate (Mr.) Essai Historique
et Philosophique sur le Goda, Loudres,
1751. T. 1. 8. ° PC. I. F. 18.
Carterconsco (Nic.) F. Ricciardetto.
Cartes Góggraphipure, et Propographiques, de
N. Fer. Paris, 1703. T. 1. fol, II. H. 14.
Carthuiste Luvinicensis Findatio a Gallero,

Carthusse Luviniscents Financia a Gutero, Linguessia Epiccop foru an. 1177. 88a nd. T. 4. di Achert. F. arthussan (Juoyava ) In Genesian Enarstiones, Colon. Agrip, ex Offic. Beeredum Jo. Quenel, 1505. T. 1. Sol. H. K. 10. —— In Josse, Judicum, Ruth, Regum r. er Phralposentes. Colon. 1525. T. 1. fol.

II. K 11 - In Librum Job , Tohiae , Judith, Hester , Esdrae , Nehemiae , Machabeorum I. et II. eum Tractatulo de causa diversitati even-

com Tectuals de cana diversular excusa-taman hammers. Colon. Agrip. 1551.

— In quinque Libron Sigermiller Science.

In Paris, 150, T. 1, 6° XVI. 25 Sonita Paris, 150, T. 1, 6° XVI. 25 Sonita Paris, 150, T. 1, 6° XVI. 25 Sonita Paris, 150, T. 1, 5° A. IV. 45.

— In A. IV. 150, T. 150,

- In omnes B. Pauli Epistolas Paris: 1542. T. 1. 8. NIV. E 35. --- Contra Alchoranum, et Sectam Macho-

meticam Libri v. Item De instituendo bello adversos Turcas, et de Generali Concilio celebrando, et contra vitia superstition Venet. 1533. T, 1. 8. VII. A 4.

Questo Scrittere Certosino nacque in Rikel nella Diocesi di Liege nel 1403., e morì nel 1471. Eugenio IV. diceva:

e med nel 14/7). Eugenio IV, dicear.
Che la Chiere era picite per awer
mat ligito. (N.D.)
Cernia (Yin) De Origion, et Amispaiste,
et Sann E. Matrica Ecclesia Civitata Er.
Ataselini, 1669, T. I., 42 P.C. X. P. n.5.
Questo volume conscience dello stesso
Antone I Opusoulo seguente:
-- Rever Relasione del fumos Templo di
S. Viso del Capo nel Terrieror della città
di Erre, oggi Monte S. Giuliano. Palermio, 1667, Egaro.

Post Antere natement Moste S. Giu-Ingo s & Novambre 1654., e mort a 19. Settembre 1701. (Mong.) Carusi ( Jo. Baptinne) Bibliothece Historica

reicorum, qui de Reum invasione tuque ad Aragonousium Principatum illustric T. 2. fel. PC. X. H 28. anormi , 1723. Ciche, T. 2. fel. Pt. A. 11 20.

E una preniosa Raccelta di Amori O-

E usa presione Raccola di Amosi ()
rigidadi on interco, on a serenti; che
hapon scritto la riccade della Scritta.
(5) – Rime depli Accedentici Accondi di Palerano Controla Impresione I II Palerano,
Controla Impresione I II Palerano,
1916. Gerba J. T. a. fal. P.C. X. L. 5,

L. Mamorio Secreta di Sociali. Palarano,
1916. Gerba J. T. a. fal. P.C. X. L. 5,

La Mamorio suorche della vita, edagli santi del Germa di trovano nel tomio Sp. del Germa che El accenti d'Iliamio Sp. del Germa che El accent dell' Bis, e si noterà, come le persuasioni di
Don Mabillon portarento il Curaso ad
applicarii alla Storia Nazionale, (DeCossel.) Il Curaso nacque in Polizzi a

- Committy-H. Caruse sucque in Policia.

2r. Settember 167-5, e mori a 15. Octcommittee in the committee i

Mongitore as a derrois era coetas Cary (John.) Storia del Commercio Gran Brettanno del Commercio

ary (John.) Storia del Commercio della Gram Brettagna, tradotta da Pietro Geno-vesi, con un Ragionamento sul Commer-cio in universale, di Antonio Genovesi. Napoli, 1964. T. S. 8. X.XIV. D 21. Il Cary era un Mercante di Bristol, e scrisse quest opera sal finire del XVII.

secolo. Gariophilli (Jo. Matthaci) Nili Thessaloni-censis de Primata Papae Confutatio. F. Ntlus Thessal.

Questo Scrittore nativo di Crota , Arelvescovo di Cogni nell'Asia Minore, dadica la sas Confutazione ad Urbano VIII. Nella Biblioth. Casan. si nota : obcit

circa an. 1630. sel 1635.

Csa ( Noss. Giovann della ) Rime, e Prose.
In Venezia, Bonibelli, 1556. T. 1. 12.0

P.C. I. D. 5.

P. L. J. D.

-- Opere, dopo F edizione di Fiorenza del
1707, e di Venozia del 1718, molto illi-nerate di case inedite accresciate. Napoli,
1733. T. 3. in Parti 6 in 4 ° PC II. F 15. Il Gamba nella sua Serie chiama q sta sdizione Buona ristamna della Venesa. Col ritratto dell' Autore. -- Lettree ad uso della R. Università di

Palermo . Palermo , Dulla Tipogr. R. 1782. T. 1. 8. P.C. H. A 5. --- Latina Monumenta , q

versibus, portira soluta oratione scripti PC. II. C. 50. Il Tiraboschi , T. viz. P. pr. così scriva del Cata: u Mona. Giovanni della Cata

one Can: a mous consense è ripote tra più
» per comune consense è ripote tra più
» chiari lumi di quella sua si culta cti.
» E certo, in ciò che è elegana di
» stile Tasano, egli ha svas pochi,
» che gli posano andri del pari, e il
» sol Galateo potrebbe bestare a fario overare tra i pois colti Scrittori . . .

> Le rime non setto nè le più urmosuo-> se , nè le più passionate, che abbin la > volgar lingua; ma questo difetto è hen z compensato dalla nobellu de penseri, e dalla viracità della immagini. » e dalla virucità della immagnat.

a Le sue lettere lulliane sono ses pure » seritte con grande eleganas, e sarcibe» ro anoce piu pregeroli, se lo stile ne »
fosse più fluido, a più familiare. Nel» le Poesia e nelle Prose luine egil
» è Scrittere coltustano, ed uno de più
« Scrittere coltustano, ed uno der più

» felici imitatori deen Antichi.» Parlando altrove dell' Eloquenza Italiana, e de'suot primi Scrittori, che quanto alla lingua possono essere propossi a modello di purità, e di eleganza, ma che non vanno escnti dal diserio, il quale fa, che a' loro ragionamenti manchi quella vivacità, e quella forza, che è il maggior pregio di un Orasore, sog-giungo a Ardirò io di affermare, che a anche le si rinomate Orasioni di Mon-

> signor della Casa strebbon migliori, » se questo difetti medasimo non toglies-» se lor qualche parte de' molti pregi, di cai sono adorne? Non può niegara, p che questo illustre Oratore , singular-n mente nelle Orasioni dette contro l' Irano perodor Carlo V. non abbin una forza no di espremoni, a una vivacità d'imn magini comune a pochi, a che la n preorazione di quella per la restitu-

> zone di Puscenza, quanto a sentimenti, > non possa stare al confronto di quelle > de più famosi Oratori. Ma a me sems de più famosi Oratori. Ma a me some » bra, che quella troppo miforme so-» morià di periodo, e quella continua » motipilicità di epitetti sia lor dan-» mosa, e che sue maggior commonio-» me desterebbero negli uditori, se si-vibrato sa fora quanto più preciso, e vibrato sa fos-

a se lo stile. Il Cua nacque non si sa precisame te dore, ma certe non la Firenza, a s8. di Giugno 1503. Nel 1554 fu promosso all' Arcivescovado di Benevento in Roma a 14. Novembre 1556. ( Id.

in Roma a 14. Rovembre 1000. (2d. loc. cit.)
Casslas ( Jo. ) Candor Lifti, son Ordo Prsedecatorum a caimmnis Petri a Valle-clausa vindicatus. Parisis, 1664., Laznay. T. 1. 8.º XXIV. B s6.

8.º XXIV. B. 86.
Questo dotto Dorsanicano della Provicina di Tolora, della più nereta Osserranan, monge in Minero alli Guascomere della più nereta Osserrana, monge in Minero alli Guascoministrativa di Para. De veserbas Sorri Chriministrativa di Para. De veserbas Sorri Chriministrativa della più della più di Para.

De Ritto Repulsario, se de Jure Cosmobilit Vesero. De Tolora della Cosmobilit Vesero. De Tolora della Cos
De Tradiciali, Convivin, Hospitalitate, et

- De Triclinis, Convivus, Hospitalitate, et Tesseria Veterum cum figuris, Ibid. T. IX. --- De Thermus et Balness Veterum, cum figures Book --- De Insignibus, anulis, fibulis etc. Syn-

na . Iliod. Il Casalio era Romano . Giacomo II Casalio era Romano. Giscomo Fis-lippo Tomanini, dosto Veccoro di Grita Noova nell' Istria, in ma sua lectura che gli serievera in data de' 16. Aprilo 16;16. e che trovani in principio di vari opera, lo chiana: Iddivinarion co-forma in Casalio III anno 16;18; min norte del Casalio III anno 16;18; min netta Biblioth. Casara. se difference all'anno 165a; è se ne additiono le ragioni . asanhoni ( Jaacs ) De Rebus Sacris et Ec-elesiasticis Exercitationes xvi. ad Card. Baronis Prolegomena in Annales, et Primam

eorum Portem . Genevas 1654., de Tournes. T. 1. 4. ° XXI. A 50. T. 1. 4

I Dotti han trovato cattivissime queste Esercitazioni del Gassulono, che aveva mostrato in tutte le altre sue opere una letteratura immensa, e delle veduta nuove sopra molti passi mele inten di Classici Greci. Leclere lo biasimò di avere seritto

toper materie, the ei non troppo inten-dera. (N)

-- Polybii Historiarum Libri. P.

-- Throphrasti Notationes morum. V. --- Aenese Polisecoticus. V. Vegetius.

 Assumed Posteroucus, P. Perchas,
 Assumed versiones in Athenaes Disposophinas Likei xv. Lugd, 160s. Julherou.
 T. 1. 64. Xl. J. 11.
 E'Arvood rapportands le varie edizioni di Atenaes assicura, che il Casauhono
alli su manutene modificare. .--- Anumadversiones in

colla sua immensa erudizione, e col suo critico acume ha reso uu gran servigio ad Atenco, il di cui sesso è scorretti per manciona di minoscritti , co quali si possi emendare,

- - Epistolae : Editio secunda t.xxxtt. episto

--- Epistole: Editus secunda taxxti, epistolis sector, curant Ja Georgio Gravio.
Brinsvigae, 1656, Dankerus, T. 1. 4°
VIII. B 26.
In fine dell'Opera it tova: RaphaeLe Thori: Epistola de leaaci Cosanboni morbi mortisques couses.
--- Strebosie Rerum Geographicatum Li-

bri zvn. V. lai xvii. V.
 — In Diogenis Laertii Libros de vitis Philosophorum Notae. V. Diogen. Laert.
 — S. Gireguii Nyurin de Loutahusm, Ambrosium et Busilmam Epinola. V.
 — Inscripcio Vettas Gracca. V.
 — De Salytica Graccomm Poeti, et Romanorum Sauya. Parisiis, Drovaet., 1565.
 T. J. & P. C. H. G. 26.

Rapportate dal Vogt fra i libri rerisine, e dell' Harles e notato: Editto lirarioribus adaumeranda, T.

p. 23. In fine del volume si trova: Crlops Euripidae, latinitate donata a Q. Septimo Florente Christiano, Si troa aucora nel Museum Philologicum di Crenio Temmaso.

Isacco Casasibono nacque a Ginevra a 18. Febraro 1559; fu genero del celebra Errigo Stefano, famoso Stampatore; mori il di 1. Luglio 1614. a Westminster. (N)

il di i. Lugio 1614, a Westminster (N)
Casaboni (Merci) De quatture linguis Commetarius, Pers Prior: quae de Lingua
Hebrica, e de Lingua Stacoica. Londini,
Flesher, 165a. T. 1. 8.º P.C. I. E. 2.
Libbo raviesimo, lo nota il Vogt.
Conta di pag. 418, non comprese le
pag. 72, che contraguo: Gail. Soumeri Contactivinati Volue ail verba velera.

Germanica a J. Lipsio Epist, cent. III. ad Belgus n.º 44. collecta. La Parte Seconda destinata alle Lingue Greca, a Latina non fu mai impressa. -- Notae et Emendationes in S. Optatum .

F. S. Optat.

--- Notae in Terentium. V. Terentius. Questo Autore, figlio del precedente, marque a Ginevra a 14. Agosto 1593: fu Professore di Teologia al Collegio di Cristo in Ouford, e morì a 14. Luglio

1671. ( N )

Casaurania sive Pachariensis Chronicon ab an.
854. ad 1182. Star net T. 5. di Achery. V.

Caschi ( P. Giordani ) Di-S. Rosslia Vergine Palermitana Libri tre . Palermo , Cirilli, 1651. con figure T. 1. fol PC X L 14. 2635. ( Biblioth. Coopers.)

die Occidentali tradotta in Italiano per opera di Marco Ginammi, In Venetia 1646. inammi . T. 1. 4 ° PC VIL M 24 Col testo originale spagnuolo a fronte - - Istoria, o Bravasama Relazione della Distrusione dell' India Occidenteli, tradette

dal Sig Giscomo Castellini. In Venetia (1) Ganamusi , 1643. Col testo spagnuolo a fronte. Sta nel

vel autecedente.
--- Il supplice Schiave Indiane, tradotte per opera di Marco Ginannii. In Venezia,

Col testo soarnuolo a fronte. Sta nel vol. istesso. Bartolomeo de las Casas, noto in Si-viglia, dell'ordine di S. Domenaco, fia

Vescoro di Chiapa, e meri nel 1560. (Biblioth. Casan.)

Casellae (P. Leonis) De Primis Italiae Colo-nis Liber. Sto. nel T. 1. P. 1, di Grevio

The control of the Leaf Control of Control o

Praerogativis et Excellêntia spiritnum, kominum, animanuum, renumque caeterarum minium, quae Coelo, Mari, Terra, Infernogroe caeterurum ac ipso continentur, ita disseritur , ofurti , 1603. Searing, T. 1. fol. X. L 17. H Cessaneo Borgognone, nato to Issy-l'E-

veque, era Genreconsulto, e Presidente nel Senato della Decurio di Aix nella Provensa: morì nel 1591. (N). mandri (Georgii) Opera omnia. Parisiis,1616. Drovart. T.1, fol. VIII. F 6.

revert. T. fol. VIII. F 6.

E questa la prima edizione, che si fece di tatte le opere di Casandro. Le principali seco il Trattato del dovere dell' uomo pio nelle dispute di Religione, coatro il quale Calvino crita mano, e il mo eccellente libro delle Litargie. Si conviene, ch'egli il primo Lifergor. Si commence, chi egli il primo abbita scritto si questa materia con screta e con conoscenza dei suoi veri principi, dila pag. 4. trovasi l'eligine dell' Austre, che meque nel 1515 nell' Isola di Cassandi, d'onde prese il suo neune, e mort nel 1566. (N.D.).

Il Cassandro, dice il Du-pin , T. 50 , fu nno de' più dotti nomini del suo tessno no de pos dotti impac, le Belle-Let-tere, il Dritto, e la Teologia. Alcune lettere sue a trovano nella Riscoolia Egietolge ill. viror. select.

T.1. 8. XVL E 4 Romse, ex Typ Apost 1611. b - Canr Commentariis Alardi Gazzei . Li-peac, 1753., Wessenii; T. 1. fel IV. D 7. Lo stile delle Opere di Cassiano cor-

rispondo elle cosa, che tratta: ora netto e tacile, ora patetto, ma non mai grande ed alevato. S. Benedetto recomandava ad elevato. S. Besadetto racconsinidava molto e' suoi Religioni le lettura delle Conferenze di Cassiano. Sepra la Gra-nia non pensara come S. Agostino; o S. Prospero discrepolo e distranore di questo Dettore acrisse contre Cassiano (N.D.). In

questa edizione trovasi in fine la Regola de Monaci, scritta da S. Paccenio Abbate di Tabenne in Egitto, morto nel 548. e tradotta da S. Girolamo, la quale non trovam in tutte le edizioni

, ed Origini de Mo --- Delle Costituzioni nsci, tradetta per Fra Benedetto Balli. Venena 1563., Trameszino T.1.4.º IV.A 8.

Venenia 1663, Transezzino II.1., o IV.A.B.
Cassineo era Scitt di nazione: fi il primo Alata di S. Vittore di Marsiglia, e most nel 435. (d'recold ). Il Tratemio mette la di lai morte nel 435.
Cavisdori (M. Aurelii) Opera comania, a Jo. Bagt. Dirallio. Parsilia, 1660. Orry, T.1.
B. XVI. F. 39.
E il solo primo temo.
Opera comania, opera et tudio Jo. Garetti,

E. Il solo primo tomo.

— Opera comaia, opera et studio Ja-Garetti,
Monachi Ord. S.Bessed. e Congregat. S. Marri.
Venetiis, Groupi, 1792. T. 2 fol. IV. N. 10.

— Complexiones in Epistolas, Acta Apotaclorum, 1 et Apocal

XVL F 3a. M. Aurelio Cassiodoro S e Squillace in Calabria Ultra verso l'anno 470. Dopo di eserre stato accettissimo a' Re Ostrogoti, in età di 69, o 70. an-ni si ritirò dalla Corte, e stabili nel suo sese nativo il Monastero di Viviera, ch'ei governo per più di venti anni. Lo stile di Cassiodoro è del genere mediocre. Egli scrive assai puramente pel suo tem-po: è pieno di sentenas, o di pensicri

po: è pero di tentensa, è di prosieri mocili utilismi. (Du-pin. 1745 El-Gangan (Gimppy) Limin. (Du-pin. 1745 El-gentensa, 1745 El-gangan) del Sta-dio Pereguitare de Maria. Palermo, 1777-Espent. T. 1. & 174. El 174. Quana Socretolo Gimon norque in a Quana Socretolo Gimon in allo Lu-gio 1780. (De natiera partic.) Catallo (Annoisso) Isones, Liber quattro, ne' quali si descrivoso gli ervenientosi Catallo (Annoisso Isones, Liber quattro, ne' quali si descrivoso gli erventensa. Napol setto il Gereto del Versel Di Pie-tro di Teleda, e del Verce insi Sac-cosseri into al Cacil Grantels. Sia rel Comori sino al Card. Ortavess. T.VI. dell' Istoria del Regno di Napoli .

Catalionis (Josephi) Variae Lectiones, et epascula, Romae, Bonfadinus, 1594. T. 1. 4 ° PC. II. E 5.

tiquis puerorum praesquinibus Commentarius = Il Grevio l'ha inserito nel suo Tesoro delle Antichità Romane. T. 11. De Vergilii nominis scribendi recta

ratione Commentarias, et advereus fe-minarum praenomina Assertores Di-

La Dissertazione su prenomi delle fe-mine si trova parimenti inserita nel ci-tato T. II. di Grevio.

Giuseppe Casigliane, nate in Anco-pa, fu Giureccasulte, e mort forse cir-ca l'agno 1616. (Biblioth. Casan.)

Castalionis (Schastisni ) Biblia Latina V.

ror. select. Schustiano Castiglione Calvinista Gine vrino fu Professore di Lingua Greca in Basilea, e morì nel 1563. (Le Long Biblioth. Sacr.

Biblioth. Sacr.
Gastel (Gerardi) Controversiae EcclesiasticoHistoricae militer curiosse non compositor, sed disposite ett. Colon. Agrip. 1975. Krakramp. T.1. 4° XXI. A 21.
Il Castel , Casonico dell' Ordine di 
S. Coce, e Priser della Casa di Duisburg, 
sedia Vediba, moto in Cologna, most 
1753. [Biblioth. Casan.]
Castel (Charles Irede) Abbe de S. Pierre,

etel (Charles Irénée) Abbé de S. Pierre, Annales Politiques, Londres, 1758, T.2.8 ° XXIV. E. 12. Il Castel, Abase di S. Pietro, Gentil-uomo di Normandia, macque nel 1661. La miglior definizione delle sue opere in generale è ciò, che ne diocra il Car-dinal de Bois de la compen-dinal de Bois de la compen-dinal de Bois de la compen-dinal de Bois de la compendinal da Bois, che erano i sogni di un buon cittadino: mori nel 17,5. (V.)

unellini (Petri) EORTOA FION, sive de Festis Graecorum Syntaguas Anturroiae, 1619, Verduius T. 1. 8. ° PC IV. D s6. Pietro du Chatel, in Istino Castellanus, celebre Medico, nacque a Grand mont in Fundra nel 1585, e mori a 13.

Febraro 1659. (Moreri) Castelli (Nic.) Grammatica Tedescha Fran-cot 1915. T. 1. 8.º PG. H. C. 19.

— Dictionarium Italo-Gallico-Alemani-cum, Ibid. 1915. T. 1. 8.º PG. H. Cao.

Castelli (Februaria) Values — Marchine III. Cao.

Castelli (Edmunds) Lexicon Heptaglotton, Hebraicum, Caldaicum, Syriacum, Samasteoriscum, caldiscum, Syriacum, Sema-ritanam, Acthopicum, Arnbicum et Peniscum, opus nes tantum ed Biblis Poly-glota Leadinessis, Biblis Reja Parsierasu, Biblis Regia Antuerpenna, Biblisque Card. Ximenii Completaesis, et ad e cance com-nino um MSS, quem impressos libros, in universis histo Linguis estatuet, apprisso utilo et perocessarium. Londus, imprimo-bat Thomas Becard L.I. Constilline T. bat Thomas Roycroft L.L. Orientalism pographus Regius, 1669, T. s. in fol. LOS.

Castello è l'opera poi grande e pui per-fetta di simil fatta, che la industria, e l'erudisione umana avessero prodotto si-nora. Esso ci fa conoscere, che il Dott. Castelli vi lavorò sopra diciassette anni, impiegandori sedici, o diciotto ore al giorno, e mantenendo per unto questo tempo o sue speid sette Inglesi, ed altrettanti forestieri. Alcuni Esemplari di questo Dizio-nario portano sul titolo: Lovdini, Scott,

nario portano sal titolo: Locidini, Scott, 1636. il che mostra, che il titolo è stato ristempato (Schoet).

Il Vogt nel suo Catalogo de' libri rari assicura, che quest'edizione è divenuta rara, perchè un gran numero di esemplari peri in un incendio avvenuto a Londra.

ra, perche us gran numero ai eculpara-peri in un incordio aversuto a Londra.

-- Prefistis da Animadversienum Sumartica-rum in Pentateclum Scope ci Usa. Sin ad-17.6 della Poligiotta di Valton dopo la p.56.
Edincopio Castel, Canonico di Carto-beri, mori nel 1055. appreso di delati-ge compainto di Dotti, (N.D.)
Gatellanz. P. Vita Maria Secorum Regime.
Michele de Castolano, Sigoree di Man-

vissicre, uomo di guerra, e di gabinetto, nuori nel 15qa, dopo di essere unto ciuque volte Ambasciadore in Inghilterra. (N.D.)

stelli ( Jacobi ) Epistola ad Eruditiss. Vie rum Jo, Bernardinum Taturum. Sta nel T. xtt. della Race. del Calogiera.

Catelvetre ( Ladovice ) Opere varie eridehe, colli Vita dell' Antore scritta da Lodovico Ant. Mustori. Licon, 1747. Foppens, T. 1. 4. O PG. H. F. 16.

Ekinister, rapprestat de Gemba selle me degouite etile Strie deil Éditioni der Teist di Lingum Italiana, ma colla data di Berna, e soggiunge, che si trovens completi cer, colla data di Mitationi dei desperia del des da la repportato, in una parentesi ci note (Milano, rella Stamperia Polsma) e nella proportato, in una parentesi ci note (Milano, rella Stamperia Polsma) e nella propria del dei Milana, per Histry Franc. Nara 1727.

Il Casedretro narque in Modena nel 1505., e mori in Cinerena a zi. Felerco 1591. (Timboschi T. ett. P. ttt.). Casten (Mannin ) Discretatio de Zeslaria, Berachine filio, ad Math. xxiii. v. 55. Sta. nel T. 2. p. 28, Then. Nov. Theol. Philol. (S) Camplione (Baldear Co se) Il Libro del Cortegano. In Firenae per li heredi di Plai-

lappe di Guina agli anna anterveri. Ad 
me di Guina i per la contra di Contr

il xxix. L'Anonimo nell' Aggiunte alle Note dello Zeno al Fontanna, incaricandosi di quanto dicono i Sig. Volpi, acrive: Ma io, che ho sott occhio un com plare di questa edizione in cui chura-» mente è impresso l'anno 1528., ed un nature of improved and a contract of the contr > xxtr. il xxvttt., he confrontate questi no due libri, ed assicurato nai sono, che n due diverse eduzioni sen fecero dai > Guanti ne due suddetti anni, posche > diversa è in ambedue la distribuzion o delle linee, e nello acconda soltanto, o ma non nello prima namerate sono le » pogine. » La nostra, in conferma di quanto asserisce l'Anonimo, in rui sta impresso chiaramente l'anno 1528, ha le pagine non numerate. Questo esemplare mancava di Frontispitio: da qualche antico posessore vi si appose quell o della seconda edizione di Antonio Vietti, Perma 1002 6.0, e nel rovescio della

pagins si legge la picciola prefiazione ai, Lettori di Cesare Aquillo, il quale da apviso che il Viotti avera comaciana di preedizione n forme l'anno precedente, ne che escendogli conventto di laccarne la revisione ad altra prevona, l'opera en rinosita prema d'errori i il che lo fe risol-

revisione ed altra persona, l'opera era rioscita pora d'errori; il che lo fe nisolvere a fismo la seconda.

--- Opere Volguri e Lezino. Padova, Comino, 1753. T. 1, 4° PG. II. É 11. Raro è nostao da Gamba nella sua

Rivo é notaro de Gomba mello suo Server, il quale seggiome; e che di quesorie bella, ed accurata lituanga (200-3) este bella, ed accurata lituanga (200-5) Federica am. Comin, p. 163. ) si tre-> 1200 anche empleis in carta ressuoza se che fui illustrata da Giri. Atresco, y se che fui illustrata da Giri. Atresco, y si che illustrata da Giri. Atresco, si si ciri finta y e real cultivata; che si ciri finta y e real cultivata; che a nota con accurata del con se molitato, e che alercasioni si trovano e molitato, e con accurata con seguina con una accuraci i loggio sorvera, econe non moro si viggiono seguina con una accuraci i loggio mo-

na quinque III. Postar.

Il Casiglione nacque nel 1578. in Casidico, sua villa, e mori a Tolchu nel 1529. ( Dalín Vita, che precede l'Opere, scritta da Bernardino Mar-

1 high ( rowning and rowning a

» molti, nnisce un'energia, ed una forza, » che in pochi altri Pocti si ammira. » ( Tiraborchi, T. 111. P. I.) Castilionaci ( Vincentii ) Scholia in Sallustium. F. Sallustru.

L'Argilati sella tra Biblioth, Seript. Mediod repporta quaste Vincerno Cariplicati, conte uno del primi Glosascei del Decreto di trentisso, ed Aurore del Commentario a Sallustio, vivuto circa alla metà del secolo xv. Il Tiraborchi ny disbia molto, e par che incluna a creditra, che il Commentatore di Sallustio sia diverno dal Glosastere. T. 19. Capillianaei (Bonaventurae) De Gallorum In-suhrum antiquis Sedibus Liber. Siq nel T. 1. P. 1. Graevii Th. Ant. Ital. Questo dotto Milanese, Prevosto della

Ouesto dotto Sifinnese, Prevosto aetta Goltgiata di S. Ambesquo della atessa etta, nacque nel 1,80 . e mori nel 1546, (Treuboschi T. v.t. P. tt.)

Cavilliconese, (Io. Antonii) Mediolanenses Ausquitanes (x. Urbis Parocrus collectue, della propositioni dell

ichnographicis ipsarum tabulis, recentibus auctie et illustratie. Stanno nel E. Hi. P. H. Grassii Th. Antiq. Ital. Questo dotto Sacerdote Milanese, at-

tento Riccreatore degli antichi monui Ecclesiastici della sua patria,

peste nel 165o. (Argilati T. t. P. 11.)

Gatillo (Dichei del ) De Ornatu, et Vestibus

Aaronis, Commentarii Litterales, et Mo-Archa, Commented Entering, et so-rales in caput XXVIII. Etodi, sive Idea perfect Secendoris, et hominis Christini. Legdeqi, 1655., Aniscon. T. 1, fol. II. Eq. — Notee in Petrum Chrysologum. V. Crysologus.

ologus.

Bugo del Castillo, Spagnuolo, era Ca-nonico aella Chiesa di Avria nella Castiglia.

Vecchia, Cenove della SS. Inquissione, Vescoro Titolare di Cartegine, e poi di Traxel nell' Inlue, e delica quest'opera g Diego de Arec Vescovo di Piacenna in Ispagua nel 1654. ( Dalle opere ). ner (Gasparis) Memoriale. V. Noel. Castner /

Il Castner Gesuita era Missionario nella Clina, ed uno de' Procuratori de' Ve-scovi di Macao, Nankin etc. spediti alla Santità di Clemente XL nel 1704 ( Dn4-Fopera stessa. J astriota (Fr. D. Costantino) P. ne Codici MSS.

Castro (Alphonsi a) Adversus omnes h Lib. XIII. Ancuerpine, Suelsius, 1556. T. s. fol. VI. O 14.

È questa la principale delle Opere d Alfonso da Castro, Francescano, che no minato all'Arcivescovado di Compostella minuto all'Arcivescovado di Compostella, mori prima di preuderare possesso nel 1558. in et di anni 36. Feuarden: ne pubblicò totto le opere in Parigi nel 1558, colla Vita dell'Autore (N.D., L. edi-zione di quest' opera orizinale à mottizione di quest'opera originale è quella di Parigi del 1551, ed è rara, e race-eata: lo suseguenti sono state mutilate. (D. B.)

-- De justa harretien
dani, 1556, Hire.

--- De justa haereticorum punitione. Lug-doni, 1556., Hire. T. 1, 8.º VIL D 27. Castronovo ( Fr. Vincentius de ). V. Quaestiones disputatae.

atione disputate.

Gatalani, I Joseph J, Gerdmontale Episvoporum Cummentris illustratum, ad SS. P.
Beantlemm XIV. P. M. Roma: 17½+, de
Rudst T. a. fol. VI. E. t.

Giosppo Catalani nacque in Pada
nella Galabria Getorier a 1½- Giosppo
fico, F. p. accentus a Pauesfel Clemante
XII. a Benefetto XIV., e med a 20, A.

Good Catalani nacque in Catalani
A. Cat

gosto 1951 ( N.D. I. ) stallogus Libcorum Manuscriptorum Anglise, et Ilibermae in nunm Collectorum cum In-dies Alphabetico. Oxonise, e Th. Sheldon. 1697. T. 2. in vol. I. fol. max. PC. in 1697. T. 2. i

Lat. H. D. I.

Galogas Impressorum Libroram Bibliothecae Bodlejune in Academia Oxonieni, eura
et opera Th. Hyde. Oxonii, e Th. Sheldon. 167s. T. I. fol. P.C. in Lat. H. D.

Catologus Bibliotherea Harlejune. Londin,
Oblorne, 1743. T. S. 8. °. P.C. in Lat. L.

B 16.

Catalogus Verus Archemiscoporum Medioli-necount et Meto Com-Bibliothecas Me-tropolitanzo, Sta nel T. v., di Muratori Rer. Ital. Script. Gatalogus Numismatum viris doctrice pene

Gatalogus Numismatum viris dectras pres-stantibus praecipae Italis eurorum, prae-servantur Brixine. Sta. nel T. 5% o 100. della Roce. del Calegirie. Catalogus Labrerum MSS. Graecorum Incor-tus libilothecas etc. etc. al. Sta. nel T. 11v. del Jano Delle. Erudit.

Catalogus Operum Jo. Lami Professoris Flo-rebuis. Ibid. T.,xv. Catanaci ( Jo. Mar. ) Expositions in Plinium Juniorem. P. Plinius.

Giamonria Cattanco era Novarose, e fiorwa nel accolo xva. Fu Autore di varie opere e in verso, n in prosa; ma i Courenti sulle Epistole, e sul Panegirico di Plinio, e le Traduzioni di alcum O-puscoli di Aftonio, d'Isocrate, e di Lu-

purcil di Afonico, d'Iscorate, e di Lac-reano gli ferero aper longe trug giunnimi denti, l'Irradocchi, T. F.I. P. III.) denti, l'Aradocchi, T. F.I. P. III.) ande par ceder des Managueures les Erd-ques d'Angers, de la Rochelle, et de Jason, Pirus, 1967, Benezat, T. 1, 12. ° Lacon, Pirus, 1967, Benezat, T. 1, 12. ° Lacon, Pirus, 1967, Per de Carden, Collège, 1978, T. P. R. et al. W. U. E. 1, — par l'octre de Man, Erdque de San-— Historious contrenue ca herly l'Hoof-—— Historious contrenue ca herly l'Hoof---- Historique contenant en abrégé l'Histor-

re Sainte, et la Doctrine Chrétienne, par Mr. l'Abbé Fleury. Lion. Bruysset, 1736, T. 1, 8.º in lat. VII. D 2. - Historique, et Dogustique sur les con-testitions, qui divisent manntenant l'Eglise. Nancy, 1750. Nicolai. T. 2. 12. N. C. 3a, stechismus ex Decreto Concilii Tridential ad

Catechia atechismus et Decreto Concilii Tridevini ad Porochos, Romae, 1761., Bernabb. T. 1. 4° in Int. III. B 5. Bella edizione un Quando i Teologi no-minati dal Para ebbero composto tutto il Carpo del Catechismo del Concilio di Trento, si accissor ter abril Concilio di Trento, si accissor ter abril concilio cir

per iscriverlo in latino d'uno stile puro, eleganie, ed intelligibile: questi tre elec-ti furono Paolo Manuzio, Guilio Pog-giano, e Cornelio Amalica Medico di Professione, i quali senza esser Teologi riuscirono perfottamente in quetta intra-presa; di maniera che quotto Catrchipresa; di maniera che quotto Catrchi-amo non è solamente un huon libro per la Dattrina, che esso contiene, una è an-cora un libro dilettevole a leggersi per

cora un libro dilettevole a leggerià per lo sule, con cui è scritto. (Milan-gro de V. M.) - Tratlotto la lingua volgare dal P. Fra A-lessio Figliacci. Roma, 1761. Bernabò T. 1. 4º in lat. III. B 6.

Edizione simile alla percedente.

Gatelinii ( Dionysii ) Epistolae, Gr. Stanno
nel T. rr. del Lami Delic. Erudit. net 1. 12. del Lain Deice. Friatt.
Catens Patrum Gracorum. F. Corderius, Ju-nius, Patricius, Nicotas, Possinus.
S. Caterina da Siena. Epistole, ed Orationi. In Venetla. Toresago, 1548. T. 1. 4. 2

XXIL B. 15.

--- Un'altra edizione in carattere comirco manea di frontapizio: sari forse quella del Farri in Venezia 1529. Precede la dadica di Aldo Manuzio al Card. Precolomini, Vedi Aldo Manusio al Card. Precodomini, Ve-netiti XXX. Sopt. MD, che è quella della prima eduzione Aldina: siegne la Tavola delle Lettere. XXII. B 15. -- Le siesne per Girolimo Gigli. Siena, Bonetti, 1704. T. 4.4. XXII. A 56.

of Sel merito di partea trimulale editione datam dal Gird. Iregista di quattre belle horsonant terane, im la qualt perspectionement terane, im la qualt progradie copo della Quercia, secondo barrel. Girani de Lingua Italiana della sersea Garani del Lingua Italiana della sersea Garani del Lingua Italiana della sersea Garani della p'extassim patiebatur, coloribus ex-p -selt auno 136-; l'oltro si trova nel Tomo srocado coll lecrisiane: Efficies marmorea & Catherinas ap. Senensem nob fem virum Adrianum de Sanie. o, us celeberrimum sculptoris Jucobs della Quercia, qui defuncta Romae Se-raph. Virgine anno 1350. inducto in rupn. ragane anno 1500. inducto in eque sultium gypeo, simulacrum inde affathre duzit. Da questa iscrizione, e da quanto ne dice il Buldinucci, questo Jacopo della Quercia fa scularer, e non pintere, fa difatti anche ethimato della Fonte, per la nobile Funtanto di marmo leverana nella Picca. tana di marmo levorata nella Piazza da

Sona un paris, per eu fu dicharate Cavaliere, e Soprintendente alla fabrica dei Duomo. ( Baldinucci sec.u. fol. go.) i Duomo. ( Baldinucci sec.u. fol. 90.) Ci duole, che ri munca il vol. V., il mle compie questa edizione, e che conurue il celebre Vocabolario Cateriniano, la di cui edizione fu comunciata in Esara nel 1717., e non fu compita per Le proilezione fatta del Libro . (F. Gum-4. loc. cit. )

S. Caterna nacque la Siena nel 1343, e mori nel 1500. (Dalla Vita, che trovan nel T.1., tradutta dalla Leggen-da latina del B. Ramondo da Copua sun Confessore ).
Cotharini (Nicotsi) Observationum et Con-

promurant Libri quant = Grammis Re-centius, Manno nel T. VI. di Meremin, e i Libri delle Osservacione si trovano anne che nel T. t. di Ortone. Questo Giureconsulto aseque al Ca-

Quello Guirconstatto ascque al Ca-cello di Livron vicino a Burges, fi ; Novembre 1964, e mori li 26. Luglio 1928, (Palla Prifaz.) charies (Ambrovii) Dissertatlo de Epistola D. Pauli al Hicharos. Sús nel vol. di Trea. F. Tesa. Il Catarino offchee Domenicano, na-

eque in Siena nel 1,87. Fu Vescovo di cope in Siena and 1487. Fr. Vencove di Minorica nel 1527, e poi Arvivencoro di Comp nel R. di Napoli nel 1551. In-tervenne al Couclib di Terato, e mosi In Napoli Ii 8, Novembre 1555. (N.D.T.) Casini (Galericii 1) De ro, quod interesa, Syntagma, Nía nel T. VII. di Mercanan, Il Gasiano era di Berocka, e fu diacea-polo, ed amico del civiler Andrea Al-

cutt: viveya verso la metà del XVL secale, (Palla Prefac.)
Catonis, et M. Varronis, Palladii, et Columeillos de Re Rusica Libri, per P. Victorium. Lugduni, 1549., Gryphus T. I. 8.9
XXVII. D 12.

Eduione meno stimata di quella del 1541. - 42. dello stesso Vittorio, e dello nesso Tipografo, perche vi mancano le spiegnatoni del Vintorio. Catone detto il Vecchio, o il Censo-

re, fori interno all'anno 200, av. G. C.: fu issurulo di Catone il Giorine che si

uccise in Uties . E il primo fodato d Cicrrose, che meriti nome, e fama di valeste Oracce Latino, e di Scrittore, e Storico elegante, e fu versatissimo in o-

Sourice elegante, e fix vernatissimo in o-gai genera di Latestrum. Calvosof, acton e Ronille, Hasoine Romaine depair la fondation de Roma ence da note huso-lato de Roma ence da note huso-vos des figures. T. no. 4° PC. IV. K. 1. Quanti Autorio has orecaso Peloponna, e non has travata la precisione. (\*\*) "Francesco Catros Genita nacepea \* 2\*sigi nel 1655; e mori nel 1955., e Pietro Gin-tari Latesco de la companio de la con-trata de la companio de la companio de la Tarra nel 1861, e amoria Pietri nel 1 vos.

Tours nel 1681. , e mori a Parigi nel 1740. (Idem), Cattanburg (Adriani a) Spicilegium Theo-loguse Christianse Philippi a Limborch; cum variis Dissertationibus Historico-Ecsticis. Amstelod., Lakeman, 1726. T.1.

fol VIII E 19 Questo Autore , Professore di Teologia presto i Rimostranti in Aussterdam , era succedute in questo impiego al celebre Falippo a Limborch, e viveva nel 1956. Catulli, Tibulli, Propertii Opera, quae ex-tant, cum variorum Doctorum Virorum audh, Jibali, resperit Oprie, pass-tant, cum variorism Doctorum Virorum Commentariis, notis, observatioallosi in usum congestis. Lustine, 1804., Morel-

lunum concestis Leuctiae

Edizione assai stimata a cagione del Commentari (D.B.). Il Pinelli nelle Giunte all'Arrood suitura, che di questa edizione si trova qualche esemplare, che ha il nome della Stampatore Orry vece di quello di Morrilo, ma che l'edi-zione è le stessa.

- a Joanne Passeratio, Parinis, 1608. T. L. Ottima edizione, la chiamano Boni e

Gamba; e non meno stimata della pre-cedenta, la nota il Dizion. Bibliogr.

codents, is nots il Dision. Bibliogr.
(5) —— com interpret, et nots Philipps Sirvi, ed usum Delphini, Parisis, Lomard, 1653. T. 4, 6 of in lat. XI. A 6.
Ethione sand semnata (D. B.)
—— com Corn. Gelli Fragenosis. Parisis, 275; Birbou. T. 1, 12. XIX. F 18.
Questa editione, come un'alera facta in Gestings, fat exquits sopra gorlis di Cercelino chi Agin col tiothe. Cartellino chi Agin col tiothe. Cartellino in integrum restitutus en MScto nuper Romae reperto, et en Gallicano, Pre-tavino, Medolancasi etc. Penetis 1938. Superiorum venta. Dice il sa-vio Mazuechelli all'articolo dell'Agito, vio Manerchelli all'atticole dall'Agino de la la cincia del la cincia princia del la cincia princia del la cincia princia del la cincia del la

denti non hanno perviò cassuo di tene-ci in piena cerimizalone I L'Attorne di Gio, Antonio Volpi, Patassii apud Co-minum 1:53, in 4, 9 maj (Decessii) -- Cassili Opera ex reconsione Isaace Vonia. Ultrapica i [60]. T. 4, 9 XII. A 15. Cassili nacque in Verena i, evita accora fino al mon esti, di forma. La gratia, il cliquata del mo service a tale, clia ar vicura regime propetto per

esemplare. Si crede però, ebe alcuni troppo sessi innoltrati e nel ledarlo, e nell'imitarlo, e che non si dovrebbe così facilmente preferirlo a Tibollo. Il genere Elegiaco fa da quest'ultimo quoi usica-mente coltivato; e Quintiliano dice di lui: Elegia Grapos automa. mente contrato, e cumamo processure, Liegia Grarcose quoque provocamue, cujus mihi terus atque elegans maxi-me videtur Auctor (Lib. X. C.1.). Ed in vero la dolceusa, l'eleganta, l'armonia, l'armonia, a mui eli altri ornamenti delvero la dolcensa, l'eleganna, l'armonia, l' l'affetto, e totti gli altri constament de-ll'Elegiaca Poesia risphendono in Taballo maravagliosamento. Sempre facile, e chis-ro, sempre tenero e passionato, sempre culto di elegante, dipinge al naturals i sentimenti e gli affetti i, ne coll'abuso dell'ingegno gli altera mai, nè colla in-culta successor ali abbassa, deno ye-culta successor ali abbassa, deno ye-in tal genere di possa. Si hanno scarse notice della sun vita, ma si crede che sia morso peco dopo del 755. di Roma. Propersio, che nacque nell'Unbris, ma non si sa precisamente in quale nras, ma nom u sa precusamente in quale città, ruse sotto di Auquisto. El prese ad imitire Callimano, e l'ideta Poeti Grecci. Il suo sulo iefatti mo è lo stile di Catullo, nè quello di Tibullo. Superiore ad ambedate nella vivacità della fantasia, e nella forza dell'espressione, è nondimeno inferiere nella gratia al primo, nella facilità e nell'affetto al secondo.

(Tiraboschi T. 1.) Cavalcanti (Barcelomeo) La Retorica divisa in sesse Labri con la Tavola dei Capa principali. In Vioegia, Giolito, 150g. T. 1. Iol. PG. II. F 12.

Prima edizione del Giolito, una delle Frim entante del Giotto, ma ottie miglieri, perché fa dallo atesso Autore rivedata, corretta, e in molti loughi accreteinta. L'Opera è dedicata dal Ca-valeanti el Cardinal di Ferrara, che fa Ippolito L da Este, a cui l'Ariosto in-tuolo il ano Poema. Tutta l'Opera, fuorchè la Dedicatoria, è di bel carattere tuorente ta Dedicatoria, è di bel carature sopranirio corsivo: è rapportust dal Fon-tazini nella sua Biblioté. dell'Elog. Ital. Ozzaione fatta alla Militare Ordananza Forentina l'anno 1548. Sta nelle Prose Fierentine, T. IV.

Forension, T. IV.

Il Cavalcanti, Gentilianno Fiorentino, nacque nel 1503, e mori a Padova a g. Di-cordin. 156z. Nogri, Ista Gogli Serizkovo.
Cavalcinia (Caroli) Belatto in causam Bestificastosia Bob. Card. Bellatmini. Romas, 1755. T. I. 4.º X.XIV. A 16.

Il Card. Carlo Albroto Cavalchini fa la sua Relatione al Ponotico Benedetto XIV. es a coefficia resista falskos sogit. 1754.

(S.) Cavallari (Dominici) Institutiones Jurus Canonici: Editio Secunda Veneta auctior et enemdatior. Basani, 1803. ex typogr. Respondiniana. T. 2. 8. VL A 54.

en mendenten Bernari, bild. St. 1996.
Queuo pramarie Prefessore da Deino
Comesso mila Università di Napoli ese
gla senre sul labol, (Da una noto alla
Catallera (Della) Antice Noderna. F.Oposaco da S. Marcia.
Care (Guilema) Germphira Exclusivation.
Care (Guilema) Germphira Exclusivation.
Care (Guilema) Germphira Exclusivation.
Care (Guilema) Germphira Exclusivation.
Care (Guilema) Tar. S. Napolina (1984).
Care de Catallera (1984).

logo Inglese non è sempre sicura ; ma l'opera e scritta con suile nitido, e chia-

ro, ed è simhta per le ricerche, che vi si trovano. (N.D.)

- Primitire Christianicy, or The Religion of the Antient Christianicy, or the first Ages of the Gougel, London, 1714. Midwinster. T. 1. 8.° XX, F. 15.

Questo Teologo Inglese naccyon nel 1501; morì « 4. Agosto 1713. (Hibblioth. Carer.)

Casan.) Caviceo (Jacopo ) Il libro del peregrino: F.

Peregrino. Il Caviero era di Parma, e mori nel 1511. (N). Cavitelli (Ludow) Cremonenses Annales, qui-bus rès gentas memorabiles a patrine mue origine tusque ad annum salutta 1583, bre-

origine usque ad annum altatu 1:00,0 ore-vitir ille complexus ett, auctores, et men-datiores. Saano nel T. III. P. II. Gras-vii. Thea. Ant. Ital. Queut Annali del Cavitelli, dice il Ti-rabochi T. VII. P. II.; non sono opere; the pre elegana di nile, nè per entar-ta di ricarche son molto pregisto dagli Enudisi.

Proditi .

Pendidi.
Cuntei (Pomponii) De Sculptura, sire de Statusira Liber. 38a nell' 7. Ex. di Grosov.
Taler. Act. Grosov.
Il Gunicio: 0 Gunicio. como le chiuIl Gunicio: 0 Gunicio. como le chiuIl Gunicio: 0 Gunicio. como le chiuIl Gunicio: 10 Eliza del Bibliot. Mopil., nacopa in Gloia nel Picioripa Clara, naco in Fano mella Marca d'Ancona, conne servire il Giovio: 6 fa Litero d'Umanonia nel pubblici Studi di Napoli nel
1515. Z. T., p. 25.5. Macircan Zuric proCassa Quencellina, sire Macircan Zuric proGunicio Quencellina, sire di Cassa Quencellina, sir

nivasis Actore contra P. Paschasum Ques-nel Bratelles, 1704 T. 1. 4. ° VIII. C 2. L' Autore di quest'opera è Errago Gin-seppe Van Susteren, Vicario Generale L'Autore di quest'opera è Errigo un-suppe Van Susseen, Vicario Generale dell'Arcivescovo di Mechlin, quando scri-veva, e poi Vescovo di Bruges: ciò ri-tevasi dalla colon. 188, del T. 4º della Constitutio Unigenitus Theologice propognata. Romae, 1719. Salvioni. V.

onetitutio. Causa Arnoldiana, sen Antonius Arnoldus vindicatus Leodici Eburonum 1699 Ho-youx T. L. 8.° XX. A. 5. Ouest'opera è del P. Quesnel, che vi

Quest open à del P. Quennet, che vi spiega tutto le selo diun amro, e tutto il calere, che ispira una causa legura alla propria (N.D.) Causai (Mich. Ang.) De insignibus Panti-fices Maximi, Flamini Diales, Augura, et Lacrumento Sespiticatium. 38a nol T. v.

Grass, Thee Ant. Rom. --- De Signis Militeribus . Ibid. T. x.

 De Sagnis valuturious Indi. I. Y.
 De Vaeis, Builis, Armillis, Fibulis, Annalis, Clavybus, Tesseris, Stylis, Strigilibus, Guttis, Phialis lacrymatociis, et de Manibus seneis vota referentibus. m De Mu-Manibus senets vota referentibus. un De Mu-nicia Simulacerium De Asneis Antiquocum Lucernia Dispertationes tres. Ibad. T. XII. Michelangelo de la Chause, in latino Gaussium, era nato in Parigi, e meci nel, princapio del passato secolo. (Biblioth. Casan.)

Cazars Célebres et Interessantes avec les Ju-gemens qui les ont décadées : récuillies par Jr. Gayot de Piaval. Amsterdam, 1764. Chatelain. T. 2x. 8. 9 XXVI. E 15.

hatelain. T. 22. 8. \* XAVL E 13.
Collegione, che interessa pel soo obbietto, ma che disgosta per la stile. Il Gayot nacque a Lyon nel 1675., e mori
nel 1755. (N.D.)
sin (Nic.) Vita Marise Scotorum Reginae.

V. Vin esc.

Il Camin, Gemita, macque a Troyes nel 1585; si fece un nome colle me ope-ne, e co suni strumeni i mori a 2. Luglio 1651. (Sotteel ). Questa Vita di Maria Staurt e tratta dall'Opera Aula Sanctu

P. Cousin . ebetis Tabula Gr. et Lat. Sta con Epitto-to. V. Epittetus. La Tavola di Cebete di Tebe è una

delle opere le più note dell'Antichità, ed è stata tradotta in tutte le lugue, e sino nell'Araba. Alcuni critici sono di avviso, che questo Trattatello, il quale contiene una morala purassima, ma non però secondo lo aperito di Socrate, sia stato composto da qualche filosofo Stoico, e forse da Cebete di Cizico, il quale nyrà voluto dimostrare, che la suprema felicità consiste nella pratica della virti. Cebete di Tebe, discepolo di Socra-te, fiori circa (co. anni av. G. C. (Schoel,

T. 11. P 1v.
Celteni ( Georgii ) Chronicon ab orbe condito ad annum Chrusi 165v. Gr. et Lat. cum Guil. Xylandri versione, a Car. Anmibela Fabrotto emendata, et notes poste rioribus Jacobi Goori. Parisis, 1637. e Typ. Regia. T. 2. fol. max PC, 111. H 2;

Entra nella Collezione degli Serittori della Storia Bizantina Il Cedreno era un Monseo Greco del secolo xt. (Moreri) Cedulas Renies. V. na' Codici MSS. Celada (Didaci) De Benedictionibus Patriar-

Gelafa (Debri) De Roodeticiolius Parint-charum Electus Serer. Lugal, 1643; Prost. T. 1. 5th. 111. B 1.6.

– In Tobia Hasseim. Bird. 1655, Prost.
T. 1. 5th. 112. B 2.6.

Th. 1. 10. 112. B 2.6.

Th. 1. 10. 112. B 2.6.

Th. 1. 10. 113. B 2.6.

Th. 1. 10. 113. B 2.6.

Th. 1. 10. 113. B 2.6.

Chimi (Michele ) Dimostratione per lo Ra-gio Patronia el del Gollego Curelliano di deveni fondare nella città di Cazania. Na-poli. 1. 1955. T. 1. 4. P. P. X. N. M. 5th.

Gleriana (Alexander) F. Carani Bablichi Querto Alucco era Albase and Monta-

Questo Autore era Absse nel Mos mero Celesino, e viveva sotto il Re Roggero Lettento, e vivera sotto il fie Req-gero L. di cui scrisse le imprete in quat-tro Libri, n'a cui dedica la sua opera con un Alloquium ad Regem Roge-rium, the trovasi in fine dopo il lib. § O Gellarii ( Christophori ) Antibarbarus Latinus

ave de Latinitate mediae, et infime acta-

tive or Laussiace mouse, et minime mote.

Jenas, 1700., et icerum Panormi, 1707.
Bax. T. 1, 16, 9 PC L D 8.

Prima, che il Cellario pubblicase il suo Antibarcarus, Olso Berrichio avenue di ballicase me mandi intitalia. Confinentiali prima della continua della c wa pubblicata un'opera intitolata: Cogi-tationes da variis Linguase Latinuv astatibus, et seripto G. J. Vossii de vitiis sermonis 1675. Il Cellario non la wide, che dopo la pubblirazione del suo Bibro; la sua lettura gli diede occasione di fare un'aggiunta alla sua opera sotto il titolo seguente; (N)

il titolo seguinte: (N)

— titolo seguinte: (N)

— titorio Servicionio de Barbarissio et Idiotitorio Sermonio, Jame, Biekking, 1700.

T. 1. 16.º P.C. I. D. 51.

Texta editiona più accresciuta, o più
corretta delle percedenti (N). Siconou in
quet Opera il Cellario neo rea di accedo cel Borrichio sopra modii articolli,
continualità di la companio della contra della contanta di la contra della contanta di la contra di concontra della contra della contanta di la contra di la contra di la contanta di la contra di la contra di la contanta di la contra di la contra di la contra di la con
contra di la con
di la contra di l questi pubblico per confutarla un libeo, cha la per titolo: Analecta ad Cogita-tiones de Lingua Latina. Il Cellario, fa-cendo ristampare la sue Curaz Posteriores , rispose modestamente al suo Avver sario, e oppoggió con muove pruove i

moi sentimenti. Il Borrichio non passò più oltre; ma Andrea Ivari di Norregia, che seggiornando lungo tempo in Copeso il nome, ne assunso la difesa, e nagua subblicò un'opera socto il titolo di Anpendix ad curas posteriores recognitas V. C. Christ. Cellarii, Hafnin, 1 Cellario non trovasdovi nulla di movo, non stimò di farri risposta. Ricomparve poi la stessa opera sotto il titolo: A. B. Observationes singulares circa Lati nom Linguam ex clariesimis at altis probaticsimie Auctoribus collector, at ad uberiorem indagiaem propos Francof, 1694. Allera in , che il Cellurio credette dover prendere la penna per di-

fendere i suoi sentimenti, e pubblicò la opera seguente: - Discussio Appendicis Danicae ad Curas Posteriores nuper novo titulo Oisservationum singularium circa Latinam Linguam prac-

ise. Jense, Bulchius, 1605 Tutta le sopranotate opere del Cellario trovano nel vol. Curae Posteriores,

In fine vi si trova anora: Epistola O-lai Borrichii ad Christof. Cellarium, - Orthographia Latina ex vetustis monunentis, hoc est , Nummis, Marmoribus, Ta-

bulis etc. excerpts , digests , novisque obser-vationibus illustrats . Halse , 1704. T. 1. 8. ° P. C. H. B 8. Opera la più perfetta, che si abbia sulla materia, che tratta il Cellario (N) -- Notitia Orbos antiqui, sive Geographia plenior ab ortu Rerumpublicarum ad Con-

atantinorum tempora, Orles Terrarum fa-ciem declarans, cum novis Taholis geo-graphicis, ex recessiona Jo. Conr. Schwartz, Lipsiae, Gleditschaus, 1751-52. T. 2. 4. ° Lipsine, Gles PG. H. M 5.

Opera eccellente per l'intelligenta de-gli antichi Autori, e non si ha nulla di più

easte in tale genere. E questo il giudi-zio del Sig. Lenglet. (N) Con elligie dell'Autore. - De Studia Romanorum Litterariis in

Urbe, et in Provinciis Dissertatio. Stu nel T. zrz. di Sallengre . --- De Excidio Sodomae - De Amoenitatibus Geographicis et Historicis ex mineribus

Pauli collectis Dissertatio . Stanno nel T. vas. di Ugolino. --- Collectanes Histor no Su

Collectanta annorme Sumaranasse.
 T. XXII.
 Dissertato de Ca. Poupeii M. expeditiona Juduca: sive imito ablati ab Juda sceptri. Ibid. T. XXVI.
 Vindiciae Josephi Flavii de Heredum, historia adversus Harduinum. Ibid. T. XXVI.
 Ministria Edit.

--- Minutius Felix . F - Rabinismus, sive Institutio Gramm Rabinorum scriptis legendis et intelligen-dis accommodata, Sin nel, vol. di Relan-

do. F. Relandus.
Il Cellurio nacque a 22. Novemb 1638. a Smalcalda , piccola città della Franconia , e mori a 6 Giugno 1707. ad Hall , nella cui Università era Professor-di

Eloquena. (N)
Hiter (Remy) Hittelre Générala des Auteurs Sacrés, et Ecclesiastiques. Paris, 1723;
et an suiv. T. 25 4. ° V. B 1. Cellier

Opera più essata di quella di Du-piu, ma che secondo alcum Dotti, si legge con minor piacere . Questo dotto Brue-ditino moque a Bar-le-Due nel 1683, e mori a Flavigui nel 1761. (N. D.)

Cellotii (Ludovici) Historia Gotteschalei Praedestinatiani, et acourata Controversuse per eum revocatae disputatio in libros quin-que distincta . Quibus accedit Appendix Miscellanes ex Opusculia nondum editis, allisque Tractatibus Historiae Iucem allatu

ris collecta. Paristis, 1655., Cranoisy, T.1. fol. VIII. F 7. Il Cellozo era Gesuita: meque in Pa-rigi nel 1588. e vi morì a 20. Ottobre

1658. (Sotur!)
Celotti (Peregr. Nic.) Catena Savas Quaternac Seripturae additis nosis ad Interalem intelligentiam locorum obscuriorum magis ne cessariis. Vonettie, 1759., Bossants. T. 1. 4. 9 LI a

--- Expositio Cantici Canticorum . Ibid. 1761. T. 1. 4° IL I. 5. Celsi Sententise, Stanno nel vol. Aphorismi Hippocratici.

Cenalis (Rah.) De vera Mensurarum Ponde-rumque rationo, Sta nel T. XI. Graevil Th. Aut. Ross. (Auesto Scrittere Parigino, era Vescovo di Avranches in Normandia, e morì nel

1560. (Moneri)

1560 (Moreri) Cencelli (Agestino) Compendio della Vita, e mirrorii del R. Francesco Caracciole, Roma, 1763, Zampel, T. 1. 4.º 1 X. A. 22. Censormus de Die Natal, ab Bern. Lindenbeo-gio. Lugd. Bat. 1642, Maire. T. 1. 8.º PC. IV. C. 20.

Censorine, dettissimo Grammatico, scriveva il suo Libro, come attesta egli stenso, cap. 21. nell'anno di Roma 991. , cisè di G. C. 238.

Centulensis Historia . F. Harulfii Chroni Centuristorum Magdeburgemum Episcolae. Epistolao ill. viror. select. Centurione (Lelio) Rime. V. Caruso G. B.

Viveya nel XVI. acolo. Ceporini (Jacola) Compendium Grammatieso Graecae jam terrium de integro ab an-

cao Graccae jam territora de integre ab an-ticere castigatum. Parissis, Colimenta, 15ag. T. 1. 12 ° XXVII. E 18. Questa Grammusica è preceduta da un altro opuncolo initiolato: Alphabeti-cum Grancum cum multis aliis, quae expeditum quam addunt ad Gram.

expeditum quem reddunt ad Grammaticam Graecam capessendam, Paricus, 1538., Wecheline. rissis, 1336, er concessor. Giscomo Ceporno nacque nel 1493, a Tynhard, villaggio del Cantone di Zuriga, ove fu pos Professoro di Teo-logia, Ebreo, e Greco: meri a za Di-cembre 1525. (Moreri)

Crechi (Vieri) Orazione delle lodi di Cosi-mo II. Gran Duca di Tosana, Sta nelle Prost Fiorentine T-IV.

-- Orazione delle lodi di D. Francesco Me-dici de Principi di Toscana (ibid.) Gerda (Jo. Ludovici de la ) Adversaria Socra.

Accessit Psalterii Salomonis ex Gr. MScto Got pervetusto Latina versio, et ad Tertulliami L abrum de Pallio Commentarios . Lugd. m taurum de Palito Commentarius. Lugd.
facté. Prott. T. 1 fol. VI. M 1.7.

- In Virgilium Commentarius. P Virgilium.

- In Tertulliumman Notae. P. Tertulliumus.

Questo laboroso Commentatore, Gesaita, meque in Toledo, e mori nel 1645.

(Sotuel) Geralis Episcopi Castellensis, adversus Maximismum. Sto nel vol. Antidotum, e nel T. 4.
 6th EgS. Biblioth. PP.
 Cereale, Vescovo di Castello Ripense

pell' Africa virtura nel 487. (V. Geograph. Sacr. Car. a & Paula).

Géréstonies, et Coutaness des Julis traduites de l'Italien de Leon de Modenes, Ralun de Venite, Aven ns Supplément touchant les Sectes des Gamines et des Sumartiales de notre temps. Par Dan Recared Srinceau. Paris, 1676, Billains, T. 1, 8 °., XIV. G. S. Queux Tradianume in fatts sopra le

due edizioni, la prima fatta in Paragi nel 2637., e la seconda la Venesia nell'a no appresso. Si ricorse alla prima, sch-

no oppresso. Si ricerso alla prima schi-hece era risusta piena di errori per la tradusione del passi della Sortitura , ma si seguli quasi in tatto la sconda, por-porti antica, correcta. (F. Profesca). Cercia. Per la santa, co correcta. (F. Profesca). Cercia. (La C. L. Bissoria do sia, cri-giete, et cultorilhas Ambrosianas Urbis, ac de Merbalamessiana gesta sub insperio Hancia. VII. si anno 230-v. usque ad namun 370-Sian na T. Ex. de Munteler, Res. Estal. Sevipt.

Questo Storico era Milanese, Notaro Professione: vivera ancera nel 1550. (Dalla Prefax.) Cerri (Mons. Urbano) Etat présent de l'Egisse Romaine dans toites les parties du

giac Romaine dans toutes les parties du monde, écrite pour l'usage du Pape Inno-cent XI., traduit de l'Anglois. Amsterd. 1716. Humbert. T. 1. 8. ° XIX. B 16. Con una Lettera del Cay.Riccardo Steele al Pape Commer XI.

al Papa Clemente XI. e si segna: vostro fidelissimo amico, o generoso nemico.

Il Cerri era Segretarin della Congre-Il Carri era Segretaran della Congre-gazione De Propaganada Pide; così nel tatolo dell'opera. Dalla Predazione del Ca-valicre Seele par che voglia sopettaria; che l'originale Italiano di questi Rela-tione dello Stato presente etc. non al-bia mai esistito, e che sia stato imma-rianto per agreca e caminento di immiliare.

ginato per aver capimento di ginstificare la pretesa Riforma fatta della Religione in Inghilterra: di fatti il preteso, a min credere, Traduttore Cav. Steele termina

credere, Traduttore Cav. Steele termina la sua Prefusione co' segotnti termini: » Potrei chiamare Dio in tonimonio, che » in tutto ciò non ho agito ne per mire » in tutto crò non ho agito ne per nare » d'intereus particolare, o per ispirito » di partito,... ma per un principio » d'amere, e di zelo per lo servigio del » migliore de'Re, e della migliore delle

» Contituzioni, e particolarmente per un n desiderio ardente di purgaro il Nome » Cristiano, e Protestante, e la Chiesa » Anglicana di tatto ciò, clas tiene del-» l'Anticristianismo, e del Papismo. » Certani (Giacomo) Bologna difesa dalle co-

Hunnie di Francesco Gairciardusi. Bologna, 1659., Dossa. T. 1. 4. PC. X. C 16. Rapportata dall' Haym nella Bibl. Ital. Il Certani era Canonico Regolare Lato-

ranense, Oratore facoudo, pubblico Professore di Filosofia Morale in Bologua pei Canonico di S. Petronio. Fiori ne nel principio del XVIII. secolo (Orlandi No-

tit. Stor. et.)

Cervantes (Miguel de ) El Ingenioso Hidal-go Don Quizote de la Mancha. En Milan, 1640. T. 2. 8. o PC. VII. N 17.

go Dan Quante as a semantalóga. T. B. S. P. V. M. N. Y.

Gerraten neopo red 15,7; in Adosh

Gerraten neopo red 15,7; in Adosh

carria a S. Apole 1606 (6.13),

(S.) Geretti (Malcherer) Sage mils Pete
della della languo, e del tinnio. Pinadalla l'ingor, della Socreta Lenteraria; 1800.

T. in S. P. Et. B. J.

Nel Sagio salle luncor. Fautor rinica di l'edicio del linguaggio, fistrabase del carria del linguaggio, fistra
lance le para logiche e la respreshe, e

le une alle altre sabordina alla giurisdi-zione indivisa della tilosofia, della erudizione, e del gusso; addita così i metzi di ampliare e perfezionare il bell'Idio-ma Italiano, e in questo disceverando i grati di prevenzione dal gasto stocero e legistimo, ne descratina l'indole, i di-rati e le norme: argomenti difficili e di-

ratt e se norma: argoments difficil e di-licau alla retta rettatione dorgani non ci volera meno, che la filosofia, l'eru-disone, e il gasto del Coarceti.

Il Gamenti mecque a 15. Maggio 1750. Nel 1768 fi chetto Professore di lingua Greca ed Elusica nella Università di Pa-dova, sua patria. Nel 1797, fi nominato Segrezzio prepetuo nell' Accadentia di

Scienze, L rece, ed Arti, nella elasse di lielle-Lettere, Fu nominato Cavaliere,

di Belle-Luttere, Fia nominates Cavaliere, e quindi Commendatore del R. Ordina Ilainson della Corena di Ferro, e grittaria di di Gordonia di Generali di dise prossioni straerdinarie, di cui nom gode che appens, giatrale cessò di sinterno al 47 di. Corenza ilia nel 77. do. elle sinterno al 47 di. Corenza ilia nel 77. do. (Thom.) Joses Pura Proma. Venezia, j. (Cres (Thom.) Joses Pura Proma. Venezia, p. 175., Girnelli, T. 1. S. P. P.C. L. E. Sa. S. H. P. (Pommoso Gera, due il Tira-) botchi. T. VIII., per sua cureta sui cui il Tira-) per la mercapionia ficili di soppinep per la meraragiona facilità di esprime

» re qualunque con gli piaccia, dee aver » Inago tra' più illustri Poeti. Egli em » nato in Milano nel 1648., e mori sel » 1757. » Chalcondylas (Demetrius ) F. Suidae Lexicon. Chalcondylas (Demetrius) P. Suidas Levicon.
Dem. Chalcondila era Greco di Costantinepoli, rifuggio in Italia dopo la
persa di quella città fatta da Naometto II.
Mori a Roma nel 1515. (N.D.)
Chalcondyles (Leonicus) P. Historiae By-

Calcondyles (Leonicus) P. Historiae By-zantinas Seriptoria. Questo Storico Gorl circa il 147a. (Fubricitus B.bl. Gr. T. 6.) Chemberlayne (John) Magnae Britanniae Notatia, or, The present State of Grean Bri-tain, with divers remarks upon the austica State tereda London, 17ak. T.t. 8.º P.U. IX. E 11.

A. E. 11.

Queno Scrittore vivera aul finire del

EVII. secolo . Nella Biblioth. Casan. gli
si dh il nome di Eduardo; certamense

no ne il nome di Eduardo; cettamente per equivoto.

Lambre ( David ) P. de Vis Marise So-torium Hegimae.

David Chumbre d'Ormoot, Scorzese, ero Consigliere nelle Corse del Parlamento di Ediniburgo: fioriva nel 1573. ( Dal-

Chambre ( Mr. de la ) Les Characteres des cassions. Paris , 1661. Recolot. T. 1. 12. °

XXVI. B 52 Questa Edizione contiene dello stesso

Autore l'opera seguente:

— - Quelle eri la Caminossance des Bestas, et jurques où elle peut aller,
 — - L'Art de consoire la hommes. AUS, la l'enue, T. 1, 12, 9 NNA, M. et 22, M. et l'ég, la l'enue, T. 1, 12, 9 NNA, L'E 22, M. et l'ég, l'enue, T. 1, 12, 9 NNA, L'E 24, M. et l'églé Actalons François, e di quella delle Science, e Medico Ordinario de le l'Actalons François, e 29, Novembre 1650, (N. D.)
Champion (L'irac, ) F. Freensta Educación Consolience de l'actalon L'Ossalience) J. F. Castación Consolience de l'actalon d'Ossalience de l'actalon d'Ossalience de l'actalon d'Ossalience d'Art.

Chipman ( Joan. ) Dissertatio Chronologica.

Chappelow ( Lonard ) A Commentary on the Book of Joh Cambridge, 1752., Ben-tham, T. 2, 4.° III. A 23.

Questo Commentatore era Professore di Questo Commentatore era Processore et Luigua Araba, a per lo avanti Membeo del Cellegio di S. Giovanni mell'Uni-versità di Cambridge: dedica la sua opera al Vescoro di Londra nel 1752. puis ( Antonii ) Quaestiones et Senten-

at Vescoro di Londra nel 1952.

Interpris (Antonit) Quaestones et Sentontion. Sinano nel T. 13. p. 601. Biblioth.
Gr. Fabric.
Quetto Scrittore Francese, nato nel
Delfinato, viveva nella seconda meth del
XVI. grede.

XVI. secolo Charles ( Antonii ) De vocandis ad Episcopatum Disputatio Moralis. Romae, 1759., Komarek. T. t. 12.º XVII. F s. -- De Libertatibus Eorlesiae Gallicanae.

Romse, 1730., Typ. de Prop. Sd. T. 5.

Seconda edizione più ampia della prima.
Ant. Charlas nato in Poggio Morino,
era Superiore del Seminario di Pamiera
acto Mossignor Caulet, e mori nel 1698.

a Bonn, ove si era mirato dopo la motte di quel Vescovo. (N.D.)

Charletoni (Gualteri ) Exercitatio Physica-Anotossica de Ocesonomia minali, Logd.

Bat. 1605. T. 1. 10. 9 XXV. F 18.

Secondo il P. Nierron, il cognome di nesto Filosofo, e Medico, è Charlton . Nacque a Shepton-Mallet nella Contac di Sommerset in Ingliderra a 2. Febrar 1619., e vi è apparenza, che nel 1695. Souse morto nell' Isola di Jersey, ove si

era ritirato. (N.) levoix (François-Xarier.) Histoire et De-

era riinno, ( N )
Carleroix (Françoix-Anire) Histoire et Description Générale du Japon, Piris, Leandel, 1756, T. g. 8. XAII. R. s. Quasi (spera, che si benn sertits, e dema de la carle de l'accompter d'est de l'accompter d'est deve ce de literemantes ri i trova pasinente ciò, che può soddisfier una cutroita mera, a profanta, (M. D.)

—— Histoire di Paraguay, Paris, 1757,
Gennou, T. G. 8. XAII. B. S. cutdenne, a casa suggesti, che calla precederat, a casa suggesti, che calla precederat.

ordente.

Questo dotto Gesuita nacque in S.Quin tin nel 1684; travagliò per 24 mm al Giornale di Trevoux, e morì nel 1761.

(N.D.)
Charifonis et Hippophili Hodorporicon, seu
Disrium. Sta nel T. x. xi. s xu. del Lami Deliciae Erledit.

Lami Deliciae Fedeli.
Chartiti Episcopi, Via S. Strphan prini Ilegal Imageneam. F. Hangaric, Rev. Copt. 1 and 1 and 1 Annual Cheval.

1 and I. Jame Cheval.
Clavegate. F. Monoiere.
Gaugere Ungenge out reich famiger in the contract of the c

( Moreri. ) Carcheni (Giovanni ) Dissertazione sopre l'an-tica Idolatria de' Buschi. Sta nel T.1. P. 11 e IV. Suggi di Dissert. Estrusche. Il Chrenezi Canonico di Vicenza Rua

patria, fu chiamato in Padova nel 1726. alla Cattedra di Storia Ecclesiastica i mort nel 1756. (Biblioth. Casas. J

onis Excerpta ex Comoediis. V.Eq-

Chemnicii ( Martini ) Examen Concilii Tri-dentini : Francoi ad Moen. 1578. T. 1. dentini . Francos. fol. VIII G 18.

fol. VIII. G 18.
Fin quasi-opera, che rese celebre questo famoto discepolo di Melautone. Esta egli nato nel 152a. a Britzen nel Brandeburgo, e moci nel 1596. (N.D.)
9. Di tutti i Protestanti di quel tempo
non ve ne fu nicuno, che abbia men glio del Chemnicio suputo l'Antichità n Ecclesistica, e che abbia avuta tunta > precisione, e metodo ne' suoi ragiona-> mensi. Egli è assai moferato nelle sue > opinioni, e cerca di ravvicinare quanto » può tutti i partiti. Non ha potuto frat-» tanto ristarsi d'imputare alla Guesa » Romana sentimenti, e pratiche, da » cui essa è lontanissima, attribuendole » le opinioni di Teologi particolari, e p nati . Lo stile di questo Autore è nesto; n si caprime in buoni termini; ma non

» si caprime in bassi terating una son » ha nulla di cleratio. » E questo il Giudino, clas di quesso Scrittore esero-dosso di il Du-pin, T. 5t. Chemitti (Chira: ) Dissertatio de Nomine Jesu, ad Matth. I. us. a. Sta. nel T. a. p. 5n. Then. Theat. Philol.

p. D. Andr. Parson.

- De Achore Scientiae boni et mali e
Gen. H. 9. 16. Deputatio. Sta nel T. 2.
di Cenio Fascis exercit.

Il Chemnizio Professore di Teologia e Passore a Soprintendeute della Chiesa e Diocesi di Jena, trane questa Disputa

a 22. Seuembre 1652. (S.) Chiabrera (Gabriele) Rime. Roma, 1718. T. 2. manca il J. in 8.º PC. XL C 15. » Questa ristampa fis fatta per opera » dell' Als Paolucci, la quale, se dobedi' Ali. Piolipeci, la quale, se dan-re volessime retta a Mone Frontanija, a avennos a ripatare una delle plin and Ma perche cost alla bonea ano ci ac-contanio con quale Prelato, vi è in contanio il gaintosi di apendo Zeno, contro; il quale nelle amontanio il quel longia da chima non ando più e conto; il quale nelle amontanio il puel longia chima non ando più e conto; il quale nelle amontanio il puel longia chima non ando più e conto; il quale nelle amontanio il puel longia chima non ando più copuna ando più e delle collega, e di bosso con-rezione. Solo aerebbe estas, secondo per sono controlla del proportio di proportio di presente con la devisi in effecto i can-» me, desideriona che i entore nomino » avesse vedoti ed avuti in riffesso i cum-» biamenti fatti dal Chiobecca nell'edi-1618. da lui ignorata, e nel » zione del » l'altra del 1607. ( Bravetta ) Gambu, p Serie etc.

.) --- Le stenn. Venezia, Angiolo Gerem 1757. T. 5. 8.º PG. I. F 39. Seconda edizione del Gerea sciuta di un quinco tomo. La prima e-dizione chi ci diode scorreciuta di un quarto volume in 8.º nel 1751. dal Gom-ba è chiumata ottima ristampa dell' Edizine romana; ma sono comi due es rori, che non possono attribuirsi, che al Tipografo, nel notare questa edizione zella sua Serie: allo Stampatore si da il nome di Antonio, e vi si appone

Panno 17-30. Nell' Avvertimento frattanto, che An-gelo Gereoria mise alla testa del ♥. vo-lume di questa nostra Edizione, ei dice: ho raccolte quattro operette a del famorissimo Savonese, che al primo

> Raccoglitore della mis untecedi » disone fatta nel 1731, in quattro tom » in ottavo non era avvenuto di ritr vare; » a lo Zeno nella Nota citata dal Streeti, e rapportata delle stesse dili-grattsiano Bibliografo, dice le seguenti percise parelle, parlando dell'edizione Rogama: « La comparsa di questa coli-zanne fu accolta in ogni lango con par-ticolar gratimento: di che può far fede » la rutampa, che me fu fatta in Veno-> sin (per Ang. Geremia 1731. in 8.0.)
> secrescists di una quarti parte con> tenense altre rime ed altre prose, searce nell'edizione romana.

(S.) Ruse raccalte da Piergirolamo Gentile, e da Giuseppe Pasoni. In Venezia appresso Selustiano Comia, 1605. Parti II. vol. I.

PG. L F 40. Rapportata dal Fontanini nella sua Biblioteca etc. e soggiunge in una nota: > Con licenza dol Conseplio di X. in > virtà di fede avuta da' Riformatori » dello studio di Padova, per relaziono » dei due a ciò deputati, cio dall'Inact due a ciò deputati, cioè dall' Inquisitore e dal Segretario del Senato
a con giuntaneato, che nel libro non si
a trova cosa contra le leggi, cel è degno
di stampa. » Nel notro Esempireo
manea questa licenza; ma vi si trova
in principio una lettera declicatoria di
Fiergirolamo Gentilo a Gio. Carlo Deria,
hand di Vicanola Nel 1998.

che porta in data di Vinegia ii 25. di Settembre 1604. A dare no idea del poetare del
 Chiaberra niuna immagine è più opportuna di quella, ch' ei medosimo di
 nomministra mella sua vita, diceado, » ch'egli seguia l'esempio di Cristo-» foro Colombo suo Cittadino, ch'ei » voleva troogr nativo mondo, o of-» figure. In fatti benche Lugi Ala-» muni, Bernardo Taso, e alcuni altri » poesi del secolo xvI. aveser felicemente p tentato di ornare la Poesia Italiana > tentato di ornare sa anno conte > colle leggiadre grarie di Amereonte, > a cogli arditi voli di Pindaro, ninno rivamente espresse la Greca » però si vivamente espresse la Greca » Possio, quanco il Chiaberra. O egli » scherni nelle Gansonetto Azserventi » che, o si sollevi al cielo colle Pinda-» riche, vedesi in lai quella fervida fan-» tasia, e quel vivace estro, di cui i » Gercei ci furon si gran marstri, e senza » cui non v'ha Poesia, nè Poeta. Se > l'espressone non è sempre coltusima, p se na trashui, a nello necafore è forse > zalvalta ardito oltre il dovere, sicchò > sembei non del tutto esente da difetti no del secolo, la nobiltà de pensieri, la no vivacità delle immagini, i voli Lirici nappena ci lasciano ravvisare cotal pic-» caoli aci, e la moltiplice varietà » metri da lui nella Poesia introdotti dà » un nuovo pregio alle sue Rime. Non » v'ebbe genere di Possa Italiana, a cui agti non si volgene; ma alle Cia-» noni principalmento ei deu la celebriti » del suo nome. Ne' Sonetti agli è vivo » e immaginoso; ma al leggetti ei spiton » quan, ch' cgli abbite esposti que sen-timenti in un Sonetto più torto, che » in una Canonon. Nim Peen ci ha » laociato si gran numero di Poemi, > cui egli non si volgesse; ma alle Can-» lasciato si gran numero di Pormi, » quanto il Chialerea. . . la maggior » parte di lungo lavoro.... e sa Tusts » si riconosce il Chiabeera, cioè un Poeta p versatissimo nella Matologia, e nella e-

ومر

p rudi jone Greca e Latina, maèstesa, fe-» rundo, elexpoente. Gio non ostante i » Poemi del Chiabreta nun hanno avuto > le sorte di eserce annoverati tra' più
> perfetti, che abia l'Italiana Porsa;
> cirso lo stesso arrebte avvensuo al
> forso lo stesso arrebte avvensuo al
> seriver Poemi Epici. Gl'ingegni fers vide e arditi sembran meno opportuni s a quei generi di Poesa, che richiga-s geno regolare condotta, e fatica di s lungo trupo.

n II Chiabrera inacque in Savona agli 8. n di Giagno 155a, ed ivi mori di anni 86. n nel 1657, ( Tiraboschi T. 1111. 282.) Chiaranda ( Gio. Paolo ) Piezza, città di Si eilia , Antica , Nuova , Sorra , e Nedele , Messina , Erra , 1654. T. t. 4. 9 PC. X. O 13. Rapportata dell'Hissa nella *Bibl. Hal.* 

Opinio Granica Siediano maeque in Piazza nel 1615, e mori a 22. Gennaro 2001. Dal Mongaiore nella ma Bibliotic. Sicul. è climanto: Fir erudifiane, oc Arabiria Literia apprime instructura. Oriarello (P. Benedisto ) alemorie Sorre della Questo Gestita Siciliano navque in

Emà di Messina . Messina , 1705. <sub>1</sub> di Amico. T. 1, 4, 9 PC. X. O 25. T. 1. 4. PC. X. O 25.
Il Chiarello, Gesuita Messinese, detta dal Mungitore eloquentia et eruditume

clarus, nacque a 10. Aprile 1658.: vi-Chijir (Rabbi ) Additamenta ad Codicem de Die expiationum none primitm ex He-brairo latine reddita, et notis perpetuis philologica illustrata. Stanno nel T. 1. di Ugolino.

godino.

Il Rabbano Chija, o Chaija Rabba,
visse sul principio del term ecrolo di
G. G. ( Da son nota d' Ugol.). Il
Bartolocat, T. Hi, p. brg. scrive, che
Chija cra quanto ligho di Abba Sela, e
di and monografia. pel suo merito la chiamato Magnae; e conclande, che tutti i ecosponeuri di questa famiglia erano Babilonese, lecel terram Jaraelis studis gra-

nes, tece terram tracut man gra-tia dilgunale peterint.

Chifflefi (Petri Franc.) Paulinis Illistra-tus, six dappendis ad Opera S. Paulini Nulresis Epicsopi. Divione, 1662., Cha-vance T. 1. 40 IV. A. 19.

Sreptorum Veterum de Fide Catholica.

- Striptorim veteram de Fase Catholica quinque Opuscula. Divione, 1656., Cha-vance T. 1. 4.º IV. II g. Questi opusculi sono: r. Alcuini Con-franto Fidei suane. 11. 8. Fulgentii de Incarnatione Christi XIII. Fragmenta. III. Rabani Mauri Liber adversus

Judacos . 17. Anonymi de Bering damnatione Commentariolus, v. S. Pulgentii contra Fubianum Fragmes

Si trova infine, dello siemo Chifflesio:

Animadvireio in S. Ferrandum redi-

Oorstn Scrittore nacnel 1592. Entrò nel 1609. nella Compagnia di Gesit: fu Professore di Filoso-fia, di Lingua Ebraica, e di Sacra Scratura . Nori in Parigi li 11. Mag. 1682. (N) Chiffletii ( Jo. Jac. ) De Linteis Sepalehra-

libus Christi Servatoris Crisis Historica . An-turrpuse, Morcon , 1624. T. 1. 4. ° H. A 28. Oscervano i Dotti, che Gian Giacomo Chifferio avendo scritto un'opera inti-Chillicate avenno strutto un opera mar-lolata: De Ampulla Rhemema, nella quale tratta di favola la storia di ciò, che chiamasi la Santa Ampolla, auametteva por il Sudario di Benançon, e per postruere il suo sentimento, serisso l'o-pera qui sopra notata. ( N.D. ) --- Gentuise, Marris Sacrorum Titulus se-- Gentaine, Maris Sacrorum Tetalus se-pulchralis explicatus, verus exequiarum ritan una deteccus. Sta nel T. 1, de Sallenore. Ouesto Scrittore, fratello maggiore del precedente, nacque parimenti a Besan-con a 21. Gennaro 1588., e morì nel

Chiffen (N.)

Chiffen (Henr. Thomae) Dissertatio de Otho-nibus Acreis, Sta net T. 1. di Sallengre, Questo Scrittore era Medico ordinario

da Filippo IV. Re di Spogna: fiori sul terminare del XVII, secolo, Chiffetii ( Jo. ) Dissertațio Apologetica de Juris niriusque Architectis, Justiniano, Tre-boniano, Gratiano, et S Raymundo. Sta

nel T. 1. di Ottone . Questo Giureconsulto di Besançon

figlio del precedente: mori nel 1665. ( Biblioth. Cazan.) Chiffetti ( Claudii ) De substitutionibus = De Pornombus frgitimis un De Jure Fideicom

Porticanbus Irgitimus ..... De Jure Fideicom-missurum Lik. IV. ..... De Secundo capite Legis Aquitace. Stanno nel TV. di Optoes. — De santquao Namissante Liber. Sta nel T. t. di Silfregre. Questo Professore di Dritto mell'Accad-demis di Diet, amarco del criebre Ca-jacio, mori nel 150c. di sansi qu. (Dolla Pref.).

Chignel (Nic. August.) Exercitationes ad Da-nielem Prophetius. Veneus, Zatta, 1761. T. 1. 4.º II. I 15.

Questo dotto Domenicano fu Professora di Trologia prima in Frenza, e pei neldi Teologia prima in Ferrara, e pei nelle I Università di Turisso deficie questa sua opera al Card. Carlo Vittorio Amadeo, Acciveccore di Nicosia in Gipro, e Cappellano Meggiore del Re di Sardegoa . (Dall' Opera) O Cicalata, delle lodi dell' Instatta. Sta nelle Prose Forenzine,

T. 11 Il Chimentelli , successe a Giambattista Doni nel 1646, nella Cattedra di lingua Greca in Firenze, e passò poi alla me-desuna Cattodra nell'Università di Pisa, ove pubblicò la sua erudita Dissertazione intitolata: Marmor Pisanum de ho-nore Biselti. (Tiraboschi T. v111, p. 280.

Della vita di questo Scrittore Napolitang le due principali epoche sono ignoto, e si congettura solamente, che naserise tra il 1580., e il 1590 ; e che mo-rise cirra l'anno 65. di sta vita (N-D.T.)

Chiquet . V. Jacques .
Chicospee (Pierre) Dictionnaire shrege Me la Choupee (Pierre) Decisionnies ulregé 36 la Falle pour l'usellièreur des Peetrs, des Cartibleurs, et de Sature', dent les injes sont dres de l'Illiaire poetipe. Pars, 1768, Desint, T., 12.2 PC, W. D. 55. Cossio Sirritorie acque a Naris, Dis-cesa di Dabios son-Marro et 1768, e rede Sarrig, et 1760, et 1768, e con de l'arrig, et 1760, et de 1769, e Cospini (Frant) Mostariou, de de 1769, e Cospini (Frant) Mostariou, de de 1769, e Cospini (Frant) Mostariou, de de 1769, e

hae exensum. 1709. T. 1. fol. VI. D 1. Questo Giurreonsulto, Avvocato nel Parlamento di Parigi, naeque a Builleul in Angio nel 1537., e mori a Parigi nel 1606. (N.D.)

Choul (Guillaune du ) Discours de la Réligion des anciens Romains, de la Castra-notation et Discipline Multaire d'accux, des Bains et antiques exercitations Grecques et Romaines, avec figures. Lion, Rouille, 1581. T. 1. 4° PG IV. M 10. Teras edizione di Lyon, stimata ugual-

Terra ettisone u. 2700. rote che le due precedenti dello stesso

Rouillé. (D.B.) --- Veterum Romano um Religio, Castra-

metatio , Disciplina Militaria ut et Balnea ex antiquis Numismattlus et Lapidibus demenstrata, e Gallico in Latinum tran-lata, cum figures acneis. Amstel, Janssonius, Wass-berg, 1685. T. I. 4. P. P. IV. M. 11. Edicione ricercata. (D.B.)

Questo Gentiliaseno Lionese, Consi-gliere del Re, e Bali delle Montagne del Delfinato visse nel XVI. accolo verso il 1538. La Grox-du-Maine lo chiama il più diligente, e il più gran Ricer-catore di Antichità del suo tempo. ( Moreri ) Covacul (Gilbert de ) Eclaircimemens touchant

le legitime trage de toutes les parties du Socrement de la Pénitence. Lelle, 1679., de Racho, T. 1. 18. ° XVIII. E 1. Ouesto Dottore della Sorbona fu nomi nato Vescovo di Comminges nel 1644 e e nel 1670, fii assunto al Vescovado di Tournas : mori a Parigi nel 1689. (N.D.) Le Chrètieu Interieur ou la Conformité : a-

serieure, que dovent avoir les Chrétiens avec Jesus-Christ. Paris, 1667. Ceannisy, T. 1. 12.° in lat. VII. D 6.

T.1. 12.º in Int. VII. D 6. Caristiani Cordis genitrus, seu Soliloquia. Parinist, 1752. Lottin. T. 2.8.º in Int. V.D.1. Citrastiera Datae Regis listera Carol VII. Regi Franc. quabus exorat, nt compelius Section Regem assisteere ob ultata sibt injurios an. 1257. Stamus nel T. 9. di Achery. V.

Christmanni ( Jac. ) Calendarium Palaestiporum, et universorum Judaeorum, ad annos quadraginta supputatum, ex Hebraeo in In-

tanum sermonem conversum. Francoi. 1593.
Mechelius. T. I. 4. ° H. H. 8.
L' Autore di quoto Calendario è Rabbi
Ori, Giudeo Paleatino. Il Christoann era
Professore di Legica Arastoelica nell' Università di Heidaltera e con niversità di Heidelberg; era nato nel 1554 a Johnstorg nella Diocea di Magonza: morì a 16. Giugno 1615. (Moreri) Christopheri Papae Letterae, quibus adpre

has privilegia Cocheise an. got. Simmo nel T. 6. di Achery . V. Si trorano ancora nel T. 1. p. 236. della Collesiane di Cocquelines, F. Bulla-

rum etc. Invase il trano Pontificale sal finire di Norembre dell'anno 955. Fu escristo da Sergio nel Giugno del 905 e facto

Monacy Quardi dallo stesso Sergio estrat-Mouse's Quard dallo stress Sergio enter-te dal Monastecc, person in projecte, ere no vi in al mixedile conditiones. (Dal-fa Vata, othe procede in Bolla), 1. Control of Vata, other procede in Bolla), 1. Control of Vata, 1. Control of Vata, 1. Quarto Patriares di Alessandria mod-nell'anno 856, (Biblioth, Grann.) Carolognij Morante Ligosopi Regula Contro-linoqua (St. On 2011.), in Achtery, P.

Questo Vescovo, illisure per Sanini e per dottrina, fart al tempo di Pipino more, di cui era nipote, dal 743, sino al 262 aronica daso beevia Regum Italiae ex MMSS Codicibus Ambrosianae Bibliothecae vulgata, Stanno nel T. Iv. di Muratori Rev. Itali

Script. Questi due opuscoli contengono, uno i Capitolari de Re Franchi, l'altro le Leggi de' Longobardi ; il primo fu scritt

o l'anno 1098.; il secondo circa il 1013 ( Dalla Prefat. ) Chronica Sacri Monasteris Casinensia, Auctore Episcopo Ostiensi, Continua Leone Card.

tore Petro Biscon ripident Conobii Manahis eta nune vere mis lois adduse sunt Diservationes et Netee eta Eled. Corrocios varas Framas a Ferdinardo Ughello jina crudjenta, in praesenti autom edizina a mittis mediar tengangas. Accedii Jeresiamine vero ope MS. Colris Liscensis emanabum et automa. Ilad. T. V. Caronico parras Ferraricansis, seu Grossia Carolina parrum ab origine Pernassa da nama circicior 1054. Ibod. T. Vitt. 8 Ibbliok. Bisor. Criterio Constanti Carolina Caroli tore Petro Discono ejustem Comobii Mo-

Chronicon Fossae Novae ab anno prisno nostrae Selutis usque ad annum 1217. Aucto-re Anonymo, jam pridem Fordin. Ughollus sub nomine Jonnes de Ceccapo vulgavit, nunc vero ab unnumeris mendis purgatum . Sta nel T. vit. di Muratori Re

tal. Script. Si trova ancora nel T. 1. della Biblioteca Storica da Carmo. Chronicon Paschale a mundo condito ad Heproperon Pasenase I musea contino at le-reelli Insp. annun vigeraman. O'pus la-etenus Fastorum Siculorum nomine laudab tum; deinde Chronicae temporum Episo-nee, ac denique Chronici Alexandrini less mate volgatum. Nunc tandem auctus, et

mate volgatura. Nunc tandem suctius, emendatus prodit cum nova latina veremendatins prodit cum nova latina versio-ne, et notis chroniris et bistoricis, a Ca-rolo Dafreune das Ginge, Gr. et Lat. Pa-riuts, 1688, e Typogre Regia. T. 1. fol. max. PG. III. H 35. Entra nella Collorione degli Scrittori

della Storia Bizanthu. Chronicon Anonymi Cassinensis, F. Carusi Biblioth, Histor. 1.
Chronicon de Regibns Ersneerum a Pharamusido usquend liencium II. Parisis, Vasconaus, 1548. T. 1. 12. PG. VII. N. 10.

Questa Cronica, che nel nostro esem-plare è anomusa, è di Geovanta Tilito, o Tillet, e Guerouo le Long nella sua Biblich. Storica di Francia n.º 6489, notando questa notra edatone ja 8.º ed un'altra in 4.º. dello stesso inogo, ed anno, soggiunge i nelle prime edizioni il nome di Giovanni Tillio non è designato che con lettere iniziali . Nel noure exemplare manca qualenque segno del nome dell'Ansare. Egli era Vescoto di Meaux, e mori nel tipo. Questa Cronica, penegne le Long, è esceinta, e bene ordinata, e nel suo genere è un'opera perfetta, giacchè L'dutore l'areva siesa sopra memorie

Chronicon Vulturnense, sive Chronicon Anti-quum Monasterii S. Vincentii de Vulturno, ab anno circiter 703, ad annum 1071, ex MSeto Godice Bibliothecae Em. Card, Franc. Barberini . Sta net T. 1. P. 11, dei Muratori Rer. Hal. Script.

L'Autore de quests Cronsca è pu Mo-

naco di quello stesso Monastero della Re-gola di S. Benedetto , chiamato Giovanni, il quale carendo andato col suo Abase in Benevento, ov'erasi poetaso il Pontrine Pasquale II. per celebrarvi un Concilio nel 1108, a lui mostrò la sua npera, dal quale non solo fu lodato, ma n clube questa risposta: Bene, o fili, magnum opus coepisti, sed bene coe melius perficere stude. (Dalla

Prefat.) on Episcoporum S. Neapolitanne Ecclo-

Chronicon Episcoperum S. Neapollinane Eccleane à bevrum escodio naque ad annum re-paratae silutiu 872. Austore Jounne Dia-cone Eccleaise S. Januari Nespoli sitee, qui en tempore flerait : en Meste Cohre en de Mintario Res Italia 8591. T. E. Ita-del Mintario Res Italia 8591. Chronicon Farfenne, sive Historia Monasteril Farfennia de pius origine, doce est, ab za-ne circiter 681. usque ed annum 104. deducta, Austroee Gregorio Monacho, et Chartophylice eiudem Cornobia nanc pri-noma et ince de la constanta de la con-tra de la con-con-dicio de la con-con-tra de la con-con-dicio de la con-tra de la con-tra de la con-tra de la con-con-dicio de la con-con-dicio de la con-de la con-con-dicio de la con-la con-la con-con-de la con-la con-la con-la con-de la con-la con pta, et juris publici facta. Sta nel T. II. P. st. del Muratori Rev. Ital. Script.

Chronici Monasterii Novaliciensia Fragmenta quae supersunt, Auctore Monacho Auonymo acribente circiter annum Christi aerae 1000, partim anten a Du-Chennin V. C. edita,

partini autoe a Du-Classini V. C. editu, partini usure primum ez Matco Godie Ma-laspiaco additi. (Ilida) Genericon Casurieste, virre Historia Men-leccinico Casurieste, virre Historia Mon-cho, ab ejas origote usque ad an. 1822. — Ladovico II. Imp. an. 80% conditi.; Acco-re Job. Berardi ejasdom Cerodoi Mona-cho, ab ejas origote usque ad an. 1822. qua Scripto Harchat, deducta etc. Ibid. Circuscon Anatopua Casifornia nunc primum cas eiudem Monasactii, 80% gud T. V. Ai

cae eiusdem Monancrii, 8ta nel T. V. di Muratori . Rev. Ital. Script. a
Dalla Prefazione del Muratori si rilio-

steuners, etc., dans corrier, etc., che l'Austre di queue Comies fis. D. Allevies Missions del Menierro, che l'Austre Missions del Menierro, che l'Austre Missions del Menierro, l'acceptation de l'Austre de l'Au

mannı fatte nella Calabria e nella Puglia centro i Greci, fia serita prima dell'an-no 1197. (Dalla Prefet.) Gremmen Romandă III. Archiepiacopi Saler-niani nune primum editum a Macto Co-dico Biblishease Amboustase cum ani-modvertienibas Cl. V. Jos. Antonii Saxii eiden Biblishease Parefetti. Sau nel T.vit.

di Maratori Rev. Ital. Script. Maretor Rev. Ital. Seript.
Quanto Comita fa satunto all' Arcivesovado nel 1153. n. 1154., e mori nel
1181. Perito nella Medicina, e nelle altre Arti, e Scienna fa carassimo a' Re di
Sicilia: ebbe gran parte nell' acconodamento della gran lite, e he allora ardeta
tra il Sacrelosio, e l'Imperio. (Dalla
Della Parita)

tra il Secerdosio, e l'Imperio. (Dalla Pre/fat.)
Chronicon hevre Cremonense ab anno 1098, ad an. 1253. Auctore Anonymo nume primum prodit ex Miscto Codice Cremonense, lbel.

Chronicon Sicardi Episcopi Cremonensis a Na-tivisste Christi usque sel augum 1213. nune primum produt et MS. Codice Aug. Car-sar, Vindebonenus Bibliothecae, et alu-po Bibliothecae Estensis. Ibid. Questo Cronista fu fatto Vescovo di

Cremona nel 1185., e mori nel 1215. Chronicon breve Atinensis Ecclesiae, ancto-ribus Anonymis duobus Atinatensibus ex

Codios perantiquo Macto Monasterii Fosse Novae, Ibid.

None: 1863.
Chronicon Cavense ab anno 565, usque ad an 1518. nuno primum editami e Nictis Codicibus. Ibid.
Chronicon Verosense ab anno 1117, ad annum usque 1278. auctore Parisio de Certa; ab alia vero continuarum ad annum munu.

ab alis vere continuatum ad aunum nopie 1375, nunc primum e Macco Codice Biblio-thecae Essenia eductum atque evulgatum.

Ibid. T. vir. Chronican Menachi Patrvini de rekus gentis in Lemberdia praecipue et Marchia Tarviiama ab anno 1207, ad annum 1270, ex Editione Felicis Osi, nunc vero ope Maci Codicis Bibliothecse Ambrosianae emenda-

tum et metum. Ibid Chronicon Genuesse ab origine urbis ad annum 1207, nune primum editum ex Mecto Codice Eibliothecae Estenna, et cum altero

Bibliothrese Ambrosianse collatum, Au-ctore Jacobo a Varagine Archiepiscopo Genuessi. Sta nel T. 1x. di Murat. Rev. Hal. Script.

Chronicon Humanorum Imperatorum a Carolo
M. usque ad Ottonem IV. latine circiier
annon 1998. a Ricohaldo Ferrariene, ut fertur, scriptum, post ducentos deinde au-nos a Counte Mathaeo Maria Bojardo Fer-

nos a Connte Matthaeo Maria Bopreto Per-prienze in Italican linguam conversum, sive Ricolaldo Ferrariente ab ipos supposi-tum, nunc primuna ex luqua versione; quae sola suprrest, in publicum prodit ex MSto Codien Chemisia Corochii. Ilad. Chrosicon Fr. Francisci Fippuii Bonostonia Ordinis Praedicatorum ab anno 1176. us-

que ad annum circiner 1314 nune primum in lucem effertur ex MSto Codice Bibliothrese Estensis, Ibid. Chronicon Parmense ab anno 1658, usque ad annum 1500, Anctore Anunymo Synchrono

nunc prinsum in lucem prodit e MSto Co-dice Bibliothecae Esternis. Ibrd. unce numberate extensis 1800.

Chronicou integram Propert Aquitani ab
Adamo ad Romam captam a Generico,
Wandalorum Rege. Str. net 7. 1. p. 202.

Then. Monument. Excitesi.

Chronicon Victoria Episcopi Tonunensis, con-

Chronicon Victoris Episcopi Tununciasa, con-tinuus ubi Prosper desimi. Ibid. p. 519. Chronicon Joannis Abbatis Biclinrienus, con-tinuum ubi Victor derimit. Ibid. p. 535. Chronicon incerti. Anctoris a Nativitate. Domini usque ad annum 1167. Ibid. T. 3.

P. 2. p. 216. Chronicon Weingurtense a Christo nato ad 1197. Ibid p. 595. Chronicon Elwicense Integrum et grauis a Nativitate Christi ad amoun 1474. Stand T. 4. P. 3. p. 759. Thes. Anecdot.

Noviss.

Chronicon Mematerii S. Michaelis in Page Virdunenii, Sin nel vol. Analecta di Ma-billon, p. 550. Chronicon Camperti Parvi, P. Lompertus, Chronicon Ceretii Zufflet, P. Zufflet, Chronicon Ecere Bremense, Sin nel T. S. p. 554, di Missearp. 504. di Martene Chronicon Terrae Sanctae V. Radulfus Cor-

grabate,

- Chrenicon Anglicanum. Ibid. Chronicon Turonenne, auctore Anonymo Ca-nonico S. Martini Turonennis. Sta nel T. 5.

. µ. 519. di Martene. Chronicon Breve Monasterii S. Florentii Salmuriemis. Ibid. p. 11/0. heonicon Richards Pietavenais. V. Richardus. brunicon Sicilise, ab Auctore Anonyma con

scriptum . Sie nel T. 5. p. 1. di Martene Chronicon Watinensis Monastorii , Anetore Ehrardo ejusdem loca Canonico Regulari

. Ibid. p. 797. Chronicou Monart rii Conehen Chronicon Monasterii Conchensis. Ili. p. 1587. Chronicon Brove Eleoneuse S. Amandi. Hed

p. 1390. Chromoon B eve Lemovicense ad Cicles Pachicagon Bota P. 1500.
Chronicon Breve Leodiense. Bid. p. 1500.
Chronicon Breve Lobiense. Bad. p. 1500.
Chronicon Breve Lyrensis Magasterii. I Bid. p. 1403

p. 1452. hronicon Monastenii Mortui-Gateresenses, Ibid. p. 1457.

Chronicon Breve Normannicum siva Britan-nicum Ibid. p. 1448. Chronicon Terros-Sunetse. F. Radulfin Cog-

Gircaicon Senonemo S. Columbae, Ib. p. 14/65. Chronicon Anglicanum ab an. 1605. ad 1200. V. Rudalfus Coggeshale. Chronicon Brevn Turnoccuse S. Martini. I lied. P 1465.

Guouicon breve Bircinoneme ab an. 885., ad 1511. Sta nel T. to, di Achery. 7 Chronicon breve Auriliacensis Abbatise. Sto nel vol. Analecta di Mabilion, p. 34q. Chronicon Fontanellensis Abbatise C. B. dioc-cesis Rotomag, nunc S. Vandregesili nuncesis Rotomag, name S. Vandregonin nuo-cupatae. Ulu prime de gensalogia Armini Episcopi et Vandregenili nepotis ejaz de-inde gesta Abbatum. Interejecta sunt plu-ra, quae ad historium Gal. attinent cum appendice ad samum usque 1053. She sal. 1. S. di Achery. P.

T. S. di Achery . V.
Chronicon S. Petri Vivi. V. Clarius Monachus.
Chronologi Antiqui quatuor: H. cempertus Lan-

golardus; Lupus Protospata; Anonymus Casinensis, Falco Beneventanus cum appendicibus Hutericus etc. Hod. T. v. Chrisologus ( Petrus ) V. Petrus Crysologus. Chrysolerge (Maximus) De Processore Spi-time Sancti. F., Allatine Grace, orth. T. 2. Chrysolerge (Emmanuelis) Eroteman, seu

Grammatiese Graecae Institutiones. tise, 1540., Juneta, T. 1.8. ° XXVII. C 53.
Giorio dice, che non quaviene giudi-care del merso di Examanuele Genelora, dotto Greco, da questa sun opera. Era egli cupaco di tutt'altra cosa, e preferiva la gloria d' maegaare éulis voce, e di agirenmelle negoziazion negli affari, a quella da servece. (B. e G.) Geren alla venuta in Italia del Crisolora nato in Constantipoli verso la metà del

nato in Constantipoli, verso la facta del grv. accolo, a che a ragione u può di-re il primo estoracore della Langua Gerea ta gl'Italiani, non si conviene da tauti in qual auto sia avvenuta: chi la creda il 150.5, a chi nel 1596. Mori in Co-tanna a 16. Aprile 1414. (Tirmboachi,

T. vz. P. 11, ) : Chytraei ( Davidis ) Explicatio Apocalypsis. Viacarbergue, 1571., Cento. T. 1. 8. ° XV. F 20 Quesi opera, che è la più neta di questo Ministro Processante, e che è pie-ga di roggia, è seguita da qui appresso epuciti; Scriptura Philippi Melanta-

nia De Potentate, et Po = Imaginum in Apocalypsi I Descriptio elegiato Georgia --- Series Philosophorum. Sie nei T. x. d.

Gracorio, p. 545.

-- Historia Jonas Imperatoris Pepuli lecel
evallesta. Vitembergoe, 1577., Cesto. T. 1.

explicate. Vitembergue, 1377-, 1200.

8. NV. F 19.
In fine della Storia di Giomè trovan

i segmenti apascoli: Oratio in funere D. Dorotheae Filiae Friderici I. Re-gis Daniae etc. habita a Dav. Chytruro, = Friderico II. Daniae etc. R. Gratulalio Musarum, scripta a Joh

Si contiene ancora in questo l'opera seguente: Explanatio Danielle Prophetae quinque priorum capita a Jo. Jac. Grynaco. Basileae, p. Hear. Petri, 1587. Il Chitreo, Ministre Laterano Al

manno, namue ad Ingelfing sella Fran-coma a 26. Februro 1530.; e med 4 2

Giugo Gio, ( Moreri )
Ciacco ( Giuseppe ) Mercurio Panormeo, o
veco l'Almirante in Palermo ricevoto. Palermo, 1641., Grillo. T.t. fol. PC. X. K. 14 nuo, 1041., cerillo. 1.1. tol. PG A. & 14. D. Giuseppe Chacon Spagmolo, sta-bilito in Palermo, eta Massiro Notaro del Senato di quella città nel 1641., allorobà

Centro et queste cuta nel 1641, attorette acrine l'opera notata. Cacesti (Petri ) Epistolae. Stanno nel T. S. p. 1511, di Mercene.

Una di questa Lettere, diretta al Card. Sirleto ha la data di Roma 13. Agosto 1570 Ciaccusi (Alphonsi) Vistae et Res gestae Pon-tificam Rousnerum, et S. R. E. Cardina-liom etc. Romae, 1677., de Rubeis. T. 4-fol. cum fig. 1X. D 6.

Sumpcacoam et maxime rurum aput così il Vogt; e secondo il Dison. Bibliogi di Parigi è questa la sola edizione sti

mata di quest'opera. Ancorrisi si rissproveri al Cisconio. manchi di critica, la ma opera è pure

manchi di critica, h na opera è pune ma Calleninent deuta, e pune ad riencele. Ei morque in Buéça in lapagua profinal P Intaina di S. Domenino, e mort a Roman and 156g (N) Intaina di S. Domenino, e mort a Romanine manchi, pune pune di S. Carlenine and Discommente de la completa ma Discommente de la completa del pune de la completa del pune del pune de la completa del pune del pu stautino Magno constructis Synopsis histori-Komarek. T. 2 en. Romse, 1691.—95. Komarek. in vol. 1. fol. cum fig. IX. C 1. - Vetern Monuments, in quibus prae

Musira opera Socrarum et prophosarum dium structura, se nonnali antiqui ritus Dis-sertassenibus, (combusquo illustrantar. Ro-mac, Komarck, 1690–99, T. z. fol. PC III.G 1 Liber rarissimis merito adnumeran-

che, viene notato dal Vogt. Il Geografa la chama: Opera pirsa di dottrita, ma con tavole mal ereguite in numero

di 1.35.

Il Ciampini, Montro delli Bevi di Grazia, Referedazio dell'una e l'altra Segnatura, Fandasce, e Caltoce di varira Accadence, carque in Homa nel 103.

Le vi mori nel 1656 (N. D.)

Campoli (Giscotti) Prova. Vennia, 1876.

T. J. 18.9 PC I D 87.

16 L'intellerabile superbin del Camp ... influt anche sol suo sulo: es salenezoe lo gentio, else son v'elibe mis sambolo, che is al vivo esprimente la rana empletrice

pin al vivo expranense la rana semblerice del lose (Fraducchi, T. Fritt.). Egil ces-mo a Francian nel 1580,116 Segretario del Brevi di Gregorio X.V., edi Urbi-no VIII., e mon a Jesi li 8. Seusenbre 1645. / Negri, Stor. del Rion. Serie. J Geos d'Adina. P. Groco.

Gerri ( Pasquale ) Dialogo salla Sfera Armil-bare, Napoli , 1765. , Massola, T. 1. 4.0 XXVI A & Gerruis ( M. T. ) Opers emnis emendata per Dionysum Landanum. Lutetine, apud Bern. Turrisonum sub Aldina Bibliothera, 1068. T. q. fol. XII. F. 9.

6. T. 4. ful. XII. F 9.

Bella e rara edizione, la chimano Boni e Gamla; ma seggiungono, che i Boni e Gamla; ma seggiungono, che i Boni men ne famo gran caso, poiche accusano il Lambino di avervi alcuna valta alterato il tento del suo Autore, e

volta alterato il seno del suo Ausore, e che è più stianta la seccoda edirente fattare dallo seno Sanapatore nel 1573. – Opera conesa. Amendodansi, 1659., Illaesa. T. 10, 12.° XIX. F. 22. Humas edizione, la notano i di sopra Bibliografi.

Bibliograii.

- Opera ountis, case notis variogram, a Jac, Groussio, Lugd. Beatv, 1652. Vander As. T. 2, 50° XII Bar.

Con effigie del Groussio, e con varie tese, di correca i madagle incise de 
Bialder, che precedono la di lui vita 
descritta per Cumulsti da France Falicitio 
Marcoduramo.

. - - Opera omnia cura notis variorum, elitione Petri Verlurgii, Venetin, 1731., Pilloy, T. 12, 8.° XXVII. D 16.

E risampa della prima Verborgiana fata in Amserdam nel 1726 ( Harles, T. 2 p. 59. ) T. I. Rhetoricorum ad G. Herennium Libri rv. = De Inventione Rhetonga

II. De Oratore Labri 101. = De Claris Ora-torches Laber = Orator ad Brutum = To-Trebation = Parationes Orato-= De opinuo Gruere Orstorum HIL Pro P. Quenctio m Pro Sex, Roscio Ame-rino m Pro Q. Roscio Comordo m In C.

Vorem septem. = Pro M. Fomejo = Pro A. Caecina. . IV. Pro Lege Manilia = Pro A. Cluentio = Pro C. Cornelin = In Toga Gudda, contra Competitores = Agrarate tres = Pro C. Ratoreo = In Cattinum quature E Pro L. Murrus and Pro L. Placeo en Pro Archia Pocta and Ad Quirius post Rediturn au Post Redition in Sensia - Pro demo sus ad Pontifices = De Aruspicum

Pro P. Sexuso : In Vatintum no Pro M. Pro I. Octob = In Vallson = Fro ex.
Gorlio = De Provincis Consultribus =
Pro I. Coraclio Balbo = In L. Calpurnessa Pisonem = Pro M. Scarro = Pro
T. Annio Milone = Pro G. Rabirio Postures = Pro M. Marcello = Pro Q. Ligario :: Pro Rege Dejouro :: In M. Anmium Philippeae xiv. = Declarationes duac, una C. Sallostii in Geeronem, altera Geeronis 1; illusa = Ad Populum,

et Equites anterpam iert in ershum. VI. Epistolarum ad Familiares Libri xvi. VII. Epistolarum ad Asieum Libri viii. VIII. Epistolarum ad Atieum reliqui Libri hei vitt. = Epistelarum ad Quintum Frarem Liber HL

IX. Quaestionnus Academicsson Libri. 11-

= De Finilius Bunoipus, et Malorith Libet v. m. Disputationum Tusculanarum

Lahei V. X. De Natura Decessos Libri III. me De Divinatione, Libra 11. mr De Fato Leber 11. guleru. ::: De Legibus Labri mr. XI. De Officiis Labri mr. ::: Cato Major J eru de Senecrate 🚈 Lacinas, eci de Ami-eita 🔤 Peredosa Steicorum Sex 🛥 De Petitione Consulatus me Ciceronia Seri-

ptorum Fragmenta au Consolatar. XII. Indices. --- Opera comia cum delecta commenta-normo, cum et studio Ab. Jesephe Oliver

Parisis, 1740., et an. sequ., Coignard. T. 6. 4. ° mai. XII. D 18. 6º msi. XII. D 18. Ex riscretto, che manchino i tre pri-mi volunsi di questa bolla e splendola edinine, ci cispratemente legata (corre-deaux.), o che, recondo i Bibliografi, è è la pui, corretta, cho sia stata dast -lla luna.

alla luce . Orationna volumer primim ex enem-ditione Domysii Lambini. Venetiis, 1512.
 T. 1: 8.º XXVII. E 52.

--- Orationes insigniores en

 Orationes intigniores cum commermanus,
 Q. Axioani Pedians, et Ant. Luschii. Parrisis, 1556. Roigny. T. I. 4.º XII. G. 6.
 Orationes cum fucularitionibus Sylvii,
 Latonsi, et aliorema. Parisits, 1556, et
 Schola Tornaca. T. I. 4.º XII. C. 6. (S) -- - Cami interpretatione, et nein Ciroli de Merbuville ad Usum Delphini. Paraisi, Thierry, 1684, T. 5. 4. ° in Lat. XL B 1. -- Orationes omnes ex recensione Ja. G. Grievii, et nous Hoffmanni. Amstel. Blacu,

1699 T. 6. 8. ° XXVIII. A 5. Il tosto di questa edizione, dice l' Are oud, è hello e corressauente stamueto. Le note del Gresso contengono un meraviglioso tesaro di soda eratica, e di smene erodusore. Fra i Commentatori di Gervose niuno vo n'ha più beneziono del Grevio, e l'Haries T. a. p. 80, chiuma questa edizione piersiasima edizio.

Ocationnan Volument Terdum. P. Alera-

bannes .

jumnis.

— Novus Orationum Delectus. F. Zappall.

— In Verrein estam noise Hegendorphinis,
Latenni, et alierum. Parinis, 1564., Vascossaus T. 1., 6° XIL D. 5.

— Pro Arrhas Posta cum paraphrasi Melamethesia. Parinis, 1564., Tiletamus. T.,
6° XIL C. 7.

— Mill. C. 7. Orationes tres antequam iret in exilium, ad Populum, et Equitas Romanos, Myllunder Tigurini annetationibus illustrate.

nm in Squatu, Jac. Bugelie interprese. Item post reditum alters od Ouiszites, enso Listonoi Scholius Richardus: T. 2. 4.9 All. D fe .. 4 as In questo volume il contregioni attera s a - In L. Cathana Oratione vv. R. Riend perdictionion illustratae, futetiae, 2553, treadune.

Post redi

tion has Jan Grapan . Ansuerpase , 1582 . Plantina anth

Plantina, — Ib Nation Deceme of M. Briston Li-he's Hr. Paneis, 150 ( a Porta, 17 — Pro C. Raberio perhiellarini seigi, com Commentarin Adr. Turnek, Publik, 1553, Turnebe, T. 1, 4 \* M.E. Ch.

Ant Marti explications, Venerit, 1557., Gryphus, T. S. S. AXVII, Dept. - In Longo Agresia Fostra C. P. ServiVenetiis , spud P. Manusium Aldi F. 1558. T. L. 4 XIL D 7.

the control of the co cussimorum virorum Lucebeapenes in umunt volumen collector, cum Paedimi Com-torquaria, et correctionides Pauli Manutii. Venetus apad Aidi Fulios, 1554, T. 1 tol.

XIL G. A. prerito Sec

e di Demostene pun abbamo creduto far meglio, ele rapportar quello, che ne dice Quintiliano secondo la traduzione del Sig. Rollin nella sua inegnare a di sindiare le Belle Lettere, T. 11. « Le qualità, che riquicdino la a sestenza dell'eloquenza, erazo comuni na a questi due Octori: il disegno, l'or-» dine, l'economia del discorso, la dia visione, la maniera di perparate gie a visione, la maiera di perparier gli
a nansa, di provane i in souma ciò cio
a piparicco all'invenzione. Quanta allo
a silla via qualche differenza. L'uno
a i pid rivierito, l'airro più abbondanen.
b' uno atrimpe più i leo ao arrentario;
all'a più rivierito, l'airro più abbondanen.
b' uno atrimpe più i leo ao arrentario;
al prende campo maggiore. L'uno prima
b rempre a firittà, per der cui, cilia
a venezia del no solle, l'airro secrette n anche l'opprime cel peso del discorso.

Nulla peo tegliera all'ano, nulla agp giungera all'altro. Si vede in Demo-> grangense au auto. S. verte in Demo-sente poi deligeram, e poù studio, in a Cocaçano più naturalezas, e paù ingo-s gao. Per quel che riquardo la mantera e a da mottenpiere, e de contar la com-caratar die comau motteganes, e de centar la cem-2 passione, due cose inflatimence petenti, 3 Gecrore supera sensa dullaba Desso-13 strue ; ma l'Orassee. Ressone, tutte 3 che sia grande, è de biene d'um pere-3 del pas nerite allo Atraisse... Par the German Alba, composti. del sao neritto allo Alemose. Par
 che Gerente abbia composto di usa ca rattere, della form di Danostene, del l'abbonchasa di Platone, e della dolora-

> 20 d'Isocrate. > Nel lorgo stesso si travano suri tratti del P. Rapus nella compressione, che fa di Demostrate e di Caverone, de quali di Hemostate e di Circone, de quale rapportereno solo il agenate: e Pre di-portereno solo il agenate: e Pre di-portere di Caratteri di questi due Orga-tori colla lori vera differenza, pera-si possa dire, the Demostene cell'im-petanti di mo, temporancaso, cella a repropossa della sua promenta, em pai n pessante, cla Cicerone: come Corroma n colle que maniere tenere a dificate, n co' suot affetti dolci, penetranti, ap-> penicenti, e con mue le ger grane > naturali era poi alto a mooyere che De-mosene il Greco-ficeva impersione » nella monte colla form di sua esperamella monte colla forca di una espersione, e coll'a motes, e colla piesas,
manda de limanone. Il Romano giunsigna al Curre (una cristi vara) e son
ma gena al Curre (una cristi vara) e son
ma gena al Curre (una cristi vara) e son
ma gena al Curre (una cristi vara) e son
ma gena al curre (una cristi vara) e son
ma gena collega de la c > the non sen quadagnata, or non dal-> Fintelletto; e l'unggon instrumate del-> Paltro prostunta col memo di sonsità, > e de econocente berson nell attimo Laries Badii Ascentii, allorum Rayani, 25g8. T. 1. fol. XII. (

Bryanj a Sg. T. i. 64 XII. G 8

— can cominentate Paul Varroit.
Ingelant J Penote, 1980, cam pertuance
Abit Manelit T. i. 64 XII. G 13.

(S)— ... cam interpretations, et note PhiBleyti Quantier, all warm Delphin; Parsin.
Theory 1985 T. i. 6.2 in lat. XI. B 6

— ... can note viriagum, a Jo. Georgi
Gava in Amuel, 1953. Blace, T. a 2.

XXXIII.

XXVIII, A 11.

Edinione meno corretta della prima dal Edinione meno corretta della prima dal 1677, dello steno lungo, e per gli steni luqueccori. (Harries, T.a.p. 103.) ad usum Delphini, per Philiber-nea Quartice. Veness, 1716, Zonne. T. 1, 4.5 XII. D. 2.

--- . . Tradotte in Juliano . V. Manarie

Aliko. --- Epistolarum ad Quintum Fratrem Like

ret. at ad Bratum Liber I. Hagor-Comi Buona edizione, in eni spitta la dot-irina, e la diligenza dell'Edisore. Essa comincia a divenir rara. (Aryand) Chi. sa quest' Editore, non se sa . L'élarles cui scrive di questa edizione: Quod Gras vint, morte absumptus, perficere non potuit, id alius vir doctus, edendis ad Fratrem et Brutum Epistolie, et in delectu notarum , et arnondo apere Graerianam rationem imitando suscepit, et bene exequatus est. (T.2.p.FII.) - Epistolae ad Attirum, Brusam, et Quin-

tum Fretrem, cum pois variorum, ab Isaco Verburgio. Amstel. 1929. Weiste-nii. T.a. 8.º XXVIII. & 19. Ottima edizione, è notata de Boni,

e Gemba - Epistolie ad Articum, eum commenta-ria Ia. Espoister Ph. Benetiae, 1587, de Phaelin. T. 1, 6d. XII. G 16.

rrantin. T. 2. 6d. XII. G. 16.

- com mais queriero - a logar George Grey Causet, pilla, Somprism Blavierom at Benr. Westerni. T. 2. 6; XXVIII. X. 5.

- Edissone previoe/fair, ed.; the niche rars. Mold dillerli paul del Carreggio di Giercos vi anno marroglosquerote queggii di Grevio el quelle certamente fit uno del più feste e gundiciol. Crisio, che chilanga paleranta il Romaldio Cari-

fit mp-de pit deut e gudiniel Coince, che chibina ndersun la Republica del Leurer. (Arvool)

- Troduit en François - Nanganit

- Troduit en François - P. Nanganit

- Republica - P. Nanganit

- P. Nanganit - P. Nanganit

- P. Nanganit - P. Nanganit

- P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit

- P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nanganit - P. Nangan

cho 1519. --- De Divinitione, com commentaris Pe-tri Mars. Parisin, 1542. Vascotanus. E. ... 4.º XII. D. q.

In fine se trota l'Opuscolo di Giolio Obsentense de Produgue. Questo voltime custime accors a segurnii opascola Cicero Poeta etiant aleguns, ineptus fuisse, contra sulgatum Gram-Ferrerio onthore. Parisin; 10 405 Vascosanus — Oppiani de l'anotione Li-bri 1r. Io. Bulton interprete. Lute-tue, 1555. l'accommu. Luculus, com Communeros Audomor

1:66 Talect. Parellis, 1850., David. T. 1. 4 \* XII. D. 10. — Arademicartum Quartitimum Lib. I. cum Construit. Adr. Turnebi / Parisis, 1553. T. 1. 4. \* XII. D. 11. T 1. 4. \* XII. D 11.

— Caso Major, seu de Senceture, et Luc-lius, seu de Amicitis, cum Comment Erasmi, Betulei etc. Parisus, 1556. a Potta. T. 1. 4. ° XII. D 15.

T. 1. 4. XII. D 15.

--- Somnium Scipionis cum notis Ersent,
Olivarii, Rami. Parisiis, 1557., Richardus.
T. 1. 4. XII. D 13.

T. 1. 4. S. XII. D. 13.

\*\*De Officias, cum argumrutis Erasmi, Betalei annotationibus, diloranogue, Parisis, 156t. Richardus, T. 1. 4. S. XII. D. 14.

\*\*—De Officias, cum Comment. Hieronymi Wolfii, Basileas, 1505, Oporimus, T. 1. 4. S. XII. D. 15.

All. D 10.

--- De Officiis, cum Comment. Maturantii,
Ascentii, aborumque. Venetiis, 1568., Sco-Ascenti, aborumque, Venetiis, 1568, Sco-to, T. 1. fol. XII.G S.

Itas, Paradoxa, Somnium Scipionis, ex restea Jo Georg Graevii. Logd. Bat., 1710. T. 1. 8. ° XXVIII. A 15. Term editione del Grevio, meno cor-

retta ed elegante della prima del 1688. De Olicia, cum Sectione Transalpina, et notis. Patavit, 1980. Manfrè T. 1. 8.º XXVII. D 54.

x XVII. D 54.

- De Officiri, Senecute, Amicicia, Paradora. F. Manutiu.

- De Fato, a Petro Ramo. Paris, 1568., Wechellus. T. 1, 4° XII. D 16.

- Philosophica, cum Commentaria Aldi Manuti. Venetiis, 1583. Aldes. T. 1. fel. XII. G 18.

IL G 8, È questo un volume, che contiene il Tomo viii. e ix. dell' Editions in T. x., la quale è una riunione delle Aldine separate, e l'ultima opera d'importanta uscita da' torchi di Aldo il Giovane:

De Esidane Rougemen et Malorum Lic.

uintis da' torchi di Aldo il Giovanei.

De Finiban Bionesan et Malorum Li-bri v., α Pisedonon Lib. La Th. Bustlev. Cantaler. 1918. Typ. Aradron. T. 1. & Σ XXVIII. C. g. L'Harles T. 2. p. 117. con serive di questa edizione: Bentleus Iosa quam plurima nomititi et singenzo in notte

--- De Divinatione et de Fato, a Jo. Da-visio. Cantabr. Typ. Academ. 1721. T. 1. 8. ° XXVIII. A 1, La seconda edizione del 1930., lo sera-

so formato, è migliore, e più corretta. (Harles & S. p. 128.) — De Natura Borsum cum notas F. Pasauli, P. Victorij, es alicerum, ab coden Davisso. Cantabr. 1925. T. J. 8.º XXVIII. A. 2. L'Arvood rapportunde quattre edisioni di quest'opera fatte dal Daviso, 2718. 1925., 1955., 1946., assicura, che dopo aver letta due volte quella

del 1723, che è la nostra, l'ha trovata correttissima. -- Academica, cum notis variorum, ab co-dem Davisio. Cantabr. 1725. Typ. Academ.

dem Davisio. Cantabr. 1725. Typ. Academ. T. 1. 8. \* XXVIII. A 19. Nella secunda edizione del 1756. lo sesso forzano, si fecero delle correzioni, e fu aumentata di note, e d'un Indice

e la atuntentata en ausce, più capisso.

Il Davisio, cha depo la morte del Grerio ai addono la tura di fare na ultinone delle Opera filosofiche di Casrone con
musde puovo, cossolo, e lodevole, laseitò spessa la letione Vintentana, e la
cambità sa meglio avendo consultato dei

" Cedier tunto manoscritti, che impersi, o difese la volgata, e dietro la Storia, i placiti degli antichi Filosofi, illustro molti-lunghi occuri, e vi aggiunzo le Nese di Vittorio, Gamerario, Manunto, Lembino,

Ursino, e le inedite di Francesco Guyeta (Harles t. 2. p. 115.)

- Tusculturum Disputationum, ab codem
Davisis, Cantabr. 1756. T. 18. ° XXVIII. A 16.

Delle quantro edizioni di quont'opera
fatte in Cambridge nel 1709., 1725.,

1430., 1738., in 8.°, in prima, e l'it-tima sono più mimute, giacche nelle due intermedie ( di cui una è la nostra ) si omisero, nen si sa perché, le seste man-dazioni di Bentlei alle Tusculane. ( Har-

lee, T: 2. p. 120. ) tes, 'T. s. p. 150. )

- Tascellareum Disposizionum, even Phil.
Beroaldi, et Geor. Valise comment. Parisas,
Vaccosanus, 1553. T. i. 64. XII. G. 17.

- Opera cennis Bhetorica, corrigente P.
Mamriso, A. F. Venetis, ap. P. Massenum
A. F. 1654. T. 1. 8. 2 XXVII. B SG.

(S.) - - - Rhetorici Libri. Editio ad Mantrianam et Brutinam conformata. Adjectae sunt nam et Braunam compenna. August Annousiones et Castigationes et variis docto-rum virorum scriptis cellectae. Francof. apud Hieredes Andreas Weehelti, 15go. T. 1. 8. °

XII, B 19.

-- De Inventione, cam Comment. M. Fa-bii Victorini. Parisis, 1557., Rob. Stephn-mus. T. 1. 8. S. XXVIII. C 8.

--- Rhetoricorum ad Herennium, et de In-

-- lithotoricoum of Herocalum, et de In-ventione, naterprete Materialie, nliésque. Venetius, 1642., sins Typographi tomine. T. 164. All. Chaptina Javistonathum. -- Topica ad C. Trebanium Javistonathum. -- Topica ad C. Trebanium Javistonathum. -- Topica ad C. Trebanium Javistonathum. -- Stephanium Javistonathum. -- Schollis, guilban sin fine Illuri adoption sunt solucionischibe quoedum ad cadem Epolica, stabilistonathum. -- V. II. 2. d. d. S. II. 3. d. S. T. 1. 4. S. V. II. 3. d. s. S. T. 1.

una squisita dottrina (Harles, T. s. p.:6.)

De Oranne - De Oratore, cum notis Zacharise Perree. Cantale, 1916., typ. Academ. T. 1: 8.9 XXVIII. A 4. Ecodle.

XXVIII. A 4.
Eccellente edizione la dice Harles locait.
(S.) -- Oranos, qui ad artem Oratoriam
pertinent Libet cum interspectatione, et no-

periment Libet cum interperations, 4n no-tion Jacobi Proust. Parisis, Thiboux, 1669, T. u. q. v. in Lat. Xl. B. 5.

Opera stimata, red usa delle mente co-sional di godle, che cotteano nella Cal-lerione degli Autori ad ausm Dalphi-ni: (D. B.)

(S.) —— Sententise Integrisere, st Pia Apo-nahrmenta ser disconsista venerales (Peri-

5.) —— Sententiar Insigniores, et Pia Apo-phrheymats et duorniti vereibas Orstori-bus, Philosophia, sas Poetis, tem Graccia quana facinità, ad bene beateque vivendam diligentiatione selecta. In hee pourema chiesten truper aphitime anni Domosthenia essent truper aphitime anni Domosthenia essentia, procedimenta, 1565, T.1. 12, N.M.S. 28.

tuning ex Grupes in Latantin converts. Academy, America, Associa, 156, gr. 1, 1.0 e N.N. F. St. (S.) a. Fragmenta M. T. Coeronis cum Andr. Patricki zickosationibus. Venetius, ap. Jordanum Ziletum, 156; T. 1, 8 o N.H. B ac. Gree d'Adia F. Groto. Confinegos (Albari.) Actigma Theologicum,

sea poims Ainigmatim, et observissintirum Questiseium Compendium nuoquum hacte-mis prorius solutum... expeditissime enodatum modo, nova quadam via, et angu-fari oggitatione etc. Viennae Austriae, 1717. Van Gitelen. T. 1. fol. VI. O 3. È la sola Parte Seconda, col Prem-

tispirio figurato.

- - Vida de X. Francisco de Borja. Madrid,
1717. T. J. fol. IX. E 18.

II Genfurgos, Genuita Spagnuolo, Car-11 Cerolurgos, Genuta Spagauolo, Cardinale, fia nel 1722. consactato Vescovo di Catesia, e nel 1725. trasferito all'Arcivescedo di Morreale. (Anico, Catan. Bluett.) Mori nel 1739. (Biblioth. Caranal.)

Ciminelli ( Gio. Nicola ) R shandita sopra la potenza di Annore. Napoli, Carlino, 163; T. 1. 4 ° PC. II. C 25.

1. 1. 4 \* Pt. II. U. 2..

Questo Scrittore marque
nell' Abrutao Citeriore: liser sul cominciare del xvtt. secolo · (Biblioth. Casan.)

Casmi (P. Leonardo ) Vita del P. Marc.

Francesco Mastrilli · P.

Francesco Mastrilli · P.

Casmi Casmi Casmi D. Secolina

rancesco Masterili. F.

Il Grausi, Gessita Napolituno nel 1644.
fia spedito Missionario nell'Indie ( Sotuel ). Vivera ancora nel 1676. ( Biblioth. Casan. )

Cirmani ( Josanis ) De Rebus gestis a Jo et Manuele Comnenis Libri Vt. Gr. et Lat., cum nocis Caroli Dufresne Domini du Cange. Parisis, e Typ. Regia 1670. T. 1. fol. PC. 11 11 7.

Entra nella Collezione degli Serittori della Storia Bizantina. Questo Storico Greco viveva nell'anno 1180. ( Moreri ) Greco vivera mil'anno 1160. (Mover) i Genero (Gipi Conatino) Atterns, in cui scer-ce qual fosse il Metropolitano della China di Como nei prima tenpa della di la fon-dal P. Calogrei. Taxti della Rosci di P. Calogrei. Taxti della Rosci (Trini C Andreas) De Natura sianullama Li-her v. Panerani. 1633, Biasgni. T. 1. 4, 9 — De Urlei Rosa. ejurges Resendo. Liber anagolitica. See et T. trafa Saltongre-lation and della control della control in

Liber singularis. See nel T. rt. di Sallengee, Questo Charrico Regolare necuper in Messina nel 1518, e mori a 6. Settem-her 1656, (Mongal.) Gresaii (Innocentii) Quinta Compilatio Ep-tuolariam Decretalism Honorii Itt., a Jos. Ant. de Riegger, Vinkolorius, 1701., Trati-net, 1. t., 5. V. d. 3.

- Paraitta in quinque Libros Docretalium Gregorii IX. ab codem de Ringger. Ibid. 1761. Trautaer T. 1. 4. V. H. 2. Il Geonio fu Cancelliere della Chiesa,

II Comoto fo Concellene della Chias, e dell'Universal di Tolons, e professi il Diritto in quello ciri non riputamono mori ad 1505. (Moreri) Comotono inchesia Chiago an 1139. Star ad Cuttalini (Calo ) Perthenodona, o vere Esposition della Carasone del Perarea alla Vergina Maler del Dio. Ninna, 1500, Marchetti, T. 1, 4, P. P.C. H. E. 24, data manifesti della manifesti di manifesti di manifesti della manifesti della manifesti della manifesti di manifesti di manifesti di manifesti di manifesti di manifesti della manifesti di m divenuto Gentiliumo Senese: dotto Mo-diglista, bueno Storico, ed esatto Gro-nologista. ( Firaboschi, T 1111.) Quest'opera del Catadini è rapportata

del Fontanini nella sua Biblioteca col-l'annu del nostro esemplare 1604. Lo Zono in una sua nota al Fontanini osserva, s che la lettera, con cui il Cattadin s dedica codesta sua non meno pia, che > dotta esposizione a Mad. Cristina Guisa > de' Medici Gran Duchessa di Toscana » è in data di Siena agli 8. de Settem-» lere 1600, e nn tal anno appunto sta » impresso, ( es dice ) nel Frontippio n del mio esemplare; ma come in line n del Libro vi osservo l'anno 1607. » e Monagnore lo rapporta al 160-r., » cosà non ao che cosa mi deggia diver, » né credere, quando non ci sa più di » una edizione. » Nel nastro escepdare la data del Frontispiaio è st. no. tttl. In five sta impresso attovirt. La data della dedica è degli 8. Sestembre, ma in cifra arabica, non in romana VIII., come par che espressamente l'abbia con voluto no-

tare lo Zono, come particolarità distin-tiva, e la data dell'anno MDC, in cifre romane, e non arabiche 1600, come le tegna quel dottissimo Bibliografo. Se ciò imports diversità di edizioni, to non mel saprei dire. Civicini ( Gio. Domenico ) Lezione Ace

Grician ( Uso. Domenico ) uenoue accom-mica sugli effetti del Timore. Sto nel T. x.L. della Roce, del Calogierà. Chirambanit. F. Pormata Didascalica. Characciis ( Nicolai de ) Dispatatio super ma-Infriterit ( Nician ur.) proposanos supe. teria Concilii Generalis cum quodam Scho-Issuco Parisiensi. Sta ne Commentarj d' E-nes Silvio Piccolcuini. P. Aeneus. Iarendon. P. Histoira de la Rébellion.

il Clarendon fu uno Storico Inglese, di cui si conoscono psi le opere, che la vita. Per l'esattezza de fatti, per la purità, e l'eleganza dello stile, è stato co parato al Presidente de Thou. ( N. D.) Clarii Monachi Chronicon S. Petri Vivi Se-

noncues O. B. ab an Christi 442. ad 1184 Sta nel T. 2 di Achery.

Sur nel T. 2. di Achery. Clari (Lidori ) Biblin Latina F. Lidore Christo da Brascia, da Monsee Benedettino fato Vencero di Foligno, mo-vin el 1555. e le Long, Biblioth. Sucr.) Clarke, Traiseé de l'exiscosce, et des attri-luta de Diru, des dévoirs de la Réli-gue maturalle, et de la vevité de la Réli-gue maturalle, et de la vevité de la Réli-

gon Chrétienne, traduits de l'Anglois, par Mr. Ricoter: 1756. T. 5. 8. ° in lat. I. C. 4. In questa edizione, che è d'Avignone, oltre ad alcune note aggiunte nel corpo dell' opera dall'Ab. D. . . . .

dell' opera dall'Ab. D. ... vi si trova alla fine una Binertaniene dello sieuse Autore supen la sparitanità, e l'immer-tulià dell' assissa. Il Clark nosque sed forta della Persista. Casenii (Dunielu) Theologia Genulla, reu Bemestratio, qua probutur Gentilium Theo-logiam (con tembera) Doro, scrificia, et alia er Ponte Scripture (ava lucc) origi-ern traines. Sau cell. Viti. di Gresov. mem tratisse. Sta nel T. VII. di Gressov. (Th. Ant. Gr.) Il Clasemo fiori sal finire del XVII.

tecolo. (Biblioth. Casan.)
Clavasio (Angelus de ) P. Summa Angelica,
Questo Religioso dall'Ordine di S. Franersco era nuto in Clavasio nello Susto da

Genova nel xv. secolo: fu accetto al Pontelice Sisto IV., e ad altri Pontefici, e morl a Coni nel Piemonte nel 1:435. (Moreri)
Claude (Jean.) Les Ocurres Posthames. Am-

aude ( Jean) Les Ocevires Poublumes. Am-sredam, 1659, des Bordes, T. 5. 12.º XIX. D 18. L'Estiore di quest'opere fu Isacco Chudio figlio dell'Autore. Esse sono nel T. 1. Réponse à un Traité de l'Esscha-ristae attrilué a Mr. le Card le Comus. Quattre lottres au sujet du précedent

Tentif. Traité de la composition d'un Sermon.

II. Traité de Jesus Christ.

 Traité du Peché contre le St Esprit.
 Traité de la Justification. De lapau Angeloram. Comment. sur l'Epitre de S. Paul aux Romains. De Electione, et Reprodutione, De Sutta Innocentiae primi bomins.

V. Lettres. É questi il celebre Giovanni Claudio,

E questi il celetare tourama Ministro di Charenton, nato nel 1619, a dotti Teologi della Religione Riform

doti Teologi della Religione Riformata in Francia : mori in Olanda a 15. Marzo 1687, f. Morari J. Chuolia (P. Gio, Bartol. da Santa ) Listri Storiali del Scalir Agostinisni Eremiti della Congregazione d'Italia, e Germania. Milano, 1700., Vignoni. T. 1. fol. X. D 10. Claudii Epise. Taremensia Procfesio in Labros

informationum literue et aparitus super le-virieum. Sta nel vol. Analecta di Malellon, p. 90. --- Profitio expositionia in Epistolara ad

Ephesios. Had. p. 91.

Applemon. Had. p. 91.

Vise nella prima meli del IX. socolo,
Glandiani Opera, ez emendatione visorum doctorum. Amstelod. 1550., Elsevin T.3. 13.

XIX. E 15.

Ib quest' anno straso compariseno due
efariosa, una originale, e l'altra contraedizioni, una originale, e l'altra contra-fatta; abbiamo ragioni di sospettaro, che

la postra sin la seconda (D. B.) 5.)---... cum inserpretatione, et notis Gu-lielmi Pierbonia, ad usum Delphins . Parisis, Leonard, 1677. T. 1. 4.º in lat.

Questo volume è uno de me ni di quelli, che fanno parie della col-lezione degli Autori ad noum Delphi-

ni (D.R.)
--- Opera: Venetiis, 1685., Persona. T. 1.
19. ° XIX. E 38.

 XIX. E. 38.
 Opera, varietate leccionia, et perpetua admotatione illustrata a Jo. Matt. Genero.
 Lipsise, 1759, Fritchs. T. 2. 8. ° XII. A L.
 De Baptu Proserpinae, cum Comment.
 Jani Parrhasii Neapolitani. Basilene, Winderson. 1550, T. 1. 4 ° XII. B 4ter, 1559. T. 1. 4. 2 XII. B 4.

Claudiano nacque in Egitto, e menò i suoi giorni in Italia, nell'Imperio di Osorio, ed Arcado verso l'anno 400. di G. C. Alcuni danno a Claudiano il

primo posto fra Poeti Latini dopo quelli del accelo di Angusto; ma il dottissi-mo Tiraboschi (T. II.) pensa, che si possa dire uguale a' migliori, che vis-

Clandii (Jo. Jacobs ) Distribe de Nut et Baedagogis. Ste nel T. Ht. di Poleno. Questo detto Serttere, nipote del ce-lebre Giovanni Chardio, nacque all Haja li 16. Gennaro 168<sub>2</sub>, e mori di vajuolo a

h 16. Gennaro 1852, e mort di vajuoto a Lendro, one em Pastore della Clinas Calikca, fi , Marzo 1912, (Morri). Claveringi (Roberti) Distration de Maisso-nide. Sta nel T. t. di Ugolino. Clavi Thalmullea. F. Opport. Clavi (Jos Ignatii) Spicilegium Universale Sarro-Proplimam. Aug. Vind. 1962., Wolf. T. 5. fol. in Int. IV. E. Sarro-Proplimam.

'- - - Spieilegium Catecher Ibid. 1740. Wolf. T. 4. fol. in lat.

Il Claus era Consigliere Ecclesiastico del Principe e Vescoro di Augusta, e

Decany del Capitale di Wessendoeff: vicolo. ( Dalla Approv.)

Cleanthis Hymnus. F. Cormins povem illu-

str. Formin

Quest' Inna a Giore di Cleante, che il Fabricio mella ma Biblioth. Gr. T. rest. p.397.chiuma Eximium Cleanthia Hymnum ad Joseph, scritto in versi eserfu pubblicato per la prime volta de l'el-vio Urano nella sua Raccolta inticolata: Carmina novem illustrium foeminarum che da noi si possicile. Cicante discapolo, e Successore di Zenono, csa di Asso, cit-sà dell' Eolida: fiori 264, av. G. C.

Clementina Constitutio Unigenstus un see Ecclesise Traditionis Vindex per Aloys Andrussi. Bononise, 1785., a Vulpe. T. 1. 4. ° VIII. A 15.

Clementina , idert Leber continens multos diversosque Sermones a S. Petro Apo-nolo prolatos, conscriptou per Bestum Cle-mentras, et Clementina appellaton; Gr. e Lap

Si trova nel T. 1. p. 505. di Gotelego. Giemenna Alexandrini Opera, Gracee, a P. Victorio, Florentine 1550., Torrentinua, T.1. GL IIL K 12 Prima Edizione (Arv.)

- Opera omnin, a Fid. Sylburgio, Gr. & lat. Latertiae, 1629. Morellus. T. 1. fol. Lat. Laseti III. K 15.

-- Opera emnia, ab eodem Sythurgio, Gr. et Lat. Lutetiae. Paris., 1641., Typis Regis. T. 1. fol. III. N. 17.

--- Opera omnia, per Jo. Potterumt. nesiis, 1757., Zatta. T. a. fol. III. M a. --- Laber, Quis Dives salutem conseque ped sit. Accedent nonnulls in Editionsius Cle-

mentis hactenus desiderata. Oxo e Th.Sheld. T. 1. 12.º XVI. B Oxonii , 1685. Teofile Si trosa ancora nel vol. di Teofilo, e nella P. 1. dell' ductarium di Combeffi.

p. 163. --- Electa ex Scripturis Prophetarum, Gr. et Lat. Ibid. p. 197.

drino, fissi sotto Caracall n.5. di G. C. (Arvocal). fiori sotto Caracalla circa l'anno Clementis Papae III. Bullan, Stanno nel T. III. p. 3n. della Collesione di Cocquel. F. Bull-

arum etc. Fn clotto Papa a 19. Dicembre 1187., e mori a 27. Marzo del 1191. (Dulla Fita etc. )

Clementis Papae IV. Litterae, queis confirmat pervilegia Regi S. Ludovico an. 1265. Stanno nel T. 6. di Arbery. P.

moni, ut illihata curent servari privilegia Regis. Ibid. -- Litterae Jacobo Aragon Regi, quibab hortatur ut ejus filius matrimosonum con-trahat cum filiu Ducis Sabandine etc. Ast.

1266. Biol. T. 7.

--- Collato Hegos Sciliae Carolo Andégaviae Comiti an. 1265. Biol. T. 9.

--- Litterae, quibas decernit Regem An-

-- Litterer, quibes decernit Regen An-glice, se cjus filium Regni Sicilize nonquam funce possessores. An 1955. Ibid.: -- Ballae: Olizano nel T. 5 p. 345. della Collezione di Cocquelinies. F. Bullarum etc. -- Egistolse, Stanno nel T. 2 di Marteue

Ace. Nos. p. qu. Clemente IV. Francese di nazione, fu eletto Pontefice in Viterbo nel mese di Februro 1265, e mori in Viterbo stereo

a sq. Novembre 1268. ( Dalla Fire , che precede etc. )

Genesis Paper V. Litterat cooks adultera-tores monetarum. An 1546. Stanno nel T. 11. di Achery, p. 502. ~ Bellie. Stanno nel T. 5. P. 2. p. 110. della Collezione di Cocquelines. F. Bul-

dalla Cellesiana di Geogediner. P. Bal-lanum.

P. Prongle a S.
Gingno 1805, e mosì a Cerpanica a S.
Gingno 1805, e mosì a Cerpanica a no.
Aprila 1814, f Dalla Pila mosi a Cercano del Pila Pila Pila Pila Cellesiana del Pila Cellesiana Pila Cellesiana Archivapsoropa Bostome,

Listrae Johanni Archivapsoropa Bostome,

Listrae Valdallala nolid Vire, ui al
Listrae Valdallala nolid Vire, ui al
Jelicona Labitus Monatto Poluminos peat

dicato habitu Monastico Polemens pesat regnum adeputrus. An 1345. Hait --- Litterae, quibus Regnum Adrine insti-tuit, ac Ludovico Doto Andegaviae tribuit. An 1362. 80s nel 7 to 18id.

An, 1582. 660 net 1. 10. 1904.

- Bullas. Séanno net 10. 1004.

- Bullas. Séanno netal Collectione del Coequelines. T. S. P. 2. p. 193. F. Bullarum etc.

- Epistola ad Raymertum de Waschio domicellum. Sea net T. p. 143.5. Masterne.

Questa lettera ha in fine: Datom Avefiches. La maria profile fortation and

nione ulibus Januarii pantificatus no-etri anno quinto: (cosè nel 1348.) Fu cletto Pontefice a 7 Maggo 1542., e morì iu Avignose a 6. Dicembre 1552.

e mori in Avignose a c. avicanare e de la Fila Mita de la Comenta Papas VII. Bollas. Stanzo nella Collessone di Coquelinos, T. 4, P. 1, p. 17. (imbo de Molici, Froreurino, assamo el Pontificato a 13, Novembre 1528, prese

al Pontificato a 13, Novembre 13n3, press di nome di Clemente VII. Mari a 25. Set-tembre 155s, (Dallas Vita etc.)
 Clementis Papar VIII. Bullae. Itid. T. 5.
 P. 1. a. 5.
 Ippolito Aldobrandino, Fiorentino, elet-to Pontefice a 3o. Gennara 153a. n. feon

chiamare Clemente Ottavo, Mori a 5, Marto 1605. ( Dalla Vita the trovasi nella P. r. a pag. 333. ) Glementis Papae X. Bullse. Ibid. T. v. p. s.

Eletto Pontrisce a 20. Aprile 157a., e coronato il di 11. Maggio dello stesso 1000, mori a 21. Luglio 1670. ( Dalla Vila etc.) lections, Roman 1725, ex Typ. Cam. Apo-mol. T. 2. fol. VI. F 3. Magnifica Edizione.

Magnifica Edizione.

— Brillas, Sanon until Collezione di Coequeline T. 10. e 11. F. Builzrum etc.

— Orationes Concisorelles, Rouac, 1722.

Salyoni, T. 1. fek V. L. t.

Il Vogt notando la rarità di questo.

Libro ni appaggia sull'autoretà di Lude-

Libro is appeggs and assessment wing T. H. p. 1s.
Clemente XI., per lo eranti chimato
Gio. Franceco Albani, nacque in Urbino
nel 1853: fa eletto Postetice a 23. November 1700: mori a 19. Marzo 1721.

( Ballar. Roman. ( Ballar. Roman. ) Gementia Papue XII. Bullae , Ibid T. 15. e 14. Nato in Figenze a 17, Aprile 1672. Fu assento al Pontificaro a 12 Luclio

Fu sounts al Postificas a 12. Luglio 1752, e morà a Febras 1952 (Pauli, Stor. de Postef, Rosa.) Clementis Rossani ad Corindrios Epistolas duae, a Patricio Junio, Gott. Vendelno, et Jo. Bapt. Costerios, cum nostrum Spicia-jo Pauli Golomoni. Acondis Th. Bersonis Discretars de Therapontis Philosia. His sub-perus una Epistolae alepsot ainquieres,

wel name primum editae, vel non its facile obvise. Lordins, 1687., Adamson, F. 1. 22. C XVI C 46.

Si trovano ancora nella Collezione dei Padri Apossolici di Ric, Russol, e di Co-Cotclerius et Russel. La prin triens. eduzione del Giunio, è quella di Oxford 1635., e noi la possediarno S. Bernaha, P. S. Barnahas, iamo nel vol. di

119

S. Bernaha, F. S. Bernahas,

— Ab Henz. Woston, Gr. et al. Cantabe,
Typis Academ. 1918. T. 1.8. S. XVI. C. 17.
L. Arvood notando quest opera dice,
cho è una delle più prezione reliquie
dell' Antichità Cristiana, e che quota

Elizione da lui letta è correttimina corellente.

-- - Epitome Vitae S. Petri, Sta nel T. 1. p. 750. di Hotolorio. --- Clementis Martyrium, Bed.

S. Clemente autri il martirio sotto Trafono l'auno ton di G.C. ( Arv.) ponte XIV. Ganganelli. V. Lettres, Clemente XIV. Ganganelli. V. Lettres, Quesso Pontelier, chiemato prima Lo-renzo Ganganelli, raseque a 51. Ostobre

1905. nel Borgo di Sant' Areangelo va-cino a Riemas. Fu Religioso dell'Ordine di S. Francesco: assumo al Ponteficato a 10, Maggio 1769: col suo famoso Breve del 21. Luglio 1773, aboli la Compagnet di Gesù, e mori a 22. Sessembre ( Dalla Vita, che precede le sue Les

Clementis (Hermanni Gid.) Dissertatio de Labro Acneo. Sta nel T. 1, di Ugolano. Genardi (Nicolai) Tabula in Granssauccea

Hebestom - Pararis, 1540., Wechelms. T. 1. 8. 9 XHL B 53. Questo volume contiene ancora: In-

etitutiones cheolutinemae in Linguam Graecam. Pariette, 1539., Wechelius. --- Institutiones in Linguam Graecam. Ve-netm, 1589., Besincilus. T. 1. 8. ° XXVII. F 15.

Factor a Flaminio Priamo in melioren fremm redscar. Nespoli, 1532, Garlinus. T. 1. 8. ° XXVII. F 16. Questo criebre Grassmatico del XVI

sectio era di Diest nel Beshante, e more a Grenada nel 1542 ( Moreri ) Clere (Jean le ) Bibliotheque Universelle et Historique de l'année 1668. Seconde Edition, revue et corrigée. Amster. 1687. et seiv. Wolfang. T. 23. in vol. 12. in 12.

sair, Wolfang. PG VIIL B 1. - Biblischeque Chrisie pour servir de suite à la Biblischeque Universelle. Socsede Edi-

h B Rikischeger Heiserselle. Sowole Edi-non. Anneste Schelle, 1712 et siw T. 28, in 12° PC IV. O 1.

Biblischeger Auforine et Hoferne, pour zer or de sans sun Biblischeger Universelle T. 28, in 18. °PC IV. P.

— Compendium Hantina University, Misson. T. 28, in 18. °PC IV. P.

— Compendium Hantina University, Misson. Birlio munda University Misson III. P. 200 III. B. 200 III.

--- Ars Critica, In qua ad studia Lingua-rum Lutinae, Graccae, et Hebraicae van munitar: veterunque emendandorum, Sueriorum Seriptorum a Gennium dignoserndorum, et judicandi de corum libris ratio traditur. Eduio quarta suctor et emendatior, Amstel. 1712. Schelte. T.S. 12. ° PG. L. E. 24.

Amstell 1712. Schelte. T.S. 12. "PG. L.E.2.,

— Veresa Tessusensi Libri Hapographi com Commensario philologico, or paraphra di in Johann as Pulatos. Amstell 1751., Wes-genii. T. 2. fol. III. C.7.

— Veresi Testamenti Libri Historiei. Am-stel. 1703., Schelte. T. 1. fol. III. C. 11.

— Norvem Testament. P. Bible.

— Sicrept Testament. P. Bible.

-- - Genou cam purphrai perpetus, com-

mentario philologico, dissertativnibia era cis quioque, et uisulis cheunologicis, Ausstel 1716, Schehe, T. 1. fol III. C 5.

- - Exodus, Levisicus, Numeri, et Deuteronomium. Amatel. 1736, Schehe. T. 1.

fol. III. C to

--- Armonia Erangelica cum Ilistoria Jesa Christi ex quatuer Evangelüs concinnata.

Accesserant tres Dissertativoes de annis Clinsti, deque concordia, et auctoritate Evangehorum . Amstel. 1699. Iluguetanorum sunpsibus. T. 1. fel. L. L. 20. - - Ilistoria Ecclesintica primorum a Chri-

sto poto seculorum, e vetenbus mo tis deprompts. Amet T. 1. 4.0 VIII. A 42. Amstel. 1716., Nortier.

 Quaestiones Hieronymirmae, in quibes expenditur Hieronymi napern Editio Pari-tina, multarpe ad Gritisam Sarram et pro-Giasm pertificatio agitantire. Amstel. 1719., Wetstendi. T. 1. 12.º XVI. E 16. --- Notae in Indicem Geographicum Nico-

lai Samoone, et Explicationem Registum et Lacorum in Geographia Sicra discripto-rum. Sta nel T. v. di Ugolino.

--- Animadversiones in Unassassiona Euse-

bii. Itiel. --- De Poesi Hebrucurum Dissertatio Gritica. Ibid. T. xxxt. ilid. T. xxxt.
--- De Stylis Veterum, et varis carterum

generitats. Six nel T. Ht. di Polezo.

- Basertationes duae: t. de Constitutionibus Apostolerum: 1t. de Epistelis Ignatianis.
Si trovano nel T. 2. del Cotelerio.

-- Opera Philosophica . Amstell 1704 de Lorne T. 4 12 5 XXV. H 6. Gio. le Clerc naeque a Ginevra nel 1657., e mori ad Amsterdam nel 1936(N)

Clerice (Jac. de ) Dissertacio de Epulo Bel-schasar ad Don V, Stu nel T.a. p. 863. Then Theal Philol Questo Duttore di Medicina, di Ham-

bourg, fori sul declinare del XVII seco-lo. ( Bi<sup>\*</sup>lioth. Caran. ) Clerious instructus per quattore anni partes. Aug. Vindelic., 1752. Reger. T. 4. in 8.0 in Int. IX. F 3. Clerious Somuel et Edmundus Castellus. Va-riste Lectiones et observationes in Chaldui-

cam paraphresin S. Scriptures. Stanza nel T. 6. p. 17. della Poligiotta di Walton. Chinaci (S. Joannis) Opera a Matthu Rade-

ro, Gr. et Lat. Later. Paris. 1635. T. 1. fol. IV. C az. E questa l'unica edizione delle opere di S. Gorunni Chinaco, supportata dal-l'Arvoot, e Boni, e Gamba soggiun-gono, che questo Santo fu sopranno-

minato Climaco dal titolo dato suo Libro Climax, eice Scola di virtà cristiane, e religiose. Nel Dizion. Biblooge, non m trosa paramenti notata,

bloger non a troop parametal notata, the quests asks. Quests Soade of Con-mentary di Goo. Raytha in troop and T. S. col. 181. Biblioth. P.P. -- Sermoni tradutti dal Latino, Milano, 1595. Tini, T. 1. 8° XVI. E. 14. S. Gio. Climaco fi Monaco Simira nel-

S. Gia Climore fu Musaco Stauta nella Palentina : mori Fanno 579, di G. Louto Giustine II. (Arvood)
Clingi (Alla) Discretato De Osillogio circa Sepulerum Christi ad Essi. Lttt. q. Sto. nel T. t. p. 871. Theo. Theol. Philid
Clotii (Jo. Crist.) Levison Hebraicom Sele-

etum. Lipsiac. 1744. Wolfingus Deer. T. 1. 4.º I II q. Questo Autora era Professore di Lin-gue Orientali nell'Università di Lipsia:

- Fibri sul principio del pentito secolo.)
(Biblioth Casan.)
Clodii (Joannis) Dissertatio de Magia Sagitterum Nabuchodonesess ad Easth XXI

26. Sto nel T. XXIII. di Ugoliuo, a nel T.1 p. 871. Thee. Theod. Philed. Gio. Clodio, Germino, Dottore di

Gio, Clodio, Germano, Dottore di Trologia, a Vescovo di Haym nella Mis-mia fiori nel 107a (Le Long). Cledove il Rigis Frante Fundatio Monasteri Miciacenno, ne S. Nastini, discoveta Au-relian. an. car. Su., Sto nel T. S. di A-chery. F. — Collatto Episcoperum, praesertim Aviti

Cheppenburch (Joh.) Compondiolum Sociosa-mismi conformum. Sta nel vol. di Morto-no. V. Mortonira.

Questo Teologo e Ministro Calvinista nacque ad Austerdam nel 1592, e mori a Francker, ove era Professore di Teologia a 5a. Agono 1652. (N).

Clusincenas Consucudines. V. S. Udalrici. Clusen (Johannis) Computus Chronologicus, quo ex sacris potissamum Biblis, qua certitudine Numerus Annorum Mundi ab ejus conditu, usque ad salutiferum Jesu Christi ex Virgiue ortum colligatur, brevissi-me et accuratissime ostenditur. Sin nel T

4º di Cermo Firecia exercit. -- Harmonia Evangelistarum secundom Pa-achata et Itiuera Domini. Ibid. T. 5. Guverii (Philippi) Introdoctio in Universam Geographiam . Parisis, 1651, Peli . T. L. Geographiam . Par

Edinone corretta. (N) .. Eadem Account P. Bertin Breriari

(S.) . . Esdem Accessit P. Berts Decreased ordes Terrarum Amstel Elsevir , 1661 T.1. 12. ° XIX. C 52.
12. ° AIX. C 52.
13. ° Banonis , additamental tis et annotationibus Joh. Frid. Hekelo, et Joh. Beoku, et Fabulis Geographics. Am-stel. 1699. Wolters. T. 2. 4. 9 P.C. H. M. g. Edizione ricevetta, a du anolti prefe-

Edusone recenta, a da mobi preio-rra a quello del 1749, procusata da Bru-son de la Martunere. (B. B.)

- Germanise Antique Laber tres. Adjecte sons. Vendiheis et Necionn. Laugh. Bat., 1651. Elsevir. T. 1. 64. PC. VI. F. 7. Questo volume è il più cursoso, e il

più ricercato de' quas ro, che formane la Collezione Claveriana, (D. B.) Esse apparteneva al Gollegio di Eton pella Conten di Buchingam in Inghilterra , al quale lo avera donato Tommaso Evans Duetore in Medicina, c Socio del medesima Collegio: si rileva da una nota manu-

 Sicilia Antique, at Insulae Minores el adjacentes, cam Talsalis Geographica, et alias figuras acre expressis. Editio novissi-Vander As, since anni nota . T. 1. fol. PC X H 23.

Con offigie dell' Autore. Ei mo Dansica nel 1580, e morì a Leyda nel 1625. di anni 45. (N). (S.) Cocai (Merlini) Opus Macaronicorum, Ve

netiis, apud Dominicum de Imbertis, 1585. T. 1. 12.º PC I B 5a. Il Tiraboschi nel T. vit. P. 111. della em Storia etc. consacra un articolo al cre-lebre Teofilo Folengo noto sotto il nome di Merlino Coccaio. Dictro a notisic diligentemente raccolte da altri valent'somni, egli assicura, che il Folengo nacque in Cipada villa presso il Lago di Mantove sgli 8. di Novembre 1491. Fu Religioso dall'ordine di S. Benedetto, e soggetto e varie vicende di vita. Fu in Sicalia circa il 1533., e morì in Padova

a g. di Dicembre 1544.

» La Maccarrosco è una ridicola me» tamorfosi della lingua lattoa, in cui si

nendono grossolaminente latine le voci ne le frasi non nolo Italiane, ma ancoe ne plebee, e si assoggettano alle leggi del necro; grosse di componimento, che non accresce gran pregio alla Storia
non accresce gran pregio alla Storia
n della Letteratura, ma che pur non deve
sesser dimenticato, perchè elbe l'onore
di essere coltivato da un uomo, ch'era n capace di cose molto maggiori, e che p innoltre più altri assai migliori saggi

r innolter più altri assa tutgliori negii
r chi la Issatto del no talento del no talento
Coccipi (Jonnes) Doo Tituh Thalmudia
Sandrefina el Maccosh, Quossani ille agui de
Synastria, indetin, srepplicia capitalhia
calilo et arplit, flagellaisene Excerpio et
uricupea Genara; labeta tata Austral, Janconius, 1620, T. 1. 4° XIV. C. 57.
Quosta versione, e le Note attiermon
al Coccopi le loi di estati d'otti del suo

tempo (N). lation, et commentario illustrati . Lu Bat. 1652. Elaevir . T. 2. fol. III. E 65. . Lugd.

Bath, is consensured units a cogni-cial and a consensured by the consensured as a community of the communit per eretico. Egli era nato a Brema nel 1603 e mori a Leyde nel 1669. (N).

Cocceji (Henrici ) Austenomia Juris Gentium, sire de Discrimine Cavatats mediatre, et im-mediatre, liberae et non liberae. Franco. ad Viandrum, 1730. T. 1. 8. ° XXVI. A 22. — Hypomeenats Juris Peudalis, libid. 1732. T. 1. 8. ° XXVI. C. 59.

A. I. O. ANVL C. 37.

--- Hypomecansus Juris ad Seriem Institutionum Juntinam. Ibid. 1698. T. 1. 8.9

XXVL F 1.

XXV.F. 2. I talenti di questo Professore di Dritto, i servigi resi all'Imperadore Carlo VL, che lo impelejo in affari segreta e importassi, gli meritarnoo la qualità di Barcont dell' Esperso, del ci quoto no ra 1913. Le varie sue opere sella seima, che professiva, sono simmiliatione in Alemagna. Egli era nato e Beena a S. Marzo 1654, e mori a Franciora II.

18. Agono 1719. (N)

Cocceji (Samuella) Jus Gvile Controversum, uti illustriores Juris controversue...decidantur, difficiliores materiae explicantur, objectiones solide solvantur etc. Lipsise, XXVL D es.

Questo Scrittore era figlia del prece-dente. La profonda conocenza del Drit-

to Pubblico la insulab s' posti di Musi-stro di Stato, e di Gran Cancelliere di Federico il Grande di Prussia. Quel Re Filozofo affidò a lai la Riforma della Giu-Filinoto muno a nai ga tutorma uena cen-sizia ne suoi Stati, e col Codice Feda-rico, che quesso Ministro formo nel 1742, si mostrò degno della scelta del suo Prine-

si morre depus della social da na Frinzcipe. Egli era nua e Franchet sull'Odermilli fine del XVII. secto), e mori na 
Geoffia (Anneiro). Edgis di Pietra Annoisa
Michael Fondatore della Società RominoMichael Fondatore della Società RominoBottanico del Circo Bona di Tocana. Sia

— Directore del Vano Pitagorico pre una

della Medicina. Bott 7. XXX.

— Directamora negor I nuo correo suppresso

annano. Ilud. T. XXXVII. e il turni eri
cora nti. T. a del Segg di Boneriza Errachor.

Il Cochi, seccletare Medico e Carello

Il Cochi, seccletare Medico

Il Cochi, seccletare Medico e Carello

Il Cochi, seccletare Medico

Il Cochi, seccletare Medico e Carello

Il Cochi, seccletare Medico

Il Cochi, seccletare Medico rato nacque a 5. Agosto 1695. e Mogello nella Toscana, e morì nel 1758. ( De

nella 1000aus, series et Scriptis Mar-Corbisi (Joannis) De Acis et Scriptis Mar-tini Lutheri, Colonies, 1568, Raumius, T. J. 8.º VII. A. 6. Questo Casoniro di Utarislavia, accr-rimo avversario di Lutero, e degli altri Capi della Riforma, acrisse molie opere, Lapa della Riforma, acrisse molse opere, else riunite in fol. sono rare, e ricercate. Avesa molto letto gli Seritti di quel patrante della Riforma, e degli aleri Protestanti, e se se serviva utilinesse per convincerii di variationi, e di contradictioni. Egli era nate in Notimberga nel

1479., e mori nel 1552. ( Moreri ) ( Viti ) Leges omni consilio factac e

xvii. Sto nel T. xvi. della Racc. degli

xvii. Sta nel T. xvii. della hisoc. degli Opune degli Aut. Sicil. Quosto Letterito Catanese macque nel 1723. Fig proma Massiro Cappellano, indi Canonico della Cattedrale di questa Città, e Prefetto della Bilintoras di questa Uni-ceptibles (Carolin ) Billaruna, Privile-gorum, ac Diplomatuna Roman, Postificam amplies Colletto. Gui accesser Fonto omn.

empiss. Collecio. Gai aconsere Ponuf. onn.
Coddasi (Petri ) Dennadiasio Apologetica sinorira, asbilogene documentà firenza, quamcian di propositi del propositi del consistenza evaluadani di P. Dennadiasio.
P. Coddos, Activaceros di Schaute, e
Vicario Apostalico nelle Provincia del Pania
Basq. ascepte ad Amsterdami in 2», Novenibre 1664, e mosì ad Utrechi ii alDicemite 173 del finetterichi si la Com-

Code de Catherine, ou Instructions à la Com-Code de Catherine, ou instructions à la Com-mission établic pour travelliter à Fercension du projet d'un Nouveau Code de Locie. Petersbourg, 1765, T. 1. 8° X XVII. B. 8. Gode Fréderic, ou Cerps de Dreit pour les Estats de la Missiale le fiad de Presse: 1751, T. 1. 8° X XVII. A a Coder Diplocatation Busisionnessis, quo Diplo-mats Pontificia, Caesarea, Regui, Clarice Dontibourn, Comembiorum, Peterstriames

esc. Episcopatum Ratssponensein et Impe-

riale se liberum Monasteriona S. Emme-ramni spectantia, a seculu Christi Octava rediffu spectrality, a securit Carter Octava, usque and doublectimum continuour. Sea set T. 1. P. 3. p. 1. Then. Anned. Novice. Colex Traditionum Seact. Emmersonmenson, opportunities Dentitionum, Consontationum, quo Chartae Dentitionum, Consontationum.

to, a seculo Christi Octavo usque ad terriora decimos exhibentur. Bad. p. 81.

Codex Diplomaticus Historico-Epistobris ab

anno Christi 453, ad 1170. Sta nel T. y.
P. t. 11. 111. Thea. Aneedot. Nosias.
Codex Canonum Ecrlesiae Universalis vindicatus a Guil Beveregio, Sin nel T. 2. del

rrio . Codex Canonum Ecclesiae Africanae en sione Genera adjuncta, et nota, a Christ. Justello illustratus Lutet. Paris. 1614. Pi-esed. T. 1. 8. ° XVII. E 5c.

cord, T. 1, 8, ° XVII, E So.
Colex Theodosiones, 2 Jo, Sichardo, Busilese,
1528, per H. Petrum, T. 1, fol. XI, O 2a,
Prima Edizione ( Arvood ). Questo
Coffee fit compilion da Antirco, Massimino, e Martirio, celefai Giurecomanii,

Seconda Edizione del Ratero dopo la prima di Lipsia del 1756, in vol. 6.,

che l'Arrou.I autenza essere infinitamente che l'Arroal auseira essere inhintanneia migliore, e più copion delle precedenti chiaron di quari opera. Colex Mysarii Missoe Armenorum, sva Ly-nurgia Arnena cun correctione Officii li-vini. Bomer. 1657., ex typ. S. C. Prop. Feb. T., fel. VI, E. 36.

Codex Justinianama, cum Accursii et Contii commentaris. Accesserant Caronici Cano-nes. Venetis, 15%, T. 1, 64, XL G 1. — Authenticum , Ibid. 1583, T. 1- ful.

XL G a --- Digestum Vetus, Shid. 1584; T. I. fol. - Dige-tum Novum, Ibid, 1585. T. 1. fel.

- Infertiatum Hel. 1584, T.1, fel. XI, G 5. Codex Traditionum Corlejentium. V. Falke. Colex Regulation, F. Hobarnias.

Colex Feleismus; Definitionum Formstom Rerun in Sacro Subundise Senara tracta-1638 F. 1. fel. XI. E 1.
Colex Sucen Talandia Behylorici, ave de Talersaccione Festo, can versione latina et notia Fed. Rem. Dade et notis Frid. Bern Daclis, cum comment.

ola Jac. Crameri, et com Davidos Millio Profitions. Traj. ad Rhon. 1726., a Pad-dunburg, T. 1. 4. 9 H. B 6. Colex Arabicus. V. no Cod. MSS.

Colvr. Arabieux. P., no Corl. MSS.
Codre Diplination dell'Orbose Gerenelimituno di Nalta. P., Pauli.
Codmi Coropalira (e Goorgi) De Officiri Maguste Ecclesino, et Audie Constantinopolitunta, ex versiono da Centration politunta, ex versiono da Centration politunta, ex versiono da Centration della Coloria
Tap. Regia , 1638. T. 1. fol. ment. PC.
Hi. H. 37.

11. Calliciana datal California.

Entra nella Collegione degli Scrittori

della Sasrin Bizanatura .

--- De Antiquitatrius Constantinopolitania. Sto nel val. di Minane, V. Giorgio Colino, Caropalato di Cottan-

timpoli, eios usu di quegli Officiali, che avevano la cura del palegio Imperiale, impiego albera imperianet, fort verso la fine del xv. secolo. (Gio. Alb. Fabricio). Coedic ( Petrus ) V. Poemata Didascalou .

Coefferen (Nic.) Histoire Reinding Pers ment tout ce qui s'est pare de plus mepere d'Auguste jusques à celus de Constanun le Grand, avec l'Epitense de L. Flo-

un le Grand, avec l'Epitene de L. Florus depus la fondation de la Villa de Rome pengu' à la fin de l'Empire d'Augus-ne, Para, 1857, Cone, T. J. 50, PG Pt. Lig. Bl. Geoffreau à stoso il più illosige Traduttere del mo tempo, e Vangalia proponera le sus Traduttotti come i veri modelli del boon guno; ma il cangu-mento evvenno dopo di lui nella lingua.

ha fatto eadere la sua opera, oltre che vi si sono trovati un' infinità di Inogla mel trudotti. Egli era dell'Ordine dei PP. Predicatore, nato a Saint-Caltin nel 1575., e morio a 21. Aprile 1623. (A).

Coelestati Papae IL Bulbe . Stanno nella Collesione del Cocquelines T. 2. p. 261. V. Bulltrum etc. Eletto Pumefice a 26. Settembre 1145.,

mort a 9. Mario 1164 (Dalla Vita, che precede le Bolle) Precede le Bolle ; Coelescine Pague III. Bellae , Thid. T. 5, p. 43. Creuto Pontefice a 30, Marzo 1191, fo

coronato a 14 del seguente Aprile : mori il di 8. Gennaro 1108. ( Dalla Vita etc.) Coelescini Papae V. Bullae. Hod. T.5, P. 2, p.69. Elexio l'ontefice a 5. largho 1994, consecrato a 29, del seguritte Agorie; alidicò il Pontificato a 15. Dicembre 1894, e mori nell' Esemutorio di Famotie a 19.

Maggio 1106. (Dulla vita etc.)
C. Coelu Sedului Explanatio, seu Collectinea in unuos Epistolis S. Peali ex Origene, Aus-

in umoss Egistolis S. Pauli et Origene, Am-braio, Hironymo, et Augustino Europta, Sta nel T. 1. p. 8.p. Biblioch. P.P.

— Mirabilium Divinoente, sive Operis Pa-achila Liber 17, sat v. cermine. Ibod. T. vitt. p. 162. S. travano sacora nella Ric-cultu de Poeti Sizeri ficita da Albe il vec-cino. F. Divorrae Pormeta Ant. -- Ejusdem argumenti soluta oratione Li-

bri v. Ibid. p. 955. - Hymnes de Vita Christi, Ibid. p. 679. Corio (De) et ejus mirabilibus, et de inferi

ex andicis et visis. Londini, 1958. T. 1. 4. 9 IL B 24 Colin (Charles) Les Oracres. Paris, 1755., Desannt. T. s. in 12. P.C. I. A 6. Deannt. T. a. in 12. P.C. I. A 6.

Amourché quasta Barcolta porti il titolo Francese, la opere pore, ch' esa
contiene, sono quasi tutte in latino, et en
pr. sa, e in verso. Vi si troraso gl' Intal
per lo Breviario di Parigi, che liumo
quandi adottati me' nuovi Breviari. Una felice applicazione delle grandi immigi-zi, e de Junglu più subliqui della Scritpa, e or rangte per ed ops onrione am mirabili; una latinish pura, e dilicata, daranno sempre ad esa uno de primi posti fra la opere di questo genere. Vi sone molti altri opuscoli, che per la facilità, e per la dilicateura sono degni di Ovolto, e di Catullo, Quesso illustre Rettore dell' Università di Parigi era nato nel 2676. a Butanci nella Diocesi di Rheims,

10% a Beaunci nella Docess di Rhrimis, e mori a Parigi II so. Giosgon 1742. (N. II. T.) Cogitama de S. Brigida Virgine Scota, quite sub Justino Sessace Imp. anno 521. obtat. Siza nel T. I. p. 412. Thes. Montes, Eccl. Questo Diografo di S. Brigitat visco forte nel VI. servlo. (Ballotot. Centra.) Cogrossi (Carlo Franc.) Doe Lettere responinterno alla Pienta Mimosa, e a' primi In-

ventori della Circolazione. Sta nel T.VI. della Rucc. del Calogiera .

--- Lettera intorno al male di Punta, ed alle Febbri Periodiche, Ivi T. vu. --- Lettere intorno agli effetti della China-Chica. Ivi T. viit.

-- Medicinam propor adeo brevem esse, quemadmodum ejriat Thesalus, neque a-deo longam, quemadmodum ex Hippocrete fert vulgara Medicorum opinto, Pradectio

habita io solemni Susdocum Instauratione 9, Idus Nov. 1723. in Archigymnasio Pa-tavino. Ivi T. XIII. --- Outsito Medico-pestico: et in una Co-Gustato Metico-pestaco: se in una Co-lica inflammataria convenga l'oglio di man-dorle dolvi , e come delala pratimesi nelle urgeuce del male . Ivi, T. xtv.

--- Practationes duse, quarum prima De Divisione morborum, alora De Pe-bribus non curandis, lvi, T. xv. --- Praelectio di Ironite. Ivi, T. xvt. --- Praelectio de Medicina Sympathica, Ivi,

T. XVII. T. XVII.

--- Hisposta al Sig. Gian Domenico Santorini intorno ell' Istorie di un Feto estrat-

to felicemente intero dalle parti deretane. Ivi, T. xxviii.

solenne Consulte tenutasi io Caravagio il di 5. Giugno 1751, intorno e' Risai sagsi su quel Territorio. Ivi. Il Cognosi era Pubblico Professore di

Medicina nello Studio di Padova nato in Cerme: fiori verso la metà del passato se-Cerme: fiort verso la meta del passaso se-colo. (Dulle opere stease).

Logrosa (Carlo Giscomo) Ragionamento Ans-tomico Chirungico intorno alla strutura delle Memmedle, loro sto, e má parti-colari. Sta nel T. Vit. della Raco del

Calogierà. Questo Autore, Giovane di non ordi-

Questo Autors, Giserane di non ordi-mere speranze, lesse questo Regionamen-to mello Speciale di S. Spirno in Homas, ove mori di noni 24 il di 15 di Maggio 1728. (Dalla Perfax.) Calbert (Jana. Bop.) Testament Politique. Hayr. (15). Baldonin, T. 12. e XXVL B 23. Aller, 1693. Baldonia, T.1.12. \*\*XAVI.0. 20. Non st dubits poit, the questo Testamento non sia un'opera supposta, come quello di Richelico, da Mazzarino, da Louvois, di Carlo V. Foltaire, Medicale de Libber T.1.

di Lourois, di Carlo V. Poltaire, Me-leng, de Letter, T. 1.

--- La Vie de Golbert . Giogno , 1696. le Vray, T. 1 1.2 XXVI. B 43.

Gio. Battista Collecti, riguardase come il più gran Minister di Franzie, che ab-bia avuin la Francia , sacque a Rhoma.

a 31. Agosto 1619., e mori a 6. Settem-bre 1685. ( Dalla vita ).

hre 1885. (Latta vita).

Colbert (Charles – Joschim ) Instructions genérales en forme de Castelnium. Lyon, 1732.,

Plagnerd. T. S. 8. 9 in lat. VII. G. 5.

Questo figlio del frastello del precedente, e Vascovo di Montpellier, edificò la van Diocrsi, converti gli cretica, e fortificò i Cattolici nella Fede col suo cocellenta Ca-Cattonia nenta à cue cos sas montretta techismo, che è l'opera nouta qui sopra. Fu del numero di colore, che a opposero gagliardamente ella Bulla Unigenitae, il che tuchò il suo riposo. Egli era nato nel 1667., e meri nel 1758. (N.D.)

- Lettres. F. Record.

Coleti ( Nicolai ) Concilia Saerosaneta. F. Il Coleto era Sacerdote Alunno della

Chiesa di S. Moissi di Venezie: viveva nella prima metà del passato secolo. (Dall'opera stessa).

Colledo ( Fr. Didaei ) Ars Gramusatica Lir guae Japonicae . Sta nel vol. di Drusius. P. Questo Religioso dell'Ordine de Predi-Missioni nella Con, e nel Giappone. Mori in un naufragio nel 1638. ( Bi-

blivth, Casan. ) Collato Episcoporum, praesertim Aviti Vien-neusis Episcopi coram Rege Guntranno ad-

versus Arianos. An. 409. Sin nel T. 5. di

ohm Gallico, novistine Latino Idiomic exhibitate. Venedis, 1,757. Pitteri, T. 1, 4, 2 VII. G 17.
Lollectic antiqua Canonum poenientialium, autocc Aconymo qui ante Sacoulum IX. vinit. Sta nel T. 11. di Achery. F.

Visit, 5td net 1, 11, di Achery, F.
Collectio Historica Chronographica ex Anonym qui sub Alexandro Severo visit;
collectore Gello quodam Caroli M. tempo-

lbid. p. 105.
Collechi ( Åb. Francesco ) Delle Letteratura de' Sacerdoti entichi . Sta nel T. xxxtv. della Race, del Calogierà.

Questo Autore, uato in Presciano nel erritorio di Arezzo, mori nel 1746. Territorio di

( Biblioth, Canan. )
Callesso ( Vincentus ) F. Martialis.
Questo Gesuita Francese fu uno degli

Questo tessuala Francesse lu uno degli uemini detti, jimigraji da Lugi XIV. ed ililoatzare i Classoc Latini per uso del Belfino, e e lui toccò Marziale. Collesione di Stritture di Regia Giarisidazione, Firente, 1770, T. 11. 8. XVIII. A. 17. Colombi ( Domenico ) Compendiosa notina del Seramoni incelti di S. Elesiuno, deceritati da Codini della Bibliotece Imperiale di Coric.

Stornel T. XXXVII. della Hacc del Calogiero.

Il Calombi dedica questa sua Opera
al Card. Sigismondo de Canti di Collonita, Arcivescovo di Vienna, coo sua Let-

note, Arcevesco et vienna, cos sas Lec-ters datata da Vienna li sia, Agous 1748. Colombiere (Claude de le ) Sermons pro-cha devant sen Altesse Royde Mad, la Du-chesse d'York, Lyon, 1697, Anisson, T. S. 8.º in la L. X. E' 2. L'Ab. Troublot parlando di questi Sermoni diceva, che questo Gessita aveva lo spirito fino, e dilicato, e che malgrado I estrema semplicità del suo stile, occumo lo sentive benevimo. Egli ere nato a San

lo senive konevimo. Egli cre nato a San Sinofenno vicino e Lyun, e stori di mani 4+, nel 1682, ( N. D. ) Colomeni ( P. pali ) Galli Orientalia, sire Gallorum, qua linguam Hebersom, cel alia Orientales ecolorum, Visco, varii hino inde presedili adornatoe. Bique-Comit U-lacq. 1693. E. 1, 4, ° Pc. Vill. E. 13. — Opera, Theologiet, Gritci, et Hanerel ergunenti, cara fo. Albertt Paberet. Hum-

burgi, 19pis Spieringianis, 1709. T. 1. 4. P. P.C. in lit. I. B. 14. Le opere raccolse dal Fabricio in questo volume sono le seguenti: Gallia Orientalis.

Varie Opusouh : e questi sono : KEINHAIA Littuarie : locueil de particularara: Clavis Epistolerum Scaligeri, Caazubosi, Salmasii et alius Notae ad Quintilianum.

Babliorbeque Choisse

Selectic Clarorum Virorum Epistolac. Observationes Sacrae in varia S. Scripeume Paralipomena ad Guil. Carri Carcohyla-

de Scriptoribus Ecclesanteis. Rome Protestatite. Long Presbytecianorum.

Parallele de la pratique de l'Eglise ancien-ne, et de celle des Protestants de France.

Lettre a Mr. Justel sar l'Ilisture Critique du V. T. Mélanges historiques. \* Catalogus Mscrum Codicum Issati Vostii. --- Clementis Romani Epistolae. P nato alla Roccella

Paolo Colomiés era nel 1638., e mori si Londra a 15. Gen-

ner 1932, e more a Louara a 12. Ger-nere 1632 ( Morrez).
Coloune (Guido delle ) La Storia della Guerra di Troja tendotta to lingua volqure, e data in lace dugli Accalenaci della Faccaa. Napoli, Egolio Longu, 1653. T. 1. 4.º PC. 11. C. 9.

Questa ediciono, dice il Gunha nella sta Serie, fit fatta sopra un tono a printa della Libreria del Gran Dona de Toscana; neeste di mrno i Vocabolarisi non han credute di furne alcua uso, trovandola troppo discorde da' lora testi, Il Fontroppo discorde da' fora testi, il Fen-tanni rapportun lois, osserva, che gi Acca-lessica, ignorando, che vi fosse al-tra Ediziona (In Venez, por Ant d'A-less, della Paglia 1481, in fol.) con-detteo d'essere i primi a darla in luce. La un altro cerore, seguiunge lo Zespi in una Nota, incorsero gli Accademici della Crusca, che lo stesso Guido fosse il Volgariazatore della sua propria opera, mentre che probabilmente si crede volmentre che probabilmente garizzata da Filippo Ceffi, di Firenze

nel 1325. Colonon ( Gio. Bo tista Romano ) Conginra de' Ministri del Re di 3,2 gui contro li Catà di Messina. Messina 1070., T. 3. 4. 9 PC, X. O 33.

A quest' opera rispose Françesco Strada. V. Streda Colonna ( Vittoria ) Rime. Stanno in Ftori

di Rime . Questa Poecessa celebre non meno pe Questa Festessa celebre non meno per la nobibit della massina, che per le sue rare virità, nacque in Marinos, frudo della sua famigui circa il 1,450, e, estori is Rona versu il fio di Pelevaro del 151,7. Le sue Rime non sono inferiori a quella della maggior parta del Rimatori Petrarelinelli di quel ecolo, e a lei doni impetre la beto di aver mostrato, corone felicemente si possa la volgar Possia ri-

volgere agli argomenti sueri. (Tirado-schi, T. rrs. P. 111.) Coltellini (Lodorieo) Rogionamento sopra quattro superbi Bronzi antichi trovati uci Contorni di Cortona. Sta nel T. XXXIX.

e Cancelliere dell' Università, nacque a

 Muggio 156, e mori nel 1649.
 Morer ).
 Columbanis. F. S. Cyprianus.
 Columbani Carmen Monatichon, et Epistola ad Hunaldom, in qua decessa tia. Stanno nel T. 15. p. 085. Biblioth. P.P. -- Regula Monachoram. Sta nel Codea Reguldraim di Ulstenio. F. Holstentes. Questo Santo Scorrese, o Iristofese del-l'Ordine di S. Benedetto, Fondazere del Monastero Bobense in Italia, ed Abbate, l' Ordine di

accondo alcust mori nel 614., seconde il Fabrizio nel 615. Columbi (Christophori) Navigatio. F. Novus

Cristoforo Colombo, della eui precisa stria si è molto dispotato, nacque il 1500. Se pri il nuovo mondo ad 11. Ottobre 1492., e morì nelle viciosuse di Vaglisholid a 2a. Maggio 1506. (N. D.T.) mbus (Joannes) V. Luctantius de mor-Columbus (Joannes ) V.

tibus ete. Questo Gesuita nacque nel 159a

Questo Gesulta macque nel 159x, a Mano-ca nella Provensa, e mori nel 1675. (N. D.T.)

Columa (Heronymus) P. Ennis Fragmenta. Girolamo Golona natque in Napoli vresa il 15%, e vi mori a 5. Aprile 1596. (N.)

Colomella. P. Caso de Re Rustica.

Columella fu Spagouolo, e nativo di Cadice: visse a' tempi di Nerone, e serisse elegantemente dell'Agricultura (Arsvoci). Columna Trapon. V. Morellius Andreas.
Column. Sta nella Collectione Postas Gracel
Principes di Erigo Stefano. V Orphous.
Comandri Epistola. Sta nel vol. Rev. Alam.

le materie della Grazia, e di far vedere, che sutte le verità contrarie agli errori di questi Padri son conduntate della Bolla: damnamus et reprobamus, dice il Decreto. ( In princ, dell'opera. ) Combe ( Guy du Housseaud de la ) Bécueil

de Jaraprudente Cincuique et Beneficiale, sur le Némires du Fin M. First. Paris, 2755., Dirand. T. 1, fbl. VI. F 22. Broan edizione ugualmente che quella del 1755. Questo Avrocata al Parlamento

di Parigi, mori di anni 44 nel 1744 (N.D.) Gombelis, Throphanis Chronologia, V. -- Bibliothecae Magnat PP, Austarium, V. Francesco Combelis anoque in Novem-bre del 1605, a Marianado, cistà di Guienna nell'Agencie: entrò nell'Ordine dei

Domenicani Riformani, a mori a Parigi a 25. Marzo 1679. (N.) Comes Ruvicus ex optimis latinos linguos

a 2x. darao 1079. ( et. )

omen Russicas et optimis latinos linguas

Scriptoribus excerpius. Perisin, 1708., Ma
rette. T. 1. 8.º Pt. X. A. 6.

In fine dell'opera si trovano dost let
tree latine di Claulto le Pell'rice a co
lebro Carlo Rollin, dalle quali si rilera,

al dell'opera si delle quali si rilera,

eh' ei compilii quest' opera, o per dir meglio, questa flaccolta. Comestoris (Petri) Scholistica Historia Socre Scripture seriem becrem nimis et exposits exponentis. Baselese, 1486. Chur. goth. T. 1.

bil. 10. M 18.

Senza some di Stampatore, e senza
eifre nelle pagior: las le segnature, e i
richanat, ma sona la regiuro. Pella caria,
e len conservata. Quotto Serittere fa
detto Conseziore, cioli Mangitutero, perchè
possedera la Serittura, cuose se se l'arcese
forventa. Les natio in l'frojes, a mori nel
1105. ( R. e.G. )

Il Folimico mette però la sua morte

nel 1178,

Graccorum Sententise. V. Son-

de la France rapportando vario edi-zioni di quest'opera tradotta in latino da Giovanni Sleidin , soggiunge : Questa Traduzione non è fedele, ma la lati-nità ne è buona. Ponevino accusa lo nua ne é buona. Posevino accusa lo Siedan di aver soppresso ciò, che Comi-nes arreza scritto in favor de' Cattolici --- Histoire de Louis XI. Paris, 1620. T. 1. 4. P.C. VII. F. 11. È questa l'opera originale della notata

sopra . 11 Comines , in latino Cominae Farmingo, nato verso il 1445. morì a 17.

Ousher 1509 ad Argenton nel Poiton 

valoroso nel Greco, si mostra in quest oper-ra molto versato nella lettura degli Storiet Greca e Latini; ma teropo si perde nel ricercare il senso allegorioro, e teropologio di ogni cosa (Tursbauchi, T. P.I. J., Egli era, di patria Venesiano, na na-cque per accidente in Milano: morì circa il 168a. Idem.). Comitadi (Punli) Castena absolutaisma in bastinitte di la castena e missata Gra-

emnosi (Pinili) Catena absolutissima in beatissimum Job e quatitor et vigitui Grac-cise Deciorum explantionibus contexta. Venetiis, 1567., Johni, T. L. 4.º II. K. 21. III Vogt rapportando questo Eubro nel suo Catalego lo nota: Libria rarioribus

jungendus et Jurciarando, III. De Contractibus, IV. De Criminibus et Criminosis, v. De Criminosa Ignorantia, de Metu toto, ac de tuta

nosa tgnoratuta, es necut tuto, se de tuta eligenda Opinisone. vi. De Censuris et Irragularitate. vii. De Testamentis, de Legatis piis, deque Unicajone. Lugd. 1609. Cardon. T. 1. 4. 9 VI. L. 22.

Il Comissili, Genita, moque nel 1515. in Perugia, e vi mori a 18. Febraro 1626.

(Sotwel).

Colored J.

Managastirio sar les 311. Peris: Prophetes,
Arigon, 1754, Gired, T. 6. 8° Y. 6. 37,
Arigon, 1754, Gired, T. 6. 8° Y. 6. 17,
Bullon, T. 180, J. 180 la semplicità sublime de' Libri santi. I suoi Idili sacri a profati hinno nno sti-le più proprio al loro genere, che le Para, pemiers vivi, armoma felice.

nor Pavole, e nelle Ödi seethra aver poolso da Fedro la sua naturalezza elegante, e de Orazio quel guato di antichità, che non si trova quase più ne poeti

Questo dono Geneira era nate ad Am hoise nel 1625, e mori a Parigi nel 1709.

(N.D.). amodini Liber adversus Paganos. F.

Commodiano era Antore del IV. seco-colo. Il suo stile è duro, i termini barbari, e i pensieri poco rilevati ... Non era però e i primeri peco nierrati... Non sea pro-ignirante, giacche nella sua opera vi è molta scienza profana, e sopra gli Dei dei Pagani vi si trovano Osservazioni enciosia-simo e ricercatissime. Ei sembea avere molto buon senso, molta forza, ed anche ita morale Cristiana. (Du-Pin, T.r.).

motts morale Cristians. (Du-Pin, Tr.), news (Jon.) Descriptio Montin Arb., P. Montlaucon Paleographia Graces. Gen. Cemneo, Medico di Professione, era della Valschist vivera nel principio del pasato recolo. (Dall'Opera eleves A. nemi. (Nic.) Papadopoli, Historia Gym-

cement (Nic.) Papadopoli, filmona Gym-nasi Patavim, post ca, ques hacresse de illo scripta sant, el hace nome tem-pora plenius et emandation deducta, cara Autarno de claris una Professorias tem Alumnis ripadem. Veneniis, 1736. Cole-ti, T. a. in vol. 1. fol. PC. in Int. II. 10. 2. Queros Scrittore Padovano vivera mella ripado del passas secolo. (Pulloprima metà del passao secolo. (Dull'o-

peru siceso ).

ompaing (Mr.) De la Sainteoé et des Deveurs
des Prestres. Paris, 1747., Manieres - T. 1.

8. ° in lat. VII. E 6.

Il Compaing era Canonico, e Vicario Generale della Diocesi di Tolosa : viveva verso la metà del pussato secolo, (Dul-

l'opera etessa). ediaria Graccae Gra ompendiaria Gracose Grammatices, ven 1733. Pitteri, T. 1, 8, ° XXVII. F 2, impendio del Vocabolirio degli Accada es della Crusca, accondo la quarta ed ultima impressione di Firenze corretta ed ac-

ma impressone di Firenze corretta ed ac-crescinta, cominciata l'anno 1729, e termi-nata sel 1758. Vencia, 1741. Baseggio. T. 5. 4.º PC. II. E 19. Compiegne de Veil. F. Rabbi Mosis Maie-monidae.

--- Proefitio in opera Maimonidis. Sta nel T. vitt. di Ugolino. T. vitt. di Ugelino.

(S) Ganopoimenti recitati nell' Aula dell' Università di Catania il di 2t. Maggio 1807, in morte del Bott. D. Romorio Sordici Quattrocchi etc. Catania, 1811, Balla stamperia dell' Università. T. 1, 4° PC X. P. 5°,

Essi 2000: Elorjo pronunciato dal Can.
D. Mario Sandifipo Professore di Eloqueria nel Vescovil Seminario di Catana au
Soc. Josebim Zascaratilo Ode = Canata

s. Josehim Zuccarello Ode == Cantica Salvadore Scuderi == Versi dell' Ab Paolo Strano = Versi di Francesco Stra-no = Martelliani dell'Ab, Giovanni Sardo.

no — Martelliani dell'Ab. Giovanni Sardo. zone ( Louis le ) Nonveunx Mémoires ard. l'Estat présent de la Chine avec figures gravées en stillé-deuce. Paris , 1697., Anis-son. T. 5. 8. ° XXI. E 51. L'Ab. Boileau, fratello del Sarirlos , dermycib ( Polysis et de mostet Missiones. denunció l'elogio, che questo Missi zio, e Matternatico Genuita faceva de' faceva de' Chi-

mesi, conce una bestesamia, che mettera quanto popolo quasi a livello dei popole Giudeo. La Facultà condanno quelle pro-posizioni, o il libro, dal quale eran tratte. Questo sutore mori i ns , nel 1729 ( N.D.)

Concilia Generalia Ecofesiae Catholicae, Pau-li V. P. M. aucturisate edita, Gr., et Lat. Romae, Typ. Rev. Cam. Apostol. 1648. T. 4-fol. V. M. 4

LA prima Edizione di questa Raccolta si fece nel 1508, e sogo. Oltre la Prefa-sione Generale, che viene attribuita a Giacomo Sirmondo, ogni sinodo e pre-celuto dalla sua storia in latino.

Giusan Strandol, qui ando e pre-Cursii Gerrolin - Previnciali, qui ando Cursii Gerrolin - Previnciali, qui a Lari a Strando Biar. Lone, Previncibo, qui Tran Elizione, che più anomano quille, che me compune dope, (X. b). Corolis Sorrenna ai Rojana editorea ca-nados Billa Liberi, et Giar. Comerti, Partine del Corolis Comerti, al Corolis Relinia, a No. Giar. Comerti, Lection, Comerti, Comerti, Colletto Nevena, a partine Colletto Nevena, a partine Localis, Comerti, Comerti, Corolis Comerti, Comerti, Corolis Sevena, et al. Comerti, Localis, Comerti, Comertino, Localis, Comerti, Comertino, Localis, Comerti, Comertino, Localis, Devine, Localisationes in Edit, V. 2 h. Gridina. Leading, 1059. Regier. T. 1 d. E. diale prior trans di trata Capitalis.

E il solo primo Tomo di tutta l'ope-

ra, la quale, come si accumini nel Fro-tespuso, dovrebbe escree di Tomi tre: private tomie distincta, Boni e Gamba arbus tousis distinuta, Busi e Gamba fratunto sona inatano, ebe in vol. x. 61, 1653-63. In dan volumi ancora si trora notas nella Bubliothesa Bodisjana, e z zella Telleriana, il primo vol. del 1653-e il secondo del 1653, segos, che si el 18 secolo del 1653, segos, che si concilia Cicert tuli Mayuse Brianniso, et Hi-brune a S. nodo Verolinareni A. D. 446. el Londinarica A. D. 1913. Accedinat Univer-

stitutiones , et alia ad Historium stitusenes, et alta ad Historiam Eccie-mise Anglicanse spectoutia, a Baride Wil-kins, Lendini, 1757, T. 5, ful. V. N. 7. Nagnifica edizione, e assai migliore della precedente in vol. 2 in fol. (N.D.) Concilii Basilienis Patram listerae, quibra

matuo peruniam ab Abbate Gaterciensi po-stulant. An. 1436. Stanno nel T. 10. di A-chery. F.

chery, F.
Concili Generalis cogendi propositiones pro
pace Ecclesiae, An, 1447, Stanno act T. 4.
di Achery, F.

di Achry, P.
Concili Florentin Saratto, P. Vrna Histona,
Concilium Trideatinam, P. Canones etc.
Concilium Trideatinam, P. Canones etc.
Generitum Reseaumu in Secressata Latertanessi Basilica erlebrasim anno universalis
Jinidati 1723. a Benedicto 1924 XIII, BraJinidati 1723. a Benedicto 1924 XIII, BraJinidati 1723. a Benedicto 1924 XIII, BraJinidati 1723, a Benedicto 1924 XIII, BraJinidati 1723, a Benedicto 1924 XIII, BraJinidati 1724, a Benedicto 1924, a Benedicto 1924,

-- Avioniense, ubi tractantur varia, quie filem Catholicam atque Ecclesiaticam di-

aven Celiforicais atque Ecclematicais disciplinais apectant as 1 ago, erlebeatum, libel.

—— Auscense, in quo Bugo cognomento Albos prasedist, An 1064. A solutione quartee partis decimae eximitur Monasterium, S. Ortentii, libid.

—— Belluconne ex variis Conciliis et Decre-

tis Pontal, ordinatura , etc. An. 1114 Sta nel T. 2. Ibid.

Carthagniense, in quo praecipue agitur de Jileruse Monasteriorum. An 525, Sta nel T. 6. Ibid.

dus decernitur Episcopus Atrebat, Ilad. T. 5.

size SS. Cornelii et Cypriani adprobantor.

sie SS Cerectii et Cypriani adpredimeter. An 1085 l. Med. T. v.

-- Compendicase tiem, in quo Canonicu Compendicase tiem, in quo Canonicu Compendicase tiem, in quo Canonicu Compen, sique Ingeleannus Comes, pr. Eugachisto Viccorous, an 1085 l. lied.

-- Enddunesse, tub Ecclesia S. Marsini de Beiste Schotta Viccorous, and 1085 l. lied.

-- Enddunesse, tub Ecclesia S. Marsini de Beiste cellum Viccorous and 1085 l. lied.

Briva ceditur Monachis Majoris Monasterii.
An. 1081, Had, T. 6.
--- Lateranensis marratiunculis, An. 1215. -- Lateraneous narratiuncula, An. 1215, penesidente Innocento Papa III. Ibid. T. 7. Episdem Concilii Sententia de Terra

Albigensi, Ibid.

Losdunense celebratum an. 1109, in quo Cappella S. Stepham de Camiliaco tribus-tur Monachis Majoris-Monastern. Ibid. T. G. uir Mouschis Majoris-Monasterii. 100 contra - Lug-lineuse 10 processa habito contra

Petrum Begem Aragoniae, an. 1282. Ibid T.2.

Monisposulam, an. 1258. ad rearciendam disciplinam Ecclesiasticam plura sustanatur. Ibid. T. 4.

 Nemanagae, an 1036, de varia discipli-nas Ecclesiastica Decreta, Ilad. T. 4.

- Itam, in quo donatio terras S. Acguba facta Monachis ejustem Abbatiae a fray-mundo Comite Todosmo an. 1-95. Ibid. T. 6.

- - Confirmatio brijus donationis facta, ab Urbano Papa II. Had, - Parisense, in quo confirmantur bora Erelense Compendiensi a Regibus collata

Ecclesise Compendensi a Regibus collata per diploma Pialippa I. Regis Franc. an. 1091. Ibid. T. 2.

—— Pisanum. An. 1419. Litterse complures

et Acta, quie hoc Conclinum persensere tempore schismatir, als an. 1578. aid an. 1409. vol 19. lisid. T. 6. --- Idem Concilium, Ibid. confirmatum rat

--- Liem Concilum, Ilad.
-- Piscrust an, étic, uis confirmanem est privilegium S. Dionysii in Francio, a Lon-derico Paris, Episcopo concessum, Ilai. -- Conventus, irre Concilium Piscrose, uis Isona Aldatine S. Germanii Amistodas-tiona de Priscrustia Priscr rens. confirmentur. An. 863. Had. T. 2

rens coaliraneur, An. 85, Had. T. 2.

- Remenes sub Lever Papa IX. Bid. T. 1.

- Rottanum, prosidente Gregorio Papa IV. et Imperatore Ottone III. an. 998. Bid. T. 9.

- Sub Leone IX. an. 1046. Bid. T. 3. --- Rotomagense apurl Pontem-Audenterum

Rotomagente april Pontens-Audenurrum, ubi orbinatio pro Glericis conjugatis et icon conjugatis an. 1279. Ibid. T. 9.
 Sexocorase, in quo decernatur Abbattism S. Rennigii Senon. ad Vercelhas view Val-blias transferendam ene: ejuselem Monsuterii boos melipoleutur an air 285. Ibid.

bona udprokentur an eir. 855. Ibid. T. 2. -- Confirmatio bujun Concilii a Ludovico Pio Imp. Ibid. Stromense ierm an. 1368. ubi varia de-creta quae Ecclesianicas personas ao laicas spectant. Iliod. T. 5.

apectam, 1002, 1, 0.

— Tolosanum titig, praesidente Callisto
Papa II, Ananierri Monastrio adserta est
Cella de Gordanicis, Ibid. T. 6.

— Idea anni tank pro Tolosana et Nirbonens Poptincis, contra preservim hiere-

-- Iden ann 1428, por Toloune R. Nin-loreni Privincia course penerire libera-tica, pd stabilierdum febre Calphiema multi attaument. Had T. z. M. Levende Richardon et Pachali Pap. Leptonde Tolou Ellister Had destale fata shi Ha-guse Treccasi Ecrlesiae Molamena, sp-problas sei. Had Gartini, at polan ra-Page II. inter all ideormit, at polan ra-Page II. inter all ideormit, at polan ra-Natura. Had Santana et applicas S. Martini. Had Santana et applicas

Concins (P. Dan.) La Discipline autica e moderna della Chiesa Romana interpo al Quarestuale Digiuno, Veneua, 1742. T.1. - 4 º VL H 1

. -- Le Ousreigns Appellante dal Foro.Con-Le Quarsima Appellista dal Fero Contentoso di Alcun recenti Canti etc. Iri, 1794.) Occhi. T. 1. 4. 9 VI. H. a. - in Recreptum Benedicti XIV. Al postulata septem Archiepocopi Compostella Jejuni legun spectanta. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. H. B. Bid. 1745. Occhi. T. 1. 4. 9 V. Bid.

Homenae in causa pamperatis Mon Bononiae , 1745. T. 2. 4 ° VL H & --- Ad Theologism Christianam De Monascione . eo-Moralem Apparatus. Romac, 1755. T. 2.

4 VI. n.o.
-- Thrologia Christiana Dogunatico-Moralis.
lbid. 1955. T. 10. 4 VI. H. 8.
-- Ad Carolum Noortum Epistolas witz. de

angularibus Argumentis in libro Veritos vindicata contentis. 1755.T.1.4 °VLH 18 b- - De Sacramentali Absolutione imperien-da aut dafercuda Recidivis Consecucioneriis. Romae, 1760 , Barbiellina T. L & VL H 10 --- Dei Testri moderni in conferma delle sua Dissertazioni De Spectaculis Theatralibus.

Dissertazioni De Specinculus Theatrusson-lbid 1960., Barbellini. T. 1. 4. 2 VI. H. 20. - Della Storia del Probabilismo, e del Storia del Probabilismo, de del Merali, Rigorismo Dissertazioni Teologiche, Morali, e Critiche, Lucca, 1763. T. 2. 4. VL H 21. Questo dotto Domensemo nacque a Clauseto nel Frinli agli 8. Ottober 1668, e mori in Venesia uel 1756. (N. D.T.)

e movi in Vernata uel 1955. (A. B.T.) Concisons, et Orationes et Historicis Latanis in Scholnrum Hollanduse usum. Amusel Edservitus. T. 1.1a. SaxVill. B SS. Concordance des Saints Peem de l' Egise, Grec et Latins, por le R. P. Dos Bernatel Mirréchal. Paris, 1759, Emery. T. 3. 4.5

III. L 7. Concordantes Ugonis Cardinalia, F. Phalesius. thin. Busilese, Froben, 1581. T. 1. fol.

I N. 12. Di queste Concordanze è questa la se-conda edizione dopo la prima di Vene-nia 1525, presso Dan. Bombergo in fol. ; della quale Gio. Bussortio nella Prefa-zione delle une Concordantine Hele, dice: Concordantiae Hebraicae R. Mardo-chaei Nathan mendis quibusdam e

chaci Nathan mendis quilmedam e priure editione sublatis, sed ninit ad-aucetis, sel immutatis -onecedaniae Kircherii .P. Kircherius . Onecedaniae Bablicoum Bebs. P. Battaefius . Onecedaniae S. Biblicoum Bebs. P. Calasius . Onecedaniae Genece N. T. P. Beulejns . Onecedaniae Gr. Versionis 7a. Interps. P.

antise Graco-Latinac Test. Novi. P. uqus H

Stephanus H. ancordantine S. Bibliorum, V. Zamors, oncordia Gallice scripta inter Gatlestinos Religiosos, et Petrum de Luzembargo, qua advandas perunas ducias dant Petro ad solvendas pecu

triducia diat Pero al abredia pecusias in tenamento patris sira promissa. An 1415. Sin sel E. q. d. Achery. F. Annascenania significant production of the pr

lume ricevene dal latino, si dovevano appeare in un Prospetto ( che doveva formare il escando volume, a che forse non è compuerso ) tutte le voci letine, Che arrisarro a dichistarne il sentimento

Ai Tracuso però della Memoria ciale si è aggiunto il testo di I as, senché la basqua l'aveste richiesos per dare a quella traduzione una circa chiarezza, ella par vi al desdera. In el-

cuni lunghi però si è preferita la lezione del Jiafogio, che fu uno degli Accade-mici della Grusca, che ridusero quesca eccallente operetta alla vera lerione, p

is sampareno nel 1951 in 12.º Fre Bor-relemes da S. Coccoedio, Caselle vicino a Pina, Religioso Domenicano, creden meso nel 1549. (Tirabonchi T.r.) Condomenta Abberius O. B. unne Episcopa-

Dandomenta Abbassa V. B. time Epocogu-tus Hoteria, autore tassegune essergia, et als alia obtumenta, als as, etc. . . . d as, 15/1. See and T. 3, di Achery, F. Gadena, F. Idra da Sacrelaca. — Carlo & Coulerus, secondo Generala érila Osogreguament dell'Octatios, na-cquis è Valletin peuro Sociessa and 15/5., and 15/5. e mori a Paragi a 5. Gennaro 1641. (N.D.) Condune pour la Confession et la Constitution,

Communic pour in Communic et a Communica, imperance pur ordre de M. la Card. de Noaillen, Archevépur de Paris, Paris, 1962),
Herisanst. T. a. 12. n in Lat. VIII. A 2.
Conference Exclusivaispass de Diocese de Lodéve. Paris, 1749, Bondet. T. 4, 12. NVI.

cuferences de Langves, ou Discours, dens lexquels il ex trains de l'Exa Ecclesagique. Lyon, 1963., Benyset. T. 5.8. n in In. X. E. 8.

D. B. Conferences Monarciques pour les Dinanches de l'Arent, et du Carène, par D. Begoint Viscont. Rouen, 1975, Dunassail. T. S. S. \* XXIV. F. G. Conference Ecclesisaiche della Diocesi di Las-

Contrease Exchesistache della Diorine di Las-sone sulla Epistoh di S. Piolo a' Romani, traduzione dal Francese. Milano, 1768., Agrelli. T. 3. 8. a. XV. B 28. Confessioni di S. Agostino. F. S. Augustions. Les Confessions de Mad. la Comesse XXX. Crista von alla milana de man la confessioni

Les Confessions de Mad. In Comesse XXX. écrites par allem-dine à une inc. Londrer, 1745., Ardung T. I. 12.º XXIII. A 57. Les Confession du Gente XXX. Amst. 1742. Villars. T. 1. 8.º XXIII. A 28. Conferenzo Perilegierum Ecclesias Natho-nesses fices a Ludwiso VII. Rege Franc. nr. 1165. St. urd T. 15. di Achery. F. Conferenzo Monorum factorum Ecclesnes S. Audoem Rotomagensi. An. cir 105a. Sta nel T. 15. di Achtry. F. Conformità delle Cerimonie Chinesi coll' Ide-

latria Greca, e Romana, in conferent del-F Apologia de Domenicani Missionari della China. Colonia, 1700., d'Egraredo. T. 1. 12. a XXIV. C 25. Oursto volume contiene le opere se-

gurani: Lettera di risposta ad un Amico del Paire suo Anuni sopra la lettera con-cernente i Riti della China del R.P. Luigi le Comte della Compagnia, di-retta al Serenissimo Duca del Maine.

In Colonia, 1700. Trattato utilissimo per con: verità circa la venuta del Messia, scritto in forma di lettera da un Rabino chiamato Sanucle ad un altro chiamato Isase: tradette dell'Arabo home dell' Ordine de' Predicatori, ed da un Religiosa Cappucerno di S. Fran-

da ur cesco. Roma, 1698. Declaratio Joannis Sergentii circa doetrinam librie suie contentom

Congregatio Praelanceum Parisiis convocaterum per Dacem Betfordise pro consensa subsi-dii. An. 1406. See pel T. 4.º di Ache-

Il Coogresso di Ciora . Edizione sesta acrescusta del Gindizio di Amore sopre l'acesso Congresso . Londra , 1763. T. s. 8º P.C. I. B 46.

Commis (Francisci ) Commentarii Juris Gri-lin. Lutet. Paris. 1553., Vaccusanus. T. 3. fel. Xf. E 25. Belfpaima clirious. È il solo prime

Beljiama elkinour, E il solo petna Tono, che continui i printi eiropa libri. Il Giantan, Septore di Ceoline, man la Parigi nel 1504, fa disceptio del ce-lebre Alcitato, e mori nalla sua paria Consigliere del Re nel 1551 (N.B.) Coorde Juressis Bergund. Regio Instantajo Monasterii Grandiu-Valini, An. 957, Olio 11 T. et Arbere, V.

Mennerei Gradis-Vallis, An 975, olis and T.-9, di Achey. J.,
Canroli Begis Bergued. Deneficion pier, fictus Measures. S. Andreas Vicasensis, Antes Measures. S. Andreas Vicasensis, Ancaroli de Moore Paulleren, Cremensis, denergh Asia Extra, di Servici T. It Sec. 17.

Questo Soviciore, Connece de Battalono, Filosofio, e Minequisión virrera uni
150s. (Biblioth, Connes).

F. Corred Procession Christia. Sin pella

Convide Patierminal Carpasea, Sat pella Bublioth Hust, di Carpas, T. L. e nel T. L. P. H. di Munatori Ren. Ital. Sergot. Quisto Crosista era Domenicano, e Prio-po del Conventa di S. Catterina di Palermo; pp. 12 Conventa di S. Catterina di Palermo; scrivera questa sua Cronica al Vesgova di Catanua in forme de lettera con data

del t. Appile 1285.

Conradi Siciline Regis Epistolae . Simmo nel
T. H. della Biblioth. Hist del Caruso.

Corrado II delto Corradino, Be di
Sicilia, nacque a 55 Marso 1261; mori
in Nocali stabili per la corradino. in Napoli, ov'ebbe la testa tagliata Octobre 1968. (Muratori Annal d'Ital.)

Oxider with (Menuter Annal & Ball)
Control (Schurism ) F-Valenta Maxima.

— Cleve de Clare Oxiderella. F
Lever de Clare Oxiderella.
F
Lever de Clare Oxiderella.
F
Lever de Clare Oxiderella.
F
Lever de Clare Oxiderella.
F
Lever de Clare Oxiderella.
F
Lever de Clare de Clare Oxiderella.
Lever de Clare de Cl

bestorum . Sta nel T. xxiv. di Ugolino. pat . Adjuncta usut opuscula suria ajusdem argumenta . Helmestadii , Mullerus , 1657

alorum etc. Questo Professore prima di Storia Na-burale, psi di Modicusa, a finalmanta di Dritto in Helmatuda nocque a Nacden nella Continnia a 19, Nov. 1506., e morì a 12. Dicombre 1601. (Morri).

mulle de la Sajonno, Jou-le Pitecuril dels himmes de Salomon. Aust. Janneon le fambenge, 1728. T. s. 12. S. XVI. A. 7. Il Traduttore de Compili della Sug-prita è Nicola Françai, Vincotte di May-lan, Marchow di Belle-lafe, motto nel 1880. (Elifoliuth, Caran.) nile de la Sagoud, fou le Recueil des

188a. (Biblioth, Gasan.). hemiderations sur les Fanances d'Espagne. Devade 1755. T. 1.2.º XXIV. E 35. Devade 1755. T. 1.2.º XXIV. E 35. Demaderazione nur le Commerces, et la Pavi-nation de la Grande Bresigne, traduites de l'Angloin de Mr. Jona Gre. Genere, 175a., Philibert. T. 1. 12. XXIV. D 29.

Considerations sur les causes de la Grandeur des Romains, et de leurs Décadence, Nouvelle Edition , à laquelle on a joint un

Dislogue de Sylla, et d'Eucrate. Pars, 1755. Guillyn. T. 1. 12.º PC. IV. B 1. Rifessioni Eussine, picture assai ford diedero di merito della novità a questa diedero di mento della notità a quetta materia trattata tueta relaa, e da tanti Seristeri di prime ranga. Un Romano, che avese ravai l'anime del gran Cerneille susia a quella di Taccio, non avrebe fista mulla di meglio nei tempi più fioriti della Repubblica. Carbo de Secondata, Barrono dei la Brede, a di Montesquira, che ne del l'Austre, anequa al Carello de la Brede vicino Bordenz.

E 18. Grunaro 1680. e mori a Parigi a 10. Februro 1755. (N.D.)

Il Canolata di more. Venena, 1599. Spineda. T. 1. 4. ° XXIV. D 54.

Comunicationio (Fr. Jo. Mich.) Pashterium De-

chacordom. V Questo Religioso era Priore della Cer-tosa Maggiore, a Generale di tutto Por-

dine: 1 veva sulla fina del XVI. secolo. Constantial Harmenspoli Tractatus de opinio-nibus Harreticceum qui sugulis temporiloss extiterent, Gr. at Las. Sta nel T. 11. p. 553 Biblioth. PP.

p. 555 Biblioth. P.P.

- Fiele Professio, son de Fiele Orthodoza
Serano. Hid. p. 558.

Questo Scrittore Beri zel xII. eccolo.

(Dall' Ludez Alph.)

Gentamina Carseria August Denatio, interperca Bartholomaso Pacerno. Sio ne Commensary di Essea Silvas Precodomini. F.

Arment.

Communium Mellizatiota De Procession Spinrius Saucci, F. Allation Greec, Crit. To.

Rumas, 1977. Solvient, To. de Crit. Ti. C.

Rumas, 1977. Solvient, To. de Crit. Ti. C.

La Constitution Uniprodute adversée à un Lauque de Proteires exce queblant réllation, et l'Aren d'Appel de quatre Ecques.

et l'Aren d'Appel de quatre Ecques.

La même 1955. Ti. 3. 4. 9. XX. B 26.

Questa edizione à tacerrectur de ciuque

Lectime de na duit aux le Constitution

Uniquentitus.

La Constitution Uniquentitus contre la Livre des Reflexions Morales sur le Nouveau Te-stament. Amsterdam, 1735. T. 1. 8. ° XX.

T. 1. p. 190. di Cotelerio. Constitutiones legitime Ecclosie totiusque re-gionis Anglicane ab legitis a latere sustmorum Postificum collecte : et a de. Jounne de Aton diligenter axplanate, Accede

Constitutiones Provinciales ab Archieg. Can-nuarimento and the Paris. 1504. Typ. Jo-dort Bodis Ascensii. T. 1. fol. VI. D a5. Constitutiones et Decreta Syradi Diocesantes Monta-Regalis sub Franciaco Peretto Car-dinale. 1633., de Isola. T. 1. 4. 8 XVIA. C 34.

 Diocesis Cathanensis. P. Decreta.
 Diocesis Cephal, a Matthaso a S. Sophano 1705, celebrates. Panormi, 1707.
 Bus. T. 1, 4 ° XVII. E 3. Synodi Pactennis a Jo. Matthaso Fazio celebratae Pam 1688. Epico. T. L.

1687. celebratae. I e-- Synodi D. Jacobi de Palafor Panormi celebratae 1679, Pan. 1747. Valenza. T. L. O XVIL E a

- Synoda a Ferdinando Sanches de Cael-

4 -- Synedi a Ferdinando Sanchos de Casi-lar celebratas Agrigenti 1655., Basa T. 4 a XVII. G 33. Las Constitutions da Monascere de Post-Ra-'pk Bertelles, 1674. T. 1. 8. a XX. B 14. Constitutionum celebrariesse artium Pariscenin Acad. Profess et Magistria observanda-

rum capita edita Sacc. XIV. An. Dum. 1 ron caputa cinu Sice XIV. An Boss. 1551-in Festo Nativitatia Bomini. San nel T. 4. Teol. 322. Biblioth. PP. Consectudines Urbis Leaduneenis. An. 1181. Stanno nel T. 11. di Achery.

Status net 1. 11. in Actory.
Connectutines jura Atrebatium confirmantes.
An 1217. et 1253. Ibid.
Contaren ( Petri ) Oratio in funces Marci
Cornelli, Sin nel vol. di Augustino Vale-

no de cautione adhibenda etc. Questa Orazione fu recitata nel 1479. dal Contarono, Patrimo Veneto.

dal Contareno, Patriaso Veneto.
Cestareni, (Gosparia ) De Republico.
Cestareni, (Gosparia ) De Republico.
Comun Libri v. Lugduni. Brazo. 1628., ex
Od. Elsevir. T. 1. 2, 9. XIX. C. 12.
De quest' opera vi soco duo edisional
degli Elseviri fatte m questo stesso anno,
le quali socio più ampie di quella del
107th. degli stessi lampenescri, porchè vi si sono aggiunti molti articuli importanti:

n sono aggiunti motti articali imperianti: vi n è nista però la Bedien a Sgiunno-do Geleno. L'una di quente duo edi-tioni ha pag. 647°, a l'altra \$51. (e questa è la nostra). Essa è preferibile alla prima, prechè il carattere no è più netto, e la carta più bella. Entra nella Collezione della Piccote Republische. Il Contarni nacque a Venesia nel 1485. Fu Cardinalo, a mori nel 1542. a 44

Agono. (A) Contaria: ( Ambrosse ) Voyage de Perse en Tannée 1475. 84s nella Race, del Bergeron. V. Bernerou.

Repubblica di Venezia Ambascadure presso Ununcassan Re di Persio. In questo suo Itinerano es comprende tusto che gli avvenne degno di sapersi dal 23

che gli avvenne drano di saporii dal 35. Febero 2475, in cui punti da Vennia nu putria, 1280, in cui putria, 1280, in cui vi increndi. (Bibliothi, Cantar.)

(S) Contarino (P. Longi) Il vago e dilettrevelo Giardino, ova il ingegno gli infelio fini di molti tomini illusuri; i vari e nirrabili escongi di virità, e viri inglis sonnia; i Latti e la morta del Prefett; il asme a le opre dello decis Stalle; il Doccoro le opere delle deci Sibille; il Docoro delle hass, i' (Vrigne, e l'Impere delle Anazom; i netrarglisis emmp delle da-ne; p'Invento di tutte les couse el arti-pi Collegne s'itti di melti perbotiti Na-tural; aleane Ordinazioni de Santi Pen-titic; le lella e soche pitture delle Ga-tie, d'Anner, e del revo Anner, p'Otto-lari, delle delle delle de-delle delle delle delle delle delle de-tre delle delle

sandro do Vecchi ; 1619. T. 1. + 2 PC X. B 27. Questo Religioso dell' Ordine de' Cro-ciferi, viveva nella seconda metà del XVI.

mcolo. ( Tiraboschi, T. FII. P. II. )

Contelorii ( Felicis ) De Praesecto Urbis Lie Per. Sis nel T. 1. di Sallengre.

Questo Scrittore, Protonosaro Apostolico, auto nell' Umbria, morì nel 1652,

( Biblioth, Casan. ) tenson ( P. Vincentii ) Theologia Mentis et Cordia, seu Speculationes aniversae saerre Boctrinae pietate temperatae, a Patri-

cene Becteriane piesast temperasa , a Piatra-lens, S potnimium Augestino, et Di An-gelion deriranze. Logdons, 1001. et. seg-Armust. T. 1, 12 ° XVIII. F. 8. In quist' Opera questo deuto Doncei-cuno las corresta la stechesa degli So-larici cel firer una sechi di tutto ciò, che i Padri della Chissa hanna revittu di più hello, e di più soldo, e coll'isi-pure il Domana illa Necele. Egli era unto

nevel Doman alla Mecele. Egit em unto nella Doccos di Condelon mei 10,0,0 e con ad 165 ( N.D.) logia (Ancosi) Corpos Janis Civilis, Logdon-n, 1381. Rosellius, T. 18. 11. N.V.VII. C., Il pregio di questa Edizione, e delle fisiche del Como, ( in francese le Conte ) si può rilevare della lettura della Prefizione, che va in fronte al primo

- Chronici Canones, et Pasti Consulares, Singgo nel val di Lerwins.

Questo Guarconsulto merque in Noyog

nells Francis nel 1496 e meri a Bour-ges nel 1586 (N.D.) Concile ( Loca ) Rime. Stanno in Fiori di

Quest' nomo assai dosto e delle buona Lettere assai benemento, nacque in Go-tona, Territorio di Siena, nel 1505., o tona, Territorio di Stent, nei i Stent, 1507., e mori in Pavin a 28. di Ottobre 1574 ( Tirabocchi, T. rtt. P. tt. )

Controversine Memorabiles inner Paulum

Controversion Memorables inner Paulian V. et Venetos. Villo Sarviscontiana, 1507, Morellos. T. J. & XVII. F. g. Opus rarum et curiosam è chimata questa libro dal Vogt.
Controla, Foodera, Induciae, et alio inter Duers Insubrum, atqua alios Principes. P. of Colic MSS.

Convenens Procerum Viennessis Civitatia, in quo nonnella donantur Vagoni et unori eius foco bereficii, at Monachu inserviant quau-Conversion (Car. Ant. ) Actheres Leontinerum

Gloria, sive ejusdem urbis Sanctorum, Ben-torum, at alsorum Sanctimania illustrium

torum, at alorum Sanctimania illustrium Elogia; cum fig. Catanor, 1085., Biogni, T. i. 4° PG. X. P. 29. Il Conversano Guercomenho moque in Lexini circu il filit, a mori a 14. Sen-trador illos / Mongali conversion (La) de l'homane avec le secontr de Biou. Paris, 1758. Novem. T. J. 12. °

XX. C 50. Cooper (Joseph ) Donnes Monicae Clavis, sive Legis Septementum, in quo punctorum Ho-hessocram abstrairor antiquitas. Londini, 1673. T. s. 8.º XIV. C. 12. Questo dosto Inglose scrivera la sua opera nel 1669. conference. F. Vietor.

Contfreser . V. Victor . Cops . V. Ides decapitata

Cope. V. seer menaponas.

Gape (Alami) Diadogi see contra Summi Pontificatus, Nooascune Vitae, Sanctorom Suerarum Inumagiasum Oppognatores, et pseudonarryere etc. nune primini ... ab AlaConcolid. Antanerona, 1506. Plant-

no Copo editi. Antuerpise, 1566., Planti-na. T. 1. 4.º VII. C. 2. Quest' opera non si appartiene ad A-lano Copo, ma a Nicolo Harpesfeldio gioc-

de el non ne fu yele semplice Editore:
L'Harpesé blio, menur en carcerato in linghilterra, l'aveva vi composta, e li manchi
al Copo, ente da epel regno, accisectele
le pubblicasse colle sampe. Cai rilevati
dalla nale aggiuntat in me dell'ultimo
Dalogo, che anno: A. H. L. N. H. E. V. E. Dalogo, che sono A. H. L. N. H. E. v. K. A. C., delle quais la questa la inacrpetazione e. Austro Hujos Libri Nicolaus Harporlettia: Elistili Pero Bam, Alanus Copus, Filippo Lorenzo Doninio Bendiciato della Ballica, Vistana comunici quans aneddoto al P. Gis. Battista Apidiciato della Ballica della Ballica se Cannatana. Chiklink. Cagan.).

Corpose (Lectoria), Astimornaeus, id est, Coditatio Mysterii iniquitatu, sive Histo-ria Papetus Phelippi Mornaei. Mediulani, 1616. T. t. fol. VI. O. 6.

16.6 T. 16.4 V. 10 G.

Ill Matter of Inguist de uns delle wies open di Merray, che per la fia periodi diverse per di Merray, che per la fia periodi divense nel tomp della Unga, i la mina del partito Proctame, e fi chanasso il Propo digli Ugironi.

Il Garpas, e dell' Ortine degli Ugironi.

Il Garpas, e dell' Ortine degli Ugironi.

Professorio della della contra della

Coquille (Mr. Guy ) Ocuvres Posthumes en cellens et curieux. Paris, 165c., Guil-lemot, T. 1. 4. 9 VI. A. 53.

'Queste opece sono: Dialogue sur les gausse des taiseres de la France m Mémoires pour la Réformation da l'Esta Ec-el-mais qua = Tranté des Lebertés de l'Es-ghier de France = Cosmitation sur la Récentro da Concile de Trente en France Execut d'aucuns Arucles du Concile de Trente se Observations sur un libelle sa-

Questo Scrittore magne il di 11. Novembre 1545, in una città del Niverne-

ptulé: Optotus Gallus

vembre 1533, in una città del Niverme-se, ord-bre Giurconsando, sopranosati-nate di Giustiziono: meni il germo 11. Marso 1633, (N.) Cerscia De Arte Rheterica Libri III. F. Ari-giotiles.

Informo a quattro secoli e meza pri-ma di G. G. Corces diade in Siralla le price lisioni di Retsorica, a et laccò i principi del Arte da lu inventasa un un' opera , che si credeva generalmente suarreta , mu che forse ci è rimasa sotto il tstolo de Rhetorica ad Alexandran che trovasi nella eduioni di Aristotile. L'Abas Garnier cerca di provate in una sua Memoria, come la Rettorica ad Alexandro, che trovasi fra le opere di Aristotile è le gran parte trata da quel-la di Corace, V. School, T. 11. P. 111. e il suo Annot, nota 5.

Corbeise actiquae Statuta vetusiora. An. 822. fecta jossu Adalardi Abbatis. Stanno nel

T. to. di Achery
Corleyii (Gasparis) Tabulae Chronologicae.

V. Schraderus.

Cordara ( Julii Caesaris ) In mamerorum Di-sinatores, vulgo Cabalistas, Carmen, Sta-nel T. XIL della Bacc, del Calogierà Questo Poeta era Genuta, matero Cordemoy, Tractatus Physici duo: L de cur-

Nissa: compose il suo Puema nel 1755. poris et meutu diarneticoa: 11 da Loquela, Gallice scripti, latine vera: Genevae, 1679-Piccetta. T. 2. 12. O XXV. F 19.

Giraldo da Cordantero mao in Parigi. fu Consulture del Ra, bettore Ordinario dal Delino: mori nel 1684, (Morari).
Corderii (Balth.) Catem sexagunta quioque Graccorum Patrim in S. Lucam, quas quantor simul Europelistarum explicationem. Antuerp. 1648. Plantins. T.1.

Fol. R. M. 4.

— In Matthawam, et Marpum. P. Possines.

— Carea Petrum Graccorum in S. Joan-ném ix antiquisitan Gracco Codine MS. nuno primum in lucem edita. Ibid. 1630., Moretus. T. 1. fol. II. M. 8. mon, in Paraphrasa, Commentarium, et

Cateman digesta, laimiane denata, et any nourismines illustrata. Red. 16,5 Mercus. T. 5, fel. H. M. ... Bella edizione:

Bella edizione:
Il Corderio, dotto Genzira, Professore
di Sacre Lettere nell'Università di Vientna, nacque in Anvera nel 15022, e mori
n Bona n 25, Ginggo 1650, (Sotuel );
Corinnaa Carmina. V. Carmina novem Illosteium Forminarum

fine Formitisman.

Fu Corinas figlinola di Archedolero di Tebe, o accoudo altri di Tanagra, ed una delle più belle donne de suos tempi.
Cunque votte renne a gara di posso col giovane Piadaro, e runase ruscurice; suppismo tuttavia da Pausana che i gradior, a quali la decretaruno il premio, non menaruno induferenti alle attratuve della bellezza. Corinna poese coll'andar del tempo seggi consegli al suo essolo, per rodurlo a moderare l'impeto della sua

propria immaguanatene ( & Achoel Z z.)
Cocitano ( Tarquinos ) Disectracione sopea al-cuna Antichut scoperta e Ripatransona. Sta nel T. s. P. t. de Saggi di Dissert. Drumbe. Corneille ( Pierre ) Les Ocuvres. Paris, 2758, Noyen. T. 20. 12.º PC. I. B 13. - Imitation de Jess-Christ. V.

Pietro Corneille, il crestore dall'arte dementica in Francia, uno degli uo-nini, cha hanno più contributo allo mini, cha hanno pia contributo alla neilopara ideli iegopo nazionele, ed II primo, nell'ordine del tempi, tras gernale Sertierte del Seculo El Lugii AIV., marqua a Rosso ai E di Giugio Aid., marqua a Rosso ai E di Giugio del 1694. El Biognof. Univers. 25. Carnelli P M. Fallanti Successoris circa annua Christi SSE, Essiela del Lupicinom Episcopius Viennessem. São nel T. S. p. 17. Histolich. P. P.

Hiblioth. P.P.
Corneli (Flumini) Opuscula quatnor, quilus illustrantur gasta B. Francaca Quirrul
Patriarcha Gradenia, Jaonus da Benedicia Episcopi Tarvisini, Francisci Focari
Duris Vecutiarum, Aodrese Donati Equius.
Accedit Opusculura quintama de cuita S. innonis pricri Tridentioi Martyris aptid Venatos, Venetiis,

4.º XXII A 3o.

— De Besto Francisco Quirino Patriarcha Gradenti, Epistola, Sea nel T. XXXIX, della Bace, del Clalogieri,

— Notain Storicho della Chiese, e Monasteri di Vensilo, Paloro, 1758, Manfré T. L. 4.º IX. B. 4.

Flaminio Coner, o Cornaro, in latine Cornelius, per la sue opere illustranti le Chiese Vaneziane, ebbe dal Clero di Venezia batuta una Medaglia, nella quale da una parta si vede la sua effigia col-L'agricient Flaminius Cornelius Senato

Penet 'Nel rovescio si trova la facciata di un tempio con intorno l'iscrissone Ob Ecclessas illustratas Orda Antistetum Venet MDCCI. In Medagha, e il Decreto del Ciero si trovano in principio dell' opera.

Cornelius Napes, De Vita excellentime

peratorum, ex reconsione Steph. Andr. Phi-lippe. Lute. Paris. Barbon, 1754, cam Inpos. Lute. Ferri. Barbon, 173% conta-tionation senses. T. 1, 3.º ALN. F. 19. Editions elegante, e lodica da Sobio-grafi. ( Harles T. p. 35a.)

(S) — Cam interpretations et nous Nico-Fri Garriot, ad uson Delphini. Parasis. Louned, 316. N. T. c. 6. in the delphini. Can State of the Contact of the Con-tact of the Contact of the Con 1756 can

tissingo Storico Latino, mori su primi santi dell'Impero di Augusto, circa Jo. avanti G. C. La sua patria era vicina al Po, ma' non si sa precisamente quale. ( Arested").

Cornelina Tacitus, F. Tacitu

Corpei an Tectus. F. Lacres.
Corpus Juris Canonici, riotis illustratum, justa.
Gregorii XIII. editum. Anuscrpus, 1548.,
Mearail, T. L. fol. V. L 6. Halse Magdeb. 1757. T. 2. 4. 9 V. I S.
Corpus Juria Civilis cum notis Dionysii Go-thofredi. Lugd. 1650., Anison. T. 2. 64.

XL G 6. Il Gotofredo consumò quasi tenta la sus vita in illustrate questa grand'opera, che rimarco dimenticate tutte le edizioni

antecedenti alla sua, ficta la prima volta in Parigi nel 1628 m fol, che è bella, ed ottima, a che essendo adottata da titte le Scuole, è stata per ogni dove ripro-

le Scaole, è stata per ogni dove ripro-dotta (Arvood).

Corpus et Syntagma Confessioneum Fidei in diversia Regnis et Nationibus, Ecclesiamum mominie editate. Georouse, 161a. Clauset. T. 1. 6.º VIII. B 17. Corpus ounnium veterum Poetarum Lotino

rum. Aureliae Allobr. 1611. Chrispinus.
T. 2 in vol. I. 4. V. XII. B 2.
Boni c Gamba nelle agginnte all'Ar-Bottle Grands from agginno wood chiamano Collection imperfette a seconda erizione fatta nello stesso luogo 1627; seblune il Fabricio nella sua Biolioth. Latin. p. 274.

loda quest'ultima eseguita sulla prima del 1011., else a la nostra.

Corpus Institutionum Societatis Jesu in duo
volumion distributum. Accedit Catalogus Provinciarum, Domorum, Collegiorum etc.

Provinciarum, Domorium, Collegiorum etc.
ejustlem Societatis. Acuterpine, 1702., Mourium. T. 2. 4.º X. A. 1.
Corradini (Petri Marcellini) Vetos Latinum
produnum et Soreum. Romace, 1704., Gonnagi. T. 2. 4.º PC. IV. M. 18.

profusem et Servene, Roudé, 1965, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 19

mei I. v. de Seggi di Dissert, Etranche. Questo Rélagiono delle Senshe Pie na-eque a Fano nel Territorio Modonase nel 1905. è mori a So. Novembre 1963. Con C. Mandalo Descrazioni della Lingua Volgare F. Bembo.

Questo Scrutore nacque in Verona, e

fiori pel secolo XVI. Pu discepsolo del celebre Alciato. Rimato vedoro abbrac-cia lo Sato Ecclessacios, e pel 167-fa fato Ve cora di Strongoli nella Ca-labini Girroco. Secondo Il Ughelli mori nel 168a, a secondo abri nel 1880 (N.D.T) ordale (Theophili) Rebotence Expostico; Gr. et Lat. Nio nel T. 13. p. 648. Bibliach. Gr. Fabrico.

Gr. Fabrie.

Gr. Fabrie.

Questo Scrittore Ateniese, il quale, perso l'abito mansatro, si chiamò Teodasio, forti circa il 1850.

Osemino (Perdinando) Seggio di Topografia.

Botamac della Campagna detta l'Avena di Cannia col Catalogo delle panne, che pron-Botauca della Campagna detta l'Arena di "Cannia col Castalogo delle piante, che spon-tanemento vi nascono. Sur nel T. 1. p. 147, defil Auti dell'Accad. Giornia.

""Memoria sopra l'Hedysarum Coronai-rium. 191 T. 2. p. 1.

""Nemoria sopra L'Aerosticum Catanense.

Memoria logre i Julio Professione, Card-Questo Medico di Professione, Card-rofessore di Botanica, e di Materia Mo-dica in quosa Università: le sue opere

Cosin . V. Ecclesias Anglicanae . Cosmae Hierosolymitani Cantica V. Diversa Antiqua Poemata .

+-- Hymni in Sanctam Christi Theogonite alisque Festa et Mysteria. Staumo nel T. 8. p. 716. (Biblioth. PP.) Questo pio Poeta, che da Suida nel

no Lessico è chiamito Vir ingeniosis-simus, et omnino spirans illam suavem modulationem musicam, foriva acoudo il Falerico nella sua Biblioth, Gr. circa l'anno 745. Nell'Index Alph, Biblioth, P.P. si dice, che fori sul terminire del scolo VII., a il Lami lo situa

nel 250. Cotarus Pragensis Ecclesias Decaoi, Chronica Bilicanae, F. Pontanti Geor. Barth, Questo Cronista mori nel 1125. (Bi-

blisth. Casan ) Cossi (Gianusgostino de) Seconda Difesa del Capitolo della S. Catterrale di Catania, ure capetite della S. Catterrate di Calmini, sella precedenza pretesa dil Vescoro Tito -lire Camonico, Palermo, 1781., Bentivenga, T. 1. 4.º P.C. X. N. S. (S.) -- Descrit di Sarro Argomento, Na-

poli , 1782. T. 1. 8.0 in lat. VL F 10. )--- Elementi di Filologia Italiana a

S)—— Element di Filologii Italika a Latina. Platemo, dalla Sumperia Reale, 1796, 1853, 1855 T. 5 in 4 ° P.C. H. G 26, 5) —— Delle Memoria di Socenze scritte da Senofonte volgarizzate. Palermo, dalla Tip. H. di Guerra, 1814, T. 1, 4 ° X. I n. Comai fu uno de dotti memini, che Monsignor Ventimiglin chiantò in Catania nel mo Chierical Seminacio per farsi nasorre la luce delle Lettere a delle Scico-ae. Egli era nato in Castel Termini a 25. Luglio 1726. Fu Canonico prima in queana Cittodrale di Catmutt, a poi in quella di Girgenti: mori in Palermo Direttore delle Scuole Normali, a 25 Genuaro 1810.

delle Stude Normalt, a 24 Grunaro 1810. Comi (P. D. Stefano ) Menorie della vita di Gio. Francesco Movosini, Cardinale della S. R. Chiesa, a Vescovo di Bressia. Venn-tia, 1676. Catani: T. 1. 4.º P.C. X. E. 19. Quasta Biografo era Prepositu Generale del Chiercia Regolari della Coogregazione di Somasca: vivava nella seconda del xvit. socole

Costa (Jaoi a ) In Decretales Gregorii IX. PP. Summaria, et Commentarii. Nespoli, 1770., ex Typ. Raymund. T. 2. 2. V. II 18. 13a -- Commentarius in Justiniani Institutio

nes . F. Justinamas .
--- Commentaria, sea Praelectiones ad Tet. Dig. de Servitatibas; item ad quatuer Ta Cod. ex Delictis Defunctorum in quantum hoeredes convenientur, de Commona peronu, de probatombus, et da Testibus, nonc Primmin editar. Storago nel T. t. di Meterman. Otarsto Professore di Dritto a Cabori

sta patria, ed a Tobas, moci nel 163; (N.D.) Costa (Sabrelia a ) Commentaria in quin-que Libros Vetrus Testamenti, Lugd 1641.

que Liènes Viviriri Texamenti, Lugal, thật ., Anisons, T. I., th. III. G. Questo Primario Interprete della Sa-cra Sernitza nel Callego di Gonopolica meni nel 16:16. ( Dall'Averet, al Leit.) Cottodoni (Anelmi) Vivi ad R. B. Romus Merciphi, Albotte della Congregazione Ca-muldaliese dell' Online Benefitturo. Sia qui T. XVVI. della Race, del Calogieria. - – Unervattagia sopra nel rasuca Tarola

Grea, in cui è rinchine un insigne penn della Crore di Gesà Cruso, la quale con-servasi nel Monastero di S. Michele di Mo-rano de' Monaste Crossidolesi, Iliol T. XXXIX. --- Dissertatio Epistolicis in antiquam au-crain eburgeum Tabulam opere anaglyphe elaboratem, que in Monsterio S. Michae-lis penes Moraman auerentur. Hid. T. x L.

E diretta a Consustino Roggerio, Pre-fetto della Biblioteca Imperiole, ed ha in fine la tota: Venetius ex Manasteres 8. Michaelie in Insala penes Marcia-num Cal-ndie Septembrie 1748.

Costenno (Angelo di ) Sonetti, V. Fiori di liber. Angrio di Castanzo, di eni fasse nan v'chiet nel soa sreulo il più elegana Scrittor di Sonetti, alenni de quali da nugliori Murari di Porata si propongono

maghet March of Venes a proving an explicit March of Venes a proving an extract come is pik prefetti modelle, and explicit methods in the first part of the vene restandation in the first page of the comparation of the first page of the first page

Colla Traduzione francese a fronte.

Cotto Transmose transmose a monor.
Costinationi n Leggi per la generale e nottorna illuminazione di Palermo, Pal. 1747.
T. 1, 4 3 PC VIII, F 8.

T. 1, 4 ° P.L. VIII, F 8.
Costituzioni Pranmaticali del Regno di Si-cilia sotto Marc Antonio Cobona, Palermo, 1585. Carrara, T. t. ful. PC, X. I 5.
Questo Vicrei di Sicilia fece la una attenti la Palermo a 20. Anglia 16m.

Queste Vocree di Sicilia fore la ma certonia la Palerma a 2, Aprile 15/2, Gorrenò sino all'anno 13/2, a nuori a Melina-Cel ti gerena 1, Aquen del dettu anno (Auria, Site, Crausi). Casterni (Ja. Rope), SS Parran, qui temperi-bus Apatolòris finuerunt, Opera, ca reces-tione Jo. Chrici, America, 724, 4, Westemi. T. a fol. III. M. 4.

Ottoma plinione, la notano Bord e Gamba,

Ciù, che et è di considererole in Go, che vi è di considerevose in quos'ippera, sano le Nota riccreate, e piene di eradizione, tunto sopra i ter-mini Greci, quanto sopra diverse materie di Storie, di Domma, e di Daviplan. L'Austere vi rapporta in poche parole ... ciò, che vi ha di carion; e di pie sicgolare sopra ogni soggetto, ed inserson fatte sopra i Padri in tutto il corso dei sque studi, avendo eura di non mettere se non quello, ch'ei credesa di non essere ancora stato da altri osservato. ( Due

serr ancora stato da tarra consensa. P.

pir, T. 38, )

— Ecclusiva Graecae Monnmeata. P.

— Cleucquis Romani Epistolor. P.

Il Coulerio, Dottore della Serbont,

homolore del 1557,

II Goulevis, Dauter della Serbont, masque a Numes un Divumber del 1607. A 3.5 anni aspera l'Elero, d Grego, il Laino, e le Mattumilière, norsi a l'Aliano del 1606. (3) Goulevis del 1607. General del 1607. Gener

. 1554, e mori a Perigi a 19. Marao 1636 (Sotuci). Corta (Joan Frid.) V. Gerardi Lori Theo-

Cotta (Jan.) Caraina, F. Carmina quin-qua ill. Po-tur. Giovanni Cotta, di cui il Marches Maf-lli. m. Verma illustrata dice,

Sis nells sus Verenos illustrata dice, che nessus altro poeta cun si poche l'oc-sie giusse ad ottener si gran fama, nasee guuse sa ossent si gran seum, na-cque la Verona, forì nel XVI. secolo, e micl di soli anni 28. (Tiraborchi

Courreits (Dideci) Opera omnis Canonica cum nota Jonnes Uffelii. Lugd.1661, T. 2, fol. VI. F 18.

fak VI. F. 88.

Le Opree di guesso diste Camoinia, appennominatio il Bertholo-Siogenezio con montro il molicolo di proposito di controlo di proposito di controlo di molicolo di protto, con recisio montrolo di Doubil differente retrevena di Cambia di Frontia, e il ne recisio manegio di Cambia di Frontia, e il ne recisio di Geograma XIII. a stumber il Decreti delli di Rifforma. Esigli era nano a Totto di Cambia di

Jurisdiction Ecclesiatique Faris, 1770.

T. 3. 8 ° XVIL F 19.

Coursyer (Pierre François le ) Histoire du Coursila de Treute écrite en Italien par Ji-ta Paolo Sarpi avec des notes critiques lis-storiques, et thrologiques. Londres, 1756. Idle : Vol. s. fol. V. K. 21.

storigurs, et theoremuses.

lde. Vol., a fol. V. R. 21.

Versione silmata per l'esattezza, e per le noue; e gli esamplori in gran cara (tale è il nouro) sou divenuti ràri, (D.R.)

"alaum Hisponeus. P.

(D.B.)

- Belanton Historique, F.

Questo Canonico Regolare di S. Agosino nacque a Bouca a 7. Novembre
1881., e mori a Londra a 16. Ottobre
1756 (N.D.) Le Coureur de nuit, on les donte perilleuses aventures du Chevalier D. Diego, surann-mé le Noctamble, Lyon, 1701. T. 1. 12. °

XXIII. A 19. Cours d'Histoire Sacrée et Profusa, cont ours a missage screet et reason, concern l'Histoire Santet, l'Histoire Ancienne, l'Histoire Romaine, et l'Histoire de France. Paris, 1763., Panchoucko. T. 2, 8, ° PG. III. P. 26.

cornois (Jo. Ludovic. ) F. Potmata Didas

Couin (Louis) Histoire de Constantinople deputs le regne de l'Ancien Justin juaqu'à la fin de l'Empire, tradute sur les Ori-ginaux Grece. Paris, 1685, Foucault. T. 8. in vol. 11. 8. 9 PC. VII. A 6.

T. I. Première Partie, Procone ... Les deurs Levres de l'Histoire de la Guerre coatre les Perses Les deux Levres de l'Histoire de la Guerre contre les Vandales ... Les trois Livres de l'Histoire de la Guerre contre

Seconde Partie . Ensèlie de Gésarée ...: Hisstoire de l' Empereur Constantin.
T. IL Procope l' Histoire Mélée ... L'Histoire Secrette ... Les six Livres des Edifices ... Agatus L'Ibnoire de l'Empereur Con-

stantiu. T. III. Menandre Les Embassedes des Empercurs Justinien, Justin le Jenne, et Ti-lère = Théophilacte Simocatte Histoire de l'Emperore Maurice = Nicophore Patria-che de Constantinople l'Histoire abrigée de l'Empereur Héraclius ... De l'Empereur Constantin et Hersclius, et de Leurs Succuscurs = Léon la Grammerien Histoire abrégée de la vie des Empereurs Léon l'Armenien, Michel, Théophile, Basile, Léon, Aléxandre, Constantin — Nicophore Bryenne César Histoire des Empreeurs Con-Mantin Ducas et Romain Diogene - Histo e l'Empereur Michel Ducas = Histoire de Empereur Nicephore Botoniate . IV. Anne Countene Histoire de l'Empe-

roir Alexis.

T. V. Nicotas l'Histoire des Empereurs Jenn Commène, Manuel Commene, Alexis Com-nése, Audronique Commene, Issac-l'An-ge, et son fils Alexis, Alexis Ducas Muzige, et son ha Atens, Atens Dudas surr-raphle; de ce qua arriva dépuis la prise de Constantiacole; de l'Empersus Russloun. T VI. Fremiere Partie Pachvarère. Histoire des Empereurs Michel et Androstique. Seconde Partie. Suite de l'Histoire das Empereurs Michel et Androstique.

T. VIL Premiere Partie, Cantacuarne Histoire des Empereurs Andromyurs. Seconde Partie, Histoire des Empereurs

Paléologue, et Jean Cantacusene. T. VIII. Canacurrer Saite de l'Histore des Empp. Jean Paléologue, et Jean Cantacu-nete ::: Ducas Histore des Empp. Jean, Manud, Jean et Constantin Paléologue.

Luigi Cousin nacque a Parigi a 12. 2010 1627., fu Presidente della Corte Agosto delle Monete, e muri a sti. Februro 1707. (N.) Coustant ( Petri ) Epistolae Pontifirum Ro-

manorum, et quae ad cos scriptae sunt. Parisia, 1721., Delatour. T. 1. fol. V. O 6. E il solo primo Tosso, giacche secondo quel, che ne dicom Boni a Gamba, questa orre progevolisume non fu continuota Quente lettere cominciano dall'anno di G. C. 67, simo all'anno 440. da S. Cle-mente I. sino ad Innocenso III,

mente I. steo ad Innocenzo (II.

— S. Harii Optes, F.

Questo dotto Benedittino di S. Mauro
nocue a Compiegne nel 155<sub>3</sub>, e mori
a Parigi nel 1791. (N. D.)

Constel (Jane ) Vocabelary English and
French. Landon, 1793. Hodges. T. 1.
12. P. C. IX. C. 15.

Cosi (Richardt) Epissals. F. Epistolse ill.
viere, Select. viror, Select.

viror. Sener. Cozza ( Lurentii ) Vindicise Areopagisicae. Rome. 1702. Plachus. T. L. 4.º IV. H 10. --- In Librum S. Augustini de Haerribus. . Romae, 1707. Placheus. T. 2. fol. IV. H 5.

Quesan Serimore, era dell'Ordine dei Minimi dell'Osservanza, e Cardunie di 8. Chiesa: mori nel 1749. ( Biblioth.

Cases.)
Gesgi (Thomse) Jus Fesdale, quod praeser
Jus Commune Longobardienm, Feudales
Anglise Scottangus Consecudires complectitur. Lipiar, 1-16. T. 1. 4 ° XXIV. A 9.
Questo Giarceaucho Scotzee, fitte
Cavalure dal Re d'Inghilterra, mori nel

2608. (N.D.) Cramerus (Daniel) Judacium Arademicum do

Tikkun Sophrine. V. Varenius Augustus. I chiberro 1655, setto del suo Pregettore Augusto Varenio Professore di Lingue Oricutali.

Cramerus (Ja. Jac.) F. Codex Succa. di Ara enteriori. Sia nel T. x. di Ugolino. Quanto Professore di Lingue Ocientali

a Zurigo, e ad Herbom, nacque ad Elgg nel Causous di Zurigo nel 1675., e naci nel Caucous di Zargo nei 10000 ; in Zunge nel 1700. (N.B.) Cramonius (Schast.) Anna Dosa Descriptio, in qua proster Provinciarum Sitas, et po-in qua proster Provinciarum Sitas, et po-

pulceum mores, mara deteguator, et la-conant incluis, opun recens exit in luceus, eura L. M. S. Lut. Paris, 1556. Cramois; T. 1. fol. PC. VII. H. S.

Questo crédite Sampatore di Parigi, e Brettore della Stamperia del Louvre, mori nel 1654 in età di anni 84 (N. D.) Cratini Exorepta et Consordiu. V. Exorepta. Cratino fiori in Atenn verso 4:6. anni av. G. G. A lui per fermo va delattice la Commodia del suo miglioramento, in-perocchè fa egli, che introdusac tre presourgei, e la divise in atti : fu mordacissimo, e amantissimo del vino: mor al principio della guerra del Prioponne-so, in un'età molto avanzata esendo qua

motatore T. II. P. II.)

Cento ( Joan.) V. Strevius, Act. Lit. T. S.
Fast. 5.

Questo colebre Medico narque a Bres-Questo celebre Medico nacque a Bers-lavia nel 15ta, e unoi nella sua pateia nel 1585. (N.D.) Cessusi (Joh.) Dissersasio de Succeeh Benoth. Stor nel T. XXIII. di Ugolino. Ceinnee (La) de l'Eglise Grecopse tonciant la

Transistantiation - Paris - 167s Laureux T. r 12.° XVIII. F. 18 Cebillon (Mr. de) Les Oeuvres - Paris, 175ks, Penals, T. S. 16.° PG. I. B 51.

Prospero Jolyoz de Crebillon, che, se-condo quel che ne dice Voltaire, biso-

gua mettersi fra i grei, che illustrarona il secolo di Loigi XIV., nacque a Digione li 13. Febraro 1674, e morì nel 1762. (N. D.) Crellii ( Joan.) Opera omnia, Exegetica, Didaetica, et Polemica, nagnam partent hacteurs inedita. Adjecti saut Indices lo-

rum o. ocripturae explicatorum. 2. rum memorabilium, et Phrasium S. numes El-Res reun memotratium, et Pririssium S. Sen-puene. Elemberopoli, sunaja. Ireni Pilia-lehii, 1656. T.S. in vol. 2. XXIII. B to. Le Opere di questo sevenda Apostolo degli Unitari dopo Socino tengono il se-condo posto nella Bibliotheca Fratrum Palanarum, per la moderazione della stile e per la profundità capassa del ra-sionamento.

gionamento. Con elliggie dell'Autore. Novum Testamentum, F. Bildia Lot.

Giovanni Crellio è uno di quelli , cla

sono stati stimari il più fra i Sociaioni . I auoi Commentari sopra i primi cinque Ca-pitoli di S. Masseo, e sopra l'Epssole di

pitoli di S. Masseo, e acora l' Epasson ur S. Paolo colle loro parafrati, acato ope-re stimatissume per la loro nestezza, e per la cura, ch'egli ha di apigare lette-li Conlino avera mobio ralmente il testo . . . Il Crellto aveva molto atudio; ma non era uno spirito assai ele-vato. I suoi Commentari sopra la Scrittura Sacra sono secchi, ed es si arresta principalmente alla Grammatica, sebbene promite de Socialismi, e dis delle apreghe forante a passi, che provano la Divinità di Gesù Cristo.

Drivata di Grob Grobo.

Egil era una a Bicherterin aedia.

Egil era una a Bicherterin aedia.

Egil era una a Bicherterin aedia.

Ten a Racoria, eve med B. 1. di Giugro 1532. (Popin, 7. T.-2).

Grain (Thomas) Fascia Derectamente Piablogoca-Binerierum, Lagle, Ban, 1677.

— Movana Philologicom et Binerierus complicata a Linear et Binerierus applicata a Linear et Binerierus and proportiona. I der et Binerierus silver Libren donn. H. Ejendem quatrier Ejendem Linianse er orden dentant n. Q. Sophiani
Florena Garintono, et Josepho Scalgeron.

Litizata et avide dentant n. Q. Sophiani
Florena Garintono, et Josepho Scalgeron.

Litizata et avide dentant n. Q. Suprimir
Florena Garintono, et Josepho Scalgeron.

Litizata et avide dentant n. Q. Suprimir
Florena Garintono, et Josepho Scalgeron.

Litizata et avide dentant n. Q. Suprimir
Florena Garintono, et Josepho Scalgeron.

Litizata et avide dentant n. Q. Suprimir

in Via Appea effossam, dedicarioad Urbens nem Fundi continentem als Herode Rege factum, quam Jaz Casaqbonus recensuic et gois illustravit, V. D. Argidu Strunchii OATMΠΚΙΟΝ ΑΓΩΝΑ, VI. Job Lehmonnt Dissertationem Historicam de Serapide Aegyptorum Deo, Lag L Bat, 1693, Abra-hamus, T. 1, 8, ° P.C. 1, E 16.

--- Thesaums Librarum Philologicorum etc. F. --- Anumetersiones Philologicae, et Ilistoricae, povas librorum editiones, praefationes, indices, nonnullarque summorum ali-quot virvrum laberales notatas exemientes. Editio tertia emendatior, et auctior. Oxonii, Th. Sheldoniano, 1699. T. 1. 8. 9 PG. 18,

Tommaso Crenio, Rettore in Ungheria, e pos Correttore di stampa in Ro-Here a Brandelburglese nel 1659, e mori a Leyden nel 1748 (N. D. T. ) Alcuni Evadu rifeviscumo, the il vero nome di questo Autore era Tom. Teodoro Crusio, e egli cambio in Ceenio, allorche dal-I' Ungheria, ove areva escretato la ca-rica di Ministro Evangelico, si ritirò in Olanda. ( Biblioth, Casan.) Cresolli ( Ludovici ) Theatrum Veterum Rhe-

Jorum, Oratorum, Declamatorum, quos in Graecia Sophistos nominabant expositum fibris v., in quibus omuis corum disciplina, et dicendi ac docendi ratio, moresque prodentur, vitia dameantur, et maget siriusque linguse illustantur, et emaculantur Scriptores. Sta nel T. x. di Gronovio Thes. Antiq. Gr.

Questo dotto Gesuita Francese pacque nella Brettagna nel 1560., e mori in Ruma il di 11. Novembre 1634. Fir fust (sta ecritto di lui nella Biblioth, Script, Soc. Jesu) incomparabilis ingenii ue doetrinae , laborie patientissimus, qui nullam vitae particulam otiosam relinqueret . . . In eq eluxit singularis quaedam animi praesentia, ac judicii vie, tum tranquillitas, ac sedatissima actia. Crevier ( J. Bapt. Louis ) Histoire de l' Uni-

sersité de Paris dépuis son origine jusqu'en

l'année 1600. Paris, 1761., Dessiat. T. 7 - Histoire des Empereurs Romains dép

Auguste jusqu'à Constantin, Paris, 1763., Desaint, T. 12, in 12. PC, IV, B 18.

Desinis . T. I.a. in 12.2 PC. IV. B 18.
Questo Scrittere meque a Progi nel
16(3). Fu Professore Enersie of Restorea
1 College of Benviss: nord 1.2 Deciscrephine (Robertus). Vera Historia unino nevera inter Gracos et Luiton.
IV. Vera Historia.
Questo Teredistere inseque verso il (3).
S. Destoria Teredistere inseque verso il (4).
S. Destoria international destoria del destoria
2 p. Giuggeo 16/2 occordo 18 lite of Robe
2 p. Giuggeo 16/2 occordo 18 lite of new 19.0 Percentageous 19.2 Occordo 19.0 Percentageous 19.0 Percentag fa canasgrato vescoro di Wells e u anno a 19. Giugno 1670, secondo il Rito An-glicano, e mori a 21. Novembre 1672 (N) Christophorsonus (Joannes) V. Eusebii, So-

is etc. Histor. Ecclesiast.

chester nella Conten di Sunex in Inghi-terra: morì nel 1558. (Du-pin, T. 31.) Crispinae (S.) Virginis et Martyris Acta. Stan-no nel vol. Analocto di Mabilion, p. 177. no nel vol. Analacta di Mabilleta, p. 177. Cristiani (Grol. Franc.) Delle Misure d'o-gni genere antiche, e moderne, con note tetterarie, e Fisico-Matematiche. Peresu, 1760. Bossini. T. 1. 4.º X. L. 22. Questo Scrittore era Ingegniere della Repubblica di Veseria, e vivera nella

Repubblica di Vuocaia, è vivera nella seconda metà del passato necolo. Cristoloro ( Guacinto de ) Lettera interno al suo Opuscolo della natura del sangre, as-gountri un'opianone circa al moto dal cuore. Sta nel T. 1v. della Racc. del Calogierà .

Questa Lettera è seritta da Napoli 16. Agosto 1701. al Sig. Domenico Guglielmini, Lettore di Matemazion, e di Medicina nello Studio di Padova, il crisie risponde al de Cristoforo con sua lettera da Padova 14. Ottobre 1701, che trovas

Cristotal Lechuga, Discurso en que trata del Cargo de Maestro de Campo General. En Mi-lan, 1553. Malatesta. T. 1. 4. a XXIV. E 57. Critonis Councilio, Gr. et Lat. Six nel T. 12. p. 689. Biblioth. Gr. Fabric.

p. 689. Biblioth. Gr. Fabric. Ironii ( Gerbardi ) Cogitationes de velando capite mulielei proper Angelos ad locum 1. Cor. XI. 10. Stanno nel T. XXIX. di Ugolino.

--- Historia Quakeriana, Amstel, 1695. Boom. T. 1, 8, <sup>n</sup> XXI, E 5. Questo Ministro Protestante marque in Amsterdam nel 1642, e mori nel 1910. in un Borgo vicino a Dardsrela (Morre) Croll (Joan.) Specimen Conjecturarum et Observationum in quaedam loca Origenis, Irenaci, Terrulliani, et Epiphanii: in qua varia Scripturae Sacrae loca exponentur, emendantur, et illustrantur: Acyyptiorum quoque, Chaldaeorum, Pluenicum, Pytha-gorasorum, et Rabhinorum Theologue et Philasophise arcana indicantur, et aperium-

tur. 163a., sine loci et Typogr. nota. T. 1. 8. n XVI. C a5. 8.º XVI, G. 3.

Il Coio Ministro prima nella Chiesa
di Besirea, e poi in quella di Urea nordi
nel 1650, (Bibliotic, Casson.)
Criat, Claude de la ) Le Parfeit Ecclesianique, ou Urierab Instructiona sur touses
les Sanctiona Chricalas, Para, 1665, Breche, T. 1, 4° VI, A. 18,
Questo Scrittore era Pette del Seminaure di S. Nicolò di Chiestolomet: vivere

nario di S. Nicolò du Chardonnet; viveva nella seconda metà del xVII. secolo. Cseix ( Siene de la ) Nonvelle Methode pour apprendre la Géographie Universelle, en. richie de Cartes, Arts tons, et de plusteurs Tables Chronologiques. Questo Geografo vivera nel 1690. ( Bi-

blach. Coson. )
comeri (Martini ) Polonia, sive de Origine, et Hebus gostis Polonorum Libri xxx. Orrato Functiris Signamundi Primi Regis, de-

que situ, populis, moribus, magistratibus et Rep. Polonias Libri duo. Colon. Agrip. 1589. T. 1. fol. PC. VI. F 9. Questo rolume contiene ancora:

Écraceti Vepoui Fragmentum, Stjainumid Saiosies Bega Polonier res gonse Ceoneri descriptione pateriores continent. Martini Ceoneri Epsonla del Regens, Peccera, Equinoqua Felonos, agoita e Valentia Ceoneria Papula Rege Lib. III. Similar Periodo de Propositione de Periodo de P Bernardi Vaponij Fragmentum, Sigir

Ejusdem ad Henricum Valesinm Polonise

Epastem ad Henricum Valesium Polonise Begam designatum Panegyrices.

Jo. Demetrii Solicouij in funere Sigis-mundi Augusti Regis Polonise Oratio. Probi, et Gallias et Polonise amantis viri ad Gallos et Sarmatas Oratio. Stephani Primi Polonise Regis Ima

sece ad virum expressa, cum ejusdem elogio, et vita. Reinoldi Heidensteinij de Bello Mosco-

vitico ab Suphano I. gesto Commentariorum Libri sex. Cristophori Varsenicij in obitum Strpha-

ni I. Orasio. --- Respublica, sive Status R. Poloniac. V. Martino Croner nacque a Bieca nella Polonia. En Segretario ed Ambasciadore del Re Sigismondo II., finalmente Ve-

scovo di Warmia; morì e 25. Marso 1580. ( Moreri )

Crouses della Vita di S. Pietro d'Aleantara
per Fr. Giovanni da S. Bernardo. Palermo, 1684. T. 1. 4 ° XXII. B 19 Croniche di S. Francesco. V. Leonardo da

Crosse ( R.) Exercitatio Theologica, F. Mor-

Crousse (Jean Pierre) Examen du Pyrrho-nisme Ancien et Moderne, Haye, 1733., Haudt, T. i. fol. in lat. HL F 5.

handt. T. t. fol, in lat. III. F. S.
Opera dota e cuerosa contro Bayle, e
lo archhe assai più, se fosse più corta.
Questo Autora era nato a Losanna nel
1653., e vi mori nel 1798. (N. D. Bioblioth. Casen. 1750. Morrei 1759.) Crucii ( Lodovici ) Liber Paalmorum poetica interpratations latina, Nesp. 1605., Longus. T. 1. 4. 2 XIII. E 10. -- Tragicae, Comicaeque Actiones a Regio Artinua Collegio Societatis Jesu datae Co-

Artinui Colleges Societatis Jesu datae Co-nimbria in publicam Theatrum. Logdu-ni, 16c5. Cardon. T. 1. 8.º P.C. I. C. 1. Luigi Crucio, ne la Crua, Genita, neopro e Lisbona nel 155s., e meel e Combris li 18. Luglio 16o. (Souce) Cruquius (Jacobas) V. Giorronis Oratio-

nes tres. Questo Letterato Fiamingo viveva verso il 1621. (Moreri Cruscrius (Hermannus ) F. Plutarchus. Ermanno Gruser, che tradusse in la-

tino le Opere di Plutarco, presondamente versato nelle lingue, nella Filosofia, e nella Giurisprudenza, mori e Konisberga

nel 1574 ( N. D. )

135 -Cruz ( Jean. de fa ) F. Obras Questo Teologo Spagmaolo, dell' Ordine de Predicatori commició a florire sal principio del x vit. secolo. ( Biblioth

Casan.) Orrice Gaidii Persicurum rerum libri XXIII. Gr. et Lat. et Indicarum Laber 1 E un Estratio, che si trova nella Bi-Mothera di Fosio, p.106. Ctesia era Modico di professione diro di professione, e viveva al tempo di Sensfonte, giacchè fin preso in quella hotuglia, rhe Ciro il giorane diede a pao iratello Artaserse le 95. Olimpiade, cuò fott. anno avanti G. C. ( Vossius

de Hist. Gr. )
Caber Alphabeticus S. Hebr. Linguac., Stated vol. Bibl. Hebr. ab Elia History.

Cajaris ( Jacobi ) Opera onania legalia cuta Descrittorie Emundi Merdli, et Notis Jo. Roberti, opera et studio Liborii Ranii I. C.

Hoberts, operat et studio Lubora Rana I. C. Norquilitani. Norqui 1758. et seq. ex Typogr. Morisma. T. 11. fol XI. O. 9. Queen Editione delle opere di spesso illustro interprete delle loggi, e d'odre de' neoi Stolari, come lo chastavas lo Scaligere, a che colla superiorità dels Scaligere, a che colla superiorità des suo spirito chie di che consolarsi della hamezza de'sun intali, dee preferiris alle precedenti, sano a quelle fatte in vita dell'Autore, quanto alle postume, giacche sì alle que, che alle altre, si fatte aggiunte considerevoli. Esta è ar-riochita della Vita di questo celebre Giureconsulto, scritta da Papario Massona. I Carsoll ricercano e stimano quella de I Carroll ricercano e stimano quella da Fabroto fista in Parigi nel 1559, vol. 10, In fol., e quella di Parigi ateno, Nivelle, data da Cajacio medesano, che e raris-sima. (N.)

— Promptuarium Universum Operum Ja-

cobi Cujacii, cura et industria Dominica Albaneusis. Ibid. 1-65. ex Typ. Simoniano . T. 2. fol. XI. E 15.

Il Cajacio nacque a Tolosa nel 1520, e mori a Bourges a 6 Ottobre 1650 (N.) Comberland ( Richardi ) De Legilem Naturae Disquisitio Philologica, Londini, 1672. T. 1. 4 ° XXV. A 4

4. ° XXV. A 4.
 Confutazione soluta degli abbonainevoli principi di Hobbes. Fu tradotta in Fene-cese da Barbayrac, che l'arricchi di note.
 Il son Autora nancque a Londera nel 162-fu Vessovo di Peterboroug, e morì nel latto. (N)

fa Vescovo di Peterberoug, e mori nei 1719. (N.) Cammenei Albi Vita S. Columbie Abbatis. Sea nel T. 1. p. 352. di Mabillon. Acta etc. Vierra circa al VII. secolo. Canaci ( Petri ) De Republica Hersorum Libri III. Lugd. Bat. 1652., Elsevir. T. L. 52. XIX. C 24

Una delle migliori opere di que dotto Professora di Leyden. Di essa vi sono due edizioni ugualmente buone di questo stesso anno, le quali differiscoso solo in ciò, che la seconda è da un es aoto in eiò, che la sconda e di un es-rattere più miouto, e puì netto, e vi si è corretto l' Errata, che trovasi in fine della prima: essa ha pag. 572., e deves-ser preferita all'altra, che ne ha 502. (e questa è la nostra). Questopera trovasi ancora nel T. til. di Ugolino colle Note di Giovanni Nicolai.

Il Canoo era nato a Flosinga nel 1586., e mori a Leyde in Novembre del 1638.(N) Canradi Faharicani Historia. F. Rer. Alaman. Script.

Currado da Fabaria, Canonico di S. Otmago, viveva circa al 1210. ( Dull Opera).

156

Cuprus (Guil.) P. Ballandon.

Questo datto Gennia, une de più illaure Continuatoro delle grand open del
Bollando, noques un Anversa nel 1986,
e mort a 31. Februso 1741. (Dolf Edigio prefixo al Tri-del mere de Agoust).

Cupro (Gius.) Due lettere sopra sleune medurlie d'om P. Sanzo de Hauere. Even

duglie d'oro. F. Saggi di Dasert. Erro-sch T. iv. Caperi (Gislerti) Hirpocrates, seu Explica-

to Imagincule argentese anapuscune, sub Harporanis figura ex Argyptocum tr-atituto Solem repracementis. Aussel 1679, Playmer, cum figuris. T. 1, 12.º PC. IV. D 21.

Questa Dissertazione sopra Harpocrata entiene tutta la Mitologia da questa Dironiere intia in mosagui in quella privinità Eginia, che Capero credera essere La stessa che Il Sole. L'Ausore si spirega di passaggio tudti looghi degli Anti-chi, e vi fa di sempo in tempo diffe digressoni dottestare. Le figure stanno duscribuite fra il testo.

distribute for M terms.

Ill Gingros era nato a 14. Settember

A filis, ad Hrussen ad Daciso di Gladdras, e mori a Desence and 1716 (N).

Carcellot (Sophiani) Opers centri Theologies. Assett. 1673, Estribus. T. 1. fol.

XXIII. B 17.

Questo Likeo era curo altre volte, e

Questo Likeo era curo altre volte, e

Queue Lileo era care altre volve, e fis comprato umo a 5o. Ice; in al person e e è andate puco a poco diminuto-dui (D.B.). Filippo a Lamberch lo dische alla loce depa la merza dell'Antere. Queue Streinge maque in Ginerra a Maggio 1986, come in ha dell'Elogio funcher fattoghi da Arnoldo Puelenhourgio, a moiri di giorno dell'Auconomia. ma non vi si esperine in qual anno. Nella Biblioch. Casan, la sua morte è notara

~1 x65a Carionis (Coelii Seemedi) Peo vere et anti-qua Ecclesar Classii Anthoritue. Sta nel vol. di Marsilto Antreasio. F.

-- De Bellis Hispanicis. F. Appiacus Alexandr. --- Commentarii lo Ciceronis Philippicas.

F. Cicero. Questo Principale del Collegio di Lo-sanna, e poi Professore di Eloquenza a Baslen, norque a San-Chieso nel Pro-monte il 1. Maggio 1505, e mori a Banilea a 24. Novembre 1569. (N) Curita (Geronimo) Anales de la Coron

gon. Compora, 1565., T.o. 64. PC. VII. II 15. Il Vogt rapporta quest'opera sel suo Catalogo de'Libri più rari, ma non nota se non l'edizione del 1610., e nel Dietion. Bibliogr. rapportundos ancrea quen'Opera stamata non si nota che la siessa use del 1610.: la noura è la pris Il Canta, o Surita era, secondo il Vesso, un ususo di un giudizio, e d'una

venso, un usuno di un giudinio, e d'una crudinione secondinaria, ed mo de pui sinceri, del più estata, e de ingiliori Ser-tori di Spogna. Egli era nato a Saragonza a 4. Derembre 150x., e meri, secondo di Presidente de Thou, a S. Nassanda. residente de Thou, a 5 Novembre 1580. (Morri).

(Marri).
Carin (Schattiani) Radicra Linguaz Sasetae
Beleratze. Grisanzuse, 1619. Schadewitz.
T. 1. 2. 8. 18. 17.
Il Cartio, Teologo Laterzuo, em Professore di Fradegia Dommattea, o Retione del Hollogia Dommattea, o Retione del Hollogia Commattea del Sessione del Casel: viseva rerso la metà del xatt, secolo. (Le Long , Beliett. Decr.)

Cartii (Cornelii) De Clavis Dominéris. An-auerpas, 1670. Frysius. T. I. S. S. XIV. F. 24. E. questa uma Discrizzione, in cui l'Autore prende a discutere, se Gosti

Cristo fu attaccaso alla Croce con tre, o con quattro chiodi, ed ei si desermina per quest'ultima opinione. Essa si trova anche inserita nella flaccolta degli Au-

Diores de Cruce. V.

Quano Religioso Auguniniano naopos
a Branciles nel 1586., e mori nel 1633. (N. D.)

Carius (Quinus). F. Quintes.
Cun (Nicolas de ) Conjectures touchant les
derniers teurs. Annst. 1700., Pain. T. 1.
22 ° XIV. D 18.
É tradusione dell'Opuscolo latino, il

di cui testo trocasi a fronte. Opera cu-riona, e singolare, in cui l'Autore, che per altro era pieno di dottrina, e di sa-pere, situa la disfina dell'Ansieristo, e la gloriosa Resurrezione della Chicas prima del 1755.

-- Sententia de Donatione Constantini quana scripsii ad Concilium Bankener. Sia ne' Communitari di Andrea Salvio Piccolo-

mini. V. Acness. Nicolo de Casa meque nel 1401. in Casa, picciolo Borgo sulla Mosella nella

Diocesi di Trettiri. Fu prima Decano di S. Florino; poi Vescavo di Bresela, e finalmente da Nicolo V. fatto Cardinale. finalmente da Aucolo V. into Cardinade.
Mori nel 1465. ( Mor. e Bellarm.)
Caspinimi ( Joannis ) De Cassarbas, atque
Imperatoribus, Duus cam Wolphangi Bungeri announcimium. Franco: Icot., Wechelins. T. 1, fol. PC. IV. I 12.

chelium. T. 1, fol. PG. IV. I 12.

Quarto volume condine anche delle stesso Autore le Opere argoemt:

- Autiri, cans omnibus ejudem Marchie-nibus, Dacibus, Arciducibus, se rebus praeclare de lare unque tempora ab indem grais, cum Gauparis Denochis Praedation cermune elegiaco acripa. Francol. 1601.

Wechclus.

Opera interesante e curiosa. ( Mor. )

-- De Consulbus Romanorum Commentarii. Pracforuntur bis Commentarii Scrii Rufi Rerum gestierum Pop. Rom., deque accessione Imperii Epitome cum Cuspiniani Scholin — M. Aur. Cassiodori Curvincus, aive de Cansalibus Bom. Libellus possim nive de Consolibus Rom, Lebellus passim Compunisti Commentaria insertus . France.

Wecheling. 1601. Il Cuspiniane, Alemanno di Schwinfort nella Francana, Filosolo, Scorco, Poeta, Orstore, e primo Medicu dello

Poeta, Orsiere, e primo Medico dello Imperizior Manicalliano, neri a venna d'Austria nel 1529, (Moreri.) Cumbrerii Abb. Girwenias Epistola de obitu. Bede preceptoria sui. Sia nel T. 111. p.508, di Mabillon, Meter etc.

Vivera nel secolo vitt. Cyclis Paschalibas ( de ) Dissertationes (qui

Enneadeceateride Alexandrina mugnur) Dio-Enneadeceisteride Alexandrios stugnus') Dis-nysia acidiset et Bedar, Raternastens, isi-deci, Felicis, Cyrilli, Thouphith, Anismi, Papoderi, Micarane, et Adhanstii, tut et de Enneadeceisterida Alexandriare natura et constitucione, ut et de Computo Lunari Alexandriareum, per con de Computo So-liri etc. Amstel. 1756, Boom, T. 1. 4. 9 P.C. Il. A. 8.

Cygne (Martini) Explanatio Rhetericae, cui adjectur Analysis Orationum M. T. Geo-rosis. Florentine, 2715., Typis R. Celsi-tudinis. T. 1. 8. 2 XII. A 9.

Questo Gesnita, Professore di Elo-quenza, nacque a Sant Omer nel 1619., e mori ad Ypres a 29. Marso 1609.

e mori ad Ypres a 29. Marso 1059. ( Sotowel ). Cypriani ( D. Csecilii ) Opera, ex recensione Exami Roterod. Colonise, 1024. Alepadus. T. 2, 8° XVI. C. 5. — Alia editot, ex recensione ejudem Exami Laterrollas, 15a.1. Crimps T. 2.

-- Alix edito, ex recensione ejuséem Era-son. Anterplas, 1521., Crintus. T. s. sa vol. 1. 8.º XVI. G. 4

-- a Nicolan Rigalto. Paris, 1666., du Pus. T. 1. fol. III. L. 5.

Buona edizione, la chiama l'Arvood.

Essa continue ancora il Liber Adversu-Pagunos di Commodiano, Autore del secolo.

--- a Jonnie Oxoniensi Episcopo, Annexae sunt Dissertationes Cyprianicae ab Hen. Dud-wello insta exemplar Ozoniae e Theatro Sheldoniano. Amstel. 1691. Vansom T. 1. fol. III. L 6.

-- a Jonne Fell. Amstel. 1700., de Lorme. T. 1. fol. III. L. 7. Bella e corretta edizione la trova l'Ar-

--- a Stephano Baltudo, et Manachis S. M ri . Parisin, 1726. ex Typ. Regis. T. 1. fol. III. L. 8.

Pregevole Edizione.

--- De Unitate Ecclesiae Liber singularis.
Londoni, 1652. Harperus. T.1. 12. ° XVL C.7.

Questo volume contiene ancora: H. Gregorii Magai Episcopi Romani De Cura Pastorali. Londini, 1629., Harperus. Carmen ad Felicem de Resurrection

Mortnorum. Sta nel T.g. p. s. di Martene. Gosso Carme non è di S. Cipriano Vescovo o Martire Cortaginese, ma di altro, che visse certamente interno i quel tempo. (V. Observatio praevia). - De Uniste Ecclesiae, S. Cyprimi et S. Augustini Libelli. Helmestadu, 1657.

S. Augustini Libelli. T. 1. 8. ° XVI. C 8. n San Capriano è il primo degli An-» tori Cristiani, che sia stato veramente s elopoente, come l'ha oservate Lattanu zio; o si può dire, che, dopo di lui, se n se ne eccettus Lattannio, non vi è stato n alcuco, che abbia avuto un eloquenza a tamo nobile, e vera. Egli aveva pron festato la Rectorica con molta riputan fessito la Rettorea con mano, e ciò, n zione prima di esser Cristiano, e ciò, n ch'egli la seritto dopo di quest'epoca, n chiesto del sun genere. Giacn è surmerable nel suo genere. Gue-n chè. aggiunge Lattanno, egli aveva no uno spiento facile, gradevole, fertile, ne di più una gran nettezza, che è una n della più belle qualità dal discorso. Nel suo discorso si trovano molti cen namenti, molta facilità nelle sue espresn siom, e prolta forza ne' suoi ragiona-n menti; di maniera che egli ha le tre » qualità, che dre avere tra Oratore, di » piaccre, d'insegnare, e di persuadere; » e non è facile a dirsi in quale di

 » che il seo discoro rasemiglia ad una
 » fonana d'acqua pura, il di cui cerso
 » è dalce, e placido, si può dire ancora,
 » ch' ci somiglia assai spesso ad un tore rento impetueso, che strascina tuti no ceò, cisa incontra, essendo capaco di no destare de grandi movimenti, e di n persuadere tutto ciò, cho suole. Sia, » rh' ogh consoli, sia che esceti, o che

> queste tre cose egli sia stato superiore. > Siccome S. Girolamo ha pouno dire,

> dusurda, lo fa con tunta forza, che è

n impossibile, 'che non' ci sentiamo n solievati, o incoraggisti, a scoss dai n suce discorsi. La sua elequenza è nan turale, e lontanissima dallo stile d'una n Declamazione. Nel suo discusso non vi s seno në motteggi triviali, në proverbi se camuni, në veruna cosa, che sema la

s letteratura ordinaria; ma Ei scanpre s parla da Cristiano, e da Vescovo: si s vede, che la aua bocca parla dietro n l'abbundanza del suo enore; e siccomo s egli era penetrato delle vesità Cristia-n se, le diceva con nelsità, e con lorza, n Bisogna tuttavia confessare, che sels-

to bene so sia egli applicato a parlero più nettamente, e il più > mente che poteva, gli è pure restata > qualche cosa del gentre Africano, e s ch'ei non si è potuto impedire di servirsi di alcuni termini duri : tanto

» è difficile vincere la natura, ed asse-norsi de termini ustati fra coloro, » roʻquali vivismo » S. Cipriano fu Vescovo di Cartsgine,

n e Martire l'anno 258, di G. C. sotto » Valeriano (Du-pin, T. r.) Cepriani Episc. Toloneusis Liber primus Vi-tae S. Gasorii Episc. Arelateasis. Sta nel

sse o. Cassers Epine, Arelatensu. San nel T. 1. p. 657, di Mabillon, Acta etc. Viveva nel VI. secolo, S. Cyprinus, S. Ambeosius, et S. Jo. Chrysosomus, tres Calvinistarum Mallei, per Cornelsum Columbanem. Anturepsus, 1007, Cerebergius, T. 1. 8. 9 XVI. C 89, Griferou Lenulus, F. Lesulus.

Cyrilli Herondymitani Opera, a Joanne Grodecio Intine reddita, nucta et emendata atudio et opera Joannis Prevotti, Gr. et Lat. Lutet. Paris., 1640. T. 1 fol. III. K g.

Lat. Lutel. Paris., 15p. T. 1 fol. III. K. 9.
Questo volume centines success ?
resuit Episcopi Cyrenes Opera omnia ,
interprete Dionysio Petavio, Gr. et Lot.
Parisiis , 1610.

— a Thom. Milles , Otonise , 17e3. , e Th,
Sheldon, T. 1. fol. III. K. 17.

Pregevola edizione, come tutte le altre uscite da questa celebre Tipografia.

Lat. Parisis , 1720. , Vincent. T. 1. fel. III. L. 1.
II Testo di questa ottima edizione è stato corretto sepra molti Manuscritti, ed accompagnato di dotto note, che lo illustrano: la versione ne o esattissima

( N. D. ).

Ocatio de Occuesa Domini, sive de Si-

— Oratio de Occursa Domini, sive de Si-meoro Boam sascepturo, Gr. et Lat, Six nel T. 15. p. 849. Biblioth, P.P. » Lo stile delle Istrationi di S. Ca-nillo Gerosolimiano è semplice e na-turale. E facile a vodersa, cine fin-ron fatte all'infectto, e senza molta. n preparaziono. Sebbene non trattano n a fondo i Misteri , li spergano pure n assai nettemente, e contengono molta nasai netumento, e contengono moras nerodicione. Sopra ogni materia vi si nerodicione. Sopra ogni materia vi si nerodicione della Serit-nata e sessione della serita della Serit-pe ficziace i centimenti degli Eretici, e nerodicione della solidamente. Fa dello oser-maticai indializzataria, e misca molan cannan solidamente. Fa dello oscer-vazioni giudisiossime, e spiega mod-nitissimi laughi della Serittura. Questo Santo Dottore mori verso l'aumo 395. è di G. C. sotto Teodosisi il Grande. n (Du-pin T. rrt.)

S. Cyrilli Alexandriui Opera, a Jo. Auberto, Gr. et Lat. Litetiae, 1635-38. Typis Re-giis. T. 7. fol. IV. D 9.

Ottima edizione, la nota l'Arvood, f di cui seemplari, secondo il Dizion. Bi-bliogr. di Parigi, son divenuati rasi: » È con serprendente, che na Ve-servo di una sode così grande quanto quella di Alesandria, occupato di tanti o allei , e terrerato da un contratto > tanto grande, quanto quello, che ebbe > cogh Orientali, abbin seuto l'agio di > comporre tante opere. Ma S. Grillo > aveva una maravigliosa facilità a com-» porre, e si era applicato ad un gene-» re di scrivere, ovo è ficile di non » renir meno. Gisechè n copia pass » della Scrittura, o fi de grandi ragio-> namenti, o apaccia delle allegorie. È > facile far prestissimo grosse opere di » questa natura, principalmente quando » l'Autore non si attacca a pulire il suo » discorso, nè a restriugerlo in certi lio miti, e che abbandona interamente la > sus mano, e le ma penna a totti i > pensicri, che gli vengono allo spicito. > Così serive S. Grillo, ed ni si era n talorence ovvezzato a questa maniera di y scrivere, che si era fatto, come oncrea y Fosio, nno sule tutto partuolare, che > sembra contrario agli altri, e nel qua-> le egli ha estremamente tracurato la

» se egu na estremamente trascurato na » giusteza, e la cadenza delle espressioni.

» Egli avera il genio sottile e metafa » Egli avera Il genfo sortile e rirenfairo, » e ajacciava faeilmene la più fina Dis-lettica. Il suo spiritio era proprio alle » quistioni sottili, ch' egli avera a dis-ciferare clerca il mistro della Incaraa-» sione. El senne la Sede di Alesandria

» sione. Et tennet la Sode di Alexandria » per terestadue annia, e non mori che » nell' anno 461- di G. C. v (Du-pin, T. zer.) Cyrilli Patriarchase Contaminop. Professionia Field Gonfessor; Graves. Romas, Typ, de propa, sust anni nota. T. 1, 8. « XVI. F. 13. Gerillo Locar, Patriarca di Alexandria, e poi di Contaminispelli, sacque nell' field al Confan sa Il. Novembe 157-p.;

nell'Irola di Castina 11 November 1572., e mori depont dalla nas dignità, e Mara-golaso nel 1058. ( Moover).

Cyrili, Philamera, silorumque Vecerum Glos-neia, Gr. et Lat. e Carlo Labbaro collecta.

Leate. Prini 1579, Billaine. T. I. 161.

XL K. 1a.

Il Glossario di Crillo trevasi ancora nel T. v. del Thee. Gr. Lat. di Errigo Scilano. e p. 5..., al quale credo però.

che sia opera pinttosto di Filoposo. Cyrilli Commentarii in Tit. D. et Cod. de Postulando, sive de Advocatis. Sto nel T. srt. di Merrman. --- Commentarii in Tit. D. et Cod. de Procureumbus et Descasoribus. Ibid. T. v.

Dachs (Frid. Bernardus) F. Codex Sucra.

Il Dachs nato in Berna fu disceptlo
del celebre Davide Millio, e nel 1736. dedica a cinque rinomati Teologi la ma Traduzione del Codice Succa.

Dachselius, V. Biblia Hebraica ac Docser ( Machane ) Les Poeses d'Ana

> poeti posteriori ad Anacronte piacque s calcare fino a' nostri giorgi le orme di a caroare turo a notart gorar le ovue di s his; ma la leggeressa, la semplicità, la negligenta proprie della maniera di a questo amabile potta, che sono state a sconsseiute a tutti poeti, che l'honno preceduto, furono altresi inaccessibili n alla maggior porte di quelli , che s'av-n visarono d'imitarlo . Anacreonto è inn spirato da una sincera giovialità, e dal » acutimento di una interna compinerata, » che si spande sempre con dolecta. » Il piacere, che il vino a lo donne gli 3 II parcere, coe il vino a to doune gii 5 fanto sentire, è con pure, che ognuno 3 ai avvede, ch' è nato fatto per abbellire 3 la vita. Le laspressioni, cho ricere da-2 gli oggetta, che lo circondino, non 5 turbano mii la tranquillità della sua > turbano noi la tranquillità della sua > anima; ride e selerza colli rigenuità of un fanciullo, la cui innocenna e'in-canta. Alforche qui accompagna ci > canti i concenti della son fara, nou intende di voler piscere, o di voler > celcirere qualche eggetto; canta peri-» chè vi trova diletto, a perche sente il » bueque di esprimere questo sentir ento. » Le poese di lui non apietano per in-prenzione; non vi si trovino all'ogorie n fane con arte, non gire di parole riudia- to, ne allusioni nascare, quando mon gli
 escapo per ventura dal labbro per con
 dare all'inseputa: nulla di ridondance » dire all'inseputa: nulla ui ridonomice » ne' snoi vera i quali socreoso facili; » deheati e dolci, seni arte e seni ap-» paracchio. L'Ode di Orazio la più qua » domanda più riffessone, e più spas-» sitezza di sentimento a guatarre la let-tra di vancare sui acra di la let-

» tura che la esmone più seria di Ana-» erevate. A leggere il quale s'isaprime » nell'anima quella sensazione modesima, n che altri prova nel togliersi ad un n listo erocchio, dove regnano l'allegria » e lo grazie secompagnato dalla mop destis. Non vi s'incontrano quelle p parole persondo, che lasciano na alta p impressone nello spirito, ma si conn servano rimembranse approdevali, ed quilbia n

-- Entropa Breviarium. V. mos. Amst. 1784 T. 5. 10. 9 XXVIII. C 35.

È una delle migliori edizioni di que-sa Traduzione ( Harles, T. r. p. 167.) - Leo mêmes . Roserd. 1940. T. & 8.º XXVIII. B 50.

Aum le Fevre, Madame Docier s

Anna is rever, Manage 190ce income a Sammer nel 1651, e mosi al Louvre nel 1790. (F.)

Dacier (Monsieur) Les Ouvres d'Hosice en Lutia, et en François. Ansaterd. 1727, T. 10. 12. ° XXVIII. B 15.

10. 12. ° XXVIII. B 15. Uemo più detto, che Scrittere eleggente, ma sempre utile per le sue tradusioni, e per alcune delle sue noto. ( Ε΄.) Questa edizione ha occureo noto del tutte le precedenti di Pangi del delle del 1681., e 1689, ma quella stessa ancora data dall'Autore medesimo sel 1709, ove egli avera fatto delle correzioni, e delle numentazioni, perchè quest'ultima contiene molte nuova addizioni, e coremioni importanti, che Dacier aveva comunicato a' Wesseni, che l'hanno fatta. Egli era nato a Castres nel 1651., e morì al Louvre nel 1722 (N)

e mori al Leavre nel 1940. (N)
Dadraeus (Joan) N' Lyvanus = ex Scropis.
Questo Ecclesiaste e Penitemuriro di
Roure, e Dottore di Teologii nell'Are
cadennia di Pargit, vivera sul fiaire del
XXI. wecolo. (Hibbiath Estant).
Dalectampi (Joan). C Plinii Secundo Historias Mundi Labri XXXVII. castigni), et an-

notationibus illvetrati. V. Planius Secundust notationidas illustrati. F. ramits secur-Ginecom Daleshoneps narque a Caen nel 1515., e mor nel p.508. a Licore, ore escretava la medician (N. D.). Dallaci (Jon.) De Scriptas, que mb Dionysis Arcopogiase, et Ignatii Antochom nomi-calina de la caestra de la caestra de la caestra de la Libri de la Arcodit

nibus civeumferuntur, Libri duo. Accode examen aliquorum Cyprioni mecamento-rum, et commonefactio de Rufana Origon General aliquos operam Interpretationo

caevas, 1666. T. 1. 4 ° III. H. 8.

L'Autree vi tratta di supposte le opere, che portano i noma di S. Dionigi P'Areopegia, e di S. Liganio di Autoschia. Ha aggiunto a cas una censura del Libro delle Opere Cardinali, che si trotano in S. Oprimo, sebbere non sa di questo Santo, e il suo giudizio sepru la versione latina, che Rutino ha futte di diverse opere di Origene, nelle quali, conte in tuti altre, egli non si è mai mostrato fedel Traduttore. (N) - De Usa Patrum ad es definienda Reli-

— De Usa Patrum ad es deiastenda Rei-giolais capita, quae sust hodie controversa libri II. Latine e Gallico a J. Mattavero redditi. Genevae, 1686 T. 1. 4° III. II o. Opera stimutivisma perso i Processinti, come tutte le altre del Dalleo, le quali i Cattolici stessi confessano esser deg dell'auenzione de Controversisti, (N. D.) Onesta traduzione poi è preferibile all'O-riginale Inglose, perchii il Dalloo, che la rivide, vi aggiunae varie oucreazioni. (N) Essa fa confutata da Matteo Serivener colla sua opera: Apologia pro Ec-clesiae Patribus, cho da noi si posse-da. V. Apologia.

- De Pseudepigraphia Apostoliria, seu Li-

hers octo Constitutuonun Apustolicirum apogriphis . Harderrici , 1655. , Tollius T. 1.8 ° XVI. C 25. L'Ausore fa vedere in quest'opera la

supposizione delle Continuoni Apostoliche. (N)

150: - Adversus Louiscerum de Cultur Religiosi objecto Traditionem Disputatio. Genevae, 166, T. I. 4, NIX. D 10. Con efficie dell'Autore.

... De Pocuis et Satisfactionibus lumanis . Libri vit. Amstel. 1659 Blocu . T. 1. 4.0

XIX. A 12. -- Apologu pro dualus Ecclesarum in Gillia Protessantium Synodis Nationalilus, altera Alessons 1657., altera vero Carca-tone 1655. habitis. Amuel. 1655. T. 1. 8. 9

XIX. A 27.

Il Delleo non aveva composto questa
Apologia sopra i due Sinodi di Alençon, e di Charenton sul seggetto della
mon ner suo uso particolare: Gratia, se non per suo un particolare; cosi egli almono assiturò, allorche vide la turbolenze, che eccitò fra Teologi il suo Libro. Non lascio però di risponiere nell'opera notata qui appresso, con tutta l'acrimonia immaginabile a Samuele des Marets, che aveva scritto contro di lui (N). --- Vindiciae Apologiae pro dualus Eccle-

siarum in Gallia Processantium Synodis Na-

siarum in Gallia Pecestantium Synodis Na-tionalibus, Annatel. (657, 71.8, 9 XIX, B 91. — De Jejanius, et Quadraganina. Davec-trius, 1652, T. 1. 4, 9 XX, F 28. — De Secramentali, siva Anriculuri Lot-norum Cadrosson Deputatio. Generac, 1651, T. 1. 4, 9 VIII. B 15. — De Diolouin Latinorum Secrepaentis, Con-

De Duolaus Latinoreum Sucregennia, Genfranatione, et extrema, ut vocens, Unotione Duputatio, Genevae, 1659, T. I. 4. ° VIII. B 15.
 Le Inaggialian Livir (v. Logd. But. 1612, Elevir, T. 1, 8. ° VIII. A 29.
 Applogia pro Ecchasiis Reformatis. Ameril, 163a Janesonius, T. 1. 8. ° VIII. A 29.
 Guo, Dallé, in Itaino Dallareus, nacesti, 163a Janesonius, T. 1. 6. Christians.

eque a 6. Gennies 1594, a Chatellerout n-l Poiton , e mori a Parigi a 15. Apri-le 1670. ( ? ) Danascenus ( S. Jounnes ) F. Joannes Da-

Imperedie

moreous. (Nie.) De morilou Graceorum, alormoque Gentium Libelius, eun nucrepretatione Islam Mobile Caggi. São nel T, vi. di Gruperio Thee. Ant. Gr. Nicola il Dansso, Filosofa Pripatetico, Poeta, e Sicreo, fa caudérate cane une de fini data monni del nos se-

me une de più desti uomani del uso se-cedo: vivera al tempo di Augusto, poco prima della sascisa di G. C. Le use opere a sono perdiere, e non cissono di lan; cho Franzizzat, a tule o il Libro de suordina etc. ( Mover) Dimassio, vi De maccii, Vita Inderi Phalosophi Gr. et Lut, Di quece opera di Danassoo, chi era divia in tis capi, e che cuntouera balle noziate di altri filosofi di quel tempo, Forio ne imeri un Estratto nella sua Bi-Minthrea, e si trova a p. 1027. Opesto Biografo di Isidore era di Damayo; vivey pel tempo, in cui Tco-

mancu: vievas nel tempo, in cui Teo-dorico regnavo in Italia, nel sesto tecolo (Fribric: Biblioth, Gr. T. tx. p. 416.) S. Damass Papor Opera, a Martia Milean Si-rianto, Parisias, 1672. Billaine, T. 1. 8. 9 XVI. B 59.

\* \* \* Cum notus. Roman, 175 j.T. t. fol. IV.C 23

Cum notes. Recent, 1755; F. t. lot. IV.C.25.
Excellence classace in consta dall Arco.
Adapte Sanotorum Portex Elegis. Stansel T. S. P. S. j., Biblioth. P.P.

Durano I. Spryamelo sili sal TromDurano I. Spryamelo sili sal TromLa Chiesa sina all' anno 38; Son totte
la Chiesa sina all' anno 38; Son totte le opere, else corrono sotto il di lui nome, sono sue; ve ne sono delle apogrife, la di cui supposizione si rileva dallo sele,

m. ( Du-pin T. S. )
nism Abbstis Ord. S. Bened. Documen

Damismi tumium Abbatis Ord. S. Rened. Decumenta Spiritalis Vira, et Specialism Menscherum, Stammo nel T. S. col. 701. Biblioth. PP. Questo Abhate visse nel secolo vitt. tamismi (Ab. Mattis) Componemento Pa-secondo-Filosofico detto in Treuzo nell'Ac-cademia degli Apasissi. Star nel T. xxxvii.

della Bacc. del Calogiera.

Damm ( Christ. Tobase ) Novum Lexicon

Graceum Etymologicum et Reale, cui pro-lum substrates sunt Concordantiac Homeriese et Pindariese . Berolini , 1765. T. 1.

Con efficie dell'Autore. Questo Lessico forma un vasto repertorio di tutti i termini impregati da Omero, e da Pinduro, decomposti ne' lero ele-

menti primitivi, variati accondo i dialetti, messi in parallelo auto i diversi aspetti, clie prendono nella frase, coll'analisi completa delle loro diverse significazioni, proprissions a spargere della luce tanto proprissiona a spargere della luoe tanto sopra questi due Serittori, quanto salla contentura della lingua Greca. Vi è frattanto molto da riprendere nelle sua cittatto della contentuale della contentuale della contentuale del servicio del del decontra della contentuale del dispersioni sua molte della contentuale del dispersioni sua molte della contentuale della contentua sun derivazioni sono estronamente stenute. ( V. Cosarotti Epist. T. 3. p. 8n. Lettr. de Mr. Merian ). Decomi nel suo Ca-talogo restato MS. della sua procsola, ma

scritz Biblioteca, chiama questo Libro utilissimo per intendere la lungua dei primi Poeti della Grecia Il Damin era nate a 9 Gennaro 1699, e fu Rettore del Ginnario Coloniese in

Berlino ( Dall Iseris, dell'Effigir) Damoxeni Excerpta ex Comuedus. V.

Damourai Excerpa ex Consushia. F. Es-cerpta.
Damon (Lamberti) Vetustissimarum prini-mund Antiquitatum Sections, ara Libri vr. mun ex Servis, inte a idea mediceritos. In-ternativo Compania, ita kinin Damoura, Ministro Calvinitas, nosque in Orleana verso il 155a., e mori a Cancer urella Linquidecea nel 156p. (N ) Dambuureri (J. Gorosti) De gensin Ces-turarum, el Rom. vrtr. 19, 35. Durentum, — Hypoinsona Prymonachise Pestinose

-- Hypopismus Pygmouachise Pauline ad I Coronth, 9, sp. Hiel, p. 533. Questo Teologo Luteraro, Professore in Strasbourg, mori nel 1605 ( Biblioth.

m overstoorg, more net 100x. (Hobboth, Casan.)
Danielii (Hibirotas) Stul et David; seu Tracturas de Malis et Bosis Pastorilan. Sua nel T. 3. p. aoS. di Pesio Bibliot. Ascet.

—— Sermones Capitoleres. Hob. p. 545.
Questo Privee della Certona Gramatomate

Daniel (Gabriel ) Histoire de France depuis I établissement de la Munarchie Françoise dans les Gaules. Paris, 1720, et suiv. Cor-goard. T. 10. 4.º PG. VIL E. 1. Giacomo le Long rapportando nella

visse nel 1610.

Giscomo le Long vapportando nella sua Bibliologue Il Istorigue de Prance quest Opera della prensa relissone di Parigi 1713. vol. 5. in fol soggrango: v Questa Storia generale di Francia è a la meglio acritta di rutte quelle, che son comperse sinora; ma il primo vociume è più travagliato dell'utima. El Autore produce assi spesso in chandra dell'utima. » gine i garanti di quello, che dice. n E' Dinere del Secolo di Longi XIP, rapportando mili Elenco degli Sentori di quel calebre secolo il P. Cahriello Daniel dice: e Questo Stortografo di Frana malla prima , e suita seconda Razas . Giti n si è rimpreserato, cho la sua disso n son è sempre assa pura, che il suo n sule è troppo debale; che sien intèno same a troppo debase; cise sion insi-nesa, cise son è pettore; che nom fa nabhatunna conocce gli un, i contunti, the le leggi; che, la sua storia è un fungo na detaggio di operationi di guerra, nelle in quali uno Storico della sua candizione del P. Daniel si è non essere s stato informato de' dristi della Nazione, » interamente i celebri Stati del 1555. » Non ha parlata del Papi, e soprattito » del grando, e laucco Errigo IV., che » da Gesuita; nessuna comanenza Adla-

» Finance, nemuna dell'interno del Re-» guo, nè do costumi. » Abecgé de l'Histoire de France. V. Recuel de divers Ouvrages. V. Questo Gesuita nacque a Bouen nel 1659 , a mori a Parigi a 25. Giugao 1728. (N. D.)

mileis, oognomento Humilia, Monsobi, Com-pendium Vine S. Josanes Climaci, Ste nel T. 5. col. 1-7. Biblioth. P.P. Questo Religuoso visas nel secolo vt. unchiaver Ju. Con. Politica Biblica. Sta -1-T. vxv. di Ugolino.

nel T. xxtv. di Ugolino.

— Opatio Penteconalis de Secrouneta Spi-ritus Sancti Poesi. Sta nel T. xxxt. di

Questo Teologo Luterano mori nel 1656 ( Biblioth. Carara. ) Danta Alighieri, Commedia con l'esposizione di Christoforo Landino, revista et emen-

dam, et di maovissime postille adoranta. Venetta, Giunta, 152g. T. 1. fol. PC. XI. D 2. (S.) -- - Dance, can muore et utilissime is-(S.) — Dates, can more et utilistate is-positioni. Aggiuntori di più una tavola di tutti i vocaboli più dagni d'osservazione, che si leoghi loro sotto dichiarati. In Lyone, appresso (aggistelmo Rouillio, 1651. T. 1. 16. XIX. A 56.

L'edizione è dedicata dal Revillio a Lucanoscio Ridolfi, Gentifuseno Firren-tino a s5. di Aprile 1551. Connesse una picciola Vita del Poeta, cavata, secondo dice il Fontanini, da quella del Bruso di Arezer. Le esposizioni, che qui si didi Arcars. Le espossatori, che qui si di-cono natore, furono tratte dalla coptosa esposizione del Vellintello stanupata per la prima volta nel 1554, come osserva lo Zeno in una Nota al Fontanini, e come per che lo stesso Rovillio lo ottini nel o pieciolo Avvertimento a' Candidi

a stessa con una Dichiarazione del scaso rala. Venezia, 2739, Pasquali. T 5. irilia. Venezia, 1755, Pasquan. 1 o. PG. XI. A 11. È ristampa di quella fatta da Seb. Do-senico Cappuri in Lucca 175a. La Di-hiurazione secondo il Gamba è del P. Pompeo Venturi, a l'opera fa ricevuta

niversale approvazione. discernitori del bello, » e del subline Poetico humo rimirato,
 » o rimiran tuttora la Commedia di Dante
 » come uno de più meravigliosi lavori,

n che dall'amano ingegno si producener n giammai. Lasciamo stare l'erudicione n per quei tempi vastisema, che vi si

p incostra, per cui Dante è stato detto n oho Filosofo ingegnoso, 'poiché egi » mostra di avere appreso quanto in quel-» le Scienze poteau allora ap » e consideriamo la Commedia n solo in quanto ella è poesia. » ch' essa non è nè Come - x gedia, ne Poema Epico. pequa, ne roema Epico, ne alcun a altro regolare Componimento. E qual a morreigna, a rasa non e cito, che Daute a non lat voluto, che fusse? So cha vi si leggon sovente cose inversimili e stra-ta della la la re-» ne; che le immagini sono talvolta del into contra natura; ch' ci fa parlaca a Vergelio en modo, cui certo er mon a languardo, e che di alcuni exati appena a si può sostener la lettura; che i versi spense un' insoffisial durezza. che le rime non rare volte sono così o sigerato o atrane, cho ci destano alle or rise; che in somme Dance he non pos chi, e non leggieri difetti, che da siun n uome, il quale non sia privo di baon, le senso, potrinno giammai scussen. Ma n in mezzo a tutti questi difetti non pos n naczo a meno di non riconoscure ii n Donce tai pregi, che sarebbe a bro-n mare di vederli ne nostri Porti più n spenso, che non si veggono. Una n vaciasima fiotesis, un ingegno acuto, n uno stilo e quando a quando subline, n patesico, energico, che ti solleva o n rapuso; imitsaguni pietoresche, fortis-» sime invective, tratu teners o passio-» nau, ed altri somiglianti ornamenti, n oud è fregiato questo o Poema, o cosam chiamarlo lavero poen muoque vogtum chiamerlo lavor poc-n tico, poso un bese abbondante com-n pruso de distrit; e dello machie; » che in esso s'acontano. » (Tim-bacchi, T.r.). Dante nacque in Frenze nel: 1465. e moci in Ravenna in Lugko del 1521. (Filloni, I. 9. e, 135.) simii (I. o. Andress) Rabustismas emuclea-teas. » Hilli David Casalecta.

~ - Byptismus Proselytorum Judaicus. Sta nel T. xxtt. di Ugolino. - - De Re Militari Hebracorum . Did. T. EXVII.

- Caioi nomes ad Cap. 1V. L. Gen. Sta ael T. 1. p. 125. Thes. Theol. Philol. -- Jacksis proprio gladio jugulati, ad C. Litt. Es. Ibid. p. 779 Questo Professore di Lingue Orientali, e pos di Teologia nell'Università di Jean, nacque a a. Febraro 1654, 'a Sandhusen,

villaggio presso Gotha, e morì al Inogò della sua Cattodin a no, Dicembre 1717, (Moreri).

lares (Joan. Christ.) De Pariete Interperine
per Christum destructo, ad Ephes. II. 13.
Sea nel T. 2 p. 918. Thes. Nov. Theol.

Philal Philol.

(S) Daresis Phrygis de Bello Trojano Libri sex, a Corocleo Mepose Latino carmane domais et C. Sillastio dedicasi. Basilear, mense martio, aneo 154. T. J. 8. P.C. II. D. 57. Contiese awaren Pindari Theboni Homerican Illiados Epitame, suavissimis versibus exarcata. ze Homerican Produzius Philosphia Illian, guatenus - N. S. V. L. Lat. et C. Obergoo coming.

a Nic. Valla, et V. Obsoposo carmine reddita. L'opera di Darete Frigio, come quella di Ditte Candiotta, sono opere supposte. Le Tradmisen di Darete attributta a Cec14st a Nipone è ben aliens dall' eleganza di quel paristano Scristore. Si giudica epera di L. Settimo Rossano, il quale credeni costano di S. Ambrogne. Dio S. Ini-dore di Svrigha Daeste Frapi è chama-to: Primus Historiaus apud Grutiles, qui in folis Palmarum de Graecis et rojunie historium scripnit. f Lib. t. Orig. Cap. Xzr. J God il Pinelli nell'ag-

Daries ( Joach, Georgii ) Observationes Juris Naturalis, Socialis, et Gentium ad ordinesa Systematis sui selectar. Jenae, 1751. T. 1. XI. A 12.

- Jurisprodentia Universalia . Francof. T. t.

O XXVI A 28.

Questo Gurisperito em Consigliere Au-Jico del Duca di Seno-Essenac, e Pub-blico Professore di Filosofia Morale, e Politica neil' Università di Jena: vivera nella seconda metà del passato scoolo. ( Dall opera stessa ).

( Lauf opera stessa ).

Darra ( Metello Alessaolro ) Risposta alla
Critica fatta dal Sig. D. Gio. Bernardiso
Tafuri al Sig. Ab. de Angelis satorno alla
patris di Eonso. Sos mei T. Xt. della Raco.
del Calogierò.

E un Autore pseudonimo, come si ri-lera dalla prefamme del P. Calogierà a questo T. Xt.

Drugoti (Theodori) Imagines Hebeserum Berum. Stanno and T. 1x. di Ugolino. 7-- Da Ritibus Mesuas Disertano. Ilid. T. xxt.

--- Vidua Hebrara, Bid. T. XXX.
--- Discriptio de Rabbiquemo Philologiae Sa-

erse ancillante, ad Jer. XXIII. 5. 6. Star nel T. 1. p. 83. Then Theol. Philol. -- Dimertatio de suspendio hominu lapidi-Discretatio de suspendio hominu tapati-bus obeuti, sd Gal. ttt. 13. st Deut. XXI. 22. Ibid. T. a. p. 614. Questo Professore di Lingue Orientali e di Sarca Sorittam nell'Università di Kiel nella Sassonia Bana, mori nel 1721.

( Biblioth, Casan. )

Daypolii ( Petri ) Leticon Gr. et Lat. As-gentorati, 155g., Richelius, T. 1, 8.0 XXVII. F 1. Questo Lessicografo, e Matematico era eissero: inergno lungo tempo a Sin

Seissero: insegno lungo tempo a Stras-burgo, e mori nella stessa cital verso il 1559 (Mor.) (S.) Dang (Giosgio ) Annali di Totito ara-dotti, P. Ticitat, Il Dati noo de' più colti Catadini di Fireme, fistrat con somma riguazziore nel 155a. (Negri, Stor. de Parent.

Scrit.)
Dati (Carlo) Prefazione Universale alle Prose
Freentine, Orazioni, Geniste, e Lezioni.
Stanno nelle Prose Fraventine T. I. II.

HL IV Il Dati, ano dogli Scristori più bene-meriti della Lingua Toscana, in il Rac-coglissee e l'Editore delle Prose Fiorention. Nacque in Firense, ove mori nel

Dattii ( Jo Philippi ) De Vendicione Libe rorum Distribs, occusione Legis 11. Cod. De Patrib, qui fil, distrax. Stu nel T. 11.

di Merman.

Il Datt, Consigliere di Wartemberg,
viveva sul finir del secolo XVII. ( Dal-Popera stesse. )
Davanassi (Bernardo ) Orazioni. Stanno nelle
Prose Piorentine T. L. 12.
Davanassi (Bengao ) Nossae al Pellegrino

Ross: T. 1 4 P 1K. B 5.

Questo Scrittore era Frorentino, ed Ab-bita di Valtombronti viveva nel 1720.

(Dall'op. steesa ). subus ( Caroli ) Pro tenimonio Flavii Jo-sephi de Jesa Christo Libri duo , eum pese-

fatione Jo. Ernesti Grabe: Londini, 1706 Typ. W. B. T. 1, 8 of H. A 16. David ( Sieur ) Des Jugement Canoniques des Evêques, pour servir de Réponse à la do-parine de plusieurs Aureurs. Avec une Dus-- sertation qui nous décenvée le sujet pour le quel les Auteurs qui ont recherche jusqu'ici quel estoit le Concile plemer dont S. Auastin a parlé, en dispotant contre les Do-

nstiates, se sont égoret dans esta recher-che. Paris, 1573., Billetne. T.J. q. V. A. 15. David (Claudi) Velitatio Legelts, ad Proce-mium; discopes priores Titulos Lib. E. In-stit. Sto nel T. IV. di Meerman. Abusto Guerrounliques di Barrera.

e per la sua superiorità nelle con-cense legali era chiamoto lo Servola Borgogame: vivera nel 1545. ( Dalla Perfus.)
Davia ( Carrino ) Istoria delle Guerre-Girili di Fesucia. Terra impressione, corretta dall' suesso Autore eri, In Venezia, 1658., presso Paolo Baglioni . T.t. 4. 9 PG VII. E 15

Questa edizione è rapportata dal Fon-tantini mella usa Biblioteca etc., e in Zeno in una nota vi agginoge, che la Stamperia Baglioni ee non più antiche, è certamente delle può insigni di Venezia. Son cento tresta, e più anni, che la medesima fu oper-ta, e stabilita da Tommavo Baglioni,

e d'allora in poi si mantenne, e cret be in riputazione, e grandezza. -- La stresa. Venezas, 1741., Veltelini. T. 5. 8.9 PC. VII. N 1. Questa edizione è accompagnata da un Compendio della Vita del Divila, estratto

dalle Menorie storiche premese alta édi-zione in fol, fatta da Franc, Herialiani-aer in Vennia 1755. Le dette Memorie sono del Sig. Apostolo Zeno.

a Per confessore deali stessi Fran a è questa una delle muchon storie, che n quelle guerre abbiano avuto. Il lungo n soggiorno dal Davila fatto in Francia, n le amiciaie da lui ivi formate; lo co-n gnizione de' luoghi da lui stesso veduti , e de'ficti, a'quali si era travaso pre n sente, l'avean posto in istino di scrin vere comunemente em sicuri, el no timi fondamenti. Lo stile ficile chure, l'ordine e la comessione degli p avvenimenti, le refessacii sall'origine » e sulle conseguence della rivoluzioni, » l'esatteza della descrizioni, e la ve-» racità de' raccessi, rendono la lettura

n di questa Storia non solo utile, m n dilettevole ancora. Se egli la veles n talvolta penetrar troppo avanti inel ne coro de Prisopi, e d'altri gran per-nossiggi, e tadovanarso gli affetti, e i ni penseri ; se ha inserite nella sun Ston ria Ornaumi da lui straso immaginate p e composes; se ha errato talvoltà cella p Geografia, n se ha travinati i nemi ha traviati i nomi

y Francesi (nel che però egli la pec-y esso meno, che son faccino commo-n mente i Francesi ne' nomi Italiani); s se in alcane circomanae » preso errore, ciò prova, che la Siona » del Davila mon è in ogni parte per-» fetta; ma ella son lagria percio di ore y cast tale, the pothe traile fulling, y c traile frances ascor di que tempi x le possono sare al confronto y ( Tira-buchi, T. 2111.)

buchi, T. 1211.7

31 Baula maque a Piere di Sacco. li
55 Ottobre 1576., e morì in un lango
del Veranese bachesarropa secano da un
rillaro nel 1631. (Vr.)
Dyrisiya (Jonnes) F. Alen de Divigazione
un do Naturo Dorrang — Accordantica nel Ta-

sendant etc.

— Apinadvepiones in Ristable Genantis.

Stantio nel T. z. del Coctero.

" U Devinio Inglese era Perodunte del
Collego Rigitale de Gambridge Iviera

del Prista parcelo in agentale de Corone.

Danzais ( Med. la Contero.) M' Mémoires

La Prista Prince I la Frence a Fintre XXVIII. D. de Confletione indebit

Commentarion. Son nel T. v. de Otsoro.

Cassenentarios: Són nel T. v. di Ottope.
Questo Giarconnallo, Professore, in Angio, nom rel afaçă, 'Africat' J. Brevashena (Potrus Capidas) De Bellis II-Jyrios: V. Appianto Africandrimos.

Istorio di Africandre Magno seritta da Q. Carrio, trodotta in volgage: Manuscritta. V. nel Cad. MSS.

Questo Storico narque in Pavia: fo decorato da varie cariche luminose preno molti Principi, e mori nel 1477. (Mu-

moto Principo, a mort nea 1479. Charratteri, Santie. Argainta
Dechappa (Stephanus) De Harrei Jansepias Latte. Paris. 1655, T. I. Ed. VIII. G. 6.
Strfano de Campia, n. Dechampa, Gemits, nacque a Hourge nei 1618. Fu
Professors di Toologia, e mort a la Floche a 51. Luglio 1701. (Marrei )
Table (Low). De Servicia Mahansia: Dema-

Decken (Jean.) De Scriptis Adespetis, Pseudepsgraphis, et Supposition Conjecture depugraphia, et Suppositius Conjecturie eum additionibus Variorum. Editio tertia, ellera parte auctior. Amstel. 1686.; Ha-ring, T. J. 24. P.C. V. D. 11. Questo Avrocato della Camera Impe-niale, e Progratore della sansa Camera. . ring.

a Spira, vivera verso la mech del xvil.
scolo . (Biblioth Casan.)
Decresa Romana et Asiatica . V. Gronovius Jac.

Dorens Roman et Amites. P Gronovito InDorens, F. Gontin, S. Gont

Panno 1000. ( Trith. de Script. Eccl. ) Dedicatio Statum Regillan, Gr. et Lat. V. Miecellanea Gr. aliquot Script Carmina. (S.) Dedutione Crosslucica etc. in our at nerresp i fatti avrenuti nel Porcogallo riguardo alla Compagnia detta di Gesà etc. Liabona, 1767. T. L. S. ° XXIV. C 51. Defense de la Mouarchie de Secile contre les

entreprises de la Cour de Rome. 1716. T. 1.8.º XVIII. A 65. Ount'opera e dell'Als Ellies Du-pin.

Allerche Vifterio Ainsten incarioù i du evleiri Lettenti Siciliani, l'Als. Gui Battiste Caruro, a Girolanto Settimo Mar chese di Giarratana di servere in difes della Monarchia di Sicilia contro le pre difesa tose della Corse di Rossa, mando gli acritti di costoro in Parigi al Du-pus, il quale senza intenercarsi degli acconunti Autori, distric la sua Defense etc. con and aver fatto altro, the dare on mo-

Sion, por servire alla Sion. Letter, di Sail. T.t. P.r. p. 54, j. Da noi si posse-de una copta mannocista dello Serato del Sertino. F. Settimo ne Codi MSS. Defenio: S. Augustini adversasi Joannem Pho-

Definir S. Augustins statemed Jonanean ruc-repoient. Cantherigiae, 1907. Typ. Aca-dem. T. 1. 8. ° XVI. E. 51. Questo volume continee anova: Res-parats on some Books lately public-itéd, viz Bonaçale Hystory of Teve-— Whisto's Eight serenous — Lock's Paraphrase and Notes on S. Paul's Egistic — La Clevic Bibliotheque

Choisie . London 1709. Defensio Scholse Thomisticae contra triparti tum Apologeticum, cus titulus: Traticni-menti apologeticus di Probabilismo di Gin-renco di Gravina. Panorus, 1756. T. 1. 4. 9 VII. F. 2.

Defensio Regia pro Carolo L ad Seros Magnae Bestanniae Regem Carolina II. 6 вати шајоген . 1650. Т. 1. 42.°

XXVL B 29. Questa Difusa è del colchee Chaudio

Dei (Francesco) Metodo per sollevare i men-dici a beneficio dell'Agricoltura. Firenze, 2771, T. 1. 8. ° XXIV. D 58. Questa Dissertazione fia presentata al-

P Accidenta di Agricoltura di Firenze,
daila quale ottenne l'onore dell'Accessit.
Delbene (Alphoosus) P. Massonios Papirius. Albaso Delbese, eriginario da Firrasa,
e nato in Lyon, fu Vescovo di Albi, e
morì nel 1608. ( Biblioth. Casan. )
Deliberations da Cleegé de France ser les Con-

Denterauous du George de l'rance sou les Con-situtions d'Innecest. X. et d'Alexin-dre VII. Paris, 1694, T. 1, 4 VIII. C 10. Deliberations de l'Assemblée des Cardinaux, Archevèques, et Evignes tense à Paris on 1915, et 1714, , me l'accepation de la Constitution en forme de Bulle de Cle-ment XI. Lyon, 1714, Valleay, T. 1, 4, 2 VIII. È 11.

-- Avec la même Constitution en Latin . and Ave la méane Constitution en Actus, et en François, et plusièreus autres Actus, concernanta son veneration, et as publica-tion. Paris, 2714. Magnet. T. 1. 4. 9. WIL C n. Delphini (Petri ) Socree Ecend Privris ac-tetius Ordinis Camaldulouss Praepositi Ge-tetius Ordinis Camaldulouss Praepositi Ge-

necalis Epistolae, cextit., quae in editis desiderantur. Statuso nel T. 3, p. 914, di

La prima Lettera di questo Religioso Ve-periano è del 1462, e l'ultima del 1514. Delrii (Mart. Ant. ) Syntagma Tragedise Lati-noe, Latet. Parts. 1600., Billiane, T. 2. 4. ° XII. B 14. --- Pharus Sacrae Sapientiae, sen Commer

tarii, et Glossie listerales in Genouen. Leigh. Gardon, 1608. T. 1. 4.º H. II ab. E la prima Parte della grand opera,

ehe l'Autore aveva pensato di fire so-pra tutta la Sacra Scrittura. (Sotwel) --- Commentarius, litteralis in Cantieum Cantiperum, et Carena Myntica. Laugi. Cardon, 1611. T. 1. 4.0 II. H 28. - Adagialia Sacra Veteria et Novi Tessa-menti. Lugd. Cardon, 1614. T. n. 4.0

Maneano gli Adagialia Novi Testa-menti promessi nel Tuclo dell'Opera, perchi l'Ausore prevenuo dalla morte

perché l'Autore presenuté data morte mon poée raccoglierit, e questi acest del Verchio Testamento, che essiono, sono un opera postusas. ¿ Soluval )

-- Disquisichemen magicarum Labri ser, qui-los cootinetur accureta carionarum artumm et vanurum superatitionum Confutnicio, Colon. Agrip. 1720. Von Gollen. T. 1. 4. 0

VII. F 18.
Questo Gessita mocque in Anversa nel
1551. Fu amico di Giusto Lipsio, e mori
a 99. Ontobre 1656. Fotorel j
Demetrii Phalersei, de Eloquatione, Gracce.
Florentine, 1552. sp. Junetas. T. a. 12.0
XXVII. F 24.

Quest' opera piena d' ingegnose osservazioni, i guardano come una composizione più moderna. Sembra, che gli Emanutani abliano confuse il Demetrio di Falcra ablano continu il Drincurso di Faleri con quello di Alesandria, che visce sotto Marco Auralio, ed a cui potrebbe at-tribuirii il trattato, di cui si parla. De-metrio di Falerea fu discepolo di Trofranco, ed ebbe il governo di Atane dopo

la morte di Alessandro Magno fin dal-l'anno 318. avanti G. C. uesta edizione fieta dal Vetteri presso Il Giuota, è la prima che presento sepo-ratamente il trattato della Elocusione, essendo per la prima volta stato stampoto da Aldo il vecchio nella sua Collezione dei Retori Greci , Venezia , 1508, in fol. ( School , T. 111. P. 11. J.: Questo Testato si trora ancora nella Collessone di Tommato Gale de' Rotori Greci, F.

di Tommaso Gala del Hotori Greci, F. Rhetores Selecti, Demetrii Martyrium. F. Martyrium. Demontossi (Luch) Commonocarius de Sculpitara, Coclatura Gommarum, Sculpitara, Coclatura Gommarum, Sculpitara de Pictura Antisporum Librii dato. Sala nel T. Ix. di Greo. Th. Att. Gr. Questo Nobila Francess ficci nal finire Questo Nobila Francess ficci nal finire

del XVI. secolo. Demosthenis Orationes done et seragints cum argumentis Libanii, et Vita Demosthenis, Graece, Venetiis, 1504., in Aedibus Aldi. T. 1. 4 9 XL I 5.

Bella edizione e la prima di questo Libro, la nota l'Arroad, e Boni e Gauda segriungene, che sono dua l'Edicion di Demusene pubblicate da Aldo in questo medesimo anno, nel testo di ambeduc le quali trovansi notalidi differenze, a che il solo Fontispizio bazza a divinguerle; in una si vede da una parte dell'Ancora Aldus, a dall'altra Mo-mutius; nell'altra edizione all'incontro

mutuus; neti altra edizione all'incontro da una parte vedes Al, e dall'altra Dus. Quest' ultima è la nostra. Scipione Caristromaco fu quegli, che presedetta a questa edizione, a la stamin reschotte a questa edizione, a la stampia nendone durata tre anni, Aldo abbe Pago di procurarsi i migliori manuscritti, e la questa la ragone, che lo induse a ristampar Demotrene lo stosso aono. Di queste due edizioni ci dice lo Schoel T. zr. P. ttr., che la prima è più hella e più rara, ma la seconda più corretta; non de però nessun seguo per distinguer quale na la prima, quale la seconda, per guadicar del musico della postra. ce. T. S. in vol. 1. 8.º XXVII. F 27.
Il carattere di questa edizione semb

all' Arvord alquanto incomodo.

all' Arvord alquanto incomodo.

Bibinysio Lambino, Gracce. Parisis, 1570. T. 1. fell XL L 4.

Biblia e corretta edizione è notata dall' Arvord.

· Ottima edizione la notano Beni e Gambo.

--- Enque Oraziooi di Bernostene, ed una di Eschine, trodotte di lingua Greca ta Italiana, secondo la verità de sentimenti. In enesia, Aklo, 1557. T. 1. 8. ° XXVII. C 58. Le cinque Orazioni di Demostene sono; Della falsa Ambasceria == Contro Me-

dia = Contro Androgione = Della Coro-

» II Treduttere non he vebuo mani-netura; im edd Sunovino (nella Pe-ner. lib. XIII. p. 375., ediz. t. ) gli vien letata la machera, e ci veta. natuc conoscere per Girokamo Ferro, Senator Veresiano, uno de Riforma-tori dello Studio di Padora, il quale sessado Balio in Contottaopoli, vi morì di peste l'anno 1561. 3. » mori di peste l'anno 1561. » Fra i varj e replicati giudizi sul me-rito oratorio di Demostane dati e digli sotichi e da' mederai Commentatori, a Tradustori, abbiano escito e reppetato qui quello dell' Ab. Cesarotti, appanto

recisé a lui noo sembrava, come perché a lui nou sembrava, venue l'Ah. Auger autore di una recentissima terdusione fenocese, persione checché si trova io Demostene, ma non gli pares degno di Demostene e non cò ch' è ve constalibrati filosofiramente prezioso. Questa libertà filosofi ca contro la torrente de pergiudiaj let terari determinò la nostra le sue stesse parole: « Cooscernas into » ma degli affari di Grecia , a degl' in » teressi di Atene; sensatezza di consig » sublimità di sentimenti , argoment sione aringente, mescelanza artifizione
 di Insinghe e di rimproveri, hande
 d'ogni affettazione littuorica, eloquen za della persuasione non della pempa, » erid usa nelle descrizioni, vermense » nell'ingiurie, anarezza negli acherzi » vivezza a rapidità ne tratti, ecco le » vireù, che rendono Demostene Orator n grande ed originale. Declamarieni van ghe, e luoghi comuni, animontà per » sonali spinte all'eccesso, invettive a

a ripettionit seruis fine, pace ceditise nel butto, time consension relis parti, a totgliese sofisiche, occavità edi ina-birazio acliei contration, a sertifià tui a ripetti della contration, a sertifià tui a ripet freddo ed casague quando il ca-lor del toggetto mo lo rasimas, ecco a l'difetti, clin si mercolano assii spraso collo virità di Demostera, e ne mino-erano i pregi, Cosavotti, Opere Insel. od dilatari. 2 serve p. 29-3. od 18-18-18. » ripetationi senza fine , peco ce

Demostene visse circa \$40 anni atanti G. C. (Arvood).

Demsieri (Thomse) Kilendarium Romanum.
Star sel T. vitt. di Grevio. Thes. Ant. Rom.
Star sel T. vitt. di Grevio.

Il Denstero era Gentilarmo Scouzesca

II Densterp en Gestillerins Sonaneg, Perdessee prinad Pandent in Fos, par di Unante Lettere in Boligna, ore met al 1652. (Newsys) or Gistere de arrival (Sh. Newsys) or Gistere (Sh. Newsys) of Sh. Newsys (Gistere) Delta Bisherten Liele (Sh. Newsys) or quality. (Sh. P. L. A. Sh. Newsys) of Sh. Newsys (Gistere) Delta Bisherten Liele (Sh. Newsys) or quality. (Sh. Newsys) or quality. (Sh. Newsys) or quality. (Sh. Newsys) or quality. me quan ofter i precent den arte, a con-tengono XX. Orationi tradotte de pui famon et illustri Philosophi, et Oeacon con gii Argomenti loco, Dacorsi, Tanole, et Buote, ove a potri ficilmente vedere l'osseruatione, et l'esecutione di unito l'artificio acatorio, In Venetta, 15%, Megletto, T. 1. 4.9 P. G. H. D. 15.

I Discorsi tradetti sono nel corpo del-l'Opera, è vi acrvano di esempi. Questo Autore nacque in Nicosa di Popera, e vi servono di cempi.
Questo Autore nacque in Nicosia di
Capro. Dopo la presa, che i Turchi fo-cero di quell'Isola nel 15pa, ei a rilirò in Palova, ore compo la Cattodra della Filosofia di Ariatotife. Morì nel 15go.

Filosofia di atteren(N.)

Demantiato Apologetica Petri Coddati ainceria,
soldispas documenta firmata, quam circa
procepsa canasa usas capata srulgandon
durit. Traj of Riben 1705. Van-den-Eynden, T. 1, 6 VIII. C. 8.

Traja venta vebuna si trora dello stenso

In questo vebtuna si trova dello semo Austore i epasacio segurate:

- Epistole Socunda ad Carbolicos Incolas Foederali Belgii, Tesi ad Rhem. 1-voi, Decdusin Episc. Loddensis Episcola de Generale Sasquina Bossini. Sia nel vol. Analectas di Makillon, p. 452.

Beodoccia, Muterna Episcopa Inventio Senetis-

Dezimin, 1810m. Episcopi invento Sinctio-rum corporum, quorum nomina ibi recom-sentar. An 870. Sta nel T. 5. di Achievy. Debilloni (Franc Jos.) Fabularum Aco-picarum Libri v. priores diligenter emen-dati. Parinis, 1759., Borbou, T. 1, 11.0 VIX F. 6. XIX. F 20. È questa la terza edizione, la sola ri-

consciute dall'Autore. Vengono appresso gli altri cinque Libri or per la prissa volta Impressi. Descartes ( Renau ) Principia Philosophica. Auntel. 1650. Electrius. T. 1, 4 ° X. H na. --- Principiorum Philosophiae Pars I. et II.

— Principiorum Philosophius Pars I. et II. more geometrico dessonstatas per Benedictana Spinnas. Accessenast sjundem Goginta Metaphysica. Ainstel. 1663, Riemeris T. 1, § § M. 1431. Spinosa comparisor in quest'opera tanto ortodoso salla natura di Dio, quanto la era Cartesio; lo che potrebbe far credere,

ch'ei non era ancura ne' sentimenti em ch'ei non era saccer nel sentimenti emoji, di cui hi riempiute poi le suo opere (N). In questo volune ii contengono altredi la segenti Opere: I de le Braya De-fensio Doctrimae Cartesianae de dis-bitatione, et distinati abusu Philosophiae Carpenanae eur-repente et vitando in rebus Theolo-gicis et Pidei. Graningae, 1670., E-verts. = Tructatus Theologico-Politicus continens Dissertationes quibus ostenditur Libertatem philoso

phandi non tantum salva pietate, et Reig. pace posso concedi, eed camdem

nisi euro pace Reig. spragua pietate tel-li mos posse, Hamburgi, stra kimenate --- Opera Philosophica. Editio ultima, 2017. Elsevirus. T. 1. 4 e X. H 22. --- Epistolse purum ab Auctore lauso ser.

more conscriptae, partim ex gallico tinos-fataca Londoni, 1668. T. 1., 4. ° X. II 23 - Descartes Renacus de Homine, figures e Istinctize donatus a Florentio Schuyl. Logd Bat. 1662, Meyardus, T. L. 6. X. H v.

Schlene le figure, che accompagnate questa Traduzione, sieno assa belle, por non sono con proposa a fare intendere il testo di Dencartes, quanto quella de Se-gueri de la Forge, e Gestechowan, che si troyano nell'edazione Francese di Gierselier, fetta due anni dope. Schuyl buona copia dell' Originale non pose fare un ecceliente traduzione; ma l'arricchi di una Prefanione, she può pusure per un'opera compica nel suo genere, e pervo si bella si Genelier, che non posè napedira di tra-sportaria alla fine della sua edizione Fran-

oportusta atts fine della sua editaine Fran-cuse per truderla più perfeita.

Cartesio nacopar a 5t. Marco 1565, ul-1 Flaya nella Tumen, e mori a Succlular, agii 11. Fabbiero 1656. (N.) Deschamps (P.) Dauertaini de Serieptara Sa-cra, Lubrenjae omnibra cum Catonica, tunt Aportpilis. Londeini q. 1768., Saym. T. 1. Danna Aportpilis.

Questo Autore', che in Finningo dices Fields, era stato Professore Regente nel-

l'Università di Donny, e quando nel 1705 acrivera, e pubblicava le sua Dimertazio ne, era Canonico Minuer nella Cattedrale Winterprise . ( Dall'o pera stessa). . mehamps (Jean) La Religion Christicane process par la resonnement. Londres, 1754. T. 1, 4 in las. L. A. L.

rouves pur le récommences nombres, hou.

1. 4. 5 in lau, L. A. 1.

Gio. Deschienpe ere Prese della Chiesa
Guilleman, e Minutero della Real Cappella
della Sevoja in Localera i della la usa
Opera all' Arcivestore di Cansserbery con

sua Epistola del 1. Agosto 1753. Descripcio Regionum Urbu Romae. vol. Analersa di Mabijion, p. 364. Descrizione Generale de' Faorbi di Sicilie. agigne, e faculta allodudi ei stabili che mo-Jah dal Rogno di Sucita conforme elle Numeramone, ed Estimo fatti negli ente ini e 1948. publikrata sotto il Governo B. Guerana Fogliani di Arigona, Victori e D. Gueranas Fogliani di Arigona, Victori e Capitam Generale di questo Regao. Polet-mo, 146°, Epiro. T. J. fol. Pt. X. II a-parazione dell' accellente Passoda della Mo-ren, e delle diverse Provincio della medi-

nica antica, e moderna: come ancora le Azioni della Repubblica di Venezia sotto il valororo Capitan Generale Francesco Mo-Posini Gavalier Procuradore di S. Marco nella sopradetta Morea, e le Vittorie per mare estenure: tradotta dall'Iteliano in Tedesco.

supposition arrays of transfer for the control of t

Di rarse le Donné Francesi , che han gentreso la poesia, è dessa, che han wita il più. Le angliori delle sue pro-duzi-si sono gl' Idily: essi offenno unmigini campeste, una presia deler e facile, if tono della natora, dogli scherzi ingr-gnosi, una morale utile, lo stile del cuorè, e tutte le gessio dell'ingensità. Ella era nata a Pargi nel 1638., e vi moel nel 1605. In questa edicione in fine del secondo tomo si trovano alcune poesie di Madamigella Desbudieres, f della precedente, una inferiori a quelle della martra: Ella era membro dell'Acdella matra: Ella era membro dell'Ac-cademia di Aries, e di quella de' Rico-vrati, e riportò il premio all' Accadema Francese nel 1687. Morì sel 3 718. di an-ni 55. (N.D.) Desiderii Abbatis Cadaenals, qui posten Victor

Papa III. Miracula a S Betecutto einsuur rapa III. mercella a S Hetedicto ejusque discipalis in Italia ficus; Stanno nel T. vt. p. 45%, di Mabillon, afeta ec.

net net 1087. Devident Hersfeldenns Monachi Narratio Itil tionis Reliquiarum S. Benedicti . Ibid. p.556. Vivera nel XII. secolo.

Duderis, Episcopi Cadureensis, Epistolae ad diversos, Stanno nel T. 5. col. 511, Bi-blioth, PP. e nel T. 1, p 651, Then Monum. Eccl.

Oursto Vescove mort neil anno 66a.

(Biblioth. Casean.) secondo il Bamago mort nel 655. Desderii, (S.) Vanneanis in Gallin Episcopi

Martrium ab Abone collectum, An. 870.
870 nel T.a. P.S. p.1. Then. Mousen Ecoles.
Dring (P. Anselmi) Open Socredeli num
Rogethicas none? 1955. T.1. 4 ° VI. A S. top thires notice? 1955: T. 1, 6, °V.L. A.5, II. P. Frobenio Forsier, a cui era stato commenso I reason di quest opera, così si esprime rella nat Cesavaro: a Presenta e Opusculum tana evadice sirani et av-es pientre elaborature act, nt Vier Ex-ce diti Jabenti, quo inter legendum a-

e moces quadam suavitate alliciantus; Vi-eri praetera Politici inveniant, quo sibi e a falsis pearindicii adverna Sistam e Ecclesiancum, oposque Illina pasim e invalescentibus caveant; Invidi dennen onorum Ecclesiasticonum aemitlaton « salem experianter, qui livorem nanes

« salem experianter, qui l'invecto asser e perficitione aulibrerima. » Il Desing era Benedittino nel Manavero di Endodell' sivera nella seconda necà del passato secolo. ( Dall' Opera ) Deslandes ( Andri-François ) lluscire Criti-que de la Philosophie, on I'on traite de que de la l'unisopties, on 1 'on traite de son origine, de se Progrès et de diverse Récidations, qui loi sont arrivé janqu' à noire tems. Amberdam, a pôtic Caunquign. T. 4, 11. ° XXV. E. 14. Le doste increche, che l'Antore la dorato fare per quest opera stimabilissi-ma, e sessi ben Etta, lung d'isterdire la usa inunaginazione, dier nn Critico, con long arrivto, che ad orazzile, a di

non han servito, che ad orazzia, e ad arricchirla. (N. D.)

particulierement sur leurs vaisseux de guer-re. Paris, 1768. T. 1. 8. ° XXIV. E 17. Andrea Francesco Boureau Deslandes orque a Pondicheri nell'Indie Oriennel 160a. Fu Commissario Generale tali nei 1932. Pa Commissione Generale della Marina a Robelorie e a Bress, Eze dell'Accademia Reale di Berlino: morì a Parigi nel 1957. (N.D.) Dematrili (Ab. Regnier) P. Rodrighez. Francesco Sorsiano Regnier Dematrili

stopie a Parigi nel 1652. En Accademico della Crusca, e Segretario dell' Ac-cademia Prancese: mori nella sua patris

a d. Settenton 1715. (N.)
Desprez (Ludovicos) F. Horation.
Lung Desprez eta Professore di Eloquenar nel Collegio del Cardinal le Mos-

Sameo nel vol. initiodato Heures Cano-nicules. P. Joh. ) Discritatio de Peira Deutschmann ( Joh. ) Discritatio de Peira Ecclesies ad Matth. xvi. 18. Són nel T. 2. p. 15n. Thes. Theol. Philid. — De Libria Apecryphis. Ibid. p. 87th. Questo Prolosore di Teologia in Wit-tenshireg meri nel 1 vp. 6 [Bilload. Canon.)

Devippi De rebus post Alexandrum gestis li-bri 1v. Epitorne historica usque ad Cliudii Imperium: et Scythica; Gr. et Lat.

Sono piercioli Estratti fatti da Fosso, e da lasi inperiti nella rua Bibliochi: si travano i p. 193. Questo Storico, secunito di giodinio di quel dotto messo, poò chiumrio, per la chiarczza, il secondo Tuestido.

Tucidide.

Tuestide
Deplingii (D. Salomonis ) Observationer Sacres, in quibus malri Seriptume Vet, et Nov. Tostamenti dulis vergita sidrundur, Lapine, 1-755. T. 5. 4. ° XV. B 5X.

– Instructioners Productine Pasceala' va. gris-line funtibus husates, et varis observationistics ac quantitationer, nendiaconibus il.

gra-lini fontibis laustae, et varis observationibis ac quaestionibis (1. laustate, Liptise, 1753, T. 1, 8. °XVII. F. 7, --- De Die Jesu Christe energenii, Sta nel T. 11. Miscel, Liptisen.

— De Origine Circumcisionis Júdaicae. Sta

nel T. xxrt. di Ugolino.

- De Fletu super Tissumous, lkid.T. xxrtt.

- De Israele Jehovas Domino. Iliad. T. XXIV.

T. xxvi.

--- De Judseorum Jure gladii tempore
Christi, llaid.

--- De Familla et Genealogia Herodiadum.

De Re Normania voterum Hebracorum. id. T. xxvrr.

Il Devlingio era Canonico della Cattedrale di Misnia, e Soprintendente di Ibid.

tedrale di Nissia, e Soprintendente di Lipia: vireva ancora, ma quasi vicino a morire nel 1798. (Biblioth, Casan.) Discomus (Paulus) P. Warnefridas. Disdochi (B. Murci) Serno contra Ariagos. Ste nel vol. di Origene De orutione Li-

bellus ... — De personalone spirituali Capita centum . Stan nel T. 5. col. 193. Biblioté, P.P. S. Distone en Yoscovo di Fotica nel Tantere Epiro, e vivera nel 45a. (Dai: Tindera Alph. Bib. P.P. Dialoghi de Morii, o uis Trancroue Ecclesianico-Polisico de Dritti del Principato, e Ad Saverphaia, di Firenza del Proportio.

del Sacerdosio, di risposta all' Autore del Douto libero della Chiesa di acquistare, e di possedre beni temporali. Venezia, 1770., Bettinelli, T. 1, 8 ° XVIII. B 6. Dialogoe estre S. Pierre et Julos II. P. Do-

etrine Catholique.

Dulogo de Ginschi, che nelle Verghie Senesi si muno di fare del Matinale Intronato, In Venesia, 15ga., Grilho. T.1.8. º PC L D 25.

L'Autore pe è Gerulamo Engagli.

L'Opera è rapporenta dai Fontamu, e
dall'Ila, m, ma dell'eduzione del Bonecti in Siena del 1572, 6 ° Il Fontanetti in Siena del 1572. 6º Il Fonta-nini chiuna bello e curioso quend Du-logo. Il Gunba rapportandolo nella sua Serié, dell'educiose del 1581., astrisco di escrit quest'operatta ripecchotta più volte, 'una dello quali è la noutra in mi-

tido carattere Aldino. Dialogui de Conflictu Amoria Dei, et Lingaze dolone. Sta nel T. 1. p. L di Peno Riblioth. Accel.

Bislioth. Ascet.
L'Autore di quesso Dialogo era forse
Cisterriones, che vivera nel XII. secolo.
Ditrofin (Jac.) Epistola. P. Epistolae illaut. vivero riber.
Ditario Relationi della Pette di Messina. P. ne Cold. MSS.

Diracarchi Monorii Geographica. F. Houseles-Thu. St. 1972, ancora gel. T. XI. di Groc. Th. Ant. Gr.

Ph. Apri Gr.

Decerror vive circa Suo. anni suani G. C. (B. e. G.)

Decliciono (D. Edmundi) Physica Verm et Nora, sive Triectana de Natamali vertines heracorori Nosaci. Lendini, Typa Hibinnii, 1702. T. 2. 4. 2. H. G. 12.

— Delphi Phartnecipines, Stanson ad Fa-

seioul. 1. Opusculorum. Questo Scrittors Inglese, Marstes del-le Ard, e Dottore di Medicina, fiori sal declinare del XVII. secolo. ( Biblioth.

Caran, 1 Dictori ( Davidis ) Therapeutica Sarra, siw de curnodis Casibus Conscientiae circa Regenerationem. Londini, 1656. T. 1, 4 ° VIII. A 31.

Il Doson era Professore di Teologia nel-l'Accademia di Edimbargo: viveva nella neconda metà del xvix secolo (Dall'oper.) Dirta pracelara philosophorum, imperatorum, et poetarem ab Arsenio Archiep. Monamia collecta, Gracco. P. Arsenius.

Da not non si possinle, che il salo

Da not not se possinle, che il salo tomo primo di questo libro rare stam-pato in due tomi, e di cui, secundo con-fessano i Bibliografi, difficilmente trovanoi riunte le due parti. Esso fu dedicato a Leone X., e sebtene non la data gli anno, dovette essera impresso prima del 1603.

(Schorl).
Dieta pretima, hive Loci Communes comition fore Doctoriloss, qui in Sacris li-tera scriptorqui. Venetus al signum Spri, 1552 T. 1. 8. VIII. 4 43. 1552 T. I. S. AHL A 4.3. Dictionarum Graeco-Latinum . Besslene, 1563. Curto, T. I. Ed. XI. M 11. Dictionary Biographical. P. New and Gene-

ral Dictionary. ral Décimary :
Décimars bénés de la Bible : Paris ; 1765.
Suillant : T. : 2. ° XIV. F. a.
Suillant : T. : 2. ° XIV. F. a.
Décimarier d'ouverse de l'Ecrisare Sainte ;
per Mr. Charles Haré : Paris ; 1715. T. 2.
fol. II. D. 3.

Not. II. D. 3. Dictionnaire Chronologique, Historique, Critique sur l'origine de l'Idolatrie, par Pinchant. Paris, 1756., Dédot. T. 1. 4.0 XXI. A 28.

Dictionnaire des Lèvres opposés à la morala de la Societé des Sos-disants Jesaires, Beu-zelles, 1761, T. 4, 8, ° XXIV, E. 6. Dictionnaire Domestique Poetatif de santé. Paris, 1763, T. 2, 8, ° XXV, B. 2. Dirtientaire Universel François et Loipe de Trevoux. Naccy, 1730., Autoine . T. 6. 64. PC. II. H. 15. Dictamance Poetsiff comprenent la Géogra-phire, et l'Haisere Universelle, la Ciro-

Physique, Is Mythologie, I Astronomic, Is Physique, I Butone naturelle, et toutes ses parters, Is Chimie, I Annomic, I Hydeuccapine, et la Marne. Avapon, 1700., Chamlerm. I. 8. 8. ° PC. II. B 2). Dictionner des Antiquière Romaines, ou Ex-plication abrégée des Cardinonies, des Cou-

tuties, et des Antiquités Socrées et profities, publiques et particulières, civiles et militaires, er samunes aux Grees et aux Romatrs, es-

tts, ocumunate aux Geres et aux Romatin, con-trage tradici et abergid migrand Dictionapire de Sunnel Pisicon, et enricht die reconsque-enziones et intercessates. Paris, 2/56 T. 5. 8.º FG. IV, M. 1. S. Dictionament de Physiqua Poetail, orné de planches, et de figures, à l'ousqu'es per-sonnés qua d'out aucune tenteurs de géo-nomis qua d'out aucune tenteurs de géo-

sounds qui a' out aucune ternture de géo-metrie, dans lequel ou criptique le sistem de physique de Newton etc. A Lucques, 1705, Rocchi T. a, 2, 2 XXIV D 41.— Demonsaire Royal François-Anglois, F. Boyer. (S.) Diens Gectenes, et Diense Phrygins de fiello et Escolo, Tripic, cun intérpr, et more Annies Descrise, du unim Delphini. Anneel., Guller, 170a. T. 1. 4 in lat. XII. C 6.

Questa edizione, che contiene degli angumenti, fu fatta da Giacomo Perisonio, e può pareggiare in parte il pregio hao, e pao pareggure in pare a jerori della prama, ficta in Parigi nel 1650, in 4º, e che è una delle più rare della Col-lezione degli Autori ad assum Delphini.

Didymi Alexandrini Liber adverson Meni-chises. Sta nell' Auctor. Bibl. PP. di Combefn. p. 21. della P. 11.

in Joon. Didymi Veridici Henfildani Apologia pro Re-ge Catholico Philoppo II. Hapanuse et caet. Rege, contra varias et falsas accusationes Eisolethae Anglise Reginse per Edictum et 20. Noremleis Londini proclamatunt, publicates et excusas. Gonstanuse, Samius sine anni nota. T. 1, 12.º PC. VIII, C. Dies Dominica, sive succinta meretio ex S. Scriptururum et venerandae antiquitatis Pa

trum testimoniis concinnata, 1659 T. 1. 4. VIII. A 14

VIII. A 14.
Des Ecclesissics per loca S. Scripturae pro-grefient. Romae, 1724., Schwasi. L. 1.
12. S. XV. C. 2.
Date (Renéria ) Theologica Behler. Deven-trice, 1654., Thomas. T. 1.8. S. XIX. B 14.
Questo Frefence di Teologia, e di Liegua Elemica Deventer, sori edi Fresi C. Berline, C. Caron.)
Deterchis (Garanti) Analysis Erungeliacum

netrenta (Ganradi ) Analysis Evangeliosum Deminiculium, una can observationistis et Dactrinis ex SS. Scripturae fundamenti SS. PP. tantineonius, Virerum Doctovom ge-trottis studiese conscripta. Logide. 1600 T. S. 4.º HI. A. 14. Ouna. Doctorom di Teologia sell' U-

Questo Professore di Teologia sell' U-— Quena Professor di Teologà nell' Gnivernica di Gramen, e pi Sigviniriadoni di Gramen, e pi Sigviniriadoni di Gramen, e pi Sigviniriadoni di Ghamana di Giornal nell' Bissan, e asoni in 1575, e General nell' Bissan, e asoni in 1575, e Abreri Juni e di SiSq. Si Abreri di Sisquitates Romano è Bissancia di Città di Sisquitates Romano è Bissancia di Città di

percendente. Nacque a Butshach mel 1618,

148
Fu Professore di Lingua Greca a Marpung-e unci in Giesca nel 165a (Moveri).
Dictai (Joh. Georgi) De Germania Rossi-no-Alitia, idea tergenium elepantiora eraditionis Foedus, quod Gensam per li-terorum commercia niere etuni Rossania et raceis Oratio. Sta nel T. xt. Miscell. Lips.

Graecia Oraio. Sia nel T. xi. Marcell. Lips. Quarso Professor di Linqua Greza nelT Università di Ulma recht quarso Greza nelT Università di Ulma recht quarso Greza nelniana Augustia I di S. di Aprella 1659,, ascidenti prese posseno della Lattorir. Sia di Consolita di Calcino.
Della T. xxxxi di Ugelino.
Desa (Laubvici de) Apocalrpsia S. Joannia T. xxxi di Ugelino.
Desa (Laubvici de) Apocalrpsia S. Joannia Syrison, et M. Scomplan Bollinderon Joa.
Scaligeri edita, claractore Syro et Elariso, una versiona latina, et noise. Logd. Bot.
155x. Elariso. Z. 1. d. 1. d

che Luigi de Dieu ha publilicato, non

che Luigi de Dieu ha pubblicato, non ha distinizione di capi, ni di verzetti se ne ignora l'Autora, e il tempo, in cui fatta. Si trova nache nella Critice Sa-cera di his, ed è stata inserita nelle Bi-blic Poligione. (N)

— Anunderezione in Veus Testerotame. Lugd. Bot. 1648. Electi. T. 1, 4, \* X.V. F. 1.

— Anunderezione in quattor Evengelia.

- Animadversiones in quattor Evangelia. Legel. Bot. 1631. Elsevic T. 1, 4, 6 XV. F a De-Dien in questo Constrentario non si De Dieu in quesso Commentario non si è moto attenuto al Testo, quanto alle Versioni, e principalmenta alle Orien-tali, giarche sgli vi confonta sempre l'interprete Sritaco, l'Arabo, l'Etiopo, la Volgata, e le Versioni di Erasmo, e di Bena: im aggrationalo inste monte, e di Beza; ma cominendo tutte queste tra-

duzioni, si rischiora sovente molte diffi-coltà del Testo. (N) - Animalversiones in Arta Apostolorum-Logd Bet, 1654, T. 1. 4 a XV. F. 6. Questo Commentario è dello stesso ge-

Quesso Commentario è dello straio ge-nere del precedente.

Il De-Dieu neque li n. Aprile 2590.

a Flessinga città della Zelandia, e mori a Leyda li ed. Dieumbre 164a. (N)
Diésa de l'rivillegi del Regio Decanto di Gir-

genti, Palermo, 1751,, Filicella, T. 1.

Difea del Saggio Metafisico dell' Ab. Gam-bino. Lucca, 1766. T. 1. 8.º XXV. C 55. Difea del R. Patronato del Beneficio di Trauriere di S. Lucia di Nescosa, T. 1. 4 a VI. A 2,

scalorum, esc.

Diname Patricii Vita S Marii Abb. B danca-\*\* One and T. I. p. g. di Makilon, Acta etc.

Vives nel VI. secolo,

Disclesis Predysteri Regaum Slavorum: V.

Lusius Josn & R. Dalmatine.

Luciu Iom, fo R. Dilmatise Dicelle Crypol Fijindel ad Anigeeman Re-gen, Gr. et Philosof and T. xrr. p. 585. Bibliott, Gr. v. Nos and T. xrr. p. 585. Questo Service, puto in Caristo nel-fection of the Computation of Accordio Ispectate, for south Antigonal Accordio Ispectate, data de south destruction. Re de Maccordio Ispectate,

ni, che mori circa 240. av. G. C. (Biblioth, Casan, 1

Diodati (Govanni) La Bibbia, cioè i libri del Vecchio e del Nuovo Tesamento, nuo-vamente trasportati in lingua Italiana., F. Ebbia Italiana.

Questo Professore di Lingua Santa e di Teslogia a Ginerra nacque a Locca nel 1579, e morì a Ginevra nel 1602.

( Morri ).

Diodati ( Dominici ) Exercitatio de Helleni-nica Lingus, Juriaeis omnibus vernacula, et da Jesu Christo Gracce loquente., Neupoli, 1767., Raymundan. T. 1, 12.0

Contro quest opera dedicata a Cateri-na II. Imperatrato delle Russie, dilla quale l'Autore clabs in dono un Metaquale l'Autore ciste in dono un serm-gione di oro, scrimero: il Francese P. Gabriele Fabricy nel suo Traité primi-tif de la Révelation: Monsegnor de Marg un de vetation: Pottsagnor de Ma-guerra De Soptuagintavirali Fersione: I Giocaslisti del Journal des Sovana di Parigl: Saverso Mattei nel T. ft. des Libri Poetici della Bibbia, e più di tauta L'Ab. Gio. Bernardo de Rosa, Professora

Libri Poetici della Biblia, e più di usat l'At Gia Berurdo de Rois: Predissore di Lingue Orienzia nell'Uzirenzia di Euros, che un 1177, pubblico un'opera della predissoria proprie di Cristo. Il Declari norrigono proprie di e moi nel Bert Pillarone, Retter Pieco, Dioden Siculi Interiorsoni. Libri aliqueta (Grace a Viceratio Unioppose). Baulere, 150, T. 1. 5° XI. H. 9. Prima e rara Elizione (Arvond).

255g. T. 1. 6.° XI. H. S. Proma e ran Edizione ( devocal j. 1. Obsopre non publishie in queen non chimer, se son il truo greec de librio. 6. e con il truo greec de librio. 6. e con publicatione de librio. 1. Edizione lella e corretta ( divocal j. 1. Edizione lella e corretta ( divocal j. e de la prima edizione completa del manuel la librio del librio del librio del la librio del la librio del librio

alno al 20., come pure gli estratti de li-lei dal 51. fino al 35., e dal 36. sino al 38. - a Laurensio Rhodomano, Gr. et Let. Hanovise, 1604. Wechelius. T. 1. fol.

Hannvare, a tore XI. N. 33.

L' Arvood sanicura di aver due volte attentamenne letto questa edizione, e di averia trovata fella, e corretta a esglicienza i ed è la prima edizione Gentina di muzzoa autore.

centrary cell è la prima editiona Grace-Lattie di questo matore,
— a Petro Wenelingio, com noite varioma, Gre e la L. Amest. 1-yo,6 Wenenius.

Il Protifi melle sea aggiunte all'Arvoed
de chiana Chima Editione, e basi e
Gamba seguingeo di treventa migliore
de companyatione de l'amontatione d domano, e le ivote di errigo steame, di Rodomanno, di Falvio Orisii, di Ev-rigo di Valos ( de quali ultima due le note risguardano i frammenti) e di Ja-copo Paulmier. Bialgrado i gindigi van-turi di Evalis. di Rease di Parte. copo Paulmier. Balgrado i giudiri van-taggiosi del Pinello, di Boss, e Gambio, e del Daniourio Bibliografico di Parigi, nal pregio di questa colmone, lo Scheel, T. IV. P. L. assigura, che selbeme essa comprana cordinale come attituta. a. 19. F. L aiscura, the sebbene esta contents occilient con, nalidefinence it mostero grandi comune sulla poca cura, cot con iti il testa stamputo, marquadovi talora fino intere propieto, marquadovi talora fino intere propieto. Epitolos Latine ctr. Stamon nel T. 14. p. 135 Beblioth. Gr. Falerie.

Nessuso più dubita della suppo nessuro pra dubta della supposizione di queste lettere, che per la prima vida vennero in luce qui in Catana nel 1859, in lingua italiana nelle Mensorie Storie-che di questa città di Pietro Carra-Ei pretande, che assistone od abbiano mensioni in secretario. sussistio in greco presso il Card. Bena-rione, che le avesa tradotte in latino, essendo poi state voltate in Italiano verso il

Diodoro Siculo non è uno Storico di tal fatta, che recenti, come Eredoto, Tucidide, Senofonte, Cessa ed altri, nevenimenti accaduti sotto a'moi occhi. od a'assi tempi, o su quali ogli abbis petuto raccorre documenti da testimoni oculari; egli è ancor meno uno storico progreatico come Polibio; ben enasiderate ci pen c, che un compilatore almono nella maggior parte della sua Bi-blioceca, poiche parla talora da luoghi da lui visitati, e di fatti comprovati da lui undesino. In quest'ultimo caso egli diè unercume. In quest ultimo caso egli dis-seggi di ginisto, e meriat che is pressi fode alle me parele. El suo nite, dios si il Burose di Sinter-Certa, è facile, a chiaro, semplice, e sena affettazione, a ma divice figurato e materiorio dive a parla degli Da, giocchè questo los-nico oppa allora i Porti e i Mindigi, a Egli non cerre dietro all'Attiosno, a di terralli romano parietti. ne a teracini troppo antichi, ma se-gue di gracre tenaperato quale si ad-nice alla storia. Talora però fiacco e n diffuso, egli manca di connessione e n diffuso, egli manca di connemono e o di ordine; la sua narrazione troppo n sovenne è confusa, non conoscendo n l'arte di spianare i futti, di spargerei si il lume, e di far nascere un avveni-mento dall'altro. Quando adopera il w racconto degli Storici antichi, egli lo s priva d'egni grazia, ed il suo non s mat è animato, e molto meno ancora s dramantico. Nurratore feeddo e mni-» forme, egli sdegna i soccora dell'eloa quenza, e biasma e loda con impur-a ridità. Le sue considerazioni sono coannu senza esser triviali, motrandosi u a esse nomo di hoonsenso e di probiti Diodoro nacque in Agirio, oggi S. Fi-

Ippo d'Argiro, e fu contraporanco di Giulio Ceure. ( School, T. 1r. P. 1.) Diodori Torsensis Episcopi Opus adversus Fa-tum, Gr. et Lat.

Di quest' Opera di Diodoro Vesco Di quest' Opera di Diodoro Vesco Tarso, che visse nell'anno 36o, di G. C. Forio ne fece un Estratto, e lo inscri nella sas Bibliotheras, ove trovasi a p. 66a Diogenes Larrium De Vitas Philosophorass

toterprete Isazco Castubonn, Gr. et. Lat. Colon, Allohe 1616. T. 1.8 ° XXVII. C 36. E una ristampa fatta con poea cura da Samuele Crispino della seconda edinione di Errigo Serfano fatta a Parigi nel 1593, in 8.º colle note, che Isacco Ca-1503. in 8. ° colle note, che lasceo Ga-sankono aveva pubblicato sotto il nome di Hortibonus, a Morges, 1585. in 8. °; na queste note non si ettendono, che sugli otto primi libri. Lo Schoel, T. Iv., P. Iv., a cui dobbiamo queste notizie bi-P. IV., a cui dobbiamo queste notizie bi-bliografiche, a questa ristampa del Cri-apino da la data dell'anno 1616. O è questo un error tipografico, o alcan esemplars portano si fatta data, ed altri rella del 1615, come il nostro

. - De Vitis, dogmatibus, et Apophtegrastis corum, qui in Philosophia characrunt a Jo. Pearson, Gr. et Lat. Londini, 1954 T. 2. fol XI L 5.

Buong Edizione la mota l'.frvood. Il nostro Esemplare è uno de poelei, che portano la data del 1984, giacche os-serva il Pinelli, che Γ edipione è del-

l'anno percodente.
L'opera di Diograt è una delle più
persione dell'Anticlatà, per la quantia
di fatti e di notaia che ci ofire, e pel di litti e ui menza cue ci ci co..., c pe-gran namero di pusi di Scrittori perditi, che ci construb. L'Autore, che uon esa di nessuna setta, tranne ch'egli inclinava na poco verso quella di Epicuro, è in-

nn poco verso quella di Epicuro, è in-traminute insparale; ma credulo, spesso negligente, sensa critica, e sensa discra-nimento. ( & Soboel, R. c. cit. ) Diograis ( Antonii ) Incredibilium de Thule Insula libre xxxv. Gr. et Lut. È un Estratus, che Potio fece del-l'espen di quanto Servitore e lo l'asseri nella sua Bibliotheon, e trovasi a p. 355 Egli visse nell'Olimpiado CXX, e 300 anni av. G. C. ( Voseine, de Hiet. Gr.

Dionii Chrysonomi Orationes LXXX Grace Venetius, Turrisanus, absque anni moa T. 1. 8. ° XXVII. C. 25.

2. Edizione azzai rura è notata nel Dizion Ebblioge, alla quale il Maittaire dà la data del 1552, e quest'anno ri trora notato a penna nel nostro Estroplare, socto questo anno stesso si trovn dine; ma vi è aggiunto opud Aldi Pilios, cò che non ii legge nel motro esemplare, ma in vece vi sta scritto: apad Fe-dericum Tarrisanum, e dal Turrisano la Edizione è dedicata al Card. Rudolfo

Pio Carpense. - Un altro Esemplare della stessa Edidizione, in cui la mea dell'anno 1551, trowas parimenti a penna. XXVII C 3o. » Filosofia e la bella eloquenza. Gli ornamenti, di cui fi uso, dice Sineso, a sono saggiamente misurati; l'espresson » e le figure proporzionate a soggetti ; la

» sua cloquenza o solida, vale a dure s plice e grave di cose come quella dei
 a gran naseriri ... Filostrato lo chisuna
 il Corno d'Amaltea, per la ricchezza
 della son facondia, e per l'attitodine » ad ogni argousento: agginuge, che, sia » che prenda ad imitar Platoue, sia che sa prefuga per modello Demostene, può
 sassenerne il confronto... Un certo Aren ta, forse l'Arcivescoto di Centres in » Cappodocia, si accesta più al vere di-» cendo, ehe lo stale di questo Autore » ceiado, else lo stale di questo Autore.

» teno un grado di mezzo tra quello di

» Platene, e quello di Lisia: else egli

n tempera il moda mobile del prima col
» f'umforme elegama del secondo; else

» a dir le con sublimi con sempleciò,

» e con dignità le più scuplor. Ma un

» generale sembra, chi ri veglis rappre
» semarci i elegamona di lperule, di cri

».

» egh lacera una numa perreculer. Cum stutte els, che Longiuo dice di questo » Oentree, può applicarsi a Doore. Egli » sa dipingere perferamente i costumi, i maneggia eccellemente l'ironia; i » assi scherri sono pieni di finezo, e > d'urbanich; si apporta con grazia dalla n sun strada, e vi ritorno con grazia. Si n distingue sopra tutto nelle surrazioni » per l'elegana delle meniere, e per la varietà delle mangoni. Egli nacque s in Press entà della Bitinta circa l'ana no trentesimo dell' Era Cristiana, e mori

» cgli faceva una nima porticolore. Quast

no in Rouse, in un'eth moleo avanuets. » o in Rome, in un eta moseo sezaneta. o (Cesaretti, Corso de Letter, Gr. T.11.) Donis Cavii, Romenae Historiae Lebri ( tot enim hodie extant ) x vv. minimum a x v x v x al t v v. Guilel. Xylandra interprete, com anecationilus. Additum est Je. Xiphilini e Dione Compendoum, Gul. Blanco Allierusi interprete, als codem Xylamiro castigatum; atme tantum. Lag ban, 10.53. Rovillius.

T. L. 8.º XXVII. E 34. Seconda edizione dello Xylander dopo

la prima del 1558, fatta in Basilea per l'Oporino in fugl. Lo Xylander loce questa sua traducione latina di Dione topra no manuscritto con fedelarenze, che si potè per nuzzo di questa correg-gere aviente il testo, che Robrito Surfano avera pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1548, in fogl, sopra un manaventto pieno di errori, e di lacune. (Actori, T. tr. P. 11.). Il Compradio di Stiffino si trova legato separatamente, ed è qui spprisso potato.

--- Bernus Romanurum a Pompeju Magno ad Alexandrum Manuere filium Epitome, Jo Xiphilmo autore, et Gul. Blanco Alterna interprete. Lugduni, 1559. Bordhus. T. 1. 8, ° XXVII. E q.

8.º XXVII. E. 9.

— Rerum Bosanarsem a Posapeje Magno ad Alexandram Mamare filium. Epinome authore Juanne Xipfaihou, Gisece. Ex Bi-fifeihera Regia. Lineaties, cx offe. Rob. Stephani, 1551. T. 1, 4.º M. H. 5t. E questa la prima estranze, che Ro-levro Striano de de dell'Epitome di Gio-

venni Stilton, che da quel tempo ebbe prevedije olizion. Questo volume contiene ancora: ponitation Reseasarusa Pueli Ma-

nuit, Liber de Legibus. Venetile,

e-55. Zenne.

– Historice Romanae quae supersunt, a Samu-le Reim ro., Gr. et Lot. Hamburgi, 1750–52. T. 2 fel. VI. M S. E questa una delle più corrette, e delle mirliori cligioni che si no mai state fatte di Greci Senueri. Le annotazioni, fra le quali ve ne souo del Edicicio, contengono un tesoro di emiliatone ( Arvord ). Nel Dicion. Biblioge, di Parigi è notata: Detion, Bounge, at Parig e form; Elizione presentemente la poi ricer-cata, e nello Schoel, T. IV, P. II. se ne tevra la rigione, perchi egli dire, che in questa ottina e bella relizione il Relimero ha messo a profito tutti i materiali, che conoservani al un tempo, Egli dispose i frammenti nell'ordine, ch'essi doverano naturalmente tenere; corresse il testo sopra le pre-erdenti edizioni, le cui varianti sono perse ad enune in note particolari; titoccò la traduzione, ed aggiune coservazioni istoriche ed interpretative. Dione Cassio Cocciano, Senature Ro-

mono nacque 155, auni dopo G. C. in Buinia, ma pa-sò la maggior parte della nua vira in Roma, ne pubbliri Utini. Nella sua verelucia free ritorno in potris.

Mella sea vereltarja fece ratorno in paten-sonyui Tarsiei Are Germmanea Greece. Ska nel T. VII. p. eli. Biblioth. Gr. Fishric. Questo Grammatico, uno de' divergoli di Arissarco, che vaso più d'un arvolo avanti G. G. detto Diougi di Tasca dalla matria di son Indre. viscole esti cen antoavanti G. G. dento Essuigi di Fratti cumi patria di sso poder, giacché egli eva nato in Alessordru, per cui talora è chianato Dionigi d' Alestandria, e porta anche il neme di Rodio, probi la Cinh di Ro-di gli avera cuncelinto il diritto di cli-

tadinanza, fu il primo di tutti, che scri se em Grammatica, a Teoria Gram-maticale, che fin dal suo nascere divenne classica: d Fabercio, che fu il ne classica: al Fabricio, cler fa il primo a pubblicarla nella sua Biblioth. Gr. dice di csa; certe ob antiquitatem, perspiratulem et geumen digna est ouas Licem sydeat ... Lestur non ingratum me rem puto facere Graecarum litenumeratura prussenti loca cum cis comnusaicem ex apographo Holsteaiano,

quod extat inter Mectos. Codices Bi-bliothecas Johanneas Urbis Humbur-

distribector Inhomente Urbis Hamton-genias; (Io. ci.l.)
Disnyii Halicarnassici Secipta, quae extrat, conzia, et Ilisorica et Halterorea, a Fed. Svibergio, Lipsaca 165a. Gundhertar. T., I. M. M. 3a. L. Avecod anticera, che quest edi-mine da las già letta, és quotro alle Gre-tione est de la gia letta, és quotro alle Gre-tione est de la gial esta, és quotro alle Gre-tione estate de la gravi. Deco-tor de la confessione de la gravi. Deco-no del une Gataleco MS. rapportando sori nel suo Catalogo MS. rapportando sai nel suo Gathigo MS. rapportando questa edisione soglauge. Edutione vita-perata dall' devod, ma non souvetta. Essa, secondo lo Schiel, è una coute-fizione della prima del Sylburg, fatta in Francolocte 1365. 2 vol. fol., che è una elissage critica e huosa.

Dionysii Sinapensis Excerpta ex Comoediis. F. Excerpta.

Questo Poeta Comico della Commedia setteme, fiori 3do. anni av.G.C. (Schorl, T. u. P. u.

Dionysii Arcopugitae Opera omaia, quae ex-tant, enni Sodin S. Narina, a God. Mo-rello, Graece. Paris 156a.T.1.8. ° XVI. F 21. Il Morello diede anche la versione la-

Il Morello diede anche la versione li-nian, force in un tomo separato. In fatti il Pinelli nelle Aggiunte all'Arrood note questa ed-note Gr. st. Lat. sol. a. —— a. Petro Lansello, Gr. et Lat. Parmir, Somium. 1615. T. i. fal. IV. M. §. —— et. Editione Corderii, Gr. et Lat. Par-li ifi. Morens. T. s. Sel. IV. M. S.

É Autore del primo secolo; ma le sue opere sono tenute per apogrife. I migliori Ceitici propendono a credere, che seno d: Scrittore Anonimo del IV. o V. secolo.

di Sevinori Annuno dei IV. 8 y. secosi. (Arcord ). Disaysi Alexandrini de Situ Orbis Libellus cum Commentario Emuzhii, Genece, Lutte. Paris Bob. Steplanus, 1547. T. 1. 4.0° XI. H a Bella edizione la chiama l'Arcord. In sua trovaii per la prima volta unito il commenco di Essataro.

--- Abric Matthese interprete. Parisite, le Prour, 1556. T. 1. 4 ° PC. II. M. 15. --- Periogenia, sive Geographia emendata et locupletata, addictione sulicet Geogra-phiae Hodicrase Graeco carmine pariter do-

phise Hedierane Granco earcaine parier do-natae, cam XVI. Tabelis Geographics, ab Ebaurdo Wells. Londini, 1718. Matthacus. T. 1. 8° XVVII. A S. » Non è questa una vera edizione di Bionigi. Il Editore Eduzado Wells vi ha ordunto a suo modo il testo di quell'Autore facendori inoltre mutil troncamenti, e giunte per comporne un manuale di geografia assica e moderna.

manuate di geografia sautra e moderna. In tal modo trovansi nelli quatra edizione del 1716., che noi abbiano sott'occhio, 1562. versi, in hogo di 1187, di cui è composto l'originale. > Coi servie lo Schoel T. 1V. P. L Ayendo noi esaminato il nostro esemplare, che è la terra

moro di versi 1362., della quarta edizione, of abbiam verificato nel mutro esemplare dell' Eduione Greca fatta da Er. Su nel 1517., che il numero de versi del-l'opera di Dionigi è realmente 1187. Questo Geografo visse circa 20. anni dopo G. C. ( Around ).

Dionysii Bysanuni Iter in Thraciae Bomborum. Quest' opera si è perduta: alcum estratu-fecene Gille, Gyllius, e li collocò nella ana opera de Bosphoro Themeiro. V. Gyl-hus. In greco-mon avvene che un asio frammento pubblicato dal Durange nella un Constantinopoles Christiana, e dall'Hudson ne' suoi Geografi Minori. È ignota l'epoca della sua vita, ma par elie debba esser vivato prima del 10ft., anno in rui Settimo Severo distrusse

Bisantio. (School, T. 1r. P. 1r. ) Diantui Exigni Epistola ad Engipium Preshyterum in versionem a se factam libe S. Geogorii Nymui, de conditione, seu opi versionem a se factam liber S. Gregori Novini, ac common, sei op-ficio hominis. Sia nel vol. Analecsa di Mahillon, p. 5; Oneto traduttore, Manaco, Scita di na-

or, ma Romano di costume, visse circa alla metà del VI. scesso. yat Archiepiscopi Alexandeini Episgola z.

ad Ecclesion Alexandrinam. 2 Ad Paulum Stanostenstin. 3. Ad Basildem. Gr. et Lat. Stanos nel T. 11. p. 273. Biblioth, PP. Questo Arcivescovo di Alessandria fiori el III. scolo ( Dall' Index Alph. Bi-

bl. P.P.) S. Dionysii in Francia breve Chronicon ad Cyclos Paschales ab on. 985. ad 1254. Aginar de erbas Gallicis. Sta nel T. 2. di Achery. Dionysus Carthusianus. V. Carthusianus.

Diphin Excerpts ex Comoedia, P. Excerpts.
Difilo di Sinopi, città della Paflagonia nell' Asia Minore, apparteneva alla
Commedia Naora, Gemente Alesandrino lo loda, ma ne taccia la freddezza. Un giorno, che il poeta cenava a casa di Clemente, e ne lodava l'acqua feedda: non te ne fur meraviglia; gli dasse, io vi ho gettato dentro i profoghi delle tue commedie. (Fubric, Bibl.

Gr. T. s. p. 257. )

Dioscoridis Tractatus de mensaris et ponde-ribus, Gr. et Lat. Sta nell' Appendere del Thea. Gr. Lat. T. v. p. 222. di Errigo Stefano

Diploma fundacionis Abbariae de Blanden D. C. An. 1185, a Deuderio Morinorum Episcopo confirmatum, Stu nel T. 12 di Achery.
Diptycha Ecclesiae Arclatensis. Stanno nel
vol. Analecta di Mahillon, p. 220.

vel. Analecta di Mihillen, p. 290.
Brectare (I. e.) Spirituel. Paris, 1656. T. 1.
8. ° in Int. VII. D. 4.
Brictarie (I. e.) Sovietes, pour les Ordres Réferents, Paris, 1671. T. 4. 8 ° in Int. VII. A. Disciplian (I. al. Specimias, P. ne Clodd. MSS.
(S.) Discorsi Produzidii per decumento del viver entitumo. In Versita papresso Auc. degli Antoni, p. 350. T. 1. 8 ° in Int. IV. E 18.
IV. E 18.

Discorso Accademica sull'absua degli Eccle-Discorso Accadensico sull'abuso degli Ecca-sisticia, che insegnano alle, donne. Liverno, 1-94; T. 1. 8.º XVII. E. 5s. Discors de la nature, et des effets du Luca. Turin, 1-98; T. 1. 1. 2º XXIV. D §3. Discors sur les Nouvelles Ecclesiastiques. Discours our les Nouvelles Ecclesiastiques 1748. T. 1. 8, ° XX. C. 58. Discours our l'Histoire de l'Eglise. Cologne, 1769. Tr. 4, 12, ° XXI. C. 7.

ros del Capitan Lechuga . T. 1. 610 XXIV. E 55. Discussos de Bebus Gallicis. V. Ovingius.

Disquisitso Canonico-publica de Capitalorum Metropolitanoeum', et Cashedralium , Arclu-Episcopatuum Germanine Origine Episcopatuum Germaniae Orgine, pro-gerson, et jugikus. Aussel. 1758. T. 1. 4. ° V. H. 1. Disquisitio, an Pelagiane sint en Dogman.

Disputsto, an Pelagiant ant et Deguata, que mue au de en comine traducture. Pa-raire, 162a. T. 1. 1. ° XX. G. S. Discretais de Sacris Inaginibas. Ses nel T. XLII. della Race. del Calogierà. Discretais Secanda in Clementan Alexandri-num, capue de Philosophise definitions a divisione. Halse Magdeh. 1765. T. 1. 4. ° XV. F. S. Xv. F 50.

Dissertatio, quam Fausti Sociai operibus prae-nsici voluit Eques Polonus. 1636. T. 1. 4.º VIII. A 54. Discretatio de Gestia se ipsa efficaci, et de

Prodestinatione. Colon. 1717. T. 1. 8.5 XX. B 5.

XX. B b.
Descrizion sur le Pecule des Réligieux Cares.
Paris, 1965. T. 2. 12. ° XVII. E 26.
Disserziation Théologique sur les Exorcisanes.
Paris, 1975. T. 1. 12. ° XVIII. F 52.
Disserziation sur la validatié des Ordmations des Auglois, et sur la Succession des Eréques

de l'Eglise Anglicane. T. a. 8. ° XVIII. E 45. Bruxelles, 1723 Quest'opera fo confetata da Michele le Quien. F. Quien.

Dasvetazione sull'Opposazio delle Messe, Nan.

1:68. T. L 8.º XVIII. B 3. Dissertazione sopra il Flusso, e Riffusso del Marc. Sta nel T. XXVII. della Racc. del Calogierà.

Dissertazione sopra il Pallio degli Ebrei, e de Cristinal. Ivi T. XXXVII. Dissertazione Impogica interno lo Stato della Discriminese Isogogica interes lo Stato del·la Chima, e la potenti del Remano Poutefico. Comopoli, 1-98. T. 1. 8.º XVIII. B. 5. Dixe ( Pert) De Galline Belgicae Antiqui-tatikas Liber 1. Accessit H. Nazeroi de codem Gallia Belgica Commouturiobos. An-turerpine, 1-58. Plantinus. T. 1. 12.º PC. VII A. \*\*

VIL A 22. Questo Storico nativo di Lovanio morl a Malines nel 1581, (Moevi). Gisc. le Long nella sua Biblioth. Hist. de Franer lo chiama: Autore esutto, e dotto.
Divers Ecris sur Telliquion des retrectators
per rapport à la Constitution Unigenities,
et sur l'amposibilité de l'acceptation, 2717,
T. 1. 8° XX B 9.

et ner l'impossibilié de l'acceptation, 1717. T. 1. 8° XX. B. 9. Diven Traicers, Contracta, Textaments, et ac-tres Actes, et Observations servant de pretuves et illustrations sur Menoines, de Philippe de Contines. Illuye, 1682., Leers. T. 1. 13. ° PC. VII. P. 36.

Diversa Antiqua Pormana Socra. Oueso volume si trora norato questo titolo, perché mancava del Fron-tispiaio; ma abliamo trovato, che esso è il Volume Secondo della preziosa Col. zione de' Puetae Christiani fatta da Aldo none de Poutsu Christiani Inta da Aldo di wecchio per escre introdotta nelle Scol-le, sonitutta a' Poeti profuni, Collezione, che tatta i Biblisgrafi confessino di ro-ace di difficultà natrona a riunirii. Sotto due altri articoli, cioi di S. Gregorio Nazianarano, e di S. Prospero di Aquitania abbiumo avuto il piacere di trovare il Primo, e il Temo Volune di questa Raccolta, che Boni e Gamba assicurano esser pochisumi coloro, che la posseggono perfetta; oude ci doole un paco ascne, 362 se il nostro primo e secondo volume sieno in quadelte cosa manecanti. Noi il noterorso tatti e tre con quella esatteza moggete, che per noi si potrà, dopo secrit confrontati calla Serse dell'Edizioni diffitie stampata in Padora 1700, Denadolee, ore tovossis castanente registrati.

V. I. Many del Frontspirio, e del Prodenzio, id quale ha veramenta una Finale, a sari perció suco legato separatamente. La prima pagna contiene di motamento degli opunció Gerec-Latini, che si trovano in questo libro, e aono i secutoti;

i seguenti:
Joannis Damisconi in Theogonism hym-nus = Ejusdem in Epiphasusta = Ejusdem in Pentercotten = Cosmos Hieroodymitami in nativitatena Domini Canticupa = Ejusdem in Epiphanism = Ejusdem is magium se-cundem idea in regiona dien heldelencundem, idest in primam diem behdoma-dae Sanctae m: Ejusdem in magnam Tertiom = Ejusdem in magnam quartam = Ejusdem in magnam quintum Ejusdem in magnam Parasceren = Marci Episcopi Identis Conticum in magnum Sablotum == Coonse Hierosol; mitana in comdem diem == Joannes Damasceni in diem Dominicum Paschae = Ejusdem in Ascensionem Bo-mus Nostri Jess Christi = Cosmas Hicro-solymitani in Pentecosten = Jo. Dannaceni in Transfigurationem Domini nostri Je-su Christi — Cosmie Hercoolymitani in idem festum = Scholarii Oratio ad unum es trium personarmu Drum = Counse Ilietogi in diem Dominicum rum = Ejustem in exaltationem Grocis == Ejustem in occursum, hoc est, praesenta-tionem secundam carnem Domini, et Salvatoris nostri Jesu Christi un Theophanis iu Anguneistionem Sanctissimae Dei Genitrieis := Jo. Damasceni in idem festum. Ommia e graeco in latinum e verbo ad versum propier graccarum liserarum rudes

I to a very construction of the property of the construction of th

dine Edizioni, cioè: Venetiis, apad Aldum mense Januario (50), sine nu-

service. Solida simbolium district.

1. il. Gatture: Solida simbolium district.

1. il. Gatture: Solida simbolium district.

Begia et Bysuma de Gittion an Javent de Guesa de Sonita Lieit, iv. et al.

Begia et Bysuma de Gittion an Javent de Guesa de Sonita de Contra an Viva Solida et green in Intima a Laure and a simbolium de Contra an Viva Solida et green in Intima a Laure and a simbolium de Guesa de Contra de Co

Dopo i veni del Zoccamoio il legge Freedits appel dilam RAL mente della Schemistra, vono vene vivento sollà Schemistra, vono vene vivento sollà Schemistra, vono vene vivento sollà Schemistra, vono vene di solla di solla dilama della solla di soll

menn partisanne Dei genitricus. Fenediti menne Jamio x. p. 11. dien numerite. T. 4. S. VII. C. 55. V. III. Coutieno Gergesii Nasiameeni diversa Nasi cum latina tralasione. Vezeciis ex Alda Acama menne Jamio Hoo, sine numeris. P. T. and the C. S. G. Unesto volume. Interes interes interes interes Questo volume. Interes interes in Section 252, i. his fine it in mires i soutat. S. J. i. S. S. his in fine it in mires i soutat.

Questo volume è intreo; costa di égli a51; hi n fine il segno degli Aldi; dalla parte dritta dell' Antora Aldas, dalla initta in nutuo a due stellette Ma. Ro. Vi si oserva perfetta le prima sispolarità nosta nel vol. 11. e l'operetta interposta è l'interior simagelia occuniora produce del del commenge, e de lat, che resta intempira. Drimine (La) de duche Sejecotra J. C. promine (La) de de dece Sejecotra J. C. promine (La) de de dece Sejecotra J. C. promine (La) de l'accessioner J. C. promine (La) de de leve Sejecotra J. C. promine (La) de de l'accessioner J. C. promine (La) de l'accessioner de l'acces

terpotas e Historie emangeli secundora domuneu ge et dat., che resis meconjus. Drinnis (La.) den bete Srigotur J. C. prunvée coutre les Herveiques et les Drinses, Paris, 1751., Collombal. T. S. in E. O. in Int. I. F. Erneised, Venetiis, 1728. T. 1. 8. VXHI. C. 38. Diagnasi, sire Longlin (Jannis) Historiae Toloniae Libei XII. omesun ger posterior.

T. 1. 8.0 XVIII. C 58.

Nigonal, sir Langqini (Jannin) Historiae
Pioiniae Lidet XII., querum ser postejoros modam deilu muse simil cum prioribus
ros modam deilu muse simil cum prioribus
ros modam deilu muse simil cum prioribus
Lideller metaliae metaliae prioribus in Election
Lideller metaliae prioribus deilu muse deilu muse
Lideller metaliae prioribus deilu muse la lideller
ligit en Descriptum de co testimonius, Sammilar Jacolium Hoppii Schedunasa de Seriris, en Descriptum de contention prioribus Haustere Plondaires, physiciae tuperitam Haustere Plondaires, physiciae prioribus Haustere Plondaires, physiciae tuperitam Haustere Modardama T. 1. 64 P.C.
VI. F. 3. 21. 20 Medicaluma T. 1. 64 P.C.
VI. F. 3. 21. 20 Medicaluma T. 1. 64 P.C.

Il dodiecimo libro finisce all'anno 1444 Il trediceasso fu pubblicato da Gio. Gott-lich sotto il titolo arguente:
-- Jeannis Diugiossi Hastorise Polenicae Li-

ber x111. et ultimus, in MSS. Codicibus tantum non omnibus desideratus, mune 100dem in lucem publicam producus, ex Bi-blinderes Henrici L. B. ab Huyaen. Accodunt ob materiae affinitatem. L. Vincentii Kadlubkonii Historia Polonica,

cum Commontatio Anonymi. II. Stanishi Saruscii Annales, seu de origine

et reles gesta Pelonorum et Lebumorum Liber octo, III. Stanislat Orichovii, Oksai, Annales Po-fonici ab excessu Sigismundi, curs vita

Petri Amulae. IV. Illustrium virorum Epistolae, in tres Illem digestae, opera Stanislai Caraconti. V. Stanislai Sarnicii descriptso veterii et no-

vac Poloniae, itemque Russias et Leveniae. Tomus Secondus, Lipsiae, 171s. Gleditschius. T. 1. fol. PC, VI. F ...

Questo libro attt. termina all'anno 1480., in cui avvenue la morte del Diugon. La ma opera è pregevole principalmente per quel, che rignarda il suo tempo, giacchè egli fu testimonio della maggior purse degli avvenimenti, che racconta, e ai ciprime con sincertà. Il suo stile però sente la ravolezza, e la barbario del uno secolo. Egli era nato nel 1415. a Braemick, città della Polonia; meri nel 1480. (N) Docurina et Politia Ecclessae Anglicanae a ben-

tissimae memeriae Principibus Eduardo VI. et Regim Elizabetha maialitae, et a ... Ja-

in let. IX. D ... Doctrine Catholique, toncant l'antorité des

seerne Cattoriq e., toncast l'antorité des Papes, Dalògue catre S. Pierre, et Indes u. 1727. T. 1. 8.º XVII. F 17. Questo Dialogo da alcuni viene attri-buito ad Ecantor, da altri a Gosschimo Carco. Il Du-pui nella sua Bibliotheque etc. T. 52. p. 461. asserisce di non es-sere di quest'ultimo, nu che ne fece so-Jamento nos tradesione in Alemanno. Doctrine Callolique touchunt l'autorité Papes. 1757. T. 1. 8. ° XVIII. B 37.

Quest' operetta , che è diversa della percodente, era stata impressa nel 1600. percodette, em stata impresa nel 16ga.

noto il segunno tisolo: Le Bouelier de
la Prince, ou Bentimens de Greon

nt des Comonistes touchant les diffeprends des Rous de France avec les

Papers; nel 16gi, sotto quec' altro;

L'Esprit de Greon, (Da una nota

in puel della prima pogina).

Deli (Dottor) Deventsones tuerene alls Podegra altra Devent AP. D. Goretto Ga
degra altra de presta d. P. D. Goretto Ga
degra altra de presta d. P. D. Goretto Ga-

aola; apertura del suo codavere, e come ciò sia seguito, e possa seguire. Ser nel T. 6. della Raccola del P. Calogiera. Doloworth ( Rogeri ) Monasticon Anglica-

Il Dodeworth era nato nella Contra d'York. Fu desso, che intraprese il pri-neo guesta grande opera: Palma sero Aujus incoepti tribuenda est viro-egregio Regero Dolewortho nuper quiten defuncto, sed nunquam oblivione se-peliendo (Nella Prefuz.). Maci nel 1654 ( Biblioth, Caran.

Dodwelli (Henrici ) Dissertatione's Cyprianiene 1682., sine loci et Typographi 1062. T. 1, fel. III. I 1.

Vi è aggiunta un' Appendice, che con-tiene: 1. Prolegomena. 2. Casonen Re-goni Astronomenin. 5. Fastes Graccos priores. 4 Prignamium Theoris Alexan-drini. 5 Pastos Graccos posteriores. 6 Prignaentum Imp. Heraelii. 7. Fastos

Queste Dissertazioni semo c furuso unite all Edizione di S. Ciprimo fata in Oxford ( V. S. Cyprian. ). Una

di cue tratta de paucitate Martyrum, che fu confusta dal P. Ruinari nella Prefazione de suoi Acta Martyrum, - Pretatione de uso Acta Martyrum, - Alia Editio, Oronia, e Th. Sheld, 1684, T. 1. 4. \* III. H 15. - Dissertationes in Irenaeum. Accedit Frag-menum Philipse Sidene de Catechia-

rum Alexandrinorum Successione cum notis. Oxonii , e Th. Sheldon . 1689. T. 1.

--- De nupero Schismats Angheano . Lon-dini , 1704. T. 1. 4. VIII. A 20. - De vescribus G secorum Romanors

Cyclis. Oxon. e Th. Sheldou, 1701. T. 1. De actate Phalaridis et Pythagorse Exer-citationes Londini , 1704, Smith. T. 1. 8. °

PC. IV. E 19.

- Annales Vellejani. F.

- Pearsonii Opera. F.

Questo recibie Autore

narque a Dubima nedl'Irlanda nel 1651., e mori à Shottesbrooke a ". Giugno 1711. (N) Decderlini (Georgii Michaelis) Exercitatio de Canteladris Judacorum. Sta nel T. Xr.

di Ugelino. Doglioni ( Gio. Nicolò ) Historia d' Uncheris, ore chiaramente si leggono le cose tutte successe in quel Regno da che prinsa fu così nominato sino all'anno corrette 1505. enetia, Zenaro, 1595. T. 1. 4.º PC

VI. G. 14.

R. Doglioni , Nobile Belliunce , cesso di vivere nel 1623 ( Biblioth , Casan. )
Dolce ( Ludovico ) Nuove esservazioni delle Lingua volgare co i modi, et ornamenti del dire parole più scelte, ed eleganti, alle quali se sono aggiunti i più belli artifici matt dall' Ariotto nel suo Poema. In Veneta, per li Sessa. 1507. T. 1. 8.º Pt. H. B. 4. --- Rime scotte da diversi Amori. F.

--- Rime scoke da diversi Autori, F.

-- Rime berkesche, F. Berni, T. I.

Questo Autore nacque in Venezia nel
1604, e vi mori nel 15054, (N)

Dolera (Punulcone) Panegiriei ed Orazioni
Score, Padova, 1925, T. 2, 5, o in lat.

IV. E. 15.

Dolera et-Grenoule dell'Ordine

dell'Ordine dell'Ordine

II F. Doller et -t-reavale dell' Orthos de Chierist Regolar Ministri degl' Inferni, dedice la ma epera a Carlo Emmanuele di Saviga Firanço del Pirmonte con sua Dolei (Stephani) i Pirasse et Fornulas Lus-guas Latrase. F. Nindian. — De R. Nevali Liber. Sta nel T. xt. di Gronovo Th. Ant. Gr.

che ha avuta molta approva-

30

- Legam Delegar Arrel 1705. Westig.

T. 1. 4 ° XXVL D 6. Questo crècher Giureconsulto era nato Questo cricirer Giureconsulto em nato in Cierconta nell Abregua nel 1625, e meri a Prigi nel 1666 (N.B.) Domenichi (Laderica) F. Ranc Diverse; e Fiori di Rime.

--- Rime Burksche. F. Borni.

Ometo leterato Piacegine mort nel 156; in Pia. (Tiradoccia, T. rst. P.11) Dominici Jennas Theologi Flerentini Ordina Praedicatorum, Opens, quad inscribitur Theorocop, and de vita et chara li Marme Virginia, Liler dino posteriores ... de Tem-plia Remania et Estracia Divare Marias de-diestis. Ranno nel T. XIU. del Laui De-licias Evolit.

licios Estalii.

-- De Origine Urbis Florentine, Iliol.

Questo Religinato Porta naceput sa Co-rella nel 1460. Fu Esponistro del pocura di Dante nell'Universatà di Finzenza e

mori nel 1485. ( Dolia Profes. ) Dominis (Marci Antoni da ) De Republica Ecclesiation Libri x Loudini, Billing, 1612. 1620, et 1622. T. S. fol XXIII. B 5. Opera viviruma contro la Corta di Ro-

ma, 1 di nui esemplari suno ricercati, e poco comuni. (D.R.) Questo funoso ex-Gesuito, Dalmata, perente di Gergorio X. fu Vescoso di Sc-

gni, e poi Arcavescoro di Spalatro Era mori in Roma nel Cascel Suntangelo, nel

1625. ( Morari ) (5.) Donadei ( Natalia) De Bella Christi, operis ad Christiansen posteuren, merenque adolescentinus in Scholis religioriscine informandos maxime saluberrinus, Libri duade-

eun, Pasorui, 1720. ex Typogr. Regia An-tonini Epiro. T. 1. 8.º PC. VIII. E 56. Il Bonadei, Dottore di Filosofia, e di Medicina, nato in Alcaes pel Val Democe, liceiva nel 1615. Il Mungitore nella vaz Bi-blioth. Sie. lo chiama Poeta claricairena, nitida, divitoque sena nimium diser.

Vingilina. Donari Disconi Ecclesise Metsensis Vita S. Tra-donis Confess. Sin nel T. II. p. 1022. di Mabillon, Acts etc. Vine nel secolo vitt.

Donati (Alexandri ) Roma vetas et rechts, ntrinsque ardificis ad enolitus cagatisusem exportis. Editio tertis suction, castiguios,

et figuris sencis illusterta Romae, 1655., Rubrus, T. 1. 4.º PC. IV. M 15. Opera molto esatta, e più travagliata di tette quelle, che erano compurse prima del Densto. Il Grevio l'ha inverito nel

T. III. delle ase Antichità Romane. Questo Erudino Gracita, natu in Siesa, mori acl

Erenno Granta, anta in Sonia, fiorri nel 1650. (N. D.)

Donati (Viteliano) Essai sur l'Historee Nainterelle de la Mer adrinsiopre. Haye, 1758.

de Hardt. T. 1. 4. 9 fg. X. K. 15.

E tradusione dell'Onginale Indiatora.

Donati (Jamotii) De Republica Vinterioram.

enm notis, Logd. Bat. 1651., Eletvirias. T. 1. 5z. XIX. C St. Entra nella Collegione delle picciole Repubbliche. Donati (S.) Vita. Ste nel T. & p. 775. di

Martene Dondini (Gulielmi ) Huttria de rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio Parmos et Placentise Duce tit. Supremo Belgit Pro-fecto. Bomae, 1675. Timasuus. T. 1. fol. si è passoto del 1585, amo al 1532, in rei pari il Dara di Parma. Il P. Dondin he mute bese nano gl'interess di Alesandro Faranse con quelli di Erngo IV. che sensa avenere in nulla la gioria di Alessandro, ha rem tutta la giustinia ad Errigo 1v., e a tarti gli altri grua Ca-pitani, che aveva allori la Francio: cua

ecutione l'arigine e il programo della Guerra civile: (Journal des Systems da 6. Mai 1675. J. II P. Dosdino Ge-anta meque in Bologm nel 1606., morì nel 1627. ( Biblioth, Cases, )

Denelli (Hagonis ) Commentaria in vtt. Li-heus Gadicis. Nesp. 2762. T. 2. fol. XI. E. 2. - In Digestum. Neopoll, 1-63. T. 6. fol. XL E &

- Opuscula Legalis. Nesp. 1766. T. s. fol. XI. E to. Questo releber Ginneconnelto Francese,

e Prolessore di Druto nell'Università di Leyden, meque nel 1527, a Chilor-sur-Same nella Eorgogna, e mori ad Altori nella Francoita, ove professo ancera ti beitte, a 14. Maggio 15qt. (Moreri ) Doni (Ja. Baptistae ) be revitatenda talobri-tate Agri Bomani. Sta nel T. 1. di Sallengre.

- De atraque Parmula Dimertatio. 84a uel T. VI. di Grevio Th. Aut. Rom.

Yt. di Grevio Th. Ant. Rom.
 Il Boni assore nel 1533, in Firenze, nel di cui Sudio ebbe la cattefra di Elegacena, e morì il 1. Dicember 1637.
 4 Tombocchi, T. TILI.
 Despera (Joan.) De Christo per Serpenten, accesson perefiguato. Sia nel T. 1. Minocilia. Liputent.

--- De solemni linguse Romanse fu Coria quandra observatione, et promiseso lo-ter plebem, dissincte a Quaritium sitore, Exercisio. Ilid. T. 111.

Bueller (Balthusar) De Sepulchro Christi. Sta pel T. XXXII. di Ugolino. Dorin (Ja. Henr. Ant.) De Opera Cherto-baserum. Sia nel T. vitt. di Ugolino. Dornavii (Casp.) Mathaslem vivax, sive Dis-seriasio De causa Longovitatia Patriarcha-

ram. Six nel T.2. p.gr., Then Theol. Philol.
Questo Dottore di Filonda e Medicina,
nato nel Voigtland nella Sassonie Alia,

mori nel 1651. (Biblioth. Casan.) Dormus (Christophorus ) V. Joneius.

Dorothees Archimandritae De vita recte instituenda Sermones XXIV. Gr. et Lat. Sinna

Questo Scrittore diversit di un autre dello sissue nonce, accordo alcohi visse ael IV. secolo, nu secondo il Belfarmino nel VI. verso il Sos. (Dall'Index Alpha. Bibl: PP.) Il Care però, e il Falinto T. x. Bib. Gr. lo mettono cel principio

T. x. Bith. Gr. is auttom cel principio del vix. seculo.

Deretilari, Presinseri Tyri, Synopsi de vity ex more Presinserum et Lixx. Busipulo-rum, hel T. 5. p. gir. Biblioth. PP. Querus Presinsers, o secondo leri, Ve-anos di Treo visire nol terro perioli octor

Consession II Grande: si dice di astr conmarine il mertino sette Conhano, 7 Caler et Fabricion / Il Baromo nel Marriedoe di questo Bororro, tan di un cerra Abexpense survive: Spariam our, et ad fubulas putidissimas relegandam, ne-ma non videt. Multas quidem continet anties febulas nutto antiquitatis auf fragio nizae, hullo ordi

Borsanes (l'Abbé) Journal, contenant l'Hi-stoire et les anecdotes de ce qui s'est passé de plus inscressant à Rome et en France, dans l'affaire de la Constitution Unique

das l'affaire de la Constitution Congen-tus etc. l'Journal.

L'Abste Dousnie, Detrore di Serbona, Cantore della Chiasa d'Pargi, Vicario Generale ed Olicade della sonsa Dioccia satto il Cardinal di Nosalita, era nativa d'insudum nel Berri, e mort nel 1798. (N.D.)

Dorechaci (S. Georgii) Dissertatio De Sanguine et sedorato, ad Act. xv. 2c. Stm nel F. 2. p. 45v. Then. Theol. Philol. Questo Dettore di Teologia, nato in

Strashourg, mori nel 1659 (Hibl.Canan.) Dosithei Grammusici ex Lila 111. Hadrioni Juna. Response, et Rescripts cum Goldani nota. Gr. et Lat. Stan nel T. 12, p. 114. Biblioth.

Gr. Fabric.
Dosneo, chiamato Magiater, che si collora nel principio del terzo secolo, lia Inscisto una Grammatica in tre libri, che non è stata stampata per intero. Il secondo libro di questa grammatica è un Gloreurio. Nel terzo trovasi una reccolta che Seniouse e de Rescritti dell'Imp. th Sentenze e as Reserves ness rup. Advison, che il Grammatto propone conse modelli, e in certa gussa a modo di temi, i quali altra cosa non sono, che beeri decisioni date dai Principe a parti luigazzi, de avexazo vuoti ricorio alli suo autorii. Esse non contengono milli, che no nia appreviste dal lesson meno e dalli tire la potra samuriazione. Melti Boti finitanto in affrenticono di pubblicario per le stampe, e il Estricio ha sunguine per le stampe, e il Estricio ha sunguine per soli e censora sua Ebbiorio. Destroa Agracia, Milano, 1-yri, Calomii. T. i. 8.º X.V.V. D. 27. Donac (Googii) De listere mo Genzarin-nopolitore Epistul. Stan dI. V. v. di Genza della contra del Dona del dierta a Oscila littore del Dona del dierta a ganti, che avevano avuso ricorso alla sua

Questa lettera del Douss è dicetta a nao padre Giano, Supaore di Norwick, Pretisso degli Archivi, e Assessore nel Supremo Consiglio Batavo: essa porta la data da Loyden del 1. Agosto 1508. Dopo la lectera si trovano varie antiche lacri-zioni Greche trovate in Contantinopuli, zioni Greciae trovate iu Castanianopori, e nel resto della Grecia, con alenne let-tere di Uomini dotti. Questo Vinggistore ruori nell'Isola di S. Tomenaso verso l'an-

no 1599. (N)
Dracaus, seu Droganis Monachi Bengenia
Liber de murgeula S. Winnoci. Stu nel
T. 111 p. 291. di Mabilitu, deta etc. Viveya nel secolo XL

Diago ( P. D. Baffario ) Gi' Improperj o Pa-rafras de Versetti del Papale mesa: Stanno nel T. XVII. degli Opuso. Sicil.

Deagonis, Ostiensis Episcopi, et S. R. E. Car-dinalis, Sermo de Passone Christi, Ste nel dinnie, Sermo de Passone Chrusi. Nés pet
T. 2. p. 55. Bibliotheuse PP.,

T. 2. p. 55. Bibliotheuse PP.,

De Cestime et Refermptione primi
homise Liber, Hie J. p. 59.

Tractum de Septiórem gratis Spiritu
Sancia, node Bestudnishes. Hel- p. 59.

De Drinis Officias en Hora Cassaco.
Hod. p. 507.

Les Carlinde da Ranconno. H. node
for Little Carlinde da Ranconno. H. node

per seulo Carennas en Emercetto II, nel 1155, rel 1154, meri nel 1158 (Cinc-contas, T.s. col. 988.) Processus, Presbyteri Hapam et Poetre Chri-mani-Hegacuston, seu de opere sea diserson

hber. Stu nel T. 8, col. 85v. Biblioth. P.P. hber. Ma net I. S. col. 857; Motercos. 1917.

Dracomic, secondo alcani visse nel VI.
secolo; il Bellarmino le atma nel V. verso
il 440, sotto l'Impere di Tecclosso il
Gisvane ( Dull'Index Alph, Bibl. 191.)

Drechaler ( Ich. Gabr. ) Quaestio: num visse

gutta sanguinis Christi satisfacere potunit pro nundo, Lipsios, 1705., T. 1. 5.2 VIII. A 35.

- De Cathara Davidies, Ste nel T. xxxrr. di Ugolino Questo Baccelhere di S. Teologia, nan nella Missia morì nel 1679. ( Biblioti.

Congn. J

Drelincourt ( Charles ) Les Consolations de l'aure fidelle contre les frayeurs de la mort.

l'auo fidelle contre les frayeurs de la mort. Berlin , 1760, T. z. 8.º in lait VIII F. 4.
Questo blinistro della Chesto Riformata di Charentono, era mator a Sedan a 1a.
Lugho 1505, e mori a Parigi h 3. November 1869, (Morrei) repairi Galli Carmina quaedam ad alegnos Davidis Pasiences item Humin et alis Poenata. Stanne nel T. 8.º p. 727, Bi-

blioth, P.P. Questo Poeta visse nel VII. secolo circa Para 65a. di G. C. ( Dall'Index Alpha

PP. Bibl. Drexelii (Hieremise ) Gymnasium Patientisa. Golon. Agrip. 163a. T. 1. 32.º in lat. VII. B 10.

-- De Assernitate Considerationes . Iliid. 165; T. 1. 52. o in lat. VIL B g. Le nove Considerationi , ché compongono quest' operetta, sono accompagnate ognum da una bellissima figura allusira, incisa in rame, come tutte le altre, che

incias in rime, come tunte le altre, chin troviam nelle opere di questo pie e dotto Gamita. Egli era nato ad Angabaurg nel 1681., a meri a Monsco a 19. Aprile 1638. ( Sosteel ) Daita libero della Chiesa di acquistare, e pos-sediere beni temporali. 1769. T. S. 8.

VL A 7. Contro a ques' open nel 1770, per le sampe del Bettinelli in Venezia com-parre un libro col titelo: Dialoghi dei morti, e sia Trimerone Beclesiustico-

Politico ets., che da noi si possiede. V. Dialoghi de morti. Dealogne de moru.

Deogunteo ( Selimente ) Storia di Alesa, an-nea città di Sictha, col rapporto de' suoi più lingni monumenti, stator, medaglic, incrinon etc. Palermo, 1755., Benzivenga. T. 2. 4. P.C. X. L. 18.

ecuioni etc. Palermo, 1755., Bentiveraga.
7. 5, 5 P.C. X. 1-8.
None Accadessive dell'Histore Galeriel Lancilton, Principe di Torre-mutan. Questa Storis fia ledata dagli Atti di Lipia 1755, dal Journal dels Squerons 1765., dall' Estente della Letteration Europea di Brens 1765, dalle Nowells Letteration di France 1765, dalle Nowells Letteration di France 1765, dalle Nowells destruitational distribution del page tempi (Schind Prosp. T.I., p. 63).

"and not let Gauss da commenter lesars it, ou ont les Gures de commettre leure

Vicaires et les Confesseurs dans leurs Parci-ses. Avignos, 1750, T.1. 12. ° XVII. F 1. roit Public Germanique. Aust. 1749, T. 2. Droit Pul 8. ° XXVL C 52.

8.º XXVI. C 52. trusii ( Junniu ) Parallela Saera, loco est, Lecerum Veterus Testametusi eum his, quae in Nasso ristatur, conjuncta commemora-Lecerum veterus assumenta cum nas, quio in Novo ciumtur, conjuncta commemora-tio, Eleuser et Graces, a Je. Drusio in Intinum conventa, cum notto. Franckerne, 1588., Radacus. T. 1. 4. ° 1. H. 3. — Proverbin Ben-Sirae Autoria antiquissimi,

que areditus fisine nepos Jeremuse proplie-

×56 etata, illustrata. Accesserunt Adagorum Ebraicorum Decuriae aliquot pranquam anueliac editae. Franckerae, 1507., Radaens. T. 1. 4 . I. H 4.

--- Opuscula, quoe ad Grammaticam spe-ctant, omnis. Ibid., 1609., Radaeus. T. 1. ctant, omnia. Ibio Opesto volume

Questo volume contiene access Are Grammaticas Japonicae Linguae a Fr. Didaco Collado. Romae, 1632., Typ. S. Congr. de prop. Fid.

- Ad Loca difficultura Pentateuchi, idet, Quinque Librerum Moss Commentarius. Bid. 1617., Heynsius. T. 1. 4.° XV. E. 7. Queste Osservationi, come quelle In loca difficiliora Librarum Josuae, Jubeen difficience Librorum Jonnes, James de la difficience Librorum Jonnes, James on Librorum Jonnes, James on Librorum Jones, James James de la difficiencia de Olmoda; na Fantone son avera pototo farie ston-pare, e non lo farono, an non dopo la moreta di lib. pee le neur de Siatuno Annasona de la difficience de la di

- - luserpretum Veterum, quie extant, Frag-

- Interpretunt veterum, quie extant, Frig-renta, collecta, et notsi illustrata. Ar-phenu, 1624. T. 1. 4. 9 L. A. 15. Tute la Opera esnao divenute assi-pre prinn che fonero ristampate nella Raccotta del Critici Sacri pubblicati in Inghilterra.

Alcani Opuscoli sono inseriti nel volu-ne di Triglandio. V. Triglandios. De Hassidoris. Sin nel T. XXII. di Ugolina

Quasto celchre Scrittore, Professore di "Quato calches Scrittere, Prefessore di Elevisco prima in Oxford, pos in Loydon, e finalmente in Frenchera, era nato del Oxelenarde in Frenchera, era nato del Deveno (160, 160). "Enembera a 18. Fe-loren (160, 160). "Enembera a 18. Fe-prander (190, 160). "Enembera a 18. Fe-prander (190, 160). "Enembera a 18. Fe-prander (190, 160). "Enembera del Ulvires, select. Ulvires, sele

discredique ratione. Ses nel T. t. Opuscul. Varior. Questo celebre Giure Questo celebre Giserconaulto nacque a Saint Brietu nella Bertiagna vero il toto, e mori a Bourgas nel 1659, 480-veri)
Dubé (Mr.) Le Méderin des pareures. Lyon, 1700. T. 1. 4. ° XXV. F. a
Dubos (Jana Bapt, Illisseire Critique de l'Etallissement de la Monrechie Françoise dans les Gaules. Paris, 1748. Ganesas. T. z. 4. ° PG. VII. L. 1.

P.C. VII. L. Buons edissions è notata dal Diaion. Bibliogr. Quant'Opera, dice un Autore, che l' ha confutta, ha sedotte molte persone, perché è scritta con molta arre, perchè ri si suppone eternamente ciò, che è la quistiose, a perche più man-cano le pruove, più vi si moltiplicano le probabilish. Biogna pure confessare col Presidente Henanit, che il Dubes ha diciferato assai bene molu punti oscuri sul-l'origine della Nazione Francoso. Egli era nato a Besuvais nel 1670, e mori a

era nisto a Beauvais nel 1600, e mori a Parigi nol 1342. Segretario Perpetua del-faccademia Francose. ( N. B.) Dubervii ( Joan, ) Hateris Bobennica. P. Pon-tanni Geor. Barth. Quesso Vencovo di Olmuta nella Mo-ravia nacque a Gileen in Boensia, a morì nel 1555. ( N. D.)

Dacaeus ( Fronto ) S. Joannis Chrisostoini Opera. V.
-- Nicrphori Callisti Ecclesiasticae Historiae

Libri xviii. Frontone du Duc, in latino Ducneus, Genita, nacque a Bordenar nel 1558., e mori a Parigi a 25. Settembre 1634-( Sotwel ).

Docas Histoire des Emper nite en François par Mr. Courin. F. Courin

T. VIII.
Ducasse (Franços) La Pratique de la Ju-risdiction Ecclesistique, Vofecatire, Gra-tique et Consteticue, Fondée sur le Divide Particulier du Royaume. Suiteme Edition. Teuleuse, 176s., Brones T. 1. 4. 9 V. H., Quest opera constitute insolve dello

stesso Autore :

stesso Autore:

— Trait de Dreist, et des Obligations des Chapitres des Eglies Cathedrales, tant pendant que le Suège Egliescogle est reupif; que prodant la Vacance du Siège. Toulou-tes, 1-65a. Reno.

Il Ducaso era Dettore in Teologia, Canonico, Grande Arcidiacuos, Vacano Genreale ed Officiale sella Diocesi di Con-

Gemende et Officiale sells Diosé di Giudente viera season al 1920 sell Bibliota
de Andrea ) F (Operation and 1920 sell Bibliota
Delman (Andrea) F (Operation 1920 sell Bibli

E questa l'opera originale del Dofour, e non già la Traduzione da lui fatta di un'epris luius, che parts is agus titule, ed cui si 'agus luide, ed cui si 'agus hat et in Lyon net 1671, in 1.8 II Ibdium 1 1572, in 1.8 I un'opera latina, che porta lo atesso titolo,

Opera composts a proglucra del celabre Rollin. Il primo volume va stampam separatamente, ed è un'opera recellente:

ha II tutolo notato di sopra.

- Explication des Livres des Rois, et des Paralipometros. Parie, 1758. T. 7. 12.

XV. A 12.

- Explication du Livre de Joh Paris, 1752.

T. & 12. ° XV. A 19.

- Explication du Livre des Passumes. Paris, 1753., T. 8. 12. ° XV. A 23.

- Explication du Prophites. Paris, 1753., T. 8. 12. ° XV. A 23.

- Explication du Prophites. Paris, 1753. T. 8. 22. ° XV. A 25.

. . . Explication des einq Chapitres du Deuteronome, et des Propheties de Habacuc, et de Jonas. Paris, 1754. T. 1. 12. XV. A 11. --- Commentaire sur les Petits Prophèses. Avignon, 1754. T. 6. 12. ° XV. A 57. -- Explication du Cantiqua des Cantiques. Paris, 1754. T. 1. 12. ° XV. B 1.

Paris, 1935. I. I. 12. Av. B I.

-- Explication du Livre de la Seguse. Paris, 1755. T. I. 12. V. B 2.

-- Explication des principales Prophetie de Jérenne, de Esceluel, et de Daniel. Avi-

de Jéramo, de Eschell, et de Busiel, Asignon, 1949. T. 5. 12. ° XV. C 10. — Explositato de l'Egirec de S. Paul sur Remains. Avignon, 1955. T. 112. ° XV. D 26. — Trairé de la Ceur de N. S. I. C., ou Explositato du Mynére de la Passon, selon la Cancerde. Paris, 1753. T. 15. 12. ° XV. D 26.

XV. D. 25.

- Explication du Mysière de la Passion selon la Cancorde, on Jeuns Crussifie, Passi, 175 R. T. 2. 12. V. V. A. D. Server, 175 R. T. 2. 12. V. V. A. D. Server, 175 R. T. 2. 12. V. V. I. 13. Discipline de genérales Sociele de l'Église. Cologne, 174 R. T. 2. 4. V. I. 13. Upers instant, 1 di enci sessagiari sono diversable servi. (D. R.). I substitute de un Prince, ce Traisi et de l'Australia de de device de device de device de device de l'un prince, arce la vie de l'Austra. L'a. D. 2. In the URL D. S. Contract, 175. Noverer, T. 4. 12. S. 10. LU VILL D. S.

d'un Prince, avec la vie de l'Autour. Lon-drea, 1750. Nourier. T.-l. 3. e in lat. VIII. D. 5.

- Explication des différents charactères, que S. Paul donne à la Charrid. Brunch 170. T. 2. 12. ° (n lat. VIII. D. 9.

- Tonisi du la Prière publique, et des Soints Mynéres. Paris, 1715. T. 2. 12. ° in lat. X. E. 8.

in lat. X. E. 8.
Il Deguet, Prete dell'Oratorio, era nata Il Doquet, Prete dest Unitobo, un anno a Montbrison und 1649, e mori a Parugi nel 1735. (N.D.) Dukeri (Alex.) Comi Urbis Historia, et De-scriptio. San und T. Ht. P. H. di Gerrio Thes. Ant. Hos.

Dikeri (Car. Antonii) Animadversiones et Discrittiones in Thucididem. F. Thucidides.

Quesso Letterato vivera in Utrecht nel 1751. (Dalla Prefaz. alla Stor. di Tucid.)

Dungali Reclusi Epistola ad Carolium Magnum de duplici solis eclipsi an 810. Sta nel T. 10. p. 143. di Achery. Taurmensis Episcopi Sentencias. Siu nel T. 4. P. H. col. 145. Biblioth. P.P. Questo Scrittore Irlandese, sopranno-

mimio Recluso, perche viveva una vita taria, vecisimilmente nel Monastero di S. Dionigi in Parigi, sembra di essere ancora vissuto sul cominciare dell'anno 834 : viveva certamente nell'827. (Bi-Casan. blicth Datas . V. Scotus

Duperray (Michel ) Tesité des Moyens Cononiques pour acquerie et conserver les Biens Ecclesiastiques . Paris , 1726. T. 4 12.º XVII E 8. - Trasté des Droits honoriphiques et uti-

 Trane des Droits honoriphiques et unilus des Patrons, et Cares peinnifié de leurs
charges et de celles des Decimateurs. Paris, 1957. T. 1. 1. 2. VVII. E 13.
 Traité de l'Etat des Ecclenautiques, et
de leur capacité pour les ordress et Beneffons.
 Paris, 1958. T. 2. 1. 2. XVII. E 15. >-- Traité des portions congrues des Carez, et Vicaires Paris, 1759, T.s. 12, ° XVII. E 15. --- Observations sur le Concordat fait entre

Léon x. ex François L Paris, 1740. T.1. 12. VIII. E 17.

--- Notes et observations sur l'Edit de 1695. concernant la Jurisdiction Ecclesistique. Paris, 1761., T. 2.12. ° XVII. E 18. -- Traité sur le partage des fruits des Bo-nesses. Paris, 1742 T. 1. 12 ° XVII. E 20. - Questions sur le Concordat fait cutu

Léon X. et François I. Paras, 1745. T. s. - Traité Historique et Chres

Dixmes Paris, 1798. T. 2. 12. ° XVII. E 25.

-- Traid des Dispenses de mariage. Paris,
1759. T. 1. 12. XVII. E 25.

Queto Avvocato al Parlamento di Pa-

rigi nacque nel 1650, e mori a Pargi Decano degli Avvocati nel 1750. (N.D.) Dupin (L. Ellies) V Bibliotheque des Aut. Eccl - Bibliotheque Universelle des Historieus contenant laurs vies, l'abrégé, la clu logie, la géographie, at la critique de leur Histoires, un jugement sur leur style, e leur caractère, et le démombrement des déferences éditions de leurs Ocurres, avec des

terents editions do leur Octrers, arce des taldes chronologians et giographiques. Amst. 1708. Classelain. T. 1. in 4° PC in Ist. I D 1. E. H solo prime Tomo, gasché que-né opera non fa continuats. —— L'Histoire prefant dépais son common-

oment jusqu'à prisent. Anvers, 1717. Laomment jusqu'à présent. Anvers, 1717, Lu-cus. T. & 12.º PC. III. P. 5. -- De Antiqua Eorlesine Disciplina. Pa-rius, 1656. T. 1. 4.º VI. B 18. Se si vogliono consecre i veri aesti-menti dell' Autore sopra la Potesti Ec-

clesiastica, è prossurio avere i possi, che si son tolti via, e che si trovano alla testa di alcuni esemplari di quest'opera. (N) - Methodus Studii Theologici rite instituen-

di . Aug. Vindelie. 1772, T. 1.8. ° VII. A 15.

-- Teactatus Philosophico-Theologicus de Veritate . Colon. Allohrog. 1757, T. 1. 8. ° VII. A 14.

— Optati Opera. F.

— Gerongia Opera. F.

— Delense de la Monarchie de Sicile. F.

Questo infairabile Scrittore, e Dottore della Sorbona, nacque a Parigi a 19. Gin-gno 1657., e vi mori a 6. Gingno 1719. (N) Durand (Mr. ) Institutes du Droit Catonique traduites en François, percedres de

que traduirs en François, pércedées de l'Histoire du Droit Canonque, Luyon, 1770. Bruyssel, T. In. 12. ° XVII. F '95. Durand de Millines, Avvecota el Pre-lamento, nacque nel 1720, in S. Remi-gio nella Perventa. (Biblioth. Canon.). Durandi ( Guilelmi ) Rationale Divinovum Olivirorum, Lugal, 1671a. ap. Haeredes Ro-vellin, T. 1. 8. ° XVIII. C 51.

Ancorché questo Lileo sia stato im-resso più di vesti volte, non è farile rattanto a trovarsi lu ogni dove, e il fogt le rapporta nel suo Catalogo dei ri più rari.

Questo Autore, che fu soprannominato Speculator da una sua Opera, che intitolo Speculum Jurie, nacque a Puimeisson nella Provenza. Fu Legato al Concilio di Lyon nel 1264., e poi Ve-scovo di Mende nel 1286. Morì nel 1296. (N.D.)

( N. D. ) urandi , Lendicensis Episcopi Episcola De Corpore et Sangsime Donnini contra Brunonem Andegavensom Episcopium, et Beron-girium Turoneusem. Sta nel T. 3: col. 519. Biblioth. PP.

Questo Vescovo nato in Neoburgo mort nell'anno 1088., 1089. ( Dall Index Alphah etc. ) 40

Durandi a Santo Porciano In Sencentias Theo-

Durudi a Sano Puciano Ia Sententia Thos-logicas Peri Lomborth Commentaciscum Libri IV. Lugd. 1555, per Barredes Rovil-bir, T. 1.64. V. U. O. R. Questo Scristore, a cui il mo Secolo ched il mome di Buttore Risodattassimo, macque a San Percano. Fu Vescovo del Priv nel 1578, e pei di Menux and 1356 Meri nel 1536. (N. R.) Vella Bolkotolt Canon. Funno della sua

morte è notato 1554, e si cita l'auto-

morre è notato 1535», e si cisa l'auto-rità di Educel.

Duranti (Joan. Sephani) De Rivileas Ec-cleisa (Edibolicae. Colon. Agrip. 1535; Gin-putta. T. 1. 8.º XVIII. G sa.

Libra occellente, che à sato fishamente attribuito a l'acro. Dando Venevo di Le-tura. Il Durand, Primo Presidente del Perlomento di Hosm., rua patria, mori red 1599. (S. D.)

Durantus ( Consalvas ) F. Revelutiones S. Brigittar.

Demons (\*Camitus ) F. Archicons S.

Quan Scritter fit da Pols V. salins at Verentid 6.5 Les, citis del Boass de Vicercaté 6.5 Les, citis del Boass de Vicercaté 6.5 Les, citis del Boass de Vicercaté 6.5 Les, citis de Vicercaté 6.5 Les, citis de Vicercaté 6.5 Les, citis de Vicercaté 6.5 Les de Vicercatés 6.5 Les de V

Eadmeri Historia Novorum am De Vica S. Anscini Cantuar. Archiep. Libri duo. Stanno nel T. II. dell'Opera omisa di S. Anselmo. — Vita S. Wilfridi. Egisconi Filonomia. -- Vita S. Wilfrids Episcopi Ehoracensis. Sta nel T. III. p. 175. di Maiadon, Acta, etc. Questo Escepolo di S. Anselmo, Monaco Benedituno mori Fanno 1157. ( B. e G. ) Esdmundi ( B. ) Orientalium Anglorum Be-

gu miraculorum Liber, anetore Sta nel T. 6. p. 821. di Martene. anctore anonymo. Questo Santo Ro mori martire nel-l'anno 870. (V. Observazio Praevia).

Eatoni' (Nathamedia ) Inquisitio in variantes Eaton: (Naliamella) Inquastio in variants Theologorum quorumdinis sutentias de Sa-hao et Die Dominro. Franckera, 1633. Reynèmis. T. 1. 1.2 ° XIX B 18. Eberneti de Inférieri Altach, Ratisponemis Ecclèsies Archidiconi Annales, ab Imp. Radolpho Habpurgio, éve ab 1er3. unque ad annun 1506. Manoro nel T. 5, p. 215.

Thes, Monum. Ecclesiast. Eherhardti (Christiani ) Vita B. Christiani Grundensonii Pastoris Heuckervaldensis eelebercini, Sta nel T. xtt. Miscell. Lipsiene. Ebersbich (David) De Miraculo Piscinae Be-thesdae, ad Joh. v. 1. 5. Sta nel T. a. p. 486. Thee. Nov. Theol. Philol.

Ebert (Jacobi ) Tetrasticha Hebrara. Stanno nel T. xxxr. di Ugolino.

Eberti (Theodori ) Poesica Hebraica, Harmo-nica, Rhythmica, Metrica etc. (Ibid.) Questo Professore di Ebreo in Franc-

Outsto Professore di Elero in Franc-fort sull'Odera, vi fia anche Retsore negli anni 1618, 1827. (Morri) Ebbonis Architen. Remenisi Apologeticum. An 84a, 84a nel T. p. 175. di Achery. Quedo Veccoro mort nell'an 851., o secondo altri nell'an. 854. (Biblioth.

Ebrardi Chronicon. F. Chronicon.

Ebrardi e Bethunia Tractatus contra Waldensen
hareriticus. Sta nel T. 4. col. 1657. Biblioth. P.P.

Questo Scrittore visse nel finire del XII. e cominciar del XIII. sccolo. ( Dall'Index

Alph. Bibl. PP.) Ebulo (Petri d') Garmen de motibus Siculis, et relass auter Bearreum VI. Boss. Jusp. et Tuncredum seculo XII gestis, cuta notis

Tancredum scoilo XII gestis, com notac criticis et bistoriris, et cum fignis, edente Sanucle Engel. Basilere, 17-38. Thurnisins, - Zi. 1, 4, 9 C. X. N. 9. E questa la prima edizione d'ema ponia, hita, che l'Editore Engel chisma un fiore nuto fre le aque della Bartare, e Fillustra con opportune note. (Decomi ) Trovasi inscrita nel T. xvz. della Bac-colta degli Scritteri della Storia Generale del Regno di Napoli, fatta da Genvier in Napoli 1770. 4 Sono ignote le ciero-Napolt .. stanze della vita di questo Scrittore un distirbon, che trovasi in fino dell'opera si argomenta, che questo poema do

per il argonomia, che dursto poema di-vetti enere seritto, e alimento efferto al-l'Imperadore Errigo VI. nel 1195. Pecardo (A. Georgii I) De Portu Ivio, ex quo C. I. Gassar in Bruannism solvit. Sta-nel T. VIII. Miscell. Lipziens. p. 255. Questo Professore di Stotia nell'Accadenta Gitlia, Consigliere, e Bibliotecario del Re della Gran Brettagna, e dell' E-Britoe di Brinswich , era nato in una Città - . del Ducato di Brunswich; si fece quindi · Canolico, e fu Consigliere, Storico, Bibliotecznia, a Archivario del Vescoro di Wurtzburg: mori nel 1750. (Biblioth. Caran.)

iśg

Ecclesiarum Belgicarum Christiana et Orthodons Doctrina, et Constitutio, videliert, Confessio, Carechesis, Liturgia, et Conores Ecclesiastici in Graecum commune alterna translata, Lugd. Bet. 16;8., Elzevir. T. 1. & VL B S.

Bella edizione. Ecclesiae Theoria Nova Dodwelliana exposita

iu Epistola ad Authorem Clariss. super Poraenesi sus ad Exteros tam Reformatos quam etiam Pontificios de Nupero Schiquora cuam Pontificotos de Nupero Schi-mante Angleitano, sine anni, leci, et Ty-pographi nota. T. 1. 12.º XX. C 49. Ecclesico Gracea Monumenas, a Jo Bopa, Co-trleiro, Gr. et Lat. Luncius Faris, 1977-99. Magnet. T. 4; in 4.º Hl. H. S. Operu atimatinisma, la notano Boqi e Gamba. H. T. IV. continen U-fundecta Gruevos del P. Montilancon. Nel Dictor.

Bibliogr. di Parigi è notata: Opera stimatissima, i di cui eccuplari com-

pili non sono consuni.

Ecclesiae Anglicame Politeia in Tabulus di-gesta a Riccardo Cosa. Oxoniae , 1634.

T. I. 64 V. K. 15.

Il Cosin era Dottore di Leggi, e Can-celliere a Vicario Generale dell'Arcivescoro di Canachery: vicera sul comin-cure del XVII. secolo. ( Dall'opera ) cure del XVII. scodo. ( Dull'opera ) Eorlesiae Graccae Martyrologuna Metricum, a La Urbano Godof. Sibero. Lippiae, 1727-, in Offic. Lancistina. T. t. 4. VI. B 19. Eorlesisticae Disciplinae et Anglicanae Eo-

clesiae, ab illa aberratione, plena e

desius, ab illa alextusione, plena e Verlo Del, et dichecile Explaines, 15% T. 1-13.0 XVII. C. 15. L. 10 XVIII. C. 15. L. 10 XVIII. C. 15. L. 10 Explaine de Romes jager § la Transla-tion de l'Empire par Constantin, urchoix de l'Empire. Anna: 1755, et sinc. Mu-ciri, participate de l'Anna: 1755, et sinc. Mu-ciri, participate de l'Anna: 1750, et sinc. Mu-denfi Autonaurii di Landra, neque de Emans, mella Conso di Sofielda, et sinc.

Basten nell Corosa di Solicick e mod l Licolin, o cer Ca Consciou, nel 1758.

E-18 N. Polise ) Friends de Assignites Felloschites et Theologie Reberterum. Sin pol T. vitt. Miscell Lipstona p. 18, — Be ils, qui deponsa servidi condinuos metenna digrataten non assensi. 1021. — De Scholis 2 Jolinso A possas Christica no conson. 1844 T. tv. p. 155. — De Scholis 2 Jolinso A possas Christica no conson. 1844 T. tv. p. 155. — De Scholis 2 Jolinso A possas Christica no conson. 1845 T. tv. p. 155. — De Scholis 2 Jolinso A possas Christica no conson. 1845 T. tv. p. 155. — De Scholis 2 Jolinso A possas Christica no conson. 1845 T. tv. p. 155. — De Scholis 2 Jolinso A possas Christica possas possas consoners de la lapora possas possas de la lapora possas de la lapora possas possas de la lapora possas de l

teris; nhi simul de Joco, quo Otto M. okis; actum est. Ilid. T. v. p. 570.

--- De L. Anciaca Scacca in Religionem Christianum tojurioso. Bid. T. TX. p. 90.

— De praematuro obisu Viri Clarus. Go-dofredi Hechzii , Rectoru Luccaviensis, E-pistob. Bid. T. X. p. 252.

--- De genere linguae, quo usus est Pilatos in cognitione causae et condemnatione IESV. Bod. T. xt. p. 21.

- Athenae Superstitione, ad Act. xyrt. 22 35. Sin nel T. 2, p. 461. Theu. Theol.

Philol. L'Echard, Retsore del Ginnacio di Quedlingbourg nell' alta Sassonia vivers

nella prima metà del passato secolo XVIII. (

(Dalle opere).

hardi (Christiani Henrici) Dissertationes. g De Interpretatione legum generatim. H. De wera legis lectione indiganala. H. De La-tinitate, et Stylo Veterum Juriaconaulto-rum. 1V. De Institutis Philosophiae Storace, et Sectarum Placitis, quae veteres ICti so-quantur. v. De Inacriptionibus et Subscri-ptionibus Legum. v.t. De Interpolationibus Legum, casque cognocetadi principii, v.tt. De Versionibus Juris Graecis, earunque nes in interpretatione, Stanno nel T. IV.

Opuse. Varior. Questo Giurotensulto viveva verso la metà del passato secolo xviti. (Dul-

Papere J.

Chard (Godeft.) Dissertatio de Nardo Pinica, 3d Marc. XIV. 3. et Joh. XII. 13.

Sta uel T. 2. p. 93. Then. Then. Philol. Philol. J.

Echberti Sermonta XIII. contra Cathuron, Stenno nel T. 4. P. II. col. 73. Biblioth. PP.

— Excerptum et Angustino de Mantchaesi.

Ibid. col. 141 --- Opusculum de laude Crucia = Solido-guium = Stimulus amoris, Stanno nel T. 7.

di Perio Biblioth. Ascetic. Questo Scrittore, ebe altri chiama an-cora Egherto, Probitero, e Casonico, e quindi Monsco, ed Abbate Benedittuo, fiel nel 1160. (Dull Index Alphab.

Bibl. PP. J Eckii ( Joan. ) Enchiridion Lororum cor

nium adversus Lotheranos . Venetiis, 4538., de Fortis . T. t. 21. ° XVIII. E. 6, Questo dotto Teologo nacque in Svevia nel 1486. En Professore di Teologia nelnd 1,2%. Fn Professoré di Trologia nel-P Università d'Ingolatat, one morì nel 1563. ( Morri ) Echtein ( Gottlich ) Dissettatio de Lacu, in

Echstein (Gottlich) Dissetualio de Lecu, in quo non est aque, ad Zach IX 11. Sta nel T. 1. p. 1005. Thea Theol Philol. Echuse (Mr. de l') Mémoirer de Maximilien de Bethune, Due de Sully, mis en ordre: avec de remanque. Nouvelle edition, revina et corrigée. Genére, 195a. Burillot, T. 8.

are de vanzagen. Navardie ellem geine er er verziger. Einze 175 karzellen 7 zu er verziger. Einze ellem 2 zu er verziger. Einzellen 2 zu er verz

Eddi Stephani Presbyteri, Cantoria, et Monachi Cantuagionsis, Vita S. Wilfridi Epur, Elso-racensis, Sta nel T. v. p. 651, di Malillott, Acta. etc.

Addia etc.
Vivera nel principio del secolo VIII.
Eden (Roberti) Junipondennia Philalogica, nive Elementa Juris Givilia secondona methodom es serion Institut. Justiniani, Ozon.
e Th. Shield. 1796, T. 7, 4° XI. D 14.
Dirimpetto al Frontigiosio ha un Medaghesse culla tata di Giustiniano, tirato

dalle Immagini degl' Imperadori di Gol-zio, e inciso da G. Pine. Questo Autore era Arcidiaceno di Win-ton, e Socio del Collegio dell' Università

di Oxford : viveva verso la metà del passage.

di Utilord verera verso la metà del passato, secolo XVIII. (Doll'opera) Edmundi, cognomento Divitis, Libellus, qui dicitur Speculum Ecclesiae, Christianis om-nibas utilia, et appeime necessarius. Sta nel T. 5. col. 165. Biblioth. P.P.

Questo Arcivescoro di Cantorberi, Fi-losolo, Matematico, e Teologo, fiari nel xitt, secolo. Secondo il Bellarmino, mel pel 1240 ; nell' Index Alph. Biblioth. P.P. è notato: putomus côsisse tantum anno Domini 1246. . . xv1. Kul. De-cembr. Nella Biblioth. Casan. sta scritto philit anno 1242, e si cita l'autorità di Ant. a Wood in Hist, Universit. Oxon.

Ant. a Wood in Hist, Universit Oxon.
lib. 2. p. 61.

Edmundi (S.) Captuneicusis Archiepiscopi
Vits, suctore Bertrando Priore Pontiniscensis Monasterii, Sta nel T. 3. p. 1761.
Thes. Nov. di Martene. Canonizationis S. Edmundi Historia.

Bid, p 1835.

p. 1881. Eduardi primogeniti Regis Angl. Litterae pro-curatoriae ad contraliendum mateumonism eum Alienora Socore Regis Castellae. An. 1 204.

Stanno nel T. 10. p. 181 di Achery. L'Education d'un Prince. Lyon, 1680. T. 1.

ducation d'un Prince. Lyon, 1686. T. 1. 2º io lat. V. C. 9. Quast'opera è del celebre P. Nicele che la pubblicò aotto il nome di Chan-terdur, a si trova insestia nel tomo eccon-do de suoi Soggi di Morate. P. Essais de Morale.

de Mende; Educasione, ed intruniene Cristiana. Nap. 1776, Simeou T. S. in 8.º in Lat IX. E. 2. Edward i Georg. Elizere 7 Tratestus Tam-dici Beracheth, aive de Benedetsombus et Peresatosiblant. Hamburgi; 1775. 1796 Spiringianis, T. 1. 4.º II. B. 23.

iniquans, T. i., a. III. b. 3.

Questo Policase ed Eleva, e di Soria in Hamburge ana parra, forera nella peiran meta del ganato recolo / Dal
polica polica polica polica polica polica polica del ganato recolo / Dal
Epher Derecolo Despiñan. Site nel vol. di

Boda Opur. cana. J.\*

Questa Arreservo di Ganteeberi fin assunto e quella Sode nell' an. 751, e j.

mori nell'in soft of Dapping, 751, e j.

por alla rinquismoni tempericha usant finerarum generale, proprisupa firste rabalisse.

rarum novine, proprinque literas habitise. Sta nel T. 1. Miccell. Lipsione. p. 250. -- Consideratio Autuse Longolismae. Hist, T. IV. p. 200.

T. 17. p. 250.

— De pricepija novernibus Mechanismu corporis hunstal. Ind. T. vi. p. 259.

— De pricepija novernibus Mechanismu corporis hunstal. Ind. T. vi. p. 259.

peri, qua t. confinentus, Germanas la niesurismu confinentus, Germanas la niesurismu cutenduru, Numenos Hamicos Handes Leader Le

Th. Ant. Gr.

L' Eggelingio era Segretario della Re-pubblica di Brema, sua patria; mori nel 1715. ( Act. Erudit. Lope. 1713.) Egiberati Monachi Libri tres de Visa S. Burchards Episc. Warniburgensis. Stanto and . T. frr. p. 6ig di Mahillon, Acta etc. isc nei secolo XL

Eglini ( Raphaelts ) Captivitatis Babylonicae Historia . Sta nel vol. da Helvacus . V. Questo Ministro della Chiesa e della Scuola di Zurigo, e poi Dostore e Professere di Marpurgo, mori nell'anno 1622.

fessore di Narpurgo, mot sono same del Biblioth. Cassati.

Egly (Charles Philippe d') Histoire des Rois des deux Siciles de la Masson de France. Paris, 2741., Nyan. T. 4, 12. °P.C. VIII. F 27.

Questa compilatoire fari sempre contre equeta computatione ten sempre octore
alla memoria del suo Austre, per l'esattezza, verità, e semplezità, che vi regnadi no. Il gusto presedette alla scelta de' inti,

d. no. Il gusto presudette alla scelta de' attu-e la più parte sono integressont. Quanto Socio dell'Accademia delle Be-le-Lettere nacque a Parigi nel 1656, e mori nel 1746, ( N. D. ) Emiggerias (Elia) P. Quaestiones Theologicae. L'Elingero era Bibliotectria della Bi-

blioteca di Augibourg nua patria: viveva nel 1856. ( Dell'opera ) Eseaschardii ( Jo. Casparis ) Disquistio de Ponderibus et Mensuris Veterum Romano-

vem, Beleasorum, Grascorum, necnos de Velore pecaniae voteris. Sta nel T. xxviii. di Ugolino. Questo Dottore di Filosofia e di Me-dicina nato in Strasbourg, morì nel 1713.

dicina nato in Strasbourg, mort nel 1913.

( Acta Erudit, Liqueian, 1913. )

Ekerhardi Decani S. Galli de vita B. Notheri cognomento Balbuli, ejinque canomantonia processus, an. 1198. Sta nel T. S. P. 2.

p. 551. Ther. Monum. Ecclesiost. Questo Scrittore viveva sul finire del

xtt. secoio sotto il Papa Innocenso III. e l'Imp. Federico II. (Biblioth.Casan.) Ekkardi Historia. V. Rev. Aleman. Script. Questo Storieo era Decano di S. Gallo,

Questo Storito era Decano di S. Gallo, e vivera nel 1222. [Lami] J Elkelaredi Monachi S. Galli Via S. Wiborana Rechasa et Martyria. Sata nel T. vir. p. 62. di Mabillon, setta etc. Vivera nel x. secolo. Elkelaredi Abbatis Urangerensi Libellina de expeditione. devolvimisma. Sta. nel T. 5.

p. 507. di Martene

Questo Ablate del primo Monsetero di S. Lorenzo, che diezi Urangia del-FOrdine di S. Benedetto, che dal Tritemio è chunato Vir in divinis Scripturis eruditissimus, et in succularibus litte-rie nulli inter Germanos suo tempore doctorum inferior, metro excellens et prosa, fiori sotto Corrado III. nel 1130. (Vossius de Script Lat. c. 49.) Eldefonsi llispanienas Episcopi Opusculum de

Eldefonn Huganicaus Episcopi Opusculum de Pape Eucharistico, Alymo, et Fernentato, & nal vol. Analecta di Malilibio, p. 57s. Elencus Congregationum, Tribinsalmen, et Collegiorum Urbus Romae, 160p. Typ. Rev. Cam. Apott. T. 1. 12. ° XXII. B. 4. Elesi ( Hieronymi ) Daitribarum, sett Exer-citationum ad Jan Gwile libri tres: quorum

primus continet De ratione studii Juris Oraones tres =Scenndus Locorum querumdam Juris novas explicationes ao legum antino-miss en Tertius Caracon de regulis Juris Ga-villis etc. Stanno nel T. 11. di Ottone. Questo Avvocato di Auversa gaori im-

Questo Avvecato di Auversa morì im-maturamente nel 1576. (Dalla Profaz.) (S.) Elettricumo (Dell') o sia Belle Forse Elettriche de' cepi, svelate dalla Fisca Sperimenale con un'ampia dichiarazione della Luca Elettrica, sua natura, e maravigliose proprietà, aggiuntevi due Disserta-sioni attinenti all'uso medico di tali forze. Mapoli, 1747., di Somone. T.s. 8. ° X. H 51.

Elise Episc Jerosolymitani Epistola Eoryelica, qua Malacenum Episcopum, socios-que ejas a Saracenis male habitis commen-dat. Sta nel vol. Anatecta di Mahillon, p. 428. Elise Presbyteri Sent

Eae Presbyteri Sententiarum ex diversis Flo-rilegium. Sta nel T. 15. p. 853. Bibl. PP. Questo Scrincee vivera nel xtt. ( Dall Index Alph. Bibl. PP.) va nel xtt. secolo.

Elgi, Episcopi Novionensis Homilus xvr.
Stanzo nel T. z. ch. 19, Biblioth PP.)
Questo Vesorov sacque in un lorgo
victos a Lunoges, e mort nell'amp 659,
Care et Oudin ).
Ellebodii (Nacasi) Epistolus. P. Episcolu,
ill. vir. selece.

Elmacini ( Georgii ) Historia Saraceusca. F

Questo Storico, Cristiano di Religione, nseque in Egitto nell'anno 1206. creca: fis Segretario de' Califi malgrado la sen

fa Segretano de Califi malgrado la sm. religione. ( N. D. )
Elmenhorsius. F. S. Procli Opuscula.
Gererato Elmenhosito di Amburgo mori nel 1631. ( N. D. )
Elmer ( Jacobi ) Dissertatio de loco vexato Dout. xxxx. q. Sta nel T. a. p. 445. Thes.
Nov. Thest. Philid.

--- ad Actorum xttt. 48. Ibid. p. 600.

Onesto Direttore dell'Accademin Reals

Omesso Directure dell'Accadensia Brais-di Berlino, nato in Sauléet nella Prus-ia , mori nel 175a. (Biblioth. Cason.) maldi (Al. Tommuso ) Oracione in lod della Poesia , revitata nell'antico Bosco Par-rasio sopra il Moste Avenino, il giorna 7. Jaggio 1757. Siu nel T. xx. della Racc. del Calogiera

rio da Benedetto XIV. Questo Segret di Clemente XIII. morì nel 1962. ( Bie

e di Genemio XIII. mori nel 1952. Libi.
bilish. Cana O, Dronologienno novum,
complecem Reverm Gavunologienno movum,
complecem Reverm Gavunologienno mileto
Y., Lanemo Genunico, et Glemologienno
G. James G. G. Sacono, T. 1.
Il Vegt rapportundo quevi opera e
quat editione nel nos Cadal. Hor. rarrior. serive: magai nolet nastinari,
ced pertilificative est investi. In queno matro Desuphera, come in quella
native Desuphera, come in quella
del Vegt, il tova l'quera
recontra:

arguente : Appendix Genealogica illustrando o

 Appendix Genealogies illustrando operi Chrosologico adjecta, authore codem Uh, Essmio. Groningae, 162a., Sassius.

 Vecus Graccia illustrata; opus distinctum in tomos tres : quocum z. Descriptionem halset Regionema a Graccia habitatarum, cum adjunetis Insulis, rr. Complertitur res gestas Graecorum . Dr. Repraesentat Statum et Formam praecipuarum ejus gentis Rerampu-blicarum. Itemque Judicium Amphietyonicum, et solemnes Ludos, statis temperibes apud Graces recurrentes, Lugd. Bat. 1616., Elzevir, T. 5. in vol. 2. in 8, 9 PC, IV, E 15.

Elsevier, T. 5, in vol. x, in 8, ° PC IV, E 15, Opera simona (N). Si trom anorea and T. IV. di Gronorio Th. Art. Gr. — Graccorom Republica. Ameri 153x. T. Iv. una ristanpa del terro tono dell'opera precedence: le si dede questa forma per essere units al corpo delle Piecolo Republiche (N) elsa di nai possiole in vol. 45 in 55. ° Bg, narrock. oro. – Parastonia di Gronina. Professore Parastonia di Gronina. Professore Parastonia di Gronina. Professore professore di Contra di l'Accademia di Groninga, e Professore di Storia, e di Lingin Greca, era nato in Gretha nell'Ostirusa a 5 Dicembres 557., 41

162

e mori a Groninga a 9 Dicembre 1625. (N) (N)
Emmonis et Iasbellae Collatio plurium honorum Monasterio S. Andreae Vien. ob dili
misorptionem in mourebane. An 102a. Sia
mel T. 15. p. 1934, di Achery.
Empedoels iyakuras Gz. et Lat. Siz nel T. 1.
p. 1948. Biblioth. Gr. Fishric.
And Empedoels viene attribuiso questo
trattato, o Pomen non inteligeuse Astrotrattato, o Pomen non inteligeuse Astro-

trattato, o Poema non inelegana detro-nomiente, come lo chiama il Fabricio: La venione latina è di Q. Settimio Fi-rente Critaino. Empodoce d'Agrigento-uro del più legl'augegni uza gli antichi filordi firri verso il ago. ar, G. C. Empercur ( I.) Constantinus. F. Oppick.

Enchtridien De Institutis Graecocum, a Christ. inchinded De Institutis Graecocum, a Christ.
Anyolo Graeco. Gr. et Lai. Ex Olfic. Capterlli Legge, Academise Contabrig. Typographi, 10:19. T. 1. 4. S. XXIV. B sp.
Questo Scrittere, Greco di maisue fu
prigione de Turchi, o almeno propter

Freem Christianam multa verbera, multaque supplicia a Turcis injuste pertulit ( lo dice egli stesso sella socci-zione della sua Dedica ). Non tratta sella sua opera, che degl' Istituti de' Greci del ano tempo: viveva nella prima metà del

X VII. serolo. Enchiridam Palmorum, F. Paalmorum etc. Encyclopedie, ou Dictionnaire Raisouné des Sciences, des Arts, et des Métiers. Livourne, 1770. T. 17. fol, X. N 1.

Supplement, Bid, 1798, T. X. fol, X. My,
— Recueil dra Planches sur les Sciences et
les Arts, Bid, 1791, T. 11, fol, X. M. 10.
Encyclopodic des Arts et des Sciences, en
François, Latin, et Anglois, Lyon, 1761,
T. 2, 4

Engelberti Ablusis Admontensis Speculum Virtutum Moralium, Sta aci T, 5, p. s. di Pezio. Biblioth, Asert. -- Epistola de Studius et Scriptis suis un De

cause Longsevitatis hominum ante diluvium Liber au Tractatus de Gratiis et Virtutibus B. Meriae Virginis. Stanzo nel T. s. P. s. B. Merses
p. 449 e segu.
- De Labero Arbitrio, Hid. T. 4, P. 2, 119
- Tractatus bipartitus de Providentia Det.
- I T. 6, p. 49, di Perio, Biblioth.

- Trectatus lipartitus de Providentis Det. Sta nel T. 6. p. 45, di Periso. Biblioth. Ascet. ≡ De Passone Domini Secundum Matthieum. Hall T. 7. p. 65. Questo Scrittore Rondettino macque circa al 1407., e mori a 12. Maggio 4331. Chello Deserte company.

circa al 1857, e mori a 12. Maggo 4331. (Dalla Divert Iusogojica 6tc.) Eniedini (Georgii) Explicationes Locorem verries et Novi Testamenti, sine leci, anni, et Typ. nota. T. r. 4. 2 III. A 13. Libro peraisione, perché destinato a tercere in altro eraso i principali fosquii della Scrittura. Molissame ecomplari della della Scrittura. Molissame ecomplari della

prima edizione furuno pubblicamente brueuti, e il Libro severmemente proibito in tutto l'Imperio. Se ne fece un'altra eduzone sine die et consule ( e sura quema nostra ), ma secondo il Fabricio, nel 1670, in Groninga. Accorche essa non manchi di errori tipografici, è pure molso sumata, perche rara. ( Vagt )

L'Emedino era d'Unghres, e Soprintende nos delle Chiese di Transilvania; morì

nel 1597. Si vede dal seguente dissicon del 1010 Epitallio, che trovasi in principio dell' opera;

Mille et quingentoe post, Nonagesimi Implebut cureum ceptimus sele cuum. Ennii ( Quinti ) Fragmenta, 3h Historyme Columna conquista etc. a Françasc Hesselis Amatel. 1707. Westend, T. 11. 4. 2 XII: h 5 L' Arvord chianta "signita quasa bib-

zione, milla quale l'Estimuen grande eruduicae ilhavirali, un questo primo padre della Poesa La del Poesa epico singolarinente, tal Rudia in Calabria nell'anno di Rom

e mori nel 58, (Tiraboschi, R. C.) Eanodius F. Magnus. Eatick (Job.) The Evidence of Christianity 1. 8.º XIX. B 40. London , 1789; T. 1. 8.0 XIX. Bigo. Entretiens de Théophile, et d'Engene bur le Religion Christenne avec un Discours sur la nécessité de l'étudier, et une Bibliothe-que Chrétienne, 1760, T. 1, 2, 2 in let. L. F. à.

Eporchi (Antonii) Epistolae Aracmo Monem-basicam Archieptscope, Gr. Stansso nel T.tx. di Lani Delicine Erudit.

di Lami Delicine Evulit.

--- Indra Mamuscripi Codeis, Gr. et Lat.
Sta nel T. x. p. 498. Bibliotic. Gr. Fubric.

--- Epistol ad Philippum Melanchtonen.
Graces Bibl. T. 13. p. 500.

Antonio Eparco di Coeft vivera circa

4. 1515. (Icc. etc.).

Enhiti.

Ephilis Abbatis Testamentum. An 696. Sta nel T. 12. p. 101. di Achery.

Ephippi Excerpta ex Comordin. P. Excerpta.

Questo poeta comeo della Comordia meszana, wivera nel quarto secolo prima di G. C. (School, T. H. P. H.). Ephrasm (S.) Syn Opera, Gracce, a Cald. Ballejinis. Ozonace e Th. Sheld. 1709. T. i. fol. III. K 1.

fol. III. K. 1.

Magnifica Edizione, la nota il Brunet, nel suo Manuel du Libraire etc.

--- Opere Gracce Syriace et Latine, cum
variantibus Lectionabus in nex Tomos distribute ad MSS. Codices Vanicanos, alsoque eastigata, multis socta, interpretatione, Prae-fationibus, Notis illustrata, audio et labore Jos. Simonii Assemani, Petri Benedicti Soc. Jes. et Stephani Evedii Assemani, Romse,

apud Jo: Heor. Mariam Salvioni, 1752., n 1746. T. 5. in fol. III. N 7. Manca il terzo tomo. I tre primi Tomi Greco-Latini 2000 di Gius. Simonio As-Petro Benedetto; il urro Striaco-Latini di Petro Benedetto; il urro Striaco-Latino, parte dello nesso P. Benedetto, parte di

parte dello nesso F. Beneuevo, para — Sef. Evedio Asensano. ( Dulle Prefa-zioni premesse ad agni tomo. Oussa edizione è meno comune di elle che sono state stampate in Parigi.

quelle che sono state stampate in l'arigi. (Brunct)

- Opera Latina, cum versione et notis Gerardi Vossii. Editio tertia, priore succior et accuratior. Colon. Agrip. Apud Jo. Wilhelmam Friesem Juniorem, 1675, T. III.

Ancorchè ognuno de tre tomi abbia il nuo frontispisio proprio, i numeri paginali suo resumptito peoprio, i numeri pagnati-punti vasso progressivamente dal tomo-primo sino all'ulusso, e dopo il primo tomo, che dal Vossio è dedicato a Sisto V., e che termina alla pag. 56o. negue il frontispizio del secondo tomo, a cua vitent appresso la Dedica dello atesso. Vossio a Clemente VIII., quinds un Avwetiment al Lettore, ed una Vita di S. Efrem, varie sentenze tratte dalle opere di lui, che occupano dieci pagine, dopo della quali prasinguono le Opere, e la pagina piglis il numero afit. in continuazione quello del primo tomo. Il sec tomo termina a pag. 50%, dopo della

quale viene il frontispicio del terro tomo, e eui eta eppremo una Gratigrum Actio Deo Optimo Maximo del Venite contenuts in otto psyupe mon numerale; quindi un' Apostrapte Gerardi Fossii ed S. P. Ephrem Syrum d'una pugina e mezas: prosseguono le opere, e la pa-gina ripiglia il numero 500, dope di quello del touto secondo. In fine a legge: Co-Ioniae excudebat Armidus Quentelius

duno M. DC. XFI - Opera omus ad Codores MSS, Veticanos eligaçõe castigata, multis cueta, Nova In-terpresetione, Proefitionibus, Notis, Variannikes Lectronibus illustrata, Editio pod Yeneta Latine antum. Accedit bervis Index Alphabeticsa Materiarum qui in Romane Edicione dendermar. Venetia, 1755. T Gasparis Gerards. T. 2. fol. III. N. 12.

S. Efrom morque in Numbe cust della Srin sotto l'Impero di Committo: morì l'anno 579, secondo la più penhabile opinione di Du-più T.7., J I Idiri di S. Efrom erano al celebri,

reservido la tratimonianza di S. Girolano, che si leggevano pubblicamente in alcune Chiese dipo la fettura de Libri Senti, Essi furono scritti in Sicuco, e furono tradotti in Greco mentes no vivera 40tradotti in Greco', mentra no vivera ansebbene egli non avesse studiato, ei cre pure fatto uno sule pieno di tanti or-namenti, e di tanti ptoneri sublimi, che si oservavano i tratti della sia eloquenza anche nella traduzione Greca, e S. Girolamo assieura, che evendo letto la ver-siane del suo Truttato dello Spirito Santo, evera vedusa nella traduzione le dilicatera

evera vedaça netta tradustose le dilicatoras del suo spirito sublime. (Dupin, loc. cit.)

Epicharoni Exerrpta ex Comordias. V. Exerrpta. Epicarmo di Coo, riguardato como l'inventore di una spocio particolare di drantana tra il dramma stirrico, e la distributa del difficultatione. econnedia Attica, fa ellicesto in Sicilia, e professo la filosofia di Pittagore elle Corte di Gerone il Veccliio, intorno all'anno 470. avanti G. C. secondo alcuni; ma Hermann Harless in una dissertazione nopra Epicarmo, pubblicata Essendias 1823. in d. o sostene, che questo poeta ha gli fiorito e tempi di Gelone, che que tra l'Olimpiade Ex. e Extt., e fori verso l'Olimpiade axxiit un 488. avanti G. C. I frammenti, cho di lui ei rimengono sego insufficienti per derei un'idea di quel genere di composizione, che si denominò le Commedia Siciliana I suoi dramini erano sottoposti alle ri della tragedio, e la misologia ne ofi i soggetti. e In vece d'une unione scene senza legume e senza progresso, dice l'eutoré del Viaggio del giovine Anacari , Epicarmo stabili un'essone, ne lego tutta le parti, le reatté con ecconcia estenso

ne, e la conduse sonza divegamento alla fine, a (Schoel, T. H. P. H.) Epicratis Excerpta ex Comoediu. V. Excerpta. Epicrate di Ambracia, uno de poeti Epicros di amandia mettana, vissa pel quarto secolo ev. L. L. ( School. T. 11. P. 11.)

Enicuri Testamentum. Si trove in Dieg Lecrio, p.717. delle notra Edizione Colon.

Allobr. 1615., Crispinus.

--- Epistola Herodoso. Iliad. p. 729.

Questa Epistola consiene la dottrina di

Energy sulla Fisica .

--- Epistols Pytheeli. Bid. p. 76a Querta Epistola versa sulle moteore o corps celes

Epistola Menoeceo, Ibid. p. 784. Contiene un ristretto di tutta la filosofo di Epieuro.

nets di Epicaro.
Epicaro nacque in Gargesto, borgo dell'Atten, Sipt. anno av. G. G.
Senas adottare nessano del filosofici enarong de lempt sant Epicaro en immagias uno, il quale evere per base queno principio, che il secumo hene consant nel pacero, che nasce dalla tesale
prisazione di qua dolare al como della conprisazione di qua dolare al como della conprivazione d'ogni dolore del corpo o delil portere un sano giudizio sopra di lui, giacebè egli è stato fiese o male inteso, o male interperato, tanto dai suoi disce-psii, di cui taluno era di perdati co-atunii, quanto da suoi evverse; che l'homo calunnisto; qui era sobrio, so-Phasno calumniato; egli era sobro, so-lerte e hem cittadino... Le sus pieti verso i moi parenti, la dolceasa, con cui trattave i sooi schievi, il rispetto re-ligiono per gli Dei, ed il suo autoro verso le Patria, non veonero meno in

Itu un solo istanne in titto il tempo del-la sur vita. (Schoell, Tom. 121. P. 11.)-Epieseti Menuale, cum Simplicii et Arriani Commentaris, e Hieronymo Wolfio, Gr. et Let Colon. 45ch., Beckman. T. 5. in vol. 1. 8. ° XXVII. B 11. --- Cum Tebula Caberia, eb Hada Rekurdo Gr. et Lat. Truj. Bot. 1711. T. 1. 4. 2 XL H 26

Ottime Edizione è notata dall'Arvord. di cui in fine si trovano le Note al M nuale di Epitteto, e le Corresioni ell'Epetteto di Arriano, o in computa dal Re-lando. Ha in principio l'Indice di tutte l'edizioni del Manuele di Epitteto, e in fine le Varianti de Manuscritti di Epitteto, e di Cehete, ed un Indoce di tutte le voci si dell'uno, che dell'altro.

La dottrine di Epitteto era scruplice, une il suo enimo. Sciolto de ogni precome il suo enimo. tensione di parer cab che non era, esità ne'suoi discorsi tutto ciò, che aveste potuno servire ad un vano oranuento. Vicome una legge inviolabile tutto quello. che prescrire le vore delle cocienza: tale era la morale da Epitarto, e la raechiudera in queste due parole: Suattne, et abstitue. El morpus e Jeropoli in Frigie, e fiori sotto Vespassoo, Dominuno, ed altri, circa 8s. anni dopo G. C. ( Schoell,

. Aryond ). Il Manuale di Epitteto con qualche entracione e interpolezione si trova ins-rito fra gli Opuscoli di S. Nilo. V. S. Nilo

rito fra gli Opascoli di S. Nalo, P. S. Nalo Opascoli p. 527. Epigrammeta, sen Hymni serri illustrism ricorum Monanterii S. Gelli, ce. 8qi, Saumo nel T. s. P. 5, p. 186. Thes. Monans. Ecolos. Epigrammatum Garacoccum Lain vit. cum constitutionibus Joan. Berdani. Builous, 1549. Froben. T. 1. fol. XI. M 10 Massimo Planude divase in sense Libri

la Collecione decli Epigensmi Greci, la spargandola da ciò, che vi era di osceno: si vede dalle parolo della Prefazione di Surismondo Gelesso e Giovanni Frisio di Zurige: quod ad Epigrammata attiert, debemus sane Maximo Planude, vire sui seculi ut doctissimo ita gravissime qui studiis juvenum hac farragin colligenda sic profust, at tamen pad auribus paramet.

Epigrammatum Delectus ex omnibus tum vece-ribus tum recensiorilus Poets accurate deeerptus etc.enm Dissertatione de vera puichrine et adombrata, in qua ex certa principais, rejections ac selections Epigrammatum causse redduntur. Adjectse sons elegantes Sententise ex antiquis Poetis. Parisis, 1669., Sententine ex antiquis Poetis. Parisis, 1600., Savrour. T. 1. 24. O XXVIII. B 54. --- Cam alterius Delectus Specimene ex nu-peris martine Poetis ab Electoribus prac-

terminis. Editio nona nuperas longe enco-datior, in usum Srholae Etonensis. Londici, typ. Gul. Bowyer, 1725, T. 1. 12. P.C. XI. B 4

Epiphanii (S.) Opera, a Dionysio Petavio, Gr. et Lat. Parisiis, 1622 T. 2 fol. 111. L 15, Bella Edizione, stimata, e ricercata (D, B.)

(D. B.)

- Opusula, a Consile Ponce de Leon,
Gr. et Lat. Autorepise, 1588., Plantinus,
com figuris. T. 1. 8. ° XVI. B 58.

Questi Oposecoli anno: Commentarius

Sarmo in Die Fead Physiologum = Sermo in Die Festo Palmarum.

Le figure sono elegansissime, e ne convrngono Boui e Gamba, i quali assicurano questa edizione essere assu rura. --- De Ponderibus et mensuris, Liber cum pesis D. Petavis, Sta nel T. xxvan, di

Ugofin S. Epifonio ascque verso l'anno 520. in un villaggio della Palestina. Nel 366. fu eletto Vescoro di Salamina: mori l'anne gon o quà di G.C. ( Da-pin, T. 8.) Epiphanii Hagiopelitte Energatio Syriae, Ur-Jas Sanctar, et Sanctorum she locorum, Gr.

lax Sarthe, et Sanctorum ilsa loccium, Gr. at Lat. Sin et vol. di Gruetico. F. Germino.
Questo Storica, Montree di Germalemme, vivera ule giós, f. Carmel il.
Episcopii (Simonus) Upera Threlugica. Amatel. 165a, Blaca., R. z. 6d N. H. F. 12.
Bossa editione, e quella, else à la pia ricercata (D. B.). Can effigie del Amoron inciu da H. Bury.

— Liproble act di circuso. Sonano nell'Roc-

culta delle Epistolae Eccles, et Theol.

pruestant viror, di Limborch, V. Arminus,
Questo Minuro Progrante, e Profes-

sore di Teologia a Leyde, narque ad Amsterdam nel 1583, e vi mori a 4 Aprile 1645. (N)

n Episcopio non la impiegato nelle n sue opere, se non de pass della Sacra n Scrittura, ch'ei possedeva perfettamen-nte. Aveva accora letto i Rabbini; ma n non si vedo, che avesse studisto i Pa-» dri, ne l'Antichità Ecclesiastica, Egli n scrive nettraneme, a metodicamente; n pianta de prancipi; non dinimula le s peams or principal total materials in solutions, the glia possions fore, evi to responde at meglio che può. Si vede to in liu una tolleratora perfecta pe So-o cessioni, aebbene al diculari costro di letro; in quanto al partuo di Armonio, to mon vi estato mai diffenone più aleaner, e e pui abale di lui . ( Da-pin, T. 3.3. )

Episcoporma Matisconcasina Nomina . Stan nel vol. Analecta di Mabillon, p. 221. Epocoporum Cennisanensium Acta, Ibid. p.257. Loscoporum Catastannum querumdam obj-

tus et elogia. Hod. p. 250. Episoda Episoopi Thomessis ad Theobaldum Ergens Navarrae de felici obisu S. Ludovici Brigo Francorum. Sia nel T. 6. p. 1217.

Eputolae Dudori Sicult ex Italica Octavii Archangeli sersione latate redditae, interprete Abrabauo Preigero, Stanno nel T. 14 p. 200. Beblevill. Gr. Fubric.

Non si dubita più della supposszione di queste Lettere. Episcola Samarianorum ad Anglos. Sta nel T. xx11. di Ugolino,

lae duse Sichemitarum ad Johum Lu-

Epistolse duse Sichemiarum ad Johum La-dolfum, Iblod.

Epistolse Japonicae de multorom in varis Insulis Grundlum ad Christ fideus conver-sione. Loxaoir, apad Ruggrum Velpium, 1570. T. J. 8° XXI. E. J. Epistolse Illustrium Vurorum in tres libros digestee, Opera Stusishi Cercoverii. Stamue nel vol. Dilugosei Jo. Hist. Polon. Li-bra XVII.

ber xiii. Epistolae Theologico-Morales adversus Librum

Inscriptum Dissertatio in Cotto reservator Venetas Dissertatio in Cotto reservator Venetas Disservas, and Jo. Lazaroni. Venetiis, 1715, Occhi. T. 1. 4. ° VI. II 26. (S.) Epiroloi illustrium vironum Selectiores auperiore sacrulo scriptae vel a Belgis, vel sid Belgas, unburse in Centurius II., to to qui stics, Historica, quardom etiam Juridica

et Medica. Lugduni Buavorum apud Lud. Elavarium, 1617. T. 1. 8.º VIII. A 45. Epistolae Obscurorum Virorum ad Dom. M. Octubuum Gratium. Accessement huic editicui Tractatus rarisalmi cum figures acuris. Francof. 1757., Raspe. T. 2. 8. PG. in lat. II. A 17.

a. II. A 17.

Quesae Lettre furono composte alPoccasione delle dispute di Giovana
Reuchlin co l'Teologi di Glossia, e diretta
la maggior pare ad Ortuloo Grasso,
pervise ngli aven fatta I apologia
que' Teologi contro il Reuchlin. Esse sono
dispute di consideratione delle ura satira lepidissima dello stile barbare de Trologi Scolastici, che vi si è imitato. es spinto anche troppo per renderlo ridi-eolo. Humo avoto parte alla composi-sione di querte Lettere Giovanni Rea-chlin, Ulrico de Hutter, Herman de

Nenwenae, ed altra. (N)

Epitaphia Principam et illustrium personarom. Starno nel vol. Analecta di Mahillen, p. 577. Epitapliia duo Lantfridi Ahb. Benedictoba-

ram. Ibid. p. 381. initaplassan Vener. Bedse. Ibid. Epitome Canomam, quam Adriams I. Sum-mus Pontifex Carolo M. Romae chiulit, anno 581. Sta nel T. 2. p. 261. Thes.

Monum. Eccles. Monure. Eccles.

Epitome bellerum a Christianis Principlinar
peo recuperatione Terrae Sanctae Innecesrum, in qua etiom descripțio Palestioae, et multa de Mahoueree, ab incerto anctore 
conscripta, anno 142a. Sta nel T. 5, p. 525.

The. Montan. Eccles.

Epitome Canonum Conriborum . Accessit Con-Epiteme Cancium Continuum, Accesse Con-troversia Histories per F. Gregorium de Rives, Lugel, 1663. T. 1, fol. V. K. 25. Epitome Chronicecum Cassinensium, Auctore, ut fertur, Amathasio Billiolinearies e MSS, Codicibus, Ska nel T. II. di Muratori Rev.

Ital. Script. Hall, Strigel.

Epinome de la virtuosa, i exemplar Vida de
Don Fernando Afan de Ribera, escrito pos
Don Juan Bartusa Judice Fiveo. Falermo,
1653., Carllo. T. 1, 4, 9 PC, VII. L. 22.

Eranni (Desidera) Opera omnia emendatiora;

et auctions, ad optimas editiones, praecipus quas spec Erasmos postremo curavit, summe fide esacta, dictorunique virocum notai il-listrata. In decem tomos distinuta, Quorum primo, in las editione, praefita sant Elo-gia, et Epitaphia Erasmi, a vires doctis conscripta, nos conjunction unquem antes sie edite. Cum ladicibus tottus sperit copiosasimis. Quid porro huso editioni acces-

pionasinis. Quid porro bune editisni acces-serie, Paedistones singalorum volumisumi docebuni. T. De tar vol. 11. fel. Lugd. Bit., Vander-Aa, 1753. VI. Ni. Bunen Edusione (D. B.); Con efficie dell'Autore inciss da P. van Gunat, e della Status a lui aretta in Rotterdam, scolgist da D. Stoopendad, e ineissa da Peetre Vander-Aa.

Petro Vander-Aa.

- Apophetegmate et optimis utrivagos Linguas Serptoribas Libri trx., Pauli Manutii
a u lio atque industria. Venesis, 1577., ex
Andilus Manutianis. T. 1. 16. 9 Q. I. D. 1.

- Epistolae selectiores. V. Epistolae ill.

vitor, select.

- Novum Testamentum. P. Biblia.

- De anabeli Ecclesus Concordia Liber,

8/a no Communitari di Enca Silvio Picco-

lomini. F. Aeneas. -- 7. Origanis opera.

Origensi opera. P.
Aristotelis Opera omnis Gracce. P.
L'edizione, che da noi si possiede, di Aristotele è la terza di Eranno, fatta in Basilea nel 1550. in 2. T. in fol., nel mostro esemplare legati in un sol vo-lume. Iu essa l'amonimo Editore dieda una nuova revisione del testo, secondo le osservazioni di Gineto Weln, Matteo the most eventue of the most of the con-tract plants of the Pattern of the Corr. Gen-ner. In mass it web per it is prima with prima, yeth effect on Ethicse complete d Artstonder, per co., the consistent if it is prima, the discourse, appear con-prise, proposed on the contract of d Artstonder, per co., the consistent is d Artstonder, per co., the consistent is in Forcies at Retornera, opened and avera publicates nell sus Leileisses data and the Contract of the Contract of S. Appesitos, notopes a Rotterlan as d S. Appesitos, notopes a Rotterlan as d S. Appesitos, notopes a Rotterlan as I. Lugliu (SSG / Morers).

dentali, e della Cina. Norimberg, 1668., Endter, con figure. T. s. fol. PC. VII. I 4. Opera scritta in Tedesco. Erasti (Thomas ) Disputatio de Lamins, P.

Esati (Thomas ) anguara Coringias.

Esaso, Medico di prefensione, nacque mel 1555, in un villaggio del Barchessio en 1555, in un villaggio del Barchessio di A. Gensare 1581, (Moore) periodi per la Comarca 1581, (Moore) (Periodi Caliga of Jimie. P. Cama G.B. Rime. Viven and xrt. secolo.

Evantac (Daniella) Respublica Ralvetiorum. P. Satun particultric. — lar Germanicam. P. Satun particultric. — lar Germanicam. P. Satun particultric. — lar Germanicam. P. Satun particultric. —

rum. P. - - Ler Germanicum. P. Status particularis.
Questo Scrittore nacque ad Auversa
nel 188<sub>2</sub>, e mori a Livorno nel 1613.
di anni sp. (N)
Erbardi ( Goorgii ) Observaticoss in P. Arbitrum. P.

un. P.
Si disse per qualche tempo, che questo
Giorgio Erhardo di Francenia, sotto il
cui nome comparve un'edimone di Pe-tronio in 8.º a Franciori nel 1610, con osservazioni dotte e curiose, era vera-mento Michele Gaspare Lundorpio; ma copo un assai lunga incertezza, i più fini dopo un'ssai lunga incerteza, i più finà hanno riconoscium sotto questa doppia maschera Melchiurre Goldau, e questa coopera pasa oggi pri indubiesta, Baillet, Jugem. den Seuv. T. z. p. 393. Ed. Paris 1922.)

Erimase Certina. P. Carmina novem illustr.

Formin.

Erinna veniva considerata come la più

volente postessa Greca dopo. Soffo, ed. unicate poticisa (pred dopo 50%), os avvegnache nata a Teo, si tiene comedinemente di Lesloo, perebè visse prèsso di Salio, sua signore el amica. Un Epigrannan dell'Antologia la nocaina di Vistitiese. Morì nella teorea cei di vistitiese. Morì nella teorea cei di vistitiami, e lienchò così giovane, pervonne a tale e tane, caldediti, che sil annella a tale e tinta celebrità, che gli aquelli la poragonano ad finano. a case e sintes celevanta, che gli apicilia la piergonamo al Genero, e la agingliano a Safio, n dal citato Epigramus u lia; che superò la stessa Safio, la quale per altro vinse quella per l'artificio del verso liriro, e Sechoell, e il suo Aunotatore T. III. 1

Erizio (Schissiano) Discorso sopra le Medaglie degli Antichi, con la Dicharazione delle Monete Consolari, e delle Methaglie degl'Imperadori Romani. Di nuovo in questa nurta edizione dell'istesso Amore revisto

quarts editione dell'inteno Aunce revisale et amplates. In Vengria, per Giovanni Variero, e Paganino Paganini, sona' anno. T. 1, 6 Pk. III. 100. 3 nai II Common Quarta Editione, quanta, e la pais perfetta, personale del propositione del appriliationate practiona per sacree delle prime, che littorassere questo studie con tonto estensione di cognitioni, e co' roverse della medigale. E divin in tre part, La prima continenti Discovori. Consolari, che monta mella directi la graz-Consulari, che manca nelle altre; la terza le medaglio degl' Imperadori intagliate in legno fra il testo. Il Zeno in una uota legno ira il tesso. Il Zetso in uni scop al Fontanini suette espressamente in vista la prima edizione, benché più imperfetta delle altre, perché in tutte leggendovini delle altre, perché in tuto loggedorie i delle altre, perché in tuto loggedorie de le delicazione del Ruscelli a Signemondo Augusto Re di Pelosia con la data di 25%, cò la ficto credere ad alcuai, in quasi tutti gli esemplori dell'anno cella atampa, a lione fata ni 1550, ri cui comparve la prima. E conferna della atampa, a lione fata ni 1550, ri cui comparve la prima. E conferna di puncti di consultati di perche di puncti di consultati a la puncti di puncti di consultati a consultati di perche di perche di atambi primo, che se re professo applicà a darci la spingi perche di perche in puriciole; cui a the e delle Grocci in puriciole; cui a the e delle Grocci in puriciole; cui n che e delle Grecke in particolare: com-» po intralciatissimo, pieno di sterpi, e » di sassa: onde mon è da meravigliarsi, » se di quando in quando egli sia in-» se di quando in quanda egli sia in-sciampata, e cadato, e che gli porge-» ser mano a rialtarlo gli antiquari, che vennero dogo di lai ..., fra quali rosì » di lai giudica lo Spanenio f De pruese. » et usa Numium. Dissert. rr.: prin-ni pe capo di tutti loco: Sed solomne Directo, nobili alias antiquario, gra-volte. il principali di la calcia calcia calcia. » viter in citaudie, aut explicantis » Grancie, quos adfert, nummin hal-» lucinari, et quem proinde caute in » his legendum; nec ei temere fidem » his legendum; nec ei tenser fulem obstringendam novi: ma a qualche giuntificazione dell' Erizzo può servire ciò che qual grand nono seggiunge: quad hactenna fatada pleriequa fuit, si inumo vod alterum axcipion, qi mi describendis, vel interpretandis » Grascorum nummia, laborarunt, »

Rime. Stanno in Fiori di Rime. Erizzo era Patrizio Veneziano, e vivera nells seconds metà del XVI secolo.

Erimanii ( Joh.) Novum omnism novorum novessimum, ad Jer. XXX. 5a. Sta nel T. 1.

B. 85o. Thes Theol. Philol.

٠.,

Emannici Levitar Vita S. Soli. Starnel T. IV. p. 380. di Mahillon, Acta etc. Vince nel scolo in Mila Consciolare con-

Ermengardi, uve Ermengandi Opusculum con-na Waldensum Seciam . Sia nel T. 4 col. 1233. Biblioth. PP.

cot. 1933. Itablicat. PP.
Unette Scrittors vine nel XII. secolo.

L'uncheld, Vin Sincel Solas Angil, Abbatis
in Solendaren, An. E.o. San uel T. a. P.
a. p. 16a. Then Monum. Eccles,
Unesto Ermentich e la timo che Ermentico, qui appersoo matrio.

L'amarini Monabis et Albatis. Habbaris.

Ermeurici Mossechi et Abbusis Elwacessis O. S. B. Dudorus de Vita et Miraculis B. Hariolphi Episc. Lingonens. Fundatoris et Ab-

Latis Monasa Elwac. Sta nel T. 4. P. 5. p. 745. Thes. Anecd. Novice. Questo Scristore foel circa alla pietà del 1x. secolo (Dalla Direct. leagogica) Erinenoldi ( S. ) Abbatis Lorsocensis, et po-stea Prufeningensis Vita et Mirocula, a Mo-

ace Profeniagensis Vas et Miracula, a 800nuclo Prefeniagensi conserpas. Manno all
T. 4: p. 91. There. Monton. Beclei:
Quenta Vini fa critia and 1.281. (\*P.
Dobert. Prace: )
Erossi (Jona. Augusti) (Javie Giorroniano.
Histor. 3: 57. T. 1. 2. XXVIII. C. 6.
Erosti (Henric) Dissertable de vera Jurisprofentia, et Jurizoopalia Activatione.
Son nd 2. 1. Oposcali. Fazion.

Variagram Observationum Libri dun. Sta nel T. v. di Ottone. - Breviores Annotationes in lib primum

pessorum una cum explanatione L. Prin-epe xxx1. Dig. de legibas. Sta nel T.vi. di Mermin. Ernesto, o Ernstio, Giureronsulto di Helmstad viveva nel 1653 (Dalla Prefat.) Ermilphi et Monacho Bend. Roffensis Epi-

Ermelpha ex Monacho Bend, Rodinuis Epi-scopi Epistolae dase, um de incestis exo-jugus, altera, qua respondet varias Lumberti quaestronibus, 50s nel T. a. p. 40s. e. 451. Questo Vescoro ford nell'an. 1115. Erpenii (Thomae) Graematsica Arbica. Leitat., 1613. Raphrlengius. T. 1. 4. °

I. D. 12.

--- Historia Suracenica, qua res gestae Mus limoram inde a Muhammede Arabe, usque ad initium Imperii Atabacaci per XLIX. Imperatorum successionem fidelusume expli-cantur ex Arabico Georgii Elmacini in latinum sermonem versa. Accedin Roderici Xinsence Historia Arabum. Lugd. Bat. 1625. Maire et Elzevir, T. 1. 4. ° PC. VI. C 5.

L' Erpenio nacque a Gorcum, citt d'Olanda li 11. Settembre 1585. F Professore di Lingua Araba, e di Ebre

Professore di Lungua Araba, e ui norra nell' Università di Leide, ove mort a t3. Novembre 1624 (N) Ericli (Ant. Guil.) Austriana Regina Ara-bae. Augusae Vindel. 1688. T. 1. 8.° XIV. D 10.

Questo Giureconsulto Bavaro intitolò questo suo Romanzo Allegorico a Giu-seppe Figlio dell'Imperadore Leopoldo L con sua Dedica del 1. Settembre 1687,

Erythraei (Nicolai) Scholia in Virgilium, V. Virgilius. L'Eritreo Giureconsulto viveva nel

XYL secolo . Essias Ceprius De Processione Spiritus Sancti, V. Allitim Graec, Orth. T. 1. Estine

Antonia Grace. Ord. 1. 1.
Adding Abbatia Homilus and Orationes XXIX.

ad Fratres, qui cum ippo virelant. Sta
nel T. 2. col. 181. Biblioth, PP.
Questo Scrittere Greco, le di coi Orancom forono tradette in Latino da Pio-

tro Francesco Zino, xon si ki lit qual tempo, e in qual luego sa visante Bel-larmino lo siua nel VII. scolo, (Dal-lindex Alph. Bibl. PP.) Eame Teologio del Libro imitaturo: Sag-gio de Supplementi Teol. Morall e Cri-tici, di cui phibiona la Sonia Al-

tier, di cui abbisogna la Storia del Pro-labilismo, e del Rigorismo pubblicato con le stampe di Lucca 1754, del R. P. Niccolò Ghezzio Pesaro, 1745 , Gavelli ...

4 ° VI. H' 16.
Esame and Filter de Herne Legale. Napoli,
1977. Raimondi. T. J. 4 ° X. L. C. In,
1973. Raimondi. T. J. 4 ° X. L. C. In,
1974. L'Autore de "quest' opera de Filippo
Briganti. P. Biogr. Nap.
Esame Criuco delle opere di Bayle, 2021 dal
Francisco, ed aggiuntevi alcune annotationi.

Venezia, 1760., Occhi. T. 2. 10 vol. 1. PG. III. A 5.

Eschembachii ( Joan. Andrese ) De Scribis

Veterum Romanorum. Sta nel T. III. di

Poleno.

Questo Prafessore di Eloquenta, di Pocisa, di Storia, e di Lingua Greca nel Gianazio di Norcenberga, sua potrisi, mori nel 1722. (Dalla Prefuz.)

Eschine Orazione contro Cesifonte tradotta di Greco in Italiano. Sca con Bransatene

nel vol. Cinque Orazioni etc. F. Demoathenes

sthenes.

Escobor (Alphonous ) De Pontificia, et Regia Jurisdictione in Studiis Generalibus.

Matriti, 16,5. T. 1, 4° VI. A 6.

Quetos Gharceosculto Spagnuolo era

Primario Professore di Dritto Caponico

nell' Università di Salamanea nel 1640. nell' Università
( Dall'opera ),
Ebcobar de Mendata (Antonii ) Summa Theo-legise Moralis Land. 1659. T. 1, 8.º

- Ad Evangelia Commentarii. Lugd. 164a. T. S. fol. III. F 8.

T., S. fol. III. F. R.

Queso Genuix aucque a Vagliadold

queso Genuix aucque a Vagliadold

1509, c vi nori ani ti609, (Soivel)

Ecoulant (Petrus) F. Peenus Diffacelies.

Esculant (Sochi) In Spherum Mandi Conmenturi. Ventini, 1409, per Sun. Piprason detem Brilapuan. T. 1, 51, X, 1, X,

Plantaurum Georgii

expositione Francisci Capuani de Manlectonia.

fercions.

Zeroid. F. Francisco de las Sanctos.

Edubyle, Tragelles. Sissen en el Tricate de

Gress del P. Essany. F. Benno.

Edubyle and F. Essany. F. Benno.

Edubyle i Presponte. Gella Ciliciano

del Graus. F. Escepta.

Edubile il Presponte della Trageda

fa il primo, che è diede una foran en
cionato. I el Benno.

Edubile il Presponte della Trageda

fa il primo, che è diede una foran en
cionato. I el Benno.

Edubile il Presponte della Ciliciano

Le sua trageda sono piene di eles endice.

e la tras corte grandena non degion
distine è posan di pusione at di milimiti.

distine è posan di pusione at di milimiti.

dizione è piena di passione a di aublimità, e spesso lirica ed oscura ; ispira il terrore e rade volte la pietà. Le orditure delle sue tragedia sono sommamente semplici: egli non conosce l'arte delle introccio a dello scioglimento di una azione; thefto sengringene ut uns essent, a mo qui viene, che nelle sue opere ci hauso alcuna volta momenti stazionari, e questo difetto apparince ancor più gotalile per l'artifizio, di cui si vale a nasconderlo, valo a dire, i dialoghi del coro introdotti per riempire gl'intervalli. Severo osservatore dell'unità dell'azione, che non si potrebbe

taura, egli si sottras talore dagli onacoli cho la regnata di concerare l'unione di acupo e di lungo imponera al mo ingegno, Avragagele Esclato ami di deal terrore, si suo tetto naturale, e

4. ingenia, negh anncha, non gli concede cqueede di pradore sulla secus caustroli, la cui rappresentazione pous inseprire gli-sper-satori. Quantisano dice di Jus. Tragordeam primus in lucem Aeschylus, protulit, sublimis et graves, et grandi-

in playingue of incompositus, (Schooll,

im pluringues extincionoposation. (Schooll), T. 441-78-71-7. Exercis di pient Cristiana i in Tedenco. Ulma, 3-47-35. T. 1. 3-2. e in the V41. A. 5. Esperios (Candili) in Epistolar, Divy Pauli ad Tanathenia et Tatan Comment. Periodis, 1568. T. 1. 8. XIV. 49. 53.

» D' Espençe, in biino Espençaeus,
» era uno de pai dotti, e de gra giuse lette i Pedre; i lesse autori, deve a cer versione pella lecureira pro-dena scrivca bou in luno, ed.vven dena scrivca bou in luno, ed.vven de la luno de luno a letto i Padri, e i buoni Autori moderni:

Quest' opera e propriamente un Com-mentario delle Massime di la Roche-

foucauld, cells differents, the questo autors non parls, the ingenerale, leddow Esprit, dopo aver mostraso la falsità delle vicus puramente umane, teraith delle virch paramente unancy ter-min stut i soit cap; mourrade la ve-rità di queste ateue virch pratiente d'una manires cristinas. Efe fer anto a Be-neres a 2a. Quobre 1011., e monà a G. Lugho 1678. C.N.) J. E. Eppret, de S. François de Soles, Paris, 1755. T. t. 8° an lat. N. E. J. Exprit (De F.) des Luit. Genére, 1753. T. 3. & N. XVI. A ab.

Il nostro Secolo non ha prodotto opera, ove i trovino più ideo prefonde, e pen-neri misvi: più champrii il Gellee del Dutto delle Nazioni, e il suo Autore

Ditto delle Nasioni, e il sen Autrer (Montreyne) al linguistica del Genero (Montreyne) al linguistica del Genero (Montreyne) al Montre del Genero (Montreyne) al montre del Genero (Montre) al montre (Montreyne) al montre misteri izconsprenululi. Nelle sur sco-as perte Montesquieu colpisce l'anima senza illuminare lo Spirito; serprende,

: ink non dimostra: è un Sacerdote del a l'anticlust, che pronuncia i nuoi ora-V. Hist, Phil. et Polit, den Revol. Auglet, T. J. p. 9. J. Pani Philosophique par I Etablissement des

Ecoles Gratains de Dessein pour les Aru-, pachaniques, par M. Ropos Paris, 1760 L. L. S. XXW. D 25.

de Montrigge, come avverte il Niccou T, og e in latti nell'Approvazione dei Revisori del primo volume della nostra

composto dal Supro di Montrigry e nel secredo solume, che contiene la Trattato dell'Educazione di un Principe con alcuni altri Trattati di marale, che

erano susti stampati l'anno precedente case nel 1620, sotto il ponie di Chanteri me si legge nell'approvassone de Revisorio

Estii ( Guilelmi ) In quature Labros Syntentiarum Commentaria. Parinis, 1648. T. 2. fel, VI M 10. -

Il Du-pin raccomanda moltissimo a gio-vani Teologi la lettura di quest'opera nudrita di passi della Scrittam, o de SS. Pades. ( N. D. )

- In comnes D. Pauli Catholicus Epistolus Commentaria, Colon. Agrip. 1631, T. 1. fol.

IL L 6 Opera piena di vasta e solida

Opera peera di vasta e aolida crudi-nione, ma un peco difinsa. (N. D.)

- Annotationes in difficultura S. Scriptu-rue Loca. Mogunitie, 1667, T. 1, fol. II. L., Il Calmet, faceta peco conto di que-al opera; ma altri. Dotti ne consigliano in letture per la chiarcza, e per la chiar.

Questo Professore di Teologia; e Can-cellicre nell'Università di Douai, era'nno a Gorcum nell'Olanda nel 1643, e morà a Douai nel 1613. (-N.D.)

a Denas nel 1615. (N.D.)

Etat présent de Danimare, par lequel en voit
le lort, et le feitble de cette Couronne, avec
des rémarques; traduit de l'Anglois, Londres, 1654, Failler, T. 1.2 ° PC VII A 14,
Etat de la France, Paris, 1749, T. 6, 12 °
DELVII P. 1. Eus de la Fras Etelwolfi Monachi Lindusarpensis Carmen de

Ablatthus at viris pas Lindisfirmensibus.

Stand T. vi. p. 317, di Mabilleo, Acta etc.

Vinc nel secolo viii. Eterii, sire Heterii, Iterii, Hiterii, adversus Elipardum Archiep, Toletanum Libri dao

Enparellin Archieg. 10ffannin Libri dao de Adoptione Christ Fihi Der. San avl T. q. P. 2. col. 461. Biblioth. P.P. e nel T. 1. p. 178. Then Monum. Ecclesiast. Questo Vescovo di Osma nella Spagna fiori nell' VIII. Secolo. (Dell' Index Alph. etc. 1.

168

Evanologicum, F. Maguum.

Evagri Hatoria Ecclematica, F. Throdoritus.

Evagrio, detto lo Scollaste, nacqua in

Euferna cistà della Siria verso l'an. 536. di G. C.: non si sa in qual troapo sia morto (Mor.). Fosio nella sia Bibliotheca, cap. 29. dice di questo Storico: Stylus huic non ingratus, tametsi interdum redundare quodammedo vide-tur. Varum in dogmatum veritute cac-

teris historicis accuratior ast. Evagri Pontici Liber, sive Epitome Lib octo vitiosis cognitationibus. Sta nel T. 5. cal. 602. Biblioth, P.P.

-- Sententise ad Monachos et ad Virgines. Stenno nel Coden Regularum di Olmenio, F Holstenius

Questo Scrittore, discepolo di S. Gre-Queno Servitore, discepcio di S. Gre-gorio Nazitazeno, ordinato Diarono in Costantinopoli nell'anno 381., è diverso da Evagrio Presbitero di Antochia. ( Bi-

da Evagrio Presentes de Affects, Casan J Evaggelia Servaneta quatuor J. C. arabice scripta, latine reddita, figuraque ornata. Romae, at Tipographia Medicea, 1591.

1. 1. 101 L. D. 10.
Editio splendida, sed maxime rara, vene chamata dal Voogt, a si appogia sall'amortin di G. B. Reimondo, che nella Epistola Deducatoria a Paolo v. premessa alla Grammatica Arabica desta Tairi', serive: a Che il Card. Fracereco no Medici, che fia poi grao Duca di To-no scana, comsudò di stampare tre mila S Seeder, one in job goad Daca di To-secana, comearbo di sampare et emila e semplati degli Evangeli Arshico-La-tim per mandari sell'Orinte ». Da qui la somma nerità di questo Libro. Salemone Negri, Dimasco-Sivo, nella Epistola alla Societa Londinee de pro-pognade Pide così si espenia. a I quattro E Evangristi impressi in Roma nel tigat. » in Arabo colla venione latina interin-si in Arabo colla venione latina interin-

n arano cona revisone migliore, e più n corretta, ma così mei, che non si ven-n dono, se non a carissimo presso. n Evangelia, sive Excerpta quaedam ex Novo

Testamento secundum latinam School. Captalionis versionem in num Scholae Eto-nequis. Etonar, Pote. T. 1. 12. N. XIII. D 5. Evangelium secundum Matthaeum. F. Mun-

atrens.
Erangelium Mattheet et Habraeo fiditor reddito. Perisiis, 1555, Jurenia. T. 1. 8. °
XIII. B. 9.
Erangelie (f') analysé selon l'ordre historique de la Concerde, avec des Disservations
sone les fatts difficiles. Tooloose, 1792. »
Duplier. T. 8. 1. ° XV. 18. °
Counsentituitencellus en De Foblarus I, LenCounsentituitencellus en De Foblarus I, Den dorum, Theatrorum, Scanarum, ae Sonsi-cucum antiqua consuctudina, Libellus. Sta

nel T. vttt. di Gronovio, Th. Ant. Gr. Evantio e Donato, eruditissimi Gram-matici fioriccuo sotto il Regno di Costanto figlio di Costantino il Grande. ( Da una

nota del Gronovio ). Evantii Abbatis Epistola contra eos, qui aun-guinem animabum immundum ease judi-cant, et carnen mundam ease dicunt. Sia

cant, et carnem mundam esse di nel T. 15, p. 697. Biblioth. P.P. Questo Scrittore, Ablate e diverso, a più guorane di Evanno Ve-scovo nella Francia, a che mori nell'an-no 586. ( Biblioth. Casan. )

no 586. ( Biblioth. Casan. ) Eulodi Excepta ex Comordiis. P. Excepta. Eulodo, che compose più di cinquanta commedie, di cui non es restano che pochi

Frammenti, fiori 576. av. G. G. ( Schooll, T. 11. P. 11. )

Eucherii Episcopi Lugdanemis, De Concespeu mundi, Episcola paraenetica ad Volc-

riamam cognatum. Antuerpise, 1621., Plan-tinus. T. 1. 12 ° XVI E 15. Questo Trartato è in forma di Intera, diretta a Valeriano ano parente. L'Ab. Racina dietro i Biografi Ecclesiastici dice, che i ragionamenti vi sono piani di forza, one regionament vi sono paini di torra, i i pensieri nobeli, l'espressioni vive, le comparazioni bella, e lono sociea. S. Es-cherio mostra nel mondo na golfo orri-lile sotto una superficie brillante. (N. D.)

Mori verso il 454. ( Lami )
In fine si trova Vita D. Paulini Nolani veri mundi contemptoris = e Heriberti Ros-weydi in Epist paraen.

Notatiuncalae Homiliae Stanno nel T 2 col. 765. Biblioth. PP

-- Epistola ad Famsum Presbyteram. Sta nel T. vit. di Ugoline . Questa lettern, che contiene la descri-

Questa settera, core commente siona econpendiosa di Gerusalemme, e della Giuden, non si sa se appartiena e muesto S. Eucherio Vescovo Lisue, clse visse nel v. scoslo, o a S. Eucherio il giovane, Vescovo parim di Lione, che visse nel Vt. secolo.

Euchologion multis, quibus antea scatabat, errevision maxime purgatum; excusum autem apud Antonium Praellum ipsus im-pensa, accurateque correctum a Theophate Xenario Hieromonachorum minimo. Anno

Armen Bieromonachorum minieme. Anno Incaranitonia Bomini Jean Christi 1609. Graece. T. 1. 4. ° VI C 15. Evernoi Steinteldensis Praepositi Epistola ad S. Bernardum Abb., de Biercetici sui tem-poris. Stu nel vol. Analecta di Mabillon, D. 475. Euclidis Elec

ucidis Elementorum Libri xv. Gr. et Lat., Lutetise 1558. Cavallat. T. 1. 8. ° XXV. F 1. Ha la prefazione di Stefano Gracali, Tanto dall'Arrood, quanto dallo Schoeff si di a questa edizione la data del 1557., ma il nostro esemplere ha l'anno 1558 : la prefizione però del Gracili ha in fine

la prefizione però del Gracili ha in tue la data: Lutatica e A laus Agrilli 1655, Euclide fiori in Alessachtia auto Tolomo Logo, e Tolomor Filadello, circa Son anni av. G. C. C. Merc Loris Remerocentra. Sennes nella Recolla del Porti Griecutta. Sennes nella Recolla del Porti Griecutta. stimi fatta da Aldo Manusio, e nel T. 10. p. 94. Biblioth PP.

p. 93. Biblioth P.P.,
Quest Imperations, cht da Nicefors
è chiantat Fournites discrime procisitentitat fournites discrime procisitentime il Alexandra (1988).
Entrellani Alah Stabulenin: Sie nel T. vitt.
55. da Mahillen , Acto ass.
Errevini Alah Theologionis Vita S. Sponis reclai et Maryris. Sie nel T. vitt.
p. 55. di Mahillen , Acto ass.
Lagrani Paper II. Beller. Stanes nel T. v.
p. 10. della Collection del Compulian. P.
billeran etc.

Bullirum etc.
Ordinato Pontefice a 14. Febrare 824.
meri in Agosto 827. ( Dulla Vita che
precede le Bolle. )
Eugeni Papae III. Bullie. Ibid. T. st. p. 284.

e nel T. 5. p. 565. di Achery. Eletto Pontefice a 29. Febrare 1145., n mori vicino a Tivoli il di 8. di Gui-

gao 1153. ( Dalla Vita etc. )

Eugenii Papae IV. Bullae, Ried T. 111. P. 112. p. 1. Eletto Pontefice a S. Marso 1451., morì a 23. Febraro 1449. ( Dulla Vi-

mort 1 53. Feminus 1 647 / Engesippus. F. Genesius.

Quotso Geografe viveus nel tojo. (Lami)
Eugippo Abbais Egistols in vitam S. Savareis el Pacchasium Daccorum. An 511. Sta nel T. 1. p. 408. Thee. Monum. Ecclie.

Quotso Sentieres visio est V. 2. acole
nel 511. V. Oberru. Bannagi.

nel 511. V. Observ. Basnagi.
Evidence of the Resurrection closed from the Exceptions of a late Pamphilet entitled The Resurrection of Jesus etc. London, 1716 T. I. 8. o in lat. H. A 1. Eulogii (S.) Cordubensis Memoriale Sancto-rum. Sta nel T. q. col. 203. Biblioth P.P.

rum, Sta nel T. q. col. not. Biblioth FF.

— Apologicina pro Martyridan, libid. p. ag3.

— Echresatio ad Martyrium, libid. col. 50q.

— Epistola ad Willersandium Psampelon. Sedia Episcopum. libid. col. 50q.

— Epistola sline ad aliko. libid. col. 35q.

Quesso Santo, eletto Arcirrescove di To-

ledo soffri il martirio nella personazione mossa da Saraceni contro i Gratiani nella Betica Spagnools nell'an. 859. (Biblioth.

Casan.) Eulogii Episcopi Alexandrini Liber contra Severum et Timotheum hacreticos, Gr.et Lat. Di quest'opera di questo Patriarca di Alessandria, amico di S. Gregorio Magno, Foaio ne fece un Estratto, e l'inseri nella

ma Bibliotheon, ove troum a p. 759-

-- Orations xt. Gr. et lat. Si tvorano compendiate nella sena Biblioth. a p. 85t. Eumoni Gordenus Fidei, Apologia et Scholia, seu Disputatie cum Orthodous; Gr. et Let. Au. 3y-a Siz nel T. i. p. 19-2 Then. Mo-nument. Ecclesiast., e ai trova ancera nel T. 8. p. a55. Biblioth. Gr. Fabric. Lincoine era nato in Decora Lorge

della Cappadocia, discepolo di Ario, più sottile ed audace del sue Maestro: morì

più sottale et audace det sie Manstere moer nella sas patria prisoa dell'anno 596., e secondo il Bassage nel 394. Europii Szedimi de Vitis Philosophorum et Sophistratun, ab Adr. Junio, Gr. et Let. Gilon. Allohe. 1615. Crispinus. T. 1. 8.º

XXVIL B 15. Quest' opera, dicone Boni e Gamba è scritta con uno stile conciso e nitido; nu tande coe malignità eccusiva a strani unite coe mangana eccuaiva a acra-riare il Cristianesimo, e i nostri primi Solitari. Sulle stile di quest'opera gli Estensori della Biografia Universale ne giu licano altrimenti, giacchè acrivano, ch'esso è affettato, e che l'epera è lon-tana dalla perferione. « Le opinioni, » soggiungon: essi, filosofiche e religiose » dell'autore sono si calde ed appassionate, che vi è argenente in più di n un lungo di muon e buens fede, e solla sua impartialità.

n Ad enta di tali difetti le Vita di Ennapio sono di grande importanas per e la storia filosofica e letteraria. Senn di p esse esserreibbe nella storia dello Eclete time un'immensa lacuna, e Eusanie

risse actie Onorio ed Arcadio, circa l'an-ne 400. di G. C. Panomii Oratio peo restauranda Schola = Pa-negyricus Consuntio Gecare. = Panegyricus stantio Augusto. Stanno ne Panegyrici

Voteres . -- Gratiarum Actio Constantino Augusto Flaviensium nomine. Ibid.

Espelidis Excerpta ex Comoediis. V. Excerpta.

Grecino, floriva 445. anni av. G. C. Eupoli fu une de'modelli, ne'quali Luriano studiora per dace amma e vita e suoi dialogia. Di questo poesa comico tesse ne bell'elogie Macrobe lila vit. capo v. de Satornan: Notus ast emnibue Espolia inter elementes habendus vetera comor-

dime portas: (Schooll, T. II. P.) II. Evrenout (S.) Ocurres mellen. Lyon, 1705 Barnel. T. S. 12. P.C. I. F. 2. Carlo de S. Dionigi, Signore de Saint-Esremond, meque a S. Dionigi le Grant ael 1615. Meri in Inghilterra nel 1705.

e fa sepolto nella Chiesa di Westminster in meno de fle, e de gran is utonino di quella nazione. (N.D.) Escripalis Tragordine, tir. et lat. T. 1. 4.º

X . H : Un Excepta di Euripide trovasi nella Collezione di Grozio. V. Excepta, e il

yelope tradotto in laties da O. Settimo Florente ato nel volume d'Isseco Casanboso De Satyrien Graecorum Poesi, e nel Museum philelogicum di Temmaso Crenio

L' Ecuba, e l'Ifigenia tradotte da Des. Ezamo à trocano nel T. 2. p. 1132. e 1156. della noura edizione. V. Erismus. --- Tradutes en François. Stantos nel Theotre des Grecs del Brumsy. F. Brumsy. Kuripide nacque a Flin, borgo d'Atene 48c. anni avanti G. C., e mori stran-

ne que anni suspii G. G., e mori stran-gelisto, e sistenato da ceni in Maccionia in età di anni yS. (Baillet, Jug. etc. T. ttt.) Fra i vari gindiai sal merito di quanta l'angireo Greco, che possono ve-dersi presso le stesso Baillet, loc. etc., crediamo afficiente reconstrate. crediumo sufficiente rapportarne due, une di un Critico antico, l'altro di un moderno. Quintiliuno nel Lib. x. c. 1. delle torin. Orac coil scrive: ... Soplocles atque Europides, quorum in dispari dicendi via uter sit poeta melier, inter plurimos quaeritur. . . Illud quidem ptarimie quarraur... tittio govern uemo non fateatur accence est, iis, qui se ad agrudum comparant, ut-liorem longe Euripidem forr. Nanque is et in sermone (quod iprum seprehendunt, quibus gravitas et cothurnac et sonus Sophoclis videtur esse aphimior) magio accedit Oratorio generi; et sententiis denens; et iu in, qune a expientibus traditu cunt, prec ipsis par; et in dicendo ac respondendo cuilibet eorum, qui fuerant in foro di-certi, comparandus. In affectibus vers cum emnibus mirus, tum in iie, qui mi-

realione constant, facile praecipuus. Lo Selargel, rappoetato dalla Schoell T. H. P. L. si esprime ne' seguruti seusi: » Vi lanne poebi Scrittori, di eti si possa rità tanto hene e tante o » Enripide dotato d' uno spirite straordi-> narie, avera una sorprendente destretre e in tatta le parti dell'arte; ma il sue no ingegno, rieco, amabile, vivaec, nos cra regolato da quella sublime profose dità di un'anima elerata, nè da quelle a severa ed ingrunosa saggessa, else ve-» scopo costante ed unico di E-ripide è e di piacere, scura aver rigiardo ai mezzi; » quandi ne viene, ch'egli e ineguste a » re stesso. Sovente las alcum pessi d'una » bellessa portettosa; ed altre volte cade » to vere trivialità. Ma ad onta di tutti

» i suoi difetti, egli accoppia ad una ma-43

370
3 ravigliou facilità un seducente iocanto,
3 a cui non si può quasi resistere. 3
Euryphemi: Pythogonet de Vita Fragmentum.
Sta iu Sobro a p. 555. della nostra edizione.

Questo Pittagorico Sirseusono amico di Liside, uno degl' inamediati discepoli di

Listde, uno degl' immediati disceptii di Pittagere, visce nel 1v. secolo prima di G. C. (Schoell) Emeliii (S.) Passo, Ste nel T. S. p. 1649di Martene, Thez. Nov. Esaebii Rossani ad Theophilum Gallinn Epi-

di Martene, Thea. Nov.
Emebii Romani ad Theophilum Gallum Epistola de Caltu Sanctorum Ignotorum. Na
nel vol. Apalecta di Mahillon, p. 552.
Emebii, Polymonii, Putli in Canticum Can-

nel vol. Apalecta di Mahellon, p. 55a. Essebii, Polyenoni, Prelli in Casticum Cantroccime Expostrone, a Joan, Neuron, Gracce. Lingd. Bet. 1617., Basson, XVI. B 28.

cc. Lugd. Bet. 1617., Basson. XVI. B 28.
Editions ravissions, in not Favrod.
Eusebii Vercelbrum Epscopi Epstola. Sta
nd T. 15. p. 617. Biblioth. PP.

- Lieblis Fati, Ibd. p. 628.
Quesso Vaccious, Sarda di nazione, mor
harre and Sarda de Alexandre.

Martine nel 371, di G, C. ( Biblioth. Casan. ) Eusebii Egiscopi incertae aetatis Oracio de Commengoratione Sanctorum. Sia nel T. 15.

p. 346. c. 1. Biblioth, PP.
Si crole, che quasto Vescoro sia il precedente. (Biblioth, Card, Imperialia Catal.)

Catal. J Essekii Pamphili Praeparatio Evangelica, a Francisco Vigero, Gr. et Lat. Parasas, 16a8. Sonnies. T. 1 fol. III. M 14. Nel Dictionario Bibliografico di Pa-

rigi del 180a. la Perparasione, e la Dimestrations Evangelica sengono rappor tate come una sola opera cuita pere et notis Franc. Figeri, vol. 2, in fol., ed è potata: Buous edizione, i di ca eempluri divengono ruri, e cari di giorno in giorno. L'Arrord nota peri-menti, sebbrne sotto due titoli separati, la Preparazione, e la Dimostrazione fitte Isune dallo struo Vigero. Il Fabri-cio però nella sua Biblioth, Geneca T. VI. p. 37, rapporta fatta Isuna dal Vigero la sola Preparazione; ma a p. 58 nota la Dimostrazione fatta latina da Bernardino Donato Veronese, tradustone uscita la prima volta in Vosesia, poi in Cologna nel 1519. Il nome di fatti di questo Traduttore trovesi scritto a penna nel Fron-tispizio del nostro Esemplare. L'Arvood pos, che chiama molto etimabile edizione, vi ha posto la data di Rouen; sarà atato un equivoce predetto da esò, clir il Vigero al suo nome, è cognome agriungera l'adjettivo patrio Rotomo-genzie: giacche tanto dal Fabricio, quanto dal Dizion. Ribliogr. è notata la data di Parigi, che è quella, che portano i nutri Esemplaci di queste due opere di Essebio; e per altro i Bobliopoli Parigini Sounio, e Compagni averano ottenato dal Re una non breve Produtiva, che trovas nel principio dell'opera dopo la Dedica da essi fatta a Goody, Arci-

che trovas nel principio dell'opera dogo la Bedies da essi fatta a Gendy, Arcivescova di Parigi.

-- Demonstrato Evangeleo, Gr. et Let. Accediust ejapiena Esselsi Oposcola. Parista, 1628, Sonossa, T. J. fol. III. M 15. L'Arcost rapportando quest'opera

l'Arrood papportando quest' opera sogiunge, che egli dasdera, che questo eccellentissino Trotato di Euclio fosse introdotto in tutte le Università, ed Accedenie, giacchi è un tesseo di cogninioni, e di boso diocrisimenta, e contiene tutti gli argonenti in firene della treditelità, ed amerità divina della Religione Critiato, e che I edizione ne è bassis, è migliore delle altre. --- Chroticorum Canonum Libri, a Jos.

Scaligero, Gr. et Lut. Lugd. Bet. 1606.; Bossov. T. h. fol. III. M. 16. --- Huteria Ecclesiantea, Gracce, Perisis; 1544. Robertas Stephanus T.1. fol.VIII.F.14.

Prime Editions, in non il Pinelli Bellitons, in non il Pinelli nelle sue aggiunte all'Arvool, e nelle quale furono pure per la prima volta pubblicati in Greco, Socrate, e Saconeno. Il Fabricio rapportandola nella un Bibl. Gr. T. vt. p So. usa queste espressiona: elegonitasimie typis est Cold. Regis

elegantissimie typis est Cold. Regis edidit Rob. Stephanus Parieiis 1544. - ab Henrico Valesio, Gr. et Ios. Pareits, 1859., Visré. T. J. fol. VIII. G 18. Editto nitidissima, la sota il Fabri-

cio, loc cit.

--- a Guill. Reading, Gr. et Lat. Cantabençuer, 1730. Typu Academicis. T. 5. fol. Vill. 6 q.

Edizione correttissima, è notata dalrevinco, e da stimarsi questi, di cui è ancora difficile, che poesa farenne una migliore. È nel Dixion. Bibliogr. è parimenta notata: Bella edizione, e superriore a tutte qualle, che l'hanno preceduta.

-- Eusebii, Socratis, Theodoriti, Sazemeni, et Eugerii Historia Ecclesiustica, cum veratore Christophicosoni, et Suffridi Petri aumonatoionihus, Colon, Allohr, 1613. T. 1. fol. VIII. G 17.

Ediziona poco corretto, la trora l'Arvool , se scoudo il Da-joi, l'. Sa, quasta
Traduzione è elegante, sebbene troppo
libera. Questa Soria è l'opera più considerevole di Euschio: essa ha meritate
al suo Ausore il sopranome di Padre
dello Storia Esclesiastico. È lodata
sopra tatto la na entarena, e l'austendiade materiali, di cui si è valuto.

La Viu de l'Emprera (Constantin treLa Viu de l'Emprera (Constantin tre-

duite par Mr. Corsin. P. Cousin. T. I. P. II.

— Onomasticon Urbium et Los orum S. Scripeurse seu Liber de locis Hebraicis. Stat zel T. v. di Uzulino.

possible del acere con a struttara.

G. A. Upplino.

G. A. Upplino.

G. A. Harden e designation, antichi e moderni, non runne di accorde nal costo de Esachoi: rombi il hasaro difero con caltore, e di tal guantero seno Sassenero, Scornee, Vistorio ed alcuna altrario. S. Girulamo lo chiama al principie degli diramo i possibili del condatana, e sube opiniuma il principie degli directorio del condatana, e cate opiniuma il productioni degli era malo verso il nuno silipida G. C. Pro eletto Vescorp di Casras al Sas, e moni verso il anno silipida di G. Pro eletto Vescorp di Casras and Sas, e moni verso il anno silipida di G. Pro eletto Vescorp di Casras and Sas, e moni verso il anno silipida di Garasi.

Emerit Livierra J.

Bantelia Commentarii in Homerum, Grace,
Bantelia Commentarii in Homerum, Grace,
Bantelia Commentarii in Homerum, Carace,
Commentario stimbilinimo, e traveglio
Tesakonica ha competea la forza, e l'energia del suo Originale, e la fa comperendere a suoi lestori. (N. D.)
Commentarii in Bonopium Alexandrinum

prendere a' suoi lectori, (N. D.)

- Commentari in Dionysium Alexandrinum
de stu orbo, F. Dious, Alex.
L'Eustario era nato in Costantinopoli,
e vine circa il 1180, sotto Emanuele Com-

pene. (Fishrie, Biblioth, Gr. T. XII. p. 289, ) Eunsthin Antiocheni Fragmenta, Gr et Lut. Stanno nel T. S. p. 172. Biblioth. Gr. Fabrica.

- Essaisin inservenne al Contilio di Nienanthii antronne al Concilio di Ni-cea nel 505.; e appri nel 56a. ( lini.) Eustathii a Knobbeished Epistola e Friepe-tolae ill. vico: select.

Eathymii Zigabens Menschi Dogman Pribal plin advensa omass Harenesi Sanasa nel T. 12. col. 536. Biblioth. P.P. Questo Mousto Gerco fiordin Costani tinopoli a' tempi di Alesso Comueno, e

supravise a questo lesperadore, morta nel 1118. (Fisheric. Biblioth, Gr. T. F11. p. 460.) Entrope Brevisrium Historiae Bommas cum notaphrasi Gracta Peani, cum botis varis-pun, ab lleurico Verheyk. Lugd. Bat. 1762 Luchtaians. T. 3, 8, 9 XII. A 16.

Buona Elizione, e quella che si preferisor, per la Collestone degli cum notes variarum (D. B.).

e Gamba diceno, che questa edizione è e damen quemos, cue quesa constante e la migliore di tutte. (S.) -- ab A ana Tanaquilli Fabri filià in noum Delphini. Parisis, ap. Veluam Cellier, 1685. T. 1. 4. 9 in las XII. C. 4.

ni. Otonii, e Tl. Sheld. 1696. T. 1. XIL A 22

Entrope finisce il suo Compendio della Scoria Romana a' tempi di Valente, a cui lo dedica verso l'anno 365, di G. C.

lo dedica verso l'amo 363, et c. (Arvood.)

Entropii Epistola De octo vittis ad Petrusa
Papam, vive Episcopam, Italiaensem. Stanel T. 15. cel. 831. Biblioth. P.P.

— De distretiene Monachrusa Epistola.
Sta nel Codex Regularson di Olstanio.

V. Holstenius Questo Scrittore era Spagnasolo, prima Abbate Scrittano dell'Ord. di S. Bene-detto, e poi Vescoro Valentino circa il 539. (Biblioth. Casan.)

Examen de la Constitution 1713. T. 1. 12.0 XX. C 14 Examen Theologique de l'Instruction Pastorale

Ennon Theologique de l'Instruction ranteum rur l'accompatito de la Balle Bénjemina-rur l'Accompatito de la Balle Bénjemina-rur l'Accompatito de l'Acchiente de Lacchiente de l'1759, Mayer. T. 1. 8.º XIX. D. 20. Excepts es Ovidio, Virgidio, Boratio, Ja-tecepts es Ovidio, Virgidio, Boratio, Ja-consis Christiane, E foldi Ecclesica Angli-canae Presbuter, Bristoline, 1749, Farley.

canne Presbyter, Bristolia T. 1, 8.º PC XL B 3.

T. I. 8.2 PC, XL B S.

Europia e corpore Statutorum Universitatis
Oconomia. Onni, e Th. Sheld. 1716. T. I.
S. P. K. in In. L B G.
Europia e corporation. Americanis Marteria.
Via., Gr. et Lat. Stanzo sells #8-finitera di Festio, a p. 151;
Europia e Via Pithagone, fir. et Lat. Stanzo no will Brillotheca di Festio, a p. 151;
Europia et Lattino, F. Zappath.
Europia en Lattino, F. Zappath.
Difference, Stanzon et T. L. F. d. Marteria.

Interprete. Stanco nel T. L. P. L. di Muratori Rer, Ital. Script. Excerpta Historica ex vetustimimo Kalendaria

Membramoro Msto Ambrosianae Bibliothe-cae nune primum luci reddita, Ibid. P. II. cae nunc primum luci reddita, Ibid. P. II. Excerpta ex Chronologia Arabica Hosi Aliphe Mustafa . Ibid.

Mustafa. Lied. Excerpta ex Martyvologio, et Necesdogio Ga-sierten manu exandis, mua cume aliis ad Monasterium Casinense spectantibus muse primum prodeunt. Iliid. T. vzz. Excerpta ex Adversariis Publoci, quae ad Jun Romanung pertinent. Sisanos nel T. z. di

Excerpta ex Tragoediis, et Comoediis Graecis,

at tom quie extent to tom course perioran Cretie, com con periode periode de la cum ejus notis. Parisiis, 1606. T. 1. Fig Caxt 1 23, then to

Questa Raccolta, che contiene tutti i e primamenti del Trintro Greco, chi evano comeciuti al tempo di Grezio, abbiso all some deriva to Schooll T. L., di cuere

Commission / Bucepta ex Amelgardi Presbyteri Loodienia Jihro a de gesta Ludorici XI. Francocum Rogin. States and T. 6. p. 741. de Martene.

Excelos (de ) Urbis Acontitus Libri II. Stan-no nel T. So pa 758, di Martene. Eurs (Joseph ab.) Recitatio Solemnis ad leg.

- unic Cod. de Palatis et Domilius Domini-cis, Lib Ix. Sta nel T. Itt. di Meerman.

Questo Gaurecousulto, di Sarageora fa Professore da Dritto Civile in quell'Accad-mis, e quinda Professore di Sacri Co-

nons, e Canonico della Cattedrale quella città : vivera verso la metà del XVII. secolo, ( Dalla Profaz. )

Exercices de poste pour le renouvellement
des trois Consecutions: I, du Biteme, II,

de la Profession religirase, 18t du Saver-doce. Paris, 1713., Roustel. T. 1. 12.º in door, Paris, 1 lat. VII. B 7.

Executatio Historico-Critica de Martyribus Christianis, per Christ. Truberum. Brawigae, 1755., T. 1. 14. ° XXII. B 01. Exercitationes subsectives Francofurtenses, Fran-rofurti, 1720, T. 3. 8. 9 PC, in Int. IL A 4.

T. L Sectao L De Ovulo mulichii maturo in orario deuro Infantscidar reperto

a. Exercitatio Juridica Socilerium de Insulis complecteus. 5. De natura, origine, varietate, usu, a-humane dubitationis.

4. De Mechanica gravitatis causa mondum inventa.

 De mota gravina.
 De neoruinate adrundi ad Fontes, si quin in lectione Codicia repetita Prae-lectionis feliciter vensari velit; 7. De oeigine ac successione Ducum Lim-

harrengam. 8. Nova Literaria, de locis Verulamianie practice applicands.

Sectio 11 Ad Legem xt. de Judaeis et Coelicolis.
 De errorilus Medicorum Practicorum.

popularibes, etc.
Historia Dyscateriae, quae anno 1717,
Drosenae in Neo-Marchia gravata est. 4. De mora chordarum, quilsus instrumenta musica instrui solent, atque stabili sopersus successors

5. Historia Scepticae Dubitationis 6. Absorditas Scepticious deuedata De legibus virium centralium, quibus Planetae in orbitis suu urgentur. 8. De Fide C. Corn. Taciti in rebus Ger-

o De Hugone Marchione Tuscae. IL Sertio L 1. Historia morbi ruri atque involuti , Spas-

modico-couvalsivi . Spirilegium ad 6. ult. L. xv. D. de Usufrueta, Adjectae sunt literae Cl. Pe-

5. De Ignorantia et Dubitatione pia et doeta a Scepticismo viudicata. 4. De quantitate virium revte arstimuda. 5. De Germanorum et Gallorum origina

6. De nexu Ignorantise et Dubitationis

ctie II. 2. Salomen ab int

5. Exercitatio apologetica de Christo Me-dico, at de Obsessa N. T. 4. De mota corporam ia mediu re-

5. De confusione Legis Corneliue da Sicaris cum Aquilia. Svilabi Abbatom Werthinsminm.

T. HL Sectio L 1. De guscu peruan moralium et pescti-

2. De gusta rerum apiritualium et Divi-5. De secutae malae fidei adversus Publi-

cianam exceptione.

4. Truga quaestionum curio De motu gravium in medio resistensi.
 Historia Ordinis Equentis S. Iluberti.
 De Petronilla Florentii zi. Comitis Hol-

Indiae Coojuge.

8. De Auctore actionis Publicianae et bujus necessitate.

Section 15. 1. Anacephalaeosis de uniteate Inscriptionnm Legibus Digesterum praeminarum 2. Exercitato historica de Urbe Lebus, 5. De Edicto Publiciano.

Descriptio novi instrumenti ejustemque applicationis in procidentia uteri vera.

5. De variis circumstantiis gustas Divinerem rerum, et spirituilium 6. Additamentum alterum ad ea, quae super problema trajectoriarum su Actis

Ecuditorum hucusque produrum.

7. De Pseudo-Marchione Brandenburgenai, Waldemaro Exercitationum in Euripidem Libri II. Au-thore Musgrave. Lugd. Est. 176s. T. 1. 8 ° XXVII B 8.

In fine si trovano Emendationes in Euripidem di un altra Amore anonimo-Exercitia S. Fidelis a Signaringa . 1756. T. 1. 12.° in lat. VI. B 8.

Oursto volume contirue la tradi dell'Originale latino in lingua Castigliana, fetta da un Religioso dello stesso Ordine. S. Fedele em Cappuccino, Perfesto della Musione Apostolica nella Resia, e

Proto-Marure tiells Sagre Congregatione de propaganda Fide: Compose quest Exsecuria nei 16th., come n veda nel praccipio dell'opera.

L'Emistane de Bien démontrée par les merveolles de la nature. Parie, 1795., Vincont.
T. L. & "In let III. E 7.

Explicatio Decalori, su Gracce extat. Amstel.

- 164e. Blacu. T. 1. 12 ° XIV. A 7.

Explication de l'Oraison Dominicale par un
Solitaire. Paris, 1724. T. 1. 12. ° XV. C 45. Explication Apologetique des sentimens de P. Quesoel par rapport à l'ordre des Evé

P. Quesnel par rapport à l'ordre des Ecd-quas de Lacon, et de la Rochelle du 15. Juillet 1971. à 1913. T. 1. 2. ° XX. A 42. Explication des Titres et Sojeta des Persumes suivant l'Heberts, le Grec, et la Vulgate, per Mr. Rousselt. Paris, 1951. T. 2. 8. ° XV. C 52.

Expositio Facti de Sinensibus Controversias, 1700. T. I. & \* XXI. E 16.

I Gesuit, per comundo d'Innocrato
XII pensentarono questa Esposizione alla
S. Congregazione del S. Ulisio, all' ocestiona d'uno Seritto poco prima stam-pate sotto il segueute titolo: Quaesita

proponenda in S. Congr. S. Officii 1699. (Dall' opera)

Exponition continuelle et familière sur les IV.

Evangeluses. Roh. Etienne, 1564. T. 1. fol.

DI C 12

III Č 17.
Esposition de la Doctrine Christianne. Colegno, 1765. T. 4. 12.° in lut. VII. E 1.
Esuspersatis (Jail) O (poscelom de Maris, Legistic de Servens Bella Christian. Sin Legistic de Servens Bella Christian. Sin Colegno (Justice) (

Ettraits des Assertions soutennes, et enseignées par les Sa-disants Jénnites Paris, 1762, Simon. T. 4, 12, ° XXIV, F 5. Eybenii (Christiani Will.) Dissertatio de

Ordine Equestri veterum Romancrum . Sta net T. I. di Sallengro.
Quento Scrittore vives rul finire del
XVII. secolo. (Biblioth, Casan.)
Eurolaitia Eductio, seu Laberatio Hebrasorum,
Gr. et Las. Sta nel T. 14. p 155. Biblioth. P.P. nel T. I. di Sallengre

Questo Poeta Tragico, e, come pare, indeo, vime 83. anni prima di G. C. Gindro, visse 83. anni pri ( Dall' Index Alph. etc. )

Faba (Appio Anneo de) Ritratti Poetici, Storici, e Critici di vari moderni usunini di Lettere. Napoli, 1775., Terras. T. 1. 8.º P.C. I. C. 38.

\*\* PC.1.C sit.

grogatione de Monaci Celesumi: occupé vir pouir noprevôn nel suo Ordine, e mori in Roma hi 17. Sessembre 1793. CP. Serie di Pille, e Ribratii etc.) Fabert (Mr. de) Histoire des Daca de Bourgegne. Cologo, 1067., Marteau, T. 1. 8. PC. VII. C 35. Abramo Fabert, Marcaciallo di Fran-

Abenno radort, delegante a sessicia, nacque a Meta da un Librajo nel 160a, e mori nel 1653. (N. D.) Fabretti (Rapharlas) De Aquis, et Aquinodurilitas vetera. Romae Dosertationes tres. Sonno nel T. rv. di Grevio Th. Ant. Rom. "-- Supen alcune corresioni del Lasso del

 Spra alcune correzioni del Lasio del P. Atanasio Kircher. Stu nel T. 3. de Saggi di Dissert. Etrusc.
 Il Fabretti narque ad Urbino nel 1619.

It racetti natque an Urusto se nici per Eu Segretario del Papa Alesandra VIII., Caranico della Battlera del Vatenza. Predecto degli Archegi del Catel Sant'Am-(N). Queste Bisertanioni, che dal Tratocchi, T. VIII. cono chiannose Opera Intigras, fini la prima produzione, che il Faltecti diche alla luce, e che lo feon rigurature come uno del più dotti Antiquari, che alloca vivexano.

Fabri (Joan.) De Origine ac potentia Turearum Oratio. Stu ne Commentaci di Enen Silvio Piccolomini. V. Acenus. Fabri (Nicolai) Annotationes in Senerau. V Senecas.

P Senezas,
Fabri (Tanaquilli) Epistolae, Para Prima,
Edito altera priori emendation, Accordunt
rjuden Austoris Fabulae ex Locmania Arabico-Latinia versalusa reddituse, cam quilbandane pristola nondum editus. Salaumii,
1874, Desberdes, T. 1, 4° P.G. II. D 12.
Questo volume controner autores dello

Questo volume contiene ancora dello atoro Autore: --- Episoloe. Pors altera. Additae sunt Ari-

stophanis Concionatrioes cum interpretatione nova, notis, et emendatione. Salmurii, 1665., Lerpiniere. In fino dell'opera nella due pagine

Isocite in bianco a treva screta a ponna in buo laiso su Tejatad di su ceres Bohevillous diretta al Undrido Santh, Pari d'Inghiltere, e Vicario della Chesa Dernadotaca, nella quale epistola giutifica il Fabro sua mino del aspetto legistico di alcuni, e periricolarustate dallo Santh, di esersi egli unito a partigiana della Chiesa Ronana. I Epontala termina:

Scribebam Londini Nonis Novembris: die wiemai apud Anglos ob detectum Papistarum . . . conspirationem 1886. --- Visto Poessum Gesecorum Stanno

nel T. x di Gronovio Th. Ant. Gr.
Le Ferre, in latino Faber, nacque a
Care nel 1615. Calvaniata, Professor a
Sammer, disperanxa quei della sua Setta,
e soggiornava fina loro, più falosofo, che
Ugonosto.

Fabri (Bacilii ) Thessurus Ecuditianis Scholasticae commun usui et disciplinis cumubus accommodatus, a Jo. Matthia Genaro.

Huger-Comit. 1935., Nesulms. T. z. fol. PC. II. H 8. Edizione assai ricercata (D. B. ). Que-

go Autore nacque arths Stein and 150c, e for Retione del Callegia Agostoniaso in Erfett : 5 ignora l'epoca della sus morte. Fabri (Petri ) Agostinicon, sive de le Athletica, Ludispar Veteram Gymnics, Musica, seque Grornsbus Spirilegouvan Troetsus, ribus libir so compreheno. Opus Troetlatribus libir so compreheno. Opus Troetla-

tum name primum in lucem edatum. Apad Franc. Falevam, 1502. T. 1.4. 9 PC IV. E. 6. Lo Scaligero, il Grutero, il de Thou, il Vosio rendono vantaggiosa testimonisean alla dottrina, alla esatterna, e al

il Vosto rencono vantaggosa traumonisma tilla dottrina, alla santtena, e al discernimento del Fabro; e lo Scioppio assocare, the sel Libro degli Agonistici qualibatate che in quello del Semestri va ha un'infanti di cose, che i Cristici più shelli possono santirare el apprendere. ( Baillet, Jug des Sar. T. a. p. Jes.)

— Senestrium Libra ILI. Editio postrena; Cui accessit Gerescurum vocum Luina li-

Cui accessit Gracerum vocum Latina Interpretatio. Genevae, mung. Jo. Ant. et Sum. de Tournes, 166o. T. 1. 6. ° XI B 15. -- De Magistrathus Romanu. Commentu-

De Magiarratibus Bonsanus Constitution.
 Sta nel T. Itt. di Sallengre.
 De Re Arbhetsen, Ludisque Vetterum Gymnicis, Musicis saque Carcensibus. Sta nel T. VIII, di Genonive Th. Ant. Gr.

net T. vriz, di Gronovio Th. Ant. Gr.

— In Julii Faoli sententiarum receptarum
Lih.v. Notae, Stanmo nel T.vti. di Meerman.

— Notae in Titulos ex Caspore Daniti Ulpinii XXXX. et Oliservationes in Notas Jac.

-- Notae in Tundas ex Cerpore Danniti Ulpiani xxxx. er Olservatinoses in Nota Jac., Cajoci ad eusdem Ulpiani titulos. Ibd. Quento Primo Prusidente del Parlamento di Tolosa mori a 18. Maggio 1600. lia chi di sanai Go. / Marcia Scenici Alla AESIZ Cansistee Quinopropristia. Ma BIA Consistee Quinopropristia. Ma Quento Perfossare di Toelogia in Illeque Quento Perfossare di Toelogia in Ille-

nel T. vitt. di Gronovio Th. Ant. Gr.
Quono Professore di Teologia in lleidelikerg, moi nel 1659. (Boveri )
Fabricii (Francisci ) Christia unicum et pripritume fundamentum Ecclesue XIV. Duservatanalius Philologico-Thrologico demon-

stratus. Legd. Bat. 1717, Luclatanas. T. 1. 4. O. H. A. 2. Gos effigie dell' Autore pinta dal Cov. de Noor, e incisa da Ganst. -- Trectatus Philologic de Sacredatio Chriai secundum Ordinem Meichus-steht. Legd. Bat. 1720. Luchtumner. T. 1. 4. VIII. G 21.

Bita 1790. Lurchtunner, T. 1. 4. o VIII. G 31. Quotas Vuluus, e il procedente appraterarano alla Begia Sorictà Londinore de promovordo Evenquello in partibus transmarinis: si ribest dell'Indiruso manunerino dello sunto Matore, che a leggram, Egli en Miniaro, e Professor di Telegia, e di Edoprema Serar in Leyden: em sato in Austreliana a lo. Aprile 1653.; non in 1752. G 816. Ganna). icii ( Guidonis ) Novum Testas

abricii (Guidonia) Novam Testamenum Graecum, Latinum, et Syriacum. F. Bi-Bia, Nov. Test. I. B. 13. Questo Regos Professore di Lingue O-rientali era della Normandia: mori nel 1568. (Le Long. Biblioth. Sacr. J. Nella Biblioth. Cavannat. la morta di contracti di contracti di contracti di contracti di latinum di contracti di contr questo Scrittore si nota nell'an. 1585 si cita l'antorità di Giac. Giorgio da

Chanfepiò . Fabricii (Georgii) Roma. Antiquitatum Libri doo: ex aere, marmoribus, saxis, mem-branisque veteribus collecti. Itinerum Li-ber I. Basilene, 1587. Operinus. T. 1. 8. 9

brantsque.
br 1. Basilone, 1589. Optenmer.
PC. IV. C 22.
Si trova ancera nel T. Ht. di Grevio
Th. Ant. Rom.

Theorytisine di Roma antica, e mo-

derna, che fa la prima porte di questa Baccolta, è stata inserita nella Roma IIbustrata di Antonio Thysio, che da noi si possiede. V. Roma Illustrata, Que-sta edizione è più copiona di quella del 1519. fatta in Basilea per lo stesso Opo-rino. Contiene formole di Testamenti, Leggi, Decreti, Elogi, Istromenti, Iscrizio

etc. ( B. e G. ) etc. ( B. e G. )

-- Virorum Illustrium Veteris Testamenti
seu Historiae Sucrae Libri x. eum notis Joh Sch. Millernachts. Jense, 1658. T. 1 8.0

XIV. D 17. Questo Scrittore Alemanno nacque a Kemnitz nella Misnia nel 1516., e mori

a 5. Luglio 1571. ( Moreri ) Fabricii ( Joannia ) Dissertationes abricii (Joannis ) Dissertationes Academia coe: Helmestudii, 1600, T. 1. 6 v VIII. B 5-0. Con effigie dell'Antore inciss da Fle-ischmann. Giovanni Fabricio necque a Altorf nel 1654, e fu Professore di Teo-loga in quella Università: mori mel 1793. C Biblioth. Casan. )

Queste suc Dissertazioni sono otto L De Danario S. Petri. 11. De erroribus pi-ctorum contra Historium Sucram. 111. De Prudentia Ecclesiastica, IV. De Modera-tione Theologica, v. De Scylla Theolo-gica, vt. De Theologia Eclectica, vtt. De Ecclesiis domesticis, vtt., De Paradoria

Theologieis . Dogo delle Dissertazioni sieguono dello stesso Autore quattro Orazioni. 1. De U-tiliune, quam Theologiae Studiona ex itincre capere potest Italico . II. Quant terrium Magistratum Academicum depoperet, et Universitati valediceret Altorrinne anno 1697. 111. De Utiliste itime-ris Germanici , Belgici , et Gallici . 1v. De Pietate et Prodentia Divi Julii in con-dendis Statutis Theologicis Academine same.

Fabricii ( Joan, Alberti ) Codex Pseudepi-graphus Veseris Testamenti, collectus, ca-nigatus, testimonisque, censuris, et aniadversionihus illustratus. Hamburgi , 1713. T. 1. 8. ° XIII. E 17.

--- Codex Apocryphus Novi Testamenti collectus, castigatus, testimoniisque, censuris et animodyersonibus illustratus. Hamburgi,

1703. T. t. 8.º XIII. E 15. E diviso in due parti: la prima con-tient i prasi, che concernona Gual Critent i praz, ene concernom usua ca-to; la seconda quelli, che riguardano gli Appostoli. Nel 1710, se ne fece una altra educione, asmentata di un terzo volume col titolo: Codicia Apocryphi M. T. para tertia, nune primum edita.

Oueste due Opere sono ricercatissime
da Datu. ( D. B. )

--- Observationes Selectio in varia loca Novi

Testamenti, sive Laur, Ramiresii de Prad Penteconterchus, Alex, Mori in Novum Foedna Notse, et Patri Posini S. I. Spacilegium Evangelicum cum Tabula peneis et praemissa Praefatume Jo. Alberti Fabricii. Hamburgi , 1712. T. 1. 8. <sup>a</sup> XIII. E 16. - Memoring Hamburgruses, sive Hamburgi,

et Virorum de Ecclesia, Reque pubblira, et Scholasica Hamburgensi beue mentorum elogia, et vitae. Hamburgi, 1710. T. 1. 8. ° PC. V. C 15.

 V. V. 13.
 Secandum, cui secedit Index prossporraphicus. Hamburgi, 1710. T. 1. 8.º P.C. V. C. 14.
 Memoriarum Hamburgensium Volumen Perium, cai praemituusuur Petri Lambecii Orationes, et Programmata, Hamburgi, 1711. T. 1. 8. ° P.C. V. G. 15. — Juhilaeum Primum Gymnasii Hambur-

remis, cui accedit Mantissa Memorjarum Hamburgi, 1715. T. 1.

Quintum, cui proemituntur Acta Jubilee Reformationis Ecclesiae 1617, et 1717, cele-heati, Hamburgi, 1753, T.1.8, ° PC, V. C.17, Mancano a noi i due ultimi volumi

di quest'opera, il sesso, e il settimo. Il P. Niceron nelle une Memorie porta un giustino anni peco vantaggioso di essa, diorreto « che è un composto di diffe-» renti Autori, disposti scaz' ordine, a n senza scelta, e in cui il cattivo è più n del buono, e che forse alcune circo-stanze particolari abbiano obbligato
 quel gran Lettento a farvi entrare le
 begattelle, ch'egli vi ha inserite. »
 Bibliographia Antiquaria, sive Introdn-

— Bellingraphia Antiquaria, sire laterdancio in notitum Scripturus, qui Antiquitata Bribericas, Giracas, Romana, et accuminas ergos il ilineareverari. Edito Scripturumque bempletas. Hambargi, 1746. T. 1,5 ° P. L. in It. II. B. 15. In questa Seconda Ellisione il Palerico oma il Garnen Maurichi Senonerari de S. Missone ritilitate, il quale tro-come quan mane prinume additina, giococco quantum del propositione.

come appe nune primum editum, giac-ché seppe, che questa poesa era stata sampata varie volte sotto il nome di un Autore incerto, o sotto quello di Hil-debert. Egli poi accrebbe del doppio la sua Opera per farne una nuova edizione, che poi non comparve. Pietro Zorn uella Prefizione della sua Bibliotheca Anti-

quaria parla con poco vantaggio di questa produzione del Fabricio (N) Bibliotheca Greca, sive Notitia Scripto-— Bibliotheca Greca, sive Notitia Scripto-rum Vetarusa Gracorum, querumeunque monumenta integra, aus Fragmenta edita extant, tum plerorumque e MSS., ac de-perditis etc. Editio terria. Hamburgi, 1918, et sequ. T. 14. 4.º PC. in lat. IL B 1.

Opera preziona, ed unica in questo genere, che acquistò somma riput nere, che soquinto somma riputasisme il alborisso, e profosofo Lettraso di Ambargo. Non vi è quasi volume, che non contenga delli Opuscoli inediti di Greci Autori. (M. Boni nel auo Quadro Cristo Tipografico).
Nel Dixion. Bildingr. di Parigi del 2602. erroreamene porta questa cidisone la data del 1780., e vi è notas: Edizione, che è da terca di guera diprira.

rferita generalmente a quelle, che I han preceduta.

... Bibliotheea Latina, sive Notitia Auctoscripta ad nos personerunt, distributa in Libras IV. Quintae haic editions ab Auctore eucodatae accodit volumen alterum Sup-Hambur-

plementi loco separatim excusum. Hambu gi, 1721. T. S. 8. PC. in lat. II. A 1. Essendo questa la quinta edizione, quella del Coleti Venetira 1728, rapportata da Boni come quinta, dev essen la sesta, ed è la migliore di tutte, secondo

il parcre di questo diligente Bibliografo. Quest'opera, sebbene non sia unto neritato pure la stima de Dotti. (N)

- Delectus Argumentorum, et Syllabos
Scriptorum, qui veritatem Religionis Chrimingo advessos Alianos perfetta quanto la Bibliotrea Greca stinue adversus Athens, Epicureos, Deistas

determination of the property of the section of the sec

eirca cinquecento Auesri, che avevano scritto in favore della Reluzione Criniana; esso vi si trova a p. gii. col seguente titolo : esso vi si trova a p. 96. eos segurme uno... Catalogus Scriptorum eccc. amplins, qui verum Religionem adversus A-theos, Deistas, seu Naturalistas, Idolatras, Judaeos, et Mahumedanos as-

aeruerunt.

-- Salutaris Lex Evangelii toti orbi per divinam gratiam exorieus, sive Notitia He-storico-Chronologica literaria et geographica propagatorum per erbem totum Christiano-rum Sacrorum Accedunt Epistolae quaedam ineditae Juliani Imp. et Gregorii Habesini Theologia Aethiopica, nec non Index Geo-

graphicus Episcopatium Orbis Christani etc. Hamburgi, 1751. T. 1. 4.º XX. F. 1. -- Bibliothesa Latina mediae et infimae latinitatis cava Supplemento Christiani Schoettgenti, ex editione, et cum notis Domisori Mansi. Patavis, 1954. T. 6. in vol. 5. 4. ° PC. ie lat. I. G. t.

i Hippolyu Opera . P. Il Falericio nacque a Lipsia li 11. No-

Il Fabricio nacque a Lipita li 11. No-vembre 1628., e mori ad Ambungo a 5a. Aprile 1756. (N) Esbricii (Lour.) Partutones Cochois Hebraei, in quibra per quatuore Sectiones, quibus Biblia Hebraei doctoribus divisa, ognita alistrusiona textibus sacris adjecta explicantur. Marginalia, et finalia autorayuara varia enodantur, Chronologia, nomina librorum et warorum secundum Hebracos, et summae singulorum librorum diligenter tractantur, Prophetarum vita, tempos oficii, et quot annos ante Christom qualibet vizerii, bre-vissume monstrastur. Sianno nel T.1, p. 217. di Crento, Thee. Libror. Philol. et Histor. Questo Professore di Lingua Ehraica nell'Accadentia di Wittenberg, era nato

mell Accastemas di Wittenberg, era mao im Dannica, e vivera nel 1610. ( Dalla ( Profuz. ) Sabricy ( Gabriel ) Des Titres Primitifs de la Révellation. Rome, 1772., Durandi. T. 2. 8.° XIII. F 50.

Questo Scrittore era dell'Ordine dei Predicatori, Dotter Teologo di Casanate, e con sua dedica in data de' 24. Marzo 1972. iutitola la sua opera a Giscomo-Luce Le-Tonnellier de Besteuit, Genn Crose dell'Ordine di S. Gisvanni di Ge-

russlemme, e Ambasciadore della Reli-gione presso la S. Sede.
Falses (P. D. Luigi) Dissertatione sepra le Cousea in generale, ed us particulare acopra quella, che è anomas vene il disse acopra quella, che è anomas vene il disse dell' queila, che è apparsa verso il fine di Gennaro dell'anno 1734. Sta nel T. XXXI. della Racc, del Calogierà.

Falents (Car. Aenilulis ) Exercitationes XII.

altren ( Gar, Aemilalus ) Exercitationes XII.
Avecdant Legas XIV., quae deernan II.Lens Digestorum, Gr. et Lat. nune prinsum
et Ris-linis elitete. Parinis, 1955., Ital Puis,
T. J., 4 ° XXVL D z.
L'Autoeen ha posto alla testa di quesi opera un'Apologia degl' (interpreti delle
Basiliche, e del d'iurcoossulto Teofliou
II Falecoto, a gindinto di Gregorio Mayana, avera un ornalitares produjessa, el

un giuduio eccellente.

-- Praelestin in Tit. Decretal de vita et Ingestate Clericorum. Sta nel T. tv. di Meerman.

.... Juris Canonici Selecta, et eorum, quae ad usum Fori Gallicasi pertinent, brevis eumprehensio, scu Summa, ac Recitationes in quosdam Titul, Decretal Gregorii IX. Opus a Jo. Petro de Maurine inchostum, a Fabroto absolutum. Hed.

--- Ad Tit. Cod. Thread de Pagamis, Sacrificis, et Templis, Notae. Stanno nel T. 111. di Ottone .

--- Exercitations xix Accedus: Leges xiv. quae in Libris Digestorum deerant. Bid.
-- Replicatio adversus Cl. Sulmassum, in
qua Mattum alternationen esse outendutur: de
Dominio deus et conditione traculur. Ibid. Il Fabroti nacque ad Aix nella Pro-

venza nel 1580., e mori a Parigi a 16. Gennaro 1659. ( N ) Fabracci (Stephani Mariae) Dissertatio Ilisto-

rico-Critica, qua certius quase antes Pisa-nse Universitatis initium constituirur. Sta nel T. XXI. della Racc. del Calogirea.
L' Autore, ch'era Prefessore di Dritto
Civile nell' Università di Pian, seriase
questa Dissertazione all'orentione dell'arro di Francesco III. di Lorena, Gran

Duca di Toscana nel 1750. Excursio Historica... I. De prima dose Pisan Publici Gymnasii, eiusdeusque Pri-vilegiis, 1t. De primis Conductionilus me-moratu diguscelles. Ibid. T. vxtst.

Planne Universitati sinistra contigerant, vel incommeda ibid. T. xxv. mecommeda, ibid. T. xxv.

--- Collectio praecipiorum Monumentorum,
quae Rei Pisanse Academiose Augmentum
apeciant, sh anno felicis qua Reperationis

1472. Ibid. T. XXXIV. - - Recensio notabilium Conductionum in Jure Cassarro, Philosophia, Medicina, alisque bonis Artibus, quae renovato Pisano Gymnasio coaevao reperimutar. Ibid. T. XXXVII. --- Elogia claras: Virorum, qui ab aussi prinase solemas Instantations secondo, usne ad 1478. Pisanse Academiae luc Universe Litterrise Reip, decus addide-

Il Falcuccio, Giureconsulto, ed Acendenneo Fiorentino, fioriva verso la merà del passato sendo xvitt. ( Dull'opero ). Fabilla ( de ) Monchitus Benedictus D. Tho-T. 1. 8.º XXIV. B 25.

Falmlarem Juliarem Asspicarum Delectus. Osonii, 1898. e Th. Sheld, T. 1. 8. ° XXVII. A 53, L' Edisore di quenta Scelta di Fiscole è A, Alasp. dei apa garcetture, eli esse sieno tutte di Esopo, ma sanno natte delle 75
stile, e dello spirito di quel Filosofo. Vi
è il teno Originale in Greco colla tra-duzione laura di vari autori: di alcune si nevra anche la traduzione Ebesica, e di altre l'Araboca: in line si trovano due favulette Originali , nna in Ebraico , l'altra in Aralio. Merita di esser letta la prefixione idell'Alsop, che vi rende conto di quali edizioni, e manuscritti si e servito per dare al suo lavoro la maggior per-

(S.) Fabrihe Assop et alorum. Venetiis, sumptibus Deninici Leussac, sine aunt nota. T. 1, 12 ° XIX. D aS. ptibus Dominici T. 1. 19

--- Fabalarum Aesopicarum Libri v. V.

Le Favole di Esopo, composte proba-bilimente in prosa, e che sparsero un'occollegte morale, non furono conservate per lunga peara, che eol messo d'una vocale tradizione. Socrate la teneva in gran pregio, a come abbianto da Platone nel suo Fedone, negli nitumi anni di sua vita si ricreava col porle in versi. Queati trovò gran numero d'imitaturi, la cui reduzioni appellavansi Povole Esopiane dal nome di colur, che il primo fu, che si acquistò io tal greere non durerola celebrità. Demetrio Faloreo ne foce una Racolta, e prima di lui fone qualch'altro Tra l'anno 150, e 50, avanti G. C. un certo Babro, correttamente nomo

Gabria, fece una mora Reccolta di Favole Eurpiane, che pose in versi, see gliendo come assu acconcio all'uopo il metro conjunto; ma il cartivo gusto posteriori Grammatica ne distrusse la forma metrica, reducendole assovamente in prosa. Dobbiamo alla loro golfagine la per-dita di così bella Raccolta, di cui una piccola persione si il ritrovata n'aostri giorni. Quanto concerne il Bahrio, i suoi Fremmeoti, la sua età, il suo merito, è state churito con molta cruica, e dottries da Tommso Tyrwhitt colla sua Dissert, de Bubrii Pabul. Aesop. script. Lond. 1776.

Schoell, T. s. ) Esopo, Frigio di nazione, e schavo di mone, fiori perso il 580 avanti G. C.

Arvood ) olati (Jacobi ) Animadee in deciman litteram Lexici Latino-Gallici Petri Danetu. Accedant nonnalise in The-saurum Basili Fabri ad emplem litterum pertinences. Sianno nel T. XIX. della Race. del Calogierà.

del Galogeria.

(S.) Orationes xx. et alia ad dicendi artem spectantia. Elitio postreina, reliquarum pletusiana, ab inpo Autoser ecognita. Patavii, 1752. Typ. Semin. apud Jo. Manfee. T. 1.

8. PK. II. C. 59.

Il Facciolati, Prefetto degli Studj del Senicarto di Palora narque in una Terra

del Padovano, e mori nel 1769. (Biblioth.

E questa la prima edizione, e com-parve per le cure di Gio. Michele Briti Veneziano, uno da più dotti uomini del no secolo, il quale però con una teme-rità imperdombile si avvisò di ritoccara lo sule di Facio per renderlo più elegamee. (N)

Quest'opera trovasi anche inscrita nel T. Iv. della Ruccolia degli Scrittori della Storia Napolitana. V. Istoria.

-- De Viris Illustribus Liber nunc primann ex MS. Cod. in toerm editus. Re-censult, pracfutionem, vitampne Austoria arkdida Lourentus Mehra, qui nomnullas Facii, aliceumque ad uporm Egettolas aly-cit. Florestuse, 1745., Giovanelli. T. 1. 4.º PC m lat. I. B 21.

6º PC in Ist. I. B 21. Il Facio incepia alla Spesia nello Stato di Genova. Fu Segreturo di Alfono Re di Napoli, e Seilia, e cerca all'anno della sun morte, vedi la Vita, che peccole l'o-pera De Viria Illustrobas. Facilirera Grammaticos Graccos I cottuttiones Gallico-Latune. Robonaggi, 1656. T. 1.

XXVII A 29-

Questo volume contiene autora: Prima Scaligerana nusquara antehac edita cum praefat. T. Pabri. Ultrajecti, El-

ue , 16:0 Facundi Episcopi Hermianemis pro defensione trium Capitulorum Concilii Chalcidoneusis. Parisis, 1620, Cramoisy T. 1. 8. 9 XVL F 27.

armen, thirdy, Cramony, 1.1, 8, 20 M. F. 27, Facondo assinette nel 5, 9, alla Cenferenza, che il Pape Vigilio mane a Co-zantinopoli sulla dispona de fre Ceptioli. Si trattava dell' Ortodossa di Tecdore Mopmenteno, degli Sertti di Tecdoreto, e della Lettera d'Iba. Il Vescoro Facondo e della Lettera di Iba. Il Vescoro racomao Ila sottenne con uno zelo, che gli imerità l'esilio. L'opera, che compose sa questa materia, è la nottat qui sopra. Essa fa pubbliotta dal dotto P. Siremond. È sertita con uno stale veramente peno di facco, commenda actul me con susmette da liu-

ne committee perso di facco, ne committee perso di facco, ne com molta strip, une can sossette di lifranchi (Schatteria) De Nummo Pistemento 
Eccepture, Regio Paphingoner, Epistolo, 
Esta Letter di queno, Giurcanosalto è 
diretti al Questere di Scalina, e porta 
La data del 1. Maggio 1860. 
Fager (Panlas de) F. Merca Dissectations 
Poublamer.

Il Faget era Prete, Consigliere nel Sa-ero Concintoro, ed Agente Generale del Clero Gallicano. Con sua Epistola del so: Marro 1668, dedica la Baccolia delle Dissertaricos Postame da Pietro de Marca a

Lugi il Grande.
Fagnani ( Prosperi ) In quinque Libro De-cretalium Commentaria. Venenia, 1793., ex Typ. Belleonian. T. 4, 5t. V. K. 4.

--- Repertorium, sea Index. T. 1. fol. V. K. 18.

— Repertorium, sua Index. T. 1. 6d. V. K. 15. Queso. Repetatoria, vere cape d'opera in quasto genere, val solo quanto il Commentativo. Esi, che via di di sia strucchiampo si è, altra un unora etco: (1) Esganto postito il repetato il repetato postito il respecto della consista cara tatte nel 15%. Commissio e fismato con l'evracio della Giacipprodenna, fin quandeti soni especiale della Giacipprodenna, fin quandeti soni tegestra del di Segre Congregioriori: mort anche il 15%. (N. D.)
Fact 16%. (N. D.)
Fact 16%. (N. D.)
Fact 16%. (N. D.)
Test 16%. (N. D.)

ignati ( Come cuano de ) Scattascui vac: L. Mesodo per trovare quello curve, nello quali l'angolo fatto dalle corde ( che parionò tutte da un panto) e dall'asse sta all'asseolo fatto dalle Normali alla curva, e dal medesimo asse in data ragione di numero a onmero, tt. Maniera di coscruire, e d'esoripaere con equazione algebrica le curve, pelle quals l'angolo fetto dalle corde, (ché por-tono tutte da un punto) e dall'asse su all'an-golo fatto dalle Normali alla curve, e dal medicimo asse in data ragione di numero a numero. Stanno nei T. III. e Vat. della Barc. del Calogerà.

--- Teoreme Generale, da cui si deduce la giusta determinazione de premi dovuti in ogni sorta di Letto all'uso di Roma, per egni sorta di combinssione di numera, che in essi possa gincoarsi, anche colla condi-zione, che l'autorni delle combinazioni da

2000, eta l'aument delle commandest au agnocare serbaso un luogo, o su ordine fisso nell'estrasione. Hell T. x.tt. o - Nuovo Matoda per injolvere algebraies-mente l'equazioni del funtro grado, ap-plicable archie alla resolutasse dell'equa-soni del gecoulo grado. Hell T. xtti. - Nuova matorra di riscivere digelerates-

— Nuova manarra du rasoivere algebrates-mente l'Equationi emissies, dedouts dal nuovo, matodo di risolvere l'Equazioni del quorto grado. Hod. T. xvv.

— Altro metodo per la resolutione Alge-lezica; Jbid. T. xv.

Il Cone Giulio di Fagrano nacque a Sinigaglia nel 169a. Fu uno de'chiari di controlle di la Piale. Mala medotara di la la Piale. Mala medotara di la proportione.

Geometri che l'Italia abbia prodotto, e mori nel 1760. ( Biograf, Univer. ) Falaridis Epistolio P. ne CC MSS. Opusculo Miscell Falcondes De Siciliae calametatibus. F. Rer.

Sicul. Scrut.

Si trova ancora nella Biblioth. Hist. del Carmo T. L., e nel T. vii. del Mu-ratori Rev. Hal. Script. Ugone Falcando non era Siediano, come alcuni han creduto, ma forse Normanno: viveva nel XII. secolo. ( Mong. in Append. ad T. t. 2. Biblioth. Sicul.) I Compilatori del Nouveau Dictionnaire etc., come ancora il Morrei lo lianno fitto Tesoriero di S. Pietro di Palermo rosso sleglio nato forse da ció, che il Falcando indirizza la l'refazione della sua

opera a Pietro Teroriero della Chiesa Falconer (Aimers) De Exhiberatione animi, quam metus mortis cingst. Vecture, aprod Matthum Bouhounne, 1541. T. 1. 4.0 XXIV. F 13.

XXIV. F 13.

Queso Scrittore, nato nel Delicato, en dell'Ordine di S. Antonio, di cui en dell'Ordine di S. Antonio, di cui en del 15½ (Edibloth Cana), in mori nel 15½ (Edibloth Cana). En delle di cui en del

tatio. Sta nel T. IV. di Grevio Th. Ant. Rons. latere ex aediticii Veteris ruderibus cruto, quini paries ad instaurandum Panthei per-

tremm an. 1561. direserente. Ibid.

2. Ottavio Falconieri fia Prelato de' più
2. docti del tempo suo ( scoolo XVII. ). inamente nella esgnizione deln e mass n l'anticlina erudita; ma fu infelice nella n spiegazone d'un Medaglione degli A-> pamesi nella Frigia, lattuto in tempo dell'Imperadore Filippo, nel quale > parsegli di volere l'atomogine, a la > rappresentanza dell'universal diluvio » con l'arca etc. e di leggervi sotto ΝΩΕ,

» cioè il nome del patriarca Noe, quando n quelle tre lettere greche, staccate dal n recomente dell'epyrafe, e poste iri n recome isolate, non altre sono, se non

» rome isolate, non altre sono, se non » la continuazione della parola AIIA-

» MEON: le quali tre lettere, riguar-» date dalla destra alla sinistra diccora » NOE; ma lette dalla sinistra alla dep stra dicono EQN, finuncinto dell' ro-» tera voce ATIAMEON. (Zeno in una

note al Fontanini, L. H. p. 2-9 Edes.

di Parma (80,6.) Falronii (Nicola:) Prosphoneticon ad Eru-dion, adversus opposta ad MS. Codicem Mogachi Emmanuchis, et ad cjustem Acia Gracea, quae ipse vulgavit, S. Jaconii, Martyris et Episcopi Benevenn. Neapoli, 1758., de Benis, T. 1. fol. IX. E 19

Questo Scrittore meque in Supino, o Septino nella Centra di Molise nel 1671., e mori in Honia nel 1750. unis Beneventani Chronicon. V. Carusi

Bildioth Hetor, Sic. T. 1. St trova ancora ne' Chronologi antiqui. Falcone di Benevento, detto dal Caruso

facile princeps inter Historicos medias netatis, fin Nouvo, e Scriba del Sarro Palazro nel 1153, e finalmente Giudico

Palazio nei 1165 y e manatari chi palazio nei la sag patria.
Faleti ( Girolamo ) Della Guerre d'Alemagos. In Viocejia, appesso Gabriel Giolito de Fereure, 1802. T. s. 8. 9 P.C. VII. C. 25.
Questo Storico nativo di Trino, e autore di varie opere, e che il Duca d'E-ste Ercole II, pe'di lui reri talenti volle al suo servicio, mardandolo in Andasciata prima all'Imperator Caelo V., ed indi al Ra di Polonia, morì in Venezia, ore era Ambasciadore, nel 150o. Paolo Mamuzio, con cui strettu era in grande ananuzio, con em urettu era in grame emre enia, così gli serve in una Lettera (Libat. Ep. s.) Tu ipse, tu, inquam, Falste, et maximi Ducas Oculor, et maximus ipue vir, quem gravissima detinent uczotia, qui scribu historiam, qui le-gum scientiam veterum el recentium acriptis locupletissimis explicas, venire tamen od me, quas tou est humani-tas, suepe solitus es, horaque mul-

tas, saepe solitus es, novaques mul-tos muvistimo servosos consumers. Fallo (lo. Fradrici) (dos Troditionum Corbinatium notis criticis stope historicis, se Taledo Geographies et Geurologicis el Instrutus, Lapine, 1755. T. i. in fall. X. D 17, Nelle Note di queno Coffee viene do-scritto Franchissimo Stato della Germa-cierto Franchissimo Stato della Germa-

nia, e principalmente della Sasonia (e a ciò servono cinque Carto grogodiche di questa parto dell'unica Germinia), da Carlo Magno tino a Corrado II. Impersolore, come ancora le Origini di molte famiglie illustri. Vi sono rapportati vari Doplomi imediti cogli esemplari inco-nella forma stessa delle lettere delle carte nelli forma stena con di iliustrare la Storia degli Imperadori, Arcipecovi, Duchi, Veccovi, Albati, Principi, Conti, e Storori della Germania. Dopo le Carte Geografiche dell'antica Sasonas si rovano trefici Tavole dell'antica Sasonas si rovano trefici. Albati, Albati, Direlia ec. inissisti in tame. Tro-Abbati, Duchi ec. imisi in rame. Tro-

nur de Bonis et Proventibus Abbatiae Corbeiensis, e questo Abbate essemba prescutato a quella Abbazia dal 1035, al 1071, un tal Codice dese attribuira a quell'epoca. Falkenburg (Boars, Gerardi ) Epistols Sta nella Raccolta Epistolae ill. viror, select. Falsaperla (Baldissore ) Rime, V. Carano G. B. Rime,

Familiae Romanae Nobiliores e Fulvii Ursini

Commentariis, Stanno nel T. viz. di Gre-

vio Th. Ant. Rom. Fanelli (Francesco ) Asene Attica descritta da' sosi principi sino all'acquisto fatto dal-l'armi Venete nel 1687., colla Relaziona de'snoi Re, Arconti, Tirunnt, Magistrasi sc. Veneura, 1707., Bortoh, T.1. 4 PC.IV.Fa5 Lebro interessantissimo per la storia, e per le arti, trovandon le tavole del bon-bardamento, e della rovina del Parte-

none, che fanno lagrimure le buone arti, e votendo incisi fra queste anche i Leoni del Porto Pireo, e l'ingresso del Ventto del Porto Pireo, e l'ingresso del Veneto
Anenale, ore faren collocat. (Cacapanar)
Farnabius. F. Lucinus — Terentius — Seneca.
Tommao Farnabio, unao dotto Umanitta, anuata. nista, quanto been cittadino, nacque a

Londra nel 1575., e spori in esilio nel Londra nel 1273., è mori in esmo nel 1617. (N. D.) (S.) Faro (Fr. Luigi Antonio) Osservzzioni au la Memoria del Barone di Rambea, in-

au la Messocia del Basson di Baulton di-torno si Copi Ecclosiator, e Jose Beni. Catania, 1815. Nelle Stampe de' R. Scadi. T. 1, 4 P C. X. M st. Fra Luigi Antonio Faro, Gernellumo Rifornato acoput in Pedrar, Villaggio poco distante da Gatania. Usono di pro-lenda estudiano merito do salter tutti I. gradi del 100 Ordine; e nel 1819, fu promono finalmente dal Pontetire Pio VIL

al supremo posto di Generale dei Carme-liana: egli vivo tuttora. Freicult vttt. Optsculorum ad Historiam et Philologism Sacram spectantism, varseenu Auctorium, Roterodami, 1645. et seçu. Van-

der Slart T. 8, 8, ° XIIL B 26 Fasciculus Reruga experendarum, V. Brown Edward Faselti ( Christ. ) Dissertatio de Unctur Christi Sepulchrali, ad Mare, xiv. 5, Sia nel T. 2, p. 275, Then. Theol. Philol. Fatoldi, stee Fazoldi (Johannis) Genecorum veterum IE/UAOFIA, hoe est de pluri-mis Genecirium Gentilium antiquitatibus,

mis terrecerum Gentilium ancioniumbus, ritiliusque sucris: in prima de leuis die-lus, Saccolarlus, Templis, et Aris: de La lis stem ac certamanlus, Dissertain, Str. nel T. vet. di Gronorio TA. Aut. Gr. Fassari ( P. Vincentii ) Immaculata Deiparae Concepcio Teologicae commissa trutimac. Lugh 1696 T. t. in fol in let HL F 1.

Questo Gesuita nacque in Palermo nel 1590- a vi morì a 29. Luglio 1663. ( . Mongit. Bibl. Sic. )
Fassoni (Laberati) De Piorum in siam Aleahae leatitudino aute Christi mortenu. Re-nue, 1760 , Zampel. T. 1. 4 ° VI. H. S. Questo Scolopio dedica la sua opera a Marca Foscarius, Cavalier Procuratora di S. Marco: viveva nella seconda metà del passato sceolo. ( Dull'apera ) Fastes ( le\*) des Rois de la Maisons d'Or-

hum, et de celle de Bourbon, depuis 1497. junsqu'à 1697. T. 1. 8. ° PC. VIL N 15. Quest'opera à del P. Du Londel, che fn Autore da' Fasti Lashovici Magni accurate digesti, Parisis, 1694 Anisson, in fol; t quali tradecti in Francese si trovano intenti in quest'opera, Oversto Storieo mori verso il 1607.

( le Long , Biblioth. Hist de Prance ) . t le Long, Biblioth, Hist de France J. Fasti Majotratissum Rom, alt U. C. al ess-pers Vespusini a Seph Vin Paglio, sup-pletts Captolian Fraguestin, restanti, supo-no nel T. xt. di Gevio Th. Aut. Rom. Fasti Consultere, quos definimos decti Viri hactens appellerunt, open et studio Phi-linoi I-bliot, Hist.

lippi Labbe, Ibid.

Fasti Consulares Anonymi, quos e MMSS Biblioth, Caesarene deprompsit et disseria tionibus illustravit F. Heur. Noris. Hod. Fatto Storico Cronologico per la cattà di Scile sull'insusinenza de privilegi de PI S. Stefano del Bosco. Messina, 1741. T. 1.

Faventia (P. D. Purpurini a) Ad Kalenda-rium Romanum Amuterni effosum Minu-senla Commentaria. Stanno vol T. 111. di Sellengre.

Questo Commentatore, Religioso Cele-simo, Segretario dell' Ordina di S. Benedetto, dedica il suo Opusculo al Cardinal Barberino con sua epistola de q. Decem-

bre 1679. Face ( Lucsi ) De Antiquinatibus Urbis Ro-mae Libri quinque, Stanzo nai T. 1. di Sallengre.

Questo Scrittore fiori poro prima della metà del xvz. secolo. ( Biblioth, Casan.) Favorius (Christ.) Surgedini, Speculum Pon-tificum Romanorum. F. Surgedinus.

Faure (Jacobi le ) De Smensinn Ritibus. Paris., 1700. T. 1. 8. VIL D 25. Questo Gestita nacque in Parigi nel 2613. Andie Musionario alla China, a morè nella cettà di Xanshai a 28. Gennaro 1609.

( Dalla Prefat. )

Farrai Episcopi, Fidei Ratio. Sta nel vol. Antidotum, a nella Biblioth. P.P. T. 4. col. 662 - Opuscula varia. Stanno nel T. 2. 3. c 4. Biblioth, PP.

Fausti Lirinensis Sermones IV. ad Monachos. Stanzo nel Codex Regularum di Oistono. V. Holstenius Fanni Monachi Agaunensus, Vita S. Severini

Alsh. Agannensis. Ste nel T. s. p. 55s. di Mabillou, Acta etc. Vireva nel vi secolo, Fausti Monachi Cassinensus, Vita S Mauri S. Be-nedicti discipuli. Sta nel T. 1, p. 261. di Ma-

billon, Acta etc.
Viveva sul finire del VI. secolo. Fausti Rhegicesia Episcopi Epistolae. Stanno nel T. s. p. 545. Thes. Monum. Ecclesiast.

- Sermones sex. Stanno nel T. 9 p. 142. di Martene.

Questo Vescovo, che secondo qual, che versiones Critique, diversa gaudet,

laborat fama, vine nel v. secolo nel 160. Faydit (Pierre ) Apologie du Sisseme des SS. Pères nur la Trianté. Nancy, 1702. T. 1. 8. ° XVL B 26. Questo Tratt to, in cui l'Autore parea favorre il Trateiuno, gli meritò un imprigionamento in Parugi, e quindi un ordine del Ra di ritirara a Rion nel-ordine del Ra di ritirara a

F Alvernia sea patria , ove mori nel 1709. (N.D.) Fayi (Antonii) In Divi Pauli ad Romanos Epistol. Commenzarius. Genevae, 1608. T 1. 8. ° XV. F 27.

Av. F kr.

De Vita at habita Theodori Bezae. Ibid.
1606. T. t. 4. VIIII. A 5r.

Questo volume contiene ancora: Epi-

eedia, quae Clarissimi aliquot Viri, et D. Theodoro Bease charissimi, sicut et il-Is ipse Bera vivus charissmus et mortuus est honoratssimus, scripserunt in ipsius ebitum. Ibid. 1606. Questi Epicedi sono in versi ebesici,

greci, e litini. Antonio Faye, Calvinista Francese, Profencer di Teologia, e Ministro in Gine-vra, morì nel abiti. (Le Long, Biblioth. Socr. J

Paselli (Thomae) De Rebus Siculis Decades dune, nunc primum in lucem editer. Pa-normi, Maida, 1558. T. 1. fel. PC. X. I 10. Prima Edizione. Si trova anche nella Baccolta Rev. Sieul. Script.

-- cum criticis animadversionibo Auctario Viti M. Amico et Statell

PC. X. I. 17.

Questo crlebre Demenicano nacque pro-balalmente in Sciaco nel 1498., e mori balalmente in Sciocca nel 1498., e mori in Palermo h 8. Aprile 1570. (Mongit.

Bibl. Sic. ) Farius (Matthacus ) F. Constitutiones Synodi

Pactensis.

Farodius. F. Fasoldus.
Febrousi (Justin) De Statu Ecclesiae, et
Leguista Potestate Ross. Postificis Liber singularis ad reuniendos dissidentes in Religiore Christianus compositus. Bullioni, 1764. T. 1. 4.º VI. C 12. Februe (Franc. Ant. le.) V. Poemata Dida-

scalies scoller.
Fetchi (Ecreardi) Antiquitatum Bonerlearum Libie 1v. Nova editio priordus multum emendatior, oscis et indicious aucta, atque figura illustrata. Argentorati, 1715., impenis H. Leopardi Steinii, T. 2. 8.9 XXVII. B 14.

Libro curioso e dotto. Si trova a nel T. vt. di Gronovio Th. Ant. Gr. Onest' uomo abile nelle lingue Greca, ed Ebraica era di Elbourg nella Gheldria, e fiori sul terminar del XVL, e co

nunciar del XVII. secolo, ( Dull' opera ) miseire del xvii. secolo, (Dall'opera) Felirs Piape V. vulgo nuascupui Propositionas ad dicinsundum schisaa cipa tempore exortum, et posem Ercheise concliuradam. An. 14½ v. Stanno nei T. 4, p. 521. di Achery. — Episade et alia, 1864. — Bulke, Stanno nei T. t. p. 55 della Collex, del Coepulinas. P. Bullarum. Eletto Pouncios a 6. Marzo 485, morì a Eletto Pouncios a 6. Marzo 485, morì a file del controllo de

Eletto Pontesce a b. marso 403, mon-a 25. Febr. 492. (Dalla Vita er.) Felicis (S.) Episcopi Tuhancensis Passio peran-tiqua. Sto nel T. 12. p. 654, di Achery. Felicis Mouzelti Girvicosis, Vita S, Guildici. Eremitse. Sta nel T. 3. p. 256. di Mabil-

lon, Acta etc. Vivera nel secolo vitt.

Vivera nel secolo VIII,

Felicità ( la ) in trionio per la coronazione di
Vistorio Amedeo Daca di Stroja, e di Anna
d'Oricans co. descritta da D. Pecto Visale.
Palersio, 1715. Epico. T. I. fol. Pt. X. K. 18.
Felicità ( de la ) de la vio avenir, e ta deinorcesi pour y purvenir. Annot. 1708. T. 1.
8. de in L. II. D. 8.

Fell (Joan ) S. Cyprisni Opera, P.

--- Throphyli Episcopi Antioch, Libri, P.
Govanni Fell in Vestovo di Oxford nel 16-5., e mori nel 1686, di anni 61. (N. D.) Fellenberg (Damelis) Jurisprudentia Antiqua

ellenterg (Diamets) Jeuropeudentia Antiqua continus opuroula et discretaiones, quibas Leges astiques persectius Mossicae, Grae-ce, et Rossaue filastratur. Berase, 176a, Wagner. T. 2. § 9 XI. D. 6. Il Fellenterg, Svitzero, dedica la rua Collecione a Gius. Auretio di Gernaro Comigliere di S. M. il Re di Napoli, il quale risponde al dotte Collettore con una Junga Epistola, che ha in fine la data:

Funga Epissola, che ha in fine la data: Neapoli nonle quincellibue ann. 1949. Felleri ( B. Joschimi ) Flores Petans erga Deum, ex theres quins collecti. Stanno nel T. 11t. Miscell. Lipsans. Il Fellero, nativo di Zwickas, città della Germania nella Misma, fin Pro-fessore di Dosta nell' Università di Lip-fessore di Dosta nell' Università di Lip-

sia, e vivera ancora nel 1677. ( Dul-Fopera ). Fellon ( Th. Bernardus ) V. Pocusta Di-dascalica.

Questo Genita nacque in Avignone a 12 Laglio 1672, c mori a 23. Marzo 1759. ( N. D. ) Fencion. P. Salignae.

Fene-tellac ( L. ) De Magistratibus Sucer-dottoque Romanorum. Pomponit Larti tisdeur de Magotratibus et Sacerdotiis, et prae-terca de diversis legibus Rom. Parisiis, 1542, Colinson, T. 1, 8 ° XIL A 11.

Si tros antora nella Raccolta di Le-vio, F. Lecrius.

L. Fenestella visse a tempi di Angasto, e mori nel sesso anno di Tiberio. Que-no libro de' Magistrati Romani è asso-filamente, a lui attribuiro è opera di

filsamente a lui attribuito: è opera di

falsamente a lui attribuito: e opera un Andrea Domanico Fiscoe Fiorentino.

Tirodoschi, T. I. J.

Fenton (Thome) Annosationes in Joh, et Pasinos. Londina, 1754. T. 1, 8.º SV.C.45.

Questo Autore Inglese froi nel 1612.

(le Long, Biblioth. Soc.)

Fe Nicolas de J. P. Attas Cruerau un Cartes.

Questo Grografo del Re di Francia.

End un trossume del z.V.1, e 2 comis-

fiori sul termunze del XVII., e'l comin-eiare del XVII. secolo. ( Dall'opera ) Ferdinandi Imperatoris Epistolae. V. Epistolac ill, virse, select,

Ferdinandi Regis Siciliae ad Laurentinen Meeremant regis Section at Lawrentian ne-decen Epistola, qua remait inquia condi-tionibus liliam suam Regi Franc. in matri-menium dare, As. 1473. Sta. nel T. 12. p. 139, di Achiery. — Epistola Ladovico XI. Regi Franc., qua

-- Epotobal Ludwice XI. Regi Frence, qua queritur, qued Christophorus Golumbas tri-remes suas depracedatus fiserit, postulaque silis ablata estituin An. 1473, 1634 7.3, 786. Feri (Joannis ) In Estagedium secundum Joannetta Estrationes, Jago, 1,562a, Ito-villius, T. 1, 8.º XIV, D 52. Giovanni Fero, nativo di Magona, Religioso dell'Ordine de Minori, Predi-

Religioso dell'Ordine de' Minori, Prechi-casser, mori al 1554, fe le Long, Hi-belloth, Sucr. J Fernandes, Diego Primera, y Sepunda Parce de la Historia del Peru, Svuilla, 1571, 1 Questo Servero era di Patteria; e de-dica la nas Opera a Filippo II, Ile di Saggia: vivera nel XxI, xverio era di Permindea de Retes (Josephi) Epistophia il-lientria, vive solomita publica refecte ad In T. Xv., di Moerma, Campe fan. Sta — Opuscalorum Libri etc. a times Tra-

-- Opuscalorum Libri octo, aliique Tralegales, Ibid.

atus legates. Ind.

Questo Primario Professore di Dritto
nell'Università di Salamanca nacque forse
nel 1620., e morì in Madrid verso il cominetare del 1678. ( Dalla Vita, che precede l'opere ).
Fernandea de Gastro ( Nicolai ) Acquardu-

ctus novae et antiquae Romae sive Prelae-etio extemporanen ad Theodosium, et Valentinianum in Leg. ad reparationem 7. Cod. de Aquaeductibus Lib. Xt. Sta nel T. II. di Meerman.

-- Exerminium Gladiatorum, sive Prarlertio Solemus ad Flav. Constantipum in I. unica C. de Gladistoribus. Hed. Questo Professore da Dritto Civile nel

l'Università di Salamanea, che fu Preerttore del precedente Fernandez de Re-tes, e che fra le altre cariclie, che indoso, ebbe anche quella di Consultore del

Vicerè di Sicilis, morì nel 1670. f Mo-rerì, e dalla Prefizz. f Fernandes (Gisc Patrino) Belazione Istorica della Navas Cristinisti degl' Indiani, detti Cehiti, scritta in Spagunolo, e tradatta in Italiano da Goz Battana Memani. Rems, 1709., de Rossi. T. 1. 4.º PG VII. L. 21. Questo Gesuita fu tano di quelli, ebe ai mandarono alle missoni degl' Indiani,

desti Gelisi, nel principio del secolo xvist. (Dull'opera.) Fernandis (Benedicti ) Commentationes,

errandis ( December ) Commentuments, august 1825. T. S. fol. III. G. S. III. Ferrandio, Gesuito, era nato a Borba nel Portogallo nel 1567.; e morì a Limbons Is & Dieruslee 1650. ( Sotned ) errandii ( Jes Automi ) Commentarii in Vi-Fernandii (Jer Autonii ) Commentarii in ones Veteris Testumenti . Lugd. 1617. T. 1.

fel HL G a Questo Genita Portoghese morque in Coimbra nel 1568. Fu Professore di S.Scrittura nella Accademia di Evora, e mori nella sua patria a Li, Maggio 1648/Sotwell

Fernandi (Linfovici) Augustationes et Para-phrasio in Padmos. Lutetiac, 1685., Pralard. T. 1. 4. 9 H. I. 25. Questo Libro fit presentato al Papa Inuccenzo XL dal Cardinal Cibo, il quale

serisce all'Autore um letters da parte di quel Pontefice per attestargli la stuna, che Sua Suntità faciera del sopere, e della poetà, che regustano in quest'opera. Il Ferrando era suto a Trubes a S. Octobre 16 j.5., e mori s Parigi li 11. Marso 1699.(\) Ferrandi Disconi Paraeneticus qualis esse debst

religious to actiles militaribus. Sta nel T. 5. col. 65n. Beblioth. PP. --- Episcolor ad Anatolium et ad alion, Hed.

T. 5 col. 521 Questo Scritteer, Diacono della Chi Cartaginese, Discrpolo, e parente di S. Fulgrumo Vescovo di Ruspa, morì prima

del 551. ( Biblioth, Casan.) Ferririi (Octaviatai ) De Origina Roman Laber. Stu nel T.1. di Gresso Th. Ant. R. Il Ferrori meque in Milano nel 1508. Fu Profesore di Filosofin Morale, e di Pulirien nelle Scuole Canobiane, che a sel tempo vi si fondarono. Fu quindi quel tempo vi si tontarono. va Profesore di Logica in Parlova, secondo

l'Argifati, un poutusto in Pavia, e moci pel 1586. (Tiraboschi, T. ret. P. re.) Ferrarii (Octavii ) De Pantoninuis et Minuis erraru ( Uctoru ) De Pastominis et Minis Discretatio. Ser nel T. H. di Sallengre, e nel T. vt. della Race. del Calogieria. - - De Balavis := de Gladiatoribus, Discr-

tationes disse. Stampo nel T. 181. di Polesso, e nel T. v. del Calogierà. --- De Re Vestireia Libri septem = Analecta de Re Vestiaria . Stanno nel T. vr. di Gre-

de Re Vestlaris a Shuamo ind T. VI. di Gre-vio Th. Ant. Gr.

— Be Veirrum Lucernis Sepalehrafiko Discriticio, Ibid. T. XII.

Onavio Ferrar, Milanese, Professore di Eloqueara, di Polsica, e di Lingua Greca nell'Università di Padova, e quin-di Sociognello della sun patria, mori nel

1682 (Argehetus) Ferrarii (Ferraresci Bernardius) De Veserum arclamationibus et plassa Libri septeva. Stanno nel T. va di Greccio Th. Ant. Rosa. Opera bella è chismata dal Tindosehi , T. vut., dal quale abbiano

il Fornei, uno de primi Dottori del Col-legio Ambrosiono, era nato in Milano nel 1576., e vi nori nel 1669. Prefesto della Biblioteca Ambrosima.

Ferrarii (Plulippi ) Lezicon Geographicum, in quo universi Orbis oppida, urbes, regio-Londini, 1657., Daniel ove accumulion. T. 1. fel. PC. IL II 2.

- Catalogus Sunctorum Italiae Mediolani, 1615. T. 1. 4. VI. B 10. Questo Generale de Serviti, e Profes-

sore di Mattematiche nell'Università di Paria, era nato in Ovilio. piercolo villaggio di Alessandria della Paglia, e mori

a Milano in Agosto del 1646. ( Moreri ) a Milano in Agosto del 1948. / Morers J Ferrariestos ( Joan. ) Be Coelesti vita, als Ant. de Clauchario. Peg Mandarum Capeacous, 1936. die 19. Decembers. T. 1. fal. VI. 1. 18. Comusen i segonati Teaturii. 1. De na-tura autime rationalia. 2. De immore-

talitate anime. 3. De inferno et eruesatu anime. 4 Dr pareliso et feli-citate anime. = 1 legli soa monorati nella sola pagian drata con cifre romane il volume ben conservate

Questo Scrittore era Religioso dell'Ordine de' Minimi. Il Mireo, che le rapporta nel sur Auttario, e nota di fiti quest'opera di questa seesa edizione, non ce ne di altre notizio,

non er ar da abtre notine.
Ferraria (Pauli Augustini de ) Noza in Regulam S. F. Benedicti, F. Regula.

Il de Ferraria fa primas Religioso nel
Monostero di S. Bengno in Genora sua
parria, e poi nel 16-19, pantò nel Monanero di Monte Cestno. Dal Gestito Uldoin nel ano Athrevo L'iguatico viru chiannto: Antiquitatis perevetigator studionissimus. Fiori sal declinare del

secolo XVII., ma è ignosa l'epoca della mia mette. F. Biblioth. Benedictino-Cassin. T. s. p. 129.
Ferraria (Antonii de ) De Situ Japygise Liber, notis illustratus cura et studio Jo.

Tafuri. Sta nei T. vit. della Racca del Calogierà Ausonio de Ferrariis, desto il Galasco da Galasana sua potria, Medico di Fer-dinando Re di Napoli, morì nel 1517.

( Biblioch, Casan. )
Ferraris ( Lucii ) Bibliothera Canonica, Venetiis, 1758., Horn. T. 4, fol. V. L. 2. iis, 1758., Horn. T. 6. fol. V. L. 2.

Ouesto Scrittore era dell'Ordine de' Mi. non della Regolare Osservanza di S. Fran-

e dedica la sua opera a Benedet+ to XIV Fernessio (Vincenzo ) Della Preminenza del-l'Olicio di Stradicò nella tribile città di Messins, e sur Regia Corre. Venetits, 1593. T. 1. 4. P. X. P. 32.

In questo volume si contiene dello stessa Autore:

autore:

- Oedine Militare osserrato in Messina
l'anno 1595, quando l'Arauta Tarchesca
lenggio Reggio città della Calabria. Messina, 1596. Beca. Questo Giurreconsulto Messinese nel 1559, e vi mori nel 1608 ( Mougat ) Ferredi (S.) Regula Mouselorum, 86a nel

Codex Regularum di Oletonio. V. Hol-Ferreras (Jean de ) Histoire Générale d'Es-spagne, traduste de l'Espagnol. V. Histoire

D. Giovanni de Ferrens, Decenn dell'Accademia Reale di Spagna, Prefetto della Regia Biblioteta, era nato a Laban-nesa nel 1652., e mori nel 1755. (N. D.) Ferrerà (S. Vincentii ) Opuscula, a Fr. Vin-cent. Justin. Amissio collecta. Posoroni, 1741., Valeura. T. 1. 12.0 in lat. IL C 8, Questo Santo Donenionno nacque in Valenza a S. Grennaro 1507, e mbri in Irlanda a S. Aprila 1439. Fu Granories atto da Calitos III. a ny Gregoro 1455. C Bolland. Acta 385. Aprila 15. Ferreru (Jasania) George Pecas elapuna. Stand vil. da Cal. de Distributionero.

Il Ferrerio era del Piemonto, e dedica il suo opuscolo con sua lettera de' Novembre 1534, a Goglielmo Stewart Ve-scoro di Aberdeen nella Scoria.

Fesse estebate in Napola nel ritorio di Carlo Berlione dalla Serlita , Napoli , 1956., Mosca, T. 1. fol. P.C. X. F 6. Forus de verborum significatione. E. Fluccus M. Verrius.

Sesto Pompeo Festo è Autore d' Ineccus cth, ma si erede vissuto nel av. o v. Forardontius. F. Ardentins

Farcrim (Jac. Wilhelmi ) Observatio Histo-rico-Philosophico-Critica De Gebete. Sta nel T. 1st. Miscell. Lipsiene.

esse Bonnon: virtutes esse scientias. Ibid T.vt. Femiliet, Histoire de la Conversion de Mr. Chanrousset, Insecre de la Conversion de Mr. Chan-tont. Paris, 1795. T. 1. 23. Vin last VII. Cy-Questo Canonico di Saint-Cloud, e Pre-dicatore Apostolico, mosti in Parigi nel 1655. C. D. ) Ferre (Anne le) V. Eutropii Becriarium su

Florus.

Feurct ( Charles ) Traité de l'abus, et du vrai sajet des Appellations. Lyon, 1+36. T. 2, fol. VI. E. S.

È questa la migliore edizione di qu E questa la migliore edizione di quari-stopra composta a pregiora di Luigi II. Principe di Condei: essa ha alcone nota del ordeine Canonissa Gibert, e di Brunet. Questo Avvocato al Parlamenzo di Di-gione aza nato a Semir nella Begggma nel 1985., a morì a Dagione nel 1981.

(N.D.)
Ficarani (Burone di) F Paternò Abateli.
Ficini (Marsilii ) De Christuan Religione.
Venenio, 1518. T. 1. 8.º in Int. II. A to. venenus, 1518. T. 1. 8.º in Int. II. A 10.

Platonis Open. F. --- Piatonis Opera. F.

-- Sopra l'Amore, a vero Convito di Pla-tone traditato della Greca lingua zella L.ina, e appresso volgarizzato nella To-scan. Firenze, 1594. Giunti. T. 1. 8.º P.L. H. A. 6.

Oceano Canonico della Cattedrale di Fiorenza, sua patria, nacqua a 19. Ot-tolore 1455. Dotto nelle lingue gréca a latina fu Professore in quella Università,

latina fu Professore in quella Università, e morì a Carreggi vicios Fiorenza nel 1499 (N) Ficceoris (Francisco de') Breve descrizione di tre particolari Statue scoperessi in Roma l'anno 1759 8ta nel T. xxtt. della Race.

del Calogrerà Questo dotto Italiano, aggregato al-l' Accademia Reale di Francia, nato in

P. Accademia Reale di Francia; mato mi Lugaano nel Lazio, meri nel 1757. ( Bi-blioth. Cason. )
 Foldes ( Richard )
 F. Wolsey.
 I Fiddes, Teologo Inglese, nacque nella Conten di Yorck nel 1671., e morti

nel 1725. (N. D. T. ). Fides Regia Britannica, sive Annales Ecclasiae Brianoiese, ubi petisimum Britanno-rum Catholica, Romana, et Orthodosa Fisdes per quinque prima sucula e Beguan, et Augustocum Fants, et aliacum Sancto-rum rebus e virtute gestis, assersur, Au-

ctore P. Michaele Alfordo alias Griffith, Leedin, 1863, Horius, T. 4, 6d. P.C. IX, F. 1. Querso Grissian Engless nacemn a Lea-dta nel 1536, e moei a Samp-Oner 1500, 1500 de 1500 de

(S.) Figatelli (Guorppe ) Trattato Arstme-tico, Venezia, 1726. T. 1. 8 ° XXIV. F 31. Vi è aggiunto in fine un Trattatello

Vi è aggiunto, in, fine un Trattinelle , "Alleyben, Fabinci (Fr. Alessio) Cascehisson Romano, tradisto in lingua volgare. F. Cascehissona. Il Feglineci, dell'Ordine de Prodice-tori, cra Scenes, a vivera accora nel 1975. ( Biblioth, Cason.) (S) Filiciel, Vinessua) Possia Toscane. Fi-reiur, per Nicolò Conti, 1819. T.a. 12. ° PC. XI. A. 10.

XI. A. 19.
L'Editore io questa ristanna segui l'edisione cerginalo del Manni inspressa inl'irrate nel 1707, ma vi ha ancon teprocessa del 1707, ma vi ha ancon te
processa del 1707, ma vi ha anc nuto a confronto la pregevola edizione di muto a conferente la pregervale educatore ex Liverza pubblicata dal Masi nel 1781. Vi fa umita la Vita dell'Autore, acrita da Tomanano Essaventurai, e al carteggio da lui tenuto in proposito delle nel Péc-ne Toscane, il qualo è di non lovre gio-vamento a bene intendere il senso e l'ar-tificio delle medecane.

tificio delle medeume.

- Oratione nella Decoliziona di S. Gio-vambattata, ed altra, delle Iodi di S. Anto-nio. Stenno nel T. a. della Prose Ficerentine.

Il Senano ri Vinerano di Pitagia necue in Frente a So. Diomabre 1632. Lostano da ogni juttanna appena ardira di mo-strere le sue posso ad alcuni pochi amori, preché esse le disaminantero ameramente.

Ma le helle Canzoni da lui compotta in eccasion dell'associa di Vinnan, quadsua malgrato il renderos farcono al rostdo; e le lettere a lui accitte dall'ImDiagnossi de l'associa de l'associa dell'associa della dell'associa dell'associa dell'associa dell'associa della della

perador Leopoldo, dal Ro di Polonia, dil Duca di Lorena, a da Cristina Regine di Svezia, fimno conocore quel meraviglia cose destanero in egai parte di Europa. Queno illustre poeta, di quelli, a' quali la Poesia Italiana deva o l'aver conservata la sua natta eleganza,

o l'averla preso reciperata, mori nella sua patria a 25. Settembre 1907. ( Dul-la Vita ). Fillean ( Journis ) Tractatus singularis de Co-

mitilets Consistorianis, Sta nel T. L di Marrows

Morrana.

Quano Decano de Dottori Reggerati in Deitto nell'Università di Poisiere, mori nel 168a, 4 Biologio, Cassun, Llenia e Richardo, Cassun, Llenia e Romano, Cassun, Cass

calcular F. Austern d. 1988 (Open.) Guesspee Sandelius.
Fra (2 h) Ma. Charleman, Astgomen. 1955. T. 3.
Fradam (2 h) Massense F. Rer. Alson. Seeps.
ed 12. Secology J. Harrison, P. Rer. Alson. Seeps.
ed 12. Secology J. Open. Malliager repder transcript of J. Open. 1988. The Secology J. Open.
Amichia P. German, 1988. The spans of the Secology J. Open.
Amichia M. Morrent open. 1989. Seeps. 1989. Seeps.
de Charleman Commontary for the spans of the Secology J. Open.
1989. Secondar channer. In Josephan 1989. Seeps. 1989. See

178 a - Orazioni in basiria Cerile, e Criminale, unate degli Hastoric Greie e Latini, Au-schie Moderni. In Vinegai, Giolane, 1951. T. 1. 4. S. FC. H. E. 18. Epistole, ed Erizageli che si leggona umo l'acce nella Mesa. Venezia, 1753. T. 1. 4. S. XIII. D. 20. - Rime. Saurano in Fiorè di Rima.

Remgio Napei, o Nappini detto Remujio Napei, o Nanniai detto vol-garmente Fiorentino, Religioso dell'Or-dine di S. Domento, nacque in Fio-venta nel 1521., e vi morì nel 1581, (S.) Fiori di Rimo di Poeti illatti, raccolti, ed ordinazi di Girolamo Ruscelli. In Ve-

ed ordinați da Girolamo Ruscelli. In Ve-neula preso il Sesa, 1579; T. 1. în 12. în P.C. L. D. 35. Manca del Frontispino, che vi si è resticulto a pesna colla data della quarta edizione del Sosa, arendone egli oltre la prima in 8.0, date altre due in 12.0 nel 1560, e 1586, e non sappismo precisamente quele sia la nostra, non avendo potuto aver per le mani altri esemplari,

Firenamola (Agnols ) Opere, Firenam (Vesseau) 1763-66. T.4. in vol. 5.8. ° XXIII.A 5.2. Gamba neella sua Servio dece, che convient far conto di questa Vessea rittanga con data di Firenae. In quale contine nel seaso questo dee Novelle non per lo imane stampate, e vari pezzi, che man-envano in aleune altre Novelle. Essa è arricchita della Vita del Firenzuola, tratta

del tom. r. della Veglia piacevoli di Do-menico Maria Manna. Da questa Vita si la, che il Firenzuola era Religioso Vallombrosano, pato in Firenzo, e che nel

1548 egli era morto.
Firmiani (Petri ) Soccali Genins. Parisiis, 1653. T. 1, 16, n PC. VII. O st. -- Gygen Gallas. Ibid. 1671. T. 1, 16, n PC. VII. O 5q. PC VII. O 50. VII. O 40.

Sotto il nome di Pietro Firmiano si nascose il P. Zacaria Cappuctino. (Bi-blioth. Card. Imperialis. rmicas Julius Maternos De errore profina-rum Religiossum. F. Minucius Felix, e si trora ancora nel T.4. col. 85. Biblioth. PP. Questo Firmico è diverso del Gentile: Firmions Julius Mater

egli era Vescovo di Milano circa l'anno S.o. setto Conanzo, di nazione Siciliano. ( Mongit. Biblioth. Sic. ) Flucci Siculi de conditionibus agrorum. V.

Rei Agrarise, seu Finium etc.
Flacci (Matthiae) Epistola. V. Epistolae ill.

vir. select. Flacei (M. Verrii) quae extant, Sex Festi, de verborum significatione Lib. xx. cum notis, et ex editione Veneta Ant. Augustini, Jos Scaligeri castigationibus ex Pa-rusenu; Fulvii Ursini notis ex Romans. Pa-ruses, 1584. Marnel. T. 1. 8 ° XII. A 10.

Le Note del femoso Antonio d'Agostino Arcivescovo di Tarragona fanno ricercare da' Dotti le edizioni di quest' opera, ove esse si trovano. ( D. B. )

(S) --- com interpretatione, et notis An-dreae Ducier, ad Usum Delphini. Accedunt in hae nova editione Notae integrae Josephi Scaligeri, Fulvii Ureini, et Antonii Augu-stini, cam fragmentis, et Schedis, atque În-dice novo. Amstelodami, 1700. T.1. 4. ° in st. XL A 4.

Questa ristampa della prima fitta in Parigi nel 1681., è ricercata, perchè vi si sono aggiunte le Note di molti Dotti.

(Brunet), Questo Bibliografo frattanto, come ancora il Dissenario Ribliografico di Parigi, e l'Arveoti, che la nota Ottima one, danno a questa ristampa la data dell'anno 1600. O questi Signori si co-pareno l'un l'altro nel notare errontamente questa data, o qualche esemplare, come il nostro, porta la data dell'anno

Verno Flacco, colebee Grammatico, forì a' tempi di Angusto, dal quale fu

chiamato in Corte, e dato per miestro Plachs (Signan Andr.) De cast stellaren in fine mundi, ad Matth. xxiv. sg. Mirc. xttt. ab. Dissertatio. Sta nel T. s. p. s82. es. Nov. Theol. Philol.

(S.) Flamina (M. Autonii) Carminum Libri IV. et Paraphrasis in XXX. Paalmos versibus scripta. Stanno con Procastero, e nel vol. Carmina quinque ill. Poetarum.

» Chiunque pernde, dies il Tiesboschi
» T. v.r. P. 111. pag. 220, , tra le mani
» la opere di Flaminio, non paò a me» no da non amarlo. Con vedesi in osse una rara eleganza a ad n congingts ad » congronta ad una rara elegana a ad una singular legandria, una si dolce » amelilità, elte rapisce a seduce. Esse » sembran dettate dal cuore, non dalla l'ingegno, e dal cuore il più sensibilità, e il più tenero, che fosse mai. n Pregio autor più ammirabile, per-n che la Poesie del Flaminio non sono » compnemente dirette ad oggetti, aci a quali una vision passione prende mol-» te volte il sembiante di virtuoso affetto; ma o sopo di argomenti sacri, o

» spiegano la sua riconoscenza e la sua suci amici. Egli era nato in Seravalle nel 1498., e mori su Roma a 18. Fe-berro 1550. 2 Flaminius Nobilius. P. Nobilius. Flavia Blonda, Historiarum ab inclinationa

Ht. Libri xxxt. Baulose, 1559., Froben.
T. 1. fol. PC. X. G 4.
Sono diversi è giudiej de Critici sul

erito del Biondo. Alcuni na riprendono lo sule, che certo non è elegantio simo; altra ne tacciano i falli, in cui di caduto, difetti non piccioli, è vero, ma elu debbono stribiurii in gran parte al tempo, in cui servese. « A me sembra, » divo il Tirabachi, T. vt. P. n., che » più aggiamente di tetti ne abbis gia-» dicotto Paolo Cortese, colle parole del » quale to terminere di upriare di upo-» no valorsoo Antiquario, e Sorreo: "Mantie, Ribudius vime Granzii Literia." n no valeroso Antiquario, e Storico:

n Plavius Blondas sine Graceis literio

persequatus est Historium diligenter n sans ac profe, samque distinuit st n rerum varietale et copia valde pron denter, Admonere enim reliquos

n detur, ut majori artificio ao Illu n etrioribus litteris Historiam aggre o diantar. In excepitando » dinntar, le econfinade tamen quid a esciderel, combine la évrit, quit 3 finerais fere e-jus aequales, mes 18 finerais fere e-jus aequales, mes 18 finerais fere e-jus aequales, mes 18 finerais fere e-jus e-freit at 1822, e-moir a Recupe fereit at 1823, e-moir a Recupe fereit publication and fereit at 1823, e-moir a Recupe fereit publication at 18 filled publication at 18

PArcool, e lo Schooll la chiana bella e corretta edizione, che fis il modello di quella di Sigimondo (dec leggeni Sigiberio) Havercamp. E quella che visne appreno notata.

che viene appresso notata.

-- a Sigeberto Havercampo, Gr. et Lat,
Amatel. 1786. T. z. fol. II. O 4.

Gon moo gran riscreseissento, dioe l'Ar-

« Con mo gran riscenseimente, dier l'Arvord riportusie queste choisene, devo qui ossersare, che il testo greco è concrettissimo, partecolaronente ne sette libri della Guerra Guidone. Nel Decom Bibliogre e hostate Editance bene errogusta, e assui riscencato, e lo Schooll ne addent le tragoni, prechè eun concentrate tuttis i lavora critici e letterny interno e Giamppe, pubblicuiti fin altra, torno e Giamppe, pubblicuiti fin altra;

ma omerva, ch' can è scorretta.

– Du imperio rationis na laudem Machaluccrim, Gr. et Lat. Ste nell' Auctorium Biblioth. PP. p.t. P. Combefis.

Faire Grange, aurage 25 uni de por Gra Garcaisanne d'un finigha Sourdeale leurstinen d'un finigha Sourdeale leurstine. All rei et de 56 une condone a llour per farri quiche de Esperante de leurstinen de Constante et de leurstine de leurstinen de Gaussille de leurstinen de Gaussille de leurstinen de Gaussille parter, che quindi a recore, et exicado santo fatto préparater unha persi del parter di Johan, produm a Vegazano, che commidere à finanza, la un della patra di Johan, produm a Vegazano, che commidere à finanza, la un préparato y comparato, che commidere à finanza, la un préparato y comparato, che un moderne de una dopo, esteno

ia na liberta, preedmén il nome di Fiavio per dinourar, che ia considerare come il liberto del Prancipa. dess, a dello Distrusione del Germanders, a dello Distrusione del Germancomo della missa del consiste della concione della missa della concione della necesa della concione della necesa della concione della necesa della concione della necesa della concione Queria produttone in vero di l'estre, e di altona debte an gran noncesa. Queria produttone in vero di ne politicolo, il cui il l'autorimo ercice di ne politicolo, il cui il l'autorimo ercice di

special in locals and and recognition of an appetite an appetite an appetite an appetite and app

na gue libera , regionde coi che pere dipiener malla vante de la Errei di no prodio, dei reguellere cume ne conserva di ne prodio, dei reguellere cume ne ceres di più venerible. Generale processe di più venerible dell'Ackeo Tenamento no solo come il deritario devenardo processo solo come il deritario dell'Ackeo Tenamento dei la processo del protesso del reguelle nelle semplente, del il pientes, che vendios la fettora il attitura, le postano la montante di piente della processa di montante del processo della conserva del processo della processo della conserva della conse

no checoname, che affitto lo trevimo. Di per tutto egli riappresenta il suo popole da quel late, dal quale potera pinore al Dominutori della terra pei quali sorivera. Glò che si è desse di questi porte, basta per farir valutare sotto il reposte della fala che merita il son Autore; qualanque però sia il grado di fiftucia; che ggi sari semi-pre importantenimo sotto dor asporti, nel depospere meglio d'ogni altro i costituati

filtudia, che gli in peretti, ggli sarà sempre importuntessana sotto des aspertti, nel dipungere meglio d' ogni altuo i costumi degli Ebrei, altenese all'epica di Geoseppe, e sell'empre nella storia in vuoto de quattro secoli, che si scorpe fre gli ultimi libre dell'Anton Trattamento e quelli timi libre dell'Anton Trattamento e quelli

de quattro secole, che si scorge fre gli ultioni libri dell'Autoo Testamento e qualidel Nuovo (School), T. tr. P. t.)

Flechor (Espeit) Vie du Cardinal Commendon . V.

don. F.

Questo Vescovo di Nismes nacque n

Perse nella Conten di Avignone a to.

Gingno 1652a e mori alla sua Socio Ve
zonelle a 15. Febberro 1710. (N)

Fleury (Claude) Institution su Drois Ecclo
dictione poste suite Tata VVIII Con-

sistique. Paris, 1940. T. 2.12 ° XVII. F 22.

— La stessa Opera in Intino. Venetiis 1953.

T. 1.12 ° XVII. D 52.

— Catechisme Historique. Lyon, 1956. T. 1.

Cotechisme Historique. Lyon, 1756. T. 1.
 in lat. VII. D. 2.
 Quest' Opera contiene in poche parole, e con molta nesteaza una storia della Religione dalla creazione del mondo sino

(S) --- Traite du Chier et de la Nechode des Etudes. Paris, 1687. T. 1. 12.º PC. IL A 52.

Les Moeurs des Israelines. Beuxelles, 3632.
 T. 1. 12. S. XIV. F. 5.
 E una specie d'introduzione alla lettura dell'Antico Testamento. È legate

maeme col Traitato seguente:
-- Les Mocurs des Chréticas.
Questo Libro da una grande idea della
vita de primi Discrpoli di Gesà Gristo,

e di coloro, che sono vissuti dopo di cust ne' primi secoli. (N)

-- Les Devoirs des Maltres et des Domestiques. Paris, 1955. T.1. 12. ° in lat. VII. B u.

Opera solda, ed istratura. (1). 3

- Hannige Ecclesianique. Paris, Marsette, 172 et suie. T. So. 4. 9 VHI. II e I. Questa Storia è la migliore opera, che si abbia in questo genere, e i Discorsi poi, che i tivosno in aleuni volumi, sono

poi, che el trovano in alemi volumi, sono di mano massim (N). L'Autore del Secolo di Luigi XIP confuso, che questa Storia e la magliore, che cuo Luta, e che i Discoss sono di un Filosofo. — La méme. Paris, 1942., Montelant. T. SO. 12° XXI. C. e. F.

12. ° XXI. C. e. f.

Totte l'eduloni di quest'opera sono
stimate, (D.R.)

- Ecercitato in Poesin universam, et Bebescorum poissemum. Sia ael T. xxxI.

di Ugolino.

Claudio Fleury nacque in Parigi a 6.

Dicembre 16/20, e morì a 1/2. Legho
1935. (N)

1755. (N)
Froct (Andreae Dominici) Respublica Romant. Annell, 150 g. T., 75, 2 N.N.C. 50,
E ma Gollemone fatts da P. Serviero
di varj Tratusi, e sono: Andr. Domin.
Flocci de Podestatidos Rom. Lib. 1st.,
i quilt falumenta han circulato sotto il
mone di I. Fenzatilla: Pomponii Losdi
de Magistratibus Romanii = Rophaelis Foloterynai de Magistratibus Roganii

 84 publicae Rom = Ritus aliquot Consu-lares ex P. Ovidii Nos. Epist. Post. Loh. 17: — Grozzii Fasekopii de Ma-gadraibus Fel. Pop. Rom. Tractatus = Appendis ad Roman Antiquam, in gua de Roman. Sutu hodierra, et Pon-gua de Roman. Sutu hodierra, et Pon-

qua de Romar Statu hocterno, et 2007 líficio auctoritate disseritar. Questo volunos catra nella Collectore delle Piccole Repubbliche. Il Fioceo Frorentino fu fatto Canonica

Il Fiecco Foscentino fu fatto Canonico nella mu paria nel 1474, e mori nel 1452. f Torabelchi, T. rr. P. tt... f Froncia Mistaco Hestrauca Fiestis Origina, sive de prusa Tisaciae Caristiantita, opus postumina e Maria Elerrentiso Authoris Fil. er primo adumbestis nel maria del presenta del p hacabrationibus excerptum. Lucae, 1701. typ. Domin. Claffetti. T. 1, 4 ° IX. C & Questo Scrittere era Nobile di Lucca,

e mori nella sua patria nel 1675. ( Biblioth. Caean. J

bluch, Casan. J.
Florenias (Augustui) Historice Canaldulor-nom Libri 111., in quidos aliurum quaque Religionum Militariumqua congo meerte ed. Florenias, 15°-5, T. 1., q° X. A. G.
Opera casasi risterecin è nostas nel Diston Bibliogr. es. G. rinerusce da man-cacia la Para Posterio in qua descri-buntur. Monnteriorum canulia. Ves-

net. 1579., la quale, accordo lo stesso Dizion. Bibliogr., è rura a trovani, e guibca sovente . Il Florentino era Monseo Camaldolese

e dedica la sua opera a Francesco II. Gran Duca di Toscana con sua Epistola del 15-5. Florentis (Francisci ) Opera Canonica Juridica com notis variorum. Norimbargae, 1756 T. 2. 4. V. II 15.

a. 4.º V. II 35. Questo Professore di Dritto, prima in Orleuss, e poi nell'Università di Paragi, nacque io Arrany-le-Duc nella Bergegna sulla fine del XVI. secolo, e mori mon-leans in Ottobre del 165s. (N)

leans in Guebre del 1650. (N)
Fleereni Magiari officarum Epistola ad Laciferum Calaritanum. Sta nel T.g. col. 1115.
Biblioth. P.G.

(Duelto Seciatore fiori nel tv. secolo.

(Duelt Indice sec.)
Flori (L. Aoussi) Rerum Romanarum Epitoore, ex recessore N. Blanchardt, Lugd.
Est. et offic Adriani Wingsardge, 1658.
T. 1. 8.º X.VVII. E. 57.

-- - Eadem Lugd., 1662 T. 1. 24. \* XIX E 28.

Expositio Missae. Sta nel T. 6. col. 165.

(Biblioth PP.) - Carmina varia, Stavno nel vol. Ana-lecta di Vabillou, p. 415. Ileri magistri Opusculum de expositione Mis-ser, longe suctua ab edito in Bibliotheca Patrum. Sta'nel T. o. p. 577, di Mercene. - Collectanea Canonum an. cir. 86a. nel T. 12. p. 48. di Achery

Questo Scrittore per l'eccellenza della nas dottrua sopraorominato il Massiro,

na dotrija, sopravioniana il Mastro, emba di cere inveri sell'i an 85,0 e 86o. Floriani (Petro Peolo) Difra, ed ofiesi delle Piane. Venezi, 1662, per France Bala. 31. fok X Liu. 1670. per acopar in Maccasa verso il 1611. (Pall'assiriane delle san effetie, che trovasi nel faglio alpo il Jonatispio, e datala Profuza, Fu impoposo di vari Sovrani, e inaltorine del tributo VIII, chia il semante del tributo VIII, chia il semante del tributo VIII, chia il semante del Castel Santangelo, e quindi il Governo delle Armi in Umbria. L'opera è armechita di 5o, carte figurate incise in rante, sparse nel corpo dell'epera: ta fine so

spone acl corp dell'epun, in line as se trova una in foll more. Pleritiquim Posserum ex. Ovido, Tibaldo, Properto, e. Martilà, in suom Tirosom. Landini, 1975. T. s. 19. \* XXVII. E. vi. Landini, 1975. T. s. 19. \* XXVII. E. vi. Landini, 1975. T. s. 19. \* XXVII. E. vi. Landini, 1975. T. s. 19. \* XXVII. E. vi. Landini, 1975. The control of the property of of the pro

drsc. Londini, 1721., Janssonius. T. 1. 4.º XV. E 25.

4º XV. E 25.
Opera servita in Inglese,
Opera servita in Inglese,
Opera servita in Inglese,
Opera Color Opera Observatio; Stand T. ix. Miscoll. Lips.

— De Valcouino Weiglio, ec in primis de cipa patria. Risd. T. x.

— De normalis civistema causis merito

suspectis. Ibid. T. xtt.
oggini ( Pierfrancesco ) Sopra una Patera
Errusca . Star nel T. st. de Soggi di Dis-

Ernes. Su nel T. H. de baggi di ana-sert Erneshe. F. Saggi.
Folind. F. Thuillier.

Il Car. Carlo de Foliard nacque in Avi-gonose e 15. Februro 1665., e si medi.
a.5. Mario 1754. (N. D.)
Foliardi Monaschi Subhrensa, Vita S. Berti-nua Albatis. Sta nel T. 5. p. 93. di Ma-

nts Abbatis. Sto nel T. 5. p. 93. di Ma-billon. (\* Acta etc.). Vivera nel secido XI. Folenini Abb. Loubionnia, Vita S. Folenini E-pue, Tarvennennia. Sta nel T. 5. p. 587. di Mibillon, Acta etc. Mibilion, Acta etc.

Viveva sul finire del accelo x. Falistas ( Uberti ) Historise Genucusiam I

Folistae (Ulerti) Mistoriae Genoranium Liet XII. do regione gentis et ausum 1528.
Gennio, 1565. T. i. éd. P.I. X. F iz.
Open Gegunta, fedels, e pore commoSerdmatt, e publicata in Genrou. ed.
157. in fab. Da noi en op pomisse um 
Tardinione col intole seguente:
— Uberto Folista, Diel Geno della Republica di Genora. Nuorannese seviro.

e erretto, sell reguntato di unione turcie

e corretto, coll aggiuntions da miore tavole mes più stampata ne dane fiori. In Milano, per Gro. Antonio digli Antonij, 1575. T. 1. 8 ° P.C. X. B a5. Il Timbocchi, T. vsr. P. rti, chiama quosta Storia del Foghetta: Operu unitto, come tutte le altre di questo valente Scrittore, can forza, can eleganta, con critica, ma a cui par non di meno, ch' ci non desse l'altima meno, per l'uniformità, che in essa si sorge, singolarmente ne passaggi da un groso all'ultro. Tamultus Neapolitani sub Petro Toleto
Prorage . Sta nella Race. degli Storici Nap.
V. Istoria .

 Licera.
 Claroram Ligarum Elegia, justa poacremam Editionem Romae 1377. = Conjurato Jo. Ludov. Filiaci = Tunadtus Nenpolitani = Caedes P. Ludov. Farusii, Placentuse Ducis. = De Sacro Foedere in Solimum Lib. IV. = Ejusdem variac expeditiones in Africam cum obsidione Melitao = De ratione scribendae Historiae = Tylsur-

m. De ratton cribente Historio m. Tyberion lingoly Grid. Ferriteria in Ben-manne, ave de Laudhieu Urko Napolee et de Opencia, Sonnee ad T. I. F. st. di-tiere de la Companya et al. 15 st. di-15 st., e mol a Roma a S. Sonnilee et 15 st., e mol a Roma a S. Sonnilee et 15 st., e mol a Roma a S. Sonnilee et 15 st., e mol a Roma a S. Sonnilee et 15 st., e S. Sonnilee 15 s

vincia di Aragona, a con sua Dedica dei 15. Ottober 1611. intitella la sua opera al Gente di Castro, Amisseiadore di Filip-po III. Re di Spagna presso la Santa Sede. Fontame ( Jean de la ) Contes et Nouvelles

en vers. Austerdam, 1699. T. 1. 18. 2 XXIII. A 15. Ne' Conti, che la Fontaine ha imitati dell'Ariosto, ei non ha ne l'eleganza, pè la pursa del poeta Italiano; ma in quelli, che ha press dal Boccaccio, gli

di spirito, di finezza, e di grasse. ( P. )

Fables chesies avec la Commensaire de II. Cosse. Paris, 1757., Prault. T. 2. 12.

PC. I. B. 27.

Questo Religioso Francescano di Sens nella Sciampagna, e Teologo di Parigi, era morto nel 1560, come si rileva dalla Dedica dell' Edinore.

Fontani ( Nicolai ) Responsum ad proposi tum sibi questionem, en manus clav transline, pares ferendo corpori, inde pen dulo; oum figaris. Sta nella Raco. Autho-res de Croce. V.

Questo Medico di Amsterdam vivera Questo Nicilico di Americana vivesa nel 1645. (Biblioth. Cuzen.) J Fontaniri (Monsig, Giusto) Della Elequenta Italiana Libri tre norellamente ristampati. Vennisi, 1757., Zane. T. 1. 4. PC II E 10. Sircome il Fontanini era d'un garattere

impetuno a violento, e vago di contrati, eou non avendo in questa sua opera ci-spormiato e letterati prit cospicui d'Italia,

da D. Giovannandrea Barotti.

185

III. Esame fieto dal Sig. Marchese Scipiona
Maffei dal Libro intitolato Dell' Elopsona
Italiana.

 Lettera eritica sopra alcuni sentimenti especssi nell' Eloquenza Italiam intersio e certi Scrittori Camaldolesi. --- L'Aminta di Torquate Tasso difesa. V.

Tarso . --- Supra alcune Iserizioni. V. Saggi di Dissert. Etrusche T. zt. --- Compendio della Vita di Mons. Giuste Fontanini . Sta nel T. xv. della Roca del

Cologiert

Il Fontanisi nacque nel Duesto del Friuli nel 1666, e morì a Roma a 17. A-prile 1756 (Dal Compendio precedente).

porte 1705 (Dat Compositio precedents).
Fosieutile (Bernard) Decrete diverse. Haye,
1756; T. 5, 12.º XXV, H 1.
-- Ocurves, Nouvelle Edition, augmentée,
arcc. figures, Amst. 1764; T. 12, 12.º
XXV, I 15.

T. 1. Dialogues des Morts = Lettres Galantes. T. 11. Entretiens sur la pluralités des mon-des = Histoire des Orseles.

T. III. Histoire du Théatre François : Viet de M. Corneille : Rellexions sur la Poétide M. Corneille un Rellexions sur la Postique un Discours sur la patience un De l'Exiatence de Dieu un Du Bonheur un De l'origine des Fables un Discours à l'Académie
Françoise n'Ocurres mélées.
T. TV. Poésies Postorales un Discours sur la
actual de l'Existence de l'Existence de l'Académie
Proposite de l'Académie de l'Académie Proposite des l'Académies de l'Académie Proposite de l'Académie Proposite des l'Académies Proposite de l'Académies Proposite de l'Académies Proposite des l'Académies de l'Acad

nature de l' Eglegue un Poésies Dramatiques Poésies diverses

T. v. Préface sur l'utilité des Mathémati-ques et de la Physique sur Histoire du re-nouvellement de l'Académie Boyale des Sciences un Eleces des Académicitas T. vt. Eloges des Académiciens . T. vt. T. ...

VII. Tragédies, et six Comédies en prose T. VIII. Comédies au Sur la Poésie en général = Poésies diverses

T. IX. Elogo de Nr. de Fontenelle == Don-tes sur le Système Physique des Causes Occasionnelles — Lette's sur la pluralité des mondes — Théorie des Tourbillons Certé-siens — Fragments d'un Troité do la Rai-son hamaine — Sur l'Histoire — Fragment nommé la République de Fontenelle = Elogé do Mr. Perrault - L' Empire de la Poésie = Parallelo de Corneillo et de Racine= Rémarques sur les Comédies d'Aristophane . T x. Tragódies, Comódies, et autres Piècce divers

T. XI. Monoires pour servir 5 l'Histoire de la vic, et des ouvrages de M-T. XII. de Fontenelle.

XII. ) de Fontenelle.

Il Fontesselle può riguardarsi come lo spirito più universale, che abbia producto il Secolo di Losigi XIV., ed è anto considerato come il primo degli uomini nel-Parte novella di spargere luce e grande sopre tutte le srienze astrutte, ed ha evuto del merito in tutti gli altri generi, che ha trattati . Egli era nato e Rosno

che ha trattati. Figli era nato e Romo nel 1658, e morit a Porigi a 19. Gen-naro 1757. (F.)

Fopperus (Franc.) Aub. Miraci Opera Di-plomatica. F. Miraci Opera rec.

Queste Professore di Teologia in Lo-vanto, Canonico ed Arciducono di Ma-lico. eco anno in Braveller nel 1658.

vanio, Canonico el Arcidiscono di Ma-larse, esa nato ia Brazelles nel 1889, -e mort a 16. Luglio 1761. (N. D. T.) Foppii (Jo. Hauriei) Doserzatio proposeno Husteriam Vitas et Scriptorum Fronc. Philel-phi literation. San nel T. v. Miscell. Lijo. -- Observatio dei inepta Fabularum posti-encum ad Sanctas Religionis mysteria ap-plicatione. Ided. T. 122.

Forbesii a Corre ( Josenis ) Opera consis ter quae phurma posthema, reliqua ab Auctore inerpolata, emendica, atque m-

XXIII. B 18.

Term Edizione, in cui il tomo s contiene la Instituzioni Storico-Teologicée, che sono l'opera più cussiderevole del Forbesto, e che gli fece il più di Egli era nato in Abendeen onore. Egli era nato in Aberdeen, citta della Seosia circa il 1593. Vi fu Profes-sore di Teologia, a di Storia Erclesiastica,

por di Teologia, a di Sioria Ecclessatica, e mori a 10 Aprile 150 R. (N.)

(S.) Forcella (I Henrie ) Numianana Alaport Secala una primum edita. Nengoli, 1626, Trast. T. L. 6 9 P.C. X. H. 56.

Trast. T. L. 6 9 P.C. X. H. 56.

L. Opera si edelicata al mostre Augusta Serrana Francisco I. (D. G.)

Foressi (Namit) Eputolia, F. Epissalae ill. viv. select. Forms excomunicationis. Sin nel vol. Ann-

lecte di Malsilon, p. 162.
Formey (Samue) Le Triomphe de l'Evidence, avec nn Discoura preliminaire de Mr. de Haller, et un Discours sur l'esprit Philo-

sophique. Berlin, 1756., Lange. T. 2. 8. 9 in lot. I. A & Questo Professore di Filosofia, e Segre-tario dell'Accademia Reale di Berlino,

and paren, vivera ancora nel 1769 ( Bi-blioth. Caren. ) ototh. Conn.)
Formosi Papas III. Privilegium pro Monasteio
S. Teuleri O. B. an. 8-ja. Sto. nel T. 12.
p. 15a d'Arbery; e nel T. 1. p. 207, della
Collea. del Compel. F. Bullarum.
Ordinan Paradian

Ordinato Posteller sul fisir di Settre her a commeine de Ottobre dell'anno 891. mori a 4 Aprile Soft. ( Dalla Vita ec. ) Formula recipicada Manicharorum. V. Tollins. Fornerii (Gul.) Selectinoum Libri tres: ac-

oraceri ( Gill.), ociectionismi Linei uter: se-cressione postumurumi ipsins Anctoris notaruma Jocupletiones. Skonno nel T. H. di Ottone. Queno Giuerconsulto, anto in Purigi, e Professore di Dritto in Orienta, vivera sal fizire del XVL secolo. (Dalla Prefax.) Fornerii (Radulfi) Rerum quotidianarum I

bri ser: in quibus plerique tom Juris U-triusque, tum vac Austorium lori illustram-tur, vel emendantur. Stanno nel T. 12. di Ottone. Questo Giurreonnalto em figlio del p

cedente, e gli fa Successore nella stessa Cattedra di Dritto in Orlesso: fiori nella prima metà del XVII secola (Dalla Prof.)
Forster (Nathanael) V. Behlia Hebrisea mue Forstern (Valentini Guil.) Observat

Succisivarum Libri duo = laterpres, sive Il Foestero sul cominciare del XVII reolo fa Professore di Drimo in Witten-

secolo fu Professore di Dritto in Waten-berg, (Dalla Prefest.)
Fortignera. F. Riccarefetto.
Fortignera. F. Riccarefetto.
Fortignera. F. Riccarefetto.
Fortignera. F. Riccarefetto.
T. L. & F. C. X. N. a.
Quesos Scrittore Palermitano mori nel

1711. (Scind Prosp. et.)
Fortunati Presbyteri, Vita S. Medardi Epise.
Noviemensis au. cir. 578. Sia nel T. 8.

p. 3qt, di Achery. Fortunisi Episcopi Pictavorum, Vita S. Albini Episc. Andegevensis. Sta nel T. 2. p. 102.

de Mabellon, Acta etc. Viveva nel VL secolo

Fortanio (Gier Francesco) Osservazioni della Lingua Italiana. F. Bembo.

Il Formusio era Schiavone di nascita, ma vissuto per lo più in Italia: fa Giu-reconsulto, e cortaneo del Bembo. Forum Rossanum. P. Thesaurus Linguae La-

Foscarini (Michele) Istoria Veneta. Sta nel T. 10. degl' Istorici delle Cose Venezune. F. Istorici.

P. Istoraci.

Quento Storico, Naldit Veneziano naeque nel 163a., e mori nel 169a. (N.D.T.)

Fonse (Mr. de la.) Possas d'Anacreon traduites en vers François. P. Dacier Mad.

Antomo de la Fosse narque a Parigi nel 1658, e vi morì nel 1708 (N.D.T.) Fonquet (Nicolas) Les Conseils de la Sagusse Il Fooquet,

part, Visconte di Melus e di rchese di Belle-Isle, mori nol Vanx, M 1680. ( Mor. )

Fourmont ( Michel ) Dissertatione sopra un'I-

y 1600. (Mes.) Determines open tel.

services Prices treat a Maha. See and
Sept. 400 to Person a Maha. See and
Sept. 400 to Person a Maha. See and
Sept. 400 to Person a Golgan State of
Collega Bard & Perg and puris, and
Fruit [Jeans ] [Jeans of Liques State of
Fruit [Jeans ] [Jeans of Liques State of
Fruit [Jeans ] [Jeans of Jeans of
Golgan [Jeans ] Jeans of
Golgan [Jeans ] Jeans of
Golgan [Jeans ]
Golgan [Jean

L'apere di l'escastore contenute in que-sua edizione sono: Syphilidite, sive de Morbo Gallico. Er Joseph. et altri piccioli componimenti sopa diversi sog-getti. Parlando della Saliide, a Non vi 3 è Poema, dico il chiarria. Traboschi 5 T. viii. P. tit. p. 251. in cui a mio cre-> dere, si veggano si ben combinate fe » ed eleganza di stile, leggiadria d'im-» magna, e profondità di dottrina; e » ottunamente dice il celebre Guarno. > che in esso la Fisica, e la Poesia > l'estremo delle sue furze han con-» aumate. Il Giuseppe, « ancorché de-> gao del suo Autore, perchè composso > se un'età avantota, e non compiuto, > non può nondimeno store a confronte > della Stilide. Le altre une Poesse sono > tutte eleganti, e graziose. Egli era nato > in Verona nel 1485. Fu Nedico del > Concilio di Trento, e mori agli 8 di > Agusso del 1555. sul Colle d'Incasi

» vicino a Bologna, ore per mo consiglio » era stato tradatato il Concilio, » ragmenta Historicorum collecta ab Ant. An-

ragmenta Historiovum collecta ab Ant, Au-gustine, etmendata a Fulvio Urilino, Anteri-pare, 1595. Plantimut. T.1. 8. ° XXVIL Dg. Dpo i Frammentoi, che occupano pag. 55. negumo le Note di Fulvio Urilino e Sallutto, Centre, Livio, Vellejo, Texto, Svetonos, Spariano, et altri, le quali formano quasi tutto il corpo del volume, che propositi a propositi di corpo del volume,

formane quasi totto il corpo dei votume, che ra sino a p. 518.8 Fragmenta Legum XII. Tabralarum. Si trovano nella Baccolus di Levio. P. Lecwus. Fragmenta Vestigii Veseria Rennee cc. cum notia Ju. P. Bellorii. Stanno nel T. IV. di

Grevio Th. Ant. Rom. Fengments Chronicorum Comitum Piccavias et Durum Aquitaniae. Stanzo nel T. 5. p. 1148. di Martene. Fragmenta Legis Mamiliae. F. Rei Agrariae, ave Finium

Fragmenta Codicis Gregoriani et Codicis Hermogeniani , quae inventa ausgenians, quae inventa bacienus facre aumia, cum notis Ant. Schültingii. F. Jurisprudentia Vetus. Fragmentum Annalium Francicus

Fragmentum Analaiam Franciscuum als anno 701. usqua ab 35. Sta nel T. 2 P. 2 p. 45. Theo. Monum. Eccles. Fragmentum Concilii Carthaginessis 2mni 554. Sta nel vol. Analecta di Mabillon p. 129.

Fragmentum Historicam de Concilio Aquas-granensi . Ibid. Friguentum Longobardiese Historiae, Paulo

Discono attribusum jum pridem editum a Marquardo Frehero in empore Francicae Ilustoriae. Sta nel T. t. P. R. di Muratori Rev. Ital. Script.

Rev. Ital. Script.
Francymprey (Hudolphi) Itinerarinan in Pa-lastinam, ad montem Snai et in Agryp-tim 3 ann 1546. Six not T. 4 p. 558. Thes. Monum. Eccles.
Francoschi (Locanzo) Levinen sopra, il Sonetto del Pererrea: Lasso che in arcio, ed al-tri non mel credo. Sia nelle prose Foren-

Fraccesco di S. Maria ( P. F. ) V. Riforn de' Scalai

de Scalai, Francai (Matio) Lettere a Mea Ben. Varchi. Stanno nelle Prose Fiorentine, T. v.
Franchia, Bever capporte del Tribumale della
SS. Inquisisione di Sicilia. Palermo, 1734Epiro, T. 1. 164. PC. X. L. a.
Antonino Franchina fa Canosice della
Cattelrale di Palermo, a primo Inquisiove del Tribunale dell'Inquisione:
viven circa alla meti del passato secolo.

(Dall opera). Francisius, F. Hermannus, Franciarini (Marcello) L'Anties Cetà d'Iguvio, oggi Gubbio nell' Umbeia, nominata da Strahone, e Tolommeo nelle loro Geo-

da Strakote, e Tolommeo nelle lece Geo-gesfie, Discritaisone. Sig. nel T. vtf. della Raccota del Calogierà. Il Franciarini, Avvecato e Gentilamon-di Gubbio dedica la sua Discritaisone al celebre I. Ant. Maratori con ana lettera de' 35. Giugno 1751.

Franciona (Lorunz) Gesuntica Spagnuola ed Italiana. Venzaia, 1797., Baglioni. T. L. 8.º PC. II. A. 22. Francisci Epice. Costriensia Institutiones Christance, sea Sincerura Dei Verbum; Perstienat, soi Siscerura Dei Verbum; Per-tpicus scilicot Integreque totius Falei, et oumium officiotum Christiani Descripcio, ex acriptis utriusque Testamenti desumptue, et ipis Securum Scriptureum verbis tradi-tae. Londini, 1718., Bowyer. T. 1. 18. o in lat. VII. D 5.

Francisci Xaverii Epistelsrum Libri wit. Bo-mee, 1697. T. 1. 8. o in lat. IX. E 6. S. Francesco Xaverio morpus nel Castello di Xavier a piedi de Pirenei nel 1506, Mori a 2 Dicembre 155a. Fu bestificato da Paolo V. con Brero de' a5.

Ottobre 1619, e sabilicato da Grego-rio XV. a 1a. Marso 1628. (Soture!) Franciaci Cardinalis literat an. 1357., quibus Petrus Borbonsus exomunicatus ob debita, vita functus absolvitur. Stanus nel T. 6.

p. 494 di Acher ancisci Assisiensis (S.) Opi Sacrae exhorusionis ad Festres ounes == Laus Dounni Dei Altinimi == Oestie ad Deum una, et binne ad Vurginem == Epistola ad Sacerdotes sui Ordinis - Tes

tum ipsius S. Francisci na Orotio, scu Expositio super Pater noster. Starmo nel T. S. cul. 825. et segn. Biblioth. PP. Questo celebre Foudatore dell'Ordine de' Minori mori nel 1226., a fa macifi

este da Gregorio IX. Francisco de los Suntos, Descripcion Jeves del Monasterio de S. Loreno El Real del Escorial con figure. Auno 1957, Nadrid, Baradis, T. 1. fol. PC. VII. H 9.

Questo Scrissore era Letsore di Sacra Scristura nel Monantero di S. Lorenzo del Escoral, Retsore del Collegio della medesigna Casa, Priore del Convento di S.Girolano di Bornos, Visitatore Generale di Castiglia, e Storiografo del suo Ordine: vivesa sul figire del XVII. secolo.

( Dall' opera )

Franconn Regum Prospia usque ad Daga-Jerusa juniorem. Stu nel T, 2. p. 800. di

Achery. Frantzi (Wolfengi) Historia saimalium, in qua plecorumque Animalium procupuse proprietates in gratiam Studioscraga Theologue, et Ministrocum verli Dei beerises accomodantur. Amstel. 1005., Ravantes nius, T. 1. 12. NIV. F 21. Questo Teologo Luterano nacque a Pla-

wen nel Voigtland nel 1565. Fu Professeee di Storia, e di Teologia in Wittema berg, ove meet nel 1620. (Moreri). Le Long, nella sua Biblioth. Sucr. lo dice Interprete di Lingua Ebesica, e morto nel 1628.

Franzesi (Matsio) Rime Burlesche, V.Berni T.st. Framen ( Cloudii ) Disquisitiones Biblice in Pentateachum, Parisis, 1705., Witte, T. t.

Questo Religioso dell'Osservanza di S. Francesco, Distore della Sorbosa, na-eque nella Fisardia, e mori nel 1711. (In Long, Biblioth. Sacr.) Frazzetta (P. Michele) Vita e Miracoli di

Don Girolamo da Palermo, Palermo, 1681., Isola. T. 1. 4. PG. X. O 15. -- Un altro Esemplare della stessa ed

XXII. C 46.

Il Franctta, della Compagnia di Gesà, mecqua in Palemo nel 1512, e vi muel 4, Agosto 1621, [Mongit Bibl. Sic.]
Freculphi Historianum Chronologicorum Tonecalphi Hesocurum Caronosogurum 10-mi II. Quorum pesor ab inipo Mondi us-que ad Octaviani Gaesaris tempora, et Ser-vatoris mostri Christi Nativitascu: posterior deline usque ad Francorum et Longolardorum regna rerum gestarum liinteesatu conti-

net. Ste nel T, 16, p,122 e p,203. Bibl.PP.

Ouesto Serittore da Monoco Fuldense fatto Vescoro I raovienze, crederi di ca-ser morto pr' an. 85o. ( Bibl. Canan ) Frederi (John as ) Granulatio Musarum , 800 nel vol, di Chytracus Hist. Josune,

Frederici Trevireniis Episcopi Literae fort tue an, cir, 1115. Stanso nel T. 10. p. 639 di Achery .

Imp. perpetus fere scrie, mis quique selitteris mandata posteritati reliquerunt. Nunc denuo recogniti, additis Scriparibus autes ineditis, cum Glossario, locia aliorum Auctorum parallelis, netis ac indice. Editio tertia reliquis lecupletior et emendation, currente Bure. Gotth. Struvio Argentorsti , 1717. , Dulssockerus . T. 5. 188

Buone edisione, e quella che si stima il più (D. B.). Il Frebero nive alla testa di questa Collezione una Noticia deeli Storici di Akmegna sono il regurare

Directorium in onnes fere, quos su-persutes habensus, Chronologos, Aunalium Scriptores, et Historicos potissimom Bossani,

Germanija Impera.
Giovanni David Koeler, Professore di
Scoria ad Alsorf, rivade ed aussessi que-Storia id Ameri, revise en auto-ou que-aro pezzo, e lo fece stampare separata-mente cun una picciola Dissertazione di Gaspare Sagitturio De praseipuis Seriptoribus Historiae Germanicae, Nembergae, 1920. o. c. s. trom nella Bi-blioch. Canan.

 Decisionnos Arcopagitarsan Sylvala. In queis Gustroverscrum apad Veteres pro inexplicabilibas halatarum Resolutuores pova ratione testantur. Stu nel T. v. di Gro-novio. Th. Ant. Gr.

· - - Cecropistromachia, antiqui Duelli gladistorii Sculptura in Sardon yche exp Sta nel T. 1x. de Gervio Th. Ant. Rom. in queix varia Jueix Civilis loca nove explicactur, cuandanter, illustrantur. Opus postinuum etc. Sis nel T. L di Otsone.

postmunum etc. No nel T. I. di Ossone.

— Sulpetins, sirr de Arquitate Commenterius ad I. I. G. de Legibus. Hod. T. IV.

— In I. Frater a Frater XXXVIII. Die
Coroller, indelati, Cosson-natei, Hed. T. v.

— Chronologia utriusque Imperii. IV. Lecnius. Gardiet, indeleti, Gosus-massi, Bod. T. v.
— Chrosologiu uttimage Imperiti, F. Leenias,
Questo Scrittere d'una famagia fecanda
in unmini di Lettere, e di meriso, nacque in Angilosurg a 26. Luglio 1563, e
nord in Hedellierg a 15. Magio 1643, (3)

Freinds-tuni (Jonn.) Viens Homana Husteria,

acu Supplementerum Liviaurum Libri t.v. Argenteati, 1674 T. 1. 4 NIL A 12. -- Discretinocula de Calidae Potu. Sig nel T. rv. di Gronovio Th. Ant. Gr. Il Ficinovinio, Professore di Eloquenea

nell'Università di Upeil, per Bibbateeario e Storiografo della Regina Cristina, finalmente Professore Onceario nell' Unisersità d'Hodelberg, e Consighere del-F Eletter Palatino, nocque in Ultua nella Svezia nel 1668., e mori in Hodelkerg nel 1666. (Advert ) Fréron (Elle-Catherine) L'Année Littérai-

re, or Suito des Lettres sur quelques Ecrets de ce temps. Amst. 1754. Limbert. T. 5.

Il Ferron, mao in Quimper nella Best-tagne, era Membro delle Accademia di Angres, di Montaulon, e di Nancy: vivera nella sconda meta del passaso secolo. ( Dull'upera ). Franc. V. Cauge.

Carlo da Fresae, Signore du Cange, nacquet ad Amiens li 18 Dicembre 1610., e, mori a Parigi a 25, Ostobre 1688. (N) Freval ( Jo. Bapt. de ) The History of the Heavens causalered according to the not Heavess considered according to the not-tions of the Poets and Philosophers, com-pared with the Doctrines of Mones. London, 1745., Osborn, T. a. 8. 9. XVVI, C. q. E. quayat una Tradariane del Francisco dell' Als. Piloche, Aumeo dello Spotta-colo della Nationa.

colo della Natura. Frickit ( Jean. ) Inclumentia Clamentia exa-minata, hac est, Bulla Clementia Papae XI, adversus P. Queenelli Observationes et Meditationes Morales in Novum Testamentum protresa cum falmine. Nunc recusa denuo: locis Scripturae et SX. PP, ad latus appoinis bewiter illustrată cum gémino Distrit. discussa: Ulmac, 1710, apud Dan. Bartho-lonacum. T. 1, 4 ° XIX. A 9. Il Frachio era Professore di Teologia in Ulma, e meri nel 1759. ( Biblioth.

Cason. )
Fridegodi Monachi Angli, Vita S. Wilfridi Eo.
Elsorscensis. Sta nel T. S. p. 150. di Ma-hillon deta etc.

Viveva prima della metà del x. secolo. Frideriri L Lattene Comiti Suessionenti, quihas quee in deditione Mediolani seta sant, merst. An. 116s. Stares nel T. 5. p. 568. di Achery

--- Litterse Nicolao Camarac. Episco quiles scribit, ut ad partes Paschalet Autipapae adigat sucramento cue. Au. 1165.

Ibid. p. 571. Friderici I. Imprestoris cognomento Barbarossse Expedino Assatica, sh suctore sequeço conscripta, an. 1194. Sto nel T. 3. p. 497. Thee. Monum. Ecclesiant.

Thee Monum, Ecclesian. Friderici II. Imp Epistola ad Regem Bohemine, qua nefanda Ducis Austrase cris p. 572 di Actory,

 Episcolae variae cum Summaria privile-giorum Ecclesiae Romanoc, et quibusdina aliorum epistola. Stanno nel T.2. p. 1154. di Marteuc.

T. 2 della Biblioth. Ilist. di Caruso. V. Carseo Federico II. e Re I. delle due Sicilie,

mori nel 125a. Friderici III. Imp. Epestola Carolo VII. Franc.

Friderico III. Imp. Dipenda Carolo VII. Franc. Begr, qua regua tu Hez phantus matem suma aperiat de pose Ecel-sia cencelinada. An. 1456. Sia and T. 6 p. 53; i.d. Achrey. — Edean, su adversas Turcas executum comparet, horatur. Had. p. 546.

— Epistola Duci Sabardular, norti susdest Postelicatum sobicores, horatur. An. desta Postelicatum sobicores, horatur. An. Particular desta Postelicatum sobicores, horatur. An. Particular desta Postelica de la productiva de la ele Magistratibus Rom. Stu nel T. v. Opu-

scul Varior. scul Varor.

Friddin ( S. ) Confessoris, Anonism Austore,
Historia. P. Ber. Alaman. Script.

Frice ( Bid. ) Dissertatio de Ferro matable,
ad a. Bey. vi. 6. Sur pel T. I. p. 529. Ther.

Tised. Philot.

Frischmuth ( Joh. ) De Seductione antiqui

ex Paradus explare feet. Sta nel T. 1.
p. 55. Thes. Theol. Philol.
- De Septem Noschi proceeptis Dissertatio. Ibid. p. 156.

--- De Ligatione Isasci Directistio, Bid. p. 197. -- De Carcunscisione Zippone, ad Exed. tr. 25. Ibid. p. 286.

De Sepinseaso Legis ad Cap. xviii. Sa. Hid. p. Sas.
 Ad loca quaedam Scriptoraram., quarum primus Dead xxxiii. a. et 29. Ibid. p. Sp8.

- De Elise Prophetos nomme et prosipis, ad Cap. Rep. xvii. 1. Ibid. p. 485. - De Messin Dei filio, De reverento Filio Dei puresanda — De Messin in Sepnichro non relinquendo, Ilid. p. 571. e segra -- De Characteribus, ques in veri nombis Messar Judaci requirent, Descrittores

duse. Hid. p. 763. e 769. - De non speranda Arche Foederis ressio-tutione ad Jer. III. 15. Hed. p. 792.
- De nomine Messae glorisso, ad Jer. XXIII.

6. Ibid. p. 85a.

-- De Foedere novo ad Jer. XXXI. 51. 52. Ibid. p. 856. -- Da Meischet Coeli , ad Jer. XXIV. 17.

Ibid. p. 866. --- Evidens demonstratio Meniam secundum conputum Danielis profem apparuisse ad

Cap. 1x. 24. Ibid. p. 902.

— De LXX. Helidonadibas ad Cap. 1x. 25. = De Judacorum amentia, caecitate et atupire circa tempus adventus Mosise m De Messise excisione, et Hierosolymorum

devastations ad Cap. 1x. 25, 26, 27. Ibid. 909, et sequ

9:9, et sequ.

- De Géria Templi secundi ad Cap. II.

- Ilag, Ilad, p. 99;

- De Vessia Reger Sionis ad C. IZ. 9.
Zech. Ilad, p. 10:16.

- De XXX. Argenteis ad Zech. XI. 12. 12.
Cdl. Matth. XXVII. 9, = De Messia confitto. ad Zech. XII. 10:16. p. 10:1. et sequ.

- De Angelo foederio and de Elite adventu, al III. 1. et u. V. 5. 6. Mal. Ilad. p. 10:8.

et sequ. Harmonia ad Michaese V. 2. et Matth. 17.

6. Ibid. T. 2. p. 73.

— De co., an Servator eedem die custs Ju-

mann. xvvi. 40. con. cum raum. xvi.
llnd. p. 2yr.
-- De Sibaso Dentroproto ad Lue. vr. z.
lbd. T. z. p. 51z.
-- De S. Scripturas in legem, Prophetas, et Hagiographis divisione ad Lue. xviv. 4;
llnd. T. z. p. 555.
-- De Agno Dei ad Joh. z. 29. lbid. T. z.
p. 565.

Calogirra. Froben (Ambrosii ) Concordantise Hebraicae . Basileae , 1581. T. 1. fol. L. N 12. Di queste Concordanze è questa la se-conda edizione, essendo la prima stata facts in Venezia nel 1513., presso Dan. Bombergo in fol. (Buxtorf fil. Epitome

montere in St. Chustof fd. Epitions Gram. Held.

Ambregio Frobers era figlio di Gio-ovani Ezaran econola grain del perca-dente, a figliocos del celebre Eramo, che volle anche dargli il no none. P. Coligiorio Opuscoli T. 3d.

Frobrii (Group Ludovie) Jean Tallia-to especiale del propositi del proprio di qualquid tapium divitaram in operibus Mr.

Chercius Guallabuo-Guerrania canisse-

T. Corronis Guilielmo-Genteriania cont tur. Hamburgi, 1619., ex Bibliopolio Fro-beniano. T. 1. fol. XII. G 20. ano. 1. 1. Iol. All. G 50. Questo discendente dall'antica famiglia

Questo discendente dall'antica famiglia de' roberja, Tropografo di Hamburgo, mei nei 1650. ( Biblioth. Casam.) Frodourdi Chroscom. F. Pethouxi. Frodourdo, Flodourdo, o Flavaldo era Probievo della Chiesa di Reima e Ca-nomeo, quindi Sunavo e Ablate del Bio-nato, della Casam. Se della del generale Fibilioth. Casam.

( Biblioth. Caran. )

. -- Acta S. Columbiani - Attalae - Bertulfi.

Stanno nel T. 2. p. 45 == 119 == 151. di

Biabellon, Acta etc.
Froelick ( Erasmi ) Quattor Tentamina in
Re Nammaria Vetere:

Numerise Veteris II. Appendicula ad Namos Coloniarum Rom. a cl. Vaillantio editos. III. Approdicula ad Numes Urbium, Gracce

loquentium, sub Augustis percusos, et a landato Vaillantio vulgatos.

IV. Dissertatio de Numis, Monetariorum Veterum culps, vitions.
Editio altern ab Auctore re-

ditto altera ab Auctore recognita, multis lo-cis, numisque locupletata. Viennae Austriae, 1750., Kaliwodius. T. r. 4.º PC. II. N. 7.

170a. Kalivodius, T. r. 4. \* P.C. H. N. 7. Quezzo Gessuta naceque a Graia nella Siria nel 170a. Fu Professore di Blatte-matiche, a di Belle-Lettre in Visuali mari nel 1758. (N. D. T.) Fromms (Job.) De Checcilom et gladio Flass-monte ad Gest. 117. 23. Siz. nel T. 1, p. 120. Ther. Thest. Philos.

Frontinus (J. Sexus) De Re Militari, Fla-vias Vagetias, Aelismus, Modesti Libellus da vocabula rei Militaria, a Phil Bevoaldo.

Bononiae , 1496. , Plato de Benediciis . T. 1. Questo volume contiene ancora: Ner-wae Cocceii, Ulpiique Trajoni Vita ex Dionie reliquiis per Boniphatium Bembo Brixianum. Romae, die 111.

Aug. 1493. Herodiani Historia per Angelum

Politinum ex Graceo in latinum con-erra. Romae, die xx. Junii 1493.

- Strategonation Libri IV. cum sotu va-riorum, curante Francisco Oudendorpio. riorum, curance Francisco Oudendorpio Lugd. Bat. 1751. Luchtmans. T. 1. 8. a XIL A 5.

A 5. Buona ediziona è notata nel Dizion. Bibliogr. etc.

-- De Aquacductibus nrbis Romas. Nel T. Iv. di Grevio Th. Ant. Rom. -- Expositio Formarum, et de limitibus agorrum, et de Colonius. F. Rei Agrarise seu Finium etc.

Frontino Romano fu Prefetto de' pub-blici Aquidotti l'anno 97, di G.C. sotto Ditt. Aquadotti Fanno 97, di C. C. cotto Norva, e Consolo per la terra volta con Trajano Insp. Fan. 100. Mori circa il 166, (Arvocd) Fronto Romanum. Giovanni Frontesu, Canonico Regolare di S. Genovecsi, e Cancollore nell'Uni-

... di S. Genordis, « Cancellore all'Una-versat di Parig, nacque si Auger sal Care di Megnatica, 15-5, T. 1. 8. 8. XXI. I. 20. Megnatica, 15-5, T. 1. 8. 8. XXI. I. 20. Megnatica di Care di Care di Care di Seria Compagnia per l'alta, e mori a Nu-sera Compagnia per l'alta, e mori a Nu-sera Compagnia per l'alta, e mori a Nu-sera di Care di Care di Care di Parisa, e Care di Care di Care di Mandia di Care di Care di Care di Parisa, e Care di Care di Care di Mandia di Care di Care

Acia etc.
Falberti Carnoteneis, Epiacopi Antiquisilui
Opera varia como nota Caroli de Villires,
Parsilis, 1508. Blaum. T. 1. 8. ° XVI. 7.
- - Epiatolie et Sermones ad populum, et
alique Hyman. Stanno und T. 3. col. 430.
c T. 8. col. 847. Biblioth P.P.

--- Epistola da Rebus Ecclesiasticis religiose et eaute distribuendis. Sta nel T. s. p. 807. di Achery.

Fulberto fu Vescovo di Chartres nel teor, ; mori nel 1028. Errigo Gandavense lo chiana virum religiosum, et liberalium artium suo temporo peritissimum. (Pabric. Biblioth. Eccl.)

f Fuoric. Biblioth. Eccl. J Palei (Francesco) Notiris Medica sopra cisque mova forme di malattie Periodiche Apirc-tiche per la prima volta nel 1815. e 1816. caserrate. Săr nel T. II. p. 185. degli Atti dell'Accad. Giornia.

Francesco Fulci Medico di professione, ed attual Professore di Medicina Pratica in questa Università di Catania. Le me

opere o la sua pratica appalesano il di Fulconis (Guil.) Angli ad Epistolam Stani-slai Hosii Varmienata Episcopi de expresso Dei verlio Responsin. Londani, 1570. T. s.

8.º XIX. B 19. Questo volume contiene dello stesso Au-

tore l'opera seguente : De Successione Ecclesianica, et latente ab Antichristi tyrannide Ecclesia, Liber contra Thomas Stapletoni principsorum Fi-dei doctrinalium librum decinum tertium,

Londini , 1584. Questo dotto Inglese era Prefetto del-l'Aula Pembrochiana nell'Università di Cambridge : viveva sul finire del XVL semlo.

Fulronis Comitis Anderavensis 11. Epistola ad S. Odonem Abbatem Cluniacensem, de re-visione corpora B. Marton a Burgundia. Sta nel T. 7. col. 636. Biblioth. P.P. Questo Conte mori nell'anno 958. (Mor.) Fulcuini Abbatis, Gesta Abbatum Lobiensis Monasterii O. B. Diocosis Gamerae, ab. an.

eir. 641. ad 1601. Stanno nel T. 6. p. 541. di Achery.
Fulgentii Afri Episcopi Ruspensis Opera. An-turrpian, 1574., Plantinus. T. 1. 8.º XVI. F a5.

In fine dell'opera si legge: Lovanii Typie av impensis Cristophori Plan-tini excudebat Joannes Masine Typogr. Jurat. 1573.

Dopo la Prefazione di Giovanni Molano sulle Opere di S. Fulgenzio, siegno la Vita del S. Vescovo di Ruspa, scritta da un uno Discepolo, e diretta a Faliciano di lui Successore

cu au ouconsore.

— De veritate pracelestinationis et gratise
Libri III. cum aliis aliquot ejudem et alio-rum opusculis sunc primum in lucum editi.
Lut. Paris. 1612., Gramossy. T. 1. 8.º
XVI. F 26.

-- Opera nuper in vetunissimo Codice apud Germanos inventa, obsoletis et Longobur-

dicis literis conscripta, antes numquasa los pressa. Item Opera Maxentii Johannia pul-ehra vetustatia mosumenta in codeut Godice reperta. Impressa per Bilibaldum Pirckbeymerem, in Hagemau, impensis Kobergerorum Norinbergensium. In officina Thomas An-selmi, 15no. T. 1. fol. IV. I ny. Numerato con cifre romane nella sola

pagina auteriore del foglio.

pagua auteriore del loglio.

— De Incranatione Christi Fragmenta XIII.

Stamno nel vol. Script. eviteram Opuscula
di Chillicia.

— Contra Fabianum Fragmenta XXXIX. Biol.

S. Fulgenito mort nel 553. (Dullet
ana Fita).

sua Vita).

» S. Fulgenzio, dice il Du-pin, T. 14, ;

» non solamento ha seguito la dottrina

» di S. Agostmo, ma ne ha imitato an-> cora lo stile. Non è tanto pura ne suoi no termini, ma non si attacca tanto a'giuo-

e vive e sottile : comprendeva facilmente n le cose, le metteva in un bel lume, n e le spiegave con une estensione che

p is speciate con and estimator che
p po sentierar dispiacevole a colore, che
p leggono le sue opere. El ripetes sovene
p le stesse cose in differenti termini, o n volgea le quistioni in mille maniere n volgea le quistioni in mille maniere n diverse. Amava le quistioni spinose, n e scolastiche, e dava qualcha volta nel

» e scolastiche, « dava qualcha volta sel » mistico, Sapera bren la Sera Scritura; » et avera letto molto le opere de Padra, » e parcioalermente quello dis Agostino. » Fulvinu Termus. » (Urienus Funnati (Adasi) Carmina. Munno con Fra-castoro. ». Presascorta. Il Funnati, Canonico Veronne che fu Segretario nel Concilio di Trento, e cho in un Forena divisi in circapei libri sipelo,

a svolse tutte le regole della Logica con tale eleganza, che non può quest'opera leggera senza stupore, come albia potute un argomento al sterile formare un si

da un argomento si servite formare un si leguisdro, e colto poema, mort nel 1687. Trandatte Ecclesia E Maries Virginis per Ca-relum Calvum Imp. an 876. Sta nal T. 10, p. 157, di Achery.

— Ecclesias S. Bartholomaei in Alaienai page. Anno 115a. Ibid. T. 11, p. 354.

— durum Prasbendarum in Ecclesias S. Maries.

thati de Foillisco, Ap.1211, Ibid. T.15, p.555. --- Monasterii Coelestiporum de Medunta a Carolo V. Franc. Rege facta an. 13-6. Ibid. Fusci (Palladai) De Sun Oras Illyrici. V.

Palladio Negri, detto latinamente Fn-Pallidio Pegri, urus Professore in Trus nella Dalmatia, poccia in Gen-stinopoli, o Capo d'Istria, ove mori nel 1520. (Traboschi, T. P. I. P. 11.) Gabrielli (Augustini ) Oratio. Sta nel vol. Valerius Aug.de cautione etc. V. Valerius Aug Il Gabrielli, Patrisio Veneziano, scrissi prosta Orazione in morte del Card. Bat-tista Zeno, nipote del Papa Paolo II., avvenuta li 8. Maggio 1501.

avrenuta li S. Maggio 1501.
Ghirello (Jacopo) Oscervatorio della Lingua
Italiana. P. Bembo.
Questo Scrittore Veneriano, nipote di
Tirliose chiamato il Socrate de nost tempri, era Compare del Bembo, e moci in
Agosto del 1550. (Da unua nosto del
Zino al Pottatiniti). Del Vita et rebus gerita l'il V. Pott. Mar. Romas, 1505. Zatia l'il V. Pott. Mar. Romas, 1505.

T. 1. 64. Il Gabanio era Prete della Congrega-

zione de Chierici Regolari di S. Paolo in Roma, e Prevosto nel Collegio dello stesso S. Paolo: viveva nel principiare del xVII. woole.

Gaei (Cosimo) Del giusto discacciamento dei Moveschi da Spogna etc. V. Fonsen Du-Gartant ( Cesare ) Le Odi di Ansereonte

Trocrito, Bione, e Moseo. Roma, 1775. T. 1. 8. XXVII. B 7.

Questa traduzione ricevette gli applanti de Letterati d'Italia; e il famoso Padre Pagnuni nella prefazione, ch'ei premise alla moova una traduzione degli strati Buccohei Greei stampata in Parma nel 1780., cusi ne serive: « Il Sig. Conte Cesare Gao-> tani Siracusano ha ristumpato in Sira-> cusa nel 1776. la sua vaghissima , ed > unica nel suo genere traduzione di A-» sacreonte in Sonetti di versi ottonari, » nacreonne in Sonetti di versi ottonari, » alla quale la unita quella de Bucca» lici devel in versi rimuti, ed la mo» lici devel in versi rimuti, ed la mo» serato o prepoie semanoje, come un 
» seatto», e fedele vulgariasamento degli 
» seatuce, posti effettane e i possa in rima 
» da quelli, che suno l'arte di maneg» ngiuria. » ( Rieger, Sole) tradotta in 
quest Italiani. Stat uell' 11. vi. degli Oposa.

di Aut. Siril. --- Dissertazione sopra un antico Idoletto

di ereta, Ibal. T. VI. - Parafrasi del Salmo 97, secondo il Testa Ehree, Bled, T. XIV.

- Dissertazione sopra alcuni Piombi Antiche Mercantili. Ibed, T. XVL --- Osservazioni sopra un antico Cameo.

Roid, T. XIX. Bist. T. XIX.

Ceare Gatuni, Conte della Torre, Storico, Filosofo, Poeta, ed. Antiquario, naoque in Sizantan ed. 1718., e vi meta a 38. Agosto 1868. (Bingr. Seed.)

Gatani (Pierantonin) Dialogo sopra le anti-che Saltanoni. Sis nel T. XXXVI. della

che Saltzmon. Sue net 1. XXXVI. dena Raor. del Calog. (S.) Gugliani (Vinesnao) Discorsi sopra lo Studio del Dritto Pubbleo di Serila: Na-poli, 1817. T. 1. 8. 9 PC. X. M. 29. Questo volume contiene dello stesso

Autore i seguenti Opuseoli: --- Elogio di Giunagottino de Couni. Pa-

Jermo, 1815. - Argonomii di Storia Siciliana divisata in Pittura, Palermo, 1813.

-- Bensora sopra i mezi di prevenite i delitti. Livorno, 1788. Mari. T. 1. 6. ° Questo Scrittore, attualmente Membro

della Consulta di Sicilia in Napoli, do-po di essere stato Segretario Generale in questa Intendeum, a Giudice della Gran Circe in Palenno, nacque in Catana a 6. Settembre 1770. L'amicinia, che es legi seu dalla prima gioventò, non ci permette dire di lui quello, che la verità esigereb-le da noi sul di lui merito letterario e

Gagliani (Don. Ant.) Brieve Notizia di un Antico Caniterio, e di due Iscrizioni di esso estratte ec. Caunia 1794. T. 1. 4.º

PC. X. I s5. In questo volume si centengono dello stosso autore le segoenti opere:

Catenia, 1795. --- Elogi Storici degli Ucenini Memorabili

di Catania Catania, 1822. Questo Regio Castode delle Autichità nell'Università degli Studj di Catania, macque in questa Gith a 18. Gennaro 1755. Colle sue cognizioni Archeologiche, e colla con une ecquision a remonence, e com-nu mente conce tutura la mostra patria. Negli Elogi Storica si trovano nel corpo dell'opera, a tisolo di ornamenti incia-vazie Medaglie Greco-Sicole in broaso. Gogliardi (Paolo) Lericone interno alle Ori-

gini, e ad alcuni modi di dire della lingua Bensciana. Stanno nel T. XXII. della Raccolta del Calogierà.

-- Memorie intorno alla vita, e agli Scritti dei Can. Paolo Gagliardi. Ibid. T. xxvit, Si ha da queste Memorie, che il Goglistedi nacque in Besseia a 15. Agosto 1675. e vi mori la notto de 15. Agosto 1762. Gaglio (Vincenzo) Dissertazione sopra l' Inve-genues di un Villaggio abitato da cento Somorni, concesso a S. Girlando, ed ai Ve-scovi di Giegenti di lui Successori dal Contr Raggieri. Sia nel T. tx. degli Opusc. Sicil. - Lettern per servir di risposta alle Notine del Lettersti N.º VII. del Sig. Andros Ra-. Ibid. T. xm.

petii Sopra un antico Sercofago di marmo, ogga Battistreio del Duomo di Girgenti: Lind. T. xiv. - Problema Stories, Critico, Politico: Se

la Sicilia fu poù felice sotto il governe della Repubblica Romana, o sotto i di lei Iraadori. Ibid. T. avrt. Peto viveste, Ibid. T. xx.

-- Dissertatione sopra un' Iserizione Agrigentina de' tempi di mezzo, Ibid. T. xz.

Il Gaglio moque in Dicembre del 1755 in Girgenti, ove fa Gudice st Civile, che Criminale. Morì a 50. Ottobre del

1777. (Scind, Prop. T. s. p. 66.) Gogneti (Jose.) Christian et Scillina in quature Sucra Jesa Christi Eusagelin, nec non in Actus Apostolorum Scholis, ex prae

mu in Actus Apontolorum Scholis, es prac-cipuis Gencorum, quant Laioreum esteta-tius electa , Jo. Benedicti Theologi curs menedata. Passilis, qu. Car. Perer, 155z. T. r. fol. H. N. a. E. Marchell, and C. Scholis Surram Vul-gatae Edizione. Jr. Biblis Surram Vul-gatae Edizione. Jr. Biblis Surram Vul-gatae Edizione. Jr. Biblis Surram Vulgatae del Pransence Mori et al Sign. P. Long, Biblist. Surr.) Guguerta (Ad.) Epistola de baumin Suns-Guguerta (Ad.) Epistola de baumin Suns-

riunis. Sta nel T. xxviit. di Ugolino. Il Gagnier, Francese, rifiggito in In-ghilterra per cacion di religione, viveva nel cominciare del passato secolo xviit.

(Bliblioth. Casan.) Gaguini (Roberti) Compendium super Franagum ( Roberts ) Compendium super Fran-corum gestis, sh řípos recognistum et anctum. Parisiis, 1500., per Thielmannum Kerver. T. 1. 4.° PC. VII. F. 2. II Vogt rapporta come editione ravis-sima quella del 1514. in 8.° impressa

similarente in Parigi; ma la nostra oltre al pergio della maggiore untichità, esscudo la seconda dopo la prima fatta nel 1407, ne ha ancora degli altri, che la rendono certamente atunabilissima: bellezza di carta, nitidezza e rotondità di carattere, due stampe in legno, una nel principio, l'altra nel fine dell'opera, le quali hanno nel mezzo una colonna, sopra di cu uno Scudo co'tre Gigli di Francia di cui posa montato da una corona: a destra S. Dioniri con in mano la testa taeluta: a sitra S. Remigio; a'lati gli Stemmi dello dedici Provincie, che componevano allora il Regno; sotto il basamento della co-Jonna, o da due Sante, sostemuto da dua Cerri alsti, che si alasso su'due psedi di dietro si legge il seguente distico: Hore sunt Francorum celebranda insi-

gnia regum, ne demissa polo eustinet alma fides. Le lettere instali d'ogni Labro sono majuscule, colorate a penna; nel margine inferiore della pagina del feglio 1. si veda une Stemma, in cui il fendo è blu, tagliato da una sbarra nera oriszon sopra della quale sono tre stelle d'oro, et altre tre di sotto. Sono forse le Armi di colui, a cui apparteneva il volume. In face si legge una lettera di Des Eraamo al Gaguino; una lettera ed un epi-gramma di Cor. Girardo, ed altri due epigrammi di Jedoco Badio Ascansio in epigrammi di Jedoro Batio Assensio in lode dell'Autoro. Un esemplare di questa dinone, ma in carta velina, sebbense però imperfetto, perche maccante del trontispino, il quale vi si era ristabilito a penna, fin vanduto 53, lire, secondo la companio del Dicion. Bibliogr. etc. nota appostavi nel Dizion. Bibliogr. etc. Il Gaguino, Generale de Trimitari, imgato in varie ambascerie da Carlo VIII. Luigi XII., pacque in Calline, pscciolo

e Luigi XII., naeque in Galline, procisio bergo, che confina coll Artois, e mori a Parici a 22. Maggio 1501. (A) Galtaini (Petri ) De Arcanis Catholicee ve-ritatia centra Judecos. Orthomes, per Hie-ron. Sauriamm, 1518. T. 1. fol. II. B 1. Opera, che anna enser luona, cen-tione delle coe curione, ed acquata un

nome al suo Autore, e della quale si son fatta molte edizioni, di cui la mighore è quella di Francfort, 1572. (N.D.) Oursto Religioso dell'Ordine di S. Franeesco, dotto nelle lingue, e nella Teo-logia, viveva nella prima metà del xvi.

secolo. (Moreri) Gale (Thomas) Rhetores selecti . V.

[a (Thomas) Risetores selecti. P.— Antoninis, Hinerarism. P.— Il Gale, dotto logiese, Direttore della sensia di S. Paolo, Membro della Socie-tà Realo di Londra, e Decano d'Yorck, mori nel 1702 (N.D.) Galeano e S. Clemente ( Pier Gius. ) Rime. F.

Caruso G. B. Rime . Vivera nel xvit. secola. Gsliani, Della Moneta Libri v. Napoli 1750., Rasmondi. T. 1. 4. XXIV. D 55.

L'Autore di quest' opera è l' Als. Fer-L'Autore di quest' opera è l'Als. Fer-dimando Galiani, impote del colebee Moost. Galiani Arrivaccoro di Taranto, e poi di Tessalonica, e Cappellano Maggioro del Regno di Napoli. La aruse caem-do di anni al. Nacone nel 1998. In Chieti Capttala degli Abruzzi, ore il di hai podre trouvani Regio Udilece; a morì in Outobre del 1989. (N.D.T.):

(S.) Galilei (Galileo) Opere. Bologna, Eredi del Dozza, 1656. T. z. in 4.º X. K. 5st E questa la prima Eduzione rapportata da Gamba nella sua Serie de' Teati di lingua: ne fa una minuta, ed cratta descrisione, alla qualo interamente conforme abbiam trovato il mastro esemploforme abbiam trovato il mostro estrupta-re. In principio non manca il rame im-ciso dal celebre Stefano dalla Bella, ne il ritratto del Galilei al mogo da lui motato. Una pucciola differenza abbiano incontrato nel primo tomo nella nume-razione delle pagino della Secienza Me-camica: il Gamba dice, che è un opuscolo di face. 44.; nel nestro esempla-re è di face. 34.; e questa atessa cufra è errata, perchè sta scritto So. I richiami del nostro opuscolo, a i numeri pro-gressivi delle facciate mostrano di essere intero; ciò si fa sospetture che sia error

interes; coo et la suspettire un su su superinte de la manura (4, del Gamba. Nel secondo tomo dopo la Lettera di Galileo al P. Grienberger, il Ganz-la metta i Discorsi o Dialoghi del con la consultata del consultata Galilei , che formano l' nitomo trattato volume. Nel nostro esemplare La Bilancetta del Sig Galileo Ga-lilei, nella quale, ad imitazione di Archimede nel Problema della Corona, e' ingegna a trovare la propor-zione del musto di due metalli insie-

cer, e ta fabrica dell'istesso stru-mento. Occupa setta foce, la prime ha il num. 57, a l'ultima 43. (S.) Dislogo sopra i due Sistemi Toltrusico e Copernicatio. Firenze, 1710. T.1. in 4.0 X. 8.52.

Uppersonos: Tenues; 17 les acros me Cantha sella tiaz Seri dopo Frence, notes in una persona (Napel.); e chima quata chimo: Pedia correla ritinava (della prima di Frence relativa quata della prima di Frence della prima di Gibble, e sei di leggi Chipino di Gibble, e sei di leggi Chipino, Nel tonoro common persona la Lettera di Modana Cristina di Levera, Nel tonoro common persona di leggi con di leggi con persona di leggi con di la contra di Regio di persona di leggi con di leggi della proposa di persona di leggi con di leggi della proposa di persona di leggi di persona, con persona di persona di leggi di persona di persona di persona di leggi di persona di persona di persona di leggi di persona di person Pantone, Generale del suo Ordine, nella quale si accedane, e da appaciano i hunghi della S. Scrittura, e le proposisiona i Teologiche, che geammai pressuo addursi contro di tale opiniona. Questa Lettera porta la daza di Napoli de' 6.

Gennaro 1615.

Il Galilei mocque in Firenze, ove mo-rì il di 8. Gennaro 1612. di anni 77. (Negri , 880r. de'Fior. Scritt.)

sellati (Servatii ) Sybillina Oracula, ex ve-teribua codicibus emendata, et restituta, nce non commentarite diversorum illustrate; Accedunt Oracula Magica Zoroastris, Jovas, Apollina etc. Gr. et Lat. com notis verio-Tom et figures acneis. Amstel. 1689. Boom.

Beena Édinione la chiamano Boni a Gamba, e lo Schoel dice, ch' è la psis compistà di quelle, che sinora si suon fatte. Fa di mestien unursi di 1,5 libro, pubblicato da Angelo Mai in Milano 1827. m 8.º L'Opera sarebbe poù pergerole, se si posedessero da noi le Dissertationes de Sybillis, earumque oraculis, ch'erano state impresse l'anno anteonico

Boni e Gamba rapportando opera tre edizioni, due di Scaliguro 1500. e 1607. Parigi, e questa di Galleo, seg-giangono: » Non vi ha persona di lettere, n che non seppia essere opera apogrita, mal digerita, e puntile. n Il Galleo, Butavo, morì a Campen nel-

l'Olanda verso la fine del 1703 (Movri)
Gilland (Antoni) De Tubse origine et usu
, appl Veteres, Sta nel T. xxxxt di Ugolino. ()quito Scrittore 130que nel 10x6 a Rollo, villaggio della Picardia. Fu Pro-frisore di Lingua Araba al Gollegio Reale, e morì a 17. Febraro 1715. ( N )

e mori a 17. Febraro 1715. (N.)
Gallains. F. S. Irenseus.
Galletti (Pier Lingi.) F. Memorie pel Card.

Panionis, Gali (S.) Abbaits Serms in Casaricrations Janonis Episcopi Constantenenis. Situ art. 15, p. 69. Biblioth. Pp. e and T. 1, p. 69. This will be provided the property of the Constant Constant Constant of S. Galloudis, Fondators del Monastero di S. Galloudis, Essanto P. Vita di S. Galloudis Casario, P. Vita di S. Penecon di S. Pen. Permottors. Commissione del Propositione del Proposition d

Il Galizia era Piemontese, e Cantinion della Collegiata di S. Lorenzo in Giaveno, sus patria: mori nel 1757. (Bi-blioth. Cason.)

Ottota. Castoli. J Gallo (Agdrea ) Spiegazione di un Idolo di maruno. Sta nel T. 111. degli Opasc. Sicil. ... Observatio Lanaria Eclipsia XV. Kal. Junii 1761. Ibid. T. VI.

Jupii 1761. 16id. T. VI.

— Dimertatione sopra un antico Calice d'osso, Ind. T. Vitt.

— Delle Crediana, e Calico de Demonj presso i Genulli. Ibid. T. X.

— Descrisione Storica ed Antiquaria dell'antico Tauto d'i Tormia. Ibid. T. XII.

Il Gallo fect wedree, che questo Teste de con della relia tama (magicalità della con della condita condita con della condita condita condita con della condita condita condita con della condita condita condita condita condita condita condita con della condita c tro, di cui egli steno formò era stato fabbricato secondo le le proporzioni peneritte da Vitravio, che aveva dubitato il d'Orville. Ameri che alcune nicchie sino al giorno d'oggi

che aleune nucche uno al guerno d'oggi ri esistenti servisero per collocarvi dia vai, i quali il usono degli seruncimi mo-nodi, e le veci riperconessa d'egli al-tori, e crede, chei il cutro fone convento verpo la gli Olimpiale. 'Questo crationo Mesinose nacque nel 1752, e noti a sp. Maggio 1814, il Gend, Parisonosi d'am-turioca. Olimpiale. Con chi stilla-turioca. Olimpiale. Con chi stilla-turioca. Olimpiale con con con-trioca. Olimpiale con con-

blioth, PP Questo Discepelo d'Ivuse Carnotanne, mori nel 1116. / Biblioth Cassas. J Galterii, Vita S. Anastasis Monachi et Ere-mitae. Sta nel T. 9. p. 488. di Mahillon, Acta etc.

Aresa etc.
Viveva ferse nel III. secolo.
Alterii Senoscosis Archispiscopi Synodicae
Constitutiones. Stanno nel T. 6. col. 420.
Biblioth. PP.

Questo Arcivescovo, nato alla Il mori nel 1241. ( Bibl. Casan. ) Galteri Episcopi Magalonensia Epistela

Robertum Priepostum Insultanen, De Flo-rikus Pauluserum a Lienberto collectis. Sta-nel vol. Analocia di Mabilion, p. 461. Questo Vescoro sede dal 1165. sins al 1119

Jamboro (Louremius) Longus Sophius. P.

--- Novem Illustrium feminarum Germina, P.

Il Gambura mocque in Bengia nel 1496., e mori nel 1585. (N.D.) niura (Veronica) Rime. Stanno in Fr

Ruse. Le Rime di Le Rime di questa illustre Poetesa nata in Brescia a' So. Novembre del 1485, e morta a Correggio, di cui era Signora, a' 13. Giugno 1550, sono tali che pas-

Porti di quell'età. ( Tirabosohi, T. rit.

umbian (Leonardo) Saggio di Metafisica, Napoli, 1765. T. 1. 4° XXV. B 1. -- Difesa del Saggio Metafisico. Leacea, 176; T. 1. 4° XXV. C 59.

Fu uno di quagli nomini insigni, che Monsignor Ventumiglia chiamb in Ca-tania, quasodo foodò le Scuole nel sui Vescavil Seminario. Egli era nato in Palermo a 16. Aprile 1760., e vi morì in Ottobre del 1796, mentre escreitera per la sectada volta la carjea di Giudice della

Gran Corte Criminale. (S.) Gambino (Carlo Felice ) Possie Sici-Inne. Catanin, 2816. T. 1. 12. ° PC. X. M 28. Questo Legista di professione non si ac-

corse di esser poeta se non dopo il suo quarantesimo anno. Nalle sue poesie ki nonge per tutto somma facilità tella veratura, ma quella facilità, che è difficile ad imitares; naturalezza di repres-zioni, stattezza di fissi, proprietà di ter-mini, e infinita varietà d'imagini nel mini, e infinita varietà d'imagent dipangere lo stemo oggetto, nessuno et dipangere lo stemo oggetto, nessuno et mello stile, e qualche volta trascur Ma sis impanienza di conceptre, sia richi d'invenzione, por che Gamb mon era capoce di abbracciare un pia formare un disegno, e soficire i d'nen lunga esecusione. Le sue zioni almeno, che huane qualche soot, mancano di quella organizzantee, che diramandosi per tutte le parti da du nutusi figura, pesporanos, ed ani-ma. Le suo ottava però isolate, e le exempocane prescipalmente sono de mo-delli di quasto genere di porsia, Egli nacqua in Catanti il di 3. Novembre mori a 9 Merro 1801.

nacque in Catania il di 15. Novembre 170a, e morì a 9 Marro 1801.

- 170a, e morì a 9 Marro 1801.

- Marc'Antonso Gandino nacque in Trevigi; dedice con sua tetra de 15. Giugno 1576. la sua Trudustone degli Stratagemmi di Frossino a Giacomo Scatzas, Georeale di mare della Repubblica di

Generale de mare della Repubblica di Vennia: moci nel 189+; (Da una nota del Zeno al Fantioniai). Genganella, Clemente XIV. P. Lettere. ? Gano (R. Chai) Carnon Ediscum cum ver-anone Electi. Sen roll T. XXXX di Ugolino. Garbo (Francesco del ) Leture a Mex. Ben. Varchi. Scienno nelle Pone Fisoreniae; T. Varchi. nier (Summel) De efficacia Gra

Socio del Collegio del Corpo di Cristo nell'Università di Combridge. ( Dal-Papera ) es) Cassiodori Op

onibus illustrata. F. Cos-43

Ousses Benedimine della Congregazione di S. Mauro nacque at Havre de Grace del 1617, e mort e Jumièges nel 1691 (N.D.)

(N. D. ) (S.) Gargallo ( Cav. Tommaso ) Dei Versi di Orsaio Fi ceo tradetti. Palermo, 18eg.

aggio Traduttore di Orazio, vicente neggio i recurrere di Urazio, Vive attualmente in Napoli, ove pes-siegne a far servire le felici eircostante della sus Casa, una della patrisse Stra-rusco di calle dalla servica della sus Casa, una della patrisse Stradella sua Casa, una della patrasa Ser-cuasne, at cubo delle mune, e al guito della Bella Lotteranra. E Autore di vario opere: le mulupite relazioni fattesi della sua Traduziono Orasana ne atte-tano il prigio. armanui (Christiani Frid.) De miraculis mortuorini Ldari III. Lipine, 267a. T. Li \*\* XXV. G. X.

Il Garman era di Marpurgo, Fusica Ordinario di Chestanta, e.Accademner Cu-riono: morì nell'anno 1708. ( Biblioth. 

Page Lupe more (Robert ) Apologie des Dévess. F. mier (Jaannis ) F. Julianus Eclinessis

Quesco Greatta, Professore di Umaditi, Rettorica, Filosofia, a rocto e Boligna acque e Parigi nel 1612., e moti e Boligna a forcabre 1631. (N) irria (P. Frienceco) Intoria della Conver-sione alla S. Fede dell' India Marianna, dette prima, de Ladorai, nella Vita, Predica-sone, e Morta del Vett. Diego Luigi di nvitores, e di altri suci Compagoi della conpegnia di Gesti, sontta nell'Idioma Cano e tradotta pell'Italiano dai P. Amosio Ortiz, della medesima Compagnia li, 1686., Cavalle e Matij. T. 1. 4.0

XXII. B 16.

Quano Genute Spagmody vierra and right. Johnson J. Garris ( Padis ) Mode di processare no Tripartic ( Padis ) Mode di processare no Tripartic ( Padis ) Mode di processare no Tripartic ( Padis ) Mode di processare no Tri
XXII. A Spagministeres. Papiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Papiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Papiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Papiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Papiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Papiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XXII. A Spagministeres ( Pagiso T. 1. & S.

XX erssome. Se a questa steriu manca la ca-atigatenza pella lengua, e la coltura nello stile, non le manca però la veracità e l'esattessa nella norrazione de fatti, e la chiarexza nell'esporli, pir chi venut assi sumut e lodata dal dottummo Zeno. f Cardella Compend della Letter. er.) Garrati (Fz. Cajetani M.) De Moodi Exordio,

reatione, ac Voluptatis Paradiso , Critico-Polemene Selectae Theses. Causse , 1960. , Pulcjus . T. 1. 4. 9 H. H au

Questo Religioso Agostiniano nasque im Casania li 11. Novembra 1717. Fu Lettore di Teologia Dommaura in questa Università, ed Esamantor Sinodale di Mons. Ventimuglia, e di Mons. Deodati, Rettore del Collegio Catelliano, Provinciale del suo Ordine nel 1979, eletto Vescovo di Lipari nel 1964, e nel 1998 promosso all'Arcivescovado di Messua, eve mori e 16. Febraro 1817.

Gasparo di S' Michele. V. Rifordia de Scalai. Gasperoni (Ferdinando ) Lettera al Sig. Prevosts List. Aut. Muratori continente alcune

voto ann. Art. Muratori conteninte afrance Osservanismi Faiche e Geometriche. Sin nel T. tx. dul Calugieri. H Gasperoni era Sacerdote della Con-gregatione di S. Carlo: li sua lettera porta la data di Modena 1753.

Ir data di Modens 1733.
Gassan (Achilli P.) Historirum, et Chrosicorum totius mondi Epitone, mine denum
accurritus recognita eta Bailese, etcad.
Hene Petrus, 155; T. 1. 8° P.C. H. 0. 35.
Gesteodi (Perr) Kalendarium Romanum
ecompendion expositum. Sta nel T. YIII.
di Grevio TR. Ant. Rots.
Il Grassradi Teologa e Professore Regio

di Mattematiche e Parigi nacque nel 1500. a Chantersier, borgo della Provensa, w morì a Parigi a 23. Ottober 1655. (Mor.) Gatt (Gabriclis de) Disputtato de Actione " arbitraria ad L. centum Canuse vitt. D. de

eo quod cert, loc, dari oppreet. Sta nel T. va di Motrosan, --- Commentarii, in duds Tir, Cod. de impinh

es alsa substitutionibus, et de sentremus, quie pro os quod inscrest, proferenter. Bid. Il Gast, Professore di Dritto in Orlenia, foci nel terminare del XVI. secolo. (Della Prefix.)

nor net sermanas una la Prefita J. G. Prefita J. Gustoni (Luigi) Lelvagio, Puema Buccollea in lingua Siciliana, con l'ouservazioni del medisimo Antore. Palermo, Bua, 1650. T. 1, 4, 9 Pt. X. O 57.

I. 6. P.A. A. U 59.

Outsto Poeta Palermitano era dell'Açcademia de' Rioccesi in Palermo, e viveva nella seconda metà del xVII. secolo. Meri (Thomas) Adversaria Miscellanea Joshuma, in quibm S. Scripturae primo, ede aliceum Scriptorum locis m ditur, Landini, 1650, T. 1, fol. III. C so. La singolarità de' sentimenti, e la bia-era affetazione dello stile del Gatakero,

e era per altro un nomo di molta erudizione, e d'una critica assi matta, hanno gustato molte persone di lettore dalla lettura delle sue opere. Egli era nato a Londra a 4. Settembre 1574, e mort a 27. Giugno 1654, (N. D.) tta (Costauino) Dissertazione Storico-Fisica

sopra uno strano, e mostruoso crescimento di peli, harba, e di ugne in due donne Dapoletane. Sta nel T. x111. del Categoria. — Dusertazione Medico-Fisica sopra um na pregneza di mesi venesino.

Bella e rara edicione, la thismand Boni e Gamba . Sermones 17: In varia Scripturar

S. Gaudenzio fu fatto Vescoro di Brescia S. Gaudensio fu fatto Vescoro el Biseccia circa Fanno 867, evisue súno alfanno 400. Challis Profita: del Peolo Galerrico J Gendentia (Fagoniai) De Philosophias spud Romanos instao, et progresso. Pisa, 1843. X. 3. 6. X.XV. A. S. Quest'inteno, che non aversa difficoligi del dare, che i suoi renet canno tunto buecio.

quanto quello del Perruca; che unova na con ma stampera per man luccia-peribe mallo di conte menero dalla una peribe mallo di conte menero dalla una peribe di Manches Sejenor Capponi della Afranan del mo palago l'an-tico della Franca del mo palago l'an-mon della Robiblà, non venan finatanol del Cencimbers ripotato deggo di ener-posso nel numero de Pout Inaliano, di cui fice la Sessia. (X).

cui fece la Socia. (N)

L'opera qui sopra notata fia dal Meuscheria rapportata nella sua Bibliothèrea, ed inserita pei nel it. et ilt. volume di una Roccolta initiolata; Nova narioceum Scriptorusi Colleccia, taux editorum quara Invollatione. quam ineditorum, rariarum etiam, et recens elaboratorum, quae emnia dantur. Halae, 1716-17. 8.0

ostlaianari Sacculi moribus magan ibri duo. Accusat de Lege, quae so-ansi a successione repelia, Exercisatio. la nel T. 111. di Morrman.

So nel T. III. di Morrman.

Expositionum Juridicarum Libri duo,
mbas ettam Tacita, Svetonie, aliaque lus
monistiur. Stance nel T. nt. di Ottore.

Il Goudensio nacque a Peccoli, piccciolo posso del Grigoro vero il 153,
Fu Prefessore di Lettere Umane, di Politica, ed Storia nell' Università di Pias,
ficto di Pias.

Esta del Pias.

Esta del Pias.

Esta del Pias.

Esta del Pias.

Ganfridi Ambian. Episcopi Ordinationes pro Canonicis S. Mauthari de Foillisco. An. 1835.

Connoisis S. Muthies de Fallisco. An 1835. Stanoon et T. 15, p. 35, di Achery.
Gaufridi Andegavenis Comitis Listenze, quahou Iseatium Monosiecan vitans in S. Albini
Cornolos, an 960. Balt. T. 6, p. 431.
Confolid. and S. Hart. T. 6, p. 431.
Confolid. and the Confolid Confolid. Confolid Con

ctou S. Andreas Avenion. 30. 1134; Had-T.7; Gendrich Carotenas Episcopi Epistolae ad va-rios 1132; Ibid. T. S. p. 154; et sequ. Genfrid: Catalaneaux. Episcopi Epistola: An-cir. 1134; Ibid. T. S. p. 155; Gayot de Pitenal, J. Causes celébers. Questo Avyocato al Parlamento di Pa-ternatura de Lora de 1874; e mari-

Quento Avyocato al x esti-rigi nacque a Lyan nel 185%, e anori nel vysh. (N.D.) Gay, P. Mocellinato, in the facera le deline de Grandi, e delle nemone di Lettere, mori nel 1952. (N.D.) Gaze (Thorlori) Granmaticae Grancia Insti-cutiona Libit iv. Com unterpe, he. Vannis-cationa Libit iv. Com unterpe, he. Vannis-

entions Libri 1v. Cura unterpr. Int. Venetico, 1595., de Nicolinis, T. 1. 8. XXVII. B 12. I due prime libri furono tradotti ed erdinati da Erasmo, di Rosterdam, e si

erdinati, da Erasson, di, Bosterdam, e si trovatio nel T. i. p. 115, di tottue le O-pere, che di lui abbiamo, Edaz da Leydon, 1935. Vander-Asi. P. La Grammatica del Gam è un'econliente opera, dice l'Avood, e confessa de la contra egli adoperata con molto productivamente del moderna com molto productivamente del moderna com molto productivamente del moderna com molto productivamente del molto d di averia egii asoperat con altitu pro-fitto. Boni e Gamba però soggiungono, che esta è più utile per coloro, che sona gia avantati nello studio della lingua gre-

ea, che per li principianti, i quali la trosano troppo oscura. di Groporio Th. Aut. Gr.

C. - 2 De Quigne Turonna V. Geneum

nu Gracca Interpretatio. Si trova nel di S. Gio Crisostomo Comperatio. de S. Gia Cruoscomo Compuratio. ne Cod. MSS. Il Gaza nacque a Tessalonica

precia reese il 1598., e meri seconde alcuni a Roma, e secondo altri nella Ca-

Canacas (Alardae) P. Causiani Opera. Quanto Religiano dell'Ordine di S. Be-melioro nel Monacoro di Saint-Wast di Arras mori nel 1626. (Biblioth. Canan.)

Gazzettere (II) Americano contenente distanto Ragguagho di tutte le parti totte le parti del

Macro Noodo, con Carte geografiche, e topografiche. Livorno, 1763., Coloellissi. T. 1, 6° PC, VII. I 1. Geamonn Observatis. De Voluptate sensuom externorem et internecum e recum varie-

externorum et internerum e rerum varie-tate percepubli tam inaocua, quam vision. Sta nel T. nt. Miscell. Lipt.

De Alamodalatus scribendi. Ibid. T. v. Gebelardi Episc. Augustessi, Vias S. Udaleit. Deconarie. Sta ad 17. Decreages. Sas nel T. 7. p. 467. de Man.

dien , detn efe.

Vivers not comincipe del serole XI.

hardi ( Bernd Hone. ) Serviu Sonis per

prisum fonza vistatio, al Essai LXVI. 7
ba nd T. 1. p. 85. Thee. Thee. Philot.

Quesso Profusore di Lingua Ebres in

Gripmuddi, sun pasis, vivera un princi
pio del possitio accolo XVIII. ( Bablioth.

Licent. )

Gedaei (Herman, Bernardi ) Diosertato de Instrumento Circumentonia a Zippora, et Jonan adhibito, Sta nel T. xxtt. da Ugolino. Joseph P. Considerations.
M.) Messiae more, archive

i (M.) Messase mora, sepalitora, et restractio. Sto mel Fascie. I. Opusculor, signal (Marianti ) De Helsmeseum Incon. Francof. ad Moon. 1685. T. 1. 12. 6
XIV. C. 25.

Si trova ancora nel T. XXXIII. di U-

Questo Teologo Luterano Questo Trologo Luterano, Profinsore di Eleren, Minutro di S. Tommano, e Membro de' Consigli Ecclesiastici dell' E-lester di Santaisi, era mato a Lipsia 15:4-, e meri nat 1681. (N. L.) sigesi (Geshof, Eugelbarch) Commencatio de Ribble et Santanzi. Sin nel 7.xxt di Ugellino.

oreo Scol , com ejuden tie. Learnine, 1599, Morellon. T. 1. 8.9 XYII. C. 8. La Sucia di cuesto Consilio apresenti nel 305, non è, che un cuttivo re-

immaginato dalla passione, e dalla im-postura (N.D.). Questo Gelasio, che fu Vescoto di Cesarra nella Palesina, siase Vescovo di Cesarea nella Palestina, v

a' tempi del ticamo Bantoco crea I.

476. di G. C. (Mirose Austor, G.

elani Episcopi Romani, De duobra in

no natura faber. Bia nel vol. Artici

e nel T. 4 col. 475. Biblioth. P.P.

— Epismis Russico Lagdunemi Ep

de nabadio accepto gratus agit, 41 An. 404 Sto nel T. 5. p. 581. di 1.1.

nas th Access actuents persocutanes arrest. An Acce, San nel T. 5. p. 58. di Abber.

— Buller. Stennes and T. 1. p. 56. della Collen. del Cocqualanes. F. Bullerens etc. Gelsios I. Africano de nacrones, for ordinato Postu

Geheit Papas H. Butlar, Bod T. H. p. 155. Elette Poutdice a al. Genuaro 1118. consecrato a 10. Marso dello stesso acaro,

mori in Clagni nella Buegogus a 19. Genaro 1119 (Dalla Frita etc.) Gricains (Signanadus) F. Applanus Maccel-linus. == Plinius Secundos.

II Gelenio menue in Praga, e mori nel 1355, n 1355. ( Bayle e Moreri ) Gelli (Gio. Battisca ) Lezioni sopra due So-netti del Petrarea, e Lettere a Mes. Be-Varchi. Stanno nelle Prom Furnedetto Varchi. Storentine T. HL e V.

Oceat come di hous macrita, e Calzolojo di professione, usa di psacerole fa-gegno, si rese illustre in Firenze, e fu uno de principali ornamenti di quell'Ac-cademia. Mori nel Lugiio del 1663 in età di anni 65. ( Tiradocchi T. 171. P. 111. p. 142. ) Gellii ( Joannis Gidronis ) De Sonetate Chi-

ritaris et Scientisrem. Sie nei T. 112. Afri-

--- De vatie Hause usu sped Veteres. Had. T. IX.

T. U. Gellin. P. Aulus. Gelu (Jacobi ) Archirejscopi Tormornin Vita Gelu (Jacobi ) Archirejscopi Tormornin Vita ah ipsomer conscripts. Sur nel T. 5, p. 1947. di Martane Thee Nos. Quesa Arcivescore nate nella Discon di Trevin fa nell' Università di Parigi

ricevato Maestro nelle arti nel 15q1. ( Dalla etessa Vita ). Morì nel 145a ( Da una Nota ).

dus facilis, jum recens ab ipso Ametere amendata esc. Sta nel vol. di Euclide. amendata etc. Sta nel vol. di Encider.

Il German, sopramonanto Frino, percete neopue in Bocon, città della Frina,
era Medico, e Mattenantico: moni vol.

1555, o secondo altri nel 1558. f Bibliott. Cann. J.

(S.) Germanellaro ( Mario ) Memoria dell' Eratione dell' Ena revenata nell' mon pilot,
Messina J. 1803. Poppalendo, T. I. 3. P. R.
X. M. \*\*2.

X. M #2.

Questo entro e diligente Omerestore dell'Ema morque in Catania nel 1900 a 19. Luglio. Vive tuttora dividendo il 100 tempo tra l'adempimento de desert d'un bont po tra i autimpanerno de deserra a nu acom cittudino, e le mas parcernis occupazioni di scienza naturale

Genmellaro (Carlo ) Memoria sopra le Con-dicioni Geologiche del Teaste Terrente del-Etna, Ste nel T. t. p. 183. degli Ani dell'Acesd. Giorgan -- Memoria sopra il Batalto, e gli effetti della ma decomposizione naturale, Alvi

T. 11, p. 40.

--- Breve Descrizione Geogracotica del Contorai di Contessa, e d'una persone della Vallo di Mazana. Ivi p. 169.

- Mensora sopra i Valouni estinti del Val

di Noto. Ivi, p. 211.

- Propetto d'una Topografia Faica del-l'Etra, e ssoi Gustorni. Ivi T. I. p. vg.

Quesco fratello del precebrate, Medico.

Quesco fratello del precebrate, Medico.

e Chrurgo di professiono, nacque in Ca-tata fi a Nerembre 1785 I vari risggi per alcune parti della Sicilia or solo, orr per aleuare parte de la Stella en nole, cen accompagnato dall'infiniciable suo antico Su. Conte Belle, le hamp posto in tisto, di fare delle cattre e dotto ouercantori, edi egli pia fatta presenti celle sua Memorie all'Accadenta Goreno, di cui è une de principali oranamenti: givana ancora e in siatto di proreguire a fare ottore di la na medica. onorp alla saa professope, e al suo dalesso

Studio delli Storu Naturile, C partico larmente Siculo-Etnea,
Gendre (Gilbert Charles ) Traité histérique, et crisque de l'opinion. Paris, 1744. Brisson, T. 7, 12 5 XXV E 5. Opera stimabèle: è un tessuto di isconpi

storici sull'impero della opinione nelli

service sulf unpere delle agrission sulf, deferent scrump, a scompypast de de descent refusioni dell' Autore per rithia-ner i fatte, o per dissipare di circoi, ner i fatte, o per dissipare di circoi, nel 1956. (N. D. dissipare del 1957), a most 1956. (N. D. dissipare i Laborite i de De Vita Francisci de Harbi Pertinanta Archippioni Lellev IV, person, 1759. Lapiso, 174. p. Petty IV, F. S. dissipare de la seguente, person la promo de la seguente, person la promo in manufell'Alb. h. Gen-ponto la promo in manufell'Alb. h. Gen-

che il soggetto. La riconoscenza aveva ponto la penno in mano dell' Ab. la Gen-dre; ma questo semimente si giusto, e si degno delle helle anum non impedioce, che le Scorico ledando il suo Ecce neco che so Sorica Iodando il suo Ecce stor-confeni i di lui diffetti, e il nottro Au-tore F la fatta qualche volta. (N. D.)

Vie du Cardinal d'Amboise premier Ménière de Louis XII. avec un parallelé dei.

Cardiniux collèbres, qui cui gouverné de Eure, Rourn, 1724, Michael. T. 2 8°0 PC. VII. P 5t.

Opera istruttiva Opera intruttiva, ma poco ricercata, forse a mottivo dello stile pesante, ed bniforme. Questo Scrittore era nat Boaso nel 1859, e mori nel 1753. (N. D.)
Gendre ( Joanna le ) Episcopale Judiciam
adversas calmanias Jac. Gothofredi norrame
deflaram. Sta nel T. tr. di Mecrman.

Questo Giureconsulio Francese, e Pro-featore di Diritto Civile e Canonico in Paragi, from sal finire del xvn. e comin-Gerralogiae ex Chronien Hanoniennikus pre

Beldunum de Avenus, rab an. 1285. Stan-no nel E. 7. p. 583, di Achery, emebrardi (Gellerri ) Chronographise Li-lei IV. Priovo duo nunt de reles veteru populi, et praecipui quaener millium an-norum gesta, Poneriares e D. Armildi Ponaser Vantensis Epine Chronographia socii, receptes historias religioreus annorum com-plectantur. Universo: Historiae speculum, se Ecclesiae prosection Sacculo, a menda , imposturis Craturiatorum

cas, maculis, impostura Genturinerum, silorumqoe Raservicorum desersium. Parr-nas, 1986., Sonnus T. L. 6d PC III G S. Secondo P Ab. Lenglet, questopera, é moho situata, molto più pet quel, che concerne gli altini tempi.

- Psalad Davida Valgata Editione, Ce-leadario Hobraco, Syro, Grocco, Estino,

Argomento et Commentorin groundum sen-Veneties, 1606., apar Sessas. instructi. T. h. A.

Venetis, 1506., spoil Scotts, I., Iv 4."

II. H. 14.

Ric. Simon nells ma Storia Critica

del Vecchie Testomento coi parlo di
quan' open: a Granbrard era senza dub
la diana alla Linnas Deserbio più dotto nella Lingua Ebraca, o nella Cettica delli Screttura, che Beliarmino: non ha però ne suor Cons-nentari sopre i Salmi tutta I esatenza a mentar sopo i Salati enta I escreza
desiderable. Il no netodo i lo sesso
a che quello del Bellamino i hileraperche puntifica in mota lasghi in
a Versione del Sala mota, e la Velgata
contar i nunri Elevitzanti, che descti ricono treppo all'auconi, dei Rabbini; na non conserva sempre la moderar. of necessities of its laterprete, che non

o- - Isagoge Rabbinica. P. Relander. Questo detto Benedittino di Clusi era nato verso il 1637. a Rious nell' Alver-

2016 venn il 155, e Rious nell'Alver-goa; fa Professore Rego di S. Scrimzus, e di Lingua Ebrasei in Pargi, quindi Archecovo di Ata nella Provinsa, a nori a Strum nella Borgoga a 16. Fe-braro 15gr. (N) Gener (Iot Baptase) Theologia Scholistica vindicata, son Diorectato Haucrica-Chepoo-logica, Critico - Indicato della

logica - Critaco - Apologetica pro Theologia Scholattica vel speculativa adversus Obtracustoces, una cam conspecto plurium Commentarorum, ques jun edendos Aurhor

pondet. Genase apod Bern. Tarigam, 2760. T. 1.4° VII. E. 29. Questo Teologo, Gesnita Spagnuclo, vivera sul destinare del passato steclo. (S.) Genesi (a.) tradotta in ottima rima Caldari .

Genetii (Josephi) De Rebus Constantinopolitanii a Leone Armenio ad Basiliam Macedoness

i IV. nauc. primum editi Gr. et Lat. etiis, 1733., Pasquali T.1. fol PCIV. H 2. ibei 1V. nauc. Questo volume, che entra nella Colle-zione degli Scrittori della Storia Bizantina, contiene ancora le seguenti opere: Joannis Antiocheni cognomento Malalse Historia Chronica, cum interpretatione et potis Edmundi Chilmendi. Praemititur Dis-

ortatio de Auctore per Humfredum Holisam. Acordit Epistols Richardi Bentlei ad Jer Millium cum Indice Scriptorum, qui ibi mendantur. Editio altera, Gr. Lat. Venet., a733. Pasquali.

Questa Edizione è stata fatta se
quella di Roma 1653. in 8.º

IL Leonis Albatii Opuscula Graeca et Lati

vetustions et recentions Gr. Lat. Ven., 1755. Pasquali

Questi opusculi acno:

2. Joannes Phocas de Locis Palestinat.

3. Epiphanii Monachi Hagiopolitae Syria et Urla Sancta.

5. Perdicose Ephenini Hierosolyma.

Questa descrizione è in sersi . Annaymus de Loris Herosolymitas

5. Eagesippus de dutantiis locurais Terrat \Villebran's ab Oldenbourg Itinerarium

Terrae Sanctae. Perrae Sanctae.

7. Leonis Atlatii da Solen veteris Ecclesiae.

8. Equadron de Laturgia S. Jacobi.

9. Ejustem de Communique sub utraque

вресте.

aprive .

16. Egisslem de Egnis Sanctae Crucis .

11. Rituale Vetus Cophtitarum latine redditum ib Athanasio Kierherio .

13. Conradi Marpurgiei S. Elizahet vidua ,
Thuringiae Lantgravia .

15. Gubrel Sionita de ruibus nogunallis Ma-

contarum.

14. Contantous Perphyrogenneta de tita, et gestis Bastii Macedoms Imp.

15. Jonnes Anagnotta de extremo escidio urbis Thessalonicae Leone Allatio In-16. Ejusdem Monodia de codem escidio

10. Theodorus Gasa de Origine Turcarum. 18. Melchior Inchoscrus de Eunuchismo. Leonis Allatii Confectatio Fabulae de 19. Joanna Papusa, ex monnmenta Genecis. 20. Lucas Holstenius de Alessinorum Com-

munione sub unsca specie, et de Sabbathe flumine. 21. Anonymus de Subbotho flumine. 22. Catalogus Operuns S. Josnais Dagasce-

bi Jo: Auberto impeditatorum a Leono

urisio, 1902., Pralard T.7, 12, ° XVIII. F.3, Vi soos mode edizioni di quest'opera eccellente, scritta originalmente in Fran-cese, e che ha mentano Papprovatione di molti dotti Prelati il in Francia, che in Italia. Ul Genet, Vescoro di Vaisco, era nato in Avigono Ii 18. Ottobre 1640.;

mori assegato in un picciolo torrenti presso a Sariana nella Contra di Avignote a 17. Ottobre 1702. (N.) Geseadon de Viris Ellustribus

poente Friguiste. F. Leten.

Gandelin de Viris Illuscribus. Sta nel vol.

di Fiduccio Gio. Alter. Biblioti. Eccl.

Genovesi (Astomio) Lezioni di Commercio,

o sia di Economica Certic. Napoli, 1765.

- Edinationi III E Dimini Generale di

Gensi, tradotta dal Finanzie, con un Dicercon preliminore. Maruli, 1765. T. In.

uenns, tesdotto dal Francese, con un Discorso preliminare. Napoli, 1765. T. 1. 8. ° XXIV. D 20.

- La Logica. Napoli, 1766. T. 2. 4. ° XXV. G 8.

AAV. G S.

-- Lettere Familiari. Napoli, 1774. T. 2.

\$\delta\$ XXV. G S.

-- Scenare Metafisiche. Napoli, 1767. T. 1.

\$\delta\$ XXV. G 10.

--- Scienze Metalasche, Rapoti, 1707. T. 1. 4 ° XXV. G 10. --- Dicessina. Napoli, 1766. T. 1. 4. ° X. K 14. --- De Jure et Officia in usura Tironum Libri II. Napoli, 1767. T. 1. 8. ° XXV. G.7. Questo celebre Filosofo ed Economista seque a t. Novembre 1719. pella Terra di Casighone presso Salerno: fu Profes-

di Carighore preuso Salerno: fin Professere di Commercio, « de Encomnis Grile and Università di Napola, e mori a S. Serumiker y 1965 (N.D. T.). Illustriam, sive di Jure publico Populi Remanti Libra. Neminberger, 1598. T. 1. 8° XVI D. S. Le Dissertazioni di quest'a como d'una profinola erendinole, « di Grimos Liprio, sono setto: 1. di di Salerno del Domitlo, « di Grimos Liprio, sono setto: 1. di di Salerno del Domitlo, del Domitlo, del Del Carigno del Domitlo, del Del Carigno del Domitlo, del Carigno del Domitlo del Carigno del Domitlo del Carigno del Ca

dis de vi, seque un Geero per eum juste civitas pelsus sit. (L'Autore risolve coll afermativa questa quistione.) 5. De Lege Cornelia, et facta Ciceronis restitutione contra Legem Claudium. 4. De Lege Porcia de sappliciis, seu de libertate Romana. 5, De Jure Belli. ( Opera diversa di quella di suo Pratello Alberico sapra lo stesso saggetto, e molto più compendiosa ). 6 Ad Constitutio-

derice sagen to messo reggrent,
più compendioso y. 6 Ad Constitutionem Imp Friderici I. Aenobardi de Regallan, 7. De Jure inquilari Stadioscum.
— Opera comin Legalia, Nespoll, 1953.,
Gensier. T. 7., 4 ° XXVI. D 1;
— Parreggerum ad Pandettes Libri duo —
Originam Libre singularis. Stanno nel

T. IV. di Oucce. Questo Lettersto nacque nel 1563, a Castello S. Genesio nella Marca d'An-cona, e morì ad Altdorf, ore era Pricoma, e mori ad Altdorf, ore era Pri-mario Professore, a 7. Agosto 1916. (N.) Gentilia (Alberici.) De Jure Belh Libri tra-Lagd. Bat. 1569. T. 1. 4. 6 N. I. Avi. — De Actoribas, et Specatorilos Fabili-rum con contadis Diopatrios. Sto nel T.VIII. di Genovrio Th. Ant. Gr.

È feutillo maggiere del precedente.

Nessuno prima di lui ese pencirale più wanti ne peneripi del Detto mourale, c del Disto delle Genti. Gruno al è molto giorato di quest opera un quella; thi e compose sopra la sissa mattria. Egli era nazo nel 155. nella Ruera d'Arnona: fa Professore di Disto mell'Universali di Oxford: morì a Londra a 29. Giugno 16:8 (N) Genus (P. Aurelii a) Tractatus Chronolo-

grous a varis Auctoribus compilatus. Ge-nuse, 1720., Franchelli, T.1.4. P.C. H. N 17 Questo Scrittore era Cappuccino, ed

ex-Promonale della Provincia di Genora; vivera nella prima metà del passato so-cole. (Dall'opera) Geographica Antiqua, hoc est; Serlatis Peri-plus maris mediterrani: Anonymi Mesodis Pahulis et Ponti Eussai. Agathemeri Hy-

Assesymi Expositio totius manch latina; Cum notis Is. Vessia, Jac. Palmerii, Sam. Cum notes E. Vonis, Jan. Palmenn, Sum. Transhi, effense Jirobo Granovici; cusia recedunt emrodationes. Lught But 1607, 1. 6. Pk. H. O. S. — Cam Antendeversions in Orazierama actus. Septice emil Fragmento Ephrit. Lugh. But. 1700. Lockhaman .T. 1. 6. Pk. H. O. S. — L' Arrood rapports quese dos Elissions il Sedien nate dals have employed per la constantia septicis. Physical Decider per porte apase dos Elissions di Sedien nate dals les mercanti.

16q7. la prima; nel 1700. la seconda. Il Pinelli in una nota vi soggiunge: « Nol » 1700. non si fece veramente dal Gro-» novio una ruova Edizione di Scilare, n ma a quegli esemplari dell' Edisione n del 1697-, che ancora restavano a sen-n demi, egli fice cambiare il Frontinin zio, con la carta correspondente, e son pra quello vi si aggiune: Accedit Ja-n cobi Gronovii Animadversio in Oxon nienerm editionem , et Examen Disn nernard editionem, es Examies Dis-n sertationia de actate Scylacie, cum n Pragmento Ephori: le quali aggiunte n poi furono messe alla fine in carattere n più minuto, e rendono molto più pron geroli quelle copie, nelle quali vi si n trovano. »

Possedendosi da noi quisti due Escurplari, abbiamo evuto la soddisfissione di verificare l'osservazione del Pintili. L'Edizione è la stessissima: si trova nel Frontispinio il piccolo cambinamento notato da quel rinomato Bebliografo, e in fine si ques rinomato Busingraio, e in tine a trovano in centutre più minuto le Agginne, che eccupano fogli trentuno, e mera paginni. E questa la econda Edizione de Minori Grografi. La prima è quella fitta dell' Horschehlus. Geographia Clanica. The Geography ef the Asservata so far described as it is constitued.

Aderenta so far described to it is constined in the Greek and Laun Classicks. Lordon, 3762a. Bornfield, T. 1, 64. P.C. II. K. 19. E. un Allante, che consiste sop Garte di nuto il Globe, e di molti Regni e Provincie, in cui seno notate le principale gistà nominate de Omero, Virgilio, Orodo, Losson, Esturopio, Corra Nyote, Giunno, Q. Carais, Nullvesto, Livo, Camer, Pletterov, Accordone, Leedon, camer, Pletterov, Accordone, Leedon, camer, Pletterov, Accordone, Leedon, como Caray, in cui none decerviti. I laught nominate in Caray, in cui none decerviti. I laught nominate in Claim del Vescolo, e Viscon nominati ne' Libri del Vecchio, e Nueva

Geographia Sacra. F. Carolus a S. Paulo. Geographi Misores. F. Rosscheims.

Geometais printiple avec the Egutes; plr Geo-mund Marchon T. I. fol. X. L. S. ; Geoponics. F. Selectorum de Re Ressita. Georgii Episcopi Alexandrini Vita B. Chry-

E un Estrato, che ne fece Fosto, il gmle lo insert nells son Bibliothera, a s trova e p 151. Fosio confessa, ché non n trova e p 151. Forio confessa, ché nog sa chi sia questo Giorgio; 'ma il Mirco nel sso Austravium etc. crede, che sia quello, che successa e S. Giovanni Ele-

monniero erca l'anno 420. Georgii Phidae, Opus sex dierum, seu mundi Opificium vernibrs jambicis latinis e Gratos Opificium vernibrs jambicis latinis e Gratos expressum per Fed. Morellum. E Tep. Commelini, 1596. T. 1. 8. 8 XVI. F 14. Questo Porma, come ancora un altro

dello stesso Autore sulla vanità della vita, dello steno Aucre sulla vanità della vita, si trovano insertii nel T. 14, p. 384) Bi-blinch PP. Essi però mo offrono ne po-sia, nò elegansa. (N. D.) Questo Uniccoso, Cattodo del Diplomo, e Referendario della Chiena di Castoni-

nopoli, vivera sotte l'Imperattere Ess-cho verso il Go. & Miraeus, Austin, C. 184 )

Georgii ( Dominici ) Interpretatio Veterit Monument in Agre Lanuvine descrit in que effigies Archigalli Anustinis Magnie Deum Histos experimente. Séa nel T. xvit. del Calculus. Calogierà.

Questo Antore mao in Rovigo fu pri-na Bibbiotecario del Cord. Ginseppe he-nato Imperiale, e quindi mo degl'indini Sacristi di Benedetto XIV. Morì nel 1747.

( Biblioth. Casan. )
Georgius Logothets. V. Historise Byzantinas Scriptores.

Ouesto Scerico viveva nel 1261. (Lenil) Georgius Metachita contra Maximum

dem refutstio trium Capitum. F. Allowas Grace, Orth. T. a. Grate, Orth. 1. n.

Geraldi de Venna Monachi Casse Dei , Vita
S. Roberti ejusdem loci Abb. 84n nel F.g. p. 189 di Mabillon , Acta etc.

Scrine nol XIL secolo Serius nol XII. secolo.

Gerardi (Joannia) Lucci Theologici per Theses explicati ; pradictione et moto Jo. Find. Conton. Tubingue, 1762. T. 2. in voli 1. 6. VIII. C. 19.

——— Confesso Catholica, Francol 1679. T. 1.

fol, VIII. D 11.
Quesso Teologa Laterano, che con'un successo divinto insegnò a Jenà la Teologia, ora noto a Quedinboneg nel 158a, and a Sta / N D.)

ingia, era nato a Quedilinhourg nel 1084, e mori nel 1657, (N. D.) Gerardi Abb. Sylvas-mappir, Vitte e Wi-caula S. Adalbardi Abasin. Stanon nel T. 5. p. 355. di Mabilion, cetta etc. Vine nel secolo 21. Gerardi Carphanierini Opazcula dun geri-tario della contrata del contrata del con-trata del del con-trata del contrata del con-trata del con-posibilita del con-trata del con-trata del con-con-Biblioth, PP.

Bioliusti. PP.
Questo pio Scrittore vivera nel žitv.
accolo. ( Dall Index Mpl. )
Gerbus ( Jean ) De cama majoribus nd Caput Concordatorum de Coues. Lugd. 1685.,
Gamer. T. J. 4. V. H 17.

Gerbais intraprese quest'opera, 'che usci la prime volta nel 1679, a richiesta del Clero di Francia, pre provare, che la muse de' Vescori debbono essere gordicate in prime istanu dal Metropo-litano, e da Vescori della Provincia. Essa dispiacque alla Corte di Benna non nolo per qual che contanya salle laberda della Chera Gallicana, an per la guaniera
dura, con cui creino espressi pel l'inscerdura, con cui creino espressi pel l'inscerdel Clero Tiano dispo celle, che Gerbain
esp-dellicane una noiro Etimote correcta
ere dura qualche sodificatione, sila Coos
ere Professore di Elegamusi al Callegio Rotere can ca a Ruppia rella Disconi di
filmina nel tiga, e unti sel (Cop., (N. D.)
Glebati (Nivida) la Gracche Sajalma Di-

scriptionem Explicatio, Sta nel T. IV. di Grunovio. Th. Ant. Gr. Questo Gureconsulto Alemanno nato

in Pfurtahelm fu Professore prima di Dritto in Vienna, e poi di Storia a Stras-Sorry, ore more react vecchio a 20. Febraro 1560. (Morari J.

Gerberon (Gahriel) Histoire Genérale da
Jansensane. Amsterdam, 1900. T. 5. 12.0

XX. B 50. bourg, ove mori mai vecchio a 20. Fe-

XX. B So.

Opera tale, quale dovers aspestari da
na Apontolo di quella Setta. Il Giolevera
and Apontolo di quella Setta. Il Giolevera
Sain-Chiai and Mainese ad 1058. soffit
delle presenzioni per le disputa del
Giosantiniono, monta San-Apontoja ad
Geobre ( Martini ) De radita Divinitatia in
operiusa Naturea. Perioderbite, et GraliaTyp Prisérip. Moissex S. Bloss 1950. 12.

- Discontinuo pous Relicionis, veracono
- Discontinuo pous Relicionis del Proposito del Proposito

Ecclesiae, contra quasvis falsas, Ibid. 1760. T. 1. 8. VII. E. 9.

1. 1. 6. VII. E. 9.

— De Legitima Ecclessatica Potestate ĉirca Sacra et Profana, Ibid. 1961. T. 1. 8. VII. E io,

— Apparatus ad Eruducionem Theologicam,
institutiona Tronum Congregationis S. Blaaii Ord. S. Bened. in Silva Nigra destinatus. Editio secunda, revisa, et correcta. Typ. Princip. Monast. S. Blasil, 1765. T. 1. 8. VII. E. 11.

 VII. E 11.
 - - Principia Theologiae Exageticae. Praemittantisir Prolegomesa Theologiae Christianae universae. Accordit Mantissa de traditionibus Ecclesiae arcanis . Ibid. 1757. T. 1.

8.º VII. E 12.

-- Principia Thoologiae Lyturgicae. Ibid.
1753 T. 1. 8.º VII. E 13.

-- Theologia Vetas et Nova circa praesentiam Christi in Eucharistia, hoc est modus

tion Chemi in Encharistis, hoc est modos a ratio adstrucedil, explicatingha Augustimann hoc Mysterian. Friberg Bengoiste,
Felieren, 1953. T. 1. 8. \*VIL E. 1.
Princip S. T. 1. 8. \*VIL E. 1.
Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.
VII. E. 15.
— Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.
VII. E. 15.
— Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 1759. T. 1. 8.

- Princip Monyt. S. Blasis, 175 vationem interiorem, et sanctificationem Christiani hominus. Ibid. 1758. T. 1. 8.º

VII. E 17 --- Principia Theologiae Canonicae quo ad exteriorem Ecclesiae Gubernationem. Ibid. 1758. T. 1. 8. ° VII. E. 18. --- Principia Theologiae Symbolicae, ubi

cerdine Symboli Apostolici procepsa Do-estrinae Christianae capita explicantur, at-seranturque. Bod. 1758. T. 1. 8. ° VII. E 19. \*—— Principia Theologiae Moralis juxta le-gem Evangelicam. Ibid. 1758. T. 1. 8. ° VII. E 20.

VII. E. 20.

- De sequa mornan Crasura adversus Ri-gidiovem et Remissiorem. Ibid. 1-63. T. 1. 8. ° VII. E. 21.

Geobers erz Monsoon Bezedisting de Georgeranison di S. Biagio nella Scion Javan, News 15 au quindi Abbase della tease Con-gregatione: vircer nella seconda meth del grantes sectos. (Della spece Reveranista Archive, Denla Seconda meth del grantes sectos. (Della spece Reveranista Archive, Donton Rom. Pounif. Silvanis Proposition of the Company of the C

Ibid. p. 148. --- Epistola de Sphaerae constructione. Sta nel vol. Analesta di Mahillon, p. 102.
--- Sermo de Informatione Episcoporum.

Ibid. p. 103. . - - Praefatio in locum Porphyrii a se il-Histratum I lidd. p. 106.
Gerberto, che poi fu Silvestro II. nacque nell' Alvergna: sali sal trona Pou-

thicale nel 999 mori a 11. Maggio 1005. Ciaconius. T. s. col. 75s. J Gerlardi Presbyteri, Vita Uldarisi Epise. Au-gustani. Sta uel T. 7. p. 415. di Mabillon.

Actu etc. Gerhardi (Joh. Ern. ) Dissertatio de Sepaltura Mosis ad Deut. xxxxv. 6. Séa nel T. 1. p. 403. Thes. Theol. Philol.

Questo Professore prima di Storia e poi di Teologia nell'Accademia di Jesa sua patria, mori nel 1668 (Biblioth. Casan.) Gerhohi Praepositi Beicherspergensis Ord. Can. Beg. S. Aug. Liber de Glaria et Honore

Filis hominis. Sta nel T.1. p. 165. Thes. Adecd Noviss.

Fith human, An off T. p. 165. Then,

"Life allering had in Homers at least a

"Life allering had the Homers at least

"Equals to seas, webcome S. Hiladi

"Life allering had been seen to the season of the season o

Dottrina di questo Concilto, la Storia della Congregazione de Auxulio, una parte de' suoi Atti originali, i principali Canoni e Decreti sopra questa materia etc. — Définae de l'Eglise Romaine, et des Souverains Peutifs contre Meleblor Leydecker. Liege, 1697., Hoyoux. T. 1. 12.9 XX. B 50.

Quest'opera serve di quarto tomo alla precedente

precedente.

Germani I. ex Cyriotenti Episcopo Costatinnop. Pateirrchie Theorix Reviem Ecclesiationami G. et I. Sie nel T. s. p. 575.

Hibbish. P. P. Lat. Sie nel T. s. p. 575.

Hibbish. P. Pracentationis, Nativitatis, et Demotors, Pracentationis, Nativitatis, et Demotors distributum. Hold. cel. 68g.

— Orario in Exalitationem S. Crucia, Gr. et

Lat. Sta nel T. 2. p. 157. di Gretsero, do Cruce.

--- Oratio its Vivilicam Crucem Gr. et Lat. Ibid. p. 295,

+-- Oracio in Adorationem S. Craeis, Gr. 1 et Lat. Ibid. p. 309. p. 540.

Questo Santo Patriarea di Const poli mori nel 740. (Biblioth. Casan.) Germani II. Patriarchae CPolitani Oratio in rimam Jeropiorum Dominicam, et alia in primant Jepantorum Dominant inginum re-Sanctarum ac Venerabiliana Imaginum re-stitutionem. Sanuso nel T. 15. p. 721. Biblioth. P.P.

Morl nel 1240. ( Biblioth. Casan.) Gersonis (Joinnes) Opera omnia Theologica, char. goth. Venetire, 1489, T.5.4 ° VII. C.8. --- Opera omnia in quinque tomos distri-buta, opera et sendio Lud. Ellica du Pin Antoerpiae, 1706. T.5. in vol.4. fol.VLN 19. Ocessa Edizione è ornata d'una Ger-

goniana, opera curiosa, e degra di esser letta dagli amatori della Storia Lestere-na, ed Ecelesiasica. Lo stile di Gerson è duro, e negletto, ma prefondo, meto-dico, e pieno di forsa. Nel primo tona trovasi l'efigie dello Autore.

-- De Imetatione Christi su De contrespin

Seguno nel vol. di S. Bernardo modi XVL F 16

VI. F. 15. Giovanni Charlier, detto Gerson dal no-me del villaggio della Dioccai di Rheima, ove narque nel 1565., fu Cancelliere MclP Università di Parigi, e il primo de'Teologi del aso tempo: morì a 14. Dicembre 1428. (Thrishem. de Script.

December 1498. (Thristeen are occupa-Eccles. a 555.)
Gerrait (Augustin) De Leglius, Peccetis, et Peccaterum Peena. Vandebones, 175a, Trattner. T. 1, 8° VII. E 3.

— De Verbo De incorasso Libri tres. Ibid. 175b, T. 1. 8.° VII. E 4.

— De Serramentais in genere, Baptismo et

Confirmatione Libri ures. Ibid. 1765. T. s. 8.º VII. E 5. Questo Religioso Agostiniano, era Profestore di Teologia nell'Università di

Vienna, e visera nella seconda metà del passato secolo. (Dall' apere) Gercasi (Necolo) V. Saggi di Dissertazioni

Niccolò Gervasi da Palermo nacque da Agostino Gervasi. Nal 1-51. fit Giudice del Concistoro, e nel 1760. della Gran Carte Criminale: mori in Napoli and 1963.

(Scincia, Prosp. T. a. p. 79.)
Geschini (Pauli ) Majestas Carolina, sive
Constitutiones Caroli IV. Bom. Imp. etc. V. Pontanus Geor. Burth. Gennerus (Conradus) Jonnus Stobaci Senten-

tion nanc printers in latinum sermonem traductor. V. Stobarus. Il Gesnero, seprane

della Francia nicopie a Zurig nel 1516., e mori nel 1565. (N. D.) Gesserus ( Joan. Matthias ) F. Claudianus. --- De eruduiose Graccorum, qui hodie vivant, centra Alex, Belladium. Sin nel T. II. Miscell. Lipsiene.

-- Paralipomena quacdam Observationes XXX. complexa. Hod. Questo Professore di Eloquenza, e di

Questo Fredessore di Lioquenza, e di Posia nell' Accademia Giorgia Augusta, viviva nella prima metà del panzaso se-colo (Dull'opera.) Gesselli (Tinanza) Historia Sorra et Ec-clessattica ordine Chrenologico ex optimis

Scriptoribus exapendose digesta ah anno mundi ad annum Christi 1125., in que ad poem Ecclesse Christianse viam aperure pio constur affecta Auctor. Trajecti If Microson, 1659, typ. Gisberti a Zijil.

T. 2.4° XXL C.5.

Ill Grassio era di Americad nell'O-Gesselio era di Amerford nell'O

landa, e viveva nella seconda metà del xvii. mcolo. ( Dall' apere ) Tancredi Principis in expeditione Hierosclymiana Auctore Radulpho Codementi cjus familiari, cum observationihus Cl. VV.

Edmundi Martene, et Uenni Durand etc. Stanno nel T. v. di Muratori Rec. Ital. convinti di Spilorce-

Script.

Geniti (1) account, e convinti di Spilorce
ria. T. I. 8.º XXIV. C 41.

Geta-Caractioli (Lorenzo) Discreso Istorico
Alli, Cutt. Critico inturno all'origine della Cetà di Tormina. Sia nel T. xvnz degli Opusc.

di Aut. Sicil. Gervarii ( Casp. ) Notae selectae in Sylva-rum libers P. Papinu Statii. V. Statius. Ghemara Hierosolymitana cum versiono latina Blasti Ugolini ad Codiços de Pascha. Sta

nel T. xvtt. di Ugolino nel T. xvtt. de Ugotino.

- De Seglés == de De Expisitionis == de
Tabernaculis == de Capite anni == de Jeju-niu == de Chaghighah i== de Festa Die un de Nobadhaton un Ibid. T. xviii.

-- De Decimis == de Decima Segunda ==

1. The Company of Decima Segunda == 1.

de Placenta = de Prarputio arborum = de Primitivis, Hed. T. xx.

- - - De Synedriis an de Poenis, Ibid. T. xxv. --- De Sponsalibus == de Uzore de adulterio suspecta am de Dotibus. Had T. XXX. Ghemara Balsylonica cum versione latina Bla ne Ugolini ad Codices de Sacrificias. São nel T. XIX, de Ugolino.

T. Xix, di Ugolino.

— De Muerchino. Ilad.

— De Synedriio. Hald. T. XXV.

Gherardi (Par-Austoin) Beve Istrusione
Sorica per riorvene le Dennonie del S. Uffficio. Bunua. 1954. T. 1. 49. XXI A Bai,
Ghilini (Canalli ) Descriptio Lacus Larii et
Vallis Tellina. Saa nel T. 111. P. 11. di
Gercio. Then. Adal. Hal.

Questo Scrittore era Nilan Questo Scrittore era Milanese, e moe nel 1535. ( Argilatus, Biblioth. Script

Mediol.)
Ghirlandi (Pauli) Trantatus de Hacretius, et eccum poesse. P. Vicnate.
Il Ghirlando era Giuerconsulto Fiorentino, e Uditore delle Cause Crimmali;

tino, e Unitude dette Lause crimmani; tivera nella prima medietà del XVI se-colo. (Biblioth. Casan.) Ghisleri (Michaelis) Commentarii in Canti-cum Casticorum Solomonii jutta Lecisoses Valgatam., Hehracam et Graccas, Venetius, Rena Luccas T. Coll III. Hehenenn et Graceas. Venetin, 2609 ap. Bern. Junctam. T. 1. fol. IL. Questo Scrittore, Chierico Reg

Teatino, era Romano, e mori nel 1646. Testimo, era Romano, e mori net 1040. (Biblioth Casten).

Gasco (Bernardo M.+) Orazioni Soere. Ve-neria, 1747. T. S. 8.º in lat. IX. B 5. Questo Religino Cappuccino nacope in Nesola a 88. Stremeter 1672., e meri in Arienno a 6. Giugno 1744. (Della Ella de Immania (Della Casten).

Vita, che trovasi nel T. 1.)

Fits, the trowns nel T. i., j Giscommi (Loreano) Denisoni, Sitanuo nelle Prose Florentine T. i. e III. Giscomo (Antonio di ) T. ne' MSS. (S.) Giscomo (Antonio di ) Sopra un Greco Feagunetto di Archestrato. Catamia, 1845. T. 1. 8. P. C. X. M. 26.

Questo volume contiene dello stesio Anture gli opuscoli seguenti: Relatione Accadenaca per l'anno 3, degli Atti della Accadenna Giornia Palerina 1827. ma Detta per l'anno 4.º Catania 1848. e Discorso sulla Vaccinazione pronunziaso nella prima pubblica Seduta della Commoroume Vaccinica del Val di Cocas a di 7. Gennaro 1827, Catanta, 1827., la Magna.

h Magna

— Berer Belaxione Geognostica de Contorna di Milnello (Val di Noto). Non red

T. p. Pit. edgel stati del Rossol. Instellarigi Sraguigna. Fri T. It. p. 231.

Quana Medico di professore, figlio del
procedente, ascope in Carasia fi 31. Ov
er Professore di Fisiologa e dal piane in
questa R. Unweranti degli Studi a S.

Cinggo a Bita, e quanti di Beleima Teo-

Gingno Boto, e quanta ut archiosas re-retica, o di Patologia, e a Primo Pro-motore dalla Facolta Medica a o Gen-naro 1818., e pei a Protomodeo Generale di Catanin a 5. Aprile 1819. La una ri-mutazione gli merito la carron di Presiputazione gli meritò la carios di Presi-dento della Commessione Vaccinica della Valle de Catania con elezione de 4. Feb Valle di Catania con efesione de 4. Frè-braro 1815, e quella di Medico della Deparatione di Salute Marittina con De-recto dei 36. Maggio 1820. Nal fine de-gli noni suoi divide instancabilmonte il un otropo fra la paratie felico della sua profes-sione, e fre i diletti suoi stati di Medicina. Si Sari, Namata, ade Balla Lescottoria.

di Storis Naturale, e di Bella Letteratura . iscomiosi ( Lorenzo ) Orazioni. Stanno nelle Proce Fiorenzio T. I. e 111. Gtambullari ( Pier Freocesco ) Lexioni del Sito del Purgatorio, e della Corità, e sopre aftre materie. Stanno nelle Pross Fio-

rentine, T. Itt. Questo Canonico della Chicsa di S. Loenzo, e che fu Coasolo dell'Acca Princentina, di cui era nato nno del Fon-dateri, morì nel 1561, in cià di noni 69, ( Tiraboschi, T. FII. P. II. P. 227.) o-Gisseppe da S. Anna. F. Riforna del-

l'Uomo Spirituale. Questo Scrittore era Carmelitano Scalao della Provincia di Venezia, e con sua ics-tera del 1. Dicembre 1752, dedica la

sus opera a Lucrenio Gambara Patrizio Veneto, Giampettasii (Nicolai Parthenii ) Historia Nea-politana, Neapoli, 1713. Muttus. T. 3. 4. ° PG. X. B 19.

Storin scritts con eleganta di stile.

(Tiraboschi T. 1111.)

--- Piscatoria, et Nautica. Neapoli, Typis
Regiis, 1685. T. 1. 8. ° cum liguris. PG.
L. U. 8.

Le figure sono disegnate da Francesco Solimena, e incise da F. de Louvemant, Quanto dotto Gesuita nocque in Na-

poli nel 1647., mori circa il 1715. ( Tiraboschi loc. cit.)

rabecchi loc. cit. J
climanos (Pierro) Storia Civile del Regno
di Nipoli. Si trova nel T. XI. della Raccalla degli Storici del Regno di Nipoli.
N. Increa.

P. Increa.
Si Loria del Regno di Nipoli.
N. Increa.
Si Loria del Role N.
(S) -- Opere Possame. Venesia, 1768. T. 1.
Precede la Vita dell' Autree; quindi
aisque Iodice Generale dell' opere de'tre
Regni Terrono, Colosco, p. Prasiler Altpara—Ullino del Certrero Maggiore di
troro la Cliene Solier, della Civilera a
troro la Cliene Solier, della Civilera
troro la Cliene Solier, della Civilera torno la Chiesa Colleg. della Cattolica == Osservazioni dell' Ab. Garofilo == Consitorno la Chresa Colleg della Catolica œ-Descruation dell' Ab. Garofilo œ-Consi-gli e Decasteri della Gità di Vicana œ-Bagioni di Matto Barbarini œ-Sevittora solla Collatione dell' Arcivoscovodo Be-neventano œ-Supplica salla Collatione de Benefiti, ed Otici, Questo celebre Storico naeque in Is-chatella nella Capitanata a 7. Maggio 1676, e mori nella Catadella di Torino a 17.

Marzo 1748. ( Biogr. Napolit. ) in fine della di lui Vita, che precede la di lui Storia stampata in Milano dalla Società Tipografica de Classici Italiani, 1823 e Riferiore il Giustiossa nelle suo » Memorie Storiche degli Storici Legali » del Regno di Napoli all'articolo Giap-> noce il seguenta carorevole Dispaccio, > con cui il Regnante Sovrano Ferdi-> nando IV. rail dare una pensiona di > 500, ducati a Giovanni Gunnoce. fi-» mando IV. mal dare una pezasiona di » Son duccisi a Giovanni Giusnoce, fi-» gilio di Pirero, osono grindemusue la » memoria del l'altre miforenna di Re » delle strutenze, in cui urovasi D. Gio-vanna Giusnosa, figlio el crede del » fa D. Fierro, assieve della Storia Ca-vità di quel Regno, e cusiderando » non correctore alla filicità del suo ga-verno, el al decese della Sorramba verno, et ai teccos della Sovannia » il permettere, che resti nella miseria » il figlio del più grande, del più utile » allo Stato, e più ingiustamente per-» seguistate ummo, che il Regno abbia » prodotto in questo secolo, e la M. S. » predotto in questo secolo, è la M. S. » venuta a dare a D. Giovanni Giancono » ducati Soc. animi di penisione sa li » sost albohali. Lo partecipo nel Real » nome a V. S. III. per l'adempimento. » Portici 8. Maggio 1769. Beruardo Ta-» Bucci. »

Giardina (Gortano) Le Autiche Porte di Palermo, non più esistenti. Opera pusto-ma, in cui si esassina il foro estico nome

ma, it can a examina it love active nome a sto, con altre memorie ad eas apetunti. Palermo, 1752, Grennignani. T. 1. 4. °P.C. X. N. 1.

Il Gurdina mort nel 1751, in etch discussione e quest'opera dopo la di lui morte fin pubblicate dal Mongitore. (Scinder, Person, T. 4. n. 20.1.)

morte fit pubblicats dal Mongatore, /Sci-nds, Prospet. T. t. p. 20-30. super la Fats Morgan. Stan et Tickefi, Donac Sial. Fats Morgan. Stan et Tickefi. Stan et al., 12-gea Filosofi. nel Gallego de Gesinti di Falermo, C. Scind Prospet T. t. p. 10-5. Giarretana (Marchese di ) P. Swison un MSS. (Silbor (Edurato Lines, dalls develue). (S) Gibbon (Eduardo) Interia della decadenza e rovina dell'Impero Romano tradotta dal-l'Inglese. Pisa, 1989, T. 12. in 8.º XXIX.

Ne'Tomi IV. VII. VIII. IX. in fice, si trovano le Confutazioni fatte dagli E-ditori Italiani ad alcuni principali erroci dell'Autore che vuol fare da Contro-la dell'Autore che vuol fare da Contro-da dell'Autore che vuol fare da Controvesista più che Istorico, e Controversista di mala fede ..... Un'erudizione vasta, solida, e sopre tutto bene variata, una critica non meno esatta che ingegnosa, un calore de narrazione, se pon scincre uguale, almeno sempre abbastauza sostenute per non lasciar mai adito al languere, viste talvolta profende, soveme astese e quasi sempre giusce, riffcasoni pecanti, l'arte di anuedare i fatti a grandi idee, di cui lo Scrittore non co-nosceva fone tutta Is fecondish, ma che eccitano alla meditazione la mente del Jenore; tali sono i meriti, che assicuraso una lunga durata all' opera di Giblog. Il prime ed il maggior torto forse else gli si possa apporre e quella man-canza d'elevatezza ne sontamenti, che cue gu si possa apporte e quella mar-canaa d'écvaiezza ne' sontimenti, chi-inguna la ragiose, quanto più lo Storico i crede ragioseole, alberche rosina di peggior degli ablugli, el errori, studian-don di combiterare il visio e la virriò colla geresa indiciercana. Li di las immannations era mobile, ed il suo caractere guazioni era minuo, est fredito; si lascava faciliniste trasportare ad aumirare ciò che la sorprendera, e giudicava male di ciò che non supera scutire. Dopo d'essersi ingegnato di depr scatire. Dopo d'esserti ingagnato di depri-mere ingiuvanante il conggio esoco dei Mattri Cristini, si compiace a celebrare le fevoti impresa di Eunerilano, e del Tar-tari: lo grandezza materiale, se crò può dirat, lo colpace usui più, che la gran-dezza morale, e le cualcanoni d'una virtà sublime non penetrano sino alle suz eni-nua, mentre i trabiliti d'una forza barb-ra seducoso la sua imuniginazione e

Dirk Medicoso is son transginarone e smarricone il suo gendino. Egli era asto a' 27. di Aprile 1737, e mori a' 1ti. Gen-oaro 1703. [Biogr. Univers.] Gibborse. P. Harpfaldino. Gibert (Jo. Petri) Jus Canonicum per rogulas unturals ordine digestas, usuque tem-peratas, ex colem Jure, et Concilus, Paperstas, ex coseta sure, tribus, atque alum le Jesampass, expositum. Lug I. 1757. T. 3. fol. V. M. 1.

Opera, nella quale si trovano della cose Opera, petia qui en i novano estre concursive uni corpo del Diritto Ginneira, (N)

--- Institutions E-releastiques, el Barricialos sirvant les Principes du Droit Gostinum, et les inages de France. Pars, 1756.

Mariene T. P. A. 6 V. H. 25.

Secondo E Inicion., correcta, ed aumen-

rata considerabilmente, nella quale si tro-vano gli usi particolari a' diversi Parlamenti del Regno, ed alcune osservazioni importanti prose delle Momere del Clero. Questo abile Canonista era nato ad Aix nella Provenza in Ottobre del 1660, et mori a Parigi e 2. Diornabre 1736. (N) (S) Gigli (Girolamo) Lessoni di Leogua To-

rana, coll'aggiunta di tre Discorsi Accadomici, e da varac poesie sacre e profane dallo stesso Autore. Venezia, 1772., Pasquali. stesso Autore. Venezia T. 1. 8. P.C. I. D 41. Girolano Noner prese il cognome di Gigli per essere stato adottato da Giro-lano Gigli suo parrate : necpue in Siena

a' 14. di O tobre 1650, e mori a 4. Granaro 1722. / Biogr. Univer Giglio ( Antonino ) Rune. F. Caraso Gio.

Questo Letterato viveva nel 1600. Gil Blas P. Histoire . Gilder (S.) Epusola de Excidio et Conquestu Britannise, sive arris correptio in totum Britannicae Nobilitatis Ordinem et Plebena Reprehensio in Ecclesiasticum Ordinem Britannie. Stanne nel T. 5. osl. 389. e 407. Biblioth. PP.

Gillot (Clinde ) La Vie de notre Seigneur Jenus-Christ en figures . T. 1, 4 ° II K so. Gillot , che in celebre Pittore, ed Incisore, riusciva principalmente a reppre-sentare figure grettesche, e si formo una

monion unica, e tutta sua, che non pirtoripare di reru' altra: rissel aucera in auggetti seri. I suoi disagni hanno della fisezza, dello spirito, o del gusto, ma poca correzione. Egli era nato a Lan-

gres nel 1673., e morì a Parigi nel 1728. Mombro dell'Accadeunt di Pittura (N.D.) Gilonis Parasensis Historis gostorum viae no

T. 5. p. 11. de Marteno Thea Nov.
Questo Storico , Chierico di Parigi,
quindi Monaco Chinacense, poi Cardinale Vaccovo Tusculano , viste nel XI.

secolo . ( Biblioth. Casan. ) Ginamms ( Marco ) F. Gase .

innaso ed Antiteatro di Catania, Palermo, 1770., Felicella, T. 1. fol. PC. X. M. 15. Quest' opera è di Giacinto Paterno Bonsajuto, il quale vuol sossenere, che questo Aulitentro rimottui avanti l'epoca del poeta Stencoro, e perciò prima del

(S) Giocni (Cav. Giuseppe ) Saggio di Lito-logia Vesuviana. Napoli, 1791. T. 1. 8. ° XXIX. S 48.

Quat' Opera attiré gli applausi di tutt l'Europa, e molta, e ricomata Accademie no annoversrono l'Autore tra i lore Sorj; gl'Italiani sopratutto no levaron rumore, posando vantare un Mineralo-gista, di che mancavano, e da sare al paragone cogli stranieri. I più illustri Scunziati nella Storia Naturale gli divennero amici, ed ebbero con lui corrispo densa epistolare: si potengono da noi le loro lettere originali ano al aumero di cento estanta tre. F. Lettere ne' Codici MSS. Il Cay, Groeni era nato in Catania a

12. Maggio 1747., e vi morì a 6. Di-cembre dol 1822. (S) Giornia ( Asti dell' Accademia ) di Scienze Num-di , Catania , 1825. e segu. T. 4. 4. 9

Namah, Catania, 1825 e segu. 1. 4. 4. XXIX. H 21. L'Accedensia Giornia così detta dal L'Accademin Giocaia così detta dal nome del Cav. D. Guaseppe Giotni, vor-attivimo nella Storia Naturale, di Autare della di sopra notras Lielologia Pena-viuma, fundata astto gli supici del-l'Augusto Ferdinando I di sempre o novassima recordanza nel locale di queata Regia Università degli Studi, fo sperte sta Regia Università degli Studi, in apertia il giorno i 6. Maggio 1824, con un Di-acono, che vi lesse il Commendatore Fra Cesare Biegra, che ne fin il primo Di-rettore. B presentia strualmenta dal Sig. D. Francesco Paterni-Castello, de Duchi di Carcaci, noto alla Repubblica Lette-raria pe'snot telenti, o alla Sociotà Civile per le me virtà. Sotto la da lui Presi-denta l'Accadentia lu ottenuto i rantaggi di un locale nell'edificio stesso dell' L niversità, a pien terreno, e vi ha stabi-lito un Gabinetto Letterario dell'Accademia Giornia, ed una pensione di ducata trecento sil'anno da questa Co-muna, approvata da S. E. Lasgotenenta Generale del Re in Sicilia.

Generale del Re in Sicilia. Giorgi (Austois) Dissertatione sopre un natico Sarcofaço scolpito in marmo. Sia and E. vizido Sagri di Dossett. Eirusche. P. Stegri. Giornale Genatico. N. Npoli, 1760 T. J. & XXV. V. C. & Gornale dell' listerie del Regno di Napoli, qualo si conserva par il Daca di Montelcone dall'Inno 11655 tetto di 1478. Sia and T. XVI. dalla Resca degli Sico del It di Napo. V. dalla Resca degli Sico del It di Napo. V. dalla Resca degli Sico del It di Napo. V.

Giovanni (Vincenzo di ) V. ne' Codini MSS. Giovanni (Giovanni di ) V. Joannes de Jonnes. Giphanii (Oberti ) Kpistolae. V. Epistolae

ill. vir. select. Giraldi (B.) de Salis Vita, anetore Amonyme. Sica nel T. 6. p. 989. di Martene.

Giraldi Cambrensis Archidine S. Davidis, Vita B. Remigo Lancolnicosis Episcopi. Sta nel T. 9 p. 764. di Mabilion, Acta etc. Scrissi sul cominciar del XII. secolo.

Scriot sal comment del XII. secolo.
Giraldi Girbio (Gio Battista) Hectoromicità
overo Censo Norelle. In Vinega., 1674,
de Alaris. 71. 4. 9 PG II. D. 7.
Quasco Autore meque a Percera circa
il 1564, e mori a So. Diocenbre 1573.
Giraldi (Gio, Battista) Bine. Norma in
Giraldi (Gio, Battista) Bine. Norma in

Geraldi (Goo. Battista ) Rinne. Stannao in Fiori di Rinne. Il Garaldi fin Professore di Belle Les-tere nell' Università di Torino, e viveva

nella seconda metà del XVII. secolo. ( Tirabosohi T. r.t. P. r.)
Giraldi (Giuliano ) Orazione delle Lodi di Ferdinando I. Grun Duca di Toscana. Sta mil T. 1. p. 125. delle Prose Frorentine. V.

Becitata nell'Accademia della Crusca nal 1609. Girolami (Ab. Carlo ) Interia d'un Montro Couliere Ant, Vallisnieri.

Girolami (Ab. Carlo) Interia d'un Mostro Raniforne al Cavalierre Ant, Vallinnieri. Ses nel T. 12 della Raco. del Calogieri. Questa Storia perta in fino la data di Succa 35. Marso 1736. Gisbert (Blass) Eloquenco Carctionne dans l'idée, et dans la pretique. Aunt. 1748. T. 1. 12. 6 in Int. VII. É. 7.

Questo Gesoita nacque a Caltors nel 1657., e meri in Montpellier a 27. Fe-

1057., e meri in Montpelier a 29. Fe-herro 1-251. (N. D. T.) Gisleherti Monschi, Vita S. Romani Abb. Autassodocensis, et Miracula. Stoanso nel T. 1. p. 79. di Mabilion, Acta et C. Visse circa alla motà del secolo XI.

Gislebersi-Crispini Abb. Westmonsterirusis, Vita B. Herlanni Boccensis, primi Abb. et Conditoris. Sta nel T. q. p. 340. di Mahil-

Conditoris. Stet net 1. g. p. 240. us resout-lous, Acids et descrisioner del scoolo XI. Giudire (Gio. Batt. del ) Rime. P. Caruso. G. B. Rime. G. Wirere nel XVII secolo. Giudire (Emmanuele del ) Per la Essenzione della Chismonontana Reintegratione a pro-della Chismonontana Reintegratione a prodel Gran Conte Principe della Riccia, da cominarci nel Tribunale della R. G. Corta Criminale del Regno di Sicilia. 1757. T. 1.

Criminale del Regno di Sicilia, 1757, T. 1-60, P.C. X. K. 9.

Giudino (P. D. Nichele del ) Palermo Ma-ginico nel trionio dall'anno 1686, timo-vando le festa della invensiono della gio-ricos un Citatina S. Roudia, Palermo, 1696, Rummolo, T. 1- 64, P.C. X. 17, — Decrisione del Real Tempio, a Nu-activi di S. Maria Nuova di Morreala, Vinc-cia del Periodico di Carte del Periodico.

de suoi Arcivescoti, Abbati, e Segnoti... di Gio. Luigi Lelio. Ristampata... con le Os-servazioni sopra le fabbriche, e Mesaici della Chiesa, la continuazione delle Vite degli Arcivescovi, una Tavola Cronologica della medesiona Istoria, e la notizia dello stato presente dell' Arcivescovado. Palermo, 1702. Entro. T. J. fol. PC. X. L. 52.

Con molti ram: Se ne treva l'Estratto con ancomio nel Giornale de Letterati d'Italia nel Vol. 18. e 20.

a mans pet vol. 18. e 20.

- Dissertazione Storica sopra il titole di Re di Germalemen, che coovrena a Re di Sicilia. Si trova nal I. II. degli Opusc. di Aut. Sic. Quanto datto Monaco Cassimere, Palermittano, cessò di vivere mel 1797, in chi di mani 59, Celond, Pron. T. 1, p. 33, Giffini (Argisto) Rima. F. Caraco G. E. Rimi.

Viveva nel 1500 (S) Giuffricks ( Augustani ) In Physico-Medi-

esm Theorium Compendiaria Expositio ad Tyrones accommodata. Catanic, 1757., Trento, T. i. fol. parv. XXIX. V 12. (5) --- Tyrocinoum Physicum per varias assertiones expositum, in sula Studiorum

propagnatum. Catanae, 1742., Bisegni. T. 1. 4. AXIX. S 1. (5) --- Questin Medica in Thesium metho-

1) — - Questin Medica in Thesium methodom Exposite. Catasse, 1753. Busgai. T. 1. 4. XXIX. S. 2. Parelectuous Physico Medicae in alazo Gatanenia Lycos Labine. Catanas, 1765., Busgai. T. 1. 4. X. I. 5. Questo volume contine dello stasso Autore gli opsacoli seggenti: — De Obstantono in Medicae Qui. (5) ---

- De Oistenature in Medecina Orațio. habita pro solemni Studiorum Instauratione. Panhormi, 1768. Bentiyatura

-- Pro suscepto Episcopatu Catanensi Pa-negyricus Gratulatorius Conrado Deodati et Moneada Catanas 1973. -- Da Medicoram Proedictionibus sub an-

eipita Aegrotanteum exitu Oratio Itabita pro eum Studiorum Instagratione, Catanac, aolemni Studiorum Instruratione, Catanae, 1761., Busgni. — De Rerum Recentium Studio Oratio habita in alma Universi Schola Catanensii.

Catame, 1740., Trento.

Lataue, 1740. Trento.

— Raginnameno Accalemico: Se mai sia evon, che alcuni de Bratil superano I Umo nelle cinque operazioni della essassicai. Catani, 1741., Trento.

(S) — — Opera Molica, es de Febrilos. P. ne Coderi MS.

(S) --- Fasciculus Laurearum, quas Ado-) == - Facciolius Laurenram, quas Ano-lescentibus Medicas terran Auctor. Catanase, 1773., Reggio. T. 1. 4.º XXIX. S 4. Questo volume contene sacore: Can-zoni Siciliani composte, e trailotte in latino dal Dott. in Medicina Giuesppe Giagrida e Margariti. Catania,

1754. Bingni. Queue Canzoni per equivoco sono autribuita dall'illutre Autore del Prospetto della Letteratura Siciliana nel
decimottavo secolo, T. H. p. 36a. ad decimottavo accolo, T. H. p. 369, ad Agostino Giuffrida, padre di Giuseppo. (5) --- Themata Physico Medica selecta per

(3) — - Ibremata Physico Medica selecti per Adversarios in Lycos examination discussi-Catanse, 1765, Basqui, T. 1.4° XYIX, 56. (5) — - Ethic Christons, Catanse, 1794, Typis Sominarii Clericoruot, T. 1.4° XXIX, 56. (5) — - In Arrivotte Perblemata de Rebus Maturalibus Practicaines Canacusses, qui-maturalibus Practicaines Canacusses, quibus accedant Exercitationes Academicse omnino quatuur italico sermone conscriptse.

omnino quatture italico sermone conscriptate. Catanas, 1748, Brosgai, T.J., o XXIX, S.7. ) — — In M. Friderici Christiani Baumo-steri Metaphysicas Institutiones Serupulia-Bleitas, 1766 (Capacias, T.L., o XXIX, S.8. Tutti i precedeni volumi ei sono stati grasiosamente denasi dal notre outico « Collega Sig Protomedico D. Antonino di Giacomo unitansenie ad altri, come di vedrà a' rispettivi articoli, per aumentare il nostro dono fatto a questa Biblioteca. -- De Medicorum Consultanorio Conventa ad Salvatorem Ventimiglia Antistitem Ca-

tanessem Oratio . Catanae , 1958. , Buagni , T. I. 4. ° XXV. B 17. – Variolarum Disquisicio . Sta nel T. s. degli Opose. di Ant. Sicil.

Agostino Giuffrida, Protomedico, o Professore di Medicios Teoretica so questa anti acudi delnostra Università, che agli atudi del-l'arte salutare, che professiva, univa quelli della filosofia, e della Bella Let-paratura, o a cui il citato Autore del

Prospetto ec. nel T. t. e 11. tributa i giusti, e meritati elogi, nacque in Gra-vina, villaggio vicino e Catanza, e non in Catania siesso, il di primo Marso 1705, e mori in queste città a \$1. Gennaro 1979, colla reputazione di un Medico celebre. Giuffrida (Giuseppe ) Cantoni Scribane. Sian-

no nel precodente volume Fasciculus Lau-Figlio del precedente, e medico an-ch'egli di professione, mori di cont 68

ch'egh di prefessione, mori di cont 58. non compità a 25 Marsa 1806. Giutta (Ousphiri) Fragmenta Jones et Pra-zia di Saccone Field Tribunal spectatatis. Paperni, 1748. Accordi. T. I. fel. Vi. L. 19. Questo Religono del Terri Ordine di S. Francesco, Mestro e Dottore in Terlogia, nacque in Palermo e 5. Maggie

1680., e vi mori e 16. Outobre 1743. ( Dall Elegio, che precede l' opera.) schi Sanssi. V. Dadogo. isochi Sanesi. V. Dualogo. issuano (Gio. Pietro ) Vita di S. Carlo Bor-Questo Sacardote, e Gentiluoma Mi-

hnese, mori nel 1635. (Argilat Bi-blioth. Script. Mil.) Glabri-Rodulli Monachi, Vita S. Guillelmi Abb. Devicorenus. Sia nel T. 8. p. 284 di

Mabillon , Acta etc. Visse nel secolo XI Glieser ( Jo. Adamus ) De Instrumentis He-bracorum Musicis. Sta nel T. XXXII. di Ugolino.

Glarconi ( Henrici ) In T. Livium An tiones, cam jodico Laurenii Vallae. Logd. 1555., Gryphias T. 1. 8. ° XXVII. D 15. --- Schola: In Sallustium. F. Sallusius. --- Thesaurus Hatorise Helreticae. F. --- Descriptio Helvetiae, nec non Panegy-

rieon xttl. Helvetine Partium, cum Commentariis Oswaldi Mycomi Luceronni. Stonno pella Raccolta Script, de Reb. Helovit. Thes. Hist. Hely. Errigo Lorito, conoscinto più sotto il

nome di Glarezno perchè nacque a Glaria nel 1488, fu amico del celebre Ecuano, e mort nel 1563. ( N. D. ) Gizoii ( Salomons ) Philologue Sarrae I. Iri V. Jense, 165t. T. 5. 4.º I. H. 19. È questa la principale dalle Opere

questo Teologo Luterano, Professore a Jena, che nacque nel 1593., e mori e Gotha nella Turingia nel 1656. (N. D.) - Christus in peccetta nostris services , a Dieti Prophetici Esa. XLUE 34. Sta nel T. 2 p. 513. Thes. Libror. Philol. etc.

di Crenio . Glosue veteres verborum Juris, qu

usease veteres verlorum Juris, quas proim m Buslicus reperinatur. Stanson nel T. 111. di Ottone, e ne Glossaria Gr. Lat. et Lat. Gr. del Labbeo. F. Cyrilles. Glosse in Euclum Anonyms Scriptoris. F. Mingarelli Joan. Aloys.

Mingarelli Joan. Alova.
Glotenriom vocum Galficarues. Ste nel T. 5.
p. 76s. di Meriene.
Glycae ( Michaelis ) Epistolae Gr. et Lat.
Staturo nel T. Le H. del Lami Deliciae
Em. E. Erudit .

Nella Biblioth. Canan questo Michele Glyca è notato: Monacus non Siculus patria sed Byzantinue. Florait medie circ. Sacc. xr. e si citan per actorità le Prefacinci di Gio. Lami del T. 1. e s. e e Gio. Alh. Fabricco Biblioth. Gr. T. x. Nella prefisione intanto del T. 1 il La-mi dice: Sicular quien natione fuit, quod en Codd. MSS elucet, e in qualla del T. n., in cui nella nostra educaci

si trorano le altre ciaque lettere di Glica, exproctando il sentimento di Gio. Boivin che lo fa Bizantino, e motrandone egli l'incongruenza per le regioni ivi addotte conclunde: multo magra miror in ejus

concluside: mullo magus miror in ejus evalentiams tam facile ivisus doculesi-mum Jo. Ath. Federicium T. x. Bi-blioth. Gr. p. 208. et 545. Goar ( Jorobi ) Rituale Gracocum jura usum Orientale Ecclosia, Gr. et Lat. testine Peris 1647. Piget. T. 1. fol. VI. E. 18. Labro raco nella stessa Francia per lo pircolo numero di memplan, che se ne ampressero. (Fegel) Questa odizione fu fatta sopra una folla di escenplari stam-pati, e nuamocritti, che il Goar cercò con molte eure, e fettiche, e l'arricchi di dotte osservazioni utilissimo per ben conoscere le Liturgie, a le Cerimonio della Chiesa Greca, (N.D.) Nel Dizion.

Biblicer, è potata : Opera stimata . досо совыми Theophanis Chronographis . F. Questo dotto Domenicago na Pargi nel 1601., e meri nel 1653. (N.D.) Gobbi ( Philippi ) Dimertatio Physico-Me-

dica de usu, et aboso aquarum simpli-Calogierà.

Golunt (Charles ) Instruction sur la verité
du S. Secrement de l' Euclististe. Paris,
1694. T. 1. 12. VII. D sû.

Il Gobinet, Dottore della Sorbona, naeque a San-Quintino nel 1615., e mort

• Parigi nel 169a (N. D.) Godess (Antoine) Les Tableaux de la Pé-nitenet. Paris, 1662., Courlé. T. 1. 4. ° in let. III. G. 5. Si stima questo Libro per le figure, che vi si trovano in numero di venti-due, tutte disegnate da F. Chonvean,

me incise da vari - Paraphrase des Pseaumes de David en vers. Paras, 1648. T. 1. 4. ° H. I 20. Questa Parafrasi fra tutta le opere del Godeau è quella, che ha avute piu corso, secondo il Du-pin, il quale soggiunge, che i Protestanti non lunno evuto difficoltà di servirsene in luogo della tradu-

nione di Marot, che pares conscrata fra loro. (N)

- Ouvres Chrétiennes. Paris, 1635. T. 1.

8.º in lat. IX. D 5.

- Histoire de l'Eglise. Paris, 1672. T. 5.

fol. VIII. G 15.

Questa Storia scrista con nobilità, e com month è meno esatta di quella dell'Ab. Fleury, ma si fa leggere con maggior piacere. Godesu prende la sostanza degli Origlinali sensa rendersi schiavo dell gh Originali sema rendersi scharvo delle leco parole, e fa na corpo di diversi membri spara qui o li. Flaury al con-tanto si para di impignare le propris-capensiconi degli antichi Storici, e sovente i limita a cacicii inniemo i' un'i altre. El cradera, che il miglior matodo era quello di raccontare i fatti senza presen-bolo, senza transizioni, senza riflessioni ma non faceva attenzione, ch' ei acriveva por nomini, e che gli nomini abbandonano l'utile, se non è gradevole. ( N. D. ) Le Vie de Seint Angustin. Paris, 1657.

T. L 4 ° IV. A 97. Questo Autore nacque e Dreux nella Diccesi di Chartres verne il 1600.; fu Vescoro di Grasse e Vence nella Provenua, ove mori a 21. Aprile 16-2. (N) Godefradi Viterbenus Paptheon, seu Monorcia

Saculorum. Sta nel T. vtt. di Marztori | Rer. Hal. Script.

Questo Scrittore, ehe fu Notajo di Cor rado III. Re, di Federico I. Imp., e di Errigo VI., era nato in Viterbo, e fiorva nel XII. secolo. ( Dulla Prefaz.) Godescalchi Diaconi Leodicensis, Vita S. Laudeberti Episc. 86t nel T. 3. p. 59. di Ma-billon, Acta etc. Vise sul coninciare del 1x. secolo.

Godi (Antoni ) Chrones, quae extant ab auno 1103: usque ad annum 1800 permum a Felici Osin, nunc vero a Jo. Ant. Saxio castigata. Sta nel T. vtta di Muzatori Rer. Hal. Seript.

Ouesto Gronista era Nobile Vicen e viscon pel xtv. scolo, (Dalla Prefaz.) Godigni ( Nicolai ) De Abasonorum rebus, donie Aethiopiae Patriardis Ja. Nonio Barreto, et Andrea Oriedo. Libri tros, Lugd. 1615. Cardon. T. 1. 8. PC. V. D.4. Il Godigni Gesnita Portoglasse nacque

a Lishona nel 1559., e mori a Roma a 7. Dicembre 1616. ( Sotwel ) Godonis (S.) Abbatis Oyensis in Dioccesi Ten-ernsi Vita. Ska nel T. 6. p. 1933. di Maetene. Godwini (Francisci ) De Praesolibus Angliae Commentarius; oranium Episcoporum, nec non et Cardinalium ejusdem gentis,

nomina, tempora, seucen soque actiones ... complexas. London, 1616. Billius. T. 1. 4 ° PG IX. B 1.

Quest opera fu scritta prima in Inglese, e se ne focero due ediatoni, ma l'Au-tore ne restava così mal contento, che la tradone in latino, e la pubblico sotto il titolo, che qui si è notato. L'opera

il titolo, che qui si a notato. L' aper-in se sensa è cursoa e situata, e di cui non è ficult trouserent gli esemplari. Questro dettro ligiene, "secroro prima di 1955, e nori nel 1955. (N) Godwini (Thouse) Mones et Arwen, sea Grelles et Ecclesiates Binn suitiperena Hebentormi; a Job, Heur. Binicia. Edino Particolores dines de Theoretsia Intelli-tation, et de Redulation. tarum, et de Rechabito Ultropeni, 1596., Poolan, T. 2. 8. 5 XIV. F 16. Si trova ancora nel T. 111. di Ugolino;

e la Dusertatione de Theocratia Isras-Litarum nel T. xxiv. Alcuni Dati han confuso questi due Godwinz Ingless, facendone un acio, ed

hance perced attribute a quest ultimo Commentario del primo d' Inghilterra. Tommes Godwine, Profenore dell' Università di Ouford, cui anto in Sommente nel 1587., e mori a ato Miggio 1642 (N. D.). regenii ( Io. Christophori ) Dascrutio de

Gorgenii (Jo. Christophori ) Dauerutio de Fiou muledicia, ad Marc. xr. 15. No. nel T. 2 p. 57. Thes. Non-Theol. Philal. Il Gorgenio, actor in Linusen nella Misma, viveya sul finire del x752 secolo.

( Biblioth. Casan. ) . .. Gosius. V. Rei Agraeus Scriptness.
Gucliclaso Gosto, Consighere degli
Stati Uniti dell'Olanda, mori nel abbi

ones Compa des Osseria, sion nes 1889.

Osseri ( George ) Descritto de Redemptere
Richocorum, ad Lovit. XXV. 25. 86a nel

T. A. p. 987; Tina: Theol. Phillip. w - Publicand de Occalo. Ste nel T.xxx.
di Usolno.

" the Southern Schilderic Emprana Germanese and Southern Exhart generi art story (Biblioth Casan) Goerii (Georg Henr.) Dissertatio de Magua pettatis Mysterio, ad I. Thim. 111. 26. 586 nel T. 2. p. 66e. Thez. Theol. Philol. --- Dissertatio de Unctura Christi Bellanica ad Marth, xxvi 6, 7. Red T. 5, p. 200. Questa Scrittore Laterano, di Lippa.

Sopriatondeure prima di Anneberg, quin

Sopriatizateate prima di Annecorg, quin-di di Lubecca, mori nel 1799, a 25. Marzo, di anui 61. (N) Soffredo. F. Bergier. Sermoses a Jac. Sermondo. Pares, 1610. Cramoiny. 7. 1. 8. 2 N/L F 6.

Stanno ancora nel T. 15. p. 48°, e segu. Biblioth, P.P. Goffridi Ablane, e Cardinale nacque

in Angers: s'ignora l'onno della sua morte, ass viveys apcora pei 1120, come m ha dalla Vita, che il Sirmondo, il quale il primo lu dato alla luce le opere di questo peo Screttore, vi ha posto in

Goldisti ( oldisti ( Melchise ) Apologiae peo Henri-eo IV. Issp. adversus Gregorii VII. et alio-rum patrise histiam criminationes. Hano-vine, 1611. T. 1. 6. VI. A S. Liber rarissime obsitut è notato dal

Vogt --- Collectio Constitutionens Imp Francof ad Mossaum, 1715. T. q. fol.

VL E 11. Bosus Edizione. (D. B.)
--- Politica Imperialit. F.

-- Pettite Imperialit. V.
-- Berou Alamansearum Scriptores. V.
Questo Scrittore nacopie a Bischoffiel
nella Svitatera verso il 1576., e morì a
Berma il 11. Agosto 1655. (N)
Goldorri (Georg, Ludon.) De Agno Paschalt

dan inter Venpera maMineel Lipseina.

Mineel Lipseina.

- De Smissee. Ibid. T. xt.

Golfingi ( Job. With. ) De Speculatoribus

Vereum Romanoum, ad ilhatt. Mac. vt.

- vt. quaedam Nori Frederis lees

- vt. Tree.

- Tree.

5%, et alia quaedam Novi Foederis local Discretio. Sta nel T. 2 p. 405. Thea. Nov. Theol. Philol.

Nov. Theel. Philis.

Il Gollingia unto in Neimberga field eise al 1795. f Biblioth. Canon. J Golini (Baberi) C. Jalius Casus; sier Witzstein Emperioreum, Cassaranque Romanoraum Frimus. Account C. Julic Gasteri, Vist et Reguste. Bengas Flandstorm, 1955. april Austrean, T. J. G. P. G. H. N. I. S. — Casar Augustos, sire Bartosia Emperioreum Caracturque E australique Emperioreum et austrancia Cassaranque Emperioreum et australia de la companya de del companya de la companya de la companya del companya de la company

Numeratibus restitutae Laker Secun-lhid. 15%, T. 1. fol. PG. H. K 11. das. Ibid. 15%, T. 1. fol. PG. II. K. 11. Il Goltato avera disegno d'illustrare per mezzo delle medaglio le Vite di tutti gli

Impressori: ma non ne diede, che quedue prani volumi. (N) - -- Historia Augusta, sive Imperatorum, Caesarumque Romanorum Vitae et Res ge-

me, et antiquis Inscriptionibus collecte.
Anturepise, 1602. T. 1. fol. PC IV. L. 18.

— Fasti Magistratum et Triumphorum Ro-moorum ab Urbe Condut ad Augusti o-- manorum ab Urbe Condra ad Augusti o-britan et autopus tam munistentum, quard maranerum monuncutis restituti. Bruja: Flandorum, 1566. and Austorem. T. 1. fol. PG. II. K. 12. - Solita, et Magna Graecia, etre Histo-rae Urbsum et Populorum Groeciae et antiquis nummanisthus restitutise Liber Pri-antiquis nummanisthus restitutise Liber Pri-

Itid. 15-6. T. 1. fol. PC. II. K 13. Il P. Nicron nella Vita del Goltun oscero, che akuni escaplare di quota chizone portano la data dell'armo 2581. Nel nostro esemplare si trovazo due Frontispis; quello che abbiamo qui sopra notato è il secondo, ad è con fregi, come si trovano i frontispiaj di turi volumi antecedenti; il primo, che è in semplice carta biasca, porta il segorate titolo: Grascia, sive Historiae Ur-bium et Populorum Grasciae su entiquis numernatibus restitutas Libri quatuor. Brugis Flandorum anno a Christo nato 1581.

Christo nato 1581.
Dopo il primo folgio del Frantispisio tryvati il ritratto del Goltsia in un Ovile con interno la seguente incruiore: Hubertus Goltzius Herbipolita Ventionianus Ciris Rossanus Historiotas et totius Antiquitatis Restaurator inst-gnis ab Antonio Moro Philippi II. Hispaniarum Regis Pictore ad sisum delineatus.

In fine si trova la parte seconda quest' opera col titolo seguente:

que partam usque ad los soculum gesta que param usque ad luc sacculum gesta sant, compendiosa narratio. Brugia Fland-anne a Christo nato 15-fi, apad Auctoren. Dopo il feglio del titolo dell'opera, si vede un altre ritratto del Goltsio con

intonno la seguente iscrizione: Hubertum Goltzium Herbipolitam Venlosianum Civem Romanum Historicum et totius Antiquitatio Instauratorem celeberri-mum Melehior Lorichius Plensburgrasis Holsalus ad vivum delineabat

et in aere seulpobat.

- Themarus Rei Antiquarise ex antiqua
tam numounatum, quam marmerum inscriptionibus, et in locus communes distri-

seriptionillus, et in locos communes distri-butus. Anterprise, et Offic. Clariz, Plan-tini, 1618., T. 1. 56. PC. H. K. 5. Opera pena di ricorche. (N.)
--- Iconst Insperatorum Remanorum et pri-scio Numisimutibus ad vivum dell'aneaue, et herri maratione historica illustratae. Acberei narratione fistorica illustrator. Ac-crosti nodo Imperatorum Austriacorum Se-ries ab Alberto II. usque ad Ferdinan-dum III. Augustum per annos co. continuoli deducta aylo et opera Gasperii Gevernii. Antuserpiae, Mocesus, 1654. T. z. fol. PC. II. K.

K. 14. Con bel Frontispiato intagliato da Com Galle sul disegno di Rubens: sono 160. tavole di ritratti in legno lumeggiati in due tinte assai bene esegusti, e fra le epere di Uberto Goltsso da tenersi in apere di Uberto Goltato da tenerai in maggior pergi di ogni altra (Giosquare). Secondo aleuni dotti perè dee leggeris ena protessimore, giacche il Goltate non seppe distinquera sempre le medaglie mippote dalle vere (N. D. ). Quasto volume è uno de'cinque, che formano la Collazioni di rutte le opere del Goltato, che unci in Auverna colt tutole. Huberti Goltazii Opera orunia Numismatica, e nel Dizion. Bibliogr. è notata: opera ricercata, e poco comune. - Graccia, Insulae, et Asia Minor. F.

Nonnius. Il Goltzio era nato a Venloo nel Du-cato di Gheldria a 30. Ottobre 1626., e mori a Bruges a 24 Marso 1583. (N.) Gomari (Francisci) Opera Theologica omnis

maximam portem postumas: saprema Au thora voluntate a discipulia edita. Amare 1664., Janssonius. T. J. fol. VIII E 22. Con cligie dell'Autore.

--- investigatio Senzentiae, et Originia Sa-bati et Dieti Dominici. Groningao, 1631. T. 18. 8. XX. F. 35. --- Davidia Lyra, son nova Hebrara Socrae Scripturae ars Pottica. Sta nel T. XXXI. di Ugolino. Questo Teologo Calvinista, Capo de' Go

Questo Teologo Calvinnata, Lapo de Un-marsti, o Contre-Rimonstranti, nacque a Bruges nel 1505, e mori a Gruninga li 1-1. Gennaro 1651. (N. D.) Gomes (Cristophori) Elegis Societatis Jesu, sive Propaguaculma Pontificum, Concilio-rum, Cardinalism, Antisteum, netnos Im-rum, Cardinalism, Antisteum, netnos Imperatorum, Regum, Principam, et aliocum virtute, religione, omnique litteratum illu-strium (etium lisereticorum) testimonis... constructum, et in tres partes divisum. Anturrpiae, Mourans, 1677. T. 1. 4. 9. XXIV. A 8.

Questo Gesuita viveva nel 1665. (Bi-blioth. Casan.) Gononi (Benedicti) Vitae et Scotentiae Pa-trum Occidentis libris vtt. digestae, ex graviseinis Auctoribus, necnon antiquis MSS. Codd. etc. collectae, et annot. selectis exor-

Codd. etc. collectus, et annot. selectis con-nate. Acceverant ad calcern mispinion querrandon. Esemt. Orienta Vitae. Lugd. Quarte Manno Calcinio de Lyon facel optico. Manno Calcinio de Lyon facel sella prima metà del XVII. secolo. (Bin-bellott. Caron.) Cristas Religicosi Cedo-licies, supposio Seripiurus, et fade in Cari-nata demonstrasa, 1631. T. 8.8° in 1888. Constanta Trabolizas Pervilia, idea, 1 1889. Caron. Caron. Caron. Caron. Caron. Caron.

lat. I. A 9.

-- Fundamentum Theologice Moralis, idea,
Tractatus Theologicus de recto miu opinio-num prehabilitium. Nespoli, 1694. T. 1.
8. ° VII. F 4.
Questo Generale de Gesuiti Spagmoolo

meri a Roma pel 1705. (N. D. T.)
Gerdoni Corum, in Bibliam Sacram Vulgatae
Editionis. V. Biblia Sacra.
Gordoni (Franc. Marsia) Praetermissorum Juris Civilis Liber, in quo Legum antiqua et recepta Lectio contro omnium Interpre-tum ensendationes defenditur, difficillima-

rum, quas entiserunt, aut perperam inter-pristi sum, non adbuc percepta explicatio tradiur. Sta nel T. tt. di Ottone. Il Gordonio era Giureconsulto nativo

di Calors, e vivera nel XVI scolo.

(Dalla Prefaz.)

seccii (Leonardi) Descriptio belli Ivotiae.

V. Mirsei Chronicon.

Il Gorecio era un Cavalier Polacco,

e vivera nel XVI. accelo. Gorii (Ant. Franc.) Colunna Trajuna exhi-bens historiam utriusque Belli Daclei a Trajuno Cana. Aug. gesti. F. Morallina

Trajano data aug. gesu.
Antonias.

— De Libercorum Columbario. Ste nel
T. irt. di Polono.

Quast' ususo cobbre per la sua erudisione, e specialmente in materio di satichità era nate in Firenne nel 1650. Fu
pubblico Professore di Scoriu, e Perconsi
della Basilica del Ruttetreo, e morti a 21.

detta matilica del Rottistero, e mori a 21. Gentaro 1757. (N. D. T. ) orim (Giuseppe Corio Marchese di ) Testeo Tengro e Comico, Venesis, 1752., Albriazi. T. 2. 8. 9 P.C. I. C. 32. Questo Poeta Drammatico nacque in

Milano verso la fine del secolo XVII. suoi composimenti, di cut se ne feorre più edizioni, delle quali la nostra è la prima, gli assicurarono una sede enore-vole nel l'armaso Italiano. Merita di essen

letta la Prefagiona, in cui egli persenta una pittura dell'origine, e de progressi dell'Arta D'ammatica presso alle vizie nazioni, a confesso, che i Francesi supe-ruso, la altre per lo sitte, e per l'avve-durezza nelle tessiture; ma trova, che gl' Italiani esprimono meglio i sentimenti naturali. Mori poco dopo il 1761. in eci

avanzata. (Biogr. Univ.) Geropii Becani (Joso.) Hermathena, Lib. xz. piccopii Deceni (Jose) Hernathens, Lib, xx.
Hensylphich, Lib, xx. t. vetumens, Lib t.;
Gallica, Lib, v. Francica, Lib, tv. Hopanica, Lib, vx. Cam Predictions Levis
Torreati editoria ad Artium Montassum.
Anteripica, 1936. p. Plantimus. T. 1. feb.
PC. II. L. 17.
Googojo, detto Becano, da RilvareáBrea, città del Brahmet, ove monche
Filosofa e Mediero, fa utimase dell' in-

serva, che il Caro giudica belle assai le composizioni del Goselini, e solo avrebbe

voluto, che fossero un poco più numerose. Questo Letterato, che fu Segretario di D. Ferrante di Gonzaga, Vicere di Sco-Ba, a Governadore di Milano, nacque a na, a covernace di Hilano, nacque a Roma a 12 Marzo 1525, e mori a 13. Febraro 158v. (Moreri) Gossrd, Motifs de péntence. Tourin, 1769.

T. 1. 12.° in lat. VII. B 1.

— Paraphrase Morale. F.

II Gossard en Chierico Regulare Teatino della Casa di S. Anna la Reale in Parigi, e tradusse quest'opera dall'ori-giasle Italiano, che ha per titalo: Di-soti affetti di un'anima verso Dio.

Viven nella seconda metà del passato secolo. (Dull'opera) Getellini Monschi, Via, Miracula, et Trans-lato S. Augustini. Stanzo nel T. s. p. 480.

latio S. Augustini. Strano and L. L. p. 400. di Mahillon, Aefest etc.

— Vita S. Elishie. Livi T. 7. p. 622. Vises and declinare del secolo xt. Gotho (Filippo) Berve Rugpuaglio dell' In-ventione e Festa del pletonia Marier Plassin, a Compagni. Memona, 1521. Biolaini. T. 1. 4. P. P. C. X. N. 31. Questo Scritters Munimere, che dall Mon-giore e deliamno sei rataggritate, et erudi-

gatore è chiamato vir integratuto, et erudi-tione praeclarus, mori nel 1599 (Mera) Gothofrelus. P. Corpus Juris Gerilla an Co-dex Theodosianus — Schoridwanus. Le note del Gotofredo, dice Mr. da Ferrière nella sua Storia del Dristo Romano, sono giustamente riguardate, come un Capo-d'opera a mottro della preci-zione, della chiarcza, a della profonda erudizione, che vi regna. Egli era nato

non, della chinezza, a della petenda erudinone, che vi regan. Egi era anto a Parigi li 17. Ottober 1540, a mori a Grandstrope a, Stienther tranza (A) a Germania del consultation de la consultation de la

--- De Vita et Studis Pr. Vincenti Ludo-vici Gettii Boutoiemis Ord. Praedir. S. R. E. Tit. S. Xyati Presbyteri Cardinalu Gonnec-turius. Stu usl T. xxvstt. delle Ilaccoltdel Calerieri

Questo Religioso Domenicano, e Car-dirale di S. Chiesa marque in Bologna, nel 1665, e morì nel 1742. ( Dalla e Car-Vita etc. )

File etc. )

Oceans (Antonius) F. Giceronis Topica.

Questo Giureconsulto Perioghno nacque in Beja: fu Consigliere del Duca di Savoja, e mori in Torino nel 1565.

(N.D.T.)

Gousset ( Jacques ) Considérations Théologi-

connet ( secques ) Considerations Thichlog-ques, et Critiques contre le projet d'une nouvelle version de la Bable. Ausster. 1698. T. 1. 8.º XIII. E 25. Carlo le Cine Teologo Protestante, rétirated in Inghilterre dops la Rivocq-risme dell' Edité di Nanter. zione dell'Editto di Nantes, si eta applicato particolarmente ad una maoya versione della Biblia in Frances, e na fece stampare il Pragetto nel 1856. Que-no Progetto, perto di eccellenti osseva-rioni, annatoriesi non benenatorie sto Progetto, poros di eccellanti ossevo-rossi, ananciera tanà batona opera; ma quando la versione comparve nel 1731, per le case del figlio dell'Autore, la-lergio ad Amsterdam, fu ritratato quel giudizio, che si era fatto con precipita-tione. Quene Considerazioni del Gosaste. furono scriste contro quel Progetto del

Il Gousset, Teologo della Religione percea Riformata, nacepar a Bion nel 1635, e mori nel 1701, a Groninga, ov'era Professore di Lingua Groca, e

or'en Prelessore at Lingua circo, e di Teologia (N.) occerementa (du) Card. Génère, 1724. T. 1. 12. XXVI B 24. Questo Trettam fu scritto in Inglese, e comparve per la prima volta nel 1650. Giovanni Locke, che ne è l'Autore, son vi mise il suo nome, perchè vi combette commente la neu fenza il quotte s'elèrra-

con tuste le sue forse il poterè arbitra-rio. (N.D.) Goncchimi Scholastici Epistola, in que mala sui tempora deplocat, ex Berengari maxime perversa doctrina consequata. Sta nei vol. Analecta di Malellon, p. 457. Questa lettera fu acritta verso l'anna

Gribe, Spicilegium SS. Patrum, at et Hae-responent Sasculi pest Christum natura I. II. et III. Gr. et Lat. Ozonii, 1698., a Th. Sheld T. 2 4 ° III. H 18.

Opera buona, e mus simuta. (D.B.)

-- Yerm Testamentum Greccum. F. Ribbin.
-- Balli Oper comins. F.
-- S. Iranii Philos. et Maryris Opers. F.
-- S. Iranii Philos. et Maryris Opers. F.
Gio. Ermeno Grabe nacque a Konisherg nells Prassia a to. Lugio 1005.
e. mori a Londer a 15. Novamber 1711.
Graberg (Joh. Nicalaus) Dissertatio de Uncerum Chemis Bechanaur facta. Sun nel T. xxx.

etura Christ di Ugolino Grade (Dun. ) Dissertatio De Bu pr mortain ad 1. Cor. xv. sq. Sta nel T. 2. p. 55g. Thes. Thest. Philot. radonici (Jo. Hieronymi ) Rrixis Sacra, sec

turndonici (Id. Herronyum) Briust Steria, wu Pontificiam Briusasvam Seria Commenta-rio Hinterico illustrata. Britina, 1755., Bo-sini, T. 1. 4° 1 K. 49. —— Tears et Parpura Worsta. P! —— De Sielo Argenso Beixine anno 1751. reparto. Sia, and T. atvatt. di Ugolino.

Il Gradonigo, detto Testino, Arcivescore di Udine, meque in Veneria nel 2008, e mori nel 2006 ( Cardella Com-

Graceus. V. Enchiridion. Graceus. V. Gronovius.

-- - Ciceronis Orationes ... Epistolae . V.

--- Lucianis, V.

--- Augustins, F.

Il Grevio macque a 29, Gennaro 163a.

a Naumburgo nella Sassenia, e mort ad
Utrecht a 11, Gennaro 1705. (N)

Granaye (Jo. Baptian) F. Respablica Namitercesta.

Onesto Personna America.

mitterents.

Questo Protessoturo Apostolico, e Prevesto di Araheim, nacque ad Apversa.
Fu Storiegusto de Pere Bassi, e mort a
Lubecca nel 1035. (Norvei)
ransentica Arabica. Patriii, 1687. T. 1.
4.º L. I. 6.

--- Hebraea. V. Keckerman = Bellarmi-

nus' = Prisino =: Bartorfius.

- - Burbejum in asum Scholae Regise Westmonsserieusis. Londini, 1743. T. 1.8. XXVII. B 34. - - Grammaticae Hebracae Budimenta. P.

Hebr. Gram. Rudimenta. --- Faciliers Grammaticae Graccoe Izati-tuiones Gallico-Latinae. F. Faciliers etc. --- Gracca. Landzei, 1728. T. t. 8.9 XXVII. E 10.

XXVII. E 10.

— Gracea, a Sebastiano Zappalla. P. Zappalla.

— Gracea, a Constantino Laccaria. P. Lascaria.

— Gracea Rudimenta. P. Greserus.

— Chaldase et Syriaci. Sta nel vol. Nov.
Teat. Gr. et Lat. Tremell. I. O 11.

-- Grace Compendium. F. Ceporimus. --- Compendania Gr. Grammatices Institu-

tio. V. -- + Institutio Graccae Grammatic --- Graces, a Theodoro Gaza. V. Gaga.

-- Gracea, a Theodoro Gass. F. Gaga.
-- Grammatics Japonice Linguas e.
F. Dedaro Collodo. Romae, 165a. Typ. S. Cong. de prop. 6le. Sta. nel vol. di Drusio Gio. Opuscula quae ad Gramm. spectant.
-- Spagnucla. F. Franciouni.
-- Icdica. F. Casselli.

Grammaticarum Exercitationum herris Colle-cito. Panormi, 1778. T. 1. 12. P.C. I. E. 6. Grammatica (Joan.) Commentur. in Hesso-dum. F. Hessorba.

dum. F. Heiodus.

Queso Giovanni sepranneminato Tretee, mori sul finice del XXI. ecolo (Lemi)

Gennondi (Gabriella Barthol.) Hissevirrum

Gallion ab excessa Henrica IV. Lebri XVIII.,
quidus verom per Gallos tota Europa gesarum accurata norratio continettar. Telosarum accurata norratio continettar. Teloaserum accurata narratio continetur. Telo-see, 16,5, Colomenius. T. 1, fol. PC. VII. F. 8.

Il Vogt rapportundo quest'opera, e questa cólisicore, dire, che nella Biblio-theca Anonomiana T. 1, p. 129, e sequ. & chlamata. Editio admonfera resissima.

è chiamata : Editio admodum rarissima, e attribuisce la causa di questa estrema ravità alla soppressione, che ne fu ordi-pata. Se ne fece tuttavia un'altra bella edizzone ili Amsterdam nel 1653, in 8. ed un'altra in Magonza nel 1673.pure in 8.º

Questo Storico era Presidenta pel Par-

in lat. IV. B a.

Quest'opera fu tradotta in latino da Michale da Isselt sosto il seguente titolo:

--- Dux Percatorum. Coloniae, 1587., apud Calemum. T. 1. 18.º in lit. VII. A 6. Fu tradotta anche in Francese col pi-

tolo, che siegue;

-- La Guide dia Pecheurs. T. 1. 8.º in
Ist. X. F 5.

(S.) - - Sylva Locorum qui frequenter in Concionibus occurrere solent in tres classes diguta. Venerus, apad Juntas, 1586. T. 1, 4.5 in lat. IV. E 21. - - Conciones de prescipuis Sanctorum Fr-

-- Contiones de prescipus sanctroum re-eils. Antiserpian, 1599. Plantinus. T. 1. 8° in lot. X. A 2. -- Contiones de Tempore. Ibid. 1599. T. 4. 8° in lat. X. A 3. -- Le Mémorial de la Vic Carrésenne. Pa-

ris, 1675., le Petit. T. 2. 8. ° in lat. U. E 2. Quest'opera, e la Guide des Pecheurs, come ancora tutte le altre di questo poo, e dotto Demenicano Spagnucio, fareno tradotte in Francese da Guglielmo Gorardi, e date alla luce in 10. vol. in 8.9 Gregorio XIII. attestò non volte, che questo Sérittore faceva colle sue epere pris Lone alla Chiem, di quel che se avesse renduta la vista a' cieche, e la vita ai morti. Egli era nato in Granata nel morti. Egli era nato in

1505, e mort a 3t. Dicembre 1588 (N.D.) Grancolas (Joannis) Commentarias Huttaricos in Romanum Breviariom. Venetias, 1754., rancolas (Joannis ) Commentum venetum, 1754, in Romanum Breviarium. Venetum, 1754, coleti. T. 1. 4 ° VI. C. 5.

É tradusione dell'Originale Francese, in cui fu seritta quest' opera, una delle

migliori del Granculas.

-- Les Catechèses de Saint Cyrille de Jérusalem avec des notes, et des dissertations degmanques. Paris, 1725., le Conte. T. 1. 4. III. I 6.

- Le Quietisme contraire à la doctrine des Secrement. Paris, 1695., Anisson. T. 1.

Questo Dottor della Sorbona, narquie in Parigi, e mort nel 1732. (N. D.) Grand (du.) ou du Sublime dans les mocurs, et dans les differentes Condinous des homet cain les directents Conniciona des nom-mes, avec quiclours observations sur l' E-lequence des Estatéances. Amst. 1686., Morrier T. 1. 2. 2° PC. L. D. 52. Grande (P. D. Guido) Della necessità, che ha l' Astronomia dell'ajuto de Grandi. Sia

nel T. xx. della Racc. del Calogierà. T. XX. dens Racc. del Casogera.
 De Paraholis et Hyperbolis ex novo sc
lido secandis Epistola. Ibid. T. XXII.
 Dissertationes Camaldulenses in quibe

agitur 1. de Institutione Ordonis Camalduagitur 1. de Institutione Orduin Comadiqueix 2, de serate S. P. Romadidi, S. de vittone Scalae ejaudem et habitur mutatione de S. Petri Dimaini et Avellande de la Comadidateria. Observation de la Comadidateria. Observatione de la Comadidateria.

e Mattematico del Grap Duca Conmo III., e most in Pias nel mess di langlio del 1942. (N. D. T.) Grangiani (Petri ) Paradona Juris Cavilia. Starmo nel T. v. di Ottone.

Pietro de la Grange, in latino Graz-gianus Giarceonnito, ed Avvocate del Fisco nel Carolese nel Ducato di Borgogna, ficri sul terminare del XVI. Se-

(S.) Grano (Gajetani) Inscriptiones et Carmina. Opera Poshipsa. Messarae, 1829., Pappa-lardo. T. s. 4. PC. X. I 26.

Bells edisione, ma poco corretta. Monsigner Grano, Pesore di S. Andrea de Passas, nacepos in Messina li 24. Notrana, previo concerso, la Cattedra di Eloquenza nella Reale Accademia della Eloquenza netta Reste Accademia cessa na porta. Egli univa a superiorità di nalenti: affabilità di carattere, o fiscorsai tanto annusure pei progi dello spirito, quanto amare per le qualità del cuore. Le varie cariche conorfiche a dificate affidategli in tempi difficili dal Governo, stilcar si volea, a cui egli abbe la supesioretà di anione di rinumeisre, mentre attestano il merito ominente di Grano,

onceano la intelligenza e la giustaria del l'attimo Principo, che seppe consisterio, ad apprezzario: mori il di t3. Marao 1818. In questo velume si cantangano i se-guenti Opusculi: In Obstum Illmi et Reveni Cajciani Grani Judicis Delegati Regine Monurchine etc. Carmen Soc. Francisci Irrera un In morte di Mon-

signor Don Guetano Grane etc. Versi

di Giovanni Sancano.

Graphaletes (Sylvius) F., Vision.

Grapi (Zacharus) Desecuțio de Judacorum
et diulumentanorum pereimonea sepulchralı.

San nel T. XXXIII. di Ugolino. Il Grapio, Professore di Teologia

Rostock ma pateia, firei sul finire del graver scolo- (Biblioth. Casan.) Grasseri (Joan.: Jacob ) De Antiquitatibus Nemanuscubas Bisectutio, que practer Rom. Populi magnificentium, vari ruus expti-H Grasseo nel T. z. di Sallengre.
Il Grasseo necque in Bastea, ore fa
Pastere a S. Teodoro; fa fatto Caudino

Romano, e meci nel tipp. ( Bibl. Can.) Gretian ( Antoni Mariae ) De Julio Pogiano, segne ejus launis litteres Epistola, ali Hicron. Logomersinio ade-tationibas illustrata. Romae, 1574. T. t. fol. P.C. H. E. 27. —— Vita Card. Commendoni. F.

Vat Coel Genamendent .

"Il Genamendent is Sepplero, peciola cita della Locana a 22 Ottolre 1857. Fra Surtarira, compagno, e 
quasa paracopa delle Leganom del Graf. 
Casamendono. Nel 1526 fa fint Verovo 
(R. B. T.)

Gastin (Orchainm) Jr. Bowers Erburdon. 
Il Granio, Pette, nano in Dermater, 
prefasora del Belle Ariu del Fissosti in 
Contant mort uni 1524 g 2024. Comm. 
periori del Continuento a 1851. P. anno 
periori periori del Continuento a 1851. P. anno 
periori periori dell'ariumento a 1851. P. anno

temans, seu Continuationi, a Pio IV. P. anno 1562, andietae, Decretisque tone editis. Quihas et causae neces, et gravas, exponuntur, quare Electores, Principes, Ordines Imperis, Augustanam Confessousem amplett, Conm., augustanam Confessouem ampleru, Gin-cilium illud., neque agnotere, neque adire voluerini ... et Germanico Segmone in La-tinum converna a Lyarentio Tuppto. Editio altera. Exostelati Gabriel Carerius, 1597, T. J. 8.º XVII. C. 20.

T. J. & O XVII. C 20.
Graveson (Ignati Hyorinals de) Epistolie ed amicom Theologicoe, Historicae, Polemicae. Vessuiis, 1729, Rocard: T. 1. 4. O'HL C-26.

— Tractatud de Vita, Mysterus, et anna Jena Chrast. Vesseiiis, 1728, Rocard: T. 1.

— Tractatud de Soria Scriptura, in qui ex revelatione, et antiquiate erineium contra Libnicos Josoma Christoma see verum Mecalitae.

Venetits, 1728., Recursi. T. 1. 4.0

 Historia Ecclesiastich collequiis digesta. Veueriis, 1-58., Recerti. T.3.4. XXI. Aht.. Queno Domemeano., Dottore della Sorbona, nacque in Graveson, città perso Avignone nel 16-2, e morì ad nel 1-35. (N.D.)

Periscine i Annotationes quardam in Periscine interpretationen Sacrorum Easn-geliorum stranno nel T. 6. p. 56. a segu-dalla Poligiona di Walton. Onlora Annatazioni, ed una Orazione

Onive American, ed una Orazione attitution sono una prova dimostrativa della or grande-sendanoma del Grevo nello Lan-gue Orientalli. Egli era nativo di Hanti-di shirey Membro del Collegio del Corpo nel Cristo, o per qualcho tempo Vicario in della Castedra di Professore di Lingua Harbasci in luogo di Ed Processore di Lingua Harbasci in luogo di Ed Processore di Coroni Gravana (Gausepo) Trantaminenti Apologo-inti sal Proliabilisso. Palemso. 1955., Bentirenga. T. 3. 4.º VII. E. 25.

 Jessina rate inatianus pas exercitationibus S. Ignatii. Pal. 1746., Felicella. T. 2. 12. 0 in lat. VII. C 1. Questo Gesuita Palermitano viveva nella

seconda metà del passato secolo. Gravina (Jani ) Institutionom Jura Civilis recepusata Libri IV. Neapoli, 1746., Terres. T. I. 8 ° XXVII. B S.

v= Originam Juris Cridis Libri III. Nea-pili, 1713. Moses, T a. 4.° XXVI. D so. E questa la migliore edizione di que-st'opera, la più decta, che sia comparsa sa questo genere. Il suo Autore mequ-e 16. Februro 1664, a Rogginno nel

Calebra Cateriore, e mort a Roma a G.
Gennaro 1718. (N)
Fraum (Loss Henr.) Dissertatio De Tetrarchos, at Lor. III. s. 8/a mel T. s. p. 31a.
Thea. Theol. Philol.

Graeci (Christ. Augels) Enchiridion De In-sututts Graecorum.

stituti Gracorum. F.
S. J Greci (Schatina in J. Elargio di Chaudio
Marco Arreni. Palerma, 1834. T. t. 8. a.
P.C. X. M. 53.
Geregori (S. ) Papee cognomento Magai Opera, punus Satt V. cencedata. Parissis,
1619. T. 6. in vol. a. foi IV. N. 14.
- a. Dionysio Simonurchano, et Guill. Baringual. T. 4, foil. IV. N. P.
Grand, T. 4, foil. IV. N. P.
Guille, and T. A. G. IV. N. D.
Guille, and T. M. G. IV. N. D.
Guille, and T. M. G. IV. N. D.
Guille, and T. M. G. IV. N. D.
Guille, and T. A. G. IV. N. D.
Guille, and T. M. G. IV. N. D.
Guille, and G. IV. N. D.
Guille, an

Ottima edicione, la nota il Pinelli, e, secondo osservano Boni e Gamba, vi sono esisadio comprese le opere di Gio Discono Autore del 1x. secolo, Biegrafo di S. Gregorio, a quello di S. Paterio

sso amico, — a Joan. Bapt. Galliciello. Venetiis, 1768., Sanson. T. 17, 4, 9 IV. 1 S. — Egisothe comandas Prachtis necessaries, Venetiis, 1504. T. 1 fol. IV. 1 g/s. — De Corn Pasterall. Londini, 1509. Sta nel vol. di S. Cipciano de Unitate Ecolesiace. F. Cypranus. — Vita sh incorto Austrore conscriptat; an.

- Vita ab incerto Auctore conscripts; an. 835. Sta nel T. 2. P. 2. p. 251. Then Theol. Philol.

Anni, Patiol.

Si perdona volcutieri a questo gran
Padre l'hoosto stile, ch'egti stesso confessa, in rigurado alla sua gravità, e sodezra di Cristiana Destrina, ed alla bontà
di persussiono, di esi si veda penetratore

reall'animo de moi Letteri. o che passa nell'animo de sus Letteri. Egli fu eletto Pontefice l'anno 590., e mori nel 604 (B. e G.)

Gregorii (S.) Nasiunzena Opera, ex editione

no. Bullis et Fraherica Movellis, Gr. et Lat. arisis, 1650. Vol. 2. fol. III. I 27. Ottima relizanne, vacue motata dall'Ar-

- Insective due in Jelianem, a Ri-charda Montacuso, Gr. et Lee. Econe, 1610., Nortem. T. 2, 4, 9 HJ. B 7, 100

1610. / Borean C. T. & P. III. H. p. s. s.)

- Carmina. F. Devens Perman Sceni.

- Carmina Gyperk. F. Tolken.

- Vita S, Gregoria Namaneno. F. Boronine.

S. Gregoria Namaneno. F. Boronine.

S. Gregoria Namaneno. F. Boronine.

con mori sotta Fecciono il Grande. (Concernitato).

n Non si può contratare e questa Au-> tore il pregio dell'ekspanna. Es supera n certamente cutti i acot contemporanei audėlia delic me espremora, pry Pors indelità delle sue esprennua, per for-nuenta delle sue discorso, per la va-rieti delle sue figure, per la guantza delle suo fregmentatio, per la dellata del suos regonamento, a per l'elera-mine del suo prayent. Si Giralmo, a o Suida discort, ch' egli ha simuto un antico chiamato Polemono; na soi pussuono dere, chi il suo silie a sevi-possuono dere, chi il suo silie a sevi-

n ciai melco a qualle d'Iscruse. Seb-a bent slevano, egli e naturale, finade, n e gradevole; i sunt periodi sen portu; n e si sostragono sino alla fiot. Egli be n una comirabile abbondanca di parele, n ana ficilità incomperabele ad esprin meni, e on torno gradevolucino. La в ме Отаков коно сетроне гол тобы p arte, e melta metodo; si vi perade a capture, she creviese al mo soggetto, n e a' spu uditori. Finalmente si n der , ch'egh è une de pou perferti O-n ratori della fièrcia . Pure , afetta troppo

y le antoesa, le allusjoist, le similated n teue del diserero, che ambeano mosi derlo effeninito. Si trora anche qualn che volta del falso ne suca penseri ; n e ne suoi regionamenti; ma esto è co-> perto dal legitoste delle me esperanosi, n'e avvolco aclie moltitodane delle sue n parole, Egli è estremamente diffuso, a e dice poche core in molta periode. I a e dice poche sue in make n san retmon sono spara di Inergna la morale di una manorta, che

cologo per eccellenza. 3 di questo I giudino, che da il Du-pio di questo Padre Greco, come Scrittore rgera (S.) Nyssen Opera omnia, Gr. et Lat. Paristo, 1658., Merellus. T. S. fel-IL I 14.

ne edisone, la trors l' Arpistolae wrs. e Jo: Bapt. Caracciole, et Lat. Florenciae, 1731. T. 1. fol

pistola ad Ecotathiam, Ambrosiam, ellman, ab lasco Canabono. Lutrise. ef., Rois Stephanus, T.1, 8. ° XVI. B 34 Epistola contra Apollinariam ad Thro-

philum Alexandrinum, Gr. et Let. m. 575. Su nel T. 1 p. 199. Theo. Housen. Eccler. Il Casubono è il prano, che abbia pubblicato questa lettera. (N)

od Charin. Ech ha il mento di iver dato d principie. e l'enemple d'un muses centre di clepatura pelle Otarioni fanc-lei. ( B. a G. )

Il giudano del Dri-pin, T. S., mon è mene managgioso al mento letterario di cuesto Padro e Sebbene, dece egli, a S. Gregorio di Nam abbas fatto la passenza di Resore, e che Fogio assi n legia, e a serig de peincipi de Filo-n sois, e nells spiega de Miseri, a nel sono discora di Morsie. God le sur coper riscorarghano più a Tractici di

planene, e di Arintette, che e quem a degli altri Cristiani. a cen (S.) Tharimatungi Opera, et Ma-cen Argupta, se Brain Schoolenia Ho-milate, Gr. et Len Perinir, 1628., Son-"Istore, e di Aristotile, che e quelli nulus, Gr. et Lot. Permit, 1622.
nus. T. s. fol. III. L 4.
Onima edicione è notata dell'A

Aurenia non prima dell'anno 270.

Aurenia non prima dell'anno 270.

resporti Thresdosiceresis Palamae Opéra;

Lundini 1621. L. 6º IV H 21

and T. o. p. 609 Belloids, P.P. and T. o. p. 600 Belloids, P. C. and T. an nun Graecie Orthodons p. 556, e sign gorii Turonici Episc., Vita S. Galli, Ar errerasa Episc. Sia nel T. 1. p. 109. d

Mahallon, Acta etc.

Vita Ardii Abb. F. Aridins, Coronic St. J. Papae I. Bullar. Stanno ne T. 1. p. go. della Collez. del Cocquel. F.

Ordinato Poetrfice a 5. Settembro ( Eserado morte fu sepolto pella Basilio di S. Pietro e 12. Marzo 604 / Dalle With the procede le Bolle ). Larry sporii Papse II. Buller: Hed. T. 1. p 155 Fu ceditato Pontefier a 1d. di Milion

715.; mort o 10. Febraro 721. ( Do Fits part II. Bulbe, Ibid T. 1, p. 155

Gregorii Papus III. Bulbe, Ibid T. 1, p. 155

Error prum er FP, dectis, Campramaque senantilis de diverses crimémbes, per
panetur remedius, Stu pel T. 6, col. 200 Biblioth, PP.
Gergerto Trico, Sero di matore, 1
secimito Pontélec à 18. Marso 751 3
mort à 27. Norembre 741. / Del

Vite etc. )
Gregori Papac IV. Bulke. Ibid. T. 1. p. 272

Élyro Pontefice form nel most di Di-combre 827., mori a 25. Genuaro 844.
 If Bollo Film etc.)
 Gregorie Papae-V. Bullon. Ibid. T. 1. p. 290.
 Fa ordinato Pontefica circa il di 20.

Maggo dell'anno 996, morì a 18. Fe-bearo dell'anno 906 ( Dalla Fisa etc.) Gregori Papar VI. Bullon, Ibed. T. 1. p. 353 F. Assanto al Ponteficato carra il meto di Maggio 1043. Celebrato qualdi in So-tri un Concilio nel 1046, abdicò quella dignuta, e condetto poco dopo in Ger-rannia dall'Imperadore Errico, vi mosi.

minia dall'Imperatore Errico, ivi marci.

( Dalla Vita etc.)

Gregorii Papas VII. Balhe. Ibid. T. a. p. 25.

Fa eletta Pontelios a 22. di Aprila

2075., e comacrino a 20. di inpo dello

2075. a. comacrino a 20. di inpo dello

2075. a. comacrino a 20. di inpo dello

2075. a. comacrino a 20. di inpo dello ( Dalla Vita sete Gregorii Papae VIII. Bullac. Ibid. T. 5. p. 27.

Eletto a Pometice it di 20. Ortobre 2187, fu conservato il di 25. dello serso-muse: mori in Pusa a 17. Dirembre dello mise: mort in Pias a 19. Dicembre dead sesso augo. ( Dalla Vita etc.) Gregoro Papas IX. Bultae, Ibed. T. 5, p. 245.

— Decreuales. V.

Fu eletto Pentefice nel mese di Marso

Tage, e meri a 23. di Agosto 12;1. ( Dalla Vita etc. ) Gregora Papas X. Ballas Ibid. T. 3. P. 2. p. 1.

Gregori Papas X. Ballas Had. T. S. P. 2, p. 1.
Assume of Pontedinated id I. Schrenher 1971. In someorate 227, Mary 1972.
Mori in Arteno 1 to, Gennero (1296,
Conf. Dalla Pitta etc.)
Gregorii Papas XI. Bollas, Had. p. 351.
Fa. creata Pontedic a 35. Diombre

1570., e consecrato în Avignoue a - 5. Genngro dell'anno seguente: morì in To Roma a 27. Marzo 25rd. (Dalle Fini etc.) Gregora Papos XII. Balles, Birl. p. 404. Eletro Pontefore il di a. Dicombre 1406. fu corressato a 20. della stesso inteso.

race Posterior a 15. Marco 1572.

Fu creato Posterior a 15. Marco 1572.

Fu creato Posterior a 15. Marco 1572.

Auch 1985. (Dalla Fin e mori a 10. Aprile 1585. ( Dalla Vi-

ta etc.) regors Paper XIV, Bullae, Ibid. T. 5, p. 246. bre 1500; mori a s5. Outsbre del seguente anno. ( Dalla Fita stc. ) Gregorii Papae XV. Bulhe, Ibad. T. 6. P 4r p. 511. e P. 5. p. 1.

Creato Pontefice a g. Februro 1611. mori a 8. Lugho 1625. ( Dalla l'ita etc. Gregorii ( Josnas ) Novam Testamen

Bibba Gr. 

postolorum Ibid. p. 48.

Gregorio ( Petrus de ) V. ne' Codici MSS.

Questo Giureconsulto Nessinese viveva

Questo Giarconsulto Nosinese vivera anoran nel 1506, ma era morto nel 1554 (Mongal) Gregorio e Russo (Giuseppe) Stilla neque A-cidelo di Paterno. Sta nel T. III. degli Opusc. di Aut. Stell.

— De Urtu, de deque Incremento Regalia Panlormusco Medicorum Aradenisie Sy-

nopsis Historica vanit annotationibus appo-site aucus: Ibid. T. vz.

 De noratu dignis Regalis Paribornita
"Rac Medicorum Academice, Ibid. T. wr.

"Cursto dotto Medico mergar-in Pa
"Fermo a'1-5, Ottobre 1-50, e mori à 23. Februro 1771. Fu uno de' Ristoratori del-P Accidemia di Medicina. C Sciosi, Pro-

oper T 2. p. 246.)

Gregorius Monachus. F. Chromicon Ferfune.
Questo Monaco, Ctanque per parria,
del Archivario del Monasterio Farfene. d 1098. ( Dalla Prefas. del

Harati, Harati Baseristis de Imesola-nos libercum biolocho ficta, ed Lovia, xx. Sta nel T. 1, p. 363. Thes. Theolocho John L. 1, p. 363. Thes. Theolocho

Great (Asomio) F. Nocherto, Letters Aps logetiche: . .

logeucho.

Genuet, Ocurres. Nouvelle Edition, reive, corrige, sugmentée et dennée un publication par l'Austral, Londres, 1988, Walmanieck.

T. 12 ° PC. L. 488.

Questo Storisgrafo dell' Ordines di S.Lazzaro, timo de Quaranta dell' Accude-

Lazzare, uno de' Quaranta dell' Accade-min Francose, useque un Anineas nel 1709, e vi morl a 16. Giugno 1779. (N.D.) Gentseri ( Jacobi ) Mysar Salmuttennis, seu Mysterium ninquistati Philippi Plessosi Cal-vinissae revelatum, et dilucide explanatum. que Pontifices Romani a S. Victore Mariyre et Pontifice usque ad Leonem X defenduntur. Ingolstadu, 1614 T 1.40

VII. C. 5.

—— De Cruce Christi, Gr. et Lat. Ingol-stadii, 160a-1606, Sartorius. T. 5. 4. in

E questa uma Collezione di molti o-missoli di Autori Greci sopra la Croce,\*\* la del maggior parte non erano ances compani, o non erano stati stampati

compart, o non erane stata teampati, cos in latino, o in grees solamente. (N) = — Redimenta Grammaticae Graceae. Pa-tavii, 1758, Manfré, T. 1. 16. ° XXVII. F 20. — De modo agendi Jesuisarum cum Sam-mo Poattlice, allisque Principilus Ecclimo Pontilice, aliisque Principilus Eccli-siasticis et Politicis, stque adeo inter se mutus, Libri duo, oppositi cjusdem argu-menti libello anonymo et famoso. Accessit

menti libello anonymo et famoso. Accossi vindicasio locorum quecundant Tertullismicorum a percenta Pr. Junii Calvinidgo. Ingolacidi, 1500. Sortettis. T. 1, 4° X.XIV. B 58.

Quanto dello Genita nacopo verso il 1601 a Mucclefer, città della Stera, co norde 35 Genature 1623. del Ingolacida, obb. di cui Universalita Citato Professoro della Districtanta di Sterando della Districtanta Calvindanta Calvinda

Professor delle piu neuverno.

(S. V.)

Grey (Racrdi) Labr Johi P.

Grey (Racrdi) Labr Johi P.

Grey (Racrdi) Labr Johi P.

(Gree (Brocker) Pemeir Platosfel, Palerman, 1970, Bentivengs, T. 1, 4° XXV. A to

101, Deschlor. T. 1, 4° PC, H. D 5s.

Queno Abbase Benchinou di Mente
Casins; mince del Passo, del Marino, e

44 Guattion; juntonic Ali. Pan, mott aff

del Guarino; gimato dal Papa Urbano VIII., nacque in Gratora; e moci un'
Paran nel mese di Scitumbre del 1629,
C.-troullini, Biblioth Boned Corin Zir.)
Grimalda (Gragario ) Dissertazione sopra il
primo l'avenore della Busula. Sin nel
T. 111. dei Saggi di Dissert. Etrus.
Geografio Grimaldi nocque in Regioni

Gregorio Grimaldi nacque in Reggio di Calabria nel 2702, e mori in Napoli nel 1995. f Da neticie particolari )

Brimshi Mouschi Estliensis, Vita S. Dominici, ejustem Iou Abb., et Historia Translationa S. Felicis in Monsterrum S. Aemiliani Cu-cullati. Sta nel T. g. p. 669. di Matallon,

Acta etc.
Senies au finira del secolo XI.

Grimbici Prebaveri Regula Solitarieron, Sta
and Codes Regularum di Olssenio. Fr.

Holsenios.
Grimati (Ja: Jacob) Explansio Danielia.
Sita et vol. di Chybronia Hist. JassueIl Grinto noto in Berra, Pediasone
di Sares Secitura e di Stata in Heidel-

berg, e in Baulea, mort in questa ultima città nel 1619. (N) Grischovins (Jean: Enricus) P. Benghamus. Gracini (Francesco) Memorie Aneddote spet-tanti alla vita, ed agli Sculj del aomos Fricacio, o Courceontuito Fra Paolo Servita, raccolce, ed ordinate. Letans, 176a., Bou-

squet. T. 1, 8. " XVIII B 4, ...
— Letters interro I Elettricità, e alcune
particolori esperienno della mederina. Sto
nel T. XXVIII della Racco, del Calogieria.

— Dissertances Mitologica e Societa nopra
la Dea fiede. Edd. T. XXXIX.

Grinclini, era Varenimo, a membro
dell' Accademia dell' Inituto delle Scierue
di Bologna: vacara nella accorda moda
di Bologna: vacara nella accorda moda.

di Bologoa: vieura nella acconda metà del passion accio. Grinogono (Simon) Il Mercanne arricchito del perfetto Quaderatece, Venezia, 1603., Vec-tha, T. 1, 8, ° XXIV. D 40. Il Grinogono era Nobile Zaratino, o vieura nel principio del XVII. secolo.

f Daila dedica )
Geeddeck ( Galeielis ) Spirilegium aliquot

Librorum anonymorum, et Pseudonymorum etc. F. Millii Dav. Catalecta.

- De Carrenous l'aimanum in Festa Ta-bernaculorum apad Judoso Biaerenio, Sta ael T. Xviii, da Ugolino. - De Judoes praeputium attrahentibus. Ibid. T. Xxiii, en el T. a. p. 793. Thes. Nov. Theol. Philol. - De Antiquorum Hebracorum purgatio pilus castitatis. Ibid. T. XXX.

Questo Scrittore nacque a Dansica nel 1672. Fu Professore di Lengue Oricatali, a Talmudache nell' Università di Lipsia, e jamueline, neit Università di Lipias, e mori nella sua patria nel 1709, f Mori. Grebolii (Joan. Augustini) Observatio exhibena Erryastrigo Vectorio, am Graccioum, quam Latinetum, ex antiquasite crutten, Sa nel T. x. Miscell. Lepriena. —— De dualena Tancisa a Chrason metedicis ad March. X. to. at Mori v. q. lbod. T. xii. Grotorii (Jacob) Thesaurus Graccioum Antiquatiatum, come formits americ. Editio al-

tiquitatum, com figuris aspeis. Editio al-tera. Venetiis, 1752., Javarina. T. 13. fol. tera: Venetius, 1732., Javarina: T. 13, 1 max. PC. IV. H 11.

gettus a Je. Georgio Graepio, cum figuras atness. Trajecti ad Bhan, 1694, et seq: Halma T. 12, fal. PC. IV. G 8.

mane, pubblicate da Grevio o Gronovio. A questa Collesione si sceliono unire altri quattro articoli per completare questa

grand'aprime do fici nim si possegibo , che Segucati
 Utrespue Theatori Antiquistanta Grae-carum, et Ronsinarum Nova Supplementa, cum figoria emeis, ex chiusus Joan Polent. Venttus, 1957., Paopusii. T. S. fol. max PC. IV. II 24.

PC. 19. 11 sq. — Inscriptones Antiquae totius Orbis Roomani, in corpus absolutistimum relabelte, ingraio, as cura Jans Gruten; insupicus Jos Scaligeri, an M. Valsert. Accodust Notice Tyronis Geneenis Lib. 50 Sinceto. Ex Olice, Commelianany, 160s. T., 1. fel. Ex Oile, Com PC, III. H 28. Questa immenta collezione d'Iscrisione

comparve alla luce la prima volta in questo grosso volume di circa seco, pagine, ricco di tavole delle materie; ma meno

neces da tarelle delle materie, ma neces compio de nod ferene pat l'epatrar veloni a compion de nod ferene pat l'epatrar veloni a compion per cere de Gale Jose Green, de l'estate de l'es sed male interversa et expuncta, in publicam lucem restituta. Accedint aliqua Suidae lucă

lucren restituta. Accedent aliqua Sudae leca a vitiri pargasa. Lagd. Bot. 1713. Luchi-mans, T. 1. 8.º XIV. E 1.

Le Nete nepre il Suides some contro il Kostero, che rispose qualche cosa, ed avvilole più a lungo raponeo, se la mersei non ne lo avcase impedito. (N)

- Geographic antique. V.
- Geographic antique. V.
- Disectatio Jundez languralis ad quatter Fragmenta quae ex Acia Marciani Primo Regularum Libro in Pandectu supersant. Sca nella Collesione del Fellenberg. F.

Feilenberg, T. H. p. 605. ovio nacque a Deventer a sa Or tobre 1645., a mort a Leyde a as. Oto tobec 1716 (N)
Gronovii (Jo: Frid.) Ad Senteus Notae, Amer.
1618. Elsevir T. 1. 12. ° XXVIII. C 29.

+-- Do Musco Alexandrino Exercitationes

Academicae Indutae anno 1667, a filio eius exterpise, et aune primam (dase. Stanno nel T. viii, di Gronovo Th. Ant. Gr. -- Notae in Grotum de Jure Belli. F. Grotius.

Questa dotto nomo, padre del preco-dente, che diede dell'estasoni stimute di molti Autori, restituti moltistimi passi, e ne, currone altri con molto successo, emat currente attri con molto auccesso, era nato ad Ambargo nel 1611. Fn Profes-sore di Belle-Lettero a Deventer, e poi a Leyde, ove mori nel 1672. (N.D.) Geonorii ( Laurentii Theodon ) Menmorra I

sis Colossi Taberio Caesari errett eb Cavitates Asiat restitutas post horrendos Terrae tro-mores. Cujus Colossi tides a Jec Meursoo op-Pugnata definditur, etc. Sta nel T.vii di Gronovio Th. Ant. Gr. Questo figlio del precedente, Giurecon-

Quetto figlio del percetenzio, totarcom-culto, vivea sul comincare del passato ecolo, (Biblioth, Canan.) Grodorii (Hirroryurii) De Unicapionihus Li-bellus, item Commentarrii in nebiliminaturi Pauli Roi, I. Lecta ac. D. de Rebus Cre-ditis. Stanno nel T. 5. di Ottono.

verso il 1521. ( Dalla Prefaz. ) Grossis (Jo: Baptistae de ) Agatha Catanemia, sive de Natali Patria D. Agathae Dissertatio

sve de Natali Patria D. Agathas Dissertatio Ilistorica, Apologetica, Citanae, 1656, Pe-tronina, T. 1. 4, 9 PC, X. L. 25.

— Catassevo Dechacordina, cire Novissima Socrae Ecclesiae Gataseniis Notitia. Lugd. Bot., Vander da, asso aoni indicis. T. 1. 631 PC, X. 1

Questo Canonico della Collegiata Chiesa

di Catania sua patria, e Protonotaro A-postolico, che dal Mongitore viru chiamass ver ingrenis, elequentia, dectrina; et semilifore clarus, neque het (165, 6) more), a more) a 20. Agoits 1656, f Mongitz J. Grott (Hugesis) Annaise et Ristonae de Rebus Beigicia als olsten Philippi Reiss mapie.

2. 12, 12, 19 CV UL 4. 81.

2. Quan' shile Stories, dice PAL Langle, a la cest of the colore, the shance retrugistion talls storis di Oldords, a nece vir ces ourns pid de this cipace.

3. Siccome por rgh violat Tactio, con a conclusive best da full control, a control vivolta di religione, a sono vivolta da full control, et corres ourns pid a violat participation de la considera violat da full control, et corres ourns pid a full cipace. muo vir ingenio, eloquentia, doctrin

n qualche volta da nell'oscurità, e ricerca n no lettore, che abbia di già qualche

n un lettore, che abbia di già qualche n inturar di quasta storia, n e in a l'ure belli e tepris, cum notis Joan.

- De Jure belli e tepris, cum notis Joan. Ferder. Grenorii Amatel, 1704., per Westenini. T. a. 8.º XXVI. A 10.

Questo Transno è passano istre volte per un capo d'opera; e malgrado la folla di libre pubblicati sopra questo acgetto, esto merita ancos oggi un posso dirinto.

esso merita ancor oggi un posso distuncio fra le produzioni di questo genere. Que-sta edizione è una delle migliori delle varie, che se ne son faste. (N. D.) — Cum Consucentaria l'Herrici Coccini. Las-sannae, 1951., Bossquet. T. 5, 4, 9 XI. B 1.

-- Baptisatorum puerorum Institutio, et Eurharutia, et Admoustiones ad Decalogom, et Sermonem Christi in Moote habstum. Oxonii, e Thest, Sheld., 1705. T. 1, 8, 9

VII. B 2. . - - Annotationes in Vetas et Novum Testamentum. Londini, 1727. T.1. 4. ° HL A 17. Tutti i Commentari di Grazio sui Li-

bri Sucti sono stati inscriti ne' Cratica Soeri. A giudizio del Du-pia e esi supe-n raco di molto quelli degli altri Critici, s sa per la nettezza, o per la chiarezza, » sia per la erudizione. Se vi è » as per la trustanone. So vi è qualche » cosa a riperadere io questi Commen-» tari, sono i passi de Porti, e degli » Auteni profinit, che i cita frequente-» mente per dar luce all'espressioni della » Sacra Sertitura; ma a questo proposion » per iscusarlo è basno servirci di quella » regola di Portico (fund abundat, non » vilint. Le sue note non son fatte per » imperanti ma nor detti

n ignoranti, ma per dotti, n

- Opera omnia Theologica Basilese, 2752.
Thurnesi T. 4, fol. III. G. 1.

- De versato Religiosis Christianae cum

The veriante Heligiosis Christininae eum motis Jo. Clerici. Hagne-Comit. 173, T. I. 8.º in Int. II. A. 2.
 Quest Opera fit da Grozio composta prima in veni fiaminghi per fortificar nel Cristininesimo i Marinai, cho facevano il

Criminesimo i marinsi, cue laccunos il ringgio dell'Indie, ed è stata quindi tra-dotta in Francese, in Greco, in Arabo, in Inglese, in Alemanno, in Firmingo. Essa ingesse, in atematino, in ramingo, 2006 è stata rignardata sempre come la più chiara, la più solida, e frattanto la più semplice opera, che siasi veduta sopra questa materna. (N)

Epistola de Studio Juris. Stu nel T. 4. Opuscul, Varior. - Epsecias, Amstel, 1687, Blacu, T. 1, fol. VIII, E 23,

Questo volume, ove si veggono tutte le lettere di Grosso, ne concerne più di due mila, e einquecento, disposte secuelo l'ordino de tempi. Vi sono molti fatti curion, a intere-

- Epistolse Ecclesiasticae et Theologicae

-- Exemple ex Tragoedus F.
-- De Aumquitte Respublicae Betavac F.
Resp. Hollandus.

Questo celebre nomo, dono nelle la gue, ottimo Critteo, versatissimo nell'An-tichità Ecclesiastica, e Profina, e contichiù Ecclemante, e Profina, e con-sumato nella aciesa del Dritto pubblico, naoque a Delft, città dell'Olsoda Mes ridonala a la Aprile (163, comerli in Roscock ad Duzato di Mecklemburgo nel 1635, (N) Groto (Lungi) Caco d'Adria. Le Orazioni rolgari, Venetia, 160, T. 14, ° P.C. H. D vr. Oustac Ocariona non sono rapporstato Oustac Ocariona non sono rapporstato

Queste Oraziona non non notaco dei Groto, che le sole Tra-grife, Commedia, e Pastorali. Il Tira-boschi, T. vir. P. 117. parlando di questo Scrittore così si esprime: « Se al me-» rito delle Tragedie, e delle altre poen sie da lui composte dovessioso aver > riguardo, noi potremno accuantr so-> riguardo, noi potremno accuantr so-> lamente, o anche passar sotto illenzio > il nome di Luigi Groto, detto il Cavo > d'Adria.... no un Coco quasi fin s d'Adrix... ma un Caero quan ma dalla macita, Oratore e Poeta, è og-s getto troppo degno di ricordanza s I suggi di raro, e straordanzio tan-si lento, ebe dava Luigi ancor giovan-se che dalla sua creciti renderansi an-» e cité dana sua cecta rendessum an-» cora più assumirabili, fecero, che l'anoo » 1556, in età di soli quattordiei anni, s due volte fosse descinsto a perorare » pubblicamente in solenoi occasioni... » Un fanciullo cioco, e in età di quata tordici anni , che in si onoccyoli occa-» sioni è destinuo ad crare pubblicaa mente, in qualunque maniera racioni. n è oggetto di meraviglia. Ne io ma sto-no paco perció, che, henché le Orazioni n del Groto son ben lungi da quelle, n che Venezia aveva udite dal Casa, e n da altri illustri Oratori, fossero non n meno accolte con tanto planso, e che n egli fore trascelto poscia al medesimo n officio in più altre solonni occasioni, a come el mostrano le ventiquattro Oran nioni, che ne abbismo alle stampe: n mori a 13. Dicembre 1585.

Gracesius (Stanislaus) De Multiplici Siclo, et Talento Hebrusco: item de mensuris Hobrasca tam seidorum, quam liquidorum. Sta nel T. xxxvttr. di Ugolioo, e nel Fuscicolo 2. Opusculorum quae ad Hist. Sacr. et Philol. speciant.

Questo Scrittore Polacos, Pubblico Pro-Green, ed Eleraira nell Università di Green, ed Eleraira nell Università di Gracovia, morì nel 1572. (Bibliotà. Cason.

Cason.)
rachii (Nicolsi) De Comitiis Romanorum
Libri tres. Lurcisse, 1565., Vascosauss.
T. z. fol. PC IV. H 7.
Si troya ancora nel T. z. di Grevio
Th. Ant. Rom.

- Responsio ad hinze C. Sigonii reperben-siones, Hod.

214 - Ad posterioren C. Signait disputztionem rriutario. Iled.

Il Grachio d'una nobile famiglia di

Roano mori nel 1572. (Moreri) Grundmanni (Christiani) Urnae Define rum in Republica Literaria agnis 1725., 171. 1715., Stanno ne Mircell. Lipsiene. T. 1. 3. 3. 4. 5. c 7.

Questo dottinimo , e laboriorimimo Rac-caglitore delle altrui Urne, Pastore Heuckewalderse, moto in una città dell'Also-

Gruner (Joh. Rodalphus) Dutribe de Ob-latione, et Conscratione Primitarum. Ste nel T. v.v. d. Viane. nel T. xvtt. di Ugolino.

Gruteri (Jani) Inscriptiones Antiquae.

Gronovius. -- Lampas, seu Fax Artium Liberalium, hoe et Thesarras Criticus e Bibliothecu erutus, in quo infinitis locis Theologorum,

Jurisconsultorum, Medicorum, Philosopho-rum, Orstorum, Historicorum, Poetarum Grammatucorum scripta supplentur, corri-

gantur, illustesatur, netsatur. Florestiae, 1737, sampe. Societ. T. 6, fol. PG. II. G. 7. Eligious più ricercata di quella di Francfort in G. vol. in 8.º II Grunero ha riunto in quest'opera un'infanta di Trattati de' più eccellenti Crines del sedicesimo Secolo, che assai dificilmente

si sareibero potuti trovare, se non si foscro raccolt. (N) --- Florilegii Magni, seu Polyantheae To-

mus Secundos. Argentorati 1624. T. 1. E una continuazione dell'Opera di E usa consignazione dell'Opera di Guseppe Laugio. P. Langius. Il Gru-tero ne aveva fatto il terzo, e il quarto volume, ma nou forono dai al Pob-leco. Il Grusero, Professore di Sucia iu Heidelberg, e Direttere di quella famosa Bibliotera, clie fu dopo trasportata a Roma, nacque ad Anversa a 5. Decem-

her 156a, e meri in Budelberg a sa Setoraker törr. (N) Grynner (Jo. Jacobs ) Explanatio Danielis. F. LLY TORS.

hiero Teologo Calvinista, moque in Bensa, e mori nel 1617, in Basilea, me era Pastore, e Professore di Sacre Lettrre, e da Storia. ( le Long. Biblisth.

ters, e di Soriis, ( le Long, Biblioth.

Siori.

Siori.

Siori.

Siori.

Siori.

Siori.

Siori.

Quato amesi Neuro Obbi.

Parinone, se luslarum verrom net. F. Neruy Obra.

Quato amesi di Latres, e di Melantone, Profusore di Filosofia, e di Terloga ti in Basilea, era man tu Viringa,

Long, Biblioth, Soror, Biblioth, Cassas,

Cepphias ( Darsassus ) De Extrevenia, praeeque Gillorum, erroribus Geographics.

Il Grifia, Resport, Profusore, e Biblioth.

Il Grifia, Resport, Profusore, e Biblioth.

Il Grifio, Rettore, Professore, e Bebliotecario Magdalaneo presso gli Wratislavii, essò di vivere a G. Marao 1706. ( Bi-

Hioth. Casan. Guadagni ( Gio, Francisco ) Dissertazioni date sopra le Aurore Bornelli . Stanno nel T. xxx. della Race. del Calogieri . Queste Dissertazioni farono mandare da

Brescia, patria, come pare, del Guada-gue, li 50. Maggio 1745.

gat, li 5o. Maggio 17,53. Gnogosio (Alexandro) Bespublica, sive Sta-tus R. Polonise P. Bespublica. Il Guagniso naopae a Veona sel 1538. Ottomo il previlegio di Nabile Pelucco, essendosi datiano e colla apada e culte

lessere al secrițio della Polonia't mori a Carcoria nel 1614. (Moveri) Goaldo (Golesso ) heeris della vita, e mi-nuscrio del Cardinal Mazzanno, Venezia, 1685. T. 1. 12. ° PC. VII. O So. Il Conte Guiddo nacque a Vicenza a

25. Lughto 1606. Fit attitute ed impiedalla colchre Cristina di Svena. L'Inperadore Leopoldo L l'onorò colla qua-licà da suo Consigliere, e di suo Storiografo, e la Repubblica di Venena con

queila di Cavahere di S. Marco: mori a Vienna nel 1678. (N) Gualdonia Corbejne Gallicao Monachi, Vita nactrice scripts S. Anscharii Hammanhe gensis Epsie. Ste nel T. 6. p. 116. di Mg. Lellon, Acta etc. Gualfreducci (Bandini) Hercenenjae, siva

Socroum mension Pars Prior, et Carmina . Rome, 1622, Zannetti. T. 1. 8.º PC I. A 18. - 1

Questo Genuta nacque a Pistoja nel 1565., e va mori a 5. Marzo 1627. (Sotwel) Gnalaberi ( Rodulphi ) Petri Martyria Loci Comsesses. V.

--- Epistolae, V. Epistolae ill, vir. select. Il Gualteri, Teologo Calvinista, e Pa-

Il Gualters, Teologo Galvinista, e Pra-store Primario della Glaras di Zarig mosì nel 1585. (le Longe, Biblioth, Sorr.) Gualter (Jacques) Table Chronologique de F.Este dia Chrostamismo deputa la natsance de J. G. josques à l'année 1651, T. p. 50. P.C. II. Il 1. Questo Gesuita pato in Annecy ne

Vivarese, vivera alla motà del XVII. socolo. (Dall' apera ) Guseani ( Martini ) Jus Regni Nespolitani

novasiman. Neapoli, 1979., per Hate. Si-monis. T. a. 8. ° XXVI. C. 64. Gusedia (Mr.) J'. ne' Codici MSS. — Gusenia (Petri) Gramanatra Hebraica es

custon ( Petri ) Gramanica Belezica en Chaldaira et optimit, quae hactenus pro-dorent, nova facilique methodo conciunata. Lut. Para 1724, Collombart. T. a. 4\*1 B.5. Il Guarmo era avversario di Masclefa in questa Grammatica ne attaccò il me-todo. L'Ab. de la Bletterie gli rispose, come discrpole di quel celebre Ebraizza-te, gella muora edizione, che fece, della

Grammatica del suo Maestro nel 1730, in vol. 2. 12.º (N. D.)

- Lezican Hebraicum et Chaldrice-Biblicum. Account nomins propris visorum, mulierum, idolorum, populorum com peso-cipuis corum etymologiis. Lot. Paris. 1746., Collombart. T. 2. 4. 5. L. B. 7.

L'Autore avera lasciata imperfetta que-n'opera; ei non foce, che uno alla les-tera Mem. Niccolò le Tournois la proseguì, e dopo la di lui morte la terminarono altri due Monoci benedictin stessa Congregazione di S. Mattro. Il Guel risti eta nato nella Diocesi di Rouno nel 1678., e mori Bibliotecurio di S. Gen

mano de' Prati a Pangi nel 1729 (N.D.) Gastini Veronensis Epistolae quatuor, quarum prium ad Manuelem Chrysoloram, reliquae tres de Mauucle Chrysolora, Stanuo nel T. XXV. della Racc. del Calogierà.

T. xvv. della Racc. del Calogierà.

-- Epistolae tres, i. ad ligitionem Abbatten:

z. ad Johannem Prateinem: S. ad Ludovicum
Principem. Stanne nel T. S. p. 855. 857.

888. etc. di Martene Thea. etc.

-- Ad Hircogramn Filmum Epistula. Sta
con Sorra-Bovo an Codini MSS. V. Questo Discrpolo del Crisolora, Inter-

pette delle Langue Greca e Latina nel Concilio Fiorentino, Professore de Umane Lettere in Ferren, ed altrove, meri nel 1460. a 4 Dicembre, (Taraboschi, T. rt. P. tt.) T. rt. P. tt.)
(S.) Gunini (Battata ) II Pastor Fido, Tra-

commedia Pastorale, Venezas, Gto. Batt. Cotti, 1602 in & XXIII. A 45. ,Questa edizione è una ristamos della prima fatta dallo stesso Getti; e Gamba

asscura nella sua Serie, ch'esta è taute elegante, quanto l'originale, sebbene assas meno corretta. Dopo la media si trova il Compendio della Poena Trugicomica tratto da due Verati per opera dello stesso Guzrini, stampato in Venetia 1603, presso G. R. Ciati; e da questa data argomenta il citato Bi-bliografo essersi la desta rustampa facta

Staggato essera la deita ratismpa fatta uello sesso anno, a non nel 1602, come porta in piede del frontispino. C. fin do-mat del cultismo, giovane Vincenzo Merillaro da Palermo. (S.) -- Altra Edianos. Roma, a spese di Tomonase Alfano, cenas data di anno, T. L. 2 P. C. I. L. 4.

8.º PC. L D 42 A questa famosa Tragicomedia ha prin-cipalmente dovuto il Giaesna la squ celeletta, a il non ordinario conforto di vederla, darante il tempo, in cua vosc, trasportata in altre lingur, e ristempili per ben treats volte. Edizions moltiplicate si feerro pei in seguito, a sino si nestri gueni. ( Gamba Serie ec.) II putto cob, che la liugua Italuna ha di grazie, ed tacanti, che ha l'amore: perco) da molte persons è riguardata come

ciò da motte permus è rigurratar come outremanente percolosa per la gioventi. Questo Poste era miso a Fucine nel 1557», e meri a Venenin nel 1615. (N). Guarini (Alemandra) Le Lettuev. Fernara, Baldini, Filit. T. L. 4° P. Cl. III. Day. Questo volume contiene dello nesso

Autore le opere seguenti: --- Il Farnetico Savio, ovvero il Tasso, Dia-Ingo, Ferrara, Baldani, 1610. --- Anticupido, Orazione scherante recitata

me giorni di Carntivale uell'Accademin de-gl' Intropidi - Ferrara, Baldini , itito. ; -- Parcri in materna di Onore, e di Paci . Ferrara , Baldini , 1611 .

Questo Scrittore era figlio di Batista Guarini il giuvane: viveva nella prima metà del XVII. secolo, ( Tirubuschi,

T. rtt. P. tt. .)
Guasco (Ottaviana ) Dissertazione sepra l'Automonia de' popoli. Sta nel T. 5. de' Soggi
di Dissert. Extuse. --- Dissertazione sopra il Prette Peregrino.

Ibid. T. 6. Il Conte Guasco, Cammico della Costedrale di Tournay, membro dell'Ac-calemia Role delle Iscrizioni, e Belle Lettere di Parigi, era nato in Torino, e morì a Verona uel 1785, m mu ctà molta

ayanzata . ( N. B. T. )
Guastuzzi ( Gabriello Maria ) Parere sopra il Rubscone degli Antichi . Sta nel T. XLII. della Race. del Calogierà .

Opesto Monaco Camaldolese mandó qui sto suo Parere al P. Cologictà da Raverusa il di 6. Gennaro 1750. Giuzgesi ( Lorenzo ) Diverturioni due 1.º si

pra ana lucrisione Etrasca: 2ª sopra gli Aufitestri Toscani ec. Storano nel T. 12. de Siggi di Dasert, Etrusche; e T. 7.

315 --- Supplemento alla Disertazione interni agli Anisteatri degli Anticlu Toscani - Sta nel T. XX. della Racc. del Calogiria --- De Vesta Etroscorum Dissertatio , Red.

T. xviii.

- Letters al Sig. Als. Fdippo Vettati de Cartona . Ilid. T. xvi.

Questo Cavalirie Arctino mori nel 176)

Questo Cavalire Arctino mori nel 1765; (Billine). Cesson.)
Gazzi (Stefano) La Gharlanda della Cui-tessa Augela Bianca Beccaria, contesta di Madrigoli di diversi Autori. Genova, 1554., Borroli. T. 2, 5º Pt. II E 26. Il Guazzi, Gentiluomo di Csotel del Mofferzoo vivera aul finire del XVI.

Monteriato Veresa sua secsio. ( Dall' opera ) ultimo ( Jo. Christoph. ) De eo, quid TO BAPY KAI IXXYPON Paullinum ad 2. Cor. x. to. Sta nel T. 2. p. 883. They Nov. Threl Philol.

Aov. Thred. Platfol.
Gudini plane tas rythunicus, super morte Constantii Mouschi Lercovienta. Sta nel vol.
Asalecta di Maldlon, p. 217.
Gudins (Gottolo Frid.) Exercitatio Philologica de Hebrsica Obstetricium origine. No sel T. XXX. di Ugolmo.

Gueret. V. Guerre Guerre ( la ) des Auteurs Ancieus et Moder-nes, Paris, 1671., Guard. T. 1. 12.º PC

LE: L'Autore di quest'opera è Gabriele Guerret, Avvocato al Parlamento di Parigi, ore moque; e mori nel 1688.

Cologes, 1706., Martenia, T. 2. 2. 2. Te. VII. N 22. Goodsville (Nicolas) Dissertations sur l'his-soire de chapue Ext. F. Atlas Historique. -- Les Conrobes de Plantus. F. Plantus. Quento Seristere, nato in Ronn, Di-seriore del 100 Ordine Benedittino di S. Mauro, e della Religione Cattoliea, Jacob J. Francia, e si ratari ni Glanda, Jacob J. Francia, e si ratari ni Glanda,

ove mori nel 1712 / Biblioth. Casan.) iniherti Abbatis Gemblacresis, Fragmentum Apologine de S. Sulpitio Bituriceusi Archiep. Apologue de S. Sulpiño Biturierais Archiep. Sta nel T. 7. col. 165. Biblioth. PP. - Descripcio combinationis monasterii sul. Sta nel T. 7. p. 511. di Mabillon, Acta etc. Visue nel secolo XII.

Vasc net scote Xt.

Guicelandini (Francesco ) Istoria d'Italia. Venezia , Pasquali , 1758. , 1759. T. 2. fol.
PC. X. G g. In questa edizione, oltre al ritratte dell'Autore, disegnato da Gio. Ferretti, e ineiso da Gio: Mirhale Liotard, trovasi fra la p. 12. e t3. un rume cell'al-lero genealogico Gusciardini, cesse le ha notato il Gamba nella sua Serie. Le Copsidarazioni di Gianelottista-Leoni ari nostro esemplare trocansi nel principio del secondo volume, Indilore in quelle rapportato dal Gamba si veggono in fi Vi manca però il Frammenso Due luoghi della Storia di M. Franc. Guecierdino, l'uno mutilato, l'altro le-vato del tatto, a la que la magnifica n ristampa, dice il Gamba, loc cit. .» ristampa, dice il Gimba, loc citi, » corretta nel testo, odorna di fregi, e » che a tunte le antecedenti sta sopra, » si legge una hella vita del Guicciardini a » sevitta da Douenico Maria Munni, ed » alla quale Apostolo Zeno agginuse asa semutature more, ed un entilogo co-a nologico delle molte eduzioni della Sto310

n ria, delle restimonianze di diversi pro, n e contro del Guarciardini, e delle altre a up re concernenti il medesimo Autore poste in fine a maggior decoro del

» Lilen. n Dalla Vita scritta dal Manni si ha, che il Guscuardini nacque in Firenze a

che il Giucciardini nacquo in Freiria.

6. Niero 1482. e moria 29. Maggio 1540.
Guicciardino ( Ludorico ) Commentari delle cone più memoralali seguite nel Paesi Basi dalla paco di Giuliori dal 1529, aino al 1560. Io Venetia. 1565, Bevilacqua. T. 1.

156a. To Venetia. Questo Autore era nipote del prece-dente. El dedicò la sus opera al Duca

d'Albe, ma non elde altra гісопреша, che la prigione, per aversi detto qualch cosa della nuove imposizione. (Haym. Belgicoe, sive inferioris Germaniae De -- Belgiere prriptio. Editio postrema, additamentis novis et Statu politico regionum et urbisun uncta, cariandemque icontiens, illustrata. Amnel. 1636., Bloca, T.1.12. PCVII A 21.

Quest'opera è tanto più esatta, quanto Il suo Autore non aveva nulla omesso per informera di ciò, che racconta. Ei si era a questo eguetto trasportato molti luoghi de' Parsi-Basa, onde veder da se meno le cose, e non rimettersene solamente alle altrui relazioni. Egli era nato a Firenze verso I anno 15

mori ad Anversa a 22. Marro 1589. (N) Guiconi Cattanne Prioris Epistolise de sup-positicia B. Hieronomi Epistolis. Stanna nel vol. Analecta di Malallon, p. 464. Questo Priore Certosino era costaneo, ed amico di S. Bernardo Abbate di Chia-

ravalle: visse perció verso la metà del XIL secolo. Guidercioni (Gio.) Rime. Stanno in Fiori

di Rime Rime.

Il Guidiceisosi, Vescovo di Fossem-hesse, nacque in Lacca a 25. Februro del 150a, e mort in Macerata nel 1531. Lo side delle sue posse, singolarment ni segretti gravi ed eroici, a quali più trees white, che agli amorori, non ne prit nobile, ne più sosse-mobuchi, T. r.t. P. 111. )

Evo. (Tambuchi, T. rtt. P. 111. )
(S) Gnida de Guezan per gli Studj, cell'Aggianta degli seclu Stratageranti di Gnilio Frontino, o del Blasone. Napoli, 1771.
Stateri, T. 1. 12. P.C. VIII. C.9.
(S) Gnidi (Carlo Alexandro) Posse, con

la sua sina provamente scritta dal Sig. Canesiro Crescimbeni, e con due ragionamenti di Vincenzo Gravina non più divulgati. Venezia, 1730., Tommanini. T.a. 12.º I. A 45

Queso Posta, che fu considerato come il riformatore della possia lirica in Italia, nacque nel 1650. Quantunquo la mannacque nei 10:00. Quantunquo la man-canza di cognizione della lingua greca gl'impedisse di sentire, quanto potuto avrebbe, il merito di Pandaro, di Tuzzo, avreble, il merito di Pindaro, di Tirzeo, di Anacceonte, il suo ingreso pure di-retto dallo studio, è inalio perso ad alti concretti, ed il suo stile acquisso forza e colorito. La celchee Cristina Fammuro, mande mella sua Accedee gli asseguò una sede nella sun Accademia. Mori in Francati a 12. Gaugno 1712.

/ Biogr. Univ. ) loss (Bernardi ) Libellus, sen Tractatus Magistrorum Ordinis Praedicatorum, necuon et Priorum Provincialism provinciae Pro-vinciae seu Tolosanae, Sto uel T. 6, p. 598

di Martene.

- Historia Fundationim Conventuum Ord.
Praedic. V. Ilistoria.

Questo Vescore de Lodovi, dell'Os-duse de Padri Predicatori, mori aci 2552. ( Biblioth, Casan. ) Guidenis Ord. Eremit. S. Augustini Formula revocationis quorumdam errorum facta Pa-risia anno D. 1554. Sta nel T. 4. col. 941. Biblioth PP.

Guigonia, V. Prioris Gen. Carthusiae Meditationes aliquot pussionae, Stanno nel T. 15. p. 288. Biblioth. PP. Guillselmi E Parissens. Epose. Dominatio errorum detestabilium contra Catholicam yeri-

ram cerestabilium contra Cathoficari veri-tatem an. Izio. Sta nel T. 4. p. 515. Bi-blioth. P.P.

— De Universo. Stae led., anni., et Ty-pographi nota; chor. goth. T. z. fol. pary, VI. L. 50.

Lo stile di questo Vescoro di Parigi,

senza aver nulla di elegante, ne di dif-cato, è semplice, imelligibile, naturale, e assai meno larbaro di quello degli Scolastici del suo tempo. Sapeva henisimo la S. Scrittura, e gli Scritturi pro-fam; ma aveva poco letto i S. Paliri. ( N. D.) Egli era, dice il Mirco nel suo Aucturium etc. di Alvergna, Mattematico, Filosofo, a Teologo eccellente, morto nel 1214. Nella Gallia Christiana novar edit. ii fa morto nel 1248. ( Bi-

blisch: Cassin.)

blisch: Cassin.)

gestioor libeos sententiarum. Part. per Franctisem Regnaldous, use amis noue, class goth. T. 1. 56l. VI. K. 21.

Questo Vescore di Auterre, a poi di Parigi, uno de più dotti Prelati del noo tempo, mori nol 1283. (Mineaus, discontentiare) mori nol 1283. (Mineaus, discontentiare)

Comitie Principia Armsionemia, Nassaviac Comitie Epistole. F. Epistolne ill. vir. select

Guillelmi Fregueroi Rectoris Acad. Leid. E-patola. F. Epistolae ill. viror. select. Guillelmi Musinessis Episcopi Epistola Flebi-lia de sua assumptione in Cardinaltism Dipointeen. Ste nel vol. Analecta di Mahil-kon, p. 483. Questa lettera ha in fine la data di Lion 29 Novembre 1244.

Guillet, Les Aris de l'houme d'Epée, en le Dictomaire du Gentilhomme. Paris, 1682., Clousier. T. 1. 8. 9 PC. I. E. 5.

Ouesto prinzo Suriperafo dell' Accade 2012 Reale di Pittura, e di Scultura e Parigi, alla quale apparteoeva, era nato a Thiers nell'Alvergna verso il 1625.,

a Theors nell Abergna verso il 1625, e mei a 6. Agonto 1925. (Morer) Guillettiere (Sieur de la ) Athèrers Ancerne et Nouvelle, et l'Esta présent de l'Empire des Tures, comenant la vie de Sortius, des bonnet IV. etc. Paris, 1675. Michallet. T. 1. 8. P. Cl. IV. D. a. Gisegio Guillet, lo Sevitore di sopra motato. Il gross lo sieux d'albanda.

notato, il quale la dato al Pubblico que-st opera, dice di averla tirata dalle Memorie di suo fratello Giulles de la Giulletière, il quale, ci dice, avera voggiato in tutti quei luoghi, che descrive. Ma Gincomo Spon assiene, che questo fra-tello di Guillet sia un Vinggiatore chitoerico, e che questo Autore aveva preso da alcune opere antiche e moderne, e da alcune lettere da due, o tre Cappuc-ciui Musionari, il materiale per comporre In sun Atoue. ( Moreri ) Guillimanni ( Franc. ) Respublica Helvetin-

- Helvetia, sixe De Beless Helvetiers Libri quinque, mi Habsburgisca, sive Do antiqua et vera origine Domus Austriae, Vita et rebus gestis Comitum Vindoniwen-sium, ave Altenburgienslam, in primis Habsburgierum Libri septem. Stanno nel vol. Thee Hist Helvet.

vol. Thes. Hist. Helvet.
Questo celebre Scristore nato in Friburgo, fu fatto Scoriografo Cesareo dalF Imp. Rudolfo II. a cui avera dedicata
la saa secunda Opera Hadolongiscori,
visat nella prima med del XVII. secolo.

Guinemai (Amadei ) Adversus quorumdan

expostulationes contra nonnullas morales o-Panormi, 1657, Ban. T. 1, 4 ° VIL F 25, Il Guimenio era Lomarense, ed ex-Pri-mario Professore di Teologia: viveva nel

x var. secolo. XVII, sector.

Guimundus, vel Guitmundus. V. Philastrus.

— Contra Berengurium Libri tres. Stanno
nel vol. di Lanfrancus de veritate corpel vol. di Lanfrancue de veritate cor-porie etc., a nel Tri. col. 215. Biblioth. PP. --- Confessio Fides, de SS. Trinstate, Chri-

sti Humanitate, Corporis et Sanguints re-ritate, et Oratio ad Guill primum Regem Anglorum, Ilist.

Questo Monaco Benedittino Francese,
Vescovo di Aversa, e Cardinale di S. Chiesa

vivera spora nel 1090. (Trithem. de Script Eccles.) Guirani (Gaillardi) Explicatio dusrum ve-

acce. Sta nel T. 1. di Sallengre.

Questo R. Consigliere in Nimes, e nella Cura Presidiale, « Senatore nella Suprema

Curia Preisdiale, « Senatore nella Suprena di Oranges, che studò la Giuriaymodena per dorere, e l'Antichità per incinazione, nacque in Nimes nel 1boc., e vi mori è tò Dicceubre 1850. ( Biogr. Univ.) Gnit (Mr.) Trios Traycolic. Paris, 1957. T. 1. 12. ° PC. I E 51. Gnitardi (Henrici) Vindeine Testamentariae,

sive Dissertationis cujuslam in nonum ea-put Epistolae ad Hebrasos a Philippo Ca-dureo concinnatao Confutatio. F. Tena Ludovicus . Guisardo, Ministro Calvinista

Guisardo, Ministro Calvinista presso i Vicaseres, viveva nel 1656. (Dall'opera) Gulielmi Appuli Historicam Posma de Rebus Normannorum in Sicilia, Apalia, et Cala-bria gestis, cum notis Jo. Tircmaei, et God. Guil. Leibnicii. Sta nel T. v. di Muratori

r. Ital. Script.
Onesto Poeta Storico della Paglia chi Onesso Freeza Soricio della Frigilia cai mai egli sia stato, s'ignora assolutamente. Si as, che visse sotto il Regno di Roberto Guiscardo, le di cui principali impere egli desensse, e alla di cui morte, av-vennta nell'anno 1085, ei mette termine al suo poema: viveva ancora tra il 1088., e il 1099. ( Dalla Prefaz. del

Gulielms (Jami) De Magistratibus Reip. Rom. dum in libertate Urbs fisit. Sta nel T. III. di Sallengre

di Sallengre.
Queto Scrittore di Lubocca mori nel
1884, \* Biblioth. Casan. )

Gulliver ( Lemnel ) Travets into several remore naturns of the World. London, 1751.,
Buthurst. T. 1. 12. ° PC. V. D 25. Gulonii ( [N.] Callimachi Hymni ) F. Callimacus

maeus.

Il Gulonio, nato in Chartres, era Regio Professore di Langua Greca in Parigi,
e vivava nella seconda metà del XXI.
secolo. , Podl' opera stessa J.
Gundlingii (Nic. Hierosymi ) Observationes
selectas ed rem internation spectantes. Illio,

ex Offic. Rengerianz; 1737. T. 5. 8.9 XXVI. F a8. Questo Professore successivamente Filosofin, di Eloquenza, e di Diritto Na-turale nell' Università di Halle, nacque

presso a Norimberga nel 1671., e morì 1709. Rettore di quella Università.

(N. D.) Guntheri (S.) Thoringi Monachi Altabrasia, denum Eremitae, Vita, auctore Anonymo, An. 1050. Stornel T. S. p. 183. Thes. Mo-

num. Eccles

num. Eccles.
Gunsheri Monachi Historia Constantinopolitana
sub Balduino. An. 1210. Sta nel T. 

p. 1. Thee. Mourae. Ecclesient.
Questo Monaco Castercienze nel Monastero della Diocesi di Basilea, dutto Parisienze, vine sul cominciare del XIII.
Seolio J. Biblioth. Constitution del VIII.
Guntheri Liguranas, sire de lebras gestis
Federic I. Libei X. cermino. F. Ottoons

Epise, Frising, Chronicon,
Ouesto celebre Porta Aleman

Openo cilcher Forca Alemanno, merte all'cià di sè anni, vivvea nu principio di Lvui. secolo. (N. D.)
Gerlher (Nicolai) Historia Templarioccusi
Lvui. Ten di Maria Historia Templarioccusi
Lvui. T. i. 8.º XVI. E. 15.
Il Gurideo, Professor di Tologia a
Berena, e poi a Francqueria, nacque a
Basalen là Sibemshe 1659., e morti a 28.
Basalen là Sibemshe 1659., e morti a 28.
Gustandia Lvui. (N)
Gussandia (Petra de ) Petri Blesensis O-

pera. P Il Gussenvilla era un Ecclesiastico di

Chartres, e con sua epistola de' 4 Aprile 1667: slodica la sua Edizione delle Opere di Pietro Blesense al Vescovo di Saintes

assetii (Jacobi) Lexicon Linguae Hebraicae. Lipsiae, 1745. T. 1. 4. ° I. B. 5. Gussculo nel 1701. era Professore di Toologia, di Filosofia, e di Elleniumo

Losagra, si Fissosia, e di Ellenisson nell'Università di Groningo, (Dall'opuro) Getherleti (Henrici) Chronologia. Edito terità; ila sano Christi 1575, in quo destra Austro, usque ad presentem 1657, conti-muza. Amstel. 1657, Ravestonnus. T. 1. 8.º PC. 11. O 22. Gutberleto fu successivamente Retto

della Scoola di Dillenburg , Professore di Filosofia e Rettore in Horborn, Rettore n Hammon, ed alla fine Rettore e Professore a Deventer. Em nato a Hirichfeld nel 1592., e morì a Deventer alla fine di Marco 1635. (Biogr. Unie.) Gutberletta (Tobiac) Dissertatio Plalalogica

is Doorum Cabirorum, Sta nel

de Mysteriis Docum Calorovus. Sta net T. n. di Poleno.

— Conjectanes in Monumentum Herise Thi-hes Monodarise, et Tut Claudii Glaphyri Choraulse. In quibus multi reteruen Au-terorum loci, Inscriptiones, et Nummi illu-strantur et emendantur. Ibid, T. rv. -- Animadversiones Philologicae in anti-quam Inscriptionem Graecam Smyrme re-pertam. Ibid.

Questo Gitarconsulto, e Prefetto della Babiotec di Françapera, mori annore giovane nel 1705. (Dulla Profez, del Poleno del T. 11.) Guthirius. F. Billia, Nor. Test. Syriac. Il Guthirio, Dottore di Teologia, e Professore di Linguo Orontali nel Gin-

nasio di Hamburgo, mori nel 1607. (Le Long, Biblioth, Sarr.) Per dare alla luce la Versione Siruca del Nuovo Testamento, fore a sue spese incidere i caratteri, ed eresse una Stamperia nella sua ensa, onde poter egli stesso hodare alla ecerczione della stampa. ( Dalla ana

ceversione della stampa. (Dalla son Pr/laz.)
Gutheri (Jorobi) De Juro, seu de risu, more, et legibus prisci faneris, Ediri III. Parsiss, 1615. Buon, T. 1. 5. P.C. IV. E.g. Si trova ancora nel T. XII. di Grevio Th. Ant. Rom.

Th. Ant. Rom.

- Chourtins major, vel de Orbitate toleranda. Ibid.

- De vesteri Jure Pentificio Urbis Romae.
Paris. 1612., Buon. T. 1. 4, 9 PC. IV. M. 7.
Si trova anctora nel T. v. di Grecio Th. Ant. Rom.

Quest' opera valse al Gouthier, Av-vecate al Parlamento di Parigi, il titolo di Guadino Romano per lui, e per la sus fimiglia.

Egli era nato a Chaumont nel Bassi-Egii era nato a Chaumont nel Rassi-gay, e meri ale 1628 (N.D.) Guy Jolis, V. Memotres. Guyot de Marne (Joseph Claude) Diserta-sione aopra, un'iscrizone Funica e Greca. Súa nel T. I. de Suggi di Disert. Etrusch. Questo Nobile Lorence, dell'Ordino ilel pasesto secolo. (Biblioth, Coran.)

Gyllä (Petri) de Beophuro Thracio Libri III.

Lugd. Bat apud Elzevirros, 163a. T.1, 52, 0

XIX. C 43.

AlA. C. 4.5.

— De Genstantinopoleos Topographia. Lugd,

[Bat. 1652. Elsevir. T. 1. 5z. 5 XIX. C.4.

Si trova ancora nel T. vz. di Grozo-

Si trora ascora nel T. vz. di Grozo-vio. Th. Ant. Gr. Quest'opera di Gillo non è propria-mente, che un Comento sopra Dionigi di Bunnzio.

Pietro Gillio era Francese nato il 1490. Pietro Gillio era Francea nato il 1400. Morì in Rosan da ami 65. (Da un Serri-nime rapportata dal Gromovio T. VI. Adt. Gr. p. 2069. 7 e che sa trova ancera in fron del nostro cumplate. Gyraldi (Lihi Gregorii ) De Comoccia, cjus-que apportato cassa et pertibus Comentatius. Sta nel T. VIII. di Gronovio Th. Adt. Gr.

Ant. Gr.

Il Giraldi, uno de' più dotti nomini del suo accolo, marque in Ferrara a 14. Giagno 1489, e mori nel 1552 (Tiraboechi, T. vii. P. 11.

H.Jerri (Lodovici) Perxis Secranomi Pontesteile. Reunti, 1797: Th. 13° VII. Dit. II Geneia, souve ed Dicharacio dei II Geneia, souve ed Dicharacio dei dell'Ibbert, resta questo libro di producio imputalisabile: così e corumente pri l'Omfascei, che inegrato Recolor. Questo internatione Recolor. Questo in insulatione Recolor. Persis Dictore della Serbeta surpori. Illustra Dictores annoya: Illustra Dictores in insulatione Recolor. Persis Dictores della Serbeta surpori. Illustra Dictores in Illustra di Persisticali Recolori General. Prairis, IGS, Blassa . T. 1. 64. Vi. E. 2° Persisticali Recolori General. Prairis. Gis. Blassa . T. 1. 64. Vi. E. 2° Persisticali Recolori General. Prairis del deten encoruminatione de humos ditto resunder il

Queré opera è arricchus di dette os-servazioni, che hanno istor raguedare il suo autore conte uno del Teologi, che hanno più d'ogni altro onnecutuo i veri principi della liturgia, e delle cerimonie Leolessastiche. Egii era nuto in Parigi; fu Dettore della Sorirous; quandi Vezorro di Valtera sale Roverghave: suoci li 11, Grunaro 1608. (N. D.) Il Vogi resporeta questa Opera nel suo Catalogo del Lidori questa Opera nel suo Catalogo del Lidori questa Opera nel suo Catalogo del Lidori principio della contra con principio della con principio della contra principio della contra con principio della contra principio della contra con principio della contra contra con principio della contra contra contra contra con principio della contra c

pol rari.
Habilizequi (Andr. Dan.) Discretatio de Mu-lorcina Zoblecoth. ad Exod. xxxvrr. 8.
Sta nel T. p. 517. Then. Theol. Phil.
Questo Dottore e Professore di Teologia. và rari in Rostock , mori nel 1701. ( Biblioth.

in restork, more net 1978. C Bissues.
Cazan.
Harkgana ( Theod. ) Interpret Errhundus
hoc as, Eevit Dispaists de cowsis erandi
Interpretum, monaste des une de care Secautraspare Fourless occupantur Lieses. Stanet T. 1, p. 143. Then Libr. Phil. et Hist.
di Cenio: di Crenie

di Cenial.

Tesdorica Hackapan, Tesdogo Laterano, nacque a Weinaur od 150y. Fu Professor di Largon Orientia, fe di Trologia non Attori. Mori nel 1859. F F. Biblioth.

Bi Attori. Mori Neposso e el Recipio cuan nosia Goldoni, Gr. et Let. Sonavo nel T. 13. p. 514. Biblioth. Gr. Fibriri.

Hedriam IV. Bullius. Stamme nel T. 17. p. 52, R. della Records del Congueltam. F Bullia-della Records del Congueltam. F Bullia-della Records del Congueltam.

rum etc. uns etc.

Niccolò di Berkspere, Inglese, prima
Vescovo Albanese, fu cleun Pontefice a
5. Diocenber 1154, c pure il nome di
Adrano IV. Mori in Angui il di 1. Settember 1159, f Dalla Vita che precede
1e Bolle).

le Bolle ).
rimi V. Bullae. Ihid. T. 171. P. 11. p. 19.
Adrimo., prima Ottobono, Genovese,
fu eletto Pontetica a 12. Leglio 1276.; Madriani ma prima di esser persilitro, e consa-grato, meci in Viterio a 18. Agosto del l'anno secso. ( Dalla Vita e. ) Hadrani VI. Bullac. Ibol. T. rv. P. r.

Adriano, mentr'era in Ispagna fu eletto Pantelie a 9, Genario 1522, mori a 1, Settembre 1525, f Dulla Vila e., J Settembre 1525, f Dulla Vila e., J PlOMANIA Pastina, ad 1. Get. xv. 52. Sta nel T. 2, p. 875. Then. Nov. Theol. Phillol. Philal.

Questo Scrittore Germano fiori sul ro-mineiare del passas scoolo. ( Biblioth.

(Cosan.)
Hagenbuchii (Jo. Gaspari) De Diptycho Bri-niano Eorthii Cossulis Epistola epigrafica, cuma acneis tabalis. Tunci, 1749, Brideg-gerus. T. 1. fel. PC. H. L. 7.

Vi 1000 in fine dos tavole, oltre P ef-figir del Carolinel Quinto, a cui Topera è indifitta a P frantagazio, Questo Autose era Professore di Liugua Greta, e di La-ntin nell' Accodemia; di Zirujo aut pa-tria fordi cica alla matà del passato sa-tis fordi cica alla matà del passato sa-lagheleni (P terr) Chedoriumo Triingue, nen de Mensibus Hebresovara, Groscovan de Romantuma, San art T. nel Grossysio

et Romanorum , Sta nel T. Ix. di Gronovio Ant. Gr.

Questo Scrittore pato in Lissienz, fiori eirca alla metà del XVI. secolo. ( Biblioth.

circa alla metà del XVI. secoto. (\* Inserven-Conna.).

Halmonia, Episcagi Halberstatenia Trastana de Corpeve et Sunguino Daunia. Sót and T. 12. p. 27, di Achery.

Queto Viceoro, che era sano disce-polis di Alcunto, mori nell'anna 853, orgo com trende di Veccorolo. (\* Bis-depo com trende di Veccorolo.) (\* Bis-lana alla di Compania di Compania di Queto por la scrita prima in Fran-cese da Nic. Salcon, cone evulva decura dall'Halion, e si turva mella Raccolta.

dall' Haiton, e si trova nella Raccolta de Vioggi di Bergeron. V. Salcon. Fu tradotta dallo stesso Salcon in Latino per ordine del Papa Clemente V. nel 1307., e si trova nella Raccolta intitolata: No-

sus Orbis, F.
II P. Haitone era Religioso Premostra-II P. Hattone eta Religioso Premostra-truse, e parente del Re di Armenia: viveva nel principio del XIV. secolo. ( Dall' opera ) Haldoiria Abbatis Versas ad tumnium S. Re-megii. Stanno nel vol. Analecta di Ma-

Hallon, p. 423.
Hallgaren, swe Halitearii, Episcopi Camera-erusus et Atrebatemis De Vitiis et Virus-tibus, et Ordine poemitentinun Labri v.

Questo Gestita, else nella Biblioth Script. Soc. Jesu , è chiamato Vir in Eloquentia, Historia , Gracca , et La-

enoquentas, Historia, Graveta, et Lo-tina lingua eniantus, yra nato in Lie-ge nel 15-ta, e vi mori a 5o, Luglio 1554, (Sabrel)

Bambergrii (Goorgii ) Dissertatio de Jure Jurando Dubitis ad 1. Sam. xxv. 9a. Sas nel T. 1. p. 4/4-Thee, Throd. Philol. L'Ambergero, nato in una città della Francoma, fu Professer di Filosofia Na-

turale nell'Accodemia Salana, e morì nel 1714 (Biblioth Casan.)

Haudergeri (Laur. Andr.) Commentatio de unitate ex humanjoribus lateris in Juris-

prudeutiae studio rapienda. Sta nel T. 1.

prudeutiae studio cajenda. 36a nel T. 1.
driji Oyour Forzior. Opera GrandejsHauselmanni (Hermanni Opera Grandejsferieri. Landejsie, 1711., Meyreus. T. 2.
4.º P.C. VI. Č. 1.
Quano Trologa Laserma, « Soprinrendente delmistramenta, « Soprinrendente delmistramenta (Soprinrendente delmistramenta). Soprinrendente delmistramenta (Soprinrendente delmistramenta). Medical mel
1555., e mori nel 1555. (2011).
Hammondi (Henrier) Novum Trettamentum
Lat. F. Biblio Lit.

--- De Confirmatione ex segrentia Ecclesiae

--- De Confirmatione et sentenia Ecclesia Aughenna. Conori, 1651. Royson. T. 1. 12. ° XIX. B 25.

I. Ammond, Doutore di Teologia in Oxford, era nato a Cherey artila Provincia di Surrey in Inghilterra nel 1656. Surrey in Constituenta nel 1656. (Morey)

Basson (Jona) Explication de Cantique des Cantiques, Paris, 1708., Jacques. T. 4. 12. ° XV. B 3.

Eliza de Cantique de Cantiq

--- Pratique de la Prière continuelle. Paris, 1735. T. 1. 12. ° in lat. V. C 4. --- Explication de l'Oraison Dominicale. 1738. T. 1. 12. ° in lat. V. D 6.

--- Traité de piété. Amest. 1727. T. 1. 12. ° in lat. V. D 7. Onesto Dottore di Medicina della Farelià di Parigi meque a Cherisargo nella Normandia nel 1618., e mori a 22. Fe-braro 1685. a Porto Reale de Campi, ova

braso 1690, a Posto Roale do (Empi), ova si era riturto. (Moreri ) Banbary (N.) Supplementum analyticum, ad cognitiones Cartesaronas. Cantalrigum, 1691., Hayer, T. 1. 6. N.X.V. A 5. Hanbury era Socio del Collegio di Cambridge, e vivera sul finire del xvit.

Cambridge, e vivex au finire del xvit.
scolo : Disti opera )
Hauer ( Joh. Henr. ) Disvratio de Bitu Benedictionis Severedorilos, ao Hun. VI 25, a.
Sia nel T. a. p. 5/6. Ther. Theol. Philid.
- De Filia vecta, quana Hebert vectori,
de Charles vecta, quana Hebert vectori,
de Charles vecta, quana Hebert vectori,
de Charles vecta del finire del xvit. seque de la vit. seque de la vit. sedo : Biblioth. Conson. )
Hannelvai ( Phil.) Di cura dementies Remuserous Disvrationes quatanes. Stonno
11 Faliation cella sua Bibliographia
11 Faliation cella sua Bibliographia

Il Fabricio nella sia Bibliographia Antiquaria nota quene Disertazioni nei seguenti termini: De cura domestica Ronanerum Diesertationes quature B. Philippi Ludovici Honnekenii tune admodum juvenis, postea inter Theo-logos nostroe nomen haud obscurum conecasti prodierunt Gieesae 1669 4.º , quarum prima est de ritibus quibusdam nuptialibus et vestibus privutorum; altera de servis et convitertia de liberie eorumque cura et ve-stitu; quarta denique de bonis et faantis ; quarus acetupue es consi et ra-cultations, ogris, preunia; et cenus. Questo Teologo Luterane mitro di Bir-purg nel Langraviato di Binsa, Profes-me di Teologia in Wittensberg, mori and 1966. I Fal. Long, Biblioldo, Suery I Hameratum in Jure privato, cum sotto Abrah. Wielingia. Sta nel T. III. degli Opose, Zericci incina Bosis. Parishes.

mouis Carthoginiensium Regis Periphus. Sto con Striano Buantino Fran

Hinovii (Mich.) Physica Generalis. Sta nel vol. Wolfin Philos. Nat. F. Wolfins. L'Hanovio Professore di Filosofia, e Bibliotecario nell'Università di Dantica,

viveya nel xvrr, secolo. Hansenii (Jean, Bapt.) De Jure Jurando Ve-terum Liber. Sta nel T. v. di Grevio Thes. Ant. Rom.

Thea, Ant. Rom.
Questo Autore Bataree nato in Harlem
ern Professore di Dritto, pria in Tolosa,
e poi in Caltors, nella Guienna: viveva
nd xvit. secolo. ( Biblioth. Cassan.)
Hardina (Jean.) Apologie d'Hensire. Paris,
1716. T. 1. no. XXVII. F. 56.
- Commentari in N. Testamentum. HigaeComit 1811. T. 56. H. 18.

- Commentarii in N. Testamentium. Higas-Comit. 1741. T. 1. 50. H. L. I. Opera piena di visioni, e di crudizione, come tutte k altre di questo celcher Au-tore, che fia, secondo visue desvitto nel-l'ultimo verso del mo Epstafio: erredu-lia.

litate puer, audocia juvenie, deliriie senex. ( N. D. ) --- Plinius Secundus notis illustratus. V. - Opera selecta. Amstel. 1709., de Lorme.

Gli Opuscoli contennti in questo volume sono: z. Nummi antiqui Populorum et Urbium

pr. S. Joan, Chrysostomi Episcola ad Caessrium Gr. et Lat. illustrata notis et dis-

sertatione de Sacramento Altaris etc. 1v. De Numeria Herodiadore

Si trova ancora nel T. xxtv. di Ugolino v. De Supremo Christi Domini Pascate. VII. Chrenologia Veteris Testamenti. VIII. Numismira quiedam Tetrici, Diocle-

tiani, et Maxentii. rx. Historia Angusta ex nummis antiquis Graccia Latinisque restituta. x. Dissertatio de LXX. Hebdomadibus Du-

noelis etc. Expositio de duobus Nummis Sam
nis. Sta nel T. xxviii. di Ugolino.
 Eputola de Nummus Samortanis. Thirt --- Opera varia, Amstell 1933., du Souset. T. 1. fol. PC. II. L. 6.

1. fol. PC. II. L. 6. Questo volume è an poco più stimato del precedente ( D. B. ). Pa pubblicato dopo la morta dell'Ardaine avveanta nel 1799, da un suo amico, al quala aveva confidato molti manuscritti. Esso contiene i seguenti opuscoli:

coutiene i segunai opasculi:
L'Athei detecti.
È quasco lo scritto più considerevole
di questa Raccolta. Quanti Atei scoperii
sono Gianzenio, Thomason, Malebranche,
Quemel, Armauld, Nicele, Paccal, Descattra, le Grand, Regis, e ciò, perchè
questi Signori ecano tutti Cartennai, e
l'Attismo e il Cartennaimo, scondo il P. Arduino, erano due cose perfettamente le stesse, e che non differivano se non di solo nome. ( N. D. )

17. Réflexions importantes, qui doivent se mettre à la fat du Traité intitulé Athei detecti .

nt. Platon expliqué, ou Censure d'un E-erit de Mr. l'Abbé Fraguer. 1v. Pseudo-Virgilius, sive Observationes in Aeneiden

v. Pscudo-Horstin, sive Animadversi criticae in Horstii Opera. v. Numisonsta Sacculi Theodosiani VII. Numismata Sarculi Justianiana

VIII. Antiqua Numismeta Regton Fran-

L'Arduino, Gesuita, la di cui erudi-L'Ardwino, Gesuita, la di cui erudi-zione sia nel secro, sia nel predano, su-pera, secondo ne giudica il Du-pia, quella di quasi tatta i sua Confinella, e che, secondo l'Autore del Secolo di Luigi XIVI, era un sumo profundo nella Storia, e chimerico nel aentinella Storia, e chimerico ne' anni-menti, nacque a Kumper nella Bestugna nel 1650, e mori a Parigi a S. Settem-bre 1709 (Moreri) Haro (Franciscas) Pulsacrum Liber in ver-siculos metrico divisus. V. Psalmorum Liber.

Questo Scrittore era Professore di Teoogia, e Decano in Worcester, quando diede quest opera: fu poi Vescoro di Giichester, come si la dalla Biblioth.

Caran

Harembergii ( Joh. Christoph.) Oculus Morr et Christo. Sto nel T. viz. di Ugolisto. Observatio de Domo inducta minio Si nopico, Ibid. T. xxix.
 Nervas Demonstrationis, Convictionis e

Refutationis a Christo in Sadducaeos suscepare et descriptue, Matth. XXII. 25.-35. Senel T. 2. p. 242. Thre. Nov. Theol. Philol. --- Demonstratio, qua ostendatur Christum endem die naturali Judaica, qua in crucem actus est, cum reliquis Judses agnum paschalem. Ibid. p.538.

--- Miraculum Pentrosetale exp undiestum. Ibid. p. 56g.

Dissertatio Exeptien de Specularibus
Veterum, ed 1. Cor. XIII. 12. Ibid. p. 819.
Hariulphi Chronicon Centulenia Abbatiae, sive
S. Richarii O. B. libri 1V. diocessa Am-

S. Richarii O. B. libri 19. diocessa Am-hantenis a fundatione un eir. 685. un. 1088. Sta nel T. 4. p. 449. di Achery. --- Vita S. Angiberti ejudem Jori Abb. Sta nel T. 5. p. 89. di Mabilina, detta ett. --- Vita S. Maldegisili Confessoria et Ego-

mitae. Ibid. T. 6. p. 5.8. --- Miracula S. Richarii. Ibid. T. 7. p. 557. Questo Cronista Francese, prima Mo-

Questo Cronnita Francese, prima Mo-nero Gentulese, onis di S. Ricario, quindi terso Abbate Aldenburgue, mori nel 1145. Elbiliole. Conam. J Harkenrothus ( Isebrandus ) De Monte su-blimi. Sta nel T. VII. di Ugolino. —— Pericalum criticum in isca quasdam

--- Periculum criticum in loca quaodam Hesychi = De Rachele de Aenon prope Salam. Rich. Harlay (François) La manière de binn en-tendre la Messe de la Paroise. Paris, 1625., Mugnet. T. 1. 8.° XVIII. B 29. Questo Arcivescovo di Rossen, e quindi

Questo Arcivescovo di Rossen, e quimdi di Paregy, san patras, mori nel 1655. (Biblioth: Casan.) Harmenopoli (Constantini) Epitome Juris Civilia quandam Gracce collecta, naper a Bernlardo Reidano rersonone lutino restituta. Colen. Agrip. 1566. Fabricius. T. 2, & S XXVI. F. 3.

- Promptuarium . & Biblioth. Gr. Fabric. Sta nel T. 12, p. 423 Barmenopolo, Autore Greco, nato

Bermenopolo, Autore Gerco, nato in Costantinopolo, mori nel 150a o 1303. 17. dlb. Palvic. Biblioti. Gr. T. e., J Bermegia Confesionum Fale Orthodosumu et Kofernatarum Eccl-suram. Genesae, 150a. T. 1, 2 V VIII. 8 B. Haryoffelli (Nicola): Haneria Anglituma Ec-clesiatica a prinsis genti succepia Fale incunabalis al notara fere tempora defecta. Accoli: hereia. marestic de deserres Usocia.

Accedit heens maratio de divorto Henri-ci VIII-scripto al Edunado Campono nuoc primum in lucan producta, opera Richardi

Gibboni . Dusci , Wien , 1622. T. 1. fel. PC. IX. F. o. - Dialogi sex contra Summi Pontificatus

Monaticae Vitae, Sinctorum, Securum Intaginum oppognatores et Pacadomartyres. V. Copus Almun.

Queso Storico Inglese, Arcidiscono di Cantorberi, morì in carcere circa al 1583. dopo venti anni di prigionia aceto il Rean de Elisabetta famesto a Cattolici . (Bi-

blioth. Casen.) setmenn Monachi S. Galli, Vita Wibora dae Rechuse et Martyris. Sta nel T.7. p. 45 di Mabillon, Acta etc.

Scrisse nel secolo x.

Serisse nel secolo x.

Jassei (Coruciu) De Prot-Enangelio Peradisisco Dutribe, ad Gen. 11t. 15. Sta nel T. 1.

p. 67. Then. Theol. Philol.

- - Parabola Salomonaca de Con-

mae Sapiratiae, ad Prov.1x. 1.12. Ibid. p.579
- - De Institutione Juventutis Salemontos ad Prov. XI. 9. 10. et Xtt. 1. 7. Ibid. 681. --- Aphorismi Theologico-Philologici, ili arrantes Historium passonum Christi in Pa-keio Cajophae, uti ea describettr a D. Johan-ne C. Xvitt. 15.–28. Sta nel T. 2. p. 549. Thee. Nov. Th. Ph.

-- De Pretatia ad omnia Utilitate ex Eliplusi oratione. Job xxit. 21.-5a lbid. T. z. p. 795.

-- De Prophetia Ohadjah, Ibid, p. 1061. Questo Dottere di Teologia e Professo nel Liceo di Brema, Pastore Primerio nella Chiesa di S. Martino, fioriva sol terminure del XVII.e il cominciare del XVIII. secolo. ( Biblioth. Casan.)

Basai (Jacobi ) Disertatio Geographico-Po-licica de Navibus Alexandrinis Apostolom in Italiam deferentibus. Sta nel T. s. p. 717. Then Nov. Theol. Philol.

Oneno Professore di Filosofia Morale e Circle or Licro di Brema, viveya pel 1716 Hasari (Theodori ) Observatio de Monte Su-blimi , Sta nel T. v11. di Usolino .

-- De praestantia Zabulonia prae Sidone == De Nephakalitide Apostolorum patria. Ilid. -- De Lignis Settim = De Rubo Moyas ==

De Lapide Fundamenti. Ibid. T. v111.
--- De Astharte. Ibid. T. xx111.
--- Thenaurus Novus Theologico-Philologi-

us. F. Questo Doctore e Ministro della Chiesa di Santa Maria a Brema fu ancora Pro-fussore di Teologia nella stessa città, son patria, e Membro della Società Reale delle Scienze di Berlino. Era nato a So. Novembre 1682., c morl a 25. Febraro 1752. ( Moreri )

Issii (Joon Mattheri ) Descriptio Geographica Regni Davidici et Salomonio, cum delinea-tione Syrine, et Argypi. Juncta et Ur-bione maximarum veterum et recentioeun comparato, multi mappa geographics elichnographics adomata. Secunda Efficiencesa in officina Housanniana, 1954. T. 1 in fol. II. E. 8.

- - - Soletio duorum Problematum Algebraire rum a R. P. Aug. Thom a S. Josepho pro positoram. Sta nel T. 1v. Miscel. Lipsiers L' Hano, nato in Augsbourg, fu Pro-

U Haio, nato in Augsborg, h Pro-fessore di mattematiche in Wittenberg, e mori nel 12/2. (Biblioth. Casan.) Hastercampi (Sagberi) | Fairi Joseph. . Opera omnia Gr. et Lat. et cum netis edi-ti. J. F. Flavim Joseph. Termiliani Apologeticae. J. Naturanech large in E. Garistinae and

--- Nunmophylacium R. Christmae quod compediated automate sure Imperatoring

Borhadorum Latina Graeca, Stepin in colonus cuta quendam a P. S. Barcholo summo artifeto, romunque fide incisa tabulis armeis 65. Hague-Count. 1742. T. 1. m fol-figur. PC. H. L.o.

Opera Francese-Latina megnita robil-mente, has con medicerità per parte del-l'Intagliscore, che nella copia nojosa di molte centinija di medaglie non pose al-cuna difigensa ( Cionguara )

com difiguras (Congueros)

- Numinara sures Imperatorum P. Bie,
Questo Professore di Storia, di Eleopenas, e di Lingua Greca a Leptin,
mori a 25. Aprile 1-4; di 52, anni (N.D.)
Human (Christoph.) Sopplementum Fabularum Phaediti, Siu nel T. z. Miscoll.

Lipsiens Lipsiene.
Bassen (Christianu Augustas ) De Micrometro Novo. Stu nel T. i. Miccell. Lipsiene.
— De Vationso Caipphas, ad Joh. xi. Con.
214x. = Lili. Stu nel T. s. p. 525. Thee.
Nov. Theel. Philol.

Questo Professore straceding tematiche nell' Università di Lipsia, flori sul coninciare del possato seculo . ( Bi-

blioth. Cosan. ) Hanteserre (Flav. Franc. ) Notse et Animad-vivsiones ad Indiculos Ecclesiasticarum Canteum Fulgentii, Ferrandi, et Crescusi Afri cum notis Chiffletii in endem opuscula. Stanno stel T. 1. ds Mecrosm.

-- Exercisations ad Tit. Decretal, de acta-ta, qualitate ex ordine Praeficiendorum. Ibid. T. vit.

Questo Giureconsulte fu Professore in Poison, e mori prima dell' sumo 1674.
(Dalla Prefaz.)

Hayi (Josania) Bibliocheen Saneta expurgata.
V. Sixues Senensis.

Questo Gestita Scottese, della Diocesi di Aberdon, entrò nella Compagnia nel

en anerdon, entre nella Cempagnia nel 1566, n merin na ... Maggo 160-, a Pent-a-Mousen, overa Cancelliere del-l'Università. (Sotude) Hearris (Thomae) Thomae Sprotti Chronica n Codice mitigo. Als quaedam opucula, Nicolai opetarim Cantaluja Historiola de nationalise et origine Univertitatis Cantabrigienas e Codd. SISS. Oxonii , e Th. Sheld.

1719, T. J. A. P. P.C. IX. B 12.

Bella Edizione.

Questo Strittore Inglese, divilinto pei stos morbi, e pe' strong renduti alla Bi-blioteca Bodlejana nell'Universatà di Ox-

histories Boosepina neu Onversua di Oz-ford, era mato nel 1678., e morì nel 1735. (N) discoram funchei ad illust. Esch xxiv. 17. Tratationes dune. Stanno nel T. vi. Mi-

Terstationes quae. Station nel 1 v. 1. enceell. Lépaires.
Hebert (Michael ) F. Pormata Dissaints.
Hebert (Michael ) F. Pormata Dissaints.
Schole Wessen. Ononii, 1918. c Th.
Sheld. T. 1. 8°. XIII. F 22.
Beelmi (Godoffen) De Macedomia devicto.

Andrisco in provinciam Romanam relacta.

Sta nel T. 1. Mineral Lippiana.

De Elagio Ludovici I. Imperatoria, qued

a parate accept. Ibid. T. It.

— De Ambroso Berndtio, Jutrehocensi,
non Goerlicensi . Ibid. T. v. - - Bustom Lusatine antiquise

periorum memoria temporum illustratum. Ibid. T. vz.

Questo Rettore del Liceo Luccavienso nella Lusaria inferiore era nato in Jure-hoto ne' confina della Sassonia, e mori sence nel 2751. ( Da una let-

terts di Tola Erhardo wel T. ch. Miecel, Lips.)
Hedens (Joh. Quirint) Scinito vistinim He-bearis et Genellibus untuts. Starnel T. xxxx.

di Ugolino . Hederits ( Joh. Elias ) In Localin Marci Cap. iit. Commit XX. XXI. XXII., et Gen IV. Nov. Throt. Philal.

Hedestville, Le Journal des Spivaris de l'an. 1665, et tuir. Amet. 1679.; ie Grand. T. 12. 12. ° V. F. 26. Hegendorphinus (Christophorus). V. Cie. in Verren.

Questo Giureconsulto viriesa nel 163c. ( Moreri )

Bepespe De Bello Judnico et Urbis Hiero-solymitanse excidio Libei v. Stanno nel T. 7. col. 385. Biblioth. P.P. 7. col. 385. Biblioth. PP. Non si sa precisamenan se questo Ego-Non si sa precisamenan se questo Ego-

Non it as precisaments as questo Ege-sippo in il coestane di Giustino, vissate nel IL secolo, o un altro, che fiori do-po i tempi di Countino nel IV secolo ( Dall Index Alphab, Bib. PP.) Nel-la Biblioth. Caren., sall'autorità da Grabia ne dal Educio. à nottore de-Grabio, n del Fabricio, è notato : Hestolectrum temporum vicinus, at Eceleriast. Histor. Scriptor.

correct. Histor, Scriptor, Heidegeri (Jo Henrici) Mysterium Babilo-nis, scu in Divi Jonnis Theologi Apoca-lypeos Prophetian de Babilone Magna Dis-trilae. Lugd. Batav. 1689, Hander. T. 2, 4, 9 III. A 6.

--- Enchiridion Biblicum succine Analysis angulorum Vet. et Nov. Testamenti Antiyas angulorum Vet. ri Nov. Testamenti librorum compendiose cabibèter. Adjicum-ter praccipu Exegetae. Edito repargata e sectior. Tigorii, 1-55. T. 1. 8. ° XIV. C. e. - - Threologia Biblion, seu veritatum Theo-logicirum Epitome. Tigdri, 1-556. T. 1. 8. ° XX. C. 15.

Hedeggero, Teologo Presestante nacque in un villaggio vicino a Zarigo a 1. Lu-glio 1655, n vi mort a 18. Genniro 1698. ( Moreri )

Heideggeri ( Gotthardi ) Recreationes Biblicae. Tiguri, 1711. T. z. 8.º XIV. F 11. Heioroii ( Jo. Gotlieb ) Elementa Juris Givila secundum ordinem Institutionem .

animalversionibus Jo: Georgi Esse. Vene-tiis, 1757. T. 1. 12. S XXVI. F 10. tiam III strantium Syntagma. 1758. T. 2. XXVI, F 11. Fu questo eccellante Compandio, che cominciò n dare all'Heineccio della ri-

potenciae has passi atranieri. (N. D.)

- Elementa Philosophus Rationalis et Mo-rilis, quibus praemisea historia Philosophine. 1746. T. 1. 12.º XXVI. F 15.

1740. T. 1. 12. ° XXVI. F 15.

2 tin born Compendio di Logice, e di Morde. ( N. D. )

-- Elementa Juris Naturae et Gentium.

1740. T. 1. 12. ° XXVI. F 14.

--- Przelectiones in Größein de Jure Belli, et Paris, 1948. T. J. 12. \* XXVI F 20. --- Elementa Juris Gvillis secundum Or-

nifecuisas . 1775. T. 2. 12.0

- Operativem varierum Sylloge, Halac-Magneh 4935, T. 1, 4° XL B to.
- Opera vannit, Generae, 1945, sp. Hac-roten Philiberti, T. S. 4° XL A 2. Si contengono nel

T. L. Fundamenta Style columns = Historia Philosophica, et Élementa Philos Rasion. et Morai, un Élementa Juris Naturac et

II. Dissertationes, Oraciones, ac Programmata, seu Opusculorum variorum Syllo-Praeficiones alienis libeis praemissae ==

Opuscula minora varii argumenti, sen Opuscul. var. Syllogo. Historia Juris Cavilis Rota. et Gen nici = Antsquit. Roman. Jurisprudenterm illustrantions Systagosa. V. Elementa Juras Civilis secundam Ord nem Pandeer.

VI. Elrogenta Juris Gorm, tura votori socherni ::: Elementa Juris Cambralis VII. Commentar, ad Logens Julians et Piparm Poppaénia. Opuscula Posthuma. VIII. Praelectiones Academicae in H. Go

rium de Jure Belli et Pacis, et in Sant. Puscosborfium de Officio Hominis et Civis Questo celebre Senttore, che ad Halle fia Professore di Filosofia e di Dritto col

fis Professore di Pillondia e di Diesto col tiaclo di Congilière di Cette, sie anno ad Exemberg nel Principato di Alem-hourg nel 1961, e mori a Francfort sul-l'Olde nel 1961. (N. D.) ingique (Daniel) De Judicios Hebrascomas Dimeratio. Sta nel T. XXVI. di Ugalino. Erindi (Danielis) De Contempos nortica, Labri IV. Lugd. Bat. 1622., Elsevir. T. 1.

4º PC XI C 4 È un poemetto in 4 Libri în versi eroici latini, dopo del quale negue in prosa: Summa doctrinae, quae singulie lòris de consemptu mortis contis L'Heinsio, Cavalore di S. Marco, Con-nighere di Gustavo II. Re di Svezia, Professore di Storia, e di Politica nel-PUniversità di Leyde, era mato 'a Gand nel 1580., e moti nel 1555. (Moreri) nei Monachi Vessos in Collectanta sua. Stan nel vol. Analecta di Malellon, p 421. Briss ( Jean de ) Histoire de l'Empire d'Al-

lemagne. Nouvelle clinco, inguestie de notes historiques et polinques. Paris, 1751. T. 10. 12. PC. VII. B 9. Questo Autore si face un nôme con pesta sua Storia, di chi la migliore edirione è la nostra. L'Abbare Langlet non da però di quasti opera il peli vantag-gioso gindinio (N. D.T.). Egli fu Am-lanciadore dell' Elettor Palitino presso il Re di Francia: mori nel 1688. ( Bi-

blioth. Casan. 1 Heliac Patriarthus Asinis sive Hisrosofymas Adhertatio ad Karolum Juniorem Impera-torem, ut luberdio sit Christianis illius regrenis. An. 881. Shr sel T. 2. p. 572. di

Achery . Heliodor Authlepicon Libri x: Ge. et Tat. É tin Estratto, che Potio lia invento 'hella um Bibliolecu, è trovasi a p. 158., e lo chiama Opus drameticase, il da tiai asggetto sono la accenture di Tengene e di Cariclea, e in cui dal Fezio è com-mendata la simplicateas asque factiondi-Helladii Beumtinia Chreite

Chreitonseffine, Gr. et Lat. Smirmo nel T. 10. de Grancico Thea. Ant. Gr., a Pealo sie bien in Berstin, s a trous nella ma Bibliothera a p. 15-st. Queno Serimere fini è somp di Laci-nin, a di Manimuta ni principi de quarto secola. Fabrica Biblioth. Gr. 2. 717. p. 63. ) Helberi (John Bo.) Escritatio de Deo Ignoto Arbesiassima. Sin nel T. vtt. di Gronovia

Then Ant Gr. Helperici Albatis Priefitio in Librom de Compute. Sto nel vol. Analecta di Ma-

hellon, p. 431. Viveta ntll'anno offo Helvetius ( Mr. ) Oouvres Complettes. dets, 1777. T. S. 12. NXIII. C S. T. L e H. L'Esprit. Lon-

Questa opera, che al ano primo a parire stampata in Parigi nel 1758., ominiute, atticcata, e censurata, pe Voltzire, molto amico per altro dell'Autoce, piena di verità triviali, spacciate con enfasi, spogliste di metodo giuste da raéconti indegni d'una prod zione filosofica. Questa critica, molti é sembrata giusta, sion è stata adot-tata da alcuni filosofi. Pare ad esti, che opera di Elvezio sia scritta con inolta nettezza, em parezza e soriente con Pleguites, immaginets ed escription con ricponte, immagnina en esquita con inc-todo imperiore ad digai eccentra. Sono però costretti a confessare, cile manca di rapidità nel cammino, e di eloquetta nello mile; che sorente è difettoso a mottivo di terre figure ricercate, di un falso co-lore e di freddi ornamenti. Vi sono pochi libri, ore l'arte di sviluppare vasto sistema d'idee astrutte sia stata por tata più lungi. Ma questo astrena è pe metafisica, e perulcios morale. Nel voler provare, che lo spi riso dell'usono si approsenta a quello degli animali, e che gli usonthi ne loro doveri più sacri, e ne lori sentimenti più teueri non sono diretti, che del loro nteresse, egli avvillace la virtit, e rovescia i londamenti, sa quali poggiatto la Religiore, i costumi, l'ataor paterno, e l'amicina. La sua affettatione di pèrre in campo contumi scandalosi, e vitios tisamae, di cui pertrude spiegare i principj, può enere annora esta pericolos posche unde a provare, che le idee de visio, e della virtà dipendino dal chira. Ill. IV. e V. De l'Hompte de Le Bon-

atur, Potine en six chants. L'opera dell'Uomo è non meno ardita di quella sicilo Spirito. L'Autore vuol dipingère l'ustro tale, quele la nermi pi éd in tutti i lárghi. Se 'egli zith siceghe bene il noo oggetto, a vede almino, che l'ha studiato. Il paradono, che gio momini natrono ed mederimi talenti, e che debbano tutto il toro spirito co-l' educazione, viene qui presentato in totti gli aspitti possibili. Le conseguieno, che il possono dedirrire da quisto libro, che il possono dedirrire da quisto libro, sarebbero ancor più fimeste, che quelle, le quali rimitano dal libro dello Spirato perché P Augeée servée in tois maniera poù naturale, e si spiega con abecea lui-

Interno al Poem la Felicità, la possia dell'Eletato è più enfincia della squ prose, ed abas untiso chiara, assis their antisene. Il mo poema presenta tituna bei versi, ma la costano ticil opera c une declareation, scritts in teino bule talvolta brillense, e più sovente duro,

c forsato.
Claudio Adrisso Elvesio era noso in Parigi esi 1715., e ssori a 5f. Dicentro 1771. (N. D. T.)
Belveissa ( Philocucherus ) De miraculis, quae Pythagene, Apollono Thyancusi, Francisco Assos, Dennisco, et alpanto Lopide tribunatur. Edmburgi, 1755., Fox. 6 a V.XIII. C. 12.

r rancisco Assiso, Donandeo, et Ignatio Lo-julo tribuniur. Edinbargi, 1793., Fox. T. 1. 8.º XXIII. C 12. Relvetiorum Respublica. Logd. Bot. 1629. Elevir. T. 1. 52.º XIX. C 35. Entra nella Calicinosa delle piccole Republiche.

Repubbliche
Heivei (Cristopheri) Eleuchi Judaiei ...
eum Th. Crezni practarione, notis et Indice.
Lugd Batar, 1702. Swart. T. 1, 8, 9 II. A 12.
- Venderaio Leccum potissimorium V.
T. = Dissortatio de Genealogia Caristi no Distribs Astrologica, quid Genethliacis prae-dictionibus sit triburudum? Stanno nel

T. 3. di Crenio Fascis Exercit. 3. di Genio Fascis Exercit. Questo Professora di Veologia, di Greco, e di Lingue Orentali nell'Accidenta di Gassen, nacque a Sprendiligen a 26. De-cembre 1581., e morì a 10. Settumbre 1614. (Marrei )

Bemsterhusus (Tiberius) Pollucis Onoma-sticon cum praefacione, variis lectronibus et notis editum. F. Pollucis Onomasticon. Hamsterhuis era Professore di Falosotia, e di Matematica nell'Università di Amstordam: viveva ancora nel 1756. f Bi-

blooth Casan. J Hensult (Charles - Jean - François ) Abrégé Chronologique de l'Histoire de France. V.

Abregé etc. É questa l'opera più sostanziosa, e più concisa, che alsissa circa alla Storia di quel Regno: l'Autore ha l'aric di trattare a londo vari ossetti, mentre sembra solamente siterarli. Egli era dell'Acca-

domia Francose, e di quella delle lacri-soni. Nacque in Parigi nel 1685., e vi mori a sa. Novembre 1770. (N. D. T.) Hendreich (Petri ) Massilia, ejut situa, administratio Reip., leges, instituta, religio, studia, m.litia, etc. Sta nel T. VI. di Gro novio Thee. Aut. Gr.

porto Thea. Ant. Gr.
Questo Scrittore Brandchurghme viveva
nel 1664. † Biblioth. Casau. )
Henk O. Grong. Joh. ) Dissertatio de Usa
LXX. Interpretum in Novo Testamento. Ma
nel T. 2. p. 1. Thea. Nov. Thept. Photo
Questo Moutro di Filosofia, Luterapo,

nato in Lunebourg, viveva asl comm-ciare del passato accolo (Biblioth Casan.) Hennisti (Henr. Christiani ) Notae ad Berge-rium De publicis et militaribus Imperii Bom. Viis. Stanno nel T. x. di Grevio

Rom. Viss. Stanno nel T. x. di Grevio Th. Ant. Rom. Questo Professore di Medicina, di Sto-ris ec. nell' Accademia di Duisboug, mori prima dell' anno 1707. ( Biolioth.

Catan.)
Henninius, Juvenalis Satyrae. F.
Hennici II. Regis Anglor. Innocentro II. Papae Epistola, qua conqueritur quod Hugo Archiep. Rotomag, obedientiam ab Abbati-

Archiep, Rotomag, obedientism da Abbati-bus enigat, An. cir. 1136. Siza pd. T. 2. p. 459, di Achery. Legeric Regis HI, Anglor. Concordia cum Ludorico filio Philippi II. Regis Franc. An. 121°, Sc. not H. 5p. 17-1. di Achery. lenrici IV. Angl. Regis Epusola Johanni Card. A. S. Legato, qua subsidium qued Papa czięjit, confere non posse adsorit. Henrici

An 1457, Hith T. 4 p. 394

Henrici VIII. Regis Anglian, Asserb Socks Erngo VIII. morks 38 Genouro 1677

in eta di annt 57. depo di aver requito 57. anni, nove men, e avi propi ( Morreri ). Il Guicciardini nere che non voglia fare ad un Re l'onore di poter divenire Autore, ed autore di un'opera Teologica; guecho nel Leb. 18. cap. 6. della san Storia d'Italia parlando della enon, che fece dare a quel Ba, e a'ssoi Suc-essori il tuolo di Difensore della Feie. si esprime con queste parole: per aver fatto ecrivere in nome suo un libro

contro all'empietà, e venenosa ervita di Martino Lutero Henrica Regus Franc, Diploma, quo prohibet tempore viademise portis civitatis Aure-lian, custodes adhibeantur. An. 1067. Sta

han, custodes adhibeattur. Am 1997, nel T. 8. p. 156 dt Achery. Heurici Huntandesers. Archiduconi Lincoln. opistola, sive opiucultum de contempita opison, sve opisonim de centempiù mundi per en quie volimis. An. 1155. Sta sel T. 8. p. 178, di Arbery. Henrici (S.) Imperatoris Privilegium Monoterio

S. Michaelis in Porcariam collistum. An. 1014, Sta nel T. 10. p. 639, di Achery, enrici IV. Comris, Ducis Beurise Septuni Episiolae, Stanno con Enen Silvio Picco-Issues Commentarii etc. V. Aeneas. Hessei Imprutoris Epistolse quatuor Hugge

Chusseemi Abhati, An. 1106. Stanso nel T. 2. p. 3qa. di Achery. Henreus Gundavenis De Seriptoribus Ecele-nomics, Sta nel vol. di Fabricio Gio. Alb.

Biblioth, Ecch Heurici Comitis Ruthepens, Testamentum. Au. 1219. See nel T. 9. p. 174 di Achery. Ucurici de Hussa Liber adversus Telesphori Eremitae vaticinia de ultimis temporabus,

Sea pel T. 1, P. 2. p. boy. Thes. Ancodot Novica Questo Errigo da Hassia detto il Seniore, diverso da un altro, Monaco Certonno,

tori sono stati confesi, e fatti uno. 623 Teologo di Vienna e mori nel 1397. (V. Dissert Isagogic, ) Beariques (Christophoes ) Menologium Ci-steressuse notausembus illustratum. Accodept screins, Regula, Constitutiones, et Privilega ejadem Ordina, ac Congrego, Monaucorum et Militarium, quae Institu-

tum Cistercianse observant. Antuerpise, 1650, ex Othe Plantin Balth. Moreti. T. 1. fol. X. B 20. Con bel Frontispasio figurato.

Con hel Frontingado figurato.

Quesa Religiono Guarrecisme, Storiografo generala del una Ordiore, paseque
un villa Massa pella Castiglio Mera, o
mori nel 1652. (Filiblichio, Canast.)
Henrytonia Eduscria Josenmenatio ad Tit. 10.
Lib. 11. Intit. de Tevanentisi sedimandis.

Sia nel T. 111. del Mierratig.
Oracia Guarreconsolio Scorusca fil Pro-Questo Garrisconsulto Scource fis Professora di Dritto Civile dall'appo 1554, pell'Accadenza di Bourges. f Dalla

Prefat. ) Henscheum (Godefridus) F. Bollandus Quesso Gennia, che terraglio con Bol-lando alla Compilazione degli Atti dei Santi, nacque nella Ghaldria a 11. Genmarq 1601., a mari mel 1681. ( Biblioth.

Casan, a pact ass 1001. (Biblioth.
Casan, J.
Benuel (Zoch.) Gentium Deuderium ex confessione Erne, ad Gen. (v. 1. Sto nel T. 1.
p. 151. Thes. Theol. Philol. Questo Autore nato an Breslavia arreva

sul declinare del TVII. scolo. (Bibl.Cuz.) Hentenius ( Joan. ) F. Occumentus.
Gio. Henten, in latino Hence

eque nel 1409, in un villaggio della Dioessi di Liege. Fu Religioso di S. Giro-lamo in Portogallo, e poi di S. Dome-nico in Lovanio, eve morì a 12. Ottohre 1566. (Moreri)
Hephaestionis Anchiridion de Metris et Poe-

mate . F. Selecta Epigrammata . Befeutione Grammatico Ales viveva nell'anno 140. di G. C. (Lami)

Hepidamii Annales. F. Rev. Alams n. Script. Vita S. Wiboradae. Sta nel T. 7. p. 6 e 65. di Mabillon, Acta etc. Hepidanno era Monaco di S. Gallo: s' ignorano fe circostanse della sua via

s ignorano te circostante artis sua vita, ma vitae certanacan en leccolo X. ( Gol-dast de Script. Rev. Alaman. ) Herachides ( Marcianus ) P. Hooschelius. Herachides P. Ponticus. Herachi Imp. Methodus Paschalis. P. Oh-

servationes. --- Fregmentum in Probinsei Canones

nell'Appendix ad Desert Cypran. del Dod-wel. F. Dodwel. Questo Imperado tedo nell'auno 623. Mori nell'anno 641.

Moreri ) Beraldi ( Desiderii ) De rerum judicaturu sutheritate libri duo. Stanno net T. II. di

--- Observationum et Emendationum Liber

Heraldo, in Francese Herault, Avvo-

Braille, in Frances Braush, Arro-coa of Revlaments de Parigi, mort and Brebales (Barthel, d') Ekkhobhyue Orisa-ties, Peris, 1652, T., i. fal. Pc. VII. H. r., rabo, spol means in facecer dalls more coars, d'orgit arens delle largue com-mit. Law el la compensabili not est signifi-cione del largue com-corato, d'orgit arens delle largue com-mit. Law el la compensabili not el Sig-di Herbolta avera letto, e vi si apport-tanta lalies quice. Il Voge exportando questa en ma Canadago del Liber jui-ta del compensabili nota del con-corato del largue del com-tanta del largue del proportando questa en del canadador como, tera-esopericali.

experientia.

Questo Professore di Lingue Orientali
nacque a Parigi a 14. Discustor 1628, ,
e vi mori nel 1655. (N)
ierbert (Eduarda) De Religione Gentilimon,
errorumiqua apode co cessos. Amest. 1665.
Blaca: T. 1, 4, 9 VIII. B 28.

Opera pericolosa, e piena di erudi-one. (N.D.)

Herbert, Barupe di Cherbury etc. noerue a Mongomori nel Principato di Galeque a Mongoriori nel Frincipilo di Casa-les nel 1581, e mori a 28 Agonto 1638/N): ferembertus. F. Chronologi, e Murat. Rev. Hal. Script. T. v. Hal. Script. T. v. Arast. 1657., Laurencius. T. 1.8. 9 XXI. E. 18.

Opera assai stirnsta; ed è ciò, che si ha di migliore sulla storia degli Anabat-tisti. È acritta però con uno sale cocuro,

sacche l'Antore ha avuto l'affettazione di servirsi di espressioni straordinarie, e urate dal Greco, che la piir parte delle perseur non intendeno. Egli era mot verso il 1500, ad Harvelane, cutta del Du-cato di Cleres, e morì nella usa Terra di Lorinsanien a 14,0 tucher 1506 (N) Heriberti Mouschi Epistola de Harveleria Petra-renormena, Non una

Herbert Mousch Epistol, de Hiererich Persperientulbus, Xin unt vol. Analecto di Mishilon, p. 495. Xin unt vol. Analecto di Mishilon, p. 495. Les Lois Erchaustreitungen, etc. and properties and not her orden mate-riel Para, 1956. Mercier, Th. 5d. VI. F. 21. Opera, e bas ha titu molio conce' al . mo Autore per lo metedo, e per la chia-rezza, che vi regamo. Egli en anto a Sossono nel 1697. Eza Avvocato al Per-lamento di Paraj, e ment nel 1955. Herimanni Abbasii S. Martisi Tornacemia Hi-teoria, pire anarotto resurraisionis ciudem.

Herumina Abbais S. Martisi Terascensis Historis, sire nearratio resustrationi clusdem. Monssterii ab ipat fundations od an 1150. Res ctions Exclesiatusa as escolulare constituti. 30n nel T. 12. p. 558. di Achery. Hringii (Joh. Samnelis) De Perra Bigamite, ad Art. Cxxx. Constit. Crimin. Bit nel T. Ytt. Mircell. Lajosto. De Justio Garceonsillo, R. Podenseco. Opisto Garceonsillo, R. Podenseco. Opisto Garceonsillo, Scalimens ficel transitioni and Garceonsillo. Scalimens ficel.

Ordinario nel Ginnasio Sedintruse fiori nul cominciare del passato secolo XVIII. ( Biblioth. Casan. ) llerivei Edubrus Episcopi Testamentum an. q15. Sin nel T. 8. p. 151. di Achery. Hermae Opera. V. Rusel, et Cotelerius.

Hermas Opera. F. Russel, et Cesteleviu.

- Fengement, Gr. et Lat. Samon aut. T. S.
p. g. Biblioth. Gr. Fabric.

Herma, Servitore Ecolesiasion del prition and the control of the S. Poto saluta nell'ullo usuo; de S. Hierman

("S. Hierman C. Pri., Pill.) Televanion anno
1054, Son nel T. S. p. 191. Telev. Monnatelevanion Constitute of the Prince and the Service a Questo Cronista morì nell'anno 1054. sin dove arriva la sua Cronaca. (Biblioth.

sin dore arriva is sua Conaca, protessor.
Cason.

Cason.

Methodus Studii Theologici in Academia Haleasi. Halea-Magd.
2723. T. 1. 2. ° VIII. A 24.
Questo Fondatore della celebre Casa
degli Officii di Halle nacepa a Labecca li 1.2. Marca 1651., e moni nel 1721.

( Moreri ) Hermanni Comitis e Niweenser Epistola. F. Permann Comits e Nivecenser Epistols. F.
Epistolse illustr. virce, select.
Bermant ( Godefroy ) Vie de S. Athanase. F.
--- Vie de S. Basile. F.
--- Vie de S. Basile. F.

Questo Biografo nacque a Besurais a 6.
Februro 1617., e mort improvisamente
im Parigi nel 1690. (N)
Hermasianactis Fragmentum. Star in Atenso p. 507. Ermanianatte da Colefone compose tre

libri di elegie, e decominò la sua rac-colta Leonzio in onore della sua amica, che da alcuni ai crede essere quella bella e spiritosa cortigina, amua da E-picaro, e dal suo discepolo Metrodoro, promo, e dal suo discepcio Metrodoro, sebbene di altri si assistinga che la Leon-rietta amata dal Filosofo non può essere quella, a cua sono indizitte le Elega del porta, il quale fiori storo Filippo, ed il suo figlio Alessandro. F. Schoell T. 11.

600 ligho Alesandro. F. Schooll T. H. P. L. e le Note 21, σ 20, ermenier ( Nicol.) Sumana Theologica. Ve-peniis, 176α, Pasquali. T. 5. 4. ° VII. F. γ. Questa Teologia, che è delle più su-57

prefectal, secondo il Lessiografio Giun-rentiat, sonicione, a perce della sesso Autere, un Scingianensimo, Essa fa comparata di alcun Veccou. L'Autere L'aven dettat le persono per lungo tempo con sociu profitor. Egli sen balcore della socio nel 1975. ("A. E.") and 1867, a corres nel 1975. ("A. E.") and 1867, a mer. S. Mercuniat. since, l'irribo Genadium Philosophorum.", Talianna.

F. Tatianus. Historia Eccl

- Instoria Ecclesiatica . F. Euschins .
Hermin , Filicado Certáinno , credesi pub
antico di Tertulliano (Du-pis ) . Nel Dipionario del Moreii quest llermin Antore
dell'Irrisio sie, trovasi confisso coll' Besmas , Aucore del Libro chamato Pa-V. Hermas e di cui sopra si è fatto parola,

M. Hermat.
Hermally, Hissoire Gederlate of Epoquae. N. Hermally en Rega Centre in Parigi, see nevero end 1710, e vi mori est a 178.
Hermally en Rega Centre in Parigi, see nevero end 1710, e vi mori est a 178.
Hermally, I and de Aurelogia, Gr. et Lat.
Govern T. to. p. viii. Hibbook, Gr. Estrici.
Herochim: Historia per Angelom Pelitinoma.
Cargone in Atlantian converses Ramons, 1463.
Prima echnison pererata (D.B.), Lious et trova et evi et il reputation. P. Frendicties

La tradusione elegante ma poco fedele di Erediano, fista da Angelo Polisiano per ordane d'Innocenzo VIII., eccisò Famenirazione do contemporanei di lui: in I manitraine de contemporane de lair in , un dio roise , un dio roise , un dio roise . Hancriseum Libri VIII. Gr. et Lair et venione Angle Poditiani. Verdici in aedi-bus Alfi et Andreas Andani Scori, menso Septembri 1535, T. J. e. <sup>2</sup> XXVII. E. 17. Aldo il Vecchos avera dano la prima; elizione gene da questo Sucrico, di e-gli avera aggunto alle Case Elleniche di Crostiene. An rival serventiamin. As-

Senotonte, ma ritaci scorrettissima. An-drea d'Asola, che in questa nostra edizione

dres á Asela, che in questa notare ellinose ristampo il 100 Erudino, ri pose una cura anche misore. I Schooll, J. I. II. Est. J. Erodino visa soto Gordino III. reno Berodina Apulbasii Falii De posi numerouna tractutus. Si vesa nell' dependino del Thes. Gr. Lat. T. v. p. sof. di Errige Stefano. Questo Uresmutico year a Rema sette bullero Aurelto, di cui gold il ferren. Bullero Aurelto, di cui gold il ferren.

Basilese, 1541., Hervagius. T. 1. fol. XL L L

L. I. I. Buona edizione, la chiama l'Arvood.
Essa fu rissanza di quella fotta in
Venezia nel 1500, da Aldo il Vecchie,
il quale si tervi di un manuscristo molto
remo difettoso di quello, sa cai Loremo Valla avea Investo, quando dece

remo Valla avez hiserato, quande acea la sus troducisca luiria poi elegania. Che fedele, a cha per la prima usha fu pubblicita in Vinega nel 1474. C'shooft T. H. P. H. p. 82.)

— a lac. Gronorio, Gr. et Lat. Lund. But. 1475. Luchmans. T. 1. fel. XL M. R. H. due Freeningti, ume figurate di Latt. Caractioner. Ha due Frentispiri, une figurete di bella composizione, e incisione, disegna-to da H. vander My, e inciso da F. Blayswik , e ports la data del 1916. , l'al-

Blayawit, e porta la data del 1916., Pal-tro presenta intro ció, che containe il volunto, ed ha la data del 1915. Boni e Gunha la chiumana Edizio-no poco pregevole, e dallo Selacell ne asputana la rusione: e Una murra-i-ciliance (egli dien T. R. P. II. 9, 90) p fa publificata da Giacopo Gravovio,

» prima di fiela acompare, il Gronevao » trovandoù a Fiorenza, avera nenesto per corre

Esodoto Alicarnasseo der'enser riguar-date come il padre della Storia; garc-che fu il primo, che conebbe l'arte di lessere insierue aventamenti, che interes-

avano i divera popoli formare un tutto regolare da tante porti acumesse. Viaggiò molto per mecure le materio della sua Storia. Il sue lafu accolto a Paus e in Atene auto. Fiori 644 anni av. ignora l'anno della sua ma

T. II. P. II.)

Precen (Ant.) Vita Marine Scotorum Regi-

Poema Heroico, con due balli del m simo, aggiuntivi di nuovo a ciascun i i suoi Argomenti del Sie, Cav. Sebar i Berusco, con due felih di aggiuntivi di nuoro a ciase Argenzenti skil Sig. Cav. Si si. in Bussano, Respondia in 12.º XIX. C 50. me. V. Caruso G. B. Rims busso Poesa, Nobile Messi

vera nel 1613. (Dalla legoria del Poema ).
rardi Lesdicennis Archide Guiberto Abbate Gem

de Guibero Abbate Gemblesens, et de coribodo via S. Martini. Sia ani vol. de-molecto di Maldista; p. 1500. errei S. Martini Turconnisio Aradeslevia Vita. Pere di Coloriano S. Martini S. Conservationale cerveti (Cliniciano S. Martini Companya ani Quanto Canacio di Hirum, nuto in Clireta premo ad Orleano, mode nel 1524/57) tempo (de Carriana ) Observato Fiziolo-gica de interpuncionama positi, in Epia. Al Romanos indiscrebas Loiz, cum herer Gemblacensi, et de

an neumon artenieribus fecia, cum beser totim Epistolia neum por lono cet. Sin sel T. a. p. 45. Thee, New, Theel, Philad. Questa Sectione viscous and cominciate control of the Communication of the Communication could. Access O communication of the Communication could. Access O communication of the Communication of the T. i. t. 5° XXVIII. C. 5. — Opera Gree t Las. cum Passeris Indice. Level. Bis. 1650., Heckton. T. b. 8° C. 90. Opera Gree J. 10° C. 10° C

XXVII. C. 52.

- Opera Gr. et Lat. en recessione de Cleariri cum notis Generii et universum, et Indice Papera. Amusel. 1702., Gallet, T. 2.

8. XI. R. 2.

Duesa eduinore per la collesione de Ch. Autori cum not ouerier (D. B.)

Autori cum not varier. (D. B.) Esta è una zistampe dell'edizione di

Amsterdem del 1667, in 8.º fista digli Elzeviri , la quale contiene un trato ri-vedato, ed alcune note somminiscente di Grus Scaligero, e Federico Guice, e la quale, come osseres lo Schoell, é il fin-dapsento di nutte l'edizioni del seccio XVIII, anteriori al Brunck

Si crede commemente degli Ernditi, che Estodo sia 3o. anni più antico di Onorro. ( B. e G. ) Herrels ( Joan. ) Epistolae. F. Epistolae ill.

VIG. 80 Hesselvas (Franciscus ) Ennit Fragmesta. F Hencio era Professore di Storta e di Eloquenza nell'Accadensia di Rotterdam:

vivera nel principio del passato secolo XVIII. Hessus ( Eolamus ) Paulterium Davidis. P Elio Eolamo fu sopramominuse Hes

perchè nel 1488, moque su cenfini del-l'Hesse ( Hosses ). Poeta, e gran be-vitere aveve la facilità d'Ovidio con meno ficae di spirito, e meno d'immeginazione,

tion di sprine, a surve d'immegianteme, me em pi de nomelare, « de competente en pi consentare, s'et de marie de la Nuriaberg, « a Mathong, ser mei et la peter de la Sprine sotto Anestasio, come si ha da Suida, ma principalmente sotto Giucino e Giu-

stinino. Bettom Abb Angiensis, Vino Wertini, Str. nel T. 5, p. 164 di Mahillon, Acas etc. Scrisso nell'anno 844.
Bettor (Jo. Hierosyma) Dissertatio lamgumba ed Legon Lastorian, Sin nell'a College.

del Fellmberg. F. Fellenberg. T. R. p. 591.

in the community of the community of the Parkets in Lipsi sed 1-right Bushware (Sak Loussalus) De Archesin Bushware (Sak Loussalus) De Archesin Restances (Carlot Augustus) Parcello programma de Sak Hebrestones interpretates are produced to the community of the community in the community internation of the community international community in the co

. - Observatio ad locum Jacob IV, wers. 5.

Questo Professore di Teologia, e di Storia Letteraria ii Gottinga, e Collega degli Estensori degli Atti di Lippia, fiori sul cominciare del cassato serolo veni cominciare del passato secolo XVIII.

sel connecare det passato score y vin.

( Biblioth. Cason. )

Housanni ( Job. ) Commenzati de Ra Diplonatica Imperatorum, se Regum Germatorum. Normabergue, 1745., Locharrim.

T. 2. 4. V. M. A. 10.

Housanno cer Profesore di Deito nel
l' Università di Alberf, e vivera veno la

molà del passar-scorle ( Dall'opera)

Heuras Canonicales en es dam le Con mentaire du Pienume 118, Bruxelles, 1674 T. 1. 12. O XIV, B 35,

T. 1. 12. ° XIV, B 55.

Beures Parsimals à l'ausque des Laiques, Paris, 1796. T. 5. in 1s. ° in 1s. V. B 2.

Rauswux (L.) Eschare, Neurelle, Paris, 1708.

T. 1. 1s. ° PL. VIL O 4.

Beurais (Luis) De Legatione Evangelina al Infos capenarda Admonstin. Lupt. Bas, 1568. Elegarie; T. 1. 8. ° VIII. A 29.

Giusta Hearnise era figlio di Giovanna.

Gento Heurais en figlio di tovoranu Heuraio, celdebra endico nuto in Utrecht nel 35,5 , o Professere a Leyde. Dopo la Delica agli Orbini Generali del Bo-gio sique tuna Lettera di Gio: Poliandra Professere Ordinario di Tanleggi, e Rei-ture nella stessa Universit, aerista ad Ottane Heuraio, franche dell'Austore e Professere me Collega, nella quale si con-

tiene la critica, e il giudino dell'opera, femples (Les ) sur la Constitution Uniqu-nitus. Austredam, 1721. T.S. 4. °VIII. B. 1. Beymonio Monachi Hirstagine, Vita B. Wiymonis Monachi Hirstogiae, Vita B. Wi-Belmi ejustem loci Ablatis, Sta zel T. q.

p. 716. di Mabilion, Arta etc Visse sal cominciare del XL secol Hierociis Commentarius in Aurea Carmina Py-thagorae, ab . . . Asheton, et R. Warren, Gr. et Lat. Loudini, 1742. T.3. 8. ° XI. H 25 Questa è la migliore edizione d'un'o-

pera coelleatissina, piena di sentimenti morali, e di pietà. (Arv.) --- Liber de Providentia et de Fato, Gr.

et Let Un Estratto di quest'opera face Fozio e l'instri nella sun Bibliotheon, ove si

trous a p. 547. - De Providentus, Gr. et Lat. Ibid. p. 1579

-- De Providentia (Gr. et Lat. Bod. p. 1579. Incode Alexandrino vine sont Zenore Issuro, circa (Sn. ami dopo G. C. (Art.) Berwayui (S. ) Opera, n. Bos. Eramo. Basilere, 1576, Frober. T. 5. in fol. IV. G. S. Svenda chiasone Eramo-Frobeniana, in cui si é fisit qualche matanisse nol-l'Ordina del Tomi della prima, che è del 1516. Vi si è aggiunto un motro della contrare.

Indice di sentense.

ausce di seniane.

– a Je: Marinany, et Ant. Pouget, Mona-cis O. R. e Congregat. S. Mauri. Paris. 1655. Rouland. T. 5. in 64. IV. G. 8. Edicione atimabilization. e molto mi-gliore di tatte le precedenti; così il Prinelli nell' Aggiunte all' Arvord. Al T. 1. da egli però la data dell'anno 1695: sarà errtamente error tiporrafico. Il P. N nelle sue Memorie ec. dice. « Il P. Mara tissay era abile pelle lingue dotte. n supeva a fondo la Scrittera Sagra, n supers a nono in Servicin Secra, e possedera il suo S. Girolano, ma lo possedera accondo il suo spirito parti-colare, giacobè non si poò segare, che p l'edizione, ch' epi ha data di questo Padre, non sua la più difettosa di tutte n quelle, che i Benedittini hasno dato » Padre, non sia la psi difettora di tutte s quelle, che i Benedittini hanno dato » al pubblico. Gli muncava una cono-» acensa poi grande degli Autori profani, » una lettura più assolua de Commento-» teri moderni della Scrittura, e più di » deferenza agli avviti de' suoi amici. 1 » deferenza agli avvisti del nosì amici. » Il P. Nicoron partà delle prissa edicione del Martinary fatta in Parigi 1653. ec. ed, ane critera vivinisma di son in po-vidiare nel T. 15, della Bibliothique Cheisie di le Clere.
— Deminico Vallarsio. Veronae, 1754-62.

T. 11. in fel. IV. O r.
Il Pinelli nelle Agginnie all'Arveod note queste edirene in vol. 10., e dice, able esa ha de' miglioramenti notabili in confrento mehe di quella del Martianay. Il notre cenapiare è compose frattanto di vol. 11, e l'ultimo è quello, che ha la dina del 1742. Eso continue la Vita

To this del vija. Lan contacte a Win dalf Austra, to Opere amporte, a Plan-der, ciò che hauno ben nousa Bans, c Gansha rubla Ribblecco Pertuille, "— a ha coden Vallenco Venerille, per Task 3,6 ° N. 3 a ° C. To del Vija. Task 3,6 ° N. 3 a ° C. To del Vija. Badom Verrellement. To del Vija. Estemplare den conversio. Del y control del venue reason sin è ra-con del venue reason sin è ra-con del venue reason sin è ra-tion del venue reason sin è ra-piera del venue del venue del visa. Badochero Latino, Mi il liturie per son Juniora l'Opperation ron un'en ne'son Annales Typographics me solo In rapporta, ma suche la descrive. Not pe damo una descrizione un poce più dettaglista della Maituariana. Dopo del Frontispiato Epinolae Sancti Hiero-nymi, siegue una Tavola dell'Epinole symi, segue una Tavola dell'Epasole del S. Dottore co'principi di esse, tunto della Prima, quanto della Seconda Pare, che occupa quatto fogli. Nel rovescio del quiant foglio trovasi il Registro. I primi otto fogli dell'opera non sono numerati, come non lo sono i cinque pre-cedenti. Dal nono comisciano ad escr numerati da nos parte sola con numeri romani, che vanno sino al XXIIII.; i sussignamii hanno cifre arabiche scurpes susseguenti hanno culte arabothe sessipos da una soda parte. Al fogl. 16s., si trora la finale della prima parte: Divi Hic-rosymi epistolarum Partis primae vo-tumen feliciter finit. Die 111. Janua-rii 11. cecc. xcr1. Al foglio 576, tecminan la Egistole, a trovasa la finale: Divi Hieronymi Religionia Ecclesiasticae Doctoris eximis huic accurde epictolerum volumini finis imponitur, quod quidem opus una cum prore vo-lumine in Urbe Venetiarum diligenter emendatum et impressum est per Joan-nem Rubeum Fercellensem Anno Domini M. ecce. LEREEFI. die 211. Julii . Sergue appresso: Regula Monachorum ex verise epistolie et tractetebus B. Hierenymi excerpta per quemdam Lu-pum de Oliveto hispanum Monachum in certis capitulis rubricioque distincta, quam Martinue quintus pontifex ma-nimus et sun bulla scripta ipsius ordinis professoribus observandam tradidit, sicut exemplum bullae infra andjectum estendit. Queux Regols ter-mins al fogl. 5gc. che è il numero dei fogli di sutta l'opera, non inclusi i primi capque della Tavola, e del Hegistro. In alcuni de capi mancano le lettere iniziali, per esservi poi supplite a penna e colo-rate con fregi; in alcuni però si troyano

impresse, ma minuscola.

- In Vitta Petrum. Lugd. 1557. Cher.
goth. T. 2. 4. ° IV. A 6. - Commentatio de Senna Christia Gr. et Lat. Sta nel T. 8. p. 577. Beblioth.

Gr. et Lott. Sons Inc. (Gr. Risbirt.)

— Vita, auct.one, ut videtur, Geunodio.

Sta nel vod. Annelecta di Makillon, p. 195.

S. Girokano et henemerato per le versioni delle Seritura, dal Cromo di Etalia.

Seritura delle Seritura delle consensiti le sens delle Sentiura, del Cronco di Es-sebio, e per tame opere interessuati le Scienze, e la Religione, fu grande esti-manore di Cacrone. Il fauco delle es-prensoni, e la forsa delle estienza for-mano il carattere de' ono Scritu. Ei visco

etto Teodosio il Grande e figli, e mod Fasso (20. ( B. e G.)
Hileri (S.) Pictavensis Egiscopi Opera ex edi-tione P. Coustant Monachi S. Mauri. Veronat, 1750., per Bernum et Vallamium . T. 2. fol. III. M 6.

. Il Marchess Maffei, che dietro l'ediuione del Coustant del 1655, pubblicò que-ues in Verona, l'arricchi di altura fram-

ves in Veneza, Farricali da idanta faminariti, che non i consocramia, e di molte varianti. (N. D.)

— Aliquot Palanorum Interpretatio Instensional del molte del Compulson. Palalorum esta del Compulson.

Butterion etc.

Questo Poquefice, Sardo di nazione, fu eletto Pontefice a 11. Novembre del 4651, e mori a 21. Februro del 468. (Dalla Pita che procede le Bolle).

Hibrius Menachus De Arymo et Fermentato, Marine Grane Chel. T. 1.

P. Allatius Grace. Orth. T. 1. Hildeberu Turonemis Opera, ah Antonio Beau-gendre Nomacho S. Mauri. Parissis, 1708. apod Laurent. io Conte. T. 1. fol. IV. M. 7. Ottima edicione, la netuno Bosi e Gamba. Essa contacne anche teste le opere di Marbodio, Autore contemporani - Epistolao ad varios, Stonno nel

dalla pog. 65, smo alla pog. 57, di Acbery.

– Epurola of Reginoldum Monachum Cantusrieniem, qua laudat ejas Carnets de historia Malchi. Sea nel vel. Analocta di Mabellon, p. 462

Mibillion, p. 46z.

— Prodogus in vitzen S. Radegumis Regime. Ibid. p. 463.

S. Ildeberto, primo Vescovo Cenemanus; a pri di Cabors, mori, secondo i sopradetti Bibliografi, nell'anno 1130. La Seritto della una vita situa la di lai.

morte nel Hildebrands Libellus de Contemplatione. pel T. 9. p. 1257. di Hactene.

Questo Scrittore, che zon dec confee den con Gregorio VII. Pont. Man vin circa alla metà del XIL secolo. ( Biblioth Casan.)
Hildeburgenia Comitisme Vitas an. eir. 2005.
Sta siel T. 2. p. 886. di Achery.
Hildefensi Toleume Sedis Archerysnopi Epi-

stolec duse Quiricio Barcinonensi Episcopo , Stanno nel T. 1. p. 510. di Achery . Questo Vescoro vivera nell'anno 66a-

(Itid.)
Ildefons Regis Aragon. et Hugonis Comisir
Ruthenens. Pactum pro Vicecomitata de
Carlades etc. anno 11674 588 nel T. 10. 

Hill (Somnelis) De Presbyterica Dissertation quadripartite. Londini, 1691. T. 1. 12.0

XIX. B sc.

Questo Scristore era Prete della Dioessi di Bathe e Welles in loghiliteraessi di Bathe e Welles in loghiliterae a virera ni cessio xvir. (Dell'opera)

illeri ( Matthesi ) Dissertatio de Ventibus
finibettis liberatorum. Sie nel T. xxi.
di Ughine.

Questo Trologo nato in Studgard en Prefesore di Teologia, di Langua Gertao

di Lingus Orientali nell'Accaden Tubings : mori nel 1725. ( Biblioth. Caran.)

Caran.)

Hilgeri (Joh. Wilh.) Homicidium, et vindena Lamechi ad Gen. 1v. 25. 24. 82a and T. 1. p. 141. Thea. Theol. Philol.

—— De Scriptione Christi in Terra, ex Johann. viii. 8. 8. 82a nel T. 2. p. 494. Thea. Nov. Theel. Philol.

L'Hilligero nato la Kemnitz nella Mianta, viveva nel 1679. ( Biblioti. Casan.)

Mann, vores and 1979. Illistock. Manne, vores and 1979. Illistock per Marketin's Discussion of Manne and Parketin Discussion of Parketin Discussion of Parketin Discussion of Parketin Discussion. Parketin Parketin Discussion. Communication of the parketin Discussion of Parketin Discussion. Parketin Discussion. Parketin Conference on Communication of Parketin Discussion. Parketin Discussion. Parketin Discussion. Parketin Discussion. Parketin Discussion. Discussion. Parketin Discussion. Par

- De Jesu Christi , com versaretur

omines, studiis. Ibid. T. v. de Naviolski's, seu Lingus Infantiam. Hed. T. vir. --- Investigatio originis trium proverbiorum,

Ibed. T. xtr. Himerii Sophistae Declamationes, Gr. et Las. Stadno nella Bibliotheca di Fosio, p. 1075. Imero macque nella Bitinia, e fiori nel IV. 2008o, dopo la more di Giuliano. Ennapio così parla di lui: Sermo illi facilie, et concinnus: compositio ab facilité, et concunnus: compour urbano strepitu plesseuque non disso-nat: nonnusquam sed ravius ad divi-num Aristidem assurgit. V. Ennspius,

p. 199. Himemari Rhemensis Opera, a Jo. Buseo. Mo-guatase, 160a. Albini. T. 1. 4.º IV. H 13. Prima attrione delle opere di questo celeire Autore, l'ultimo che sostenne lo spiendore della Chiesa di Francia. Ancorche esse sieno scritte con uno stile duro e confuso, tra la barbarie pure del linguaggio scuopresi, ch'ei possedeva da Scrittura, e i Padri, e esposorva a fondo la Disciplina Ecclesiastica. Egli em Monaco Benedittino, Arcivescovo di Reima, e morì l'anno 882 ( Mirasus , Aust.

c. 274.)

- Epitola ad Girolum Imp., de sucreri tute vipse S. Dionysii ab Anastasio transle tae. Sin nel vol. Analecta di Mahi

the Ms net vol. Analysis a species by P. 212.

Bypgoraus Opera omnia, Graeco Venetin, Mdu, otenes Majo, 15ch T. 1. 5ch X. L. 16.

Prima Bilizone (Aveod), Il pregio però di costre la prima edizione del testo greco, fatta da Aldo o piuttorio da del testo greco, fatta da Aldo o piuttorio da del testo greco, fatta da Aldo o piuttorio da del testo greco. Andrea d'Asola suo succero, è acemato della carcustama di europ stata fatta sa cetivi manuscritti; ed è perciò poco stimata;

le viene quindi preferita, in quanto alla

correision, quella che Giacomo Corna-rius diode permo il Froben a Bailea, 1538 in fogl (Schooll T.H. P.H. p.151) --- Epistola ad Damagetum; Gr. et Lat, Sia con Epitteto. V. Epicestus.

--- Vita Ilippocrata. V. Soranus.

Questo Principe de Medici antichi viso

eirca 45c. anni avanti G. C. ("Arvoot.)
Hippolyti (S.) Episcopi et Martyris Opera,
a Jo. Alberto Fabricio. Hamburgi, 1716-18.

T. 2. 6d. III. K 10. -- Canon Paschalis cum Jos Scaligeri Commentario. Excerpta ex computo Graeco Isa-cai Argyri de correctione Paschatis. Jos. Sca-

en Argyri de correctione Pischatis. Jos. Sca-ligeri Elementus et Castigatio Anni Grego-riani. Lugd. Bat. ex Offic. Plantiniums. Ra-phelengii, 1505. T. 1, 4° P.C. II. N. 15. — Ex Libro Excerpta de Theologia et In-ternatione, contra Beronem et Belloem, Gr. et Lat. anno 250. Stonno nel T. 1. p. 1-Thes. Monum. Ecclesiast

-- Demonstratio de Antichristo Gr. et Lat. Sta nell' Auctarium Biblioth. PP. p. 16. V. Combelis.
Foxio nella sua Bibliotheca parlando

del libro d'Ippolito contro le trentadue an attro d'Ippolito contro le trentadue Ernie sogiunge: Oratio ejus clara est, ce nonubil gravis, minimeque re-dundans, etsi ad Atticum sermoneus non tendat. S. Ippolito fit Vescovo Portuense nel-

G. C. sotto Alessandro Savero. ( Arvood.)

Hippolyti Thebani Chronicon, Gr. et Lat.
anno 990. Sto nel T. 3. p. 20. Thea. Mo-

nument. Ecclesiast. Questo Cronsta è uno Scrittore non steriore al X. secolo, (Biblioth, Casan, I

Hirzelii ( Henr. ) Fundamenta punctationia Linguae Sanctae. 1727. T. 1. 8 ° XIII. B 10. U Iraelio era Professore di Ebreo in Zurigo, e vivora nella prima metà del

Zurigo, è vivora netta prima usera co-passara seculo. Bisidori (S.) Egistola ad Masonem Episco-pum de restanvatione Sacerdoria. Sta nel T. 2. P. 2. p. 147. Thes. Monum. Eccles. Hispania, vive de Regibes Hispania. P. Leet. Hispania de Commerco es de la Navigation des commerce du Commerco es de la Navigation des Histoire du Commèrce et de la Navigation des peuples ancieus et modernes . Amsterdam, 1758. T. 2. 12.º XXIV. F 28. Histoire de la Medicine. Génève, 1696. Choust: T. 1. 12.º XXVI. B 22. Histoire Naturelle. F. Buffon,

Historie du Vieux, et du Nouveau Testame des explications édifiantes tirées des

 Pères par le Sieur de Royaumona.
 Paris, 1677., le Peut. T. 1, 12. ° XIII. E 25.
 Quent opera è di Loigi Isacco le Maistre de Sacy, il quale amò sempre il Pseudonismo nel pubblicar le sue opere.

Pacudoniumo nel pubblicar le sue opera. (\*Movera) Historice du Vicux, et du Nouveau Testament. \*P. Calmet.\* Historice de la Religion, où est comprise toute d'Historice Sainte, depuis le commencement du monde jusqu'à l'Empire de Julien, par Moure Jean Malleman. Paris, 1704. Mariette. T. G. 12.º XIV. E. 16.

Sicomou ci Malleman era un dottou.

Siceence il Mallenann era un dotto d'uno spirito bizzarro di ottinato, pisso di se stesso, e pronto sompre a disprezargii altri a segno, che secondo lui S. Agustino non era che un mediorre Teologo, e Carcisio un meschior Filosofo, coi totte le site oppre sono piene di singebirità, e di sogni. Egli fui il quarto di quatro firanzii, native di Bessure, de principio Capitano di Dragoni, e maritato, abbracció poi lo stato Ecclesiastico, a fu Capenico di Sunta Opportuna a Paove mori nel 1740, di anni q1. (N.D.)

( R. D. )

Binone de la Bible contenant le Vieux et le
Nouvou Tustament, par M. David Martin,
artichie de plus de 35s. figures en Tailledeues. Aunst., 1724. Schagen. T. L. 4. 9

I 1 18.

Col Frontispicio figura Histoire des Auscurs Secres. V. Ceillier. Histoire du Concile de Trente da F. Paolo Sarpi, traduise par M. Amelot de la Hous-saye. Amster. 1630 Blaeu. T. 1. 4. V. A 18.

Amelot in questa traduzione nou ha seguito il testo Italiano di Fra Paolo. Succome rgli non era në Canonista, në Teologo, e Fra Paolo di un poco nel gergo Venesiano, così ha tamuto d'ingergo Venesiano, cosi ha tamuto d'im-gannarsi traducesido il di lui Italiano; ha sitmato meglio perciò farlo aspra la traduaione latina. Illa questa tradutione essendo infedele, e appra tutto ne due primi libri tradotti da Mr. Newton, che no iotendeva la liogna Italiana, no le materie trattate da Fra Paolo, il Sig. mistrie trattate da Fra Paelo, il Sig-de la Heissaye egurindola non ha pouco-evistre di cadere in molti errori grusso-latii (N). Histoire du Coorile de Treata tradaite par Mr. le Couraver. P. Courayer. Histoire de Variations de P. Eglise Gallicans.

Histoire des variations on a particular de Renoult.
Histoire, ou Trainf des anciennes Cérémonies, par Jones Poprée, 1675, T. t. t. "XVIII. B 52. Hiscoire des Anabaptistes, ou Rélation curiense de la figure, Anabaptistes, ou rest de la figure, Anabaptistes."

da leur dectrine esc. avec des figures. Ansst. 170s. Desbordes. T. 1, 12. ° XXL B 58. 170s. Deshordes. T. 1, 12. ° XXL B 58. face VIII. et Philippe le Bel Boy de France. Paris, 1655. Cenmoisv. T. 1. fol. VI. D 50. Histoire et Vie de S. Epiphine Archevéque de Salamine, et Docteur de l'Egluc, Pa-

de Salamine, et Docteur de l' Eglue, Paris, 1958. Lameile, T. 1, e H. H. B. X. Batoire de l' Eglue, écrite par Eusère, Edward de Carré, traduaire par Mr. Costro, Prévadent en la Cour des Monocora, dedicé au Ret. Peris, 1666, Foucault, T. É. in vol. 6, 12, ° XXI, C. 16.

Queva arraducione à netta, elegante, e décide de l'actual arraducione à peris, des products de colores de la colores de la

toghervi alcuni passi assai importanti, per lo che alcuni Dotti par che la di-sprezzino. Del resto non si è egli cou-tentato della semplice qualità da tradutture; ha esamiosto ancora coo molta penetrazione i sentimenti e il carattere di Storici, che ha tradotti, e non ha dis-simulato i loro dafetti: ha egli ciò fatto nelle decte Prefazioni , che ha posto prima del testo d'ogna Astore tanto in quenta Storia, quanto nelle altre, che ha tra-dotto colla ricasa metrezza, eleganza, e fedeltà. (N)

AXV. H 11.

Bissoire des Richerehes sur la quadrature du
Cerle. Paris, 1954. T. L. 12. CXXV. E 16.

Histoire des quattre Cerreus. Haye, 1915.

Durent. T. 1. 12. CXXVIII. A 25.

Histoire des Cressoures, et des Superstitions,

qui se sont introduites dans l'Eglise. Amst. 1717., Bernsed. T. 1. 12.º XIX. A 24 Questo volume contiene le opere se-

goenti : Préparatif contre le changement de Réligion. Amst. 1717. Rairam, ou Bertram Prêtre, Du Corpe et du Sangue du Seigneur, avec

une Dissertation préliminaire eur Ro-tram, et une autre Dissertation Historique eur la vie et les ouvrages de cet Auteur, traduite de l'Anglois. Amet. 1717. istoire de la Papene Jenne, fidelement tirée de la Dissertation latine de Mr. Spanheim: nouvelle edition, augmentée et ernée de fi-guers. Haye, 1758. Scheurler, T. s. 12. ° XIX. B 28.

Questa traduzione è di Giscomo Len-fact, il quale si ricredette poi de suoi sentimenti sul soggetto di questa favola Vignoles diede una nuova edizione di quest opera nel 1720, con notabili au-mentazioni, e la nestra è la terza.

Bistoire de l' Eucharistie. Amst. 1669. Elze-vir. T. 1. 4.º XIX. A 10. vir. T. 1. 4.º XIX. A 10.
Histoire du Calvinisme et du Papisme mis en
parallele contre Mannbourg. Houerdam,
1083., Leers. T. 2. 4.º XIX. A 14.
Histoire de la Philosophea, ou Sentimens del
Philosophea sur T ame, et sur les dévoirs
4.º F. Ingress. Hyun, 1004. Gonet. T. 1.

le Nouveno Testancer, et de la Constitu-tion Uniquesitus, pour servir de préfice aux Hetaples. Amuser. 1745., Petguere. T. 4. 4. 4 VIII. E. 2. Huseire Générale de Port-Royal. Amst. 2755. Van-Durent. T. 20. 12. 2 XX. C. 16. Histoira des deux Triumvirats, Nouvelle Edi

Histoire de l'Académie Royale des Sciences, avec les Méssoires de Mathématique et de

ave les Ménuires de Mikhinasiupe et de Physique, de Panofa 165), paprò i l'unité 1711. Penis de l'Imprimente Replét. T. st. de S. 2011. Penis de Planguanne Replét. Blauve de de Menusami d'epo Clement V. De legas, 1694. T. s. s. a. XX. E. 28. History Université de Minister de Minister de Commencement de la monde jasqu'à présent. Tendime de l'Anglois d'une Socioir de Gens de Extern, seaché des figures et de Crein no. res. Amst. 1747. et soiv. T. 20. 4

PC III G A

Ci rincresco, che non si posreggono da nei tutti i 42. volumi, di eui quest'opera è composta. Il mostro volume no. o ermina alla Storia del Commercio deltermina alla Storia del Commercio del-l'Indie nel terupo, che i Venezani, n gli altri Stati d'Italia lo banno fatto. Bistoire de Pallappa Roi de Maccdone, pere d'Alvanadre, l'aris, 1940. T. 1. 12. °PC. IV. D. 24.

IV. D 54. Histoire de l'Académie Reyalo des Inscription et Bollos-Lettres. Amss 1751, et sarv. (

r izer Choule

noire de Polybe: F. Thuillier. Histore Letteraire de la Congregation de Samt Maur., Ordre de St. Benon, où l'on troure la vie et les traveux des Auteurs, qu'elle produits, dépuis son origine 1618, jusqu'à resent etc. Bruxelles, 1970. T. 1. 4. PC. in lat. IL C 4

Histoire du Perlement assemblé à Westmanater le 21. Fevrier 1701., et la dousième année du Regne de Guillanme III., su l'on

anois de Regue de Guilliame III, se il rou estanato Fate su il a fina prou regler la Succession à la Compenso e la Priori de Succession à la Compenso e la Priori de L'Angleira, Amasselmon, cher fiera Scholle, 1793, T. 1, 8, ° P.C. IX. A 31. Bistoce de Breve, L le Grand, Anox. 1792a, Section, T. X. 12, ° P.C. V. A 5. Bistoce de França Eugene, Prioris de Si-latore de la devine T. 2, 2, ° P.C. V. B 5. Bistoce de França Eugene, Prioris de Si-veye, London, 1755, T. 1, 8, ° P.C. V. II. A. 1. Bistoce de Rot, n da Reyamas de Pole-ceyo e de Gran Devile d'Univo. Anot., e propos qu'el Gran Devile d'Univo. Anot.,

Histore Générale des Vorages, ou Nouvelle Collection de toutes les Rélations de Voyages par mer et par terre, enrichie de cartes géographiques et de figures; traduite de l'Anglois, et continuée dépuis l'interruption ados premiers Austurs. Paris, 1749 et suiv., Didot. T. 76. 12. ° PC. VIII. C 16 Si conviene, che se l'Abbate Prevost avene composto in intero quest'opera, dagli Autori Inglesi i senza metodo carica d'inondità, e di ripetusous ( N.D. )

morre de Gil Blas de Santillane, par Mr. lo Sage. Amsterdam, 1740. T. 4. 12. ° P.C. VII. M 21. -- Traduite en Anglois. Dublin, 1750., Powel. T. n. 12. PC. VII. M 15.

Romanio, ove si trovano petture esatte de costumi degli nomini, cose ingegnose, e che divertono, riflessioni gindiziose, e che divectoro, rillessoni giudiniose, ma qualche volta prolesse. Nell'especi-mogi et è scelta, ed elegaoza, e molta chiaresta, ne' racconti. (N. D.) Histoire de Dou Jean d'Austrelbe, Amis. 1693. T. 1, 42.º P.C. VIII. M. 53.

T. 1. 42. PG. VIII M 33.

Ristoire de la prison , et do la liberté de Mr. le

Prince : 1651. T. 1. 4. PC. VII. E 1s.

Histoire Générale d'Espagna traduite da l'Espagna do Jean de Ferreras, carichie de notes historiques, et entiques, de vignettes en taille-douce et de cartes Géographiques, per M. d'Hermilly. Amst. 1751. Chatchin T. 10. 4.º PC. VIL K 2.

D suffração di tutti i Letterati ha si unto questa Storia al di sopra di quella

umo quesa Storia al discope di quella di Marinan, più deguno di pan necco della Marinan, più della La cottante te di bella (N D.) della La cottante te di bella (N D.) della Reporta Paris, 166 LA La cottante di bella (N D.) della Reporta Paris, 166 LA La cottante di periodi di consiste di consi

que Historique de France, dopo di aver rapportato le molte edizioni, e le varie tradizioni di questo Storia, reg-gninge: Tasto questo edizioni p. ed em

sì gran numero di Persioni fanno ab bastaura conosero, che le Alemorie di Filippo di Comines hanno avuto un'ap-

Etippo di Comine hanno averb un'ap-pressazione generale è desso mesca: L'attore il più concate, il più giadizio-co, e il più veriero dei nostri Kiorici. Hissoire Nevele d'Angleure, depois la con-quitu des Normanda en 1666, jusqu'à la lin de l'année 1764, tradutto de l'Angleio de Thomas Ledird L'Iron, 1751, Duplain, T. 5. 4.0 P.C. IX. 6.8.

T. 5. 4 ° PG. IX. C'6. Historie de Constantinople. F. Comin. Historie de la Réformation de l'Eglisse d'Au-gleterne, traduire de l'Anglois de Mr. Bar-per, par Mr. de Rossensed. Landres, 1685– 88., Chiswel. T. 3. 4 ° PG. IX. C 5. Il Parlamento d'Inglulterra fu si con-

che ordino, che ne fose ringraiato l'Au-tore, e pregato a continuaria. Ess pirro ha trovato de contradittori fra i Proteha trovato de contradittori fra i Prote-stinti stessi. Non si può occurre, ch'essa non sia scritta d'una maniera gradevole ed imponente; ma le si soutrasta con ragione il pregio dell'esattezza (N). V. Li nota all'art. Histoire du Disorce de

Henry VIII. qui appresso retata.

Histoire du Divorce de Henry VIII. et de
Catherine d'Arragon, avec la Défense de Sanderus, la Réfutation des deux premiers Livres de l'Histoire de la Réformation de

Mr. Burnet, et les Preuves. Paris, 1688., Martin. T. S. 12. PC. IX. B 5. Allorchè la Storia della Riforma d'Inghilterra composta dal Dottor Burnet comparve tradotta in Francese, l'Abbate le Grand l'esaminò diligentemente, e fece delle osservazioni: ebbe quandi una conferenza col Dottore Inglese, al quale co-municò le sue objezione, che non furono da quel dotto nomo riconosciute insussistenti; dal che si scorgeva, che il net non si era ingannato so non per mannet publilico una nuova centram un sua opera nel 1686, in Amsterdam in quattro volumi con un Discorso Apolo-genico della Riforma, nel quale colmava genco della Riforina, nel quale colmava di Iodi PAb. le Grand, na parea pren-derio per guente della sua opera, costui per non tradure la verità, la aua Beli-gione, e il suo coore, diede al Pubblico le memorie, chi and le memorie, ch'egli avera citate nelli Conferenza, col tutolo che si trova qu di lettere originali , che l'Ab pare del titolo, ma dell'opera intera.

gatoge de la Rebellion et des Guerres Civilias d'Angleterre, dépuis 1632, jusqu' au rés-blissement du Roi Charles II., pur Edward Consté de Clarendon. Haye, 1704, Meyn-dert. T. 6. 12. ° PC. IX. B 15. Con effigie dell'Antore. Il Clarendon éssato comparato al Presidente de Thou,

ed ha mentato questo parallelo tanto per l'esattezza de'fatti, quanto per la e per l'eleganza dello stile. Peri troppo lunghi, parentesi assii frequenti

Histoire de l'Académie Françoise d Etablissement prays h 1652, par Mr. Pel-hson. Paris, 1750, Coignard. T. 2, 8, o PC, in ht. H. A. 7.

Histoire des Révolutions d'Ecosse et d'Irlande on Recueil de Pieces Originales qui n'ont januas été publié, et ou l'on decouvre les primat ce publié, et où l'on decourre les ietrigues les plus secretes du Chevalier de Saint George, et de ses principsux Parti-1991, durant les années 1707., 1708, et 1709, Dublin, 1761., Open. T. 1, 12. ° PC. IX. A 15.

1003. Dublin, 17611, Open. I. I. 18.
PC. IX. A 15.
Histoire de l'Origine du Royaume de Sicile et de Naples. Paris, 1701., Anisson. T. 1.
18. 9 G. VIII. F-30.
Histoire des Révolutions de Grace depuis son

établescement jusqu'à la conclusion de la Paix de 1748, Paris, 1750., Nyon. T. 5. 12. ° PC. X. B 5. Histoire de la deruière Révolution de Genes,

avec une Carte de la Ville et de ses environs. Génève, 1758, Cramer, T. z. 18.0 PC. X. B 16.

Historia Rerum Britan rum Gallicarum, Belgicarum, et Germa-nicarum, tam Politicarum, quam Ecclesia-sticacum ab anno 2572, ad annom 1628. Auscore Roberto Joshinoso Scoto-Brianno, Aussella 1655, Ravesteynius, T.1- fol. PC. IX. F.11.
Historia Josenia Itus. V. Joaquis Hus.
Historia Vetera et Novi Testamenti ex Italico

Antonii Catiphori Gracce reddita per Jo. Antobii Campuser Grace Peter Venetits
1757, Albricus: T. t. 8, XIII. E 12.
Bistoria Macella ab incerto Austore conser cinata , complectens Eutropii Historiam Rom., quam Paulus Diaconus a Valenti-

cinata , conspecteros Entropia Historiam Folon, quam Paulo Discornia a Valencinian Imperio noças de tempera Justimaria Imperio noças de tempera Justimaria quama diser constanctiva topes de annum Careros 60.6, asuas permana enceta, et estagua ad 1855. Codices Anticoniamo Bissipa ad 1855. Codices Anticoniamo Bissipa de 1855. Codices Anticoniamo Bissipa Hantiel Camini. Són nel T. I. P. del Murstair Rev Lad. Scrap, Hassocia Prencipum Longolisedoman, qual continuo modernia medica alques Coprocied da rebaste meigra de la composito de la composito

Longobardorum Beneventanae olim Provincise, quae mode Regnum fere est Nespo-licatum. Camillus Peregrinus Alex. Fil.

Camparina reconsuit, at que carptim illustra vit, Ited, T. H. P. II. La Parte Seconda di questa Storia tro-Historia Rerum Laudensinen Ottonis et Acerbi

Historia Rerum Laudensiona Ostonia et Aceria Morenne una cum Felicia Ossa Cedice nume primum edita, et notis perpetusi illustrata Jo. Ant. Stui, et Anonymi Monachi Ord. S Bepedosti. Ibid. T. vt. Historia Dalcinii Haeressirchase Novariensis ab as. 1504, usque ad an. 1507, cum animude-versionibus Jo. Actionii Sasui. Ibid. T. 17.

nasterii, an. 1083. Sta nel T. 10. p. 511. di Achery.

Historia Fundationis etc. Monasterii S. Viti in Gladbach O. B. diocessa Colonicusia, au-ctore Anonymo Monacho, an. cin. 976. Bird. T. 11. p. 612. Historia Montabelitarum, atque Honerii Con-

Ustoria Monaticitarum, atque Henera Con-trovenia acrutonia octo comprehensa, Opua postinamum Jo. Bapt, Tamagnini. Paratis, 16/8°, Bulaine, T. 1, 8° XX F 15. Historia Galtua Senensum. Colon, 1700, T. 8. 8° XXIV. C 20. 8. S XXIV. C 20. Historia de Guelfis Principibna, auctore Altor-

fensi, sive Weingstrems dlonache, anno 1200. Sie nel T. S. P. s. p.579, Thee Mon. Eccles.

Historia Andegavensia Monasterii S. Huberti scripta incunte saccalo XII. ab auctore Ascripta meante saceulo XII. ab autore A-nouymo. Su ned T. e. p. 03.6. di Martene. Historia Impania Monasteria S. Lourestii Leo-diensia. Ibid. p. 1033. Historia Measteria S. Florentii Salmuriensis. Ibid. T. 5. p. 108. Historia hereia Priorum Grandimonatematum. Ibid. T. 6. p. 115.

Historia prolixior Priorum Grandi Ibid. p. 123. Historia brevis Ordinia Cartusia Anonymo . Ibed. p. 150. Historia Viconiensis Monasterii Ordinis Prat

monstratensis. Ibid. p. 281. Historia Monsserii a Kenlos Ordinis Casari-ciensis in Scotia a Johanne Forrerio Pede-Monasterii Monacho, scrimontano ejusdent pta anno 1557. Ibid. p. 310. storia Fundationis ven. Ecclesiae B. Nico-

las Oigmeemis, ac Ancillae Christi Mariae Oignacensis. Ibid. p. 507. Ilistoria brevis Ordinis Frotrum Pesedicatorum.

Ibid. p. 351, Imoria Fundationum Convenzuum Ordinip Distoria Praedicatorum Tolosanas, et Provincise provinciarum, auctore Hernardo Guidonia en dem Ordinis. Sie uel T. 6. p. 559. di Martene .

Historia brevis Conventus Parisiensis Fratrum Praedicatorum. Ibid. p. 649. Historia Fundationia Monastero Succionconum, Bed. p. 593

Historia eversiona Monascrii S. Flecentii a Bristoni bra et Normaneis. Stu nel T. 5. p. 243. di Martene. Thea Nov.

sterciennia in Diocessi Autimudoressa pe chartas et instrumenta ejusdesa Monasteria. Had. p. 1221. Hatoria Monasterii Villariensis in Brahantia

Ordinis Cistercienus tribus libris distincta . Ibid. p. 1267. Historia bella Italiei auh Carolo VIII. Rege Francise, Siciliac, et Jerussiem Gallier scra-pta a Guillelmo de Villa-nova, qui prae-

(S.) Historian Romanao Epitome, Amstero-dimi, 1625., Januscomus Vaerius T. 1. 50, 2 XIX. B 42.

Si contengeno in questa colleciono L. G. Floro, C. Vell. Patercolo, S. Aur. Vittore, S. Rufo Festa, Messala Corvino, Eutropia, Paulo Discogo, M. Aur. Cavao

Entropio, Pealo Desceso, di Aur. Cascio-ceo, Giornaude, e Giude Emperante-vi è aggiunto in fine un Tetutto de memorir et prodeciment. Historiae Magdebur-genite. Bouleae, sfizi, 7. S. Sci. VIII. O 2: genite. Bouleae, sfizi, 7. S. Sci. VIII. O 2: Historiarum et Palentura Belectus, in sustan Scholen Encerosis, Gi. Lendui vent.

Scholze Economis, Gr. Londini, 1704 a. Smith, T. 1. 8. XXVII. A 55. History of the Lives, Acts, and Marsysdom

of those Blemed Christiany, by William Smith Loudon, 1707, Ft. 12, 2 XXII Ba3. History Modern, bein a Continuation of the Universal History, from the Garliest Ac-

count of Time : Compiled from Original
Writers : London, 1955, etc. Richardson,
T. ab. 8. P.C. III. F. q.
— Tradetts in Italiano. F. Roselli Patrino
Histopii. (Melchaoris) De Divinis Catholico.
Ecclesia Officia, an Ministeria, varia vetuatorium higus Ecclesias P.P., ao Scriptrum fiber ... ex natiquisium MSS exesspliefats hom fide matrin- mass reference. plantius hone fide partim nune primum editi, partim a mendis expurgati. Colonice, apud Gerwinum Calenium, 1568. T. s. sol.

VI E 19. Bolibes (Thomas ) Elementorum Philo Sectio II. de Homiue, Londini, 1658. T. 1. 40

4.º XXIII. A s.

Ca manca la Sectio s. de Corpore ,
stampata nel 1605, to 8.º in Londra -- Elementa Philosophica, seu Politica de Gree. Laumanne, 1760., Grasset. T. 1. 8.

XXIII. C 11. Si pretende, che l'amore della patria Si pretiride, casi i succe detta peris-ispiro dal filobbo il disegno di quest'o-pera, e che vi ebbe in nurs distiguanare la san assance del fais principi, che vi producessato un disprezzo orribite del-l' Autorial. Realo: Checutiè ne sia, essa contiene del principi presirioni e contrari-alle sano mastessa della Mondo, per lo

che molti Autori si sono applicati a confusarla. (N) Potestato, Civitatas Ecclesasticae et Givilia. Amstel: 1670., Blacu. T. 1. 4. ° XXIII. A 2. Quest' opera comparve prima in Inglese a Londra 1651, in fol. L' Antore la tra-

desse quindi in Latino, e la fece stam-Appredice, che trovasi ancora in questa nostra eduione. Cel titolo di Leviathan. ch' egli le ha dato, ha voluto designare il Corpo politico. Si è molto scritto contro a principi pericolosi, che essa contiena.

Questo fameso Autore mecque a Malmethurg, Borgo d'Inghilterra nella Con-teu di Wilt a 5. Aprila 1588., a mori

di anni qa. a 4 Dicembre 1679, ad Hard-wick nella Coaten di Devombrer. (N) Bolii ( Humfredi ) De Bibliorum Textibus Originalibus, Versionabus Graccis, et Latina Vulgata Labri 1v. Praemistiur Aristess Hi-storia Gr. et Lat. Oxon. o Th. Sheld. 1705. T. 1. fol. I. D. 11.

Opera stimata da' Dotti, i cui estru-plari non sono comuni (D. B.). Grea alla Storia di Aristen F. la Nota all' art. Armiea. Con elligie dell' Autore incisa da V.

Con emge den Autore incha da va-Gucht.

— Prolegomena de Joan Antiochenno cogno-mento Maldia. F. Joan Antioch Chron.

Hody, in latine Hodina, doute Inglese, Arcidacono di Oxford, e R. Professora.

Arcidiccino di Oxford, e R. Professore di Lingua, Groca ia qualita Universatà, mori nel 1909. (Morrei ) Braziliano di Arcidi Marcini Herarlessa, producti di Arcidi Marcini Herarlessa, Distanchi Manenii, it liddori Charrenti, Oregaphina, Grace A. Augusta Viadel, 160. T. I. 8. ° XXVII. C. es. Ferugo Sadana avera data nel 1563, in 8. ° P. Elziasso di Dicerros.

Il Hescel I al Bircurco della Stafano della Sta

aggionio Macciano di Erselea, Scalace,

Arrenidero, Isidoro di Carace, i quali erano tueni inediti, e fice questa edimene che chianani la prima edizione de Michi chiadaan in prima califore de noi si nori Geografi. Le seconda, che da noi si prosinile ascera, è notata actto di titolo Geographica Antigna, V.

Questo volume comiena ancora Ex Memnone excerptue historiae De Tyrannis Heracleas Pontione . Ex Ctesia et Agatharchide e plae historiae. Omnia non solum Grae-

ce, sed et latine, partim es Henrici Stephoni, partim ex Laur. Rhodomanni interpretatione. Anno 1594. exced. Henr. Stephanus.

Procede una lettera di Errico Surfano a Carlo Sigonio; siegue una Disquisisione dello atomo Stefano sullo Storico Ctesia L' opera però non corrisponde al titolo Non si ha, che il solo testo graco, e gli estratti della Storia di Cassa, e di Aga-tarchale, mancando quelli della Sto-ria di Memnone, a la traduziono istuna.

--- Originis contra Celsum Libri vin. V.
--- Notae ad Bibliothecam Photii. V. Riblothera Phota in fine. meque ad Augsbon

nel 1556, a mori a 20 Settember 1619AN)
Hofknatz (August Theodesi ) De ANΘΡΩΠΟΘΤΧΙΑ Pilni, ad Lee, xm. 1.
Sm nel T. 2. p. 433. Then. Nov. Theol. Philol.

Hoffman (Jo. Guil. ) ad Legem Juliam de Adulteris coercendis Liber singularis, in quo multa Juris et veurum Auctorum Ioca explicantur ac illuscentur. Sto nella Racexplicantur ac illustrantur. Sta nella Race-

-- Ad Legem Oppiam de Matronarum cultu. Had. p. Sot. ratus, ad illustraudors Jus Bomanorum publicusa at privatum petita. Ihid. T. a. p. 271.

Questo Scrittore viveva nel 1736. Holimann ( David ) Dissertatio de Censu Rominorum Primo, sd Luc. 1t. 1. 2. Sta sel T. a. p. 425. Thes. Nov. Theol. Philol. Hofmuns ( Georg. Jer. ) Processus Criminalis Synedrii Magna adversus Salvatorem ad Ju-daeorum leges exacti ANOMAAIA ad Matth. Sta net T. 2. p. 216. Then. Theol. Philol.

Hoheisel (Car. Ludovici ) De Molis manus-

golino.

Hoden (Henrici ) Divinse Fedri Analysis.

Parsisi, 1967., Barbou T. 1.2 ° XVIII. F35.

Priceola opera, che compessoda sutta
l'economia della Religione, i princepi;

e i mottivi della Fede, o Tappliciassosi
di questi principi alla quantoni di comcon troversa. Questo Teclogo regionara più
mottiversa. Questo Teclogo regionara più
mottiversa.

che non compilara. Le sue definizioni the non computars. Le me destranced, a le sus divisions accon otte, entire, pre-cise, e nen barno sualla della barbarca reclassica (N. D. ). E le Seruttore della Vita di questo detto Teologo, la quole va in testa all'opera, coal acrive: Fer-rian de rubas Theologicis acripsit Au-

ctor Clarisomus, argumentatione ur-gens, stylo pressus, lucidus ordine, definiendo, dividendoque accurates Inter hoco eminet Analysis Pides opus vere aureum a doctissimis quibusque Theologie magno comper strelio conquisitum et comparatun; nec unquam eatie ab sie connibus, qui nomi-

gendum, quo catholicas veritates secernere discont ac separare a superfluis echolasticis opinionibus; qui negutio nec etudiosius alter, neo falicius

L'Holdeno era nato nella Contra di Laneaster nel 15-5. Attaccaso alla Reli-gione Cattolica, fa obbligato nel 1618. a Inscine I Inghilterra, e si citicò in Fran-

a Inscise F lioghisterra, e ai citivà in Fran-cia, e mori in Pariqi nel 1655. f Dalla Vint cistato J. Il Du-pin, e il Mogri mettoro però la sua morte nel 1652. Boldworch (Richarch) Praefectionos Theo-logueze labriate in Collegio Greshamensi apad Londinesses. Londini, 1651., Flesher. T. 1. 54. XXIII. D. 12. Guardo Dendero. 2 de 1

Questo Professore di Teologia nel Col-legio Greatmense presso i Londinesi, Mae-stro del Collegio Emmanugle nell'Uni-versità di Cambridgo, o Decano di Woreester, moque nel 169a, le meri a 22. Agosto 1649

Agono 1856 Allembarro (Jin. Frider.) Dissertatio de Septem Ecclesin Asias in Dritta Apocalepsis mercuentais. Sin sul Fl. 2. p. 1053. Thea. Nov. 100 Apocalepsis of the Control Serviciore, nuo in Mittava sella Caplandia, fori sul cosmotic del eccalo passis o. el Biblioth. Control Serviciore, nuo in Mittava sella Caplandia, fori sul cosmotic del eccalo passis o. el Biblioth. Control Serviciore in Control Servicio el Caplandia del Capla

marvigat, 1634, Dunchemus. T. 1. 8.0 XIX. B 51.

Questo volume conticpe dello strato .. . Aus . - De Pontificio Missae Sarrificio Tractatus.

a - De Pontidico Missos Sarnico Tracatas. Franco Idci, Bringerus. Ilelatto era Professore di Trologia nel-l'Accedenia Gualia, e vivera verso la mett del XVII. secolo. [Onli' gorey]. Boloenias (Lucas) Codrici Regularum Ap-pendiz, quas SSP Jutes Monchas et Virgian-lus Sanctimonialibus servandas praescripor-- collero dina a S. Boyedide Aumerio. re, collects olim a S. Benedicto Auan Abbate , Lucas Bolstenius in tres puries digestas aucusque edidit, cum Appendice, in qua SS. Patrum exhortationes ad Mo-nachos, et Virgines de observantia vitae Religiosae Romae, 1661. T. 1. 4 ° IV. II 8. --- Collectio Romana Bipartita veterum ali-quot Ilistorine Ecclemanicae Monumento-

rum, eds coepts a Luca Holstenio, absoluia post ejas morarm, notis ipsius posthu-mis adjunctis. Romae, 1662. T. 1. 8.º XVII. C 1. AVII. G. I.

- - Marmoris Paterioi inscripti obsenzi In-terpecatio. Sta nel T. I. di Sallengre.

- - Notae in Stephanum Byrantinum. V.

Steph Byzant.

- Notze et Animadversiones in Caroli a

5. Paulo Geographism Sacram. V. Carolius

--- De Abusinorum Communione. F. Gemestics . - Epistola de Fuleris, seu verubus Dianne Ephaesiae simulacro appositis. Sta nel T. vat. di Gronovio Th. Ant. Gr.

T. V.I. di Grossovo Th. Ant. Gr.

— Commentaria in reterem picturam Nimphaeum referentem. Sia nel T. Iv. di Grevio Th. Ant. Rom.

— De Vist et Scripti Porphini Philosophi
Dissertatio. Sia nel T. 4. p. 207. Biblioth.

C. E. Lini.

L'Holstenio nacque ad Hamburgo nel 1596. Fix Canonico di S. Pietro, e Bi-

ocecario della Vaticana : mori a Roma a 2. Febraro 1661. (N)

Homeri Opera omnia, Graces, Venetiis, in Ardihus Aldi , mense Aprili 1524. T. 2. in vol. 1, 8. XXVII. C 35.

Edizione la più corretta, e la più sti-mata delle altre Aldine del 1500, , 1508., 1557. ( Arv. ) Avendo osservato quanto volume, abbum trorato, che dell'edi-zione Aldina non vi ha, che la Ulusca, la Batrachomyomathia, e xxxii. Inni l'Iliade è dell'edizione fatta in Strasburg da Wolfio Cefaleo nel 25n5., ed è la prima dello quantro, che no foce nello atesso luogo sempro in 2 vol. m 8.°, e che furono presednte da Giovanni Lo-

e che furono prescunte da Orionanna Lo-nicoro, e sono tutte stimate.

- a Joan. Spondano, Gr. et Let. Bailese, 2506. Heuricus Perrus. T. 1. folt. X. L. 1. 19. Seconda edizione dello Spondano dopo della prima del 1/885. fitta nopra i seni di Turneho, e di Errigo Stefano, ed ha questo di coservabile, che fa la prima, in cui altri si sis occupate della inter-pertazione del sesto (Schoolt, T.I. P.II.). Vi si è conservate l'Epistone fietti in versi esametri latini da Pindaro, Austee d'uncerta età, e Darcie Frigie de Bello Tro-jano. L'Epitone di Pindaco si trova anche con Durete Frigio nell'Edunone di Baulon 1641., che da noi si possiede.

V. Dares -- Iline a Samuele Clirke, Gr. et Let. Lon-dini, 1789-52. Knapton. T. 2, 4° XI. I 16. Educate incomparabilmente più corretta di quella del 1754; ma è grave mancanza, che non vi si trovino gli an-tichi Scolj, che sono in quella del 1754r Arvood J. Coll'effigie del Principe Goglielmo Augusto, Doca di Comberlandia, al quale l'opera è dedienta. Clarke, dope Gine Barnes, retuficò il sesto di neovo, e fece una recenzione, la quale è ciò, che si può chiamare il testo vulgato di

cole as pass channer in a vanges or trutte le edissoni ordinario della Iliado, e della Ulissea. (Schooll, T. P. 11.)

Odyssea, a Sanouele Clarke, Gr. et Lat. Londina, 1758. Whiteen, T.2.8.XXVII. A.9. L' Editore di quest'opera è Samuele Clarke il figlio, il quale aveva dato anche alla luce il secondo volume dell' lliade

di sopra citata lasciato incompito da suo padre. -- Ilias, quaternus a Nic. Valla, et V. Obsopoeo carmine reddita,

Si trova con Darete Frigio . V. Dares .

- Iliados Bhapsodiae quatuor, cum interlineari versuum expositione, et accurata singularom vocam explanatione. Picturii, 1652., Mesnerius, T. 1, 8, ° XXVII A 30. Questo volume comiene success Apo-

logie d'Homere par le P. Harduin.
Paris, 1716, Rigaud.
- Hymnus in Apolinen, Gr. et Let. Interpr. Fider. Mecello. V. Missellan. Grace. aliqu. Script, Carmina

Hinde tradotta in prosa Italiana. V. Malipiero.

-- Hisde traduite en François. V. Dacier.

Omero, principe de poeti Greci, visce gofi avanti G. C. ( Avood ) Il celebre Ab. Courotti ha consucrate un intero volume ella conoscenza della persona, e del mente de Poemi di O-mero; ma le discussioni in quel libro fatte non essendo subbietto proprio d'una nota, not al Ragionamento Sterico-Crinota, notal Ragionamento previo del detto Ab. Generatti rimottamo i Lettori. Crediamo però far cosa non discara, se noteremo qui solamente il

piano degl'Imperi, ne pianta i fonda-po menti, e fa sutto con una sovrana mn piema . » eccentra. F. Diversa Antiqua Poemata. House (L') à quarante écus. 1768. T. 1. 8. 0

delabera insieme cogli Dei , traccin il

XXIII. A 44 Uno de Romanui filosofiei di Mr. de Volumer. Hommey (Jacobi ) Supplementar Parisis, 1686., De Laulae. T. 1.8. Continuo molte opera di SS. Padri, di Concili, e di Scrittori Ecclesiastic

per la prima volta da Codeci MSS., ed illustrate con note, o dissertazioni del-l'Autore. Egli era Religioso dell'Ordine di S. Agostino, nato in Son nella Nor-mandia nel 1644, e mori ad Angers nel 1715. ( N. D. T. ) Honni seet qui mal y pease, on Histoire des

255 Filles effebres du XVIII. Siecle. Loudres, 1761. T. I. 16. ° P.C. I. A 14. Honorati Commentarium in Virgiliam. F.

Virgilius. Servio Mauro Onorsto visse a' tempi di Taodono, o di Onorso. Macrobio lo chiama Massamo tra i Dottori

Honorati a S. Maria , Animadversiones in Ro spectantes ad Iligulas, et usum Critices, spectantes ad Hi-storium Ecclesiae, Opera Patrum, Acta au-

Pitteri T. 5. 4. VII. B 29.
Questo Carmelitano Scalzo n Venetiis, 1751.,

Questo Carmelitano Scalao nacque a Limogos nel 1651., e mori a Lilla nel 1703. La sta opera è pietta di ricerche, e di dissertazioni curiose, dotte, e la maggiori parte importanti; ma l'Assorei nea qualche volta egli atesso di critica , sebbene ne dia delle buone regole, prin-

cipalmente nel primo volume, che è il più zimato. (N.D.) ionocii (Philippi) Respublica, sive Statut R. Galliac. P. Respublica etc.

Honosci (Philippo) Respublica, sure Samur R. Gallier, P. Respublica Honosci Menachi Sententia de libres Canonica, Vet. et Nori Teatuneut, simulaçus bervis Caufessis Fidel. Monno nel vol. Analecta di Mahillon, p. 27. Honosci I. Papas Epigeanuna de Asersaiane Domini al Carlos, Aposolio ubsupascentra-bus. Su nel T. 2, p. 630. Biblioth, P.P.

bus. Sto and T. S. p. 68a. Biblioth, P.P.
Questo Epigramos viene da alcuni
attributo ad Honorio II.

- Bollis Stanno sel T. t. p. 108. della
Raccolta del Coccadines. F. Bibliarum 46.
Honorii II. Papas Bollis Ilioti T. II. p. 138.
- Epistolie ad varios. Stanno ad T.S. 8 is.

di Achery

di Afbert Lambetto, Bologones, fü detto Papar-fice a 21. December 1722, r. e prein il nome di Ororio II, mori a 14. Februro 18. de Con-lles de Constante de Constante de Con-Bonoccanii Novimente, approblem iegale Noncecnii Novimente, approblem iegale noncecnii Novimente, approblem i Santo-nel T. 13. p. 536. di Actory . Bullarum etc. Fu detto Postito in Paragua etc. Fu detto Postito in Paragua etc. Transportation de Constante de Con-trai etc. Paragua etc. La detto Postito in Paragua etc. Transportation de Constante de Con-trais etc. Paragua etc. Della Vita etc. 2 della Vita etc. 2

the Lugido 1105, movi in Rerugida 3 18.

the Lugido 1105, movi in Rouse, and pasfoncei; IV. Buller, Ibid. T. tit. P. tr. p. 55.
Gazemo Sabello, Romson, fa cletto
Poundie in Perugia e a. Aprile 1205.
S. Aprila 1207, [Della Pira ct. p. 1.
Enevitable, and Prediction of Prediction of

eol. 1141. Biblioth. Pp.

- De Divinis Officiis, zire de Antiquo Ritu
Misserum, de Hors Canonicis, et totus
anai Solemnitatibus Liber, qui Genna
Animas inscribitur. Ibid. T. 10 p. 1179.

- De Scriptoribus Ecclessaticus . Sta nel vol. di Fabricio Gio. Alb. Biblioth. Eccles.

vol. di Falerico Gio. Alb. Biblioth. Ecclos.
Quanto Scrittore fieri dal 1909, tano al
1120. / Biblioth. Cucano.
1120. / Biblioth. Cucano.
1120. / Biblioth. Cucano.
1120. / Biblioth. Cucano.
1120. June 1120. June 1120. June 1120.
1120. June 1120. June 1120. June 1120.
1120. June 1120. June 1120. June 1120.
1120. June 1

des Sections Coniques, et de leur usage pour la Résolution des Equations dans les Problèmes tant détermines qu' indétermines. Ouvrage Posthume. Venise, 1740., Pitteri. T. 1. 4. 0 X. H 7.

ficò la scelta, che l'Accademia delle Scienze di Parigi fece di lai aprendogli le sue per-te, fu il Libro dell', finalizi degl'infinito-nuente piccioli pubblicato nel 1696. Nel-

l'opera notata qui sepen, alla quale stava daudo l'ultima mano, allorché in età di 43 anni fa rapito dalla morte con una apoplesa , s' impegnò in un travagho perprio quan il primo a formar de' G peoprio coma il primo a formar de Geo-mettri: car peoprimente il piano della Geometra di Cattasio, na più essoo, e più cenpieto. Il Biegial era niso e (16)1., e meri nel 1º04. f Mereri J Hopkinsonii (Joannia) Decripio Paradui. So nel I. vii. di Ugolino, e nel Fisci-

cul s. Opuscul.

Ouesto Scrittore era Inglese. Gia, Jonschoo in una lettera a Go. Witgufi scri-ve, che per anni ventalue insegnò le Lingue Orientali. Mori nella seconda meti del xvii. secolo. ( Biblioth. Cason. ) Hopperi ( Josch. ) Epistelse. V. Epistelse ill viror select.

Boppi (Sam. Jeachimi) Schadianna de Scri-ptoribus Ilustoriae Polonicae. Sta in Diaglossi Hutne Polon, F.

L'Hoppie era giorane, quando nel 1707. avera di recente scritto questo Schedis-eme ad incanazione di G. Groddeck Professore, a Bibliotecario in Duning, di cui era amico, e ne era stato discepolo. Si rilesa da un epistola del Groddock seritta all'Hoppio, che perceda I opera, ed lia in fine la data. Gedani prid. Kal. Januar, MDC0FE

Horatii Opera, a Daniele Heinsio, Lugd. Bat. 1629. Elsevir. T. 5. 12. ° XIX E 20. Edizione assai bella, è notata da Bons e Gambo.

pon e Gambo.

— a Joan. Bord. Amstel. 1645. Jansen.

T. t. 12 ° X4X. F. 32.

(S.) —— a Ladovico Despeta, ad norm Delphini. Proving. Leonard, 1891. T. 1. 4. ° in Int. XI. B. 8.

Educione stimata. (D. B.) Venetais, 1707 T. a. 6 ° XH G S.

--- Tradotto in Francisc F Sausdon, Di-

cier, Tartaron.
- Tradesso in Italiano. F. Gargallo, e nell'Appendice ultima Coméru.

Le Oda id Italiano. V. Manfeedi. Orazio fa il più perfetto Lirsos Latina mori l'armo 8.º av. G. C., a 50.º

della sua età. Non erediamo fie cosa inutila trascriwendo qui il giudino, che il celebre Ab. Cesarotti nella sua xti. Relaz. Accad. del 1793., Clas. di Belle-Let n.º 11. ne diede: « Orașio fra tutti gli Scristori se dell' Antichish era forse quello, che > dell' Antichish era forse quello, che > dorra piacer più d' ogni altro in ogni > secolo, e specialmente nel nostro. Nato > sul confin di dua epoche diversamente n luminose, Ufinale di Beato, e Com-piano di Augusto, Favorito principale a di Mecesate, Letterato ed Uomo del a bel mondo, Meralista galante, Predi-> cator di una Scita, per cui la aspsenin non era, che il piaerr ragionito, Poeta ne classico di pri generi, a Minitro inn-» gue dell'arte, poeciso e disinvolto, sen n sato e leggiero, piemo di tratti emergio se di sentenze vivaci applicabili alli > vita steiale, egli aveva, ed ha tuttavia > quanto poo excomandare un Autora a
 > intri quelli, che si piccano di Filosofia,
 > di letterasura, e di spirato. Horchii (Henriei ) Diametatio de igne sucro, et de Manca, igne victimas absumento, ac-cipientae un Consons Hermeneuticae Sacrae. Stanno nel T. xxxxt. di Ugolino.

-- Dinectatio di Agno in Monto Ston, 1d

Apoc. xxv. n. 5. etc. Sto nel T. n. p. 841.

Thes Theol Philol. Questo Antore, nato in Herborn, pic-ciola città della Germania, viste sul terminare del xvii secolo, ( Biblioth

Casan J Hormisdae Pontif Mar. Equateln ad Posses-sovem. Site nel T. 4: col. 445. Biblioth, P.P. — Bullse. Statuto nells Race, del Cocque-

lines T. L p. 77. V. Bullarum etc.

Questo Possefice, Successore di S. Sun Questo Posselice, Successore da S. Sun-macos, auto in Vesaffee, un terre da La-veco, morá sell suno 528, a 6. Ago-sto. (Concerniar I. p. 53; p. 3). Horn (Theodori) Duserratio De Desiderio Davida sel a San. XXIII. 18. Sún nel T. 1. p. 46s. Then. Theol. Philol.

Questo Rettore dell' Università di Gripewaldt, città nel Ducato di Pomerania, viveva sul finire del passato secolo. ( Bi-

Ideath, Coscus. J Hornii (Georgia ) Historia Ecclesastico, et Politica. Lugd. Basse. 1606., Haskius. T. 1. 22 °XXI C 35.

1.5 NAI C S.S. Operation of the control of the c

e poi Fronssore di Storia a Leyes: mori in quosti ultima città nel 1670,, ol cra nato nel Polatinato venso il consuciare del xvita secolo. (Moveri) Horstin (Jac. Merlon) Paradiana animae Chri-ssianae. Colon. Agrip. 1752. T., 1. 8.º in ba. HX. F. 8.

Let IX F 2 Opera piena d'unzione. Fu tradotta in Francese sotto il unole di Heures chriticanes de Fontane, Segretario dei

Support di Porto-Reole.

Horsto nacque nel 1564, in Horst nel-la Gheldria, d'onde prese queste none. la Gheldria, d'onde prose queste none, a mari Curato di Cologna nel 1614. (N.D.) Hortdeleces. V. Strussus, Act.Lat. T.3. Fasc.4. Bioris Propleta, Eleuce et Chaldaice cum duplici versione latina, et Commentaria E-

doplici versione latina, se Commentaria E-racca trum decisa, Judaguna, Mascen liem parra, sjusque et Commentarierum liem nacque intropressione. Legd. Bar. 1521. Kaphalengius. T. 1. 4. 7. L. A. 15. La versione latina dul Electo è di Sana Pagnini, l'altra dal Caldeo è di Affician de Zamez. I. Commentaria son di Basé, di Allen Ens., a di Davide Kandio. La versione totta dell'Masser, e de Commentari è di Gioranza Mercere

( le Long. Biblioth. Socr. ) Hosii (Stanuslas) Opera omnus hacteures edita cura et opera Alemanii Fini . Adjunctor drantini, Browtobergue in Collogio Sorieta-tio Jesu recuistac, Veneuis, 1575, ap. Franc. Francisci, T. J. fol, VL M 15.

Le Opere consenute in questo volume sono: 1. Confesso Catholicae Fidei Christianoe 2. Confutatio Prolegomenon Been-tii. 5. De expresso Dei verbo libellus. 4. Dialogus de communione sub utraque

cie au de Sacerdotum conjugio := de Missa vulgari lingua celebranda, 5. Judicium et Censura de aderanda Trinitate. 6. Stanislai Orechovij ad Stanisl. Hosions Card. 7. Stanisl. Hosis ad eundem de loco et auctoritate Rom. Pontif. in Ecolesia et in Conciliis. 8. Ejusdem Card. Epistola ad Brunsvici Ducem Henricum. 9. Ejusdem Card, Epigola ad Senatum Colonien-10. Senatus Coloniensia Responsum. seen. 11. Fabiani Quadrantini Reconstiones.

 Palsant Quarantum
 Orationes IV. e Bubliothera Rev. Episcopt
 Composition Income edited. Manual Stanislai Carucovii in Iucem editae . nel vol. Diagossi Jo. Hist. Polon. Liber XIII.

a p. 1858. Questo Questo detto Cardinale, Legato del Papa Pio IV. al Contilio di Trento, fu la la Coloma della Chiesa, e l'A-stanti, e la Coloma della Chiesa, e l'A-

santi, e la Colenna della Chiesa, e l'A-gostino del suo tempo, come a gera lo chiamarano i Cattofici. Egli era naso in Caccoria agli 8. Aprela 15a;. Fu Vescoro di Hulm, e poi di Warmis, cresto Car-dinale da Pio IV. nel 1561., Penitem-siere della Classa Recuma da Gregorio XIII. Mori a 13. Agosto 1579. ( Cinco-conica. T. U. 1. 2007.)

xun. Mori a 13. Agosto 1579 ( Guecconius, 7. 111. p. 90%. 1 Isospiniam ( Rhodolphi) De Festis Judescorum, et Ethnicorum. Guesvee, 1674, Tsurass. T. 1. fol. H. E. 18.

— De Templis, hoe est, de origins, progressa, usa, et abusu templorum, et revum ad templa pertinentium. Editio noroy varias Antoris observationalus hactenus ineditis, ejusdemque oratione de Caeromoniis. Generae, 1672, de Tournes. T.1 fol. V. I 5.

Genevae, 1672, de Poursei, T., fol. V. I. 5.

— De Monachia, luce est de origine, et progressa Monachaus, et Ordinum Monasticorum, Equitumque Militarium onnium Libri sex., Tigura, 1588, et Offic. Traschoviana, T. 1, fol. X. B. 7.

— Valui differen, he est, de origine, et progressa de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra

viana. T. 1. fol. X. B 7.

— Concordia discore, hoc est, de origine, et progressa formales Concordiae Bengeras lébre unus. Genevae, 1678., de Tournes, VI. M. 18.

Quesé opres irrité nuovemente i Luteram els érano suit entremanente urtuit dalle Parte Sconda della Soria Sacradadia Parte Sconda della Soria Sacradadia. mentaria, che Ospiniano aveva pubbli-cata nel 1602. L'Elettor Palatino Fodeico IV., che cercava allora a conciliare i Luterani e i Calvinisti, trovò, che l'Autore avere fatto comparire questa sua opera assai male e proposito. Hutter vi fece anche una risposta col titolo: Concordia concors, seu de origins et progressu Furmulae Concordiae Ecclesiarum Confessionis Augustanae, alla quale Ospiniano non rispose per non irritare i Prin-

niano non rispote per non trettare i Principi Lustrenti, e per non dar materia, ai mosteggi de Catolici, che si directivano di quesse dispuse. ( N ex , de origina, - - Ilstoria Jessaira, hoc ext, de origina, regalis, constitutionalous, privilegiis, incrementa, progressa, et propagatione Ordinis Jessairana. I com de corem dolar, Frandiscon Lorentino dolar, frandiscon con contra dolar, frandiscon con contra del productiva de Isus, imposturis, neferus facisoribus, cruentis consiliis, falsa quoque, seditiosa, et san-guinulenta doctrina. Tiguri, 1619. Wol-phius. T. 1. fol. X. B 18.

II Du-pin nella sua Storia degli Aut. Eccl. T. 33. da il segurate giulizio del merito di questo Autore: « Non si può n disconvenire, dice egli, che Ospinimo n non abbia fatto delle ricerche curiose, n e che le sue opere non abbiano la loco n utilità. Sarebbe stato desiderabile, che » avesse avuto più di critica. Egli è de» hole nelle Controversia. Nessuno su glio di lui ha esamisato, e dettagliato
 la storia delle dispute, che sono atate
 tra le Sette separate delle Chiesa Cat-» tolica, e senza pensarvi ha reso così » servagio alla Chiesa Romana . Ospignano nera un eccesivo Sacramentario, e gran nemico de Luterani, e degli Ulcousz tari; il ano attle è semplice, ma untel-» ligibilisamo, e composto di termini » ordinori assai latini. »

Ospiniano nacque e 7. Novembre 1547. ad Altorf nel Cantone di Zurigo, e morì

ad Attorf nel Cantone di Zurigo, e moria 11. Marco 1656. (N.)
Bouchni (Sudroni) Elegorum Libri sex. Item
Guil, Beceni Idyla et Elegorum Libri sex. Item
Guil, Beceni Idyla et Elegorum Lung,
Amison, 1688. T. J. 13. ° P.C. I. B. 8.

L'Hoschio ha saptou nuire dun cose,
che non vanno guari instrue, l'eferatenza e l'alegania dello sible, l'esutezza
e la ricchena della pocsia. (N. D.) Egli
ess Gesuitta, nato nella Marca mella Do-

era tesuita, nato nella Marca nella Dio-cesi d' Ypres nel 1555, e morì a Ton-gres a 4. Settembre 1655. (\* Sotwel ) Hotomanus (Franciscus) De Legibus Populi Romani, Basilene, 1557. Episcopeas, T. 1. 8. ° XXVII. C 57.

Si trova ancora nel T. v. Opuscul,

 De Magistratibus Romanorum nm De Se-natu, et Senatusconsulto nm De Formulis antoquis. Stonno nel T. 11. da Grevio Thes. Ant. Rom. --- Antitribonianus. Sta nel T. vii. Opu-

scul. Varior Questo Professore di Dritto in varie Università nacroat a Parigi e 23. Agosto 1514., o morè e Basilea a 12. Febraro 1500. (N.) Hotamani (Antonii) De veteri Rim Naptia-

ram Observatio == De Sponsalibus == De voteri Rita tusptisrum, et jure matrimo-niorum; isten de Spuria et legitimatione, Stanno nel T.vttt. di Grevio Th. Ant. Rom. Questo Avvocato al Parlamento di Parigi era fratcilo del precedente, e viveva sul finire del XVI. secolo. ( Biblioth.

Casan. ) Hottingeri ( Jo. Henrici ) Thesaurus Philolo-gicus, sen Clavis Scripturae, qua quisiquid fere Orientalium Hebessorum maximo et Arabum habent monumenta de Religione, ejusque veriis specielus, Judsismo, Sama-ricanismo, Mulsacamedismo, Gentilismo, de Theologia et Theologia, Verbo Dei etc. breviter et aphoristice ita resentur et aperitur,

--- Analecta Theologica octo dissertationibus proposita. 1. De necessitate Reformationis superiori seculo institutos, s. De Heptaplis Parisiensibus, seu Biblis Regita. 5. De Jubilaco Judnice, Christiano, et Pontificio. 4. Judicia Hebracorum et Arabum de terrae motibus. 5. De usa Ingune Hebroese contra Pontificios, et Anabaptistas. 6 De usu lin-guae arabicae in Theologia, Medicina, Ju-rasprodentia, Philosophia, et Philologia. 7. Introductio ad Lectionem Patrum. usu Patrum. Accessit Appendix de Cyrilli Patriarchie Constantin. celebrrimi et maris constantiasima Confessione, Scripturat et Petrum testimoniis vestita ; V

piis, et Martyrio. Tiguri, 165a, Bodose-rus. T. 1. 8.9 XIV. C. 28. --- Juris Hebraeorum Leges 261. juxta Le-gis Mossicae ordineso, atque seriem deprousplac, atque ad Judaeorum mentem, duotu place, adque ad Judarceum mentern, duotus k. Levi Barzeloniae, judicais conjustitet praecepti fundamento, materia, salojecto, fine, accidentistas, transgressionia porma, propositiae. Tiguri, 1605. K. 1. 6, 7 l. B 19. — — Sanegma Orrotate sordibus Barburiani, R. Levi cootemptui praesertuu Linguarum Oneatahum oppositum. Heidelbergse, 1657. T. 1.

È una Raccolta di ette dimertazi sulla utilità e l'uso delle fingue orientali. Philologicum, its institutum, ut opera ser diecum ex primo Genescos capite strictim enserentur, singulae pene vices obscuriores cum pristis et emphaticae quaestionibus 164 elucideotur, se ad varios usus accon modeotur, Budelbergse, 1659, T. 1. 4.0 II B 21.

- - Historise Orientalis ex variis Orientalium monumentis collects . Tigurii , 1660. T. 1. 6 ° IL B 32

Nessuno più dell' Hottingero era in istato d'informarei degli affazi dell' Oriente, giaculié supera la maggior parte delle lingue, che si si sono parlate altre volte, e che vi si parlano attualmente, come l'Ebreo, il Striace, il Caldatto, l' Arabo, il Turco, il Persiano, il Caddaco, pto. (N)

plio. (N)

- Hattoria Ecclesiastica Novi Testamenti.
Hanovise, 1655. Lasché T.5. 8 XXII. C 10.
Questa Storia si strude da Gesa Cristo sino al XVI. secolo. Vi si trovano molte cose curiose, ma è mancante di metodo. Lo sule ne è daro, e l'Autore vi fe comparire troppa pessione rignardo a ec loro, che non sono del suo sensimento. (N) Notat in Goodwini Mosen et Asron =

Jus Hebracorum, Stanno nel T. III. di Ugolino,

Ugolino.

-- Dissertatio de Geographia Terrae Cha-nasm. Hed. T. vt.

-- Dissertatio de varia Orientalium inscri-ptionibus. Hud. T. xxvut.

-- Dissertatio de Nummis Orientalium. Ibid.

--- Cipps Hebratei, Hehr. et Lat. cum notes. Ibid. T. xxxtir. Epatola de accurata teque gemioa com-mentandi ratione brevi ex Gen. f. 1. 2. utriusque methodi, annero specunine. Sta

T. 1. di Grenio Fuscio exercit. L'Hottingero, Professire dell'Antico Testamento, e delle Lingue Orientali nell Università di Beidelberg, era nat e Zurigo a 10. Marso 1620, e mori e 5.

e Zurigo a 10. Marco 1850, e mori e 0. Giugno 1857. (N.)
Hottingeri (Joh. Cont.) Dissertatio de ritu dissettendi reum 16 festo Paschasie, ad illustranda loca Math. xxvii. 15. Marc. xx. 6. Loc. xxviii. 17. Joh. xviii. 59. Str. nei T. x. p. 555. Three, Nor. Theol. Philid.

—— De Pricina Bethesda ad loc. Joh. y. 2.
x. 10.45. a. 565. 3. 4 Ibid. p. 426.

 4 Inte. p. 470.
 Questo Scrittore Svirzero, nato in Zurig, fisciva sul comuniare del passato secolo. ( Biblioth. Casan.)
 Hottingeri ( Inh. Jacobi ) De Generalogia Jesa Chrass Dissertationes done , ad Matth. I. 1. 16. et Luc. 111. a5 et seep. Ibid. 6. et Luc. 111. u5 et serqu Ibid. p. 73. Questo Professore di Teologia di Zurigo

mori nel 1755. (Biblioth. Casen.)
(S.) Hondry (R. P. Vincentia) Bibliotheca Concionatoria complectens Papegyriess Orationes Sanctorum. Veneziis, 1776. T. 4

tiones Santrorum. Venedii, 1776. T. 4. in vol. 2, 5d.

Bouterille (L'Abbé) La Réligion Chrotenna prouvée par les faits. Paris, Mercier, 1746.

T. 5, 4, 5 in ha. II. F. 4.

E ristampa della prima editione fatta and 1732. In 4, 5 la quest opera si vede pre tutto lo Serittose ingernos, ana amos averate il Filosofo, il I colego, e Posmo de gasse. Il Ab. Houterville vedeolo condi parir nuovo in un soggetto utato, a ornò del falso brillante dello Prezione ridicola di Parigi: espressioni nuove, e chimure epigrammatiche del secolo: corcò a divertire l'immaginazione, quando lesogoara illuminare lo spirito, e dissipare i dubbi. Si credette, che la sua opera i dubej. Si credette, che la sus opera era più progna fair degli rincoluli, che a coovertitti, è chi egli abbus trattato la Refigione, come Bernyer alcuni assoi dopo trattò la S. Scrittura. Egli fin Se-gratario perpettos dell' Accodenia Fran-garatio perpettos dell' Accodenia Fran-geria della superiori della discolario di mori a 8. Novembre 1-32, (N. D.) Accode (Lameretti) Synopia Canomin SS. A-postellorian, e ci Contilierum Occumentosio.

postdoram, et Concilierum Occammico-rum et Provincialium, ab Ecclesu Graco-recapierum: nec oon Concilierum, Decr-torum, et Legum Ecclesise Britannicae, et Anglo-Saxonicae stc. Loudini, 1708., Sayes. T. 1. 561. V. N. 20. N. Spinkes, dotto Teologo Inglese, coal

scrive di questo Compendio: Omnibus Antiquitatis Ecclesiasticas cultoribus hane Synopsin gratissimam futuram judico, iis prassertim s Clericorum ordine, quos nec munseis sacri Officium. nec res angusta domi sinit grandiores Tomos evolvere. Quippe quae vere pri-mitivam necnon sequivrum aetatum, disciplinam, utramque Theologo scitus necessariam, Lectori succincte, et lu-culenter subibet. Adeo ut longa Constitutionum ac Decretorum serie, alias non niei diutino studio at nimile sumnon nus atutno ettatio et nimus sum-pitius legenda, he in Epitonen ac-curatam redacta frui detur, et minori tum temporis, sun numnorum dispen-do quasi in Tabula parlastrare. At-que ne opus hos tam utile, tam oportunum, non sit omnibus numeris absolutam, utinam Latinae p Ecclosiae Canones edere erudito parite thori libuisset, aut altero saltem Tomo sit tandem editurus.

att tonatem estuarus.

Il vece di queste detto meno fu seddisfatto, giacché tre anni dopo l'Autore
dele alla lore l'opera segmente:

- Syzopis Canooum Ecclesia Latinae;
qua Canones spuria, Epistolae adularinae,
qua Canones spuria, Epistolae adularinae,
en Decreta intronogialia tiens Ecclasia Conen Decreta intronogialia tiens Ecclasia Con-

qui Camones aptorn, Epittore auunitemee, et Decreta supposititia istus Ecelesius Con-ciliorum in lucera perferuntur, et e veria ac genutuis dignoscuntur. Quibus accessemint Accountiones quardam suppletorise in Synopsio Canonium Ecclesise Graecae Coneffectum nuper editam. Londini, 1710., Bowyer. T. I. fol. V. N 21. aberi ( Ulrici ) Iostitutiones Historiae Civi-

Pranequerae, Amama, 1692. T. 1. 8. ° XXVII. B 4 --- Euromia Romaon, sive Censura Ceosu-

rae Juris Justicianari , contineus Examen prercipuorum Juris locorum, secundam Panet Institutiones. Posthomum opus, offish Zacharias Hober, Ulr. Fil. Austel. Horeus, 1924 T. 1. 4 2 XXVI. D 16. --- Praelectionum Juris Civilis Toosi tres. Accedunt Christiani Thomasii Additiones, et Luderi Menckenii Remissiones ad Jus Sanonicum. Francof es Lipsise, 1749., Gle-ditisch. T. S. 4. ° XL D 10. -- De Nexu Humantorum Litterarum cum

Jurisprudentia, cum adnotationibus Abrah. Wielingii. Sta nel T. III. Opuscut. Parior. L' Hubero, Professore di Eloquenza, e pat di Dritto nell' Universatà di Fraera, nacque a Dockum, pieciola città della Frista, nel 1636., e mori nel 1636-

(N.D.) Hubnerus (Joannes) De duabes Scholarum pestilsas, Pedantiono et Galantismo. Sta

pestibas, Pedantisum et Gaiantisum. Star tel T. 1v. Miccel. Lipis. Questo Autore, Rettore del Collegio di Hambourpo, insegnó Geografia con grande applisuto per più di 5a. anni in Lipisia, et in Hamburgo, e meri nel 1752. Hibblioth. Casses. J.

Huchalda Moonchi Elnonensis, Vita S. Rip. 899 di Mabillon, Acta etc. Scrime pell'anno got

Scrisor nell'anno 907.

Hodson (Joannes ) Flava Josephi Antiquitaes Judaicae. F. Flavius Jos.

-- Noue in Thucididen. F. Thucidides.

Questo dotto Filologo Inglese nacque
a Widehap nel Camberbard verso il
1652. In Bibliotecario della Bodiejuna

a Younne as Carrowal years 1962; fu Bibliotecrio della Bodlejana nell' Università di Oxford, e mori a 27. Novembre 1719, f Biogr. Univ. J Haest (Perre Daniel) Tranté de la situation du Paradis Terrestre. Septième Edition

tion. Amster. Brunel, 1701. T. 1. 8. °
XIV. D 15. Si trova anche in latino nel T. vit.

di Ugolino. -- Hustorra du Commerce, et de la Navigation des Anciens. Lyon, 1765. T. 1. 8. 9 XXIV. D 9.

Queste due opere dell'umano, affabile, gortese Vescovo di Avranche, dell' Accademia Francese, contengono un' im-mensa erudizione: la prima aoddisfece i curiogi, la seconda i cittadini. ( N. D. )

--- Demonstratio Evangelica Parisis, 1679., Machallet, T. 1. fol. VI. M 5. Prima edizione, ricercata, perchè vi aono passi, che non si trorano nell'edi-sioni posteriori fatte in Parigi stesso nel 1687., e 1604. L'Huet ne' Commentari 1687., e 1694. L'Huet ne' Commentari sopra la sua Vita conviene, che la sua Dimostrazione fu ricevuta meglio dagli Stranieri, che da' Francesi, molu de'quali riguardarono come un'opera piena erudizione, e vota di prove; ciò che fece dire a molte persone, che in questa Dimostrazione non vi era altro di dimostrato, che la gran lettura dell'Autece. (N)

teen. (N)

--- De Imbecillitate mentis humanae. Amstel 1758, T. 1. 12. NXIV. F 54
L' Autore non permise di pubblicarsi questo Tractato scritto prima in Lotino, e poi in Francese da lui stesso, se non dopo la sua merte; e ciò per non es-perre la sua vecchiosa a dardi de Caro-siasi. Il primo pubblicato fu il Trattato in Francese in Amsterdam nel 1723, in 12.º - Origenis Commentarii in & Scripturam .

V. Origenes.

— De Navigationibus Sulomonis — De Situ Paradisi Terrestris. Stanno nel T. viz. di Ugolino.

Huet nacque a Caen li 8. Febraro 1650., e mori a Parigi a 26. Gennaro 1721. Hagenii ( Christiani ) ΚΟΣΝΟΘΕΩΡΌΣ, sive de Terris Coelestibus, earumque ornatu

Conjecturae. Hagne-Comit. Meetjers, 1639. T. 1. 4. \* XXV. B 16. U Autor si propone in quast opera di fir vedere, che non si può provare, che i Pianeti non siano altatai, na che al contrario è probabile, ch'esse lo sieno. Huygens, in lains Hugenius nacque al-P Hap a 14 Aprile 1829, e vi mori a 8. Giugno 1695. (N) Hugonis Merelli, Canonici Regularis Epistela

de SS. Euchstistuse Sucramento. Sta nel

vol. Analecta di Mahillon, p. 475.
Visc verso la metà del xu, scolo.
Hugonis Archicepiscopi Rothomagensis Tractatua de Memoria me Tractatus super Fide Ca-

tas de Memoria en Tracettes super l'ede Ca-tholica et Oresione Dommics. Stanso nel T. g. p. 1185 mi 1212. di Marceno. —— Dialogorum, sea Quaentonium Theolo-gicarum Liber vit. Stanso nel T. 5, p. 891. di Marteno. Thes. Nov.

Hugone mocque in Amiens; fu Retigioso Benedituae Clusiacense, e assunto all Arcrescovado di Rosen nel 115a ( V. Observ. Pracv. )
Husenis Presbyteri Manuae, Miracula S. An-

selmi Episc Lucensu. Stanno nel T. 9. p 487. di Mabillon, Acta etc.

Scrisse sul terminaro del secolo XI. Hugonis Autissorlorensis Episcopi complerium decimarum Erelesiarum sus Canonicis Concossio, ut tota Quadrogesiona communitar consedant. Sta nol T. 13. p. 513. di Achrey. Hugonis Ducis Burgund. Donatio Ecclesiae in

Castro de Avalone facta Monachis Clinias, nn. 1677. Ska ned T. 6. p. 453. di Achtey, Hugonin Candivense Comitis S. Pauli Fundatio Abbatise Cervicanpi. O. C. an. 1137. Sta

nel T. 11. p. 548. di Achery. Hugonis Episopi Claremont. Pactum cum Frambus Ilumberto Belli-Joci, Arberto de Turre etc. an. 1136. Sta nel T. g. p. 187.

di Achery.

Hugonis (S.) Gluniac. Abbatis Epistola ad Philippum Begem Franc., qua ut abdicato regno monaticam vitam arripiat, exhorta-

regno monsucam vision arripata, exnorta-tor, an core. 1106. Séa nel T. 2. p. 401. di Achery.

di Achery.

Ab. Clanisc. Episoda Ferderico-imp., qua de capalisone Monacherum e Balasonsi Monasterio conqueritor. An cir. 1157. Sta nel T. 2. p. 400. di Achery. Hugonis de Gornaco Fundatio Abbattae Bol-

Inamens. Canonicorum Ord. Praemonstr. an. 1190. Sta nel T. 13. p. 327. di Achery Hugonis Regis Italiae etc. Praeception, confirmantur bona Ecclesiae S. Teudorii . an. 918. Sta nel T. 12 p. 147. di Achery

gill. Sen nel T. 1.2. p. 147. di Achery, Hegomi Lagdonient Archaige Episola al Machidilen Commission, qui ut prieserent de la commission, qui ut prieserent de la commission de Hugonis Lugdunensis Archiep, S. A. Legati Epistola Roberto Fland. Comiti, qua eum rogat, ut Lambertom Episc, Atrebit. etci-

put, tuesturque au. 1094. Sta nel T. 5. p. 55a di Achery.

Bugonis Epise, Nivern. Litterae, quibus in-stituit Canosicos in Ecclesia S. Siephant. An. 1665. Séa nel T. 6. p. 457, di Achery. Hugonis Trecens. Comuts D'unitis Territe Rumiliari facta Ecclesue Molismensi, O. B.

au. 1104. Sta nel T. 4. p. 157. di Achery. Hugonis de S. Victore Speculum de Mysteris

Ecclesiae IX. capitibus comprehensum. Star nel T. 10. col. 1555. Biblioth. PP. – Libri tres de Cercomonius, Sacramentis, Officiis, et Observationibus Ecclesiasticis Missarum juxta temporum et causarum va-rietatem. Ibid. col. 1567.

- Libellus de Canone Mystici Libaminis, cjusque ordinibus. Ibid. col. 1424.

--- Labellus de Modo dicendi et meditandi .

Hed. p. 883. --- Opuscula de studio legendi Capat ultimum, De ingenio. Sta nel vol. Analecta

mum, De ingenio. Sta nel vol. Analecta
di Mabillon, p. 152.
Questo Canonico Regolare Laterantnas,
dell'Ordine de Canonico Regolar di S. Agostino, ed Abbate, Sassone di nassone,
viase circa la medi del 37tt secolo. (Dalil'Index Alph. Bibl. P.P.)
Hugonia Abbatis Marchassensia Vita, auctoro

nonymo ejus discipalo. Sta nel T.5. p. 1709.

di Mertene Thez. Nov. Hugonis Archidiaceni Turonensis Dialogus da quodam miraculo quod contigit in Trans-latione S. Martinis. Sta nel vol. Analesta di Mahillon, p. 215.

Hugenia Etheriani, De anima corp Ingens Emerant, he anima corpore eman, aire de regressu animarum ab inferis Liber ums. Sta nel T. 9. col. 38q. Biblioth. P.P.
 - - De Baeresbus, que Gracei in Latinos devolunt, Libri tres. Ibid. col. 435. Questo Scrittore visse nel XII. secolo erro il 1170. (Dall'Index Alph, Bi-lioth. P.P.)

blioth blioth. P.P. J. Hugonis (Hermanni) Pia Desidevis Londi-mi, 1677. Pawlet. T. 2. 5a. XIX. F. 55. Sono 45. psecole stampe bizzarre, quan-to i tre Libri di Genuit, Voti, e. So-spiri, co'quali si sono volute imitare le

istiche espansioni amorose della Cantica.

missiche etpanienta insorone dalla Cantica.
L' edizione spin peogias di quest' opera, secondo il Geogram, è quettle del 1824, colle estange di Bolsvert.
Questo Erritando sacque a Bruavillea Questo Erritando sacque a Bruavillea Carlo del 1825, del

toribus, ac S. Theologine Professoribus per-necessorium. Venetiis, 1703. Pezzana. T. 1. necesserium. Venetiis, 1703. Peaz fol. in lat. III. F 2. -- Concordantine. V. Phalesius.

Questo Religioso di S. Domenico, Dot-tore di Sorbona, e Cardinale, morì a 18. Marzo 1262 o 1264 ( Ciacconine,

18. Marso 1202. o 1203; Casacovame, T. 2, p. 429.)
Hulsemanni (Joh.) Dissertatio, Vir Zemah, ad Zach, vir, etc. Sin nel T. 1. p. 1005.
Theod. Philol.
Revol. Philol.
Lipini, e. Ausenor del Concisore Ecclesiation, mori nel 1661. C Biblioth. Casara, J.

Casan.)

Halins ( Henricus ) De Ithova Deo Rege, et Dute Militari in prisco Israele. Sta nel T. xxvv. di Ugolino.

-- De propinqua Dei in Israele praesentia, et Imbitatione . Ibid. - De corpore, velo, et sepulcro Moysis. Ibid. T. XXXIII.

Questo Dottore Calvinista Coceriano, e Professore di Sacre Lettere, era nativo di Dasbearg nel Docato di Cleves, e morì nel 1722 (le Long Bibl. Sacr.) Humberi Delphini Viennemes Epistola, qua

statuit, ut Cartusiensium lites statim sine Juris solleumitate finiantur. Sta nel vol. Analecta di Mabilion, p. 484. Questa lettera ha in fina la data del 1285.

Hamberti Guerillar Testamentum; quo multa eregat Monasterio S. Eparchu O. B. An. eregit Monasterio S. Eparchii O. B. An. 1107. Sta uel T. g. p. 152. di Achery. humberti Belli-Joci Domini Statuta, queis jura et libertates civium Bellier-villae adso-

runtur. An. 1255. Stanno nel T. 9. p. 181. Humberti Sylvae Candidae Episcopi, et S. R. E. Card. Liber adversus calumanas Michaelis

Patriarchae CP. et Leonis Archiep. Actri-dani in Bulguria. Sta nel T. 4. P. a. col. Biblioth. PP.

 Liber contra Nicetam Pectoratum Pre-shyterum etc. Ibid. col. 25g. e nel T. 3. p. 257. Thea. Mon. Eccles. - Brevis Relatio rerum CPoli ab A Sedis Legatis gestarum, Ibed. col. 251.

Rumberto era di Lorena, e scrisse que sti opuscoli nel 1014, , allorchè fu

au opiasoni jeli 1604., allorche iu speditio in Coxaninopoli per acquieure i diasili tra i Greci, e i Latini all'occasione degli Azimi, del Digiuno, e del Celibitot. (F. Observ. Basua J. Egli era Bespennes, o Levrence, fi Religioso di-lo Ordine di S. Bezadeiro, Vescoro, a Cardinale: mori nel 1075/Biblioth. Cosana), alberti de Romanis, Magistri Ord. Praeseri de Romanis, Magistri Ord. Praeseri de Romanis, Magistri Ord. Praeseri

Humberti de Romanis , Megistri Ord. Prae-dicatorum Liber de has quae tractanda vi-debansur in Concilio Generali Lugduni colebrando sub Gregorio Papa X. Anno Dom., 1274, Sta nel T. 7. p. 174, di Martene. Questo Scrittore nato in Romans, vil-

leggio del Delfinato, d'onde prese il cogreene de Romanie, mori nel 1977. (Biblioth, Casan.) Hame (David) Ocuvres Philosophiques. Amst. 1759., Schneider. T. 2. 8. ° XXIII. A 40. --- Histoire da la Maison de Plantagemet sur

-- Histoire da la Maison de Funtagemen sur les Trône d'Angleterre, depuir l'unasion de Jules César jusqu'à l'avécernent de Henri VII. Ansus, 1965. T. 6, 12, ° PC VIII. F. 51, -- Histoire de la Maison de Tuder sur le Trône d'Angleterre. Anna. 1965. T. 6, 12, ° PC VIII. F. 57, -- Histoire de la Maison de Stuart sur le Trône d'Angleterre. Loudres, 1765. T. 6. T. 6 PC VIII. F. 57, -- 2 PC VIII. F. 57, -- 1 Histoire de la Maison de Stuart sur le Trône d'Angleterre. Loudres, 1765. T. 6. -- 2 PC VIII. A. 5

12. ° PG. IX. A 3. Quest'edizione di queste tre Case d'Inghilteren è molto stimuta. Oucsto celebre Storico nacque in E-

Quoto celebre Socieo nacque in E-dimburgo nella Sonaia a 96. Aprile 1711., e morì a 25. Agosto 1776. (N. D. T.) ungaricarum Rerum Scriptores varii, Histo-rica, Geographici. Prancof, Marnius, 160o. T. 1. fol. PC. VI. G. 4.

Il Vogt rapporta questo Libro nel suo Catalogo de libri più rari; ma soggiunge, che di recente se n'era fatta una nuova edizione in Vienna da Giorgio Schwandinero, e questa ancora da n si possiede. V. Schwandinerus.

annii ( Nicolai ) Capiatrum etc. V. Ovingius. Questo Luterano, eclebre per gli scritti calunniosi, e inetti contro la Chiesa Romana, macque in Marpurgo, e morì nel 1643. (Biblioth. Casan.)

Hus ( Joannes ) V. Joannes . Huré . V. Dictionnaire Universel. . Bible . N.

Questo Professore di Umanità nell'Uzaversich di Parigi, e quindi Principale nel Collegio di Boncourt, nacque a Champigny-sur-Jone nel 163q., e mori e D- Husmanni ( Francisci ) Paradora ad Legem Falcidiam : Sta nel T. IV. di Ottone . Questo Giureconsulto dedica i suoi Pa-

radossi al pelebre Cojacio con sua epistola data da Parigi 1584 Hustica, in quibes continentur I. Oratio Joh.

Hagneini: de Communisone sub utraque spea. Oratio Argidii Carlerii: de con gendis peccatis publicis. 5. Oratio Henrici Kultessen: de libera Praedicatione verbi Dei, A Oratio Joh. de Polemar: de civili Do-mimo Clericorum. 5. Disparatio Capituli Ecclesia Pragrasis: de Hussicies contro-versis. Statuto nel T. 4. p. 447, Thee,

Mersura, Beclesiaet.
Hutcheson (Francisci) Exercustio de animi cultura, Sta nel T. 1. Opuscul, Farlor. eultura. Sto nel T. 1. Opuscul, Farior. Huschin (Henr.) F. S. Justinus Phil. et Martyr. Huttern ( Georgii Ludov. ) Epistolae . F. E-

pistolae ill. viror. select.

Hutterni ( Ulrici ) In Libellum Laur. Vallae
contra effetam et ementitum Constantini Contra effectam et ementitam Constantini Donationem ad Leonem X. P. M. Pracfatio. Sta ne' Commentarj di Enea Silvio Piccov

lomini. atterus. P. Biblia Bebraea.

Elis Huttero, Latterno, Professos di Lingua Ebraica in Lipita, fiori nel 1800, (Le Long, Bibliot Sacr.) irda (Th.) Catalogus Librorum Impress. Biblioth. Boditianas. P.

-- Versio Itineserii R. Abrahami Peritsel, Hebr. et Lat. Ste nel T. vri. di Ugolino. Questo Profusore di Lingua Ebraica di Araba, a Bibliotecario Redigiano, na-cque nella Contea di Salpais nel 1856. e morì nel 1704. (\*) Biblioth. Cascon. Pygoma de liensitiuses constitueadis. (\*) Rei

Agrariae, seu Finium etc.

Hygini Pocticon Astronomicon Opus Venetis, 1519, per Jac. Postium de Leucho. Si trova nel vol. di Cic. Interpretatio Arati. trora nel vel, di Ca. Interpretatio Arat.

— De Catris Romanorum quae estant.

Stanno nel T. X. di Grevia Then, Ant.

Rom. e nel vol. Rei Agrarine, stre fimium regundorum Austrore del Rigalnio, e
nel vol. Rei Agrariae Austrore del Gossio.

Chillia barro, la Sconsyulo, Liberta e

Giulio Igno fu Spagnuolo, Liberto, e Bibliotrenrio di Augusto, uomo dottissimo, else serisse molte opere; ma quelle, che si leggono sotto il suo nome, si du-

che a leggeno sotto il suo nome, si dia-bita, si scinco grantine, ovvero supposte si scodi posteriori. ( B. e. G. ) Hyperchibi, Monacherum Adhoratio. Sta-nell'Auctarium Biblioth. PP. p. 515. Il B. Hiperichto, o disprereba Presbi-tro fu custano, o di poro posteriore al Arangio a. Nilo. vius merchi circa alla Arangio a. Nilo. vius merchi circa alla

Arsenio e Nilo; visse percoi circa alla metà del V. secolo. Hypensnestici Josephi Capita, Gr. et Lac. Stanno nel T. 10. p. 110. Biblioth. Gr. Fabric.

Jablenaki (Psuli Ernesti) Rempham Argy-puorum Drus ab Irraelius in deserto cultus, nunc ex lingus, et Antiquitate Argyptiaca erums et illustratus. Sta sel T. xxtt. di Ug

De Lingua Lycsonica Dissertatio ad Act.
Ap. XIV. 11. Sto nel T. 2. p. 638. Thes.
Nov. Theol. Philol.

Nov. Tracel. Philist.

Quanto Dictores di Teologia, e Smiore
nell' Accelemin di Franciert, mori na
1-55. (Philod. Conon.) interio I. Lecol. Liadonici ji Bibblelene Pontico. I. Lecol.

Complisione and digirou si missastu nopra i Papi, e gli Annapas into ad Università piano VIII. com ou Guslago degli Serini
pubblicati pre e contro di Inov. (N. D.). I.
La principie lossum degli attegii presi dal
1 Lilari, quanto all'ero Antori, it é, che
gli cipiari sumu discreminanto i Cagli cipiari sumu discreminanto i Caegli copiava senza discernimento i Cataloghi, elie gli cadevano sotto la mano, sensa darsi la pena di conoscere, e di esaminare i libri stessi. Egli era nato a

essmare i inter sessa. Egit era nate a Chalcos-nr-Sessos a no. Agosto 1664, e mori a Parigi a to. Maggio 1679.c. res Religioso delli Ordine de Carmelliani. (N. Jacobi (Joh. Dandelis ) Dissertatio de Foro in Portia. Sin en T. xxv. di Ugolino.

— Ezamen hypotherou Speacerinane de Legitus Monateis. Zabsorum moribus seque revenbus oppositis. Sin nel T. nr. Miscell L. Lya. Questo Baccelliere di Teologia fiori sul

Onsto Baccelliere di Teologia fori ral cominciare del passato scolo XVIII. (Bi-bioth. Casan.)

Jaccès (S. Minorta, Cansobrini, et Fretti Domini Iem, Liungia, seo Drina Missa. Sta nd T. Ja. p. sa.s. (Biblioth. P.P.)

Jacobi de S. Georgio, Diaconi Cardinalis Li-ber de Anno. Carsonismo seu Jubico. Sta nd Z. S. col. 455. Biblioth. P.P.

and T. G. col. 4,05. Bibliotic P.P.

— Due Carmins in Annuan Genesimum, see Judiessu. Built col. S. Nicose di Bendino de Collego de Carmino de

1200. 120d. T. S. p. 383.

— Testamentum, quo regna filiis dividit.
An 1252. Bid. T. 9 p. 198.

— Testamentum, an. 1272. Bid. p. 243.
Jacobi Aragoniae Regis Matrimonium instum
cam Sclarmunda filia Cenitis Fuxensis an. com Sciarmunda filia Comitis Fuxensis an. 1a75. Sta nel T. 8. p. 251. di Achery. -- Constitutio Procuratorum ad contrahencum eadem Sclarmun-

da ecdem anno. Ibid. T. 9, p. 26a.

- - Coucordia cum Johanne Episcopo Ma-galonensi. An. 1241. Ibid. T. 10, p. 281.

Jacobi Regis Aragoniae Pactum, dum regno potietur, inter quodam inila nominata. An. 1515. Sta nel T. S. p. 267. di Achery.

- Resitutio facta Carolo Franc. Regi oh naves in mari sublatas. An. 1526. Ibid. p. 277.

Jacobs Regis Aragoniae Concordia cum Jacobs Rega Majoric, an. 1527. Sta nel T. 10. p. 197. di Achery.

Jacobi Javenalis de Ursinis Episcopi Picta-vens Litterse an. 1449. Stanno nel T. 4: p. 566. di Achery. Jacobi Regis Scottae Carolo VII. Regi Franc.

htterse, quilsus ab co auppetias petit an. 1456. Stauce nel T. 10, p. 245. di Achery, Jacobi Prieris Marcigni Concessio jurium et libertstum habitantibus in Villa de Villereys an. 1455. Ste nei T. 9. p. 192 di

reys an. 1435. Sits ned T. 9 p. 192. di Achery.

Jacobi de Vitrisco, Episcopi Accessensis Epi-scola ad Honorium III. Papame, in que de calministibus Ternes Sanctae apt. an. 1219. Sits nel T. 8. p. 575. di Achery.

—— Historiae Orientalis Liber III. ab editis diversus. Sits nel T. 5. p. 588. di Marcose Thee, Nov.

Thes. Nos.

Questo Scrittore nacque in Argenzeul,
borgo della Diocesi di Parigi; fu fatto
Cardinala da Gregorio IX., e morì a 5a.
Aprile 1246 (Cancomias, T. z., p. 83.)
Jacobi de Paradiso, Cartuniam Erfordienia Tractatus de causis multarum Passionem, pen

cittus de ciuss mutarem Pasconem, pres-cippe Iracundise, et remedis esrum. Sta nel T. 7. p. 389, di Pesio Biblioth. Accet. Questo Scrittore mori nel 1455. ( Dal-la Perfat. ).

Jacobi a Burgundia Epianaa. F. Equacosa illuur. vir. select.
Jacobini (Johannis) Brevis caarrasio rerur a Sighumundo Transylvaniae Pindops g-starum anno 1556. F. Hungan. Rev. Scrip-Jacopone (da Todi, Fra ) Poesie Spiritual socrescitute di mobi sosì Cantici, e con el annosasioni di Fra Francesco Tressati di Transaci Vegania. Misegrini, 1618. T. J.

anonazioni di Fra Francesco Tressati da appano. Vecenzia, Misserini, 1617. T. 1. P.C. XI. C. 15. E questa l'edizione rapporetata, e de-scritta da Gimba nella rua Sorie, a che fu adoprata dagli Accademici della Crusca, quantunopos giudicata da' medesimi associ

I Cantici Spirituali di Fra Jaco quanto allo stila sono rozzi assai, e la lingua lungi dall'esser Toscana, è un miscuglio di voci, e di frasi Siciliane, di meso egli è sanoverato fra gli Autori, che fanno testo di lingua. Ma i seni-menti ne sono sublimi, e vi si vede nec entre un estro, e un finco, ch' era per entre un estro, e un fosco probabilmente effetto dell'amor di cui ardeva. Dicesi ancora, l'Autore del Ritmo Ecclesissi l'Autore del Bittmo Eccleisatico, che comiscai: Sabota Mattre, e di un altro, che rapportasi dal Walingo. Egli tra anto a l'odi, e dipo serre escritato per più anni la Giurippradenza, mortagli la moglie, si rece ad 19-56. Clausrale nal Collexone en 15-56. (Turopochet, T. P. J Jacobi (Desderii) De Philosophecum Do-curina. Son and T. x. di Grezovio TA.

ctrina. & Questo Medico di professione fiori sol declinare del XVI. secolo . ( Biblioth,

Casan.)
sequelot ( Isase ) Dissertations sur P eni-stence de Diss. Paris, 1944, Didde et Ba-roy. T. 3, 12, ° in lat. I C 7. - - Dissertation sur le Messie , on l'on p

sex Justs, que Jesus-Christ en le Memie evenis et prédit dans l'ancien Testam Amst. 1752., Arkte. T. 1, 12. o in let. L D 8. edenta; ma non è nè si ornata, nè rillanto, perchè bisognava entrare in discussione di fatti, e di passi della che formano una serie di ar-

lettere. (N)
... Le Conformité de la Foi avec la Raison,

- La Conformité de la Foi avec la Rasson, un Défense de la Réligion courte les principales difficultés, répandues dans le Dictionaire Hattorique de Cirique de M. Bayle. Annst. 1905. Desbordes. T. 1. 8. ° in lat. I. A. 7. Quest' opera è divisa in due parti; fa nrima non è, che una recapitolatione. prima non è, che una recapitolazione delle Dissertazioni sopra l'esistenza di Dio, e sopra il Messa: la reconda è par-ticolarmente destinata a confutar Bay-le. Sarebbe a desiderarsi, che vi fesse più di ordine; ma il difetto ordinario dall'astresa di managare. più di ordine; ma il difetto orc dell'Autore è di mancarne. ( N ) Un altro esemplare della stessa edi

dutt Accommission on the Control of the Control of

so, presences roly, a vasy, piecola cità di Sciampagna, e mor à Berlino e so. Ostobre 1708. Pastore Ordinario, e Pre-dicasce del Re di Prusia. (N) seques Chiquet, Le Nouveau et Career At-las Geographique et Historique, ou Le Di-caritimental del Programma Roya de Dislas Geographique et Historique, ou Le Di-vertissement des Empersars, Roys, et Prin-ces, tant dans la guerre, que dans la pair. Paris, 1-19, T. 1, fol. PC II. K. 16. sequier (Francisc') Institutiones Philosophi-cae ad Sudia Theologica accommodate. Ro-mes, 1-75s, Palearini T. 5.8.\* XXV. C 10.

ces lei Stillan A. Louis, T. S., 8º XXV. C. in.

— Elementa Arribaria, T. S., 8º XXV. C. in.

— Elementa Arribaria, T. S., 8º XXV. C. in.

— Elementa Arribaria, Algebra, et a

Totall' opera )

th ( Mattheei ) Historia apparitionis Grucis

Magno Contantino. Romae, 1755., Roti-lius. T. 1. 4. XXI. A 55. Jacusio era Benedittino della Congre-Jacunio era Benedituso della Conge-gazione di Monte Vergine, e tedica la sua opera a Benedetto XIV. (Dall'opera) Jahr (Frid. Wilhelmi ) Dissertatio de Preci-bus Gentilium poesiatestalibus. Sta nel T. xxt. di Ugolno.

Questo Scrittore vivera sul finire del passato secolo XVIII.
Jamblici Chalcedensis, De Vita Pythageres,
et Protrepcicae Orationes ad Philosophism,
Libri II. Additae sunt in fine Theanus, My-

Laber II. Additate unat in line Theanus; Myrane, Melinase, et Pythagorea aliquot pertanlae, Gr. et Lat. Joan. Arcerio Theodoeso interperee: In Bibliopolio Commeliniano, 1568. T. 1. 4.° XL H 15.

In fine fell' opera si legge: Exculebot Acquidine Raulesus Ordanum Prisine Trouvenabur Francisco.

Typographus Francherne ann. H. D. Typographus Francherne ann. H. D. Xerzzz. x. Cal. Decemb. Da questa data, posta in fine par che debba argomentarsi di non essera esatta l'osservazione, che

fa lo Schoell T. IV. P. III., che di questa edizione alcuni esemplari hanno nul fron-tispino a Francher presso Gilles Ra-deo, ed alcuni altri, a Francoforte presso il Commelin, ma che tutti gli ultime data, ed in fine abbiano la prima. Confessiono però che nel nostro esen-plare manes le data del luogo non leg-gendovisi che In Bibliopolio Commeliniano Anne eto to Koritt., e non suppisme se ciò possa dar luogo alla verità dell' osservamone Schoelluna.

Giovanni Aronno avez mal dicifermo Giovanni Arcenso avea mai dicaterno di san massacritto, e commisso molti er-teri traducendolo, senna gli erreri tipo-grafici aggianti dal un stampatore. La Fita di Pittagera, non è vern-mente, che il principio d'un' opera-ni diesi libri. Benché usa non sia, che una miscrabile compilazione, un metto minougho di buoni squarei presi qua e là, e uniti imiense suna transimoni, ciò non pertanto essa è istruttiva, perchè ci fa conoscere molte core sulle opinioni di Pittagora, L'Esartazione alla Pilosofia è una continuazione dell'opera prece-denta. In casa trovansi multi passi di Platone, o piuttosso un terzo della meden ma si compone di brani presi ne suoi dialoghi, avendoli Jamblico raccolti con poca arce, e con molta negligenza. Il pezzo più importante è l'ultimo capitolo

che di la spiegazione de trentanove sim-boli di Pitagora.

Jamblico segui le tracco segnate da Plotino e da Porfirio, e spinso il Neo-platonismo fino all'ultimo grado dell'assurdith. Inferiore a questi due Filosofi in ingegno e in erudizione, senza aver fitto messona importante scoperta, senza ever recato ne maggior luce, ne maggior metodo nel Neo-platonismo, egli giunae ad una più grande celebrità. Come scrutore nou ha merito alcuno: ei compilava, copiara, univa lo idee degli altri a suoi propri concetti, e non seppe mai dar chiarezza o metodo a suoi componimenti. Egli era di Calcide, e nuori probabilmen-te sotto Costantino il Grande. (Schoell

loc. cit. )

mblici Syrii De rebus Rhodanis et Sinonidis
Libri XVI. Gr. et Lut.

Libri XVI. Gr. et Lut. È questo un romanto sugli Amori di

Le Guess un remann mill Amord di Rediant et di Sourie, che cerina large Rediant et di Sourie, che cerina large la cerita del construire del construire del fine del regne di Tripico, e di cui Pra-son de la marcina, che innei dista consume (Calelina) Spiritiga Ambipatona Amprila del Carlo del Carlo del Jamono en Prelescre di Sorie nel-P'Unercello di Citto del Princetto del Planerio del Color del Princetto del Committa (Soc.) Hierorio del redo geni Committa (Soc.) Hierorio del redo geni Committa (Soc.) Hierorio del redo geni Committa (Mordo Haplacio « Scielle Regne Committa (Mordo Haplacio « Scielle Regne Committa (Mordo Haplacio « Scielle Regne per de committa (Mordo Haplacio « Scielle Regne per del committa (Mordo Haplacio » Scielle Regne per del committe (Mordo Haplacio » Scielle Regne per del committa (Mordo Haplacio » Scielle Regne per del committa (Mordo Haplacio » Scielle Regne Per del committa (Mordo Haplacio » Scielle Regne (Mordo Mordo » Scielle Regne (Mordo » Scielle Regne (

reds, Caroli Andegsvense, et Conradini Regum ab anno 1258. ad 1265. Stu nel T. vent. di Muratori Rev. Ital. Sovipt., e nel T. xvnr. della Rac-colta degli Scerici del Regno di Napoli.

L'Anonimo, che diede il Supplemento, à Salin, o Saba Malaspina, e il Muratori

nella ma bella Prefazione così scrive di lui, e del Jamuilla: Conjunctos quiden habes geminos hosce Scriptures; sul mirum quanta ece dissimiliando disjunget. Nem Gibellines facueni ad-fictum se ubique prodit Jamsilia, et Fridericson Augustion , at Manfredum Regem nobis su ma narratione depingit, at omnia illerum geeta ad vi fulem composità, ipose vero homines, fortassis luscos, ab en luntum porte inscisiendos exhibent, quo oculus ipsis vijebat. Contra Sallas, sive Saba, Guelphorum factionem sequatue, op-positie emnino coloribus etendem Manfredum nobis delineat, Rureus Jameilla simplici perepicuoque stilo usus, eo prudentiae modulo, eaque ingenii teritate Historiam suam conscribit . ut Lectorem simul doceat, et singulari voluptute delineat. Malaspina vero sagacitatis errir, ac libertatis in dicendo ubique eigna relinquenz, solebrosa tamen, asque interdum etiam in-

geniose inspla arations Lectorem parum mulcet, immo montumquam fotigat.

Jani (Dan Friderici ) Duputano Ilinerica de
Vite surra Templi Harcoolymiuni . Sta nel T. XI. di Ugolino.

Sta nel T. 11. Miscell, Lipsiena. - De vini usu feminis Romanorum interdicto, Ibid. T. HI.

--- De odio veteram Germanorum in caus-mrum Patronos, Ibid. T. 1v. sarum Fatenou, Biol, T. IV.

— De morțiulus Apontareum, Biol, T. VI.
Jani de Campofreçou Jamennium Davis Epinathe sarctaniume etc. Cerole VII. Regi Franc., quibus regat, ut regno Cyprica pericitanti missidium centient. An. 1457. Stanou et T. 5 p. 30. di Achery.
Jaci Galichii De Bingistratibas Reg. Ren.
F, Elecura.

Questo giovane d'una prodigiosa eru-dizione era nativo da Lubecca, e morà

disione era nativo da Lubecca, es mori a Bourges nol 1586, (N. B.) Jani (Joh. Guil.) De Nicolaine er Bereci-corum Catalogo expungendo Cemmentarian Theologicus ad Apoc. 11: G. et seq. Sún nel T. 2, p. 10: G. Teles. New. Theol. Philis. Jani Erocistoni Pormatuma Lileri sedecim, edi-pore Duvide Hogosettono. Amatel. Halma, 1911. T. 1, 4. ° P. C. XI. C. 10. Magnifica Educione : Il Brookusio è

magninus galazione — Il Bronkuio è zempre passato per uno de' principali porti liturii dell'Olunda. I Giorgalisti di Trevoux nen fanno però molta stima delle sue posse: « I versi, dicono, ne zeno assat lazini, ma freddi: vi si rio conoscupo de craci di Tibullo e di » conoscopo del craci di Tibello e di Propergio, ma son ggi il lero guaio. L'Autore era porta per arte, e pon per pattura. » Egli cer nato in Ans-sterdam a so. Novembre 1649, e vi morì a 15. Dicembre 1997. (N) Questo escarplare, apparteneva a Gio-

vanna Brooke, si rileva dalla nota ma-nuscritta ex Librie Joannie Brooke, e da una cartola soprapposta nella pagposteriore del accondo foglio hianco, la quale contiene la seguente epistola sontta a penna: En tibi, Brooks, Broubhu-sium, Batasum quidem, Indentem sium, Batavum quidem, Indentem tamen, ni fallor, Romano sale, Grattie Labinis. Legas religiospac, et legere te credas nunc Catallam, nunc Tibullam, almo Propertium, aemulum taquen Feterum potius quan vel alteram Elegiam ( 9.m puta, vel ez.m Libri querti ) totam Övidle op-posserim, ne dicam proetalerim. Hunc habese, hunc ames, alque amplecture, vol alteram Elegiam ( 9.m alque idem to facere atque sentire ecntime care Sale for.

size care Salo hyo.

Gio Brockhausen, in latino Janus
Broatchausen and Ansterdam a
an November 15(c), e vi mori a 25.
Documber 1707, (N)
mingus (Conradus) F. Bollandus.

Queste dette Genuia fu nao de Collaboratori alla grand Opera degli Atti
de Sand. Egli en da Greninga, e mori
de Sand. Egli en da Greninga, e mori nel 1723. ( Biblioth. Casan. ) Jennotius (Donetus ) De Republica Veneto-

rum, cum notis in Donet Jannotium, et Casp. Contarenum. Lengt. But. et Offic. Elac-viz. 1631. T. 1. 52. ° XIX. G 58. Entra nella Cellerione delle Picciole

Republ. Quest' opera fu del Giannosti acritta in la Rema da Ant. Italiano, e pubblicata in Roma da Ant. Elado 1540, in 4, e e in 8, e La Tro-doniono forse fu lavoro di Nic. Crasso il guovane, suior delle note, demosto e cenator Veneziano Domenico Molino. I sutor delle note, dedicate al Gianuotti Fiorentino morì nel 1572. Il Varchi , Ist Fior. lib. 6. p. 86. descrive > zione, ma grave a modesto, e costu-> maso molto, e non solo delle lettere > greche, e latine, ma esiandio delle > cose del mondo, a specialmente de go- core uni mendo, a specialmente de go verza civili intendentisamo, e sopra
 tutto grande arastore della liberti;
 talche coloro ancora, i quali ripren derlo, e bizamurlo voluto avrebbono, diro, e namento volca per ano, se non
 altro apporre non gli saperano, se non
 che egli alquanto fosse ambiason; e
 troppo degli uomini o riechi, o nobili, > 2 per conseguente potenti, amico, e > seguitatore. > (Zano, not al Fontan.

T. 2. p. 145. ) Jansenii (Cornelii ) Episcopi Gandavensis Commentaria in suam Concordiam, ac totam Historiam Evangelicans, Venetus, Sessa .

tam Historiam Evangeticam, vencus, oce--, 1579, T. 1, fol. I. I. 7. -- Un alire volume in 4, °, che continne la terra, e la quarta Parte de Commentario, Manca del Frontiscinio, ma ha la fical Fernalita, 1596, fl. 1 52. --- Paraphrasis in Paalmos omnes Davidi

cos, cum arguments et annotationibus. Lugd., Pessot, 158o. T. 1. fol. II. K 4. Tutte le opere di questo dotto Vescoro di Gand sono scritte con molta solidità, ed erudizione (N.D.). Egli è uno degli Autori del XVI. secolo, che ha tra-vagliato il più utilmenti sopra la Serit-tura. Egli era nato in Hulst nella Fiandra nel 1510.; da parte di Filippo II amineste al Concilio di Trento: mori 11. Aprile 1578. (\*Du-plu, T. 30.) Innacnii (\*Cornelii ) Episcopi Iprensis, Au

gustinus, seu Doctrina S. Augustini de ha manae naturse sanitas, segritudine. medicira, adversus pelagianos et massilernos, tribus toma comprehensa. Lovania, Zege-rus, 164a. T. 5. in vol. 2. fol. VIII. G. 8. È questa la prima edizione dell'opera

più criebre, e troppo celebre, del fa-meso Vescovo d'Ypres. El vi avera travagiaso venti anni, e per comporla, aveva letto dicci solte tutto S. Agostino, e trenta volte i suoi Trattati contro i Pelagiani. Nel rovescio del feglio del Frontispanio si vede la copia del Testamanto di Gian-senio, fatto mesa ora prima di merree, nel quale somentte la sua persona, e si suo Libro al gualtato e alla dessione della Chiesa Romana. Il Caleno paso degli esecutori testamentari ne attesta colla sua soscrizione l'autenticità; ma lo stemo Caleno con Fremondo altre securires stanentario reser porb sopposa la fratemedificatore, che Guannio denni giorni prima dalla na morca sevas acritica al prima della na morca sevas caritica al terri sinceremente ella di lui decisiono, a alla di lui antoria l'Arguestimar, ch' egli seves di già treminata, henro, che dopo la pone d'a pera cuode nolla munti dal gran Condo, che la rese publicatori del gran Condo, che la rese publicatori del gran Condo, che la rese publicatori del gran Condo, che la rese publicatori della condo della gran Condo, che la rese publicatori della condo d Caleno con Fromondo altre esecutore te-

1611., Zigers. T. 1. 16. NVIII. E 4. Quesso famoso Vescovo d'Ypres naoqu nel villaggio di Accoy in Olanda nel 1585., e morì nella sea Sede Egiscopole

1385, a most nalla ani Safa Egiocopia 1 th. Magoir 1056, solyine dalla poste, e vitana dalla ana olinetzadine Passerla. Gentra Galla ana olinetzadine Passerla. Quato Religione dell'Online del e-cetto in Companya del Passerla. Quato Religione dell'Online de Passerla. Quato Religione dell'Online del Passerla. Quato Religione dell'Online del Passerla. La companya del Passerla. sultorum, Editio novimima emendation

poli, 1767., Raymundus. T.1.8. ° XXVLD 7. Con effigie dell'Autore. L'erudiusime Gisc. Filippo Dorvill in una lettera al Napolatano Francesco Vallette in data di Amburgo 15. Luglio 1736. eosi scrive di quest'opera: Cl. V. Jos. Aur. de Januaria Respublica Jurisconsultorum non mihi tantum, sed nostratibus omnibus egregie placuit, utpote in qua et non sulgaria eruditio ubique effutgeat, et lecter cemper novie doctrinae condimentie ad finem usque libri ex-

cipiatur. Firo praestantiseimo, precor, meo nomine de praesclienti opere gra-tuleris. Si trova nel vol. che contiene le porsie, notati qui appresso. Feries Aucumnules post redicum a Republici Jurisconsultorum. Nespoli, 1767., Raymendus. T. L. & \* XXVL D & -- Carmina. Nespoli, 1767., Raymundus. T. I. & \* XXVL D g.

Questo volume contiene dello scesso --- De Jure Feudali Orazio in pubblico Nes-politano Lyoso habata wt. Id. Januarias

40. 1754. --- CL Viro Fellenbergio Bernensis Acade---- C. Viro Fellenbrigo Bernesios Academias Socia Epontola Collectiono Dissertationama, et Opuscalorum Jurispendentiae, quam Litteraria Societas Bernas apod Helvation meditatur , praniguendo. -- Delle visione manires di difendare il casso and Fore. Con una prefusione, in cni a tratta dell'origina, e dei programi del-FAVVORZINE, diama da Giannamicono Seria. 50 Avvocato Napolitano. Napoli, 1767. Raistendo. T. 1. 8.º XXVI. D 10.

Gins. Aurelio di Gennaro, Professore di Dritto Freddich nell' Università di Napoli, e Conseguere di Carlo 11º e. 1. di Ditto reussie nei Universit di Na-poli, e Consgliere di Carlo III. Berbone, naoque in Napoli nel 1701., e mori in

nacque in Papou nel 1701., e mort in una campagna iri vicina a sa, Agonto 1762. (V. l'Elogio fatto dal March, Salvadore Spiriti, che precede la Respub Juriscona, vier (Ambrosius) Commentarii R. Davi-sier (Ambrosius) Commentarii R. Davi-la Kunhhii in Padmos. V. R. Davidis

Aumbhi .

Questo Benedictino della Congregazione
di S. Mauro macque a Santa Sciasna nel
Maina nel 1615, e mori e Parigi a 15
Aprila 1684 (N. D. T.)
zefinere (le.) Solicires, on Dialogue conte ue
Garioux, et no Jardinite Solitaire. Contement la methode de faire et de cultivo

un Jardin fruitier et potager, et plusieur experiences nouvelles. Paris, 1612., Rigard, T. 1. 10. ° XXVI. E 14. zrici ( Petri ) Thessurus Revum Indicatur.

arriel (Petri) Thessuras Rerun Instantum, in quo Christiane ac Cathalicas Religionis tum in India Orientali, quam allis regionileus Lusitaneum opera detectis, orios, progressus, et increnensa reconsentur: opu nuac primsum a Math. Martines e galico in Intimus sermocom translatum. Colon. in latinum sermonem translatum. Colon Agrip. 1615., Henningius, T. 1. 8.º PC

II. N so. È quasta la sola Parte Prima, che unci dopo della Seconda per le ragioni, che possono vodorii nelli Avvertimento del Tiografia al Lestare. Il Vogt nota quotas versione, e questa adisione nel suo Catalago de libri rari, e soggiange, che non è mono rera dell'Originale Francese stampato in Bourdeaux 1508. vol. S. in 1. 0

Questo Gesuita era nato a Tolosa sel 1565., e morì e Xaistes nel 1616.

-1565., e mori e Xainans nel 1616. (Soturel ) Jam-Bernyi (Pmil) Examen Dottrinas A-riano-Socianane a quodam Anosymo sub loci titulo erulgante: "Doctrina de Dro et Christo et Spiritu Soncio etc. Londeni, Broum, 166a. T. 1. 22 XIX. B 37. Questo Autore era Transilvano Unga

ma seriase la sua opera in Londra nel 1662. ( Dull' apera etessa ) ma (Dominique) Hutoire Générale des Roisnmes de Chypre, de Jerusalem, d'Armenie mes de Cayper, de Jerusalem, d'Armens, et d'Egypte, comprenant la Croisdes et le faiu les plus mérocrables de l'Empire Ottoman, depuis sa foodation juoqu'à la fameuse Ba-taille de Lepante, où finit cette Histoire, dans laquelle on trouve asses l'anéantissedans laquelle on trouve assei l'améntisse-mant de l'Empire des Greco. On y a sjouté: 1. L'Est présent de l'Egypte. 2. Disse-tation sur les cancacres llévoglifiques des anciens Egyptiens. 5. Réflexions sur les moiens de conquerir l'Egypte et la Chy-pre. Luide, Lesse, 2-76, T. 3. 4, ° FC. T. D. 1986. VL D 7

Con effigie dell'Autore, pinta da Gius Schell, e incisa da P. Tanje. Nel prime Tomo si trova ancora una Carta dell' Isoli di Gipro, un'altra della Terra Prom ed una terza della Ptolomaide. Nel secondo vi è la Carta dell'Egitto, una Piramide, ed una Carta della Grecia.

Jama eta Intendente del Comme e Consgliere di S. M. Reste e Imperiale Maria Teresa, alla quale dedica la son opera. (Dall'opera etesso) ii Carnina. V. Carmina novem illustr. di Errigo Stefano, che da noi si possiede.

Steacore: mori unua de ladron. Il fisco, che aveva nelle poerie, persuate a Suida a dargli l'episco di dispersito amante: e Orerone nelle Tuse, IV. 55 scrive de lus : Maxime consisten flagrasse amore Rheginum Ibyoum, apparel ex

scriptis. Idacii Clari adversus Varianadren Arias Liber. Sta nel vol. Antidiarm contre hacreres. F. e nel T. 4 col s61. 21

blioth. PP.

Questo Vescovo Spagnucko vivera zel
l'anno 361. di G. C. (Ludorus Hisp. de Script, Eccl. 1

Factor 8 10. de C. Carlorer June,
Factor 8 10. de C. Carlorer June,
La Siba Bernoscenser Factore june, episade,
La Siba Sonone et T. r., 5 de hebry,
La Siba Sonone et T. r., 5 de hebry,
La Siba Sonone et T. r., 5 de hebry,
La Siba Sonone et T. r., 5 de hebry,
La Siba Sonone et T. r., 5 de hebry,
La Siba Sonone et T. r., 2 de hebry,
La Siba Sonone, et de Sorriba et 1. C.
Prist X. T. R. & N. L. VII. E.
La Siba Sonone, et de hebry,
La Siba Sonone, et

d'Idoplare Copa. Vicensa, Gabucca, 1662. T. 1. fol. PC. X. L. 10. T. 1. fol. PC. X. L. 19.
Soits opens nome mageamastico è
monoso Pitalele Beinn. A quest'openlable (Samuelas) Vica Marias Construm Bagiana. P.
J. 1940 Pelande Maria Pelandenae, SenJ. 1940 Pel

golino Jeremisc Philadelphi, De Vallo Josephat et Excedit acidii . Hol. ires ( Les ) Criminela de Lese-majoré dana

la Théorie, et dans la pratique. Annt. 1760. T. 1. 8.º XXIV. C 35. Jesus-Christus Crucilie. V. Dugnet.

Ignotii ( S. ) Epistolie, Gr. Anturrpior, et off. Christ. Plantini, 1572. T. 12. XVL B 43. Dopo la finale del Teste Graco segue la Versione latina, come impressa sepa-ratamente, giacela la il suo Frontispinio: nue, gescus us u seo Frenisquiso: D. Ignatii Archiep, Antiochiae Epi-stolae, Hieranymo Fairlenio Sylvio inturprete cum breviss: in easdem Scholiis . Antuerpiae , an Offic. Christ-

Plantini, 1572. Plantini, 1572.

- Iguatiana Appendix, în qua continentor.

Lignatii Epistolae genuinae etc. II. Îguatii
che troussi ancora nel T. 2. Martyrium, che trorasi ancora nel T. 2. p. 158. di Cotelerio. III. Tiberiani, Pfinii Secundi et Trajani Imp. de constantia Mar-tyrum illius temporis Epistolae, IV. Smyr-nensis Ecelesise de Polycarpi martyrio Epistola, v. In Iguatii et Polyosrpi Acta, at-que in Epistolas etiam Iguatio perperata adscriptas, Annotationes Jac. Ussesi Arma-Londini, Thomasons, 1647. T. I.

III. II 25. Il Pinelli nell' Aggiunce all' Arreod

nie) w le laro opere trovana un

questa edizione. Ab Ituaco Von osso, Gr. et Lat. Loudini, T. 1. 40

Di quetas offices edizione, in cui
l'Arrond dice di tresara grues fedelai,
il Vegt sull'autorial delle Schiloraio auuerison, che noti se si imperatore se non
sell cesto complieri de chi internette se non
sell cesto complieri de chi i sun rania.

- a Thoma Santh, for et Lat. Oronii, e
Th. Sheld, 1709, T. 1, 4, 9 III. H. 34,
Il Pinchi nell'aggiunte all'Arvod
comi un musa adizione colli data di Locali.

rapporta questa edizione colla data di Londra. O alcuni esemplari portano questa data , o sarà stato error tipografico, giac-che l'eduzione è di Oxford, e il Fabri-cio nella sua Biblioth. Gr. T. v. p. 44con selfatta data la note, e la stessa d

con offstat data la nota, a la scessa data di Oxford porta nella Biblioth. Cosan.

- Vindiciae Epistolarum S. Igratii, auctore Joan. Pearsonio. Accodun Epistolae due lasaci Vosiii adversus Dar. Blondellum , Canatha. 16-p. Hayer. T. 1, 4-7 III. A. 3).

Quoste Vindiciae del Pearsonio si trovano inacrite nel Tomo secondo de Palari Apostolici del Catelerio, come anche l'E. pustolar, ed ancora trovansi nella Colle-nione fastane da Riccardo Russel. V.

Spirano le Lettere di S. Igzazio una gran carità, umilià, e aclo per lo mir-tirio, e sono de' prii bei monumenti, che ci somminiara la Storia Ecclesiastica:

che ci somonintera la Storia Ecclematica; mori in Roma I an 1-ro, di G. G. sotto Trapino. (B. e. G.) Ignatii (S.) Lephab Eccreticà Spiritualia, Parimpio. (B. e. G.) Ignatii (S.) Lephab Eccreticà Spiritualia, Parimpiori, T. t. del. 19. 1985. carect. Magnifica citizone. In fine dell'openo, dispo lo Index rorum si trusa 28-labio Justia in Consistento Sogreto coroma SS. El. N. Gregorio Papa XV. a Prancesco Moria Egistopo Perferenti sea, con Ostoria Egistopo Perferenti sea. die xix. Januarii eban, super Vita Sanctutate, Actie Commitationis, et Miraculis Beati Ignatii Fundatorie Societotte Jeau. Parisiis, a Typ. Reg. 1644.

- Apophieguata Secra, tribus commenta-rus illustrata a P. Hadrisno Lyrseo. Ap-

più filuarista a P. Hadrisso Lyreco. Au-terepiae 1560 ; aped Jac. Meuraism. T. I., 561 in lat. IV. E. a.

— Vida del B. Ignasio de Loyela, escri-pta en Latun por el Padre de Ritade-neya de la musea Compannia, y aor-novamentos traduzida en Ronacce, y — La del Maria de Maria de Maria de Loyela, — La del musea Compannia y aor-novamentos traduzida en Ronacce, y — La del Maria de Maria de Maria del proposito de Maria de Maria de Maria del proposito de Maria de Maria del Maria del proposito del Maria del Maria del Maria del proposito del Maria del Maria del Maria del Maria del proposito del Maria del Maria del Maria del Maria del Maria del proposito del Maria del Mari

guia di Gesà, che fu confermata nel 1540, da l'aolo III.; morì a Ruma a 31. Luglio 1556.; fu bentificato da Paole 1600.; entoritzato da Gregorio XV. nati 1804; embonizato da Gergorio Av.
n 18. Marro 162n., e a 51. Luglio dello
stesso anno fiu dal Papa Uchano VIII.
pusto nel Martirolegio Resisso.
gnicuspuli, sure Glasspira (Philippi) Epistelas quatuer, Wittembergue anno 1522.

scriptae: Stornso nel T. VII. Miscell Li-

serjuar. Sanno 1981. I. Va. nauren. Legalar. Card. Disertations Philological planting and produce the produce of the produce o

delle Chiesa di S. Stefano: viveva nel 1754. [Dall' opportantiation, Querimonia Ca-bidies. Mariai, 1686: T. 2. 11. " in lat. VI. Piccida opera curiona, ed interessanae, che il Vacoro di Malaga fono tiampare per ua difesa, e per disnottare di non esser nua produsione il Thécard-Jennico, che gi de 1800 (de 1800). [Dalla J. 1800). [Blastreon Anceteron Beiser eppras, et constitutiva.]

data in Libro, cui titulus: Primordia Cordata in Libro, cui titulus: Primordia Cor-cyrae, F. Quirium Card. Ilma, F. Nicolai. Imago primi Sacculi Societatis Jesu. Anturer-piet, 1630, et Off Plantinama Miceti. T. 1. fol. X. D. 14.

1. fol. X. D 14.

Liber admodam rarus, lo nota il

Vogt. È pieno di moltissimi Emblemi
magistrevolmente incisi. L'Autore ne è
Giovani Tollenario. Nel Dizion. Bibliogr. di Parigi è notata: opera ricer-

cata, e poco comune.

Imbonsti, F. Bartoloccius.

D. Carlo Ginseppe Imbonati en Milanue, e Refigioso della Congregazione di
S. Bernardo dell' Ordine de' Cistarciesi. Fu il Continuatore della Bibliotoca Rabbinica del Bartolocci, ed Autore della Bibliotheca Latina-Hebraica, che for-ma il T. v. della Biblioth. Rabb. del

Bortolocei: En mori il genno 19, di Os-tobre 168v. ( Baggr. Univ. ) Imboli ( Jac. Wilhelms ) Noticis S. Rom. Ger-manici Imperii Procerum tam Ecclesiaticorum quam Secularium Historico-Heraldico-Genealogica, Editio quarta, cui accessis de Proceribus Aulise Cosarene Mantona, Stut-Lorberus, 1699. T. 1. in folio PC VI C 3.

N. V. C. S.

— Batoris Italiae et Hispanire Geneslogies ethikens instar prodrivni Somman Deseleriarum, unde Italiae et Hispanire Reger Proserespue pullukerunt, debastum, Longui Hantera perpent ulteratum, Ingenes Proserespue pullukerunt, debastum, Proserespue perpentuarum, Proserespue pullukerunt, debastum, Proserespue pullukerunt, Proserespue Propulation, Proserespue Propulation, Propulation of Propulation

Questo famoso Genealogista era Nobile di Normberga ove nacque nel 1851, e morì a so. Dioembre nel 1728. (Biogr. Univ. )

Unis. J Imitatione ( de ) Christi , Libri IV. Parisis , e Typogy. Regla anno 1540 charact. gran-dior T. J. in 64 IV. L 1-; Bella edizione riorceata. ( D. B. ) Que-st'opera , che non predica se son la dol-cezas, e la conoccia, fu un segretto di

dissenzione tra i Benedittini di S. Mauro, e i Canonici Regolari di S. Genovella. Gli uni gli attribuivann a Gersen Abbata di Vercelli, che fioriva al XIII. scoolo, gli altn a Tommaso a Kempis. ( F. gli

Art. Naude Gabriel, e Geraca uel Neu-eans Dictionarier ec.

- Elegiaco vene reddii. F. Vanderia.

- U I finitation de Issus-Carist mis en ven Françain par P. Cornelle. Romen, Maurry, 1869. T. z. 1z. 2 in Inc. VII. B 11.

Quanta versione elde un successo mis-ratigliaso; mn a parcer de Dasis masca.

del più bello incanto dell'originale, di quella semplieità toccante, di quella ingenuich tenera, che operano più conver-aioni di tutti i Sermoni del mondo, (N.D.)

aoni di tutti i Sermoni del mondo. (N.D.) Impie (L') convincea, on Dissertation contre Spinona. Amster. 1685., Crelle. T. 1. 8. ° in Ist. I. 4. E. Barpotinione di nuove gabelle pel primo Lu-glia 1652. T. 1. 64. PC. X. K. 13. Inchofer (Melchiorio ) De Epistolo B. Virgina Mariae ad Messanenses Gonjectatio, plummis maistenibus et verisimilitudimbus locuples. Vinerbi, Grignanos, 1632. T.1.fol.PC. X.M 17

La staupa di questa editione, che e In seconds, fu fatta a Roma, e si trovano degli escasplari, sebbene in pociolisimo nasarro, che portano Rosace. Ma sic-come la Congregazione dell'Indice non goaficò a proposto di dare un'apprava-zione, ed una permissione per iscutto, e non si valle, che un Libro, il quale nor

presentava në approvazione, në permissome, comparise di essersi stampota a Roma, vi si foce mettere Viterbi. (N) Gabriello Naudé assirura, che allegande

Gabriello Naudi univara, che allegando egli all'Incholer molte ragioni, colle quali provara, che quella Lettera era suna supposta dal Messanesi, ci gli rispore, che supresa tutte quelle ragioni; che tutto ciò che oseva detto in quel libro non l'avena detto e non per piacere ed abbidire a' amoi Superiori, che glielo campana con esta de contra con estato e che del contra contra con estato e che del contra contra con estato. avevano comandato, e che del resi ei non credeva nulla di tutto quello resto

si noti creaven malifa si ratio quitor,
che vi era in quella Lettera. ( F.
Nassiraum et Patiniana, p. 103.)

--- De Emmechisson Duscrusio. F. Genesius.
L'Incofer, Gescita, neopra a Vienna
uti 158, Prefesch in Filosofin, le Maitematiche, et la Pedega in Messina, e
mori a Milaina a 28. Settember 1648. (5) Index venutinimus, et alter paulo recentior Rom. Pontificum, Stanno nel vol. Analecta

di Mabilon, p. 218. e 219. Index Librorum prohibitorum edex Librorum prohibitorum, et expurgato-rum, auctoritata, et jusso D. Bernardi de Sandoval, et Roja etc. Matriti, 1612 et Pan. 1628. T. 1. fol. PC. in let II. D 10. Index Diplomations Friderici III. F. Annales

de Gestas Caroli Magni . Indi (Joseph) Navagationes. F. Novas Orbis Questo Navigatore Indiano nacque nel 1461. in Caraughanora, città distante novanta miglia da Calicut salla Cota del

Malabar; venne in Lisbona nel 1501. ( Dull operu )
Indictio, son Casvocatio Concilii provincialis
Capitulocum Ecclesiarum Cathedralium Provinciae Remensis. An. 1595. Sta nel T. 12.

p. 76. di Achery. Ingeleamsi Abb. Centulensis Relatio Corporis S. Richarii e Sithiensi Monasterio in Centulense . Sta nel T. 7. p. 555. di Mabillon ,

Acta etc. Ingelranni nobilis viri Fundatio Abbatise Ham vulgo dictae , O. B. an. 1653. Sia nel T. 12-p. Soj, di Achery. Ingran , (L') Histoire. Utrecht , 1767. T. 1. 12. 2 XIX. F. 7.

Une de Romani filosofici di Voltaire.

Ingulfi Abh. Vita Ven. Turkerali Abh. Cru-landensis in Anglia. Sta nel T. 7. p. 436. di Mabillon, Acta etc.

dd Mellika, "drie etc.

Viver and X. reedo.
Innocence (L.) Supprince par S. Londonia.
Innocence (L.) Supprince par S. Londonia.
Innocence (L.) Supprince par S. Londonia.
Innocence (L.) Supprince parties. Some up T. L. X. a. 8. dl Achory.

Bullar, Someon cells Records del Corquant Engines. Description for sente a
S. Struttele 1143. / Dalla Fine shell.
Innocencial Epage III Opers. Color. In D. D. Olific Shines et Scenemoro Alba-

-- De Officio Missae et Secramento Alta-ris. Parisiis, Dupré, 1518. T. 1. 8. ° VI. A 12. Esemplare ban conservato, in carattere

Longing to a contexture, in curvature of the context of the contex

Livitos Insulas Majoricaruia, ne Coginava loca remote potere ad dirimendas ince. An. 1355. Stamon nel T. 7. p. 35. di Achery. -- Epistola Abbati Monasterii Regalia: est ejusden argumenti, Ibid. p. 55s. -- Confirmatio Statutorum Notocomii Am-biannisi. An. 134, Ibid. 7. 13. p. 63. -- Registram Letterrum Aportolicarum tima.

steptium, onam classarum, ouse per enus Cameram transierunt, anno sui Pontificatus nono editarum et compilatarum per magi-etrum Zenchium. Sto nel T. 2. p. 8/5. di

strum Zerobium. Sta nel T. 2. p. 8/6. di Martner Thes. Nov.

- Bullae. Stan nel T. III. p. 29/4. di Co-cquelines. F. Bullarum.

Linocenno IV., prima chirmato Sim-baldo, Genovese, fu assunto al Pontrficato

nel 1255., e mort nel 1254. ( Biblioth.

Casan. J Innocentii V. Epistolse . Ibid. T. S. P. 2. p. 17. Questo Fontefice , di patria Borgognone, dell' Ordine de Predicatori , fa cietto in dall' Ordine de' Predicatori, fu eletto in Arezzo a 21. Gennaro 1276., a coronato in Roma a 22. Februro dell'anno stesso: morì in Roma a 22. Giugno del medeun

anno, (Dalla Fita, che precede le Bolle) Innocentii VI. Bullie. Ibid. p. 514. Innocenzo VI., prima Scefano Alberti, del Limouno, fu assunto al Trono Pon-teficale a 18. Dicembre 155a, Meri in Avignose a 12. Settembre 1362. (Dalla

Augnose a 12. Settembre 1303. (Data Vita, che precede le Bolle.) como Meliorato, nato in Sulmona nell'Abrazzo, che prese il noue di In-nocanzo VII., fu cletto Pontefice a 17. ottobre 1404., e incoronato il di 11 del Novembre 1406. ( Dalla Vita, che precede le Bolle I

Innocentii VIII, Bulbe. Ibid. T. S. P. S. p. 190 Gio. Batista Cabo , Genovese , che fu poi Innocesso VIII., fu eletto Pontefice a 29. Agosto 1584., a coronato a 13 del arguente setembre: mori a 25 Luglio 1632. ( Dalla Vita, che preceda le Bolle.)

mon. I Dalle Fins. the prevent le Bills: J.

Sometii K. Balles. Beh. T. S., 5 S.S., 5 S.S., 6 S.S., 6

nate in Como, fo elabir Positións a 31.
Settember 1976, e cercente a 4 del seguence Outober, Mori a 12. Agonto 1689, (Dallo Filie, o the precede de Bolle) anocercia (XII. Bullae, Bolt. T. 9, p. 105.
Queno Positión, prima Antonio Pigastelli, Napoletano, fie eletto il di 12.
General (Si. 11) de 11. di Laglio del 1651.
Meri a 27. Settember del 1790. [Dallo India 17. 6].
Michelangelo de Comitibus, Romano, Chepters pel il mone d'Innocente XIII. [Bullae, Bolt. T. 9, p. 185.
Michelangelo de Comitibus, Romano, che prese pei il mone d'Innocente XIII. [Settember 18].

che prese poi il nome d'Innecesso XIII. fu eletto Pontefice il di 8. di Maggio 1721., e coronato il di 19. dello stesso mese: mel a 7. Marso 1724. (Dalla

1731., e corenzo il di 19, dello sioso mese: med a 7, Maro 1724. (Dallo Fitz, che precede le Bolle)
Innocratius de Guisi literarum, P. Rei Agrariac, seu Finium etc.
Incoultion (L') du Bons-sus. Londres, 176s.
T. 1, 12. ° XXIII. A 20.
Inocrapio A theniennis sume Colherium dieta, Sta nella Palaesgrafia Gr. del Montisacon a. n. 18.

con , a p. 145. È un'ilscrizione del principio del regno E un'i iscrizzone del principio del regio di Tiberio, la quale contiene la lista dei Migistrati di Atene. Fu trovata in Atene nel secolo xvii. Lo Spon la pubblicò nel vol. 111. del suo Viaggio, in Francese, ma scorretta e sfigurata: il Mont faucon l'ha corretta, e l'ha inserita i questa sua opera, ove calenda varj esem degli abagli dello Spon. Siccome ques

degli skegli delle Span. Siccome quetes leccisione copieta in una Trevel di marmo, larga des piedi, e sci pollici, e lega uno e si pollici, i portata vella Bildisteca di Coltere, conì è conoscitata sotto il nome di Marmo di Coltere, e Montgiancon loc. cit. e Montgiancon loc. cit. e la conscienta per la constituta della constitu

mas neuseum Philologicum di Tom-maso Ceenio. V. Crenius, e nella Raccolta del Mintaire, Miccellanea alig. Gr. script. Carm., e nel T. 11. di Polson; ma tanto nella Miscellanea del Muittaire nella Miscellanea del Maittaire, quanto : T. 11. del Poleno dei suoi Supplementi Thes. Gr. del Gronovio e Grevie oltre la prima Iscrizione della Dedicazione del Campo latto, da Frede a Missero e a Nerresi atto da Erode a Minerva e a Nemesi, si natio di Evode a Biliseria e il Avennes, ia trova la seconda, che contiene la Dedicazio-ne della Susua di Regilla, moglia di Evode, e mella quale le viera si celebrano di Re-gilla. Quante due lacrizioni fireno uno dei tonzzi, co' quali Ecode Attico, celebre Ora-tore, volte manifestare il semmo dolore, dal quale era stato colto alla perdita della sua adocata compagna, la quale mori essendo gravida del quinto parto. (Schoell, T. IV. P. I.

Inscriptiones Ancyranae . Stauno neilla Pa-leographia Gr. del Montfaucon , a p. 164. Il Tournefort, spedito dal Re di Francia nelle parti Orientali a fare delle raccolte, copiò varie Iscrezioni da' Marma

ov'erano incise, delle quali la maggior parte non erano state pubblicate, e se dal Gratero e di chie erutero e da altri ne erano alcune state date alla luce, dalla pubblicazione di quelle del Tournefort dovevano ricevera emendazione e lome; da questo erudito Viaggiatore le ricevette il Montfaucon. Inscriptiones Antiquee Basilicae S. Pauli ad

Viam Osiensem. Romae, 1654., Moneta. T. 1. fol. PC. II. K 6. Le Iscrizioni de Cristiani sono 487.,

quelle degli Etnici 661., quelle dei Greci 56. In fine dell'opera si trovano: Epi-grammata reperta per Illyrium a Cy-riaco Anconitano apud Liburniam. Queste Iscrizoni sono 267.

(S.) Insignia Camdeni. Oxonise 1624., Lich-field. T. 1. 4.° PC. IX. B 2c. B max raccolts di testimonianse, e di

elogi di vari Datti Inglesi, in prosa e in verso, in onore di Gaglielmo Condeso, Fondstore della Cattedra di Soria nella Università di Oxford, e per l'accellenza del ano merito nello scrivere e per le sue conoscenze era chiampto lo Strabone, il Varrone, e il Pansania dell'Inghilterra. V. Caradeous,

Institoris ( Joh. ) Cartusisni Buxheimensis Bee viloquium, animi eviuslabet Religioù refor-mativum. Sta nel T. 7. p. 115. di Perio

Biblioth, Ascet. --- Tractatus de evitanda mala ira. Ibid.p.351,

--- Tractatus de evitanda mala ira. Had. p.321.
Luctude Casonicorum Reg. in Abbatia S. Mar-nini Sparasoccus a Theoladde Comiste Com-panino. An. 1117. 87a nel T. 13. p. 565. di Achery. Lositutio puellaris Monasterii S. Crucis in Aprend Doccasi. An. 1133. 87a nel T. 7.

p. 266. di Achtery . stitutio Monsterii S. Marise de Fornis , seu

Donatio facta Mabiliae ab Abbare S. Andreae Avernion, at instituentur Monachae, An. 125q. Sta nel T. 7. p. 271. di Achery. Institutio Militum Stellat a Johanne Rege Franc. an. 1351. Sta nel T. 10. p. 215. di

Franc. an. 1561. 36m and T. 10. p. 21). dit.
Arbery:
Instituno Genecus Grammatices in unom Schotes Westromenterfemis. Leoduni, 176a. T. 1.
Incitation de l'Auméne pérénie. I. 190a. 1690.
T. 1. 4. P. C. VII. E. 14.
Institution Divine des Garcs, et Bent d'esit, co
Geovernement Général de l'Eglus en
France. 177k. T. 1. 12. N.VII. D 5c.
Incitationes industrialment in Linguans Genevol. Cémardi. Tabulat.

Son net
vol. Cémardi. Tabulat.

Divinissance Theologica Antisporum Partom.

Institutiones Theologicae Anti-Roman, 1709, 1710, 1712 T.58\*XVI C51. Romae, 1700, 1710, 1712 I.38. AVI C.31. T. I. Tertuliani de praescriptionibus adver-us Harceucos Libre = S. Gregorii Nazian-zeni Oratio de moderatione in disputationizent Oratio de moderatione in disputsional-bus servands etc. Gr. et. Lat. = Ejasdem Oratio prima de Theologia: quae disputs-tionalus adversus Eunomanos est velut pese-ledium, Gr. et. Lat. == S. Vincentii Leri-penus Commonitorium. T. H. S. Cypriant Carthaginessis Episcopi et Murtyris testimoniorum ad Quirinum Li-lier tertius nu S. Basilii Magni Camaracae Cappadociae Archiepiscopi Ascetica, Gr. et Lat. ::: De Judicio Dei, Gr. et Lat. ::: De

Lat. am De Judicio Dei, Gr. et Lat. — De vera et pia Fide, Gr. et Lat. — Echica, hec et, Mocalia, Gr. et Lat. T. III. S Epiphaem Episcop Constantiae seu Salaminae in Oppro Insula Auscentus: quo universa ferme Fidei decrema caponiure, Gr. et Lat. — Ejudem Brevis as vera ex-pontus Fidei Catheliesse et Apostolicus Ex-pontus Fidei Catheliesse et Apostolicus Exclesiae: in cujus fine agitur etism de Di-sciplina Ecclesiastica, Gr. et Lat. = Ejusdem Anaerobalacosis, sive comm man in Panario adversus LXXX, hacreses dieta sunt summa comprehensio et epitome, Gr. et Lat. Institutum Societatis Jesu, auctoritate Congre-

ractional Societals and American Congre-gationis Generalis xviit. mellorem in ruo-dum digestum, suctum, et recusum, Pra-gae, Tp. Univerent, Carolo - Ferdinandeae, 1757. T. e. fol. X. D. 12. Instruction des Caree, on le Pascerr instruit de ses obligations. Paris, Saillant, 1768.

Instruction des Carea, en le Pasteur insurua.
de ses obligations. Paris, Saillant, 1763.
T. 3. 12. ° in lat. V. C. 1.
Listruction sur les dispositions h la printence, et Eucharistie. Paris, 1765. Despres. T. 1.
12. ° in lat. V. E. 7.

Listruction des Carealistics of Carealistics of Carealistics.

Instructions générales en forme de Catochiama, imprimées par ordre de M. Charles Joschim Colhert Erêque de Montpellier.

gon, 1750., Plaigurd. T. 5. 8. 9 in lat. VIL C. S. Instructions Pastorales de M. l'Archevêque de Tours our la Justice Chrétienne . Paris, 1749.,

Despress, T. 1. 12. ° XVIII. F 10. Instructions Théologiques en forme de Carechisme sur les promesses faites h l' Eglise . Utrecht, 1753, le Felure, T. 1, 19. ° XX.A 45. Instructions et Lettres des Roya très-Chrétens,

restrictions of Lectres are good of treatments of Society and the Conciled de Treate. Paris, 1654., Cramoisy. T. 1, 4° V. A 25.
Instructions pour on Jeune Seigneur, on l'Indée d'un galant homme. Lyon, 1695. T. 1.

12° XXIV. E. 21.

2. D. 2. D. 2. D. 2. D. 3. M.

AMY E 21.
Instructions à Monsegneur de Reims, à M.
de Clerment etc. pour ce, qu' ils ent à faire
de par le Roy touchant la paix et l'union
de l'Eglise. An. 1447. Stanno nel T. 4.
33. 34 de le 19. de l' Eglise. An. 1547. Stanno nel T. 4. p. 331. di Achery.

p. 531. da acnery. Instrumentum Johannis le Meagre de Bon-cionu militis Turonensis, Marescalli Fran-ciae et Januensis Gubernatoris, ad recupsrandam sammam milijum francorum auri quem mutuum Benedicto XIII. dederat;

quina minima benedicto Atti. courax; anno 1411. Súa nel T.o. p. 1452. di Martano-ntérêta (les ) de la France mal entendus dans les branches de l'Agriculture, de la Population, des Finances, du Commerce, Population, aes rinances, au Communes, de la Marine, et de l'Industrie. Amst. 1756., Genr. T. S. 12.º XXIV. F 26.
Intercetta (Presperi) Testimomum de cultu Sinensi, Parisiis, 1700., Pepid. T. 1, 8.º VII T. 2.

VII. D 18. Questo Genita Siciliano nacque a Pissan, nel 1626. Fu dato compagno a Martino Martinio nella Missione per l'Iu-dio nel 1656., e mori a 50. Ottobre 1696. ( V. Monitum Editoris, Sotwel, Mongit. )

Mongii. J.
Introduzione alla Vita dirvita, componta da S. Francesco di Sales. Venenia, 1-74a, Pitteri. T. 1, 12.º in last. V. B. 9.

(S.) Introduzione alla Volgar Pecsua in due parti divisa dal P. Giagnistra Bloso Parlermitano della Compagnia di Gesta. Palermo, 14-59. Valenta. T. 1. 12. + P.

Prama cduzione di quest'opera, e le della Compagnia di quest'opera, e le della Compagnia di quest'opera.

Summatore Valenza ne aveva citemnto la Privativa per dieci anni; malgrado ciò ricomparva in Palermo senso nel 1756. ed i l'edizione, di cui parla l'Autres del Prospetto della Storia Letteraria di Sietha T. 2, p.556. Di lai appiamo, che quiti opera del Bian remo, corretta melli remoni, che negli esempl, che non eraso candidi e purisioni, a riprodursi in Lucca dal Guntini nel 1955, per cura del P. Zaccoria, a che pei mighorata ed aceresciata dall' Autore con un libro sulla potnia tentrale antica e moderna riappurva nel 1785. Inveges (Augustici) Historia Sucra Paradisi Terrestria et Sanctisseni innocentiae status.

Paucenii, 1649. ex 13p. Petri de lacla. T. 1. 4. ° H. A 5. - - Annali della cistà di Palermo, Palermo, 16<sub>2</sub>, Pietro dell'Isola, T. 5. fol. PC.

X. X 2.
Il Vogt nel suo Catal. libr. rarior. lo nota: Liber in ipen Italia perrarus e nel Dixonar. Bibliogr. di Parigi e no tata: Opera elimeta, i di cui esemplari completi sono ruri. Fone in Sicilia non

ha questo pregio di rarità. -- Cartagone Sections - Palermo , 1651. , Beagui T, 1. , 0 PG. X N 25. -- Ad Annales Seculos Practimanaes Ap-

Paratus. Opus posthumum. Panorus, 1709, Napoli, T. 1. 4 ° PC X. O ay. L'Inveges, ex Genuita, nacque a Sciacca nel 1595, a mori in Palermo in Aprile

net 1998, a niere in Practino in Aprile del 1877. (Mongié) Jonnes (Jonnis de) V. Jonnis. Jounnes Leidovici XI. Regis Franc. filise, se Dicessae Bitarigom, Testamentum. An. 1504. Nita nel T. S. p. 1609. di Achery. Jounia Abb. Gorierous, Vita S. Glodesardia

Journis Abb. Gorrienas, Vita S. Glodeundis Abbatissae Mettensis. Sta nel T. 2. p. 1040. Aubatissic sections of the Abb. Gor-riense Abb. Mettersie Vita Joan. Abb. Gor-ziense. Hied. T. 7. p. 3653. Joannis Anglase Regis Diploma, siva Ordina-tical Company of the Company of t

tiones, queis statut quid nobles, quid ple-leii observare debent ad pacem etc. An-1215, Sta nel T. 12. p. 573. di Achery. Jonnis Monachi, Vita Odonis Chenicci Alsbatis proceeptoris sui. Stu nel T. 7. p. 148. di Mabillon, Acta etc.

Visse nel x. secolo.

Joannis Anglor, Regis Epistola Sorphano

Jonnas Anglor. Rega Epintola Steplano Camara. Archiepiscopo. An. 1005. Sku nel T. 5. p. 171. da Achery. Jonnas Monedis, Vata S. Petri Damani, ex-pin forest discipulus. Sku nel T. 9. p. 253. di Mabilion, Acta ste. Vivarsa nel secolo XI. Jonnas Regals Angl. Interne, quibos effert re-guom suom Innocentio Papas III., atopa Romanas Ecclesica. An. 1212. Sonono nel Romanas Ecclesica. An. 1212. Sonono nel T. 5. p. 574. di Achery. Josonis Borbonii Leges in blasphemos lusae.

An. 1473. Stanno nel T.S. p. 45. da Achery. Joannes Cardinalis Epistola Callino Papae III., qua Regen Hungirise paraturum in Turca

qua Regem Mungarise paraturum in Turcas ereccium asert etc. An. 1955. San nel T. 5, p. 585. di Achery, --- Egondo Carolo VII. Regi Frence, qua pein ut exercium adversas Turcas mittat. Ilad. p. 577. Jonnas Card. Articali Philippo Regi France oblati courte embasses tribumentas financia-oblati courte embasses tribumentas financia-

nis a Conite Andreaveni constitutos. An. 1501. Stanuo nel T. to. p. 501. di Achery. Jeannis de Huniad. listerito Dionysio Card., quiltus victoriam de Turcia retuines accidir. An. 1456. Ste nei T. o. p. Jgs. di Achery.

Jonnais Borbonii Episcopii Podiensis Collatio pecuniar Ludovico XI. Regi Franc. An. 1470. Sto nel T. re. p. 658 di Achery. Joannis Gofredi Cardinala Albien. Oratio ha-

hota in Ecclessa Para, co die, que Joannes Balue Cardinalatas dignatateus recepit. An. 1468. Sta nel T. 7. p. 314. di Achery. Joanna da Luxemburgo et nxora ejas Testa-mentom. An 1373. 840 nel T. 9. p. 286.

di Ackery.

Joannes Rerardi, Vita S Guidonii Abbatis.

Sta nel T. S. p. 498. di Mabilion Acta esc.

Vereva nel secolo XIII.

Joannia Papoe III. Bulles. Stanno nel T.t. p.q.S.

della Raccolta del Cocqueines. P. Bulla-

Fa electo Pontefice a 27. Luglio del-Panno 56a., a mori a 23. Luglio del-Fanno 575. (Dalla Fita, che precede

le Bolle. ) Joannis Papee IV. Bullse, Ibid. p. 110. Questo Dalmata di nazione sa ordinato Pontesice a 25 Dicembre dell'anno 640.,

e mori a 11. Ottobre dell'anno 612. (Dalla Fita etc.) Jonnis Papue VI Bullie. Ibid. p. 155. Giovanni, Greco di nazione, fe ordi-

noto Pontefice a sil Ottobre 701., a mori a G. Grunner 2 no. Octobre 901., a more
a G. Grunner 2015. (Daille Vitte etc.)
Joannis Papue VIII. Ballae, Ibid. p. 209.
Quesso Pontefier, Romano, fu ordinato
a 14. Dicembre dell' an 2012., a mori a
17. Dicembre dell' anno 88a. (Dalla
Estate

17. Mitemaes
18ta etc. ) Bellas, Bid. p. 25g.
Januar Papie X. Bellas, Bid. p. 25g.
Fu corease Poutrice nel mese di
Maggio dell'anno 91e, e morì nel mese
di Laglio dell'anno 98. ( Dalla Vi-Joannis Papse XI. Bullse, Ibid. p. 845.

Joannis Papie XI. Bullise, Ibid, p. 192.
Giovanni XI., se si dee pressar fede a Losispeando, ih s. cap. 13, fn figlio dellia celsiere Maronia, ed electu Ponio-face dopo la morte di Stefano VIII., e mori sel prima giorni di Genamo dell'amo que figlia seta. Junnio que St. (Dulla Fila seta.) Junnio Papie XII. Bullis. Ibid. p. 256.
Fin ordinato Postefire sirca la fane di Vernille dell'amo que dell'amo que dell'amo dell'amon de

Dicembre dell' anno 956., a morì a 16 Maggio dell'anno ofis, (Dalla Vita etc.)
Joannis Papsa XIII. Bullie, Ibrl. p. 259.
Fu ordinato Pontefice il di 1. di Ot-

tobre dell'anno 965., e mori a 5. o 6. Settembre dell'anno 972. ( Dalla Vita etc. ) Joznais Papae XV. Bulloc. Ibid. p. 283.
Fu ordinato Pontefire circa il mose di
Dicembre dell'anno 985, a mori sul

commiser d' Aprile dell'anno 996. f Dalla Fita etc Journes Paper XVIII. Buller, Ibid. p. 304. Ordinato a nf. Dicembre del 1003. Morì circa la fine di Maggio del 1009.

( Dalla Fita etc. ) Joannis Papae XIX. Bullse, Ibid. p. 555. Questo Pontefice Intello di Benedet to VIII. gli successe pochi mesi dopo la di lui morte prima del mese di Ottobre del 1054.1 mori in Ottobre del 1033.

nama Papas XX. dicti XXI. Bullac. Bid. T. 5: P. a. p. 19. Quasa Pontelice, Portoghese di maio-ne, fa cietto a 15. Settembre del 1276;

e mori in Vinecho a 16. Maggio del 1277. ( Dalla Vita etc. ) Joannis Papor XXL dacti XXII Bullae. Ibid. P. 193.

- Litterae Sancio Regi Majoricarum, bus Ludovicum Tolos. Episc. Catalogo Sanetorom adscriptum agusticat. An. 1317. Suano nel T.7. p. 25g. di Achery. - Litterse Ludovico de Bochonio, in qui-

bus Dispensatio paraments. Am. 1552. --- Eidem litterae, in quibas Dispensatio consangumitatis ad contrabendam matrimo-

nium. An. 1535. Ibid. T. 8. p. 884. -- Literae Carolo Marchise Comtu, qui-bus se in Summum Pontificom electum scribit. An. 1546. Ibid. T. st. p. 588. -- Confirmatio Hegulse Fratrum et Scro-rum Nosocomi Belrac. An. 1519. Ibid. T. 12. p. 72.

-- Processus varii in Ludovicum Bavarum et rius asseelas . Stanno nel T. 2, p. 641, di

Marteur Ther. Nov. Giacomo de Ossa, o de Eusa, nato in Coors fu eletto Pontefice in Liune a 7. di Agento del 1516., e morl in Aviguone a 4. Settembre del 1551. ( Dalla Vita che precede le Bolle.)

Jonnais Papae XXII. dicti XIII. Bullae. Ibid. p. 413

Baldassare Cosma , Napolitano , fu eletto Postefice in Bologna a 17. Maggio del 1410. Fu deposto nel Concilio di Costanza, 15 th Ya usposso mit Concinn ou Constitut, ed egli sesso supprovò li sentenna della sua deposizione. Murino V., in grazia della di isi decilena, e rassegnazione, lo fece Decano de Cardinali e Vesevo di Porto. Dopo sei mesi more in Fureza nel Dirembre del 1419, (Patlla Fita etc.) Jannie Porugullien Rega Litterea, quissua confert Mermendo Abbati Manasterium Cai-

cense. An. 1195. Nel T. 8 p. 215. di Achery. Jonnes Regis Franc. Institutio Militum Stel-he. An. 1551. Sta nel T. 10. p. 217. di

Achrey. - Fundatio Canonicorum S. Andoeni , ubi Milites B. Mariac congregari delient. Hid.

-- Collatio Comitatus Andeparise et Cenomaniae Ludovico filso suo primogenito. An. 1360. Ibid. T. 15. p. 376. Jeannis Autiacheni, cognomento Malalae, Hi-

corrà Chrenica, cum interpretatione et neis Elmandi Chilmadi. Promittiur Disser-ter de la companio de la companio de la Accelti Equado Relardii Benedeli al Jo. Millium. Otonii, e Th. Sheldon, 1651. T. 1.8 ° P. U. G. 7. Di questo Conografo diverso di un altro dello attesso more, sono gnote tutte le circossane, che rigardano la san vita:

si argomenta solamente, che era di An-tiochia. ( F. Prolegomena , che prece-

dono quest opera ). sunnis de Joanne, De Divinis Syculorum Oliciis, Panormi, 1736., Borbonsci, T. 1,

-- Prospecius Siciliae Diplomaticae . Panor-mi, 1741. Felicella . T. 1. 4.º P.C. X. O.8. -- Codex Diplomaticus Siciliae, complectens Documenta a primo Christamae Religionis saeculo ad nostram usque actatem, com notis ac dissertationibus. Panormi, 1745., Gra-mignani. T. 1. fol. PC. X. I 1. Nel Dizion. Bibliogr. di Parigi questa

opera è rapportata in vol. 2.; ma è questo un errore. Le contrarictà, che strictismo poco illuminato suscitò all'ilpatricusmo poco municipali di questo primo volume, lo impedirono di proseguir la sua impresa, e di recare in luce gli altri sua impresa, e di recare in moi gii -----quattro, essendo l'opera stata divisa in cinque tenu. (Scind, Prospet.T.s. p.262.)

Acta sincera Sanctae Luciae Virginia et Martyris Syracusanae ex optimo Codice Graeco nunc primum edita, et illustrata. Opus Posthamum. Pasormi, 1758., Ben-tivenga. T. 1. 4.º PC. X. N 5. Con una carta topografica di Siracusa,

e ane vicinanae.

e aur vicustate.

— Storia de Seminari, Chiericali . Roma,
1297. Pagliarini T. 1. 4° V. H. 14.
Opera erudii, ja chitana Bendetto XIV.
nel suo Trattato de Synodo Diocessua.
T. 2. p. 5° G. Libro direntu poto comune.

— L'Eleratsono della Scidia. Palermo, 17√8.
Gramignani. T. 1. 4° H. C. 6.
Gia. di Gioranni naegue in Tavormina

nel mese di Giugno 1699. Fu Canonico della Cattedrale di Palermo, uno de' tre Inquisitori del S. Uffizzo, e Giudice delle Monarchie . Mori a 8. Luglio 1753. (Scind , loc. cit. ) Jonnis (S.) Chrysostomi Opera on

Henrico Savilio, Gr. Etonse, 1613 Norton . T. S. fol. IV. E 12.

Eccellente edizione, che costò al dotto ed illustre Editore molte migloja di lire. quesso il miglior libro Greco, che l'Inglultorra possa gloriarsi di aver dato alla stampa. ( Arvood )

Col froutispizio figurato.

– a Frontone Ducaes, Gr. et Lat. Parisiia,
pud Morellum, 1636. T. 12. in vol. 10. fol. IV. E s.

L'Arvord nota questa edizione in vol. xt.; L'Arvord nota questa edizione in vol.x.i., ma sarà errer tipografico, guacchi del Frontispizio, e da quanto riforisce il Fabracio nel T. vti. della sua Biòliató. Gr. p. 637., si vede, ch' essa costa di volunii xii., che nel nostro escuaplare sono legati in vol. x.

Alcuni stimano poco questa edizione come meno corretta di un'altra percodente futa dallo stesso Morello nel 1655.; nta il Montfisscon nota, che la carta è veramente poco eleganta, ma l'edizione molto più ne Tomi I. 1v. e v. (Pubric. loc. cit.)

a Bernardo de Monafaucon, Monacho A Bernardo de Modallouria,
S Manet, Gr. et Lat. Parisios, samptibus
Ludovici Gurrin, 1718. et sequ. T. 13.
fol. IV. F 1.

Con effigie del S. Dottore.

Griffithum, ne

Con etugie del S. Dottore.

- Comparatio potentitus et divitiarum, ac
prostantase, ad Monachium in verissima
CHRISTI Philosophia acquiescentens. Po-

Jydoro Vergilio interprete . Peristis, 155o. T. 1. 8. ° XVI. E 11. Di questa traduzione fatta dal Vergilio ressuma mentione fa il Moreri, ne il Turaboschi nel rapporrare le altre produzioni di questo dotto Italiano. El la dedica al celebre Erasma con sua lettera da Londra de' a. Agosto 1528., dalla quale si sorrge, che quegli gli areva insimutto di far questa traduzione: quod mandaett, aliquando suscepimus ne-gotium vertendi opusculum D. Ja. Chrycostoni de perfecto monacho, maloque

principe. In questo vol. sono ancora:
--- Chiviostomi Missa, Gr. et Lat. a Desiderio Eranno. Parisiis, 1557., Wechelius.
-- De orando Deum Libri duo, codem interprete, Gr. et Lat. Lutetiae, 1531., Wechelius.

--- M. T. Gerronis Cato Major, seu de Senectute ::: Somnium Scipionis; a Thredoro Gaza, Gr. --- De Sacramento Altaris Epistola ad Cae-

sorium Monschum. Parisiis, 1689. T. 1. 4. 9 IV. A 26.
--- In Divi Pauli Epistolas Expositio. Com-

melium, 15g6. T. 1. fel. IV. E 1.
- Homilise in S Apistoles Jeannem et Matthacum, et Paulum. Florentise, 1769.

1.1. 12. AVI. E. 10.
 - De Succréates Libri VI. Gr. et Lat. a Syano Thirliby. Accessit S. Gregorii Nationaeul Onasio Apologetea. Cantabr. typ. Academ. 1712. T. 1. 8. O. XVI. E. 52.
 - Bervix Interpretatio in S. Evangelium secundom Journal of Matter. app. No. No.

secundum Josephem, latine, anno 300 Sta nel T. 1. p. 217. Then Monum. Ecclesiast. -- Epistola ad Camerum Monschum, latine Epistoli ad Caesaram Monachum, Istine cum fragineciais graceis. Ibid. p. 266.
 Ilomdies, on Sermons, qui contiennent son Commentare sur tout l'Evangile de S. Matthies, par Pain Ant. de Marilly. Paris, le Pritt, 1666. T. S. 8. ° IV. A 11.

S. Giu, Crisostomo, Vescovo e Patriarea di Costantinopoli morì nel 408. sotto Onorio ed Arcadio. Il nome si giustamente meritato di Boccadoro forma l'elogio di questo Santo Dottore; ed il Francese Au-ger nel paragone de Greci Oratori lo preferrser a tutti i Sacri e Profani, sfidando di trovare in Demostene l'elevazione dei pensirri , la ricchezza dell'elocurione , l'abbondanza d'immagini e di figure , la forza, la rapolità, e la purezza dello stale, che speccano eminezzonesse in

S. Gio. Crivatouso, nè sa definirlo altri-menti, che came l'Onsceo degli Oratori. ( Il. e G. ) Joannis Ah. Bichariensis Chronicon. F. Chro-

nicon.
Joannis Abb. Protogos, in opus percum va-riarum a se compositum ex Patribus. Sta nel vol. Anolecta di Mabillon, p. 120. Visse nel secolo xt. Jeanpis Diaconi Ecrlesise S. Januarii Chronicon

Episcoporum S. Nespolitanue Ecclesiae. V. Chroncon. Chroncon. — Martyrium S. Precopii Episcopi Tsuro-meani, ejusque Sociocum, cum animati-versionibus Oct. Giçani. Si trova nello Film SS. Sientoruso, del Cajetani T. 2., rome ancesa nel T. I. P. II. del Martin Rev. Rad. Serpp. e nel T. I. del Caruso Partino del Caruso.

Biblioth, Histor, Sicil. Fiorl nel terminare del.1x., e nel cominciare del x. secolo.

Joannis Diaconi Eccl. Rom. Vita S. Gregorii
Magni. 86a nelle Opere dello stesso S. Dottore. T. 1. Paris, 1586., e nel T. 1. p. 550.

di Mabillon, Acta etc.

Questo Scrittore diverso del precedente
visse sul finire del 1x. secolo. ( Biblioth.

Cason. J Joannis (S.) Damisceni Opuscula. V Portae - - Opera omnia, Gr. et Lat. a Michele le Quien. Venetiis, 1748. T. 2. fol. IV. N. 12. - - Liber contra Acephalos et Monophysius, Gr. et Lat. anno 750. Sta nel T. 2. p. 25.

Thre. Mon. Eccles. - Dissertatio adversus Nestorianos, Gr. et Lot. Ibid. p. 57.

S. Giovanni soprannominato Damasceno dalla sua patria, Monaco e Presbitero Gerosolimitano, fiori nel secolo vetta, no sombra di sver cessato di vivere prima del 756, di G. C. ( Fabric, Biblioth, Gr. T. 1111. )

Gr. T. rrit. J Joannis Ersicopi Castoriensis, Tractatus de Lectione Scripturarum, in que Pretestam-tum cas legeudi praxas refellitor, Cathols-

corum vero stabilitur . Accedit Dissertatio de Arnoldo ab Eyden, 1679, T. 1.12 XIII. E 15. Il Trattato è ancaisso; la sola Disser-tazione è del Vescoro di Castoria,

Amor poemitens . Ihid. 1685. T. a. 8. 9 XX. B 1. Jonnis Hus, et Hieronymi Pragensis Historia

et Monumenta, juxta antiquam anni 1558, editionem Norimbergensem Juan, Montani et Ulrici Neuberi. Anno 1715., sane loca et Typographi nota. T. z. fot. VIII. F 20.

Typographi note. T. z. fol. VIII. F 20.
Janus Aloksit Ocendui Raythuni Eputoh
ad S. Janneen Climseum cun huju respocaione me Commendui valuden et Schelis
in ipum Scalem. Ste nel T. 5. cel. 179.
et 738. Biblioth. P.P.
Jozenia Episcopi Carpathicrum ad Monaches ex India, corum rogatu, capita hortatoria,

sve documents sprittsalia XVII., edjectis alia Capitibas XCIV. ex Pontani versione. Stanno nel T. 15. p. 845. Biblioth. PP. Joanne Calcas Partiarchae Cepitani Sermo de Dominica ante exaltationem Crucis. Sta nel T. 15. p. 780. Biblioth. PP.

Questo Scrittore sembre di esser visosto
nel xt. secolo. (Dall' Index Alph, Bi-

blich PP. Jounnis de Mercuria, Cuterciensis Ordinis, Ec-Jonnia de Mercuria, Gasterinati Ordinia, Ec-orora, per Magirtos Princenses ordenansia servelo Str. an. 153, a et ut a fii 153, 8 an. et 1. tr. vo. 3, 53. Billiani, p. 150, an. et 1. tr. vo. 3, 53. Billiani, p. 150, an. pablici revocates per cuma in Universitiani Parintani anceado xiv. anno 153, 8 sta not T. 4, o. cl. 55. Biblioti. P. P. Jonnias it. Archive, quocolum Lugdina. Epi-aida, de temperali regulame Exclasse Ling-tonia, et comparali regulame Exclasse Ling-

neass. Sta nel vol. Analocta di Mabillon, p. 478. 
Viveva sul finire del XIL secolo

Joannis Geometras Hymni V. in Bestam Vir-guera Deparam, Gr. et Lat. Sta nel T. 14, p. 49, Biblioth. P.P. Autore d'incera etc. (Dall'Index

Alph. etc.)
Joannis Maxentii Epistola ad Legatos Selia
Apostolicae. Sta nel T. 4. p. 453. (Biblioth. PP.)

--- De Christo Catholica professio in con-fessionem suse Fidei. Ibid. col. 455.

--- Capitula contra Nestorianos Ibid. col. 441. --- Ratio admationis Verbi Dei ad proprism carnem, Ibed. col. 444.

-- Responsem as apsisolam Hormisdas Pon-tif Ibid col. 467.

-- Labellus contra Acephalos. Ibid. 460.

-- Dislogorum contra Nesserianos Libri II. Ibid. col. 461.

Ded. col. 401.
Questo Autora visse nel vt. secolo.
(Dall Index Alph. etc.)
Journis Abbatis Moschi cognomento Eversti
Pratum Sprittanle. Sta nel T. 13. col. 1035.
Biblioth. P.P.

Biblioth. P.P.
Questo Scrittore visce nel VII. secolo.
(\*Biellarm.)
Jounnis P. M. et Martyris Epistola, sive
Trattatus de duabus mauris adversus Entychiamistus. San nel T. 4; col. 411. Bibblioth. P.P. = Visor nel VI. secolo. (\*Dalblioth. P.P. = Visor nel VI. secolo. (\*Dal-

F Index etc. )
Journis XLIV. Episcopi Hierocolymitam Leber de Institutione Monachorum primortum in lege veteri exortorum, et in nova peneve-rantmm. Stanel T.q. col. fity. Biblioth. P.P. Visse nel tv. Scoolo ( Dall' Index etc.) Joonnis Cypariscotti Palamsticarum Transgreseno nell' Auctorium

taam Jejuniorum hebdomsdem, vel is cis adorationem. Sta nel T. 15. p. 782.

sero, de Crose.

Quanto Seristore fiori nel seculo XX.

Quanto Seristore fiori nel seculo XX.

Janois Zonzes Monachi Generi Canon de

Sencissana Virgore. Sia nel T. 12, p. 556.

Bibliothe P.P.

Bibliothe P.P.

Lame e un P. Common Com

Jonats de Spira Princis Melhoriss Libellus de Leutono spiritadis etc. Str. tal. T. 4. p. 115. di Peno Beblioth. Accet. Vivera nel 1454. Jonatis (S.) Valentioensis Episcopi Vita, edita a migistre Giran Io. Sta nel T. 3. p. 1895. di Martense Pine. Niv.

di Marsane Tae. Nov.

nomain, forte Germain, Abbaia Liber ammas
de Professione Hauchrown. Sies alt 7.

P. a. p. 557. There. Advende. Novi at.

P. a. p. 557. There. Advende. Novi at.

Liber. T. I. p. 3.

Liber. T. I. p. 3.

Quanto Securiore view verro il xitt,
scotto. (F. Dissert. Inspor.)

Sannia. Equits Protest Auginess O. S. Ban. de
Viris Illiattibus Masorieri uni Lubri desc.

See sal T. L. P. 3. p. 619. There. Advende.

See sal T. L. P. S. p. 619. There. Advende.

Questo Religioso Benedittino morl a 25. Lugho 16,35. (V. Dansert Jeagogic.) Johii Monashi Commentarii Libri tx. Gr. et Lat. Un Estratto di questi Commentarii foca Un Estrato di questi Commentari seco, Fosio, n l'inseri nella sua Bibliotheca, ove si trovano a p. 578. Il utolo di que-sti Commentari era De Varbo Incarnazio gostori dallo stesso Autore, che secondo giudinio di Fosio stano in tractandia controversiis ( si generation loquaris ) non poenituadus quidem est, aut re-missue: at non its etiam reots in so-

tutionibus procedit.

100 (Thom.) Pulsadoeli Libri II. de
fico homos et Ceris. V. Pulsadoelias.

Sophoelia Tragediae. V.

Questo Lettersto, e hom Teologo Inglese mort verso il 175c. (N. D.)

V. Guy.

. V. Guy.

as Colex Talmudicus, la quo agitur do
acrificiis, casterisque Ministeriis Dici Expintionis, quas Levis. 16. et Nam. 29. 7. 8. q. 10. praecipiunoue etc. ex Hebeno Sertratus a Rob. Sharinghamio.

J. Junius. T. 1. 4 ° XIV.

Il Seringamo era di Cambro

rea nel XVII. secolo. ( Dall'apara )
Andronaus Epinospi Donatio boscoram
torem Ecclesse suse. An 858. Sta nel E. S. p. 142. d'Achory . ceptoris sui. Sta nel T. a. p. 5. di Ma-

Vata Eustani Abbatis, Attalae, Bertulfi, et Burgundoferne, ibad p. 10d 115, 150, 430. Viveva nel VII. moolo, some Monachi, Vita S. Josonis Abb. Rec-maconis. Su nel T. 1. p. 513. di Mabillon,

Vivera act vir secolo

Jonae Monachi Fontanellensis, Vita S. Wi-framot Epian Senoncusus. Ibid. T. S. p. 540 Aurelianensis Episcopi Libri trus De on Iongingm. Antonopiese, 156%, Plan-s. T. I. 24° XVL F 17. Se trova ancora nel T. 4 col. 533. Bi-

-- Libri tres da Institutuose laicali ex Di-

rims Scripturis et Sanctis Patrilus concin-nati. Stanno nel T. 1. p. 1. di Achtry. - De Institutione Regia Opuscultum, lhid

 Historia Translationis S. Hocherti Episo
Tungremis in Andaginense Monsoterium
Stu nel T. S. p. 1978. di Mabilion, Acta sie
Quanto Prolito fu il terrore degli eretici del suo tempo, il modello de' Vescovi

tici del suo temp.

a l'ornamento di molti Conse.
a l'ornamento di molti Conse.
a l'ornamento di molti Conse. molti Contili, a mon e l'organismo di molti Contili, e mon abili sa. Sq. Il Mirro nel suo Auctor de Soript Boel, rapportundo di quante Vencoro i tre Liber de culta linagenam organismo: Sed hio Auctor couste legen-due est, quoniam laborat sodem arastatis Galli, qui negabant sacris ima-ginibas ullum deberi cultum religiosum.

scotus ( Robertus ) V. Historia Reyum Philosophicae Libri IV. Joans, 1716., apud Viduam Meyerianam. T. 1. 4. O XXV. A 2 Open Scienta. Crinoforo Dornio, che

questa buona edizione, contiguò questa Storia sino al suo tempo. Gio. Joneo era d'Holtetin, a enrel nel 1659, (Bail-let, Jagemens des Syav. T. p. 123, )

(S.) Institutiones Ocatoriae, quibus socedunt

(S.) Institutione Orntorine, quibus accedunt Larol Majelli Selecture Orationes, ad Usam Semanni Nespolitani. Patrvii, 1784, Manfré. T. 1. 8. 4 XXIX. G 88. Jousses (Japanis ) Schedissups de Festis Genocerum, Sin nel T. VII. di Gronovio Th. Aut. Gr.

Questo dotto Polacco nacque nel 1665. n moci nel 1675. (N) natoni (Arturi) Pasimi Davidici interpre-

tatione, argamentus, notisque illustrati, in usum Screumini Principis Georgii Frede-rici Wallus Principis Filli etc. Loodini, 1741 T. 1. 4.º I. A. 21. 2762 T. 1. 6. C. I. A. 11.
Questo Medico di Professione nacque
nel 1587, in Caskieben nella Scosia, e

pstero sella sua Hist. Eccles. Genti Scot. chiuma elegantissima questa Versione. (F. ta Fais, che precine sopera)
cedan (Charles Exiones) Voyages Historiques
de l'Europe, divises en buis volumes, avoc
des Caran géographiques. Paris, le Gras,
1706. T. 6. 1 n. ° P. Cl. H. B. 15.
Manca il 4. ° n. 5. ° volume, che conmanca il 4. ° n. 5. ° volume, che conmanca il 4. ° n. 5. ° volume, che conmanca il 4. ° n. 5. ° volume, che con-

tengono l'Inghilterra, e l'Alemagas. Il prumo volume comprende la Francia, il scondo la Spagna, il terao l'Italia, il sesto continuazione dell' Alemagna, il settimo la Muscoria, l'ottavo la Pelonia,

Jordan nacque a Berlino nel 1700. Fu Consuliere privato del Gran Direttorio Francese, Caratore dell' Università, e Vice - Presidente dell' Accodomia della Scienza di Berlino, ove morì nel 1745.

ordanis, seu Jornandis Historia do Getarum, sive Gothorum origine, et rebus gestis, a P. Joh. Garatio Monacho Ord. S. Bened. e Congregat. S. Mauri edita, et notis illustrata. Nunc. vero ad fidem antiquissimi Codiena

enllota, atque emendata eura evatudio dos. Ant. Sani etualem Bibliothense Proefecti. San T. A. P. t de Muracon Ber. Mal. heript. - De Regnerom et temperum Successions

kerdi. Had Successio. Si trova

Arrell. 1800.

— Regni Remanseum Successio. Si trova
nel vol. Rom. Hust. Epitome

— Il Gierdane, a Giordane, a Giornaede,
em Guto di Pasione, e vivena nel sesto
scolo. (Dulla Prefat.) scolo. (Dalla Prefas.) erdini (Acrese) Epistoli all Salvatoren de Blai de sencomonamento Catamse reperta. Sin nel T. vz. ilegli Opusc. di Aut. Sini. Sette-merce nome in pasconde il Casanese

P. D. Giovennt Andres Paternò Castello

P. D. Govennat Anyles Peternb Cantello-Juedens (Georgia) Disproationes Juridieus Innagorales Diuce De Legitimatione. Manno-nello Callvismo del Felhalberg. F. Fel-lemberg. T. tt. p. 546. (S.) Jerio (Andras de) Indicasione del più mascherole in Napoli e Contorni. Napoli, 28 to., delli Trappatali Simoniam. T. 1. 8. 0 XXIA. F. 6.

Ha la tradusione Francese a fronte,

Ha la tendosione Francese a fronte, fatte dallo resso Autorea. Joseph Sacerdosis Historia translationia corporums. S. Ragnolecut, et Zenosia. An. Safi. Séa nel T. 12. p. 600. di Achtery. Joorph Helseviens. F. Havin Thesasionicensis Josephi Confessorie, Archiesp. Thesasionicensis Joratio in Venerandism et Vivilicam Crus-

Oratio in Venerandara et Vivilicam Cru-erm, Gr. et Let. Sca in Gressero Ginc. de Cruce T. a. p. 117.

Questo Arcviescoro di Tenaloniea, en fratello di Teodoro Studina, e viveva nella prima metà del 1x. secolo. ( Miraesse,

Auctor. J Josephi Decreta Romana, et Amatica. P

Jumpila Devina Ruman, et Anistea. F. Generois Jacobia. Genti Serial Symmul, Serial Symmul, Jampil (5) Hymograph, Serial Symmul, Jampil (5) Hymograph, Serial Symmul, Serial Serial Editions.

From Editions.

For the Control of the Control of the Serial Ser

official netra catalogue, e nato in Usinas, vivera nel panato secolo. (Dalf appear) (S.) Josepha Alexa Orazo de Sicolo Inventionis Geno, ivre de Claris Sicolis Scientianum Inventoribus, Casene, 1816, ex Tayour, Univers Studiorum, T. 1. 4, 9 PC, X.M.X. H. 9.

Stecome la più tenera amiciaia ci unisce a questo instancabile Scrittore, e sembrar potrebbe sospetta tusto cià, che noi potrensmo dire del di lui merito letterar ei contenteremo di traccivere i giaduj, che i Fogli pubblici harmo date delle verse di lui productori. La Biblioteca Italiana n. KRIV. Milano 1827, trava la di sopra Orazione piena di santo amor di patria, ricea di squiusta crudizione, e scritta con sufficiente latina eleganza. in garsto volume si contengono eteso Antore i seguenti Opusculi. Elementi di Maraki Universile, o Com

pendio de' doveri dell' Usus considerato in totti i suzi capporti, fibera Trofesione dal Princese . Commu , 1800. , welle bissispe de' R

- dilegio edel Cer. Giaseppe Eiseni, Dachi d'Angel, Genitheme di Lamera d S. M. il Se delle rice Stalle, Professore d Storia Naturale mella : R. Linteemah di Catania ec. Palerma, 18

L'Antologia diede di questo Elegio un giudina vantaggioso nel vel. 2011. 1844. Scienza Naturali di Perigi n. Vt., Gi gno 1826., e il Giornale di Arcadia di

-- Lettera su di una Ghianda di piombo imeritta col nome di Acheo condettiero de gli schiavi rubelli in Sicilia. Palermo. 1829. Balla Tipogr. del Giornale Letterario.

Dalls Typogr, del Giornale Letterario.

— Discoven un Greeda e, le di in Leggi,

— Discoven un Greeda e, le di in Leggi,

rella Stational general del di discoventi del consistente del consis erudizione, ordine lucidissima, pate-

tica locusione, schiettessa e semplicità nelle narrazioni, maneggio di affetti, dignità di etile, e purità di lingue. Lettera sulle Ghimde di pionho isentte, trosse nell'antica città di Euma. Palemo,

1815 La Biblio La Biblioteca Italiana v. XXIV., Miluso 24. Dicembre 1817. cho fore un estratio di questa Lettera, soggiunge, who P Autore dictamente me ragiona, e che tutta la Diesertazione è sparea di molta e equieita erudizione; e sel ci-tato Giornale di Scienze ec. Fuscicolo II. p. 105. è considerata come un' Ap-pendice all' Opera delle Incrisioni del pendice all Opera acue secretario Torremutza, e pella quele l'Alessa Autore di più progiatissime apere di

Autor di più progintissimo apore di vario argamento, capagia minema a scolla erudiasmo.

— Dencinos Prince Mineralgica di Emm.

Sia nel T. t. degli dati dell'Accodemia, Giomia. F. Giomia.

— Storic Cricia delle Emzinni dell'Emz.

Diacora Prince. bi T. ti.

— E Espio di Grenoimo Breupero. Prefindi Giomia. F. Agona della R. Università di Giomia. P. Agona della R. Università di Giomia. P. Agona della R. Università di Gioma della R. J. Agona della R. Università di Gioma della R. J. Agona della R. Università di Gioma della R. J. Agona della R. Università di Catalonia.

di Cataoia . Ivi p. 145, - Discorso Scorudo a Terzo della Staria Critica delle Erusioni dell' Erm. Ivi T. tv.

-- Memoria sugli Onidi di Silica , e i vari Silicati. Ivi.
-- Sulla vera origine dell' Ambea scope nella gomma mineralizzata transudente da

nella goman mileralizata tramodate da uni leguite similiania al pina e che ponta al cionato di chimiche sprimar la neguna di cionato di chimiche sprimar la neguna di cionato di chimiche sprimar la neguna di cionato di cionato cionato con a di Petrono 1974, Daya Granopiana sa a di Petrono 1974, Daya di Gromentica e di Unaccio, a quandi di Filosofa nella ma puria, otienta, perito Concesso, in Cantels di Distanta Contesso in quesea Regul Unaversità nel 4816. Vive attandentesi, impirguado il mos tempo di attraveti and distante il most tempo di attraveti and dissoppis, a most tempo di attraveti and dissoppis, a suo tempo ad incruire i suoi disce scrivere delle Memorie ver l' Acci

mente l'onestà e l'em holi et Oranono Domessera . Ste nel T. o.

Joseph, o Giosmo, prima Prefetto delle cuole nell'Università di Pargi, poi Arelducono nel Berry, e in Sounnas, finalmente Vescovo di Soimons, atori nel 115a Biblioth. Casan. ) Vita S Odiddi Monecht Chumacrosis. als Abb. Sta nel T. 8. p. 555. di Malal-

Visse nel secolo XL Jonberti ( Lourontii ) De Gymaniis,

neribes exercisationum spud Autques ce-lebrium Liber. Sia nel T. t. di Salinagre.

Il Joubert, dotto medico, Professore Regio, a Cancelhere dell' Università di Montpellier, meeque in Valenca nel 1 e mori a Limbez nel 153a. (N. D. Juvii (Flavii ) Nordenments, Episcopi Nuon-rini Historiarum su temporia ab anno 1493-ord an 1547. Libra XLV. Florentum, Tor-

reatinus, 1552.-52 T. z in vol. 1 fol. PC redunas, losse-se, in ou se.

Sola efisicos, di cui si facea uncorqualche coato per la bellaza dell'impessicos. (D. R.)

Sobbene questa Socras in paralaliminas,
e biogna dilarum, vi cono pare de funta
anni bero raccontata, a cose tangolari. Lo

sule ne è brillante, ma troppo diffuso,

e turgido. (N.) - Altra edizione. Lotatice Paris, Vasco-naus. 1553. T. z. in vol. z. foi PC. X. G. z. - Vita duodecim Vicacomitum, Mediologi Principam, angulorum veris imaginibas illustratas. Stanso nel T. 111. P. L. di Grevio

Ant. Italic. Description Leons Larii, sive Communis - De Moscovitarum Legatione Liber. V.

Novus Ochia. - Ragionamento sopra i motti, et disegni d' arme et d'amore, the component ebianaso Imprese, om an Discorse di Gi-

rolano Rascelli, intorno allo stesso seggesto. La Vecetia, Ziletti, 1556. T. 1.8° PCL E. 9. Ne il P. Niceron nelle san Metavia,

Ne il P. Nioneo nelle san Methore, mi l'Hymp, e il Fontaniei dann menisieure di quessa edisione, non rapportundo umi a re, the quella del 156, dello trano Zi-letti: la rapporta però lo Zeno in um note el Fontaniu, come la griant del Ziètti.

- Egistione ed Ja Fradirecom, Surrouse Electoreca. ... de Bello Similcal-timo. V. Struvius, Act. Letter. T. S. Fast. 1. Giorio nacque a Como a 19. Aprile

1435. Fu Vescovo de Nuorra uni 1500., e mori o Firenze a 11. Dicembro 1562. (N) surgal de Mr. l'Abbi Docuque, 1756 T. 6. XX. C 46. È questa la migliore cilinione di que em, ehe mutade la storia, e gli

amadori di tintao ciò, che avvenne e Roma, e to Francia mill'alfate della Comitmione Unigenitus. (N. D.) (Jounus ) Ablatts Chrosscon Sythienes

ties .- Sia mel T. 3. p. ags. de Mertene

Questo Abbase & Manamero da S. Bertino nel Belgio, detto Iperio da Ypera d'oode era enundo, mori nel 1383. ( Bi-Misth. Casan. ) Sitto ( Ippointe d' ) Rime, F. Caruso G. B.

ess ( S.) Episcopi Logitario Ecutico Rote-riosa Harressa, a Desilario Ecutico Rote-riamo. Banisse, Froben, 15s8. Latine atum. T. J. fel. III. L. 11.

educions fatte in Bastlea dell'Opera di S. Ironeo, ma nou come Greche. Il Du-pin nel T. 45. della son Biblioth, der duth. Eccles. etc. ennunciando la nuova nesto Grabe nel 1702, comineia diorado impreses per la prima volta a Basilea per le care di Erasmo, ed ivi fu ri-ciamogia ni etampata più volte, ed anche in Parigi E lo sosso Arrood rapportando le sopra-citata educione del Grabe, che saucum di over letta, e di averla trovata buona, soginage: esser cosa compassionerole, ohe questo dotto e etimabile Cristiano Strittore sia pervenuto a noi con una versione latina si barbara. La versione Istina adunque, e non il teno greco ci fece consocce quest' opera di S. Irrare, e di Greco non si hango se non Fram-menti trati da Padri, e dalle Note di Giacomo Belly, e de Frontone du Duc, como a veda delle varw educati fatte dal

allowo, dal Fenardent, dal Grabe, e In questo volume si trevano encora le opere seguenti: Philippi Presbyteri in Hutoriam Iob Commentariorum Libri tres. Basileae, per Adamum Petrum, Mense Augusto anno 1527. Angelomi Monachi Ord. S. Benenedicti autorie vetueti ett. enarrationee in quataor libros Regum. Colon ex Off. Eucharij Cervicorni, Anno do-

Off. Euchardy Gervicorni, Anno do-mani e53a.

- th codem Ersumo. Builean, 1534. Fro-ben, T. L. fol. III. L. 5.

- eum argumaneis mostrope-Nicolei Gal-lasii, eum nonnullu Graeca ex Epiphundi. Issi, eam nonnullu Gracos ex Epiphinio Fragmentis. Georgie, 157a. T. 16tdll I 1 a. cenit Conflictus Arnobii et Serapionis de Dec

Trimo et 2010, denbus la Christo salutan-ios, Graciae et Liberi Arbitris Concordia. Lutet Peris. 1639, T. 1. fol. III. I 15. Buona editione è noute dell' Arrord - a Josope Ernesto Grabe, Gr. et La Outside, e Th. Shelden. 1702 T. 1. fol III. N 18. L'Arveol repportando questa edinone

dice di averla letta, e di overla trovata

boon.

- B. Reusis Mannett, Monacho S. Maari, Gr. et Lat. Pariesi, Coignard, 1710. T. 1. 60. Ht. N. B. Boins editriole, i di cui escenplari tono diventari poto consonii. (D. E.)

- ab codem Mannett. Accollute in hecays editorie njuidena S. trensis Fergurenia cays editorie njuidena S. trensis Fergurenia.

a Pfafio inventa. Venetiis, 1734., Pitteri.

a Pidfie irrenta. Venetitis, 1732-y. Pitteri. T. 2, fol. III. N. 3.

— Simbolee, Sintenno nell' Austraina Bi-blioth. P.P. p. 258.

» Le vible di S. Irenso, per quanto ne > possima gudicere da cito, che di lu » ei reata, «strieggeo, patto, « pieno di » forta, na poco clevato. E si prenda » più cura di struce il Lettore, cha » di diverturbe ii attore più a pern sunderlo colle cost che dice, che colla

naniera con cui le dice. Nen si può mettere in dubbio, ch'ei non abbia > una erudizione consumata si nel pro-> tino, si nel sucro. Supera a perfentene > i Poeti, e i Filosofi; non vi era Ere-> too, di cui ignoresse la dottrina, z le > ragioni; possedeva la Sacra Scrittura; n avera ritemito un'infinità di cose, che n i Discepoli degli Apostoli insegnato aven vano a viva voce: era interamente ver-

> mao nella Storia, e nella disciplina > della Chiesa; di maniera che milla non > è più vero letteralissante di quello che di lui dece Teruniano; Ironocus om-» nium doctrinarum curiosissimus exn nium doctrivarum curiostesiums ex-plorator. La ma teinma era accou-pagnata da molta prudenza, forza, e o carrit, a si può francassento ascrive, a che non gli mancava niante di quel, a che ero necessario, per fare un Jusca Cristiano, un buso Vescovo, ed un a lalie Scrittore Ecclesiastico. Greca alla della Scrittore Ecclesiastico. Greca alla » di lui patria non si sa altro se non » che era Greco, sebbena alcuni dicono, » ch' egli era di Smirne; fu Vescovo di

» Leone in Francia, e vi sofferse il mar-> tirse l'anno 202 2 205. da G. G. ( Du-» tiro l'anno 202. 2 205. di G. (Dupin, T. 5, p. 75.). Hici (Jo. Andreae) Fragmenti antiqua Lapidis Romes effossi Explicatio. Ste nel T. 58. della Racc. del Calogierà. Questo Patrisio, Giureconsulto, a Teologo di Tictoo, vivera in Gennaco del 2745.

(Dall' opera )

Irinsherit Abbatis Admontensis O. S. Ben.
Commentariorum in Librum Judicam Libri
duo am Expositio Libri Ruth. Stanno nel

4 P. 1. p. 127. = 441. Thee. Anecdot. --- Commentaries Allegoricus in Cantica Canticorum , Ilsel. T. 2, P. 3, p. 369. --- Liber de x. Oueribus Issise , Ilsel, p. 427.

Questo dotto e pio Abbate mori a 1. Gennaro 1172. ( P. Dissert Isagogic. )

Gennare 1172. (\*\*) Dissert Insugate).

Si Irrera (Sac. Francisti) L'armars in claum Captani Grano. Sin nel vol. Graco. \*\*

Jacac Abribael. \*\* Abribael.\*\*

Jacac Abbisael. \*\* Abribael.\*\*

Jacac Abbisael. \*\*

Quanta Abbisa. de Schle Tagac. de Achery.

Quanta Abbisa. de Schle Tagac. de Achery.

Quanta Abbisa. de schle Tagac. de Achery.

Jacac Syrvi Nouchi Liber de Contempo. Mundi. Str. nel T. S. cel. 483. Belleoh. P.

d. Str. nel T. S. cel. 483. Belleoh. P. Questo Religioso viveva nel VI. secolo.

( Dall Index Alph. etc. )
Inise ( S. ) Abbuts Regula ad Monachos.
Sta nel Codex Regularum di Obsenio. F. Holstenius

locitione della Bose della Colonia Rostrata già nel Romano Fore dirizzata a Caio Dail-lio Consolo etc. supplita ed illustrata ner in romanis roje direzina a Caso Dani-lio Consolo etc. asoplita ed illustrata per Gauges de Gozae da Pentro. Roma, Ma-acordi, 1635. T. 1. 4. 9 PC. IV. M. 13. Iselii (Ja. Rodolphi) Petri de Vineia Epi-malac. P. Vinets.

Isombardi Monachi Floriacensis . Translatio

corporis S. Jodici Presbyteri et Confenoris. Sto nel T. 7. p. 656. di Mahillon , d'ota ste. Vivera nel X. ecolo . Lidori Gancii Philosophi Vita a Damascio, Gr. et Lat. F. Damascius.

sidori (S.) Hispalensis Episcopi Opera om-nia per Fr. Jacobson de Breul. Colon. Agrip. 1617. T. 1. fel. IV. L. 11. -- De Ecclesiasticis Offices Libri doo. Stan-

no nel vol. d'Historpto, e nel T. 10. col. 10. Biblioth, PP. -- De Scriptoribus Ecclematicis, Sta nel vol. di Fabricio Gio. Alli. Hiblioth. Ese,

- Liber da Ordine creaturaram. Sto nel

-- Liber da Ordine creaturaram. Sta nel T. 1. p. 268. di Achery. -- De Coaversis, sive ad Mesachos. Sta ad T. 2. P. a. p. 15a. Then. Monton. Eccl. -- Regula Monachorum. Sta nel Coolex Regularum di Olacuio. P. Holtecoins. Questo Santo Vescovo meri i anno 636.

Questo Santo Vescove meri l'anno tròn. Fu dottissmo spora quantos emabri com-portare l'età, in eni fieri. (B. e.G.) Inderi (S. ) Pelmistos Epinolarum Libri v. ah Andraw Schatto, Gr. et Lat Paris, Mo-rellas, 1638. T., tel. 1V. D. G. Ottina edizione d'uno Scrittore ele-gante, ed utile. (B. G.).

V. Corderius.

P. Corderius.
S. Isidore mori nel 4/10. sotto TeodoS. Isidore mori nel 4/10. sotto Teodoisidori Cardinals, Episcopo Salainensio, alies
Ruthenensio Episcola de espognance unisid Cossandinopolitanes an. 1455. Sta nel
T. 8. p. 30% di Achevy.
Isidorus Choracensa. P. Iborschelius.

Isdorus Characenus. V. Hoesehelius. Isadoro Cameeno, Autore Greco, del tempo di Tolomeo Lago, viveva verso l'anno Soo, di G. G. (Morrei) mart Abulfeda, de Vita et Rebus gestis Mo-hamedia, Arab. et Lat. cum versione, praefatione, et notis Joannis Gagnier. Ozoniae, e Th. Sheldon. 1723. T. 1. fol. H. O. 9. Opera assii ricercata. (D. B.) Questo

Sultano, Re, a Principe di Haush polla Suita, nacque in Danasco, secondo sleani nell'anno dell'Egra 67a (1970.) a mort nell'anno 73a (1530.) ma non da tunti si conviene sulle epoche della nascita a si conviene sulle spoche della nascita e della natute di questo Scrittore discenuto Re. (V. Herbriet, Biblioth. Orient. et Morret.) Increasis Orationes, partien doctorum virotum opera, partien meliorum enemplarium col-lutione.

latione, nunc demum multo quam aut cuendatiores excusae, Gr. Basilese, 15: Mense Marcio, T. 1. 8.º XXVII. F 6 -- Orationes, et Epistolse cum latina in-tripretatione Hieronymi Wollii, Gr. et Lot. Paristo, 1615., Labert. T. 1. 8.º

XXVII. F 21. È un'edizione fatta sopra quelle di E un estrato che tata copra queste cu Ecrigo Seriano, che sella sua prima edi-sione d' lacerate fatta nell' 15gX in fol-si value del tusto di Wolfe, facendoru alcani cangiuneani. (Scool. T.1. P. 111.) — Ad Niccelem Repera De Institutiona Description De Ecription Reperadum Inter-

Principis, Des. Erasmo Roterodismo Inter-preto. Sta nel T. 1v. p. 611. della nostri edizione di Erasmo.

Archidamo Lacedaemoniorum Regi Epatola, Gr. et Lat. Sta nella Bibliothes p. 550. di Fozio.

Sul merito di questo Onstere, a sulla qualità del suo stile, giora rapportar questo scrisse l'Ab. Cessrotti nel suo Responsamento critico sopra Isocrate ( Corso da Letter, Gr. T. II. ) n Un Apo

a gimo Francese nella vita d'Isocrati » condanna a ragione alcuni critici, che a paragonando Isograte a Demostene rim-» provenence al primo di mancar di » quella venmona, » di quel foco, che > renda con meravagiono il secondo. Il > carattere, dire egli, i seggetti, e le > circostanze di questi das Oratori > crano affatto diversi; diverso adun-» que doreva esserne necessariamente > manto bilisso e malinconies, portato
> dalla ma immiginazione al forte e n dalla eva immagnazione al furte e n al terribile, traffueleva nella eva n eloquenza l'impronta del evo carata tere, e non era mai di sangue freddo. 2 I suoi saggetti ei accontavano perfeta tumente con questo genere de stile. a himsule con queek graer de alle.

Doeva atterir gil deursir sopra
la kero periodius truvpiullish, smascherar l'ambiaiosa politica di Filippo, sollevar la Gracia contro
a questo Principe, e chiamaria all'arme. Tuto cei trutavus dissorti
all'admonna del Popolo, acciuto
a dividien nel servici tessi. s all admanta del Popolo, accinto sa decidere nel parte stesso. Non a quercano qui langu le maniere fine a difficiale, l'expressional forite, i s preuleri ingequati. Consentino colpir la qui in administrati, e presente con regionamenti strotti, e presente, a con regionamenti strotti, e presente, a con figure forti e d'artie. Il caratte d'increta d'increta improven a placido. » lo tenea lontano dalle grandi asa semblee, the ricercano uno stile a vermente al par dell'axione. Le sue a principali Aringhe sono fatte per » rense de' moi enggetti era più cetero, » e meno vivo. Egli cercò adanque » uno stile più confucente alle sue mo- uno atte già confacente alle sue manole tre pamare i delice e moderato. Li immaginazione i delice e moderato. Li immaginazione i di Decreate più aggratievole. Li uno a pressonte, impetuano unoi aggiagare i imperiozimente; l' aliro dolto, ele-> imperioaimentes; l'alire dolor, els-gante, manerou, certa di genda-pentri gli unini per la via del di-letto. Quello piaco perde persande, se della perciò con occolletti nel loro; è della perciò con occolletti nel loro; è genere. Ma per fare ennie ma-ggio le qualità e le mannane, che occontrattanno, e dilatinguno lo-sente, pad derit, che in lai divon-proportata. che applità più più corroportata, che applità, più

» più ingegnosità , che maturalezzo, » più compostezza , che agilità i più » entreze, che sentimento, più i eg-» giarira , che gratia, più di eg-porte, che di cuavenienza, più di » splender che di culore, più di ag-giuralmeza, che di gravità ; più di v giardiaettas, che di georidi, pair di z monebi che di forta : v interesti che Locase mori 538, anni simili G. C. Floricius Bibl. Gr. T. \*, J Lonin Miguri De Vita S. Ochimosi. P. Rev. "Alam. Soriet S. treva annora nel T. 4. p. 147. di Millillon, "Asia etc. Di T. \* Lona Alemando, Morano di S. Gallo Lon. \* Lona Alemando, Morano di S. Gallo

mori a 12 Magno 871. (Dalla Profaz.) Istoria del Regno di Napoli, ossu Roccolta di tatu i più rinomati Scrittori dell'Istocau tatti I pui rinostati Scrittori dell'Iso-ria Generale del Regno di Napoli, paines-pismelo dal tempo, che queste provancie hanna peno factas di Regno, Napoli, Gra-vier, 1765, a 1872. T. 23. 6. P.C. X. A. I. Istoria della Visa, Dottrian, e Miracoli di G. C. secondo il Teste de quatro Erasgelini. Roma, 1-18 Registrati. T. s. s. ° XIII D 14. -- La mana. Fisherno, 1780, a della Samp. Rasile T. 1. S. ° XIII. D 27. Interia del Bestimino Papa Gregorio per Gio. Maria. Taria. Venezia, 1593. T. 1. st. VVI. E.

Miria Tarsia. Venetia, 1599 T. 1. 24 XVI. F se. Laoria del Veserie. T. 1. 4.º XXV. C 19. (S.) Isoria del Fenomeni del Tremoto avvenuto nelle Calabrie, e nel Valdemone nell'anno 1785, posta in luce dalla Reale Ac-

cadomia delle Scienze, e delle Belle Let-tree di Napoli, In Napoli, 1784., pesso Guareppe Campo. T. 1. 4.º grande. XXIX. V. 1. Questa Storia fu scritta da Michele

Sarconi, Segretario perpenno di quella R. Accademii, dalla qualo fu dedicata a S. M. Ferdinando IV. Istoria del Concilio di Trento di Patro Soeve Polisto. Genera, 1619, Auberto, T. 1. 4.

V. A 8 Sa ognamo, che sotto questo nome si anscore il celebre Fe. Psolo Sarpi m La Storia del Concilio di Trento, diceva Guy Patin, è uno de' belli, buoni, e più compiti libri, che sieno al mondo; to penno, che non vi nia libro meglio futto, e più perfetto. (V. Patiniana p. 20.) Il Cardinal Bellarmino ne fece

contrarie. Jasorici dello Cose Veneziane, i quali banno scritto per pubblico Decreto. Venezia, 1718. Lovia. T. 10. 4 ° PC. X. C. 5. Ighasanii (Nicola) Historiarum de Rebu Hungerica Libri xxxiv. nane primum in

Incres editi. Colon. Agrip. 1622. T. 1. in fol. PC. VI. H 6. Questa Storia comincia del 1440 sino al 1612. Ema è assai atimabilo, perchè l'Istuanfio Vice-Palatino d'Uugheria era I Istansifo Vice-Palatino d' Uugheria era state impaggere da Maniemiliano II, e da Rodolfo II, suo figito, o ancessore negli affari poi importanti dello Stato. El mori alcuni suni prima del 168a, in cui fin atampota quest' opera. (N. D.)

- Repai Hungarie Historia post obitum glorisonimi Matthiae Corvini, cum Acctu-

no secor ed annum 1718, per R. D. Jacobson Kesteler. Col. Agr. 1724. T. 1.

Jacobsm Ketteler, Col. Agr. 1978; T. 1. 60; P.C. VI. B. S.
Inigii (Thomse) Da Harreniarchia savi Aponoleza, \*t. Apoeteleo precimi: Lippin; 
1698; Wittigua, T. 1. 4, \*0 XIX. A 16.
Opera sumatissima. (N. D.)

Bluetrue Ecclessatica prim a Diristo 
map Seculi subera Gepia, Premussa en de 
Seripinchias Hautein Ecclessation recerterminal des propositions and proposition 
Series (1992). (1992). T. 1. 4.

VIII II. M. 1992. T. 1. 4.

VIII II. M. 1992.

tionbus Discretions. segments. WILL H 1.

One effice dell'Autore. C rincresce mannarei is Storia del Secondo Secolo, sammata in Lipsia sanso nel 1711.

De Potto cinnama Mancarean Observato. Sia nel T. 1. Mincell. Lips.

L'Itagia era sans a Lapsia a 51. Otto-lea 1635., e vi suci a 7. Aprile 1710. (N)

her tift, et innet a 7. Aprile 7720 (X)
John (Comphet) Beere Explanate LaurLaurent Bereit Explanate LaurLaurent Bereit Explanate LaurLaurent Ecclesie Passemutins, Photosu1711, Walesser, T. L. e. V. I. B. 4.
Judier Breen, F. Egisten

Sommerin In genere et in
spreis, Vinnetus, 175, R. 7. i. in fol. V. M. 9.

— Installment Theologies, Lugal 175,

T. 7. Junin, orbite Todays, e. Prete deldays of the Comphet Comphe

158 l'Oraterio, nacque a Varembrun rella Contie di Bress in Francia nel 1650, a e med a Brarja i al G. Decembes 1756 (V. Daspin, Biblioth etc. Continuot. de M. V. M. Gouyer, T. 48.) Jahelli Archiepiscopi Turdinessi Decreta per Le Marcana, An. 1255. Sianno nel

Juhelli Archiepiacepi Turutennia Decreta pro Ecclesia Brucerini. An. 1253. Sianno nel T. 2. p. 600. di Achtery. Fuigné (Mr. d') Dectomaire Théologique, Husterique, Potispe, Consographique, et Chronologique. Para, 1647. T. 1. 4.º P.C. IL N. 13.

Chronologique. Paris, 1647. T. 1. 4. PC.
III. K t5.
Questo Autore era Gentiluomo d' Anguin, ed Avvocato al Parlamento: vivera
verso la metà del XVII. secolo. ( Dul-

yerso in meth del XVII. secolo. ( Dul-Popera )

Juliani ( Salvii ) Edictum perpettuum. V.

Lectus.

Juliani Imperatoris Orationes III. Panegyricae
cum versione latina, et notis Dionysii Petavii, Gr. et Lat. Flexiae, Resè, 1614.
T. 1. 12. ° XVI. E 19.

 Opera, quae supersunt omnia, ab Exechicle Spanhemio, Gr. et Lat. Lepuse, 1606. Westbaannus, et Gledstschius. T. 1. fol. IV. D. 5.

Edizione fatta con somena dilirenza.

- / Arvood )
- Lejistolie quiedam inediue, Gr. et Lat.
Stanno nel vol. Schutaris Lux Evengelti
di Gio. Alb. Fabricio.
- Les Ceases m.Le Misopogon m. Les Lectres traduies en François. Stanno nel vol.

Hist de l'Empereur Jovien par l'Ab. de la Bleterie. V. Bleterie. Giuliano ascote al Trono Imperiale l'anno 560, di G. C., e mori l'auno 563. (Arrond )

( Arvood )

Juliani Episcopi Toletani De finturo Scenlo
Libei tres, a Boetio Epone. Dunci, 1564.
de Winde.
Si trova nel vol. Usuardi Martyro-

logium.

- Commenturii in Naluum Prophetum.

Stanno nel T. 1. col. 583. Bildioth, P.P.

- Epstola ad Idacium Barriosecus, Oratio ad Drum, Prognosicum, siva de origine humanne mortis, feturo seculo, aut vitae fotune Contemplatione Libri tres. Ibid. T. q. col. 535.

- De Dessoutratione artusis sexus contra

Judners Libri ters. Bid. T. 4. col. 100,
—— Vita S. Hildefansi Episcopi. Sin nel
T. 2. p. 494. di Mabillon, Acta etc.
Giulium Arcivescoro di Toledo viveva
nel Vit. stralo. e mori a 6. Marca Soc.

Umilator Arcenesco de Taledo viveza, coma guistura Faleca Toletano, cha fa non Seconomero, mall' Approvides del Idelnon Seconomero, mall' Approvides del Idelson del Identificación del Internación del Identificación del Internación del Identificación del Identi

lianus Episcopus Toletanus creatus est an. Bom. 680. et post anuos decem obiit. Julisis Echanessa Episcopi Libellus Fides a Josane Gernier, Parisus, Cramoisy, 1608 T. t. 6 ° XVI. E 50

Giuliano Vescovo di Eclasse, era nato

nells Poglia, e nel 446 fa innalizato a qui Vescovato. Si dichiard per la dottura di Celesia, a di Palgo, e sensio contra S. Agostiao, ebe esi stato anico sato, a di Nessorire ano poder. Pia constato dalla Chasso, e dall'Italia, a mori printe dall'a nano 455. depo di aree particolo della Chasso, e dall'Italia, a mori printe dall'a nano 456. depo di aree particolo dalla casa della casa della della si vitta, fescato di nessorie anti della casi vitta, fescato di nessorie.

and della sas vin, ficeado il messare di Masare di Sesola. (Du-pin, T. es.)
Juiani (Andreo) Pro Manuele Chrysolora fusebris Oratio. Sta nel T. 25. della Race, del Calogretà.

del Galegieni.

Julianus Haltourasseges. Sta mella Catena
2P.º. di Geunio. F. Junius Petricius.

Julii Pauli Senientiarum Recognirum ad Friana Libel Quiseque cum Junierrypeationalism.

Julii Pauli Senientiarum Recognirum ad Friana Libel Quiseque cum Junierrypeationalism.

Julii Pauli Senientiarum Recognirum ad Friana Libel Quiseque contis ex controlationalism Control Ritterfrinisis. et Ilularut Siphannii, qualism suasa adjecii Atut Schaultinguns. F. Juruspeudentia Vettus, n. 2P.

eass adject Att. Securitingus. A survey dentia Vetus, p. 187.
Giulio Parlo, Giureconsulto Romano nel secondo secolo, era di Padora secondo Bartachus; ma il Presidente Bertrand nelle mu Fite del Giureconsulti crede,

ch' era di Tiro. ( Moreri) Julii Exaperanti Ossicalum De Marii, Lepidi, ao Seroosi Bellu Grilibae. Sta nel vol. Rom. Hist. Epitome.

Quanto opuscello trovase in uno ansico Codire di Salianos alla fine della Guerra Catelicare a Gingurrina, pare, che sa un Compendio delle Storie di Sallustio. (Do una nota in principio dell' opusc.) Julii Papas II. Bullue, Stamon en C. A. P. 3, p. 255, della Bocculta del Coopurines. F. Ratherma della contra del Coopurines.

Giuliano Roborco di Savona fa eletto il t. Novembre del 1505., e prese il nome di Giulio II., e morì a at. Fcbraro del 1515. (Dalta Vita che pre-

precode le Bolle.)

Julii Papar III. Büller. Isid. T. G. P. t. p. 858.

Questo Ponteisce, prima Giovanni Marin del Monte, di Argno, fa eletto li

8. Februs del 1550, e morà a 25. Marzo

1555. (Dalla Filia sie.)

Julia Episcopu in S. Joannem. V. Coederina Cat. PP. in S. Joan.

Julius Poiscopiu in S. Joannem. F. Coederius Cat. PP. in S. Joan. Julius Firmicus. F. Firmicus. Junilii Episcopi Africani De partibus Divinae. Legis ad Primasium Eouscopum Libri duo.

Juniu Episcopi Africani De purtibus Divinas Legic ad Primissium Episcopum Eldri duo, Shanivo nel T. J. cel. I. Biblich, P.P. Quanto Vectores from le Ut. seedlo vecto il 550 di G. C. / Dull Indias Afrik, Bibl. P.P. J. Junii (Hadriuri) Episcope de della primi Liber Tellium diginiste, mongana natta edita. Dedrechti, 1552, Gamax. T. J. 25 °P.C. 24. D. a. C. 252, Gamax. T. J. 25 °P.C.

patron digenties, effections acts edits.

Dedderchts, 3552, Gamsa, T. T. 25° PC
La Vita di Giunio, che è alla testa
di questa Roscolta, non è esatta, giacchè fino a di accordo colla sse lettera,(N)

Notas in Europeum Surdamum. P. En-

-- Netse in Europium Sordianum. F. Ennephas.
-- De Annis et Mensibus ::: Fastorum Liber, sivs Homerologion respun memorshilium, quolibet sans die setzerum. Sto nel T. vtst. di Gronovio Th. Ant. Gr.
-- Animadversa, epusdemque de Cons Gommentarum. Accordi Appendia ad Animadmentarum. Accordi Appendia ad Animad-

versa sun, nunc primom ex Glaris. Viri antegrapho in locem edita, ex Biblioth Cora. Van Arkel, Roterodami, Hofhout, 1708. T. 1, 1n. 9 PG IV. C 11. Con efficie dell'Autope. I sei libri di osservazion I sei fibri di osservazioni versano spen vari panti di critica. Il Gunio vi mostra una conosonta profonda dell'Antichità Greca, e Romana, una critica ugualmente fina, e giudninas, cultura mello stile unira ututta la modestra, e a unta la cuandadezza di uno Scrittore,

che travaglia einorramenta a scoprire la verità. Il Trattato della Chioma è cu-roso, e pieno di erudizione.

roso, e pieso di ereduisore.

Il Ginnio en auto ad Hern nell'O-lunda a : Luglio 1511, e medi ad liar-naziden pesso Middiblurgo a 16. Giu-goni 157-5. (N.)

Juni (Perluccio) Grammutica Hebrane Lin-guae, jussaii ariti methodo, quam accura-ticiam berevisionego firi possari, cualif-national desiratione policia benezia. T. i.

N. M.I. B. 16. —. Romacian. T. i.

— Be Observations Policias Mavies, modi 1a.º XHI. B 16.
 De Observatione Politiae Moysis, quid in populo Dei observari, quid non observari es en opoetest. Lugd. But. 15g3., Plantins. T. 1. 16.º XIV. F 29.
 Notas in Manifii Astronomicon. F. Scaller.

hger Joseph. --- Tertulliani Opera, F. Tertullianus Questo Professore di Teologia a Leyde, Calvinista non rigido, ara nato a Bour

ges a 1. Maggio 1545, e mori in quella prima eith a 15. Ottobre 1602. (N) Juni (Francisci ) Francisci Filii, De Pretura Veterum Libri tres, tot in locis emendati, et um multis accessionibus aucti, ut plane et uen mantis accessionibus ancet, ut platne mosi possin videri. Accedi Citalogas Ar-chitectorum, Pictorum, Statusziorum, et alsocum Artificum. Roberedanni, Lerra, 1694, T. 1, fol. PC II. L. 10. T Catalogo degli Artisti manca nella prima edizione di Austecdam (1657., ed

e il miglior libro che si conosca in questo genere, per eni il Dati sospess di pubblicare ulteriori Vite a quelle, che diede alla luce, consecundo di fare cusa inutile, e che altri avova brne caurita. (Cicograna) Questa edizione fu provursta da Grevio, La Vita di Giunio, che vi las posta in fronte, non è però abbastanza esata: molte date dabbono esservi riformate con quelle del Bibliotecario di Oxford. In questo Trattato vi è molta eru-dizione: vi si trova tutto ciò, che gli Antori Greci e Latini hanno detto sulla

Äntori Greci a Laini kunno deuto sulla Pettura, e sugli anteshi Pitturi, (X) i Cin bella sfligis del Giunto, pana da —— Epistela ad Comedum Rittershuitum. F. Stravina, Act. Lett. T. S. F. 5. Egil en nase in Hedelberg el 1.50<sub>2</sub>, Egil en nase in Hedelberg el 1.50<sub>2</sub>, Luni Beuti, Stephani y Vanfosiae contex Ty-ramon, sive de Princips in populam, po-pulspe in Principsen, pigitimi potentae. Americk, Lamentius, 761c. T. 1.25. Americk, Lamentius, 761c. T. 1.25.

XXIII. A 22. Dietro a quanto ne hanno scritto Bayle, e de la Marre, non si dubita prii, che l'Autore di quest'opera non sa Uberto Languet. Se ne sono fatte molte edizioni : vi si trova erudizione, ordine, metodo, vi si trova erudicistee, ordine, natodo, mai principi na sono pericolosi il Llon-guet era nato a Vicant nella Borgegea nel 1518, e mort ad Anversa a 30. Ot-tobre 1591, (N) junity 2 nature produce a 20. Ot-lanta (Particia ) Catena Graecorum PP. in Joh. F. Nicetas.

— Clemeruis Alex. Epistola ad Covinthios .

— Clemetra Alex.

- -- Augustationes ad Alexandrinum LXX.

Interpr. Cod. MS. Stanno and T. S. della Poligiotta di Walton.

Polisjotta di Walgo.

Partici Giunio nacque in Lecui 4 s.,
Agotto 188, Fu Bilifotecnio della Bibiliteca del Re, che rise in hono edius. I' rericchi di manuscriui, e I' nimento di untu la Liberri di Caunhono:
mori a 7. Settembre 155a f. Moori 1)

— De Loclainio Sociomonie, ac officii,

— De Loclainio Sociomonie, ac officii,

et peaccipuis per annum fastis Sergiones XXI. Stanno nel vol. d' Hittorpuse. -- Episcola ad Haymericum Abbatem

etans quale corpus in coena Christus di-scipulis dederit. Sta nel vol. di Lanfrancia

S. Jyone Vescovo di Chartres, per lo avanti Abbate di S. Quintino, dell' Or-dine de Canonici Regolari di S. Agostino, dine de Lanomei Regolari di S. Agostino, faori, seconda il Tritenaso, nel 1 1098. Nella Gallia Christiana nova, com. 8. è no-tata la di lui merte circa l'anno 1116. (Bibliothi, Casen.) Jurica (Psurre) llistorire Critique des Dogmes

er des Cultes, bons et marvais, qui ent écé dans l'Églice dequis Adam, juaqu' à Jéan-Christ, Annserdam, 1794, l'Honoré. T. 1.4, ° II. C al. — Abrejé de l'Historire du Concile de Troute. Amst. 1683., Desberdes. T. 1. 16 ° XVII. C 16.

Questo Calvinista, Professore di Ten-Questo Calvinista, Professore di Ten-logii in Rotterdam, nacque a Mev nella Dicesi di Blois nel 1657., e morì a Ro-terdam mi 1745. ( Morrei ) Juripru-lentia Antiqua. V. Fellenberg. Jurispendentia Vetus Ante - Justinianes, ex

recensuse, et eum notis Aut. Schultingii, Joh. Fil. Lugd. Bat. 1717. Vander Linder. T. 1. 4. NL D 8.

Justili (Christophori) Colet Canonum Ec-clesise Africanae. P. Codex. --- Bibliotheea Juris Canonici. P.

-- Bibliothera Juris Cassusci, P. Questo Consigliere, Segretario del Re di Franca ascque e Pariga e 5. Marso 1580, e vi mori nel 1639 ( Moveri ) Justelli ( Hearici ) Notae in Bibliotheram Juris Cassusici, P. Biblioth, Jun. Can. Questo figlio del procedente non sorno Questo figlio del procedente non sorno.

dutto del padre, meque nel 1620., e mori in Loudra nel 1675. (Mereri ) Justi Orgelitani Episcopi Epistola ad Sirgam Justi Orgelitari Epistopi Epistola ad Surgam Papan an. 535, qua ei matitt Gounce-tarium in Cantica Canticorum a se editum. 80a ad. T. 5, p. 111., d. Achery, s. end T. 1. col. 24. Biblioth. P.P. Justi ( Johnsey J. Lampergii Sermones in E-vangedis et Epistoles. Colon. 1699, Quan-tilias. T. 2, § en Int. III. C. 1. Justi Abbatic Ord. Gascretensis Sermo Inbatus in Conventu multroum Abbatuse ejusken.

Ordinis contra abusus laxioris vitae . Stu-

nel T. 2. col. 55g. Biblioth. PP.

Ocosto Ablate visse nel 1V. secolo.

( DalF Index Alph. etc. )

Justilication de la Bulle du Pape Impocent XI. nontrattion de la Bulle du Pape lampecent XI. pour l'abelinion des prétridus Quartieus. 1683. T. 1. 2.º XVIII. A 457. Traducione dell'Italiano, opera, che fu impressa sensa nota di luogo, anno, e Sumpatore.

e Stampatore. Justini (S.) Philosophi et Martyris Opera, a Friderico Sylburgio, Gr. et Lat. Parisis, 1636., Morellus. T. I. fol. III. L. 5. Seconda edizione di Parigi sufficiente-

nicate correita, quantunque sia di cattiva carta. ( Arrocel ) --- Opria Gr. et Lat. Item Atheliagorae

Athenieta, Thoophul Ampoor, Asser, et Hermise Philos Tructatus aliquot Go, et Las. Editos 2002 juzza Persiman anni 1856. Colonias, 1686. Scheey et Meyerus, T. J., fol. III. L 12. rus. T. J. Sci. III. L 12.

– a Monachia S. Muuri, Gr. at Let Venetiis, 1747., Serioli, T. 1. fel: III. L 2.

– Applogia Prains pro Christianis, a Jo. Erresto Grabe, Gz. et Lat. Otanii e Th. Sheld. 1700. T. 1. 8.° XV. F 18.

– Applogia Serunda. Oratio ad Gracco, et Liber de Monachia, ab Henz-Hutchin, Gr. et Lat. Oton. e Th. Sheld. 1903. T. 1.

et Liber de Monarchia, ab Hein: Fintchin, Gr. et Lat. Oxon, e Th. Sheld. 1703. T. 1. 8.° XV. F 15. --- Apologue duse, et Dialogus cum Tri-phine Iudano, Gr. et Lat. cum nois et emendationibus Stymi Thirbii. Londini, 1993, T. 1. fol. HL L 15.

Magnifica et pulcherrima editio, è souta nella Biblioth. Ceban. nousza zella Bibliotic Crhan.
Questo Dialogo pubblicano dal Tarbito,
e i dos volumi stampisti in 8.º in orientario fordi che contenguano l'Applogia prima e
seconda, fernano, secondo l'Arvond,
nas pregroditama edizione di S. Ginestono
Martire. Il non Dialogo con Trefiore, e
dice, è au di pere di gratificiation mentro.

— Apologiae dune, a Cardo Jahani, Gr.
a Lat. Cannatte, 1965. T. 3. 8.º X. Y. F. 26.

et Let. Contable. 1908. 1. 10. 6. V. F. 10.

- Dialogus cunt Triphone Judace, a So-muele Jebb, Gr. et Let. Londoni, 1719., Innys. T. 1. 8. V. V. F. 10.
Sul mercio letterario di S. Giustino di Sil metto nelle sun Biblioth, p. 505, si espri-me ne seguent termin: Est autem ille vir (Juelinus) ad Philosophiae tum vir (Justimus) ad Philosophice tum noatrus, tum polissimumum prefatus summum sevetus fastigium, multupi-casque erudikiasis et hastoriarum coi-circumflurns. Sed Rhetarica artificio nativum Philosophias suac pulchrita-disem colorure haud studio hoboii. Quamobrem etiam cratic ejus, pollens alioqui ae valida, scientificumque ser-

vat stylum, Rhetorica illa condimenta non spirat, nec illecebris et blandimentie vulgue auditorum attrahit. mentile vulgus auddivenus attrobal.

S. Giutipo, che nacepoe in Sichem o Neapoli in Palestina I anno 80, di G. C. softri il marcino sono Marco Aurelio nel I anno 167, di G. C. Il Fabricio nella sta-Riblioth. Gr., T. S. pone la di lui morte nell'anno 167. nell'anno 165.

Justipus cum notia select neggeri, Bongariti, Vosit, Thysit etc. se-cursuae S. D. M. C. Amstel. 1659, ap. El-zevirios. T. 1. 8. ° XXVIII. A 28. Cornello Screvelio è quegli, che si naconde soto le quattro mapacule ini-nali. (Dir. Bib.) Nel ciano Dia Robi. è rapportata un'edizione Elacviriana collo data del 1955, Nella Bablioth, Lot. del Fabricio questa acconda edizione degli

Elseviri non si trora: può quindi ben sorpetturni, che nella data di quell'anno vi na corso error tipografico, vi na coru error upograhos.
(S) — e cum harrperatuone et notis Petri Josephi Cantel, ad Usum Delphini, Parius, Locanad, 1677, T. J. 4° in it. XII. (S, )—Editio Novimma Amzel apud Ja Janzeniam a Weseberge, 1669, T. 1.1, 2° X. XIX. Mos. cum notis lauci Vonii, Pariu, 1928.,

Sometime Westerser, 1000 1.1.13; A ALLASSE - cum nous Isaaci Vossii. Pritavii, 1722 Manfre. T. 1. 8.° XXVII. E 3. Giustino steendo la più comuna op none vise some Antenino Pio verso Fan. 15c. di G. C. Bidusse in Compendio le ampie Storie seritte da Trogo Pompeo secolo da Auguno. ( Arvood )

Justiniani (S. Laurentius) P. S. Laurentius. Justiniani (Leocardi ) Vita S. Nicolai a grasco in latarum. P. Poetas Christiani T. It. Questo fintallo di S. Locenzo Giusiniano, primo Perriarca di Veneza, veveva mel 1450; ed era Senatore Veneziano.

( Morer )
Justiniani ( Bernardi ) Oratio. F. Valeri
Augustinus de cautione adhibenda etc.

Questo figlio del precedente nacque a Venenia a G. Genniro 1408., e morì e 10. Marso 1489. Nell'Epitafio posto salla sua tomia vuene chiamato. Miles, Orotor, Procurator (N)
Sustiniani (Benedicti ) In onthe D. Paul
Epistolis Explicationes. Lugd., 1612. - 15
T. 2. fol. III. F. 14.

Il Giustiniani Gesuita Genovese macqu nel 1550, governò per venti anni sotto tre Pontefici il Collegio della Penitenziaria, e morì a 19. Dicembre 162a. ("Sobsed.) Justiniani ("Peri") Revum Venetarum Historia urbe condits ad samon 1575. Sto nel

vol. di Manfredi Girolamo. Questo Senatore finire del xvt secolo, come si ha dalle listere, che precedono la sua Storia. (S.) Justiniani Institutiones Juris Civilia quam emendatusumae, cum annotationibus alsorum Jurisconsultorum, tum vero Sylalsoreum Jurisconsultorum, tum vero Syl-vistri Aldobrandini, Francisci Genelli opera multo, quam ante, locupletioribus factis etc. Venetius, 1518. apad Juntas. T. 1. 8.º XXIX. E pt.

XXIX. E et.

— Et emredatione lac. Cojotil, cum Crumenti. Juni a Cosa. Lunt. Ferst. 1869,

— Et emredatione Lunt. Ferst. 1869,

— Edera, insurpere Heurico Aggios, Gr.

et lac. Lund. Rovillan, 1851. Lis. 1, 6. °

et lac. Lund. Rovillan, 1851. Lis. 1, 6. °

et lac. Lund. Rovillan, 1851. Lis. 1, 6. °

et lac. Lund. Rovillan, 1851. Lis. 1, 6. °

et lac. Lund. Rovillan Constitutions Fers altern. Lund., Revillan, 1862. T. 1, 6. ° XXVI. F. 9.

Ginnicisma I I nos, regul dall no State 1, 1862. T. 1, 6. ° XXVI. F. 9.

Ginnicisma I nos, regul dall no constitution of the constitution of the

Justiniano (Agostino) Annali della Repub-blica di Genova, per opera di Lorenzo Lo-melino Sorba, In Genova, Bellono, 1657. T. 1, fol. PC. X. F. 16. Questo Domenicano nacque in Genove

Questo Domenicano nacque in Genova nel 1470. Del Papa Leone X fit fatto Vescovo di Nehio nell'Isola di Gorica; Finnoceso I. Re di Francia lo feco suo Cappellano Maggiore. In un viaggio, che facera di G. faceva da Genovo a Nelso, peri pel eni vascello, che lo portava. ( More Justinisni ( D. Nicolsi Antionii ) Epistola Amicum. Ste nel T. 50. della Racc

Quent Beligion seriae questa lettera da Venenia a 20. Novembre 1743. menalli (Juni ) Stirae xvI., ab Ant. Man-cinello exponiae, cum Jod. Bedu Ascendi familiari estrambém explanations. Medio-lani, ex Sinantians Officias, Júbas Mais, 2548. T. 1. fel. parx. XII. G 25

Questo volume contiene anec Auli Persii familiaris supi Io. Britannici eruditisima tione, Lund. ex Offic. Badii Acce 1435, Fl. Kal. Febr. Com vecera Scholissue, et Io. B.

Com vecera schotuste, et se serus nici Commentaria, et shretum notis. Luc-tine, 160X, Orry. T. 1. 4.º XII. C 12 3.) — Cam interpretatione et notis Ludori Pratos da faum Delpini, Paratus, Leonero 1684, T. 1. 4.º in let. XII. A. 2.

Edisione assai stimata per la Collerisone degli Autori ad Usum Delphini (D E) -- Cuan nois Joseph Javeseni. Venetti, 1919, Penanan. T. I. 12. ° XXVII. E 28 - Ex editione Heastini; e Cassuboni, cum Perso. Londini, Brindley, 1744 T. 1. 24. ° XXI. E 3. Tra i Moderni non è mangano chi en-

teponesse Giovenale non e Perssio sole-mente, ma anche ed Orazio, e grandi emmiratori ne furono singolarmente G-non dopo over formato lo stile su' mig Autori. Pare bensi verisanile, che Gio-renale si lusingasse di endare innanzi ed

zio, e potè ancor persuaderlo a chi nelle Saire non ricerca, che versi armiel, parole sonanti, emare invettive. Ma chiunque pensa, come han sempre pensato i prì saggi Scrittori, che la Sa-tira debba naturalmente e graziosamente deridere i viaj, e che elle richiegge per-

**\$51** ciò un tal verseggiare, che ad na' oppa-rente semplicità congiunga nne tanto più egevole, quanto men ricercata elegania,

progrobe, quanto men rocreata elegania, non tenem, mai di instepere Orazio a control di silvere Orazio a control di silvere. Gio di control di Saine. Gio di control di silvere di control di control

--- Teresion expurgence. F.
-- Teresion expurgence. F.
-- Binaries Sociatia Sea para S. Socons
posterior. F. Otinadani.

Interior Sociation of the St. Sociation Justice Services,

Interior Sea Services of 1655, and only A Roma

170 (N. D.)

The p. Gog Bildook. F. Poster

T. E. p. Gog Bildook. F. Poster

A. E. p. Gog Bildook. F. Poster

Interior Sociation Service Carania. See

and T. G. p. p. S. di Mercon.

Sociation Service Carania. See

A. G. C. (Hieranyon. Dr. Frist illustr.)

Jorean. F. Calenta.

65

Kabbala denudata, seu Doctrina Hebr rum trascendentalis, et Methaphysica a Theologies , opus actiquimimae Philose Barbariese etc. translatum ex Hebraco seci, 1677., Aleshum; et Francoluri, 684. T. 4.4. II. B 7. Quest opera, in cui fra'sogni, le fol-lie, e le chimere, che l' Autore discute, 1684

lie, e le chimere, che l' Austre discute, in travano eccellenti ricerche sopes la fi-loscità degli Eheri, e specalmente de Rab-bint, assicura il Vogt nel sun Gotta. Libr. ruriur., che al suo tempo era co-minciata a divenir rata, e non ficile a trovarsi. Nel Disson. Bibliogr. etc. è otata: opera ricercatissima, come una delle più ungolan, che siano comparse sopra la cabala, e i di cui esemplari conoruri. L'Autore ne è Cristiano Knorrio, detto Alumanno, nato nella Silena a 15. Luglio 1656, e morto nel mese di Aprile del 1689, (Moreri) Kadlubkonis (Vincentia) Historia Polonica

cont comment. Anonymi. Sot nel vol. Dia-gossi Jo. Histor Folon. Liber. x111. Questo Sorico nacque selli Villa Kar-wow nella Folonia: nel 1205. fo cresto Vecero di Cenevia. Mori It R. Marso Vecero di Cenevia. Mori It R. Marso Kilendoro. Sonti Polica. Ecclesiae Carda-lon, p. 165. Anole vi. Anolecia di Mahi-Kalapelar.

Kalendarium Ro alendarium Romanum nongentis annis anti-quius, ex MSS. Monasterii S. Generariae Parisensis in monte, aueris characteribus exa-rato, edidit, nous illustravit, et duplicem peseteres dissertationem ad idem pertinentem preserved distributions in acress presented adjuncti Fr. Joannes Fronto Can. Regul. etc. Praest Dissertationecula de Episcoperum Pasteramente aomino, officio, dignitant, Paristis, 165a., Cramoisy. T. 1. 8. ° XVIII.

Le duz Dissertazioni, che qui ha sg-junte il P. Frontesu 2000: 1. De disbus festivie cum nativitatie, tum mortie Gentilium, Hebrasorum, et Christianorum, deque ritibus eorum, tl. De cultu Sancturum, et imaginum, et reliquiarum, et de adoratione veterum, deque ritibus, et speciebus ejus.

deque ratious, et aprecedus ejus.

Il P. Martin de Roa, Geusta Spa-gasolo, aveva di già trutato la materia, che è l'oggetto della prima Disertazione, pel suo Libro De Die Natali accro et professo stampeto in Cordova nel 1600. iu 4.º Il P. Frenteso ha asuto cura di non ripetere ciò, che quegli avea detto, e di riferire solumenta ciò che aveva

omesso. Le zote, ch' egli aggiunge at Le-lendario Romano, sono curiosismue, sensa che si allontani dal suo soggetto. (N.) Kalendariam Romanum Vetus e maemort de-scriptum ex Aedibas Maffaeream ad Agrip-— ad T. vitz. di Gereio 7k. pinam. Sia uel T. vzzt. di Grevio Ant Rom.

Kalendarii Fragmentum, quod vintur in Ae-dilus Capranicorum, Hud. Askendarium vetus, quod in libris satiquis pesefigitur Fasta Ovadli. Ibid. Kalendarium Romanum sub Imp. Constantio, Imp. Constantini Filio, circa annum Chri-ni 354, compositum, et Valentino cuidam dedicatum. Ibed.

Kalteisen Oratio, F. Hustitien.
Errugo Kalt-Eysen, dell'Ordine de Pa-

dri Prediessori, Professore di Teologia nell'Accademia di Colonn, Loquisitore del S. Ufficto, morì nel 1456 ( Biblioth. del S. Uffico, mori nel 1450. (Biblioth. Casan.) Raraccount Institutio com versione Ugolisi. Ste nel T. XXII. di Ugolisio. Ecchrymanni (Barth.) Systema Grammaticas Helenaret. Hamoriae, Antoni. T. 1. 8.º XIII. B. 18.

XIII. B 18. Questo Professore di Elero ad Heidel-berg, e di Filosofia a Dansica, mecpoe in quest' altima cini and 1575., e vi morì nel 1604 (N. D.) Kerri ( Petro) Germania Inferiov, idea XVII. provinciarum ejus novate et spectos Talurhas Geographice, cum Inculenta alamalum. eographicae, cum luculentis singularum

Geographicae, cum Inculents atquirum descriptionibus addisia Patra Monasoo, Anasel 1619, T. 1. ful. maz. PC. VI H 1. Kenmerich (Dee, Hermani ) De geomas prudentiae privates et publicae indele et divisione. Sin nel T. t. Miscell, Lépiseiae, Kempin (Thomas Malleoli a) Opera omnis-Accedit Scottum Rempene, seu Vindiciae quanter Leborum du Institutos Christi, quanter Leborum du Institutos Christi, Accedi Scotum Kempenes, ses Vindices quature Libercum de Instistoc Chrati, ab Eusche Amort. Colon. Agrin 1705. T. 4. e T. H. 1814. Tol. 1814. T

uno, e ne fece nue tradmione de agre etiore sermone in paulo mundiorem. Era essa stata tradotta in Germanico, e il Castelione segui il giudino di questo Traduttore, il quale prodentemente sopprese alcune cose, alcune altre pochies ne cambio, perché sentivano la supersti ne di quel tempo, e di quelle circustanse Questo volume contiene ancora: Coess Deminica cum micie aliquot Epidor pidum, authore R. Widdrington Con tabr 1688,

tabe 1888, B. Kempis, seprenoemissto Malleolo, Canonico Regulard di S. Agorino, nacque e Kempis villaggio della Ukocci di Co-logon, e mori nei 1491. di anni gt. f Brilarm. di Scripti. Eccles Script. Eccles Gamera di Script. Eccles di stating and explaining the Scripture Chronology, upon Monic Astronomical principlen, Mediums and Dana. London, 1951. T. v. 8.

XIV. D 1.

XIV. D 1.

Quanto Scrittore era Renore di Bendley artile Contex di Berlay, a vinca varen la contexta di Berlay, a vinca varen la contexta di Berlay, a vinca varen la contexta di Belevaro Ten el the Deservatione di Belevaro Ten el the Del Trainares di Belevaro Ten el the Del Trainares and Belevaro Ten el the Del Trainares di Belevaro Ten el the Del Trainares di Orderda, Bellota quera la manaconda Disservazione a Tomanos Hunti Preference di Eleva, di Archo, e di Cancosi mella Universal di Orderd, depos aere delicata del non El Universich la gricial Disserta-

alla sessa Università la prima Discrta-sione sullo sesso auggetto. Vivera nella seconda ssetà del passate secolo. ( F. la Dadicatoria, che pre-cede l'opera.) ecchere ( la Polpadri ) Prima Constriatio A asiacciniana. Amstel., 165a, Jansonius T. 1. 8.º X.K. F. 20.

Gio. Polazadro da Kercove era Dottora e Professore di Toologia nell'Università di Leyden, e con sus Dedicatoria degli 8. Februro 1640. inittola la sua opera a Giorgio Rakopi, Printipe di Transfessia.

Keroas In expensite verhoram Barbaricorum, ave Alamanuscorum in Regulam S. Beaedacii, ordina alphabeuco. V. Rev. Alam. Script.

Kerone era Monseo di S. Gallo, e viveva nel 160. / Luni J Kessleri ( Joh. Conradi ) De dimidio Sielo

argestee, sansto, Lyro animarum Israelis, Sto nel T. XXVIII. di Ugolino.

Observationes in Education Pauli ad Philippenses. Sta nel T. a. p. 945. Thus. Nov. Theol. Philol. Nov. Phiol. Philol.

Il Kellero, Pedesure di Lingua Greca e di Orientali, a quindi di Teslogia nel Liceo di Brenn, viven sul principso del passato secolo. (Biblioth. Casan.)

Kesle. es'en ( Jonnas ) Bibliotheca Sangalleans
V. Rev. Alam, Stript.

P. Rev. Alam. Stript.
Questo Sentitor vince jenim delli motà
da vet. secolo. P. Dall' opera i
Neller (Guilstein) i Spucilar. P. Epatolae
Kuttaler (Ja. Jac.) Regni Hanguriei Historia.
P. Johandiei
Questo Condinatore della Soria Unparata dell' Isbinazio: res Victoria Genorais della Chiem Gilliquias di S. Gercontal della Chiem Gilliquias di S. Gercontal della Chiem Gilliquias di S. Gercontal della Chiem Gilliquias di S. Gercon-

Casan. J Ketteri (Frid. Eraseti ) Viodiciae Relationis de Quedlinburgeau Colloquio. Sta nel T. I. Miscell Lipsirns.

--- De Horis Passonis Jesu cum schemate horarum. Ibid. T. tv. --- De Reliquiis Miraculorum et Visionum,

-- Da Belaquia Morculorem et Visionum, pun Aprolosous mongras. Halt. T. VIII. pp. 14 Aprolosous mongras. 10 A. T. VIII. pp. 14 Aprolosous mongras. 10 Aprol. T. VIII. pp. 15 Aprol. pp.

Ecolesiant.
Killygrani (Heor.) Epistola. F. Epistolae
ill vivor. nelect.
Kinahhi (David ) F. Rabbi.
King (Galtelmi ) D. Origine mali. Londini,
1993. T. 1. 8. XXV. C. 9.
Questo Tvattato fia tradutto in Inglese

lotto in Inglese da Edmando Luw and 1751., che lo carich di lungha nota, nella quial penende confature lo objessio, de Bièje, a Leib-nitti sevenno fatto contro quard'opera. Il King est Arviescono Fotostanie di D. bhito, a sui non manch per ceste un peritato Pettus, che l'escri Litolico. Segui al Antru, line Contro del Litolico. Segui al Antru, line commo Ettaloma Especial (Antru) line commo Ettaloma Giornia, sieve Mun li Opfolium, idea con-lucia esconici altrumino tum erratium consiste consistentimo un mercatium rich de lunghe note, nelle queli pretende

Costeste, ave M in it United my, first cos-lessis expansi silvemajus tem evantium quan fixacum natura, vires,... ob infimo Tellura globo, mona ad ultima mundi confinia per finir rayoni integumentum ex-plorata, nova hypothesi exponitur ad veri-

tatem, interlocutoribus Comiele et Th didacto, Romae, 1656, Mascardi, T. 1, 4 XXV, A 1.

XXV. A 1.

— Maurgiu Universalis, sive Ars magna comossis, et dissouis, in docum libros digrata, qua mivera sonorum Dactrins et Pais-longhias, Manisosque tam Theoricus, quam Corbeller, T., Ed. X. L. Europe, 190s., Corbeller, T., Ed. X. L. Forder, 190s., Gradinipino Guidento, Archiva di Loopaldo Englatina Archiva di Loopaldo Englatina Archiva di Loopaldo Englatina Archiva di Loopaldo Englatina Archiva di Loopaldo Paris de delicata del-l'Autors, al quale l'opera è dedicata del-l'Autors.

-- Liber Philologicus de sono ercificioso, aive Musica, ejusque prima institutione, attate, vicinitodine, propagatione. Sta nel T. XXXII. di Ugalino.

- Liber Diacreticas de Musicaja Antiquo-Musicas, in cue de serie atresente Musica.

Moderna, in que de varia ntrasque Musi-

cae ratione disputatar. Ibid. tripartitum, quo universa magnetis natura, ejusque in omnibus scientiis et artibus usus nova methodo explicatur etc. Editio ter-

nova mechodo explicatur etc. Editis ter-tia, ab ipos Austere recognita etc. Romae, 1854, Mascardi, T. s. fol. X. L. B. Quasti Libri, come tunti gli altri del Kirchario, sono pieni di sogni, e di quella spece di creditione, the sono è di verun uso. (N. D.)

- China monumentis qua sacris qua pro-fanis necnon vacus maturac et ertis specta-

finis notaton variis miturae es ertis speciales, alsarumque rerum menorabilism arquinentis illustrata, cam figuris aemas. Ambal, 1667, Janosonius T., fol PC VII K 5.
Alsumi hunno chiamato quest' opera
Chianasia Athanasia! Phantasia, perché
vari Gesuiti hanno riconoccusto, cè egli vrij Genuit hanne riconocunie, ch' egit denervera quel passe sani diversamente denervera quel passe sani diversamente chem de la reala. (N.) Il Gen-chem de la reala de la contrata de quel opara, ed thre das del Kircherio, and de Libri de contrata de la contrata quel opara, ed thre das del Kircherio, nell opera di questo della vive sego-git stadi, le nozioni di questo della gli stadi, le nozioni di questo della contrata della contrata della contrata per periodi della contrata della contrata e segoni periodi forse lociato di e seguito, la posterità deve esergil promozanza.

Exercitat. -- Evercitatio Academica ad C. G. Taciti Historiyr. Libri v. capita aliquot priora de Rebus, Moribuque Julicorum. Sta nel T. tt. di Ugolino.

Questo Professore di Filosofia a Wit-semberg mocque nella Franconia nel 1635, g aneque nella Franconia nel 1635, e mori nel 1700. (N.D.) Kirchmiseri (Georg, Guillelm.) De Pane EIII/17210; ad Matth. vt. 11. et Luc. xt. 5. Sta nel, T. 2.p. 180. This.

Sta nei. T. 2. p. 189 Thee. Nov. Theol. PhiloL Philol.

Kirchmayeri (Sch.) Dissertatio de flammanta
curra Efiae, ad 2. Reg. II. 11. Sta nel
T. i. p. 514. Thea. Theol. Philol.

De riptu Pauli in Coele palo in ejus carne ad 2. Cez. 33s. z. 5. et 7. Ibid. T. 2. p. 596.

Questo Scrittore Litterano, mori nel Kirchmann (Joan.) De Funtribus Romani rum Libri quatuer cam appendice. Accessit. et fuzus Parasiticum Nicolas Rigaltai. Eduio

tertia prioribus auctior. Brunsgae, 1 Dunckerus. T. 1.8.º PC. IV. C 18. 166t. , Trattato detto, else acquistò al suo Autoce una souma riputantee, e gli pro-curò un ricco nuritaggio. ( N.D. ) Questo rolume contiene dello stesso Autore l'o-

--- De Annulis Laber singularis, ab Auctore recognitus, et auctus. Slewici, 1655.

Opera stimata ngualmente che la precedente, sebiene più curion, che utile. Il Kirchmann nacque a Lubecca li 18 Gennaro 1575., e mori a so. Marzo 1645.(N) Kinteou ( Petri ) Liber Secundus Canonis

Avicensae, typis Arabicia er MSS. editus, et ad verious in Intimum translatus, notis que textum concerpentibus illustratus. Bees-las, 161a. T. 1. fol. X. Is 11. Giorgio Geronimo Welschio, abelinimo nella l'agua Araba, disperzanya assissimo

nella l'agua Arana, dispersaria questa traduzione del Kinsoriao, e voleva, che gli si restasse tenuto di mon averne tradotto di più. (N) - Grammaticos Arabicae Liber 1., sire

Orthographia, et Protodia Arabica. Liber 12. Etymologia Arabica, Liber Ht. Syntaxis. Berslac, 1608., T. 1. fel I K 1.

Jac, 1668, T. J. 6t. I. K. Y. Il Kirssenio nacque a Benslavia nella Siesia a 25. Direndrea 1599. Fu Professor di Medicina al Upud, e Medico della fanosa Gestina. Mori in quant' ul-tuna città li 8. Aprile 1540. K. N. Kitochim (Hurticus ) De Magistrathua Ro-manis. Su nel T. v. Opanac. Paristr. Quento Scrittore tano in Lipia vivexa.

sul commesare del XVII. secolo ( Biblioth. Casan Casan. ) Knericht (Aug. ) De Foctura Jacobi urtif

Knericki (Aug.) De Foctura Jacobi artificiona, ad Gen. xxx. yp. Bissectatio. Stanel T. p. 228. Then. Theol. Philol. Knorrus. F. Kalibala demudata. Kobiersphii (Stanisla) De Lutu Romanorum Commentarius. Sta. nel T. vitt. da Grevio.

Th. Ant. Rum. Questo Scrittore serivera i nel 1618. (Dalla Prefuz.) erivera in Lovanio Koch ( Corn. Dieterici ) Dissertatio de Nummorum Hebraicorum scriptionibus Samaritanis. Sis nel T. xxvin. di Ugolino.

- - Disquisitio Conjecturalis, qui Lex LVIII. Duodecim Tabularum de Furto per Lancens, Licinmune emerpto explicator, a depra-vatione Trebonium et caeterorum Interprerum vindicatur, Legibus Divinis confertur Sta nella Collezione del Fellenberg. F.

Fellenberg. T. II. enberg. T. tt. p. 195. Fu facts in Iklasted nel 1721 Kochii ( Join. Christiagi ) Observatio de Satyra e re litteraria eliminanda. Sto pel T. II.

Miscell. Lipziene. museus. Leptums.

— De quastione: mun S. Coran posit vaeari medicina cerporia? Ibol. T. IV.

— De un Creacis paud Gentileo. Ibol. T. VI.

— De Jacobo Minaente. Ibid. T. VIII.

Korberi (Fudieria) (Meldinsieleous, sive Discursus Philologico—Theologicos de Melchi-

sedero in Typo, et Antitypo et Genes. 14-18. 19. et Ele. - 5. Sea nel T. 2. p. 729. Thee. Theol. Philol.

Kolumanni Presbyteri Martyris. Sta. nel T. S. P. 2. p. 193. Thea. Monum. Booles. Kollens ( Adama Franc. ) Historiae Diplomaness Juna Patronnus Apestolicorum Hua-

prime Reg.m Lillet tres. Vindebonze, 1762, Schulmus. T. 2. 6 ° Vl. B 1. Koller ern Unguro, Consigliere di Ma-rin Teren, e primo Castode dell'Impe-

rial Biblioteca di Vienna: dedica la sua opera all' Augusto Erede dell' Imperio, Giuseppe II.

Konig (Joh. Adami ) Dissertatio de Ritu por-tandi culcare, ad Mauh. 372. 11. 860 nel

T. 2. D. 86. Then Theol. Philol. - - De Ritu lavandi manos, ad Motth, XXVII.

24. Ibid. p. 227. Kongsmann ( Andr. Ludovici ) Dissertatio Judicio Regis Christi adversus rebelles Ju-daece ad Matth. XXIV. sq. etc. Sta nel T. z. p. 268. Thes. Nov. Theol. Philol. T. z. p. 268. Thez. Nov. Theol. Philol. - De males Passoribus, ad Joh. x. 1. Du-

sertatio. Ibid. p. 501.

- De Drvite Epulone, a Christo immisericordise non accusato, et de ejus cestionas vero scopo, et argumento, ad Luc. XVI.

19. Ibid. p. 461.
Koolii (Jouanus) Ad Legem Aterium Tarpejum de Multis. Sta nel T. v. di Ottone. Ibid. p. 461. Questo Giureconsulto, zato in Utrecht,

vineva sul finere del XVII. e il comin-Care del XVIII. secolo. ( Dalla Prefat. ) Kornerus. F. Struvius, Act. Litter. T. S. F. 2. Daniele Kornero era della Transilvania,

e viveva sul cominesare del XVIII secolo, Korthoki (Christiani) De vagia Scripturae Edi-Kilonu, 1686., Richeftes. T. 1. 4.0 LA 12 - Pagauna Obtrectator, sive de Calumniis

Gentriam in veteres Christiano Libri trez. Kilonii, 1698 Richelius. T. 1. 4. 9 VIII. A 16. — Hutoria Ecclesiatica Novi Testamenti a Christo asso usque ad Secoslum xvII. edite ex MSS. Autoris. Hamburgs, 1708., T. 1.

nel 169j. (Moreri) Krakewitz (Alh. Jo.) Novum Philologiae S cimen exhibens Harmoniam Pauli et Mons ad Gen. KLVIII. et Ebr. Xl. 21. See sel. T. 2. p. 975. Then. Nov. Theol. Philol. Questo Dottore, e pubblico Professore di Teologia, Luterano, viveva sul comm-

ciare del passato seculo. Krausen ( Joh. Henr. ) De Christi loco nata-lisio in urbe Bethlehem, ad Matth. 11. 1. 5. Siz nel T. 2. p. 105. Theo. Nov. Theol.

romsyeri (Hieronyani) Disputatio de Vita Chri-sti. Sta nel T. 4. di Cronio Fascie Enercit. Kromayeri (Hie

Questo pubblico Professore di Storia nell'Accademia di Lipsia viveva nel 1645. Kropf ( Franc. Xaver. ) Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris ah anno 1611. ad zenum 1730. Monachii, 1746., Votter. T. 1. fel X. D 11.

Vecter, T. 1, fel. X. D 11.
Quesso Gesulta vivera verso la metà
del passato secolo, (Dall'apera.)
Krumbholu (Jonae) Sacredoqua Hebraicam.
Sta nel T. XII. di Ugolino.
Krzasianovie (Saunalii ) Respubbia, sive Status R. Polousae. F. Respubba.

Kuen ( Michaels) Collection Serptorum Rerum Husprico-Hennation-Ecclematicarum varior-rum Religionecum Ordinam. Ulmas, 1795., T. &. in vol. a. 50. X. D. 15. T. I. Caroli Sterngelii Monatteriologia en Ejon-dum Mantyra em Auberti Miron Originas Benedictione.

dem Mintyss im Auseru
Be-odectinas
T. H. Auberti Mirsei Origines ac Progressas
Canonicorum Regularium S. Augustini per
Italium ac Hippanasm in Francisci Perif Granasia Canonicorum Augustinana, ordina elphabetico descripta. Para z Listera A et

B. Opus posthamum. Il Kuen, Canonico Regolare di S. Ago-stino di Ulma nalla Svevia, era Decano

dolla Canonia di S. Michalo Arcangelo, e terminò di vivere nel 1768. e in quel conso. (Bibliotic Cason.) Kuhni (Joethim) Notas in Panamiam. F. Pautinis. Quanto Professore di Storia, e di Lingua Greca in Straiburgo morì nel 1697. (Bi-bliotic Cason.)

Grant a Straburgo and not not 1697, C Bi-blich Canan, a mori not 1697, C Bi-Kunickii (Georgii ) Quid da Sayris sentiera dam / Sin and T. t. Affectle L. Lye, F. —— Novem Technon yan the Millis F. Bi-blia Green Nov. Test. 6 Millis F. Bi-blia Green Nov. Test. 6 Millis F. Bi-blia Green Nov. Test. 6 Millis F. Bi-ton and the Sayris of the Sayris of the Vandilis and 1994, Milyot I Protomas-tical Computer of the Sayris of the Sayris of Lestere in Berline; meri nel 1716. (N)

Labaci (Antonii) De Architectura Liber, non nellas esque acimadversore dignas aco-quitates describens. Sta nel vol. di Alghia. n.\* 5. F.

n. 3. V.
Laberi (Caroli ) Cyrillus. F. = Philoze-nus. F.
Carlo Labbeo nacque in Parigi nel 1582,

Carlo Labbeo mecqui in Farqu net 1964, e mori li 1, Gennaro 1657, (Dall' spi-taffio in princ. dell' opera ) Labbet (Philippi) Biblinthesa Bibliothera rum turis secunda succiter. Accredi spiadem Bibliothera Nummaria cum Mantina Anti-

Distonces Automatic cuis massina Agri-quarase Suppellectillo. Paris: 1664, Billaine. T. 1. 4. ° PC. II. A 8. E propriamente una Raccolta della maggior parte de Cataloghi, e Bhlissen-che, ch' em compare ano al tampo del Labbon, o di cui svera egli intene par-lare. Eura può enere utilizaine a etati, ma principalmente a colora, che voglione avere una conoscenza esatta de' bu

hei, e che voglion formare delle Beblio-teche. ( Baillet , Jug. etc. T. 2. p. 17.) La Bibliotheca Nummaria è un Ca-La Bionobieca Automating e un Ca-talogo di quei, che hanno acristo delle Meraglie, e di coloro, che hanno trat-tuo sugoliemente delle monese, de pesi, e delle misore. È stat da alcuna inglosi attribuita sensa ragione a Gioranni Sel-

deno. ( Idom )

La Mantiera Supolloctilis è na Catalogo di quei, che hanno scristo, e commentato sopra le antiche Iscrisioni, le Statue, le Pietre incise, gli Obelischi, le Piramidi etc., in una parola sopra tutto ciò, che chiamani Antichità. (Idem)

Questo dotto Genuita meque a Bour-ges nel 1609, e mori in Parigi nel 1609. ( Sotwel ) Concile Secrements. V.

( Sotwel ) Laboureur ( Mr. ) F. Vita Mariae Scotter Questo Biografo era Prinre di Serigné, e Cappellano Maggiore del Re di Francia:

e Cippellato Maggiore del Re di Francia: uscupa a Montanoentero presso Parigi nel 1623, e morì nel 1676. (N. D.) Lacombe (Mr.) Marigi Chronologospue de l'Histoire du Nord, ou des Etats de Den-nemare, de Route, de Suede, de Pologue, de Preuse, de Courlande etc. Anneal. 1753.

penance, de Russie, de Suede, de Pelogue, de de Prusse, de Courlande etc. Amaste 1755. Chatelai, T. 2. 12. ° PC. VI. A S. Guy da Rossaesu de Lacombe, for nicreuso Avrecato al Parlamento di Pa-rigi nel 1796, s. moni nel 1796, (N. R.). Lactumii Firmánii, De Dominicis Institutio-mibus. Venetiis, 1598., per Jo. de Colonia, T. 1, 604 III. I. g.

Exemplace 6 en conservato, leg. mar-BOUTE OFF

--- De mortibus persecutorum, a Joan Ce-lumbo. Abose, 1685, T. 1. 8 ° XVI. B 13. --- Opera, a Thoma Spark. Openii, a Th. Sheld. 1685, T. 1. 8 ° XVI. B 5o. In questa edizione da me letta, dice l'Arvord, l'Editore vi comparante dotto, e giudizione.

n Nicolao Lenglet du Fresnoy. Parisis, R., de Bure l'ané. T. 2. 4. 6 HL I so. Edizione fata con gran diligenza, e di riscontro di moltanimi manuscriti. col

( Arvood ) Lettanzio morì circa l'anno Sun di G. C. sotto Costantino il Grande. (Arr.) Liderchi (Jacola ) S. Geoline Virginis et Martyris Acta. Romae, T. 2. 4.º XXII. A 27. --- Annalium Ecclesiasti V. Baronius. . Romae, 1725., Pagliarini.

Giacomo Laderchio, Continuatore degli Annali del Baronio, era Prete dell' Oratorio, e dedica la sua opera e Benedet-to XIII. con sua Epistola de a Febra-

ro 1728. Ledislai Hungarise Regis Epistola Callisto Paper III. an. 1456., que sescrit se parestom ha-here exercitom in Turcas. Sto nel T.4, p.386.

bere exerctions in Turcas. Sin nel 1-5, p-30t. di Achery;
Late ( Joannis ) Plinii Securdii Historia Naturalia. P. Plinosa.

— Gallia, aire de Francorum Regiu Donimia et opibau. Logd. Bat. 160g. Elsevir.

T. 1. 5a. \* XIX. C. 6.

— Hispania, sire de Regiu Hispaniae Reguis et opibau. Logd. Bat. 160g. Elsevir.

T. 1. 5a. \* XIX. C. 67.

- Belgii Conforderati Respublica, seu Gel-driae, Hollandiae, Zelandiae, Traject. Fris.

driac, Hollandise, Zelandise, Triject, Fris. Trensiasi, Groming, Cherographica Policicaque Descripcio. Lugd. Bet. 1650, Elsevir. T. t. 52. XIX. C. 88.

Di quest' opera vi sono tre editioni fate nello seeso anno 1550: la prima cessi di pag. 559, senza Indice; is seconda di p. 559, cenza Indice, e molte additioni (ed à la nostra ); la terra intermementa simile alla accorda. (R)

- De Imperio Magni Mogolis, sive India wers, Commentarius e variis Auctoribus congestus. Lugd. Bet. 1632., Elsevir. T. 1. 5a. S.XI. C 8. Due edizioni vi sono di qu

anno: una di pag. 285., e l'altra di pag. 299. (Questa ultima è la nostra). Esse aono ugualmente huona. (N) - Tractaous de territoriis, potentia, famil foederibus Principum et Rerum Italiae Si trova nella Raccolta di Tom. Sep famili

intuolata: De Principatibus Italia Tractatus varii. V. Principatibus. - Persia, sive Regni Persici Status, vari

--- Persis, sire Regas Persici Status, varia-que liseres su, suque per Persisia cum ali-quent Iconibus Incolstens. Lugd. Bts. 1653., Elsevir. T. 3. 5.0° XIX. C. 46.
--- Thomas Statish., Angli, de expenhica excessional des la companional des constant Choregraphica Illius Deception, sideous Po-linos Tructuru, Lugd. Bts. 1650., Elsevi-Tutte quanta opera entraco rella Col-lesiono delle Peccole Republicher.

ienone delle Picciole Republiche.

Novu Orbis, sive Americae Utrivopue
Descriptio, Lugd. Bat. 1653., Eltevir, com
mappa et Sgarus aenies. T. Jol. Pc. VII. B. 6.
Gpus vanazima rarrom et infrequent,
le chiana il Vogt; e nel Diction. B.
biliogr. etc. è notata Bella Edizione.

songe, etc. è notaus Bella Editione.
Lect nacopus d'Auvens milla fine de l' VII. secolo, e meci nel 1649, (N)
Leci (Pomponii) De Antiquistables Urbis
Bomas Libellas. Item Topographias Veterus
Bomas de Barbels Marisim Episteme, nunc
primum in lacom edita. Item P. Victoria
de Urbis Bomas Repischbas et Locis Liballus. Basilese, 1558., Platterus. T. 1.
8. P.G. IV. G. 20.

Questo volume contiene ancora: Jodoos Willichii Arithmeticae Libri tres Ar-gratorati, 1540., Mylius.

-- De Magneraillus, Sacerdanbus, et Legubus Rem. F. Fennstale.

— Quanto Sattuce nacepus nel 1455. ed

a Annitolius nulla Civiletta Cara, e mori

Annitolius nulla Civiletta Cara, e mori

Laquirarius (Harcognus) Egunuda ed Act
dennium Cersarienseen, sere Dedicatio prai
tica oper, quad uncerlusure della Pagicari

Samensia Equision et Orationas. Cersa
mars, 1756. T. s. e. S. P. R. H. E. 156.

— Ad Jan Faccultuma Epistolis, qua quida

Lutta securedocci. demonstratus. Stor pel

Lutta securedocci. demonstratus. Stor pel

tions intercident, demonstratur. Sta nel T. x. della Bacc del Calogieri.

Orations duse, slers pro Longus Latine, olters pro Scholis Publicis, Ilad. T. xvi.
 Pro Publicis Scholis Oratio Secunda. Ilad. T. xxx.

Hid. T. XIX.

— Oratio, Multim daudam liceris case, at non multis, operam. Itid. T. XXIV.

Il Lagentarini Genata, octumdo di Genora, nacque nel 1628. in Porto S. Maria nella Spigna, dove troravasi suo padre per escretare la mercatura. Nello sue Orazioni si ammira un' elegana

veramenta Cicereniana; mori nel 1773. · ( Cardella , Campendio etc. ) abontan ( Mr. de ) Nouveinz Voyages dans

Labontan (Mr. de ) Neuvreux Voyages aras F Ameragas Septemtromale, enrichis de Cartes et de figures. Have, 1767., Delectro. T. & 1.8 ° P.G. VII. M ar., Lakmacheras (Joh. Scohl) de God, et Meni. Sto nel T. XXII. di Ugolico. Lalemantis (Jounns ) Etterazum fore connium

et praecipuarum genisam anni Ratio, et eum Romano Gollatio, 1571, Crispinus T. 1. 8.º PC. II. O st.

- Discretations ters 1. de Tempore et cjas partibus, 11. de Anno Micodonum, seu Gracoscum, 11t. de Anno Attico. Stanno nel R. ax. di Geonorio Th. Ant. Gr.

nel I. x. di Grounie Th. Ant. Gr.

—de Anne Romago. Sin al I. VIII. di
Liveria Th. Ant. Rom.

Il Lellerman susque in Autum nella
Borgupa, e, viver, mil 195c. (Dalla
Romando Ness in Kalinderium Vess. Sin

null I. VIII. di Gereio Th. Ant. Rom.

Limbert (Sough D. L'Ante Enquelpea, eu
Hanchin sur les Erengius de tous les D.

null S. in la, VI. G. Rom.

18, 20 in k. VI. G. Pere.

in 8.º in lat. VI. C a.
L'elequenza di questo Dottope della
Sorbona è veramenta cristiana, scraphos, sociona e terramento casanta, sociones, sobilo, delce, e toccante. Egli era nato e Parigi a 28. Ottobre 1654, e vi mori a 51. Gennaro 1722. (N)

Lamberti (S.) Martyris Episcopi Trajerteesis Vita, anctore Anseyma. Item Revelatio S. Lumberti eodem auctore. Anno 770. Sta nel T. 2. P. L p. 134 Then Monum Ecolo Lumberti Episcopi Epistolae. Stanuo nel T. 5. di Achery

Viveya sul finire del secolo XI.

Lambiuss. F. Cocrosias Opera.

Questo Professore di Lingua Greca al
Collegio Ragale di Paragi era nato nel
1516 a Maestreui sur-mer, e mori nel
1572 penetrato di dolore pella morta di AUTA Penetrato di dossee penis morti di Ramus suo amico, esampito illi giornata di Sanhartolomeo. ( Mor. ) Lamii (Jonnis) Delicise Erudicorum, sen A-NE MOTAN Opusculorum Collectanea. Flo-rentiste, 1756., Vivianus. T. 15. 8.º PC.

V. B s2.

-- De Ecudinione Aposselorum . Florentiae,
1758. T. 1. 8. ° XX. F 17.

-- De Recta Patrum Niosenorum Fide Dis-

seriatio. Florestiae, 1770., Pasoni. T. 1.
Con effigic dell' Autore.

--- Case Missiche, V. Saggi di Dissert. E-. trus. T. r. P. I.

- trus T. F. P. .

- Serpanii Serri, Bad. T. 4

Il Lanti, Profinence di Storia Secon nel
Leon di Ferenze, o Trologo del Gran
e unci nel 1770. Il Dall Lerne, posta
cotto da di lan efforio.

Lampa (Frid. Adalphau) de Gymbulis Veterum. Sin nel T. xxxxx di Ugollon.

Quaso Dustore, e Profinence Ordinario
di Bevone, Ferrier telle (Ganga di S. Au-

di Brema, e Pestore della Chiesa di S. Auagario, era nato a Detmolt nella Contea di Lippe li 19. Februro 1683, e mori

at Lippe It 12, Februro 100A, e mori a 8. December 1749, (Mor.)
Lemprits de Seriptis patris au Plutrechi, Gr. et Lutine. Séa nel T. 5. p. 53, Bi-bloch. Gr. Fahrie.
Lamy (Bernardus) Apportute Biblicts, sire. Manudactin ed Serem Scriptures una cla-

Manuelactio ad Sacram Scripturam tuen clarias, tum facileus intelligendum. Editio tercacteris sucusorem: addita mane primana Auctoris Vita in synopsum redacts, cum figures acress. Venetos, 1749. Basilius. T. 1. 8, o XIV. D 11.

Quest Opera non comparve da prima, che in Tavole; ma le deferenti eduzion, che se ne secaro, avendo satto a cono-sorre al P. Lany, che la sua opera ca di qualche utilità, la rivide, e le diede ue altra forma. Vi sono di essa due Tradutioni; la prima dell' Ala di Bellegarde col tititolo: Apparat de la Bible, os Introduction à la lecture de l' Esriture Sainte, traduite du Latin du P. La-my; la Seconda del Sig. Boyer, che da no si possede cotto il titolo aguesre.

- Introduction à l'Ecriture Sainte, où l'on teste de tent ce qui concerne les Jeifs etc. enrichie de figures. Nouvelle Edition ravot

et augmentée. Lyon, 1709., Certe. T. 1. Il P. Lamy non riconobe che q Traduzione per la vera traduzione della sua opera, perchè il Boyer avendogiela comunicata prima di darla allo Stampa-tore, si vi cambiò quello, che gindiob

a proposito, tolse cio che gli parea su-porfiuo nel latino, ed aggiunas quello, che vi mancava, e quel che la medita-

zione, e la lettura gli avevano fatto sco-prire di nuovo. ( N ) --- Commentarius in Concordiam Evangelicam. Parisis, 1690 Anisson . T. 1. 4º L. I 4 --- Apparatus Chronologicus et Geographious ad Commentarium in Harmoniam, sive

ces ad Consegentarium in Harmoniam, swe Cescodium Françoitem, Parsisia, 1609, Anison, T. 1. 6, 5, 1. 15.

— De Tabernacule Foederis, de Sancta Critate Jeremlem, et de Templo, Libri septem. Parini, 1720., T. 1. 50. cum fig. II. O S.

II P. Lemy travagliò trant'auni a que-ti opera; ma non fio data alla luce, che depo la morri dell'Autore. Vi si trovasu.

delle grandi ricerche, e le figure, di cui è picos, sono assu bine incise. (N) ; -- De Levitis Cantoribus, et Missos He--- De Lavitis Cantoribus, et Minica He-braserum, Séa nel T. XXXII. di Ugolino. -- Demonstration de la verité, et de la Saintoté de la Movale Chrétienne. Paria, 1668. Praiard, T. S. in 18.º in lat. L C to.

Questi due volumi non contrarono, che

il prime, e il secondo Tratterumento. Dalla Prefanone dell'Autore si rilova,

the t Trattenimenti doverano esser cinque, e cinque perció i rolami. Questa Edusione intanto, che è la prima, si li-mitò a'soli pruni due, e non fu se non diciotto anni dopo, che il P. Lamy diede tre ultims in una masva edistone, fatta S ere ultime in tus moses editation, fait in Rosen nel 1946, or -0, -0, -11, fin ti refusir i primi, acto il trudo: Démonstration no pressor s'endente de la seriali de la saturità de la saturità de la Morale Chésiciente. Overrige dei la Morale Chésiciente. Overrige de la Morale Chésiciente de la companion de la compa

avuto sin dalla son fancinllesso s'euto sin dalla sea fanciallesia una gran dispositione alle scienne, e le ha tutte abbracciae. Eși ha apasa accerdare noiseure i rusteminant delle Belle-Lettere, e i fiori della Rettorica, e della Penas coll epificarios allo statodo delle lingue; le meditationi personale della fancia della financia pagan colle spize della Cettea, la Filonda pagan colle spize della Cettea, la Filonda pagan colle spize della Cettea della Foresa pagan colle spize della Sere Sertitura, dei mandala della Sere Sertitura, dei mandala della Sere Sertitura, dei mandala serie della Teologia. una

Innerio (Francesco ) Le Guerre di Fiandra. In Veneta, 1616., Baghoni. T. 1. 4.º

PC. VL C 4 Francesco Lanurio Napolitano era figlio di Gio. Autonio celebre Avvocato Napo-litano, e Professore di Dritto Fendale in quella Università, morto nel 1500. Questa Storm delle Guerre di Finndra dal 1554-al 1609, fu dallo stesso Autore tradotta al 1600, In dallo stemo Autore tridotta in lingua Cascigliana, e simpata in Ma-drid nel 1625, in 4, ° (N. D. T.) Lancea (Journas ) Dissertatio de Actue B. Gre-goria Agricentinerum Episcopi. Star nel T 1v. degli Optac. di Aut. Scil.

1 1v. orgh Optic. di Aut. Sicil.

Il Lanza mori in Napoli nel 1754, in eth
di anni 52, f Scindi, Prosp. T.a. p. 252. J
Lancellotti (Secondo ) F. Oggidi.
Lancellotti (Joh. Pauli ) Institutiones Juria

Canonier, cum notis variorum in usum Auditorn Thomasiam . Halar Magd. 1917. T. 4.

o VVII. D 4. Questo celebre Giurreousulto di Perugia, morto nel 1591, ad ottant'anni com-pose queste Istituzioni ad imitazione di quelle, che l'Imperador Giustiniano aveva quello, che l'Imperador Giuxinasto aveva tato stendere per servire d'introdusions al Dritto Cevile. Nella prefasione ci dice di avervi transgliato per ordine del Papa. (S.) Lanciano ( Fr. Bernardo Marsa da ) Rac-colta di Porise. Asposi, 1759, Nella Stump. Stonostana. T. s. in vol. 2. in 8.º P.C.

XI. C 17.

Per giudicare del merito poetico di questo Religioso dell'Ordine de Minori Cappucini non crediamo poter far meglio che trascrivere dut lettere, una dell'Ab. Genovesi, e l'altra del Prevosto Muratori. Il primo scrivendo da Napoli al Marchese Sterlich in data de' 25. Marzo 1751. così st esprime: « Son rimante col serpreno » dalla lettura delle Poesie, che V. E. » mi ha favorito mandarmi, che appena a saprei dirle il piacere, che a me hanne sogionato, e specialmente il Ditirambo sodelle Norse di Bocco. La Pantasia e si i voli pertici di codesto Religioso sono » fettamente conformi alla natura » delle cose, che in leggendo, c » di vedere. Il Secondo in una si dens 11. Dicembre 1958. co » Ho ricevoto ... P Ismo, e i So » che V. P. M. R. si è degnata mas

» mi. Ella non » di que' lumi, che da me s di que l'ami, che da me vaste: è il-l'aminata per comporre con isquisto se maravigioso sapore. Le duré mendi-meno con candidenza, che l'Inno mi pisce più de Sonetti, ed è degno di singolare atima. Lo stile è maencos e suggester atma. Lo state e misertos e sociemos i congetti sono sodi, e ben segolati dalla fantanis vermente Pindarita, forti e pical di vivacazioni lampi o d' Ingreno: le Figure poi spiritose, e a le Comptessioni reghissame. Grande de sanche la francheras delle Rime, ed am-» mirabili sono i voli, con cui si n i leggitori, con sommo piacere,
s isospo trasportati in un altro...
sto è quel genere di comporre,
tanto realto nella mia Perfetto P

» e che verrei veder rifiorre in Italia. » V. P. M. B. può in parte appagar le » mie brane. Seguiti pure a metter fuori » Opere con belle, e l'anicuro, che si n firsh un Nosse immortale presso tasti
n Quei magnanimi Pochi, a chi il
Ben piace. n » Ben piace. » Lancillotto Canello ( Gabriele ) Dissertazione sopra una Statua di tuarmo scoverta nelle rovine dell'antica città di Alesa in Sicilia.

Palermo, 1749. Bentivenga. T. 1. 4 ° PC. X. N 11. Con una tavola, che figura il monu-mento, e con un medaglione nel Fron-

Storia di Alesa. F. Drogonteo. - - Sicilise et objecentium

-- Stellae et objectratium Insularum vese-rum Inscriptionum News Callectie. Paner-mi, 1963, Bentivenga. T., fel. PC.X. H. 18.

-- Sicilae Populorum, et Urbiam, Regma quoque, et Tyrannorum Veteres Nunam Soraconorum spocham enteredentes. Panor-mi, 1981, Typis Regiti. T. 1, fol. X. H. 19.

-- Ad Siciliae Populorum et Urbiam, Regum quoque et Tyrannorum Veteres Numnos Sarsornorum epocham antecedenies Au-etarium. Panormi , 1980, Typis Regias. -- Auctarium Secundum. Pan. 1931 Typis

Regus.

- Idea di un Tesoro, che contenga una generale Raccolta di tutte le antichità di Scilia. Sta nel T. v111. degli Opusc di

 Ant. Sicil.
 Alla Sicilia Numismatica di Filippo Paruta pubblicata da Sigeberto Avercampio
Corressoni ed Aggiunte. Ibid. T. xz. Corresson ed Aggiunte. Ibid. T. xr.

--- Seconda Aggiunta di Medaglie alla Se-cilia Numianattes di Paruta. Ibid. T. xtr.

--- Terra, e quarta Aggiunta Ibid. T. xtr. --- Memorie delle Zecche del Regno di Si-cilis, e delle Monete in esse coniste in varj tempi. Ilid. T. xvi. Gabriello Lancillotto-Castello, Principe

suapi. Idel. T. Xvi.
Gheinio Lacailloto-Carello, Principa
di Torremuna, ascque in Palermo e ai.
Genatus 1977. Fo socio della R. Soonta
ch Antiquaria di Londra, dell'Accollenia
na portra nel 1970. E Bigg. Scid. J.
Lande (Jasobi de la ) Esercitatores niveaneu interiori del la Descriptione del concomberti Perstatut de Nopula Description III.
cum hereit Terettu de Nopula Description III.
T. Y. di Mercatia del Calmento
T. T. Y. di Mercatia Code Calmento
T. T. P. di Mercatia Code Calmento
T. T. P. di Mercatia Code Calmento
T. T. Y. di Mercatia Code Calmento
T. T. P. di Mercatia Code Calmento
T. T. C. di Mercatia Code

Tre di Mercana.

1 ve di Mercana.

1 del Description di Mercana.

1 ve di Mercana. situ Militam, coramque annona et de Me-

sto Militam, coranque adoosa et de me-tallis. Hol.

Il la Lande nacque ed Orleans e s.
Dicembre 1634, e mori e 5. Pebruro 1703.
Il Morrama nella sua prefusione lo chiama:

Firum arachimose inolytum, in monumentie certe medii aevi atque ori-ginibus Jurie Gallicani longe versa-

Lands ( Uberto ) Discressione interno all' A-misato , recitata nell' Accodemia Medico-Fi-

misto, recisés sull'Acodemis Medias-Fries Matenatica sell'anno 1755. Sus nel T. IX. della Raccolat del Calogerit.

— Sistema Valinessino dell'orogine dele fontans, Egloya. Ibd. T. X.

Landé (Costanto) Selenderus Nominesstom grandipes Ricontorea Expedientes eleganismentes del Calogerita del

Seconda e proginta edizione, mu Il titolo, che era: La veterum Numien

tum Rom Missellanea explicationes. Ol-tre il Frontispitio figurato vi sono 45, tavole ben intagliate, e l'edizione è in agni sus erte occurata, con belle illustramom, ed

parte socurata, con helle illustrancen, ed tattissime sopra tatto per le dilegorie del rorresci, e per gli indice copiosi degli Scrit-tori, della malaglio, e delle materie. --- Al Tit. D. de Jausti, et Jus. Enerca-tissema Liber L. 1e, T. D. de Leghinu; ut et l. 18. D. de Acp, et amitt. post. interpre-tation. Ejudem in Jan Critle sparriem con-cettiene Ejudem in Jan Critle sparriem con-testituras Esercicioscum libellos, ut et Pea-tissema Esercicioscum libellos, ut et Pearminorum libelius. Stanno nel T. 111, di

Questo Scrittore era Nobele Piacentino.
Dellica e Bernacdo Bargonii Governador di Piacensa la prima ediziono dellia na Opera Selecticium Numiematum con sua Episcola de 7. Giugno 1552, St. crede, che na visuato poco più al di la del 1569. (N.D. T.)

anfracci Canthuariensis Archiepiscopi Opera omnia. Venetiu, 1745., Corona. T. 1. fol. IV. L 10.

IV. L. 1a.

— De veritate Corporis Christi in Ruscharristine Sacramento. Lovanii, 1551., Phalesus.

T. 1. 16.º XVI F 14.

Quost opera si trova anche nel T. 6. ool. 18g. Biblioth, P.P. Fu essa scritta entre D. Berenavie.

menastican disciplinam spectant. An. 166a. Sta net T. 4 p. 227. di Achery.

di Leibnitz ebisma quest' Ausore il glior Metafisco depo S. Agostino. I glior Metafiaco depo S. Agostino. Fu il presso, che suese ad emendare i Codici dalla borbarie. Fu Precessore di Suglielmo II, il Rosso, Re di Inshilterra.

e mori nel 1089. (B. e G.)
(S.) Lange ( Mona di ) Della Duciplina Mi-

litare tradicta dal Francese. Venezia, 1571. T. t. 8,° XXIX. N 11. Langebekii ( Detlevi ) In Leges aliquot perdifficiles, et nondum mus intellectas, novae Annotationes. Stampo nel T. L. di Ottone.

Questo Giureconnilto nativo di Ham-burgo fiori nella ecconda metà del XVI. secolo. (Dalla Prefaz.) Langhamen (Christophorus) de Meuse Luman

veterum Hebeseerum. Sig nel T. xvii de Ugolino Langus (Withelmus) De venere anno Ro-mano. Sta nel T. VIII. di Grevio Thes. Ant. Rom.

Langii (Josephi) Florilegii Magni, sea Po-lyanthese Floribas novasinsis sparase, Li-bri xxtr. Lugd., 1659. Hughetan. T. a. fol.

PC. IL F 5. Questo Professore di Mattematiche, e di Lingua Greca e Friburgo in Brisgovia, era nato in Kaiseraberg nell'Alta Alaszis: visse moltissemi enni nelle Co-

manione de Protestanti; dopo, abbracció la Fede Cattolica Romana nel 1600. (Bay-

In Fede Cattolica Romana nel 1500, (Bay-let, Diction, stc.)
Langii (Job. Mich.) Dissertatio de Genealo-giis monquam finendie et fabrila Judsicie, quarum Paulus Apostolus passim meminit; ed Tim. t. S. coll. Tit. t. S. 50s nel T. a. p. 633, Then. Theol. Philib. Languet. P. Jonius Beruss. Languet. P. Jonius Beruss.
- Vita di S. Gertrada, P. Buondi.
- Vita di S. Gertrada, P. Buondi.

Il Lauspergo era Certosino di Colonia, nato e Lausperg, d'onde fu così denominato, nel Ducato di Bayiere: morì nel 1532, col soprannone di Grasto (Morri) Lausselius (Petrus) V. S. Dionysina Areo-

Pagita .

Comment in Biblism Sacram Volgatae
Editionis P. Biblia Sacra

Elitionis. F. Biblia Sacra.

Il Lansetio Gessita, nacque in Gravelingen nella Fundra Fernoces nel 1580, e mori nel 1632 in Mudrid, or era Professore di Lingue Orientali. F Sacral Juntero (Giacono) Del Modo di fare i Porti di terra. Sin nel vol. di Zughli.

Lantero, celebre Architetto di Para-

tico nel Brenciano fiori nel XVI. secolo.

(N. D. T.)
Lanna Gorvanni (Ceaze ) Riuse. F. Caruso
G. B. Riuse.
Viveva nel XVI. secolo.
Lannoui (Giovefis ) Dan Ragionamenti, l'uno
interco ella socullenta del Mele, l'altre, se
il lanne sin noustro alla vita ce. Sianno
nel T. III. della Racc. del Calogierà.
Quanto Mellos Ferzerese vivera nella

prima mesà del passato secolo ...
Laparelli (Filippo ) Dissertazione sopre la Nassone, e la Patris di Pittagora Filosofo. Stenel T. vz. de Suggi da Dissert. Etrasche.

Quesco Canonico, e Gentiluomo Cor-tonere, vivera verso la metà del passato

Lipini (M. Frosino ) Lezione sopra il fine della Possia. Sta nelle Prose Fiorentine, T. 111 68

Lapis Offendiculi, sive Espositio Originis et et Occidentalis, Ecclemente, cum quizque Controversius, Londini, 1760, Hisberkonnus T. 1. 8 ° VIII. A 19

T. 1. 2. ° VIII. A. 10.
Precede usa piccala prefasione Ge.
Latt., ed ha in pardi Ersannes Autonita
Episcopus in Arcatlas.
Latens (Jodoci) Rieposuso ad Acalyini Jecebi Armain in Ex. Gap. ad Remano. Niddeliburgii, 1616. Schilders. T. 1. 16. °
XIX. B. 20.
Larrey, Hatoire d'Augunts. P. Hatoire das
deux Triumvirats.

Laca ( Anton Francesco ) Rime Barlesche .

P. Berni T. III.

Laceris (Communitini) Grammatica Gracea. Venetius, 1645. T. 1. 8.º XXVII. B. 9. La Grammatica del Laceri è pol-

chiara, prò esses, e più stile di quella del Gaza. (B. e G.) Egli era nato a Co-stantinopoli, d'onde si ritiro nel 1453., quando fa press da Turchi, e rifaggi in il 1.503 in età decrepita (Moreri) Lasco (Joannis a) Epistola. F. Epistolae ill.

Lasteii (Joan.) Historis de Ingressu Polonorum in Valachism. P. Miraei Chronicon. Questo Gentiluomo Polacco visse nel

colo XVI. (S.) Latini Auctores ad Usum Delphini . T. 58.

Ancorchè gli Autori, che compogno questa preziosa Collezione, sieno egganno netati al loro rispettivo luogo alfabetico crediamo non far cosa discara agli am di Libri, se ne dinno qui intera la lista. Apulejus, Parisiis, 1688. Aurelius Victor, Parisiis, 1681.

Auretius Victor, Parisiis, 1681. Ausentus, Parisiis, 175a. Borchius, Parisiis, 168a. Caesar, Parisiis, 1678. Catollus, Tibullus, et Peopertius, Parisiis, 1685.

Coercens Orationes Parisis, 1684.

- - Epistolie ad Familiares, Parisis, 1685.

- - Rhetorica, Parisis, 1687.

Curtus, Parisis, 1678. Dictys Cretensis, Parisis enctys Cretenus, Parisiis, 1680. Eutropius, Parisiis, 1685. Florus, Parisiis, 1675. Horauus, Parisiis, 1675.

Horauus, Parisis, 1691 Justinus, Parisis, 1677 Justinus, Parsais, 1077. Juvenalis, et Perrets, Parisis, 1684. Livius, Parisis, 1679. Lucretius, Parisis, 1680. Manilius, Parisis, 1680.

Nepos, Parisiu, 1675. Ovidius, Parisis, 1689 Panegyrici Veteres, Parisis, 1676.

Paterculus, Parisiis, 1675. Phaedrus, Parisiis, 1675. Plautus, Parisiis, 1670. Plinius, Parisiis, 1685.

Pompejus Festus et Verr. Flaccus, Parisiis, 1681. Prodentius, Parisiis, 1637. Sallustius, Parisiis, 1674. Statius, Parisiis, 1685. Suctonius, Parisis, 1684. Tacitus, Parisis, 1682.

Terentius, Parmiis, 1675. Valerius Maximus, Parisiis, 1679.

Virgilius, Parmin, 1675.

atinii ( Lotini ) Bibliotheca Some et Profana sive Observationes, correctiones, conjecturae, et variae lectiones in Sacros et Profanos Scriptores e marginalibus notis codicum ejus-

dem a Dominico Magro collectes . Romar, 1679. , Berpardon . T. t. fol. PC in lat. 1679 , Bernardon . H. D 15.

Con effigie di Gio. Gualterio Slesio, Segretario de' Brevi d' Innocesso XI., al quale l'opera è dedicata dal Bernardon. Da Giusto Lipsio il Latinio vien chiamato: probissimus Senex, et omni litterarum genere instructissimus. Era nato in Vi-

genere instructissimus. Era nato in Vi-terbo verso il 1513, e morì a Roma a ni, Genarro 1695. (N.) Latomus. F. Ge. in Verrem. Questo Professore di Eloquenza nel Collegio Reale di Parigi era nato nel 1487., e morì a Coblenta verso il 1696. (N. D. T.)

Latronis ( Poecis ) Declamatio contra L. Ser-gium Catilinam. Sta con Sallustio dell'A-vercampio. F. Sallustios.

reampto. P. Sallustius.
Porcio Latrene era nativo di Cordora,
e fu molto amico di Seneca il Retore,
il quale ne descrire le qualità e i pregi Oratori nel principio dell suo Libro delle
Controversio: mori l'anno di Roma 750.

(Morris)

(S.) Lavateri (Ludovici ) De Spectria, Lemnribus, variaspos Praesagionibus Tractatus.
Lagd Bat, Luchtunus, 1687, T. 1.8.

Libectio molto simpolare, e ripireo di Libertio molto singolare, e rapreze pressos notizie ( Cecquara ). Questo recologo acque a kilourg sel Cantone di Zung a 1. Marzo 150°. Seelto Professore di Totogia, rifanto questo impiego, amando meglio limiturii alla carca di

amando secglio limitursi 'alla carica' di Pastore, ove pel corso di trent' anni si distince pel suo selo, per la sua dioquenza, e pel suo sapere «l'u autore di varie o-pere, fra le quala si stimmo più la sua Sooria Sucramontaria, e questo Trattate degli Spettri, che è stasa tradotto i did-ferenti lingue. El morì a 15. Luglio 1586.

ferrint Impur. Ex most a 15. Loglic 1986.
A [Morest] Laurer (Gregori) Magai,
Della Laurer (Laurer) Magai,
Della Laurer (Laurer) Magai,
Della Laurer (Laurer) Magain
Della Laurer (Laurer) Maga

Lauray (Pierre de ) Paraphrase, et Exposi-tion sur les Epitres de S. Paul. Première et Seconde Parier. Charenten, 1850, Ven-dosne. T. 2. 4.º III. A. 18. Opus uti longe ravissimum, ita quo-

que praestantissimum : coà il Vogt nel no Calalegue lib. rar.

-- Remarques sur le Texte de la Bible. Génève, 1667., de Tournes T.1. 4.\*III. A 20. Geiser, 1607., de Teurnes. T. 1. 6. "III. A 20.
Quest' some, che non ne trovirus fores
un altro, che poessee vanturi di aver
penetraso più di hiu sell' intelligenza della
Sacra Scrittura, nacque a Blos nel 1575.,
e mori nel 165a. ("Dalle Perfat.)
Launoi ("Jounnis") Inquisitio in Privilegama,
quod Gregorius Pipa prissus Monascerio
S. Melardi dedisso fertur. Lut. Para. 1657.,
Martinus. T. 2. 8. "VII. B. 4.

Il Lannoi presende che questa Carta sia falsa. (N)

na falsa. (N)

- Inconsisio in Chartas Immunitatis, qu Beatus Germanus Parisiorum Episcopus suburbano Monasterio dedisse 1657. T. 1. 8.º VII. B 5. se feeter. Ibid.

official T. L. S. V.H. B. 5.

17. Autors success similarest di fairit
questa Certa (N).

- Assertio Inquisitioni in Chartam Immoniatis, quant Bestus Germanas see. Riod.

E una Risposta all Opera, che il P.

Quattrensires seven pubblicato in favore
del Privilego di S. Germano (N)

- Inquisitio in Privilegia Pressoutarioso, (N)

- Inquisitio Estandor di temporer. esso --- Depusctio Epistolae da tempore,

- Dispassio Epistobe de tempres, que primum in Gallias suscepta est Christi Fi-dea, Ibid. 165, T. I. 2. VIL B 8. La Letters, che qui l'Auscea prende a combattere à del Sig. de Marca, ed ha per sitole: Egistola ad Henr. Falestian de tempore, quo primum in Gallia suscepta est Christi Fides. Paris 1658.

- Varia de Commentitio Luzzri et Maxi-mini, Magdalenae et Marthae in Provin-eism appalsa Opascula. Accedit Tractatus de cura Ecclesiae pro Sanctis et Sanctoram Reliquiis, ac ascris efficis ab omni fabitate vindicandis. Ibid. 1630. T. 1. 8. ° VII. B q. In quest'edizione si trovano delle grandi additions a questi Opuscoli, ch' egli aveva

addisson a questo Oprosoli, chi egli avera di gia pubblosti, per rispondere alle eri-tiche, che se ne serano fatta. (N)

— De vera solome plenaria spraid Aquesti-nam Gorelli in assan rehoperantum di Caroli, pereste del consoli di Ar-Lannio Perestele, che S. Agostmo ha parlate probablimente del Coscilio d'Ar-les, giscobè era uno degli Africani dare il nome di Caroli Plenarja quelli, che eran composi di Veccori di molto Pro-vincie. (N)

— Rufine realizativa, intelligentia, Deser-

a Rufino exolicatur, intelligentia, Disser-

tatio. Editio secunda suctior, et correctior.

Itad 166z. T. 1. 8 ° VII. B 11.

L' Autore sostiene qui, che il sesso Canone del Concilse di Nione è stato fatto all'occasione di Melcaio, che avera in-trapesso di Ordinar Vescovi, Sacerdoti, e Diaconi in tutte le provincio dell'Egitto vi si testia perciò principalmente del Deino dell' Ordinazione, ed è su tal fondamento, che il Vesovo di Alessadria è comparato al Vescoro di Roma, perchè aveva soora tutto l'Egitto lo sesso dritto, che il Vescoro di Roma ha sopre ciò, che Rufino ha chiamato Provincie Suburbicarie. (N)

--- De varia in Academia Parisionsi fortuna Extrancis hioc inde adoranta praesidiis, Liber.
Ibid. 1662. T. 1- 8.º VIL B 13.

È nna delle più curiose opere del nestro Autore. (N) In questo volume si
continue annor

contiene ancora.

-- De auctoritate negantis Argumenti Dis-sertatio . Lut. Paris. 166s. Siccome il Lannoi aveva aovente nelle sue opere impiegato degli argomenti ne-gativi per distruggere delle tradizioni po-polari, si credette obbligato di giustifi-care l'autorità di siffetta prova con questa Dissertazione . Fu attaccata dal Sig. Thiers, e questo attacco impegnò il nostro Aue questo attacco impegno il nestro Au-tere ad unire in questa edizione, che -e la soconda , un' Appendice per rispon-dervi. Thiese replica, e in quesse ri-sponte e repliche le inquisio non futros ri-sporte dell'una, e dall'altra parce. (N) --- De vera causa socessus S. Bruntons in

Eremum Distertacio: seu defense

remum Distratais: sen defense Rousais.

Seriami derente increa haceian & Brunonii.

M. 198. T. 1. 8, ° VII. B 15.

L'Antore ii proposa di conditare la procesa Soria del Canonino; chr si percesa Soria del Canonino; chr si percesa Soria del Canonino; chr si percesa Soria del Canonino; chr si pelicarpio de la Riviere, Certonino, Tenfilo Rayamud, Andrea da Sussaya, e Brunaud, Andrea da Sussaya, e Brunaud, Andrea da Sussaya del Canonino and pressure coloro, che crans con personal programa del Canonino ano personare octore, che crans con personare coloro, che crans con personare con personare coloro, che crans con personare con personare coloro, che crans con personare con

gare. (N)

De veteri ciborum delectu in icionus

Christianorum, et marimo in quadragesima, Durretatio. Hold. 1635. T. 1. 8. ° VII. B 1.2.

Il Launci compose quest' opera all' occasione della Licona, che l'Arcavescovo di Parigi aveva socordato di mangiar carre-

ta quaresiasa a cagione dell'assedso di quella città. Alcuni pretesero, che questa Licenza esentava i Parigini di digiunare, persuasi, cho digiunare, e manguar carne erano cose incompatibile. Launoi intra-prese di far vedere il contrario, mostrando,

che il diginno potera sussistere coll'uso della carne. (N)

- Duplex Dissertatos: uoa continens judi-cium de Anctore vitae S. Maarilii Andegavessis Episcopi, ex MS. Andegavensi cristao. Altera Reneti Andegavensis Episcopi histo-rism attingens. Ibid. 1863. T. 1. 8. ° VII.

-- Explicata Ecclesiae Traditio circa Canonem connie utriusque sexus. Ibid. 1672. T. 1. 8. VII. B 16.

È una delle migliori opere del nostro Autore. (N) mento Unctionia infirmorum - De Sacri Liber: ubi Gracci et Latini ritus primac, mediac, et postremae actaus referuntur, et explicantur. Deinde notatur quandin Unctionem subsecutum est Vistieum. Tum re-

cooncos subsecutum est vastesum. Tum re-fectur status morientism in cinere, et cibicio. Ibid. 1953. T. 1. 8. ° VII. B 17. – De Scholie celebriroribus, seu a Carolo-Magno, seu post canadem Carolum per Oc-cidentem instauratis Liber. Ibid. 167a. T. 1. 8. ° VII. B 18. --- Epistolae. Ibid. T. 6. 8. VII. B 10

--- Episcolae. Ibid. T. & 8.° VII. B 19.
-- Opera omnia in quinque tomos, et decem volumina distributa. Colon. Alber. 1751.
sunspt. Fabri et Barillor etc. VI. L. 1.
L. Ab. Grenet fu quegli, che diede questa edizione di tutte le opere di Lanquesta. questa edizione di tutte le opere di Lam-noi. Essa è arricchita della Vita del suo Autore, della sua elligio, e di molti

mo Astore, della ma eflije, e di mobil de sui Scritti, cho non averano nacese ventato la luce. Da questa il ha, che i nacepui to Vedesia, villaggio della Bassa Nacionale della sui della sui della sui di la laces la 10. Marco 1098. L'avaur (Guglichum) Storic della Freste con-fenentata colla Social Sonta, over il dimottra, bela più dell'agunesimo non mon altro, della col-la discontata della sui della della discontata del Silucio del Pagnesimo non mon altro, callo col-tradizioni della Elevi, travoporata dal Fran-tzalinio della Elevi, travoporata dal Fran-Traditioni degli Ebrei, trasportata dal Fran-ceso. Venezia, 1753., Pasquali. T. 2. in vol. 1. 8.º XVI. B 42.

In quest'opera vi è dell'erudizione le congetture non sono sempre felici. Huet avera asuro la stessa idea del Laraur, e sono è difficile il vodere, che questi profitto molto della Dimostrazione Es gelica di quello. Il Lavaur, Avvocato al Parlamento di Parigi, era nato a SaintCené nel Quercy a 11. Giugno 1655., e vi mort h 8. Apole 175a. (N.D.) re (Job. Gettfr.) Specimen Historiae ar-nnae Vet. Testamenti . Sta nel T. VII.

Cir. Onst oredano, figlio di Andres Veneto, e vivera nel xvz.

ergii (Joan.) Enarratio Graeciae an-tabalio geographicis exernata. Sis 1V. di Grocova. Th. Ant. Gr. Questo Professore di Medicino, e di etternazione a Rosacck sua potria nacque 190 il 15qu., e morì nel 1658. (Mor.)

Laurent ( M. Jannon de S. ) Dissertazione so-pes le pierce poesiose dregii Ansichi ec. Sin nel T. v. e vt. de Suggi di Dissert. Ezrusc. Laurentii ( D. ) Justinazio Protopoiriarchae Veneti Opera. Venetiis, 1721. Albritius. T. 1. fol. IV. K. 5.

vents. Aprel. Ventsta, 1714. Abbrief, 1704. Convents primers di Venne anque not 1261. a mari ad 15th Challe alcomo not 1261. a mari ad 15th Challe alcomo notation in the convents of th

Libellus - Ibid. --- De Adulteris et Meretricileus tractatio - Ibid.

-- De Agyris, Historialius, Acclumatio-nibus et Osculis Investigatio. Ilid. - Opuscula de Convivia, Hospitali Teuerns et Strenis nu De Prandio et Coena Yesterms, ac da alias ad endem spectanti-bus — De Re Vestincia — de Anus, Men-albus, Diches, Boris etc. Ibid. T. 12.

— De Prefessorbus, Ontacribus, Nones-clatoribus et Linteris Collectio — De varie-

tate navium Schediusma — De funeribus Antoquerum Tructatus, Ibid. T. x. ) --- Amalthen Ocomatics, in qua voces universe abstruices, Sacree, Proteine, Antiquae, Usurpatae, Usurpandae, e Latinis, Latino-Graccis, Latino-Berbaris etc. excerptae, et Italice interpretatae, com Onoma-stice Italico-Latino ad calcem addito. Edi-

tio novisiona, socuratissime emendata juria Exemplar Lugdinesse. Venetis, 1708., Bal-Exemplar Lugdosmo.

Longonius. T. 1. 4. S. XXIX. I 4.

Longonius. Londonius. Monachi O. B. Hascoria

Lucrontius. Londonius. Non nel T. 10.

Episcoperum Vieduntanum. Otto 105 T. 14. p. 295. di Achery.
surrentis Abbatis Westmonssatriensis ad Alicnorem Angline Reginam Epistolis, qua corti ut Monachorum Malmerburg, insolentiona compescat. 10. cir. 1160. Sto nel T. a. p. 455.

empercat. in cir. 1106. Sur nis 1. E. p. quo-di Achery.
Lamentii (S.) Novarienia Egiacopi Homiliae dase de Fornisentia, et de Elemonya. Sunno nel T. z. ci. 156. Biblioth, P.P. - Homilia de Malere Chanames. Su nel vol. Analecta di Mabillon, p. 55. Questo Santo Scriitore to eletto Ve-

scovo di Milano nel 50% di G. C. (Ibid.)
(S) Laurelli ( Gianfrancesco ) La Cogrida
Legitima in questa tersa impressione ordi-

natamente disposta, ed acresciuta d'alquanti Sonetta, Sensa dote, T. 1, 8, ° XXIX. D 15

B Beds scrivende al Sig. Giuseppe Va letta di Napoli con lettera da Furnan a Settembre 1688., così gli dice: In Cosmopoli alla matchia ham

stumpato in Cicceide del Sig. G Prancesco Lazarelli: é un libro fatti in derisione di un tal Don Circio. In agus conseus gii dà del C... con maniere ingregoriassisme. In suo genere è una bella cono, ma bella bene, perchè l' dutre è veramente Posta. Se ne potré buevar une, le manderé a l' S. Ni creda, che in questo genere supera la Martaleide, e la Scornette del Conte da monte l'ecchio: ce glie le mando,

le pincerd al certo.

Queno povero D. Gecio en Bastavez-tura Arrighini, ch' era stato collega del Lacarelli nella Ruota di Macesta. (Ti-

redoschi, T. rest. p. 303. )
Lani ( Wolfransi ) Beipublicae Bernsten in exteris provincia bello acquisitis Commenteriorem Libri duodecim etc. Francof, ad

Moen., 1598, Maroius, T.1. fol. PCIV. H 6. Fra le opere più rare del Lasio, il Vogt repports questa Edizione, come as-cora quella di Basilea 1551. Oporino. -- De Gestinm aliquot migratonibus, se-

dibus fists, reliquits, linguaremque initio, et immussionilos, ac d'alects, Libri XII. Francol (600, Merains, T.1. fol.PC.VI.D 11. Dotto Trastate, che verm principal-Dotto Trattate, the versa principal-ments sulf-enigration de popoli Setten-trionali. ( N. D. ) Vi si trovnao pure molti errori, perché l'opera era versamente su-periore alle forze del Lumo. ( N )

person alle Israe del Lamb. (n.)

- Granciae Amigiane varia manamatubus
illustratuse Libri II. Sianno nel T. VI. di
Grunovio Th. Ant.gGr.

- Bei coura Turcus gresse anno 1556.
herris descriptie. P. Bung, Rev. Seript.
Questo Medico, Consigierce, e Storiografo dell'Imperadore Ferdinando, em

- Vierna d'Austria a St. (Utoler nato e Viruna d'Austria e 51. Ottobre 1514., e vi morì a so. Giugno 1565(N) Lazari ( Michele ) Osservasioni sopra un' an-tica Incruisone, trovata nel mese di Ottobre del 1930 nella villa di Riese, Ste nel T. IX

della Racc. del Calogiera. --- Dissertazione sopra un' lacrizione nella Villa di S. Eslalia nel territorio di Asolo. Ibid. T. xv.

- - Discomo sopra alcune Iscrisioni Asolsne. -- Discomo sopra alcuna lacratora Assiste-Ibid. T. XL. Landra (S.) Biapalemis Episcopi Regula, sive de Institutione Virginum, et contempta mundi Liber. Sin nel Cedex Regularum di Olatenio. V. Bolstenius. Lecch. (P. Anton.) Arthmeton Universitie etc. V. Neuton. Questo Genitia era Profusore di Mat-tempirio de Milano. con un lettere di Ma-tempirio de Milano.

tematiche a Milano, e con sua lettera da teenstichte alfalino, e con sus letter, dat 1. November 175t. nittled is soot Gön-menter sulf opera di Nowton a Nicolso de Rope, Albane del Mosisses Einnédesse. Lecili (Jacobi ) De Visa et Soripia Papi-nian, seu de n Oficio Prudetnom, Orstie Sia net T. 1. di Ottonet. — Domicii Ulpieni Orationes dans m Ad Aenalium Macrum de Publicia Indiciis un

Ad Modestmum de Poenie, Ilad Questo Giareconsulto Ginevrino, prime

Professore, e poi Senstore nella sua pa-tria, che dal Casambono è chumato su doctrina et prudentia juxta magnase, vivera sul finire del XVL e il commiciare del XVII secola. (Dalla Prefat.) Lecture ( de la ) de l' Ecriture Sainte, con les Paradotes en ravagans et emptes de Mr. Mallet dans son livré intisulé: De la lecture de l' Ecriture Sante en langue vulguire. Auvers, 1680., Matthieu. T. 1. 8. º H. H. 17. Quent' opera è del granda Arnaldo. La manuera, colla quale è acritta, fa poù

manners, costs quite e serius, is pui omore al aspere, che alla moderazione del ono Antore. (N.D.) ard. F. Histoire Navale d'Angleserre Temmaso Leduard era stato Segestario del Re d' Inghilterra, e suo lavusto Straordinario in Olanda. Tiveva nel passato secolo . ( Dall' opera ) Leevii (Theodori ) Epistolas aliquot. F. Epi-stolas ill. viror. select.

Laewii (Simonis) De Origine « Progressu Juris Cevilis Homans Authores et Fragmenta Veterum Jurisconsultorum Lugd. Bat. 1672. Dozde. T. 1. 8 ° XXVI C 9.

Le opere contenuar in questo volume sono: fie. Dig. De Origino Juris, et emaium Magistratuum, et successions pruden-tuum, cum nosis Variorum, ac praeci-pue Arn. Vinnis numquam antelac editis. Lucius Fenestella, et Pomponius Lactus

eum Simonis Leewii noti Legum XII. Tabularum Fragmenta ex norimima Jac. Gothofredi restitutione,

cum paraphrasi et solecus ejusdem et Edictum perpetum Salvit Juliani cum stron motie.

Ulpiani Fragmenta cum selectis J. Cojecii Don Gothofredi notas J. Pauli receptarum senteutierum Libri V.

Cam selectis Jac. Capacit notas, Cam JC. Institutiones cam Dion. Gothofreds et J. Oyseln selectis notis.

Lucinis Ruffioi Mossourum Legum col-latio eum notis P. Pithoet.

De origine, progessa, usa, seque autho-retate Juris Cavalis Romani, ejusdemque varia editione, stque emendatione lincorica narratio, A othere Sim. Leewie. Chronici Canones et Fasti Consulares a Romalo Rege usque ad Justiniant mortem, A. Conuo Auctore. Adjects Mar-

quardi Freberi utriusque Impero Chromologia ad base mostra tempora continusta. Locuwen: in lation Lecuites, Giure

Leauwes: in Lation Leavainta, Giure-censaiolo Olandese, nouge a Loyden ad 1635, e mori all'Hejs a 13. Genatro 1638. (N. D. T.)
Lefenue. De Antiquatsithus Caderctam. F. Sagei di Dusert Errust. T. 5. Legut (F. Aloysi (Dissertatio. F. da Simsone): Legut Langohardicae secondium extinent, qui auguite produrvant, disgente, et ad Codices auguite produrvant, disgente, et ad Codices

MSS. Mutinenses, et Ambrotismae Biblio-thecae diligenter exactae et emindatae etc. Stanno nel T. t. P. II. di Muratori Rev.

Starmo nel T. I. F. H. de autoriori acce, Ital. Sorje. Legenda della Sacra Immagiore di Santa Maria dell'Impruotea. Star nel T. xv. del Laza Delle. Emulsio: Leggi Civili e Real: in Milano 1968. preso Giuseppo Galeszai, T. t. 8.º XXVI. A. L Leggiafro (Giuseppo) Rinne. Scanno in Fiori

Lehmanni ( Joan, Guliel. ) Dissertatio Histor de Sensede Aegyptiorem Doo. Séa nel Mu-seum Philolog. Grenii Thomas, V.Getnius. Leibniti (Gold). Jet Joan. Bernulli Commer-cum philosophicum et mathematibum. Leusannae et Generae, 1745., Bousquet. T. 2. Protogara, sive da prima fecia Tellura, et antiquasimas Historias vostigiis in ipsis naturas monumentus Dissertatio, ex schedus manuscrippis in luexamuscriptis in Juceus edita a Christ, Ludov. Schridio, Gottis Gottingae, 1749., Schmidnis. T. 1

--- Codex Juris Gentum Diplomaticus, quo Tabulie Authenticie Actorium publi-corum plemeque mediae, vel selectae con-Hannoverse, 1693 Ammonius,

tinentur. Hannoverse, 1693. Amusonius, T. s. foll. XI. D. 19 Quest'opera cursosa, i di cui peun sono disposti secondo l'ordine de' tempi, cominesa all' aono 1096., e termina al 1399. - Nova Methodass discendae, docendarque Jurispeudentine ex artis Didacticae peiucipiis. Sta nel T. st. Opuscol. Varior.

-- Essis de Théodicée sur la bonté de

Dieu, la liberté de l'homme, et l'origine du mal. Lausanne, 1760., Bousquet. T. 2. 8.º XXV. F 22.

8, S. XXV F 21.

Per, che P intensione di Bayle as mats di cinarie unu le oggesioni più de Dei di Control de C

Novembre 1716, era forse il Detto mis universale dell' Europa. Storico infaticahile nelle ricerche, Guareconsulto fondo, che illustrava lo studio del Dritto colla Filosofia, quantunque sembri estranea o questo sudio: Metafisico aldastanza aga i quesso sissoi, se trassico attinatanza sottile per volte inconciliure la Trologia colla Metafisica: Poeta Latino anora, e Enalmente Mattermatico assut buoso per disputare al grap Newton l'invensione del cilcolo dell'infinito, e per far tenere qualche tempo il dubbio fra Newton e lui. (Voltaire)

Iui. ( Voltaire )
Leidradi Episcopi Lugdun. Epistolae et Opera.
Stanzo nel vol. di S. Agolurdo, e la Epostola ad Carolum Lap., e l'altra ad Cha-rise. S. Sovoren nel T. 16. p. 80g. Bibl. P.P. - Epistola ad Carolum Magnum Imp. de Baptismo. Sta nel vol. Analecta di Ma-

billen, p. 78. Questo Vescovo Predecezore di S. Ago-bardo nel Vescovado di Lyon, vivera nel IX. secolo (Mirasen, Auct. de Script.

Eccl. p. 43.) Leighia ( Eduardi ) Crutica Sacra, empas Para eighta (Edused) Certica Stera, capas Para-Prier observationes philologicas et Teolo-gicas in omnes Radoes Vet. Test. Pars Po-sterior philologicas et Teologicas Observa-tiones in omnes Gracos roces Nov. Test. Amstel., 1688., Someron T. 1. fed. L. N. 5. Quant' opera fu dal suo Autore scrita-

in Inglese, e tradotta quindi in Latino da Errico da Middac. - In Universion Novum Testamentum Philologicae, et Theologicae Annotationes, ex Anglico Sermone in Laussum translatae a

Theodoro Arnoldi. prariussa Vita Autoris. Lipsiae, 1752., Dece. T. 1. 8. ° XIII. D 21. – Dictionaire de la Langue Ssinte écrit en Auglois, et traduit en François, et augmenté de diverses rémarques par feu Mr. Loms de Wolzepse. Amster. 1703., Mortier. T. 1. 4 ° L B a. In cutte le opere di questo dotto Cavaliere Inglese regne un sapere protondo. tion soggin, Egli era nato nella Contra di Leicester, e mori nel 1671. (N. D.)

Lellis (Carlu de ) Ducors delle Famiglie No-hilt del Regno di Nypoli. In Napoli Parte 1, 1654, Parte 11, 1655, Parte 11, 1671, T. 5, fol. PC. X. F. 1. Rapportato dell' Haym nella Biblio-teca Italiana e notata Libro molto sti-

Questo Gentilnomo di Chieti era Dottor Napolitano, e viveva nel XVII. secolo. (Tespi Bibliot. Nap.) Lemni (Levini) De Plantis Sacris. F. Val-

Il Lemnio nacque a Zirecuea nella Zelanda nel 1503., e mori nel 1568. (Moreri) Lemos (Thomae de ) Acta cannia Congregationum ac Disputationum quae coram SS. Clemente VIII., et Panlo III. Summis Pouinficibus sunt celebratae un causa es controversia De Auxiliis Divinse Gratise, Lovanii

(Reims) ap. Aegidium Denque, 1702. T. 1. fol. VIII. E 1. Nella perfazione di quest' opera si ha la Vita del P. de Lemos dell' Ordine dei Predicatori. Da essa si sa, ch' ei nacque nel 1545, un Ribodavia nella Galizia. Fu

desso, che sottrane il peso di tutte le dispute tenute nella Congregazione de Ause riunite a Roma sotto Clemente VIII. e Prote III. meri a 23. Agona 16x3. Lencrei (2.0h.Andr.) Dissertatio de prosopo-graphia Messiae ad E. 1x, fi. et veq. 8xa nel T. 1. p. 755, Theo. Theol. Philol. Lenfant (Jacques) Blatoire da Concile de Constitue. Amoster. 1714., Humbert. T. 1. 4. V. A. 24. e Paolo III. merì a 23. Agoste 1620.

Vi sono poche Storie tanto esatte, e tanto siggiamente scritte, quanto questa, la quale, ancorchè venga dalla mano di

un Protestante, non porta pare verun segno di porziolità. ( N ) - Ilistoire da Concile de Pise. Utrecht, 1751., le Feloure, T. 2. 4. ° V. A S.

Bissiere da Conrile de Piss. Utrreht,
 15-16, le Fedure, T. 2. 4. 9 V. A. 3.
 Storia casta, moderata, e bene scrita come la precodente. (N)
 Ilstoire de la Guerre des Hussies et du Concile de Basle, avec figures. Utrecht,
 15-25, le Febure. V. A. 3.
 Vi si ossevrano gli stessi peegi delle due precedenti. (N)
 15-27 Perseyrati contre la réunion avec le

Siege de Rome, Amster. 1723., Humbert . T. 4. 8.º XX. F 8.

T. S. S. O. XX. F. S.
Quents Scrittere nergon a Bassche and
Leganes a 13. Apriles 160%, e mod in
Leganes a 15. Apriles 160%, e mod in
Leganes a 15. Apriles 160%, e mod in
Leganes and Leganes and Leganes and
Leganes and Leganes and
Leganes and Leganes and
Leganes and Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leganes and
Leg

Questo Autore era Chierico Regolare Sonasco, della Famiglia del Gont della Leugunglia: vivrea verso la metà del XVII. secolo. ( Dall' opera) Lent ( Johannia a) Moderna Theologia Ju-dicioa. Herbornac, 1654; Andrea. T. 1. 8. ° XIV. G. 9.

Il Lont em Professore di Lingue orientali,

e di Storia Sacra nel Ginnasio di Herhorna nella Contea di Nassovia: viveva sul finire del XVII. secolo. Lentuli (Scipionia) Responsio Orthodoxa pro Edicto III. DD. trium Forderum Ruetine

adversus Haereticos et alios Ecclesiarum Rottourum perturbatores promulgates. Le Preux, 1592. T. h. 12. S. KIX. B. 15. Questo Scrittore Napolitano abbandond la Cheen Romana, ed abbracció la Re-

ligione Riformata nel XVI. secolo, per cui si rittrò nel passe de' Grigioni (Moreri) (S.) Leotuli (Crinci) Augustus, sive de convertenda in Monarchism Republica. Amsteodami, ap. Lud. Elsevirum, 1645. T. t. 12. ° XAIX. M 27.

Cirato Lentulo, o de Lenta, dedica

Ciruto Lentulo, o de Lentz, dedica la ma Opera a' Consoli della città di Utrecht, della quale par di rilevani, ch'egli reri, egli era Giureconsulto, e Autore di

varie opere politiche.
Lenzo ( Counse ) Annalum Religionis Clericorum Regularium ministrantium infirmis. Neapoli , 1641. T. t. fed. X. B pon , 1651. T. t. fel. X. B q. Questo Chierico Regolare de Ministranti

agl infermi useque in Messina, e mori in Roma nel 1659. (Mongot.) Leofilo (Atanasio ) Del pubblico Divino dritto alla Comunione nel Secrificio della Messa. Lugano, 1774., T. 2. 4.º VIL C 27. Leonard (Frederic.) F. Recueil des Traités

de Paix. Questo Primario Impressore del Re di Francia nacque a Bruzelles nel 1616, come si rileva dall'Iscrizione, che sta interno alla sua effigie posta in principie

della sua Raccolta. della sua Raccotta. Leonardia (Cajetam de ) Odsrum Libri rv. Romse, 1740., Perri. T. 1. 8.º PC I C 20. Queste Porta era Canosico, e Pasoce Arcade di Roma, e ol nome di Tirenio Elatoo: vivera verso la metà del passato

secolo. Leonardo da Napoli, Croniche degli Ordini instituiu dal P. S. Francesco, composte dal R. P. Fra Marco da Lisbona in lingua Portoghese, poi ridotte in Castigliano da F. Diego Navarro, tradotte in Italiano dal Sig. Orario Diola, ed or migliorate, e cor-rette. Napoli, 1680., da Bonis. T. 6. 4.0

X. A 7. Leon da Modena. F. Scimeon

son da Modena , F. Spinneon.

Il some di questo Ribbino era versmenta Giuda Arid Venesiano. Men nel
165- di sami 80. (Barthol. Bibl. Rab.
27. 3. p. 35.)

Danoe Médico Ehror, Dialoghi di Amore. In
Vancju, 1541. Albo., T. 1. 8. P. PC. I. E. 11.

Il Vegt vappesta questa edizione nel
di Alerhanel, celebre Rabhao Perughlero,
di Alerhanel, celebre Rabhao Perughlero
con cui rifuggi in Venesia dopo I spodisione del Giudei dal Portogallo sotte Ferdrimnelo il Gattolico mel 142, al Rartholos.) sione de Gindri dal Portogallo sotto Fed-dimudo il Ganolico nel signe (Bardo de Co-Leeni (Gis. Battina ) Medragali. P. Matraini. Questo Poeta Venesiano vivera sal fi-pira del secolo xy. Lounia (Elberti) Praelectionea in tit. C. de June complyteutico. Sianno nel T. v. di

Ottone.

 Epistolae, V. Epistolae ill. vir. select.
 Il Leonino, e in lingua Belgica Lecun,
nacque in Bommel nel Ducato di Gheldria. Fu Professore Primario di Oren-dria. Fu Professore Primario di Orento Civile in Lovanio, e mori in Armheim a 19. Dirembre 1598, di anni 79. (Dal-la Prefaz.) Leoniceni Scholia in Sallustium . F. Sallustius . Leonis Imp. cognomento Sapientis Oracula. Stan nel vol. di Mansse. --- Oratio in Salutiferae Crucis Exaltationem ,

PACE

per quam a casa primi parentis restumi numas Gr. et Lat. Sta nel T. 2. p. 145. di Gretsero, de Cruce. Leone VI. soprannominato il Saggio

vivera nel X. serolo, e morì nel 911.
( Bellarm. de Script. Eccl. )
Leonis Grammatici Vitan recentium Imperatorum. V. Theophanse, e tralette in Fran-cese stanne nel T. 5. di Coron.

cess etanno nol T. 5. di Corvon.
Leona Grammatici, eccunici osserva
il Combello in una delle see nose alla
contegnate di colore, le di ciri iarosi
ci persulte a discrivere, giarchis in fose
cit persulte a discrivere, rigirchis in fose
citi persulte algori cabbilatto el recenciere Leona Grammatico, menita Italii
de 8. in Foto Soncia ne praeclori
Martyria Procopii, auno a mundo
conditia seguitalissimo assensistimo viconditia seguitalissimo assensistimo vi-

Leonis Marsicani Nonachi Casinensia, Chronicam Councuse. Sta nel T. 8, p. 8; di Ma-

bellon, Acta etc. Vivera nel secolo Xt. Leonis Africani ( Jo. ) Africae Descriptio. V.

Africamas. --- Jabellus de Illustribus Medicis et Phi-Josephus spod Arabes Joeis quibus lam emen dation. Sta nel T. 13. p. 259. Biblioth.

Leonis Card. Epiac. Ostiensis Chromea S. Monut. Campunis. V. Chronica. Leonia (S.) Magni Opera, ex editione Paschatti Quesnel. Lugd. 1700., Certe. T. a. 64 IV. D 5.

L'Arvord assertra, che questa editione è migliore di quella di Parigi del 1675. dello stono Questael. Essa è atata lango tempo ricercata, o cara; ma ne ha fatto abbussare il pecazo l'adizione fatta da Tornmani Cocciari in Roma 1753 vol. 3.

in fol. (D. B. ) -- Bullar. Stanno nel T. E. p. 25 della Collesiona del Cocquelines. V. Bullarum co. -- Epistola ad Flavianum Patriarchim Constantinopol, adversus Auth. vanue openious Euthychem eique consentientes, Gr

Euthychem eque consentientes, Gr. et Lu.
Sta nel T. II. p. 485. Belbluch. P. P.
La pompa, e la grività dell' orzaione
suppliscons nella Oper di questo gran
Padre a' viti del suo unle affettus, proprio
del suo scollo. Ei mori nel 461. (R. e. C.)
Leo Maguas Rom. Poutifex, Maximus Taurinensis, Pet. Chrisol. Ravennas, Folgentius Ruspensis, Valerianus Cemeliensis, Asterius Ruspensty, Valeriauus Cenelleriais, Assersia Amasensas, Amedem Liminenensia, Beptis Praesulum Christiane superitis et ficundia clasissiasyourum, a Theophylo Ruvasudo-Logde, 1655, Duffour, T. I. 561, IV. D. 8, Leonis III, Papes Bullies, Stazino sell T. I. p. 16a. della Collesione del Cotpoeliues. F. Bullarum ec.

Fu eletto Pontefice a 26. Dicembre dell'anno 795 s mort il di 11. Giagno dell'anno 816. ( Dalla Vita che pre-

dell'anno 810. [ Dalla Pila che pre-cede le Bolle.] » Bolle, p. 182. Fu editato Pentifice die mess dopo la ma elzione, il di 11. di Aprile 817., a mesi a 17. Logia 855. [Dalla Vita es.] Leonis Papsa VII. Epinoda si Hagomen Fran-coram Francipera, et. S. Martini Tuuen, Alu-batam, qui vetat ingramma et habitationam

mulierum intra zenletum Monasterii. An. 938. Sta sel T. a. p. 572. di Achery.

- Ballae. V. Bullarson et T. 1. p. 255
Fu ordinato Pontefice prima de g. di

muse F. Bultimes et 7. 1, p. 3;
Fin cellular Prosides prima fe 9, d.
Fin cellular Prosides prima fe 9, d.
gle 650; Dulle Pita et 10.
gle 650; Dulle Fita et

Giovanni Medici, Fiscentino fu eletto Pontefior a 11. Marso del 1575, e proe il none di Leone X., e merì a , Dierusber del 1581, e Dalla Plia ec. J. Leonis XL Pipae Balle. Ibid. T. v. P.S., p.129. Alessandro Mobisi fi eletto Pontefice tafice il 1. Aprile del 1655, e most dopo il ventisimo sattimo giorno dalla nan ele-

none. ( Dalla Vita ec. )
Leostii Episcopi Arabissi Sermo de Ceratione,

et Lesaro redivivo, Gr. et Lat. 86a nella Bibliothera di Fosio, a p. 1510. Leontii Arelatemus Episcopi Epistola Ililaro Papae electo, qua eum rogat, ut jura Arc-

Papar escoto, qua tum rogat, in Jura Ara-lat, Ecolesia integra permanent. Am acto. Sta nel T. S. p. 5-8. di Achery. Leontii (D.) Bymaului Ecorpta et ore Theo-dori Abhatis Religiosiss, et doctias Philosophi De Sectis Haereticorum ne Symdo Chalor-

donensi, Gr. et Lat. Stanno nel T. 11. p. 493. Biblioth. PP.

Bioteon. F.P.

- Libri tres contra Entychisnes et Nestorissos etc. Ibid. T. 4. P. s. col. 955. e nel
T. 1. p. 525. Then Monum. Becles.

- Liber adreesus eos qui proferant nobia --- Liber adversus ees qui proferint notae queedam Apellantii falso inscripta nomine Patrum. Had. p. 597. --- Solutiones argumantorum Severi. Ibid. p.611, --- Dabitationes hypotheticae contra Enty-chianos. Ibid. p. 624.

Questo Santo Scrittore viveva nel VI.

Quoto Santo Scrittore vivera nel vr., suodo circa al tenpi di S. Gregorio Magno. (Dall' Index Alph.)
Leonic Gousantia, vel ut a tili volunt, Nespeli, in Cypeo Leiscopi Fragmenson I Libricontra Judasco. Ma nel T. 16, p. 1. Bi-blich P.P.

Il Leonic vivera circa al 650. (Bel-

H Leonilo vivera circa al 650. (Bel-larm. de Seript. Eccl.)
Lerina (Viucentii de) Commonitorium. Sta con Salviano del Balazio. Quesso Serittore cra Monaco Francese:

compose il suo Commonisorio nel 454, a mori sotto il regno di Teodosio, e Valentiniano. ( Gennadiue de virie illustr.

cap. 64.) Leschasserius ( Jac. ) De Vocabulis ad Geo-graphism Juris Romani pertinentibus. Sta T. v. di Ottone .

nel T.V. di Ottone.

Quaso celebrrimo Giarrecatsulto, amico
dei non meno celebre F. Paolo Sarpi,
mecque in Peregi nel 1555a, e vi mort a
28. Apolle 1525a (Dalla Profus.)
Lecurii (Anoma) et alicum in I. Prater
a Prater XXXIIII. D. de Condictione
indebiti, Commentarii, Ibid.
Il Lecurio, Professor di Dristo Civila.

nato in Valenza, fioriva sul terminare del xva. scolo. (Dalla Prefaz.) Lesleus (Alexander) V. Misale Mixtum. Il Lesleo Genita vivra verso la metà

del panato secolo.

276
Lesley (Joan.) Epincopi Rosernies, De titule se jure Marias Scocerum Regimes. Resma, 156s. T. i. e. X.I. A. 29.
Quanto Vaccoro di Ross nella Svenia mori a Bruzelles nel 155t. (N.D.)
Lesser, Teologia degl' lasetti, orvero Dimontazione delle Phyric perfectioni in tutu ciò, atenzione delle Divine perfezioni in tutto ciò, che riguarda gl'Insetti, calle concrusioni del Sig. Lyonnet, tradetta dal Tedesco in Francese, ed ora dal Francese in Italiano. Vanczini, 1751., Remondani. T. a. 8.º XVIII. F 36.

XVIII. F 30. Con efficie dell' Autore. Lessi (Leouardi ) Da Autschristo, et ejus praecursore. Antuerpise, 1611., Moretus. T. 1. 8.º XVI B 40. Questo Genuita nacque a Beechtan presso da Anversa nel 1554-, e morì in Gen-

nuo 1623. (Soturi) Letaldi Mouschi Micacensis, Miracula S. Ma-nem Abbatis. Stanno nel T. 1. p. 579. da Mabillon, Acta etc.

Vine net secolo xt.
Leti (Gregoire ) La Vie dn Pape Sizze V.
Paris, 1751, Beault. T. n. 12. NXII E 86.
Di questa traduziene dell'Opera Italism se sone fatte molte edinoni; ma in tutte si sone tolte varie case dell'originale. Il suo Autore era nato a Milano a sq. Maggio 1630., e mori in Amsterdam a q.

Giugno 1701. (N) Sul merito storio merito storico del Leti, di cul l'Argilati annovera quaranta opere, il Tireboscha, T. vitt. p. 256. così il esprimet: n In vano si cerca nelle Storie del Leti

n la smornià, e l'esattezsa; e oltre a ciò n lo stile ne è si prolisso, e diffuso, che non 11 ha pri efficace ramedio a conediare il sonno. La mordacità, e la satira > singularmente contro la Corte di Roma, > singularmente contro la Certe di Roma, > e contro la Religione Cattolica, è il solo > pregio, che ne rende care ad alcuni le > opere, le quali senza di questo bell'or-> namento rimarrebbero affatto dimenti-Vuolsi, ch' ci medesimo si n cate.

» cate. Vuolsi, ch' et medesmo si van-tasse di serviere ciò, che gli parea più » opportuno a rierenre i Letteri, e che » avesse l'impodenna di dire alla Delina » di Francia, la quale chiedevagli, se vero » fosse tutto ciò, che egli avera scritto » rella vita di Stisto V., che una cosa bene » immaginata era migliore, e più piace-» de "ègli la pritit. »

vole, che la verità Lette ( Ger. Joan. ) Observationes Philolo-gro-Criticae in Debone et Mosis Cantica. Lugd. Bat. 1748., Jongelyn. T. 1. 12.0 XIII. C 6

Questo Scrittore versatissimo nelle Lin-gue Orientali, era di Valkenburg nel-I Olanda, e con sua Dedica de 13 Giugno

1 Usanda, e con sus Dedica de 13 Giugno 1-28. intulos la sus opera a Giovanni Alberti, Professoro Ordinario, e Restore di quella Accademia. Lattera soll'Intoria de Austilia Divinno Gra-tino. 1-20. T. 1. 12° X.X. A. 9. Lettera d'un Veccoro di Francia, se sia lacito approvare i Gensiti alle Candanioni, e Pre-dirazioni. T. 1. 8° XXIV. G. 5. Lettera Caricitta del Somue Desugión. Lettera Enciclica del Sommo Pontefice Ben

detto XIV. diretta all' Assemblea Generale del Clero Gallicano, illustrata e difesa contro F Auster de Dubbi, o Questi proposti e Ca-chanli, e Teologi della S. Congregazione de Propaganda, Lugano, 1758, F. 1, 12. S XXIV. C. 46.

AAV. C. 40.

Lettere di Principi, le quali o si scrivono da Principi, o a Principi, o regionan di Principa. Labro primo nuovamente mandato in

luce da Girolimo Ruscelli, all' Illutrissimo e Raverendissimo Cardinal Carlo Borcomeo In Venezia appreso Gaordano Zaleti, al se gno de la Scella, 156a. T. J. 4.º P.C. I. C. 53 Rapportate dal Fontanini Edicione ... e in nua sua nota dice, che il Ruscelle nella Dedrectoria a S. Carlo discorre del suo Volgarizzamento della Geografia di Tolommeo, pubblicato l'anno passito 1561. in Venenia presso Viucenzo Val-grisi ce. Ma lo Zeno, che avea presso Imperendi rische lana ad anti presso impegno di riveder bene, ad ogni passo, i contr e quel Monagnore, in una con trouota fa rilevare il grosso equivoco pres da quel Bibliografo per non aver letta considerate attentamente la lettera considerate attentamente la lettera Ruscelli al S. Cardinal Borressoo; quale il Ruscelli non discorre del Volgariasmento dianu giù stampato; Geografia di Tolouseo, roa dellasan si stende e render conto di una piene e universol Geografia di tutto il mondo che avea eletto di voler fare... Ed i vero, leggendo la detta Dedicatoria ognano restera convinto della verità del-l'osservazione dello Zeno, e dello shaglio del Fontamoi

glio del Fontanini.
Lettere di un Direttore al Penitente sulle Leture Provinciali. T. t. 12. NXIV. C 57.
Lettere Gircolari del Re di Portogallo all'Arcivescovo di Braga. T. t. 2. NXIV. C 50.
Lettere Spirittalii di S. Maria Crecifiata. Gir-

Lettere Spirttushi di S. Meria Cecchiasa. Gir-ganti, 1704. Marino. T. 1. 4. 6° in In-L. IV. B. G. Lettere di S. Teresa. Venevia, 1712., Baglioni. T. 2. 4. 6° in Int. IV. B. 6. Lettere di XIII. Haonini illustri, nelle quali sono dun libri di divera Autori, et di Bore di persona balla lettere die flores si sono de manus balla lettere.

some due libri di divera Autori, et il flore di quanta belle lettere, che finne si sono vediute, con molis del Bembo, del Nava-gero, del Fracastoro, del Manutio, et a sitri famoni Autori non più dati in luce. In Vesettia, 1560., Lorennia. T. 1. 8. 9 PC II. B 6.

Questa edizione è rapportata dal Fon-tanani, come ristampa di quella fatta da Dionigi Atanagi in Roma 1556, per Va-lerio Dorsco Libri XIII., ed ora ridotta e Libri XV. Questa edizione del Lorenzini è dedicata a Tommaso Marini Merchese à deficite à Toumass Marian Marches de Caslinaggere con letters date du Vennis », Giogno 1956; sees nome di Antero, che il Ponanni saccurs sistema del comment del comment de la commenta del comment de quelle dell'activo imano sell'edi-asiani fitta in Veneria dal Lorenzia del comment dell'activo imano sell'edi-asiani fitta in Veneria dal Lorenzia fitta in Veneria dal Lorenzia fitta in Veneria dal Lorenzia del commenta » gores, così vi tocque quello dello Atz-zag, primo » vero raccogiciree delle » Lettere de primi XIII. Lleri simpati-si in Rena, e in Venezia nel 1556, si-lento per verid assal bastarrette... Per Pedinan paserrie a quant del Zilet Sone abolito il none del Ruscelli, no sperè dirio accorratamento, as fone » non fis per dar qualche addissiane » 11<sup>8</sup> Annay, che tress il 1560. trafa-rrosi de fiente a l'entre, in sir rig-rosi de fiente a l'entre, in sir rig-rosi de fiente a l'entre del si-

» Ruscelli nelle dne ristampa del 1556., (S) Lettere di Uomini illustri, nella Storia Neturale dirette al Cav. D. Giuseppe Giorni, aggiuntari la Descrizione data dall' Ab. Spallenzani dei Gabracto di Sorra Naturala Scillana in casa del modesimo Cavalicee. Catania, Balle Stampe de' Regi Studj.

4 -

itere. Catanas, Datte Stampe de Regi Studj, 1845. T. 1. 8.º XXIX. G. 24. (5) Lettere Descrittive di celebri Italiani pro-poste alla Seudiosa Gioventà da Bartolomeo Gamala. Naova Edutoos rivedata, corretta, Frank, Nave Edmon revolus, correla-cionales, Nave Edmon revolus, correla-do majiana di une factor dell' Ab Petro Metanisia val mente o preferente del Tavo querricho per consocre la diferente della promunia e del agodines. Pros. prem Sc. compresso del propositione della promunia e del agodines. Pros. prem Sc. Lettre de Mr. le Gordine de Meri Lyra-1651, Martin, T. s. 16º NC I P. S. Lettre de Mr. le Gordine de Meri Lyra-1652, Martin, T. s. 16º NC I P. S. Lettre de Mr. première de Petrula en talle-donce. Brayelle, 1913, Poppias Lettre de Rope de Rubbin Come de Baur-Parta, 1917, Dislander. T. y. 1.8º PE Lettre de Rope de Rubbin Come de Baur-Parta, 1917, Dislander. T. y. 1.8º PE Queste lettres, she roop satte molte

VIII p. 2757. commune. v. p. 128 ° Vi. Quant Interest, other cone state make and the company of the company of

harrown as philippes de Mr. Andres de 
ar \* P.C. VII. De 
Quest disses person au control 
quest disses person de 
au sinn large, prédents; almostra, 
person de 
au sinn large, prédents; almostra, 
person de 
proposition person de 
proposition de 
proposi

and A. Albone is Referencied of Pro-line and Pro-terior of March 1948. To 8.0° in the Letter for M. Tarello of A. Aldy. Prof. In Electric 4 M. Tarello of A. Aldy. Prof. Electron 4 M. Tarello of A. Aldy. Prof. Electron 4 M. Tarello of A. Aldy. Prof. Electron 4 M. Tarello of A. Aldy. Prof. Pro-lating and A. Deposit of Prof. 1949. Letter 8 and Constitution Dispersion 1970. AXIII. A. 66. The Procurse College 1975. The 17th Con-trol of A. 66. The Prof. 1870. The Pro-curs assessment in Francis, and To-con 1970. The Prof. 1870. The Pro-tein and Procurse of Prof. 1871. The Pro-lement of the Procurse of Pro-lement of the Prof. 1871. The Pro-lement of the Procurse of the Pro-lement of the Prof. 1871. The Pro-lement of the Prof. 1871. The Pro-lement of the Procurse of the Pro-lement of the Prof. 1871. The Pro-lement of the Pro-lement of the Pro-lement of the Pro-lement of the Pro-section of the Pro-lement of the Pro-Persion of the Pro-lement of the Pro-Persion of the Pro-lement of the Pro-Persion of the Pr

Letters of use Preventions. I Vacci. T. 1. 13.

Letters choice of the Stoom. Racectan. 1,975.
Letters. T. 5. 16. \* XIV. C. 25.
Letters choice of the Stoom. Control 1,975.
Letters T. 5. 16. \* XIV. C. 25.
Letters are divers points for Ottoryeres use in soliton to an Allows P. Protes.
Letters are divers points for Ottoryeres use in soliton to an Allows P. Protes. Prof. S. 25.
Letters are divers points for Ottoryeres use.
Egities Cubblique etc. Manhorm 1,779.
Letters are divers points for Charleston 1,779.
Letters are divers points for U. 5.
Letters are divers for U. 5.
Letters are diversed for U. 5.
Letters

nel T. III. di Ottone . Il Leonolavio, che de Bayle è chis-

nato il più dotto nomo del xet. secolo, nacque in Vesfalia, e morl in Vienna di Austria nel muse di Giugno 1593. di

moneys for Wessler,  $\alpha$  mer in Nemas di son summa stare,  $A = B_0 v^2 + B_1 v^2$  and  $A_1 v^2 + B_2 v^2 + B_2 v^2$  and  $A_2 v^2 + B_2 v^2 + B_2 v^2$  and  $A_2 v^2 + B_2 v^2 + B_2 v^2$  and  $A_2 v^2 +$ 

T. 1. 4 ° L. H 12.

--- Philologus Hebraso - Graecus generalis, continens quaesticums, quae circa novum Testamuntum Graecum free moveri solent. Testamontum Grancum free moveci polent. Ultraj., 1685. T. 1. 4° I. II 11. — Teactius Thalandicus, Pirkic Avoth. seu Capitula Pateum, uns cum versione Hebraien descum Capitum Danielii. Ultraj., 1655. T. 1. 4° II. B 11. — Comprisidium Biblicum continens ex 25202. versionalis Veteris Testamenti, tantona

versiculos 2289, in quibus omnes voces tam Hebracoe, quam Chaldasce, una cum versione taina inveneratur. Ultrai, 1691, Luchtmans. T. L. 16. ° XIII. C. 7.

- Novum Tesamentum Gracum. V. B.

Testa-

emicadas, in quators comme Pairs assessing special vocas com versione latina invenimental conduit, 1730, Wood. Th. 12. XIII. E al. Poli Matthani Svanpina Crisicorum. Lungua Ebraica nell' Accademia di Urrecha Esperia. Insequa a patria: insequa a 36. Aprile 1634, e morl

bruica nell' Accademas di Urrecht san patria: macquas sti Aprila 16a4, e unci a 50. Settembre 1559, (N) Leuwen (Symanu Van-) Hatteria Jaria Ro-manu. Sti nel l' T. T. Opuccal Farier. Les Agraria Servilli. Ralli. F. Rin Agraria, per Finham etc. Levicton Hippaciplotton. F. Biblia Poligiotta Londinguia.

Lesicon Graecum et Latinum. F. Dictiona-Layderkeri ( Nelchioris ) Historia Jansaniami Traj: ad Rh. 1695., Hakna. T. 1. 4.º XX. A. 4.

listoria creationis et diluvia Mossica, contra

Burnetti peofinsim telluris theoriam, asse-titur. Amst. 1706, 1710. T. s. fol. II. M 11. Racculta curiosa sparsa di aneddoti sul Giudaismo moderno. ( N. D. ) Secondo il Moreri, quant' opera, ch' è piena di una vasta erudizione, non è compita, e Carlo Tutaman, allavo del Leyocchero ne avava il terno volume man-

che contenea la Storia da' Giudei da G. C siuo a' nostri giorni. --- Exercitauones selectae Historico-Theol

gicar. Amstel. 1712. Schoonwald. T. a. WHI. C. 13. Questo finoso Teologo nacqua a Middelburg nella Zelanda a 25. Genaree 16;x. Fu Professore di Teologia ad Utrecht: unori a 6. Genaree 1;21. //Morj. Jasecca ( Polycappus ) De finutes quaexta Poss in Codice Serro Hebrano. Sin nel T. XXX. di Ugolino.

Laysero, o Lysero, come lo chiama d Du-pin, T. 33. nacqua nel paese di Wit-Du-pin, T. 33. nacqua nel passe di Wit-temberg a 18. Mazzo 155a., e morì a 22. Febbraro 161o. ( Du-pin, loc. cit.) Luzioni di Benedetto Aversai, lette nell'Ac-cadenza degli Apsisiri sopra varia materia. Stanno nella Prose Fiorentino, T. 111.

Stanno nella Proce Fiorenzion, T. 11t.

L'Averien fu il più oricher Professore
di Lingua Greca, che ebbe in quel secolo l'Università di Pai: mori in est
di 5a. anni a 28. Dicembra 1659; (Tirudocchi, T. ritt., p. 26t.)

Lemont tre sopra il Tremoto, di un Ananimo.
Stonano nel T. vitt. della Racc. del Calogiesi.

Stonan nell't vitt della Racc dei Gatogieri.

Libanis Sophianis Opera omnis er recensione
et cum notis Federici Nerelli, Gr. et Lat.
Parini, 1666, Morelli, T. z. fol. XI. L. 1.
Editione stienats e ricercuta: (D. R.)

-- Ad Themistium Epistolus, Gr. et Lat.
Stanno et T. R. p. 57, Edition, Gr. Fabricius,
Causti de ulcinomeda Indiani mere, Gr.
Causti de ulcinomeda Indiani mere, Gr.

brie. F. Fabricus;

- Oratio de ulciacenda Juliani nece, Gr. et Iat. Bid. T. 7, p. 145.

- Oratio de ces, qui molessum ema appallabant. Bid. p. 179.

- Oratio de limp. Julinia fra:::Pacentalis in Imp. Julianum. Bid. p. 207. a a35.

- Dechmatio mb persona Mendeli pro-coucione Trajenceum lickaam repeterano.

lutina facia a Des Erasmo Sta nel T. z. p. 55n. della nostra edizione. F. Erasmon, Libanzo era amico di Giulimo Apostosa, e fiori sino all'anno Se, sotto Teodosio il Grande . ( Arvood )

Libelli duo de remedia pecca nel T. 7. p. 57. di Mantene.
Liber Jobi in versicolos metrice divisos, cu
versione latina Alberti Schultens, ex edition et com annoustionibus Ricardi

notis variorum. Moyais Deut. XXXII. cum notis variorum. Londini, 1942. Bowyer. T. 1. 8. ° I. A 16. Liber Bei Helel, idest Domus Luciferi de

uber Bet-Heiel, iden Domus Luciferi de Schilchau Arnot, scilect de mens or-dinata a druh Joré Dech, siva doceini, angientum, Para Pouseire, Vanettu, ju, Grephius. Para Pouseire, Vanettu, ju, Jane de Gars, domet. Bencheguan, 1665. T. L. Autore di queri opera è il Rabbino lampo Ber Anere, Germanne detto Baal. Turm da un' opera sus noticibus. Turen. Essa fa cartica in Grevallempar I assoo.

Ema fu scritta in Gerusaltemme l'asno 5146., dt G. C. 1386. E accompagnata da Commentari di Giosello Caro, o Cari. (Interpretazione del Suc. D. Giagomo

Sortino del Boiro Palternitano. O Giasprovalticios del Sac. D. Giaspros Sanchi-Chyn, seu di sanu Visue que Locamentareo Allegorica, et Mysicus in Penari. Auct. Film Adonier Prinz Rab. Joseph Cana, Bebraico. Vecetus, in typogo Bengsham, 1755. T. 17 fol. H. E. 14. Liber allalinerum cum perspersies. V. Fer-Liber allalinerum cum perspersies. V. Fer-

Liber Poenisentialis er Scrimo Romanse Ec-clesias, anno 835. Sta net T. 2 P. 2. p. 221. Thea. Monum. Eccles. Liber Grause Sprittuslis visionum et revels-nomum B. Methildis, Venetits, 1658. T. 1.

Laber Gratuse Spirituslis visionum et revela-uonum B. Mechildis, Venetiis, 1658 T. s. 8.º XXII B 5. Liberii Poot. Max. Epistola ad Constantium Augustum Imp. Sto nel T. 5. col. 56. e T. 9. col. 1215. Biblioth. P.P.

Questo Pontefice viveva nel IV. secolo circa all'anno 36o. ( Dall' Index Al-

ph. etc. j Libri duo da Gestis Caroli Magni, scripti a quodam Monacho S. Galli, anno 884, Ibid. T. a. P. S. p. 53. Libri (Giulio de') Lezione sopra il Sonetto di Lodovico Martelli: O celeste, e terreno almo tesoro. Sta pelle Prose Fiorenine.

Libros della B. Madre Teresa de Jesus, Fon-dadora de los Monasterios de monjas y frayles Carmelina describes de monjas y armelitas descalços de la primera regola. En Salamanca 1588. Foquel. T. 1. 4.º

tali nell' Università di Palermo si è trovato essere Estratto di Euclide, composizione di Cugih Nasir-al din Attusi, diviso in tredici libri ussia discorsi; nel principio Pango 996. (di Cristo 1588.) im in Cestaquinopoli. T. 1. fol. PC

Con qualche varioù di alexane lettere il appranoune di questo dotto Orientale lo trovamo nella Biblioteca Orientale di lo trovamo estis Biblioseca Oceanaer en Herbeloc, seruto Nassivedsin, il di cui nome è Mohammed Bro Hassae, a Ben Mohammed Al Touvi. Fu mo de personaggi più oslebri tra i: Masulmani. Frà taoti Commentatori, e i prè strianti il più colebre di tutti è il nostro Nessreddin. Egli era nato l'anna dell' Egura 597.

(di Cristo 1189.), e mori nel 671. (18%) o secondo altri nel 667. (1879.) (Her-Licets (Fortunii ) Marmoria Patavini Inscrip ebecuri Interpretatio, Sta nel T. 1. di Sal-

Iciniani Epiacopi Epistola ad S. Gregorium. Papam, que landibus extolht libram Pestoralem, et quam tit Episcopis necessa cotendit. en. cur. 590. Siz nel T a p. 368

et Monte Visionis. Stu nel-T. vir. di U-

golino. esberti Cameracensu Episcopi Vita, auctore Rodulfo Monacho Murcasonna etc. un. cir. tays See nel T. g. p. 575. di Ashery Layrida (Paptaleones ) De Purgatorio Igne-adversas Barkam. P. de Pergatorio Igne-

aphthou (Josess ) Opera umais. Rosero-dams, 1636., Leers. T. a. fol. II. O 14. Prima editione latina di tutte le opere di questo Vice-Cancelliere dell' Univer-

Opera posthuma. Ultrajecti, 1633. Bros-T. 1. fel. II. O 16. II P. Nicesco notando, che Giovanni Learden fece una seconda Educace in Utrecht nel 1600 osserra, che il Leusden vi aggiume ne terso volume, che contrene le opere postunte latine del Ligh-font, che non erano aucora state stampate,

200, cue nos emas uscera state stampose, e che gli fiercon de Gro. Serpre madate da Inquisteres. L' Elisere frattasto di questo Opera potturas de los assos Gio. Serpre, che vi be prennent tree una Prefancare, ma colla dua Duralità apparatamenta la conficia de la Conficia del Conficia de la Conficia de la Conficia del Conficia de la Conficia del Conficia de la Conficia del Conficia de la Conficia del Confic bantes in Anglia vs. Calend O-1698. Il Distra. Biblioge. di Perigi di fatti, e il Nuovo Dinon Storic.

che us soli vol. 2. se fol. - Centures Chorographica. Sta nel T. v. Dates Chorographics on Charographics eact to S. Lucim = Disquistio Chorograex. Bed.

scriptio Templi Hierosoly mitagi == Templi Morrosolymicani . Ibed. T. E. Lighfoot macque a sq. Mireo 1802. Stoke nells Conten di Stafford in Interra, e morà a 6. Dicembre 1675.

y, ne'era Canonico. (N) Architatto, e versatizamo nella Aq-

tichet, mori in Ferrira nel 1593, nee era stato chamato dal Duca Alfogso II., Tiraboschi, T. rtt. P. tt. )
meh (Philoppi a) De veritate Religiosis
istianas assoca Colletio cum erudito In-

vist, 1687., op. L ab Hoere VIII. C 20. Opera stimata, e ri plari non sono comuni. ( D. B.)

Gradeo, col quale il Limbrech chè uesta conferenza, fa Isacco Orobio di triglia, che curritteva la medicina sa

Amsterdam. (N.D.) Historia Impuisitiones, cui aubjungitur Laber Sententiarum Inquisitionis Tholisanse ab anno 1507, ed 1507, Amstel, 1692, T. 1.

VIIL E 13. Opera stimate, - Gommentarius in Acta Apostolorum, et is Epistolas ad Romanus et Holesson, Rotered, 1711., Bos. T. 1. 6d. III. C 15.

- Theologia Christiana ad praxin picustis,

ac promousuem paris Christianae unio di rects. Editio quests. Adjuncts est Hotorios de arigine et progressu controver-siarura se Foedersta Belgio De Priedeuiestinge. Tractatus postbumus. Amatel. Lakeman T. 1. fol. VIII. E 20

Prima di quest'opera non si duto un Sottema compito della Teologia de Rimostranti. Episcopio e de Courcelles, che everzos increperso questo travaglio, maricono prima di ever potute terminare le loro [abitsuloni, Lamborch, che su incaricato da' Rimotronti di dire ua Corpo di Teologia accondo le loro idee, in enegal in questo volume, eve totti i loro sentamenti sono espotti specietamente, ma con molta nettezza, e amu metodicamente (N ). Con effigir dell'Amore incisa da P. Gunst. A quest'opera dee unues lo Spicilegiam Theologine Christianne di Adrieno a Cattern

burgh, che da noi in posserde. Il Lemborch, Ministro del Rimistranti prima e Goude, poi ad Amsterdam sus prima e Gaude, pos ad Amsteedam sus patras, est anto a 19. Giuguo 1855., e vi mort a 50. Aprela 1914. (N.) Limiero (Heari-Philippe) Histoire du Regue

de Louis XIV. Amel. 1718. T. 12 in 12. PG. VII. P 7.

G. VH. P. 7.

Col riterato di Luigi XIV. pinto de Rigalit, e nomo da Pient, e con quello dell'Autore pinto di Helmont, e increo da Petert. Egli era Dottore in Dritto, e dellea la nas Opera a Mont. Brun-Vandar Dussen con sas lettero de' 5. A. Vander Dassen con sus letters de' 5. A-prile 1717. Delle opure di questo Scritvantageoni gindari. (N.D.) mpenna. F. Bollandur.

persas. F. Bollennus.

Il Lempean Gesuta fo uen de Padri
Bollendista, che travagliarono e ratcogliere gli Atti de Santi del mese di Set-tember. nperani (P. Paolo ) Relatione d' nna Vi-

pera, che ha partorito i Vuperini per bocca. Sta nel T. t. della Racc. del Calogieri. Il Lamperani, Medico Romani, candò-questa Relazione al Vallisseri a 6. Giu-

gho 1780, inage de Veuciennes, F. Ménacires, indensbrogi (Fred.) Varierum Quarvines Conturn. Sta nel T. 15 p. 585. Biblio Gr. Pabr. V. Fabricies

indeelles (August.) V. Theophilactus.

Il Landselle era Vescoro di Hereford
nell' Inghilterra, e mori giovane nelle prima metà del xvit. secolo. (Dall'opera)

Lincorrii ( Geofredi ) Musarum Myshologia. F. Count Lini (S.) Libri duo Pseudepigraphi et Apo-graphi de Passiene Petri et Pault ad Éc-elessa Orientales , Stanno nel T. 7. col. 151. Biblioth. P.P.

Biolosch. PP.
Questo Santo, uno de' 72 Discepoli di
G. C., e Successore di S. Fistro nel Pon-tificato, mori martire nell'amoo 70., o 78.
di G. C. / Dull' Index Affal. et .)
Intrugii (Severim) Dimeratio de OHPIO-MAXIA Paulina, t. Cer. Xv. com. XXXII.
Sta nel T. z. p. 85c. Then. Nov. Theol. Philol

Lioni (Vinornao ) Innaroo al Sepolero di S. Rosolia . Sta nel T. 11. degli Opusc. di Aut. Sicil. Lipenius (Martinus ) De Navigio Salomonia. Sea nel T. v.H. di Ugolino.

Su ad T. vit. & Update.

"Stemann Hattera. Six ad T. 111. di
Gevice This. Act. Rem.

"Josa Buplan Talamus ad Jen. I. vit.
Six ad T. i. p. 59s. Ther. Third. Philip.
Questo Tendopa Laternan necpus a
formation of the second secon

--- Sanctorum Priscorum Patrum Vitae no mero centum sexagonta tres, per gravasimos

Registro, esto in Venezia, si segualò co suos talenti al Concilio di Trento: morì nel 1559, di anni 65. (Ughelli, T. 4.

p. 400. J iput (Juni) De Cruce Libei tres ad Sacram profananque hatoriam utiles, cum notis, et figura senera. Edito quarta, serio casti-gata. Antuerpiae, Moretus, 1599. T. 1. 4.0 gata. Antuerpiae, M

Opera piena di crudizione. A giudizio frattanto di Baillet, Gretser ha dato so questa materia qualche cosa di miglio-ro. (N)

Questo volume contie Antore l'opera seguente: - - Diva Sichemiente, sive Aspricollis: Nova ejus Beneficia et Admirauda. Antuerp. Mo-

- - Opera omnia postremum ab ipso aucta, et recensits, nunc primum copiuso rerum indice illustrits. Vessbae, 1675. T. 6 in vol. 8. in 8. o PC. II. G 10.

Editione più ampia di quella di An-versa dei 1557, in T. 4, fol. (N.) V. I. Contiene gli elogi di vari Autori in lode del Lepno, e la Vita scrittane da Auberto Orazioni fianebri, e Apologie. A Mireo, Orazioni funetri, « mell'Antore pag. 180, cominciano le opere dell'Antore 1 sono: Variarum Lectiocema Libri resimpe — IL Electorum libri duo = In Val necae TragordiamenJudiciura da Consolatione

. III. Epistolarura Selectarum Centuriae v. V. IV. Epistolarum Selectarum Centuria Singularis ad Germanos et Galks ::: Centurjae trus ad Belgas. . V. De Militia Romana Libri quinque.

Commentarius ad Polyherm m Analecta, sive Observationes refiquae ad Militiam, et hosce Libros - Poliorortices, sive de Machinis, Tormentia, Telis, Libri quinque :--Admiranda, sive de Magnitudine Romana

i de Gladintoribus - De Amphitheutre aber, in quo Forma ipia loci expressa, et ratio spectandi, cum arnes figuris. Grevio Thea Ant Rom.) im De Vena Vestalibus Syntagua (Si trova anche T. v. di Grevio Th. Ant Rom.) im De Bebliothers Syntagma on De Gruos Libre two ad Socram profaramque historiam nules ums cum notis. — Diva Vergo Hallensis, Beneficia ejus, et miracula — Diva Sichemiensis sive Aspricollis, Nova eius Beneficio et Admiranda en Loveninen, ad est, Opola et Academiae ejus Descriptio = De stratibus veters Pop. Rom ... De Nominal Romanorum. - De Ritu Convisiorum : De Censurs et Censu ... De Anno, deque eus

diversitate: item ratione intercalandi.

V. VII. Politicorum, ave Civilis Doctrinae
Libri sex m De una Religione adversus Dalogistam Liber — Monita, et Estempla po-V. VIII Commentarius in C. Phui Pane-gyricum — De Constanta Libri duo — Ma-

noductio ad Stoicam Philosophiam, no Phyogia Stoicorum . == (5) --- Monita et Exempla Politica Libri duo

(3) -- Stoutts et Exempla Frontei Liter duo qui virintes et vitis principians spectant. Amst. 1650., Blaeu. T. 1. 5s. XXIX. M 19. -- L. A. Senscas Epistolse. V. -- C. Troit Annales. V. -- In Paterculum Notes. V.

(5) --- Opera omnia, quae ad Criticam pe 

(S.) -- - Saturnalium Sermonum Libri duo, qui de Giodistoribus. Lugd. Bat., 1500., ex Offic. Plantin. Raphalengius. T. 1. 6.\* XXIX. H 12.

Lipnio nacque ad Isch, piccolo villaggio di Bruxelles a 18. Ottobre 1547., a morè a Lovanio a 25. Marzo 1606. ( Dalla a Loruscie a S. Marzo 1800. [ Acuto-pia nel vol. 1.]
isidam (Henry du) L' Esclavage da heave Chevalier François de Ventinulle. Lyon, 1808. Movillon T. 1. 13. PC VIII P 38. isiardi Episc. Somniconnia Liber de mira-culis S. Armulphi Episc. Sonsisonenia. Set California de California

nel T. g. p. 50s. di Mabilion, Acta Vivere nel secolo XI. ister ( Martini ) Historise, sive Syn Methodicae Conchiliorum, quorum om picturue ed vivu m delinente exhibentur Libri 1v. Loudini, 1885. –1692. Susmna et Auna Lister figurus pinxerumt. T. 1. fol. X.

Opera rarissima stimuta e ricercata, ma di cui gli esamplari non a trovano, che rarissimamente composti. Avendo confrontato il nostro coll'esatta descrimont, che na fa il Brunet nel suo Ma

nuale del Librajo, a che strorse, che gli estrapiari sono di che socce, i primi, che altre al numeri particolari ad ogni conchiglia, hanno una cifra corrente siconcluyin, hinno mis citre oceans are at a manual and angula fairment di agui atamps, i socodi non contengeno quana. Cris a cerrenta, abbamo torsano, che il couro esemplera appartirea e questi secondi; ma è intercament compiuta. Sebbeno quast'opera inputi secondi; al modo, rena elemente della modo, rena elemente della modo, rena elemente della contenda dell'Autore dalle dan me fajire Souman ed Aura, con a me fajire Souman ed Aura, con a continuita della contenda della concluyita, che vino representate, multicimio reguraria representate. il nome della conchighta, che visno rap-presentate, nullidimeno riguardasi come la più completa, e la più interesante, che abbiasi in questa Classe; a Linneo, che soventa la rammenta, chiama i Li-sser il più ricco. (ditissimus) del Con-chigliologisi del suo tempo. Egli era Medico di preference, e nuo a Ridelifa alla Context di Backinchia mega: il sette

nella Conten di Buckingham verso il 1658., e mort a 2. Febrajo 1911. ( Biogr. Univ. ) iterae Anuma Societatis Jesu ab auno 1551. Literis Amanas Societatis Jean do sun joint de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la

sego Son, Jone, 1, 200. T. 3, 22 to last.

The segon of t

Artialecta di Mabilian, p. 168. Liante Cardina. Ibid. p. 196. Liante Lavaliane. Ibid. p. 196. Liante Lavaliane. Te catata liberacio-Caro-ciano di Cardina. Perinta liberacio-Caro-docinica, loiderane, Mannhien, Toltana, Mitta, a Jen. Pimo Bonan, Toltana, Mitta, a Jen. Pimo Bonan, Toltana, Mitta, a Jen. Pimo Bonan, Toltana, Cardina. Pimo Bonan, Toltana, Cardina. Pimo Bonan, Toltana, Mitta, a Jen. Pimo Bonan, Toltana, Opuso Tentato trevasi anova in prin-opus del T. Yt. del mere di Loglo degli Alti de Sana de Bolandeir.

Laurgia in Ecclosic Auginoma. Londini, 2733. T. L. S. O. XVIII. B 50. Laurgias S. Basilii Magni, S. Gregorii Theo-logi, et S. Cyrill Alexandran ex Arabico

converses a Victorio Scialsols Accurent a Monte Libano. Stanno nel T. 6. col. 75. Biblioth, PP.

Liturgiarum Orientalium Collectio . F. Renau-

decim.

Liturgie des prieces publiques, de l'admun-neration des Sacroment. Londres, 1976. L Liturgie par le Produstan de France. Au-ment 1965. Michaelly, T. 1. 8° XVIII. C. to. Londger: Ep. Minagerdefordense prima, Vite Sacroment de la Companya de la Companya de p. 8% di Makillon, deté et. Liudald Prehybric Magnationenia, Translatio SS. Server, Vincennue, se Innocentias Mar-Makillon, de la Companya de la Companya de Makillon, de la Companya de la Companya de Makillon, de la Companya de la Companya de la Makillon, de la Companya de la Companya de la Makillon, de la Companya de la Companya de la Companya de Makillon, de la Companya de la Comp

abillon, Acta etc. Visse nel 1K. secolo

Visie net 1K. secolo. Livii (Thii) Historia cum Scholiis Caroli Si-gonii. Venetiis, 1566. per Paulum Manu-tuum. T. 1. fol. XII. F a.

Edusione fatta con sonima esattesza, « che reca grande onore all'intendentis-

cre récs grande onore all intendentis-simo Antiquario, da cui casa perviene.

(S).— Cum universa Historise Epitomis Ve-mitia, 167a, Peassas. T.a. 1.a. X.X.X. P. 5.
— Tradetto in Francose. "R Byer.

T. Lévis, Padre della Storia Romana nacque in Fador, e Ford a tempé di Augusto: mori l'an. 18. di G. C. sotto Tilerra. (Afrond.)

Theres. (Arwood)
Con taut si defetti, di cui si secagiona
T. Lavio, è corte ch' egli vense meritamente considerato, corose uno de migliori
Autori, e de' più perfetti modelli, che
a Scrittori di Stoora si passono proporere.
Noi, ad esempio del Tirebascha, 'T. 1.
p. 291., nou notervino qui, che il ginduio di Quierdhano, giudice ben competente in questo inaterie. Nec indignetur sibi Herodotus acquari T. Livium, cum in narrando mirae juvunditatu, eluritsimique candoris, tum in conreous, this percent, accommon affectus quidem, praccipue eas, qui eunt dulcieres, ut parciseime dicam, nemo historicorum commendavit magis. Ideoque invnortalem illam Sal-

lustii velocitatem divernia virtutibue consecutus est . Nam mihi egregis dixisse videtur Servilius Nonianus,

distate victour Servilius Nominius, pares co magis, quam simile su, pares co magis, quam simile su, pares co magis, quam simile su versis Equation, Sie nel T. a. p. 387, di Maldillon, Acta cir.
Vivea ale scools viz.
Litrus (das ) de l'Assissa Tostamont qui rigardent la l'ai metricure. Cologas, 1915.
L'un pratid primute Discool Ticirrusis, demum Epirogo Cremonnus Hannius.

mum Episcopi Cremonenas Hatoria, cjun-qua Legatio ad Nicephorum Phocam Imp. cum nota Henr. Canisti. Sta net T. II. P. t. di Muratori Ital. Rev. Script.

Il Loutprando era noto in Pavia, e

ma Profesione cui serire di lui: Sommopers curmendandus noble Listgran-Historicus, qui ferres ille seculo ( Decimo ) supris caetarorass igneros-

tiom se adeo erexit, at sel mostria temperibus; quanquam stile aspere, et instrbani avri sui indolem salis referente, usus fuerit, adhue tamen Le-etorem ad sua libentissime legenda alliciat; quippe ingenio fait ille civido et acri, at quae etripait, rara vica-citate un libertate aspossit. Lloydis (Nicolas) Dectonoroum Historicum,

Gregorphicum, Postscam, a Carolo Ste-phano mehostum, Editio Novarina. Cai a celit Intles Geographicus. Lepcim, 1685. Tooke, T. 1. Iol. Pt. H. G 5. Hofman e Moreri si sono u

vati di questo Discussio. (N.D.) ° PC. HL K 18. Quest' abele Filologo Inglese nato

Helton verso il 1654, divenne Pastere di Newington, ove mori a 07. Settember 168a ( Moreri )

her 100s. [Mover].
Lubkouist (Jo. Caramad.) Philippen Predess Caroli V. Imp. Fillus, Lustanic, Algarkase, Healiko Beginnius Ber demonstratus. Antosepase, at 00 Flamin. Moverus, 1659 T. s. 64 PC VII. K. 15.
Con mobil virusti bene medi. Questo Sentitore era Beligeou dell' Ordina Caserciense, e vivera verso la metà del xvit.

prealo (Dall' opera) Locati (Umberti) de Placentimo Urbis ori-gine, successu, et laudibus, seriosa marratio. Nu nel T. III. P. II. di Genvio Thu. Aut. Hal

» Questa Cronaca fu scritta in un sea giali, nel quale non hudavasi più che n tanto a certe minutezze da Geogologia, n e di Storia; sicelui a parlure schiettap asente è piesa di favole sul principio, p è in appenso poi talmente scarsa di p buone notisie, e di zaconoti interes-

» santi, che non tanto una Storia di Pia o censa, quanto un piccolo Indice di o casa nonsinar giustamente potrebbeni. » Questo Scrittore Piscentino, Beligino Denrnicano, e Vescoro di Bagnaren, morì nal 1587. (Tiruboschi, T. v.11. P. 11.)

Locenii ( Johannis ) Discrettis de Studio Ju-ris. Sta nel T. t. Opuscul. Forior. Il Locenio, Professore Regio ad Upsal,

Il Loccenio, Professore Regio at Upsal, fori nel 1670. (Mucrez jó) a Lochar ( Christoph. ) Hasertatio de loso Cla-sico ad last. VII. 14. Six nel T. 1. p. 691. Ther. Theol. Philosophopus concensus: i En-traderirat homes

par Mr Coste. Quatriente Edition augmentée Amster. 1750. Mortier. T., 12. ° XXV. E. 1. Traduzione simutinima, fatta cun molta diligenza, fielelia, e netazza sotto gli occhi stessi dell' Antore, abitando Loe Coste in una medesima casa. Il Filosofo Inglese corresse vari looghi dell' ori-ginale per renderli più chiart, e più facili a tradursi, e rivida diligente

la versione; ciò che fa, che essa non sia inferiore all'Inglese, od è spesso più chiara. Il Locke era nato a Wrington sette a otto miglia distante da Brutol, e ni fu hattermuo a 20. Agosto 1652; mori a 7. Navembre 1705. (N)
Logique (la), ou F Art de penser. Paris, 1758. T. L. 12.º XXIV. F 11.

Il Logorett, Autore Greed, florivamel XIII. secolo sotto l'Impero di Mich

Paleologo. (Mar.) Leisel (Antoine) La Vie de P. Ratilius Rafus Sta nel T. 1. di Meerman.

Ouesto dettinimo Giureconsulto, in Beausnis nel 1536, fu discepcio-del enlebre Cujacie, Regio Avvocato sotto Errigo III. ed Errigo IV., e mori n 28. Aprile 1617. (Dolla Prefes.) Lellio (Alberto) Orupioni nopra varie materie. Stanno nelle Prese Fiorentine, T. T. St. IV.

Il Lolla, che dec annoveraria a ra-gione tra magliori, e più eloquenti Ora-tori, che avvor nel secolo xvt. la Lingua Italiana, era nato per easo in Firenzo ma fe un Gentiluonio Frenzesse. Le su Orazioni per suo privato esercizio com-poste, fursu da lui medesimo in sumero di XII. pubblicate in Firenze. Gli elogi di esse fatti da' più illustri uomini, alla mentovata edizione premeni, ci fin vedere can qual planso fossere aller ricevine. Ed esse, a dir vero, ne sono degne erciocche sono scritte con nobiltà ensieri, con eleganza di stile, con vicità d'immagini, a con tutti que pregi, che in un Orstoer sono cichiesti . . . mori in Ferrara a 25. Nov. 1568. di età di circa Go. anni ( Tiruboschi , T. 111.

circa Sc. simil ( Trobhogent, 2: reg., P. str., S. yS. Schmintisrum Libri vv. ex editions lo. A. Kenmer. Amserpas, 1957., Bourquet. T. 1. & VII. C 15.

2. Non er possible, dies I Arvood, 2. Non er possible, dies I Arvood, 3. no delle seeche editione, le quali ion hanne also entre editione, le quali ion hanne also merite, che la lege anti-2 chiù. L'Aleusus per cissupli di Gio. 3. Jandisto Uletano, ratium per la priena. » Ludovico Tiletano rostitui per la prima

> volta nel secolo XVI. quest'opera alla > sua vera lezione, pubblicandola in Pa-> rigi un dal 1565.; ma questa moderna » di Anvera, eseguita sopra di quella, » è arricchita d'Indici utali, ed al fine » ha gh articoli erronei.

Dall' Avvertimento featunta dal Tile-

Dall'Avvertmente festimite del Tile-tano, che si legge in principio di quito metri edizione, si scoppe, che il Tiletano dopo di avere pubblicato ce' mei tipi i Geommentaj di Pierro Lembardo sopra F Epamale di S. Paolo, aven concepito il elsegno di pubblicare ancora i Liber delle Santenze; ma la difficoltà dell'impresa l'avra di già sceraggiato, a il dis sarebbe restate sessas effecto, se confortato non l'avesse l'Alosume: verum consihum illud retardavis incredibilis st confragrosa locurum asperitas, quos emnis confusa, senticosa, neglectaque estendibat; ac jam non modo depo-sueram, sed propensalum abjecteram; nisi me confirmasset Vir optimus, dinis Theologici, et araditione et sa crarum litterarum depniesimus Ja. leaume, Lutetiae suae non mediocre ername, Linettee suce non medio ernamentum. L'Alexane poi a preghi del Tapagrafo Tiletano, non già per or siglio, difficultation in se omnom re pit . . . et quidquid huic editioni ac-cessit , scitote humanitati ac etudio Domini Alecame acceptum voe ferre debere. Queno Avvertimento-ha in fine la data: ex nostra Officina Chalcographica Cal. Decemb. MDXXXPI. La data

1500, come la prises dell'Aleume, par

che sia ervata ; errore da attribuiral pinttosto al Tipografo, che a quel detto Bi-

teste al Tipognis, alse a quel ditui Bi-blogris.

— In Patisson Chemont, Para, 154, 16

— In Patisson Chemont, Para, 154, 16

P. Lombrish, date il Masson delle Sessima, cishker Toologo Norarea, Arcivanova di Prigi, mot nel 1165, (b. 47)

— Sunana, cishker Toologo Norarea, Arcivanova del Sp. Papi sallo sevites di Gos-fissiona del Sp. Papi sallo sevites di Gos-dina del Sp. Papi sallo sevite di Gos-dina di Gos-dina del Sp. Papi sallo sevite di Gos-dina di Gos-dina del Sp. Papi sallo sevite di Gos-dina di Gos-dina di Gos-dina di Gos-pi di Gos-pi di Gos-dina di Gos-pi di Gos-dina di Gos-Gosta di Gos-dina di Gos-Gosta di Gos-Gosta di Gos-dina di Gos-Gosta di Gosta di Gos-Gosta di Gosta di Gosta di Gosta di Gosta di Gos-Gosta di Gosta di G

(S) --- Elegio di Ignazio Paterno-Castello, Principe di Biscari. V. Varj componimenti. Gius. Lombirdo Bula meque in Ca-tama nel 1956. En Bibliotecario del rinomato Ignazio Principe di Biscari : morì cieco e porero a 1. Geomro, 1820. Lombardo e Longo (Giuseppe ) La Virth luminosamente rimoritata nella persona del-

Immonamente rimeritata nella persona del-P'Eccett. D. Loopoido di Gregorio se. Ora-zione Accadamica, recitata in sua presenza nella gran Sala degli Studi di Gitanna. Na-polt, 1-68. T. 1, § ° PC. X. N. 8. Questo Dottore in orabe le Leggi nac-

Quoto Dotoce in rube le lergi nice-que in Catina a la Febrero 1974, so-nero estado de la Catina de Catina de de la Catina de la Catina de Catina de di importanta mora a la Sertanda 200a. Lombra (F. Ambroise de ) Lettre Spiritud-les no la Pert Interiorier, e atues aspeta les no la Pert Interiore, e atues aspeta 12 ° XV. G. 6, 765. Hessant. T. 1, 12 ° XV. G. 6, 765. Hessant. T. 1, 12 ° XV. G. 6, 765. Mora 1974. Per la Pert Interiore, en quattre priries. Para 1977., Sinon. T. 1, 12. ° XV. G. 6, 765. Le de P. Acc. Continue.

--- Traité de la Joie de l'Ame Chrétienne Paris, Simon, 1979. T. 1. 19 ° XV. C.4a.

Questo pio Scrittore era Cappucino, a
dedica alla Regina di Francia il ano Trattato della Pace unterna: vivera nella setato della Pace unterna: vivera nella se-

tito della Pece unierra: rivera nella reconda metà del passità secolo.
Lomeirei (Jonnaia) De Lastracione vocerna
Guntilinan. Ultraj: 1631., Halma. T. i.

P. T. IV. F. 6.
Con frontispitio figurato.
De Osculto, Dissortagio. Siar nel T. XXX.

di Ugolino. Il Loneiero era Ministro Riformato di Zatphen, il quile si era distinto pel suo Trattato eterno-critico delle più cele-bri Biblioteche antiche e moderne: vi-

bri Hibbiolecka antiche e moderne: vi-vera nel XVII. seolo, (\* Monri ) Landel, V. Fastes des Rois. Leng (\* Sequeste le ) Beblotheque Historique de la France. V.—Bebliotheque Historique entre de la France. V.—Bebliotheque Historique de la France. V.—Bebliotheque Histori

Grammaticae et Lexica linguarum, prot-Montalant, T. 2. in vol. 1. fel. IL E 5. Seconda Editione, nella quile si è aggranta la seconda Parte, che contiene la lista di tutti gli Autori, che han travagliato sulla Sacra Scrittura. La Prima Peter ned la prima volta in Parigi nel 1709, in vol. 2. in 8.º Opera tanto sti-mabile per se stessa; quanto per l'essi-tema del suo Autoco. Egli est' risto s

mable per se steau; quarre per l'eau-teau del suo Ausce-Egh ser acci-legargi a 19. Aprile 1655. Fa Perce della Congregazione dell'Oronetoi, e mori nella sua patria a 13. Agosso 1791. (N) Longi Sophime de Rebou Pasorum, seu de Cotta Dephanidis et Chlors Lauguoribus Lo-

hei quature Item Laur. Gembarae experirum ex Loopo Libri tiri, haresco carmine liberius redditi, Gr. et Lat. sipe anni, loci et typographi note. T. 1. 8. a XXVII. C 51
Occas opera di Longo colla Metafrac

opera di Longo colla Metafrasi del Gasabara, siamo indotti a credere che sia stata stampata in seguito di qualche altr' opera o dello stesso Metafraste, o di altro autore, per cui manca delle dare di luogo, di tempo, e del nome del tipografo; giacche dopo del Front-apizio, come sopra è notato, e dopo la Dedica fatta dal Gambara al Carcimal

Dedica fatta dal Gambara al Cardinal Granvelle, ad istanza del quala aveva Griavelle, au manta dei quan sec-egli fatto ancora un altro poema intitolato Columbus, o la Sosperta dell'America, comincia il Prologo di Longo di una pagun e mezza, e in testa di questa mezza paguna, nel di cui rovescio comincia il testo greco, si trova il numero 219.,

che progressivamente va sino al stumero 552, dell'ultima pagina. Lorenso Gambara digià vecchio ne' suoi

Expositi rese in versi latini eroici quoat'opera scritta in an'amena prosa G sed adeo libere, dice il Vosio de Hist. Gr. citato dal Fabricio Beblioth. Gr. T. Fr. p. 297. ul saepe vis Longum agnoscas, adeo multa addit, demit, mutat, at taceam quod saepe nec men mata, at accione questo con-tem Longi fuerit associats, quippe poeta melior quam Grasce intelligen-tior. Il Jungermanno ne giudica della scesa maniera. Il Longo è Autore d'incerta maniera. Il Longo è Autore d'incerta età. Secondo alcuni fu contemporaneo di Eliodoro sotto Teodosio il Grande, e i

Eliodaro sotto 10000000 .
suei figli. ( Arvood )
Longi ( Antonii ) Oratio. F. Valerius August
de cautiona adhibenda e.

of cautions adultment set.

organic (Descript) De Sublimities Liber,
Gr. et Lu., a Joan Huders, Osconii, e TheraError Tellon and Hope very prescape Tellon and Hope very presdecta di Longoio ed Urrecht in 4,9 Egradecta di Longoio ed Urrecht in 4,9 Egra
decta di Longoio ed Urrecht la prima volta i frammenti di Longino, e la note di tutte le edizioni anteriori Siccome però questa edizione era troppo

Sections però questa efinione era troppo routuminosa, e troppo cara, C. Husion ne fisco un escellente estrato, che venno in tou, ad Ordered ad 1710 in 8, 8°, di 1718, la seconda nel 1750 el è la mostra, (Schoult, T.rr. P. tr.). Quanto celebre Filosofi e Renere di covero pesso Zencia, Rener di covero pesso Zencia, Rener di Palmira in Orienta, over dall'Imperadore Carolia, Regima di Palmira in Orienta, over dall'Imperadore Carolia Carol G. C. ( Arvood )
(S) Longo ( Agatino ) Prolusio

Catania 1820. T. 1. 4. 2 XXIX. F 51. Prolusioni Accademiche, Catania 1847. T. L. 4 D XXIX. V 10.

Memoria Storico-Fisica and Tren de' 20. Febraro 1818. Catamia 1818. T. 1. 4. ° XXIX. S 54.

Questo Professore di Finica-Sperigi tale la questa Università, nicque li a. Aprile del 1992; lo dice egli stesso in una sua mora delle sua Proluzioni Accodemiche.

Longolii ( Jan. Dan. ) Vindicise animae Lon-golianse. Stanno nel T. vut, Miscellan. Lipuens.

Loon (Wilhelmi a ) Eleutheria, sive de Ma-numarione Serverum apud Remanos. Sia nel T. 1tt. di Poleno.

Questo dotta tiamo vivesa in Utreche nel 1684. ( Dolla Dedica della sua Opera . I

Lopes de Palatio Ruvios (Jo.) Allegatio in

Lopen de Palatio Rurios (Jo.) Allegatio in materia harcrio: F. Vicanae. Il Lopes Gureconsolho e Consigliere del Re di Spagno, vierea mil faire del XVI. secolo: (Dall' opera) Lopes Maderse (Gregorii) Animadornionum Juna Cavila Liber singulario. Sia nel T. Irt. di Ottone .

Questo Guercenzulto Spagnuolo, nato in Villa Manta nella Castiglia Nuora, fu Professore di Dritto nell'Università di Alcali, e nel 1619, fu ascritto al supermo Ordine del Scusso di Castiglia,

merito suo integritatis et doctrinae, dice Ottone nella sua prefazione. Ottobe nelli sua pretarione.

Lorensi (Contr.) Sopra le Bilancie degli Am-nchi Dimertazione. Sia nel T. 1. P. 1. dei Saggi delle Dimert. Etranch.

Lorvazoni (Stephani) Dimertatio Theologica

de intelligentia trium celebrisso Capitum 10. 11. et 12. D. Augustini de Correpcione et ratis. Patavii, 1759., Couratti. T. t. 4.0

Il Lorenzoni era Vicentino, Prete della Coneregazione dell'Oritorio di Padeva: vive a uella prima metà del passato secolo. ori (Andrea ) Rosse burlesche. F. Berni T. 11. Lorichii (Judoci ) Tissaurus novus utrasque Theologice Thometone et Pentine. Fri-huggi Brigguar, 1609., Bockler. T. 2. fel. VL M 15.

Questo Professore di Teologia nell'Uni-Quasto Professor di Trologio nell'Uni-venità di Friburgo, e psi Menno Cer-tosino, meri veno l'uno 1613. (Mi-ragus de Sorjet Sec. 2772.) Lorini (Jon.) In Avta Apostolerum Com-mentarios. Logd. 1505. Carden, T. 1. fel. II. 1. 18.

II. L. 18.
 -- In Sopientian Commentarii. Ilid. 1607.
 T. 1. 4.º II. 1 33.
 -- In Ecclemates et Paulosum 67, Mogminae, 1607., Lippius. T. 1. 4.º II. 1 s8.
 -- In tree Catholicus Epinelus B. Isanzii, et dans B. Petri. Lagd. 1007. T. 161. I. M.

dua R. Petri. Lagd. 1609, T. 1. 6d. 1. M. .

— In Catholica Episiolis B. Jacobi, et Judoc. Hisd. 1619, T. 1. 6d. H. L. 19. .

— In Libram Sumerocus. Ibid. 1622, T. 1. 6d. H. L. 19. .

— In Lebram Sumerocus. Ibid. 1622, T. 1. 6d. H. L. 20. .

In Levincom. Ibid. 1629, T. 1. 6d. H. M. 12. .

In Proceedings of the Catholica State of the Catholica

- - In Deuteronomium. Hel. 1620. T. 2. fol. IL L 21.

60. H. L. 21.
— In Jilewan Prelmorum. Venetiis, 1750, ;
Thomasino. T. 1, 6d. H. M. 19.
Questo Gensite moure ad Avygone and
1559. e mori a Dale 26. Manu 1652,
Eerop Furman nells said decommendate
the chiama alterum Longuismon
Consismi, Ingomic austinia guernatem Bibliothecum, undudon Marsena. et inter Scriptores solertissimos accu-

et inter Scriptores solertassmoe accu-ratissimum. (Society).
Lorisus (Henricus) F. Ghresaus.
Lorisus (Henricus) F. Ghresaus.
Lorisus (Henricus) De Epigasson Judaice. São nel T. XXII. di Ligeline.
Lotharti I. Imp. Pracceptum, quo confermat donum Abbatiga Granda-Valle. (D. R. dise-cis). Raviet de la confermatica de la confermación de cesis Basileensis, factum Luxfirido Comiti. An. 840. Sto nel T. 7. p. 184. di Achery.

- Diploma pro instanzatione disciplinae monasticae in Abbatia S. Marini, O. B. diocecsis Aurelian, an. 826. End. T. 7. p. 158. -- Praceptum, que villa quadam Ecclesias Aeducasi restitui jubet. An. 852. lkid. T. 8. p. 141.
-- Praceptum, que Amalesi Arbica.

Lugdun procus etc restituester An 846. Thid. T. 12. p. 107. --- Pracceptan Econgo Lugdapensi con-cessan, ubi moltorum fit restituto cidem.

An. 851. Hod. p. 110.

Lothern II. Imp. Epistols , que abrogare Pe-trum Leonis , atque Innoceoteum II. verum eme Pontificem, adfranat. An. 1151. Sta nel T. a. p. 480. di Achery. Lotharii Regis Franc. Conficmatio honorum

Abbatiae Grandis-vallis datae Luisfrido Co-mits. An. circ. 984. Sto nel T. 7. p. 186. di Achery.

Pratecpeum, quo confirmat, quas Ger-berga Regua dederat Monasterio S. Michaelia

berga Regius desderat Monasterio S. Michaelia et S. Germann in valle Coefficienti, O. B. an. 958 Ibid. T. 8. p. 359. Lecheri Hegia Provinciae varia Praecepta. Stanno nel T. 12. di Achery. Lowish ( Roberti ) De Sarra Poesi Hebensorium.

Praelectiones Academicse Oxono habitate. Subjecteur Metricae Hartingee horsia Confu-

Subjector spectrum marining meets contained to the contract of the contract of the contained of the contract o Questo Autore era Socia e Prelettore di Polisica nel Collegio Nuovo di Oxford, ed Arrichiscono di Winton: viveva nella seconda mesà del passito secolo. (Dal-

Popera (Petr) In Praheum 118 Beat Income in the Inco

di Auversa, e con sun epistola de 26. Aprile 1643, dedica la sun opera al Ve-

score di quella città Gaspare Nemio Lubecus ( Christophurus ) De Ducasonibus Pe-niculamenti Hebratorum, Sta nel T. xxt.

XII D 3.5

Repportus dal Felicio melle sun BiBlack Lect

Financio Conti in fine, et Th. Fac
Black Lect

Fine Continue Conti in fine, et Th. Fac
Black Lect

T. I. I. E. XXVIII C 5a.

T. I. I. E. XXVIII C 5a.

1 Francis Conferdação. Lagil Bat
1728 Lecheman. T. I. 6. V XII C 2a.

1728 Lecheman. T. I. 6. V XII C 2a.

1728 Lecheman. T. I. 6. V XII C 2a.

1728 Lecheman. T. I. 6. V XII C 2a.

1728 Lecheman. T. I. 6. V XII C 2a.

1728 Lecheman. T. I. 6. V XII C 2a.

1728 Lecteman Report Section of Education

1728 Lecteman Report A Conferent in Insurent

Lecteman Report Insurent

Lecteman Report A Conferent in Insurent

Lecteman Report A Confere

Lucano nacque a Cordova in Ispagna.
Mori svenato per casere stato scoperto
complior della congiura contro Nerone,
in stà di sp. anni nell'anno 65. di G. C.

in sià di 37, anni nell'anno 00, di 14, t. (
Arcood) ;
Il sematissimo Tirabochi, T. H. p. 52, e segn., dopo di aver rapporato i ver giudia; degli Anoichi e del Moderni nel metrolo di Lacano, conchinale: « Virgilio > avera composte un Posma Epico il più più perfetto, che fira Latini ni fine smoora > vedute. Luctano dalla viscotà dell'in-

p. 2 col. 579. Biblioth. P.P. coat (Paul.) Voyage dans la Grece, l'Avie Mineure, la Macedons, et l'Afrique. Paris, 1712., Simart. T. 2. 12.º PC. VIII. C. 3. - Voyaga au Levant. Paris, 1751., Simart. T. 2. 12.º PC. VIII. C. 5.

na vivera nel XVII. secolo . ione sopra il Porco d'O-ia. Sto nel T. 6. de' Saggi

no-Palli (Ignasio) Conte di Villaressta , prassione solla vere , e dritta Idee dell'O-. Sta nel T. XVII. degli Opusc. Sicil.

ia Concilia Ci lgens in polemica histor

oedonensis. Romae, typis Camerae Apostol. 1693. T. 1. 4. ° V. A 11. Questo volume contiene dello stesso Autore l'opera seguente:

- De Notorietate in Antiqua Ecclesia Proc-stantiae Pontificia Max supra Generalia Con-cilia, et infallabilitatis in declaranda fide, etiam aute Synodorum vel Ecclesiae Cou-sensum Tractatus duo. Ibid. 1694. Il Luccheseni, Lucchese per patria na-

eque nel 1638. eque nel 1538.

Luctria (la ) di Eureta Missicolo, con la Mosalina, ed altre composizioni del medeimo. Venezia, 1538. T. 1.4º P.C. IL C. I.

Sotto questo como si nanconde Francesco Pona Veronese, che vivera nel

Prima edizione Aldrias, e accenzo u Finelli meno corretta della terra del 1522. Nel Dizione Bibliogr. di Parigi è notata: Elizione altamata, a ricercada gi presse lo Schoell T. 19. P. II. el trora la raguese e del difetto e del progio. e Questa prima e disingne di Aldri, dice egi, che è la seconda della opere di facciano dopo la prima del 1495, in fol. Frenze, fu attamatoria accordante di programa del segono del progio. » la prima dol 145% in fol. Firence, la » stampata sopra un cattivo manuscritto, » e senza che Aldo avesse consultata la » edicisone del 145%; perciò essa va fra » il anumro delle cose più socretta di » questo Stampatora. Nulladimeno gli amatori de' libri rari la ricercano a perché nou si trova spesso completa,

a protch has a it two a speas completa, a coal fears angini di Cilliantso, che vi vanno a santa, e prechè saa è hon fatta.

"magini di Cilliantso, che vi vanno a santa, e prechè saa è hon fatta.

"to, Gr. et Let. Amed. 1183. Blaca. T. a. (a. XVII. A 27.

L'Arvood chima quona cellisoro beriata, e sufficientemente correctio, anzimpigior di tatte le precadenti: Bon e control discontinue di migliori editioni cum notie varior, dilficili a provarsi ; ciò che vien confe

nel Dizion. Bibliogr. ec.
- Timon cum notis Tanaquilli Fabri, Gr.
et Lat. Parisis, 1655., Cramoisy. T. 1. 4.º XL H 30.

4.° X.I. H. 30.

— Excerpta, ostis so lexico illustrata ad usum Senisardi Catinensis. Catines, typa Senisarii, 1710. T. 2. δ.° XXV. λ. η.

Ob presentatiana, nilorom, notarunque delectum, laudatur hace editio. Così in Società degli Ernditi di Due-Posit nel Catalogue Editionum in Bipon-

tina, p. 74
Alquanti Dialoghi di Luciano farono
tradotti da Erasmo di Rotterdam, e si
trovano nel T. L. p. 185. della nostra edizione.

Epigrammata . F. Selecta Epigrammata . Luciano visse aotto Marco Aurelio e Commodo, circa 18c. anni dopo G. C.

p ambedos Jahno debinetta la guerra p e' dogmatici di ogni specie, ambedoc » sono imprereggiabili nel isro genere:
» P uno ha una certa diffusicos gratios,
» e spenierata qual è quella della con» vertanicose; l'altro ha una vibestessa n recussous; i anno na una vincestessa n e un'agolità, ch è testa sua; gli n scheral del primo sembrano più natu-» rali, quelh del secondo seno peu fini, » ed inaspettati: il Francese sepra tamo » parmi più filosofo del Greco; la sua » leggerezza è gravida d'idea solide e protonde, laddore Luciano sembra alle se volta parlace a caso, e sena' altro di-» segno, che di directioni a spese della » Filosofia, facendo talora uso d'argoche di direrriesi a spese della

> menti da volgo, e confondenda le det-> triar delle Scienze naturali co sogni > de' Metafinici de' soni temps. > ( Cesorotti, Epistol. T. z.)
A questo giudino del Cestrotti non
mii discaro, se aggiungeresso quelle,
che ne pertus Erasso: Tontam obtinet, scrive egli nella sun lettera a Cristaften Urarwico, al quale diragge la traduzione del Dialogo Sommium, che trorsi o p. 213. del T. L. dalla no-stra edizione, in dicendo grafiae, ten-tum in inveniendo felicitatie, tantum in jocando leporis, in eie titillat ullusianibus, sie seria numinum mores, affectus, studia, quari penicillo depinget, neque legenda, sed plane epectanda oculis esponit, ut nulla comoedia, nulla estyra cum hujus dialogis conferri debeat, seu voluptatem species, sen species uti-

Litateus . In quanto al mo solle, gli Scritti di Luciano nun dimostrano, che assa di raro quella mancanza di gusto, che dimingior I epoca, in cui egli visse. Il suo stale, e specialmente di Aristofane, non isvela mmai la provincia, în cui egli nacque: egli è così puro, così elegante, così ser come se huciano ficeito avene ne tampi elosici della greca letteratura; ed i daclassici della greca interatura; un a un-fetti del secolo, in cui visno, non si acorgono, cha nella inclinazione di co-nate muori vecabolo, o di dare agli an-tichi un significato dieveno, da cui non pote abbastama difenderai, benche egli stesso se ne bueli nal suo Lessifane;

como se ne harli sul nos Lestifinos; et nos pos guardeni rappure dal segure la monta di trejure il non stile di trai, sevunta mal ciolente, di propie, e degli sevunta del ciolente, di propie, e degli con propieta della considerazioni di considera

Alph.)
Episcopi Calaritani Libri II. de S. Aio ad Constantium Imp. Stanno nel
col. gip. Biblioth. PP.
busto Vescove vives nel IV. secolo
o l'anno 55o. (Dall' Index Alph.)
men II. Bultan Stanno adili Vesco.

se. Stanno nella Bacocquelines . T. 2. p. 267. F.

Gerardo Caccianemico, nato in Bole-gua, e Canonico Regolare di S. Agonino,

in chito Fourtice a 13. Marso del 1144, c posse il nome di Lucio IL; mori a 25. Pelersio dell'anno seguente. f Dalla File, che precede le Belle. j il Papse III. Boline. Bid. T. S. p. 1. Questo Petendire, prima Uladio, muo la Lucca, fa annato al Potteficato il Servicio III. Lucca, fa annato al Potteficato il Servicio III.

Novembre 1181., e meel in Verona Novembre 1185. (Dalla Pita ec.)

alega Lucio nacque nel 1577, e Ba-alea, ove fa Professore dell'Organo di Aristotile. ( Mover) i ii ( Joan. ) De Regno Dalmatine, et Croa-le Libri VI. Amuel, 1666, Bissa. T. 1. 4 PC. VI. E 1.

Vogt synovers quests edizione frai più raci, ed è di parere, che ie. Il esemplari, in cui si vede la data Francel. 1666., e di Amsterd. 1668., 8. vi sia solo cambiamento di tiopera tante volte ristampaia, non el rent come lo è. Quest'apera

surence ceet rest come 10 c. (Jeeff eyers is levos ancops negli Scrintori delle Cose Ungariche dello Schwandtunero. F. (5) Lacereiti Cart ( Trii ) Libri ser super smeudati, cum praefatoralibus Aldi et A-vancii. Venedis, Aldus, 1500. T. 1. 4. 9 XIII. A. 25.

wanti Vanella, 'Aldon, 'Iso T. 1. 4. °
La delle più belle editoni di Aurot Classon, che sirca
La delle più belle editoni di Aurot Classon, che sirca
- De Breun natera Libra et Laptoni,
1546. Girphine. T. 1. 8. ° XXVIII Avi
1546. Girphine. Girphine. Girphine
1546. Girphine. Girphine. Girphine
1546. Girphine. Girphine. Girphine
1546. Girphine. Girphine.

Poema di Lucresie, e rimettendo il gitere ella fine di quel prime Te dien: « Qui si remmetaris soltanto l' cle » gantitarna traduzione Italiane fotto » in versi sciolti da Alessondro Mac-» chetti, a cui non credesi che abbian » gli Oltramontani a contrapporre la s » mieliante, L' Abbata Lasserini u a severa critica ha pubblicato di

se ceme nen s nel sistema di Epicuro; s s passi da se tradetti ci lat egli n nel igliori assai di ques del Ma Ma questa crisica, da quatunque n gone venime mosm, non ha evue
 offetto, e nulla ha screnato la stima,
 di cui la traduzione del Marchetti ha

1750. et an sec T. 8. in 8.º XXVI. A so. Nel Diction. Bibliogr. quest opera è prestà in tol. 22. 8.º Da noi non si

670 peniode chie (100 di sel. 2014 ferrepaio chel 1920, Il Ludeveg era Consigliero In-tuno del Re di Prunis; Cancellero del Dazato di Madelburgo, e Perfessore di Giurisprudana: mon sel 1743. di 75. anti. (N. D. T.) Ludevei: (Crisiani ) De Doctrione traditia probittore pre ignon del 1. Cor. 11b in-

probations per igness ad 1. Cor. 11t. 10.15. Ma nei T. p. p. 965. Then Nov. Theol.

Enderica ( Jac. Frid. ) Historia Pandectarum ; Ste nel T. vt. Opuscul. Varior. Ludevici Rom. Patritii Navigationes, V. Norus

Indexio (8.) Gallorum Regis Pregnation Sanctio Sta nel T. 6. col. 461 Biblioth. PP

18-18. d. Achery.
Ladowice Balbi-loci listeran, quibus confirmat
jura et liberause ovium Tysiscetosium, am,
3-87. Mal T. 5. p. 655, di Achery.
Ladovici Pii Imp. Deplema pro insturratione
monasticas disciplanas in Comolio Michacens sive S. Mazumini O. B. an. 838. Sta
mel. T. 8. p. 328. di Achery.
— Capitalium de Monasterio Pictavernio S.
Coucta. Sixe act vol. Amalesta di MaddiCoucta. Sixe act vol. Amalesta di Maddi-#/10. di Achery.

Landovici VI. France. Regio Epistoleo ad varios, et alu. Stanno ne'T. 5. 11. e 15. di Acher; Ludovici VII. France. Regio Diplomata, Inte-ree, et alia. Stanno ne'T. 10. 8. a. 11. e

. 12. di Achrey. Ludorici VIII, Regis Franc. Statuta pro Communia spud Croposcum, an. 1223, et Privi-legium S. Juliano Brivat concessum. Stanno - net T. 10. p. 42. e 40. di Achery. Ludorici IX. Begis Franc. Latterse. Stanno

Ladorici IX. Fegis Frans. Latteres. Stamo-or T., G. 19, 2 n. 1. di Achtery. Ludorici X. Frans. Regis Mansoniusis serventas Regni, 151. Son and Ext. p. Sod. di Achtery. Ludorici XI. Literase. an. 1492. Nd T. 18-1. Control C. Literase. Am. 1492. Am. 1492. Ludwig (AB. Christ. Dissertation de Rapus Penli in Pandysam ed. a. Cor. XII. 8. 5.4. 26 m ed. T. 2. p. 587. Thus. Thest Patiest. Lugeron (Fra Agoutse Mr. da.) Ortziona C. C. Christian M. 18-18. Am. 18-18.

de Romani, detta in Vienna Roma, 1745.

Komarek, T. 1 fol. PC II G 1.
Legdunenus Ecclesiae nomine scriptus Liber scri, de Praedestratione et Praetcientia Divian, et de vera humani Arbitrii Liber-

Drinn, et de vers hunath Arbitis Liber-rutes, et alia opacadis, distance nel T. 4, pp. n. col. 265. Hisbólioth. PP. Ellis (M. Rymanth) Ars magna georalis-lelli (M. Rymanth) Ars magna georalis-tivaran pipus Raymundi Lullii saccutiri et targan, Francos (256), Soviesa. T. 1. 21.0° XIX. D. 22. vers All Breits. P. na Codice MSS. Quanto Sectione, soppanionismis di Patria è consento conte Martine, nerché-

Patria è onceato come Mersire, perchè fu ucesso e colpe di pietre nel a515, nella Mauritania, ove era andata a predicar l'Evangelio, scrime molti trattati'sopra

It Farangelio, acrise mobit transfit topra-titute la scienze, nel qual is oscera molto-estadio e, nestiglieza, ma spoza sedeltia e gualzio. Avera composto una Logica, to cara un vera delino. Frattano I De-tori Spagnodi dicerano, chi egli non preven inventata, se non neciocole opuano cal di lei apato a pocese difendere dad-l'Automato negli ultum giscon del Mondo.

e ritercere contro di lui i suoi nesse a control. (N.D.)
Louise (Grandentine) Lettere innocas a una Esmiscan nata con due teste, a Riposta di Sg. Ole. Esmisi innocas quote mortro. Gen più E. XXII. della Racc. dal Colognis.

We self with the control of the cont --- Discorso Accademico nell' Acclamazione

del muovo Arcipanore dell' Accademia degli del mavo Arcipastoro dell' Accadema dright Ereini. Ivi T. XXIV.

Quasto Gesunta fin Precettore del notro illustre Moniagne Ventinglia, conte ai vede da un mamuscritto nel vel. Dis-sortatio ett. Egli ent Ejecation, e de chianasto in Patrmo per dirigrer il Se-mantrio di Noble Gouvecti: sperto del Gestiti a confronto dell'altro Testinico,

(Be Cooni)
Lapi (Christien) Opers counts, ex recentions
F. Th. Philippini, Venetits, 1724, Albritits, T. 13, Iol. V. M. 7.

NP. Lupo fa vedere in quest'opera la una gran lettura, e la sua cruttaio-me, » Il principale acopo, ch' ei arm-» ben escera prepone, è quello, dice al » Du-pin, di far valere le opuniqui de Teologi Ottramontuei, e va pre-s tanto attitectato, che ci vuol prou-» ch'ei non trotti di Sciunatiei coloro, » ch'ei non trotti di Sciunatiei coloro,

n che non sono del suo seutimento, e

a che non mono del une restriccito, el Tranze quatro, vi soco delle quatroni e delle cuercasioni unti si quest opera, dati Suri de Carsos; ed Ceccoli; (N) T. VII. Ad Ephenisum Contilions varorom Parum Epitoles en Cammonistum Ge-letica de Carsos; ed Ceccoli; (N) T. VII. Ad Ephenisum Contilions varorom Hani Para en Carsos; en Carsos de Car-leiro de Carsos; en Trais Devenous Highi Papas, en Napolitum no Contilion m Epitoles Annelst Anti-pape. T. VIII. Myllops as instabile 5 than a

e Divinum ac immobile S. Petri Apo-XIII. stolocum Principis circa seminan sub coelo fidelium ad Rom. ejos Cathedram appellationes, adversus profunse hoche vo-

appellationes, adversus profunas hoche vocutan novitatos, Assertium Privilegasim.
Quest opera è scritta contres quelle di
de Marca, Boliena, e Gerbas sullo stesso.
T. I. Tarralliant Liber de praescriptionibus
contre Hadresions cum scholin et sevie.
T. K. Epusoles et Vià a. D'homes Martyris
et Archi-Episcopi Gartanriensis. Ner non
Epistoles Alveradri III Promities, Gillies Epistotse Alexandri III. Pontificie, Galhie Regis faudorici Septim, Angliae Regis Hen-rici II. etc. concernentes Sacerdoni et In-perii-Cantoribum.

e, ma pieno di pr a non ceder ma

e mori a lovanio 4 lot Lugis topol. Lugi Abbatis Ferrarientis in Gallia spad nones Epistolae ad diversos. Stanno T. 3. col. fol. 2 Biblioth. P.P. Questo Abbate vines and IX. sec. ( Bull Index Alfo.) ...
Luschus ( Antonius ) F. Ge. Orationes :

Il Lusco era celebre Orstore Vice

e viveva nel XVI. secolo. ecinius (Ottomarus ) V. Selecta Epign

Luscinio era Canonico in Argentina ana patria, e fociva nel XVI. secolo. ( N.D. T.) una poetici allegorici, alve Elegiae oble-tandis animia, et moribus informandia ac-

commodaine, auctore P. Petro Justo Santel. Parishs, 1754., Berbou. T.s. 12. PC. L.B.S. Furnits, 1764, Barbon, T.3, 12 °FC, L. B.S.
Lacheri (Marcial) Opers meals, 1984, Stainmanns, T. & St. XXIII. B 12.

Term elitions of tutte is open discussed in the open discussion discussed in the open discussion discuss

Scalii, e Dattere di Writzmlerg, em nate a lieller, città della Sussiani a n. No-venher 1485, e vi nord a 18. Februso 155, f. Depoira, T. st. J. Prophronia Alexandra, com scholia Jon. Tattane, a Jone Fource, Gr. en Lat. Ormoli, e de Pource depoir le prima del 1607, dies l'Arvood, din me leux, è ouissa e correctionisma, e such na prepuso e policios monumento della distrana del celebre Potrore. 3

Gli antichi situareno l'opera di Lico-frone fra le tragolie, e i moderni fra le possic liriche. Essa non è che un mono-

di cit è piena la sua Gasacadra, che una cecturia, che è subla malagende a prattarre, code a ragiona la sua opera fe chiantsa il porma faredevos. Egli cra di Calofr sell'Esbon, e fiori oriz appa mai se, Gr. (Febbond, T. F.I.I. P. I.) Popolita (Alexander) Manichanerum Pharmacologica (Alexander) Manichanerum Pharmacologica (Alexander) Manichanerum Pharmacologica (Alexander) de Manichanerum Pharmacologica (Alexander) de Manichanerum Pharmacologica (Alexander) de Manichanerum Pharmacologica (Manichanerum Pharmacologica) de maria de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la compa

chè pate in Lico nella Tebatde, era nicheo, non molto posteriore al capo quella setta; ma convertito al Cri-

-- Casones Chronelogici, nec non Series summorum Magineratnum, et Trinosphorum Romanerum. Opus poethimum. Ozonii e Theat. Sheldon. 16-5. T. 1. 8. ° P. II. O. 15. -- Notse in Marmore Ozoniensia. V. Pri-

Questo celebre Teologo e Mattematico nacque ad Okerion nella Comes d'Oz-ford a 15., o 27. Motro 1571., e vi nsorì a 25. Aprile 1566. (N) ii (Jacobi) De Joramento Dissertatio. Star dii (Jacoli) De Joremento I nel T. XXVI. di Ugolino. - De Re Militari cum n Van-Til. Ibid.

Ven-Tal. Bid.

Lydi (Martin) Apologia pre Erasmo. Siz and T. x. y. 1952. della moura edialor to the state of the state of the state of the point (Jensey & Person).

Lydia (Jensey & Person).

Gin. Lidio, Minister Protestante ad Ondermari to Bonda, auso in Franciora, views acili prima mari del XVII secolo. Lydianida (Dordia) Pirasman Porticus, Vennilo, 1868. T. z. 8.° P.G. I. E. st. Il Lindianida en Sources, stivera

ymnichani (Aot. Cornelli ) Oratio ad Cle-rum Coloniessem. Sta ne Commentari di Enes Silvio Piccolomini. F. Acoess. yndwood (Guliel.) F. Provinciale, seu.

Lyrsei (Hadriani) S. Ignatii Lojolae A-pophtegmata. P.

-- De Imitatione Jesu patientis Libri se-

Adr. Lyere, in latino Lyrana, Gossita macque in Anversa nel 1588, e mort in Eruzelles a S. Settembre 1661, (Spines)

(5) -- Postille super epistolus et eva quadragesimalis, cum quescionibus Antoniu Begonimi. Venetia

. S. O. XXIX.

Nicolas Lienco, o di Lira, cesi dette
al longo della sua macita, borgo nella
focasi d'Evreux, nacque da premoi Ginsi, ed essendasi conversite, fece professoe cel Monastro del Frati Minori di
errusal, e mori e Parigi a 25. Outobre

"Tille "Tille" del la cita del conservatori del premoi del conservatori
ella secono del conservatori del conservatori del conservatori
ella secono del conservatori del conservat quant em Gudeo, per ispiegare lette-ralmente tutta la Socra Scrittura, e feor dette posille sopra tutti i libri Socri. Vi fa comparare dell'eradinione Gindaica, e si serce utilimente de' Commentary de' Ra-bini. (Du-pin, T. a.3. p. 240.)

Lysen ( Polycarpi ) De cuationibre circa lan-guarea historium scellendium observandu.

— Curelbran de novie Ephemore bas li-tercuia, nuque universiblem conceribran li-tercuia, nuque universiblem conceribran li-teration, lost T. vr.

— Mantima debas Cl. v. Aug. Ege-nidis, circa historium Linguase Germannose chan mora. Bod. T. t.c.

guilson ( George ) Preuve independence de toute sutre, de la verte de la fletigeno (Carriettas, os Consideration ara la Con-Carriettas, os Consideration ara la Con-Carrietta, os Carriettas, os Carriett

Mahillon ( D. Jeonnis ) Annales Ordinis S. Benedicti, in quabras non modo res Mo-nasticae, sed etiam Ecclesassicae Historiae non minima para continctur complexees libros xvm. ab ortu

non menons pair continetur. T. I. complectes hiros xvrri. ab ortu S. Breederi ad annum 700. Partius, 1703. p. Robastel. T. 1. fol. X. E. 12.
T. H. complectens res gestas ab anno 701. ad annum Rip. Hisdem (yp. 1704. T. 1. fol. X. E. 13.

T. III. complectens res gratas ab anno 85o. ad annum 98o. Lud. typ. 1706. T. 1. fel. X. E 14.

T. IV. completeens res gestas ab an 981, ad an 1066. Ind. 1yp. 1707. T. 1. fol. X. E 15. T. V. complectens res gruzs ab an. 1067. ad an. 1116. Ind. typ. 1715. T. 1. fol. X. E 16.

h 11th. 18th. (vp. 1715. I. 1. to A. E. it.
II P. Maltillon avera composto questo
volume, allorché meci. II P. Renato
Nassont lo diede alla luce, ficeadori
solamente alcune additioni, ed iniversadori quelle del P. Ruinart, che dopo
la morte dell'Autoore era stato incarionio di continuar quesi Annali, ma che mori due anni dopo di lui. ( N ) Prima del Frontispizio si vede l'effigie del P. Mibillon discunsta ed incisa da Car, Simonneau

T. VI. complettens res gestas ab 1117. ad an 1157, last typ 1750, T. 1, fol. X. E 17. Questo volume fu pubblicato da Ed-Queste volume su pubblicato da Ed-mondo Martene, il quale vi ha posto in principio una saa Prefazione, in cui vende conto delle persone incarvante dopo la morre del Mabillon a proseguire que-si' opera interessante, e stimata per l'a-

\*\*itexta. --- Vetera Analeeta, sive collectio veterum aliquot Operum et opusculorum omnis generis etc. cum Impere Germanico. Cui acmeris etc. cum Interes Germanico. Cui ac-ressere Mabillonii Vita, et aliquot ospuzula, et Emelsii Romani ad Theophilum Gallum Epistolo De Cultu Santoserum Igostorum. Parisiis, 1928, Montalant. T.1, fol. X. E.11. Seconda editione, etc. et la più nimata, dovata alle care del Sig. de la Barre,

il quale ha distribuito in tre classi tusti i peat, che prima erano seni ordine. Contrese la I. Different Opuscoli di Autrei antichi: la 11. Diplomi, Titeli, e Lettere: Ia 111. Molte Basertazioni del Muhillon, che non sono la cosa meno pressosa in questa Raccolta (N) sono: Judicium de Chronico Datii Archiep. Mediolanensia :: Disquisitio de Ven. Bedae et Flori Diaconi Lugdun. Commentaris in Paulum ex dicts S. Augustini. — De Confessione Fidei sub Alcuini nomine edita anno 1656., sive de ejus antiquitate et An-ceore, Disquisito. — Vindiciae Vitae S Gregorii, Paulum Disconum auctorem S Gregorii, Puulum Discosum auctorem preferentii. 2 Daserstuio de Via Meassuca S. Gregorii ad V. C. Hadrisum Valeium Hustenforgephum Regium. — Observationes de zuslupilie Berengarii dennatione, Fidir professore, ut relipro, deque eju poentantia. — Dissertatio Ibstorea de anno metu Bipplerii I. et Gedorei Jameis. — Dissertatiu albera de anno, et die e ordinationa, itempte obitus Desiderii Episcopi Cadarcenas. == Dissertatio de Pane Eucharistico, Azymo,

A questi opuscoli del Mabillon vi gono sppeciso: Opusculum Eldefonsi Hi-

spaniensis Episcopi de Pane Eucharistico Azymo, et Fermentato. zz Euschi Ro-mani ed Theofilmu Gallum Epistola de Caltu Sancoccum Iguotorum. - Museum Italioum, son collectio vetern

Scriptorum ex Bibliothers Italicis. Para. 1724., Montalant. T. 2. 4. VI. C. 20. Seconda edizione migliore della prima. ( B. e G. ) Il tomo primo è diviso in due parti: la prima contiene il Vinggio Italico Letterario, e Li seconda Varj Opuscoli di Padri, e antichi monum

ol Sacramentario, e il Penitenzule Gallicano. Il tomo secondo comprende gli antichi Libri Risudi della S. Chiesa Romana, perceduti da un Commentario in Ordinem Romanum

Ordinem Romanum:

— De Liturgia Gallirana Libri 111., in quibus reteris Missae, quae ante annos mille apad Gallos in usu crat, forma risusque eruntur ex antiquis monuments, Lecto-nario Gallicano, factenus inedito, et tribus Missalibus Thomasianis, quae integra refe-runtur. Accedit Disquisitio de Cursa Gallicano, seu de divinoram Officioram origine, et progresso in Ecclesia Gallicania, Panstis,

et progresso in Ecclesis Gallicanis, Peristit, 1794, Montstant, T. 1, 4, 9 V. C. 19, — De Stodiis Monasticis Trettatas, Istine versus a P. D. Josephs Porta, Avensi Veneziis, 1792, Polett, T. 2, 4, 9 V. C. 7. Il rigido Rancó Abbase della Trappa avera pubblicato un libro intitolato Dei doveri della vista monastica, nel quada prolitica a' Monati tutte le scienze, e profisice a monaci tutos is manari, quisi ogni lettura, fuori di quella della S. Scrittora, e di alcusi trattati di Morale. Il P. Mabillon, a cui questa opinione parve un mostro, prese la difesa degli studi monassiei, e pubblico questo Trastato, sa cui dimostra, che gli studi non solo non son contrarj allo spirate del Monachismo, ma sono necessari per sostenere nel suo vigore la disciplina mo-nastien. Rancé pubblio nna Risporto, e il Mabillon rapegliò colle sue Riffas-ssoni, che si trovano nel vol. secondo aconi, che si trovano nel vol. secondo dopo la detta Risposta per la prima volta tradotta dal Francesc in latino. La disputs non andò oltre .

--- Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti in Saeculocum classes distributa: Saeulum L quod est ah anno Christi
 Son ad Son Collegu D. Lucas d'Aelery,
 ac cum eo edidit D. Joh. Makillon, qui et morresson opus notis, observationitus, et morresson opus notis, venetiis, 1755., indicibusque illustravit. Coleti. T. 1. fol. X. D 1. - Secoulum 11., qued est ab anno Christi 600 ad 700 Ind. typ. 1755. T. 1. fel. X. D 2. -- Sacculum 112. quod est ab anno 700, ad 800. Iud. 13p. 1754. T. 2. fol. X- D 3,

ad 8co. Ind. typ. 1735. T. 2. Iot. A. D. 3.

- Sacroliam IV. quod est ab anne 8co.
ad 9to. lidd. typ. 1735. e 1738. T. 2. fol.
X. D. 5.

-- Sacrolium V. quod est ab sense 9xe. ad 1eco. fied 1yp. T. 1. fol. X. D. 7.

-- Sacrolium VI. quod est the anno Christiano Ch

» lists di Trevoux, der riguardieni non > come una semplice raccida di Memorie > per la Storia Monastica, ma come una > persiona unione di antichi monassenti, » che da dotte annotazioni illustrati sparn gono iana gean ince sulla parte più n menea della Storm Ecclesiastica. Le ne oscara della Storm Ecclemanica. Le p. Prefazioni solo assicurarebbero all' Aua tere una gloria immortale. a

Queste Prefasioni sono state impresse separatamente, e da noi si pessegono col seguente titolo

Provisciones in Acta Sanctorum Ordinis 5. Benedieu conjunctim editae. Epastem Disserutiones IV. Accedit in his editione S. Benedicti conjunctum entage. Lysseem. Disservatasces IV. Accordi in her editione Philippa Bassise Disservator de actiqua Ordens S. Becodicti intex Gallias propagatione. Venetus, 1940, T. 1. fol. X. E. 31.

— Ouvrages Posthames, par D. Vincent Thuillier. Paris, 1722, Rabaty. T. 5. 4. 0

XX.D 1.

L' Editore, che vi ha unite le spere
portume del P. Ruinart, non si è contentano di fare entrare in quesus Raccolta le lettere, a gli opuscoli del P. Mabilion, che non avergno ancora vednta la lucma vi ha insertto altresi alcune delle di les opere, ch'erano di già state stampate. Questo dottissimo Benedittino era nato a 33. Novembre 1651a, a Pierre-Mont salle frontiere della Sciampagna, a mor-a Parigi a 2v. Docembre 1707. (N) Macarello (Gia Bott.) Rime. F. Caraso G. B.

Rime Vireva nel XVI. secolo.

Macarii (S.) Aegyptii Homiliae. V. Gregorius Thaumat.

-- In S. Lucam et in S. Matthaoum. V.

Corderi S. Macario, Monaco Eguiano, disempole

di S. Antonio Abbata, visse verso l'anno 330. di G. C. Maorii (S.) Alexandrini Scrato da escessa Justocum. P. Tollius. --- Regula ad Monaches. Sta nel Coden Regularum di Olstenio. P. Holstenios.

Questo Santo era parimenti discepolo di S Antagio: vivera perusò sello stesso

Macerii (Joannis ) Abrares, sen Api tacaru (Joannis ) Aberras, seu Apistopistus; quae est Autoparja de Genmus Bolidanis Daquaitio, Accedit Aberras Proteus, seu Monisformis Germane Basikanae porten-tou varietas a Je. Chifletio, Antarepiae, ex Olic. Plantin. Moreti. 1657. T. 1. 4. ° PC. H. N. 20.

Queste Gemran esthiscono la varie finre, sotto le quali intendeva reppressa-re l'Essere Supremo, Basilide Ecesarca di Alesandria, che viveva nel secondo secolo. L'Opera contiene 28. tavele, nelle

quali sono 120. granue incise in rame, oltre di un'altra tavola con ssi gemme, che trorasi dopo del primo foglio dell' Abranas depo des pento togno des-l' Abranas Protess. Giovanni Macario, in Frencese era detto l' Henroux. Il Mirco nel suoi Scolj a S. Girolum de Script. Ecoles. cap. 21. eoi scrive di questo Amere: Jo. Maca-rius, Arienzie in Arteria Canonicus,

noster olim amicus. , Grasce et Latine doctassimus ... obit xt. Junii 1614. Macarius Philadelphicasis in S. Joanness. V. Corderius Cat. PP. in S. Joan. --- Oratio in Exaltationem S. Crucis." Gr.

et Lot. Sia nel T. 2. p. 211. di Gretsero, de Crisce. Maccati (Orazio ) Dissertazione sopre i Gesj degli Anticha, Sta nel T. vt. de Saggi di

Dissert. Etrusc. --- Sopro un'antica Statuetta di Marmo, rappresentante un Successor di Gornamusa. Hed. T. VII. Macchiavello ( Niccolo ) Sulle Decidi di T. Livio . Vinegia , 153n ; Niccolini : T. 1. 8. XIX. D 21.

--- Tutte le Opere divise in v. Parti, e di to con somma accuraterra ristampate. Al Santissim» et Beatissimo Padro Signore Nestro Giemente VII. Pont. Mass. Senza Inago e nome dello Sumpatore, 1650. T. 1.

XIX D 1

Gamba nella sua Serie rapportando l'Educione dell'Opere del Macchavelli dirisa in emque parti, e fatta nel 1550. in 4.0 ( che è quella citata da' Vocabolaristi come si avverte nell'Indice del Vocabolario ) dice, ch' è questa la eclebre Elizione volgarmente detta dalla testina per la testa del Segretario Furentino rozzamente intagliata in legno, e posta nel Frontispizio, e che fizzono fatte nocurete perquisizioni per riconoscere gli originali esemplari adoprati dai Compilatori del Vocabulario, che contengooo le voci, che ha principalmente in-dicato il Bruvetti, onde non prendece errore, ritenendo un'edistone suppositiria in luogo della genuina; e ch' egli avendo meso a profito la diligente di vari suce artico, cinque esemplari si cramo sino allora scoporti dell'opera stesso, impresso nella medesian forma, e colla medesiana data, nessua de' quali parò corrispandesse esgli esempli nel Vocabolario allegat. Passa quadi a fire la desercione degli esemplari medesiasi, e dal confronto, che ne abbismo foto col morro, si è trovata, chi essa è il segunto n.º 4. Vi troviamo solo una particolarità notabile, da eni pori fa verun eenno il Gamba, ad è, che nel Frontupino la data dell'anno è moca, in vece di MDC. Corrispondono perfettamente tritte le altre particolarità da lui nosate, che trovansi rell'Esemplace n.º 6, e lo dif-ferenziano dal segnato n.º 5., che si cerco da copsare per lo psú riga per riga. Se no tale errore nella data dell'anno del Frantispitio del nutro esemplare è uor partiorlanti di più, elie non trovasi nell'accopiare n.º 4 examinato da quel diligentissimo Bibliografo, si dee dire, questo postro somministra un n. più di esemplari contrafatti di quella ebre edizione, a meno che non si voglia oredere, che consenuto subito un gia erezere, tue commente fogli, si sia facilmente corretto ne rimauruti dell'e-

semplare sudetto segnato n.º 4.

Grea al meriso delle due principali
Opere dal Macchiavelli, il Libro del Principe, e i Discorsi sopra le Decadi di T. Livio, non cretium: poter far meglio, che trascrivere le proprie parole del giudiniosissimo Treaboschi T. vrt. P. t. Non può niegarsi, che il Macchiard
 nia esse non si dimostri uno de pi
 profonda, e de più especti politici, ch n mai sieno vissati, e i Discresi sulla n Storia di T. Livio son pieti di rilles-» sioni ginstissime, che scriopeono il raro » genio di chi le scrisse. Ma le massime, n e i consigli, classingolarmtote nel Li-n bro del Principe, es propose a' Rega-n gitori delle Cath e de' Regai, sono tali, s che ogni uom religioso e saggio non s può udirlo che con orroce... A mo-s strare, ch' io non ho seum ragione » strure, ch' io non ho seum ragione » asserito, che le massime del Macchia-» velli son detraraleli, rechero il detto n men d'une Scolastice, e d'un Mora-

» fista, ma di un celebre ancor vivente » lista, ma di un colabre ancor vivente Sovrano, che mella arti politible sono memo, che nella guerriere poù andar del pari co più famosi dell'Antichità, cicio del Re di Prassia, che non si è seleganto di servirene la constituzione su el mo Antionacchiaval, e che val commissimento dell'opera ci di questi tideo del Pricerpe di Macchiavelli. Le » Prince de Macchiavel est en fuit » de Morale ce qui est l'Ouvrage de » Spinosa en matière de Foi. Spinosn s appois les fondements de la Psi, s appois les fondements de la Psi, s et as tendois pas moins, qu' à ren-s couvel corrompit la Politique, et s entreprit de ditraire les priesptes de la Saine March.

» de la Saine Morale. Les erreurs » de l'un n'étoint que des erreurs » de speculation, celles de l'autre de speculation, celles de l'autre rigardisent la pratique.
 > Cerca agli esto Libri dell'Istorie Fiorentine del 1915 sino al 1492., e
 ella Vita di Castruccio Castrucana, per confessione de pai dichararti apolepisti del Maccharelli, in quelle polepis del propositi del Propositione del Pro n ci non è Storico molto esatto e suncero, n e cerca anzi di abbellire mudicettuente, » che di schiettemente nurrare le cose

s che di schiettamente narrare la cos s avvennie ... Egli en anto in Firena s a 3 di Maggio 1469, e mori a' 22. s di Giogno del 1527. Maschiavelli ( Alexandro ) Lettera interno alla Nobil Prosapa Bolognimi di Bologna. Sa nel T. xvy. del Calogreni. Macchiavella ( Maria Elusbeth ) Nosae in Votun humili Rythno eropessom, da pene

A. S. 1547. minitata , liberari satagentia Urbis etc. Ilied. T. xrv.

Urbis etc. Had. T. XV.
Machanis Excepta ex Comocdiis. F. Evoirpta.

Questo Fosta Comico, di Sicione, visse
in Alemandria autor Tolumine Evergen,
c depo. (Flabric Bib. Gr. T. P. 757)

Mack (P. Martini) Compositium Hatorisis et
Donationnum Reschenbeseus, Monasserii Ord.

Dousionnen Reschechbeensik Monasterii Ord. S. Bernelicti in confinibus Sylvae Hereniae et mederal Ducatus Vurtembergici et Char-tulumo Wilhlington erutae. Str. nel T. 1. di Kagen. F., Il Mack, Nonaco Bernelittino e Ri-Litteratura ved Manastera Wilhliemse. bliotecario nel Monostero Wiblicense, vi-

l'Arreod, ho pienamente essociato, ch'ella è stata eseguita colla maggior negligenza, che ponomo mai immagimura gli uomini di lettere, trattagalon di un Autore Classico Latino stampato a Londra, Nel Duion, Bibliogr, di Parqu è preè notata: Edizione resenta per ri-guardo di alcune augumentazioni e di un Indice assai angio.

Macrobio visse sotto l'Impero di Teo-dosio , e di Onorto verso l'anno 410. di G. C. (Are.) Madeleneti (Gabnelli ) Carmina. Nova editio

anction et emendation Parasis, 1755., Bar-bou. Sta nel vol. Lucus Poetici. Naudé chiama questo porta l'unico Namé chiama questo porta l'unico Orazio del suo secolo. Schbene questo

chorie paje un poco ecceniro, è costante pero, che il Madelenet nen è Icontino da Orasio. Il Sig. de Brienze dice, che

in tutti i suoi versi non vi ha nulla, che in tutti i suoi versi non vi ha nulla, che non sia hen travugliano, limato, e pulsio ; che è esatto, e corretto, e che non lascia di esser correttissimo, sebbane non abbia riredato le sue opere, le quali non com-parreno se non dopo la seu monte. Ag-guage, ch'egli aveva più d'arte e di studio, che di genio; ma ciò, ehe vi ha di più raro ne suoi verso, si è, che ha di pin raro ne suos verse, si è, che ha avostatanta cura della purità del consumi, quanta dello sule. Egli era rato a Saint-Martin du-Puis sul confini della Bergogna nel 1587, e mori ad Auxerre a na No-vember 1661. ( Baillet, Jugem. des

Scav. T.r. p. 246. )
Scav. T.r. p. 246. )
Maderi ( Josehimi Jose. ) De Coronis, Nuptisrum praesertim, tacris et profinis Li-bellus. Sta nel T. vrz. di Gresio Thes.

Ant. Rom. Questo datto umos, ohe sven ingor-tum sarvig alls Repubblised diel Lature edit pubblisasione tamo di malti Secini edit pubblisasione tamo di malti Secini opera, viera alcese ad 150°, Gilberro) Mederia (Andrea ) Parise Criminale dali Cangli di Gerra, Clegal Importali, con S. M. C. et. di Carlo VI. Sapati, 219-Mosc. T. z. e. e. X.XIV. D. Se Mosc. T. z. e. e. X.XIV. D. Se Mosc. T. z. e. e. X.XIV. D. Se Despetation di Regionato di Fasticia Lombierto di Orinogno di Catalogna; ferrito di Andrea e Septentia di Regi-latione di Carlo VI. Septimento di Parise di Carlo VI. Septimento di Regi-latione di Carlo VIII della di Regionale di Vigo. (Dall' spera ) — Questo dotto some

ginento di Marina nel Regno di Napoli nel 1719. ( Dall' opera ) Madrisio ( P. D. Gianfiancesco ) Due Lesioni, l'una sopra i Vinti, l'altra sopra i Trofet degli Anuehi. Stanno nel T. 11t. della Race del Calogierà

Race, del Calogerà.

— Lesione III, e IV., I una sopra le Be-dizioni, l'altra sopra l'allero, e suoi varj usi presso gli Antichi. Iled. T. IV. Isextas Carolina, seu Casatinnicose Caroli IV. Imp. S'asuno nel vol. di Pontano, Giorg. Berniddo.

Muffei ( Joan Petri ) De vita, et meribus D. Ignatii Loyolae. Parisiis, 1927., Comi-mus. T. 1. 8. S XXIL C 20. Questo Gesuita nacque a Bergano nel 1555, a meri a Tivoli a 20. Ottobre 1603.

/ Solvel /
Isfei ( Go. Camillo ) Scala Naturale, overe
Fantasia dolciasima intorno alle cose occulte,
e desidente nella Filosofia. In Venetia, 1565. appresso gli Heredi di Giovanni T. 1. 8.º P.C. L. E. 15.

Mefie (Tanchie) Ji. Magrifenenta Cente Medice Floration Derectore Libelius. Star atl 7. xiir. del Lonis Delic Establia. Star atl 7. xiir. del Lonis Delic Establia. Star atl 7. xiir. del Lonis Delic Establia. Bina; e asi Statin del Valguriamento del Ancido Sertitori Lattis; e Greci: con usa Valguriamento di Locus neigni herrinant col paragone fin le Incrincio: Li Madeglia, col paragone fin le Incrincio: Li Madeglia. In Ventais, 1750. Odist: T. 1. 8 e P.C. in he II. A. St. Delico: Longo delico: Longo delico: Longo delico: Longo la Mantina della della della della della della Paragona Gallier Teatris. Stanos nei T. v. — Arto Magra establiata; Ventais per al referenta della Maffei ( Timothei ) In Magnificentiae Co

di Poleno.

— Arce Magica annichilata Verona, 1766.
Andreoni. T. 1. 4.º XXV. G. 12.

— Eame del Libro dell' Eleguenza Italiana. F. Fontanni.

— Sopra le parole Nama Stebjo Dissertazione. Sto nel T. III, de' Saggi di Dissert.

Escuse.

Ouesto celebre Scrittore macque in Ve-

rener; 1950; Cambagi, T.-a. & XXIV. E. W.

— Leunos états nail Academia della Crussa, il di 29, Nov. 1953, nal risper-mento della mederina. Accardenia. Sia nelle press Fiornatine, T. tt. Quano dotto non meno, che elegante Scrittuce nacque in Firenza a 13. De-condre 1657, e vi mort a a Marco 1712. En con finche el astronomiche lo diles-

Le coc hische ed autronomeche lo diter-tareno principalmenta, e ne somo provva le Lettere Scientifiche ed Erudite, e le sitres iscesse da lau scritic, e in diversi tempi pubblicate, nelle quali egli tratta con elegana di stile, e con profondità di descena molte di side missioni. A di dettras molte di tali quisticai.

questi severi suudi frammischisva i pis-ervelli della volgar possis, in cui fu uno del più felici. Vi aggiunne ancora lo studio delle lingue orientali, e singolarmento dell'Anaba, e della Turca, e iralle mo-derne serirera e parlava Francese, Spaderne soviera e prilava Francese, oppganolo, ed Inglies ose gratis nen ordinaria. (\*Tirnboordi, T. 111.)

blugio (\*Franceso II I. S. Crossinos del Diomo della Città di Palermo porato a precessioni ed appose per la pubblicha elemini. Palermo, 1698. T. j. 8. P.C.

VIII F 17. Questo Scrittore Palermitano era Chia-

rico Regolare nella Chiesa di S. Ginaeppo,

e vivera circa alla meth 'del XVII. secolo. Magias (Hieronythus) De Gigantibus. \$40 nel Pascisul. PTT. Opuscul. S) --- Variarum Lectionum, sen Miscel-

rum Labri IIII. Venttis, et Off. Jor-Zilett, 1564. T. 1. 8. XXIX. E 12. Opera veramente erudita, e scritta con eleganza, in cui l'Autore esamina divene quistioni di diversi argementi, e si mostra venatissimo nella lettura de migheri Scrittori Greci e Latini, ii antichi come moderni. (Tirabaschi, T. 7, P. 1) It dottisimo Antore della Storia della Letteratura Italiana, loc. cit. alla prima Lottenatura Hailinnu, Joc. cit. alla perina edizione di quest' opera del Maggi apporte la data del 1563. Esta è cortamente la nonza, alse ha intanto la data del 1664; una la lettera delicatoria ad Adamo Ko-narakao, Vescoro di Ponninia, ed Am-lucciadore di Siguimondo Re di Polenia;

porta in fine la data di Padora 1. Ot e tobre 1663 De Tintinntbalis Liber posthumus, St.

thei T. a. di Sallengre .

Questo Trattato, unitamente ad un altro
de Egusteo , in composto dall' Autore mentr era prigromero sa Contantinopoli, senza messan aquito di libri, e coll'ajuto della sola memoria. Egli era nato in Aughiari in Tosessa, e med in Contin-tampoli a 27. Marso 1572. barbaramente

stronano, probabilmento in età ancoe franca. (Traboschi, T. vrz. P. r.) Maglisbeochi (Antonio) Lettero al Can Lo-

reaso Pancianchi. Stauno nelle Prose Pioreatine. T. v.

Quest' nome singblare, che mpra tanto

"One" was ringdown, the sigh man, witting problems D. Energe in Press. P

siglio Italico.

Migni (Felicis Ennodii ) Episcopi Ticinoniis Opera, a Jan. Sirmonto, cum notis. Pa-rinis, 1611., ex Offic. Nivelliana. T. 2, 8.º IV. H 15.

Prima edizione dal Semondo. L'Ar-vood rapportando la seconda fatta in Pa-rigi stesso nel 1652, come ottima, sogrigi stesso nel 1652, come ottima, sog-giange, che il chiarisa Tiraboschi dica, giange, can il tenures attantamento » che nello opere di quento Autore morto » nel 5st. si scorge un uomo di scuto, » e rivaco ingegno, ma che usa di uno » stile così intralciato, duro, ed incolto, si che si ha spesso gran fatica ad inten-

n derne il acuso . n Maggi ( Jo. Mutthaei ) Rationum et Differenlagui (Jo. Matthasi) Retionam et Diferen-turum Juris Civilla Libri dao; prior de o actibas arbitenziis, alere de eo, quod inte-rest. Stanno nel T. III. di Meremum. — Ad vi. priores Leges Tit. D. du Juris-dictions Predicciones. Ibid. T. vii. Questo Gimrecomotho, dincepolo del ce-lebre Cajacio, cen nato in Chartma: fu Professive de Dritto in Chiesma, e fictiva

nel terminare del XVL, e il cominciare del XVII. meolo.

aMegnum Etymologicum Graecae Linguae . Ve-netiis, Aidi Friin , 155n T. 1. fol. XI. K vz. L'Autore di quest opera è Anonimo, è noo si an reppure e che tempo appartengs. ( B. e G. )

Magerum, en a Zeroustre prodiere, Oracci-la, inter. Fed. Mevello, Gr. et Lat. F. Ma-cetlan, Grace and Serope Carmina. Il Mattaire nells sus Prefix a Specia. Recoltar. Neutiquam, dice, addissar, at hace, quae and Zeroustrie nomine of antiquatative versenando multi ora-and tamen admodum antiques, ea

(Carlo) Lettera circa le pitture del con scoolo, e seguenti. Sta nel T. xxv.

settines ecolo, e siguenti. Sia fiel T. XIV.

(5) Miglill (Groll) Institutione Oratories, vi Inquibus accordinat selectio Oratories, vi In1985, Munfri. T. a. 2 XXIX. H 35.

Il Majell ucopus in Napoli del 1685,
Dopo vanj impiețul Ecclesiastie, în sredio
da Benedetto XIII per Seguentine de Bereit
Laini d' Prigoripi. La ma eccessiva niodectis devenică în Propublica interestinadectis devenică în Propublica interestinadella maggior parto de' suoi scritti :

commissioni Rettorische a Poetische e le Orazioni, che mos retiste, etteranos la sua glottima, e la policessa del nos mile: mori nel 1738. (Cardella, Compossios della Storia della Bella Letter. ec.) monista (Meses) V. Rebbi.

de) Les Libertes de l'Eclise Gallicane, proveits, et commencée. Lyon, 1971. Euryset, T. 5.4.º VL B 20. in (Joan, Henr.) Occonomist tempocum Veteris Testaments, exhibens gubernatemen

Dei inde a mundo condito usque ad Messiae adventum, per connes antiqui Hebr. Codicus Libros, secandum serem sacculorum et a-mitto-linem reruss, Francol sd Morn. 1912. a Sande, T. J. 4° H. C 15. — De Lestrationales et Purificationibus Ho-

rorm. Ste nel T.XXII. di Ugolino. De Purificatione mirabili negulari et igularier mirabili. Ibid. Kipan et Bruphan. Ibid. T. xxiii.

- De Philotesis secerum Hebeseceum, Gru erum , acque Romanorum . Ibid. T. xxx. ethibens gubernstionem Dei in Ecclesia ab alventu Mexice napse ad finem manda, per comes S. Geneti Codicia libras , qui m-

per comes S. Graest Collects Librar, que mend striction, becovierance explicatante, coeram. Francé ad Moen. 17-31. T. 1. 4. II. C. 14. Con efficie dell'Autore, incita da Poetro Fehr. De eus et la p. de celle era Profesco et l'Ecologia, e de Liague Ocientalia nell'Università di Gressen, e e the mano

nell Università di Giessen, e chien nato ad 1635. a Bade-Dourbich, e morio a Giomen nel 1719. Majere, vel Miyeri (Christ. Georg.) Disser-tatio del Rissimilano piscalaribus ad i. Ce-17. 15. São nel T. z. p. 512. Thee. Theol. Philol.

Philot.
Limbourg (Louis) Huncire de l'Arianime.
Paris, 1673. Cennoisy. T. 2. 4.º IX. A 2.
- Hineire du Luthernasuse. Paris, 1673.
T. 2. 12.º XXI. B 52.

T. s. 12. \* XXL B 50.

- Histoire des Iconocliates. Paris , 1674.

T. L 4. S IX B 10.

- Histoire du Pontificat de S. Gregoire le

- Histore du Pontifica de S. Gregoire le Grand, Paris, 1676, Barbin, T. L. 12.º
XXI. B. 52.
- Histoire des Coisudes, Paris, 1677, Cannous, T. 4-12.º
XXI. C. 26.
Suoria scritta con grazia, ma piena di Beneugene (N. D.)
- Histoire du Schimen des Gerce, Paris, --- Histo

-- Hissére du Schüune des Geres, Paria, 1677., Cranolsy T. R. 12 ° XXL C. 56 -- Hissoira du grand Schüune d'Occident. Paria, 1698. T. a. 12 ° XXL C. 44 Questo Gessita morpe a Nancy nella Lorona nel 1610., c mort nell'Abbediu di S. Vittore di Parigi a 13 Agono 1605.

(Moreri).
Maintonides. F. Rabbi.
Maintonides. F. Lettres.
Questa Volova del Boelsco S ntopue nel 1655, in una prigione da Niert, nel Puttou: divenue moglie da Lungi XIV.

net Puiton: direnue moglie di Lung XIV.
nel mene di Gennaro 1686, e mori a
Sint-Cyr a 15. Apole 1210, (V.)
Miple de Avitabile (Esanus) Penechenismorun Paulestinia Ropossa de Printiligio a
Navdae V. Pont. Max. Ludwico Sabundae Duci concesso ad ounes Submidiae Dignitates Concastoriales quas dicust, nominandi, utrum etiam Pedessontanom utrum etam restanontanum quoque duu-neut complectature. Colom. Agrip. 1712., Martelli. T. 1. fol. VI. D. 6.

— Preclamismorum Jurisprudentum Re-aponas de Episcopata, se Fruncipata Loc-dinassum, quem Josepho-Clement Bararo

engatum est est. Indem typ. a. fol. VI. D 7. Il Majoli ets Giuravanule N

e con sua Dedica datata da goes 1712, intitels la sua so Valperga ec.

Valpetra ec.
em [ Joss.] Symodus Avisan. F. Struus, Act. Let. T. 2. Fisc. 4.
Questo Scrittore macqua a Valle Joschismica nel 1535. Fu creato poeta de
Ferdinando Bo de Romani a nome di

Rechannelo Br. de Romani a nome di Carlo V.; dierto Profonore di Ponia o Wittemberg, e naci: sa Zercesta a 3.5. Maran 1500. Che una nota al Perenna del Synodus d'vium a p. 35. 1 Mortray (M. Astonii) De Sensta Remano Deservato. Sa nel T. 2. di Polego. Quanto Prefessere di Elegonassi indi-lamo era nato a 26. Ontobre 1514. in Majoragoro, Terra nella Decesi di M. Lajoragoro, Terra nella Decesi di M.

lano, de cui volle nominarii che dal nome della saa fam ere De' Contr: meri in Milano

ew De Contr. merr in Milene nel 2000, in stà di soli sani 41. (Dulla Prefaz.) Isperis (Jo. Dan.) Eurerisationes vin Prinsa de Myrrha, Christo a Magis oblata, Mil-shi, II 11. Secundo de Locquist, cito Jo-hanns Baptistae in deservo, Marth. III. 6. et Marc. z. 6. Terrus de Jejanio Christi guaer Marc. I. f. Terus de Jepanjo Christi quat-dragesmali, Matth. IV. et Liu. IV. 2. Quarta de Christo Medico, Matth. v. 35. est. Ortoque divino Medicante. Quanta de Lanazicio, Matth. IV. 2a, 4 x VII. 15. Sesta de Paralyticio, Matth. IV. 2a, Sopima de Sale Fatun, Matth. IV. 2a, Supima de Sale Fatun, Matth. v. 3a, v. Loz. x IV. 54.

Sale Ratus, Math. v. 13. et Lee. xiv. 51. Stanno ad T. 2. p. 1/16 e orgu. Theol. Palel. Theol. Palel. Masser (E. R. B. e) Pruitque de puid, con Entretium spiritude pour tous les jours de Fantie, Lyou, 1723., Amarby, T. 2. in vol. 1. 12. è in hr. VI, B. 6. Queno pio Serituqe Gensiu, viveza nul finure del xvii. e principio del xviii. nucclis (Duff notes).

pecolo. ( Dull' opera ) Maintaire, Marmora Arundelliana. P

-- Miscellanca Graecorum. V.
Michele Maittaire, uno de poù dotti,
e de più celebri Bibliografi del accole decimotavo, nacque in Parigi nel 1688, e mori a 7. Aguno 1747, in Londra, ove la ma finnigha, perché protenante, si era ritirata dopo la rivocatione dell'Editte

Malaspica (Marchese Torquato ) Orazione Malaspica (Marchese Torquato de Cavalieri di S. Stefano Panno 2578. S/a nelle Proce Footname, T. IV.

larum Lebri VI. ab anno Christi 1250. maque ad annuen 1981., antea editi a Gl. V. Ste-phano Balono. Sto nel T. VUI. di Mura-Rer, Ital. Script.

F. la nota a Jamailla Notolh.

Malaspini ( Ricordani ) Historia Florentina ab
en Urbe Condita ad anomm usque 1281. fraire can nepois protracts ad annum us que 1262. Sta nel T. vatt. de Murator Rev. Ital. Script.

Il dottissimo Muratori nella suo Pro

fazione così di questo Storico scrive: Re cordams eo nomine potesimum nobis memorandus, qued primus connium quantum quidem novimus, Historiant a Mullea Bagua conscriptis. L'eraditoperdono in un nono raccoglitore de kana, ha conceduto medesima a Ricordano le proprie parole del Murator. Prefazione alla Storia dello Sni Peristone aux anna que magie si ita se habel crigo, qui innuebam, el mihi pracetandam seo, quod hase Historia, quan quidem ego noverim, et prima su se si Tarabosche, che a c vistore sembri doversi la gl acritto de Storia in un linguaggio più calto usasi di quello usato dal penso, aterra ( Gaufridas ) P. Carusi Biblioth list. T. T.

list T. T. Questo Monaco Benedittino, che dal Vocaso ai crede Spagonolo, ma pare giun-tosta che sia salto Nordancino, acciane la sua Storia ad mortantono del Conte Ragnai Storia ad mortasson del Conte Rag-giero, e viveva sal finire dell' TX, secolo. (Y. Bows, Not de Malaherra Roc etc.), loresta (Giosefo) Della Naova Porita, pa-reno Delle dilere del Turico. In Versa-ros Delle dilere del Turico. In Versa-lore, per Sebata, dalle Donge; T. 1. 2. 9 N. 1. E. 18.

stazione perte state primam ta. His accesserant epission

ricialiones, Grasones, et Losidone, Fra-sins, 1679. T. S. in vol 1. fol VL N 25. I due primi tonu contreguno una nueva edizione aumentata del Trattato del Sacramenti. Il terro comprendel dei un aneddoti, che mao i seguenti: Di ibero Arbitrio, de Gratia, de Pec e sembra prooderri piacere non esle combattere è seniusenti di S. A. condutter è sentaneats di S. Agostav, ma ancora di attenza le aporguone; che queure Padre ha dato di melti passi della Sertitura, come te despo Porsesa invigiate per confesse prin facilmente i Pelagioni. (N.) Proplates tri. Jerentiam, Eurobelem, Baruch, el Bandelen, Account. Appointe Publica Cre, et Epissala de Col-lattore Sulpenia cara California. Terrentiamente della consultation pelani circa, et Epissala de Col-lattore Sulpenia cara California Terrentiamente.

lattone Sedanessi com Calvinsanis. Tu atili 1; Cardon. T. 1 4 2 II, H 25. Maguation, 1604, Meresias. T. 1. fol. II. L 11 Turas le Opare di Mallotare, delle quana li arbitutà fanno molea sinna, non farcono di stampate, che dopo li di lai morte, e de questi Casamentary farman i primi a residente la lace. (N). Tutte le Optre di Maldotat, delle quali

o les Cons de la Reins nell Estremido-ra. Fu Professore di Lingua Grees, di Filosofia, e di Teologia nell' Universati di Salamania, e mori a fi Genturo 1583.

gwło XIII. per travagliare all' edizione della Beblia Greca. (N) ermi. F. Biblia Islama.

Il Malermi, Monaco Canaddolese, A-late di S. Michele de Lemo, em Ve-Il Malerun, Monaco Camoldolere, A-late de S. Michele de Lemo, em Ve-Belloude, Sarri Jira, Che Lenge, Belloude, Sarri Jira, Che Lenge, (5) Maispiero (Federjan) L'Iliade d'Omero traporesta della Green nella Teneran lis-gua Libri xxiv. Aggiorno in fine il Ratto Le Libri xxiv. Aggiorno in fine il Ratto

Elena. In Venetia, 1642., Baglioni. T. 2.

Ger Laur, X. V. Gagnese, Beglen in See I Acon Ger Laur, X. V. Gagnese, Beglen in See I Queen Training of the Control of the Co

Gen ellige de Long MV et zu Topte?

de dieten, some de P. Giffer, Increive
del Ra , et one quells dell'Autre.
Egit un Persjon, Ingeginer de Conpelle de Reise de Reisegalle.
Mallemain angen a 2a. Germéne.
Gin, Mallemain angen a 2a. Germéne.
16(g. a Bennine mills Roppens, e mori
ni 1746, (R. D.)
Malvenda (Pr. Thomas) De Annichmini Li.,
11 K. & Const.

lalventa (Fr. Attoome y bei xt. Romes, 106, Vollisettus T. 1. 6d. H. K. 8.

- Comment in Bibliam Screim Vulgabe Editions. F. Ebbli. Sacm.
Questo datas Bouthriamo nacque e Xatora nel Begno di Valenna in Maggio 1568, e meri a Valenza a 7, Maggio 1508.

120c., chann's de ) Arcinecero di Loor, (Marci) (Marci) de ) Arcinecero di Loor, (Marci) de ) Arcinecero di Loor, (Marci) dell'arcine delle Quesciani dell'arcine delle Quesciani dell'arcine 1987, e 1965, sull'arcine 1987, e 1965, sull'arcine 1987, e 1987, sun'i T. 1. 11, e VII. D 16
Manuchi (Y. Thense) Originani et antiquatame Ecclosificarona Llet XX. Bayesiani et aliquista dell'arcinece della Basilia del Salmas Transileria, antiqui Extende Origina della Basilia del Salmas Transileria, antiqui Extende della Basilia del Salmas Transileria, antiqui Extende della Basilia

tominatur di quesi opera, nel darse i sono perere, si espesare ne seguenti en-mini: Inveni tandem, qualem dis optaram, exquisittarum recum Chri-H Mamacha, mo de juit détte tromine, che abbia produto l'Ordine di S. Dono-nico, maque nell'Isola di Chio II di S. Dicembre 1715., e mari a Cornetto nei promi di Giurne del 1792 ( Biogr. U- Augusto, Greethlarus Hazimiano Augusto, Greethlarus Hazimiani Augusto. Stanno ne' Panegyrici seterne. V.

— Mamertini pro Consulsta gratiarum actio

Juliano Augusto. Ibid.

Juliano Auguso. Bod.

Manoch (Eschise) Cumment. in Pentateuchum Behr. F. Biblia == Fentat.
(S) Mannet. (Prospees) Le Boccoilier di Virgilio in tana rima. F. Virgilio avesse voluto esprunere in versi Indiani i moi
sunimenti, moi la sureche pointo firm

in altro modo. ( Lucchesini , P. a. p. 159. J Questo valente traduttore era nato nel 1716, in Borgo di Val di Taro

insto sel 1715, in Bergo di Val di Taro del Terristori Piantinion, e meni ani 1800. Cardella ec. T. 3. p. 155. Manasta (Cantalia ec. T. 3. p. 155.) Manasta (Cantantini) Berumium Elitorium et interpertationa In Leuncharii, et eus Lo Meusa notici. Accodi variarum leticinum Libellus cura Leonis Allasii et Car. Anablala Fabori, Gr. et Let. Pariosi, e Typeraph. Regis, 1655. T., fid. P.C. IV. G. 7. Earra sella Callerone degli Scritteri.

della Storia Bizantina.

De Kredo Imperatore Versus polici
Gr. F. Pithorus Petr. Annal. etc.

Questo Storico Greco viveva nal 1150 ne tempi di Emmanuale Comneno. (Foreine, de Hiet. Gr. p. aJr.) Mancinelli Notae in Juvenalis Satyras. F. Ju-

Antonio Mancinelli era di Velletri, e viveva sul finire del xv. secolo. (Dalla Prefat. ) Mundement de son Emin. Je Card. de Bissy. Everque de Meiux etc. per lequel il con-dampe le Livre intitulé: Lettres Théologiques contre le Mandement et Instruction Pastorale de Mons, Henry de Thyard. de Birry , Evêque de Meaux sur le Jo

ete Biny, Evéque de Messus une le Jan-seniuse, perhant condamnation des In-tructions Théologiques de P. Juruie. Pa-ris, 1716. Séventer. T. 1. 4. ° VIII. C. Lindenrett, et Instruccion Patienté de Mons. I Evéque de Sésione. Paris, 1766., De-saint, T. 7. 12. ° XX. A 25.

Saint. T. 7. 12. ° XX. A 25. Vi si condunano, 1. Il Commentario Intigo di Fr. Illardonia sopra il Nuovo Intigo di Pr. Intensita sopra il Agoro Testamento; 2. Le tre pseti della Storia del Papolo di Dio del P. Berruyer. 3. Melti opnicoli pubblicati per la difesa della Seconda Parte di questa Storia. nderschiedii ex literis manu nptis De chaoctera Christinas Reginac Sveciae. Sta nel

u. Miscell. Lips Mandorii (Prosperi) Bibliothern Romana, seu Romanorum Scriptorum Centuriae, Bossic, 1682, de Lexiros T.1. 4°PC in lat I B 10. Il Mandono era Romano, e Gavalere di S. Stofeno: viveva sul finire del XVII. di S. Strano: vivera nui sonte que secolo. Lo stile della sua opera è semplice, e il metodo ne è irregolare : ci ann vi

siegué verun ordine, ne pe nomi, ne pei tempi, ne per le matrie, che gli Autori hanno scritto. (Baillet, Jageon, etc. T. 2. n. 9 106.) Maneote (Ciprian) da Orvieto, Historie, nelle

quali pertitamente si raccontano i fatti succissi dal gra, quando conismo l'Imperio in Germanin nino al 1400. Il Vinegia, appresso Giolito del Ferrari, 1501. T. 1. 4. 9 PC. X. B 15.

Libro rurizziono, è notato dall' Havan nalla Bibliot. Hallan. C. rincresco di non possederia da nei il tamo scondes tampato nel 1505, che dal 1400. va dien 14 1505.

Questo Storico era da Orvisto, e con sua Epastola de 2a Settembre 1560 dedice la sus opera ad Ottavio Farnese Du-

cs di Parma, e Piacerna. Manfredi Siciliae Regis Epistolae, Stan nel T.tt. della Biblioth, Histor, di Caraso, F. Ca-

Manfredi figlio naturale dell'Imp. Fenandred light naturale dell'Imp. Fe-derico II, fu accimunto in Palermo nel 1258, e meci combattendo contro le trup-pe di Carlo d'Anglo a Se Februra 1966. (Giann. Int.Cio. di Nop. lib. 18. esegu.) Manfredi (Hirconymi) De Cardinalibus Sun-cine Romanne Ecclesies Liber. Bonomie,

Bubrius , 1564 T. 1. fol IX. F 8 Ouesto Scrittore era Ginreconst hile di Ferrura, e con due sue Episcole de 18. Februro 1566, dirige la sua opo-ra e al Collegio de Cardinali, e al Card. Ippolito di Esse. Questo volume contieве апсога Горега seguente: Petri Ju-

ne aucora l'opera inconette: Petri Ja-athinian Petriti Perati d'Appi II: Re-rema l'entrema da unde condita Hi-Hanfeell (Franceco) Rime, cella tradusio-ne di alquane Ode di Oratio. Editame terra accreticita. Espoli, 1749, Musia T. I. — Le Ode di Q'Oratio Flucos. Nipoli, 1755. Musia. T. I. 8: XXVIII D 55. Quanto Petra era Giurconsailo, ed Accedenzio Caestinio: vivera nella se-

Accademico Gescuino: vivera nella se-conda metà del passato secolo . mgey . F. Philonia opera . Tommaso Mangey era Canonico di Durham in Inghilterri, e con Dedica da-tata da Londra 25. Dicembre 1941 in-

titola la sua opera a Giovanni Arcivescoro di Cantorbery.

Maniaco (Lionardo da ) Istorio del suo truspo.

Bergamo, 1597., Ventura. T. 1. 4.º PC

X. D. 22.

Questo Storico era di Cividad del Friuli, e con sua lettera de' 3. Luglio 1597. dedica la sua opera al Cardina Farrese, e al Duca di Parma e Pisconza fratelli. La storia comincia dal 1560, e termana

al stora commenca dan 1900. e termana al 1507.
Maziere (La) di bien praser dans les euvrages d'espert. Datisquess. Paris, 1755. Deltanles.
Maziere (La) di ben ginocare al Revenino acrits in lingua Singensula da D. Michele de Arponolaria, veigorizatis and Ituliana farella. Biona, 1756., Salamoni, 7.1.1.2.9

CATAL. D. B.

(S.) Manilii Astronomicos cum interpr et no-ns Michaelis Fayi, ad Usum Delphini . Purisis , Leonard , 1679. T. 1. 4 in lat.

XI B 10.

Manihi (Felicis ) Libri duo de Vita S. Go-lehardi Consentientis Episcopi, atino 1011, Stanno nel T. 6 p. 819, Thes. Monura. Eccles

ann (Nicolai ) De veris annis D. N. Jesq. Christi natali et emoratuli Dissertationes duse Chronologicae . Londoni, 1742., senham . T. 1. 6 ° XXII. C. 22.

Oueste due Discretazioni uncireno prima volta in Inglese: furono qui per intelligenza di un maggior num di Leggitori tradotte in latino dallo si di Leggitzei tradotte in latino dallo sesso Autore: egli en Massiro dell'Ospisio Sut-tuniano, fondato nella Certona di Londra, e vivere bai passalo scolo. (Dall'oppra). Manni ( Domenico M. ) I Principi della Re-ligino: Citationa in Farettue. Pirettue, 1764.-Vivani. T. 1., 4° XXI. 4 18.

Il Marmi ong sua lettera de' no. Mar-20 1764, dedica questa sua opera al Card. Lorenzo Gauganelli, che fu poi Clenetate

--- Dell' Invenzione degli occhisli da naso. Dell' Inventione degli occhiali da naso.
 Sto nel T. rv. del Calegierà.
 Dell' uno promiscoo del Vossignoria, e del Voi, sotto il roene di Tubalco Panickio. Bid. T. 1.
 Lemore detta nell' Academia degli Aparisti. Bid. T. XVIII.

parisi. Ibid. T. xvitt.

— Letime detta nell' Accademia de' Fie-rentini. Ibid. T. xv.

— Nottite della Vita di Agostino Bugiar-dini, altrimeni Ubaldani Fascentino Soul-tore, e Forte. Ibid. T. xxxvitt.

— Annotationes quartam in Nomismata viria

-- Annotitiones quartins in Nominana vine dectrum presentation cone. Bud. T. Xazi. Manie, F. Onerdierum etc. -- Clanet Supplementum. -- Clanet Supplem

Dopo la sus morse, questo Ragionamen-to ju pubblicato da Ilarione de' Vesti, ano supote, e dedicato con lestera da Napoli 28, Gennaro 1050, al P. Maestro Angioli Provincale de Carmeluani solla Provincia di Toscato. Mantelli (P. F. Joannis) Speculum precato-rum aspirantium od solidum vitae canruda-

rein sujemetium od sidelm vine emrudiadioera, in et Admiranda S. Anganini Conversio, historica system mirrainor, discontrato, del constitution del constitution del constitution del constitution for the constitution of the cons

P Autore et ismoio Gianneno voscoro d'Ypres.

Mantos (Marco) F. Aunotazioni hravissime sopra le Rime di M. P. Petrarea.

Manuel Leurgee, en Dietionaire pertatif des mois François, dont la signification n'est pas familière à tout le monde. Paris, 2750., Didot. T. 1. 8.º PC. I. E 28.

Manuel historique, géographique et politique des Négotians. Lyon, 1762., Bruisset. T. 5. 8. ° XXIV. D 12. Manuella Patriarchie Constantinopolitani Re-aponsa id Interregationes Bellae Episcopi. Stanno nel T. 6. col. 421. Biblioth. PP.

Questo Patriarea, secondo il Coccio, viveva nel XII. secolo, (Dail Index Alph.) Manuelis Calecae, Ordinis Praedicatorum, De

Eventia et Operatione. Sta nell'Auctorium Biblioth. PP. nella P. 15. --- De Principiis Fidei Orthodoxae. Ibid. Questo Heligioso Domenicano intervenne sotte Gregorio X. al Concilio di Lione, che fa intim ato con Bolla di quel Pon-

che la intanto con Dotto di quel Pon-tefico del 1. Aprile 1275, e fecto le prima sessione e 7. Miggio 1874. F. Concilla Generalia Phil. Lobbent. Manuti (Psell) A sciquitation Romanseum Liber de Legibus. Persiris, ap. Bern. Tur-rissomo in Aldina Bibliotheca, 1557. T. 1. 8. ° XXVL F. 5.

Non solo in quest'anne, ma sia dal 1551, si trova in Paregi il segno di Aldo, e dell'adizioni fatte per Bern. Turri-sanum sub Aldina Bibliotheca. Questo Bernardo era figlio dell' Asolano mocero Beraserdo era figito dell'Asolano succero di Aldo, vabilito a Parigi, il quale con-dette di averne il detto di portare il agno di Aldo ( e si trora di fatti nel Fromtispitio del nostre esemplare) come lo conservo in Venezia il suo fratello Fe-derico. Queste duo Stamperie possono considerarsi considerarsi come una directazione di quella di Aldo il vecchio, ( V. Serie di Ald. Edis. )

Un'altra edizione di quest'opera trovesi pel volume di Dione Casso Epitome di Xillino. Questo trattato trovasi amora nel vol. di Rosini Edizione di Leyde 1653. e nel T. H. di Grevio Theo. Ant. Rom. V.

--- De civitate Romana me De Comities Ro-marrorum me De Senata Romano. Hied. T. 1. --- De Caeletura, et Pieture Veterum. Sta nel T. 1x. di Gronorio. Thea. Ant. Grace.

--- De Catteura, et Pieture Veterum. Sin auf T. 1x. di Geonorio. Thea Ant. Grare.
--- ad Georonia Epistelas ad Familiares Commentarius. P. Georo.
-- De mitura Boonam Comment. P. Cierco.
(S) --- Epistelarum Libri 11x. Eiusdam quie

(S) --- Epistolarum Liber IIx. Ejusdam quie Pranfationes appellantur. Venetia, Aldus, 156g, T. 1. 8 SXXIX. P 10. --- Epistolarum Liber Xxt. Venetia, 1595. de Farris. T. 1. 8 SXXIX. P. (S) --- Adagia quaecumque ad hanc diem.

exiernet, sublatis falsis interpretationibus et

etierust, sublatis faisu interpretationibus et menanllis, quae milit alt em pertuebant, fonçis isansibusque digressonibus. Postrena Editic pengrata. Venetis, 1,855. es Uni-turum Societae. T. 1. 4.9 XXIX. H. 1. Paolo Manquio, terro gento del celche Aldo, nacque in Venesa e 12. Giagno 1512. e mori a Roma s 6. Aprile 1274. (V. Notic. Letter. interno d' Manas), che vanno in tessa all Edit. dell' E. plst, fum. di Cic. trad. da Aldo Ma-

nuzio il giovane; Ven. 1736., Piacentini ).

Manutii ( Aldii ) P. F. Aldi N. in M. T. Ge.
de Offeriis Libros tres, in Dialogos de Amietita et Senectute, in Paradoxa, in Sommun.

etia et Sorectate, in Fireduce, in Summun Scipionis, Venzie, et Typergube Georgi Angelerii, sumpollea Akla Manacci, 1354. Nell, Live et Hellerii and Mallow vices notata quad edizione, come un'altra di Corra Taccial Admandes in Bibliotheca Addion force in Parigi in quord son to the Corra Corra (Corra Corra) and the Bascolhi della Aldri questamento and the Corra (Corra (Corra)) and the Corra posterior of the Corra (Corra (Corra)) and the et al. (Corra (Corra)) and the Corra della (Corra (Corra)) and the Corra (Corra) — De Topa (Romaccum and Tr. 4 di Gerron — Marie Darectations, Statum et Tr. 4 di — Varie Darectations, Statum et Tr. 4 di

Variae Dissertationes. Stanno nel T. r. di Sallengre .

-- Gocconis Philosophica. F.
(S) -- Puras, Elegantes, et Ospionse Latinas Linguas Phrases, ordine alphabecico in ac-cidense et capita distributa. Lagdani, 1580., -- Elegante con la Copia delle Lingua To-sona. Veneris, 1582., per se atono T. 1. 8. P. P. C. L. E. 4. 8. ° PC. I. E 4. (S) --- Le Epistole Femigliari di Cicerone,

già tradecte, ed ore in molti lughi corrette da Aldo Manusio con gli argementi a cia-scum epistola e sporgazioni de lucchi dif-ficili. Venezia, 1756., Piscentini. T. 2. 8.º XXIX. G 11.

798
Falsamente è stata attribuita ad Aldo Falamente è stata attribuita ad Aldo il Giovane questa traducione, la quale di per la prima volta stampata in Venezia del 1654 in 8.º ardia casa de faquissi di Aldo, el egli allore non es neumen nato. Nal 1559, videsi atampata nella stessa forma tun, erabesisone delle medessessa forma tun, erabesisone delle medesime Epistole collo stesso titolo che porta nel nostro esemplare; una fattosi confronto nel nostro esemplare, ma fattosi confronto della versante del 1545, con quella del 1559, si rilevò, che Aldo non ebbe il 1559, si rilerò, che Aldo non ebbe il merito di averla composta di panna, ma quello solomana di averla in quasti inficiti lioggia corretta; e in tal corretatosi impiegò il giorane Aldino gran parte dall' anno suo dedicesimo V. Notitie letter, interra al Manuel ec. in

principio del tomo I.

De Tiblis Veterum, Sta nel T. XXXII.
di Ugolina, e nel T. VI. di Grevio Thes.

Ant. Rom. Aldo il Giovane nacque in Venezia a 13. Fabrero 1549. a mori in Roma a 28. Octobre 1597. ( V. le notizio lesseburio

di sopra / Maphaei (P. Thomas Pii ) De usu Matheseos in Theologicus , dirersaque circa Principium Universale Staticum Galilaci et Cartesii scn-Dissertationes dune Epistolares, Stanteness, Dissertationes tome

no od T. H. del Calogiesi.

L'Autore di quaste Dasartazioni era Religioso dell'Ordina del Predicasora, o viveva in Venesa sul fiaire del XVII. secolo.

Maraccia (Giux Vinc.) Risolusione Historica del des Santi Mamilianti Arvivescovi a Citatidina di Palermo, coll' aggiusta delle Vita de medissimi Santi, servita da D. Antonino Mongioree, Palermo, 1701., Contano. T. 1.

6 P. P. S. X. P. S.

Il Marascia nacqua in Palermo: fu Prete dell'Oratorio di Roma in S. Girol della Cirisì, e mori in Palma città della postra Isola a 17. Gennaro 1660. (Monget.) (S) Maravigna ( Carmelo ) Tayola Smotticha dell' Etna, che comprendono la Topografia delle eruzioni, la descriziona delle matarie eruttato, e di alquanti fenceseni di questo

cevataco, e di alquanta fenonena di quesso vulcano dirette le recetta finire c-branche sovvene. Catenia, 1811. Antenio Zacco incie. T. 16. XXXIX. U. 35. (S) -- I farcta dell'incombo dell' Enne del Giorne dell'incienti propositi dell'incienti propositi dell'incienti de

XXIX. F. 19.

(S) --- Saggio di una Flora Medica Catanese, ossia Catalogo delle principali puante mediossa Latalogo delle principali pante inceinali, che spontuneamente crescoso in Catania, e na'ssosi dintorna con la indicazione delle loro nediche nasoni. Catania, 1829, Pappalardo. T. z. 6º XXIX. V 26.

Queno Sagio si troro anoora noi T. tt.
e Dt. degli Atti dell'Accadenia Gionnia.

e BL degli Atti dell'Accademia Goenia. Questo nostro Concittadino nacque a 27. Luglio 1985. Fu premoso previo con-corso a Prefessore di Chissica e Farmacia in questa Università I nel Giogno del 1865. Socio di molte Accademia lia dato alle 

nel T. 9. p. 189. di Mabballon, Acta etc.

Marbodio fu cresto Vescovo di Res pel 10gft, e ceno di vivere nel 1105. ( Supeleri de Script, Eccl. ) urca ( Petri de ) Dissertatio de Primatu

Lugdunensi, et caceres Primatibus. Paristis, 1664. T. 1. 8 ° XVII. C 22. Questa Dissertazione fu stampata contro la volontà dell'Autore, che credeva, che

m votetta dell'attorte, accercata, un essa avera bisogno di esser ritoccata. Si trova inserita nell' Edizione de Concilia dal Louvre, a in quella del P. Labbe. (N) - De Concordia Sucredotti et Imperia, seu de Libertatibus Ecclesias Gallicasse Libera Edizione accercata amendative et

de Libertatibus Ecclesias Galilicasse saura coto. Edicis tertia auctor, sennástico, et alignatice. Parisiis, 1704., Muguet. T. 1. fol. VI. F 20.

E questa la migliore edizione della tre fattase da Stefico Salanio, il quale l' ba ammentat di molte osservazioni curiose, che tendono a confutare alcuni Autori, che averano attaccata l'Opera di de Mar-

ca. (N) - Dissertationes Posthumae Sacrae et Ecelesasticae, quaedam Gallica lingua, nunc ex Authoris Autographo primum in lucem edita, apera et studio Pauli de Faget, Presolida, aperas et alconte frant de raget, pre-sisperti, qui vitam Authoris etiam scripcit et adjunnit. Accesserunt tres Episolae D. Ba-laus occasione harum Dissertationum scri-ptase, cum responsis D. Faget ad easdem. Editio nors neu motilata juzza primana obiionotm Parisiensem, 166g. T. 1. 16. ° VUII v. ...

Queste Dissertazioni so o: L De Enw charistiae Sacramento, a Theodoreti sen-tentia de Sacramento Eucharistiae, 5. De Sacrificio Musue, 4. De Constantinopoli-tara Patriarcatus Institutione, 5. De Ori-

gine Coeli et Terme. Le opere in Francese sono : 1. Traité dn Sacrement de l'Eucharistie 2 Du Sacrement de Pénisence 3 Du Sacre-ment de Mariage.

ment de Mariage.

- Opuscula nance primum in lucesa edita. Persini , 1681., Mugart. T. 1, 8. °
XVIII. D 55.

Balanio, che la pubblicati questi Opuscoli , vi la posto alla testa una linga Prefessione, in cui parla in particulare di ognuno di caii, che sono i segurni: 1. Diserration de Commune Cervati. z. Dissertatio de deventu Magorum ad Christum, et an Reges fuerint. S. E-zercitatio de singulari Primatu Petri. 4. Dissertatio de ducrimine Clerico. rum et Laicorum en jure Divino, et de forma regiminis a Christo institu-ta in Ecclesia. L'Autore non polè darvi l'altima mano, e vi mancan perciò molte cose (N). 5. Diatriba de tempore Synodi Sirmiensie Plenariae, et de Fa-lentie et Ureanii venia. L'Autore scrisse dentis et Urascii venia. L'Autores scrisso queta Disextansone alla occasione della di-sputa, che vertera alfora tra il P. Sirmond, oil P. Petario relativimente al Gooelio di Sirmio tessute contro Fatino: csi impegnò il Balanto a fiere imprimera ilal fine di quanti spuacobi le oppre di querji l'ilanzio Genuiti sopra quosta materia (N.) 6. De Synolites Epistola Synodi Illiricianos challese derecho Fulcivinimia soniorie

exhibiti. 12. De origine Monasterii Scalas-Dri apud Begurros in diocessi Tar-hionsi, 13. De theca reliquierum S. Io-annis Baptistas quae nevatur in Eccleata Dominicanorum Perpinianensium. 14. Fragmenta = em sego: 1. edversus Satyros 2. De advocatione Comitum . 3. E.plicateo Canonie 17. Ancyrani. 4.Quis sit propries Sacerdos. 5. de Presbys ubi ordinandi sunt. == 15. Oratio habit Barcinone die 15. Julii anno 1644. ad Provinciales et alice Superiores nuos religiosorues illius urbis 16. Itinerarium a Lutetia in Galliam Narhonensem anno 1654, mense novembri

17. Apopharetum de vino Frontinacensi in Septimania. Questo Accivescovo di Tolom era nato a Gant, Cassello di Bearn, a 25 Gen-naro 1596 a morì a 29 Gingno 1662. n Egli aveva unito, dice il Du-pin, I » con un'erudizione profonda una beltà » grande di gruio, ed una facilità ama grande di gruzo, ed una lacilità acm-mirable di volgre le cose, come vuleva. E ra ecculianze na ogni genere, gran Politico, hean Guerceasulta, dotte 3 Teslogo, ed abile Critico. Qualche volta ha avuto molti rigoarchi per la Corte di Rosa, ed ha, in alera occin sons, fertemente sostenuti gl'interess n della Chima, e del Regon. Non pare n di essere stato sempre costante molto ne' medeumi principi, e gli è accadate n di accasadam al mmpu: facera servire » i fatti a' duegni, e a fini che avera. n in vace di aggrantire i moi disegni alle natura de tatu . Il suo suls e feruso a e maschio, abhastanza paro, sensa af-

Marcel ( G. ) Tablettes Chronologiques con-tenunt avec order l'état de l'Eglise an Oment, et en Occident; les Couciles Géné-ranx et particuliers: les Authous Ecclesia-stiques: les Schismes, Héresies, et Opinions,

aujus: les Schauses, Hérnies, et Opinions, qu. ont été de ordannois. Paru 3 1682, Thierry, T. J. 8.º PC. H. O 16.

— Un altre excupler di diverse editione. Paris, 1702, Billiot. T. L. 8.º PC. H. O 17.

Opera aimata, e che portable rendersi miglore consultando l'adret di verificare. le date. Il suo Antive nacque in Tolom

te acte. Il suo Anove macque in Iglem nel 1657, a mori in Arles, Commissario delle Scuole, nel 1708. (N. D. T.) Marchell Sidetae Versus de Medicina et Pisci-bes, Gr. et Lat. Stanno nel T. I. p. 15. Biblioth, Gr. Pabric. - Ex Interpretatione Fed. Morelli, Ibid.

T. 15 p. 317.

E questo an Frammento d'un Poema in quarantatue libri aulla Madicina, che Mircello Sidere, vale a dire di Sida in Panhiia, seriase al tampo degli Antonini. Mercellini (Ammini) Reven gesterami de XXXI. supersant, Libri XVII. et emmini participato et cum noti Henrie Valenii. datione et com notis Henrici Valesii. Pa-risis, 1681., Desallier. T. 1. fol. PC.

IV. H 10. Edizione stimutissima (D. B.). Estavone strustassema (D. B.). Almana Marcellino è il migliore, a il pris celebre tra gli Storici del suo tempo. Nacques in Antiochia, a mari rerso il 30a di G. C. ( Arvond ) accellini ( Vincentii ) De. infantium, deque puerceum adfeculus Paralectiones Medicor

coretico-practicae. Catinae, 1782, Pulejus. T. 1. 4. ° XXV. C 28

Marcellini Cometa Chronicon , in o Orientalium Historium Eusebii et D. HiersStu nel T. 15. p. 715. B. esto Cronista vine nel

a' tempi di Ginstini l' Index Alph.) faccellinus (Petrus) S. R. E. Cardinalis Co radini Episcopi Tusculari Elogium Histor cam. Ste pel T. XXXVII. del rilus Empiricus. F. Carmen de Medicin he (Aug. Christiani) Dissertatio Ins

\*\*Fellenberg T. 11. p. 54:

Fu letts in Lipius net 1958.

chelli ( Jannis) Ottalo in Instantations

conderson. Sin sell T. XXX. del Calogieri.

coheni ( Ginggio Viviano ) P. Veriano.

cheni ( Ginggio Viviano ) P. Veriano.

cheni ( Francisco I) Oppus Fortium, sive

rindicios Honorii Papu. Romae, 1580.,

Quoto Prete dell'Omanio di Roma

viveu aul Bisme del XVII. scolo.

chesius (Maurus) F. S. Brunonis O. Il Marchesio, Benedittino del M stero di Morrale, era nato in Pale

Pe accesso a modu dottessimi Chedinali, e-mod cieco in Vannias nel 166e. (Monget-jarchemi (Annibal) De Vita in terris besta. Maccresse, 1696., Selvessri. T. 1. 4.º in It. III. B. i. Questo Genitu di Maccresa vivera sul

inare del XVII e cominciare del

XVIII. secolo.
Marchetti (Alessandro) P. Lucretius.
Marchi (Francisco de') Della Architettura
Militare Libri tre. Bessia, 1599., Figur. T. 1. fol. mar. X. L 18. Opera rarissima, sendi

di quattrocento lire. ( D.B. ) Quest' listimo Ingegniere Militare cra di B gna, e fu fatto cirtadino Romano . normo assolutamento le eircostanze az vita. Nel nostro esemplara m ledica al Duca di Mantua fatta i suro dall' Olio Bolognese, che d orte dell'Autore pubblich quatronima opera. Il Fontanini Biblioteca ec. rapporta un editione fi in Venezia per Francesco de Frances 1577, in fol. Il dettimino Apostolo Z in una nota a quell'articolo non esistere affitto siffetta ed nota solo la nostra edizione di Brescia 1500, e si appencia sull'autorità del Eccole Corazzi Abbate Olivetano, e Pe fassore dell'Analisi nell'Università di B logna, il quale ex professo ha esami quest' opera, e l' ha difesa dalle cer di alcuni Ingegnieri di Francia, che l no involute molte invenzioni del a se le bappo appropriata, procacciar sene, come ne corre voce, qu uri han pocuso, a fine di più facilmenta scondere il loro furto: dal che si vuole rivare più che da altro la etapendo grali, a lo serminato prezzo, a cui in talia, in Germania, e in Francia ella

ni è veduta nière.

Luigi Marini ha data una nuova e ma-gnifica edizione di quen' opera in Roma pe' Torchi di Mariano da Romanis e figli 1810, in T. v. in fol., ch' ei dedict ad un poctentoso Personaggio, che più non caste. El vi corregge gli errori, i non essae. Es vi corregge gli errori, a le inesattezze, che per colpa dell' Edi-tore dall' Oglio, deturpano quella prima ed unica edizione, e confena, che le dicitate imperfecioni non valuero p

\$ ... a scenare il merito intrinueo dell'epera, o che ad onto delle medesine non vi è stato Ingegniere mildare, o erudito Colletture di preziosi libri, che non abbis cercato de possederla, ed è questa la sera origine della di lei e questa la ciera ergone comia ai se rarità senza incolpure di Stranieri, quasi che essi, per celare i loro plugj, ne abbiano ritirati e soppressi gli esem-

plari. Se il Marini nel 1810, in Roma scrivera con sipermà quese parole, non si acorrela con altri Serimori salla esusa della stupendo Fornito della prima edizione di questa relebre opera. Marchini (Fabio) Vita di Burtolomo de' Martiri, Arcivescoro di Benga, scritta in Fran-

cese dal Signor de Sacy, e tradocta in Ita-liano da Falco Marchini. Napoli, 1772., Orsini. T. 1. 8. XXII. C 17. Quanta Vita scritta da le Maltre Sacy pass per un cipo d'opera non solo per la beltà delle cose; che contiene, sua na-

cora per la clegaran, e per la politerza dello sule. ( Dupin , T. 36, p. 434. ) Questo Tradustere en Prete della Congergagione della: Madre di Die, e vivera neila secoria metà del passato secolo. Marchisio. F. Paraphrase Mozale. Marei Episcopa Idronia Conscum in magman

Subbutum. V. Deversa sociqua Poemsta Sucro. T. L.

Questo Vescoro fiori pel 750. (Miracua) Auct. ec. ) Marci Autonia: Imperatoris de Bebus mis,

sive de eis quae ad se pertinere censelus, Lilei xit. Gr. et Let, com Commentario a Lifei XII. Gr. et Let, com Commune edi-Th. Gatakero. Accessere lusie secundae edilatinitate donatae, nec non Marci Antonini Vita, cum et studio Georgii Stanbope. Lou-dini, 1699. T. 1. 4.º M. I 11.

dins, 1699. T. 1. 4. O M. I 11. E questa la più bell'opera di Morale, che noi possediamo. Essa comeste in mas-sime di filosofia e di morale, in penaieri staccasi, prodotti dalle eiecostane, a dall'Autore messi in neritto senza scelta e suna disegno. Esta è un bel monumento della renitudine delle sor intenzioni e della purtà del 100 cuere, ma altrei delle variazioni contigne del 100 sistema di filosofia, che, ad onta di tetti i sutt di limona, effe, un opto un conti i con nforzi, egli non giunze a stabilire su prin-cipi tali, che non gli laccissoro per al-cun dulidio. Egli era nato nel 122. della postra Era: reme l'impere del 160, al 180.

quando mori a Viadobona in Pansonia. (Vienna in Austria) Schootl, T.tr. P 111. Marcani Herseleotae Periogras. V. Horselelius. Prese errore l' Horschel pel dare al-l'Autore de quest'opera il nome di Merciano di Eracica: essa appartiene a Scianao di Chio. V. Scimens. (Schooll, Tar. P.1)

Marcilii (Theod.) Legis XII. Tabla Collecta ot Interpretamentum. Sto nel T. IV. di ot Instruction, Professore di Eloquena Il Marcilio, Professore di Eloquena nell'Università di Parggi, en nato si Arnheiss nel Ducasa di Gheldria, e fo-tanti di Constanti di Constanti di Constanti di Constanti di Arnheissa nel Ducasa di Cheldria, e fo-tanti di Constanti di Con

Arabiens nei Ducino di unestera, e no-riva nei comincime del XVII. secolo. ( Dalla Profaz. )

Marchii ( Jonnis ) Commentarias in duodecim Peopheus Misores, Protestitura in dusdecim Peopheus Misores, Protestitura Proefitio Christophori Pfolii, Editio 26-a prioribus accurator, Tabingae, 1754-, Insbell T. a. St. III. D 6.

--- Christianse Theologiac Medulla Didactics

Elerctica, ex majori opere, secundam ejas Capata, et Paragraphos, expressa. Edicio

quarta emendita, er expressis Scriptures textibus aucts. Amuel 1926. Wessenii. T. 1. 12. 2 XX. C 61. - - Editto quinta. Indem typis, 1721/T. 1.

O XIX A 10.

Gioranni de Marck era versato

stitus della S. Senttura, e delle Antichità Sorre: una non aveva troppo giudizio; premierasi sposso di caricarle di un vano apparato di sioggiata erudizione; il suo odio contro i Cattolici sovente gli tiene hage di ragine; il suo stile è occuro, ed sultrogliato. Egh era Ministro Prote-stante, Professore di Teologia a Francquera, e poi di Teologia e di Storia Ecquera, e poi di Teologia e di Storia Ec-cleussioni a Groninga; marque a Succk nella Frata nel 1856, e meri a Leyden a 50. Genusco 1751. (N.D. T.) Marci (S.) Apostoli et Euragelinte Liturgia quandam Ecclesios Alexandrinse traditis; Gr.

et Lat. Sta nel T. 14. p. 169. Biblioth. P.P. Marcodurani (Franc. Fabrica ) Ilistoria M T. Goerotas, per Consules descripta, et in auson LXIV. distincts. Colonize, 1570., Coolinus. T. 1. to. XXVII. E 36. Marcula Monarka Formularuse Labri doc.

Starres pel T. 16. p. 2. Biblioth. P.P. Oneste Scrittery visse nel VII. work

circa l'anno 660. da G. C. ( Dell' Index Alph. arcas Heremita de Lege Spirituali. F. S. Ma-

ximus. Si trova ancora nel T. 11. p. 868. Bablioth. P.P.

Questo Seato Scrittore vive sal prin-cipio del X. secolo verso il 906, sotto l'Imperadore Loue VI. ( Bellarm, de Script Eccl.) Marechal, V. Coprordance.

Maredoul. V. Coprortance. Maredouchi (Mario Card.) Relazione della Vinta Apostolaca. V. Il Marefoschi era Cerdinale di S. Chiesa del titolo di S. Agostino, ed Arcipresbitero della Rasifica Latermeno: vivera

nel 1702. ( Dalla stessa Relazione. ) Maresius ( Samuel ) De abusu Philosophiae Cartosianae in rebus Thoologicis vitassio. F. Descrites.

F. Decertes.

Margarite Baryandae Guidonis Delphini et
Comits Albonis Conjugo Vita, scripta a
Guilleluso Cononico Gratisnopolitano, Sia
nel T. 9, p. 1201, di Martene.
Marganii (Masim) Episnole. Stonoo nel
T.1x. del Lami Delmine Erndii.

Masimo Changini De Podeshi, M. Masimo Canaris De Podeshi, M.

Marianae ( Joannis ) De Ponderibus et Mensuris. Toleu, 1500, aprel Th. Guscanium.

T.1. 4 ° XXV. C So.

Eduisme originale, rara, o ricercutar

(D.B.) Mognetiae, 2605., Lippins. T. 1. 4 P.C.

Il Voge rapports quest' opera di que-sta edizione nel suo Catalogo de' libri podi rari, e soggiunge da esseru venduta octo sperish

-- De Bege, et Begis Instatutione Libri III. 1611. Typis Wechelmans. T. 1. 12.0 XXVI A 16. La prima editione di quest'opera, che è di Toledo 1599, cum Privilegio Re-

gie et Approbatione, in 8.º fu bra-cuta in Parigi per mano del Caractice per ordine del Parlamento: divenne peren rarissima: le susseguenti, che se ne fe-- Schola in Vetus et Novum Testan etsp. Don sono tanto

Hatani, 1619., Sunction. T. 1. fol. III, O 12

Questi Scolii sebbon corti sono utili per la intelligenza del tesso (N.D.). Il Marianna, dotto Georita Spagnoslo, co-cque in Talareta nella Diocea di Toledo, a morì in Toledo a 17. Febraro 1624.

e stori in Folsdo a 19. Februro 1624, quasi nonagentri». (Eduvel) (5) Marie (Ab.) Elementi di Geometria. Con sei Tavole di figure in fine. T. 1. 4.º X XIX. F 53. Guneppe Francesco Marie, Dottore di

Gimeppi Francesco Marie, Dettore di Sorbona, meque a Rhodes a 25. Novem-bre 1758, e a 25. Februaro 1801, in Me-mel, acila Prusia, si trovò nel suo letto veino a render l'ultimo respiro, avendo un coltello immerso nel costato.

Avengo un costetto immerso nel coitato, ( Biogr. Unio. )

Marin ( Michel-Ange ) Les Vies des Peres
des Diesets de l'Orient, avec leur doctrine
spirituallo, at leur discipline monstique.

spicicuallo, it leur discipline monatique. Arigenos, 1961. Nell 79, 128 XXIV G si. H P. Marin en et-Provisciale del-H P. Marin en et-Provisciale del-H Millian et del parata presido del parata presido de Erana. Alcala, 1555 T. 1. 861. PC. VII. K 12. Et urdanistes fatt da Gisvanni di Molina del opera lata del notre Siciliano Marines, leur del para del notre Siciliano Marines, la made such la regime additional del marine del para del notre Siciliano Marines. In made such la regime additional del parata del notre Siciliano Marines, la made such la regime additional del parata del notre Siciliano del notre del parata del notre Siciliano del notre del parata del notre Siciliano del notre del parata del notre del notre del parata del notre d Visitions Loois, a più trementa Lena Marone, la quel such la prima velta col megunes titolo: Opus de Robest Hippana Marone, la quel la catigiratam and Memorchildus rende castigiratam de la catalogica del la catalogic

tarium etc.

Marmo Primo, o sis Martino Secondo,
nato in Teosma, fu consorato Pontelce
circa la fine di Dicembre dell'anno 882,;
mori nel mese di Maggio 883, 7 Dulla
Pitta she percede le Bolle.)

Marini II. see Mertini III. Papes Bullac. Did.

D accommendation of the contract of the contr Questo Pontefice fn eletto igneredista-

Opera molto pregista dael' Intendenti

T. 1. del suo Dictionarium Sacrae Scripturae, prinado di quesi opera dice: Non tam Dictionarium est quam He-braicarium Concordantiarium summa; nub certis enun nominum Astracerium elassibus palissima Scripturas loca ad-ducit. Il Marini, Canoasco Regolare del-POrtune di S. Salvadore, dotto nella liurna dane di S. Salvadore, dotto nelle lingue orientali, merque in Brescia, e mori a so. Biaggio 1594: (Dalla Vita che precede le Annotationes, veritta dal Mingarelli.) Mariai (Nicolai) Poema do Terramottu, qui

arna (Nosa) Poema do Lerratinotis, qui Panhermi socidit Kal. Sept. 1795. 84a nel vol. Carmina quinque ill. Poetar. L'Autore dedica il suo Poema a D. Vin-ertus Cocamo, de Principi di Castel-forin con sua lettera data da Palerno della Discolarizza data da Palerno de' a. Dicembee 1718.

de's Dormheu 1998.

(S) Marino (Carler): La Strage dent'i Inscorntt Vermia, 1963; T. 112; "XXI. 10;

De T. 1, 12; "XXIX. B 10;

II Marino morpes to Napoli ed 1569;

urrializante, Sax pobli elbera di fele
disposimone dalla natura and emer Porta,
stato di apposimone, quanto il Marino, della
disconsissione, quanto il Marino, che
valendo ferura in sitto anni più, che uno
rimoreò i coli d'altro, e per farti più
grande divename marino, d'altro, coli ella
mismo d'i Coli (Euro, e per farti più
grande divename marino, d'Insolucchi, Marinoto (Col.) / Inmarrisol, et Deservioni

Marinoto (Col.) / Inmarrisol, et Deservioni

grande divenne mostreoso. (Tiraboschi, Tritt. p. 267).
Mirinoni (Gio.) Immersioni, ed Emersioni de Satelliti di Giore concrete in Vienna Pon-no 1788. Starnon ed T. XXV. del Cologiesè.

—— Ecclipsis Solis observata Viennae Au-stria di di Amunii para Bidia. strisc die 4. Augusti 1729. Ibide struc me 4. Augusti 1739, Ibide Maranis (Hiercaymi de ) Genus, sive Dominis, Gubernstiens, Fotenties, Dignitatis Sere-nissimae Rojo, Genusanis compendiaris De-acriptio. Sta nel T. t. P. tt. di Grevoo Thes. Aat. Italie.

Questo Scrittore, Patrizio Genovese; dede al pubblico per la prima volta de sua Opera nel 1606. (Dall Approvaz.)
Mariscotti (Aguslal) De Personis et Larris, ecrusques apud Veteres um et origine, Syntymation. Sta nel T. tx. di Grevie Then Questo Scrittore, Patrizio Gegovere Ant. Rom.

Ant. Rom.
Martinsi (Jo. Burtholomaei ) Topographia Antiquae Romae. Lugd. 1535, Gryphius. T. 1.
8. ° PC. IV. C. 17.
2. questa la prima edinione., setondo
l'Argidat, di guest opera, di cui GiaMatter Torcano, nel nuo Paplium Melico
Matter Torcano, al nuo Paplium Melico coal scrive: Quamquam multi veteria Romae ruinas suus ecriptis redintegrare conati cunt, illius tamen rudera adhuc irrediciva facerent, nisi Marlianus Mediolanensis Patricius, concisis meus operi manum admovisset, qui veteri Urbis Topographiam constant feliale-sime septem libris complexus est. Quest Opera si trova ancora nel T. III. di Gresso Thea Ant. Rona Il Marliani fiori circa il Tapo, sino alla men di quel secolo, f'Argilati,

And the second second of the second s

308 Marlot (Guil.) Metropolis Rememis Historia, a Fredoardo primare acrius digenta, nunc demum ancta, et illustrata, Inmila, et que Chec. de Huebe, 1666. T. 2. fol. IX. D. H. Marlot, Benedictino, e Cran Price de S. Nicaso di Reune, mech ad 1670, nel

di S. Nicaso di Reime, morch nel 1959, nel Priorato del Fives in Fundara, (N. D. T.) Marmochina (Sante ) V. Bibba Italiana, Questo Belijopo dell'Order de Pre-dicapri, Toccaso di S. Cassano, dotto ralla lingue Ehrica, mort ciene il 1545, (In Long, Bibbloth, Sacr.) M. Long, Bibbloth, Sacr.) T. 1, 12. A XIII. A 34.

Questo Romanzo, fondato su d'una traducione più che asspetta, comparre per la prima volta nel 1767,, ed attivi l'attenzione de Sovrani, e de popoli, e Ca-terina II. ne tradusso ella atessa in lingua russa il Copitolo XV. che tratta della i leranza. Quest'opera pure fa notata dalla Sorbina con una voluminossa censura dei 26. Giugno 1767.; ma essa prosegui sem-

26, Giugno 1767; in a rea proagui sem-pre e atampura col privilgo odi Ro, e il upo Autore si difate tenza oltropusare i limiti della prudenza. (Higger, Univ.).

--- Cogne Moranz. Amet. 1755, Bevvillier. T. a. 12. ° XXIII. A 31. Quento celebre Autore maequa il giorno 31. de Laggia del 2728. a Bort, precish città del Limsurov, e movi cel Gasle di Aberulle, di apoplesti il, del 53, di Di-

cembre del 1799. (Ivi)
Marmor Pisanum de boncre Bisselli, Sta nel
T. vn. di Grevio Thez. Ant. Rom.

Marmora Ovoniensia ex Arundelfinas, Sel-deniana, aliuque coeffata, cum Graccorum versione Litters, et lacusus supplietts, ac figuns seres, ex recensione, et cum Commentario Humphrodi Pridraux, nee non Jo, Seldeni, et Th. Lydian annotationibus. Acmmenterius, Oxonu e Theatr, Sheld, 16-6.

fol. PG. IV. G 2 Prima edizione. Schleno aveva intrapress quest opera, e ne avea fatte stam-pare una parte nel 1608, in 4.º, ma non avera spiègate, che ng. Incrisioni Gre-

che, e to Latine Prideaux la spiegate le altre 26a (N.D.) Marmorum Arundellianorum, Seldenianorum, alioramque Academiaso Ozonironi donnorum,

aucrampus Acedranas Ozonicas deanoreum, eum ranz Commonarias et Indica, Secanda Editio, a Michale Maittuire. Londini, 1752., Bonyer. T. t. fol. Pt. IV. G. S. Editione presions, ress anche più pre-sions, posiche son en farrono impress se non trocento esemplati (Congrours); Not Disson. Bibliogr. è notata; Edizione proferita alla prima pubblicata in Ox-ford nel 1656.

Maneano nel nestro esemplare le Iscririccii che nella Bibliografia i persones che nessa stitunggrapa con-persone, art. Mattaire si dice di doversi trovare in fine al volume in 50, pagine col titolo: Antiquae Inscriptiones duae, gracca altera, altera latina, cum bresi graceo olbra, altera fatino, cum bresi notarimi el conjecturami specimine. Li esemplari istanto è econjois; ha hi un finale, a dopo, l'Erento. Serà stata un'aggianta, che si è volute mestere in questa opcia, ma che non apparticue a questa ochimene.

Sotto il sitola di Marmi di Arundel s'intende la Cronaca di Paro, che secondo la comune opinione fu compilata
l'anno 165, av. G. C.: essa consuse in
una Tavela di mumo riuovata e Paro verso l'anno 1627, da Ginglieloto Petty, Inglese, che vaggiava in Levante a spese di lord Arundel, d'onde presero I nomi i Marmi. Conteneva cosa, quand'era ancora intera, ( posché il principso è spezzato ) i principali avvenimenti della G cia, e di Atene in particolare. ( Schoell,

Marracti (Pholippi) Epistolae. V. Epistolae ill. vir. select. ill. vir. select.

Marolois (Sannael ) Ocuvres Mathématiques
traicans de Géometrie, Perspective, Architecture, et Portification. Hagae-Comit. 16:15.,
Houdins. T. 1. fol. X. L. 29.

— Géometrie, F. Narot (Clement ) Les Psesumes de David,

mis en rime Françoise. V. Pscoumer Questo celebre Poeta nacque a Cabors

Quoto celebre Potts neuque a Claese nel Querre y vesse l'agió, e meri a Tenno nel 1244 f. Blover! a Tenno nel 1244 f. Blover! ceneira Marros (Hoppin) a Justicios Harras, tenno de Catalasker Leclesus Epocopia, Archiva Dioparan Viginera innose percelleralesa, proposio, se Patrendro perceptuo in Marant Dioparan Viginera nance percelleralesa.

— 3. hopold hipmacopold hichia. F. — 2. depende positivate esta Lecchuse, Claese Positivate esta Lecchuse, Claese Positivate esta Lecchuse, Claese della Cangragassor della Matre di Dio, e cen nan atestra de'la Soutables el Staff delica la sua Quera na Que

D. Pietro de Villagomer, Arcives

larroccius (Ludosicas ) Mohammedis Fides Islamities, idest, Al-Coranus ex idiomate arubico versus. V. Mohammedis. Il Marraccio, Chierico Regolare della

Il Martaccio, Chierco Regolare della Congregazione della Made di Do, eta Congregazione della Made di Do, eta confessore d'Introcenzo XL, e vivera per-ciò soli finite del XVII. secolo. Marretti (Fabio) La Metamosfosi di Oridiei, F. Metunorfosi. Marrier (Martoni) Bibliccheca Classiconsis.

Marrier ( Martini ) Bibliotheca Chanacensis .

V. Quercetanus .

Il Marrier , Monneo Clusiacense nel Monastero di S. Martine de Campi in Paragi, vivera nella prima mesi del xviascolo.

(5) Marrone ( Antonino ) Cenni salle Anti-

chità di Segota. Palermo, 1827. T. 1. 4° XXIX. F 12. Marsecco (F. Zennino) Storia Critica delle Pratiche Superstanose tradetta in Italiano.

Praticle Superstinose trassecu in assistante.

P. Brun Pierre.

Marahami (Jeanna) Dautrila Chronologica.

Londini, 1869. T. 1. 2. P.C. II. O 12.

L'Autora vi cassaina leggerazione le principali difficoltà, che a incontrandinella Consologia dell'antico Testamento.

P. D. Consologia dell'antico Testamento.

- Canon Chroniens Argyptiteus, Ebraieus, Graceus, et disquisitiones. Francekeran, 1666. T. 1. 4. NIV. F 3.

Questo libro, ove è rifuia una por-sione dell'opera precidente, e che è pro-digiosamente dotto, può essere di una digosamente detto, può essere di una grande nilità a colco, che voglieto sta-dare la Storia antica. E vero, ch' è pieso di congetture più ardite, che verosimita più a queste singolarità atsus l'anno almeno il vantaggio di Ere appresimire i punti in quistossi, e char con consione di scoprire la ventà

Questo Autore era nata a Londra a a3. Agusto 1602., e morì a n5. Maggio 1685. e Bashy-hal nella Contea di Oxford'. (N) Marsigliani (Golmarii ) Elegincon . Aleac Ja-T. x st. della Baccolta del Calogierà.

Mereilly. P. S. Jounnis Chrysostomi Humil. Marsofter (Jacques ) La Vec de S. François de Sales. Paris, 1731., Dupuis. T. z. z. o. XXII. G e8.

AXII. C. e8.

— La Vie de la Vénérable Mere de Chan-tal, Fondatrice, pressive Religieuse, et persoire Superieure de l'Ordre de la Vi-sitation de Sainte Marie, Paris, 175a, T. a. 12.º XXII. C. 5a.

Outsta Generale Resident de C.

12. ° XXII. C 50.

Quinto Comonico Regulare di S. Genovella nacque e Parigi nel 1647, e mori del nacque e gala e 1724. (N)

Mareus (Peras) F. Co. de Divinatione.

Questo Commentatore di varia Opere di Corcoro nacque in Cana nella Cam-

pagna di Rome, e visse sino ad una a-

vanaste ett verso la fine del xv. secolo. (Morey) V. Ovedi Esetorum Liber.
Pació Marso, Posta ed Oratore Passinate vivera sul finire del xv. secolo.
Marso (Francisci Marsie) Carmina. V. Poemisto Dédacalica.

mita Didascaliea.

— Anthyse risoonsie de Baylo, P.

L'Ab Francesco de Marsy ex-Genúta
nacque in Parigi, o si mori in Dicembee 1-63. (N.B.)

Marsillo ( Pice Jacopo ) Van scritta da Ini
o stenso sino I nano 1-718. Ste nel T. H. del

Calogierà. Marcelli (Ludovico) Rime. Stanno in Fiori

di Rime. - Rime Burlesche. F. Berni,

Tra i molu Posti, che produsse la fa-mudia de Martelli, il più elegante ferte fu Ludovior, e sarolate salito a fama molto maggiore, se in esh di soli soni sol. la merce non l'avesse rapteo in Salerno circa il 1527. (Tiraboschi T. ret. P. 111.)

Martelli (Vincenzo) Rime. Stanno in Fiori di Rime.

di Rims.

— Lettera a Mas. Ben. Varchi. Sta nelle
Prose Forentine; T. V.

— Rime Burlache. F. Berni.

— Quanto francilo di Ludovico morì aci
1556. (Tirabacchi le, cit.)

Marcelli (Nicolò) Rime Burlasche. F. Berni

Martene ( Edmundi ) et Ursini Durand The-singus Anecdotorum etc. Lutetise Paris, 1717.

T. 5. fol. V. E 12. Con efficie del Cord. Armando Gastone inciss da Maria Borthessols, al quale l'o-pera è dedicata. Questa Collezione, e la seguento non han molto incontrata l'ap-

isquente nos han molto issonieras l'ap-prossissios de Doti. (R. 6, p. B. 5) — Veterain Scriptoram et Monussatseum amplianea Gollecio: Persina, 1794, et espa. Montalant. T. 9, fol. V. E. 1; — De Antopia Ecclessa ritabis Idori tree, Editio novissims metator. Accodinat: 1, Tra-eratus de sutrigua Ecclesso dicipilar in D-vinia celebrardo (Indii. a. J. 9 Monasbortan pribbos Lárie V. domos illuscent. 3, Mina-pribbos Lárie V. domos illuscent. 3, Minascriptorum Opusculorum ad Monachorum ritus Appendix x. Anterpine, 1763. T.

ob se nacque nel 1654, a San Gioranni de di Laore nella Biocas di Langres, e sarri a ng Giugno 1959, (Du-pin, e N.D.) (S) Martulis (N.Valera) cam marepressione Calderan, et Merulas Venetits, 165a. ex Olica Sirenja, T. 1. fel. XXIX, U 31. - Epigrammate, a Matthaeo Radoro, Mo-guestase, 1607., Kinchius, T. v. fol. XII. D r.

t ..... Ottima editione. ( B. e G. )

--- ex Mines Petri Señverii. Amstel. 1628. Jazenonius. T. 1, 52. ° XIX. E a5. (S) --- ex ecdem Museo. Amstel. 165q. T. 1. 50. 0 XXIX. M 12.

--- a Thoma Farnabio, Ametel. 1570., Jan-9 son Waesberg. T. 1. 16. \*\* XIX. E. 40.:

(S) Cam interpretations, et notis Vincentii

Celleni, ad usum Delphim. Parisis, Cel-ber, 168a, T. L. 4.° in Lt. XII. B 8 Questo volume è uno de'meno commi d-lla Collesione degli Autori ad usuos

Colless, of num Delphios. Lowbin, 1720., Matthews. T. t. 6. XXVII. D 1.

Matthews. T. 1, 6.9 XXVII. D 1.

Martiale ars Spegmeds: dismost is Roma
55. snat; pot terms in patria, over med
Tanas quarte di Trajano. (Arvool)

Martialla (S.) Apostelli, Confessors et Episoopi I. Lemovicensi Epostolae diate, quaruna man di Borridgalenary, altern ad Tofonnos. Stamuo nel T. S. col. 1. Bi
Litt. 1, 7.9.

Questo Santo, cognominato Cephas,

Quoto Santo, concominate Orphor; peccode Chemento Alessandrino, fa uno de-rita Dissopata di G. C., e fori nel I., Naccii Galesco II Di Diceia re Renio Batthias Regio. P. Hung. Rev. Sevipt. Galesco Marino cen di Navai sedi Uno-formati di Partico del Partico del Partico di Matta Corrie Re di Unghren, edi ebbe cura dal di lui tiglo Giovanni, en ebbe cura dal di lui tiglo Giovanni, en che lucche (Morrey).

nel 1578. (Moreri) Martianay (Jounnes) V. S. Hieronymus. Questo Benedittino della Congregazione di S. Mouro, abile nelle lingue dotte, nacque a S. Severo nella Guacogoa a 3o. Dicembre 1617., a morì nell'Abbadia di

S. Germano de Prati a 16. Giugno 1717 (N) Martinelli (Fiorevanti ) F. Lamirdo. Martinagi (T. Pesperi) Pormati diversa cam Grapea, tum Latina, quao guiden magni et parte divina sunt et secra. Ro-mor, 1680., Zasettus. T. 1.8 ° XL H 31. Questo pio a dotto Benedarino era di Bonancia dalla secondaria.

Brencia, e mori nella sua patria carico di anni nel 1505 (N. D. T.)

anni nel 1595 (N. D.T.)

(S.) Martin (Bessumine) Elementi delle Scienza e delle Arti Letterzie. Bessune, 1781. T. 5. 8. 9 XXIX. S 51. run (David ) V. Bible et Histoire de la

Questo Strittore Protestante, abile nella Questo Strittere Processante, actes setta Seera Scrittura, nella Toologia, o nella Filondia, meque a Level nell'Ata Lin-guadocca a 7. Settembre 1639, a morà a Utrech a 9. Settembre 1791. (N) Martini Papa L'Bulle. Statuna nella Rec-celta del Corpsellines. T. 1. p. 114. V. Bul-

Guesto Pontefice, nato in Tedi nella Tescana, fa ordinato a 5. Leglio del-l'anno 640; mori in enlio nell'Isola Cherrona, Confessore di Gristo; a 16. Sectombre dell' anno 655. f Dalla Vita

Che precede le Bolle. ) Martini Papae IV, Bullac. Ibid. T. III. P. II. p. 27 Simone di Bria, coi detto dal necas della sua patria in Francia, fia eletto Pon-tefico in Viterlio a 22. Febraro del 1881., a fa detto Martino IV. Mori in Perugia a 20, Maryo del 1285. (Dalla Vita ec.) Martini Pesser V. Beller, Ibed. p. 418. Odone Colonia il di 11 Novembre 1417.

for eletto da' Cardinali e e duell' altri Elet-

dal Concilio di Costata a persodere alla Chiesa Universalo, e volte enser chimato Martino V. Morì in Roma a 20. Februro 153. (Dalla Fila ec.) Martini Poloni Chrostoon. F. Annales de Ge-

stis Caroli Mogni Questo Cromita, Religiros Domenicano, e Penitenziere del Papa, nominato da Nicolò III. al Vescovado di Gresna, morl

Nicole III. al Yesovado di Gressa, mort in Bologna a sq. Giugoo 1298, mentre andava a prenderne posseso? (N. D.) artini (Baymundi) Pugio Fides advensa Muros et Judaco, cum obsevationilos Jos. de Veisin, et Introductione Jo. Bessel.

Carpeovii. Lipsiae, 1687., Wittigav. T. 1.

Trattato eccellento, frutto dello zelo, e della erodizione del suo Autore. E di-viso in tre parti: la prima è scritta sola-mento in latino: la seconda e la tersa in Istino e in ebreo. Questa edizione di Lapsia è preferibile alla prima di Parigi del 1651., perché arricchita della dotta Introduzione del Carpancio II P. Martino, dotto Domenicano era nato a Subarut nella

dotto Domenicano cra nato a Subarst nella Catalogas, e narri verso il 1986, (N. D.) Martini (A.) F. Biblia Italiana. Antono Martini, Arcivercovo di Fi-rgane, nacque a Prato in Tocama, il di an. Aprilo 1700., e mort alla sua Sedo Arcryscoriule il di 51. Dicembre 1809.

( Biogr. Univers. )
Martini ( Godofridi ) De Vulpibus Simsonis in manipulos straminis transm svitae nunc sterum restitutis. Sta nel T. IV.

Miscell. Lipsiens.
Marini (Jac.) Disputatio de primo Cestions
truduo. Sta nal T.a. di Censo Fuscis exercit.
Marini (Euroanuelts) De Tisestro Seguntino
Epusola. Sta nel T. v. di Poleno.

Eputola. Sán net I. v. di 1 vector. Marcini (Luca) Rime Barlescho. V. Berni T. H. Martinsere (Ant. Augustin Brusen de la ) Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique, et Crisque, Vense, 1757, et Pasqueli, T. to, fol. PC, II. I 1. Non è certamonte un'opera sen 7. et suiv.,

fetti , ma è la migliore che si abbia in tetti, mi e in implorer che a abbia in questa genere. Quesso primo Geografo del Ro di Spagna Conngliere del Doca di Parma, e Segretano del Re delle dua Sicilia era nato a Dieppo nel 166a, e morì all'Ilija il di 13, Grugno del 1746. C Riscor. L'use 1

( Biogr. Univ. ) Mertini ( Josephi ) Thestrum Basilicae Pisanae, in quo praecipuse illius partes cuarratio

in quo praecipase alliau partes castrationalista, teoribissupe continuture. Roman, 1705., de Rubeis. T. a. fol. IX. F. j.

Le varie figure integlate in rime si trovano nel corpo dell'opera: 2005 disegnate ed inteir da varj Autori. Giuseppe Informito era Canonico della Basilica Pianu,

e viveva nel principio del passato secolo.

Martresi (Petri) ad I veteribus xxxxx Dig.

de Pactis Commentarius — In aliquot Juraconsultorum lecos notae. Sinnon nel T.vi.

Questo Giureconsulto, nato in Cahore, scrisse giovane il suo Commentario, che fu impresso in Parigi nel 1551. Il celebre Actonio Gorenno in una sua lettera de-gli 8. Luglio 1560, così scrivera a questo giovane Autore: Opera tua forensi ca-

gerate Austre opera the jornal rere Respublica non potuisse videtur; jus populi Rom. qui pure dilucide et eleganter exponent, vix singulos actotes singulae ferunt: cujus rei quae tabi facultae sii, Commentarius tous ad l. Veteribus etc. facile declarat, tam

scriptus acculute, ut ipse to interpra-tari Papinianus videatur. (Si trova in

fari Popinismas violentar (S trovs in principio dell' opera.) Merryn (William) The Historie, and Lieus of the Kingo de Enghaed, from William of King Henrie the Eight. London, 1612, Bill. T. 1. 6. P. Cl. X. E. 12. Quessy Scrittore Ingline, Camellines di Euster, and putrus, areapen and 1612, e. vi most if di 12. Aprile 1617, Quessa Steins vi most il di 12. Aprile 1617, Quessa Steins elabore, e une sensa mentio in finto di calore, e une sensa mentio in finto di

calore, e uon è sensa merito in fatto di scilo. ( Biogr. Unio. ) tyr Vermilio. F. Petrus Martyr.

Martyr Vermilio. F. Petrus Martyr. Martyribus ( Bortholomace a ) Sumulus Paetorium ex sentratus Parrum concinnatus. Remne, 1915. Silvioni. T. 1. 16.º in lat. V. B 8.

Questo Reliogioso Domenicano, Arcinel 1514. Intervenne al Concilio di Trento: fia amicissimo di S. Carlo Borromeo, e dismessosi del suo Arcavescovado morà nel 1500, nel Convento di Viana nella Spagna, ove si era ritirato. (N. D.) Marcyris (Petri ) De Insulis, V. Novus Orbis

Martyrium septem puerorum, dormientium sub Decio tyranno, Martiniliani, Jamblica, Martini, Dionysi, Ecacustudini, Auto-nani, et Jonnis Gr. et Lat. Sta pella Bibliotheca di Fozio, p. 1599. Martyrium Timothei Apostoli, Gr. et. Lat.

Ibid. p. 1402. Martyrinm Magni Martyris Demetrii

Martyrinn Magni Martyris Demetrii, sub Mazimiano, Gr. et Lat. Ibid. p. 1455. Martyrelogia, see Calendari algua spinpii-smaa. Searnes nel T. 6. p. 653. di Marcue, e ael T. 3. p. 1453. di Marcue Trice. Nov. Martyrin and the company of the company Martyrelogium actiquum Gallicenum. Sto nel T. 6. p. 538. di Marcue. Martyrelogium verne di.

Martyrologium vetus ab annis circiter mille sub nomine Hieronymi compactum. Sto nel T. S. p. 1547. di Mareno Then. Non. Martyrelogium antiquum Morhacona. Dist

Martyrologium antiquum Morksonne. Ibid. p. 1563. Martyrologium antiquum Corhelense. Ibid. p. 1571. Martyrologium Eccelerine Gracese. F. Eccle-

Martyrotogum Andreas siae Gracus Ecclesiae Germanicae perve-tustum e Bibliothea Muthuo Foderiei Beckii, cum Commentario. Augustas Vin-delic. 1087. Typis Scheningianis. T. 1, 4, 9 97 1, 16

Martyrologium Romanum com notia Cacuzie Barcaii. Colon. Agrip. 1610., Gymnous. T. 1. 4. VI. A 17.

Martyrelogium Romanum a Benedicto XIV.

Martycologium Romenum a Benedices XIV.

auctom, ei eucmdatum. Veratius 3-yifes.,

Perssan. T. 1. 4.° V LD 19.

Mercil (Marci) Regoum Diffractios et Creatine Cent. F Lactius p. Sci.

in lingua Diffraction p. Sci.

latino da Marco Marcio da Spalatro, all

quale virces nal 1510, come riferant de

inn can lettera a Dromenio Papole, abe

fo reven corretto e nale tradenzione: ess

for reven corretto e nale tradenzione: ess fo revu coortsto a tale traduzione: ema-trorasi no principio dell' opera.

Masonréli (Agostino ) La Congiura del Conte Gel. Lingi Fiscala, Venesia, 1699, T. 1. 4.º X. B. 11.

Il decissimo Zeno in una nota al Fon-tanici

Proceeds of 38, in 4 dice: I precess, ch'egh insegns nell Arie istorica, some ottom; ma il Seggio, che questo mentro stell arce ha divelgato mella Congiura del Fieschi, ha fatto dire, ch'egh fonc

del Fienchi, ha fatto dire, ch' egli fone più shile ad inegnatia, che a praticaria. (S) —— Duogesi Merah su la Tavola di Co-bere Telano. In Venet., Pinelli, 164 x T. 1. 4. \* XXIX. G. 21. Agostino Masurdi nacque in Sorzana nella Riviera Orientale di Genova nel 1591. Entrò ne Gesunti, ma poi ne usci: fa Camariere d'onore di Urbano VIII.

e Professor di Eloquenza nella Sepienza di Roma: morì in eta di auni 49, nel 1640. ( Tiraboschi T. VIII. p. 275. ) Musclef ( Francisci ) Grammatica Hebenica a punctis, altisque inventis Massoretieis libera. Parisiis, 1750., Corciolani T.1.8. ° XIII. B 15.

Grammatica chiarisuma, a metodicis-

Sevenzon un In Jonan un En Danatem Pro-phetam. Nespoli, 1775. Simon. T. I. & O Margini (Jac.) Anima Historiae Inijas tran-prite in janeto Caroli V. et Ferdinand I. Farsen Imperio representatas Celon Agipt. I. Batterio, della Cempagna di Grid angun a Dolem and Ducan di Giliatre nel 1657. sono vieno la fine dal xviz. Matif. (Andreas ) Egintolise. Pr. Egistolas III. vivor. seloc.

Maseei (Francisci ) Vindiciae Ecclesiae Anglicanar, siva de legitumo ejas ministerio, idest, de Episcoporum Successione, Comeeratione, Elections, et Confirmatione

centions, Elections on Confirmations: Learning, Elections on Confirmations: Learning, 16th, 18th, 19th, 20th, 18th, 19th, 18th, 18th

n routanne setta sus Bussot, Itali rap-pera di quas' opera l'educione dell Bin-don, Ven. 1540, 4.º Il Massa, insigno filosofte medico Venezisno mori reli 1380, di anni 85, / Zano Not. al Funtan.) issansilius ( Angelus ) F. Concilii Triden-

Massey (Edmandos ) F. Plato de Republica. Masses (Gulielmi ) Caffaram. F. Posmata Didacalica. Questo Gesuita , Membro dell' Accade-min delle Belle-Lettere di Pangi , e del-

R. É l'Accademia Francese, natque a Caen a 13. Aprile 1665., e mori a 26. Settem-13. Aprile 1895., a mori a les sexem-bre 1722. (N)

Massillon, Oraisons Funchres, et Profesions Religiousse. Paris, Essenne, 1759. T. 672.

In In. X. B 1.

— Conferences et Discours Synodams, 1762.

T 2. 12. ° in lat X B 2.

T 2. 12. ° in lat X B 2.

— Mysteres. 1762 T. 1. 12. ° in lat X B 4.

— Scattmens d'una ame touchée de Deu, tirés des Pseumes de David, on Paraphrase

Morale de planicurs Psenames en forme de prieres. Paris, 1762 T. 1. 12. ° in lat. X. B 5. -- Parégyriques. 1762. T. 1. 12. ° in lat. X. B 6.

--- Avent. 176a. T. 1. 12. ° in lat. X. B 7.
--- Caréme. 1765. T. 4. 12. ° in lat. X. B 8.
--- Petit-Carémo. 1765. T. 1. 12. ° in lat.

 Petis Chromes
 X. C. 1.
 Pensées na differens sujets de merale et
de pitiel trees des ourrages de Mr. Massilkan, Parts, 1/fü. T. 1, 12 ° in lat. X. C. 2.
 Massilian è il Perdicatere, che più
d'ogni altro ha conoccione il mondo) più
d'ogni altro ha conoccione il mondo più
d'ogni altro ha conoccione il mond facilità, e più gradevole di Bourd e la di cui elopsenza senzo l'uo Corso, l'Accademico, e l'uomo d lerante. Egli era nato in F

Masson ( Joannis ) Kalendarium men rum gentrum axhibens, ex Mediceis Codi-cibus nune primum in lucem editum, Com-mentario Chronologico et Historico illustra-

tum. Sine loci, ausi, et Typographi nota. T. 1. fol. PC. H. L. 11. -- Jani Templusa Christo nascente resera-

sam, sen Tenetatus Chronologico-Historicu pacem soto terrarum oche sub tempus S vatoris Nostri natale stabilitam fosse. I

vatora Notiri natale catalitum fente. Ro-tecodami, 170a, Bos. T. 1. 8.º XIV. E. 28. Con varie medicije, che vengeon tilin-arrate nel cero dell' opera. Quasto Sent-tore era Ministre Riformato, origianto di Francia, e rifuggito in Inghittera. Deciso la zna opera a Comoli della Regubblica di Dordrecht in Olanda era sua epistela datata da Londra 18. Aprile 1700. monii (Papirii ) Descriptio Fluminum Gal-

liae, qua Francia est, nunc peimum in lu-com edita. Parsis, 1518., Quesnel. T. 1. 8. ° PC VII. E 11. Opera stimata (N). Questo volume contione dello stesso Autore l'opera se-

guene: 
- Eligia Serenissimorum Durum Subaudiae, Parisis 161q., Quannel.
Quent Elegi fuenco pubblicati da G.
B. Massea, frantilo dell'Autore. Contiene
paramenti l'opera, che seque: Aphonsis
Delbane Espacopi Albieniai Tracclature
de Gente et Pamilio Marchionum Gothine, mil notate Comite S. Amirili thine, qui postea Comites S. Aegidii et Tholosaten dicti sunt Lugd 1607.

a Porte Episcoparum Gillise. Sto nel volume Episcoparum Gillise. Sto nel volume di Rama. F. Ramu.

— De Episcopis Urbis, sen Reconnis Pentificibus. Parsis, 1586., Nivelhus. T. 1.

6 XXII. B 18.

6 ° XXII. B 18.

— Vita Cajetii. P. Cujacius.

Massos mecune a 6 Maggio 1544 a
Saint German-Lavl, Bergo del Fores,
e mod a 9. Genaro 1611. (N)

Massuac (Renaro 1611. (N)
II P. Massoc, Benedictino della Congregazione di S. Marro, macque a 3. A-

5.6

gosto 1665. a Saint-Ouen de Mantelles nella Diocesi d'Evernx, e mori in Parigi ne 19. Gennaro 1716. (Du-pin, Contina de la Biblioth. T. 48. ) Massers, Ode in Christom Crucifixum. F. Poe-

matusu Graecorum minorum Delectus, p. 91. Mastinot (Francesco) V. Buston sullo Stra-

Questo celebre Chirurgo nacque in Palermo a 29. Aprile 1715. , e vi mori a 8. Aprile 1756. ( V. Memorie per servire alla Stor. Lett. di Sic. T. 2. p. 98. ) (S) Matta (Saverio ) I Libri Portici della Bib-bia tradatti dall' Ebrato Originale, e adat-

tati al gusto della possa italassa, colle note, e oservazioni critiche, politiche, e mersh, e colle oservazioni se luoghi più dificili, e contrastati del senso merale, e spiranale. Napoli, 1767: Simoni . T. 5. 4\* XXIX. K 1. --- I salmi tradotti dall' Ebraico Original

in verso Italiano. Siena, 1775. T. 2 8.º XIII. D 22.

Di questa tradozione si è tanto parlato a favore a contro; se me sono fatto critiche acri, ma vitteriose dall'Antologia Romana, dal Giornale Ecclesantes di Roma, dal Geerale di Modena, dal P. Hiutz, dal P. Canatt Testuo, dal P. Tan-tazzi, da Monaignor Rugilo, e da altri. Il Lucchesini, P. s. p. 55. dice, che il Mattet a è da rimproverarsi per gl'inde-» centi rimproveri, che fa a SS. Padri, » ed a moderni interpreti con espressioni > spesso mordaci, e inguiriose; per l'ar-> hitraria spergazione de titoli de Salmi, » ne' quali di suo capriccio trora i nomi » de'Maestri di Cappella, degli Seromenti, > che doverano accompagnare il o il sempo della munica, ed altri simila » sogni ; per la libertà intellerabile , colla

> quale on vorebbe che si cangiane > la punteggistura, era che si aggiun-> gnesse qualche versetto, era che se ne > toghissero altri, o si mutalissero; per » errines spiegazioni del testo, o male » adottando le altrui, o proponendono » delle nuove; per gli errori di largua, » ne quali cade poù volte; per l'imitacone » del Metastasio, al quale però poche » volte si accosta, ma generalmente tropo » ne è loutano. Ma lo soile del Meu орро » stasio bell'asseno è pe' deammi, e accon-» cio sarebbe ancora ad alcusa altri ge n neri di porsia; mal però si adatta ad n una traduzione di Salmi, nè ha quel

» genere di sublimità, o di dilicatezza, » che questi richiedono. » Questo celebre Traduttore, o per die meglio, Parafrasieta de Salmi nacque in Montepasone in Ca-labris e 19. Ottobre 1742, e mori in Napoli a 51. Agosto 1795. (Villarosa, Ritrat. Poet. ) Mustei (Pietro) Dell'Historia di S. Luigi IX.

Re di Frincia, e delle Cose psi memora-bili occurse nella gierra da lui fatta con nni occurre retta gierra de los latte con Seracini per l'acquesto di Terra Santa, o di quello, che, mentre regno, sociable in. altre Provincie, Libri quatro. Tradotta da Francose in Iudiano da Gio. Battira Par-chi. In Venetta, 1658., Gianti. T. 1. 6° 10° UTI E. 10° PC. VII. E 15 Questo volume contiene dello su

Questo volume contente dello steno.
Autore le opera seguenti:

-- Bella Historia memorabile di Luigi XI,
Re di Francia Libri X. tradetti dal Francon per Girolamo Canini. In Venetia 1638.,
Bartza:

Opera stimata, e riguardata como la

miglitre opera, che il Mattei abbit dato al pubblico. (N)

- Gudino Polițico sapra la vita di Lui-gi Kl. Re di Francus, aradotto dai Francuse per Girolamo Canini. In Venetia, 1637.,

Quono Storiografo di Francia nacc

nel 1564, non si sa procisamente in qual lusgo della Francona, e morì in Tossa a 1s. Ouobre 1621. (N) Marteuccii (Petronii ) Observationes duaru Ecclipsium habitae in Astronomica Specula

Bonomensis Scientiarum Instituti . Stanco nel T. xxt. del Calogierà. nel T. XXI. det Calogoria. liethaei (Antonii) Deputationes de Succes-nicultus XX.; de Matrimonio XIII; de Tu-tellis v. com Auctario de Divortio Leguni et Usus. Ultraj: 1662., Acheradijch. T. 1. 16. XXVI. F. 7.

- De Grimmibus ad Lib, XLVII. et XLVIII.

Dig. Commentarius, Antorrpiae, 1761. Grasset. T. 1. 4 ° XI. D. 9. Questo Professore di Giurisprudenza zell Liuversth di Utrecht mori nel 1655.

( Moreri ) Masthari ( Antonii ) Manudurtio ad Jus Cainithati (Antonii) Massudoriis ad Jus Ca-moniccun, quae cjueden neiginem, institu-ianes, ac fundamenti, et quidejed in co-primum ac prancipuum complective. Lagd. Est. 1656., Haaring . T. 1. 8. ° XVII. E 29. Quer' Antonio è figlio del precedente. Fu celebre Giurercomulto ed Antiquatio,

nato e 18. Dicembre 1635, ad Utrecht, ove poi fu Professore di Diritto, e mort a 25. Agosto 1730, a Leyden, ov'era da

a 20. Agonto 1730. a Leyden, of era da pris amu andata per coerca Prefessore, di Guirisprudenza. / Marcei J Manthaci; (Ant. Felicis) Sordinia Sacra, act de Episcopia Sardis Historia. Priceodit ejusdent Autoras Dissertato de Sardinia, et illus Ec-clesius. Remae, 1761., Zempel. T. 1. fol. X. G. 6. IX. G 6

Questo Scrittore era Religioso de Mi-nori Conventuali di S. Francesco, mae-stro di Teologia, ed Alunno del Con-vento di Pesa dedica la sua opera al Car-dinal Corsini: viveva nella seconda methdel passato secolo. (Dall'opera) Matthiae flungariae Regia Nuptiae. V. Hung-

Rer. Script.
Le Nome di Mattis Re d' Ungheria con
Bestrice Figha del Re di Napoli si fecero
descritte da un Lo-

nel 1076, e foroso descritte da un Le-gato del Come Palatino.

Matrana (Mad. Chiara) Lettere e Rime. In Veneta, 1597., Maretti. T. 1. 4° PC. XI. C. 7.

L. C. 7. Volume contients assens: Medrigali di Gia. Battinas Lecoi. In Venstia, 364, Conti.
Joseph et a Giantina Lecoi. In Venstia, 364, Conti.
Questa edizione delle Lettere e Rimo delle lettere e dell'armi, la quale manza mile precedenti. Questa dama Lucchere, che dippo So. anni di matrimonio priva che diporti di matrimonio di time e priva, che diportire di matrimonio di Acontrilo di retrovami descripti in man Nosa di Acontrilo.

trovansi descritte in una Nota di Apostolo Zeno al Fontanini.

Maturantus. F. Go.de Officis na Rhetoricoran.

Francesco Maturassio da Porega viveve sul finire del xv. e cominciare del xvs.

Maty, Journal Brits Jaty, Journal Britannique. Haye, 1905. et surt. Scheurleer. T. 25, 12. ° PC. V. F.J. Riunire sotto un solo punto di vedute tutti i mmi della Letteratura Inglese;

comunicarli al pubblico sensa versus' gusta preferenza, e dargit parie delle acoperte curiose ed interessant, cha il frotto de travagli de Dotti, e l'ob-Sg. Mary, Decree di Filonofia e di Mo-dicina, Membro della Società Reale di Londra, e dell' Accademia Reale di Paregi, che ne è l'Autore, l'esegui felicemente per lo spasio di set annu amo di 1755. Il Sig. de Maure lo continuò ano al mase di Dicembre 1757. Maileon (Auger de) Menocres de Marguerito

de Valois Heine de France co. V. Mémoires.

Ouesto Ecclessassico di Beesse nella Franeia, vivera nel XVII. secolo. ( Moreri ) Marri et Monacho S. Martin Epsse. Quan-quecelesiensis, Vita SS. Zoverach et Bene-dicti . Sau nel T. 8. p. 68. di Mahallon ,

Acta etc.

Visera nel secolo XI. Mauri (Rabani ) Liber advensas Judacos. Si trova nel volume di Chiffetius, a Sirmondi De Institutione Clerisceum libri tres.

Stanno nel vol. d'Historpius, e nel T. 10.
col. 55g. Biblioth. PP.

col. 555; Bhlisok. P.P.

— Opusculum de Panisus Domini. Sta nel.

T. 4; P. 2; p. 7; Thereare: Monaux. Eccler.

T. 4; P. 2; p. 7; Thereare: Monaux. Eccler.

T. 9; p. 663; d. Marcia.

Hilbano Mauro, Abbate Bractitition and

Monauturo di Fulda, ma Patra, e pri suno
Arcivrosoro di Magona, mari nell'anno
855; il Terromo de Stripe, Eccler. cui

St. 11 Terromo de Stripe, Eccler. scrive di questo dotto e pio Autore: Vir in divinio ucripturio studiticolmus, el

in secularibus literis nobiliter doctus . Philosophus, Rheter, Astronomas, et Poeta subtilissimus, cui f ut absque invidia loquar) nec Italia similem, nec Germania peperil aequalem (csp. 167.) Muni (Marei Verranis) De Jure Liberceum Liber singularis, Statinel T. III. di Octobe. Il Burnomo, Giurnomanlto di Maccob

Il Bugnonio tera al crichre Guerconsulto di Macone
tera al crichre Guerconsulto e Professore Giano Angelo Papio, datata da Lyon, del 1. Ostobro 1558., coi scrive: Liber hio singularis, quem M Vertranius Maurus, discipulus quondum Aemilii

de iis omnibus pertractat amplicaime

de tar omandas portrachal ampliazame.
(Si trova in principio dell'upera.
Manriel (Salvadore) La Divosione del Cristiani delpa dalla cristo di Lamindo Pricano. Lucca, 1755, Benedini, T. 1. 8.º in let. IX. E 1.

II Marriel, Genitte, vivera verso la mati del manusa secolo.

mesà del passato secolo. Maurici Rotomageniis Archiepiscopi Epistolae - au. 1251. Starroo nel T. 2. p. 520. e segu. di Achery.
Maurini (Gerardi ) Historio de rebes gestis in Lombardia proccipue et Marchas Tarvi-siana ab anno 1207., usque ad annous 1270.

siana ab anno 1207., usque a Meta Codicis Bibliotheras Ambrosianae e svendatum et auctum. Sta nel T. vitt. di Maratori Rer. Ital. Script.
Questo Storico, Cittadino e Gindice in

Vicesan y frori carca al 1257. ( Dalla \* Prefets. )

Musrocordium ( Joan. Constantispus ) P. Historis Vet. et Nov. Test.

Musrocordud ( Joan. Nac. ) Liber de Officiis ,

Gr. et Let Londini, 1724, Palmer. T. 1. 8. ° XXVIL F 2X. La Traducione Istion è di Stefano Ber-

glero, e questa edizione fatta da Teo maso Fritach fu esegunta sopra l'edizio e questa edizione fatta da Tres-Lipsia di Gin. Giorgio Schniebes. l'efigie dell'Amore l'effigie dell'Amore incim da Clarch; emp era Principe di Walachia, e figlio

di quell'Alexandro, Greco di muscita, e Minustro di Stato alla Corte Ottomana, morto nel 1710 (Morera) Macrodenosa (Dominici a) Eputola, in que

deque anno cogitante Systems ad trutenam presentor. Sta nel T. x. e xit, del Caloperà. -- Beevo Rustretto della Vita dell' Abbate Sig. D. Giacinto Gimma, Ibid. T. xvii, Mauro ( Govanni ) Rime. F. Berni. (S) Maurolyci ( Francisci ) Sicanseum Rerum

Message in Freto Siculo im-

T. 1. 4 ° XXIV. 18.

- Sicinarum Rerom Compendium, Editio Serunda correctior; cui accenerunt Prologomena, Icon, Vita, et Testamona de Au-thore. Fragmentum ejusdem a Cl. Strplant Baloue in secondo Tomo Miscellancorum proditum, ar herse Chronicon Siculum ab anno 1555, abducationia Caroli V. quo deset Maurolyeus usque ad Coronationem fel. PC. X. I 15 Messanse, 1716., Malfei.

- Vitz Beatre Eustochii Abbatisme Coeno-bii Muntis Vergioum . Ste nel T. a. p. 258 -- Vita S. Cononis Montela ex Orsecia Codscibus versa. Ibid. p. 200.

Questa Vita si trova anche nel T. 3 de Billandisti a p. 753, nel mese di Marro. Il Maurolico nato in Mesuna nel 1491. el elementorum atque aetrorum rationibus, gli scriveva: cum eos omnes perlegiesem, cognovi te proestanti sin-gularique doctrina et perillustri ecen-tiu experientiaque praeditum, e il Codotto Scrittore dell'Elogio del Ma dotto Scrittore dell'Elogio del Ma scrivera: Franciscus Maurolycus assensis, sir omni doctrina, optimarum artium atudiis erudi mus, et in Mathematicie ita pla exercitatus ut his temporibus Arch

Mori Bella ma patria a 21. Luglio 1575 ( Scind , Elegio ec ) Marentii Jounnis Opera . V. Fulgentii Afri

Questo Monaco, e, secondo si crede, Presistero Antiocheno, visat al trupo del Papa Ocmisda nel 520. ( Bellarm. de Script. Ecel. ) nimes et pervées sur défereus sujets de la Morale Chrétienne. Pars, 1742 Densist. T. 1. 12.° in lat VIII B 1.

fazinsi Sophistae de Objectsonibus insolubi-lebus ab Orature declanandis, et eludendis. Sto nel T. 9 p. 572. della Biblioth Gr

Dubite il Fabricio, che questo Massimo Sofista nia lo stesso, che Massimo Filo-sofo, Maestro di Giuliano l'apostata, notato qui appresso. Maximi Philosophi de electionem

Cormen Gr. et Lat. Ster nel T. 8. p. 416. della Bibl. Gr. di Faleio.

Questa Filosofo fu Maestro dell'Iunradace Grafiano l'Apostata: viveva per-Inc.

Maxima Monachi Computum Paschale. V. Observationes. --- In Lucan. F. Corderius.

Questo Seristore aucque in Costani

nopoli nel 58a., e mori in cuito nel 66a. ( Cave, Hist litter.)

Maximi Tyrh Dissertationes, Gr. tantann. Hen-Prima odmone ( Arroad ). E la prima edizione dell'originale Geeco, gucclish quest'opera comparse per la prima solta

latino per la traduzione fittane da Cosmo Pazar, Arcivescoso di Firenze, nipote di Lorenzo de Medici, al quale nijote di Loreano de Medici, al quale Govanni Loscri ne avera pecato un e-recuplare. ( Schoell, T.IV. P. II. ) Questo volume embiene anona: The-mistii Philosophi Oratione. Pari-eilie, 1652. H. Stephanaz. Manimo Ti-rio forci asto Marc Auerho, a Commodo, crea 186. apni dopo G. C. ( devost ) Maximi ( S.) Comunica quattera de Curistra.

a Vincentio Obsepceo versae et editae. Praca vincenza Otsuporo versae et esitar. Prac-tures alfopot Padini poraphristici tractati earmine elegiaco per cumdena Vincentium Obsopotum, Gr. et Lat. Haganose, 1551., Secrius, T. 1. 8. S. VI. F. 15. Questo volume conticne ancora: & Mar-

ci Heremitae de lege spirituali Capi-tula. Haganoae, 1531., Secerius. - Un altro Esemplare della stessa edizione

XVI. F 18.
Onesto volume oltre le Centurie di S. Manimo contiene ancora le opere seguenti: Epicteti Enchyridian . Basileue , Andr. Cratandrum , Gr. 1531. nophostie Symposion, Gr. un Thro-phrasti Characteres, Gr. et Lat. Ba-eileae, in Off. Andr. Cratandri, mence Septembri, anno christiano 1531 == Procli Compendiaria de motu dispotrost competitions at most disposi-tatio, posteriores quingue Aristotelia concultatione naturali libros, mira bre-vitate completions, Gr. Basilesse, 133s., per Jo. Bebelium et Moch. Ysingri-num. Precede una pressione latina di Sinnose Giano.

awa Homiliae avr L De Hospitalitate, II De eo qued seripum es: Sect tiba estables coeva tunou. Ht. De codem. 1v. et v. De Zacchaeo. vt. De Epiphana. Stameo nel T. 9. p. 153. e segu. di Martene. —— Scholin in Donysium Aecopogitam. F.

Dionysius

Duesti Scoli sono di S. Manimo di Co-stantinopoli, Alibate, e Confessore del VII. scolo, e non già del precedente, che fa Vescoro di Torino, morto sotto il regno di Onorio, e Teodosio il giorane, e delle sue Onelio si conghiettura, ch'ei fine nato a Vercell

(S) Naximi (Pacifici) Comins. Parmor, and Galencom Residen 1691. T. 1. 4.º XXIX. I 1. Bella edizion

Questo Poeta meque in Ascoli nel 150a. da una nobile e ricca funiglia. Ebbe amici e ammiratori del suo mento musi tusta i Dotti suos econemporanzi, tranne Angelo Polizzano, Mori in Fapo di anna ernto nel 1500. (Dalla Vita, che precede) Maximiliani Imp. Epistola Cassandro. V. Epistobe ill vir. sel

May (Louis do ) Réflexions historiques. V.

Mayerus (Joh. Frid.) De temperibus et fe-stis Hebricorum. Sia nel T. I. di Ugolino. Gen. IX. Disservatio. Sta nel T. 1. p. 164.
Thea. Theol. Philol.

- De Vulpeculis Simsonis ad Jud. xv. 4 Bird. p. 428. Questo Dottore e Professore di Teole

Quinto Bottore è Professore di Peolo-gia, Luttenno, versitirismo nello lingue, Luttra, Greca, ed Elezara, era nato in Lipina, a 6 Bioembre 1660. e mori a Sutino a 50 Marzo del 1912. (Movrel) Mayerus (Christoch, Georgius) De Homanibus pacularibus. Súa nel T. XXIII. di Ugolino. Marchio (Alex Sermando ): Escoto a di Ber-Masochii (Alexi Symmachi ) Epistola ad Ber-nardam Tanusum, qua ad xxx virorum claristimorum de Dedicatione sub ascia ones integrae recementur, quihas idem Mazochius adnotationes adspersit,

curasque postersores adjuntat, Neapoli, 1958., Musea, T. 1, 8, 9 PG, IV, C 1. Il celebre Muratori adottando con ir genun docilità l'epinione del Masocchi esposta nel suo Commentario de Dedicatione sub Ascia, cui da prima avera contradetto, gli scriue: » esser desidera-» bile, che gli altri uomini dotti amnaestrati did di fui esempio si trovato s sero forniti di nguele eruducote nel-s l'istruire, e di ngual molestia nel con-

» tendere, e nel confutare. -- De antiquis Coreyrae monimbus. Neapoli, 1742 de Bonis . V. Illustrium Austorum Dicta. --- Commentarii în Regii Herculanensis Musei

acuess Tabulus Heracisenses, Neapoli, 1754. Gessari, T. 1, fel. PC, Il. L 4. Carlo le Beau, Segretario della R. Academia delle Scienze di Parigi, calpito dalla wastusigna credizione, che trovasi in

della restumen evolutione, che trovas in questo Commentario, esclamò, che il Massecchi era un producio di tatta Elu-ropa Letterario. (N. D. T.). — In munium Compont Amphithestri titu-lum, alsoque nonnella Compona Inceri-ptante Commentarius. Sto nel T. v. di Poleso.

--- De Diptycho Quirmiano et Brixiensi E-piatola. Sta nel T. xxxxv. del Calogierà. -- Dutribse duse, quarum Prior de LXXvi-rsli quature Proplettarum Codice Chisiano; Altera, Utra liberoum compingenderum ra-pio fuerti antiquior, plicatitum ne, an eo-rum, qui in cylindri modum convolveban-tur. De Chartas fabrica; quid portue libro-rum. Seriptores plures illustratuor etc. Ibid. T. XXXVII.

- Spirilegium Biblioum. Nespeli, ex R. Typographia, 1762. T. 2, 6° II, 15. L'Opera è dedicata a Carlo III. Re di Spagna. Il primo tomo contiene: Spici-legium in Genesim = Dissertationes, Ivae Phalegicae, cum Exercitation Danielica de musicio instrumentis. Il temo secondo. Spicilegiam in Exodum, Levilicum, Numeros, Deuteronomium, et in reliquos Veteris Poederis Libros. Malgrado i replicati impulsi del Re Corlo III., che tutta la suma faceva di questo tusigne Letterato, e schbene avesse quantità di Memorie preparate pel Nonvo Testamento, ei non pote ridurie a per-fenone a mottivo dell'alterazione di mente

sopravemutagli negli ultimi suoi attoi, che lo privò talmente di memoria, che non conosceva più i snoi stessi amio le laheciore sue opere. ( N. D. T. ) Sopra l'Origine de Tirreni Discretatione
Sta nal T. S. de Saggi di Discret. Etrusc.

 Adnotationes in Musculula Discretation
neus Theologico-Legalem de Sponsalibits e
Matrimoniis etc. atque alia opuscula. 

### Matrimoniis etc. atque alia opuscula.

Muscetula .

Muscetula .

Questo illustre Antiquario , c Teologo nacque in S. Maria di Copus a 22. Ottobro 1654 , e morì in Napoli a 12. Settembre 1271 . (Biogr. Napoli .)

Magazino (Card.) V. Lettres.
Giulio Magazino, Cardinale, e Mi stro di Susto in Francia, morquo nel Bo di Pacine nell'Abruzzo a 24. Luglio 16:

(Moreri) De Matrimonio Censciensiae valgo mazonpato daber singularia. Romoo, 1765. Monadhini. T. 1. 6. V.V.II. D.1. Questo Scrutore em Gingisperio, ed Avrocato Primario nolla Ceris Romana. Ugodao Mannelli, Auditore della S. Reta Romani, setti sua Apportaziono di ul

Ugolaso Bannelli, Authore della S. Rota Romani, selli, saa Approxiaone di il suguresa giudizio di quest' opera: Singularum dobeissami Piri errutilioneme, aco perfectant sam juris Civilia, quam Eccisisatale preliation turistata sam, dam placera e disanti, se successiones, quan placera e disanti, se successiones, quan turinoneque caeritata es facilitate decir, acc supienter distribit. Roman, vd. Dec. 105.

Jazzella (Scipione ) Descrittione del Regno di Napoli. Con un Compendio delle Famiglie Nobili di Napoli. Nap. 1586., Cappelli.

gin Nohai A Vegeli, No; 1500, Gepelii.

Le F. R. San Billisene en experient para Billisene en experient quel gern, am dell'enteme del 1500 a. 6, e de 1500 a. 1000 a.

normi, 1793. Grammani. T.; Id. VI. K.;
Can ellipt dell' Autore, e del Papa
Bruoletto XIV., a cui l'opera d'edeliane
da Lorena Migliacio. Il Maziorili re Ganonico Segratas della Classa di Montrellino, e Rettore di quel Seminariomori il 8. Marco 1933. di anni 70. (P Ghérdala e c. in printe dell' opera).
Mazzochella (Conto Ginn-Maria ) Monital Severiche e Circibe interes alla veta di

In fine di quasta lettera si legge: Dabans ad S. Pastorem in via Pravarstina xx. ab Urbe lapida Prid. Kal. Julii A. R. S. H. 1924. Hausachelli (Jo Pauli) Medielanum Secanda Rona, Busetatio Apologutca. Sta nel T. VIII. del Calogirà.

T. VIII. del Catogura.

Questa Dissertazione porta in five la data:

Mediolani die octava Novembria 1711.

fazznoli (Francisci Meriae ) Dissorutiones, hinate, dia nempo de Gerallicense, natura, Analysis, et vero uni in Medicina: altera were epistelaris de fangorum origine Italico Sermenes scripts. Storono nel T. xxxx. del Calogreia.

Calogerà. Mecatti (Giuseppe Maria) Raconno Sterico-Filmofico del Vesavio, e particolarmanto di quanto è occoso nell'eruzione principiata il di 28. Ottobre 1751, e cessota il di 25. Februro 1752. Simono, T. 91. 4.

K. 16.
 L'Opera con lettera del 1. Agosto 1º 52, è dedicata a S. A. R. Filippo. Borbone Duca di Parsas e Pisconsa ec., ed consta di quatro Carte del Vesario, das in 6, º e doe in 64. Questo Autore, era Protos-Dutan Americkion. Camellana d'empediana.

degli Escreiti di S.M. Cattolica, e Socio di vane Accedemio. Merbilita, Commentarius propinimum et erushitiamus in Etodom, nune primum a

raditisement in Etodom, nune primum a B. Ugolino et Hebr, in Lat. reddras. Sea nel T. xxv. di Ugolino. I Giudei nou son di accordo sull'An-

I Giudei nou son di accordo sull'Antire di questo Commentario. Chi dice di centre stato cominciato da IR. Arai a nome del R. Akida, e terminato dal R. Ismaelo; chi lo credo scritto dal celchre Raf, creduto anche autore del Syntra. (Dalla Brochima del Commentario del Commentario del Commentario del Researche del Commentario del Commentario del Commentario del Researche del Commentario del Com

Prefaz.) Abbatise Survinnenis O. B. Chronicon, autore Monacho anonymo, ab an. 497. ad 1019. Sto nel T. 2. p. 781. di

(S) Madiei ("Loccuto De") Rius Stere unitimente a qualle di Loccuta au Madre, e d'altre della stena fatiglia, raccolle e d'ouerrazioni corrolate per Franceco Canacci. Ediziono Seconda, Bergamo, Luncellotti, 1950. T. z. 8.º XXIX. R. 25. Ristampa della prima edizone del Gio-

è rara. ( Gombo Serie ec. ).

Rime Bariesche. V. Ben i T. III.

Lorenzo dei Mellici, detto il Magnifico,
non pago di protanovore i bioni atulgi
li coltivo ancora con tale impegno, che
nen fu inferiore da dettune di coloro, che
la ned solamento di comporton. Le Poese
volgari di lui ci offeno e empigi di discrai-

feito imitation degli sulichi, una loggiadra, o krvita famasia, e mo stile assai, più colto di quello, che leggea negli altri pecti della sua cel. El ancepe il primo di Genuajo 16/8, e mosì nella sua casa di campagna di Carreggi agli èl. di Aprile 14/94. Tai le benezi di Polsissoo, o di Pico della Mirandola i dua niù curi del suai ancia; d'Tentocchi.

Medici ( Psolo ) Dialoghi Sacri sopra l' Antico Testamento, Venezia, 1-51., Germaia, T. 5a, in vol. 18. in 8.º XIV. A 13. --- Dialoghi Socri sopra il Nuovo Testamento, Venezia, 1-51., Gervatia. T. 11. in

tore Pubblico in Firenzo, e con sua lettera del 1. Ottobre 1718. dedica la sua Opera s' Preti della Congregazione dalla Musicine fondata da S. Vincenzo de' Paoli Medicalmenia Metropolia. F. Ubaldo. Medicalomi sulla economia Polisica, L'ayoran-

Medicatem six Metropolis. F. USAno.

Medicatem sulla economis Polisica. Levorno,
1971. T. 1. 8.° XXIV. D 25.

Medications sur la Passon de N. S. J. G. Lyon,
28719., de la Rocha. T. 1. 12. su La VIII D 6.

on sur la Concorde de J Evanção Texte. Paris, 175a., Osmost. T. S. XIII. A 5a.

E 1.

II. C 1.

Prima ofizione di quest' opera giudisus, che è il primo tuolo leuterario del
corman, quantunque il più noble dei
giimentis, Pastroc della parria, l'abbia
viato e trasportato troppi oltre. La assua
Gio. Ludicion. Contre contre

net seconds teno is vengeno nove trecla fategiate con diligenas, e che sono le copo figurate di partechi antichi pir, le quali dando nan canta ilea de centeri, che servieno per fare alcuse delle più antiche stempe. Quanto Autore, che ic dell'est giovande in fece dutiquever pel sono appert, cen anno a Letala nel 1913, e meri in Aquisgrana il di 15. Dicembre 1211. Ribur fate.

1771. ( Biogr. Univ. )

pise primum juris publici factunt, nune vero iterum, et emendatius quidem in la cem editum, Sta nel T. vtt. del suo Nos Thet. Jur. Civ. et Con. Norus Thessurus Juris Cepilis et Cano-

mer. F. lequafech Magdeburgensis Proepositi de vita et virtutibus B. Emmeranten Liber nans, an 1010. Siz nel T. S. p. 86. Then Mo-

num. Ecclas.
Mehring (Jun. Chris.) Lexicon Haspiewin,
Inndieum, Polisican. Meran; 1916. T. 1.
4. P.C. H. E. 9.
Mehrs (Laurentins) V. Farins.
Mis (Girsham) Lexners of dereni. Statemently
nelle Proce Forensias, T. V.
Mis (Casimo) Lexners over 1s positiva gravani de enseun corpo, redista nell'Accadementionina h. di Stensolo aval.

Mei (Coumo ) Espanse sopes is peo-sual di enacun corpo, recinsta nell mis Fiorentina li 4 di Settemi Sta nel T. xx. del Calogeria Meibonii ( In Bennet) Maccogni C. Gilnii Maccomatis vita, mocibos C. Clani Maccematis vita, mocibus, et relous gents, Liber singularis, Accessit C. Pedana Allinovam Maccenati scriptum Eyevoluma notis illustratum. Lugd. Fat. 1655., Else-

notis illustraturi. Lugel. For. 1855., Elsevitr. T. 1. 4° XII. A 18.

Non è, che una compilatione aruna pretodo, e acua critica, ma è trata dalle fonti Originali. (N. B. T.)

— De Cervina Vestrom, poolumpe et elevenimbas cetta viana illus, dia pel T. I., di Genovia. Thes. Apr. Gr.

Dieter Lutter en Vestrom di M.-B.

Questo Autore era l'refences di Medi-Questo Autors era Professor en merti-era ir Helmandt sun parin; e quinchi einuris Prefessor in Lubecca. Era mato no. Agona 15ca, e mori s 15. Maggio 555. e Bager. Univ.) ni (Marca ) De Fabrez Trisronian. Sta T. xxx di Gravio. Thes. Ant. Rom. Questo dotto Filologo, della atense fa-

migha del precedente, nacepor verso il 1650: e Tonningen nel Ducato di Sievnig, e mori in Utrecht nel 1711. (Birge Unre) eri ( Gehh, Theod.) Tabulae Chromologi-

(V. Schrederus. (Jacobi) Diserratio de Selfira, Sta T. zr. di Ugolico. tena (Herm. Adolphi) Be Nominibas

15. Sia nel T. 1. p. St.; Thee, Theol. Philod. Meir Aldabi, Semut Fidei, Hehr. Amstelo-dams, apud Selom. ben Joa Probs, 1708. T. 2. 8. XIV. C. 2.

2. 2. 8 MV. C. 2.
Liber magna: auctorisatis inter Judurce, è channato dal Wolff nells aus
durce, è channato dal Wolff nells aus
d'Hambourg bys? Ease fu scratte nel 1866
di G. C., ed è divino in docci Trattsin
Scoando quel, che ne dite il Bartolocci,
TAV. p.15. della nu Biblioth. Rabbience,
si uratu. De mando, de Sphoenie,

stri ( Christ Fred. Georg. ) Bibliothec uris Naturee, et Gentium. Gentingse, 1749. Sandrahoeck. T.S. 8. ° XXVI. C. 41.

Questo Autore era Professore Ordina di Dritto nell' Accademia Giorgia di A gusbargo, e vireva circa alla metà e puesto profe.

Mekerchi (Adolphi) De veteri et recta pro-numiatace languae Gracose Commentarius Antorrpiot, 1576., Plantinus. T. 1. 12. 9 XXVII. F 17.

Il Melerco era di Breges nella Fian-dra, e viveva nella seconda metà del XVE secolo.

Meha (Fungueiser) De Situ Orbis. Stu nell val de Venio Iucro Othervationes. F. Fer-sione; es it tors amora nel Tomo secondo di "Sazaro. F. Sanctine. Bala fori a tempi di Claudio: è Geo-goto di selle colto, che meno degli larie raccare del vaj della cadenta latinità. P. Arvocol j.

Ménague d'Insoire, et de Litterature, par Mr de Vignoel-Marville, Paris, 1926, Prudhoenhe, T.S. 12, 9° C. IV. N. 25. L'Autore di quasi opera è Dos Bonz-venture d'Argoure, Crivino, e in quasi ristumpa P Als Basser ha Litta quasi tueto il terro tomo. È una racco

e di riffensioni critiche. Qualche volta porè vi è del falso regla uni, è nelle al-rie. (A) Melanikania (Philippi ) Opera omnia. Wè ricergat, 196a, ; crendebant flarreles. Joh Cratenia. T. 4, fel. VIII. P. 15. B Du-pia nella uni Biblimbeque etc rapportacho la Callerine di tutte le O-pore da Melanitona fitta da Gaspare Pra-cero, non carrello.

none del 1601., edicione, che sols vario potetta anche nel Dizion. Bibliogra di Parigi, nel Nouveau Diction ese e nelle Biografia Universale, Il P. Nigron ne mosa un'alma estre quella del afloz , ed è del 156a, ed an sega in Wittemberg stesso, e come seconda nota quella del stesso, e come secondi nota quella del 1601. Il primo Tomo intento del nostro Hot. It perms tome minute del nostro Escenshre porte la data del 1550, che è quella, che noi vi abbianzo apposta, e il usum degli Laspressori gli Eccid di Gio. Catone. Ne il Do-pin frattanto, mè il P. Niccesa hanno fatto ceano di aff-tera di constanti del control di aff-P. Niccesa hambs latto ceans of an-tia editione, o alamns de tal partico-cia del primo Tomo, giacobò i tre Tessi ineguanti hamb in dea del 1601, ma-pies Semonies Grouenbergei. Tutti e auttro i volumi hambo nel mezzo del

Frontispicio l'effigie del Melantone incisa in legno: la carta, e a caratteri sembrano gli stessa, ma nel primo Tomo il Fron-tispizio comincia con una riga intera, che în caratteri majuscoli contrene le segocati

OPERVM ONNIVM REno tre sussegmenti Tomi nel mezan della fronte della pagina sta scritto

vi è taciuto l'omnium, e la seconda riga continue in lettere majoscole più granda REVERENDI VIRI Queste paracolarità par che ci vogliano indurre a sospeture, che il nostro primo volume apparenga ed un' educione diversa di quella del 1562, notata dal P. Niceron, e di quella ancora del 1601, numa dal Du-pin, dal Diction. Biblinger, etc.

Le opere del Melantono contenuto nei

quattro volumi etto: L. Catechesis IIII Augustanae Confessionis carum Ecelesisram, scripta anno 1551., ur exhiberetur Synodo Trideutinie .... Locoth anno 1545. ... Examen Theologicum ... De Conjugio : De Controversis Stancari : Definitiones appellationum in doctrina Ecvice metatarum au Responsiones ad Artielector metatariam see Responsiones sel Arti-culos inquistione Bavenicae su Escargito-Symboli Nicaesi prior edita anno 1550. T. H. Eurerasones alignost hibrorum Testa-menti Veceris, et nouvalla alia epascula. Bopo la lettera Dedicatora del Peucero all'Electore Daca di Sassonia, rella pa-

air atestore Duce di Sassona, rella pa-gina posteriore del Catalogo degli Srritti contenuti in questo volume, si trova l'ef-figie del Melantone in intero, incisa in leeno.

T. III. Enarrationes Evangeliorum Domini-calium as Evangelia occundum Matthacum = Evangelii accandum Joannem = Epistelae

Evalgent at Romanos.

F. IV. Engrationes Epistolae ad Romanos and Cocinthios and Colossenes and Tunn-theum and Nonnulla also opinicals. thems — Nonmilla aim opinicals.
— Episacharum Liber IV. Quibus, Amstarii loco, accesserunt Thomse Mori, et Lordo-vici Vivis Episachae, Londusi, 1642, Fle-ebert T. I. foll. VIII. F 20.

— De, Potestate et Primatus Papse. Sta

nel vol. di Chytraci Explicatio Apocas-

opper.

- labellus Grascas Grammaticae, adjectis
tabulis flexicoann quartucchen, a Joh. Comerzzio, Lapase, ex Odio, Valent. Papac,
1557. T. b. 18. S. XXVII. B 19.

--- Ortin, Visa, et Mors Philippi Melan-

Da quest' opera si ha, che il Melan-me nacque a 16. Februro 1407, in Bretten manto Inferiore, e morì e 19. Amel Falattante Inferiore, e morà e 19. A-prile 156s. Si convieno generalmente, che Melantone en dotato del carattere più filier: buten narrito, buon padre suntos fedele, non gli manch forse, che tua poco di fermezza per sottraria il do-tanino di Lutero, ed alle eterne contro-verese teologiche, che focero la diagnazia della san vita. A questi tratti del mo-centifere il conseguiore.

della sea via. A questi trate cer mo canattere si porta aggiungere, che cra estennamento credulo, o come, queglio, che nopras di ammettere, senae samo, le verala ricevure dalla Chiesa, pecalara fede a sogni, alle pedicinon, a prodicja fede a sogni, alle pedicinon, a prodicja della disconsissa della della della della la della della della della della della della la della della della della della della della la della del unibustam de Meleagri Calydonii Venatione : in in locen vindicatan

a Laurentio Begero, Colon Brandenburgiese,

a tottiennia bigeren, Gaba, Brandra burjear, 1966, Liebpertu, T. L. & P. CLI. M Le-Micht. P. Itals.
Salkmore Alea Michel eta Rabina Spagnando, a vyrers and xv1. secolo.
Glaristocci, 77. d. p. 385. 7.
Meli Giovanam Capitolo di bettera; in eni a descriva ngi eficitis areacalmanj del vestila del secolo di fetti del secolo del se

Opus, di Aut. Srel.

Quati nomo celebre, conosciuto per le
att oper poeticle en dialetto Siciliano,
e a ragione chimato l' Americante di
Sicilia, e il secodo Trecito, nasque
nel 193a in Pilerno, ovomei nel 1815.
( Bioper, Scil. )
Melinse Egusola, V. Jamblica.

Giovanni Accesso, traduttore ed editore di Jamblico, con cui si trovano alcane cipitolo di Teano, Mu, Melisa, e Pit-togora, in una sua nota così scrive di Melisa: De Melissa nihil dum hacteruse repperi, nisi qued Diagenez Laertius, in vita Terpandri, Melissae meminit, quae fuit illius viri conjux. Sed Eu-stathius accuratiatimus Homeri interpres et commentator scribeno alibi pres et commentates eenberte alibb...
conjustam Melsace auplemitationes focminae mentionem facit, eamque laudie, thema Leuren è scritta in Dorico,
ed è degna d'uns donns versoente soggin: vi psels degli ornamenti onesti, e
poopt delle donne.
mati (Gio. Battista) V. Fernandez Gio.
strictio

Il Memmi era Genzita, a viveva nel 1729. Mem 200 (Gio. Maria ) Dialogo, nel quale dopo memo (Gós Maria i Dialogo, nel quase dopo alcane filosofiche dispute, si forma un per-fetto Principe, et usa perfetta Repubblica, e panacate un Secatore, un Catadino, ma Solukto, et un Mercatante, diviso in tre libri. Vinegia, Giolito, 1565. T. 2. 4. 9

Opera rapportata dal Fontanini, mo del 1563, per lo steno Giulito, in Vanegia. Il Mammo era Dottore è Carallere Venerino, e con sua dedica intitola la sua epora all'Imp. Musimiliano II. imme-diatamente dopo la sua elevazione av-

tennean distoriarum Labri Gr. et Lot. Stan-no nella Biblioteca di Fario 2 p. 765. . . . Metanone di Eraelca nel Ponto, considerato comunemente come concempe zanco di Augusto, sua che appartime,

TO STATE OF

secondo la epinione di alemai Doni, ad-tra epoca posteriore, lisciò una stacia della sua patria in 26 libri, de quali che fine da nio più impertanti, quanto che in esti emnone discorre a modo di digresso-

ntenness discorer a motor of digressione of altri popule State, of qualt chizero relatione i suoi constitution. (Schoell, T. et P. J.)

Mémoire coormant le Prévis des faits, avec leurs paces justificatives pour servir de Réposes aux observations envoyées par les Ministers d'Angleterre dans les Gours de l'Europe, 1956, T. s. 8° P. Cl. X. B.; Angieurre dans its Cara-1756. T. 1. 8. P.C.IX. B 2. r l'Eglise, et le Clergé d'U-l'on fat veir, que dépuis la le la Réforme dans les Provin-

Mention were Figure a. b. Carry of Un-contacts in the new of part of the seators of the first of the contacts of the seators of the con-tacts of the seators of the seators of the con-lines, our Ephen of the seators of the part of the seators of Tart, in the West D. 1.

1. The seators of the seators of

Tutti non sono illustri; ma l' Antore peria d'ognuno meritevolmenter non chisma un orefor grand' uomo. El rémirguis pobliques, efisiques etc. Amsierd 1959 Ludit. T. 23. 16. ° P.C. VIII. D I. Mémoirre de la Cour de Vienne. Colosses, 1906, Esticate. T. 1. 12. ° P.C. VIII. B 21. Mémoires pour servir à l'Histoire de l'Eu-cope, depuis 1940, jungu'à la Pair Gégérale, signeé à Aix - Ia - Chapelle, le 18. Octobr 1938. Amsterd. 1959. T.A. 12. ° PG. III. P. el Mémoires pour servir à l'Histoire d'Arm d'Autriche époure de Leois XIII., Rei d France, par libelance de Moreville. Arms 1938. Chargision. T. S. 12. ° PG. VIII. D 1: moires et Négotiations scorests de Ferdinas Souventure Couste d'Herrach, Ambassade Bouwenture Centre d'Herrach, Ambassade Plemiposeministe de Sa Majonté Imperiale la Cour de Madrid, depais la Pair de R swick, par Me de la Torre. Haya, 17th Husson, T. s. 12. ° PC VIII. La Husson, T. s. 12. ° PC VIII. La Husson, T. s. 13. ° PC VIII. La Husson, T. s. 14. ° PC VIII. La Husson, T. s. 15. ° PC VIII. La H Haya, 1720.

allieu, l'Europe depuis cirquante ms, pas l'Linage de Vauceannes, Paris, 1677, Au-eilin, T. 12. 12. ° PC. VII. O 1. noireo de la Cour de France par Mad. la rattesse Damois. Lyon, 1705. T. 2. 12. ° (C. VII. O 35.

lemores de Guy Joli, Canciller su Chaise
de Deris Norrelle edition Genéra, 1981, 19
Fahrer, T. S. 12. P.C. VIII O 27.

Dyers, che serve di Supplementes alle
Mensette del Cardinal de Reta. Il urno
velame constinen: Membrier de Claude
Joli, Jouchont le Card. de Rets; et
Mensetre de Madi, la Derison du Card.
de Rets no 165, core de differens
de Rets no 165, core de differens
de Rets no 165, core de differens
(Lémitres de la Régione, Novembre dison).

Mémoires de la Figurez. Nevertée ellus-con-decidement supervoir, ser des figures con-decidement supervoir, ser des figures con-decidement de l'activité de l'activité de Memoires de Figure de Relatin Comir de Batter, Neverle destina, Anna 1951. Cla-Ministre de de l'activité de l'a

nes, Turques etc. Utrecht, \$240., Brow-

emourus de Marguerito de Valeis Reine de France, et de Naturez, auxquelo ou a sjouté son dloge, celui de Mr de Bussy, et la Fortune de la Cour, par Auger de Mau-leon. Hisys, 1716. Moetjens. T. z. 12.º P.C. VIL N. 11.

PC. VIL'N 11.
S) Memorin del Capitolo della Insigne Col-ingiana Chiesa di S. Mirria della Eleanorina della Gittà di Casanta in sontgaso del diritto cili egli la del suo Previsto son soggetto alle riserve della Santa Sele. Ps-lexino, 1881, Daos. T. 1. 64 axilx. U 5a,

Memoriale Potestatum Regiensutes emeriale Potentatum Regionatura, genterum-que in temporibus ab anno videlicet 1154, tisque ad annum 1990. Auctore Antonymo nunc primum editum or MSeto ce Biblintheese Estensis. Sta nel T. VIII.

Muratori Rev. Ital. Script. Nestesuranos. morie per servire alla Storia della Vita del

Con effige del Passione; Queste Meînorie furono scritte da Pierluigi Galletți

emorie per servire alla Storia Letteraria di Sicilia: Palermo, 1756., Bentivenga. T. s. 8.º PC. VIII. F 14. Boni e Gamba nella Bibliotrea Pa

Boni e Gamba nella Biblioteca Par-taille d'Avvoot rapportanda quest oper-sotte l'articole di Anonimo Siciliano, dicono. « Benchi quest'opera non sia molto accurata, vi si trovano pare delle » hunos notire l'ipografiche » l'unesto A-nonimo era il dotto Dimociese « Scharo-chiaro.

morio sulla Storia del primo Secolo de Servi li Maria, e degli Spedalieri di S. Giovanni di Maria, e degli Spedalieri di S. Giovanni di Dio. Madrid, 1780. T.1. 8.º PC. VIII. F 10. Memerie Istoriche concernenti la Devoluzione dello Stato d'Urbino alla Sede Apostolica. Aust. 1725. T. J. 8. ° P.G. X. B. q. Memoria della Vita di Fr. Paolo Sarpi. P.

Graelini.

(S) Memorie de Pittori Messinesi e degli Esteri, che in Messina fiorirono dal scoolo XII. sino al secolo XIX. ornate di ritratti. In

Menon at secole XIX. oranii di ritratti. In Mensina, 1821., Pappalardo. T. 6. in 4.º XXIX. P 13. Menagio (Egidio ) Origini della Lingua Ita-liana. Geneva, 1685., Chouet. T. 1. fol. PC. H. H. 5.

Rapportata dal Fontanini, o m Edizione Seconda accresciuta.
(5) --- Juris Civilis Americanes. Editio no-

vissima accuratior cum Praefizione Jo. Guil. Hofmanni, Neap. 1779. Orsano, T. 1, 8 XXIX. R 26. Il Menagio nacque ad Angers a 15. A-

gosto 1615., e mori in Parigi a a3. Lu-glio 1692. (N) Menandri Excerpta ex Comordius. V. Excerpta. Furono molti i Menandri, anche poeti

r urono motių i Menandri, anche positi comaci, ma questi è il più celebre, di cui tanto si daleuò il principo della Co-media Latina, Terenno, che da Guello Cenar venira chiamno Dimidiatas Me-pander. Diacepolo di Teofrasto spicco tanto nel talento comico, e nell'arte di descri-vere i costumi degli uomini, che Plu-tacco lo preferiva ad Aristoline, e Dione taco lo preferira ad Aristoline, e Dione Crisosomo a tutti i poesi dell'Antica Commedia: meri l'anno terpo della cix. Olimpiade, 405. sv. G. G. Fabric. Bi-blioth. Gr. T. I. p. 768. J Menandre, Les Amlassades des Empereurs

Menandry, Les Ambassides des Emperceurs Justinen, Justin le Jeune, et Thère, tra-dinies per Mr Ceusin, F. Cousin T. 5-Menandes (Hugo) F. S. Barrahn. Questo Braeditizio della Congregazio-ne, di S. Mauro, nacopa a Parig nel 1985, e vi mori a 21, Genzario 1844-Morrei I.

(Moreri) enart. F. Vie de S. Jean Chrysosteme. enasseb Ben Israel, Mikué Israelis, hoc est, Spes Israelis. Amstelodami, 165c. T. 1.8.° XIV. C. 8.

Un certo Portoghese, chiamato Anto-to Monteino, ternato dall'America,

com el diceva, pubblicò, che nell'America Meridionale Avera trovate alconi avanti naseh vi prestò orecchio, e volundo spacciare questa favola per vera storia, compose il libro di sopra notato. Il suo pro-getto però andò fallito, giacchi Teofilo Spirelio gagliardamente la coniatò con

litica a Menasse Ben-Israel in Mikad

Israelis eeu spe Ieraclis commicitosertette eeu ope Ieraclis conquirib-rum. Basilece, Koning, 1661, (Bar-toloc, Biblioth. Robbin. T. 4. p. 44.) La Relasicon di Antonio Montenno si trora nel principio dell' Opera rel so-stro cemplare.

stro esemp are.

- Conciliator, sive da Convenientia loco-am S. Scriptorae, quae pugnare inter se identur. Auntel. 1633. trova nel vol. delle Dissertazioni di

Dionisso Vosso, da cui fu tradotta dal-l' Originale Spagnusto. ( F. Fossius ) Opera dotta e curiosa di questo celebra Rabbino, nato in Portogallo verso il 1604

da un ricco Mercantine, e morto a Mid-delburgo nel 1657. ( Burtol. loc, est. ) Mendeville ( Jean de ) Voyages un divers en-droits du moode ves le milica de XIV. siecle. F. Bergeron.

Questo Visggistore nacque in Sant' Al-bans, città dell'Inghilterra, e parti dal suo parse nel 1552. Vi ritornò dopo 35

suo passe nel 155s. Vi ritornò dispo Ni-annia, e mori poi a Liega a J'. Nevenulec-nania, e mori poi a Liega a J'. Nevenulec-ferentiret (Eninde-Franceis) Historiet da Re-gre da Louis le Grand par les Médailles, Emblitmes, Devisca, Jattona, Inscripciosa, Armarite, st autres monumens publica. Nouvelle chilton augmentes de S. planches-Paris, 1697., Velin T. T., fol P.C. VII, F. 1. — De Calo Blayerane Egistoh. Sta nal

T. III. di Salleugre, Ouesto dotto Gesuita Francese ne

a Lyon a 10. Marzo 1651., e mori a Parigi li at. Februro 1705. ( N )
Menestrier ( Chudii ) Symbolica Dianae Ephe-Size Status, Six nel T. vii. di Gronovao., Thee. Ant. Gr.

Questo abile Antiq fu molto accetto al Cardinal Berberna, che fu poi Urbano VIII. Mecì nel 1657., a questa sua opera fu data alla luce dopo la sua morte. (Moreri)

(S) Mengotti (Francesco ) Del Commercio dei Roquam, ed il Colbertumo, Memorio dine, Venezia, 1865. T. 1, 8.º XNIX. Q 15. La Disservazione II Colbertirmo fin coromata dalla Reale Società Economica Fio-

rentine il 15. Giugno 1292. restata il 15. Giugno 1792.
emanais (8.) Etermitas et Coolessoris Trans-lutionis Acta, suctore Leone Marsicano Mo-nacho Casinensii et S. R. E. Cardinali, Sta-uel T. 6. p. 977. di Martene, lemechii (Ja. Stephani) Commentarii totius Secree Seripturos. Editio novissima dili-

r post ultimam Parisiensem recogni Venetiu, 1722. Recursi. T. s. fo

Opera stimuta per la chiarezza, e la procasione, else la caratterizzano. Questa edizione, che è una ristampa di quella del P. Tournemines Gesuita, non essendos trovata ugualmente esatta, nos ha servito, che a far rilevare il mento di quella, che

di Bibliografi è ricon di tutte . (D.B.) rata la migliore Institutiones Occonomicae ex Sacris Lite-Labr. II. Lugd. 1627. Prost. T. 1, 8. 0

is, Litt. H. Lugd. 1627. Prost. T. 1. 8. o XIV. F. 33. Il P. Menochio, Grsuita, nacque in Pavia nel 1578., e mori in Roma a 4. Februro 1555. (Sottor) zaologio della Compagnia di Gesti, V. Pa-

trunal.

drodogum Gracorum, in. 1095. Sta zel
T. 3. p. 109. Then Monton Eorles.
iconini (Bradetto) Opera carrescine, e risordinate, o drive is quattro tom. Veseria,
1953., Orchi. T. 8. P. L. A. a.
T. 190se. Linchte Sossan. T. u. Varie
Pociel Toscane. T. u. Prone Folguit. T. 17.
Opera tem soluta costone taus versibus.

Menzini seritta dall' Ab. Giuseppe Paolucci da Spello notabilmente uccresciula, con un Dialogo in fine del

nel quale si discorre iopra un giudi-zio dato da Pier Jacopa Martelli in-torno al poetare del Menzini, e d'A-lessandro Guilli.

(S) --- Accedemia Tusculara. Si tuwa nella raccolta le Tre Arcadie. V. Per consus sentimento de Dotti, il Messini fu uno di quelli, che rislaziono la gleria della Poesa Italiana. Le sue Cansoni Pindariche, ancorche non ab-

Cansoni Pindoncile, smoorche non ab-hano grund-eisseraza diede, e zupi-dată du vols, non di muno per l'eliqua-na, e la condicta, ed anche, per l'estro, si annoverano tra le migliori. Nelle Can-noni macrovalorite, no Soutile pasterali, nell'Liquie, pecli ebberri, che il ugu-gliazare vi a rode tuttei il gusto, e la difficatana de Greci; vi regestone le gusto, e la difficatana de Greci; vi regestone le gusto, e la deblo nile, e la fisenza de pensieri. Il noie Imil Serri, le see Lammitazion di Germini spirano in ever estudissimo prefeito. Per l'elegiana, dello sidie, a per intera estato della più propositioni di la considerazioni di l Inni Stert, le sue Lammtazioni di Ge-

Bann 1 2 Settenden 1596 (\* N.O. T. e. Where (1691) September 1590 (\* N.O. T. e. Where (1691) September 1590 (\* N.O. T. e. Where (1691) September 1590 (\* N.O. T. e. Where (1691) September 1690 (\* N.O

hetto:
a et vecesum (in quitus a et vecesum (in quitus a et vecesum Commentarii, ab codem eiterscenium Commentarii, ab codem eiterscenium Commentarii ab codem eiterscenium eitersc

Cattedra di Langua Ebrea, era n Uses nella Lenguadocca, e mori nas patra nel 1500, (Morri) l' leccera (Joannis) Opinicanas et Ot-tiopam Labri duo. Stanna nel 1700.

- In L Frater a Frate XXXVIII. D. de Con-dictione indebeti, Commentarii, Ibid. T. v. Questo Professore di Dripto pell' Ac-

odemia di Boorges, sus patris, era nato nel 1555, e mori nel 1600 ( Dulla Prefaz. ) deтеме, Sogni Filosofici tradotti dal Fran-Perga.

J Merose, Sogni Filosofici tradetti dali Praccione dall' Als. Allegrini. Edinone Seconda.

Venenia, 1783., Zatuni. T., 12.\*XXIX. Bog.

Longi Sofino Mercaer, che per la sea
mana di paradoni, seppro lo nene Linmana di paradoni, seppro lo nene Linmana, pacque. a Parigi il di S. Gingto

"Aria e 23. Anna di Aria di Ar

fécondul della sua penna, e per la sua mania di paradoni, suproi lo nene Lin-guet, nacque a Parigi il di 6. Ginguo 1740, e mori nella sua patria e 35. A-pelle 1815, e Blogg, Univ. ) curindia ( Hierconymi ) De Arte Gymna-ca Libri ser, er celtione Christoplori cridina, Anistol 1672, cum figuria, T. 1. o Vette II. a

XXIV. D a.

<sup>6</sup> X.W. D. a. Especial as followed at least as the experise period general period for the second and the experiment of the experiment

stesso, con cui è sentta, si copesse di costre sana più recente di Mercurio, e de Orico. ( Dalla Pref. del Maist. ) ercuri ( S. ) Passo et Historia corporis S. Mercurii Cassarom dellati Quintodecimum, et cinde Beneventum. Sta nel T. 6. p. 761. di Mattena

Martene. di Martine,
Microni (Supiese) della Commarce Lilei ILI.
T. 1. 8. ° XXIII. 4, 25.
Westerni Georgialiti, serera Guida Geografica
in unte la parti del mondo), conforme le
Tente discognitiva del Sumese, Bondrata,
Tente del Compositiva del Sumese, Bondrata,
Tente del Gio.
Tente del Compositiva del Sumese,
Tente del Gio.
Tente del Gio.
Tente del Gio.
Tente del Gio.
Tente del Compositiva del Compositiva
Meris. P. Leutrus.
Meris. P. Leutrus.
Meris. P. Leutrus.

Meris. P. Leutrus.

— Notas Philologicas in Passionero Christia
Sumano del Pascicia, Exp. Copienta, Control

Sumano del Pascicia, Exp. Copienta, Cop

Questo celchro Giureconsulto, e P femore di Dritto nell' Università di Bo

ges, ex nato in Troja nelli Sciampagnia, e factive nell XVII. scolo. (Moveri) erlinus (Jacobus) V. Origenis Opera. Questo Dectore di Teologia della Facolta di Parigi, era della Docesa di Limoges. Fu il primo, che pubblicando le opere di Origene abbia intrapreso di di-fenderlo dagli errori, che gli s' imputanort a s6. Sourembre 154s, in Pa-

mon de la Università de Communica de la Ving-riga (Mores). Me olis (Girolamo) Breve Relaxione del Ving-gio nel Congo: Napola, 165a. T. J. 8. 2. XXI. E. 6. Quatro Scriptore, era Copposcino, Mi-sionario Apostolico, nato in Scriptico, e vivera nel triminane del XVII. e coming

Mersenni (Marini ) Quoestames celel in Genesion, cum accurata tentus explicatione. In hoe volumine Athei et Deistae impugosniur, et expuguantire, et Vulgaia edi-Graecorum et Hebriecorum Musica institurating Francisci Georgii Veneta Cabalistica dogmeta fast refelluator, quet posini in illus problematibus habentur. Opus Theoligis, ghilomphis, Medicin, Juriscoundia, Mathematica, Masicas sero et Catoptraria presection utile. Pursus, 1625., Cramoisy.

T. L fol II: L 20. Opus vastum, long et praucie sisure , è quest Opera nel suo Cathalague Libr. rurior. , o questa rarità diviene più ma-grilare nel nostro Esemplare , perchè è uno grilere nel nostro Exempetre, percondi di quelli, in cui non si telerro due fegli, che vanno dalla color. Oliq. sino alla co 676. inclusivamente, o nel citato Casa-2 logo del Vogt sono notati: Incastrata autem hujus libri exemplaria albis ecrais sunt rariora... sic at vix qualtor exemplaria Parisiie extare nonneme monuerit. Il P. Nuccea, T. 35. adduce In ragione della soppressione di questi due fogli, ed c., a che il P. Mersenne vi fa-po crea l'essumerazione degli Atti del sao » tempo, vi parlava delle loro differenzi m opera, vi rapportava i loro senti » e i luro dommi; e, na che questo detno taglio fune sembrato pericolaso, sia che n il P. Merseage truppo credulo vi abbia n troppo ingrossato il numero degli Atta, n giudico proprio, ch'es togliesse col, n che aveva detto topca questa materia. a Questo dotto Religioso dell' Ordine dei Minimi, e grande ausco di Carreso, na-

Muimi, e grande aisseo di Caronio, nat-copo il 8. Settembre 1558. nel Borgo d'Oyd nel Maine, e morì a Parigi a z. Settembre 1638. (N) Merculie (Grudenti) Di Grillorum Cisalpi-norum antiquitate, ea origine Libri un. Situngo pul T. t. P. t. di Gravio Ther.

Il Merula, Maestro di Belle - Lettere in Milano, ed in alun due Juoghi del Milanese, pacque in Borgo Lavezzaro, e viveva nel 1507, ( Tiraboschi , T. rat.

P. IL.) Merghe (Pauli ) Cosmogr Libri 17L Item Geographiae part Libri 17. quibes Europa in genere cittum Hopanis, Galba; Judia dene tur. Com tabulis Geograph

tur. Com tabale teorgrophica aenea. Logd. Bat. 1655, et offic. Plantan. Raphienga: T. 1. 4° PC. II. M 2.

Opera estata, dotta, ed utile per l'autica (sographia. ( N )

Nel margine inferone del Frontingiaio si leguena a penua le sequenti purole: Clarcasson Declissimo Pradentisamo Vero Domino Damesos Bartostas Gualteri P. Dunino in Sandely Cognato mihi plurimum colendo, Auctor D. Dedi. A luto di tali purole sta scristo anche a punna, d'un carattere diverso: P. Merulas anoppopos, at videtar.

Romanovum , Storeno nel 1 - De Stato Resp. Batavac

a se Lugho 1607. (N)

realse ( Georgii ) Alexandrini , Ant

P. L. Graevii Th. Ant. Ital.

della Pagin nella penua meni del XV. cocolo, e morì in Marso del 1403, e Egli è

Storco, dece il Tirabosch T. vr. P. ir.,

2 quanto allo nils, elegrate, e colto, e

sembra ancor taivolta dozato di basca

a critica nel confrontere che fa tra lory » i acucimenta diversi da diversi Serittori

n Me non di meno sa eio, che appar-» tenn all'origine de Visconti, egli lin. » troppo leggermente adottate le favole a attache interne a Conti di Anghiera,

» gravinimi falli, da cui egla stemo do-

> terses, accusende la manoatre de spo-mmermi, e di louir, in oci si rosesta.» Mercilae ( Bercholomaci ) Enarratione in Oc-viduom de Bremondo Amoris sec. et a Tris-stium Libros. F. Ovidins.

Quesso Convenentore era Veneziano, e vierca sul foire del XV.

e viveva sul finire del XV. e corrasciam del XVL secole.

des XVI. scom.

desenguy (François-Philippe) Abrègé de l'Histoire de l'Ancien Testament, avec des écharcimemens et des réflexions . Paris , Dessint , 1753. T. 10. 12. V. B. 15. Opera utilizant a coloro, che non cercano nella S. Serettura, se non lezioni di morale, a di Religione. (N.D.)

--- Erpourion de la Doctriné

alogne, 1754. T. 6, 18.º in lat. VII. E t.
La chausena, la nettena, e la preci-sione 2000 il carattere di que i opera, ebe sofiti mondimento alcune difficultà.

-- Memoire Justificatif, F. Outsto Scrittore era nate a Brow

Questo Scentaree en mis a Beouviás nel 1977, e mosi a Parigi eri 1955. X. D.). Mensahe Germu Labellus de Origine Ottovian. Augusta, San el val Hall. Rom. Lipitome, Mensalini (Walong 100 Episcopia et Prelip-terio contro. D. retavian Loudian. Lud. Bu 1613. M. et al. T. 1. 8.º XX. C. 45. Sorto questo finiro mone si anecondr-il esplere Clardro Salismoo, il più avenote nemico del non mono celebre Dio-

mino Petario. (Baillet, T. r.t. )

(S) Mecamorfosi ( le ) di Oridor in etteva rima coi testo latino appresso, tradotte da

Fabio Marresti, Iu Venesta, perstu Bologniko Zaltieri, 157a. T. 1. 4.º P.C. XI. C. 7. Rapportata del Fontanini nella sua Biblioteca ec. Metaphrastes (Sumon) In Lucum, V. Cor-

Minelli Tegeratemis Quirinalia in landom S Quiran Maryyri, an 1150. Stones nel T. 5. P. n. p. 115. Thes. Monan. Eccle. Minelli (Joan.) Epistolar. V. Epissolar ill-

vir. select. Metensium Episcoporum Historia man Paulo Discoon, ou alis duo subyeere plura ad aunum 1969. Sto nel T. 6 p. 661. di Achery.

p. 651. dt Acnery.

Methodii (S.) Epucopi Tyri Homilia in Festo Purificationa B. Mariae 1 orginis. State
2nd T. 15. Biblioth. PP. p. 60;

516 use ab inicio 4-- Reveluioges de reban, qu mundi contigerant, quarque deinorpo con-tingere debres. (bed. p. 6117. - Convivian Decem Virginian, Sta nello Acctaritors Bibil. P.P. p. 6;

6- Excerpta ex Orazione de Resurrecticor, Gr. et Lat. Stanno nella Bibliotheta di

Forie, a p. 907. rundom Apostolorum on codem libro.

p. gta. Questo Santo Vescovo, el Triumin in divinia Scripturis araditus, et occularium literarum non ignarus, fori sceto Contentino il Grande, o teennde altri, sotto Decio e Valeriano

aleri, noto Decio e Valerano sull'anno abbi, cit C. Mechodi Episcopi Orado et es qui diessa: Qual popular molte Pilina Dei Chevillian de molt I ale. Bildiadei. PP. p. 170. Quant Decire, che i core de diesere abso Petriera di Cassatinopii, forei cera alla such del Ir. noto: Mirenes, duci y Methodia optima legenderem Berbarte a-terini. Augustar Visablia. 1745. T. 2. e. 2.

Metayerus (Joannes ) P. Dallaeus.

Mettre (Mr de la ) Oentren Photosphapus.

Berlin. 1775. T. 5. 10. C. XXIII. A 10.

Gishano Offrey de la Meterse, Medico

intento, ma sistemocico, che con alcune ineate, an astematico, che con alcune na opera più temenuro, che periculore, di est acquattato una rinomana, che un oqui giorno decresando, nacono e S. Malò, e di Dicember 1700, e mori in Berlino a 11. Novembe 1751. Voltante Dictoria pralamo sempre con dispersan degli tentii Filosofici di loi, y il Marchost C. Angun diorra: C Tante le opera filosoficia de la Mantana della conti Filosofici di loi, y il Marchost C. Angun diorra: C Tante le opera filosoficia de la Mantana della continua della continua di mantana della continua di mantana della continua di mantana della continua di mantana d

a fiche de la Meurie sono d'un nome, » la di cui follia apparisce ad ogni pen-p siero, di cui lo stile dimestra l'elibrezza n dell'anima; è il visio che si spiega n colla voce della demena: La Mentre » era pazzo nel più stretto senso della » parola. ( Biogr. Univ.)

Meurait (Joannie) Graccia Ludibunda, sive de Ludis Graceteus Liber singularis. Accodit Danielis Souters Mamodes, ave de Tabula Luseia, Alea, et quis ludes, Liber tres. Lugit. Beter. 1605., Vigerir. T. 1. 8.º PC. IV. E 15. Elegantissima ediciona. e libretto sec-

nion on tanto per le nonosa, che pe tipi. ( Cicoprara ) Quest opera st trova anco-ra nel T. vrz. di Gronovio. Thes. Ant. Gr. - Historiea Damea pariter et Belgea, noo воше сопревения : ерегия оплист Гонца

primus. Ametel. 1658., Blocu. T. s. fol. PC, VI. F a. Gli altri Tomi non furono stampati.

Gli aleri Toui non fereces sampad.

— Thereus, sieve de sjes wist, privacque genis Liber pouhomus. Accodunt ejusiden Paralpacenne de Pogle Attició, et Encrysta Jacoba Spouri Iniacrario de instem Page. Ultrajust, 1854; Edama. T. b. 4, ° PK IV. F., Si trova ancoen sel T. x. di Granovio Theo. Aut. Gr.

— Glosoriem Graco-Barbarum, Lungl. Br.

— Glosoriem Graco-Barbarum, Lungl. Br.

1614 Ehrvir, T. 1, 4 ° XI. I vo. Seconda educion sterrocciota di 1800. voci. (N)

Non è questo, come si potrebbe cer-dere, un Dizionerio della lingua romana o greca moderna, ma un glossarso de' ter-mem harbari, o corrotti, che si trosano nogli Scrittori Greci del Beso Impero imo alla presa di Costantinopoli. ( Bio-gr. Unio.)

But 1617., Elsevir. T. 1. 4. 2 XI. H so. Si trora ancera nel Tav, di Gronovio. Thes. Ant. Gr.

- Themis Attics, sive de Legibus Atticis Libri II. Trajecci ad Rhen. 1685., Helma T. 1. 4 ° XXVI D 4. Si trova perimenti nel T. v. di Gre

-- Collectunes de Tibis. Sto nel T. xxxtt. di Ugokno, e nel T. viii. di Grecorio, Thee. Ant. Gr. -- De Pepulis et Pagis Attiese zz Athense

Atticae, ave de praecipais Athenreus au-tiquicanhas == Cerropia, sive de Athenreus Aree = Ceranicus generas m Regiticum. = Archonos Athenieuss. nel T. Iv. di Gronovio Thes. --- Puistratus, sire de ejus Vita et nide ::: Fortuns Artica, sive de Atl

nide — Forman Artica, dive de Athema Origina, incremento etc. — Parceus millo nive de ejas Vina, Legibus etc. pr Arte quit. Se de Senata Arconguitos — De Re Laconico — Miscellanes, nive Varier. A quit. Laconico uns. Hid. T. v. — Panachone, sur de Minerras illie mine Fesse, Ilied, T. vit. --- Eleusins, sive de Cereris Eleusinse So-

\*\*\* Eleman, siw de Cerris Eleudas Se-erro et Faton Gresce Frenia, siv de Fenis Generona. ...: By Loslis Grecerona. Hed. — Ochechar, siv de Salainobaba Vete-lando de Pitaporica, siv de Penis-rorius nopus di demarian qualitate, sa consultate. Hed. T. rz. — Aradhin, Sophoche, Euripher, siv-to Degardin sown Life vir. Hed. T. rz. — Descriptorius overa Life vir. Hed. T. rx.

--- Bonyaus, sive de Auctoribus istius noahaque ejus nominis. m Theophratus, sive de illus bleis, qui injuri temporum in-terciderunt. — Lectiones Theophrasiice. — Babliochecae Geseese Libri tres, — Bablio-

them Attion. Hid. Gracci, et Romani ritus. Ibid. T. xt.

- De Luxu Romanorum. Sto nel T. viit,

di Grevio Ther. Ant. Rom. di Gierro Inte. ann. 2000.

Il Mennie nacque a London, villogio in Olanda nel 1519. Fu Socragrafo di Cristano IV. Re di Danimarca, e Professore di Storia, e di Politica nell'Università della consumazia di Politica nell'Università di Politica n

fessore di Steria, e di Polnica nell'Università di Sora, ove mori a to Statembre 1650, (N)

Meyer (P. Livini de ) Historine Controversicum de Divinne Gratine muriliis, sub-Sinto V., Clemente VIII., Paulo V. ab objectionibus Hyacinthi Serry viodic

objection has Hyucinda Serry violetants Linis true. Sentillen, 1736. Claudinat, T. 1. 64. VIII, F. 8. Quant Gainst inhorisonine, Tedege, e Penti ere mint a Good pel 1955., o e Fenti ere mint a Good pel 1955. o e Fenti ere mint a Good pel 1955. o e Fentil ere mint a Good pel 1955. O e Fentil ere mint a Good pel 1955. O e Fentil ere mint a Fentil ere mint a Good pel 1955. O e Fentil ere de la Good pel 1955. O e Fentil ere de Fentil de la United National Series et Fentil de la United National Series et Fentil ere de Fentil de la United National Series et Fentil ere de Fentil en Austral Carlo de Fentil ere de Fentil en Austral Carlo de Fentil ere de Fentil en Austral Carlo de Fentil en Austr

men de Jejunio. Amstel, 1924. T. 1. 4.0 12, Si trora aucrea nel T. 1. di Ugolino. Il Meyero era Professore di Teologia, di Lingue Oriontali in Herderwik nella

Gheldrin nel 170; ( Dalla Profus. )

Mearray (François Eudes de ) Histoire de France, depuis Faramond jusq'au Regna de Louis le Juste: enrichie de plumeurs belles et rares Antiquités, et de la vie des

5. fol. PC. VIL H 19-Schlens questa scorda edizione na Schlens questa sconda edizione na perso considerata della manufazione, che vi il fecuro, casa è pore

mazilation, the W I become, very recreation per le seguimentazioni, che continen. (D. B.)

- Hutoris de la Régence de la Reine Marie de Meltinis, Finance de Henry IV., et Mure de Louis XIII. Hayo, 1745. T. a.

Per de riemans, Primare de l'imay 1° , et More de Louis XIII. Happe, 1° 1935. T. a. 12.° PC. VIII. C. 12. — Abrégé Chrocologique de l' Histoire de France. Nouvelle Edition, contenant la Via de l' Autour, et les deux permises livres de l' Histoire di France avant Gova. Anna. 1955. Mortier. T. 4. 12.° PG. VII. D. 15. 1955. Meriter. T. §. 1.1.º P.C. VII. D. 1.5.
Companils incomposiblentes migliore
delli sas grande Storia, subbem on it
manched it reversit degli errer; oil orQuesto Swicco mospe a Byr celli lima.
Noramelia at 1610. Fa Spyrestes properguso dell' Accademia Pramou, e mod
at la Luglu 1855. f Dellie Pitta che
salere (Lober) Sun-Gallente, de Viria IIITantibu Memsteria in Ililei II. Simondo
T. 1. F. 3, 65v. The. Amendel. Noise
Questo Switches verson at the Soi. (A.
Questo Switches verson at the Soi. (A.
Copuns Switches verson at the Soi.

(A.
Copuns Switches verson at the Soi.

(Copuns Switches verson at the Soi.

(Co

Dissert. Isageg. etc.)
reasdri (Bernardini) Disquisitio Historica
de S. Martyribus Cosma et Dominno. Romae, de S. Marcyribos Comin et Diminno. Remany, 1747. Konzarek, T. 1, 4° XXII. 4° 29. Fe. Bernardino Mezadri era Religno del Teré Ordone di S. Franceson, e con esta Bedica de' 35. Settembre 1747. inti-tola la sua opera al Card. Diacoso Carlo Vitterio Amedio de'lle Losse ec.

Micelis (Vincentii) Institutiones Juris Natu-ralis, Reapoli, 1776, ex Typogr. Punilina. T. 1. 4. S. XI. C. 1. Dource, Annos, Malarbi, Bibliocreario, Domen. Azoon. Malerki, Biblioreario, e Professore di Teologia, nella sua Approvazione dall'opera così si esprime: la tis, quod Religioness sua morre sociat, offenti nishi, planima vero asse mishi obsulere adcarate, engintagua acriota, quae longum aevum, ut ille ojebui, noto Scriptori prorugulant. E. Advodato Maroos, dell'Orbino del Produccio Maroos, dell'Orbino del Pro-

dienteri, e Professore nell' Università di Napoli, altro Esaminatore, si esprime ne'segranti termini: Cl. Auctor in fusicalisti granti termini: Cl. Auctor in fusicalisti antrodutionistas, quan operi adternit, omnia ex penisieri philosophia deducere annititur, et quidem acumine haud

Onesto Fikeofo era nato in Monecale a 28. Novembre 1754, e vi mori a 11. Aprile 1781. (Biogr. Sicilian.) ichael ( Joan. Georg. ) De Turibulo Adyti Dissertatio. Sto net T. 1x. di Ugolino. Michael ( Joan. Frider. ) Nam Deus dientur.

Ibid. T. XXIV Michaelts (Jo. Dav.) Commentatio de Monte et Ratione Legis Mossicao usuram prohi-bentis. Sta nella Collevione del Fellenburg. V. Fellenberg. T. t. p. 75.
Lex Mosaica Daux. XXII. 6. 7. ex lli-

storia Naturali et Monibus Acgypt Instrata I lind. p. 95.

Gottings nel 1757, ichael (Christ Bened.) De Antiquitatib Occonomiae Patrischalie, Ibid. T. XXV. De Judiciis et Poenis espitalibus in Saera Scriptura commemoratis. Ibid. T. XXVI. haelis Prioris Cartussio Pragensia etc. Du-Sta nel T. s. as, di Peno, Biblioth. Ascat.

- Remediarium abjacti Prioris. Ibid. p.227. Questo Scrittore morì nel 1401. chen (Manthise a) De Sarmatia etc. F.

ovus Orbio.

Matia Michou, o Michow nacque in Po-lonia nella città di Michow, d'onde prese il nome, sotto il quale è consciuto Fa-Medico di Profissanze, e fa Medico di Sigimmondo I. Stanco della Corte abbra-ciò lo Stano Ecclematico, e fu Canonico lo Stano Ecclematico, e fu Canonico in Cracova, ove mori nel 1523. (Moreri) Micrologus de Ecclesiasticis observationibus.

Sta nel vol. d'Hittorpius. V. Sin nel vol. d'Hatterpias. F.
Middedageig (Jacob) Acodemicarum Uni-versi terrarum Orbis Libei tres, nune re-cens lecoplezati et recognit. Colon. 1885. Chellium. T. t. 8.º P.C. Int. II. A 19 Meddenderp, Canonleo di Colonis, nato in Odotanesti mila Provincia d'Overissal,

pantra per uso de più grand nomini della sua nazione: mori a 15. Genuro 1611. (Minusue, de Seript. Sec. XVI.

C. 174)
Middleton (Conyers) Germans quaedam An tiquitatis Monumenta, quibus Econsporue reterum Ritus varit tam Sacri, quam pro-fant, tum Graecorum atque Aegypticrum nonnelli illustrantur, Romac olim maxima ex parte collecta, ac dissertationibus singu-

re pane collects, se dissertateables singu-lis instructs. Londinis 1.745. Mamby. T. 1. 4.° P.C. H. M. 1. — The Bistery of the Life of Mircus Tul-lius Gerro. London, 1.741., lanys. T. 5. 8.° XXVIII C. 5. — Tradom in Italiano du Giuseppe Maria Scenolo. Napoli, 1.748., Porsile. T. 5. 4.° XXVII. D. 88.

Quest Opera mise il suggello alla ri-patazione, che il Middleton si era acqui-atata con altre opere. Gii si rimprovera di aver punto il suo Eroe con quella compisornea d'un Autore, che si è create n modéllo ideale, ne mostre le ombre del quadro; ma si pressino l'important delle riorrobe di questo dotto biografo la signeità colla quale cedinò i risultati l'esutterza de suoi giudiri intorno agli uo mini, cui mette in iscena, il calore, che seppe dace alla sua narrazione senza deware del cammine acrupolosamente cromologico, la sublimità de sentimenti, che esprime, e la cura di richiamtre all'idea

de lettor gli un', che spiegano gli eventi. Il Middleton, teologo, e letterato in-gless, nacque a Richmond il di 17. Diglest, nacque a nacamona il su se an-combre, o secondo altri 2. Agosto del 1685., e morì nella sua casa di campa-gna d'Hildenham a 28. Luglio 1750.

( Biogr. Univers. ) Mirgii ( Io. Frid.) Dissertatio de Stella a Magis compecta, ad Matth. 11. 2. Sto nel T. 2, p. 118. Thes. Nov. Theol. Philol. - De argumento, que Christus re ctioners mortuorum adversus Sadducaeos

propagnavit. Had. p. 255.

--- De Norma Prophetiae. Ilid. p. 748.
Miegii ( Joh. Carlanti ) Constitutiones Scryi

Hebraei, Statuse and T. xxvt. di Ugolino. Migliaccio (Laurent) Lampridisi detectus et Valla Fellocillo, T. I.

gliaccio (Laurest) Lampionas ostecus et castigatas. Pamerus, 1761., Febicelle. T. 1. 4.º VII. F 15. Il Migliaccio era Cenonico della Cat-acfeste di Palermo, e deduca la sua opera o Carlo III. di Borbone. Francesco Tessa, che fu pci prima Vescovo di Siracuso, e quindi Arcivescovo di Monreale, cosi si esprime nella sua Approvazione del Libro: In co singularem doctrinam cum summa pirtate vonjunctam admiratus sum, omnesque mecum, ut opinor, admirabuntur, qui animum advertant, quanto laudabilius difficiliusque sit, probatas

de rebus divinis sententias propugnare ac tueri, quam in dubium resocare et vellicare. Quo circa hoc opus, ut in lucem prodest, amnino dignum exi etimo, en esque clarissimo Auctori dubito, Nem, etsi quantum ipee ingenio et usu proceertim in Socris listeris valeat, omnes compertum habent id tamen in hao disputatione so magis elucet, quo personatus Adversarius, quicum in certamon descendit, doctor atque illustrior est. Questo Avversicio era il celebre Ludovico Miratori, o la

quistione versava sull'immicolato conce-pimento della Vergine Madre, Milnetis (Fr. Pu-Thomae ) Bibliotheca Saneta aucta, et illustrata, F. Sixtus Senenais. Questo Religioso dell' Ordine de' Pre-

Questo Religiono dell'Ordine de Pre-ducatori era Professora Primario nell'Uni-versità di Napoli, e dedica la sua opera el Papa Beandetto XIV. Milesius (Martins) F. Damasi Opera. Milleloquium veritatis D. Aurelia Augustini, a Fr. Berthelomasco de Urbino digestum. 1555., Senetonii. T. 2. fol. IV. G 25.

Sul merito di quest'opera, e del suo Autore, crediamo far cosa grata a' Leggitori trascrivendo qui la lettera, che il Petrarca gli scrisse, tradotta, a rappor-tata dal dottissimo Tiraboschi nel T. v. p. 117. « L' Opera da te pubblicata, in n cui hai raccolti, e disposti pa alfabetico i detti di S. Agost osti per ordine no, come » alla tua professione conveniva, è com » di maggior fitica, che gloria. Nel che p at maggior intea, one giora. Nel che p prò io lodo il tuo consiglio, che po-tendo, come hen credo, far cose mag-giori, hai voluto intrappendere un la-voro di pubblica utilità. L'esito ha » corrisposto a' tuoi corrisposto a' tuoi veti, e il soccesso ne è stato felice. Perciocche il Sommo Pontefico Clemente VI., uomo lettea ratissimo, occupatissimo, e bramoso perció al sommo di tai compendi, avendo approvato il tuo lavoro, ti la fatto Vescovo della tua patria, e ti ha confortato a sperar cose maggiori, ben-> chè la tua modestia, o la tua umiltà, > congiunta all'amor della patria, non n ti permetterà, io credo, di bramar sa se non più sablime, almen più

Doler... Doug Opera, dice il Iodato Tiraboschi, fer di moro data alla luce, ma cen diverso titolo, e come sua opera, da Giovanni Gastio Teologo Protestante Fanno de data di anno dee 1542. Ma in questa data di anno dec certamente esser corso errore tipografico non potendo attribuirsi ad errore di quel dottissino pomo l'asserire, che questa ristampa potesse esser fatta prima del 1555., giacche tanto nel tisolo del postro

esemplare at legge: Opus ust antehns nunquam excusum, quanto io fine del-l' Avvertumento degli Edison: Opus sans stegantissimum nondum excusum, sist paramus. Lugd. Cal. mai, 1555. La nostra edunque è la prima edinione, e la ristampa del Gastio non può, che

esser posteriore al 1580.

Milles ( Thom. ) V. S Cyrilli Hierosolym.

Shilles (Thom.) F. C. Cyrnii Seconyan-Opera.

Millius (Jonanes). F. Biblis, Nov. Test. Gr.

— De Nilo et Empkrase. Són nel E. V.t.

di Ugolino.

Govannii Millio, Ellenista Inglese,
nacque a Schap eel. Westmochand verso
F anno télo, Fu Cappellano Ordinario
di Carlo II. Principale del Collegio di
Carlo III. Principale del Collegio di Saint-Edmond, Canonico della Catte di Cantorbery, Morì il di 23, di Gi 2707, pochisimi giorni dopo che stampata la magnifica sua

Nuovo Testamento Greco in Oxford folio. ( La Bouderie ) Millii ( David ) F. Bihlin, Vet. Test. Gr. --- Catalecta Robbinica in usum Scholor privatarum. Traj., ad Rhen. 1788., Bridelet. T. 1. 12. XIV. C 20.

Gli opuscoli contenuti in qu nos sono: 1. Joh. Andreas Danzii, Rab-binismus enucleatus. 2. Dav. Mulii, de modis loquendi, et disputardi formulu Talmudica Liber singuisets. 5. Veterum Rabbinorum in exponendo Pentath modi tredecim. & Gaberelis Grode Spicilegium aliquot librorum as rum, et Pseudonymorum, qu bbinica partim impressi, I reperiuntur. 5. Excerpta e R. Sch Ben Melecchi, Aberbanelis, Aben I R. Josephi Karo in Mausonsdem cobi Chays F. Samuelis, et e atque Gemera.

scellanes Sacra. T. 1. 4. ° com fig. XV. E 19. Gli opusculi contennti in questo vo-lume sono, i Commentarius Piatlologico-Theologicus in Cap. 55. Jessise. 2. Com-ment. Philologico-Teol. in Padmum 121. 5. Commentarius Litteralis ad Pael. 182. 4. Comment. Mysticus in cumdem Pasl. 5. Dissertatio de hominis Christiani obligatione of Secram Comam. 6. Dissertation de Tabernaculo Moss, variisque virorum doctorum in so delineando erroribus. 7. Oratio de erudita pietate.

De Altari Mediatore, Sta nel T. x. di Ugolino --- De Bahalsebab at Miphleset. . De God et Meni, Ibid. T. xxttt. --- De Mohamedanismo ante Mohamedem.

David Millio era Professore di Teolo-gia nell'Università di Usrecht, e dedica la sua Miscellanes Sacres a' Consoli, e a' Senatori di quella Città, e a' Deputati

a' Senatori di quella Città, e a' Deputati di quella Universit con ana lettera del 1. Novemben 1953. Mila (David) De Cornibas Altaris Exterioris, 82a nel T. x. di Ugolino. Milonis - Grappin Monachi et Centoris Beo-cessis, Vita B. Lanfanori, a Rohep. Can-tuar, 88a nel T. 9, p. 60. di Maldallon,

Acta etc.
Miltoni ( Joannis ) Pro Populo Anglicano
Defermio contra Salemaiura . Londina , 165 1.
T. 1, 16 ° XXVI. B 51.
E uno de libeli pai sediziosi , che
sieno mai comparsi . Non si può frattanta

rivo, e fiorito, e else l'Autore non vi ablea destramente difeso la causa de Monarcomachi: è eiò, che lia fatto ricercare questo fibro più dell'Opera di Salmaso introlata Defensio Regia, contro di

che Salemano aveva pensimomente difeso un'ottima causa, a che Milton aveva 

chard Bentley. London, 1752., T. 2. 4. P.C. XI. D 5. Con due belle ellige del Bilitos, l'una ecletie sues xxx., l'altra ecistie LXII., incase da G. Vertue.

incue da G. Vertus.

3. – Paradias Lou. The second edition, with.
Notes of various Authors, by Thomas
Newton. London, 1950., Tomon. T. 2.

8. P.C. XI. A 145

— Le Paradia peeda, traduit de l'Anglois
avec les remarques de Mr. Addisson. Se-

conde elaion. Paris, 1729. T. 3. 12.0 --- Paradisus amisus, Poema a Jo, Miltono canscriptum, latiminte donavit Michael

enscriptum littininto donavit Allehaet
Bold, Liber Primes, Ecadan; 1,756, Haglis
T. 1, 4, 9 PC, XI, C. 5.

E il solo Libro primo in verso esametro coll'eciginale a fronto.

- - Tradotto in Italiano. V. Rolli = Pepoli,

a Leone nell' Appendice ultima - Paraduse Regain'd, a Posm in four Books. To which is added Samson Agonistes: and

To which is anded sameon agoname: once Poem upon serveral occasion. The second edition with potes of various Authors, by Th Newton. Leaden, 1975.3, Tonson, fig. T. s. 8.º PG. XI. A. 8.

Il successo, che shbo il Possas precedense impegad il Milton a comporre questo, che il a quello susi inferience, cardidate, a quello susi inferience, cardidate, on a resultata dell'apprenione, editionale dell'apprenione, editionale susi internate la resultata dell'apprenione, editionale susia internate la resultata dell'apprenione, editionale susia internate la resultata dell'apprenione della considerata della

in cai nen si trovano le graud'idee, immagini sorprendensi, la sublimità del genio, nè la forza dell'immaginazione, genio, nè la forza dell'immagnazione, clas si ammirano nel primo: cio che fece dire ad un nomo d'uno spirito epigram matico, che Milson si trora veramente ne Paradiso penduto, e non già nel Paradise riacquistato, Egli era nato a Loudra nel 1606, e mori nel 1674 (N) Minerbetti (Alessandro) Orasione delle lodi

del Serenia. D. Francesco Medici. Sta nel-io Prose Fiorentine T. II. Minnermi Elegia. P. Novem illustr. Femi-narmo Carmina.

marom Carmina.

Minnermovera di Colofone, o di Smirne,
masso nel quarto anno dell'Olimpiade 88,
code 685, anni prima di G. C., e vivera
nella 6a. Olimpiade, f. Morera).
Minissae (F. L. Smiran.) Do Theatre Saguartino Dialogui. Siri nel I. v. di Polemo.

- De Circi antiquitate, et ejus atructura. Ibid Questo Religioso dell'Ordine della SS. Trinità della Redenzione de Cattivi, naque in Valenza a 15. Ostobre 1671., a vi

mori a 27. Luglio 1750. (Dalla Prefat.) Ministerium Cardinalium Richelu et Masarinii Ministerium Cardioillium Richeliu et Massroilli-cum observationibus politicis. Opus Galli-eum lainitiste donatum. Herbipoli, 1962., Sebocawetterat. T. 1. 2. 9 PL VII. N. 6. Mingarelli (Ferdinardi) Opus-ula. Romse, 1951., ex Typogr. Herauthemea. T. 1. 4. 9 III. H. 1.

Questi opuscoli sono, 1. Veterum Te-stimonia de Dydimo Cocco, 2. Addita-

519 mentum. 5. Epistola contra Celotti E-mendationem ad Matth. Cap. z. v. 16. = 4. ANTIPPHIXIX.

ANTIPIPINIE.

- Vetervan Testimonia de Didymo Cocco.

Romae, 1765, T. 1. 4. ° HI. I 19.

Questo dotto Teologo, dell'ordine dei
Camaldeleis, nacque in Bologna nel 1725,
e mori a n. Dioember 1777, in Facura, nve dettava leaioni di Grammatica, e Belle

Marini Annousegessa riomessa.
 Hebracorum ser Contiocorum Explanatio.
 Sta nel. vol. di Marinus.
 Il Mingarelli era Canonico Regolure di

del S. Salvadore, ed era nato in Bologna nel 1722. fratello maggiore dei pepor-dente: mort a Ronn sel 1793. f Biogr.

Univ.)
Minbrelli (Fr. Thomse Marise) In quosdam
Junii Juvenalis versus Daseratio. Sta nel
T. x. del Calogierà.

Mintert ( Petri ) Lexicon Gracco - Latinum in Novum D. N. Jesu Christi Testamentum, cum variantibus lectionibus, et pesefizitone Jo. Georgu Pritii. Francef. ad Moeu. 1728., Mulzius. T. 1. 4. 2 I. 1 8. Con effigie dell' Autore, sotto dello

Con effigie dell' Autore, sotto delle quala si legge: Petrus Mintert Eccleste in Heerle, actatis 69.
Minturni (Ant Schatt, 1) D. Olficio Eccleste presentanda, Ornicosa Tridentinae: Vascilly, 12564, V. Vilesco: T. 1. 8°, XVII. C. 17.
Quento Veccovo di Ugento nel 1562, e poi di Cettono enle Calbria Ultrirece, era sato in Trajetto viciosa alle runta dell'antico Bitturno, d'o ode prese il dell'activo Bitturno, d'o ode prese il propositione dell'antico Bitturno, d'o ode prese il presentanti dell'antico Bitturno, dell'antic nome: assistette alle ultime Sessoni del Concilio di Trento. (Moreri)

Minucii Felicis, Octavius, eum notis vario-rum, a Jac. Ousello. Lugd. Bst. 1652. Mare. T. 1. 4 ° XV. E 6. In fine dell'opera si trova: Julii Firmici Materni de errore profanarum religionum, ex recensione Joan. a

Wower. ab codem Guzelio, com noti Lugd Bat. 1672., Hakim. T.1. 4." XVL B 47.
Queste due edinioni amendate dall' Ou-

Queste due edinioui aniendate dall'Ou-selio sesso bosse, ma specialmente la prima. (\* drvood ) - a Christophero Gellario, Lipsiae, 1748. T. 1. 8. ° XVI. C. 9. Questa editione contiene anche S. Ci-primo de Idolovium vanitate.

L'Opera di Minucio se trova ancora nel vol. di Tertuliano Apologeticus. V.

Tertullianus . È intitolica Octavine, percliè è un Dialogo, in cui introduce a parlarvi sua Cristiano di tal nome, ed un partigiano degli errori del paganesmo. Lo stile no è elegantissimo e vi è molta erudizione a solidità. Lattanzio, e S. Girolamo pongono nel uovero de primi neztori d secolo. Egli era nuo in Africa sul finire del secondo, n in principio del terro secolo. ( Biogr. Univ. ) L'Arvood metto però la sua morte circa all'anno 255.

sotto Alessandro Serero.

Miuntoli ( Julii ) Dissertationes septem Rom,
Antiquitatem illustrantes , Stanto nel T. L. di Sallengre.

Quese Discriptioni sogo. 1. Be Urbis Romae Origine et Fundatione. 2. De Urbis Romae Incremento et Gas. 5. De Urbis Romse Topographia. 4. De Ro-manorum domibus. 5. De Romanorum

Templis. 6. De Romanorum sepulchis.
7. De Romanorum Aedificiis Judvialibas.
Il Manutoli, Abbate de' Celestini, o
Professore di Socri Canoni, e di Storia

Professore di Seori Cassani, e di Storia Ecclesiattes, vivera sul finire del XVII. eccle. (Dalla Prefuz.) Mitabella (Vinceraso Pienta delle Antiche Stravuse. Napoli; 1615., Scoriggio. T. 1. 50. PG. X. L. 15. Prima chiasone. Dopo varj elogi di diversi Autori in veni latici e italizza

al Mirabella, trovasi tra le p. 10. e 11.
In di lai effigie con interno l'iscrizione:
D. Fincentus Mirabella anno astatis essae XXXIII. Egh era nato in Siracusa nel 157a., e mori in Modien nel 1625. ( Mongis. )

Quest Opera si trova ancora nel T. 2. di Bonanni Giacomo, P. Miraei (Auberti) Chronicon Casterciensis Ordanis, a S. Roberto Abbate primum inchesti, postca a S. Bernardo Abbata mirifice auci

poses a S. Bernardo Abbata mirifeo sucti, ac propagati. Colon. Agrip. 16:4., Gustern. T. i. 12. S. XXIV. C. 32.

Quetto volume consiren success:
Leonardi Goresi Descriptio Belli
Isoniae, Foiundae, Falachiae, quod
am. 15:24. cum Solymo II. Turcorum
Imp. gesait. Haio accessii Jo. Lessicii
History dei numeau. Pulchayer. ii. V. Historia de ingressu Polonorum in Va-Interiora de Ingresia Posteriora in Pa-lachiam, Francof. 1578. Wechelius, Politicae Imperialee, et vere Heroicae Institutiones Rhetorices et Diareticae ab Albino onidem seu Alevino D. Carlo Magno ante 800. annos conscriptae et explanatas etc. Duaci,

· Pontici Virunnii Britannicae Historiae Libri sex. Londini, 1585.,

Bollifantus. Hinerarium Cambriae, seu Laboriosar Babluini Cantuariensis Archiep. per Walliam Legationie accurata d ecriptio, cum annotationibus Davidis Povelli. Londini, 1585., Bollifantus.
- De Collegiis Canonicorum Regularium

S. Augustini per Belgium, Franciam, Gur-maniam, Hisponiam etc. Colon. Agrip. 1615. T. 1. 8. 2 XVII. F 40. -- De Stata Religious Christianse per Europam, Asiam, Africam, et Orbem Novum. Colon. Agrin. 1610. T. 1. 12. 2 XXI. C 6. --- Opera Diplomatica et Ilistorica, in quihus continentur Chartse Fundationum Donationum piorum, Testassente, Privilegia, Foedera Principum, et alia tum Sa-crae, tum profanse Antiquitatis Monumenta, gli st. towarden de de primitatio Morumenta. Postifichio de l'Indiana de l'America dita odjunxit. Los T. 4. fol. XL D 2.

I due primi volumi contengono i quattro tomi, di cui costava la prima edizione di quest'opera del Mirco, fatta in An-versa nel 163o., i due ultimi comprendono lo Addizioni, e le Tarole dell'E- Con efficie del Mireo, pinta da A. Vass Dyck e incisa da H. F. Dismaer. golarium. V. Kuen. T. 1. -- Origines Canonicorem Regularium Ord.

S. Augustini . Ihid. - De Rebus Bohemicis Liber singula Lugdoni, 1621., Lundry. T. 1. 12 ° PC. VII. R 19.

Auctarium de Scriptoribus Ecclesiasticis.
 Fabricai Biblioth. Ecclestastica.

Questo celebre Scrittore nacque a Bru-zolles a 3a. Norombre 1575., e mori ad Anversa nel 1640. (N) lirandula (Octaviani ) Viridarium illustrium iriadulis (Octavam ) viridareum immercum Peccarum cosmigorum consordantiis in al-phabetica tabula accuratissime contentis. Ve-netiis, 1507. Die so. Nov., per Bernardis-num de Vail. T. 1. 6. × XII. C. 8. III Mirandola era Canonico Regulare

Ill Mirandali era Canonico Regolare
Ill Mirandali era Canonico Regolare
principio del XVI. eccolo
(S) Mirano (Giustppe) Discrissione del Fesonessi conservati nell' erusione dell'Etancocidanta in quest'amo 17,97, e di dicuni
volanici prodocti; che vi sippartempeno. Catalia; 19/97, Fannece T. 1, 6 - 4 XXIX R St.
di detta Discrissione con a fermi chiarpie
di detta Discrissione con a fermi chiarpie
di detta Discrissione con a fermi chiarpie
di consegnational dell' Elegrif des duzione francese tirata dall' Esprit dea

dusione francese timas dall' Esprit des Journaus d'Brigis.

(5) — - Filosolia Chimira, e Verità Bonda-mensatà della Chimira Moderna disposte in un nuovo cerdane del Sig. Fourcroy, correlate d'Aginnae et diluscriani ind uno della R. Università di Cosmò. In Cannis, 1796. Pulley, 7. 5. 4. S. NAIN. S. 12, p. 189. J. 199. T. 5. 4. S. NAIN. S. 12, p. 189. S. 199. S. 199. S. 199. In move dell' Announce per di 1811 del Professore Marratena, e della-

1811. dal Professore Marsigna, e dedi-cato al R. Fisco di questa Deputamione Sig. D. Camillo Moncada - Perramuto. (S) --- Meditazioni Mediche sall'uomo vi-

vente, opera postuma, con annotameni di Carrotto Maravigna. Catania, 1809. T. 1, 8. ° XXIX. 5 14. (S) --- Memoria sopra un' Acqua Minerale

5) -- Memeria sopra un Acqua Mineran muorammate conosciuta nelle vicinome di quasa città. În Cataria, 1786, Pastore. I. 1, 8.º XXIX. 5 15. Quesso Medico di Professione, Profes-sore di Chianica e Farmena in questa R. Università di cui parla ventaggiosamento I Autore del Prospetto de Letteraria di Sicilia ec. T. 3., meque

in Catania nel 1752, e vi mori nel 1805. (S) Mirose (Gestano) Ricerche, el Osser-vazioni Chimiche su di una Transultazione wanton Camera as at un reasonatore morbon vegetable. Sie nel T. 11, p. 155. degli Atti della Aonal. Giornio.
Miscellanes Theodusca ex diversis MSS. Codicibus collecta et in duas partes tributs. Stanno nel T. 1. P. 1. p. 575. Thes. Anno-

Miscellanea Graecorum aliquot Scriptorum Carmina, cum versione latina et notia, a

Carmina, cum versione latina et notis, a Mich Maittare, Gr. et Lat. Loedini, 1722., Bowyer. T. 1. 4. ° XI. I B. Questo volume racchiude: Meccurii Tri-smogiati vel Orphei Prognostica de terrese meta un Zoroastria Orneula — Ariphen-ria Dana in Santana — Double Hanni nis Paenn in Senitatem := Proofi Hymni IV. = Aristotelis Pacan in Virtutem == Homeri Hymnus in Apollinem == Inacriptio Triopii sh Herode Attico con-secrati, et Dedicatio statuse Regillae == Theodori Prodromi Amicitis exulana == Plochiri Michaelie poematium dramaticum, Musurum et Fortunac Quari-

montam continent. "Note bootstrong and the gill Soil & Greatist Phênes engl Orend S of & Greatist Phênes engl Orend S of the state of the gill Soil & Greatist Phênes Nelle note trovansi anche gli Scoli di

V. D 12. Mischna, sive totius Hebraeceum Juris, Ri-tunm, Antiquitatum, ac Legum Oralium Systema, Hebr. et Lut. enm Commentariis Maimonidis, et Bartenorae, et

interprete, editore, et netatore Guill. Su-renhanio. Amstel. 1698. T. 6. in vol. 5. fol. II. G 9 Opera assai atimata, i di cui esemplari non si trovano più comunemente. (D.B.) Mislentae ( Coelestini ) Diescriatio de Angelica Mysterii Incarnationis Filii Dei admunciatione

Letta B. Marine, ad Luc. t. 55. Sta nel T. 5. di Crenio Fascis Exercit. Missae Tractatus de Sacrificio Jugi cum no-tis. Si trova nel T. XIX. di Uguino. 10. 30 trova nel T. XIX. di Uguino. Bisso Expostio bervi ex antiquoi libris exserpts. Sio nel vol. d' Historpius. F. Bissole Galheaman juxta usum Messanenis Ecclesiae novissime reformatum per Rev. Prestyrerum Franciscum de Setfano Associatio.

rinum Siculum. Venetius, in Offic. Lucae Ant. Juotae, 1534, intense Jusio. T. 1. fol. VL E 25.

Sono ignote le due epeche della na-scita, e della morte di questo Editore. Il Mongittre rapportandolo nella sua Bibliotheca Sicula, nota solamente di lni questa edizione del Missale Gallicano, Missale Mixum secundum Regulam Besti

Siessie Mixina secultoum Inequispa Beta Is-fori, detum Monarches, praefatione, units, et Appendice ab Alexandro Lesloo S. I. Sacredoc orantum, Renue, 1755., Salomoni. T. 2, 4° VI. D 8. Misale Romanum Pi V. jeosa editum. Venetits, 15°75, apud Jantus. T. 1. 4° parv. XVIII. B 22.

XVIII. B 28.

Il Frontapszio, e il Decreto Possificio sono in carattere Romane; il Missale è in carattere gottoe, nestro, ed elegante. Missisci ( Cassaris, vulgo de-Missy ) Da Jo. Hardinia Prolegomena cam autographo colluiti Epistola al Wilhelmum Bowyerum. Londina, 1765., Vallant. T. J. 8.º PG. L C 30.

Misson (Mr. ) Voyage d'Italie, avec un Mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront foire le même voyage, Cinquième édition, augmentée d'un quatrième volume traduit de l'Anglois et contenuit votame treams as I Angion a convenient les Rémarques, que Mr Addison a liste dans son voyage d'Italie, avec des figures. Unteclat, 1722. Vecer. T. 4. 12. P.C. X. P.S. Massimiliano Misson Protessante, dopo la revocazione doll' Editto di Nantes, dalla revocazione doll' Editto di Nantes, dalla

Francia si ritirò in Inghilserra, e morì a Loudra a 16. Gennaro 1721. (Moreri) Missorii (Raymundi ) In duas celeberrimas Epistolas SS. Firmiani et Cypriani adversus

Decretum S. Stephani Papes I. de non ins-rando Hacreticorum Baptamo, Dissertatio-nes Criticae, quibus unam et alteram u Donatistis fuisse confictam nunc primo decostratur. Venetiis, 1733., Pitterus. T. 1,

monstrator: Venettin, 1753, Friteria: T. 1, § OIL II 11.

Fr. Raimondo Missocio era France-somo Conventuale, e con sua lettora del 1. Marzo 1753, dedica lo me Disserta-nioni a Monsignor Domonico Passionei eta. Mittarelli. F. Annales Canaddemes. Gio. Renedetto Mittarelli, Ab. Gene-

rale dell'Ordine Camaldolese, macque in

Ventuin nel 1708., e mori nel 1777. ( Cardella Compendio ec. )
Mittneri ( Matthine ) Certusiani Pruelensis Enchirdion Cartusanum = Parapheasia For common tertusanum em Faraphessia For-mellas Professionis Garunamus. Stanco nel T. 5. p. 501.–555. di Pesio Biblioth. Arcet. Morì a 27. Luglio 1652. ( Dulla Profest.) Mnesimachi Excerpta ex Comoediis. F. Ex-

Questo comico è uno di quelli, che appartengono a quella specie di comme-dia, che venne chiamata Commedia meznaco, che cominciò dalla legge di Le-maco, 404 av. G. C., colla quale si proi-biva di mettere salla secna si giornalieri avvenimenti, e di nominare le persone vivanti, e durò sino a Menandeo. (Schoell

T. II. P. II.) Modestus. V. Vegetius. ... Veteres Rei Milit.-

Moderto è autore d'incerta età; ma probabilmente visso avanti Diocleziano.

Processiments visse avant Discontants.
(Arcord.)

Modiglinus (Gabriele da ) F. Vita del B. Bernardo da Cerlines.
P. Gabriello da Modigliana era Cappuccino ex-Provinciale di Bologna, e vi-

puctano ex-rovanuae ai posegia, e ve-veva nel passato scolo.

Modii (Francisci) De Triumphis, Ludis, et Spectaculis Libri duo. Stonno nel T. xr. di Gronovio. Thes. Antiqu. Gr. Questo dotto uemo nacque nel 1556.

in un bergo vicino a Bruges in Findra, e mort ad Airo nell' Artois, oy era Canooire, nel 1597. (Moreri) Morara ( les ) Socoude édition . 17 48. T. 1. 8. 0

AXUL A. 16. Abidallae Perulo-Prople-tue Fides Islandites, ideat, Al-Coranus ex-idiomate arabece vertus a Lad. Marraccio, et ex ejasdon animal-vertusibilus, alicoun-que observationibus illustratus et expositus, praemisas beevi introductione et totus re-

bgionis Mohammero-opera M. Christ. Reinoccii. Lapsise, 1721. T. J. S. XX. C. 7. Maometto, figlio di Abdilla, nocque alla Mecca, secondo l'opinione più pro-babila nel 571., o 572., e mori nel 632. o 653. (Morei) Moien (Mr le) Les Témoins de la Resurre-

ction de Jesus Christ examinez et jugés so-lou les règles du Barreau contre Sr. Woolsou les regies de l'Argeleis. On y a joint une Dissertation historique sur les écrits de Mr Wookton, sa combaunation, et les écrits pubblés contre lui. Haye, 1752., Gosse. T.-1. 8.° in lui. L. B. i.

Questo Autore era Ministro della Chicsa Anglicana, e Cappellano del Duca di Portland: dirigge a Mr Ruchat Profes-sore di Belle-Lettere nell'Università di Losanna la sua Dissertazione storica in data di Londra 15. Gennuto 1731. Mome (Stephani le ) De Melanophoris Epi-stola . Sta nei T. tt. di Poleno . Questo Professore di Teologia a Leyde

Questo Professore de Teologia a Leyde era nato a Carri in Ottobre del 1624, e mori a Leyde il 3. Aprile 1689, (N) donni (Joan.) Natales Sunctorum Brigti, et corundera Chronica Recapitulatio. Dueri, 1616, Berreaman, T. J. 8.º XVIII. B 58. --- Usaardi , Martyrologium . V. Usaardus --- De Martyrologius, et Indiculus Sanctorum

Belgii, Sta con Usuardo, Il Molano, Canonico della Chie Lovanio, tacque a Lilla nel 1653., e mori a Lovanio a 18. Settembre 1585.

Molaret J De Conjugus diversas vel disparis religionus utrum Christanis licita an prohibita sin ? Sta nel T. xtt. Miacel. Lipsiens. Etunjiques de France.

Moleco, P. Voyages Europiques de France, Molece ( Jean Baptista ) Ocuvres, Paris, 1755., Gameau, T. S. 16. ° PC, I. B 57. Questo celebre Poeta Comico nacque a

Parigi verso il 1620., e morì a 15. Fe-braro 1613. L'Autore del secolo di Losigi XIV. lo chiama il migliore de' Poeti Comici di tutte le nazioni. L'Italia non aveva dato ancora il suo Goldoni

Molin (Luor, Joan.) De Chrilles Veterum Dissertatio, Joan. De Chrilles Veterum Dissertatio, Stan tel T. H. di Sallengere. Il Bayle nella Novelle della Nerp. Letter, del mess di Ottobre 1634, chianna orudita questa Dissertationer, sella quale si trova tutto ciò, che è stato seritto desgli antichi Autori intervo al Ilab Procleta. e alla forma delle chiavi. (Dalla Prefat.) Mohnse ( Ludovici ) Liberi Arbitiii cum Gra-

tias donia, Divina Praescientia, Providentia, praedestinatione, at reprobatione Concordia, altera sui parte auctior. Antustrpise, 1595., Trognassius. T. 1. 4. VIII. B q. Quest'opera troppo famora fu quella, che fece nascere le dispute sopra fa Gra-

che lece nascre le dispute sopra la Gra-nia, e che divise i Domenicani e i Gc-suiti in Tenisti, e in Molinisti, e che diede luogo alla istituzione della celebre Congregazione elizameta de Auxiliis fatta da Clemente VIII, per acquietare i due

Il Molina, Gesnita Spagnuolo, era nato in Cuenca nella Castiglia Nuova nel 1550., e mort in Madrid a 12. Ottobre 1600. Molinaei (Ceroli) Commentarius ad Edictum Henrici Secundi Regis Galliarum, contra parvas Datas et alunus Curue Romanas, et in antiqua Edicta, et Senatus-Consulta Fran-

ciar contra Annatarum, et ad genus abusus, multas novas decasiones Jura et praxis con-tinens. Basileae, Jac. Parcus excudebat, 155a, cal. Nov. T. 1, 4, ° VI. C 15. Vogt asserendo, che questo Trattato è di una estrema mentà, si appoggia al-

l'antorità della Bibbish. Anonymi. T. 5., achiene egli non nuti, che un'edizione del 1605, alla nostra assai posteriore. Il Molineo era Avvocato al Parlamento ch Parigi, e dedica la sua opera ad Er-rigo II. Re di Francia con sua lettera

del 1. Gennaro 1521., secondo la sup-Molinarus ( Joannes ) F. Decretum D. Ivonis , Gio Molinto da Gand era Professore da Decreu sell Università di Lovanio, e con sua Dedien del 1. Agosto

1561. intitola questa sua edizione di S. Ivone a ardo da Fresneda, Confessore del Re di Spagna.

Molinati (Petri) Theses Theologicae de Eg-clesia. F. Mortomas. Molinas (Oswald) Respublica Helvetioram, F. Mullembecius (Bern. Ludov.) De Juramento per Genium Principis. Sta nel T. xxvi. Bi Usadigo.

per Gennum di Ugolino.

Molleri (Henrici ) Enarrationes Paulmorum Novimma editio prioribus emendation Gai mane primum accesserunt Partes Psalmorum,

mane prinum accesserum Partes Pashnorus, Observationes Leorenm Bocturiae, articu-lerum praccipuseum notae etc. Generae, 1639, Chouet, T. I. fol. III. B 17. Quoto Toologo Laterano, che profesò le lingue amiche, e l'Elero nell Aca-demia di Witteulerg, era nato in Am-burgo verso il 1558, Dottisimo nelle lin-gue, Melantone ne facera un conto pue-ticolare; nori nella usa partia il di 36. gue, Melantone ne faceva un conto par-ticolare; mori nella sua patria il di só, di Novembre 1580, (Biogr. Unite.) Molta. F. Berni T. I. e Fiori di Rime. Francesco M. Molta, uno de pul leg-giodri integra; che mora Findi

giadri ingegni, che avesse l'Italia nel secolo XVI. nacque in Modena a 18. Giu gno 1480, e mori a 28. Febraro 1514. omnas ( Wilh. ) Occonomia Temporum. Sta nel T. 5. di Crenio Fascis Exercit.

Questo Ministro della Chiesa di La-Queue Minere della Cinesa in La-becca, nato in Hambourg, difese questa Test a q. Settembre 160s. Monarchie ( la ) des Hebevaux, par Son Ex-cellence le Marquis de Saint Philippe, tra-duit de F. Fayanol. Ilaye, 1727., Alberts, T. 3. 22. XIV. F. 7.

Monseis (Laurentii de ) Ezerinus III. ex ejus-dem Historiae Libro XIII. excerptus, ad-jectis aniusadversionibus Felicis Osti, iterum

editus. Sta nel T. vitt. di Muratori Rer. Ital. Script.

Questo Cronista nacque in Venezia nel

Principio del secolo XV., mori in Candia nel 1429. Menaro (Giacomo Antonio del ) Lettera in-torno l'antica Colonia di Grumento, oggi Saponera . Sta nel T. xviit. del Calogiera . Questo Sacerdoto della Congregazione

dell'Oratorio di Napoli , nato in Sapa-nara , morì nel 1736. (S) Monastici Cantus Furmula poviter impressa, ac in melius redacta: cum tono Lamoutationis Hieremise prophetae, et aliquilsus alus cantibus mensuraris ipsi tem-

pori congruis. Venetiis, in offic. L. Ant. Junte Florentini, 1535., mense Februario. T. 1. 16.° XXIX. A 49. T. 1. 16.º XXIV. A 59.
Monastron Anglicanum, suc Pandectae Conoblorum Angliac etc. per Rog. Dedsworth.
et Guill. Dedgale. Londini, T. 1. 1635.
T. 1. 1651, T. 11. 1675. in fol. X. F. 13.
Opus protio et ravirute insigne chiama i Vogi quest' opera d quest' efizione,
e nel Dicion. Bibliogr, di Parigi è
natas: Quera Gerbar, pura e, cora;

e notata: Opera celebre, rara, e cara.

(S) Moncada ( Tommaso ) Le Odi di Anacreonte tradotte in Poesa Siciliana. Catania, 1817. Nelle Stampe del Senato. T. L. 8, ° XXIX. B. 2...

Questa Traduzione fu hene accolta dalla Repubblica Letteraria, e il ben noto Co-mandante Genseppe Poli coè scrivera

all'Autore; » Ho letto con indicibile come n mento la sua bella traduzione di Ana-» creente in versi Siciliani, di cui elle naturale andamento dello stile, la legn giadria, e la forza dello esprensioni, e n la sua conformità ai sensi originali mi n lianno incantato. Perciò gliene fo di n vero esore i miei complimenti. Na- 🌡 » poli 1. Dicembre 1822. » Questo Tradustore, che a cultura di spirito unisce eccellenza di cuore, meque in Catania a 15, Luglio 1759. Vive tut-

tora sempre aguale a se stesso.

Monchablon ( E. I. ) Dictionnaire abrégé d'Antiquatés pour servir à l'intelligence de l'Hi-

more Ancienne, tant sacres que profane. Paris, 1761., Desaint, T. I. 12. PC IV. D. 17. Monde ( lo ) Morale. Génére, 1764. T. 1. 12. ° XXIII. A 57. Moneta (Jo. Petri ) Tractatus de distributio nibus quotidianis, de Decimis, de Option

anonica. Romae, 1618. Phaeus. T. 1. 4. XVIIL A 1.

AVIII. A 1.

Questo Autore, de'Chierici Regelari
di S. Paolo, era Milanese, e viveva nella
prima metà del xvii. scoolo.

Moneta (della) F. Galiani.

Mongsult (Nicolas Hubert de ) Lettres de Cr-Teste latin de l'edition de Graevas. Amst. 1751. T. 6. 12. XXVIII. C 10.

Versione elegante, od esatta, o le note, di cui è arriccluta, fanno molto onore al gusto, e alla erndizione del Tradoucore. Egli era muo a Parigi nel 1676, fu Socio dell'Accademia Francese, e mori a 15.

di Agosto del 1746. (Biogr. Univ.)

Mongitore (Autonini) Bibliotheca Sicula. Pamorani, ex typogr. Didaci Bua, 1708. T. a.
fol. P.C. X. I. 4.

Alcuni escuplari del tomo prizzo por-tano la data del 1707., e il tomo se-condo è ex typogr. Angeli Felicella 1714. Libro necessario per la Storia Lettera-Libro necessario per la Morsa Leucer-ria di Scilia, e che neritrerbite una conti-mazione. Ne parla con lode il Giornale de' Letterati T. 15. p. 255., e T. 25-p. 412. Il P. Calogierà delita al Mogi-tore con elogio Il Volume XII. della sua Riccolta. (Cormi ) Opera insigne, e Biblioteca Indevolitatina, è chiamata da due altri illustri Letterati. F. Scina, Pro-

aprito ec. T. 1. p. 7. e 15. erica Socrae Domus Mansienis SS. Trinitatis Militaris Ordizis Theutonicorum urhis Panormi, et Magni Peacorptoris, Panorusi, 1781. Aiccardo. T. 1.

Trovasi ristampata nel T. 14. delle Amichità di Sicilia del Burmanno.

--- L' Atto papplico di fote solomnemente celebrato nella entà di Palermo a 6. Aprilo 1725, dal Tribunale del S. Uffirio di Sicilia. Palermo 1725, Epiro. T. I. fol, PC. X. K.7. --- Palermo ammonito, penitente, e grate nel terremoto del 1. Settembre 1726. Nar-

resione Istorica. Pelermo, 1720. Sur-resione Istorica. Pelermo, 1727., Felicella. T. 1. 4° PG. X. O.9. Con una Carta topografica di Palermo. In questo volume si trova dello stesso Autore l'opera seguente :

--- Il mostro di Palermo proposto da Monsignor di Gurvara, convinto favoloso della Ragione, e da Scrittori, Discorso Accade-mico. Palermo, 1727., Felicella.

--- Bullie, Privilegia, et Instrumenta Pa-normitanse Metropolitanse Ecclesso Regui Sicilize Primarize, collecta, struta. Panermi, 1754., T. 1. f Sciline Primarine, collecta, notisque illu-strata, Pasterni, 1954, T. 1, fol. PC. X. L. 13.

—— Discous Interior sall' antico Titolo di Regno conenso all' Isola di Sicilia, Paler-mo, 1735, Pelicella, T. 1, 4, 9 PC, X. P. 24.

—— Discouso Storico della Cattolica Religione

nel Regno di Sicilia in tempo del Dominio del Saracens. Sia nel vol. VII. degli Opusc.

--- La Sicilia riorrenta nelle cose più memorabili. Palermo, 1742., Valenza. T. s.

- Parlamenti Generali del Regno di Sicilia con le Memorie storiche dell'astico, e con le Momorie norvoe dell'antico, e moderno uso del Parlameno, appresso varie nazioni, ed in particolare des, sua origino in Sicilia, e del modo di celerarsi i colle Addisioni, e Note del Dotter D. Trancesco

Addiaoni, « Noce del Dotter D. Yennesco Serio, e Mongiacer, dall' Rano 1446. il a 1766. Palemo, 1745. T. 2. 6d. P.C. X. K. S. - Palemo, 1745. T. 2. 6d. P.C. X. K. S. - Palemo, 1745. T. 2. 6d. P.C. X. V. S. Santi, e Beati Palemittani, Palemoo, 1757., Ferrer, T. 1. 4. 9 P.C. X. O.S. - - Vito de' due Santi Mamiliani, Arcive-scovi, e Gitadini di Palemo, e de' sodi Discepoli pure Palemitani, Palemoo, 1701., Contanno.

nel volume di Marascia. F. --- Vita di D. Paolo Riggio, F. Vita. --- Vita di D. Paolo Riggio. P. Vita.
-- Dissertazione sopra un antico espolero e sinulacro ritrorato nella campagna di Palermo. Sto nel T. x. del Calogorà.
-- Memorie del P. Anton. Maria Lapa Fiorentino della Compegnia di Gesà. Ibid.

T. xviii.

-- Dissertazione sopra nn passo di Cicerone dell'Asse di Gramigna. Rod. T. XXII. Il Mongitore antiquario e biografo la-borioso, Canonico della Cattedrale di Pa-

zoroso, Canomo della Cattedrale di Pa-lettro, vi nacque nel 1655., evi mori a 10. Giugno nel 1753. /Scinti, Pruyart. T. 2). Monigli (Gio. Andrea ) Cicalita. Sie nelle Pruse Fiorentine. T. 11. Il Monaglia, Medico e Letterato, e Mombro dell' Accademai della Crucca, e del productione della constanta della Crucca, e 15 della constanta della Crucca, e

16 on e vi mort nel 1700. (Biogr. U-

Monluo (Biagio) Commentari, tradetti dal Francese da Vincemo Pitti, Fiorenza, 163o. Sermarrelli, T. 1, 4 ° PC, VII, E 16. Il Hondune era Maresciallo di Francia nato verso il 1504.

Monroy ( P. D. Gischino ) Conzone per Pa-pertura della Nuova Libreria del Monastero di S. Martino. Sta nel T. x1. degli Opusc.

Mont (François du ) Mémoires Politiq servir à la parfaise inaelligence de l'Abstoire de la Part de Ryswick, Haye, 1699. l'Ho-noré, T. 4, 12.º PG, VIL B 25.

Quest' opera euriosa, ed intere contiene in compendio eiò, che si è pas-sato di più considerevole regli affari della Pace di Musater sino alla fine del 1676. Questo Autore era un Rifugiato in Olanda dopo aver servito senza molto frutto in Francis. Montacutii ( Richardi ) Analeeta Eccles

earnm Exercitationum, Londoni, 1622. T. 1. fol. II. E 15. L'Opera è dedicata al Re Gincomo

il quale aveva incaricato il Montaigu di purgare la Storia Ecclesiastica, conoscen-donelo molto capaco. Apparatus ad Origines Ecclesiasticas
 Oxon, 1635., Lichfield, T. 1. fol. VIII. I 16

- De Originibus Ecclesisticis, Londini, 1656. T. s. fol. VIII. B 5s. Questa grand' opera, che non manea di dottrina, o di erudizione, non è più

us mottrina, o di erudizione, non è più consultara. ( Biogr. Univ. ) Il Tomo Scondo, che ha la data del 1640., tratta de Vita Jesu Domini

Riceardo di Montaigu, o Mountagu , dotto Teologo Auglicano, nacque nel 1578.

a Dorney nel Brekinghamshire, Nel 1628, fu elette Vescoro di Chichester, d'onde passò dicri anni dopo alla Sede di Norwich, ove mori a 13. Aprilo 2641.

( Biogr. Und. ) Montaigne ( Mchel ) Les Essais, avec des

iontaigne ( Michel ) Les Essais, avec des remanques, per Feirre Cosse. Londres, 1792 Tomon A. S. 4 ° X. K. 56. Polls editiones, e la più ricrecata di gento formato. ( D. B. ) Con effigie del-l'Autore incisa da Cheresa il giovine. Quatto celebre Filosofo moralista naeque nel Castello di Montaigne nel Pe-rigord a' 24. Febraro del 1533., e mori a 15. Settembre 1592 ( Dalla Prefus.

e Biogr. Univ. )

Montaigu (Harvaeus de ) V. Poemata Dida-

scalica.

Montalte, Lettres Previnciales. F. Paschal.

Montanari ( Giminiano ) Dua Lettres sopra

1 moti, e le apparenas delle due Comete

l'ine di Novembre 1680. nelle apparie sal fine di Novembre 1680. nulle Costellarioni di Vergino e Libbra, e sul fi-ne di Bicembre, in quella di Capricorno. Stanno nel T. XXVIII del Calogierà. Montante ( Bayroondo ) F. ne' Codici MSS. Notatinis. F. Baldainis. appane sal fine

Montanus (Ben. Arias ) F. Biblia, Novum

Liber Generationis et Regenerationis Adam, sive de Ilistoria Generia hamani Antuerpine, ex Offic Plantin. Moretus, 1595. T. 1. 4 ° H. H 22. E la solo Para Prior Operie magni,

idest de Anima --- Antiquitatum Judaicarum Libri 1x. V.

Arma.

(5) -- Apparatus Szeer, Antuerpiae, 1572.,
Plantinus, T. 5. in fol. XXIX.

Sono i tre ultimi volumi della celebre
Poligiotta di Filippo II., in sola, che
ulelle quattro manca nella Ventimiliana. E siccomo i primi cinque volumi conta-gono le stesse cose, che sono nella Poliglotta di Ximenes, e che Aria Montano solamento aggiune in quetta, nell'An-tico Testamento, lo Parafrasi Calilaiche sle Lalur Profesici, e degli Agiografi, e nel Nuovo, la versione Struca, così pare, che coll'aequisto, cho da noi si è fatto di questi tre ultimi volumi, abbiam riempito il voto, che sofiriva la Ventimiliana nella ricca Gollezione delle sue Biblio.

Quest' nomo, perito nelle Lingue dotte, e nelle Orientali era nato in Siviglia, e mori nel 1598. (le Long., Bibl. Sucr.) Montanus (Phil.) V. Theophilacus.

Filippo Montano, o puntosto della Mon rimpio stocatio, o particolo esta principale, nato in Ameritares, em Dettore di Sorbona, amico di Ezosno, e Professore di Lingua Greca nell'Università di Donai, ove nuori nel 1575. (N. D.)
Montante (Petrus) P. Keerius Pietro Montano era Olandese, e forso

Pieres Montano eva Olindese, e forso de Aussertain, e viveza nel 1617. Montargen (P. Hyacimibe de ) Decionaries Apsoidopes à l'usage de MM. les Curies des Villes et de la Campogue, et de tous core, qui se destinent à la Chriser, Paris, 1752., Lottin. T. s. 8.º in Int. JN. G. 3. Questo Autore en Belipiono Aposti-nium, Predicatere Orbitanero, e Cappel-Jano Maggore del Red I Volonia: viveza la Cappel-

verso la metà del possato accolo. (S) Montereso (Giacomo ) hidroscora Medico Politiche su l'influenza, che hanno gli a-

busi della Civile Società allo sviluppo, ed

alla moltiplicazione delle malattie col pro getto di alcuni rimedii politici. Messas. 1815. del Nobelo, T. 1, 4, 0 XXIX. F 46 Montesquieu. V. Esprit

--- Considerations sur la Grandeur etc.

Connection Politics, Promise the Conference, F. Connection Politics, Promise the P. Harbarton & Rodenan mapper and P. Harbarton & Rodenan mapper and P. Harbarton & Rodenan mapper and P. Martiner, P. Martiner, C. Martiner, P. Martiner, C. Martiner, Santini Singabone in European Management, southing singabone in European Politics, and Santini sides and Santini Santi ii fece un dovere di difendere la propria Religione nel euo Fratello in Cristo lacerato dalla penna d'un uomo neppu leggermente tinto de' principj d'alcuna sorta di volgar letteratura ( così egli sorta di soggar retteratura ( con egui ulenomina il Facoroni) Lo lucera poi senza pietà Cristiana, con egni impadeuza. ( Cicognara ) A questo proposito si assem-parrono due Lettere Pecedonime sotto ti-tolo di Mon-Orielino seum Inogo nel toto di sion-Optitico scam Regio nei 2715. di cai cerclesi suttore il P. Scarfo Basilano in difesa del Ficerconi, sopra le quali è bine a vedera i P. Avviso del Gior-nale de Letterati. T. 15. p. 465., che rende giusticia al celebre Montánou; (de Coemi).

(de Cosmi)

- Palscographin Grarea, sive de ortu et
prograssa Litterarum Grarearum, et de varus connium Socculorum Scriptionis Grareae rus omnium Society iv, euss figuris et Schema-tulus, Accedit Jonnas Commen Descriptio Montia Atho etc. Parisis, 1708., Guerin, cum fag. T. 1. fol. XI. M. 13. Opera dota e seimata (D. B.)

— Bezapderum Origenis quae supersunt,

multis partibus auctiora, quam a Flaminio Nolshio, et Joan, Drusio edita fuerint. Ac-cedant Opuscula quaedam Origenis aucedota, et ad calcem, Lexicon Hebraicum, itemque Lexicon Genecum, et alia. Paristis, , Guerin. T. 2. fol. L E 15 Con elligse del Cardinale d'Estrées, al

ale l'opera è dedicata dal dottissame Editore. A proposito di questa Opera di Ori-gine, e di questa edizione crediamo com non utile il trascrivor fedelmente quanto il Sig. Schooll nella sun Storia il Sig, Schoell nella san Storen della Letternatura Greca ex trand, di Emilio Tipaldo Cefaleno, in Ven., Alvasgoli, 1824 e egg. T. 111. P. 112. ne dicci s. A face di riperare per quanto à possibile la perdita degli Esoph di O. rigiere, si cercè ne' tempi medera di pertuta degli. Il perime, che visi accineza fu Petananio Nobili nelle note della san di circa di Petananio Nobili nelle note della san di circa di Petananio Nobili nelle note della san di circa di Petananio Nobili nelle note della casa. » edizione de Settenta pubblicata a Roma » nel 1587, e dopo di Ini il Drusie, nei

nuoi Fragmenta Veterum Interpre-tum Arlmin, 16sz. Con questi mate-riali il Montaneon compose i snoi Henapla Origenis, che furono stampati n in due volume in fol. a Parigi nel 1713., n o risampati dal Eslerdi in z. vol. in n E. o a Lipsa nel 1769. Credesi, che n il detto Benedittino non overno hamante » cognizione dell'Ebreo, e ch'egli man-» casa di Critica. Diversi dotti Tedeschi » hanno pubblicato vari materiali, che n potranno riusciro utili ad un futuro E-u ditore del lavoro di Origene. »

- Bibliotheca Bibliothecarum Manuscri-ptorum Nova Parisis, 1759, Brisson. T. s. lel. PC. in Int. II. D s.

. - S. Joannis Chrysostomi Opera. F. Opesto celebre Benedittino uno de' più dotti della Congregazione di S. Mauro na crue al Castello di Soulage nella Lingua docea a re. Gennaro 1600., e mori a Pa-

cocca a 15, tennaro 1000., e most a Pa-nigi nel 1751. (Biogr. Unio.) ;

(S) Monicelli ( Teodoro ) Sulla Economia dellu soque da ratabilira nel Regno di Na-poli. Terza Edizione. Napoli, 1820. T. 1. 4 ° XXIX. F. 7.

Monticelle ( Domenico da ) Eroidi di Ovidio tradotte in ottava rima. Stanno nel vol. del Peregrino. F

Pregrano. V.

(S) Mostrone (Marchese di.) Del Cinismo, os-sia della Filosofia de Cinici Discorso; con l'Aggiunta della Satira Docima di Giovenale l'Aggiunta della Saura Loccami, 1820, presso volta in terza rima. Napoli, 1820, presso Saverio Giordano. T. 1. 8.º XXIX. G 20. Bloommenta Sicula variorum Scriptorum. Carmens.

Mousementa Salisburgensia, anno 1193. Stanno nel T. 5. P. 2. p. 263. Then. Monum. Eccl. Questi Mossumenti aono: I. Descriptio Urbs et Monstern Salisburgensis, 11. Episcopis Salish. S. Buperto, S. Virgilio, S. Eberhardo, S. Hartwico, S. Gebehardo, aucuse S. Eberhardt discipulo. 111. Hi-storia S. Rudberti Epia. Salish == Vita S. Erendradis Ablanosas Nubergensis ==

S. Ezendradis Ablationa Nutbergensis :=
Vita S. Rudberti J. Epuc. Salida Iv. Historia de Miraeulis S. Vitalis. v. Vita
S. Virgilii Epuc. Salish. := Vita S. Eberhardi Archiep. Salis. := De S. Hartwiro Archiep. Salish. := De Corpore S. Martini
Epuc. Turon. vt. Aliqua de summo Templo.
Salisburgensi := Catalogus Epiccop.
Salisburgensi := Catalogus Epiccop.
Salisburgensi := Catalogus Epiccop.
Salisburgensi := Catalogus Epiccop. Salish m Vita S. Gebehardi Archiep. Salish VII. Amonis annotatio sive Index Donationum. VIII. Donationes factae Ec-cleme Salish. IX. Chronica Salishurgen-

siz:::Episcoporum Chicarensium Catalogus.
Monumentum Adulitanum Ptolomori Evergetin L Sta nel T. 11. p. 614 Hillioth. Gr.

Pabricii. Questo Monumento consistera in un Trono di marmo bianco, che unitamento ad una tavola, che gli sembrava ennessa, torgeva presso la cistà di Asso in Etio-pia. Conna, negoziante Greco de' tempi di Giustino Imperatore, vide il monsmento, e ne copò le iscrizioni del trono, e della tavola conservandole alla Repubblica Letteraria nella sua Topografia criationa. Più dettagliste notisie su tal Mo-

ationa. Più detugliate notinivu tal Mo-musento i surveno cella Ribilatti. Gr. del Fabrico, T. 11., a sella Itauria della Latteratura Greca Prefano rendella Monta T. 171. P. 1. Modella T. 1816. Monta T. 171. P. 1. Modella T. 1816. Georgia P. 1816. Gallien. T. 1.12. O XXVIII. B 29.
Opera sassi stimuta, che fin tradotta in Ingleto, e dirence utilissima a Middle-ton, per la peccasimore, che l'Autoro usa di conference la rua narrazione colla rer della Pichica, a mori e a. Survenibe-re della Pichica, a mori e a. Survenibeera della Flèche, e mori e g. Settembre 176s. colla riputazione di un vero Dotto. (Bingr. Univers.) Morabito (Caroli ) Annalium Prothometro-

politanne Mosamensis Ecclesiae, in quitum Pauli Apostoli Praedicatio, ac a B. V. seri-ptne Epistolae Trudstio rationibus compiscricuis confirmantur etc. Tomus Primus. Mesame, 1660., Bisegni, T. 1, fel, PC

Questo Scristore Messinese mort ottuagenario nel 1688. ( Mongit.)
Morale Chrétienne raportée aux instructions
que J. C. nous a données dans l'Orason
données dans l'Orason

elominicale . Paris, 1688. Desprez. T. 1. 4. 0 in lat. III. D 5.

in lat. III. D 5.
Quest' opera è di Pietro Floriot, Perta
della Diocesi di Langres, Confessore delle
Religione di Porto Reale, morto nel 1631.
di anni 89, (N. D.)
Morale des Apotres, ou Concorde des Epitres de S. Paul

de S. Paul, et de toutes les Epitres Cano-niques du Nouveau Testament . Paris, 1747. T. 1. 12. NIV. D 40.

T. 1, 1a.º XIV. D 4a. Morale (Ia) pratique des Jesnites. Cologue, 16,8. T. 8, 1a.º XXIV. E. 2., 16,8. T. 8, 1a.º XXIV. E. 2., 20,9. Mora (Decinione della). P. Descritone. Blorci (Michele Gias.) Discerso deun nell'Accadenta degl' Infoomdi II gierno 11, 43, Maggio 1938. Che la Poesan non la mai

avuto, a non può avere più degno, e più conficevole argomento della Passione di Gesù Cristo. Sta nel T. XX. del Calogierà. — Autunno Tiburtino. Sta nella Raccolta

le Tre Arcadie. V.
Morell (Thomae) Theaurus Graecae Possexs;
sive Lexicon Graeco-Prosoducum, Versive Lexicon (trasco-frontisciam, ver-soas, et Synonyma (tam al Explicationem Vo-verson) (tam al Compositionem Poe-ticam pertlaenta) Epitheta, Plirases, De-scriptiones etc. (ad modum Latini Gradus ad Parsassum ) Complectens. Opna, in studiosse Juventutis Gratism et Utilitatem, ex optimis quibusque Poetarum Graecorum Monumentis, quae adhuc prodierunt, nunc primum constructum; cus praefigitur De Poesi seu Prosodia Geaccorum Tractatus. Etomae, 1762., Pose. T. 2. 4.º XI. I 7. Con efficie dell'Autore, diognosta da

Guglielmo Hogarth, e incisa da Giacomo

Quest' opera è il capolavoro del Mo-rell. Vi è nel principio un eccellente Tratuso delle varie specie di misare, Tratuto delle varie specis di misure, compilato secondo i prepeti di Efestione, e degli Scoliasti; e diede al Gradas Gecco la rechesa del Gradase Latino, ma vi mancano però i segni della quantula, che in questo si trovano: malgrado però que-sto difetto, e difetto camitale, euero lissto difetto, e difetto capitale, questo li bro è importante, ntile, e necessario, ed ha avuto un grande speccio. Il Morell eva nato in Etona, e morì il 19. Febrajo 1784, dopo di avere impiegna la sua luaga vita nella pratica de suoi doveri Ecclesiastici, e nella cultura delle liague antiche; e di aver propagato, eon mili opere, e con buoni esempi, l'amore della Religione, e quello della Letteratura Clas-

Religione, e quello della l'acturatura Clas-ica. (\*Biogr. Univ.) \*\*Morelli (\*Franc. Gins.) \*\*N. Personio.
Questo Sacredios Fiorentino, e Profes-sore di lingua Inglese, e Francese, vueve vero la inett del passion sevolo.
Morelli (\*Androne) Codumna Trojana establean Historium utrimogro Belli Dacica Trajano Cassare Augusto gesti, adecurate delimenta, et in arev incia: neva descriptione et ob-

servationibus infustrata, cura et studio Ant. Francisci Gori . Amstel. 1752. Wetstenius . T. 1. fol. PC, IV. H 1.

Olure alle diesi gran Tavole, cho rapŏ.

presentano le figure della Colonna Troprescuoso le sono in fine dell'opera, si trovano ancom ≡ a pag. §1. una Tavola rappresentante l'elegatissima Germaa chumata Achates Tiberianus colla interpretazione, ed osservazioni di Alberto Rubenio, e di Gso. Arduino, e colla spiega Francese di Gio. Tristano. III a primos nostri temporis Antiquarios, et ia rei Numismaticue cognitione in rimis emmens, nacque in Berns a q Gingno 1646., e mori in Arnstadt a 10,

o secondo altri a 18. Aprile 1703. Morello (Gregorio) Rime. V. Caruso G. B. Knac Vivera nel XVI. secolo.

Morellus (Guil.) F.S. Diouysius Areopagita.

—— De Vetsrum Philosophorum Origine.

Successione, Aetate, et Doctrina Tabula Compendica, cum Hier. Wolfii Amouta-tionibus. Sta nel T. x. di Gronovio Thes. tionibus. Sta nel T. x. di Gronovio Thes.

Questo dotto Stampstore narque nel 1565, a Tilleul, horgo della Centea di Mortain, nella Normandia. Le sue edi-zioni greche sono stimate: morì in Paa 19. Febrajo del 1564 ( Biogr. Univers. )
Morellus (Fridericus) V. Georgii Pisidae Opus.
--- S. Gregorii Naziamerzi Opera V.

questo reservico Morello è figlio del primo Federico Morello, il quale fu l'erede del celtiere Sampatore Vaccosano. Ei nacque in Parigi nel 1552. Fu Pro-fessore, ed Interprete del Re, ed Ins-pressore Ordinario per l'Elevo, Greco, Latino, e Francese: mori nel 1650. / Moreri / Questo Federico Morello è figlio del

Morenae (Othonis) Historia rerum Lauden-sium, tempore Federics Aenoborbi Caesaris cum notis et emendationibus Fehris Osi . Sta nel T. H. P. H. di Grevio Thes. Aut. Hal., e nel T. vs. di Muratori Rev. Ital. Script.

Il Morena, nato in Lodi, serisse la Storia dell'imprese fatte dall'Imporador Federico, dall'anno 1153, al 1158, la

quale fu continuata da suo figlio Acerbo, che fu Podesti in Lodi sua patria, e morl in un borzo vicino a Siena a 18. Quolee 1162. ( Dalla Prefuz. ) Moreir (Louis ) Le Grand Detiensire Ili-storique, ou le Mélange curieux de l'Ili-storie Serce et Profine. Amst. 1750. T. 8. in fol. III. H 1.

Quest'opera assai informe, e superficiale, allorché uscì dalle mani del suo primo Autore, è divenuta più estesa, e più esatta per le cure di coloro, che l'anuo riveduta, o vi hanno in vari tempi fatto delle addizioni; ma è lontana anfotto delle addizioni; ma è lontana an-cora dall'assero perfetta. (N) Ha rite-nuto sempre il nome del Noreri, ma nota è più di tuti, percio L' Autore del Secolo di Luigi XIV. dicess: è una muora elttà fisibiricota sopra l'antico piono. E questa la diciottesana edizione, come si vede dal Frontispizio, sebbene il P. Niceron nel Catalogo Cronologico delle editioni di quen' spera, neta per dicisa-tasina quella di Parigi, 1752, in vol 6, ful. Il Moreri era nato a 25. Marzo 1645, a

Bargemont, picciola cità della Provensa, e mori a Parigi a to. Luglio 168o. (N) Morestelli ( Petri ) Philomusus, sive de triplice anno Romanorum, memilios, corus que partibus, deque die civili et diversione dierom, Libri V. Stanno nel T. VIII. di dieren, Libra V. Stanna Grevio Then. Ant. Rom.

- Alypius, sive de priscorum Romanorum Ferus Liber. Ibid.

- Pompa Feralia, sive Justa Funebria Ve-terum, Libri x. Ibid. T. xtt.
Il Morestelli, Dottore di Teologia, en

nato to Tournes nella Borgogna, es nato to Tournes nella Borgogna, e mort nel 1648. ( Moreri ) Morgagoi ( Joan, Baptistae ) Epistola de qua-dom M. Varronis particula in veteri Co-dice Hibliothecas Caminenius, Frontini Com-

mentario de Aquaeductibus adsertpta. Sta nel T. 1v. del Calogierio. Il Morgagni, uno de' più gran Medici del secolo decimottavo, e la di un vasta erudzione abbesetara la filologia, la critica, la atoria, e le antichità, come lo provano le sue opere, che dall' Haller cua chamato: Vir ingenii, memorace, studii incomparabilis, nacque a Forti a 25. Febrare 1682., a mor) a 6. Dicember 1771. ( Biogr. Univers. )
Nori ( Henrici ) Opera Theologica Anglice

quidem primitus scripta, nune vero per Auctorem latine reddita. Hisce novus pracfixus est de Synchroeismis Apocalypticis Tractatulus cum luculenta demonstratione Visionum Apocalypticarum ealei ejusdem Tractatus adjecta, Londini, 1675., Macock.

Tractatus affects. Londin; 1973., aucous. T.
1. fol. VIII. E at.
Questo dotto luglees nacque nel 1614.
a Granthan nella Contes di Uncoln, e mori nel 1697; (N. D.)
Meri (Thomas ) Epistelae. Neume con quelle di Melancor. F. Nelamboni Epistel.
Tommaso Mero nacque a Londra nel 1488. Fu Cancellere del Regno sotto Erica.
VIII. a mari deramista a fi Londin. rigo VIII., e mori derapitato a 6. Laglio 1535. per nou aver voluto aderire alla nuova Costituzione, che dichiarava il Re Capo Supremo della Chiesa, ( Biogr.

Unio, J Mori (Alex) Notae in Novum Foedos, F. Ten Questo Autore era nno de' più celebri Predicatori del suo secolo nel partito Ri-formato: nacque a Castres nella Linguadocca nel 1616., a mori a Parigi nel 1670.

( Moreri ) Morini ( Joennie ) Commenterius Historicus de Disciplina in administratione Secrementi Pornitentiae XIII. primis saeculis observata. Parisiis, 1651., Maturas, T. J. fol. VI. N 25.

Questo Commentario è riputte il Capo d'opera del P. Morin. L'Autore vi produce degli Scolastica, i di cui Scritti non sono impressi , e co' quali ei mostra quante variazioni si sono fatte nella Chiesa Ro-mana relativamente al Sacramento della mana restavamente al obcasantos.

Penitenza. Es però fu obligato a ritratate
molte cos, e sopra di altre a spiegani
moglio, principalmente curca la sufficienza
dell' Attrizione unita alla Confessione, e sopra quel ch'ei racconta de Diaconi, e de Laici, che ascoltavano anticamente le Confessioni nell'estrema necessità. Il P. Morie parla di questa pratica per esten-sione a Laici, come per estensone è loru permesso di battezzare in certi casi. ( Melanges d' Hist. ec. )

-- Be Seerls Ecclesiae Ordinationibus Commentarius. Parisis, 1655., Maturus. T. 1. -- Executationes Ecclesiasticae et Biblicae.

Parises, 1669, Matures. T. 1. fol. I. D 4. Di queste tre opere del P. Morin, che sono tutte melto stimate, quest'ultima

sous tinte meles stimate, quest' ultima é la meno cocanne, e la pois cara (B. B.)

— Amoquitaes Ecclesia Orientalia Clari-siancerum Virrorum dissertationibus episto-lies enucleatae, nunc ex ipas Autogra-phis editae, quibus praefixa est Jo. Merini Vita. Lendini, 1682., Wella T. I. 12.0 XXI, E. So.

Queste Lettere sono del Card. Barberini, di Leone Allazio, di Luca Holse-nio, di Gio. Morino, di Abr. Ecchel-

nio, di Gio. Morino, di Abr. Eccnel-lame, di Nic. Peyreccio. di Pe. dell-lawe, di Nic. Peyreccio. di Pe. della Valle, di Tom. Comberi, di Gio. Box-torfio, di Errigo Hottingero. La Vita del Morino però non è, che una satira in-giusta, e crudele contro di questo grande nomo, che aveva troppo ben meritaco del Pubblico per esser trattato si indegna-uscase. ( Milang. d' Hist. etc. par Vi--Marville.

generi-Morville.)

— Biblis., V.

Il P. Mocin en Pette dell'Orazorio,
nuo a Bibis nel 15gt., e morto a Parigi
nel 165g. (Dullar Fits connata.).

Merint (Petri) Opusculus et Episolobe muno
primum e serebcia est fite bixS. Authoris
in lucran prodocata, opera a setudo Fr. jacobi Quetd. Parislis, 1673, Billiane. X. 1,
12.5 VII. A. 5.6.

Gh Opencoli di questo datto Scrittore, oncesto dall'amicizia, e dalla atima di S. Garlo Borromeo, per le aue profonda conosceure nelle antichnia Ecclesiastiche, e per le altre sue virtu, ed impiegato da Pape Gregorio XIII e Sisto V. all' e-clusione de Settaota, e a quella della Volduisone de Settsota, e a quella della Vol-gata, sono: 1. De recto soteniurimi una lidri tres. 2. Paraenesia, sive Exhortatio and Lepúb Inhitea. 4. Ortationes publicae in Conventu Ordinum Gilliae Generali Blesis Inhitie. 5. S. Buslii Magai, et S. Joan. Chrysostomi Oralours, et Conciones ex Graeco latinae redditae, Quest'utemo versatissimo nelle fiogue

dotte, nacque a Pargi nel 153t., e mori a Roma nel 1608. (N) a Roma nel 1608. (A.)
Morriul ( Stephani ) Dissertationes Octo, in
quibus muita Sacras et Prophanie Antiquita-

tis Monumenta explicantur. Gene Pictetus. T. 1, 12. II. II 12. Si trora molta erudizione in qu Dissertazioni, l'ultima delle quali,

passerations, i tutuma dera quasa, emo sembra la più interessente, tratta degli Ornoli del Pagonesimo, e della ragione, per la quale lianno ceasso. (N)

-- De Paradiso Terrescri Duscrettatio. Sea nell T. vir. di Ugolino.

-- De primaseva lingua, e jusque appendicibu. Ultraj: 1869a, Broedelet, T. 1.4.º

celian. Ultraj: 1859., necessaria.

Molte nicerche si teorano in questa lileo; ma l'ancievatir del Dotti non è di
leo; ma l'ancievatir del Dotti non è di
tere cen nato a Cese il i. Gennaco 1654.,
emori in Americana i. Misgra 1906. Vi
Mat I (Genterna Philippus) De Lingua Aupractipus Engagel Mattheia. Si ke adl T. a.
1, 59, 770-a. Nov. Theol. Philid.

Mississimi del Carlo Philid.

Mississimi del Philid.

Miss ji. 57. Thea. Nov. Theol. Philol.
3lorlim ( Joach. ) Epistola ad Tanocheum Kirchnerum. V. Struvius, Act. Litter, T. 111. F. 2.

Gioschimo Morlino era Teologo Luce. rano di Brunsvick, e viveva nel 15650 Mornaci ( Philippi ) De veritate Religionia Christianna Liber, Lugd. Bat. 1589, ex Of-fic. Plantin. Raphelengius. T. 1. 8.° in lat.

I. A 8. - Memoires contenant divers Discours, Instructions, Letters et Depôches etc. de-puis l'an 1572, insques l'an 1583, T. I. 1624, T. II, à la Forest par J. Bureau 1635, T. III, et l. V. Annst. 1635, par Elsevir. T. 4, 4, 9 VIII. C 25. Il Vogt nel suo Catal. libror. ravior.

p. 676. parlando di quest'opera, e di questa edizione così si esprime: Hi Mov-

nasi Commentarii, que quatuer Tomos diverso licet loco ac tempore echtos complent, rarissime in Bulliothecis re-

Frlippo Mornay, Signore du Plessia-Mar-ly, nacque a Bulti nel 1549, e mori li 11. Novembru 1623, nella sua Barona de In Force, ove si era ritirato. ( Moreri ) Moronessa ( Jacopo ) Il Modello di Lutero: Vintegia, 1554, Giolito. T. 1. 8. ° XVIII. E 27. Il Moronessa era Monaco Celestino da

Lezze, e dedica la sua opera al Cardi di Mession con sua lettera de' 10. Febraro 1554.

Morosini (Francesco). F. Descrisione della Morea

La Descrizione della Morea non è opera del Morosini; ma vi si descrivono le im-

del Morosini; ma vi si questrivono le sus-presse ivi fatta da qual colebre uomo. Morosini (Andrese) Historia Veneta ab an. 1521, ad an. 1615. Sta nel T. 7, degli f-storici delle cose Venetano. F. Laorici. Questo Storico nacque in Venetas a 13.

Quesio Mexico nacque in Venezia a 1.0.

1.4: Febrera 1558.; e mori a 80.

Morra (Fra D. Giulio de) Rime. F. Caruso

G. B. Rimo. of XVI. secolo.

(5) Moriellure (Vincenza) Studio Bibliografragional Studio Studio Studio XVI. Secolo.

XVII gr. p. 1857., Dato. T. 1. 8.

XXIX. F 3.

AAIA. F 3.

-- Elementi di Aritmetica ed Algebra. Polermo, 1828., Dato. T. 1. 8. ° XXIX. C 15.

-- Elogio di Salvadore Moso. Palermo, 1826., Dato, T. 1. 8. ° XXIX. F 4.

Queto volume consiene dello stesso Au-

tore i seguenti Opuscoli --- Lettera al Direttore del Giornale, Palermo, 1827., Dato.

--- Compendio Storico delle ultime Romane vicende durante la invasione dei Francess. Palermo. 1826. De-Luca. - Guida per Palermo, e pei suoi dintorni. Palermo, 1829., T. I. 12. XXIX. B 26.

alermo, 262p, T. 1. 15. ° XXIX. B 3.6 Quasto givince Autore nucepus in Pa-lermo a 28. Luglio del 1866. Nell'esi del piaceri, e delle dissipazioni, non la avato altra occupazione, ed altro piacere, che quello di coltivar le lettere, e lo Scenze, e le varie opsee, che ha date alla luce, ne sono una proviri a esi esse si trovan del difetti, se no dee acceptorar I impariensa dell' est immutura, in cei ha voluto essere Autore; nos questi diha voluto essere Autore; soa questi di-fetti letterari sono in lui con suura com-pensasi dalle eccellenti qualità del suo cuore. Fu eletto a Professore interino di lugua Araba nell'Università di Palermo con Officio del Presidente della Commessione di Pubblica Educazione, in data de à Gennero 1850.

Mortoni (Thomae ) Antidotum adversus Ec-

clesise Romanae De Merito proprie dicto ex condigno venenum. Cantabridgae 1657. T. 1. 6 ° XIX. A 10.

Ouesto volume contiene ancora le segornti opere. Comprediolum Sociaianismi confu

tatum a Joh. Cloppenburch. Praemina est Praefatio historica de origine et progressu Socinianismi. Franckerue, exc. Idzardus Baick. 1652. Exercitatio Theologica de insipientin

rationis humanas grutia Christi desti-tutas in rebus Fidei; Authore R. Cros-ss. Ozon. Hall, 1655.

Quaestiones tree in Novissimorum Comstierum Vesperis Oson, discussos: an Paedobaptumus sit licetus? atus, in quem bapticamur, sit Deus?

Harretici, qua Harretici sint altimo supplicio damnandi? H. Savago Ozon. 1653. Lichfield. Theses Theologicae de Ecclesia, a P. Molinaso. Sedani, typ. P. Jan-

non, 1660.

De efficacia Gratias convertentis. e jusque agendi modo Determinatio ha-Flat, per Sam. Gardiner. Canador. Fiel, 1660.

Thesis Doctoris Savage, nempe Pae-dobaptismum cose licitum Conformatio, Refutationem Mri Tomber . Oxon. Lichfiel 1655,

Totamaso Mocton era Vescoro di Durhim nell'Inghilterra, e vivega nel xvii. secolo.

Mosacarum et Romanarum Legum Collectio rx integris Papiniani , Pault , Ülpuna , Gaji , Modestini, ahoramque veterum Juris Auetorum libris ante tempora Justiniani Imp denampta, cum notis Petri Pithori, quibus sues relidin Ant. Schultingian, V. Jurisprodratia Vetus

Moschi que extant. V. Musseus, et Carmius novem illustr. Formin. --- Enlylis. V. Theorritus, et Orpheus.

Amor Pugitieus si 17012 anco nella Scelta de' Poemi Greci Minori. F. Poem. Grace, min. Defect.

Mosch outs Min. Lenct.
Mosco, Poeta Buchico, Geeco, virura
al tempo di Tolomeo Filadello, coma
Bione, e Teornito. (Arcond)
Moschosis Fragments. F. Carmina novem

illustr. toenam.
Mones (Rab.) P. Rab. Maintonides.
Mons Barcephae Syri Episcopi Commentariu
de Paradiso. Sta nel T. 1. p. 21. Bibl. PP
E incerta P età in cua visse quesa

cus vinc questo Sermore; Bellarmino ed altri lo mettono nel x. secolo, altri nel xv., ed altri anera x. scoto, man net xv., cu atte au-cua nel xvi. ( Dallo Index. Mphob.) Modeim ( Jo. Laur. ) Violiciae Antiquae Christianorum Disciplinae adversus C. V.

Johnson Tolandi Nazarraum. Kilanii 1920. Reuterus. T. 1. 4. VIII. A 15. In questo volume si contiena ancora l'opera saguente : Modesta Inquisitto in

1 open segurate i nevam emposito in novam Dogmatia de SS. Travitate Ex-plicationem, quam V. C. Paulus Maty nuper propositi. Conscripta, et aub praesidio Jo. Laur. Mochenii, reliqua disputationis loco edita a Prid. With Annibale. Helmstadii, 1935.

— Disquisitio Chronologico-Cenica do vera

actate Apologetici etc. Siz nel vol. di Tertull. Apologeticum dell' Havereampio. V.

- Cogniziones de Studio listerario. Stanno

nel T. vt. Miscell. Lipsiens.

Il Mosemio, celebre Lettergta, Teslogo, e Predicatore, riguirdato come il Bourdalouc dell' Alemagna, naeque in Lubecca a 9. Ottobre 1694., e mori a Gottinga, ov. vierra avuta la cattedra di Teologia, col titolo di Cancelliere del-l'Università a 9. Settembre dol 175a.

(Bingr. Univer.)

Mosomensis Monasterii O. B. Dioccasis Remensis Chronicon ab an. 971. ad 1053. cum additione ad annum 1211. Sin nel

T. 7. p. 623. di Achery.

Moue (Antoine Boudart de la ) Odes, avec
un Discours sur la Poesie en général, et sur F Ode en particulier. Amst. 1719., Gal-let. T. S. 12. PG. I. F 7.

Queste Odi si sono trovate più filoso fiche, che poetiche; ma se vi si trova meno di fuoco nello stile, di scelsa nell'espectuoni, di armonia ne'versi, meno finalmente di genio, che in quelle di finalmente di gruio, che in quelle di Brouseau, n' è però piò di ragiste, di profondità, a di filondia: ese offrono cento pomeieri degni di Soerate, e di Montagne, a fra le Odi galenti, ve ne sono alcune, che Catallo non ideigno-rible per sar. In tatti i Discorsi sopra I. et. e. 3. In tatti i Discorsi sopra

La filosofia, il de la Motte si mostra sesupre filosofo, ed uceso di spinto. (N. D.)
Il terzo volume contiene i pessi guenti: Reflexions sur la critique, un Digeneral: Presentation sur su crisique, un ros-secturs sur le différent mérite des ouvrages d'esprit. == Elege de Louis le Grand, prossuccé dans l'Académie Françoise le jeudi 19. Decembre 1715.

Questo Poeta Francese nacque a Parigi nel 1676, e vi mori nel 1751. (N. D.) Montevelle. V. Mémoires.

Francesco Bertaut de Motaveille nacq Parigi verso il 1615., a vi mori a 29. Dicembre 1689. (N)

Dicembre 1909. [33]
Moyen (Stephanus le) V. Varia Sacra.
Questo Scrittore nacquae a Gam in Ottobre del 1626., e mori a S. Aprile 1689, a
Leyde, ov' era Professore di Teologia. (N) Moyens surs et honnéses pour la Conversion de tous les héretiques, et Avis et Expo-discus Salutaires pour la Réformation de l' E glar. Cologne, 1681., Martenu. T. 1. 16.

Moysis Mardeni Assyrii Jacobitae Professio Fidei suse. Sta nel T. 4. col. 855. Bi-blioth. P.P.

--- Theologica de SS. Trinitate Contempla-tio . Ibsd. col. 86a. Questo Scrittore visse nel xvt. secola el 1552. ( Dall' Index Alph. ) mel Mazzarello (Gio.) Rime. Stanno in Fiori

di Rime us rume.

Mugnos (Filadelfo ) Il Tricofo Leontino nel
Martino de Santi Alfo, Filadelfo, e Girino.

Palermo 1640., Mattarello. T. 1. 4.º a PC. VIIL F 6.

--- Testro Geneslogico delle Famiglie No-leile, Titolate, Feudatarie, ed Antiche No-Juli, Titolate, Foudaurie, ed Antiche No-leh di Scilla, viventi ed estinte. Parte Prima e Seconda con figure. In Palermo, 1547., e 1555. T. a. fol. P.C. X. F. 7. Il Muggos nacque in Lesuis incl. 1507., a meri in Palermo a 28. Maggio 1675.

Monget, ) (S) Muller (Giovanni ) Storia Universale, tradotta dal Professore Guetano Barbieri, Prima Edizione Napolitana, corretta, e cor-

redata di Amoustoni, Napoli, 1850., Ma-rotta e Vanapadoch, T. 16.º XXIX. A Questo Storico nacque a Scialiusa li 3, Genzojo 1752. Fu Professore di lingua

Greca nella sua patria; quindi in Tu-binga; Segretario di Stato in Westfalia, e Direttor Generale della pubblica Istrudone. ( Dalla Prefaz. ) Muleri ( Nicolai ) Annus Judaeorum Lunse-

Muler ( Nacola ) Annus Jonacovan Lumb-solaris, et Tero-anabum merc Lunaris. Sta-nel T. xvii. di Ugolino. Muller ( Ja. Georg.) De Proselptis Dissertatio. Hidi. T. xxii. Muler ( Math. ) Dissertatio de Angelerum Cascilio ad Joh. 1. 6. Sta nel T. 1. p. 552.

Thes. Theol. Philot.
Mulleri ( Henrici ) Dissertatio de Sabbato
ΔΕΥΤΕΡΟΠΡΩΤΩ, ad Luc. 6. 1. Ibid.

Alterreportering, ad Lac. 6. s. libid. T. 2. p. 5:19

— De Baptismo per Mortuis ad t. Cor. xv. 70; Bid. p. 653.

Billera (M. dob. Zer.) De Devide anse for the control of t

braes serceuts et trederin unmerantur, com naccineta Rabhinorum expositione, et addi-tione traditionum, quibus irrita fecerunt mindata Dei, Basilene, Henr. Petrus, Mense Martis 1555, XIV. G 29.

—— Euangelium socundum Mattheeum in

lingua Hebraica eum versione latina, ate succinctis amostationibus. Bisileae, 1557. Mense Martio. T. I. fol L D 15.

In questo volume si contiene dello stesso Autore l'opera seguente:

asso Ausor Foyers asgurate:

- Dicitoratrus trilinges; in quo asilioet
latuni vecabulis in ordinera alphabeicano
digustis responden Garea, et Herbeire, Basiloes apud Horr, Petrum, Mena Augssiloes apud Horr, Petrum, Mena Augssiloes apud Horr, Petrum, Mena Augssiloes, et La Ballares, apud Sebast, Henripetri, 1984., Mena Auguso, T. L. & O
XIII, G. 2.
XIII, G. 2.

--- Biblia Hebraica. V.

Selvet. Munstero, che fu nno de più abili nomini, che vi siano stati nella pre-tesa Riforma di Lutero, era noto in In-

texa Riferma di Luttero, era mato in In-glicilirim mel 1,829, e morri di pate nel 1522. (Du-pin T. 31, p. gs.) Nunsteri (Henr. Lud.) Disucratio de Ani-malibra esa instediciti , ad Act. x. 12. Sta nel T. 2, p. 457. Thes. Theol. Philid. Murateri (Ludov. Antonii ) Revum Italicarum Scriptores varii in unum collecti cor-pus, et simul editi. Mediolari, 1725. et seq. T. q. m vol. 11. fol. PC. X. H 1.

Collezione stimatssima (D.B.) De' 28. volunti, che la formano, non so ne posseggono da noi, che solamente undici. --- Antiquitates Italicae Medu Aevi, sive

— Aufurjuitates Italieae Meda Aeri, sive Chronica et Basertalious, quibas referm-tur faces et meres populi fulici pot de-clinationen Rossani imperis ad antoum Do-miai 150e. cum fig. Nelolatai, 1758. T. 6. fol. P.C. N. II. and ad principio dell' Een — Annuli d'Italiea del principio dell' Een — Propaili T. I. 12. 49 P. R. X. E. T. — Descriation isopra le Antichià Rossane composa e pubblicate in laiton, e poscia

— Discertazioni sopra le Antichià Romane composto e pubblicate in latino, e poseza compendiate, e trasportate nell'Italiana fa-velta. Opera possuma data in loce dal Pro-posto Gitan. Francesco Soli Marzaeri, seo inpote. In Napoli, 1752, Terres, T. S. 4, 9 PC. X. E. 13.

Con effigie del Muratori. Opere tutte Minori, o Opere tanto edite, clic inedito. Artino, 1970; e sega Bellotti. T. 13. in vol. 19. 4. \* PG. X. D. I. V. I. Vita del Proposto Lud. Ant. Muestori descritta dal Proposto Gianfrancesco Soli

Muratori suo napote. V. II. Della Pubblica Felicità, oggetto de

beeni Principi — Del Governo della peste, politico, medico, ed Ecclesiastico — Rela-zione della peste di Marsiglia, con alcune Ouervazioni. — Varie regole usate in orcasione di pestilenze, e principalmente per le sporgazioni .::: Spurgazione generale tradotta della Belazione istorica in Frances della istorica in Francese della

Peste di Marsiglia. V. III. Dissertazione sopra un' Iscrizione ritowas pells did Spillo. Better in-terno al un did Spillo. Better in-terno al un did Spillo. Better in-terno al un did Spillo. Better in-terno di un did spillo. Better interna-do I T.d. del Configuro ju 2000 since del l'insigne Tevola di Bennos spera in Servi e i cualla, o Fanciale alimentari di Trajano Augusto. 300 besentation sopra i Servi e i producile, indictiona appra i Obelica di Cam-po Marxio, con la tradusione latina. 31 de-dictiona, sire Placitum habitum Revenuein Monasterio Classensi. etc. ::: Forma Sa-eramenti Ghibellinorum Florentinorum. V. IV. De Paradiso, Regnique Coelestis glo-

ria, son expociata corporan resurvectione pintis a Deo coolata, adversas Th. Burneti Librum de Statu mortuocum. — Appendia de S. Geell. Cypriani Opticalum De Mortalitate anno Christi CCLII. conscri-Mortattata anno Clavati CCLII. consert-ptum etc. — Lettera scritta a nome di nua Inglese Cattolica ad un Inglese Protestante. V. V. Antoni Langprilli De supertutions vitanda, sive Censura voi angunarii in houorem Immecultate Conceptionia Delpa-rae emissi etc. — Ferdinandi Valdesii Epi-

stolic, ave Appendix ad Librum Ant. Lam-pridii De supersitione vitandi. V. VI. De naccis in Religionem incurrentiless, sive Apologia Epistolse a SS. D. N. Benedicto XIV. P. M. ad Episcopsus Augustasum scriptae no Della regolata divozione de' Cristiani .... Sposizione dell'Orazione Domenicale . an Affetti divoti verso Dio , ca vati per la maggior parte da' Salmi, e da altri luoghi delle S. Scritture.

VII. Delle forze dell' Intendime o sia il Pirronismo confinuto. .... Della forza della fantasia umana. VIII. Riflemani sopra il Buon Gusto nelle Scienze, e nelle Arti mi Introduzione alle Paci private: si agginngono un Ragiona-mento di Sperone Speroni intorno al Duello, e nn Trattato delle Paci di Gio. Battista

v.IX. e Della Perfetta Poesia Italiana. V. X. De Ingeniorum moderatione in Reli-

V. X.II. Oservazioni Critiche di Mons. Giasso l'outanni sopra il Libro intitolato De Ingeniorum moderatione etc. e Risposta fatta loro. Mottivi di credere tuttavia ascoso e non iscoperto in Payis I anno 1695, il segro corpo di S. Agontino Dottore di Santa Cliesa ec. = Vita di Ludovico Casselvetro. = Essui del libeo intitolano Dell' Eloquesta Haliana. Bolla di Beredet-to XIV., nella quale si dà il metodo da tenersi, e le regole da osservarsi per l'essane, e problisione de labri.

V. XIII. Sancti Paulini Episcopi Nolsan Notales, sive Poemata quatuor cum notis et dissertationibus. ...... Appedix de antiquo Jure Metropolitae Mediolonensis in Episcopuni Ticinenava. = Prolegomena in Buchuri et notre in opmendum, eni titulus Bachiaet notse in opiniculari, cui titulus Bachia-rii Fidea. — De quatror Temporum Jeju-n is — Jeannis de Germenste Historis. V. XIV. S. Maximi Taurantis Episcopi Ser-mones. — Migusri Manegaldi centra Wol-felmum Opusculum. — Tertullius Libellus in quo Manichaeorum haerenis damnatur, et Disquisitio in hos Anatheusatismos . am Oratio Accore Sylvii Picolominei pro Auctoritate Rom Pontificis contra Australes aono 145a. Vicanae habita, et Disquisitso de rebus gestis , aliisque ad Acpeae Sylvii vuam scripta spectantibus..... Eyusdem Oratio altera habita coram Callisto Papa III da Compactis Bohsmorum. Proceedis de Compa-etis Elucidatio. - Gezonis Abbatis Liber de Corpore et Sangnior Christi. = S. Haldeberti Cenomanensis Episcopi Epistolae, es Semones. ... Episcola Ivonis Carnotensis. .... Stephanardi de Vicomercuto Ord. Pradic. Poema de Gestis in civitate Mediolani sub Othone Vicecomite Archiepiscopo . V. XV. Patriarcharum Aquilejensium Vitae = Azonymi Liber de Computo, siva de Kalendario. = Forma vetusta manumissionis, sine que ex femilia nesso propria ad acros ordines promoveri posset. ...... Index SS. Martyrum, quorum corpora S. Gregorii M. tem-poribus Bonnae quiescebant. ..... Disquisitio de Beliquis, Sanctuaris, Oles miraculorum virinte imbuns, Martyribusque Romanis, — Chronicon Regum Indiae a Rodulpho ad Conradium Prassum. — Chronicon alrud simile. - Venustissimi versus, qui olim in Bibliotheca S. Isidori legebantur. = Expositio Fidei Catholicae Portunati, seu Expliestio Symboli Quicamque. ... Disquissio de Symboli Quicamque Aurore. ... Guinforti Berzian Orano un Sponsalibus Phi-lippi Borromei circirer an, 1430, me Disquiaito de Guiniforto Barazzio == Commentauns de Corona Ferrea, qua Imperatores in nucleribus coronari solent. — Epistola ad Joh. Burchardon Menckeniam in Disserta-V. XVI. De Graccae Longuae usa et pesestan-tia — De primis Christianorum Ecclesis; — De Serarum Busilicarum apud Chris-stanos origine ac appellatione Disquisitio. = Anecdots Graeca, listinuate donata, cum notis, nempe: Carmina, sive Epigrammata cexxvitt. S. Gregorii Namanneni ::: Firmi Episcopi Caesarene Epistolae xxv. = Inlinni Imperatoris Epistolae 1v. = Epistola Julio I. Roux. Poutif supposita ad Dionysium. =

Dispussitiones de Synasaciu et Agapetis — De Agapis sublatis — De Antiquis Christia-nierusu Sepolehris . — De Epistola sub Julii I. V. XVII. De Rebus Liturgicis Dissertatio. Survey ntarium Leonianum. V: XVIII. Sacramentarison Gelasianum. c:::Su-V. XIX. Mussle Gothicum, Francorum

Gallicanum Vetus, cura Jos Mariae Tho-massi evulgata — Secramentarium Gallica-num. — Duo antiqui Libri Rituales Sanctae Rom. Ecclesiae, qui Primus es Secundus Ordines Romani nuneupantur -- Emendationes nonnullae ad Liutprandi Hutoriam. Stanno nel T. II. P. L. Rer,

Ital. Script.

--- La Filosofia Morale . Verona , 1755., Targa . T. 1. 4. ° X. K. 15. --- Liturgha Romana Vettus. Venetiis, 1748. Pasquali. T. 2. fol. V I. E. 15. --- Della Forza della Fantasia umana. Ve-

neria, 1765., Pasquali . T. 1. 8. ° X X V. B 25.
-- De Paradiso, Regnique Coelestis gloria, non expectata corporam resurrectione, justa a Deo conlara, adversus Th. Burpeti hrum de Statu mormorum. Venenas, 1755., Rom. T. 1. 8. VII. A 17.

Il Proposo Muratori necque in Vigeola nel Ducato di Modena a 31. Ottobre 1672., ner Diciato di Nedena a 21. Ottobre 1672, e mori a 25. Gemasro 175a. (Dalla Vita nel T. 1. delle Opere Minori). Murena (Masianiliano) Delle pubbliche, o private violenza Disertazione. Napoli, 1766., Simoni, T. 1. 8. ° XXVI. A 58.

Simoni, T. I. 8. ° X.VI. A 58.

— Orazinone Augurale a Ferdinande IV. Napoli, 1767., Simoni, T. I. 8. ° P.C. X. B 12.

Murred (M. Antonii) Orazinore et Epistolae, net non Pracifatores, quase extant in Jacobi Thomani editionibus, in usum reholuture deserve Venetic et al. arium selectae. Venetiis, 1771., Pennana.

Mureto aveva tutto le qualità di un perfetto Oratore: componeva con purità, con molta eleganza, e pulitezza, e pro-nunciava i suo di-corsi con tanta grazia che incantava i mosi uditori. (N)

- Cacronis in Gailliais, Graiopes, F.
- Observationan Juris Liber singularis
su Commentarius de Origine et Progresa
Juris Romanis in et et le Egibas, Scin,
Responis Pradrettum et Constitutionites
Pruncipun, Items in Tits. De de Jurnisctione et de Officio ejas, cui mandata est
Jurnischein, Scin and Tits, di Ottone.
Il Mareto nacque nel villaggio di Mu-

Il Nuireco inacque nel villaggio di Mu-ret viruos a Limeges a 12. Aprile 15/6., e moel a Roma a 4. Giugno 1585. (N.) Mirtola (Gaspare ) Delle Pescatorie, con là Cressione della Perla, ed altre risne. In Venezia, 1617., Deuchinu. T. 1. 12, °PC.

Questo Porta nato in Genova si ritirò in Roma, ove mori nel 1624 (N.D.) Musee Anglicanse, sive Pormata quaestan melioris notae, seu hactenus inedita, seu spec-tius edita, in duo volumina congesta. Editio quinta. Lendini, 1741, Tonon. T. 2. 12. PC. XI. B 5. Mune tres. De ils locus Augustini es Pluta-

Musse tree. De us focus Augustin et Pfatrech. Peesis pro grammstra. F. Observ.
Select. ad evin litter. T. 19.
Mussei, Muschi, et Bloois quae extant counts.
Quillus accessere quaedam selection Theocriti; a Davide Whitfordo, Gr. et fata. Loidini, 1655, Roycrofins. T. 1.4. N. M. B. Q.
L'Asvoud rom note, the Feducion 

Gil. Fainthon, rappresentante il tempio di Venere: aplendida nd augusti ducena penetralia Templi. Si vede in fando la pricerum resigni. Si con an antico estatua della Dea sopra un altare con accunto il picciolo Capido alato: Leandro el Ero si danno le nano per unissi in matrimonio: Illa solo ficco oculos la la contra della contra mitrimento: His son pour citarna tenebat — Dejectum roseo sul-tum perjusa pudore: disro di Ero si scorge una donna da servigo: Hie habito, famula tuntam consorte. In tice del Porma altra Corta dello stesso Incisore: resenta lo Stretto di Sesto, e di Abido con Leandro morto sul lido, ed Ero, che

vi si lancia sopra della Torre: Ut lacerum ecopolite videlt miseranda marritum Direpuit variam moritura a pectore veatem. Nec mora pruecipalem turri se misit ab alta Exonimum super expirum dilapsa maritum.

raux illapas muritus.

Quaso Pomptio si terva anoma golla
Calisione Postur Granci Princepe di
Errop Sorlaus. P. Orphona e mala
scela de Poma Granci. Princepe di
Errop Sorlaus. P. Orphona; a mila
scela de Poma Green manor. P. Posgano però quati tutti Corici, que quapaco però quati tutti Corici, que quanpaco però quali favisa el alla danose,
pera le trace evidenti di ma seque
moderna, tutta orbit unua denoso, con
moderna, tutta orbit unua denoso, con
moderna pero dilicata, onde gli antichi
alesco returre Fanor fisico, quanto in

alcune immagini. Si stiribuisce pereid a Museo sopranominato il Geamantico, e l'epoca della sua celebrata si stabilisce verso l'anno 520 di G. C. / Schoell,

e l'epoca della sua celebrala it stabilice verso l'amas 520. di C. (\*Schoell\*), Tr. P. t.). Mucatun Italievan. P. Mahillon. Mucatuli (Jo. Dominici) l'ext Chevonologica ad ominigrama l'intorietta Serse, Pohtara, Bellica, Fortuita, Literas, et Aross compleciens als obte condito el anusum port Chrisium nitum 1748. Patorii, 1796. Gatti. T. 1. 8. ° P.C. IL O 19.

Nima BRUM. 1. T. 1. 8. P.C. III. O 19.

Tabulae Chronologuce quase Sacra, Politica, Belfaca, Festuata, Literas, at Artes ad ennigenum historiam compleximatur, als order conditio ad annosa part Christon passum april. Edisio quarta. Romao, 1975. p. Salomoni. T. 1. 8. ° P.C. III. A 9.

Mission or Georgia, c viveu pella Il Mission or Georgia, c viveu pella Missionale (Francisci Marca) Discertation Threelogico-Legalis de Spossibilitate et Matrimonia, quiz a Filializadisci contrabuntus parantilus incicii, yel fossi invivia. Acconsere Alex Syan Missionia is Leesa quanportirba Adentiscone. A Manista de Sposalitori filorone fant. S. Dutrilore dane. Arona. 6. Indices. Novoli: 1756. Ramunorona. 6. Indices. Novoli: 1756. Ramuno-

salbus fibreum fam. 3. Datribor daze. 4. Addatasentas. 5. Austram montanentoram. 6. Indices, Nerpoli, 1762, Rayanundu., T. 1. 8. V. XII. D. 3. Franc. M. Musectuals, Patrinio Napolitmo, de Duchi di Mileto, Cheerco Ilagolare Testino, Teologo, e Conouva fra primari del asse tampo, in conserva vescoro di Rosano ad 1718. e vivera sancor nel 1792. (V. od Lections di

ancon pel 1752. (\*\*) on Leavener print, dell' sper.)
Muscia (Barthol.) Scilia Nobilia, sise Nomata, et Cogoonian Censistem, Barosent, Foodatariverum Regui Sciliae an. 1295. sale Foderico II. valgo III. et an. 1468. sale Natriso II. Sciliae Regibas. Romae. 1562. (Carbelletti. T. 1. 8.° PG. VIII. F. 19. Questo Arrippret di Coccamo in Sciliae.

delica la sua spera E. Gestano Annos Felch de Cerchon de Principi di Galatt Pelch de Cerchon de Principi di Galatt Compare Exercitione in Empilean. P. et Medico di prefessione, e Socio della Socicii Reala di Loudra: debla la sua opera all' Arvincoreo di Ganochery, al Girn Cancelliner di Ingilierer, al Canmas lettra datas da Londra nel mesa da Bettera datas da Londra nel mesa da Marso 1967a: meri a S. Leggio del 1981a.

( Biogr. Univ. ) Musonii Philosophi Opus de Luxa Gezecorusa, in quo de Helluousbus, Educibus, Generibus pocalorum, Vino, Coronis ec. ab Scephano Nigro congestum. Sta nel T. viii. di Genovio Thea. Ant. Gr. Questo Filosofo nato in Volsiue nel-

Divinac Naturne Veritate, drope ejusdem Bivinac Naturna ac Vitae Focunditori. Venetisia, 158-p., apad Juntas, T. 1, 4. ° in lat. III. E 8. – Pendiche nelle quali si contragono moltinati et evangelici percetti son suno stili, che zecomari alla interiori fabrica dell'unome

same ex-emigrites prevent into match min; a characteristics. In Yungia appress Galeied Gishito de Ferrara, 1550; T.t. 4, 5 in Int. IV. C.R. — Profilech Quadragniumia 1907 i Epistole et Evangoli curveni; per i gorni di Quastini, a contrata del contrata del Vergina per recisiva, e aport il Cattato della Vergina per propositi del Carta della Vergina per propositi del Carta del Profile del P

dins de Frant Nisorie, fu fatte da Perle III. Vecerve de Binaton John Paglia. Peda per suno de l'api a sidi Fredienteri Venovi, che sel 15½ anderson al Cancillo di Trense. Le vi ai distance tamo ci soni pereri sopra le marcine di Dische vi prosuncio. Mori se Roma agche vi prosuncio. Mori se Roma agficiente de l'api di anni fici. Chi-prio, Genome 11-pd. di anni fici. Chi-prio, Malfatich, ec. T. So. p. 555. J Malfatich ec. T. So. p. 555. J Malfatich ec. T. So. p. 555. J Malfatich ec. T. So. p. 555. J

Musschenheock (Petri - van ) Elementa Physicue in usas Academicos. Venetus, 1952 ; Bertella, T. z. 8. ° XXVI. A. z. Il Musschenheock, Professore di Fisica, e di Massmatoca nell' Università di U-

Il Manischenheeck, Federstore di Fisco, e di Manematien nell' Università di Utrecht, meque a Leida a 14. Luglio del 1650a, e vi mori a 19. Settembre del 1761. (Biorr. Uriv.)

(S) Battley. Crist. 9 Sepri uno Rudere scoperio in Catonia Centi Certici. Catonia, 1815. L. 7, 4. XXIX. et al. (1915. Control of the control of the control of the control of the processing of the control of the control of the S. Gingson #10, et al. Gernale Exciclepedice di Nagoli dell' Apvile 1819, et al. Elisiocea Ladium and Fancicolo di Cenle Elisiocea Ladium and Fancicolo di Cen-

Bibliocca Italiana nel Fascicolo di Gennaro 189a, che la nacorcea fra quelli di tanti illustri Scristori, quali anno Fea, Nibby, Orioli, Rossi, Peruni ec., e pea-fuso I Accademia de Georgoffii di Farenas meriasa P'Autore fra gli Accademici Corrispondenti. Questo rol contiren dello stesso Au-

tore gli Opuscoli segurati . (S) --- Illustrazione dell' Odro di Catania . Catania . 1822.

Catania, 182a.

Un Extrast de questo Opascelo fin inserino con lode sel Nuovo Giornale dei
Letternal di Pisa, N. 9 vitt. cel confronto di altera Hosteranione dell'Odeo di
Atene, fista sel chiarismono Sig. Gironi
di Malano, e al N. 9 xxxxi. viena annoveranto fin le opere del Marquera, del
Beebà, del Piale, del Riono, dello Stancovich es.

(S) --- Schürimenti di un Pano di Cassiodoro sopra alcune Opere archinetumelto asacenti nel Medio Evo, Catania, 1848. Opuscello insecito nel Giornale Pinno al X.º xxxx. al X.º xxxx. p. 156. Questi schiarimenti, in una nota, ven-

To respect to the

gono proposti come ntili alla interpreta-azone di alcuni passi di Vitravio, in ocessione della nuova edizione di quel Glasensone detta suova edutose di quel Glas-aco Autore, intrapresa da Mattinza so-pea le tante fateshe degl'illastri Scrittori Marchese Polesi, e Conte Stratico.

--- Dell' antico nao di diverse sperst di carta, e del magistero di falsbeicarla, Nu nel Tarr. degli Atti dell'Acendemia Giornia . V. Giornia . Quesca Memoria presentata dal Chia-

rissimo Cav. Professore Georppo del Rosso, uno de più rinomati soggetti, che posegga l'Italia per Architettura, e per aru, all'Ateneo Italiano, merab al sou Autore il Diplema, con cui wenne ascritto a quel nobile Stabilimento. Di ema si troun Estratto nel Giornale Pisano 46., e l'Estensore lo termina colle n. - pa., e i Extensore so termina cotte seguenti perole: a Altri Collaboratori a » questo Gormale, meglio istruiti che so » non lo sia, e dottissimi nelle scierne » relative al Soggetto trattato, avrelibero > maggrermente fatto risultare i molta prequale ho reso cento; il maggiore dei y quali consiste nella matsima filologica diligenza, e perizia subordinosa scuza n sforzo, ne contorsione al ragionamento n sempre ingenuo, sempre facile, sempre

p siruro. > (5) --- Discorso d' inaugurazione per lo ri-Discorso d' inaugurazione per lo ri-nabilmento della Cattedra di Architettura Civile nella Regia Università degli Studi di Catania, letta per Proluzione dell'anno sco-lustico 1820, e 1830. Catania, 1830. Dalla Stamperia della Università. T. 1. 4. ° XXIX.

Questo Architetto di professione nacque in Catania il di 15. Felderro 1778. Nel 1810. venne promosso a Deputato Esa-18to, venne premoses a Deputato Est-minatore Mestro, di una delle tre De-putazioni crette da S. M. per esamoare, e ficultare tutti i Periti Urbani, e Ru-stremi della Stellia; nel 18a ad Inge-guiere Provinciale del Valle di Catana, e in Agosto del 1809 a Prefusore di Ar-chitettura Civile in questa R. Università, e ne sta attualmente con molta lode det-

tando le lezioni. (5) Musumeei ( Pietro ) Gran Teoria della Comercazione: Opera filosofica. Catania, Conservazione; Opera filosofica. Catanta, 1820., La Magna. T. 5. in vol. 2. 4.º par. XXIX. C 17. XXIX. C 17.

- - Gran Teoria dell'Universo, presentata
a tutte le Accadennie. Napoli, 1829. Nel
Gabinetto Bibliografico e Tipegrafico. T. 1.

8. ° XXIX. C 19.

Opers singulari and loss genere. Questo Autore, Cantone, Chei terra diguith dello Clarice Collègiant di questa
Gath, sarepte in Grestina, villeggio poce
Vive nutore più ristalde sansi per
l'eccellerai qualti del loss cuere, the
per le moure produzoni del suo spirro.
Manberson, N. Biblia, Nor. Tena. Cepe in
Questa Todogo Laterrama nella Terrogia.

Questa Todogo Laterrama nella Terrogia.
En Pateure di Northamen nella Terrogia.
en ovi nel 15-7; / Le Long, Biblioth.

e mori nel 1597. ( le Long, Biblioth.

Sacr. ) Muzarabum Gothiel Officil Divini Ordo, ex-Musication Collect Office Divisit Orde, ex-ception, et in Latisum Sermonem conver-sus ex Hispanico Labro de vita et genia Franc Xinenes S. R. E. Card ex exciptos sh Eugenio Biolstein, Parocho Toletonae Eo-cleuse. Sta nel T. S. ed. 15. Biblioth. P.P. Music (Gredumo Liltimo. Stanno in Fiori

di Rime di Rime.

Il Muzio, nacque in Padova a 12.
Marzo 1496., e mori alia Pareneta, villa
tra Firenze e Siena nel 1576. ( Tira-buschi, T. Frit. P. I. )
Mycouius ( Owaldus ). V. Theasurus Histo-

rise Helveticae.

al Miconio, Trologo Luterano nacque a Lucerna nella Svaera nel 1488., e fu Pastora in Basilea, one morì a 15. Ottohre 1552 ( Moreri ) Myle ( Adriani vander ) Epistolae. F. Epi-

stolae III. viror, selectiones, Mylu ( Audrese ) Commentarius in Junam . V. Schiehardus.

F. Schurbardon.
Queno Trologo Luteraso, e Professore
di Elirco in Romisplerg, visces alla
metà del xvii. sculo. (Le Long, BirMyias Epistolae, F. Jamblerus.
Mu era moglie di Miloso Costonista,
echibre Alfesa, che viuse i Sharitu, e
ruscò la loro città nelle for (Olimpude,
con transi e la consi svami G. C. (Pilocer)
J. Fragmenta, F. Carraina some illione. Formia

Myrtidis Fragmenta. F. Carmina novem III.

Miride di Antedonia in Beoria fu la muestra, secondo Suida, di Pindaro, e di Corinna. Plutarco nelle sue questioni. Greche le di molte ledi. Non ci rimangono di essa che alcuni Frammenti.

Nadasi ( Joannis ) Annus Hebdomadarom Coelestium , Pragac, 1663. T. 1. 4. º in lat. 1X. A 1. --- Annus amoris Dei in menses duodecim

Anaus amoris Dei in menose duodecim distribunus. Item Annus Errunts amoris Dei. Viename Austrase, 1678. Voigt. T. 1. fol. in las. III. D 6.
 Vista et Mores Praedestinatorum, sen Signa XXXIV, praedestinationis. Ibid. 1681. T. 1. fol. in las. III. D. G.

Questo Gesuita nacque a Tyrnasy nel-

P. Ungberis nel 1614., e mori sul finire del xvit scrolo. (Soturel, e Moreri) Naevis (da.) Justini Martyris praesertim in ratiocinando ab eo commissis. V. Olserv.

rationando ab eo commissis, P. Observ. Seloct. ad rem litter. Tr. I. Nagelis (Joh. Andr. Nisch.) Discretatio de Ledu Sesulpribas Vesterum Romanorum in Ghemara Babylonios commentoruis. Sui vol. T. xxxxt. di Ugolino. Nain (Dom. Pierre le ) P. Tillemost. Nalgodi Monachi Chamatenais, Vita S. Odonis Albasis, Sta nel T. 7, p. 144, di Malaillon,

Anta sto. Viveya nel xxx. secolo. Nani ( Domaniei ) Polyanthea, hoe est, Opus suavusinus floribus celebriorum scatentiarum tanı Graecarum, quam Latinorum exornatum

Lugd. 1600. Vignon. T. 1. fol. PC. H. F 2. Il Nano era della Contea di Alba Reale nel Regno di Ungheria: vivera nel prio-cipio del XV. secolo. Elibe compagni all'opera Bartolomeo Amanno, e Fran-cesso Torsin.

cessos Torsin.
anni (Remigio) F. Fiorentino.
anni (Perri) De Comusis Rosanti Disertatio. F. Floccius.
Questo Sociatore, Canonico d'Arras,
naoque sel Alemar nell'Olanda nel 1500., nacque ad Alemar nell'Olanda nel 1200., e morì a 21. Luglio 1557. in Lovanio, nella em Universala era Professore. (N) Nantuzzi (Domenico) Relazione Anatomica d'um doppio Feto. Sta nel T. 3g. del Ca-

logical. Questo Professore di Chirurgia la Lucca fece questa sua Relazione nel 1747. Mansii (Francisci ) Notae in Nomum. V.

(S) Napione (Giovan-Francesco Galeani ) Sag-gio sopra l' Arte Storica, alla Maesta di Vittorio Amedeo, Re di Sardegna ce. In To-rino dal Marcese 1975. T. 1.8. S XXIX. S 25. Di quest'opera d'uno de' moderni gran Letterati, di cui si pergia l'Italia, i Consultor del S. Officio Fr. Giaseppe M Nicolay, Agostiniano Scalzo, ne di seguente giudicio: Lébrum . . . attente seguente giudicio: Librum . . . attenta lectione percurri , în eoque nihil Fidei . morumque normae adversum depre-handi, quinimo eo laudie, commendationisque genere excipiendam de Arie Historica exhibet tractationem quest Historica extunet tracionomia qui-perfecto Operi hactenus desiderato re-pendi debeat; tanta quippe in illa eru-dittonio copia judiciique gravitate pru-dantiesimae historico viro legre figurelatisesmae historico viro legre figura-bar, caque perapicuitate, ac puntitoni-sedine Historiae Indolea, multipleaque utilitae, ac ecopus explanatur, ut exa-ction nulla, hac in re, theoria, ab-solutiusqua nihil quiverit amplari. O-me itani Historia pus itaque Historias cum adornatorie,

tum evoluturis perulile praclo dimisainum esse non embiso.

Napoli (Carla di) Concordia tra' Dritti Da-maniali, e Barondi tratata in difina del Sig. D. Pierro Gaetane Bologna ce. nella causa della pretsa Riduzione al Demario della Terra di Sortino. Palemo, 1754-y Felicella, T. 1, fel. PC, X. 1 33. Carlo di Napoli nacque in Troina nel Poro. Fe unto del Engelstero dell'Accode-

800

mas degli Ereini; eccopò i più sublimi posti delle Magistrature: all'improvviso il di 29. Novembre 1758, fu rapin dalla nocto. Il Senata di Palermo ne volto nel 150-con a trabermo ne volte nel 275, concer la memoria ficroplegii eriogere nella Casa Comunale un losto di 
marmo. (Seinzi, Proppet, T. n. p. 50, 1
Nardi (Jacopo ) Le Historie della Cutà di 
Frorenza dal 14g3, 200 al 1551, ces un 
Duovono alla fine sopra lo stato della Cutà 
di Lione, I al Lone, 1582, Amedian, T. z. 
4, 9 P.C. X. D. 25.

Prima ellifora, processata dal Engia-

O PC. X. D 83. Prime ellitions, rupportuta dil Fonta-nini o dell'Hayan, e notata: Editione migliore di quella di Frentze per il Sermarbelli 1584, avendo in fine ul Catalogo de' Ganfaloniari di Giustitia

di Piorenza.

Quasso Storico naque in Firenze nel
16/05. e mori a Venezia poco dopo il 1555.

(Dalla gul appresso notata Opera)

Narhi (Carlo) Berre raggunglio della vin di
Jacopo Narhi Gentilaccao, Perta, e Storico
Frorenzano. Sta nel T. xiv. del Calegierà.

Nardina (Famiani) Roma Vetus. Sta nel T. rv. di Grevio Thes. Ant. Rom. Narducci (Tommaso) Leitera sopra il riti-rumento del mare dalle apsagge di Toscona, rumento del mare dalle spange di Tosona, e rumedio centro l'intervimento del Porto di Vereggio. Sta nel T. 42. del Lalajerto. Narrato de morre Otonis IV. Imprezioris. Sta nel T. 5. p. 1573. di Marene Thea. Nes. Natale (Tosamano) Filosofia Leibnitiana in vivii Toscani. Farane, 1756. T. 1, 8. ° XXV. C 17.

L'editione si free verimente in Pa-lermo presso Francèsco Valenza. Gli Accodemici di Lipsia , a cui l' opera fo in-titolita , la lodarono , e l' accolerto ad naore . Fu perimenti lodata nelle Memore, en parimenti fodata nelle Me-morie per servire alla Storia Lettera-ria d'Italia, che si sampavano in Ve-nema presso Valvasense tom. XII. p. 589, Sebbene in quasso Biro non si recun-che i diversi gradi delle nostre cogniche i diversi gradi delle nostre cogni-zioni, e i due finon principi delle con-tradizione, e della ragon distrininanta, argomenti in verità sterili e manati, sono pure espressi con tal chiarczaa, e atiti di tanta grazia, e tento lepore poetico, che ancora oggi non senza difetto si leggono. (Scind Prospet T. II.)

- Riffesioni Politiche intorno all'efficacia, o necessità delle pene minacciato dille leggi.

e necessit delle pure sinuccius dalle leggi. Str nel T. XIII. degli Opono: Sicil.

Anoccobè quans Ridmonis sicus susa dix alla line pesti suni dipo del filera dix alla line pesti suni dipo del filera con pure crana nato sciuta dall'Autore nel 1759.

Il Natali, Marchen di Monteronio, sur con estato del ristato dall'Autore nel 1750.

R. Petrimonio, R. Deleguto dalle Crumanioni, Deputos del filegos, e Crumanioni, Deputos del filegos, e Crumanionio, Deputos del filegos del

Lyma. Cesò di vivere il 28. Scuembre 1819. ( Scind., Ioc. cit. )
Natali ( Hieronymi de ) Annotationes et Me-

stationes in Evangelia, quae in Sicrosaucto Missae Sacrificio 1010 anno Jeguntur. At tucrpior, 1595. Nutius. T. 1 Jol. L D 5. A queso volume appartengoso, selben non di questa atessa edizione, che è la seconda, le Figure, che sono legate se-paratamente soto il seguente sitolo:

- Evangeliese Historiae linagines ex ordine

-- Exangilicae Huorine Imigines ex ordine Exangeliorum, ques toto anno in Missos parcidico recistatur. Antuerpae, 155A, Nuiss. T. 16 M. Il. K. 18. Prima editume, che viene preferita alle posteriore per la quilità delle stampe. (D. B. ) Questo Genzita Spagaudo nacque in una delle lade Balenta nel 1564, e suori pulsario Frances del Nauveno Diction. Histo e lo fanno Funniego, I Treduteri Italingi ii giccopo in quanti Prevo, mentre Italiani li sieguono in quest'errore, mentre vogliuno curreggere il sicolo dell'opera vagione correggere il moto dei opera dicendo: a initolira non già Meditatio-nea in Evangelia tottus anni come porta il testo francese, ma benti E-pangelicae Hittoriae Imagines es ordine Evangeliorum quae in Missa re-citanter. » Il puolo fratanto del nostro ecomplare è quala l'abbiamo sopra notato, ecempiare è quala l'Abbiano sepra notato, a il quala corrisponde il tento francre.

Il P. Abrgumbe ancora nella Vita dei P. de Nuali pella Bibitoti. Sorrich So-porta quant'opera, e astra questo tituba tuccissimo si ruva notata nel Dition Biblinge, di Penigle, Al volume poi, che custiente le nole figure, a appento il titolo, che i Sig. Traditatori Italiani han trechiat di neve devatto sottimeta il primo. Natalis (Antonii ) De Corlesti Conversatione in

Aiccardus, T. 2. in 8.º in Lu, IX. A 6.

Questo Gesaita nacque in Palermo nel 26,8., e vi morì a 17. Ottobre 1701.

Popera ) han. V. Concordantise Hebraicae. Nati ( Pietro ) Breve Discusso intorno alla natura del popone, e sopra il cattivo tou del ber fresco con la neve. Sta nel T. 1v. del Calogierà

del Calogieri.
Suadé (Gabriel ) Sciences des Princes, ou
Considerations politiques sur les coups d'Etet, avec les Richaious historiques, unorales,
chresiennes, et politiques de la D. M. Insprius l'an 1752. T. S. 12. O. XXVI. B 6.

Opera mediscre, scritta con uno stile
duro, come tatte le alter di questo Autore, Le Riffessioni seno di Lutgi du May,
cle tas decle una editione and 1675.

Che tas decle una editione and 1676. cho fu la prima da questo Editore,

para in Pargi sotto il sitolo di Boma, sil è stimata. ( N. D. ) --- Bibliographia Politica, F. Whear.

Questo Autore, Medico di professone, navque in Parigi a 2. Febraro 1600., e mun ad Abbeville a 23. Luglio 1653. (N) Nandeaus, et Patiniana, ou Sugularitea ro

Nadeus, et l'atizian, en Sugularius re-marqualles, pries de Coperasions des Mes, Naudé et Patin, Aust. 1705. Plats. T. 1. 12. P.C. II. A. 1. Celle elligie di Patin, e di Naudé, incue de l'Sluyter. Naugerii (Audrene ) Luwa pociet. Sonno zel vol. Carmina quinque ill. poetar. e cua l'recatoro, P. Procatorius.

Il Navagero earque in Venezia nel 1483. Univa ad un gusdizio fino, e ad una bella letteratura una modestia atraordi-naria. Morì a Bloss II 8. Maggio 1549.

naria. Meri a Bloos II 8. Maggio 15aq. di anni 46. [N] Navigationes diverses. P. Novas Orbis. Naum (Jodici) Americo S. Testamenti Christi. P. Ovingius. Natera (Emanamelia de ) Commentarii in Jone, Longli 1617., Anisson, T., 16. II. O. R.

-- ~ Commentarii in Judices, Lugd. 1656. Animon . T. 5. fol. IL O 19. Questo Gesuita Spagnuolo nacque in Questo Grenna Spagnarou mercyo un Toledo nel 1605, e nori verso la metà del xvii. socolo, e Sotuel e Moreri J Nazarii Panegyricus Constantino Augusto. Sta

ne' Panegyrici veteres. Nazianaemus ( S. Gregorius ) F. Gregorius.

T. XVI. delle Opere totte minori di Mura-tori. F. Muratori. tors. F. Murators.

Nearchi Periplau. Stot juernio nella Descrizione dell' India di Arriano. F. Arriano.

Nearco di Greta in Ammiraglio della Bious peditti da Alessandro dalla loccha dell' India nall'Enfast, per espirare le conse della Perija. Errico Dodyet service una Dusertazione contro l'autenicità del Cionnala di Nanno. il guale, recondo Giornala di Neurco, il quale, accondo

il suo avviso, è stato immaginato da Ar-riano: essa si trova ne' Geografi Minori dell' Hudson ( Schoell , T. 1r. P. 11. ) Neandri (Joannis ) Talucologia, hoc est, Ta-luci seu Nicusanse descriptio, et ejus praeparatio, ae usus in omnibus corporis hu-mani incommodis, cum liguris, et Authoris effigie. Lugd. Bat. 1627. Elsevir. T. 1. 4

X 1 16. Opera assil situata, a ristampata pish volte, e toute le edizioni ne soto uputalmente Luone. (D. B.) Questo volume contiene ascora l'opera signetti Jo, Chryvostoni Magneti Esercitationes de Vabaco. Testai Regés Magnius. 65 As. — Hymnus Tabaci, audiore Raphate Universi, Lugal Bate, 1605. Zel duc folj, che restavata juncti, si trova serita a prima ur'Ober. Tabacomo serita a prima ur'Ober. Tabacomo serita a prima un'Ober. Tabacomo Opera assai stimata, a ristampata più scritta a penna un' Ode in Tubucuma sul gusto di quella di Orazio in Alhum. Vi si trova ancora Simonia Paulli Commentarius de abusu Tabaci et Herbae Thee. Argentoruti, 1681. cum

Herbae Thee, Argentoruti; 10st. cum fig. et Authoris efficie; Giornani Nenadro nocqua in Brema nel 1556, come si ribeva dalla iscrazione posta astao la sua efficie; capoli (Antesia de ) Decisiones Tribunasia Magine Regios Curios Sedis Plenas Regia Siciliar in causis Possensoriis pro Succes-siona Principatus Castri, et Terras Cassari; Marchionatus Terrae Sortini ec. Panormi, 1780 Bentivenga, T. I. fol. P.C. X. I. 11. Neapolis (Caroli) Anaptyxis ad Fastos P. Ovidii Natonis . Antuerpue, ex Offie. Plantin . Moreti . 1638. T. s. fel. XII. G 5.

Precedono vari Frammenti dell' an tico Calcudario Romano, Segue poi Kalendarium confectum tempore Con-stantini Magni anno Christi 385, fioalmente: Kulendarium Rusticum qua-tuor lateribus in marmore quadruto inscripto. È utile all'utelligrava de' ka-su. Il Mongitore pella sua Biòliotà. Sieula rapportando quest opera di questo dotto Saciliano morto in Fraga nel 16, 2, nel 31, aono di sua vita, la chiama: Opue eruditione egregium; e il Fauricio

nella sua Biblioth. Lat. T. 1. p. 160; chiana eccellenti questi Commentari. Commentariis eximiis illustravit Carolus Neapolis, a l'Harles T. 2. p. 468. ccai scrive: Caroli Neapolis (qui Refuct, et Commentarios doctissimos in Fostos anno actatis 21. abrolvit) A-naptyxis ad Fastos P. Ovidii Na-sonis . Antuerp. ex Off. Plantin. 1639. fol. can textu, editore Eyeio Pu-teano post Auctorem an. 22. aet. de-function. 1. Ilarles differisce dal Mon-Junctum. L'Harles differisce dal Mon-gitore nell'anno dell'età, in cui morì il Aspoli, e nella data dell'anno del nostro esemplare, se non voglia crederai questo

piuttoso un error tipografico, rerensis ( Aelii Ant. ) Herum a Ferdinando et Elisabetha Hispanisrum Regilius gesta-rum Decades duse. Necson Belli Navarensis Latri duo. Annexa insuper Architepscopi Roderici Chronica , aliaque historia antehac non excussis. Granatae, 1545. T. 1. fol. PG. VII. H 2.

Opera stimata, e molto rara. (D. R.) Questa Raccolta delle opere storiche del Lebrissense, che è rara, e che di rado è compiata, percise gli seriui, de quali è compotta, homo cascuno de titoli parti-colari, ed una nuova numerazione di pao de figli del Lebrimeno che avera torchi nella propria sua casa, a vi rioeolse i migliori operai, per farvi dello nuove adizioni dalle opera di suo padre. ( Biogr. Univ.) Li Edizione è veramento hella. Essa fu da Sancio dedicata a Filippo Secondo con un Epistola, che ha in fine: Ex officina nostra literaria apud Inclytam Granatam. Anno mil-lesimo quingentesimo quadragesimo quinto, calendis Decembris. Le pagine quinto, calendar Decembris. Le pagne sono numerate d'una parto sola con cire Romane. Le Storio del Lebrisseose vanno sino alla p. LXXXVI. Siegue un nuoro Frontispinio col titolo: Ress. ac. Ill. Dom. Roderici Tolet. Dicaccala Archiepiscopi, rerum in Hispania gestarum Chronicon Libri novem nuperrime ex-cuesi, et ab injuria oblivionie vindicutoi, et ab injuria oblivionis vindi-ciii. Adiesta nusqor Ostrogolhorum, Ingravam, Fandalorum, paster-rumqua historia. Neenao Geneologia Raguan Iliapanorum Rev. P. D. di-punita. Apud Indylam Granatam. Anno M. a. XLF. Quest opera vi sico al faglio CXXIII. Si ha quandi un terno Frontapina, che porta: Eniscopi Geruni-decen amban mon attenta decen amban para porta decen amban mon serio M. p. XLF VI. e. quest opera vi sico 21 feg. XXVII.

hytam Grunalam. Anno st. b. xLF.
quast opera va sino al fog. Lxxvi.,
se è l'ultimo di tutta questa raccolta.
Elio Antonio Lebrissense, uno di più
octi ucossini del suo secolo, a quello,
ser vicepiù contribati a fur riforire le
tutre a le scienza in lispagna, nacque
ell principio dell'anno 14;4, a Lebrisso,
el grincipio dell'anno 14;4, a Lebrisso, Andalusis . Fn Professore di Gramnella Andalasia. Fa Professee di Gram-matica a di Poessia in Salamanca, e poi di Retterica in Alcalà. Fa nno de prà utili cooperatori della famona Biblia Po-ligiotta di Xusernes, e morì il di a La-gio, 1532. (Hing. Lini.) seconati de l'Appel des Egliese da Prance au fatur Concile Général, de la Constitution Unigenitate, 1917. T.1. 2. ° XX. A.5.

Necrologe de l' Abbein de Notes - Dame de Port - Royal des Champs, Ordre des Ci-teurs, Institut da Sainé Scerement. Auns, 1753. Potgieter. T. 1, 4. ° VIII. E. q. - Supplement un Necrologe de Noter-Dismo de Port-Royal, 1755. T. 1, 4. ° VIII. E. 10, Necrologe des plus collères Defenorurs et Confessarse de la veriet, 1755. T. 6, 12. °

Canformers de la veriei, 1780a. 1-0. 18.
XX. B. S.
Ngotatoons de Mr. lo Conne d'Avant en
Hollande depuis 1670, juargé en 1884, Paris, 1754, Durande T. S. S. X. XVI. C. T.,
Ngot (\* P. Ginilo) Jateris degli Servinei Fiongeri (\* P. Ginilo) Jateris degli Servinei Fiongeri (\* P. Ginilo) Jateris degli Servinei Fiongeri (\* P. Ginilo) Jateris degli Servinei FionGenta Sturis è una compilation piema
di falli d'agni genere, di cui la mujigeran degli Editori, cho firmos i confatelli del P. Negri, ingranzierno il una
monta in cere di scenzolo. Il Trabacchi,
Trabacchi,

mero in vece di scemarlo. Il Tirabeschi, ed altri Critici Italiani ne hanno dato il giudizio più sfavorerole: nondimeno è ancora ricercata dagli studiosi della Storia

moors rierresta dagli molisiri della Soria Letterasia, percibi non un en la di migliore sullo stenso negetto. Il P. Negri Genutia necopera è Ferrara nel 1058, a vi mori a 21. Settembre 1720, prima di aver disto l'ultima mano al una lavoro. 

( Bilger, Univera.) una lavoro. 

( Bilger, Univera.) sun lavoro. 

Lem Tractatus da junctione Corpori et Pallocophi Chrirotatus da junctione Corpori et Animae, de Corpore, de quinque seculus see. Gr. et Lat. Sinono nel 7.1 n. p. 768. Bibl. PP. Non is al tempo, in cui six risusto.

Lat. Stanno nel T. 12. p. 768. Bibl. PF.
Non i su il tempo, in cui si vissito
quoso Scristore; il Caccio lo dire dal
quiana secolo: (Pall' Inden Alph.)
Nento (Ignatio del ) F. Succosi
Il Nene era Religioso Damiello Esperio
mecolo: la Vaz a lo Opere del Periodo del Vaz a lo Opere vivera nel printi anni del XVIII.

necolo.

Necorii (Ludolphi ) De Musco Alexandrine
Datribe , Sta nel T. VIII, di Grusovie
Thea, Jah. Gr.
Nerii (Josephi) Analecturum Libri duo, in
quibas praeser ea, quae sd jos pertinent,
varis tum in Socra, quam in pecána llistoria, et quuedam in Tacito, explicamur, illustrantur, emendantur. Starino nel T. IL.

di Ottone.

Neropiu Paulini Epistola ad Sanetum et Anandum Fratra. Sta nel T. 15. p. 827.

Biblioth. P.P.

Molta alire lettere di questo Antore

Molta alire lettere di Questo Antore,
di S. Agostano, di cui

corrono nell'opere di S. Agostino, di cui fa contemporaneo. (Dall' Index Alph.)

Normal (Daniel) Supplementum Benedis-man, sir Cattines Sounds Managerorean Normit (Daniel) Supplementum Benedis-man, sir Cattines Sounds Managerorean chima. San et al. 71. al Rom. F. In-Quest Perletto dala Raiderea Harris (Lance and Lance and Lance and Imperador, normal et al. 2008 and 1529. Normal England Manageria del Repro di Protes al Grands, amenagement artefate da Francos nel velegre labor. VIII. a. Normal Cattines and Cattines and Cattines and Normal Cattines and Cattines and Normal Normal Cattines and Cattines and Cattines and Normal Cattines and Cattines and Normal Normal Cattines and Cattines and Cattines and Normal Cattines and Cattines and Cattines and Normal Cattines and Cattines and Normal Cattines Normal Cattines and Cattines and Cattines and Normal Cattines and Cattines and Cattines and Normal Cattines and Cattines and Cattines and Cattines and Normal Cattines and Cattines and Cattines and Cattines and Normal Cattines and Cattines and Cattines and Cattines and Cattines and Normal Cattines and Catti curitie ( v. A. de la ) Le Luvre de Poble avec des reflexions moseines sur tous les Ver-sets, et des notes critiques sur les endroits les plus difficiles. Paris, 17a3., Delespino. T. 1, 12. VVI. B 18.

metà dal passate secolo.

536 Newtoni (Issaei) Philosophiae Naturalis Principia Ma hematica. Editio terris ancia, et emeculata. Londini, 1726., Innys. T. 1.

Opra mareata al como del genio invintore del Aruston, nella quale la più profinada genoceria serve di lasce ad una fisien tutta mona. Questa ne è la maplace edizione, perelho bellimona, e conrettiorina, essendo atata fitta setto gli occhi di Enrico Proderten, aldicisano in quales sorte di materie. (N)

in quote sorie di materie. (N)

— Idem Opus cuis Gammentarius FP. Thomate le Surur, et Francisci Jacquier. Colon.
Allobe. 1960., Philibert. T. 4, 4, 2 N. II t.

— Arithmetica Universalie, sive de Gomposizione, et Resolutione Arithmetica per-

petuis commentaries illustrats, et aucta a P. Ant. Leechs. Medichun; 1752., Ambros. T. S. S. Y. XXV. B So. Newton meque a 55. Dicembre 1642.

T. S. & P. XXV. B 5a.

Newton nacque a 55. Dicembre 1642.

a Volstrope nella Provincia di Lascola,
e moi a 10a. Marca 1936. (N)

Newton, nive da Noua Villa (Hennic) Epistole, Orazionar, et Germina. Lazze, 171a.,
Guffetti. T. 1., 4° PC. XI. C 6.

Per la langa dimon, che questo Sezia-

Cashetti, J. I. I., S. A. K. C. S.

Per la langa dimens, che questa Seciatora verva fitto in Tovrans, coust citatora verva fitto in Tovrans, coust di Inghilterra perso a quella Gerer, si era equitatta la canoternas, e l'amorcina del printipoli abtanamonia di quella nasione, i don Salvini, il Magdatetti, il Magdatetti, al Vatanamonia de rera ascritto all'Arcadas di Roma, all'Arcadas del Roma, all'Arcadas revisato all'Arcadas del Roma, all'Arcadas del Canot. In fine del volume si trovato moble posse de' detti vishemoniami in lode del

se de' detti valentuomini in lode dei Dewton, dalle qualt as vede, ch' ei forriva ne' principi del Xvrti. serolo. Sew and General Bibliographical Decionary containing an Historical and Critical Account of the Lives and Writings of the most Emisent Persons on every Nation ec-

most Emiscat Persons en every Nation etc. London, 1761. Odorne. T. 11. 8. ° PC, in lat. I. C. S. Niender (Ambrosius) F. Sdins Italicus. Diender, Theriaca et Alexiphormoca. Stanno

nella Caleninon di Errigo Sofano Poessa Gracci Minores. P. Questi due poemi, il primo intenno i rimadi contro la morsicottare delle beata solennos, il secondo intenno i rimedi contro i schini, che a invocatanon appi alimenti e nella bevande, non immcano in vero del prego della elegana,

ma non latano nessan mertap per la destrana.

Nicandro di Cololone, secondo altri, deli Esolia, fu modico, gratmasteo, poeta, e ascredoto di Apollo di Chero, degmà eccitarra nella aus famiglia, e vivesa circo 150, anni avanti G. C. f. Sechoell,

T. 11t. P. t. p. 125. j
Kierphori Gerophilaeis ad Monseisen quendam
Theodosium de quarumdum Quaestonnes
explicationo Egistolae duse. Séanno nel

explicationo Epigiolae duse, Sáanno nel T. S. p. 75. Biblioth. P.P. Dal Cocirio ai mette questo Seritore nell'anno 850, da altri nel secola Vil. (Dall'Indes Alph.)

Nierphori Confessors incertae actasis Canones.

Sianno nel T. 6. cul. 425. Biblioth. PP.
Nierphori (S.) Consuntinopolisum Patriarchiue
ali aliquidas dicti Caronologia triporitia.

Sia nel T. 7. cul. 165. Biblioth. PP.

Visse nel 1x. secolo. Nicéphore, Patriarche de Constantinople, HiSteine Aberigie, traduite en François par Mr. Cousin, F. Cousin, T. 3. Questo Patrieren è lo stesso che Il di

sopra notato Autoro della Chronologia triparciat. Nacqo in Costantinopoli verso l'anno 760, unori nell'anno 800, ed Monsstero di San Naceforo da las foindato, ove si era ritimo, quando fa esilisto e deposto dall'Imperatore Leoue l'Armeno, nemico delutanto del culto delle imagini. ( Biogr. Univ.)

Nicephori Callad Ecclesiasticae Historine Lilet XVIII. a Frontone Ducaso, Gr. et. Lat. Parisin, 165e. T. 2, fol. VIII. O 4. Nicephori (S.) Patriarchie Constantinopolitani Opuscula quature contra Iconomachia, La-

Opuscula quatror contra Iconomichia, Latine, an. 810. Stanno nel T. s. P. s. p. l. Thes. Monum. Eccles. Di quest' opera è questa la sola edirione, che da simuta. (D. l.) Nicefon

rione, che sia stimata. (D. B.) Nicefore mori verso il 1540. (Aevood) Nicephorus Gregoria. F. Historiae Bynin, Script.

Questo Storico Greco vivera nel 1844. Questo Storico Greco vivera nel 1844. Bellarmini de Script. Ecclas. ) Niciplatore Bergame-Costa, i listorie de Constantin Ducas, de Romain Diogène, di Michel Ibacas, et de Nicéphore Botaniste, traduite en François por Mr. Coasta. V. Conduite en François por Mr. Coasta. V. Con-

dutte en François per Mr. Coustn. V. Cousin, T. S. Questo Storico mocque in Orestin nella Macedonia, e noci virso l'anno 1157.

Questo Moneo morque un Orreum noma Macedonia, e mivia vivro l'anno 1157. Mireton (1. Pierce) P. Mésoniero. -- La Gonversion de l'Angleterre au Christamanme comparée aver as préurânte lléformation. Ouvrage traduit de l'Anglois. Paris, 1739, Brosson. 7. 1. 8 ° XMI 6-9.

Peris, 1749., Brisson, T. J. 8 ° XMI B 9.

Questa Religiono Estralett, uno degli
Senttori, che anterareno il Secolo di Luigi XIV., narque in Parigi pel 1685., e
mori nel 1538. (V)

Nierta Fyzantius Pro Concilio Calcedonensi.

V. Atlasius Grace. Orth. T. 1.

Nierta Acominati Chomiane, Imperii Gracei
Hasonia, ab ampa 1117., in ono Zonara

Mosteria, ab anno 1115., in quo Zuntas deninit, suque ad annon 1020. Hereta cidtic Graeve-Latina, Hieronymo Wolfo interpete. Vignan, 1553. T. 1, e 9 PC (17 E 1, Questo Autore entra nella Collicinatura del constitución de la constitución de seleve il moster cerupitar no nia delregia. Questa notar estimate no nia della prima, fatta in Bosilea nel 150gia. Questa notar estimate e richtopa della prima, fatta in Bosilea nel 150la. falso. E bidiure, de fia Sanore Gui-

in sant at Lance, the microsoftists large, via against una eccoolegia alcuni eccoolegia alcuni eccoolegia alcuni eccoolegia alcuni eccoolegia alcuni eccoolegia alcuni eccoolegia eccoolegi

Biblioth. PP.

-- Fragmenton de Statuis aeneis igni traditis pon captam a Latinis Conventinopolim. Sta nel T. 6. p. 4c6. Biblioth. Gr.

lim. Sta nel T. 6. p. 4có. Biblioth. Gr., Fabric.
Questo Antore così chiamato precide macque a Chona città di Frigia, morà in Nucra verso l'anno 1216. ( Biogr.

Unic. )
Nicetae Papidingonia, singulorum XII. Apostolorum singula Encomia, Gr. et Lat. Stanne
milf Auctorium Ebitoth. PP. 307.

— Alise Orationes Ebicomiasticae Gr. et Lat.

Hed. p. 547. et sepu.

Nicetae Herzelese Metropolitae Catena Graecornen Patrum in Bennun Joh., ex duobus MSS. Bibliothecae Bodleianae Codicibus. Gracee nune primum in lucem edita, et Latine versa, opera et studio Patricii Junii Accessit ad caleem Textus Jobi ΣΤΙΧΗΡΩΣ juxin verum in germanam Septinginta Sea morum Interpretationem, Gr. at Lat. Lon-deni, 1637., ex Typ. Regia. T. 1. fol. II. M 13.

--- In Epistolam r. ad Corinthios Enarr tiones, Gr. et Lat. Stanno nel T. v. del

Niceta, detto Serrous, era prima Dacoso della Chiera di Costantinopoli, e quinch Arcivescovo di Eraclea: fu contemporazione di Toofilatta, a visse nel recolo xi. H Du-pin nella sua Bibliothe. e. T. 19. sencerat, che questa Catena è pinttoso con industriale del Niceta. Niceta, detto Serrou, era prima D'acono

di Olimpiodaro, che di Niceta.

Nicetti Episcopi Trajectensis Tractaus de vigilius Servorum Dei. Item de Paulmodise
Iono, Am. 563. 86a nel T. 5. p. s. di A-

Nicholeji ( Guil. ) Historias Sacrae Libri VII. nase. Londini , 1711. Taylor. T. 1. 12. 0 Il Nicholsio era di Westmiennes

viveva nel principio del passato secolo. Nicodemo ( Lionardo ) F. Toppi. Nicolai de Glessangiis Liber de Studio Theologico. An. cire. 138a. Sta nel T. 7. p. 138. di Achery .

He street of the street of the

( Dalla Vite ec. )
Nicolai Pepas III. Epistola ad Philippum Au-gostum, qua scriba se in Papam electum esse. An. 1278. Ste nel T. 11, p. 361. di

cset. An. Jaya.
Achery.
Belling. F., Balisrum T. S. P. 2, p. 21,
Fa eletto Possefice in Viterbo a 22,
Navembre 1297; I mod vicios a Sarinon
a 2a. Agont 1896. [Online Vita ec. ].
Nicolai Paper IV. Belliss. Bod. p. 51,
Fa eletto Possefice a 2a. Febbearo 1282.,
and a Aprile 1892. [Online Vita ec.].

lelnum Juvenslem de Uesinis Franc. Canselmon Juversiem de Ustins Franc-tam-cellarium, guilsa que in Conventu Man-tuano seta sint coram Pre II. Papa, central; an. 1359, Stom ett. 7, p. 30x; di Achery, Nicolai Trivetti, O. Franc. Carenicen sh anno 1 195. dal 307; qua Summorous Feucli-cum, Imperatorum, Regun etc. gosta per-currentur: and polisimense nes Ecclesisticae currentur: and polisimense nes Ecclesisticae Bicchiastics. Bel. T. 8, p. 455.

Bicchia Calonille Interpretates in Dringum Sa-

crificina, sive Liturguse Espontio, Gr. et Lat. Sta nel T. 12. col. 444. Biblioth. P.P. Questo Scrittore Greco Scamatico fiori XIV. secolo, Fu un nomo dottinimo. ed Aresvescovo di Tessolonica. ( Beli

de Stript Eccl.) qui haesitant, aiuntque consecratum pa-nem et sinum non esse Corpus et San-

Hern et simm non esse Corpus et Son-guiann Domini nostri Jesu Christi; Gr. et Lat. Sta nel T. 12 p. 516. Biblioth. P.P. Quait altro Scrittore ugualmezse Greco Sosmatico, ribelle alla Chiesa Romana, vise nel XII. scolo. (Dall' Index. Alph.) (dall' Dosseil Christian)

Nicolai Oresmii, Lezoviensis Episcopi Tractatus de Nutatione Monetarum. Sta nel T. g.

Questo Scrittore, che fiori nel 1578., fu Processore di Carlo V. Re di Francia detto il Sipiente: tradusci in Lingua Francese molti libri di Aristotile, di Cocerone, e di altri Classici. ( Dull' In-

den Alph.) Nicolai cujusdam Rescriptum ad Marcom Exerciorcia, quo agii ili gratia ob praecepta asintaria, quie ilii per episiolam seripaerat, Ge, et Lat. Sta sel T. 11. p. 952. Ei-blioth. PP.

Ouesto Nicolso visso nel IV. sceolo. ( Dall' Index ec. )
Nicolai de Argentina Prioris Cartusiae Gem-niconsis Dialegus de recto Studiorum fine

et ordine etc. Sta nel T. 4. p. 259, di Pesso Biblioth. Ascetic, Vivera nel 1451. Nicolai ( Joannis ) De Sopulchris Hebraeorum

Lib Iv., in quibus variorum populorum mores proponuntur, multa obscura loca mores propountur, main obscuin loca enucleantur, nam approbantur, et abusus rejicuntur, gessiini Bebesevum sepui-ekerum forza ornesdiure, illurumque ritesa in illis eshibentur, et figaris senesi illu-trantur. Legd. Bat. 1765. Teering: T. 1. 6° H. C 16.

Libro eruditissimo. f Biogr. Univ.) Si treva ancora nel T. 33. di Ugolino. --- Tractatus do Synedrio Agyptierum, Timetatus de Synedrio Argyptierum, illomusque regishas inquieroblas, unare in homam publicum loci datus, Eugel Bat. 1731. Teering. T. J. 8. 9 PC. IV. D. 5. St urora anche nel T. 3.4 di Ugolico. Notae in Rump. Hebrecorum Petri Canasi. Bid. T. IV.
— Notae in Rump. Hebrecorum Caroli Signoii. Bid. T. IV.
De Jimmenta Hebracorum.

--- De Juramentis Hebracorum, Gracco-

riin, Konanevam,
Iloid. T. Sa.

- De Phyllobelia, sive Floram se Ramoram aparsone, in Sacris et Gridibus rebius anitatissema. Ibid. T. So.

- De Ritu anitapa, badderno Berchmalium Commentatio. Sta nel T. via di Grorum, Romanorum, aliorumque populorum,

lium Commentatio. Sta nel T. VII. di Gro-zovio Thee. Ant. Gr. Questo Professore di Antichith nell' Università di Tubinga, era nato nella Sas-

nonia verso il 1000, e morì alla seda della sua estredra il di 12. Agosto 1708. ( Biogr. Univ.)
Nicolaji ( Joan.) Notae in S. Thomam Aquipatern. V. S. Thomas Nicolai , Religioso
Questo Govvanni Nicolai , Religioso

Questo Gorvanna Nicolai, Religioso Berrdettino, eta nato a Messa rella Do-cesi di Verdun nel 1554, e moci a Pa-rigi a , Maggo 1672 (N) Nicole ( Pierre ) Trairi de la Prière, divisé en apt Livres, Paris, 1740, 1688. T. a. 12.º in lat VIII. G. 1.

- - Instructions Théologiques et Morales sur l'Ocaison Domenicale, fa Salutation Ange-Four, la Suate Messe, et les aurres Pro-res de l'Eglac. Paris, 1740., Despeca. T. 1. 12.º in lat. VIII. C 3. - Instructions Theologogue et Metales sur

le Symbole. Paris, 174a., Despeez. T. a. - Instructions Théologiques et Morales sur

le Decalogue, Peris, 1741. Despeca. T. 2. 12.º in Ist. VIII. C 6. — Instructions Théologiques et Morales sur

--- Lastavicios Théologiques et Montles sur les Sacremens - Prais, 174, Despect. T. e. 12. ° in lat. VIII. C. R. -- Traité de l' Ustre. Paris, 1792, Ba-haty. T. 1, 12. ° in lat. V. B. 1. --- L' Espeti de Mr. Niede, so Instructions sur les verités de la Réligion, tirés des ouvrages da ce grand Théologien etc. Vern-po, 1765, Trattern. T. 1, 18. ° in lat. VIII, C 10.

Quest'opera è dell'Al-base Cerel e molto superiore a' Pensieri di Niest e motto supersone a remater di Pa-cole, raccolti sent'ordine da Mersan, Parigi, 1866. in 12.º (Biogr. Univ.) -- Ocuvers da Controverse. Paris, 1703., Despeta. T. 6. 16. XVIII. E 20.

--- Essain de Morale. V.
--- La Perpetuité de la Foi de l'Eglise
Catholique touchant l'Euchariste. V. Per-

petuité Q esto celebre Tsologo nacque a Chir-tres la 9. Ottobre 1625., e mori a Pa-rigi a 16. Novembre 1695. (N) machi Excerpta ex Comordiu, V. Ex-

Questo Comico della Commedi bea, e sunoversto da alcuni mebe tra i Trapici (Fabric, Bib. Gr. T. t. p. 776. ) Nicomachi Germens Arithmeticorum Theo-

logiosrum Libri 11, Gr. at Lat. Un Estratto di quest'opera si trova nella Bibliotheca di Fosso a p. 450. Nicomoto di Gerata, città dell'Ara-bia, Filosofo Pittagorico viuse sotto gli ulumi Tolomei . (Schoell . T. Ir. P. II Niconis (S.) Fragmentum ex Epistola ad Eu-

elistium de minata excommi aliud de pessima presimorum Armenio Religione. Statuto cel T. S. col. 169. Bi Questo Scritt Questo Scrittere, secondo il Coccio, fori nel XIII secolo. (Dall' Index. Alph.)

Niconis (S.) Metanostae Monochi Vita ex pe vetasto Codice Graeco translata in Latinu Jae. Sirmondo S. L. Sta nel T. G. p. 835. di Martena.

Dirqueti ( Ikmorati ) Titalus S. Cracis. F. Authores de Cruce. Il Nicqueti Gessita sacque in Avignone nel 1582., a mori in Rosno a su Mag-

nel 1582, a mori in Boano a 22. Mag-gio 1667. (Sotwel) Regam Hungwicceum Genealogia. V. Hung Rev. Seript. Nidersach Burchard) Melia Vetta et Nora. Sta nel T. VI. di Granovio, Then. Antiq.

Questo Scrittore, che dal Conrigio nella ena Dedica al Borone de Blumentlud vien eliamato Vir eximige eraditionis, era Segretario di Federaco Duca di Ilokoru, e scrisse la sua opera poro prima del 1559. ( Da una lettera dell' Autore, che d

r sea una lettera dell'Autore, che in principio dell'Opera.) Niede V. Brivenius. Niede (Dottera) Tisetatoa Academicos di Praelegatia auna primum adiacone primum edicas. Sie nel T. VIL di Mecrana,

Questo Giureconsulto era Professore Questo Guerconsulto era Professore in Salamaren, un così ignoto, ul ne quidem, dice il Meerman nella un pre-latione, prancomen ejus notum sit. Nicoport (Guil, Hear.) Histora Beipublica et Imperu Romanorum ab urbe condus ad annum urbis 727, quo Octaviano Cartari annum limes 757, qui . Trajecti ad Rhen. 1725. Broedelet. T. 2. 8. ° PC IV. Cg.

Vi è prementa una Discretazione sugli antichi popoli dell'Italia, e sullo stabo-Amento de Romaoi in quella regione -- Ritoum, qui olim aprel Romanes ob

nutrant, succipeta Explicatio. Post tres Trairectestes prima Veneta editio meniso bus illustrats. Venetiis, 1731., Bestinelli. T. 1. 8. PC, IV, C 23.

Opera commenderole pel doppio me rito della precisione, e della esattezza. Ouesto Scrittore tittle e modesto, na eque in Olanda verso il 1670.; chie una cattedra io Utrecht, e mori in essa città verso il 1750. ( Biogr. Unio. ) Nigelli (Ermoldi ) De Brbas gestis Ludovici

Pu Augusti ab anne 781, itsque ed annui 826. Carmen Elegiacum, &ta pel T. s. P. s. di Muratori Rev. Itolic. Script. Questo Poema è diviso in quattro li-bri: vi si fa la narrazione delle guerre

sostenuta da Lodovico, e degli altri avvensmenti importanti del suo regno. La versilicazione ne a poco dilettevola, ma versideazante ne a poco dilettevola, ma l'opera à d'importanta pel gran numero de fatti sterici, che vi sono citati, o spirguii. ( Biogr. Unio. ) Questo Potra Storico, fieligioso Bena-distino, e Abbata nel Monastero di A-

mani nella porte, che or chiamasi Linguadocca, viveva aneora nell'anno 834.

( Dulla Prefaz. del Muratori ). Nigri, Siciliae Descriptio, V. Rerum Sicul. Ashussi ( Bertoldi ) De Cruce. V. Authores

de Cruce Nili (S.) Monachi Tractatua da Christiana Plainophia. Ma nel T. q. p. 84. di Marene. Plainophia. Na nel T. q. p. 84. di Marene. Nik (S.) Epistolae, nune primum editor ex Bildiothera Medicara, opera et tindio Petri Passon, Gr. et Lat. Parisia, ex Typ. Petri Posson, Gr. et Lat. Parisis, Hegia, 1657, T. s. 4° IV. A 24. Bella edizione con elegame

Bella edizione con elegante Irgatura in marcocchine russo, e lregi d'une, e nel centro della coperta dall'una a l'al-tra parte una seudo circolare co'tre Gi-gli di Francia in ore. Esan non contiene, che 555. lettere; ma la seguenta di Al-

lusio na ha 667. Typis Barberons, 1658. T. 1. fol. IV. D 1. Libro race. ( Bingr. Univ. )

L'Arrod not queste educer i obre veluni nella Bibliot. Portat, non può escre che error sipografico: il nostro consione tutti n quattre i libri, ne' quali l' Allano, come conera il Paliano, come conera il paliano della ma Biblioth. Gr. divise le Episnole di S. Nilo; nè può diesi, che l'Arvood abbis motata insiema l' Epistole, e gli Opuscoli, perché sogliono andare insiemo, giacchè questi plimi li octa separatamente:

ecula, a Josepho M. Suarezio, Gr. et Lat. fol. Romae 1653. > La più parse di queste lettere sono > del biglietti, che contengono sentenza meesli, precetti, istrumoti, ripern moni, e spieghe de' domini della Chiesa,
 e di alcuni passi della Scrittura Stera, n Some scritte con melto spirito; i pen-

a sieri ne sono vivi e nobili, e contornati » dei ne sons vivi e nomit, e contenta ai » di nua muniera galanta. Ei parla ai » Grandi, e a coloro, cui la Dignità Ec-» clesastica insaltava al di sopra di lui, » con molta libertà. Intrusce i soni inn ferrori con molta carità; riprende i n precatori con una fermezza, che non n las nulla di aspro, ne di cradele; non n dice com, che non convenga alla di-na sposizione di colmi, a cui serve, e alle ne cose di cui serve. È serioso, quando a è d'uopo; scherra gradevolmente. soggetto l'esige, e si sers no termini dolci, o paccanti secondo le no persone, con cui ha che fare. In una non si allontana mai dal caras n perole, n tere, che des avere, e si riconosce per n testo un'aria libera, ed una facilezza n ammurabile di esprimersi. Vi sono moln tissime lettere, che fanno conoscere la » sua erudizione, e la sua scienza. Spreya » i misteri pettissimamente; confuta pian cevolmente gli Ecrtici; rapporta storic nantiche, dà spiegarioni piene di molto pi spirito ad aleani luoghi della Scrittura: » fa molta enervazioni curiore, e solide; » finalmenta può dirsi, che le sur lettere » tono come un magnazino di nui infinità » di pensieri belli e buoni sopra ogni » sorta di soggetti. » (Du-pin, T. 11.)

— Oposcula, a Josepho M. Surreno, Ge.

nt. Romee, Types Barberrais, 1675. fol 1V. D. 2. Libro raro, e che mole aggiungersi al precedenta. (Biogr. Univ.) Questi optucoli sono: Tractatus de Monastica Exercitations = Peristeria, ses Tractatus de virtatibus excolendis et vitiis fugiendie. .... De Voluntaria paupertate, seu nihil possidendo. = aunt admonitiones - Epicteti Enchiridion seu Manuale concisum et interpolatum. = Narratio de Pachon patiente bellum meretricium et vincente: = Epietola dognatica de Saneta Trinitate.

( Questi due epuscoli da alcani sono stribuit ed Eragrio ) = De Monacho-rum praestantia = Tructatas ad Evtorium Monachum, un Tractatus de estile, quae opposita sunt virtutibue.

— De Octo spiritibue malitiae (Questo Trattato is trova ancora, ma con diversa tradusione latina, nell' Auctorium Biblioth. PP. p. 303. ) Tractatus de O-rations: m De diversis malignis cogitationibus um Capitula xxx111. um Sententice et Sermo. Gli opuscoli e le E-pistole di questo Santo a trovano anche nel T. v. e xiri. della Biblioth. PP. della

nostra Ediziono. Vita a B. Bartholomkeo Cryptae-Ferratae Ablate Grace conscripts, et a Sirleto S. R. E. Card, in Latinum convens, Sta nel

T. 6. p. 887. di Martene. S. Nulo macque, secondo la più probabile epinione, nel quarto secolo, in Ancira nella Galusia. Fu discepolo di S. G. Cramella Galazia. Fu discepolo di S. O. Cri-nostomo, e il tenuto per uno de più chica-questai discepoli di quel gran Padre della Chican visse sesto Tecdino il giorane, circa l'anno 445. (Pita cit. et Bei-larminus de Scrip Eccles, ) idi Thessaloniceruis Confustio de Primatu Papos per Matheum Gerpollillam, Gr. et Lot. Lat. Parisia, 1696, Tupinart, T. 1. 8. o XVL P 34.

Niphi (Angustini ) De Auguriis Libri duo.

Stanno pel T. v. di Grevio Thes. Ant.

Il Nifo nacque in Sessa nel Regno di Napoli, fu Professore di Filosofia in molti luoghi, e in varie Università d'Italia; l'epoca della sua morte non è certa; la più prolubile è fissata s 18. Gennaro 1558. più protabile è fissata n 18. Gennaro 1538 (\*Tiraboschi, \*T. vrt. P. t.) Nithardus, De Dissentionibus Filiorusa Ludo-vici Pii. V. Ausales de Gesti Caroli Magai

Nitardo era figlio di Berta figlia di Carlo Magno

Nisolii ( Maru ) Lexicon Gerronianum recessione Alexan. Scott, nune erebris locis et Formulae Languae Latinae ex Commer teris Serphani Doleti, Patavii, 1754., Man-fré. T. 1. fol. XII. F 1. Ottima edissone, la nota P Harles T. 2.

p. 155. É un buon Disionario Latino, com-posto delle parole, e dell' esperasioni di posto delle parole, e dell' espressioni di Licercos per ordino silibetico. Il Nicolio è uno de primi, che ha composto que-ste sorte di Disionari dagli sersiti di Go-cercose. Selabore quest' opera non sia, che una compilatione, il Autore però avva un graio superiore a quello de semplici.

un graio superiore a quello de semplici Compilatorii. Egil era austo in Bescello nel Dacato di Modena nel 1458, e mori art 1566. (N. D. T. ) Nobilii (Paminii ) in variantes lectiones Ver-sionis Graccae L.X... Interpretum Notav-Sónano nel T. S. della Poliptota di Walton-Nobilii (della) Discorso, Sia nel T. St. del Caloneri).

Neceti (Caroli ) Iris, et Aurora Borealis. F.
Poemata Didascalica, T. 2.
(S) --- Tradotte in verso Toscane del P. ) --- Tradotte in verso Toscane dal P. Antonio Ambrogi. Firenze, 1755. T. 1. 8. n

XXIX. E 18. AAIA. E. 16.

Ousto Genita, nacque a Pontremoli
nella Toscana verso l'anos 1695., e mori
a Roma nel 1750. ( Biogr. Univ. )

Noel (Franc.) et Caspar. Castrer, Memoriala,
circa veritatem et subsistentiam facti, cui circa veritatem et subistentium fiscti, cui inniture Decreum Alexandri VII. editum die 23. Marcii 1656. Es permissivam Riturum Siteosium. Herngur circa usum vocum Tien et Xarnati, se Tabellus Kim Tien. Die 25. Marcii 1705. T. 1, 4° VII. E. 20. Francesco Noel, « Guspare Castore eraso Missionari publi Chius, « Procupador d' Vescovi di Maco», Ninkin

radori de' Vescori di Macco, Nankin etc. spediti alla Santità di Clementa XL nel 1904. (\*Dall' opera ) Noldii (\*Crist.) Historia Idumera, sea de Vita et Genis Herodam Distriben, Sta nel T. 4 di Crenio Fascie Exervit. Questo Scrittore Danese viveva in Fra-nequera nel 1660.

Notenii ( Joh. Arnoldi ) Tractatus de Sanctis Mundi et Angelorum Judicihus, ad 1. Cor. vs. Sta nel T. 2. p. 780. Thes. Nov. Theol.

Philol.

Nomenclator Trilinguis, Latimus, Anglicus, Gallicus, per Ludov, Vaslet, Londini, 1713., Redmayne, T. 1. 8. PC. II. D 25.

Nomenius, F. Lyndesiada.

Niccolò Nomesio era della Levena, e

viveva nel principio del XVII. secolo. Nominibus (de) Propriis TOT HANAEKTOY Florentini cum Ant. Augustioi Epise, Terrue, notis, Sta nel T. 1, di Ottone.

Nompareil (Jean ) Onverture des Secreu de l'Apocalypse, eu Révelation de St Jean, traduite en Franceia par George Thomson. Rochelle, 1663., Haulon. T.1. 8 XV. F 15.

nui Panopolitani Graeca Paraphrasis Sar Evangelii secundum Joanoem, antchae valde es corrapta et motila ; ounc primum emen-

et corrupta et motila; ostute primum emera-datiuma et prefecta aque tonegra, opera Francisco Namii, cum interpretatium lati-sur addine giudem ostec. Lugd. Bet. et Offic. Plantin. Rapheleugius. 1589. Gr. et La T. 1, 8 ° XVL E 18. La T. 1, 8 ° XVL E 18. Lore agginore all'Arvoed nostup per prima edizione del Namio un' Edizione fista in Anversa nel 1588., Plant. 8.º, e la co-tano Eccellente Edizione. Noi noo oseremmo contraddre upunoi tanto benemeriti della Repubblica Letteraria, ac la verità troppo patente, non si spingesse a farlo. E primo, dal titolo stesso della nostra edizione si scorge, che è questa la prima edizione del Nansio; antehac valde et corrupta, et mutila, nune PRIMVM emendatissima et perfecta, et integra. La Dedica stessa del Nanso futta al Conte di Nassan, e a'soprensi delegati della Frisis ha in fine la data: Lugd. Bat. r. Nov. Oct. 1589. Il Fabricio poi nella sua Biblioth. Gr. T. v. p. 689. dopo avere al A.º L delle edizioni Greco-latine, al N.º 1. delle edizioni Greco-Intonio de-notta quella compranter sorrisoni de-notta quella compranter sorrisoni de-Bordati, Paric, 1561, e.º, 1 al n.º 2 Ebordati, Paric, 1561, e.º, 1 al n.º 2 Ebranti Helemescai, Banil. 1571, ed elre sunsqueni, al n.º 3, active: com versioni Bordati et Helemescii, sed a Prinza, Naistie emendata et. Ingelia prinza. Naistie et. Ingelia prinza. Naistie et. Ingelia prinza. Naistie et. Ingelia prinza. Naistie et. Ingelia et. Produtione del Naistie et. Produtione et. Produtione et. Produtione et. Produtione et. Produtione del Naistie et. Produtione et. Produtione del Naistie et. Produtione et. Produt quanto servie il Fabricio parlando di questa prima edizione del Panno, e da quanto questo accuratimimo Editore dice nella sua Prefusione per mostrar ciò, che egli aveva fatto per reoder perfetta la sua egliaveva fatto per reoder perfetta la sua eduzione, si argomenta che il giudisio di que' due celchri Hiblingrafi apposto all'e-dizione del 1588, di Anversa, che non

sinte, di euere, cioè, Eccelleute Eli-zione, non può, e non dee coovenire, che alla ocatra. ::::Noono fu Poeta Greco PC. II. K 10.

Opera dottissima. Il suo Antore era Medico di Autersa al RVII. secolo. (N.D.) Medico di Auterna al XVII. secolo. (N.D.)
Nodi ( Gerardi ) Opera omnia, emm ante
edita, tum adjuc inedita. Lugd. Bat. 1715.,
Vander Lender, T. 1. 4° X.E. D. 15.
Il Neodi velendo prender compede dal
Pubblico, diedu quasta Raccolta di tutte
le asc Opera, edi erino titte apparata-

Fornore et Usuris Libri 111. = 5. Julius Paulus, sive de partus expositione, et noce apud Veteres Liber singularis. = 6. Diocletianus et Maximunus, sivo de paungalaris. m. 7. Observationum Libri 11. trahendia negotiis admissi apud Veteres

pere inedite aggiunte sono le se-1. De Usufructu Libri 11. == 2, guenti: i. De Unifractu Libri ii. = 2. Ad Edictura Praetora de pactis es transactuambas Liber singularis = 5. Disertationes quatuor: i. De Civili prudentia. 2. De causis corruptae Jarapeudeniue. 5. De Jure Samus Imperi et Lege Regia. 4. De Religione ab Imperio Jure Gentium Idera =

Dopo di cio parea di non doversi sperar più nulla dal Noodt. Egli era però troppo avvesso al travaglio, e non poteva perciò restara eziono: pubblicò eninda varia altre

Commentarius in D. Justiniani Digesta, nve Pandretas Juris enucleati, ex omni retere Jure collecti, quorum prima pars, in pontar. Lugd. Bat. 1716. Vander Linder.

Lo sette mesi crane terminati questi primi quatico libri; ma l'Autore vedendo, che l'opera era lunga, credette doverli pubblicare come un saggio del suo tra-vaglio. Continuò quasda a faticar con assolunà; ma essendo arrivato al ventesano setumo libro, ruoles di con passer più oltre, giacchè si accore, che le sue forse diminurano, e che il cammino, che gli restava snore a fare per termi-nare un' opera con grande, era ben lungo. Il Commentario sopra questi sy. Illeri delle Pandette trovasi io uno seconda delle Pandette revissi fo uns seconda edisione di tutter l'opere del Nocoli fatta in Leyden nel 1744, in fol. Quoso ce-lebre Ausence era usto in Ninnega a 4, Settembre (verchio stile) 1617, le Pro-fessore di Dittin a Leyde, ore mori o 15. Aposto 1735. (N) Nerberto (P. ) Memorie Storichis sopra la Missioni delle Indre Orientall, radoctit dal Nerberto (P. )

biasson delle lisse Orientali, tridocte dat Francese, Novimberga, 1955., Vallant, T. 4. in vol. 5. 4. NXIV. B 28. -- Lettere Apologriiche, con cui difende se, e le sue opere dalle calusonie de Gesuiti, tradotte dal Francese; da D. Ascanio Greni.

Lucca, 1752. T. s. in vol. 1. 4.º XXIV. B51.

B. P. Norberto, Cappucino Lorenese
era Missionario Apostolico, e viveva nel Nori (Francesco ) Orazione delle Iodi del Ba-rone Agostino del Nero. Sta nelle Prose

Fiorentine, T. II. Norusi (Henrici) Parsenesis ad V. C. Joan-nem Harduinum, opus poschnosum. Accessit ejusdem Thruso, seu Miles Macedonius Piautino sale perfectus, opera Annikalis Corra-dini . Londini , 1703. , Ribectau . T. 1. 12. °

dini. Londini, 1799, Ribettau. 1. 1. 12. XX. C 43. La sconda parie di quest'opera, in cui il P. Noris prese il nesse di Corra-dioi, e che era compensa senza nota di anno (fore nel 1676.) è una satira fina La consecución de la consecución de la cone preun de spirito, ove il P. Macedo non è allatto risparmiato. La quistione frattanto, che si agitavo fra loro, non poteva cucre più meschiaa: si trattava soteva cuere più meschina: ni trattava so-lamente di supere, se S. Agostino aveva scritto sevimente Albinas per Albina, volendo parime di una dunna nel suo Trattato della Grazia di G. C., o se mai era un ervore. Il Card. Noria sosteneva non essero errore, giscebè i nomi greci non traction errore, gasette i houn green.

Latini terminati in ase a danne ugualnaente agli uonuni e alle donne; il P.
Macedo credeva al contrario, che colle porole Albinus S. Agostino voleva indiue un uomo, (N)

Opera connia, Veronse, 1743-1752.
Tumarmana. T. 4, fol VI. M. 1:
T. I Historis Palagians. mr. Fra questa la prima opera, cha il Nevis pubblicò, ed ebile la serse del hassi libri cecciò l'invessa, a fecè un nome il suo Auscre, (N. D. 7) Disservini qui Origina se Theodorio (M. questieni Pelaguana Scholin Dostoroum leus di misso del mantino seconi di mantino del mentione del mentione del mantino del mentione 

per delnos punticitae. T. H. Annus et Epochae Syromaced T. II. Annus et Epochae Syromacodonum in veinatis urbium Syrue mannis prosertion Medicei quimpan dissertationale expedient. In del month of the mannis prosertion in the month of the month sertatio de Paschali Latinorum Cyclo an-norum 84. - Dissertatio de Cyclo Paschali Bremiste anorsino go. = [In quaste due opere si vede reguser un'erudianne poco commo. (N) ] Epistola Consularia, in qua Gellega Exx. Consulum ab anno Christiane. Callega Lex. Consalum ab anno Christiana Epocas «XIE. usque ad annum Cextu.
in rulgatia Fastia hectenus perperan deocripta corrigunter, supplentur, et illustrantur. — Disertatio de Numissante Impo.
Docletiani, et Maximismi me Disertatio
et Numismate Liceniani Liciuii Augusti [ Dissectorium de Liceniani Liciuii Augusti [ Dissectorium de Liceniani Liciuii Augusti [ Dis-Numinuse Liciniani Licinii Augusti [Dis-sertazioni atimatasiane, produzione dega dell'Autore dell'Annus et Epochas Sy-ro-Micochouse. (N) Esse is trovano anche nel T. t. di Sallengre. ] = Disertatio Caro-zologica de votis decennalibus. IIII. Genotaphia Pisana Cair et Lucii Cor-

sarum dissertationilus illustrata [ Opera eccellente. ( N ) ] = Historia Controversise de uno ex Trinitate passo. = Apologia Monochoram Scythise ::: Anonymi Scrupuli circa reteres Semipelagianocum Sectatores circa, réterre Sompelagameum necatores evulai, at évaluai, a "nepunio ad Appendirem Auctors Scripalorum. — Jasopiani erorh calemans insidat, su Cenara in nosa Jo. Garnerii ad Inscriptions episalum operation of particular de l'accidente para de l'accidente de l'accidente para l' queri opera il Card. Norsi vi attoca usa Duscrationa, Leb il P. Marcola serva unita di un'opera sulla Incaranimen, contra il un'opera sulla Incaranimen, contra il un'opera sulla Incaranimen e della sulla ad eamdem historium. = Historiae Gothe-caslcanae Synopsis. = De Sanctiatee Surcia Papae Danestulio. = Corrigenda, et ade-denda ad Historiam Pelagianam. = Epi-stolae variae. = Appendix ad Noghii edi-tisorem, seu Observationam in Sora Noghii Opera Libri tess. = Defensio Noghiinoe Dissertations de Synodo V. adversus P. G

Questo querto tomo è delicato al Conta Ottolino Ottolinio da Fratelli Pietro e Girolimo Ballerini, che hanno arricchita questa edizione della Vita dell'Autore, di aleune Dissertazioni, ed Osservazioni, e di un Indice copiovissimo. Da questa e di in Indice copiessamo. Da questo Vata si ha, che egli inseque in Versona a 1. Settembre 1651t, Abbesectò la Re-ligione degli Erensiti di S. Agostino: fia fitto Cardanale da Innecenso XII. a 12. Dicembre 1635., e morì a 22. Februro 2001.

Nososomii Ambianensis Statuta, An. 1253. Nososomii Belvacensis Regula Fratrum et So-rorum, An. 1246. Sta nel T. 12. p. 68. di Achery . Nosocomii Insulae vulgo Comitissae appellati

Noncomii Inmihe vulgo Comitisses eppellatis Finalizio et Stattus. An 1326. Stanto nel T. 12, p. 6a. di Achery. Noncomin Noviomense Fandatio a Rainaldo Episcoph approbata et alia ad idem Nos-cominus approbata et a

Mr. Formun. Notac Graecorum numerales subsidiarise, P. Olsery. Select, ad rem litter. T. vt. Olssew, Select, ad rem litter. T. vt.
Nucheri Alboits Altritillerensis Ductripio exhibitonis corperis S. Helense in Corpohio sto, et varioum tum patretorum enreculorum. Sta nel T. 6. p. 164. di Mabillon, Acta et

Viso sul finite del secolo XL.

Visso sul finire del secolo XI.

Note sopra I berrisone integliata nella mola
mirmora eretta nel Portico norralionale del
Daceno di Palermo, per la Regia Goronasiane di Vitsorio Amedeo di Savoja, Re di
Sicilia de Palermo, 2714-, Bayena. T. 1.
4.º PC X. P 26.
Noti (Andreas Oltronologia Scalla, qua Frecolermo, et Dessinationam Epocas, Regumcon Dessirio del del composito del Palermo.

que Dynastiam elegiaco carmine compre hendit. Sta nel T. 6. degli Opusc. Sicilini Questo Autore; Palermiumo, mori ne

hendt, de mit I. e. deget (1990. Soldens, 1990. T. e. 179. de mit S. e. deget (1990. Soldens, 1990. T. e. 179. de mit S. e. deget (1990. Soldens, 1990. T. e. 179. de mit S. e. deget (1990. Soldens, 1990. de mit S. e. deget (1990. de mit S. e. deget (19

562 soggiungs: el attende con imputienza noggiungs: si allende con impattenze il seguito di quest opera. Notine Scoriche degli ummi illustri per fama di matità, e di lettere, che han lio-rito nell'Ordine de FF. Min. Capaccini della Provincia di Menina. Catania, 1780-81.

T. 2. fol. X. B 11.

Notheri, cognomento Balbuli Martyrologium .

Sta nel T. 2. P. 5. p. 89. Thea. Monum. Eccles.

--- Notatio de Illestribus Viris, seu Liber de Interpetibus Divinarum Scripturrum. m Liber Sequentirum, quae ad Misse dies selent. Sazono nel T. t. P. t. p. 2. Thes. Anecdot. Novies.

--- Beati Notkeri Canonizationis Actos, sise Processus, permissa et auctoritate SS. Domoni Leonia Papae X. a Notariis juratis pablica fide conscriptus. Siz nel T. IV. p. 795.

uel 1/5% ( Schol, Prop. Tr. p. 57.)
Nou ( de ) Hieroodyma, et ejus Doctrina Cor-lest et andium e coch, Collean presenta-lest et andium e coch, Collean presenta-lest et andium e coch, Collean presenta-lest et andium et al. ( Schol, Collean et al. ( Schol, Collean et al. ( Schol, Concil, Tri-dent, inchen Declarational). dent. Esdem Declarationibus conserts eine ex Biblioth Card. Rob. Bellaranini, Lugd. 1634, Durand. T. 1. 4. V. A 9. Novati enjustam Monacht Hemidia de Humi-

litate, et Obedientia, et calcanda superbia, ad Fratres. Sig nel T. 2. col. v6. Biblioth P.P. e nel Codex Regularios di Otsienio.

Il Margarino erede, che questo M sia visuto pel IV. scolo, ( Dall' Indea Alph

Morkinia Pensbyteri Remani Opera, quae m-persunt, comna, sundo Jona Jackson. Los-dini, 17:86, Durby, T. 1. 8. ° IV. A 1.4. Queste opera sono: J. De Begula Fi-dri, sire de Trinistate Liberma. De Ca-lai Judnicia Founda. m. 3. Ad S. Cy-primons Egistola, Cleri Recusto somuse

icerpta.

I due primi Trattati si trovano nelle opere di Tettulliano, a cui finrone filomente attribuisi. La Lettera a S. Ciprinos che il Da-pin chisona elegantilissimo, fu scritta da Novaziono prana che si fone apparato dalla Chiena. E visse nel terro apparato dalla Chiena. E visse nel terro li suo stile e secolo: aveva speriso, supere, ed elequenza. Il suo stile è puro, metto, e pulito, le nue espressioni scelle, i suoi prosieri naturali, e i stoi ragionamenti giusi. Egli è pieno di estazioni di passi di S. Scritè pieso di ettazioni di passi di S. Scrii-tura rapportati opportronamente, vi è an-ora molto ordine, a mendo nel Trattadi, che abbiamo di lim, ed ei vi parla sen-per con molta dolcana e moderazione. (Du-pin, T. S.).
Norem libratrione Feminarum Carmina, a

Fnivio Ursino, Gracce. Antorrpiae, 1568., Plantinas. T. 1. 8. ° XXVII. B 10. Oltre a' Frammenti de' versi delle Donno

Otre à rramment de versi terne Donne Gesche, contiene caiandio i Lirici antichi, le Elegie di Tittos e di Mimacrase, e la Buenfica di Bione, e Mosco, colla versione latina di questi ultimi in verso e-

roico fatta da Lorento Gambara. Rarleeina edizione, la nota il Pinelli nelle ane aggiunte all' Arrood.

(S) Nourran Dictionneire Historique-Porta-tif etc. par une Societé de Gens de Les-

Amsterdam, 1766., Rey. T. 4 8.0 XXIX. D L

Nori Testamenti Catholica Expositio Ecclesia-stica. F. Marloratus. Nouveau Traisi de Diplomatique, oh Fon

samine les fondemens de cet Art: on établit des regles sur le discernement des terres, et l'on expone hissoriquement les ce-nesières des Balles Possificales, et des Di-ploment descrité en chaque suche etc. Bra-pisones descrité en chaque suche etc. Bra-1750., Despors, T. v., & P.C. in lat. 1. D. a. Nonerry (Don. Nicolai le ) A piperatus all biblichecus Maximator veterum Patrum, et Comment des Confessiones des Confessiones et des blit des regles sur le discernement des ti-

Diacheona Maximan reterrium Patrum, et antiquorum Semperum Ecclesiasiorum Lugduni editano : in quo quidquid ad corum Sempta, et Doctraman, variosque erribendi modos, et doceadi perilinat, Doctrationibus criticus examinatur; et illustratur. Partinis, 1654, Amison, T. 1. 8. ° III. III. o.

E di solo primo tonos; ci monca il

secondo stampato nel 1697-; ma questa edirione non fu continuta, perché l'An-tore temendo, che la quantità de' materiali, che avera mecolii, non moltiplicamero troppo il numero de' volumi, ri-fece eiò ch' era di già comparso, e con quello, che aresa sino a quel punto preparato, compuse due volumi in folio, che furmo impussi a Parigi l'uno nel 1005. portos, compuse due volonia in folio, che farmo impresa i Penja; i l'uno nel 1755, e l'altro mel 1755, e l'altro mel 1755, li P. Noarry non dilutto è seno quello, che riguatda lo opere de Pedri de prami quattro scolidada l'inser. Egli era nato a l'heppe nella Normandia nel 1657, l'refoiso la Religione Broedurian sello Congregorimen di S. Marco a S. Lague o 1653, e mori a S. Germanno de Leglio 1653, e mori a S. Germanno de Papilo 1764, e mori a S. Germanno de Leglio 1765, e mori a su de l'altro 1765, e mo

Nouvelle Découverte dans l'Apocalypoe, da or qui est arrivé aux Reference de France. et aux Vandois, de la chute prochaine du Papiame, et des Jésuites, de la victoire des etistes, et des Jansenisses. Amst., 1699., du Fresne, T. 1. 12. ° XV. F a6. Nouvelle Version des Pseaumes faite sur le Texte

Nouvelle Version des Passumes faite une le Texte. Il diene, auc edu a regarent, et des nones, qui en développent le double seus hietextel, et le seru mouelle, par les Auteurs.

Textel, et le seru mouelle, par les Auteurs.

Textel, et le Service de Corles Nouselle Hustelle et de Corles Nouselle et de Corle

Nouvelle Traduction de l'Aristée de Virgile. Lyan, 1668., Mugust. T. 1. 12 ° XXVII.

Nouvelle Défense de la Traduction du Nouvesu Testanicus imprimé à Mons Colegne, 1682. Schouten, T. 2, 16. ° XIV. B 24. Quest'opera è diretta a smentire tutte ció, che si era detto contro questa Tra-duzione in un libeo in 4.º stampato in Trévoux, che ha per tuolo: L'aumen

de quelques passages de la imprimé a Mona Nouvelles Lectres d'un Prieur à nn de ses amis, pour la défroie du Livre des Regles pour l'intelligence des Saintes Ecritores, Paris, 1728., Estienne, T., 12. ° XIV. D'Sq. servelles Ecriesiastiques, on Mémoires servir à l'Histoire de la Constitution on Mémoires po

sse du Noveau Testament

etion Franço

enitus. Troisième edition. Utrecht, 1755.

Columbi Navigatio. — Petri Aloni Navigatio. — Pinzoni Navigatio — Alberici Vesputii navigationum Epitone. —
Petri Aliaris navigationis, et epitolarum

Regionibus Orsentalibus Libri tra. == Hai-thoni Armeni, de Tartaris Libre == Mathise a Michou, de Sarmatia Asiam at-que Europea Libri II. — Pauli Jorii de Beacovitarum Legatione Liber au Frasmi

Stellae, de Borussuse antiquitatibus Lib. 1t. Novus Theasurus Juris Givilis et Canonici continens varia at rayssima optimorum Inter-pertum, imprimis Hispanorum, et GalloTum, Opera tum edita entehac, quant inse-dita, ex Collectione et Museo Gerardi Merr-man, Hague-Comit. 1751, et seq., da Hondt. T. 7, fol. XI. F. 5.

Novus Historiarum, Fabularumque Delectus. Nouvena Traité pour la Culture des Fleurs. Peris, 1704, Prudhomme. T. 1. 8.º XXIV. D 41.

XXIV. D 3:

Nurvant Entretions aur les difference methodes d'expliquer l'Errioure. Aunt. 1907, Perrya. T. J. 1.2 XV. F. 50. Scotte.

Nucleichen (Joh.) Boseratio de Tunice Pellicies Prooplaneems and Gan. III. 31. Size net T. I. p. 113. Then. Thenl. Phillo.

Nurdinotta Riggiam. P. Regiam.

Nandamota Riggiam. P. Regiam.

Nandamota Riggiam. P. Regiam.

Havereampius.

Nummorum Veterum Gr. et Lat. Cellectia Ventumilians. F. ne Codici MSS. Nummorum Antiquorum Scriniis Bodiciania reconditorum Catalogus cum Commentario, reconduction Catalogus cam Commentario, Tabalis asseris, et Appendice, per Franciscum Wise. Oxonii, e Theat. Sheldon., 1750. T. 1. fol. P.C. H. L. 5. Col. frontuspisio figurato, e con una bella vignetta in fine dell'opera a p. a&,

che precede le Tavolo in numero di 23, che precede la Tavolo in numero di 23, Sirgue un Appendico, nella quale si contenguos: 1. Epistola ad V. Cl. Joan. Masson de Nomamo Alagori Regio. 2. Nomen literia Arabicia segnati in armatio Bodiciano, 5. Chromologia, Rei Numenariae conveniene. 4. Series Numesorum Romanorum Imperialum secundum petetium et pariation. 5. Addenda, et E-

mendande. Nuncupationes Eccledasticse recentum Grae corum . Stanne nel T. 15. p. 48c. Biblioth. Gr. Fabric.

Obras del Venerabile i Mistico Doctor F.
Joan, de la Crua, Peraire Decados, i Padre de la Referensa de N. S. del Camana.
La Maderda, 1658. T. i. s. AXII. B to.
La Maderda, 1658. T. i. s. XXII. B to.
Soloto, al er militer, T. IV.
Soloto, al er militer, T. IV.
F. Epitable Dier Prodigitis. Sin mel
vol. di Cir. de Dierconfessor.
V. Epitable Dierconfessor.
Aufrico f. (Arvond)

probabilazente de tempt da Adrico (Arvouf)
Observationes in Brazelii Imprentoris Methodom Paschalem, ut et in Mazimi Monachi
Computum Paschalem, pen ono io Anonyun Chronicon Paschale, eiusque Chronuturi est Methodom Paschalem. Amstel.

Rangs, T. 1. 4 ° PC. II. N. 11.

Rangs, T. 1. 4 ° PC. III. N. 11.

"The Paschalem Amstel." Imprentoria

zoustum et McNodom Paschalem Amstel. 756, Bosm. 7. 1, 4, 9 PC. II. N 11. 131 Metodo Pascale dull Imperadore Escalio si rova null'Appendice delle Dissertazioni Caprisne di Errigo Dodrello zella nostra enlusore di S. Oprisno, Amazordam, 1631. a. n. 5, 11 Computo di Massimo na nell' Uranologium del Petropo, che di noi non ai passiede; il. Chronicon, F.

Observations Théologiques, historiques, criti-ques etc. sur l'Ilitaire Ecclesiatique de l'Abbé Fleury avec des Dissertations, A-F Abbé Fleary avec des Descriations, Aralyse des Peres, et suiters pieces édischées. Beuzelles, 1946. T. 3. 1a. V.X.II. C. 6. Observationsin Selectiseum ad Rein Litterarium spectantines etc. Halse Nigd. 1900. T. 6. 8. 9 FG. V. G. 31. T. I. a. Origines Philosophise mystices, sive Cababales reterum Ebersorum brevis deli-

nessio

zt. Scholse an at quomodo ab Academiis diffcrant. III. Concionum et Examinum estecheticorum differentiae a Scholis.

Variae Sentensise de artibus liberalibus, v. Michaelis Sidooli, Episcopi Martisburgensis Vita. VI. Fabula de Hattone in Actonio pracci-

VII. Liber de tribus Imposteribus. VIII. Pardulphii Prateii Jurisprudentia vetus et media

tus et molis . 3x. Francisci Hotmanni Tribonianus . x. Scholee an necessariae sint et utiles ad studium Sepicotiae. xi. Scholse ad quem statum, et hon-

homiois classem pertineant, atque de officio Supientis in tolerandia Scholarum paevis. xtt. Respondetur Scholarum Panegyristis. Naevi crassiores Scholarum: privatae Scholar publicis praeferendae.

XIII. App utilitate Scholsrum ad conciones. xtv. De verosimilimo causa motas mercurii in tubo torricelliano, era Baromet xv. De Hacresibas ex philosophia Aristote-

lico-Scholastica ortis, xvr. Defensio Cabbalae Ebraeorum contra Auctores quodam modernes. xvii. De corrupta per locos dislecticos eloopenta

XVIII. De copina, ficili, et coccutrata collectrone Spiritus Acidi summe volutilis sulphureo vitriolici, et theoretico practica a'rodoffa generationis ejustem. xix. De Scholis Aote-diluvisnis.

xx. De Conrado Urspergensi, ejusque Chronico.

xxt. De Guilielmo Postello. xxtt. Fides Scriptorum vitse Constan

MARK XXIII Fabulae de Parentibus Constantini Magni, xxxv. Fabalas de Constantino Magno et

de cius Christianismo.
T. H. r. De intempestivo libros scribendi, et dispatandi prurittu.
11. De origine mora creandi equites a Ro-

maos petends.

III. De antiquisima apud Romanos consus-tudine cresudi equites, et ricibus usque ad

tempore Carolingtos receptis.

1v. De its, qui olim Equites iosugurari potucrint, et qui equites creandi habuerini

potestatem.

v. De ipiis ritibus in Equirum insugurationibus superioribus seculis ustatis.

vt. Continuatio prioris argumenti, et quando

vt. Continuatio prioris argumenti, et quando praecipue equites aurati cresti, et quid inde

vir. De navia Justini Martyris, prassection in ratiotinando ab eo commissis. VIII. Fundamenta historica in axpositione Tituli Codicis de Summa Tripitate, etc.

supponenda.

1x. De Justini Martwris Apologie secunda. X. Apologia Pythagorae praesertim contra Episcopum Worcestrienaem. XI. Parabolani an Medici, an Medicorom

minutri? xtt. Natura hominis. Libertas voluntatis.

Amputatio in poenam.

XIII. Actiones humanae adiaphoese seu licitae.

XIV. Auszagorse distum: Coeli et solis videndi causa natus sum, inepte a Lecuatio reprebensum. xv. Sentenia Anazagora de nigredioc nivis. xvi. Francisci Georgii Veneti Harmsoia

mundi.

XVII. Justini Presbeutas discursus de Jure Irgationis atatum Imperii.

XVIII. Dogima Thaleiti, quod aqua sit Priocipism otanium rerum.

XIE. De primo rerum Elemento, Anaximusodri, et Anaximetus Opinicose duat ex-

xx. De Dogmatibus Philosophorum Scetae

Jonicae circa primum Principium, locus Au-gustini cum alio Sidooii Apollinaris collatus, gustini cum alio Sideoti Apolltanis collitas, Xxi. De prime rerum ceu Philosophorum Jonicas Sectas dogmats loter se, et cum dogmats Deprecedendim et sequendim Philosophorum Graecorum collitas. T. III. r. De Excedit Troj.oi Fabula, et de ejiudem scriptoribus usque ad Homerum Judiciom.

 De Escidio Trojano, et ejus seriptoribus
post Homeram, Judicium.

III. De Origine Romana, et scriptoribus de eadem, Judicium. rv. Jo. Ruber Bonifacius VIII.

v. De Sulo Lapidario Judiciom. VI. De Iodice espanyaturo Romaño raria-simo a Jo. Maria Branchellano edito. VII. Aristotelia error circa definitionem na-

vitt. De Jure belli et pacis Statibus Imperit IX. Julianus an unquam vere fuerit Chri-

x. De Oratione quadam Graeca Hugonis Brougthoni.

ar. Aresni duplicati, et tartari vitriolati ge-

xtt. De Syncretismo philosophico generatim . xtt. De conciliatione philosophorum cum Scriptura Sacra. De conciliatione philosophorum inter se. XIV. xv. De Jure Principis revocandi privilegia

monta generalia.

monita generalia. Xvt. Principem omnia privilegia revocare pose, si utilitas pablica postolet. Xvtt. Jus Principis revocandi privilegia am-pliatura, et ab objectiomibus liberatum. Xvttt. ad Leg. t. et t. C. de Sumura Trinitate. xex. Meseopologiae Cokio-Sluterianne com-

T. IV. t. De Vita et Scriptis Jani Jacobi

1t. De reliquis Boissardi Scriptis tt. De reliquis Boissardi Scriptis. Itt Musse tress. De iis Locus Augustiai et Plutarchi. Poesis pro grammatica. V. Indiquest. Benediculo per tres digitos. Confesso S. Trinistatis apud Judacos. Súperestitio corpondi per tres digitos. V. Tria Vitti: Superbia, Avantia, Luxuria.

v. Cupidius pro avaritis. VII. Specimen Ludicis expurgatorii. VIII. De Jure belli et pacis Statibus Imperii vi superioritatis competente.

1x. Epistolae Obscurorum Virorum z. Antithesis Christi et Anti-Christi figu-

rata, com adorsa fratrum Candelburgo-Xt. Henii Opuscula varia Juridica XII. Continuatio Observ. XX. T. t. de Guillel-

XIII. De Sortibus Sacri Codicis, Virgilianis, et Homer

De differentia minti, aggregati, texti xtv. De dif xv. Notitia Orbis antiqui

XVI. Nescire Philosophia adhae quid sit ignis XVII. De processa judiciario Judicii Hal-lensis quatnorviralia. lensis quatoreviralis. XVIII. De Festo Solenini Crapulario Hallensi. XIX. Arriyaya Pythagoraeorum. XX De Vita, religione, et fatis Bernardini

Oclaini, Senensis Xxt. Jon Deid Erami Reterodamenia. T. V. t. De Bernardini Ochini Dialogoram Libris.

II. De cjustem Scriptis reliquis. III. Nescire Philophos adhuc quid sir ser, et aqua. osiderationes ad Clausalam Articuli IV.

Pacia Ryswicensia. v. Medianto Politica de Religione Catholica Romana ad emdem Clauselam. VI. Acta cum D. Johanne Stosselio. VII. Suspiciones defectuum Judicii Historici.

VIII. De criterio veritatis in rebus moralibas. 1x. Alierum Judicis expurgatorii Rom. Spex. De Andrea Duditio, Episcopo Quinque-

ecclesiensi.

xt. De Imperatoribus, Regibus Hispan Anglise, Seccise et Gallise, captivis. xt2. Conjecturae de libro Sapontiae. xitt De novo Scriptorum Philonis Judaci

Supplemento e Succia expeciando. T. VI. z. Iliatoria Sectae Machiavellistari et Monarchomachorum.

27. De Polygamia forminarum Locus Bodini expense expenses.

III. De Democratica Lege Ephesiorum.

IV. De Ordine Alphabeti luterarum Conjectura

V. Notae Graccorum numerales subsidiariae,

VI. Nationum lines et vituperium, ex lingua

etymologiae lubricae.

345 vrr. De ritn Poetas Isarestos creandi. vrrt. De Joh. Isaacto Pontano, et hujus ori-ginum Fenncicarum libris vr. 1x. Aquam et terram petere, Signum Dominii apud grutes. x. De Vita et Scriptis Dun. Casp. a Loben-

XI. De Significata vocis Eğası's t. Cor. X. et XI. XII. Theologia Christiana in numeris.

xry, Facultates Academica xv. Artista, Artisticas, V xvt. Technici Artigraphi, Vocabula barbara.

XVII. Status Academisrum in Seculis borboris duplex. Academia Pari MVIII. Artes et Partes quid different. Gar-

zio, dictare. Etx. States Academiaram, et imprimis Fa-cultais Philosophicas post receptum Ari-XIX

xx. Vocis Philosophiae multiplex scorptio, et ad Supersores Facultates accomodates. xxt. Chymici Philosophi, Lopis Philoso-

phorum. xxtt. Chymici Artistae, Elias Artista. xxttt. De Oswaldi Krollii agusturis rerum.

xxv. Jacobi Acontii Stratagemata Satanae. xxv. De arcto foemigarum cum viris extra conjugium commercio. xxvt. Natura legis ton divinse, quan hu-

XXVII. De Solicita Diacta

XXVIII. De Philosophia Orphica. XXIX. Disputatio contra experimenta pro gravitate acris inventa.

xxx. Jus belli et Fooderum Statuum Imperii Germanici Obsidibais Jadrensis Libri duo. F. Lucius, p. 587.

Obsopes ( Vincentii ) S. Maximi Centurise IV. de Charitate in litinum versus et editae. P. S. Maximus. --- Hiados aliquos libri latino cormine red-

diu. Stanno con Domte Frigio. F. Darcs.

The Six negron have a first on the second of the Color of

ssedam veteres, aress triumphales, et alia d hanc rem necessaria. Antierpise, 1579., lantinus. T. r. 4.º PC. H. O ro. È questa la prima edizione, di un'o-

prez, che assicurò al suo autore un grado distinto fra Numismatsci . Adolfo Occore, o secondo altri, Occo, nacque in Augu-sta nel 1524. Figlio d'un dotto Medico, escreitò con riputazione la professone del padre. Morì a 58. Ottobro 1606., o secondo altri a 13. Aprile 1600. ( Biogr. Unio. )

Oddi ( Lougare degli ) F. Vita del P. La-

346 Questo Gosuita vivera nel parasto secolo. Oddi (Nicolò degli.) Dialogo in difesa di Camilio Pellegrina contro gli Academici della Crusca. In Venezia, 1587., Guerra. T. 1. 8.0 PC. I. E. S.

Rapportato dal Fontanini nella sua Biblioth, etc. Oddonis Commentaria in Psalmon. Stanno

con S. Brunome Ascense. Odierna (Gio. Batista) L'Equità della Na-tura nel discribure diverse tusiche, cor-teccie, a coprimenti a' frutti delle Pante. Sta nel T. 2. degli Opuse. Sscil. Questo Arciperte di Palma, chiamato il Corifeo degli Astronomi, e l'Astrologo

if Cortee degli Astronomi, « 1 Astronomi per cereffenna, nonque in Raguan nel Val di Noto ( non di Demotre, come sta seritto nella Biografi, Cacid.) » 15. A prile 1507., e mori a fi. Aprile 1507., e mori a fi. Aprile 1507.
Odilonis Abbatta Cluniacensis Epostolar, an. cir. 995. Stanso nel T. z. p. 586. e mg.

di Achery.

Odonis (S.) Abbatis Claniscensis Sermo in
Fesso S. Martini. Sta nel T. 5. p. 617.

Thes. Nov. di Marteno. --- Sermo do Tramlatione S P. Benedicti Sta nel T. s. p. 548. di Mabillon , Acta etc.
- Trinslatio S. Martini in Burgundian ,

ejusdemque Turonos revectio. Had. T. 6. P. 477. Vita Geraldi Comitis Auriliacensis. Iliid. T. 7. p. 6.
Odonis Episcopi Cameracenis Liber seu Ho-milia do Villico piaquitaria. Sta sel T. 5. p. 855. di Marene Novas Thee.
Odonis, Ernestas, seu Carmen de varia Erne-ti Resoluta Daris fortanen, Hell T. 5. n. 5-8.

ni Bavarise Ducis fortuna . Ibid. T. 5. p. 508. Odonis Canonici Regularis Epistolae, an. cir. 1160. Stonno pel T. 2. p. 525. a seg. di Odonis Abb. Glannafoliensis, Acta S. Man

Ablatis, Stanno nel T. 1. p. 260. da Mabillen, Acta etc. --- Translatio S. Mauri Abb. in Founters Monasterium agri Parisiensia, Ibid. T. 6.

Odonis Episcopi Tusculuni litterse ad Inno

Odonis Episcopi Tusculani listerses ud Baso-centium Papam IV. an. 1249, Stanson nel T. 7. p. 21.5. di Achery. Odmis Begis France. Praceepta pro Nonsiste-rio S. Polycarpi O. B. discensi Nark. an. 88g. Stanson nel T. 8. p. 55.4 di Arhery. Odiranni Monarki Chronicum et Ilisteria Translationem SS. Saviniani, Potratiani etc. Bionno nel T. 8. p. 226. di Mabilion, A-

efa efc. Viveya nel secolo XI. Occumenii Engrationes vetustimimorum Thro-

logorum in Acta quidem Apostolorum, et to omnes D. Pauls ac Catholicas Epistolius; In Apocalypsim wro ab Aretha Gesurrae Cappad. Episcopo collectae. Praeteres Remigo Altisodorenis Episcopi in undecin posteriores Prophetas Enarratio, Jo. Hessenio Interprete. Omnia nune primmm edita. Anturrpise, 15<sub>2</sub>S., mense Martio, Steeliius. T. 1. fol. IV. I 25.

F. I. fol. Iv. I 25.

- a Federico Morello, Gr. et Lat. Lusetian
Paris 1651... Sennius. T. 2. fol. IV. M 16. Paris, 1651., Senaius. T. a. fol. Ecumenio è antore d'incerta eth: se-

condo alcuni visse pel 1080. (Minarua, Auctor. etc.) Odillerti Archiep. Mediol. Besponsio ad Carolina Magnum de Baptismo. Sta sel vol. Analocia di Malsillos, p. 76. Odrlonia Monachi S. Medardi Liber de trenslatione reliquiarum S. Schustiani Martyris, et S. Gregorii M. Papse in idem S. Meddardi Cornolsum, Sia nel T. 5, p. 56o, di Mabellon, Acta etc. -- Hutoria de translatione SS. Tabortii . Marcellini et Petri, Marcellinii, et Marci, bern et Mezeinihi etc. Ibid. p. 505.

Prott, et Hyacinthi etc. Ibid. p. 593. p. 85<sub>0</sub>.
Vivera sul cominciare del z. secolo,
Vivera sul cominciare del z. secolo,
Ocderi ( Geor. Ludovici ) Ad Joan. XVIII. 6.

cumbentibus Observatio. Sta nel T. z. Mi-- De Loco Suncto, ad Matth. XXIV. 15. Bed T att

Oficialis Parisiemia linerae, queis testatur se-pulturae Ecclesianicae iradium corpus A-dae Militis, qui ob debita non soluta excommunication fuerat. An. 1272. Stanno 1ed T. S. p. 481. di Achery. Officiam B. Marine Virginis Gr. et Lot, Lugd. But. 1687., du Berul. T. 1.23. O XVIII. B 55.

- Pa V, justa editum, et ab Urbano VIII. recognitum. Venetin, 1685, Penama T. 1. 4 ° VL B. 12.

T. 1. in 8. VI. A 15. -- Hebdomadae Sanctae seeundum Missale Romanum. Venetiis, 1756., Pessana. T. s.

- Definetorum. Veneciis, 1685., Pezzana. Definetorum. Venecia, 1653., Pexamo. T. 1. 8. ° VI. A. 16. . Ogodi (\* \*), overa gl' Ingeni non inferiori al pamati, dell' Ab. D. Secondo Lancellotti, con alcani Danora intiolati Soghi di mente, In Venetia, 1656., Guerigh, T. 1.

8. ° PC. II. A 7.
Oldendorpii ( Joan. ) Introductio ad Juris Studium. Vindebonse, 1758., Tratter. T. 1. 8. NXVII. B 1.

Questo Giarreconsulto nacque in Ham-burgo, e mocì a Marpurgo a 5. Giagno 1567. ( Moreri ) Olearii ( Joan. ) Dissertațio de Stylo Novi Te

staments. Sie nel T. z. p. s. Thes. Theol. Philol. Oleani (Gonfridi ) Dissertațio Philologies de KOINANIAI cum Christo et Doemonis, ad s. Episs. ad Cor. z. Sia nel T. a. p. 810. Thez. Nov. Theol. Philol.

- Observationes Philologicae de gestis Pauli

in urbe Atheniensium. Ibid. p. 661. --- Analysis Logica Epistolae ad Hebratos cum Observationibus Philologicis . Ibid. p. 951.

- Dissertatio Philologica De prolatione spiriteum, ad 1 Joh. 19. 2. Bad. p. 909.

-- De Angelis Descreeches et Captris, ad Epist. Jud. Com. vt. Bod. p. 1008. -- Distribe Theologies. F. Roberus Paulos. -- Philostratorum quae extant, F.

L'Oleario, che fu in Lipia Professore di Lingue Greca e Launa, e poi di Teologia, era nato in quella città a 23. Lugho 1672., e morì a 16. Novembre 1715. ( Moreri ) Olympiodori, Monsehl Gracei Comm

in Ecclematen Salements, Gr. et Lat. Stat nel T. 13. p. 69s. Brblioth. P.P. --- In Job. Stat nells. Catena P.P. di Ginnio. V. Junios Patricius, Il Bellarmino nel libro de Script

Eccles, situs quesso Commentatore nel acolo XI., seldene nen esprima in qual anno: alter lo collorano tra l'an, 800, e goo. ( Dall Index Alph. ) Olympodori Historiarum Libri XXII. Gr. se Lat. È un Estrato della Storia di Olimpiosettimo Consolato di Onorio, e dal se-condo di Teodoso, sioo all'elegiane di condo di Teodosso, sioo all'eleziane di Valentiniano, che Fono inserì nella sua Natificativea, u trougai a p. 178. Questo Storico era nato in Tebe di Egitto, ibr-bevuto della religione de Gentin, e poeta

bevuto della religione de uentut, e posta di prefessione.

(3) Olivan (Niccols) Li Educazione Frisco, e Frisco-Morale, Opera Dimoutratira e Pro-tica, diretta a prolitio non solo dell' Infin-zia, una di tutte ancora le successive cià. Ge-nora, 1786., Cafarelli. T. 2.8.º XXIX.

G 24. L'Olivari, Dottore Genoveso,

U Olivari, Dottore Genovers, Instické la sun Opera all Academan Arçi Irdusations della sun persa con Delicatoria del su Agono 1968.

Oltrariam. P. Che. Sunamun Scipicata.

Fettre Giromad Olivare, in Liting Oggan, e Bociva nel 1958. (\*Moscot s)

Olivaria, C. Gercenia Opera.

Olivaria (Mr. le Chrvaller d.) Menaires, hancorques, positicpan, e literateria, cua-cerriant la Portrial, e toutes se Diponatoria del Portrial, e del Constantino del Portrial, e del Portr

et des Historicus de ces Etats, Hais, 1743, 5 Mostjess, T. 2, 8, 9 PC, VII, M 25, Questo Scrittore, Cavaliere dell'Ordina di Cristo, e Genziluono della Caia del Re di Portogallo, nacque a Lisbona in at. di Maggio 1702., e mori in Hackney a 18. Ottobre 1785. ( Biogr. Univer. ) livieri ( Annibale ) degli Abbati Dissertazione sopra alconi monumenti Pelasgi. Sta nel

de Saggi di Dissert Etrasche. V. - Sopra alcune Medaglie Sannitiche. Ivi T. 4-Oprato Antiquario e membro dell'Ac-endensia Estrusca di Corsona, pacque a Pengro nel 1708., e morì nella ma patria a 16 di Settembre 1789, lasciando alla

n 19. di Settembre 1905, intchado alla sua città nala il son mureo d'artichità, e di medaglie; n la sua ricca Biblioteca, con una rendua annua per mantenerla. ( Biogr. Univ.) Oliphri (Salsino) Mesina Escarmentala de Bijo Olphei (Sunno) uicana Evermentana de Espe-de el Yngo de la tirannia de Francia, Re-lacion Hystorico - Politica, En Palermo, 1676., Adamo, T. t. 4.º P.C. X. O 5a. Oltrocchi (Balth.) Vita Jos. Act. Saxii. F. Savins

Baldasure Oltrocchi era Vice-Prefetto della Biblioteca Ambroquata ; per il Sassin ne era Prefetto, a vierva nella seconda metà del passito serolo.

Omnibina Schola in Saltatiua. P. Sallatius.

Omnibina Leoniceno era Vicentina.

Ogoibene Leanicene era Vicentina, e vivera verso la meth del xv. secolo. ( Quirinua, de Brixia Liter. ) elon Paraphrasia Childaica. V. Pentaten-Onkelon Pari

Onkelesi, sepremominate il Preoblimo diverso di un'i sirco Onkeloni silvon Onkeloni ripote di-l' Iniprendor Tuto pre parte di Serella. Si un ordebre Rabbino, che visse nel primo secolo, e moni terca il tup, o toò. (G. C. El trabase de verbo oni versali Coldinor, e questi Trabasico e acquisi per si primo secolo, e moni terca il trabasico e acquisi per sono di servente di Coldinor, e questi Trabasico e acquisi per sono di servente quagliate al Testo della Sacra Sertinari, il pariolocci Biblioth. Rabb. Onkelosi, soprann Scrittera. ( Bartoloeri Biblioth. Rabb.

Scrium, (Barbotoer Busseller, T. p. 405, e 1870: )
Onomatican Surrum, Anathore Monace Cistercional Roman, 1984, Komarck, T. 1.

NVIII. C. 9.

Onorate da S. Maria, Disertarioni Storiche, e Critiche sopra la Gavalleria antica e moderna, Scotiche e Reguleria, con note e molte figure in rame, tradutti dal Francese. Bercai, 1951., Ruanti, T. T., & P. C. H. M. 15.

Il P. Onorate Religioo Carnelliano Solto, nacque in Limogra nel 1051. Fa autore di rame opera intercentali, rique-

Scatter, nargon in Limogra ed (15): Fa-cation in turn open intervention, equa-ient in the control of the deli-sities. Nells was Discretizated of its del-rised in the control of the deli-sities. Nells was Discretizated in the delistration of the control of the control of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the Nellson and Engage (15): The con-trol of the control of the control of the property of the control of the con-trol of the control of the control of the principles of the control of the con-trol of the control of the control of the principles of the control of the con-trol of the

scientorum:

- De Pharines Disertațio, Să nel Taxită di Ugelino.

- De Cerelii, et Pheleti, Davides et Salomenis Sucțiite III axvi.
L' Opano, Teologo Lantino, e Proscientorum.

lomeas Sastlite Ibid, xxvII.
L'Ogno, Teclogo Lacarmo, e Pesbewer di Liuyan Orientali, e di Tpologia Kiel, era naso al Altendungo nella
Misnia, nel 16 jac mori a 25, Usaniri
net vivi e le Long, Billiotti, Sarci, l'
Opinia (Posti, Frit, Ib) Contoda Tempii discurria: Ibid. T. Iz.
Oppinia de Venutione Label rv. interpi. Ja-

Bodico. His accessit. Commenticios et maltiplex, ejudesa interpretis. Lone-tiae, 1555., Vaccasaus. Sta nel vol di Company de Decidente. e, 1555., Valcosanus.

E la sola tradicione latini fatta da Gior Bodin, il quale nel a530, procedette alla seconda edizione in greco fatta in Parimes seconds editione in greco latta in ga dopo la prima fatta lo Firenze nel darli Aldi dagli Aldı, cioè a due Antrea d'Asola e suoi figli, unita alla Pesca. Questo see moi figli, units alla Pecca. Questo secondo pessar che poi non possediano ni che comancemente siene attributio al-la comancemente siene attributione de la comancemente siene de la Pecca Correct, o di Assauche in Chichao, el al-la comancemente della Pecca si sutces al Clichao, ed il Sirio della Carcaa. ( Schooll, T. 27, P. 1.)

Oppisso visse sotto Settinio Severo, n Caracilla circa 200. snai depo G. C. Ar-vood lo chiassa uno de pui eleganti, e pistoreschi Putti, che abbita prodotto la Grecia. Oppyk ( Constantini l' Empereur ab ) Tal-mudis Babylonici Codex Middoth, sive de

menusura tempit, una cam tersione latina, Hebr. et Lat. Lugd. Bat. 165a, Elprir. T. 1. 4 ° XIV. C. 41.

Notae in Remphician Hebracovan, Bes, trani. Ma. sel T. 1v. di Ugalino.

— Cheu Tahandien Istine reddita, Lugd. Bat. 165a, T. 1. 4 ° XIV. C. 52.

— Judicum ad Pooji, Hebracovan, Fran-cici Gonnaid. Ma. ad T. v. J. E. H. L.

Todieum ad Posin Helrarerum Fran-ciaci Gomani. Sta nel T. xxxt. di Ugoliaa,
 De Legibas Heliescorum Formalus.
Logd. Bit. 1657. T. z. 4 ° XIV. C 5s.
Tatte le opere, chi quesso Ausre, la dato alla luce, offrono delle onervazioni

utili, o respirano Rabbinica, ed Ebrajca. Le sue moni de Libri Giudalca, e Talmu

le più perfette, che si abbiano, sebbene non sieno scuspre quatte. ( N. D. ) Questo Teologo Calvizista era nato a Brema: fu Professore di Controversie Guidaiche nel l'Université di Leyde, e moi nel 1648. l' le Lang. Biblioth, Sacr. ) Opstruet (Jo.) Theologus Christianus. Vene-tia, 1768. Veronse. T. 1, 12. ° X VIII. F 38.

4) 1703. Vercesses. F.1. 12. AVIII. F 35. Questo Teologo Firmingo ustegura a Beringhen nel passe di Lirgi a 3. di Ostubee 1651. Professò Teologia is Lovanio, fo Principe del Collegio di Faucesse: e morì a 29. Nuvembre 1720. (Biogr.

con: e mora a po attenda priscopi de Schis-nate Denaissarum Libri viri., cum notis, et caerdationibus Merci Casuboni. Los-dini, 1551., Legat. T. i. 8.° XVI. B 25. Si teva ascera nel T. 4. et S. 5.3. Biblioth. P.P. co Commentari di Franc.

Albaspinac. Parasis, 1651., Sonains, T. 1. 5d. - HL K 14.

L'Opera essendo stata stampeta dopo la morte del dotto Vescovo di Orleans, che il primo tra i Francesi, secondo la testimoniana del Du-pin, il ancime di illustrare l'antica Disciplina Ecclesiatico, non va escette di eccori tipografici, che rendono scorretto il testo.

rendono severetta il testo.

- e Ludivico Du-pis, com occis varierum. Antorepise, 1902, Gallet T. 1.
fol. III. M S.
Qestas editione di Sant'Optato, fatta
da Dapiro, è la reconda ristanpa della
prima edizione fatta in Parigi nel 1900,
in fol., carendoù la prima rustampa fatta
il da della della compania della prima rustampa fatta
il da della compania della prima rustampa fatta in Amsterdam nel 1701, nella stessa forma. Il dotto Editore l'arricchi d' ton prefazione, che egaticoe delle ricercho sulla vita, e le opere d'Optato, e sulle diverse edizioni stampate fino allora: vi ha aggiunte due dissertazioni, l'nna sulla storia de Donatiati, l'altra sulla rografia sacra dell'Africa; e in principiu dell' opera si trova una Carta Geografica dell' Africa in fol, mor, di G. de l' Isla dell'Africa in fol. max. di G. de l' Isle per la conssorna di tutti quei Vescovadi. Ha unito ancora alle sue note quelle dei primi Editori, e alla fine ilel volume ha posso la mecolta eronologica di tasti gli Atti relativi all' Eresia de Donatisti dalla sua origine sino al Ponteficato di S. Grogorio Magno. S. Optato, nato nell' A-frica, fii Vescovo di Milevo nella Numidia, compose i primi sei libri della sua opera verso l'anno 568, sotto il Ponte-ficato di Demaso, ma mon aggiunos il settimo, che è come l'epilogo ed il co rellano di natta l'opera, che quindici sana dope. Lo stile di Optato è nobile, vivace, stringato, ed i suoi ragionamenti sono conchiudenti. È incerto il giorno, e l'anno della sua morte. ( Dalla Pre-

e l'anno della sua morte. (Dalla Pre-fat, del Du-pin )

Opuscoli di Attori Siciliani, cominessa in Catania 1958, per Goochino Pulsipe, e pro-seguiti sino al 1998. T. 15. 8. ° PC. X. P. 9. — Opuscoli Siciliani dal T. 14. sino di 15. inclusive T. 5. 8. °

Opuscula tria nondum edita, nempe: Cornen verustisummum de Laudihus Mediolani; Ryve ustimament de Landibus Mediolani; Ry-thuau in abstem Caroli Magni Angusi; et Mutinensis Urbis Descriptio, aire Addi-tationium ad Vittus S. Germiniani Epiacopi Mutinensis. Stanno nel T. H. P. II. del Mu-vatori Rer. Ital. Script. Opmoula Variorum ad cultiorem J ou sequendam pertinentia. Prist, 1769.

« sequ. Piatorno. T. 9, 12. 2 XXVI. E q.

Opusculum de l'undancese celeberrini Novan-Begibus Longobardis ... una cum notarina Peri Joan Mahilloni . Sta nel T. L. P. 12.

del Muratori Rer, Ital. Script.

Opusculum de situ Cavitatus Mediolani,

Opucculum de dus Gricusts Medichais, mas cum Vidis prierum Archespusoprum Medicharatium, Ibnd. Orarium, sun Eledelmo Preculunum per Re-portium, par Eledelmo Preculunum per Re-portium, particulum per Propertium per Pro-cultur Control Propertium Per Propertium Per Pro-Cunto Anonymi pendedur. Epoporphi habita in Concellio Roustro anno 865, more primum In lorem eferrur em Mexim Geher Ebbliga-tel Manatori Fer. Int. Gr. T. R. P. a. del Manatori Fer. Int. Control Pro-cultur Pro-cultur Pro-cusio Leucotem Regis Prime communication.

de'l Muratori Rev. Hol. Stript.

Oratio Legatorum Regis Franc, coram Summo Poet. Fro II. in Conventu Manusso, et Responsio resundoru ad Orationen Fii Papara, an 1459, Situano mel T. 9. p. 5179, d'Ackery...

Oratio coram Summo Pootifica, et Collegio Cordinalism Roma Inhibit in caum alch. Edute Cardinalism Roma Inhibits in caum alch. Edute Cardinalism Roma Inhibits in caum alch.

Ibid. p. 5ao. Oratione (de) quadam Gracea Hugenia Breng-thoni. V. Ohserv. Select. ad rem litter. T. 111.

thonis. P. Obierr, Select. af rem Itter T. 111.
Orathone, of Epistobe quanchen SS. Patrum p
Gance, T. I., E. \* XVI. E. 18.
Minera di Frontispisio, Garolamo Brunello Gessim, Professore di Lingua Greca,
ed Ebraica nel Collegio Bonn, monto a
28. Febraro 1615, pubblico quanza poeciola Collesione di Extri Greci.
Ordinariamo Consigna conseguinga posso Col-

cióla Collesiane di Exdri Greci, Ordinarimo Circusicane continena novas Col-lectiona Scitutorame cisadem Ordinis par-tene primara. Lagal. tógi., Cayae. T. 2; 15. "XVIII. B 56; Ordina (de) Alphablati fitterarum Conjectura. Y. Obern. Schet. ad een litter. T. VI. Ordo Reonamu de Mijmae Sacrificio, et reli-mits ner ammon Officiis. Sen nel val. Hife. Ordo Romanu de Minas Sacrificio, et ren-quis pre anum Officiu. Sur nel val. His-borpius, e nel T. 10. p. 1. Bibliothe. P.P. Ordo natiquas Epincoporum Sofficaparorum S. Medalosamas Ecclesius, e et Catalogue Archiejacoporum Medi-dantenisma a S. Bar-naba al anum usque 1251,, muo primum er Meto Codier Capturis Metropolitani Non-dichamodia in bagan nedecuti. Sunno nel

diolanensia in lucem prodeunt. Starmo nel diolamenta in lucem prodeunt. Stanno nea T. P. It di Muratori Rev. Balee, Seripti Orenesia, Monachi Atbatia, Regulae de In-structione Monachorum. Stanno nel T. S. col. 671, Biblioth. P.P. col. 671. Roblicht, PP.
Quesso Abbate contanno di Teodoro,
e di Paccentio, viane nel IV. accolo. (Dade,
T. Index Alph.)
Oresmit Episcopi Lexoviensia Liber de Antichristo et ejas minuscia. Séa nel T. 9. p. 1871.

Maria

di Martene di marrene. Orichovii (Senislai ) Annales Polonici ab excessa Segamundi, cum Vita Petri Kma-the. Stanno nel vol. Diaglossi Jo. Hist.

then. Sonneo sel ved. Dinghessi Je. Hist. Pelon. Libry 1111.
Opus elegias et concinnum sono chian mit questi Annal. dil Isro elicore. In mit questi Annal. dil Isro elicore. In laco, secolo in Viter Platton. Posta laco, secolo in Viter Platton. Posta laco, secolo in Viter Platton. Posta laco, secolo in Viter Carlo di Latera, e di Melanton, quindi in Italia fi intinino dal celebre Storico del Contere Gia. Battima Ignario. Preditti del control del c tenti illo suo eloquio cum ingenio sum-mis quibusque, etiam antiquae me-moriae Philosophie par fusset, dioendi ocro facultate ipum Demoethenem ant Periclem emoquaret. Ritornato a parris si fece accertose; e pi suoi meritt fu fatto Decano della Catadrale Premidiente. Ma poco smiro di Vescoro, pe fa degradato e sommunicato:

Vescoro, ne fu degradato e scomunicato viveva nella seconda metà del XVI secolo, (Dalla Prefat.)
Orienza, Ilhizentani Episcopi Commonitorium

Origenis (Malla Profuz.)

Oriennis, Ilhientuni Episcopi Commonistrium earmine scriptum. 84a nel T. 15. p. 65;
Bibliothi. P.P.

Quanto Venorro Poeta vines nel v. secolo. (Dall'Index Alph.)

Origenis contra Celvan Libri vitt. es Grego-

origine contra costant and trin, et degoni Nections. Thousanturgi Penegyricus in Originem, a Davide Hoochelio, nunc prirum editi, Gr. et Lat. Accessere Notac et Imilices. Augustae Vindel. 1605. T. 1. 4. 9. III. H. 20.

Prima Edizione. In questo nostro E-semplare son si trova, che il solo Testo Greco: manca la versione litina, le note, e l'indice. Il P. Niceron all'art. Horscholius rapportando questa edizione, la nota col seguente titolo: Origente contra Celsum Lib. PILL et Gress. Thaaum. Panegyricus in Originem , Graece; cum versione latina subjun-Graece; cum versione tatina suojun-eta Sigismundi Gelenii, edente et an-notatore Dav. Hoeschelio, Aug. 1605. Si vede da questo titolo, che il corpo della traduzione era seporato dell Testo, al quale dorera venir dietro, como si rileva per altro da quanto ne dice il Fabricio nella sua Biblioth, Gr. T. v. p. 219. Per colpa duoque del Legature fursoo disgiunti , Questo Truttato tradotto iu latino da Cristotoro Persona fu stampato la prima volta in Roma nel 1571. ( Dupin , T. 5. ) Ma s' inganna il Dupin , o piuttesto sur corso error tipografico rella data dell'anno della prima erissione della Troduzione latina del Persona, ponendola al 1471. Lo Schelorato ne'assoi Addi-tomenta ad M. Maittaire Ann. Typage. la mette nel 1481., e in una nota aggunge: mense Januario, regnante Risto IV. Pont. Max. anno, ejus so, Or si sa dalla Storia, che questo Ponte-fice safi sul Trono della Chicas nel 1471. dopo la morte di Paolo IL

aopo la morte di Paolo II.

--- contra Celsum et Philocalia, a Guill.
Spencero, Gr. et Let.; Camabrigue, 1658.
T. 1. 4. 2 III. III 21.

--- Tradoit en François. F. Traité d'Ori-

That is a Tanque F. Timis d'On
"I this d'Olgen com Gole non
su Ogen confluciona, e pins d'an
su d'antique de la mit celve, de haire

su d'antique d'an

» himo nell'Anuchik pe' Crisina. » (Disepin , T. S. Mircionius; Ediperatio at Maryima, Reposam ad African Epitetterpina, Reposam ad African Epitetterpina, Total Salama, S. don Rudolph Newsperm, Total Ballera, Park Ballera

an abryvnosti, řívěpolenan sa Abryesan Estanica, a Jose, řívedojba Veterior Summer, a Jose, řívedojba Veterior Summer, a Jose, řívedojba, Bertarbina. T. i. 4° III. II 16. II Bullogo, secondo il Da-pin, T. 5., à přil propabile, che sia competet da sou altro Autore, il quale la introduto Origore, chie démeda le causa della Closa il nome di Origore, come Gercene direle il nome di Drigore, come Gercene direle

il nome di Lello, e di Catone a' suoi libri dell'Amiczia, e della Vecchiaja.

- In Secras Scriptures Commenturia, a P. Dea Hantio, Gr. et Lat. Luectiae Paris 1959, Prallaed. T. a foi III. Er 77. Questa edizione di ciù, che ci rotta de Concenti di Origine salla Sera Serisi-

tura, è dedicant dal P. Uesio a Luig XIV.
Il merito di questi Comenti è lesa rilevato nella dotta sua Prefazione.

— De Oratore Libelles. Arcedit B. Marci Diadechi Seraso contra Arianso, a Joh.
Burdoltho Westernio Bashone 160. Berto-

Dadachi Seraso contra Arianto, a Joh. Redolpho Wesserio. Bauleuc, (16)4, Bertsekhow, Gr. et Lat. T. 1, 4, 2 XV. F. 5.

— Heraplovin quae supervanty amolita partibus sociosa, quan a Phanmio Neddio La Jonato Pario cella faceria, et recessione to Jonato Pario cella faceria, et recessione D. Bernardi de Bantiluccon, Accedint O. Bernardi de Bantiluccon, Accedint O. Leiton Libertanou, incomput Leti-coo Girecum. Pariotis, apud Lodor. Guerin etc. 213 X. T. 2, 6d. I. E. 13. Z. 6d. 1 Contra de Cartino C

rin etc. 1915. T. 2. fol. I. E. 13.

Con elligie del Cardinole d'Estrées, al quale l'opera è deileata dal Mont-faucon, diargenta da P. Drevet, e incisa da P. F. Giffort.

and I to construct of the versions of the construction of the cons

Per per russette à cost latte man; vicin no al 100 empo cell fréquisal Elbero, e cells alore tradizioni, che i troversos allers, farendos um mura revisitor.

July, farendos um mura revisitor, con control de la co

Questa grand' opera di critica porta diversi titolo presso gli srutchi. Viro choatica di consultata di consultata di consultata di di Aquila, di Simmano, di Stentana, e di Teodesione, disposse in quattro colonne; Essaplo, quasdo a quasse quattro versioni vazno unite due silve tradusivati greche. 7 Gelocall, 7 T.17, P. 717, P. 919.) Greca si metrio del Montianeon nelferer data questo edizione di quest'o-

sera di Origene, wedl la Nota all'art. Monthucon, Hexapla. ... Opera emais, a Jac. Merlino cum A-

ologia pro Origene, Perinis, in sedibus 2 fol. III. M 10. Prima edizione di tusta le Opere latine

Origene.

di Origene.

- a Busderio Erasmo, et Besto Rhemano, sidiese, 1545, Frobers. T. z fol. III. M 12.

- II Fahricio, loc. cit., nonzado, etc lis seconda efficiose delle Opera Latine di Origene cominciata de Erasmo, e dopo le di lui morte, terminata dal Renano in Builen 1558, fin quandi pol sorrestet et della Siddem 2554., non fin accessiva del della Siddem 2554., non fin seinta ed edita ibidem 1551., non fa verun motto della nottra che è media tra quella del 1536, e quella del 1551. L'echitone è bella, come tutta le Fro-beniane: le coperte de due volunti sono differenti : quella del accedo è in pelle della comitata del accedo è in pelle con picciolo fregio, a un oude in oro nel centro; quella del primo in pelle similmente con un ornato alla greca in ero, e nel centro d'un ovale ata scritto

in numeri arabici aurei 155a. - a Carolo de la Rue, Monacho S. Mauri Gr. et Lot. Parisis, 1755., Vincent. T.5. fol. III. N 14

Di questa edizione fatta da dotti Man-pini ci manca il quarto tomo, che è l'ultimo secondo un caservazione di Boni e Gambe fatta all' Arvood, il quale aveva asserito, che questa edizione in Tonzi

quattro non era ancora competa. » Origene aveva lo spirito penetri » e sottile, l'immaginarione fortissima, » ed esesisema ; ma n ablundonava trop- » po alla vivacità del suo genio, e si per » deva sovente a forza di appeciondar.
 » e di sottilizzar le cose. Aveva molta » facilità ad inventare, ed ancres pris » ad munciare ciò, che aveva inventato; » ma non aveva sempee la guatezza pos-» sibile pelle sue invenzioni, ne turta desidence » la beltà, che si potrebbe » pello esprimerle . . . Era d'un'erudia sione profondissima; aveva uno studio » particolare della filosofia di Platone, » ch'es supeva a perfessone, e alla quale » era troppo attaccato, per esser Cristiano Sopera ancora le musume degli altri
 hilosofi: aveva studiato le Pelle-Lettere
 con molta applicazione. Non ignorava ne la Storia, ne la Favola, Aveva fi n nalmente tanta concernza di totte le n scienze profine, quanta ne potenzo a-n ver coloro, che non averano fisto al-n tre studio in tutta la loro vita. Ma » spiceava principalmente nella Scienza » della Suera Screttura, al di etti studio n si era intieramente abbandonsto: Ei » l'aveva appreso a memoria, e per non a tracurar nulla, che potesse arvire all'intelligenza letarrale della medesima, aveva diligentemente cercuto tutte » le versioni della Biblia, che vi erano » al suo tempo, e le aveva comparata » tutte insieme col Tesso Elero, aven-» dovi aggiunto un Commentario letterale sopra i passi difficili » (Du-pin, loc. est.)

Origene, Perte di Alesandria, era nate cerca l'an. 185, di G. C., e mori in Tiro l'anno 254. (Mirari Schol. in & Hieranym. de Vir. ill.) Origine (de) mores eneugh Equites a Ro-inanis petenda. F. Observ. Seiset. ad ren liuer. I. 12. Origine ( F) des Loix, des Arus, et des Se cus, et de leurs progrés chez les ancien pruples. Paris, 1759., Dessint. T.6. 12.0 XXVI. B 50.

Origines Philosopi sterum Ebracorum brevis delimentio, Observ. Select. ad rem. Litt. T. t. Orlandi (Fr. Pellegrino Ant. ) Notizie degli Scrittori Bologom, e dell'opere loco stam

Scrittor Boogness, e dell'opere leve alam-pate, e manoscritte. Bologna, 1714., Pi-serri. T. 1. 4.º PC. in Int. I. B. 8. Questo esemplare apparteneva al ce-lebre Socrico a Leuterato D. Antociao

li P. Orlando, Carmelitano della Con gregazione di Mantova era nato in E Jogna nel 166o. a vi mori agli 8. Set tembre 1757. ( Biogr. Univ. ) Orlandini ( Leonardo ) Rune. V. Caraso G. E.

Rime Viveva nel XVI. secolo. Orlandini (Nicolai ) Historia Societatia Jesu

Pars Prima, sive Ignation. Romae, 1615., Zannettus. T. 1. fol. X. C 15. Il latino di quent'opera è puro, ed

anni elegante; ma vi si trovano troppi falsi miracolt, visioni, a peedistota, e lo Autore non dimentica mai ch' è Go-suita. Egli era pato in Firense nel 1554, a mori a Roma a 17. Maggio 1606. ( Biogr. Univ.)

- Francisci Secchini Historiae Societatia

Jess Pars Seconda, Sive Lessus. Antuer.

16an. T. 1. fol. X. C 16.

--- Egadem Sacchini, Historius Societ. Jesu
Pars Terita, sive Borgia. Romae, 1569.

T. 1. fol. X. C 19.

T. t. fol. X. C 15 - Ejusdem Sacchini , Historiae Societ Jesu Pars Quarta , nive Everardae. Rossae , 165 s. T. 1. fol. X. C. 18. --- Ejusdem Socchinl, et P. Pomini Histo-

rice Societ. Jesu Pare Quinta, sive Clear-dens. Rocine, 166t. T. 1. fol. X. C 19. --- Josephi Juvenci, Historiae Societ. Jesu Partia Quintae Tomus Posterior, ab anno 15qt. ad annum 1616. Romae, 1710. T. 1. 159t. ad att

Questa Collezione è stata sempre sti consta Contenione è stata sempre sti-mata, e ricercata, quandi è comptta, ciò, che è raro. (D. B.) La mostra è tale. L'ultimo volume poi del P. Ju-veney è poce comune, perchà fic acu-dananto con due Docreti del Parlamenta de Daniel Para del cudi Parigi, l'uno de' 22., l'altro de' 24. Merzo 1715., avendo il detto Autore avuto la temerità di fare in quesi opera l'apologia del suo confratello Guigno inforcaso sotto Errigo IV. all'occasione dell'attentato di Giovanza Chatel, c eccitato dagli scritti di costui aveva

acciasto dagli acristi di costai avera ti-rato un colpo di colleglo al Re. (N. D.) Ochonia (P. Joseph d') Historie des Révo-lucions d'Espagne depuis la destrucción de l'Empire des Gocha jusqu'à l'entires et parfatta rénason des Royamess de Gauille et d'Aragon en une socle Monarchie. Pa-ria, 195-8, Rolliar T. S. 1.5 P. P. Willi C S. ris, 1757., Roblin. T. 5. 18. P. PC. VIII. C. 8.

Il P. d'Orleans aveva l'immagnazione
viva, nobele, ed elevata, e lo decle a
divedere nell'altra sua Storia delle Ri-

develore nell'alten ma Sioria delle Ri-soluzioni d'Anghilherra. Questa di Spa gas è degra della percedente: le stile se è puro, ed elegante; i ritarti bri-lanti, e corretti, le rificasioni giune, ed impergano, i finti bene socisi. Pochi Sto-ton bomo calrici hamo culto, come questo Gentita, ciò che vi ha di più cursoo, e di più interessante in ogni soggetto. Egli era nate a Bourges nel 1641., e mori a Pa-rigi a 51. Marzo 1658. (N. D.) Ornemens (les) de la memetra, ou les Traits brillans des Portes François les plus célébres avec des Dissertations sur chaque genre de sille. Paris, 1769, Didot. T. 1. 8.º

PC. I. E 27. rv. L. E. 37. Orologium nuper editum, Graece. Venetiis, 1746. T. L. 4. ° VI. B 15. Orosii (Pauli) Adversus Paganes Historiarum Libei septem. Coloniae, 1526., Cervicoraus. T. L. 56. IV. C 21.

-- a Sigobetto Havercampo. Lugd. Bat. 1767. Lucimans. T. 1. 4. 9 IV. A. 2. Consiene ancora l'Apologeticus con-tra Pelagium de Arbstrii libertate.

Il Pincili nell' Aggiunte all' Arvord che nota l'edizione del 1758, dice, che di detta edizione, che è l'ottima, se ne trovano alcune copie col solo frontispizio rifatto, e coll'anno 1767., com'è la nostra. Il Dizion. Bibliogr. di Parigi le nota come due edizioni diverse, e dice, che la prima è mani stimuta. I Libri delle Storie si trovano ancom

I stato delle Storie si trovano ancora nel T. 15. p. 148. Biblioth. P.P. e l' A-pologeticora. Ilied. p. 8co. Paolo Orosio Probietro Spagnoslo, e Discepado di S. Agostino visse nel V. secolo nel 425. ( Bellarm. de Script.

secolo nel 420. (Bellarm. de Seript. Becles.)
Opphei, Callimacló, Threcenid, Amai, Nicarden, Diomyti, Coluti, Tryphudori, Musari, Mosclai, Benne, Sammii, Threemida, Pho-cylidis, Pythagorae, Selonis, Tristei Frag-menta, ab Henrico Stephano, Grasce. Perr-

siis, 1566, Henr. Stephanus. T.1. fol. XI K 1.

Edizione etimalissima, In dicono
Boni e Gamba, e nel Dizion. Bibliogr.

di Parigi è nouta: Opera assai eti-mata e ricercata da' Dotti. I Poemi di Orfeo, o che si dico o, contenuti in questa Raccolta fatta Orleo, contenut in questa Naccous auta-da Erriço Sefano, sono: I. Argunantica ( poema storce, o epico salla Spedi-zione degli Argunanti) tt. Hymni. In numero di 88. ( Secondo la coma-episione furono composti nota il nozzo epinione lucono compositi sotta il nome di Orfeo da Onomacrito, contemporaneo di Pissitrato ). III. Tithon ossa le Virtà magiche delle pietra. Orfeo, che la tradizione pose nel XIV. secolo prima della nostra era, nacque a Lebetre in Tracia, e si trovò nella famosa Spedi-

Tracia, e si trovò nella famosa Spedi-nione degli Arquestui, che celebrò co ci canti. ( Schoell, T., P. r.) Oni ( Gis. Gissarpe ) Rigiosamento topra il cellete Balego di Goerone intitolato: Cato Major vel de Senectute. Ste nel T. 51. del Calogierà. Ori ( Fr. Giuserpe Agostino ) Della Infilli-bilità, e dell'Autorità del Romani Poste-

biffu, e dell'Autorità de Romani Poete-fici sopra Contril Ecuspanii: Roma, 1741., Pagliarini. T. a. 12.º XVIII. A 52.

— Della Origine del Dominio, e della Sovranità de Romanii Pontefici sopra gli Stati lero temporalmente soggetti. Roma, 1764., Pagliarini T. 1. 12. XVIII. B.7.

— Diacretatio Apologetica pro Spectrum Dominia Chilentia de Scienna Merca.

— Discretifo Apologetica pro Sanestram Perpetuae, Ficilitatis, et Societum Mertyram Orthodoxia alversus Sara. Banagum. Accessis France Casthlesis Martyrium Autonisaum. Florenties, 1788, Peperus. T. 1.4.2 II. A. 14. Quasto deste Domenicano, fatto Cardinale de Celectoses XIII. nel 175a, era nato in Telecton ed 169a., e mort nel 2761. (R. D. T.)

Ocsiesii Doctrina de Institutione Monachorum,

Ossisti Doctrina de Institutione Montrhouma, Sta nel Coder Regularum di Olternio, Jr. Boltstenna.

P. Boltstenna.

P. Boltstenna.

P. Boltstenna.

P. Boltstenna.

P. Bortstenna della risione della consistata della respectata della risione della consistata di Practica di

L'Ortelio per la sua shilità nella Geografia, e per l'eccellenti opere, che iu

questo genere produse, era sopranno-minato il Tolovaco del ano tempo, è quest'Atlante gli procuro il titolo di Geografo di Filippo II. Re di Spagua. ( Biogr. Univ. )

 Decrean, Decremque Capita ex antiquite
Numismatibus collecta, Initorica narratione
illustrata a Francisco Swertio Anturrpensi,
Bruvellis, 1685., Foppens. T. 1. 4. P.C. IL O S.

Sono 49. Intagli in rame a guisa di Medaglioni posti in centro d'altrettante cartelle, e comportimenti ornamentali, e figurati. Si trovano ancora pel T. VIL

di Gronovio Thes. Antiqu. Gr. L' Ortelio nacque un Anversa nel me di Aprile 1527., e mori a 28. Giugno 1598.

( Biogr. Unio. ) Orthophili ( Cristiani ) De Parallelismo Sandio-Arnoldino. Sta nel T. v. Miscall. Lipsiens.

Ortiz (P. Ambrogio ) Storia della conversione alla Fede delle Isolo Maritume, V. Gurza P. Francesco. L' Ortia Gesuita vivera sul finire del

Ortlob ( Car. ) Dissertatio de Sepulchro Cluristi ad Matth. XXVIL So. Sto nel T. 2. p. 252. Thee. Theol Philol. Ortlob ( Joh. Chrimoph. ) Conjectura de Scu-

tis et Clypeis Hebraecrum. Sta nel T. 57. di Ugolino --- Dissertatio de Ephesiorum Libris et

combustis, ad Act. Ap. XIX. 19. Sta nel T. 2. p. 705. Then. Nov. Theol. Philol. Questo Teologo vivera in Lipsia nel 1708. (Dulla Dedica) Ortwini ( Joan. ) Principia Juris. F. Westembergius.

Ory (Franciscus ) P. Aurelius Osius.
Osberni Monachi Ecclesise Cantuariensis, Vite
et Ilistoria Translationis S. Elphegi Episcopi Canturrise. Sta nel T. S. p. 102. di Mabillon, Acta etc. Viveva nel secolo XI.

Osiendri ( Andrese ) Armonise Evangeliese T. 1. 12. XIV. B 1.

T. 1. 19. ° XIV. B 1.

-- Rèbli Latina, F.

Le Armonie Evangeliche sonn di Andrea Giandro il Veccho, nato in una città della Euriera, Professora, e Teologo Luterasivy merto nel 155a. La Biblia Latina di Andrea Giandro il Giovane, nspose del presedence, Toplogo porimenti Loserano in Tubingo, Cascelliere di quella Università, morto nel 1619. ( le Leng. Biblioth. Sorr. ) Ostandri ( Lurne ) Epitomes Historine Eccle-

sandra (Lucae) apecement annuare annuare annuare Centurise xtv. Tulingse, 1592. Gruppenhichus. T. 4. 2. 3 XXI. D. 10. Questo Ministro di Tulinga, figlio del

primo Andrea, e-podre del secondo An-dra Osiandro, mori nel 1503. (le Long, Biblioth Sacr. )

Quandri ( Jo. Adami ) Observationes maximam portem Theologicae in Libeon tres de Jure Belli, et Pacts Hug. Gristii. Tu-lingue, 1571., Reisius. T. 3. 8. ° XXVI.

- De Asylis Gentilium. Sta pel T. vs. di Gronovio Thee. Ant. Gr.; e nel T. 26. Ugolino.

Onesto Professore Straordinario di Greco, e Professore Ordinario di Teologia a Tu-binga, era nato nel 1622. nel Ducaso di Wittemberg: fu Pastore nella Chiesa, e Cancelfiere nell' Università degli Studi di

quella Cattà, e nort nel 1697. (Moreri)
Osot (Cardinal d') F. Lettres.
Arasido d'Osot, Cardinale e Vescovo
di Remos, e poi di Bayenx, era di Casdi Remes, e poi di Bayeur, era di Cas-anguebre, piccolo villaggio della Cantes di Armagnar, nato a 35. Agono 1551., e morto a Rema a 15. Marzo 1604. (Mereri ) Osservationi della Lingua Volgare, F. Bembo. Osservationi Interchie reper alcumi Medaghoni amitiha, cerinte da Filippo Hosserica. Ro-ma, Ercele, 1696. T. 1, 4. 2 P.C. II. E. 12.

Ercole, 1698 T. 1. 4 ° PC. H. K 18. Quest opera, rapportus dal Fossinisi Bibliot. Ital., è dedienta al nella sua G. Duca di Toscana, ed è ricclissima di

tavole, e di monumenti, la più purte intagliati con diligenza e giato da P. S. Bartoli. Oltre le 58, tavole delle incdaglie, vi lis un numero maggiore di gennte, cristalli, avori, bronn, e mo-numenti intagliati, e collecati al fine, e al principio d'ogni Capitolo, e nel Fron-tispuio, e fra il testo.

n Queste Osservazioni, dice lo Zena n una nota al Fontanini, del Sc-nator Buourroti, che per doti d'a-numo, per ecerllensa d'ingegno, per interna di discernimento, per ampiezza a di cridizione, e per prefendità di n saprre elile pechi pari, e niun supe-niore, sono di si alto pregio, else per a valerna dell' espressione del P. Bau-

» duri, Doctissimus quisque suas esse n vellet. Do case spicca mirabelmente il a giudizio, con coi le propone e le sta-a Lelisce, la moderazione in esporre il n suo purcre, e au ribatter l'alcrui n sempre seura fiele, sema derisione,

n senza millioteria ete n rvazioni sopra una Letters sal Dominia Osservazioni sopra una Lettera sul Dominia Temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comaceltio, 1708. T. 1, fol. VI. D 17. Osservazioni Grische, e Aberali in difena della Storia del Probabilumo. Pesaro, 1745. T. 1. 4.º VI. II 3G.

Oserrazioni sopra i Cimiteri de' SS, Martiri, ed antichi Cristiani di Roma, di Mare'An-tonio Boldetti. Roma, 1720., Salvioni. T. 1. fol, VIII. 1 12. Ostermanni ( Job. Erici ) Disputatio de Con-

olicimanii (Job. Erici ) Dispitatio de Gri-nalizatumibus Veteram , Sea nel T. 1. p. 411, del Thes. Libr. Philol. di Cresso. --- Positiones Philologicas Graccum S. T. contexum concernentes. Stanto nel T. a. di Cresio Fassis. Escreti. Questo Pubblico Professore di Lingua

Green vivera nel 1649, nel quale anno a a8, di Marzo si tenne questa Disputa in pubblico. Ostervald. V. Bible Ssinte et Nouvean Te-Ostoficinel (Carist.) De Judicis Rasisboca expilas, Historia, F. Strumas, Act. Later. T. S. F. J. Questo Storico era Manaco nel Mo-

nuttro di S. Durrano di Retisbuna, e vireva nel XVI. secolo. Oteym (Athansai ) Paralipomenon et Eleetorum Juris Cavilis, selectarumque Anti-

Questo Gurecossulto Spagusolo, Pro-fesore Primario di Leggi nel Giunasio di Vaglisdolid, morì poco prima del 1661. .
( Dalla Prefat. )

( Dalla Perfat.)
Othlosis Fuldamis Presbyteri Libri dua de vita S. Bonificii , Germanorum Apostoli Archiep, Mogunt. an. 1074 86a nel T. 5. p. 533. Then Mosume. Ecclesiant., e. nel T. 4. p. 25. di Mahillon, Acta etc.

4. p. 25. di Mahillon, Acta etc. Vivera nella seconda metà del secolo xx Othoboni Cardenalis Constitutiones Legatimae.

V. Provinciala .

Il Cardinale Otobono , che fu psi Adriano V. , eta raso in Genora : dopo la sua elerione in Populier, fatta a 12. Leglio 1276 si ritirò in Varriso, ove prime di eser conserato e coronato, mori a 22, Agosto dello stesso anno.

Othonis (Joh. Georg.) Dissertatio de Sacer-dotio Christianorum Regio ad 1. Petr. 11, 9. Sta nel T. 2. p. 781. Then Theol. Philol. Ochonis Cardinalis Constitutiones Legatinae

V. Provinciale Otone Candido era figlio di Guglielmo III. Marchese di Monferrato i fu fatto Cardinale da Gregorio IX. nel 1827. ,

da cus fo mandato in Inglisherra Legato Apostolico: morì in Leono nel 1151. ( Ciaccon. ) Othonis ( Ju. Henr. ) Historia Doctorum Misnicorum . Qua opera etiam Synedri Magni Hicrosolymitani Praesides , et Vice-Praesi-des recensentur . Oxonii , 1672. Hall. T. 1.

XIV. D so 52. S. IV. D 50. S1 trova ancora nel T. xxI. di Ugolino.
--- Specimen Musicae. Hod.
--- Lezicon Ribbin co-Phiblogicum. Ge-nevae, 1675., Widerhold. T. 1. 8. XIV.

C 51.
L'Imbonasi nella sua Bibliotheca Leatino-Hebraica , che forma il T. v. della Bibliotheca Rabbinica del Barolocci, rapportando questa edisione, vi appone la data del 1673, ; serà errere tipografico; ma e suo errere però, quando nota, che questo Scrittore era di Zurig, Tiguri-mur, giacche nel titolo stesso dell'opera mus, giacche nel titolo stesso dell'opera si legge foh. Henr. Othonis Bernatin; era dunque di Berna. Vivora sal finà-re del xvit ecolo. Nel gran Dunnario di Moreri è notato Teologo di Zerig, nato nel 1817, a metro nel 1882; ma nel Casalogo delle di lai opere ivi rapportato, non si trovano le due di sop

Otrokoesi (Franc. Foris) Apocalyptica Tuba Quinta, ortum, progressum et interitum. Locusturum, aculeis, et in conpa stratapemate armatarum pandens etc. Amstel 16ga., Borstoss. T. 1. 18. ° XV. F a5. - - Origines Hungaricae, sea Liber, que vera Nationia Hungaricae Origo et Antiquitas e veterum monumentis et linguis praecipuis pandinatur. Francquerie, 1693. Strik. T. 2 in vol. 1. in 8.º PC. VII. A 17. Questo Scrittore era stato Pastore della

Chiesa Riformata di Cassovia nell'Alte Ungheria, e per quel che ne dice egli sesso nel titolo dell'opera, a tricemihm Neapolitanie liberatus : viveva sal finire del XVII. secolo

Ottis (Jo. Bapt.) Epistola de Nummis qui-

busdam Samaritanis , San nel T. 28. di Ugolino.

Ugodios.

Qostoo Prefessore di Elereo a Zarigo
necque nel 1-20. Fe verstamme nella
Filologia, nella Sosto, nella Teledgoa,
Filogia, nella Sosto, nella Teledgoa,
Filogia della nan morse (Morrey)
L'appea della nan morse (Morrey)
One (Caricianus Besistatis ) De Finosia
Subatative. San del T., a li Ugelio
One (Caricianus Besistatis ) De Finosia
Subatative. San del T., a li Ugelio
One Subatative. San del T., a la più
Teles Teles Teles Teles
Teles Teles Teles
Teles Teles Teles
Teles Teles Teles
Teles Teles Teles
Teles Teles Teles
Teles Teles Teles
Teles Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Teles Teles
Te

pera gestarum Libri octo. Accesserunt De gestis Frideriei I. Aug. Libri duo = Radeviei Frising Canenici de ejusdem Fride-riei gestis Labri duo peioribus additi. ==

riei gestis Labri duo prioribus additt. — Ganabrei poecue, Ligurinus, sive de gestis Friderici, Labri x. Basilese, apod P. Per-nus, 156, T. 1, fol. PC. VI. E. 2. Il Chronicors di Otenes si trova an-che nel T. 6, di Mensteri Rev. Ital. Sevipt. Questo Vescovo di Friengen mell'Alc-lemagen, da Bellaranior chiamato nobi-litate, situata an destinazione. Litate, pietate ar doctrina ineignie, meri nel 1150, nel Monastero di Mori-mond, ov'egli era suno Abbate. ( Bel-

mond, o' egli era stato Abbate. (\* Hel-harm. de Script. Eccl. .

Ottonis (\* B. ) Episc. Bamb. Pomeranceum Apostoli Visc. mas cam quibusdam Epistolis Paerhalis, Calirui at Insocentii Prottificum et Bollia Poleoneum Duris, at et Imber-conis Herbip. Episcopi Oratio in Sinces S. Ottonis An. 115a. Stanos ed T. S. P. a. p. 35. Thes. Moonum. Ecclesicat. Ottonis (2a. Christophori) De Cuttus boni-losiusi (2a. Christophori) De Cuttus boni-

tate, et eruditions origine ab Indis ac-Otsonis ( Everardi ) Thesanrus Juris Romani continens rariora meliorum Interpretum Opuscula. Editio secunda auctior, et emen-datior. Traj. ad Rhen. 1755. Broedelet. T. 5. datior . Traj. a fol. XL C 10.

Questo Giureconsulto, o Professore di Diretto, vivera nel 1925. (Dalla Dedica). Oraglie (Alonso d') Historica Relazione del Rogno di Gilo. Roma, 1646., Cavalli T. 1. fol. IX. C 10.

tot. I.A. C. 10.

Questo Gessits, d'origine Spagnuslo,
narque in S. Gasomo, Capitale del Cile,
e. Calle mell'America Meridonale nel
1601, e mori a Lima Capitale del Peri1601, e mori a Capitale del Cile, e del Peri1601, e mori a Capitale del Peri1601, e mori a Capitale del Cile, e del Peri1601, e mori a Capitale del Cile, e del Peri1601, e mori a Capitale del Cile, e del Peri1601, e mori a Capitale del Peri1601, e mo

L'Oudendorpio era Professoro di Bel-le-Lettere in Harlem, n viveva verso la metà dol passato secolo. Oudini (Casimiri) Supplementum de Scriptoribas, vel scriptor Ecclosiastics a Bel-larmino ominis ad annum 1450., vel ad artem typographics.

larmino omissis at annum 1400., vel ad artem typographicam surventam. Paris 1806. Denallier. T. 1, 8. ° XVII. C 1. ... Trias Dissertationum Criticarum. Lugd. Bat. 1717., Luchtmans. T. 1.8. ° XIV.D a. ... Commentarius da Scriptoribus Ecolesiae anticinii. illoramente serinin adire. antiquis, illoramque scriptes adhue extantibus in celebrioribus Europse Bibliothecis a Bellarmino, Possevino, Phil. Labbaco, Guil. Cavaco, Lud. Ellu Dupin, et aliis cunissis.

Lepuse , 1722. Weidminnus. T. 5. fol. N. C. 16.
V. C. 16.
L'Autore confessi egli siesso nella Prefazione di quest'opera , ch' avea commento molti errori nel Supplemento a Beliarmino, de quali fu avvertito, e di etu si

553 era egli stesso accorto. Intersprese quindi era egli sucsso accorto. Interpreze quissidi comporer un corpo compito, quanto sarebbe possibile, e fece pereiò delle Dissertazioni particoleri sopra le opera di diversi Autori, e son desse, che formano questa seprera. Le Clerco pressude, che le Codin non era abbastanta istimito nel l'Osdin non era abbastanta istimito nel Greco, e nel Latino per intendere l'o-pere, sopra le quali ha travagliato. E vero, che il più sovente le Disertazioni sono altronde tratte; ma la complicazione non Incia di essere piena di errori, e d'inesattezze. Questo Scrittore era nato a Memeres sulla Mosa a 11. Febraro 1638., e mori in Settembre 1717, a Leyde, aveva abbracciato la Religiono pretess Riformsta, ed ovo era stato fisto sogo-Bo-bliotecacio di quell'Università. ( N ) Ordin (Francisci ) Sorania, P. Pormata Di-

Questo Gesuita moque in Vignori nella Sciampogna nel 1675., e mori a Dijon a s8. Aprile 1752. (N.D.T.)

Ouflo, Scoris della framagionnosi stravaganti, tradotta dal Francese, Lucca, 1758., No-velli T. 2. 8. ° XXVI. E. 1°

Oughton (Thomse) Ordo Judiciorum, sive Mothodos procedendi in negotis at litibus in Foro Ecclesiastico-Civili Britannico et Hibernico. Londini, 1758. T. 2. 4.º V. I 16. Questo Scrittore era uno de' Precura-tori della Cura di Cantorbery degli Ar-

chi in Londra, e Deputato della Saprema Caria de Delegari del Regio Regiono: vivera verso la metà del passato accalo, Ovidii (P. Nasonis) Opera omnia. T. 1, fol. XII. D 17. È nua Recculta delle Opere di Ovidio,

di diversi Editori e Stampatori, e sono: Epistolae Heroides Ovidii cum Commentariis Antonii Volsci, et Ubertini Clerici Crescentinatis. : Raphaelis Regii in Ovidii Metamorphosin Enarrationes. :- In Ibim cum Commentariolis Domitii Cal-

derini. Venetiis, per Bosetum Locatel-lum 1493., Nonis Junus. Fastorum Libri VI. a Paulo Marso. Venetiis, per T. Z. P. 1492 die 27. O-

De Remedio amoris Libri 11. cum e-marrationibus Bartholomaci Merula . Vene-tiis per Jo. de Tridino alias Tacuinum, tas per Jo. da Indino alias Incumum, 1404, tertio nonas Julias. Tristium Libri V. cum conrenticibus Barth. Merula . Venetiis, Joannes de Ce-reso de Tridino, alias Tacainus, 1499-din s6. Martii.

(S) com interpretatione, et notis Danielis Crispini, ad usum Delphini. Lugduni, A-nesson, 1689. T. 4. 4. in lat. XI. C. 7.

namien, 1689, T. 6, 4, 5 in Int. XI. C. 7,
Edisione simusts, et una delle mene
commi della Raccelta degli datori ad
commi della Raccelta degli datori ad
commi della Raccelta degli datori ad
commi della Raccelta della datori ad
commi della Raccelta datori ad
(5) Memorphocom Lebri xv. Hipharli Ragii insulicationia Erglassica, cara notiv
più insulicationia Erglassica, cara notiv
lifetale Raccelta, Venezia, 1280, placetan.
T. 5, 62, XXXI. Z. 9,
(5) — Franza Egiotologica Hervillera, perceluiScaling mi poste El Devidi Thomas, perceluiScaling mi poste El Devidi Thomas, percelui-

Textui Blayano collettu enm dusbus Rev-89

criptionibus Sabinis. Com notis Josephian Fernandez cujus ad operis calette extans Elegise et Epigrammata, Catanae, 1817. In R. Univ. Studierum Typogr, T. 1, 4, 2

R. Univ. Studiorum approxXXIX. P 23.

(S) -- Le Metamorfosi in ottave rima. V.

Marretti ; ed Anguillara nell' L'Unima appena-

dice . - Li Art d'aimer, et les Rémarles d'Aisour. Paris, 1656, Cranouv, T. a. a., ° XIA. E. 5. - Les Gewres Gialante et Anouveness, cèntesant l'Art d'aimer, le Rémelle d'Amour, les Faires et les Elejes annureness. Cythère, sant dépèns du Louir, 1758. Traduceum muselle en vers l'annour, T. L. 8. ° XIA. E. 1.

XIX. E 1. Ovidio nacque in Sulmone di famiglia

Orido nacque la Salmone di bandjui. Equatire, Fu poeta di ingolare ingrapo, e calchre per l'anunirabile sus facilità. Meri l'anno 17, di G. C. (Arvood) vizgii (Redolphi) i Ventatio Orthodone con-tra errores Sociasanos Disputationes. Gro-minge, 1616, Sassau, T. I. & VIII. A 27, Questo volume continne gli opuscoli terrorii.

seguenti : seguenu: Caspari Waseri, Melchisedeck, hon est, Analysis Psalmi ex. regii Prophetae Davidio, ubi extruitur argumen-tum Pontificiorum de Typo Melchisedeci pro adstruendo missae satrificio Francof. ap. Conr. Eyfridum 162. Michaelis Rothardi Samuel Redisi vus, et Saul ATTOXEIP. Hanoviae, Eyfridus, 1623. Capistrum Hunnio paratum, Lencilleto 10jectum, boc est, paratum, Lencittoto tojeccum, Evidens probatto; demonstratione Mini-erri Luterani divini, adecque legitimi Henr. Lancillotum its convictum, et captum, ut ejus fuodamenta toto suo apo-logetico nequidens tangere ausus fue-, multo rit, multo minus subruere potuerit. Authore Nicolao Hunnio. Wittem-

bergue , 1617. Assertio Sacrosaneti Testamenti Chrieti contra MYXTEPIOMA'XOTE, per Jodocum Naum. Sigenae Nasso-

viarum, Corvinus, 1596. Discursus de Rebus Gallicie; quo Discursus de Rebus Gallicie; quo de totius Europae Satus proseente accurate disseritur; et Reges ao Principes Orbis ad visum depunguntur. Exepseuda Haleyonia, 1889.
Repetitio Disputationus de Lomits,

seu Strigibus, in qua plene, solide, et

itemque poena disceptabitur, Author Thoma Evasto, Basileae, ap. P. Pes

Thoma Eventos, Basilenes, ap. r. Per-nam, 1679.

Ousborns (Gerardus) De Montibes Sien et Marsish, San ed T. 7, di Ugolino.

— De Schlanto-Seunoloprimo, Bid T. xvtt. Outran (Gull.) De Scarlifosi Jaddecram, Gendum predanzum, et Christa, Londini, 1677. Roperoli. T. 1. d. 9. II. A 19. Trattaro nilmano, Li Autore vi rapara.

de sacrifici della legge annea, e di quelli de Gentili, e termina con quello della de Gentifi, e termina con quello della Croco. I pregiudia della Sexa di questa Teologo logico lo hanno impegnato a rigetta quello della Messa. E vivera sul finire del xvit. secolo. (N. D.) Outreinius (Johannas d') De velando capita mulichei propter Angelos. Sea nel T. 23.

di Ugolino. --- Epicrisis in Cogitationes Gerardi Croe-

- De Instrumento Magrephah, Hed. T.32 Oweni (Johannu) De natura, oru, pro-gressa et atudio venes Theologiae Libri ext. Oxonise, 1661., Hall. T. 1. 4. S XIX. A 1X. — Epigrammatum Editio prestrema corre-

Epigramantum Edito prostrema corre-ctissam et ponthumis quibeadam aucet. Lugd. 1680., Anisson T. 1. 25. XIX. E So. Biogna convenie eo Cetaric, dice il Baillet ne sucis singemens des Symons, che vi è molo geno nella più pore de-gli Epigramm dell' Oveno; vi si trors ioran, netto, cadena, sermonia, dolor-za, e brito; ma non è nagade per tutto,

e si è reso giustizia egli stesso nel prin-cipio della san opera dicendo: Qui legie ista, tuam reprehendo, a mea lamlas Omnia, etultitiam j ei nihil, invidiam. Questo Posta nato nel Principata di Gale

Questo Posta, nato nel Principata da taste-les, o accondo altri in Oxford, mori sel 1618. (Baillet, Jugora etc. T. 5-, p.6-). Ourelina (Jac.) P. Munatius Feltr. — Canassa (Jacques) Récretaisus Methemati-ques, et Physiques, Paris, 1935. Josepher T. 4, 8, ° XXV B 9.

— Usago du Compas de proportion, et de

l'Instrument universel, ever un Traité de la Division des Champs . Paris , 1748. Joen-bert. T. 1, 12. ° XXV. F. 5. Ossnam nacque nel 1640. melle Sovranità di Dombes , e morì in Parigi e 3.

Aprile 1717. (N).

Pacati (Lutini ) Drepanii Panegyricus Theo-dovo Augusto. Sta ne Ponegyrici Petera. Pacchicui (Vita di Antonio) Sta nel T. 3.

del Cologierà.

Questa Vita fu scritta da Jacopo Chiap-pelli, e indiritta al celebre Valinoieri. Il Parchioni da Reggio era atato Professore di Medicina a Roma: nacque a 15 Giugno 1663, e mori a 5. Novembre 1746.
Pace ( P. Mario ) Amichità di Caltagirone F. Ouesto Gesuita, Maltese di

Questo Gessita, Maltese di masione, naccuo ed 1678, e mori in Palezuno II.

Racharo 163,5 (Sowel)

Pachymere, litatorie des Empereurs Michel et Andronques, traduite en Fracçois par Mr. Cousin. T. V. Cousin T. V. Cousin T. V. Labitos Grisco Cotta. I. 1.

- De Procossone Spirtus Sancts. P. Allatius Grisco Cotta. I. 1.

Gieggio Paclimetto, uno degli Scrittori più ericht della Storia Bisantina, na-

eque a Nicra verso l'anno 124s. S'ignora l'epoca della sua morte; ma non si può fissarla più tardi dell' anno 131a ( Biogr. Unio. )
Pachomi Monachi et Abbatis Regula Mona

chorum ex versione Heronymi. Sta nel T. 15. p. 62q. Biblioth. P.P. e si trova ac-cora nel vol. di Cassiano, e nel Codex Re-gularum di Holmenio.

guarum an Holsecuto.

- Egistolise. Stanum nel Coden etc.

Questo Monsco contemporanco; e forse
discepolo di S. Aotomo, fiori nel IV. secolo, circa il 340. ( Bellarm de Script.
Eccl.

Paciani Barcinonensis Episcopi Epistolae tres contra Norattanos, Stanno nel T. 5. p. 49. Biblioth. PP.

Biblisch. PP.

— Parennis, sive Exhoratin ad Posniteatiam. Hidd. col. 65,

— Sermo ad fideles Cathecamenos de Bapiamo. Hidd. col. 75,

Quesso Scrittore visse nel 1v. secolo,

Gellaum. de Script. Eccl. J

Pleiandi (P. Paolo) Sparrico di Lettera sopra Ia città di Ercelea, o di Ercolano. Stanel T. 3g del Gologiera.

nel T. 3g del Cologierà.

- Disertassone internao ad un'antien Iscrinione: Ibid. T. 42.
Questo Religioso della Congregazione
de Teatini, uno de più dotti, a più laboriosi antiquari del secolo xvirt, ed
autore di molto opere interessantisime,
nacqua a Torino nel 1,71a, e mori a Par-

macqua a Terino ed 17-1e, e meir s l'arcian en lei noute del gierno a. da l'éderipe de 17-55. F. Beigr. Univ. 19-55. P. Beigr. De 18-55. P. Beigr. De 19-65. P. Beigr. De 19-6 eher di la Richarderie, è tuttora quella, ehe fa meglio conoscere il materiale di

ebe fa meglio conoscere il materiale di esso passo. L' Abbaste Pacichalli nacque a Patoja verso il 1650., e morì a Na-poli nel 1705. (Blogr. Unio.) Pseii (Julii) In I. Frater a Fratre xxxvvvv. D. de Condictione indebiti Commentarii. Stanne nel T. 5. di Ottone.

Questo celebre Giureconsulto nacque in Vicenza nel 1550. Dopo aver profesun vicenii ari 1550, 1550 are protes-sato Filosofii e Giurisprudenza in varie Università ed Accadende, mori iu Va-lman nel 1655. (Tiraboschi, T. prz.

P. II.)
Paedianus (Asconius) V. Cic. Orationes Insignores.

Questo celebre Grammatico di Padova viveva sotto l'Imperio di Augusto, e di Necone, a morì di anni 85. ( Boillet, Jugamene ec. T. 2.)

Jagemens ec. T. 2.)
Pers (Fr. Bithssari ) In Epistolam B. Jacchi
Apostoli Commeterari . Lugduni , 1620. Cardin. T. 1. 4.9 II. K. 27

Questo Religiose dell'Ordine della SS.
Trinia della Redenzione del Cattivi, era
Portoghase , e viveza nel 1613. / Dalla Dedica )

Paeti (Lucae ) De Mensuris et Ponderibus Romans et Graccia cum his, quae liedie Romae sunt, collais, Labri v. Stanno nel T. xt. di Grevio Thes. Ant. Rom. Questo dotto Giureconsulto Romano,

che si servi della coossenza della pura Antichità, e delle Belle-Lettere per in-Antichità, e delle Belle-Lettree per in-terpecare con eleganas il Dritto, merto in età di 60, anni, dedicò a Fio V. que-sta usa Opera, e la Decko asensa del luego, e di anno vi si trova in princepio. Pagi ( Autosium) F. Barroius. Questo Religioso Conventuale di S. Fran-

Questo Religioso Conventuale di S. Fran-cesco nacque a Rogoes oella Provenza a 31. Marzo 1624., e morì ad Aix a 5. Giugno 1699. ( N ) Pagi (Franciscus ) Bereiarium Historico-Chro-nologico-Criticum illustrisva Postificum Ro-

manorum gesta, Conciliorum Generalinus

maroum gesta, Conciliorum Centeralismo Acta, necesso compliera cum Serverum Ri-teurum, tum Antiquas Ecclosite Direiplinas Copita completeren. Editio prima Venetra. Venetris, 175a., Recarti, 17.4., 4.º XXI. At 4. Questo Autore è uno de la refunt diffessori della S. Sede: vi asabilismo per totto l'autoria indillibite del Papa, la sua superiorità sopra i Coccil), a quali et dice di arre tempe protection o da es sesso., o per messo dei suoi Acquit: con complete della confessoria superiorità della confessoria della confessoria superiorità della confessoria della end essere auteotici; il dristo delle Appellazioni alla Corte di Roma ec. Egli era Beligioso dell' Ordine di S. Francesco, nato a Lambeso nella Provensa a 7. Settembre 1654, e morto ad Aix a 21. Gen-

tembre 1654, e morto ad Air a 21. Gen-naro 1721. (N)
Pagnini (Sucetra) Juogogo ad Inguum Gro-cum capesandam Luler VII. Armoni, 1525, Chantey, Gr. et Lat. Ch. goth. T. 1, 4°

- Themura Liquae Santea, sire Leti-con Helesicom. Lugd. 1529, Gryphian. T. 1, 61. In Minta. (Biogr. Univ.)

Editione stimuta (Biogr. Univ.)

Editione timuta (Biogr. Univ.)

Luna Paging. 1500, Rub. Stephanus.

Luts. Persiser., 1519., Rob. Stephanus.
T. 1. 4. S. I. A. 2.

--- Epicone Thesuri Linguie Sanctae. Anterprise, 1578., Plantina. T. 1.8. Stephanus.

--- Epicone Thesuri Linguie Sanctae com

Anetariis Franc. Raphelengii . Aotucrpiae, 160g. Plantina . T. 1. 8. ° XIII. C 4 Quest Epitome si trova anche nel T. 6. della Poligiotta di Filippo IL F. Mon-

556 --- Liber Palmorum, Hebraice. V. Biblia 1

Questo Relivioso dell' Ordine de' Predicateri merque a Lucca verso l'anno 1486, e mori in Lione e 25 di Agosto del 1541. (Sixtus Senene, Biblioth.

Sanct.)
Paitoni (Jo. Baptistae) De Vita se Scriptis

Paitoni (Jo. Baptinae) De Vita se Sorfputa Fabricui Barthèleti Hed. Benonismia Com-mentarina. Sén nel T. at. del Galogiero. — Comsalti Medici siturono all'Emogaini, o sia le spate di saque dal petto. Ivi T. 58. Paitoni (Jacopo Merra) Raguaglio del Li-heo intitolato: L'Eslaire di Arestottle ridotta in comprodio da Ser Brunetto Latini, et altre Traduttioni et Scritts di quei tempi. Con alcuni dotti avverimenti intorno alla lingua. Lione per Giovanni de Tornes 1568. 4.º Sta nel T.42. del Ca-

logierà. Questa dotto Bibliografo, dell'Istituto de' Sommehi, Autore di opere interes-mati, moque e Venega verso il 1710. e vi mori verso la fine del 1774. (Biogr.

Univ. )
Paix ( ia ) de Clement IX. on Demostration
des deux Faussess capitales grancées dans
des deux Faussess contra contre la Foi des deux l'aussetes capitales manaces unes l'Histoire des v. Propositions contre la Fes des Disciples de S. Augustio, et la Sioco-rué des quatre Evêques, avec l'hastoire de leur accomodement, et plusieurs pièces justificatives et historiques Chamberi, 170a, Giraux, T. 1. 12. XX. A 40.

Palaeoti (Gabrielis ) Bononiensis Jurisconsulti, De Nothia spariisque files Liber, Bogonise, De Nothia spariisque filias Liber, noconine, 1550., Ginerarellius. T. 1. fol XL E. 25. Dopo di erere il Paleotto letto pub-blicamente il Deitto Civile in Bologon

anns dieci , passò allo Stato Ecclesiastico, e i auci menti lo unnalaziono a'maggiori onori della Chiesa. Fu uno di quei, che associttero al Concilio di Trento, e fu creato Cardinale da Pto IV. Con siffatto titolo abliamo di lui la seguente opera:

De Imaginibus Socras et profanis Lihri V., quibus multiplices earum abasus, justa Sacrosancti Concilii Tradentini decreta

deteguntur etc. Ingolstadii, 1594., Sarto-rius. T. I. 4.º VII. F 20. Opera di un Teologo rigorista, resdotta dall'Originale Italiano, stampato in Bologna 1582. in 4.º pic. (Cicognara.)

Relogan 18/2. in 4 \* Pio Cilcopiano. ).

— Vita succive Augustion Bismo. Sta.

pol. 2. 6. p. 18/5. di Mercen.

18/2. i. 6. p. 18/5. di Mercen.

18/2. di Mer

normitanze. V. Palamitarum Pseudosynodus Nicephoro Calix-

sio Patriercha, Cantacuseno Imp. halsita, Gr. et Lat. Sto nell'Austoriani Biblioth. PP. P. II. Palazzi (Francesco) Caso roro d'on' intere tenza di polso per più giorni. Sta nel T. 5.

del Calogierà --- Lesseva, in cui si dh relazione di viò. che a trovò nel cranio incaso d'un cadatere. Ivi T. 15.

duto ad una mula. Ivi

Paleographia Graces, F. Montfuncon. Palermo (Viti Xaverii) Carmen in Futere Josephi Lucchesi Supremi in Austraco Exercita Equitatus Ducis. & nel T. c. degli Opuse. Sicelian. Palladii Historia Lausiaca, o Job.

Gr. Lugd. Bst. 1616. Elsevir. T. 1. 4 0 JV. A 9.

Boni e Gamba tiell'aggiunta all'Arroad repportando questa apera vi appregues-la data dell'anno 161q. Sarà certatarres un errore tipografico, giacche il Fabricio nella sua Biblioth. Gr. T. IX, p. 7, par-lando di questa edizione Greca, come lindo di questa edizione tireca, consi unica, dice: Meureii editio vidit luccon Lugd. Bat. 16:6. 4°; e il Care nel T. L. p. 577, rapportundo quest' opera di Pallados, scrire; Post surias Editiones Latinas ex antiqua Rufini verviore, Grasce primus estulit cum notie Jo-hannes Meureim, Lugd. Bat. 1616. 4. Ma un si fatto errore è stato intanto ripetuto nella Biografia Universale un. Pallade .

Policare .

Si trova anche Greco-Latina nel T. 15.

p. 895. Biblioth. P.P.,

Quena Storia , che è la Storia de Solitari, fa chiamata Lausiaca, perchà il Paji. ladio la compose e preghiera di Louie Governadore di Cappalocia, al quale la dedico nel 400.

Cerclesi diverso di queste il Palladio, ebe acrisso l'opera seguente.

De Vita S. Johannis Chrysostomi Dislegus, ab Emerico Bigosio, Gr. et Lat. Lut. Paris. 1680. Martini: T. 1, 5, 9 IV. A 25. Ottima edizione, la chiamano Boni e

Gamba, e togginngono, che vi sono u-niti attri Sentuori Greet. Quent Seritori sono S. Joh. Chrysessomi Homilia in laudem Diodori Tarasnais Episcopi. Acta Tarachi, Probi, et Andronici .::

Passio Bonifatti Remani .:: Evagrius de octo evgitationibus. = Nilus de vitiie . - Palladius de Gentiless Indise, et Besgrannibus sur S. Ambrosius de Moribus Bra-

channousem Anonymas de Bragmanisusem Quorame processe, et postureman nunc pri-mum in lucem. protuki ex Bibliotheon Re-gis Eduratus Bissens Egnes Aurenas. Lom-dini, 1668., Rogrend, 1. 1. 4, 2 IV. A 20. Il Cave loc ett. mppersando questo Li-bro de Gentifou Indiae et Bragmahmanorum Anonymus de Bragmeni busue nebus scrime: quem e tenebris eruit si cum versione sua edidit nobilis Anglus, Edoardus Bissaeus, Londini 1665. 4º e per appoggur la sua asserzione in nna nota serve: Confer Fabr. Bibl. Gr. l. a. c. 11. §. 6. Il Fabricio invanta non solo nel Inogo citato dal Cave serive: quam postea vertit ac evist ante ineditam sub vero Palladii nomine cutt Ambrosio de Moribus Brachmanorum el Anonymo de Bragmanibue, ac Latine vulgavit Eduardue Biasa us, Londini 1668. 4.9, ma anche nel T. 1x. p. 10. dopo di aver repportete l' Edizione del Camerorio Gr. e Lat. fotta in Lipsia nel suo Libro Gnomalogico, steguage: Hine centum circiter anni

seguinge: Hinc contain circuler annu-interjectie Eduardus Bissaeus. ex Biblioth. Regis Anglies culgerist cum sun versions etc. Londini 1663. 4.º E chure a scurge quest'anto auche dal titolo dell'opera. Quorum Priorem di Destamana MINC DP (MIM in lo-Prostremum NUNC PRIMUM in lacem protuit etc. Da ciò a vede, che vi è

errore, e certamente tipografico, nella data notata dal Cave; ma un tale errore setuto nella citata Biografia e. Il Critico Inglese noi socgiunge: Aegre mihi persuadeo hund libellum Palladium nostrum auctonostrum auctorem habere; assegna le ragioni della sua opinione; ma nulla decide: Verum

do hac re nihil statuo. Pallulio fa eletto Vescovo di Eleno-

poli nel 401. (Arvood)

Palladio (Aodrea) L'Architettura. Venezia,
1642., Brogodlo. T. 1. fol. X. L. 14

E questa la terza edizione del Palladio, come la nota le Zeno in una nota al Fantannii. Opera sumirata e ricercuta da Conoscitori. Questo illustre Ar-chitetto di Vicenza nacque a 3o. No-

vambre 1518, e mori a 19. Agosto 1580. (Tiraboschi, T. ret. P. t.)

Pallevicino (Sforsa Cardinal) Istoria del Goncilio di Trento contro la Narrazione di Pietro Souve Polano ( Psolo Surpi ) In Ro-ma, 1656., Bernabb. T. z. fol. V. K. 16. Buona edizione, e la più riceroza.

(D.B.) (D.B.)

- La stessa. Milano, 1740., -----
4 ° XVII. E 4

Edizione mono stimata della preceden
h di credo, elio il tosto ne sia

P. . . . Il Divorato Celestessall Corriero Svaligiato

Itgutto.
(S) --- L'Anismo, divisa in sei Vigilie. In Co-lonia, 1675. Ferraldo. T.t. 12. O XXIX. B 4. Questo Cano too Repolare di S. Ago-stino della Congregazione di Latran, inseque in Piaceora, e per l'abuso, che fece del suo spirito, e della sua immaginazione mori in Avignone, ov ebbe la tena taglista nel fiore della son età nel 1651. (Dalla Pita, che precede Fop. e da Tiradoschi Territ.) (S) Palko (II) Volante, e F Asino e il Ca-vallo, Apologi Borgisoi. T. 1. 8. ° XXIX. F 25. ena tagliata nel fiore della soa età nel

25.
Libercolo diretto a sostenera i dritti della Corte di Napoli contro le protenzioni della Corte di Roma.

della Corte di Ruma.

Alancia i Jacobi i Eurocitationes to optimus
fere Austores Gracess. Lugd. Bit. 1668,
apad Gasabeckios. T. 1. 4, "X LH 11.5",
Opera rapportata dal Vogt. nel suo Catalogo de' libri più rari. Il suo Antore
con anto serro il 1658, siscebb nella era nato verso il 1588, giacche nelstesso di trovarsi nel suo ottantesumo anco, allorche nel 1668, si fece quest'edizione

della sua Opera.

Panciatichi (Can. Lorenzo) Cicalata in Iode
della Frittura. Sta nelle Prote Fiorenine,

Panciroli (Guidi ) Notitia utraque Dignita-

559 tum, cum Orientis, tum Oceidentis, ultra Arcadii, Honoriique tempora, cum Com-mentario. Lugd. 1608., e Ports. T. 1. fol. PC. VL E 5

Opera piena d'erudizione, con nume-rose tavole meise in legno, distribuite fra il testo, come mell'edizione di Basilea 1552. fol.

Questo volume contiene dello stesso

Quisto volume comiene detto stesso Autore le opere segmenti:

- De Magistraubus Municipalibos et Cor-poribus Artificum Labellus.

Si trova success pel T. S. di Gresio Thes. Ant. Rom.

- Tractatus de Rebus Bellicis.
- De quatuordecim Regionibus Urbis Romae, enrusudemque Aeditious tam publicis quam privais Libellus.

Si trova ancura pello stesso T. 5. di Grevio .

-- De quatuordecim Regionibus Urbis Constantinopolitanae etc. la fine del volume si trovano: An-notationes Francisci Rhuardesji in

Notitiam utranque cum Orientis tum Occidentis, Lugd. 1608. a Porta. - Thesaurus varisrum lectionum que Juris in tres libros districtus, ab Her-cale ex Fratre nepota in Jucem editus. Venetuis, 1611., Guerilius. T.1.64. XI. O S. Ouente calcine, Giurconsulto era nato a Reggio di Lombardia a 17. Aprile 1523.,

e mori a Palova, ov'era Professore di Dritto, a 15. Maggio 1599. ( Biogr. Univ.)

Pancomius. F. Zeknerus.
Pancrusi ( Gioseppe Maria ) Antichità Siciliana spaggate, colle notiaie generali di questo Regno ce. Napoli, 1751.-52. Pelliscehis.
T. z. fol. P.C. X. H. zo.
Il primo Tomo, che è dedicato a Carli H. Re delle dus Seelio, è diviso ra

dos parti: nella prima si contenguon la notisse generali di quest' Isola; nella se-conda la Pianta, le varie vedute, a la descrizione dell'antico Agrigento. Il Tomo secondo è diviso parimonti in due parti: nella prima si hanoo altro notisie generali di quesi Isola: nella seconda si comincia a ragionare de fatti degli Agri-gentini; si descriva le magnificenza di essi, e si espongoco in tante Tavole separata gli antichi loro Monumenti nella maniera, in cui attualmente esistono. Questo secondo volume è dedicato a Maa Amalia Regina delle due Sicilia. II Geogram nel sun Catalogo Ragionate

di Arti e di Antichità trova le Tavolo disegnate male, e peggio intaglinte; ma riguarda l' opera come un Deposito di cognizioni, e di memorie. Pandecum Cancanan Aposiolorum et Conci-liorom. V. Beveregius.

Panecii (Nicolai) Dissertatio de Tophet valle Hinnom, ad Jer. VII. 51. Sto nel T. 2-Pancett (Autona, Hinnow, ad Jer. vit. 51. Sio net a. p. 818. Thes. Theol. Phillol. (5) Pancyric Veteres cum interpretatione, et nota Jacobi de la Baune, ad Usam Delphini. Paris, Benard, 1676. T. 1. 4. 9

tt. XII. B 2.

Ottima editione, ed una delle più rare della Colleniane degli Autori ad Usam Delphini. ( Arvood )

GR Autori sono C. Plinio, Claudia Mamertino, Eumenia, Nazario, Mamertino, Lotina Pento, e due Incerti. gyricus Incerti Maximiano et Constantino Sia ne Panegyrici Veteres.

358

Panegyrieus Inorci Constantino Augusto. Sta Panegyrici Veteres

Panelli (Alex Xavens ) De Cistophoris, Lug-duni, 1754, T. 1. 4 ° PC. H. N. 12. Dissertazione rara, a curiosa, che tratta delle medaglie, sulla quali si veggona delle ceste, o panieri, cui portavano i Sacerdoti nelle feste di Ghele. Il Panel Socratot nelle fene di Cabete. Il Panel, detto numinanteo, merque nel 1650, a Nozeroi picciola està della Franca Contea. Estrò nella Società del Gensiti. Nel 1738. Il chiamato in Japagna, ove ottenne il doppio mapiego di precettore del figli, a di cusande del Musco della Medaglie del Re. Fu spedito in Francia nella Medaglie del Re. Fu spedito in Francia

per acquistar socdaglie, di cui fece al-bondantissoma raccolta. Egh univa ad una erudizione immensa molta asgacità, e penetrazione; ma gli piscerano le opinon fece servire la sua erudisione, clie per contraddire i raccontt degli Se mort a Madrid nel 1777 ( Biogr, Univ.)

mori a Madrid nei 1979. [ Blogr. Conv. J. Paniclio. P. Manni.
Panormo ( P. Gabrielli a ) Virgilius Catholicon, seu Deutone Hebdomade viginti in non proponiate per Epopejas et Epigrenomata etc. Luccue, 1951. T. 1. 8. 9 P. 1 C. 4. Conv. Deut. Catologo et a Dermits. Questo Poeta Cattolico era Palermitano, dell'Ordina della più stretta Osser-

vanza di S. Francesco, e viveva verso la nsch del possato secolo. Pantaleonis Presbyteri Mooasterii Byzantino-rum Oratio in Exaltatuorin S Crucis, Gr.

et Lat. Sta nel T. 2. p. 151, di Gretsero, ele Cruce Non ahbiam potuto verificare, se qu

sto Scrittore au lo atesso, o diverso del Panthaloons Ecclesize Constantinopolitanne Diacon Sermo de Christo et S. Jounne

Praecursore ejus, Gr. et Lat. Sto nel T. 12. p. 626. Biblioth. P.P. II Margarino mette nel VII. sceolo nel VII. secolo questo Amore, che dal Coccio è po

quisso Anime, ene de Soo de G. C.

f Dall Index Alph. )

actoja de Ajala ( Petri ) Commentaria sel

Tr. D. es C. de Alestoribra. Stanno nel T. rv. di Ottone.

Questo Giarcconvalto Spagnoolo, in Toledo, severa nel 1621. ( Dulla Dedica ) Tommaso Tamaio de Vangas nella sua

prefamone, the precede l'opera, serve di lui: Uno hoc Auctore proprius Hiepanorum laudes, desidia fere emortane, iterum reviviscent. Parvini (Onuphrii ) Romani Pentifices et

Cardinales ab eadem a Loone IX. ad Paua Christi Natali annos creati. Venetiis, 1557., Transmiss. T. 1. q. o IX. B 5. --- De Givitate Romana : De Imperio Ro-· mano. Stanno nel T. 1. di Gresio Thee.

Ant. Roin - Reipublicae Romanae Commentariorum Labri tres, recegniti, et indictions sucti. Accesserunt in luc editione Sex. Julii Frantim Commensarii de Aquaeduștibus et Co-lonius etc. Paria. 1588. Gillii. T. 5. 8. ° PC.

IV. C 2 Opera profonda ed intruttiva. ( N. D.)

— Fastorum Libri v. a Romulo Rege usque ad Inp. Gesarera Carolum V. uson
Commentana. Accessi Appendix in Fastos
Gomulores, in qua continentur Jaspa. et
Contolium Ordinariorum Fasti a Cassare Dictetore ad Justinismum: M. Verri Flucci Consilaria , et Trinusphalia Fragmenta: Cassiedori , Prosperi Aquitanici , incerti Au-ctoria , et Marcellini Comitia Chronica . In Officina Sanetandreaua, 1588. T. s. fol. PC.

IV. L. 15. Opera ntile per la Storis antica, e per quella del Medao Evo. (N. D.) - - De Luidi Gercensibus Liberiu. De Triennphis Liber unus. Accessit Tertullizad Liber de Spetaculin. Paris. 1501. Macassus. T. 1, 8. ° PC. IV. C. 24.

Opera aseguita con molta dottrina da questo troppo distinto Archeologo, che non cribro i suoi Scritti coll'insistenza della moderna critica, ma a cui debbesi infinita riconoscenza dalla posterità. (Cicognara) Quest' opera maitamente al trattato De Ladie Saecularibus si trova succes nel T. Ix. di Greria Thes. An-Rom

- De Comitiis Imperatoriis Liber. Accesses Caroli IV. Rom. Imp. anne Bulla. Argen-torati. 1615., Zettnersus. T. J. 8.º P.C. IV. A 10. Il Pantinio, dall'Ordine degli Ere-- De Cominis Imperatoriis Liber. Accessit

miti di S. Agostino, nacque in Verena nel 1520, e mori in Palermo a 15. nel 1529., e mori in Palere Marzo 1568. di anni 59. ( N )

Paparcuri (Solvadore) Discorso Fisico Mate-matico sopra la variazione de'venti pronosucara ventiquattro ore prima dalla varie e diverse qualità ed effetti de form di Vul-

no. Six nel T. v. degli Opuscol. Sicil. Il Paparcuri meri nella pesse, che tra-vaglio Messina nel 1765. (Scind., Prospt. Pspebrochius. V. Bollandus.

Questo Genita, che ebbe gran parte alla grand'opera degli Atti de Santi co-minenta da Bollambo, era muo in An-tersa a 17. Marzo 1628, e mori a 28. Gingno 1714 (N) Papenia ( Peeri Sigirmondi ) De Homine, ett-

jus status in naso egos, ad Isa. C. I. 22.

Sta nel T. vit. Niscell. Lipsiene.

- De co, quod German debovae at fractus
terrae. Ibid. T. vitt.

- De Dilecto, cujus est Vinca, et in cujus honorem creinit Propheta Contienus smati sui ex Isai, V, z, Itod. T, tx. Papilloni (Thomse) Commentarii in quatuor priorea Titulos Libri primi Digestorum. Stanzo nel T. H. di Mecrusan.

--- Tractatus de directis Hacredom Substitutionibes. Sta nel T. Tv. di Ottone --- De Jure accrescends Libellus. Ibid.

Questo Ginreconsulto Pargino, Aevo-esto nel Parlamento, nacque nel 1514., e mori nel 15q6. ( Biogr. Univ. ) Papiniani Liber Responserum com notis Ant Schultingii. V. Jurisprudentia Vetus.

Papiniano, celebre Ginerconsulto, detto da Sparciano l' Onore della Ginrispradenza, e il tesoro delle Leggi, vivera nel terzo secolo. Ebbe la testa tagliata P suno 212 in esà di 57, anni; perebi Carscalla esendo fatto morire suo fratello Geta, e volendo fure attoritzare oursta termione da Papiniano; quemi rispose, ch'era pia facile commettere un par-ricidio, che acusario. ( Moreri ) ricidio, che acusario. ( Moreri )
Paragallo ( Gaspare ) Storia Naturale del Ve-surio. V. Storia ec.
Questo Storico Naturalista era Giure-

consulto di professione, e vivera sul finire del xvu. e commeiar del xvist, aralipomenon Hispaniae Libri x. Episcopi Gerundenss. Sta con Nebessensc. V. No-Quest'opera dal suo Autore è intitolata Fordinando ed Isabella di Castiglia e

Argona

Aragona

Param (Ludovici) Confutations Decretorum, quae a Venetorum Duce adversas immuniantem Ecclesissicam temere atque impie

minten Ecclesistican temere stope impe-edias sont. Panormi, 1505., de Francisco. T. 1. 4. 2 XVIII. B 2. Jl Paramo era loquisitor del S. Uffizio nel Regno di Sicilia, e delica il sno Trattato al Pontelice Paolo V. Vivera sal principio del XVII. secolo,

Questo volquio contiene i seguenti Ouscoli:

pascoli:
1. Discesso di F. Francesco di Sosa contro due Trattati senza nosse di Autora, in-torno alle censure, che N. Signore Papa Piolo V. pressanzio contro la Repubblica di Venezia, tradotto dalla lingua Spa-ganola, la Napoli, 1607., Carlini:
2. Rispota del Card. Bellarmino a due Liberti una di unali situation. Biscon-

"General Control of Co eschi, 1606.

5. Apologia contro le Considerazioni di Fr. Paolo da Venezia, e contro il Trattato de' sette Teologi sopra l'Interdetto di Sua Santità, composta da F. Lelio Baglioni.

In Perugia. 6 Analytica Demonstratio ex Testimoniis retis Summorum Pontificum a Clemente Papa L. usque ad Gregorium VII. mente Papa I. usque ad Gregorium VII. Iumuniulistant una presentaria quam re-ram Ecclisiasticarum esse de Jure Di-vino, ad revincerdum Theology Keneti faltar rationes. Elita per Fr. Josephum Benelum Syrucusanum Theologum, Rom-Benelum Syrucusanum Theologum, Rom-paraphrass Movale des Sept Pacinanes de la Pensenca, sere den Rellexions. Ouvrage Lulien de R. P. Marchiose, et tradistir en

Haiten du R. P. Narchisso, et trainit en François et augmenté de quelques éléva-tions à Dieu, par le P. Gossord. Turin, 1763. Reyconds. T. I. 12. XVI. B 56. Parchi (Gos Buttista) J. Mattei Pietro. Parci (Pardulphi ) Jurspradenta vetus et media. J. Observ. Select ad ress litter. T. I.

Parei ( Davidus ) Commentarius in Epistolan ad Hebracos. Genevae, 1614, T. 1. 2. 0 XV. F 16.

Questo Commentario è nello stesso gr sto di quello dell' Epistola a' Romani, il quale per ordine di Giacomo I. Re d' In-

ghilterra fu brocisto per mano del boja, e condannato dall'Università di Oxford d'una insniera assai disonorante, cor contenente massime contrarie a' dritti dei Sovrani. (N) - Chronologite Sucrae Libri tres editi a

 Chronologise Szerze Libri tres editi a Philippo Parce Filio. Accessit Index Chro-nologiae Sacrae et Epianetrum Chronologi-cum, in quo continentur Orationes dise Chronologise: Epistola de Scaligeri Elen-che: Systopis Chronologiae Sacrae adversas Calvisium, Chronologiae Sulpicii Severi no us illustrata: disqui itio brevis de mundi principio: Problema Chronologicam de an-

nis Ministerii Christi: Anstell. 1651. T. 1. 8.° II. H 14. --- Symbolum B. Athanasii notis declara-tum. F. Willis. Il Parco, che fia Professore del Nuovo Testimonia. Testamento, e Rettore neil Università di

Haidelberg, era nato a Francostein nella Slesia a Sa. Dicembre 1542, e mori alla sede della sua Cattedra a 15. Giogno 1628. (N) Parem de Valentia (D Jacobi ) Explanatis-

nes in 15a. Psalmos Davidicos; in Cantica Officialia; in Canticum SS. Ambrotii et Au-

Ollietalia; in Canticum SS. Ambroti et Au-gustini, in Cantica Canticorum etc. Vene-tiis, 1568., Rubimus. T. 2. 6. ° XV. E. 2. Questo Commassatorer, Religioso del-l' Ordine degli Ezemiti di S. Agoutino, e Vescoro Cistopolitano era di Valcara, e fiori sotto l'Imperador Federico III. nel 1490. <sup>et</sup> Sixtus Senene. Biblioth,

Parere della Società Regalo di Medicina di Parigi sopra il male, che portano alla pub-bbea salute i cadaveri sepolti dentro la città, nece satute i colorera seporti denire di etta, ce longhi shirati, tradotto dal Fanescen, e pubblicato da Ginvanni Vivenaio, Palerno, 192a. Nella samperia Realet. T.i.4. \* X. K. xo. (S) Parini ( Ginseppe ) Peonetti; Il Mattinn, Il Meriggio, Il Vespro, cia Notte. Italia. T. 1. 8. \* X. X. X. X. 4.4.

Questi quattro Pormetti, che sono la tira della vita che conducerano i No-li Milanesi de due acci, susbelirono la tira colebrità del Parini . L'Ironia è tanto più fina, quanto è souceusta da uno sule e-levato e pieno di figure. Si può dire di lui ciò, else dioren Voltaire dell'Ab. Guznée, antore delle lettere di alcuni Ebrei . . . « Morde fino a sare tocare .. sangue, fingendo di baciar la mano. » Questi poemi sono scritti in versi sciniti, più dellicili nella Poesia Italiano. Frugoni , avendo letto il Mattino , dussi : Cosciolti, io che mi credeva in essi mac-stro. Alfieri chiamava il Parini *Primo* Mrs. Alliere comentava il Farini Framo Pittor del Signoral costume. Egli nacque il di 122 di Marzo del 1703 a Bossion nel Milanese, e mori in Milano dopo il giorno 3. di Settembre 1709 (Biograf.

Paris (l'Abbé de ) Explication de l'Epitre nux Romains, Paris, 1752, T. 2, 12, ° XVI. B 19.

 Analyse de l' Epitre de S. Paul anx Hebecux, Paris, 1755. T. 1.22. ° XVI, B 21.
 Explication de l' Epitre de S. Paul aux Galaces, Paris, 1753. T. 1.2. ° XVI, B 22.
 Questo Abbate è il celebre Diacono di Parigi, sopra la di cui tomba si credea . dagli entusiavi essersi fatti de'miracoli: -mori nel 1727, in esh di sami 57. (N.D.) Paris (Matthari) Ilistoria Major . Iluic edi-

uris (Matthers) Historia Major, Hinic edi-tions accessrount duarum Offaram Neco-rum Regum, et vignti truam Abbatum S. Allam Vatas. Editore Willelmer Wata. Lordini, 1884, T., 1, fol. P.C. IX. F S. Quast' opera di quetto Beneditirio In-glese, mosto nel 1255,, che possedera nello stesso tempo l'arte della poesis e qualli, dell' decomera. In otture, T.G.

quella dell'eloquema, la pittura, l'ar-chitettura, le mitematiche, la storia, li teologia, può essere unile, schleue il suo Autore na qualche volta mesatto, e erodulo. ( N. D. ) È questa la terra edi-tione fatta di parola in parola sopra quella di Londra stesso 1640, che si stima la migliore.

Parasi (Giosechino ) Appendice al Taglio della Litotomia sopra la cura dell' lacuria legitima, o vescicale, colf Aggionta di suovi strumenti e figure, e del Nuovo Mectodo di M. Fubert. Palermo, 1952, Felicelta. T. 1. 4.° XXV. C. 25.

Questo Autore uno del più fismosi Li-

tocomi della sua età, nacque in Calata-fimi il 17. Novembre 1603. Fu allevato

fini il 17. Novembre 1655. Fr allernio in Palernio, ore mori bel 1765. 4 Scinds, Prosp. T. t. p. 159. e 152. ] Parini (Prosperi ) Bartora Magnae Graeciee Numismata, Maximis Philippis, Regi ne Principi Hispanisrum, A. C. 1592. primum olista, cum enumeratione Sametorum, Pontificum, Imperatorum, Regum, Bucum, Marchionum, Comitum, Baronum, Famt-liarumque illustrium, ex Calabria, Sicilia, Regnoque Neapolitano, originem usam tra-benuum; et ipis Magnae Graeciae tabulis, inter se diviss, altera editione renovata. Accurante Job. Georgio Volckamero. Accedit Praefatio Epistolica Christophori Armoldi. Anno 1685, sine loci et Typogr. nota.

T. 1. fol. PC. IL K 20.

Le Terole in numero di tredici sono in fine dell'Opera. Siegue quindi nna Carra geografica di Sieilia, ed altre quattro, che contengono quelle parti, che formavano la Magna Grecia, e porzione del Regno di Napoli, Il Parisio era Pa-trizio Romano, e Giurisperito, a viveva

sal finire del xvt. sceolo. Parisoni (Giovanhattista ) Due Discorii; nel primo si paragona un' Odo di Anacreonte con una del Chisherta; nel accondo si di-mostra, ehe Virgilio imitando in un hospo Omero, non l'aguaglió nè in sentimento, nè in espressione. Stantro nel T. 6. del Celoin espec

- Ossereasioni sopra alcani Autori Groci,
Latini, a Italiani, Ivi T. 9. 0 10.

 - Locus Torquati Tassi cum altero Homeri
collatus. Ivi T. 15.

--- Discorso sopra il Taneredi , Tragedia del -- Discons sopra il Tuscedi, Trigedia del Cance di Camruno. I ru T. 25. Parkeri (Sammelia) Disputationes de Deo, et do Providenza Londinia, 1678, Clarck. T. 1. 4. 9 VIII. C. 22. Questa Duputationi sono: L. An Phileoophorum ulli, et quinom Athei

facroat? II. A rerner finibes Down esse demonstrator. III. Epicuri et Cartesii Hypotheses de Uni-

versi faliricatione evertupiur.

IV. Mundum neque prorsus infectum, ne que necessitate factum ; sed solo Opificis coculio extructum fuisse demonstratur V. A Generis laumoni ortu, et Corporis Huiam structura Douin one demo-L Contra Sceptieorum et Academacorum disciplianen, potissemum Cicerones de quae-stionibus Academicis Libros, et Cartesii me-

ditationes Metaphysicas disputatur.

Quosto Vencovo d'Oxford, Presidente
del Collegio della Maddalena, era nato
a Northampton in Inghilterra nel 1640.,
g mori nel mote di Marso del 1687. ( Moreri ) Parkeri ( Mantasei ) Archiepiscopi Cantuarico-

ns Historia Antiquitatum Ecclesias Beitan-nicao, nec non do Privilegia Ecclesarum et Archiepiscoperum etc. ex recensione Sa-morlia Dr. L. Londiai, 1729., Bowyer. T. 1. Iol. PC IX. E 13. Opera interesunte, e ricerenta dai Dotti, e fa di cui seccusione è bellini-ma. ( D. B. ) Con efficie dall' Austre in-

cisa da G. Vertue. Egli era nato a Nec-wich nell' Inghilterra a 6. Agosto 156a, e morì a 17. Maggio 1575. (Mover) j Parnasse (le ji Réforue. Paris, 166g., Solly, T.1. 12. P.C. I. D. S. T. 1. 12. ° PC. I. D S. Parrhasius, F. Claudianus

Aulo Giano Parrano, o per dir meglio, Gio. Paolo Parisio nacque a Cornu ; n8. Novembre 1470, e vi morì sel 1555 ( Moreri )

Parrino ( Dous Antonio ) Tentro Eresco e Politico de Governi de Vicere del Reguo da Napoli dal tempo di Ferdinando il Catelico sino al presente. Sta nel T. 9 de-gl' Istorici del Regno di Napoli. Questo Storico Napolitano dedica la

sua opera a D. Francesco Benavides etc. Vicere del Begno di Napoli con sua lettera del 1. Marzo 1698.
Parthenius. V. Giannettasius.
Paruta ( P. D. Simplieio ) Rima F. Carmo

Paruts (P. D. Simplieto ) Runa P. Caruso G. B. Rime. Vivera nel XVII. secolo. Paruta (Filippo ) La Sicilia descritta con Medagho. Falermo, 161a, Maringo. T. 1, 56. Pt. X. 1 9. L'Haym rapportendo questa editiona nella Hibbita. Italian. segriunge a cha nella Bibliot. Italian. soggiunge a che > tante l'editioni di questo libro sono > rarissime, ma quella di Palemo più > è d'ogni altra, banché in quelle di > Hons o di Lacan vi sieno state fatte > molta aggiunte, a che in effetto sono > le migliare. » Nel Dicionor. Bibliogr. di Pirigi si trova notata: Queeda ed zione, che è l'ariginale di questo li-bro, è rarissima, e molto ricercata. Forse in Sicilia non è tanto rara quanta

Questo Nobila Palermitano, ch dal Mongitore nella Biblioth. magni ingenii ao nominie vir, inte raecipuos praeclarissimosque ae processor processor incomprese accessor private are Tribulgaria scientizi dazigoitar indutara; Generia Latinispatiar indutara; Generia Latinispatiar establistica; qui diande desupplentar affattati, escluberrinus; fi Autore di 
gii verchia: a 1.5 Ouclose fices digii verchia: a 1.5 Ouclose fices digii verchia: a 1.5 Ouclose fices digii verchia: a 1.5 Ouclose fices accessor accessor

grafo della Repubblica di Venesia era nato a 14 Maggin 1544, è morì a fi Dicembre 1508 (N) Pascal (Blaise) Les Provinciales, ou Lettre écrites par Louis de Notatale à un Pro-vicial de ses amis, avec les notes de Guil. vicial de ses amis, avec les notes de Guil Wendrock. 1700, T. 5. 16. ° XX. A 11. Queste lettere sono scritto con uno Quaste lettere sono scritto con uco stile, di cua sion allora non si cra avuta sidea in Francia: niscupio di facesia fina, di saitri violenta, a di sublime, esse hanno tutto il sale dello migliori comedia di Moliere, e tutta l'elequenan di Eossort. Boilesu le riguardava cons

di Bossett. Boileau le riguardava cons l'opera più perfetti in prosa , che fosse nella lingua francese, e l' Autore del Secolo di Laiga XIV, riferica e a questa Lettere l'epona della fissazione di quella lingua. (X. D.)

— Penofes sur la Religion, et sur quel-quita autres sojetta, qui ont coè trourrées

après sa mort parmy ses papiers. Nouvelle adition augmentée de pluseurs pensées da mesme Auteur. Paris, 1678., Desprez. T. a. 12.º XX. A 45.

Frammenu, ed avanzi preziosi di un grande uomo, ne quali si riconsuce quella forza, quella sublimità di guito, e quella precisione, che lo distinguevano. (N. D.) In questo volume si contiene Discours sur les pensées de M. Pa-scal, avec un Discours sur les preuves des Livres de Moyse. Paris, Des-prez, 1672, par M. Du Bois de la Cour. Parcal, refeire Filosofo, e Teologo, era nato a Clermont nell' Alvergna a 19 Giugno 1625., e morì a Parigi a 10. A-gosto 1662. di anni 59. ( Dupin, T. 37.

p. 461. )
Pascalici (P.) Oratio. V. Val. Augustinus de

Pietro Pascalico, Patrizio Veneto, Am-bascindore della sua Patria presso diversi Sovrani, cen noto nel 1472, e mori nel 1515. ( Da un' Iscrizione che precede la sua Orazione ). la sua Orazione ). rolii ( Cir. ) In Tseitum Observationes.

V. Tacitus. Carlo Pascali di Coni nel Pien Intitola le sue Osservazioni sopra Tacito Carlo Estimanuele di Savoja con Dedica datata da Parigi 15. Maggio 1581. Paschalis Papae I. Bulla ad Petronacium Ra-

sachalis Papae I. Bulls ad Petronacum us-rennac Archaepiscopana. F. Bella. S. trova ancora con altre Bulle dello stemo Ponte-fice nel T. 1. p. 168. del Bullaros del Coc-quelines. F. Bullarom etc. Innalizato al Trono Pontificio a 24. di

Genearo dell'anno 817., e consucrato lo scesso giorno: morì a 10 di Febbrajo del-l'anno 824. ( Dalle Vita che precede

le Bolle.)
Pascalis Papae II. Epistela Dzimberto Senoneosi Archiep, qua salvo jore Senonensia Ecclesize Fulconem Episcopum Parisiens consocrasse scribit. An. 1101. Sta pel T. 5.

p. 126 di Achery.

-- Alise Epistolio ad diversos. Ilid., et
TT. 5. 6 13.

-- Bullas P. Bullarum T. 2. p. 111.
Fa eletto Pontefico a 13. Agesto 1994.

e mori a \$1. Gennaro 1118. ( Dalla Vita ect.)
Paschasii Ratherti Abbatis Corbeiae veteris O.

Prechmi faulteri Abbait Gebries vereiri O.
B. Opreschumb of Partu Vrigini. An. dr.
836. San sel T. 12. p. 1. ds. Acher.

— B. Piele, Spe, et Geritas Lidei tree.

— D. Piele, Spe, et Geritas Lidei tree.

— D. Piele, Spe, et Geritas Lidei tree.

— Via S. Abdallande Abb. Coel-prinsi.

Kon sel T. 5. p. 5. do Abdelles, Ache etc.

— Jacophina Arenii, seu Yua Yua Yua.

S. mette In more di quosto Abbate and anno BS. (\*\*). Discourt Langue probais S. R. E. Dosant Carlondia Lidei don

de Spirita Sancto, quibra Symboli canar-ratio coationter, adversus errores Macedo-pii. Stanno nel T. 9. col. 179. Biblioth. PP. Questo Scrittore si annovera tra gli Autori del V. secolo, sebiene sia vissino ancorn nel VI. sotto i Pontrfici Gelasio, A-

annoen net VI. sotto i Pontrito Gelasio, A.
nastasio, e Simmaco (Dall' Index. Alph.)
Patchius (M. Joh.) De Schalt philologice onneclesto. Sta net T. 52, di Ugolino, a nel
T. 12, 1666. Then Throt. Pailot.
--- Dissertatio de Serpente Seductore ad

Gen. III. 1. 2. 5. Ste nel T. 1. p. 61. Thea. Theol. Philol.

Pasino ( Josephi ) Grammatica Linguas Sau-ctae Institutio, cum vocum omnium ans-nalarum indice, ci explicatione. Editio altera correctior, et anctior. Patavii, 1759., Manfré. T. 1. 8. XIII. B 11.

Discreta, e sufficiente quantità di pre-cetti, chiarezza, e precissone nell'esporit cetti, chiarezza, e precisione nell'esporii sono i pregi di questa grammatica, che a ragione vien molto adoperata in parec-chie sonole d'Italia: essa fu tratta in gran parte dal Baxtocho (Lucchesini etc. P. A. p. 18.).

etc. P. s. p. (8.)

- Oratio ad S. Scriptaram, et Linguas

Orientales habits Taurisi, cum publica

Orientales instancementar anno MOCCEX. Sia

nel vol. precedente. Il Pasino Profesore di Satra Scrittura, e di Lingua Ebraica nell'Università di

Torino, sua patria, nacque nal 1696., e morì verso il 1770. (Biogr. Univ.) Pasoris (Georgii ) Manuala Novi Testamenti, anctum vorshes, quae occurrent in versio-nibus antiquis Graccis Veteris Testamenti,

Someren T. 1, 16. ° XIV. A 6. Giorgio Pasore nato nel 1570, fu prima

Professore di Teologia, a di Elero in Herbon sua patrin nell'Alemagna, e poi di Greco in Frauechera, ore morì a 10, Dicembre 1637. ( Biogr. Univ.)

Decembe 15.7. (Biogr. Univ.)
Pasqualino (Francesco ) Trattato delle Api.
Sia nel T. Ix. degli Opace. Sicilian.
Questo Giurconsulto, valoresio nelle
lingua dotte, mori nel 1765, in eta avanzata (Scinia ) Praspetto e T. z. p. 369,
Pasquier (Estienne ) Les Rechercless de la
France summenation en reine Account.

aspaice (Estienne) Les Rocheroles de la Franco augmentées en cette dernière edition do trois livres entière etc. Paris, 1653., Quinett. T. 1. fol. PG. VII. F. 10. Quest opera è un Partierre vivisto di fratti, e di fiori: vi si trova l'utile e di internationale. gradevola. Schbene lo stile na sia inve chiato, non lascia di piacere, perchè

custo, non lascia di piscore, porchi l'Autore arrea dell'immagnazione. Egli era nato a Parigi nel 1528. Fu Avvocato al Pasilmonto, e Avvocato Generale nella Comura del Comti, mori nel 1615. (N. D.) Passvanti (F. P. Jacopo) L. Specchio di vera pesitenza, cell'Onelia di Urigene volga-rizzata. In Fircuto, 1743. T. 1. 4.º in lat. IX. B. 2.

n. 18. B 2. Par, clos sia questa l'edizione, di eni parla il Gantha nella sua Serie α dicen-» do, cho nelle l'esse di Danne, Firen-» 20, 1723. in 4.º alla pag. 571. si ri-» corda nul edizione dello Specchio di visione del Passovanti illa. » corda nul edissone dello Aprecchio di » serca pentinenta del Passaovanti im-» pressa colla data di Erenze in Na-» peli. L' Ab. Antenmeria Biscienzi al qualo si deve l' ottima ediriono di Fi-» rease, Tartini, e Franchi 1925. 4-» ne vorrebbe dir male, sona però ads durae prova veruna; ma in un cu-s rioso opuscolo in 4.º senza sora di s Stampatore, che ha in fine Milano, Stampasere, che ha in fine Milano, questo giorno 3n di Ottobre 173n, n intiodato: Risposta dell' Amico alla lettera di ... conco l'edizione delle l'estera di ... conco l'edizione delle per l'anno 1792, provasi con una lunga serie di risontri, che appunto le min gliori variant della chanone di Prenze 1795. Luggare alla nella commenta.

> 1725. stavano già nella rammentata e-binime di Napoli. > Il Passavanti, dell'ordine di S. Domenico, nacque in Firenze, e mori a

15. Giugno 1559. ( Tirabonchi T. r.) Passeratius , V. Catuilus . Giovanni Passerazio nacque in Troja nella Sciampagna a 18. Ottobre 1533. Nel Collegio Reale di Parigi successe nella Cattedra di Eloquenza al celebre Pietro Ramo assassinato nella famosa guernata di Sanbartolomeo; moci a 14. Settembre 1602. (N) I suc Consuccutary sopra Carallo,
(N) I suc Consuccutary sopra Carallo,
Tibullo, e sopra Propezzio sono stimani
compitissimi, e degrassimi delle lodi di
tatti, (Baillet, Jagemens etc. Tra.p.351)
Passeri (Gio. Battista) Lettere Boneagliesi, nelle

qualt si dh la spiegazione di alquanti Mo-numenti Italici antichi, si scritti che figu-gurati. Stanno ne' Tomi 22, 25, 26, e 27.

del Calourrà

Queste Lettere in numero sette , indirizzato ad Olivieri degli Abati , sono così denominato, perche l' Autore le serisse dalla sua campagna di Roncagli presso Pesoro; trattano principalmen-te delle famoso Tavole Euguvine, il nsonumento più importante della lingua

Il Passeri, uno de' più laboriosi An-tiquari del secolo xviii, nacque il giorno ic. di Novembre del 1644, a Farnetiquary del secolo XVIII, nacque il gierno-no. di Novrembre del 1555, a Farno-se, nella campagna di Roma i, direntico vediro nel 1756. si Geo Ecclesiastro, e gli fu conferita la dignità di Vicarso Generale di Pesaro. Nori il gierno d. di Febbrajo del 1760. e Estage. Univ. J Passio S. Mercurri, Star nel T. 6. p. 745. di

Martene Passionei (Dominici) Archiep. Ephesini Ser-

mones tr. de Abbatis electrone rate et saucte instituenda. Stanno nel T. 6. p. 1. di Pezio Biblioth, Asect. - -- Sermo tertais de Regularis Praesulis e-

lectione, secundum Regulam S. Benedicti sancte instituenda. Bid. T. 7. p. t.

Questo celebre Letterato, che meritò la stima del gran Pontefice Benedetto XIV., stima del gran Ponteñer Benedetto XIV.,
c da can fu eletto Bibliotecarjo della
Vaticana, era nato in Fossombrone nel
Ducato di Urbino nel 1682., e mori a
5. Luglio 1761. (N. D.)
Pasta (Andreae) Defensio Epistolarum de

asta (Andreae) Detensio Epitosirum in musta senguinia post mortem, et de cordis polypo in diakium revocato. Sta nel T. So. del Calegiera. In fine di questa Dissertazione si Irgge Is data Bergumi prudie Idue Auguste

7:43.

Pascur ( b) instrait de ses obligations, Pars, 1768, Sulliant, T.3. 12. o ul lat. V. C.1.

Pascorini ( P. Gio. Battista ) Poesse, Organ
postuma, Palermo, 1756., Benirvenga, T. 1.

8. o P.C. I. C. 11.

(S) Pasceculi ( C. Vellesi ) Historia Romana,
constructione et avuit Reliere. Romana,

(s) reservent (e. venter) instructs nonama, com interpretatione et notis floherts flignet ad Usum Delpheni, Parisars, Leonard, 1075.

6.º in lat. XH. B. 1.
(S) — ex recusione J. Lipstii. Agond H. Comoselmum, 1.5pt. T.1, 5x° XXIX. M 18.

— Histora Romann, Londini, 1718., Janson, T. 1, 12° XXVII. E 20.

cam notis Justi Lipsii. Stu nel vol. da Taguto, V. Tagutan. Se trova ancora nel vol. Hist. Rom.

Epitome. Partecolo militò con Iode sotto Augusto e Tiberio. Fin Presce in Roma, o perì involto nella rivolusione contro Scinto, di cui era amicissimo, l'anno 51, di G. C. ( Arvood )

Paterit ( S. ) Opera. V. Gregorii M. Opera.

S. Paterio, Notaro, e Secondicereo della Chiesa Romana fiori nell'anno feo. di G. C. ( Trithem. de Script. Eoclea.

di G. U. ( Articono.

cap, 202.)
Paterii (S.) sive Patricii Apostoli Ilybernine
Legatio. Sta nel T. 15. p. 656. Bibl. PP.

Quento Legato Apostolico di Celestino I.

Quento Legato Apostolico di Celestino I.

and V. secolo. ( Dal-

Questo Legato Apostolico di Celerino I. in Irlanda vuso mel v. secolo , Qual-I. Indea Alph.) (S. Platersonia (Ferdinandi) Sicosi (seu Sicoli ) Reges, Opasculum Pouhumum, cassigatoribus, adoatoribuse, et aucario-enorutum s Joh. Evangeliato De Blasio et Gambacorus etc. Aespoli, 2792a. Percelli.

ambacurta etc. Nespois, 1792., Porcelli.

1. 4. 9 XXIX. T. 1.

L'Opera è dedicata a Vincenzo Pa-terno Castello Principe di Biscari, e si rileva dalla Lettera dedicatoria dell'Editore Di Blasi, che pella Bubboteca Biscarana si conservava la Traduzione Italana manuscritte di mano dello stesso Autore P. D. Ferdinando Paterne; ma Autore P. D. Ferdianodo Paternè): ma I Autografi Latino, che è l'opera ori-ginale, si pagasede da noi. P. nel Codric. MSS. É atta un conferente di cuesto Am-tografo collo Stampato dal Di Blasi; alb-bam rifevata, che l'acemplere mazza-seristo, di cui egli foce tuso; non era abbastana cervetto. La prima preva à nella pigina delle Amotationi dell'Am-tore al suo Prossio. La stampa dice: « Son limitato dei visioni della con-reccioni dei visioni quali a. Estico-mando una sota per dire. « risua aldo-mendo una sota per dire. « risua aldoquod mem est au secare stende una nota per dire e cujus idio-matis rocabulum hoc Sedelire sit, et qui verbo scene respondent, nec Paternsonna edocet, nec nobis compettum est; nec graccum enim est, nec launum, nec quantum sapinus, linguae alterius, nec quempum Scriptorem de Relsus Siculia pertractantem invenimus, qui hane etystologiam Siciliae addixerit : post mayte errorem irreptime, et Sicilier potius legendum putes, » Con un poco meno di tarcamento all'esemplare, di cui il dotto Editore fece uso, giacche non ci è permesso di accagionacio di presuna tentasione di vanità letterario, avrebbe a di-rittura potuto correggere il Sedelire in Sicilire, come error del copiata, giacchiè realmente nell'Autografo nostro s

Siedlier.

II P. Ferdinando Paternò, della Com-pagnia di Gesà, ascepse in Catania nel 1340. A nome della Sicilia fu spedito Ambascadere a Filipo II. Re di Spagna, al quale apprezando il di lati ingegno il quale apprezando il di tui ingegno ed cloquetta, lo clesse un Regio Predictore, e la Region suo Confessere. All'escampio dello sue vartà, e alla forza della sua cloquenta la Compagnia di Gossi fu debitrore dell'arquisto del B. Luigi Gonzaga. Ricusò molte dignith: morì im

questa sun patria a 7. Febbeuro 1604 ( Amico, Catana Illustr. ) Paternò ed Alastelli (Vincenso Benedetto) Barone di Ficarazzi, La Via degli Splera-dori, ovveco Massime Politiche, Merali, ed Istoriche. In Vencua, 1752. T. s. fol. PC.

X. L 20. X. I. 20.
Questo Scrittore, Patrisis Catanese, mori a & Mirro 1755.
(S) Patrino-Castello (Giscinto) Orazione Accademica in fode di S. Gartano Trens, Pondatore del Cherrisi Regolari, Recutato nella Chima del PP. Textun di Catania agli 8.
di Agono 1756. In Patermo, 1751., Annato, I. 1. 4. AARI, F. 76.

L'Originale Autografo, con altri opu-scoli del motro Antore, si conserva nei

Codici MSS. P. Questo dotto Patrizio Catanese, de Drachi di Carcaci, mori nella fessoa età di anni 50 a 15. Luglio 1758. Non dee accriversi a piecolo merito di Ini I essere stato di non leggiero stimolo al nostro celebre Abate Amico, e di ajuto ancora a firgli intrapendere, e condurre a fine la tanto preguta sua opera Catana Illastrata: lo dice egli stesso nel Lib. XII. cap. V. della medesma: Patrice amore egrans, quar ad illias decue promovendam conducere videbantar, sota animi contentione aggredi visus est, nibilique intentation relinquere passus, me al hoc de ejuntem Historia opus perficiendum stimulis adegit, consiliis,

immo et suppotiis juvit; in publicis enim Tabulariis evolvendis mecum saepiesine insudavit, vetustisque colligendis monumentis strenuam navavit operum. P. 223. openum. P. 20.3.

(S) -- Penna recitato in lode di S. R. M.

(Sarlo Bolsone Re delle dese Seille nell'assemblea de Giovali di Catania, Catania,

1700, Tevato, T. 1, 64, XXXX. U 23.

Il Forma è seguito da tarj componi-

menti poetici degli Accadentici.

(S) -- Regionmento sopra gli antichi Or-manenti e Trastulli de Bambau. Firenze, 1781. T. 1. 4.º XXIX. U 26. Questo volume contiene dello stesso Auston il secondo Autore il seguente

--- Ragionamento de Vasi Murriul. Firen-20, 1781. Ignazio Paterni-Castello, Principe V. di Bucari, naopue nel 1719, e aon nel

1712, come per error ipografico si tro-va nella nota all'art. Biocari, P. Paternò-Castello ( Nicola ) Idilio in lode di S. Gaetano Tiece. Sta nel T. L. degli Opu-scoli di Autori Siciliani.

-- Lilio in lode di Corlo III. Borbone. Sta nella Raccolta dell' Accademia de' Gio-F. Paterni-Castello Ignazio Poema nell Ultima Appendice

nell Ultima Appendice.
Succi in more di Carlo III. Borbone.
Suano nella Recolta dell' Accademia degli Etnri. F. Componimenti Fri.
- Procie in morte di Iguatio PateraòGastello, Principe di Bocari. F. Compomerati Ivi.

Nicola M.\* Paternò - Castello , Baros Nicola M.4 Paterno - Castello , Barone di Recalcoccia , fratello secondogenisto del percedetute nicopie in Catanin a 25. Agosto 1741-, e mori a 14. Gennaro 1803. Una Baccolta di sue Pousie innedite in tre voluni in folio si conserva nella

Biblioto a di questa Università.

Paterno-Buonajuro (Giocinto) V. Giannaio.

--- Elegia Latina de Caroli III. Borbonia

Ocazione Actademica in morte del Rev. Ab. D. Vito Maria Amico, e Statella Catania, 1763. Sta nel vol. Progetto di Legge di Francesco Paterno-Castello. F. Paterno e., (S) --- L. Caccilli Firmiani Lactantii Liber Singularis de Mortibus Persecutorum as ens, notsque illustratus. Venetiis, 1766., Zatta. XXIX. T 20.

3+5 volume contiene della Autore gli Opuscoli segurati: - Oratio de Sicrae Doginatico Landibus, habita Catamae in alma Studiovara Universitate Sicula . Caranse , 1769. Biugni . -- Epistala ad D. Jacobson Paternò grello festecus punta povar Lactantii De Mortibus Persecuseum Editioni adaectenda.

- Ocuso de Canonicae Jurisprudentise Loudibus habita Messane pro solecum Sur-

diorum Canonicorum Insuguratione . Catanac, 1763., Bissgni. Il P. D. Giovanni Andres Paterni-Co-Il P. D. Governu Andree Paterno-Co-stello, de' Marchesi di S. Giuliano, A-late Cosanese, nacque in Cotania nel 1740. Fu Professore di Donnao, e di Morale in questa nostra Università, a Socio dell'Accademia Brale degli Anti-quari di Londra: mori a sia Febbraia

(S) Paternò-Castello (Mario ) Possie, F. pri

Codici MSS. Questo Patrizio Catanese, Duca di Questo rantiso Catanese, pues di Cecaci, che s' lumi dello spirito univa i pregi dei caser, e che all'istituzione letteraria fece andar compagna la con-

dotta morale, e religiosa, macque a 5. Febbesio 1756, e mora a 10. Febbesio 1821, (S) Pateraò - Castello (Francesco ) Discusso letto nella Seduta Ordinaria de' 21. Settem-

letto nella Soduta Ordinaria del 21. Settembre 1826. Sto nell T. 111. degli Atti del-l' Accademia Gaoria. F. Gircuia.

-- Progetto di Legge sull' Educatione, e l' Istransone pubblica. Palermo, 1815. T. 1. 8.º XXIX. II 15.

Questo volume contiene dello stesso Autore l'opuscolo seguente: denza per la Sicilia.

Questo Secondogenito del precedente uca di Carcaei, attuale Direttoro del-Accademia Giornia, che gli va delsidi molti vantaggi ottenuti dopo la trice di molti vantaggi ottenuti dopo la di lei fondazione, narque in Catania a 15. Agosto 1788. La um modesia, i nostri rapporti colla di lui famiglia, che so-apetto render potrebbevo intto ciò, chin noi direnuno del di lui merito morale e lesserurio, la conoscenza, che per al-tro ne ha il Pubblico, c'imposgono, riguardo alla di lui persona, un silenzio,

regultuo atta di sui persona, un sarrano, a cui non possum non sommetterei. Patereo, e Paterno-Castello (Gisseppe Alvaro) Memoria sopra la Irrigunine de Ganga, che attornamo il Simeto. Sta nel T.1. de-gli Atti dell' Accademia Giocuia. Quanto Unigrano del Principe di Sper-linga Manganelli nacque in Catana in Novembee del 2784. En eletto ad In-

hovembre del 1784. En eletto ad In-tendente di Messina nel 1827, d'onde fu traslocato a quello della sua patria nel 1898 Patini ( Caroli ) Thessores Numismatu Amatel 1672 T. L. 4. P. P. II. M 11.

Con hella effigie dell' Autore dopo i olegomeni poetici in di lui onore. Le protegomena poessa sa Modaglie totte sunno fra il testo a ri-spettavi lunghi intagliate in rame, Veg-

Starno nel T. 11. di Poleno. --- De Numismate antiquo Augusti et Pla-tonis Epistola. Nel T. Ix. di Grutorio Tites. 554. Questo Antiquario naoque in Parque a 3. Februro 1633, e mori a 2. Otto-her 1624. Pubdon, or fe Prefescor di Modicina, C poi primo Profescor di Chiroggo (N poi primo Profescor di Modicina). P. Carderina e Rusal. Para Accounti P. Carderina e Rusal. Para Accounti Principale del Processione Residenti in Conceptione Benarium. Lugd. 1804., Gardon. T. J. 13. O XVI. F 10.

XVI. F 16 AVI. F 10.

Patrignani ( Gius Antonio ) Menologio di Pie Manorie di aleuni Religiosi della Compo-gna di Gran. Venezia, 1750., Peasana.

gnu di Gesit. Venezia, 1750., Peasana. T. 4 8 ° XXIV. A 17. Il Patrigonni Gesuita viveva verso la

metà del pusato secolo. Patricii (Francisci ) Bes Militaria Rom Italica in Laumin linguam versa a Ludol-pho Necceso. Sta nel T. x. di Grevio Thea

Ant Rom Questo Senitture nacque nell'Isola

Chemo nel 1529, e mori in Rous nel 1597 Patritii ( Peligii ) Hometoemaa. Si treva nella Collegiore de Poeti Cristiani di Aldo Weechin nel tono accordo e non gia nel tono printo, come notò lo Schoell T. v. P. t. p. 115. P. Diversa antiqua Por-mata. È una Fita di Gesti Cristo in mata. È una Fita di Geni Cristo in ducunila precento quaranta pre esametri, lagranosamente emoposta di versi, e di esichi presi da Guicro. Da alcuni questi specie di poesia è attribuita a Pelagio Pa-trino, che visse nel quinto secolo; da altri ad Atenuele, figlia del Sossas Leonzio, che scrita per isposa dell'Imperatore Trodo-sio II, si fece hotteraire, ed assesse il nome di Eodocia. Qualunque sia stato l'autore di quest'opera di uo genere bizzorro, pon maneava certamente d'ingreso; mesticri, ch'ei foue bene add mestieri, en ei tosse nene antionassicato colle persie di Omero, perche la sua me-moria gli offerisse a proposito i versi, ed i mezza versi, ch'egli poteva fare entrare mezza versa, en ega poresa sate entrare nell'argonicato. Nuodimeno l'idea di una simighante composizione non poteva cuci

sionghaze compositione non potess ener-conceptin, che un un secolo, in cui il eastivo gistio prefesatinus. (Schoell Ioc. cit.) (S) Patriai (Francesco) Discorii sopra alle core appartenenti al una città libera, e fimiglia nobile, tradosti in lungan Tassana da Gissumi Fabriai Firertaino. Vinega, (S. G. Lie, and A. P. Fichold di 144. T. . 1545., in casa de Figlianh di Aldo. T. s. 8.º XXIX. D o.

5.35. in eles de regission di sesso. E. F. S. XXX. D. G. Francesco Festinii, Vescovo di Gocta, nacque in Siena, e meel nel 3:66. Egli fu uso Scrittore di Polisica, deggo per quel campi di mella stima. (Tennoschi T. rtt. P. t. )
unii (P. F. Gio, Vincenno) Tentano della della della della della constantanta proceso.

Regola prosima delle azioni umane nella socita delle opinomi. Venezia, 1758., Oc-chi. T. 2. 4 VIII F 5.

Il Patuzzi, Religioso dell'Ordine dei Predicatori, viveva nella accorde mesà

Predicatori, vierva nella accorda muia del passolo secolo. Paul (Mare.) Venetion, Les Vorages tre-curieux et fret rimurquables par toute l'A-sie, Tartarie, Mongi, Japon, les Indea U-rientales etc. Sta nella Raccolta de Vaugri di Bergerun. P. Bergeron. — De Rejosiebas Orientalibus Libri tres.

F. Novus Orbis. Questo celebre Vinggiature Veneziano

viera nel xitt secio.

Pauli Aquilegensis Diacnoi Historiae Miscrilie, a Landulpho Sagaci auctae productac-que ad Imperium Lecois IV., id est, auii 806. Libri XXIV. Buslese, 1569., Perna. T. 1, 8.º PC. III. A 6. Si trova anche in principio del T. 1, di Muratori Rev. Ital. Script. e si lia per la migliore edizione. Priusa dell'Opers a trovs un Specimen characterura Historiae Miscellae ex Cod. Ambroeiano Pergameno

eium Pergameno.

- De Gestu Langoberdorum Libri vy),
Lugd. Bu. ex Offic. Plantinium lisplickengino, 1555. T. J. 8. P. De, VI. C. o.

Opias eximium è chiamata quest' opera
dal Fabricco T. 5. p. 211. della sua Biblinth. Med. et Inf. Lettin. Edit. Patae. 1754, e gli Estennei della Biografia Universale dicendo, che Paolo manca di critica, e di esattessa, ed il zua stile è rotzo, seggiungono poi: ma la ena storia non è meno prezionissima pel grande numero di fatti importanti, ch' essa contiene, e che si cercherebch' essa contiene, a che si cerchereb-bero invano altrose. Quest Sona dei Longobardi si trova anche nel T. 1 di Muraturi Rer. Ital. Sevipt. eum varia lectinalisa Quell. Ambrosiuni, et Mo-dontiennie et mois Horotti Blanci, e e pium dell' opera si tran Specimen Cha-ructerum Historius Longobard. Poulli Diaconi es Codice. Ambrosiuno Per-

gameno, et en Codice Modostienzi. Fragmentum Langebardiese Historise Paulo Discono attributum. Ibid. T. r. P. -- De Gesta Rossanorum ad Eutropii Ilistorium additus Liber XX usque ad XVIII.

Sta nel vol Historiae Rom, Epitome . V.

-- Scrmo in Assumptione II. Mariae Virguita. Sta nel T. 1x. p. 265. di Martae.

-- Homilia in Evangelium: Jutravit IESVS -- Hombit in Evangetium Interview Instruc-in quandidam casic thoru etc. Had. p. 479.
-- Vita S. Gregorii Migni. Sta and T. 1.
p. 578. di Malallon, Acta etc.
-- Epissola ad Adelardum Alah Corhepa-de S. Gregorii Epistolii. Hiid. p. 580.

S. Gregorii Epistolii. Hiid. p. 580.

Paolo Discono, chiamato suche Varnafrido dal nome di suo padre, o letterato, e il migliore atorico del chiaro medio evo, narque verso il 730. a Cavi-dale del Frini. Fu Diacoso di Aqui-leia, e quindi Nonsio, o Caocelliere del Eo Desderio. Passo verii anni nelli Corte di Carlo Magno in Fancia: e ritirò poi in Monte Cassino, ove mort verso l'an-

no 790 a 15. Aprile, accordo Calmet. Univ. ruli (Juhi) Sententiarum Receptarum ad Filium Libri v. cum notis Cl. v. Petri Fabri predum antea edvis, ejustem ob-servationibus pariter anecdoris in Notas Jac-Cojucii ad easdem Pauli Sententias. Stan-no nel T. vit. di Meerman, o nella Rac-

coltz di Leevius. P

Quesso eclebre Ginrecrossito fu the scepcio di Pepinisto, che lo perse pra tino dei suce Assessori alla Carica di Prefetto del Pretorio, e lo fece entrare nei Consiglio dell'Imperadore . Percenne alla Pretura, al Cassodato, alla Carien di Pre-fetto del Preterio dopo la morte di Ulfetto del Preserio depo la morte di Ul-pano. Del namero prodigioso delle sue opere, citate mille volte nel Digesto, non d'sogò resuti che questi carque Liber di Scusenze, satici trosmosi da Anisso; Giurconalto di Alarice Re Anieno; Gureconsulto di Alarice Re de Visigoti. ( Terrason, Iliat. de la

Jurisp. Hom. ) Panh Episcope Constant, Martyris Vita. F.
Literaptor Pain etc.
Questo Santo Vescoro, compagno di

S. Atausso nelle surà, nelle farche,

e ne' meriti nella celebre controversia de' Monoscliti, soliri il martino sotto il

tiranno Magacasso, nel 35a. o 35a. (Biogr. Unio.) Pauli Samosatoni Antiocheni Episcopi Quacstiones decem Dionysio Alex, proposite una eum Responsionibus Dionysis, Gr. et Lat. Stanzo nel T. 11. p. 278. Biblioth. P.P. Si hanno de dubbj sull'autentacità di

questi Quesiti. Questo Eresiarea, equalatore di Sabel-

lio, vine nel III. scoolo . ( Dall' Index Alph. ec. 1 Pauli (S.) Papse L Bullae. Stauso nel T. s. p. 153. della Raccolta del Cacquelinos.

p 155. della Baccolta del Cocquettone.

\*\*F. Bullarmen state. des a 50 Maggio

Pa conservani sente si 50 Maggio

Pa conservani sente si 50 Maggio

dell' anno 95°; (Dalla Fitta che precole le Belle)

Praili Papas II. con sente si 50 Maggio

Regen si promilgituri mandat. An. 1650

San sell' T. 4. p. 44°; d. Achery.

— Bullar P. Bullarme T. 111. I. 5° p. 11°.

Elson Pennet del seguente Settem
Line Prailine del Seguente Settemfu coconato a 16. del seguente Settem-bre: mori in Roma a 23. Luglio 1471.

( Dalla Vita ec. ) Pauli Papue III. Buline. Ilid. T. IV. P. L. p. 115

p. 115.
Alexandro Fareco Romano fa electa
Pontifice a 1.5. Coulive 1.55., a page
washer del 155. (Delle Vita e.c.)
Paul IV. Buller, Ibed. p. 345.
Gio. Fiere Carefi Napolitano, fa sarGio. Fiere Carefi Napolitano, fa sarcarefi a 17. Agono 1559 (Delle Vita e.c.)
Fu deno Finetice a 16. Bluego 1655.
Fu deno Finetice a 16. Bluego 1655.

Fu deno Finetice a 16. Bluego 1655.

e mort a 22. Gennaro 1621. ( Ciacco-

e mort a 2a. Gennaro 1621. 7 Ciacco-nius, T. 11. p. 386. 1 Pauli (Sebastiano) Urdion Diplomatico del Sacro Militare Ordine Genoclimitano ggi di Malta, necosho da varj documenti di quell' Archivio per servire alla Socia dello romo Ordine in Suisstesso Ordine in Soria, e illustrato con una rie eronologica de Gran Maestri. Lucca, 1733., Maresondoli. T. 1. fol. X. D 18.

Opera stanatissima, e poco comune.
(D. B.)

Ragionamento sopra il titolo di Divo
dato agli antichi Imperadori Romani. Sta
nol T. 15. dol Calegaria.

-- De Nummo auroo Valentis Imperatoris

Dissertatio. Ibid. T. 26. (S) -- - Modi di dire Toscagi ricercati nella

loro origine. In Venezia, 1761., Occhi. T. 1. 8. S. XXIX. D 18. I Proverio ebbero un dotto illustratore nel P. Schastiano Paoli, che una materia con arida, ed ingrata seppe render piacevole con molta, ma sempre amena e-rudizione. ( Lucchesini, P. r. p. 89.) - - Prediche Quarenmali, opera postuma. Venezia, 1752. Bettinelli. T. 1. 4.º in lat.

IV. G 1.
Con efficie dell'Autore incisa da Pitteri. Egli era nato in Villa Basilica terra del Lucclese, nel 1684. Fu Sacredota della Congregazione della Madre di Dio: mori nel 1751. ( Cardella , T. 3. p. 83. ) Pauli (Simonis ) Dispositio in partes ocarioou

rhetoricae, et heevis textus enarratio Evanut vocant, quae dichus Dominicas, et Festis Sancturum usitatac pro concome in Ecclesia Dei explicantur. Witem-hergue, 1578., Gesto. T. z. 12.º in lat. IX. D. 5. II Tosto secondo ha la data *Uruellie* 

Il 10000 Milioneo na la usos evi-1570. Henricus. Questo Autore era Pro-fessore di Toslogia nell'Università di Rostock nel Dacato di Meckelharg, e dedica la sua Opera al Duca Udalrico con sua Epistola de 24 Gingoo 1567. Pauli Beruriedensia Vita B. Gergoru Papac VII. Star nel T. 9. p. 406. di Mabilion, Actor

Vise sul cominciare del XII. secolo. Pauli Flocostini Dinlogus de Origine Ordinis Serviarum. Sia nel T. 6. p. 558. di Martene. Pauli (Simonis) Comunentarius de aleasa To-

hath ( Samonia ) Commentarius de abusa Ta-baci, et Herbac The. Ska nel vol. di Nean-deo. F. Neander. Samone Puali macque a Rostock a 6. Aprile 16:55. Fe Primo Medico del Re di Distinuarca, e Primo Professore di Amatonia, Chieragia, e Botanica nel-Fitti del Puali del Primo Professore di l'Università di Kopenague, ove mori a 5. Aprile 1680. ( Dulla Vita, che

 Aprile 1680. ( Dalla Fila, the precede P Opera ).
 Prakini a S Josepho Orationes. Romae, 1797., Bernald. T. 1. 4. XXIX. E 25. Questo Religioso delle Scuole Pie, e Professore di Elequenza nell'Archiginmusio della Sapirnata, recitò queste Oranioni in varie occorrense pello storo Archiginnasio, e le dedica al Card. Albano

Paulmi (S.) Episcopi Nolani Opera, a Fron-tose Duceco, et Heinberne Ros-weydi. An-tacepise, et Off. Plantum, Moreu, 16zz. T. I. 8.º IV. A 10.

— Carmon XI. XII. et XIII. in S. Felicom. F. Mingurelli Jonn. Aloys.

--- Ad monschos de poenseutis. Sta nel vol. Codes Regularum di Ontenio. V. Hol-

S. Paolino fu scolare di Ausonio, e da

eso molio celebrato: moi l'anno 451. di G. C. (B. e. G.) Psulius ilhutratus. F. Chiffletius. Paulo (Pauli de ) Monorale. F. Lucius

p. 425.

Questo Scrittore est di Zora nolla Dal-muzia, e vivesa sal finere del XIV. e conunciar del XV. secolo. Paulas (Julius ) F. Julius.

Pausanie, Gracciae Descriptio accurata, com lacio.

usuame, Groccise Descriptio accurata, com lution Romeió Amasaci Interepretatione. Ac-cesserunt Gul. Xylandri et Frid. Sylburgii Annotaciones, se Rovae Notse Joschimi Ku-hnii, Gr. et Lat. Lipsiae, 1696. Fristch. T. 1. fol. XI. L. 7.

Ottima edizione, la nota l'Arvood, e il Dizion. Eddiogr. di Parigi la chiama : Edicione etimaticeima, e ricercata. - Latine tautum per Romulum Amazono

--- Laga tisk, de lleonrain Amstern. Laga tisk, de lleonrain, T. a. a., e XVII F Sc. -- Traduit en François swee des remarques, par F Albié Gedoya. Paris, 1751. Nyon. T. a. 4. e Sg. PC I. V. F. o Traduamen eastra, fedele, elegante, ed cenata di dove amoessioni (N.D.) Lar-cher però nelle zone della sua Tradu-

zione d'Erodoto indica degli errori grayi e numerosi, ne' quali è caduto Godo-ya. Lo acrusa di cuerci constattemente acretto della versone d'Amaseo ed anche di non averla tradotta con fedeltà . Clarier e Bellanger gli fanno lo scoso rinapeuvero. Con diverse Carie topogra-fiche, ed alcune Tavolo figurate, collo 92

vedute della horriera di Olympia, della bustoglia di Mantines, di quell de' Mosseq contro gli Spartani, e di quella dei Monte Itoma, integlinte ma-gistralmante, actondo il giuduio del Geognara, in quantre gran Tavole, da

Gio. Rigard. » Sensa l'opera di Pausmin, dice le » Schoell T. IV. p. IV. una delle più im-» portanti, che abbianto sulle annehità, e s pertanti, cue aperante anicenti, e sulla archeologia della Gercia, fore il Barthelemy non avrebbe potuto scri-rere il suo Viaggio di Anecario, o almeno ad esso non avrebbe dato a faspetto da lui scrito, o non lo avrebbe n hene adempiuto. Pausonia non solo si ne trattarne di preferenza sugli edificii n pubblici, e sulle produzioni delle n Arti, il che rende il suo libro imn portantissimo per lo archeologo; ma n ebbe altresi il feltor pessiero di sunen stare allo ane descrizioni la storia dei n monumenti, che ne formano l'oggetn to . Le investigationi da lui fatte a tal » uopo, e le discussoni, in cui entra, » illustrano non solo la mitologia, ma n altresi molti passi oscuri della storia ann tien. În queste învestigazioni Prassonia a mostra criterio ed erudizione; nullan dimeno egli cade talora in errori. Per » altro egli descrive le cose a modo di > ringgistors, the non his sempre avuto n il cousodo necessario di essesinar tutto; n e le descrive altresi colla supposizione n che la Grecia fosse per rimaner sempr n nello stato, in cui allora trovavasi. Il n perchè egli sovento si contentò d'inn dicar soltanto le cose, e quando le de-n serve, lo fa in modo con ristretto, n che qualche volta divieno oscuro . Per n tal modo le notizie da Pausansa hanno n spesso bisogno di enser messe nel cron giudo della eritica, benehè in genera-n le sifaccia conoscere dotato di agnisto » criterio. Per riguardo allo stale, Pauto sania non può esser citato come mop dello: esso è una cattiva imitazione di n quello di Erodoto; pecca sovento di » una affettata concisione, e manca di

n legame, e di transizione. n Non soscrive a questo giudino dello Schoell circa allo sule di Pausonia, il sen-satissimo suo Traduttore. In una nota ci natisamo suo Trausitore, si sun men-server. « Il giudisio che dà lo Schoell ni intorno lo stile di Pausania, ci sem-n bra un poco troppo severo. Sebbene il nuo stile non possa eser preso per non uno aute non pessa cues, pres per n dello, non ne conseguita, che abbia, n generalmente parlando, tutti i difetti n accenzati dal nostro Autore. Nel piono dell' opera, tra sono gli stili, che nadopera; l'infimo, nelle descrizioni dei n monumenti ; si tieno ad Erodoto, per n molte frasi, specialmento in ciò, che n prese da lui per la varietà do' racconti, n ma non per l'armonis e pel » delle dizioni; a Tucidide, nella con-» cisione n nel sentenziono; imperciocchè n spesso, con brevi ed opportune sen-» tenze morali , cerca di far migliore il » lettore , e richimurlo al vero fine della » Storia, ch'è d'astruire col passato dele

sotoria, en e u senum o la seria de la Corra alla patria, e all'espeta, in cul fori cretto Descrittor della Gretta, il dotto restottore dice in altra nota: e Nulla si può dire coe sicurenza intorno la visca della manana, an ango che vissa totto n ta di Paumania, se mon che visse sotto

» l'Imperadore Adrisno, e gli Autonini,» Patsania meque forse nella Lidia, e fori setto gli Antonini, circa l'anno 180. dopo G. C. (Schoell T. Iv. P. Iv. ) Panweli (Neodai) Theologia praetten de Fide, et symbolo . Colon Agrip. 1727. Puts. T. 5. 8. ° VII. A +8

O' VII. A 18.
Questo Professore di Teologia nell'U-givenità di Lovanio, viveva nella prima metà del pessato secolo.

Par (Fr. Augustin, du ) Histoire Généalogique
de plusieurs Maisons Illustres de Breugust

de plusieurs Maisons Illustres de Besague etc, avec l'Hisotire Chrosologique de Evi-ques de teus les Diccèsos de Bretague, Pa-ris, 1619, Buon, T. 1, fol. PC. VII. H. 8. Questo Genealogista em Religioso del-l'Ordine de Predicatori, a vivera nella

prims meth del XVII. secole.

Pazzi (Alfonso de') Sonstti, e Strambotti .

\*\*Fernis, T. III.

Pennus. \*\*F. Eutropi Brevitrium.

Peano à Autore d'incerta età, ma forse del IV. scolo.

Pearce (Zucharia ) V. Ge. de Orstore.

Questo dotto Vescovo Anglicano, nacque
a Londra nel 1600, o mori a 20, Gsugno 1776. ( Biogn Univ. )

Pearsonii ( Johannis ) Opera Postbuma Chronologica etc. Sivo de Serie et Successione Primorum Romae Episcoporum Dissertatio-Princetus Romae Espacoperum Dacertations datas: Quilata perceptuatur Annalezpadini, et Lectiones in Acta Apostolorum:
cura II. Dedwelli, cujus etam scenat de
cadena Successions unque ad Arnalea Cl.
Cestremat Crystalicos Busertato singularia,
Loudini, 1508, Moyersh, T. 1, 40
XXII. A 22.

n tutti gli Scritti del Pesson si vede

il tuttu gri occusa une .

il Detto profondo, il Critico giudinioso,
o, quel che è più, il Teologo mederato
( N. D. )

- Diogenes Larreius. F. Vindicise Epistolarum S, Ignatii. P.

S. Ignatius. Il Pearson, Vescoro di Chester, de più dotti nomini del partito degli E-piscopali d'Inghilterra, era nato verso il 1015. a Greake nella Contea di Norfolk, c mort alla sua Sede Vescovile nel mese di Luglio del (686. Egli univa alla atudio della Storia Ecclesiastica, che por seden perfettamento, una gran conoscenza delle Lingue, e dello Antichità pagane.

Pedani (Joh.) Disputatio Philosophico-Phi-lologica ad loca quaedam Genescos. Sta nel T. 1. p. 276. Ther. Theol. Philot. Pediani (Asconii) Espositio in IIII. Ovvio-nes M. Tulla Georgia: coetra C. Verrem sur In Orst. pre C. Cornelio = In Orst. contra In Orst. pre t. cornero = as orst to C. Antonium, et L. Ceulinam = In Orst. pro M. Scauro. = In Orst. costre L. Pisonem = In Orst. pre Milone, cum Scholita P. Manutii. Venetiis, 2547., apud Aldi Fillos. Sta nel vol. di Personio. F. Pe-

--- Alia Editio . Venetiis, 1565., apud Pau-lum Manutium Aldi F. T. 1, 8.° XXVIII. C 32. Ie qu to volume si contiene Manutii in orationem Ciperonie

pro P. Sextio Commentarius, Pene-tiis, 1556., apud Paulum Manntium Aldi P. Asconio Pediano, Grammstico, na

in Padova, teneva aenola di in Padova, teneva acnola di eloquenza in Roma sotto l'impero di Tiberio. Da un passo delle Institutioni Oratorie si

iliera , come Tito Livio , e Quintiliano frequentarono in lero gioventia la scuola di Asconio. In età di 73. anni perdette di Asconio. În età di 75 anni perdette la vitat, e mori sotto Necone di anni 85. ( Biogr. Uniu.) Pedisanti ( Jean.) Mulier mala et bona, Gr. et Lat. Sta nel T. 15. p. 576. Biblioth. Gr. Pabric.

ff, Fatoric. Quest' opuscolo è composto di due parti, ciascana di ventisette versi; nella prima il poeta fi il ricratto della cat-tiva meglie, e la pinge: vistramm nau-fragium, Morbus domesticas insamabilis , Quotidianum conjugis damnum. Senectus proematura mariti , Ama-bile malum , cura assidua , Noz illu-nis , Brumalis amarities , etc. e tecnis, Brumalis amarities, etc. e tre-mina cell'escharatone: O quis mutic-rem talem effagiat? La seconda parto è la puerdi adella prima. Malier bona placidus viri currus, caritas familia-ris neciai erpi, Quatidianum lucrum ex ladoribus, Senecius jaconda ma-riti, Donum Dei, Lumen aeresan; Verna voluptas, Munifesta medela; Evidene salus etc. e finisco: O quie

mulierem talem inventat? Questo Pediasmo fiori nel XIV. secolo. ( Biblioth. Gr. Inc. cit.)

f Biblioth. Gr. fox. cit.]
Pedonia Albiovania in obitum Maccenatia Elegia. F. Albinovanos. Si trova anora:
malf Appendia Fizzilia p. 1000.

-- Elegia de morte Druis Nevoni ad Liviam Augustam, Bida p. 100.

-- Fragmentom de Navigatione Druis Germanici. Bid. p. 121.
Pelagi Papae L Bulles. Stamos nella Raccolta del Cotquellens T. 1, p. 3a. F. Bulcolta del Cotquellens T. 1, p. 3a. F. Bul-

Larum etc. Fu eletto Pontefice a 16. Aprile del-Panno 555. e mori a 2. Marso dell'anno

56c. (Dalla Vita che precede le Bolle.) Pelagii Papae II. Bullae. Ibid. p. 95. Eletto Pontefice a 17. Novembre dell'anno 570, fu ordinato a 27, dello spesso ese: morì in Febbrajo dell'anno 890.

(Della Pila ex.)
Pelisas (Fancisci) Bopanteria Basertatio,
Sta et I. 3., 3. de Calogier.
Pellejas (Canillo) Appartera Basertatio,
Sta et I. 3., 3. de Calogier.
Pellegrias (Canillo) Apparato alte Antichibà
di Capos. Sta nel T. 3a degl' Isocici del
B. di Napoli, F. Interici
F. Histori, Principan Laugobardorum,
F. Histori,
Statis Lt.

 Series Abbetum Casinensium per annos ab Abb. Petronace Brixino et ab an. 720. taque ad Abbatem Rainaldum Calamentonum et ad an. 1157. Neapoli , 1643. Typ. Franc. Savit. T. 1. 4. ° XXIV. B. 55.

Oursto volume contiene dello stesso Autore l'opere seguenti :

di Colimenta Discorso Napoli , 1643.

Savio. — Dae Discreté, une sopra un antice si-guificato del nome Perts; l'altre sepre l'autico sito di Copue. Nipolé, 163, Savio. Partico del Copue. Nipolé, 163, Savio. par nel 1658, e mori in Nipolé 2-Novembre 1658 (Trosfordo: 1 7 1711) Pellotire (Jenn) Discrettion sur l'Arche de Not, et une l'Benatre et la lerré de 3 Be-noire. Rosen, 1900, Benage. T. 1, 12. \*\* De 15 de 1

La Dissertazione sopra l'Arra è dotta;

P Autore vi spiega benissimo la possibi-lità del diluvio universule, e come tutte le specie di animali lianno potisto reggree nell Area. Tanto in questa prima, quanto nella seconda Dissertazione ii trova un supere ed una seguciti tegucli. Que-se' Autore era nato a Route nel 1633.,

un apere ed una argenta trausit. Que-né Autore era nato a Bouten nel 1633., e mori nel 1711. (N. D.) Pelletier ( Claude le ) Comes Busticus, P. Le Pelletier era nato in Parigi nel 1630., e mori nella sua Terra di Villemento-le

e mori nella san Terra di Villearuro-le -Roy nel 1711. (N. D.) Peltani (Theodori) Catras Graccoram Pa-teram in Preverbia Salomonia. Antorapiae, 1615., Delloras. T. I. 8.º XIV. D. 54. Vi si travano unito le due opere se-guenti: In Ecclesiasten, B. Gregorii Thaumaningi Metaphranis Graccola-tion. — In Canticum Constironum Pa-raphranis Michaelle Paelli scholite Scotti illustrata.

Andr. Scotti illustrats.

Il Pelano, dotto Geunta, nato in Pelas, bego della Basa Germania nella Doccai di Liegi, fu uno de primi Religio di questa Compagnia, che inegnazione pell' Università d'Ingolustic unci in Augsbourg nel 1584 (Sotovi).) Pense (Jozanis)

Gio. Pena di Monsi Bira in Protessa, fu Professore di Ma-tematiche nel Collegio Brale di Parigi, ore morì nel 1560, in età di aoni Sa.

(N.D.) centa (Girolamo ) I primi Elementi del-F Agrimensura . T. z. fel. X. L. zt. Questo volume contiene dello stesso

-- Trasfigurazione di Squadroni, overo Fio-retti. In Viserbo, 1670., Marticelli. Questo Scrittere cen Bolognese, e vi-vera nella seconda metà del XVII. secolo.

Penaés pienas tirés dos réflections morales du Nouveau Testament. Paris, 1711., Pra-lard. T. 1 16.º lat. VII, B 6.

(S) Pensies Ingenieuses des Anciens et des succernes. Nouvelle Edition augme Paris, 1722., Delsulan. T. 1.8.º X XXIX.

Quest'opera è dello stesso Autore Anonimo della Maniere de Bien penser, che da noi si possiede.

che da soi si possiode.

Pramée Eunoglicheus pour charpus jour de
Francie. Fain, 12/2, Deasint. T. 2, in
Francie. Fain, 12/2, Deasint. T. 2, in
Franciscus, Befericier et Calabileus, causa Commena. Rasi, R. Ezechias Mannoch, et nosis
Bolam Turins, com quindi Maghabias, causa
Targum Kais, densiyan Highebarer caus
Targum Kais, densiyan Highebarer caus
Targum Kais, densiyan Highebarer caus
Targum Kais, densiyan Highebarer causa
Targum Kais, densiyan Highebarer causa
Targum Kais, densiyan Highebarer causa
Targum Kais, densiyan Highebarer
Targum Highebarer
Targum Highebarer
Targum Highebarer
Targum Highebarer
Targum Highebare

bis. T. s. p. 89g., ropportando il Com-mentario di Esochia Massichi, che Gia-cono le Long nella sua Biblioth. Sacr. chiama Manosh, lo nota prueclarum et eruditum Commentarium litteralem et myeticum; e soggiunge: Hi Commentarii in magna existimatione sunt apud Hebracos sermocinatores, quin refertissimi sunt corum, (at cocant) coneptuum spiritualium; ideo sinsul cum Textu Socro possim reperiuntur excusi e in prova di ciò rapporta l'edizione da Venezia di Daniele Bomberg 152; in

fol., o questa nostra.

mastencua, Helenice, cum Targum, sea
Paraphrasi Chaldaica Onkelosi, cum Commentario Rasi, cum punctis. T. 1. 5.

Manca del Frontspirio; ma dalla bellezza del carattere e della carta, e da altre circostanze tipografiche del volume sospettavamo, che potesse essere l'edizione di Lisbona del 1 agr., che nella Biblioth. Sacra di le Long è neuta Edito elaboratissima et rarissima. Per sccerturci della verstà avremmo voluto un confronto con altro escuplare, che un confronto con altro escupitare, cito se ne fosso posto trovere o in quenta Bibliotera de Padri Cassaeni, ricca per altre di tel·le editioni del secolo Xv., e de più belli Manoscritti, o un quella del Minco dentat alla Comune di S. Filippo di Argirò; ma ni l'una ni l'altra lo possiede. Escendemano le nostre recevita sono a Palermo, a Mensina, a Napoli; na rimetromo tutti frantibi. Satramo però sicuri, che si sarebbe certamente nella fusson Vasicana in Roma rinvennta; ma cou nostra sorprem, da più persone, che kupiegate avevano in si fatta ricerche, ci è stato risposto, che affatto non vi si trova. In questo stato di aogustia ci venne in pensero di consultare gli Annali Tipografici del Maitture, continuati dal Panner, Edia di Norimberg, 1795., e nostro ipesprimibile piacere alabiamo nel T. HI. p. 549. trovato bella e buona descritta la nostra edizione. Abbiamo su-bito verificato da noi stessi le prime cirenstanze, per dar così, materiali: Cha-racter Sacri Textus ac Chaldaicas Onkelosi Paraphrasie, quae ad ejus latus conspicitur, quadratus est cum puactis et accentibus, sed ille quidsm major, hic minor. Character Rusciani Commentaris, qui textum et paraphrasin eingit, est hispono-rabbinicus:::1 Tom sono dur, e nel nostro esemplare sono le-gati in un solo volume. Il primo costa di fogli 215.; il secondo di fol. 25g. Per quel che riguarda poi i Totofat, seu additamenta, che debbonsi trovare in fine del primo tomo, e in fine del secondo la supputazione generale dei versicoli d'ogni libro, e la lunga E-pigrafe in lode della Legge in 38, versi, nella quale verso il centro della pagina ata scritto: Zuchaeum quemdam R. Eliezer librum hunc impression, R. Electr librum hune impression, qui perfectus Ulysispone meuse ab anno cett. ejus susputationus, cui r. militaria adriciuntus, t. e. an. Carieti 1491., shlisimo adoperata la perisia nell'Electo, del degnissimo Sec. D. Francesco Corsaro e Guiffrish, alla di cui pera ci professamo tenstissam della diluridazione data a tutti gli artico-li, che in questa Beblioteca trovavansi scritti in quella lingua originale, e che seuza data di luogo, di aono, e di upografo restavano notati nell'Iodice stesso formato e rimesso dall' Illustre Douatore, Il Maittaire nota quena edinone: Editio rurissima, praema cumme: Lettico rurasuma, prachamissimoque. Uma tala scoperta, ne è constat a noi tanta fatica, e qualche dispendio, per le ricerche antecedentemente, o sempre insuliamento fattune, e che di sommo pregio riuscir debbe a que-

ata Università. 

tica, coll'aggianta di alcune riflessioni so pra una Daputa tra i Signori Diderot, e Maupertuis. Venenia, 1775., Locatella. T. 1. 12. O XXV. B 18.

Quest' opera è dedicata al Canonico Gisanagostino De Cosmi, ameso dell' Ass-

tore.

– Bioreche salle idee metafisiche dagli Antichi popoli. Palermo, 1777-, Bapetti. T. 1. 4 6 XXV. C. 7.

– Rifemiorai sullo Seritto del Sig. Gio. Carbonajo intorno all' estratione del Feo vignute. Sionno nel T. xvr. degli Opuscoli

Questo Autore, oriundo di Palermo, nacque in Castronnovo nel 1746., e mori nell' Agosto del 1811. ( Scind Prosp.

T. 2. p. 58.)

(S) Pepoli (Alesandro) Il Paradico Perduto,
Poema in dodici canti tradotto dall' laglese Poema in dodici candi tradesto dall'Inglese in veno istàlino. Veneia, 1-95. Dalli Ti-pografia Pepoliana, T. 1, 8, 9 XXIX, G s8.
E il solo primo libro, e il tradistroe per altro non ancho più langi del secondo. Egli era nato nel 1-97, da un'illustre ed antica famiglia di Bologna, e mori a Firenza, appena dell'est di 35, anni. (Nuova Gall. labor. di Olivier-Poli.)

Poli.) Perdiccae Ephesini Hierosolyma 840 nella Raccolta di Allario, fiatano

Note nella Ruccolta di Allaiso, fratam-pata in reguito all'opera di Gius. Genesio-De Rebus Costantinopolitorio. È un opuscolo in veris politica greci, che con-tiene una nomenchatara de Juaghi di Ge-riculemme e della Gallea, i più colebri pel compimento de Misteri del Cristianesimo. Perdicea era Protonotario di E-feso, e fiori nel 1547. (Biogr. Univ.) Pérelixe (Hardoum de Besumous ) Histoire

du Roy Henre le Grand, révue, corrigée, et augmencie par l'Auteur. Paris, Bar-tin, 165a T. 1. 22 ° PC VII. P 35. Storia eccellente, la quale, sebbene non sia che un compendiu, fa pare co-

noscere Errigo IV. neglio di quella di Daoiel. Si credette, case Meseray si aresse avant purie; ma quello Socio nos avera lo stilo toccanto di Péretire, che fa amare il Priecipe, di cui serve la Via. Questo Precessore di Luigi XIV., ed Arcivescovo di Parigi morì nel 1670. (N.D.)

Accivence di Farigi meri nel 1870 (N.M.)
Peregrini Abbatts Illiatoria l'Irelitevame dec.
Ecclesiae B. Marue de Fontanis O. C. Disecoia Toronea. An. 113, 86 nel T. 10,
p. 50; di Achery.
Peregrini, vel Pelegrini (S.) Archiepiscopi
Laurensis, sen Laurescensis, Symbolum Fidei, San all T. 6, col. 85; Biditudi. PP.

Sta nel T. 4. col. 857. Biblioth. P.P. Questo Santo Scrittore, secondo il Cocio, visse nel X. scoolo nell'an. 970., secondo altri mori nel 930., o nel 939. ( Dall'Index Alph. ) grino ( Libro del ) di Jacomo Cisicaco da Parma, novamente impresso e redutto alla sua sincerità con la vita dello Autore. Impressum Venetiis per Manfredom Bonum

de Montisferrato M. D. XVI. A di XX. Nar-tii. T. L. 4.º II. C 2. omanzo in proto. I fogli non sono numerati, un hanne i richimi, in questo volume a contrene ancora una Traduciono in ottava risia delle Epistole di Ovidio , di Messer Domenico da Moniciello Toscano, in carattere go-tico, stampata in Venesia per Melchare Sean 1508., o questa traduziono del on 1508., o questa traduziono del conticelli è ropportata dall'Haym nella Biblioth. Italian., ma dell'edizione del

Jago, Peren, a. B.
Jago Cargo sinque in Paran and
14.5., e moi a Monteho di mai Etc.
24.5 da della mar Min.) paran
15.5. e moi a Monteho di mai Etc.
25. da della mar Min.) paran
25. da della mar Min.) paran
25. da della maria della maria Etc.
25. da della maria della maria Etc.
25. da della maria della maria della maria la
25. da della maria della mari wolune a Filippe IV. Re di Spagna: vitura verso la metà del xvir. secolo. Pervine ( Guil. de la ) F. Gesta Belionum. Pererii ( Benedicti ) Selectae Disputationes in

Saram Scripturau. Logd 1607., Cardon. T. S. 4 ° H. I. 7. - In Danielem Propletam Commontarii. Logd. 1688. ex Off. Januarum. T. 1. 4 °

Lagd, those ex-sus super libes — Disputations Selectionne super libes — Disputations Selectionne super libes — Apossipois B. Joannis Apossis. Venetics, 160r., Leonardus, T. 1. 4° II I 11. — — In Danielen Prophetaru libri xrt. Ilsomie, 158°p., Ferenius, T. 1. 60 III. B 15. — — In Genesim Commentarium Tomas Terrius, Venetilis, 160°p. Deuchiness, I. £. Tertus. Venetii

201. Hi. U 21.

Questo Geoista Spaganolo nacque le
Valenza nel 1555, e mori in Roma a
6. Marzo 161a (Sotred.)

Peretti (Francisci) Constitutiones Diocessa
Mentiarragilia. V. Constitutiones.

Francisco Peretto Montalot, utilimo
remodifi della Lieu mentino. 201. Francesco Peretto Montalto, ultimo rampollo della linea mateolian della famiglia di Sisto V., fatto Cardinale da Urismo VIII., pacque in Roma nel 1600. Fu Activenesso di Morvenle, e mori in Roma a S. Maggio 1655. (Ciaccontins,

T. 4. p. 610. J Perez (Autorii) Monachi Benedictini Com-mentaria in Regulam SS, P. Benedicti Mo-

nachorum oronium Patriarchie . Lugd. 1625. T. 1 4 ° IV. H 6. Questo Scrittore, che fu Generale del-F Ordine Benedittino Spagnnolo, vivera

Popera )
Peres (Anton.) Las Obras y Relaciones. In
Guerra, 1655, Chouet. T. 1. 8. ° PG VIL
M' 12.

Nº 10. Opere curiose, a ricercate. Questo Ministro Spagnado, e Segretario di Sato di Filippo IL, che devette alle sue diagnazie una parte della sua celebrità, morì dopo molte perporeli in Francia il di Novembre 1811. (Bilgr. Unia.)
Percii (Antonii) S.C. et R. Mijonatia Consilitati, in Academia Devanieria il eguiti Antereveno il Parlevilenos in disoderia. Libro-reveno il Parlevilenos in disoderia.

Codicis Justiniani Imp. Editio nova, ab Au-ctore recognita, et aucta. Amstel., Elacvir, 1661. T. 1. 4. O XL C 7. In an Avvertimento dell'Autore straso, egli anicora, che è quota l'anica edi-aone, chi ei ampre riconosceri, e pre-ferirà a tutte le altre, e per la cerrezione, e per l'eleganza, e per la bellessa della carta, Promette in fine una nuova

edizione in fol. della stessa opera dalla stena Officina Elzevirion, ma force non chhe effetto. Quest' opera è il larceo più stanato de' larori di Perez. Egli era nato verso il 1585, in Alforo, sull' Elaro: perdè

I la vista nel 1657, e miel a 19. Dicent The vietz and 1523, e mind a 29 Dicember 157t. (Biogr. Units.)

Perron (Joseph ) Discretations Ecclesiation, in quilton pherspie of Historian Ecclesiations, et Politicam Historian Ecclesiations, et Politicam Historian Fechical Diplomations speciminal directionstre. Solmanicos., 1638., Perro. T. 1. 4. ° XXII.

B 17.

B 17, Questo Religioso Spagnaolo, Professore di Teologia nell'Università di Salamanca morì nel 1697. (Moreri)
Penicrus. V. Bellandus.

Il P. Giovanni Periero fu uno de' doui

II P. Giswami Periero fa ano de dottu Genuiti, che travagliarono alla grand'o-pera degli Atti de Santi pel meio di settember. Periantzi. P. Perrianezzi. Perionici. P. Cot. Interpretatio in Artii Phoconomi. Photocogo

Processing - Per Correction Control Petrum
Ramam Oratio Lance Paris, 1547, per
Nic. Diviteus. T. 1. 8. 2 XXVIII. C 24.
Gioschimo Periodio, Religioso dell'Or-Giocetamo Personero, pringenese del Giordi S. Benedetto, era nato a Cor-recry nella Turenan verso il 1499-, e vi mort nel 1559 (N). Questo volume contiene l'opere se-

Ascanii Prdiani Expositio in 1111. Ora-tionee M. T. Ciceronis contra C. Ver-

In Orationem pro C. Cornelio = Cont.

C. Antonium et Catilinam = Pro M. Scauro = Contra L. Piecnem = Pro Scamo = Contra L. Piecenes :: Pro Milone, cam Schollie P. Manutii, Fenetila, 1547. opud Ald Filios » Saxonii Hellectedi Commentarius od Oralionem Ciccomia pro Sexto Re-vivo Amerino. Eiustem Oratungia da observandie Legibus, Basileary cine ameri to travan met

eine anni et typter, nota.

Il Sascnio con una lunga Epistola Dedientoria data da Norimbergi de 2h. Agosto 1545, initiola la sua Opera a Cristama III. Re di Danimarca

sians III. Be di Duiranza.

Recces Darradineso Orationum Cierrania pra L. Cor. Rulba, pra Ligaria, pro Dejaria, ed Papalans ed Guriste entequam tre in estima, post Berinder, processor de la companya de la companya de la companya description festi, Alexandra Frienchermas description, folia demonstratoria description, folia del proposition festi, Alexandra Frienchermas description, folia ed Transcon una finare da Impeliad German de Pauli Manadii, qualva Cierraia Sebelia Pauli Manadii, qualva Cierraia Philiosphia partin cerrigiatra, partin

Scheles Pauli Manatu, quibus Gieronie Philosophia parini corrigine, partin explanatus. V rechiis, Aldus, 1544. Perspita Moscia, P. Geographica Antiqua. Porisad (R. Abrahami) Hunera Mandi, Ilelo, et Ls. Su rel T. VII. di Ugolino. Quano Rabbiso nocque un Ferrara nel

(purse Rabisso moque in retrate nei 1523, ma era eriginario d'Avignori: è ignora l'epoca della ma morte. (Bar-toloc. Biblioth. Rable, T. z.)

Perisonii (Jacobi ) Animadversionen Historicrimeir (Jacobi ) Animakernome Hason-cee, in quibos quamplarium is pricis Ro-manarum Berum, sel utniesque lingues Auctorikas postanut; multa etian illustran-dur atque emendantur; v.: in demigur anti-quorum rituum eruwatur, et alerian re-plicantur, Austel. 1685., Boom. T. 1. 8. ° P. IV. C 12.

Quen' opera, secondo Bayle, può esser chanata l' Errota degli Storie, e dei Critici, gisechè è una rarcolla conto una del laro errota, e fa consocre nello sisso-

tempo la esterza, e la giustezza di spirito dell'Autore. (N)

- Origines Biblionices, et Aegypticae. Logd. Bot. 3711., Liaden. T. 2. 8. 9 PC. IV. D 18.

Prima edizione, ed assai stimata d'un'opera piena di osservazioni enrime, e che la osore iofinito al profondo sapere del

Perisonio. (N)

- Dissertationes Septem. Accedit Jo. Gottl.
Heinecii Praefitio de utilitate Antiquitatum

in Jurisprudeous Romana, Lugd. Bat. 1740. Langersk. T. 1. 8 ° PC. I. E. 19. Queste Dissertazioni versono: Constitutione divens de duecada defuncti

fratris utore ad propagandam cjus nomi-nis uxorem. 2. De Lege Voconia, Feminarumque Haereditaubus. 5. De voriu Nummis. 4. De Augustea Orbis Terra-Numais. 4. De augustes como accu-rate Descriptione, et Loce Lucae cam memorantis. 5. De Acre gravi. 6. De Rep. Romana, et Regibus Antiquit. 7. De Rep. Romana, quae agit de listoria Bomail, et Rom. Urbis origine. Fra la bomail, et Rom. Urbis origine. Fra la Dissertazione quinta, e la suta si trorano varia lettere di Andrea Morella, e del Perizonio De Nummie Consularibus.

--- Orationes XII. varii et praestantis argumenti in gratism cultorum elegantiorum litterarum collectae. Lugd. Bat. 1740. Lan-

geral, T. 1, 8, 9 PC, I E 20. Il Perizonio Professore di Storia, e di Elequenza in Francchera, era nato a Dum Elegarus in Franchera, era nato a Dom nella Coulcas di Fandra a 50. Ottober 1651., e mori a 6. Aprile 1715. a Leyde, ove occupava la Gatteda di Storis, di Elegarusa, e di Liagua Gress. (N.) Pecentini (Jan.) De Gosallis, ao Diesterini, quas in Urbe Vindelossa Inbrestur. Habe-Magd. 1752. T. t. 16. ° XVIII. A 16. Perettus (Nirolane) IV. Polybies.

Niccolò Perotti Arcivescovo Sig sia di Manfredonia, traduse i cinque libri, che restano, di Politico, per inca-rico del Pontefice Niccelo V. al quala fi dedicò, e il Pontefice gliene significò il suo gradimento con due Brevi assai ono-

suo gradimento con due Beeti assa om-revolt. Egli moque in Susofertato nel 1350, (Trochoschi, Trr. P. 11, p. 135). Mori nel 1360 y Ugodil, Rali. Sacr. 211 p. 859. Archimitenji Tastama-tum, et Episphima. An. 194. Stanno-nel T. 5. p. 105. et 160. dl Achery. Pelpetinié (I. a) de 16 pt de 17 Eglist Ca-tholique touchant Eucharstis. Para, 1667, Susrereat, T. 1. 16. di In Li A. g.

Quest' opera si chiama comuncumente la piccola Perpetuità per distinguerla dall' opera grande, che porta lo ssesso nome, ed è la segurate:

nome, ed é la segurate; rerpensié (la ) de la Foy de l' Eglise Ca-risoloque touchant l' Eucharistie, défendue contre le Livre du Sivur Cliude, Ministra de Chareston, Pars., 1670, et suiv. Sauvreaux, T. 5. 4,0° V. H. 50. Il P. Nicorco autribuisce quest Opera al celèbre Pictro Nirole, ed avrecte e che para commençates viran patriolis. A

a consere l'ettro Airotte, et avverté e che » essa communemente viron sturibulis ad » Arnauld, ma che frattanto l'Antore della Visa di Nicole assicrate casere » clis di quest'ultimo, ed Arnauld non » aver fitto, se son ajutarlo co'ssoi con-» sigli, « co'smo lumi, « Nicole averne gradicato a proposito, che il Pubbleo ne l'attribuisse a quel Dottore, a cui con-ne veniva meglio, che a lui, il quale y non era, che semplice Chierico, y La noura edizione, che è la seconda, pora fratanto in principio la Dedica, che Aut. Araandd fa a Glemenie IX. dell' Opera, e in fine della quale così si apprinci Hujus affectus qualecumque opcimen habet in hoc corre habet in hoc opere, quod Si Vestrae tota animi devotione Wiseione nuncupamue, et ... Vestro Judicio sublicimue. provincione poi del Vence ii legge: Ma il Libro del Sig. Arnauld della Perpetuità della Fede sopra l'Encaristia petuida della Fede sopra l'Escarrita

è, mi pare, l'ultimo colpa di massa

ec., e in quella de Vescori di Conmenge, di Conserane, e di Riesz:
Dopo di aver letto esottamente il Libro intitolato La Perpetuida ce conposto dal Sig. Armanda, Dottore di

posto ani org. arraquin, acourre ui Sorbona e del Moyens Canoniques pose acquieri et conserver les Bénéficos et Biens Ecolesatiques, Paris, 1796. Di Mesnai, T. 4, 12. ° XVII. E. 8. -- Des Dreits Honcefliques et Utiles des Pa-trons et Cares Primitifs, de leurs Charges, et de celles des Décinateurs, Paris, 1753., -- Maria de l'acquier de l'acquier de l'acquier de proposition de l'acquier de

Du-Mesail. T. 1. 10. ° XVII. E 12.

-- De l' Etat des Ecclesissiques, et de leur capacité pour les Ordres et Bénéfices. Ibid. 1758. T. n. 12. ° XVII. E 13.

- Des Portions engrues des Carez et Vi-caires perpetuels. Ibid. 1739. T. 2 12.0 XVII E. 15.

- Ob ervations sur le Concordu fait entre Leon X. et François Premier . Ibid. 1740. T. 1. 12. VXVII. E 17. --- Notes et Observations sur l'Edit de 1695.

-- Notes at Unsertations and 1 Line are roop, concernant la Junisition Ecclessatique, Ibid. 1741, T. 2, 12.° XVII, E 18. -- Sur le Partage des fruits des Bénéfices entre les Bénéficiers, et leurs predecesseurs, on leurs héritiers. Ibid. 1742, T. 1, 12.° VVII. 2

XVII. E so. --- Questions are le Concordat fait entre Leon X. et François Prémier. Ibid. 17-3. T. 2. 12. ° XVII. E 01.

--- Traité historique et chrosologique des Dixmes suivant les Conciles, Constitutions Consuignes, Ordonnances, et Coutumes du Roymune, conformement aux Acréts, reduit

rojumne, comortiement aux Arreis, premis et singmente par J. Lauis Brunet. Haid. 1748. T.a. 12. ° XVII. E 25. — Des Diopenses de mariage, de leur va-lédié, ou invalidaé, et de l'état des per-sonnes. Paris, 1759. Knapen. T. 1. 12. ° XVII. E 25. XVII. E as. -- Dissertation sue le Pecule des Religieux

Cures: Sur less dépendance des Réligieux Cures: Sur less dépendance des Superieur Régulier, et sur l'actiquité de leurs Cures Régulieres. Seconde Editsoo. Paris, 1705., Couteres, T. v. 8 ° XVII. E sé. Questo Scrittere fu Avvecato al Parlamento di Parigi nel 1661, e morì in quella Capitale Decaso degli Avvocati nel

quirla Lapitate Decano degli Avvocati nei 1750 in età di circa go. nmi (N.D.T.) Perrelli (Joh.) De ratione Egottarian, et Messis Comencatariolus Intervaluis. Star pel T. 13. di Gronovia Thee. Ant. Gr., dopo Il libro di Teodoro Gan de Mensibus. At-ticis tradotto dal Perrelli. Egli era nato a Châtillon-sur-Seine

Egn era nate e cantala e sue tra-verso la fine del xV. secolo; le sue tra-duziosi sono abbastanza fedefi, nè man-cano di eleganza. (Biogr. Univ.) Perrenonii (Petri ) Animadycesionum et Vararum Lectionum Juris Civilis Libri duo. Stanno nei T1. di Ottone Perrimezzi ( Joseph ) De natione tertorum

Christi Descriztio Romes, 1727, Koma-rek, T. 1, 4,5 H. II 35. Squidhnil Inscriptions. See geld antique & Cologorie-pidone, See geld antique & Cologorie-pidone, See geld antique & Cologorie-gioso dell'Orden de Missini di S. Fran-cesco di Paola, Perlano Bononico di Recordena XIII. a. Viscoso vi mella publica del possisi scolo della promissa et Classano, so Renies judiciense, Perronissa et Classano, so Renies judiciense,

prima med, del guant soulo.

Promo an Thamas, on Premio pulcineme, vicuo mare, rencentra sgradhe, et derron, et de Mis Brieden de Dela Dela Premi, et de Mis Brieden de Dia. Cologos, 1891-17. 1, 24-2 (consti France casses, 1892-17. 1, 24-2) (consti France casses, 1994-17. 1, 24-2) (consti France casses, 1996-17. 1, 25-2) (consti France casses, 1996-17. 1, 25-2) (constitution) (co

was enth cause , to some more for a treed for promisions, and the promisions are produced for the produced f

Pergevole traduzione. L'Ab. Rubbi le prostezza del teres del teres del prostezza della rima, la nobilità dello side negli argonenti sabilimi, e la mor-bidena negli amatori. Si rimprovera di Perusai l'uso de merri lirici nel rolga-rizzamento della elegre, ed utre a co-ticamento della elegre, ed operato della pare ad alcani di scongere talvolta nella sua opera qualche indizio di soverchia fretta, per cui alcuni tratti sono meno felici dei rumanente. (Lascehenini, P. z.

Pesieths, loc est, Commentarius in Leviticum, Numeros, et Deutoronamium cum versone Blassi Ugolini, Hebr. et Lot. Sta nel T. 15. Ugolino.

I. Annee di quasto Commentation II da Rab. Tohia figlio del Rab. Elizio II dalla Periodi II dalla Cheria II della Periodi II

cius torto della Cranza, e rivera net principi del XVI. secolo cavii (Dionysii) Opera Poetica. Ultima Edutis plerimpue caraministranca. Parsiis, Gramoisy, 161a. T. 1. 8.º PC. I. C. 26. — Opus de Dectrina Temporans; auctina in hac nova edutione natis et emendationi in hac nova edutione natis et emendationi

in hac nova editione notas et emendationi-bas quamplurmis; quas manu saa Codic adscriperat Petavius. Antarpiae, 1755.g Gallet. T. S. 61. PC. H. H. Libro, nel quale l' Autore con usa su-pacità, ed usa giustieza uguali penetra nella notte de tempi. Quasi opera gli farà sempre onere, perché ei vi fina le spoche con un'arse meno difficile, e di una maniera molto più sicora, di

una mastera melto più sicora, di qued che non si era fatto prium di hei (N.D.) Il terzo tomo conterne i seguenti An-tori: Gemini Elementa Altronomica Gri et Lat = Ptolemanus de Appa-rentiis incrrantium Gr. et Lat. = Pto-lemani interagritum Rilliama Rilliama Rilliama Stellarum Signi lemaci inerrantium lemaci inercantum Sattarum Signa-ficationee, Lat. — Calendarium Vetus Romanum cum ortu, occasuque Sisl-larum zz Ovidio, Columzlla, Pli-nio — Calendarium Romanum a Jo. nice = Calendarium Romanno e Acestilia Georgia Herware cellum ... = debilia Tali Inagge ad Arsal Phanamana. Eljankov Thii Inagge and Arsal Phanamana. Eljankov Thii Programa Arabi, et Eudsti Phanamana rakhi tera Arabi, it Eudsti Phanamana qui labar Phanamana, qui labar Phanamana, qui labar Jaho Eruta — Thadown Gara da Mentilus Gr. et Lett. = 8. Martim Computes, et Lett. = 8. Martim Computes, of the de Paschate = Dion. Petavii Varia-rum Dissertationum ad Uranologion, alm Austarium Operie de Dostrina Tamporum Libri rees. Jac. Sermondi Tamporam Libri rtt. — Jac. Strmouli Duarbos Similamae is. de Anno Sy-nodi Sirmienais — Dionys. Petavii E-lenchus Diatribos Utriasque De Pho-tino, at Sirmienai Synodo. — Ejus-dem Eleochus Textonos Finendii Lenis. — Epistolarum Libri duo. Datasaniem Temporam in press tres.

Lenix. = Epitolarum Libri das. - Rekizaerum rimpona in pron trerenorma in pron trerenorma in pron tretrenorma in tretrenorma in discreta producta, telede decentraloria state tre front Librita 1-70in que's oper a Auston companio in 
in que's oper a Auston companio 
in di in tre
trè de in Companio della State I 

que'de net doc Lenghe de Fressoy e 

the pin mays, an la meno situato 

the pin mays, an la meno situato 

che il tono del Pekrin vi è peror dire
tre dei il tono del Pekrin vi è peror dire
norma di companiona un'apre
norma del companiona un'aprenon meriumo di accompagnare un'opera

quanto quella di questo dotto

tissima, cui accedit Supplementum, quo tissima, cui accedit supportenuoun, per Historia ad hoc usque tempus continuatur, ut es tabalae geneslegiene nariasque Veto-ris, Recentisque Tempons etc. Lugel Biz-1794., Haki. T. 2. 8.º P.C. H. O. 11. a. — Animodversiones ad Libram S. Epipin-ii d. Podierbia et Memoria. Scance nel

nii de Ponderibus et Memoris. Stanno nel

T. 58. di Ugolino.

--- De Folle et Nummorum minutis. Ibid.

--- Opus de Theologicis Dogmatibus, in hae novissima editione aucius Libro de Tridentini Concilii Interpretatione: Libris 11. dissertationem Ecclesiasticarem: Distriba de ctestate consecrandi, et Libris VIII. de cersitentis publica. Venetiis, 1715., Po-eu. T. G. fol. VI. N 12.

Con effigie dell' Autore, incisa da Gaus Filori

. -- Synesii Opera, at Themistii Oraziones . V. Il Petavio, dottissimo Gesuita, no que l Orleans a 21. Agosto 1583., e muci Ill Petavio, docussimo trasura, successimo di Orleans a 21. Agonto 1583, e meri a Parigi li 11. Dieembre 1652 (N) y Non pub niegarsi, dice il Du-pus, T. 36. p. 256, che questo dotto Gensita nea avesse un genio estessimo, e vattissimo, una lettura sorpendente, facilità marcialità a scrivere narnos facilità meravigliosa a scrivere par-nicolarmente in latino. Egli si è ugual-mente distinto nelle Belle-Lettere, menne distinte nelle Belle-Lettere, mella scienta delle lingce, nella Poe-men sia, nell' Astronomia, nella Geografia, mella Ceonologia, nella Storia, e nella menologia, nella suputo lante core, che ab-materie, e che sia risserio in tutto. » A questa profenda scienza egli aveva n unito una gran semplicità, un travan glio assiduo, un gran distaceamento n dal commercio del inoudo, molto disn interesse e disprezzo per gli oneri, e n per le cariche. Era dolce e gentile, n ma poco pulito nel suo esteriore, e n schlene fosse eloquente, non era proubbliche... Era un poco pungente oe' suoi scritti . »

» ne ssoi scritti. » Pearvi (Pauli) Anciquarise Supellectilis Portuncals. Sta net T. H. di Sallengre. Quari opera non è, che una raccolta di figure, che presentano vari Monumenti dell'Antichità. Egregotam reva praestituset georgias Austric, dice il Sallen-tituset georgias Austric, dice il Sallengre nella sua prefaziono, si ca monumenta subjunctis dissertationihus explicare atque illustrare aggressus esset. Egli per sitro era nomo di Lettere. Eght per altro era memo di Lettrev, grande Aniquariva, e Gurreronsulto. Fu ricevoto Corrighero al Parlamento di Parign edi 1880, e mori a 17, Settember 1614, (Dalla Perfat. e dal Moveri) Depo la prima opera, che occupa sci foglia signate dello tesso Autore.

Veterum Nummerum FN-DPICMA. In queste Tavole, che sono sette incluso il Brantinistio fono per

il Frontispizio Sgurato, incise accurata-mente sopra l'esemplare di Parigi, si rappre-sentano gli antichi Nummi de Re Franchi.

ments opper fewernplace of Parigi, is appre-sentate of antich Nummi offe Re Franchi. Petis (Petri) This Strensis. P. Pormata Delacella T. s.

Questo Medico di professione, mos dei seste meglisei Petri, che componeruno la Phinde Lottina di Parigi, eva unto in questa città nel 16ir., e va mari a 13. December 1687, (N.D.T.)

Perere aquam et terrem, Signam Dominit a-pad gentes. V. Observ. Select. ad rem lit-ter. T. vs. Petit-Didier (Metthieu ) Traité Théologique sur l'autorité et l'infallibilité des Papes

Luxembourg, 1724, Chevalier. T. 1. 12.0 XVII. F 11

Questo Benedittino, Abbate di Seno-nes, e poi Vescovo di Macra, mori nella na Abbazia a 14. Gingno 1728, di circa 68. anni . ( Continuat. à la Biblioth. ec. de Du-pin, T. 48. J Petiti (Samurks) De Anno Attico Eglogae Chronologicae. Stanuo nel T. IX. di Gro-

novio Thes. Antiq. Gr.

 -- Eglogo Chronologiene de Anno et Pe-riodo Veteram Romanorum. Stanno nel T. VIII. di Greno Thes. Antiq. Rom. Questo celebre Ministro tra Riformati, versatissimo nelle lingue dotte, e nelle

venatistano nelle lingue dotte, e nelle Uricutti, nesque nella Linguedocca a 55. Dicenabes 1594, e mori a Riunes a 12. Dicenabes 1594, e mori a Riunes a 12. Dicenabes 1595, e mori a Riunes a 12. Prietrica (Francesco) Li Scoetti, Camoni, Trauqui), con la interpretazione di Miscr Prancerco Phalelplao, Vinegia, 1519, Sug-guito, T. 1. 4. °PC, M. C. I. menti barthar e arrato, di cia poda il Comba nella 180 a Serie e celli. Milan.

Gamba nella sua Serie ec. edir. Milan.

1812. a p. 540. lunno. In Veorzia, Marcolini, 1559. T. 1. 8.º PC. I. C 18.

PC I. C. 18. Prima edizione coll'Osservazioni del-l' Aluano, ropporata dal Fontanini, il qualo notando la seconda in T. II. in 8.° Inta in Vinegia per Paolo Giberardo 1550, sogginage, che le Osservazioni dell' Alunno in questa 11. edizione di carte 507. vengono a fare altrettante pagine in un tomo grosso a parte, sono ampliate e diverse da quelle d l'edizione 1, che vanno a piè del sto, e sono amendas per ordine di alfabeto. Per questa diceria, lo Zeno rivede hene i conti a Monignore, e fa rilevare non enervi affatto nelle due edizioni quella differenza, else par di volere inditare quel per altro cultusiano Biblio-grafo; ma che lo Oservazioni della I. edusane sono quali appunto veggiamo esser gf Indici, che si dicono ad assura Delphini, e quelle della II. sono a norma e somigliama dell'Indice Vegiliano dell' Eritreo. Nella nostra edizione, che è la prima, abbiamo trovato verificarsi quanto accenna lo Zeno. Egli poi in nn'altra nota allo stesso articolo del Fonan aira nota articula del Potentia del prima di queste due edizioni va senza dedicazione. Nel notare estre escraplare, dispo il Frontispizio, che astro il titolo dell'opera porta l'effigie dell'Alunno, si trova una dedica di Francesco Macchine, e la Manifest Manifestina del Potentia della della di Prancesco Macchine, e la Manifestina della di Prancesco Macchine, e la Manifestina della di Prancesco Macchine, e la Manifestina della discussione di Prancesco Macchine, e la Manifestina di Prancesco Macchine, e la Manifestina di Prancesco Macchine, e la Manifestina di Prancesco Macchine cesco Marcolino a la Magnifica Ma-donna Laura Badoara, la quile della preclara stirpe Giustiniana si era per matrimosso trasferita nella illustre Casa

Badcara . - Colla Sposizione di Lodovico Castelvetro Edizione corretta, illustrata, ed accresciata. Venezia, 1756. Zatta. T. a. 4. º PC. XI. C 11.

Questa edizione contiene in principio la Vita del Petrarea scritta da Montignor Beccatelli, e la Vita del Castelvetro scritta dal Muratori. Il Gamba nella sua Sevie ec. la chimus una delle più mugnifiche edizioni per fregi, e per figure in

ame, e nel Dixion. Bibliogr. di Parigi e notata: Bella edizione, e riceroutissima.

cuttestones,

S) --- Colle Considerationi di Alessandro
Fassoni, Annotazzoni di Girolamo bitazio,
e le Omervazioni di Lod. Ant. Muratori.
Seconda Edizione, accessonita nel line d'una giunta d'alcune composizioni del Petrarca, e di altri Autori. Venezia, 1741., Vienarri.

T.1.4 XXIX I 3.

La prima edizione del Petrarca colle considerazioni del Tassoni, aunorazioni del Muzio, o Omervazioni del Muratori eled Musto, o Ouservasioni del Mustotri, 1911. Il Muratori vi prensse nan vita del Pertenes di accidinante di Soliano, 1911. Il Muratori vi prensse nan vita del Pertenes di accidinante el pienes di inservenisioni che vien repuserdant course l'opprato più infelice di qual celebre lettorato. Ebbe per altre l'Edizione un generale populante, e fia rippedetta in Penerale, Colotti, 1929. Sa L. P. Gundro, Orrie etc. El la notare de Socieda edizione di Vidinante del Penerale, con el Penerale, per el Penerale del Penerale del

ec.) É la nostra é Secenda ediassou di Ve-nezia, e ristampa di quella del Coleti. — I Tricodi, rivani e corretti da M. Lu-duvico Delec con mures apositoni. In Vi-negia, Gudito, 1657. T. v. 12.º PC. L D 7. Questo velume, che costucca i soli Tricodi, ha il seo Frentiquaio, como se fosso un velume esparato e distinto da un altro; frattanto la pouna pogun porte un altro; frattanto la pouna pogun porte un attro; frattanto la pruna pagna porta il num. 199, lo cho è mostra, che caso è une parte distaceata dal volume di tatta le opere del Peterrea corrette dal Dolce (nel che e il Dolce, o il Ruscelli, so-condo il Gamba non fecero, che deviare del barra cautiere di more consedal buono centiere, e in poco conto perciò in fatto di lingua ci tengono le etampe che hanno essi dirette ) coali Avvertimenti di Giulio Camillo, noata dal Fontanini Secondo Edizione. uta dal Fontanini Seconda Edizione. Le Annotazioni del Carrillo si trovano in fine dopo la Tavola del Petrarca. Hamos il lero Frontispitio, e le pagine hamos i loro nameri progressiti dall' 1. sino a 15a., e contenguno anocra gl' In-dici de concetti e delle parele, e degli epitetti, fattche tutte del Dolog, dice lo Zeno in una neta, col raccoglimento in fine delle dennenze, e dello rime di tetto il Cansouiere,

- Consderationi del Tassoni, F. Tassoni, II Petrarea nacque in Arraso a 20. Lendo 1506, e mori ad Arraso a 18. Lugho 1574. ( Dalla Vita acritta dul Beccadelli. ) Petreii (F. Theodori ) Bibliotheca Cartusiana.

Accesserum Origines omnium per Orben Carminirum, quas eraendo publicavit D. Aubertus Miraeus. Coloniae, 1609. Hiera-tus. T. 1. 16. ° XVI. E. 8.

Il Petreio, nato in Campen, città del-l'Overissel ne Passi Bassi, cutrò nell'Ov-dine de' Certouni verso il 1587, in età di an. 18. (Moreri)

dan. 18. (Anorri)
Petri (S.) Apostoli Mwa Apostolica, san Divisuan Sacrificions ejusdem Petri, cum Ca-rone Latino S. Ecclesias Rum, Gr. et Ross. Ste nel T. 12. p. 30s. Biblioth. P.P.
— Sermoses. F. Clemanian.
San Pietro, Principe degli Apostoli,
San Pietro, Principe degli Apostoli,

San Pietro, Principe degli Apostoli, prima chiamato Simone, nato d'una fi-miglia di pescatori, a Betapila, presso-il Lago di Genesaret in Galilea, em fi-retllo di S. Andrea, il primo discepsolo del Salvadore. Fu imprigionato con S. Paolo, e soffere, com' egli il maritirio nel 68., lo stesso giorno, e nello stesso lungo. (Ciacconius)

Petri Venerabilis Aquisani Nuchleus de Secri-ticio Misso. Ibod. T. to. col. 1091., e nell' vel. di Lanfrances de seritate etc. di Queto Scritore, che da Soldato di-venne Monaco ed Athata Claninecese dell'Ordine di S. Bendetto, fisri sul nire del XI. e comprener del XII. secolo ( Dall' Index Alph. )

Petri Divensis, Gesta septem Abbattam Becstura metrice conscripts. Stauno pel

censium motrice conscripta. Statuno nel T. S. p.g. di Martene. Petri Dasconi Cassimendo Prologus in Vitana. S. Placidi, et in Librum de Locis Sanctis. Sta nel T. S. p. 495. di Martene. --- Vita S. Placidi. Sta nel T. 1. p. 42. di Mabili.

Mabillon , Acta etc.

- Vita S. Aidemzrii Aldatis . Ibid. T. q. --- Vin S. Aidemarii Aldanus. 1962. 1. q. p. 6a3.
-- De Viris Illustribus Cassinenzibus, O-pasculum ex Bishioth. Barberina depeca-ptum opera et sudio Jo. Baptisse Mari. Sca nel T. Vi. di Muratori Revum Ital.

Script.

Questo Scrittore viveva nella prima
metà del XIL secolo. ( Dalla Prefaz. )
Petri Venerabilis Aldaris Clamaceuris Vita, auctore Rudolpho Mouacho ejas discipulo.

Sta zel T. 6. p. 1187. di Martene. Petri Abbatis Yangadiciae, Vita B. Throbaldi Ecemine. Sta nel T. 9. p. 163. di Mabil-

Visic nel secolo XI. Petri primum Monasterii Cellensis, postos S. Romigii Rhemensis Abbatis Et Episcopi Liber de Panibus - Mossici Taber Mysticae et Moralis expositionis Libri duo De Coscientia Liber Stanno nel T. 9. De Coscientia Liber. Stanno nel T. 9 col. 825. et sequ. Biblioth. PP. Petri Apollonii Collatini, scu Collatii, Pres-

Petri Apollona Goltatini, seu Coltatin, res-hystei vel Egisoogi Novariensa De azeidio urbis Hierosolymianae Libri quatuor cara-mine doctripti, Iliid. T. 8, p. 534. Questo Scrittere visae nel VII. secolo, (Dolf Index Alph.) Petri de Philichdorff Liber contex Waldenses,

tri de Philichdorf Liber contra Waldenser, Sta nel T. A. P. 2. p. 97, Biblioth, P.P. tri H. Senonesia Archiepincopi Constitutio-nes Hidd. T. S. ool. 41g. Questo terribile avvecario degli Al-bigasi, nacque sul terminare del XIL, e foot nel XIII. secolo. ( Dall' Indox

Aloh.

Alph. J (S) Petri d' Ebulo Carmen de Motil culis et rebus inter Henricum VI. Roma-norum Imperatorem, et Tancredium Secolo XII. gestis, nuno primum e MSc. Co-dice Bibliothecae Publicae Bornensis erutum, Notisque cum Criticis tum Historicis illustratum, cum figuris edidit Samuel En-gel. Banlese, 1706., Thurnisius. T. 1. 4.° XXIX. K 16. Nel volume Ventinellano di questa

Opera, notato sotto l'articolo Ebulo Opera, notato sotto l'articolo Ebulo, F., le figure a trovano nel corpo dell'ope-ra; nel nostro, donatoci dal Can. Se-condario D. Giuseppe Castagnela, onde accrescere il nostro dono fatto alla Ventimiliana, sono riunite alla fine del volume.

Petri Laodicensis Fpiscopi Expositio in Ora-tionem Dominicalem. Sta nel T. 1. col. 56a. Biblioth. PP. --- In Matthaeum. V. Corderius

Questo Scrittere, giusta il Cooccio, visse nel vat. secolo. (Dalf Index Alph.) Petri Siculi Liber, sue Historia de vana et stolida Manichacorum harrosi. Hod. T. 16.

p. 814 Questo nostro Scrittore Sicilano visse

so l'anno 870. ( Dall' Index Alph.) Petri ( Franc. ) Germaiu Cancaleo-Augusti-niana. V. Korn.

Questo Scenografo era Canonico Re-golare di S. Agosino, nato in Aug-sioarg pel 1659, e morso nel 1710. (Dalla Prefix, del T. 3. del Kuen.) Petri (D.) Chrysologi Archiep. Ravenuatio Sermones in Exangelia de Dominicis et Feets alopot ussenioribus. Colon. Agrip. 1627., Henningus. T. 1. 8.º XVI. E 21. --- a Marono del Gamillo, cum SS. Decroris, et ejusdem ad Eurychetena Epruola:

ru, et epastem al Envycheton Epivoli: omni moti elundata Lingd. 1676. Ann-son. T. i. fol. IV. G. t. S. Pier Crisologo fu Vescoro di Ri-venni nell'anno 453. Pietandia admo-dum insignò, anule Chypologi mosen traxii. ( Carr. Hist. Lit.)

Petri Blesensis Opera omnia. Editio nova, in que nonnulla ejus Auctoris Opuscula hatenns inedita, nunc primum prodeunt. Praefina est Vitz Auctors, en ejus episaolia etc. a Pietro de Gusonvilla. Parisis, 1007.

Piget. T. 1. fol. IV. L 18, Ottima edizione, la chiama l'Arvool. Questo Scrittore, Prevettore, e poi Se-gretario di Guglielmo II. Be di Sacilia, fu Arcidiacono pruna di Bathe nella Contra di Sommerset, undi di Londra: mori verso il 1200. ( Dulla Vita in princ. ) Questo Libro apparenera alla Rega Pubblica Biblisabrea di Cambridge, come ni vede dallo Stemma Regio incollato nel porrecio del primo foglio, ove sta il Frontispirio, e come duplicato fu venduto a Villiam Cole A. M. del Collegio Besla di Cambridge, il em Stemma trovisi in-

collisto al basso dello Elenco dall'Epistole di Pietro Blewner. Petri (B.) Dimini Opera osonia, a Constantino Cartano Syracusano, Monaco Casarrasi

nno Lariano Sytziniano, Monoro Gazarenia S. Nicolis dei Armas, Bonne, 1665, 1668. 1615. T. 3. 64. in vol. 2. IV. I 2.; Gli Sampatori di questi tre volunti sono diversi del primo è Aloisio Zan-netti, del secondo Guglielmo Facciotti, del terzo Jacopo Mascardi. Bosi, e Gamla nella Bibliot. Portat. hanno ap-

posto la data dell'anno 1607., sarà cermarate error tipografico. --- S Petri Danstane Vita. V. Laderchin Vita. F. Laderchius.

Irnsium, et S. Odilouis. Sta ad T. 8. p. 245. di Mabillon, Acta etc. --- Vita S. Dominici Loricata. Hod. T. 9. - Vita S. Rodulfi Epise. Eugubini et Petri fratris epis. Ibid. p. 158.

--- Utrum Solitarius orans hores Canonicas debest etiam dicere: Domenus suéricum quando nemo sit qui respondent. Sta nel T. 10. p. 715. Biblioth. P.P. Pier Damieut, che fa Cardinale, e

mori circa il 1072, è uno Serittore poù polito degli altri de bassi tempi, e il suo polito degli aleri del basi tempi, e il isto sili è ipi sarro. (B. e G.) Petri (Fr.) a Jom Maria Hispalessis Com-mentarii Litteraler et Morales in Apocaly-pini B. Joannis Apossoli. Matriai, 1670., Parchy. T. a. St. II. I 1. Questo Scrittere era Beligiosa dell'Or-

dine de' Mercenari Scalai , e vivera aclia arcenda metà del XVII, sevolo, Petri Mariyas Vermila Loci Communes, a

Robilpho Gualthero, Genevae, 1624., Aubertus. T. s. fol. VIII. F 9. E una rotamua del neimo volume

delle Opere di Pietro Martire, dell'olistone di Besilea in tro trent in felta 1580.-81.-85., no con molte aggingte. E questa la principale Opera di queste Amore, composta dopo la di lui mora, ela tutte le sue Opere Domenatiche-trate

Impresse, ele manuscritte. e Di tutt i y peressi Riformati, dice il Du-pin, ii E 51., non vi è state alcuno depo 2 Calvano, che seriresto meglio di Pistro 2 Martire. Ei superiva lo stessa Calvino > in erudnione, e nella scienza delle > lingue. Avera letto molto i Polin, e > si era applicato e sendiare l'ostres di-> scipling della Chiesa. Aveva della po-» derarione, e della doleraza più di ogni

> ser expression, ma aprova pe saot sep-> timenii. S egh fotos stato asenlute, > non surebbe reasonte per luiy clar non > solumente i Lunerum; i Zuinglider, e n i Calsimeti mon si formero unetivincie-> me, mn che non si fossero ambe rio-> niti colla Chion Catolism; Infelier, > che abbandonò il reso della Chion, » forse per l'occassione, che gliene pos terono sver dato i mah trattementi

> alcune persone troppe' selanti, che allontanereno un soggetto propristi-> a rendere de gran servagi alla Itela-Gunmentarius in Genesim. Tiguri, 1569.,
Froschoverus. T. 1, fol. III. C. 18. et
Questo Commentario non arriva), clus

ol Cap. 42. --- Commentarius in duos Libros Regum, Tiguri, 1571., Froschoscrus. T. 1. fol. HE C 15.

--- In Law ationes Jeremise, F. Schickardes. Questo dotto Calvinista rocque in Fi-renze nel 1500. Fu Professore di Teologia

a Zurigo, ove mori a 12. Novembre 1562, ( Du-pin , loc. cit. ) Martyris Anglerii A retri Martyris Anglerii Mediolanensis, De rebus Occanicis etc. F. Sexonis Grammat, Hist. Dauce.

-- De Imulis nuper repertis. V. Novus.

Crès.

P. Martire di Anglaria nacque nel 1455. di Arose nel Milance, e mori peco dopo il 1568. ( N.)

Peri Ampoune Regis Donaiones Mariae Domaine Montispessaltati fector oli matrimonium. An. 1504. Stenno nel T. S. p. 216.

P. Arberg. d Achery.
- Donat Guillelmo Montempessulamum

et alia Castra, de quiles Petro praestat secramentum, Ap. 1212, Hed. T. to. p. 178 Petri de Cordeto Capellani Regis S. Ludovici Epistola, qua narrat quae dietim in exeritu Begis gesta sunt. An. 1270. Sta nel

etti nega genami. An. 1290. Sea nu T. a. p. 351. di Achery.

--- Alia, qua serihit quae acta mant post S. Ludovici obitum. Ibid. p. 558.

--- Alia, pala serihit de pose inita cum Re-ge Tunicensi. Ibid. 561.

e - Alia, que maximam Paneorum maris tempestate eladem describit, Ilid. p. 565. Petri (S.) de Chavanon Fundatora ne Prissi Pein (S.) de Chavason Fundators ac Prinat Perspossi Ecclaise de Pipocaco Ord. Ca-nosiciorum Regul. S. Augustim, Vita et Muracula ante anum 500 conceripta ab Ste-plano ejusdem Ecclaise Casua. Regul. Sta nel T. 2, p. 5g. d. Achter. Peter Filii Rega Arsgon. Constituti detta Comantine unori suce as. 16fa. vel. 1464-

Sta nel T. 10. p. 159. di Achery ..

Petri Card. et Patriarchae Hierosol. Litterae hortasorise od tran noom expeditionem. An. 1516. Starnel T. 8. p. 276. di Achery . etri electi Lugdunensis Archiep. Litterac, Petri electi quibus Fideliustria Regi exhibet en lege,

ut sits nullum deirmentum assorat. An. 1972. Ste nel T. S. p. 25c. Perr S. Hemigii Remens alias Gellens, Abbais, post Epost. Carnot. Lines Epostolar.

An. etc. 1180. Stanno nel T. z. p. 447. di --- Tractatus de Disciplina Claustrali, Ibid.

T. 3. p. 44 Petri Rotomagen etri Rotomagensis Archiepiscopi Concordia cum Canonicis S. Mellonia Pontisar, an. 1257.

cum Canonicus S Mellonis Pontiuer, an. 1237, Star nell T. 11. p. 73-n. d. Achery. Petriodli (Nicolai) Vitas egustuor Archingi-scoprum Spalatessium e Congregation So-manchemi. Stanno nell T. 36. del Galogrei. Petroni (T. ) Arbitri Satiricon. F. Arkatrus T. Petronius. — De mutatuone Reip. Romanne Carmen. Sta nel vol. Appendia: Fingilii, F. Vita-silii.

gilius

Petrus Episc. Medial. De Processione Spiritus Sancti, V. Allamas Graec. Orth. T. t. Pey ( N. l' Abbé ) La versté de la Religion Chectienne prouvée à un Deiste. Paris, 1771., Hamblot. T. s. 13. ° in lat. I. D. 4. L'Abbute Pey, Cammion della Cattedrale

di Tolone, dedica la sua Opera al Delfino di Francia: viveva nella seconda metà del passato secolo.

Pesii ( P. Bernardi ) Bibliotheca Ascetica Anhigno-nova, hoc est, Collectio veterum epusculorum Asonicorum, quae hue usque in varia MSS. Codicibus et Babliotheus delituerunt. Batabonne, 1795. Pecsus.

delituerunt . Ratisbonae T. 7. 8.º XVII. C 23. --- Themarus Anecdotorum Norissimus . P. Thesaurus.

Questo dotto Benedittino nacque nel 1683. in Ips., picciola cutà della Bassa Austria; fu Bibliotecurio dell' Abbasia di Moelck; mise in un ordine sugliore i fibri, ed i manuscritti, de quali accrebbe il numero; ma l'eccesso del lavoco rifinà rapidamente le sue force, ed una morte inusatura lo rapi alle lettere il di aç. di Marzo del 1755. ( Biogr. Unin. ) Pezoldus ( Car Frider. ) De promiscua vestima

utrinsque sexus usurpatione. Sto nel T. 29di Ugeline Pearon (Paul ) V. l'Antiquité des temps

retablie Pfaffi (Christ, Matthaei ) Introductio iu Historiam Theologiae Literariam, notis aupliniumis, quie novum hoc opet couliciunt, illustrata. Politingte, 172;, Cotta. T. 1. 4. PC. in Int. I. B. 11. --- Origues Juris Ecclesiastici, una cum Dissertationibus rarioribus Jus Ecclesiasti-

eum ilhatrantibus. Tubiogos, 1756. Schram-man. T. 1. 4.º VI. B. 7. Questo Teologo Protestante miegne a Stutgard a 25. Dicember del 1686. Fu Professore di Teologia, e Cantelliere nell'Università di Tubinga, e quindi nella Università di Giossen. Fu uno de più gran Teologi della sua comunione, e la sus erudizione era immensa: mori in Gressen a 10. Novembre del 1760. (Biogr.

Unin.)
Pfanneri (Tobiae) Epistola ad Sam. Pufen-derfam. Sta nel T. Iv. Fasc. v. di Struvio. Act. Litter.
Tobia Pfannero naoque ad Augsbourg

nel 1611, e mori nel 1717. (Morers)

Pfeiffer (Joh. Phil. ) De Demenio Meridians Discription of Pail, 91. Stand T. 1. p. 651. Then. Theol. Philol. Thea

- - Disseruatio Philologica ad Actornat EXIL & Sta nel T. z. p. 714. They Nov.

Pfeuferi (Anguni ) Opera omnia, quae ex-tant, Philologius, Ultraj, Broedelet, 1704; T. 2. in sal. 1. 4. ° H. H. 22. T. L. contiene: Dabig versus S. Scripturse,

sive Joes difficultors Vet. Testamenti breica otque Exotasa Nova Testamenti e suis Fontiless derivata, sui Doors Seisera Exotcitationsum ad loca Biblion Vet. et. Nov. Test: II. Hermentation Sucra, sive Legitima sacras disterns interpretandi ratio . um Critica Sacra, quae agit de sacri codicia partitiose, editionibus variis etc. cui subjectumer Tractatus quatrace: 3. De agriques ritibus Ebracorum . z. De natura, tout, et subsoliis Inguarum orontalium omnimm . S. De Imguarusa orusutalima ominim 5. De compendura ratione legendi scripta Rabbi-nico-Talaudica. 4. Da accentuatione tem prosica, quam metrica ficile discenda. ( si frova ancora nel T. 31, di Ugeliro). Specimen diductione Electron. Specimen didacticum Eleacum, im Theo-logia Judaica atque Mahomanodica, im Antequitates Ebraicae Scientes. (Si trovano aucora nel T. 1r. di Ugalino.) = Sy-nopsis nobiliorum ac selectiorum e Philologia Sacra quaestionum . == Tractatos Philologico-Autrebbinicus , sistens versionem et examen D. Is. Aborbanelis ad Obadiaru.

Commentarius in Propletaun Jonse . se Linguse Sanctae Usus Catholicus . = Epi-stola ad Petrum Poirctum . --- Theologise Judaicae atque Maliommedi-cae, aeu Turcico-Persicae Principia sublecar, sed Introduce Persone Prosepts subse-ata, et fructus positioners. Lipsize, 1627., Glochtisch. T. 1. 8.º XIV. C 13. -- De Tereplum Dissertatio. Stanel T. 43, di Ugolino. -- De Posis Hebrasorum veterum et recen-

- De Pora Hebraterum veterum et recen-tionam i Bad. T. 51, - De Monislibus Vet. Test. — De Paslenis Gendomm ≡ De Vecc Selah — De Musacis Belgratoman Instrumentis, Ibid. T. 5z. Questo Professore di Lingue Orientali, J. 20, 2000.

e di Teologia, Luterano, era noto a La-venbourg a 27 Ottobre 1640.; fu soprin-tendente della Chiesa di Lubecca, ovo mori a 11. Genesico 1698. (Moreri) Pfelingeri (Danielis ) Dissertatio de Nethi-

. Sta nel T. 13. de Ugolino mais. Sta net T. 13. de Ugolino.
Plinei ( lo ; Jacoli) Dissereuso de AHOOE-ΔΣΕΙ Pauli et Baranbe a Lyszennibest frustra temant and Act.xvv. cou. xt. ex. δ. nei T. 2. p. 6;8. Then Nov. Theol. Philol. – De Apollo Doctore Apostolico Exerci-tatio insugaralis, ad Act. xv III. 2s. Hud. 6gi. De Congregatione non descrenda, ex
 Ebe. x a5. Hod. p q68.

Pflacheri ( Mosis ) Analysis Typica cum veteris tums novi Testamenti Librorum Histo-

ricorum Londini , 1587. , Bollifantus ...

 I. 4. 4° II. A 20.
 Figudem Operus Elnies territs. Raulkaep, 1593., Waldharch. T. 1. 4. 6° II. C. 4. Questo Scrutture Germano, Detenge di Trodegia, ven Boratore della Cimon di Colonia (Le long Boldiodi, Sare). and 1509. (Le long Boldiodi, Sare).
 Planedri , Augusti Laberti, Fabelarum Armopicarum Labri vi. cum inerpresistione et neu Peru Dasoriti ad aunu Delploini, Pareiti, Leonard, 165. T. 1. 4° in Int. XI. B o

Educone assai stiputa . (D.B.)

576

— euro Comment. Petri Barmanni. Leidee,
2139. Luchtmans. T. 1. 4. 9 XII. C. 13.

» In quesa edinisme da une leuta, dice
3 l'Arvoud, spicen chiarmansate la inc3 golars erudiazone, ed il eruizo setuane
3 del grand "somo, che se fico il co3 menuo. » Sembra incredibile, procemento del grand del procesare per del d 2 gue poi a dire, che in alcune delle

n postre senole di Grammatica si druga n Fedro nelle prime lemoni, mentre po-ne chi Classici Lutini hanno possi tanto difn ficili, quinto Fedro, n --- Tradotto ta Italiano, F. Zappalla.
Fedro fa nativo da Tracia, e Liberto

di Augusto. ( Arvood ) Phalaridia Epiatolae. V. ne' Codici MSS. O-

Philereus (Denscrius) V. Rhetores Selecti.

Questo discepsio del celebre Teofrasto ficeiva al tempo di Alessandro il Grande. Fu Arconto iu Atene l'anno 4, dell'Olim-piale 117, s'ao 509, anni avanti Gesà Cruso. Circa alle circostanze degli ultimi anni della ma vita , e carca al genere della an morie, variano gli Autori (Morari)
Phalesas ( Hubertua ) Sacrorum Bildorum
Vulgatae Edituois Concordantae Hugonis

Cardinalis, recensitae atque emendatae primum a Francisco Luca, nune expuega ac locupletatae, curs et studio Huberti Pha-lesii. Venetiis, 1761., Pezzana. T. 1. fol. Delle opere del Cardinale Upone è

questa la più importante: essa, è vero, usci imperfetta dalle muni del suo Autore; ma non perciò gli si può negar la groca di avere il primo immoginato que-sio genera di travaglio. (N. D.) Uberto Falesto, Beneditano, nativo di Anversa, era sotto-Prose nel Monastero di Affin-gua gel Brahanigvm sel Brahante, e viveva nel XVII. secolo

Pharis Vet. Testamenti. P. Abrahamus. Phebadii, vel Sehadii Liber contra Aranos. Sia nel T. d. col. 169. Biblioth. P.P. Questo Vescove di Agrana nelle Gallin viveva nel 1v. secolo. (Hieron. de Script.

Ecel. )
Pherecratis Excerpta ex Comoediis, V. Ex-Fercerate di Atene fiori vecso l'anno 404 av. G. C. Compose una ventina di commedie, di cui non ci rimangono, che alcum Francenti. Si recò a gran merito di Fercente la risoluzione, che prese di non diffimure chiechesa; tale era la fi-cenza, che dominava allora nel testro de' Greca. L' ingegno di Ferecrate spiolicato, e con tanta purezza questo Co-

licese, é nos unas parriza questo Ga-mico perlos las propris liegas, che gli Atorinio fini len piur secellaral pere il lorga-cia del la consecución del la consecución del la consecución del T. H. P. H. J. Johnst el al usa Latoria Ligosopi Cantilactrica el Licelan Harresco Cata-legas. Un nileptro est Licelan Lanfancia Ligosopi Cantilactrica el Escrimento Espa-lador T. L. H. S. VI. B 57. Il Likes de Filsario a tress ando-la del T. e. d. J. J. Bildad. P. P. Quasta Vascoro, che fini circi Il Svi., e for se Milano consecución con S. Aine-te for se Milano consecución con S. Aine-

e feer a Milano conoscruza con S. Ausno, in questa sua opera, in eui lo sule è basso, prende qualche volta per errore quello, che realmente non lo è. In questo volume si trova anche la seguente opera:

Guimundi Archien, Aversani de veritate Corporie et Sanguinis Christi in Eucharistia Libri tres. Apad Pribargium Briggandiae , Emmeus , 1530, Phile (Manuelis ) Carmen de Elephante, Go.

Bia nel T. 7. p. 697. Biblioth. Gr. Fabric. Magnele File, di Efeso, fiori circa si tempi di Michele Palcelogo, il giovine, morto nell'anno di G. C. 1521., gesech a lui dedicò la sea opera ele an preprietate. ( Fubric. toc. cit. ) Plubliphi ( Marii ) Epistolae: Parisino, 1511., Guiltier. T. 1. 4. P.C. H. C. 22. Questo Scrittere era di Urbino, e vi-

vers sal finire del XV. secolo. ( Dalle steess Epist. )

Philemenis majorts Excerpta ex Comoedia. V. Excerpta. Filemene detto il maggiore per distisgeneral da suo figlio, che portura lo stesso nosso, nacque in Pompejopoli città della Cilicia, sebbeno Suida lo fa Siracussao, forse per lo lungo soggerno che fece in Siracusa. Si dice di eser vissato più di un socolo, e che sia morto per un recesso di riso sulla scena. Alcuni lo prerrivano a Menandro; ma Aulo Gella se ne lagna, e rapporta, che Mesandro contrando un giorno Filemone, gli dine

iacontrando un gieroo Filemone, git dime-Filemone, dimmi, di granas, quantiu ni vinci, nou ne provi rossove? (\* Ri-niche Beld, Gr. T., p. p. 86. Alexan-derum Papom III Episole gratultoriv, an-tico, Sin alt. T. a. p. 465. di Achery. Philippi Ducis Burgund, Eiterae od Caro-non VII. Reguen France, qualum refer qual films Delplames agit as. 1466. Sumano nel T. 10. p. 506. di Achery. Philippi Ducis Carolina del discontra-tiva del di Achery.

nen som Episcoporum Carnut, defunctorum intaeta servari. An. 1105. Sta nel T., 15, p. 105t. di Achery.

— Confirmatio privilegii olim Abbati et Coeventui Cluniac. a Ludoviso VI. concessi. Hid., p. 500.

1114. Hed. p. 466.

- Constitutio de Jure patronatus Frum. An. 1181. Hed. T. 7. p. 189. - Litterne , quibus quie usurparat Rega-lia Aednensi Ecclesiae restituit. An. 1189. Ibid. T. 8. p. so5. - Confirmatio Consuctudinum Urbis Lau-

dun anno 1181. Ilod. T. 11. p. 540.

- Pagrasibus de Vailis, de Condé etc.
Diocessa Sucasion. Communiam concessam confirmat, et auget au. 1187. Ibid. T. 13. p. 325 p. 525.

-- Judicinm ejus inter Blancham Comitis-sam Camp. et Erardum de Breas. An. 1216.

Decrets de Judaeis. An. 1218 Ibid. T. 6.

p. 468. e 471. Philippi III. dicti Audaeis Regis Franc. Epi-stolse ad diversos. Statano nel T. u. p. 555. e seg di Achrey.

p. 268. - Conventiones pro matrimonio inconde Johannos filise Blanchie Reginse Navarrae enni primogenito Regis. An. 1275. Had. T. 10. p. 196.

- Attribuit fratri suo Ludovico Comitatos. Baronus etc. quindecon mil. librarum Turon. agnet reditus. An. 1307. Had. p. 358.

Philippi IV. Regis Francoes nu septennis, An. 1305. Sta nel T. 8. p. 263. di Achere.

p. 263. di Achery.

- Edietum, quo ordinat, ut debita a se rontracta ad diem practizum solvantur. Au. contracta

contracts ad does prantam astrantar. Au. 131a Bied. T. q. p. 881.

— Listers, per quan concedit Praelatis et personis Ecclesiasticis, quod acquisita pa-cifica teneant. An. 150. Biod. T. 15. p. 547-balippi. V. Franc. Begis Ordinationes pro-Phalippi V. Franc. acqualibus ac similibus ponderibus et meneuris in toto regno insituendis, atquo exi-mendia dominu sui binis ab alienatis vel

suris in toto regno instituentità, atquie exi-menda dianita sui bonia sà alienzia vel uuripati. An. 1521. Strano sel T. 10. p. 651. di Achery. Philippi VI. Regis Franc. Ediesum de forma piramenti, qua mi debent Taldelliones. An. 1528. Ses nel T. 6. p. 450. di Achery. — Litteres Dominis Inline etc. ut Recon-

nam Ecclesians propagaent, expugnentque haeraticos etc. an. 1528. Ibid. T. 10 p. 205. --- Precepit Bernardo de Moreal, at permogranti susceptat, an. 1328. Ibid. p. 653. - Confert Johanni fisho suo primogento Ducatum Normannise, et Comitana An-

degavise et Cenominue, et Compans Andegavise et Cenominue. Au. 1551. Bid. T. 13, p. 653.

Philippi Preslyveri in Historium Job Commont. V. S. Irenicus.

"Green Decreas".

Queen Direction da. S. Gelsalma mori
rel 155. (w. Long, Bild. Soor.)
Phippi C. H. Bennic: Olimonlogue Veteria
Tostimenti Accustium Pixush, dolm. As
resistant Accustium Pixush, dolm. As
Radiona S. As Neverthen 1502, (plearin)
Philippi S. S. Intelliaportium Dimension
S. S. Parlamportium Pixush
Nov. 2. pp. 409. de Bartene Thea.
Nov. 2. pp. 409. de Bartene Thea. Philippidis Excerpts ex Comordiis. V. Ex-

ccrpts . Filippide Ateniese, poeta della Com-media Nuora, fiori circa la cx. Olim-piade, 425. an. av. G. C. Mori, in età

avantata, per l'allegrezza di avere in un certante poetico raportata una vittoria, che non sperava. ( Fabric. Bibl. Gr. T. c. p. 780. ) Philippus Polcher ob victorium in Flandria

Philippus Pulcher ob victorium in Filandra, relatum, contum Ebras amustim persol-vendas tribuit Ecclusus Garnot, an. 1504. Siza nel T. 15, p. 556. di Achery. Philo Byzantrus De septem Orbas Spectaculis cum moto et interpretations Inium Levons Allesti. Gr. et Les. Non nel T. vitt. di Gra-novio Thee. Ant. Or.

novio Thee. Ant. Gr.
I cinque primi capitoli delle Sette
Meraviglie del mondo furono pubbli-Meravolte del monto turono putcar-cari per la prissa volta di Leone Al-Bazio, Rossa, 161a, in 8.º con ma tradazione porhissimo entati. Il Gressivo corresse l'eduzione dell'Allatio, e la ri-stampo in questa Tomo vitt. Filome di Esanzio, diverso di Filome di Esanzio, diverso di Filome Architesto, ribe al tempo dell'Oratore Licurgo fib-bicio Parevade del Proz. fici i lio. anni ene al tempo dell'Oratro Licenzo Ghe-brico l'anceale del Pirco, fiori 150, anni av. G. C. / Schooll T. 111, P. 111.) Philo-Kurisces (Tircophibes ) Dies Borni-nice. P.

Philona Carpathii Episcopi Commentarius in Canties Canticorum. Ste nel T. 1. col. 159. Biblioth, PP. Ouestn Vescoro visse nel tv.

verso il 574 ( Bellarns, de Scrip, Eccl. )

hilonis Judsci in Libros Mosis de Mundi Opificio, Historicos, de Legibus. Episdem Labri singulares. Ex Bibliotheca Regia, Parisiis, 1552., Turnchus, Gracce. T. 21 Parisiis, 155 fol. II O 13.

Bellissin h chiama l'Arvood, ed è la prima e-dizione Greca di alcuno parti di Filopo e rarissima secondo lo Schoell.

e nerissima secondo lo Schoell.

– a Thoma Mangey, Gr. et Lat. Lendini.
1952., Bovyer. T. a. fol. H. O. 6.

Huona edicione, e quella che attualmente si riserca. (D. B.) L' Arveod reppertandels assicura, che « leg-

» geudo questa magnifica edizione fatta n dal Dottor Mangey, vi ha tros numero avas considerevole di vi la trorato un » nel testo Greco; lo elie lo pose nella » necessità di consultare gli atessi passi » nella Greca edizione del Turnebo, » dovo l'originale è genuino. Chi vos dore l'originale è genuino. Chi vo-se lesse euce convinto, segrange, di a questa verith, confront le due edizioni, a presidamente nell'importante recontto, se che fi Filore dell'Ambacciata a Cajo. Secondo lo Schoell, è deun frattatto la ragiliare edizione di Filore: cua contiena parecelue opere di questo Autore, ch'o-rano inedite, ed una collazione di fram-

menti con una nuova traducione latina --- De novo Scriptorum Philonis Judaci Supplemento a Succia expectando. F. Observ. Select. ad rem litter. T. v.

» Filone, che narque in Alexandria s Fatene, che narque la germana da una famiglia Sacerdotale, fiori verso l'anno (o. di G. C. Egli era un dotto nomo, ed aveva studiato a fondo tutti i astemi filozofici de Greci, avendo merta dotticoa menta dotticoa sigliosimento impiegato questa dotrina allo scopo, verso em tendevano tutti i suoi sforzi, cioè: di presentare a' pagani le surre scritture della sua nassione, come la perfezione di ogni saggreza. Di totti i interni profini, nessuno era così ac-concio alle sue veditte quapto il Platonicismo. La sua inclinazione per la vita comensplativa si nutriva colla lettura de-

gli scritti di Platone, la cui misteriosa tendenza infiammava la sua imenaginamore. Siecome siffatti scritti non contengoto un sistema filosofico completo, le idee di questo filosofi, prese separata-mente, peterano essere unite alla dottrina delle sacre scritture. Per tal modo Filone preparò quel sistema, che centocinquanta anni dopo di lui si svidoppò in Egisto, e produse una filosofia mouruom,

Lo stile di Filone è formato su quello di Platone, ch'egli erasi fitto così proprio, che solcasi dire: o Filone ha sato Pătone, o Pătone hi mitato Fălore. Nulladimeno questo stile è piro di el-leziani, cică a dire, di quelle părole e di quelle lorumin, cle que Elere di Alessandria zevano introdotto nella lin-gua gerca. La fetura delle sue opcea non è sobi imporeante per lo ziudio della filosafa non-platonier, na pali a neorea per-la intelliquita de Settonta, a per-quella del libri del Nasoro Tetamentto, di cui ato Platone, o Platone ha imitato Falone. gli Antori èrano moi contemporanei. x

gli Autori èrano snoi caatemporanci. » (Sekoell, T.t.P. P. 111.)
Philosophia vetus et nosa ad usam Scholie accommodata, in Regia Burgundia olim petrartata. Edino terria muho mendister. Parisin, 1645, Michiller T. 2.6, °X. k. 21. Philosophia (de) Orphica. P. Observ. So-lett. ad pro. hites. T. vt.

5-8, Philosophi Chymici, Laps Philosopherum, P. Olseev, Scheet ad rem Inte, T. vi. Philosopher Artitas. Béd. Philosopher Artitas. Béd. Philosopher Artitas. Béd. Philosopher Schreger de Capadocia nacque verso il 362, di G. C. notta P Impero di Vallettano e di Valente, f Moere! ).

Philosentorum quie supersum omno, Gr. et Lat, ex recessione, et cam nois Gotfiida Olearii, Lipsire, 1709, Fritsch. T. 1. fol.

XIMA Ottoma edizione, vien chiamsta dal-l'Arvood e nel Dizion. Biblioge di arres e nosta: Buona edizione, e la più ricercata. E questa la seconda off-sione delle O---aione delle Opere complete di Filiatrato

de po la prima di Foderico Morel fatta in Parigi 16-8, in fol. L'Oleario vicine accusato di non averla data che con un plagio , esendosi appropriato le note scritte da Tommaso Remesio, celebre filologo del secolo XVII., iu margine di un esemplare della edizione di Morel, che appareneva alla filiferia del Zeitz, e di aver distrutto questo esemplare per meglio occulture il suo furto, f Schooll,

T. Ir. P. II. )

- De Fietura, Sta pel T. Ix. di Geonorio depo il Commentario di Demontiosi

Vita Apollonii Tyanei, Gr. et Lat. Sta la Bibliotheca di Fuzio, p. 946. I Filostrati, l'uno zio, e l'altro ninella ote visoro sotto Caracalla circa 200. anni dopo G. C. ( Arvood )

dopo G. C. (Accord.)

Philolae Episcopi, sire Partirchie Contantiogodium Orda institutendi Diacoman.

Sar nel T. G. col. 149, Billoth, P.P.

- Landatae in extinuo Pontifices, et torius
Ordis terranuo Descrete Basilium Magnum,
Gregorium Thoologum, et Josumen Chrystosomum, Ger et Lat. Biol. T. 12, p. 567,

- Oratio in Esolutiohem S. Crucia, Gr.

et Lat. Sta nel T. a. p. 175. di Gretsero, de Cruce. - Oratio in Adorationem Crucis, Gr. et Lat. Heid. p. 361.

Questo Scrittore , che sedeva a tempo

Umaio Scrittore, che sedeva a tempo dello Svama Greco, visco al Str. Nodello Svama Greco, visco al Str. Nodello Svama Greco, visco al Str. NoPhilosenti Glossorium Gr. Lat. P. Cyrillasa.
Philosenti Tollisma de Olympia Fragacianus.
Si. Mas ed T. It del Grouvier Tollisma de OlympiaGreco de Pasio p. 26d della Gollessono Olympiacommo et Chronicestum.
Str. NoStr. NoStr.

gueres libellus. Had, T. vnt. Oucuo Liberto di Adriano visse sino all'anno 18. di Antonino il Pio. L'opera delle Olimpiadi, di cui non ci resta, che questo solo Fisumento, conteneva 219. Olimpiandi. Circa al suo stile, Fo-tio dice: neque connino humi serpere, mo satis Atticum cree. (Vorsus, de st. Gr. lib. 2.)

Phoen ( Joan ) Locorum Palestinae Descri-ptio . V. Genesius,

Gio. Foca era oriundo di Creta: mi-Inò sorto Emmanuele Compeno: si free litó sotto Emusanucle Connecue: si lece-quisadi Monneo, e andò a visitare i Luo-gla santi nel 1185. [Morrel].
Phocylisto Serimen Nothisterion. Sóu nella Col-lexione del Portare Gracei Principes di Errigo Sectino. [P. Orphuso. Pocilide, poeta gnossico, nato a Mi-to nella Jonia, era contrapporanco di

Teograde, e vivera percio verso l'anno

555. avanti G. C. ( Fabr. Bibliot. Gr. Photius, V. Bibliotheca

-- Epistolae, a Rich. Montacutio, Gr. et Lat. Londini , 1651. T. 1. fek. V. F 18.

Boom edizione delle dugento qua-rantotto lettere di Fozio, nelle quali, come in tutte le altre sue opere, si osserva una sorprendente vastità di spirito, no amesirabile pronfondità di erudicione, ed una eloquenza piena di calore, e di abbondanza, Vi si trovano aggiunte in fine altre cinque lettere dello sesso Autore, che riguardano il Dritto Canonico degli Orientali,

- Epistola ad Michaelem Bulgarorum Re-gem, Ge et Lat. See nel T. z. P. z. p. 373.

Thes. Monum. Eccles. --- Dissertationes sex de Divinitate, Incar-natione etc. Gr. et Lat. Hid. p. 420.

-- Liber de valuptatibus gnomicis in Chri-sto. Ibid. 457.
-- In S. Joanness. F. Corderius Cat. PP.

--- In O. Jounness.
in Joan.
--- Ad Epicopum Aquiliensem Emitola
num primum Gracce eduta. Sin nell' Auctarium Biblioth. P.P., 5-52;
Vesito fin Patriarea di Costantille son

--- Adam Adam Sala son

nell'anno 857; fu discaeciato dalla sua sede nell'807; e ristaleito nell'877. Sotto di lui comincio il famoso Scissua; che divye la Chesa Greca dalla Latina;

mori neil 886. , o 889 ( Miraeue , Auetar. esp 565. Ctar. cup 263. J Physique (12) de l'Histoire, ou Considerations générales sur les principes élémentai-res du temperment et du caractere naturel des peuples . Amst. 1765. T. 1. 12. ° XXIII. A 23.

A 23.

Pattt (Guseppe Abate ) Storia Critico-Cronologica de Romani Pourefici, e de Genorali, e Provinciali Cancili, Napolis 1965.
Gravier, T. 15, 4° XXII. A 1.

III T. 13. contient tre Indicet: il prinorali del la contienta del la contien

mo Gronologico, il secondo Alfabetico de Rom. Pontefici, il serso delle materie. Questo Storico era Sacredote Venemino, e vivera nella seconda metà del

passato secolo. Piasza (Barthelemi) V. Relation de l' Inqui-

Gillands Berkenne Form Lining en Professor del TelegiaGillands Berkenne Form Lining en Professor del Teledia, y el Trobase Professor del Teledia, y el Trobato Stillion in Linin, Japin per la Richa del 
Gillands Angalanta, Deletia han seprenti del 
professor del professor del 
Gillands Angalanta, Deletia han septembra 
del protesto del 
professor del 
protesto del 
protest

riccardo (P. Angelo ) Breve Relazione del Viaggio sel Regno di Congo, fatto dal P. Gi-rolemo Merolla da Servento, Napoli, 1692., Riallo, T. 1. 3. ° XXI. E 6.

Nollo, T. 1, 8, 9 XXI, E 6. P. Angelo Piccardo era Cappaccino Napolitimo, e intitola la sua opera al Card. Acciasoli con sua dedica data da Napoli 3. Giugno 1692. Piccoli (Alberti ) De antique Jure Ecclesiae Siculae Dissertatio. Messanse, 1643. Box. T. 1.4 ° X. O z.

Questo Sacerdote Messinese, Professore di Dritto Pontificio in quella Università, morì giovane nel 1652. (Mongit Bi-blioth, Sicul.) Piccolo (P. Diego Saverio) Descrisione della pettilenza stata in Messina l'anno 1745. Messina, 1745., Chiaramenti. T. 1. fol.

Messina, 1745 PC. X. M. 18. Questo Gestita Messinese vivera

la metà del passato secolo. Piecolomines (Francisci ) Librorum ad sesentiom de Natura attuernium Portes quinque. Francos 1597., Marnius. T. 2 4. XXV.

Questo Professore di Logica a Siena, poi a Macerata, e quindi a Perugia, a finalmente Professore di Filosofia a Padova, era nato verso il 1520., e mori a Siens nel 1604 (N)
Piccolomini (Aeneus Sylvius) F. Aeneus.

Picernus (Bertholomaeus) Donnio Constantini.

V. Aeneus Sylvius Piccolomas Commen-

Pico della Mirandola . F. Vita del P. Sava-

 De moribus reformandis Oratto ad Leo-nem X. P. M. Sta ne' Comentari di Enca Silvio Piccolomuni. V. Acnas.

Gio. Francesco Pico della Mirandola era figlio di Galestto fratello del celeber

era figlio di Galesto Fastello del calchec Giove. Pion. Yu manesimato insiema con mo figlio Alberto in una motte deli come di Ottobero 1523. da suo nispote Galestoi figlio di suo fintello Lungi. Movera) Picte (Briefolte I) la Thologie Christianne, et la Science du Salint, on l'Esposition dos vivica que Dien a céréficia such harmmes cans la S. Ecriture, avec la Réfetant des erveurs contraises à ces verités. Amuel., 1902., Gallet. T. 2. in vol. 1. 4. ° VIII.C 29. -- Oratio de vita et morte Francisci Tur-retan. F. Turretinus.

— Control of the control profile of the control of

Opera instruttiva, te, e molto più perfetta della Descrizio-ne di German Brice. È scrista per al-

tro con un' elegante semplicità. Il suo Autore era mato nell' Alvergna nel 1575., e morì a Parigi nel 1755. (N. D.) Pighii (Alberti) Centroversuaren praecipanrum in Comitis Ratisponensibus tractata-

yum, et quibus nane poissement emegta-yum, et quibus nane poissement emegta-tur Chritt Fides, et Religio, deligras, et huculenta explicatio. Parisis, 1542. T. 2. 8.º VII. A 5. Quest' usmo perfondamente versato en la bluescatich and della materia de Trade-

lo Matematiche, nelle materie di Teolo-gia, di Antichità, a di Letteratara, era nato a Campen ne' Pacsi-Bassi Olandosi, a mori a Utrecht nel 1512 (N. D.) Pighii (Stephani) Themis Dea, seu de Lege

sa. Item Mycologia ejusdem in qua nni partes . Antuerpare, 1568., Plantin Si trova anche nel o Thea Ant. Gr.

S. P. Q. R. ab Urbe Condus ad aunus U. G. Sus., qui Commentarii vicem su Schotti. Cum Fasta Capitolinis a Pig suppletis, Fasta Siculis a Schotto emcu tis, et Indicibus. Antherpue, et offic. Platin. Moestus, 1539, 1615. T. S. fal. PCIV. I

Il primo volume usci nel 1599, ese do vivo l'Antero; ma questi venendo a morte, incasico pubblicare gli altri due, aggiuagendori quel, che vi maneuva: esò che questi esegui nel 1615. Il Peglio era nato a Campen, come il precediutti, di cui era nipote, nel 1520, e morì nel 1604., Giusto Lopio lo chiana: Alter indefessi

Ginato Lipno to channa: Alter unsergens coaloni et april Jeinius. (N. D. T.) see (J. Bapa.) De Principiles Austinat bele vita. Ferrariae, 1828, Baldamas. 1. fol. PC X. F. 18. Quest opens in acrita dal sos Autore in Italiano, ed è la sola Parte prima. giacche prevenuto dalla morte non posè, com' es pensava, agginageres la so fo magnificamente stampata in Ferrari fo magnificamento management ad Al-mel 1570, a dedicata dal Pigna ad Al-form II Dorn di Ferrara, Per cedino fono II. Duen di Ferrara, Per erdino poi dello stesso Duen Alfonso fu trodotta in Latino da Giovanni Berone, il quale la incinolò allo preuso Duca con sun De-dicatoria de 13. Aprile 1575., ma non in stampets, the nel 1585, ed è la nostra edizione, che dal Vogt è rapportata el suo Catalogue Librorum Rarsorum; Nicolueri era il vero cognome di questo Autore, e il sopranome di Pigna era suno dato al di lui padre, perchè cuendo speniale aven, per imogna della sua bottega,

una Pigna. Era noto in Ferrara nel 155 una Figna. Eza nato in Ferrara nel 1850.
In età di 200. anni c'hob la cattojira di
Geeta e di Latiant Eloquenaa, e mori
nella frence età di jab anni a 6 Novembre del 1575 ( Biogr, Unia.)
Fignorii ( Lausentii ) De servis, et corum
apud vettere ministerus Commentarum, Edi-

to novisima aueta, emendata, et figuris senem exocusta. Ametel. 1674-, Frisms. T. 1. 12.0 PC IV. D 16. -Opera piena, como tutte le altre del Pignorio, di profonde ricerche. Si trova ancera nel T. III. di Poleno. In questo volume si contiene ancera: Titi Poponori

Phrysii de operis scruorum Liber. Amstel. 1672. Frieius. -- Magnae Deum Matris Idene et Attidis Initia, ex vecasis monuments cruts. Sta nel T. vil. di Grontvio Thes. Antiq. Gr. Il Pignorio nacque a Padera a 12 Os-

Il Pegnoro nocque a Fradria a 12. vis-tobre 1571. e vi morì di pesso a 25. Gingno 1651. (N)

(S) Pignotti (Lecento) Favole e Novelle. Quarta edintone Veneta con aggiunte e co-rezioni dell'Autore. Bassano, 1795. T. 1. 24

Gli steni Critici Italiani conveng che Parnotti rienne de melte interiore all trimitabile la Fostsige; non ne ha ne la grazia, ne la copia, ne la fecou-dia; ma il di lui stile i sempre semplico e naturale, a smei soggetta sono eletti bene, 'ed esposti in modo gr Pignetti, il più celebre de' Favolecgiators Italiani, mesque nel 1550 a Frhoe, piecola cità d'infra Fireuse ed Arcao; professo per qualche tempo la Medicina, alla di cui peaties rinnació per accetture is enteden di Fisen nel-Buca Leopoldo per la giorane Nobeltà. Fu quinda fissa Professore di Fisica nel l'Università di Pisa, Ottenne vari

tre carriche encervolimme, e stori a 5.
Agosta del 1815: (Bingr. Univ. )
Pigonoti (Andrea ) Sono presente degli Antroli Monament Sicilanti. 1767. I. 1. fol-

PC. X. H 22. Quest' opera centiene la 46, tavole i disegni degli annelsi edifiri di Siragora, Catania, Taormina, Palermo, Segona, Selinunte, e Gergruti nello stati cui al presente si trovano, riservandos a mondar fuori in una seconda parte i disegni gometrici delle più cospicue tra quelle fabriche. L'opera non risulta che di sole tavole, e nun discorre di erudizione, giarché ad altro non agognesa il Pigonato, else alla esattena de disegni, ed alla corrusone in particolare di quelli, che erano sitti prodotti dal Mirabella, dal Bosanno, dal Pangrari, e da Filippo d'Orville. Ma ciò non ostante non pare, che fisse del tutto pirscito nel mo lodevole intendimento, poichè alcunt vi appongeno delle incontexer, di che può esser prova il Teatro di Terremura, che dopo il Pigonati Andrea Gallo descrive. Ma non ostante qualche inessetessa, non lacia di avere na pregio l'opera del Pigonati, e dobbiama dolecci, che non abbia condutto a fine la scrooda parte. che non (Seind Prosp. T. 2. p. 190.)

tien abstatione di essa . Sta nel T. ven degli Opuse. Sicil.
Pu Papse H. Litterse Carolo VII. Franc. Regi, quibus te excusat, quod ejus petino-mies non sequiescut. Anno 1459., Star nel T. 4. p. 400. di Arbery .

- - Hyppolito Mediolanensi Epistola, qua contra fornicationem monita subministrat. Au. 1450. Ibid. T. v. p. 505.

- Carolo VII. Franc. Regi Epistola, qua facultatem petit, nt Guillelmas de Turresta possit ingreds Societatem Jesu. Att. 1468

Ibid. p. 311. - - Equicopo Aterbatensi Egistola, qua de Ludovici XI. Regis Franc. religione, et erga Sedem Apostol, pietate se gaudice seri-lot. An. 1461. Ibid. p. 512. -- - Response ad Ocatonesa Ocatorum Galline habita in celebri Conventu Manteano,

An 1450, Ibid. T. 8. p. 192.

--- Eposiols Johanns Davi Borbonii , quem
bortatur na contra Turcas arma sunnat. breasure ut conera Lorenza An. 1463. Iliet p. Sab.

- Festola Ludovico XI. Franc. Begi, qua bortatur ad ferendons suppeties adversas Christianae Religionis hosses, an. 1464. I-

p. 526. a -- Ocatio hobita in Conventu Mantata qua respondes orations Guillelmi Paris. pue. Regu Franc. Orason: Ibid. T. 9. p. 31 o. r = Ballie. Strasio selli Raccola del Co-equelines. T. in. P. in. p. 91. V. Bellarum etc

Le altre opere di questo dono Pontefice sono notate notto l'articolo Aencos Sylvius Paccolominetes . V.

Pii Papae IV. Bollat . F. Bullsrum etc. T. rv.

Pa l'apar IV. Brans, F. Basseum con ...
P. 35. p. 3.
Fu electo Ponerfice a 26. Dicembre 1555, que gnori a 10. Dicembre 1565, Dalle la Vita che precede le Bolle )
Fii Quanti Apossolicarum Epistolorum Libri v. rn Quanu Apostolicarum Esistolorum Libri v. opera, et cura Franc. Goubau, Anturepase, et off. Plantin. Moeeti, 1659. Sta nel vol. di Beroaldo Matteo. F. Beroaldus. — Bullus F. Bellarum etc. T. 17. P. H. p. 2-5. e P. III.

Pio V. chiamato Antonin nel Battesi mo, e Michele nella Religione di S. Do-menico, della Famiglia Ghisileria, mo-cque in Buschi, piccola città della Dioeosi di Tortona nel Ducata di Milano a con ai Torton nel Ducan di Milano a 17. Gennaro 1506, Fu cleito Papa a 7. Gennaro 1506, e morl a 1. Maggo 1572, f Clasceso. T. 3. p. 959, etc. ) Pillomaier (Mr de la) Le Republique de Pla-ton . F. Plato.

ton P. Plato.

Finamonti (P. Gio, Pietro) Opere, con na
breve ragguaglio della sun vita. Veneria,
1751. T. I. 4.º in lat. IV. C. 7.

Con effigie dell' Autore, incan da Ant. Luciani . Questo Gesuita nacque in Pistojo a 27. Dicembre 1652., a morl in Oria, Terra della Dicesi di Novara nel Milanese,

a 20. Ginguo 1705. (Dalla vila che pre-Pinchinat, Dictionnaire Chronologique. V. Dectionnaire

Questo Religioso dell' Osservanza morè Quanto Religioso dell'Oscretanza morì pros prima del 1-52. Pindari Olympia, Pythia, Nemes, Istimia cum Schalais, Genece, Praencofuri, Beulaco-china, 15/s. T. 1, 4° XL H 53. - Sue Schlais, cam noren Lyricovana ceranishum, edente II. Stephano, Perinis, H. Stephanov, 1560., Gr. et Lat. T. 1, 48° XIX. E. 15.

Questo esemplare non contiene, che il solo Pindaro; l'appendice, che dee contenere gli altri otto Lirici come promette il titolo, cioè Alceo, Soffo, Stesicoro, Ibico, Anacreonte, Bacchilide, Simonide, Alemano, essendo forse stata separatamente legata, da noi non si possicele: si trova pero nella ristampa fattane da Paole

Stefano, e da noi si possiede quella, che è la quinta edizione di Errigo Stellano, ed è la arguenta: Pyndari, Olympia, Pythia, Nemes, Isthmus, enterorumque octo Lyricotum carmina, Alcaei, Sapphus, Stesichori, Ibyci, Ana-ercontis, Bacchylidie, Simonidis, Alcanis, novamila etiam allorum. George, Oliva Psuli Stephani, 1626. T. 1. 18. ° XIX. E ta – a Joanne Benediyto, Gr. et Let. Sal-murii, Petrus Piededius, 1620. T. 1. 4. °

XL H 17. E tim ristampa dell'edizione pubbli-eata da Erasmo Schmidt nel 1816. in 4.º a Wittenberg, alla quale, accondo-aferuna lo Schaell, T. III., nessura delle precodenti può paragonarii per l'erudi-tione, e per la critica. Nel Dizionario Bibliogr. di Parigi è notata: Editione

Bebboge, di Perigi è mans: Editione stimania, e ricercata del Polit.

(S) — Tradono in Giuharo, P. Admuri.

(S) — Tradono da Giuceppe Bephi. Fi-erano, premo Pasquale Caselli, co Trpi di Parcua, Iday I.a. & XXIX. G so.

Lo Schuell T. 11. P. I. dopo di aver rappocuse le Tradusticia dell'Admart, premo le Tradusticia dell'Admart,

n del Mezzanone, e di averne rilevato

o timo di sempo, e primo di merite, a » parer nostro, ci si presenta Giuseppe » Borgha, il quale sciolto per le fanche n degli antecessori da molte difficoltà, no gno, las potuto accostarsi al gran linco no con less più astera, e tener dietro al a suo volo più francamente: la sua tradu-sione ottense il premio dell' Accademia si della Crusca nell'ultimo concerso. s E nell'art. Findaro della Biografia Univereale rapportandosi quesa Trada-zione si dice: Quest' è la più poetica versione, che si abbia, e quella, che

ha corrisposto meglio sinora alla espet-tazione de' Dotti . Sal merito, e genio particolare di Pinout merito, e genio particoltre di Pin-dare nota historia, che leggere l'Ode ti-del Lib. Iv. d'Orasio, gudice compe-tente in siffato genere: Pindarum quis-quis atudes aemulari etc., ed Errigo Sosino I'ba posta in principio delle sue quise attalet acmutari etc., ed Errigo Stofino I'ha poeta in principio delle sua edizioni, e a trova nelle ristampe che se ne focero. Giora qui aggiungero il guddio, che ne di Quintiliano: Novem Lyricorum longe Pindurus principa spiritus magnifectatio, archestitis, fi-guris, beatinsmus rersum verberunque

copia, et velut quodam elequentius flumine. Orat. X. 1. ti. Pindero meque in Tebe nell'epoca più glorion della Grecia, 522. ann, e mori 442. av. G. C. (Schorll, T. 11.

med 445. av. G. C. / Schovett, x.t.r./
(5) Findementi (Ippolito) Ottassa di Onscotradota in reven; Supoli, 1868., Tanassar.
T. Lavere d'un merine, edi un'occellenta,
che poche versiont adequane, e che a
regione contà si tiene per Classico. Il
Findementi, une de posti più ambilia,
e più cristra, che Fi Lalia abilia prodovit
e più cristra, che Fi Lalia abilia prodovit
e de controlle del più del controlle del controlle
e de controlle del controlle del controlle
e de controlle del controlle del controlle
e de controlle del controlle del controlle
e controlle del controlle
e controlle del controlle
e controlle

nel secolo decimentaro, moque in Verons
nel 1957-, Elegor, Univ. D. Georolo.

-- I Sepoleni. Siasmo con Ugo Foecolo.
F. Faccio nell' aliana Apponisco.
Pineda (Joannis de ) Commentationum in
Job. Libri xitti. Venettis, 160n. T. a. in
vol. 1; 6d. Ill. F. 11.

-- Ad suca in Salennovem Commentation
Salonnos pravens, are de Reiva Silonnosis
linguis Libri vitti. Venettis, 1011. T. 1. fel.

Ill. P. 11.

-- Ad suca in Salennovem Commentation
Salonnos pravens, are de Reiva Silonnosis
linguis Libri vitti. Venettis, 1011. T. 1. fel.

Highs Liber VIII. Venetus, 1031, F. 1. fol. III. F 16.

Opers cariona e dotta, mas poco matta. (N. D.) Questo dotto Grants, Teologo e Professore di Sarca Scrittura era nato in Siviglia nel 1553, F u Ventutere Generale di tutte le Bebliosoche della Spagna, e morà a 37, Giugno 2557, V Schwell, Pinnie (Thomas de ) F. Seephanus Byanniero (Thomas de ) F. Seephanus Byanniero

Tommaso de Pinedo, che tradusse in latino, ed illustrò l'opera da Secisso di Buanzio, era Portoghese, a vivera nella seconda metà del XVII, secolo. Pinii (Joannis ) Liturgia Mozarabica. V.

Acta Senctorum F. Bollandus.

Il Pinin fu non de dotti Genniti, che
travagliarono agli Atti de Santi del mese
di Lugho: viveva nella prima metà del passato accedo. Pinsoni (Francisci ) S. Ludovici Regis Fran-

inoni (Francici) S. Ludovici Regu Fran-corum Pragmitics Sanctio, et in eam bi-storica Practato, et Commontarius, Parisiis, 1663, Muguet, T. 3. 4. 9 VI. C. 17. L'Opera è dedicata a Laugi XIV., a è desti Commentari sono sumati dagli Eculiu, Il Finomo era auto a Bourger

4 5. Agosto 1612., e morà a Parigi a 1e, Ottobre 1631. ( N.D. ) soni Navigationes. V. Noves Orbis, Pinsoni Navigationes. F. Noves Games Vincensiano Pinsono fu compagno di

Colombo nella prima spedizione: ne fece

poi egli una seconda com un altro son fratello a proprio apme nel 1500. Sin nel T. 13. p. 579. Biblioth Gr. Fabric. ippini (F. Francisci ) Caronicon ab anno 1176, inque ed annum circuter 1514 nel T. 1x. del Muratori Rev. Ital. S

net I. 13. det Biersteri Rev. Ital. Scryde. Queste Censista Beloguese, dell'Origine del Predicatori, ford nella prijus medi del xiv. secolo. f. Dulla Prefire. j Perekeiment (Bifshald) Historia Belli Sui-tensis sive Helvetici duobas libris compre-hensa. Sta nel vol. Ther. Hist. Helvet.

Quesa Guerra, a cua il Parchemero intervence, ai foce nel 1400 / Dalla Prafaz. Je feli era Considera dell'Im-peradore, e della Cattà di Normberga, nato nel 147a, e morto a na Dicambre 1550. (N) Pirminii Abbatia Libellus de singulis Ebrio

Canonicis, in modum Parseness. Sie zel vel. Analecta di Mahillon, p. 65. Visse sin dopo la metà del secola VIII. Pirri (Rocchi) Sicila Siera disquisiciembos

et notitis illustrata. Editio tertia emendata, et confirmatione aucta, cura et studio D Antonian Mongitore. Accessere Additiones at Notitiae Abbatisrum Ord. S. Benedicti,

st Notitus Abbatireum Ord. S. Bendleid, Controlled Statement, austroe P. D. Vito Mara Amiso a Catana, Panemen, apad Hee, P. Coppulae, 1953. Ta. fol. PC. X. I. 20. Bonne elitions, a qualla, che attralmenta a preficision (D. B.) Il Pirro, bed al Megarar è chiamano celeberrimus Barera Giralta Historica Serripire, homania divinsippa Henris agressione, del Megara del Salamonto del Perindia del Saturaba 1651.

\*\*Maneira Ribbiach, Stead B. Saturaba 1651.

\*\*Maneira Ribbiach, Stead B. Saturaba 1651.

( Mongit. Biblioth. Sicul. )
Pismi ( Francisci ) Oratio. V. Val. Augustinus de cantione adhibenda etc.

remin p'emitter y Ordate, s. v. v. d. August-partitutes (Januari, Commentier) in Libres Vet. et. four Textanessi. Harberton Nassov. Vet. et. four Textanessi. Harberton Stanov. — Fert Remi. Aminderensions in Orga-man Artsteadis, s. P. Banna. — Fert Remi. Aminderensions in Orga-man Artsteadis, s. P. Banna. — Christians, apreprin in Senabargue and i. do, F. P. Penfauer all Teology as old Secta Service. Christians, present in Senabargue and i. do, F. P. Penfauer all Teology as old Secta Service. Proc. d. Nassawa, mild. spale more in sp. Leufus. 166%, secondo il Mercri; ran serias i sea more neal 165%, sectati. Elogya del P. B. Govenshermende, P. Stantin. Elogya del P. B. Govenshermende, P. Stantin. Elogya del P. B. Govenshermende, P. Schopith.

Caloguirà.

Pisida . P. Georgius .

Pisonis (Homoboni ) Epyema ex pleuritide
cum delore descendente feliciter superatum inter gravia laborantis ermas. Sto nel T. 15. del Calogierà.

(S) Fistorio ( Girolamo ) Memoria del Martine S. Euplio , Discono , e Catadino Catanese . Catanas , 1772., Biangai . T. 1. 4. ° XXIX. --- Lettera al Principe di Terremutza

cui si saegna ragione, per la quale sianvi non poelu monumenti d'Egisto in Catania. Sta nel T. xv. degli Opure, di Aut. Socil. Questo Sarerdote Gatanese, che fu Cu-stode della Biblioteca di questa Univer582

sith, che pe'mui talenti, e per la sua morale fu molto accetto a Montignor Ventiniphia, e di cui restano inediti alcuni opuscoli riguardanti la Storia patria, fa revaso morto nel suo lette la mattiua de' 5. Luglio 1774, nella immatura eti

di anni 39. Pitaval . V. Causes offebres

Pithori (Petri ) Annalium et Historiae Francesum ab anno Chr. 708. ad an. 939. et Seriptoribus Caseaners. Francofuri. 1594. Wechelius. T. 1. 8. P. P.C. VII. N. 16. L'opere constraure in questa Raccola 2000; I. Annales Francorium ab an. 714.

L'oppe constante in questa Raccala.

al na 885. Leveral. Acteurier. 3. Frederica.

al na 885. Leveral. Acteurier. 3. Frederica.

4. Outsination of grys. c. Carneling the William Mangia, c. Corneling to the Automatica.

5. Frederica.

5. Vin Karell Niger and Control of the William Mangia.

5. Vin Karell Niger and Mangia.

5. Vin Karell Niger and Control of the William Mangia.

5. Vin Karell Niger and Control of the William Mangia.

5. Vin Karell Niger and Control of the William Mangia.

5. Vin Karell Niger and Control of the William Mangia.

5. Karell Niger and Control of the William Mangia.

5. Are in page a control of the William Mangia.

5. Are in the William Mangia.

5. Are

- Opera Sacra, Juridica, Historica, Critica, Miscellanea Parisia, 1609. Gramoty. T. 1.

4 ° Xl. B 14.

Liber admodum rarus, lo trova notato il Vogt nel Catalogo della Bibliot. 140 II Vogt net Catalogo seria Editor. Schalbruch, p. 195. ar Questo celabre Scrittore nacque a Troja nolla Sciampa-gua a 1. Novembre 1259, e moria no-pern-sur-Seine a 1. Novembre 1259. (N) Il Proidente de Thou nella sua Scori T. v. lib. 117. coà serire del Fithou: Virum nostra aetate maximum, sive probitatem morum, et veram nee fiscatam pirtatem , sive ingenium excellens, exactamque et connium rerum, quae perspectae habuit, habuit autem plus quam aline quisquam multo retro sae-culie, reconditam cognitionem, et tum in suis tum in alienis cernendis acre, et ab conni livore purum judicium, epeetes. Cum enim sio vitam instituieset. ut commoda publica ubique propriis megatiis praeverteret, toto laudatissime ejus vitae decurae epatio in littera-rum studiie elo vereatue est, ut assi-due exquirento et ecrutando Bibliothecas, antiquorum scripta vel ab mendis ab interitu vindicaret ... Nema melius unamquemque austerem novit; quant ipre wunce antiquos utriasque linguae acriptores, quos ad unam legratis, ed control contilerat aempleria, et concorrest. Nemo privata et dem editor acquisi establis emility quantion editor acquisi establis emility quancipines populorum, descriptiones temporum, successiones familiarum, betfet, feedera, conventiones est exterrum inter es e, vol mobiecum gesta, legos, mores, conventiones provialegos, mores, conventiones provia-

cierum singularumque urbium.
Pethosi (Francisi) Goder Cansuum Vetus,
Eecleuse Romanus et veters MSS. Codices resituetus, et notis illustratus. Accedont
Petri Pithod Muscellama Ecclesiastica: Abhonias Floriacenia Apologetie us et Epistolie, et Forenulae Alutijoe. Et Bibbiolasco.
D. Claudii le Peleser Rogal Administri.

Perissis, et Tryogr. Regap 1687, T. T. Tyogr. Regap 1687, T. T. Tyogr. Regap 1687, T. T. G. V. M. 22.
Francesco Pubou, frastilo del precedente, uno del più dotti trosaim del suo tempo, meque parismenti a Troja nel 1594., e morei a 7. Febraro 1071. Fu. desso, che trovo il Manusorito delle Factoro del Propositione delle Factoro del Propositione delle Factoro del Propositione delle Propositione delle Propositione del Propositione

1544., e moel a 7. Febraro 1621. Fu desso, che trorò il Mammoritto delle Favole di Fedro, che modol a suo fistello, col quale lo pubbleò per la prinar volta. (Morri)
siboti (Petri et Francisci) Observatones al Codicern et Novellas Justinian Imp. ex editione Cl. le Peletire, et Francisci Decedire Cl. le Peletire, et Francisci De-

controls CL le Preteire, et Francisci Decamrés, Periaire, ex Typ. Reg. 1689. T. 1. fol. XI. O 7. Prisci (Samuelis) Victoris, Hinterine Brevirum. P.

—— Lexicon Antiquitatum Roman. P. Gronovima.

Saussele Paisco naeque in Zuften nella Ghridria nel 1657. Fu Rettere del Collegio di quello Città, poi di quello di S. Girolamo di Utrecht, ore terminò i neoi giorna a I. Febraro 1717. ( Biogr. Enic.) 2 Fatti ( Vincenso ) Commentari tradetti dal

Francese, di Bugio Monlue P. Monlue.

Cuesto Traduttore era Nobile Faorentino, e vivera nella prima metà del xvii, secolo.

Pittore ( Bronzino ) Rime Burlusche. P. Ber-

ari T. H.
Pittorio (Ludwico) I Salmi di David moralmente in forma di Oneliario col latino all'incontro dicharati, e di sententia in sementia volgarizzati. Veccio, al seggo della apsenna, 16/7, T. t. (6° N.W. B.35, Gue. le Long. alla una Biblioth. Sacr. p. 958. nota: Ludwiczes Pictorius Italia.

p. gols out; Inelevente Phinteres Italia, provincials, Paele non quodile, Paele provincials, Paele non quodile, Paele little, in 8.º Eurorian, 1810 at 1547. Idite, a perce quoen ten elitoria, via faciliaria et contente elitoria, propriori presipirati pattere con coincidera in di ettata ani a considerando euror propriorio altra estreta, ani la prossamento, et pensudo fin ne sime, a de composito indicare, de el segui de composito indicare, de el segui percenta de la considera de la considera de la composito de la composination, et percenta a servicio del considera del contenta del la composito del contenta del la composito del conposito del conposit

» in forma di homelie per maggiore in-» telligenza di quelli s.... Da queste parole se rileva, che la prima traduziono fatta dal Pittorio in età di 70, anni, è questa nostra in farma di Omeliario id versi Italiani, anzi in fine dell'ope-ra, dopo un Inno latino alla B. Madre Vergine, sta scritto: Plu'a qualche giorni, col' ajuto di Dio si stamparanno gli Himni, dichiarati in volgar al medesimo medo... cioè in forma di Omeliario. Pai t la data dell'anno 1547, della seconda edizione notata le Long, sebbene sotto la data di Fer-rara, ci fa sospettare ch'essa zon sia se non la nostra edizione stessa, la quale par di dovere essere la prima; e perciò ma Parafrasi in non Parafrais in versi, ma Parafrais in forma di Omeliario. Non suppiara che pensare di questo fatte, trattandosi di controdire ad un uomo tanto desio e versatissimo in quesse maerrie, quanto lo manta di controdire ad un uomo tanto desio e versatissimo in quesse maerrie, quanto lo manta del controlla del cont ero quel dottissmo Bibliofilo, e Biblio-

Mecario. Pitture Antiche, e Brouzi di Ercolano, in-cine con qualche spicgazione. Napoli, mella Regia Stamperio, 1755, e segu. T. 6, fol-mar. PC, X.I. H. 1. De' nove volomi, che formano questa

presiona Cellesione, da noi non si pos-seggono choi acquesti: T. I. Catalogo de-gli Astichi Mosumenti, composto da Mona Bojardi an. 1955. ... T. a. Le Pit-Mons. Sojerdi an. 1955. un T. s. Le Pri-ture anticle di Ercolano a contorni in-cise con qualcha spicquistore. 1. 1957. un T. 5. Le Patures. V. It. 1. 1952. un T. 5. Le Pitture. V. v. 1. 1. 1. 1952. un T. 5. Le Pitture. V. v. 1. 1952. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi III. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi II. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi III. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonomi III. V. I. de' Bianti. 1. 1959. un C. autonom

Pivate (Goa, Francesco) Lettera sull Elettri-onh Medica. Sta nel T. 58 del Calogierà. Questa lettera del Pivati , Accademico dell'Accademia della Scienza di Bolo-gua, ha la fino la data di Vencha 29. Luglio 1747. Pius (Joan. Bapt.) V. Cie. Epistolse

Pins (Joan, Bapt.) V. Ge. Epistolse. Ge. Battust Pio en Bologouse, e vivea nella prima metà del xvi. secolo. Firrolanti (P. M. Carlo Filiberto) Delle Memorie Intorichi dell'antica città di Gelanalla Sicilia Libei tv. Opona postumi. Palermo, 1958, Valenta. T. 1. fel. PC. X. Kä. Gell'effige dell'Autore, tirsina da Ber-Gell'effige dell'Autore, tirsina da Bernardano Bongiovanni, e con una Carta tennerafica di datta città, ora chiamata Licera, delineata da Sebastisno Conca,

e inciss da Arnolde Van Westerhout Opera, dice il Cicognara, non senza pregio di emdizione . Il Pigaelapti , Carnachusno dell' antica Omervanza morì nel 1750, di anti 55,

Oscreanza mort net 1780 di anni 53. (Scind) Prop. T. 1, 8 87.)

Place (Petro It ) La Reggia in triofic per l'accionatione, a coronazione di Carlo Infinite di Spapina, Re di Sicilia, Napoli ex-Palermo, 17.65 Epiro, T. 1, 161 PC 3. K 45.

— Capaciti, Ordinazioni i, Lettere, ed Attiducen della criti di Palermo dal 1584.

Langua della criti di Palermo dal 1582.

tano al 1745. Palerano, 1745. Eparo. T. L. fol. PC. X. M 7. D. Pietro la Placa cen Cancelliere della Città di Palermo , o viveva verso la metà del panato secolo: Placentinii ( Gregorii ) Epitome Graceac Pa-

lacographiae, q do recta Grarei sermonia prominentione, Dissertatio, Romae, 1735. Salvicot. T. 1. 4° XI. H 5. — De Siglis Veserum Gractorum, Open - De Siglis thumum . Romee , 1757. Zempel . T. P. PC II. K 7.

In questo volumo si contieno sincere: De Tisaculano Ciceronis, mune Ory-pta Ferrata, D. Basilii Cardoni Di-sceptatio. Romae etc.

regorio Placentinio era Religioso del-T'Ordine di S. Basilio, Aldate di S. Ma-ria Inviolata di Velletti, e more poco priesa del 1767.

Placette ( Jean. In ) Observationes History Ecclasianicae, quibus eraitur seteris Ec-clesiae sensus curea Pontificis Rosa poteattem in definiendie Fider rebus. Amnel 1895., Gallet. T. 1. 12.º "XIX. B 58.

-- Nouveaux Eusis de Morale, Amst. 1697. T. 4 12.0 VIII. A q. 102 if . L'Autore non si è piocate in quest'apera di volar tant'alto, quanto Me Nicolo, ne di piacere allo spirito con

massante ingegnose, o calls priliteira del discorso: il suo sulo è semplue; ma la sua morale è solida: le regole, che dir, sono sensatissime, ed ugualmente bostano

500 sensatisman, ed ugudariens tonane da na-cessiro rigues, da tha pilana-tena colperale: (N)

- Neuroum Essis de Morale, qui proguent servir da saise sur sortes du servir da saise sur sortes du servir Anteur. Hay, 2176. T. a. 36-XIX. F. 30.

La Piacette ent tato e 15. Gennaro 165, a Funiar del Berrines y Minimisso della Conse di Nui. Popo la Rimissiono della Conse di Nui.

matter delfa Caissa di Nai. Dopo la Ri-vocazione dell'Editto di Natter si ritirò in passi stamieri, e fii Ministro la Co-penhague: mori a Utrecht e ab. Aprilo 1718. (N.)

Plainte at Protentation da P. Queunel contro

Pinstruction Passeul de x1. Eréques, 1715. T. 1. 12. XX. A 46. Plin de la Justice de Diéu. F. Allet.

Plan de Réforme pour le Missel, concernne nouvelle distribution des Evangiles du

nes garvelle diurbeiges des Erragiels des propres de termy. Drvis 1798. [Jostin. F. t. 18. XVIII. C. S. [Jostin. Garrell, Garrell,

Pancemi, 1970., Bentivenga. T. 1. 4.º XXV. C 40. Isidoro Planco era Benedittino Gamaldoleso, a Professore di Logica, e di Me-tafisica nel Licco di Morreale: vivera

nella seconda metà del passato secolo. Plantamura ( Car. Ant. ) Commentarius Historico-Apologeticus contra Bollandi Contianatores de passportatio disciplina a Divo Dominico constituta . Venetiis, 1756., Zane. Si trova in fine dello stesso Autore

Quaestiuncula Moralis de Regularibus Personatie. Il Plantmura era Doncmcano, e viseva verso la metà del passato

Innavitii de la Pause ( Joan. ) Florilegium Biblicum, complecteus omnes utriusque Te-

menti sententiss Hebr. et Gr., etun versione latina, et brevi juxta literalum sensum com-mentariolo illustratas. Ledevar, 1645., Co-lumerius. T. 1. fol. H. G. 3.

-- Florilegum Rabbinicum complettera

praecipuas veterum Rabbinorum sententias, versione latina et sebolias illustratas, Cur accesserant sexcents Grascorum et Latino-rum Apophtegmata ab codem Autore He-Lodovae, 1645., Colomerius, T. 1. fol. 11. G 2

Questo Vescoro di Lodeve meque forse in Nimes nel 1576., e morì a 28 Maggio 1651. in Margon nella Diocesi di Beziora, ere si era matrato. ( Moneri ) Ludovico Jacob nel suo Trattato de Bibliothecia coal scrive del Plaotavisio: e Giovanna n Plantavit de la Panse, Vescove di Lon vine, ed usume, come ancora nelle n ingue Elraca, Greca, e Latina. Le n opere, ch'egli ha date alla luce, ne n aono evidenti testimonianse, le quali

» gli hanno acquiscata una gran riputan gh hanno soquences

n sisce. \*\*

Plantin (Jo. Bept.) P'. Thea. Hist. Hieret.

Helveis Aorigan et Nova. Sie mel vol.

Thes. Hist. Histeric.

Queue Sverico mimbile, nacque e
Losanas, verno il tofat, n mori dopo
P anno ibrof. ( Bagar, Univ.)

Plantolis ( Maximu) Antologia. \*\*

Verna Autokoria.

Hindus (Austria) Austrolia - Austria (Austria Menza Antologia ed XIV. accodo fec un Europus dell'Antologia di Comantino Gefali, e Comunico Lacrari la Fece sumpere la prima volta nel 1456, di Lor. Francesco de Alopa in Frevene. Aldo il vecchio la retampo col tesalo di Flori-Lynum discretion Engrammatum, Ventus, 150%, e diede luogo ad una serie di edizioni, che ritengono tutti gli ercori della prima, che servi di originale, fische Errigo Stefano diede la sua sel 15tifi , arricchita di alcuni componimenti

1909 , arricchia di accina componenciali imiliti, e della quale comincio una moru serie di edinoni. V. Steph. Henr. (S) Platnin (Ilamondo) Orazione per la morte di Carlo III. Bosbons, Ile delle Spa-gne, regista nel Pacono di Catazia. Catanis, 1789., Passore. T. 1. 4 ° XXIX. II 14.

Questa volume contacne dello stesso Antere la reguente:
--- Funcheis Laudatto Egnstii Paterni-Castelli , Biscarorum Principis, Catanas, 1787.

--- Opucoli inediti. P. ne' Codici MSS.
-- Elegio di Raimendo Platania. P. Strano ne' Codici MSS.

Il Sac. Ilaimendo Platania nacque In Caunia nel 1926 Ad una viverza d'in-genno e penetrazione di mente aniva le pua eccellenta qualità di essore, e fu per-ciò il vero filesafo. Lottò contro la barlurie del secolo, tu eui era nuto, ed saruito, e contro la supremazia letteraria de PP. Gesuiti, di cui restò sempre vincitore, e fu maestro di se stesso, e della gioventà Catagese. Merito la stima e l'amicina de' due sommi Prelati Testa e Ventiniglia; ma dotato di un'eccessiva sensi-bilità non sapeva soffrire lo spettacolo e hitá nos sapeva sofirire la spottacolo e di consorzio del cattivit; amb persò co-stantemente il ritiro, e la solitudino, e fuggi sempre la carche e gli oneti, Dif-ficiando, per un eccuso di modestia, dei propri talenti, era ritrotissima predurre e sua composizioni. Ne restano alcune inedite, rhecoito da' sasi smiei, n da' suoi discepoli; ma gli originali sutografi pe-zivono nel nasiragio di una gran Casa-mori il di i. Maggio del 1797. Anima benedetta, che m' struisti col-retti.

l'affetto d'un omico, e mi amasti colla tu questo di un precettore, perdona, se tu questo giorno, che è quello in cui ti perdonno, trestatre anni già sono, is ho hagnato necesa d'involontarie lagrime la carta, mentre ho steso questa nota e sono perciò stato beeve: io mi era col esore formato di te un' idea d' un essere immortale, ed ogni momento nello spano della vita, che mi richiama alla mente la rua cadata, è tanto nuovo ed serrito per me, quanto lo fu il primo, in cui merte ti tolse e Catenia, alle Lettero, alla Filosofin, a all' Amoc

Plati (Hieronyasi ) De Bono Sunus Religiosi Libri vitt. Venetin, 1591-, ap. Franc. de Franciscis. T. 1. 4° in lat. III. C. 9. Questo Gensita moquo in Milaso nel

Queno Genata meque in mano net 1557, e mort e Roma a 16. Agono 1591. Sotuel )

Platinae (Bartholomeei) De vitis maximorum Pontificam historia periocuoda, diligenter recognita, et nun tanum integre imprena. cactus , 1511. , Pincius. T. 1. fol. IX. C 6. È questa una della prime eduzioni che nou sono stata castrate, come lo fuche nou sono Hata castrate, come so mono le suscipuenti, e perciò sono terri-sume. (Vogt, Catal. etc. p. 535.) La Scoria del Plettina arriva sino a Paolo II. Segue pos. Historia de vita quature Ma-zim. Possifi, ex Raphaele Voluterrano. Quindi altre opere dello stesso Platina; De falso et Vero Bono Dialogue ad Sixtum IIII. Pontif. Maxim. = Contra Amoree Dialogue ad Ludovicum manhanum = De sera Nobilitate Dialogue ad ampliceimum Ursinum Transnem Episcopum ... De epismo Cive Dialogus ad Laure, me-dicem ... Panegyricus in laudem re-verendis. Cardinalis Niceni et Patriarche Constantinop. ... Si trovano in fine : Dipersorum Academicorum panigyrici

Platyne parentulia . Il vero cognome di questo Biografo era Sacchi, e lo issciò per prender quello di Platica, luego della sua pascita, volcarmente chiamato Pindena, villaggio tra Mantova e Cermona . Nacque nel 1421. Fu Bibliotreario della Vatacana notto Sisto IV., che aveva cominciato e formor quella Biblioteca : marì a Rossa di peste nel 1481. (N)

Photonis Opera consult translations Massilli Fi-cini, emendations Simons Grynner, Lugd, apod Ant. Vincentium, 1558. T. 1. fol. XL K. 7.

Nel medio evo Aristotele even treuned of primato cells even have the control of the cells.

il primato nella scasle; ma all'epoca del risorganento delle lettere, la filosofa di Platone gli contrattò l'impero. Cosi-mo de' Medici fece appentamente emo de Medici fece appeniamente e-ducare Marailio Ficinio per renderio l'apostolo di queste sistema. Ficino aprate la sua sumarinazione pel cipo dell'Accis-demia sino al fantismo, ii quasi ditem-mo all'aderazione. Questo Facerolino tra-duste le opere di Platone in Intiro, e la danse le opere de Platone in latino, e la can versione comparte per la prima volte e Firenze senza data su feg. Questa edi-nione fu lavorata nel 1463. - 84, une parte nella stamperia del monistero di S. Gusospa di Ripoli, e l'altra per ope-

ra di Laur. Venetus. La traduzione del Ficino è cuttimima, o fatta sopra un eccellente manuscritto, se non che barbaro è il suo stile . Poscia fu sovento ristampata : a Venezia nel 1491. in fog ; e Baulea con alcune correzioni di Siosone Basica con alcume corresioni di Sionosa Gracco, Jazan ingl., ed altrore, a la monta è la prima delle tre, cha ne foco al Falcicio, di quale nel T. p. 53, delle ma Biblas. Gr. non rapporta cho le dua ecclasiona posteruret, 155.1, e p. 53, delle ma Biblas. Gr. non rapporta cho le dua ecclasiona posteruret, 155.1, e p. 53, delle Gracce, T. 1, 4, 9 N. H. 1t. Banna ecclasiona la nost 7 Arvool. — De Repubblica, ab Edmondo Massey, Canada, p. 135. Websore, Gr. e e last. T. 2. Canada, p. 135. Websore, Gr. e e last. T. 2.

8.º XXVII. A 24 Buona edizione, à notata parimenti dell'Arrord .

dall' Arrood.

- La Republique traduite par Mr de la Pallonires Londres, sysfat. 1...; "XL D 16. Pallonires Londres, sysfat. 1...; "XL D 16. De la Pallonires Londres, sysfat. 1...; "XL D 16. De la Pallonires de la Blacket, se trascrisimo qui il giudino, d'un moderno sortices; rappetuto dallo School I," 1.1. P.IV.

» Le nosioni più astratte pigliareno corporato per la pallonire della properatori più astratte pigliareno corporatori più astratori para del Palstone; il degini sono della periodi della properatori più della princia Socra
» de lui impessati nella delurini Socra-» da lui iunestati nella dottrina Socran tica, e lo splendore di questa felice nescolanta non permise più di vedere o quanto cedesto sistema fosse incoerente o e sconnesso. Sociate avova fatto din scendere dal ciclo la Filosofia , arcioc-> ché abitasse le città, e partecipasse a > turre le sellecitudiui della vita privata n a domestica; Platone all'opposto la so a domenta; Pations in opposit an opposit so confine negli spag immaginari, e l'inse gegnose remanto della sua Repubblise a, sicoman fu il primo esimpio, conse dinamenti politici non fondati rulla
dinamenti politici non fondati rulla

» experienza »
n Pliasone nato poeta, dice un acrittore, congiungeva alla profondità delpi l'ingropa ona vivace immogiativa,
» estimenti alti, penneri sublimi el'arte
adi abbellità di formo le più nebli,
» o le più mosenose. Per supegare si
o Grocia fisionata, egli sorte il dis» logo, perchè ana sai forma di omi
» logo, perchè ana sai forma di omi
» tico, poscia de si si socque un'assono,
» di cut ia scona è sempre determinatia, o personosci, che hanno un pro-> esperienza > n ta, o personaggi, che hanno un proa prio e speciale carattere . Questa ma-» niera di scrivero offeriva a 5 l'intero potere di far pompa delle do-sirin della spesta, e di prodigare le simmagini tanto per sottoporre agli oc-schi de lettori la sona, in cui si dian logo aveva lnogo, quanto per far loco no concuere gl'interlocutori, ch'egli po-

p neve in iscens. > Lo stile di Platone, tirgue e dire lo Schoell, è elegante, vivace, sparso di sali, fervido per imanginativa, a riscal-dato da un dolco fuoco; uno tome, come or Arusotele, il mezzo tra la porsia o prosa. Platone imitò sevente Omero; la prosa. Platone imitió sevente Omero; la sconiglisma della sua duicore con quella del maggier de poeti, colpi gia annichi, e acquasamente locogino, il quale annichi, e acquasamente locogino, il quale dice, che di tunti gl'illustri scrittori, Plotone è quello, che va più d'equi altro deliziore ad Omero. E nacquo ua Atene 45a. anni av. G. C., e mori 5474

prima della detta era. Istomisuo (le) désoilé, cu Essai touchant le Verle Platonicien, divisé on deux par-ties. Cologne, 170a. T. 1. 8. ° XIX. B 15. Libro raro, e postilentissimo, lo chiama il Vogt e p. 537. L'Autore ne è Souversin, e sotto questo nomo è rap-poruto nel Dizion. Bibliogr. di Parigi ed è notato: Libro pericoloso, e poco

Planti (M. Actii ) Concediae xx. Lugdur 1554 apad School Gryphaum. T. 1. 8.0 XIX. E 4.

(S) -- Comordiae . T. 1. 16. ° XXIX. R. 10. Manen del frontispicio , ma è certo edisisso del Janssonio

- a Friderico Tanbranno. Wittembergae, 1612., Schareras. T. 1, 4 ° XII. B 8. È questa la seconda edizione del Tanbmanno, essendo la prima quella del 1606. la quale riusci scorrettimima, e lo con-fessa lo stesso Editore in una sua lettera

fessi lo steso Editore in una sua littera a Gotofecch Jungerman.

— cuta commentaria Tanbenania, a Jano Grattero. Witambergas, 1621., Schuweres, T. 1., 4° XII. R. 18.

Editione più ricorranta delle precedenti, la dicono Boni e Gamba. Il P. Nicerca dice che questa terra editione del Tanbenano, fatta dopo la di lui mette dal Gentero non è sesso difessoss mette del Gentero non è sesso difessos. delle precedenti , tanto nel testo , quanto nelle note; ma che questi difetti ne impediscono, che le edizioni del Taul impediccio, che le edizioni del Taula-manto non presso per le miglerio di si abiatro, delle Camanelle di Flaura, si abiatro, delle Camanelle di Flaura, si abiatro, delle Camanelle di Flaura, si meglio aggiuto in molti longhi, el la tutte la percedenti, si a mostivo de Camanelle di montatre di Tambonanto, che suprato totto cito, che si era fistro sino a las, qui abiatro, in consultato di Parigio India, si in fatti il Disson. Biblioge, di Parigi la nota: Edizione assosi revercota del Desti sa cogiona de Commontatio del Desti sa cogiona de Commontatio fra mella conclusor, de gualti esta fan molto conto.

(S) --- Cum interpretatione, et netis Ja-cobi Operarii ad unum Delphini. Pariniis, Leonard, 1679. T. z. d. o in lat. XI. A 1. E una dell'edizioni meno comani,

e più nimate (Arvord) net nail, avec notes etc. par Mr. Guendeville, earschies d'Estampe en taillo-douce à la tête de chaque Tome, et de chaque Co-nicile. Laide, Vander As, 1719. T. 10. 12. ° XIX. F 8.

a.º XIX. F. 8. Quest opera è un'imitazione libera, e talmessa nigurata, che i più famiglia-rizzati cell' originale, debboso durar fa-tica o riconascere in tale traduzione le produzioni di quel celebre Posta comico. Giusaderilla crude di crescore itarità a brio al suo modello, aggiungendo faccaie buttante della presenta della fuera. burlesche o maipide e parla delle libertà, ch' ci si è permeno, con modi, che neppure ai perdonerebbero ad uno acrutore di primo addi-

pure a perdoncebbers ad uno activore di primo occio. ( Biog. Vinit .)

Il Tratoschii, T. 1. p. 105. dopo ai var ricirio a giudici di Gerence, e di Gasre sul norrito di Ternato, conchiuodo il rascrivere il sentimento del P. Rapin nel paragono che fi di Plavio, e di Ternato. ( Plavio, di Creano. e Plavio, di Creano. e Plavio, di cept.)

zonoso nel sont diagna, falten mello nuo.

inszioni, fertile nell'invenzione . » Non Lucia, è vero, di aver facezie, n al par di Orazio, grossolane e vili, n e i saoi motti movevano talvolta alle » risa il popolo, gli uomini colti a com-» risa 11 popolo, gu uoman como e » passione; molte ne ha eleganti e graa zione, ma molte anche sciocche . n è coal regolare nell'ordine delle aue n commedie, nà nella distributione den gli ani, come Tereozio, ma è poi n semplice ne seggetti, perché le Azio-ni di Terenzio sono ordinariamente n composte, come si vede nell' Andria, n che contiene doppio amore. E rimn per più ausmire il Testro, di due n Commedie Greche una ne componesse » Latina. Ma gli scioglimenti di » zio sono più naturali di quelli di Plauto, » come altresi quei di Plauto di quei » di Afutofane...»

Plauso nacque in Sersina nell'Um-bria nell' anno 200. av. G. C. Venne a

bris nell'anno soci, av. G. G. Venne a Roma, over colli sea poesta acquirido mola ricchezae, che consuntò nella nere-catura. Riccrito povero, e alla possia. Sersaso 15a. Commodes, delle quali ne restano soli venti. (B. e libilito-Ply-noca de Interesa proprio Sci. P. S. V. P. S.). — Como Intractalme Conceptioni SS. Ma-tris Del Murice, acerit vertinensia. secliaes in Del Murice, acerit vertinensia. tris Dri Mariae, sacris testimoniis, ordine chronologico utrinque allegates, et ad examen Theologico - criticum revocuis, agi-tus, et contasa. Panormi, 1747., Valenas. T. 1. fol. VI. M 14.

- Christianorum in Sanetos, Sanetorumque Reginam, peopensa Devotio. Panormi, 1751.,

Felicella, T. J. 4 7 H. F 17.

-- Disertato Anagogica, Theologica, Pararenessa de Paradiso. Pan. 1760., Ferrer. T. 1. 4. 0 VIL F 18. Con effigie dell'Autore iocisa da Gius.

Garofalo. --- Il Purgatorio, Istruzione Catechistica dello stato, e pene del Purgatorio, e del remedi apprestatici da Dio in questa vita. Pal. 1954., Felicella, T. 1. 4. VIL F 12. Pal. 1754., Felicella, T. 1. 6. Vac. 11 II P. Plaza Gesuria era Siracusaco, Prefetto degli Studio nell'Accedenzia della Studio della Studio della Consere e Con-

sua Società in Palermo, Ceusore e Con-sultore del Tribunale dell'Inquisizione:

sultors del Tribanila dell'Impulsitions:
ren neus noi 1677, e most noi 1761.
Pelaco (Noinhard) Discretta de Columnia
Pierre (Marchald Discretta de Columnia
Pierre (Marchald du) F. Memorres.
Cener de Chestel, Marchald du) F. Memorres.
Cener de Chestel, Marchald du 17 Memorres.
pradum, Duen e Pari di Francia,
pequib di un valore sotto Erreg III. ed
Erreg IV. Mort and 1626. in eta di nami
Plimi Secondi Hazaria Marchi Libri XXXVII.

Plini Secunda Hastoriae Mundi Libri XXXVII. a Jacobo Dalecampio, Francof, ad Mo 2599. Feyerabeadt, T. 1. fol. XII. F 7 Moen. Bom e Garaba non rapportano del Da-lesampso, altre ediment in folio, che guelle di Lyon 1593., e 1606. Il Faquelle di Lyon 109A, e 16co. Il re-fencio mas questa nostra editione di Francfort, a dice, che oltre le Note del Disconapios, e dell'Anonimo (ch'ei so-spetta enser Ginna Grutero) y n'a trovano Printiani Observationes, come nell'al-tra del 16c8. Nel posico esemplare frat-

tanto non si trovano in fine dell'opera se non: Sigismundi Gelenii Castigationes ex vetustorum Archetyporum collatione in aliquantulia Pliniani o-peris loca, ab aliis antea parum animadeerea. Quesa castigazioni occupano ventiquattro fugli non numerati, dope de' quali siegne l' Indice in fugli pari-

menti non numerati.

- Historiae Naturalis Libri XXXVII. a
Joanos de Laet Lund. Bat. 1635., Elzevir.
T. S. 12. 2 XIX. È 52.

Bella, e ricercatizzima edizione, la dicono Boni, e Garaba, e nel Dizion. Bibliogr, si trova notata: Edizione bellissima, e di cui si fa molta sima, quando gli esemplari sono ben conser-vati. Tale è il postro.

(S) --- Care interpretatione, notice et indi-cibus Jo. Hardunsi, ad usum Delphini. Parisiis, Muguet, 1685. T. 5. 4.º in lat. XIL A 4.

Editiona po più stimute della Collezione ad Usum Delphini. (D. B.) Boni e Gantha la chiamano: Edizione migliore di tutte le precedenti .

-- ex editione Joannis Harduini, ad Usum Delphini Parisiis, 1741., Impensis Socie-taus, T. 5. fol. XII. F 15.

Boni e Gamba rapportando questa e-dizione, in una parentesis mettono / sed dinone, in una parenten metrono ( sed Basileas ), ed assicarano, che rebbene la carta, i caratteri, e la corresione ne seco di gran luoga inferiori, cua non è pure diversa di quella del eps., Po-rinis, Consteller T. 3. fol., della quale il Co. Renzonico chine a dire: si primo impressione ( cra questa la seconda dell'Arduino) caettras omnes, hac se ipsum vicises Harduinum praedicanum oidetur; e questa edizione di Pa-zi del 1725, in T. 5, m fol, è state quella, di cui venne dapai generalmente

ristampato il testo.

Plinio Secondo il Vecchio, secondo la più recente opinione nacque a Como. Fu di profondo ingegno, a di vastissima erudizione, e la sua Storia è una preziosa mimera da cognizioni . Morì in età di 56. anni, vistima della sua filosofica curiosità, nella grand'erozione del Ve-

envio, l'anno 79 di G. C. nell'Impero di Tito. (Arvood) Plinii Caccili Junioris Epistelarum Libri 20vem, addito nume et decimo cum l'aorgy-rico, idest Oratione de laudibus Trajeni Imperatoris, cum Jo. Mariae Catanasi examperatoris, cam Jo. Mariae Catanaei ex-pontions. Venatiis, per Jo. Rubeum, 1519, die XV. Decembris. T. s. foll. XII. D. 24, — cam allorum Panegyricis, a Jo. Maria Catanaeo P. Stephanas, 160a. T. s. 4. ° XII. C. 25.

Edizione assai rara, la notano Boni , e Gamba. Si trorano ancora ne' Panegy-rici Vateres ad asum Delphini, -- Epistolse et Panegyricus, Londini, 1732. Tonsen. T. 1. 8. NIX. E S.

- Tradette in Francese V. Szey Louis.
Plinio il Giovine nacque in Co Plinio il Giovine nacque in Como l' an. 60. di G. C., ed ebbe per madre uoa sorella di Plioio il Verchio. Fu gran Premotore delle Lettere, è morì negli ultimi anni dell'impero di Trajeno. (Arvond) Plochus (Michaelis) Poematium Drantmati-

com de Fortuna, et Musia, Gr. et Lat. V. Miscol. Grace, aliq. Script. Cormina. Non si hanno mottute di quesso Perta Greco: della lingua n. argomenta di esstre dello stesso scoolo di Caro Prodromo, che livi circa al cominciare del XII. ceclo. (Dalla Prefaz. del Maistaire J Ploim Philosophie de Richas Philosophies, licher Lttt. in Ennades set distributi, a Marsillo Ficino e Graca lingua in Latinam versi et commentarita illustrata del periori per Th. Guzrioum 1562. T. 1. fol. XI. K in

XL K. In Admill T. Fr. P. Pr. manado, edu prima edition of disman technical prima edition and technical prima edition of the prima edition of the prima edition of the prima edition of the prima prima edition of the prima prima edition of the prima edition edi

poraner, egli non è stato agli occhi degli ahri, che uu pligiario, un' imitato-re, che hi saputo far sue le idee degli altri. Cercamente, dice il Tennemann, Plotino possedeva grandi talenti, i scernimento, e diretti da un buon giudizio in un secolo meno corrotto, e in una generazione meno piena di in una generatione memo potato fure di lui un grand uomo. Ma egli non andò sciolto da nessuna di quelle preoccupasioni, da nessuna superstizione de' suoi contemporanei ; neggo era troppo piccolo, parché egit assesse potato guardarsi da questa ma-latita epidenica; ma per altra parte troppo era grande, perché avesse preso parte in una maniera ordinaria a ucete stravagance. Mentre la fantaia degli altri li esaltava senza condurli verso uno scopo, egli si abbandono alla sua immaginazione, con metodo; egli assuggettava i sogni della mercoa; est assugettura i noșci della inniaginazione a certa probleni filo-nofici, per cui iimili fulle acquiuspa-rono una certa dignisti, ed uni apa-renta ecimplica; intantichi la gente permadervasi, che la filosofia poiesse per lai modo ricevere una estansione; per un modo ricevere una estansione, ed un grudo di cartezza, di cui aveva fino allora mancato. » Altri giorbia tal mento di Plotino si possono volere presso i notati Schoell, e Fabricio loc cit. Plotino nacque in Licopoli in Egitto, l'anno 205, della nostr' Era. En discepolo di Ammonio, e mori a Roma in età de 66, anni.

Piech. F. Spectrele de la Nature.

Antonio Fluch province nel 1688. a Bleims, ven poi fu Prédouse di Rettarica. Si portu quindi in Paragi, e vi sonetnane colle une opere la erdebria, che
pi era acquistata: utori nel 1761. a la

Vareane Suint-Maur, ove si era ritirato.
(N. D.)

( N. D. )

Plusisdenus ( Jo. ) De Processione Spiritus

Sagett, V. Allatius Grace, Orth. T. 2.

Plutarchi Cherenenis Opera ab Heurico Stephano, cum Appendice et Adnosticulius, Gr. et Lat. Parsiis, 1572, H. Stephanus. T. 13, 8, 9 XXVII. B 20.

L'Arroad assicura , che questa eduirez da los letta attentamente è una delle mia corrette, che il grande Errigo Stefane es abbia date, e nel Dizion. Bibliograf, è nous: Edizione commendabile pri la sua esottezza, e per le note del celebre Errigo Stefano. Gli esemplari ne sono ricercati, e il prezzo ne è considerevole, quando gli esemplari si trovano in buono stato, (I nostri soto ben conservati) e vi si trova il volume inistolato Appendix yetarum comparatarum, che spesso vi suole mancare, ció che ne diministro il pregio, e il prezzo. Nel nostro escuplare quo-si' Appendice forma il trelicesimo, ed ultime volume. Dee avverturi, che il testo greco si trova unito in sei volu-mi, e in altri sei volumi si ha la verna, e in altri sei votann a na a co-nione Istina. Surà per ciò, che il Fa-hricio rupportando questa edizione, la nota nelle edizioni Grecche, e non nelle Greco-Latine di Plutarco, e al n.º 5. del Cap. Vtt. dies: Parisiensie Editio NITIDA totius Plutarchi ex H. Stephani cartigatione proditt 1572, 8.º sez voluminibus, e nello Edizioni La-tine nota: Plutarchi Vitar ex versione Crucerii, et Moralia ex varior, interpretatione, apud II Siephanum esz soluminibus 1572 8.9

columbinisme 1372.6.—ex interpretation Cruserii et Xylandri, cum notes docescum virorum; nocine vanantibus lecinalism, ex recensone Mazanaci, Gr. et Lat. Francolurii, in Olio. Dan. et Div. Audricum, et Comentis Schleichij, 1620. T. n. in vol. 4, fol. XI. N. 4.

act, v. et i.i. Frincourti, in Unic. Din. et live. Aubricourum, et Chenentis Schleichij, 1620. T. z. in vol. 4. fil. Xl. N. 4. Qestas edinionet, che i una delle tre, che fureno ristanpa del testo Greco dato di Eringo Sectiono, che è l'edizione qui sopra notata, è più completa delle altre doir fatto in francofore stesso, nel 1509, e 1605. (Sebuell T. tr. P. 111.) - - ab vedem. Gr. et Lei Le prin. 1658.

Spp a pilot f School II r. P. 111.]

a de odium, Ge. and L. Pele, sillage,

T. Arroad, a il Gisha. Religer, son
and the sillage of the sillag

belle che corrette,

- Perceite Metandriau, Gr. et Lat.
Statum a p. 6. della Prefisione del T. 12.
di Granosa Phra. And. Gr.

- Vitte Parallelau, a Simone Grynea, Gr.
Baclina, Priben, 1560. T. 6.4 XI, 12.

- als Augustion Brown et More du Scel,
Gr. et Lat. Londoni, 1729, Tossen, et
Watto, T. 5. 4.9 XI, I. 19

etimata, la chiama PArroad. Questa bella edizione fin com-pata depo la morte del Bryan da Mosid Du-Soul. Le note del Bryan e del Du-Soul sono pergiate. (Schooll, T. Ir.

Soul sous perguse. Cochoett, L. Ir.
P. r.) Il solo primo volume perca la
data del 1749, gli altri, cisè il accoudo,
teras, e quarro quella del 1725, e il
quisto quella del 1725,
- Denosthesi et Corcenis Vitas Parallibae a Philippo Bartou, Gr. et Lat. Ozomi, 1745, T. 8. o X. Il 12.
Per consecuri il pregio di questa edirecto con reclium perca fer medio.

rec consocris il pregio di qualta ca dinson non crediamo pater far meglio, che trascrivere qui quello, che dire lo stosso Editore: Tratum ad Palem Elli-tionie Prancofuriame A. D. 1539. (qudeum Parielana illa A. D. 1624. in ounibus consentit) imprimendum curavimus. Siguando ab ista disca-simus, de tali quantalacumque va-riatione Lectorem ad culerm operis admoneri voluimue, qui, si acquus candidusque sit, licentiam nobis denter sumptum non invidebit. Pracecrtim, cum rescierit nihil uspiam immutatum esse, nisi aut Editorie alicujue auctoritate, aut MSS nosti Bodlejani , aut demum variantium leetionum, quas e duobus MSS. desumplae exhibent exemplaria impres-

... Interpretatio de novo adjecta ea ... enterpresateo de novo adjecta est ... esta apposasi, quan cum fi-delem fore aperavi, tum eliam dilac-cudam: Interpresatio estas, quae in-terpretam requient, consistam implica-rum putidistama est. D. Editore vi la Accrone ristate in prima da una tovola mannera nel museo di Riccardo Nead, trovata in Roma fra i ruden della Villa di Adriano, la seconda de una Testa antica un basalto nel Musco delle stesso

--- De Virtude Morali, ah Andr. Mattl Aquivvio, Hadrianorum Duce, Gr. et Lat. Reagoli, 1526, ex Offic Autonii de Fri-tiis, T. J. fel. XI. K 18.

tiis, T. 1. fol. XI. K 18.

Libro rurissimo, lo notano Boni e Gamba. Molta opinano, che le Vite di Platar-eo sieno altettanti modelli di biografia. L'arte principale di questo Autore sta nel dipingere i caratteri ; ma gli fu rimproversto, che i suoi caratteri sono tutti di un colere; ch' egli dipinge i suoi croi o piegni del tutto sotto il giogo d'una passione, o perfectamente virtuosi, o ch'e-gli non ha sanato contrassegnare quelle gli non ha sanuto contrassegnare quelle infinite varietà, che si riscontrano tra il vizzo e la vittà. Cbò, cho rende diles-tevole la lettina delle asse loggafie; è il vedere continnamenta i susi croi in mato; noi gli reguismo nelle pubbliche faconde, nelle occupazioni della vita sociale e nell'interne delle loro case e in seno delle loro famiglie. Queste Vite contengono un tesoro di filosofia pratica, di morsie, e di sentente, frusto d'una lunga sprittura, si può dire anzi, che apeuo ette non sono che il commento sto-rico di certe sentense. Malgrado la unencanas di critica, di cui viene accagionate Platarco, le sue Vite sono melio istrut-Plinarco, no sue viu sono necessario di tive per chi volesse conoscere la storia Greca, e quella di Roma, perziocchi Plunarco chie ricorso a molti autori, che sono perduti per noi. Ua altro difetto si rimprovera a Plutareo, cd è quello di assolutamente negletto cronologico, di modo che il suo racconto non presenta sovente, che un ammas-so, senza coerenza, di fatti; o la lottura delle suo Vite non lascia meno nell'animo, che no' immagine confusa. Eeli nacque a Cheronea in Bossia 5a anni depo G. C. Studiò in Atene, principal-mente sotto Ammonio, Filosofo d'Alesaudria. Fu in Roma, eva insegnè la Filosofia ad Adriano, che lo nomino Consolo, e Governadore d'Illiria. Ritornò nella sua patria, ore fu creato Arounte e Sacerdese di Apollo; morì in età avantatissima, generalmente compianto per la eccellenta della sua indole, e per

per la eccellenta della sua infole, e per l'amenità de'ssoi costumi (Schooll, T. tr. P. t.)

- Opuscula aliquot a Des Erssmo latice facts. Sesson sel T. tv. p. t. della nostra edialane. F. Erssmus.

Questi Opuscoli sono: De discrimine adulatorie et amici = Quomodo utilitas capiatur es inimicis = De tuenda bona valetudine : In Principe requiri doctrinans = Cum Principibus philoeopho maxime disputandum = Animo an corporis morbi graviores = Num re-cte dictum εὐ ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ; idest, sic vive, ut nemo te sentiat viziese = De cupiditate divittarum = De cohibenda iracundia = De curiositate = De vitiosa verecundia.

-- Dialogue sur la Monoque traduit en Fran-çois par M. Burette avec des ressurques, Sur nel T. 14, p. 172. delle Memoires de Litterature etc. F.

Pecari (Zichar, Benjamin) Dissertatio de Sieris Solaribus Israelitarum. Sta nel T. a3. di Unolino

T. s.5. di Ugolno.
Pecili (Andrea) Delle Rivolazioni della Cità
di Pilermo, sevenute I anno 1847. Risconto. Vernas, 1828., del Rison. T. 1. 6.
Pecche (Richardi) Inserpisionum Antiquarum Grace, et Latia. Liber. Accedit Numianatum Piolonacorum, Imperatorum,
Augustrum, et Cenarum in Regypt cusrorum, e Seriniu Beitanaicia, Catalogua.
Piò. Iniu Bose et Typage, rote 7. 1. i.ol.

PC. II. I 15. Pococke, celchre viaggiatore Inglese marque a Sonthampton nel 1704., e mort in Meath, di cui era Vescovo, in Set-tembre del 1765. Pubblicò i suoi Viaggi, a' quali agginnae por questa considerevole Raccolta d' facrimoni Greche e Latine; ma queste copie non sono proprie a dare una grando idea dell'esatezza, e per lo mene dell'abilità del Viaggiatore in ai fatto genere di ricerche; este sono inintel-ligibili. ( Biogr. Univ. ) Par, ch'egli stesso era conscio della sua poca shilita, ingenusmente dice nella perfazione: Incospti praesentis ... ea est ratio , ut dilatetar campus in quo ecse exerevat hominum Criticorum et ingenio valentium acumen, eive corrigendo, eive eupplendo, eive explicando, eive valențium assumen, eve corrigenuory eive supplendo, eive explicando, eive etiam excerpendo sibi quod ex em eiot, Pocockii (Eduarh) Notae flucellanese Philologico-Biblicae, quibus Porta Mosis ex Arabico Letine versa faccis olim stipata

prediit, nunc denno revisa, et recusa cura M. Christisni Reinteciii, Lipnise, 2705i T. 2. Riccardo Simon pelle sua Bebliotheque Cho'eie T. 2. p. 78. loda molto quest'opera, e dice, ehe « Pocock vi da de granda » whitermetoti a molti passi oscari de' Li-» bri Sacre; fa consecre nel tempo struo > esb, che vi ha di migliore e di più » taro nella Letteratura Orientale, e se » eita i Rahbiai, sa fare però discerni-» mento di ciò, che vi e di più raro,

» e di più acusato fra casi. » --- Perefetio in qua variantium in Pen

eho Arabaso lectionana ratio reddiant. Sta uel T. ti. Bibl. Poligi Londin. Il Pocock, Professore di Lingua Araba nell Università di Oxford, era nato in quella ettà li 8. Novembre 160;, e si niori a 10. Settembre 1601. (N)

Poemota Didascalica nunc primuas vel edita, vel collecta. Parisiis, 1749., lo Mervier. T. 3. 12. P.C. I. B 4.

T. 5. 18.º P.C. I. B. 4.
E. Francisci Oudin Somais — Petri Prist
This Sistemis — Petri le Cordie Mundus
Carteii im Jonnis Leras Actio Orasonis —
Francieri Tallion Pulsiu Prista et Ara
vonabulanti — Michaelis Hebert Ara joentali — Guillelmi Massira Gelforum — Th.
Bernardt Fellon Falsa Arabica et Magnes — T. r. Francisci Oudin Som Franc. Ast. le Fabure Annon, Terae-us-tus et Musica Erne. Oudin Ignis mFranc. Mariae Marsy Templum Tragodase, et Pictura un llerresi de Montegu Ratio consembendae Epistolae = Petri Facoulant Guo-tuon manualis = Patricii Transo Florum

T. 11. M. Hieronymi Vidae Poeticorum Libri ttt. = Bombyeum Libre t. = Seacchia = Joan. Rear Aviarium = Franc. Cham pion Stagna : Gulielmi Vescambez Mala surea = Suph. Augustini Souciet Gone-tse = Garoli Noccii Iris, et Aurora Borcalis = Jo. Ludovici Cosettiis Aqua picata == Ludov. Chrambault Acanthides Caparise

== Franc. Oudini Annotationes in M. Hier. Vidae Libres tres Porticorum. T. IT. Sczerolza Semmerthani Pardotrophine Libri 11t. - Renati Bapina Hortorum Lilet tv. = Lupt Thomas Barometrum = Franc. Tarilloms Carmina varia = Franc.

Oudini Carmina varia et Disceptatio de Cultre Virgiliano. Pornatum Gracosrum minorum Delectus in usum Scholae Regiae Westmonasterirmia,

usum Scholze Regiae Westmonasterienia, Gr. Otonine, 1725. č Typ. Clausolso. T. 1. 8. S XXVII. A 51. I Poets contenut in questa Raecolta seno Exordo, Tecorito, Mosco, Musco, Pitusgera, Collimaco, Pindero, Anastero-te, Sallo, Anfrona, Arisotode, Musers. Poetis diverse, par Mr F Albié de B. ... Nouvelle edition: augmentée. Anns. 1762.

T. 1. 12 ° PC L B 7.

Porta vetes, de effectis plantirum Deoruca alicui socrarum, Gr. et Lat Sta nel T. 2. p. 630. Biblioth. Gr. Fubric. Poetao Christiani . F. Diversa Antrona Poemata Secra.

Portso Graeci Principes. F. Orpheus. Poggii (Franc.) Bracciolini, Husoria Florentina nunc primum in lucem edita, no-tuque es Auctoris vita illustrata ab Jo. ptista Recanato, Venetiis, 1715., Herta.

4 ° PC X. F 7. Prima che comparisse alla fuce l'originale latino di questa Storia per le nure di Gio. Batt. Revanati, se ne erano farte re eduioni Italiane, trachizione truo Autore, e di Jacopo nuo Figlinale. Le note dell'Editore, che servono a diloridare, e qualche volta a corregere il

testo, sono cursose. In quanto alla Sto-L'Autor vi tace tutto quel, che può far torto alla sun patria: cio che diote lungo a quell'epigramma di Sannazzani.

Dum patriam laudat, demnat dum

[ Poggius hartem,

Nec malus est civia, nec bonus hieto---- De Fortunse rescente Urbis Roone, et de rusas ejudeon. Sta nel T. I. di Sallengre. --- De liberconvail Pragensis obiu et sap-plico, Descriptio. Sta nel Commentari di

Enta Silvio Piccolomini. V. Atmen.

Questo Sterico era nato a Terrenova nel Territorio di Fiorenza nel 138c., e nacci in quesa ultima città a 5o. Ottobre 1459 (N)

Poggio (Beardetto) Lettera intocao all'eri-giue del Proseriso, che dice: Stare e conversare in Apolline. Sta nel T. 19. del Cologica. --- Ducurso interno alla valutazione del

Sesterato, moueta antica Romana, e con-fronto de pesi, e delle monete antiche Rom. con lo Fiorentine, Ivi

Polemanai (Nicolai ) l'insertatio de Urim et Thunseim. Sie nel T. 12 de Ugolino. Hebeseorum . Ilid. T. 21

Polemar ( Jeunnis de ) Oratio hebita in Con-cileo Basileensi an. 1455, de Civili Dominio Clericorum. Star nel T. 4 p. 709. Thes. Morann. Ecclorinet.

Mouse. Ecclesiast
Polecii (Jon.) Thesauro etc. F. Grosovius,
— Sopri il Tempie di Dana di Eles. Sin and T. P. Pt. de Stagi di Dator. Littu-ture del Composition del Composition del composition del Dec. ani 1975. Sin and T. P. del Cologica. in 1975. Sin and T. P. del Cologica. in 1975. Sin Il Diacrines Polesis, englere Fisico ed Antiquatio nempri in Venezia nel 1653. La chi de p. some chies difficia la cert-la chies del p. some chies difficia la cert-

tedra di Astronomia in Padova; passi quindi a quella di Fisien, e in fine suc-cesse a Nicola Bornoulli in quella di Mattematiche. Diodo sempre sugi del sao sapere: tutte le Società letterate d' la talia, le Accademie delle Scienze di runcia, d'Ingliterra, di Pressia, di Insua ec. l'ebbero a socio: moel a 15

November 1761. (Biogr. Univ.)
Poleta (Franc.) Historia Fori Romani restitata, illustrata, et aucta. Libri quinque.
Sta nel T. di Poleno.
Quatoto Giurreconsulto di Donai morì

nella più florida ctè di anni trenta apnella più florida cui di anni trenta ap-pera competi, e quest'opera fio più depo la di lai morte, data alla lore di Fi-lippo Bendro non genere art 1576, in Bonati. Il Poleto nella sua Prefizieno chianna questi libri nen modo aemper-magni factos probattosque a vivis doctie, sed exicm euo in genere prope Poli (Ecginaldi) Pro Ecclesiasticae unitatis

defensione Libri IV. Romae, ap. Ant. Bladum Asulanum, sinc auni nota. T. s. fol. VI. K 22. E questa la prima edizione delle quat-tro, else se ne fecero ( e tutte son rare ) e siceucao fia cun dallo stesso Autore sep pressu, con divenne rarasima. Undo facture est, dice il Vogt nel suo Catal. p. 55q., at have editio librie omni rerissimie adnumeranda sit, et vel in ipese instructionimia Principum Biblio-

Bpistelae Accelont plurimae Distribae
Card Quirini, Vita Reginaldi Poli, et plurimae Epistolae Card Contorini Brixiae,
1964 Buzardi T. 5. 4 ° PC IX E 5.

Negraelo Polo, prosinso parente di Errigo VII. e di Eduardo IV., nacque nel 1500. Amico del Bembo, e del Sa-doleto, fu fatto Cardinala da Paolo III. doleto, fu fetto Cardinale da Paolo HL nel 1536. Come Arcivescovo di Cantorbery, e Presidente del Consiglio Reale, inter venne al Concilio di Trento: mori a 25. Novembre 1558. colla riputazione d sere stato uno de prì illusti Prelsti, ch'abbia prodotti i lughilerra. (Dalla Vita, che trovasi nel T.1. delle E-

Poli (Matthaes) Synopsis eriticorum, rumque Scripturae interpestum, et sommentatorum, et recensione Ioli Leusden. Ultrajecti, 1683. Ribbius. T. 5. fol. H. D 1.

Jüngiren, 16%, Küldiner, T., 5. fd. HL D.; Lütinsten nenne bill oli quella di Lon-dra 1686, Flesher; nn esse èpit ampla, e percià i Dati danne a questa la pre-ferenta sopra di quella (. D. B.) Recordo Simon nella sta Sheria Cri-nica del Fecchio Testamento p. 436. Coal giustio di inpusi Opera. e Matteo a Polo, cite la latto imprimere la sua Synapsia Criscomen, las in guarrale synapsia Criscomen, las in guarrale a versuo enteres nella un Opera, elle di cuelli, che erane di ciù su Ciriasi n di quelli, che erano di già ne' Crittei n Savri, ch'ei comprudiavo, ma non ha n egli prevedato, che introprendeva un travaglio superiore alle sue forze. Semn lira di avere avuto rigione di rigettat n la maniera, colla quale il P. do la n Have ha raccolto le varie Versioni della » Scrittura nella sua grand' Opera; nua non m'è accurso, che endeva egli stesso p in difetti maggiori, dando quose me-p desimo differenti Versioni della Bibbia » quali si trovano nelle tradutioni Lay quali si trovano neuse tradicione asi-y tine, senza ladare, che la maggior y porte delle diversità, ch' ci rapporta y actto i nomi specion del Testo Elero, y del Samaritano, del Caldeo, del Sin riaco, e dell' Arabo, non consistevano » spesso, che nell'immaginazione di un nome, the imperava tutte ourse linngue. Per quel, che riguarda la ma-niera, colla quale la raccolto le di-nerse spieghe del Testo, so la trovo un p poco imbarazzata, e bsogna, che il p Lettere si applichi molto per formarsi p un senso chiaro e netto della maggior parte delle difficoltà, che a sucontrano. Quella gran moltitudino d'interpretan sions sopra ogus parola, e che il più n sovente aono ancho compendinte, can giona confusione, e si ha difficultà ad n unire insieme tutte le parole, quando p sono si dutanti, e che si sono spirgate » in tante maniere differenti. Più; l'Auno tore non facendo ordinariamente altra » cosa, che rapportare le diverse spion garioni senza gustirare quali sirno le nugliori, non struisce abbastanta il Lettore, che las difficilità a desermi-nerii, molto più quando non vede ras gioni, else lo portino a preferire un n sentimento ad un altro. Si può ag-> giungere a questo, che non si sono afto questo compendio evitate le nipeticioni inutili. Si poteva mettere n un minor numero di Autori, e com-» prendere i loco sensi in minor numero » di parole, e più nettamente.

» Crò, che vi lis di lodevole isi que » sto Compendio de' Critici, si è il gran » travaglio dell' Autore, che ha raccolto > con molse difigents quello, che era > parso in different pass, e l'ha situato > a luoghi, ove esser doveva, abbrevian-» dolo pel comodo de Lettori. Le dif-» ficoltà della Cronologia vi sono appia-» nate col soccorso de migliori Autori. » che vi sono, tiferiti in compendio, di numerie difficili della Scrittura, sono assai bese spiegato in quest opera, per-> chè l' Autore si prese la pesa di leg-> gere ciò, che trovò di migliore sopra > questa sorta di difficultà, e ne ha in-» scrito gli estratti nella sua Raccolta. » Egli era Mitintro Calvinista, nato in Londra e morio nel 1065, f le Long. Bi-Sac. J

otaota, Soc. J.

S. Poli (Giucope Saverio ). Elementi di
Fisica Sperimentale: Napoli, 1865., Ornino.
T. 5. 8. 2 XXIX. F 25.

(S) --- La Fermasione del Tucoo, della
Felgore, a di altra Divicore. Napola, 1772.
T. 1. 8. 2 XXIX. Siest.

(S) - - - Viaggio Celeste, Porma Astronomi-co, Napeli, 18có. Nella Stamperio Reale. o. Napola , 1806. Nella 2 8.º XXIX. F 50.

Il Commendator Poli, al quale dab-hismo la formazione del cusse, e l' istruaione dello spirito dell' Augusto nostro Soviano Francesco L, naeque in Molfetta a 28. Octobre 1746. Allievo nell' Università di Padova ebbe a Maestri a celebri Faccio-lati , Toslelo , Poleni , Mengagui , Arduno , Valerochi, Ritornato in Nepoli fu ammeno in qualità di Professore nell'Accademia Militare. Invariente de C. in qualità di Professore intill'Accademia, Militare, Incarciaco di formace il Gostimetto delle Macchine, vanggiò per l'Inca, per la Francia, per la Germania, e per l'Ingluiterra, e questo viaggoo di molto podino vintei dala caries, che avera avuta. Elibe quundi la Cattedra di Froica nell' Curiversità di Napoli, la quale tenerasi nella Scuole dell'Oppelale degli lineeralidi. Cid vunne silitatta la difficile lineeralidi. Cid vunne silitatta la difficile educare, ed interessantissima cura di d'istrure il Successore al Trano, e il Reale Alliero giustilico appreno um fi fetta aceita, Promoso al Grado di Tamente Coloniello, fis Presidente perpe-tuo dello Inituto dell'Intereggiamento. Socio delle più famoso Accademie, e nanous le estere, Commendatore dell' in-Napoli il di 7. Aprile 1825. ( Da noti-zie comunicatesi dal Sig. Can. D. Giovanni Rossi, Bibliotecario esimio della

Borbonica . ) Poliseni, Strategemetum Libri ot es, man pois Justa Vulteio, ex recentione et eum pois Gr. et Lat. Lugd. Bit Pancratii Masvicii, Gr. et Lat. Lugd Bat. 1691., Lugtusans. T. 1. 8 ° XXVII B 25. L' Arvood osserva, che questa edizione

è del 1690, e che alcuni cacoplari por tano la data dell'anno 1691. Il nostro uno di questi, e nel Ditton. Bibliogra Beinelli aggiuoge, che non ai trova editione più simuta di quata; è lo Sehoell, che la neta coll'auso 1640. la chiama raru edissone

Quest'opera di l'olieno è poco utile agli nomini dell'arte, son non è senza importanza per la storia. Oltre a ciò essa è scritta bene, e solo lo stile è un poco troppo ornato, e pieno di allettazione. Si

rimprovera Policao di aver posto nella aua raccolta tradimenti, e indegno perfrise de guerrieri, che non meritavano di caser chiamate asturie di giorcea; benelié da aleum sa scusaro col dire, che se tali strategemmi futumo pubblicati, fu per questo, che non se ne potera più lar uso. Ma Polieno non ha scusa in un altro particulare, ed é, ch'egli mutile e snatura i fatti: vorrebbe ridurre mute le assoni guerresche in istratigenzai, e specialmente quello di Alesandro, Prinsipe che non combatteva i suoi nemici, expe che non constanteva i suon remici, che a forsa aperia, e dettesara lo astra-zie, il Polsono era Retore, o Avvecato, e fioriva circa alla mesà del sexondo se-colo dopo G. C. (Schoell, T. Iv. P. Iv.) Il Traduttore dell'opera di Schoell, il Traduttore dell'opera di Schoell, te milio Tipoldo Cristeno, non mena boron al mo Autore il giudizio, che dà dello sule un poco troppo ornato, e pieno de affettazione di Polieno. e Non tutti, dice, a nostro credere, convermano n in questa sentenza, la quale abbiso-» in questa sentenza, la quale aldiso-guava se non altro di una magneto e piagazione. Ma veggosi ciò che acris-sego il Coray ed il Mustovidi intorno lo nile di Polisno. »
Poligane (Metchioris de J Anti-Lucretina, sire de Deo, et Natura Libri novem, Os-montonio di controllo di controllo di controllo di controllo di controllo di controllo di controllo.

production of the control of the con forza de Lucrezio all'eleganna di Virgi-lio. Si dee ammerarlo soprattutto nel modo felice dello sue especisioni, nell'abbondanza delle sue immagimi, e nella facilità, colla quale esprisos sompre cose tanto difficili. In quanto alla Fisica di uesto Poema, pore, dice l' Autore del ecolo di Luigi XIV., che l' Autore abbia perduto melto tempo, e molti versi a confutare in declinazione degli atomi, e confustre la declinations degli atoma; e le altre assurabil, di cui è pieno respo il poma di Lacresio; è lo sieno, che impogra dell'artiglieria per distrugiere usa capanta. Neu è meno bissimato per et tutato di combattere le scoperte del Neuron, che non prenntenente al marero delle pergit dimostrate, per mettere in loro vece i sogni di Cartasio, che nos si sontagnos più in neunama parte. Il Poligiane era nato al Pay en Velay nella Limandocca nel 1631; fi fatto pella Linguadocca pel 1661,: fo fot Cardinale nel 1712, e mori o Parigi nel 1751. (N. D. )

Polioreticus Aeness. F. Aeness Polioreticus. Quest Opera di quest Autore, che dal Cansobana è detto Grascorum omnium, qui de Rei militaris scientia aliquid serio ecripaerunt, pene primue, non è soltanto di molta importanza pe' militari, mentre contieue diverse cose, che spiogano vari punti di antichità, come pure elemi fatti, che furono trassulati dagli elemi latu, che luvoso tranzini degli Storci, e che non si trovano altrove; lo stadio di un tal libro è in pari tempo non mesa utile per la couocenta della liagua greva, a mottipo de molti termini termini termic, chi Esca dovette necoassimisemento per la constanta della liagua greva, a mottipo de molti termini termic, chi Esca dovette necoassimisemento per la constanta della liagua greva, a mottipo del molti termini. Pedina della constanta della liagua della constanta della

3gr acorum Conuria 1. Omnia jam recena a men-dia reporgata. Logduni, 155X., Gryphian. T. 1. 8. S. XXIX. P. 15. Il Pollianno, celbre Letterato, Cano-nico della Chicas Metropolitana di Fi-

renze, nacque a 14. Luglio 1454 a Monte Pulciano, e morì a 14. di Settembre 1491.

Polis (Fr. Ambr. Cath.) Opuscula, Lugd. 1542., Bonhomme, T. 1. 4. VII. F. 1. Gli Opusculi contenuti in questo vo-

lume sono: De praescientia et providen-tra Dei. ..... De praedestinatione Dei. ms De originali. = Disputatio pro immaculata divae Virginis Conceptione. = De consummata gloria solius Christi et divae Virginis. ... De certa gloria et veneratione et invocatione Sanctorum. ..... De uniersali cumum morte ac resurrectione, et de judicio acterno, me De veritate nurvatorii. m: De honorum praemio se supplieio acterno malorum. = De statu puero-

T. L di Meerman B Politi era Teologo delle Scoole Pie, e viveva nel 1712. ( Dalla Prefix. ) Politis SS. PP. Matroplanis et Alexandri, in qua de Vita Constantini Imp. Gr. et Lat. Sta nella Bibliotheca di Fosio e p. 1/06. V. Politica Imperialia, sive Discursus politici, Aeta publica, et Tractatus Generales de Imp. rt Begis Romanerum, Pontificis Ros Electorum, Principum, et Imperii Ordi-num jurilus, privilegiis, digutatilus etc. juxta retum ordinem digest et editi a Goldano, Francol. 1614. Bringerus.

T. 1. fol. XI. D. 1.
Politique ( la ) du Card. Portocarero décou-verte. Madrit , 1709., Marteau. T. 1. 16. ° XXIV. E 2a.

veric. Mahrit, 1705. Martau, T. 1.16.º
XXIV. F. 20.
Pollsbort (Petr) De Vita, Genis, et Meribus
Marcelli II. Feonificis Mar. Commentarios.
Bossow 1745 Mahrita (L. 17. IX. A. 17.
La quoto velume is cottiene ancora:
Imago Optioni Sopientistimique Ponificie expressa in gestie Pauli III.
Furnessi and primos tantum quitoque
annos ejitu Feonificiaus gerefantibus, ab Angelo M. Quirino. Brixiae, 1745.

Rizzardi. - Exposiso veteris tabella acrese, qua M. alvius Valerius vir splendidus Emporii irunani Patromus cooptatur. 86a nel T. 7. del Calogierà.

ari carogera.

- Conjectura în postremum versum Epi-taphii S. Flavii Clemento, Consults, et Martyris. Ibid. T. 12.

tapna S. Farra Grand Confecture in Roma II 1. Gingos 1756.

Il Polidoro acrisse questa Confecture in Roma II 1. Gingos 1756.

Pollneir (Julii ) Onomanicon, Gracce. Basicos, 1556. T. 1. § 2 Kl. III. o. — et versione Rodolphi Guslieri, cum notis variorum, ex recussione libera demandia variorum, ex recussione libera demandia.

motis vanorium, ex recessione Thierd Benacerbassii, Gr. et Lat Amasel. 1765, Wetsensius, T. z. fol, Xl. L. 14.
A quest elaisone rapportata dall' Arvood, il Pinelli agginnge, ch'essa è Getione, e Boni e Gazalta soggiungono che l'Opera di Follura è destinana,

» e incomparabile, e che quema edizione, s di cui il Faleirio purla con molto ea legio, fa dimenticare le pecendenti. a Conforme a questo giadario e quello del-l' Estanore del Decesa. Biblioge, che la nota: Edicione stimatissoma, e la

migliore di questo libro. Polluce vise sotto Marr' Aurelin, e Consuodo rirza 180, anni dupo G. C. ( devond)

Polyandri a Kerehore ( Joh. ) Prima Concretatio Anti-Sociniana disputationibus 48. m Academia Leidensi publice agitara. Am-nel 165a, Jansonus. T. 1. 8 XX. F sx. Questo Professore di Teologia, e Ret-tore nell'Università di Leiden, sireva

verso la metà dei xvit. accolo.
Polyzatibea. F. Nani Demin. =: Langine.
(S) Polytii Lecorase F. Historiacous Libri Quinque in Latioam coerresi Linguam, Nicolso Perotio Interperte. Fluentiar, poi Harcedes Philippi Junise Messe April MDXXII. T. 1, 8.2 XXIX. N 52.

La tradazione più elegante che fedele fotta dal Perrotti fu quella che per la prima volta fece ennouer per le stampe di Corrailo Sorrynheim ed Arnaldo Ponnarts in Roma 1475, in frel i cur-que libri, che es rissangoso della Storia di Politio, efizione la più esea e la più ricercata di tutte le prune edizioni la-tine di Autori Greci. ( Schooll )

--- cum not var. a Juc. Grossorio Gr. e Lat. Amstel. 1670., Jinasconus. T. S. &. o.

Ottima edizione, la chiama l'Arvord, e Bout e Gunha soggioragous, che è ana delle edizioni più rare per la Collezione de Classiti com notas mariorum Analogo a questi giulizi è quello del Diziona Biblinge, , che la nota: Edisione ricercutimima ed una delle nono commi della Collezione degli Autori cum notis variorum. Nel term tono dopo la p. 1816., in eua termina l' Index Rerum et verborum, trovansi Le Casanboni ad Polybii Historiarum Librum primum Commentarii, ela sono percedati da una Dedica ad Errigo IV. Re di Francia, e arrivano uno alla p. 198 opo la quale viene una Prefacione di Merico Casanhono, e quiudi le sun Nota a Polibio, che vanno sino alla p. 236. Vengono quiudi Fulvii Urzini Notas in Legationes Polybii, perceduse da un E-pistola dell' Unino al Card. Ant. Perrecette. A p. 542 si trorano: Henrici Valeril Adnetateures ad Fragmenta Polybii in Collectaneia de Virtutibus et Vitie. A p 384 sono: Jacobi Palmerii Exercitationes ad Polybium, e p. Sqf. Jacobi Granovii Nota Polybium. Questi Commenteri del Ca-santono, e le santementi Note di vari Autori monesno in alcusi escraplari di questa edizione.

- - Selecto de Legationibes, et alia, a Ful-

vio Ursino, Gravez. Auturryuse, 1882.
Plantina, T. J. 4, 2 XI. H S.
A questi Erratti di Polibio, pubblicati per la prima votta dall'Orisiat, furono aggianti da questo donto Edinare altri frommenti dello atesso Storico, e di altri, che sono: Pragmento ex Historiis quas nan extant = Dionysii Halicarnascei .

= Diodori Siculi : = Appiani Alexandrini : = Dionys. Cassii Nicasi de Legationibus. = Dionys. Lib. 12212. et 2xxx. imperfectus: Oltre a 650 si trovano: Emendationes in Polybura impressum Basileae per Jo. Hervagium Anno e500. În questa data di anno si è como error tipografico, dovendo leg-gensi 1539, gircele l'Erragio nel 1539 diede la sur edizione, nella quale non solo atampo i primi rinque libri ed il solo atampò i primi rinque libri en ad-frammento del soto, colla triducione del Peretti, un altrea l'Epitome de libri vil-fino al xvit, di eni Lazaro Bayr fulla sua Opera de Re Navalli stampato in Parigi nel 1556, sveta fatto conocerre un frammento di 8. capitoli del 16.º

» Lo Storico composimento di Politico » dice lo Schoell T. 111. P. 11., è direne » da tutto le altre opere di simil genere a degli Scrittori, che lo precedettero » Egli diede alla Storia un carattere dei n tutto sconseciulo, e ne cres un nuovo » genere, la interia ragionate, o prograta-» tica. Non pago di raccontare gli » avvenimenti nell'ordine, ju cui sono s avvenuti, egli risole alle cause, n gli hanno accompagnati o modificati, » e le conseguenze, che produssero; gin-» dica le acioni degli uomini, e dipinge » il costume degli Attori; forma infine » il criterio del lettore, addestraudolo a » quelle riffessioni, che le devoso d a sporre all'assenzoistrazione della puba blica coa .

» Gistamai la storia non fit scritta da » un nomo di più alti spiriti , di più presenta perspuscia, e di giudino più
 sano o più libero da egni apetic di
 pregiudino, e pochi acrittori al crita
 hauno saputo unire coi altamente la s scienta militare e politica, come presinc » ha portato più in là la imparrialità » ed il rupetto pel vero. Lo atila di > Politio non va escente da taccia. Non > era più il tempo, in cui la lingua > attica si porlasse in sutta la sua pu-> rezza, e Politico seruse appunto in a quel moro dialetto, il quale fermoso a desso la morte di Alesandro il Grande Il mo lungo seggiorno fior della pa
n trin in mezzo talera a popoli kortori, s tria in mezzo isleca a popoli lorbori; gli aveze faite dimenticare alquanto i ta materna ana lingua; e leveche la sua dissono sia asapre nobile, pure segli vi framminchia a quando a quando spavola focasiere, latiniumi, e franco i frasi tobo alla senda filosofica di A-» lessandria, e maniere poeuclie. Egii » auna le digressioni; ma per veto » dire, quando vi si luscia trascinare.

a mar ricscono sempre institutive. » Gio. Muller, l'elegante Autore della a Storia della Svignera, ecco come in a poche parole dipinga Politic: In esso a non troonal ne l'arte di Erodoto, » ne la forza di Tucidide, ne la cany cisione de Sennfonte che tutto dice s civina di Songliane che tutto dice si in piche porde- me cel è un anoma si piche porde- me cel è un anoma si piche immeren uni propieti qui proventine degli assoni di lettere, si rizine por gli assoni di attore in si regione i di una constiture delimitro.

— De citaria Romanorum quae ettaci. Sil uti I. T. di Gircio Thra. dell'immeri. Politon finci cerea i sp. anno assoni piche piche piche i piche i piche piche i piche i piche piche i piche i piche i piche i piche piche i piche i

Polycarpi (S.) Opera V. Russel et Cotelerius.

S. Policarpio, discrpolo di S. Gia. Erangelista, Vescovo di Soniene, soffri il marrio verso l'appo 166, o 169, ( S. Hier, de vir. III. ) Polycrogius, V. Eusebius

In Job. Sta nella Cotena PP. Gr. di

Patrazio Giauto. F. Junius.
Polygamia ( de ) Foeminarum Locus Bodiel
expensus. F. Obsevv. Select. ad ress litter.
T. Vt.

Pumpe fiunebri di tutte le Nazioni. F. Po-

rucci.
Possponatius (Petrus) De inumortalitate ani-asse. 1554, sine loci et Typographi nota. T. 1, 8 ° XXIII. A 55. Questa edizione colla falsa data del 1534, fu fatta nel secolo decimosettimo. In questo Trattato il suo Autore sistiene, che Armotile pon riconobbe l'insmortalità dell'anima; che la ragione lasciata talui dell'anima; che la ragione fasciata sola pruderebbe a confutaria, ma che la Rivelazione non premette al filosofi di esistare ed anmetterla. Un passe, piuttoso fibros, in cui l'Autore attri-beisce l'introduzione di tale dogma silapolitica, abbruciae fece il suo libro a Venesia. Il Pomponacio, o Pomponazzi, nacque a Mantova a 16. Settembre 1462. Fu Profesoro di Filosofia nell'Università

di Padova, e merì a Bologna nel 1524, o steondo altri nel 1526 ( Biogr. Unio. ) Ponce de Lean ( Causal. ) V. S. Epiphami Opuscula. Questo Scrittore di Siviglia, abilitaino nella lingua Greca, era Cubiculario di

Sisto V., e dedica a quel Pontefice la ma Versione del Finologo di S. Epifanio con sua lettera da Roma 1. Gennaro 1587, oncii Arclateasia Archiep. Litterae, quibus in dedicatione Ecclesiae indalgentias, concedit, et Montis-majoris privilegia confir-mat. An cir. 1000. Stanno nel T. 6. p. 427.

Pontani (Roberti ) De Sabbaticorum annorum periodis Chronologicis a muudi excedio ad nostra usque secula et porro Digestio. Excu-sum per Gulick. Jones, 1619. T. 1. 4.° II. A 10.

II. A 10. Questo Cessologista era Sonzase, e deduca la sua opera a Giscomo I. Re della Gera Bertungan. Esson Desirerion Bertungan. Esson Desirerion Historio Libera x. ed Duman suspe Oldonogican dedestra. Accedit Cherographica Regul Dunis Descripcio. Ameri. 1651. Janconius. T. 1. 6th. PC. VI. T. 1. 6th. PC. VI. T. 6th. PC. VI. Vide. "Que dell' Autore incina da I. V. Vide."

Velde. —— da Jo. Is. Pontano, et hujos Originam Francicarum Libris vr. V. Observ. Select. ad rem litter. T. vr. Egli era nato ad Elameur, città della Dansmarca nell'Isola di Sclanda a 21.

Gennajo 1571. Fn Professore di Fisica, de Matematiche and Collego di Hardenwik in Gheldrin, ed irt mori a 6. Outoben 155 y Bingr. Univ.)
 Postani (Giorgii Bertholdi) Bohemia Pin, boo est, Hatoria kevis Petatema aritam Bohemia e Nincolis, Docibur, et Regibus net, estenden et al. (2016).
 T. 1, fol. PC. V.I. G. 6.

In questo volume, che apparteneva all'onorreole Gorgio Hamilton, n con-

tengoao le seguenti opere: osmue Pragensio Ecclesiae Decani, Chronicae Bohemorum Libri III. Isem

8. Adalbert Episcopi Pragensis Vita 8. Martirium ob codem Auctore de-scripta. Hanoviac, 607, Workellus. Majestas Carolina, seu Constitutiones Caroli IV. Rom. Ing., quibas illa Regnum Bohemiac formandum ornan-dumane commit. seulb. Bay V.

dumque censuit, studio Pauli Geschi-nii. Hanoviae, e617., Weahelius. Rerum Bohemicarum Antiqui Scriptores

Herum Bohemicarum Antiqui Scriptores aliquet ineignes, parlia hactraus in-cagniti, ex Bibliotheca Marquardi Frebert, Hanoviac, etca, Weokelius, Ja. Dubravii Olomuzensis Episcopi Hi-storia Bohrmica ob origine geniti us-que ad Ferdinandi, lop. et Regie auspicia deducia. Hanoviac, 1602.

echelius, Giorgio Bertoldo Pontano di Braiten-reg era Prevosto della Cattedrale di erg era Praga, Protoustaro Apostolico, Conte Palatino, e Consigliere dell'Imperadore, ed intitola la sun Opera al Vescoro di Vutabourg con sun Dedica data da Praga

25. Dicember 1609 Pentani ( Ja. Joviani ) Historiae Neapolitanae, seu Rerum son tempore gestarum Libri sex. Si trovatan nel T. V. degli Storici Napoli-tani. P. Issoria, e nel vol. di Bracallo.

V: Bracellus. (S) --- Centum Ptolemori Sententiae e Graco in Latinum translatae, atque expo-atae = De Rebus cocloubus Libri XIII. = De Lum Liber imperfectus. Basilese, per Hieredes Andreae Cratandri, 1540. T.1. 4. 9

XXIX. I a Questo eclebre Servitore nacque a Cer-reto nel Dacato di Spoleto in Dicembre del 1426., e morì in Napoli in Agono 1503. ( Dalla Fita scritta dal Sorno

150A. (Datas r sur assessed V. Sarno )

(S) Postani (Jacobi) Programasmata Latinitatis. Ingolatadii, Sartorius, 1502. T. 4.

8. XXIX. E 13.

Questi quattro volumi appartengono a quattro edicioni diferenti, ma tutte colla nessa data di luogo e di Stampa-tore. Il T. 1., che tratta de Rebus Litore. Il T. 1., che trata de Rebus Li-terariie la sel Frontispario Editio Nona. Ingolstadii Excudebat Adam Sartorius eto 2. H T. 2. che tratta de Morum Perectione la Editio Septima, 1599. Il fectione la Editio Septima, 1530. Il T. 5. che tratta de suritie rerum gene-ribue la Editio Terita prioribue omen-datior, 1538. Il T. 4. che peoisque de variti rerum generibus la Editio Se-cunda emendatior et melior, 1538.

In quest'opera, le di cui ripetote edi rione sono sufficienti a mostrarne il pregio, l'Autore in un linguaggio puro po, a Autore in un linguaggio puro, e eramente latino abbracció tetto quello. che snote acodere sull'use giornaliere della vius. Egli sen auto notil Beenia nel 154e. Euro nella Comparenta le le si sono della comparenta le le si signi per si si arqueta a 25. Neventa (Jennia) Dictinosmico Cossan Consulta Consulta (Dictinosmico Cossan Consulta Consulta (Lauris Dictinosmico Cossan Consulta (Lauris Lauris Lauri che soole accadere nell'uso gior

meszo tra il rigurismo, e il rilasciamento. Egli era nato a Sant' Hario dell' Harcourt nella Discosi di Avrancles pel 1638., e mori a Parigi a 27. Aprile 1748. (N. D.) Ponte ( Ludovici de ) De Christiani liomini-perfectione in quoline ejos vitae genere, Colon. Agrip. 16t5., Kinchius. T. 4. 4. 6 in lat. VI. A 1. --- Dex Spiritualis. Ibid. 1617. T. 1. 4. 6 in lat. VI. A 5.

. . . Un altro esemplare, in lat. V. A 1.

-- Meditationes de praecipnis Fidei nostrae Mysteris. Ilied. 1619, T. s. 4. ° in lat. V. A s. --- In Cautieum Cantiserum Expositio mo-ralis. Parasis, 1622. T. 2. 4.º II. N so. --- Specchio del Vescovo, e del Prelato,

overo della perfesione, e dell'officio di governar le anime. Venetia, 1693., Storti. T. 1. 16.3 in lat. VIII. E t. Questo Gesuita Spagnuolo nacque a Vagliadolid a 10. Novembee 1551., e vi

mori a 17. Febbenjo 1624. ( Solvel ) Pontici ( Heraclidae ) De Pulitiis Graecorum Libellus, cum interpretatione latina Nicolai Crigii. Sta nel T. VI. da Granovio Thes.

Antia, Gr. Questo Scrittore, che fia discepolo pi ma di Spessippo, e poi ili Aristotile, fu soprannominato Pontico, perché narque Eraylea nel Ponto: vivera verso 336. prius di G. C. (Morri)

continente secundum Ritum Sacrounete Ro-mane Ecclesic cum multu addisonibus opportunis ex Apostol. Ishlienteca sun-ptas et alias non impressis. Venetiis, Lucus Ant. Junta, 152a. T. z. fol. char. goth. VI. F. 65. scendum Ritum Sacrosancte Ro-Postificale

VI. F. 16.

Ecemplare ben conservato,

Pope-Blount. F. Blount.

Pope (Alexandre) Ocuvres diverses traduites
de l'Anglois. Souvello edition augmentée de plusieurs pieces, et de la vie de l'Autear avec des figuers. Vienne en Autriche, 1761., Trattaer. T. 7. 12.º PG. IX. B. 7. 1761., Trattner. T. 7. 12. PG. IX. B. 7. T. I. La Vie d'Alexandre Pope, et pieces

T. H. Essai sur l'Homme en prose et en

Una metaficiea fuminosa, ornita dogl'iucanti della ponin; una morale toccante, le cui lezioni penetrano il cuore, e convincono lo sperito; pitture vive, ove l'uomo apprende a conoscersi per ap-prendere a divenie migliore; tali sono i principali caratteri, che distinguono queno poema, ano do più bri frutti del Parnasso, malgrado alcuni difetti, che vi

si trovano. ( N. D. ) (S) --- Tradotto in versi sciolti Italiani dal Cav. Ant. Filippo Adami, con l'aggiunta di Cruiche e Filosofiche Annotationi, e di vari egregi Componimenti dello stesso Autore,

Venezia, 1761., Novelli. T. 1. 8. 9 XXIX. R 28. \* - - Essai sur la Critique, en prose, et en vers, par Mr. l'Abbé du Bernel.

r Mr. l'Abbé du Bernel. Quest opera, di cui è bella la tradu-zione in versa fittane dall'Ab. du Resnione in versi tuttage dall Ah. un res-nel, mise il Potta allora giovane al rango de' più bei genii dell' Inghilterra, e di tuste le di lui apere è quella, che sia stata rispormiana da' Ceitici della sua na-nione. Vi si osserva tutta la solideran dell'età matura, e tutte le grazie dell'im-maginazione di tin giorane poeta. (N. D.) Fu tradotto in versi sciolti Italiani da Goo. Paolo Ricolvi, e da noi si possede. P Ricolvi.

La Boucle de Cheveux enlevée, Poeme Heroi-

Questo poema più galante, e prù a-meno del Lotrin di Bolenu, è fra gl'In-glest ciò, che il Vert-Vert è fra i Fran-cesi. (N.D.)

T. III. Le Temple de la Récommoée au Epituples = La Dunciade,

Quest'ultims è una Satira furiosa contro i nemici dell'Autore: vi possa in rivista, e gli Austei, ed anche i Librai. Le Poote Laurent := Exemple des Bapporis de Scriblerus .... Némoires de P. P. Glerc de

cette Paroisse. T. IV. Mémour de Martin Scribles

Pope, il Don. Arbuthnot, e il Don. Swift formerone il progetto di comporre Insieme una Satura sopra gli abusi nella maniera d'insegnore le Science. Per eseguir con più di successo questa impresa, risolerso d'intitare il famoso Cervanues, e di nascondere le loro critiche sotto le apparenze di alcune avventure finte; un la morte d'uno degli amici di Pope, e l'infermità dell'altro impedirono, che l'opera losse continuata nel tempo, che appena averano compito il prime

ΠΕΡΙΒΑΘΟΥΣ, on l'Anti-Sublime, c'esth-dire, l'Art de rumper en poesie, par Martin Scribber = Préface de l'Homers Ap-

glors. T. V. Mentor Moderne = Lettres de Mr Pope, et de divers de ses amis.
VI.
VI. Lettres = Testament d'Alexandre Pope.

VII. Lettres == Test

Queso grand uomo nacque a Londra li E. Giuguo 1688., e mori a 5o. Meg-gio 4746. a Twickenham. ( Dalla Vita nel T. t. ) Popma De operibus Servorum. F. Pigno-rius. Si trova ancora nel T. III. di Poleno.

Tito Popma, fratello di altri tre, Aunacque in 11st, piccola città di Frisia, e viveva serso la mettà del XVII. secolo.

(Moreri)
(S) Percacchi (Tommaso) Prediche di di-vesi illustri Teologi, e Cattolici Predicatori della parola di Dio, raccolte a contun bepeficio di qualunque si diletta d'intender

suamente le Seriture Socre. In Venezia, 2565, presso Goegio de Cavalli. T. 1. 8. ° XXIX. N 12. Libro rare, lo nota l'Haym sella Bi-

bliot, Ital. Il Porcaerhi divisava di pubblirare una Collana' o Raccolta de' migliori sermoni de'più celelei predicatori, ma non ne comparve, che questo salo volume. ( Bio-

gr. Univ.)
)--- Q. Corrio, De' fatti di Alesandro
Nagno Re de' Macedoni, con alcune annotazzoni, dichiarazioni, et avvertimenti, e con una Lettera d'Alessandro ad Aristotik del ato dell'India, Bessono, 1756., Re-mondini. T. 1. 8. ° XXIX. G 5.

Questa Traduzione merito gli applana de Doti Italiani (N) È uno degli An-teri tradotti in Italiano, che entrane mella Collana Latina, pubblicata insieme colla Collano Greca da Grabriele Giolito a suggerimento del Porrarchi, zella Bibliot. Ital. dell'Hayna si trova l'elenco degli Ausori tradocti, di cui sono

(S) --- La Fabrica del Mondo di M. Franersco Alunno da Ferrara Liter decri. Vi e aggiunto un nuovo Vocabolario di tutte quelle voci, che mincavano nella Fabrica, de quali sono state estratte e cavate dal Gio-rio, dal Coro, dal Politiano, da Gino da Patoh, dal Firenzuola, e da diversi altri · più appenzati, et migliori outbori della nosara lingua, con gli esempii a trute le voci, secondo l'ordine usesso ter In Venetia, 1612, Balsa . T. 1. fol. XXIX. K 16.

Questo dotto e laborioso letterato naeque versu il 1550 a Castiglione-Aretino, e mori e Venezia nel 1585, ( Biogra

Porcaria (S.) Aldratis Epistola. Sta nel T. 15. p. 852. Biblioth. P.P. - - Visio procuuncia futuri Martyrii . Eid T. 7. col. 623.

É Antore d'increta età.

Porcius Lauro, Sta con Sallustio dell' Haver-Porcii (Leonhardi ) De Re Peruniaria Antiexorum, ac de corusa Ponderskos, Messsons, Storpelits militaribus etc. Libri duo,

Stanno nel T. IX. di Geonovio. Thea, Antin Ge Perphyrius De vita Plotini Gr. et Lat. Sta nel T. IV. p. 91. della Biblioth. Grace.

--- Marsiko Ficino Florentino Interprete.

Su in principio delle opero di Piotino trad. dal Fieino. P. Plotinus. Porfirio fii discepolo di Longino e poi di Plotino. Seudoca che il passone doni-minte di questo Autore fone la vamità, el esta traspare in questa sua vita di Plotino. Di tutti i Neo-Platoneri sonza dubbio fu il più dotto; ma compinereni di fir pompa della sua errofinirue, dalla quale ostentazione ne acapto la crisca.
Nello suo opere, il suo guadazio nou era
abbastanza perdominate per ordinare la
copia delle suo organisma, per perac-tere nel fondo delle quissoni. Dal che ne venoe una mancanza di conseguenza e di stabilità nel suo sistema, un certo scetticismo, che faceva il suo torusento. Senza aver nulla eresto, comentò il simenna di Plotino, o piattosto diede alle idee di quesso filosofo ana formo note-matica. Malgrado la ricchetza della sua postiva dottriaa, egli era anosea più en-Insiasta e visionario del suo maestro nesseta e visionario del suo maestro, e terminò pressadendon di aver veduto Dio medesimo in un estasa. Egli era mato a Beranca, colonta de Tico in Siria, l'anno 253. ds G. C., e meri a Roma verso il 304. o 303. ( Schoell , T. 1r. P. 111. )

divrogenmente (Constantina) De vita et ge-Min Basilii Magni Imp. F. Genesius.
Costantino Porfirogeneta, figlio di Leone il Saggio, naopse in Costantinopoli nel

H Seggo, asopse in Costasimopoli nel gox, e mori nel góx, //Morer/) Porta (Jo. Bapt.) De fuctoris incrucum notis, valgo Zefreit Idde quinque. Altree libre supremeti, et quimplurime in locis loca-pietati. Neapoli, 1602., Subrille. T. 1. 6d. P.C. H. F. S.

Porta, a preghiera de'snoi amici, di-stacco questo Trattato, che è una specie di Steponografia, da una sau opera più grande. Avera egli concepito di buon ora il vasto disegno d'un Enciclopedia, e ne free stampare il Prospectius, co titoli dei deferenti trattati, di cui dovea comporla-Ne volca differere la stampa, finche fosse serminata, e frattanto ne estrasse, e pubblica questo trattato de fiertivis literaruen notie, che è un trattato della maniera di nascondere il proprio pensiero nelle lottere, o di scoprirri quello degli aftn. ( N. D.

--- Magiae Naturalis, sive de Miraculis pe-

rum naturalium Libri XX. Lugd. Bat. 1051, Leffeu. T. L. 12.º XXV. F 20. --- De humana Physiognoma Libri IV. Rothomagi, 1650., Berthelin. T. 1. 8. ° XXV.

Questo celebre Fisico e Naturalista na-eque in Napoli verso il 1510., e vi mori nel 1615. ( Biogr. Napol. ) Porta ( Joseph ) V. Mabilion de Studiis Mo-

P. Giuseppe Porta da Asti era Monare Casanee nel Gollegio Amelmo-Benedis-tino di Roma, e viveve sul principio del

pussate secolo. ptiman section.

intraeri (Jo. Alla.) Elogia Petri Patenni. F.

Struvius, Act. Litter, T. 1. fasc. 2.

Oursto Ekeijsta viersa nella accorda ti del XVII. secolo.

Porto ( M Armilii ) Dictionarium Jonicum Gezeco-Latinum, qued Indierm in emnes Herodoxi Libros continet, eum verherum et locutionum in his observatu dienarum accurata descripcione, qua varias Jouicat Linguae proprietates, regulasque diligentissime notatas, et Horodoteis exemples illustratas desonantent etc. Francof et Oliic. Palthenatas, 15-5. T. 1. 8. ° XXVII. A 20. Libro varo, e ricercato. (Biogr. Univ.) M. Esatilo Porto, figlio di Francesco

di Ceeta, fu Professore Ordinario di Lin gua Gorca nell' Università di Bepdelbeg, e defico la sur Opera a Giovanti Paca-zio, Signore di Vallars con suo indiciazo del 1. Settambre 2602. I Traduttori Italisui del Nuovo Dizionario ec. atribriicono quest'Opera a Francesco Porto, padre da Emalio, e quel che è più nopatre di sommo, è questo stessa nostra e-dizione di Francosort, 1653. in 8.º Per mostrar frattanto, else l'opera è produzione del figlio, e non del police, non docche leggersi l'avvertimento a Lettori Ut igitur, dice Emilio in un paso, pre meanum virium tennitate Lectores discendi capidos, et Linguas Graccas staliona juvarem, et difficultatibus liberarem... e in fine: Quan auton feliciter, in his praestandis sim ovr-tutus, ipse non dicam, ne proprias merces importune laudibus efferre videar ...

Portraits des Hommes illustres tant du Siecle prisent, que de plusieurs passés. Leide, 1757., Hask. T. 1. fol. PG. III. H 25. Col Frontispino Egurato. I ritratt sono

Gol Prontisquio figurato. I ritratú sono 9 i., non del migliore intaglio. Porzo ( Camillo ) La Congiura de Baroni del Regno di Napoli contro al Re Ferdionado le Sta nel T. 5. della Raccolta degli Storici Nap. P. Istoria.

Questo Scrittere Napolitano era figlio di Sumono calebre Filosofo dell'eti sui . (Zeno, note al Fontanini). La prinz edizione di quasi opera fu fatti in Roma presso P. Manusio 1565 (Toppi Bibl.

Posidispo Excerpta et Comordiis. V. Excerpta Posidispo , detto Cassandre , da Cas-sandra città della Macedonia , Poeta della Commedia Nuova, fiori dopo la morte di Mennadro

Posneri ( Caspari ) Dissertatio de singularilos ac miranda qualmedam, quae morte Chriac mentura acciderant, quies more Carrieri in natura acciderant, utrum a natura forniat? ad Matth. xvii. 45. m Marc. xvi. 55. et. Lee. xviii. 45. loh. xvii. 55. 80a nel T. a. p. 56g. Thes. Nov Theol. Philod. Pomevini (Annonii) Noue Divini Verlie; et Boß
Apoatolisce Ecclesiae Fidos, at Facies ex quature primis Occumenticia Synodia, ex quibos demonatratur. 1. Fraudes provocan-tom ad solum Dei Verbam acripum. 3. Athetsmi haerottoorum hojus secult. 3. Eradversantium Kalendano emendato. 4 Vafricies pervertentium Canones, et abutentium nomine SS. Patrum ne Principum in re Fidei, adversus Responsum cujuntam Davidis Chytraei. Postaniae, 1586., Wol-rabins. T. 1. fol. VI. L. 17.

- Moscovia, et alia opera de Statu Itujus Seculi adversus Catholicae Ecclesse bostos. Nuoc primo in unum volumen collecta, atque ab ipsomet Auctore emendata et ancta. Coloniae, 1587., Berchmann. T. 1. fol. PC.

VI. H 7. I prazi aggiuoti in questa edizione sono:

1. Interrogationes et Responsioner de processone Sparitus Sancti a Patre et Filio
ctc. 2. Epistolas Gregorii XIII. P. M.,
Srephani I. Regis, Ja. Basilit Magni Moseroica Duesi et alicorum. S. Notze Divini
Verbi et Apostolicae Ecclesion Fides et Verbi et Apostolicae Ezcleste Fides et Facies er quature primis Occumenteits Synodis etc. i. Retrectio impostorarum D. Chytrori etc. 5. Epistola ad Scepha-num I. Polonice Regens, de Statu Ec-clesise praesentis adversus quemdam Hacretirum. 6. Responsiones ad Regii Viri Septemerionalis interrogationes. 7. Judicrum de Confessione Augustana, ac num admittendi sunt haereties ad colloquium publicum de Fide? De Desid, Erss ad quem novi Ariani provocant. De Pi eardica Secta. 8. Epistola de necessitate, utilitate, ac ratione docendi Catholici Cathechison. 9 Rationes et exempla, qui-bus adduci debeamus, ut inter summas difficultates et negotium Divinum alscriter agere possisions ad glorism Dei, et D. N. J. C.

- - Bibliothees Selects de ratione studiorum , ad Disciplinas , et ad salutem ocanium genhum procurandam. Romac. ex Typogr. Apostol. Vaticana, 1593., T. s. in vul. 1. fol. VI. O 5.

» Non si può negare, dice il Du-pin, » Non se può negare, dioc i un-pin, » che neu vi nai ni questi opera nolla » crudizione, e molte cose utilissime a » chi vuole tsiniare; ma hisogna con-sessure, che l'Auszer l'ha ingrossotto » di molte quistioni di controversia, e » di pezzi, cha vi ha inseriu, di esi » di pezzi, cha vi ha inseriu, di esi » ficilmente si potrebbe star senza, a n else noe coevengone affatte ad un opera » di questa natura. »

» di questa natura, »
por di questa natura, »
c. Apparenta un dominum gentium historiam.
Venenius, 15/75, Castum, 1., n. 8° PC. III. A.S.
torn del 15/55. Pe imperiore da pin Papi
tra varie importanti magoianante, e mori
in Perrora a St. Pelevon (vit. (\* Stowel)
Pontia Proporta a St. Pelevon (vit. (\* Stowel)
Pontia Proporta a St. Pelevon (vit. (\* Stowel)
Apontino, e Venerova di Calana, assistette
al Concilio Africanos, nel 4 16. I Ulturais
al Concilio Africanos, nel 4 16. I Ulturais
al Papi perrora di Eggia harved di Carlo
a. S. Papi perrora di Eggia harved di Carlo
a. S. Papi perrora di Eggia harved di Carlo
a. S. Papi perrora di Eggia harved
al perrora

bris Scriptor Vitae S. Augustini, p. 95.
Possioi (Petri ) Symbolsrum in Mattheenn
Tomus Prior, exhibens Cotenom Gracocrum

Patrum onias et viginti, sum Concordia Evangelisterum io Geocalogia Christi. To-lome, 16;6., Boude. T. 1, fal. Il. M. 5. --- Symbolarum in Matthactum Toessa alter, quo cootineine Catena Patrum Graegorum triginta, Collectore Nuceta, Inter-

a S. Paolo scrive di lui : Possidius cele-

perte Baldassee Corderio . Tolosse , 1647., Boude . T. 1. fol. II. M 6. - Catena Graccorum Patrum in Evange-Hom secondum Marcum . Accessit Commentarinm ad loca selecta quature Evangelio-Graeci Contextus rum. Item Collationes omnium Librorum Novi Testamenti

com: nem scatteres (grost Contrain var. Codd analysis MS: a Philadres Arabica (St. Codd) Endotres; Itamar, Type Burletins, 1675.

— Theophysical Institute Diegis, Pr.

— Theophysical Institute Diegis, Pr.

— Theophysical Institute Diegis, Pr.

— Theophysical States of Professional Codd of the nes Selectae ad rem litterariam speciantes T. r. a p. 525, e nel T.1v. p. 252. ai treva Observatio de Gulielmo Postello, cic.

stamii Episcopi ad S. Athenssium Epistola de Filii Dei Consubstantialitate. 84a nel T. a. p. 566. di Achery.

Questo Scrittore viveya nell'acon 555. ( Dall' Index Autorum nel T. 13. ) Potestà (Cajetani ) Evangelica Historia disposita, et concordata cum Commentariis. Accesit Commentarius in Apocalypsim. Pa-normi, 1726. Ciclei. T. a. fol. I. K. a. Questo Beligioso de' Minori Osservanti

di S. Francesco nacque in Palermo a 5. Marro 1655 ( Monget. ) e viveva anosea nd 1721.

Red. p. 611.

Questo Scrittore viveva nel xtt. secolo, verso il 1152. ( Bellarminus de Script.

nella Contea di York cel 1673, Fu Pro-fessore di Teologia nel Collegto di Cristo, e senza risunciare alla castedra, fu fitto Vescoro di Orford, e quindi Arcireacoro di Cancebreri: mori a Lambeth il di 31. Orto di Visco, I Biogr. Unita.) Portelli (Decentiare di Contentiare Con-briac. F. Mirari Chemicano Constituto, e Deved. dato Ecologia di Con-legia di Passol, dato Ecologia di Co-legia di Con-legia di Passol, dato Ecologia di Co-legia di Con-

brue. P. Mursit Chronicon.

David Powel, dato Ecclosistico, e
Sterico di Galles, moque nella Centra
di Denlagit verso il 1552, e mori nel
1558 ( Hings. Univ.)

Pouge ( Annamin ) S. Hieronymi Opera P.
Questo Heneditatio della Congregacione
di S. Maure travagibi col P. Martinany
all' editione di S. Givaltone del 1633, Vi-

vera nel principio del secolo XVIII. (N.)
Ponilly (Mr.) Dissortation sur l'incertione
de l'Histoire des quatre prémiers sectles
de Rosse. P. Mémoires de Litterature etc.

-- Novemx Essais de Critique sur la fidé-lité de l'Histoire. Ibid. p. 130. Prodi (Hieroymi) et Jo. Espaistae Villal-pach in Eurehortem Explanationes, et Apsaratus Urbis et Templi Hierosolymetani

Commenteriis et imaginibus illustratus . 1. Romae, 1596. T. S. fol. H. L. 15. Opue rarum et praelionum, vitus quest'opera chiamata dal Vogt p. 552, e nel Dizionar. Bibliogr. da Parigi è notuta: Opera dotta, e ricercatianima,

e nell'uno, e nell'altro non è rappor-tata, che questa nostra edizione, di lio-

tata, che questa notiza edizione, di Bo-ma 1506. Il P. Prodo, Genita Spagnuolo, era nato in Biera città nell'Andaluzia nel 1547., e morì in Bona nel 1595. (Satwed) Prievotti (Ar.) De Magneranhes Populi Ro-mani Componitarius. Sia nel T. 181. di

Il Prevozio era d' Unellodunum, oggi forse Cadenac nella Gallia Aquitania, e viveva nd finire del XVI. secolo. ( Dul-

rivera nd faser del XVI. secolo. ( Dal-F Opera )

Pratejas ( Pardalfas ) Ad tit. Inst. de Officie
Judicis. Site nel T. v. di Ottone.

- Veteres Populi Romani Leges cum adjectionibus Everardi Ottonis, Ibidem. --- Ad Legem Juliam de Fundo dotati.

--- Jurisprulentiae Modiae Libri gratter. Ibid. T. ttt.

Ouesto Giureconsulto Augusto-Buco niste viveva nella seconda metà del XVI. recolo. ( Dalla Prefaz. )

recoto , ( Balta Prejuz. ) Prateoli ( Gabrielis ) Narratio Historica Con-ciliorum omaium. V. S. Prochi Opuscula. Questo Dottore di Sorbona nacque al

Questo Dottore di Sorbona macque al principio del XVI. secolo, e morì nel 1585. (N. D.) Pratilli (Francesco M.\*) Lettera nella quale si piega un antico Marmo, in cui si fa monorna di Giore Ortense. Sia nel T. s8.

del Calogierà.

La Lettera di questo Canonico della Chiesa di Nupoli ba in fine la data di Napoli 29. Marso 1759. --- Lettern sall' indagamento del site del-

Pantica distrutta Equotatico negl' Irpini, o sia nella Dounia. Ivi T. So. o sia nella Bussia. Ivi T. So.

Lettera, nella quale si chiarifien I' esisistenza della Colonia in Bussii. Ivi T. Sq.
Questo dotto e laborisco Antignano
cera Napolitano: abbrecció to staso Ecclesissico, e sa Canonico della Catedrisia
E. C. antignano.

di Capus: mori nel 1770, in età di circa assant' anni. ( Biogr. Unir. ) Pratique ( la ) des devous des Pasteurs et Ca-

rez, dans ce qui régarde l'instruction de leur peuple. Lyon, 174a, Besson. T. 1. 12.0 in lat. VII. E 8.

in lat. VII. E 8.
Prato ( Hieronymust de ) Sulpicia Severi Historia Sacra. V.
Girolamo di Proto era da Verona, e
Prete della Congregazione dell' Orstorio
della sossa città; viveva verso la mech del passato secolo.

xillae Carmina. V. Carmina novem III. Praxillar

Formin. Prastilla di Sicione Dorine cantò cin-quanta anni dopo di Telesilla verso F anno 458. av. G. C. alcuni Dittrambi, fm'quali si ricorda quello intitolato Achille n recorda questo intricato Actatos, na non ei restano di essa che alcuni fram-menti. ( Schooll, T. z.) (S) Préca Histocique des Antiquités de la Ville de Naples, par Raphael de Dino. Naples. 1818. Fernandes, T. t. 12. ° XXIX. N sy.

Preigerus (Aleala.) F. Epistolse venditutae Proparation à la mort pour les persoanes ré-ligieures. Asignon, 1751., Girond. T. 4 12. 6 in lat. V. C. 5. Princessaid contre le changement de Béligion.

Histoire des Cérémonies etc Presi (Leonardo M. ) Gentalogia Cronesto-rica della cospicua, e nobilissima Famigli Nacili. Palermo, 1755., Valenza. T. 1. fol PC. X. K. 11.

Presti (P. Ansonio le ) F. Barcellona. Il P. Marstro le Presti Domenicano

II P. Massiro fo Pressi Domesicana nacque in Gameran nel 1666, e mod in Falermo a 38. Dicembre 1744- ( Scimi, Prosp. T. II. p. 207).
Pervost ( Abbé ) Hantiere Générale des Vo-juges, F. Francosco Pervost nacque del Anti. Francosco Pervost nacque del Anti. Esta Companya de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del com

1607., in Hesdin nell' Artois, e compagna ritornando da Chantilly a 25. Novembre 1965. (N. D. T. ) sotius ( Joan. ) S. Cyrilli Hierosolymitani

Opera. V.

Questo Edisore di S. Civillo Gere

lim. era di Bourdenax, e visera verso la metà del XVII. sceolo

med del XVII. secolo.

Persiono Tesoro delle Indulgenzo. Cefald,
17/62, Amato. T. 1. 4.º in int. V. A 5.

Priduax ( Janusia ) Viginti dana Lectiones
de toxidem Religionis Capatibus, praccipus
bos tempore controversia. Ozonii , 16/8.,
11.11 7. 62 XVIII D. 2.

Hall. T. 1. fol. XXIII. D 11.
Questo Vescovo di Winchester, gran-dissimo Teologo, ed nomo illustre per la suo supere, e per la sua fedeltà inviola-bile verso il lie, e verso la Chiesa Auglicana, era mao nel 1578 a Stafford nella Conten di Devonshire in Inghilter-

ra, e mori a 20. Luglio 1650. (Moreri Pridenux (Humphridas) Moses Massonide de Jure praperis et peregrini apud Judacos; latine vertin, et notis illustravit Humph. Pridenat. Ozonii, e Th. Sheldon. 1679. T. 1. 4.º XIV. C 36.

--- Histoire des Juifs, et des Peuples voi-sens, depais la décadence des Royaumes d'Israel, et de Juda, jusqu'à la moet de Jesus-Christ, traduise de l'Anglois. Paris, 1742. Cavalier, T. 6. 12.º XIV. E 28. Open eccellente, ch'ebbe un successe

stracedinario, essendosene in Inghiltere. facte ceto edizioni sia in folio, su in 8.º in pochisimo tempo, come varissime e-dizione si trovano della Traduzione in Francese. Ha il Frontispirio figurato al-lusivo, e il ritratto dell'Antore dopo l'Avertiesement. Conniene ancorn varie Carte e geografiche, e topografiche, ed altre, che presentano o fatti storici, o estamanse, o cerimonie sacre, spane nel corpo dell'opera. - Marmora Ozoniernia. V.

Questo dotto Inglese era nato a Pad-stow nella Conten di Cornovaglia nel 1648.

stow nella Canses di Cornovaglia nel 1648. e med in Norwich, or cen Bogano, nel 1745. (N. D.) Primati Episcopi Africani Gellectio Commen-tariorum et Ambrosio, Hierosymo, et Au-gustino in Egistolta Palli. Sita nel T. J. ed. 165p. Bibblioth. Palmondorum Ball -- Comm entseis in Apocalypsim. Ibid. col. 1556.

Questo Scrittore visse nel VI. secolo circa l'anno 55o. ( Dull' Index Alph.) Primata ( de ) Romani Pontificis. Opus cujus scopus est demonstrare Primatum Rom. Episcopi inter alios Episcopos nullum nio honorificom esse, et illum Primatom nec

divinum, nee Jurisdictionis esse. Londini, 1770. T. 1. 8. ° XIX. B 10. Ha la versione francese a fronte. Principolibis (de) Italiae Tractatus varii, a isdictionis ese. Londini, 🛚

Thoma Segetho, Lugd. Bat. 1618., Elsevir. Entra nella Collezione delle Picciole

Repubbliche.

Repubbliche.

Principes discuts por faciliter l'instiligence des Livres peopleciques. Paris 1755. 38mon. T. Bi. 12 ° XV. C. 14.

Principes (les ) de la Biligion Dartéinnie expipules de forme de dramades et de rérespisações de forme de dramades et de récato par Guillanner Wale, Archevlique de 
Castorbery, traducia, de l'Auglou. Londeus, 
1745. T. 1. 12 ° XX. C. 64.

Principia (de ) June resexuada principia monita generalia. J' Oldeurs. Select. al reau 
Pail (Te Ru.).

Prioli (Beniamini ) Ab excessa Ludorici XIII. de rebus Gallicis Historiarum Libri XII. Parisis, 1665., Leonard. T. J. 4. PC. VII. F 14

Priolo aveva tanta amu ne per T. Livio, che disperando di poter mai raggiungre, nemmeno da lontano, la perfe-zione del suo stile, perse Tacito per modello, scrivendo questa storia della Fronda. Per iscandaglian il gasto del pubblico ne aveva nel 1662. pubblicato i primi einque Libri; ma tutta la Storia in disci libri non fu data alla luce, che nel

hivi non fu data alla luce, che nel 1965, el è la noura educione.

Sono diversi i giodiqi de Butin nal merito di quest'opera. P. la Long Biblicati, Hint de France, n.º 96.38. Quanto Storico en nato a S. Giorana d'Angeli el fon, e mori a lyun nel 1667, (XL).

Priori (Philippa) De Literia Conomica Diagratio cum Appendice de Tractoria et Symotor. Partini 1668. Biblica. T. 11.25.

nodicis. Parisiis, 1675., Bellaine. T. s. 12. 10.

Proctani Grammatici Caraciensia Libri on Colonise, 15a8., Cervicorpus. T. 1. fol. PG. Il. F 7. Vi si trova unito Rufinue de Metrie

Vi al trora unito somerite.
Comicia et oratorile numerite.
Sia pri --- De Rhesorica ex Hermogene. Rhetores Gracci in Iat. cons. F. Pruciano fu Grammatico, Retore, e

Pruciano fa Graumatico, Fettore, e Porta di Castro-tero, il quale dice, che a suoi tempi (an. 514,) inegnava la Grammatica in Estantiaspoli.

Pritanti (Lausadi) De ingeniorum modera-tione in Beligionis orgetos, ubi quae jura, quae feras futura inte homini Christiano la inquirenda et tradenda veritate, ostenditur, es S. Augustinus viadiestar e multiplici centura Jonnes Pheroposi. Edico urria

tensura Jonnus Pherepous. Edicio urviu. Ventra accurator, et cataguior. Venetia. 1744. Pasquali, T. J. 4.6 VII. C. 16. Sotto quesco nome in nacone il ordebre Ludovico Nunteori. Egli interspense questi opera per difendere il Vencoso d'Ippona dal finnoso Proestantae Giovanni le Clerc, che sotto il nome di Giovanni. Ferepono avova dato alla luce in Anverm, o pintosso in Amsterdam nel 1702. un infonse critica col ticolo di Animadversiones fatta alle Opere di quell'insigne Dottore della Chiesa. Quest'opera fo universalmente applaudita, e fra le

altre, una prova ne sono le molte edizioni fattesene in Parigi, in Colonia, in Francfort, e in Veneza, e la nostra precade l'ultima, che se ne fece nel 1752. --- Difesa di quanto ha scritta Lamindo Pritamo in favore della diminuzione della troppa. Feste := Si trova in un volume intitelato; Raccolta di Scritture concernenti la diminuzione delle Feste di Pre-

cetto. F.
Privitera (P. Francesco ) Del Tremusto di
Catenia del 1593. Catania, Basgue. T. L.
4.º P.C. X. P. 34.

Questo Religioso della più stretta Os-servanza di S. Francosco, merque in Ca-tanin li S. Agosto 1651., e vi mori e 18. camero 1702 (Mongit. Biblioth. Sical.) Gennaro 1702. (Mongel. Biblioth. Sicul.)

(S) Privitera (Domenico) Lettera ad on amico per servire di Relazione sallo stato attusle della Bisikea di Catania, e di Supplemento alla Storia di essa. T. 1. 4.5 XXIX. F 50.

--- Elegio di Carlo III. Borkone, Re delle Spagore. F. Componimenti ec. (S) --- Orazione Fispelice in Iode di D. Vin-

cenzo Paterno- Castello, Duca di Carcaci. Catania, 1818. T. 1. fol. XXIX. U 27. (5) --- Elogio funebre pella morte di Mona. D. Salvadore Ferro dei Berardi, Vescovo di Catania. Cat. 1820. Da' Torchi dalla R. Università. T. 1. 4. ° XXIX. F 52

(S) --- Prolusione all'anno Scolastico 1826. e 1825, recitata nella G. Sala della R. Uversità di Catania. Palermo, 1825., Dato. T. L. S.L. XXIX. U sq. Questo Canonico della Cattedrale di

Questo Caisorico della Lattiterrase con Catania nacque in questa città il di 11, Gennaro 1752, Fu premosso, previo con-corno, alle Cattedra di Logica in questa Università nel 1800. Vive untora. Probas Esiconine Cento ex Virgilio de Norro ex Ventra Tentamento, P. Poetas Chrustini.

trove amoura nel T. 8. p. 708. Biblioth. Questa celebre donna, moglie non di Adello Procomole, come creciono alcuni dietro Isidoro, ma di Anicio Probo Prefetto del Pretorio, e poi Console, fiorì

sotto Graziano nella seconda metà del IV. scolo. (Dall'Index Alph')

Probi (M. Valerii) Libellus de interpertan-dis Romanorum Litteria, ex MSS. Codicibus aucins et notu illustratus ab Benr. Ernspo. Sto pel T. 1. di Meerman,

Questo celebro Granimatico, che da Eusebio in Chronic. Olymp. 209 vien chiamato Ecuditissimus Grammatico rum, revers in Roma nell'zono 59 di G. C. ( V. Testimonia che preced.

Probi (M. Antonii ) De Monarchia Regni Israelis. F . Helvieus, Questo Scrittore era Pastore nella Chiesa d'Islehia nella Sassonia, e vivera sul fi-

nire del XVI secolo. Problème Historique: Qui des Jesuites, on de Lether, et Calvin, ont le plus mui à l'Eglise Chrétienne. Utrecht, 2763. T. 2. 12. S XXIV. F 25.

Procedure sur laquelle le P. Jean-Baptiste Girard Jesuita, Catharine Cadrice, le P. Estienne-Thomas Cadière Domenicain etc. ont été jugra per Arrêt du Parlement de Province le 10. Octobre, 1951. Aix, 1955., David. T. 1. fel. X. B 16. Processus bulstus contra Petrum Aragonise,

Processus habitus contra Petrum Aragonise, sa. 1282 et alua Processus, quo iden Petrus regno prisaure. Stanno nel T. 2. p. 639. e 656. di Achery. Prochori (S.) Narratio, acu Huscois de Vita, Meroulin, et Assumptione S. Joannis Apo-noli. Sin nel T. 7. col. 108. Biblioth. P.P.

Falantiene questa Stória viene attri-buita a S. Procoro. Egli fu Discepola di Greh Cristo, e di S. Giovanne Evangei Issa. Fu uno de' ette primi Discessi, e

ista. Fu uno de wite print Ducous, e perposto Veccovo di Nicomedia da S. Pao-lo. ( Dalf Index. Alph.) Proth Philosophi Hyuni tr. Lau. Sanno nel T. 8, p. 5-8. Biblioth. Gr. Pobrico, e nel rol. Miscell, alig. Gr. Script. Carmina.

--- Chrestomathia - Chrestomathia, seu Loudabilia de re pee-tica, Gt. at Lot. Sta nella Bibliotheca di

nca, un at Lat. des neus Enclothece di Fozio, a p. 68a. Questo Filosofo nacque nel 41a. e mort nel 435. (Flabria: Biblioth, Gr. et Lat.) Proch (S.) Archiepiscopi Consuminop Ana-lecta, a Vincentio Ricardo; Ge et Lat. Romae, 165a, Zanetti. T. 1. 4. ° IV. A 7.

-- Opuscula, a Geverharto Elimenhoritio,
Ge. et Lot. Lugd. Bet. 1617. T. 1. 8. °

XVL E 13. Questo volume co seguense: Narratio Historica Conciliorum omnium Ecclesiae Christianae, Gabrielis Prateoli, cum castigationi-bus Joh. Lydii. Lugd. Bat. 1610. ab.

Haestene . - Epistola ad Harmenios da Fide, Gr. et Lat. Sta nel T. tz. p. 300. Biblioth. P.P. - Homilia de Domini Nostri Jesu Christi Nativitate, et in Transfigurationem Domini nostri Ge, et Lat. Hod. T. 15. p. 655. e 647.

--- Oratio Panegyrica in Sanctum Andrasam Apostolum, Gr. et Lat. Ibid. p. 814. --- In S. Joanness, F. Cordenus Cat. PP.

in Joan a I Sermoni di S. Proelo, dice il Du-> pia, T. 12., sono scritti con stile rotto n e sentenzioso, pieui di antitem, d'in-n terrogazioni, di esclamazioni, di punte: » i pensieri sono studiati e sottili, ma » poco utili, e poco istruttivi. Ei dice » la stessa com di ornto maniore diffe-» renti, a le da un'infinità di differenti > aspetti. Questa maniera di comporre > enge molta fizica, ed applicazione, e > fa conoscere il fuoco, e la vivacità di > colui, cho parla; ma essa è di poca > utilità agli Uditori; li diverte, e gl'in-> canta qualche volta, mentre che ascol-> tano questo discorso studinto; ma or-» dinariamenta non ne escono nè più i-> struiti, në più toccati, e appena sono > usciui, dimenticano tutto cio, che loro > è stato detto, giacchè quei modi piacon voli, che non piacciono se non per la na loro gran dilicateria, non fanno veruna nimpressione sopra lo spirito, ne sopra nil cuore, e non lasciano il più delle ne volte, che un sovrenimento generala n di ensere stato incantato da ciò, che si n è inteso, senza saperne il perchè. Ecco n il carattere de Sermoni di S. Proclo. » che è riuscito perfettamente in qu » genere. Egli ha mostrato cosi ciò, che no saile migliore, o se avene avato la » nno saue migravet, o se zvene svano is a » sorte di vivere in un tempo, in cui si » aveva un miglior gusto. Ei fu Patturca di Costantinopoli Panno 434, e morì » in Aprile del 436. » Procopiu Guascus in S. Loram. P. Corderius, Procopiu Guascus in S. Loram. P. Corderius Procopiu Guascus in S. Loram. P. Kordust Historia. Ex Biblothera Vatienus Nicolaus historia. Ex Biblothera vatienus historia. Ex

Alemannus protulit, latine reddidit, notis illustravit, Gr. et Lat, Lugd. 16eX., Beu-giotti. T. 1. fol. PG. IV. F 12. Prima editione. ( Schooll )

Traduta in Francese of treva nel T. tr. della Storia di Costantinopoli di Cousin. V. Cousin.

-- Historiarum sui temporis de Bello Gothico Libri IV. ex interpretatione Claudii Maltreti Soc. Jes. Historiae Binantinae inserta. Accessit in hac editione Ugonis Groui explicatio nominum, et verborum Gothicorum, Vandalicorum, et Langohardicorum. Stanno nel T. L. P. L. di Muratori Rer. Script. Ital.

Questi Libri sulla Gnerra Gotica si Questi Libri mina televira contes es trovano tradecti in Francese nel T. I. della Storia di Couantin. di Cousin. P. Cousin. Histoire melle. Ibid. T. II.

--- Historie mélèe. Ibid. T. ir. --- Sir Livres des Edifices. Ibid. --- Historiarum Libri vitt. Gr. et List. E un Estratto delle Opere di Proco-pio, che riguarda la Guerra de Persiani, e che l'orio lo inserè nella sua Biblio-

thera . F. Photius, p. 66. Procepio di Cesarca fiori sotto l'Imp. Giustiniano verso il principio del sesto n colo. Fu Segretario, e compagno di Bolianrio, di eni descrisse le imprese. ( Vos-

Ilsurio, di cui descristo le imprese, e Vos-sius, de Hist. Gr. p. av5. P. Pedicias de Hercelle, Gr. et Lat. Sita con Egistros. P. Ejacierum.

Egistros. P. Espainis de Pedico, cha è perdusta, e che avea per titolo de Grov. o poson el Disloghi mamorabili di Socrete. Il Relambo di li lo ha preso, e lo la muito alla una edicione di Ejacie-6 10 Ill Unite and sea custom is appe-teto. Prodigo fu maestro di Sorrate, d' Europide, d'Isocrate, e di Sensoute: fioriva pue anni av. G. C. (Schoell, T. 11.

P. 171. ) rodremi ( Cyri Theodori ) Exulans Amicitia, Gr. et Lat. F. Miscall. aliq. Grace. Script. Carm.

Corn.

Professio Field, et Abremmeiutio Diaboli Vetus Franco-Susonica Latina. Sua nel vol.
Solitativa Europeili ja 3, di FasPressionica Latina Prancissi.
Pressionica Latina Prancissi.
Professionica Latina Prancissi.
Latina Lat

12.º XXVI. A 20.

É quota una delle Opere dell' Ab. di
Sun Fretro (Castol) delle quali diceva
il Cardinal du Bois, ch' erano i sogni di
un bosn cittadino. (V)
Prolegomena ad Novi Testamenti Gracci Editionem accuratissimam a vetustissima Coli-cilius MSS, denno procurandam. Amatel. 175a., Wetstenii. T. 1. 4.° L. K. 6. ropertius. V. Catallus.

Properzio fioriva nel 52. anno di G. C., nel quale cantò la famosa Vittoria Azinca, È il più grave Larico, pleno di grazie e di sentimento, che ha conservato nel Lasio quanto la Grecia ha perduto di

Ládio quano la trecca na pressisto di Callimaco, e di Fistes. (Arsond) / Rophetae Minores, Hebraice. Typs Plassin, Raphetaggii, 1603. T. 1. a.5. XIII. B. 4. Trophetas Jecemias, Hebraice. 1835., per H. Soppharman, T. Lóng, et de Cauch, Plantinias de l'Hebreu, et du Gree cu latin et n. Franceis, novicides d'Armunous au et en François, précédées d'Arguancus qui en dévaloppeut le double seus litéral etc. par les Auteurs des Principes discusés. Pa-ris, 1780., Simon. T. G. 12. O XVI. B a. Prophétics (les) d'Habacuc, traduites de

P Hébreu en Latin et en François, précédées d'Analyses qui en développent le double sens literal et le sens morale etc. par les sens literal et le sens morae etc. par les Anteurs des Principes discutés, Peris, 1775., Hérosant, T. 2, 22.º XV. C 36. Propositioni cento una estrette dal Libro delle Riflessioni Morali sal Nuovo Testamenso,

condangate dal Sommo Pontefice Clemen Teologica tradota del Francose. Milano 1705., e in Napoli 1724., Mosca. T. 1. 1705., e in Napol 12. ° XX. B 10.

(S) Prose Forestine recolte dalle Smorrito Accademico della Crusea. Venezia, 1755., presso Domenico Octhi. T. 5. 4. 2 XXIX.

È una delle ristampe fattesene sopra l'edizione Fromnaina del 1716, 1745, vol. 17. iu 8.°, e della quale interero parlare gli Editori Fiorentini nella peclazione del secondo volume delle Cicalate, allora che querelarono, che uno straniero etamn queremono, cue uno arumero etam-patore del pregudizio loro, e di quello delle buone lettere non curante aveva preso a trasformare colle eue elampe di mano in mano che uscivano alla luce , i tomi di questa Raccolta . ( Gamba Serie ec. )

Prosperi (S.) Aquit. Episcopi Liher. V. Poe-tse Christiani. T. L.

Opera, accurata vecastorum exemplarium Opera, accurata vetastorum etremplarium collatione, a mendis pese unameris repurgata. Dusci, 1577., Bogardas. T. 1. 8. °
 XVI. E. 6.
 Edizione terra più ampla, e più corretta delle precedenti. f Du-pin, T. 11. °
 I mille versi latini di S. Prospere d' A-

nume versi intim (ii S. Prospero d'A-quitonia contro i Senipelagami, rudotti in versi Italiani dal P. Carlo Agostino Ansaldi. Vanenia, 1953. Oochi. T. 1. 8. \* NV l. 8. 5. Tradiusone moto feede. (Bugg. U-niu.) Ha il testo latino a fronte.

Se ne ha anosta una traduzione in Fran-cese, ed è la seguente: --- Porme de S. Prosper contre les lograts, -- Porme de S. Prosper contre les lograts, traduit en vers et en prose. Nouvelle Edition, en laquelle on e ajouté l'excellente Lettre du même Saint à Ruffia, avec un Abrégé, de toute sa doctrine touchant la Grace, et le libre Arbitre, tiré de ses satres ouvrages, Lat. et Franc. Paris, 1752., Despres. T. s. 8. ° XVI. E. ez.

8.º XVI. E e2.

--- Chronicon. F. Chronicon.

Geanadio dice, che lo sule di S. Prospero è Scolastico, e che vi à della forza nelle sue proposizioni: nervoeus asser-tionibus. Ei trata materio difficilissime coa molta sottigliczaa, e coa molta coa molts actiglicata, e coa motta net-terza. Egli si era formato sopra S. Ago-atino, ma cra più strugesto. Il suo di-scorso non è ac ornato, nè pemposo, ma d' vigoroso e maschio. Pun-pin, T. 12.) Il Arvood mette la morre di questo Santo Scrittore poco dopo il 460. aotto Mag-giorano e Severo; ma il Du-pin, loc. est. dice, a che la Cronica di S. Prospero ci » fa sapero ch'egli passò l'anno 455., » e Vittorio scrivendo nel 457. il suo

» e Viltorio serviendo nel 457, il suo y Canone Paquado, pe parti conse di y un nome merci goi di necescere evil y un nome merci goi di necescere evil y un nome merci goi di necescere evil y un nome merci pano della sua novet ». Servicio della Bibbia tradutto dal France me dil Halano ridona, a dei arricchino di mobilissime note, di noovi erticoli, e di varie caret topografiche. Edizione novienine. Bussuo, 1931. T. 4. 8. ° XXIX O 8. Promotonat (20) citti an Tribunali de la perelle

de Dieu dans les Ecritures Saintes. Paris, 1965. T. 1. 10. VII. A 23. Protosparae ( Lupi ) Chronicou. V. Carust Biblioth Hisser. T. 1., e i Chronologi Antiqui.

Questo Cronista era Greco di origine, e secondo alcuni nacque in Bari, secon altri in Brindisi: viveva nel 1088. (P

Ant. Caraccioli Judicium, che trosasi
prima del Chronicon )
Protosyncellus (Gregorius ) De Processore
Spiritus Sancti. P. Allstius Grace. Ort.

Proverbes ( les ) de Salomon traduits en Fran

Proverties (Jes.) de Salomon traduits en Fran-spois, avec une explaratos troré des SS, Pe-ren, et des Austrus Ecclematiques. Paris, 157<sub>3</sub>, le Petit. T. 1. 8° XIII. D 8. -- L' Ecclesiaste de Salomon, et le Livre de la Segues, traduit en François avec ame explication tirée des SS. Perse, et des Autturs Ecclesiasaprent. Paris, 1576, Le Autturs Ecclesiasaprent. Paris, 1576, De Proverbia Salomonis, Hebraice. Logd. Bat.,

1590. Raphelengius. Edizione afuggita alla diligenza dell'ac-eurato Giacomo le Long nella sua *Biblio*theoa Sacra. Essa si trova nel volume

Psalmi Hebe, Antuer, Platin, 1581. Provenies, Ecclessate, et Canticum Cantico-ram, Hebraice. Argentoesti, typ. Schadaes-mi, 15gt. T. 1. 5a. XIII. B 6. Provinciale Vetas Provinciae Cantuarienis. F.

Sharrack . Provinciale, seu Constitutiones Anglise, con tinens Constitutiones Provinciales quatuor decim Archiepiscoprorum Castuaricasium; Auctore Gulic'hm Lyndwood. Cin adjirum-tur Continutones Legatinse D. Othonia, et D. Otholoni Cardinalium, et Seda Apo-

stolicae in Anglia Legatorum, cum anno-tatiomhus Johan. de Athona. Ozon., 1679. Hall. T. 1. fol. V. I 23.

Hatt T. J. fol. V. I a3.

Raccolta orile, di cui è questa la più
ampla edizione. (N. D. )

Povincuales (Jes) F. Pascal.

Proustesu (Guill.) Revitationes ad leg. 43.

contractus Pand. de Regul. Jur. Stanno nel

T. L. J. di Manuscapia.

T. 111, di Mecrman. Questo Giureconsulto Francese nacque e 28. Marso 1626. Fa Professore di Dritto Civile in Orleans nel 1668., e morì a 15. Marzo del 1715. Questo suo Commentario ottenne varj elogj da stomini celebet. Un Dotto di Angiò lo chisma *Existin* 13 un altro lo dice: potiere doctioreque nerva conscriptum; e il dottinimo Nu-bleo tanto lo loda, ut nihil scribi posse constanter affirmet, in quo simul et perspicuitas major, et gravior solidimum elegantia relu-

sae, et purior demum elegantia eccat. (Dalla Prefaz.) Prodentii (Aurelii ) Opera, Amstel., Janssonius. T. 1. 52. ° XVI. B 53. Prudentio nacque in Saragonaa, e Bort e Roma a' tempi di Arcadio, ed Onorso verso l'anno 304. È il miglior Lirico saero, pieno di grazie, di sule, e di voli poetici ( B.e G. ) Varie opere da Pru-denzio trovansi nel T. 8. p. 465. e segu. Biblitch. PP.

ruritu (de.) intempestivo libros scribendi, et dispatundi. F. Observ. Select. ad rem litter. T. 11. Pruschenckii (Zachariae ) Epistolae . Stanno nel T. I. Fasc. 5. e 5. di Stravino ; Act.

Litter. Questo Professore di Dritto, e quine Consigliere in varie Corti di Germanis era nato in Sultzhuch nell'alto Palati nate a to Gennary total, e mori nel 16:09. (V. la notizie che precedono le suo lettere nel Fast. r. )

Padmi David Hebraice, Astuer., Plantina, 1506, T. 1. 8. ° XIII. D 4. Questo volume contiene ancora i Pre

verbi, e Giobbe, e sono parte della Bi-blia Hebraica in vol. s. 8.º, che da noi si possiedo (V. Bibl. Hobr.), ed è ma delle tre edizioni fitte dal Plantina in questo steno anno, e da le Long, Bi-blioté. Sure, sono chimmate: Editionas

elegantes at out corrector. Hebraice. Antuerp. Plantina, 1581. T. 1. 21. 9 XIII. B 5. us eum duplici poetica metaphrasi. F.

Beza. Proloni Davidis Regis et Prophetse ad Exem-Parlins Davids Regis et Propostus as com-plir Complintense, Gr. et Lat. Antoner. Plan-tion, 1585. T. 1. 24.° XIV. B 2. Parlins Davidse, Germanico Idiomate. Amstel. 1648. T. 1. 24.° XIV. C. 7.

In questo volume si contiene ancora nei lo stesso idiores: Catrchienus D Martini Luteri. Ametel 1646. = Evangelia at Epistolae. Ibid. 1646. Psalmi cum Calendario Hebroso etc. V. Ge-

nebrardus Padmorum Liber, Hebraice, cum vers

Intina Santis Pagnini. Basilone, Konig , 1662. T. 1. 12. ° XIII. A 9. Palmorum Liber in versiculos metrien divi-uss, et cum aliis Criticos subsidiis, tum penecipum Metricos ope, multis in locis in-tegritata sure rescitutus. Cum Discretatione de Antiqua Hebracorum Poesi, aliisque Quaestiu ad Paulmorum Liberum pertinenpleas. Ad finem opens adjects sum Poenkar. Ad finem operis sapeta sun ros-son Hebricas Spratima et ils, quae e-diferunt Franc. Gonarus, Marcus Meilo-mius, et lo. Clericas. Edmac Franc. Bree. Londini, 1755. Bowyer. T. s. 8, \* 1. H 14, Strova ancora sul T. 51, di Ugdino. Palmorum nora venio et Hebree fonte. Parsus, 1762., Herissant. T. s. 12. \* XV.

Prolinorum Enchiridion Lugd. 1536., Gry-phins T. 1. 24. NIV. B 6. (S) Padanorum Liber, additis Canticis cum notis Jac. Benigni Bossnet Episcopi Mel-

dous. Venet. Jo. Bapt. Albeiam, 1753. T. 1. 8. XXIX. O. 5. Precede una Dissertatione del gen Venero di Mesuz divisa in otto Capi. 1. De psalmorum ratione et Instituto. 11. De grandiloquentia si sunvitate psalmorum, 111. De variis psalmirum generibus. 11. Dz profunditate st obscuritate psalmorum. 1. Dr trztu ac persionibus, PI. De titulia aliieuwe notie, ac de argumentie, autoribue, et ordine pealmorum, deque choreia ao pin saltatione, ao metrorum ratione. rzz. De ratione legendi et intelligendi paalmos. rzzz. De uzu pealmorum in quocumque vitas usu.

Palmes centesinus quinquige eum vestri versione, et nois. Sta nel T. 1), p. 16a. Biblioth. Gr. Fabric.

p. 100. Interior. Or Provide. Rob. Stephani, 1540. T. J. 4. 5 I. I. 15. Quest' edusione, n almeno questo Selterio fu ignoto all'accumitationo le Long, terio in spoto all'accurstantes le Long, «
che non io rapporta nella soa Biliotheca Sucra. Sotto questo anno 15/a.

èi sota Prophetas Minores cum Comment. R. David Chimiti, Hebr., Prara: ax Offic. Rob. Stephani in 4.0, e soggiunge: pare quaedem Bibliorum Holo: ab ipeo editorum. Lo stesso dovrà dini del nouro Salterio.

dirii del nostro Salterio.

Padorium Octuplum, Hebeneum; Graecum,
Arabicum, et Chaldaicum cum tribus latiriu interpertationium; et glossis, ab Augustino Juntinano. Gentaue; 1516. Porus.

T. 1. 6d. L. N. 6.

Colden efficiente addisonal All Le-

Celebre edizione, è chiamata dall' Ar-vood. Il Salerrio è detto Ottaplo dal guvood. Il Salterio è deste Ottapio dal gu-mero delle colonette, con cui è scritto, ma per le lingue è poligièreo. È dedicato dal Guazimano al Pontefice Leone X. con Episolo, che hi ni fine Genuar-calentia: Augusti. x. p. xrz. terium, Grecce. Aldus, sine anni nota. h. 4. d. L. A.γ.

Il Frontispizio non ha altro titolo, che TAATH PION. Al di sotto vi si trora seritto a prima: Paultirion 1699. Chi vi appose la data di questo anno doseva tanto poco conssorre la bibliografia, quancumo poce cuacere il paringram, quan-to la storia degli Aldi. Aldo il giovane mori nel 1597., e con lui irrannò la sua famiglia, e la crichet Stamperia degli Aldi, che fiori per più di crato anni. Nella Sevie dell'Edizioni Attine per ordine eronologico ed alfabetico, Padova 1790. presso Pietro Brandolese, si trova questo Salterio notato in fine, nel Libri cenza data di nauco al n.º 4 Pealterium Grascum, cui Gracca Justini Decarivi ad auto populares epi stola praefigitur in 4.º, ed ecco ch con ne dice il Maistaire. Anni indicio destituitur: open ent igitur conjectura. Bodem igno Aristotiles aliique supra Botom you dristollor alique supra memmati chrestore accuditor. Pagi-nis subdast signatures et occulo: re-channates, andha antem popinarum memmati indicant caphras, in dri-siquaturis subla Albas sus est: in Corma-ropias, quad esgh, signatures, reclamantes, a loghera adh'unit: Istius sego Pastersi edito hoc firaus price dili posterior funcal I caratteri, col quali dili posterior funcal I caratteri, col quali dili posterior funcal I caratteri, col quali versioni est in conservatione della devi-verificati est morte Europhyra, il quale versioni est morte Europhyra, il quale verificati nel nostro Ewmplace, il quale fu impeesso parció fra l'an e Giac le Long nella sun Biblioth, Sucr rapportando quest'edizione anno non indicato soggiungo: Editi sunt sans circu annum 1495., signidem Aldus; ut ipse scribit in Proefations Stephani Byzantini, libros Graecos primum im-pressit, scilicet Aristotelis Opera, bella

in Italin ingruente, nempe anno 1494 alterium Davidis cormine redditum per Loenum Bessom, cam enpotationibus Vii Theodori, eui accessi Ecclosisses Sulononis ecdem genere carminis reddicus, Pari-nis, 15;7., Gualstrus, T. 1, 12, ° XIV, B 5 sis, 15(7), Gualierus. T. 1. 1a. 2 XIV. B. 5. Palierium Romanum. Veseriu, st. Ofic. Lucae Ant. Juntuce, 1554. T. 1. 8. 2 XVIII. B. 23. S. Palherium Romanum. Veset. apad Juntus, 1551. T. 1. 1a. 2 XXIX. O. 5. Centirem amora I Officium B. Firginia: I vano e l'altro in bellutimo cerutaire. Il vano e l'altro in bellutimo cerutaire.

tere gotico.

Palterium Decarhordnes, in quo traditur Me-thodas utilinima, tum ad stabilicodum sub Pralmodia et Oratione vocali attentionem et devotionem, tem ad usum variorum De mominum et observationum etc. a Fr. Joan Michele Communicasi, Lugd. 1598: Buys-son. T. 2. 22. 9 in lat. VL C 8.

(S) Psalterium Davidis cum Canticis Sacris et (5) Faiterinin David Combonibus, Antuer, et Of-fic, Plantinians, 1619, T. 1, 8 ° XXIX. O 3 Palterium Davidicum ad usum et ritum Socri Ordinis Giscerciensis, per Heldomadam dis-

position, repurgatum, et auctum, charact-grandinei. Colon. 1725., du Souset. T. 1. fet VL F. 23. Pseaumes ( Nouvello Version des ) V. Nou-

velle Version . Psenumes (, les ) de David , mis en rime Francome par Clement Marot, et Théodore de Bens, Cherenton, 1670., Lucas, T. 1. 24. XIV. A 5.

Presumes ( les ) de David, mis en vers Fran

Pseumes (Ies) de David, mis en vers Fren-cos, révus et appecarés par le Synode Wal-lon des Provinces-Unies. Amst. 1750., Mor-ter. T. 1. 8° X.HL. A. 5. Pseumoson (Ies) paraphrasés suivant le sens litteral, et le prophétique, par un Prêtre Solitaire. Paris, 1758. Dupuis. T. 5. 12. ° XIV. F. 58.

A.IV. F. 20.

Presumes ( les ) expliqués dans le sens propre,
ou les rapports des Psesumes à Jesus-Christ.
Paris, 1706., Desprez. T. 1. 8. ° XIV. F 41. Parllus (Michael) In Cantina Canticorum. V. Eusebius, Polycronius etc.
-- Eucomium in Metaphrasem Don

Symconem. Sta pel T. 6 p. 511. Biblioth. Gr. Fabric. -- Officiam Metaphrania. Hid. p. 53a.

 De Onseiller Doctrins Capets et Que stiones ac Responsiones 193, ad Michael et Quat Docum Imperat. Constantinop. Had. T. v. P. 3. p. 69

Sponys Legum, versibus jambis et po-liticis, Graece eshts, adjects Latina inter-pretatione et notis Francisci Bosquett, item-que Observationibus Cornelii Stehenii. Sta

nel T. t. di Merman. mos, Iled Catena PP, in Paalmos, Michele Paello detto il Juniore per distinguerlo dal Seniore, Precessore deldistinguerle dal Semore, Precestore del-Imperadore Losue dotto il Filosofo, o discrepolo di Fosio, nacque in Costanti-nepali. Fu Miestro, o amiso di Michele Duca Imperadore; fu Autore di molte opere di Teologia, a di Mattensatica, e di altri generi; fiori circa l'anno 1050. Di questo Scristore, che da Zonara è no Sopientissimus Princeps tuno Philosophorum, con scriye Leone Al-lazio nella sua Diatribu de Paellia Diatribu de Peellis no xxxIII. Ausim diorre neminem ea, sel subsequente astate, Gracce vel invenisse acrius, vel ordinasse vel invenisse acrius, vel ordinasse aptius, vel locutum eloquentiue, vel profundius res pertractasse. Nulla fuit scientia, quam ipre vel notis non il-

kuetraverit, vel compendio non tentave-rit, vel optima methodo non expedierit. scudo-Callistenis de Vius Alexandri Macni Excedium, Graece. Sta nel T. 14. p. 148. Biblioth. Gr. Fabric. Ptolomaci Ascalonitae De Differentiis vocal

fragments Gr. et Lat. Stauno otl 4. p. 515. della Biblioth, Gr. Firbrie. Questo Scrittore visse prima di Ero-

Questo Scrittere visice prima di Ero-diuno, autore d'un Glouarto, clas fiori-totto I Imp. Nercoe 6a anni depo G. C. / Schoult, T. tr. P. tr. I., P. tr.). Polomori (Claudii) Alexandrini, De Geo-graphia Lloir octo, et De. Evanno, Girocce. flassices, Fraben, 1633. T. 1.4 P.C. II. N 13. Prima ediciane greva per cura di Eromo, giunta un manuscritto, che gh era sano specitie dal molico Trobosilo.

Fettich . come si rileva dalla Dedicato che allo stesso Tibuldo fa Eczemo, e che ha in fine: Apud Friburgum Briegone, calendis Februariis. Anno a Christo nato NEXXXIII. Il Manuscritto eta huominimo, ma per mancagas dello Stam-

patore, occorsero molti errori nelle cifre. Recogniti et emedanti cum Tabulis geographicis ad mentem Anctoris resuturis ac emendates per Gerardom Mercencerm, ex versione Bildaldi Pirckenneri, curante

Arnoldo Mylio. Colon. Agrip. 1584., Keni-peosis, T. J. fol. PC. H. L. & --- De Apparentiis fazeum, Gr. et Lat. Sta pel T. S. p. 42s. Biblioth. Gr. Fubric. --- Centum Sententine. V. Pontanus Ja. Jovianus.

--- De Apparentiis incrrantium, et Signifi-cationibus; Gr. et Lat. Sta pel T. III. p. 91. di Petavio Doctrina temporum. F. Petavius. Tolomeo fiori sotto Marc' Aurelio, circa 170 anni dope G. C. ( Arroad )

Ptoleman Hephaesiaonis Novae ad variam parandam eruditionen lastorae likri scutem ; Gr. et Lat.

Foxo fece un Estratto, e lo inseri nella sua Bibliotheca, di questa opera, che contiene, secondo il suo giudizio stesso prodigiosa multa, et fulso conficta, e il di cui compilatore è da lui qualificato subinanie et in arrogantiam proclivis, e lo sile non entis urbanus; na essa è baona per chi ha tempo di leggere, e di apprendere gran quantità di avvenimenti, giacche Brevi tempore ejusmodi collecta simul cognoscenda suppeditat, quae non nici longo temporia

supposition, quoe non nisi kongo temporis intervallo junipiona per libras prasim disperan laborisses comportore possit, Queso Grammistico, di Alessadiris, Per servicio del propositiona del propositional propositional del propositional del propositional forestima Liste coto. Edulo ultima, anctior et canadative. Amusel. 1658, Wolters. T. s. 6 ° XI. I. a.S. Quant' apera chile on approvaisee per persite; elsa ie fusi un cerpo del Dritto personale, elsa ie fusi un cerpo del Dritto

Naturale assai ben concepito, e lemu-simo ordinato, ed è preferbile al Trat-tato di Grono Del Dritto della Guerra

e celles Pace. Trovò frattanto un gran numero di Craici, contro i quali il Puf-feudorf fu obbligato a difenderla, ciò, che celi f che egli fece con successo. (N) - De Officio hominis et civis justa Legem

- De Officio nominas et civis junas aegem Naturalem Liberi duo; et recensione, et cum cotia Thomase Johnson. Cantabe. 1935. Thurlibeara. T. 1. 8.º XXVI. A. T. E. un Compendio assai netto e meto-dico, che Puffendorf sesso si prese la pena di fore della sua garadi opera del Deitto della Natura, e della Genti.

- Jus Feciale divinum, sive de Comens et Dissensu Protestacium Exercitatio Po sthoom, Lubecae, 1605, T. 1, 8, 9 VIII. A 26. L'Antore vi propose messa di riunioni na interamente attaccato a' sistemi Latero, vuole, che tutto il mendo vi si sottomettene. Dal pelo, col quale prima

actionectone. Dal selo, col quale prima di morire necomandò i stampa di quisto libro, pare che fosse questa la sua pro-dumiose faverias. Egli era nato nel 1031. a Flech nella Misma, e morì a Berlino a 56. Ostobre 1654. (5) Pugliste (Rocco) Menorità su d'una Asfissia per colpa di fullazione. Sin nel T. 1v. drgli Atti dell' Accad. Giornia. P. Giornia. Questo Medico, e Socio Corrispondense

dell'Accademia Giornia, naeque in Scordia il di 11. Novembre 1797. Studiò in Napoli, sotto i migliori Professori, fra i quali il Migliotta, Rouchi, Scattigan. Nel fore degli anni sosi, esercita la sua professione con vantaggio, e plauso di

quella Comure Polyari Adriani ) Ad Legem Atiniam: sive de Rei Fartivae prohibus ussempione Liber stogularis. Sta nel T. IV. di Ottone.

Questo Genreconsulto Francese, Av-Questo Gimeconsulto Francese, Avvento al Parlamento di Paring, fercission
nemico di Capato, viveva nella seconda,
meta del XVI. secolo. C. Della Profica.
Purbachii (Georgii) Theoricae Norse Planttarena. Esculanas.
Il Parlach, Professore di Filisofia, e
di Trebegha Venaa, era unto nel 1423.
nel Villagio di Purbach ira la Barie-

ra e l'Austra, e morà a Virona nel 1461, (N.D.)

Parchetii (Edoumdi ) Institutiones Philoso placer ad faciliarem veterum ac recentiorem Philosophorum lectionem com Lagd. 1716. Bondet. T. 5. 12. 9 XXV. F 4. Questo ex-Rettore, e Professore di Fi-

Ionofia nell' Università di Parigi, era na-tivo di Sens, e vivera sul finire del XVII. secolo. Percoto (de) Igne adversas Barlann Pe-tri Arkudai, a Pautaleone Ligaridio Clino. Gr. et Lat. Rouses, Typ. et imposs S. Congo, de promp. Fule, (15), T. t. 5, °V II. F. 15, II Ligaridio, Professore di Lingui Gre-

ca, declica quest'opera postuma di Arca-dio suo amico al Ponschice Urbano VIII. Potenni ( Erycii ) Olympiades, sola manu, nt were annie mundi respondent, compu-

Autiq. Gr.

Anny. Gr.

- De Jure Jurando Antiquorum Schedissus, in quo de Putesli Lebons. Sta nei T. v. di Grevio. Ties. Antiq. Ross.

- De Bisserto Leber, nova temporis Facula,

--- De Bisserto Laber, nora temporir Farula, qua intercalandi arrana, haseemus obscurn, klantrantur. Ibid. T. v.115.
-- De Nindiais Romanis. Ibid.
-- De Stiptendio Maluari apod Romanos. Ibid. T. X.
-- Reliquas Convivii Prisci, tum rittu alii, p. 11.11 T. v. 11.11 T. v.

et censurae. Itid. T. xrr. Il Putenno era della Franconia. Giusto Lipsio in un Elogiam de questo Autore, che trovasi in principio di quest'ulnobis = Earice Putcane = Elogio pro sequor libens merito = Ingenio, sequer libeus merito = Ingenio, docrino, modes fusise:

— Hir dotibus inter primos tai = Orduis fusise etc. Vieren ancora a qMaggio del 1616. (Dalla Dedica delle
OLYMPIADES al Cardinal della
Caeva (nel T.1x. di Granevio.) Puteo (Franciscus a) F. Selecta SS. Patraca Opuscula. Francesco del Pozzo era Prete dell' O-

6:25

ratorio in Roma, e viveva nella seconda metà del passato secolo.

Putignati (Nicolai ) Vindicise Vitae et Gestoram S. Thaumaturgi Nicolai Archiepiscopi Myremis secundum Acta antiqua, et

scopi Myreinis secusatam Aria amoqua, et rulgata, et Anienadversiones in Acta primi-genia Falconina nupre inventa, et typia excusa 1751. Neupoli, 1753, Gossari. Z. j., 4 ° 1 X. A. 13. Questo Scrittore era Canonico della Chian Peris 418. Neupoli, di Buri a da.

Chiesa Regia di S. Niccolo di Bari , e dedica la sua opera a Carlo III. di Borbone. Patignani ( Jo. Dominici ) De Immortalitate morum. Neapoli, 1729., Mutio. T. 2.

X. II 12.

Il Patignani Gesaita viveza nella prima metà del passato scodo.

Pylii (Christophori ) De Eruditis, de quorum

morte falsus russor. Sta nel T. IV. Aliscell.

Lipeiene.

— De Aethiopibus allis — De Remi Sepul-chro in Marchia invento, Riid, T. v.

— De Lamine Lame deficientis, Iliid, T. vt. Pyritrhouis ( Joan, Frider, ) De magnis An-glorum in Eruditionem Orientalem merius

Sta nel T. xt. Miscell, Lipsiene.

Pythagorae Epistolie. V. Jambliens.

--- Cormins. Stanno nella Collezione Postas Graeci Principes di Errigo Stefano. V. Orpheus; e nella scelta de Poemi Greci Minori, V. Poematum Graccorum Delectue

I Versi Aurei da Pittagora non fi rono scritti da lui stesso, ma raccolti dai suoi discepoli, forse da Eupedocle, o anche da un Pittagorico del periodo se-guente. Ma sono tante a così varse le opinioni degli eruditi, che non n'è dato di poter cosa sleuna affermare di preciso di poter cosa sicuna alfernare di preciso sa questo argonesto. Lo Schier nella sua Visio di Pittagora serive. a Arre-p gasche Pittagora serive. a Arre-porta di Pittagora serive. a Arre-to escritto colla son nano gli Aurei > Persi, non pertanto egli feoquente-narente ne incalcata la nuteria a suoi discepoli; per lo che, netto questo pai-mo lato riginarlasidos, ni è cercamenta p. Fusiore. » (P. P. & 15. J. Mo Schied).

T. H. P. I.)

--- Vita. P. Excerpts e Vita Pythagorae.

--- Pythagorae Apologia praeservina contra Episcopum Worcestriensem, V. Observ. Select, ad rem litter. T. 11.

Pitagora nacque a Sidone o a Samo nella 47. Olimpinde, circa Syz. anni prima di G. C., e mori socondo alcani di anni 80. e scondo altri di anni go. ( V. Diogen. Lucrt. in Vita Pythag. J Pythagorecoum Arrly'na V. Observ. Select.

ad rem litter, T. IV.

naestiones disputatae SS. Doctoris Thomse Aquinatis jumpridem revisae et emendatae per Fr. Vincentium de Castronovo, nuper recognitae cum duolus exemplaribus in Alea impressis. Venetiis, per Bonatum Locatellum Presbyterum Bergomonsem, 1503., non. Novembe, class. goth. T. 1, fol. VI. O a.

austicore in Danielem Prophetam a Petro Archidiacono enodatae. Stanno nel T. 9. p. 275. di Martene.

Bosi a Gamba dicono, che quest' opera, la quade trousi anche innerota nella Bi-biotorea del Pedri T. 11., e nell' Auttaris di Frontono Ducco, è guiodicta aporefia, e il Du-pin T. 8, della ma Hist. des Ast. Eccles, ne edduco le ragioni. Quanti (Ja. Jarobas) De Pontificis Magni Suffraganos. Súa nel T. XII. di Ugolino.

— De Gultris Circumecisionis, et. Secupiti Habaratoran. Hist. T. XIII. Hebescorum. Hed. T. XXII.

Quaranta (Bernarda ) P. nell' Appendice ultima Quarter (Philippus) P. Ge. Epistolae ad

n Despoiss. Questo Gesulta viveva nel 1685, como rilevas dall'Epistola dedicatoria al Delfino. rileras dal Espisola desicatori al Dellinos.
Gustromani (Sertorio) Le Isoria di Moss.
Gio. Bantista Cantalico tradute in Ingua
Tosenas. Stonno ed T. v. t. degli Sesnei
Napolitani . P. Isoria del R. di Napoli.
Quemada (Galiedia a) Quantotines xxv.
comporafianas. P. Vicante.

Questo Autore naso in Toledo era Giudire del Fisco del Tribunale dell'Inqui-

simone di quella città, e viveva nella proma mesà del XVII. accolo. Connectins (Joh. Andreas) de Sepultura Ve-

Quanticulus ( Joh. Andreas) de Seputtura Ve-terum Graecorum, Romanorum, Judico-trum, et Christianorum. Sea nel T. 53. di Ugolino, e nel T. 31 di Gronovio Thea. Antig. Gr... in 11. Reg. Dissertatio. Sta nel T. 1. p. 518. Thes. Theol. Philol.

--- De Germina Jehorne ad Zach. vt. 9. Dissertatio, Hed. p. 1010. --- De Vulnertien Christi ad Joh. XIX. 34.

Ibid. T. a. p. 595 Bod. T. a. p. 593. Qursts dotte Tologo Precessanta neo-ques no dotte Tologo Precessanta neo-ques nel 1647, a Quedimbarg. Fu Pro-lessoredi Teologia 43 titumberg, ave meri a au. Maggio del 1688. (Hagy Chile.) obrecessus (Andreas) et Martias Marrier, Beblischene Glusiaconsis. Lat. Peris Cransis-ny, 1644. T. 1. fol. X. B. 15.

Andrea Quercetano o Duchesne era di Tours, e viveva nella prima metà del XVII secolo.

parelles Litterates, ou Mémoires pour servir à l'histoire des révolutions de la Republi-gue des Lestres, depuis Homére jusqu'à nos pures. Pars, 1764., Durand. T. 4, 12.º P.C. V. C. 24.

Querelis ( do ) Probabilistarum ad P. Dunieus Concina, Venetiis, 1744 T. L 4 9

VI. II sq. Quenel (Pischaiii) Expostulatio, ac Proce-statio adversus Decretum, quo centum et una propositiones d sitiones demuatac sunt. 1716. T. 1. La stessa opera in francese aotto il tu-tolo Plainta. V. Plainte.

- - le Nouveau Teuament. V. Bable N. T.

- - Tradition de l'Eglisc Romaine. V. Ger-

--- Exercises de piété. F. Exercises.
--- S. Leonis Magai Opera. F. S. Leo M.
Questo celebre Prete dell'Oratorio nacque in Parigi le 14. Luglio 1634., e

que in Parigi li 14. Lugliu 1834, e proi in Ameridam de 17-19, Alborrel, Questions diverses sur l'Incredicité. Peris, 17-5., (Chowelle, T. D. 1. 20. in Int. I. D. 10. Question Politique, où l'on examine si les Réligieux renés sout utiles misbles à l'Ent. 17-62. T. 1. 1. 20. XVIII. A 420. Questi f. P. Lis. 17-63. T. 1. 1. 20. XVIII. A 420. Questi f. P. Lis. 17-63. T. 1. 10. Demoisaces, acque de l'appearance de la commence d

Il Queif, endin Damesiano, acque in Pingi od 1618, e une rel 1658. Ebilisteario del Convanto del Dam-nician Strada Surf Operano (N. D.) masso Equapia (D. Francesco de) El Fra-tiolo, Straches, T. 1, & P. C. V. B 14. Queiro Autore, che passa per uno del pli cellelo Proti della Iran ansione, ano-quoi la Madria nei 157a, e mori a VII-1605.

2650.

Questa nua Opera consisme tutti i suci pazzi Ecviti, Lirici, Bulli o Faceti, Gil Ervici, secondo quel che ne dice Nic. Antonio nel T. I. della sua Biblioteca de-gli Scrittori Spagauoli, hanno robuscetza, e sublimità: i Lirici hanno ledia e dol-

eczza; e ne Bulli stessi trovasi una certa consa; è ne Bulli stessi trovasi una certa ara heisas, accompagnat da motti pieni di apirto, di acherzi lugegnosi, e di una ade, che impediuce il diagnato del Lec-tore. Ne soggetti più acchi, più ascrili, più lassi, la egli mostrato una desrerasa amazindinie unta ad una fecondida perenne di produzioni per abbellire ed ar-ricchire la sua materia, e ner rialiarla con colori, ed altri ornamenti, de quali può aver bisogno la finzione per imporre, e firm ricever. ( Baillet, Jugemena etc. T. r. n. 1465, ) Quien ( Michaelia le ) Oriens Christianus in

spien (Michaella Ie.) Oriens Unrutianna in quatater Parinecinatus digratus, quo exhibien-tur Exclesiae, Patriarchite, Caeterique Prae-sules notius Orientis. Parilli, ex. Typ. Re-gia, 1740. T. 5. fol. IX. G. 1. E questa la più grand opera, che si abbia sopra lo sato antice e prescate delle Ciuce dell'Oriente. L'Antore vi si prepone, riguardo a quelle regioni, chi che altri Duruti nara emergiano per alcuni della Ciuce. che altri Detti hanno eseguto per alcuni Regni, a Stati dell'Europa, ed anche per alcune Chiese. Il suo Libro conticne tutte le Chiese d'Oriente, sotto i quat-tro grandi Patriarcati di Costantin-poli, di Alessandria, di Antiochia, di Gerusalemnio. Vi da la descrizione geogra-fica di ogni Diocesi; delle Cata Vescoviti riferisce l'origine, e lo stabilimento delle Chiese, la loro estensione, giurisduione, diriti, prerogative, pretensioni; la suc-cessiono e la serie de loro Vescori, il governo politico, e i cangiamenti, che vi sono accaduti. (N.D.) Opera ricer-

cata, e molto più in carta grande (D.B.) e tale è il nostro esemplare. Nullité des Ordinations Anglicanes, ou Réfutation du Livre intendé:

sur la validité des Ordinations des Anglois. Parts, 1925., Simart. T. 2. 12. ° XVIII. É. 42. -- S. Jounnis Dimasceni Opera. F.

Questo dotto Domenicano, abile nelle ngue Greca, ed Ebraica, era nato in Bologna nella Picardia li 8. Ottobre 1061 e mori a Parigna 12. Marso 1733. (Moreri) Quietif (Fr. Jac.) Literas Spirituales et Asce-ticae P. Savanarolae. P. Vita Savanarolae. Questo Religioso dell'Ordine de PP.

Predicatori, Bibliotecario della Biblioteca del suo Convento di S. Onorsto, nacque a Parigi a S. Agosto 1618, e mori a a.
Marzo 1698. (8)
Quignonius Card. V. Breviarium.
Quintanaduegnae (Antonii) De Jurisdictione

et Imperio Libri duo. Stanno nel T. II. di Meerman. Questo Giu

Questo Giureconsulto Spagnuolo, nato in Burgos, su fatto da Fulippo III. Con-sultora del Vicerè di Sicilia, a Protestore del R. Patrimonio, quindi Senatore del Consiglio d'Italia: era stato Rettore, e Professore di Dritto Pontificio nell'Acestenia di Onate nella Bascaglia: mori eirea il 1648., o, serondo il Mireo, a 15. 1626. di morte improvina. (Dalla Prefuz.)

Quinti Curtii Rufi Historia cum Proli librorum synopsibus, capitum segumentis, et commentaris Mattheri Raderi. Colon. Agrip., 1698., Kinckius. T. 1. fol. XII. E 14. — Historianum Libri accuratissime editi. Am-

-- Historiarum Libri acouratissime editi. Amstel. 1655. Agansmist. T. 1. 5a. XLX E. 6. (S) -- eum interpresatione, et nots Mechacin le Tellier, ad name Delphin. Even. Leonard. 1698. T. 1. 4. 9 in lat. XII. A. 3. -- Londarl, Tryis Jonnits Brindley, 1746. T. 2. 12. XLX E. 4.

-- Tradecto in Italiano. F. Parenechi Tom., e ne' Codici MSS. Dicembrio Candido. « Lo stile di Carain, dice il Tirabon schi T. 2 p. 122, è coho, elegante, n e fiorito, benehè non scapre aguale p a se stesso si risenta anche egli talvolta » de' vizi d' una decedente latinità. Ama » assai le descrizioni, e talvolta anose n più del hisogno; non si lascia però tra-n sportne dall'ambiziono di comperice ngegnoso, difetto comune agli Scritto » di quei tempi; pare soltanto, ch'egli » crechi di comparire elegante, e questo » è ció, che talvolta lo rende vizioso. » è co, che talvolta lo rende vizioso.
» Secondo la più probabile opinione fori pa' tempi di Cludio, e di Vespassimo p verso l'anno 70. di G. C. »
Quinti Meselli Monschi Tegresensis, Transla-

tio SS. Arsotii, et Quirini. Sta nel T. S. p. 615. di Mabillon, Acta etc. Visse nella seconda metà del socolo xx.

verso l'anno 1060. Quintiliani ( M. Fabii ) Institutionum Orato-ritrum Libri duodecim, ema Declamatio-zisus. Lugd., 1555., Gryphus. T. 1. 8. 9 XXVIII. B 5.

-- Institutiones Oratorise, ab Edmundo Guison. Oxoni e Theat. Sheldon. 1693. T. 1. 4. ° XII. A 15.

Ottima edizione, la chiama il Pinelli, e soggiunge, ch'essa non vieue stimata quanto veramente merita.

-- cum notis Claudii Cappocanerii. Pari-siis, 1725., Gusselier. T. 1. fol. XII. F 8. Edizione magnifica, e stimativeima, la dicono Boni e Gamba, e nel Dizion. Bibliogr, di Parigi è notata: Edizione stimatissima, e che si riguarda come la migliore di questo Libro.

(S) --- cum hervilus notis Caroli Rollin.
Patavii 1775. Manfrè. T. 2. 8.º XXIX. S 5.

n Le Instituzioni Orstorio di Quintin liano, dicono Boni e Gamba, sono ma > perfetta guida alla vera eloquenza, e > l'unico modello antico di educazione. » Ei prende l'Allievo dalle mani della > Nutrice, e lo conduce passo passo da-> gli Elementi della Grammatica per

y gri Lampento certi Orientante per tenti i gradi all'Eloquenza. Inaegoa nell'ultimo Lileo a formare lo spri-to, e il ceore dell'Ostator, tpiccatelo in tatta l'opera il seo scopo princi-pele di farne un corst' sono. Med 3 l'arco 15a di G. G.

Quinti Juhi Hilaricois Chronicca, sive de Mundi duratione Libellus. Sia nel T. 7. col. 257. Biblioth. PP. Autore d'incerta età.

sintinie ( Jean de la ) l'astructions pour les Jaedies fruitiers et Potsgers, avec un Trute des Orangers, suivi de quelques Réflexions ser l'Agriculture, Amster., des. T. 2. in vol. 1. 4. " XXIV. D 1.

Libro eccellente. Quest edizione, che è la seconda dopo la prissa del 1690 è la seconda dopo la prium del 1630. finta due nani dopo la morte dell'Amtere, è adorna del di lui ritratto, pioto da Richart, e inicio da A. du Bloix. Vi ai trora la principio il Poena di Vitnerien Sanceal in esametri bitti, in-tindato Pomona, ed un Idilio di Criel Perenult in versi francezi. L'Opera di divina in gen libri: eggii lileo la in fronte delignati fregi, che rapprosentano alcane delle operazioni docritte, oltre a deci Tavole, che poson chianara Tecniche. Questo celebre Autore Agronomica

Francese era nato a Chalonnia, piecola e trà dell' Angomese nel 1626., e morì a Versilles nel 1688. ( Biogr. Univ. ) Quirini ( Angeli Marine Card. ) Dutriboe ad Priorem Farsem Veteris Officii Quadra-gesimalis Gracciae Orthodoxee, Ronae,

Romae 1721., Christa. T. 1. 4.º VI. D 18. Imago optimi Sapientissimique Ponti-is. P. Pollidorus.

--- Historium Auctorum Direa expense et emendata in libro, cui titulus: Prumedia Corcyrat. Beissio, Rissaedi, 1758. T. 1. 4° PG. IV. F. 15.

 Specimen veries Literaturae, quae in Urbe Beixia, ejusque Ditione paulo post Typographiae incumalsula florelast, Brixae, Rizuedi, 1759, T. 2. 4. PC in lat. H. C 6. --- Epistolarum Decades var. Beixiae, Rin

nordi, 1762 et seq. T. 20. in vol. 7. 4.º PG. in lat. II. C 12. --- Raccolta di Lettere Italiane già prima separatusente uscite alla luce. Brescia, Rizztedi, 1746. T. S. 4.º PG in lat. H. C. 9. - Cure Sugre, o Letterarie rendute pa-lesi nella presente Raccolia, pubblicata dalles nells presente Riccotts, pathonexus university of Ablate Antonio Sonaheer, Besseia, Ritzardi, 1548. T. 1. fel. PC, in lat. II C. 5.— Commentari de relow pertinentibut di Ang. Mar. S. R. E. Card. Quirinum. Brivito, Rinardi, 1749. T. 5. 8.º PC. V. D. 5.

V. D 5. --- Injustae Secessionis ab Ecclesias Romanae sing jun damanti in Epistolis Dog-

moticis Ang. Mar. Quarini, horum tempo mucca Ang, Mar. Quarter, norum outper-rum Sectarit, Latherman perserctim, od Ovile Christi revocantur. Przemittitur Con-funcio. Libelli alversus Jubilei sanctin-tem. Rouse, 1950., de Rukeis. T. t. 4.º PC. in lat. H. C 19.

quam sui scripsit Ven. Rob. Cord. Bellar-

Vi à trou anores: Discoure au les Bi-blocheques Politiques , promoter diana biblocheques Politiques , promoter diana les R. P. Fullois de la Compagnie de Jans etc. a Bress, 1951, Richardi. Dop de quant Discoure, la trens-litation de la Compagnie de Angelo Meris Quiest aceque in Ve-Angelo Meris Quiest aceque in Ve-Angelo Meris Quiest de Devis; fa finalmente fato Cordinale da Benis; fa finalmente fato Cordinale da Peris fato Cordinale de Peris de Cordinale de Peris (Card Quiestos).

Rabanus Moguntinus . F. Moures. Rabbi Selemonis Ben Melsch Michal Jophi, hoc ess , Perfectio Pulchritudinis , seu Conmentarius in loca selecta, vocesque et res difficilores S. Scripturae, cum Spealegio, seu Rerum prasteritarum, et intermasarum, Authore R. Jacob Abendana. Amstelodami, anno a Mundo condito 5545. ( 1684. ) T. 1.

fol. II. E 13. I Professori di Levden nella lora approvazione per la stimpa di quest' opera del Rab. Sciemone Melech, che il Rab. Jacopo Abendana voleva fare imprimere, tosì si esprimono: Librum eximium .... rarun hactenus in Europa, et paucis visum, cogniturque, utilissimum ta-men et merito desideratum, lle impri-mie qui e limpidissimis Ebrasorum fontibus Sacrurum Litterarum illustra-Jonibus Sacrauran Litterarum illustratorum haurier cunjunt. Questa seconda educone, Litte dall'Aburdana, che vi aggiunte il sou Spicielgrium, è pui esatta, a pui completa della prima Letta in Constantinopole in 155 p., come lo stonatinopole in Eliminate dell'Open: Birtolocci T. 4, p. 355., a come lo stonato gli asone Emminated idell'Open: Est illie, quan e specimine opprie notice thankelmen videre mobile et considerare lieuit, non tantum praecedenti editione Constantinonolitana exactius sed etiam

plenius a diligentia novi Editoris Aphenius a dilignation novi Etilisris A-brudanus sub inculion revocation pro-dit. (Sts in principio dell'opera.) Il Ribbino Selenone Metch era Spa-gasulo, a vivera verso la metà del XVI. secolo, (Bartal, Ioc. dil Ribbi Mosis F. Mailmon Cousitationes de Funtamenta Legiu. F. Versitius.

— Et ejustem Mosis Maiemonidae Opere,

quod Manus Fortis inscribetor, tractatus tres, 1, De Jeinnio. 2. De Solemnitate Expiationnen. 5. De Solemeitate Paschatia, ex Hebraco Latine conversi a Ludovico de Comegne. Parisiis, le Monnier, 1667. T. 1.

E questo na Compendio del Talmod n gnattro parti, sotto il titolo di Jad in quatteo parti, sono il tuolo di Jad Chazakha, cioè Manoforte, È scritto elegantemente in Ebros, a pecaso i Giudei passa per un opera eccellecte.

-- De Saerificiis Liber, Accesseruni Abar-banelis Exerdium, seu Prosenium Com-

mentariorum in Leviticum, es Matemoni-dae Tractatus de Consceratione Calendarum. et de Ratione intercalandi, ex versione, et cum notis Ladov. de Compiegne de Veil. Londini, Flesher, 1683. T. 1. 4. ° H. B 4. --- Constitutiones de Sanctificatione Novilunii

-- Constitutiones de Sanctificatione Novilună cum interpretatione Inian Ludov. Compieges Veil. Sta nel T. 17. di Ugolino. -- Constitutiones de Donne elocta cum notio Ugolini. I.bd. T. 8. -- De Vanis et Ministris Sanctuarii casa notis ejusdem. Ilbd. -- De Ingressa Sanctuarii cusa notis ejusdem.

--- De Ingonsu Sanctuara Cum mon-op-dem, Ibod.
-- Tractuas Ix. ex Libro VIII. sociadas Jegis, seu Manuforiti. Sta ad Fascicul.
6. et p., Opasculorium. P. Pasciculi.
-- More Newchim, hoe est, Doctor Per-plesoroum, Innue translatus a Job. Excurrio Juniore. Basilese, 1503, T. 1. 4.º II. H. 19. Omas Tratisto Idal Suo Autore Com-

posto in Arabo: un Giudeo Spagnuolo,

Abem Tybbon le tradusse in Ebree: Batterf if fighte ne diede questa basean versione latina. Esso contiens in breve la Teologia de Guadei, a ppoggiata sopra ragionamenti filosofici, che dispiarquarre da principio, a focere del rumone; ma fursoo poi universalamente selottati. (N.D.)

- De Jure Paupers et Peregrani, F. Prideapy

Questo celebre Rabbino meque in Cor-dova nel 1151., e mori di ansi 70. nel 1203. o 1201. in Egitto, ove fece lunga dimora, e per cui era chimato Egitio. Era in nomna vanaria. Ern in somma venerazione presso tutti i popoli Merudionali, che lo chiamavano Giorioso Dottore e Precettore, Onore dell' Oriente, e Lucerna dell' Occidente; e presso i Latini, Cunco nel suo Libro de Rep. Hebr. lib. 1. c. 2. così scrive di lui: Bet in admiratione hoserve at los: Est in admiratione ho-minum Scriptor maximum R. More Ben Maimon, le qui Talmudicam do-tetinam espositie sugaminis feliciter complexus est diviso illo opere, quod juse SECUNDAM LEGEM appellat. Nanquiam ita magnifice quidquid de illo auctore dicemus, quir id virtus illo autore tieemias, quin il virius usporet igia. Pato enim quodam, et oote nascendi primus eolusqua la illa gente recis tentlerist, quid hoo esi, non inspire. ( Bornios, Bibliosh, Rabb. 7.4, p. 64, et esqu. ). Perfectio, Rabbo Divrita Kanha, Michiol. Perfectio, Perintano del propositione del pro-cisar. Constantopoli and Fersin Sac-einatem Br. Mose fil. Ierdis, fili Moss, qui prope civistem Perst conen frutem

enatem Bar mous III. Israios, una mous, qui prope civitatem Perat contra fratrem Jo. da Capitatano pugnavat, camquo cum toto exercita suo fugavat, Hebraico, An. XII. hoe est Domini 155o. T. 1, fol. II. E 12.

Quest' opera è divisa in due parti: la taux abbraccia, tutta la Grammatica della Lingua Santa; la seconda con un votabolo particolare è chiamata Sépher Scerascim, id est Liber Radicum. E. nn Diaionario compitissimo di tante le voci, ebe si trovano ne' libri Sacri Ebraici, Seconda edizione dopo la prima fatta in

Seconda educione dopo la prima futu in Contaminopoli senso nell'impo del mon-do 5973, cice di Cristo 1513. ( Baris-bec. Bish. Robb. T. r. p. 3,518. Regi-ci Propinsas, es Heleno listos redito; a ci Propinsas, es Heleno listos redito; a 1503. T. 1. 6º 18. B. 5. 1 Commentanti di quario illustre Rab-hino Spagnando, che di tutti i Grana-nio di Cristiali, al consistenzia di compete accupio, acche fir Civitatia, incompete accupio, acche fir Civitatia, giormente seguito, anche fra Cristiani, giormente seguiso, anche ira Cristinia, i quali mon banno quissi composto i loro Dizionari, e le loro versioni della Bib-bia, che sopra i di lui libri, sono ciò, che di migliore e di più ragionevole han predotto i Gsudei sopra la Scrittura.

not peccolor) column sopra a Servana.

Non si conviene fra i Dotti sull'epoca in oui questo Rabbano fisrissa. Il Bertolocci inclina a credere, ch'ei Beriva nel 1190., o 1192., ed assioura, che vivera ancora nel 1252. Nel Dationario di Moreri si trevano notati due David Kimclii, a' quali separatonente vengono attribuite le Opore e le circostanze della vita, che dal Bartolocci T. a. p. 20. e

408 segu, ad un solo si attribuiscono. Par che l'Autore della Bibliathera Rabbinuva posta ben perferiesa a Compilatori del Disonario desto di Moreri.

Bablo Samuelio Marrochiani Liber de Adventa Messae, Sto nel T. 4, col 145. Biblioth. P.P. Quoto Serittore da Guadro Into Griniano, visse nel serolo xt. verso il 1070. (Dull' Index Alph.)

Rubii Solomon Rowha Muchanjesh — Para Prima Thalmadia - Semissem , françorem, Mulferum, selectria prima Capata Micchane. Amatel. in Offic. Minanse Brus-Iravel, Anno-Vor retalizationis, et tulatis (Fullm. 1/8. v. 15.) 1864. 5331-, Arrae Christianae anno 1633. T. 1. 8. ° 3. VIV. C 4a.

-- Commentarios in Pentateorbum. F.
Pentateorbus cum punetis etc.
Questo Bablino apprantominato Ragelu, noto morea sotto il mone di Jarchi.

achi, noto ancora sotto il nome di Jarchi, narque, secondo il Bartelocci, in Lamel nella Linguadocca, dal che fu eognominato Jurchi Launticus; secondo però il Sig. Simon, narque in Tropa nella Sciempagna, e in Laurel vi fu ad inse-Scionpagna, e in Linnel vi fia ad inne-grare in que lla famosa rosolo, ele allosa vi avezaro gli Eleci. Dal primo dicosi, che a'ignora l'epoca della fia lin inatici, na cha, secondo quel, else na errive il Rabbiaso Giuseppe Isoloji, nacque nel-l'anno del mondo 4,865, (° di G. C. 1105.) Morì in Troja nel 1180, di anni 75. Il eiato Barodocci cod serive di lui: Aferni Internationale di conserva di lui: Aferni rimi ingenii Juvenis fuit, ita Sacras Scripturne studio addictus, ut nihil sum lateret, quod ante illum in Saeram Scripturam scripsissent Enbbini . . . non solum insignis Interpres 8. Litt-rarun et Ghemarae, sed etiam Medicus et peritus Astrologus... intellexit fere ounes linguas extraneas, quibus in suis glossie et postillis, po-tissimum in Sacris Scripturis atitur, pro elucidandis sonuntis deficilioribus vocabulis, quas magis obscura red-duntur, cum non itu focile hodis intelligi possint sa natiqua vocabula vel Gailica, vel Italica lingua con-scripta, cum ez inceria Librariorum denravata et corrapta existant. (T.4. 3-8. et seg. )

p. 3-% et seq. ) Babe (Pauli) Exercitatio de Vicos Johnnais Baptisco ex Marth III. 4 et Marc. 1. 6. Sta nel T. 2. p. 122. Then. Nov. Theol.

Philol.

-- De Anzieta Joh. Baptistae ad cost. Ibid.
p. 15t.
-- Pocnitentiale et Martyrologium. Manao

nel T. 2, P. a. p. 285.–515. Then Monaum. Ecoles. Rabinius J De Hastarum et Auctionum Origine ac Batione. Sta and T. 1st. di Grevio Then. Antiq. Rom.

di Gerito Thee, Antiq. Rom.

Questo Scrittore, else vivera verso la
metà del XVI. accolo, dedica con un Epistola in versi elegiaci la sua Opera ad
Errigo II. Re di Francia.

Rabutin. V. Lettres et Memoires. Raccolta degli Scrittori della Steria del Regno di Napoli. V. Istoria.

gno III sepon. 7. comes. Raccolla di Decreti, Partit, e Letace di slciati Farlamenti della Francia, spettanti alla perfetta, e interna libertà del Commercio de Grani. Ficenze, 1769, Allegrani. T. 1. 12.º XXIV. D sk. Raccolla delle Cose del Portogallo exporto a

Gomiti. Lugano, 1760. T. 7. 12 XXIV. C1.
Raccolta di Apologie edite, ed inedite, della

Detrina . e Condotta de PP. Gesuiti, in risposta agli opuscoli, che escuno coutro la Compagnia di Gesii. Focombrone, 1760., Bottagrii, T. 7. 12. ° XXII. B 6.

Bottagrifi. T. 7, 12. S XXII. B fi.
Raccolla di Dissertationi alli Sants Serittora.
Napoli, 1779., Simoni. T. 5. R S XIV. A to.
Reccolla di Sortiture concernenti la diminosinne delle Feste di Preccito. Si aggiunge
la Risponsa di Laminde Pritano ad una
Lettera dell' Emin. Gerd. Quirmi intoron
al mellosimo argomenco. Lucca., 1952.,

Letters dell Lamin. Ceru, carrini insuno al medicinio argonicato. Lucca, 1752a., Benedini, T. 1. 4. ° VI, B g. Bacine (Mr. I'Albé) Relleacous sur chaquo Surcle de l'Histoire Ecclesistique, Cologue, 1758. T. 2. 12. ° XXI, G 7.

-- Les mêmes avec une Histoire abrégée de l'Arisnisme et du Pélagimisme. Nouvelle edition, révus et augmentée. Cologne,

velle edition, revue et sugmentée. Colegne, 1755, T. 4, 12.º XXI. C. 9.
Alla testa del primo tomo si trous um Discorso Perliminare, o Quadro della Storia della Chicca, e della Religione doll'origina del mondo sino

a' mostri giorni.

Quosta movo edizione ha talmente accrescius, e migliorata l'opera, ch' essa
contiene il Compendio della Storia Exclesiastica sotto re differenti forme. 1.
Sisto la forma cranologica, nel Discriso
Preliminere. 2. Sotto la forma di Rifiessioni nel corpo nesso dell' opera. 5.
Sotto la forma di Dittionario, nella

Tavola generale delle materie.

Bonaventura Barine macque a Chauny nel 1708. Fu Gamusico della Cattedrale di Austere, e muri in Parigi nel 1755.

di Austore, e mori in Parigi nel 1755. (N. D.)

Bacine ( Jean. ) Ocuvres, avec des Commentaires par Mr Lancou des Boisjermain. Parin, Cellot, 1768., avec des figures. T. 7. 8.º PG. XL B. 7.

8.º PC XI B .

T.1 Préface générale su Vie de Jean Bacins = Discours préliminaire = Notes du Dacours = La Thrisside, on les Freces enneuses, Tragédie = Alexandre, Tragédie T. H. Andromaque, tragédie. Les Phildours,

comédie. ::: Britannica, trapédie. T. Hf. Bérénice, tragédie. ::: Bijaset, tragédie. ::: Michaelse, tragédie. ::: Phodre, tragédie. ::: Phodre, tragédie. ::: Iphigénie en Tauride,

rengedie.

T. V. Eather, tragédie. sm Athabe, tragédie.

E Examen général du Théatre de Racias.

Gossvers discense en vera et ca prose.

V. Leures sur les Imaginaires sm Abregé de l'Hisoère de Poet. Royal sm Decoma Académiquess: Fragments Litteraireus. Frag-

Academiquisca Friguetts Litteratescar rement historiques a Deuvres diverses en proce attributes à Racine etc. T. VII. Lettres. - Ocurres. Paris, Barbin, 1689. T. a. 15 ° P.C. I. A. 8.

Sono lo sole opere drammaticle.

Como ocidere Forta, ano de grand nomatical and the sole of the sole

H Radero, Gesuita, naeque in Inichiogen nel Tarolo nel 1561., e mori in Mousco a 22. Dicembre 1654. ( Solvel ) Radullas. V. Gesta Tancredis. Radullas. Correshala Abbatis Chronicon Anali-

Radulfi Coggeshale Abhatis Chronicon Anglicaum ah anno 1066 ad 1100. Sta sel 1. 5. p. 802. di Martene.

-- Labellus de metikas Anglicanis sub Jo-haune Bege, Ilade p. 871.
-- Chronicon Terras Sancuse. Ibid. p. 515.
Radulphi de Rive, Decan Tangresast, De Ob-erventia Canonum Laber. Séa nel vol. d'Hutorpius, e nel T. 10 p. 1105. Biblio-

Questo Scrittore, secondo il Coccio

visse nel secolo XI., sebbene altri lo metano nel XIV. (Dall Index Alph.) Radzivi (Janusii Principis de ) Oratio in A-cadenia Lagdanonii Italita. V. Stravius, 4 Fase 6. Act. Litt. T

Questo Principe, mentr' era Studente nell'Università di Leyden, compose quest Orazione in difesa di un suo Servidare, che aveva commenso un omicidio: viveva nel 1652.

Regguaglio della vita, virtà, e miracoli del i Gregorio Burlurigo Vescovo di Padeva, e Cardinale, Roma, 1761., Salomeni. T. 1.

q.º IX. C 21. Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie colla Corse di Torino. 175a.

T. 4. fol. VI. E. 4. Ragioni Apologetiche del Scanto di Messina contro il Messoriale del Deputati del Regno, e della cutà di Palermo, sopra la Bivisione del Governo da quel Regno, tradotte dalla Lingua Spagnuola nell'Italiana dal Dotter Placedo Renas. Messan, 1631., Bianco. T. 1. 4.º P.C. X. O 14.

Bagusa (Heronymi) Elogia Sicolorum, qui veteri memoria literis florierunt. Logd. A-nissonius, 1692. T. 1. 12. ° PC VIII. F 21.

Riproducta con alquante addizioni da Girolano Renda-Ragusa, nipote dell' Autore, col seguente titolo

 Sicilise Bibliothers Vetus, continens

Elogia Seulorum, qui literarum tima elaruerunt. Resase, Bernabó, 1700. T. t. 4.º PC. X. O 25.

Opus, copiosa ao non vulgari eru-ditione undique refertum: Così il Con-sultore della S. Congregazione dell'Indice nella sua approvazione dell'Opera.

Il Gesusa Girolasso Bagusa moque

in Modica a 27. Ottobre 1655. Ragusini ( Joannis ) Orzeto kabita in Concilio Bastleoni, de Communicai sub utraque specie. Sta nel T. 4. p. 467. Then Mo-Eccles. nun

Ouesto Generale dell' Ordine de' Predicatori, viveva nel 1655. ( Dall' Ora-

Rajas ( Pauli Albiniani de ) In Canticum Cantigorum Salomonas Commentarius Lineralis, in quo Nuptue Verbi cum Ecclesia Sponsa celebrantur. Genuse, Guarchi, 2656.

T. 1, fol. H. O 22, Questo Gesuita Spagnuola Valenza nel 1584, e vi mori a 24. Di-

eembre 1667. ( Solwel ) Raimundi Gallacciae, et Hearici Portugallise Comitum Epistela, qua mittunt S. Hugeni Claniaceusi Abbati exemplum Foederis inter se initi, an. 1093. Sta nel T. 3. p. 192. di Achery.

Rainalds, sive Rainoldi t. Remensis Archiep Epistolae ad diversos. Stanno nel T. 2. e 5. di Achery. Questo Arcivescovo fiori sul finire del

XI., e cominciare del XIL secolo. (Dalle stesse lettere) Rainalda II. Bemensis Archiep. Charta de In-

statatione Canonicorum Regul. in Ecclesia S. Martini Sparme, an. 1198. Stee nel T. 15. p. 507. di Achery.

Raineri Monachi Cellensis, Vita et Miracula S. Gislesi Confessoria. Séa nel T. 1. p. 755. di Mabillon, Acta etc.

Viveya alla metà del sceolo XL ieri ( Anton Franc. ) Rime. Stanno in iori di Rime. Fiori

Il Rainieri, uno de' Poeti dell'ottimo socolo XVI., nacque in Milano nel 1404., secolo XVI., nacque m Milano nel 1401.,
I anno della sua merte è unnoto. (Argilati, Bibliot. Mediol. T. 11. P. 1.)
Rainsoldi (Joh.) Sex Theses de Sacra Seripiura, et Ecclesia, et Apologia contra Pontificios Elyanas. Lendini, Biahop, 1602.

piora, et Eccessa; Londini, Buhop, 160z. T. 1. 8.º XX. C 15. Rainaldo Prenhyteriono Inglese nacque nel 1549 e mori a 21. Maggio 1607.

(Morer)

Rami (Petri) Liber de Militia C. Julii Coesaria, cum preditione Joh. Thomase Fevagii, Franco (1885., Wechelius, T. 1, 12.º
PC. IV. C. 15.

Si trova aneora nel T. x. di Grevio Thee. Antiq. Rom.

In questo volume si contiene la se-In questo vossme m comunes to a guente opera: Notitia Episcopatusus Galliae qua Francia est, ad Anti-stites et Cirrum Regni, Lutstiae congregatoe, Papirii Massoni opera. Pa-

grogotos, Papirii Massoni opera. Pa-ria Dauceur, 1606.

-- Scholarum Dalecticurum, seu Animad-vernionum in Organum Aristotelis, Llair XX. emendati, per Joan Piscatevera. Francol. 1595. Marmus. T. I. 8. ° XXV. B 19.

-- Scholar in tree primas libernies Artes. Videlicet, 1. Grammaticae. 2. Rhetoricae,

guse olim Quiestiones Britings, 5, Dulecticae, quae olim Animadversiones in Or-ganum Aristotelis, recens ensendatae per

o. Piscatorena. Francol. 1595. T. 1, 8.º PC. I. E a5.

P. L. E. 20.

- Ejudem et Audomset Talsei Collecta-nese Praefationes, Epistolse, Orationes, Qui-bus adjunctae aunt P. Rami Vita eum Tesamento: ejustom Baidene: pro Arisosele adversus Jacobsus Scheckium comporatio: Joh. Penne, et Frid. Reisneri Orationes eleguntissense. Marburgi, Egenslphus, 1599. T. I. & S. XXV. B 20 --- Communication in Georges Omniones in

L. Catilinam = Somnium Sciptonis == Do Fato. V. Cic. Pietro Ramo nacque in Cutla nella

Pietro Ramo nacque in Culta nella Pieardia nel 1505..., e morì assasinate nella famosa strage del Sanharcolomeo a 25. Agosto 1572. (N.) Ramirez. F. Callino Pietro.

Ransirez (Andrene Pinti ) Canticum Canti-corum Salomonia, dramatico truore, litterearis illigoria, trapeloris nois capitatim.

Lagd. 16,2 Bossat. T. ; fol. III. G to.

- Commentarius in Epistelas Christi Domini ad septem Episcopos Asiae, quae in Apocalypsi consistentur. Lagd., Borde, add. 11 (C. d. III. C. d. I

Apocalypsi continentur. Ouesto Gesuita narme a Lisbona nel

Questo Gesuita narque a Lisbora net 1505., e mori nel Collegio di Monforto a 23. Maggio 1654. (\* Scientel ) Ramos del Manano (Franc.) Ad Legem Jalian et Papiam, et quae ex libris Icco-runi Fragmenta ad illas inscribuntur., Commentaru et Reliquationes. Accedont Dissertationes duac extemporales: Prior ad T. Ga-jum de usufractu Municibus legato, altera de Domestica et Protectoribus, Stanno nel

T. v. di Mercana. tum similandine, tum differentia a legitimis uxoribus, lind. T. v. 10.7

- Trectatus Academici nunc primum editi.

Ibid. T. vtt. Questo celebre Giurrenasulto S

Opriso celebre tour-vonlo, Primario Professore mell Università
di Silmannea, meque in detta Cirih nel
fisch, e meri force in Madrid and 1635.
(Dulla Vata nel T.r.) Della Militia.
V Valturio.
Questo Traduttore dell'Opera Insina
di Roberto Valturio De re militari, la
trio del Sension di Venezia, e mento nel
1357, di ami 72. (Morcet)
Lectionum
Lectionum
Lectionum

1557. di amii 72. ( Morri ) anchini ( Gulidini ) Variarum Lectionum Libri 1tt. Stanno nel T. v. di Ottone. Questo Giurconsolto, tenuto per uno degli ornamenti della Francia, e della Gurisprudenza, era Professore in Mont-pellier, ed Avvocato del Fuso nella Su-prema Corte de' Sussidi da Linguadocca. Fiori sal terminare del xvit. e consin-

ciare del xviit. scesso. (Dulla Prefaz.) Ranzoni (Petri ) Episone Rerum Huogaricarum. F. Hung. Rer. Script.
--- Opusculum de Auctore, Primordiis, et Progressu felicis Urbis Paporusi. Sta nel T. tx. dryh Opine, Sicilian, F. Opineoli .

Questo dotto e pio Vescovo di Nocera era nato in Palermo, ed entrò pell'Ordine de' Domenicani verso il 1548. Fu Ambascisdore di Ferdinando fie di Napoli presso Mattia Corvino, Re di Ungheria nel 1.486: nuori alla sua Sede Vescovile nel 1.402. ( Moreri )

Rape (Girolamo le ) Rime, F. Caruso G. B. Vivrya pel XVI, secolo.

Raphelii (Georgii ) Annotationes in Sacram Scripturam, Historicae in Vetus, Philologi-cae in Novam Testamentum, ex Xeaoplionte, Polylso, Arriano, es Herodoto col-lectae, enm praefatione Res-

phonte, Polythus, Arramo, et Herodono cal-lectuse, cam practitione Brandani Lodalphi Baphelli G. F. Ellin nova prioribus anchor et emendator. Lugel. But Vauder Eyk, 250s. T. 2. 8.º H. A 19. Con effigue dell'Autore pinta da Brandt, e incisa da Spyk. Egli era Soprimen-dente delle Classes di Lunchurgo, motdente delle Classe di Limelsurgo, nato in Luben, piccols città della Stein a 10. Settembre 1675., e mori a 5. Giugno 7420. ( Dalla Iscritione dell' efficir ) Rapin ( Reige) Les Geuves, Amet., Mortier. 1709. T. 2. 8. ° P.C. I. F. 22.

T.1. Les Compresisons des grands Hommes de l'Antopuité qui out le plus excellé dans les Belles-Lettres.

les Belles-Lettres.

T. H. Les Réflexions sur l'Eloquence, la Portique, l'Histoire, et la Philosophie, avec le jugement, qu'on doit faire des Auteurs qui se sont signales dans ces quattre parties des Belles-Lettres.

Questa Raccolta offre delle riflessioni indiziose, de' giuditi saoi, delle idee e delle vedute; il suo stile non manca nò di eleganza, nè di precissono; tua vi si desidererelste più di varietà, di doleeraa, di grazia. (N. D.) Un terzo tomo, che a noi manca, compie questa Raccolta: esso consiene: L' Esprit du Christiani-eme, la Perfection du Christianisme, l'Importance du salut, la Fuy des derniere siecles.

-- Hortoum Libri, Eglogae, Liber de Car-mine Pastorali, Odae. Laud. Bat. Doude, 167a. T. s. 12. ° PC. I. A. 12. Il Poema de' Giardini è il Capo d'o-

pera del suo Autore : è degno del Secolo

di Augusto per l'eleganza, e la purità del linguaggio, per la spirito, e le grazie che vi reguano. ( Si trova anche inserito mella Raccolta intitolita Poemata Di-duscalica). L'Egloglic Sorre non sono meno stimata del Poema; se questo è degco delle Georgiche di Virgilio, quelle meritano un posto distinto a lato delle Buccoliche, Questo celebre Gesuita era nato a Tours nel 1621., e mori a Parigi

nato a Tours not tour, nel 1687, (N. D.) Rapin de Toyras (Paul) Histoire d'Angle-ierre, Nouvelle Edition, avec les notes de Herric Nouvelle Edition, avec les nous un Tindal, l'Extrait des Actes de Rymer, et des Mémoires particuliers concernant le Regne de George II. Hayo (Paris ) 1749-T. 16. 4. 9 PC IX. D t.

Ouest opera ebbe un gran successo lo merita a molti riguardi. Malgrado alenni difetti, che i Dotti, e particolar-mente i Francoi vi trovano, e dessa la Storia più compita d'Inglolterra. Il suo stile è naturale, assai netto, e qualche volta brillante. La sta narramone è viva: volta brillante. La sta mirranone e viva; i suio ritratti hanno foraa, e colorito, ma sono peco riffessi. (N. D.) Questa edicione è più ampia di quella di Olanda 1744, e viene perciò preferita. (D. B.) Cou effigie dell'Autore, e con molte

Cou elligie dell'Autore, e con moites Carte geografiche. Egli era nato a Castres nella Linguadocca nel 1651., e mori a Wenel in Inghistera nel 1925. (N.D.) (S) Rapsisorda (Santo) Baccolta di Proverbi Siciliani redotti in Cantoni. Catania, 1834, nello Stumpo de Higgi Studi. T. S. & "

XXIX. N 26.
Rasponas Caesar De Triclinio, quae appella-istur Bastlies Major, Starnel vol. di Alemauno Nic. De Lateranens. Parietinie etc. Ratallerus (Georgius), V. Sophoctis Tragoediae. Il Ratallero, Traduttore delle Tragedia ll Ratallero, Traduttore delle Tra di Suforlo tu versi latini era nas Leuwarden verso il 1518., e mori

provisamente in una sessione del Consiglio di Urecitt, in cui era Presidente, secondo alcuni il giorno 1, di Ottobre 1580., e secondo altri a G. Ottobre 1581. Nel Dizzonario di Moreri ata scristo,

che le Tragedie tradotte dal Estallero sono: Phorniesae, Hippolytus coro-natus, et Andromacha. Quelle intento, che si contengono nella nostra edizione, che è la prima data dal Traduttore stesso, e, quel che è più notabile, è rapportita nel citato Dizionarso, in cui si avverte, meritar di esser letta l' Epistola Dedicatoria fatta a Federico Perrenot, sono sone, e son le seguenti : Ajax Fla-gellifer, Oedipus Tyrannus, Electra Antigone, Ordipus Coloneus, Trachi-

niae , Philoctetes . Epistolae aliquot . Stanno nella Raccolu Epistolse (II. viror. select.

Rathorti Blonachi, Vita S. Bononii Abbatis
muno prizuum edita ex MS. Reginae Srecine cum annotationibus P. D. Gardonia

Erardi , Sta nel T, 21, del Calogierà . Rathorn ex Monacho Lobicnii Ord. Ben. Veronensis Episcopi Opera, Stoano nel T. 2. p. 161. e segu. di Achery. Queste opere sono: Liber perpendi

culorum etc. de contemptu m pietolae, Synodica ad Presbyteros et Ordines caeteros Forinescos, Sermo de Quadragesima, Sermones de Pascha

- Epistola De Corpore et Sanguine Domini . Ibid. T. 12. p. 37.

--- Praeloquierum Libri vt. Stanzo nel T. q. p. 763. di Martone. --- Acta S. Ursmari Abbasis Lonbiensis. Stan-

no nel T. 5. p. 245. di Mabilion, Acto etc. Questo Scrittore fiori a' tempi di Errico I. Imperadore nel 93a. ( Trithem. de Serip. Ecel. )

Barperti Turegiensia Historia et Casus. V. Rev.

Alaman, Script.
Ratperto, Monaco di S. Gallo nella
Germania, era nato nel Territorio di Zurig, e viveva sul finire del tx. secolo. ( Dulla ena Storia stersa ) um. Du Corps et du sing du Seigneur.

Histoire des Céremooies etc.

F, Hatotte des Geremoors etc.

— Liber, de co, quod Christas de Virgine
natus est. Sta nel T. r. p. 318. di Achery.

— Libri quature contra Graccorum opposita, jusou Gallius Episcoperum conserpti.
Ibid. T. z. p. 1.

Butture.

hid. T. a. p. 1.
Raseum, o secondo altri Bertrann,
Preslutero e Religioso Benedettino di
Corbia, dettissimo nelle Sacre Scritture,
e nelle Belle Lettere, d'uno sperio pentirante, ugualmente atimato per la dottrina, e per li costumi, visse in gran riputazione al tempo di Locario Imperadore nell'anno 830. ( Trith. de Script.

ratore nell anno 530. ( Prith. de Script. Eccl.)

(S) Rau & Requestra ( Monsignor Simone ) Rims Italiane & Scillane. Napoli, 1690., Montoo, T. 1. 12. ° XVIX. B 12. --- Rims Italiane. V. Caruso G. B. Rims.

Mossigner Ran vir elegantissimi ingenii , eingularisque doctrinae posta celeborimus, detto dal Mongi-tore, nacque in Palermo a 18. Luglio 1609. Fu promosso al Vescovado di Patti nel 1657., e mori a 20. Sestembre 1659. ( Mongrit. Biblioth. Sic. )

net 1007; e met a 2a Settember 1659; (Magai: Bublish). Sie.
Ravanelli (Petri) Bublishonos Suera, sus Thesaurus Seriptune Canonice supplisituas;
Genevae, 155a, Chosex. T. 2, fol. I. N. Q.
r. A filamenta. Generae, Chosex, 1055.
T. 1, fol. I. N. 11.
Questo Dologo Calvinista era di User,
cità nella Bassa-Linguadoca, e vireva
nella seconda avait del XVII. seolos.

( le Long, Biblioth. Sacr. )
Ravii ( Christani ) Dissertatio de Adventuali

Pleastudine temporis Jesu Christi in carnem a Priori deducta; ad Gal. vv. 4. 8ta net T. a. p. qvis. Then. Nov. Theol. Philol. Roal. V. Sire. Raulin ( Jo. Facundi ) Historia Ecclesiae Ma-

Isbaricae cum Damperitato Synodo apud-Indos Nestorianos, S. Thomac Christianos appellatos, coaeta ab Alexos de Messeas

prellatos, coaces ab Alexos de Messezs uguerinesis an Domini 1755, Mainstdus, 1. 4.º XXL D 26. Opera piena di Barticolariah curiose. (N. D.) Questo Autore Spagnoslo, nato in Sa-ragean, e Monsco Augusticano, il quale dedice la sua opera a Benedetto XIV., è diverso di na altro Giovanni Raulin

è diverso di na altro Giovanai Rassilia Frances, Astere di verj Sermoni, auto in Tolosa nel 1463., e morto a Parigi nel 1614, GN possus associa diverso di aguatto, cine è qui approsso noato., for terrore della consultationa di consultationa di consultationa della co

411 non ex Scypho divinante, ad Gen. XI.IV. 5, 15. 8tu nel T.1. p.23q. Thea. Theol. Philol. Raymundi Samunila denuo revisa et correcta

Raymundi Sammunla denue revisa et correcta etc. Colon. in Olic, equosidun H. Quentell, 150s. T. i. 4.° char. god. VII. U. S. S. Brimando di Pennofert nacque nel 1185. e moci nel 1275. ( Truth. de Script. Eccl. )
Raymundi Monacht S. Andrean Avenimensia, U. S. Penni simulom beri Abbair Sto. Var. S. Penni simulom beri Abbair Sto.

Vita S. Pontii ejusdem loci Abbatis. Sta nel T. 9. p. 59; di Mabillon, Acta etc. Visse sul finire del secolo Xt. Visse sul finire del secolo Xt. Raymundi Burgundise Comitis Litterae, qui

haymana buganasa Cochina Etteree, qui-hus multa confert Ecclessas Buont, ar cu-1090. Séanno nel T. 9. p. 131. di Achery. Raymundi Comisis Melgoriers. Testamentum, quo piura concedit Sedi Magalonae et Caonicis an. cir. 1110. Sta nei T. 9. p. 155.

di Achery. Raymundi wrr. Comitis Tolosani Appellistio ad Archip et Episcopos Pronveisrum Nac-bonensis et Arelatensia ob excomunicationem ab Inquisitoribus Istam. An. 1143. Sta nel T. 4. p. 265. di Achery. Bayasi (Mr. l'Abbi) Histoire du Parlement

nayaul ( Mr. F Abbé) Histoire du Parlement d'Angletere, Génève, 1-5a, Philibert, T. 1: 1a, 9 PG. IX. A. 9. --- Histoire du Stadouderat depuis son cei-gine jusqu'à présent, 1750, T. 2. 12. 9 PC. VI. B. 5.

-- Histoire philosophique et politique des Etablissemens, et du Commerce des Euro-peum dans les deux Indes, Amst. 1775. T. 6. 12. ° PC. VII. L. 5. Questa Storia, che alcuno disse,

Questa Storia, che alcano disse, cne l'Austre avrebbe pointe chiamare Viagge e Storia dell' Avaritta, e che uscle brea accolta de pricina nel 1770, non fu brea accolta da principio, nas poi chlue cencinquanta ristampe in Europa.

Essa, dies Leharpe, contenera di a che pascere a mosti kettori a' politici, n cui porge materia da apeculare na tueta

n i governs del mondo; a trafficanti per-n che offre computi e fatti; a filosofi, » perché contiene musime di tollerusa, » e d'odto contro la teranndo, e la su-» parsizione: alle doune, perché peen senta de piacevoli passi nel gusto ro-nomesco, e soprattutto l'appassionata nadorazione, e il più vivo catnassato per le loro vaghesze. na Tuttavia, ad

onta di questo elogio, che Laharpe non avrebbe più ripetuto in più matura età, un savio Critico rinviene in essa confuun asvie Cristoe vinviene in esta confu-sione, contraditione, villano invettive contro i Secredosi, le Leggi, i Governi, e e i costumi, seanthalesi reconsti, e abe-ruaisoni di principi. Vi si leggono, a dir-vero, persone dissertazioni intorno al commercio di alcane masoni, ma vi si sorgono pure in gran numero incastes-se, ed errori. Il vao stile è chiaro, po-se, ed errori. Il vao stile è chiaro, po-

bile, elevato; usa troppo spesso ei prende le maniere d'un saltibanco, che recita le minière d'un assurance, con comuni alla moltitudene enfatiche, ma comuni parole contro il dispotismo, e la super-ciana. L'Autore stesso consepevale de' difetti della sua opera, si pose a viagde difetti della sua opera, sa pose a vag-giare, onde miglioraria, e nel 1781. na pubblicò a Ginevra una nuova adizione in volume 16. in 8.º, la quala contiruo alcuni articoli meglio pensati, e molte notine più istruttive interno alla China, e agli Stati-Uniti, e a' diversi rami del commercio; ma l' Autore vi mostra semlo stesso gamoure contro il Soglio, e

419 Révolution de l'Amerique. Londres, 1781., Davis. T. t. 8.º XXIX. G. 28.
 Gnglielino Tomnaso Francesco Ray-nil era nato a S. Geniós solla Roverça nel 1715. Entrò nella Compagnia di Go-

nel 1913. Entre nella Compagnia di Ge-sia, che abbandonò nel 1928, e mori e Passy, villaggio nell'Isola di Francia a 6. Marzo 1936. (V. Serie di Vite, e Rivatti es. Milano, 1818.) Rayualdus (Odoricus) V. Barceisas.

Questo Continuatore degli Annali del Baronio, Prete della Congregazione del-l'Oratorio, era nato a Treviso, e viveva nella prima metà del xvit. secolo. Raymudi (Theophili ) Opera omnia in xtx. Tomes digesta . Lugd., Boissart, 1665. et seq. vol. 20. fol. VI. K 1.

Con effigse dell' Autore, incisa da Ger.

T.I. De Deo Homine Theologia Patrum ad Templorum et Scholarum usum accom-T. H. De Attributis Christi Theologia Patru

nexa Scholasticae, Allegorieae, et Morali. In questi due Trattati del Verbo, e de' suos attributi vi si trovano molti pe sicri atracedinari, come in tutte le o-pere del Raynaud; ma tramo queste, vi sono delle raccolte assai buone sulla

materia, che vi è trattata. (N)
T. Ill. Moralis Disciplina ad pesettandam
Theologise practices as Jurisprudentine viam.
T. IV. De writuitlus et sittis accurate traetatio, in qua praeter Scholosticas dispus. Jury principia stabilimeter, etc.

Questi due Trattati da Morale sono uttosto opere filosofiche, che trologiche. i Cinoni, e i Santi Padri. Bisogna pure rendergli questa giustizia, ch' ei si allon-tana da' principi, e dalle decisioni della moreale rilasciata; condanna il vizio per tusto; insegna la virto senza servirsi di giri, e di pretesti per iscusare i delitti.(N) T. V. Thoologia Naturalis, sive Entis cresti

et increate intra supremam abstractionem ex uras lumine investigatio. T. VI. Candelabrum Sanctum septilustre di-rinae Mensae illucens, praedelineatum in Sinagoga, expressum vero in Ecclesia, ex-

hibitione corporis et sanguinis Dominici. Quest'opera contiene un'applicazione allegorica del Candeliere a sette braccia, ch' era nel Tempio de' Giudei, ali' Encaristit, d'onde l'Autore prenda coche riguardano l' Estatistia , e di data una lista alfabetica de' nomi , degli epi-

teri, e degli elogi, che si sono dati a questo Mistero. (N) De Apparationibus in Eucliseistine Saerade Appartionibus in Existing Succession Dissertatio in Existine paule et vini in Eurlaristis Lucubratio, qua ostenditur esse veras qualitates, tum a spectris sep-sum hadificantibus, tum a substantiis intra poros panis existentibus, realiter detin-ctas .- Christianum Sacrum Acathostom. Judicium de novo usu inpercedi cathedras assistentibus Christiano Sacraficio. - De prima Muss, et praerogativis Christianae Pen-

L' Autree pretende in quest' opeacolo, L'Autree pretende în quest opsacolo, che la prima Messa dopo la Cena fa celeirata il giorno della Penacosse, o che sino allora gli Aposoli non ave-vano efferto il S. Sertificio. (N) De Communione peo mortuis Tractatus, rectus juxta Monita S. Congregationis

correctus juxta Monita S. Congregationis Judeix, as recusifi permissus.

L'Autore vi sonicute, clie sobbene il Scrificio della Messa, e le nitro upere satisfattorie del Fedeli, dieno solliero alle antine, che sono nel Purgatosto, pure la Comunione del vivi è da se stena inutile per questo effetto, come lo sono il Battesimo, e gli altri Sarramenti che non hanno virtir, se non per colore, che li ricevono. Questo Trattato da prin-cipio fu consurato a Roma; ma l'Auchbe permissione tore avendolo corretto, ci di farlo ristampare. (N)

T VII Marialia Questo Tomo è stato così intitolato, sercisè tutti i Teattati, che contiene, hanno per oggetto le perfezioni, o il culto della Virgine: sono i seguenti ::: Dyptica Mariana, quibus inanes B. Marise praerogativae, plerisque novis inscriptionibus vulgatac, a probatis et veris apud Patres, Theologosque receptis, so-

In questo Trattato , che è molto esteso trovanu delle cose singolari e cursose. (N) Scapulare Marianum illustratum et defensum L'Autoro vi sostiene fortemente la di-

L'Autore vi sostiene fortemente la cu-vesione dello Scapolare, e i meravigliosi effetti, che gli si attribusicono, contro il libro, che de Launoy avera pubbli-cato sopea questo soggettu. (N) sertatio de recionado titulo limineulatas Dissertatio de rezincudo titulo Immaeulas Conceptionis Deiparae Virginis - Nome: clator Marianus e tisulis selectioribus, quihus B. Virgo a SS. Patribus bonesi cum Ol-creationibus et glossario. == O posepudantis Autiphonis majeribus Natale Christi antecurrentileus prae-frum, substantia Mysterii Incarnationis, et

omnibus cius aljunctis gravidum, ad Fo-stum expectationis partus B. Virginis. L'Autore dovendo predicare sopra le sette Autifone soleuni, che canta la Chiesa prima della Festa di Natale, e che conanciano tutte con una O, non prese, che questa sola lettera per lo soggetto de' suos Sermous, il di cui ristretto torma

ente molte bagattelle, ( N ) T. VIII. Bagiologium Luadunense Questo Touse ha questo titole, per-che riguarda principalmente la China di Lyon: contiene i peasi seguenti = Indi-culus Sonctorum Lugdunensium, pracmissa dissertatione de Primitu Lugdiineusi, et subjuncta Mantusa de pus quibusdam Laudunensibus non vandser Alcuni finno S. Ambrogio nativo di Lyon, ma il Haynoud, schlene assa

preventto in favore di questa città, per-tende, che sia nato ad Arles, ove seggarnava allora il Prefetto delle Gallie. (N) S. Joannes Benedictus Pastor et Poutsier Aveniene, an ction Lugduni? = S. Jean not films Zebedaei, Evangelista, Lugda-nensis Christianitatia Atavas, per S. Polycarpum Avum, et S. Pothinum Patrem Maria immaculata Concepta primos in Gallia honores Lugdoni consecuta. - S. Georgius Cappadex Megalo-Marayr, Personalis et Symboleens, inter Logdunesses Indigetes primarius . - Symbola Antomana . Commentano de Maguo S. Automo Lugdunossinm Praeside, su Orano triplex de S. Ignatio a Loyola. - Titule, quitus Lugdoneuses ad suos Coelites suguitari cultar prosequendos allici possunt ac debent .= 2-psmetra das de Martyribus, et Officio Eccle-E un' Addisione all' Indicalus San-

storum Lugdanensium. T. 1X. Hagiologium Exoticum. Contiene i

penat segmenti.
Trinsus Patriarcharum, S. Bruno Stylita
Mysticus: S. Franciscus Paularus Ocomasdes Religious, ex luce et veritate compactus: S Ignetius Loyola, enime muudi. .... Trias Fortrum David: 1. Robertus de Arbrisello, Fundator Fonteleraldensis. 2. S. Bernardus, Apia Gallica, Glaraevellensium Pater. 3. Homo Dei, Caesar de Bus, Auctor Con-Homo Det, Caesar de Bus, Auctor Con-grorationis Doctrinae Christianie. S. Merie Aegyptisca, peccans et psenitens, Musca Mysisca etc. ::::: Poenitentia sordes turpitus-dinum extergens: Mentissa ad tractationem emuen entergens: Mentina at crectationem de S. Maria Agyptica: — Meatmorphosis Letrenis in Apostolium, Apostolique in Le-tronem, mr Angelus Sanctus Filiorum Di Paedagogus; Angelus males bone distini-tus constitute Antistrophus, hominem co-

È una lista de titoli, e delle prerog

E una lina de titoli, e dello percoga-tive, che i Concilii, e i SS. Pedri hanno ettribuito el Somuno Pontelice. De bicipiti Ecclesia sub SS. Petro et Peulo, et unest cerporia Christi Mystici uno simul ac duplici espite Disputatio.

del Roymond si era

compine expire superation.

Grea al tempo del Royanud si era
sostenuto, che S. Pietro, e S. Paolo censo
i due Capi della Chessa, i quali men ne
fiocrano che un solo. El ei propose in
questo Trettato di confutar quesi opinaone, come un sentimento, che fa della

cone, come un sentimento, che fa della Chiesa un mostro a due teste. (N) ignus Cereus Pontilicu benedictione consecra Symbolum Christiani per Beprismum

tus, Symbolum Christiani per Boptismum ex Christo patre et Ecclese matre, fili Dei, exposium. — Ross Mediana, Rom. Pontificis benedictione consecrata. Ritus Sacer Dominicus quartos Quadragesanalis enu-cleatus. = Natale Domini Ponuficia Gladii

r. Yl Cratica Sacra continue. Minutalia Sacra, Litterse, Syllabae, Puncta, Apiers, inter-Listence, Syllabae, Puncta, Apiess, anter-rogundi ac promucianin note, Parenthese, divutionet fiberoum, se captom, quasti-ant od Scripturae intelligensism, et Do-guatam Catholicorum medemniastem. — De llayanundo Jordon, Can. Reg., qui la-ctema Islanca nomen prestult Cogiusiona. su S. Amedigal Cantana. Zgise. Opinaculo-rum Synaxia quoditiparita. Velerimum, au S. Anneloni Cantura. Epiac. Opiaculòrum Syciatri quodripartur. Velerinnos. Crunclinnos Epiacopi ioteger doctrinose, lebisque purus. —Consure inofficiose consures, que Laber de Predestinations, et Gratia B. Fulgentio Raspens. Epiacopo assertura, et nienes purusque presistar. — Confince Referentation. —Ecotomata de maltina basic libria. lis or homis libris, deque justa sut injusta corumdem confiscatione.

L'Autore compose quest'ultima opera all'occasione del suo Trattato de Martyrio per pestem, che era stato censu-zato a Roma, ed è una delle miglieri sue opere. (N) Pragmenta duo. Ephrasis Psalmorum, et

Chronologicar.

L'Autore sees prima una Tavola Cro-nologica della Storia Ecclesiastica, divisa

n dodici colunos per uno de' suoi Sco-tri in Teologia. Ve ne agginno poi una lari in Teologia. Ve ne agginno po seconda, divisa della stessa maniera la Storia profana. Queste due Tavole piacquere tauto e Filippo IV. Re di Spagna, che le foce tradurre in Spagnu e incaricò il P. Claudio Glemente, ite, Gesuita, Professor di Retorica a Madrid, di

suita, recessor o i necoros a nesarea, ci-oggiungwerne una terza, che contecesse le Crosologia del Vocchio Tesamera-to. (N) Quest'ultima si trove qui colle due precedenti. T. XII. Miscellanea Ssora: contiene: Mala e bosis Ecclesse malo sive capatati sive dispensatia, am Dissertatio de sobria alteriav sexus frequentatione per sacros et religio-sos homanes, inxedificata narratione delisos homanes, inxedificata narratione deli-riorum, queis Puelle Veneta Guilelmum Po-stelluns saeculo superiore infansvit. == Ho plotheca contra ictum Calumniae: robur et es triplez circa pectus a patientia et fide

Trattati solidi , e pieci di buoni principi di morale, e d'astruzioni utilissime. ( N XIII. Miscellanea Philulogica: contien A THI. Miscrianie Printingies: continue, De incorraspione cadaverum, occasione de-mortui fenninti corperis, post aliquot sac-cula incorrupti, muper relossi (Larpnissenti, Iadicium. — De Sugmanismo socre et pro-fino, divino, humano, dienuosiaco, Tra-cuito. — Visto et moctis humano Terminalia a Deo Meratore constituta.

Questo Trattato vecsa sulla quistione, se Dio con une volontà antecedente ha sate la durata della vita, e il termine della morte degli uomioi, o se egli l' b solamente preveduto in conseguenza del corso delle cose naturali . Raynaud crede, che non vi è luogo e dubitare, che Dio non abbie fissato il termine della vita di alcuni buoni, e di alcuni mali, me sosiene, che nel corso ordinario la du-rata delle vita degli uomini, n il terrata delle vita degli uomint, n'il ter-mine delle loro inette dipende dalle cause naturali, delle quali Dio la pre-veduto gli effetti, che egli viale con una volontà canequente. (N') De Boso regimine sucresum Cartump, ad divinum, caare simul ac forte, per initto-

divinim, casre amus ac serce, par manuel resultate et accurations, exigendo, Dissertatio. — Laus Brevitatis per Dictyces de brevitate et longitudine in Divinis, humaios, et auturalibus, cotrirbeticos expressa. — Anagoestes ad Ecclesiasticam Mensam instructus syllabo Lectiooum ex Patribus, iu singula totius anni Festa primaria, etque Dominicas etc. ::: Tractatus de Pilco, caeterisque capitis tegminibus tam sacris, quam profanis.

Questo Trattato si trova inscrito nel T. VI. di Grevio Thes. Antig. Rom. T. XIV. Opuscula Moralia: contiene: De honere Judicis, num eum a retractasdi obligatione eximat, vitio anterioris senten-tiae deprehenso, Dissertatio Theologica et Juridica. — Gemitus Columbae de Judiciis Saeculi. Meditatio de injustitia damnationis insuditi un De Aequivocatione, et mentali restrictione adversus falsas Jo. Barnesii An-gli, Monachi Benedictini, in Leonardum Lesium Criminatione, Disceptatio Theologica. = De octu infantium contre natura per sectionem Corsucam Tracustio.

Trattato curioso, e singolare. (N) De Monitoriis Ecclesiasticis ad extorquendem restitutionem ac revelationem, quid sint, quomodo ligent, quomodo solventur; quam tormidandum corum contemptoribus fulmen 414 excumunicationis, Tractatio bipartito. == Ennuchi nati, facti, mysrici ex Socra et humana litteraturo illustrati Zachurias Pasnamana interatura illiaurati. Zacharias Pa-qualigos puercerum emasculator ob missi-cam quo leco habendus. Responsio ad quac-sitima per epistolama J. Beriberti. Il Raymud ni è qui naccosto setto il nome di Giovanni Heriberto. Es tratta

d' nna maniera assai diffusa autto ciò, che rigards gli Eanuchi; sas ha dimenticate la quistione più curiosa, cioè, so gli Eunuchi possano ammogliarsi. In tua minestra petrà consultara su questo ob-bietto un libro di Marcello Francolisti; De Matrimonio Spadonie utroque testiculo carentie. Venetile, 1605. in o ; ed un Trattato degli Ennuchi per

C. d'Ollican ( eice Carlo Ancillon) 1707. T. XV. Heteroclita Spiritualia et Anomala Pictaria

Coclestium, Terrestrium et Infer-T. XVI Coelestin T. XVI) nocess.

Quest opera continue molte cost suggestra. Veras sopra molte pratiche stracedimarie di divesione, che la soprettisione, l'igocorana, e il rilasciamento
hanne introdotto nella Religione. (N)
T. XVII. Contiene gli Opuscoli segurati:
Judic posteri apostatos a religiosi sedinibut. — Religious Lorisatus — Naleroli expa
Religious andedetti Beuvenoli besedieto.

= Amor erucifixus, seu Tractatio de amore nationis et cognationis in servia Dei tempe rando . - Pratum Spirituale; de varia fii-E una Raccolta di alcune Storie dei

notro tempo, fatu ad imitazione del Proto Spiretualo di Moscho. (N) De excellentia et pretiostate voti. T. XVIII. Polemica: contene: Nora Libertia

ena discussi Il P. Gibicuf, Prete dell'Oratorio aveva pubblicato un libro intitolato: De liber-tate Dei et creaturne libri duo; ove sourness, che la libertà dell'uome consisteva principalmente ta ciò, che la voloutà era sommessa a Dio, e che era tanto più, o meno libero, quanto più o meno era infallibilmente accurosso alla di lui rolonta; d'onde conchiudeva, che i Besti erano perfettamente liberi nell'a-zione di amare Dio. Il nostro Autore si propone qui di combattere questo sentuto, e di far vedere, che l'essenza della libertà consiste nel potere di rivol gersi verso un oggetto, u an altre. La aus opera però fo confutata da Guglielmo Camerario Scorrese, che intitolò il suo libro Causa scribendi. Per rispondergli il Raymand compose il libro seguente Non cauta ut causa, contra Guilielmann Camerorium . - Clemens Scotus, Virlaus, A-

postata Soc. Jesa, exagitatus. Quest' opera, che è estreman tirica, e piccante, tende a confutare uno Scritto, cho lo stesso Camerario aveva composto sotto il mome di Clemente Scoto, nel quale pretendeva fir vedere, che la Società de' Gesuiti era molto decenerata; che ri erano molti abusi da rifor-mare, e che dorra temersi, ch' esa non fosse pergiudizierole alla Chiesa (N) Arnaldus de Brizia redrivus in Arnaldo de Lutetia.

Si comprende facilmente, che si testa mai del celcher Antonio Arnaldo, e si può giudicare dallo stile di questo titolo, di qual muniera ci sia stato trattato nel corpo dell'opera, (N)

corpo dell'opera, (N )
Vulpes partulla capta, et cesso audata: de
sensa composito, et diviso.
Opera seritat esto molta vivacità, ed
asprezza contro il libro del P. Antonino
Regionaldo, initiolno: Opusculum de
sevo sensus composito, et diviso.
Missi Evangoliei ad Sinas defensi contra Thethe-self-composito, et diviso.

m Hurtando. = Do exsolutione a votas Religiosis: Apologia pro S. Ignatio Questo Servito tenda a giustifi Geruiti sulla libertà, che hanno di licen-ziare i Sudditi della loco Società, e ampglierli de' voti semplici di Boligione, che lianno fatto, Bayanud vi ha avuto in mira di confetare un passo dell' Utopia di Tommaso More. ( N )

Joannes Launcius, Hercules Co

Di tutti gli Scritti del Raynand non ve n'è alcuno, che sia pui di questo, pieno di trasporti e d'ingiurie: è usa anten dal principio sino alla fine. Vi antira dal principio sino illa fine. Vi representa il Launoi sotto il personag-gio di Commodo Imperadore, che sel-ten losse il pui vigliacco degli uomini, credeva pure rendere formidabile, re-stendon da Ercole; e coma nu nomo, che attuccava sezza veruna regione

anticle traditions della Chiesa. (N.)
De Martyrio per pestem Liber, a S. Congregatione Indicas recods permissus. Lo scopo dell' Autore in quest'opera

è assai atraordinario, giacche vi si pro-pone di mostrare, che quet, che si e-spongono volcatariamente a mocir della apongono rottourismenti, sono dei peste, assistendo agli appestati, sono dei veri martiri. Questo hileo la prima volta che comparre su posto all'Indice, e l'Autore su obbligato a correggerio. Che

T.XIX. Questo volume non contiene, che sopra tutte le opero comprese ne diesse-to volumi precedenti . T. XX. Contiene molti Truttati, di cui il Raymud come molto satirici non aveva o-

sato mostrarsene l'Autore. Esso è intitolato: Apopompaeue, che è il noma, che i Giudei davano a quella vittima, che carica-vano di unaledazioni, e carciavano quandi nel deserto: comparve nel 166q., e selbene porti la data di Cracoria, è facile a vedeni, ch'esso uscì dalla Stamperia di Lyon, ore tatti gli altri erano stati impressi.(N) Con-tiene:

Syntagma de Libris propriis.

È una critica, o puutosso una difesa
delle sue opere, giacche rapportando ciò, che vi si cra trevato di riprensibile, vi difende tutto colla vivacità ordinaria. (N) Calvinismus, bestiarum Religio. — Theologia

In questo Scritto diretto al Papa Ales-sandro VII, si lagna il Raymaud, perchè l' Inquissziono gli avera proibito con nu Decreto di serivare sulle materie della

Genzia ( N )

Epimerrum ad Theologise Supplicis LibelIum .= Thomas Hurisdo, vulgo Peloso, rulsus ac depilatus.

E una difi-sa contro dell'Hartado, che

aveva attaccate il suo Trattato sopra la Comunione pe'nserti; e perchi lo sueno Autore avera attaccato ancora il suo li-bro del Martino per la peste, ei vi oppose la resposta seguente: Theologie antiqua de vera Martyrii notione-

De Confessione epistolari . = Apologia de Martyrio per penem. = Parsenesis al Religiosam Amicum Relegatum. = Judialiquorum de Labro, cui titulus: Heterrelias pietais, adversus Dominum, et adversus Classium ejus, cum responsione Authoris. == Correctio Seea a S. Congregaose Indicis. m: Monitum: Alcum Esempi tila disagnaglisaza con che i Massri del scro Palsaso trattano le cose toccanti alle altre Religioni, rispetto a quello, che fanno nelle sue propose.

Quesso preciolo Seritto Italiano e

molte particularità singulari. (N)
De immunitate Autorius Cyriscorum a Con-

Quest' opera è una delle più astiriche del nostro Autere. Vi combutte i Domenicani a tutto petere, e non dimentica milia por metiorli in ridicolo. Essa è stata confutata da Giovanni Casalas con stata confistata de Giovenni Castlas con un Libro nincolato: Conder Lilli, seu Ordo Pestrum Proedicasterum a ca-numais et contamelli Petri e Falla Clausa vinducatus. Il Rayund, pub-bicando la eco opera i era auscuto acto il nome di Petro di Valcius. (N) lippreusa de Religion regotiares. en AY-TOS PA, Os Bonini locutum est lin-ligipreus de Religion regotiares. en AY-TOS PA, Os Bonini locutum est lin-lia.

epere del Raynaud, che erano state prichi, e tempi, non avendo da prima aghi , e tempi, non avende da prima a-vato quello specio, che se ne sperava, il Librajo, che la intraperso, andò a merir fallino all'Ospedale (checchè ne dina il Bayle, che volle negare un fatto nonerio in Lyon per quanto assizura il P. Niceson) pure la sua eradizione, ed una sorta di inspolarità ne' soggetti, che scelle, cene nella maniera di trattarle, Je firanno sempre ricercare.

Ouesto celebre Gestita nacque in Sosello nella Contea di Nuzz sal finire

del 1583., e morì a Lyon a 31. Otto-bre 1663. (N) Re (de) Vestiaria, Vascularia, et Navali. Baylins

Reeding (Guilelmus) F. Eusebii Historia Feelminstica. Reading era Bibliotecario del Clero

neading era Estatortezario del Clere Anglicino, e vivera nel passato secolo. Reia ( César Richar de St. ) Les Osuvres. Paris, 1975, T. 8. 12.º PG. I. D. 14. T. I. La Vie de Jesu-Christ. T. II. Traites de Théologue et de Piété, — Lettres sur divers sujets de piété. — Tris-tes de Philosophie, da Morale, et de Po-tes de Philosophie, da Morale, et de Po-

C. III. Trastés de Morale, de Politique, et Historiques — Discours sur l'utage de l'Hi-

esti Trattati sono pieni di riffess Questi Tratuti cono pieni di riflescioni giudizione, ma secua precisione. (N. D.)
T. IV. Suites des Traties hastoriques = Reflexions sur divers Romains illustres.
T. V. Conjustion des Epognols contre la République de Venuse en l'année 1618.
Onnet l'année management

Quest'opera è romanzesca e certi ri-guardi, ma il fondo ne sembra vero. Lo stile è comparabile a quello di Sallustio. (N.D.) (N. D. )

Epicaria, ou l'Histoire secrete de la Conjuration de Pison contre Néron, ...: Don Car-

los, nouvelle Histoire. P. VI. Trascis historiques de Littérature, et

de Critique = Lettres à Divers = De la Cri-

T. VII. Discours de Xenophon sur la maniere d'augmenter les révenus d'Athenes,
traduit du Gree avec des remarques au
Lettres de Cicéron à Attieus avec des remar-Livre prer T. VIII. Lettres de Cicécon à Attieus, Lives

second, et Lettres de Cicrion à son fiere L' Abhate Persu diede questa leggia-

dra edizione di tutte le opere di Saint-Réal, la quale non è, che una ristempe

di quella data dello stesso Autore nel 1745. vol. 3. in 6. ° -- Ocurres mélées. Utrocht, 1693. Schou-ten. T. 1. 16. ° PC VIII. C 7.

Outside Autore nacque a Chambery nella Savoja, o vi movi nel 1632. (N.D.T.) Reanmar (Mr. de ) Mémorires pour servir à l'Histoire des Insectos: Amst. Moctier, 1757. T. 6. in vol. 12. XXV. I 1.

Opera generalmente stimata. ( D. B. ) Antonio Feechsult, Signor mato Henato Autonos Frechautt, orgenze di Reumers, narque alla Roccella nel 1883. Fu nal 1908 ricevuto membeo del-P Accademia della Scienza di Pazigi, ove cra andato a stabilirsi. Da questo memento si abbandendo tutto intero alla Storia Naturale, e ne abbrecció tutti i generi. Mori nella sua Terra della Beranoadiere nel Maine a 17. Ottobre 1955.

Rebatu (Francisci de ) Delineatio Dianas Arclatensis, nunc primum e Gallico idio-mato in Latinum versa, Sia nel T. z. di

ogre . Ouesto Scrittore Francesc era Congliere del Re, e Decano della Città di Arles : dedica la sua opera all' Arcive-

Aries: dedica lo sua opera att Arceve-acoro di quella Città con sua lettera del 1. Luglio 1659. Rechtenbergii (Adam) Hierolegicon Reale, hoc est, Béblico-Theologicom, et Hatocroo-Ecclesiasticam e sacris Philologyrum pro-bati Louisia est Adam batis Lexicia, et Adversariis etc. collectum. Lipsae et Francof. 1714., Klosius. T. 2.

4 - AAL A 26.

- De Phariaseis. Star nel T. 22, di Ugolino.

Questo Teologo Protestante nacque e
Meascin mell' Alia Sassonia nel 1642. Fu
Professore di Limpue, di Storas, e pei di
Teologia a Lipnia, ore morì nel 1721.

(Moneri)

Récherche ( de la ) de la verité, où l'on traite de la nature de l'espet de l'homme, et de l'unage, qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans les sciences. Quatrième

vitor l'erreir dans les sciences. Quatrième chisien revue et augmentée. Paris, Pralard, 1678. T. 1. 4. ° X. H. 86. Récusel de divers ténoigenges en faveur de la Catholicie de l'Eglise des Provinces-Unios Utrecht, 1765. T. 1. 1. ° XXI. E. Récusel de divers correges Philosophiques. Recurit de divers ouvrages Philosophiques, Thiologiques, Binterques, Apolagetiques, et de Critique, par le P. Daned. Faris, Mariette, 1794. T. S. 4. °VII. B 25. Buons opera. (D. B.) T. I. Le Voyage du Monde de Descrites: E una confusion del sistema di qual crébre Filosofo, nascosta sotto una fan-

zione ingegnose. Entretiens de Cléandre et d'Endoze sur les Lettres à un Provincial de M. Pasqual.

Questa risposta dal P. Dunial, malgrado le cure, che si presero i suoi con-fratelli, di celchrarla, e di facla girare, non servi, che a far vedere quanto era difficile arrivare all'eloquenza, e alla buena faccaia di Pasqual. (N. D.) Traité Métaphisique de la nature du mou-vemena sull'istoire du Concile de Palestine, ou de Diospolis - Traité Theologique des

pechez d'ignorance. T. II, Lettres au Pere Alexandre

7. II., Lettres au Peer Alexandre. Vi si trattano das quistossis importanti: quella della probabilità, e quella della Crazia. La berevia la nolidità, e la nettazza asmo il carattere di quest opera, e ne fannes il pergio. (N. N. ).
Défense de S. Augustin centre un prepara la la contrata della del le Livre du P. Serry, et touchant une let-tes imprimée contre les Jassies, par ot

Religioux. =: Lettres au P. Serry.
Sono risposte al P. Serry Donnelcano
Francese, Primo Professere di Teologia
in Padova, e il Bello-spirito del suo Ordine. Costni avendo avuto a male, che tin Gesuita si fosse incariento della difera di S. Agostino, volle farz il faceso col P. Daniel, le di cui risposte conten-

gone cose non indegne di esser sapute, e lette. ( N. D. ) Traité Theologique, touchant l' efficienté de

la Grace.

7. Ill. Histoire Apologétique de la cooduite
des Jesuites de la Chioe. m Examen du
Lèvre institulé: Du Témoignage de la veriféé dans l'Eglise. m Lettre à une Dome
de qualité, où l'on examine jusqu'à quel point il est permis aux Danies de raisonner sur les matières de Réligion. :::: Lettres d'un Théologien à Mr. l'Archevéque de Rheims. m Dissertations Théologiques = Rémon-trince à Mr. l'Archevéque de Reina : Traduction du Système d'un Doctour Espaguol sur la dernière Plque de N. S. J. C. = Lettres Théologiques = Dissertatio de Judicis Ciricorum, et Nuperi Interpretis Gallici, super loco S. Chrysostoni ex Homilia tertia in Epistolum ad Hebracos, ubi noonulis Nestoriano more loqui visus est. Récueil des Leures de Mr Charles Joschim

Collect, Evenque de Montpellier. Cologue, 1710. T. I. 4. VIII. E. R. Con effigie dell' Autore, incisa da P.

Yver. Récueil des miracles operés au tombeau de Mr. Paris Duscre. Utrecht, 1955. T. 3. 12° XX. B 55.

X. B 53.

Quest opera si vantata da' suoi parti-giani è meno propria, dice il Sig. Lad-vocat, a provare rellicacemente la verità de' pretesi mirazoli di Paris, che a dare agl' Incredulli, e agli Spirita forti delle armi contro i veri mirazoli, che dimostrano la Divinisà della nostra Santa Religione; e un usmo di spirito diceva, che se questo libro sussistesse un giorno, e tutti gli altri si fossero perduti, la Poe tuits gis aires se fessero percuste, la Po-sceria en tempo di berlanie. (N.D.) Récuell de pieces, dont il est parle dans la suite de la Relation des Déliberations de

suite de la Relation des Democrations de La Faculté de Théologie de Paris, au sujot des affares, qui ont rapport à la Constitu-tion Unigentus. 1918. T. 5. 12. 2 XX. B 27.

toes Umgentus. 1918. T. 3. 12. 5 XX. B 24. Récueil de pieces souchant les Prélises qui refusent d'accepter la Constitution Uniquations. 1974. T. 1. 12. 5 XX. B 11. Récueil de toutes les pieces interessantes publiées en France, relativement aux troubles des Viellements. 1876. des chierces en contratte et des Prélieures.

des l'arlemens, avec des observations eri-

tiques et historiques. Pervelles, 1771., Pion. T. 2. 8.º XXVI. C. 5.. Pion. T. 2. 8.º XXVI. C. 5.. Picueil de tous les Trantes modernes conclus entre les Pecentus de P Europe: de tous les Ménoires qui out servi à faire fa Paix 2. Notations et de tous les Augustales.

les Mémoires qui ont servi à fure fa Pair.

de Ninsigne, et de tous les Arrêts de le
Chamber Rothis de Men, rebath ner Traimard, 1985. To 1, 4, 6 N. C. (18. Lonmard, 1985. To 1, 4, 6 N. C. (18. Lonmard, 1985. To 1, 4, 6 N. C. de Terrer, de
Récent de Trainé de Pair, de Trere, de
Neutralie, de Conféderation, d'Alliance,
Parines avec tous les Princess, et Pérenais

et l'Europe, et autres, depun près de
trés inciden, pur Frederic Loconard, Premier

trés inciden, pur Frederic Loconard, Premier

XI. B. 0, 20.

XI. B 19.

Con effigie del Leonard, pinta da Ri-saud, e incisa da Vermentan. gand, e incia da Vermestan. Recuperati (Fietro ) Ornsione detta nel la-sciare il Consoltse dell' Accademia de' Lu-cidi. Sta nelle Prose Fiseratine T. re. Recupero (Giuseppe Canonico ) Discorso se

pra le acque vomitate da Mongibello. Ca-tania, 1755., Palejo. T. 1. fol. PC. X. L. 3. (S) --- Steria Naturale e Generale dell' Etna. Opera Postuma arricchita di moltissime in-Opera rentanta arrecenta di moltisianne in-teressunti annotazioni dal suo nipote Teoci-rirer Agutino Recurpero. Catania, 1815., Dalle Stamperia della R. Università degli Studi, T. a. in fol. XXIX. Con efficie dell' Antore in fronte e cou tra carte in fine, to de la prima Carta Oriettagrafica dell' Bina in fo-

Caria Oriclografica dell' Etna in lo-glio massimo, il seconda Prospetto Me-ridionale dell' Etna guardato dalla Praja di Catania, in foglio più pic-colo; la terra Prospetto dell' Etna puer-colo; la terra Prospetto dell' Etna puercolo; la terra Prospetto dell' Etna guar-dato dalla Spiaggia di Aci Reale, in eni si osserva il Promontorio dette la Scalazza di Aci, dove si distin-gono sette strati di lava; la stessa forgono aette strati di lavo ; la stesa for-ma. Quost' opera ci è stata gentilmente dunata, onde aumentace il nostro dono fatto alla Ventimiliana, dal Sig. D. Ga-spare Gambino, nipote dei due deganismi Recupero, Autore Pano, Annotatore Fal-ton. Pecapero, Autore l'uno, Amnetatore l'al-tro. În casa spicca una vasta crudi-zione, una giudiziona critica, una solida dottrina, una superiorità d'ingegno, ed una essticaza di ranicorino, che readono il suo Autore distinto fra i Naturalisti e Fisici del suo tempo.

Giaseppe Recupero nacque in Catania nel 1750. Fu prima Canonico della Chicas Collegiata di Catania, a quindi della Cat-tedrale: fu Socio de Colobari di Firenzo, e membro della Società Reale di Londra:

ori a 4. Agosto 1778.
Il di las deguissimo Nipote, ed An-otatore, nacque similmente in Catania. Da Tenoriere, Seconde Dignità del Capi-tolo della cennata Collegitta fi eletto Prevosto, che è la prima Dignità, ed unendo santità di costumi ad amore eccessivo di studio, e di sopere, meri e 6.

Pebrajo 1818.

Recupero (Carmelo ) Cenni sulla natura intima de morbi o sulla loro esenza. Stanzo
nel T. Iv. degli Atti dell' Accad. Gionna.

Questo Socio attiva dell' Accadi Gisenia nacque in Catania a to. Aprile 1776. Ad una somma dirittura di spirato, e ad occellenti qualità di cuare unisce i vantaggi di mua crisica esatus nella pra-tica della sun professione; e nell'adem-pianetato do'suoi doveri. Vive stimuto da testi quei, ché lo conoscoso, e sanso epprezento.

Recupato (J. Caesaris ) De Signis praes nationis, et reprodutionis. Neapule, 1643., Savinus, T. I. & o in lat. Vl. A 6. Questo Gessita nacque in Nepoli nel 1581., e vi mori li 8. Agosto 1647.

( Sotwell ) (S) Redi (Francesco ) Opere, Napoli, 1748., a spear di Raffiello Gessari, T. 7. in vol. 6. m 4. ° XXIX. K 11.

Seconda Edizione Nepolitana del Ges-sari dopo la prima, che ne fece nel 1741-in vol. (i. in 4.º, e che secondo il Gamba

us vol. b. m. j. \*, e che secondo il Gamba è una Ristampa di quella di Venezie, 1712. Hettz vol. 3. 4. \*, e di quella di Firanzo Mastini, e la quada rimeti più copuna dell' edizione Veneta o Fiorentina. Contiene il 1. Vita di Fiorenzo Ross.

Forentina . Contiene il T. I. Vita di Francesco Redi, scritta dal-l' Ab. Salvino Salvini im Delle Lodi di Franosser-Redi Accademico della Crusea Oraaione d' Antou Maria Salvina . = Esperienne intorno agli Insetti, na Osveruziona incorno agli animali viventi, che si travano negli animali viventi, sia Osservazioni intorno ci pellicelli del corpo umano. =: Leuesa del g. Discinto Cestoni al Sig. Antonio Val-Isseieri. == Miglioramenti, e corresioni d'alcune Spericane, ed osservanioni del Sig. Re-di, fatte dal Sig. Antonio Vallissieri. = Tavole aq. di Figure

T. IL Esperieuse intoeno a diverse cose na turali , e particolarmente e quelle, che ci son pietate dall' Indie . = Oscryazioni intorus elle Vipere. = Lettera sopra alcune Opposizioni faste alle suo Oservazioni in-torno alle Vipere . - Lettera interno all' Invenzione degli Occhiali. - Esperienze intorno a Sala fattizi. = Lettera di Tommaso Plott, d'alcuni Esperiense intorno al ve-

ni III. Bacco in Toscana, con amonta ni. nr Sonetti, ed altre Poesie. T. IV. e V. Lettere. T. VI. e VII. Consulti Medici = L' Aris

Inferma, Ditirambo, con Appotazioni d'Anton Maria Solvina, e Giaseppe Bianchiques Questo-turigne Letterato, Poeto, e Me-dico, mecute na Arrago a 18. Februro 1616.

e mori e Pisa il di 1. Marzo 1677. (Dalla Vita Scritta da Salvino Salvini ) Redi (Bali Gregorio ) Dissertazione sopra gli

Dei Adcreotti. Sta nel T.a. de Saggi di Dissertazioni Etrusche. P. Saggi. Il Bali Gregorio Rola di Arezao era nipote del precedente, appa la di cui tomba pose il seguente Epitalio: Frau-eisco Redi Patritio Arctino Gregorius

Fratrie filine. Verie opere di lui, spe-culmente poetiche furono stampate in Venezia nel 1751, in vol. 4.8.º (N.D.T.) Réflexions Chrétiennes sur le mandement de Mr. le Card, de Noulles, Archevêque de Paris, publié à l'occasion du miracle operé dans la Parsisse de Ssinte Marguerite, le

13 May, jour dis SS. Socrensent, 1935. Nicosie, Lacride, T. 1, 4, 2 VIII, G 1t. Réflexions sur les Differends de le Réfigion, avec les preuves de la Tradition Ecclesiestaque par diverses traductions des SS. Peres sur chaque point conteste. Paris, Martin, 1683. T. J. to 12. o in let. I. D q. Reflexions morples sur le Seint Evangile de

Reflexions morales are le Saint Evanglie da Joun-Christ celon S. Mathietts, et aur le Liere de Tobas. Paris, Hernsant, 1768. T. 1. 2. ° XVI B 8. Réflexions curiouses d'un Espeit desinacressé sur les majères les plus importantes an adult tont publie que preticulier. Gologne, Ensamuel, 1698. T. 2. 16. ° XXIII. A 2t.

Emanuel , 1678. T. J. 16. O XXIII. A 21.
Reflexions Historques et Politiques sur les
Movens dont les grands Princis et habiles Municres se nont servis, poor gouverner et augmenter leurs Etats. Leide, Verleece, 1739. T. 1. 12. ° XXVI. C 36.

Refutatio errorum, quiles Waldenses disti-nentur, incerto Authore Sseculi XIII. Sia nel T. S. P. 2. col. 810. Biblioth. PP. --- Index errorum, quilsus Waldenses in fecti sunt, qui numerantur usque ad XXXVII, Ibid. col. 831.

Rélutation des Critiques de Mr Boyle a S. Augustin. Peris, Rolin, 1732. T. 1. 4. IV. A 83.

Reguliu piens de Re di Sicilio in tutte la Chiese vacanti. Napoli, 1776., Raimondi. T. i. fel. VI. D z.

Regalis Montis Abbatize Ord, Cist. Diorcesia Arelat. Fundatro facta ab Idelfonso Rea Aragonise en. 110j. Sto nel T. J. p. 108.

di Achery.

Baghdini (Mariale) Dissertazione sopre un Notambelo. Sta nel T. 24, del Galogieri.
Regibes (de i Hupanise, Anglier, Scotter, et Galline, et de Imperencierius captivis. F. Olsser. Select. ad rea histor. T. v.

Rego (Gilberti) ENANTIOEANN Juris
Grilla Lifei duo, in quati Lege, quee fere sotalilem inter se repagnationa habere videlantur, concliantur. Sta nel T. 2.

Regio ( Monsignor Paolo ) F. Opere Spiri-

Monsigner Peolo Regio Napolitano fo Monngner Posto Hegro Aspolitano to prima Gameronasilo, e ammoglatio. Morta la moglat ebleracció lo stato Ecclesianico, a nel 1563 fu eletto Vescoro di Vico Egartase, ove acosi nel (57, f Urghelli, Hal. Sucr. T. 6, p. 633.)

Regs (Ferre Sylvain ) Systeme de Philoso-phie, contentant la Logique, Méthaphysi-que, Physique, et Marale, Lyon, Anison, 163t, T. 6, 12. ° XXV. F 9.

L'opera è in sette tomi : e noi manca il primo, che contiene la Logica, e le Messissica; i sei qui nousi versano sulle Finea, e sulla Morale. Quest'oriera è una compilazione giudiassa di differenti idee di Cartesio, che l'Autore ha sviluppate e legate insieme; sua queste idec non ese legate inneme; sua queste note seu acudo più alla moda, quest opera non può enere presentemente, else di pochissimo mo. Questo Autore era noto nella Casten dell'Agente nel 167a, e morì

in Parigi nel 1707. (N.D.)
Regles pour l'intelligence des Sacres-Ecritu-res, 1728. T. 1. 12° XIV. E 34. tegies pour l'attenspence ou surveille de l'experience de l'ex Con questi Scritti ei prese a difendere

ardentemente il Giensenismo, ed ebbe parte alla spiegazione delle Sacre Scritture di Duguet : mori nel 1745. ( Biogr. Univ.) Beeles de l'Equité Naturelle, et du Bon Sem pour l'examen de la Constitution du 8. Septembre 1715., et des Propositions qui

410 y nont condamnées comme extraises du Livre des Réfléxions morales sur le Nouveau Testament. Nouvelle edition revue et corrigée. 1:17, T. 1. 12. ° XX. A 59. Regnier Desparais. F. Desmarsis.

Regnora Slavorum Presbyteri Diocleatis . V. Regolamenti del Re Carlo per li parti Ces

rei, e Banduni projetti. Napoli, 1758., Raimondi. T. I. 12. XXV. C 57. Regole del Seminario Italo-Greco Albanese di

Palermo, approvato della Santisà di Benedet-to XIV. Roma, 1757. T. 1. 4. ° PC. X.N 17. Regole, ed Osservazioni della Lingus Toscana tegote, ed Omervazioni della Lingua Tocana ridotta a metodo, ed in tre libri discri-buite, da Selvadore Corricelli. Quatta Eli-sione Venez, edli agginuta di una nuova Lettera del Somuno Pomerico Benedet-to XIV. all'Autore. Bassano, 1778. T. 1. 8.º XXIV. Il 15.

La migliore, e sopra ogni altra p gista Grammatica è questa del Corticelli. Precisione di metodo, ciattezza di regole, churraza nell'esporta, abbondanza di ottimi escapj soni i suoi pregi. ( Luc-chesini P. s. p. 4-s.) Egli era Berushita, noto in Bologna

nel 1690, o mori nel 1758. (Cardella, T. 3. p. 197.) Regola degli Hospitalieri Gerosolimitani. V. ne' Codici MSS.

Regula SS. P. Benedicti ex vetustissimin racu-branu S. Monsterii Castalis exvenplata,

Bristo S. Monistera Castralis exemplata, cum varia lectionibus, et notis Panii Augustini de Ferrariis. Neupoli, de Bonis, 1659. T. 1. 4.º 1V. H. 14. rglus Magustra de Monechos. Sta nel Codex Regularum di Olstenio. F. Helstenius. Regula

Regum et Imperatorum Romanorum Nomis-mata a Romulo et C. J. Caesare usque ad nusi a romino et C. J. Casare usque sel Justinitum Augustum. Accessere Autoni Augustini Antiquisatum Ren. Huspanrum-que in Nummi Veterum Dialegi. Antore-pue, Aeruseus, 1653, T. 1. fol. P.C. II. K. 4. Le Taxole delle Medaghe in numero di 68. si trovano in fine dopo i Dialeghi

di Ant. Agostino. Regum Hispanorum Geneologia, Alphonsi de

Carthagena Episcopi Burgensis. Sta con Nebrascuse. F. Nebrizonss. Rehberg (Danielis) Sententine Paulinae Philologica Resolutio ad Rom. xv. 4. Sta nel T. a p. 209. Thee. Theol. Philol. Res Agrariae, sive Finison regundorum Au-

etores, enm observatoribus Nic. Rigul-ti: Luterus, Libertus, 1614. T. 1. 4.º XAV. G. 18. Edizione corretta, ed accresciuta.

( Arvood )
Rai Agrariae Auctores Learnque variae, quaedam nunc primina, caetera emendatiora prodesast eura Wilelmi Goesii, cuins accedunt Indices, Antiquitates agrarise, et Notae: una cum Nic. Rigaltii notis et observationibus, not non Glosserio ejusdem. Amstel. Janssonius a Waenberge, 1674-

Amstel. Janssonius a V T. 1. 4. ° XXIV. D So. Ottima edicione, e aseai migliare delle precedenti, la dicono Boni e Gamla, e nel Dissonar. Bibliogr. è notata:

Opera stimata e ricercata. Rei Busicos Authores Latusi. P. Cato. Reibnia (Georg. Guill. de ) Vindiciae Pec-scos Silesorum. Stanno nel T. S. Miscell. Lipsiens

Reidani ( Everardi ) Belgarum, alurumque Gentium Annales. Lugd Bat Maire, 1655. T. 1. fol. PC. VI, E 4.

Buons edizione d'una buons Storia Il suo Autore, Borghemastro ad Arabeim e Deputato agli Stati Generali, mori nel 1602. di anni 53. ( N. D. ) Reidanus ( Bernhardus ) F. Harmonopuli E-

pitome. Questo Reidano era Giureconsulto, e

Questo Reidano era Giarreconsulto, e vivera in Colonia nel 1566. Resilensuel (Anacleti ) Jus Canonicum Uni-versum clara methodo digestam juata Ti-tulos quinopue Librorum Decretalium. Ac-cessit Tractatus de Regulis Juris cam Repertorio generali totius opera. Antuerpiae 1755. T. 7. in vol. 5. fol. VI. G 18. Questo Religioso dell'Ordine de'Mi-

nori Riformati, Lettore Giutalato della Provincia di Baviera, vivera nella prima metà del passato secolo,

Reimarus (Samuel) F. Cassius Dion. Ermanno Samuele Remaro, dotto Ftlologo, versatissimo nelle lingue Latina, Greca, ed Elezica, nacque in Amburgo a 22. di Dicembro 1693. Fii Professoro a 22. de Decembre 163). Fu Professore di Filosofta nell'Accedenta nell'Accedenta postriai: ebbs a sucerto il criebre G. Alb. Fabricio: meri il di i. Marso 1758. P. Biogr. Univ. J. Reime (Hen. Gettleb ) De Pradentinatione, occasione Leoi. Esod xxxiii. 19, etc. Sta nel T. 7. Miscell. Lipsican. Reima (Pheido ) Della Notus Interiche della

Città di Mossina. In Messina, Brea, 1658., 1668. e 1743. T. 3. in fol. P.C. X. M 11. - Ragioni Apologetirlie del Senato di Mes-sina etc. F. Bagioni etc.

--- L'Idra Decapitata etc. F. Idra. Questo Sernitore, Protomedico di Mes sina, mori veccluo in quella città sua

patria a 28. Outobro 16-1. (Mongit.)

Reinoccius. F. Biblia Quadrilingna.

--- Fides Islamitica. F. Molommedia.

--- Grammatica Ilchroco-Chaldaca, ex Cl. Wasnuthi Helsraismo restitutu, et D. Opitii Chaldasmo harmonice adormas. Lipsae,

Tedesco nacque nel 1668. a Gross-Muh lingen in Sassoeis; fu Rettore del Collegio di Wessenfels, e dono una vita laborosissima, e apesa totalmento nelle lettere, mori a' 18, di Ottobre del 1952.

( Biogr. Univ. )
Reinhardi ( Mich. Henr. ) Dissertatio de Succe
et Cinere. Sta nel T. 53. di Ugolico. -- - De Officiis scholarum adversus impies

tem sacculi . Nel T. 12. Miscel. Lips. Reinlurdi ( Petri ) De eo qued in Launitate

Reiolardi (Petri ) De eo qued in Latinatue minus et quod nimium est Observatio. Sto nel T. 7. Miscell. Lips. Reinhardi (Laurentii ) De justo petrio, ete-guniscilast litera et Phidosophius saturando Observatio. Sto nel T. 9. Miccell. Lips. Reaseri Montela S. Laurenta Leedenus Ord.

S. Ben de claris Scriptoribus Monasterii mi Libelli tres. Stanno nel T. 4. P. 3. p. 17. Then. Anecdot. Novies.

Thes. Assedok. Novies.

— In novem ante - Nathitia Antiphonas,
ab O exordientes, Commentatio - Ibid. p. 55.

— Spoendum Promitoniue, sea de vita
S. Petague Libri dao. Bid. p. 69.

— Palmarium Virginale, seu de vita et passiono S. Marine Virginia Coppadoesa Libri
duo. Bid. p. 65.

--- Flos Erenti, seu de vita S. Throbaldi Monachi et Eremitae Libri duo. Ibid. p. go. --- De Conflictu duorum Ducum, et Ani-marum mirahili revelatione, se de milute captivo per soluturem Hostism liberato Li-belli metrici duo. Ibid. p. 109.

--- De Adventu Reliquiarum S. Laurentii Roma Leodium Liber metricus cum alia diverse generas carminibus et Epigramma-tibus, Rod. p. 191. --- Triumplais Bulenici Libelli v. Ibid.

p. 129. -- Vita Evrachi 45. Episcopi Leediensis. Ihed. p. 155. -- Vita Reginaldi 5o. Episcopi Leodiensia.

Ibid. p. 167.
--- Liber de rass fulminis super Ecclessen Monasterii soi . Hid. p. 187.

--- Libellus grativrum actionis super Dedi-catione nova Ecclesiae Monasterii aui. Ibid.

- - Breviloquium de Incendio Ecclesise S. Lamberti Leodii. Ibid. p. 207. --- Lachrimsrum Libelli tr vs. Ibid. p. 211. -- De Proferts meris Libri duo. Ibib. p. 240. -- Vita S. Wolbedonis Leediensia Episcopi. Sta nel T. 8. p. 155. di Mubilion , Acta etc.

Questo Scrittore viveva nel 1182. ( Dal libro de cass Fulminis ) Beineri Ordinis Praedicatorum Liber contra Waldenses in X. capita distributus. Sta

Waldentes in X. capita distributus. Sta nell T. 4, P. 2, o. 6, r. 3. Biblioth, P.P. Questo Scrittore è posto tra gli Autori del secolo XIII. (Dall Index Alpha, Reinesti (Thomae) Marmoria Patavira La-scripti olsecuri Interpretatio. Sta nell T. 1. di Sallengre.

--- Judiciam de Chemicon Codice Gothano. Sta net T. 12. p. 748. Biblioth. Gr. Fabric.

Questo dotto Alemanno, Medico di refessione, era nato a Gotha, città di Somonia li 13. Dicembre 1587., e mori a Lipsia li 24. Febbearo 1667. (Moreri) Reinoldi ( Joan. ) Census habitus nascente Christo, Dissertatio. Oaonii, Acad. Typis,

1758. T. t. 4. " IL H 1. omico della Cas-Questo Autore era Can tedrale di S. Pietro di Excester, e de-dica la sua Dimertazione a Stefano We-

soon noo Vescovo: vivera nella prima necia del passona eccalo. Reisku ( Joan, ) Disertatio De Paptismo Ju-dacerum. Su nel T. za. di Ugolino. — Disertatio de nuorbo Job difficillimo, servicio de nuorbo Job difficillimo, tra del partico. Theol. Philol.

Ousta Dasertatione ha in fine: Seri-brbum Guelferb Kal, Mart. A. 1683. Il Reiskio, Rettore del Collegio di Wolfemburd nella Basa Sassonia, ver-attissimo nello studio delle antiche Me-daglie, e delle Lingue Orientali, foriva nel XVII. secolo. ( Moreri ) sotri ( Friderici ) Orationes. F. Rami

Collectanese . Questo Professore nell'Università di Parigi viveva al tempo della Regina Caterma di Medici.

Reitzii (Gul. Ottoms) Basilicorum Libri quatuor 49 5 5t. bz. ex Codice manu scripto R. Bibliothecae Parisiensis nunc primum integre editi. Stanzo nel T. 5. A.

 Epistola ad Ger. Meermanntim de Theo-doro Hermopolita, eique adscripta Synopsi et Ecloga Codicis Justinismei Erotematica. Ibid. T. 6

Relands (Adriani ) Analecta Rabbinica, quabas continentur Gilberti Geneheardi Isagoge Babbiniea: Christoph Cellurii Rabbi-rusana, Institutio Grammutiea: Dressus de Partienlis Chaldaieis, Syriacts, Thalmudicis, et Rabbinicis; Index Commentariorus Rahbenicorum: Bortolocci Vitae celebrium Rabbinerum: Davidia Kimchii Commenturii in decem Paulatos priores Davidicos Cum versione latina, Uli T. s. 8. ° XIV. C 56. Ultraj: 1702. Appels. T. 1. 8. ° XIV. C 36. -- Palestina ex monumentis veteribus illu-

strata, et Chartis Geographicis accuratiori-bus adornata. Traj. Batav. 1714. Broedelet. 4 II. A 25.

5. 4. H. A 2b. Si treva ancora nel T. 6. di Ugolino, E questa senza aleum dubkio la mi-gliore Opera del Reland, e la più de-gna della sua riputazione, achòene vi acco aleumi Inoglia, che hanno bisogno di esser ritoccati (N) Aleuni Diuti la atinuano Opera dottissima ed cantinano. ( N. D. ) Ha il Frontispizio figurato, ed una Carta Corografica della Palestuta in fol. max. in principio. Nel corpo delfol, max. in principio. Nel corpo dei-l'opera vi sono alure Carte della Pale-attun soccado le varie son divisical poli-tiches in veri tempi, ed alure di alcune in fol. obbungo una Travia della Geord-logia degla Erodi.

-- De Spolin Truppi Herosolymistra i in Arca Tukano compensa Liker ingularia com figura. Traj ad Hism. 1915. 7. 1. 2. 8 V.W. C. 10. 2019. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915.

Si trova ancora nel T. o. di Ugolino. De Religione Mahommedica Libri dan. Edito altera succier. Traj. ad Rhen. 1717. Bezedelet. T. 1. 8. ° XIV. C 14. Quest'opera contient nel primo Libro un compendio della crettenza de' Mao-

mettani tradotto da un Manuscritto Arabo, e nel secondo le accuse, e i rimproveri, che a loro si fanno a torto. Opera eccellente; (N) di cui è questa la ungliore edizione. (N. D.) -- Antiquitaces Sucrae veterum Hebeneurum

breviter delineatae. Traj. ad Risen., Broe-delet, 1717. T. s. 8. ° XIV. G 15. Opera scritta con metodo, e che ce

melto sapere, e molte ricerche. (N.D.)

(N.B.)

- Ophir = Mare Rubrom = Situs Paradui Terrestris = Mons Gariana. Stanno nel T.-7, di Ugolino.

- Notae in Hasorism Doctorum Missicorum Jo. Herr. Othenes. Hold. T. 21.

- De Samarianis, Hold. T. 22.

- De Dan Gabres, Hold. T. 25.

- De Galli canna Hisrostymis sedito.

Ibid. T. 37. --- De Nummis Samaritanis. Ibid. T. 28. Il Related nacque nel Villaggio di Ryp in Olanda a 17. Luglio 1676., e

mori ad Utrecht a 5. Februro 1718. (N) Relatio brevia de Origine, Fundatione, et progresso Monasterii Wandbergensis in Bavaria, an. 1167. Sta nel T. 5. P. a. p. sog. Thes. Monum. Eccles.

Ralatio de Itinere Italico Henrici VII. Imp. ali anno 1510, usque ad annum 1515, ad Clementens V. Papam, Auctore Nicolao Episcopo Botroutinensi, Sta nel T. 9. di Muratori Rer. Italic. Script. Relation du Different entre M le Cardinal de

Noulles Archevéque de Paris, et MM. les Évéques de Luçon, de la Rochelle, et de Gap. 1712. T. t. 12. ° XX. B 45. Relation Ilistorique et Apologetique des Sen-timens, et de la Conduite du P. le Cou420 rayer, avec les pecures justificatives des faits avancez dans l'euvrage. Amaier. 1729. T. S. R. VIII. D. 15.

L'Opera, di cui qui si fa evano, è la Dissertation sur la validiti des Ortinatione des Angleis, in quale comb al suo Autres vari disgusti, ed amaresze, e che fu contatta dal P. Je Quien. P. Quien.

Rolation de l'Exablusement de l'Institut des Filles de l'Enfanct de Jéuss, avec le récit de tout or que s'est panés dans le resversement du meme Institut. Toulause, 1889, de la Noue. T. 1. 12.º XXI. C. 25. Relation des mouvemens de la ville de Mes-

accessor des massventens de la ville de Messine, depuis l'anuse 1671; juagues à présent. Paria, Caslle. 1676. T. 1, 16.º PC. VIII. F 16. Relation de cu qui s'est possé touchant l'affaire de la Régale, dans les Discrices d'Alet,

one de Frances, josqu'i la mort de lle l'Eveque d'Alea, 1051. T. 1, 12° XVIII. A 58. Belaton securence et vériable de l'Inquission, et de ses Procedures, nomme d'appraique en Balle, avec une Eurent d'un Livre Ausbentique de Legeules de l'Egles Romaine, por llier. Barthelens-Pinata. Londres, Boosyer, 1973. T. 1, 4°

VI. A 5a.

Ha la traduzione Inglese a fronto.

Relazione dell'epidemia de Buoi, che fu
l'anno 1938 nel Coundo di Arimino. Stu

I amo 1938, del Colondo de Artennio. Sia nel T. 28. del Calogierà. Relazione del diversa mostrogii. Ivi T. 39, Relazione della Visita Aposobia del Collegio liberase fatta dal Card. Mario Marefoschi, presentata alla Santità di Generate XIV. Bo-

na, 1772., Pagherna, T.L. & XXV.A sz.
Religieux (he) mourant, ou Préparation à
L. noert pour les personnes réligieuses. Avignou, Giroud, 155. T. & 12. in lat
V. C.8.
Réligion (h.) Chrésieuse medicie dans la

scrictife rejett de ses maximen, ou Cours savi et complet de Rellexions, ou de Sujes de Médiations pour chique jour de Lamace, Paris Prault, 2763. T. G. 22.0 in M. VI. F. 3.

"Ns on some Bouks lately publish'd. P. Acquerini Bolesso.
houseapers are Langue Françoise, utiles à ceux qui veulest bieu parler et ben écnies.
Part, 163°, Camusat. T. 1. 4° PC. II. D. Rombert Hammalingenies, et Bermenis E-piscopi, Vux Amerkura Decessoria, ac Ma-piscopi. Vux Amerkura Decessoria, ac Ma-

gistri sui. Sia nel T. 6. p. 78. di Maldilon, Acta etc.
Vios sul finire del IX. secolo.
Bemedii Canoucs. F. Rer. Alsunau. Seript.
Remedio, o Remajio Vescoro di Gara ne Gragaconi forira nell'anno 815. di G. G.

(Dalla Notazia, che precede il T.2. delle Antich Alem.) Remigii Altinodorenia Episcopi Enarmio in Posteriores Proplatus. F. Occumenti Enar-

Pitones. Si trora ancora nel T. 1. col. fizz.

Biblioth. PP.
--- Expositio Misare, SS. Patrum Sententian
et Authoritanbus confirmata. Ibid. T. 6.
col. Act.

col. 641.

-- Commentarius in Genenian. Sia nel T. 6.
P. 1. p. 1. Thes. Ansecdot. Noviex.
Remigio Vescovo di Austerre meri circa
all'anno goo. ( Cave Hiet. List. T. 2.

218 ember 50-... p. 65.) Remgii (S.) Archiepiscopi Rothomagenia Vita. Sta nel T. S. p. 1665. Then. Nov. Theat. Philot. Remigio Fiorentino. P. Flocentino Remigio, Remondi (Frace.) Panegyricae Orationes x.x.x. in laudem 88. Ignun Loyelse, et Francisci Xavera, et S. Caroli Cardinski, Lugd., Cardon, 1607. T. 1. 12. P. C. I. D. ax.

Questo Gessita nacque in Digione nel 1588., e mori in Manteva a 14 Novembre 1651. ( Sonrel )

Benandosi (Emolio ) Historia Patrierebarean Alexandriurum Jacobistrum a D. Marcu usopu ad finom Sarcul xttt. cum Caslogo sequenium Patrierchrum er Gollecanea. Historica ad ultima tempora speciatidus. Inacrontur multa ad Bes Ecolesasirus Jacobistrum Patrierchstun Antiochini, Achibipine, Nulline, et Armacuse persinentis. Omnie collecta et Austoriloss Arabidis etc. Parinis, 3-75, Foornier, T. 3, 6 ° IX. Bo. Parinis, 3-75, Foornier, T. 3, 6 ° IX. Bo.

Prima di quest'opera non si em nulla veduto di si entro, nè di si ricercato sopra la Storia de Patrarchi Giscobri d'Alessandria. ( N ) L'opera è delisera a Cosmo III. Gran-Ducci di Torcana.

a Cosmo ill. Gran-Ducn di Torcana.

--- Mémore de l'Origina de la Sphere.

F. Memores da Litterat. oct. T. 2. p. 3.

--- Mémores sur l'Origine dos Leures Grecques. Ibid. T. 2. p. 318.

cques. Had. T. a. p. 316.

— Echaressement sur les explicacions que les Anglois out données de quelques la-acriptions de Palmyre, et des remarques sur une qui se trouve à llelispolis de Syrits, appelise communément Baallet, Iliol.

ret, appelise communemen Baillet. Hol.

T. S. p. 152.

- Echlerosement aus le non de Septimin
qui est pint à celas de Zénodos nur les
Bédailes de cette Priuses. Hol. p. 256.

- Lumgiurum Orientalium Collectio. Parion, p. p. S. Gogord. T. 6. p. 9 V. D. 35.

E la più anpas Barcolia, che sais
mai Setta delle Lungio Orientali all'occio.

È la più sinque Barvella, che siata fina delle Laurge Orienzia il d'un de Colsii, de Garcelovi, de Mechlini di di del colsii, de Garcelovi, de Mechlini di aventa della contratta di fina transpure la nau tendonione sensa univivi il tensa unguale, colorate disputate moltine persone. Le averbble circuscio una spona coccesiva, ed averbble disputate molta persone. Le diamone, sono dottamene, Queste Autore macque a Parigi il no. Luglio 14(6), en moi il 3. Statumble 1 para (N) Nel conditiona Revial della Interissiona e Ratific Letteria si terra l'Eliopi di queno dotto Letteria vi terra l'Eliopi di queno dotto

Breda - Hagus (Hercosym) Penatuechus Monis Commentro proplenzie esplaentu. Memane, Maffei, 1975 T. B. O XIV D.S. Tra la Cettera Belietzeta al Princepa della Sadetta, e il Commentario, it travano altri dei Opasachi. il pieno Breviarium Historicum Canus Sacconsis: il accondo: Illustrate curinitum et erueix Jean Christi, vasta ex quaturo Fronzyliciti, per la esses Sturptore Evongoliciti, per la esses Sturptore

Abbate.

Il Renda - Ragusa nipote del Gesuita Girolamo Ragusa, nacque in Modica a 2. Ottobre 1675. Rendsoell (Jean.) Notas in Anatolii Fragmontum, et in Damocriti Fragmenium.

Renderell (Jean.) Notae in Anatolii Fragmentuum, et in Damocriu Fragmentum. Stannon ned T. 4, p. 501, e 55g. Biblioth. Gr. Federic. Remervillo (Constantin) Les Cantiques de l'Ecciture Santo, tout de l'Ancien que du

Norseau Testament, peraphrases an Sonnate, Amst. Roger, 1715. T. 1. 12. S. XIII. E. 22. Renneville, Letterato meno conosciato per lo suo opere, che per le disgrane, che turbarono la nua vata, nacque a Carm verso il 1650. s'ignorano le circostanze derli ultimi suoi anni, ma è probabile, che non abbia vissoto molto oltre il 1721.

( Biogr. Univ. ) enoult (I.B.) Histoire des Variations de l'Eglise Gallicane, en forme de Lettres cerites à Mr. de Mesaux, pour servir de Répoors à son Lerre des Varistions des Pro-tessantes on Pen fitt veile nes principaux changermens, qui sout servicé en France, Eritque de Lyon dans le recond sexcle jus-qu'a Regne de Louis XIV., avec figures Seconde Edition. Unerchit, Charalère, 17ta. T. L'ultima Buttera, con cui finisce Po-pera, hi ni fine la data A Londres, A Londres, Polita Control de Positionia de Des Inmuits oblits, ad Dess. Keyrift. 31.

Remarkii (Gabr.) Discertatio de Positivatia a Dos immitti solita, ad Deux, XXVIII. 31. Sta nel T. 1. p. 59z. Thee. Theol. Philol. Rouversement (e) de la Constitution, ou Tire-hamillo Representation d'un Curé Tirulaire la son Evrèque sur la Constitution de Papo Clement XI. du 8. September 1713. Ausst., Roger, 1718. T. 1. 22. S. XX. 4 44

Renversement ( le ) de la Réligion et des Loi divines et humaines par toutes les Bulles et Brefs donnés depuis prés de 200. aus contre Braius, Jansenins, les v. Propositions, pour le Formulaire, et contre la P. Ques-nel, Rome, 1756. T. 1. 16. ° XX. A 10. Renversement ( le ) da la Morale do Jesus-Christ par les erreurs des Calvinistes, ton-

chant la junification . Paris , Despres , 1672. T. 1. 4. VI. H 58.

T. i. 4.5 V. H. 38.
Replex alla Eiropata in none della Certoa di S. Maria degli Angoli della Cata di Republica del S. Maria degli Angoli della Cata di Alla Real Certopa di S. Sedimo del Boco. T. i. bit. X. E. 19.
Repones au Liver de Mr. Armod, instindit del Peropesanti del December del Constanti del Peropesanti del P

chant l' Eucharsta. Septième Edition. Cha-renton, 1668., Crellier. T. t. 4. ° XIX. D. r. Queste due opere sono del celebre Ministro Protestanto, Giovanni Claude, nato nel 1610, a la Sauvetat nel territorio di

nei 1016, a la Salvetat nei territorio di Agen, e morto in Olanda a 1%. Gennajo 1687. (Biogr. Univ.) Réponse su Livre initiale: Extraits des As-sortions dangerenses et peraceruses des Jé-suites, 176% et saiv. T. 6, 4, ° XXIV.

A 15.

Réquéte des Fideles à Nooseigneurs les Evéques de l'Assemblée Générale du Clergé de la France. T. 1. 12. "2 XVII. P. 5.

-- Un altro esemplare della stessa edission. XX. C. 1.

Rérum Sicularum Scriptores ex reconsticiles.

practipui, in mum corpus collecti, dili-gratique recensone plarimis in locis enera-dati. Francol ad Moen., 1579., Weche-lius. T. 1. fol. PC. X. K 5.

Gli Autori, che fermano questa Col-lezione, sono: Fazellus da Robas Siculis .= Cl. Marius Aretius Syracusanus, de Situ Insulae Siciliae - Marius Niger, Scaline Insulse Descriptio - Michael Ritius, de Regibus Siciliae, cornuique ori-gine, et successione. III Ugo Falcandus, do Siciliae Calamitatibus.

Rerum Alamannicarum Scriptores abquot vetusti, collecti, et glossis illustrati, et editi, per Melchiorem Goldastom. Editio serio proefamine, vata ac scriptis Auctoris et E ditorio Goldasti, et montudis alias succior,

ditoris Goldasti, et motudia alia sureire, cura Hera, Clust. Senckraherg, Francof., 175a, Fleischerus, T. X. in vol. 1.6d, P.C. VI. D. S. GR Antori, e le Opere, che formano questa unile Collecione sono:
T. I. Goldasti Momeria, ubi Origo, Res peraclesco in Lutteria gestes, Fats, Obitos, Scrapta deniquo enarrontur, succiore et collectore II Christ. Servicheleg. = Her collectore II Christ. Servicheleg. et collectore II. Christ, Senckenberg, — He-pidami Grapobite Annales — Reperi Tu-regienis Historis et Casa — Canradi Fa-barrenis Persbyteri Historis et Casa — Catalogus Abhatum S. Galli. — Jeschum Vadissi Chronologia — N. de Tiufburg E-phomerides — Joh. Georgii Tibusi Panegyricon. - Goldasti Glosser in Antecedoptia. - Walafridi Sırabi Abbatis Augiensis de Anctoribus et eorum Scriptis: de vita et miraculis S. Galli Libri II. de vita S. Othomari. = Isonis Magistri, de vita, virtu-tibus etc. S. Otlimari Ablatis Libri II. m S. Theodori Eremitae, de vita S. Magni etc. = S. Findani Historia Anonyma = Hopidanni Junioris de vita et nitraculis S. Wi-boredse Libri II. — Ekkehardı minimi De-cani, de vita S. Notkeri Balbali — S. Fri-dolini Confessoris Historia. — Goldasti Glos-

ae in Antecedentia. T. H. Lex Alemannorum an Chartarum Genturia == Joselumi Vadiam Epistola de ob-scoris verborum significationibus := Ruo-deperti Magistri Epistolae == Bahani Mauri Abbatis Fuldensis Libelli == Walafridi Strabi Collectiones - Kerona Monachi S. Galli Interpretatio verborum Alamannicorum === Anonymi Catalogus nomenum propriorum apud Alamannos - Notingi Constantiensis Episcopi Cauanes — Remedii Curirmis Episcopi Cananes — Remedii Curirmis Estacopi Cananes — Anonymi Confessio — Litura — Benedictiones — Fraterintates —

Anurversori.
T. III. Joachimi Vadinni, da Austoribus et eccum Scriptis m Farrego Antiquitatum A-leananuinerum — Barthelomen Scholmageri Additiones ad Vadinni Farraginem — Joh. Comandri Epistelas de Antiquistatius Carrie in Retia Prima — Joachimi Vadinni Liber de Primitivae Ecclesiae Susu: Enstela de conjugio servorum apud Alaman-nos. Joh. Zuickii Epistolae de Divortio III Joh. Kesleri Bibliotheos Sangallensis. Rerum Hungaricarum Scriptores . V. Hungar.

Rerum Hungerierum Sortpieres i. F. Hungar.
Rervan Bohrmiorum Sortpieres i. F. PantaRervan Bohrmiorum Sortpieres i. F. PantaRervan Bohrmiorum Sortpieres i. F. PantaRervand (Mr. Talbé din J. Recherches sur les
Portes courreaux Poulse leurenti F. Mimicro de Listereture ex. T. 1.5. p. 3.

— Retrierdes sur les Consisses eur les
Gallactives permit in Gires et les Bonnies.
Ibid. T. 19. p. 5.9.

— Zeus iur I. Grünge en pous et en vers
de Uny ... Frant de Admission Invest. In
Revun a soz Gangon 16.9. Earn's pells
Revun a soz Gangon 16.9. Earn's pells
Revun a soz Gangon 16.9. Earn's pells

Rouen a 20. Giugno 1602. Entrò nella Congressione dell'Oratorio, Fu Socio dell'Accademia delle Iscrizioni, e dell'Ac Codemus Frances: mori il di 25. di Febbrajo del 1761 (Biogr. Univ.) sponsa Sapientum, Gr. et Let. Stanno nel T. 15. p. 585. Biblioth. Gr. Frabric.

Responsio ad Persecutores Anglos pro Catho-

licis domi forisque persecutionem sufferen-tites, contra faloum, seditionum, et conios contra falosas, seditionum, et con-imelionum Libelham, inscriptum: Justitios britannica; ex Anglico in Latinum tran-ata. Sise anni, loci, et Typographi nota.

slata. Sine anni , loci , et Typogr T. 1. 8. ° XVIII. A 29. spublica Romana. F. Floccius.

publica Hollandise, et Urbes, Lugd. Bat. laise, 1630. T. 1. 52. NIX. C. g. In questo volume si contengono le seguenti opere: Hugonis Grotti, de Antiquotate Heipuh. Batavicse Liber singularia cuen notis - Pauli Merulae de Statu ip. Batavicse Distriba - Ordanum Holl. et Westfris Decresum, de Majestate Beip. Batav. - Urbes Hollandsse, Selandiseq et earumdeus Encoma, aus Principes floilandue, Schudwegne ex Batavia illu-

strata me Omnia correctiona ex socundas curis P. Scriverii. Bespublica, et Status Imperii Romano-Ger-manici. Lugd. But. Elsevar. 1634. T. 2. 32. 9

mainet. Luga But Expert. 1034-1-2-35.
XIX. C 10.
Respublica Venetorius. F. Cortacons.
Respublica Hausonicos. F. Verdenlagen,
Respublica Rolumisc. F. Strankius.
Respublica Namurcensis, Haunonisc, et Luet Lut-

nbargensis . Amst., Janusonius , 1654. T. i. 52.0

5a, ° XIX. C 19.
Respublica Anglorum F. Smithus.
Respublica Levoliceasu ex praccipuis Auctoribus, ex editione M. Z. Boshoruit. Annotel, Janesonius, 1635. T. 1. 5a, ° XIX. C 21.
Respublica Atheniensium F. Contenta et Si-cepathica Hebrocrum. F. Canascus et Si-

Respublica Moscovine et Urbes. Accodunt quae-dam latine monquum antelaic citics. Lagd. Bet., Maire, 165o. T. 1. 32. ° XIX. G 16. Respublica Beigh Contocterais, F. Lart.

Respublica, aire Status Scotiae et Hiberpise diversorum Autorum, Lugd, Bat., Elsevir., 1027. T. 1. 52. NIX. C 52.

Questi Autori sono Giorgio Buchanano, Gugl. Condeno, Ettere Borthio.

Gugl. Coandeno, Extore Bortho.

Respoblica et Status Regai Hungrise. Lugd.

Bat. Elzevir, 1053, T. t. 52, S XIX. C 53,

Bepublica, sive Status Regai Gallow diversorum Autorum. Lugd. Bat., Elzevir,

1054, T. 1, 52, S XIX. C 54,

Gli Autori unno Claudio Soelleo, Gio.

Tille Lugano, Filippo Oustio,

Gu. Bytter. Lugano, Filippo Oustio,

Gu. Byter. Lugano, Filippo Oustio,

Gu. Byter. Lugano, Filippo Oustio,

Tilio, Vin Respublica Helveriorum, diversorum Autorum, provum nonnulli nunc primum in lucem redeant. Lugd. Bat., Elsevir, 1627. T. 1, 2. ° XIX. G 55.

Questi Autori sono Franc. Guillinear Osvaldo Molitore, Giosia Sunlero, Da-

niele Eremita cc.

XIX. C 46. Gli Autori soso Stanislao Krzistanowie, Martino Cromero, Alessandro Guagamo, Filippo Onorio, Gia. Botero.

Tutte queste opere entrano nella Collesione delle con detta Picciole Repub-bliche, fatta in Olanda, in 5a.º, mar-recch, rosto, ero, e noi ne possedianno quarantasci voltuni.

Restaut (Mr ) Principes Généraux, et rai-

sonnés de la Grammaire Françoise. Paris, 1758., Lottin. T. 1, 8. ° PC L F 24. P. Restaut, che si distinse nelle Scuole di Grammatica, e di Rettorica per la

di Gramanucci, e di Returiezi per la suspicia del misgrato, que la maierza della san condetta, em nito a Bennisia del 1635,4, e nori a Engli a sa. Februario della san condetta, em nito a Bennisia nel 1635,4, e nori a Engli a sa. Februario del Regionale del Richardera, et du Commerco d'Espogno, traduit de l'Espognol de Dou Bertaretto de Ulto, Anuta, Estatiene, y-155. X. 1, 8, e X. XIV. E. 15.
Retta (J. da. Fernandes de ) //. Fernandes.

Betta (Com. Bat. de ) //. de l'Antonero.

Gio, Francesco Gonda, Card, di Retz, che visse da Catilina, e mori da Attico, nacquat in Montmirel nel Brie nel 1614. e mori a Parigi a są. Agosto 1679. Molti luoghi delle suc Memorio sono degne d Salfustio; ma d tutte non è uguale. (V) Reuchlinus (Jonanes) F. Epistolae Obscu-

rorum vir Revelationes S. Brigittae, olim a Card. Turrecreusata recognitive, nunc a Consalvo Du-

ranto illustratae. Romae, Paulinus, 1606. T. a. fol. IV. K 8. Queste Rivelazioni al Concilio di Basilea nel 1935, e quei Preliri incaricareno il Mestro del Sacro Palazzo Giovanai di Torquemede, dopo Cardinale, conosciuto sotto il nome di Cardinale, conoscione accountable, e dopo Turrecervantes, di essumarle, e dopo P essue ei ne fece il rapporto il più fa-le legiona era Principesa del

Fessino et ne rece il rapporto il pra as-vorevole. S. Brigitta era Principena del mague Reale di Svezia. Maritata a Wol-fon Principe di Mericiw, ne elibe otto figli. Visito i Luoglu Santi, e ritornata in Italia mori iu Boma a 23. Lugho 1373. m età di più di settant'auna.

Revdlas (Ab. Diego) Dissertatione sopra la Colonna chiamata Milliorium Aureum, Sta nel T. 1. P. z. de Saggi dell' Accad.

Euroc. V. Saggi.

- Sopra l'Antico Piede Romano ec. Ibid.
T. 5.

amento tenuto in Arcadia li s6. gosto 1727. Sta nel T. 4. del Calogierà. Ragionamento Filosofico-Pastorale reci-Agosto tato in Arcadia nel Risorginaento della me-desima, il di 12. Settembre 1757. Ivi T. 21.

Observatio Aurorae Borealis Romae visae die 16. Decembria 1957. Ivi T. 17. Il Revillas, Abbate Gerenimino, era Professore di Matematica nella Sapiena.

di Rona, e membro delle pennipsh Ac-cademie di Europa. Resii (Jac.) Exanco Disserut. Nicolsi Ve-delli. F. Vedelus. Il Revio, Calvinista, nomo versato nelle

lingue dotte, e cho introdeva quasi tutte lingue dotte, e cuo intronera pascope a le lingue vive dell'Europa, nacope a Deventer nel 1586, e meri a Levden, te Imgue vive dell' Europa, macque a Deventer nel 1586, e untri a Leyden, o' era Principale del Calleggio Teolo-gico, a 16. Novembre 1658, (N. M. T.) Reychardoffer (Georg, Olascographia Tran-sylvaniae, et Moldaviae, F. Hung, Ber.

Script Questo Scrittore era di Transilvania, Segretario di Ferdinando, Re de Romana, d'Ungheria, e di Bormia, a cui delles In sus opera, e vivera nel 1550, ( Dalla

Dedect J.
Berhen (Sun.) Monumenta Landgravierum
Thurungiae. V. Thuring a Sacra.
-- Dissertatio de Crucina Jesu ticulis et do

erocifixions, ad Matth. XXVII. Sta atl T. 2. p. 211. Thes. Theol. Philol.

Questo Primo Professore di Codice, e Professore Ordinario di Matematica a Kiel, nacque a Schleusingen nella Contea di Henneberg il 19. Aprile 1636, e mort a Kiel a 22. Novembre 1714. ( Moreri )

Reyneus (Charles) Analyse déssoutrée, ou la Méthode de résoudre les Problémes des Mathematiques, et d'appendre facilemnt ces aciences. Venise, Pisteri, 1759. T. 1. 4 ° X. H. S.

Quest'opera fu universalmente appro vata, e at prende ordinariamente per guida in questo studio. Il Bayman, che fu Professore di Mattematica ad Anger, era nato a Brisso nell'Angiò nel 1656. mori a Parigi a 24. Febbraro 1728. (Moreri)

( Morvi )

Reyneri ( Chemenis ) Apostolatus Benedictimoruus in Auglia, sive Discepatio Historica
de Anunquista Ordinis, Congregationisque
Monachorum Nigrorum S. Benedicii in Reguo Angliae, Duaci , 1646., Kellamus, T. 1.
fol. X. B J.

A. D 19. Il Reynero era Monsen, e Segretario della Congregazione de Benedittini Negri, e dedica la sua opera al Card. Guidone Bentivoglio, Comprotottore del Regno di Francia: viveva nella prima meta del XVII. secolo

Rhamousii ( Pauli ) De Bello Contantinopo-luano Libri vt. Veneziis, 1634., Brogin-lus. T. 1. fol. PC. IV. F. 11. Francesco Contarini, Procuratore di

Francesco Contarini, Procuratore di Marco, tromndesi Ambasciadore in S. Marco, trevandras Ambaciadore in Brusselles presso l'Isap, Carlo V., chbe per le mana un antico Codice intorno al-l'acquisso di Costantisopoli fatto dalla Repubblica di Venezia collegata con altri Signori e Baroni Francesi l'anno 1804. Il Codice era stato scritto in antica linusa Francese da Gottifredo Villarduino, Maresciallo di Sciampagua. Il Contarina, ritornato in Venezia, lo presentò a' Capi del Consiglio dei Dieri, i quali nell'anno 1556: presero pubblico Decreto, che a Puolo Ranousio lor Segretario fosse com-Paolo Ranomio lor Segretario foso com-menso di trasportare in pellor sale latico i Cammentari del Villardoino: lo che egli eseguì, e l'opera usci per la prima volta dalle stampe di Vencaia l'anno 1573, in fot, e fir ristamputa nella atesa forma per Marcantonio Brugolo l'anno 1634, ed è questa mostra editione. Fu voi restorti in lulture di Gold--poi tradotta in Italiano da Girolamo Rannusio, figlio di Paolo, morto a so. Dicenalre 16so di anni 68, a si trova nella Baccolta degl'Istorici delle Cose Veneziano. (V. la Prefazione alla detta Raccolta.)

detta Raccolla. J

Bheban (Casp.) Epistolae de salute extra Ecclesism. V. Struvas, Act. List. T. 5. Fasc. 3.

Questo Scrittore era Soprintendenta delle Chine d'Eisenach nella Turingu, e vi-

le Chiese d' Eisensch nella Turingia, e viveva nella neconda unett del xvii, aerolo.
Bhernasi ( Beati ) Beram Germanicarum Li-heit ters. Adjecta est in caloe Epistola de Jesie Plinit per Stephanum Aquesum attac-tum, nhi mendur quandam ejendem Auto-cia, nhi mendur quandam ejendem Auto-tion del mendur quandam ejendem Auto-tion del mendur quandam ejendem Auto-tion del mendur quandam et del per del mendur per del per

macuantur ab alis nea anisaderesse. Basicae, Freben, 1551. T. 1. fol. PC VI. D. 4. Questa Storia passe per lo capo d'opera delle produzioni del Renano, che sona per altre tutte opere diste. E sor-prendente, come egil sin cesì la servizione del sentencia del consideratione del co seito, schiene non avese i saccusi, che si hanno presentemente. Eca egli sato nel 1,85. a Shelestat, città dell' Alagia, e mori a Strasburge a 20. Miggio 1547. (N)

Rheuferdii (Jacobi ) Periculum Criticum loca depravata Eusebii, et Hieronymi, de situ et nominibus locorum Hebraicorum etc. Sta nel T. 5. di Ugolino.

--- De derem Otiosis Synagogae == Investigatio Practorum et Ministrorum Synagogae, Ibid. T. 21, -- De Fictis Judcorum Harcesibas ... De

Sethianis: De Redemptione Marcosiorum et Herarleonitarum, Ilad. T. 22. - De Arabarcha, vel Ethnasca Judaeorem

Red. T. 25 - Periculum Phoenicium, sive Litterature

Phoeniciae erueudae Specimen. Ibid. T. a8., Il Bhenferd, versatissimo nelle lingue Orientali, nacque in Mulbeim nella Weathlia a 15. Agosto 1653, Fu Professore di Lingue Orientelli in Francquera, ove mori a 7. Ottobre 1912. (N) Rhetores Selecti Gracci, Demetrius Phalereus,

Tiberius Rhetor, Anonymus Sophista, Severus Alexandrinus, Gr. et Lot. a Th. Ga-

verw Alexandriuw, Gr. et. Lat. a Th. Ga-le. Ozonia, e Thoat. Shieldon, 1676. T. 1. 8. ° XL H 38. Lo Schuell T. L. p. 89, assensee, che queza edinospe è piena d'immunerevià creciuti da un boson mosserco di nuovi in quella fatta da F. Fischer in Lipsia 1775. jun segli stesso, T. III. P. Lt. 173p-portando por varie edizioni di Demorrio. Talento, dice e Zimmunos Gelfane fidide > un testo corretto nella sua Collezion > de' Betori Greci , Oxford 16:6. in 8.º > che il Fischer fece ristampare a Lipsia > nel 1775, e il testo di Gale servi poi > di base alla edizione Greco-latina di » Glascovia, presso il Fonlis 1743 in 8.ºn (S) Ribetores Gracci in Latinum conveni,

ilicet Georgii Trapezontii Retherie, Lib. v. Consulti Churi Fortunatiani Lib. III. Aquilse Romani de figuris scuteutiarum.

et elocutionis Liber Aristotelis Bhetoric ad Theodecten, Traperuotio interprete Lih III. Ejusdem Rhetorices ad Alexandeum, Phi-lelpho interprete, Paraphrasis Rhetoricae. Hermograes ex Illarionis Momachi Vero-

nemis tenductione. Priscianus de Elettorien ex Hermogen Aplatonii Rhetorica progymnassuata Catanaco tralatore, Oninia latine, in nedibus Aldi, et Andreae Asulani, 1523. fol. XXIX. U a.

Aldo il Vecchio aveva stampato nel 1508 a 1509, in fol. vol. 2. i Rhetorea Graeci Gr. tantum. È nun traducione Gruers Gr. Lontons. E mus tradarione della masgior parte degli Austori in quella prima rescrita impressi la Collecione nosara di sopra nosata; Jacopa Torelli percedette alla edizione, e la intuito a Tommaso Diplovatazio, Patrinio Costantinopolitano con nua Epistola, ele ha in fine: Venetitie, 1x. Cal. Major MPXXIII.

Questo volume ci è stato donato dil-l' Archeologo Regio D. Dom. Ant. Ga-gliani, code aumentaro il nostro dono tatto alla Ventussiliana.

Rioto alla Ventussiliana.

Rio (Jeonnis) Acliares, adversus ineptius et maliginizatus Libelli Piendo-Constantuniani de S. Ignoth Institutione, atque Escretitis.

Lugel. Borde, 164, 4 T. 1, 4 S. XIV. B jo.

- - In Passioneus Domini Cogitationes varion in filess quatuor distinctse. Autoropie, 1656. ex Offic. Plantin. Morei. T. 1. 4. in lat. III. D s.

La prima di queste doc Opere fu prochita dalla S. Congregozione dell'In-tice con Decreto de 18. Dicembre 1645. Il suo Autore, ch' era Gessita, nacque in Milano nel 15qu., e morì in Roma a 10. Settendire 1662. (Sotuvel)

a to. Sestembre 160a. (Societal) Roden (Damelis ) Dissertatio de primis Sal-vozeris veneratoribus Magis, ad Matth. 1t. 1. Sta. nel T. 2. p. 69. Thes. Theol. Philol. Rhodes (Alexandri de) Tunclinensus Histo-riae Libri duo. Lugd., Devenet, 160a. T. 1.

\*\*A XXII. A 58.

\*\*A XXII. A 58.

Tradotta in Bislano col titolo segurate:

- Relazione del falta successi della S. Fede predicata di Padri della Cosseguini di Goda del Regoso di Tambino, alla Santiti di N. S. PP. Innectruo Decision. Roma, Lans, 160a. T. 1. 4° XXIII. A 21. - Sommaire des divers voyages, Sta nel

vol. di Boyom Brive Relation .

Alberton, I. I. 50. FC. II. G. 5, 1666. T. 1, fol. PC. HI. II 15. Luigi Gelio Bodigiuo, alale nelle lin-gue Groca, e Latina, e Massro del 22-

Ichre G. Cesare Scaligero, marque a Bo-vigo nello Stato Veneto nel 1450., e 1450., e mori a Padova nel 1525. (N.D.)
Rhuardesi (Franc.) Adrestaiones in natitiam mirangue cum Orients tum Occidents. nusados

d. 1608. a Porta. Si trova con Panei F. Paneirolus Gnido. Francesco Ruardesio nacque nel Queec fin Professore di Leggi, e viveva nella

prima sprtà del XVII. secolo Riladerrica ( P. Pedro de ) Flos Sanetorum, o Labro de las Vidas de los Santos. En Burcellona, Cormellas, 164 5. T.a. fol. IX. Quest'opera, che è scritta con purità in

Ispagnuolo, conticue in abbandanta falsi naracoli, profezie assurde, ridicole visio-ni. La Religione lungi di esserne onorata, sarebbe avvilita da questa produ-zione, se ella potesse mai esserio. ( N. D. )
--- Appendix Schisutatis Anglicani. F.

Sanden S. Ignatus de Lojola.

S. Ignatus de Lojola.

Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu

F. Bibliotheca. Questo Gesaita nacque in Toledo a 1. Novembre del 1527., e mori a 22. Set-tembre 1611. (Saturd) Nella Biogr. Unio, si meste la da lui morte Il giorno primo di Ottobro, e vi si fa ccuno del-l' Epitalio, che il P. Marianna inseri

nella Biblioth, Soc. Jesus Oursee Es tallio intanto termina: OBUT MATRITI = ANNO MDCXI. X. KAL. OCTOB. a ANO MDCXI. X. KAL. OCTOB.

Riberae (Francisci) In. Socrino B. Joannis
Aponoli et Exangelistae Apocalypun. Adjeeta sunt quisque Libri de Templo, et de
is, quae ad Templum pertinent. Antuserpue, Bellerus, Togs. T. i. 8. ° XIV. F 35.
Questo volume coulisme dello stesso

Autore l'opera seguente: -- In duodecim Prophetas Minores Com-mentarii Huterici Selecti Colon. Agrip.

Mylius, 1600. --- Iu Libeum doedeeim Prophetarum G mentarii. Cel. Agrip., Mylius, 1599. T. 1. fol. H. N 25.

- - In Epistolam R. Pauli Apostoli ad I bracos Commentarii, Turnossi, ap. Cl. Mi-chaelem, 1601. T. 1. 8. 2 XVI. F. 34. --- In Sanetum Jesu Christi Evangelium secundum Joannem Commentaria Lugd ,

secundum Joannem Grumentarii. Lugd., Carden, 163. T. 1. 4° 11. 1. 15. II P. Rithers, della Compagnia di Ge-sia, necepa en 155; in Villacasin rella Segavia in Ispagn., e meri a Salamanca in Norenher del 1601, f Selvel J Biboudealdi (Philippi) Overcham Urim et Toumain. Su nel T. 12. di Ugolino. Riborini. F. Roccius.

Giorgio Errigo Ribovio a' Libri due di Girolumo Reratto: Quod animalia bruta screpe utuntur rations melius hom aggiouse una Dissertatione Storico-Filosolica De anima brutorum, ed alcune rico Barone a Stain, Consigliere Intimo del Duca di Brunsvick con ma epistola, datata da Helmstad 2. Naggio 1720. Ricard (Samuel) Tranco General da Com-

Ricard (Samuel.) Traine Genéral da Com-merce, contenta les Réducions des Me-nures, Pois, et Monorçes des principales Places de L'acrope. Anust, Marret, 1766. Security (Samuel, 1888) de l'acrope. Anust, Marret, 1766. Wiscarda Ricardos, Chicrico Repolars, era Prefessore di Teologia, e di Longos dotte, o deficia la sua editione drigh Anisterte di S. Prefes al Card. Barbe-frin ces una Epoula de l'al. Develor tiop. Ricato ( Con. icato (Con. Jacopo ) Lettera in difesa del Libro dell' Origino delle Fontant del Sig. Cav. Ant. Vallimeri, contro l'Estrato fitto di questo Libro digli Autori degli Atti Eruliti di Lipsia. Sta nel T. 2 del Ca-

loguerk. Riccircio (Cristoforo) Lo presa di Costat truopoli, e la presa di Castelauoro in Dalmaria. Staano nella Ravvolta del Saoso-

Nicolini ( August. ) Vita B. Gregorii Barba-dici. F. Vita.

Fr. Tommaso Agostino Ricchinio, del-

l' Ordine de PP. Predicatori, e Massiro del Sacro Palazzo, dedica la prima edi-zione della sua Opera in fol. al Pontefice Clemente XIII., per di em comaudo aveva egli scritto li Vita del santo nomo Cardinal Barbodico.

Carainal Extraolico.

(S) Ricei (Celestino ) Pieciolo Atlante Geo-grafico Statistico, Napoli, 1815. Tenni. T. 1. 8.º XXIX. R 10. Riceiardetto di Niccolò Carteronaco. In Lucua, 1006. for. T. u. R. º PC. L. B. 1 Ricelardetto di Niccolò Carreromaco 1766, fig. T. s. S. P.C. I. B 1.

Porma stimatissimo. Sotto il nome di Carteronacco sa ognuno che si nasconde il dotto Prelato Niccolo Fortiguerra, Siccome la sua casa em il Estroyo de' niù eccellenti Letterni, che si trovavano allera a Roma, un giseno si disputava sulla pereminenza fra il Tasso, e l' Atto-sto; l' uno e l' altro trovavano de partigiani. Il Fortiguerra tenes pel Tasso, o natione, riuscure nel genere dell' Arioto, con un Porena in So. Canti, ch' ei co-mincal e fini in meno di trenta giorni; ed a questo il Ricciardetto di sopra no-tato. Opera eroto-borlesca, ovo l' Au-tere all'esciopio dell'Ariosto si è abbandenno a tutto ciò, che la sua immagi-nazione gli presentava. Vi serba un di-adeline, ed una lazzarria, che gettano adedine, ed una lazzarrio, che gettano continua, e che ne renderebbe la lotura instatenibile sonza il genio, i motteggi piacevoli, e la versificazione facile, che vi regna. (N.D.) Riccii (Cratophori) Vindiciarum Juris Prac-

missa adversus Novatorum affantas et cor-Riccii (Josephi) De Bellis Germanicis Libri decon, ab anno 1618, usque ad annum 1648, Venetiis (1648, T. 1. 4. 9 PC, VI. D 10.

--- Rerum Italicarum sai temporis Narra tiones, ab anno 1615, usque ad annum 1655. Venetiis, Turrims, 1656, T. 1. 4. ° PC

· X. C 17. Queste due Opere del Riccio sono com-pilazioni scritte d'una muniera longuada;

ma vi si trovano delle particolarità cu-riose. L'Autore fu obligato a toglicre dalla Stora d'Italia molti tratti saturoi, eió che la resemeno gradevole agli spi-rati maligni. ( N. D. ) Questo Storico era Chierico Regolare

sco, e vivera nella seconda metà del XVII. secolo.

net XVII. steolo.
Riccioli (Gio. Battista Paternò ) L'Evangeliche Parabole in versi. Catanza, 1773. T. 1.
8. ° P.C. I. C. 25.
Quesso Canonico della Cattedrale di

Questo Camanteo della Cattefesie di Catania sau patra, "sacque a 4. Aprile 1902, e mori a 21. Ottobre 1972. (Dal-ia Pitta che precede l'opera) " Riccioli (P. Je Bupt.) Prosedia Bontmicosis. Mediolani, 1669., Medoria. T. 1. 1. 2. ° P.C. I. D. 22.

Questo Gesuita Prof. di Teologia a Perma, e a Bologna, celebre per le sue consocenze astrosoniche, e mattemati-che, nacque in Ferrara nel 1598, e morì

a Bologna a 25. Giugno 1671. ( Sotwel ) Riccohaldi del Bava ( Giuseppe ) Dissertatione Interico-Etrusca sopra l'origine, antico ma-to, lingua, e caratteri dell'Etrusca Nazione, e sopra l'Origine, e primo, e poste-riore stato della città di Volterra, con un

Appedice sopra i Sepolereti, e Musei di can cuth. Firenze 1958., Vrvani. T. z. 4 ° PC II. O q. II Riccobaldi en Censere dell'Acca-demia de'Sepotti in Volcera, nella quale

in sei Ragoquamenti lesse questa sua Di sertazione: viveva nella seconda metà del Bichae ( Caroli ) De Aortico Aneurismate sin-

gulari Dissertatio Episcolaris, Stornel T. 19.

del Calegora

- De Meccecosmi cum Macrocosmo analo-gia, Orasio. Ibed. T. 22.

Il Richa, Professore di Anotomia nel-l'Università di Torino, receire quosta O-razione il di 7. Febbraro 1718.

Richalmi (R.) Abbatis Speciosas Vallis in Froncous Ord. Casters. Revelationes de in-froncous Ord. Casters. Revelationes de insidiis et versutiis Dacmonum. Stanno nel T. 1. P. 2. p. 575. Then Acceded Novice. Questo Scrutore si crede di esser vis-suto nel XIII. secolo nel 1270. ( F. Dis-

sert, Isagog.) Richardi de S. Germano Chronicon Siculus

V. Carust Biblioth. Hist. T. 2. e Muratori Rev. Ital. Strip. T. 7. Questa Cronica contiene la storia tutte quelle cose, che si passarano dalla parrenza di Guglielmo Re di Sicilia, cioi dal 1189 sino al 1243, e di cui lo stesso Autore nel principio della sua e-

struo Autore nel principio ucua ma pera dice: diebus meis visa, cognita, pera dice: diebus meis visa, viscus eeu fideli relatione percepta. Viveva perceò il nostro Ceonista nel XIII. secolo. Richardi (Barthol. Ghristiani ) Dissertatio de Criss Augusti universe indicto; sd Luc. II. 1. 2. Six nel T. 2. p. 428. Then, Nov. Theol. Philol.

Richardi Abbatis S. Vitoni, Vita S. Rodingi Abbatis Belfilocensis in Argonna. Sta nel T. 6. p. 551. di Mabillon, deta etc. Visse nel secolo x.

ichardi Pictavensis Cluniacensis Mon Chronicon ab anno 755 ad annum 1153, Sta nel T. v. p. 1160. di Martene Richardi S. Victoris Scoti Opera omesa. Vo-

netiis, 1592, Ciottus. T. a. in vol. 1, fol. IV. K 7.

Questo Teologo Scourse venne a stu-diare a Parigi, dove si free Canonico Regolare della colcher Badia di S. Vittore: mori nel 1175 ( B.e G. ) Riceardo, dice uno de più giudiziosi dotti della Francia, non manca d'idee, ne d'issaginazione, e neppure di sensibilità; se ginariose, e neppure di senainità; sa più non si leggono le sua opere, ciò accade perché sono scritta senza mesodo, senza critica, senza legien, e senza gusto.

( Biogr. Univ. )
Richardson ( Joan. ) Praelectiones Ecclesiasticas trucinta novem, olim habitae in Sacello Collegii Emmanuelia opud Canulari-

genses . Londini , Bowyer , 1726. T. 2. Richardson nacque in Chester, Porto nel lato occidentale d'Inghilterra: Fia

net tato occodentate d'Inglattern: Fu Vencovo d'Armach in Irlanda, e mori nel 1655. (N. D.) Richelieu (Cardinal) P. Lestres. Il Card di Richelieu, celchre Ministro di Luigi X111. n Fondatore dell'Acca-

demia Francese, nacque a Parigi nel 1565, e mori nel 1652, (V) serii, Monachi O. B. Historia Scuonentia Abbatise libros quinque continens ab spis undations ad annua cir. 1167. Sta nel

T. 5. p. 271, di Achery. -- Vita SS. Gundelberti Senomensis Epicum Actis SS. Diodati Nivernensia. Haldalfi Trevirensis, et Erardi Ratisponensis Episcoporum, ac S. Spinuli, pernon Jean-, et Benigni Confessorum, Stanno pel T. 5. p. 625 di Mabillon, Acta etc.

T. p. 422, dt Matalion, Acta en.
Visse nells seconds mets del XIII, secolo.
Richerii (Edmundi ) Historia Conciliorum
Gruerellum in quaturo libros dutributa.
Calonias, 1685. T. S. 8 V XVII. C to.

—— Vindicise Dectrinus Majorum Scholas -- Vindocise ascerrinae majorusia Scanina Parisiensis, seu Constant et perpetua Scho-lae Parisienais Doctrina de Anthoritate et infolhbilitate Ecclesiae in rebus Fidei et Moram, contra Defensores Monarchine U-

Moroum, contra Defensores Monarchiae Universalis et Absoluse Curino Romanne, Colon. 1685. Egunon. T. 1. 4.º V. I. G. 9. – De Poessute Ecclesiatica in rebus temporalibas, et Defensio articuli, quem Tectus Ordo Comisiorum Regoi Francise pro Lego fundamentali ejusiem Regoi deligi postulavit anno Domini 1614 et 1615. Co-louise, 1689., Hetsing, T. 1, 4, ° VL C 10. Quest' opera, la prissa volta che com-

Quest' opera, la prissa volta chè com-parre, nos contenva che trenta pagine; per lo cho gli Avensarù di Richer lo chianarano Magnister triginta pagina-zues. Questo fibro produsse varie dispu-te, e cagionò la diagnasia del suo Au-tore: esso nos è veramente che un Estratto di tun' altra opera dello stesso Au-Gersonio, pro Suprema Ecclesiae & Cancilii Generalis authoritate et in-dipendentia Regiae Potestatis ab alio, quan a solo Dro. (N)

446

- Defenio Libelli de Ecclematica Potestate in quinque divisa libres Colen, g
Egmon, 190.1. 2. in vol. 1. 4. VCL 11.

- Histoire du Syndacat, Avignon, 1953.
Girard, T. 1. 8. XVIL F 9;
Edmondo Richer, Dottore di Serbotia, e Stodeco della Facoltà di Teologiu di Parigi, nacque nella Diocesi di

Langres nella Sciampagaa a So. Set-tembre s 660., e morì a Parigi a s8. No-

vembre 1651. (N)
Richteri ( Georg, Frad. ) De Phoronomia Jac.
Hermanni en Series sore. Hermanni - Series nova, circuli magnitudi-nem exponens. Stanno nel T. s. Miscell.

-- De Argumentis Mathematic m, queis contra Atomos pagnant. Hid. T. 5. et qued Mechanice fieri perhibetur. Ibid. rem Grammatione Hebr. a punctis derere, et tractatio quaestienes, an fieri posit, na linguie elicujus consonantes

prius inventae sint quam eocales. Ibid. Riciardi, Comitis S. Bonificii Vita magnam icidardi, Comitis S. Bonificii Vita magnam revum iotre ipsem et Eccelmos guaterum partem complectera, increto Austore con-scripta, fale et opera Felica Osi recensta. Sta nel T. 8.º di Muratori Rev. Ital. Scripti-icoladdi Ferrarietasi Pomarium Ravenostis. Ecclesias, sive Historia Universalta ab aono Ecclesse, sive Historia Universalis ab sono circiter Soc. usque ad annum 1397., a Jo. Georg. Eccardo edita, nunc ope Codicis Matti. Estensis purgator es auctior. Siz nel T.q. di Maratori Rev. Ital. Sovipt.
...— Chronicon Imperatorum Rom. V. Czro-

(S) Ricolvi (Gio. Paolo ) Opuscoli Postumi, contenenti: r. Saggio sulla Critica, Poema del Sig. Alexandro Pope tradotto dall' lo-glese in versi scoldi. Il. Dissersainne sovra l'Antologia, a sia Raccolte di Epigrasmi gless is vera scools. II. Dissersazione sovra P. Antologia, a sia Raccolte di Epigrasimi Gresi. III. Lesione Accademica sovra Me-mandro, ed i Frammenti delle di lui Com-medie. IV. Homeri Batrischomyomeshis La-tina atque ittalo metro reddisa == Corredati

tion aspec itale metre reddisi — Correlati di sure critiche annotazioni. Io Terino, 2797. Nella Samperia Reale. T. 1. fel. 2797. Nella Samperia Reale. T. 1. fel. XIX. V 19.

Il Riccolti nacque a 4, Marzo 1911. io un Borgo della Centes di Ninas, chimmato Sammartine di Funstre. e mori in Torino a 6 Gensare 19,61 II Sig. Dominico Regolotti, Professore di Elemento poli II. Un estabili di Principa del Commissione de cum D. Joh. Paulo Ricolvi jum cum D. Joh. Pauso kovers paraci-ernatissimo, Graecisque radimente imbuto, conferri, me judice, merca-tur. Ejus enim ea est virtus, ut omm respuat comparationem; tantum ippe acri quadam vi mentis, ecri-ndique facilitate supra studiosos quila et pernicitate eureus et perpi-cacia visus eneteris volucribus ante-cellit. (Dalla Vita in princ dell'oper.) ey. V. Symanum Nov. Fordern Version. aioni sopra il Feglio Volsote. Palera sq. Ameto, T. 1. 8.º PC. II. D 15.

Piccola opera, che riguarda una con tesa Grammaticule.

Riforms de Scalai di Nostra Signora del Car-mine dell'Osservanna primuiva fista da S. Teresa di Gesà, scritta dal P. Fr. Francesco di S. Maria, e tradotta dalle lingua Caugliana dal P. Fr. Gasparo di S. Michele. Georga, Calennan, 1654. T. 2 fol. X. B 1. Riforma dell' Uomo Spirituale, del molto Rev. P. Fr. Somene da S. Paolo, del tutto ri-F. F. Sanene da S. Fano, det tutto ri-fette dal P. Fr. Giann-Giureppe da S. Amos colla Vita del Ven. Padre dallo stesso Au-tore. Vecona, 1752., Ramanaini. T. a. 4.0 in lat. IV. C. 2.

Rigaltii (Nicolai ) Funut Parasiticum. F. Kirchmanous --- S. Cypriani Opera. V.

--- Observationes et Notae ad condem Anctores. Ibid. -- De Populis Fundis Dissertatio. F. Va-

Si trova ancere nel T. a. di Grevie Thes. Ant. Rom.

Niccolo Rigault nacque a Parigi oci 1577., e di anni 10, diede alla ince il suo Funue Parasiticum, che gli acqui-siò un nome. Fu Consigliere ol Parlameoto di Meta, quindi Procus nerale della Camera Sovrana di Mets. Morì a Toul nel 1664. ( N )

Rime diverse di molti eccellentissimi Autori nuovamente raccolte Libro Primo. Io Vi-megia, presso il Giolito, 1545. T. 1. 8. ° PC. L. A. 12.

engis, perso il Giulto, 1524, 1.1.6. \*\*

1. 1/2, m nella Ribioteca Haliana proporta de questa Libro Primo di questa Proporta del questa Cabro Primo di questa Raccolo, colla tessa data di Finega; o Giotata, ma del 1556, e il Secondo del 1654, e ogginnego: a Quasi data von del 1556, e il Secondo del 1654, e ogginnego: a Quasi data von Demonichi, a Nel contre Esemplare frittatto percede una lustra Decisionia il Ollastria, a Nel contre Esemplare frittatto percede una lustra Decisionia il Ollastria, a Deno Disego Hattodo di Mendezas, distrutații dal una Servino. Ledologo Domenichii ali și vitilia. vitore Lodovico Damenichi alli vitt. di Novembre 1544, di Viorgia, che des togliere ogoi dublio, il quale per che voglimo lar nascere l'espressioni del-l'Havas sull'Editore, a Raccoglitore di equate Rime. Edi fami is Zeno in, tem nota al Fornation responsable la notra elizione del 1545, la dica prina edizione del 1545, la dica prina edizione, a regimene il Raccoglière e Devalgative ne fu Lodovico Domesiano e nota del 155 del 1 ime. E di futi le Zeno in una si sa, chi procisamente sia stato il Rec-coglitore di questo Secondo Libro: in questo caso l'Haym avrebbe dovuto me-

- reputo caso l' Haym avechée dovulos me-glio apiego divierni Acseri, di morro cor-retto, et ristampate ( da Ludovico Dolce-II primo Libro in Vinegia, appresso il Goltos, 1865 T. 1, 12. P. P. L. A. 16. Rupportas dal Pontanini come accouda editione, mai lo Zino in una nota me-ara di ener terra edizione, esendo sata la prima del 1655, a la saconda del 1856. o. I sei Autor, da' quali son tratte me, sono: Pietro Nella, Hercolo

Bestivoglio, Throdoro Angelozzi, To-maso Garaori, Guido Casasi, e Leagi Groto, circo d' Adria. (8) Rime degli Academici Eterri dedicate alla Secesissima Machum Margherita di Valois Duchessa di Sasoja, Padova, 1567, T. 1. 4. NXIX, T 22. Col Frontispicio figurato. Sotto il ti-

tolo si trova un Ovale con destro una Biga guidata da un Genio, che vola soper un ammasso di nevole, e sotto vi ai vede una città a piè d'un monte, e all'intorno il matto Victor se tollit ad auras. A destra una Pallado guerriera, a sinistes un Mercurio con una bocia nella dritta, e col cadocco nella sinistra,

Ouesta Accademia fo foodasa pel 1563. da Scipione Gonzaga, che fu poi Cardimale: costava di veuti soggetti, tra primi de quali furon celebri singolarmente pol paro loro valore Battista Guarini, e T quato Tasso, e duro sino al 16so. (Ti-

E perché questa Raccolta è d'una data pressona all'epoca della sua fondazione, cou crediame non far cora discara, se noteremo qui i nomi di quegli Autori, le cui Rime sono in essa consenute, e che dovettero essere de' primi Acca-demici Eteres, Annibale Bousgente, dette il Diguano; Ascanio Figuatello, l'Adem-peuto; Battista Guarino, il Costante; Giovacchino Scaino, il Lagrimoso; Gio. Francesco Pusserla, l'Affrento; Loigi Gradesigo, l'Oculto; Pietra Gabrielli, l'Impedito; Ridolfa Arlotti, il Sicuro; Scipione Gonaga, l'Ardito; Stefino Santini, l'Invaghito; Torquato Taso,

Rime di diversi ime di diversi eccellenti Autori in morte della illustris. Sep. D. Ippolita Gonzaga. In Napoli, appresso Jo. Maria Scotto, 1564. T. 1. 8. P.C. I. F. S8.

Vi è una seconda Parte, che comiene poesie latine, e da Antonio Securo sono dedicate a Gio. Bat. Grisono Patrinio Napolitano.

Napolitone, Romain Giusoppo ) Mendo Gesorale per vitovara infinite serie di Transconte per vitovara infinite serie di Transconte del Propose del Propose de Platone. Ser nol T. 55. del Calogreri. — Sugar sopre una notro Tocio di Nazionata valla somma della Serie Laimannata valla per la Compassiona tamportura el laimannata de Sectionatara na la secu-

soone Christi asque ad nostra tempora ex sacratis et probatis Ecclesiasticis S oriptori-Dus description. Parsis, 1575., Julianus. T. 1. 8. ° XXL C 5.

Questo Antore era Religioso dell' Ordine de' Minori : fu Provinciale della Provincia della Brettagna, a viveva sul fintre del XVI. secolo.

Ripamontii ( Josephi ) Historia Ecclesiae Mo-diolanensis. Mediolani, 1617. T. S. 4°

IX. B 6.

IX. B 6.

Opera sessi stimata. (D. B.)

-- Historice Patrice Libri XXII. = Ejaudem Historice Continuatio. Stanon sell T. II.

P. L. e II. di Grevio Then. Antig. Balle.

II Ripamonte Ecclessation, native di Tignona nel Milassee, Storiografo del Re di Spagna, versato nelle lingue dotta, e nell' Antichità, florira verso il 1,650. ( Moreri )

Risposta alla lettera Apologetica in difesa della

Te-logi Scalarica di Benchen Alling.

Liche Bett, 1659, T. 3, 1 \* VAX B 21.

Liche Bett, 1659, T. 3, 1 \* VAX B 21.

Liche Bett, 1659, T. 3, 1 \* VAX B 21.

Liche Bett, 1659, T. 3, 1 \* VAX B 21.

Liche All Research Street Bett, 1659, Liche Bett, 16

Select. ad eem Litter. T. H.
Riibiu (de.) Sineasium ego Confucium Philooophum, et progratiores mortun, Alezandir Page VII. Docreto permissis, adterusa Librum isocriptum: Historia ColouSineasium etc. Leodii et Venetiis, 1700.
Sineasium etc. Leodii et Venetiis, 1700.
Riiday, da Rogibus Stitiline. F. Rer. Seul.

Michela Riccio, Dottore e Gentil

Napolisano, fa Lettore Primario nell'U-naversità di Napoli, Mastro Razionale della R. Zecca, Avvocato Facale del R. Pa-trimonio: fu quindi R. Consigliere, Viceprotonotaro, e Presidente del Sacro Consiglio, Conte di Caristi, e Montello: viue nel xvi, secolo. ( Toppi Bibliot. Nop.) Rittershusii ( Coorsdi ) Paristiones Juris Feu-

dalis libris duobus, cum praefatione Huberti Giphanii. As 8.° XXVL C 38. Argentorati, 1659. T. 1.

--- Commentarius in Salvianum. P. Sal-

vianus.

- Epistola ad Casp. Scioppium. F. Stru-vius Act. Lister. T. 5. Fasc. 5.

Il Rittersusio, Professore prima d' Isti-tuzioni, e poi di Pandette nell' Univer-sità d' Altori, meque in Brusavich a 23.

wanten, e pot di Anndette nell'Univer-niù d'Altori, meque in Brunsvek a 55. Settembre 1560., e most nella Soie della a Cattodra a 55. Maggio 1615. (N) litterau (Jonn Dan.) P. Coder Theodomanu, Questo Professere di Dritto nell'Uni-versità di Lipaia viveva nella seconda metà del XVII. secola.

metà del XVII. secola. Risu (de ) Poetas laurentos creandi. P. Olescr. Sciect. ad rem litur. T. v. Risua du Dioche de Soissons, imprimé par l'Autorité de Moneigueur Français, Doc-de Fisa-James, Eréque de Soissons, Parti, A Austell de Montegamy Francis, Dec de Fras-Jenes, Felty de Sonome, Paris, de Fras-Jenes, Felty de Sonome, Paris, de Fras-Jenes, Felty de Sonome, Paris, de Paris, de Monte, Archen, Paris, de Val. C. 25. Monte, Archen, Paris, de Val. C. 25. Monte, Archen, 1637, T. A. Robel Vann Capharam . St une negli recommendation of the Company of the water, P. Genetics. Robel Vann Capharam . Stephen, Eng-deric J. Mahlim, p. 161. Robel Vann Capharam . Stephen, Eng-leric J. Mahlim, p. 161. Robel Capharam . Stephen Cartiform, Francis (Engenya ) Engineer Cartiform, Francis (Engenya ) Engineer Cartiform, Francis (Langua) . Engenya (Langua) . Engenya

Rivett (Andrese ) Critici Sacri Libri 1V. Praelixus est Tractatus de Patrum Aothoenevae, Chouet, 1626 T.1.12. VVL C 10. tate, errorum causi Opera carica di erudiziane. (N.D.)
-- Apologeticus peu suo de verse et since-

— Applagnica per san der verse è sirri-pens Erclaise proposito, contra Hag-Groti veten, et il gena concissorem stres, por finea et falisie pare Erclais-sers, per finea et falisie pare Erclais-sers, per finea et falisie par Erclais-te de la contra de la contra de la con-tra de la contra de la contra del con-tra del Tolloga contra de l'Agono 15/14. A l'accidenta de l'Agono 15/14. A l'accidenta del partir del l'Arcive Dellais, sonoja nel Poisso a Les del 15/14. Neuvo Dellais, So-toris i Borda et del 15/14. Se della del l'accidenta del l'Arcive Dellais del l'accidenta del l'Arcive Dellais del l'accidenta del l'Arcive Dellais So-tori a Borda del l'Arcive Dellais So-lais della della

rent, e neciarle il Nunevo Dizion. Stor.
Postata el 1651, al quale in seconda
Long cella via Biblioth. Stor.
Rizzari (d. o.) Tractatus de Cumbion. P.
nel Cod. MSS.
(S) Bilizo (Lorenzo) Memoria sopra una
Gravadanza Estranerinan Casania 1815,
Dills Samappira dell' Luiversida. Stat nel
vol. Progestio di Luye ve e di FrancoPostato di Luyero ve di FrancoPostato di Luyerona Antono. Depueso di Fix.

Questo giovane Antore, Dottore di Fi-losofia e Medicina, Precettore Interino di Chirargia nell'Università di Catama, de Chirurgia nell' Università di Citania, Socio coerripondente dell' Accedenti Mo-dico-Chirurgica, e del R. Inituto d'In-corragiamento alle Scienze Naturall di Napoli, eta nuto in Catonia a 3a, Feb-berra 1936, e anni a 19, Luglio 1820. Roberti, Bishop of Coogher, The Chrombory et the Ribercu Ellae violatared. Lombon,

Brandley, 1747. T. t. 4.º H. H s5. Robert (Mr.) Introduction h in Géographi des MM. Sonsoo etc. Oustrième Edition, revue, corrigée, et augmentée. Paris, Da-zand, 1935. T. 1. 8. PC. H. B. q. -- Atlas Pertaif, Universel, et Miliaire, composé d'après les meslicurs Carres uns compose d'après les melleurs. Carres tant graces que mausurities des plus célèbres Géographics et Bignisours. Paris, Durand, 1948. T., 18. 19. 11. K., – Géographic Sérrééet Historique de l'an-cien, et du ouverse. Testament, à l'appelle na a foit une Chronologie et des pracipes et observations pour l'inselligence de l'Hi-storie Sitote, avve plucurs discretions de, Sicure Samon et autres. Paris, Durand, de, Sicure Samon et autres. Paris, Durand,

dos Serurs Sanson et autres. Pares, Durand, 1747. T. 3. in vol. 2. in (2. °XIV. E 14. Egidio Robert di Vaugendy, Geografo ordinario del Re di Francia macque nel ordinario del Re di Frucia nacque nel 1688, e mort a Parigi nel 1766. ( Biogr. Robert, e mori a Parigi nel 1 76% (Robert Robert (Pauli) Diarribe Theologies de Utre-que L'esamènto, Veteri et Noro. Sir nel T. 4 (L'erois, Passie, severit. Robert Abbasa Predogus la Castica Castico-rum, SG nel vol. Analecta di Mabillon, p. 128.

Virova sal finire del secolo xf. Roberti Monachi, Vita S. Fornouani Episcopi es Abbatis Walciodorcusis. Sta nel T. 7.

en Albain Welescheradi, Robert T. 7, p. 1976, M. Millellon, etter ser, p. 1976, M. Millellon, M. L. 1976, R. Millellon, M. L. 1976, M. Millellon, M. 1976, M. Millellon, and T. C. p. 436, M. Albarton, 1976, M. Millellon, M. Millellon, M. 1976, M. 1976,

Questo Teologo Inglese viveva sul fi-nire del xvit. secolo. Le Biografie In-glesi non fauto names menzione di questo Dotto stimabile. Dieto trimable.

(S) Rolertrose (Gogibelno ) Storis del Regno di Scenia notto Maria Stuarda, e Giacono VI. Napio i, 1809. Maretta, e Vanpandoch. T. 16. o XXIX. A 7.

Gli orimi di mondo, i letteral, e
fri quanti gli Scritteri, il cui mfiregio
avera soman stanenta, Devid Huner,
Glisbos, il Berd Lyttelan, Grano Vidatatti ner rapporte van Limitaria.

Robersson (Gnillelmi) Thesaurus Linguis Sanctae, nive Concerdantiale Lexicon Re-braco-Latino-Biblicum, Londini, Roycreft,

esemplari nen sono comuni, (D.B.)
- Sepher Tehillim, idest, Liber Psalm rum cura speciali editus, cum punctis voca-libus et accentualibus. Lem Sepher Kinchl, ident Laber Lassentionum Jeremise, Hele-Cantale, Hayes, 1685. T. 2: 16.° XIII.

1680. T. 1. 6. L I 15. Opera dotta, e stima

trovar de' nemici io Inchilterra, perchè deploranda egli in questa Storia gl'in-fortuni di Marie Stuarda, canto aveu rappresentaro Eliabetta cone il flagello della Scoria, e l'assassion della sua rivale.

Robertsco oroque nel 1721. a Bor nella Scaria ; fu Cappellano ordinario del Re per la Scona; Principale della Uni-venta di Edimbuggi, e Storiografo del Re per la Scona: morì nella sua casa di Re per la Sconia: campagna da Grange-House il di 12. Giu-

cenipagn di Gingar-Bone il di H. Ginga-Lipo, 1256. (Baye, Linux, )
Balbeinti (Yapenina) (Ordo Divin) (Ordo

Balbeinti (Yapenina) (Ordo Divin) (Ordo

Babeinti (Yapenina) (Ordo Divin) (Ordo

Babeinti (Yapenina) (Divin) (Babeinti (Babeinti) (Babeinti (Babeinti)) (Babeinti (Babeinti))

Lipon (Borni de Arre Porena, Fariphica
Borenin (Babeinti (Babeinti)) (Babeinti (Babeinti))

Liko (Babinti (Babeinti)) (Babeinti (Babeinti))

Babeinti (Babeinti (Babeinti)) (Babeinti (Babeinti))

Babeinti (Babeinti) (Babeinti)

Babeinti (Babeinti) (Babeinti)

Babeinti (Babeinti)

Babeinti

nel T. S. di Gerrio Thee, Antig. Rom.

- Do Messum appellatione ex nominibos
Lupp. Ibid. T. S.

- De Legomisus Rem. un de Cominedia,
Proemis, et Donis Militaribus, de Ponis
Milisum, et gioenisciis. Ibid. T. te

- Licconici, seu Sodisiosis, quia adhuo
visirue in rains Balgerrios Pisanse Urbis,

tere in Padoya, e quindi di li Bologna, nacque a Udine i a q. Settembre 1916., e morì in

er en riversos alla missa na Catadra, li 18. Marco 1650 c. (N. Recches (Fr. Angell ) De Campuni Commenturus. Son nel T. aci Sidingue. Rechetosculd (Francis de la ) Rélimita ou Semente, of Marcon Merches, Amer. Un Semente, combination of the Commenturus of the

Questo Abbate mori nel 1559 ADal-

Roderici Archiep. Toletani Chronicon . Sta con Nebrissense. F. Nebrizensis.

Questo Arcivescoro di Toleda intitola

la sua Opera a Ferdinando I. di Castiglia . Rodolfo Agricola, Della Invenzion Dialettica, tradotto da Orazio Toscanella. In Venetia.

Bariletto, 1567. T. 1. 4 ° PC. II. D 25. Rapportato dal Fontanim nella sta Biblioteca Italiana, e lo Zene in una nota vi aggiunse, che Agricola fo uno de' primi, che portanero il buon grato delle Umano Lettere, succiato in Italia, delle Umane Lettere, succiato in Italia. Ei nacque in nu Borgo vicino a Geo-ning; fu Profesore di Filosofa in Hei-delberg, one morì nel 1/25. ( Dalla Fita este precede l' opera.) Bodot ( Pietro Fompilio ) Dell' Origine, pro-

greso, e stato presente del Rito Greco in Italia osservato da Greci, Monaci. Basiliai, e Albanesi, Roma, 1758., Salomoni 5. 4. ° VI. D 20.

T.S. 4.º VI. D 20.
Rodrigues (Alphanse) Exercicio de Perfec-cico y Virtudes Christianas, revista de naero per el mesmo Antor. En Barcelona, Sorita, 1618. T.S. 4.º in Int. IV. A. 5. E. J'originale dell'opera notata qui ap-

presso.

Pratique Chrestienne, traduite de l' Espa-gool par Mr. l' Ab. Regnier des Macus. Paris, David, 1715. T. 4. 8. ° in lat. X. F. I. Con efficie dell'Austre, incisa da De-xallier. Quest' opera eccellente nel suo genere, sarebbe ancora migliore, se l' Antore non l'avesse riempito di molte storie,

che non sembraso troppo bene appog-giate ( N. D. ) Questa efizione è simula igualmente che quella del 1675. , e 1679. (D.B.)

(U.B.)
Questo Gemita Spagnoolo moque in
Valladolid nel 1526., e morì a 21. Feb-beuro 1616. (Stowel)
Rodulli Monachi Fuldenna, Vita S. Liohae
Abbatissae. Sta nel T. 5. p. 221. di Mahillon, Acta etc.

Viveva verso la metà del 12. secolo.

Bodalfi Torfarii, Mescula S. Benedicti. Scan-

70 nel rel T. 6. p. 401. di Mibilion, Acta etc. Viveva sul finire del secolo XI. Rodulfi Munachi Casae-Dei , Vita S. Adelelmi seu Elesmi Abbatis Casae-Dei , Sta nel T. g.

p. 865. di Mabillon, Acta et Viveya sul continciare del XII. secolo. Rodulfi Scholastici Vita Haboni, Magistri sui. Sta nel T. 6. p. 1. di Mabillou, Acta etc.

Visse nel 1x. secolo. Rodulphi Regis Burguadise Confirmatio es-rum, quae Monasterio S. Andrese Vien. donaverat Controlles pater ejus, in 201. Sta nel T. 13. p. 272 di Achery. Rodulphi Abbatis, Gesta, sen Chronicen Abbatis S. Trudonis O. B. Diocessa Leo-

havim S. Trudoois O. B. Boccesis Levience, about no ego af ansum en 115a.

Son al T. 7, p. 13a, di Actory, about 17. 7, p. 13a, di Actory, about 17. 7, p. 13a, di Actory Printis.

Son al vid. Analesta di Maldira, p. 466.
Refficials (Jo. Epicompi) De Veriuste Corporte et Singuinita Chariti in Eschiration, addition et Singuinita Chariti in Eschiration, additional Control of Control Control of Control Control of Vision and Spiritary and Control of Wincholston and epiciolal Vision and Printing Control of Wincholston can an epiciolal Control of Control of Wincholston can an epiciolal

de' 29 Marzo 1527.

Refo (Giulio ) Risposta al parere di Fra Marc'Antonio Cappello sopra le Controver-sie tra il Somno Pontrice, o la Repubblica di Venezia. Roma, 2607., Facciotto. T. 2.

Questo volume concieno l' oprascolo segurate: Ascanii Torrii Theologi Rom Pro Libertate Ecologiastica ad Gal Infrancum Apologia, Romas, Zannettre .

li Roso era Teologo da Val da Taro nel Ducato di Parma, e vivera nella

nell Docato di Parma, e vivera mella prima mesà del XVII. accalo. (S) Rogacci (P. Benedetto ) Pratica e Com-pendiziona Istratione si Principanti cira l'uso emendata et eleganto della Liogua Italiana. Venezia, 1751., Pessana. T. 1. 12.º XXXIX. N. 1.1 12.0

Anna. Veneria, 1731., Pennana.

XXIX. N 14.

Le Regole del Regneri sono essite, e astevolmente diffarc. Si sarebbe volnto che non avene egli stesso fatti gli esem-

che non avense egli stesso fatti gli esem-pi, ma gli avene tratti dagli autori ap-pevatti (Luccheelisi, P. t. p. 47.) Rogal (Georg, Frat.) bivertutio de Turi-balo. Stat nel T. 11. di Ugolino. Rogevii (Dunielli ) Epistola com Elegia, P. -Epistalise ill. viroz. select.

Rohr (Philippi) Pictor orrans in Historia Sacra.
Sia nel T. 2. p. 850. Theo. Theol. Philolog.
Rohrenscensis ( Christiani ) Disertatio de Rito scindendi Vestes. Stu nel T. 29, di U Rolandani Patavini De Factis in March di Ugolina visisna Libei XII. antra editi a Felico (

nunc congations in Historium complectun-tur ab anno circiter 1180, usque ad annum 1260, Sansso nel T. 8.º di Muratori Rev. Ital. Script.

Questo Ceonista Padovano nacqu 1300., e morì a 2. Febbraro 1276. Il Muratori sul merito di questo Scrittore non credo far meglio, che trascrivere le purole di Gio. Ger. Vossio de Hist. Lat. Lila 3. c. 8., le quali sono le segnenti: Lih S. c. 8, 1e quali sono te regenera: Relonalisi temperum quidem vitio, quilus vizit, etile utilur Italiciamis, ut sono loquimus referto. Verum si rerum polius ratio habeatur, faten-dum est, cum Secali sul Seriptores videm est, cum Secali sul Seriptores videm est, cum Secali sul Seriptores videm est, et la Seriptores proprieta invono fide interrupta compirare etiam claricis monsius Historicus longe past m climaters. (Dalla Prefix.) er relineuere, ( Dalla Prefez. )

Rolli (Paolo ) Rime. Versan, 1755., Tu-mermani. T. 1. 8 ° PC. I. C 21. --- Il Paradno Perdeno, Poema Inglese di

- Il Paraduso Perdano, Poema Inglese di Milson. Vecenia, Tumeraman, 1750. T. 1, 8.º P.C. I. C. 20, Rolli, non de più helli ingegei, clos abbiano illustrato il recolo panato, no-cuse a Tedi nell'Umbria a 15. Giugno 1097, o morè in Roma a 20. Mirno 1707. ( Bloge. Univ. )

( Bloge Univ.)

Bolia (Renh. Herneis) Observatio de Anto-dalaccia. Sta nel T. S., e to Miscell Lips.

Bollia (Mr.) Histoire Ascience des Egyptiens, des Carthaginois, des Asyricus,

Bobyloniem etc. Paris, 1755. Estiennet. T. 14.

2. P.C. IV. D. 2.

2.º P.C. IV. D 2.

In quest' opera vi sono de' perai ben trattati. Vi donina sempre lo meso gu-sto per lo bene pubblico, e lo stesso amore per la virtu; ma la Cronologia non vi è nè esatta, nè seguita: nei fatti si trovano molte inemateras : lo engera-zioni degli antichi Sterici non esami-nate : le cilicatoni vi sono nobili e depumis; ma spurse con pochisima econo-mia: la dinose molto segletta riguarda all'uso grammaticale e al discernimen-to dell'espressioni, ch'ei non isceplicus scapper con sufficiente gusso, selde in generale ei seriveva bene. ( N. D. )

450

Come un seguice di questa Sceria si nota qui appresso I opera aggustate;

- Historie Moderne des Chiness, des Japponnota, des Indes, des Persusa, des Turca,

position, the second of the second of the second Archive de Archive de Miles de La Colonia de Miles de Archive de Archive de Archive de Archive de Archive de Archive de Rece just à la Batalle d'Acrime, commencée par Mr. Relling, et outstroite par Mr. Gerier, Paris, 1740. Estaenne, T. 16. 28 P. N. A. 5, 740. Estaenne, T. 16.

20. "P.C. IV. A 3.

Quota Storia Romana obbe minor nuccroso, che la Storia Antica. Si stroi,
ch eta puttusto un Doquena Monelle a
Storico, che una Storia in Jorna. Il pià
gran vantaggio di quanto libro si ci,
quan tenggio di quanto libro si ci,
vi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Levi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le
vi si trovano i più lei peni di Tiso Le

trovano i più lei peni di Tiso Le
trovano i più lei peni di Tiso Le
trovano i più lei peni di Tiso Le
trovano i più lei peni di Tiso Le
trovano i più lei peni di Tiso Le
trovano i pi

cos. (N. D.)

--- De la maniere d'étudier et d'enseigner, les Belles-Lettres par support à l'esprit, et au corur. Avignon, 1705, Charabeau. T. 6, 12.° PG I. F 27.

Bons illustrata, aire Autopiatusin Romanium Berniuma. Arcsaus G. Fabricii Voterio Romse cum Nova collatio, ex nova recensione Am Tayni I. Juegl. Bit. Vimguedena, 1655. T., 1. 2a. 9 °C. IV, A al. Roma Antace a Rodorma, e ais Nuora Boccinano di nati gli edicigi anticha e moderni, accer persona della entia di Roma, abbellata con duccerno e poir figure in ramor i unto carra el Bernium, Bono, Nardian,

socn e produit della esta di Roma, labbellata con discoratio o più figure in rune; il tutto carato dal Baronio, Bonso, Nardiori, Grevio, ed altri Classici. Autori. Roma, Bostecco, 1750. T. S. 8.º P.C. IV. M. 4. Quard' opera serva modalionatte a chi mon sia foratio depli Antori, da cui furon tratte è notiuse, ed è baservole per dare un'idea generala delle cone Roman. E cuesat la neconda editione; / Eco-

E questa la seconda edianese. C Cicoganora )

(S) Romanna Histories Epitono La Julii Florii, C. Vell. Pater ell. Sex. Aur. Victora., Sex. Ruti Festi, Mesalase Corruni, Entropii, Pauli Disconsi, M. Aur. Cassicdori, Auti Eusperantii, Acressu Trasanu de messanis et posderbius. Austrodu. 1676. Jazosis et posderbius. Austrodu. 1676. Jazo-

ris et pouderibus. Austered. 1695., Jazasonius. T. s. 5a. ° XXIX. M a5. Romanae (S.) Virg. et Martyris Vita, so Fundatio Ecclesso S. Quintins ad Bellovaci mores. An. 1069. Ma gel T. s. p. 677.

di Achry.

Roman Pipse I. Bullae. Stonno nella Raccolta del Cocqueliaes T. I. p. 25a.

Questo Foutefice occupo la Sede Romana prima del giorno 15. di Ottobre dell'assos 267, a mori circa la fine di Genarso dell'anno 358. (Dalla Fila

che precede le Bolle.)

(S) Rossani (Giovanni ) Teorica de Sinonimi Italiani. Napoli, 1856. Transater, T. 1, 8.º XXIX. R 2. (S) --- Dizonario Generale de Sinonimi I-

teliani. Napoli 1827. Tramater. T. 5. in vol. 6. 8.º XXIX. R 5. (5) --- Oservationi sopra varie yogi del Vocabalario della Censea. Napoli, 1800-y: Transarer. Zt. z. 8.º XXIX. R. g., XXIX. R. g., XXIX. R. g., XIII. Receivantos a singula inscitato praccuration of the control of the control of control decreasing, quant in Minist., Brevaire, Marryrologa: Resource, et laz. natria continenter, Antener Chaines Barrio, Patreir, 1752-y. Manfer. T. z. 8.º XXIX. B. 57.

B. 37.
Romani (S.) Archiepiscopi Rothomagenis
Van. Ste nel T. 3. p. 1651, di Marjene
Thes. Nov.
Romei (Conta Annibala) Discorsi divisi in
sesse Giornate. Process. Baldini 1886

seus Giornate. Ferenza, Baldini, 1886. T. 1. 6. P. Ct. B. D. 6. Bella editione, notate dal Fentanies, nells sea Bibliotece Italiana, Ilmes era Gentilasson Ferrares, e dedire la ma opera alla Sig. Lascens de Luc-Duchess d'Urbino; vivva nella seconda mes del Urbino; vivva nella seconda mes del proportione de la consecución de la con-

Duchess of Urbino: virova nodla seconda menà del XVI. secolo.

Reming (Jo. Christoph.) Dimertado de Chilisamo presenti, et Apo., XX. & Sci. nel T. 2, p. 1042. Then, Nov. Theol. Photol. Romushik. Arching. Salermini Chronicolo. Culum. P. Carnai Biblioth. Hist. T. 2.
— Chronicon Salerminanum. P.

Questo Crossita, che fu eletto Vencros
di Saleron ed 1155., mori a 1. Aprile
1151. (Ughelli, Hal. Sacer, T. p. 2, 99.)
Romali (S.) Acta Apperpyla. Sinnon nel
T. 15. di Lann Delaine Pendit.
Roodinelli (Gao.) Orasson delle lodi della
Reina di Francia Caterna de Metter, Sac
nel T. 1. p. 50. delle Proc Ficeronice, F.
Fu recitata mill'Accodenta Fereptica

Fu recitata nell'Accademia Farentina Rorati (Heronymi) Quod Avimalia Brass seepe ratione utantur voltas Isonine, Ibriday, quos recensult, disservatione hisoricophilosophica do acima brutorum, adnozationidas surit Grorgeus Heinr. Riborius. Helmastalia, Weygandus, 17a8. T. 1, 8. 6°

Helmattin, vreignomen, pr. AXV. F. 36.
XXV. F. 36.
Licer, à mersan, a singulations. Si
Licer, à mersan, a singulations. Si
Licer, à mersan, a singulations. Si
Licer, à mersan, a singulation.

un none dette avers dette, che Carlo,
con l'eclerice Bertarions. Non vi volle
de più per fai concliudere e Rosstro,
che le besité seus più niquaterità delle
più per fai concliudere de Rosstro,
che le besité even più niquaterità delle
primetter Trattane. Chi ben invient delle
tates sur parcie della Leclas che i ch
a Carl. Consolor Madmazi. P. Baple.

Diet. Crit. Returnier.

Quata Celebre Lettersie mergen zel
1485. a Pendennen zel Frinklift zur
meglinte, ma direnatu veltern abbracció
lo stato ecclasiation, e pe' moi talenta i
fecu subto connecer alla Carte di Roma.
Fu Legato di Cleinante VII. perso Fradesando Rei Ungluera, e de Posoliff.
Pedesang na finilizante deman i not
le veltera per la consecución de la conmeri and 1556. F Biogr. Timo.

Rosa (Thora.) De recta distributione redcituane Beneficierone Exclusioneccum Su-

ditum Benificiorum presentationum oscicularium, praneetiin Episcopatuum. Neapoli, Gramgeani, 1682. T. 1. fol. V. I 2. Questo Scrittore, prima Veneroo di S. Angelo del Lombartti, fa poi eletto Venovo di Palicatto agli 8. Marzo 1679, e. mori a 7. Ottolore. 1662. Eurhalii.

vessors of Postcatry agil 8. Sarro 1079, e mori a 7. Onobre 1695. ( Ughalli, Hal. Saer. T. 7. p. 568.) (S) Rosa ( Salvasore ) Saure. Amsterdam , ( fice Napoli ) presso Severo Prothomastic ; scuza data di anno . T. 1, 12 ° XXIX. B 11

In queste Saitre vi è profondità nel-l'appressioni, estro nella poesia, na vi è anclus grande abuso di eruduione, e lo stite è spesso ignobile. Si può dere in generale, che Sairatre Rosa in acritto le sue Saitre, come dipinse i suoi quadri, si In queste Satire vi è profondità nelmestrandoù più intento alla forsa del di-segno, che alla hellessa del colorito. Egli era nato a 20. Giugno del 1615. in Ave nella, deliziosa villa ne' dinterni di Na

e mori a Roma a 5. Narso 1673

poli, e meet a Roma a 5. Marzo 1973. ( Hiogr Vair. )

Roar ( Giuseppe di ) Interia d'Europa dal 1637. al 1-75. Napoli, 1740., Muzio. T. 13. 4.º PC. III. I 5. (S) Resa ( Carlo Antonio ) Ritratti Poetici di alcuni Uomini di Lettere Antichi e We-derni del Regoo di Vapoli, Napoli, 1823.

Manzi. T. 1. 4. "XXIX. F 2. Carlo Antonio de Rosa, Marchese un Vallaress uneque in Napeli a 19. Luglio del 1763. Studio con successo le helle Lettere Gerche e Latine, e le Sciane, e dopo avre data opera alla giurispru-denza, frequenci il Foro, che abbaschoto poi volentieri per attendere elle cure do-mestiche, ed alla cultura dello Lettere, selle curil d'attabancente passa impiozondo Carlo Antogio de Rosa, Marchese di nelle quali attualmente passa impiegando con successo la vita. E autore di molte epere, ed apuscoli utilissimi alla patria epere, ed apascon unimum an pan-letteratura. ( Da notizie , che gentil-mente ci ha comunicato il degnissimo Sig. Can. D. Giovanni Rossi Bibliote-

Rose (Josephin P. Poemin Dida-scalica; T. 2.

Questo Gessita viveva nella prima metà

Questo Genita vieve nella prima med-del passato secolo. En Butistam Trous-manten. Perinis, 1515., cher. gold. T. 1. Resella (Petri ) De antiqua Gallias inter-soque Hopassita in Divinar, rappe husanni refusa Coammoiner. Legdoni, Gregorie, 160c. T. 1. g. Pt. V. U. I. d. 3t. 160c. T. 1. g. Pt. V. U. II. d. 3t. v. T. 180c. T. 1. g. v. T. 180c. T. 180c. T. 180c. T. 1. g. v. T. V. II. d. 3t. v. T. 180c. T. 1

vata dagli Serittori Originali, e cominciata da più lontani, e proseguita fino a' nostri più vicini tempi dall'istessa Società di Letterati Inglesi, recata nell'idona Italiano. Napoli, 1760 e segu. T. 67. 8. ° PC. III. D 17. Per la Parte Autica. P. Storia Uni-

rersale ec. osemond 'V'. Histoire de la Réformation. Rosenbaim ( Petri de ) Sermo de Sutu vitae Monastient sui temporis, Sta nel T. 2. p. 81. di Pezin Biblioth. Ascet. Questo Priore Mellicense dell'Ordine

di S. Benedetto vivera nel 1419. (Dalla Prefas. )

Prepar. J Roser ( Theophilus ) Dissertatio de Idolo Da-gone, Sta nel T. 25. di Ugolino . Rosini ( Petri ) Epistola. V. Epistolae ill. vir. Rosini (Joan.) Antiquitatum Romanarum Cor

osim (Joan ) Automistum Rosanarum Cor-pus shoolusismum cam nois Th. Demputeri, et Secui , Aureline Allolar, Chouet, 1620. T. 2, 4, 2 P.C. IV, M 20. — Cum nois Th. Demputeri. Accesserant P. Manoui Libri it. de Legibus, et de Se-nata, cum And. Sebetti Electis I. De pri-scis Rem. Gentil. as familiis, it. De Tri-

hubus Rom. XXXV. III. De Ludis Festisque Rom., accurante Corn. Schrevelio. Lugd.

Bat. apod Hackies, 1663. T. 1, 4 n cmin figures. PG IV. M 14.

È questa, secondo il parere di alcuni, la migliore edizione di questo libro, che è riputato il completo, e più rirço is è riputato il completo, e più rireo in futo di Anticath Romane, ebbene ele Dizion. Bibliogr. è notata come la più riccreata quella di Urtechi del 1-pi. in 4 n. e il Ciosquara tione per la migliore quella di Amsterdam 1-p5. 4. ° Questo dotto Alemanno, prima Sotto-Retiore della Senola di Ratishon, poi Ministro della Chiesa Luterran di Wicker-Ministro della Chiesa Luterran di Wicker-

stadt, e finalmente Predicatore, fluchè ssatt, e namente Protestore, inche visso, della Cattedrale di Nambourg in Sassonia, nacque ad Eisenne nella Tu-ringia verso il 155a., e mori di pene li 7. Ottombre 1626. (N)

(S) Rositiui (Bartolomeo, e Pietro ) Cornelie di Aristofane tradotte in Italiano, In Vincgia, 1545. Vaugris, T. 1. 8. ° XXIX. Rossalli (Michaelis ) Dissertatio de Sent T. 1. 8. 9 XXIX. G 5.

Pauli, 1. Cor. vtt. 12 etc. Stn ucl T. 2. p. 798. Thez. Nov. Theol. Philol. Rosset (François ) Les Histoires tragiques de notre temps, où sont contenues les morts tours an binoss, amours, etc. Lyon, Vi-min, 1701. T. 1, 8, ° PC, VII. N. 51. Jeurs ambitions, amours, etc. Lyon, Vi-guien, 1701. T. 1. 8. ° PC, VII. N. 51. Questn laborioso Teadastore Francese

che si servi delle cognizioni, ch' evea, delle lingue Italiam e Spagnnola, per far passare nel suo idioma zativo alcune npere scritte in quelle due lingue, nacque verso il 1570. in Provenza: s'ignora l'eveno il 1070. in Provensa: s'ignoss l'e-poca della sua morte; ma viveva ancora nel 1650. ( Biogr. Unis. ) Rossetti ( Felice ) Sistema gnovo intorno l'a-

niona pensante, e alla circolazione degli api-riti, Sta nel T. 5. del Calogierà.

Il Rossetti, Medico di Giovenazzo nella Proglia scriveve questo sistema nel 1722. Rossi (Alessio Niccolo) Lessone Accademica sopra le origini e l'accrescimento del Nilo. See nel T. 15. del Calogierà.

Questo Avvocato Napolitano recitò questa Lesione in un'Adunama di Letterati a 10. Merso 1735.

Rossignolii (Bernardini ) De Disciplina Chri-nianae Perfectionia. Venetila, 1604. T. 1. in lat. III. C 4. II P. Rossignoli della Compagnia di

Getà nacque nella Diocesi di Alba nel Genovicato nel 1547., e mori a Torino n 5. Leigho 1613. ( Schwel )

Rosso ( Gregorio ) Storia delle Cose di Napoli sotte l'Impero di Carlo V. Sin nel T. 8.º della Raccolta degli Storici del R. di Napoli, V. Istoria. Questo Storico Napolitano, chi

per la sua virtà e pel suo supere il Prin-cipe de Notai del suo tempo, ficeiva in Napoli, allorche Carlo V. si portò in portò in quella città: fu due volte Eletto della Città quella città: in due volte Eletto della Città per la Pissuza Popolana, e morì nel 1532. (Dall' Elogio, che precede l'opera. ) S. Rosso (Giuseppe del ) Escritanion sulla Voluta del Caputello. Fireszu, 1817. Nella Stamperia Carli. T. 1. 8. ° XXIX. N. 53.

Questo volume contiene dello store Autore le seguenti -- Considerazioni sulla convenienza degli Ornamenti de Giardini Italiani, rapporto a quelli delle altre nazion

- - Descrizione di alcuni Disegni di Archi tettura Ornativa di Classici Autori, de' quali ai garentisce F Originalità Pisa, 1818. Pue-raccini . T. 1. 4. 2 XXIX. N 55. Arcadico T. Xvi. P. III. Roma, 1822., Sal-viocci. T. 1. 4° XXIX. N 56. In fine del volume si trova: Reper-

torio delle operette scritte per sun istrut-tivo passatempo dall' Architetto Giuope Del-Rosso, e già pubblicate. Giuseppe Del-Rosso sucque io Ro 15. Aprile 1750, da un Archite Architetto Fiorentino. Rutabilitosi nella sua patras originaria inscesse col padre, merito sin dalla sua prima età la atima del Governo, Leopaldo, e i dos Ferdinaeds. Con Mo-taproprio de' 23. December 1801, fu dichurato uno degli Architetti in attività, con ammo supendio, del Gran Ducato. Act 1799, fa spelito qual Soprintendense generale a totte le fabbriche di Siran, che sus stata percosa da un fiero pr muoto, Nel 1813, fia eletto Professore e Architectura nell' Accademia della Belle Arti, e son Nomproprio de' 15. Maggio 1820 fij dichtrento Regio Archivetto Con-aultore per le pubbliche fabbriche della dichirratione, the tul coriça era instituita espressamente Del-Rosso, e che dove censor colla de lati vita. Con Disporcio de' el Ago-sto 1824, el fin agualesto de' el Ago-sto 1824, el fin agualesto de' estre stato creato Cavalirre dell' l. a R. Ordine di S. Giuse, per, el elab li sofufizione di ndire dalla propisi born di quel Sorrano in pieno Circolo di Corte, che ciè en stato a rigurardo di avorre illustrato la Professione nelle due qualità d' Ar-chitetto e di Scrittore, qualità da gran tempo rare in Toscann in una stessa persona. Firenze, ed altre città sono a lui débitrici del ristoro, o dell'innaleamento di anuchi, e movi edifici pub-blici e privati, e il Pubblico lo la sem-pre arumirato e applaudito nel lungo esercizio della sua professione. E pure quest'uomo è stato, se non apertamente perreguizato, contrarimo certo come mole sempre avenire, occultamente dalle bosse calaje della mediocrità, e della invidia; ma è questo il vero argomento del suo merito superiore. Vive tuttora per l'onor

della Toccass, e della Scienza, che pro-fessa; ( Da moltise nutentiche ) Rostenschi ( Joh. Christoph. ) De Sepulchris calco deallatis Dissertatio. 84a nel T. 55. di Ugolina

di Ugelino.

Ros-wepli (Heriberti ) Vitae Patrom. De
vita et verla Senorum, sire Historios Eremaitaes Labri x. Accedi Onomastion rerum
et verboerum dilicitionum. Acuterpiae, editio secunda varie asotta et illustrata, Plantimas, 1608. T. z. fel. X. F. 16.

Opera simata, ed editione exportata
dal Varie ed an Calendard del Calendard

Vogt nel suo Cutalogo de Libri più rari

Martyrologium. F. Adonis.

Questo Gesuita aseque ad Utrocht a 19 Genero 1569, e mori in Anversa a 5. Ottobre 1619, / Schwel / Rota (Bernardino ) Soutti. Stanno in Fiori di Rime.

Il Rota, felice e colto Scrittore Il Reta, felice e colto Scrittere di Peccie non solo Italiane, ma anche La-tine, nacque in Napoli, n mel a vô. Discrubes 15% di anni 68. ( Tiroto-soli, T. FIL. P. III.) Ret ( Eleracia) Disseratio de Velamine ca-puto virilis. Nes nel T. 39, di Ugolino. Robardi ( Michaela ) Simonol Rediviros. F.

Overgius .

Il Rotardo era Rectore delle Scuole Pubbliche in Multisuen sell' Alsezia, e nel 1614.

vivera nel 1614.

Rivera nel 1614.

Rojani (Coxtantino) Lo Spirito della Chicanell' uso de Salmi, o Ampia Partirari di 
nei in forma di orazione, e di esorrizzione.

Padova, 1958, Conzutti, T. a. 8º XIV, B.36.

Questo Abbute Cassinose deduse fi sua 
opera al Graf, Carlo Vitanos Amedoo

Rothii (Eherh, Rnd.) Discrittio de Nico-laitis ad Apoc. II, 18. Siz nel T. n. p. 816. Thes. Theol. Philos.

Rousult. V. Explication des titres Questo Carato di Saint Pair nella D cesi di Contance vivera verso la metà del

Bovilli (Gulschut) Promotorium Is insigniorum a sacettlo hominum etc. Lugd 1553. T. 1. 4 ° fig. PC II. N S. Libro di Iella e stimulile escurios

per la eleganza della impressione, e per tavole in legris sampire L' Antiquario però vi cerra l' enttezza e lo trova finto a capriccio: sembra dal privilegio, che nello stesso anno quest'oprivilegio, en receivante in Francesci, in Spagniolo, in Italiano, e in Latino, e di tatti ai sono veduti esemplari Italiani con la data dello atesso anno 1553. L'Opera è dedicata ad Errigo II. e divisa in due Parti. ( Cécognaru ) Guglielato Roville Stampatore di Lyon

viveva verso la metà del XVI. secolo.
Rounhocult (Pietro Simone) Britarione dell'apertura di un cadavere d'una Donna

gravida di circa quindici anni . Sta nel T. 6 del Calogierà. Roussean (Jean Raptiste) Les Ocuvres . Lon-dres, 1749. T. 4. in 12. P.C. I. A 29.

Rouseau, diceva Fréron, rinnisce à se Pindare, Orazio, Anacresnte, e Mal herbe. Assai diverso di questo e il giu dizio, che ne da l'Auture del Secolo di Luigi XIV, e Gian Battista Rousean, en gli serive, non ebbe nelle sur opere n ne ameniah, nè grazie, ne semmento, » ne anreauts, né grazie, né senumento, » né inveniene: supera contornar bene » na epigramma llecratioso ed una stan-» na. Le sue epittolo sono territte cen » una penna di ferro tinta nel fiele il » più diagustanie. » E l'uno e l'altro giudizio par che pecchino di eccesso p Gli si perdonino, diceva Anger ne p suo Saggio biografico, e cristeo, p suo falli in considerazione de' suoi in 3 unt fall, in consideration of anoi in-fectual; in secondo i cuthy and scriti-3 in grant de horei, o pluttono non vegani, che la sua gloria, non i con-bienpilino: che i mo captivori, e si sollochi siran, eritare nel herce nu-sorro di quegli susini, cha assequero per ll'Interne i purita loro, e per le dellari della posterità. Il primo del fariali della posterità. Il Questo Prote il primo del fariali della primo del diponi del diponi la considerazioni di primo del fariali di primo del fariali la considerazioni di primo del fariali di primo del fariali la considerazioni di primo del fariali di primo del fariali la considerazioni di primo del fariali di primo del fariali la considerazioni di primo del fariali di primo del fariali la considerazioni di primo del fariali di primo del fariali di primo del fariali la considerazioni di primo del fariali di primo del fariali di primo del fariali la considerazioni di primo del fariali di primo del faria

a Brusselse a 19, Stares 1941: (Biogr. Units.)
lossessa (J. Jacques ) Du Contrat Social.
Amst. 1953, Rey. T. t. 12. 2 XXIII. G 5.

— Lettres de deux Amans, Inblatns d'une
petits Villa au pled des Alpes etc. Amst.,
Rey. 1776, T. S. 12. 2 XXIII. G 3. -- Oenvres diverses . Nouvelle edition , meatée de m lettre contre le projet d'éublissement des spectacles à Génère: de la Réponse de Mr d'Alembert, de celle de M. P. A. Laval: de la Profession de foi des Ministres de Génère: du Projet de pair perpetuelle. Amet., 1765 T. L. 22. ° XXIII. C. 4.

--- Lettre à Christophe de Besumont, Ar-chévique de Paris. Metiers, 1762. T. 1-12. ° XXIII. A 50. 12.0

The "NATIL A Sp.

G. G. Bosses samps a Gierra s, you as a Good of G. G. Bosses samps a Gierra s at Encountile pose dataset of Freight at Encountile pose dataset of Freight and Sp. Linguistic post dataset of Freight and Sp. Linguistic Sp. Linguist

Berlino, a di Pierroburgo: arrea una istrazione- mediocre, e pertensione di essera uomo di spirito; credesi, else fonse morto nel 1763 in Brusselles, ove egli si ara rifuggito, a nascosto dopo che lo Statolder dispustato della di lui condotta

gli aveva risolti gl'impenghi, e dato or-dino, che fonc arrentato. ( Biogr. Univ.) Roux (Sebastiani le ) Cocoredia quatitor Evangelistarum pletain, recte ordinatam, concinneens enharrentem D. N. J. C. Historiam nova caque expeditissima arte exhibens. Parisiis, Aubouyn, 1699. T. 1. 8. 0

XIIL A So. Questo Se ore era Pastore delle Chie

di Andavilla nella Diocesi di Chartres, a viveva sul finire del XVII. e cominciar del XVIII. secolo. Rozoi. P. Essai Philosophique. Roy ( P. Francisci le ) Occupatio animas Jesu

Ror (F. Francisci le ) Occupato animasa Jess Christo crucifico devotar- França, 1956; T.1. 4.º in lat. X. A. 1. Questo Gennita Olandese nacque in Rysed sel 1552, s. e viveva ancora nel 1559, (Sobred.) Roy (Licques le ) Tiberianus, sive Genma Cosserca, antequiatar, reguentato, arre, hi-nterics, prevess incomparabilis ecf. Sus sel T.2. d. Poltros.

Questo Eradito, Barone del S. Imp Autore di vario opere, nacque in Au-versa a 28. Ottobre 1635.: riveva aucora nel 1606. ( Moreri ) Royas (Josonis a ) De Hacreticis. F. Vignate.
Ouesto Inquisitore del S. Ulfizio di

Valenza san patria viveva sul finire del XVI. secole Royaumont, F. Histoire du Vieux et Nou-

Sotto questo nome volle pubblicare la sun Storia del V. e N. Testamento il celebre Isacco le Maître de Sucy, che

celebre Isacoo le Maiter de Sury, che non volle mai mettere il sao alla tota delle sas opere. (Morori) Roye (Francesse de ) Busertatio triplex m ad L. Transfingum 5t. D. de Acquir. rer. do-mie. mi ad L. Unicam. G. de Athlétia m ad E. 4. D. de Usur. et Freet. Sausno nel T. 8. di Ottone. Questo Professore di Diritto in Angere, san patria, vi mori nel 1096. Fia Auster

di varie Opere piene tutte d'investiga-renti, e di sane vedute. ( Biogr. Unio. )

Rusei (Caroli ) Carmioum Libri quatuor Antuerpiae, Moretus, 1693. T. 1. 12. PG L A 19

PG. I. A. 39.

— Cerminan Libei quanture, Lutet, Paris, Barbon; 1756; T. 1. 12. PC. I. A. 30.

— Laterpretació et Nocas la Virgilian ad Unan Belphinis. F. Virgilian Garlo de la Rote, Genúta, Poeta Latino, Posta Francese, a Predicatore, integra en Parigi nel 1848, a mori nel 1848.

time, Prem. Francer., J. Predicaser, 17-72 (C) Neutron Community C

de vetuscis Liturgus alcisque ssoris ritibus, qui vigebant olon in aliquibus Foropalice na Provinciae Ecclesiis. V 1754 T. 1. 4° VL B 6. Venetits, Occhi,

Questo volume contiene l'opera segornte:

guessa:
Casti Innocentii Ansaldi Ordinis
Praedicatorum de Sacro et publico
apud Ethnicos pictarum tubularum
culta adversus recentiores Graccos
Diesertatio. Fenetius, Palvasensie, 5250

--- Dissertationes in S. Thomam Againatem. P Questo Religioso D nel Feiuli nel 1686. Fu amico del oc-ches Apastolo Zeno, e di altri assigni Letterati Italiani o Francosi, e mori in Venezia e a Febbraro 1975. ( Biogr.

Voies, )
Rubemus (Albertus) De Ro Ventiaris Vatroum, praecipne de Lato Clavo. Sia nel
T. 6. di Grevo Thea. Antiq. Rom.

-- De Gemus Tiberians et Augustaes, ::
De Urbibus Nescoris Distribe, Ibid. T. xt. Questo uomo docto, ed abilissimo nella spiegazione delle antiche Medaglie, figlio del famoso Pittore ed Antiquario Pietro Pablo Rubens nacque in Auversa nel 1614, e morì nel fore della sua età di

anni 45. ( Biogr. Unio. ) nbriquis ( Guillaume de ) Voyages rémar-quebles en differentes Parties de l' Orient: principalement en Tartarse et à la Chino; ornés d'une Carse de voyage, de tailles-dou-ces, et accompagnés de Tables. Stanno rila Raccolta de viaggi di Bergeron.

La Reluziose di Rubriquis ha moltò dilucidato li geografia delle parti setten-trionali della Turtaria: essa contiene cutrionali della Tartaria: essa contiene cu-riose particolarità sugli usi dei Mogoli, e l'Autore merita fiducia, perchè egli è esatto, e di bonna fede. Questé Vaggiatore era Religioso Francescano, e na-ceuse nel Brahante verso il 1250. Fu spedito da S. Luigi in Tartaria nel 1253. 100

poli i percesse le Corti de'diversi Pri di quelle contrade, ma senza farvi o frutto: vivera ancora nel 1993. Biogr. ('niv. ) la ( P. D. Ornin ) Ciculota della lin-Jonadattica. Sta nelle Prose Fioren-

ella" (Luigi ) Cicalità delle lodi dell' l-condria . Ivi . ellai (Cosmo ) Lettere a Mes. Benedetto rebi . Ivi T. v.

ant (Abreham ) Histoire de la Réforma-in de la Saisse. Génère, Bousquet, 1727. T. 6. 12. 2 XXL E 8.

6. 1 a. A.X.L. E. S.
Queso libro, che costà al usa Autore
molte cure, e riocrebe, è molto simute
del Processanti, ma fia a Roma messo alP indice nel 195a. Abrama Rucher,
Teologo Processante, Sorios à Letterale
scopus verso il 185a, in una villa del
Camtone di Berna: fe Professore prima
di Belle Lettere a poi di Teologia fo
Lucrone di Roma.

can novice Lettere a post et l'eologia le Losanna, ove mori di apoplemia a 19. Settembre 1950 ( Biogr. Univ. ) Rudigeri ( Jan. Christ. ) be Differentius Ora-torum, et dicendi genere civili. Sta nel T. 6. Miscell. Lipteren. Rue ( Tussani de la ) Amorane Juris Obser-

nes. Stanno nel T. S. di Ottone. Questo erudito Avrotato Parigino fiori nal terminare del XVII. e il cominciare del XVIII secolo, ( Dalla Prefix. ) Russi ( Fraccisci ) De Genmit, in prasser-

tire, quarum D. Jounnes to Apocalypsi menit. F. Valleskur.

Il Ruso, Medica nato in Lilla, morì
nel 1585. Si fece a conssere alla Repub-blica Letteraria col suo Trattato de Gemmis qui sopra notato. Si scorge da quest' opera, ch' egli aveva fatto can studio pertucolare della Storia Naturale, e ch' era versato nelle fielle Lettere. ( N. D. T. ) Ruffini ( Lucinii ) Mosaicarum Legum Colle-

cuo. V. Leewius.
Ruffino, Monaco coetaneo di Cassiodeco fa Gurveonsulto Cristano secondo Tillio

a Caprio, e fiori nel 54a. ( le Long, Biblioth, Sacr. ) Rufinus de Pracdestinatione, F. Siresond,

Opusc, var. T. 5. - Recognitiones S. Clementis, Stanno nel T. 1. p. 493. di Cotelerio. Rufino, detto Prete Palestino, forse pel lungo soggiorno, che fece in quella provincia, o perche vi nacque effettiva-mente, e chiamato de alcuni Prete di Aquileja, perché fu abstante di quella città, o addetto a quella Chima, fu uno de' naiglion associ di S. Girolamo, di cui divanne possis uno de più grandi nemeti.
Fu dotto nello lingue Greca a Latina,
a ancorché sis stato molto maltratato da
S Girolamo, è stato pure uno de più
abili uomini del suo secolo. Non aspera forse tanto quanto questo Santo Dottore; ma aveva lo spirite più posste, a meno vemente. Non scrive tanto bene in lama aveva lo spiréte più poate, a memo vemente. Non serire tanto bene in la-tino, ma il suo stila è più uguale. Non si poù negare, che la Chiena Latina non glt abbis molta obbligazione di aveele data la cosnocema de prinzipali Greci, e particolarmente della Storia della Chiesa. Contetto ad abbandonare Aquileja all'in-vasione de' Visigoti, che devastavano l'I-talia, si ritirò in Sicilia, ove morì l'anso 410. ( Du-pin , Neuv. Biblioth. etc.

rii (Constantini ) Disquisitio de Araste uggerii (Conitantini ) anaquassi de Baroso, de Faugeriis, Petre Gomesii de Baroso, Bertrando de Deucio, Episcopis Sabinen-ishes, S. R. E. Cardinalibus. Ste nel T. 20.

dell Calogierà.

uinset (Theodoriei) Acta Mareyrom, Accedent in hao editions Acta SS. Firmi et Rustici et oppinion de la SS. Firmi et Perine et al. (1988).

Rustici et oppinion codiciona Veronessibni, Veronessi politici del Pumerrano all'Ab. D. Dopo la Decide del Tumerrano all'Ab. Bertuscio Beslie, ed un Avvertisseato

al Lettore, che contiene un della vita del Reipert, trova sione Generale, che è tutta contro Ded wel, il quale fendandon sopra un pass di Origene, a sopra i Martirologi sono tanto più accaplici a scarni, c sono tanto pra recuplici a serriri, quante sono pris arutchi, pretendeva togliere alle Chicia quel gran nomero di Marciri, di cui casa si gloria: Il P. Ruinate lo confuta con molta forza. (N)

Questa reconda eduzione è migliore della mira del 1215. (Red. 1215.)

prima del 1915. (B. e.G.)

- Historia persecutionis Vandalicae in duas
partes distincta. Prior completitur Libros V. Victoris Vitensis Episcopi, et alia

aroi V. Vetoris Vitentis Episcopi, et alia antiqua mesoumenta cum nois et observa-tioalisus. Fosterior Commentarium Misori-cum de prisecuciónis Vendica estris, pro-gressa, et fine, Frama Eduis Veneta. Ve-mitis, 175a., Besticaldi, T. 1, & UV. A. S. La Seconda Parte, che consense un detugific curicos della persecucione del Visolali, è on Supplemento a cibo che manca cella Storia di Visuce Vitense.

Il P. Ruinart, compagno nelle fatiche letterarie del celebre P. Mahellon, e Retetterarie del celebra P. Maldilon, e Re-ligieso dello stesso Ordina Benedittino della Congregazione di S. Mauro, za-cque a Rhetma a los Giagno 1657., e moci a Paragi a ab. Seutembre 1707. (Dal Covupendio della Fita nell' Av-

vertimento.)
splerus. V. Angelus Rumplerus Romplerus. V. Angelus Rumplerus. Rundeperti Epistola. V. Rer. Alaman. Script. Guset' Antore, che va nella Collesiona dell'Anticlità Alemanniche, era Mestro. e Menaco di S. Gallo. De Ase, dice di Menaco di S. Gallo. De Ase, dice di e Montoo et S. Gain. De Ase, etce u Goldan Raccoglitore di quesce Antichità, praeter nomen nihil ad nos prevenit erti, Abbatis Menasterii Tuitionas, Ord. Beoed. Libel XII. da Diviois Officiis.

S. Bened. Libri xII. de Divisio Officiis. Sistano nel T. to. cel kig. Biblioth. P.P.
– Libri v. Dialogorum de vita vere Aposeolion. Sta. sel T. 9, p. 970. di Metrene. Si dubtta se questi Dialoghi sieno versionante di questo Abbata.
– De diversis Ordiniliza et Professionibus.

quae sunt in Eccless. Ibid. p. 1018.

quas sun in Eccless. Iled. p. 1028.

Questo Albate virum crea al 1111.

(Dalé Index Alph. Bibl. PP.)

Epistolarum Lebri dno. Sanno nel T. 6.

col. 50, Biblioth. PP. e nel T. 1. p. 569.

Thes. Mousem Eccles.

Questo Vescovo di Limoges, detto il Sensore, per distinguerlo de suo espete, dello stesso cognome, e Vesovo agnificación de Limoges, protresse la sua vite oltre all'anno 505. (V. Observat. Bas-

mag.)
unbrochu (Josanis) Opera omnia a Larrento Surio en Belgios Idiconse in Latiname coavers, et denso quan diligatisiame recuam. Colonian, 1508., Quenelius. T. 1.

6 in lat. IV. B. 7.

g quota la migliore edizione delle controlla della controlla della

Opere di questo pio e dotto Scrittore,

Priore de Cinonici Regolari di S. Ago-etino al Monastero da Val-vert presso a Bruseiles, che mori nel 1381., enormo de utels pomposi di Santissimo a dieinissimo Contraplatore, ch' ei m me-ritò pel suo genso moditativa, e pel suo

rith pel seo grano meditatira, e pel suo guiso per la spiritatità. Quati opere non mancano però di visione, e di done singolari, e la posti dell' Autore non sempre hen regolata. (N.D.) Rencelli (Geofamo) Le Imprese Illustri, aggiuntori cooramente il quarto Libro da Vincinos Muncelli da Viterio, in Venesia, Francesco de Franceschi, T. z. 4.

PC IL D 1. Il Ruscelli intitola quest'Opera e Filip-Il Rascolli initiola quest'Opera e Filip-po II. Re di Spogna eon una Delica di-tara da Venezia il di I. Maggio 1566. Dopo l'Indice da Personaggi, di cui sona le Imprese, trovasi in un ovale l'effigie dell'Autore con interso la legandia: Il 

-- Ragionamento intorno all'invenzione dell'Imprese, dell'Insegne, de Motti, e delle Livree.

della Livree.

Si trova nel vol. di Giovio, (M. Paolo)
Ragionamento sopra i mosti. F. Giovio.

--- Birme Barlesche. F. Berni.
Ruspoli (Francesco) Sosteti. F. Berni T. 1tt.
Russel (Richardi) SS. Patrum Apostolorum

Barnibae, Herme, Clements, Ignatii, Po-lycarpi, Opera gennina; una cum Ignatii rycerpi, Opera genuna; una cum legatii et Palycarpi Martyr, versionibus entinquis ao recentioribus, variantibus lectionibus, solectisque Varioram notis illustrata. Ac-esserunt S. Igaatii Epistolae, turn interpolsace, tum supposition. Londini, Rus-sel, 1746. T. 2. 8. NVL C 29. Russia, sen Moscovia, itempte Tetaria com-

mentario tropographico atque politico illu-atratse, Logd. Bat. Elsevir, 165o. T. 1. 5a. S. XIX. C. 5o. Entra nella Collesione delle Picciole

Repubbliche. (S) Ruso (Pietro ) Discosso Accademico sulla S) Ruiso (Potteo) Discesso Accademico sulla quistione: Perchi la Tai polamonare è divenuta cod frequente a nostri giorni; e quali sarebbero i menzi di goronirieme. Catanta dalla Stamperia dell' Università, 3815. T. 1. 4° XXIX. F 24. Questo Medico Catanese Mendre del Collegio di Filosofia e Moticina in que-

sta Università di Catania, nacque a 27. Dicembre 1747. Carico di anni, vegeto di forze di corpo e di mente prosiegue la sua pratica, e si consola, in questa chi avanatta, del peso d'una numerosa famiglia, e della sua poversà colla soddisfizione di avere esercitato la sua pro-

fessione con franchezza, con sincerità, con esto non infelice pe sori arumalati Rustici Diaconi adversus Acephalos etc. F Antidotum.

Si trom anosea nel T. 4 col. 793. Biblioth. PP. Questo Rustico è quel Discono Cardinale, che insieme con Schestiano Diacono parimenti Cardinale, avenda inopportunamente rolinto sottante, aven-da inopportunamente voltato sottantee la difesa de celebri tre Capitoli, furono so-municati e deposti dal Paga Virgilio co-municati e del atto 550. (P. Baron. Ann. Eccles. T. rst. an. Christi 540. et 550.) Rustiet Helpidti, vel Helfridti Historiae quaedans V. ac N. Testamenti carmine descri-ptat un Carmen de Beneficiis Christi. Stanto nel T. 8. p. 706. Biblioth. PP. , Quest uomo Comolere ed Hustre, Me

dies de Teodorico Be de Gott, vine pel VI. sterio (Cardinale Isidoro) La presa di Co-stantinopoli. Sta nella fiarcolta del San-aorino. V. Sansovino Historia Univ. P. III. Rozalii Namantiani Itinerarium, integris Sim-Irri, Catalionis, Pethori, Sitzmani, Bar-thil, Grarri, allorumque animadversionihus illustratum ; cz. Masco H. L. ab Almovern . Amstel. 1682. Woltsens . T. 1, 16.

PC IV. C 8. Si trova uncore colla Cosmografia di Etico. V. Archicus

In queen volume si cons com le seguenti opere: Th. Bartholini Antiquitatum Veteris Puerperii Syno-psis a Pilio Gasparo Bartholino commentario illustrata. Ametel. 15%, i Wetetenius. m Joan. Alstorphii Dis-sertatio Philologica de Lectis ac de Lecticis Veterum Diatribe. Acutol.

1706., Wolters.
Il Vonio de Poetis Latinie es Il vomo de Poetis Latinie cap. 1v. coil scrive di questo Autore: 116mms jam aetate, post Stiliconis caedem, et Romam ab Alarico captam, quod fuit ann Christi cccx., fuit Rutilius Claudius Namantianus Gallus, cujus habemus Itunerarium carmine eleganter perscriptum, sed odium spirane re-

ligionis Judaicae et Christianne. ychii (Taodori) Notae Lucae Holstoni in Stephanum Byzantinum. V. Stephanus. Teodoro Rychio, dotto Professore di Storia in Leyden, sua potria, mori verse il cominciamento del 1690. ( Moreri ) Ryoquii (Justi ) De Capitolio Ramano Com-mentarus, in quo illuscin ejus olim Ac-dificia Socra es Profina, Deocum Dearumgua nomina etc. figuris sensia, et nois il-listras. Legd. Bat., du Vivié, 1696. T. 1. 8. ° PC. IV. A 1.

Col Frontispicio figurato, ed nos carta Los renstispicio figurato, ed nos carta topografica in princepio, la quale rap-presenta l'antico aspetto del Campido-glio. Le altre figure sono nel corpo del-l'opera s' laoglio rispettivi; l'opera è pieza di ristreche.

Questo famoso Scrittore nacque a Gand nella Fissodra a 6. Maggio 2587,, e mori nel 1609. [Morer] ] Byer ( Pierre du ) Les Histoires d'Herodote

mose on François. Grécable, 1663. T. 3.

12. \*\* XXVII. E 25.

-- Les Decades de Tite Live avec les Supplemens de l'reinshemius. Amst. 1700. T. 8.

14 ° XXVIII. C 16. Queso Tradutore, nelle cui tradu-ziosi non regna tutta l'esattenza possibile, anogue in l'arigi nel 16c5. Fu Storio-gualo del Re di Francia, ed uno del Qua-ranta dell' Accademia Franciso. Morì nel

1656. (Moreri) Rymer (Thomas ) Foeders, Conv Litterat, et cujuscunque generis Acta publica etc. ab ineunte Succulo xit. ad no-stra toque tempora habita aut tractata, et in lucem missa de mandato nuperas Regiin lucem massa de mantato nuprere seg-nae, accurantibus Th. Rymer, et Roberto Soderson. Edito tertia, curis Georgii Hol-me. Hagoe Comit, Nemalma, 1-76. et seq. T. to. in vol. so. in fel. PC. IX. G. 1. Terra edizione di quest'opera eccel-iento, che il colchee Ethilogola Giovanni

Nousime volle dure alla hien per far écua graza alla Repubblica delle Leitere, gracche le due eduioni, che cesso divente rarissoss

.

glumo. Nel Distion Bibliogr, di Pargi que'u distant notes è notati. Terra edi-zione, bene cisquila, e la pesende la più ricercata a mottim delle auge-mentazioni: prezzo ric, a non lev.

12075

Gours by Hones, our nears Actions Monu-arrightom is a treason of Ling. P. it. e 19. Abrigo Hartaripse des Actes publiques d'Angeletre recueslle, por Thomas Bymen, e tronsi and L. X. P. L. e 11. Questo Soviero nacque veino II silia, nd hord dell' nguistrera, o moris Lon-dra d'a processor, o moris Lon-

Sa (Emmanuelis) Scholia in quatuor Evan-gelia. Lugduni, Cardon, 2610. T. 1. 4.0 IL 1 22

gilla Logdina, Gotto, stin. 1. i. d. "The Calcasi in star Septems Secure."

Quant dana Granta mapes in Guide and Passagha in 1838. Fit impensation of the Calcasi dana Granta mapes in Guide and Passagha in 1838. Fit impensation of the Shaker in the Calcasi dana of the Calcasi dana o

cuiti Austeri ne han tratte de pezas, clite hanno publicate separatamente. Questo Serittore sucquio a Vietovaro pictorila cutia d'Italia and Teverono verso il 1456, e mori li 18. Aprile 15-6. (N) Sabingii (Joh.) Dissertatio de vore HPATNH, al Luc. It. 7. Sin nel T. 2. p. 357. Thea. New Theol. Philol.

(S) Saccano ( Giovanni ) In morte di Mons.
D. Gasanno Graso Versi. F. Grano.
Sacchetti ( Franco ) Novelle. Firenze, 1724.
T. 2. 8. ° PC. IL C 7.

Gamba nella sua Serie de' Testi ec. rapportando questa edizione, senza nome di Stampatore, dice, che si crede esseni questa edizione eseguita in Napoli, e col-l'opera di Monsignor Giovanni Bottari, l'opera di Monsignor Giovanni Bottari, e soggiunge, che esistono tre edizioni diverse con questa medesima data, due delle quali sono spurie. Da' contrasagni dati da Gamba per distingurer l'origi-nale dalle contrafatte, abbasm rilevato, che il nostro esemplare appartiene a que-

Franco Sacchetti, celebre Novelliere Italiano, nacqua a Firenze verso P anno 1335. d'una antica distinta Pamiglia. Il Negri nella sua Storio degli Scritt Il Negri mella sui Storm (egil Scrittor) forentini afferna, che Sacchetti fu alla Corte di Alfonso Re di Napoli nel 1455; ma quenta delegazione, che ebbe luogo solezato nel 1455 fu sifiatza ad un Franco Sacchetti Gonfaloniere di Firenzo, nipote del nostro Novelliere. L'epora della di Ini morte non è ben determinata; è ge-nerale opinione, che mancasse verso l'an-

no 1410. ( Biogr. Univ. )

I Deputati alla correzione del Boccaeeio fatta nel 1575, nel prosmo allo loro annotazioni scrivono: e Spesso ancora e o volentieri abbismo adoperato Franco o Benei Sacchetti nebil eittadino nostro, » Benei Sacchetti nebil cittadino nourco, che visse sanch' egli col Boccacio, ma » più giovane di eti di lui, e mosso dallo più puro, e familiare, che afatteato e ripalito, e, come allor dicerano azzi-a maio, treccuto Novellette, ovvicro per maio, treccuto Novellette, ovvicro per periori. » lo più istorio di casi seguiti ; quantun n que alcune poche pur favolose ve no n inescolasse, n

Sacchini (Franciscus) F. Orlandini.

Il P. Socchini, Gesuita Italiano, Continuatore della Storia della Compagnia di

Gera, comincista dal P. Orlandini , med in Roma a 16. Dicembre 1625. (Solvel) Sacci ( Renardi ) Historiae Ticinensis Libri x. in quibus multa scitu digna receusemur de in quinti mona sciu cugna recussioni de Italiae Populorum vettivine, dominio, et mutatione. Item de Provinciarum peopric-tate, et Rom. Ecclestae amplificatione etc. Stanuo nel T. Itt. P. L. di Grevio Thee.

Antiq. Ital. Quesso Storico, Patrizio Pavese, fiorì mella seconda metà del XVI, secolo,

(Dalla sua Prefaz.)
replotale Romanum ad Consuetudineus S. Romanne Ecclesiae, aliamatoque Eccle-siarum ex Apostolicne Bibliothecae, ac SS. PP navium sanctionibus, et Erclesiasico-rum Doctorum seriptis ad optatum quo-rumcumque Sacerdonum commedum collectum, atque Summorum Pontificum anthoritate multoties approbatum somuni nuper cura iuxta S. Tridentini Concilii San-Nicolinus, 1585. T. 1. 4.0 VI. B 11.

Il titolo è in caratteri romani; il corpo dell'opera in gotico, con vignette nelle

Sacro-Boso ( Joannis de ) Sphera Mundi cum tribus Commentus nuper editis, videlicet Gechi Esculani, Francisci Copussi de Nan-fredonia, Jacobs Fabri Stapusknais. Veurtiis per Simosom Brillsquam et samma diffi-gratia currenum, ut legrutulem putcht. An-geria currenum, ut legrutulem putcht. An-sternam et al. 1975. See State State State Kalenda Norem Conference 1975. See State Kalenda Norem Conference 1975. See State Kalenda Norem State State Long State State State State Long State State State State Long State Stat per Simonem Beviloquam et summa dili-

Inghilterra di questo nome, che pre-ntemente chiamasi Halifax nella Dotcesi d' York, dopo avere sudinto nell' Uni-versità d'Oxford, si portò in Parigi, ore compose questo Trattato de Sphaeru mundi, che è stato quindi da molti dotti arricchite di aunotazioni e di commen-

tri', e trodotto in varie lingue: mori in Parigi nel 1256. (Morri) Sory (Mr le Maistre de ) P. Bible. --- Vie de Barthélemy des Martyris. P.

Marchini . Luigi Issoco le Maître, volgarmente detto Sacy, fratello di Antonio, e di Simone, uguslmente celebri, nacque in mone, agushmente celebri, nacque in Perigi a 20, Narco 1613, e meri a 4, Gennaro 1853, nel Cantello di Pompono, ove si era ritinto sulla fine de suoi goreni. (Moreni) Sacy (Louis de ) Oeuvres, contenant les Lei-tres de Pline le Jeune, le Pangryique de Trajin, et le Traité de l'Ansité. Nouvelle

Trajan, et le Traité de l'Amatte. Marran-Edition, rente, et corrigée par l'Auteur. Paris, 1722. T. 1. 4. 2 XII. G 14.

I Dati reputano eccellente la Tradu-ese delle Lettere, a del Panegirico. zione delle Il Trattato dell'amicinia è opera propria del Sicy. Egli era nuo de Quaranta

del Siey. Egli era nuo de Quaranta dell' Acca lenus Francesc: morà a 26. Ot-tolire 1727, di anni 73. (Moreri). Sagris ( Landalphi ) Addusmentum ad Hi-norium Miscellam ex MScto Bibliotheose

Ambrousme noce primum editum. Sta nel T. I. P. I. di Maraton Rev. Ital, Scrip. Sage (Mr le) F. Histoire de Gil Blas. Alaos Reaato le Sagr., eccellento Rominziere, e Issen Comico Francese na-cqua il giorno 8. Maggio 1668, a Saran, picciola città della penisola di Rhnys, distante quattro leglie da Van-

nes, e mori a Bologna a saire il giorno 17. di Novembre del 1747. (Biogr. Univ.) Saggi di Dissertazioni Accademiche pubbli-cate pell' Accademia dal Buon Gusto di Pa-Irr no. Palermo, Bentivenga, 1755. T. 1. 4. P.C. II. D 32. E il solo Tomo primo, e contieno la

Dawrusioni segurati, preceduto da un Saggio sopra la Storia Letteraria, e lo Anuclio Accademie di Palermo, e sp einlmente di quella del Buon Gusto, del Sac. Domenico Schiavo.

I. Della Necessità, e do' vantaggi delle Leggi Accademiche, dello nesso Autore, I. Delle Leggi dei Steiluni, dell' Avvocato

III. Delle Università di Sicilia, dall' Avsoeato Giuseppe Santacroe IV. Sopra un Talismano di rame degli Ereties Builliedt, del Suc. Douen Schiavo.

VI. Sopra un Vaso ligurato del Museo Mar-tiniano, del P. D. Salvadere Mª di Blasi. VI. Sopra due Scifi sugellati dello acesso Mu-neo, del Sac. Domen. Schiaro.

neo, del Sac. Domen. Schiavo. VII. Intorno all' Utilità della Storia Nato-rale, apecialmente di quella di Sicilia, del Datt. Agostino Tetamo. VIII. Sopra in Vase figurato, rappresen-tanta lo Castefore di Cercre, del Sac. Gae-

tano Barbaraci. o Birlioraci. di Disercasioni Accordemiche, Iesta Ermona di Cortona Rossa, Saggi

nell' Accademia Etrusca di Cortona Rount, 1712, Pagliarini T. 7, 4° PC IV F 15. E. L. P. L. Di Ledovico Bourget sopra l' Alfabeto Etrusco.

a. Del Commend. Gins. Claudio Guyot, sopra una Isrrisiona Punica e Greea.

5. Dell' Ab. Ridolfino Venuta, sopra alcane
Medaglie Multoni.

A. Di Bindo Simone Peruzzi, sopra l'Aruspicina . 5. Di Tarquinio Coritano, sopra alcune Antichità scoperte a Ripatr

6. Di Giovanni Launi, sopra le Ciste Mi-

6. Di Georgiani acomo, supra i Colli Vi-nari degli Antichi.

3. Dell'Ab. Ridellino Venuti, sopra un Antico Basserlievo.

9. Del Conto Luigi Lorenzi, sopea le Bi-lancie degli Antichi.

10. Dell' Ab. Francesco Valesio, sopra tre

Status di Campidoglio. 11. Di Mons. Marcello Severoli, sopra l' Areo datto di Portogalio. 12 Di Niccolò Vagnucci, sopra un'antica

T. I. P. H. 1. Del March. Gio. Poleni, sopra il Tempio di Diana di Efeso.

Dell' Als. Diego Revillos, sopra la Co-louna dogli Antichi chiamata Milliarium

Del Can. Giovanni Chechezi, sopra l'an-tica Jolatria de' Boschi.
 La Di Annibalo degli Ah. Olivieri, sopra alcani Monamenu Pelaggi Diser-

2. Dello stesso, sopra doc Medaglie Sanaitiche. Si trova ancora nel T. 17. del Calogierà

3. Del Cav. Lorenso Guazzest, sopra un'Iscriziona Eurusca.

Dello stesso, Sopra gli Anfitestri Toscani,
 pe nespalmente dell' Arctico.
 Del Dottor Pierfrancesco Poggini, sopra

una Patera Etrusca. 6. Del Bali Gregorio Redi, sopra gli Dei Aderenti

Aderenti.
7. Del Prep. Lud. Ant. Muratori, sopra
l'Ascia Sepoleralo.
8. Del P. D. Gianfrancesco Baldini, aopra
certi Vasetti di creta.
9. Del P. Gius. Rocco Volpi, intorno alla
Villa Tibartina, con molte Servisioni.
10. Di Antonio Cocchi, aopra l'Uso esterno
control del Antonio del Jacqua fedda

appreno gli Antichi dell'acqua fredda aul corpo muano.

11. Del Can. Filippo Venuti, sopra i Tem-pietu degli Antschi.

12. Di Mon. Giusto Fontanini, sopra al-

enne Iseruioni. T. III. 1. Di Alessio Simmaco Mazzocchi, sopra l'origina de Turreni.

s. Di Ottavio Bocchi , sopra un antico Teacredute Etrusco.

Dell' Ala Mielaele Fourmont, sopra un' I-scrizione Fenicia trovata a Malta. 5. Dell' Ab. Miebele Fourmont 4. Del P. Als. D. Docgo Revillas, sopra l'antico Piede Rossoo, e sopra aleuni Stromenti scolpiti in antico Marino se-

polerale.

5. Del March. Sciptone Maffei, sopra lo parole Nama Sebesio.

6. Sopra more Scoperte nell'antiche Me-

diglie del Baron Gauseppe di Bimaro de la Bastie, tradotta dal Frances del Cas. Filappo Veonti. 7. Del P. D. Gianfrancesco Baldini, sopra

un' antica Piastra di bronzo, che si aupproe un orologio da sole. 8. Di Gregorio Grimaldi, sopre il primo

Inventore della Buseda. g. Di Mons Rafielo Fabretti, sopra alcune corresponi del Lazio del P. Aussawa Kur-

T. IV. 3. Dell' Ab. Ri-lolfino Vennti, sopra l'antien eittà di Cortona e suoi abitatura

 Di Giovanni Lomi, sopra i Serpenti Socri.
 Del Can. Filippo Venuti, sopra il Tum. pio di Giano Di Annihale degli Abati Oliveri, sopra

alcuna Modaglie Samitsche.

5. Continuaziono del Can. Checonzi, sopra
l'antica Idolatria de' Boschi.

6. Sopra alcune medaglio d'oro, in tre let-

 Sopra aleune mechaglio d'oro, 'u tre let-tere d'use di Gusespue Capreo, ed un-di Moss. Francesco Bunchan'.
 V. t. D'im Jampon de S. Laurent, sopra le Pietre presione degli Antichi, e sopra il mado, od quale furson levorae.
 Bell' Als. Filippo Venuti, del Nettere, e dell' Ambrossa.

3. Ja. Jacobi Lefranc., De Antiquitatibus

Dell'Ab. Guasco, sopra l'Antonomia de popoli, e delle città Greche e Latine.

5. D'un Religioso della Compagnia di Gesti, sopra un Bilcotale miovamente scoperto. T. VI. 1. D.4 March. Giampietro Lacatelli,

sopra il Porto di Ostas, e sua Medaglia,

e sopra la maniera usata da Romani nel costruire i Poeti del Mediterraneo.

2. Del Cav. Lorenzo Guargesi, intorno al passaggio di Annibale per le Paladi 3. Di Mr Jannon de S. Lourent, sopra le Pietre prezione ec. Parte II. Come e can quali strumenti feorro gli Antichi, si le loro gioje, che i sorpetndenti loro Inta-gli, e Cammei. gli, e Cammei. 4. Del Sig. March. di Bon, Descrizione, e

4. Del 30g. March, ul Bolt, Delevisione e spiegazione d'un Pezzo antico terrato a Roma, e di una Medaglia terrata a Nimes.

5. Del Can. Filippo Lapparelli, sopra le natone, e la patria di Putagona Filipofo.

6. Di Oranio Maccari, sopra i Genii degli

Antichi.

7. Sopra l'uso sacro, e peofano degli Agnelli, del P. Bernardino Vestrini. 8. Di Orasio Maccari, Continuazione sopra i Genii degli Antichi.

i Geni degh Ansichi.

Sopra dor partirolari Intagli, ed un Cameo, dell' Ab. Rololfino Vennti.

T. VII. 1. Riffensioni sull' Alfabeto, e sulla lingua degli Abianti di Palmira, dell' Ab. Barthideny.

Sopra gli Specchi degli Antichi, del

Sig. Cari di Marsiglia. 3. Sopra alcune antiche Gamme letterste

particolarmente Greche, del Prop. Filippo Venati.
4. Del P. Bernardino Vestrini, sopra un'an-tica Iscrizione riteovata nel Territorio di

Asina Longa. 5. Sopra il Pretor Peregrino, del Conte

Ossaviano Guanco. 6. Del Sig. Beauvais; sopra due antiche Medaglie Imperiali.

7. Del Can. Orazio Maccari, sepra un'antica Statuetta di marmo, rappresentanto un Suonator di Corpamun.

8. Del March. Giampietro Lucatelli, dell'antica città di Lavanio, e soo sito. g. Del P. Bernardino Vestrini, sopra l'Emis-sario del Lago Trasimeno.

10. Sopra dua Marmi tigurati dell'antica città di Ercolano, del Sig. Ranieri Cal-

11. Del Dominio antico Pisano nella Cor-sica, di un Professore dell'Università Pisans.

12. Eduardi Corsini Epistola, in qua Go-tarzis Parthise Regis Nummus ineditus explicator. 13. Del Decano Antonio Giorgi, sopra un antico Sarcofago scolpeto in marmo, rap-

presentante un Convito nutrale. 4. Sopra Oriuna, Imperatrice e Regina d'Inghilterra, arricchita di medaglie ine-dite tradotta dall'Inglese da Hidolfino Venuti.

Venuti.

(S) Suggio Storico sulla Scuola e la Biblio-grafia di Monte Casino, con annotazioni dell' Avvec. G. B. Gennaro Grossi. Napoli, 1820. Dalla Stump. della Bibliot. Analit. T. 1. 8.º XXIX. F 10.

T. I. 8.° XXIX. F 10.
Sugitarii (Sasparis ) De Crociaillus Martyrum in primitiva Eccleia Liber. Jenne, 1675. T. 1. 6.° XXII. B 0.

--- De Januas Veterum. 8ta nel T. 6. di Gretio Thes. Astia, Ban.

-- Dimentatio de Lancos, qua performum. Christi Isrus, ad Joh. XIX. 54, 85ta Del T. 2.
p. 361. Thes. Thes. J. Patiol.

Sagittario, Teologo Luterano, Storico del Grau Duca di Samonia, e Professore di Storia nella Università di Halla, na-cque a Luneburgo a a3. Settembra 1643., e muri a 9. Marzo 1694 (Moreri)

Sagri (Nicolò ) Ragionamenti sopra la varietà dei Flussi e Estiusi del mure Ocuano Occidentale, fatti da Andrea di Noblina, Pe-dotto Biscaino, et Vincenzo Sabici, Nocchiero, et Ambrosio de Gose, F chiero, et Ambrosio de Gose, Ragusci In Venetia, Guerra, 1574 T. 1. 4.º XXV C 27. Nicolò Sagri era Raguseo, e Capitan M. Repubblica: duscr

di vascelli di quella Repubblica: diveva euer mocto nel 1575, giocchi l'Opera esser mocto net 1575., gueche i Opera da lui scritta, essendo egli stato perce-nuto dalla morte, non fu data alle stampe, cho da sao fratello Giovan Maria, il quale la intitola a' Magistrati della Città e Repubblica di Ragusa con sua Dedica de' 15. Maggio 1551.

Maggo 1774.

Sugus ( Fer Antonio ) Lettere al Sig. Fer-dinando Valdesso. Palermo, Felicella, 1745.

T. 1. 4 ° VIL F 22.

Pier Antonio Suguss è un nome sup-

sous di cui volle celara un Te posto, sotto di cui volle cetarsi un 1co-logo Palermitano, che scrisso, come tanti altri, varie lettere sulla celebre controversia intorno al voto di difendere sino allo spargimento del sangue l'Immacolita Concesione della Vergine, per op-pugnare il libro de Moderatione ingeniorum etc., che il chiarissimo Muratori avera promulgato sono il finto muse di Lamindo Pritanio.

iaint-Pierre (Abbi de ) F. Castel. iaint-Philippe, F. Monarchie des Helseux. Quest opera scritta con presensione per la gente di mondo pintioto che pe' Doni, fu dallo Spagnusdo tradotte in Franceso da La Barre de Beaumarchais, e ne è questa la prima edizione. Il suo Antore on Vincenzo Bacallar y Sanna, Marciana di Saint-Philippe, nacque nell' Isola di Sardegna verso il 166o. Egli ha fatto ve-dere, che in un buon Ministro di Stato, qual egli era, si può trossre anche nu Isono Scristore. Mori improvvisamente in Madrid agli 11. di Gingoo 1725.

( Biogn. Univ. ) Sainstei ( de la ) et des Devoirs de l' Episcopat, selou les Sainta Feren et les Camors de l'Église. Liège, Bossompière, 1769. T. S. 12. ° in lat. V. D S.

Saintené (de la ) et des Devoirs de la Vie Menastique. Frans, Minguet, 1684. T. S. 12. ° XXIV. B 16. Salamon (H. F.) De Judiciis et Poenis Bominorum Commentaria, Item de Officiis vitae civilis Rom. Comment, Starmo nel T. S.

di Sallengre. Questo Autore era ex-Pretore di Bo desux, e Presidente nel Parlamento della

Guiena: vivera nella seconda meta del XVII. secolo. (Dalla Prefat. ) Sala: (Petri de ) Thesaurus Haspano-Letimus. En Valencia, Ravanala, 1638. T. 1. 4.º

life (1 ros. ... | Reventes, Reventes, P.C. H. C. 4. Queeto Dizionario fu cominciato dal Genzia P. Bertuloneo Bereo, e fa recercicias dal P. de Salas, Genila Syngmoto, il quale era nato a Vagliadola el 16%, e o mori a 3.5 Carenhoe 16%, o mori a 15% estembre 16%, o mori a 15% estembre 16% o mori a 15% estembre 16% o mori a 15% estembre 16%. ( Schwel ) Selasar ( Ferdin, Quirini ) In Proverbia Sc

iss Expositio. Parisis, 1611. T. s. fol.

Joseph Etpolitio, Parisis, 1621. T. 2. tol. III. G. 7.

— In Conticum Camicorum, Lugd., 1632.
Prost. T. 1, fol. III. B 13.
II P. Salaure, Genuits Sparanolo, nacipue in Cassas nella Castiglia Nuova: catrò nella Compagnia nel 1564. e, neotra a Madrid a 4 Ottobre 1656. (Solved)

Salvator noster J. C. Paulo diestur: AIIO-ETOAON KAI APXIPETE THE OMO-

XTOAON KAI APXIPETX THE OMO-AOTIAN HIMON of Heb. III. I. San rel T. a. p. gis., I. Inex. Nov. Theol. Philib. Questo Prefessore de Lingua Green, e. di Exica nel Collegio di Berna, viveva nel 1922. (F. Syltabus Divers.) Salcon (Nuclas) Histoire Orientale, on des

Tartares et d'autres peuples d'Orient. Sta-nella Raccolta de Vagge di Bergeron. F. Bergeron . Salcon In incaricate dal Papa Clemen-

te V. di scrivere questa Storia; si rileva dalla Perfazione alla Versione Latina; Interpres hajus libri fuit Nic. Salcomi, qui ex mandato Summi Ponti-ficia Clementia V. in civitate Picta-venzi, primo hune librum Gullice ecrepit, prout illi ab Haythono di-ctolatur, un deimid in leti-

ecryptif, prost IIII ab Hispithono di-cadatar, ao deimde in Indinam, as po-buit, veriti, anno seilicet Domini expa-faction of techh. Dissertatio Sebora fora-fossus ad Zoch. XII. 10. Sta sel. T. 1. p. 10-b. 75ns. Thenl. Philol. Salerni (Ja. Bep. ) Specimen Orionalis Ec-clasive a Courlis Nescrio primo uspec ad Constantinopolitanum secundum, in que

Constantinopostamun secundum, in que exponitur, quae qualivre foerit o tempore Orientalis Ecclesa, et quid senserit de Primuta Rom Pontificas. Romas, 1705., Caracas. T. I. 8 ° XXI. E 4.

E la sola prima Senione della Parte

E la sola prima Seasone della Parce Prima Istorica.

Il P. Salerni Gesuita nacque in Co-senasa nel 1670. Fu Gardinale, e mori in Roma a So. Genuaro 1793. (N. D. T.) Salea (S. Francisco de ) V. Opere.

Questo Santo nacque in un Cassello chiamato Sales nel Ginterino a 21. Ago-sto 1567. En consagrato Vescovo di Gi-nerra agli 8. Decembre 1602.2 mori li 28. Dicembre 1612 ( Dulla Fila, che precede l' Opera.)
Salimi ( Jacobi ) Annales Ecclesiastici Veto-

ris Testamenti, quibes conneu sunt An-neles Imperii Assyriorum, Babyloniorum, Persarum, Graecorum, atque Romanorum. Lut. Paris, 1622. et sequ. Cramoisy. T.6. fol. III. B 6.

Opera sparsa di molta erudizione. (N.D.) --- De amore Dei Libri XVI. Lutet. Paris, 1631. Cramoisy. T. 1. 4.º in lat. III. A 2.

1831, Cramotry, T. I. & 'm lat, III. A. 2. Questo Gessia macque in Avignose nel 1557, e mori in Parigi a S. Gen-naro 165, e / Solwel/ Sallier ( Mr l'Abla) Histoire de l'Isla de Délos. F. Messoure de Litterat. etc. T. & p. 525.
— De la Fêre du Septième jour. Ibid. T. 5.

- Recherches sur les Horloges des An-

ciens. Ihid. p. 194.

- Discours sur les premiers Monuments
historiques des Romains. Ihid. T. 8. p. 46.

- Second Discours sur la certitude de

l'Hutoire des quatre premiers Siecles de Rome. Ibid. p. 81.

u- Troisiane Discours sur la certitude suc. Libid. p. 16.

-- Relativosa crisiques sur le caractere de quelques Historiens Greca, compares avec. Ira lissocreta Romaina: Lind. p. 215.

-- Remarquis une la Taggedie de Suphocle, initiales l'Ordige Colore, lind. p. 607.

-- Discours sur l'origine et sur le caractere.

-- Discours sur l'origine et sur le caractere.

de la Parodie. Hed. T. 10. p. 655.

de la Parodie. Had. T. 10, p. 503.

- Discours sur la Perspective de l'ancienne
Peinture, et Sculpture. Had. T. 11, p. 152,

- Eclasreissemens sur la Tragésie d'Agamemson par Eschyle, Hild, p. 364,

- Remarques cruspuses sur le Traité de - Remarques extuques our le Traité de Platterque IIEPI TYXHS. Ibid. T. 14. p. 552.

--- Remarques sur quelques Passages Platon cites per d'anciens Auteurs. I

p. 5.38.

- Oles rv. et v. des Olympiques de Pin-dere traduites. Ibid. p. t.gl. et 5.53.

- Portaut du Philosophe, rur de da Theckte de Platon. Ibid. T. 19. p. 500.

- Discouss sur les Signaux qu'en desmoit par le moyen du Fes. Ibid. T. 20. p. 81.

- Observations sur an Recredi massuccrit de Poéses de Charles d'Orleins. Ibid. p. 561.

p. 361.

- Recherches sur la Vie et les Ouvrages de Joan le Mvire. Ibid. p. 379.

Claudio Sallier, Membro dell' Accade-mia Franceso, e di quella delle Istri-zioni, e della Società Reali di Londra, e di Berlino, era nato a Sauliera nel 1685., e morì a Parigi a 9. Gennaro 1761. (Bio-

gr. Univ. ) se de la Moste Fénélon (François de ) Explication des Maximes des Saints sur la vie interseure, Instruction Postorale, et quel-ques autres Pièces sur le même sujet. Troi-Bense edition. Bruxelles, Marchant, 1698. T. 1. 12. VII. D 19. È questo il selebre libro, ch'ei pub-

blicò per sosteticre la parti della famosa Madama Guyon, accusata di Quietiono, e che tirò sopra il virtuoso, ed ingrano Arcivescoso di Cambrai molte avvenità, e le streptose opposzioni del gran Bes-suct, che malgrado le sue eminenti qualità non seppe guardani dal rompere negli scogli dell'invidia, a dell'ambizione. La maniera indegna, con cui si diporiò e seriase contro il ano Competitore, fecero dire a un Bello-Spirito, che Bossot chbe ragione d'una maniera rivoltante, e Fenelon mise della dolorza auche nei suoi torti. Il Libro delle Massime dipo nove mesi di esame fu censurato, e Fe-

nove spesi di esame fu cersuarato, e Fe-nebos vi si sottoriare sona restritione o risorba, e in un Mandamento, chi di foce contro il suo libro, annunciò agli stesso in palpito la su condanua. (N.D.)

— Ocarres Pholosphanes, on Demostra-tion de l' Existence de Dea , tirée da l' Art de la Neture, dans la première Partie, et dans la seconde, des preuves purement in-tellectuelles, et de l'idée de l'infini méros. Amst., Honore, 1721. T. 1. 12. o in Let.

Amet, Honore, .,...
L F 9.
In quest'opera trovasi molto apirito,
a molta eloquenas, ma forte non vi si
trova ugual dose di glothiso, e di metafisca. È questo ili gnothiso che se ne
dà nell' Europa Dotta. T. 8. p. 185.

as neil Europa Botta. T. 8, p. 185. -- Osavres Sportuellos, Arrett, 1730., de la Meale, T. 4, 16, ° 10 lat. VII. D. 7, Questo celebre Vectorio di Cambrai, nacque al Castello di Féndion nel Péri-gerd a 6, Agonto 1651., e mori alla ma Sode Veccevile a 9, Grasson (715. (N) Salinata di mai Vita S. Possain. F. S. Au-

gastani Vita Il Salinas, Napolitano, Chierico Rego lare Lateraneuse, viveya nella prima metà dal passato seculo... Sollengre ( Albertus ) Novus Thesaurus Anti-

um Romanarum. F. Gro Quest' Opera è una raccolta di svritti fuggiti d'occhio e Grevio: non sono tutti fuggui d'occhio e Gervis: non sono tutti ceccllenti; ma parsechi erano razi; el è molto consodo il trovarli uniti. Il ano Autore, che fu Membro della Società Reale di Londra, era nato all'Aja nel 1694, o vi mori di vajuolo a 22. Leglio dei 1735. nel sua trentesimo anno. C Bio-

del 1732. nes no composition del 1732. nes no composition del 1732. Sellustis ( G. Crispi ) Opera, quae extant, omnta, cum Scholiss Vallae, Omenibesi; Louicorni, Badir Asorusii, Barth. Zanchi, Rudigae. Petri. 1565. T. t. fel.

ot alioenn. Basileze, Petri, 1564. T. 1. fol. XII. F 3. Ediziono rapportata dall' Harles T. 2. p. 254, fra le magnori che si scorro nella quarta età dell' Edizioni Sallastiane, se-

condo la distribusione fatta dagli Editori zopontani.

S) --- Cum interpretationa et notis Da-nielis Crispini, ad Usum Delphini. Peri-nis, Loonard, 1674. T. 1. 4. in lat. XI. A. 8.

-- a Sigiberto Havercampio. Accedunt Julius Exaperantius et Porcius Latro,

Fragmenta Historicorum. Ainstel., Changuion, 1742. T. 2. 4. ° XII. C 18.
Locupletissima et eplendida editio,
In nota l'Harles T. 2. p. 261., ed il Pi-

nelli la chiama Ottima Edizione, e nel Dizion. Bibliogr. è notata: Edizione stimatieeima. (S) --- La Catilinaria volgarizzata, ed ille

5) — La Cattinaria Vogerinaria, eu uni-nariate da Giosulo Giura de Chiacomonte col-testo a riscontro. Napoli, 1819, de Bonis. T. 18, 8° XXIX. G. 1. Cijo Stillustio Crispo aneque in Ami-tecno, F. rano di Roma 650, d'una fa-miglia plebra, e senza diurinatione. Or-tono la carda di impreze. a nod quella contrata.

tenne la carica di questore, o poi quelle di Pretore: il suo stile è breve, conciso, a pieno di energia, o di forsa: morì noi-l' anno di Roma 718, 35, anni aventi Gena Cristo, nell' enno 51, della età sua, lescando di se riputatione tanto dominosa dal loto della capacità, quante falsa da quello de costami, e della condotta. ( Biogr. Univ. )

Saltrasii ( Claudu ) Duarum Inscriptionum ve-terum Herodis Attici Rhetoris et Regillae terum Herostis Attact Inteloris et Ingiliae conjugis honori positarum Explicatio. Éjus-dem ed Douadee Aras, Simmiss Rhodis Ovum, Alas, Securim, Theocrist Fiscalum Notas, Lutet Paris, Dronart, 1619. T. 1. 4. ° PC. II. N 19.

Si trova encora nel T. 2 di Poleno.

--- De Segretariis Dissertatio. Sia nel T. 2. De orgoname
 Silengre, Liber, Lugd, Bat, Elsevir
 De Userie Liber, Lugd, Bat, Elsevir
 1638, T. . 12. ° XXVI: B t.
 — De Hellenistica Commentarius, controversium de Lingua Hellenistica decidem,
 — "minima neutrations Originem et Disa-

versiam do Lingua Helleutsiria decidens, et plenisimis persatasas Ornjeimer Blaselectos Graecas Linguae. Lugd. Bat., Elsevirus, 16(3, T. 1, 1.2, N.V. C. 19, ——— De Re Militari Romasorum Liber. Opus Posthamons. Lugd. Bats. 1657. Elsevirus. T. 1, 4, ° X.H. D. 26.

—— Ad Joanness Mileusum Responsio. Opus posthamum. Londini, Roycerfi, 166a.
T. 1, 1.2, X.V.U. B. 2.

-- De Transsubstantiatione, F. Verigus

Simplicius.
-- Plinisnae Esercitationes in Cail Julii Solini Polyhistora, Item Caii Julii Solini Polyhistor ex veteribus libris emendatus. Editio secunda, cui accesserunt de Homony-

Plano numeroti pessi senza citarlo; Ter-talliano nella sua Apologetica, e Selino nel suo Polistore, Questi ne copia fi-nanche le parole e le fran: difiatti sopranominato venne la Scimia di Plinio; tra le opere più utili per l'intelligenza e corresione del testo di Plinio

collocar si debbono prime le Exercita-tiones Plinianae in Solinam di Salmesio. tioner Plinianse in Baljourn di Salmatio.

Il libe per alter, in cei attorio de concerne la vita, la Opere a la priscana di Plinia, ce tratata con maggiore ordatione è qualit- del Contr delli Evere
conditione è qualit- del Contr delli Evere
lance del Dana di Perras, del qualit- il
tiolo è quanto: Disquisitanter Plinianae in de volt in foi. Parras, 1955. c 6,

— De Be Milates Bonnomen Libre. Opinprodomanae. Lugel. Be. Ellevierna, 1659.

L. S. treva sona nel T. x. di Gerio
Thes. Adulte, Rom.

Thee Antiq. Rom

These Antique room.

Salmano, famoso Critico del XVII. secolo, stoque a 15. Aprile 1588. in Borgogua, e morì a Spa nell'Olanda e 6.
Seasembre 1653. Questo uomo, sebben
non la lucisto di addunto codottissime, non he lascisto di cadere sovente in errori grossolanissimi. Egli avove

vente in errori grusochamismi. Egli aven le spirito vivo, e la mentora produjena, ma producera con una regolish truppo grande, pe pera di non immere abia-mas il l'abbleto per darni il tempo, lablacon, lo Stuto presente di tutti i puni, e popoli del annolo, nuturele, politico, e mo-nie, raeduta dell'Inglese in Indiano. Ventini, Albemin, 1951, p. seg. T. 2a. Co. C. de convenidos, tenorerele la

Con Carte geografiche, topografiche.

e con figure. T. I. Delia China.

T. I. Della China.
T. II. Dell Gappone, dell' Inde Ladroni e
Filippine, delle Molarche, del Rugao di
Kochan-Gaina, e del Toshio, di Nikoher,
di Andensan, e del Toshio, di Nikoher,
di Andensan, e del Rugao di Sum.
T. IV. Del R. del Pepi, o Ara, Arrahan,
Actiana, e Assam, del Gram Migel, dell'InActiana, e Assam, del Gram Migel, dell'InT. V. Della Recia, dell' Anabia, Mocca e
Molfina, Tarenes, Asiatica, Niberi, Nocca

T. V. Della Persia, dell' Aranta, Micca e Medina, Tartaria Asistica, Siberia, Nuora Zembie, Kalenski, Critani, Usleki etc. T. VI. Della Turchia, Calden, Antria, Me-sopotamia, Stria, Palentina, Georgia, Isole di Gipea, Rodi.

sopotassu, Store, and Girco, Rodi.
T. VII. Della Turchia in Europa, delle Isole dell' Arcipelago, Candia, e Morea, del
R. di Pelassia, e de Conschi Zaparovski,
111 Padr Incario della Moreova, de' Re-T. VIII Dell'Imperio della Moscovia, de' Re-gni di Svezia, Danimarca, o Norvegia, e della Grocolandia. T. IX. De Regni di Bosmin, e d'Unghe-

ria, dell'Imperio Germanico in generale, e in particolare de Circoli di Austria, Baitra, Franconie, Samonia. X. De Greoli di Svevia, Alto e Ban

Reno e Vestfalia, e delle dicci Provincie

de' Psesi Bassi Austrisci, e Francesi. T. XI. Delle Setta Provincia Unita, de' Pacsi Al. Bellé Seus Provincis Units, de Paris Bassi, degli Svizzeri, Grigiosis è lero Affatti.
 XII. Bell Regno d'Inghiltern.
 XIII. Bella Sociai, e dell'Irlanda.
 XIV. Del Pegno di Spagna.
 XV. Del Jegno di Portogallo.
 XVI. Jelle Regno di Portogallo.

T. XVI. | Della Francia.

XVIII, Della Savoia, Piemente, Mon-T. X. VIII. Della Savosi, Fernemet, som-feryno, e Genovessio. T. XIX. Del Milanse, Parmigiano, Man-torano, e Lombardia Veneta. T. X.X. P. t. Del Degado, Trivigiano, Friuli, Isris, Dalmanis, e Levance Veneto. P. II. Compredio dell' Antica e Moderna I-

storia della Repubblica di Venezia. XXI. Del Gran Ducuto di Toscana, della

Repubblica di Lucca, e d'una parte del Dominio Ecclesissico. Silmon , Vinggiatore e Scrittore Io-glese, vivera nella prima motà del pas-

sato secolo. Salomonis Episcopi Constantiensis Carmina ad astenonia Epinoopi Constaotienis Carmina ad Diadonem Epinoopim, et alion. Starmo nel T. 16 p. 815. Biblioth. P.P. Questo Vescoro Poeta fisch nell'amo-ggil. ( Dall' Index Alph.) Johns Salvana Discipili, bervia Exposito per diadogum in Parabaha Salomenia, Iron in Salvania Erefensiano Emilem-

in Salomonia Ecclesiasten Explicatio mystien, Ntanno nel T. 1. col. 151. et 147. Biblioth. PP.

Questo Scrittore viveva nel V. arcolo Solvago (Cavaher) Rime. Stanno in Fiori Salvetti ( Pier ) Rime Burlesche. F. Berni

T. 111. Salvisni Massiliensis Presbyteri, de Gubernaitione Dei, et de Justo praeentique ejus judicio Libri VIII. Accrdunt ejusdem E-putote. Parusis, Choset, 16so. T. 1. 24. D XVI. F 18.

Si trovano aecora nel T. 5. col. 47. etc. Biblioth. P.P. L'Arvood oota, che Salviano, che fu Vescovo di Massilia, mori intorno all'anno 455, sotto Maggiorano e Severo in Oc-cidente, o Leone I. Trace in Oriente. In fine intanto del Trattato de Gubernatione Dei del sostro esemplare si legge: Claruit aub Zenone Imperatore an. Dom. ecocxxxx. Il Bellamino lo metto circa all'anno 460., ma nel Nuovo Di-zionario Storico ec. la morte di questo Scrittore, chiamato pe'ssoi lumi e per le sue viriù il Maestro de' Vescovi, si

nota nell'an. 484. tershisti, ac notis integris Weitsii, Adami, Sitamanni, Brassicani, Balunii. Es Vincentii Livinensis Commonitorium. Bremse, Braus-rus, 1668. T. 1. 4. n. IV. A 18. Dopo la Prefazione del Balusio, vi è

tte Engionamento De Vita Salviani, nel quale leggonii quasi le identifiche pa-role notate nella precedente edizione del Chauet: Floruit circa annum Domini quadriagentesimum et octogesimum, mperunte Zanone, anni ante Justinia num quasi contum quinquagrata, et quod excurrit.

-- Opera, a Stephano Balusio. Editio se-conda. Paristis, Muguet, 1669. T. 1.8.0 XVI. E 24.

Come nella precedente vi è unito il Commonitorio di Vincenzo di Lenna.

Salvisti ( Lionerdo ) Il Prime Libro delle Orazioni, nuovamente zaccolte. Firen Guani, 1575. T. 1. 4. PC. H. D 10. Firenae, È questa l'edizione expportote e de da Gazaba nella sua Serio dell' Edizioni de' Testi di Lingua Italiana , p. 391. Eds. Milano , 1812.

Alcune di queste Orazioni si trovano ella Prose Finrentine T. 1. 1V. - - Avvertimenti della Lingua sopra il Decamerone. Napoli , Raillard , 1712. T. 2.

in vol. 2. 4. 2 PC II. D. 11. Edizione rapportata nella sua Serie da Gamba, il quale dice, che e nell'ultin ma impressione Fiorentina del Voca-» bolizio si è psù communemente citate » questa diligente edizione, ed i quat-» tro numeri aggiunti agli ecempi se-» gnaco il volume, il bleo, il capto-» lo, e la particella, e su l'articolo. » Secondo il di bu avvertunento, si trova nel primo sono del nostro esemplare dopo la pag. 380. la Novella Nova della Giornata Prima del Decamerone volgarizzata in diversi volgarl d' Italia. Questi volgari sono la lingua bergamasca, veneziana, friuliana, istriana, padovana, genovese, mantovana, napoli-tana, e in lingua fiorentina da mercato

Il Salvisti nacque in Firenze nel 1540., e mori nel 1589. (Negri Stor. de Pior. Serit )

Salvis ( Juliani ) Eductum perpetuam ad or dinem Digestorum resumtum. Sta nella paccola del Levio. F. Leevins. Questo celebre Giureconsulto, nativo di Milano, fiori nel secondo secolo al

di Milano, hori nel secondo secció al tempo dell'Imperadore Adriano, e An-tonico il Pio. Esercità il secondo Con-solato l'anno 148, con C. Bellicio Torquato ( Moreri ) salvini ( Anton Maria ) Teocrito volgarizzato. Venezia. Colsti, 1726. T. 1, 12.0 XXVII.

B 13

II diligentissimo Gamba, rapportando nella sua Serie la progevole ristampa fatta dal Belloui in Areazo 1764., sog-giungo « che i nuovi Accademici nal necordare i diversi volgarizzamenti del

» ricordare i diversi volgarizzanem urz.
Salvini non zamanano questo di 
n Teocrito. »

— Lettere a diversi. Stanno nelle Prose Fiorentine, T. v.

Il Salvini, di cui il Redi nel mo Diffranto del Bacco in Tascann, disse: Il gran Salvin , che ha cento bocede, nocque in Firenze a 12. Gennajo e vi morì o 17. Maggio 1749.

(N. D.T.) buca (Ant.) F. Quirini Card.
L' Als. Ant. Sambuca Brescisno dedi-ca la sua Haccolta delle Cure Sacre e Letterarie del Card. Quirini al Card. Bolognetti coo sua Epistola da Brescia

26. Februro 1746. Sambuci (Georgii) Epistola. V. Epistolas ill. viror, select Sammarthani (Scevolae) Pardotrophiae Libri tres. V. Poemata Didascalica, T. 5. Sammarthanus (Dionys) V. Gregorii Ma-

gui Opera.

Biomigi di S. Marta , Monaco Benedittico della Congregatione di S. Mauro ,
neque a Parqi a 24. Maggio 1650, e
mori 3 S. Marto 1750, (K.D.T.)

(S) Sammattino ( Agotino ) Reccolta di Teo-

rie diverse, esposte sotto l'anunciazione di

quei Problemi, che son dati a risolvere nelle fexioni di Matematiche dell' Ab. Na-rie. Catania, 1808. Bissgni. T. 2. 4.º XX1X. F 26.

(S) --- Opuscolo-Analitico sul Nuovo Al-goritmo del Calcolo Diferenziale. Catanis, 1814. Dalla Tipografia de' R. Studj. T. 1.

(S) --- Introduzione allo studio della Mate-

(5) — Introdução allo studio della Mate-matica Sublima. Catania, 1816. Dalla Sussop, dell' Università. T. 1, 4° XXIX. F 99; (5) — Lesioni alla Catuder di Matemato. Sublime della R. Università di Catania, Catania, 1800. De Torchi della stessa R. Università. T. 3, 4° XXIX. F 50. Questo Frofessore di Matematica So-ducto.

blime, alla quale fu promosso sruza cou-curso per la giubilazione accordata al Professore D. Giuseppe Zhara, con ele-sione de' 5. Aprile 1816. nacque in Catonia a 17. Agosto 1773, quartogenio del Principe di Pardo, Allorchè la sus opera sopra i Principi fondamentali della Teoria delle lumina Teoria delle Junzioni analitiche di Lagrange, che, per esserne state inte-ramente essurite le copie, noi non shbiamo posuto acquistare, sa dall' Autore mandata e induritta all' Issituto di Franeis, Accademia Beale delle Scienze, avendo essa nominato una Commissione per rendergliene conto, ne ebbe nella arduta de' 27, Novembre 1820, un lungo Ropporto, in eus si fa un Sunto delropporo, in eu u ta un Sunto del-l'opera, si parle con onore dell'Ausere, e si conchiude, che il metodo è embruto assai buono, e che la severità della sua logica dee conciliargli i suffragj di tutti gli epiriti giudiziosi . . . ed avendo egli segnalato il euo selo per le sciense esatte, che insegna con distinsione, l'Accademia dee, ringratiandolo delle opere rimesse, e sopra tutto dell'o-maggio, ch'egli le ha fisto delle sue cmorie, trasmettere al loro Autore gl' incoraggiamenti, ch' ella accorda volentieri a' Dotti , che si occupano con successo sia nello stendere il dominio della Scienze, sia nel consolidarne le basi, s'nell'illuminarne pli aditi. Sarà per essa senza dubbio una soddis-

ra per essa esnita autoria una secuar-facione porticolare il poter contare un Geometra di più nella patria di dr-chimede e di Maurolio Disceptaio cum Aclusad. Sarcchegiscopi Disceptaio cum Aclusad. Sarcchegiscopi Disceptaio cum Aclusad. Sarcchegiscopi Disceptaio cum (et Singuinia Christi in Escharistia, Gr., et List. Stantal T. 13. p. 521. Millioth.

P. Questo Arcivescovo di Gaza visse nel-F XI. secolo (Dalf Index Alph.) Samperi (Placidi) Messana Illustrata. Mes-sanse, 1742., Grillo. T. 2 fol. P.C. X. L. 16. Questo Gesuita Messipene, entrò nella

Chesto Gesuta Mesanese, entre netta compagnia mel 1609, e meci nella sua patria a 28. Agosto 1654 (Sotwel) imponois (Richardi) Explanatio in priores quinquagnata Paslmos Davidicos, jum primum edita. Londini, Bertheletus, 1559. T. 1. fol. III. C. 19.

1.1. rot. fill. C 19.
Sampson, Inglese Cattolico, Vescovo
di Lichfeld, mori nel 1554. (le Long.
Biblioth. Socr.)
muelis (Rabbi ) Saneti Itinerarium, Hebr.
et Lat. 8te nel T. 7. di Ugolino.
Ousto Sabbios socranoscopico.

Questo Rabbino, soprannominato Sun-to, era figlio di David Jensel, Giudeo Karraita. Nel 1641. fece un viaggio in Terra Santa, e ne diedo la relazione in

an libro, una perte del quale fa impresia no litro, una parte dei giuse in umpressa la prena velta in Upail per le care di Gustavo Pevingero, e dall' Ugolino è stata interita nel suo Testro. Il Wolf in rapporta ancora nella sua Biblioth. Hebrasea T. S. n. 9 154, 6, e tanto in Il Molecula. emesta quanto nel Tesero Ugoliniano termina interrottamente, e vi si aggiunge:
Hucusque Itinerarium R. Sumuelia

Hacusque Hinerarhim R. Sameeta Karnel: reliqua lucem non viderunt. Sanccoi (Gosciumo) Tostato per li Pre-dicatori, di S. Franceco Beggia, Paleruno, Farre, 1755. T. 1. 16. 9 Int. IX. A. 7. Il Sanccori, Sacerdose Paleruntano, viveya nella seconda meth del passaro

Sanadou ( Natalis Stephani ) Carminum Li-bri 1v. Parisis, 1754, Barbon, T. 1, 12.9 PG. I. B 10.

II P. Sanadon ha fatto rivivere ne' suoi versi il genio, e il gusto de più celebri porti del bel secolo di Augusto: le sue poesie non sarebbero state credute ne di quei gne di quei gran massari per la forza e la purità dell'espressione, per la stele e l'armonsa del verso, per la scelta e la

dilicatezza de penseri ; ma mancano d'im-maginazione. (N.D.)

- Les Poesie d'Horace traduites en François avec des rémarques, et dissertation

ceis avec des rémarques, et dissertations critiques. America 1756, Arthéo. T. 8.

12. S. XXVIII. B. 7.

11 Tredutives acrive con eleganas e con gueto, ma non ha regiunto l'elevatena del uso Originale relie Odi, in els sua energia e la sua precisions nell'Epitode, e nelle Satte. In generale la nea vertento. Molti detti hamo poi biasimos la libera), cli e qui il a preso, de fiec dei cambiamenti considerevoli nell'orche, el carlo stattos accasi del consideration sono del consideration del conside pella strutura stessa delle Odi. Non si è stato meno urtato della sua ortografia singolare, e ciò chi egli ne ha detto per farne l'apologia , non e stato soddisfacente. Questu dotto Gessita era nato a Rosen. e 16. Febbrajo 16-6., e mori a Parigi a 22. d'Ottobre 1755. ( N.D. )

23. d' Utobee 1735. (N.D.) screedetti (F. Bruedetto) N. Boverio. Questo Troduttore dryh Annali de' Frati Minori Cappuccini del Boverio, era Mi-lance, e Religioso dello uesso Ordine: viveva verso la metà del XVII. secolo-line, (Fedurandi) N. Constitutione. Sanches (Ferdinandi ) V. Constitutiones Sy-

Sanchard (Sayarian )
Sanchard (Sayari ) N. Sanchard (Sayari )
Sanchard (Gayaria ) In Isaiam (Gammestarii )
Longhani Carban (16): 7.1. fol. Ill. O. 1. nodi Agrigentinae

-- In Canticum Cantico -- In Canticum Canticorum, cum exposi-tiono Paslmi 67. Iisdem Typis, 1616. T. 1. ° 11. 1 27.

4 ° 11. 1 27.

— In Actus Apontolorum. Accessit Disputatio de S. Jacobi et Pauli Apontolorum in Hispanium adventu. Isidem Typis, 1616.

T. 1. 4 ° 11. 1 32.

— In Jeremiam, cui accessit explication.

Palmi 136., ejusque et Threnorum Jere-mine Paraphrasa versu elegiaco, lisdem Ty-pus, 1618. T. 1. fol. III. O 2.

- In Executielem et Danielem . Iisdem Typis, 1619. T. L. fol. III. O 5.

\*-- In Prophetas Minores et Baruch, Indom Typis, 1621. T. s. fol. III. O 4-

In Libros Regum et II. Paralipomenon. Jem Typis, 1621. T. 1. 6d. III. O 5. In Librum Job. Endem Typis, 1625. - In Librum Job. Indem Typis, 1625. T. 1. fel. III. O 6. - In Libros Ruth. Lugd. 1628. T. 1. fel.

III. O 7.

I Comenti di questo dotto Gesuita Spo-la da Protestanti

gnuolo, stimati anche de Protestatti, sono direnuti rarismi Solamente dopo la di lui morte venne abbracciati il di lui metodo di sottomettere il senso lettes metodo di actionettere il senso Pet-terale alla critica, c ad una erudizione suggiamente maneggiata. (N. D. T.) Il P. Sanzio, volgarimente detto San-clica, era nato a Chientes sulla Roguna

cliex, era nato a Cificentes milla Roguma nel 1554, e mori a Modrid a 16. No-vembre 1626, / Sotroel / Sancii (Francisci ) Minerva, sive de camis Latinase Linguae Commentarius, cui acco-dunt animalvertiones et notas Gasparis Scieppiii. Anastel. 1656, Pluymer 7, 1. 8. ° PG L E 18.

Questa Grammatica è riputata la mi-gliore di sutte le altre. ( B. e G. ) giore di tutte le altre. (B. é b. )

- Opera comini, cum Auctoris Vita per
Gregorium Mainasium. Generae, de Tournes, 1765. T. 4. 8. P. (Z. II. D. 19.

T. I Grammatica Latina = De Grammatitae partibus Labellos = Grammatica Gravea.

= Da Arte diornali Laber unus su Armikio= Da Arte diornali Laber unus su Armikioase raemeriae Art im Organium Dialecticum

et Rhetoricum am Tapica Coccomis illustrata m De errorilos Dialecticorum. T. II. De Sacrificiis, in cathedrae petitione, Prarlectio =: Paradora =: De Anesoribus in-Princio El Francos III De Austriana III terpretando El In Artem Porticam Hornii Annotationo E. Vargili Marcara Buco-lica serio marndas El Ibin Ondri, et in Ternarum Ausoni Galli Aunotationes ... A. Perui Flacci Sarine aex .... Angeli Politani Sylvae ..... Pemponi Melae da atu orbis li-

T. III. Commentaria in Andrew Alciati Emblemata, = De Sphera mundi ex vanis An-

Bifmata, — De Spilera mundi ex vatis Ab-thoribus concinnata — Beelaración i uso del Relox Espanol por Hugo Heit Friso — Epistolae — Enchindion de Epistoto. T. IV. Opera Peeira Lutina et Hispanoca — Obras del Excelante Poeta Garca-dasso da la Vega = Obras del famoso Poeta Juan de

Francesco Sanchez, in latino Sanetius

Francesco Sorches, In Isino Statelius, neuron in Lee Houses and Supplies and Supplies and Control of the Contro

(Soturel) Sanderi (Nicolai) De origine se progr Schrematis Anglicani Libri tres, quibus Histeria continetur, maxime Ecclesiatica an-norum circiter 6a., aucti et editi per E-duardam Ristienum. Colon. Agrip., 159a., Henningius. T. 1. 8. ° PC. 1X. C 13.

Libro scritto con troppa pa sospotto di falsità. ( N. D. ) In questo volume si compres cora le seguenti opere m. R. . P. Petri Ribadeneirae Appendix Schismatie Anglicani, Colon. Agrip. Henningue. Ribadenerae Appendis Schimague, Anglicani. Colon. Agrip. Henningue, 1610. — Examen Convordiae Anglica-nae de Primatu Ecclesiae Regio, Auth. R. P. Martino Becamo. Mo

Auth. R. P. Martino Berano. 222-gantiae, Albinus, 1613.

- De Vankii Monarchu Ecclesiae. Lora-mi, Vulpius, 1571. T. 1. 5sl. VI. O 4-Nic. Sandero, in Inglese Suunders, Nic. Sandero, in Inglese Suunders, 1522. Europea nacque verso l'anno 1517 a Charlewood

nacque verso l'anne 1527, a Clarlewood nella Cousse da Surey ie Inghiltera; Fin Profesiore di Dritto Canossoo nel-d' Universit di Oxfordi, segni di Cashi-nalle Hosto al Caucilio di Trento: morì nel 1983, (N) Sundri (Antoni) Choographia Sacra Bra-bantiae, ilve colchirium aliquoti ne pro-vincia Reclessarum, et Comodoroum di-vincia Reclessarum, et Comodoroum discriptio, imaginibus seneis illustra utum, Van Lom, 1726. T. 3. fol IX.

La manima porte degli esemplari di nesta opera della prima edizione fiuta in Broxelles nel 1650, enerodo perita in us incendio avvenuto nella casa del Tipo increabe avvenuto nella casa stel Ippo-grafo, era essa direcutta rarissima. Il Biblispola Van Lom ne intraperse questa magnatica edicionee, la quale, ebbene ov-vu, è però crissima per la splendidezas, colla quade è sequita. (Vequ') 80l Dirison. Bibliogr, di Parigi è notata: Ultima Edizione e la puir riorerata. Vu esta accrescuta della Stora Cresologica di vinii: Mognateri una al terno dell' Etutti i Monasteri sino al tempo dell' E-

tuits 1 Moussters sno al tempo dell' R-disione. Con ellige dell' Aurere. Egli era nato in Anversa in Settembre del 158ti, e mori su Afflinghem nel Bealante il 16. Genarro del 166; (A) Sanderson (Walism) A Compless History of the Lives and Reigas of Mary Queen of Scotland, and of the Son Successor, Ja-ness, etc. London, Mosely, 1656. T. 1, 62

PC, IX. E. a.
Sandersoni (Roberti ) De Obligatione Con-secutian, Praelectiones decens, Ozonii in Schola Theologica habitare 1637, Loadinii, Knapaton, 1916. T. 1. 8, ° VHI. A. 25. Quento Treologo Cantus nacque a Slorf-field nella Conten d'Yorck a 18. Set-PC IX E a

tembre 1587., e mori a 20. Gennaro 1602. ( Moreri ) Sandii ( Christophori ) Nucleus Historise Ecelessaticae, cui praefirus est Tracastus de vetenhos Scriptoribus Ecclesiasticis. Cos-mopoli, Pacificus, 166g. T. 1. 8. <sup>n</sup> XVII.

L' Edizione fu fatta in Amsterdara col finto nome di Cosmopoli coll'anno 1669., finte nome il Cossopoli coli limo 1009, e non già 1668., corae, fone per error tipografico, notò il Vegt, che rapporta questa opera, ed altre del Sando nel suo Catalogo del Libri più rari, p. 601. quessa opera, ed altre del Sandio nel suo Catalogo de' Libri più rari p. 601. Ediz. di Ambar. 1755. 8 ° 0 questo cruros avi forse copiato II Estensoe della di Fatt. Sand nella Biografia Universale; nel si dre erredere, che la noutra posse cuere una seconda edizione, gracche lo cosso. Vest della colle. cuere una seconda entitien, giacette in sesso Vegi dopo di aver rapportato que-zia edizione col finto norae di Cosmopoli, e coll'anno 1628, in 8.º soggiungo: Secunda editivo di Anthore locupie-tata, et emendata. Coloniar ( sel reetius Ametelod, ) apud Jo. Nicolai 1676, in 4.0

Lo scope del Sandio in quest'opera, che è un compendio della Storia Eccle-ssatica in ciò, che concerne gli Ariusi, si à di provare, che i Pudri de l'er prima seccii ammettendo, che l'esistenza del Verbo ha precedute qualità delle cres-ture, non hanno riconocciuto la consu-tatavittità. stanzislità.

- - Bibliotheca Anti-Trinitariorum , sive Ca talogus Scriptorum, et succinta narratio de vita corum Auctorum, qui vita corum Auctoroum, qui praeterio et loc sacculo valgo recoptura dogna da tribus in unico Deo per omnia sequalibus persona val impugnatunt, val decasaran solum Petrem D. N. J. C. casa illum verman. Feriatsdii, Aconius, 1085. T. t.

XX F 19 a. S. X. F. 19. L' Ellisione è imiliurente di Ametrdam col falo nonsa di Frienadi. L' Oppara è un Catalogo eranslogie di Serietto Soriationi colla litas abbastana centa delle loro opere. Vi a trovato di particolari circini mili storia del Somianistimo in Polosus, a sogli atabilmenti tipografici, cito gli Unitri hano possettito in qui regione di mon di ripi cellari Sorianni accopa nel 1654. Sorianni accopa nel 1654. Sorianni accopa nel 1654. Sorianni accopa nel 1654.

msberg nella Prussa, a mort in Am-sterdam a 5o. Norambre dal 168o. di anni 56. ( Biogr. Univ.) Sandini ( Antoni) Vitus Pontificum Romanorum, ax antiquis monumentis collectae. Farrarias, Manirė, 1751. T. z 8.º XXL

--- Historia Apostolica, ex antiquis monu-mentis collecta. Indem Typia, 1754. T. 1. 8 ° XIV. D 55.

--- Dispotations Historicas ad Vitas Ponti-ficam Romanorum: Lisdem Typis, 1755. T. 1. 8. \* XXI. E. 5. --- Historis Pamilios Sacrae ex antiquis mo-

namentis collecta. Patavii, Manfré, 1755. T. 1. 8. \* XX, F 5. Il P. Giscinto Serry Primario Teologo di Parigi scrisse le sue Animadversio-nes Anticriticas contro quest Opera.

F. Serry . Il Sandini Bibliotecaria, e Professore

Il Sandini, libilotecarrii, e Professore di Stora Ecclesistica nel Seminario di Pediora, ara nato nel Vicentino a 15. Giugno tiggi, a morti in Padora a 53. Febbraro 1751. (N. D. T.) Sandinii (Padino ) Apologia, in risporta a Discoresi Critici di Francesco Noja na la Sueria della Vita di S. Amato Vescoro di

steria della vita di S. Annao vescore di stesso. Opera postuma. Napoli, 1735., forca. T. 1. 4.º XXII. A 25. Mosa. Paolino Sandulli, della Congre-gazione Benedittina di Monte Vergine fa Vescovo di Castoria, c Amministrasore di

Vescovo da Castoria, e Amministratore di Civita Ducalie: non viveva più nel 1955. Sanfelice (Giuseppe) P. Filoputro. Sangiure (Gio. Battista ) Erario dalla vita Crustiana, a Raligiona, nel amarlo, dalla loccere Christo Gietà, nel amarlo, dalla igua francese tradotta nuovamente nel-fraliura. In Venetia, 1697. Pazzana, T. 4

I findico. Le Venetia, 1877. Paszana, T. 4, 8, a in las IX. A a Questo Genita Francese macque in Meta eni Eda, e mori a França is Sa. A polici 1657. (Softwal)
Sangrain (Aageit) Bentiamini Patria S. Bennederi Vin curreita conoccipta, com figurate, a polici 1657. (Softwal)
Sangrain (Aageit) Bentiamini Patria S. Bennederi Vin curreita conoccipta, com figurate, a Sa. A. S. A. S. Col Frontispirio figurato, e 5a. helle

tavola interinte, elie presentano la prin-cipali cpoche, ed asioni dalla vita, e vari mirzooli di S. Benedetto. Il Saugrini era Abbata Benedittino dolla Congregazione Casinene, a vireva sul finire del xvz.

Secono .

Saleolini (Franc.) Orazione delle Lodi di Piero degli Angeli da Barga . Sia nai T. L. p. 98. della Prose Fiorentine .

Recitta nell' Accademia della Crusca and della Crusca and della Crusca.

and 15-ye and 15 nel 1597

--- Eglogha Pescatoria trasportata in verso sciolto Toscano. Stamno nel T. 6. del Calogierà.

Paramo in Fiori di Rime.
Questa colebre Posta del XV. secolo
nacque in Napoli a 28. Luglio 1458., e
vi med nel 1550, secondo Gio. Battissa
Crispo, che ne scrisso la vita, ed è l'anno
notato nel 100 Epitafio; alcuni frattanto
pretendono mettere la di lui morta uel

pretendono mattere la di lui mora uel 1552, a il Toppi stesso nalla su Riblio-tona Napolitana la mette nel 1505. (N) Santon. P. Robert. Santon. (Nicolai ) Geographia Sorra ax Vatari et Novo Testamento desumpta, et la Ta-bullas quatturo coordinanta. Additos sunt

et Novo Tunismusto demunyas, et in Ta-bulas quature conscientation delice must be a consistent and the constitution of the transionis, Jess Christi, at Apostdorum Petri at Pauli Visio. Christi, at Apostdorum Petri at Pauli Visio. Tune et is come Todosha et Descriptiones Animaderenione Todosha et Descriptiones Animadereniones and Georgia Christian and Christian an

l'epera è dedicata.

L'Indice Geografico, di cui la prima
ediziona fu fatta nel 1655., è un'npera
penosissima, a di una arndizione impenosissima, a di una acodizione im-manna, assolutamenta necesaria per l'in-telligenna della Bibbia. Il Sanson, Geo-grafo del Re di Francia, nocqua ad Ab-hevilla nalla Contes di Penthica a. Dicembre 1600., e morì a 7. Luglia

Incombre 1600, e meri a 7. Lugio 1607. (N.) Santovico (Fancesco ) Della Origine, et dei Fatti dalle Famulie Illustri di Italia. In Vinegia, Salicato, 1609. T. 1. 4. 9 PC. X. B. 18.

X. B 18. Seconda ediziona del Salicato dopo la prima del 1582., e da annoveraria fra i Libri rari, come il Vogt vi annovera quella dal 1690. – Historia Universalo dell'Origino ed Im-perio del Turcha. In Venetia, 1561. T. 1, 4. ° PC. VI. C 12.

L'Opers é divina in tre Parti, ed ogui Parte ha il sus Frontispino, e la sua numerazione propria. Essa è nua Compilazione, a perció noteremo distintamente i tre frontispiaj, e la opere, che in ogni

Parte si contengono: Parte Prima, nella qualo si con gli officit, le leggi, e t cossumi di quella natione, così in tempo di pace, come di gorra. Con um Tarola copionimi di tutte le cose più notabili dell'Opera.

Venezia unt Le cose contenute in questa Parte Prima sono: La Vita di Macometto an Gio Antonio Menavino De Costumi de Tur-= Profetta de Mahomettani = Miseria

de Prigioni sotto il Turco ... Lettera conoria contro gl' infedeli = Theodoro Spandagino de Costuma Turcheschi=Della Turchi Libri tttt. - Vita di Soch Ismal Re de Persi : Epistola di Papa Po II

Parto Seconda, nella qualo si contengono tatte le guerre fatte da quella na-tione, con le Vito particolari dei Principi Ottomani fino al tempo presente. In Ve-

Ottoman uno as sempe passana.

netta, 1560.
Gli Autori contenuti in questa Parte
Seconda sono: Audrea Cambani == Theodoro Spandegino == Paolo Georio == Jaespo Fontano Fasti di Solomano = Lettrea d'un Segretario. Parte Terza, nella quale si contengono l'imprese particolori latte prima da Sa-

racini et pot da Principi Ottomati in molte Provincie del mondo siuo al tempe persente. In Venetia, t.56t. Le cose, che si contengono in questo terzo volume sono: Un Georico delle cose fatte da Saracini == Le successioni degli Arabi nel principato loro e i lor fatti ::: Arabi nel principato loro e i lor latti ::: Costinni particolari de Turchi scrissi da M. Luigi Basano :::: La presa di Costan-tinopoli di Lionardo da Chao Arcivescovo di Metellipo :::: La strasa di Indoro Ruthena Cardinale = La stessa di Christoforo Riccherio ar Le persa di Castalnuovo in Dalmatia di Criscoloro Riccherionali espagnation dell' Isola di Negroponte see L'assedio e l'impresa di Scutari di Marino = I fatti illustri del S. Giorgio Scanderberg : I latti illustri di Selim di Paolo Giovio. : L'imprest delle Gerbe del Re Cattolico di Gio. Francesco Gran

 Le Antichità ili Beraso Caldeo, e di altri Scrittori, così Hoberi, come Greci et Lapini, che trattano delle steme materia; tradatte, dichiarate, ed illustrata. In Vine-gia, 1585., Salicato. T. t. 4. ° PC. IV. F 4. Beroso è uno di que' tanti Autori simu-lati, che produtse Fra Gio, Annio da Viterbo, dottissi mo impostore . (Cicognara)
- Osservazioni della Lingua Volgare . F.

Corse

Bendo.

Il Sunsovino nacque a Roma nel 1521.,
e mori in Venezia nel 1586. (N)
Santacolomba (Carlo) Discomo listorico-Cricirco sulla morte di S. Toramano d' Aquino.
Sto nel T. 18. degli Opuscoli di Antori
Chillini

Questo Abate di S. Lucia, poi Vescoro d' Anemuria, era Palermitano. Del suo earattere, e delle sue opere. V. Scinà. Prospetio ec. T. ttt. p. 157. iantarroce (Ginseppe) Delle Università di Sicilu. F. Saggi di Dosert. dell' Accad.

del Buongusto di Palermo.

Santhach ( Danielis ) Problematum Astron Sunbiech (Danceis) Problematum autrupo-michtums, et Geometricorum Sociones as-patus, Buidens, Petri, 155t. T. 1, 6d. X. K. a, Questo Autres era di Ningegs, ed in-titiela la ma opera a Ludovico da Win-deck con sun Deduc del L. Lughu 156t. Sanctantum Centa, F. Biverus. Santinelli (P. Stanislao) Lettera sopra la spin-guasson della medigia di Vabillatte, che

parta questa Iscrimone: Vaballatus Ucrimdr.

Str. nel T. q. del Celogerà.

- Della Dignità del Cardinalato sopra al
cune parolo della Costituzione str. d'Inno
censo X. Dissertazione. Ibid. T. 26.

Santis ( Tommaso de ) Istoria del Tumulto di Napoli nella quale si contenu le com occoras nella Catà a nel Regno d Napoli, dal principio del Geverno del Duca d'Arcos sino al di 6. di Aprile 1648. Sta nel T. 7. della Raccolta degli Stor., Nap.

Santolii ( Jo. Boptistae ) Opera omnia. Pari-sin, Berhon, 1729. T. 5. ta. o PC. XI. A t. Santaud em veramente Poeta, secondo tutta le significazione di questa parola I versi suot si finno aminirare per le nobiltà, a la clevatezza de sentimenti, per l'ardstessa, e beith dell'assanaginezione, per la vivocità de pensigo,

l'energia, e la forza dell'espressioni, finalmente per la corressoce, e la purità dello atile. I suo: Inni sono tantt capi d'opera. (N. D.) Molti d'suoi peza, sono stati tradotti in versi frances, e queste traduzioni si trovano nell'ultimo

tomo di questa nostra edizione, che è la Santruil, Canorico Regolare di S. Vitteer, nacque in Parigi nel 1631., e mori nel 1697. ( Baillet, Jugem. des Sav.

T. S. p. 407.)
nvitores ( Vita del Ven. Diego Luigi di )
F. Garass P. Franc. Sanzone ( Gaspore ) Selinante difesa dalle fal-

stiti contro essa. Opera postuma. Palermo, Gramignasi, 1752. T. 1. 4.º P.C. X. P. 33. Questo Scrittore era Canonico Cantro della Cattedrale di Mazzara, e cesò di vivere eirca alla metà del passato secolo. Sapphus Poetrise Lesbise Fragmenta et Elogua, quotquot in Auctoribus antiquis Grac cis et Latinis reperuntur cum virorun doctorum noiis integris, cum Vita Sup-plionis et Indice, a Jo. Christiano Wol-lio. Loudini, Vandemeech, 1733. T. 1. 4 n

XL I. 15.

Bella edizione. Il Pinelli, che zelle
aggiunte all' Arvood rapporta questa edizione, vi appone la data di Hambourg, e di al Wolfio il sione di Cristoforo, che è un altro, e fu Ausore di varie O-pere, e fra l'altre della Bibliothere Hebruso, che da noi si possede. V.
Wolfins Jo. Christoph. Quești Franmenti si trovano ancora nella Baccolta
di Errego Szefano, e da noi si possedo. Pindarus.

Sallo nacque in Mitilene capitale del-F Isola di Lesbo, circa l'Olimpiade 58. cioè circa 570, anni avanti G. C. ( Dalla Pila) Sarbievii (Mathise Casimiri ) Lyricorum Li-bri 1v. Epodon Liber unos, alterque Epi-grammatum. Antorepise, 1646, ex Olic.

Flantin. Moreti. T. s. 3s. ° XIX. E 2-Questa Gestita ancque nel Ducto di Masovia nella Polonio nel 1595., e mori in Varsavia a 2 Aprile 1640. (Solwel) Sarcone (Michele-) Storia Ragionata de'm onervati în Napoli neil' intero corso del-l' anno 1764 Nap. Stamp. Smomana, 1762. T. 1. 4. 2 XXV. G 14. T. 1. 4.º XXV. G 14.

cessità di testarne l'estispazione, Ivi, 1770. T. 1. 4. ° XXV. G 15.

(S) -- Storia de fenomeni del Terrusoto svrenuo pelle Calabrie nel 1785 F. Inocia Quanto Autora cacque in Terlinni in Questo Autore eacque in Terlissi sa Terra di Basi nel 1951. Portatosi in Napoli si fece un nome cella sua Storia Ragionata de' mali ec. qui sopra notata, ed ottenne gli applam dell' Europa celta.

Fu Segratario perpetuo dell' Accademia delle Sestuse, a Belle Lettere fondata dal di sempre augusta memoria Ferdinan-do I., e con tal carsco strime le Storia de Fenomeni del tremunto ce Mori in Napoli a 25. Genesia 1797. (Bingr. Univ.) Sarda ( Alexandri ) De Namunia Liber, in que person Grancorum, et Romanorum pecur

ed mostri seris rationem redegitur. Sta ne T. 1t. di Grevo Thea. Ant. Rom. Questo laboriosissumo Scrittore ara Fecrarese, e ecasi di vivre nella sua patria nel 1588. (Tiraboschi, T. rss. P. ss., Sardi (Pietro) Corno Dogale della Architettura Militare. In Venezia, 1639., appresso

Gunti. T. 1. fol. X. L 10. Pietro Sardi era Romano, e dedica la sea opera al Serenissemo Principe di Venezia con sua Epistola da Venezia il di 15. Febbearo 1658. Nel basso del Frontispisio, che è figurato, si vede in merzo-busto il ritratto dell'Autore con sotto:

Authoris effigies artatis suns 79. (S) Sardo (Giovanni) Elogio di Donn' Anes Gambino e Calabro . Catanta, 1789., Pastore. T. 1. 4. XXIX. S 37.

Questo volume contiene dello sesso Antore i seguenti: Elogio di Monignor Ventiniglia mi Elogio del P. Ab. Cani-nese P. D. Filippo M. Hermandea mi Orazione ne solenni famerali del P. Ab. Castinue P. D. Giustppe Antonio Paterni Tedeschi de Principe di Mang Elogio di Francesco Landolma Regulare Minorita m Dell' Indole della Lingua Italiana. m Varu Orasoni Sacri per mosica, e molti penti linci. Odo sa moste di Carlo III. Borbone V. Componimenti nell'Ultima Appendice.

-- Ode un morte di Igrazio Pitorno Ca-stello Principe di Biscari . F. Componiment ec. nell' Uluma Appendice.

ec. nell' Ultima Appendice.

— Opuech inchit il vario genere, ia versa
n in press. T. S. & P. ne' Codici MSS.

Questo Canonico della Cellegata Chiesa
di Catanti ana patria morqua a 16. Maggio 1766. Pretrio Concorso, fa pressorono e sel 1810. a quella di Eloquenza in 210ti, che non son poche, non son tette marcate allo stesso conio. Se l'amienia. che dalla prima età a lui ci-unisce, non c'inganna, noi troviamo nella maggios parte delle soe opere si in verso che in pross, tutto il buon supore, tutta la robustezza a l'eleganza di uno Serittere. che conosce le sue forne, e la lingua, in cui le impiega: non cui nella altre; ma ciò non iscensa il merito di Serdo, e la stima, che gli è giustamente dovuta. Vive tuttora atimabile pe' suoi talenti, e per una ingenuità di carattere, che le distingue.

Seinberhamis Equeopi (Jean.) Empatible E-piotobe D. Puuli of Colomenso. Cantale. e. Rucke, 1609, T. 1, 6, 9 H. A 2a. Questo pio Commentatore, detto Gio-vanni di Salabary dal baseo, ova nacque, in laghilherra, curo a tri Pentelei, Em-

graso III., Adriano IV., e Alessandro III. mori nel 1182. Il Cave pella sua Storia Letteraria degli Scrittori Eccleriastici lo chiama: gentis et sacculi sui decur ac ornamentum. T. rt. p. 253.

Servici (Nic.) Annales, sen de Origine et Reless grates Polonorum et Lettantrum Libri vitt. Stanno nel vol. Diagnosti Jo Hist. Polon. Liber XIII. a p. 826.

- Descripcio Veseria et Novae Poloniae com Divisioni ajundam veteri et neva. Adjecta est vera et asquisita Russice Inferioria

Descripcio. Ilid. p. 1875.
Poche notine el lanco sella vita de questo Annalista Polacco: si crede, cla

constant Amaziona Polacco: a ceede, che mi visuato al da la dell'anno 1594. (Dalla Profaz.) Surno (Rabera da ) Joan. Joviani Peputani Vita: Nespoli, 176t., Sumoni: T. 1. 6.° PG. X. B 22.

Questo Sacerdose Napolitano della Con-gregaziona dall'Oratorio, dedica la sua opera al celebre Marchese Tanucci.

pi (Fra Paolo) Istoria del Concilio di Treato. V. Istoria. Coursyer. - - Opere varie. Helmatat, Mulleri, 1750 fol VL F to.

T. L. Contiene: Vita del P. Paolo dell' Ordina de' Servi = Storia particolare dello e la Scremstone Repubblica di Venezia :-Informazione particolare dell' Accommodamento ::: Truttato dell'Interdetto della San utà di Paolo V. ::: Theologorum Venetteur Jo. Marsilu, Pauli Veneti, Fr. Fulgenti ad excommunicationis, citationis, et mon tion's Romanae sententiam to spec-= Considerationi sopra le censure della S tità di Paelo V. contro la Serenizima Re pubblica. =: Trattato a risoluzioni sopra la valsdità delle Sessuniche, di Gio Gerson = Apologia per le opposizioni fatta dal Card Bellarmano. = Discotro dell' origine, forma, leggi, ed uso dell'Officio della Le quinizatno della città di Venezia.

IL Comprende: Trattato delle Beneficiarie colle annotazioni del Sig. d' Anucles, tradette dalla lingua Francese ... De motios, traditote dalla lugua Francesse — De Jura Anjonem — Soria degli Uzocchi — Alleguatose del Francipane in Dominio del Massa Adratico della Saccini: Rep. di Ve-nzala — Dennino del Mare Adriatto, a un ragioni pil Jus Belli. Im Indici del Libri prolitoti dell' anno 15-55. Quasto cielier Teologo della Repub-

blics di Vennis nacqua in detta città a 14. Agosto 1552., a morì a 14. Gennaro 1025. ( Dalla Vita nel T.1. ) 1003. ( Dalla Vita nel T.r. ) Surri ( Cajetani ) De veteribus morelium Phi-

urri (Lajetani) De veteribus moralium Phi-lacophorum Socisi ad Officiorum systemi respondentibus Dissertatio Prekarora. Pa-normi, 1970a, Bentirenge, T. 1. fol. X. L. 15. — Il Drato della Successione Beala nel Regno di Sirili. Sin nel Toni 5. d. 5. e 6 dept Opuncali di Aut. Siril. Quanta Giurrectamide nacque in Palarma-nal Legia, agi moral. 25, Giornalium.

nel 1922, a vi mori s 15. Gingue 1997, ( Scinal Prop. T. 2, p. 94.) Sartit (Mauri ) De antique Piorntum Civi-ture Capra Montan, deque Masatio op-

pido Agri Acseni, Epistola . Sta mel T. 59 Savoti ( Ludorici ) De Namusis Autiques , ca del Calogierà .

La lettero di questo dotto Religioso Camaldolese, ha in fine la data: Ex op-pido Massatso Agri Aesini Kal. Jul.

ADCCXEPII.
Search (Filippo) Lesions Dell'Imprese. Sia nello Prose Fiorcatine, T. III.
Savage, Quarationes trea. F. Mostones.
Savaneola (Fr. Ilicroavus) Trimphus Cracia, de Ventise Fidei. In Typ. Accon., 155a, T. 1. 16.° in Int. IX. D. &
Questo vol. continue della attess Au-

tore I opera seguento. - Eruditorium Coafessorum, lisdem typis
- Vita del P. Savanarola, V. Vita
- Compendium Revelationum Fr. Hieron,
Savanarolae, Sta nel vol. della Vita
- Eoutolae Seimula A

- Companied an Brothermone Fe Horse- Controlled and February Fe Horse
- Tapacked Springer of America. Some
siths some to de file for the sound of the file
- Controlled and the file of the file
- Controlled and the file
- Con

di Ugobao Or De precibus Hebraeorum, Ibid. T. 21.
 Deservatio de voce ΔΟΓΟΣ ad Joh. 1.
 Sta nel T. 2. p. 547. Then Theol.

Philiol.
Swilian (Henrican) P. S. Je, Chrisott. Opera.
Quento Lifteen delle Opera di S. Gio.
Quento Lifteen delle Opera di S. Gio.
Delle Mattennatiche, norpe, a Bendley
nella Contra d'Arch a Zo. Novembre
1549, e mori ed Ucligia d'Estama 15.
Switi (S.) Matyrei Tradationia, 36n nel
T. G. P. 805 di Martano.
(S) Savini (Giddo) Ornissee per le adenni
occupito felli Imperacher de Romani Francoupita (Eri Imperacher de Romani Francoupita)

Contract Actions for the Markaton Compared to Compared buso della mitologia. ( Cardella Cam-

pendeo ec. ) Savoja ( Salvatoria ) Vesicantium usus in tibits ad Auscathaesin in pleuritide promovendam Methodus refutata contra Georgium Baghrom, ejusque Sectatores, Dissertatio, Nea-poli, 175a., Hutius, T. 1. 4. ° XXV, C. 54. oro. Sta pel T. 11. di Grevio Thes. Ant.

Luigi Savet, Medico e Numismatico nacque verso il 1579, e Sanlica nel-l'Autunos, di genstori di medicore con-dizione: malgrado de suoi talenti visse povero, e mori verso il 1640. ( Biogr.

Amet. 1701. Halma. T. e. 12. in let. X. F. 7. Questa Ministro della Chiesa Wallona

Quesa Minisco della Causa Wanoren di Urrecht, di un macrito distinto, e stimatassimo nel suo partito, nacque a 28. Agosto (53); in Unesuar sulle frontiero del Dolfanto, e mori in Utrecht la 8. Aprila 2703. (Morpri)

Liscossa Minisco della Causa C

li 8. Aprila 1-35. f Morer; j mint (Jacque ) Dharoan Historiques, Cri-topus, Thiologiques, et Horans nor les ériements les plus indisordales du Vieux gravées use les dissembles (1886 de figures et Pacer, Haye, de Honds, 1795-1759-75, de H. D. to. Opera d'un esceutione magnifica, i di cui escaphier favere tirest appre tre esceutione, and impedie, e popu errita

ria, sopra caria imperiale, e sopra carta saper-reale. ( D. B. ) Il nostro esem-plare è nell'ultima sorta di carta, ma ta piede del titolo si legge t Popier Rosal e non super Royal , come dice il citato Dizion. Bibliogr. allorche neta

i segni per saper distinguere queste tre sorte di carte. Sinte. Lausene, Bousquet, 1761. T. 12.

8.º in Iat. II. B 1.
Giscono Searin, II più celebre dei
Predicatori Pre-estanti Franced nacepa
a Nissas i S. di Gennaro nol 1977, e
mori all'Ilija a S.o. Decembre 1796.
F Steper. Carrier J. F. Lossen Pericli.
Control Cattain Pre-core racepar i viaterra sul Diffianto nel 1615, e meri e
Tourren, ngli 8. Leglie 1601, e 1605.
Sul merito di questo Sciattore, come Sul merito di questo Scrittore, come poeta Latino, diceva un critteo a luc: voi cominciate col piacere, continuate colla sazietà, e finite col diseusto. (N. D T. )

ixii (Jos. Antonii ) Archsepiscoporum Me-diolsnensium Series Historico-Chronologica dolmentam Storis Hunter-Caronologica del Citica logo est viverem momentum de Citica logo est viverem momentum de Citica logo est viverem momentum de Citica del Citic

Ivi T. 15 Questa lettera porta la data di Milago

Giuseppe Antonio Sani , Filologo , An-tiquario , e Baldingrafo diatato , nacque ai 38. Febberjo 1675. a Milano . Sel 1711. fu eletto Rettore, e Conservatore della celebra Biblioteca Ambregame: con-

ècese alla pubblicazione degli Rerum Italicarum Scriptores del Moratori mort nella sua patria o 21. Aprile 1951.
( Della Fita nel T. L. della Scrier
Historico-Chronol. ec. )

Sessonii (Joen.) Commenterius ad Orst. Cic. pro S. Roscio Amerino. V. Pariogius. Il Sassonio era Rettoce nell' Università di Vittemberg, e viveva nel 1545-icanonis Grammatici, Danorum Historiae Li-leti XVI, Bailese, Bebelius, 1634, T. 1. fel. PC, VL F 5.

Dunia nobis dedit Sazonem Grammaticum, qui suas gentis historiam splendide magnificaque contexuit. Probo vividum et ardens ingenium, ora-tionem nuequam remissam, aut dormitantem, tum miram perforum coam, sententias ererbas, et figurarum admirabilem varistatem, ut satis ad-mirari son queam, unde illa actate homini Dano tanta vis sloquendi. Caù Desiderio Erasmo pensava del Sassono. Per la porità dello stala fia soprannomi-Zelenda: fa Prevosto della Chiesa di Roschild nella Danimarca, e mori nel 1204 ( Vossigs de Hist, Lat.)

Queno volume contiene ancora; Pe-i Martyris Anglerii Mediolanemie, De Rebus Oceanicis et Orbe novo De-cades tres ... Ejusdem Legationis Bo-

codes bras m Ejandem Legationis Ba-fylminica Lief ires Banileas Bebr-lius, 1833.

Lief State S

Questo Scrittore dell' Ordine de' Padri Predicatori passà a quello de Certosioi: 530. Il Triumio nel Catalogo degli Seria-tori Ecclesiastici lo chiama: Fir in dinis Soripturis studiosus et eruditus, secularium literarium non ignarus. ovii ( Petri ) Epistelae. F. Epistolae III.

showed (Burn) Equation F. Equation is described (First Fermal) Arcustomes Sees Sopposes, jury Serverone Electromagnes Sopposes, jury Serverone Electromagnes Sopposes, jury Serverone Electromagnes Sopposes, jury Serverone Serve

Diston. Storre. ce. 6: mos Tradutiesi i. talliesi, mettono la nascita di quimbo Antere nel 1560, e la morte nel 1653.

De l'amagoratione Pegana Inced. Star nel T. Sa. di Ug-kino.
Scala (Dunissia) Pitaletorania dammata, sive Antoliy, Chrystophi-Cashri, Antolipudes E-moistrati, e d'Aristoppus courer songimes

musionem Doctrina. Patavii, 1696., Sardia T. 1. 4 ° XXV. C 22.

Questo Medico Meninose, a em il Mozgiacee nella ana Hollroth, Sicol, di l'epiteto di celeberrimar, nacque nel 1632, e morì a 7. Settembre 1007. coligeri (J. Caesaris) Poemata omnis

dues partes divisa. Commelinus, 2600 T. 2. PC. I. C. 1.

Afin editio. Commelinus, 1601. T. 1.

PC. I. C. 2.

Teste queste possir sono informi a giudino di libert, il quide nella sua manara che ben'illere ha di-

- Portions Liber septem. Commelians, 1617. T. 1. 8. P.C. I. E. 53. G. C. Sessignon anoryach 35. Aprile 148 (- 4 Reps. sel. Terratorse di Velvan, e scori, -

Ottobre 1558. (N)

bei duo. Heidelbergue, 1588 T.1. 8 XII.A 7.
Quento volumo contiene dello stesso Autore i seguceti opusculi. cuen notes Fr. Junii Biturigis.

-- Glosse veteres to Person -- Commentaries in D. Junii Jovenship -

-- Elenches Tribacres Nic. Scraril. -- Ellendas Teibareni Nin Serwil.

Qene diano travasi ad vol. di Trigioni. J. Tri-landino.

S. -- la Appendican P. Vergisi Mascola
Commonari et Conignianos. Stanon noi
A Appendir Vegilis. J. Virginis.

-- Opus de Escolatione Temporato, estaguant et assimina. Acconsumit viserum
Gracoma Fragmenta salecta, cuin ejadesa
Salegna mota. Logd. Bat. 15-6. et Olite.
Plane de despo. T. 1-6. P.C. III 17. a.

Den motalos (A) N. ordenicary, ma
tore motalosi (A) N.

metodica. (N)

Epistolae orante, none primum colle-10, ac editse. Lugd. Bat, Elacute., 1627. Il P. Petavio, che norrera il più grande

amico di Scaligero, al suo ietto di morte dise, ch'egis non l'avreide gimenti attaccato, se prima di serivorgia coutro, avene veduto le di lai divine lettere: 2000 questi i suoi propej termini. (N)

- Prima Schligerana, masquam antelue edica, cum prastations T. Fabri, quibus adjuncta et altera Schligerana quam anteq empedatora. cum nota V. D. Anonymi.

emredations, cam note V. D. Apons Granianse, 1660, T. L. 12 ° P.C. L. La prima Sallgrosa Edizione di U-much 167a. Elevir, il trora ancora nel volume: Faciliarea Gram. Gr. Instit.

Gallico-Lat. V. Facilioces. Espelici Chrenicorum Conspum Libri. Conjectam in Varrosem. F. Varro.
 De Re Numeraria Antiquorum, ac de coramdon Panderibus, Mensuria, Supradius militaribes etc. Ste nel.T. 9. di Gronovie

T. 8. di Grevo Then Antiq Rom. Ginappe Scaligero, fighe del p seppe Scaligero, fighto del prece-suceper a 4 Agosto 1540 art Agos nella Guienna, e mori a Leyde o 21. Genmes 1609. (N) - 113

Scandianese ( Tito Gio. ) La Dialectica : n Vipegia presso il Giolito 1563. T. 1. 4. º In Vinegia pre

Edizione rapportata dal Fonzania, nella una Biblioteca Italiana. Le Scan-dianne, così chiamato dalla una patria, fu Giurreomalio, e pubblico Meestro di Unane Lettere in Asolo pel corso di 23. eani, ore morì e 26 Luglio 1582 in età di anni 64 Traduse in versi sciolti Italiani Lucruzio Caro, la Cosmografis di Plinio: compose in ottava un poems intitolato Pescaloria, Orazioni, Pastorali, e Commedie, ed al-tre opere nuli. ( Zeno in una Nota al

Fontanipi. derberg, Fatti illustri nelle guerre coi urchi, V. Sansovino Historia Univ. P. 111. Scapulae ( Joan. ) Lexicon Gracco-Latinum, capuse ( 2025. ) Lexicon Urisco-Latinum, e probitis Austoribus locupletatum. Addi-nim Austacium Dulecticorem in Tabulas reductorum. Accedint Lexicon Etimologicom, et Joan. Meurai Glossarium contra-

com, et Joan. Mearsu Glosserum contra-cium. Elicin nora accarata. Lugd, Hu-guetan, 1663. T. 1. fol. XL M 12. Lo Scapula, iupregato nella Stampe-ria di Errigo Stefano, tolu dal Tessov del suo padrone quello, che giudicò più del Scalifica del Securità di e portata degli Studiosi, e lo spaccio di questo Compendio, in confronto dell'Opera grande, fere la rovina di Errigo, e della sua famiglia. ( B. e G. ) Quest' no-zoo, che al pari del suo podrone è an-noversio fra i Lessicografi Greci, era neto

nuversoo fra i Lessicografi Greei, era neto in Aferospan: a ignora la data della di lai anorte: dev' eusere accaduta nol principio del diciassettesuma secolo. Scarfo (alb. Curyostomi ) Sermones Geogra-phici: Stanno nel T. Ja, del Cologran. Queste dotto Mareror Basilano vivere

Ousse dato Mastere Basiliano vivere nella prima metà del passato ecolo.

Scavo (Michele) fletigiose disease con colore, o finna di santità nal Ven. Monastero della Concorsione di Palermo. Venezia, 1743.

Colori. T. 1, 4° XXIV. B 56.

Questo Scrittora Pileroniano narque nel 1705. Fu Venovo di Maszara, et mori

a 1. Dicembre 1971. ( Scind, Prosp.

T. 11. p. 185.)
Scavoni (Francesco) Relazione di un Feto
mostrosso. Sia nel T. II. p. 15. degli Atti dell'Accad. Gioenia.

Questo Socio Corrispondente, Medico
di Professione, macque ie S. Filippe di

of Preferences, accepts in S. Pilapos de la projection de Cappello de Grando de Cappello de Grando de Cappello de Grando de Cappello de Grando de Cappello de Capp

Int. III. B S.
Scraus (Filippo) L' Ecclesisatico pirnamente
informato del sua Ministero, Paferno, Felevella, 1945 T. J. 6 ° XVIII. A 2.
Schulleri (Jo.) Battologia Ethnica in precibus freopenatas, ad Matth. vt. 9. Szo nel
T. 2. p. 185. Thes. Nov. Theol. Philol.
Schumburg (Ja. Gottle.) Compandium Juris
Degretorum cam Jure Codicia et Novalta-

rum uso non Jure Patrio collati. Editio rum une non June Patrio collati. Editio tertis suction et consedator. Jenze, Adam, 1757. T. a. 8. ° XXVI. F 24. Lo Schamburg, Professore di Pandette is Jena nella Turingia, nacque a 18. Aprile 1703. (Dall'Iscrizione del ri-

tratto, che trovasi in prine, dell' Opera)
Schamelii ( Joh. Martini ) De B. Lushen versione Bibliorum Intine. Sta nel T. 4. Mi-

scell. Lipsiens. Ibid. T. 10.

Scherbau (Henr.) Observatio Philologica de Planta ab voca erroris comprehensas et resirantibus, ad illustrationem loti Act. XVII.

purantous, ad illustrationem tork Act. XVII.

25. Star and T. 5. Muscell. Lipsians.

-- De affectata Arianorum pietate. Ibid. T. 9.

-- De Perrissore Aegypti, ad Exod. XVI.

25. Ridd. T. 10.

-- De Luxu Helsensecum, et poens Luxurissium, ad Isa. Cap. III. Star ael T. 29.

di Illodium.

di Ugolino. Schardi (Simonis) Hypomnesa de Fide etc.
-84a nel vol, di Pietro delle Vigne. V. Vi-

Fu questi, che essendosi procacciato in Italia un manuscritto dell'Arietea, lo pubblicò e Basilea nel 1561. in 8.º presso l'Oporino, con una traduzione di Matteo Garbicio, Professore di Tabiaga. Ristampa di questa eduzione è quella, che da noi si porzede ( V. Aristea ) fatta in Oxford 1602, in 8.º sotto le difatta in Oxford 1632a in 8.º sotto le dis-rezione di Ed. Bernard, Humphry Hody, e II. Aldrich; ma malgrado il concerso di queni tre dottu, la loro edi-zione è accretta (Schoell T. 111. P. 111.) Questo Ascasora della Camera Impe-riale a Spira, meque nella Sasonna nal 1535., e morì nel Maggio del 1573.

Schaevii (Henrici ) Mythologia Deorum, ac Heroum, a Friderico Redatito, 1720. T. 1. 16.º P.C. I. D 36.

Schedii ( Joan. ) Disertatio de Areopago ad Act. XVII. Sta nel T. 2. p. 674. Thes. Nov. Theol. Philol.

Schefferi ( Joan. ) De antiquis, variisque Regni Succiae insugnibus. Holmise, 1678, Wanksf. T. 1. 4. 9 PG. VI. C 6. Opus paucissimis obvium. ( Fogt,

p. 610.) Accedit Pirri Legorii Neapolitani de Vehi-

Acodul Perri Legorii Nespolitani de Vehi-culia natiquii Fragmentum er iqui labro da Familiti Romanu , nune prinum Italice cum latina venione et noti ejezdem Schel-feri. Francefarci , 1671., cz. Off. Zanneriana. T. 1., 4. P. Ct. V. M. o. Opera piana d'eruditione. (N. D. ) Si trora ancera nel T. 5. di Poleno. — De varietate mavium Discretatio. Sta nel T. 11. di Gronovio Thes. Autiq. Gr.

- De Milista Navali Veterum = In Dis-tribam Pyrrbi Ligerii de Vehiculia Anti-quorum Notae. Suanno nel T. 5. di Poleno.

-- Agrippa Liberator, sive da Noris Tabulis. Séa nel T. 8. di Gravio Thra. Antiq. Rom. -- De Antiquorum Torquibus Syntagua. Ibid. T. 12.

Lo Scheffero nacque a Strusburgo nel 1621. Fu Professore di Eloqueuza, e di Politica ad Upsal., poi Professore Ono-rario Reale di Dritto della Natura, e delle Genti, e Assessore del Collegio Reale delle Antichità: morì a ph. Marzo 1670.

Schelli (Rath. Herm. ) Notes in Hyginum

Gromstietten, et in Polyhium Megaloponitanum . Divertatio de Sacramenta ... Be Cantelra Castrorum en De Stipendio Militari De Stopendio Equestri = De Supendio
Ducturum = De Die stipendia = De Framento et Veste = De Tributo et Acrario = Do Prach = De Friedo et Acardo = De Prach = De Victu Militum = De Itunere na De Agmine Pelebaso. = De Agmine, Verpainn = De Cohoribus Le-

Aguino Vernisan IIe Celorulus Ie-gunis Antiques. Sunne nel II. 14 di Ger-vio Thee. Antiques Rom. Neum de Begrafi fa mensione di questo Rathodo Bernamo Schello. Il Greso nella sua prefasione coi ne servie: De Viria natalium splendore, diqui-tate, ingenio, et viriate illustria, Retbodi Hermanni notis in Hyginum Gro-maticum et Polybiam de Castris Romanerum nihil tam magnificum dici polest, quin operis excellentia et tol nesarum rerum doctrina longe sapegred ali ex me saepius audierunt, toe illi. nullum mortalium, quos ego quidem in vita novi, anteferre: tanta in Vira nobilissimo erat exaggeratas

mentie celeitudo, tanta virtus et vitae eanctitas, tanta vis iagenii et doctrinae, tantus dictionis spleudor, at vel ex isto solo nobilistimi generia et animi elucent imago. Da alcune especisioni della connata Prefizione par di rilevarsi, che egli era di Deventer: era comamento morto di recente nel 1699, quando il Grevio la serivera. Schelstrate ( Emannellis ) Antiochenum Con-

cilium pro Arianorum Conciliabolo passem habitum, nunc vero primum ex omni Anfiquitate succopitati sane restitutum. An tuerpise, 1681., Verdasent. T. 1. 4.0 V. A 10.

--- Antiquitas Ecclesiae Dissertacionibus, Monumentis, ac Notis illustrata T. I. continent Opus Chronologicum a Consaris Imperio usque ad Justiquasi obstum.

Rouse, 1642., in fol VIII. O g. T. II. Continens Opus Geographico-Hierar-cheum de Institutione Ecclessarum per ordiscra universum a Ciristo, et Apostolis, er Apostolorum Principe Petro, ejusque Successoribus Romanis Pontificilius facta. Opus Posthumum. Romae, 1697. in fol.

Vill. O ia - Acta Orientalis Ecclesiae contra Lutheri Acts Orientalis Ecclesiae contra Lutheri Ilacresian, montumentis, noils, se Diserta-tionibus illustrata, Romae, Collini, 1759.
 T. a fol. IX. D 4.
 De Disciplina Arcani contra disputatio-neme Ernesti Tentarlis, Dasertatio Apolo-genea. Patavii, 1748., Gonastir. T. 3. 4.

XX. D 9

--- De antiquis Rom. Pontificum Catalogia etc. Dissertato . Sta nel T. S. di Muzatori Rev. Ital. Script.

Questo Scrittore, che è uno di quelli che hanno il più scritto per l'autorità che hanno il più scritto per l'autorità del Pipa, era nato in Auversa nel 16ig. del Pipa, era nato in Auversa nel 16ig. N. Schrödt (Balthassariv.) Discretatio de Olto Uncicioni. Sia nel 1: 22. de Ugelino. Schelorati (Jo. Georgia) Addismenta quaccimi (Jo. Georgia) Addismenta qua

Lo Schelornio uno de' più celebri hi-bliografi della Germania, nacque agli 8. di Decembre 1604, a Memmangen deve fu Bibliotreario dell' Accademia, e pui Carrettore: in omedi Soprentendense Eccle-

iastico: era unessisco dell' Accodenna I an periale di Roveredo, e della Scereta Da-tale di Jenn: morì a 51. Marro 1975.

Felienberg T. H. p. 450. Schwechart (Jo. Jacob) Be Gaograios, a-linque persis syntomatilore, als osu ponis, clavorum seculinerum farina inquanta, excitatis. Sta nel T. S. Miscell. Lipe

--- Belatio Scriptorum suscum. Ilid. T. 8
--- Explicatio numismatis de Filio aponymo Domittani. Ibed. T. 9.

Dominiani. Bad. T. 9.
Questa Spreganione dello Schenchiero,
chi era Modro, e Professore in Zurigo,
e vivera mella prima netti del passono
esolo, è acriza in Freuerse, e sudiritta a
Mr. Foremend de la Tour.
Schiano (Dominico ) Descrizione della solema
Acchamazione, e del Giuramento di fedelià

persant al Re di Sicilia Ferdinanda Bor-hone. Palermo, 19fo. T. 1. 6. ° PG. X. N. 13. - Soggio appra la Storia Letteraria, e le antiche Accademie di Palerana. --- Sopra un Talismano di rame degli Eretici Besiliadi

--- Sopra due Scifi sugellati del Museo Martiniano. Questi tre opuscoli stanno no Saggi di Disort. Accad, del Buon Gusto di Pa-

lermo . F. Soggi .

-- Notatie della Famiglia Ventimiglia po sata da Palermo in Benevento. Scauno nel T. s. degli Opore. Siril. V. Oposcoli. -- Bevee Relazione stelle antiche Fabriche

rimuste nel Listomie di Sicilia. Ivi T. 4.
-- Lettera ad un Amico, else dee stampare la Vita del celebre Apsonso Paporquita, In T. - - Ragionamento por la creazione della pubblica Liberria in Palermo. Ivi T. 8. --- Intorno e vari punti della Storia Letteraria, Diplomatica, e Liturgica di Sicilia.

Lii T 9

- Spiegazione del Turi d'Oro moneta di
Sicilia, Ivi T. 16. Memorie per servire alla Storia lettera-ria di Sieslia. P. Memorie.

Domenico Schiavo nacque in Palermo

nel 1719, e cessò di vivere nel 1773. ( Scina, Prop. T. 2 p. 161.) Schirkardi (Wilhelmi ) Jus Regium Helezao-rum e tenebris Rabbinicis crustum et luci

donatum. Argentinac, Zetanerus, a625 T. 1. 4 ° XIV. C 60. 1. 1. 4 ° XIV. C δο. Open piena di rendizione rabinica, ma dificile di intendere. Salmasio, Schenoe, ed in questi ciliami tempi Salvador, l'hampe citato con lode. Esta si trivra inacrita nel T. 24. di Ugolino. Questo volunte contene uncora i se-

guesti opuscili: In Lamentationes 88. Jeremiae Pro

phetae, D. Petri Martyris Vermilii Cummentarium, eum notis, et Indice. Tiguri, Bodmerus, 1629. m Commen-turius Gramwatico-Criticus in Jonum editus a M. Andrea Mylio, Regremonti, Segebadine, 1640.

45s 4-= Horologium Hebeneum sive Consilium, quamodo ameta lingua spacio XXIV. hota-rum, a tatidem collegia, ata acrumdem sensise sufficienter apperhendi quest. Lon-dini, 1659, typis Thomse Paine. T. t. 8. ° XIII. B 25.

Questo opuscolo, del quale la priena edizione si fece in Tubinga nel 1623, in o, e che fu il fondamento della ce-4.º, e che fu il fondamento della ce-lebrità di Schikard, è atato ristampato più di quaranta volte. Queste ristampa moltiplicate anno prova, coma non avvi moltiplicate sono prova, coma non avvi nel bleo quello ciarlatanecia, che il titalo far potrebbe sorpetture. È no piccolo Compendio di Ges

tica Ebres metodicissimo, e ehe debbe tiche da coloro, che voglione apprendere Lo Schikard, celebre Orientalista Te-

Le Schlard, solves Orientalis Tadeon, menya ilienzibeg, geom a fosser per la financia per per a fosser el Lique Lienta ell'Accidenta del Tadeon, una cutt di pensa di Schiedleri (Valunia) Jarineta Petropiana del Tadeon, el Carlos Petropiana del Tadeon, el Carlos Petropiana del Carlos Petropiana, el Carlos Petropiana del Carlos Petropiana del Carlos Petropiana del Carlos Petropiana del Lique Oriental a Windowski (Lique O

Obserato accumdam Jus Hebraicum et Atticum Creditori in servicutem adjudicando Sta sella Collezione del Fellenberg. F.

Fellenberg, T. t. p. 1. Fn letta in Helmstad nel 1751. Fn letta in Helentzat net 1743.
Schlegefi (Christ.) Quaotiniona de persona
Meletisedeci. Jr. Tena

– Discretizio de Agro Sanguinis, et Proplivisi circa esundem allegata ad Matth.
XXVI. S-11. São nel T. 2 p. 50g. Then.
Nov. Theal. Philol. D. Marsa E.

Schlichter (Chein. Ludov.) De Meusa Facierum, ejusque Mysterio ... De Panibus Facierum. Stanno nel T so di Ugolino.

ejusque Mysterio, Ibid. T. 12. Schlosser ( Jo. Ludov. ) Historia Baptismi ect Lo Schlosor, che traduse in la

l'opera Inglese di Guglielmo Wall della Storia del Estterimo degli Infanti ec., era Pastore della Chona d'Hamburgo, e viveve verso la metà del parato secolo. Schmaltzi (Jacoli ) Discrezzio da ugore Mo-

as Acthopism ad Num. xxt 1. Sia nel T. 1. p. 550. Then. Theol. Philol. Schmidt (Jo. Andress ) Lexicon Eccle-siaticum minus. Belmstad, 1715. T. 1. 8. ° XVIII. B 27.

R. S. XVIII. B. 27.

Queri opera, ore si teora la spiega delle parole, e be imbarassano qualche volta nella Storia, nella opere reparadanti le Antichità, e negli Scritten Exclusizati, ano e che un Sugo d'usi opera più essas, che l'Assore aveva impreno, ma che non fu pubblicata. Egli fa prima Professere di Logica, de de Mensilien a Deus pe si di Fossipio del Mensilien a Deus pe si di Fossipio de manti a 12. Guigno 1851, a mosì a 12. Guigno 1851, a mosì a 12. Guigno 1851, a mosì a 12. Guigno 1851, a e mori a 12. Giugno 1726. (N)

Schmidii (Erasni ) Nori Testamenti Jeag Chrasi Graeci, hoe est, Originali Lingua Tamasiou, aliu Concedentise, cum prae-fasione Ern. Salomonis Cypriani. Gothae, et Lipsiae, Reyherus, 1919. T. 1. fol. I. M 13.

Erasmo Schmidie, nativo di Delitsch nella Misnia, Luterano, sa Professoro di Lingua Greca, e di Matematica e Willemberg: meri nol 1659. (In Long Biblioth. Sacr.)

Biblioth. Sacr. ) Schmidii (Joan.) Dissertatio de Secta Pha-rissecrum. Sta nel T. 22. di Ugolico. --- De Usu vestium albarum. Ibid. T. sq. --- Dissertatio de Numero Familiae Jaco-bese ad Gen. XLVI. 26-27. coll. cnm Act, VII. 14 Stu nel T. 1. p. 246. Thes. Theol. Philol.

--- De Fasciculo Viventinm ad 1. Sam. XXV.

-- De Fascienle Virminium ed 1. Sun REV. 50 Bildt, p. 62. 50 Bildt, p. 62. 50 Bildt Schmidt, and in un villagge ed falcus, Letturus, Prefance of Leob-comp Biblioth Sur. 50 Bildt Schmidt p. 62. 50 Bildt Schmidt Sur. 50 Bildt Schmidt Schmidt Philo-Schmidt Christian Philo-

p. 743. Thes. Theol. Philol.
Schinioderi (Sigumundi ) Observatio Philologeo-Botanica de Herba, et Merbo Solmundi, Sto nel T. 1. Muscell. Lapoiene.

- De Scientica Herberon conjugiase, jucunditate, praestantia, acque nullitate. Ilial T. 6.

hid T. 2. --- De Eque fictili , locum Hippocr. L. IV. Epidem. p. m. 1120. edit. Focsian. cor-

ruptum pristinue lectioni restituens Obser-vatio. Ibid. T. 4. cheri Observationem de clavis seculinia.

Hidd. V. 5.
Schunitz (P. Thomae) Medulla Jaris Cano-nici secundum Titulos in quinqua Libria Decretalium Gregoria P. IX. contentos di-Decretalium Gregors P. 13. contentos di-grata. Colon. Agrap. 174a, et Offic. Noc-thenium. T. 5. 4. NVII. D 1. Lo Schmitz eta Religioso Benodittino dell'Abharia di S. Nicolo in Branweiler, c Professore di Teologia nall' Università

di Colonia: viveve verso la metà del on Consum: vivere verso in meta del pensos secolo. Schneidewini ( Jon. ) In quatror Institutio-num Imperadum D. Justiniari Libros, Commaniarii, a Dionysio Gottofredo. Ar-geniorati, Heyden, 1652. T. 1. 4.º XI.

Questo Scrittore nacque in Stothers nella Taringia nel 1519, e morì in Serba nell' Alta Sassonia nel 1508. (Dall' I-scriz. sotto l' effig. dell' Aut. in princ.

dell' Oper. dell' Oper. j Schobingerus (Barthol.) Additiones ed Va-diani Farraginom. V. Rev. Alaman, Seript.

T. J. Questo Patrialo, a Giureconsulto di Sun-Gallo, merì nel 1605 (Dalla Me-mor, che preced il T. J. J. Schopfferi (Joan. Jachim ) Synopia Juris Privati Romani et Forenia: Rainbonn, 176a., Baderus. T. 1. 4. ° XI. B. q. Questo Professore Ordinario di Driato nell' Hoisreila di Kel anti' Holszai.

vivesa nel 1740. septi ( Wolfg, Dav. ) Dissertatio de Flagellatione Apostolorum Act. v. 40, 41. Sta nel T. 2. p. 459. Thes. Nov. Thres. Philol.

Schoeugenii (Christiani ) Horse Hebraicae et Lilmultene in universam Novum Testa-mentum, quibus Horne Jo. Lightfooi in northum, quileas Horne Io. Lightfoui in Lobra Historica implente, Esposiole, et Apocalypsis codem insdo illustrative. Ac-cellust Dissectations, groothum Philologi-co-Sacres, Indiscepta Incertain Serquines, Heldrian, t-SSS, T. a. & B. H. L. Com elligie dell' Autore. — Anti-printair Telutran in Secrit Literis occurrentes—Anti-quistats Fullonias. Suuran rel T. s.) di Ugalino, et Baldiropherian Viettes et Melii Aevi. Sta nel T. S. di Podroo.

Poleno -- De Christe, vero Deo. Hebr. t. 3. Observatio. Ste nel T. t. Muccell. Lipniens.
 -- De Asiarchis, quod Magiuratas fascina civilis, ed illust. Actor. vix. 3a. Hid. T. 5.

- - Spicilegium Observation ad Justinum Ibid. T. 10. Observationum Criticarum Questo Autore, nacque in Waraen, 14. Marin 1687. (Dall' Iscriz. del-

Fa Resto toro del Gianasio di Fran fort sull'Oler, poi Professore di Belle Lettere in quello di Stargard, e final-mense Rettore d'uno de Ginnasi di

Dresda, ove onei a 15. Ostobre 175t. Dreids, ove enter's 13. Ottobee 1-51. (Biogr. Univ.)

Scholari Oratio ad Unom et Trium perso-narum Desan, Gr. et Lat. V. Diversa Ant. Poem. Sasr. T. f.

V. Observ. Select. ad eem litter, T. i.

V. Observ. Select. ad eem litter, T. i.

V. Oberer, Select. ad rem litter. T. t. Scholes an necessaries aire et utiles ad stadium Spientine. Ibid. Scholes Anne-diluvinnas, Ibid. Schoolandii ( San. Theodor. ) De Numno Argenseo Canisano, Oberevuo. San ad T. b. Miscell. Lipsiens. —— De co., quad Fides non sit onniam. a. Thesail Iti. 2. Ibid. T. v. —— De direra Salvatoris Noteri Unctione.

Ibid. T. 11. Schoochi (Mart.) Achaja Vetus juxta suum Fatum in usum prasentis seculi delineara. Sta nel T. 5. da Gronovio Thes. Antig. Gr.

Questo Serittore, nacque nel 1614 in Utrecht. Fit successivamento Professore nella sas patria e in Derenter, a Gronunga, ed a Francfort aull' Oder, ove mori nel 1663, f Bioge, Univ.) L' Evensore dell' art. Schoockins nella

L'Extensee dell' art. Schrockim nella Biografia Vatierrale, il quale dice, che in un secolo, est in un passe, in cui l'abuso di far libri fin spinto al-l'ultimo eccesso, nesum dotto non ando più langi di Schrockius, e notando in promi di idi vario opere di lai

tando in preva di ciò varia oper di lai di posa importanta, non fa orcainore inimo degla posa di laccione simbo degla di laccione al 200 Theo. Act. Grac.
Schotasi (Christiani) Triumphi Serras Seri-paeser adversu Intideles Philosophos, Acthoro, Epiceros etc. Libri; quipuse, Permeteros, Welfons, 1005. 2.1. 6.2. 2.1.

- Manuels Nota Trumphi

--- Manuale Novi Testamenti. F. Pasoris.

cius Severus.

Lo Scotanio, Ministro Protestante, nato a Scheng, villa della Frisia nel 16-3, fu Professore di Greco, di Storia Ecclesiastica, e Predicatore a Francker,

ove mori a 12. November 1671. ( Bisser)

Schott, Homericae Apotheceis in antiquo La chott, Hessericae Apotheosa in anaquo au-jude designatae nova Explanatio. Item de Delplicei Tripodis Usa, et de Enganti-trythecum anners, conscripta gallio, red-dita lature. Se ned T. 2. di Poleso. Nel Gran Duionario del Moreri si fa.

Nel Gran Duisonano del Moreti si la uniore di quatti opera Giorna Grafia Schot, o Schott, nato in Hodelberg nel 1672, a emerca Belline, nel 1778. Nel titolo lell'upera inserias dal Polson nel uso del Red. Perusia, e Cortoco della Bibliotecca, e del Museo Realis: di possiti titoli, non si fa verus cemno nel Gran Dizionario, ma vi si dice solu-mente, che i segui il Barrone di Spa-nierio si quattici di Segretario di Lon-cetto i constitti in quanti levi esperi una

e che si acquistò in questi viaggi una grande erudizione. Schotti ( Andr. ) Tobulae Rei Nur manorum , Graecorumque ad Belgieam, Gal-licam , Hapanicam , et Italicam monetam revocatae. Item Veterum Opuscula varia

generis Graeco-latina nune primum ab co-dem edita. Anturepiae, Belleri, 1616. T. 1. 8. ° XXIV. F. t. L'Autore ha unite a quest'opera i pezzi seguensi: Tabalise Mensium Romanorum, et Graccorum — Tabulae snomalorum

verboriam Graecorum == Geometrica et Gromatica vetusti Scriptoria In questo volume a contengono dello sesso Autore:

- Index Auctorum C. Plinii Romanorum, Externorum et Medicorum qui a C. Plinio in Naturali Historia citantur. Antuerp. 1616. Wolschatins --- Favonii Eulogii Rhesoris Karthaginen-

sis in Cic. Somnium Scipionis Disputatio, typis nane primum edita.

- Lotini Latinii Numeronam Creloramque Consideratio ad Cie. e Lih. v.c. de Rep. Somnium Scipionis, Antuerp., Acestus,

-- Adagialia Sacra Novi Testamenti Grae-co-Latina, Stanno nel T. 5. di Cremo Pascis Exercit.

- Cicero a calumniis vindicator. Qui est Tullininarum Quaestionum Liber v. Ac-orait Favonii Eulogii in Cir. Somnium Sci-

Tottenseuern, Quantitioner, Liter V. Adpoint Diputsing, now pipers in leaves

From Diputsing, now pipers in leaves

10. Region Diputsing Consense Eggletion of the Control of the Control of the Control

10. Region Diputsing Consense Eggletishin, F. Pishine.

10. Region Diputsing Consense Eggle
10. Region Diputsing From Control

10. Region Diputsing From Con

m r asca 1850 suo a quell'opoca. Questo Gesaita ascque a Koonigishofea nella Franconia od 1656, e moet a Vurriburg a 22. Maggio 1696 / Sotwel / Schowardi ( Ant. Wilhal. ) Observationes Hi-Morito-Gennalosiese. In ambient storico-Genealogicae, in quibus totius Eu45, ropse Regum, Electorum, eseterorumque praecipuorum Principum Origioss etc. ad auouss usque 169a, exponussur. Francof. 169a. Schrey. T. 1, 12 ° PC. VI. A 2, Questo Genealogusta dedica la sua O-

pera a Paolo de Fuchs Ministro di Gnerra e di Pace dell' Elettore di Brandeburgo con sun Epistola, che ha in fine Dobum Francofurti ad Oderum d. s. Mart. Anni MBCXC. Schraderi (Christoph. ) Tabular Chronolog

a pruna rerum origine, et inde ad nutre tempore eura atque studio Gebb. Theodori Meieri, neque non Casparis Corberi ad an 1606 continuator et auctoe, pen vero denuo revisse ac emendatas adque acuum 1745. productae. Accessi tanul luder locunletis-

summ has own editions in ordinan reda-cius. Bransvigae, T. t. fol. P.C. II. I 11. Schrammer ( Jonas Conradus ) De Poesi Hebracerum in Godioe Sacro. Ska nel T. 51.

de Ugolino.

Schrammsi ( Joh. Henr. ) De operariis in Vi-hen Parabola, ad Matth. XX. 1–16. Sia.

nell T. a. p. a. 28. Then. Nov. Throl. Philos.

Schrebert ( Ja. Davidu ) De Fraderici Wil-helma, Dacis et Pro Electorii Sixonian curu litterariin Olacriatio. Sia nell T. fa. Muscell Lipniens

- Addenda quaedam ad Vitam Georgii - Addenda quacdam ad Viam George Fabraci, ex rarror Nuosia Leutingeri Le-bello. Ibid. T. 6. Schrevelli ( Corn. ) Letteon Manuale Gracco-Lattacam, et Lattuno-fraccum, a Josepho Bil Caoube. Field, 1668. T. 1. 4. ° XXVII.

The Caretain, a Lawrence Cantabr., Hayes, 1685.
T. h. & \* XXVII. E & Equesta In mightor Opera dello Scre
Equesta In mightor Opera dello Scre
Equesta In mightor of Compilatore (come F. questa in inguiere opera usus convelio, il pui liberius Compilatere (come lo chiama Buillet Jug des Savans., T. s. p. 45s.) delle Note che si chimano Variorum. Secondo però alcani Dotti, era un Compelatore senza discert

mento, e un Critico scura giudizio. (N.D.)

Virgilius eum notis Variorum, P. Virribus

Questo Dotto Isborioso, che successe a suo padre nel Direttorato del Collegio di Lerda, era pato in Harlem verso il 1618., a spori nel 1657, secondo alemi, secondo altri il di 11. Sottembre 1664. (Haren Vicini) ( Beage, Univ. )
Schulberti ( Georgii ) Enurratio parergica metanorphoses Ovidianse de diluvio Descaleonis. Séa nal T. 10, di Gronovio Thee.

Antig. Gr. - - De Litteraturee apud Germanos primo dis et incrementis, nec non de veseribus nonnullis Germanis Scriptoribus, qui ser-

mone vernaenio ingenii assuments reliquerant, Observatio. Sta nel T. 5. Miscell. Lipsiene Questo Professore nell' Università &

Jens vivers nel 1619. ( Dalla data dell' Occervaz. )

dell' Osservoz. )
Schudt (Joh. Jacolus) De Cantricibus Tempis. Sta nel T. Sa di Ugolino.
- De Compartione Leopoldi M. at Davidu R. Sta nel T. I. Miccell. Lipsiens.
Quanto Con-Rentere della Scuola di
Franciert vivera atlla prima metà del

Francisco passes of the Passes of the Passes of the Passes of the Passes of Matth. XXII. 19. Stand T. 2. p. 162. Thee. Theol. Philid. -- De Diana Ephesia, ad Act. XIX. 54. Bid p. 491.

Schultens (Alberti ) Liher Jobi in verniculos metrice divisus. V. Liber. -- Origines Hebraese, sive Hebraese Linguae - Original Hebrase, are Hebrase Linguage actiquisma natura, et indoles ex Arabie pentralibus revocats. Editio alees, cui adjectium opisculum de defecțiulo hedierun Linguage Hebrese, Lund. Bat. Luchtmans, 2701. T. 1, 20 1, B in Tatte le opera di questo detto Profes-ter di Linguage.

sore di Lingue Orientala a Francker sono tante insigni per la guatezza della critica, quanto per la profondità della sua arudizione. Egli era di Groninga, e

sus aruntines. Egil era di Grotingga. e mori a Leyde il 25. Gennare 1760. (Biogr. Unic.) Schultingi (Antonii) Oratio de Jusisprudea-ia Hatorica. Sta nel T. 2. Opuscul, Va-rior., e mella eguenta Riccola:

rior., e nella aguesta Riccotta:

- Jurisprashesta Vens. V.
Lo Schullingio, Giureconsulto, nacque
a Nimega il aŭ. Luglio 1650, Fu Professere di Giurisprudenza a Leida, ore
mori il 12, Marzo 1754, (Biogr. Univ.).

12, Marzo 1754, (Biogr. Univ.). De Sone laudamort il 12. Marzo 1754 ( Biogr. Univ. ) Schumscheri ( Henr. Aug. ) De Sene laudatore tempora aci se puero, Observatio. Sta nel T. 1. Mascell. Lapsiens. Schurzfleischis (Conr. Saouela ) Orthogrephia

Romena. Sta nel volume di Bevenue, V.

Queso Dotto, uno de' più laborion Fr-lologi della Germania, naoque a Cortorli, nella Courea di Waldeck in Dicembre

nella Contea en vianueca su sono di 1641. Fu Professore di Storia, e poi di Poesta, quindi di Greco nell'Accademia di Wittemberga: morì in Weissar e 2. Luglio 1708. (Biogr. Univ.) Scharfleschii (Hon, Leonardi ) Aonus Romaporum Julianes libro commentario illustratus eum Rationibus et Tabulis compluri-

has ad praeseusem statum seculumque acest Calendarium Constantii Imperatoris, Viembergae, Schroedterus, 170. T.1. 4 ° PC. ıa

Ouesto fratello cadesto del precedente gli subcatrò nella Castedra di Storia nel-l'Accademia di Weimar, e più tardi gli successe mella carica di Bibliotecario di Duca di Waimar: morì nel 1723. ( Biogr. Univ. )

Schuyl (Florenti) Praefatio in Ren. Descar-tes de Homine Tractatum. F. Descartes. Schwabii (Jo. Georg.) Descrutio de Moloc es Remplam. Sta nei T. 23. di Ugolino. Schwandineri ( Jo. Georg. ) Scriptores Rerum

enwantstert (36. Deeg.) Serigores Berum Hangarizarius veeres et grousti, cure l'res-fatione Matthian Belli, Vandsboner, Krats, 736 T. S. fol. PC. VI. G. 1736 T. S. fol. PC. VI. G. 1736 T. S. fol. PC. VI. G. 1800 Comgister a ricercata (T. D. B.) Que-to Comgister a ricercata (T. D. B.) Que-so Comgister a ricercata (T. D. B.) Que-so Comgister a ricercata (T. D. B.) Que-to Comgister a ricercata (T. D. B.) Que-to Comgister a ricercata (T. D. B.) Que Vienna, e morà il 88, di Settember 1791. (Biogr. Univ.) Biogr. Univ. ]

Vision's Borne of the Committee of the C

th XXVII. 9 to Sia nel T.2 p. 210. Thes. Theol. Philol. -- De Pogna Michaelis at Draconis, ad Apon XIL 7. 8. 9. Hol. p. 836.

Schwederi ( Gabrielis ) Daputationes viril ex Civito, Perenti, Publici, atque Feudalis Ju-ris Peudentia selecti argumenti. Esslingae, Manteleus, 1751. T. 2. 4 ° X.I. C. 8. Con efficie dell'Autore.

- Appendix Scripta quaedam Libertatem Decimarian Laicalium e contributions ad refectionem Ecclusium Parochialium asserentio, impognantia, vindicantia exhibens T. 1. 4.º XI. G 10.

Questo Goareconsulto che fu Consigliere del Tribunale di Tubinga, e Professore di Dritto Pubblico e Fandale nell'Uniseesath di essa città, era nato a Cislin il 18. Maggio 16,8., e mori il 50. di Aprile 1753. ( Biogr. Univ.)

Aprile 1920. (Biogr. Univ.)
Schwerdtneri (Joan, Davadis) Olservatio de
lissusctums, Stond T. 1. Mosell. Lipsienz,
Schwertneri (Dav. Goth.) Elias Corvoram
Convictor ad 1. Reg. 2vt. 1. f. Dissertatio. Sta nel T. 1. p. 428. Then. Theol.
Philol.

Philot.
(S. Scini (Domenico) Elegio di Francesco
Marrolico, Palermo, 1868., dalla R. Stam-peria, T. 1. 4 ° XXIX. T 16.
Questo Elegio di assai bene accolto
dalla Repubblica delle Lettere, e di esso

si giovò il Chiaristimo Barone di Zach. . rapportando le oservazioni fatte dal Maurilico sulla Stella brillante, apparita nella Cossellazione di Cassiopea nel Novembre del 1572., e sparita in Marao 1574., privendo di essa nel sso Giornale Cor-respondence astrononsique etc. T. v.

p. 178. e 179 5) p. 170. 6 179. 5) p. - Memorie zulla Vita e Filosofia d'Em-podoche Gergentino . Palermo , 1813. , Dalla Stamperia Rosla . T. 2. 4. 0 XXIX. T. 14. (S)-

Uneste Memorie furono per la prima volta inserite a brani in veri volumi della Hiblioteca Haliana, e nel vol. 1 a p. 523. dopo di encen fatto l'elenco p. 523. dopo di enere setto i tenno de vari Autori, cho del nostro Filosofo Gergentino scriusero, si dice: « Clu vaole a con minor tempo e franca, o margior > piacere formara nell'animo suo una » (quanto a pub) ben capresa e con-pluta ismagine di Empedecle, legga n i due non grossi volusti di Domentoo » Scenti, Prefessore di Fisica nella Uni-versatà di Palerno, mertamente pre-gataississi in Secilia, e degni di esser » consocuti per tutta Italia. » El Bott. Defentenza Sacchi nella son Storia della Frienchi Green, al T. H. P. V. p. go. in una nota, acrivendo di Empadocle, e rigionando di queste Momorie, acrisse: « Tanto mi parvo quell'opera con n avenero interno a tutti i mighori Fin aressere interno a tutti i miglori Fi-plosofi, si potrebbe busingara di dare salla Repubblica della lettere una cena-pitas istoria della Fideosfa universali-pitas istoria della Fideosfa universali-pitas istoria della Fideosfa universali-pitas istoria della Fideosfa universali-pita della proposita della Compania del 5) — Discosso interno ad Archimedo. Pa-leceno, 1855. nella Reale Stansperia. T. 2. 4.º XXIX. F. 57.

« Elogio scritto con molto chiareza n con ornsto stile, e, ciò che più ma porta, con piena conocenna del seg-petto n Così la Biblioteca Italiana T. St.

p. 225.
(S) -- - Introduzione alla Fisica Sparimen-tale. Quarta eduzione. Palermo, 1820. Dalla Tripografia R. di Guerra, T. 2, 8, 9 XXIX. F 56. p. 125.

Quen' opera fu ristampata nella Bi-blioteca Scelta di Scrittori antichi e moderni; ma le aggrante, che l'Autore vi ha fatte in questa ultima edizione, l'humo migliorato di molto. Queste due ultime opere ci sono state grazionamente donate dallo sceno illustre

Domesico Scinà, Abate di S. Angelo di Brolo, Professore di Fisica Sperusen-tale nell'Università di Palermo, Regio Storiografo, Membro della Commessione di Pubblica Istrusione ed Educazione, e Direttore della Segretaria di essa, na-cque in Palermo il di ultimo di Feb-

eque in Palectus al di ultimo di Feb-braro del 1765, vive tuttera per l'once della nas patria, e della Sicila. Scaransiode Regine Majorica Totamentum, An. 152. Sie nel T. 9, p. 276 di Achrey. Science (la) pressipre de l'Imprinante, avec des ligures en boss en en taille-donce. Sint Omer, Ferciel, 1723. T. 1. de P.C. in lat. Omer, ferciel, 1723. T. 1. de P.C. in lat. de pressioner bisocies a rece le insputenti des pressioners bisocies a real est.

des principanx historiens tant anciens que modernes. Paris, 1668. T. 1. 16,0 PC.

III. P 22. Scientia Saluis, Gentium, Judaeorum, et Haereticorum errores confundens, sive Se-lectse controversiae contra omaca Religionis Catholicae houtes. Bumbergue, Gobbardt, 1758. T. 1. fol. VI. M 10. Seiglio. F. Aurelio ne Codici MSS. Symeon (Recared) Gérémonies et Coustumes

qui s'observent aujourd'hui parmi les Juifs. P. Cérémonies.

Scimin (In ) di Montalto . T. 1. 8.º XXIV. C 58

Scimni Periegesis. P. Hoeschefius.
L'Hoeschel, prendendo errore, diede
e Scimno il noma di Marciano di Erroe Scimno il noma ul surcesso ul zer-clea, e sotto questo nome las pubblicato per la prima volta la Periegesi di Scimno, con Scilare, ed altri Geografici, in Augusta 1600 in 8.º ed è l'edizione, che da noi si possiede. Scimno di Chio, fioriva 80. anni av. G. G. secondo le Schoell, ma il di lui Traduttore osserva in una nota, che non agli 80. ma a' 90, aoni prima di G. G. vione fissata l' epoca nascita di fut, o, secondo il Sanio

della mancia di lui, o, mentarrangia Ramania della mancia di lui, o, mentarrangia Ramania Epinolae. F. Servetan, agli 28. Scoppia (Caparari Epinolae. F. Servetan, art. List. T. J. F. S. et G. F. Se G. Lo Scoppio macque ad Palatinato a 79. Maggio 1956, e met a Padora a 79. Maggio 1956, e met a Padora a (S) Scoppus (L. Ja.) Gramaniate, de Epinolis componentia, erandia caracinida sectionia esc. Venezio, apod P. Essellam, 1558. T. H. S. X.X.I. N. 19. Pedani del no sectioni, il solo clas revese qualche rome financia del no sectionia del no sectioni del no sectionia del no sectionia del no sectionia colo, il solo che aveue qualche nome fu Lucin Gio. Scoppa, Napolitano, Mestro di Grammatica nella sua patria, ed ivi morto vecso il 1540. Fu autore di altre morto veno il 1biga Fu autore di attre opere di simile argonento, ma uomo di un'intollembile arroganza, a devua perciò dal Sannazaro, e da Nicolò Fran-co, il quale coal leggadramente se in fi adempare la sua Grammatica? Gio-conni Scoppa. Chi è quegli, che agni giorno conni Scoppa. Chi è quegli, che agni giorno ci fa la giunta? Giovanni Scop-ma. Chi è quegli, che non compre attro, par Chi è quegli, che non compone altro, che cose rure? Giovanni Scappa. Chi è quegli che poi le vende nella sua scuola? Giovanni Scoppa. Fedete dunque, che onore zarà quello, che me-rita Giovanni Scoppa. (Tiruboschi, T. FIF P. 111. p. 311.)

Questo Gennta, Editore delle Omilio di Trufino Activescovo di Tauromenio,

di Teofore Arrivescovo di Traromenio, nacque in Palemo nel 1593, a mori a 19, Ouobre 1656. / Estevel J Scoti (Josonis Bans) Io quartum Librum Sententiarum Quaesioners. Venetus, 1598, Sessa, T. 1. fol. VL. L. 18.

E questi il celebre Dottor Sottile, E questi il criebre Bottor Sottule, creduto da alcuni l'antore dell'opinione della Conorzione Immacolata della della Conorzione Immacolata della Santa Vergine. Fu detto Scoto, perchè nato in Doneton nella Scoria, il sue co-rosme fu Duna. Fiori anl finire dell' XI rcolo, e mori a Parigi nel 1108. in età

secoto, e mort a Parigi nel 1308 in età di circa 33, o 35, anzi (Du-pin, Bi-blioth, etc. T. a3, p. 195.) Sotus (Romaddus ) P. Vita Marie Sosto-rum Beginse. Scotti (Jaconis ) Dus Sutra per loca Divisae Servitura noncodienta Reasonia. Vales Erritaura noncodienta Reasonia. Vales

ocous (2000as ) Dies Sacra per Joca Divisse Scripuzze progrediens. Boeseise, a Vulpe, 1756. T. 1. 12. ° XIV. C 55. Queso Scristore era Gesuita, e vivera verso la metà del pantato sondo. Scribani (Caroli ) Antorepia. Antamepiae, er Olice Plantin. Moreti, 1610. T. 1. 4. ° PC VL D 6.

Questo volume contiene della stesso Autore l'opera segnesse:

--- Origines Autuerpensium. Autnerp. Moreins, 1610. -- Medicus Religiones de a

bis, et eurationibus. I Lagd. 1619. T. 1. -- Adolescens Prodigus, Lugd. 1622. T. 1. 12. ° in lat VI. C 9. -- Amor Divinus, Lugd. 1624. T. 1. 12. °

in lat. VII. B 11.

--- Chrison Patiens più enercitationibus il-lustratus. Antenerius, Potoina, 1849. T. J. 4° in Ist. IV. B. J. Questo Gentin nacque a Bruzelles nel 1861, o mori in Aurena a 24. Giugno 1869. (Sottreel.) Scriptores de Re Militari. F. Frentinus un Va-

petine

gettus.
rriptores de Re Rossica. F. Cate.
rriptores veteres de Fide Catholica. F. Chif-Scriptoribus (dn.) Excidii Trojani usque et post Homerum Judioium. P. Observ. Select. ad rem litter. T. HJ.

Scriptoribes (de) Originis Romanae Judi-cium Ibid Scriptoris incerti Interpretatio Inscrip

criqueris incerci Jaterpestatio Inscriptionnes et Epistaphicum quae Andiquarise, quae Urbs est Bosties in Hispania, reportunture. Sta nel T.5. di Salleagre. Stand T.5. di Salleagre. Patrotibus, et de ejus Partotibus, et de ejus Christianismo. F. Obsert. Salect. di Run.

Fabriate de 1910 : Fabriate de Rem.
Christianison, F. Obsert, Select, ad Rem.
Etter, T. J.
Litter, T

secolo

Scriverit ( Petri ) Batavia ill rivera ( retri ) Estavia illustrata, seu de Batavorom Insula, Hollandia, Zelandia, Frisia, Territorio Trejectensi et Geldria, Frisia, Territorio Trejectena et taentria, Scriptores varia notas mediceia, muno pri-irrum collecti, simulque editi. Lugd. Bat., Elaevir, 1609. T. 1. 4.º PC. VI. C 11. Gli Autori, che compongono questa Raccolta 1980: Ger. Noviemago, Gera.

Aurel. Gondano, Crisost. Sanzio Napel., Des. Erasmo, Adriano Barlando, Levino

Le Scriverie nacque ad Harlem a 12, Genanco 1576., e mori a 30. di Aprile 100. ( Biogr. Unio. ) (S) Seuderi ( Francuci ) De variadorum, moc-

borumque cootagoocrum Origine, caro, aque lacili exactione etc. Napoli, Typ. Beg., 1789. T. 2. 4. ° XXIX. K. 4. Per cyster i sospetti di parzislish. perlando di alcuai soggetti, potreblero perlando di alcun suggessi, possizione di for nascere le selazioni di attocisio e di

dimestichesza, che abbismo con essi avato, non faremo che trascrivere su di quesi Opera i guadaj de persona escere, e impersiali. La faceltà Medica Napolitana, a cui no fu rimono l'esamo, nel aco Rapporto si espensio ne' seguestii termini: » Dobbiam dire che l'Opera dello Scun ders è tale, che antrita la pubblica napprovazione. Vi si accepe deutro une > sceltezas a profoudità d'erodazione men dica, cha non può a mono di zon ren-n dere gradita al Pubblico questa hella sua > produzione. Quello, chi è veramente > sorprendente, f Autore v'ha raccolto > con un travaglio pensso ed indicibile > tento ciò, che può fire al suo pro-> posita, e può appoggare le sue 26-> serzioni: taotoche se non vi fine al-» tro di pergio, lasterrible questo solo a classificaria tra la Opere da sommo » utilità. » A questo giudizio de' poli detti Professori Napolitani, corrispose, aliorelie l'Opera fu publiceata, quelle de più illumnati Giornafuti, ed Acca-deane dell'Europa, e noi debiam li-mitarci in una Nota a non produrne, cite alcuno, ed abbiamo acelto quello dato cite alcuno, ed abbiamo acelto quello dato dagla Ediscri del Giornale Enciclope-dico d'Italia, o sia Memorie Scienti-fiche e Letterarie cc. T. v. n. ° 11. p 11. > In questa Memoria l'Ausore si mostro solamenta appieno versato nella > teoris e pratica medica, appieno iotoso > de tutti i Classici auticlii e moderni » Scrittori in quest'Arte, ma ancora dotto, » erudito o profondo nel la altre science,

» ed impegnatissimo pel bene generale dell' Umanità ec. (S) -- Supplemento alla Memoria per servire alla facile e perfetta Estintono del Vajuolo, e di tutti gli altri morbi contagno ai acutt, che cronici, eccetuata la Lue Venerea, an tutta l' Europa , e nelle altre Nazioni , presso le queli non nascono endenuci. A coi si aggrunge: Apperatus Institutionum

aggung: Apparetus Institutionum Pa-thologico-pacticarum, a Mugni Hippo-cratia doctrina majori ex parte sumpia-rum etc. Napoli, 1788. Mazoda-Vocola. T. J. 8. ° XXIX. S 17. Contiene in fine la Memoria per ser-vire alla facile e perfetta Estinzione

etc. Napoli, 1787.

Ouesta Memorie fn scritts, a pubblicara per tutti chiarire i dabbj, e ap-pianare tutte le difficoltà, che a fecero da alcuni Medici in Napoli ragguardevoli per autorità, e per dottrina, che tennero da prima d duegno di Scuderi per d'ini-

possibile esecutions.
(S) --- Elementa Physiologica et Patholo-5) --- Elementa l'inystengua gica juxta Happoceste principia ab hisque educta de febrilus doctrina, tironibus se 1815. Testituendis accommodate . Catinoe , 1813. Ty-pis R. Univ. Studiorum. T. 2. 8. ° XXIX

Quest' opera fit scritta dal sto instan cabile Autore in un'età quoi decrepita, rabile Autore in un eta quat accepara, in esi gli usumui persano a ripasarsi pintesto delle fatiche fatte, che ad impeenderno delle noore. L'ilhatre Autore del Propetto della Storia letteraria di Sicilia etc. trova esatta, concisa, e trattrggiata da mano maestra la descrizione, che vi si fa delle feb-tri, e delle loro variazzoni; e di un giulizio casto del merito di tutta l'o-

pera. T. 1tt. p. 119. Questo Antore, che alla morale di un ottimo Ecclesiatico univa la suggraza di un dotto Scrittore, nacque in Vagrande, terra dieri miglia a settentrione di Cata-nia li 10. Novembre 1753. Fu Primo Professore di Medicina Pratica in questa R. Università, e R. Protomedico; mori in Catania a 20. Granaro 1819.

(S) Scuderi-Quaterocchi (Roserio ) Introdu-zione alla Storia della Medicina Antica Moderna. Napoli, 1814. Nella Stamperia Reale. T. 1. 8. S XXIX. S 21.

n In quest' opera, scrive il diligente Antore del Prospetto della Storia Letteruria di Sicilia nel escolo xetti., » Sruderi dipartendosi dal mesodo ordinario, si striga dalla confusione di molti nario, si striga dalla confissione di moni-fatti, ne' quali è avvilingpata la storia » della Medicina, facendo di questi tanti » facci separati, o sia riducendoli, come » peaticar segliono i Naturalisti, a classi, » Cascana classe è determinata da un > carattere proprio, o aia dagli stessi prin-> cipi, che forma le danno c vita, e > ragionamento, e più di queste classi > l'epoche varie segnano, nella cui suc-> cessione si veggono le vicende, l'ar > dare, i progress della Medicina. non corre egli, ttè si sourrisce dietre p le minutie, e le particolarità; ma in-porte massi a coglière i principi don instanti in cuscura, close; no si af-no finna a cercare e referire i nomi di n questo o di quel medico, ma ad ada diure solamente i valentuomini, che a diure solamente i valenzionini, che a humo i priocipi immagnitto, e coi principi lani dato nome e rilieve a principi lani dato nome e rilieve a principi lani dato mode la principi la di principi di principi di principi di cui eggli dipprene agan restri i semoni a usonitti, che di stanpo in tropo so-pra gli altri delvandori, hanco col loro ingegno e celi loro sapper for dato el decressioni la redicina è di-» dato ed accrescioto la medicina e uso-porinato sulle menti e sulle opiniosi » del medici etc. » Aveva egli nel 1864, per la Samperia Resie in Palerno pub-blicato un Programma di nu sistema di medicina teorier. « Vasto, dice il n prelodato Autore del Prometto, era il n disegno dello Scuderi, filosofico, e pieno di dottrina, parte abbonust parte ad escentione condotto, ficcondotto, to di » altro mancava, iche di tempo, è ma-n tunità. Ma qualo che si fone egli stato, » ci annunzia nell' Autore prestarra d' in-» telletto, ampierta di cognisioni, amor

n di travaglio... a di travaglo.

Questo govina Medico di professore,
a, cui pre la rigantazione acquattanti colla
sua Introduzione di offerta la Cittede
di Medicina Teorica nella mobila Unispristi di Palermo, era Nipote del precedente, e necopie in Vigigande Susso
à 15. Ottobre 1955. Kella sua prauca,

gli era superiore a se stesso; al tetto drgf informi operava prodigj. Gh er-rovi della ma immagnazione gli fe-cero abbandonar la Cattedra, la Capitale, la patria, i parenti, e lo por-tarono ad incontrar la morte in Verona a 21. Maggio 1806. La più tenera aniciria, che oi univa a lui, e col quale avenuno avoto comuni gli studi di belle lettere, non ei ha permesso di stendere questa nota seura hagnirla delle più sinotre ed involuntario lagrime: chi scuto l'arriore di questa sacra fiomma ci scu-

serà questa ingenua confossione sted quexa ingrana confissione.

(S. Scadref (Solvadere ) Le dau Bhiotocche
Daileghi sepra le Tragedro di S. Scaderi,

Latenia, 1855. Dails Samperra de H. Stadi, T. L. 4. X. XLM. I. R.

X. T. 4. X. XLM. I. R.

(S.) --- Dissertationi Agamie riquardeani

I Repno di Scilica. Castma, 1812. Della

Samp, dell' Università. T. 1. 4. ° XXIX.

1 35.

5) --- Dissertazioni Economiche riguar-danti il Regno di Sicilia. Cat., 1818., Dalla Stamp. do'R. Strodj. T. 1. 4 ° XXIX.

(S) - Principi di Civile Economia. Na-poli, 1827., Dalla Stamperia Reale. T. 5. 8.º XXIX. I 15.

Quest' opera con R Decreto de' so. Diormbre 1806, fin dichiarata Elemen-tare per l'Università di Catania, dovendo Commercio, ed Agricoltara, e ciò dictro i Rapporti dell'Accademia Reale delle Scienze di Napoli, e della Commessione di Pubblica Istruzione di Sicilia. La prima nel seo Rapporto de' 10. Dicembre 1826, dire. « E parere degli Accadentin ci, che l'opera audetta, ore venga n insegnata nelle scuole dell'Università n di Catanin, surà utile, e spanderà a n profitto di quella popolazione, e del n Regno intero de' humi assai proficui a n quel Paese, ove sinora non pervenero, n e dandoni alle stampe sotto gli auspie; n di S. M. il nostro antabilissimo Sos di S. M. il mostro antiablissimo So-s vrano, segurerebbe a di Ini gloria l'o-s poca dell'introduzione di una scienza n muova nella feosadissima Trinacria. » Lia Seconda nel suo Rapporto de' 16. Ottobre 1845, si espresse ne' arguenti ter-muni. « Concliude la Commessione, che mini. « Cardinidi la Commonume, the » I spera dello Senderi ha un mettine » rodes per il suo metodo, per la sue » ides, per la tonosione, « per la » idea, per la tonosione, « per la » finalmenta l'Autore monte, escre la » mi idea festo di langa rilitonome, » ed inno attudo approbatido degli Anti-toti, che su myras moreta la sue idea festo di langa rilitonome, » ed inno attudo approbatido degli Anti-no della della della della con-viria siltre. Accedenta dell'Italia, mon-viria siltre. Accedenta dell'Italia, mon-non discordi dell' attia, sono discordi i il Sig. Sey, il primo Economisa Grance.

« la ma serva delle con discordire con-Beeiclopedique dice: cet ouvrage concourt à echirer une Nation sur ses

veritables intéréts etc. Trattato de Bosché dell' Eina . Ste nei T. t. tt. ttr. degli Atri dell' Accademia Gios-V. Girenia.

nacque anche in Vingrande a 7. Loglio Commercio , ed Agricoltura in questa 458

Università nel 18ep. E Socio di quani trate
le Accadenta d' Lulta. Vive attulinento,
osorato della carica di Consigliere d' Intea-latana di quasto Valle, alla quale fia
prenosso con Dereno de 16. Novembre
1840
Scudent Bonaccorsi (Rosario) Massocia sulla
Matsocolomo Generale e su i segni maturali.

Matorologia Generale e su i segni naturali Metorologici dell'Enna. Sia nel T. ttt. degli Atti dell'Accademia Gioenia. Quesso Socie attivo dell'Accademia

Questo Socie attivo dall' Accademia Giosnia nacque pacimenti in Viagrande a 5. Luglio 1-6ia. Possessore d'una prege-vole Collecione di Libri, Sampe, Di-segni, Pitture, e d'un piecolo Mu-seo di Antiquaria e di Stora Naturale passa tranquillamenta la sua vita tra l'asempimento da doveri di un baon cittadipa, e d'un probo particulare, a tra le pacifiche occupazione d'un Uomo de

(5) Scuola ( la ) e la Biblioteca Cassinese Saggio Storico, con annot. dell' Avroc. G. B. Gen-naro Grossi. Napoli, 1820. T. 1. 8. ° XXIX.

Scuola da' Principi, e de' Cavalieri. P. Vayer. Scisan (Assedio ed impresa di ) P. Sansovino Historia Univ. P. 111. Soylacis Peryplus Maris Mediterranei. P. Geo-

graphica antiqua sur Hoeschelius.
Scilace, celebre Matematico dell' Isola
di Carianda mella Caria, fioriva sotto il th Cananda mella Cana, inova sotto il regno di Dario figlio d'Istaspe veno l'anno 523, avanti G. C., secondo alcuni, sua sono discordi gli Erudati sall'epoen in cui Scalace è vissuto, o più tono su quella, in cui è auto compilato il Peripio, che porta il suo nonsa. In quest'e-pera sono ragunati gl' Innerari de' viaggiatori del suo tempo. Egli dà nossoni multo rilevanti sulle costa del Mediterranco, sugli stabilimenti de' Cartaginesi ec. In questo Periplo, si trora per la prima volta il nome di Roma. (Schooll,

T. 11. P. 11. p. 136. ) Scymui Chia Fragmenta, F. Stephanus Bi-

Scimno Geografo era dell'Isola di Chio: il secolo in cui visse, è ignote. Foce una descrizione di tutta la terra in versi, una descrisione di unua la terra in versi, ma non ne rentano, che al troisi Frans-menti, e sono quelli, cha vangono ri-feriu di Nicione Binatino. "Alberei Ja-Secondo (Giusuppe ) P. Midleron. Secondo (Giusuppe ) P. Midleron. Secondo (Giusuppe ) P. Midleron. Secondo (M. Disertanio na ri Expolition d'Alexandre contre las Perses. P' Mensiero de Litterature est. T. p. 65 del Eppo-mento a fenano. Ibid. T. q. p. 405.

-- Mémorre sur l'attentat commis pur une partie des Chevaliers de Malte, contre le Grand-Maltre de la Cassière, Ibid. T. so. Grand-Mattre de la Cassere a roma a von. p. 52-7.
Dionigi Francesco Secousse, nacque a Brassa agli 8. di Gennaro 1631. Fu mambro dell'Accademia della Incritioni mori a Parigi a 16. Marzo 1936, Elisgo Università estate Machiavellistarum, et Monarchematica.

Millore E (10). Salect. ad rem

chorum Historia . V. Observ. Select. ad rem Litter, T. vz. butter I. vi.

(L.) De tota Gracculorum
hujus aetatis Litteratura Sermones quatter:
Accessere quaedasa M. Philocardui Equita-

tiones. Generae, 1737., Tornosii. T. 1. 4. ° PC. XI. C. 9. --- Editio Secunda., Hagae Vulpiae 1758, T. 1. 8. ° PC. XI. A. 10.

Setto il nome di L. Settano si nascose il Gesuita P. Giulio Cesare Cordera, nato Il Genita P. Guilao Caure Cardura, nato in Atasandria Guila Paglia nel 1794, e morto nel 1785. In quate Satiro prese na pungere, a deridar attoro, che zolla vece e colla penna senditarano e ripravano il natotto degli Studi del Ganzinito Iliutto. Furono pubblicate del Grazia Grobano Lagranssini, a secolta con incredibile appliano. Il celebre Decirco Giovanni Lami credetta di esere agli preso di mira nella persona di Ruillo sendita di care mentina di carante del care sendita di eserenta con la contra del carante del care della carante del carente del carente del carente con car

es scaplions acremente contro Legouar-sini, è i Genuit in generale col suo Ca-pitolo I Pifferi di Montagna, she andarono per conare e furono conati, che trovasi in tutta e due le edizioni done che trovau in tatta e due le edizioni dipe il quarto Sermone; mi i soci a veresari mossi più a sdegos scrissero il Sermone quinto, che trovasi in fina della seconda edizione. ( Cardella, Compendio ec. ) candi Athenienis Sophistas Sontentine, Gr. et Lat. Stanno nel T. Xttt. p. 565. Hi-

blioth. Gr. Fabric.

Questo Pittagorios visse sotte Adrian Filostrato ne acrisse la vita. Si dice di lui, cha agnospto della leggerezza da di-scersi, chi egli udiva, a impose un esarre ailenaio. Se questa novelletta fosse vera , Secondo non avrebbe forse maritato dai suoi contempornen quella considerazione, in cui si sa, ch'egli su tenuto. (Fadric.

foc. aif.) Sedati (S.) Episcopi Homilia de Epiphania Redemptoria nostri Jesu-Christi. Sta nel T. 15. p. 833. Biblioth. PP. Questo Vescore è Autore d'incerta atà.

Sedulins V. Coelius Sedulius. --- Carmen De Varia locarnatione. Sta nel T. 9. p. 125. di Martene. Secrupe (Jonae) Dissertatio de Titulo Babbi.

Sta pel T. st. di Ugolino. Segetus. F. de Principatilus Italias. Segneti ( Paolo ) Opere distribuite in quatre Tomi . Venetia , 1758., Baglioni . T. 4. 4. 6 in lat. IV. D 3.

Con efficie dell'Autore, incisa da GiroL T. L. La Vita dell' Antore : La Manna dell'anima — Le Meditationi per totti i giorni d'un mesc — L'Espontaine del Misserre — La Pratica di stare interamenta raccolto

con Dioser I carpus venerdi di S. Mura. Meddalana de Passi. T. II. II Quarenmale. ..... Le Prediche detto nel Palasso Apostolico. ..... I Panegiriri Sacri. T. III. II Gristano istraito nella san Legge. T. IV. L'Incredulo sensa scusa. ..... La Concordia tra la fatica, e la quiete ... La Let-tera di risposta sopra l'Eccesioni, che de tera di risponta sopra l'Eccasioni, che dia un Difenzore de roderni Quetiniti = l'actio-primajoj, em si fonda la nuova Orzzione oggi detta di Pura Fada ec. = Il Evro-di Maria Vargina. = Il Parreco Istruite == Il Confessore Istruite == Il Confessore Istruite == Il Fenimana Istruito a lora Confessora i = Lando Sportuale == Il

a nen Confessesi un Luide Spirituale — II Magniffont, Opera postumas — II P. Segneri, Gesunta, nacque in Nestano, cità della Campaga di Rosa a 1. Merza 1524, e nori a g. Diccubre 1634 (\*\* Dalla vita, che precede nel T. t.)

1094 Datas visus one preT. I.)

« lo non parlard, serive il Tirabonchi
» T. vist., delle neste opere Asettiche,
» ch' ei ai ha lascine, la quali per altro
» sono seritte con tal porezza di silla,
» che per la mèggior paris sono state
", credute degue di essere annovarsa tra

n quelle, che fenno testo di lingua.... n Noi dobbiamo solo formarei nell'esan minure il genere d'eloquenza, a cui » egli si appigliò nelle suo Prediche, e » ne suoi l'anegirici. Gli Oratori de secoli » precedenti es avent date Omilie piut-» tosto che Prediche; perciocchè essi si soccupavano comunemente in dichia rare il testo del Secro Vongelo, e in
 cavarne le riflessioni adattate al frutto
 de loro uditori . . . . Quelli del secolo x XVII. rellere fare maggiore uso del > raziocinia, ma essi invere no ahma-> rono.... Il P. Segneri conobbe, che > non era quello il modo di maneggiare non era questo il mono di maneggure con decoro e con frutto la Divina pa-rola, e anggiamente cerdette, che quel ne gonere di cloquenza, che effetti si pro-digiosi avera già prodotti al tempo dei S Greci, e de Remani Oratori, non do-S Greci, e de Romani Oratori, non do-> reuse essere meno opportuno, quando > fosse rirolto agli argomenti della Cri-> sauna Religione. Ei procurò dunque di conformaria e que prissi medelli, > e si consoce chiaramente, che prese n is recial mode ad unitar George.

Ei non ama multo le divisioni, come non le amavano gli antichi Oratori; ma stabilita la sua proposizione si ac-> cinge a provaria, e con tal ordine di-> spone gli argomenti, e con tal metodo > gli va incatenando fra loro, e strin-> gendo con esi sempre più l' Uditore, no che quanti allin si trora convinto, e no forza è, che si accenda, persuaso dalle na ragioni, e messo dall'eloquenza, con or rigidat, e mosa dati esculuata, con ocui l'Orater le promurer, e la isorlaz. > E shandi dalla Sera Floquena quei predan oramenti, che l'ignorana de secoli precedenti vi avera intredotti, e che il reo guato di quell'elà avea smodatamente accrasciuti; e l'abbelli impropriata del deservatione del conn invece colla varietà delle figure , e colla

n vivacità della immarinazioni, n Segni (Benardo ) Storie Fiorentine dall'anno 1529. fino al 1555., cella Vita di Niccolò Cappone. Palermo, Rapetti, 1778. T. a. 4.º PG X. D so.

È ristampa dell' Ottima edizione di Augusta 1723. in fol., la quale, come auesta Gamba nella sua Serie su adoperuta da' Vocabolaristi. Il Segni mori in Firenze sus patria,

Il Segui mori in Firenze zus patria, nel 1559, e La Sorio da luc conapusa. ... » si per eleganas di sulle, che per arce e di narraione, e per gavità di sentina menti, è una delle maglieri di quelle di e la companio di consultata di consulta

Segni ( Alesandro ) Orazioni. Ioi T. II. Segunna ( Petrus ) V. Selecta Numismata.

Questo Decano di S. Germano d' Au-zerre, fa uno de più celebri Antiquari del suo tempo. Era stato Consigliere, o Cappellano Miggiore di Anna d' Austra Reseau di Propri Regins di Francia: mori e 4. Aprile 1672.

Scheri, De primordia Calmoriscensis Mona-sterii Ordinia S. Augustini in Diocesi Tul-lensi Libri duo. Stanuo nel T. S. p. 1159. leasi Libri due. Sharuo nel T. S. p. 1109. di Martene Thee. Nov. Sine (Putri la ) Honori Nepsathes, seu de abelundo luctus. Sta nel T. 11. di Grocovio Thee. Ant. Gr. Schehov (Ja. Heav. Chris. de.) Historia nel niversi Jurie Remati. Sta nel T. 6. degli

Opusc. Varier.

Schleni ( Jonnis ) Opera comia tem edita quam inedita, ex reconsione David Wil-kins. Lendini, Bowyer, 1726. T. 5. in vol. 6. fol. IL G 5. Barcalas siscerca.

Raccolta ricercata. (D.B.) Con bella effigie dell'Autore pinta da P. Lely,

effige dell'Autore pinta da P. Lely, e inois da G. Vertte.

T. I. Dedicatio, Pracfatio, et Vita Seldeni 

De Anno Cerlii Veteris Ecclesies, son 
Rep. Judicione, Datectatio / Six ancores 

nel T. 1.s. di Ugolino ) 

De Jure Naturali 

et Gentium justa Disciplanam Etrasoccum 
(Si trava ancora nel T. 2.s. di Ugolino) = De Synedriis et Praefocturia Veterum

Trattato dotto e stimato ( N. D. ) T. II. De Successionibus in bona definect rum, et de Successionilus in Pontificatum Elstacorum. ( Si trova ancora nel T. 12 Estracorum. (Si frova amenoa nel T. 15.
di Ugolino ) um De Dia Siria, (Si frova anora nel T. 33. di Ugolino ) Opera pieza di profinde ricorche. (N. D.) = Eutychi Ecclesia susa Origina = Usor Election, sen de Nuptiis et Divoctii et Jura Cirdi, id est, Divaso et Talussikos Venerum E-

Quest' opera, ove l'eradisione non è risparmiata, è ptuttosto curiosa che a-

tile. (N) aleeta Anglobritannies

Libro curioso, nel quale si treva la Storia del Governo d'Inghilterra sino al Regno di Guglielmo il Conquista-tore. (N.D.) ==

James Anglorum - Dissertatio ad Fletam un Judiciami de decem Scriptoribus Anglica-nis — Mare Clausum — Vindiciae de seri-ptione Maris Clausi — Marmora Arundelone Note in Endmerum en Epistolae et

Pormats.
T. Hil. Tutte le Opere Inglesi, che sono le sequenti: England's Epinomis — Original of Duels — Tutte of Honour — History of Charles — Answer to Sempill, Tilof Duels w Tutle of Honour = History of Tythes, with he Answer to Sempill, Thi-seley, and a Letter to the Marquas of Ba-chingens — Of the Passage touching the Number 666 — Of Calvin's Jadgenete et the Revelutions — Of the Brita-Day of our Serviour = Of the Partia-Day of our Serviour = Of the Partia-Day of I will be the propose at Each Jens sometimes living in England = Di-cours of the Office of Lord Chincelles. — Privilege of the Baronage of England .= Judicature in Parliament. — Of the Orl-ginal of Ecclesiatical Jurisdiction of Te-staments. — Letter to Mr. August. Vincent, Rouge-Creex, concerning his Discovery of errors Arguments concerning the Baro-nies of Grey and Ruthen - Notes upon Drayton's Polyolbion, Forescue de Laudibus etc. and Hengliam's Summa etc. Speeches in the House of Lords and Common

Table Taik.

Il Seldeno, celebre Giurgeonsulto Inil Seidendo, cereiro Giorgeomatio in-glase, nacque a Salvington nella Contea di Suxrex a 16. Decembre 1585., e mori a So. Novembre 1685. (Dalla Vita che trovati nel T. I.

trovasi nel T. I. J Selecta SS. Patrum Opuscula de Saerorum Ministrorum Officiis cum novis praefationi-Ministrecum Officiis cum novis preefitioni-bus, ac nois, a Francisco o Pueteo. Romae, 1+54., Palentinus, T. a. 8. ° XVI F. a. T. L. S. Gregorii Liber Regulae Pattoralis cum notus as S. Augustini Epistolie diun cum praevio amenio. au Card. Bellarmini Admonitio ad Nepoema cum monito ai Va-

rise Controversise. T. H. S. Bernardi Libri v. de Consideratione

no abbe in preu ne abbe in premie una morte infelice null'anno 65, di G. C. II P. Bonhanes di di Senera il seguinte giulino: a Fra a tuta gli Scrittori ingegnose, quello, . > che se meno ridarre i sasi pensieri s alla misura, che domanda it kuon n senso, è Sensea. Vuoi sempre paserre, n ed ha tanto tamore, che un pennicro > bello de se non faccia impressone, che » lo propone secondo tutti gli mpetti , » ne quali può ener veduso , e lo adorna o con cutti i colori, che possono ren-to derlo grato : di modo che si può dire di > eso cio, che suo podre diceva di un Descree del luci tempo: Ripetendo
 lo stesso pensioro, e valgendolo in
 più maniere le guarta; non econdo > contento di aver ben detto una cosa > una volta, fu in medo, che non > l' ha detta bene. Il Card. Pelluviciai > diceva, che Seneca profuma i suoi » pensieri con ambra , e zibetto, che a » lungo andare danno nel capo: piac-» lungo antaire stanos nel capo: punc-ciosos nel principio, e etancumo molin » di poi. E Quintilismo aveva detto » prima di quosa due Critici, che Se-» neca è pieno di aggradevoli difem, » abundat dulcibae vitiri. Lib. x. c. 1. Questo però non impedisce, che la lettura di Scoren passe essere molto utile; ma quando pero si avrà il guno o il giudizio formato da quella di Gerrone.

eneca è un ingegeo sogolare, adattato a somministrare ingegio agli altri, ed a facilitar loco I inventiona. (V. Rollin, Manier, d'inseg. le Bel. Let T. 2.) Senfa (Car. Samuella) De Epscoporum Misnemium jure cadendi monetari, epaque exercitio, Observatio. Sea nel T. 8. Mi-

excretto, Observato. No nel T. & Mi-scell. Liphina.
Sengeberi (Polycarpi) Disceptatio de Mutuo adversus C. Silmani novum dogma. Sia nel T. 3. di Meerman.
Questo Giusecousulto, nato in Bruns-wick, cui il celebre Geounio in una letters a Nic. Benesic chiana virum fance

doctivisum, fiori nel X VII. secolo, (Dalla Senfilebii (Andrese ) De Alex Veterum Liber angeleris. Sta nel T. 7. di Grouovio

Thee Antiq Gr. Ques o Filologo o Ginerconsulto nacque in Bolestavia nel Regno di Bornia a 15. Dicembre 1602, e morì a 27. Loglio 1612 ( Dalla Vita, che precede l' O-

nerti (Andrese) Dissertatio de Urim et Senacrii (Androse) Dissertatio de Urim et Throntum. Sta nel T. 2 p. 986. Theo. Theol. Philol. Senonensia Ecclasiae Historia. V. Richerius. Sententiae Conscorum Graectrum. V. Sta-

phanus Henr. (S) Sententiae Gerronis insigniores, et Pia Apophthegmata ex ducentus seteribus Ocuto-ribus, Philosophis etc. diligentissime sele-cta. Ven. 1569. Avancius. T. 1. 16.°

XXIX. B a5. Sententiae SS. Patrum de venerandarum Inaaginom uso, comprobate in Soucia et generalı Synodo, quae septima Occamenica appellatur, in qua leonoclusturum proscripta hatrest, Sacrarum Imaginum restatutus est enltus, Imperantibus Constantino et Irene matre, anno a Christi Nativetata 756. Ge. et Lot. Sianno nel T. 11. p. 725. Biblioth, PP.

Sententiae varise de Artibus liberalibus, P. Observ. ad rem litter. T. L.

eptem Tubur Socordotales, nive Selecti Septem SS. Patrum Tractatus, Christoscom, Hiero-SX Pariser Illianeus, Cettosonous, Inser-nyuti, Pemperi, Gregorii, P. Danilani, Bermerli, et P. Blesconi, quibus de nors-addita est Tuba Octava SS. Salviani et Vincencii Lirineuse, cum actis Staplans Bo-Junii: Logd., Bachela, 1693. T. 1. 6.0 IV. H 2

Septem Sepientem Apophicemata de Bepo-blien. Séanno in Stoleo, e a p. 268. della nostra edizione. F. Stobacus.

(S) Septem Linguarum Calepium, hor est, Lenicon Latinum, variarum linguarum interpretatione adjects, in usum Seminarie Patavini. Editio sexta emendatior et auctior: cura Jacobi Facciolati. Patreii, Typio Se-

cuvia. Lelino setti emendatior et aucior; cura Jacobi Feecolait. Futerii, Typio Se-manarii, 1958. T. 2, fel. XXIX. Y t. Sersponia Episcopi Thussone Liber adversus Maniclasco. Sca nel T. 4. P. 2, col. 815. Biblioth. P.P. e nel T. 1. p. 55. Thee. Monara. Eccleriaet., in Greco e in Lotino. Quano Vectora for ordinato de S. Attanasio circa l'anno Sio. ( S. Hieron. de

Script. Eccles. J. Serarii (Nicolai) Judices et Ruth explanati, Mogentue, Lippius, 1603. T. 1. fol. HL O 15.

- Jose ab nice of trees uspectures, and the color explants. Least, Para, Martinus, 160a. T. 1. fol. III. O. 16.
- In Tobam, Jadith, Eather, Machabese Componentaries. Nopenius, Lepoins, 161a. T. 1. fol. III. O. 15.
- Omes --- Opuscula Theologica. Moguntise, Al-binus, 1611, T. 5, in vol. 1. fel, III. O 16

T. I. Historica: Josuani Sacrydors = De Posnitrutia Salomonia - Naaman Syrus = Triharresium ::: Miperval ::: Rabbini duo ::: Herodes = De Apostelis = De S. Paulo et Juda proditore = S. Kilanus = Par Sape Comitom.

T. II. Delactica: Prothyron Panlinum ::: Symbolism Atlannesianum ::: Disputatio de Legibes - De Extrema Unctione = De Cotholicorum cum Harreticis matrimonio. T. III. Polemica: Contra Franciscum Picieum Falilinum := Litopeutici := De. Pro-Orationes Lutheroturcicus = De Lutheri Magistro = Apologiae pro Lutheri Magistro Alogia = Lutherus Theodo-tus remissa = De Magistro Calvini = Logi Logi etc. --- Prolegomena Biblica et Comment

in ounce Epistoles Canonicas. Moguntisci, in omnes Epistolus Canonicus. Mogentisci, 1611. Lippout. T. 1. 6d. III. O 17. -- In Libros Regums, et Parshpomenon, Commentaria Pondumus. Lugd., Londry, 1638. T. 1. 6d. III. O 18. Nicodò Serario, Gravita, nacque in Ramberellera nella Locena nel 1555.,

n mori in Magonna a 20. Maggio 1600. ( Sotwel )

f Scient J Scient J State di Pietro Spino, con aggianta di alcune lettere dello ateso Spino. Sta nel T. St. del Calogieri.

-- Dissertainos topes l'Epitalio di Pudente Grammatico. Ivi T. 50.

Quanta Dissertainos e infinita

P Autore al P. Paciandi con lettera da

P Acones al P. Pacinada con lettera da Bergamo 19, Aprile 1-1918. Sercy (Mr. de ) Noverna Trairé pour la col-ture des fleurs. Parks, Predhomane, 2704. T. 1. 16.º XXIV. B 52. Sertenu Sammonicus. F. Carmen de Medicina. Sergenti (Jennaia) Declaratos cursa Docurinum in suis libris contentam. Ste nel vol. Conformità delle Cersmonie Cineni. Sergii Papae I. Bullie - Stauso nella Raccolta del Cocquelines T. 1- p. 131.

Sergio I., Siro di nazione, unoque in Palermo, fri ordinato Pottefice a 15. Diocnibre dell'anno 687,1 seori a 7. Set-

Dicembre dell' anno (89), i secti a y. Set-tembre dell' anno you. (\*) Dalla Vita, che precede le Bolle )
Sergu Papse II. Bolle: Ibid. p. 180.
Onliano Pouetier circa al giorno 10.
Febbraro dell' anno 83; 4, mori a 27, di Genuaro dell' anno 83; 4, buci a 27, di Genuaro dell' anno 83; 4, buci a 27, di Genuaro dell' anno 83; 4, buci a 29.
Sergii Papse III. Bolline. Ibid. p. 25;
Sergii Papse III. Bolline. Ibid. p. 25;
Sergii II. Bolline. Ebid. p. 25;

Sergii Papas III. Bullae. Bod. p. 357. Sergio III., Romano, possioche fuggiasso andis assonderdosi per atte enti-fi cedinaso Pentefice circa al consiscient di Giugno dell'anno 904, e anoli in Sottembre dell'anno pit. De lai contiene di il decimoparto Scienta dopo del Caissofter. C Dulla Vita e C. Sergii Papas IV. Bullae. Ibid. p. 59.
Effette, e coronato Pontefin in Giagno
Effette, e coronato Pontefin in Giagno.

dell'anno torg, e mori nell'anno tota

dell'anno 1002, e mori nell'anno 1012. (Dalla Vila ec.)
Sergio (Emmanuele) Lettera sulla pultaia delle pubbliche urade di Sicilia Palermo, 1977., Riperi T. 1., § VXIV D 8.

— Pisso del Codeo Diplomatico del Commercio di Secilia, 40a nel T. 11. degli Opuscoli di Ant. Sicil.

— Pisso Internationale.

--- Pungo interno ad una Casa d'educa per la gente lasm. T. 1. 4.º PG. X. P.31.
Questo Professore di Economia Civile,
2 Commercio nell' Università di Palermo, sus patris, era nato nel 1740., e mo

1 5. Maggio 1810. ( Scind , Prosp. T. a. Maggo 1810. (Scima), Prop. 1.
 Sere dell'Edizioni Aldine per ordine cronologico ed alfabetteo. Seconda edizione con Emredazioni e Giante. In Pedova, 1799. Benndolese. T. 1. 8.º XXIX. N. 7.
 Serias dell'Edizioni de Testi di Lingua

Italiana. Opera nuovamente compilata, ed arricchisa di un' Appendice contenente altri arricession di un apprintice contrabelle attri Scrittori di purgita fivella, da Bartolomeo Gamba, Milano, 1812, Dalla Stamperia Reale, T. z. 16. ° XXIX. L. z. erienx (M. I. A.) Traisé des Contratt de

erseux (n. L. A. ) Trains des Contrats de Mariage, constinant un Récueil des Maxi-mes les plus approavées pour les regler et les deuser avac précisation etc. Paris, Kus-pen, 1765. T. 8. 18. ° X VIL F. 3. A. Questo Scrittore eta Avvocato al Par-

Inmento di Parigi, e viveya nella seconda metà del passaso secolo. Serio (Francosco) Discorso sopra un'antica 1748., Gra-

Tavola di murano. Palermo, 1748 mignani. T. 1. 4.º PC. X. N 18. Dissertazione Storica sul Ducato di Atene, e di Neopatria unito alla Corona di Sicilia, Stu nel T. s. degli Opuscol. di Aut. Sicil. Francesco Serio e Mongitore, nipote del gelebre Canonico Mongitore, nacque in Palermo nel 1707. Fu Parroco della Chiesa di S. Giacomo la Marina, ed Inquisitor Fiscale del S. Ullizio: morì e a8. Agosto

1766. (Stind, Prosp. T. t. p. 204.)
Serpelli (Georgii) Inquistio ie vocem Ana-nimb's. Sta nel T. 5. Miscell. Lipsisms. nimb's. Sid not 1. 5. Marcell. Lapiness. Serve (Francisci M.) Carneen de Boreali Aurora Genuse visa XIV. Kal. Januarii anni 1757. nuper elapsi. Sta nel T. 17. del Ca-

logieth.

Serrai (Andreae) De Sacris Seripturis Liber, qui est Locerum Meraltum Primus ad Nic. Fragginiaium Marchinems. Neapoli, 1e62, et Typ. Simeniams. T. 1. 8.º XV B 54. ... De Claris Guechtuis af Perdinandum IV. Regem Libri III. Neapoli, 1e62, ex Typ. Rymand. T. 1. 8.º 1 in 1st. 1X. F 1. ... - 1 I Economia di Stanfonia di Greco tre.

eta io Italiago, con prefasione, ed onno-sioni. Napoli, 1775., Nella Stamperia

sta to Italiano, con pretanore, a essen-sistem Apoli, 1796, Neel, su maperia sistemed. T. s. 8.º XXIV. D 4s. Questo Vescoro di Potenza nacque nel 2751. a Castinnianzo, villetta distruta di tremnoti nello Calibrie, a cui dato venne in seguito il nonce di Fishellia. Nall'Accessiva condutta in Napoli dall'in-Nell' Ansechia prodotta in Napoli dall' invasione Francese, 2 da controcolpi della insurrezione nelle Calabrie, fra i molti vi furono immolati, Serrao fu nannto sel suo letto verso la fint di Maggio 1789.

and no letter were h fam of hagge relys.

(\*\*Plot\*\*\*) Dir.\*\* opport Uhli Roman Erdenius puns som ersom Balapia.

Statistical og statistical special statistical special specia

mine anaquam consecrato, adversus P. Jos.

mine ninquam consecrato, advertus P. Jos. Augustioni Ord. Plastri, Constiti, 1758.

T. 1. 8. ° VII. E. 2.

— Infallibilitatis Pontificiae, justis terminis circumscriptis fusior explicatio, firmiorque defensio. Parisir, Denallier, 1755. T. 3. 6. ° VII. D. 15.

--- Animadversiones Anticriticae in Histo-riam Secrae Familiae ab Antonio Sandini ovissime scriptum . Parisis , Dezallier , 1735.

--- Historia Congregationis de Auxiliis Di-vince Gratiae sub Summia Pontificilesa Clemente VIII. et Paulo V. in quatuor Labron distributa. Accodit Liber quatus superio-rum librorum Apologeticus. Venetiis, 1740., rum librorum Apologeticus. Venetiis, 1740., Pitteri. T. 1. fol. max. VII. F 1. L'Autore dal Dizionario de' Libri Gian-

enisti dice di questa grande Istoria, schi cea può chiamarsi un Romanta Teologico i tante sono le fulsità i le calunnie, e le menzogne, che vi es trovano spacciate con un' audacia incredibile. Non tutti però ne pensono della stessa miniera. Il P. Quesnel la quegli, che rivide il Manuscritto, e che s ricò di dirigerne l'eduzione. (N. D.) - Praelections Theologicae-Dogmaticae-

Polemiene-Scholasticae habitie in l'atavina Academia, ac collectas a Camillo Manetti, Opus Poethumum . Venettis, Bettinelli, 1742. pas Pontana.

1. 6. 4° VI, I s.

11 P. Serry, Demanicano nacque 2
Tolons. Fo Professore di Teologia per
anni 40. nell' Università di Padora, ove
12. Marzo 1738. (Dalla ProTagal)

moni a 12. Marzo 1738. ( Dalla faz, nel T. t. Praelection. Theo Theol.) Servatus Lupus do tribus Questionibus. Sta nel T. S. di Sirmon Opuse, Var. V. Sirmon.
--- Acta S. Wighern Abbatis Fritishrienus. Starmo nel T. 5. p. 6m. di Matellon, Acta etc.

Visse nel tx. secolo. Servii ( Petri ) De Orberibus Dissertatio Phiklogies, Sta nel T. 9. di Grosovio Thes. Antiq. Gr.

Antiq. Gr.
Servilii (Joannis) De miracdis Antiquerum
Openbus, Opilos ecc. Libri tres. Stanna
nel T. 1. di Sallengre.

Servius in S. Lucam. P. Corderius. Servius ( Honocatus ) In Virgilium Commen-tarii. P. Virgilius.

tarii. P. Virgilius.
Servio Onorato, Grammatico del quinto secolo, fin scelto da Macrobio per uso degl' Interlocutori de suoi Scatarnali. Di tutte le Opere di Servio Macrolio non cita, che i suoi Comenti sopra Virgileo, e lo fa con lode. ( Biogr. Univ.)

Seselli (Clandii) Respublica, sive Status R. Galline. F. Resp. Claudio di Seymel, in Lotino Sceellus, nacque ad Aix, piccola città della Sa-voia. Col suo merito personale capcollò

Bleque voja. Col suo merito personale cancelto Finfamia de suo matali. Fa Vescoro di Marsiglia, pol Arcirescoro di Tenno, ore mori a 51. Maggio 1520. (N) ni da Bibirna. F. Lunardo.

ove 1984 à 31. maggio com (a. ). Sesina da Bibirna. F. Lunardo. Sesina ( Domenico ) Descrizione del Musco d'Antichità, e Gabinatao di Storia Natu-rale, dal Principe di Basari. Catania, 1776, T. 1. 8. ° PC. H. O. 8.

1. 1. 8.º PC. II. O 8.
 Settimo (Girolamo) P. nº Codici MSS.
 Severani (Joan.) Pretionae Mortes Justorum ex variis probatique Auctoribus collectae, Romae, Marsardi, 1697. T. 1. 4.º in lat. III. A.

III. A 1.
Il Severano, nato in S. Severina nella
Calabria Ultra, era Prete dell'Oratorio, e viveva nella prima metà dal XVII. secolo.

Severi Sophistae Alexandrini Ethopoeiac.

Stanno ne' Rhetoree Grasci del Galle, P.

Quene Etopeje furono la prima volta Queme Elloyeje lucroto in prima volta pubblicate schiene non intere de Fedorico Moeelli, 1616, Parigi in 8. Popo Fedizione e vensiono di Allario, Tommaso Galle le pubblicò più accreciane, e con un ordine diverso, con una sua muora versiona, e corresioni. Questo Servera si crede di essere quel Sevreo Sodiaa Romano, di cui fi mensione Suide, sua gromano, si cui ta menzione Suide, e Damacio presso Fosio cod. 242. (Sch-bene qu'il dotto Inserprete nail si appo-se, che iri parlavasi di Severo Impera-dore), e si disse Romano, perche godore), e si disse Romano, percen-deva del dritto della cittadinanza Roma-deva del dritto della cittadinanza nonde na, insegnà però in Alessodris onte dicesi Alessodrino. Fiori sotto l'imperio di Atenio, che fu ucciso nell'anno 471. di G. C. ( Fabric. Bibil. Gr. T. r.

p. 411.)

p. 411. J Sveri (Cornelli) Aetna, et Garmen in obi-tum M. T. Gerensis. Sie nel vol. Appera-diz Frigitii, F. Virgilias. Severi (Gabicelia) Epistolae Grace. Stanno-nel T. 15. del Lami Deliciae Evadet. Severiasi Gabalorum Episcopi, de Mundi crunione: Gr. et Lat. Stan 181 Australium. Biblioth. P.P. p. 211.
Severium Veccoro Gabalense, che dat

Tritemio è chiamato vir in divinia Scripturis eruditisamus, et in declaran-dis homiliis ad populum doctor ad-mirabilis, et incredibilis eloquentiae, fiori sotto gl' Impp. Arcadio ed Onorio nell'anno 400.

Severini Episcopi Doctrina de Sapientia. Sta nel T. 4. P. 2. p. 2. Thea. Anecdot Novise. Questo Vescovo forse di Colonia viveva nel v. o al più nel v. secolo. V. Dis-

eerl. Ieagog. ) Severo ( Monagaor Marcello ) Dissertazione sopra il già antico Arco detto volgarmente di Pertugallo e de Bassiniovi situati in esso. F. Saggi di Dissert. Etrus. T. I. P. I. Sererus Alexandrinus. F. Rhettores Selecti. Sereru eta Solita della Scuola Ales-

tandrina: è incerto il tempo, in cui Severus Antiochemus in Mattheam. F. Cocderius .

--- In Marcum. F. Possinus.
--- In S. Lucam. F. Corderius.
--- In S. Joen. F. Corderius.

Severo, Vescovo di Antischia nel sesso secolo, mecque in Sosopoli, città della Paida. Fu capo degli Acefuli, o Monofisiti: oppugno il Concilio Cal-Vir eral, coi il Cere T. L. p. 499., ingenio fercei et truculento, et ad turbas excitandas nato, eruditus, ad disputandum promptus, ac subtilis, in opinionibus suis non semper eibs

Sevin (Mr. l'Ablé) Rocherches sur l'Histoire.

F. Memoires de Litterst. etc. T. 4- p. 476.

--- Recherches sur la vie et sur les ourrages de Julis le jeune Roi de Manritanse. Hid. T. 6. p. 145. - - Recherches sur les Rois de Lydie. Ibid.

T. 7. p. 567. -- Recherches sur Hécatée de Miles. Ibid. T. g. p. 115. - Recherches sur l'Histoire de la Vie et

des ouvrages de Nicolas de Dames. Ibid. p. 455. Recharches sur la Vic et les Ouvrages

d' Euhemere, Ibid. T. 11. p. 169.

- Recherches sur la Vic et les Ouvrages de Phylarque. Ibid. p. 185.

- Recherches sur la Vie et les Ouvrages

de Gillisthene. Ibid. p. 198.

--- Recherches sur la Vie et les Ouvrages de Tyrsée. Ibid. p. 225.

--- Recherches sur l' Hustoire de Carie. Ibid.

de Thrasylle, Ibid. p. 157.

- Recherches sur les Rois de Pergame. Ibid. T. 18. p. 516. Recherches sur les Rois de Bithynie,

Ihid. p. 489. -- Recherches pur la Vie et sur les Ouvrages de Philiste. Ibid. T. 10, p. 1.

- Recherches sur la Vie et les Ouvrages

--- Recherches sur la Vie et les Ouvrages de Jerôme de Gordie. Ibid. p. 5o.
-- Recherches sur la Vie et les Ouvrages d'Athésodor. Ibid. p. 7; Setti Empirici Opera quase exzant interpretatione Hernici Stephani, et Gestain Herveti Gr. et Lat. Colon. Alloir., Chonet, 1621. T. t. 61 XI. L. 5.

Il Fabricia, nella sus Biblioth. Gr.

T. 111. assertace, che di questa stessa edizione di Ginevea, alcuni esemplari portano la data di Parigi, ed altri di Orleans, tutti la data di Parigi, ed altri di Orleans, truti coll' anno 16 at., e l' Arvocd assicura, ch' egli ne possiode une, che veramense ha la data di Parigi. Nel Dizione. Bibliogr. è notata: Edizione, di essi el fa qualche etima. Essa da prima edizione del testo delle due opere di Sesto, l'Ipotiposi e il Trattato contro i Matematici. e Queste due opere, dice l'An-s cillen rapportate dallo Schoell T. IV. p. P. III., Marc. v. » cilica rupportato dallo Schoell T. IV.
P. 111., Sono un vero arrenale di dub» lhi d'ogoi specie, disposti metodica» mente, ol in cui gli Scotteti del secoli
» seguenti sono vivosti ad armarri in
» ogni manuera, sceplicado in questo

n inimituso magazzago lo semi acceptor n al carattere del beo ingegno ed alla > attura del loro aggetto: quaedi tatti n i filosofi che addocarcao il suo modo > di vedere, e l'indole del cui tagrano > cassonighten alla son, gli hanno pro-> digaso gli clogi più livinghten, e par-> lano, con vero entinismo, della sua > penetrazione, della sua lagacità, del > suo supere, della sua logaca calastore » e strigeuse, dell'ordine, e della chia-» rezua, che dominano per entro a suoi » scritti. E di vera non si potrebbe con-» tendere a Sesso Emperico una profonda » erudizione; egli manusce a fondo le o-» pinioni de seggi, e possede bene la » nateria, che tratta. I suoi seritta spar-> gono un gran lume sulla socia della > Filsofia; egli unisce il sapere uso > spirito lunazono e ustodico, che sa > porre ogni com a suo lungo; il suo » sule è semplior e preciso; la sus chia-» suse e aemplios e precuo; la sua chia-prezza i tanto pui ausomirabde, quan-che non la abbendona nelle inveni-s gasiona le più autratte e difficili. Nul-sultanesso, ad unas di tutta la peri-nicio di Sento, e di nata i merri del mini di Sento, e di nata i merri del della consultata di con-letta di consultata di con-letta di con-portire d n sao ingegoo, queste grande e difi-n cile opera uon sembra ener che un n giuoco. I mezn, che Sesto ndopera per

n mean, and Seato offopers per > grungere al sao scopo, si distruggian > da se stemi, e ciò deve ettribuera al > sao genere di Filontia. > Egli era soprantoamenta Essaisio-Egli era soprantoninata Empirico, erche appartenesa alla Setta Empirica Ascque in Africa, e fiorl eina son anni dopo G. C.
Scati Directiones Antiscreticas, Gr. et Lot.

Stanno nel T. 12. p 617. Biblioth Gr. Fabric. Questo Filosofe era nipote di Platar-

Questo Filosofa era nipote di Pistar-co, a noto conte a lui in Geressus. Vine sotto Adrisno, ed eble for moi discepoli Marso Aurelio, il puale nelle aue memorie ne fi il più hello ebigia. (Schooll, F. Fr. F. Estr., p. 18.3.) ruttat Rideri, de Regionales Urien. San F. T. S. di Geerra Then. Artig. Rom. - Berviarium Romm Gentrum For-tor. Rom. none. Consultare vivue e' tempi degl' largo, Pilonoiniano, e Va-lente nel source occlos.

lente nel quarto secolo. Sexus Decretalinu Liber Bondatii Papae VIII.

Settes Decesalium Liber Bondorii Papes VIII.
Argidii Perrini opera une genususe integranti rentintus, Jacobi Fontani cera illargidia Perrini pera une genususe integranti rentintus, Jacobi Fontani cera illargidi Bornato, 265 Pt. L. Ed. V. L. Bolt,
Internation, 200 and T. Ed. V. L. Bolt,
Appel Bornato, Sha nel T. Ed. 61 Ugelico.
Siondrati (Caclotini Carl.) Nobus Franchizations, et x Elemant, decirazione
SS. Angesticii, et Thomate, quantum formiti feet, decolutes. Venezio, 18,67.
Albeirena, T. L. & Will. B 18.
Levi della Septioner, non perce la ditert della Septioner, non perce la di-

tori della Sorlona; ma no prese la di-fesa Gio, M. Galeriele, che fu poi Car-

Celestino Sfondesto nacque in Milano nel 1634. Fu Religioso dell'Ordine di nel 1634. Fu Beligiou dell'Ordine di S. Benedetto, Profusure di Filondia, c e di Britto Canonico nell'Universidi di Salishergo: fu fatto Cardinale di Inno-cenno Alli, mori in Benna a \$5-tembre tipgi. (Argilati, Bibbioth. Script. Metiol. 7. 11. p. 1538.) (S) Sforza (Inshella) Della vera tranquil-

Inh dell'animo, Vinegus, se esse de Fi-glussik di Aldo, ned sone di Luglio 1544. T. 1. 4 ° XXIX. Q 15. Opera rapportata dal Fontanini. È percoluta da due Sosetti in lode della Sórzio, uno di Fdippo Valentino, I' al-

Sierza, uno di Fdippo Valentino, l'al-tro di Giovanhatiasa Susio. È dedicata tru di Gioranbattusta Susse.
al Vescoro di Augnata, Otho Truxes dal Tranquille. « Sotto questo noma, > dire lo Zeno in ma nota a questo > articolo del Fontanini, è nascotto Or-> tencio Lando, il quale aveva preso
> tencio Lando, il quale aveva preso
> a scrivere sopra lo nesso argonezzo ad
> asunta di Paolino Manfredi citadino
> Lucchese; ma trasferitori a Pacetuza, > ed essendo audate a visitare la Sierra, > la qualir allora aveva per mano lo > stessu tratuto, ed egli avendo avuta > da loi la facotà di l'eggerlo, lo trovò p così elegante, a così dotto, che im-> mediate con suo gran rossore disegno > di dare al finoro quel tanto, che già > pe aveva scritto. > E totto questo, che dice la Zeno, si rifiera dalla Dedies fatta dal Tranquello e quel Monse-

· gnore . Sforviole del Simoneta, fatta Italiana per Sebastano Fausto, con un becve raggaigho della vita, costumi, e statura di Françesco Sforza, di Nicolò Picinino, di Filippo Marie Duce di Milano, d' Alfonso Re d' Aris Ducs di Milano, d'Alfonso lle d'A-ragona, e d'altri tratto de l'bistorie di Papa Fio II. In Venetia, per Certio Tro-pino di Navo, 15,5 T. 1. 8. ° PC. XI-pino di Navo, 15,5 T. 1. 8. ° PC. XI-Segratoridio (Felippo) La Tiorha a saccono. Nayoli, Mello, 16° S. T. 8. ° PC. LO. In dialetto rapolitano. Queno Autore,

clse vivesa nella seconda inetà del XVIL secalo, era di Scalato nel Regno di Napols. ( Toppi, Bibliot. Nap. )
Sguropulas ( Sylvester ) V. Vera Historia.
Interno alla persona di questo Silvestro Sguropulo, bisegna leggere la longa Preference del Traductore luglese Roberto

Creyghton. hacrock ( Ito. ) Provinciale Vetus Provin-ciae Cantuaricusus eum selectissimis Lind-Shacrock wodi annetationibus. Oxor T. 1. 12. ° XVII. E 32. Oxonise, Hall, 1665.

Questo volume contiene l'opera se-guesta: Constitutiones Legatimas Re-gionie Anglicanae D. Othonie et D. gionie Anglicanae D. Othonie et D. Othonie Anglicanae D. Othonie et D. Othonie of Evad. in Anglia Legatorum, otoniae Evad. H. Hal, ut. 1663. Esse trovansi ancesa nell'Opera neinolata Provinciale, sime Cossituitoraes Ausline V.

con nell'Opera nationale Provinciale, sive Constitutiones Anglione V. Shering Chauli Antiloguia Cogitationem in Canticum Canticorum Salomonis. Lug-duni, Prest, 15c. T. 3. fo. III. G 14. —— Antiquisture Helracorum Dopera in dues Libros distributa. Opus Posthamum. Lugd., 1651., Borde, T. 1. fol. H. E. to. Questo Gesusta meque in Waterford

zella Irlanda nel 1555., a mori in Salumanca a g. Agosto 1646. (Sotwel) Siberi (Urb. Codol.) Epinolar de Apostosa Porphyrii Tyri vera. Stanno nel T. 1.

Persbyrni Tyvi vara. Stanno net 1. 1. Miscell. Ligariem.

-- Ecclesio Graccae Martyrologium. P. Urbano Gonaferdo Silver, Profusore di Austrolia Ecclesianeho in Lipias, narque in Schandas preso f Ella nel 1665, a meri nel 1754. (N. D. T.)
Shprin Prioria Equatola ad Redulfim Abb. S. Trudonis, in qua quaeritur, au, et qua ratione liccat aliquod axigere pro susceptione paerorum in Monasteria. Sta nel vol. A-nalecta di Mabillon, p. 465. Visso nel secolo XII. Si ha la rispostà

Vacc set sector XII. Si ha Larinquet di Redulfo, Iri, a p. 465. Sibrandi. Jose, Discrettin de Stieni Judoce Sibrandi. Jose, Discrettin de Stieni Judoce Transista de Joseph Joseph Joseph T. 2 p. 529 Thee. Nov. Theol. Philip. Quanto Persisten di Lingua Green nel-deporte Decision di Lingua Green nel-goli, p. 18 Sibrand. Discret. J Sibellarum Occasió. Ge. et la Stanno nel T. 14, p. 1. Bibliotic. P.P. Sixuali, p. 2 p. 19 Commercial Christian. P. 19. Sixuali, p. 2 p. 19 Commercial Christian.

Chronicon. Questo Vescaro di Cremono ina pan

Quesso Vescovo di Cressono viva parti-moria a St. di Gressono 2115. C Lighelli Ital. Sac. T. 4, p. 605.) Siccama (Siberardes Pictardus) De Judrio Centumvirali. Sta nel T. 2, di Grevia Thre. Antig. Rom. ... – In Faston Kalendares Romanorum Com-montrins. Ibid. T. 8.

Questo Dottore in Britto Civile, e Canozico, era nativo di Bolovert nella Fri-sia, e dedica la sua opera al Sonato di quella Provincia con sua Epistola de' 19.

quilli Provincia con au Equestia es 19. Settembre 195. Codex Threcobilanos. Gius Siencio, Profusace di Dritto in Tubings, ausque nel 1959, e mori nel 1959, Fe desce, che roro a costi Ma-more de la constanta de la marchia del Codes Tradation est primo le pubblici. (N. D. T. Y. Quanta primo le pubblici.) (N. D. T. Y. Quanta primo le pubblici.) (N. D. T. Y. Quanta nomicola.

Sicilia (Ia) in Prospectiva, da un Religioso della Compagnia di Groù. Palermo, 1709, Cielie. T. 1. 4. P. P.C. X. O 1. L'Autore di quest' opera è d P. Gio. Andrea Massa, dopo la cui morte fu essa data alla luce. (Dalla Ded. dell' Im-pres al Senat.)

pres al Senat.)
Sidetse (Marcelli ) Medicina ex piscibus Gr.
et Lut. Séa nel T. t. p. 14. della Biblioth.

Gr. Fabric.

E questo na frammento d'un poema scritto in versi ecoici in quarantadue Ebri, che Morel pubblicò separatumento de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio del companio del companio del companio de la companio del compani hri, else Morel pubblico separasamento in Parigi in Greco in 8.º zel 1591. Ed em assegi in creen un o, - nei 1091. Ed essendo questo oputeción per la picciola mole quasi disperso, e difficile a tro-varsi, il Fabricio lo interi nel luogo ritato. Questo Autore è chiamato Sidela da Sele, ottà della Panilia d'onde cra originario: era medico di professione, a fiori a' tempi di Marco Antogino, (Fia-

articipants on author di professors ; s. 15th. de cl. 25th. de cl. 25t

Sigebertus Gemblicanis De Scriptoribus Ecelementicis. Sta nel vol. di Fabricio Gio.

- Veta S. Gniberti Monachi Gorziensis, Gemblaci Conthocis. Sta nel T. 7. p. 297.

Genellor Confroris - Son est T. 7, p. 397-di Maldillor Confroris - Son est T. 7, p. 397-di Maldillor - Son est T. 7, p. 397-di Maldillor - Son est T. 5, p. 397-Seguariag (S. Fiblica ») P. Keredia Significate (de ) Vocis Egena to Cór, x CX P. Oloser-Select af ren litter T. V. Signai (Caroli ) Do Antipo Juer Perris-eurum Libri dov nace primum la lincoa primum lincoa - Son est T. 1, p. 2 P. 17, M. 8, 1557, Edett. T. 1, p. 2 S. towa parents of T. 5, p. 201-Si towa parents of T. 5, p. 201-Si towa parents of T. 5, p. 201-Si Lincoa

Si trova aprora nel T. 2 di Grevio Thes. Ant. Russ. Questo volume contiene dello stesso

Autore l'opera segrente:

erutorum, ac jare, eorum Liber. Venetiis, Pristorium, 1569. Zilatti, 1569. Si trova ancho hel T. z. di Grevio.

Thes. Ant. Ross.

Thes. Ant. Ross.

De antique 'Iree Civism Rossinocum Libri duo, Venetiis'. Ziletti, 1560.

Trovasi ancora nel T. t. di Grevin

Ther. Ant. Rom.

- De Bepubblica Hebracorum Libri vit.
Spirzo Nemetum, Albinus, 158; T. 1. 8. 9
XIV. F 16.

Si trova ancora nel T. iv. di Ugolino

Tritiato metodico, e che in piccolo spazio conticne molta cue utili. ( N. D. )

- Fatti Consulares, se Triumphi seti a Romulo Rege uspir ad Tr. Cacarem, cuma

in universain Historium Rominaum Commen-tario, Item de Noglinibus Libri, Ilsiovius, Wechelius, 1609, T. 1. fot PC, IV. H. 9. Questo vol. contiene anche dello ssesso

Autore l'opere seguenti:
Historiarum de Occidentali Imperio Libri XX. Hanoviso, Wechelius 1618. Libro necessario per conoscere la storia della decadenza dell'Impero Romano.

a la formazione de' Principati d' Italia.

(N. D.)

- De Begon Indine Liber Xx. Hasovier,
Wechdine, 1673.

Quesa Trunto, pieno di ricercha, e
Quesa Trunto, pieno di ricercha, e
cetter, ablencie la spino dall'uno Eggtion di Libo (X, D.)

- Patterior con N. Grechi Disputatio
T. E. Greccia Tega Cartia, Sa ad
T. E. Greccia Resaneron, Beld. T. a,
(S) — Shelli, quibas T. Leiri Datavii
The Control of the Control of the Control of the Control
The Control of the Control
The Control of the Control
The

frittomes, et dérum epitoinee, partim onne-diatur partim estim etplainante; sinulen in quadem libros Chronologia etc. Bushen, apad Nie Epicerpium Jamoreum anno 1558. Z. 2. 8.0 XVIX. P. 12. Questi Sonif del Sigonio si trovano anche nel vel. di T. Lerio di P. Manasio del 1566. F. Levina.

Il Sigonio nacque in Modena nel 1525. Fu Professore di Lettere Greche sin tlall'otà di anni 22. nella sua patria; quindi di Umanità nell'Università di Padova;

di Umanità nell'Università di Padova; mori nel 1584, / Moveri ) Silhon (Sieur do ) Le Ministre d' Etat, avec le veritable mage de la Politique moderne, Paris, 163, T. 1. 24, \* XXV. C. 8. E. la sola seconda Parie.

--- Un altro esemplare della s XI. A 22, Paris, Reculet, 1613. T. 1. 4.0 112

Gio. Silboo, Consigliere di Stato Or-Gio. Selboo, Consultore di Stato Oro-dinario, ed uno de pressi ususpieri del-l'Acculerna Francese, nacque a So nella Guarcogna, e mui nel 1609. (N. D. T.) (S) Sulti Italici Opos De Bello Pusico Se-cundo, sucuos cara Ambrosti Nicaudri pa-

stigatum, restitutis qualtis carmitabus, quast in akis, desidentiur Florentias, apera se aumptu Philippi Juntue, Anno a maissiate D. XV. supra mille, mense Martii. Leone Decimo Pontrice. T. 1, 8 ° XXIX. P.14.

(S) --- Alis Eduio, Amsterodimt, Janeso-pius, 1618. T. 1. 32. XXIX. M 16. Silio Italico era Console nell'anno che mort Nerone, e sotto Trajuno cesso di vivere d'anni 75, nel 90° dell'Era Crisciana. Plinio Gecilio la il vero ca-rattere di questo Poeta nella Let. vit.

del Lib HL, dioendo: Scribebat carmina me Lep at a doesnot service at a doesnot be me fore care quam ingerio. (A good.)

E il Tiraboschi T. II. p. 6. alfertudo questo giudizio di Phino, conchinde:

Noi abbiam duespee, in Silie l'idea pd' noo, the non coscodo fatto dalla > natura per esser poeta, a dispetto pure > della natura vuoi poetare, e si lunnya » di poter giungere collo studio, e col-

o di piere giungere collo stadio, e col-al'arte, ore sun peò cell'apeg so. Quandi o letreshè lo ande in lui accera si vede, como negli Seriorio di quell' est, pere della si acide elegiana di Virgilo, e degli altri più ecculienti Pecti, intila in lui si scorge di grande, di immaginoso, di a mottano per le como in peresa e a peresa » paterios; (come in Lucino, e in Stapatence; (come in Localese, e in oter-pio) in a ogni com è mediocre, ed ove p ii vede arte, e atudio, redesi al tompo ii mediacano dificoltà e stento. » Asseura il Drankenborchio, che volendo Nicandro correggere Sdio, lo ha in molti luoghi

Silii (Willelm) Medustiques Physico-Ma-thenwicse de recta virum vivarum men-

thensviiese de recta, virusm vivirus meio-nura, seti motionis sectimatione. Panorum, 277h. Epiro. T. I., 4. 2 XXV. C. 45 Stiester H. F. Gerbertus. -- Bullae. Staruso mella Raccalta del Co-cipilines. T. I., p. 53b. F. Bollarum sto., 101ronisato Postelles a. Aprile 590., mori il di 11. Maggio dell'anne. 100.

(Dalla Vita, che precede le Bolla) Silvestri (Canallo) Lettera intorno all'Isori-zione dell'Arco di Settimio Severo. Sta nel T. z. dal Calogierà.

--- Lettera in risposta ad alcuni dulshi eru-

tio. Ibid. T. 7.

- Thouse Marion Minurello in quosdam.
Junii Juvenalis versus Responseo. Ibid. T. 10.

--- Lettera sutorno ad un Iscritione antica. Ivi T. 11. --- Lettera sopra il titolo di Console, che ie alcune Lagodi Benciane si trova dato a Juvenzio Secondo, o Juvenzio Cesano. Ivi

Questo dotto Conte scrisse al Conta Averol-lo quest'ultima lettera da Rovigo

li 17. Maggie 1707. Silvestri (Carlo) Vita di Lodovico Celio, detto il Rolliguo. Sta nel T. 4. del Ca-

- Spingalone di un Maroto antico eretto da U. Megurio a' Bagni di Abaco. Fel T. 6. - Spingalone d' un altro Marato antico. Fri T. 8.

T. Ragionamento sopra un Quadro di cotto con caratteri ignoti, rurovato nello Valli di Gavello Territorio di Adria a di 15. Felibraro 1757, Iri T. 46.

Simone (de) Christini in nhasi sasi exci-los picale Diservato Historico-Cruica, Authora Yr. Aleyso Légat, Ordina Preedincecum, Venedia, 1758., Beuinelli, T. 1. 8. ° IV.

In questo valume à contiené ancue.
T opera segmente Monorie della vila,
marriejo sto di San Lorenzo Marine,
con varj Sermani de S. Agostino,
Mutasmo, Lorenz, e di S. Pur Grisologo, e colf Inno di Pradenzio appro lo stesso Martire. Roma; 1756.

navonis Theisalonicensis Archiep. Open Ecclesiaticum accuratius descriptions; et capitum ejas Eleineus. São nel T. 14, p. 40.

Biblioth. Gr. Pabric.

- De Divino Templo, et ejas Ministria,
Episcopo, Sacerdoie, Diacono, de norris
eorum vestibus et de Mystagogii Commentum

tariolum. Stu nel T. 19. p. 865. Biblio-

Questo Simone, Greco di nazione, da lonsco divenuto Arcivescovo di Tessa-Monseo divenuto lonica, fori nell'anno 1410. Acerimus, è descritto dal Ceve T. H. p. 115., Grac-cav Ecclesias adversus Latinos, Rei-publicas adversus Turcos vinden el uszertor, illes scriptes oppugnavel, hurum impetus summa animi prassentia sustentavit.

Simeonis S. Manuntis Orationes et Hymni, Gr. Stanno nel T. 10. p. 501. e 312. Bi-blioth. Gr. Fubric.

tueonis (S.) Stylitae Sermo de semper mente complectendo suam decessum. Sta nel T. a. p. 75. Biblioth. PP. Questo Santo, detto Stillas, perché sertie ausi 81. sopra una colonna, fiori nel v. secolo, eirca l'anno 445. ( Dul-

nel v. secolo, eirea l'anno 445. (Dut-l' Index Afrè.) mleri (Jesise ) De Vallesse descriptionika. Libri duo, et de Alpibus Commentarius cam Appendice, seu novis additionibus. Lugd. Bat., Elsevir., 1653. 7. s. 52. XIX. C. 27.

Si trova ancora nel Thes. Hist. Helv. --- Respublica Helvettorum. V.
--- Appendix Descriptionis Vallesianse, ubi

— appendir Descriptionis Valletianne, ubi Martyrium B. Mauridi et socioum qinex V. C. Description — Elogium Matther Card. Sedonesis, ca Paulo Jovio — De Therms et fonulba medicatir Valletianorum Liber-Gasparo Collino Pharmacopero Sedonesia Aucroce — De Republica Helvetiorum. F. Therour. Hint. Helvet. Questo Scrittore meque a 6. November 1550. a Coppel, viillageo della Svinzera, e mori a a. Luglio 1576 (N) immit Edylia. P. Theorems; e Grpbeus

Simmia, Poeta Greco di Roch, viveva 406, anni dono la guerra di Troja . ( Mo-

Simon ( Richardi ) Histoire Critique du Vieux mean (menardi) Histoire Critique du Viette Testament, Nouvelle Edition, et qui est la peemière imprimée sur la Copie de Paris, augmontée d'une Apologie gouvrale et de planieurs critiques l'Atturcalam, Leurs, 1685. E. 1. 4.º II C. 7.

La prima edizione di Parigi fatta nel

1678 6s suppressa per ordine del Concelliere con tanto rigare, che non resta-rono, se non sei soli esemplari. L'Elprojeto la ristampo, me tale ristampa cosendou fatta sopra un emusplare nuosscritto tirato dallo, esampeto de Parigi, scritto dallo, estupato di Parigi, P edizione riusci piena appa di cerevri. E questa nostra la treza, e la migliore edizioni, fatta dal Lores, una la grinna eceguita supra l'originale di Parigi, (N) Nel Dizion. Bubliogr. è notata: Opera

Nel Dicion. Hobbaye, è nouse: Opera stimata, ed interessante. Si travano in questo volume: La let-tera di de Vell, blimitro d'Loghiltera, e di Spanheim, i quali attacarone la Storia Critira, e le Rispone di Semon. P. Ambrua, o per der meglio lo seeso P. Siesin, fice una Risposta a questa Storia, e de son is posiede. P. Ambrua. - Réponse au Livre initualé: Scatineris

de quelques Théslogiens de Bollande sur l'Histoire Critique du Vieux Testament, par le Prieur de Bolleville, Rocterdam, 1666., Leers, T. 1, 4, 9 H. C. 11. Quest' opera è contro il Leclere, che

eva attacento d'una maniera forumina il P. Simon ( N) Questo volume contiene dello stono Antare l'opere segunati; une Réponse au Livre inticulé : Défense des sentiment de quelques Théologiess de Hol-lande sur l'Hussire Critique du Vieux Te-

stament, Ronerdam, Leers, 1689. Quest' opera è parimenti contro Loelerc. (N)

versa loca et tempora Bibliorum Editi hus, quibus secedunt entigationes Theologi exposdum Parissensis ad opusculum Is. Vosnie de Sibylfinia oraenta, ot ejezdena responnonem ad objectiones nuperae Cetticae Socrae. Londina, 1664 T. L. 4 ° I. A 10.

In quest' opera si trova molt' ordine, esettezas, ed erodizione; è un buonissimo compendio della Storia Cestica del Vec-

chie Testamento, (N) chio Tenamento (N)

- Opuscula Critica adversus Inacum Voc-nium. Edimburgi, Calderwood, 1685.

Il Vonio avendo criacaso i sensimenti prodotti di Simon nalla Storia Critica, con un'opera intitolata: Jeanete Possii Resemb

Responsio ad objecta nuperae Critiene Sacrae, questi gli rispose con un Addizione all'opera precedente. Questa Rivposta, sopra una copia più esatta, è quella che si è data actto il titolo qui sopra nosato Opuscula Critica. (N) ... Hieronymi la Camus Theologi Parspensa Judicinen de nupera Is. Vossi ad iteratas P. Simonii obsectiones Responsione. Edim-P. Simonii objec

P. Simonii objectiones Responseone. Estima-lungi, 1685. Calderwood.

If P. Simon aversan a masebarani, ha pesto qui il nome di le Cassus per ri-spondere al Vossio. Questi das Opuscoli a grovano ancora nel volume di Ambeun Pierre. P. Asubrun.

Histoire Critique du Texta du Nuorenu Testuarent. Rotterdam, 1689. T. 1. 4.°

II. C 8.

L - Histoire Critiqua des Versions du Noureun Testament. Rotterdam, 1690. T. 1.

4 ° II C 9. --- Histoire Critique des principsux Commen tateurs du Nouveau Tostament depuis le com-

meascant du Constantinue jusqu'à notre tems. Rotterdam, 1653. T. 1. 4. H. C. 10.

--- Grand Dictionnaire de la Bible. Lyon,

Certe, 1705. T. 2. fol. H. E. 20.

--- Critique de la Bid-lietheque des Authours Ecclesosagues et des Prolegomenes de la Bible publica par M. Elies Du-pin. Paris, Genesu, 175c. T. 4. 8. ° XVII. G. 2. --- Lettres Chrisins. V. ...

Escendo Simon macque a Dieppe a 15 Megrio 1658., e vi mori nel Aprile del 1712. (N) more d

(Jean ) Le Gouvernement admirable

and ( Jean) D. Golverreeden strituities, as a Regulatique des Abelles, et les mo-yeur d'en tiere une gende utilité, avec placique planelan et figures en taillé-docur; Paris, 1945. Thilburs, T. 1. 12. ° XXV. B.5. Questo Serniore en Avrocata d'Ex-lamento, e Danven Rede: vieres terro le nutit del pinates socio.

Sunonella Carmina, Stancao nella Raccolta dell'Orono, P. Corming govern illustrium

Formingrum; a nella Raccolta di Errigo Stefano. V. Findarus.

Sunomide di Gro, mato a Giulita verso I anno 558, avanti G. E. E. percettore Faque 558, avanti G. C. fit percettor di Findaro. Planare gli di l'appellatione di nomo savio, e Cicerone parlando di lui; dice: Non enim poeta solum ana-

yia, sorum diam pacleragain dechai appengue traditar. (De Not Deor. t. 38.) (School), T. tt. p. 37.) monis (Joan.) Biblia Hebrica Manualia. F. Biblia.

Gsa. di Sunone era Professore di Storie Sacra, e di Antichità in Hella nell'Alta-Sassonia, e vivera nella seconda metà dei passato secolo

mpicii Papae I Ballae. Stanno nella Rac-colta del Cocquelana T. L. p. 51, V. Bal-Fu ordinsto Pontelire a 4

dell'anno 468, e mori a a Mario 485. (Dullo Vita, che precede le Bolle) plicius (Peregrinus) V. Thesaurus Histor.

Pergrino Simplicio è un nome dep-posto, sotto di cui volle occultarsi l'Au-tore dell'opera intitolata: Bellum Civile Heloricorum anni 1656. Alcuni l'attribuiscono a Waltero Schonorfio orlebre non tanto pe'suoi propri meriti, q per quelli di suo ficho Gaspare I Cavaliere, Pretore, e Gonfalonie veco, Cavaliere, Pressire, e contationiere di Bade; altri ne finno Austore un certo Pappo, Casonico di Ostama. (P. Pro-legomento nº XII. in principio del Pol-legomento nº XII. in principio del prolegomento (Edwardi ) Mossica: sive Chronici Historiam Catholicam completeratis Principio del Circo-Princia, cui accessit PARAS/CEVE ad Chro-Princia, cui accessit PARAS/CEVE ad Chro-

Prima, cui accessit PARASCEVE, au Carvaicon Catholicum. Cantalarigine, 1636. Sta nel vol. di Cappello Lud. Chron. Sacr. Quesso Gronologista, e Professore

Ehraro e di Sacra Scrittura nel Collegio della Trinità nell' Università di Cas beidge, era nato nella Contra di Mid-diesex l'anno 1518., a mori nel 1651. ( Biogr. Univ. ) indberti Epise. at Abls. Murbacensis Epistola Encyclica. Sta nel vol. Analecta di Ma-

Opera solida e bene scritta. Il suo Autore, che fu per st. anni Confessore e Direttore delle Heligiose di Porto-Reale, ed al quale il celebre Pascul leggeva le sue npere prima di pubblicarle, e se na n metteva a'dı ku giuditi, mori in un ri-tire nel 1664 (N. D.) Suncri (Christ. Frid.) De Noditate prino-rum parentum Observatio. Sta nel T. 1. Miscell. Lipsiens.

Soutta (Gabriel) de Ritibus nomestlis Ma-routterum. F. Genesius. Gabriele Sionita, dotto Maronita, Pro-

fessore delle Longue Orientali a Roma fessore dette Lengue Orientan a noma, fu chamaso a Parug per travagline alla Poligiotta di le Jay, e mori in quella cità Profussore Rode di Lingua Sitteen, e di Araba. (N.D.) spira, hore est, Commotatarios in Leviticium cum Vessone Blasii Ugalini. Sta nel T. 14.

di Ugolino.

Circa all'Autore di quanto Commen-tario, che a giudino di triti gli Estra.

A. Malsona Surra. passa per un tesoro di filologia Sacra, non son di accordo i Giudei. Alcuni lo attribuiscono al celeberrimo Raf, disci polo del B. Chaja; altri al Bah. Jehuda bar Elai, che fari nella Tiberiade sotto l'Impero di Adrano. (V. la Prefut. di Ugolino, e Bartolocci Biblioth. Rab-

bin, T. 111. p. 692. ) sri, hec est, Commentarius in Not Siphri, hoe est, et Denteronomium cum vessione B. Ugo-lini. Sta nel T. 15. di Ugolino. Neppure sull' Autore di questo Com-

mentaru, che non è meno antico ed e-rudito del precidente, convengono i Giuden: dalla maggor parte pero si crede di essere stato scritto dal Rab. Simeono ben Jochai. ( Dalla Prefur. ) Sire Raul, sire Radulphi Mediolanessis Au-

ctons Synchroni de rebus gestis Friderici L in Italia Commentarius, nunc primum e-datus. Sta nel T. 6. di Muratori Rev. Ital.

Questa Storia comincia dall'anno 3154, e termina all'anno 3177. Chi mni sia auto questo Sire Raul, e Radulo, il Murateri nella sua Prefasione a quosta Storia servire: Quio ille Autor fuerit, utique fateor ego incompertum advue mini. Grea il merito dell'Opea coà ne giudica: Ejue autem Historiola tumdiu abdita, et incolunie usque ad nos felia sorte servata nemo neget, quia egregium exhibent, continentque untimonumentum, maximi in hac

nostra Collectione faciendum. Sirmondi ( Jacobi ) Gensura Conjecturae Ano nymi S uni Scriptoris de Suburbicariis Regious-is et Ecolonis. Parisiis, 1618., Gramoisy. T. 1. 8. º XVII. F 16.

il asteua del P. Sirmond sopra que-sta materia si è, che col nome di Provineia suburbicarie debbono intendersi tiste le Provincie, che erano sotto la giurisdizione del Vienno della Città di giurisdizione del Vienno della Città di Roma, e che le Chiese suburbicarie erano eosi chiamate non già perche corrispon-dovano procisamente allo Provincie suderano procisamente alle Provincie si-barbicarie, ma perchè erano sotto la Giuriadizione Patriarcale del Voscoro di Roma, conne le Provincie lo crano sotto quella del Vicario di questa Città; e in questo senso egli da a tutte lo Chiese d'Occidente il nome di Suburbicarie, come di pertinenza del Patriarca di Roma. (N)

- - Praedestinatus: Praedestinatorum Haere sis, et libri S. Augustino temere sono; Refutnio, Ab Antore annes 1200, conscrinunc primum edita a Jac. Sirmendo.

Datché quest'opera comparve, se ne

era, ove si presese strare, cha l'Autore anonimo, che l'astrate, cha I Autore antituto, che i actual even composta, era un tiporcante, nomico della dottrina di S. Agostono; cho nottenera motii errori Peligiani, o che negara il peccato originale. Il P. Summond ii vide coli obbligato a sovice la sua Historia Prodestinationa (N.) la qualo trovasi nel T. 5. della Raccolta

seguente.

- Oposcula varia in tres Tomos distributa.
Parissis, Ceamosy, 1675. T. 5. & ° XVL

T. L. Anastasii Bibliothecarii Collectanta m Opriscula Dogmotica veteriore quinqua Scriptorum, qui ance annos 1900. clarorrant == Appendix Codicis Theodosiani nevis Contitutionibus cumulatior . = S. Falgrutii Li-

brerum contra Fabianum Excerpta. T. H. Aviti Viennemis Opera — Eurobit Pam-

plati Opuscula xtv. — Theodulphi Aure-hanemis Opera. T. III. Habinus Moguntinus de Proedesti-natione — Rufinus de Praedestiunione natione == Rufinus de Praedentinatione == Servatus Lupus de tribes Quaestionibus == Historia Praedestinations == Historia Poenitentire publicae, cum disquisitione de Azymo = Autirrheticus de Canone Arquisiono. adversus Petrum Aurelium m Antitristanus II., sive ad Joan. Tristani Sanctamantii. Antidotum Responsio im Quaestio triplez: de lege Celebrandie: de Paragrapho Duorum Fratrum: de Codice Alariei Regis. - Goffridi Epistola: - Magni Fel. Enne

Distribue Sirmitanse II. de Anno Synodi Sirmiensis. Stanua nel T. III. p. 185.
dall' Auctarium de Doctrina temporum

di Petavio. F. Petavins. Gircuno Sirmond meque li 12. Otto-bre tô50, a Riom nell'Alvergna, e morb a - Ottobre 1651.

a n. Ottobre 1001. Non sarà discaro a' Leggitori, che tra-seriviasso qui il gindizio, che dà di que-sto celebre Gesuita il Dispin nella sua Biblioth. etc. T. 56. « Egli avera sapato n ed un discrimento giustissimo con > una erudizione profonda. Supera > perfezione il Greco, il Latino, gli Aun che a chiama Belle - Lettere . Aveva » una conoscenza escesissimo dell' Anti-» chità Ecclesiatica, ed aveva studisto » diagonicmento gli Autori del Medio » Evo. Il suo stale è paro, conciso e » Ero. Il mo utité è pare, contras e a strugato. Affecta pare un pace troppo o di serviral di certe parole de Posta » Comer. Meditara molto sopra quello, » che recivera, ed avera un'arte para et toolarissima di ridurlo in una Nota, a che contenera malte core in peche n parole, senza evere caricata di nulla o d'instile, o di estrance. È esatto, n giudizioso, semplice, e non ometre samo. Le sue Desertazioni passano per un modello, sopra il quale sarelibe desiderabile, che ognano si forsante. Quan-do trattava una materia, non diorea mai da prima sutto quel che sapera, e se riscriava sempre de nuovi ancon menti per la rispusta, come delle n truppa amiliaria, per venire in soccora n del Gorpo della Instaglia. Era dain-

no teremato, equitabile, modesto, sinoro, lo laboricas, e frattanto familiare, con-

p versando piacevelmente co suos amici,

n e applicato a' suoi doveri. Si cea at n tirato, colla sua erodicione, a culle » sue maniere, la stima non solo dei » Dotti, ma di totte le persone ono-» rate. Lasciò dopo di se una riputa-

s rate. Lackid dope di e une riquis-a sione, che dorre anche scelli, r. No-dari, di de dorre anche scelli, r. No-dari, di Rein de Lacia de la constanti di Granda T. s. col. 1869, 1866-666, P. G. Guesto Partico del Noterios, P. C. Guesto Partico del Noterios, P. C. Partico del Computation del Partico per location, in Roma sell'a anno 250-266 Abbata Anasteleosta prima. Sez sel T. L. Smit II. Pandisiri en Maryle, Libro S. Stati Smit II. Pandisiri en Maryle, Libro S. Smit II. Pandisiri en Maryle, Libro S. Guesto Libro Education del Guesto Libro Education de la Contra Libro Education del Contra Libro Educatio

Alph.)
Smi Ilf. Papea, Laber de Diviniis = de
malis Doctoribus, operibus Fidei, et de
Judicio Futuro=Liber de Castinae. Sanno act 1. o. col. 970., 601., 65a. Biblioth. P.P. Quesso Papa sedi in Roma nel v. secolo circa Fasno 44a. (Dall' Index Alph.) Setti Papae IV. Literas Luderico XI. Franc. Regi., quibus conquentur quod Coicordita Rex. non observet, an. 1474. Stanno nel T. n. 253. S. Astron. nel T. 5. col. 575., 601., 650. Biblioth. PP.

T. 7. p. 355. d'Achevy.

- Bullac. Strano nella Raccolta del Coequelines T. 1tt. P. ttt. p. 15t. F. Bulla-

rum etc. Assumto al Ponteficato a O. Aconto 1471 a coronato a 25, dello striso n

a 15. Agosto 1484. (Dalla Vita, che precede le Bolle.) Sixti Papae V. Ballae, Ibid. T. IV. P. IV, p. 125. a T. V.

Fr. Felice Peretto Francescano, fn e-letto Poutefice a 22. Aprila del 1585., a meri a 27. Agosto 1590. ( Dalla Filta etc. J.
Sexti Seneusa Bibliotheca Sancta, a Johanna
Haya Scoto expangata, atquee Schediti illustrata. Parteits, Theodoricus, 16to. T. 1.

full N 19.

--- Edem criticis, at Theologicis and sionibus adaucta et illustrata a Fr. Pio-Thoma Milante. Neapoli, Mutius, 1742.

T. 2. fol. II. E 6. È questa la suggliore edizione di quen' opera, di cui il dotto Ottingere fa-cera molto conto. L' Autore vi fa la eritica de Libri dell' Autico Testara, a di i mezzi di spiegarii i le Oservaritati aono piene di emitisone. (N. D.) Ric. Simon nella sur Storia Critica del Pec-chio Testamento I, S. c. 17., In fino l'elogio, e la critica di quest'opera.

Questo dotto Domenicano, nato Giu-ro, e tirato dalle tenebre dell'arrore da deo, e tirato dalle tenebre dell'arcore da Pio V., quando era Generalo dell'Ordine di S. Domenico, nacque in Siena nal 1520, a morì a Genova nel 1589 (Morari) Sleidan ( Joan. ) Les Geuvres qui concernant

les histores qu'il a escrites: assevoir III. Livres de ses Commentaires des quattée principaux Empires du monde = xxvi. Luvres des histoires de la Réligion at République da notre temps m tt. Rémonstranes pleines d'histoire au tv. Volumes From Histories alorges etc. E.s. Di-scours de l'Estat du Royaume et des Mai-sons illustres de France. Génève, Viguen, 1574. T. 1. fol. PC. VI. II 4. - De quattor Sammis Imperits. Land. Bur. 1651. Elsevir. T. 1. 52. XIX. C 22. Composidio assai buono della Steria U-niversale. Entra nella Collegiano delle

piccole Repubbliche.
-- Cominarus de Hebus gestie Ludovici XL F. Cominareus de Hebus gestis Ludovici XI, F.
Questa Scrittore nacepus nel 1566 in
Sleuden piecola città di Afemigna, a
mori a Strabatrgo 5 X. Octobre 1556. (N)
 Slevogtus (Paulus ) De Metampayelmoi Betaccorum se De Proceptius Judacorum.
 Stamos nel T. ea. di Ugoline.
 De Morbas et deloribus Mensire, ad

Isni Latt. Sto nel T. 1. p. 275. Thes. Theol.

Philot. Slichtingins (Jones ) F. Biblia, Nov. Test.

Latinium . Guna Slichtingio, o Schlichtingio, Polacco, era Socinistro, e Pastore di Racovia :

goes nel 1661, (le Long. Biblioth. Secr.) Smaragdi Abhatis S. Nichselis Ord. Ben. Dicecesis Virdinemis Liber inscriptus, Via Re-

Achery.
Smerogi ( Nicolai ) Chronicon , Gerardi Mau-rini , et Antonii Godi monumentii affine , rmi, et Antenn Godt monuments attach, ab an. 1200. mujue ad an. 1279., adjecta Scriptoris Auonymi Supplemento ab an. 1279. ad an. 1512. Ste nel T. 8.º di Mu-ratori Rev. Hel. Seript. Quento Gromata era Notaro Vicentina.

e vivera circa li metà del XIV. secolo-( Dalla Profaz. )
imids ( Lodulphi ) Remanorum Imparatorum
Pinacotheca, sive Duodecim Imperatorum Pinacotheca, ave Duodecim Imperatorum Simulacra, Elogius, Numiamatibus, et Ili-storis Svetonisma illustrata atque exornata. Amatel., et Olic. Martimi Schagen, 1757. Sta nel vol. di Giacomo de Bic. P. Bie.

Lo Smids dedica la sua opera a Corne-Lo Smith deflex la sua opera a Lorne-lio Nicobii cen sua Epistole con data di Amsterdam, de' q. Marso 1688. Smith (William) P. Bistory of the Lives etc. Smith (Capt. Alex.) A Complest History of the Lives and Robberres of the most no-

the Lives and Robberes of the most no-torious Highway-men, Fout-Pads, Shop-Lifts, and Chesis, of both srees etc. Lon-don, Briscoe, 1910, T. S. 18. PPC, V. C. 57, Smith (Thomae) Be Gracese Exclusize ho-distring Statu Egistola, Editio Seconds ha-cition et amendation. Londini, Pat, 1678. ctior et amendation. L. T. 1. 8. ° XXI. E 55.

-- Miscellanes Theologies, in quibus con-tinentur: Praemonitin ad Lecturem de Infantum communione apud Gracos - Defensio Libri de Graecao Ecclesiae Statu contra sjectiones Authoris Historiae Crittens a Fide, et ritileu Oriantalium - Brevis Narda vita, studiis, gestis, et martyrin D. Cyrilli Lucarii, Patriarchia Constantin. — Commentatio da Hymnis Maintino et Vespertino Graecorum — Exercitatio Theo-Vesperuno Graecorum — Exercitatos Inéc-logica de causis remediatras dissideram, quae Orbem Christianum hodie affligant. Londini, Sam. Smith, 1686. T. 1. 8. VIII. A 25. - Miscellanes Belsica, in quibes conti-cantal Exercisio de James D. Sungai

nentur: Responsio ad nupersa D. Stommis in Libro super Fide Graccorum de dogmata Transubstantiationis cavillationes. = Dissertatio, in qua integritas, et authentia il-lus celeberrimi loci I. Epist. S. Joan. cap. v. v. 7. vindicatur. .... Defensio superioris Disv. 7. vindicatur. m Defensio superioria Dis-sertationis contra exerptiones D. Simonji in Critica Historia Novi Testamenti, sm Commenturius in accundam S. Petri Apostoli Epistolam == Londani . Sam, Smith , 1690. T. 1. 8. \* XIV. C 11. 118

--- Vita Guliemi Camdeni. P. Camdenus.

Tem. Senith, dotto Teologo Inglese, nacque a Leedra nel 1638., a vi mori a 11. Maggio 1716. (N.D.) nith (Thomas) De Republica Anglorum Liber. F. Lact.

Questo Scrittore, diverso del pecce-dente, nacque nel 1512, in Walden nella Contea di Essex, e morì nel 1577.

(Moreri) Saediu (Willebeordi ) Tipbys Batavus, sive Histodromice de nevium cursibus, et Re navali. Lugd. Bot. Elsevir, 1524 T. 1. 4. ° XXIV. D 7.

XXIV. D. 7.

-- De Re Nummaris. Sta nel T. 9. di Gronorio Thes. Antiq. Gr. Willebroodo Snell maque a Leyden nel 1591. Succedeue a suo padre nella castedra di Mattenatica in quella Universich, e mori pella sua patria nel 1616.

( Moreri ) Soarez a Riberia ( Emmanuelia ) Observatio-num Juria Liber. Sta nel T. 5. di Merrman. Questo Giureconsulto Portoghese, onorato pria dall'amicizia, e poi dall'odio del celebre Cujacio, viveva nella seconda

Sere ( Pietro ) P. Storia del Cencilio di Trento Sa ognuno, che sotto questo nome si nascose il vero nome dell'Autore della Storia del Concilio di Trento, il cele-bre F. Paolo Sarpi.

eve (Francesco ) La Georgica di Virgilio. V. Virgilius. In questa Traduzione non si è potato fare al P. Soave altro rimprovero, se

non di essere di soverchio abbondante mon di essere di soverechio abbondante di opieti. (Luccekenin, P. p. p. 159) edini (Fausti) Semessan, Opera eminia in duos Tomos distincta. Quorum prior contoct ejas Opera Eugetica at Delactica: posterior Opera Polemica comperbendit. Accesserant quasedam hacterons inedita. Itempoli, 1656. T. s. fd. XVIII. D 15.

Sibilioteco del Frustelli Poloni in volumi della Sibilioteco del Frustelli Poloni in volumi

Nove. Prima di farsi questa Reccolta, della quale non si possegono da noi i rimanenti volumi sette, era difficile avere tatte le Opera di Sociato, che si trovano pra riunite in detti dne volumi. (N. D.) Socino era nato a Siena a 5. Dicambra

1550., e meel in un villaggio nove mi-glia distante da Cracoria a 3. Marzo 1604 ( Du-pin , T. 28. ) stis Scolanici, et Hermiae Sozomeni Historie Ecclesiatica, ex versione Henr. Va-lesii, Gr. et Lat. Parisiis, Vitré, 1668. T. 1. fol. VIII. G 1s.

 fol. VIII. G 1s.
 Si trova ancora nel vol. di Eusebio,
 Teodoreto etc. P. Eusebius.
 Socrata detto lo Scolastico, nacque a Costantisopoli verse la fine del quarto accolo. Continuò la Storia Ecolesastica di Eurebio di Cestrea, e si condusse nel Invoro con tutta la diligenza e l'esattezza, di eni era capaco. E Scrittore grave, giudizioso, e degno di fede; ma il suo

( Biogr. Univ. ) Soiteri ( Melchioris ) Bell V. Hung. Rev. Script. Bellum Pannonienen . Questo Storico, neto in Vinda nella

nuis, era Giureconsulto, e acrisse la sura Pannonica fatta da Federico, Conta

Palatino contro Solimano IL, che a 14 Ottobre 1529, fu obbligato a levar l'as-

Octobre 1529, fü obbligato a levar l'assodio da Vienna, dopo di arerri perduti sedio da Vienna, dopo di arerri perduti Soldani (Jacopo) Orasione delle lodi di Luigi Alamani. Sta nelle Prose Florentine, T. M. Soldani (Jacopo) Orasione delle lodi di Fer-dinando L. Gran Duca di Toscana. Sto

dinando I. Gran Duca di Toccaua. Sés nel T. I. p. jari, delle Proc Forcettine. F. Solemni (de) Festo Crapularso Hallensi. F. Olisers. Select. ad rem latter. T. 17. Solisa C. Julij Polyhisor. F. Salmasina Solisa è Antore d'incerta età. Vissa dopo Vesposiano, e secondo la più comune opiniena verso F an. 8o. di G. C. F. C. F. C. P. S. C.

mune opinness ( B. e G. ) Solis ( Antonio de ) Historia de la Conquista de Mexico. Madrid , Gonçales , 1704. T. 1. fol. PC. VII. K. 17.

ta . Il suo Autore era noto in Placentia, entà della Castiglia Vecchia a 18. Luglio

1610., e mort a Madrid a 19. Aprile 1686. (N) litarius loquens, sive Conferentiae Sp Jes habitac a Religiosis Carmelitis

ecatis etc. Leodii , Broncart , 1698. T. 1. 4. ° XXIV. B 12.

olito (Vincenzo) Termini Himercse, città della Sicilia posta in teatro, cioè l'Historia della Città di Termini Himercse nella Si-Città di Termini Himerose nella Si-Palersso, dell'Isola, 1669. T. 1. 4. °

della Cutta di Accumia minosco cetta città. Palersuo, dell'Isola, 166g. T. 1. 4. 6° PC. X. O 16.

Di quest opera manca e noi il Tomoseccodo, che fu stampato in Messica nel 1671. par le stampe di Paolo Biagni. Dal Titolo dell'Opera u vede, che il suo Autore cra Nobile Termistano, Protonotaro Apostolico, Arciprete, e Commissario della S. Inquisianne nella me-desima città. Il Mongitora però nella sue Biblioth. Sicul. T. I. p. 241. dice, clus tale opera venira attribuita a France-aco Solito, Gesuita, morto in Palermo

nel 1675.
dois Carmine. Stanno nella Collesione
Poetas Grarci Principes di Errigo SteIsno. F. Orpheus. Solone, più celebre come legislatore

in Atene, che come poeta, era neto s in Atene, one come poeta, era nato se-condo elcuni in Salamina, e secondo al-tri in Atene: non si è di accordo neppure circa al tempo, in cui visse; quel che vi ha di certo si è, che Solone, se-condo la testimonianza di Aulo Gellio lib. 17.) scrisse le sue leggi teniesi, regnando Tarquinso Roma, e che morì sotta il regno di Servio Tullio nell'Olimp, LV, an. 2. I fram-Tullio nell' Olimp. LV. an. menti, che ci restano, de suoi varj poemi, ndono in uno stilo nobile, e s

rochindoso in uno subs sobile; é sem-plice sleuze certataine illa viria el e qualla mederasiona di denderi, che un-nearen la felicità della viua, e dipinguoro, controlo del marco della felicità (Sechoell, T. T.t.) Solorano (Jonnias e) Da particità crimina Disputato. Sta nell T. 5. di Ottone. Di questo Giescomunito Dasquendo, Interprete del Dritto Caserco nall'Uni-di S. Giescomo. S'autoro al' Surreita di S. Giescomo. s'Stantoro al' Surreita

di S. Giacomo, e Senatore na Supremi Consigli di Castiglia, e della Indie, coa scrive Nic. Antesso: Quem postremo loco numino, at priore habeo, doctrina et dignitatie ergo, D. Joannes de So lorsano Pereira P. C. qui en Audi-ture Regio Supremo Senatus emeritan

conclusion in literie et chie instructiosium Manori, cum have erriforme, Matriii egit, quotidie magie de Jarie esteritia, tolorgue erufilionie ductrina beur meritus in libello aurro, de Crimine parricibi... Ei ni stru largo: D. Joan. a Odorrano Regius Granter, contium novervo, de viam mellorem evocatus est. (circa amum, ni faice, r657.) nogiquag l'Osson nilla sua

ber 100-7, hoggange I Utten nett sa Prefisione Sophorlu Tragordise septem, Graece, enm commontarius graeca et praefitions Aldi. Vecetiti in Aldi Roman Academia mense Augusto 1502. T. 1. 8° XXVII. F 18. Prima Edizione, la nota I devoca.

species above, T. I. S. NALLEY for a "A significant for school of the constrained in community," a ready, in parsistance of community, a ready, in parper, and private decision of the conaction of the community of the compared and the community of the comtrained of the community of the compared of the community of the comtrained of the community of the comcrate of the community of the comtrained of the community of the community of the comtrained of the community of the community of the c

stine obbe mai?

-- a Thorus Johnson, Gr. at Lat. Ozonian
e Th. Sheld. 1705, et 1708. T. a. 8.6
XXVII. F 5.

Col terzo volume stampato in Leodra 1740, si viena a formare un edizione superiore a tutte la altre, quanta alla coe-

protein a touth is altre, quanta aith expension is touth in the process of the protein distinct did Johnson, Oldred, 1705, in the case of the 18% Sine trees typesed in case of the 18% Sine trees typethem and 1705, it is consistent of the case of the volume, the cautient I distinct, at I dedices and 1705, it is month, the late of the special control of the case of the case of the theory of the case of the case of the open at London 241/25, it is control Links, Billing vit to meade ray on in London 241/25 is not a 1, red, in 8.7 and press, one on farmous venue of the case of the case of the case of the print venues until a 18 at 18 at 18 at 18 at 18 lars, the argumenture, the forces inpraise venues until a 18 at 18 at 18 at 18 at 18 at 18 lars, the argumenture, the forces inpraise venues until a 18 at 1 471
se ton vorri direi, che i cer volumi,
che furco venduti 25 lier presso il Goute
tard, crano due della adianone di Oxford
1705. e 1708., e l'ultimo di Londra
1755. secondo l'osservazione dell'Arvood.
- Carmine latino redditate a Georgio Balliera. Antorenia: Solvini, 1500. T. 8. 8. 9.

-- carmiot totto reddine a Georgio Baullero. Anotre piae, Silvius, 1570. T. 1.8. °
XXVII. F 29.
-- Traductos en François. Statano nel Theatre des Grece del P. Brumoy. F. Brumoy. Fra i varj giudiaj vantaggiotissens de-

gli Antichs, cha veder si possono presso il Baillet, Jugemens etc. T. S., noi notiamo quello di Cicerone, che nel sue Trattato de Divinatione chiama Sofoela doctionimum hominem, accusemmen homitem, portan quiden dirinum; a quello di Longino, che gli di la gleria di spacare nello descrizioni sed et praeclura eunt Sophoclis visa atque plane adminabilia, quibus re morientem Ordipum atque semet cun prodigiosa quodam tempestate esp Lentem; oct Graecarum discessum et Achillem oram solventibus in tumuk apparentem describit. No apprezza suche moltissimo la sublimità, sebbose concae mottamins is similities, secondo con-fena, che cagga vasileta volta: Siqui-dem poetae ini Jon Chius et Sopho-ches jie mulla labuntur vitia, et in polito ecitoque ecribendi genere sarse quam elegantissimi eunt. Pindarue autem et Suphocles nocuumquam ad instar flammar, euo impetu ouncia corripiunt et inflammant; verum, ubi nime expectes, saspe restinguantur, caduntque infelicienme, Neminem ce te, qui sanae mentis fuerit, inventum te, qui annoe mentie fuerit, inventum ris crediterim, qui mon nuom Sopho-elle Oedipum universis Jonie Fabulie longiseime anteponat. (Sect. XV. et XXXIII. Edit. Oron. 1750.) Fra i Moderni, Vosso nelle sue In-stitut. Poetic, serveo, ela lo sulte di

Fig. 1 Moderni, Vosios solido can función. Protes, revers, della leaffecta. Protes, revers, della leaffecta. Protes, revers, della leaffecta. Protes de la constanta de la constanta della constanta constanta della constanta constanta della constanta constanta della const

Sophroeii Patriarcae Hierosolymitani Oratio in Etaliationem vener. Crucis et in sanot. Repurrectionem Gr. et Lat. Sia in Gretaero Guscomo De Cruce T. 2 p 8q. --- Oratio in Adorationem S. Crucis. Ibid.

p. 183.

Sinchica Epistola, Gr. et Lat. Sto nella
Bibliotheco di Fosio, p. 887.

Questo Patriaca moci nell'anno 636. di G. C. ( Mirneue, Auct. ) iorani Ephanii Jamoris, Vita Ipportatis, Gr. et Lat. Sta nel T. 12, p. 675. della Biblioth. Gr. Fabric.

et Lat. Star nel T. 1s. p. 675. della Biblioth. Gr. Fabric. Querto Medico fu detto il giorine per distinguerlo da un altro, che fort in Roma, i sungi di Trajano, e di Adraro. (Fabr. Inc. cit.) sai (F. Francesco) Discerso contre duo Testuni intorpo alle consure di Paolo V. contro la Repubblica di Venenia. F. Pa-

Questo Discorso dall'Originale Spagnusio fu traferto dal P. Ambrogio Cor-dova Dumenicano. Il P. Francesso da Sosa era Religioso dell'Ordine di S. Francesco, è dedicò il suo Discorso al Re di Spogna. Sosipatri Excerpta ex Comordiis. V. Excerpta.

Softerus P. Sveria.

Soto (Fr. Buntuici ) In Epistolem Divi Panil ed Rossanos Commentarii, Item de natura et gracia ad S. Concillum Tridentimess Libri ttt. eum Apologia contra Rev.

Episcopium Catherinum Antiserpiae, Steel-stus, 1550, T. t. fol. III. O 8. Questo Beligioso Domenicano nato in Segovia nel taga, e morse a Salumanca e tó. Novembre 156n., fa primo Teologo di Carlo V. al Concilio di Trento, ed di Carlo V. at Concilio di Trento, ed uno di coloro, a qualt si dava la cura di compilare ciò, ch'era stato deciso. e di stendere i Becreti. (N. D.) L'Opera è desicata a Filippo II. totellas (Natiannel) F. Biblioth. Script.

Soc. Jes. Sowel Genita Inglese, uno de'tre Autori, che compilerono la Biblioteca

Attori, cire comparente at degli Sentrori della Compagnit di Gesia, nacque in Hotfole, e morì in Boma nel 1676, nell'atto appanto, in cui pub-blicà la Continuazione della Biblioteca de' Gesaiti. ( Biogr. Univ. )
Southay ( Ne l' Abbé ) Discours sur les Psylles. V. Memoires de Litterature etc., T. to.

p. 43t.

Discours sur l' Elegie, Ilid. p. 53a.

Discours sur les Pot-es Elégiques, Ilid.

--- Rechercles our Mecinas, Ibid. T. 10

Gio. Batista Sonchay uneque nel 1688. nel Borgo di Sant' Amand' nel Veude-mois. Fu Canonico della Cattedrale di Rodes, Professore di Eloquenan nel Collegio Reale di Parigi, o Membro del-l'Accademia delle Iscrisioni: morì a 25. di Agostu del 1746. ( Biogr. Unio. )

S'uciet (Steph, August.) Cometan. F. Poe-mata Didascolica T. 2.

Questo dosto Gesuita nacque a Bourges aj 12. Ottober 1671. Versato nelle lingue ngientali, la storia, l'astronomia, la crontingua, a lo matematiche occupavanu i di lui oni. Fu Professore di Teologia Morale, e quinti Conservatore della Bi-blutaca del Collegio di Luigi il Grande: morì a Parigi al 14. Genunio 1713. ( Biogr. Unev. ) Sousa ( Fr. Antonio de ) Aphorismi Inquisi-

ouas (Fr. Autone de ) Aphorenau Indyassi-toeurs, cum vera historia de origine S. In-quisitionia Lusitanae. Turenos , Durand., 1653. T. 1. 2. V H. D. De. Questo Religioso dell'Orfine del Per-dicatori, nato in Lishona, Cassighee del Tribunale del S. Ufficio, viveva nella seina morti del XVII. scolo.

prima metà del XVII. secolo. Souteri ( Dan. ) Palamedes. F. Meursian: si trova aucora nel T. 7. di Geonosio Thes.

Antiq. Gr.
Daniele Soutera Olandess vivera in

Harlem nella prima metà del XVII, secolo. Souverain (Nr.) V. Plateniame. Ouesto Scristore Francese era della

Bessa Linguadocca, e fu Ministro d'una Chiusa Colvinista nel Poiton: ue fu deposto, e si ritirò in Inglalterra, ove more sul finire del XVII. sceolo. Contro il suo libeo intutolato le Platonieme dévoilé il P. Balthus scrase un'opera col titolo: Difesa de' SS. Padri accusati di Pla-tonismo. ( N. D. )

ensissen, (N. D.)
carrini (Ant.) Entrain ordia China del Padri della Compagnia di Greia, tolta da i
Commentari del P. Massen Riccio opera del
P. Nicolao Triguanti, tradecta dal Sig. Antonio Sozzini. Napola, 1622. T. t. 4 °

Questo Traduttore era da Sorzano, citti del Genovessto: viveva li 50. Settembre 1622, ( Dalla data della Dedica. )

(S) Spodaro ( Benedetto ) Poesie. Cateria, 1828., La Magna. T. 1. 4. ° XXIX. F 8. Questo volume contiene dello stesse Antore il regueute

Elogio di Giuseppe Gentile Arcipros di Soruno, già Lettore di Elequenza se Seminario di Siracusa, Catonia, 185o. La

Migna. II Barone Spadaro nacque in Scicli 25. Agosto 1794. Allo studio della bella lesteratura unisce quello delle sciena per cui meritò di essere uno de Socj Col-laboratori dell' Accademia Giornia. Vivo tuttors intento ad accrescere il pu-

super delle sue produzioni.

Spondagino ( Theodoro ) De Costanti Tur-eleschi. Sta nella P. i, della Raccota del Sassocino. F. Sansovino Historia Univ.

Dell'Origine del Principi Turchi. Ivi P. II. Spangenlevali (Joan.) Postella in Evangelia, et Episolas, quie consucto more Domini-cis et Festis delas per totas anni circu-

lum proponuntur cum imaginibus sculptus, Francofurti, Egenolphus, 1570. T. 2. 8.0 XV. C 2. Oursto Discepole di Lutero

nella Turingia, e mori nel t 650 (Moreri) Spanhemii ( Erechielis ) Dissertationes de pracstantia et usu Numismatum Antiquorum. Edino Secunda priori longe anettor, et va-riorum Nomismatum iconibus illustrata. Amatel., Elrevir, 1671. T. 1. 4. ° PC. II. O a. Opera eccellente, d'una erudizione rura, e che sta in luogo d'un'infinità d'altri

libri ugualmenti dotti, ma meno meto-diei. (N.D.) Il Geognara la nota: Opera classica nel suo genere per le profunde dottrine del euo Autore. Com

profunde duttrine del suo duttre. Con effigia delle Spanemie. — De Namme Smyraneoum, seu de Ve-ne, et Frytundus Graecomm. San ad T. 5. et al. 1988 de l'accession de la Con-letta de la Constanta de la Con-letta de la Constanta de la Con-tanta de la Constanta de la Con-tanta de la Constanta de la Con-tanta de la Con-leta de la Con-leta de la Con-leta del La Con-leta de la Con-leta del La Con-leta de la Con-leta de la Con-leta del La Con-leta del La Con-leta de la Con-leta del La Conrum Novi Testamenti Liber primus et se-

candus. Heidelbergae, et prosas Franco-furti, Wingorden, 1663. T. t. 4 ° II. A 7. E questi Federico Spanemio il Figlio. Ei non diede al pubblico il Libro terro di quesi opera, che versa sopra una parte dell'Evangelio di S. Mattro, so non ventidue anni dopo, nel 1685, a non ventidue anni dopo, nel 1685, a Leyde in 6º Questo da noi non is possiede. - Ifistoria Ichi, sive de obscuris Historiae Commentatio. Editio abera, ut opuscultum hecce novum videri possit. Luzzl. Bat. Lo-pen de Haro, 167a. T. t. 8 ° XV. F 18. Historis Imaginum restituta praecipue advesus Ludovicum Maimburgituta, et. Na-talem Alexandrum. Lagd. Bas. 1698. 1, 12.º XX. F. 16.
 Summa Historiae Ecclesiasticae a Christo nato ad sacculum xvt. inchostuta. Prae-mititur Decursa temporum, cum oratione

mittion Decrina temporum, cum oratione de Christianismo drycenere. Lugd. Bat. 1689. T. 1. 12. 9 XX. F 18.

Attest i cangiument, e le additioni, che l'Antre fice a quest' open in queat' edizione, essa oscurò tratte le altre, che se n'erano fatte. (N)

-- Opera , quatessus complettantur Geo-graphum , Chronologiam , et Historiam Sacrain, stque Ecclesiaticam utriusque tem-poris, Lagd. Bat. 1701., Boutestein. T. 1. Id., VIII. L. 12.

Con effigie dell' Antore, pinta da Me-

Con effigie dell' Antoreo, piaste abhene, nicionà di Gussat; e oro Corte congrediche del mondo antico, oro sono se Sedi della primistra Chara.

E questo il solo primo volume della Spinario volume della sono areas pubblicato, che questo sono disceptolo, e poi collega sono disceptolo d

Papense Jeanne. In tutte le opere delle Spanemie

In tuste le opere delle Spanemio re-gna moble evoluziorie, ed nas criuca giu-duziosa, tranne i pregiodisi del Prote-stantiamo. (b. D. ) Egli era nato a Gi-nerra a 1. Naggio 163z. Fa Professore di Teologia in Hieddlera, non essendo, che di anni 32, poi in Leyde di Too-logia, e di Storia Stera, e meri in que-sa uttima città u 18. Naggio 2701, dopo d'essere atato quattro volte Rettore di quella Università, ed avere avuto oltre a ciò la carica di Bibliotecario. (N)

Spectacle (le) de la Nature, ou Entretiens anr les particularités de l'Histoire Naturelle, par Mr Pluche. Paris, Estienne, 1763. T. 8. in vol. g. 12. ° XXV. H 14.

T. 8. in vol. 9, 10. \* XXV. H. 14. Opera simusts; (D. B. 9) squideness institutes, a pascerolis, servita can chain the control of the control

pelmanne (Henriet) Archaeologus in mo-duss Glossarii al rem antiquam posteriorem, continentis Latino-Barbara, Obsoleta, et novates significationis Vocabola post labe-ficiatas a Gothis Vandaluşus res Europeas etc. Londini, Besle, 1626. T. 1. fol. PC. II F. oli.

IL F at. L F 31.

Prima edisione di quest'opera, di cui il nostro esemplare non è che la nola Parte Prima, la quale è sicorrastotte di una granda nellità, sopra tatto per la profe Sasone, come lo ha osservato Gresio; ma la Parte Seconda, che non deprende proposi ma la Parte Seconda, che non deput dell'Autore, 55. anni dopo la porticali dell'Autore, 55. anni dopo la palicasione della Prima ciò esta l'efici. in Londra in fol., non è della messa forza, estendo Postuma, e composta sopra alcage carte lasciste in cattivo ordine. Mr. du Cange si Ligna, che questo In-

2.5 glese non ha caeguito con sufficiente esattezza, e fiducia ciò, else aveve intrapreso nella sua prima parte; e che non ispiega, come sarebbe stato desiderabile, le parole e le cose, che rigoardano le costuminte, gli un differenti tanto delle Chese, quanto ogli Stati diversi, che hanno esistito insieme, o si sono succeduti gli uni agli altri. Lo Spelman era abile in testo quel. che concerneva i Sassoni, e gl' Inglesi; ma aveva poca conoscenza degli affari di Francia, la quale è pure la principale, e la più importante per bena intendere gli Autori delle media, e della Bassa Latinità; perchè i Francesi hanno avuto gran in tutto ciò, che è avvenuto ousiderevole nel mondo. ( Baillet , Ju-

gemens etc. T. s. n. 6 63g.)

Lo Spelman nacque eirca il 1565. in
Cenghans, villaggio della provincia di Novfolk, e mori in Londen nel 1641. (N. D.) sceri (Joannis) De Legibus Hebraeorum Bitualibus, et carum rationibus Libri qua-tuor, ex recensione Leonardi Chappelow. Cantabrigise, Crownfield, 1727. T. 2. fol.

IL 0 11. Quest'opera, che fece essoscere il o Autore nella Repubblica delle Letsuo Autore nella Repubblica delle Let-tere, fa da Dotti, riorvata con molto applano, sebbene alcuni Teologi, le cui ideo sistematiche venivano così a cadere, si sieno rivoltati contro di essa. Leonardo sa seeso rivoltasi contro di casa. Leonardo Chappellow, Professoro di Lingua Araba in Cambridge, avendo prossesso una nuova edizione dell' Opera dello Spenecro, alla quale dorera aggiangere un narto libro trovato tra' manoscritti del-

L'Autore, nel qual libro si tratta delle Cerimonie, che i Giudei hanno preso da Pagani, a che Dio non aveva lor co-mandato, ed alcune Dissertazioni dello Rema Autoria; che ma averazioni dello mandato, ed alcune Dissertazioni dello leteno Austrio, che non averano ancora veduta la loco, adempi in sua promessa, con fiare l'edizione, che qui sopra è notata: l'edizione dell'Autore, incisa da Vertue.

Discretazio de Urim et Thommin. Sita

nel T. 12. di Ugolico. marum on De Professione Decimarum . Ibid.

-- De Lustrationibus, et Purificationibus He-bratorum au De Circumcisiono, Ibid. T. 22. -- De Tyriorum Gammadim et Hamma-nim. Ibid. T. 25.

nim. Bid. T. 35.

- De Lege Tonsuram orbicularem profis-bente. Bid. T. 50.

- De Theoremia Judaira. Bid. T. 54.

- De Duramenso per Ambialum. Bid. T. 54.

- De Juramenso per Ambialum. Bid. T. 54.

- Unu Musicae in Sartir celebrandia an Politachi rici ce Rimovana etcanigo-cia del consultation del consultation del con-ception del consultation del consultation del setting del consultation del consultation del setting del consultation del consultation del con-sultation del consultation del consultation del con-unitation del consultation del consultation del con-sultation del consultation del consultation del con-sultation del consultation del consultation del con-unitation del consultation del consultation del con-unitation del consultation del consultation del con-sultation del consultation del consultation del consultation del con-sultation del consultation del co

statione. Ibid. T. 52.

— De riihus fancheibal et sepulchralibus
Voterum Hebracerum. Ibid. T. 53.

Gio, Speacer, doto Trologo Inglese,
Maestro del Collegio del Corpo di Ceisto,
e Decano d'Ely, nacqua a Boston nella
Contea di Kent nel 165a, e mori e 37.
Maggio nel 1655. (Moveri)
Speacerus (Guillelmus) P. Origenes contra

Celsum. Celsum.

Questo Editore dell'Opera di Origene
contro Celso, nato in Cambridgo, era
mensino del Collegio della Trainti, e vivera nella seconda metà del XVII. secolo.
Sperlingii (Otthona) De Cepidia Vesterum
Diatriles. Star nel T. 9. di Grossovio Thee, Distribe. S

474 --- De Nummis non eusis quam recentiosum. Sta nel T. 28. di U-

Lo Sperling, Antiquario e Medaglista, nacque a Bergen nel 1631. Consigliere del Re di Danimarca, e Professore di Eloquenza e di Storia nell'Accademia Equestre di Copenaghen, meri e 18. Marzo 1716. (Biogr. Univ.) seconi (Specone) Dialoghi. Vinegia, Aldo, 155a. T. 1. 8. ° PC. I. D ±8.

Onina edizione Aldina, adoptrata dai Vocabolaristi. ( Gamba, Serte etc.) Questo Autore nacque a Padova a 12. Aprile 1500., e morì nella sua patria a

Aprile 1500., e mori nella sua patria a 5. Giugno 1588. (N ) Spicilegium SS. Patram. V. Grabe. Spicilegium Ravennatia Ecclesiae, sive Monumenta Historiea ad Ecclesion et Urbena

Revenuatem speciantia, ex Codice MScto Bibliothecue Estensia, Sta nel T. L. P. 1L. di Muratori Rer. Ital. Script. Spinelli (Matthee) Chroicon, F. Carmi Biblioth. Hut. T. z. p. 1680. Matteo Spinelli da Giovenazzo nella

Terra di Bari, Scrittore Sincrono, vivere Terra di Beri, Scrittore Sincesson, vevera nel XIII. secolo. Dopo del Carros, che inerri le Effementia dello Spanelli nella na Bibbloch Illet. Selei, il Mura-colobre Recolla. Per. Ital. Sergie ai trevano ancoro nel T. 16. degli Social del R. di Napoli. P. Isoris. Spinoa (Bonci.) Renati Da Cerea Princi-pia Philosophise more geometrico demon-ental. P. Desarra.

Spinque narque in Amsterdam a 24. Novembre 163a, da Genitori Giudei, che

lo chismarono Barweh, ch'egh cambiò in Benedetto, quaudo ablandonò il Gan-daismo: morì a 21. Maggio 1519. (N) (S) Spices (10) Italiano, e sia Corrispondenza segreta, e famigliare fra il Marcia di Lecciocara, e il Conte Refiela tutti due Vinggiatori incogniti per le diverse Corti d F Europa. In Europa, 1782. T. z. 8.° XXIX. N zz.

E una Specio di Giornale, diviso in E nas Specio di Giornale, diviso in Nuncas Caque. Il primo volume con-tienti i tre primi, i dae ultimi sono nel tomo secondo, che petta per tiulos: Il Carriero Europeo, o aiu Carteggio ga-lante fra due Caralleri Erranti su le recenti invaste e presenti del primi del presenti presenti vicende, e costumi del secolo. Si crede da alcuni, che i nomi di Lio-Si crede un atento, con ciscara, e di Rofiela tieno anagramma-tici di Caraccioli, e di Alfieri. Quest'ultimo non fa però, nella Vita scritta da lui stemo, mensione alcuna di questa corrispondenza; non sappiamo decidere, una tale reticenta e un argomento sufficiente a rigettare l'autenticata di essa.

a. V. Josomes de Spira.

Spon ( Jacob ) Recherches curiouses d'Anti quités, comenues en plusieurs Dissertations sur des Médailles, Bas-Réliefs, Statues, Mossiques et Inscriptions ant ques, avec beaucoup de figures gravées en utile-douce. Lyon, Amaulry, 1683. T. 1. 4. ° PC. H. M 5.

Sono 31. dissertazioni interno a va soggetti di Antichith, a di Numismatter dissertazioni intorno a vari corredate di gran numero di savole collocase a' rispettivi luoghi voluti dal testo, e nell'esposizioni vi s'incontra molta e neil esposizion il congrara J Si tro-erittea e dottrina / Cicognara J Si tro-vano ancora nel T. 4 di Poleno, tra-vano ancora nel T. 4 di Poleno, tradotte in latino da Pietro Facciolo, Pro-fessore di Rettorica nel Seminario di Patiors 'col seguents titolo ? Rei Antiquo rius Selectus Quarationes in variat Distortationes distributus. Il Giornile di Lipsis fece l'elogio di quest'opera nel mese di Settembre :1683.

--- Ignotorum atque obscurorum quorum--- I geotorum átque obscurocum quorum-dam Decum Aran, notis illustratus. Stango-nel T. 7. di Grousvio Thee. Antig. Gr. -- De Orque Screarum. Ibid. T. 9. Giscobbe Spon aucque a Lon nel 1637, e mori a Veray nel Canone di Berna a Spondanus (Henricas) Jr. Becuitti.

Questo Serittore, uno de Continuatora degli Annali del Baronio, nacque a Mas leon, pieciala città del paese di Soule a 6. Genaro 1568, e mori a Tolosa a 18. Maggio 1645. ( N )

Spondanus ( Josunes ) V. Homeri Poemstum versio, an noise perpetuse. V. Homerus. Frutto primeticcio d'un giovane di

.. Gio. Spond, fratello del precedente nacque nel 1557, a Mauleon nella Bosa Navorra, e mori a 18. Morzo 1595. da soli 3a anni . ( Biogr. Unco. J

Sponous (Jacobse ) De Pagis Atticis . P. Meur-stus, Theseas. Sprecheri (Fortunati) Rhetia, tabi ejus verus situs, pohtia, hella, foedera, et alia memo-

rabilia accurațissume describuntur. Lugă, Batav., Elecvir, 1633. T. 1, 52. ° XIX. C.57. Entra nella Collezione delle picciole Benubbliche. Questo Storico Svizzero riputatissi

nacque uel 1.80. a Davon nel paese de Grimoque uel 1385. a Davos nel paise de Gri-gono: perudeva i titoli di Caraltere a Dottore in Legge: fu Governatore della Conten di Chiavenna, e mori a ta Gran-najo 165,7. d'Bogn. Univ. P. Jett (Thomase) Chronicon. F. Henre. Tom. Sprotte, o Spesto, Inglew, Mo-naco Benedittino uel Monistero di S. A-Sprotti (

gostino, fiori nel 1271, sotto Oduardo I. Scresse la Storia di Cautorbery, a le vise degli Abbati Benedittini del suo Monsdegli Abbatt Benedittini dei suo Mons-stero dalla ventud di S. Agostino, Apo-stolo degli Ingleni, sino al 1272. ( Vos-sius de Hist. Lut. ) Steckhouse ( Thomas ) Traité complet de Théologie Spéculative et Pratique, tiré des

meilleurs Ecrivains, mais sur-tout des plus medieurs Errivants, mas sur-tout der ples Inhiles Théologienes et Pelieuteurs, que ont heild parmis les Anglois, Traduit de l'An-glois par L.F. Bosot, Ministre du St. Evau-glie, Lausanne, Zomoreti, 1734. T.S. in vol. 4, 4° VIII. C. 15. Questo dotte e laborisos Ecclesiastico Inglese nacque mel 168x. Fu Pastore in Ameterdum, e casioti, il transa meri, and

Inglace macque ned 16%s. Far bettere the
Amsterdam, e quintil attrees: mori url
Berkshäre agili 11. di Uniche u 176. f. Berger, Chini;
per Ch

Theel. Philot.
anley (Thomas ) Historia Philosophise, as
Philosophiseum Dieta, Venetiis, 1731., Colett. T. S. 4 ° X. II 9.

Questa Storia fu scritta in Inglese, e tradotta in latino in parte dal le Circ, e tutta inten da Gosofredo Oleario. Tutti Giornali ne fecero de grandi elogi, Il suo Autore era nato in Cumberlow

nell Herefordshier, e mori in Londra nel 16-8, colla riputaneon di profondo let-terato (N. D.) Supeln (Joh. Frid.) Dissertatio de Vecula-llan at Exact Xv. 1.5, Sca nel T. 1. p. 508. Then. Theol. Philod. Supelnel (Thomas N. 19. Supletoni (Thomse ) Promptuarium Catholi-cum, ad institutionem Concionatorum con-

Ira notri temporis haeroes, super Evange-lia Feridia per totan Quadrageamam, Pa-rigis, Sonnius, 1595. T. 1. 8. ° in lat. X. E. 7. Questo Controversias Cattolico Ingleso, nacque in Heatield nella Contea di Susex nel 1555. Fu Professore di Teologia in Lovenio, ove mori a 12, Ottobre 1598 (N) Starckii ( Joh. Frid. ) Commentarius in Pro-

setam Exceluelem, cum observationibus ad Criticom, Antiquitatem, et Historium ad Criterin, Antiquitatem, et iroccum-pertinentibus, et cum triplici ladice, et Praefatiste Joh Georg, Pritti, Francol ad Moen. 1751., Mollerus. T. a. 4 ° XV. E. S. Con elligie dell'Autore, pinta da Lip-itation de Friench, della molle.

pold, ed incisa da Fritzsch, dalla etta si rileta, che questo Ministro della pa-

reta di Ule in Francfort sul Meno era mon pel 1650. Stati J. Frapini ) Opera omnia ex recensio-ne Jo. Capprii Gervatii, et Papiniasurum Lectionam Lectionam

dell' nlume feglio, dove sta l' Errata del del Gevarato alle Icaioni Commentarie Papiniane si legge: Lugd. Bat. excud bat Georgius Abrahami a Mursse 1616,

5) -- cam interpretatione, et nois Chu-di Beraldi, ad usum Delphini, Later. Paris Reulland, 1685. T. 2. 4. in lat. XII. A 9. Questa edizione è la più rura della Col-lezione degli Autori ad assum Delphi-

levione drgh Autori ad ausm Driphi-nī; se ne trovano pochi ecamplari, edi hanno un prezzo alussano. (D. B.) (S) — — Thetandos Libri xvi. azz Achillei-dos Libri tr. Tr. 1-3. – X XIX. M. 15. Manca del Frontingizio, ma è sicura-

mente edizione Janssoniana

--- Tradotto in Italiano . F. Valvasone . Tradotto in Italiano F. Valvasane.
 Stante in Porta Napolitano di grande ingeguo. Visse soli 36. auni e mori l'anno gdi di G. C. (B. e. G.) Giolio Ces Scaligero, G. Lipseo, U. Grozo, et altri parlane con molta stimi di las. Il P. Bruna al generacia di la diccionale. P. Rapin al contrario lo dice: Struougante nelle que idee non nivno, che gante nelle sue idee non avvo, che nelle sue espressioni, ch aggiunge ch-egli escre la grandetta pui nelle por-role, che nelle cose i e che n'e due Poemi da lui conporti tutto è fuori di proportione, e centa regola aleuna; al quale senimento è conforme quello del l'. le Bonu: a Ed is cettamente, dice n il Tralocchi, T. a. p. 62., a quetto se-» condo parere mi appiglio più volen-» tieri, clet al primo. Statio era Poeta n tien, clar al primo. Stano era Foeta di grande impegno, e di ugualo feli-cità; ma chice ggi il visio, deri quas, del secolo, di volor grandeggiare. Di la lui disse Scaligero, che sarebbe stano poi vicino a Virgilio, se mon avessa svoluto energii vieno di troppo; etiam » propinquior futurus, si tam prope » esse notuipeet... ma meglio forse as vrethe detto lo Scaligero, che Stano n sarebbe stato più vieno a Virgilio, se non avesse voluto vincorlo, e superar-

n lo. In fatti, henche si presentisi omiani n no adoratore dell'Eneste, ed mue-n gris di starle a pirol viden non di n mono ch' si ni fussiga di andarle ida meno ch' en a fuseage de andrete ince-parative percept quartequit est pro-te di ogna piccola arcon forma, per coel dire, en alvassom monte. Affreto a soavalt, delcena, sobre pregi a fina-la ignosti: tutto è diagnostic persos la lan è noscrimono, oltre il distreto di avecn seguino il metodo di narvatere, anziche

305

Suto ( lo ) provene della China Ginese a' Monte Vescoro di ... tradetto dal Franceso. T. i. 4. 2 XXIII. C 25.

In questo volunte si contengono ancon i seguenti opuscoli: Osservazioni sopra la Risposta fatta dal Proeopra la Risposta fatta dal Procura-ture del Card. Tournon un Decretura Sacrae Inquisitionie Rom. prohibens Librum: Actes Jesuiticas etc. = Me-

meriale alla Santità di Clemente XI. MSS. == Copia della Lettera scritta a 8. 8. dall' Invinto di Portogallo, MSS — Dichiarazione del Signor Nicoli Charmot . = Dichiaratione dell' Gio, Donato Mettofake. = La Verità di una testimonianza, in cui si risponde alla detta Dichiarazione

Satus Academirum in sacculu bacharu du-plex. Academirum in sacculu bacharu du-plex. Academia Parisensis. P. Olseev, Select. ad evan litter. T. vi. " Stagus partienharis Regiminus Ferdinandi IL 1639. T. 1.52. "XIX. C. 26. Entra nella Gollesione delle Picciola

Repubbliche, e continue ancora : Danie-lis Eremitae Belgue Iter Germanitis Eremitae Belgue Iter Germani-eum, sive Epistola ad Camillum Gui-dium de Legatione Magns Hetruriae Ducis ad Rudolphum II. Caesarem, et alignot Germaniae Principes et

Respublicas, scripta anno sbog. Questa Relazione è curiosa, Vi si trova assai esteramente descritto il carattere de Principi di Alemagna di quel tempo, i quali non vi sono certamente affatto

lati. (N) I Vogt ropportando nel suo Catal. libr. rar. libr. rar. quest opera di questa edinuste dire: Rarsovibus annumerondum esse libris, et hand fucile obvium esse, indicat Bibluoth, Histor, Stravio-Buderiana.

Statuta Synodalia Ecclesiae Ambianensis em Cameraccuss = Communensis, Stunno pel T. 7. p. 1225. etc. di Martene. - Ecclesiae Gerandensia == Petri Albanensia Episcopi = Ecclessie Lesdiensis = Ecclesso Restance — Rothomograsis — Suessionensis , Ibid. T. 8. p. 146o. etc. Statuta Abbetum Ord. S. Benedicti in pro-

Siminta Abbatum Ord, S. Benedieri in pro-vincia Nazhonensi. An. 1216. Stammo nel T. 6. p. 50. di Achery. Statuta Academiae Parisonnia an. cir. 1570. Bid. p. 581.
Statuta ad instauradam disciplinare montantia.

aticam in Abbatia S. Andrese Avento an. 1265. Stanno Réd. T. 8. p. 236. antiqua, in quibus Angliae totis Regni Coniitia ordinautur. An. 1041, Ibid.

T. 12. p. 557. Statuta S. Bonifacii Moguntine Archiep. an. circ. 7.5. Ibid. T. 9. p. 65.
Statuta facta ad corrugendos mores Canonico-rum Foelliscensium. An 1450. Ibid. T. 15.

p. 541. Statuta, sive Consectudines Ecclesiae Lugdupenso, Ap. 1251, Ibid. T. q. p. 71,

arne (Joh.) Tractotus de visitatione infirmorum, seu de eis Parochorum officia, ques infirmos et moribundos respiciunt. Londici, Baldwin, 1700. T.1. 18\*XIX. A 51.

Quates Distribus, 1906. 17.1. 18.7. A.A. A. 3.1.
Quanto Teologo Inglese views and conincture del passato secolo.
Stellas ( Jo. Martini ) De Torenrum in Regno
Hungarise succession, et Descriptio et munationer Altenburgi. V. Hung. Rev. Script.
Quate. Autors serviera in Vienna ad

1555, n 44. Stellse (Eramai) De Bourossis, F. Novas Orbis.

Orbid.
Stefano (P. B. Romusldo Benedetto di S. )
Sulla Famiglia Carestro, Ste nel T. S. degli Opusc. di Aut. Serl. P. Opusculi,
Stekii (Joan.) Observationes Autoriticas Juria; net viodicationes lagun a corrupedia
Cesticorum et Neoscicorum Interpretum.

Stanno nel T. s. di Ottone.

Contro le Osservationi Anticritiche di questo Commissario Generale della Re-pubblica di Berna, che con mas libertà possible di peria, car con les previo poco riverente, e poco giudiziona scrisse contro F Alciato, Cujacio, Hotmanno, ed altri, stampo un libro di Antondorr-sioni il orfebre Giacomo Gotofrodo, n si trovano nel T. 5. di Ottone

Stempelii (Caroli ) Monasteriologia . Sta nel T. s. di Kuen, V. gustanaroio, Bed.
Lo Stengelio, Abase Benedittino nel
Monuterio di Hanno nella Diocesi di
mandi di distante

ds Ulina, mori s 2". Granaro 1965. di anni 8a. ( Dull' Epitaffo, che trovabi sel T. t. nella Pref. )

Stephanarius de Vicomercato, F. Vicomercato. Stephani Papae II., aliis III. Bulko. Stanno nella Raccolta del Cocquelines T. I. p. 148. V. Bellarum etc. Fn ordinato Pentefice a 26. Marzo del-

Panno 702., e mori a 24. di Aprile dell'anno 707. (Dalla Vita, che pre-cede le Bolle ) Suephani Papse IV. alia V. Bullae. Ibid. p. 165.

Consacrato Poutefice a 22. Gingno del-anno 816. morì a 29. Gennaro dell'anno Stephan Papa V. alis VI. Berkse. Ibid. p. 206. Fa eleuo Pontefice sul finire di Set-tembre dall'anno 855., o morì sulli fine

Securabre dell'anno 891. ( Dalla Filo etc. ) Stephani Papse VI. aliis VII. Bullae, Ibid. thani Papse VI. alis VII. Bullare, Ibid.
Ordinaro Pontefice pull'anno 895.,
noo sapendosi në il mese, në il giorno.
Sede un anno o tre mess; dopo il qual
tumpo, occasso dalla Sede Possifica, sa
chiuso in no carcere, ed ivi utrangolaso; e si ebbe allera il decimeterzo Sciama

nella chiesa. ( Dalla Vita etc. )
Stephani VII. vei VIII. Baltae. Ibid. p. 2/31.
Assento al Ponteficato nel mese di Febberro dell'unno 900, mori nel mese di Marzo dell' anno 931, (Dalla Fita etc.) Stephani Papse IX. sliis X. Bullse. Ibid. p. 595. Eletto Pontefice a z. di Agosto 2057. e mori in Firenze a 29. Marzo

1058. ( Dalla Vita etc. ) Suphani Gobor Tritheitse Liber., Gr. et Lat. Feuro teen un Estratto di queuo libro, e l'inseri nella sua Bibliotheca ore trovasi a p. 801. e dice di esso: Opus magra Inborio videbatur, fructum vero non asqualem operae tulit.

Stephini Cantuariensis Archiep. Epistola Jo-

hanni Anglise Regi. An. 1205. See nel. T. 5, p. 170. di Achtry . hatis et Martyris Inventio, et Translatio.

Stanno nel T. 7. p. 53k. di Mabillon,

Stephini (S.) Ordigis Grandimontensis In-stitutoris Vita, auctore Generale asptima Priore Grandim. Ste nel T. S. p. 1043, di

Stephani Caraugenais et Blesemis Comitis Epi-

Stephani Carangeans et Diesemis Comus appe-sabla Adales uroni sase, qua acribit quae in custra aeste Anticchism acta sont. An-nopik. San nel T. 4, p. 57, di Arbery. Stephani Cellas-Norse in Callaccia Menachi, Vita S. Rudesindi Episcopi Demiesens. Sta nel T. 7, p. 57, di Mabillon, Acta sete. Visse nel XII. secolo.

Vinc nei XII. secolo.
Stephnii Claromontani Episcopi Fimilatio
Monasterli Cantioli an. 945. et Ecclesios
Liziniacennis pro XII. Canonicia. An. 95a. Monasterii Ciaistoli an. 940. et. Eccessorii Listiaicerusii pro xtl. Cassonicis, An. 96a. Nel T. H. p. 885. o 889. di Achery. S Schanic Cartusiae chin Delocessia, musc O-leomecania primi Pricis Modulla Trisici, seu Auswyklefiu. Sta nel T. 4. P. 2 p. 149. Thes. Anecdot. Noviss.

-- Antihussus an Dialogus Volatilis i Aucam et Passerem advesus Hussum me Li-ber Epistolseis Quinquepartitus ad Hussi-tus. Ilied. p. 561. etc. Questo Scrittore Religioso mori a 27.

n s8. Giugno 1421. (V. Dissert Jongog.) Stephani Pariserum Episcopi Epistolae ad di-versos. Stanno nel T. 3. p. 55. et soqu. di Achery.

"Achery .

Guesto Vescovo vivera nella prima metà del XII. secolo .

Stephani (Roberti ) In Evangelinm secundum Matthaeum , Maroum et Lucam
Commentarii ex Ecclosasticis Scriptoribus collecti, novae Glosse ordinariae Specimen Olive Rob. Stephani, 1653. T. 1. fol

III. B. 18. --- Thenorus Ligure Latinae, eui post novisimum Londinensem Editionem complurium eruditorum virorum collectis curis insigniter auction, accessrrent nunc ru insigniter auction, accenerent nume primum Henrici Stephani Reb. F. Aono-tatones, cum animadveraceibus Ant. Ber-rii. Basilest, Parmissi , 1740. T. 4 fol. P.C. II. G. 17. Ancorche questa edizione sin meno

Ancorche questa edizione na meno bella di quella di Londra, Hardung, 2755, è pure ngustamue assal stimuta per le aggiunte, di cui è arricchita. (D.B.)

(D. R.)
Roberto Stefano nacque a Parigi nel
1503., a mori in Ginevra a 7. Settemkeo 1559. (N)
Stephani (Caroli ) Decisionarium Historicana,
Postanari F. Llaudina.

eographicum, Poeticum. P. Lloydin. Carlo Stefano, fratella cadetto del pre-

Carto Stefano, fratella cadetto del pre-cedente mato al principio del XVI. secolo in Parigi, mort solla stona città nel 1564. (N) pephani (Henrici) Gieromiusum Lexicon Grecoustaman, Id est. Lexicon ex variori Graccorrum Scriptorum lecia a Cocrone im-Graccorum Scriptorum focus a Coercon in-terpretatis collectum, Adjancti Loci Grac-corum Authorum cum Georgia interpre-tationibus. Idem H. Stephanus, 1557, T.1. XXVIII. A 24

In questo volume si contiene delle stesso Autore l'opera seguente : - In M. T. Geerouis quamplarimos loc Cassigniones , partim et ejus ingenio ; partim ex vetustissimo quodum et emendatis-simo Exempleri . Idem H. Stephanus 1507. --- Poesse Graeci Principes. F. Orphous. rum Epigrammatum veutram in septem Libros division, magno Epigrammation nu-mero, et duebus Indicibus auctum, Gr. m annotationibus. Typis ipsius, 1566. T. 1.

L. 1. 4° XI. I. 9.
Edizione simusime, perchè è assi bella, o corretta (D.B.) e Boni e Gamba la notano: Bella e corretta edizione. Si trovano in fine alegne annotazioni di Errigo Sosfano, e il Distieo Greco, ch' ci tradusse sa vari esametri e per metri İstini , di cinquanta maniere differenti ; ciò che diede occasione al P. Vavasrens; co ens quest occasional F, varia-sore Genuita di rider ben bene a di lui spese nel suo Libro de Enigrammente, ferse con unto più di ragione, quanto i versi dello Stefano sono duri, o for-noti. (N)

Dissertatio de stilo N. Test. Str in principio de Libei Storici del V. T. di Walloo.
 V. Walloous.

 W. Waltaeus.
 Conicorum Sententise latinis versibus refribuse, et annotationibus illusera-tee. Idem II. Stephanus, 1569. T. 1. 12. ° XIX E at --- Concordantiao Graecolatinae Tes

Novi, late editione plemores et uberiores editio. Editio secunda. Chouet, 16as. T. 1. fol. I. D 10. tol. L. D 10.

- Dialogus, Diesearchi Sympractor: vel de Graccorum moribus, praeserunque Athe-

niensum Supplementum, Sta nel T. xt. di Gronovio Thee. Antiq. Gr. --- Juris Civilis Fontes et Rivi. Stance nel T. s. di Meerman.

 I. di Mecrana.
 — Thesaneas Gracese Linguase, sisse enni
zota. H. Stephanus Oliva. T. 5. fol. XI. K. 2.
 I tre perinsi voltazii di quest' opera, cha
 di uno immenso traveglio, o merisio le
di uno immenso traveglio, o merisio le
Jodi, e gli applansi de Detti, seno di
commendo del il Mistriano media. quegli esemplari, che il Maitaire crede, che sieno d'una seconda edizione diversa della prima pubblicata nel 1572. Ma il

P. Niceron, guidato forse da quel che ne dice il Fahricio nella sua Biblioth nel 1579, cagionò un pregindia o come derevok allo smaltimento del Teatro di Stefano, che trovavasi quasi rosinato per

le immersse spese, cho gli era cosuco. Il distico è il seguente: Quidam certuyay me, capulo tenue, ab-( didit encon; palis, sanus at hos redea. L'edizione fu fatta in Ginevra, e non L'edizione fu fatta in Ginevra, e non in Parigi, come alcani han creduto. V. Fabricio loc. cil.

I due volumi ultimi, cioè il 4 e il 5. sono sotto il titolo di Appendia ad Thesaurum Graccae Linguese ab H. Stephano constructum, et ad Lexica Constantini et Scapular, etudio et labore Danielie Schott, Londini, Bettenhum! 1745,-46.

In principio della Seconda Parte dell'Appendice dello Schotto, che formi il vol. V., si trova una Raccolta di Gram-matici Greci che sono i seguenti: Gio. il Grammatico, Gregorio da Corinto, alcuni Estrati di Platarco, Trideno, Cirillo. pintinto Gio. Filopono, Ammonio, Or-L' Almetorera nelle Vite degli Stefani dice energicamento, che quest'opera insigne è di una fittica sacomparabile, de-

gae è di sia tiana incomparabile, que-gas d'ours meins an l'arrero di quelle di Eccale, e tale, che ha strappao la palma a intite le altre ( Il Cel Co-Senii Empirici Opera. // Sexua. — In Tracydaloma, Nosse, // Timordides, — La Vingliama Scholas, // Vingliam. Errigo Stefano, deste il Seconde, ri-uante a una nossoo, che a vie la stesso

guardo e suo nonso, che avez la stesso nome, figlio di Roberto, nacque in Parque nel 1518, e malgrado le sua dottrina, e il suo merito puricolare, morì all'Ospedule in Lyon and Margo del 1508. (N)

spelale in Lyon nel Marao del 1598. (N) Stephani (Joan.) Hippocrasis Coi Theologia, in qua Platonia, Aratotella, et Galeai Pla-cita Christanno Religioni consentanon ex-ponumerr. Stu nel T. 15. p. 193. Biblioth. Gn. Fabric.

Stephani Byzantini de Urbibus, ex versione

tephana Byzantus de Urlahus, ex versons et eum sosis Thomse de Pinsdo. Accodunt epostem Stephani Fragmentum, nec non Jacobi Geonovii Collationes cum Colidio Perusano, Ge. et Lu. Amari, Josep. 1678. T. 1. fol. XI. L. 8.

bys. I. t. sot. Al. L. S.

Educor: assai stimata, e riotycata.

(D.B.) Il Pinelli nell'aggiunte all'Arevood dice, else si trorano alcune copie
di questa edizione medesima col solo frotttispeno cambiato, in cui la data è Arte stelodami apud Rud, et Gerh. Wetelemios 1785. Vi sono agginnte le

Notae et Castigationes Lucae Holstenii in Stephanum, a Theodoro Ryckio editae cum Scynni Chii Fragmentia, et Dissertatione cum Scymini Chai Fraymentis, el Discrittione de primis Italian catosis, et Arneso 2d-venus, Lugel. Batav. Jac. Hackius, 168;. T. 1. fol. Xl. L. o.
L. laggiant di quest opera fa erescere di progoo, e di peraso l'opera procedente di Stefano. (D. R.).
— demoian Stephnas Byzantini do Urbi-

hus et Populis Fragmenta, cum interpreta. Abrah. Berckelti. Accedit Hannonis Carthag. Regis Periplus Gr. et Lat. Lugit Bat. Da-niel a Gamberck , 1776. T. 1. 8. ° XXVII.

Questo Scrittore visso sotto Zenone, ed Anastanio circa 680. anni dopo G. C. ( Arward )

Stephona (Bernardoi ) Carmina posthuma. Editio Prima. Roome, 1655. do Lauseris, T. 1. 8.º P.C. I. A. pa. Questo Gesuita Haliano nacque in Pog-gio Mirinto mella Saliana nel 1560., e unori in Madona. It 8. Dormiteri-1510.

(Source!)
rabold (Th. ) The vehole Book of Pasims collected antro English specter. F. Bi-

blie sacra n. XIV. G. 18. Bote sects is XIV. 6, 18. termin libraries (Heisener) à Annales ab auno 1152. unque nd antieum 1500. Storneo nel T. 4, p. 163. Ther. Monum. Eccles.

p. 164. Ther. Monum. Eccles.

forum. e il trovano ancora nella Baccolta. di Errigo Stefano, che da noi si pissiede.

Stessoes d'Issers fu coè chiamato dal Stancoro d'Imera fu coè chiamate data-l'avec inventato i Copi, quasas etotor chorene; il sua vere noun fu Trici, Fini al tempo di Folendo, firance d'A-grigotto, e meri in Catania Fanno 556, av. G. S. di admiris il Cottani, che gli averano disti la vittadinganta di ersera

un magnifico sepolero ettangolare soste-noso da etto colenne, e e cai si accen-de a per otto gradini. Quintihace Lila x. c. 1, dà di Scolecoro il argumus giudinio: Sterichorum, quam sit ingenio validue, materiae quoque ostendunt tam. Reddst enles personis in ag-simul loquendoque debitam dignit Ed Orazio, giudice ben

Ed Oratio, guidace ben composeror en pings con un tento lo qualità, quando di lui dice descionique graves Camornae, (Mongie Boblech, Sics.) tenberi (Joh.) Dimertanio De Gonjugio Horeo l'rophetae cum uncestrice ex passa Dei, al Hou. L. Sics nel T. c. p. 5%. Thes.

Theol, Philol. Vegetius p. 2 xti. A 5. Questo Commentatore viveva in Toul

nel 1584 (Dalla Dedica)
Stillingdeet (Eduards) Origines Britannica
or The Antiquities of the British Church etc. London, Fisher, 1685. T. s. fel. PC. 1X. F 12.

Xi. F. 1a. Open sealed Tradego and the Sealed Se

PG X. N 22. -- Acts Sanctorum, F. Bollandus,

Giovanni Sulsing, Geneta, nato in Anversa, dedica la sua opera al Principe di Belmonie, Pretorn di Palermo del 2745. s 1748., e al Senato Palermitico. Questi Atti di S. Rosslia soco fistratti dagli Atti de Santi de Bollandisti, a'quali Att lo Sulting avava travagliste pel

mese di Settember T. 2.

Stones di Statember T. 2.

Stones di Statember T. 2.

Scolned (Janua ) Swentenare en Themeria GrandScolned (Janua ) Swentenare en Themeria Grandtimini serionome traductare. Accessivation del 
passanta tras, nempe Cyri Theodori Dialogue 
de maticiare entido exacti in polaritist. Opindel maticiare della occuriti possibilità di 
Tata, Tiprini, Frocch, 1555, T. 56t. XI.

L. 10.

E. Ignoral in terra richinon del Gamero,

E. Ignoral in terra richinon del Gamero,

che fa sumentata d'un Indices degli Autori, che sono citati da Stelano Quents volume contains accorn I open ingutate: M. T. Ciceronis Philippicas Orationes XIII. in M. Antonium, a Carlio Secundo: Curione :port amnes ammiss cartigationes diligentius emendates, et novie explicationibus illustratas. Accessero Orationes quature ed Philippicarum argumentum perti-

mentes, es Dione Historeo, codem C. Secundo Carone Interprete èt ex-plicatore. Basilese, Frobenius, et E-pleopius, 1551. B' questa bella edizione Frolcaiana delle Filippishe di Georgee etc., non fa result crano, ab il Fabricio, ne l' Ar-voot, 'ne i moi illustratori, Boni e Somba, e il Pincht. ware and

- Eglogirum, Apophihogmitum, et sites-peacopiicoum Libri IV. Di quest open di Stobes Fosio ne fece un Estratto, e l'instri nella sua Bibliotheca, e nel nostro escaplare tra-vasi a p. 565.

a p. 360. obco è Autore incerto; ma pro bilmente da non riessoversi della meti

circa del VI. accolo.
Barvino pestenode, cha Scabeco è il più
utile di tanti gli Scrittori dopo gli Anteri Scrit; e l'Ancolumo, che lut fatte
la Bibliografia, dice, che as Stuben è ie
gran consolerzatione fra Dotti, anon
è tanto a mattire del aco apirito, a della sus erudizione, quanto perchè si la conservato na vero tesoro di rusi montenti degli antichi Poeti, e ha assaminustrato a coloro, che hanno

ceritto dopo di lei, usa gran quantità di eccellenti materie, sobterre la più parte abbano aruto l'ingrotitudine di non restargli grati, e di non nominario neppure.

' Baillet, Jugement, T. a. n.º 257. J
sekii (Gratiani) Clavis Linguas Saectae
Veteris Testamenti Jense, Bielekius, 1950. T. 1. 4 ° I. A 17.

contract sementic years, Bedelant, 1936.

L. B. Blaziero Blens.

Christ Laguar Szorten Nevi Bernsenti.
Bernsenti.

Christ Laguar Szorten Nevi Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
Bernsenti.
B

- De Ametiu et victe Johannis Beptistse, ad Matth. 111. & Rick. p. 8s. - De Angariis Veterum, ad Matth. v. 41. -- De Angarus Veterum, et xxvii 5s. Ibid. p. 10 Storia del Regno di Napoli d'incerto Autore. Sta nel T. S. degli Storici del R. di Nap.

V. Istoria. Storia Universale dal principio del mono

Storia Universale dal principio del monde sino al presente, ricursta di Fosio originali degli Antori, ed illustrata con Carne Grapitiche, Ramis, Rose, Tavado Crondegiche, ed alter, tradute dall'Inglese, Nepol., 1941.

202. 1. Perez Moderna P., Rossili.

Sucria dell' suno 11750. sino al 1750. Youtha, Patteri, T. St. & P. V., Ill. O. Storia, di D. Bernolouseo Cardenas Verceno del Pragua; Lagerno, 1966. T., 185. XAIV. G. Sucria di D. Filippo Fretch Arctivectore di D. Filippo Peredo Arctivectore di Secret. Naturale del Monte Versus). Storm Naturale del Monte Venavio, dell'Av-vocato Gaspore Paragallo, T. 1. 4. XXV C 19.

Storia delle Immaginazioni stravaganti. F.Oufie. Storehmen Bibliothecu. Florentiae, 1959. T. L. 8. 9 PC in lst II, A 15. Stribonis Berum Geographicarum Libri XVII., ab Issaco Cosmbono, Gr. ot Lat. Lutetise Paris, Types Regiia, 1620 T. 1. fol. XL M 3.

L' Arvord assicura, che questa edimone da loi già letta, per l'entendazione, e per le ametariene ripière di dotrina, fa grande onore al dotto, ed ingegneso Ca-Greco Originale sia molto corrotto, specislmente ne due pruni libri.

Della Geografia di Strabone tradotta di Greco is volgare Italiano da Alfono Bus-naccioli Ferrarcie. In Venetia, appresso Francesco Sentes, 1562. T. a. in vol. 1.

Lo parte prima fu stampata dal Senezena nel 1562, ma non gui la seconda, la quale usci alle stampe in Ferrara nel 1565. Fu ciò asservato dal dottissima Zeno in una sua nota al Fontament. Es dice:

n Il curioso si è, che nel frontapulo di
n questa ultima si dice stampata in Ferp rara, non in Venezia, col nome dello-p stemo Senese, e colla medesima inse-ngoa, ed è dedicata al Duca di Ferrara a Alfonso II. da Valente Panizza librajo » di quella catà, il quale iri si dichiara no di aver messa in pubblico quella Geo-na grafia col mezzo delle sue sumpe, o orne avrà voluto dire a sue aprac. »

Questa Dedica si trova immediatamento dopo il Foglio del Frontispizio, e prima dell'avversimento del Buonaccioli Ai Lettori. La sema particolarità coscreò anche il diligentissimo Traduttore di Schoell in una sua pota al T. 1v. P. 1v. n. 112., e

sogginnge:

« Il Federici omise di ricordare, che
» la versione del Buonsecioli fu ristampata in Roma nella Collana del Desi-pata in Roma nella Collana del Desi-derii, ed il diligenza Gamba non ri-s corda ( Serio de testi di lingua ita-liana ) una verscon, la quale, oltre che il reconsenda per la conraccocanda per la dicitura, è > lodata da Coray per la fedeltà, ag-> guangradosi che, sebbene la versione > sa fatta sa testo scorretto, pure bena n speno giova all'emendazione del Geo-

p grafo. z Strahone Filosofo e Geografo, visse circa 20. anni dopo G. C. (Arvood) Il Vos-50) de Hist. Gr. scrive di loi: Est inter Historicos illes, quos ultra Augusti tempora extendisse vitam suam constat, Strabo, ser profecto maximus... Estant ojus xrzi. Geographice libri. quos non una de causa maximi facere

oportet. Pail enin egregius philosophus. Strabus. F. Walafrihis. Strabus. Francesco ) Le Glorie dell' Aquila Trionfante. Risposta all' Idra decapitata d'Idoplare Cipa, sopra diverse materio tocomti li differenza delle due città di Pa-lermo, e di Messina nel Servigia Reale.

Palermo, Coppuls, 1682. T. 1. fol. PC. -- Lo Clemenza Reale, Historia della Ri-bellione, e Racquisto di Messina, in rispoata a Goo. Battista Romano Colonna, tore del Libro intutolato: Congiura de Mi-

tore del Libro intablato: Congiarra del Mi-niatri del Re di Spanjon contra la risia di Mesina. Palermo, Coppula, 1882. T. 1. 60. PC. X. M. 5. Queto Scritton era Segretario del Se-ato di Palermo, Revisore del Libri, el Avvostos Segreto del S. Ultico di Sici-lia: vivvu sul finire del XVII. secolo, lia: Covida del Spanjon del Segretario del Se-

Periode (Farmini ) Profusiones Academicae. Lugd. Cardon, 1627. T. L. 8. ° PC. II. A 2. --- Altro exemplare della stessa Edizione.

11. C. 20.

-- De Bello Belgion Decades duse, com
figuris aeneis. Antucrpine. Caobbari, 154048. T. 2. 2. ° PC. VI. B 2.
Strafa Storico commendabile, manca

di giudino, perchè d'ogni altra con antitratta, fuorche della guerra di Fundra,

di cui promette una nerrazione fedele. Par che in vece di essere un vero corre di storia, non sieno che gli elogi di a cuni particolari, cho ha cucin ir perche non tratta il suo soggetto princi-pale, se non all'altimo; cao che inde-bolisce molto le sue parrazioni. Per altro si arresta molto a minuzio, che debbono essere o intersemente neglette, o leggermente tracuie: ha innoltre l'imprudenta d'impoccioni di parlar della Guer-ra, e della Politaca, di cui non s' intende affatto. E Bentivoglio diceva della di lui

status. E Bentregia dures della di las form, ch' era pui propria all' use de Callego, che a quelle della Greez / Me-Laque de l'Atte de de Fegund' Viv.

Quate Genita; ancep in Roma di 17-1, Lones di Rillaio la chiam Oustrer, Sieties, Potes: Meri nelle sau patria e Generale della consideration della considerationa della gran Sala della R. Ulsirensi degli Sordel Joseph del Camini, adulta Siangi, Membra Bell. Tano Solomoni dila Nomenha tella. Comnia, dalla Siangi, della Uniferial.

Cateria, della Stamp. T. 1. 4. ° XXIX. C 2. Questo volume contieno dello stesso

- Elogio di Monsignor Corrado M.+ Drodato Vescovo di Catania, recitato fra le solenni Esequie celebrate nella Intigne Col-legiata Chiesa di Aci Catena il di 4. Diunbee 1813. Catania, 1814. dalla Stamp. della Unive

 Opuscoli Manuscritti. P. ne' Codici MSS.
Nacqui in Aci-Careaa li 19 November 1-06. Fui promoso alla Cattedra di ber 1-65. Fui peomoso alla Gattedra di Umanti Latina in questa B. Università persio Concorso, nel 1811. Abbracciai lo stato Ecclesiatico nel 1817., e nel 1818. fui adessato del Capitolo della Collegiata Chicaa fra i suoi menabel: mi fa nel 1820. affidata la custodia di questa Biblioteca . (S) Strano ( Paolo ) Escelas, Dramma per musica da rappresentaria nella piazza grag-giore della cutà di Aci Reale etc. Cetana,

Dille stampe della Università, T. 1. Ouesto volume e dello stesso

Autore i segurati spesceli --- La Vittoria di Gedeone, Oratorio. Catania, 1808 -- Il Trionfo di David Oratorio, Cattinia,

1800 1803.

- Sciolti per la morte di Giovanni Pais-nello. Catanna 1815.

- Elogio Funcisco del Donore in ambe-le leggi D. Donomico M.º Licindri. Ga-

le mgg at the state of the stat

fatienta, ed onesta, allevinte però dalla dolcezza d'uno spirito di franchezza filosofica, che forma il fondo del suo ca-In questo volume si treva la seguente

ta questo volunda a trora la seguente Orazione in morte del Marchese An-tonio Canovo, letta il giorno delle soli Eseguie nella gran Sola dell' Accad. di Belle Arti dal Conte Cicognara Presidente della mederima. Catania,

Parki (Parki) Respublica Bohrmine, Lught Bat, Elevier, 1835, T. 1.52, NIX. C.18, Entra nella Raccolta delle Paccola Re-

pubbliche. P. Strapschio era della Boepuncasane. F. Stranctno em della Bos-mas: al treavas in esilio, quando acrisse quest' opera, ch' ei dedica a Ruperto a Maurino Princapi Palatini, figli di Fe-derico Re di Bosmia, con ma epistola de' 5. November 1635. Si ignoto il lango del suo resilio, giacchè nella Dedica pon vià data di buso. m. la boscrisia. vi è data di luogo, ma la soscrizione po ta: Deditise, patria exterris cliens

Strasuno da Suna, Rime, Burlesche, F. Berni, Stratagemai Militari di Sesto Guilo Fronti-zo, tradotti in lingua Italiana, e nuova-mente mandati in luco da Marc' Antonio Gaodino, con un' agginnta dell' istesso dopo

Gaodino, con un'aggenata dell'attesso dopo Guisio Frontino, tratta da moderni filino-nici. In Venetia, Zaltiero, 1574. T. 1. 4. ° XIII. A 91. Un questa Traduzione degli Stratagem-mi di Frontino, can fa verana menuione Il Fontanoni mella sua Bibliotera etc., Il Fontanti tella van Bibliotree etc., malla quale rapporte la het Trebuioni fatte dia Gandung, cioù degli Opassoli fatte dia Gandung, cioù degli Opassoli tette de que etc. S'amdente. Ean i dedicata dalla trasa Tradutter a Giorno Serano Generale di marce della Republicata della trasa della risa d Conte Brandolina Brandolini, e pro-miei oltre crò ste. Del dono fatto al Brandolini di questa Traduzione par che si debba suscustore d'altra precedente o brinserses de de la companya de la seconda; lo che confermant delle pola seconda; lo che confermant mandati role del titolo e nuovamente mandati in luce. Il Fabricio frattanto nel T. a. della sua Biblioth. Latina rapportando le traduzioni di Frontino in varie lingue noderne, nella Italiana nota quella del Gandino, ma di questa nostra sola edi-zione del 1574,, come es fose la prima, che abbia dato all'Italia Frontino. Quesso Traduttere era di Teevigi, ed tre alla ana perizia nelle limpue Greca

nitre alla sua perizia nelle lingue e Latina, lu sucora Matematico e Mec-eanico valuroso. ( Tiruborchi , T. g. p. 185. 1 Stratonis Excepta et Connediis. P. Excepta. Strauchii ( Aegidia ) Discretatio de flagellandi ritu apud Hebracos. Sto nel T. ac. di U-

- - OATMIHKON AΓΩNA, Sta nel Museum Philologicum di Crezzo, V. Crenns.
- - De LXX. Hebdomodilus Danielis Dis-

-- Le LXX. Hebidonadium Danselti Dis-sertatus Hastorico Chronologien. Sei nel T. i. Fasciculorum. P. Fasciculorum. -- Disertatio de Paschate primo et Erodo Israelitatum in deserto ad Erod. xxt. Sei nel T. i. p. agis. Thes. Theol. Philos. -- Discretatio de Rechabermi Reign Fran-Biarism Viia ad 1. Reg. xtt. Ibid. p. 474.

2. De Computo Tradaustico-Rabbinico ==
De Anno Ebeseorum Ecclesiastico == De
Computo Vet. Germanorum == De Computo

Gregoriano, sea Stylo novo. Sta nel T.1. a - Dissertatio Historico-Chronologica de E-porha Maodi conditi. Hid. T. s. Disputatio Historica de Columnis So-phianna, Idda, T. 5. --- De Bethleben, sen patris Messise, Bod.

Surebaens. P. Cicero de Orasse Lo Strebeo, abile nel Lo Streboo, abile nel Greco, e nel Latino, meri verso. il 155a (N. D. T.)
Strebani (Rehard) Genzium ce Fandharum Romanurum Stemanuta: 155g., Hen. Suphanut. T., 5d. PC. II. K. 8.

Etiaiose extremuento accurata per la form del vigit. Quest' opera conològica è negutia cen tatta la chiarcetza e l'ele-

ganta possibile. ( Cicognara )

- De Familias Romanorum. Venetiis, Aldus, 1571, T. 1. 4.º PC. IV. M 12.

Si trova ancora questa e la precedenza opera nel T. 7. di Grovio Thea. Antiq. Rom. Ric. Strein, Barone di Schavvarsenow nell'Austria, Consigliere, Biblioterario, a Soprintendente delle Finanze dell'Im-

pero, niceque verso il 1558, e mori a 8 Novembre 1600. Il Baillet lo repporta nel suo Trattato de Fancialli crietiri, n.º 52., giacche non aveva ancora vent' anni, quando fece la sua Opera sulle Care e Famiglie Romane, notata qui

Stresons (Caspré) Commentarius prociccius in Stresons (Caspré) Commentarius prociccius in Actoram Apostobicorum Giptia priori car-decim. Editu noryinitas, priori corrective. Anneal. 1658, Janusonius. 17.14 ° NVES. Gaspare Streson, Germanere, meque in Anhalt: era Calvinitia, e Ministro al-l'Ilija: morè nel 1664, fle Long, Bi-

Filhja: mort nel 1655, fre Lung, Bli-bliath, Sacri, 18cg, Xxx, Sac nel T. 1. Strettmenii (Field ) Achab, appetens vincem Naterlia, 47; 18cg, Xxx, Sac nel T. 1. Stonac (Pera ) De Chalderoum degensti-ion Departuci. In qua de conclusione Field Operatalism cum Fife S. R. E. depac bedientis (Sed Apone et Sa. D. Nosten pressita agure, Chan Agrip, Nandhin, Liber zero, e le rus pratid I Vega cel Liber zero, e le rus pratid I Vega cel 1617. T. 1. 16. VII. A 10. Libro raro, e la sun rarich il Vogt nel

suo Catalogo ete la ricava dal Reimanto, e dal Gerdes in Flor. p. 110. Lo Strora era Segretario di Psolo V., e viveva nella prima metà del XVII. secolo. f Dalla Dedica )

Degica ) truzzi (Canonico Alesandro ) Orazione della Iodi di S Filippo Neri. Sta nelle Prose Fiormatine T. tt. Struzzi ( P. Tommaso ) Controversia della Con

rezzi (F. I commisso ) Controversia della Cue-cennote della B. Vergino Maria. Palermo, Gramignani, 1700. T. 2. fol. VI. M 11. Questo Gesulia macque in Napoli nel 1851. S. ignore l'anno della han anorte. I Traduttori del Nonvocas Dictionnaire etc. nella loro prima edizione Napolitana fatta nel 1794., fra le Opere di quesso fatta nel 1994, fra lo Opere di questo Antore nen rapportano la Contreversia della Concessione della B. Nergine Maria. Non mopiamo, cone alitia per tuo ringgire alla lero nattita questi opera, al per la man mole, essendo its due volumi in folio, al per essere attat delletta a l'Hippo V. Re di Spagna, con quintola dell'Amore colla data di Napoli 18. Dis-

dell'Autore colla dota di Papon 18, Da-cembre 150a, Strozzi (Fabristo ) Lettera a Mes. Benedetto Varchi. Sta nelle Pross Fiseccoline, T. v. Strozzi (Rubetto ) Lettern a Mes. Benedetto Varchi, Ivi T. v.

rozzi (Chirico ) Lettere allo stesso Ben. Var-chi. Ivi T. v.

Questo Nobile Fiorentino, che per otto anni fa Professori di Lingua Greca in

Bologne, e poi per 22. anni spiegò in Pra la Filosofia Peripatetica, congiun-gendosi ancora la lextura ne dell'Iliade d Omero, or di altro Greco Scrittore, mori in quest ubima città nel 1565, in età di anni 61. ( Tirabuchi, T. rii.

P. 1. p. 345.)

Seruri (G. Adam) Syntagma Juris Civilis,
Jense, Nisius, 1678. T. 2. 4.9 XL B 11.

Con effigio dell' Autore incisa da Franck. -- Juruprudentia Romano-Germanica Foren-nia, Editio Decima Septima. Bambergae,

nis, Editio Decima Septima, Bambergae, 1753., Goldardus, T. i. 8.º XXVI I af. Questo famoso Giareccansulto Alemanuo nacque a Magdeburgo a 27. Settembro 1619. Fu Professore di Dritto a Jena, ove mori a 15. Dicembro 1692. (Moveri) Struvii (Burchardi Gotth.) Introductio ad Ili-

storium Regni Germanici. Jense, 1752. T. 1. 8. PC. VI. C. 10. Scritta in Tedesco

Scrita in Tederco.

— Corpa Juris Publisi Imperii Nostri Romano-Germaniei. Edito territa, auctive et
emendatier, cum figuris sortis. Jenac, Bielckius, 1738. T. t. 50. X1. C. S.

Can edigie incisa da Syang. Le figure
sono però incise da Krogner. L'opera è
atimabile, e l' Autror vi fa um buova uno
dolla Storia. Egli era figlio del precedense A. Stravio e, e nacene a afi. Majedense da Stravio e, e nacene a afi. Maje-1671., come si rilieva dell' iserizio del Ritratto. Fu Professore di Dritto Pubblice, di Dritto Fendale, e di Storu nel-P Università di Jena, e morì a 28. Mag-

gio 1758. (N. D. ) Corpus Historiae Germanicae a so 1706. (N. D.)

—— Corpus Historiae Germanicae a prima Gentus crigine ad annum usque 1750, cu gruniam decumenta illustratus, citus varias elestrationibus et figuris acusis, et e-macolastose et cominuatione Christiam Gutt. Buder. Decelae, 1765., Walther. T. 2. 4.º PC. VI. D. 1.

— Arta, Editerrais et Manuscriptis cruta,

atque collects. Editio Secunda. Jense, Biel-chins, 1706. T. 4. 8.º PC. in lat. II. A. 9. T. I. Fasciculus t. 1. De criteriis Manu-criptoroto Tractationi 2, Monachus S. Diunyon, de gesus Dogaberti, Regis Francarum = 5. De Manuscripto Nic. Schmidtii, varia alphabeta continente = 4. De Manuscripto Thomas Monetarii = 5. Compendinus Vitae

Vicebiai. Parciculus II. 1. Jo. Alb. Portneri Elogia Petri Patenol = 2. Thomae Campanellae Atheismus triamplanus = 3. Historia certa missis Raudelligiani . = 4. Vita Joagnis Lo-niteri . = 5. Epistola Frid. Bened. Carpao-rii al Concern Saintenan.

vii ad Casparem Segittarium.
Fasciculus ttř. 1. Vita Joannis Christiani L.

Faccionis III. I. Vin Jonnis Christiani I. M. de Binderser, en a. Excrepa Episadarum mutuarum Beineburgi et Pruschenckii. en 3. Conclus Adriani VI.
T. H. Faccionius IV. I. Invenencium Ebbio-Maria VI. I. Faccionius IV. I. Invenencium Ebbio-Najori Sprada avium cum notal Jocchimi Felteri. en 5. Conradi de Monte Puellarum Coccomnia: en 2, Vitt Winsternit Ecistod de captes Mustrili astanae in arce Bredstein Pressi grados. "Arbeito Epochada" de Contradi Company Company (Contradi Pressi 
Fascieulus v. 1. Zachariae Pruschnekii vita et eputala. = 2. Casparis Scioppii Epistola ad Contadom Rittershusium. = 3. Carmina varia, ad Sogittarinm.

Fasciculus vtr. 1. Jacobi Thomasii Epistolae, = 8. Epistolae ad Jacobum Thomasium, = 5. Jac. Aug. Thuani Epistola ad Jo. Mearsium, = 4. Luterae Rectoris et Academiae Wittembergensis ad Academiam Lipsiensom de excluso ex communitate Con-rado Schlusserburgio.

Favoiculi VIII. IX. et x. 1. Legatio Alex. Faratui ad Maximilianum I. .... Pauli III. Farmui ad Maximilianum L == Faun 121. Legatio missa ad Ferduandum == 5. Paralipomena ad Jo. Aventini Annales Bao-ralipomena ad Jo. Aventini Annales Bao-

ralipomena ad 36. Avenina Annases Dato-raum. — i, Sapaplementa Epitolarum Anno-bournan Boireburgii et Fraschneachii, — S. Egistolae Pruschnenchiinare. T. HI. Fasciculus 1. 1. De vita et morta S. Editabethoom = 2. Paralipomena ad Hi-storiam Franc. Job. Burthi, su S. Christo-phono Darodranci de Judovii Ratisbona ex-plant Darodranci de Judovii Ratisbona expulsis, Historia. = Pauli Jovii Epistoia da Bellu Smalcaldico.

Belin Sualealdico.
Fascicalus II. Responsum Christiani I. Satoniae Electoris Ilocatia Pallavicino, Elisalattiae Anglorum Regimae Legato datuma.

— 2. Biane Epistolae Bernatani Carvingi
ad Jo. Carist. L. B. de Beinelong, — 3.
Ppistolae Jac. Thomasii ad G. Suppitarium.

— 4. With Beleslochtic Epistola ad Nuc.
Selencocrum. — 6. Leachinni Morlina Episolu ad Tonotheum Kirchenema. — 9. Das. Korneri Epistola de Statu Transvlvanian Ecclesiastico.

Fasciculus 10. 1. Martyrologium Antiquum. == 2. Charactères elarorum Virorum in J. Natif Eritraei Pinocotheca . == Casp. Rebhanii et Zach, Praeschenckii Epistolae de sa-Inte extra Ecclesium. = 4. Z. Praeschenckii pistola ad Frid. Ulricum Calextom. = 5. Epistola ad Fråt. Utricum Catettum. — p. Arria Carainia et Elegia virorum chrecum. — 6. Jo. Cratonia Epistola ad Alfs. Albanas. — 7. Epistophium Manenti Elektron. — 8. Dosignatio quorarmdam in locum Theophili Acestii etc. — 9. In S. J. Patrena Petrum, Jacobi II. M. Brittanias Regis a Carainia or obisima Rudola. Secretis, = 10. Carmina in obitum Rudol-

Pari II. Imp.
Fascionius IV. 1. Discursus de Steen et Ju-ribus Capituli Ecclesiae Magdeburgense. 2.

Constium Polonium de Germania et Prostia. = 3. Epitaphium Jonanis Ducis Pressia, = 3. Epitiphiumi assisses for a liberiarissis, d. Considera Paperum da statu Religionis in Germania, = 5. Day. Chytreis Excussiora, = 6. Historia Baronamin de Galen, = 7. Jo. Ladinhi Episode de atatu Alberti Molarri, 8. Friol. Historia de latin alberti Molarri, 8. Friol. Historia Gordon de Titulo Burgarvistus Magdeburgenis — 5. Secreta et literis Go-Meditationes, = 9. Excepta ex literis Godofreds Tilgneri. = 10. Franc. Junii Epistola ad Coor, Rittershusium, on t.t. Joach. Frid. Felleri Eputola ad Collectorem Acto-

rum Litterariorum. T. IV. Fasciculus v. 1. Casp. Scioppsi Epi-atula ad Ritteeshussim, et Kochium. = 2. Conr. Rittershussii Epiatola ad Casp. Sciop-

Cont. naturation pium. Fasciculus va. 1. Casp. Scioppii Epistela Fasciculus va. 1. Casp. Scioppii Epistela da Ritterchusium et Indiedium. == 2 Losdow. Bavari Imp. Litterae Restitutionis in integrum Friderico gravi Moniae Marchieni commercial de Democianae Debribeceases. == cessae. = 3. Doustions Debrilaceases. = 4. Donationes Residurableomeness. = 5. Privilega Civitatis Rugenwaldensis. = 6. Melebarra Goldant Epatadole ad Sam. Pufradorfum. = 7. Tobac Pfaneeri Epistola ad Sam. Pafradorfum. = 8. Civitatis Gollaricasis Mandamum Daridi Giornico ad selections. Irricous Mandatum Durini Greature of grandam pacern Westphalicem datum = 9. Jo. Weberi Eputola ad Jo. Himmelium. == 10. Janusti Praccipis de Radiseil Orato 121

Academia Lugduneusi aprol Bataves habita.

Fasciculus VII. Chronica Terme Misne Fas-sculus vitt. De Origine Principum Mur-chonoum Misneusium et Landgraviorum Thuringise.

L narringise.

- Introductio in Notitiam Rei Litterarise et Usam Bibliothecarum etc. Sexta Edito., Franco et Lipsine, 1754. T. a. 8. ° PG. V. D. 1.
Strayer / in-

Struys (Jean.) Les Voyages en Moscorie, en Tartarie, en Perse, aux Iodes etc. avec des figures. Lyon, 1684, Phignard. T. S. 12. ° PC. VIL M 3o.

Gio. Strays Olandesc st rese celebre pe'suoi viaggi; e dalle relazions un po-sue in ordine, a compendiata dopo la di lui morte da Glanio, si vede che comin-ciò a viaggiare nel Decembro del 1647.

co a viaggiare nel Daetmbre del 1647, e non torno alla sua parria se oun cel 1652, (N.D. T.)
Stockii J.a. Guil.) Antiquistum Conviva-lium Libri III., in quabas Hebecoreum, Graecorum, Romanterum, aliaramque Na-tionum antiqua convivenza provenza

Gracorum, Romainetum, attaraunque An-tionum antiqua convivouma genera, mo-pra ecc. osplicantur. Tiguri, Froschoverus, 1592. T.; 161. PC, IV. L. 155. Grand' opera, in cui raccoglicii tutta ciò, cho io questa maneria si ò soputo, e cutaco da tutti gli Autori, prendendo la cosa secto ogni aspetto di cradicioses.

(Cicognara) Questo Scrittore era nato a Zurich nel 1542. Fu Professore di Teoa Zurudu ed 1942. Fu Frofessore di Teo-logia nella sua patria nel 1971, e mori el 1692. [Morent] Suelita (Theodorus ) V. Theodorus. Sueraii (Joh. Christoph.) Gellegium Expri-mentale, sive Curioum, in quo perinaria hojius Seculi inventa, et Experimenta Phy-

sico-Mathematica exponentur. Norimber-gae, 1676., e 1685. Endierus. T. s. in vol. 1. in 4.º XXV. C 5. Lo Sturm, il r dantatore delle Scienze fisiche io Afonsgo I, nacque in Hippol-steio nel Ducato di Neuburgo a 5. No-vembre 1635. Fu Professore di Falosofia,

e di Matematica in Altorf, ove mori a a st. Dicembro 1703. Iasciando un lungo desiderio di se in quell' Accademia, di cui era stato la gloria e l'ornamento. ( Biogr. Stypmanni ( Francisci ) Traetatus do Salariis

Citricorum . Kiloni , 1687., Reumannus. T. 1. 8.º XVII. F 15. Questo Giureconsulto era Assessore del R. Cancistoro Ecclesiastico nella Pome-rania, e Professore nall'Accademia Gry-

pluswaldense; viveya sul finire del XVII. secolo. Sanva (Francisci ) De virtute et statu Reli-gonis, Lugd., Cardon , 1613. et sequ. T. 4-

Opera stimuta. ( N. D. )

Questo Granita Spagnuolo macque a
Granata li 5. Gennaro 1538. Fu primo
Professore di Teologia e Conimbra nel

Portogallo: mori a Lisbona a 25. Settembre 1617. ( Sotuel ) s da Mendora ( Joannis ) Con ad Legem Aquiliam. Stanuo oel T. a. di

Mecrusia. Questo Giureconsulto era nato in Mon pox nella Nuova Granata nell'America Meridionale, Passò in Europa, ove sta-

dio, e fu Professore di Dritto Civile nel-

l'Università di Salamanca dopo del 165a. S'ageora l'anno della sua morse. Nic. Antonio nella Prefuzione del T. t. della sua Biblioth. Hisp. lo chiama virum moribus antiquis, totiusque vetastatie ac Scientiae Jurie, praecipus ejus quod ad Remp. epectat, peritinimum, a il Majansio nell'Epist. 5. del Leb. v. serve: Inter contra qui scripserunt ad Logem Aquiliam, debetur palma Saarezio,

deputikan , debetute podrom Sunorrico, sive diligoritam, sive piadician, do-cendigue cheriatem species. ¿ Baifa Succession (le ) degli Arabi en principato de Tarchi. Stanno nella Baccala del Sun-svino. ¿ Sussevino Hisecu Quie, ¿ 111. Suscession (le ) degli Arabi el Quie, ¿ 111. Suscession (le ) degli Arabi el Quie, ¿ 111. Suscession del Calagira. Suscession del Calagira. Suscession (le ) del Calagira. Suscession del Calagira. Liber Suscession (le ) del Calagira. Liber Suscession (le ) del Calagira.

Questo Consigliere del Re di Francus, e Presidente delle Inquisizioni, che tra-duse Pindaro ta versi lattai di vario metro, fo neciso sul finire del XVI. se-

metro, fu mesio sul finire del XVI. se-colo di nna bajusta di asassim, di cui voleva purgar la Provincia. (\*\* Dalla Perfox. di Ottone ) Suecia, sive de Sucorenna Regis Dominis et opibes Commentarius, Authore Andrea Burro Sueco, ab Hen. Sotero. Lingd. Bat., Helsevir., 1651. T. 1. 5a. XIX. C 49. Entra nella Collezione delle picciola

Republiche.
Surin (Henrici a ) Repetitarum Lectionum
Juris Civilis Liber. Sta nel T. 4 di Ottone.
--- Quaestionum de Usufructu accrescondo

liber unov. Hod. Ouesto Gurrecomulto viveva in Basilea

nel 1586 ( Dalla Dedica ) (S) Svetouii (C. Tranquilli ) De Vita XII. Caesaram. Florentiae, Giunta, 1510. T. L. (S) Second C. Tranquini ) De Vita XII.
Carairma: Florenties, (juints, 151c. T. L. g. ° XXIX. P. s.
- Opers, ab Jol., Isaaco Pontano, Amstel',
165v., Janssooius. T. 1. 5a. ° XIX. E. s.,
(S) -- eum occis M. Zoerit Barbarchi,
Lugd. Bat., 1635., Marre. T. 1. 1z. °
XXIX. B 16.

m notis variorum, a Joh. Schildio. Bat. 1647., Hachius. T. 1. 8.º - cum

Logd. Bat XII, A 4-(S) --- eum 1 otationiles diverser Amstel., 15pm Ludov. Eineymi, 1650, T. J. 5a. o XXIX. M 24.

(5) --- cum Interpretationo et Notis Augu-5) = - cum Interpretation et Neus Augustini Babelonii ad usum Delpinini. Parasis, Leonard, 1684. Τ. 1. 4.° in lat. XII. Β. γ. Gli esemplari di questa edizione non sono 'comuni. ( D. B. )

Con effigia de' dodici Cesari prenense la la la prasentira Nin.

alla loro rispettiva Vita.

Svotonio viveva ancora l'anno 158. di Svotenio rivera ancera i amo 100 un G. G. Fu amisco di Pilinio il Giovante, e Segretario di Adriano, e L'opera, dice si il Triabocchi T. 2., per cui il nomo n di Svetonio è celebre principalmente, a cono le Vite de' primi XII. L'osari, da 5 Giulio Centre fino a Domiziano: Vite, a che da lui mederimo sembrano scritte non tanto per istrairei nella Storia non tanto per istrairei nella Storia nella fispero di que' tempi, quanto per deres una idea delle vitrà, de' vuj, nella de' costumi, di quegl' imperadori. Di p fisto assai più egil si stende nel de-» fatto assai più egit si stende nel de-

» scrivere le private azioni, che le pub-» hiche loro imprese, e potrebbesi pern csò dare alla sua opera il nome di n Storia Anecdota de Couri n Per ven-

dicare la veracità storica di Svetenio contro il Linguet, che le tuccia d'impostere, petrà leggerii la Prefazione del Tirabo-

porth leggers la Prefazione del Tirabo-cchi, premessa al cutto T. a. Per ciò, a clas è dello servere di Svetonso, pro-sieggeo egli, convent dasgli la lode di a non essersi lasciato travolore di visio a della sua età, poichè nella in loi tro-vasi di sentemasso, e di conectisos; a ma è vero asporsa, che olure lo stile » poco colto, ed esatto, egli è un nar-» rance languado, e freddo, ed a cui

» ratere languado, e freddo, ed s cui » il nosse di Compilistere convien me-» glio, che quello di Storico. » Suesconensis (B. P. Episcepo) Opusculum. P. Assemantas Aloysias. Suiere i Joh. Caspari ) Thesaneus Ecclesia-scess e Patribus Graccia ordine alphabetico

sueus e Patribus Graecia ordine alphaletico concinnatus. Edizio secunda. Amstell., Wet-menic, 1728. T. 2. fol. V. C 19. Di quest opera utile, e che peova il molto supere del suo Autore, è questa

la migliore edizione, perchè vi si trovano latte molte correzioni, e un gran namero di aggiunte, che ne finno un'opera intia nuova. Essa è necessaria per la intelligenza de Padri Greci, e vi si trovano quantità di punti d'Antichità e Steein Ecclesiastica solidamente ri-

expositum, et ex Antiquitate Ecclesiastica illustratum. Traj: ad Rhen. Broedelet, 1718. T. 1. 4 ° VIII. B 24.

schiarati.

Hostratum. 1 ray. on.
T. 1. 5° VIII. B a5.
Il Saicero morphe nel 1610, forse in
Zarigo, ore fu Professors di Liegua E-bras, e di Liegua Greca. Meri in Hei-dellerg a 98 Settenabre 1905. (Morri)
Ma nella Biogr. Univ. a mota la di his
on, Decembre 1885, e si rileva
on, Decembre 1885, e si rileva morte a 20 Doembre 1684, e si rileva l'errore del Moreri, che lo copio dagli estensori della *Bibliot, ragiona*, che la mettono al 1705. confondendo il pudre

con suo figlio.

Suicreus ( Jo. Henricus ) V. Thesaurus Historiae Holvet.

--- Chronologia Helyctica, res gesas Helvetiorum ad nostra usque tempora indicans ordine, et brevissime complectens. Sta nel ordine, et beevissime comp vol. Then Histor, Helevit Questa Cropoloria comincia dall' anno

del Mondo 163ti, cioè 2314, prima del-l'Era volgare, e termina all'anuo di G. C. 1607. Il Suicero fu saeco Ministro della Chiesa Richeuboccense nel Territorio di Zurigo dal 1595 sino al 1612. V. Prolegomena.

 P. Prolegomens.
 Gio. Errigo Suicero, figlio del percodente nacque a Zurigo a fi. Aprile 1634.
 Fu Professore di Filosofia, e di Greco in Hanna, e norò ad Heidelberg a 25. Settambre 1705.
 Vandadiano Company Snidse Lexicon, seu Vocabularinm Groceum,

Gracce editorn, curante Demetrio Chalco dyla. Mediolana, anno 1499. T. 1. fol. XL N 14.
Prima ed eccellente Edizione, i di cui
esemplari ben conservati sono assai rari.

(D. B.) Il nostro esemplare è tale, Nella Biblinge, Univ. è desta Capolavoro di tipografia.

--- ex recensione, et eum notis Ludolphi Kusteri, Gr et Lat. Cantabrigise, Typis Acad., 1705, T. 3. fol. XI. N. 1. Ottima Edizione, la chiana l'Ar-vood, e nel Dizionario Bibliogr. di Pa-

rugi è notata: Edizione la più bella e la più completa di questo Dizionario.

Malgrado i difetti, che a diritto a notano in questo Lessico, ei non lascia d'es-sere d' un'alta importanza, atteso il numero grande di frammenti che vi si tro-vano di Scrittori non gianti sino a noi , non che per le particolarità, che con tiene interno a poeti, ornori e storici del-l'antichità. È un tesoro di erudizione, senza il soccosso del quale la storia letteraria de Gerci e de Bomeni avrebbe persentato immense lacune, cui sarebbe stato impossibile di empiere mai. (Biogr.

Suids credesi , che fiorine circa l'anno oyo, di G. C. sotto l'Imp. Giovanni Ze-

nisce. (Arvood) Sulpicii Severi Historia Sacra, eum notis Va-

riocum, ex editione Georgii Horaii. Am-stel., Elavir. 1663, T. 1. 8.º XVI. E 29. Buona edizione, e quella che ii sce-glie per la Collesione degli Autori cum notis varior, (D. B.)
-- Opera ad MSS. codices emendata, notis-

Opera ad MSS, codices emendata, nota-que, ebservationibus et dissertationibus il-lustrata, studio et labore Hicronymi de Prato, Veronae, Typis Seminarii, 1741–54. T. a. 4. 9 IV. G 19.

Edizione bene esoguita, la più completa, e la più corretta di questo Autore.

(D. B.)

Con effigie del Cardinal Quirino, a cui

l' opera è dedicata dal diligente Editore. Si trova ancora nel T. 7. sol. 165. Bi-

oth. PP. blioth. PP.

- Electorum ex Sulpicii Severi Sacra Historia Libri duo. Ad Usum R. Panormitana Academise. Panormi, 1981., Typis Regist, T. 1. 1.2 ° XVI. E. Q.

Come un Commentario della Steris Sacra
2 Sulpicii Sauno, abbrom conduto.

era di Sulpacio Severo, abbam creduto proprio notare sotto l'articolo di questo Autore l'opera seguente:

-- Bibliotheca Historiae Sacrae Veteris Toatamenti, seu Exercitationes Hasoricae in Saerum Scripturam et Josephum per modum compensarii in Historium Sacram Sulpicii Severi, Authore Christiano Schotano, Franc-quesse, Wellens, 1662, T. 2, fel. IV. C. 7. - - Epistolae quardam, Stanno nel T. 5.

p. 55a. di Achery, ed altre nel T. 7. col. 226. Biblioth, P.P. --- Vita S. Martini Episcopi . F. Poetse Christingi. T. 2. Si tro a ancora nel T. 5. col.

215. Beblioth. PP. Sulpicio Severo era Prete di Agen in Francis, e mori l'anno 420, setto Teo-dosio II. (Trith. de Script Eccles.) « Sulpicio Severo, dice il Du-pan, T. 10. n p. 477., è un Autore elegante: scrive n con molta purità, e molta pulitezza.

s Ha unita una gran purisi con una e-s strema chiarreza, nel che ba superato s Sallastio, ch'egli ha imitato. Noi non a abbiamo comucadio di Storia così ben » fatto, e bene scritto quanto il suo. » Non è tuttavia molto esatto, o com-» metto molti errori contro la Storia, » principalmente in quella della Chiesa. » Egli è assi credulo sul conto de mi-

» Egli è assai credulo sul costo de mi-pracoli, ed apparua i segui degli An-ticlas sul regno di mille sani, sull' An-ticrato, e lei crede esere Nerote, sul stempo della fine del mondo, e sul fi-gli degli vonini; chi ebbero commer-cio colle donne. Tocca assai legger-amente la Sterii della Chiasa da Geoù Cristo sino al quarte secolo. Dies po-cesso into al quarte secolo. Dies po-

n chissime cose degli Ariani, ma si stende

n molto sopra i Priscellianisti; e di tutti » gli Ansuri egli è quello, che ce ne » parla il più. »

iumna Angelica de Casibus conscientiae es additionibus poriter additis, per Angelom de Clavasio. Argentinae, per Martinum Flach, 1495. T. 1. 4.º VL H 57. Esemplare in bella carta, a ben con-Martinum

applementa ad Berriarium Romanum, sea supplementa de Becviarium Romanum, seu Olficia Sancterum quorusadan recentium in flexiorio Romaco apponenda, et mandato SS. DB. NA. Alasandri VIII., Clementa SS. DB. NA. Alasandri VIII., Clementa XIII. Edito Novissiana. Loodenia, Med-gham, 1939. T. 1. 12. 9 XVIII. B San-

torn, sive Fragmentum Concilii Bomini habita anno Christi 863, nuuc primum Juci redditum ex MSeto Codice Bibliotheese Ambrosinase. Sta nel T. 2. P. 2. da Muratori Rer. Ital. Script.

Muratori Rev. Ital. Script.
Suprema (de ) Romani Possifici Autorisate
Holleria Ecclesiae Gallicanae Doctrina,
Autore xxx. in Regin Universitate Tuoracean Juris Urrisaype Doctore. A venion.
Grad, 1737. T. a. nv ol. 1. 4. VI. B nf.
Sovenhaine. Gnilelmun J F. Muchna. Il Surenorio dotto nella Lingua Ebrsica,

e nella Rabbinica, era Alemano, e Profracce di Lingua orientali in Amaterdam, Luterino, viveva nel XVII. secolo. ( le Long, Biblioth. Sacr.)

Long, Bilatota, Sacr. J Serii (Laserentii ) Commentarius recum in Orle gestatuus ah anno mlutat 150a usque at aunum 1574, Colonius, Calenius, 1574, T. t. 8.º PC. III. B 10. --- Vita S. Enerrici, V. Plange, Rev. Seript. --- De Vita Sunctorum. F. Lipomannus.

-- De Vitta Sanctorum. P. Lipomannies. Querio Religioso Certosino newpost in Lubreca nel 1524., e mori in Colonia a 32. Naggo 1578. (N) Sorita. P. Cartia. Suoseo (E. Henrico) Vita, ed opere Spirimali, raccolte dal P. F. Ignario del Neuro. Pa-dova, 1740., Groman. T. 1.4. o XXII. B 14.

Provide dal F. F. Ignario del jerne: redova, 1940, Corena, T. 1.4. S. XIII B t. I.

Balla sua Vita a vilieva, che questo
Beato era nato nel 1500, d'una noble
famiglia di Servia; eutrò nell'ordine
di S. Dionenico, a mori nel 1506.

Suyskenian. F. Bellandan.

10 Suyskenian. F. Bellandan.

Il Suyskenio fit uno da' Padri Gesaiti, the transplaceno alla grand opera de-gli Atti de Santi da Bollandini, pel mess di Scttoulee. Swift. V. Miscellanies.

Swift. P. Mucellanies.
Giount Swift, speramonianto il Rabelais d'Inghilterra, nacque in Dahlino a Sa Devendre (1677., e mort a 19.
Ottobre 1745. (N.D.T.)
Switton (Joan.) Meilin, stro de Quinario
Genta Metlilae e unamaia venusia corteroquin minimum notae Disertatio. Oson. e Th. Sheld. 1750. T. 1. 4. P.C. H. M. G.

In questo volume si contiene dello sucsso Autore l'opera acquente. --- Inscriptiones Criticae, sive in binas Incriptiones Phoenicus inter ruders Cita no-

per repertas conjecturae. Accordit do num-mos quibaslam Sameritanis et Phoenicias, vel insolitam proe se linearas ferretibas, vel in lucrun hactorus non editis Disterta-tio. Onos a Th. Sheld. 1750. Volumetto raro, e ricercato. (Biog. Un.)

Questo Filologo Inglese nacque nel 1705 nel Cheslure, Fu Professore del Collegio di Cristo in Osford, e Membro della Società Reale di Londra: morì a 4-Aprile 1777. (Biogr. Univ.)

Sybillina Oracula. F. Gallacus.
Sybungii (Junti Wolfg.) Dissertatio Philologico-Theologica ad Jen. 1tt. 25. Str. net
T. 1. p. 801. Theo. Theol. Philol.
Sylbergon (Frid.) F. Clementis Alexandrini
Oraca.

Opera.

Federico Sylburg nacque in vieinanza di Marburgo nel Langraviato di Hassis, e affrettando il fine della sua carriera coi calle sue veglie laughe, suoi travagli, e colle sue veglie luughe, morì nel fiore della sua età nel 1560.

ammon, 1900. T. b. fol. III G 17.

— In Apocallypsin Commentaria. Indem
Typis, 1607. T. a fol. III. G 12.
Questo Commentatore, Carmelitano di
Lisbona mengue nel 1603, e mori nella
san patria nel 1607. (N. b. T.)
Sylvii (Francisci ) a Beania Comitia, Com-

mentarii in Summam S. Thomae Aquinari Editio quarta. Antuerpise, Meurisia 1671 T. 4. fel. VI. O. 15. Antuerpine, Meurius 1678.

Buous Ediziono. (D. B.) - Additiones in Summa Conciliorum. P.

Fran. Silvio, Conte di Brania, era Professore di Teologia nell'Università di Donay, Canonico Decano della Cattedrale di S. Amato, e perciò Vice-Cancellirre da S. Amasto, e percib Vice-Cancellirre di quella Universatà. Delicia la sus Opera a Nucola du Ficf, Venovo nominato di Arris con sui epistola, data da Donay, 14. Giigno 1541. È diverso di un altro Scrittore dello assuo come, che fa Professore di Eloquenta e Principale del Collegia de Transcas dello estas conceptato del Collegia de Transcas dello estas consecutato del Collegia del Transcas del Principale del Collegia del Transcas dello estas consecutato del Collegia de Gollegio di Tournay in Parigi, e meci nel 155a. (N. D. T.) Symmachi Pont. Max. Apologeticum adversua

Annalusium Imp. Sta nel T. 5. col. 141. Biblioth, PP.

Bibliot. Pf. ...

- Bulla: Stanno nella Raccolta del Cocquesines T. 1. p. 55. F. Bullarum.

Questo Pourifice asli nel Trono Aposashoo a sa. Novembre dell'anno 498.,

e morà a 10. Luglio 516. ( Dalla Fita,

che precede le Boile ).

Synamarium ex Menologio, justu Basilii Imperatoris collecto, cujus sex postremi menses servantur manuscripti in monasterio Bestlunorum Crypter - Ferratae in Latio Gr.

silunorum Grypac-Ferratæ in Jatio Gr. S. trom arī volume vt. degh. Acia San-chrum de Bollasdini, dopo la pag. 276. Spucreismo (de ) philosophico generaim. F. Spucreismo (de ) philosophico generaim. F. J. Olssers. Selvet. ad rem litter. T. 111. Sp. Olssers. Selvet. ad rem litter. T. 111. Sp. Olssers. Selvet. ad rem litter. T. 111. Sp. oli Gregoria Episcopi Opera, a Dionytio Petavio, Gr. et Las. Lusetase, Drouart, 161s. T. 2. 54 III. I. 10.

Ottima Edizione, la nota l'Arvood.

-- Altra edizione. Sta nel vol. di S. Girillo Gerosolim. V.

- Epistolae cum notis. Parisiis, Orry, 1605. T. 1. 8.º XVI. B 4t. » Lo aile di Smesio, a giudizio di » Fozio, è grande, e sul·lime; nui senso » un poco la poesia. Spicca principal-» mente nelle narrazioni, e nelle descrinioni. Varia le materie, che tratta, con » lunghe prefazioni, e con frequenti di-> grossoui; le rende gaje con tratti ec-> cellenti della Storia, e della Favola, > e co'più bei pani de' poeti profani. > La sun filosofia non ha nulla di re-» vido, nè di ributtante; ei trora il » mezzo di renderla piaccrole a faceta; pure ch'es non pensi se non a diver-s ure nel tempo, ch'egli scuopre i prinn cipali ponti della saggezza. Ei conduce n insembilamente il Lettore alla conon secara d'importanti verità, quando n crede non leggere, se non narrazioni, n che divertono. Es fiori verso il 420.

( Du-pin, T. 10. ) Synosii ( Scoundi ) De Vita et Rebus Gessis Peen M. Justiniani Monachi Cossiniti Com-

Pern M. Justinist Mouseh Camaria Communications. Montecepth, Headings, 1779.
T. K.-P. P.C. X. O' to spane Genis Francisci Tester. Systems, 1779.
T. L. & P.C. X. O' to spane Genis Francisci Tester. Systems, 1779.
T. L. & P.C. X. P. Son.
T. Strand, 1779.
T. L. & P. Synchol, 1779.
T. L. & P. Synchol, 1779.
The Tester Franklin, Sixeranis, 1781.
Synchol Teinrons ab Epicopis Regai Proceillar eclobehast por elections, sac confirmations Widom in Regon Indiae. Soil and T. S. P. Al Manuscon Fee Hand, Sovjot. -- Provincialis anno 1287. Mediulini liabita ab Ottane Viccomito Archicpiscopo Medio-Laprosi . Accedunt Constitutiones (

R. E. Card., et Legati Apostolici. Had. T. S. It P. Larte, et orgent a pouvair comment au service desson Archyn, Meiledurann anne 351. 186d. T. G.

- Tucchan ah Henr. Epscopp Tucchion anno 1636. clebrata. Romer, Silonomo, 1636. clebrata. Romer, Silonomo, 1636. T. 1. 4° V. 1 8.

- Appendia Symodam Tucchion, 1636. T. 1. 4° V. 1 8.

- Calanzenia Bonadio. P. Decrea.

- Calanzenia Bonadio. P. Decrea.

- Processia, P. Constitutiones.

- Petermin, P. Constitutiones.

- Appinstana, P. Constitutiones.

- Appinstana, P. Constitutiones.

- Appinstana, P. Constitutiones. --- Provincialis Pergama habita a Castono.

piscopa celebrata an. 1081. Messanae, do Aunico. T. 1. 4.º XVII. E 1.

--- Aurebstensis a Gerordo Comeracensi es Atreliat. Episcopo celebrata. An. 1026. Sta nel T. 13. p. 1. di Achery.

Aurelianensis, Au. 1017, ula Sophani et Lison hacroses damagantur curam Hege. Ibid. I. 2. p. 670.

Hid. F. a. p. 670.

— Lausanessis, quae abregat censuras oc-casione Schamatas inflictas. An. 1459. Hod. T. 4. p. 539.

— Viennessis, in qua posside Alexando Archice, Es inter duos Abbates sopial oct, sellices Aribertuss. Romanessis Mossaterii, et Bernardena S. Mauriti. An. psy. Hod.

T. 13. p. 267.

--- Begia Treina, anni 855. Sta nel T. a. P. 1. p. 353. Ther. Monum. Eccles. --- Engilenheimensis sono 948. Hid. T. 3, p. 8. -- Augustana, anno 962. Hed. p. 11.

Synopticse de Synodia Relationes, Gr. et Lat.

Stanno nel T. 12. p. 160. Biblioth, Gr.

Pobric. Probrec.
Synodison Vetus Gr. et Lat. Réd. p. 185.
(S) Synonymie Française, ou Dectonnaire de tous les Synonymes définis jusq'à ce jour par MM. Gizard, Benuzeé, Roulaurd, Uni-

por stat. Ordina, security, par I. L. Piessee. Lyon, 18to. Cormon. T. 2. 8 ° XXIX. E. 1. Syntagma Confessionsum Fidei, quae in diversis Regois et Natiombus Ecclessarum nomine forcent authentice editae. Annectitus omnibus Christianse Beligionis articulis Catholieus Consensus, ex sententus Veterum,

tholicus Consensus, ex sententis veteram, qui Patere vetantur, desumptun. Genevae, Chonet, 1612. T. 1. 4° VIII. B 17. Syrbis (Job. Jacobi) De Sabbatho Geutifi Dissertatio. Sta nel T. 17. di Ugolno. Syri (Publii) Sententise. F. Terentius cum

notes Bentlei P. Sico, famoso Poeta Mimico, nativo di Siria, ficriva a Roma 64, anni avanti G.C. ( Arcood ) Syri Monachi Visa S Majoli Abbatis Climia-

censis. Sta nel T. 7. p. 766. di Mabilion, Act etc.

Visse sul principio del secolo XL Syriscurum ( de ) Novi Foederis versionum Indole atque usu Dissertatio, Philoxenamem

cum simplici e dunbus pervetustis Cedd. MSS. als Amida transmissis , conferense Glocestrio Ridley . Landini , Clarke , 1761. T. 1. 4. O I C 1. Systeme tiré de l'Ecriture Sainse sur la durée

du monde depois le premier écinement de J. C. jusqo' à la fin des siecles. Paris, 1756., Hurrt. T. 1. 8. 9 H. A 15. Sengedini (Stephani) Spéculum Poutificum Romanorum. Eugennumats seutis et arme

Romanorum, Epigrammatis acutis et argutis Dulogis lorupletatum, a Christiano Favonio. Anno 15ga., sinc loci, ct Typogr. nota. T. 4. 8.º XIX. B 33.

Opera picas di finatismo, e di conti Questo Autore nacque a Zegedin, città della Bassa Ungleria nel 1505. Fu uno de' primi discepoli di Lutero: mori a Keren nel 1572. (N. D.) Tabacologia. V. Nearder.

Talengii ( Johannis ) Dissertatio de Sex Hy-dris in Kana Galifaese, ad Joh. tt. 6. No nel T. 2 p. 473. Then. Nov. Theol. Philol. Tables Socrees, no Nouvelle Michaele pour lire avec fruit toute l'Errique-Sainte dans

le courant d'une ansoi en y employant un quart-d'heure per jour. Paris, Louin, 1761. T. J. 4° XIII. D 19. Taou (C Cornelli) Annales cum abservationibus Caroli Pascalii Cascatis. Parisis,

apud Robertum Golombeltum, in Aleitum Bibliotheca, 158t. T. t. fol. XII. F. 4. Gol segue degli Aldi in mezzo al titolo. Quotos libro può entene in una raccolta degli Aldi, quantonque a veco dire non ne ficcus una norue. N

ne faccia una parte. ( Serie dell' Ediz. Ald )

Opera, ex recensione Justi Lipsii. Antiserpase, ex Offic. Plantin. Moreti, 1609.
 T. I. fol. XII. F 6.

T. I. fel. All. P. O.

Questo volume contiene incora: Cajus

Fellejus Paterealas cum Lipsii auctioribus notis. Antuerpius, Moretus, stor.

(S) --- Ex J. Lipsii elitione. Langl. Bat.,
et Of. Elevirina, 1648. T. I. 12. S

B 17. Editione molto stimata. ( Arveod ) Described motor minute. (\*According to the control of the control

-- Opers, Gossocogus, et utenus arvirriis neues. Venetius, 1620, Combon. T. I. 55. ° XXVII. E. 56. -- Er rescriose J. Lipsis. Lund, 1656. T. 1 55. ° XIV. E. 55. (S) -- Gib Annuls di C. Tacito, novemente treduti di Lettue in lingua Tocana da Giorgo Duir Fiorentico. In Venetiu, apperso Gioranni Alberti, 1598. T. 1. 6. ° VIV. 17.

In questa edizione manca il Discomo del Salvisti, che si trova nell'eduzone di Bernardo Giusti, Venezia 1582, coma manca nella prima di Venezia fone del 1563. Il Dwanzai, famoso Volgreizzatore di Tatito, ebbe tauto in pergio questa tra ducione del Dai, che quando ne diede fater il primo Libro degli Acatali, as-seri, che il volgarizzar tutto Tacito mon parera, che puù occurrence e avendel fatto > Guorgio Dati con ampso stile e facale, n c cio per allargare e addokire il testo > si stringito e si benco. > ( Zen,

» ii stringito e ii brusco. » ( Zeun , Note al Fontanini T. n. )

- Tenduit en Fenerois par Auselot de la Hottsane, avec des notes politiques et bi-storeques. Paris , Martin , 169n. T. 1. 12. ° XXVIII. B 35.

Amelot ha posto alla testa della ma trafucone un Avvertimento, in eni ri-aponde con molta virscita sili opera di Fremont d'Ablancourt, e alla Critique do divers Auteurs modernes qui unt traduit, ou commenté les seuvres de

Printing, on commence an observe as Tucito etc.
Cornelio Tacito, Cavaliere Romano, nacque in Teni, e la Cosola l'anno ge di G. G. auto Nerva: meri porte donnell'Impero di Tajimo. Il Timbocho, dopo aver apportata vari giudaj vantag-

giosissimi degli Antichi, e de' Moderni sul merito di Tacito, e citando partico-farmente il Bayle, che tutti li ha racsolti, coi cunchiude: « Alcani vorreb-» bero rikusare alcun poco di si gran » lodi, e confeso, chi curo io per to » lentieri ne' loro sentimenti. Ne voglio » già io negere, che Tacito non ablas una forza di pensiero, e di espressure, » superiore forse a quella di tutti gli altri
 » Storici Anuchi, I caratteri presso lui
 » sono meravigliosi: in pochi tratti di » penna ei ti forma il più compito ri-» trutto, che da pennello di dipintore > eccellente ii possi aspettare: i racconti, » e la descrizioni sono tala, che sembrano » e le descrisioni sono talt, che sembrano porre sori occhia gli aggetti, che rap-peresentano: i sestimenti, di cui egli spurge la marranone, sono fergisti di una bellezan, a di una fiera non or-diantria. Mi citi, che in Tacito piace sopra ogni con, si i, chi egili è Storico sopra ogni con, si i, chi egili è Storico > Filosofo. Ei nou è pago di narrane > ciò, che avvenne: n'esamina le ra-> gioni, ne acuopre il mistero, ne osserva i menu, ne spiega gli effenti: a cgli svacera in somma, e scioglie, ed analizza ogni cosa. Ma non cade egli s ancora nel difetto del secolo, cioè ua s ancora nel giretto del secolo, cose un son soureccio rafinamento di primetro, se e di espressione? I fini polisci, e s gli occulti misteri, chi ei urvra negli savrenimenti, si ebbero versamente par-se te, o non furono anni immaginati

> spesso da lai per desiderio di compa-> rire persondo indagatore degli anuai, > e de pensieri ? Le sentenze non sont > elleno sporse con mano troppo liberale, » e non sono talvolta raffinate, ed inge-> gnose, annichè sersinuli, e naturali?
> La precisione, e la fora non passa
> ella spesso i giusti confint, e non rende > il discorso oscuro, difficile, intralcisto ?
> Questi sono i difetti, cui sembes di
> scorgere in Tacto a cui prende a leg> gerlo stientamente. » ( T. a. p. 183.) b gerlo stientamente, b ( 1. t. p. 100) (S) Tacquet (Andreae ) Elementa Grometriae Planse ar Solidae, nec non Selecta ex Ar-chimede Theoremata. Item Tegonometria Plann, et Splaserica Rogern Josephi Boscho-

with etc. ad usum Semuarii Patavini, Patavii. 1761, Tro. Sem., Manfré, T. t. 8. XXIX. P t. Questo Gesaita, che si distinge sopratutto pel suo supere nelle scienze mitteassitiche, naoque in Anversa nel 1611. e morì nel 1660. I suoi Elementa etc. sono esposti con tal metodo e chiarcaza, che lanno acreito lungo tempo nelle Scuole; e quegli stessi Autori, che ultimamente lamos proteso di scummistrare a tal uopo nuovi elementi, non hanno

a til uspo nuori elementi, non hamo fatto, che copiare in graa parte lo steso Tacquet . (N. B. T.) Taddelu (Elae ) Disputatio, F. Martinus Joc. Questo stodente di Teologia stoteno-questa deputa o 14. Aprili 1655. Talliusi (Perus') De veterum Romanorum Anno seculari , ejusque potissimum per lu-dos seculares celebraste , coranque Chro-

nologue. 850 and T. S. di Grevto Thes. Anitq. Rom. Quesio Gesuita merque in Sant'Omer, nel 1588, e morì ad 8. Maggio 1650.

( Solwel )

Tafuri (Gio. Bernardino) Giudizio intorno alla Desertazione della Patria di Fanio; del Sig. Ab. Domenico de Angelis . Sta nel T. 4 del Calegoria. --- Lettera intorno alle Invenzioni Portiche

useine dal Regno di Napoli. Isi T.5. c 6.

- Censura sopra i Gernali di M. Matten Spinelli da Giovennato. Ivi T.6.

-- Annotazioni Critiche sopra le Cronache di M. Amonello Coniger Leccese. Ivi T. 8. --- Notirie interno alla persona ed opere — Notifie Inform situ person de spete di Angelo di Costatuto, con alcune corressoni e supplementi sopra li venti ildri dell' Issorie del Regno di Napoli scritte dal medissimo Costanto. Ivi T. 10.

— Dell'Oragie, Sito, ed Amitchità della cità di Nardò libri due, Ivi T. 11. e 12.

-- Strie Crosologica degli Scrittori nati nel Regno di Napoli , commetando dal svenio v.

sino al secole XVL, con una breve notizza interno alla persona, ed opere di cisscano di essi. Ivi T. 16. t8. 21. 24. 26. --- Frammenti degli Atti della Congrega-rione ordinata dal Somno Pontefier Grerione ordinata dal Sommo Pontefice Gre-gorio XIV, per l'essendazione della Bili-bia, Ivi T. 51.

Il Taluri, Patrinio di Nardo, morque nel 1695, e mori nella sua stessa patria a 24. Maggio 1760. ( Biogr., Univ. )
Taitons Episc. Conserragustani Praefatio ad

Ourricom Episc. Barcinonensem in v. labros seutentiarum a se collectos ex operi

S. Gregorii Papae. Sta nel vol. Analecta di Makillon, p. iz. Talaeus (Andersarea) F. Cic. Lucullus == Bami Petri Collecturese. -- In primum Aristotelis Ethicum librum Praefatio . Sta pel vol. di Carrone I...

Eullus etc. Il Talco dedica i suoi Commentarii al Cardinal di Gniso con sua lestera data

da Parigi 13. Aprile 155a.

Talaranchi (Gaspare) P. se Codici MSS.

Talaranchi (Gaspare) P. se Codici MSS. between the antique and modern Book in Se Janés Labrary - London , Batharst , 1751. Tr t. ta. ° PC. V. D 24

Talentoni (Govanni ) Lezione sopra il prin-cipio, la narrazione, e l'epidegi del Cin-zonicro del Perrarca. Sta nelle Prose Fiorentine , T. Ht. Tamagnani . P. Historia Monothelitarum

Gio. Battista Tamaguani mecpue in Venezia. Fu Professora di Filosofia e di Teologia: visse molto in Homa, e pci suoi meriti letterarii divenne earo a' Cardinali Francesco Barbonno , e Sforza Pal-lavicino . Mentre dava Fultina manc alla sua Storia de' Monotelita , mori in cti

non ancar provetta . ( Dall' Avvert del Tipografo ) Tangmari Decani Ecclesiae Hildesheimensis , Vita S. Bernwardi . Sta nel T. 8. p. 179 di Mabillon , Acta etc.

Visse nella prima metà del secolo XI. Tarcagnota ( Giovanni ) Delle Historin del Mondo dal principio sino al 1513. V. S. in 4.º PC. HL 1 B. Il primo volume o Parte I. è dell' E-

durione di Venezia 1598, appresso i Giunti, che stamparono tutto il Tarcagnota coi moi Continuatori, prima nel 1585; quindi nel 1592, e finalmente nel 1598. Il Secondo volume della Parte t. è dell'edizione di Venezia 1592 appresso Francesco de Franceschi, Scosec; e il serzo volume, che emiticae la Parte II., è dell'Edizione di Vonezia per Michele Tramezzino 156a, e che lo Zeno in una nota al Fontanini dice di essere la prima, e prosso gl' m-tendenti la pui stimuta. Manca a mi la Parie tu, dell'Historie di Mambriso Rosco coll'aggiunta di Bartolomro Danigt sine al 1982., come è annunciato nel titolo stell'opera del volume t. Tutte queste edizioni sono rapportate dal Fonmini nella sun Biblioteca etc

Il Tercagnon nativo di Gatta, ma oriando della Morca, fiorì sul linare del xvt. e il cominciar del xvtt. secolo.

xvt. e il confuciri del xvti. secolo. (\*Tradoscolo II. z. P. 2. puebre nelle solomi Ecopiu di Mona. Il Michele Sarro Vescoro di Mazzarz. Palermo, 1773. Epiro. T. 1. 4. 9 P.C. X. N. G. -- Describane della Socilia, covata da un libro Arabo di Schorie Editoro. Sto nel T. 8. degli Opuse di Aut. Socil. F. Opuscoli.

Francisco Tardia Palermitano mecuno nel 1932. Fu Prefetto de Pubblici Studi di Palermo nel 1767., e nel 1773, Bet-tore del Seminario de Nobili. A parte A parte delle cognizioni e letterarie, e bibliografithe, ees versato nelle lingue orientali.

Mori a 20. Februro 1778, (Scinii , Prosp. T. 2. p. 200. )
Targe ( Mr ) Hussire de l' Avénement de la uson de Bourlson au Trône d'Espagne. Paris, Saillant, 1772. T. 6. 19. 9 PC, VIL L 11. Storia scritta con diffusione, ma sti mata per l'esattezza de fatti, e per l'arte presentarli nel vero loro aspetto. Gio, Battista Targe nacque a Parigi verso il

1720., e norri ad Orleans nel 1788. ( Binge, Unic. )
Tarillon ( Franc. ) V. Pormata Didascalica. Questo Gesuita viveya sul linure del XVII.

V. Historia del Bestissimo Gregorio. Questo Sacerdote Fiorentino ugualmento pio, che dotto, fioriva con molta ripu-tazione e nella parra, e in Venezia nel scoolo decimo seno. (Negri, Hist. de-

scolo decimo sesto. (Avgert, 11st. de-gli Seriti. Flovent.)
Tartaretti ( Gerolano) Del Congesso not-turno delle Lampe Libri ure. Si aggiousgono due Duscrassioni sopra l'Arte Magira, Ro-verd, 1749, Pasquali. T. 1, 47XXV. G. 1.

—— Apologu del Congreso naturno delle Lamie, e sia Riepasta di Rete Nagica de-lieguas del Sg. Marchew Scipion McSi., et al. (1998) del 1998. Series del 1998. Residente McSi. ed all'opposizione del Sig. Bartolomeo Melchiori. Si agginoge una lettera del Sig. Clemente Barent di Cavaleilo. Venezia, 17551.

Occha. T. 1. 4. ° XXV. G 4.

- Relarime di un Manucretto dell' Iso-

ria di Giovanni Discono Veronese, esposta m due lettere, una nel T. 18. e l'altra sel T. 18. del Calogierà. --- Lettera interno all'Arte Critica . Ivi T. 21.

--- Lettera intorno all' Eloquenza Italiana di Mons Fontanini . Ivi T. 23. --- Lettera intorno alla sua Tragedia inti-Tragedia intitolsta il Costantino, Ivi T. 2.
--- Lettera intorno a'detti, o a sentenze at-tribnite ad Autori, di cui non sono. Ivi

Il Tartarotti nacque a Roveredo nel 1706., e morì a' 16. di Maggio del 1761.

( Bingr. Univ.) cron ( Jerône ) Les Oeuvret d'He Paris, 1733., Moriette T.2.12. XXVIII.B 25. Il P. Tartevon ha soppresso le osreaim grossolane, di cui sono unbrattato le Opere di Orurio: ha egli avuto cosi de ri-guardi a' costumi della gioventi, per la qualr ci cordea tourardure; me la sun one non è abbastanza letterale pri giovani: il senso è espresso, ma non gui il valor delle parole. Quesso Gesutta era nato in Parigi nel 1645., e vi morì nel 1730. (N. D.)

Tayo. (N. D.)
Tayo. (Bernardo) Rime.
Questo Porta, podre di un più gran
Porta, nacque in Bergano agli 11. di
Novembre 1463. e mori in Mantera a
4. Seatembre 1569. (Tiraboschi, T. 111.

P.11.

T.100 (Torquato) La Gerusalemme Liberata, nova edizione, artechita di figure in rance, el d'anostazioni, cella Vata dell' Autore. Venezia, 1760, Groppo, T. 2. fel PC, XL D.5.

Eliticor, che oltre all'assere ben correcta, cel all'arten ricopiate la figure del Castelli, molti altri fregi contiene d'in-renzione del valenta artista Pierantonio

Novelli. ( Gamba, Serie, p. 429. )
Circa al merito di questo celebre Pocma, che spense l'Autor dell'Ecrisde a dire: se la Grassiame e la digran lunga auperato l'originale; che da Mercuer sa chismato il più bello dei Poemi conosciuti, e da d'Alembert l'anico Posma Epico, la di cui lettura piace ed interesa dal principio sino al fine, no rapportisma più estesamente

di gnatino, che ne di il Blair nel T. S. delle un Lezioni di Rettorica. « La » Gerusilemme Liberata, ci dice, è un Porma regolarmente, e strettamente epico, e adorno di totte le bellezzo, che a questa specie di composimento appartengono. Il soggetto raechinde una grande, venerabile, erosca intra-> presa. La condotta dimestra una rieta, > e fertile suvenmeno, else si stende in » nobili avvenimenti, e variati. Fertile » è il Poema di merariglie quanto mai » dir si possa. » Circa al confronta della Gerusalemme coll'Orlando Furioso V. la nota all' set,

(S) --- Le sette Giornata del Mondo Creato In Venetia, 1657, Missenni, T. 1, 12.0

XXIX. B 22. (S) --- II Torrismondo, Tragelia. In Venetia, Deuchino, 1608. T. 1, 12 ° XXIX. B 6. Questo voluma contiene aucora: L'Epistole d'Ovidio di nuovo tradotte in ottava rima da Marc' Antonio Val-dera. In Venetia, Bariletto, 1604.

-- L'Aminta, difeso a illustrato da Gonsto Fontanini con alcune osserrazioni di un Acesdemico Frorentino, Venezia, 175a, Coloti, T. I. 8.º P.C. L. E. 7. Dopo la Gerusalamane del Tasso, Fra Venezia, 1750.,

wi è alcuna delle sue opere, che sia più calebre del suo Aminta. Mr Roscou assicura, che quest'opera contione tutte le dificatezze possibili, a ch'essa nel suo le diffecterze possibit, a ch' esa nel suo georee nos time un posto mone consideravola di quel, clis time nel suo la Gerusalemme. Con ragiono la maggior parte de Critici han giudicato, ch' esa un Gapo d'opera, e il modello di tutto la Commoda Pascenhi. (Baillet, Jugon, cir. T.S.)

-- Lettere me più sempato. Belogne, Cocche, 1616. T. 1. 4 ° PC. H. E 25. -- al Padre di Famiglia, Dialogo, Venezia, 1612., Deuchino, T. 1, 12, ° PC I. D 50, Il Tasso meque a Sorrento nel Regno di Napoli li 21. Marzo 1544., e mori a

Roma a 25. Aprile 1595. ( Dalla Vita Che precede La Gerna Tassoni (Alexandro) Consi Alexandro ) Consideration sop Rime del Petrarca, col confronto de ghi de' Poeti sutichi di varie languo ghi de' Poeti sutichi di varse langue; ag-giuntavi nel fine una scelta delle Annotazioni del Muzio ristrette, e parto essuina-te. Medena, Cassiani, 1609. T. 1. 8. º PC. H. B 5.

Rapportate dal Funtatini nella ana Bi-

bleoteca Italiana Sul merito delle Considerazioni del Tastoni , ecco quanto ne dice il dotti-simo Tiraboschi T. S. p. 506. « Parre al » Tassoni, e forse non sensa ragione, che » alcunt fonero si idolatri da quel gran alcuns fossero si idolatri di quel gran
 Poeta, che qualmoque cosa gli fosse
 uscita dalla pessea, si reccogliesso da
 loro, come genima d'inestimabil valore, e che perciò avvenisse, che alle » Rieso di esso si rendesse onor troppo » maggiore, else non era loro dovnto. Ma il Tassoni cadde nell'eccesso con illa il Imoun conne nen eccamo con-trario; e per oppora alla soverchia ammiratione, che alcuni arevano pel Petrazca, il depresso troppo; e non pago di rilevare i dafetti, che i Critica spassionati cestrvavano nella Riene s di quel fimoso Peeta, velle amecra, s come si dice, redere il pelo nell'uoro, e travare errori, ore nimo' altro li

» treva, »

« » Panieri diveri. Venenia a 1665. Gonzatti. T. 1. 4. ° PG. H. 5.

» Quent opera scandalezza altauente

» molti de Lettevatu, else alto vivevano,

» i quali veggenda in cam ripresideni.

s diversi passi di Umero, censura se volte Aristotile, e mettersi in dubbio, se utili fusero o dannose le lettere, menarcoo gran rumore, come se il Tassoni a tutte le sesenzo, e a tutti i dotti moveme guerra. È certo; multa » delle cose, che in quell' opera leggon-> si, sono anti ingegnosi, e scheracoli > paradoss, che fosdate opiniosa. Era > f'ingegno del Tasoni somgliante a > quello del Castelvetro suo concittadi-» no, neusico de' progiudiaj , e de quello » siegolarmente, che nasce dalla vene-» rassone pegli antichi Scrittori , aeutn » e sottile in conoscere i poù leggieri di-» fotti, e franco nel palesarli, se non » che, dore il Cantelrotro è nuo Scrit-> tore secco e digiuno , benche elegann te, che sempre ragiona con autorità n magistrale, il Tamoni è Autor faccio, n a leggisdro, che sa volgere in guace » i più eerj argomenti, e cho con una » pungente, ma grazion critica trattiene » procevolenente i Lettori. Egli era nate

n in Modena, ove anche mori nel 1635. x ( Roid. ) Tatinni Oratio ad Graccos . Hermiso Irrisio Grotifum Philosophorana, ex recensone Wilhelmi Worth, et cuoi roits varoram, Ozon, e Th. Sheld. 1700. T. 1. 8. 2 XV. F 20. Eccellente Educione la chiama F Ar-

vood, o Schooll le dà il pregio di eritica Tatiano ara discepola di S. Giustino, e mori carca l'anno 170 auto Mary Aurelio, ed Ermia fiori circa l'anno teo. sotto Commodo. ( Arvood )

Tatis (Achillis) Isagoge ad Anni Phoeno-mens, Gr. et Los. Et ejundum Fragmenta, Stan nel nel T. III. p. 75. o p. 94. de Petavio Doctrina temporum, F. Petavins.

Tatii (Theod. Renaldi ) Dissertatio de Castrensi Hebracorum. Sta nel T. 12. di Ugolino.

Taubmannus (Fridericus ) F. Plantus.
Il Taubmanno, uno di quei genj, che si fanno ammirare, ed amire, nacqui secondo la prà accreditata opinione nel 1565; fa Professore di Ponia, e di Belle-Lettere in Wittenberg, ove mori a 24. Marzo 1613. ( Moreri )

Taylori (Ja.) Commentarios ad L. Decenvi-ralem de Inope debitore in partos diso-cando. Sta cella Collesione del Felleuberg.

canto. oka cella Galletione del Fellenberg.

F. Fellenberg T. I. p. 565.
Fatto in Cambridge nel 1942.
Technici Anigrophi. F. Oberr. Select. ad run litter. T. vt.
Tednschi (D. Nicolai) De Nurnismatum Ori-

gine, maximoque in iis oblectamento ot utilitate. Sta nel T. 3. degli Opuse. di Aut. Sicil. F. Opuscoli. (5) Tedeschi (P. D. Vincentii Marian) Orn-

ones diversac. Nespoli, 1803., Raimondus. T. 1. Queste Orazioni sono: r. Oratio De

Laudibus Philosophiae habita in Sa-Laudibus Philosophiae habita in Sa-ero Catameni S. Nicolai de Arenis Cazinenzium Cacnobio, 11, Oratio pro publicorum Studiorum Instauratione in Almo R. Catanensi I-yeaso, 111. O-ratio pro absolventis Gengralibus Co-mitis Congretationis Seculo-Natpoli-tange Cazinensis habitis in Sucro Regali Archi-Casnobio Montis Casini

gano M DCCCIII

mentale in questa Università, a 17. A-perile 1815. In nominato Professore Ono-zario di Fisica, e a 22. Giugno 1817, promosso alla cattedra di Mendica. È utore di varie opere; e la nostra patria, e la nostra Università possono rascarsi di avere in Tedeschi il loro Sondreson. Telesillee Carmina. V. Carmina nevera Ill.

Foemir Telesilla d'Argo si rese celebre, come si raccoglie da Erodote, pel coraggio, con cui si fe capo delle femmine Argive nella guerra, che la sua patria ebbe a sostenere contro a Sparia sotto Gleossone I. sottenere contro a Sparta sotto Geospore I. figliuolo di Anassuandro Gol, anni av. G. G. Le fu eretta una natusa per le grandi prove di valere date, conce attesta Zamania, in diesa della ma terre matale, e le donne d'Argo celebravano d'anno in anno una fosta, in cui goderano il privilogio di comparire in vestito virile. Delle sue possie non ci rimano, che un Delle sue possie non ci rimano, che un solo Fremmento greco in dialetto Eolico, , ed un altro conservatori da Censormo in una versione latina. ( Schoell T. 2. )

Temanas (Tomasao) Lettera al Sig. Matteo Lucchess Architette Veneziano sull'Archi-tettura: Stornel T. 5. del Calogorà. Il Temanas Architetto Veneziano na-cque nel 1705. Fa autore di molte opere

Interessanti, e mori nelli sua patrit a 14. Giugno 1989, f Biogr. Unic. ) Témegnage ( du ) de la verué dans l'Eglise Discretation Théologique, cù l'on examine, quel est ce témosgrage tant en général qu'en particulier, au régard de la dernière Constitution Unigenitus, 1714. T. 1, 12.°

Constitution Uniquames, 7,100 XX.A. 20.

Témograge de l'Université de Paris et en particulier de la Faculté de Théologie, et de celles de Nances et de Reins au sujet de la Constitution Unigenitus, 1719. T. 1.

12 ° XX. A 14 Altro Esemplare della stessa edizione. XX. A 37.

Ténioignages de plusieurs Cardinanx, Arche-vésues esc. en faveur de la Catholicité et de la legiumité du Clergé etc. des Provinots-Union, contre le Schisme introduit dans oes-Unies, contre le Schirme introduit dans extre Eglise par les masocavers des Jénites et de leurs Albérens. Utrecht, Weyde, 1955. T. 1. 2.° XX. E. 25. 3) Tempin (Dumioiru.) Operi. Catania, 1814. Dalla Semperia de Regii Studj. T. 3. 4° XXIX. II 6.

- La Caristia, Porma. P. ne' Codici MSS. Non vi è force autore stenno, a cui possa a luon diritto adattansi tanto il ridentem dicere verum di Ocazie, quante a Tempio. Sotto la semplico apparenza di un'allusione, di un ingenno scherzo, di un motto faceto, erroria uno spirito filosofico fecondo di qualche gran verish; ma questo spirito non è per titti: chi non è al fisto delle persone, delle cir-costante, degli avvenimenti, che si lanno in mira, non ve lo scuopre, e non è in istato perciò di gustare tutto il bello allustro, di cai abbendono le preduzioni tempiane. Ma in Tempio vi sono pure transiane. Ma in Tempio vi sono pare delle ballezare assolute, che non dipen-done da rapporti, e da allusoni; ed une de'usoi pregi poi è quello di riuscire in tutti i genri. Ne'moi Diologhi ha litto riviere Aristofane: ne' Panuni ha tatta ha grais e dilicatezza di Anaercone: nel Permetto Lu vera Piaceiri fa uso di lessa. L'alusca entresa de on diffuence tunta l'industre esattema di un diligente e poetico descrittore: nella Moraghiereidi è animuto da tutta la fantacia dell'Ariosto: e sumoto de unta la Lutaxa dell' Arassio-nella Caristia, perma in veni canti, restato inechto, m dl'uopo imboccare la trossiba di Omero, maseggiare il terribile pennello di Milton, e l'elegante maita di Virgilio: nelle favole ha l'ingensqu'a di la Fontaine, e le graze del Passeroni.
Il merito di poeta in Tempio era accompagnato da' pregi dell' somo. Dotate modestia, e d'una tenerezza amd'una modessia, e d'una tenercaza am-mirable di carattere, direcuto povero per una trista serie di disgezzie dome-siche, appera selfiri la poverdi colla pa-zienza d'un anima tuperiore; e incapore con dimande, o munifenzazione di bis-gai, se accettara i soccessi apontanti colla monnocenza di un cuore balogia sensibile, Rilationo dalla Sorieta frera sensibile, Rilationo dalla Sorieta frera iss una specie di solitudine, interretta solo da qualche visita di alcuno de suoi amica, e fra questi dopo una breve malattia cesso tranquillamente di vivere a 4. Febbrajo del 1821. di anni 90., escudo nato siel 1751. 123

Temple de Mémoire. F. Vision.
Temple (Guillaume) Ocuvres diverses, tradustes de l'Angloss. Austel, Trojel, 1708.
T. a. 1.a. VXVI. B.
T.J. Considerations générales sur l'état et

17.1. Consideration générales sur l'état et les intrées de l'Empire, de la Soute, du Domonace, de l'Empire, de la Dillande, de la França, et de la Dillande, de la França, et de la França 
Moza pour guerr de la goutte. T. Il Du Savoir des Anciens et des Moder-

7. II. Dy Swier des Acción cudes Moler-sees — De Jardin di Epicare — De la ver-un brisque — De la Verse — Vi a torona de Josop petit, giscèle P Autore penasta profondamente, e seri-vera con forza. Egli en anto a Locales i and 1698, e meri a Moor-Park, nel 1698.
(N. D.)
Tompler (Jahannis) Idea Teologia Leria-timis, in que serio.

thanis, in qua proponentur Decenata , 2. Dogenatum Defensio ab Au-etore , 5. Defensionis Examen, Cas praemit-titur Exercitatio Theologica de Sacro Canone. Londini, Flosher, 1673. T. 1. 8. 0 XIV. A 18.

Teas (Les Isvici) Commentaria et Disputatio-nes in Episodam D. Pauli ad Hebracos. Lou lini, Hodgkinson, 1661. T. 1. Sd. H. L. 5. Questi Commentari spiccano partico-larmente ne preludi; un il fondo del-

P opera non e, che una compilazione in-digesta (N. D.) Per la soniglianza dell'argomeuto si trovano mniti a questi Commentarj i se-

guenti Trattati Fr. Spalmeoni Exercitationes de Authore et Epissola ad Hebraros.

Ambrosa Catharina Dissertatio de Epistola ad

America Cassas de Persona Helicarea. Christ. Schlegelii Quaestiones de Persona Melchisoderi. Henric. Guisardi Vindiciae Testamentarise

in rx. ad Hebracos.

Jah, Hopkinsoni Descriptio Paradisi.

Christ. Helvici de Libro Thargumieis, Thal-mulicis et Chaldricis Bibliorum paraphrasibus, adrenus Julicos.

Alex Mori, ad quardam loca Nori Forderis Alect. Stort, ad quaedam feen Nort Footerns.

Footen nuce primum celiuse ...

- Isagoge in totam Sacram Serian Serianura.

Barcinone o, Déu, 162c. T., 161. Il. K. 16.

Opera douts e deffuas. Il uso Autore nato in Callen, Canonico di Alcalà, e poi Vescoro di Torton, subri nel 162a.

Tendi (Venas D. )
Cantill Crimine ) Dissertatio Cane mica de Abbatilos Taularilus Congregations Olivetanas, T. 1. 4. ° XVII. D 26. Tenneuri (Jac. Alex.) De Seco. Ampulla Remensi Tractatus Apole-

Stort Augusta Rementa Freidata Aporegriesta adrevata lona, Jac. Chichiam, A. dec-scarta, Respirato ad Parerçon siguidon
Authora, et Chietian Richento, Paristia,
Billinor, 1652, T. L. 6 \* XXII. A 35.

P. In nota all ser, Chilficius Jia, Jac.
Le Tennere mecque a Parigi nel 1664,
e meri nel 1653, Tanz L. Long però nella

sen Biblioth, Hist. de Prance is 6 mor-

. Biblioth, Hid. de Prance le la mor-ta nel 1861, co che è atato construto dal Meeri. Teanzin (Will. Ern.) Dissertatio de Phoe-porte are contra Fellum, ad lob. xtx. 18, 87a nel T. i., p. 550, Then Threel, Philot. Teranti (P.) Consocidae tum Commentario

Achi Donati et aliorum. Venetus, Gryphius, 1586. T. 1. 4.º XII. D. S. (S) = — casa Scholus merginalibus perquam utilibus et Theatroum figuris illustrates. Apud Jo. Tornassium, 1614. T. 1. 12.º

ped Jo. Torn XXIX. N 3o.

(S) -- eum interpretatione, et notis Nicola Camas, ad usum Delphini, Parivis, Leo-nard, 1675. T. 1. 4. 9 in lat. XL A 5. Buona edizione. (D. B.)

--- Concediae ad exemplar Faraesianum a P. Victorio editum anno 1565. ex editione, et cum notis Francisci Hare, nec non epas-dem Authoris Dissertațio de metris Comicis. Londoni, Tonson et Watts, 1725. T. 1. 4. a XIL B 16.

Bella edizi Bella edizione, sumstissima, e poco comuoe. (D. B.) Nel detto Dizion. Bi-i bliogr. però la data dell'anno è 1785. Ma questa data è quella della Dedica fatta dall'Illustre Editore a Carlo Vi-sconte Townshend, Consigliere del Re d'Inghilterra, la data però dell'edizione è 1715. Rimpetto al Frontispizio trovas un Medaglione coll'effigie de Terenzis con sotto l' iscrinione TERENTIVS. In antiquo libro Vaticanae Bibliothecae. L'Arroad referesce un'edizione dello stesse Hare del 1724 Londom, notandela editions di poco merito, e il Pinelli ag-giungendo quella del 1725, che è la

gonza della precedunte, in cui si sono fatte corretioni, ed altri miglio-- - Concediae ser, nec non Platedri Fabulto Acsopise, Publii Syri et aliorum reterum Sententiae, ex recensione et cum notis Ri-clurdi Bentleii, Cantabr, Crowafield, 1726.

4° XII. B 17. Con elligin di Federico Prim T. L. del Principe di Galles, al quale F edi zione è dedicata dal Bentirjo.

zone è dedicata dal Bentirjo.

- Expragate a Josepho Juvencio. Venetis, 1746., Pezzana. T. t. 16. ° XXVIII B. 4.

-- Cum potis Tbem. Farnabii, et Merci.
Casulsoni. Accedunt Publii Syri et alsorum Sententiac eum onis R. Beutleit.

venetts, 1740., Pittert. T. t. 16. ° XXVIII. B.3. --- Traduto in Francise. F. Datter Midame. Terenzio, Porta Comico Cartaginese, fu condetto schiavo in Homa da un Te-

renzio, da cui ebbe il nosuo, e rocità rentis, da ou ebbe il nosur, e recibi Paulei su spius Consedita nell'anno 167, at G. C. Supre's per elegains uni 1 Poeti, che lo precedeture, R. e. G. D. E ci puce matar qui, direro il Trabacali T. 1, p. toč., i goulai di dene de più grandi uomini di tutta l'Autlelini, o de più atti a giudicare in querio argogomino, Ciccrom, e Giulio Chire, Il prunso coli kai.

Tu quoque, qui solus letto sarmone, Tarenti, Conversion, aspressionque Latina wice Menandrum In medio Populi sedatis vocibus effera Quidquid come loquens, as omnia dulcia

Coure alle virih di Termino aggiungo ancora i difetti Ta quoque ta in sanimie, o dimidiate Menander, Poneris, et merito puri sermonie amator. Levilus atque utinam scriptis ailfuncta

foret ola Consica, ut asquate virtus polleret honore Cam Graetia, noque in hac despectus parte jacetes. Unum hoc maceror et doleo tibi decue,

Sul merito comparativo di Terenzio, e di Plauto, vedi il giudizio del P. Rapin nell'ukima Nota a Plauto. Teresa (Santa) F. Labros e Lettere. Termini ( P. Luca ) Restretto dell'Arte Poe-

uca. Palermo, 1758., Amato. T. 1. 4.0 PC. IL D &

PC. II. D 8.
Terrasson (Jian) Dissertation Critique sur l'I-laide d'Housere, Paris, Fouraire, 1715.
T. 2. 12. ° XXVII. E 7.
Opera piron di paradosti e d'idre list-ture. Il suo Autore traviato da una laba

metafisica analizza freddamente ciò, cho dev' esser sentito con trasporto. Egli era membro dell' Accademia delle Scienze. nato a Lion nel 1670, e morto nel 1750. (N. D.)

Terrason (Antoine) Histoire de la Jurispru-dence Romaine, contenant son origine; aes progrès etc. Paris, 1950. Mouchet, T. a. fol. XI. F. 19.

Questo celebre Avvocato, Consigliere di Dombes, e Professore nel Collegio Bra-

di Dombes, o Professore nel Collegio Rea-les, naceque a Parigi il 1. Novembre 1796. Terter (P. Rodolphe de) Euretieros sur la Re-ligios, coi l'on établit les foudensers de la Religios révière cource les Aulois et Déstas. Paris, Clousier, 173X T. 5, 12, ° in Int. I. C. J. Questo Gensia vivera verso la mortà del passato secole.

Teresiliani Opera, ex recensione Sigismundi Gelenii Parisiis, Wechelius, 1566. T. 2. 8. ° XVI. C. 1.

Elegane, et nitida editio, la nota il Fahricio nel 1110 Syllabus Scriptorum de seritate Relig Christ. p. 215. Oltre alle intere Note di Beato Resano, premisse ad ogni libro, essa contirme ancora il Comuerntario dell'Apologetteo di Franersco Forentino noo prima stampata --- cum Armitio, quotquot ab interitu vin-dicari summorum virorum industra potne-

dicari sumnorum vuorum industra potoe-ruot, cum vecerum exemplarium, tum re-centium collatione restututa etc. Parisiis, 1580., le Voirrier T. 1. fol. III. K. fi. — Opera, ex editione Puncili, a Francisco Junio. Franckerae, Rudaeus, 1597. fol.

IU. K 7. Vi sono uniti due libri, l'uno De Trinitate, l'altro De Cibia Judaicie, di Noviciano, primo Antipapa, verso l' an-

по 250. --- Opera cum notis Jo. Ludovici de la Cer-da. Paristis , 1624, Sonnius T.1. fol. III K.8.

da. Paraiis, (6as, Sonoius T.i. fol III K.R.

-- Opera et colisione Rigolii, a Philippo
Prierro, Perisiu, (65, T. i.fol, III L. It,
L. anno del freculspicio & 165, ma
alla fina del libro si dece impresso nel
nelli selle sue aggiunte all' Arvool.

-- Carmon de Isoa et Nieire. & Ro act
T. 8, p. 3R. Ribitalis. P.P.

-- Libre de Philis, como note Chaelli Salavari L.R. Paras. 152a. Bovare. T. i. 8.

XVI C 3.

Ayulogeticar, Castabrigue, Haves, 1686,
 T. 1488 Sta coo Minumo Felice, XVL B 11,
 -- a Sigiberto Havercampo, com notes variorum, Lugal, Bat, 1718 Severinus T, 1,
 8. XVL C 14.

Buons edizone d'uns delle migliori npere di Tertulliano. (Arwood) Questo volume contiene il seguente optivolo; Jo. Laur. Mocheim Diaquieito Chro-

nologico-Critica de sera actate App. logetici a Tertulliano conscripti, im-tioque persecutionis Severi. Logel. Bat. Isaacum Soverinum, 1720.

--- Tradecto iu Francese . F. Tranés et Apologetique. , a Tertulliano, dice il Du-pia, T. 5.

a. Terulliano, dice il Dupia, T.o. p. 56.c., avera uno sperito riso, p. 25.c., avera uno sperito riso, p. 25.c. deote, e acculei; ma non avera tutia la intutura della pia guntezza, si testa la dirittura, che si potrebbe desidente. I suoi ragio-annenti sono pautoso brilliani; che solidi; colpisce et abbaglia cede suo mattrato, che mao convunce solidi; caspace en acongra cour sue
 expressioni púntosto, che non convince
 colla forza delle soe ragioni. I suoi n pensieri sono ricercati, e qualche volta z anche steniati; il tornio, ch' ci vi di. 2 inche steniati, si tornio, en et si di, sè cievato, una poco niturale. El porta s spesso troppi oftre le 1990, Si riscalda, se si trasporta quasi sopra tutto. E pieno di figure, e d' perbali, Avena s molta scienza, e molta evadizione, di coi supera fare uno a proposito. Spicn cava nella Satira: i moi mottegi suna s fini e piccanti. Attacava i susi ny-s versori con destrezza, e li atterrava a con una folla di ragioni, che si sucordevano, e s'incatenavano le une colle altre. Finalmente, se non persuade s co'ssoi regionamenti, strappa alnatos s il consentimento colla manieri priu-

n posa, con cui li esprime. Il suo stele n o rotto; i suoi termini energici, o no suoi scritti sono tante seutense n quante parole. Frattanto Lattanzio ha » quanto perole. Frattanto Latinario ha
» ragione di riperindevi tie dibetti con» siderevoli. Termiliano, diot egli, eta
» abbitistimo nelle helle-lettere, un il
» sus stiti è poco flinda, poco patino,
» a oscurissimo. Egli eta Prete di Cartagine, e mori crese il Fanto agg. di
» G. C. sotto Gordinso III. »

Terril (Ab. Biagn) Suria Socia. Descrizione Istorio-Grografica Crouologico-Topografica delle due Chiese Patriarcali di Autochia, e Gerusdemme con due trattati nel fine delle Patrurcali d'Alessandria, e Costat nopoli. Roma, 1695., Bernaho. T. 1. fol. IX. C a.

Con quattro Carte topografiche de'quat-Patriarcati, e col Frontispino figurato. L'Ab. Terri era di Lauria, e dedica la opera ad Andrea Brancacci Vescove di Conversano con sua lettera di Roma.

di Conversano con sua lettera di Roma,
no. Diccushe 1604.
Testa (Francisci) De vita et rebus gesta
Guildmi II. Siciliae Regis. Monteregali,
1760., Bentivenga. T. 1. fol. PC X. I. 6.

— De Vita et rebus gestis Federici II. Siciliae Regis. Parsona i and Romaio.
Regis. Parsona i and Romaio.

Special Control of the Control of th

stauratione post Terraemonem ages 1763.

cum notis Placidi Arens-Primo Portio. Messanze, 1788., de Steplano. T. 1. fol. XXIX. U 20.

(5) - -- Orphei Delphici Pastoris Actaci Epigrammata ad Ignatium Paternum Biscaris Principem amplisimum. Melitac, 1786. Principem amplissimum. T. 1. 9 ° XXIX. F 39.

Questo Autore era nato a Malta nella Valletta li 8. Waggio 1740. Fu Canonico di T. 2.

Valletta h 8. Vazgio 1750. Fu Canonico di quella Canorlade, e meri a 2. Agonto 1800. stmessi politique de Mr. do Vanbao. 1707. f. 2. 12. ° PC VII. O 5. L'Austre di questo Testamento è Pie-tro lo Peiant, Sugora di Besi-Guillebert, merto sel 1714. (N.D.)

(S) Testamentum nosum juxta veterem trans-lationem et gracca exemplaria recognitum ac deligentisseme castigntum. Venetiis, in off. Lucie Anionii Juntae, 1538. T. 1, 8.0 XXIX. O 6.

Testamentum xit. Patriarcharum filiorum Ja-cob . Ster nel T. 5. col. 551. Biblinth, P.P.

cob. Ster nel T. S. col. 551. Bildholt, PP.
Quisso Libro, schobere apquifo, à
pure anticliosimo: ne fa menassor Orirece call' Omini 16. spers formis, e Prorece call' Omini 16. spers formis, e Proferent de la Green, (Dall' Index Affip, etc.).
(3) Testi (Fully) Perois Litriche, con la
Aggiunte delle Pessie Litriche dell' IA.
Francesco Dist. Vennia, 17 no person gil
Esch di Zatta. T. I. 1. a. X.XIX. N. sp.

2) Losse Fullor Tisti celebre non arm.

2) Losse Fullor Tisti celebre non arm.

per gli enori, a cui giunse, che per te sventure, delle quali esti furono segunte, rrenture, delle quali test farton negativi, mort nella Roque in Ferrer; and 15/3, a mort nella Cittidella di Modena a 28. Aporto 15/6, Egli ne' jimit anut, e nel hollore della Fervida governà ni lasciò trasporture dal britante del Revisione, e le Peccio di hit allor pubblicate sanon non poco dei distitti dei sensi. Occobbe e poccia di divida del revisione dal homo ensuitero, e si statistica di conversi. Ma parre, che non aviole di homore. dò di tornavi. Ma parre, cha non avvas coragio di opporis qgi ado al getto, che aller domanra, e poche sono en so Cannos, in cui qualche traccia non so no vegga. Alcane di caso però rica di maggio di posso attava al commento di quella de' migliori Posti. Es nelle altre nacce, a eggi non del queu occase di dietti dal secolo, ha parò camentamento mi energia, e una forza tal-mantamento mi energia, e una forza tal-

minemonte nel energia, e um forza sal-minte portica, che se de um fosco u-guali qualla di molti altri Poeti, essi tiva gueccelabero one del tutto dimenti-tiva di la companio pi l'accutatose interno al-l'attità della Storia Naturale, specialmente di quella di Storia, V. Saggi di Dusert, dell'Accad, del Boros Gusto di Palerno T. 1. Terrattato.

Tetrada Presbyters Regula pro Monacia. Sta nel T. 15. p. 635, Biblioth. P.P. Quesso Scrittore, nipote di S. Cesario Areltense, fiori nel v. secolo. ( Dal-P Index Alph )

P Index Alph J

P Index Alph J

Roberns, V. Exerciatio Historico-Critica.
Cristuno Andrea Tenkero, Ministro
ia usa città del Principuo di Historitali, a Sciou della decalemid di Scienza
da Berlino, e di Lipsia, virera nella
prima merà del ganasio secolo. ( Dalfopera stevea J

Tenkes Comptin Destri Englatus Visconolo.)

Trutheri Countis Donatio Ecclesise Vienneusi facta. Att. cir. 886. Sta nel T. 12. p. 145. Thorder (Jo.) Conciliatorium Biblicum. Am-set., 1048., Jamsonus. T. 1. 14. XVI. B 1.

Con effigie dell' Autore. Egli ere Mi-nistro della Divina Parola, come si vede dall' Iscrizione della sua effigie. Dedica la sua opera a' Cossoli, a agli altri Ma-gistrati della Repubblica di Zutuw mella Lusasia Inferiore cos sua lettera data da Breda nel Brabante, 6. Agosto 1648. Da questa lettera a rileva, che egli era stato caccisto dal Regno di Botana, propter Evangelium Jesu Christi, dice egli, insiene con altri Mimstri soni compatriotti: era perciò Bonno, ed crasi rico-

versto presso a quella Repubblica. Thalasii humilia Monachi et Abbatis De sin-cera Charitate, ao vera Continentia, necnon de Regimine Mentis Hecatoutides qua-tuor Gr. et Lat. Stanus nel T. 11. p. 1179.

Biblioth. PP.

Questo Scrittore visse nel VII. s eirea all' anno 630. ( Dall' Index Alph.)
Thalalaet, Theodori, Sephani, Cyrilli, alto-rumque ICtorum Graccorum Commentarii in Tit. D. et Cod. de Postulando, sive in Tit. D. et Cod. de Postulando, sive de Asivocacité, Gr. et Let. cum notis et ex edit. David Redukenii. Stanno nel T. 5. di Mecrana.

--- Commentrii in Tit. D. et Cod. de Pro-curatorilos at Defensorlos, Gr. et Lat. ex Edit. et com nota Dar. Rubakenii. Ibbd. T. 6.

Thalandis Para Prima. V. Raschi.
Thaulert (Joan.) Sermones de Tempere, et
de Sanctis totius anni, a Laurentio Surio

in latinum sermonem translati. Colonise, Pannelli, 1607. T. 1. 4.º lat. III. A 5-Questo Religioso Domenicano era A-lemanno, e mari a Strasburgo nel 1561. (N.D.) Thautani (Aimeri Falconci ) De Exhilara-

Datuaii (Aimori Falconci ) De Ethilara-tione atimi, qu'un metus morita angie et excruciat, Dialogne eum pius, tum erufit-tus. Vientuse, Bothonner, 1541., T. 1. 22.º XXIV. F. (3. Questo Religioso dell'Istituto di S. An-tono, nel suo Aevertimento n' Lettori; datate dal Monastren di S. Anconio, 15. Muggio 1541., manifesa quello, che gli duele occasiono di scrivere la san opo-

Theanus Epistolae . F. Jamblicus Theaun, celebre donna, diversa della moglie di Pittagora, che area lo stesso none, era moglie di Brontino di Meteponto, uno de' discrpoli di quel Filo-solo, e da Jamblico nella Vita di Pittagora cap. 17. viene chiamata eapiene atque animo singulari praestane Fe-

Thegani Opus de Gestis Ludovici Imp. P.

nnales. Si trova ancora nella Raccolm del Pi-tro. F. Pithoeas.

Thogano, Corepiscopo di Treveri vi-veva nel 1X. secolo. Care al merito del suo sulle, Waldrielo Strabone, che di-viva in 58, parti quest'opera, docc fra-pitre quident el vere polina, quam les-nide somente.

pide composait.

Themisii Philosophi Orallones XIII. Gr. Au-no 1562. excudebat Henrieus Stephanus. Sta con Massimo Turio, V. Maximus Ty-

Vittore Trincavelli aveva pubblicato Veneria nel 1554, in figlio presso Paole Manuzio col titolo di Omnia Themistri Opera, i commenti di questo filosofo in-torno Aristotele, ed otto de' suoi discersi i soli che allor si conoscevano. Errigo Stefano pubblico un unto corretto di que

sti otto discorsi di Temistio e ve ne ag-giunse sti altri iacditi, e fice l'edizione di sopra notata ( Schoell, T. v. P. 1. P. 172. 1

p. 172. J.

- a Dionysio Petario, Gr. et Lac Parisits,
Sonoius, 1618. T. t. 4.º XI. II 8.

Seconda edizione del Peavio dopo la
prima latina solamento, fatta a Fleche
nel 1615. in 8.º, e che contentra se-

dici discresi: questa ne contiene dicisa-nora. Dopo di essi si trova Themiatii Oratio ad Valentem Imperat. Aug., la quale, da quanto ne dice il Pesavio nel suo becve avvertimento ad Lectorever, era stata pubblicata prima sola-mente in Intiao da Andrea Duditio, e alla quile egli aggiuage la versione gro-ea; eau aon Orationem Graves red-didimus, Themistii, quoud focere po-tuimus, stylum imitati.

tainmus, stylum imitait.

» Fra totul gilt ususini illustri, che
» fisorione tra l'impere di Costatolico,
» e quello di Arcodio, il più in reguaradervole fa certamente Temistio. Il calebra Sig. Thomas porla di quest' ususo
» con un cettusissem utraordiastrio. El ce
» on propressata casso uso di orgil ca» seri unici nella lore specie, che mo
» soniglismo obela as tensis, icho passano
» soniglismo che as tensis, icho passano > a traverno del loro secolo sensu tingres > de suoi colori, e che la posterità di-> stingue da luage, agguisa di quegli al-> beri solitari, che a localzano con vi-» gore io uno spazioso deserto. Tuttochè » io oco creda Temistio cè taoto crigi-» male, në tintosopra il suo scolo quaoto » sembra al Sig. Thomas, lo troro però » degoissimo di ammirazione, como Fi-» londo utile, Cartiginuo virtuoso, Ornato pote di molto imperiore il soni consisteri per la superiore di molto imperiore il soni consisterio, il superiore il soni consisterio il soni consisterio il soni consisterio della poi undifine morale politica, deginismo di seviri di tasso per il reducazione di nu Principe. La le-nericionata, al celementa, li paterniti dell'asvenzo, la sperio di pute, l'amore gaserale degli sumissi, utite le virtit, che poseono formare la feliciti d'uno siste, ce quella delle mondo. n Iosofo utile, Cortigiano virtuoso, Ora-» d'uon Stato, e quella del mondo, » d'uco Sato, e quella del mondo, » or uco Sato, e quella del mondo li reppresentata nell'aspecto » il più amabile, e nel modo il più » issocante. Niuno Seristore propose » oggetti più nobili alla san elequenta, » ed egli per quesco espo è superiore » a tutti quegli striptiosi Oratori, i » quali non suppero, che fonentare i » pregiudiaj masonali, ispirrere no » pregiudiaj masonali, ispirrere no » o inchriere i So-» triottismo finatico, o inchriere i So-» vrani delle filse idee d'nna gloria » distruttiva, e d'una ambirione insen-» distrutiva, e d'una ambirione insea-sata, dasonua agli altri, e a estessi, » Che se Temistio sovrasta agli amichi » rispetto alle cose, oscura quei del suo » tempo negli altri pergi oratori. La » sua eloquenza è abbondante, inge-sa gnosa, e apleadida. Giudizioso nell'e-» conomia del diacorio, feccondo e ag-» giustato nelle scotenze, nell'espres-> stora elegante e vivace, coglie sagaa tuo; a' insious con secortezza, luciaga n coo dignità, accoppia la gravità alla n pompa, e la eleratezza alla grazia. Con-n tuttocciò il suo merito aoche io quen sta parte noo può dirsi ben deferato n da viaj del secolo. Il suo stile sirae n na grado di merzo fra quello di doc

» precedenti Serittori: sa non lauceer » gia quanto Aristode, non è nemmeno » tanto sobrio quanto il semplice ed in-» sinuante Dione. Nelle sue migliori n dizioni vi è spesso on pò di sover-n chio e di morcaso, e talora anche s un colorito portico non armpre op-s portuno al soggetto. Par ch' ei tenga s sempre un occhio alla cosa ed un al-> tro a se . . . Sopra tatto vi è lusso di > crudizione allora forse rispettabile , ma > che a' tempi nonti parrebbe a rigione > grottessa, per noo dir altro...'Si scons > un Cattedrataco, che non sa parte > da' suoi testi, e che in mezzo alla Corte n uon può dimenticarsi la Scuola. Per n chiodere io poco tutti i tratti del suo » carattere si moralo, che letterario, po-» curattere si moralin, che letterriro, po-tri direi, che Temisto nerrita di eser-se chiamato il più virtuoso degli Adulti-sori, al più filcasof degli Oraseri, il » più Omtor de Solini. Eggi era di Pa-» flagonia, e oacque asato il regoo di » Castantiao, ma non, si si ne qual as-no, e mori sotto Teedosio pono tempo > 50, 6 from setto recentar per tampo > dopo che quell'Imperadore, pricas di > partire per la sua spediatore contro il > Tiranno Massimo, alla presenta del » Senato n del popolo raccomandà il » fanciullo Arcadio mo figlio alla cura » fancuillo Arcadio mo figlio alla cura o di loi, acciocchi de educane nei prio-cipi della letteratura, e nella moralo » de Sovrani.» (Cosavotti, Corso di Letterat, Greca T. 3.)
Theolaldi Stampenois Epistolise, Stammo nel T. 5. n. 5. d. A. J. d. ...

T. 3. p. 132. ds Achery. Questo Scrittore vivera oel 1108. (Dalle

stesse lettere ). Theoreti Idylia, cum Scholits Gruceis. Oxo-nii, 1676. T. 1. 8. ° XXVII. A 16. Editio mitida, la pota il Fabricio Biblioth, Gr. T. 2. p. 437. St trova ancora nella Collegione Poetae Gracci Prin-

espera di Errigo Stehno. P. Orpheus.
Loogun nel mo Trattato del Sublun
e. 27. dice, che in tutte l' Eglighe d questo Poeta non vi è nulla, che non sia felicemente immogiunto, tranne alsas felicemente immagnatio, triante al-cuni lossibi, ore esce un pece dal ca-rattere di questo greere di Poesia. Il P. Rapin giudica, che Teocrito è pà dolore, più matorale, e più dificato di Virgilio per lo carattere della lingua corce, prà natorale, e prà dificato di Virgilio per lo carattere della lingua grena; che possirede il più di quelle gratie, che fatoso la heltà ordinaria della postia; in una parala, che Teorrito è originale, laddove Virgilio son è che

Theocriti, Simmise, Maschi, et Bionis Eidy-lia, et Epigramenata quae supersant, cum Musaei poematio: omnia Gracco-latina exposita. Siac coai, lori, et Tipographi nota. T. t. 16.° XIX. F 36. Dev'escre nas dell'edizioni procurate da Gio. Crispino, di cui parla il Fabri-

cio loc. cit.

cio loc. cit.

Teocrito, Siracusano, costemporanco
di Tobunco Filadello, fiori circa 270.
coni 24. G. C. (Arvood)

Theodoreti in S. Chrysotohum Lipi v. Gr.
et Lat. V. Theodoritus.

Theodori Papac I. Bullac, Stanno nella Raccolta del Cocquelines T. I. p. 112. F. Hul-

Greco di Nazione, fu ordiato Pousefice a 24. Novembre dell'anao 42., e otori a 15. Naggio dell'aano 640. ( Dalla Vita , che precede le Belle )

1601. Monachi, Mahatir Primi Campa-donenius, Van S. Hegen: Sar and T. L. Thouleri Blegaphian Bapatations are: Through Blegaphian Bapatations are: The nearest Dar De Box et Butte an Gam Nasteriane. Bird. T. 2, P. 2, P. 455. 2 - 2 B. Uinner, et Incarnation. Bird. Faces alia Solic Episcopole, clea senso quanto Teodero, offent Massers, et A comment of the Conference of the Massers, et A comment of the Conference of the Con

in eui vinn, non convenguos gli Scilitori.
( V. Observatio, Bassagui )
Theodori Commentarii in T. D. et Cod. de
Postulando, sive de Advocais, Ge. et Let.

Theodori Communicati in T. D. et Gold de Particulario, result Alvariori, que el actorio a servicio de Carterio, que el actorio a servicio del Albario 
di Achery.

di Achery.

- Testancenton. P. Tollins.

Si treva ancora nel T. a. pag. 756.

Biblioth. PP.

- la Muream. P. Posimos.

- Oratio in Adoeniocou S. Cranis Gr. et
Lat. Sta nel T. a. p. 897. di Gressero, de

S. Teodoro Studius, Abbate di un Mo-nastero chiamato Studio, faci sono gl' Im-pendori Coprosimo e suo figlio Leoce, sotto Costantine, Irene, e Nicefore El-be a soffrir molto unile celebri con-Eide à sotter motto tette effecter con-tree degl'i lonocclaist: mori nell'amo 846. di G. C. di anui 67. (Meroeus, Auctor. de Script, Extles.) Varj opascoli di lui is trovano nel T. a. e. S. Biblioth. P.P. Throdori Probyters, De Jacarnatione Domini

etc. V. Gelasi Comment.

--- Commentarius de Incarnatione Domi

Commentarius de Incurnatione Domais contan Nestorium et Entychem, Gr. et Lat. Sta nel T. 11. p. 319. Biblioth. P.P. Di questo Tecchero, Prebytero di Raino fi mensone Sunda nella perola Minore, senza der notine relative ut altre circo-stance della di lai vita. Nell' Index Air-phoboticus Biblioth. P.P. is nota, ch' ci-cano della propositione della presenta della della particia.

fiori nel v. secolo circa l'anno 46a. di G. C. mort net v. sociale circa l'anno (fio. di G. C. Theodori Loctoria Libri dos Collectamorum ex Historia Eccleniastira. Stanso nel T. 7. col. 615. Biblioth. P.P. — Excerpta. P. Theodorium. Questo Lettore della Chiena di Contan-

tinopoli, visse eirca l'anno 1320. (Mi-

Theodori ( Vit ) Notae in Palterium Davidis.

V. Pasterium xiv. B. S.

Vito Teodoro di Normberga, che fece dell' sonotazioni al Salterio, ridotto in veni esametri, e pentametri da Eobano Heno, rivera nel 1538. ( Dall' Epist.

Nascapat )
Theodori Profesoni (Cyri) Dalegus de Àmicitac culio. V. Scoborus; e si trona ancom pella Riscotta del Martiaire Muscellonea aliqu. Gr. Scrip. Carmina.

Tendoro Prodromo, Autore Greco, noto pel Romanto degli Amori di Rodante n Disieles abbracció lo stato monastico, e prese il nome d'Ilirione; non si sa in qual tempo sireme; alcuni la mettoni nato al principio del XII. scole, ( Dalla Prefez. del Maittaire e da Schooll T. r.

Perfor. del Bastianne un un conserva.
P. 1. p. 151. j
Thendorus Econita. F. Rev. Alaman. Script.
S. Toodorus Econita de Luxuella péla
Gustaç di Borçogna si porto in Alemagan; ael Dacato di Svesia fondo l'Abbasta di Kenpun: foni sotto Pipino pade de Carlo Magno nell' VIII. scolo.
de de Carlo Magno nell' VIII. scolo.

Theodori Canturiessa Episcopi Capitula, Stan-no nel T. g. p. S.a. di Achery.

Questo Vescore sivera nell'anne 663.
Theodoric Turingi Libri toto de S. Elizabeth.

Sta nel T. 4 p. 115. Thee Magum. Eccles. Questa Biografo di S. Elianhetta, no-glie di Ludovico Lengravio d'Assia, detto Teodorico di Apoldia, Domenicano, era mato circa al 2229, e scrisse la Vita di mato carea al 1229, e servose la Vata da questa Santa nel suo sensgenimo anno. (V. Observato Basnegii) Theodorica Ablania Trudonana, Acta S. Ba-rona, et S. Trudonu. p. 5-8., e 1022, di Mahillon, Acta etc.

Viane nel secolo XI.
Theodorici Regis Franc, Privilegiam Bercha-rio Abbati et Monachis Dervenis Moquaterii datum. Anno 657. Sta nel T. 10. p. 651.

datam. Anno 687. Sta nel T. 10. p. 651.
da Ashery.
Thouderit, Episcopi Cyri de Providenia Orataonet X Grace. Pareits, Marellas "1626.
T. 1. 2. S. XVI. E. 20.

— Thoudouti et Engril Sophstici Historia
Ecclesianica. Item etcorpta ex Historia Plahostogia, et Tileodori Lectors, ab Hen. Va-

lesso Gracca ex MSS. Codd. emendata, Latime versa et aunotationibus illustrate stel., Wetstenius, 1595. T. 1. fol. VILLG 19. E ristamps di quella di Parigi del 1675. fol. (Fabric. Biblioth. Gr., T. 6.

p. 125.) -- In S. Chrysostomum Libri v. Gr. et Lat. Stanno pella Bibliotheon di Futio a P. 1514

 Di tutti i Padri, che hanno compo-no differenti sorte di opere, Teadoreto n è uno di quelli, che sono megho riua sciti in ogni genere. Alcuni sono stati » abili Controversisti, e cattivi Interpreti. a Altri sono stati bunni Storici, e.m.i-a vaggi Teologi. Alcuni auso riusciti a nella Mecale, e non hanno avuto nes-a suna intelligenza nel Dommi. Coloro, a che si sono applicati a combattere la a religione de Pagant ne loco principi, » e ne tore autori, hanno ordinerramente » poco penetrato nel fondo della notra » Religione. È raro Sualmente, che coa loro i quali si sono applicati alle opere » di pietà , aseno stati besoni Critici. ecto ha ciunito tutte queste qualità » doreto ha riunido tutte quosa qualità; » e n poù dere, ch' egi, ha ugualionne » bron assienuso i caratten d' Interprete, » di Teologo, di Storico, di Contover-» sita, di Apologista della Relagione, n » di Autore di opere di pich. Egil era » nato in Antocchia nell'anno 506, n » mori nell'anno 457, » (Du-pin, T. 18.

Thedoui Nonschi Epistola de Syracusanse The flow is Monschi Episatoli de Syracusume Utaha erapensione cum animadyerisonisus P. Octava Captani Soc. Jena. Són nel T. 1. della Sicilia Sacra da R. Perco, e nel T. 1. della Sicilia Sacra da R. Perco, e nel T. 1. P. U. di Maranori Rev. Ital. Secript., e nel T. t. da Caron Biblioth. Histor. Questa Lestera fin secreta, accordo quel che pe pena til Muratori, i' anno 80-a, in cui Saracusa fa presa da Saracotti, da

 Teedosio Monace Sirgemeno a Leone Ar-cidiacono della Chiena Serzemona.
 Theodoti Eglogue, Gr. et Lat. Stanuo nel T. S. p. 155. Biblioth. Gr. Pabric. Theodulphi Aurelianensis Opera. Starano nel T. 2. di Sirmon, Opusc. Varia.

Queste opere sono: Capitula ed Presby-teros parechase suse ( Stanno ancora nel T. ef. p. 263, Biblioth. P.P. 1 = De Ordine Baptismi ad Magnum Senonensem

an De Spirite Sancin ad Carolum Magnista Imp. = Carainum al diverso Libri vi. (Si trovano asche nel T. 16. p. 268., e nel T. 8. y. 858. Biblioth. P.P. Teodulfo Italiaro, fu Ablate Benedettito, e prima dell'anno 795 fa promoso.

al Vescovado di Orleans: mori ves № Г8аз. Era un buon ureno, triantissimo per In bene, non era de meno illuminati e de minori Serutori del suo tempo:

e ar minori Scriviori dei suo tempo: le une Peosia sono belliumee, e superano la sua prosa. ( Du-pin, T. 15.) Theoduli Peubyseri in Coelestrio, et posten Episcope Commentaria in Epistolas Pauli, Stanno nel T. 1. col. 448. Biblioth. P.P.

Questo Scrittore vive nel v. secolo, e morì secondo Gennadio sotto Zenone Imperadore heologia Christiana in numeris. F. Observ. Select. ad reso litter. T. VI.

Theologia Supplex coram Clemente XII. Pont. Clementinae Constitutionis Unigeni-Max tue Dei Filius etc. explicationem seque

inselligentiam submisso regans. Colonile, 1956., T. 1. 8.° XX. B 4. Theograids Paraments. Sta nella Collesione Postae Gracci Printipes di Errigo Ste-

fano. V. Orpheue.

Teogoide di Megara nell'Acaja, n secoodo altri di Megara in Sicilia, cacciato
in bando dalla sua patrin, visse in Tebè verso l'anno 550 av. G. C. (Schoell, T. tt. P. t. p. 33.)
Theognosti Alexandriai Hypotyposeon libri

beogossi Alexandriai Hypotyposson libri VII. Gr. et Lat. E un Estratto, che Fosio fece e in-seci nella sun Billiatheca, e troziai a p 293. Il Baronin nel T. 2. de' suoi An-nali all'anno 103, parlassio di questo Scrittore, in chiama "Toeologovano ce-

Theonae Episcopi Epistola, qua Luciano

Theome Episcopi Epistola, qua Lacisno mo-nita Christiana et politica prescribit, An-cir, 400. Sta nel T. 12. p. 585. di Achtery, Thromis Fragmentum in Canones Expedito. Sta nell' Appendix ad Disser. Cyprian. dd Dodwel. F. Dodwel. Questo Framspento si cerda di esser

forse di Trope Alessandrino. - - Francontum in Ptolomeri Capa Throphenis Ceramei Archiepiscopi Taurometani Hamilian in Evangelia Dominicalia. et Festa totius anni , Gr. et Lat., nanc p nm editae et nocia illustratae ex MSS. Fide, com Vaticano exemplari collatae a Francisco Scorso Panormitano Soc. Jesu.

Letet. Paris, 1644., Cramoisy. T. 1. fol. - Oratio in Dominicum ante Exaltar Sanctae Grocis - In Exaltationem S. Ceneis Ocatio ::: Hymnus in Annunciationem Dei-perse. Stanno nel T. 8. col. 726. Biblio-

Le due prime Orazioni si trovano an-cora nel T. a. p. 125. e argu. di Gressoro de Cruce

Tutti gli Scritteri, che hanno scritto sa questo Vescovo di Tavermina discor-

dano tra loro e sulla patria e sull'epoc su cui sia hornio: alcuni le mettono nel nono, aleri nell'undecimo seccio; si del che P. Mongitor. Biblioth. Sicul. Theophanis Chronographia, Leonis Gramma-tic Visae reconsorus Impo, ex versione Jacobi Gozz, es recensione Francisci Com-leda. Profession o Transici Comin cui sia fiorito: alcuni le mettono nel hefis. Parissis, e Typogr. Regin, 1665. T. 1 fol. PC. III. H a6.

Entra nella Collegione degli Scrittori della Storia Bizantina

- Historiarum Libri x. Gr. et Lat. E un Estrato, che Fono la inserito nella sua Bibliotheca P. Photius, p. 98. Teoline, Vescovo di Costantinopoli viveva nell'anno 580. di G. C. (Anony-

mus Mellicensis c. 74.) Theophili (S.) Episcopi Antischeni ad Au-

heophil (S.) Episcop à nésicheni ad Au-tolycam Libir ili. recognii, et mois illustati ab Joan. Fella. Oxonii, e Th. Shel-don., 1684, F. J. 11. n.º XVI. B. g. Mitadom editionem la chiana il Fa-heirio Ball. Gr. T. S. p. g., In questo volume a contengion an-cera le opere asymchii. Chematis Ale-mandrini Liber Quia dileva salutem con-mondrini Liber Quia dileva salutem consequi posset? et nonnulla in editionibus operum Clementis hactenus desi-

derata ab Joan. Pello. Ozon. e Th. Bheld. 1683. :::: Athenagorae Philosophi Atheniensis Opera a Joan. Fello. Ozon. e Th. Sheld. 1682. - In Joh. Sta nells Catena PP. di Gianio. V. Junius Patricius.

tanto. F. Junus Patricus.

Di queue Teofilo, Vescoro di Antiochia, il Care T. 1. p. 70. Ilist. Lit. De
aetate Theophili, et de ipro Theophilo admodum variant eruditorum seutentime. Quel che si su di certo si è che fu Sesto Vescovo di Antiochia, e che visse nel accodo sccolo.

Theophili Alexandrini Labri Pascales IV. Star no nel Vol. Antidotum contra hacreses. P Il giudinio, che il Du-pia T. to d

del merito letterario di questo Santo Ve-scorn, che chbe il merito religioso di di-Alessadria, non è affatto vantaggioso. > Teofilo, ei dice, nella sua manera di > serivere non ha nalla, che possa ren-> derio commendabile: egli è oscuro, » pieno di amfibologie, di fabi regiona-» menti, e di riflessioni, che non si con-» fanno assolutamente col suo soggetto. > Era haon Politico, ma cattivissimo Au-tore. Sapeva anglio distrigarsi da un s intrigo di Corte, che metr con onore > da una quistione di Teologia; mori > aotto Teodosso II. l'anno 412.8

Theophrasti Opera, Gracce. Basilese, absque anni nota. T. 1. fol. Xl. K. 16. Il Pinelli sospetta, che questa edizione ossa esser quella di Gioschimo Camez rario Basil. Oporia. 1541., e questo so-spetto lo trovism confermto de quanto scrive lo Schoell nel T. 11t. P. 111., il serire lo Scheell and T. III. P. III., si quale rapportando de ciaque ediniami delle Opere da Tecérano diev: c la pribas de qualla di Alboi di Vecchio, pacche la e qualso Samparore, Vennira, 1465. e questo Samparore, Vennira, 1465. e a gene constron pare Tecfenta, sessa i Caratteri, che son ranoa iller cons-sainti. Le opere di Tecfento compre-sari i quindelle printi captelle a seri i quindelle printi captelle printi captelle delle a di Gio. Operiore, Biolon, 163, in folla Mi motre esempetri si trovano in fatti Nel nostro esemplate si trovano in fatti a pag. 165. i detti quindici enpheli dei Caratteri, che compano ale pagnes intere, ed un quaetto della settima, nella quala viene appresso la Physicie, ed abbaumo notato, che i muneri pagicale dal 165. in poi anno errati sino alla fine, che ha il numero pra, e deverable avere 275.

ha il aumero 271, e dorrebbe avere 275.

- De Hatoria Plantrum Libri IX., et Decimis principium. De causis, are generatione Plantrum Libri V. Theodoro Gamisserpesta Baileor, apad Harredes Andreae Consulti, mense Augusto 155a. T. t. fel.

XI X 17.

Il principio del decimo libro, che trovau anche ne Manuscrini, non è che
la reprinzane d'un passo del nono. Quetra sevia delle passa è una Bozanea
completa. Il Trattuto delle Gause delle
Passale era in deci fibri, e non se restano, che i soli sei nottati: suo altro non
è, che nea finiologia bozanea. S-é/cedit.

Tetti, P. ttt., P.
Quota volume continue noces: deinteelie de Historia onimalism Liri 12. u. De Partikus animalism terarum causis Libri 1111. u. De graratione animalism Lebri 1111. u. De graratione animalism Lebri 1111. u. Telapdore
Gata interprete. u. De communi animalism greese Libre 1. u. De communi
animalism mota Libre 1. Petro Algenin interprete Rasilene, 155s. menses

Aristotele, che era datato d'un inc gao eminentemento filosofico, quale natura non concedente mai a verun altro nomo; che aveva cresso un aistema di filosofia, fondato sulla ragione, sulla espee che non avera quasi nulla con crao alla immaginazione; che abbracciò tutti i rami delle umane organissat, che al suo tempo erano coltivate, avendoli divisi in classi, a data loco un ordine scientifico, fu anche il palre della Storia naturale. Si protonde, che Alesandro il naturate. Si processor, cas Assistante in Crande abbin impiegato più di mille pre-sone, e spesi parecchi milioni, per acqui-nare al suo autico Mantras oggetti di storia naturale e incensorie, a che frutto di tutte queste ricerche fin la Storia de-tili di milioni di la Storia dedi tutte queste ricerche in si cursa sergii Animali, in più di cinquatea libri, di cui aon ce ne rimangono, che aore, o deci. Malgrado le grandi scoperte, di cui ardiamo debinei al Viaggiatori degli ultimi seoli, e malgrado i maravigliosi progressi fatti dalla Storia naturale, specislucate da un eraciosjo di sani a questa parte, pure la Storia degli ammali di Arustotele rimase un opera della maggiore importanza, degna di attrazione per la sua custicaza, e per l'eccellenti oscervazioni in essa contenute. (Schooll,

onervision in our continues. (Schooll, T. III. P. II.)

- Characteres, cam interperacione latina. Basilees, in Officina Audreae Cestandri, menso septembri, 1551. Sta zel vol. di S. Mestimo. F. S. Nazimus.

Departs on critangue della prima Departs of the Control of the Con

--- can remious et commentario Isaaci Camultoni, Gr. ot Lat. Lugdum, 1617. T. s. 8.º XXVIL B 17.

Principles surviva, et architect communication amon in all of historic adminmentation amon in a company. Capitals del management and a company of the comcerning and a company of the company of the company of the company of the comner values delile and efficience del ferries and values delile and efficience del ferries all entre values delile and efficience del ferries artist il tools: Africation of Theopherast Stripes prosedure, it estimated approximation of the company of t

(Schooll Inc. oil.)
Tradous in Frances. F. Bruybre.
I Castarie di Toufisson fanco a regione
considerati tours un oppre classa. Quegrant della perseas della consideratione
sun percione, na advent a contror della
maturalessa de riestati. Toufesson la
teritation della perseas. Generalessa della
percione, na advent a contror della
maturalessa de riestati. Toufesson la
tella
maturalessa del riestati. Toufesson la
tella
maturalessa del riestati.
Toufesson la
tella
maturalessa della
maturalessa della
maturalessa della
maturalessa.
Tella
maturalessa
maturale

Frequency informs (autren. 3) (vo. 2) or aga della sones adiunce, Quo Francesco hance (core mutanta European). De anima delique, quae colorem mutanta European European (core mutanta European) en De averigios. — Quae reculos ous non vicamosceli positat, m. De lassitudire.

De della compania en della compania della constitución della compania della compania della compa

Questo successore, ed amico di Aristorile nacque un Eresa nell' Isola di Lesbo 39a. anni av. G. C., e mori, secondo ile Schoolil, di anni 104.; socondo il sun Tradattore, di anni 25.

Throateore, or min of con-Theophrid Abhatis Scrittones due de Santorum Reliquiis et Veneratione. Scanno nel T. a. p. 553. Biblioth. PP. Non si sa precisamente in qual secolo sis vissuito questo Autore: alcuni lo net-

tono rell'auno tton, ma seuza resuna ngione, altri nel vtt. secolo. (Dall Indes Alph.)

Theophylacte Simonatte, Historic de l'Empereur Maurice treduite en François par Mr. Gauss. P. Coosin T. S.

Cousin. P. Cousin T. S.
Nella Bibliothron di Funis, p. 82. si
trora mi Estrato Gr. Lot. di questa Storia.

– De Cruce a Chescue massa; Gr. et Lat.
Sto nel T. 2, p. 521. di Gretaero de Cruco.
Questa Storico, originario di Egitto,
e Greco di naccita, fiorira nell' auso di 4.

e Greco di naccita, fiorira nell' auso di 4.

sotto Eraclia, (Morri)
Theophylacui Archiepiscopi Bulgariae Commentarii in quattor Evangelia; Gracce. Rosmer, 15q2. T, 2. fol. IV. K 14.

--- Grace, at Latine. Perisis, Morellus, 1631. T. I. fol. IV. K 16. --- In Epistolas D. Pauli Cammentaril, sto-

-- In Epistolas D. Pauli Cammentarii, studio et cura Augustini Lindselli, cum luina Philippi Montani versione. Londini, ex Typographeo Regio, 1656. T. s. fol. IV. K. 17.

l Commentarii di Teofalatto sono utilissimi per la spiega della Sucra Serietura. (Du-pin )

tura. (Du-pin)

\*- Institutio Regul and Porphyrogenistum Constantisum, Interprete Peter Positio Soc.
Jess, Gr. et Lat. Parisis, o Typographia
Regia, 165. T. 1. § ° W. H 19.

- De iii, in quibas Latini accusancur,
Libellus. V. Mingarelli Jo. Aloys.

Libellus. F. Mingarelli Jo. Aloys.

—— Arguments osutra Latinos de processions Sprittus Santi. Stan nells Gracia Orthod. T. I. di Lone Allazio. F. Alfatins.

--- Oratio in Adorationem S. Crucis, Gr. et Let. Sto nel T. 2. p. 505. di Gretsero, de Cruce. Teofilatto morì circa l' anno 1100. (Ar-

sood.)
Theopompi Excerpta ex Comoediis, P. Excerpta.
Teopompo Atmisse fu uno de poete comict, che forienno al quarto secolo avanti i era volgare. C Schootl, T. II.

avanti I era volgare. f Schoell, T. 12.
P. 11. )
Theoponyi Historiarum libri Litt. Gr. et Lat.
E l'Estratto del solo libro undecimo,
fatto da Fosto, ed inserito nella sua Bi-

Blookera: trovasi a p. Sps.
Questo Storico era di Chia, e fa contemporanto d' facerate.
Theoriam cant Catholica et Generali Armo-

Theorium com Gatholico et Generali Armonicium Di-putatio et Colloquium Gr. et Laz. Sta nel T. tt. p. 459. Biblioth. P.P. Questo Autree Legato dell'Imperadore Manuele Comneno presso gli Armeni, fori nel xit socolo nell'anno 1170. (Dat-

BY the xxx seven and anim crya para-F Index Alph.) Theringi (Lucae Henrici) Observation do Talento bene a Aministrando, Math. xxv. 14. Sta nel T. 7. Mincell. Ligations.

— De Sophrominon sive moderavance anima Carrotana in relea means sostemu et prétairen concernentuloss, anedice a Morillius son observato 2. Timoth. x. 7. Bal.

T. 12.
Therms ( Fr. Francisci a ) Dissertation de grabblisse cultu B. Matthau Episcopi Agragantini. Passorai, 1757. T. t. 4° PC. VIII. F. 7. Questo Beligioso dell' Orline del Mi-

nori Ossersanti di S. Feinecco, vivera in Palenuo di 1957, i Dulla Dielleu J Thessaco (Emmanucisi ) Patrauchiet inte Christi Servatoria Genalogia per Mundi setates tradocta. Aconscere Consuum Elogia, et varii argumenti Carmina she endem Authore seripta. Londinii, Daniel, 1657. T. 1. 12. XIV, F 19.

Can frostispito figurato.

Can frostispito figurato.

1981. Di min 19, caro nella Compagra di Godo, e finche vi main, quinta

di Godo, e finche vi main, quinta

di Godo, e finche vi main, quinta

dei Couri, come a vede nella Biblio
freca Sirpita Soite. Jet. Lancio più

non lattituto, e fia Conte e Ceraliere della

per deput tiodi accompagnano il man

non del Pentinipirio dell'opera mottas appra
ta motto accutto. Godo Emmandel di

publo lo chumarsa far Panier degli la
quale lo chumarsa far Panier degli de
grapto. Se per imprago o' intertado una

grapto. Se per imprago o' intertado una

machine shifts a some continue for support of many and support of purity as in the purity of purity and support of purity in the purity of the support of purity of the support of the support of the support of support of the support of the support of support of the support of the support of purity of the support of the support of purity of the support of the support of the support of the support of support 
Thesauros Linguse Latines, sire Forum Romanotta, fo quo Autorum, quorum autonizale Latinum Sermo constata, onnium tum verba, tum loquetidi modi tumos explicartore: Omniu per Carlinum Secundum Carinoma. Busileze, Frohen, 15th. T. S. fol. PG. IL F 8.

II. P. 8.
Questo Dizinostrio Latino dato da Carinost non è altra coas, che il Tosco delli Langue Latina di Errigo Stefano, di cui il E. lince ha tactino il nonos. (A) Tostomu Libroram Pitalologicama et Histonais, et acras, Indicen, se Perdelitorem, in qua de ali interior restriordi residionomi in qua de ali interior restriordi residionomi scripta tradit disseriore, adjecti. Lugd. Bist, 1700. T. a. S. ° XIV. E. 3.

aya, T. a. S. O. XIV. E. 2. Thenauran Hatories Il-leveline continers lectissians Serspoors, qui per varias actates Reip. Belveriare Rationem, Instituta etc. sermons latios explacemat et illoratemat. Tapari, Orellum, 1955. T. I. 5d. PC. VI. H. 2. Gil Autari, che formano questa Roccella, sono: Gil-Vitodarano, Fedier Mallado, and Managaran.

GE Anteri, che formane questa Roccuba, sono: rigi Vinduarao, Feice Malleelo, euch Hammarchin, Bildaldo Prickomero, Errigo Lories Gierenzi, Oswaldo Mycemio, Giosa Simbrezo, Fran-Pereptros Simplezo, Gin Buttias Plan-Dan. P. i Fayestrich Aracoli. Dan. P. i Fayestrich Aracoli. Danuera Theologo-Philologom, sive Sylloge Discretariosom elegatiorum of selecitors et illustrons Vesteria et Novi Roscutors et illustrons Vesteria et Novi Ros-

loge Districtionum eleganizerum ad selectione et illustrora Vennis et Novi Testamenti Ison, a Theology Protestantibus in Germania separatim in diretris temporiban conscriparatum, Antuel, 1904, Boox. T. 2, fel. Hl. E. 2.

Thestatum Norus Theologico-Philologicus, sive Sylloge Districtiona participaratum ad Selection atapat insignitos Ventris et Novi.

Sylings Discontinuous Discontinuous of Se-Transanti Inn. 1 Prologic Protestation, et Manon Transanti Inn. 1 Prologic Protestation, et Manon Transanti Inn. 1 Prologica della Fasila Prologica della Fasila Teologica and Università di Ottacha, protessa della Prologica della Prologica della serio della Prologica della Prologica di consultationa di Contra di Contra di Contra di Contra di Collectioni improdute discreventi, et Della Collectioni improdute discreventi, de Las el madelalites anno impositati, Nondadissano for per i tel harion solleriomento ad Studi Biblio Collection al Professioni in Prologica della Prologica della Prologica della Prologica della Prolimina del Studi Biblio Collection al Professiona della Prologica della Prologica del Professiona del Studio Biblio Collection al Professiona del Prologica della Prologica del Professiona del Prologica della Prologica della Prologica della Prologica del Prologica della Prologica della Prolimina del Prologica della Prologica della Prolessa della Prologica della Prologica della Prologica della Prolimina della Prologica della Prologica della Prologica della Prologica della Prologica del Prologica della 498 quaem Fir plurinum Rev. Godefr. Menthen curavit, quotidie expe-

rici solent.

Questi Professori furono: il primo Fran-esso Fabricio, di cui noi posediamo due opere, s. Christas autrum et perpetuum fundamentum Eccleria Tractutus Philologi de Sacerdotio Christi; il secondo Gio. Wesselso, di cui abbismo Dissertationes Academicas ad Selecta quaestam loca Vet. et Nov. Testamenti; il terzo T. H. van Honoret.

Thrauerus Mooumentorum Ecclesiasticorum et Historicorum, sive Henrici Canisii Lectiones Antiquae varias opusculis, observationibus, et nous anctae a Jacobo Basnage, Amstel. 2745. Wetstenii. T. 6. fol. V. D 1.

735. Weisseaii. T. 6, fol. V. D. 1. Collezione sausi siimatt. (D. B.) Il Bossage i' ha orinta di dotte Prefazioni, e di Untervanioni utili, e carione, con alcune note, e varianti del dotto Caperosascio. Continne diversi pessi importanti solla atoria del Medio Euo, e sopra la Coundogia. L' Autore avera moda.

erodizione, ma saggia, e modesta. (N.D.) Thesaurus Ancedotorum Norissimus, sen Ve-terum Monumentorum peaccipue Ecclesia-Ricorum, ex Germanicis poussimum Biblio-thecis adoesata Collecto recentissico, 3 Bernardo Peano. Augustas Visidelicocum, Veith, 1721. et seq. V. 15. fol. V. D. 7. (S) Thesauras Secretum Ritonin Austre Rev. Patre D. Barthelomaso Gavanto etc. cum no-

vis Observationaleas et Additionaleas R. P. D. Cajetani Mariae Merati. Editio Novisima, cui praeter quadringrota circiter alia Deereta, quae sive ante, sive post editam s Meruto serious usque in procesors ab eadem. Miratio seriest impele in praesess an estores.

Secr. Rit. Congregatione emanarum addita
nunt ex ipsomet Gaverato PRAXIS DIOECESANAE SYNODI, ET ISITATIONIS
EPISCOPALIS, LW MANVALE EPISCOPORYM herethen note allustrata. Ve-

SCAPTON - M Berthins BOOM SHARIFITA . V. 2. Fell. XXIX. Z. 5. III. P. D. Bartolomeo Gavanto, Chierico Regolare della Congressione di S. Paolo, e. Consultore della Sacra Copromissione Consultore della Sacra Congregazione de Bui, nacque in Ventus nel 1569. Fu Ausoro di varie Opere interessanti, le quali unite alle virtà morali a religood del loro Antore recercos e Instro-ce riputacione allo Issuino, a cui appar-tereva. (Dalla Pila, che è in principio dell' Opera J. Ques Opera ci è stata granssamente donata dal Sur. D. Gorvisoni Mancias, onda accresce il nostre dono fatto alla Vestimiliana. Their (Carlo) Discorsi delle Fortificazioni,

E-prignazioni, e Difesa delle Città, e d'alırı luoghi. Vienna, 1617., Franceschi. T. 1. fol. X. L 16.

60. X. L. 16.
Carlo Teti era Napolitano: la prima edizione della sua opera si fore in Roma nel 166q., a la secunda in Venesia nel 168q. El neori tra il 158q, e il 160t. (Trasbucchi, T. G. P. L.)
Thurci de Broy. P. Mandement de S. E. le

Card. de Biay.

Tom Errigo Thiard de Biary, Dottore della Sorbona, uno de più selanti Difensori della Costituzione Unigenitae, fu Vescoro di Toul nel 1687, poi di Meaux nel 1705, e Cardinale nel 1715; morì nel 1757. (N.D.) Thers (J. B. ) Traité de l'Exposition du Suint Sacrineot de l'Autel. Paris, 1679., Duzdier. T. 2 12 ° XVIII. F 20.

Questo libro è la magliore da tutte le

opere di Thiers, e quella che gli fece il maggiore opore, perché non vi si vecle un erodiziono affettata come negli altri anni libri. Ei vi combatte l'uso, che si è introdotto delle frequenti esposizioni del

SS. Sicramonto. (N)

-- Traté de la Clôture des Réligiones.

Paris, 168t., Dezallier, T. 1. 12. 

XVII.

I Teologi, che avevano trattato sino allora questa materia, non trovavano, circa alla classura delle Religiose, altra legge più antica della celebre Decretale di Boosfacio VIII. Periculoso. Thires so-stiene, che la clausura è stata a loro sempre prescrius. (N)

Trané des Cleches et de la Sainteté de

l'offrande du pau et du vin aux Messes des Morts. Paris, 1721. T. 1. 12 ° XVIII. B 36. - - Traile des Supersitions, qui régardent s les Sicremens. Paris, 1741. T. 4. 14. XVIII F as

Libro pieno di cose curiose, e singo-Leri. (N)

-- Dissertation sur la Sainte Lorme de Vandôme. Amst., 1751. T. 1. 12. ° XXI.

E 7 Un Benedittino di S. Mauro aveva pubblicato un'opera per difendere questa Re-liquia. Ei cerca di provarvi, che questa

lagrima è una di quelle, che sporse No-atro Signore piangendo Luzaro. Tiuera in questo litro confuta questa pretesa del al Vescoso di urino, e a indiruxa Bleis per indurlo ad ordioar la soppres-sone di questa Reliquia. Il P. Statistica rispose a questa Dissertazione, a Tittera replico con una Reponee à la lettre du ... touchant la prétendue Sainte-Larme de Fandôme; Cologne, 1702. (N) Da noi nou si possede

- - Histoire des perruques, où l'on fait voir leur origino, leur usage, leur forme, l'a-leus et l'urégularité de celles des Ecclesistiques. Avignon, 1777 T. 1. 12 " AVII. F 56

L'Autore in quest'opera se la prende cogli Ecclusiatio, che portano la par-rucca: si sossene, cho communaciono a portaria non prima dell'anno tidio, a che sono loro state proibite da Canoni . che sono loco state probitic da Canont.
Eggi era nato a Charters verso il tilat, e
mort sul comincar di Marco 1703. (1)
Thislo (Godf): Dissertatio de Sepalelvo Christi, ad Masth. xxvst. 6o. 8m nel T. 2.
p. 158. Ther. Theol. Philol.
Thilonis (Christiam) De Theodorice. Busicio,

ciasque genere et patria. Wittembergae, Gerdenius, 1750. T. 1. 4. P.C. VI. C. 15. Tholosaus (Georgius) De Nuudinis et Mer-catibus, Sta nel T. 8. di Grevio Thee.

Antiq Rom Thomse Wratislaviensis Episcopi Litterse, per quas amotis Clericis subrogantur Monachi Castercicoses in Comobio S. Marine Weatislav. An. 1269. Stanna nel T. 8. p. 252.

di Acher

th Achery.
Thomse ( S. ) a Villanora Conciones Sacrae.
Completi, Ramerez, 1581 T. 1. fol. IV, K. 1.
S. Tommaso di Villanora, così detto dal luogo della sua nascia nella Diocesi di Toledo, nacque nal 1488 Entro nel-l'Ordune degli Eremiti di S. Agostino. Fu Predicatore ordinario di Carlo V., e Vencoro di Valessa: mori nel 1556. ( Dalle Lexioni del suo Off. pr. estto li 18. Settembre )

Thomac (S.) Aquinatis Summa totius Those

Ingiae. Colon. Agrip., 1640., Egmond. T. 10. 24. NIX. B i. --- Quaestiones Dispotatae. F.

 Summa Theologica, cum appendicibus
P. Seraphini Capponi a Porrecta, notis bi-storicis, ac dogmaticis P. Jo. Nicolaji, ac Dissertationillus Bernardi Mariae de Babeia. 176a., Raymundus. T. 51. 12.0

Neapoli, 176 XVIIL D 1. --- Secunda Secundae. V. ne' Codici MSS.
Questo celebre Dottor della Chiesa na-

Questo celebre Dotter della Chiesa ma-cepte in Aquisto nel 1236, e mori nel 1276 (\* Trith. de Seript. Eccl. ) Thomse (S. ) Martyi Gantaniensus Archie-piscopi Passe, edita sile Everdos, qui ima-tyrii ejas tempore crucem ante Den marty-rem pertalut. 36s nel T. 5. p. 1757, di Marcoc Then. Now.

Thomae Archidiaeoni Spalatensis, Historia Sa-Ionitarum Pontificum, atque Spalatensium. V. Locius.

F. Lucius. Questo Storico nacque nel 120a, e 2001 not nel 1262. (P. le Note di Gio. Lucio in fine de R. Dalin. et Crust J. Thomann. F. Struvini, Acta Litt. T. 1. F. 6. Thoman (Lupus ) F. Froman Bodacalies.
— Lupo Thomas era Gessita, e acrise il sus Percento Barouserium sul finisie.

del 1761

Thomasius (Jac. ) F. Struvius, Act. Litt. T. 1. 7.

 Quattor Insignia Evangelistarum, Sian nel T. a. p. 5-7. Thes. Theol. Philod.
Quanto celebre Filosofo, Storico, a Professore di Eloquensa a Lipsia, moque în detta città a 25. Agosto 1622., e ri

mori nel 168; ( Moreri )

Thomasii ( Josephi M. Cardinalis ) Opuscula
Critica Panhormi, 176;, Bentivenga T. 1.

benowi (Joseph m. Commun.) open Critica. Panhormi, 1764, Bentirenga. T. I. 4.º XVII. D 28.

Questi Opuscoli sono i segmenti: 1.

Indicalus Institutionum Theologicarum Veterum Pateum. = 2. Preci Fermenti. nova exposicio. .... 3. De Fermento, quod dabatur Subato ante Palmas in Consustorio Lateranensi = 4. Indiculus historicus Subscriptionis Nicaenae Fidei factar denegative Anathomatismo Arri ab Euseuo et Ilsrognio Episcopia, etransdesa-que depositionis, et exilis da alias cau-sias. — S. De S. Heronlina Episcopo Pe-rusino et Martyre. — 6. Scrittura, nella quale si proes, che l'Institutione della Fria quarta in Capille Jejianii è attai prima di S. Gregorio Magno, contro l'opinione del Monardo. — 8. — 1. aliquet monutornorum veteris moris, ucebantur in celebratione Missarum aire pro se, siva pro slits an 8. Appendix ad Breviculum supradictum. == 9. Animadversiones in rigorosam Regularium vitam

communem. =
- Opuscula Canonica. Panhormi, 1763.,
Bentivongo. T. 1. 4.º XVII. D sq.
Questi Opuscoli soso: 1. Censura adversus Librum de Origine Regaliae Cas-

paris Audoul, em 2. Direcretatio, An licite ordi possit Schismoticis una ex octo Ecoedi possi Schismoteris una et cete Ec-elesis Cathòlicae Gomunisioni Spizzae in Albuna etc. = 5. Memoralis Indicalus veteris et probate in Ecclesia ceassen-dinis cenordrodii indulgrania moderata. - 45. Tra Dubia = 5. De Officio Thos-logi publici Interpretis S. Scripturae in Ecclesiis Cathodrodibas. = 6. De privato Ecclesiis Cathodrodibas. = 6. De privato Ecclesiis Cathodrodibas. tra Chorum . 111 7. Ordo temporis servandi in recitatione Officii Ecclesiastici = 8. Adnotationes Miscellaneat in Musale Ro-manum = 9. Notabe in Duba proponova impressione Missalis, menda pro nova impressione Mesalis. Riflessioni intorno ad una maova Acc denia di Liturgia. = 12. Adnotatio ad petitionem non Festi de Patre Acterna 15. Votum super petitione titali Patris mostri in oratsombus ad Officium et Missam. == 14. Riflessioni sopra le Osserva-zioni fatte al Libeo della Dottrina Crietiana del P. Imberti. = 15. Judicina in crasuras adversus Lab. ms. Agnelli Ravenustus cum notis P. Bacchini. = 16. Addenda et emendanda in Libro Aguello-Bacchini = 17. Rilessioni sopes la rigo rosa vita comune de Religiosa. = 18. A-nimadversiones ad Bullam Clementia VIII. de largitione muntrum.
- Institutiones Theologicae antiquorum

Patrom. F

Patrima. P.

- Opera ceasia, ex recrasione Antonii Francisci Vezzooi. Rozase, 1747., Palea-rini. T. 7, 4 ° VI. D io. Con elligis dell'Ausore incian da Ar-nalda V. su Westerlaut. T. I. Sacrorum Eddisorum Veteres Titoli.

T. H. Padterium juxta duplicem editionem. T. H.I. Padterium perpetua interpretatione T. IV. Besponsocialia, et Anthiphonaria Ro-

T. V. Antiqui Libri Missarum Rom. Eccle-

T. VI Codices Sacramentorum pongentis an-

T. VII. Obre i pezzi notati ne' due volumi degli Opusculi Cricici o Canonici di sopra mosti, e descritti, conticne i seguenti: 1. Musa ad postulandam honam morein. au 2. Orationes, et Anthiphonse petendie a re-petation morte laberationi accommodatae, 5. Officiam Dominicae Passionis Ferise v.L. Parasceve majoris Hebdomadan secondum Ritum Graceum = 5. Practito ad Sprea-Jum S. Angustini . = 5. Raccolta di lettere. = 6. Vera Norma di glorificare Id-ruzione del modo di assistere al S. Sacrificio della Messa. = 9. Escreisio cotidiano per la famiglia = 10. Contuzione delle Monache Benodstine del Monastero di Parma nella Diocesi di Girgenti.

--- Romana Bratificatio. F. Bestificatio.

Il Ceel. Tonan nacque in Licas a 12 Sentembre 16/9, e meri in Rona a 1. del 1915. (Mongit Biblioth Scul.) Thomas (Christian) Naccoram Jurispeudentize Romanze Antrjustinianeze Libri dao. Editio Secunda, Halze Magdeburg., Salfe-

disa, 1707. T. 1. 4.0 XXVI. D 17.
Si trorano ancora pel T. 8. degli O-

puscul. Parior.

— Contriba circa Pracognita Jurispredentie in suan Auditori Thomasani. Iadem Typia, 1710. T. 1. 4 ° XXVI D 18.

— Notar ad singulos lentitutionum et Pandectarum Tiralos, varias Juris Romani andectarum Tiralos, varias Juris Romani bodito. nectarum Titulos, varias Juris Romani an-tiquitates, imperimis usum escum bodir-mum in Foris Germaniae osterdentes, lisdem Typis, 1913. T. 1. 4° XXVI. D 19.— - Historia construitoni inter Imperium, et Secredotum berriter delineata ad Sarculum

XVI. usque. Indem Typis, 1792. T. 1. 8. 0 XVIII. A &

. . . Cantelae circa Praecognita Jurispeuden-

 Contelas circa Praecognita Juraspenson-tra Ecclesiasteas Editais Secunda auctior.

Indem Typis, 1752. T. 1. 4. ° XVII. D 8.

Instructionem Juraspendestics Divinos Libra tres, in quibus Fundamenta Juras Naturalia secundam Hypotress III. Pufendorfii perspicuse demonstratus etc. lisdem Typis, 1750. T. I. 4 ° XI. A 14 --- Dimertatio de Injusto Pontii Pilati Judicio ad illustrandum Matth. XXVIII. 2, et

seq. Mare. xv. 1. et seq. Lnc. xxttl. 1. et ...... Lnb. xvtt. 20. et seq. Mr nel T. 2. p. 343. see, Mice. xv. 1. et see, Linc. xxutt. 1. et see, Joh. xvt. 20, et see, Xen nel T. 2. p. 545. Then. Nov. Theol. Philol. Quette famous Gaucesonalto, Consi-gliere Intimo del Re di Prussa, Direc-tore della Università di Halla, e Primo Professora di Diversità Civilla.

Professore di Druto Civile, meque Lipsia a 1. Geneuro 1655., e mori a 25.

Scitembre 1798 ( Moreri )
Thomasini ( Jac. Phil. ) F. Tomasini.
Thomasin. ( P. Louis ) La Méthode d'étudier et d'ensegner chrétiennement et solide-ment les Lettres humaines par rapport aux

mont les Lettres humainen par rapport aux Lettres Divinise et aux Ervitures. Paris, Mugnet, 1831, T. a. 8.° XIV. D. 3. — Michole d'éculire et d'energuer la F. Ervitore Sinter, en les réduises et de menguer la l'Elevitore Sinter, en les réduises tions à l'Hebresco. Paris, Rosallend, 1953. T. 2. 8.° XIV. D. 5. — Traité de l'Unité du l'Eglice, Paris, Rosallend, 1653. T. 2. 8.° XVII. D. 17. — Traité du la verdier du monarque des l'aux des l'aux de l'experiment de l'Unité du l'Eglice, Paris, Rosallend, 1653. T. 2. 8.° XVII. D. 17. — Traité du la verdier du monarque des

Juremens et des parjares. Paris, Roulland, 1693. T. t. 8. ° XVII. D. 19. - Traité de l'Aumône, on du bon usage des biens temporeis. Paris, Roulland, 1693. T. 1. 8. NVII. D 20.

Trainé des Fêtes de l' Eglise. Ibid. 1697. T. 1. 8. ° XVII. D 21.

-- Truit des Pries de Legues ...
T. 1, 8 ° XVI. D 3.

-- Truit de Negoe et de l'Iuser. Biel.
1957; T. 1, 8 ° XVII. D 32.

Truit de Negoe et de l'Iuser. Biel.
1957; T. 1, 8 ° XVII. D 35.

T. 1, 8 ° XVII. D 45.

T. 1, 8 ° XVII. D 55.

Truit de l'Olice Drius pour les Ecclessisses et les Laispes. Biel. 1959. The Colorador Communication of the Colorador Communication de Verlà Del Berzensisson Tensus Utiess.

E quano il Sconde Velanes di unit.
E quano il Sconde Velanes di unit.
Fopras, el dual festame il prime. Il

l'opera, ed usci frattanto il primo. Il Primo Volume, che tratta di Dio, e dei suoi attributi fa pubblicato dall' Autore nel 1683, ed il Terro comparee nel 1689, e contiene i Prolegomeni della Teologia, che sono seguiti da Trattati della Trinith e della Gezzia. (N) Questi due

nith e della Gerain. (N.) Questi due volumi da noi nos ai passeguio. — Glossatium Unaversale Ilebraicum, quo di Hebritoni Inguese Gottes, Inguiase et dis-lecti peze omne revescature. Parisis tra En sepon del P. Thomassin in questi-opera è di mosteree, che la parelle eleve con radici, il code sono nata la parole della più porta delle lingues, a per code è come il cestro di tutta. Paroditiona seguenta che il Testo Ebreo della Bibba è come il centro di tutta. Perudicioro spresa in tanti i libri di quabanque sissi fingua. Ma egli non era abbastuma abile nelle lingue orientali; ei luo sistema era assi pero verissanie per riuscire nella san impresa: la maggine parte delle suo ctimologie sono stemate e poco natorali. (N)

-- Dissertationes in Contilia General Particularia, 1728. T. 1. fol. V. I 24

Schbene l' Autore procesta in quest'o-pera delle Osservazioni sopra i Concilii Generali, il auo unico scope frattanto è di mostrarvi, che appellarsi al Papa è lo stesso che appellarsi al m Concilio de merale. L'Opera dispiacque al Clero di Francia, per li principi, che consessera, opposti alle massimo della Chicsa Gallicana, e nou fu nionte accetta ella Corte di Roma per certi principi oppostusimi a quelli del Bellarmino, e del Baronio. Dovevano emere più volumi; ma le con-

traddizioni, che provè quetto primo, im-pelirono l' Autoro di andar più oltre. (N)

podirmo l'Ancor di andre pri citer. (N. -- Vetta et Nuz Eclessa Dicipiliani, circa Benchin, et Ibendicarira. Eliza Ferti In-Benchin, et Ibendicarira. Eliza Ferti In-liana. 7.5. (d. V. K. 8.).

Bi queri opera, che fi arrita e pub-licitet primi in Francore, e che la seco-bilitate primi in Francore. (e che la seco-luci primi di presi di primi di primi di in Islaina, namentata e potta in migliore delline, e sa forre dire Compedi in Francore, una del Tromaso Lorois condo cilevare i difetti dell'opera del Thomason, con termina il mo giudino. a vanno Eliza men di uno del ringliore, > questo Libro non sia uno de migliori, > che si possono leggere: che non con-a tenga dello eccellenti istruzioni per lo n governo Ecclesissico: può esser riguar-n date come un'ampia raccolta, elu so-» per ogni soggetto mette sotto gli occhi » de' Lettori un gran numero di auton rith, che non potrebbero trovarsi se » non dopo infinite ricerche. s ( N ) Questo celebre Autore era nato ad Aix

Obsto certain Autor et a ma ad Alt.

mella Frovensa z 88. Agotto (154), e
mori z 25. Dicembre 1655. ( Idem )

Thompson (George) P. Nousarcii.

Giocgio Thompson eta Scouzae. Traduse in Frances l'opera di Gia. Nompurcil, intitolata: Ouverture des Secrets de l' Apocalypse. Se il suo Autore era memico della potestà del Papa, non lo era meno il Traduttore: lo mostra nell' Indi-rizzo alle Chiese Riformate di Francia, a di

altrove, che trovasi dopo la Prefazione dell' Autore.

dell'Autore.

(dell'Autore.

(dell'A Autore era nato in Ednam nella Contra

di Boxburg agli 11. Settembre 1700., e morì a 27. Agosto 1748. ( Da una Nota mori a 27. A Therii (Raphaelis ) De Isasci Cassuboni mermortisque causa, Epistola. F. Casan-

boni Egistolas .

Il Thorio, Medico e Posta fisel in Inglitherea acto il Re Giazomo I. Meel di paste a Londen nel 1629 (\*Morri) Thorndicii (Heisbert i) De Ristolo se Jure fineredi controversia Ecclesse, Disputatio, Londini, 167a., Raycroft. T. 1. fol. VI. D sq. Torndike, della Religione Anglicana, ucaso irrepressibile, e d'un gras supere, em Canonico della Chiesa di Westmin-

ater, e vivera sul finire del secolo XVII. Thryllini ( Georgii Frid. ) De Bibliotheca Scholiattarum universali adornanda, Obser-Scholistarum universali adornanda, Ota

Thuani (Jac. Augusti) Historianum sui temporis ah auno 1543, ad 1607. Libri exxxviii. Accedunt Thuani Commentariorum de vita us Libri Vt. Aurelianse, 1600., Roviere.

ua Libri VI. Aurelianze, 1600a, Roviere. I.

L. in fol. PC, VII. H. 12.

Con effigie dell' Autore. L.

Editione fu fatta versimente in Ginevra, e in molit etemplori porta la data
di quetta città, ma perché questa noue
era odisso a' (attolici, in molissima etemplari si foca mettere la data d'Ocleana.
La quetta Sepan l'Autoriana and maria. In queva Storia l'Autore parla ugual-mento bene della politica, della guerra, e delle lettere. Gl'insecess di tutti i popoli dell'Europa vi sono aviluppati con molta imparasità, ed intelligenza. El son pinge ne come Tacito, ne come Sallustio; pinge në core Tarito, në come Sallastio; ma strave come si dee strave una Storie Georcia. (N. D.) i giuliji di vari Let-terati sali merito di queri opera e dei suo Autore, si posono vedere nël T. 3 delle Memore de I. P. Nicevas. -- Do Be Accipierrai. Venetiis, 1755., Albriai. T. 1, 4. P.C. XI. D. 11. Colla traduzione s fronto in verel in-lum fatta de G. P. Bergustissi.

Quesco celebre Serittore nacque in Parigi a 9. Ottobre 1555., e mori li 17. Maggio 1617. (N) Thorydida de Bello Peloponnesiaco Libri octa,

oum adiocacionibas integris Hene. Sephani et Joan. Hudsonii, ex recessione et com notis Jos. Wasse, necon snimadversionibus & variis dissertationibus Car. Andreae Dukeri, eum Indicibus locupletisumis, Gr et Let. Amstel. 1751., Wetstenius et Smith

1. 104. Al. N. 10. Ottima edizione, la nota l'Arvood; e lo Schoell, T. 11. P. 111. p. 105, parlando di quaest eduzione, acrive: a l'edizione di Guasappe Wasse, e di Carlo Ducker segua epoca degua di memorio. In essa segua epoca degua di memorio. In essa si è riunito tutto ciò, che trovasi sopra Tucidide negli antichi Commentatori. Il lavoro critico del Wasse à molto huono; leves critico del Wante anobe broun-na quanto agganes di un el Duder à ma quanto agganes di un el Duder à tra quanto agganes de la Corta, e a frança de la Corta, de la Corta, e consistente de la Corta, de Corta, de la Corta, de la Corta, de la Corta, de la Corta, de Corta, de la Corta, de la Corta, de la Corta, de la Corta, de Corta, e la corta, de  la Corta, del Corta, de la Corta, de la Corta, de la Corta, del la Corta, del Corta, de la Corta, de la Corta, de la Corta, del la Corta,

onnee dicendi artificio mea sententia fiscile vicit, ut verborum prope numerum sententiarum numero consequatur; ita porro verbie aptue est el pressus, ut neccias atrum res aratione, an verba sententiis illustrentur. ( De Orat L 2. ) Comporandolo poi con E-rodoto, dice: Hune sedati instar amrodoto, dice: Hune sedati instar am-nis, Thucydidem vero incitatiorem ferri, et de bellicie rebus cansre etiam ummodo bellicum. Fra tanto virtà di Tucidide apparisce troppo manifesto un visio, che e quello della oscuestà: la confessa lo asesto Cocrene nel Brutue, ove lo mette fra gli Scrittori, che grandes erant verbie, crebri cententiie, compressione rerun breves, et ob sam ipsum causam interdum obecuri.... Ipone illas Thucydidis conciones ita multas habent obscuras abditasque sen-tentias, viz ut intelligantur, qued est in oratione civili vitium vel maximum. È circa allo stile così lo ssesso Gorrone: Thurydides praefraction, nor sale,

at its dicam, retunder.

Thailber ( Don. Vincent ) F. Mabillon, Ouvrages poethur

-- Histoire de Polybe nouvellement traduite du Gree, avec un Commentaire, ou un Corps de science militaire enrichs de notes

Lorpe de sonnen malitane carvich de notes crisquisse se historiques et de figures, par Me de Felard. Amet, Chitefain, 1753. T. 7, 4, 9 P.C. IV. L. 1.

Thuilber, Rosedittino della Congregatione di S. Matte, ce nate a Cocy nella Diocessi di Laon nel 1683., e mori Prisce will Abbaria di S. German. del Paul del Conference del Paul del Pau nell' Abbaria di S. Germano de' Prati

nel 1756. (N. D.)
Thuringia Sacra, sive Historia Monasteriorum
quae olim in Thuringia floruerum. Accedunt Sun. Reybers Monumenta Landgraviorum Thuringiae et Merchionum Mistage, words four-ingule to internation white, which is to encode a, intumerisque figure across et nigible adormets. Francol ex offic. Weldmanniam, 1757. T. 1. fol. IX. G 7. Thylesii (Autonii ) Libellus de Coloribus. F.

Il Tilesio era Coscenino, e viveva forse nel XV. sceolo.

Thyraei ( Petri ) De apparationiles spirituum Tracutus duo. Colon. Agrip., 166a., Cho-linus. T. 1. 4. ° VII. F 26.

Libro curioso, in cui l'Autore vi con-futa molte favole, e ve ne adotta delle altre. Egle ere Gesuita, noto a Nuy nella Biocesi di Colonia nel 1546., e morto a Wurtzbourg a S. Dicembre 1601. (Solwel)

F. Rosto Illustrata. Thysius (Antonius) V. Rosto Illustrata. Fascicul. 4. Opusculorum.

Faccial. 4. Operations:

- De Ergolds. A Abelianism in Califolia and T. S. & Greater State State of T. S. & Greater State Stat

magniore del Palirao dei S. Marco in Romas, donato da Pio IV. alla Repub-blica di Venezia, aveva fatto dipingere i Fasti Sacri non solo della città, ma di tatte lo Stato Veneto. Volle poi illustrarie con un Commentario, ch' ci pubblicò un Roma nel 1750, col titolo segurate: Tiara et Purpura Veneta Romae ante annos eiginti penicilli opificio adumbrata in Aula majori aedium Card. Tit. S. Merci, appositie tautum nominibus Pon-tificum et Cardinalium Venetorum, nunc istorum elogiis ez Ciacconiano opere depromptis, novisque ad han annotationibus in publicum prodit. Ex Typ. Ant. de Rubeis. L'Open però

era restata imperfetta, e il nostro Autore, che è Gio. Girolamo Gradonico, Autore della Brixia Socra, l'ha continuato in uesto volume, che lia diviso in tre parti La prima contiene l'intera opera del \*\*\*

Ca Quirine; la accorda gli Elegi de Cardi-nali Veneti da Benarda Navagero sino a Carlo Rezsonico; la teras lo aggiunos e le note a totta l'opera, E ornasi di quattro Taralo incise in rame, che rappresentano i Dipinti del eenosto Palazzo di S. Morco.

di S. Marco.
Tibuldeo ( M. Antonio ) Capitoli non più
stampati, con una Prefasione del Sig. Ab.
Danani. Stampo nel T. 19. del Calogierà

Any Tibaldeo, Poets, viveva nel xxv. secolo, as Rhetor. F. Rhetores Selecti.

Questo Tiberio, che scriise Delle Fi-

gure di Demostene, è autore d'incerta eti; no enteriore certamote e Surla, che lo cius. Il Galle, che lo pubblico nella uni Raccolia de' Retori, lo chiuma: Scriptor antiquas, elegans, et brevio. Scriptor antiques, elegans, et brevis.
Tiliani Panegyricon. V. Rev. Alaman. Script.

Thèan Passeyricon. V. Rev. diamon. Script. Thoilis. V. Comilius. Thoilis et il più eleganes Scrittece di Elegio Latino: mori 19. anni av. G. G. Arecod V. V. Van Til. Tilgaeri (Golderedi) Epitosla de nevo opere Nomissanico-literario. Siz mel T. I. Mi-

Geell. Lipsiens.

Questa lettera porta in fine Ia data di
Lipsia 28. Dicembre 1716.

Tilii (Jonnis) Respublica, sire Status R.
Gallino, P. Resp.

— De Rebus Gallicis libri duo, mane pri
De Rebus Gallicis libri duo, mane pri
Company and distribute a libri duo, mane pri
Company and distribute a libri duo, mane pri-

De Robin Gallich libri das, more pri-mens librie reddin, Aconsenzu Virecani Lopani de Magistratikas et Pranfetturis Francisum Lib. III. Francis (al Meea, Wedshitus, 18-y; T. I. Sci. PC. VII. F. y. pit estate, che sa abbas 1991 in Storia di Francia. Il 190 Austee, ell'era dos-tismos. In riempi di necede curiossi-me, di Estratti di biossi Austei, e di Che Lowe, Biblioth, Hint. de Francia.

(le Long, Biblioth, Hiet, de France)
Tilladet (Mr. l'Abbé) Dissertation an sujet
de quelques endroits de Tacita, et de Vel-

resecut entierrenent opposis ser les mêmes fuits. F. Memorres de Litterst, etc. T. a. p. 457.

Giovanni Maria della Marque di Talladet narque verso il t65s, nella Valla di Tilladet nell'Armagone. Professò la di Tilladet nell'Armagone. Protesso se arm: ma aldatacciò quindi lo stato Ec-elessatico, e si ritirò nella essa de preti dell' Oratorio: fu membro dell' Acrade-

dell'Orasonio fu membro dell' Accides a botto dell'Accidente mori a Versilles a 5. Luglio 1715. (Biogr. Univ.) Tillemont de la Niai) Monaices pour ser-vir è l'Histore Ecclesiatiques des six pre-miers Sircles. Para, 1655., et suiv., Ro-bustel, T. 10, 4, 3 VIII. 6 So. -- Altra Eduisse. Bruxelles, 1694., Frick. T. 18. 32. 2 XXI B 7.

» Queste Memorie, dice il Du-pin, » T. 38, sono di una ricerca quasi infi-» nita, e composte con intia l'esuttezza » possibile. Le note, che si trovano in fin ne d'ogni volume, sono eccellenti, e

n se d'ogul volume, som eccelenti, e 3 di una cruzica estatissima. 9

- Histoire des Empereurs, et des autres Princes, qui ont regoé les aix premiers Seceles de l'Égies. Paris, (1594), Robastel. T. 15. 12. ° XXI. B 55.

- Altra Elisione, Venise, 1753, Pitteri. T. 6, 4. ° P.C. IV. L 8.

Questa Storia, e le Memorie, sono due

opere tirate dal seno degli Amori e guadi, apesso tessute co loro propri mini: esse esprimono fedelmente il senso, e sono scritto con un ordine, una giustraa, ed'uns precisione, il cui rito non si fa ben sentire, se non da co-

loro, che lian provisto da se siessi, quanto oloro, che han provisto da se Messi, quanto costino queste sorte di travagli.

Reflation de la vie et de la mort de quelqua Refligieura de l'Abbaye de la Trappe.
Pera, 1717., de Landre, T. G. 52.°
XXIV. F. 5.

- Vis du Rev. Pere Dom Armand Jean de la Besuillire de Ranci, Abbé et Reformatura de la Trappe. 1715. T. 5. 12. ° XXIV.

C 16.

Con efficio del Rancè, pinta da Rigault, e incisa da Daslos. --- Vie de Dom Pierre le Niin. P. Da questa Vita si ha che quesso Re-ligioso ed antico Superiore dell' Abburia

ngroo ed antro Superiore dell' Abbinia della Trappa en antro a Parigi a 25. Mars-so 1650., e morì a 14. Decembre 1713. Tillotsee (John.) Sermona, London, Chawel, 1700. T. 15. 8. e in latt III. E 4. Con effigie dell' Autore incist da R.

White. Gl'Inglesi riguardano il Tillotson como un nomo, col quale gli Oratori Francesi non possono ener posti in peragone, ma non sarchbe difficile mostrar l'anginstizia

non archbe difficile motter l'inginitain di quasta peransione. (N. D.)

— Sermons aur diverses matières impèrance, traduita de l'Anglois, par Jean Barleyre, Annet, 1754, Humbert, T. 7,23,° in let. V. F. 1.

Questa Tradurione oscurò quella fata.

Questa Traducione oscuro questa usta da Alliño, che non un per altro atrivato, che al T. 2. Nel Duion. Bildonge, di Partigi è nestati. Buona editione come la precedente del 17:28.

Gio. Tillotnon, della Religione Auglicana, nacque nella Casta d'Yord, nel 1850, fia Arcivescovo di Cantachery, e

morl a Lambeth a 22 Novembee 1694 Burnet dieeva, che Tillotson avega idee nette, lo apirito brillante, lo side più paro di qualusquo sitre de loro Teo-logi; che ad una rara pradenza accop-piava tanto candore, che non vi fa alcua Ministro più universalmente amato e stimato..... Nemico della penecualone, e stimeto.... Nemico della persecuzione, ed attercardo gli atei, niuno contribul più di lui a ricondurre i cittodini di Esta-dra al Culto Anglicano. (N. D. T.) nati Lorn Tratattu de ancua mundi. P.

Platenis Opera.

Ouesto Trattato trovasi nella maggio parte dell'edizioni di Platone. sostengozo, chi esso uon sia, che up e-stratto del Dislogo di Platene, che porta il titolo di Tioreo. Altri eruditi al contrario hanno accusate Platone di esseni valuto dell'opera del Filosofo di Locri

di cui era stato discepcio, per comporre il soo Dialogo. Fiori 38a: anni av. G. C. ( Schoell T. 11. P. 111. ) moclis Excerpta ex Comoediis. V. Excerpta. Timocle Ateniese apparteneva alla Commedia mezzana e vivera verso il quarto secolo av. G. C. ( Schoell, T. 11.)

Timothei Apostoli Martyvinan, P. Martyvinan, Timothei Episcopi id Ecclesium Catholicam Libri IV. Stanno nel Vol. Antidotum contra haereses . V.

Questo Timoteo è un nome fittisio. L'Autore non volle palesarsi : prese que s Onore alla Divinità. Itaque, diec Salviano Marsiliese nella soa Prefazione, cum legis Timothesim ad Ecclesium scripsuse, hoc intelligere debes, pro honore Dei ad Ecclesium scriptum honore Dei ma excussione Dei esse, mo polius ipsum honorem Dei seripla misisse; quia recle ipse seri-peine dicitur, per quem factum est, at scriberetur. Hac causa igitur in titulum libellarum Tenathei nomen inscriptum est; congruum siquidem Scriptor ille existimavit, ut cum in honorem Det libellum scriberet, ipsi

Divinitatis honori titulum consecraret. Generalio, ed Onorato, che lo copia, rapportando un Timoteo Vescovo ann cono se non se Timotheus Episcopus composuit librum de Nativitate Domini comporuit libram de Nativatate Denniu secundam carsean etc. Non suppisso, se il Timoteo di questi due Scristori sia lo stesso, che il Timoteo di Salviano. Questi non fi senzione del Libro de Nativistate, siccosse queglino non fanno nessun conno de' quattro libri scritti alla Chiesa Cattolica. Giovanni Sicardo, Autore della Raccolta sotto il titolo di Antidotum contra harreses, pella um Dedica a Sigismondo Ro di Polonia, chiama questo Timoteo: Elegantem sane si

Itoline vetustatie pereruditum.
Timeshei Presbyteri Hierosolymitani Homilin
de Propheta Simeone, Christum in ulnas
accipiente, Ge. et Lat. Sta nel T. 15. p. 845.
Biblioth. P.P.

- Oratio in Crucera et in Transfigurationes D. N. Jesu Christi. Sta nel T. z. p. 409. di Gressero, de Cruce.

Questo Scrittore visse probabilmente nel IV. secolo. ( Dall Index Alph.) Tiplarmi Deprecatoria ad Virginem Elegia,

V. Poetae Christiani.

P. Pectae Christiani
 Tirequilli (Andrase) De Legibos coomabia-fibus et par maritali Parisais, 1545. Parvas. T. i. fol. X. E. 22.
 De Nobilitate et Jure Primogeniorum.
 Tercia Echico bocupictor.
 Lugd., Revillua, 1555. T. i. fol. X. E. 22.
 Questo celebro Gaurecconalto Francese

Quisto offeliro Guarconnalto Francese fioriva nel secolo XVI. in Fontaine - le-Comta sua patria, ove fu Lisogorementa Givile, poi Consigliere nel Parlamento di Bordharux, e quandi in quello di Parligi. Morì in esà decrepita nel 1558.

( Moreri )
Tirini ( Jacobi ) Comment. in Bibliam Sacrae
Vulgatae Editionis. V. Eddia Sacra.

Vulgaza Editionis. F. Editia Secra.
Tsora, do la santi dei Grass de Latres. Lassante, Gresset, 1955; T. 1. 2. N. XV. Estatante, Gresset, 1955; T. 1. 2. N. XV. Estasante, Gresset, 1956; T. 1. 2. N. V. V. Estadiro, acque ta Grucay en glosse de
Vard, il 20 Marzo 1970, e mori 1 Losanta a 1 S. Gugust 1970; Elliper, Unial/
Josephania Caracteria de Grasset, 1954; 1854; T. 1. 8. N. V. V. EstaSpris 1854; T. 1. 8. N. XV. EstaSpris 1854; T. 1. 8. N. XV. EstaLa Caracteria execultura Melantama de
J. C. Excappita execultura Melantama de

Joinnem, Lugd., Rovillius, 1547. T. 1. 8. 9 XIV. D 3e.

Ouesto vol. contiene dello stesso Autore l'opera segucate:
- Paraphrastica Élucidatio in Librum Joh.
Paristis, Marnef, 1550.

--- Elucidatio in omnos Pialmos jurta veritatem Vulgatar, et Erclesae avitatae edi-Adjuscts est Elucidatio Canticorum, quie Ecclesiasucas usus appellat Ferialia. acuerpiae, Notius, 1575. T. 1. fol. III. O g.
Titelman, natiro di Hassel nella Diocesi di Liegi, di Francescano si foce Cappacciano in Roma nel 1557., e modi sel Anticoli vicino a Bonas il 12. Settembre 1563. / Du-pia, 7. 3o. j.

Tid Bostrorum in Arabis Episcopi Libri tres contra Manichaeos. Stanto nel T. 4 P. 2. cal. 877. Biblioth. P.P. e net T. s. p. 156. Then. Monum. Ecoler.

Thee Monum. Ecoles.
--- Commentarius in Essagelium Lucae Ge, et Las. T. S. p. 762. Biblioth. P.P.

Il Bellistmuo dice non ence quasio Commentario dello atriso Tito, giacchi dello Commentario Commentario. Colla Messagelium. egh cita Crisostomo, Cirillo Alexandrino, e Pelusiota, i quali eran fanciulli, quan-d'egli mori sotto Valente. ( Dall' Index

Alph, )
--- In S. Lucam. F. Corderius.
--- In Mattheom. F. Corderius.

Questo Vescoro di Bostra, era Be reth, nell'Arabia Petrea, che dal temio è chiamuso: Vir in divinis Scripturis eruditissimus, et in ercularibus literia egregie doctus, ingenio acer et vehemens, listi nel 510., o moti sotto referment, fisei nel 530., o mori sono l'Imperadore Valente. (Tritte de Script. Eccl

Tittelii (Augusti) De Camelo per foranen aeus transvuste, ad illustrendrum Natth. XIX. 24 Observatio. Sta nel T. S. Miscell. Lip-

- - Dissertatio de Pseudo-Messit, Gede Math. xxvv. 28. designato. Sia nel T. 2. p. 258. Then. Nov. Theol. Philol. Tatiburg Ephemerides. V. Ber. Aleman. Scrip

Questo Scristore era Monneo di S. Gallo, e scrisse le sut Efemendi nel 1272, eo me si vede dal MS, trorato nel Mosastero di S. Gallo. ( Dallo Notiz. in princi della Race. Rev. Alam. Script.)
Toepfor ( Heor. Andrese ) Desertatio de Tiara

Toepfor (Hoot Andrees ) Descritos de Tara Pontificir de D'anni ansoran Socredoum. Sta nel T. 13. di Ugeltos. Tagel (Immanoréu) Diarratio de Orthodo-no, et Orthotomia in Ecclesia Ministre requisita, ed Th. 12, p. 16. Teles. Theol. Philos. Tomard (Nochal) I Ewageliceum Harmonia Genera-Intina. Partisis, Camoiny, 1907. T. 16. mar. I. E. 1.

Opera eccellente con note dotte sopra la Cronologia, e la Storia. Questo Scrittore peritsismo delle lingue orientali, e dell'Antichità, naoque iu Orleans a 5. Marzo 1629, e mori a Parigi a 5. o 6. Gennaro 1706. (Moreri) Tolandi (Jounna ) Adriaidaemon, sive Titus

Livius a supervisione vinducatus. Acco-dunt Origines Judzicze. Hague-Count, Johnson, 1709. T. t. 8.º XXIII. A 25. eubmon, 1703. T. 1. 8.º XXIII. A 25.
Open rapportata dal Vogt fer l'ilori pui
rari, pecche fu soppensa, e nel Dizion.
Bibliogr. è notata più rara d' nel sitra
open dello stesso Ausvec, instindiata Panbristicon, sur Pormula solution. dalitatis Socraticas. Cosmopoli (Lon-dini) 1750. in 8.°, libro, che è il trionfo dell'empietà più sfrontata. Il Toland era nato in un villaggo presso a Londonderry in Irlanda aci 1071., e morì a Londra a 21. Marzo 1722 (N)

Toleti (Francisci ) la Sacrosanctum Joannis Evangelium Commentarii. Homac, Torne-Evangelium Commentarii. Romac, Torne-rius, 1588. T. 1. fel. III. O 10. -- Altra Edizione. Romac, ex Typogr. Va-tionas, 1590. T. 1. 4. 9 II. II 22.

- Commentaria in prima XII. Capita Sa-erosancti J. C. Evangelli secundum Iaican. Romse, 1600., Zinuettus. T. 1. fol III O sa. - Commentarii et Annotationes in Episto-Ism B. Pauli Apostoli ad Romanos. Aeecsserunt ejusdem Authoris Sermones xy. in Paslmum prinsum et triceumam, ac duo in palinum penaum et treeuniam, se uso in ejunicu Egistolae loor Tractitis. Romae, Vallieutes, tiber T. 1. 4.º II. K 24. —— Altra Edinanc. Romae, ex Typogr. Ca-simene Apostol., 160a. T. 1.4.º II. K 25. —— Institutio Sacredotum, ac Poesistentium, In qua connium absolutissima easuum con-Prientine Summs continuar. Venetis, ap. Haeredes Farreum, 1608. T. 1, 5 ° VII.

Il Cardinal Toleto macque in Cordora li 11. Octobre 1532., o 1535., e mori in Roma a 14. Settembre 1595. / Cauccon. 4 col. 278.)

T. 4. col. 250. J. Tolhi (Jacobs) Iosgina Itinerarii Italici, qui-bus contarrotar Antiquitates Sacrae. Tea-jecti ad Rhen J. Halma, 1696. T. 1. 4. °

III. II 22. Contiene i seguenti Opascoli: 1. D. Greporti Nassameni Theologi Carmina Cy-mes inedita, Gr. et Lat. = a. Enthymii gnea inedita, Gr. et Lai. = s. Eathymii Zygaberi Victoria et Triumphas de un-pia et moltiplier. Masudianorum Secta, Gr. et Lat. = 5. Formula receptendi Ma-melsheorum, Gr. Lai. = 4. S. Macani Alexandrus Sermo de excessa Justorum et premtorum, Gr. Lat.

- - Epistolio Iuneraziae , ex re Christ. Hennani, cum figuria. Ametel., Halma, 1700. T. 1. 4. 9 PC. in Ist. II. B 17. Raccolat curroa, nella quale l' Autrer mecenta ciò, che ha ossersato di più notabile ne suci vinggi d' Alemagna, e di Ungheria. Egil em Dottore in Medicina, e Professore Ordinario di Eloquenza, e di Greco nell' Università di Duisbourg : morì nel 9166. (N.D.) Tolomei (Claudio) Rime. Stavaso in Fiori

Il Tolomei, Fondange dell' Accademia della Virtu in Roma, di antica finatghia nobile Senero, nacque circa il 1492., e morì in Roma a 25. Marzo 1656. ( Ti-

meet in Roma a 35. Marro 1026, (Tr-redocchi, T. vrt. P. ptt. ). Temas (Carlo ) La Pessione del Signere con-sederata in dedici stati, e ciascono susto meditato per tutti i giorni d'un mese del-l'amo. Roma del Lameri, 167a. T. 1a. 38. ° in Ist. VIII. A 3. Questo pio Scrittore em Chierico Re-

golare, e vivera nella seconda metà del XVII. recola Tomasini ( Jac. Philippi ) De Tesseris Hospi-

zomasin (Jas. Philippi) De Teorris Hospitalitatis Librer ningdars. Sa. ned T. 9 di Grinorio Thee. Antag. Gr.
— Marus senses Coopeii Votum referentis Dilucciatio. Ibid. T. to.
— De Donerii se Tabellii Votiva. Sta nel T. 1a. di Greilo Thee. Antag. Roos. Questo detta Veccoro di Cittal-Nuora in lettis, nonque in Pedera a 34. No-vember 1537., e mori alla fine dell'amo.

Teorelli, Historia Hasnoniensis Monasteril. Sta 'mel T. S. p. 778. di Marten Thee. Nov. Tomello, dell' Ordine di S. Benedetto, fa Segretario di Balduino, soprannomi-nato Moutano, Conto di Fandra, e fiori ant finire del secolo Xt. ( V. Admonitio

Praevia )
Temitano (Bernardino) Rime. Stanno in Fiori di Rime.

Il Tomitane, Filesefe, Medico, Porta

Il Tomismo, Filosofo, Moliko, Pores, e Grasumotico, oriendo da Feltre, sin-oque forte nel 1506, in Pedova, ore fa Frofissoro di Logies, o nori adi 1576, Tomischi (G. Ausbrogio) Segri e Reflessioni segra i Testri, e giucchi di azzardo. Ve-meia, Occhi, 1755. T. 1. 4. V. I. h. 3. Lossidii (Caubeberu) De veritase Coppera et Sinquisia Domini North deu Chrett et Sinquisia Domini North deu Chrett

in Eucharistia. Lutet. Vascosanus, : T. 1. 6.º Vill. C 12. Tonstel, eccellente nelle Mattemati nella Filosofia, e nella Giurisprodenza, fi uno di quei, che assestrarono Erri-go VIII. di poter rompere il suo statrio VIII. di poter rompere il suo matri-nomio con Caterina d'Aragona, e pubblico un libro per darne le ragioni; ma poi pentitorene, condanno il soo libro, prese il partito della Regina, e morì in

prigioce per la Fede nel 1559, di anni 84. ( Moreri )
Toppi ( Nicolò ) Biblioteca Napoletana, e Ap-parato agli Uomini illustri in Lettere sino all' anno 1678. Napoli , Bulifon , 1678. T. 1.

fol. PC. X. F 10. --- Addution copiese di Lionardo Nicodomo alla Biblioteca Napoletana. Napoli, 1685. T. 1. fol. P.C. X. F 11.

Libria rarissimia est o essi il Vogt nel suo Catal libr rur. p. 685., e nel Dizion Bibliogr. etc. è no-tata: Opera stimata, quando l'essemplare è intero, cioè quando l'esemi-Bapplemento, che è la parte più rura. Il Toppi era Parino di Chieti, ed

Archivario por S. M. Cattolica nel Grande Archivio della R. Camera della Summaria: era nato verso il 1663., e mori in Napoli nel 1681. (Binge: Unio.) Torano (P. D. Agonino Torano, P. Carmo G. B Rime.

Questo Monaco Cassinese viveva nel XVI.

Tornamier e Gotho ( P. Antonio ) S. Bene-detto Abbate Pareiren e Logialasce de Mo-naci, Riedificatore della Chiesa Romana. Historia Mooastica, Palermo, Adamo, 1675. T. 1. fol. X. B to

T. 1. fol. X. B to.

— Rispotta sopen l'Idea congetturale della
vita di S. Rosalia. Palermo, 1650., Bun.
T. 1. 4.º P.C. X. O to.

— Della Presapia di S. Rosalia. Palermo,
Adamo, 1670. T. 1. 4.º P.C. X. O al.

Questo Religiou Casimose, detto Palermo,
per la lunga altassissa, a prelermitano, per la lunga altassissa, a prela Parformacca monastica fatta in ordella.

la Professione menastica fatta in quella città, nacque in Alesmo a 7. Februro attiti, nacque in Alcimo a 7. Februro 1518., u med in Palermo e 8. Agosto 1681. (Mongit. Biblioth. Sic.) Torre (Fittipp della ) Deservazioni spra un l'e-scrizione della ciut di Capo d'Isria. Stanno nal T. et Ad. Calconia.

nel T. s6. del Calogori - Observationes in antiquum Lapidem ex Raphaele Fabretto inscriptom cap. 5. Ilad.

- Explicatio Inscriptionis Tsurobolii Lug-dunenus. Sta nel T. 3. di Sallengre. Questo Archeologo nacque nel 1657, nel Friult. Fu Vescavo d' Adria nel 1702.

net Frunt: Fu Venervo d' Adria nel 1702. e mori a Rovigo, captale della una Disco. a 5. di Febbraro 1717. ( Biogr. Univ. ) Torre ( Orazio della ) Bercoso di Tuna. ( Disco. per l' Essimione al Trono di Ferdi-nando Barbone. 38: nel T. 75. degli Opu-scoli di Aut. Sreil. V. Opusoli.

Torre (Alessandro della ) Capitolo per l' E-saltatione al Trono di Ferdinando Borbone. Ivi.

Torremuzer, F. Lancillotto Torremus (Abraham ) F. Valerius Maximus.

Il Torremio dedica la ma Eduscoe di
Valeriu Massimo a' Deputati dell' Universetà di Levden con sua Epistola de' 15,

Marso 1736.
Torrios. V. Rodo.
Toscanella (Orazio) V. Rodolfo Agricola. Orazio Toscanella era della Famiglia di Maestro Luca Fiorentino, como nel titalo si chiama egli stesso, e fece la sua Tra-duzione di Agricola in Venezia, come si rifieva dall'Avvertimento a' Lettori in

data de' 25. Maggio 1567.

data de 35. Meggio 1650.

– Modo di Nodrare la Pusible Familiari di
M. T. Coercose. In Virega, Golsos, 1850.

Quet opper a dedicata a M. P. Giovanca degli Orsi dell' Austrea atsus con
un Eppusible di Vinggia 1. Sectionelle 1850.

Correcante Imputatio 1. Tragico - comandia,
gicosso a nonissana. Quartas Ekulisonia, secerascana d'a nan Prefisioner dell' Austrea.

Republi, 1749., Mattor. E. 1. & 2. XAIA.

Republi, 1749., Mattor. E. 1. & 2. XAIA. D 11.

D 11.
Tossani ( Pauli ) Dictionum Hebraicarum, quae in Libro Paulmorum continentur, Syl-lahos gemines, in usum corum, qui ad

P. 211.
Touttée (Antonins August.) V. S. Cyrilli
Hieros, Opera. Queno dotto Benedittino della Congre-guatione di S. Manro, era nato a Biom nell'Alvergou in Decembre del 1677, e nord a 25 Dicembre 1718. La sua e-dizione di S. Grillo Gerosolamicano und di han Decembra.

a coul a 25 Eccember 1978. La sea 6mail 1978. Sep 18 cour de De Produces
Mente, 7 Menter 1,
mail 1978. Sep 18 cour de De Produces
Mente, 7 Menter 1,
mail 1979. Sep 1979. Sep 1979. Sep 1979.
Marian 1979. Sep 1979. S

des Pai ens, traduit du Gree par Ella Boulséress. Amst., Desbordes, 1700 T. 1. 4.0 TIL 11 23. Traité des Chiffres. V. Vigénère.

Traité de l'Ende des Conciles, et de leurs Collections. Paris, Morthemels, 1724. T. s.

Traité Historique des Excomunications, de Traité Instoreque des Excommentations, dens lequel on repose l'ancienne et la nouvelle Discipline de l'Egline, au mort des Excommentations, et des autres cansares. Paris, Elienne, 1715. T. a. 8.º XVII. F. 5. Traité des principes de la Fei Chrédenne, Paris, 1757., Caveller. T. 5. 1a. in lat. I.

PE

Traité sur la Prière publique, et sur les dis-positions pour offire les SS. Mystères et y partieiper avec fruit. Paris, Esticane, 1715. T. 1. 19.º in lat. X. E S.

T. 1. 12. ° in lat. X. E. 8.
Traité de Terutillien sur l'ernement des femmes, les apectacles, le Batéme, et la partience, evec une lettre aux Marryrs, travduit en François. Paris, Rolin, 1733. T. 1.
12. ° XVI. G. 11.
Treité de piété. Paris, Despres, 1689. T. 8.
13. ° in la. I. K. C. 5.

Sono il secondo e termo tomo; manca

il primo.
Traitez divers do piété. Paris, Delespine, 1734. T. s. 12. 9 in lat. V. D 8.
Traitez de Peix et de Commerce, Navigation. ratea de Paix et de Commerce, Navigation et Marine, cutre la France et les Easts Gé-néraux des Provinces Unies des Pays-Bas, conclus à Ryavick le 21. Septembre 1637. Parts, Leonard, 1697. T. 1. 4.º XL C 17-Questo volume contiene anores: Truité de Baix cutre.

Questo volume 'conhene succes: Trais's
le Paire star la France e la Savoye, conclu à Turin le 29. Acoust 695.
Paris, Leonard, 6692. Confrat de
Mariage de Monseigneur le Duc de
Mariage de Monseigneur le Duc de
Bourgene avoc Modarne la Princesse
de Savoye. Paris, Leonard, 657.
Trail de Pair entre l'Empireur,
la France, el l'Empire, conclu à Nysmidt le 30. Cocholer 1697. Peris, Leomidt le 30. Cocholer 1697. Peris, Leo-

wick le 30. Octobre 1697. Perus, serv-mard, sécritone Episcopi, aire Creatio Episcopetus de Majoricis, per Jacobina Re-gem Araçosom. Anno 1250. Sta nel T. 7. p. 211. di Achery. Translatio Corpora Benti Audocei Architera Robomagensas. Na nel T. 3. p. 1669. di Martinee Zher. Nami Martyris, sociorumque.

ejas. Ibid. p. 1677.
Transumptum literarum nobilis viri D. Otto-nis de Cyconiis, Carysti deminatoris, qui dedit Abbati etc. Cistercii, et misit in theca dedit Abbati etc. Gusercii, et mait in there aurea, capcella argentea per Abbatem de Bellavalle, et Abbatem de Delfineto, bezachium R. Johannia Baptintee, name 1165. 87a nel T. 15. p. 502. di Acbert. Trate ( Patricius) P. Poemata Delascalia, Trapenati ( Georgii) Epistola ad Jeannem Cubeclisum De Processoro Spiritus Sancti,

Allatins, Grane. Orth. T. I. p. 469. cerdotes de Processione Speritus Suncti, et de una Sancta et Catholica Ecclesia, L. Allatio interprese, Gr. et Lat. Had. p. 557. (S) - - - Ribetorteorum Libri V. Stauno net

Rhebres Gracci in Litmam conversi F Giorgio Trapesonno cosi detto Tenbeunte, cità della Cappadocca, d'un-de era originario aso padre, nacque in Cetta nel 1506. Venuto in Roma era stimato il primo de Greci. Amsuratore di Aristotele sino alla superstinone, era di più mordace censure di Platone. Nella età svanzata perdette la memoria delle

tante optre da se composte: mori in Ro-mas nel 1486. (Fubric. Biblioth. Gr. T. x. p. 721.) Travasa (Guttano ) Storia Critica della tita

di Arsa primo Eresarca del 17. scola. Venesia, Pitteri, 1746. T. 1. 4 ° XXI A 22. Con efficie di Ario. Il Travasa Chierico Regolaro Testino era nato a Besanco nel 1698; avera più erudirione, che ontemori quan cieco a Venezia at 15.

no: most quan esco.
di Genano 1776 ( Biogr. Univ.)
(S) Tre ( Le ) Arcadie, evvero Accadomie
Patturali di M. Jacopo Sannusaro, del Canonico Benedetto Menzini, dell' Ala. Giumotion Benedetto Menatus, dell'Ab. Issu-soppe More, Raccobe per la prima volta, e deficate a S. E. Donamico Marcosia Parizio Venote. In Venotia, 1-1/E, peaso Aa-freza Poletti, T. I. 15. 2 XXIX R 25. Tergoar inter abides view Cecebom Golisi etc. et Ildebrandum de filia Uni Constem Filiationan. Stanno af T. 9, p. 145.5 di

Treguse, seu goerrarum abstinentias inter Christopiss. Regem Lodovicum XI et Ben-ricum VI Anglise Regen, ad centum an-

non irretatue et esocordaue, primum Ca-ynone, deinde Turonia all Junii. Ibid. yaune, demon Aurono. p. 1462. Teriorrius (Stephanus ) De Jure Jurando. Sta nel T. S. di Grevio Thee. Anisq. Rom. Tremellii (Imananuelis ) Beblis. F. Vetus

Testim.

-- Grimmities Chalders, et Syrs. Escud.
Henr. Stephanus, 1569; T. 1. 4° I. 1.
Trouella nacque a Ferrera Guiders;
ni free Cattolico, fa quandi Calvinista, e
di navora Guideo: mori end 1580; I/e
di navora Guideo: mori end 1580; I/e
Temoglie [Free: Bosingsi) Delineasin Historice Juris Siculi. V. Vort.
Tevernosis Hartoris als amo 5a ad 1122, Sia
Tevernosis Hartoris als amo 5a ad 1122, Sia

Textrenois Hunora ab anno 5x al 1112, Siz and T. 12, p. 195, di Achery, Jeruwia, F. Diser, S. Lee, J. 195, di Achery, Jeruwia, F. Observ, Selex, al ren liter, T. 1v. Tras (iii). Andrea ) Ouservanois craiche interno alla Phalia della Chiese, che ui legge nella Storia Grille del Regne di Napola, di Pietro Giannone. Roma, Zempel, 1752. T. 1, fel. P.C. X. F. 17.

Questo Arcivescora di Tiro dedica la

Trisdat ( Arotenubaso ) V. Attardi . Tribbeebous (Ad.) Verstas Cecationis Mundi.

Sta nel T. I. Fascienheum. P. Fascioni.

Tribbeianus Feincisci Hotmanni. P. Obsur. Select, ad rem litter. T. L. Tribus (de ) Impostoribus Liber. F. Observ.

Select ad rem litter. T. L. Tricheti du Frene (Rephielis ) De Chame-

dae effigie in Catmensi numena expressa, Epistala. Sta nel T. 10. di Gronovio Thes. Antiq. Gr.

Quasta Lattices à diresta a Pertra So-guana, Vencovo di S. Germana in Live, possessore della medaglia, a perta la data del 1955. Il Terdene-Distrene, Namis-tia Agriel del 1951., e moi e Bengi si ia Agriel del 1951., e moi e Bengi si Agriel del 1951., e moi e Bengi si fongno del 1951. ( Biser, Unar.) Trielle (Lauseren, Emod.) De Magi poss de-sami in Tomplo reprosentatama adressiona-bios, ed Math. It. z. S. 60 and V. z. p. 112. Then. Nont. Theol. Philol. Then. Nont. Theol. Philol.

rum Scytharumque Oppositione, ad Col. 111. 11. 862 mel T. 2. p. 620. Thee. Theol Philol

Trigaultii ( P. Nicolei ) De Christiana Expoditinne apad Suns suscepts sh Societae Jesu. Lugd., Cardan, 1016. T. 1. 4.º XXII. A 24.

emplare della stessa edizi

AALL AS.

— Altro exemplare della stessa edizione.

XXII. B 13.

Teignolt, in Intina Triguolitius, Gesoits, nacque in Denay nel 2577. Fa una
del Missonari specitis mell'Indie per la
couversione degl'Infedelt, e mori in
Nusika nella Chana 21, November 1638. ( Sotwel.) Triglandii ( Jacobi ) Trium Scriptorum II-

righnelli (Jacobi) Triom Striptorum ti-naturom de tribas Judocerom Sectis Syn-tagem, in que Nic. Seraris, Joh. Drusir, Jos. Sealigeri Opascolla, quae co pertinosti, cam alini, junctim exhibentur. Accessir Bucribe de Secta Karasorum. Delphin, Be-man, 1703. T. a. in vol. 1. 4. °AIV. F.a. man, 1705. T. 2. in vol. 1. 4 ° XIV. F 2.

-- De Gwili et Ecclesiastica Potastate, et
atriasque ad se invicem, tum subordinatione, turn coordinatione, occasione libelli Vedelisoi de Episcopatu Constantini Ma-gni, conscripta. Amst. Jansonius, 1632. T. 1 18.º XVIII. A 18.

1. 1.8. × VIII. A 18. 
Questa valume contient le seguenti opere: Gabrielle Albaupini, Aurelianessis 
Episcopi Notae et Observatitoses in 
Can. 2. 3. 40. 56. 59. Concilii Elibernai, Ultruj., Waes, 16.5. — Diquotatin de Idolatria indirecta et parficipata, a Gioberio Vostin. Ultruj.

Noertdyck, 1643.

-- De origine et Causs Rituum Mossicorum Dissertatin im De Karaeis. Stanno nel T. 22 di Ugalian .

Thoughtha cum versione Blasi Ugolini ad Codiorm de Salibatho. — De Commi-mionibus Sabbathis — De Pascha. Ibid.

T. 19.

- De Sielis — De Die expiatioqui — De Taberasculis — De Capite Anni — De Je-juniis — De Meghilah — De Chaghagh — De Betaha vel Die Feato — De Mohed Katon. Ihad. T. 18.

De Senfeitis — De Municipes — De

ton, Ind. T. 18.

- De Sorrificis — De Muntribus — De
Cholia aire Proplantis — De Printogenitis —
De Themaruch, de Sacrificiorum permuttione — De Excidu — De Accimation.

1isd. T. 19.

- De Benedictinnibus — De Angulo — De

Re dobise decumations = De Negarations-bus = De anno septemo = De Heterogeneu - De Decimia - De Decima Secunda -De Placenta == De Praeputio Arborom == De Primitris , flid. T. 20. Questo Giacomo Triglandio è il terro

di tal nome, giacchè e il padre e il nome si chiamavara così. Es tacque in Har-lem li 8. Maggio 1652. Fu l'rofessore di Teologia, e di Antichità in Leyde, ove 22. Settembre 1905. (Moreri) Triglandii (Theodori ) Poedia Jura, sive E-

do concinnatum, ita et locis deficiliurilus vice Commentarii inservire posit. Oxsoii, e Theat. Sheld., 1710. T. 1 12. " XXVL F 6. Questo Professore di Dritto in Zuften nella Gheldria dedica la sua opera a' De-

putati di quella Accadeunia con sua Egistola de as. Febraro 1671. Tripudeo di Palermo nella nascita della ser nissema Maria Elisabetta, Pricoogentta di Carlo, e di Maria Assalta Walburga, Pa-

Iereno, 1740., Epiro, T. 1. 4. PC VIII. F.9. Trismegistus. V. Mercurius. Trithemii (Joannis) Annalium Hiraugiensium, opus nuoquam hacteum editum, complecteus Historium Francise et Gormanice, Gesta Imperatorum, Regum, Prineipem, Episcopreum, Abbatum, et Illu-strium Vitorum, mano primum e Manu-

atrium viocum, baide priminin è Risina-ceriptis Bebliothene Monasterii S. Galli pa-bloca înci datum. Trpta ejadem Mona-sterii, 1650. T. a. fol. X. B. S. Cronica Starattinima ( D. B. ), che constante in on elettulpio anai grande moli-fatti importanti della Storia di Francia,

a di quella di Alemagna.

-- De Scriptoribus Ecclesiasticis. Sta nel vol. di Fabricio Biblioth. Eccles.

Il Tritemio, Religioso dell'ordine di S. Benedetto nel Monssero di Spenheim, em nato a 3. Februro 1462. a Trittepheim, nella Diocesi di Treviri. Filosofo, Mattematico, Poeta, Storico, e Teologo, posseden la lingua Greca, e l' E-

mori 4 16. Dicembre 1516. (N) Triversi (Gabrielis ) Observatio Apologeti ad inscriptionem Orationis ad Antecessores, Digestis Justimans pearposites, adversus quosdam Ictos et Procopii Associata. Sia nel

di Ottona . H Trivorio Giureconsulto e Storiografia di Luigi XIII. dedica e questo Sovrano l'opera sua .

Trombelli (Gisc Crisostomo ) Mamoria Stori-che concernenti le due Canoucche di S.

Maria di Reno, e di S. Salvasore inniene unita . Bologna , Coresolani , 1752.

T. 1. 4. ° X. A. 50. (S) — I. a. Diploanuica, o sia l'arte di cono-scere l' ch., ed antenticità del Codici Latusi ed Italiani. Napoli, 1780. Peccelli T. t. (Posto Ablato, 1780. Divettano, Bolognese, navopre sel 1657. ntilla Diocni di Nunno-

narque feu 1037: mena present tola, ove per affari di famiglia si trova-vant i suce genitori. Uomo dettinimo, e scrittore infetenble pubblicò-parecchia opere di vario argomento: mori a 24. Gennijo del 1784 (Cardella, Compen-

dio etc. )
Tromby (P. D. Becodetto ) Storia Critico-Cre
nologica , Diplomatica del Patriarca S. Bru
none , e del suo occine Cartusiano , in cr si contiene l'origine, i progressi , ed altro avvenimento monastico, o secolare, chi ebbe qualche rapporto col medicimo. Napoli. 1975., Orano. T. 10. fel. X.E. 1. Questo Benedistino, Procuratore della

S. Stefano del Bosco nella Calabria Ulteriore, viveva nella seconda metà del passeto secolo. Trommii (Abrahami ) Concordantiae Gr

versions LXX. Interpretum. Amstel. 1718. T. 2. fol. I. E. 7. Questa Concordanza ha fatto cadere quella del Kircherio; ella viene prefe-ria con regione. (D. B. )

Il Tromusio era nato in Gruninga nel

1635. Fo Teologo Protestante, nella sua patria: mori nel 1919, (Moveri) Tronson (Lodovici) Forma Cleri scoapdum excaplar, quod Ecclesiar, Sanetisque Pa-tribus a Christo Domino Sonamo Socrédor monstratum est. Perisas, Deslayes, 1727 T. 1. 4. ° V. II 25.

Opera assii stimata; è una Colle tiras dalla Scritture, da Concilj, e da Padri, toccante la vita, a i costumi degli Ecclesiastici. Il Tronson, dotto e pio Ecclesiastico nacque sa Parigi nel 1621. mori a 26. Febbraro 1700. [ Moreri ]

Trophimenia (S) Virginia et Martyria Inven to, Translano, et Mirecula. Stan T. 6. p. 971. di Martena. Troti (Nicola) Clavis Linguse Sunctae

zii, e Th. Sheld., 1719, T. I. fol. I. D. L. L'Autore is propose in quest opera di togliere la difficultà, che s'incontrano nell'apprendere la lingua Ebesica sul nsecodo proposto, e pubblicaso da Gio. Leusdeo nel 1688, Gio. Gagnier colebra Professore delle liegue Orientali nell' U-ziversità di Oxford, in una lattera con miversità di Ozford, in una lattera con data di Ozford 33. Luglio 1719, diretta all'Autore, che si legge in lene della Prefuzione di quent'opera, la chiuna: Clavem vers auream, incredibili bore et industria miroque artificio ela-borsatam. Il Trosso era Artsigero, e Cao-sigliere del Re della G. Brettagns, e Giu-dice Supremo per le cause della Carolina

te America.
Trevamala (Bapsisus) F. Bosella Casqum.
Quesso Relig-mo di S. Francaco viwers and finner del Ev. secolo. (Bellarm.
de Sovipt. Eccl.
Tryphioderus. Sta nella Collesione Postas
Generic Principer di Errigo Stefano. F.

Orpheus.
Tryphonis Gesemmici De passionibus Dictio-

num. Sia nell'Appredict del Thus. Gr. Lat di Errap Striam, T. v. p. 97. Questo Grammatico era liglio di Ammonio di Alessandria, che visse sotto di

Tuba Academica, que patrum antiquorum defensionem Author libree audocterque su-acepti, et ad succiam, podettam, modettam, consumento. Pontiet in causa Fidei concertamentem, I rios personanter invitavit . Londini , S rd , 1605. T. 1, 16.º XIX. A 52.

Gud sis l'intensione e le son questo Autore della Religione Any ell'assumere la difen de l della Chesa può rilevarsi da seguenti squarci della sua Dedica all'Arcivescore Cantorbery, datata da Londra a glio 1605. Dopo di aver mostrato il suo attaccamento e il suo rispetto a' Padri cichi della Chiesa, soggiuoge: enim non dabitamus quin de Sar clie Fidei Mysterie eleganter, acce steque perscripterint, non ita t egi debent, ut rebus in dub stroversia meliorem segui sent on licent. Quotier its se res habet, neris potius scripturas oraculis quam al Patrum Commentariis, vel Ponum Romanorum Decretia credenm ac acquiescendum arbitramur tiores, synceriores suppositition dos censemus: quod antiqui, plurimi, quod Catholici dilucide di

mant, propagnamas. E contra, quod precentiares, quod panel, quod sectari acquivoce stunctiant, jure oppugnamus. Non alter necipi, exposive volunt, quam Curis Romans atatalt; ac si nulla Fidei Catholica. spistica; nulla uspiam in terris esventum! Iniqua plane rerum ratio, ubi nihil omnino licet, at multo iniquite, abi licent amnia

quite, uti licent amusa. Romae vero semper tantum licuit, quantum libuit; tantum autem libuit, quantum scilicet Beatistimo Papae

placuit . Dopo di ciò des quant' opera chiansari veramente la Difena de' Padri Anti-chi, o nou piutosso la Sasien della Re-Egione Cattolaca Romana, o della legit-tima autorich del Vicario di Geni Crisso? tima autorità del Verrie di Genè Cesso?

da Magan mirror chagane soura, ed SS.

D. N. Pagan. Clementen XI., Imperiorou, Rege ste. De generatate lorge maziona riformandi Scientenen Jesu, per D.
Liberium Caseldom. Efisio terti autorior.
Argentinan, 1919. T. S. L. 2 XXIV. 2 S.

Casidha Liberio in un most per per de
Casidha Liberio in un most per per
de S. Ignatio di Ath mill Hammin, Carmellicon, Victorio Provinciale personi Valmellicon, Victorio Provinciale personi Val-

da S. Ignano di Ath nell' Hancaia, Carmeliano, Vicario Provinciale presso i Vallani, e Professore emerso di Teologia, morto nel 1/20. [Biblioth. Canan.] A pag. 508 del T. z. di quest'o questa notara terra edizione trovani.

J. Consuli Ecommani Monago di ma Cornelii Europaei Monarchia sole

L. Corabii Europeei Manarchia ndi-prount; a state speak Centelius in na-cent Melaiores Inchefers. (Inc. sea.) Tolkie ( Benjunia du ) Voque autore da Mondy, commence i na 117-jin and de de ringei di Bengeron. P. Bengrons. Queto Vuggatore, Giudeo Soppmelo, nacrop in Tuelle natili. Sarrara. E a pordo in until i Banda degli enhibitment reno la fior del ULI arcalo. Osori convo-tere di la constanta del ULI arcalo. Osori convo-

verso la fine del XII secolo. Quest' opera estremamente vantata feu' Giudei per la sua buona fede, ma assai scredicata frai Cristiani a cagion dello favole, di cui viene egli accusato di averla riempita, non la-ecia di avere la sua utilità tanto in repporto a' luoghi dali' Autore descrito quanto per riguardo alla concenza del numero, e dello stato de' Giudei in quel tenno. trospo'. Era stata impecsa varie volte nel originale Ebero; la tradusero, e la pubblicarono in Lasino Bened. Aria Mon-tano, e l'Empereur, che vi agginosero delle nore; fu tradotta anche su Ale-manno, e in varie altre lingue, ma è questa la prima Traduzione o pubblica-zione Francese, che se ne fece. ( Dulrione Francese, che se su fice: ( Dul-I Avouritien, in princip, della Raccolla; Todisco ( Nicolum) F. Ahn Francemianu. Tullii (T.) Praccipareum Theologine Con-tum Enchiridion Balanticum, cum Appen-dicula Fratica de Cosa Domini. Editio quiett. Orania, Lichfield, 1900. T. I. 18.0

XIX. A 22.

AIA. A 22.

In questo volume si contiene dello stesso Antore l'opera segurenta:

--- Symboli Apottolici, et Pracessionis Diminicae Exposito. linidem typia, 17ec.

--- Eschiridion Didacticum. Editio Setta. Ezechridion Didacticum, Ezhto Seria.
 Ozon, Löchfield, 1713. T. 1.12. NIK. A 23.
 Questo Scrittore Inglese, della Religiore Anglicana, era Principale dell'Aula di S. Edmondo in Oxford, e viveva nel 1664., in cui promnigò la prima edinione

di questa sua opera. Tunstal (Jacobi ) Epistola ad Virum erudi-tum Conyers Middleton Vitat M. T. Gceronis Scriptorem, in qua ex locis epus operis quamplurimis, Recensionem Genronis Enistolarum ad Attiente et Ouintum Fratrem denderari ostendunc: de illarum vtro, quae Ciceronia ad N. Bentum, Bratique ad Corrocca vulgo feruntar, Episolarum 4-Serria, nonalla dissecuntur. Accodi Joan. Chapman Dimertatio Chronologica de actate

Chapman Dimertatio Chromologica de actain Ceremon Laboroum de Legibas Cantabaquies, Beatham, 1741. T. 1. 8. N. XXVIII. A 10. Il Tunatal, Scrittore Inglesa, Socio del Collegio di S. Giovanni di Cambridge, ed Oratore dell'Accademia, viveva verso

ed Oracore dell' Accademia, viveva verio la merà del pantos secolo. Tuppius (Laurentius ) V Gravamina opposita. Turcii Rufi Asterii Viri Consuleria Collatio Veneria ac Novi Testamenti. Sta nel T. 8. col. 701. Biblioth. P.P.

Questo Scrittore visse nel vt. secolo s' temps di Anastasio I. Imperadore, Quest' opera però da alcuni è attribuita a Se-dulio, da altri a Claudiano Mamerco Arcivescoro di Vicana. (Dall Index Alph Turnebi (Adriani) Notae in Varroncia.

Varro. Lege Agraria = Academicae Quaestiones.

V. Cicero.

Adversariocum Libri xxx. Azerliopoli,

Quercetanus, 1604. T. 1. 4.0 PC. H. D. g. Opera sumata da Dotti . L' Autore vi correggo, n vi spiega tanti luoghi diffi-cili di ogni sorta di Scrittori Greci e La-

cm et også sorts en Serttorr Grote e La-tini, che non si poù non ammirare la sun aspacità, e la sun erodizione.

— De Vino se ejes unu et aluna, Sea nel T. q. di Gromoria Thee. Antiq. Gr. Lo Scaligero chammava il Terrecho il pris grande somo del suo secolo i e Sciop pio riconosciuso pel psù satirico di sutti i Critici assicura, che il esto secolo seb-1 Lesses associate, the it are accele arbeen fertile in grandi momini, non appearance uno poi dotto del Turnebo.
Egh era nato in Andely nella Normandia nel 1512, e morel in Parigi nel 1598. (N)

1596. (3) Terration (Roberton) F. Baroensopolina. Turces (Jonn.) Ghronica Hungarorum abipinia genis incennabilia di innua Matthaw Ragu. F. Hungar. Row Script.
Giovanni, detto di Turces dal lasgo ore morque nell' Bugheria Alta, viven sotto di Re Massimiliano nel tagle f. Turth. de Script. Ecolor. 3

Ture (Bessin) De Mortsorum Officio Disser tanio posthamu - Ste nel T. 27, del Calogiera Queste Religiono dell'Ordina del Pade Predicatori mosi peinas dal 1742. Tarrecenata (Cardinalis ) Revelocitones S. Bri gittae. P. Revelocioca.

Questo Cardinale Spagnuolo, dell' Or-dine de' Predicatori, nacque in Vaglis-dolid nel 1588. Fu creato Cardinale da Engemo IV. mori a 26. Settember 1468.

Cioccon. T. s. p. 946.)

Turrenini (Francisci) Institutio Theologiae

Elencticae, in qua status controversion per-

spicue exponitur, pesecipus Orthodoxorum spicus exponitus, pesecipus Urthodororom Argoments proposantur et vindicantur, et fostes solumnosm aparuntur. Edisio nova sucta. Accedit Bened. Picteti Oratio de vita et obieu Authoris. Logd. Bat., Haring, 1696. T. S. & O. AlX. D az: Con affigie dell' Antore. Acces erunt Dustrutiones dusc. s. De Cir-culo Pontificio. st. De Concordia Justici et Pauli in articulo Justificationis. Lugd. Bat., Harring., 1696. T. 1. 4 ° XIX. D 14.

In questo volume si trova dello stesso Autore l'opera seguente:

— De necessars Sconucios motira ab Lec-ciesia Remana, et impossibili cum en Syn-cerciano Dupotasionis. Acomiti siguidan Dupotasionis Miscellanocum Decas. Ed-tio altera auctor. Logel. Bac, Harong, virigh. Questo Ministro, e Professore di To-logia a Ginerra sua patza, nacoque a 17-Qualer 1633. Fu usono di molto mento, Qualer 1633. Fu usono di molto mento, aloquente, laborioso, dotto, e zelante per la Ortodossia ( nel senzo da Protestanti ). Mori a 28. Settembre 1687. ( Bayla Di-

Mort a 26. Suttemmer 1007, f serpe ser-cións.)
Turretin (Jesa Alphanes) Truité da la ver-rité de la Réfigion Chrétianne, et da la verité de la Révélaion Indiagne, tiré da Latin. Géoère, Rousquet, 1750. T. 2. 8° in lat. I. A 2.

Il Signor Vernet è il Traditaten delle Disertationi del Turretin, alle quali, none

originalmente in forma di Trai, ei cambió questa forma per accomodarsi al bi-

hió questa forma per accomotars su us-neggo, a el guato del piú gran numero de Lettori (Ñ. D.)

- Abrégé de l'Hissoire Ecclerianique de-puis la naisunco de doua-Christ, paqu'à l'ao 1700. Avoc un Discours perlimenaire du Tradactour, et des notes. Neculantel,

Funche, 1765. T. 2 12.° XX. F 4.

Opera detta a metodica, ma imbent-tata da declamationi eccenive contro la Chiesa Romana. Il mo Autore figlio del precedente, Pastore e Professore di Teo-logia, e di Storia Ecclesiatica, era nate

logia, e di Storia Ecclesiattica, em anto a Gienvira a 18. Agono 1672, e morì a 1. Maggio 1756 (N. D.) Turri (Raplaelia de) Desidente, Desciscea-tis, Receptorque Libri ext. Stanno nel T. 8. degli Storici Napol. F. Intoria. Questo Storico Ganorese nacqua verso il 1579. Scrisse la sua Storia nel 1659; lo dice egli stesso in fine dell'opera: Hace ego Raphael de Turri Genuenne commentabar Septuagenarius in meo

natum millesimo sexcentesimo quadra natum muttenno sexcentesimo quadra-greime nono manes Esptembri. Tarrini (Francisci) De Canonibim Aposto-lorum, et Episatio Bererichibus Pensificum Apostolicorum, adversus Maglebargunus Certuristorus Defensio, Luterne, Chares-mon, 1663. T. I. 8.º XVII. C. 36.

Quest'opera è una prova della poca cri-tica di questo Scrittore, che David Bion-del non ha avuto difficoltà di confutare nel suo Pecudo-Icidorus et Turrianus nel suo Peeudo-Ieidorus si Turrianas o cogulantee, Genevue, e628, it è trovato frattanto un Francescaso, chiamato Bonarrentara Mulvasia, che i propose di rispondere a Blondel in un li-bro inticolato: Nancius ovritatia David Blondello misuasa, Roman, e630, 8.0., ma fu senan successo. Il Turrano, nella sua lingua Torres, nacque ad Herres nella luccisi di Valenza in Ispagna versa il 1504. Si fece Gennita nel suo senantesimo anno, e mori in Roma li 21. No-vembre 1584 (N) Turringii (Francisci M.) Notse ad vetastis-simin Uni Togati, Ludi Pilar Vitrase in-

Vennous inscripcioness. Stanuo nel T. 12. di Grevin Thea. Antiq. Ron. Quanto Antiquatio. Quanto Antiquatio. Queste Aries, zeng. 2008.
Quante Antiquarie Romano, e Canomico di S. Niccolò in Carotre, dedica le
sue Note al Card. Francisco Barberino,
Nipote di Urbano VIII. con sus latre
da Roma degli 8. Settembre 1656.

Tursellini (Horatii ) Lauretanas Historiae Li-bri v. Romas Zannettus, 1597. T. 1. 4.0 XXII. A 19

XXII. A 3- described spirit, in Fig. 1. I. a. Operations, 1979. It is a Operation of Continuous (N. R.) and in the Continuous operation of Continuous operation of Continuous operation of Continuous operation of Continuous of Conti

Typensis (Apollonii ) Epistolae, Gr. et Lat. Stanno nel vol. Philostratorum etc. p. 375. --- Vita a Philostrato. Ibid.

Questo Limeso transaturgo a cerretana rime dall'anno 42. dell'imperin di Au-gusto sino all'anno primo di Nerva, e vine circa 95. anni. La vita, cha no scrisse Filostrato il maggiore, aneorchi neciase Filoarato il maggiori, asoccolò-piena delle ficolo più suscrite, di mobi errori gosgrifici e di asseconismi a nan-cano di cretta, a sulli puer por la co-della stera degl'imperalori, che hasso reguate dopo Nerme. (Schoult T.tr., P.t.t.) Yennosia (S.) sive Theodemani Archip, Salaborg, Vius et Passo, Austere asquar-te della della di S. P. R. p. 93. Theo. Monum. Ecch. 23. P. R. p. 93. Theo. Monum. Ecch. 23. P. R. p. 93. Theo.

Monum. Eccles. Tyroboschi (F. Lucret.) Rationes Taxtus Bebr., et Editionis Vulgatae differentiarum fere segmillaren verborum in Psolmis omnibus existentium. Venetis, Zannettus, 1572. T. 1. 8.º XIII. B 19.

Questo Autore era di Fiesola, Bottore di Teologia, e Prefetto Generale della Con-gregazione Bolognere del Cermelitani : vieva sul finire del XVI. secolo. (le Long.

Biblioth Socr. )
Tyrtasi Elegise. P. Noyem ill. Foemisarum
Germina. Si trostno ancora nalla Collezione
Poetase Granci Principes di Errigo Ste-Poetae Granci Principes di Errigo Ste-fano. F. Orphesa:

Tietae era Ateniese, e vievez cirea 68a. nani avanti G. C. ( Arvood )
Tietam ( Jo. ) In Lycophronis Alexandra. F. Lycophrona Alexandra. Questo Grammanico, ngualmente booso

e gradazoto, che suo frazello Isacco, vi-vesa nel 1180.

« Non vi è nulla nell' Antichità Gre-> ca, che sa più difficile e più ocure > del Pacan di Litofrose, introlato > l' Alessandra, o la Cassandra, e non

» è piccola gloria per laseco Tretaes di » esserci riuscita, come la fatto, co suoi » dotti Commentarj, ne'quali ha rimito » un'infinità, di cose utili per intendere » la Storia e la favola, e che possont

- s strice anche all' intelligenta di diversi lunqhi norme i e difficili, che s' intend-truno negli altri Autori, » Così il Bisi-tt n'anot Appensos de Se corsus 7: A N° 95½; ms in una Nota dell' Editore Mr. de la Monneye, Editione di Parigi 17:26, a i legge: « Subbeto il Commen-tario appe i lacefrone si astro pishbi-o cato setto il nome di Jacco Tattato » a cui sus fattalel Giovaneti nel pran-
- s cipio della sua Prefissiona appra Esiolo, ha reso di ciò una tentimoniana sussituggiona, la verità pare sa è, che l'opera appartiene a Giovanni, che ne aversa prima gestificato Liacoco, e che adoppe, sia per ingesticulane, sia per soposio del rivene con con la comparata, trovò a proposito di rivene per secole da Gio. Fabrico nella sua 
  > Hidricoh, Gr. T. x. p. 245.

(5) Vacerro (Emmanuele) Audrubale, Tra-godia, Nap. 1826. T. 1. 8. 2 XXIX.F 46 -- (5) L. Avrerata Puntuione del Dici-dio, Orazione Accademica. F. Accademia Poetica sulla morte del Salvadore, nell'ul-

seite vohe Conofe in S. Gallo un putria, er den ando se, Nemenhe eight, od ore moi a G. Aprile 155z. (N.) Yernii (Oldonis) Americ Divina Endlemata. Antuerpian, 165a, ex Offic, Plancin, Mo-reii T. 1.4, "in Int. III. C. T. Libro conta di cenn fugli, De presentano centi qua-dri enthomatei incisi in rame con osto. un distino latino, che ha, l'una sotto dell'altra, le versioni Olandere, e Franesse. Il giudizio, che gl' Intrudenti han pirtato ad merito de questo fanoso Pit-tore e Scrittore insieme, si è il seguente: « che egli aveva una grande intel-» ligenza del chiacoscuro : metteva molta > correzione nel suo disegno, a gittava > assui bena il suo panneggio; che la > figure hanna una bella espessione; > ch' è grazioso melle sue arie di testa; » e che si osserva ne suoi quadri una » rena facile, ed abbondante, regolata » da un giudizio sano, ed illuminato.»

> da un giudaio sano, ed illuminato, a Egil era suno a Leyda ed 1566, e unci ael 1659, (N.D.) Vagnugi, P. Seggi di Busert, Etrasche T. a. Necebi Vagnucic Germanes vivera aelli Nailina (Janish Fry) Numinata Impera-torum Romaceux parasansiva a Julio Ceserce ed Possuman et Tynoson. Elina altera, encedator et auctive. Leart, Paris, Jombert, 1679, T. a., e P. C. II. N. 1. La prima editione fatta nel 1679, is consistente de la consistencia de la consistencia de abblicato a durse unass necesios, effec-

obbligato a darse questa seconda, ch'e-gli augumentò di tante medaglio cursose, che aveva vedute ne' Gabinetti de' Principi, o che aveva raccolte ne suoi viaggi, cipi, o che aveva raccolle od suse vagge, che quest'opera parre pinticoto muse, che ristampata (M.). Quente dissioni fina-tato furcoso occursa degli accresionenti, con cui venne pubblicata la prima ch-aione Rossami, chi è la segonteti: li— Nunissinta Imperatorium Ross pessita-tiva a 3 Idio Cannese all Postamum supur-tiva a 3 Idio Cannese all Postamum supur-

Editio Prima Romana plurimis Nuturois aucta, cui accessit appendix a Postumo ad aucta, cui accessit appendix a rossimo. Constantinum Magnitta . Rossae, 1745. T. 5.

4 ° PC. II. L. 14.

Gio. Francesco Baldini imprese di aumentare, correggere, ampliare quest'Opera, a la riprodusse in maniera da riuscire utilisima, e stabilire meglio d'ogni altra edizione precodente la fama al suo Antore. Le tavolo sono tutte incist fra il testo; ma è da bissimarsi la sordideza degli Editori, che si servirono in parte delle antiche tavole, le quali sebbese logorate, e ritoccate, sono pure meno cattive delle nuove che vi fureno aggiunte: l'opera è copiosissima, f Cicognara )

--- Seleucidorum Imperium, sen Historia Recum Syrise, ad Fidem Numisasatum

odata . Parisiis, Billaine, 1681. T. 1. PC, IL N S. Prima edizione collo tavole atampate

fra il testo. ( Cicognora )

--- Solectiora Numiumata in acre maximi
modali ex Museo Francici de Compo illutrata. Perisis, Deualher, 1695. T. 1. 4.

PC. IL N 4 Con 14 tavole incise da Adriano Schoontbeck.

--- Historia Puolomaeorum Aegypti Repom — Historia Pudomasorum Acyyou tergom ad ddem Numiasanum accommodus. Aun-stel., Galler, 1701. T. 1. fol. PC. H. K. 1. Quot' opera à d'una grando utilità per apppière alla masonata della Storia de Re di Egitto, di cui l'ingiuris de'tem-canacia. In locata che microlii 11101. pi nonei ha lasciato che piccoli avanzi .(N) -- Nammi Antiqui Familiarum Romana-

rum perpensis interpretationibus illustrati . Amstel., Gallet, 1703. T. 2. fol. PC. II. K 2. Molti Antiquiej avevano di già testtato lo siesso soggetto, e non era mai tant ordino, con quanto lo è in quest o-pera. Secondo il Cacognies è questa nas delle principali opere del Vaillant, Nel prans volume il testo è preceduto da 152. treole copiosissime di medaglie, ol-

tre il frontispitio figurato. -- Numismata arra Imperatorum, Augusta-rum et Caesarum in Coloniis, Municipiis, et Urbibus Jure Latio donatis, ex omni modulo percusa. Parisis, Moetie, (688. T. 1. 64. PC. H. L. 13. --- Arscidarum Imperium, sive Resus

-- Arsacidarum Imperium, sive Reguer Parthorum Illacoria ad Fidem Numismanum accommodata, Parisis, 1728, T. 1, 8.0 PG IL 0 18.

- Dissertation aur l'année de la Naissance da Jesa-Christ découverte par les Médail-les antiques. F. Memoires da Litterac, coc T. S. p. 185.

Grecques feapées sous les Empereurs Romeins, flied p. 204. - - Dissertation sur une Médaille de la Reine Zénobie, trouvée dans les ruines de la Ville

do Palmyre, Ibid. p. 228.

- Discretion ser les Médailles de Vabe-lates, Ibid. p. 246. Hojos Auctoris Vita. Sta pel T. St. del Calogiera.

alogiest.

Guesto celebre Antiquario nacque a
Benerais a 25. Maggio 1632., e sorii a
Parigi a 25. Ottobre 1705. ( Dalla Vita

Parige a Si. Ottohen 1796. [Dello Fin-matase qui appea.] S. Iguarii Epinolas. Vailrelaul (Sylvius) F. S. Iguarii Epinolas. The Company of the Company of the Company of the tim dell'Epinole di S. Iguario al un Veccovo di Romanoda nella Gibelita con sun Delondo di 96. Genoro 1506. Vainette (Don Joseph ) Giographia Hantri-gon, Eccolosizzope, et Circle, Paris, 1756. Simbolita et al. Company of the State of the Company of the Company of the description of the Company of the Company of the description of the Company of the Company of the description of the Company of the Co

di errori, si di errori, si riguarda pure con ragione come una delle più dettagliate, delle più metodiche, o delle più casto, che si abbuno. Il avo Autore, Monaco Benedit-tino della Congragazione di S. Mauro, era nato a Guillac nell'Agenese nel 1655. e mori a S. Germano de Prati, a to. Aprile 1750. (N. D.) godornass Gornelsi Chronicog, Ord. Ben

Direcesis Leodieneis, authore Aponymo m mocho ah. an. erec. 910. ad 1929. Sta nel T. 7. p. 515. di Achery. T. p. 515. di Achery. Vallesii (Ferlinards) kpatelae, are Ap-pendix ad Laberm Antoni Lampridi De Krastellian and Antoni Lampridi De

Superatitione vitanda, Medielani, 1945.
T. 1. 4 ° VII. F 3.
É queno un altre nome, sette di cui volle celara il laborioso Muratori ne'ese aposesli, ch'ebbe a pubblicare nella celebre quistione sul Voto sanguinario dell'Im-nuculata Concessone di Maria Vergine.

Valdivia (Guarppe) Ristretto Conografico, o vero Linaurio e Calendario perperuo. Pi-lermo, 1755., Valenas T.1.12. \*XXVI.B53. Il Valdivia era Tronnte d'Infanteria, e Professore de Matematica: viveva nella

T. 5. di Gerrio Thee. Antiq. Rom.

Quest'uneso, che fa tenuto ia co di uno de più dotti nomini del suo tempo, nocque to Belluno nel 1477, scom-do il Tiraloschi, e nel 1475, come scrise Il P. Nicreon. Fu F Educator d'Ippo-lito, e di Alessandro de Medici, zapon di Leone X ; morì s Padova nel 1558. ::: Pope-Blount non convicto mè cel primo, col secondo sull'epoche della nascita e della morto di questo Letterato. El scrive nella sua Censura ociebe. Aust. 393. J. Boltanue ( ara questo il nome femiglia ) Bolunz in Penetia oppido natus, anno 1550, vivere dessit. No può eredersi errore tipografico, chè poche linee dopo segguage : Pataoii annum 82. supergressus

An Dom. 1550., e con lo fa morre 1468. Valerii Flacci Setini Balle Argonauticon Li

hri octo cum notis variorum, a Petro Bar-nsumo. Leidze, 1724, Luchtmans. T. 1. 4. O. XII. C. 15. Insigne ed esquisita edizione di u Autore, che da pochi si legge, ma che reca gran piacore ad ogni uomo dotto, quando vi foccia sopra quello stadio,

che convicie. Fiori circa So. anni dopo G. C., e mori in freeza cià nell'Im-pero di Danisiano. (Arvood.)

Valerii Maxinta De Decio et Facila memomellibus Antoporum Libri ix cum com-mentaris Oliveti Aragaments, Ascenti, Bahi expositione, et Throphili loculezio-nitus. Venetiis de Zannis, 1518., T. 1.

fol XIL G 4 (S) -- a Schastiano Conrado, Venetiis, 1545, Valgrisus. T. 1, 8 ° XXIX E 15, -- a Schastiano Conrado, Venetiis, 1555, Scottis T. 1, 8 ° XXVIII. R. 6. Venetus, 1555.,

(S) --- eam interpretations et notis Petri Joseph Consel, ad usom Delphini; Parisia, Thebouse, 1679. T. 1. 4. o in Lot. XII. A 1.

--- Ab Abrahamo Torrenio. Leidae, 1736., Luchimaes. T. 2.4 ° XII. B 10 Questa è una delle più stimabili edi-Questa e una cense por accusarios airons de Classici d'Olanda . Il testo è di-ligentemente cuandato, o le annotazioni del Torrenio sono eccellenti. Valeria Mass simo militò in Africa con Sesso Pompeo mori circa all anne dopo G. G. (Arvood) (5) - - Tradotti di latino in Toscano da Gior-

gio Dati Fiorentino. In Venezia per Michele Tramozzino 15in. T. 1, 8, ° XXIX G.5. Valerio Mastimo quilitò in Africa con

Pompeo, e mori circa 23 anni dopo G. C. ( Arroad )

Il colebre Erasmo non era niente amico di Valerio Massisso. Nel suo Catalogue Ciceronianus egli scrive Tam similis est Valerius Maximus Ciceroni, quam m lue homini, adeo ut viz credas vel Italum fuiree qui scriptit, vel hoc aetatie quad prac es fert, vixiese; tam diversum est totum dictionie genue, Afrum quemdam case dicas, nec ul parmen elaboratius . Al Tiraboschi T. 2. p. 114. par troppo severo questo giudi-aio; ma soggiunge: » Egli è certo pero, as; ma soggunge: s age e cero pero, s e se convengoso tutti coloro, che lun s gusto di latissit, che lo stile di questo s àutore ha assai dell'incolto e del roso, e che non gli mancano inoltre i difetti
 comuni agli scrittori di questo tempo,
 cioè un' affettazione viziosa di usar sen-» tenne e concetti, e di fani credere no-» mo di spirito, e d'ingegno con un » parlare intralciato, ed ocuro. Gli vic-> ne ancora rimproversta, e non senza > ragione, la mancanza di buona critica » per qui egli senza un giusto discerni-> mente ammana insieme, e racceota int-> te ciò, che da qualunque Scrittore ve-> da narrato, e die ancora, che non è n appognato che a disbiosa popolar tra-s disone. >

Valerii, Abbatis, Veta S. Fractuosi Episcopi Bencarcosis. Sta nel T. a p. 556. di Mabillon . Acta etc.

Questo Abbate del Monastero di S. Pietro de' Monti visse nella seconda metà del TEL secolo. wan vit. 20020.
Valerii (Augustini) De Bhetorica Ecclesia-stica ad Cleritos Libri tres. Verouse, a Do-nis, 1574 T. 1 4.º PC II. D 33.

nis, 1575 T. 1 4.º PC II. D 33.

- Hac postrema editione plerisque in locis aucti et focupletati. Venetiis, Zilettus, 1578 T. 1.4.º PC II. D 34.

Quest'opera solida ed istruttivo, con poeta per consiglio, e sopra un piano di S. Carlo Borrosseo, contene delle rifleaa carto Borrouse, contiene delle rifica-sioni giudinione sopra l'atte di contre-le possansi degli Uditori, sopra quella di oranze, a di fertificare la disone, e sopra i difenti, ne' quali gli Oratori Cri-stinci possone cadere. Se ne trova una busona traduzione francose fatta dall' Ab. Dinonart, (N. D.)

-- De cautione adhibenda in edeodis libris, nec non Bernardi Card. Naugorii Vita , codem Valerio Auctore, Accessere Petri Barpullae item aliae Patriciorum Venetorum. Pa-Larii, 1714, Cominus T.1.4 ° PC II D 35, I Patrici Veneti, di cui si sono aggiunto le Orazioni sono: Paolo Barbo, Bern. Giustiniano, Pietro Contareno, Carlo Ca-

ellio, Augelo Gabriello, Pietro Pasca-co, Francesco Pisano, Antonio Longo. In questo volume ai trova il Catalogo di tutte le opere dell'autore. Egli era Vescova di Vercoa, e Cardinale: nacque

Vencous di Vencous e Cardinane: nacque in Venezia a 7, Aprile 1551, e mori a Roma a 15, Magno 1666 (N)
Valeni (Francaico) Daserratio de Turri Comitiam. Sta nel T. 28, del Calegirch,
La Discretainese di agento dotto Bommano porta in fine la data: Romae e Manacoulo noutro PTI. idias Febr. an. Jubil. 1775.

Onnia de Indian Cardinale Indiana Cardinale Indiana.

Valesii (Hadristi ) Oratio de laudibus Leidovici XIV. Sto nel seguesto volume. Valesii Henrici

Questo Oratore, fratella di Errigo de Valou qui approso notato, pacque a Pa-

rigi li 14. Genntro 1607., e mori a 2. Luglio 1692 (N) Valesii (Henrici) Emendacionum Libri v., et de Crutca Libri II. Ejuséem et Nicola Rigaltii et Isu. Ballialdi Dissertationes de Populis fundis. Accedunt Henrici Valesii Orationes varise, et Hadriana Valusii Oratio Orationes varine, et Hadriana Valusi Oratio de Laudibia Ludovici XIV., et carmina nonnulla inedita. Pruefica est Henr. Valesia Vita, cdenus P. Burmanno, qui pearficionem, poste, et indices adjectet. Amstell. Schesson, 1950. T. t. 4 ° XI. D. 19.

Le Duscritationi de Populite Floridate is trovano anche nul T. 2. di Gerciio Thea.

Antiq. Rom.

Antig. Ross.

- Dissertatio ad Jacobom Unteriora Armachanum de versione soptomgoita Interportuan of Su sone Eusebon del Fularios
edit. di Parigi 1639, a p. 306. nelle note).
Errogo de Valoss in lation Fuletios
nacquo in Parigi 1 to Settembre 1655,
e mord 1 x Maggo 1676, C Dallid Filia
e mord 1 x Maggo 1676, C Dallid Filia
entita dal Burmanno)
Valesso (Françosco) Dissertatione sopra tra

Statue del Campidoglio. F. Soggi di Dis-stri. Erus. T. J. Questa Discretazione fu scritta nel 1710. Ilguarnera (Vinotano) Rime. F. Garuso G. R. Rima.

Valguarnera B. Rime.

Visera nel XVII. secolo.
Valguarnera (Mariano) Antichità di Palermo.
Palermo, Mariogo, 1614 T. 1. 4.º PG. Palermo, maringo, sosta, a. e. g. X. N. 25.

Il Valguarnera macque in Palermo a 7. Ottobre 1564. Fu uno di quelli, che Palermo apedi in Roma per sonarere i suoi dritti contro Catania nella calche di calche

quistione sulfa patria di S. Agata, che dalla Corte Romana fia tanto suggiamente decisa. Morì nella sua patria a 28. Aosto 1634 Il Mongatore nella blinth. Sical. series di loi: Fir sane polygiottus Italicam, Latinam, Hispunicam, Graecam, Hebraicam ac Syriacam linguam calluit. T. s. p. 44

dyriacom tanguam cattaut. x. s.p. 44-Value (No.) Homert Hubos shipast their exminie redditt, V. Homerus. Value (Laurenti) In Novum Testamentum Aonosattones, a Dos. Erasmo. Builtere, Cratsoder, 1526. T.s. 8° XVI. B. 3; Queste Annitamieni del Valla non pre-cedite da nan Epintala di Erasmo a Ca-sonice Fuchero Protensutra Apusolico, nells quale vendica prima il suo Autore dall'incolpazione datagli universalmente di mordacuà: ei candorem, quem ab aliis exiginus, ipsi praestaremas iis, erga quos non solum non maligni, serum etiam grati esse debemus, profe-eto Laurentianum nomen apud omnes, eto Laurentienum nomen apad omnes, qui boase amant literas, per invi-dioro gratara ac venerandum haba-retur, quippe qui studio restituendae rei literaruse partes multo odiosissi-mas aciens et prudens sidi sumpa-rii. — Scende quindi al particolare delle Annotationi, ne dimostra l'uificà, e conchinde: Quod ei quidus non vacat totam Grarcorum linguam perdiscere, ei tamen Pallae etudio non mediocrier adjuvabuntur, qui mira sagacitate Novum omne Testamentum escussit, non pauca obiter annotane et ex Peatquorum usitata estitio a Graecia fluxit, non Hebraeis. = E il Du-pia, rappectando il Valla nella san Bibliotecu degli Antori Ecclesiastici, che fio ricono in Occidente nel XV. scoolo, di-

513 ce, che non solumente si apiccò nelle Belle Lestere, e nella Critica delle Lingue, ma si rese considerevele ancora pe alcuni Screti, che hanno representa se Relignor, e particolarmente per le sue Note sopra il Nuovo Testamento, che Teologiche, ma sono frattaoto non inutili per la intelligenza del Testo. Perciò nella sua Dedica scrive l' Editore Ecasmo: oc ne ipra quidem, opinor, disciplina-rum omnium regine Theologia ducei indigenen admoveri sibi manus, debitum enliberi obroquium a pe sequa Granumatica, quae tametsi nonnullie est dignitate posterior, nullie corte opera magie necessaria. In minimis versatur, and sine quibus nemo esasit maximus nugas agit, sed quae seria ducunt. In questo volume si contengono dello

stesso Antere i seguenti Opuscoli:

Apologia peo se, et contra calamniatores
ad Eugenssan IV.

Contra Bartoli Libellum, cui titulus De

Insignitis et Armie, Epusola ad Condi-dum Decembrem. Basileae, Cratander 1526 -- Iliados aliquot libri lat. carmeo red-dini. Sta con Darete Frigio. F. Dares. diti. Sta con Darete Frigio. F. Dares.

--- Scolia in Sallustium. F. Sallustium.

--- Declamatio de falso credita, et casens

donatione. Sin ne Commentrej di Enra Silvio Frecolomini. P. Acons. -- Eleganine Latinze Linguae Libri ser Lugd. 155g., Pagasus. T. s. 8 ° PG. H.

Alexandro d'Alexandro diceva, che quest'opera è il ficuts d'un Gramma-tico achine, ma abile, che ha raccollo tatto ciù che vi cra di migliore negli Autori, e aggiunge, che l'impirgo, che ne ha tano, e aggiunge, che se punto è no conorrasto. E Deuderio Ecasmo, giudice la conorrasto. E Deuderio Ecasmo, giudice ben competente in materia di bella letteratura, nella sua lettera stronda al aus amico Cornelio Aurotino, del 1400. cod scrive del Valla: Quie tam exigni animi est, cujus pectus tantis invidiae angustiis concluditur, at Valism non el mungnifice laudet et amet quam ma-zine; qui fanta industria, tanto etudio, tantie endoribue barbarorum inc prias refellit, litters pene sepultas ad interita vindicavit, prisco eloquen-tiae splendori reddidit Italiam, doctio tias aplendori reddidit Italiam, doctie eitom id praesidit, at poutac circum-epectius logui engentur? I vzrj gudaj poi peo e cocera il Valla si possono leg-gere penso il Baillet Jagonene etc. T. 2. p. 304. Ersson lu dato un Epitone dell'Elegana del Valla, che trovas nel T. t. p. 1070. della notra edizione. P.

Il Valla nacque iu Piscenza nel 1415. Gli fe data la Cettadinanza Romana, per cui alruoi lo fanno nato in Roma: mor nel 1457., ancorche da altri si meta la sua morte nel 1465. (N.D. e de la Monnoye in una Nota a Baillet. T. 2 N. 9 304 1

Vallarsius (Dominicus) V. S. Hieronymus.
Il Vallarsio era Presbitero di Verona, eoll'ajuto di varj altri Lesterati, e par-ticolarmente del celelare Marchese Mafici, ei diede, dopo quella de PP. Mauri questa nuova edusoue di S. Grolan Maurini che dedicò al Pontefice Clemente XII. Valle ( Pietro della ) P. Vinggi.
Valle Flammsrum ( Fr. Ag-piti a ) Flores
Grammaticales Arabici Idomatis, collecti

ex optimis quidasspie Grasomatica etc. Pe-tavit, 1687., Candianus. T. 1. 4. ° I. 1 6. Questo Religioso dell'Ordine de Minori Riformati di S. Francesco nella Provincia di Trente, e Lettore di Liogna Arabica nel Scininario di Padova, vivera sul figure del XVII. secolo.

Vallegio ( Gio. Estt. ) Rime. F. Caruso G. B.

Yallemont ( Pierro de ) Carnositez de la Na-mire, et de l'art sur la Végetation, ou l'Agriculture, et le Jardinago dans Iture Carlon Paris, 1711. T. a. 1a. ° XXIV.

perfection. Paris, 1711. T. 2. 12 ° XXIV. E 18. E 18.

- Les Elemens de l'Histoire avec une suite de Mé latiles Imperiales, depuis Jules Céair jusqu'à Héraction. Paris, 175d., Nyon.
T. 5, 12. P C. III. A 21.

E questa la mighore ediciono di que-

at opera, ore si trovano molte addizioni cons.lerevoli. I principi della Storia, della Geografia, del Blasone vi sono esposi con molta chiarezza, metodo, ed esutezza: vi si trovano però alcuni er-rori sulle Medaglie, giarche l'Autore non intendeva qualche volta le Leggende. Egli era Prese, e Scrittore laborioso: era

Egh era Preez, e Scrittore laborisos; era nato a Posacustériere nel 1649, e vi mori nel 1721. (N.D.) Vallesis (Francisci) De Saera Phitosophia, sive de lus, quae in Libers Scrata physica scripta sunt, Laber singularis. E luito scrata. Lund Homeston, 1650 T. v. 9 VALVE. Lugd. Huguetan, 1652. T. 1. 8. 9 XIV. F 4.

In fine dell'Opera si trovano i sempenii Operati: Levini Lemnii de Plantie Opusodi: Levini Lemnii de Plantis Sarvis = Francisci Rusi de Gematis Il Vallesio, Spagnuolo, era Meliso di Filippo II. (de Lowy, Bibland, Sarc. J Vallingieri (Antonio) Leutera milo scia-glimento di un dublio intorno al parto per boca della Vipera Romasa del Sig. J. P. D. Oston. Na nel T. J. del Geper bosca della Vipera Romana del Sig. Cav. Tom. Derham. Stu nel T. 1. del Ca-

logierà. --- Tre Lettere sopra alrune cose di Storia Naturale, a di Medicina. Ivi T. 2. La prima è intorno a diversi fuochi Iambenti, alla fuce degli animili, o alla Ince de fischi fatui ; la seconda insorno al facco volunte inconducio e da raggi, In terza, in eni discuopro la rara ed asouta maurera di fabbricare un Microscono artifiziosamento inganaziore

- Lettera intorno alla vertà della Terra bianca di Malta. = Descrasune della Vipera Ammolite, Ivi T. 3.

- Vita della Contessa Bestrice Papifica Cittadella, morta il di 14. Marco 1720. di anni cento e due, sette orni, e un

giorno. Ivi. Questo relabre Medico, Filosofo, Na turalista, e Letterato, nacque nel 1661. nelli Rocca di Tresilico in Garfagnosa; fu Professore di Medicina in Padova, ose fit Professore di Medicina in Padova, ore mori a 18. Gennaro 1750. (N.D. T.) Valletti (Pietro Caronico ) Dissertatione so-pra il Fintto Decumano, dotta in Brescia il di 5. Maggio 1740. Ster nel T. 25. del

Culogiceh.
Vallii (Gubrielis ) Libri singulares ad I. Gal-lus 29. D. de Leb. et Possom ur I. nnic. C de seitent, quie pro co quad eie, im l. in Querum qu. D. ad L. Faleid, im l. Fdium quem aj. C. Famil, hercisc. Stanno nel T. 1. di Ottone.

Questo Giareconsulto Francese, nativo el Poitou, era Avvocato al Parlamento di Paruji, e vivera nel 1608. ( Dalla

Prefac, di Ottone.)

Valois (Mr.) Discours dans loquel on pré-tend faire voir que les Nédailles qui porient pour légende F.Cl. CONSTANTINUS IVN. N. C. n N. C. n'appartiennent point à Constantin le Jeune Fils de Constantin le Grand. V. Memoires de Litterat. T. 3. p. 260. --- Dissertation sur les Amphictyons. Ibid.

T. 4. p. 265.

Soue de la Divertation des Amphietions.
Hild. T. 7. p. 654.

Histoire de la première Guerre Secrée.

Ibid. T. 10. p. S17.

-- Histoire de la seconde Guerre Sacrés.

Ibid. T. 15. p. 152, e T. 18. p. 275. Valoriani (Luca) Bime Burlesche, F. Berni T. 11 Valsecchi (Fr Antonio ) De' Fondamenti della Religione, e de Fonti dell'empietà Libri tre. Padova, Manfré, 1768. T. S. 4.º in

Int. III. E 5. Il Valstechi, dell'Ordine de Predicatori, insigne Filosofo, Teologo ed Orasore fu Primario Professore da Teologia nell'Università di Padova. Era nato in Ve-

l'Università di Padova. Eza nato in Ve-rona nel 1798. e mori nel 1791. Clar-della Composadio etc.) Valurio (Roberto ) Della Milaia. Tradotto in Toscano dal Magnifico Dottor Paole Ra-masio, In Verena, Boni de Banisis da Ragni, 1383. a di XVII. de Februario. T. 1.5d. X. L. 25.

Prima edizione in Italiano rite sima dagli amatori di questa lingua.(D.B.) Di questo dotto Scrittore nella Scienza Militare, il deligentissimo Tiraboschi nel T. 6. P. 1. pochosimo notizie biografiche ci somministra, giarche dios; che ap-pena si trova di lui menzione presso gli Scrittori di quel tempo. Si raccoglie solo, che viveva ancora a' tempi di Roberto Malatreta, che mori nel 1482. L'opera de Re Militari, soggiunge quel dottissimo Storico, ci prova, che il Palturio era nomo assasi dotto, e versatissimo nella lettura degli Autori Greci e Latini

(S) Valvasone (Erasmo di ) La Tehaide di Stazio ridetta in ottava rima. In Vinegia, ap-presso Francisco de Franceschi, 1570. T. 1. 4. ° XXIX. G 22.

Rapportata dal Fontanini, a lo Zeno in oos nots avverte, che la Prefisione, o la annotazioni, che si leggono in queata Traduzione sotto il nosse di Pietro Targa, sono di Cesare Pavesi Aquilano. Egli era nato nel Friuli, e muri nel 15co. in età di circa 70. anni. ( Cardella Compendio etc. )

Van Alphen (Hercovan) Specimen Analyticum in Episodes Pauli sex, utrasqua ad Thesaslonicenses, ad Galtans, ad Episodes, et utrasque ad Corinthies. Traji ad Rhen, 17/6. Paddenburg, T. S. 4. ° XV. E. 20. — De Terra Cadrach et Damssoo, cjusque Quiste ad Zacharsse capitis noni versicu-lum primum. Sta nel T. 7. di Ugolino. Questo Scrittore era Professore Ordi-matio di Teslogia nell'Università di U-

trecht, e viveva verso la mest, del passuo scoslo. Van-dale (Amonii ) De Oraculis Veterum Ethnicorum Dissertationes duse. Accrdant Dissertationeulae 1. de Status Simoni Mago erecta. 2. de Actis Pelati. 3. Schedusum

(N.D.) Dissertationes rx. Antiquitatibus, quin et Marmorilan, eum Ronamis, tum potusimum Graecis illustrandis inservaenos, cum figuris arneis. Austel., Boom, 1702. T. 1. 4. PC. IV. E. 8. Bunna edizione. (D. B.)

--- Dissertatio super Aristea de LXX. Interpretibes. Accedunt Historia Baptismorum, et Dissertatio super Sanchootathone Ausstel., Wolters, 1700. T. 1, 4. 0 l. A 28

- Dissertationes de Origine ac progressu Idolatriae et superstitionum : de vera ac falsa Prophetta, uti et de Divinitatibus Ido-Intries Judacorum . Amstel. Onder, 1711. T. 1. 4. O II. C 15. Questo celebre Medico nacque li 8. No-

vembre 1638, e mori ad Harles a 28. Novembre 1708. Era un nomo suciosispino, e attrutissimo nelle sur letture : aveva lo spirito molto penetranto, e sa-peva produtare di cio, che leggeva. Ave-va nell'aptichatà raccolte moltassime cose, e i suoi libri furuno assai ben ricevuti dal Pubblico. Non vi si trovavano che due difetti, mancanza d'ordine e confusione in quel, che scrivera,

e confinuore in quel, che scrivera, exide troppo regletto (Le Chere, Biblioth, Choix, T. 17, p. 39, J. Vendelli (Dunerino) Lettera sopra alcune Opposizione latte al Libro dell'Origine dei Pouti o de Fiumi del Cax Autono Valis-nieri, Sta nel T. 14, del Cologiria. — Mouserie intorno alle antiche Carce Grografiche, e particolarmente intorno alla Carta volgarmente del Peutingero . Ivi T. 42. Il Vandelli, Professore di Matematica

in Modens, viveva nella peima metà del

Passato secolo .

Vanderani (Petra ) De Privilegiis Creditorum
Communicatus . Sta nel T. a. di Merman,
Oscoto Professore di Dritto in Loranio ma patria, quindi Assessore nel Supremo Senato del Brahante, e finalmente Pre-a I-me del Consiglio di Luxunlungo, mora nel 1565. Di questo mo Comono tamo serive il Merrinan nella sua Prof. zione: In hoc Commentario . . . multa permicuitate, elegantia, atque eruditione interpretates est, ut a les longe is pra-ferendus sit permagnis alionum einsdem argumenti voluminibus .

Vandee-Burchuss. V. Respublica Suhandise. Questo Scrittore era Decano nella Chica Questo Scrittore era Decano nella Chica di Utrecht, ed amico di Giusto Lipsio, In fine della sua Resp. Sodomidiar si trova una lettera del Lipso, che Ioda Vander-Bucchio. Vander Meulen (Jet Androve) Forum Con-scentine, seu lus Poli, Isoc est, Trectana Theologico-Lardieum. Associaci, Somerca, 1693, 1: 4, 5. VII. C. 7. Querto Giarcessantio di Utrech, e Se-

tore nella Suprema Corte del Brahonee zell'Haja, dedica le sus opera a Gugliel-

mo 1tt. Re della Gron Brettagua, con ser Episola data da Vianen nell'Olanda, 4. Ottobre 1692 Van Eck ( Cornelli ) Principis Juris Civilia, secundam ordinem Digenorium, Francejur-rae, Gyselars, 1529, T. 1, 8, 9 XXVI. C 3, Questo Ginreconsulte era Professor di Dritto nell' Università di Francketa; vi-

vera sol finire del xvtf. secolo.

Van Espen (Zegeri Bernardi ) Opera emnia, Loviani, 1752., Sumptibus Societatis. T. 6, fol. V. N. 1), T. I. H. HI. Ins Ecclesiasticum Universum.

T. IV. Dissertationes Canonicae, et Tructa-tus. 1. De Peculiaritate in Religione, et Simonia circa ingensum Beligionis. = 2. De Instituto et Officis Canonicorum = 5. Horis Caronicus et singulis eurum partibus, = 4. De Sincon circa Beneficia etc. Item de Pensionibus Ecelesiasticus = 5. De Dis penazionebis := 6. De Jure Parochorum ad Decimas, Oblationes, et de Competentia Pastorali . = 7. Dissestacio ad Regulaen: In dubits semita tatior oligenda , cum explanatione Regulae Juris: In pari delicto vel causa potior est conditio poesi-dentis. == 8 Repagulum Genomenna adversus nimism exemptionum a lurisdictione Epucoporum extensonem. me 9 Ad Legem Ju-liam de Ambum, sive de vetita Officianum semlitate. 10.De pristinis Altarium, et Leele-iarum Incorporationibus et Donationibus T. V. Tractatus Ilustorico-Canonicus in connes Canones Conciderum tam Gerecos, quam Latinos, unasimi utriusque Ecclesse Grae-cse et Latinae consensu probatos, sec non Commentarium ad D-cretum Gratiani T. VI. Tractatus. 1. De Promulgatione Legum Ecclesiasticarum, se speciation Bullaru n et Rescriptionum Curise Romanse = 2. De Censuria Ecclesasticis, = De Intercessone Episcoporum pro reis etc., sivo de Immunicase locali , seu Asylo Templorum == Concordis Immunitaris Ecclesiasticae, et Iuris Regii . = 5. De Recursu ad Principem. - - Commentarius in Canones et Decreta Ju-

ris Venerus et Novi, et in Jus Novussimum. Opus Posthumum. Lovani, 1250, T. I. fol. V. N 17. --- Supplementum od varias Collectiones o-

perum, continens placetars Juris Response, Epistolas, et varia opuscula nondum edita, cum sarias Mommenutoribus Appensicibus, Neapoli, Cervonius 1769, T 4. in vol. 2. fol. V. N 18. Van-Espen , Professore di Dritto Ca-nonseo e evile nell' Università di Lova-

nio, sua patria, era nato nel 1646., e mori ad Amerfort nel 1728 (N.D.) Il Du-pin, T 4t. p. 40. scrive. n Cho n Il Van-Espen è uno de Canonisti del p nostro tempo, else ha travagliato il più » utilmente, e il più metedicamente sul » Dritto Canonico. Egli ha de baoni principi. Non è del Comune do Canonisti n che non sanno, e non eisson, che il n Corpo del Diritto Caucnico, e i snoi a Commencutori. Egli adduce autorità della Sacra Scrittera, passi de SS. Pa dri, Caoon de Conell, tenimoniane
 de mighori Autori antichi o moderni » de migliori Autori antichi o moderni per istalilire ciò, che propose. Le suo » opere non sono, che un tessuto cou-» tanto di passi, che vanno preò al di » lai sopo, e che stabiliscono fertennate » ciò, che egli la disegnato di provare. Il accolidamento.

n II suo stile è netto, metodico, e chiaco. Van Hees (Ant. Hear.) Dimertatio Pluiolo-

gios-Juridica Inauguralia de iis, quae an-tiquitos agud Romanos inter litigatores ante litem contessatam fiebant. Sta nella Colle-sione del Fellenberg. P. Fellenberg T. 1.

P 401. Fu leus in Leyden nel 17 Nanhoeke ( Petri ) Commentarius Analyticus in Eputolum ad Hebraeos. Pracusasa est in Equitotam ad Hebraecs, Practisias est Analysis totius Epiatolae, Lugd. Bat., Vi-vid, 16;3. T. 1. 4. ° XV, E. 10. Onesto Commentatore Obsolece, Cal-vinsta, Minister in Legdes, viewa nel 16;a. (le Lang, Biblioh, Sacr. e la Prefaz.)

1052. (B. Long, Monon. Profes: Jacobi ) Praedium Rusticum. Parissis Bordelet, 1746. T. 1.15. P.C. I B.g. Editione: In multice di questo Postusa in xvt. Edit ale guesto postusa in xvt. Edit ale guesto fallo Georgiche di Virgilio. Nulla gusto più amentrabile della manuale del Virgilio. Nulla gusto più amentrabile della manuale del Vingilio. dalla pittura, che il P. Vaniere fa de di-vertificati camposci: vi si è ngualmento incantato della ricchezza e della vivacità incanuso della ricobersa e della viracità della sua inmangiazione, della bellezza, e dell'armento della sesa poesia, della sesa colta e della purità delle soc especasioni. Le sua opera sarchite perfetta, se mon vi si trovassero del dettagli minuti ed insulti, del racconti e delle intuaggini male

uti, de recomi e delle intengrin utile neoleo, Egle recomina, auto e Gaussa, Bosto e Gaussa, Borton e Gaussa, Garante Gaussa, Garante Garante, Garante a di Daniele Bedber, esecutare del-'nltima volontà dell' Autore. Nel nn-tro Esemplare di fatti trovasi questa sovri-zione del Bedber, il quale fere prece-dere all'apera una sua prefazione.

Commentaria Analytica nova 'in varios

hhros Proplicaicos cum justa rerum Histo-ria accuratius collatos et demonstratos. Ae-cesserunt Disservationes Philologico-Theo-Ingreae, et Acia Apostolorum ad Anna-

s revocata . Lugd. Bat. 1744. T. 5. 4.0 - Tabernarulum Movsis , Sto nel T. 8. di Ugolino.

- De Cantu Poeseos et sonandi ficultate. Ibid. T. 52 - - Notae ad Lydium de Re Militari B.T.27. Il Van-Til, Teologo Calvinista, e Pro fessore nell'Università di Leyde, nacque a Weson presso ad Amsterdam nel 1644. a Wesop presso ad Amsterdam nel 1644, e mori nel 1715. (le Long. Biblioth. Soc., Varaderia (Gasparis a) De Imitatione Christi

Lebri 1V elegiaco versa juxta posiso fide Jissime redditi. Anturrpise, 1684 T. s. 18. 9 in lat. VII. C 8. Varadior de Saint-Andiol era Dottore Teologo, e Arridascono della Chiesa di Arlos: vivova nel 1684, e dedica la sua

Arto: viewa nel 1884, e dedica la sua npera al Papa Innocenzio XI. Vorappe ( Jacoba de ) F. Averegine . Yarchi ( Benedotto ) Della Lessoni d'Amo-re Seconda Parte, nella quale si conten-gono ciuque lesioni di Amore . Fiorenza , Guneti, 1661. T. 1.8. P. C. I. E. 15.

Educos repportata da B. Gamba nella sua Serie de Testi di Lingua etc.

--- L' Ercolano. Dialogo nel quale si r giona delle Lingue, e in particolare della Toscana, e della Fiorentina. In Venetia, 1570. Giunti, T. 1. 4.º PC. II. E. 29. È questa la acconda edizione fatta da

Filippo Ginnti, che aveva data la prima, e riveduta da Agostino Ferentelli, allorche e riveduts da Ágostino Ferențăli, allorelui vide il griade applanto, che ai era fatto a quato opera nella prima edizione dello stesso anno fatto în Firenze, ( Gombo , Serie ste.). Pel nostro Escapiare mar-cano le Tre Eglogire, che Gambi dice di trovarii în fine di questa edizione, e mancare nella Fiverestiua.

mancare nells Fiorentius. Colmia, P. Martello,
1931. T. s. fol. P.C. X. G. 14

E. uno degli Europharia perfetti di questa edizione, giacchè molti di trovano mutilati, ed altri rissocati. Gamba rapportamedala nella sua Serie etc. descrive minutamento i segni, a quali possa rico-noscersi un esemplare perfetto, e tutti si trovano esstamente verificati nel nosceo. Vi manca solo il ritratto dell'Autore, che der'essere in fronte della Vita scritta da D. Silvano Razzo; ma ve si scorgono

gl'indiaj d'esservi stato strappoto. Rime. Stanno in Fiori di Itime. -- name. Starmo in Fron di Rime.
-- Ozasioni, Lezioni, Lettere. Starmo nelle Prose Fiorentine T. II. 1V. V.
Questo celebre Servitore macque in Fu-rente nel 1502., e vi mori a th Novem-hee 1566. (Negri, Stor. degli Serit. Etc.).

Fior.

ior. ) « Uomo infaticabile ( scrive il Tiranon coltivase, e con molte sae oprre non illustrasse. La Storia Fiorentina » da las composta, e che non comprende. u che lo spazio tra il 1527., e il 1538., u è non dimeno molto rolumanosa, ed u egli è tacciato cun senza qualche ra-» gona di un'eccesiva lunghezza, n » d'uno nile diffiso, languido, e spesso » anche intralciato; difetti, a'quali per y anche intralcato; difetti, a quali per z avventura avvelble posso rimedio, se y avesse potuto darle l'ultima mano. Prà y grave, e più difficile a discolparaelo n o l'accusa di una troppo aperta adu-y lazione pe' fieduci anot Signori, edi ni s fa consecre ben charamente, ch'egii » veuduta la sur penna. El si mostra an-» cor troppo facile nell'adottire certi » popolari racconti . . . Il Varchi non fu » Storico solamenje: fu Oratore, Pocta, » storico sommente: si Ovistore, Poeta,
» Grainmairico, I, ierprete', e molte opere
» sotto questi vari titoli ci ha Laciato,
» in tuste le quali egli si mostra uo» teo erudio ed elegante nello scri» vere, benchè troppo diffuso, e ver-

» vere, benché troppé difius», e vere, benché le sue opinioni son sempre 3 le più sicure . . . Cò non outante dornh 3 sumpre considerari il Varchi, come 5 uno degli Seritotti benesentit della 5 c degno perché di quel nelisimi e - 3 legi, di cui l'hasso onorato glu on mini detti di quell' chi. 9 Vareni / Berbardi ) Goographa Generali, in qua affeciante generale Telluri arpii-cantor, socta, et illustrato sh baser benevan. Seconde Edito arotice et ensuda-Cantabe., Hayes, 1681. T. 1. 8. 9 PC. II. O 15.

Libro assai stimato, e poco comune. (D. B.)

Il Varenio Olandose era Docto Medicina: dedica la sua Opera a' Con-sola, e a' Deputati della Repubblica di Amsterdam con sua Epistola del 1. Agoato 1650., dalla quale si rileva, ch'et non era nativo di quella città, sea vi si era ricoserato dopo l'occidio della sua patria, ch'ei non nomina qual fosse: patria mea variis prius belli injuriis afflicta tandem in favillas et cineres tota redacta esset, bono quodam fato, vel potive D. O. M. providentia in

um civitatem me contali. Varenii (Aug.) Desertatio de Sinu Abraliae, sd Luc. XVL 22 Sta net T. 2. p. 324.
Then Theol. Philol. --- Judicium Academicum de Tikkun Su-

phrim. Sta nel T. 11. di Crenio Fisecia exercit Vargas (Francisci) Catholicae Majestatis Res

urgus (Francisci) Gatholicas Magestatis Revone Status a Comullis, et ejuzdem ap. SS. D. N. Pisan IV. Oratoris, De Episcoperum Ja-riodietione, et Ponulfois Max. autoriore, Responsum. Romae, 1563., ap. Paulum Manutium A. Fd. im Aadibitu Pop. Rom. T. 1, 4 ° XVII. D ay.

T. 1. 4. ° XVII. D 27.

- Lettres et Mémoires, nouchant le Concide de Trente, traduits de l'Espagnol, avec des rémarques, par Mr Michel le Vasor.

Amster, Esquel, 1,700 T. 1. 8. ° XVII. e.

H Vargas assisteir el Concilio di Trento

L. 2. A. A. A. A. A. A. A. Cord. Carlo V. in qualità di Ambascisdore di Carlo V. In quase Lettere, e Memoria si trovano molti tratti contro quella Santa Assen-blea, e contro quella, che la compone-

vano. (N.D.)

Con elligie di Guglielmo Trumball,
Agente de Ra Guccono I. e Carlo I. alla Corte di Bruxelles, al quale è dedicata

Corte di Brutelles, al qualo è delicata Popera dal Vassor. Il Vargas, Giurcconsulto Spagnuolo, aostenno vario cariche di Giudicature solo il Reggi di Carlo V. a di Filippo II. Mori verso il 165s. (N. D. T.) In prin-cipio del volume delle Lettere tradotte e pubblicate dal Vassor, a trova l'Elo-gio di Vargas, tirato dalla Bibliotera deli Autori Spagmoli di Nic. Antonio.

(S) Vargus-Maccineca (Francesco ) Disserta-zione intorno la Riforma degli abusi introdotti ne' Monisteri dolle Monache per le doti e per le spese, che vogliono dalle Donselle, cho ne veston l'abito. Scritta di Ordene degli Eccellentisioni Sigoon ELETTI della Fedelusuma Gittà di Napoli con loro Conclusione da 15. Februjo 1714, Napoli, 20. Dicembre 1745. T. 1. 4. 2 XXIV. I 2. Varia Sacra, son Sylloge variorom Opiscu-lorum Graecorum ad Rem Ecclessasicam

apectanism; cure et studio Stephani le Moyene, qui collegit, versiones partira ad-didit, et notis et observationibus uberioribus illustravit. Lugd. Bat., Gaesbeeck, 1685, T. 2. 4. ° XVI. B 44. E uns Baccolta di pezzi Greci, pre-

cedati da lunghi Prolegomeni, o seguiti da note ampissime, ove si riconosce faeilmente l'estensions del sapere dell'Au-tore, o la profondità della sua erudizione (N). Gli Opuscoli sono i seguenti: 1. Polycarpi Episcopi Smyrnensis Epistola.

2. Barnabse quae tribisitur Epistola.

3. Hippolyti Sermo contra Platenana de Universi cansa. mm 4. Beevia Interpretatio Orationis Dominica: = 5. Germani Tractatus de sex Synodis Occusionicis m 6. Alus Tractatus de septem Synodia Occumentais, m 7. Brevis Elucidatio Fidei Christianse. == 8. Brevia Instructio Doxopatrii Noritia Patriarchatusem . au 12. Manuelis M. Risetoris Apologua = 13. Eduelesise Constantinop, Epistola ed Bolas-mos. = 14. Barthologuari Edenson Confotatio Hagareni. ma 15. Confuratio Muham-med. == 16. Nomina Mensium variorium entium. == 17. Epiphanius de Ponda-bus et Measuris. == 18. Fragments de Ponderibus et Mensurus. - Antonia Eparchi volumen, in quo varia opuscula contipentur.

Varillas ( Antoine ) Histoire de Charles tx. Roy de France. Lyon, 1684., T. 5. 12. ° PC. VII. P 26.

-- - Histoire de François I. Paris, 1685, T. 4. - La Politique de la Maison d'Autriche. La Politique de la Maion d'Auricie.
 Haye, 165g. T. 1. 18. \* XXVL B 9.
 La Politique do Ferdinand le Catholique, Roy d'Espagne. Amst., 169c. T. 5.
 2. \* PC. VII. M. 17.

Varillas aveva de gran vantaggi per nacire nella Storia Moderna. Il suo stilo è facile, sebbene non sia assoluta corretto, ne abbastanza conciso. Ei sapeva fire uso delle acoperte, che le sau etture gli somministravano abbondantemente, e incastrare con grazia un'infi-nità d'avvenimenti angulari. I suoi coratteri, sebbene un poco troppo diffusi, sono destramente toccati, eurosi, e in-

teressanti. Egli era nato nel 1621. a Gueret, capitale dell'Alta Maren, e morì a San Commo a g. Giugno 1655. (N.) Vatii (Dem. Alfani) Epistola ad J. Andream Serraum Theologum, are Appendix ad Commentarium in Friderici II. Imp. ac Reg. Constitutionem: De non alienandis Rebus Ecommunogen: De non alsemands felhos Federiassics. Nepoli, 1794. T. 164. X. 10 8.

(S) Varrian (Gimbo) Scrella di Proverbi, e Somene Italiant toli da varie linque, particolarmene dull' Riches, Araba, Caldes, Grova, Latina, Todeca, Frances, Spagmosta, Francenga, o Italiano. Terza elizione. In Vencius, 1650. Euroli. T. 1.

16 ° X. XIX. B 13.

Varronis (M. Terentii ) Opera quae super-sunt in Lib. de Ling, Lat. Conjectanea Josephi Scalugeri, In Lib. de Re Rustica Notae ejusdom. Alsa in eansdem Scripto-ren, tream alioeum, Turnehi, Victoria, Augustini . Editio nlima recognita et aucta. Parasis, Buslieu, 1585. T. t. 8. ° XXVIII. C 7.

Parisin, fluilera, 1585.T. t. 8 °XXVIII. C.,
Varrous meir isonagensich Tantos gr,
svanti G. C. Fu il più dotto Parisio
Romano, verstainion is ong isoner di
Lettere e di Soriene, verscusi di Cona formare 12 pubblica Bibbiocca, che
volta aprire in Roma. Pechinismo et inmane di tante asso opere, d'Arossól /
Vasculi (de ) Tractatus. F. Bryfins.
Vasculi (de ) Tractatus. F. Bryfins.

Annales. Colonise, 1577. T. 1. 8. 9 nm Annales VIII C 1.

PC. VIII. C 1.

Il Vasco nato in Bruges, mori in Stalasanca nol 1560. Quota sus Steria, anorcebi dal P. Sebota tas assas insertia aell' Hisponio Illiatorata, ha presentemente pochi leggiteri. (N. lt. Z.).

Vasto (Giampalo) Sucide traditta. P. Vicaso (Giampalo) Sucide traditta. P. Vicaso (Giampalo) Vatry (Mr (Abbe ) Dissertation on fon e-

130

5:8 zonice s'il est nécessaire qu'une Tragélie aut en cinq Actes. F. Némoires de Lat-tersaure etc. T. 11. p. 292.

— Discritation où l'on traita des avanta-

ges que la Tragélie ancienne retirait da au Chouars, Ibid. p. 510. --- Dissertation sur la révitation des Tragé-

-- Duscriation sur la révitation des Tragé-des sociences, lliad, p 548.
-- Decours sur la Fable Epique, lliod. T. 15, p. 555.
-- Réponse à un Memoire qui a pour ti-tre Dissertation où l'on enamuse a'il est nicessaire que la Fable du Porme Epique ait rapport à une verité de Mo-. Ibid. p. 451.

relie. Hed. p. 521.

- Recherches sur les Ouvragen d'Isocrate que nous n'avone plus. Idel. T. 15 p. 265. Varancies (Francies ) De hairfair direiten Lider, in que tots praedi ento ex ven-sur Scriptos assistante. Pariestin, 1608.

T. H. Varance compose queré epers nel tempo, in cui le unie heritence era alla moda in Fraevis, el erane con piacere lette le oppere d'Armen, el d'Assonci: et la foce a pregliera di Baltace, chiven et le foce a pregliera di Baltace, chiven et le foce a pregliera di Baltace, chiven et le consequence de normano. Autores Greve e Latino in else arsuano Autore Greco e Latino a servi giamoni dello stile burlesco, che nessano ne diede regule, che non vi è raguna alcuna di farce uso, e sa ne sono nodissume per rigettarlo. Festanto a quest'oggetto l'Autore pussa in rivista tutti gli Antichi, le di cui opere sono sparse di faccase, e di bei motti, e ne riudica con molta finezza, e discernimento. Ouel che si trova a censurere nel mo Trattato si 4, ch'è troppo diffuso. Questo Genista era nato a Paray n:lla Dioeni di Autun nel 1605., e mori a

Parigi li 16. Doembre 1681. (N) Vanhint, P. Testameni. Vaucliopii (Grorgii) De Magistentibus veser.

Vauctiopii (Georgii) De Magistembus veter. Pup Rom. Treacture. Sis ned vol. di Floc-co, e nel T. S. di Sallengre. Questo Seviture Scausses viseva nel 1553. (Dalla Profat.) Vaver da Boutigny, Trainé de l'Ausocié des flois touchant l'administration de l'Eglise.

Austrelie elision, révue et corrègé pour la prémière fois sur la Manuscert de l'Au-teur. Lordres, 1754, T. 2. 12. ° XVIII. A 41. T'estatto assai curioso. H sus Autore, Avvocato al Parlamento di Parigi, mori lottendente in Saissanne pol 1755. ° 1. r.

Arvecuto al Parlamento de Parigi, mori Interdente in Session and 1685, fe Long. Bobioth. Hist. die France J Vayre (Sig. della Notta le Scanda de Prin-cipi, a del Cavalieri, cioè la Geografia, la llettorica, la Morale, l'Economia, la Po-litica, la Logue, la Faica, causte dalle opere Frances, e tradotte dall'Ah Scipiona Alerni, Vectoria, 1684, p. Passaa. T. 1.

Aleranj, Venetia, 1684, Pensasa.

12.º P.G. I. D 20.

Quento Auscre era nato a Parigi nel
1568. e meri nel 1674. (N)

Ubvido (P. Evantelni a S.) De Mesrepoli
Meloiohanna Dissertatio, lu qua ejan orga,
et antiquare pessercini Amplitudo et Elgotto, alarque pitora al Ecclesianteum Histor1569., Malterat. T. T. d. 9. XXII. a. hu,
Depoli antiquation dell'Ordino degli Eremain Sealui di S. Agestoro, deduct al

remiti Scalzi di S. Agostico, dedica la suz opera a Giuseppe Archinto Nunzio Apostolico in Ispagna, e Arcivescovo di Milano, con sur Epotola data da Nilano 15. Maggio 1699.

Uberini Clevei Commentaria in Orida Enistolas Heroid. V. Ovidsus.

Valandi (Gothofr.) Praetor e medio civiusa Valandi (Gotholi, ) Prastor è medio cvisiona Jud. aute Messae Imperium universale non alsonsurus, ad Gen. XLIX. 10. Six nel T. 1. p. 261. Ther. Text. Phillot. -- Dissertatio da Congresso Regum Victo-ris et Victi, ad 1. Reg. XX. 55. 54. Ibid.

P. 494-Uchtmannus . F. Badreshita . Allardo Uchimanno era Professore di

Lingua Ebren nell' Università di Leyden, Lingua Ebreta nell' Università di Leyden, e decise al sua Versiona dell'Examen Mundi: a' Caratori di quella Università con una Episola del 1600.
Udaleici (S) Augustan et liegii Praesulla Cansura locorum queromidam et libro sexto Commentariorum Aponii. Hono Scholli: in aliquot B. Lauce Abbasia Bocov et ejen Samalegue D. Lauce Abbasia Bocov et ejen Samalegue D. Lauce Abbasia Bocov et ejen Samalegue D. Lauce Abbasia Rocov et ejen Samalegue D. Lauce Rocov et ejen Samalegue Ejen Samalegue D. Lauce Rocov et ejen Samalegue Ejen Samalegue D. Lauce Rocov e nucrolis in Captica . Stauso nel T.1. col.326

a col. 548. Biblioth. PP.
Veccus (Ja: ) De Processione Spiritus Sancti
P. Allstins Genec. Orth. T. 1. ct 2. Vedelii (Nicolai) De Episcopatu Constantini Magni, seu de Potostate Magnicatioum Reformatorum circa res Ecclesiasticas Disserta-

tio repetita cum responsione ad Interrogata guestan Leovardiac, Sybonius, 1642. T. 1. 2. O XX. F 12. Questo Libro fu attaccato da molti, 12.0 ma l'Autore nou visse abbastanza per difenderlo. Le Critiche, che si pubbli-

disenderlo. Le Unitene, ede si punun-carono per confutarlo, sono varie: fra la quali vi è la seguente: Examen Disser-tationia Nic. Fedelli de Episcopatu Constantini Magni, authore Jacobo Revio. Amstel., Janeronius, 1642. Vi si trova ancora l'opera di Giac. Triglandio De Civili et Eccles. Pote-V. Triglandius

Il Vedelio nacque nel Palatinato, ma non si se in qual luogo, se in qual anno. Fu Professore di Toologia a Francekera, oso mori a s5. Novembre 1659. (N) Vegetii Benati (Flavii ) et Sex. Julii Frontini De Ra Militari Opera, ex recensione Petri Scriverii . Accedunt alsa ejusdem argumenti

Seriverii . Accedunt alia ejustriu argumenti veterum scriptorum . Lugd. Bat., Maire, 1635. T. s. 12.° XIX. E. 5+. Gli Opuscoli antichi sono: Aenene vetustissimi scriptoris Poliorceticue zice de toleranda obsidione, Iegaco Casau-bono interprete = Polyhii Commentarius Polemicus, eise de Militia et Ca-strametatione Romanorum ex Hist, Lib. 71. Is. Casaubono interp. = Clau-dii Aeliani Tactica, eive de Aciebus

-- Veteres de Re Militari Scriptores quotquot extant, mune prima vice in unum redacti corpus, notis variorum. Vesalus

redacti carpas, name Clavorum, Hoogenbaysen, 1670, T. z. in vol. 1. 8. ° xt. 4. 5. Situatisima edizione, la chisma l'Ar-vod, ed è ornata di hellisime figore in ranse. Boni e Gamba soggimgono, che al dattissimo Lettresto Tommaso Crasio and abstantana essendata. non parve però abbastansa essendata. Questi Scrittori sono: Elisno Tattico, Frontino, Modesto, Vegezio, ed altri. Frontino, Modetio, Vegetto, en autr-Quisto volume continee ancors l'oper-seguente: God. Stevecchii Commenta-riae ad Plavii Vegetti Renati libros de Re Militari, mue primum figurie annese illustratas. Cui accedunt loça aliquot n Francisco Modio Brug in Sexto Julio Frontino notata. Vesalioe. apad Andr. ab Hosgenhayen, 1670. R Militari si trosa anche nel vol. di Fronnino. Vegenio dedicò la sua opera a Va-lenimiano II. Imp., o par che lone Scrit-tore Cratano. (Arvood) Vegii (Maphari) Ad Virgilium Appandix . V. Virgilius.

È senza alcun fondamento, che il Vegio s' intuagioù , che mancava qualche cosa all' Eossie di Virgilio: tutto ciò, ch'egli ha preteno aggiungervi in questo x111. Libro, è contenuo nell'opera sessa per anticipazione. Questo Supplicorato gli la frattanto fiato ouore, e Borrichio oscrva, ch'esso è stimalele, sebbene Vegro sia molto lontano dal suo modello. tradotto io versi francesi da Pietro Mon-

Il Vegio era un nomo dotto, e il mi glior poeta del suo tempo: a sedici anni era digià ausore, e si potrebbe agginn-gerlo a' Fisaciulli celebri del Baillet. gerlo a' Fineinitti celebri del Baillet. Egli cra nato a Lodi nel Milanesa nel 1497., e mori nel 1458., o 1454. (N.) Veiel (Alberti ) Dissertatin De Idolo Michae, Judic. xvii. et xviii. Sia nel T. 1. p. 454. Thea. Theol. Phillol.

Veil (Caroli Marine de ) Explicatio Litteralis Evangelis secundum Matthaeum ot Marcum

ex span Socipturarum fontibus, Hebracorum ritibus, et Litomatis veterum et recenturum

riibus, et lehomatis veterum et recrutuerum Monumentis cruta. Leadais, Roycrof, 1678. T. 12 8.º XV. F t., Commentario dotto. Il suo Autore, figlio d'un Ebreo, neque in Metz: fu convertito dal celchen Bosuct: chio una Cattedra di Teologia in Angers: in Inghiterra abjurò la Religione Cassolica, ed ivi mori sul finire del AVU. secolo

( le Long, Biblioth, Socr. et N. D. T. ) Velasquez ( Jo. Antoni ) In Psalmon Davis dis centesimum Commentarii Listerales et Morales: sive de optimo Principe et optimo Principis administro Libri V. Lugd., Prost, 1637. T. 1. fol. III. G 6.

Questo Gesuita, oriundo d'Avila, nacque in Madrid nel 1585. Fin Professore di Sacre Lettere, e mori a 6. Novem-bre 1669. (Sotwell) Veberi (Antonii) De Zota et Zetario, sive

Diarra, et Diaetario Epistola, Sita nel T. S. di Poleno.

Questa lettera fa scritta a Girola Fabro, Medico, da Fressingen, città della Baviera, a 21. Maggio 1634 Venanii (S.) Carminum, Epistolarum et ex-positionum libri xiv. scal de vita S. Mar-tini Libri iv. Stanno nel T. 8. p. 75a. Biblioth, PP.

--- Alia Opuscula diversis do rebos. Ibid. p. 772. Oursto Scrittore fiori nel VI. secolo.

(Datf Index Alphab.)

Vence (Mr. de.) V. Bable Saiote.

Vendelinus (Gott.) V. Clementis Rom. Epistolae .

Venezua (Heronanni ) Dissertationes ad Vatiemia Danielis. Francquerse, Coulon, 1742. T. 1. 4 ° XV. F 5. pturum Veteris es Novi Testamenti . Leo-vardise . Coulon . 1747. T. 1. 6. 2 XV. F 4.

Vardise, Coulon, 1767. T. 1. 4. 2 XV. F. 4.

Questo Dectore e Professore di Teolo-gia, e di Storia Ecclesiastica in Francckera, viveva verso la mesà del passato secolo

Venerai (Jo. Antonii) De Oraculis et Divi-nationibus Antiquorum. Sta nel T. 7. di Grosovio Thes. Aut. Gr. Venette (Nicolas ) La Génération de l'hounme, on Tablesu de l'Amour Coujugal, consideré dans l'état du mariago. Nonvelle edition augmentée et enrichte de furures

cidition augustratee et enrichie on ingures dessinées par hii même. Hambourg, 1758. T. z. 12. XXIII. A 17. Opera, la di cui lettura è pericolosa per gio mit, o insedicionie per coloro, che vogliono istruirai. Il suo Autore, Doctore to Medicina era nao alla Reccella

Hottore is Medicini era moo dis Roccelli nel 1625, e vi mei nel 1626, (\* N.D.T.) (5) Veptria (Baldssarre ) Diosnarso Suni-sire od Paesis del Regno della dei Sivila al di quà del Fare, Napoli, 1818, Nobile, T. 1, 8° P. E. XIXI, O 15. Questo Diomnirio è stato formato an documenti Ollicidii, e per la maggior per de sito tratto della Legge del 1. Maggio 2015.

Veniero (Domenico ) Rime. Stanno in Fiori di Rime Quest'amico del Bembo, che pel corso di 55 anni stette chiuso nello sue stanza

di 35 anni mette causo neno manan-normentato da acusi dolori nelle gambe, e nei piedi, nacque in Venezia nel 1517., e mori a' 16. Febberro 1582. (Tirubo-

schi T. FII. P. III. ) Jentimiglia ( Giovanni ) De' Poeti Siciliani

Ventimglia (Giovanai) Del Poeti Siellinoi Libro Prumo, nel quales tratta del poeti Introllei, e dell'origine, e progresso della 1653. T. 1. 4° PC X. O. 5. Vanton, P. Cruss G. B. Rime. Quatao Model Mesiares moccus and progression of the progression of the 1653. / Mongel. Biblioth. Scient. J Ventinglia (F. Mariaro) H Seco Carmelo Indiano, ovvere l'Orleine della SS. Vergion United del progression of the progression of the Indiano, ovvere l'Orleine della SS. Vergion Indiano, ovvere l'alleine della SS. Vergion In

Italia disteso, Napoli, Raimoodi, 1779. T. 1. 4.º XXIV. A 21. Questo Religioso Carmelitano nacque a 18. Febbraro 1933, nella Terra di Vatolla nella Provincia di Salerno.

nerale del ano Ordine sino al 1768. (Dal-Ventura (Joanois) Vita Augustini Valerii Veronse Episcopi. Sta nel T. 25, del Calogierà. Questo Biografo del suo Vescavo era Alumno del Seminario Verappae, e scrisso

quosta Vita nel 1606.
Venuti (Suc. Vicconto) Dell' Esistenta, Pro-fessione, e Culto di S. Nicasio Martire. Sta 7. degis Opusc, di Aut. Sicil. V. nel T. Opuscoli .

tauti ( Ridolfino, e Filip Dissert. Erruse. T. I. P. 1 e Filippo ) P. Saggi di Questi Scrittori erano Cortonesi. primo Abbato, e Segretario dell'Accade-mia Etrusca, il scoondo Canonico: vive-

vano nella prima metà del passato secolo. Vera Historia unicon non verae inter Grae-cos et Lutinos; sive Concilii Florenzini exaetissima Narvatio, Graece scripta per Syl-vestrum Sguropolum, translata in Latioum sermonem a Roberto Creyghton, qui notas adjects, Gr. et Lat. Hagae-Count., 1960., Useq. T. t. fol. parv. V. I. 18. Se l'Autore di quest'opera mostrò sel

so originale molta aoimostà contro la Chiesa Latina, il Tradustore ne ha fatte Chicas Latina, il Traduntore ne ha siste comparire amera più nella sau sersiore, e nelle sue note. El l'ha supersto da per untro in quello che vi era di svan-taggiono il latini nel Tesso; e solla sias Traducione ha avvelento molte cost, che Sguropolo avva dette innocentissi-mamente. Allams vi rispose con un'opera, che pubblicò in Roma nel 1666. ( N )

Verburgins (Petrus) F. Ciceronis Opera. Verger de Hauranne (Jean du.) Abbé de S. Cyran, Lettres Chrétiennes et Spiritsel-S. Cyran, Letters Chréisennes et Spartoeiles. Nouvelle édition, augmentes d'un Traité de la Pauvreé de Jesus-Christ, du même Autrur Lyon, Boarber, 1675. T. S. 12.º in lat. VIL F. G. Con eligia dell'Autree, incisa da Lecte

Con stigus care di questo celebro In-Quesor Lettero di questo celebro In-ventore del anovo Sistema della Gezzia, che erse poi Gianzenio Capo d'una mustra che memora none in gran tralicolo dal

Setta, furono posse in gran raticolo dal
P. Bouhours. (N. D.)

--- Théologie farillère avec directs autres
potits traites de dévotion. Douzsème édition

augmentée. Paris, Myre, 1678. T. 1. 14. ° XVIII. E 5.

Questo celobre Abbate nacrose a Re-Questo cistore Abbase nacque e Be-poas nel 1581., c moci a Parigi li 11. Ottober 1612. (N.D.) Vergihi (Polydari) De rerum Inventoribus Libri octo. Basilese, listogramus, 1545. T. 1, 8. 9 PG. in lat. H. A 20.

Labro, che mostra la molta erudinione, ed invenue la poca entica, e la credu-lità del Vergelo. (Tiradosobi, T. v. )

--- Duloghi. V. Baldelli.
Questi Dialoghi sono quattro: I. Delle

Questi Duategtu sono quattro: 1. zena pacetana set del fratto di quella Libra due. 11. Della vuta perfetta libro uno. 111. Della verità et della bugis libro uno. 112. Della verità et della bugis libro uno. 117. Aurore combatto le divinazioni degli Antichi; ma è mircato allo suesso conit dell'opera procedente. Polidoro Vergelio, o Virgilio di Urlemo fu inviato dal l'apa Alescadeo VI. in Ingbiliters cul titolo di Collestore Apostolico: turnò in Italia

en Collestore Apostolico: ternò in Italia nel 1554, e ereclesi, else fosse muorto neila san patria. (Tiradoschi lec. elt.) Verhevk (Henreus) F. Eutropius. Il Verhevk dedice la san edizione di Eutropio al Adriano Van Royau, Profewere di Medicina Pratice nell' Università di Leydan, e a Piereo Burmanno, Secondo Professore di Scoria, Eloquecca, Lingus Greca, e Poesia nell'Università

Lingus Grea, e Porsia nell'Università di Austrechan, eon son leuten diatas da Leydon, 15 Novembre 1-56. Verini (Simplicii ) Br Tensulotanziatione Liber, ed Justim Prévinn cantra II. Gro-tiono, Hagisposti, Eudosson, 16,67 T. n. 8. 9 XIX. B 12.

Sotto il nome di Simplicio Verino volle acondeni il criebre Claudio Salmasio. (Buillet, Deguse des Aut. T. rs. p.397.) Verità ( la ) della Genia, a della Professi-

nazione, per ammestramento de'sempliei, e buoni Cattolici. Venezia, Pezzana, 1766. T. 1. 18.º XX. B 15. Verité (la ) rendue sensible à tout le Monde sur les concestations, dont l' Eglise est a-gitée, et en perticulier sur la Constitution Nouvelle édition corrigée et

Unipenitus. Nouvelle édition carrigée e XX. A 52. Ventatis (da) Criterio in relius moralibus.

P. Observ. Select. ad rem letter. T. v.
Venne (Federico del) Lettera interno alla

generaziono insenzibile de Vivipari. Sia nel T. 5. dal Calogieri. Questo Cavalicre Bali di S. Stefano viteva gella prima metà del passato secolo. nilio. F. Petrus Martyr. Veroni (Francisci) De Regula Fidei Catholi-cae, seu de Fide Catholica. Panoema, 1981., Typis Regiis. T. 1. 12.° XVIII. E 2.

Si troca encora nel vol di Walenburch . V. Il Veroni, ex-Gossita Francese, Co

rate di Charenton, mori in questa città nel 1640 (N.D.T.) (S) Verri (Alessandro) Discuesi varii. Napoli, 1820., Marotta e Venspandoch, T. 1. 16.° XXIX. A 6.

Questo Letterato e Fidosofo mecque i Milano ei 9 Giugno 1751., a mori ai 25.

Settembre 1816 ( Maffei, Stor. della Lett. Ital. T.5.) Verrius Floreus. V. Florens Verrius Vers solitaires, et autres de diversos especes, dont il est traisé dans le Livre de la Gé-

nous u est raise dans te Lavre de la Ge-nération des vers, répresentes en plusieurs planelais. Paris, d'Houdry, 1918. T. 1. 4. ° X. 1 s5. (S) Versi Sciolti di tre ecoelleuti moderni

Autori, con alcune lettere all' Arcadia di Roma, Milano, 1958, T. 1, 8, 9 XXIX, B 15. Questi Autori sono l' Als Carlo Inn-

cenno Frugoni, il Conte Francesco Al-garotti, e d P. Saverio Bettinelli, Ge-Versus de Carolo Magno, et aliis Viris Illu-stribus. Sinnuo nel T.6. p. 811, di Marsene. Vert ( Claude de ) Explication simple, hite-

rale, et listorique des Cérémonies de l'E-glise. Troisième édition mise en meilleur ordre par l'Auteur avant sa mort. Delmine, 1720. T. 4. 8. ° VI A 25. Paris,

tlaune, 1720. T. 6, 8, ° VI A 20.
L'Autore si prepose in quest'opten di far vedere, che in tutte le Cerususe della Chiesa, o è l'assone, che mens le pecole, o al contrario è la parola che channa l'asiona. Biogna confessare, che schiente malts delle sua apieghe sicoo ingrguese, un gran numero pure sono ti-rase da troppo lontano, e di cui pochissima persone poerebbero convenire. Quegr'opero fu attaccata dal Vescoro di Soissons con un libro, in cui sostiese, che molte spieglie morali, mistiche, e timboliche sono della prima initizzione, e in certa maniera essenzuli allo Certmonie . Questo Autore, Religioso dell'Ordine di

Questo Autore, Religioso dell'Ordine di Chiny, era nato a Pringi e 4, Ottober 1645., e mori nel Prinvisto di S. Dietro di Aldesville il a Maggio 1768. (N) Vertox (Nr I' Abbé de ) Histoire des Révo-lusions de la Hajabalique Romaine. Haye, 2707. T. S. 12. P. C. IV. A 20. Questa Sixuè di il app di opera del-l'Autore. Egli è Storico gradevolv, ma filsuolio nepericiale; nos è sceso nel coure

umano per esaminarne le passioni e i mo-vinarni. Nella sua narrazione rapida he parlato de'suos Eroi, e de'suos Guerriera senza conoscerli, ed ha alterato i fatti sorici per far de ritratti , e delle descrizioni più proprie e trattenere la curiosità, che ed illuminare lo spirato. ( Hiet. Phil. et Polit des Revol. d' Angl. T. e. p. 8.

at auto.) -- Hinoire des Chévalies Hospitaliers de S. Jean de Jérusslem . Paru , 1756. T. 5. 12. ° PC. VIII. F 22.

-- Origine do la Grandeur de la Cour de Bome, et de la Nomination aux Eséqués

et aux Abbaies de France. Lausanne, Bou-squet, 1945. T. 1. 12. NVIII. A 16. -- Dissertation dans laquelle on tiche de déméler la veritable Origine des Franços numere sa verstable Origine des Franços par un parellele de leus moeurs avec ori-les des Germains. P. Memoires de Lutterat. etc. T. 3. p. 202.

- Damertaion sur l'Origine des Loix Sa-liques. Ibol. p. 555.

. - - Dissertation au mjet de la Sainte Ampoule conservée à Rheims pour le Sicre des Rois de France. Ibid. p. 581. scrimenta usites parmi des François. Ibid.

P. 496 Dissertation dans laquelle on examine si lo Royaume de France, depuis l'établisse-ment de la Monarchie, a été un État hé-

réditaire, ou un Ess electif. Ibid. T. 6. p. 465. - Dissertation un anjet de nos derniers Rois de la première race, aux quels un grand nombre d'Historiens ont donné missiemest

le nom edicux da fainéants et d'insensés.

Ibid. p. 514.

--- Dissertation sur l'Origine du Royaume d' Yvetot. Ibid. p: 55o.

Somptuaires parmir les François. Ibel. T. 9p. 51%

Rensto Alberto, Abbate de Vertot, nacque al Cassello di Bennetot in Nornacque al Cassello di Bennetot in Nor-ranodia a 25. Novembre 1655, e mori al Palazzo Reale e 16. Giogno 1756. (Dal-l' Elogso, che trorasi nel T. E. p.505. della Storia dell'Accad. R. delle Iscris. etc. ettrainus. F. Mauras.

Vertrainus. F. Maurus. Vertrainus (Franc. do.) The Historie of the Raigne of King Heory the Seventh. London, 162a. Sanaby. T. 1. fis. P.C. IX. E. (S) -- La stessa tradotta in latino. Lugd. Rat. ap. Franc. Hakium, 1647. T. 1. 18.0 XXIX M. 55.

XXIX. M 35.

XIX. M 35. Questa Storia, per altro stimutissima, yone è sovente, che un panegiriro. Bocone non la sempre la semplicial dello sito storico; vi sono anche qualche valta delle frasi, le quali provano, che lo storico non è sempre ciente de difetti, che si rimproverano a belli spiriti del suo tem-po, la turgidezza, e l'allettazione (N.D.) - Tractatus de Justitia Universali, et Fon-tibus Juris. Sta nel T. 1. Opuscul. Farior.

--- De Dignitate et Augmentis Scientisrum Libri IX. Parisiis, Mettayer, 1624 T. 1. 4° X. H & 

ginazione. (N.D.)

-- Historia Vitase et Mortis, Lugd. Bat.,
Maire, 1637. T. 1. 32. XXV. F 15. Questo celeberrima Aurore asoqu Londra nel 1560., e morì nel 1646.

(Moreri) Verulanus (Sulpitius) P. Lucani Pharmiis. Verulason (Sulpition) P. Lucati Pharmia.

Gio. Sulpition is nopranominato Vernlano da Veroli città cella Campagna di
Roma: vivera sul comaniera edi 271.
secolo, giacche la sua opera è da lui inticolata al Card. Antenotote Genitic Pall'arcino, il quale, secondo il Caccomie
T. 3., mori nel 1507.
Verwey (Reinerii) Daucreatio de Unctionibers. 35a nel T. 35. di Ugolino.

Veschambes (Guliel ) F. Poemata Didascalira. Il Veschambes era Gemita, e diede le

Il Veschambas era Gemin, a diede la prima edizione del suo poemetto Malo-duren, in Perpignano 169a. (Palle no-ticie in fine del T. 2.)

Vescovo (il) consolato, ovvero Mottiri per consolare il Vescovo nel governo della ma Bioresi. Napoli, 1755. Gensari. T. 112.0

Diocesi Napon , ... mi Abbatis, et Conventus Conchensis E-

5st pistoli, qua regant Raymundum Comiteus Fotos ut Bernardo de Convenis dominium renituat. Sta nel T. 3. p. 175. di A-

chery.
Vesputi (Americi ) Navigationes. F. Novus
Orbis.

Questo fortunato Navigatore, a cui toccò la sorte di dare, sebbene immeritamente, il suo nome al Nuovo Mondo da altri

il no nesse al Navore Monde da altri suppressione non in Frenza a Q. Maria Spiller, « mult pace temps depo del LoS. Vertiral (F. Bernardino) Descrizione spor Fuso aere a profinso depli genelli. Sia esti suppressione del Descrizione spor Fuso aere a profinso del Descrizione spor Fuso aere a profinso depli genelli. Sia esti della considerata del Descrizione del Scale Fuso, del Spiller del Scale Fuso, del Persona del Scale del Descrizione del Scale del Scale del Corrinso, del presente del Dissert.

veteres. Vetera nonnulle Monumenta Insignis Mona-sterii S. Victoria Parisiensia. Sas nel T. 6.

p. 217. di Martene. Veteri-Busco (Adrianus de ) P. Adrianus .
Veteri-Pottse Carmen Apologeneum adversus
Obtrectatores Romanae Carme . Sta nel vol.
Analecta di Matsilion, p. 369.

Questo Autore, chiunque sia stato, visco nel secolo XIII.

eterum Rabbinorum in exponendo Penta-teucho modi tredecim. Stan nel Fascicul. 4. Opuscul., e nella Raccolta di David Millio. F. Millios Day. Veterum aliquet Scriptorum Spicilegium. F. Achery

Vetus Missale Romanom Monasticum cum prae-

Gaione, nois et appendice. Romae, 1958., Collinus T. 1. 4. 9 V.I. B. 5. È il primo tomo della Collesione Li-turgica del P. Esmannele de Atevedo, Gesuita.

Vetus Kalendarium Romanum. Sto nel T. S. di Grevio Thea. Antig. Rom. Vetus Bucipline Monsaica, seu Collectio Au-caccum Ordinis S. Braselicti: maximam par-tana inachiorum, qui ante sercontos fere susos per Italiam, Gellium, acque Germaniam de Monsaica Disciplina tracturat. Continet res non modo Monsaicas, sel catum Ecclessations et Hatoriam Socram di Gresso Thes. Antiq. Ross

pertinentes. Paristis, Osmont, 1796. T. 1.

4º 1V. H. S.
Callesiose progerolissima di astichi Au-tori Beneditturi, che traturono della Di-ciplica Monastica. I principali seno: Pie-tro Discono, S. Stermio Abbata di Pial-da, Teodenaro, S. Benedetta d'Aniane, Bernardo Clemiscanes, S. Wilbermo etc. Vezzoi (Ant. Franc.) P. Thomasii Card. Opera omnia. Il Vezzosi eca Chierico Regolare Tea-

tino, e e lui fu affidata le cura di rac-cogliero tutte le opere del Card. Tomasio, tanto edite, che inedita, e farne una edizione. Come egli abbia adempito alla sua commissione, si rileva dall'espres-sioni del P. Baldino Consultore do Sacri sioni del P. Baldino Consultore de Sacri Riti: Quod ad me attinest, gratulor Re-ligioni, gratulor Reverendis. Collectori P. D. Ant. Pransico Pessoni adma-gram opus perficiendum delecto: qui practerea additis optimie notie, si qui aut obscurius dictium, aut prae festinations omissum, aut transmissum, no-131

ois curls relegendum illustravit, resti-tuit, auxit... Ex Collegio Clementino hac die 15. Januarit 1949. Uffdit (Joannis) Notae in opera omnia Ca-actica Didaci Covarturias. P. Covarturias. L'Ufelio, Giuseconsalto e Patrizio di Bruxelles vivera nella prima metà del XVII. secolo.

Unbelli ( Ferdinandi ) Italia Sacra, sive de Episcopo Italiae, et Insulurum adjacentium, rebusque ab us praedare gestis, deducta sereossque ab us praectare gesus, séducit se-tre ad noteram usque actaiem. Opus singu-lare. Editio secunds aucta, et comensta cura et sudio Nicolar Tolieri. Vanetin, Co-leui, 1917, et seq. T. to. fol. IX. E. a. Questa seconda editione è moho su-mentata e perfecionata, e nel decime vo-home a seconda.

nuntità e periezionata, e nel decimo vo-lumo si sono poste Tavole emplissime, che mancavano nella prima. Un gran numero però di errori lipografici la de-turpano assai, del resto l'opera e stata fitta con diligenza, e vi si trovano moltissime case, che non si trovano altrove. L'Ughelli era naco in Firenze a zz. Mar-zo 1595. Fu Gertosino, ed uno de' Pre-lati Domenici di Alessandro VII. Morì in

Roma a 19. Maggio 1670. (N)
Ugolini (Blasii ) Thessurus Antiquitatum Sa-

jedmi (Blais) Thessurus Antoquistum Sa-crusus, completens selectionum Litros-cerusus, completens selectionum Litros-terum Helmeroum mores, legen; testinus, titus Seci et Guiles illustratum; Venetis, 75% et ner. Berths. T. 3a, feb. B. F. N. Quest opera d'un'immens fisica, e Quest opera d'un'immens fisica, e per le desponsibilités de l'encelle de l'encelle de per le espoporti oche la spasa; (Luc-chestai, J. 2, p. 38.).

do letterario, che un uomo tento sino lare nella conoscenta della Lingui braica, e degli Autori, che delle An-nichità Sucre scrimero, quanto l'Ugolino e segno di tradurre in latino varie opere scriste in quella Lingua originale, e di scriste in quella Lingua originale, e di formare ne Tesoro in trentaspatiro vo-lums in foglio, non sia stato rammen-nato da messoro Estensoco di Dizionari Storici e Biografici; e pure il fatto è così. Non avendo in nestuna di si fatte apere trovato il nome di quest'occaso crapditiunto benemento della Repubblica sacro-Letteraria ci fusingamuso da poscroe noticie sicure in Venezia, ove verso la metà del passato secolo si promulgò la sua voluminosa opera, e le dimandamme al coltissimo Sig. Commenopera, e le datore Fr. Cesare Borgia , residente in Ferrura, il quale avendone scritto al suo degno amico, e dottissimo Cavaliera Ran-gonis, ci ha fatto ginngere la seguente nots: Non solo mancano notesie bio-grafiche relative a Biogio Ugolino, grafiche resauve a Biagin Comme, ma s'ignora perfino la sua patria. Il celebre Bibliotecario Morelli scapettava, she fosse Dalmata, ma ardica asserirlo positivamente. L'attuale Bibliotecario Bettio, l'erudito Abbate Moschini, il notiesimo Sig. Gamba, ed ultri antora per tale ag-getto interrogati hanno data tutti la tessa risposta

Ugoni (Gio Andrea ) Rime. Stanno in Fiori di Ri di Rime, (S) Via (P. D. Gregorio Barnaba Ia) Osser-vationi Geologiche sulla Contea di Somma-tino. Sta nel T. 1, degli Atti dell' Accad.

Gioenia .

-- Oscrvazioni Geognostiche su i contorni di Nicosa. Ivi p. 200. Questo Religioso Caninese, Segretario dell'Accedensa per la Sezione di Sto-ria Naturale, e Direstore del Gabinesto,

na vaterale, e Direttore der Gabinetto, Jesse queste aus Ossersioni nella sodate. Vasgi di Pactor della Valle, il Pellegrino solla Turchia, Persia, ed India, Veneza, Bagissi, 1697, T. S. 12, PC, WH. C. 52, Nell T. 1. precede la Vita scritta dal-l'Alb. Filippo M. Bensia, dalla qualo ja rilea, che Fittro della Valle merque n Bassa. Roma a 20. Aprile 1586., e usori a 20. Aprile 1652. Le Lettere di questo Letterato Roma-

no, che contenzono le Relazioni de'suoi viaggi , sono d' uno stile vivo , facile , e maturale : pen banno né la secrhezza d'un Gioranie, në la pouspa d'una Relazione, che fosse compilata sopra varie Memerie. Vi sono pochi vinggi così interessanti, e descritti con tanta varaeth . (N. D.T.)

Vihii Sequestri de flumenileas, locubus, mor tibus, nemoribus, gentibus, quocum apud poetus fit mento, Libellus. Sta colla Co-sungrafia di Enco. F. Actiens. Vicat (B. Plutippi) Vocabularium Juris u-

trinupo ex varias aute editis, praeserum ex Alexand Scoti , Jo. Kalil , Barn. Brusonii , et Jo. Hottl. Heinreit Accessenibus. Edi-

et Jo. Hottl. Heinerti Accessionilus. Edi-tios secturla surtior et temedatise. Neapoli, 195a., Gravier. T.4.8.º XXVII. A 3. H merito di quast-opera potrà in parte rilevarii da' cennii che ne fa in una sua lettera. Niccolò di Martino a Pasquale Ferrigno Profossori di Dirito Grile nell'Università di Napoli : Sano Lozici hujus duplex est dos, qued excerptum est illud ex Commenturite, quos Viri illustriores de vocibus Juridicis ediderunt; quad Auctor salertissimus genuinas vocum significationes subinde conatus sit selectio exemplis illustrare, ut brevitati studene obscuritatem om-

nd brevitati studens obscuritatem om-nem efigigent.

Il Vicat, Giurconsulto Frances, fil Prefesore di Dritto acil Universid di Parigi, e vivera e 16. Maggio 1759, ginchi acito di quetta giornata si legge in principio del E. 1. una lettera a lui irrita da Admondo Marun Professore

della stessa Università . Viccars ( Joan. ) Decapla in Psalmos, sive Commentarius ex decrea linguis mss. et im-pressis, Hels. Arals. Syr. Chald. Habbin. Grace. Rom. Ital. Husp. Gall. cam. Specimine linguaso Copliticae, Pera, es Angl.
mss Londini, Yeung, 1659, T. 1. fol. I. E.G.
Questo detto Inglese, rato in Londra,
versatssiano nelle lingue Orientali, era

della Religione Anglicaus: viveya ancora nel 1645. (le Long, e Moreri) Vicentini (Ferreti) Ilistoria rerum in Italia gestarum eb anno 1250, ad annum usque 1518. Sta nel T. 9, di Muratori Rev. Hal.

--- De Scaligeroram Origine Poems, Ibid. Questo Storico era nato in Vicenza prima del 15co. ( Dalla Prefaz. del Muratori ).

Vico ( Giambattista ) Vita scritta da se me-desimo, Sta nel T. 1, del Calogierà. Vicourecato ( Stephanardi de ) Poema de ge-stis in Civitate Mediolani sub Orboue Vacc-tica. comite Archiepiscopo. Sta nel T. g. di Nurst. Rev. Ital. Script. Questo Pocta Storico, nativo di Mi-

Isno, dell' Ordine de' PP. Predicatori, fiori nel XIII. secolo, e mori nel 1297. (Dalla Pref. del Murat.) Vicenienus Monasterii Fundatio, sive brevi

Historia Canonicorum O. A. an. 1125. Sta nel T. 12. p. 553. di Achery. Victorii (Petri ) Explicationes susrum in Georgeonem Castinationum, Lugd., 155a., Gryphius. T. t. 8° XXVIII. A 25.

--- Clementis Alexandrini Opera. P. Cle-

Il Grevio nella sua Prefinione ell'Epistale di Gerence così serve del Vet-teri: Editionum omnium emendatiesama est Petri Victorii, principis ingenierum aui temporas, qui in ea conoinnanda ex Medicaeo Codice usue est, uno omnium optimo, et vatuatissimo, et judicio, quo valebat inpri-mie, acerrimo, ac eruditione magna, quae cum pari conjuncta est modestia.

nato a fodure, lo chiama il più dotto nomo degl'Italiani , al quale le genti nomo degl'Italiani, al quale le genti di Lettere nevenno multa obbligatane. Le eccasioni dallo Scaligero senso sal merito del Vectori, a 1 gualiti di altri Critaci possono rediresi presso il Baultet Jugemena sic. T. a. N. 3 Jó.

Lettere e diversi. Stanno nalle Prose

Forentine , T. v. Il Vestori era naco in Firenze nel 1506.

a vi morì nel 1585. ( Negri, Bibliot. degli Scrit. Fior.) Victorini (Marii ) De Trinitate aliquot hymni, et carmen de Machahons. Stan mel vol. Antidotum contra haereses, e nel T. 4. ad 8. Biblioth. P.P.

Expositio in Rhetorica Ciceronia, F. Cie. de Inventione. -- Responsio ad Candidum Arrianum de

Christo. Sta nel vol. Analecta di Mahillon, p. s2. Mario Vittorino fu pubblico Marst di Bettorica in Roma. Si dubeta dall'Ucuio, se sia stato questo Vittorino il precessore di S. Girolasso. Fiori sotto

Contanto II. nell'anno 360. ( Trith, de Script. Eccl.)
Victoria (Sexti Aurelii ) Historias Romanae
Breviaruun, seu Origo Gentis Rom ; de Viris Iflustribus, de Caesaribus Liber, et de

risdem Epitomo, cum notis varioruos et vi-rorum illustrium iconibus aere incisis, ex editione, et cum annotationilus Sum. Pitisci. 

della Collezione degli Antori cum noti varior. (D. B.) Le teste sons elegantemente incise. Tanag. Fabri Filin, ad usum Delphini. Parzis., Thierry, 1681. T. 1. 4. 9 in lat. XII. C 5.

Tanner,
Tis, Thierry, 1681. T. 1, 4, 9 to let Assect
Tis, Thierry, 1681. T. 1, 4, 9 to let Assect
Tom notis variorum integris, curante
Joan. Aratosaio, qui suas adjecti adiretationes. Aratos (1, 1753. T. 1, 4, 9 NH Cz.
To-licase adiritma adorna di figure. Eccellente ediziona adorna di figure. (D.B.)

Si trova aucore nel vol. Hist. Rom. Epitome.

Epitome.
Sesto Auralio Vittore Africano vine
sotto Costanto verso il 36a. di C. C.
(Arvood)
Vactoris ( Publii ) De Urbis Romos Regionitore. F. Lestus Poup.
P. Vittoro visce verso il 35p. di G. C.

(Arvood)

Victoris Episcopi, Fidel Ratio. Sta nel vol. Anastoum, e nel T. 4.º col. 401. Bi-blioth. P.P. Questo Vescoro Africano drizza la suc

Relazione della Fede ad Unnersco de Vandali, cho successo a suo padre enserico nel 477-, e morì in Dice del 485, (Maratori , Annali d'Italia T. J. J. Il Bellsemina intanto, nel mo Li-bro de Script. Eccles. scrive: Victor

hro de Seripi. Devies, senve: remor Episcopus scripiit de Ratione Fidei Ca-tholicas ad Hunnericum Regem Pan-dalorum circa annum Domini 530., e questo sano fu seguito da Compilatori a Bibliotheca Magna Patrum .

Vietoris Presbyteri Autiocheni Commentarius in Sacrosanetum Domini Evangelinm secundom Marcum. Sta pel T. 1. col. aoS. Bi-

biloth. PP.

-- In S. Lucam. F. Corderius.

Ceedes da alcuni che questo Scrittore ia vissuto nel 1V. sceolo prima de tempi di Giuliano Apostata; altri ne lo credono

posteriore. (Dall'Index Alph.)
Victoris Vitensis Episcosi Liber de Persocutione Vandalica. P. Ruinare; e sa evocra
nal T. 7. col. 357. Biblioth. P.P.
Questo Vescovo Africano scrisse le sue

opre verso il 490 (Miroeus, Just. etc. n.º 710, J Alcum lo chiamano Uticano. F. la Prefazione del Ruinort. Vietoria Papae II. Bullae. Stanno nella Rac-colta del Cocquelines T.1. p. 389. F. Bullarum etc.

Coronato Pontafica a 13. Aprile del 2055., morì nella Toscana a 18. Luglio dol 1057. (Dalla Vita che precede le Bolle) .

Victoris Papae III. Bullse. Hod. T. 11, p.61. Eletto Pontelice a 24. Maggoo del 1086 non fu consegrato, che a o Maggio del l'anno susseguente: morì in Cassaso a 16. Sensembre dal 1687. (Dalla Fita ste, Victoria Episcopi Capuani Praefatio in Tattini

Alexandrina, seu Ammenii Sanctorum qua-tuor Evangeliorum Consonantinm. Sia sel T. 7. col. 2. Biblioth. PP. Questo Vescoro di Capua, visse e tempi di Giustiniano circa l'anno 545. di G. C.

(Bellarm. de Script. Eccl. Victoris, Episcopi Tunanensis Chronicon con-tinuatum ubi Prosper desinit. V. Chronicon. Victoris (Claudii Marii ) Carmina . Sta com

vato. V. Avitus. Questo Pocua Cristiano fiori sotto Teo-doso, e Valentiniano nel 430 (Tritt. de Script Ecel.) Victoria Constirencer ( Salant. ) Artis Critices Elementa. Neap., 1765., Mazzola-Vocula.

Elementa Neap., 1765., Mazzola-Vocula . T. 1, 8, ° PC. II. D 24. Questo Scrittore era Professore in Napoli, e dedica i suoi Elementi a Martino Pozzobut, Gesuita, Professoro di Mottematica nell'Università di Vilna, o Prefetto dell'Ossevatorio Astronomico, col quale aveva attaccato conoscenas ed ami-eizia, allorchi qual Professore si portò in Napoli per oscrvare l'immersione el e-mersione di Marte per lo Disco della Lu-na, e l'Ecclusi seliniache ed dische.

( Dalla Dedica ).
Victorius ( Marisous ) P. S. Hieronymi Opera.
Mariano Vittorio di Rieti, dal Vescovado di Ameria fu traslatato a quello della sua patria da Pio V. nel 1572., e mort a partia da Pro v. nes 1972., e fiore a 29. Giugno dello stesso asmo. f U-ghelli, Ital. Socr. T. t. p. 1214.)
Vida de S. Teresa. V. Libros.

525

Vidse (M. Hieronymi ) Poeticorum Libri tres. Panorumi, 1781. Typis Regiis. T. 1. 8.0 P.C. I. C. 10. Si trova ancora nella Raccolta Poe-

mata Didamalica. Una ammaginazione ridente, uno stile facile e leggiero rendono piacevolissimo questo Porma: vi si trovano de'dettach piesi di giusterza e di gusto sugli studi del Porta, sul suo travarlio, e su'modelli, ele dre seguire. Ciò che dice l'Autore sopra l'elocuzione poetica, è espresso con una forsa ed una eleganza uguali; ma la sua opera, come la Poetica di Sca-Ingero, é piuttosto l'arte d'imitar Virgi-liu, che l'arte d'imitar la Natura (N. D.) Ancorchè il Sadoboto abbia chiamato il Vida Magniloquum Vidam, et cujus prosime ad antiquam laudem carmen accordent, pure alcuni vi sono, che cap-presentano il Vida come un freddo verpresentatio il vida come un treddo ver-afficator Virgiliano. Il Turaboschi col su-solito gussto depurato, e critica Impar-ziala, nel T. v. P. S. della sua Storia etc. così si esprime: « Il Vida, a mio parere, » non è në si erdito espilator di Virgi-» lio, che i suoi Poemi si debban dire > centeni, come alcuni hanno affermato,
> ne versificatore si freddo, che nelle sue
> Poesia ei non abbia e invanzione, ed > estro, ed affetto, se non tanto che ba-> sti a riporlo sel numero de gran Genii > poettei, tanto almeno, che gli dia huon » diritto e sollevarsi non poco sopra la » volgar turba de' freddi versificatori .»

Bombseum Liber I. = Schacchia . F. Pormato Didascalica Il Vida della Congregazione de Cano-nici Regolari, poi Vescoro di Alba nel nici Regolari, poi vescoro un ano. ere Monferrato, nacque in Cremona nel 1470. e morì alla arde del 200 Vescorado a 27. Settembre 1566. Il Tiraboschi però lo

Semenhee 1968. Il Transseau pew ...
crede aute and 1459.
Vidatini (Dego Viocentio de) Lea Servicios
Heredados, y proprios y de sa Ilijas Des
Diego de Beauvides , y Aragon III. Marques de Solera etc. En Napole, Parsun,
1633. T. 1. 64. PC. VII. II to.
Quano Servicer en Cappellano Magque de Solera de la Propellano Magque de Solera de la Propellano Magque de la Propellano Magperior de la Propellano Magguine de la Propellano Magneglo in Napoli; vivera sul finire del

XVII. secolo. Vidua ( Fr. Joseph M a ) Sordinisaum Se-

cundum ab Eutropia Numusum vetusto sere gaudentibus elargitur. Sta nel T. 8. del Calogiera. Hastam singularia elegantiae ex ent

--- Hastun singalaria slegamine er andrajus Munosin ium monomorotis Omtunendum profest Isiratus. Ibid. T. 9.
voi de Pfalispage d'Ordessa, Regiont des Reyandra de Professa, Regiont des Repage M. L. M. D. M. Londers, 1936. T. z.
1.2. P.E. VII. 0.5.
Vie de Jean Repsine Collect Minister d'Erta sous Locus zuv. Rey. de France. Colopage, N. Very, 1663. T. 1. 1. 2. P.C. VII. 0. 3.
de S. Legence Position and Legengia. de Jesus, par le P. Boubenrs. Peris, Bor-delet, 1946. T. 1. 12. ° XXIV. F 12. Con cfligie dell'Antore, incisa da E.

Descochers. Vie de S. Thomas Archevêque de Cantorbery et Martyr, par M. Boudieu. Parus, le Pe-tit, 1674, T. 1. 4.º IX. A 1. Vie de S. Irénée Second Evêque de Lyon,

Doctour de l'Eglise, et Martyr. Paris, Ba-rois, 17aS. T. 2. 12. ° XVI. C 12. Vie du Card Jean François Commendon, écrite

en lutin per Ant. Maria Gratiani, et tra-duite en François par M. Fléchier. Paris, Cramoisy, 1671. T. 2. 4. ° XXII. A 34. Traduzione scritta con una gran purità,

e dilucateza grande. (N) Vie de S. Jean Chrysostonie Patrisrche de Constantinople, et Docteur de l'Eglue, par M. Menart, Paris, Saureux, 1665, T. 1. 0 IV. A 92.

appresso noase. Coll'effigie del S. Dist-tore, disegnan de G. B. Champague, e insisa de Sarveux.

Fatriarde d'Alexandrie, per M Godelrey Hermant. Paris, du Puis, per M. G. Baile, et celle de S. Grégoire de

is de S. Bante, et colle de S. Gregorie de Navonce, par M. Godefroy Hermant. Peris, du Phis, 1675. T. s. 4 ° III. H a6. Con elligie da dus Santi, disegnate de G. B. Champogne, e incase da G. Ede-

linck.

Inck.

Vie de S. Ambreise Archavêque de Milan, Doctour de l'Eigline, et Conféreux, par M. Conféreux, par M. Conféreux, par M. Conféreux, par M. Conféreux, Parisant, Paris, Daciblier, 1679, T. L. S. Hill. 18, 2000, diegnata de Champagne, e incisa de Edelluck.

La tutte quante Vie il Macode del-Paturce è marque la stesse; le sittle vi à troppo défine, e il fatti soro amorgati un'elle reglecuire. Edit en accommendation del proposition. viis a 6. Febbraro 1617., e mori impro-visamente in Parigi e 11. Luglio 1690. (N) Vie de Jesus-Christ. F. Gillot.

Vic des Prodestines dans la bienheureuse E-Cramoisy, 1684. T. 1. 4. ternité. Paris, Cramoisy, 1684. T. 1. 4.º in lat. III. G. 6. Vie de la Ven. Mere de Chantal. F. Marsollier.

Vie de la Ven, Mere de Clantal, P. Marsollier, Vie de S. François de Sales, P. Marsollier, Vie du Rev. Pere Dom Armand Jean le Bou-tillier de Rancé, Abbé et Reformateur de la Trappe, par Dom Tierre le Nain, 2715, T. 5, 18. 2 XXIV. C 16. Con effigie del Bance, pinta da Riganlt, incisa da Dudos.

Vie de Dom Pierre le Nain, Réligieux et ancien Souperioue de l'Abbayie de la Trappe, avec Scuperiore de l'Abbaye de la Frappe, avec deux Traitez, qu'il a componé, 1, à ar l'état du monde après le jugement dernier. 2, sur le scandale qui peut erriver, mémo dans les Monasteres les mieux regles. Pe-ria, Delsulne, 1916. T. 1, 12. ° XXIV. B 19. Vie du Pape Sixte V. tradnite de l'Italien

de Grégoire Leti. Nouvelle édition. I Prank, 1751. T. s. 8. ° XXI. E s6. Pranit, 1751. T. s. 8. N. XXI. E st. Vies des SS. Peres des Déscrits d'Orient, av vies des SS. Peres des Descrits à Orient, avec des figures qui représentent l'austerité de leur vie, et leurs principales occupations. Paris, Dossaist, 1757, T. 2, 12, ° XXIV. C 14. Vies des SS. Peres des Déscrits d'Orient avec leur ductime. P. Marin. Vies des SS. Peres des Déscrits et de qualques Saintes, Sértine par des Peres de l'Égiés,

canuce, somes per can reves de l'Egiste, et autres ancions Auteurs Ecclesisatiques Grecs et Letins. Traduites en Franços per M Arasald d'Andilly. Paris, Josee, 1735. T. 3. 8. ° XXIV. B 15.

Vies des Saints pour tous les jours de l'an-née, avec l'histoire des Mysseres de N. Seigneur. Paris, 1754-, Lettin. T. 2. 4.º

Vies des Saints. F. BuilletViegas Viegas (Blasii ) Commentarii Exegetici in A-pocalypsim Joannis Apostolii. Venetiis, 1600. T. l. 4 XV. E 1. Questo Gernita Portoghese moque in Evera nel 1554. Fu Professore di Sacre Lettere nell'Università di Cosimbela, a nella sua patria, ove morà a 22. Ago-

Lettere nell' Università di Commbeia, e nella isu patria, ove morà a 2. Rais i 1599 ( Sottwel ) Vigeniere ( Blaise de ) Traité des Chiffres, ou Secretes Manières d'escriere. Paris, L' Angelier, 1587. T. 1. 4. ° X. K. 19. Quanto Scrittore niseque a Santa-Pour-

Quanto Scrittore nacque a Santa-Pourcain nel Bothonese a S. Apole 1525; Î anno della sua morte è incerto; rhi lo mette nel 1500, chi nel 1555. (N) Vigilii Papae Bullao. Siaruno nella Buccolta del Cocquelinas T. L. p. 87. F. Bulla-

rom etc.

Dalla Exione di Teodora Angusta fu
prima intreso nella Sede Pontificta a tra.

Novembre dell'anno 557-, avendone eneciato il Papa Silverio; mi quatta morso,
fa poi eletto legitimamente Postelior
nel mese di Giugoo dell'anno 558. Mort
in Stratusa il di 11. di Gensuro dell' anno 555. (Dalla Pilla, o de precede
l' anno 565. (Dalla Pilla, o de precede

le Bolle J.

Vignate (Ambeosii de ) Elegans ze milis
Troctaus de Hieresi. Accedunt Ju. Lopez
de Palstion Ruvios Allegatio in materia
horesia, et Pauli Ghirlaudi Tractaus de
Harraucis. Bomas, Ferracius, 1581. T. 1.
A. VIII. F. 28.

Questo volume contiene ancora: Quanstiones XXV. comprentiones, quae inmateria Fixeali cerum Aluticibus Flei 8. Inquisitionis controverti solent, auth. Gabrate Quamada. Ventile, Zileitus, 1583. — De Harruticis, corumque impia niemione, et credulitate, auth. Joan. a Reyas. Il Vigaste Giurcroanulo asto in Loti.

aum. Joan. a reyas.

Il Vigaste Giarconsulto asto in Lodi.
nel Milanese, fu Professore di Detto in
Torino, ove si creda di sacre motto. Psorì
nel 1468, sotto il Pontificato di Prolo II, e l'Impero di Federico III. d'Auntria. ( Dalla notta, in princ. delnicali.

Vigueul-Marville, F. Melsoges.

Vigueul-Marville. P. Milinges.

E quate in Bouse supposto, setto il quale si pubblicireno le Memorie del Gratonoso P. D. Natale d'Argonne Parigina dopo la di bii morte avventu nel 1705. (Morri) (Morri) con la principa del problema del 1705. Settama Directarua Literarua.

Vigorei (F. Jonnes) Institutiones ad Cheistanom Theologiam, Sectarum Leirarum, universaliumque Goeilnorum Autoritate, net non Dectorum Ecclessationum eraditione confirmates, Venetiis, Lourentiams de Turmo, 1553. T. 1. 4° VII. F 21.

Amondo, 1708. 1. 1. 4 7 VII. F 21.
In fine del volume in trovano: Acta
Capitali Generalis Bononiae, calebrati
in Conventu S. Dominici in Footo
SS. Peatecoster, anno Domini 1564.
Die so. Maii, sub R. P. P. Fincentio Chiene, Impressum Bononiae

fio Channe, impression and des. Beaucianu 1664.
Il Viguero, Domenicano, nato in Granata, fia Dotoce e Professore di Taologia in Tolosa dal 1552, sino al 155a, e vivera ancora nel 1558. ( Quatif, et Echard).

vivera antora nel 1558. (Quelif, et Echard). Vignols. F. Alghisi. Villabianca (Franc. N. Emenan. e Garnasi Mirchene di) Sicilia Nobile. Falermo, 1752., Benivenga. T. & fol. P.C. X. K. 10.

— Apprudice alla Sicilia Nobile. Pal. 1776. T. 1. bil P.C. X. K. 20.

T. 1. bil P.C. X. K. 21.

Benivenga. T. 20. Benial Corbilina

T. 1. 501 PC, X. K. 25.

- Serie Ceosologica de Retsori, Spedalieri dell'Ospedale di S. Bartolomeo . Pal., 1775.
T. 1. 4.º X. O 12.

525
--- Menorie Storiche intern agli Uffici del Regno di Sicilia, Pal. 1776. T. 2. 4. ° X O 25.
--- Memorie Storiche dell' Origine, fonda-

sione, e progreni della Pia Opera di Andeta Navarro in Palermo. Pal., 1778. T. 1. fol. PC. X. K. 10. Si trovano ancora ne' T. 9. 10, 11, 15.

Si trovano ancora ne' T. 9. 10, 13, 15, e 18. degli Opusc. di Aut. Sicil. F', Opuscoli.

puccui.

- Elogi e Tavole Genetliache-Storiche
de Conti Marchese di Villabanen. PaL,
1780. T. 1. 4.º P.C. X. N 19.

Questo Letterato Palermitano nacque a

Quoto Luterato Falermilimo nacque a 1. Marco 1 yea, e vi mori a f. Febroja 1. Marco 1 yea, e vi mori a f. Febroja 1. Marco 1 yea, e vi mori a 1. Marco 1 yea, e vi porte 1. Marco 1

eelkus, 1569. T. 1. 8. VII. A 12. Questo volume contines altrali: Martinii Martontii de Orthodowo et Neotherico Calviniano, neu Hugonistico Baptiemate. Pariasis, Nicellian, 1574. Il Villaggeone eta un Cavisico di

Applications - Parasita Notification 175%. If Villaguagene era un Consiere di Ballata, cha accompagnio Carlo v. Reina di Ballata, cha accompagnio Carlo v. Reina di Persina Bella Rein, e excando alter a Villaguirgone: susteme varie caziche, e mado a g Genanco 1571. attella sua ma comencia di Bourrais (X). Villalpando (1860) Beg. J. P. Fardon Heryanton. Il Villalpando (1860) anno carlo Reina del Villaguado (1860).

Il Villafando Genita nacque, in Cordova nel 1554. Versan nelle Matenatiche, e nell'Architettura, prestà la sua opera a Girolamo Prado per terminare la magnifica Educone de Commentari al Profesa Espekiele: morì di peste in Ro-

ma a 22 Maggio 1608. (Solwel) Villam ( Giovanni ) Georiche . In Venetia , per Burtholomeo Zaneti Casterzagente, 1557. T. 1. 60. PC. X. F. 6.

Content i primi x. Ehri, pubblicati la prima volta da Jacoum Fasolo. I libet xx. e xxt. farono pubblicati col seguntat titolo: La seconda Parie della Comica Universale de moi tempi di Giovanni Fillani Cittadin Fiorentimo, movamente accisi a luce. Con Privilegio. In Porenta appreso Lorenzo Torrentino (1554, ju 8.º 8 IInrenzo Torrentino (1554, ju 8.º 9 III)

stro esemplare porta il itudo segueno:

— La seconda Parte delle filosope Unirevenila de noi tempi, di Giovan Villant
Facentino, movamente ristampata, e ricerettia da M. Rensigio Ficectaino. In Venetia per Nicolo Berilacqua Trentino ad
instancia delli beresti di Bernardo Gianti
instancia delli beresti di Bernardo Gianti

ceretta da M. Rensigo Fiorentino. In Venetta per Nicolo Berlikenpas Trentino ad Instanta delli Isrredi di Bernardo Gianti di Firenze, 155g. T. 1.4.9 FC. X. F.5. I Compilatori del Vocalolario preferrono quella del 1587, a quanta, giacebi rianti socretta, ni urba altro pregio, finorchi quello di contenere le postile di Bernigio (Nanaini) Fiscentino. (Gam-

ha, Borle etc. J.

Balgendo idénti, di cui vi accagiona
Fopera del Villani, disc il Chiara Trtrobochi T. S. della sua Birria etc., lo
Storia del Villani et è eccuper avuta,
e di serà ampre in gran projo per
la paretta, e por l'objecuta della
cidi non meno, che per la notitation
delle cone in evan morrale... Pi
corre l'anno della mortani di grendo
corre l'anno della mortani di grendo
corre l'anno della mortani di grendo

526

Storico; la sua morte assestue di pe-ete nel 1348. Vilhaovac ( Jo. Baptistee ) Landis Pompeiar sire Laudue ( nuoc Lodi ) Urbis Historia

ex Italico in Lutinum Sermonem ab Alex. Dukero translata. Sig mel T. S. P. a. di Grevio Thes Antiq Italia Questo Storico era Lodigisno, e pubblico la prima volta la storia della ma patria nel 1607. ( Dalla Licenza de Ri-

piera dei Cori, ( Dissis Liberta de Ri-furm. di Padova).

Villara ( Abbé de ) P. Luechese Palli.

Villara ( Abbé de ) Le Comes de Galalis, ou Estatureus sur les sciences secretes.

Nouvelle édition, augmenté dus Genies avoitats et des Gostens informations de la Loudens, Vaillant, 1732 in Teconomistèles.

VIL 0 3.

Il foodo di quest'opera è testto dal Libro di Borri, intitolato: La Chiave del Gahinetto. Questa picciola produsione è scritta con molta finessa tore vi rrela la pretese cabala de' Frascili della Rose-Croix ( N. D. ). Erano una Confraternità o Calula comparta, dicui, in Alemagna al principio del XVII secolo, la quale avera per iscopo di resta-bilire cutte lo Discipline, e le Scienze, e sopra tutto la Medicina, e si vantava di avere degli ecorlienzi segreti, di cui il minimo era la Pietra Filosofale, L'Ab. Villars era nato in Tolosa nel 1640., e

vitters era nato in Tolosa nel 186a, e mori uccios d'un colpo di putala nel 1673. (Moreri) Villefroy (M. TAbbé de ) F. Lettres. Gughielmo de Villefroy, Prets, e Bos-tere di Tredigia, nacopa nel 186a, e morì Profession di Lingua Elexica nel Callerin Reals di Prosi, pel 1887.

Collegio Reale di Parigi nel 1777. (N.D.T.) Villerii (Petri Loselerii) Epistalue. P. Epi-stolae ill. viros, select. Vinctot ( Benoist ) V. Goaférences Monasti-

Questo Benedittino della Geogregazione di S. Mauro, vivera nella seconda metà di S. Mistro, virtera nella seconda sortà del passato secolo. Vincentii Bellovacessis, Bibliotheca Mundi, seu Speculam Quadruplec, Nasprale, Doctrin-le, Morale, et Historiale. Vessitis, Lechanstein, 1494. T. 3. fol. VIII L. 6. La prima edissione di quori opera, che doversa escre di dicci subusti in fol., è di la constanta di la M. Mistrale.

drl 1475. Argentorati, Joh. Mentel-lin; ms pel Dezion. Bibliogr. di Parigi si avverte, che di questa edusone, che non è succes abbastanza nota, e avversta, nessuno escuplare si trova compito, non comparendone, che soli quattro volumi. Ivi stesso se ne cita una ristampa fattasene in Donai nel 1604. vol. 6. fol. A' Compilatori di quel Di zionario fu ignota la nostra edizione, che da Boni e Gamba è chiamata Ottimo, e gli esemplari suno sussi ben conservati manca

ei manea però il volume, che continuo lo Specialara Morale. Carca al merito di quent'ampia Rac-colta, che continne Eurani depli Autori Suri , e profani, anoverbe alcuni Dotsi (N.D.) l'hanno giudicata Callesione m-colore de la colore della colore di manone della colore della colore di manone della colore di colore di manone di colore di di manone di colore di colore di colore di colore di manone di colore di colore di colore di colore di manone di colore di manone di colore di colore di colore di colore di colore di colore di di colore di di colore di colore di colore di colore di colore di colore di di colore di colore di colore di colore di colore di colore di discolore di colore di colore di colore di colore di colore di colore di di colore di c asi male scelta, e assai mal digerna, e piens di terrore i più grasschaoi, pore i due cennati Bibliografi la chiannato: Opera immensa, di etudio e fatica incredibile.

Questo Scrittore, Domenicano, fisci verso il 1340. (B. e G.) Vincentii Lirinensis Commoniu

ticos, cum notis Balarii. Adjicitus S. Augustini Liber de Haeresibus. Cantale., 1687. T. 1. 8.º XVL E 15. 1687. T. 1. 8. ° XVL 1; 17. Si trova ancora nel T. 4 col 55. Bi-

blioth. PP. Questo Scrittore Francese, Preshitero del Monastero Liripense, coetaneo di

del Monastero Liripenie, coctant Cassino, visse nel v. accolo circa i Dall Indea Alph. J Vincentino Ferrerius S. V. Ferrerius. Vinci (Josephi) Etymologicum Sicu Messane, 1759., Gaipa T. 1. 4.º X. N. 28.

--- Lettera, in cui si recano due antichi monumenti per le Discosi dell'Archiman-drita, e dell'Archysacovo di Musica. Sta nel T. 15. degli Opusc. di Aut. Sicil. F.

Opuscoh. Questo Prefetto della Biblioteca pub blica di Messina, nacque in quella cità nel 1701., e mori nel 1772 ( Scinà , Prosp., T. s. p. 115.) Vineguerra (Fr. Ju. Ant.) Schola veritatis

inquirendae. Pan., Rapesti, 1777. T. 1. 4. 9 XXV. C 51. AV. C 51.

Questo Religioso dell'Ordine de' Minori
era nato in Tavormina: acrisse il suo
Acvertimento d' Lettori in Catania nel
Consento di S. Agata la Vetere a 29.

Murzo 1006. Vinciali (Giacoto) Lettera in risposta interno ad un Vinggio d'Italia, alla patria di Persio, e sgli studi in Roma di un robil gio-vinetto. Sto nel T. 15. del Calogicia. – Lettera sopra alcune Antichità Etrusche.

Ivi T. 16. In T. 16.
Quotas lettera del Vincioli, Albate e
Conte, porta la data de Perugia 28. Agonta 1757.
Vindicise contex Tyrannos, J. Junius Bruttus,
Vindiugii (Erasmi) Hellen, in quo inquilerum antiquote Gracciae populierum meca-

nabula, migrationes, colonurum deductio-nes etc. exponuntur. Sta nel T. 11, di Gro-

nalula, migrationes, coloniurus deductiones etc. et caponitur. Si nel I. 1.1. di Gro-nesso Thee. Auty, Gr.
Vindiciana. P. Carsien de Medicias.

-- Episuda ad Valentinianum. Sia nel
I. 13, p. 45. Bibliot. Gr. Pabrio.
I. 13, p. 45. Bibliot. Gr. Pabrio.
Vincia (Petri de) Lipondarum Listri vi. ex-celiano Ja. Riodelphi Irelia. Basices, Christ., 196.
Bap L. Letterus Pietre delle Vigna-tiura i impaliane service. Simones Mone.

si trova l'opera seguente: Simonie Schurdii Hypomnena de fide, ameeitia, et observantia Pontificum Rom. erga Imperatures Germanicos, collectum es variis atque fidelibus Historiarum mo-numentis. Basileas, typ. Joh. Brandcollectum ex

mulleri, 1740 Ancoerhe nel Nuovo Dizionario etc. si dica, che sia questa la mugliore edi-zione delle molte, che se ne son fatte, pure i Giornalisti Fiorentini si dolsero, e a gran ragione, che questa edizione sia assii meno esatta di quel che non poren di doversi aspettare. Le Lettere di Pier delle Vigne sono uno de più bei monu-menni del secolo XIII., e sarebbero som-mamente giovesoli ad illustrarne la Storia; ma a ció fare, converrebbe, ch'esse forero distribuite accordo l'ordine crono logico, diligentemente confrontate co'di-tersi Codes MSS, vi si aggiungesero tent come hoos, it is approprietable quelle, che sono state già pubblicate di diversi autori, o che si giacciono inedite; che si separassero quelle, che furono scritte da Pietro da quelle, che furono scritte da Pietro da quelle, che furono actividare. in mun conto gli si possono attribure.

Or la recento edizione di Basilea non ha aleuno di questi pregi. Così ne scrive il Tiraboschi sel T. 4. p. 25. della sua Storia etc.

Outsto celebre Cancelliere di Federico IL nacque in Copova da bassissima stirpe: fa l'anima, per così dare, di tutti gli andamenti e di totte le risoluzioni del sno Signore; ma per uno di que casi, cho non sono rari nelle Coru, fu per

, on per une di quo casi, che non sono ran rathe Cerus, fia per di lui cedino acciento nel 1145, per la lui cedino acciento nel 1145, per la che ai diche rigil asson la moste, i frei) Vincio (Elies) Scholis in Spherena Joson de respectation de la compania de la compania de la compania de vierre companado per digito ratione encodati. Sinnene nel T. 11, di Gervio - De Triermini et Liburararum constructions. Ibid. T. 12.
Ella Vitte processione.

Elia Vinet nacque verso il 1519. a Vinets, picciolo villaggio nella Sansogia. Nato da un bibleo, giunse pe suoi me-riti ad escre Principale del Collegio di Bourdeanx, ove dopo 25 anns di fasiche, e di assiduità nell'adempiere a dove-

ri della sua carica, mori a 14. Maggio 1587. (N.) Vinholdi (Georgii Andrese) Observatio de Clavibas Regionum. Sta nel T.1. Miccell.

Chrysten (Aut.) Cansuni Siciliuni. Pa-Lipsiens. (5) Visquisuu (Aut.) Cansuni Siciliuni. Pa-ternon, (65.5, Bus, T. 1, 12.º XXIX.N. 59. Questo veluma, che è la Parte I. delu-Riscola initiodata Mane Sociliune, e nono: tri Autori Siciliuni, e nono: tiene altri Autori Siciliani, e sono: Bartolomeo d'Asmondo, Carlo Ficalora, Bartelomo d'Annondo, Carlo Ficalora, Flippo Paruta, Gromme d'Avita, Ni-eolo Ruzart, Gin. Benswer, Gio. Gillera Giureppe Godece, Meritato Migliacrio, Giureppe Godece, Meritato Migliacrio, Charles Detenano, Pictro Bondelille, Tabios Bensiere, vincesso il Bosco. Antonio Veneziano, che dal Mongi-tore è chiamitto: jure opilimo Persite Sicaline Mogaster, et Princeppe, mequa in Morrelle », Ciemano 15-5,-, e med

disgraziatamente a 19. Agosto 1593, in un incendio avvenuto a Castellamore, ove era carcerato per sospetto di avere scritto un libello contro il Vicerè. (Mong. Bi-

blieth Sec.1 Vinnii (Arnold) In quatuor Libros Institu-tionum Imperalium Commentarium. Am-stel., Eduvir., 1665. T. 1. 4 ° XL B 16.

Opera nimatissima, e ricercata (N. B.)
Questo famoso Ginreconsulto de' Parsi
Bassi, nel 1635, fu fatto Professore di

Bass., nel 1633, fu fatto Professore di Dritto a Levde, ove mori nel 1659, di anni 70. (Moreri) (S) Vintimilla (Salvatoria) Episcopi Catanem-sia Episcola ad Glerum Populumyua Ur-bia et Discousco Catanemia. Reusse, 1757., Catalia E. Zamania. Salvioni. F. Zappalk, Memoria etc.
- Testamento. Palermo, 1890., de-Luca. Ibid Vio (Thomae da) Card. Caetani, Epistolae Pauli, et aliorum Apostolorum ad Graecam

veritatem castigatae, et juxta sensum literalem operate. Outbut accesserunt Actus Apostolorum commentariis episdem illurati, Partuis, de Porta, 1542. T. 1, 8.º - In quature Evangelia , et Acta Aposto-

Joram ad Graecorum Codicum vertatem castigats, ad sensum, quem vocant literam Commentarii. Parisus, Regnault, 1545. T. 1. fol. III. O 11.

Fr. Tommaso de Vio nacque in Cipeta e dalla sua patria fia chiamato poi il Cardinal Cajetano. Fu assunto alla Porpore da Leone X. apprezantore delle Lettere, a protettere de Letterati. Fu Vescovo mella sua patria, e mori secondo alcuni again and potents, e more secondo alterna d g. Stettembre, e secondo alterna e g. A-gosto 1534, e l'Ughelli lo nosa morto nel 1535. Questo Storico nella sua Italia; Surera T. 1. col. 544, coli enfisicamente serive di questo dotto Porperato: Hie ille est alter Thomas, ingeniorum extrema linea, doctorum virorum miraculum, haereticae pravitatis terror, Sacrarum Scripturarum lumen et fax, echolastici pulveris athleta invictus. Thomisticae doctrinae galeatus defeusor, sinceriorie doctrinae propugnaculum, are, ac promptuarium subti-lium argamenterum, cathedrae de-mum spirador, ac decus, cujus adeo immortalia scripta sunt, ut tandia videantur perennatura, quandiu Di-videantur perennatura, quandiu Di-vinam Sopicutium scholastica subsel-lia personabant.

Vio (Michaelia de ) Privilegia Urbis Panorus mar. Panorusi, 1706., Cortese. T. t. fol.

Questo Scrittere, Originario Spagnando, narque in Palerme a 21. Febbraro (650. e vi mori a 11. Sestendere 1707. Il Mon gitore parlando di las nella Biblioth. così serive: Eruditione clarait in historiis, oratoria arte, morali Thrologia, immo universa re la re-

Theologia, immo maiorena re 1 - ra-ria, quae secultura Equilus oriume postet, flait obundo vercentus. (S) Vida (Eannause) Memora ulla Usi-lala della Lego, che vieu, a limita la E-di favorie le Mandintura Naziondi. Pa-lermo, 1820, Dao. T. 1. 4, ° XXIX F, 35 Volae (Petzi) De Veterua novaqua Rona-norum temperum ratione lidellari, Sia nd T. 8. di Grevo Thee. Anda, Toon. Il Grevio nella raa perhainese chiama quaet opera. Idelellam raticianum di

quest opera: Labellaum rarrasamum et alegantissimum; fie la prima volta im-presso in Vesacia nel 1546. Viperani (Jo, Antonii) De olatenta Portuga-la a Rege Catholico Philippo Historia. Neupoli, Salvianus, 1588. T. 1. 4.º PC. VII. L 20.

Questo volume contiene dello stesso Autore l'opera seguente:

mac, 1588. Zanettus.

Il Viperani nacque in Messina verso
Il 1540. Abbracciò lo Stato Ecclesiastico.

Vibraco II. lo nase Il 15a, Aldersecio le Saus Exclusivos.
Penaro in Ingran, Fidopo II. 10 mues nel munuere de sua Cappillani, e gil se tese sulla. R. Appella di S. Pirtre nel R. Palamo di Palermo, quiada Cassuro di Gorgenti, e finalmente Venero di Giovanaco nel Begno di Nipoli, «se di Giovano di Carattel di Cara

Maphaei Vegu Laudensis ad XII. Libros Aeneidos Appendis ...... Argu-menta in Bucolica, Georgica, et Ae-neida Virgilii a Modestino Jureconsulto. = Epigrammata. = Cules post P.

Bembi castigationem. = Dirae ad Botlarum - Artna incerti Auctoria mCivie ad Meralam, = Moretum = Diversorum veterum poetarum in Priapun Lusus.

pont Lussa;
(5) — et um Nahliü Hene. Stephani. Hene.
Stephane, sine anni et hot nota. T. I.
Bei et Gamla notase quant ellirione
di Errigo Stefano sine annio Plarrinio;
al notro nomplate mance quant data
Vita di Errigo Stefano, sena data di
anno, na songone fadia vere il 157-1.
Li Herbe T. a. p. 505. serien lo atmocirca di .57-p. pratitive violatar Fincirca di .57-p. pratitive violatar Fincirca di .57-p. pratitive violatar Fincirca a. 1577, produine videntur Virpilli Poemata novie Scholin illustrate quoe Henr. Stephanus partim doni nato, partim e doctivoscorum libris excerpta dedit. In fine si trovo la Vita di Vegilio scritta da Teb Dosato, ed uno Schediaema Henr. Stephani de delreta in diversis apad Vergelium leetionibus adhibendo

 - cum Scholis et Indica Nie. Erytlesei.
Venetis, Sessa, 1586. T. t. 8. ° XXVII. D. t.
Il Fabricio nel suo Supplementum Biblioth. Lat chiama praestantissum [Indice dell' Eritreo, a locta diominimus et

eraditionimos la Osservazione dallo stesso Eritreo insentesi da per sutto. - - cum Commentario Jacobi Pontan cum Gunmentario Jacobi Pontani. Au-gustae, Prostocius, 1593 T. J. Ed. XII. E. I. — 'tum Gunmentaris Th. Bonati, et Ho-ntrati Servit, studio M. Ladovici Lacia. Baskaez, 1615, per Sch. Henriepetri. T. J. 501. XII. E. 2.

a Joan, Ludovico la Corda . T. 3. fol XIL E S. Questo Esemplare è formato di tre e-

dutoni differenti: il primo volume ( così almeno si trova notato nel doeso ) con-· tiene i primi ses libri dell' Eneide, e non ha data di luogo ne di anno; ma lo Stampatore è Palthraiano, e pella Fa-Simpotere e caminanto, e pena Pa-cultas Patris Provincialis si è la data di Modrid 1615.; appartiene perciò alla prima edizione Gerdana, il di cui primo volume, che consiene la Buculica, e la Georgien, fu stampato nel 1608. (Har-les T. s. p. 308. e 309.) Il secondo vohime, cho comprende i sei libri poste-riori, porta la data Lugduni, Cardon, 1617., e sara quello stesso notato da Bom e Gamba come terzo volumo ( o tele dev'essere ), ed appartiene alla seconda dev essere ), ed appartiene alla seconda edizione Cendans (Harlee I.c.) Il ser-so volume, else consvoe la Bacolica e la Goorgio, (e che dev euer certanec-te il primo) ha la data Colon. Agrip. opiud Joan. Kinchisum 16/47., nota-ta dal l'abricio come chiinne seconda ta dal l'abricio come chiinne seconda di Colonia. == I Dotti sono di parcre, else nessano Autore abbia supresso il de Gerda in commentare Virgilio. ( B. e G. )

(S) --- cum nois variorum, a Cornelio Schrevelio. Lugil Bat. Hackium, 1686. T. I. 8.º XXIX P. 31.

8.º XXIX. P. 21.

(8) -- - cum interpretations et Neiss Caroli Russi, ad Usum Belphini - Parinis, Benard, 16°5-7. 1. 4.º in lax XI. B. 
Elizione ricercais, (Brantel)

(S) -- - cum alia opuaculis Virgilis. T. 1.

Nanca del Faccipisio; ma paro edizione del Jansonio.

. - - ad Paucratis Matricii editionem casti-

Amsuel. aprid Weinteniot, 1750. T. 1. XIX. E s.

AlA. E. R. Elegante edizione. Non è rapportata nè dall' Arvood, nè da suoi Illustratori Boni e Gamba, e nella Biblioteca Portanile non è nosata del Masricio, se non quella fatta in Leovardia nel 1717. m 2 vol. 4.º, e la ristampa fattasme in Veneria nel 1753, dello stesso formato. - ex Codice Nedeceo Laurentianne, a Rufo Apronimo V. C. descripto, typis capitali-bus suspensa, editore P. Francisco Foggino. Florentise, Mannius, 1741. T. 1. 4

Edizione singolare, e ricere cui esemplari sono ruri. (D.B.)

tonio Ambrogio, Lat. et Ital. Romae, Zem-pel et Monaidini, 1763.-65. T. 5. fol. XIL E 7

Eduzione assai pregiata per le figure encive da Same Barroli, che sono de pris antichi saggi di pittura sino a noi per-venuti dal IV. a V. secolo dell' Era Cri-stiana ( B. e G. ). L' Ambrogi nella sua tradizzione è fedele, e corretto nello sile, ma ficee un poco troppo timido seguico dell'originale, e persiò appunto non giunge alla maestà Virgiliana. (Lucche-

eini, P. s. p. 150. ) (S) --- Appendix P. Virgilii Maronis etun Supplemento multorum, antehac nunquam Suppersonate motorum, instruce consumerate excusorum Pormațium vaterum Poetarum. Aconsserunt J. Scaligeri în eandem Appendicem Commentirii et Castigutiones. Lugd. 15-5. Bevillius. T. 1. 8 ° XXIX. P. 19. I poetai contenuti în questo vol. sono.

Virgilii Culex, Ceiris; Corn. Severi Artua, ejusilem in obitum M. T. Ci-ceronie Carmen, ..... Fal. Catonis Dirac = Virgilii Catalecta ad Tycam etc. = C. Pedonie Albinovani in Marcenatie obitum Elegia; de morte Druse Neronie ad Liviam Augustam Elegia, Fragmentum de Navegatione Deuxi Germanici :: Lucani Panegyricum ad Culpurnium Pisonem .... Petronii Arbi tri de mutatione Reip. Rom = Vario-rum Poetarum in Virgilii opera et vitam Praeconin cum majore quam aming acceptions

(S) --- La Eneide di Virgilio tradotta in terra rima per M. Giovanpanto Vasio. In Ve-netia 1559, T. 1. 8 ° XXIX. G 6. Dalla Dedica, che Domenico Buona-mico fa a Cesaro Baccon, Vicario del Pa-

gano di Vinegia, si argomentereble, che l'autore di questa traduzione sia ve-rumente Gianpaolo Vasso; ma ei non ne fu, che solamente correttore, e ristorasses. Il vero traduttor dell' Eneide fa Tom-mato Cambiatore da Reggio di Lombardia, lodato da Lionardo Aretino per eccellente Giurecosulto, i dall Imperador Sigismondo fu con nato poeta nella cattà di Parma a 6. di Aprile nel 1482. Ma perché la sua traduzione era secondo la portata di quel eecolo, in cui la volgar lingua era decaduta assai, il Vario Veneziano fece da prima opere buona e lodevole a purgaria dalla eua barbane, e a riformaria quò e là per quanto a lui fu possibile; e lasciandone la gloria al proprio e legittimo autore la fe' etampare in Venezia per Bernardino dei Vitali nel 1552, R.º Non pago poecia di avere in quell'opera il merito di

correttore, e di ristoratore, la disde a stampare al medesono Vitali pure in 8º nel 1538, levandone affatto ii nome del Cambiatore, e ponendovi unicamente il mo, con che reune a fare a se stesso un brutto sfregio, quantun-que da Dom. Buonamico si cerchi di furgli ragione di questo plagio nella Lettera, con cui egli indirizza il li-bro a Cesare Baccone (V. Ap. Zeno in una nota al Fontanini). Quantunque in unta neta ai Fontamini). Quantuaque il nostro esemplare non porti nome di stampatore, o la data dell'amo sua del 1559, pure non dubitiamo, rhe non sia questa l'edizione indicata dall'eruditissimo Zeno. ditissimo Zeno.

(S) --- Eneide tradotta dal Commendate

5) --- Eneude tradotta dal Commentatore Annihal Caro. In Venezia, 1504, Bernardo Giunti. T. 1. 4.º ptc. XXIX. G 15. Seconda editione di Bernardo Giunti dopo la prima fatta nel 1581., che à 1211, c che da Lepole Caro Nipote del-l'Autore fin pubblictas postuma, e de-dicata al Card. Farnese ( Gambo Se-

dicast al Carb. Farmes ( Gamba Serie stc. Quest dedicasee si trora sancias nel nostro esemplare colla data di Romes a é. di Febberro MILLXXII.
(S) -- La Buccolica, e la Georgica, tradete, la prima di Prospero Manta, in termina, la accordo da Francesco. Souve in versi seiski. Venezia, 1796., Zatta. T. 1. 8.º XXIX. G 12.

La Tradusione del Manara è un' opera 

verchie abbondanto di epitui. (Lucche-sini. P. », p. 459.)

-- Aristée. P. Nouvelle tradoction.

» Gli elogi, diee il Tunbonchi T. 1,

» etc., de quali è stato omorato Vinjui-lio, sono tali, quali appanto emera-» gono al Prioripe de Peri Latina.

» Quintiliano il chama Autree emana. n tissimo, ed uosso di finissimo inten-» tusmo, ed uono di finistino inten-dimento; a parlando de latini Posti; » lo dice il primo, e nella seguente » » maniera no formani il paragoni con O-» mare: Reque sai apud illos Home-» rue, sie apud nos Virgiliue, au-spicatissimum dedit esvertium om-» nium cjus generis Postarum Grae-vorum nattorummus Illi hond di-corum nattorummus Illi hond dicarum you genera x orarum Grae-carum, nestrorumque, illi haud du-> bie proximus. Utar enim verbis > siedem, quae ex Afro Domitio ju-> venis accepi, qui mihi interroganti, z quem Hamen reolari. » orns acceps, qui mini interreguent, » quem Homero crederet maxime ac-» cedere: escundus, inquit, est Vir-» gilius, propior tamen primo quam » terio. El hercle, ut illi naturae » coelesti, atque immortali cesseri-» mus, ita curae et diligentiae vel » ideo in hoc plus est, quod ei fuit » magis laborandum, et quantum e-» misentioribus vincimur, fortasse ae-» qualitate pensamus. Più breve, ma » forse ancora più magnifico si è l'elo-» gro, cho gli fa il Maerobio: Homon ricue perfectionie per omnia imita-n tor Maro, nullius disciplinae ex-n pere, et quem nullius disciplinae n error involvit.

» Molti de' moderni Scrittori han preso a fare il confronto di Virigilio, e di » Omero, e diversi ne sono i pareri a » chi de dun debba darsi la preferen-» za . . . A me pare, prosegue il Ti-

» raboschi, che più giustamente ne han » parlato il P. Rapin, e l'Ab. Trublet, » benche quegli abbia ampiamente, o > segumente esaminato, a confrontam no tra foro ambidue i Poemi; questi in » brevi tratti, e talvolta nn pò raffinati, » abbis unicamente skonderii levo di-versi caratteri. Bi quanto secondo io » rechero qui qualche pares: Omero, » ci dica, è più posto, F'ergido è ao » ci dica, è più posto, F'ergido è ao » ci dica, è più posto, posto di » ci un grusho più eminente discuse; » in secondo risastee un più gran na-delle qualità, che la Pessie delle » il secondo risastee un più gran na-verse più vivey. I elitro un piùcer-» più debte ... L' suomo dil genio è » più debte ... L' suomo dil genio è » più debte ... L' suomo dil genio è » più debte de Frigilio. P' è i più » abbia unicamente adombesti i loro di-» colpits da Omero, l'unmo di gueto » è più tocco da Virgilio. Vi à più le do oro in Omero; quel tunto che ve » rì è in N'rgilio, è più paro, e più lucido... l' Envide val più dell' l-» liade, ma Omero vale più di Vir.» gillo. Una gran parte de diffatti dels» i' Hiade asno quelli del secolo di » Omero, i difetti dell' Envide. » Omero, i difetti dell' Enesde sono » quall' di Prigilio: vi sono più man-v canze nell' Iliade, e più difetti nelve l' Escide... Vi à più di talento e 3 di abbondanza in Omero, più di 20 arte, e di scela in Virgilio... De divens sentimenti di coloro, che banno fatto il paragone di Virgilio con Omero. Virgilio con Consen. venesti sendonento di Virgilio con Omero. 1 Omero, veggasi singolarmeme il Baili let, che assai lungamenta li riferisce. Dun com sola aggiungero io qui su a questo argomento, cise, che comun-a que si conceda ad Omero la prefenecessaria de concesa na contro la prete-se renza sopra Virgilio, a gran Iode di 2 questo densi pure ascrivere, che non 2 con Omaro soltanto, ma con due altri 2 de migliori Poeti Greci preudesse a 

n Brindon a xx. Ostonovo, a
 z Borna 25. n
 Virgihi Martyris et Episcopi Tridentini Disputatio B. Ausstani cum Sabellio, Photino, et Ario. Star nel T.15, Brid. Biblioth. P.P.
 Contra Entychen Liliri v. Ibid. T. 4.

Contra Entychen Entiri V. Hed. 1.4.
col. 491.
Questo Autore, qualunque egli sia stato,
viace nel V. secola. (P. Index Alph. etc.)
Virorum aliquot illustrium Elogia. Stanno
nel vol. Analecta di Mabillon, p. 525. Viranni ( Pontici ) Britannicae Historiae Lib sex. Londini , Bollifactus , 1585. Sta nel vol. di Mirasi Chronicon V Miraeus. David Povelo Inglese, Professore di

Lawra Forcio Inglese, Frolessor di Teologia, nalla sua Espisiola Dodica-toria ad Errigo Sydeney, Comugliero del Re etc. datata da Ruabona a 51. Maggio 1855, coal service: Hace Hi-storia tametsi nonnullis commentitio, et fabulosis relationibus penitue suf-farcinata videatur, habet tamen venerandae antiquitatis suffragationem, et doctissimorum virorum omnis artatia approbationam et consensum. Pon-tico Virunnio fis Scrittore anteriore assai al XII. secolo. (Dulla citat. Epist.) 153

Viscon de Sylvius Graphaleses, ou le Temple de Memore . Londre, 1767. T. 2: in vol. 1.

PC. I. E 17. Silvio Graphaletes è un nome fittizio. L'oggetto dell'opera potrà rilevani dal-le seguenti parole dell'Editore a Que-2 sto Autore è un Filosofo d'una spoa cie un poco amgolare, un uono ruvi-» do , che non si rierede facilmente della n son opinione, e che non può carez-n zare ciò, ch' ci crede in coccenza de-nego di biasimo. Egli onora, è vero, n i talenti, ma ne detesta gli abusi, e n souiene, che per essere un grande us n mo, non basta l'essere buono Sortn tore. In virtu di questi principi di si n crede, die egli, autorizzato a de li-n beruszente est, che pensa di quegl'i-n doli dal secolo, a' quali il Pubbico a rende da si lungo tempo una specie

di culto Religioso. Il celchee Als Courotti parlando merito comparativo d'Isocrate, e di De-mostene servivia: Un'opera intitoleta In Storia delle Riputazioni sarebbe un libro arrai istruttivo e curioso . Se que-sta Visione di Silvio non è l'opera desderata dal Cesarotti, par ch'essa vi si

voglis avvicinare.

Vita Leonis IX. F. Wibertos . Vita Claustralia a Christo Servatore enempe atque horista inducta, ab Apostolis more comprolata, et e SS. Patriarchis toto orios propagata, ac diffus, varia disortaioni-bes illustrata. Opus Creico-Historico-"beobos illuscrata. Opus Centro-Historico: Deta-logicum, in tres partes tribulum, in qua-run altera agiur praesertim de Vos pan-pertatis adversus Auctorem Communitarii duplicis, et Duciplinas Apostolico: Nona-eticae. Veronne, 17/13. Carattonius T. 1. VII. F. 13. Fr. Tommano Carrattino è l'Autre di quest' outra a ceius acesso si P. Ducielo.

quest' opera scritta contro il P. Duiele Concina, Autore del Doppio Comeco-

Vita Fr. Hieronymi Savanarolae Ferraricois, Anth. III. D. Joan. Franc. Prop Minadu-lae Principe. Parisis, 1674. T. z. 8.° XXIV. C 23 Questo volume contiene ancora: Com-

pendium Revelationum F. Hieronymi Savanarolae, cum Praefatione Hieronymi Benivenii - Hieronymi Sasa-

ronymi Benivraii: — Hieronymi Savanaroka (Fapasha Spiritalune et Azenfanaroka (Fapasha Spiritalune et Azenfan, por Fr. Jacobam Quedy, Parinia
Vita S. Gregori Visianneni: P. Bronia Card.
Vita et Mece B. Iganii Lejdat. P. Malfai.
— Index erigon; P. Barteli
— Index erigon; P. Barteli

Vita a Rea gente B. Gregorii Barbadoi S. R. E. Card., Episcopi Patratini, per Fr.
Th. Augustinum Richbanium, Romas, Salmanni, y 167, C. R. Da, M. M. B. Gefenstein.

Vita (de) et Scriptis Dan. Casp. a Lohens Observ. Select, ad rem litter, T. vt. Vita Henrici IV. Caesaris Augusti , Ducis Ba-

variae VII. Sta con Enra Silvio Piccolo-mini Commentarii etc. F. Aeneas. Vita Riciardi, Comitis S. Bomfacii. F. Riciardi

Vita ( de ) et Rebus gestis Mariae Scotorum Reginse, quae scriptis tradidere Austores anderim, ex recensione Samuelis Jebb. Lon-dini, Woodman, 1725. T. a. fol. PC. IX. F. 7. Questi Autori sono: David Chambre,

Gio. Lesleo, Buchanano, Oberto, Barne-stapolio, Giorgio Gogoo, Nic. Causia,

Famiano Strida, Romouldo Scoto , Adomo Blacoud , Ant. de Herrera , Nichele de Castelnau , Mr. de Laboureur , e quattro

A nonimi Anonimi . Con efficie della Regina Maria , pinta da Fed. Zuchari , e incisa da Giorgio

Vita ( de ) et Scriptis Jani Jacobi Boissardi .

V. Observ. Select. ad rem litter. T. 1v. Vita Reginaldi Poli Italice conscripta a Lud. Becratello, Laune reddita ab Andrea Dudithio. Londini, Adamson, 1690. T. 1, 8.0

PC. IX. C 12. Questo volume contiene l'opera sepruce: Nobilissima Disasptatio super Dignitate et Magnitudine Regnorum Britannici et Gallici habita in Concilio Constantiensi. Londini, 1690.

Adamson Vita Nobilis Viri Henriei a Zwifaltach, in Monasterro Ochsenhusano Prioris, scripta an. 1076. Sta nel T. S. P. t. p. 549. Ther. Monum Ecoles.

Monum. Eccles.
Vita S. Friedenci Episcopi Leodiceasis. Stanel T. 4. p. 1025. di Martene.
Vita Mathidus Comissae, caranta scripta a Donizone Preshytero et Monacho Canusino.
Stanel T. 5. di Muratori Rev. Ital. Script. --- Eadem, cratione soluta, ab Auctore A-

nonymo. Ibidem. Vitae nonnullerum Pontificum Rom. V. Aragoniae

Viae quituor priorum Abbama Cavensum, Alpheni, Leonis, Petri, atqua Conaubilis, Auctore Anonymo fare sequali, nme pri-mum editae. Scanno nel T. 6. di Muratori.

mum aktae, Stannes and T. 6. di Mustarie.

Rev. Iol.8. Series Abasii del celebre Mousers della Care finerenso all' xi. e
parasso P Anonano Series del Mustari.

Vita. 4 D'alla Perfax. del Mustat.

Vita. 4 D'alla Perfax. del Mustat.

Vita del Nesseria del Care del Series del Mustat.

Vita del D. Bernario da Corlione Lales Protesso Cappucios Siciliano, descritta de loche de Modellonia. Roma, 1968. Case
leitti. Ti. 1, 4 ° Ix. A 28-14. P. Conedili.

Vita del S. Eurosco-Correcce, seriest del Ibeta.

Vita del S. Eurosco-Correcce, seriest del Ibeta.

Vita del B. Francesco Carrecroto. F. Cencelli, Vita di S. Carlo Borromoo, scritta dil Dott. B. Gia Pietro Giussano. Milmoo, 1725., Bellagatta. T. 2, 4° in lat. IV. D. a. Vita di S. Cacerina da Siana. F. S. Cacerina. Vita del Cardinal Tomast. F. Bernino. Vita del P. Luagi La Nuzza, cavata da pro-

Van del F. Long Le Nouse, curran de present antenior format per la una Guantissamo mantenior format per la una Guantissamo del Nosa del America del Sancrino. F. Santissa del Sancrino. F. Santissa Bertando del Sancrino. F. Santissa Bertando del Sancrino. P. Santissa Bertando del Marcia, Accistoro del Sancrino. P. Marchasi.

lafox, illustrata con note critiche, colla sua Apologie sotto il titolo d'Innocenza sua Apocogui sotto il titoso d'Amococata wendicalea Venezia, 1772a, Occhi. T. 2. in vol. 1. 8.º in lat. X. F 6. Vist di S. Francosco di Silea scrista da Pier Giacinto Gallitas. Venezia, 1729, Pezzana. T. 1. 4.º in lat. III. E 6.

Vita e Morte del P. Marcello Francisco Ma-scrilli della Cenpagna di Gesta, composta dal P. Leonardo Ginami, Viterbo, Diotal-leri, 166,5. T. 1. 4° XXIV. B.S. Vitale (Benedetto) Rime. F. Caruso G. B.

Rime Vivera nel XVI. secolo.

Vitale (Pietro) La Felicish in trionfo, V. L'Ab. Pietro Vitale era Segretario dal Senato di Palermo nel 1714, dal quale fu incaricato di scrivere la Relazione dell'Incoronazione di Vittorio Amedeo di Savois, e di Anna d'Orleans di Francia,

Ro o Regina di Sicilia etc. (S) Vitali (Giuseppi Fedili) La Sicilia Li-berata Poema Ecsica Scellana. Opera Po-atema. Palermu, 1815. Lipomi. T. 5. 12. ° XXIX. N 58.

Sul merito e su' difetti di questo Poema potrà leggersi il giudizio, che ne ha dato il sensito Antora del Prospetto della sensus Autora del Prospello della toria Letteraria di Sicilia T. 5. p. 452. George Americanist de Occident 1. D. p. 42%. Egli era nato in Gangi a 10. Aprilo 1754. Una: gotta sereina gli rapi la vista nel 1773., o in questo stato di cecità com-1773., o in questo stato os como pose il suo posma. Negli ultimi tempi pose il suo posma. Negli ultimi tempi pose il suo poema. Acgit tuttimi del viver suo fu soggetto a turbazioni mente, alle quali si attribuscono i falli grussolani, che si osservano negli ultimi canti. Medico di professione, poeta csimio,

eanti. Medico di professione, poeta camas, Orratore sacco, a priso operario, mort a so. Settembre 1º89, f. Dolla Vita, che si trosa in fine del Tr., Vitalia (Jo. Francisci) De Landibos Imper-riae Egipramos. Sta nel T. 12. degli O-pusc. di Aut Scid. Vitalia (Ludovici) Lectisonum variarum Jo-ra Carilas Lebri duo. Stanno nel T. z. di

Questo Professore di Dritto nell'Uni-versità di Torino, era nato in Mondovi, e dedica la sua Opera a' Moderatori di quell'Università con sua epistola de 6 Lu-

glio ton5. Vitale (Giano) Tra Inni, preceduti da u lettera del P. D. Salvadoro M.\* di Bl iotorno all'Autora di casi. Stauno nel T. 15.

iotorno all'Autorn di ess. Stanno nel T. 15. degli Opuce, Sreit, P. Opuscoti. Vite de Santi del Regno di Napoli, di Mona. Paolo Regno. P. Opera Spiritusk. Visia (de ) Philosophorona. P. ne' Codici MSS. Vicolurzai (Jolannia ) Chronicon a Fride-rico II. Imp. ad an. 15;8. procedens. Sia nel val. Ther. Hint. Histort. Questo Cronista era Religioso dell'Or-dine de' Minori di S. Francesco, e mori

fere nell'anuo 15\S. (V. Prolegomena) Vitriaco (Jacobus de) V. Jacobus. Vitriaci (Philippi Reinh.) Institutiones Ju-Vitaria (Philippi Reiha) Institutions Ja-ris Natura, et Gentium, and rathodam Ha-genia Gretti, ex recessore Bax, Ludov, Vallyamori, Accessi Abe, France, Baddai Binovel Jeris Naturalia, que et Syragini Ju-pliana Helsencoura, Laussane, 1742., Chapaia, T. 1. 4.º X. I. A. 13. Vitringa (Canpega) De Decon-virio Oliosis ad Sorza necessaria veterus Syragoget cua-randa deputatus, Liber ingularia, Franc-quence, Gysslar, 1657, T. 1. 4.º II. B. 13. — Pater, an Dillicido Los Privas Eci-

--- Pater, in Difficiliora loca Prioris Epi-stolae D. Pauli ad Corathios. Stonel T. 2. p. 767. Thee, Theat. Philol. Vitripga aveva nel suo Archiernapo-

gue segusto il sentimento di Lighicot sopra i dieci Oziosi della Stangoga, Giacomo Rhenferd lo criticò su questo punto nelle sue Dissertationes Philologicae de decem Synagogue Otiosie. Co pro-duses quest opera del Vittings, che è tus ruposta molto più impia veramento di quel, che nol meritara un soggetto di quel, che nol meritara un soggetto

di se pora importanza. (N)

- Sucraram Observationem Labri dag. quorum altero de confusione l'inguarone, de Sephirot Cabbalisticis, asque selectis qui-busdam S. Scripeurae locis; altero assen do Caliu Molechi in deserto, de Sacredorio

Calus Melechi in deservo, de Socratica, Primogenterum, de Sunione de destroran, de Bulyanon infortum, de Morte Fadelina, de Ursa Christi, de Siguas a Judicio na Bessia desiderais. Francepartae, Gyelara, "—— De Sjanggay Vetera Libri test; quibas tam de Romanikus, Structuras, Origina, Praefectas, Minatzie, et Sears Syrrocqurum agitur, tum praccipae formam Regiumio et Minaterii excum in Ecclesion Circuisnam translatum esse, demonstrator. Frane-querae, Gyselaur, 1695. T. z. 4. O II. B 15. - Apocalypsis Jo. Apostoli exposits, et il-lustrata. Fransquerae, Halma, 1705. T. 1.

III. A 12. Questo grosso Commentario non concetture, molte d tiene, che delle congetture, molte delle quali sono assai lontane della verso-migliana. La Chiesa Romana vi è assai maltrattata, ed 6 questa la ragione, che l'ha fatto ricercase e stimure da Proje-

H Virringa, Professore di Lingue O-rieutali in Leovardia san patria, psi di Teologia, e finalmante di Socia, Socra, ara nato a 16 Maggio 1659, e mori a 51 Marzo 1722 (X)

Vitrovio Politone De Architectura Libri dece traducti de Latino in Vulgare affigurati, commentati, et con mirando ordine insiniti. Como, Gottardo da Ponte, 1521.

Editione rara o magnifica: illistrata da Cesara Cesariano: la traduzione, cho è la prima Indiana, fu fatta da Mauro Bono Bergomense. (B. e G.) Questo nostro esemplara corrisponde perfettanosco escupiara corrisponde perfetti-mente in tutte le uso particolarità a quille descritto dal Giosgara nel suo Gazisgo ragionato, meno che il gioroo del mes-di Luglia appesto dopo la data dell'anno 15a1., che nel nostro escupiare è XV., e dal Giosgara è nostro 33., forre pererror tipografico.

fu Architetto di Giulio Cesara, e di Augusto, a cui dedici già vec-chio, dopo l'anno 57, avasti G. C., i uoi Libri, narco antico mocumento delche sia sigo a noi pervennto.

(B. e G.) Vitry (Edwardi da) T. Flavii Clementis Viri Consularis, et Martyris Tunnulus illustratus Sta nel T. 35. del Calogierà

Sia nel T. 30. del Calogera. Viste ( P. Dominici ) Operam osnisim Theo-logico-mecalium Tosuus vttt. complecteus Quemellians Theses a Climente M. con-fixes, ad Theologicam trainism revocata nixa pondus Sancturuf. Ferrarise, 1/5γ-, Remondini. T. 1, 4° VIII. B 13. Queste Gensita vivens nel 1/16. anno in cui diede la prima edizione della sua

Truting Theologica, e la dedicò al Card. Cornelio Vescovo di Padova. In questa nostra edimone, che è la quinta, n trovano aggiunte lo Animadver
P. Franc. Intonii Zacharine.

Vivant (François ) La vraie ususière de con-

tribuer à la réauton de l'Eglise Aoglicane à l'Eglise Catholique, on Examen de diffe-rens endroits de deux Livres, l'un intitule;

rene endreits de deu Livres, l'un instudie. Dissertation sur le validité des Ordina-tions des deglisées etc. et l'autre: Défense de la Dissertation sur la validité des Ordina-tions des deglisées etc. et l'autre: Défense de la Dissertation sur la validité des Ordinations de l'autre de la Service de l'autre de la service de

neunt, 3 allo stabilimento de Preti di S. Francesco di Sales in Parigi. Nel Nouseau Dictionnaire etc., e nella Tra-duzione fattane in Napoli, si fissa I epoca della san associa nel 1682, e della morte nel 1750,, e ri aggiunge di anni 27. O la nrima. di secondo di nome dela prima, o la seconda, o il numero de-gli anni della vita del Vivant, è certa-mente errato. Ci fa meraviglia, coma i Traduttori ftaliani abbiano copiato col Traduttori itamani anniano copiano com inavvertentemente l'errore del testo Fran-cese: non abbiano potuto aver notizie,

onde rettificario.
Vivenzio (Giovanni ) F. Parece della Società
Reale di Medicina.

Reale di Medicina.

(S) Vivenzio (Nicola) Dell'Interia del Regno di Napoli, e suo Governo dalle decadenza dell'Imperio Rensato infino al preacute Re Ferdinando IV. Napoli, 1827. T. a.

8.º XXIX. C 28.

Questo Storico nacque in Nola in Gen-rajo 1742. Profetto delle lezioni di Paofo Morcia, di Marco Mondo, e della ma-schia eloquenza di Gherardo degli Angioli. Frequentò con gloria il Foro, ove sedè bene spesso qual Giudice della G. C. della Vicaria. Fu indi Avvocato Fiscale della R. Camera, ove fu poscia Presi-dente. In tali cariche estirpo molti abusi feudafi, giavandosi della vasto, e pro-fonde sue consecense di Storia patra, z dello studio fatto negli Archivi. Fu s dello studio fatto negli Archivi, Parattore di verie opere interesanti: mori a sy. Agono 1816. Da nottase commencatese da più volte lockos Sig. Con. Giovanni Rossi!, Con. Giovanni Rossi!, Vitta. Sia del T. 9 p. 1075. di Martine.
Vituno Marchivi (Giorgio) Lettura, ie cui sompossi elcuni errori; che si risvonan orde Addinici all'Italia Sarce di Ferdi-

nando Eghelli, intorno alla persona di Mon Benardino Marchen Vessovo di Sarsina. Sta nel T. t3. del Calogierà. Questa lettera lia in fine la data di Forli

25. Aprile 1935. Virier ( Abraham Couet da ) 1,' Histoire E-vangelique dans son ordre naturel, on Nou-25

Villgamque dans son overe issures, va averes velle Armonie des quatre Evangelistes, Haye, 
l'Honoré, 1706. T. t. 4.º XiII. D 18.

Con Frentispialo figurato, che presenta 
i quatre Vangelisti ispirati dall'alto, 
quatre Vangelisti ispirati dall'alto, 
quatre vangelisti ispirati dall'alto. The EN UN. Dopo la Prefatione, e F Avvertimento si trova una Carta Nuova di Terrasanta, con in faccia il Piano del Tempio di Germalemme, e nel foglio seguente la Carta di Gerusalemme se-

condo Leghtfoot. Vivis (Jo. Lantovici) De Veritate Fidei Christiame Libri v. Basileac, sine anni et Ty-pographi note. T. 1. 8. ° VII. A 5. E una delle huone opera del Vives: non comparse se non dopo la sua morte

per la cure di Francosco Crassentit. de decici. a Pedo III. J. P. Neccan, a decici. a Pedo III. J. P. Neccan, per a, nota per terra qualité di Bailes in 8.º e vi appone la data del 1555. Sará quanta farez la nostra. —— Epatolie. Sinanzo con quelle di Mela-intense. P. Melanthesia Episodas.

Il Vives nacque in Valenna nelli. Spaniere a Benero e R. Mestro 1500, CM e a Benero e R. Mestro 1500, CM e a Benero e R. Mestro 1500, CM.

gni in starto del 149th e mori a Bru-ges a 8. Maggio 1540. (N) Ulachi (Geranimi ) Thessuras Graecus. Ve-nettis, 1659, T. 1. 4. ° XI. H 16. L'Ah. Ulaco viveva in Venezia nel

i. Ah. Ulaco vivera in Venezia nel 1559, † Dalla Dedica J Ulichii (Joh. Elias ) Observatio: nbi B. Lo-therus primasu labusuri cancionem Exan-gelicam / San all T. 6. Mincell Lipisiona. Ullos (Aucon.) F. Voyages, Antenio d'Ullos instrumite a Giorgio

Antenso d'Unes musica de la Serdo Juan, tutti e due Captani d'Alta-Bordo dell'Armsta Navale del Re di Spagna, furono spediti da Filippo V. nell'Ame-rica Meridiosale per farsi diverse operazioni, principalmente quelle, che pore-vano servire a determinara fa vera figura della Terra. La loro partenza sa esegui in Maggio del 2755., e ritornarone nel 1740.

Biaggio del 17-30., e titorisarone nel 17-50 (Dalla Perfaz.)
Ulloa (Bernardin de) F. Retublissement.
Questo Serritore Spagnuolo, Gentilnemo di bocca di S. M. Castolica, Alcade Maggiore di Siviglia etc. pubblica in un Opera del Ristobilimento delle

in sun Opera del Ristatolimento dette Manifature, e del Commercio di Spo-gno a Madrid nel 1740., e la dedica a Filippo V. Cull titol. della Tradac. ) Ullea (Allonso ) Vita dell' Invisissimo Im-perator Carlo Quinto, seconda edizione da lui medesimo revista a in più fuoglii corretta, ed illustrata, nella quale vencono comprese le cose più notabili occorre al auo o, cominciando dall'anno MD, insino al VIDLX. In Venezia, appresso Viacrenzo Valgrin, MDLXII. T. 1. 4. PG VII. K 19. Educione rapportata nella Biblioteca etc. del Formuna, na al utolo d'In-

vittissimo vi si trova aggiunto quello di Sacratissimo, che non si legge nel nouro Esemplare. Ulmari Presbytari et Monachi Vedastini Liher de fuventione oc mirsculis S. Vedassi Atrebatensis Episcopi . Sta nel T. 5. p. 566.

di Mahillon, Acta etc. Visse nel 1x. secolo. Ulpiani Commentarioli in Demosthenis Ora-tiones, Arpocrationis Dictionaraum decem Blictorom Groecorum, Venetius, Aldus,

1537. T. t. fol. XI. L. 17. Seconda ediziono Aldina dopo la prima del 1505 ( Serio dell' Ediz. Ald. ) Quasti Commentarii si trovano ancora nell'Edizione Greca di Demostene fatta in Parigi nel 1570, nel principio del-l'opera. F. Demontenas. Ulpani (Dominii) Fragmenta. F. Leevins, e Jurisprodentia Vetns.

sesti Frammenti sono XXIX. Titoli del Corpo di Ulpeano. Questo celebre Giureconsulto visse setto

Eliogabalo, e Severo: fu uccino de Pre-toriani nell'anno di Rosse 975, di G. C. 226. f Dion. Case. lib. 8. 9 ) Ultimo (de.) Judicio, et de Babylona destructus ita qued omnia, quae in Apoca-lypoi praedieta sunt, hodie impleta siou. Ex Audius et Visa. Londini, 1958., sine Typographi nota. T. 1. 4.º IL B a.

In questo volume si cont In questo volume si contengono suchet I opero seguenti: De Equo Albo, de quo in Apocalypsi cap. 19. et dein de Verbo et ejus sensu spirituali sen in-terno, ex arcanis Coelestibus Londini, 1:58 =De Telluribus in Mando nostro Solars, quae vocantur Planetae: et de Telluribus in Coelo Aetrifero: deque illarum Incolis; tum de spiritibus Angelia ibi , ex Auditis et Visie. Lon-

duu , 1758. Vocabulario della Crusca. P. Compendio. Vocabulario della Crusca. P. Compendio. Vocabulariom suriusque Juris. P. Vicat. Vocatione (de) Boemerum ad Sacrum Ba-ailirias Concilium. Son nel Commentari di Ambrea Salvio Piccultonini. P. Acencas.

(S) Voci Italiane Ammissalali, benche proarritte dall' Elenco del Sig. Bernardoni Lino, 1812. Maspero. T. 1. 8. ° XXIX. F 55.

Ino, 1812. Maspero, T. 1. 8. SXXIX, F. 55. Questa sensial Operaria è del Dett. G. Gherardini. P. Romani, Dirico. Univ. del Sinon. T. 1. p. 55. Nota 1. Nocio. Philosophian multiplex acceptio. P. Olisere, Select. ad rom litter, T. vt. Voellan (Guilelman) P. Bibliotheca Juria Canomici.

Questo Teologo, e Sorio della Sorbona, travagliò all' Edizione della Bibliotheca Jurie Canonici Veteris insieme con Ecrigo Justel, figlio del criebre Cristoforo, che l'aveva cominciata: viveva nella se-conda metà del XVIII secolo.

Voet ( Joan. ) Elementa Juris secundum Ordinem Institutionum Justiniani, quibus peremittitur Delineatio Historiae Romani persutition Deliments Historius Reman Juris Christian Thousail, com perfetione Franc, Benigui Trumgles Scult, Panormi, 1975. Benigui Trumgles Scult, Panormi, 1975. Leouveng, T. L. 8. XXVII A. 1, Vestis (Gallery) Exercitis, on Bildurchez San-Ultraj, 1653. H. Wesberge, T. L. 1, 2, ° XIX. A. 29. — Pollita Ecclesiativa, Annota, Wass-berge, 1653. T. a. 4, ° VI. A. 20. — Dapanao de Bildurius indirecta, et pur-

ticipita. Sta nil vol. di Triglandio De Civili et Eccles. Potent. F. Voet, celebre Professore di Teologia

Voet, celebre Professore di Teologia nell'Accademia di Utrecht, neque al Beustean nel 1589. Fin uoo de pui ze-lanti partiguni di Calvino, e mori a U-trecht nel 1656 (N.D.) Voget (Alberti) Institutiones Theologiae Christi-mae in usum Gollegii Systematici Anni-versarii . Accessit Exercitatio de Fide Ma-

tris Esse ad Genes IV. 1. Traj ad Rhra. Faddenburg, 1969. T. 1. 4. ° VIII. B 16. Il Voget, Professor Ordinario di Teo-logia nell'Accademia di Utercha, viveva

logia nell' Academia di Ureccia, viveva nella seconda mrià del passuto secolo. Vegt ( Josanis ) Castlogus Liberrora resirenza ma quaestri curia recognitus. Hamburgi, Heroldin; 1753. T. z. PC in lat. II. A 14. II Vogt edició al twras Eduiseo del suo Caslogo a Filippo Adolfo di Monnichasson, Minastro di Susto del Re della iren Brettagna con lettera da Brema 17. Settember 1739.

Veigt ( Georg, Erdm. ) Dissertatio de Via Sal-bati, ad Act. I. 12. 86a noi T. 2. p. 417. Thes. Theol. Philol.

Voigtii (Gothofreds ) Thysiasteriologia, sice De Altaribus veterum Christianorum Liber posthumus, nunc primum in Incess editus n Joan Alberto Fabricio. Hamburgi, 1709, Typis Spieringianis. T. 1. 12 XVII. D. S., Oursta Teologo Luterrano nacque in Dolitsch nella Minnia nel 1644. Fu Bet-

555 tore della Scoola di Gartow, e poi di quella di Ambargo: morì a 7. Luglio 1682. (Dalla Fita scritta dal Fabr.

Noise (Initia Fila aerita da Fator, in testa all opera) Voisin (Josephi de) Liber de Jubilseo secun-dum Hebreorum, et Christinorum doceri-mm, Parisis, 1655., Boullenger. T. 1. nom. Parisis, ... R.º XIV. C 10.

--- Observationes in Processium ad Pugio-nem Fides Raymundi Martini. Stanzo nel T. 1. di Ugolino

Questo dotto Francese, Consigliere al Parlamento di Bourdeaux sua patria, ver-satissimo nell' Ebesico, e nel Rabbinismo,

fori verso la meth del xvit. scolo.

siture (Vincent ) Les Oruvres. Lyon, Chiae,
1691. T. 2. 12. ° PG. I. F. 54.

Il Voiture è il primo, che fu in Francia ciò, che chiamasi un Bello-spirito. Es non ebbe, che questo mento ne sua scritti , sopra i qualt non può certo formarsi il gusto; ma questo merito era al-lora raristimo. Si hanno di lui de'bol-Essimi versi, ma in piccolo numero. E-

assemi verss, ma in piccolo nuniero. E-gli era nato in Amiens nel 1598, e mort nel 1648. (V.) Granderrani (Raphielis ) De Magistratibus et Saertidotis Homanorum. Si trova nel vol. di Flocco, e nel T. 3. di Sallengre.

-- Vitae quatuer Max. Pontificum. V. Platina Raffaelin Maffei , detto Volterrann ,

Volterra sua patria, nacque nel 1451. e mori in Roma nel 1522 ( Tiruboschi,

vocarre in pinca, sacque no 1451. e mori in Roma nel 1524. f Tradovelti, T. G. P. a. p. 153. )
Volckamens. P. Parisus Persper.
Gio. Giorgio Volckamero Medico Dutore, e Senior del Collegio di Nazimotore, e Senior del Collegio di Nazimotore, presione del Collegio di Nazimotore, anno 1683.
Volmani (Ant.) De Spirituali Perfectione Taccatasa. Sia nel T. 5. p. 1. di Perio Bi-

blioth, Accet. Questo Priore Certosino, mort a Novembre 1655. (Dalla Prefat.)

Volpi (Rocco ) V. Vulpius Jos. Rocchus. Volsci (Ann.) Comment. in Oridis Epist. Haroid. V. Oridius.

Voltaire (François Arouet de ) La Henriide avec les pièces rélatives à ce Poème, et à

» attesa la mediocre concesione del seg-» getto, un'opera presso che classica per » la eleganza della versificazione, e che n sinora è il solo titolo dell' Epopeo Franese . . . L'animosità de' nemici del-

cese . . . L'animostà de nemici del princi del P. Autere è attat troppo violena, prospo personale per non enser cicca : esta ha billeanente niegato il mento, che ha la fatto, e firà vivere questo Poema male grado tunto ciò, cho gli manta, a male grado del difetti reali, che vi sono tensibilitàmici.

» sibélissimi.

Mélanges de Poesles, de Litterature, flistoire, et de Philosophie. 1757, T. s. d'Histoire, et de Philosophie, 1757.

8.º XXIII. C 14.

- Mélanges de Philosophie, avec de gures, 1757. T. 1. 8.º XXIII. C 15.

50 p --- Sourc de Mélanges de Lascrature, d'Histoire, et de Philosophie. 1757. T. 3.8.º XXIII C 16.

--- Ilistoire de Charles XII. Roi de Sueda avec les pièces qui y sont rélatives. 1757. T. 1. 8 XXIII. C 19.

E questa la prima opera di Storia, che Voltaire aldia pubblicato. Lo stele tanto rapido quanto le insprese dell'Eroc, strascina in una serie non interrotta di spedizioni brillanti, di aneditoti singolari, di avvenimenti romuneschi, che non lasciano riposare ne la curiostà, ne l'interesse. Di rado alcuce rillessoci vengone ad interrempere d racconto: l'Autore dimentica se stosso per fare agire i suoi personaggi. Sembra, chi ci non faceia se non raccousare cio, che ha inteso del suo Eroe. Non si tratta, che di cambumenti, di propetti militari, e frattanto vi si scuopre per tutto lo spirso di un filosofo, e l'antua di un difensore del-l' Ustamità. (Condurcet, Vita di Vol-

ire. J

-- Ouvrages Drammatiques avec les pièces ré-latives à chierum. 1959, T.5. 8.º XXIII. Cao. Nou è si facile a decidersi a chi nel-l'Arte Drammatica si debba il primato l'Arte Drammatica si crestra o prossova ra Correlle, Recues, e Volatire, « Noi aldismo, dire il citato Sig. de la Harpe, » T. G. p. 126., tre gron Trogosi, frai quali sarebbe difficile perounzare un primato assoluto.... La sana Critica. a può solamente riconoscere, che cian scune di essi prevale nella parti, che n particolarmente lo distinguono; Corneiticolarmente lo distinguano; Cor-neille per la forza di un genio, che ne la tusto creato, e per la sublimità nei delle sue concessioni; Racino per la rapperza de suos parni, per la cono-necuan profunda del cuore unmano, o n sopratutto per la perfecione del mo n solle: Voltaire, per lo efficto tratrale, n per la pittura de costumi, per l'eson-n sone, e per la varietà delle idee mo-> rali adattate alle rituazione dramunati-> clie. Io dubito, che lo graerazioni fu-» ture, ammirando questi tre uomini » rari, sieno gramuni d'accordo sul po-

3 sari, steno guinnasii d'accorno nat po-3 not, che loro è doroue a 1--- Essay une l'Housire Geordale, et nur les nourus et l'apprit des Nations depuis Charlesingue propi à no jours 2761. T. 8. 8. 2° XXIII. C 25. n. Il Sagge di Voltare, acrivera Con-tatione de la di lai Visa, aarà sempre. s docet iella di Jui Via, asra sempre per gli uomini, che esercitano la loro o rugiose, una lettura delluiosa per la socita degli oggetti, che l'Autore ha persentati, per la rapidali dello side, per lo amore della verici, e dell'umanish, che oe anima tutte lo pigine, n per quell'arto da presentara de con-a trasti piccanti, de confronti inaspettati, n scara cessare d'esser naturale a facile, » di efferire in uno stile sempro sempl » ce de grandi risultamenti, e delle ideo » profonde. Non è la Storia de secoli, » che l'autore lu percona, ma quello, » che agnuno avrebbe voluto risenere del-» la lettura della Storia, e di cni vor-» relike ricordarsi ... Quest' opera situò » Voltaire nella classe degli Storici ori-» ginali, ad egli ha avuto l'ouore di o aver fatto, zella maniera di serivere o la steria, una rivoluzione, di cui in a verith I Inghilterra la quasi sola pron fictato amora . n

Diverso assai di questo è il gindirio, che dà di questa nessa opera l'Autore anonimo dell' Histoire Phil et Politiq. d' Anglet T. s. p. 9. > Il Voltaire la > sigurate la Storia : il quadro , ch' egli a ha delineato de costunu delle naz n è brillante, ma soduttore. Ouesto Pitn tore ingegnoso ci trattieno, e c'angon-» na. Que to acrittore più occupato del-» la sat gloria, che del deuderio d'i-» struire, e d'illuminare il suo secolo, n ha preferito l'elegania del Bello-Spin rito alla saggraza, e allo gravuà delle n Storico, a le mandeli fiunoni d'un » grassos comansiere a quelle verità e-

Se il giudino del Conformt si risente qualche pom dell'affesione, che naturaltsente a concepisce per un personaggio, di cui si prende a serivere la Vita, il giudino dell'Anonimo semo poi pur troppo la gelosia di clu in preude a cam-minare in una strada giò da altri calcata, a che coll'abbassar gli altri erole di mettere il pubblico nel caso di pranun-

mestere il publico nel caso da pranus-siare stalla di lui superiorità.

— Historic de l'Empire de Runte sono Pietre le Grand 1, 175, T. R. 8 V XVIII C. 35.

— Annales de l'Empire de pois Clurdemagne. Génère, Crancer, 175, T. R. 8 XXIII. C. 35. Questi Annali dell'Impreso usus il solo

de compendi crosologaci, che leggers seguitamente, perché è scritto d'uno side rapido e pieno di risultamenti espressi con energia, Così Voltaire

in quanto genere è mato ancera un mo-dello. (Condorces Fita etc.) (S) -- Le Sieclo do Louis XIV. A Lem-dres, 1988. T. S. & ° XXIX. E 3. dres, 1988. T. 5. 8. 2 XXIX. E. Egli era mato in Parigi a so. Felibraro 1634, o vi meri a 3c. Meggio 1778. (doid.) Voorda ( Bavii ) Disseranto Juridien Inaugu-ralis de Vadintonio. Sta nella Collentone del Fellenberg. F. Fellenberg T. H. p. 1,

Vorague: V. Avoragine. Voratii (Couradi ) Epistolae. P. Armini --- Constitutiones de fundamentis Legis Rab-- Constitutiones de tuperimental legis stati-bi Messis F. Misiemenn, Laine redditus. Additis quibessdam notulia et Abravanella scripto, de Fulei Capute. Ametelodami, Blacu, 1638. T., 1, 4, 5 III. H 18.

Blacu, 1658, T. I. 4, 6 II. H. 18.
Votstii (Jonnus) De Paradico Desertatara
Saa nel T. 7, di Ugolino.

— De Synedriis Hebersorum, Bid. T. 85,

 be Synciati Increasing in the Assay
 e nel Fisscial, 4. Opusculor.
 De Adagis Novi Testamenti, Sta nel
T. 3. Fisscial, Opusc. Exercitationum Academienrum AEMA-TION . Ibid.

--- Syntagma Dissertationum . Ibid. T. 4 ancorsus Accademicorum Syntagena . Ibid. T. 5. - Exercitationes de quibusdam ad Philo-

logiam speciantibus Orientalem — De Sylo Novi Testamenti Cogiata — De Sedifus Episcopalibus primariis in Veteri Ecclesia Eutroitatio Singno nel T. 1, da Crento Fascis Exercit. etc.

Firste Exercit. etc.

Jo. Meurin od Filman eins Jonneen. Sea et al. T. i.o. di Genomira Thes. Antig. Gr. Questo Prafessore di Medician cell' Università di Eright, mort nel 1853. di anni 86. (Moeri)

Vossi (Cerrodi Jannia). De Historicis Grav-

cts Libri quatuor Logd. Bat., Maire, 1624 T, 1. 4 ° PG IV. F 8.

-- Laum Grammatica, Lugd, Rat., Elne-viras, 1851. T. I. 8 ° PC, I. E. 14. -- De viras Sermons et Glassenatts Lati-no-harburis Libri quassor, Amasel, Elne-vira, 1648. T. 1, 6 ° PC, IL E. 1. -- Erymologicon Languae Latinee, Prae-licano de la companya del companya de la companya del companya de la com

figitur ejusticu de literarum permutatione

Tractatus. Ametel., Elsevir., 106a. T. 1. --- De Controversis, quas Pelagius, ejus-

que Reliquisce movernes, Libri septem. Lugd Bat., Patins, 1618.T.1.4. VIII.B 19. -- These Theologicos et Historica de varia Doctricae Christianas capitalus. Belque Reliquiac mover Ionii Dudonerum, Turner, 1628. T. 1. 4

--- Dissertatio Genina, una de Jesa Chri-sti Genealogia; altera de annis, quibas na-tus, lapitzatus, mortuus. Amstel., Blass, 1645. T. 1. 4 ° H. A. 16.

Questo volume contiene ancora

pera seguente: Menassel Ben Ierael Conciliator. Amstel 1633. c.- De Baptismo Dispusationes xx., et una de Sacramontorum vi, et efficacia. Anuscel 1648., Elaverius. T. 1. 4 ° VIII. B 18

- Harmoniae Evangelicae de Passone, Morte, Resurrectione, ac Adscensione Jess Christi Servatoris nostri, Libri tres. Am-stel., Elzevir., 1656. T. 1. 4. ° XIII. E 27. — Chronologine Sacrae Lugage, seu de

ultims Anaiquitatibus, ac imprimis de temporibus Hebereorum, Dissertations vitt. Hagte-Const., Ulacq., 1659. T. s. 4.º IL A 21. In questo volume si contiene l'opera

seguente: Isaaci Vossii de orra astate mundi, et Auctarium castigationum de aetate mundi. - De quatuer. Artibus popularibus, de Philologia, et Scientia Mathematicis, cui operi subjungitur Chronologia Mathemati-

corum otc. Amstel., Blacu, 166o. T. 1. 4. 0 XXV. C 2. --- Dissertationes tres do tribus Symbolis,

-- Dissertationes tres de tribus Symbolis, Apostolico, Atlansaison, et Constantino-polituso. Editos secundo. Amatal., Blaeu, 166a. T. I. 4° VIII. B 21. -- De Theologia Gentifi, et Philologia Christiana, sure de Origine et progresso dellatrice, deque maurae mirandir, quibta homo adducitur ad Deum, Labri IX. Eli-tio cuciiar. Amstel., Blacu, 1668. T. a fel. VIII. E 15.

-- Epistolae, et Claror. Virorum ad eum, cellectore Paulo Colomesio. Londini, 1600. T. 1, fol. VIII. E 17.

-- Un altro Esemplare della stessa edizione .

PG. II. II 13. - Epistolae Ecclesiasticae, et Theologicae. V. Arminius .
--- Tractatus Thrologici . Amstel., Blaeu,

2701, T. 1. fol. VIII. E 12. In questo volume oltre le opere Teologiche stampase separatamente, e notate

di sopra, si contengono le seguentr: --- Dissertatio Epistolica de Jure Magistratus in rebus Ecclesiasticis.

rentas Eccionatices.
 Responsio ad Judicium Hermanni Ravenspergeri de Libro ab H. Grotio pro Catholica Fide de Satisfacțione J. C. scripto adversus Faustum Sociaum.

Non sarà discare il veder qui notato il giudizio dato nelle Nouvelles de la Republique des Lettres, Mai, 1702., e rapportato dal P. Niceron: a Le Opere Vosso non sono del nunsero di quel

» le, che non luono corso, se non per » no certo tempo, dopo del quale si cor » finano al fondo di una Biblioteca, ali » handonate in holia della polvere, » de' vermi. Esse saranno stimate, e ri-» cercate, finché vi mraono Dutti , o pers cereate, incute vi artanto Botti, o per-sone di guoto nel mondo. È vero, che si il Vossio non è affatto esente di ceru difetti, che sono ordinari in quelli della a sua profesistone. Egli ha qualche volta sono poco troppo fatto pompa della sua lettura, ed la troppo asputo l'erte di mattere a positito cio, che avera letto. » Siccome aveva il gusto assas buono, e » che ordinatiamente segliera bene, e-» vreble potuto dispensarsi di direi tutto p quel, ch'es sapeva sopra i soggetti, che » trattava, ed omentere certi sentimenti, p di cui egli stesse ricoposceva benissimo » il debole, ed auche l'impertinenza. Po-» tera anche onervare un metodo » teva anche osservare un metodo più » maturale, e più esatto di quello, ch' e-» gli ha seguso . Finalmente non ha sem-» pre ragionato assii giusto, ed ha preso » sposso delle semplici probabilità per » ragioni solide, o convincenti. Ma oltre che, riguardo a questi due ultimi difetti, egli li ha assai meno della maggior parte degli altri Crisici, sono altronde si vantaggionamente ri-

compensati col gran numero di cose buone e helle, cho ad ogni passo s'inno contrano in tutto le sue opere, che si no pro dire esservene poche, nella let-no tura delle quali vi sia tunto d'appren-» tura delle qualt vi sia tunto d'appren-dere, quasto nelle sua-Ger. Gio. Vossio nacque nel Palatinato nella primavera del 1677. En Drestroe del Collegio di Dordrecht, quindi del Collegio Teologico in Leyde, ove fu su-che Profissoro di Eloquenta, e di Go-nologia, e finalmente occupò la Cattedra di Carle, la Austradora come medi alla

di Scoria in Amsterdam, ove mori sul comincure del 1640 (N) Vositi (Issaci ) Observationes ad Pompor Melam de Situ Orbis. Ipse Mela longe quam conit. 1638., Ulacq. T. 1. 4 2 XII. C 11.

- De Antiqua Urbis Reesse Magnitudine. Sta nel T. 4. di Grosio Thes. Antiq Rom.
--- De Triromiam et Liburnicarum Constructione. Ibid. T. 12.

-- De vera actate mundi Dissertatio, qua ostenditur natalo mundi tempus annis minimum 1540. vulgarem aerum anticipare . Hagae-Comit. Ulacq., 1659. T. 1. 4. P.C.

Si trova ancera nel vol. di Vossio Gio. Ger. Chronol. Sacr. Isag. Quosta Dissertazione, ovo il Vossio cerca di stabilire la supputazione de Sen-tanta sopra quella del Testo Ebreo, fu attaccata da mobii Autori, fra gli altri da Giorgio Hornio, che pubblicò m-bito una Dissertatio de vera aetate mundi, qua sententia illorum refelmunus, qua sensenta intram rejet-litur, qui statuent notale mundi etc. Lugd. Bat. 1659. Il Vessio gli rispose coll Opera seguente, contenuta in questo stesso volume:

- Castigationes ad Scriptum Georgii Horni de actate mundi. Hagae-Comit., 165q. In queste volume si contengone altreti dello siesso Autore le seguenti Opero:

--- De mote marient et ventorum Liber-Hagne-Comit., Ulacq., 1663. --- De Nili et aliorum fluorinum origine. Bagae-Comit., Ulseq. 1666.

Appendix ad Scriptum de natura et proprietate Incia. Accedit Epissola de potentis quilaselam mechanicas.
 De S Ignano Epistola duae ad An-

drasam Rivetum. Stanuo ael T. z. del Cordevio. ---- De Instrumentis Hydrauli. Stanel T. So. di Urvino.

ds Ugrimo.

— Be S-possejinta Interpretibus, corumque traintoure et Chronologia Discretationes. Hague-Comit Ulner, 1981. T. t. 4 ° 1 Ingue-Comit Ulner, 1981. T. t. 4 ° 1 Ingue-Co-Vosso fu l'ultimo de figli del

precedente, morii tutti in giorine etti, e tutti degni del loro gras podre. La diversità de caratteri di questa due cele-hri Antori è mai lone espersa nel pa-rallelo, cho i Giornalesi di Trestout. ( Gennaro 1713 p. 178. ) finno tra il padre, e il figlio, e che non è instile per la conoscenza del loro marito letteprio e morale qui trascriverio: « Nulla inrio e morale qui trascriverlo: c Nulla oli più opposto, che i caratteri del padere, e dei figlio; milla di pri diffi-rente, che i lero spiriti. Nel pader dominara il giudino, dominava l'im-maginazione nal figlio; il poder una svigniazione lectumente, eravagiuna ficil-> menta il figlio; il padre diffidava delle > congetture meglio stabilite, non aesava > il figlio, che le congenue ardite; > formava il padre le soa opinioni sopra > di ciù, che leggera, peendera il figlio > un'opinione, e quindi leggera; il pa-» dre si attaccava a penetrare il pensero » degli Autori, che oitava, e li riguarn dava come soci maestri, il figlio si n applicava a dare i suoi peopri peasieri a ngli Auteri, che ciuva, non si pica cava d'una catta fedeltà nel ciurli, a e li riguredava, come tanti schiavi, a ch'egli avera il deixo di far parlare a » suo modo; il padre cercava istruire, il » figlio fer del rumore; la verstà era la ngio ser dei romore, la delizia del figlio n era la novicà. Nel padre si ammira > una erudizione vasta, ma disposta con y tant' ordine, ospessa etu tanta chinp ress, che s'intende tutto, tutto si n ritiene; si ammira nel figlio un modo n che abboglia, presieri singolori, una n tivacci che si staticae sempre, e sema pre piace anche nella più entira causa; il padre ha fatto de buoni libri , libri a curiosi ha fatto il figlio. I loro cuori s circiosi ha latto il ligno. I new sona s sono tanto differenta, quanto i loro s spiriti. Il padre nomo di probata, re-a golato ne'snoi costurni, nato infelicea mente nella Setta Calvinista, ha sem-» per ne'sasi studi avum la Religiona » in mira, si è disingunato di molti » errori, o si è avvicinato alla Fede vicinare; il figlio nato libertino cuore e di spinio ha riguardato la Beligione come la materia da'suoi trionfi, non l'ha studiata che per orecarne il delole, cieso il quale non vedeva, che la gloria della Religiore consiste y nel non escre attacesta, che da spiriti superficials etc.

Egli era nato a Leyde nel 2618, e mori a 21. Febbearo (1883, in Windsor, ovi era Casonico. (N.)

Voyage Literaire de deux Béligieux Benedicins, Paris, 1917., Delaulus. T. 1. 4.º PC. in Int. II. C. S. Contiene I. Quantità di pezzi, d' Iscrinoni, di Epitafi, che servono ad illustrare la storta, e le genealogie delle antiche finnighe. It Molti un delle Glisse Cattedeali, e del Monssteri, toccanti la discipliata, e la storta delle Chiese delle Galler. Itt. Le fondazioni del Monsseri; ed altre rioceche curiose e interessanti: opera serichita di figure.

Veyrene Stanene un im Versiene Stanene von Versiene Fannene Leight aus Car Alein shkaleures Grund Dac de Mocoraikoelt, Harring 1888 71.8 9 V. VII Bas.
Veyren Flauerupen de J KaneneStanene Versiene von Versiene  von der Versiene Stanene Aufmannen, die eine Gestellt der Versiene Versienen, die ein onternet uns Historia Autronomiques en Physiques faites port dieterminer in Eguren, e. fig gestellt die Stanene Versienen von Versienen von der Versie

PC VII. L. S.

Con Frontispilo figurato, ed na Principa
Reale di Polenia.

Voyages Littrigues de France, ou Bechrerches faites en diverses villes du Reymuser, contenant planieurs particularités tous les les Eliss et les Urgs des Les contents des et Payannes, sere figures par le Source de Molena, Paris, Tüliard, 1759, T. s. 8.0 VI. A. 51.

(S) Voyage du Jeune Anacharsia en Grées vers le milleu du quaterime stele avant I Ere vulgane, por J. Burdurkemy. Nouvelle Edition, ornée d'une Carte génerale de la Grées, et d'une aint de plus Firgures représentant les principoux chefsd'ouvres de la Solipture des Grees. Parie, 381-y, Sanstin. T. 8. in t. X.X.X. M.3.

In your open, Leven & tout and, manuscuscus due you bein Austin, do read you manuscuscus due you fair Austin, do read you was to the property of property of property on the property of prope

--- Bullae . Stonno nella Raccolta del Cecuncines T. H. p. 5a. F. Bullaram str. Causcrato Pontifice a 1a. Mario del 1082, mori in Bona a 39. Luglio del 1094. f. Dalla Fita che precede le Bolle. J.

Urbari Papae IIL Bullae. F. Bullarum etc. T. H. p. 16. Fu cicus Pontefoe a 25. Norombre del 1125., e mori a 19. Ottobre del 1187. (Dalla Vita, che precede le Bolle.) Urbani IV. Pontificis Metaphrasis, sive Expositio fructuom in Parlmum Davidis quan-quagesimum. Sta nel T. 1. col. 109. Bi-bliots. PP.

--- Bullae . V. Bullarum etc. T. III. p. 596. di Martene Thea. Non

Questo Pontrice fu assunto al Soglio Ponteficale a 29. Agosto del 1261., e morì in Perugia a 2. Ottobre del 1264. (Dulla Vita, che precede le Bolle.) rismi V. Pipse Epistolse Carolo V. Regi Franc., per quam Confessarius, quem flex elegerit, potest in mortia articulo indulgua-

tism omnium pecestorum impertiri . Anno 1370. Sta nel T. 4 p. 200. di Achery. --- Dispensatio consuguinitatis concessa Lo-dovico de Borbonio, et Annae Filiao Boraidi de Alvernin . An. 1570. Ibid. T. 9 .

p. 884.

- Bollie. F. Bullarum etc. T. III. P. II.
p. 524. Fu assento al Trono Pontificio a 28.

Ottobre del 1562., e mori in Avignone a 19. Dicembre del 1370. (Dalla Vita, che precede le Bolle.)

a 15. Dicembre dei 15% (Della Vito, ebs preceite It Bellet).
Urban 1 Fapas VI. Epistola, quas af arministrationium Galese, en Calebrine spesient. An. 136. Stance net T. 7, p. a 35. di Achtery.
— Ben 1 Amerikante von Citt. Cit. p. prisdei 15-8, e mori a 15. Ottobre 13%,
(Dalla Vito, che preceite is Bellet)
Urbani Papas VIII. Bellet. Ibed. T. v. P. v.

Eletto Pontefea 6. Agonto 165. 5, for
eccounts of Schemmbre delle morn in-

no: mori a sq. Luglio 1644 f Dalla

no: meri a 30. Luglio 1634 f. Datio Vita etc.)
Urberetani (Leonis) Chromicon Pentificona.
Sea nal T. 3. del Lami Delecine Erndit.
---- Chromicon Imperasorum. Riol. T. 4.
Urbino (Raphael Sanctim del Biblio imagistiput delinetat. F. Biblio.
Quana celaberrimo Pittore, pel di csi
Epitifilo Il Bembo serios: Hiel set
Raphael; simual quo cospite vinci! Rerum magna parens, et moriente mori, meque in Uthino nel 1485., e morì nel 1520, di anoi 57. (\*Fasari.) Urbino (Bartholomeus do ) Milleloquium

'chino ( Bartholomesus de ) PIII-MOQueum veritatus. V. Fr. Bartolomeo Carosio d'Urbino, A-gostiniano, fu fatto Veccoro della ma patris da Clemente VI. in premio della pan opera initiolita Millaloguinos S. Augustini, e dallo stesso Pontefice era stato incaricato di fare lo stesso interno a S. Ambrogio. Et sen tenne quella Sede, che soli tre anni dal 1547, mno al 1350. in cui mori. (Tirafoschi, T.5.) Il Petrarca, amico del Carasio, così gli recerces, annee det Caranio, cost gib serireus interno e quest'opera in uns let-tera, che tradotta dal Tiraboschi qui trascrivamo: « L'opera da te pubbli-cato, in cui hai raccotti, e disposi-per ordine alfabelico i detti di S. Agoper ordine alfabelico i detti di 3 Ago-nino, come alla tua profession con-veniva, i cosa di maggior fatica, che gluria. Nel che però io lodo il no consiglio, che potendo, come ben cru-do , far case maggiori, hai coluto in-troprendere un lavoro di pubblico uli-reprendere un lavoro di pubblico ulilità. L' esito ha corrisporto a' tuoi voti, e il eucesso ne è stato felice. Per-ciocchè il Sommo Pontefice Clemen-te F.I. uomo letteratissimo, compatis-simo, e brampso perciò al sommo di

tai compendj, avendo approvato il tuo lavoro, ti ha fatto Fescovo della tua patria, e ti ha confortato a spe-rar cose maggiori, benchè la tua mo-destia, e la tua amilià, congiunta all'amor della patria, non ti permetteri, io credo, di brumar cosa, se non nii sublime, almen più doice. Frattanto da una fatica chiamato ad un'altra. ti è stato ingiunto di fure delle ope-re di S. Ambrogio ciò, che di quelle di B. Agostino hai già fatto....»

VIII. B #6. Questo Scrittore era Professore di Fi-Josofia in Utrecht, e dedica questa ana seconda Edizione a' Coratori di quella Repubblica con sua epistola de' 16. Giu-

gno 1695. Ursati ( Sertorii ) Explanatio Notarum , Litterarum, quae frequentias in Lapidi-bus, Marmoribus, et Auctoribus occurrent. Parisis, Woodman, 1725. T. 1. 8.º PC. Parisis, W IV. C 16.

C 10.
 Commentarium de Notis Roman. F. Pridesux Humph. Marin. Ozon. no Si trova encora nal T. 11. di Grevio Thee. Antiq.

Di tutti coloro, che ban travagliate sulle Nose de Romani, sulle loro abbre-viatura, e sulle lero lattrere capitali, e iniziali, Sertorio Orasti, o Ursatura, sem-bra essersi regnalato sepra di tutti gli altri col suo gran Compentario, ore ha fatto compariro la sua industria, il suo travaglio, e la sua esattena: ( Bailles, Jugernene etc. T. s. p. 53r.) Ursiai ( Job. Henrici ) Arboretum Biblicum,

in que arberes et frutices passion in S. Litteris rrentes, notis philologicis, philosophicis,

occurrentes, notis philologicis, philosophicis, theologicis appanetur, et illustratur. Nevimbergue, Gerhardas, 1653. T. 1. 8. 9 XIV. E ng. Gerhardas, 1653. T. 1. 8. 9 XIV. E ng. Gerhardas, 1653. T. 1. 8. 9 XIV. E ng. Gerhardas, 1653. Genario 1568. Ris Spirt a ndf. Genario 1568. Ris Genario 1568. Ri

periumar in antiquis numismatibus ab Urbe condita ad tempora D. Augusti, cum adjunctis XXX. familia ex Antonio August no. Romae, 1577., Tramessini. T. 1. 4.

Prima edizione, e singolaro pel modo, on cui vennero integliata le medaglie al-sequa forte senza alcun garbo. Il Fron-spizio è figurato, e l'edizione è accurata quanto al testo: le tavale sono col-locate à rispattivi luoghi nell'andamento dell'opera. (Cicognara.) L'Autore in questo Trattato ha unesso a profitto tutto ciò, che le bella Letteratura diretta dal gusto può somministrare per rachiarure quens materis. (N. D.) Notse ad Kalendarium Rusticum Fer-sanum. Stanno nel T. 8.º di Grevio

Then Antiq. Rom. -- Fragmenta Historicorum . P. Fragmenta .

--- Pragmenta Historicorum. P. Pragmenta. --- Pelybii Selecta. P. Pelybins. Fulvio Urnino Romano nacque nel 1550.

538

Fu Canonico nella Basilica Comunta-niana, e mori a Roma nel 1600. Il Mandosio nella sua Bibliotheca Romana lo chiama: Graece Latineque do-

no lo chiana: Gracce Latineque do-classimos no parierie naciniquialisi dil-granti Dirac de Control de Control de (S)— Relatione Acordenica per l'anne anto dell'Accollenti Goscini di Scienza. Na-turali di Catania, letta nella ternata del di 15. Maggio (S5. T. R. 6) XXIX. T. 31. (S)— Memora pulla malattia febbrile rislup-

patui nelle carceri centrali del Valle di Catania nel Fabbrajo del 1828. Catania, 1823., Nalia Tipografia della R. Univ. de-gli Stodj. XXIX. V 5.

Opuscolo interessante si per l'esatterza delle Osorvazioni, che pel felice successo delle brillanti guarigioni dovute alla penetrazione, e tatto medico del suo Autore. ( Giornale di Scienze etc. di Pa-

tres. (Giornale di Scienze etc. di Pa-lerno N. rr. p. 305.) Domenico Ursino, o Orsiai, Dettere in Filosofia, e Medicina, meque in Ca-trais a 12. Giugno 1797. Socio attivo dell'Accodemia Giornia, e di altre an-cora nazionali ed natre viva tanten nel fore degli anni ssoi nasodo all'escrettio della sua professione la pratica delle virtà Sociali e Raligiose.

Usserii ( Jacobi ) Gravitsimat Quae Christianarum Ecclesiarum in Quadentis raesertina partibus, ab Apostolicis temporibus ad nostram usque actatem, continua successione, et statu, Historica Explicatio. Londini, Norson, 1613. T. 1. 4. 9 VIII. A 32. -- Un'altra Edizione. Hanomae, 1658. T. 1.

XXL E S --- Appendix Ignations. F. S. Ignations.
--- De Gracca Septenginta Interpression Versione Syntagens: cum Libri Eatherse editione Origenica, et retare Grisca shera, et Arundelliana Bibliothera nunc primum in Jucim producta. Accemerant de CAINANE in Vulgata LXX. Interpretous editione siperaddito Dissertatio; Epistola ad Lud. Cap-pellum de Textus Hebreici yariantibus leetionibus, et altera a Gulielmo Eyrio ad ennudem Jacobum. Londini, Crock, 1855. T. i. 6 ° I. H. 18.

T. 1. 4° I. H. 18.

Chrosologia Sacra. Ozonii, Hall, 166a.

T. 1. 4° H. A. 11.

morefetta, giacche l'Autore mori, mentre che vi trava-giava; l'Editore ne fa Tommaso Barlow. - - Historia Dogmatica Controveniae inter Orthodoxos et Pontificios de Scriptoria et

Sacris verasculis. Accesserant ejuséem Dis-serustiones dune de Pseudo-Dionysis Scri-ptis, et de Epistola ad Leodicenes. Depro, et de Equitat et codinents De-scriptit, digests, et notis atpue Austario focuplatavit Henricus Wharton. Londini, Chitwel, 16pa. T. 1, 6° I. I. 14. - De Macodonum et Asinorum anno so-lari. Sta nei T. 9. Thre. Antiq. Gr. Geometric.

--- Anuales Veteris et novi Testamenti e prima mundi origine daducti, nan cum Rerom Assaticarum et Aegyptiacarum Cheo-

pico e temporis historia princepio suque ad extremum Templi et Rein Judicine excidium predacto. Genevae, de Tournes, 1974. T. I. fol. II. E. 1. In quest altima edizione si sono ag-giunti tre Opuscoli dell'Usserio, che

erano stati prima stampati, cioe: t. De Chrimologia Veteria Testamenti, p. De accedanum et Assanorum Anno So-

Iari. S. De Symbolis, e la Vita dell'Antore scritta da Tommoso Smith. In questi Annali si trova tutto ciò, else si può desderare in mas Steris universale, esatta, e giudiziosa: è questo al giudizio, che ne di Giovanni le Clere mell' Avvertimento al Lettore prentesso questa adizione, che nel Dissonario Bibliogr. è notata: Buona edizione, e

Biblings, & notate: Binome editions, equella, che vien preferita.

- A Body of Divinity, or the Somme
and Substance of Cention Religion, Adprend a Tract, initialed Immanuel, or
The Myster of the Incarnation of the
Son of God, London, 1619, Downes, T. 1.

fol in ht. IV. F : Con effigie dell' Autore, incisa da W. Marshall.

- - Britannicarum Ecclesiarum Antiquitat quibus inserta est pestiferae adversus Dei Gratism a Pelagio Britanto in Ecclesiam inductae Hacresous Ilistoria. Accedit gra-Accedit gravisconse quaestionis de Christianirum Ec-clesiarum Successione et Sutu historica explicatio. Editio scenda ab ipso Auctore aucta. Londini, Tuoke, 1687. T. 1. fel. PC IX. F to.

Tutti coloro, che hanno scritto la Storis Ecclesiastica de' Berstou, e de' Sassoni, si sono serviti di quest'opera. Vi si trovano però suolte favole, ciò che fece dire al Cav. Mackensve nelle sue Storie di Somia, ch'essa pon era, che ap ammana confino di favole e di sciocclerite L'Userio, in Inglese Usher, Profes-sore di Teologia in Dubliuo sua patris nacque a 4. Gennaro 1586., e mori e Rygote nella Contea di Surrey a 21. Marzo 1655. (N.)

Marzo 1655. (N)
Umand Marzyologiona, quo Romana Ecclesia, ac permulus alise minetto juoso Caroli Magni conscriptum, opera Joannis Molanii, et endem Auctore de Martyrologio, et endicalulo Sancteum Belgii. Lovanii, Wallacus, 1575. T. t. 8.º XVIII. B 25.

vanseus, 10/3. T. t. 8. "Avill. B 95.
In questo volume à tevro auche l'opere seguente: Juliani Episcopi Toletani Prognosticon, sive de futuro Seculo libri test, a Boetio Epone. Duoci, 1564., de Winde.
Maryrodesium has pora affirime de
Maryrodesium has pora affirime de

 Martyrologium hac nova editione ad excussa exemplaria quatuordecim, ad codicer integros dacem et septem, atque ad alies ferme quinquaginta collacum, ab additamentis expurgatum, castigatum, et quoridianis obser tidianis observationibus illustratum, oper et studio Jo. Baptistae Sollerii S. J. Theo

et acutas Jo. Baptatas bolleris S. J. Theo-logi. Anturpiae, 1914, Bellyma. St trova nel T. Yt. degli. Acia San-cctorum del Bollandiati, dopo l' Index, che è a metà del val., e vi arreva sino al mese di Ginggor; gli altri sei mesi si trovano nel vol. VII. Usuardo, Mossoo Fancese, fin disce-rolo di Messoo. a rea codica di Carlo

Vulpii (Jos. Rocchi ) Epistola Tiburusa ad Augelum M. T. S. Marci S. R. E. Cardinalem Quernum Brixienem Ansistitem iis 1754, mease octobri. Star nel T. 13. del Calogera.

--- Epistola Tiburtina ad Marcum Fuscarenum, anno salutis 1756, mense octobri. Ibid. T. 18.

Ibid. T. R.

- Discretization interno alla Villa Thursian di Mania Vapoco con andre ferriarioni di Mania Vapoco con andre ferriarioni di Mania Vapoco con andre ferriarioni dell'Appen dell'Appendix dell'Appen dell'Appendix dell

Valpi (Joh Antoni) Bivinanio in Biyeron Element Nationano, aliqui ver Los. E. K. God. By P. Golom. San di tre Van Le. E. L. God. By P. Golom. San God. By Golom. Series et al. Planta, v. & Rossen and Unexpendent (Jones) F. Polymen.

Valence (Jones) F. Valence (Jones Leibon. Series)

Januaria Education. J. Polymen.

Valence (Jones Leibon. J. Marchael Education. And Control (Jones Leibon. Series)

Valence (Jones Leibon. J. Polymen. J. Marchael Education. And Control (Jones Leibon. J. Marchael Education. And Education. J. Marchael Education. And J. Ma

. -

Warbner (Andr. Georgii ) Antiquitates E-brasorum de Iscaeliticae Gentis origine, fatis, rebus Secris, civilibus, et domes Fide, moribus co. moribus etc. Gettingse, 1745. T. s.

ore era Pubblico Profe Questo Scritt

Quasa Sectione era Publishe Professer Quasa Sectione era Publishe Professer Potentiera de Lingue Orientati nel-1 Accedenta Gorgo-Augusta, e virera mit 13/6. The Desiro De-Joseph Scopero Judie ed Gen. espot quadraguatuma so-tuma. 8m et 17 x 5 di Ugelino. — Westa Indiacensi IR Parachiera Ind. T. 6. Processor La Companya (La Contraction of the Europe, Editio seconda, extera et casti-guiere Ullana, Natutera, 165. T. t. 8. P.C. VII. A 20. P.C. VIII. A 20.

la sua opera ad Eburardo Duca di Wit-temberg, e e Giorgio Cristiano Principe della Frisia Orientala, suoi Signori, con sua dedica data da Tubinga stessa sis. Novembre 1662.

Novambre 1852.

Nagneri (Gorg, Christiani) Historis de morte Magni Paois, spud Plutarchum de Orastions defectus, sub censen rerocata. Sta nal T. 4. Miscell. Lippiers.

— Discriptio de Ur Chaldscorum ad Geo. xt. 25. Sta nel T. 1. p. 175. Thes. Thes. Philol.

Waguaffe (Thomae) Responsionis ad Con-cionem Vindicine: sive de Aqua in Sacri-ficio Eucharistiae necessario ediribenda, Disrtatio Apologetica ed Samuelens Drake-ondini, King, 1725. T. 1. R. ° VII. B 1. Questa Dissertazione scritta dal Wag-stafie, Presbitero Anglicano, ha infine

la data, ex Hospitio Grayensi id. Oetobris 1724.

Wake (Guillaume) Principes de la Riligion Cardienne. P. Principes. Quasto Dettore di Teologia, mente era Retsere della Parrechia di S. Giscomo, una delle principali di Londra, pubblicò i susi Principi della Religione Crii suoi Principi della Religione Cra-etiana, di cui diede une terza edizione nel 1708, mentri era Vescovo di Lincoln. Da questa Sode fu trasferito ell'Arcive-scovade di Cantorbery nel 1715. Fu uno de' più intrepidi sostegni della Religiono Anglicana: morì e Lambert nel 1757. ( N. D. T. )

Wakii ( Joh. Conredi ) Christi Curatio Sal lathics, ad Matth. xtr. 10. et alis N. T. loca. Sta nai T. a. p. 194. Then Nov. Theol. Philol.
Walarus (Belduinus) V. Biblie, Nov. Test.
I. K. 20.

Questo Calvinista Olandese, era Teo-logo delle Legazione degli Stati Uniti Olandesi presso la Corte di Francia, e viveve in Parigi nel 1652. (Dalla Dedica etc.) Walofridi Strabonia Liber de Rerum Eccle-

Sono per lo più componimenti brevis-simi, ed anche dutici su diversi argo-

--- Ortulus --- Sermo de Subversione Hierusalem. Ibid. p. 265. e 275.

-- Expositio XX. primorum Padmorum,
Sta nel T. 4 P. I. p. 475. Thee. Anecdot

Novis.

Visa et Mirseuls S. Galli. Stanno
T. s. p. 215. di Mabilion, Acta etc.

- Vita S. Othmani Abbatis et Blain

-- Vits S. Othmani Abbaus et Datumace Abb. Hiicona, Ibid. p. 15g. e 5g8. Queste due ultime opere sono enche state inscrite dal Goldast nella sua Raccolta Scriptores Rev. Alaman, T. t.

colu Scriptores Rev. Alamau. T. t.

- Visio Wettisi berscio metro. Ris nal T. 5. p. 57, di Mabilitea, Acta etc.
Walfredo Strabone o Strabo, Resedit-tion del none socolo, si ruso colcher pur vastità di dottria. Increte sono le no-tici della sue vita. Si sa però, che Strabo-panò vecso l'enno 818. nell' Abbania di Folda, -ore accoltò le besico di Estabo-

Hituro; e che mori e Parigi veno l'anne 860. (Biogr. Univ.) Walckenner (C.A.) Cosmologia, o De-scrizione Generalo della Terra, comiderata (S) Walcke ne' suoi rapporti astronomici, fisici, istorici, e civili, recata la prima volta dal Francese in italiano, e corredata di note. Napoli, 1827. Transster. T. 2. 8. ° XXIX. C 28. Walchii ( Christ. Guil. Franc. ) Historia Pa-

Walchii (Christ. Guil. Franc.) Historia Partirarherum Inderorum, querum in iliria Intriarherum Inderorum, querum in iliria Juria Romann fit menzio. Jenne, sempuibus Gubliane, 1795. T. 3. S. XIV. C. S. S. Foro della Società Lestenria di Iran, vives nella seconda muit del passus secolo. Valchii (Jo. Georgii) Commentatio de Concillo Laterateura è Bemelico XIII. cele-collo Laterateura del Collo XIII. cele-collo XIII. Walchii

-- Historia Critica latinae linguae. Colo-niae, 1754., Chevalier. T. 1.8. PC H. A 6.

nise, 1754., Coevaier. T. 1.8. 9 Fc. II. A 6.
Libro utilization, is chiesan I fattee
nelli sua Introduzione ella Latter. Rem.
T. 1. p. 7, II Valchio dellora al echiere
Giacomo Faccistati quanta prima elitione
della sua opera con Latterna di Lipuia Somerso 1756.
Waldensium Fratrum Professio Fidei. Stanel Commentari di Enesa Silvio Piccolumini. J. Acousa.

-- Excusatio contra binas literas Doctoria Augustani. Ibid.

Walenburch (Adriani et Petri de ) De Con-troversits Tractatus geoerales. Parisits, Gra-port, 1768. T. 1. 12. ° XVIII. F 50. Port, 1768. T. 1. 12. AVIII. r De. E usa ristampa dell'eccellente Co

pendio, fatto dagli sessi illustri Fratelli, dell'Opera in grande pubblicata in due volumi in fol. nel 1669, a Colonie, Comsendio, che era divenuto assai raro. pendio, cite era divenuto assas raro. vi e aggiunta in fine Regula Fislei Ca-tholicas Francisci Veronii, trattato, che manca in elcuni esemplari dalla prima eduisso. I due volumi delle Contro-versis de Fratelli di Walenburch, diverzus de Fraielli di III alement Arabido, sono degni di eserre tra teva Arabido, sono degni di eserre tra le mani di tutti coloro, che studiano la Trologia. Questi doti Fratelli erase nati in Rotterdara da Genitori Cattolici. Adriano mesì in Colosia li 11. Settem-bra 1650,, e Pietro li 21. Dicembre 1676.

brs 1659, e Pietro II as, soccasso...,
(N. D.)
Welker (Guit.) Idiomatologia Anglo-Latina,
sive Dectonarum Anglo-Latinam etc. Londini, 1708. T. 3. 8. 9 P. G. IX. C. 14.
Walker, Bacotlières di Teologia, do-

dica la sua Opera al celebre Gilberto Sheldon, Arcivescoro di Contorbery, fon-datore del famoso Teatro di Oxford, con sus lettera che ha in fine la data: Clo-eterworthiae in agro Lincolnieni prid.

Id. Mai. 1650.
Valli (Guil.) Historia Baptismi infentum dnabus partibus comprehensa, quarum Prior Walli ( Guil. corum, qui quatuor primis accalia fuerant, Scriptorum vel pro Paedobaptiamo, vel con-tra eum tostimonis sistit; Posterior varia quae ad juvandam illam historium vel il-Instruction favors, complection. Ex Anglico sermone latine vertit, nounullis etiam observationibus et vindiens surit Jo. Ludov. Schlosser. Bremse, Rump. 1748. T. 2. 4. VIII. C a3.

II Walli, Teologo Inglese, Vicario di Shorenam nella Contra di Kent, necuso

Sheream talla Cina-special sector of the set of \$6,5 \times not of \$6,5 \times not of \$6,5 \times not of \$6,5 \times not of \$1,50 \times not of \$1,750 \time

ncoram Lutzice Philippo II. super con-neution-Daris pirmatus. An Joso. Starano and T. g. p. 15, di Arbery.
Matteri, vereix Thoulogi Egistata de modo.
T. P. a. p. 559. These Amendad Novies.
Waterii Vereigi (F. Jean.) De trippia Coesa Christa Agni, Vulgari, Escharistise. As-teropice, Nutius, 1617. T. 1. 4–9 II. 4 36.
On Frontinphica figurato been Inciso.

Common Control Malitra et Behantes

Questo Gessia nocque in Lovanô nal 1570, e mori in Malius nel Brahante a 4. Dicembre 1622. ( botwol ) Waltheri ( Christ. ) Bisservatio de Duabus Le-gis Divinse Tald. Lapideis Mon in Mone Suni datis, al Ecol. xxxx. 18. et cap. xxxx. 15. t5. 8/a nel T. 2. p gop. Then.

Theol. Philol. Waltheri ( Joan, Ludolfi ) Lexicon Inridicum vantire ( Jana. Leacon) Lexicon production utrisaque Juris Corporis, un Cirilis, quam Canonici, Indices exhibesa locupletisamos, cam prashitationa Groug. Hancita Ayer. Francof. ad Moen. Varrentrapp, 1754. T. 1.8. D. XXVI. F. 27.

Il Walthero era Segretario del Re del-

la Gran Ilreitagna zell' Archivio Elettorale. L'Editore di quest'opera Gio. Errigo Ayrer nella sua perfazione, dopo l'e-lenco di tutti gli Ausori, che hanno fatto simili fatiche, e dato giudizio del loro metodo, e merito porticolare, cost conchinde: Ex his satis apparet, quan tum praestiterit hujus Indicis Architectus diligentissimus, et quot parasangie post ee reliquerit aliorum conatus, commoditati inquirentium minatial, Communication of the control 
Waltheri ( Michaelia ) Harmonia Biblica, sive Walthert (Michelia ) Harmonia Biblica, sire Brevia et plans Conciliatio lecorum Vet. et Nov. Testassenti apparenter sibi contra-dicentisms. Norimbergae, Wolffangus, 1654. T. 1. 4. 9 II H q. --- Desertatio de Linece Sabbati, ad Act. I.

22, Sta nel T. 2, p. 455, Thes, Theol. Philol.

Questo Teologo Lnterano nacque e Normberga, e morì nel 1662. ( le Long, Biblioth. Sacr. )

Walton ( Brianus ) F. Biblia Poliglotta Lon-

La Poligiotta del Walton è meno belle La Poligietts dei Walton è meno neus di quella del Le Jay, ma prà estata, e contanne più copia di cose di tette le altre preculenti. Il Dott, Walton chile a collaboratori Edmundo Castell, Alessandro Huish, Sam. Clarke, Tommano Hyde, Dudley Lolless. In ques sta edizione si fece uso di nore lingue; nulladameno nessun libro della Biblia trovasi in nove scisoni. L' Apparatue Criuco e d' Anuchità, o l' Appendice , che trovasi nel VI. vol. è assai pregavole, come pare il Lassico, particolarmane nella parce Ebraica, Siriaca, ed Araba . . . Noi suppiamo dal Castell nella Prefazione del suo Lessico, che se Walton Prelazione del suo Lesseo, che se Walten dei I Clarke avresseo vissutte, essi avvezao II intenzione di aggiungere un altro vo-lume alla les Padigletta. Un Epistela dello stesso Castell scritta al Ligeou, e che trovasi nella sua Opera Postituma, Prostquerar 1092, riferiare la materia, che dorea conteneni in questo volunie Una circustanza ragguardevole pe' Bibliografi è poi la sequente: Nella prima Seria de Trattai, clia formano l' Appa-ratus Criticus di detta Poligiotta, trovasi un' opera anonima eol titolo Expli-eatio Idiotiemorum et proprietatum Linguas Ebraicae, et Graecae guas saspius in Scripturis occurrunt. L' Autore domanda m qual modo il senso della Scrietura debba esser determinato, ed a Scrittura debba esser doterminato, ed a questa dimanda ei di cinque risposse, Alla quarta, e alla quinta si agginne un papiro, che ne contiene altre due di verse. Le due risposto originali sono scritte secondo i pruncipi debla Classa Catolica; ma quelle, che a quatte si sottituivop, lo sono secondo lo spirito del Protessantiano. Non si as di chi sia queno Trattitura. ato; ma scorgesi hene da quante il Dott Walton dice all' ultima pagina del F. B. della Prefaz, che nen à di lui . Checchè ne sia, vuolsi che se ne trovino dodici escupiari sema la carta aggiunta oct escentiam mem in cart aggiutia., Nei non daremo qui, che le tre prime linee della quarta risposta, giona le quali in potranno distinguere il Edizioni originali da quelle, che scuo state castrate. Eccole nelle ultime: Quarto, Ex truditione, cel interpretatione & Recladitione, cel interpretatione sige, en Decretis Conciliorum etc. ex consensu Patrum. In largo dell' etc. dopo Conciliorum, l'Originale dice sel SS. Pontificum. (Schoell ) Abbiano noi voluto venficare l'asservazione dello Schoell, ed abbiamo trovato, che la carta aggiunta trovasi non solo nel nostro e-semplare, che ha la Dedica a Carlo II., e la Prefazione cambiata in alcuni articoli, ma in quello anosca della Bibli propria di questa Università, che ha la Prefazione Originala, e manca della Dedica; lo che ci fa credere, che il camdica; lo che ci la credere, che 11 cam-biamento della queta e quina ripora si fece inmediatamente dopo la promal-gazione dell'opera, ciò che rende cre-dibile, che non più di dedei esemplari si trovano sona la carta agginnta. Nel nottro Biblicus Apparolise notato qui ap-manta e minare ripossata sono le nostro diblicos Apparolas noste qui ap-presso, la quarta e quinta risposta noso le sosse che quelle della detta carra agginata.

— Biblicas Apparatus Chrosologico-Dopo-graphico - Philologicos - Tuguri, 1675., ex Typ. Bodmariana. T. 1. fol. H. E 17. Sono varie Dissertazioni, che ordin riamente se chiamano i Prolegomani di Walton, a che si trorson nel primo Tono della sua celebre Poligiotta. A quasi o-pera si sono aggiunte Joannis Drussi de Bonarchii Santi Carro Proverbise Sacris Classes duas.

Proverbite Suirie Classes those.

Il Walton, della Religione Anglicans,
Vescovo di Chester, ascque nella provincia d'Yerch, a meri nel 1861. (In
Long, Bibliothere Sacr.)
Wandalun (Jean Frid.) Dascrettio de Mevincia de Verylli J. Sic. and T. a.

Yandalini (Jone, Frid.) Dissertatio on Melita Pauli, ad Act. XXVIII. 1. Sia nel T. 2. p. 753. Thes. Nov. Theol. Philol. Wandelberti Disconi Martyrologium versibus

conscriptum. An circ. 842. vel 848. Sta nel T. 5. p. 505. di Achery. --- Horologium per duodecim punctosmilden da horis cajunque mensis. Ibid. p. 55v. e 558. --- Acta es Miracula S. Gosris Anachoritae. Stanno nel T. s. p. 169., e 176. di Ma-

Strano nel T. a. p. stop. e syo. ci sta-billos afecta etc. Warnsi (Jacobi ) De Hibernia et Antiquita-rithus ejus Dequisitiones. Londini, 1654; T. 1. 8. o PC. TX. A 11. — De Prantillibus Hiberniae Concentra-rios, a prima Gentis Hiberniae ad Polem Chemical Concentration of polements.

Christianam Conversions ad noses mount tempera. Dublini, Crook, 1665. T. 1. fol. PC. IX. E 4. Garcono Ware, in latino Waraeus,

era Cavalere della Giarreniera, a mori in Dublino, sua patria nel 1602. (N.D.) Warmanni Episc Coustantiensia, Vita S. Pir-minii. Sta nel T. 4. p. 124. di Mabillon,

Acto etc.
Visse nel secolo XI.
Warnefridus Paulus. V. Paulus Aquilegiensis Diaconus .

Duccous:
Warnecci (Johan.) De Suspendio Judze Dis-tribe, ad Manh. xxvii 5. at Act. 1. 18. Sta nel T. 2. p. 504. Then Nov. Theol. Philol. Warnerios (Lavinus.) De Karsess. Sta nel T. 22. di Ugolino.

T 2s. di Ugelino. Wattenberget (Laurenii) et Canonico Hal-bevaudenni, Cartustani Gemnicerani, in Vitam Christi, praccipasque Fidei Chri-niana Mysteria Concumplationes. Stenno nel T. 6. p. 215. di Pento, Biblioth. Auct. Queno Scrittore ser Proce nella Cer-

varsto Serittore era renore nella Cer-tosa Waldicense nel 1648.

Waselini Abb. Epistola ad Abbatam Flori-nensem, de conincentia conjugatorem ante Commisonem. Sto nel vol. Amalecta di

Commonen Six nel vol. Allassecto di Mabilion, p. 471.

Visso nella prima metà del secolo XI. Waseri (Caspori) De antiquis Nomes Ha-bersecum, ciluldescenum, at Syreum, quo-rum S. Biblia et Rabbinorum Scripta me-

rum S. Bilda et Rabbieroum Scropa inseriertus, com fegore assuremin sere inseriertus, com fegore assuremin sere inseriertus, com fegore assuremin sere inseriertus, com fegore 
Ficeetia Veterum Postarum. Ozonii, a Theat. Sheldon. 1687. T. 1. 4. ° PG. H. E. a. Wase (Jon.) Notae in Thucydiden. V. Thu-

Gins. Wasse, Letterato Inglese, si rese colle sue Note assai benenurito di Tucidide. Na fin tustimorianza e il Dukero nella sua Prefazione, e Gio. Udson nel suo Monitam Lectori. Ei viveva sal finire del XVII. e sul cominciare del XVIII

Water ( Joannis Van de ) Observationem Juris yater i connai van de j Observationnim luties Romani Libri tres, in quista multi Juris Grelis Capita emendantur, et explicantur, se nonaulia alborum Auctorum loca illu-serantur. Teaj. Bat., Water, 1715. T. s. 4 ° XXVI. D. 5.

4º XXVI. D. 5. Questo Giurconsulho Bataro dedica la sas opera a' Cassoli e a' Senatori di Urrechi con sua Epistoda data dalla stessa cità 15. Stitember 1715. Webberi (Imm.) Parerga Philologica ad 1. Tun. 18. 15. et Dypolement assitu Epistoles malerriptes, Nonzo nel T. a. p. 663. Thes. Marco, Philologica de 1.

Weidleri (Jo. Friderici) Apologia pro Ma-thematicus. Sto nal T. 1. Miscell. Lipsiene.

--- Novas Antliae Gerokumae Descriptio.

Ibid. T. a. --- De Aurora Boreali die 17. Martii anni

1916. resperi conspects Observationes Vi-tembergames, Ibid. T. S. Questo Professore di Matematica nel-l'Università di Vittemberg vivana nella

F Università di Vittemberg vistas nella prima meth del passato secolo. Wishemanieri (Elise) Dissertatio de Paulins Austhematione, ed 1. Cer. xvi. su. 36a nel T. 2, p. 578. Theo Theol. Philos. Weierrichii (Le. Michaella ) De Lationeum Formalis Javandi Observatio. 36a nel T. 1. Micrell. Lipseine.

- De prima Tyri Origine Observatio . Ibid. T. 5. - De Abstinentia carnis Pythagorica . Ibid.

T. 4
--- Observatio, qua Comparatio Possos Gervaanorum cum illa Ebrasorum veteri metimanorum cum illa Ebrasorum veteri me tuntur, Ibid. T. o. Westan Notse in Salvianum. F. Salvianu

Il Wett, uno de più rinomati Fi

II West, uzo de più risonati Fi-lologi del soo tempo, nori sei 164a. / Moreri D. Diosyii Alex. Perioguis. // Dioryiui ...
— Xanophenti Opera. F. Questo Alamo del Collegio del Corpo di Crito vivesa nella pruma nortà dal

di Cesto vivesa nella prima metà dal passeto secolo. (5) Walis (Giuseppa ) Comento di Comento ete. Napoli, 1835. Dalla Sismperia Fran-cese. T. 1. 4. PC. XXIX. V. 4. Wendeleri (Davidia) Dissertatio da Piscina Reliciole

. s. Sta nel T. s. p. 578. Bethesdes, ad Joh. They Theol, Philol. Wendorer, Relation touchant les Tartares. Sea nella Raccolta de Viaggi di Bergeron.

Min nella riaccotti di Vaggi di Magnito V. Bergeron .
Quosto Viaggiatore e Storico viveva nella prima metà del XIII. aecolo.
Wandrock (Guil.) Notes aux Provinciales .

V. Pascal.

L. Pascal.

N. Paucal.

Il Vendrock, Dautere di Teologia nell'Enversità di Stituburgo nell' Alemagos,
transportation del consideration del Avril, secolo,
Wannish Statement de Control of Avril, secolo,
Wannish Sappointo findilio, Ordinampero
Dignistiblas maturado, Observatio, Sias nel
T. S. Miscell, Lippisma.

— De Bono opere, porsam materine, Ib d. T. &
Werder, (Histories A. V. Teologia).

Werden (Hieronymi de ) Tracunus de Pro-fecu Heligiosorum. Sta nel T. a. p. 171.

Werenbergii (Hen. Jonath.) Dissertatio de Yerenbergal (Ben. Joann.) Dispersion of Jugo Jeremine, ad Jer. XXVIII. et XXVIII. Sta nel T. 1. p. 840. Ther. Theol. Philol. Wermer (Daniel Gottfe.) De Poculo Beno-dictionis. Sta nel T. 50. di Ugolino. Wernherus, De admiranda Hungariae Aquis.

V. Hung. Rev. Script.

-- Liber Soliboquiorum. Sta nel T. 4 p. 41.
di Pezio Biblioth. Accet. Questo Religioso de Frati Minori di

Ratisbooa, fiuri verso la metà del XIII. Ratiscoat, Buri verso in mon est xiti-secolo, o nel principio del xiv.
Wessila (Joan de ) Prendora, et Etamen.
Stonno ne Commentari di Eosa Silvio Piecedonicii. F. Acreas.
Wesley (Samuells) Dissertationes in Librara Job. Londini, Bowier, 1756. T. 1. fol.

'esley (Samuelis ) Discretationes in Labram Job. Londinis, Bowier , 1756. T. 1. fol. III. E. 14. Bella edizione , con carte geografiche e figura incise in rame , e coll effigue dell' Autora incisa da G. Vertoe .

Trascrivendo la breve Dedica di quest' opera, si avrà notizia di quest' Autore = Serenissimae Carolinae D G. Magnae Britanniae etc. Reginae Litrum Fautrici = Qui juvenie Regenae Mariae, deinde provectior artate Annae opera ena consecravit, idem senex placquam septuagenarius extre-mos horce labores humillanus offert Samuel Wesley.

Wesselii ( Joannia ) Dissertationes Academicae all selecta quaedam loca Vet. et Nov. Testamenti. Accedunt Orationes duae, prima da admiranda Gentis Judaiesa in usque diem conservatione, altera to obitum Joannis Marckii. Prasfixa est praefatio, i qua ecotinentur vindacine Dissertationis ti

timse De natura peccati. Lugd. Bat. 1734., Luctmans. T. 1. 4. 9 II. A s5. Giovanni Wessel (diverso d'un altro Teologo dello stesso nome nativo di Geomorto nel 1489.) ero Professore

ninga morso nel 1489.) ere rromano in Olanda, e vivera accora a 15. Febraro 1731., giorno in cui recitò l'Orazione funchea del Marckio. Wesselingius (Petrus) De Judicorum Archon-tibus. Sta nel T. 24. di Ugolino

West (Gilbert) Observations aur l'histoira les preuves de la Résurrection de Jesus-Chrise, traduces de l'Anglosa, Paris, Tilltard, 1757, T. 1. 12. ° in lat. L D 6, » Gli elogi di diversi Scrittori Perio-Paris, Tilltard, » dici , dice il Traduttora Francese nel

> 100 Avertiesement, e quattro edizioni, > fatta quasi l'una sopra l'altra, hanno > 200unciato il merito di quest'opera > 200unciato il merito di quest'opera > 200unciato il merito di quest'opera » scoupre sospette di un Traduttore... » Il Lettore vi troverà una critica sicu-> 11 Lettore vi trovera una cuinca > ra , ricorche dotte, idee nuave , un > Commentario eccellente su' passi della

 Commentario eccellente su passa della 
Scrittura, che concernoso la Resurrezione di Gesì Cristo. >
 Il West, Carabre loglese vivera verto la metà del passito accolo.

Westembergii ( Jo. Octuvini ) Opera comita Juridica, nunc primum collecta, atque in tres tomos distributa, Curante Jo. Henrico

Jungie. Hanoverse, Schmidias, 1746. T. 3. . -- Principia Juris secondum ordinem Digesterum, e Pandectarem in usum Audi-torum vulgata. Lipsise, 1754, Kraus. T. 2. 8. XXVI. D 11. Questo Giorecossulto nacque in una Città della Weathin a 28. Muggio 1667, Fu Professore di Dritto in Zuider-Zec,

quindi in Frauechera, e finalmente iu Leydon, ove mori pella notte de' So

Leyden, ove movi nella notte de So, Grugno 1754. [Dalle Prefax. in testa al T. t. dell' opera comita ] Westmonsteriensia (Matthes) i Flores histo-riarum ab ettoriko mundi usque ad annum Domini 1507., pracupue de tebus Britan-nicia. Londini, Marshim, 157a. T. 1. fol. P. 1 X. 2. PC IX. E 1.

Rerum Britannicarum diligene Annotator, è chismato questo Scrittore dal Fahricio cel T. v. Biblioth. Med. et Inf. Latin. il quale crede, ch' ai non sia vis-suto oltre l'aono 13:6. Era Religiosa del-l'ordine di S. Benedetto.

Westphalii (Jo. Caspari ) De pluvia crucota Oiservatio. Stanel T. 5. Miccell. Lipstena, Westenius (Jo. Rudolphus ) Origenis Dialo-gus, et Edallus de Oratore. P. Origenes. Questo Professore di Orstona, e di

Teologia in Basilea , sua patria , nacque il 1. Scuembre 1647., e morì a 21. Aprile 1711. (Moreri)

Weyman ( Danielia ) De Suffiru nn De Un-

veymar (Dinema) be Someon the Un-ctione Sersa, et insuguest libelaceours. Stanao ne T. 11, e 12, di Ugolino. Wharton. P. Anglia Sersa. Errigo Wharton, Presbitere Anglicano, nacque vero di (66); a Wossead nella Contex di Norfelò in Inghilterra, e morì a 15 Marra (63); di soli anni 51 (N) Wheat (Degover) Relationes Hyanalor de Presister. ratione, at methodo legendi utrasque Hi-storias Civiles et Ecclesiasticas, Praemittitur J. Lepsii Eposola da Hustoria, Hoto-

ricos legendi ordine etc. Cantabrid., Hayes, 1684. T. 1. 8.º PG. III. A 4. Opera; che fu ben ricavata, selibene maochi di precisione, e si è molte volta ristampata. In fine vi si trova aggiunta: Gabrielis Naudasi Bibliographia Po-

Il Where nacque verso il 1573. a Ja-cobstow nella Coosea di Corcovaglia: fu Primo Professore di Storia nell'Univer-

sità di Oxford, e Principale di Glore-ner-Haller: morì il 1. Agosto 16,7. (N) Wihaldi Abbatis Stabulensis et Corbeiensis Saxonia Epistolae . Stanzo nel T. a. p. 183.

di Martene. Questo Alshata mori e 19. Luglio 1158. (V. Observ. Praev.) Wielodi Quaestiones in Octateuchum. Stanno

Wichold Quantiones in Octatenchum. Skanne net T. 9, p. 39, di Marrans. Quanto Scrinter vivera nel scolo vru. Wischil Coregil Seniette Epitolia duae'. Wichnandmaren (Jon.) De Neriguione Ophiricia e De Thermis Theirenabus. Skanno nel T. 7, di Ugalino. - De Divinsionibus Balpidosieum e De Terephine. Ibed T. 35. - De Divinsionibus Balpidosieum e De

Hid. T. 29. prodo --- De Laceration V mitata . Ihid. T. 55.

Waclefi (Joan.) Angli Articuli damnati per Conni Constani nesse. Stanzo na Commanarj di Eosa Silvio Piccolomini . F. Arneas . Whiston (William) Premitive Christianity Reviv'd in four volumes. London, 1711. T. 4. 8. ° XVI. C 19.

T. I. Epistles of Ignatius, Both Larger and Smaller, in Greek and English. T. II. The Apostolical Constitutions in Greek

T. III. An Essay on those Apostolical Consti-

T. IV. An Account of the Primitive Fanh, concerning the Trinity and Incarnation.

Ouesto amico di Newton, e despo di

esserio, avendo sin dal 1708. golino d'una gioria sensa maechia, che le sue opere gli avevano acquistata, ecusincio a consepire de' dalloj sul domma della Trinità. Sen d'allora non lasciò nulla ir entato per montare, e sovientre, che Arianismo era stato la Dourina do priche mi secoli della Chiesa. La sur ostinutecra, le il furor di far de proselni produsero le sue digrazie, e lo fecero morire nella povertà dopo di avere in tutto il corso della sua veta mostrato delle virtii degne d'un migliore spirito. Egli ere nato a Northon nella Contra di Luicester nel

1607., e mori nel 1755. (N.D.) Whithy ( Danielis ) Tructatus de vera Christi Deitate adversor Arii et Social bacce Oxonii, 1691. Lichfield. T. 1. 4. VIII.

Oronii 1891 - Accessor quest opera l'Autore Quando serisse quest opera l'Autore era in basoni sentiamenti sulla Divinità di G. G.; ma quindi cambió ( M) - Trectatus de Impositione divina peccasi Trectatus de Impositione divina peccasi

Adami posteris ejas universis in reatum. Londini, 1711., Wint. T. 1.8. ° XIX. B.41. L' Autore vi si dichiara contro l' Imreprise the contact of the la Class megas ad process originals. Liques in Class megas ad process originals. Liques (S. ). Bit no mes is possible quota ripora. On the mes is possible quota ripora. In this process of the contact process originals. Parts at Commentura. Isosificit, 1714. T. i. S. 9 XVI. C. 18. On the contact process or co

-- Disquisitiones modestae In Clarissimi Bulli Desensionem Feder Nicasnae, Londoni, 1718. T. 1. 8.º VIII. A 18.

--- Ethices Compendium in usum Academicae Juvetutis. Elitio auctior et ensen-dauor, Londini, 1724. T. 1. 8. ° XXV. C 5.

Quesso Scrittore nacque a Rhusden nella Contra di Northampton verso il 1638., e morì nel mese di Maggio del 1726. (N)

Whitfardus ( David ) F. Musarus. Wilserti Archidiaconi cosetanci Auctoris, Vita Leonis IX. Lut. Paris., Cramoisy, 1615. T. 1. 8.° XXII. B 2.

Si trova encora nel T. 9. p. 47. di Mabellon , Acto etc. Wicquefort (Abraham ) L'Ambasadeur, et ses fonctions. Haye, Stencker, 1680. T. s.

XI. A 18. Quest' opera è bosnissima; ma deve es-Quest' opera e bonnassona; ma urve es-er letta con discerniamento: vi è molta seudozione, mà pochissimo ordine. L' Au-tore vi confonda apesso i fattu co' dettit, e decide puntosto dietre ad esempi, che a principi certi feudati sulla legge na-troche e nui Dritto delle sunti. (N) a principi certi feudati sulla legge na-turale, e sul Dritto delle ganti. (N)

- Lettres. F. Questo Scrittore, esposto a varie vi-cerade politiche in tutto il corso della Ma vita, on moto verso il 1598. nella provincia di Olanda, e morì nel 168a., na nen si sa in qual luogo. (N) Widdrington, De Conn Dominica. Sto nel

vol. di Kempis . V. Kempis .

Widdrington era Professore di Trologia a Cambridge, e sirera sul finire del xvar.

secolo. Widonis Matiscopensis Comitis Dopatio, dura. onasticam vitum amplectu Abhatia, An. 1078, Sta nel T. 6 p. 457. di

Achery. Wielings ( Abrahami ) De furts per Lanceur et Listium concepto Distribe . Ms nella Col-lezione del Fellenberg. F. Fellenberg, T. II.

P. 111.
Wildebrandi ab Oldenbourg Itenerarium Torras Succtse. F. Genssius.

Ouesto Canonico d' Hildesleim, detto

dall' Allario: Auctor neque indoctue, neque incuriosse, fece nel 1217 il vingpio di Terra Santa, o ne serisse la Re-lazione, una parte della quale l'Allazio la inserì nella sua Raccolta di vari opu-scoli, che trovasi in fine del vol. di Ge-

Wilkens (Joh.) Functio Pontificis Maximi in Adyto anniversaria ad ductum Hebr. Jr. comm. 7. Sta nel T. 2. p. 749 Thes. Theol.

Wilkings (David) Concilia Generalia Ma-guae Britanaire, F. Concilia etc. - Seldeni opera. V. Seldenus. Il Wilkings fu Arcidiacono di Suffolk, e Canonico di Cantorbery: intitola la sua

Baccolta al Re d'Inglisierra Giorgio IL con sua Dedica data da Londra incunte auno selutis humanae 1737.

Willelmi Abbatis Prologus in Consurtudines Hirsungenses. Sta nel vol. Analecta di Mabillon, p. 154. Willelmi Monschi Classosis, Vita Ven. Benedicti, cjusdem loci Abla, cujus forrat di-scipulus. Sta nel T. 9. p. 69ft. di Mabillon,

Acta etc. Willeloii Apuliensis Rerum Normanicare Labri V. V. Carusi Biblioth Histor T. 1.

Questo Scrittore Cronista fu contem-poraneo a personaggi, di cui descrive le gesta: fiori perciò sul finire del XI. secolo. Willelmi Ardnenis Episcopi litterat, quibus confirmat institutionem ordinis Vallischo-Isrium . An. 1215. Storno nel T. 8. p. 227. di Achery . Willelmi Malmeshuriennia Monachi Vita S.

Will-fast Malmeshuriennis Monachi Vita S.
Aldhelmi Episcopi Schireburneosis primi .
Sta nel T. 5. p. 685. di Mabillon, Acta etc.
--- Vita S. Whami Episcopi Wigorniensis. Ibid T. g. p. 818. Viveva nel 1125.

Willemeri ( Joh. ) Dissertatio de Imagine Dei, ad Gen. 1. 26. Sta nel T. 1. p. 40. Thes. Theol. Philol. Willemeri ( Joh. Helv. ) Dissertatio de Tunica Adami pellicea, ad Gen. ttr. at. Ibid.

p. 100.
Willin (Balthas, ) De Philosophiae rererentia
et obsequio erga Theologium, Ornio insugurelis . Bremse , Villicranus , 1644 T. 1.

In quata volume si contiene ancora l'opera seguence: Symbolum B. Athanası de SS. Trinitate, et de Incarnatione Jesu Christi notie declaratum, atque arcertum , etadio Davidis Parei Heidelberg , Lancellottue , récq.
Il Willio, Professore di Teologia nell'U-niversità di Brema , viveva verso la metà

del xvir secolo. Villihaldi (S.) Episcopi Aichstadiani Vita sive potius Ilodoporicon, scriptum a Sancti-moniali Heidenhoimensi, an. 165. Sta nel T. z. P. s. p. 99 Thre. Monum. Eccles.

--- Liber de Vita S. Benifacii Mastyris Germanorum Aputoli, Archiep, Moginat. 2000 - 780. Bhild. p. 27-, e ni turus access nel T. 5- p. 1- di Mahillon, Acta etc. Wamuda Monachi et Presbyri: Episcola ad Erfastum, de uno et trino Deo. An 105c. Nu nel T. 2. p. 57-y. di Achery. Mindet (Jac. Jbe vita functorum Statu: ex

Hebesegrum, et Grassosrum comparatis sen-Helsesorum, et crassorum companion au-tenetis, enm Corollario de Tartaro Apostoli Petri, in quem praevarientores Angelos de-jectos memorat. Editio tertia auctior. Lon-dini., Newcomb., 1677. T. 1. 12. 2 XIX.

B 22. Si trova ancora nel Fineciculus 4. Opuscul. Winton (Stephani ) Episcopi Angli ad Mar-tinum Buccrum Eputola, qua negot ad respondendum de impudentesima episdem

Pseudologia justimima conquestioni ante anrseanungea justissimae conquestroni ante an-num editae. Lovanii , Zastettus , 15 jfi. T. 1. 4. \* VII. C 4. Ha in fice la data d'Utreclit 12. Di-

cembre 1545.

Wion (Arnoldi) Lignum Vitae, sive Initia Ordinia Benedictini, et Viri clari dignita-ta, doctrina, sunctitate, ac principatu descripti Libris v. Venetiis, 1595., Angele-sus. T. 2. 4° X. A 1. Liber rarissimus, è notate dal Vogt pel uno Catal. libr. rarior. In quest'e-

pera si trovano per la prima volta stam-pate le predizioni, che alcuni chiamano importinenti, sopra le elezioni del Papi, attribuire una falsamente a S. Malachu Vescoro d'Irlanda. Il Wion viene geperalinente rimpeorcato di avere am-manato assirelità, e favole nelle sue o-pera. Egli era Beligioso dell'Ordine di S. Benedetto, nato a Douay a 15. Mag-

S. Benedetto, não à Diany à 13. Sug-gio 1555,, e mori in est assa avanata; ma a ignora l' auno della sua morte. (N. D. e Morrel)
Winkleri (Tobiec) Dissertatio de Bis Mos-taio, Sta sel T. a. p. 979. Then. Thuel.

Philol Wiponis Proverbia, ad Henricom Conradi Imp. filium. Stanno nel T. 9. p. 1096. di Martene.

-- Panegyricus esemine scriptus ad Henri-cum III. Conc. Imp. Silum., anno 1045-84a nel T. S. P. 1. p. 161. Then Monum. Eccles.

Wise (Franc.) Commentarius. F. Nummorum Antiqu rum Antique.
Wissembachii ( Joh. Jacobi ) In Libros viz.
priores Codicis D. Justiniani Repetius Prae-lectionis Commentations Cathedraticae. E-

lectionis Commentationes Cathedratione. Ed-ditio tilitima emendata. Francquera. Hor-rens, 1701. T. 1. 4. ° XL B 13. Con efficie dell'Autore. — Notte Nomico-Philologicae in Passio-nem Jesu Christi. Sanzao nel T. 5. Fis-

ecicul. Opuscul. Opuscul. Varior.

Il Wissembschio nativo di Nassau nella Germania era Professora di Dritto in Franeruera nel 1660. (Dall' opera stessa ) Witasse ( Caroli ) Tractatus de Deo, ipains-que proprietations. Parisiis, Lottin, 1718. T. 3. 8. ° XVIII. E. 28.

--- De Sanetinina Trinitate. Iisdem Ty-pis, et anno. T. 2. 8.º XVIII. E 33. --- De Sacramento Poenitentine. Iisdam Typ. 1717. T. 2. 8.º XVIII. E 31.

Typ. 1722 T. 2. 8.º XVIII. E 35.

- - - De Sucramento Euclipristise, Indem Typ. 1720. T. 2. 8.º XVIII. E 35. -- De Sacramento Ordinis. In Inden Typ.

Il Trattato della Confermazione non è del nostro Astere, ma di un Prece dei l'Orazorio, Tutti questi Trattati sono distinti dall'orudizione, e dalla nettezza, che vi regnano: lo stile ne è puro sensa affettazione, semplico sensa barbacie, netto

o conciso senza durezza. Ouesto Dottore di Sorbona, e Profes-

Questo Bostore di Sorbora, e Profes-nore Reale di Teologia, assepra Ghauny nella Ducera di Noyon nel 1966a, e morì a Parigi nel 1716. (N. D.) Watchindi, Monachi Carberretti Aznalez Genorum Suconicerum, a Beinero Remec-cio, Francot, ad Morn. Wochelius, '579.

T. fol. P.C. VI. F. 3.

II. Fabricio nella sua Biblioth. Med.
et Inf. Latin. T. S. p. 5-p. repportanto
queno Benedittino, che nel x. secolo fece
faccier la pietà, e le Lettere nell' Albaun di Cortia, nota, che seriprit circa A. 980. de Robus Saxonum gestis Libros 111.: editos primum inter Scriplores Germanicas Hervagii, Basileue, 1532 in fol.; post a Reinero Reineccio Francof. 1580 fol. Secondo Ini adunque la seconda edizione di quest'opera, e la prima del Reineccio è quella del 1580. Frattanto la nostra è

di tre anni asseriore: o vi è adsoque erdi tre anni auterisce: o vi è admoute e-rore di statenga nella data del Falcrico, o questa ediusce gli fi ignota. Wittii (Hermanni) Miscellanta Sacra, qui-hus de Prophetia et Prophetia, de Taber-naculi Lerritci Mysteria, de Collatione Sacradoli Mantale Collatione.

Socretorii Azronie et Christi, de Synedrus Hebracorum, de 1v. Bestis Danielis, de cultu Nolochi, de seculo hoc et futuro, de Sensu Epistolarum Apolypcicarum, de Schismate Bonnisteram dissertor. Traj ad Rhen., Ilalma, 1692. T. 1. 6 ° II. A 25. Con figura del Tabernacolo, e del Si-

aedro inciso in rame.

 Collatio Ritumen Argyptioram cum Hebraeus. Sia nel T. 1. di Ugolino.

 De Synednia Hebraeorum, Ibid. T. 25.

 Dimeriationes duae de Theocratia Israelitarom, et de Rechabiis. Stanno nel vol.

Quesco Professore di Teologia a Frasequera, poi a Utrecht, e finalmente e Leyde, nacque in Enchhuysen, città deil Olanda Settentrionale a 21. Febbrero tliefe, e mori a 22. Opobre 1708.

(Moreri) Wittichii (Christ.) Investigatio Epistolae ad Histories, ct positiones, sire aplicrismi n-niversam Theologiam adminismatic. Aussel, 1692. Woltens. T. 1. 4. ° XV. E 11. Il Wittichio, Professora di Teologia

prima a Duysbourg, por a Nimega, e iinalmente a Leyde, eta nato a 9. Otto-bre 1625. a Brieg nella Basa Silesia, e mori a 10. Novembre 1671. ( Moreri )

Wifidi Archiep, Bituricensis Epistola Pasto ralis ad Parochos et Parochiatus suos. Sta 

Mabellon, Acta etc. Vine pel 15, secole Wolferi, Vita S. Godchardi Epiac Hildeshrimensus, et S. Gunthari Eremitae. Sanno nel 137

516 T. 8. p. 550. e 419. di Mahillon, Acta etc.

Wedford (Wilhelmas) adversas Johannem Wedford (Wilhelmas) adversas Johannem Wedford Silvio Piecelemini F. Aenass. Walfords Presbysori Ilsocurietani, Libri Tv. de vita et miraculis S. Walpurgis. Stanne nel T. . p. ubo. di Mabellon, Actes etc.

Vuse sal finire del 1x, secolo Wolfi ( Jounny ) Lectromus memorabilinos et reconditarum Cemenaria xv. Francof Moem. 1671. T. 1. 10 fol. PC. IL G 5.

doen, 1691. T. r. ru fol. PC. IL G fs. Seconda editions of an opera assai sti-ment, più corretta della prima fatta io Lavinga 1600-1608. T. s. fèl. Questo Girecocossilo, pascque in Verna nel Ducato di Desponti nel 1557-, e magei al Hailbron nel 1600. f. Moreri J Jénand, Vasa S. Elshetwoldi. Episc. Win-terio. Per del T. et al. Sec. di Media. Wolfstani, tonienin, Sto nel T. 7, p. 593, di Mabil-

metricos de Actis S. Swithuni .

Bid. p. 61.;
Visse sul fisire del x. secolo.;
Welphii ( Jo. Christophori ) Bibliotheca Hebraea, sive Notius tum Auctoram Hebr. reinsqua setatis, tum Scripteeum, quae et Hebrace primum exanta, vel ah aliis con-versa sunt, ad nostram aetatem deducts. Hamlurgi, Liebsueit, 1715. T. 4.4.°

II. H 4 --- Curse Philologicse et Criticae In Evan gelia, in Actus Apostolorum, et in Epi-atulus Pusli. Busilese, Christ, 17-11. T. 5. 4.º III. A 1.

--- Epitaphia Judaica latine versa cum no-tis: Stanno nel T. 55. di Ugolino. Questo Professore di Lingue Orientali,

e Rettore del Ginnasio di Hambourg, in-titola la sua Bibliotheca Hebrasca a'Conuson is sui Bibliotheea Hebrasea a'Con-soli di quella Repubblica con Dedica di Ilambourg atoso de 29, Aprile 1+15. Wolpdui (Christiani ) De Utiliano Fluitoso-piane Horox Subsectione, Marburgi , 1729, et seq. T. S. 8. 9 XXVI. B Si.

seq T 5. 8.° XXVI. B 54.

— Philosophia Rationalis, sive Logica me-

--- Philosophia Rationalis, ave Logica methods eientifies pervaetata, a squa vitac aptata. Veroase, Ramansini, 1755. T. 1. 4° X. K. 4. -- Philosophia Prima, ava Ontologia. Ibid. 1756. T. 1. 4° X. K. 5. -- Philosophia Prima in Ibid. 1.756. T. 1. 2. -- Paradical Emparina. Ibid. 1.756. T. 1. -- Philosophia Prima Ibid. 1.756. T. 1. -- Philosophia Emparina. Ibid. 1.756. T. 1. -- Philosophia Emparina. Ibid. 1.756. T. 1. -- Philosophia Prima Ibid. 1.756. T. 1. -- Philosophia Emparina. Ibid. 1.756. T. 1. -- Philosophia Ibid. 1. -- Philosophia Ibid. 1. -- Philosop --- Psycologia Empurica. Ibid. 1-56. T. 1.

4 ° X. K 6. --- Connologia Generalis. Ibid. 1959. T. 1.

4 ° X. K 7. --- Psycologia Rationalis. Ibid. 1757. T. 1. X. K 8,

4 A. A. S. Theologia Naturalis . Hid. 1758. T. s.

-- Theologia Naturalis . Hod. 17.0. λ· u. 4 ° X. K. 9. Practica Universalis . Hod. 1753. T. 2. 4 ° X. K. 11. -- Jun Gentuum. Halse-Magd. 1749. T. 1. - X. H. 11. Halse-Magd. 1749. T. 1. - Commission of the Naturalis of th cum eradito Orbe literarum conumercio communicata . Accedint Dissertationes vari ejusdem argumenti et complura alia. Ibid. 1755. T. 1. 4. ° X. H 18.

1735. L. J. 4 - A. H. 10.

-- Philosophia Naturalia, sive Physica Dog-matea, Ibid. 1762. T. 2. 4.9 X. H. 19. Come una continuazione del Sistema Come una continuazione del Sistema filosofico del Wolf, il primo tomo con-tiene la Fisica Generale Celesta ed Eterea

di Michale Cristoforo Hanovio.

--- Pracfinio in Leibnitii novam Methodam. Sta nel T. 2. Opuscul, Varior.

- Sappless Fragments, V. Sappless.

Questo celebre Filosofo nacque a Bre lavia nel 1679., e muci li 9. Aprile 1754. ( N. D. )

( N. D. )
Wolphius (Hieronymus) V. Nicetas — Cic,
de Officis — Epostei Manuale — Isocrates.
Questo Letterato nacque ad Ostingen
mel 1516. Perito nel Greco, e nel Latino divenne Bibliotecario Principale del

Collegie d' Augsbourg, ove mori nel 158a. ( N. D. ) Wollsston (Guillaume ) Elauche de la Ré-

ligion Naturelle, traduse de l'Auglois, avec un Supplement at autres additions considerables. Haye, Swart, 1756. T. 3. considerables. Haye,

Le Nose del Traduttore aggiunte al-l' opera, e le Nose dell' Autore spicgose, e dilucidate, rendono sumabele que-sta edizione Francese di un Libro, che si cra attirata l'ammiruzione di tutta la Gran Brettagna. Il suo merito è accre-scinto dal Supplemento fattori dal Tra-duttore. (N)

Questo celebre Autore nacque a Ca-on-Clauford nella Couten di Stafford a

26. Marzo 1659, e mori a 29. Ottobre 1755. (N) Welssei (Thomse) Cardinolis Eborscrosis Epistolie. Stanno nel T. 5. p. 1270. di

Martene . farenne.

Quoss' usono, che figlio di un Macellajo arrivò co suoi talenti, o co suoi
talenti, o co suoi
talenti, a la prima dignishi in leglaliterra
aosto Errigo VIII., e finalmente a Cardunale, per eccesso di ambitismo perdo
ogni credito, ed ogni carca, fo imprimento di macera, la dicenterterra dell'estate con la felentercon la felentercon la felenter-

ogni eredalo, ed ogni carca, fû inspria gousto, e mori di rascore a leicaste en con di rascore a leicaste Volent 1255. di fac, mais, i filosopo Falden. Leuden, Kapson, 1767. de 1767. T. i bl. PG, IX. H. 8. Bilh editure, coll'digia dell'Antora, principal dell'Antora, i facta da P. Foundrise de Cerd Wieley i facta da P. Foundrise de Valcagrissia (Ladorica) F. Biba, Nex. Tas. Woltopper (Leisu) F. Leighus. Woltopper (Leisu) F. Leighus.

quitatum Hebraicarum apud Tacitum, et Martialem corruptis. Sta nel T. 2. di U-

Worth (Willelmus) Tatiani Oratio. F. Ta-Wotton ( Henricus ) F. Clementis Rem. Epi-

Woner (Jonnis a ) De Polymathia Tractatio integri Operis de Sindiia Veterum AIIOX... HAXMATION; cum prasfatione M. Jarobi Thomasii. Accesserant practeres Autoris Vita at elogia: in Polymathism item Tabellsa Synopticae. Stanno nel T. x. di Gronavio Thes. Antiq. Gr.

Questo Scrittore macque in questo Serittore nacque in Ambusque a 10. Marzo 1574, e morì a Sc. di A-prile 1512, di anni 58, ( Dalla Fita ) Wulferus ( Dansel ) De Siclo. Sta nel T. 18. di Ugolino.

Wumihaldi (S.) fratris S. Villibaldi Vita. Sia nel T. a. P. 1. p. 123. Then Theol. Wytenbogardi (Jeannis ) Epistelae. F. ArXecchie (Joseph) Carmina, Opera posthuma. Gasame, 1978., Pulejo. T.i. d. <sup>2</sup> PC. l. B 45. Sciacca, Filelogo non volgaro, fu moo di que' Dotti, che Monsignor Vemint-Augus Catagorne glia, fatto Vescoro della ( gus, nato Vesorro della Casso Cassoso, impiego per operare in Catania la rigo-nezzione degli spiriti elle Lettere, e alla Scienze. Ei nacque nal 1721.; Fu Meserro Cappellino nella Catterlasia, a meri a 4. Settembre 1777. ( Bull Elo-

meri a 4, Sectembre 1777. (Dulle Ess-gio in tasta all' opera i se appatitiba Xanoccatis do alimanto, quod as: appatitibas ermiti, Judicium, Gr. at Lat. Jo. Baptina Rosario interpeute. Sta nal T. g. Biblioth. Gr. Pabric, p. 454. Semortu d' Afrodisia, secondo il Fa-

bricio visso curca 40. enei dono G. C., ma lo Sprengel lo pone 60. anni avanti G. G. Il Viscousi al contrario, nella sua

G. G. Il Viscossi al centrario, salls and Econogial green lo in consequence of Tripino. Robotelly, I. tr., P. tr., J. and Tripino. Robotelly, I. tr., P. tr., J. and Tripino. Robotelly, R. tr., P. tr., J. and Tripino. Robotelly, R. tr., P. tr., J. and Economic Tripino. Robotelly, R. tr., P. tr., J. and Economic Tripino. Robotelly, R. tr., P. tr., R. 
che comparva prima mil 1561, in fol. di modello nelle tre edizioni, che ne fece, 1504 in fol, accompagnate dalls tradumone. A questa traduzione si attenne ri-grecoamente il Wells nella sua edizione, come lo dice egli atesso nella sua prefattone: Ad Latinam Interpretationem, quod attinet, Leantlavianam pressis fere vestignis esculus sum, ab Inter-

fere contiguis secutive sum, ab Inter-prete são revisus discostena, más sub-ille do Autoria mente prisa discessarii. - Symposio: 8to nel vol. di S. Massimo. F. S. Maximos. - Hierce, iste Tyrannu, Des. Eramo In-terprete. Sta nel Tr. 1v. p. 6-35 della no-tira, edizione. F. Eramos, - L'Economia di Sanofonte, di Greco tra-- L'Economia di Sanofonte, di Greco tra-

- L' Economia di Stribtini, di Greco tra-dotti in Italiano con il Prefazione e le Ac-notizioni di Andrea Scrao. Napoli, 1774. Baimordi. T. 1. 8. a XXIV. D 42. - Memorie di Socrate. P. Cosmi. Senzione d'Atena, chiamato P. Ape Attica, fa celebra come filosofo, a come sua patria passò il resto da suoi giorni in nua sua casa di campagna in Scil-lonte, e quivi compose lo varia sue o-pore filosoliche politiche ed istoriche. In esse e particolarmenta nella Istoriche, ei esse e particolarmente nella Istoriche, si si mostra sempre il discepole di Socrate.
Ad ogni pagna si scooproso i sentirmenti religiosi, da cui era penetrata la sua enima, i principi di gustitia o di monte, che avara attorio alla scuola del avo masestro, e taux le virtà , delle quali era a-dorno. Il suo stile è semplice , nobele , elegante, e pieno di grazia, sena essere vi-goroso e sublime. ( Schooll, T. II. P. II.) Il Vossio de Hist. Gr. l. 1. c. 5. così scrivo di questo celabre Storico: Tergeet de facundia viri ac our lenitate quadara fluit; ned h

different, qued Caesar gravier a quanto, Xenophon suavier est. Sa Scripter hic adec est dulcis, ut Gr tine ejus sermonem finnisse videantus shilini (Joannes ) Epitome Dionis Nicasi omanseum rerum a Pompeio Magno ad Jexandram Mamesas Filium, Guilelmo villius. T. 1. 8. n XXVII. E 9

orullius. T. 1. 8. 2 XXVII. E. 9.

Qual, che fece Xisilieo sull'opera di
Dione, si rileva da qual, che ne dioc
il Teshatore nella sua Bolhea al Card.
Goorgio Aratenisco: In foce maxime
probandus est Xiphilium, quod cane
hanc Epitonen seribaret, atam hanc Epitomen scriberet, atque ea, quae nimia cese videbantur, rececaret.

quae amia ese videbantur, rescoart, in caetreia e orbis, quiba Deon suas furest, non discessiti passes unim adprist de sua, al Dionese plani magnadirecti de sua, al Dionese plani magna(Questo Sililino è nipose del Britrica di Cassantippoli, che rue to sueso pome, e che mori nel 1073, a al quale del Begono la tarveressenerate stricinio il 
Begono la tarveressenerate stricinio il 
Recon la tarveressenerate stricinio il 
Computatoria del la Sorra di Dione, l'Elevry II

Xintonopestio della Sorra di Dione, l'Elevry II

Xintonopestio cae del Computatoria del Computatoria del 
Computatoria del Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Computatoria del 
Comp

inetne (FrancisComplairante de questa prima Poligiota,
Complairante de la maggiori rarità labrario,
cha è una della maggiori rarità labrario,
fia composso sopra quello di diversi Manoscritti, che gli Editori lanno traccimaggiori di furo sovente noscristi, che gli Editori hanno trascu-rato di descrivere. Essi furoso sovente accusati di avere alterato il Testo Greco con quello dell' Ebraico, o pinttosto della Pulgata, ed il Wessein specalmente na fece loro una colpa; ma essi furuno scol-pati dalla ricerche fatte da' Twologi Prose-

pais dals ricerdos faste da Tadogli Piccasanti del secto XVIII., particularimento dal Gene, Michaelis, e dall'Hevere. Il celebro Ximeneo, Cardinale ed Arcivecovo di Toledo, che coll'ibbo di Giano Seriamo, mendo Ministro di Stato di ciaque fia di Spagea, sera ricergiano Thurreya Locisantes, e Policie del Cardinale Vecalia nel 325-7, e aurit 163. Normalto 1517, (Caccionian X. Pari, 163. Normalto 1517, (Caccionian X. Pari, 164.) secoso (Redaria) Historia Arabam, P. Typienius.

Erpenius. Questo Arcivescoro di Toledo era di Navarra. Nel 22/7, andò 2 Lyon, per so-stenere avanti al Papa Innocenzo XI. i dritti delle sun Chiesa contro le pretese dell'Arcivescovo di Compostella: mori al ritorno sal Rodano. (Morevi) Ximenii (Petri) Epistola Casandro. V. Epistolae ill. vir. select.

Xylander (Guil.) V. Dion Nicacus ::: Pausanias ::: Plutareus.

Questo dotto Alemanno nacque ad Au-phourg nel 1532. Fu Professore di Greco in Hedelberg, ed era socsilente nella consscenza di questa lingua, como della Letina, e dell'Elezies. Malgrado il suo merito superiore, s il gran numero dei ausi Scritti, ei visse sempre, e mori porero in età di anni in nel 1576. (Moreri) Young (Edwardi) Amor Christiani MNH-MONETTIKON: swe Concio ad Clerum habita in Vistatione Hetropolitica Ecclesiae Calaberhali Sazum Jul. 12. an. 1686, Lon-dian, Flesher, 1686 T. 1. 24. ° XX. F. 24.

(S) Yorick, Viaggio Sentimentale Jungo la Francia, e F Italia, Tradusione di Didime Chierico, Pisa, 1815., Didot. T. 1. 8.º XXIX D 14

## Z

Zochariae (S.) Papae Bullae, Stonno nella Raccolta del Coconclutes, T. 1. p. 144. F. Ballarum etc.

Zaccaria, Greco di nazione fu eletto Pontefice a 50. Novembra dell'anno 731., e morì a 4. Marzo dell'anno 752. (Dulla

e nori a 4. Marzo dell'anno 752. (Dalla Vita, che precede le Bolle ) Zachariae Mityknenas Episcopi Syntagna nd-versas Manichaeos, interprete Franc. Tue-rino Soc. Jenu. Sta nel T. 1. p. 425. Thee. Monum. Eccles.

Questo Vescovo fiori nal vz. secolo nell'anno 540. Zachariae incertae Sedis Episospi Sarmo de S. Gregorio Martyre. Sta nol T. 4. P. 2. p. 15. Then. Anecdot. Novine.

Zachariae (Franc. Ant. ) Excursus Litteravii per Italiam ab anno 1742 ad annum 1752. Venetius, 1754., Remondanus, T. 1. 4.° PC. in lat. I. B. 7. -- Epistola de MSS. Codicibus, qui in

Epistola de MSS. Codicibus, qui in Bibliotheca Pistoriensia, ut ajunt, Supientiae, adservantur m Ad Josephum Mar-chionem Scaranpum Epistola. Stanno nel T. 50. del Calegaria.
 In T. Flavu Clementis Tumulum Pa-

ralipomena. Ibid. T. 35. --- Epistola de Conjectura Petri Polidorii in postremum versom Epitaphii S. Flavii

in potrenium versim Espaispan S. Fisca Clementis, Ilid. T. 54. - Lettern al Card. Angelo M. Quirino, Vencovo di Brosca, e Bibliotecario Aposto-lico. Ibid. T. 55. --- Ordo ad Carechimenum faciendum ex veteri Codice Eiblioth. Magliabecchiamu nunc primum crutus et adnosationibus il-Instratos, Had, T. 36.

--- Epistola de Benedicti Jovii Comensia Collectanais Inscriptionum. Ibid. T. 40.

Mistecano di quella celebre Libreria: mo-ri nel 1995. (Cardella Compondio etc.) Zacharias (F.) F. Fermianus Petrus. Il P. Zacharia di Lisieux nella Nor-

mandia era Cappucino, e diede le sue opere sotto il nome di Pietro Firmiano: mori nel 1661. di anni 79. (N. D.) Zamora (Gasparis de ) Concordantiae Secro-rum Bibliorum. Romae, Zamatu, 1627. T. 1. fol. I, M 6.

Buona opera, atimato, e ricercuta (D.fl.) Quest' Autore, Gesuita Spagmuolo, versato nelle Lingue Latina, Grees, ed E-braica, nieque la Sirigha nel 1540., e mori in Ottobre 1521. (Saturd) Zamonius (Jo. Sarius) De Senatu Romano. Sta nel T. 1. di Grevio Thes. Antiq. Rom.

Questo Scrittore dedica la sus opera a Pietro Miscorio Procencellere del fecuno

di Moscovia con sus Dedica data da Padova 28. Giugno 1563. Zampini ( Matthari ) De Origine et Atavis Hagouis Capeti. Parssiss, Brumennius, 1581. T. 1. 8.º PG. VII. C 84.

Il Zampini dedica la sun Opera ad Er-rigo III. Re di Francia con sua epistola

data da Paragi 1581. dan de Peregi 158.

Zanchi (Gia Rattuna de') Del Modo di forti-ficare le città; con figure. In Venesia 1556.

T. 1. 4° XNIV. D 55.

Cas elligie dell' Autree nel Frontispi-sio. Il Tiraboschi, parlando di questo Trattuo del Zanchi, dice, che fia stam-pano in Venesia nel 1560. Pare con chi voler significame che gianti di con-

voler significare, che sia stato in tale anno impresso per la prima volta; la no-etra edizione intanto percecie di anni quattro in notata da quel dottissimo uomo-Questo vol. contiene altresi le seguenti opero: Del modo di fure i Forti di terra intorno alle Città, et alle Ca-etella di Giacomo Lantero. In Finegia, per Franc. Marcolini, 1559. — Duo Libri di M. Giacomo Lantieri del modo di fare le fortificazioni di terra intorno alle Città et alle Castel-

la , e di fare così i Forti in campo gna per gli alloggiamenti degli Feer-culi etc. In Vinegia, appreses Bolognino Zaltieri, 1554. Il prelodato Storico della Lette Italiana parla di quest'opera del Lan-tero, come citata dal Zeno nelle Note al Fantanini; ciò, che mostra, ch'egli non l'areva avata aoti occhio, ed un'o-pera, che sfugge alle mani di un tanto Letterato non può escre un'opera co-

H Zero poi in una sua Nota al Fon-tanini rapporta l'opera del Lantero, e avcodovi apposta la data in Finegia appresso Bolognino Zaltieri 1554; in nna parentesi aggiunge ( e in fine per Francesco Marcolini 1859, in 4. ) Nel nostro esemplare troviame una par-Net nostro esemplare trovamo una par-ticolarità, che non credianto innutte di qui notare, ed è, che per Libro Secondo del Tratato del Zanchi si trova il Le-bro Secondo del Lanchezo, ed ha in fiur la data notata dal Zeno In Vinegia appresso Bolognino Zaltieri 1554 può credersi, clus per arrore del Liga tore sessi unito questo Secondo Libro del

Lameero al Primo del Zanchi, gisechò tueri e due sono d'uno stesso carattere corrivo, banno il numero programeo obaranaras delle pegine corrispondente, il primo dal Zanchi a p. 66/ e comin-ciando il secondo del Lantero a r. 67., le quel che è più, sono regolati dallo stesso registro, cominciando dalla lettera be quel che e peu, sontesso reguire, cominciando della lettera

A, e terminando alla Q, e dalla stessa Tavola delle susserre. Depo della Tavola
siegua il tiolo Due Libri di M. Giacomo Lanteri di Paratico da Brescia Del modo di fare le Partificazioni di terra intorno alle Città e alle Castella per fortificarle etc... In Vinegia, ap-presso Bologuino Zaltirri con Privi-legio del Senato Venetiano et del Re

segno are Senato Penetiano el del Re Christianissiamo per annal x Sogue nel foglio appersso la dedica del Lancero ad Alfonso da Este Preocipe di Pervara in dan di Vineggia 2 Ottobre del 58, in ca-rattere retondo; quiudi Avvertimento a' Lettori in carattere consiste appresso tondo; un altro A Lettori in corsivo; finalmente commeta l'opera in rotondo, e termina alla p. 58. Nella pag, oppo-sta 50, si trova una lettera di Girolamo Ruscelli al Dostor Nicola Manuals in corsivo, in data di Venezia il di 15. di Luglio 1554. Di sotto sta il Registro, che coinch da A e termina all' H . Tatti q 40-

Zanchi ( Bartholomeei ) Scholia in Sallustium . Sallutins . P. Sallustins.

Zanchi ( Jo. Chrysostoni ) De Oroborum,
sive Canousnorum origine, situ, se Bergemi rehus antiquis Libri tres. Stamm sel

T. 3. P. 1. di Grevio Thes. Antiq. Ital.
Questo Canonico Lateraneue, amico del celebre Pietro Bembo, era nato in Bergamo, e mort nel 1566. Il Tirabo-schi, T. 7. P. 2. serire: « che i tre lin hei sopraccennati sono scritti con molta n eleganza, e ci fan prova della non or-n dinaria erudizione di Giancrisostomo addinate revolutions of Ginectionscore suff amint Service, a cells Langue Gren and Elevies. As it proposity counts to selfnation and Elevies. As it proposity counts a
detainer amount of Annio da Verelo,
n moisses i fireshoi recent del finit
for proposity of the selfangle of the selfangle of the selfnation of Comman qual
Galaxy, telpholo del Lingues, a pipe or
definition, and gill Orda into non founself-market, and gill Orda into non fountion of the selfself-market, and gill Orda into non foundament and the self- of the selfment and anni 150% of amount pipe. Selfment and anni 150% of amount pipe.

Market Self
and T. S., S. Cr. di Martens.

alla faceltà dell'Ippocastano , Sia nel T. 10. del Calogierà. etel Calogierà.

- L'Considerazioni Intorno ad una pioggia di terra cadona nel Golfo di Venezia, e sopea l'Incendio dal Venurio. Ivi T. 16.
Zatolini (Antoni) Disputationes ad Sacram Scripturam spectantes de Festis et Sectis Independent de la considerazione de l'estato de Section Independent de l'estato de darorum ex antiquis et recentibus tam Rab-binorum, tam Christisnorum libris collectae. Venetiis, Occhi, 1755. T. 1. 4.0

Questo Scrittore era Professore di Lin-gre Orientali nel Seminario di Padree nel 1755. Zanotti (Ercole Maria ) Storia di S. Bru

logns, 1741. T. 1. 4 ° XXIV. A 16.

Questo Biografe di S. Brumone era Bo-legnese, e Cancesino della Collegiata della Bassica di S. Petronio. L'opera è de-dicata da' Monaci della Certosa di Bolo-

dicata da' Monaci delle Certosa di Bolga-gua s Bendetto XIV. con loro Lettera de' 17. Agosto 1741. anotti (Eusteliu) Descrizione di un' Am-rora Boreule coservata nella Specola dello-latituto delle Scienza di Bologna la sera dei 16. Dicembra 1757. Sie mel I'. 17. del Ca-Zanotti lowierk.

Zappali (Schastismi) Luciuni Exorrpta, P.
Luciunus.

--- Le Favele di Fedro in volgar pross
toscana recata a riscontro del Testo Latino, ed illustrate con note, ad uso del Vesc

vil Seminario di Catana. Catana, 7,968., Pulejo. T. 1. 8.º XXVII. D 8. Sono dedicate all' Illustre Donatore di questa Biblioteca, Monsig. Ventimiglia, allora Vescora di Catana. -- M. T. Geeronis Novus Orationum De-

Lettus, Interpretatione, Notis, steps Analysi illustratus, ad usum Seminarii Catinensis. Catinae, Typis Seminarii, 1770. T. 1. 8. ° XXVIII. C 2.

- Epitome Grammation, et prac-Redices Linguise Graceae, at praccipule Radices Linguise Graceae, ad usins Semi-narii Catineasis. Catinee, Typis Seminarii, 1772. T. 1. 12. SXXVII. U 28.

1772. T. 1. 12. S XVII. C 38.

- Grammatica, at praccipu ildictioni Linguas Graccae, ad usam Seminarii Catinenses. Catina, Typa Seminarii, 1775. T. 1.

12. S XXVII. C 59.

Il Lucchesini, P. 2. p. 65. dopo aver parlato di varie Grammatiche Grecche augguange. c Anche il Seminario di Cabustini and a una ledavol Grammatica in trans ha una ledavol Grammatica in consumerationi. » due perti divisa, Non si è qui dissen- die peru airus, non se qui umana-sitata la sintassi, ma dopo averne dato se un seggio più breva nelle prima paria pei comincianti, più diffusimente se na tratta nella seconda, che è dostinata » ad una classe superiore. Brustrei però » un metodo miglore... Due mancanas > gravisima sono in esa, cioè de dis-> letti, a della prosodis. De primi » > se di un brese conos affatto inutite, s e della seconda si dice, che si è giu-» è tiella seconda si dice, che si è giu-pa dicate non parlaras punto, ansi che » darre nn compendio, e che mo moto » essa giora a intendere i possi. Quanto » sia necessario essere istrasti negli uni » e nell'altira, la vede ognuso, che ab-» bia qualche cognisione di questa lin-»

Memoria intorno elle niù consicut azioni di Monsignor Ventimiglia, Palerono 1797. Solli, T. t. fol. PC. X. H 25.

Questo volume contiene an vatorie Vintimillii Episcopi Cutanenodtore Ponumus Lyman eis Comitte Maccalarum etc. Epistola ad Clerum Populumque Urbie et Dior-oeseos Catanensis. Romae, 1757., Sal-

91011.

5 --- Cento Lezioni, cha contengono le Regole Grammaticali delle due lingue Latina ed Italiana, ad uso del Senzanario di Casania. 1200., relle sampo del Senzinario. T. z. 8. S. XXIX. R. 5z. Questo Professore di Umane Lettere e di Lingua Greca nel Vescovil Semina

rin di Catania, sua patria, nocque 1758 ; fu assai secetto a Monsignor timiglia, a al di lui Successore Moto or Deodati. Fu Maestro Cappellano, Castore, Seconda Danith de questo Chiesa Cattedrale, e Vicario Generale di Mons. Deodad, e in Solte Vacante Vi-cario Generale Capitolare: mori a 16. Di-

cribbe 1820.

(S) Zappi (Gio. Batt. Felice) Rime. In Va-musa 1818. Valle. T. 2. 8. ° XXIX. C So. Vi si trorano moite le Rime di Fen-

stina Maratti sua consorte. « Le Posse dello Zappi, dice il Ti-» raboschi T. vitt. p. 500., son tali, che » lo uguagliano e prii illustri Porti. O » egli s'imulri collo stile a' più grandi, » a a più soblimi oggetti, o scherzi in » argomenti pisceroli ed enocosi, egli è » ugualmente felice. E come ne primi n uguatmente felice. E count ne primi negli è pien d'estro, e di faoco, così nel secondi tutto è venusti, grasia, e natteniczaz. Egli ere nato in Imola; ne nuo de foudator dell'Arcedia, e morei in Roma a 50. Loglio 1719, in stà di 50. nuoi. Pour s età di 52. anni. s Potri opporti que-eto giudizio d'un giudice non incompetente e quanto emeramente acrive sidlo Zappi l'etrabilace Baretti nello sun Pru-

Letteraria. eta Zarate (Acostino ) Le Historia dello Scoprinernto, e Conquista del Peru, nuova Longua Castagliana tradotta da Alfonso Iloa: In Venegia, Giolito, 1563. T. 1. PC. VII. N 22. Pregiata edizione::: Lo Zarote, Serit-

tore Spagnuolo, era Segretacio nel Real Consiglio di Castiglia, e nel 1545. gli fu dal suo Governo occumento di andare nelle Provincie del Perù, e Terra Feena a dimandar conco e Ministri della Facoltà Rega del corico de loro effiri, e o poetar seco que' densei, che avenumero. Lo dice celi stesso nel suo Procuso di-Lo dice egli atenso nell no Prevono di-retto a Fidopo II., che ha la data di Anvena So. Mario 1555, il quale tro-vasi in pincipio di quento volune, dopo la Tevola delle core notabili. Zufino (Gioseffo ) Lo Opere. In Venetia, 1589, Francechi. T. i. fol. X. L. il. È il volune acconde di quest edinione

molto rara, il quele content i Toni terzo e quarto: il primo ci manca. Qui si hanno: 1. Le Dimostrationi Hacaste si hanno: 1. Le Dimostrationi Hacanoni-che divise in einque Ragionamenti. 2. Il Trattata della Paiantia. 3. Il Discorso del vero enno, e giorno delle unote di Cristo. § L'Origine de Cappacenti. 5. Et le Risolazioni di elcuse dimande fatte interno la correguone del Calendario di Gulio Cesare.

Gasle Gase.

A guidras del P. Marsner, e di Alberto Banos, il Zadino e il più dente hano, il Zadino e il più dente per la compania del proposito del più della per la compania del proposito della politaria della Marion depo il finnese Galde della Marion depo il finnese Galde della Marion del

Venezia nel 1500.

( Turaboschi loc. eit.) Zavarroni (Angeli ) Epistola de dusbes entiquis Inscriptionilus, seu Aris votiva pro-pe florum Chrothidem in Agro Monadisso repertis. Sto nel T. 16. del Calogerà. Questa lettera di questo Gaureconni taltino ha in fine la data di Montalto 18. Gensaro 1756.

Veneto, e mori in

Angelos, ad s. Cor. vt. 10. Had. p. 820.

- De Grace Pauls, ed z. Cor. xt. 7. Had. p. 891.

--- De Subjectione Jesu Christi Gloriosa. super I. ad Coe. xv, Comm. xxtt.-xxvttt. Hed. p. 836. Zendrini (Bernerdino) Osservazione dell'Au-

Zegon ( Tat. Nicolai ) Castigationes in No-tum Testamentum, Colonius, Birckman-tus, 1565, T. 1. 8. ° XIV. E 56.

Questo Beligioso dell' ordine de Frati Minori, nativo di Bruxelles, mori a Lo-vanio a sfi. Agono 1550, e Questo Au-a nore, dice il Dapin, T. So., saprva

» bene le lingue, ed evere sufficiente » critica, ma cito qualche volta spere » supporto. » Il giudino però, che se ne trora nel Gran Dinonario del More-

ri, si ellentana molto da quelle di detto Stories. Perlandon di questo Castigntiones : a Longi di fissare, vi il dice,

» vera lerione dell'antica Edissono della » Serittura , sia col testo Greco , sia co-» gli antichi Padri, egli ha corretto in s stolu luoghi la vera lestone sotte pre-s testo di rastabilirla sal Testo Grero, e

» sugli spiichi Padri. Vi sono pure huo-> missime cose in quest'opera; mx l'Autore

> non evere una conoscenza esatta della > Critica. >

Zekteer (Gustavi Georgii) Horologium Johnn-nis — Horologium Casplase se Horologium Palasi. Stanno uel T. 2. p. 552. et seq. Thrz. Nov. Theol. Philol.

-- De Servi Negligentis Dichotomia per cultrum, ad Godir Olearium Epistola, ad Matth. XXIV. 11. Ibid. p. Soo.

rore Boresle della notse de' té. Dicembre 1757, fatte in Venezia. Sto nel T. 17, del Calogierà . - Observationes Astronomicae anasorum 1756. et 1757. Ibid. T. 22. - Transitus Mercurii sub Sole, Observa-

tio Venetiis liabita III. Idus Novembers 1756. torologicae Venetiis ha-- Observation

bitse enno 1758. Ibid. --- Fasciculus Observation carum et Meteorologicarum ad annos 1758

carum et Mettoretogierrum ad annus 1755, et 1753, et ed annus 176, et 176, et ed annus 176, et 176, et ed annus 176, et 176, lled. T. 2, 50, e 51, Zano (Apotolo) Peone Sore Drannusticke, Vennis, Zane, 1755. T. 1, § °P.C. XI. D. 1. Bölls et accuratismas editione fatta sorto gli occhi dell' Antire, a dedicare a Soverain d'Austria Carlo VI., et Elisabetta, co' lora critetti disegnati da Denicle Antimos Bernis, ed 100 occ de Accuratione Particia editione de l'occidente del consente nielo Autonio Bertoli , od incia da Aedem Gimeppe Schauzer. (Gamba, Serie , p. 611. )

-- Posse Drammaiche. Palermo, 1765. Amato. T. 6. 8. ° PC. L. C 12. Questo celebre Letterato, e Poeta Italiano, nacque in Venane e 15. Dicem

bre 1668. Fu Poeta Cesarco, e mori nelle sun patria li 11. Novembre 1750.

» Benche i Drammi del Zeno sieno il » più comunemente un confuso am-» muso d'intrecci occumulati, di mol- stplicati accidenti, di episodi singe leri, egli impegna però, e colpisce lo
 apirito colla ana fecondità, colle ve ratà da' suoi quadri, coll' intelligenza > dell' Arie Drammatica , colla forza del > dislogo , colla verità del pannello , > coll'ampiessa dell'eroduion ; one ha » minor grazia, delonza, ed armonia

ndi Metastasio . Nella linea di Letterato or nell ora però gran Conoscitore di anti-» pilatore de aneddoti letterarie sorvro » da qualunque spirito di acrunoma, o

Zenone da Patoja, Pietoss Fente, Poema in morte di M. Francesco Petrarca. Sia pel

T. 13. del Lumi Delie. Evulit.
Questo Peerra fa composto nel 2574.
Zeze ( Joan. ) V. Teetres.
(S) Zhara-Buda (Salvadore) Memoria sulla Stabilità de Cassoni supregati nella Cosrurioce del Nuovo Molo di Catania, XXIX, V 8. (S) -- Relazione nal Molo di Catania, Cata-

nia, 1828, Pappalardo, T. 1. 1.0 XXIX V q. Questo Architetto di Professione, che prese il nome e l'armi del celebre D. Georgepo Zhara Maltese, a cui la nostre petra deve l'antroduzione degli study della matematica sublime, nacque in Catania in Agosto del 1771. Eserla carura d'Ingeguiere Escritore del Molo di Citania, e dopo la morte dello Zhara quella di Direttore: fu per vari anni Arelmetto Sostituto per le Antichità delle due Valli Demone, e Noto, e Architetto

di questa Comune: vivo tuttora onore-velmente colla carica d'Ingegniere del Regio Erario.
Ziegra (Christ Sam.) De Liberorum immo-lacione facta Molotho. Sto nel T. 25. di

Usolina Ziegrae ( Georg. Dav. ) Dissertatio de Arbore Scientise Boss et Mals ad Gen. tt. 17. Sta nel T. 1. p. 47. Then Theol. Philol. Ziellanis Episc. Toletani, Visa S. Hildefonsi

Episcopi. Sta nel T. z. p. 495. di Mabil-Ion, Acta etc. Visse nella seconda metà del secolo VIII. Zollmanni ( Frid. ) Do vera Origine Thuringorum, ubi simul de Tungrorum, Germanorum, Hermundorum, et Burgundiocum

minibus agitur, Observatio. Sta nel T. 11. Miscell. Lipsieus (Vittorio ) Nuovo Teatro di Machine et Edificii per vario et sicure operazioni con le loro figure tagliate in rame, e la dichiarazione e dimostrazione di ciasche-dura. Podova, 1656., Bettelli. T. 1. ful.

X. L 20. Zonca, Architetto della Comunità di Padova, viveva nella prima metà del xvia. Scrittere che una secchissima menzione, dicendo nel T. 8.°, ove trata degli un-mini versos nelle facoltà Matematiche e delle loro opere: Qui possiamo ancora 201/10

Zornii (Petri ) Historia Eucharistiae Infantium ex Antiquitatibus Ecclesiarum tom. Occidentalium, tum Occentalium scoundum decem sacculorum seriem et multiplicem varietasem illustrata. Berolini Schmid, 1756. T. 1. 8. ° XX. C 50.

T. I. 8. A. C. 50.

- - De Aesone prope SalinovaDe No Amon.

Stamos nel T. 7. di Ugolius.

- - Historia Fisti Judatei sub Imperio Veterum Romatorum, qua periodi dengoan-tur Sceptri Judecorum ablati. Ibid. T. 26. -- De Patriarcharum Judaicorum anro Co-renario, sive Canone anniversario in Codd.

Theodosiano, et Justinismaco. Ibid.

--- De Horis Opolssiant in vineacum
rem excultis. Ibid. T. 29.

--- De Vetorum Hebrasorum hibern

aestivis domibus ex disetis. Ibid.

11 Zornio em Regio, Professoro Ordi-nario de Storia Sacea, de Elequenas, e di Liagua Greza nel Gimpsio Carolino, La Prefusione dell' Historia Bechari-sitios Infantisson la la fan Dabum Sa-dini A. O. R. 1735. 17. Cel. Aprillo.

dini A. O. R. 1735. 17. Col. Aprilla.
Zozui (Dav. Henz ) Observatio de quaestione: An Indirens Erudius Veteram scientuis anteponenda sit ? Sta nel T. 11.
Micell. Lipianus.
XII. S. Disservatio. Sta nel T. 2. p. 212.
The. Nov. Tecol. Philos.

XII. 30 sees.
Thes. Nov. Theol. Philot.
Zoimi Hatorise Novas Labri sex, nots illustrati, a Thema Smith. Oxen., e Th.
Sheld. Fog. T. 1, 8. ° XXVII. A se.
Otterans hells. a correlamente ese

Edition bella, e corretamente ese e guita, la nota l'Arrod. Zosmo Bori nel reggo di Teodoso II. il Giovane circa l'anno 450. di G. C. Rapportismo qui le parele di Facio sal merma di questo Storico Greco, che l'Editore stemo ha creduto proprio di met opus sex libris constans, simi Comitie ex-adoocati Fisci. Reli gionem paganam sequitur, et in plu-ribue adversus pios sarpissime latral Brevie est , dictione perspicuus atque purus, nec suavitatis expers... Dixerit autem aliquis, hunc non ecripsiese historium, sed Eunapianam descrineutrium, sed Europianum discri-piètes, partim bevitale dumbura de altera differentem, partim quod Zozi-mus non, ut ills, Selichonem convi-cité proceidad. Castera propomodum idem set in historia, prassertim in Principum proum eriminationibu. Magis hie planus est, et brevier Eu-nope, Sieriquem ann misson. napeo, figurisque non niei raro utitur.

Zuccarello, F. ne Godici MSS. Zuichii Epistolae V. Ber. Alsman. Script. Oursto Patrino, e Giureconsulto d

Costanza, fn Manistro della Chiesa della sun putria. Dopo l'occupazione di quello rittà, fatsa da Carlo V., ci si ritir Bishoficel nella Turigia, ove mori. Cotholicae veritatis primus apud Con-stantienees contra Veteratures, socio Ambrosio Blarero, restaurator. Vis amerono Biarero, resaurator. Fir sine dolo ac fuco, vere pius, synce-rus, et orthodoxus. Con lo Scrittore del Compendio dalla sua vita, che si trova in principio del T. S. Rev. Alam. Scrpt. Zniegeri (Jacobi ) Graecarum Dialectorum Hypotyposis, seurism printum singularum, tura conjunctira oninium, tabulis metliodicia, judicio messoriacque servientilus, proposita Lugd. Guillimin, 1662 T. 1, fol. XI. L 20.

Si trova ancora in fine del Lessico

Si trova ancora in fine del Lessoo Greeo Latino dello Sespula. Il Zuingero, detto Medico, nacque in Basilea a 15. Agosto 1569, e mori di pene a 11. Sottambre 1610. (Moreri) ngeri (Johannis) Tractatus Theologicus de Rege Salomone peccante, ejusque pec-

de Rege Salomone peccinité, quisque pec-cata insecutiu poents es Hatoria Socra mes thodice et dilunde eruna. Basicue, Dera-echius, 1696. T. 1, φ. N.V. F. 1. Questo nipote del precedenta nacque a Basilex a ult Agento 1053. Fin Profes-nova di Teologia uella nas parias, e dipo-nu vinggio per l'Europa dotte, fu fatto Prefessore di Lineus (Greca, e mindi). sore un assessore de la compa dotta , su assessore di Lingua Greca , e quindi Bibliotreario , ed ordinò ece un trava-

Vine quanto Scrittore sal principio d XIL secolo sotto Alessandro Connen-che morì nel 1118. (Da una nota de

## APPENDICE ULTIMA

(S) Alessandro ( Gio. Piatro d' ) Dinnetra-tione di luoghi tolta, et imitatt in più Au-tori dal Sig. Torquato Tamo nel Goffendo, overo Germalemna Liberata. In Napola, 160 Appresso Costantino Vitale, XXIX. B 1.

Apperson Contamino Vinile . XXIV. B 1.

\*\*Alessi ( Joseph J. P. Joseph and Contalogo.

(5) Alferri ( Vinterio Tragedia . Milmo.), 1801.

T. 5. 8 ° XXIX. G ° 6

(5) —— Opere varie Fileastice-politiche in pross. 4 in verse. Milmo., 1802. T. 5. 8 ° XXIX. G ° (5) —— Opere Postuma. Loades, 1806. T. 1.

8 ° XXIX. G 12.

E il solo primo toma, che contirne l'Abele, e le Due Alcesti di Euripide. Vittorio Alferi, che ha potentemente contributto nel secolo XVIII. a sostenera ococc letterario dell'Italia, a che le ha innoltra procurato non nuova gloria creando per ann un genera di pomin, che le mancare, nacque in Ani ael Pignocate a 17. Granaro 1966, a mori a Firenze il di 8. Ottobre 1803. La sua riputazione letteraria si stabili con pena. Si trovavano difetti nel suo stile, che farono poi stimuti qualità. El non iscriveva come stensis quanta. E non sectivers come gli sitri, e veniva di ciò biasimato; ma la fine fin, che tutti, n alaneno i porti tragici vollero imitarlo .... Nelle Tra-gedir ci parla di raro al cuore; una clo-quente a vigorono egli è nelle pusicioi ferti; a grande ne sooi pensiera coma nello stile, ad altro non mira, che a aublimura : i moi coratteri banno energu, anche a coste della verità marca, e drammaties; nea alletzando gli occhi, e poci il cuore, fa poco effeno rel teuro, moltisimo nella lattura. Il suo dialogo è spessiumo un modello di precisione, di regolarità, a di argomentazione drumatica. So spenne i sani versi con grand'arte, ed armonia; ma il suo stile sem-pre robusto è talvolta alquanto duro. 

ř Bugr. Univers. )

(S. Alguerii (Franceso) Poesie. Nizm. 1763.

(S. L. 12. ° XXIX. N. 15.

Le poesie di quemo illustre discrpció di Estatchia Musfredi, e di Franceso Zanetti, che sapra univer lo scolio delle scienta u quallo della hella lettrestura, sono piene di vivanti, di armonia, di ele-

ganza: egli era naco in Veneria nel 1910, a mori nel 1966 (Cardollo, Compendio etc.) mori nel 1763 (Cardello, Compondio etc.)
Johani primi Salernium Egocopo Cormino,
Homilia quaedam et passo S. Christanae
V. et M. Stanno nel T. 10. col. 47. degli
Ancedota Upbelliona dell' Ughalh Italia
Sacra nel Catalogo F.

Questo Vescoro di Salerno fiuri dopo la metà dell'undeciano secolo, a mon a 29. Agosto dell'anno 1121. (\$) Aumisos ( P. M. Selostano ) Diacorsi Predicabili per documento del vivor chri-stano, da varij luoghi raccolu, la Vene-

tia, a istansa di Antonio de gli Antonij, appresso Francesco Rampassto, 156s. T. 1. 8. S. XXIX. D 12.

Il P. Maestro Seba

III P. Maestro Sebattano Atomiani A-positiniano era di Fano: dedica la sua O-era a Clarice Colonna, Abbadesso del lonastero di S. Maria di Compo Marzio Roma, con Epissola da Milano a so.

ndrease (S.) Methodus investigandi Cycli So-laris et Lumaris, nec non Paschatu. Sta nel T. S. p. 311. di Petavio Doctrino Tam-

S. Andrea, Arcivescove di Creta, so-prangominato Gerosolimitano, etiundo da Damasco, ficei sotto l'Impero di Era-clio, a fo contemporaneo di Sofronio area di Gerussiemme, il quale mort anno 636. di G. C. ( Alerarus, Auct. cop. (82.) Anguiliara (Gio. Andrea ) Le Mesa

fon di Ovidio ridotte in cttava rima, con le amnotazioni di M. Giuseppe Orologgi, a on gli Argomenti di M. Francesco Tur-dai. Venesia, 1820. T. 5. 10. ° XXIX. G 7. Questa traduzione ha goduto e gode tutiora grande ripotazione. I Critici pui, celebri, a tra gli altri il Varchi, l'hanno detta superiore allo stesso originale. Questi elogi sono esugerati, ma l'Autore ne morrita moltissemi per l'eleganos, a la poesia dello stile, a per la facsità. E' vero, che dessa è piottosto un'imitazione libera, che una tradozione esatta. Si allontana ad ogui momento dal teste; ne teglie ed aggiunge ciò, che gli piace, e de esempio può servir l'Ottava, in esti ha voluto esprimere l'informe massa del Caos, ciò che Ovidio asprese in due versi soli opponendo fran a fran; ma il Posma non e altrimenti scritte con; la latture soli opponendo frasi a fresi; twa il Postati mon è siltramenti accitte con; il a latture ne è bella generalmente, e perchi ne è stato fatte un gran sumero di editosti. Quasto Pocas, che fit uno de più cele-bri del secolo xvz. morpue verso il 1517 a Sotari in Tomenta, e mobi in un al-bergo vicino a Torre di Nina, ma è i-

guora quando: viveva aucies però ne l'Aprèla del 1564 (Biogr. Univ.) anales Rerum Pisanorum ab an. Christi 971 ad an. 1176. Sie vel T. X. dell' Italia Socra d'Ughelli a p. 99. degli Aneodote

· L' Autore di questi Annali fu Mich de Vice Canonico Pianno: scrivera sel de Vico Canonio Piano: existra nel 1571. [Da una neda] Anothus (Mr l'Abbé) Des Monumens qui ont supplé an defaut, de l'écriture, et servi de Mémoires not pressues Historius. P. Mémoires de Littersture etc. T. 6, p. 31. e

T. 8 p p. 1. on sur ee que le Pagus publié de mervailleux. Ibid. p. 59.

- Thousant lied. p. 598.

L'Ab. Antonio Anselmo nacque a l'I-

sola en Jourdain, picciola città de l'Ar-magnae. Ando a stabilisti in Parigi, e la sua elocuenza eli foce una riputazione, she gli valse la carica di Storrografo degli Edifici, ed un posto sell'Accademia di Pittura, e in quella delle lacrizioni e Belle Lettere: mori nell'Abbasia di S. Serero in Guarcogna nel 1737, di anni 86

(N. D.) (S) Aquila (P. D. Prospero dell') Dizionario Portatile della Bibbia, tradotto dal Francese nell'Italiano idioma, ed arricelisto di moltissime note, di nuovi articoli, e di varie enge topografiche. Lilianne Novissima, scresciuta, ed emendata. Bassano, 1791-

To the representation of the secondary o la notte de 19, o 20. Aprile 3 492. Il ato atile nelle opere in prosa non lui ne cie-guna, ne grazia alcuna: nelle rime fia agualmente poco felice. Ancorche scriva molto con forza e con estro, raro è, ch'ei si sostenza colla gravità, e coll'eleganza nel verso; ed una certa facultà, che si vede ne suoi Capitoli, è effetto più della natural sus inclinazione a dir male, che di studio da lui fatto in quell' arte: mori in Venezia interno al 1356. ( Tirabo-

schi, T. r.t. P. tt.)

(S) Argens (Il Marchese d') Le Delizie dello
Spirito e del Cnore, overco Riflessioni dierrae sopra le passioni, tradette dal Fran-cese. Venezia, 1760., Colomboni. T. 1. 8. º

XXIX. F (S) Ariesto (Lodorico) Orlando Furioso, nuo-vamente adecuato di Figure in Rame da Girolamo Porro Pedovano, et di altre cose, che saranno notate nella seguente facciata In Venetia, MDLXXAHIL appresso Fran-cusco de Franceschi T. 1. 4 ° XXIX.R L. Libro raro, lo nosa Gamba nella sua Serie de Testi di lingua italiana, e soggiunge, che questa edizione non deve la sua celebrità alla corresione, che sura

è poco esatta, ma alle figura, che l'ador-nano, ed alla illustramoni moltiplici, che

(S) Aristophanus Plutus, Gr. et Lat. Nea-poli, et Offic. Horatii Salviani, 1595. T. 1. 8 ° XXIX. B 2. Arpocrationis Dictionarium. Sta in seguito al Commentario di Ulpiano sulle Filippiche di Demostene. F. Ulpiani Comment. Opera stimatissima . Arpocrazione di Alessandria, e non si convitue fra

detti sall' epoca, in cus fiori. ( Schoell, T. r. P. 11. p. 101.)
(S) Arvood (Eduardo) Prospetto. F. Bilistera Portaule. (S) Assalini ( Paolo ) Nuovi Stromenti di O-atericin e loro uso. Milano, 1811., Dalla Stamperia Reale. T. 1. 8. ° XXIX. S. 42.

Esemplare corretto e postillato di mano dello stesso Autore. (S) --- Ricerche Mediche su i Begni a va-

pore, e di calorico, e sulle Funsigazioni di sossanze ammoniscali, e balsamiche, di zolfo, XXIX. U 7.

If R. Ufficio del Protomedicato di Na-

Il R. Ullicio del Protonedicato di Na-poli ad una Raguerto dei J. Agonto 1817, fatto a quall' Intendente ralla priticione del Dott Assilini per ottonere una Pa-tente d'Invessione sulla mechina delle fumquassai in quella città introdotte, così u esprime: Ho l'onne di assica-rarla, che il Dottore Aesalini cono-

sciulo per gli cetori luni, che lo adornuno nella scienza medica, non cho per gli utili lavori, che ha pubblicati in questo genere, dirigge ora con sommo accorgimento nella propria abitazione I uso de' bugui a vapore in tahine stufe artificiali . . . e sebbene la macchina delle funigazioni fosse etata congegnata ed usata dal Dott Gulix. a del Dott. Accelini, pure queel altimo è stato il primo ad intro-durla fra noi, ed oltre a ciò egli vi ha apparato l'importante apparacchio

na aggentos i unperante inpropereccino per potere applicare la flunigazione alla soda porte inferma. (S) -- Monuela di Chirurga e Quarta Edi-zione, cerretti, eti ampliata. Aspolt, 8119., Dalla R. Tip, della Goren. T. 1. 8. « XXIV. S 16. Nella Gazzetta Medico-Chirurgica

di Salisburgo vol II. anno 1811., tro-vasa la seguente lettera del Consighere wan in segment consigliere Gross di Mo-naco: Milano, s.j. Aprile iltri. = Il Sig. Analini Medico Chirurgo, allievo des due Hunter, non è fra noi conosciuto abbastanza. Ho trovato presso queel nomo assai stimabile un vero tesoro di strumenti chirurgici, in parte di nuova invenzione, ed in parte migliorati nella costruzione . ricerche eulla pupilla artificiale, con cinque tavole incise e colorite euranno ben presto da me pubblicate in Te-desco. E il Protonedico Cotagno nel Rapporto de' 18 Fobraro 1818. futo suo Rapporto de 18 Fobero 1818. Luto al Principe di Cardito, Presidento della Commessione della Pubblica Istrusinor, con servic. L' Apparato composidinto, con cui il Professiore Curvilere di-adini presenta gli strumenti necessa-rj ad un Chirurgo d' Armata, verary au un change e eeo e organizzato dietro l'istruzione, ch' egli ha dovu-to nverne con lungo e lodevole servivigio, che ha reso alle Annate. Queat opera fu giudicata talmente importan-te, che fu tradotta in Monaco, in Berlino, e in Londra. (Giorn, Lett di Pal. fare.

XI. ) 

di Perigi, anno 1810. i Sur Mouton o Tartra su fine del lore Rapporto fatto alla Società Med. Chir, d'Emulatrone usono i seguenti termini: Noi sarsumo ingianti verso il Sig. Asentini , se non facessimo menzione di un titolo ben facossmo mentione di un titoto ten fondato, ch'egli ei è acquistero alla riconoscenza de' Chirargi con riunne in due pezzi soli quelli strumenti, che occorrono per fare le medicazioni giornalire, e con trovare il mezzo di situare tutti gli altri, che sono indismare una gi auri, che sono inat-spensatione, la litotomia, e le princi-pali operazioni della Chirurgia in una cassetta, che rigorosamente parlando può portarsi in enecoccia. In questo volume si contier

Lettera di G. Gervasoni al Sig. An-gelo Dolcini su l'Uso de nuovi Stromenti di Ostetricia del Cav. Prof. Avealmi. Milano , 1811. -- Overvazioni Mediche sell'Ottalmeble-

139

565
B. Carlon, Hell, T. i. a. A.M.N.S. on B. Carlon, Atasian, and the second of the control of the

Augustines (Antonius) De Familius Romanorum , Sta nel vol. vil. di Grevio Thee. Ant. Rom.

Ant. Rom.

P. la Nota hiografica dell' set. Anguatinus Antoninus nel Catalogo.

(S) Avolto (Francesco ) Suggio sopra lo Stato
penenut della Poessa in Sociia per servira alla
Storia della Letteratura Nationale del secolo XVAII, In Sercasua, 1703, Pulepo.

Norm occus Letteratura Namousle del secolo xvitti. In Succossa, 1793b, Palejo. T. 1. 5. ° XXIX.F 57. Di quest' opera fiano onocercole mennione Pietro Napoli Segmenli sel T. 1. p. 552. del Pegno di Fredinando IV., i Gosenali di Sicola , e di Napoli, e il Feglio letterario di Parigi Mondesse l'-

(S) --- Delle Leggi Siciliane intorno alla Pesca, Palermo, 1806. Dalla R. Stamperia. T. 1. 4° XXIX. C. 14. Il Raccoglitare etc. di Mileno, quaderno XVIII., ose trocasi trascvillo un

leugo pano di quue' opera, riguardante il papero, na paris con once:

(S) —— Dissertatione sopra la necessità, ed totti di di hen conservanti gli anticha monumenti di Sincona. Polevano, (1005, filery recechia: T. 1. 40° XXIX G 15.

—Il cemanto Recognitice, quaderno XXIV. de loda quata Dissertanosos, ne

(S) --- Memorie interes al Cav. Vincagno Mirabella a Alageon. Palermo, 1809., Dato. T. 1. 4° XXIX. F 58.

(8) — Data Antelies Traume di Angelia, bet ai tremes in Scalite. Palement, 2029. Date. Tr. 8. \* XANA. C. 94. Date. Tr. 8. \* XANA. C. 94. Date. Tr. 8. \* XANA. C. 94. Date. 
(S) Avolio (Ignamo) Delle Scoole, e delle Accedemia di Sirzona dell'epoca greca sino el principio dell'Era Cratiana. Palurmo, 1843, Beldana. T. 1. 8.º XXIX.

Questo Canonico, Parroco, Professore di Filosofia, Bibliotecaria e Vicario Generah in Siercane um partis, fratillo del promodente, morque nel 1956. Medi Elegi di adquanti illusti estachi Stillisui, che ai leggono nelle Hisperfine degli asomini illustri di Sicilia, sono opere del nonto Avilie: Autore di etti pregiat opunciti, non colende di fratello promoditi di la consultata di consultata pre un consultata di produce di consultata per un consultata di proper unole: Discorti sopro la Finonze di Sisilia nell'opoche anticia

(5) Babilonia Distrutta, Poeme Heroico dell'Eccellectimimo Signor Scipione Heroico con due Idilij del medesimo ect. Bassase, 1684. T. 1. 5a. ° XXIX. M 5a.

(S) Balducci (Francesco ) Possis. T. 1. 12. 6 XXIX. R 17.

Manch de Francispias, no vi è in Manch de Bolis, che Filipp del Roui Sunspasser fa al Francipe di Gioldachio Vicarie di Aleranzo e di stratus del l'Autore. Egli cen anto in Palerno, na pondi na su vita sampre locano delle na patitis, ore ebbe er trasta, or lota sortis. Fa Miliana nell'esercio di Urhuno VIII. Ascrisso di Accodemia degli spelimi. Nell'allo del Accidenti degli spelimi. Nell'allo della sulvita insignate dalla diquisi Sacrebotale, moni nell'Oppodale della Busilio Laurassonose

nell'Ospedale delle Basilica Lucessnoos nel 1642. Dal Mongitere è chiamato: Inter portas Etruscos celeberrimus tum carminum elegantia, tum argutiarum fenore construcuse.

Ispore compicans.

Busier (Mr l'Albé ) Dissertation sur l'origine du culte que les Egyptiens rendotent aux animaex. P. Mémoirs de Litseesture etc.

T. 4, p. 115.

Histoire du cuite d'Adenis, Ibel. p. 136.

Dissertation sur Typhon, Ibel. p. 16s.

Dissertation are Typhon, Ibel. p. 16s.

p 21.

Discription sur les Fories, Ibid. p. 51.

Discription sur les Fories, Ibid. p. 156.

Discription sur les Fories, Ibid. p. 156.

--- Réflexions sur le Cyropedie, et sur l'Histoire de Cyrus. Ibid. T. q. p. 1. --- Dissertation sur la durée du Siege de Troye. Ibid. p. 42. --- Dissertation sur les Décises Meres, Bid.

Discription sur les Décises Meres, Ibid.
 T. 10. p. 50.
 Hustore de Bellérophon. Ibid. p. 105.
 Nouvelles Réflexions sur les Proples appelles Hyperboriens. Ibid. p. 198.

- Les Argonautes, on Discretation sur la compulte de la Toison d'or. Ibid. T. 13. p. 85. e T. 18. p. 191. F. la nota biografica all'arc. Banier

nal Catalogo.

(S) Berherori (F. V.) Compendio della Storia Lettecrari d'Italia. Opera Pestuma. Aepoli, 1850. Murotta, e Vanspandoch. T. I. 16° XXIX. A 17. Quanto dotto Bomo nacque il di 11.

Novembea 1758., e nori il di să. Luglio Novembea 1758., e nori il di să. Luglio (S) Bercellona - Anato ( Agarda Berousas ) Possa - Si terrano nel vol. Pergetto di Lugge sei. P. Peterro (Luctello Franceso. Questa Poctessa mata în Pasterio, e stabelmai în Catariia, ha fitto redere, che le occupationi del led seao posomi lessa

stabiliani in Catania, ha fatto vedere, cine occupazioni del del senso possoni bene associara colla lettura del Classici. Ella vive dividendo il suo tempo fra le cura di un ottama montro di famiglia, e i procesi della Lella letteratura.

Baronii ( Caesaris ) Martyrologium. F. Martyrologium nel Catalogo.

Barro ( Mr ) Eclaireissement sur l'Histoire

de Lycurgne. F. Meinsires de Litterature de Lycurgne. P. Memoures de Luterature etc. T. 10. p. 414.

- - Béanarques sur la route de Sardes à Sn-ess décrule par Hérodote et sor le cours de l' Halva, de l' Euphrate, de l' Araxes et du Phase. Ibid. T. 11. p. 5ap.

- Dispersation sur la Livre Récontine avec

des rémarques sur quelques mesures. Ibad. T. 12. p. 1.
--- Mémoire sur les divisions que les Empereura Roussius unt frite des Gaules un

plumeurs Provinces. Ibid. p. 49.

- Dissertation sur le Poème Epispec où
l'on examine s'il est nécessire que l'ade merale. Hied T. 15. p. 508.

- Dissertation sur les Places destinées aux

Jeux publics dans la Grece, et sur les Courses, qu'on faigit dans ces l'ises.
Luigi Francesco Guseppe di la Borre, dell'Accademia delle Iscrizioni e Bella Lettere, nacque a Tournay ai 9. Marzo 1688, e mori a 24. Maggio 1938. ( Biogr.

Univ. )
(S) Barthelemy. F. Voyage du Jeune Ana-charsis, nel Catalogo.

Bassano (Luigi) Costonui particolari de Turchi. Sta nella Raccolta dal Sansovino. V. Sansovino Historia Univ. P. III. nel Catalogo. Bastie ( Mr le Baron de la ) Du Souvera Pontificat des Empereurs Romaius. V. Mémoires de Litterature etc. T. 18 p. 550.

pipe de Probus, Carus, Carinus, et Numóren, à l'occasion de quelques Médailles de Probus. Ibid. T. 20. p. 158. (S) Beaufort ( Sugnor ) La Repubblica Ro-mana, o sia Pinno Georgie dell'antico

mena, e sia rimo teorram dell'antico Governo di Roma, tradetta dal Francesa. Na-poli, 1783., Roland. T. 6. 8. ° XXIV. T. a. --- Discritazione sull'incertezza de primi cinque secoli della Storia Romana; tradetta

Francese. Napoli, 1786. T. 2. 8.0 XXIX. T 8.
La Repubblica Romana, la migliore fra

La Repubblica Romana, la miglicor fia tutte le opera di questi Autoro, è gio-stamente riputata: quanto alla forma dal Governo è cio che fa Montaequitu per le ause morali a politiche, e Vertot , Hock, e Ferguson per la parte sentea. Bessider era membro della Societtà Rirale di Loudra, e mori a Matericka nel 1795. ( Buge. Tinie. 1

Beckii Martyrologium. F. Martyrologium nel Catalogo (S) Bertola (Ahate de Giorgi) Operatic in veno e in pross. Basano, 1785. T. 2. 8. ° XXIX. R. 19. Questo Scrittore, che fu prima Mo-

Quesso Seritoree, che lu prina Ma-naeo Olivettano, e poi Preto Secolare, nacque in Rimini nel 1755. Fu amico di Genere, i di cui vaghistimi Idali appe agli vestire delle grazie della Italina ponia. Fu sutore di varie opere intere-santi; un gli oggetti ameni e giocondi partrano si d' ogni altre confarti al ge-nio brillante di lui da ciò quelle gen-tificationi della della della della di lui di tili pisture, che producono le più grate,

tili piture, che produceno le pru gruse, e dilettavedi segassioni, come si vede saccedera nella di loi campanti, e maritima possie: mori ale 1958. (Cordella, Compandio etc.)

(S Betticelli (P. Saverio ) Dodici Poemetti in veris ciciki. F. Versi sciolti nel Cotalogo. Il Padre Bettinelli uno de' più insegni

Letterati Italiani del secolo XVIII morque Leuterai Italiani del seolo XVIII. nacipa a Mantova al Él Lugho rirak, e vi mori S. Bengham (Cernelia ) Belingerpian II.-serio, al companya de la companya del vivinia, perpetuo continanoda. Accede rjuoden Massoum, sea Sylubia Iconom sire Imaginam illustrium a Sacola Honi-niam quae ne sun Masseo percuntor. Am-setedami, 1655. T. 1. 1.2 XXIX. B old.

255

pubblicò interno alla Bibliografia numepontingo inverse um printigram accur-rose opere, delle quali poco si fa conto oggi giorno. S'igorenno le particolari:la della di lui vata. (Biogr. Univ.)

(5) Biblia Latina, Paristis, ex Officina Rola Stephani, 1554, T. 1. 8. XXIX. O 2. Antorché questo esemplare manchi di Frontispino, indotti pure dalla qualità del carattere, e dalle poclussime none del carattere, e dalle poclusione non apposte nel margine, abbiam creduto di poter francamente notaria per l'Eduzione da Pariga de Rob. Stefano del 1534., fatte sopra quella dello stesso Tipografo del 153a., e che da Giscomo le Long nella

ma Bibliotheea Sacra è controlistinta tan Bioteotheea Sacra è controusants colla nota minutiesimo character. (5) Biblioteca Persaile degli Autori Classici Sacri Profani Greci e Latini, ossia il Pro-spetto del Dett. Eduardo Arrood, reso più spetto del Dett. Eduardo Arrood, reco più interesante per nuori articoli, e per recenti aceperte ed illustrazioni cristelte, eronologiche, e tipografiche con mutua cura dispose dall'Ah. Maturo Bosis, e da Bartolomeo Gamba. Venesia, 1793. T. 2.8.º

XXIX. C s6. Libro divennto rarissimo. In prin-

Libro diventito sarissimo. In principio del T. s. a trova in Quardo Critico Tr.

(S) Bocari ( Proteipe di ) P. Patenno-Castallo Igazzio nel Cattologo.

(S) ... — Viaggio per la Sicilia. Palermo, 1817.

T. 1. 8 ° XXIX. R. 50.

(S) ... — Poma in lode della S. R. M. di Carlo Schustano Derbone Re delle dua Sicilia. Cattono, 1740. Trento. T. 1. 4. ° XXIX. V 21.

(S) -- - Ragionemento sopra gli antichi Ornamenti e Trastalli degli Bambini. Fi-renze, 1781. Banucci. T. 1. 4.º XXIX. U 26.

Quesco volume contiene dello stesso Autore il acquente:
--- Ragionamento de' Vasi Murrini. Firenre. 1081

(S) Bisso ( P. Gianabattista ) V. Introduzione alla Volgar Poessa nel Catalogo. Blanchard (Mr) Memore Instoraçõe sur les animaux respector en Egypte. V. Mémoi-res de Listeraure etc. T. 15. p. 51. -- Discours aur les Syberios. Ibid. p. 253.

Elia Blanciard, membro dell'Accade-mia delle iscrizioni, e Bulle-Lettere, na-copie a Langres agli 8. Luglio 1672/, e mori nel 1753. (Bibliogr. Univ.)

(S) Boccaccio, Il Decamerone, di Girolam Ruscelli. Venenia, 1552. Valgrisi. T. 1. 4. 6 XXIX. H 8.

XXIX. H. 8.
(5) -- Dea Illustri Prose, Vita di Denze Ali-ghieri, e la Pistola a Pino de Rossi, Tendi di Lingui eva necovernente emecadari, e pubblicari da Bartolossos Gamba. Venena, 1925. Tipografa di Alvisopoli. T. 1.
2. VAIX. D. 15.

(S) -- Ameroa Visione, Firenze, 1826, Dalla Tipografia Fiscentina, T. I. 16. ° XXIX. L L'Editore di questo Poema, che è Testo di Liegua, par che abba cesquite

quanto il Gamba suggerisce nella sua Serie , rapportandene due edizioni , fra le quali quella stessa del Giolito 1558. eitata dagli Accademici , ch' ei non trova cinia dagli Accademici, chi ci non trova borone e Sanno, ci scrive, nelle Bi-bioteche Fiverntine ottimi testi a pen-bus, col quali si potrebba ripredurre sun'opera, in cui secondo il Baldelli sambra più viva, più leggiculre, più efficace che altrove la versifica-ziane del Boccaccio, a Il nostro Editore nel suo devertimento assicura, che

questo Poema è stato trascritto da abile mano dal Codice cartaceo n. 1066. della cetanto famosa collezione Ric-eardiana in Firenze, ed è stato colla-Econesto collo atamputo. Boderioni (Guidono Fabricii) Dictionari

Syro-Chaldaioum. Ster nell'Apparatus Su-cer di Arria Mentino. P. Montania. Questo Dimonario è diretto dall'Amtore ad Aria Montago con Epistola, che ha in time: Fulesiae in museole nostro

die XII. Augusti, Anno LXXI.
Boindin (Mr.) Discours sur les Tribus Ro-mainet, on l'on exantsse leur origine, l'oc-dre de leur établissement, leur attaction, Jeur étendue, et leurs diverses usages suivant les teus. F. Mémoires de Litterature etc. T. 1. p. 93t e T. 5. p. 88.

--- Discours our la forme, et la construction du Théstre des Anciens, où l'on examine

du Théaire des Anciens, du Fon extense ha situation, le proportionair els usuges de sostes ses partes. Ibad. Tr. p. p. rft. de Théaire de Anciens. Ibad. Tr. p. p. rft. Mede Benzilli, memilere diel'i Acci-cadema diella herumai, p. delle Lettere cadema diella herumai, p. delle Lettere cadema diella herumai, p. delle Lettere p. delle Lettere delle p. delle Lettere p. delle Lettere delle p. delle Lettere delle p. delle Lettere p. delle Lettere delle delle delle delle delle delle delle

Dissertation sur un Fragment de Diodore

de Sicile. Ibid. p. 108.

--- Explication d'un endroit difficile de Dénys d'Halicarnase. Ibid. p. 542.

--- Chronologie de Dénys d'Halicarnass.

Hed. T. 5. P. 1 --- Restaution Chronologique d'un endrois de Censorin. Hod. p. 19. -- Epoque de Reces selon Dénys d'Hali-

carnasse. Ibid. p. 41. - Insertation sur Jérobeem Joses XIII. Roi d'Israel. Ibid. T. 5. p. 646. Quest' Avvocase al Parlamento, e Pensionario dell' Accademia delle Belle Let-tero, moque il di 20. Marzo 1645, a tero, nacque il di no. Marzo 1649 a Montreuil Largibé, nell'Alta Normandia,

e mori a Parigi a 22. Aprile 1722. (Dal-l' Elogio, she es trova nel T. 3. p. 655. della Storia dell' Accad. R. dello Iecriz. e Belle Let.) Boisin ( Jean ) Visillesse Héroique, ou Vieil-

larde d' llomere . F. Mémoires de Litterat.

etc. T. 2. p. 93.

-- Remarques Hazereiques et Critiques sur l'Asthologie Magnorrite qui est à la Behinsheque du Rei. 18sd. p. 561.

-- Chrachesigie de l' Odyssie. 18sd. p. 50n.

-- Bibliotheque du Louvre sons les Rois Charles V. Charles V.H. Bed. T. 3. p. 6934.

l'. 5. p. 691... - Vie de Christine de Pisan et de Thomas de Paan son Perc. Ibid. p. 515.

- - Querelle des Philosophes du xv. siècle,
Disertation Huserique. Ibid. p. 551.

- - Discours pour servir de Prétice à une

Traduction de la Comédie des Oiseaux d' A-ristophane. Ilied. T. S. p. 282.

- Discours sur la Tragedio de Sophoele, intutaire Occipe Roi. Ilied. T. S. p. 587.

- Systéme d'Homere sur l'Olympe. Ilied.

T. 10. p. 655 Questo Scristore, Fratello cadetto del precedente, moque a 28. Marso 1663. a Montreuil Largilé, e mori a 29. Ottolne 1727. ( Dall Elogio , che trosasi

tolee 1747, (Dalif Beggin, obt troused in H. A. p. Spo. della Sicini et del Ac-cadenia R. della territ. etc.) (S) Briti (Muny) Elibitora Perstalle. P. in quest Appredice Ultima. Questo della tribuna della propertie del la lite Gentitico, el casendo ancer Gleirio for spedico in Germania se perfosare Lio-quenza in ma delle Case di quella So-essió. Depe Babolizacio fattora el 1754, riterrato in patris fia proussos agli Or-der Castro, el case del proposito della Castro, el di Decenta del Castro, el di Beccasa il tropo della Castro, el di Beccasa il tropo della consistata della consistenza del proposito della castro, el di Beccasa il tropo della castro della del Collegio di Educazione; quindi Mar-arco in Casa Ginatanani in Venezia. Ri-stabilita la Compagnia di Gesti, nel 1816. si portò in Reggio, per rivestire l'abito Genitico: vi fu Bibliotecario, e Macatro de Norisj, e vi mori nel 1817. Fu Autore di varie Opere, ed ebbe la corriappondensa e l'amicisia de celebri Gesuita Lann, Marcelli, Draghetti, Tiraboschi, e Andres. (Da notizie procurateci dal Sog. Commendatore Fr. Cesare Burgia

da Ferrara )

(8) Borghi (Giuseppe) Pindaro Tradotto. Fienze, 1844, Fezzati. T. 1. 8. º XXIX.

Questo felice Traduttore del più difficile de' Classici Greci nacque in Bibbio na, provincia del Caseguso, diocesi di Arezzo. In età di anni otto entro pel Collegio Vescovile di Castiglion Fisern-tino in Val di Chiana, ove non avende ancora compito il suo diciottenimo anno, eli fie affidose la cattedra di Rettorica. e sei anni dopo quella di Filosofia. In diciotto mesi apprese il Greco da se stesso, e sel 1821. si muse alla difficile impresa di tradurre e di publicare nel 1822 le Istmiche del Tebano Camore. L'applauso incontrato in questo saggio di tradumone incuraggio il Borghe a conti-nuare e compare il lavoro, il che avendo egli eseguite dopo una fatica di tindici mesi, a portà in Farenze, e se diede la edizione di sopra notaza. Que sta Traduzione fu coronata dall'Accadesnia della Crusca. snia della Crusca. Il suo Autore vive tuttora colla carica di Bibliotecario nella Riccardiana, ed è stato di recente no-minuto Membro residente dell'Accademia della Crusca, ascritto a quasi tutte le Accademie dell'Italia. ( Du notizio

le Academie dell'Italia e Du nozimi mateniche J.

(S) Borrichiu (Diu ) Analeta al cogistione dell'America (Diu J. Analeta al cogistione dell'America (Diu J. Analeta al cogistione dell'America (Diu J. Analeta al Cogistione Cogistione dell'America (Diu J. Analeta al Capitago, S) Porte Carlo Serio della Giorra della Indisposata dell'America (Diu Jid America Dell'America dell'America dell'America (Diu J. Analeta al Capitago (Diu J. Analeta al Capitag

en sont décrites les particularites des sacri-fices appellés Tauroboles, Iliad. T. 5. p. 106.

--- Description d'un Tombesu de morbee antique. Ibid. T. 6. p. 450. --- Des Ross du Bosphore Commérien. Ibid.

T. 9. p. 255.
Claudio Gros di Boat, Membro del-F Accademia delle Iscrisioni e Belle Lettere, di cui fu anche Segretario perpe-tuo, e Membro dell' Accademia Francese, nacque a Lione a 28. Gennajo 168c., e mort a 10. Settembre 1753. ( Biogr.

morr à 10. Sociemare 1935; Estign.

(S) Baddari (Francisci) Exercisatio de Cul-lura Ingraii. Hagne-Constorm, 1965; y Van-Ellen, F. 2. 8.º XXIX E (5) P. net Cataloge in nota apposta al-Fart. Buddareas Pouce.

Burente (Mr.) Monarco pour servir à F Hi-

stoire de la danse des Anciens. F. Mémoi-res de Litterature etc. T. 2. p. 193.
-- Mémoire pour servir à l'Hatoire de la

Spéristique, ou de la Peaume des Aneises.

Ibid. p. 203.

- Mentoire pour servie à l'Histoire des -- Méssoiro pour servir à l'Histoire des Athletes, Ilied, p. 285.

- Mémoire pour servir à l'Histoire de la Lute des Anciens. Biel. T. 6, p. 546.

- Ménoire pour servir à l'Histoire du Pagilas des Anciens. Ibiel. p. 553.

- Ménoires pour servir à l'Histoire de la

Course des Aucsens. Ilod. p. 388. Discretation sur l'exercice ou ansque ou Palet. Ibid. p. 458.
 Discretation sur la Symphonie des Anciens. Ibid. T. 6. p. 151.
 Discretation, où l'on fait voir que les merreilleux effets attribués à la Manque

fet aussi parfaite que la nouve. Ibid. T. 7.

- Dissertation sur Je Rhytme de l'oucienne Musique. Ilid. p. 235.

cienne Musique. Ibid. p. 509 --- Discours dans lequel on rend code divers ouvrages modernes touchant l'an-

de divers ouvrages modernes toucnant 1 an-cienne Misique. Bell. T. 11. p. 1. --- Examen du Traisé de Plutarque sur la Musique. Bid. p. 45. --- Observations touchant l' Histoire Lius-

Observations touchant I Hutoire Litte-raire du Dialogue de Plutarque sur la Min-sique: Ibid. p. 70.
 Nonvelles Réfletions sur la Symphonie de l'ancience Musique. Ibid. p. 100.
 Analyse du Dialogue de Pintarque sur

 Analyse du Dislogue de Piniarque me La Musique, Ibid. p. 127.
 Dislogue de Pintarque sur la Musique, traduit en François succ des notes. Ibid.
 T. b. p. 172. e T. 10, p. 272.
 Pietro Giovanni Buecetto, che nell'ad di otto anni comparre alla Certe di Luigi XIV. rounnelo una pieccha prisettu. e che a dieci anni dava larioni di gra-vicembalo, nacque a Parigi a 21. No-vembre del 1665. Applicatosi alla Me-dicina fu quindi Professoro di Materia derina in quistii Processor il stateria. Medica, e insegnò pubblicamenta la Chirurgia latina. Fu munhro dell' Accademia delle Incristora, e Belle Letture, ed Autore di varie Opere interessanti: morì a 19. Maggio del 1747. ( Beogr. Ilaie 1).

mori a 19. Magno del 1757. ( Biogr. Unist )
j) Berius ( Gallelanus ) F. Romanorum Postif, Berius Notisa nel Catalago.
H Burio, auto in Bruselles, era Canonice della Chiesa Merropolitana di Mechilin, e vitera nel principio del passato secolo XVIII.

(5) Caesaris ( C. J. ) Commenturii de Bello Gallico, sa quos accedit A. Hirtii Conti-nuntio cum notia is usam Scholaram Re-gan Neapolitani. Neapoli, 1813., Trani. T. 2. 8. 8 XXIX. H. 2.

(5) --- Quat extant ex essendatione Jos Scaligeri . Hagae-Comit. apred Arnoldom et

Regeserum Leters. T. 1. 32. "XXIX. M 26 (S) Catano (Sopione ) Bine. Vierbo, 1612, appecos il Docepolo. T. 1. 5.º XXIX H 20.
L' open è dedicata dall' Editore Francisco Fondacci Caroliere de Sufano e Maria Medio Regina di Francis.

(S) Calno (P. Ceure ) Considerationi e Bi-scorsi familiari, e morali, a comodo di chi roglia ogni giorno finare il pensiero io

qualche verità crerna, e ad uso de Direttori di Congregazioni, e di Eserciaj Spirituali. Venezia, 1769. T. 10 in 12. °XXIX.O 15. 1 eneria, 1759., Recurti.

degli Apontoli Veneria, 1759, Recarti T. i. 4 NXIX T 10. Cambiei (Andrea) Dell'Origine de Turchi Sua nella Raccolta del Samovino. F. Sansovice Historia Unit

Canaye (Mr l' Abbé de ) Recherches sur l' Aréopage. V. Mémoires de Litterature etc. T. 10, p. 275.

et sur Anaximinatre. Ibid. T. 14. p. 1. e 31. Stefano di Canaye, Membro dell' Ac-Striane di Canaye, Membre dell' Accidenia delle Iscrizione, nocque a Parçi ai 7, di Settenber del 1633-, e meri ai 12, di Menno del 1962. Eliago Visio. I Canellieri (Ab. Fancesco ) Lettera Littargico-Bibliografica, interno al Bereinio del Carlonal Quenomo. Romo, 1958. F. Birraini del Carlonal Card. Quipossir ael Carlolgo.

(S) Cassi (Francesco ) La Farsaglia Trade V. Lucanus. (S) Catullus, Tibullus, Prop

(S) Catomin, Internet, Properties; seen Corn.
Galli Fragmental. Lugd., 1573., Gryphins.
T. 1 16. S XXIX. St 1.
(S) -- Catomin underse da verj Austeri e dal Can. Agostino Person. Su nel vol.
Borcobica o Georgica di Virgilio tradutta.

F. Virgilius.

Clambort (Mr.) Dissertation sur Titus La-bienus. F. Mémoires de Litterature etc.

Escaus. P. Memores de Latterature etc. T. 14. p. 152. e T. 19. p. 95. hio (Louserdo da ) La persa di Costanti-nopoli. San nella Reccotta del Sansovino. Chin ( nopoli. Sau nella Recolta del Sansovito.

P. Sanovito Hascia Univ. P. 11.

Chericia Sophista Orationas dance, una in fanew Procopi Ganeti Sophista, altera in
Sommisma Docum, nutre presunta editare
Codice Holmenimo, Gr. et Lat. Stouwo nel
T. vrtt. p. 821. della Biblioti. Gr. di Faheicio. P. Falcicias.

Sanovito di Procopio di

Cocicio era discupolo di Procopio di Gaza, di coi promusciò egli l'Orizione fancher qui sopra nostata, n'iveva nel auto secolo . (Bibl. Gr. Path. loc. voi. J. Camputti (Nicola) De Francisci Danieli Smelis Serippiagua Commentation Nicola). 5) Camputti (Nicolai ) De Francisci Damolti Studia Scriptogue Commentarius Nespoli. 1818. Sangiacomo: T. 1. 4. ° XXIX. F. 6. Questo Canonico della Cattodrale di Na-poli, Professore di Elequena, Possi, e Letteratura Istian in quella Università, vive tuttora per coor delle lettere, situa-to di tutti i Isonoi, e Prendente della R. Lecalamia. Eventama di Arrivoloria.

to as utit i houei, e Prendenie della R. Accademia Ercolaneae di Archetologia. Ceceide ( la ) F. Lazzarelli nel Catalogo . Cecejana ( Contr. ) Elogio del Marchate An-tanio Canora. Sta nel vol. Stano Pedo. Girni ( Gu. Franc. ) L'Impresa delle Gebre

del Re Cattolico. Sta nella Raccolta del Sansovino. F. Sansovino Hatoria Univ. P. 111. Claudio (Jean) F. Réponse su Layre di Me Armind nel Catalogo.

stitutore del Metodo Lancastriano, e Dipettore delle tre Scuole Comunali stabirettore delle tre Scuole Comminit dana-fine in Casana, ha pure applicato un tal metedo al Sistema Metrico voluto dalla Legge, e alla Geografia di Sicilia, di cui vi e stabilita una Scuola coll'aggianta del Disegno Inesere, nelle quali egit è il Precettore: vive tuttora commendabile e

Precentore: vive initiors commerciabilite e pe moi talenti, e per la ma nocule.

(5) Componimenti dell' Accademia degli Ennet pe la mote d' Ignanio Paterolo Catello Principe v. di Biscuci. Catania, 1787-, Pastore. T. I. 8. ° XXIX.F. F. 48.

I. Eligni e acritto da Gramppe Loculti.

bardo-Buda Bebliosecario ed Antiquerio del detto Principe di Biscari. Sieguono i com-(S) Componumenti in morte di Carlo III. Borbone Re delle Spogne, recitati nell' Accadenia degli Etori, Catania, 1780. T. 1.

XXIX. F 28. L' Elegio è del Can. D. Domenico Privitera: i compenimenti poetici di vari

Acodemici.

Contili Narmationes Quinquagiota. Se ne tro-tano gli Estrutti nella Biblioteca di Fansa p. qa.S. Il principale oggetto di gensti Res-custry, poce importanti per se simi, è l'a-custry, poce importanti per se simi, è l'a-por la siona sanima della Gereia. Connoc era Grammattico del tempi di Conne di Anquino. (Soborell T. riv. P. att. Opraina Decent esperanti per la Contra di Conne di Decenti (Fannesco) Le Opere di Le Draina Decenti esperanti per di Contra di Contra di Decenti esperanti con di Contra di Contra di Contra di Decenti esperanti con di Contra di Contra di Contra di Decenti esperanti con di Contra di Contra di Contra di Decenti esperanti con di Contra di Contra di Contra di Contra di Decenti esperanti con di Contra di Accademici.

nuoramenta tradotte. Stena, Fazzane e Com-pagui, senza data di anno, ma seconda il Lucchessai, P. 2. p. 161., è del 1978. T. 2. 8.º XXIX-G 18. Auerlio de Giorgi Bersola presedette a questa versione del Corsetti dopo la morte dell' Autore, avvennta nel 1774, avendone supplito più di trenta Odi, che

done supplito più di tresti Odi, che muncarson, sema atvertire prò quali arano le aggiunte. Quanto l'archattore era ferettore di Sominatra Accessavile di Controlle (Salvarianente) per circilelli (Salvarianente) per circilelli (Salvarianente) per circilelli (Salvarianente) per contine) per commisso (Ferdinado) V. per di Castaliga Regionale Controlle (Salvariane) Colpora Georbia mile produssini vegusiti dalli Licas, e milla necessità di un sunte Castalogo delle atrason. Stu nel T. av. degli Atti dell' Accademia

Giornia. V. Giornia.
(S) Cosmi (Giannagontino de ) Cento Epistole di Corrente col Testo Latino a frente, Vol-garizzamento, ed Annotazioni. Palermo, 1816. Abbute. T. J. 8.º XVIX. T. 20. Di questa Traduzione ne abbutus il

Manuscritto Antografo, donatori nzita-mente ad altri Manuscritti originali di meste ad altri Massueritti erigensii di queste suleroo Lettersia, dal Sig. D. Em-manuele Rossi, e obde accrescere il nostro dono fasto alla Ventimiantorale, di Ca-ttania in Sicila. Nap. 1768. T. 1. 4. 6° XXIX. Y 10. (S) Gerelli (Nicola) Prodromo della Mine-raloga Vassuvina. F. Montstelli, Queste Prodromo in opora comune del Queste Prodromo in opora comune del

Monucelli Segretario perpetuo della B Accad. delle Scienze di Napoli, e de Accad, delle Scienze di Napoli, e del Covelli, Socio ordinazio della medesima, ed csol la dedicarono alla Massa) di Fer-dinando I. Re della due Sicilio. Egi era

et met a bedeugen alle Blene di vermen a Gigina a Si Gennes vaga Rima a Gigina a Si Gennes vaga Rima a Gigina a Si Gennes vaga Ridure la Giusea e le Signo Mungal,
Blengamo el Arico, in Spati fa dera
Mantana di Arico, in Spati fa dera
Sandalema di Verevente, P. quindi
mantana propositione di Verevente, P. quindi
mantana propositione di Domessi P. Divi. Sordeo. Sino vi Ree dei pode leinia,
vi della di P. della di Rico, della distinta
mantana propositione della distinta
tibes, mandra di Rocke altantica dei
tibes, mandra di Rocke altantica dei
tibes, mandra del Rocke altantica dei
tibes, della di Domessità Blenetica di
tibera di P. S. Silvito periordico)
Diccutte (18 f. Alba Domessità Blenetica
tibes, 1 p. 35.

De la Visi privio de Bonatia.

p. 402.

- Nouvelle Explication d'un passage d'Ho-race. Ibid. T. 2. p. 452.

- Dissertation Historique des Vetérans.

T. 5. p. 366. -- Diserts tion sor un endroit du serond livre de Denys d'Halycarassa, Ibid. T. 6. p. 518.

p. 5-18.

- Des Cérémonies de Religion, pour lesquelles on a ou recours à la Dixtaine, ce ca-c-deim, al Clea ancré, et des Ércie Romens. Held. T. S. p. 259.

Romens. Held. T. S. p. 259.

Romens. Held. T. S. p. 259.

Romens. Held. T. S. p. 259.

Romens. Held. T. S. p. 259.

Romens. Held. T. S. p. 259.

Romens. Held. T. S. p. 259.

Romens. Held. T. S. p. 250.

Rom anni - (Dal detto Elegio )
Cronico delle core fatte da Saraceni . Sta nella

Raccolta del Sansovino F. Sansovino Hist, Univ. P. 111. Gurne ( Mr de la ) Observations sur que Chiptees da 2. Livre de la prezader Dé-cada de Tite-Live. F. Mémoires de Lit-terature etc. T. 11. p. 562.

- Mémoire concernant la Vie et les Ouvra-

-- Mémore concernant la Vic et les Ouvra-ges de Rigord et de Guillaume le Breton . Ibid. T. 12: p. 2):2. -- Mémoire concernant la Vic et les Ouvra-ges de Gibber , Historien du tanns de lla-gues Capet . Ibid. p. 27/s. -- Mémoire sur la Vic et les Ouvrages de Guillaume de Nangis et de ses Gontions-teaux . Hed

Guillame de Naoga et de se Guitum-tours, Illad, p. 292.

— Mésoure concernant la Via de Jean de Venette arce la Notice da l'Histoire en vers des Trois Maries, dont il est Au-teur, Illad. T. 200, 205;

— Mésoure concernitat les Ouvrages de Freissert, Illod, p. 205.

— Jugernast de l'Histoire de Freissert.

Hed. p. 522. Curso de Sainte Palaye (Mr) Mémoire sur la Chronique de Morigny et sur les Auteurs

sur l'Epitonie de la Vie du Roi Robert, et aux très Fragnosa qui sont imprimés à la miss de cet Epitone, dans la Collection des Historiens de France. Biel. p. 509. — Mémotres sur drux Ourrage historiques l'oncorrant Louis VII. Ibiel. p. 526. — Mémotre sur la Vie de Froissart. Ibiel.

p. 486. Ancorchò nelle Memoria dell' A demia delle Iscrizioni, e Belle Lettere areso noteti come due Auton differenti La Curne e La Curne de Sainte-Paloye, pure si ha da una nota apposta a questo ultumo arsicolo nella Biografia Universale, che lo Memorie notate e sotto Uneversale, che lo Messorie musac e sotto il primo, a sotto il secondo non sono che del solo La Curne de Sointe-Pa-loye, che su fratello genetilo de La Curne, il quale nas fa Menistro della Carne, il quale nas fa Menistro della Carne, il quale nas fa Menistro della Carademia. El meque in Auxerre nel 1607. Fu letterato profondo, Membro dell'Accademia delle Iscrizioni, e dell' Accademia Francess , le fu ancora del-l' Accademia della Grusca , e di varie altre nancoali ed estere : morì a primo Marzo 1781. (Biogr. Univ.)

Marza 1-81, (Binge, Unite)

(S) Carellé (Mari) (Calicia Legues Siculareum
Libre 17°, a tuteleun Siculite et Aragonia
Libre 17°, a tuteleun Siculite et Aragonia
tri Juriden-Pediticia, Menones, 155%,
Typ, harredum Petrz Beese, T. 2. 61,
XXIX. Y S.

B. Eannamide Roin, ende accrusores il
nosare dono fatte alla Ventamiliana. Il
Carelli, che dal Mongicore nolla ma
Libilitati. Nacada è chiamasso Chéléremandia de la companie Chélére.

Biblioth. Sicula à chamase Gelebra-rimus Jurisconsultus, oir processora-tissimi inquali, sommanque eleques-tics , decrina et erutilitane ubique motivasimus, narpre in Casana. Pa più volte Guidea della C. G. in Pate-mo, e più valte spedite Ambactabree dal Viccre in Ispagua a quella R. Cetto. Fe Avrence Pascale del R. Patrimonio, e quindi Mastro Razionale, e Conseglio-re Regio. Mori in Palermo a 18. Sct-terabre 1654. (Mongitore etc.)

(S) Duti ( Giorgio ) Valerio Massimo tradot-to . F. nel Catalogo Falerius Mar. (S) Dictionaria Nouvean Historique-Porta-tif, ou Historic Abrigio do tota les homtif, ou Hussuse Abergte de totts au nom-met qui se sont fait un nom ste. par une Sorieid de Geos de Lettres . Aussterdam, 1995, Rey. T. 4, 8 ° X.V.X. D. 1. (S) Difeas de Cononici Secondarii della Cat-tedrale di Catasia, interno el diritto di Comminustrazione etc. Catania, 1820. La-Magos. T. 1. fol. XXIX. U 29. (S) Dino (Raphael di.) Précis Hutorique des Antiquités de la ville de Naples, en quatre parties, en forme de Dialogue, commençant dopuis l'arrivée de Philière jusqu'à l'Emcopus s' arrive de l'anter paqui à l' Em-pereur Charles-Quint, Naples, 1818., Fer-randem T. 1. 12.º XXIX. N 57. (S) Disconario della Bibbia. V. nel Cata-logo Prespero dell' Aquila.

(S) Elite des Bons Mots et des Pensée Choi-Elite des Bons Mots et des Pensée Choi-res , Recueilles avec soin des plus celebres

ment des Livres en Anteurs, et principalement of Ans. T. 1.8 ° XXIX. E.9. (S) Erasmi ( Desiderit ) Collequia Familiaria nuno emendatiora, quibus accedunt Notale recognitae et auctae a Davide Cunstantio.

recognitie et auctae a Davide Canstantio. Coloniae Alchergum, 1681., de Tournes. T. L. 12. ° XXIX. B 26. 
– Eginishe Selectiores ex libro Epistolarum decerptae, quabus afinada plorinae accessere, com Parsititiono Joh. Erhardi Kappis Elorga, in Academia Lepisima Professora. Wrzislaviae 1752. Kornius. T. L. Gescora. Wrzislaviae 1752. Kornius. T. L. fessoris . Wratislavi 8. ° XXIX. E. 20.

Espagnazione dell'Isola di Negroposte. Sta nella Raccolte del Sansovino. P. Sansovino Hacoria Univ. P. ttt.

(5) Facciolati (Jacobi) Septem Linguarum Calepinus. F. Septem etc. nel Catalógo, Falconet (Mr.) Dinertation historique et cri-tique sur oc que les Ancieus ont cru do Γ Aimant. F. Mémeire de Littersture otc.

--- Dissertation our les Bactyles. Ibid. T. 9-Camillo Falconet nacque a Lione il di prinso Marso 1671. Fn Medico di Pro-lessone, ed amico del Mallebranche e fessone, et amico del Malleuranene e di Fontenelle: possedera una bidisteca di cinquantamila volumi: fu Membro dell'Accodemia della licrazioni o Belle Lettree: mori sgli R di Febbrajo del 1×62. f Buga, Univ. Fatti di Solimano dopo la presa di Rhodi fino all'anno 1553. Stuano nella Raccolta

del Sansovino. F. Sansovino Historia Univ.

(S) Ficoroni (Francesco ) Le Vestigià e Rarità di Roma Antsca ricercato, e apiegote. Roma, 1765, Manarda, T. 1, 4° gr. XXIX. U 19. L'opera è dedicate dall'Autore al-l'immortal Benedetto XIV., ed è que-

sta la prima edizione, che contiene an-cera Le Singolarità di Roma Moder-Pa, e non a avera perciò quinto dice l' Ab. Leoglet, apportato nella Biogra-fa Universale, art. Ficoroni, che in una nuova edusine del 2745, venne ag-giunta la Descrizione di Roma Mogiunta la Descriatore di Rono Blo-derno, giadrò in terra tuche in quiesa stean norse, che è la prima. E il Fi-ccessi, el presentar colla sua Epistola e qui giun Posteria colla sua Epistola e del giun Posteria colla sua Epistola e della della giun anno più riguarde-voli dell' Autora Roma, e le simpola-rità più prograte della moderna. Cò-indica, che queste due parti sono sempre culte tinistere, e me las formato, che

un' opera sola.

Questo celebre Antiquario, Socio del-P'Accademia delle Iscrinoni, e Belle-lettere, e della Società Reale di Londra, Fondatore della Società Letteraria de-Fondatore della Società Latterrira de-ge Tacalili in Roma, necupea Eugmano, o secondo altri, a Labino, persos Roma nel 1061,, e mori in questre cità a 2.5. Foncenagos (Br.) De la Dosse Lavense. "P. Mémorira de Latterature etc. T. 7, p. 77. — Mémorira de Latterature etc. T. 7, p. 77. — Memorira de Latterature etc. T. 7, p. 77. — Memorira de la Constantina de la Persone e del societal-infeditarie dinie la première Rosc. Ibid. T. 9, p. 450° e.

T. 12. p. 142.

— Mémoire historique sur le partage du

Royaume de France dans la pressière Race. lbed T. 12. p. 160.

- Mémoire historique dans lequel en examine si les Filles ont été excluses de la mine si les Filles ont été sectues de la Succession au Royaume, en vertu d'anne daposition de la Loi Selsque. Ibid. p. 182. —— Mémoire sur l'Euradue du Royaume de France dans la première Rest. Hod. p. 206. —— Examen critique d'one opinies de Mr

- Examen critique d'one opinion de Mr le Conte de Boulainvillors sur l'ancora Gouvernement de la France. Ibid. T. 15. 50-Stefeno Lauresult de Fo eque in Orleans nel 1694. Fu anor gio-vino ammeso all' Accademia dalle Iscri-zioni e Belle-Lettere, e quindi all' Ac-

cademia Francesa; morì a s6. Settembre

colonia Francesa, noci a 26. Steunher del 1279. [Hosp. Units.] Genera di 1279. [Hosp. Units.] Genera di 1279. [Hosp. Units.] Genera di 1279. [Hosp. Units.] Somonione I Somonio I Somoni

 Dissertation sur Hercule Musagete, Ibid.
 T. 10, p. 75.
 Dissertation sur qualques Campa connus eu France sous le nom de Campa de Ceisar, Ibid. T. 15, p. 75., e T. 20, p. 95.
 Dissertation sur une Medaille da Geodien-Pie, et sur l'Histoire de la Ville de Sinope, où cette Médaille a été frappie.

inopa, cà cette Médaille a del frappie-lidi, p. 16p.
Luigi Francesco de Fonseru, membro dell' Accademia delle lacriziona a Belle-Lettere nacepue nel Castello di Lillecho nel Giunasa si 16. di Ottobre del 16b-c, a morì nell' avanzata et di ga. annu, meno un mase, e 13. giorni. E Biogr.

meno un unere, a constituente de Catalogo.
Fourcoo, F. Nitrone Guarppe nel Catalogo.
Fourcoon (Mr.) Dissertation sur l'Art Potique et sur les vers des anciens Baltereux.
F. Mémoires de Litterature et T. 6. p. 160.
- Mémoires de Litterature et T. 6. p. 100.
la Religion des Salsims. Ilid. T. 18. p. 53.

Elemantine eritistes sur l'Époque de la Description or Salvania and Properties of the Posteriation Helicaique de la Massore, selle qu'elle est sujourd'han, dont l'Auteur jusqu' ici inconsu est désigné par un Manu-scrit de la Bibliothèque du Roi. Ibid. T. 20.

p. 222.

p. 822.

- Discretation are les Annales Chinoises, où l'en examine leur époque et la croyace qu'alles méricent. Disc. p. 847.

Stefano Fourmont, une de jini laboriose etail del principi del secolo XVIII.

sacqua nel 1655, in Herhelty provo 3.

Denga, F. Rifembes dell'Accademan delle Dorngi, Fu Meubes dell'Accidenia delle Institution i Belle Latire, Professore di Arbito and Collegia Reals, aggregate alla mis di Berlinio; meri a B. Documbor 1974; Filling, Univ. 2 Dorngia et forque, Univ. 2 Dorngia et forque, Libed, T. 7, p. 207.

– Doservation de les on de la Collegia et forque and et al. 1974; Filling, Libed, T. 7, p. 207.

– Doservation et les on morres qu'il n'y a juntas et apri un Mercure. Bod. T. 18, p. 1.

– Doservation et les montres de Austria, et de la Collegia et al. 1974; p. 1974;

dans laquelle en fait voir qu'il n'y en e

Michele Fourmont, fratelle del pre-eciente, nacque in Herbelsy a 28. Set-tembre 1690. Fu mambro dell'Accedemin delle Iscazioni e Belle-Lettore, e Professore di Suriaco nel Collegio Reale:

Protoure di Sirico nel Collegio Reale: mori impervimienta di apoplemia a 5. Foliorio 1746 (Biogr. Univ.) (S) Foliorio 1746 (Biogr. Univ.) (S) Folio (Inp. 1746 (Biogr. Univ.) Marchest (Inp. 1746 (Biogr. Univ.) Marchest (Inp. 1746 (Biogr. Univ.) Marchest (Inp. 1746 (Biogr. Univ.) (Inp. 1746 (Biogr. Univ.) (Inc. 1746 (Biogr. Univ.) (Inc. 1746 (Biogr. Univ.) (Inp. 1746 (Biogr. Univ.)

Fragmentum Chronici Peani Acctoris incerti ab an. Chrisu 688 ad as. 1156. 5to nel T. 10. di Ughelli Italia Sacra p. 97. dagli Anecdota Ughelliana.

Fraguer (Mr l'Abbé) Le Caracture de Pindare.

P. Mémoires de Littersture etc. T. 2. p. 44.

--- Dissertation sur la Cyropédie de Xeno-Dissertation sur la Cyropoule ser Actionphon, Ilad, p. 60.

 Pissertation sur l'usage que Platon fait
des Poetes. Ilida p. 165.

 Dissertation sur l'Egloque. Ibid. p. 166.

 Discours Sur la manière dont Virgile e

issité Homère. Ibid. p. 199. -- Sur un passage de Geeren où il cet parlé du Tombean d'Archimède, et de sa personne. Ibid. p. 416.
- L'Anciennesé des Symboles et des De-

vises, établie sur l'autorité d'Eschile et d' Enripide, avec quelques remarques son les passages de ces deux Poetes. Bad. T. S. p. 54

- Dissertation sur l'ironie de Socrate, sur son montre.

diendu Demon familier et sur ses mocurs. 

T. 4, p. 1.

- Recherches sur la vie de Q. Roscius le
Consedien , Ibid. T. 6, p. 114.

Mémoire sur la Vie orphique , Ibid. T. 7. p. 180.

--- Qu'il ne peut y aveir de Poissos en prose. Ibid. T. 8. p. 418.

--- Mérocire sur l' Elégie Greque et Lati-

ne. Bod. p. 457.

- La Gallerie de Verres. Bad. T. o. p. 26a.
Francesco Claudio Fenguier, Membro
dell' Accademia delle istratoni e Bello-

dell' Accustemis delle Eurasoni e Belle-Lettere, nanope a Parigi a 88. Agont 1868 è meri a 5. Maggio 1788. (Dalf Er-legio nel T. 4. p. 678, della Stor. del-de Joseph Real delle Iestri, etc.) Freret (Mr) Réflexions sur les Predique rap-portes par les Aneson. V. Métaoison de Literature etc. T. 6. p. 76.

Observations une la Commeldia de V.

--- Observations sur la Cyropédie da Xe---- Ottoerritant auf in Cytopoten de Ace-nophon, principalenent par rapport à la Geographia, Ilird, p. 540. e T. 10. p. 698.
-- Recherches auf a Chronologie de l'Ili-stoire de Lydie. Ilird. T. n. p. 424.
-- Eons aur l'Histoire e la Chronologie des Ausyriens de Naives. Ilird. p. 618.
-- Rélisations sur l'étude des Anciennes His-notiese, et sur la degré de certitude de leurs pressure. Ilird. T. 8. n. p. 626.

l' Art d'écrire, et en particulier sur les fou-demens de l' Ecriture Chinosse, Hod. p. 328. - Observations sur le tens auquel a vêm Bellérophon, Ibid. T. 10. p. 128. - Recherches sur l'ancienteté et sur l'o-rigine du l'Equitation dans la Grece e lbid. p. 455.

4 - - Reflexions our un ancien Phe Réflictions son un ancien Phonomeur colonet observé an temps d'Ogygés, Holt. T. 15;p. 1.

 De l'antiquice et de la cerritude de la
Caranologie Chincise. Holt. p. 3a.
Nicolò Ferret, Pennionarie, e Segretario perpetuo dell'Accidemia delle Belle

Lettere, nacque a Parigi ai 15. di l'eb-brajo 1688, a vi mori agli 8 di Marzo

1749. (Biogr. Univ.)
Fragoni (Corlo Innocenzo) Versi Sciolti. F. Catalogo.

Il Fragoni, uno de Poeti Italiani più celchri e più fecondi dal secolo XVIII, nacque in Genova a 21. di Novembre del nacque in ticolora a 21. de covenito de 1692. Estro nella Congregazione del Fran Scanachi, e mori a 20. Dicembre del Dicembre del

Sconacht, e mori a 20. Breenbre del 1768 ( Biogn, Univ.) (S) Funerali per Cirlo III. Re delle Spagna a per l'Isfante di Napoli D. Geonero Bor-leone, Palerme, 1769, Ibilla Reale Stam-peria T. 1. fel. XXIX. Y. 6.

(S) Gaetani (Coure) I Doveri dell'Uomo Poema . In Suracusa, 1790., Pulejo. T. 1. 4 ° XXIX. H. 10. Colf eligie dell' Antore, incisa da Raf.

Aloja. (S) - -- Le Pescagioni, Idili, Siracusa, 1797., Pulejo . T. t. 4 ° XXIX. H 11. Pulejo . T. t. 4 ° XXIX. H 21. Con una Cirta topografica della Ton-

Opera ci sono state gwillimente due opera ci sono state gwillimente donato del Sig. Presidenzo D. Francesco Avolio da Sirseusa, onde sugumentare il nostro deno facto alla Ventumiliana

Gagliano (Vanc.) Ode in morte di Carlo III. Borbone Ru delle Spagno. V. Componumenti . Questo Membro della Consulta di Si-Quasco Membro della Consulta di Si-cilia in Napoli, di cui P. l' art. nel Co-talogo conò di vivere a 7. Agusto del coryenta anno 1830. Lasciò vera opirie in ditte, fra le quali ere intercananto un Codice di Logge, che non si treve no-tato nel Catalogo di quelle, abri lascò ed un grande e tenero amico, ( F. Giornale del Regno delle due Sicilie, Negrologia,

del regno delle une Sociae, regrorgia. Luncti 15. Agosto 1830.), ma che era gii terminato, e pronto a darsi alla luce, del quale ci feca più di nna volta parola, entr'egli da Segretario Generale di muni egil us segretario trensrate ui quasta futendenta vivera qui tra mi a che agli cita per altro nella sua opera del Dritto Pubblico di Sirilia, p. 25. e 114.

(S) Galfo (Ab. Antonino) Istruzioni poli novali esposte in Eoigmi. Catania, 1818. nelle Stampe de R. Studj. T. 1. 8.º XXIX. N 25.

XIX. N 25.

Quesco Poeta, che meritò gli eneceni dei Metastano, del Signorelli, del Cor-dara, meque in Modica a 24. Agosto 17-10. Entro nella Compagnia di Gendi; all'espalsione del suo Ordino si ritirò in Essain Roma, ove in pit coppiese Accademia feero a gura per averlo e Socio: fin accetto al gran Pontefice Pin VI., od onsenta com molts privilegi da Pin VII. Ritornato in Patria, ripecade la carriera del Vina. Ritornato in Patris, rispessite la carriera del Vangedo e riasima gli Studi, e l'Ac-cadensar degl' Infoasit: unores a 15. Li-gio del 1805. (Publia Noticio Storica no principio dell' Opera ) Galland (Mr.) Discores una quelques anciena Portes et sur quelpas Romans Guidois por comma. J' Menoriers de Literature

etc. T. 3. p. 465.

--- De Tubec Origine etc. F. Galliadus nel

Catalogo.
L' Elegio di questo Professore di Lin-

gue Orientali si trova nel T. a. p. 521, della Storia dell'Accad. R. delle Iscriz etc.

della Storis dell'Accad. E. delle lierar etc. F. Hinneirev.

(5) Gamba (Buroloence) Serin dell' Editioni del Testi di Liagna. F. Serin nel Costalogo. 
—— Letters Descrittive, F. Ivi. 
—— Due illustri prasa di Boccaccio. F. Boccaccio in quesi. Ultima Approdica.

cecio in quese. Ultima Approdice.

Il Gamba uno de più destinti Bibliografi
nacque a Bossano. Cominesi la sua car-riera del diviggere la Tipografia Resond-dint; sie da prema sana dicce sagoi non equivoci del suo prefondo sapere in que-seo ramo di Lossenstura. Atseso le di lui vasate cognizioni venne electo Barracce in. Vanzia: e mindi concil il mobile inseres-Vanctia, e quindi copri il nobile impa-go di Presidente della Gensura. Escosene discuesso, tutto si diedo agli Studi hebliografici , o potà così dare alla Repubblica letteraria presionnimi scritti di eccellacti Autori Italiani, che inediti guacounto nelle Biblioteche: viva tuttora, impiegato nella Biblioteca Marciana, e s spera, che aggiungerà a precedenti qual-che altro bello ed interessante Invoro-

(Da notizie procurateci da Ferrara dal Sig. Comened, Fra Cesare Borgia) (5) Garrasi (Fr. Cajetani Mariae) Epistola ad delector Clerum et Populum Messurement. Nespoli, 1792. T. 1. 4 2 XIX U 52. Questo volume centique dello stesso Autore la segues

Autore la seguenne:

— Omelia, recausa ti di cirque Febbraro
del 1/93- nella Contedrale di Catoma.
Gedorn (Mr P Abbé) De l'Urbaniot Romatine, Dimersation Acudémique. P. Mémoises de Latterature cec. T. da. 5-3-7.

— Description de deux Tableaux de Poly-

grate, tarée de Parsarias. Hed T. 9. p. 72. - Recherches sur lm Hyperhoreens. Hed. T. 10. p. 176.

- Recherches sur les Courses de Chevraex et

les Courses de Cliera qui étoient en usage deux les Jeux Olympoques . Ibid. T. 11. p. 511. et p. 557. --- L'Histoire de Declale . Ibad. T. 15, p. 276.

- L'Hstoire de Phidias. Itid p. 032. - Pausnias, ou Voyage Historique de la Grece. V. Pausnias nel Catalogo. Ousses Caussico della Santa Cappella di Parigi, ed Abbase di Bauganca, era nato in Orleans a 17. Gingno del 1667,

Il suo merito gli apri le porta dell'Ac-cademta Francese, a delle Belle - Let-tere: mori a 10. Giugno del 1746 nel Castello di Font-Pertus, poco dutante dalla sua Abazia. (Baogr. Univ.) dalla sua Abasta. Capigr. Con-sas Mr l'Abbe) Dissertation sur l'Ostracisme. Mémoire de Litterature etc. T.18. p. 895. Francesco Genros, neculero dell'Acca-

demis delle Iscrizioni e Belle Lettere, nac

demis delle hertinge i Belle Lettere, nue-que a Balle nella Svisera nel mene di Luglio del 1565, a morì a za Muggio del 1755, 4 Bager Univ., Germatilaro (Gerlo Como nulla vogaziana di alcune pianes a varie altenza del Com dell'Etna, Súo sul T. tv. degli Atti dell'Ac-cidenti Giorsia. F. Giornia al Catalogo, Seast trimphilia per Pannos Inesa: do ca-pitone Harvasten, si Ciercian Misprica-ptione Harvasten, si Ciercian Mispricarum, aliarumque erritatum. Stanno nel T. x. di Ughelli Italia Sacra a p. 91. degli Aneodota Ughelliano.

Giacomo ( Antonio di ) V. ne Codici MSS. (S) Giacomo ( Antonino di ) Rapporto Vac-

564 canico sullo stato attuale della Vaccina nel Val di Catania per l'anno 1820. Ietta nella pubblica Sedata della Commissione nella pubblica Sedota della Commissione Vaccipica, Catteria, 1829. Pappalardo, T. 1. 8. 8. XXX. N. 25. Giern (Giosse) Sallussia volgarizato. P. Sallustius nel Catalogo. (S) Goui (Gaspare) L'Omeratoce. Napoli, 1824, Marcate e Vanpandoch. T. S. 18. XXIX. A.

Quest' Osservatore era un Foglio pe-riodico, che usciva in Venezia il merco-ledi a il sabato: in esso il Gozzi inti-tando lo Spettatore Inglese si propose di migliorare i costumi staliani. Per giungere a questo scopo ei si adoperò a int-t'uomo di fuggire la uniformità, e l'at' uomo di toggitte la unimenati, in ridezza de' trusti di morale, onde ti-dusse l'astratto al sensibile, diade a'ssoi acritti una certa aria popolare, ed andò spesso al suo fine collo sinto d'un disspesso at see une cosso sputo e un du-iogo, d'una favola, d'una novella, d'un segno, d'un'allegora, d'un giocondo gbiribizzo; il che si dice assai testo, ma gbiribizzo; il che si dice assai tisto, ma il firlo dimanda una facolti d'inventare a pochissimi data; domanda un for d'in-

Stor., cha è di pochessimi. ( Muffei Stor. della Letter. Ital. T. 5.) Il Gozzi si mostra gran poeta in questi Sermoni, ne quali si è studiato di far parlare Orazio al modo nestro, e ben gli musci il disegno d'inserie pensieri riuses il disegno d'inserie pensieri assisi in poelle parole. Egli era auto in Vene-ria si 20. Dicembre 1915., e morì a 25. Dicembre 1-86. (Maffei loc. cit.) Grammatica Linguae Syriacse. P. Marius in morit d'inserie.

quest' Appendice. Gravagna (Loigi ) Descrizione d'un Feto bi-cristo settimentre. Ste nel T. 1v. degli Atti dell' Accademia Giocnia. F. Giocnia nel

Catalogo. Questo Socio Corrispondente dell' Accademia Gioenia nacque in Malta a 10. Giugno 1781. Gli sano stata affidate le cariche di Medico del dipartimento di Onarentena, di Medico di Polizia, e di Membro del Comitato Nedico, ch'è quanto a dire Escrente gli Offici Protomedicali:

a dire Exercente gli Offici Protometicali:
vive tuttora altemprende con planto a' doveri, e alla prateca della usa professione.
(S) Gireci (Sebastiazo il) Interno al Timberi
di Teorito Onservazioni. Palermo, 1850.
T. 1. 8. ° XXIX. P. 9.
Grossi (G. B. Genanto) J. Scoola, e la Biblioteca
di Monte Casino. F. Scoola nd Catalogo.
H. Grossi, Avenanto Nosolano. Nosilo

Il Grossi, Avvecato Napolitano, Socio Pontaniano, e dell' Accademia Ecolanese serisse quest' opera nel 1820. (S) Grucha (Nicolai) De Comitis Romano-rum Libri tors. Vennitis rum Libri tres. Venetiis, 1559., Bindonus. T. 1. 8 ° XXIX. N 10.

Hardion (Mr.) Dissertation sur l'Oracle de Delphes, . Mémoires de Litterature etc. T. & p. 211. -- Histoire de la Ville de Cyrène . Ibid.

p 545. - Quatrième idyle de Théocrite, traduit en François avec des rémarques. Ibid. T.6.

p. 258. - Discours sur les Bergers de Théocrite. Ibid. p. 250. --- Histoire du Berger Dophnis. Ibid. T. 9.

P. 95. - Dissertation sur le Saut de Leucade. Ibed. T. 10. p. 594

tion, où l'en examine s'il y a en deux Zoiles censerus d'Homère. Ibid. T. 11. p. 277. Ibid. p. 578 sur la Médée d'Euripide.

... - Dissertation sur l'Andromaque d' Enripide. Ibid p. 410. - Obervationa critiques et historiques aut le Choeur de l'Andromaque d'Euripide .

Ibid. p. 428. - Discretation sur l'origine et les progrès de la Rhésorique dans la Grece. Ilsa. T. 15. -- D

p. Soq. o T. 19. p. 150. - Dissertation sur la Tragédie de Rhesus. Had. T. 14. p. 500. Giacomo Hardion, Letterato, Membro

dell'Accademia Francese, e di quella delle Iscrizioni e Bella Lettere, pacque a Tour nel 1686., e mori a Versailles ai 18. de Sessembre 1766. ( Biogr. Univ.)

(S) Jorio (Andrea de) Real Museo Borbo-nico ::: Galleria de' Vasi, Napoli. 1845., Dalla Stamperia Francesc. T. 1. 8. ° XXIX. \$ 38

(S) -- Dissertation de quelques Peintures Anti-ques qui existent au Cabinet du Royal Musée-Bourbon de Portici. Naples, 1825., De l'Im-primerie Française. T. 1, 8 ° XXIX. S 58. Primerie Française. T. 1. 8 ° XXIX. S 58. Questo dotto Casonico del Duomo di Napoli nacque in Procida nel 1769. Con-servatore de Vasi Etruschi, delle Pitture Pompejane ed Ercolane, a de Monu-Pompejato de Economie, a inenti Egiriani vive iuttora per onor della sun nazione, e per utile della Repubblica Letteraria, ed attendo con alacrità e selo alla pubblicazione della sue opere. (De

## noticie autentiche )

(S) Lambertini ( Prosperi ) S. R. E. nalis etc. postea Benedicti XIV. ) Lambertini (Peosperi ) S. R. E. Carchalis etc. posten Benedicti XIV. P. O. M., Institutionen Ecclesiasticse, quas Latine ver-tu Ildenhamaus a S. Carolo, Venedis, 1750., tu Ildephonsus a S. Carolo. Venetiis, 1750., ex Tipogr. Balleenama, T., fel. XXIX. Y.5. ) --- Commentarii dao de D. N. Jesu Christi, Matrisque ejus Festis, et de Musue

Caretti, Matrisque ejus Festis, et de Masse Sacrificio, retraetati et ancti, et Italico in Latinous Sermonem vertit Michael Ange-lus Giscomelli. Patavis, Typis Seminarii, 1945. T. a. fol. X.XIX. Y. 4. Lancelot (Mr.) Recherches sur Gergoriu, et quelques aures villes de l'anciense Gaule.

N. Mémoires de L'anciense Gaule.

N. Mémoires de L'atteraure etc. T. q. p. 369.

— Explication d'un Monument de Guil-

laume le Conquérant . Ibid p. 535. e T. 12. p. 36q. --- Discours sur les sept Mervailles du Dun-

phiné. Ibid p. 561.

- Dissertation sur Genadum ancienne

--- Dissertation sur Genatura ancientes ville du paya des Carsunes, ou Charterinis.
Ibid. T. 12, p. 120.
--- Poème fait à la Jonange de la Dance de Bessigu, sour de Charles VIII avec des mores. Ibid. p. 521.
-- Junification de la conduite de Philippe de Valois dans le prech de Robert d'Arsis. Ibid. p. 457.

tois. Ibib. p. 469.

--- Retherches sur Cay Dauphin, freee de
Jean Dauphin de Vennoss. Ibid. p. 489.

Eclarensement are les premières anices
de Regoe de Charles VIII. Ibid. p. 558.

 Mémoire pour la vie de François Philelplie. Ibid. 551.

--- Mémoire sur la vie et les ouvrages de

Recul de Presies. Iluid. T. 20. p. 401.

- Mémoire pour le mariage de Charles VIIL avec Anne de Becagne. Iluid.

Antonio Lancelos, dotto Letterato e Membro dell' Accademia delle Iscrizioni a Belle Lettere, nacque a Parigi nd 1675., e ri mori agli 8 di Novembre del 1740. (Biogr. Univ.) Laurentii Vercosmis, Rerum in Majorica Pi-

sanorum, ac de corum trumpho l'ais habito anne salutis 1104. Libri septem beroico car-mine exatuti. Scanno nel T. x. di Ughelli Halio Sacre, a p. 127. degli Aneedota Ughelliann.

Ughellienn.
Questo Storico poeta vivere nel 1115.
(Das una nota)
S) Leoil (Michele) II Paradiso perduto,
Poetas di Giovanni Milson recato in veni
Italiani. Napolt, 1829. T. s. 12.º XXIX.

Lettera d'un Segretario del Sig. Sigismondo Malasenta delle core fatte nella Morea per Mahonest Socondo. Sia mella Racolta del Sansoyino. F. Sansoyino Hist. Univ. P. 11.

Mahudel (Mr) Dn Lin incombestible. P. Memoires de Litterature etc. T. 6. p. 403. --- De l'origine de la Soye. Ibid. T. 7.

p. 35;...

Nieda Michaeld, Mefico di professione, e membro dell'Accelerationi della lectricia natura Langues dell'Accelerationi della lectricia natura Langues a. (2000). Alle lectricia natura della lectricia natura della lectricia della l

Bervigni (Carmeso ) Relixione di accide spece miniscelli receptemento autevità helle rocce de vulcari sainti della Valle di Noto. Sta nel T. V. degli Atti delli Accad. Giocania. P. Giocania nel Catalogo.
Mati (Andreso ) Grammattico Linguese Syriacas. Sta nel. vol. Apparatus Sacor di Arris Montano. P. Montanua nel Catalogo.
Il Masso, dotto Orientalina Belgia naeque a Lennich sel 1506 Avera un eru-dizione si perfonda ed estesa, che era consulinto da ogni parte come un Oracolo, ed era l'ammerazione di tutti i soci

contemporanei. Si trovano però nelle sue opere alcune opinioni singolari, ed aropere alcune opiniona singulari, ed ar-dite congliciture; mori a' n. Aprilo 1575. a. Zueniu premo Clèves. (Biogr. Univ.) Massien (Mr.) Parellele di Homere, te e Platon. P. Mémoires de Létterature etc. T. es. p. 1. Défense de la Poèsie. Ibid. p. 220.

--- Desertation sur les Graces :: sur les Hespérades :: sur les Gorgones : lbid. T. 4-p.10. - Dissertation sur les serments des Ans

Hid T. 5. p. 1.

- Ode XII. des Olympiques de Pindare, evec des noces. Hid T. 6. p. 188.

- Ode XIV. avec des resaurques, Ibid.

— Ode xrv. avec des renarques. Did. p. 312., et T. 8. p. 445. Guglielme Mavier inscrep. e Gent il di 13. Applie 1655. Entrè nella Cempa-gnia di Gestà che psi albandonè. Pu Professore di Lingua Gesca nel Cellegia di Francia, e Mendeo dell'Accademia

Francesc, e di quella delle Iscrizioni: no-gli ultimi anni di sua vita divense cicco, ma non erssava d'intervenire alle tecma non essava d'intervenire alle te-narte dell'Accademia: nord di apoplesa il di sil Settembre 1922. (Dall' Elo-gio, che si trova mel T. S. p. Sch della Storie dell' Accad. R. delle I-serie. F. Histoire ) Muni: Rahami Martyrologium. Ste nel T. H.

Inaci Ralami Martyrologium, Sta nel T. H.
P. Hr. D. Si. Thesaur. Monum. Eccles.
nel Catalogo.
autour (Mr Moceau do ) Dissertation sur le
Doca Bonne Econtare, et sur les médiales qui concernens son cuite. P. Mémoires
de Listerature etc. T. S. p. 68.
Filiberto Bernardo Moreau de Mantoer,
Aliberto Bernardo Moreau de Mantoer,

Filheen Berunda Meeur de Manter, dette antiquira e membre dell' Accademia dalla Intrainia, no combre dell' Accademia dalla Intrainia, nacqua a Busune a 25. Dicembre 1654, e mori a Paraga. (5) a., Satambre 1557, (Biogr. Univ.) (Biogr. Un

cosa non discara agli amatori della Poesia, coa non discara agli annatori della Possia, se per mostane una certa differenta che passa tra il poeta Siciliano o il porta Gerco, noi trancriramo qui il gindino, che ne ha dato il più volte ciato Aurore dal Prospetto della Storia Letteraria di Sicilia T. 3. p. 455. e Meti andie diliana marconine alle consoliale servicio di siciliana propressioni si secono della propressioni di Siciliana marconine sieve della diliana marconine sieve. » nelle dilicate anacrontine vince ogni » altro, sopra tutti solo s'inalia, e qual » venasissimo poeta, e qual novello A-» nacronta da tutti è salutato. Gò non pertanto vi ha, se nos ne inganno, se tra l'uno e l'altro poeta una cotal se differenza. Meli non ve al soggetto di a different. Mell son a al segree of a shace; an art sense dolormum col
a flacio, in an entre dolormum col
a flacio di absona immagni, che sono

A flacio per lodies un cigle; fit ua
soniture di ameria per necessari a

a matture di ameria per necessari a

ne per lodies un cigle; fit ua
soniture di ameria per necessari a

ne per lodies un cigle; fit un

ne per lodie, sensi in con
a l'a graco potti. Men avventa sedicor

a priocole, faiti, e grunili cose, o l'e
prime con semploni e con grani
a l'accordinate del con
a principal del conditati del im
a menti, abbonda di vena infrappe
a perio, abbonda di vena infrappe
a perio periore, pratectore, talvelat » siones; e Maii all' inverso ; tirando lego-giadria dal ponsiero ; trascura talvenia o della frase l'eleganna . Quonti oltre e ciò peù facilmente , cho quegli paò so dare nel fatso ; gisechè Meli più or-dico e congegna e casetun si che la mente umuna tanto più rischia d'ilmente ununa tanto pià rischia d'illaderia, quanto più imangia, e compoos. Anarceonte di fatti neo è mai
falso, e Mai, anocchè sia per lo più
feliciatimo, talvolta s'inganan. Anaceonte in sommia è più semplice del
Sciliano poeta, ma i pieculi ornati,
ratti di contui, deco il vero, più e
sangue talvolta mi vanne, e più gusto
recane al men oblato, che fira nonpiù grato più care. > auque tifrolta mi vanno, o poi gusto > recano al moo palato, che ferse non è > il più puro. Il cerio si è, che per la > copia e naturalezza di tanta immagi-> nette, di coi il Meli aderan le son > poesie, ci riesce dalicatissimo non che

» poesse, et réces diteatisseme non-che » nelle annercontiche, ma negli idilit, » nell'egloghe, in tutta la buccolica, » generi di poessa, che dalle lianuagini » turano principalmente la grassa. »

Messvino (Gio. Ant. ) De' Costumi de' Tur-chi. Sta nella Raccolta del Sansov. V. Sansovino Histor, Univ. Menologium Grecorum justu Basilii Junioris

nomongount Orecetum justa Enselit Innecessis Imperatoris conscriptoms, interprete Petro Arculio, Sta nel T. x. di Ughelli Italia Saera a p.45. degli, Inecessia Ughelli ma. (S) Metastano (Petro) Entretto dell' Arte Postica di Aristotile, e Considerazioni sa proportioni di Aristotile, e Considerazioni di Aristotile, e Considerazioni sa proportioni di Aristotile, e Considerazioni di Aristotile, e consideraz a medesima. Si aggiunge in fine: Bell' Arto Poetuca Epistola di Q. Orazio Placco a' Pi-soni, Venezia, 1785., Zatta. T. 1. 8.º XXIX. T 25.

Metatasio, il di cui vero connome era Tropassi, uno de principi dell'italiana possa, nacque in Roma ai 5. di Gen-

najo 1698., e mort in Vienna a 2. di Aprile 1-28. (Bioge: Enis.) Mongasht (Mr P Abba) Dissertation sur les Honneurs Divins qui ont 66 readus aux Gouverneurs des Provinous peudant que la République Romaine subsiston. V. Memoi-

Republique Romaine subsatout. F. Nemou-res de Literature etc. T. i. p. 498.

-- Bernarques sur le Fanuos de Tullia , fille de Coeron. Ibid. p. 488.

Montfisseco (P. D. Bernard) Dissertation sur le l'hare d'Alexandria , sur les autres Plus-

te l'incre d'Arkandome, sor les autres l'in-res lidas depuis, et parsoulierement sur celui de Beologne sur mer, roind depuis environ quastremigts sas . P. Métudaires de Litterature exc. T. 9 p. 296.

— Busertainto sur la plante appailée Pa-pyras, sur le papier d'Egypto, sur le pa-pier de colon, et sur coini, dent on se ser anjourd lui. Hidt. p. 502.

--- Discours our les menounents autiques. Ibid T. no. p. 126.

- Les Modes et les Umges du Siècle de
Théolose le Grand, et d'Archadius son

Théodose le Grand, et d'Archadius son fils, avec quelques reflexions sur le moyen et le bas igo. Ilidi, p. 192. (S) Menti (Vimentas) La Basvillinas, Na-poli, 1850. T. 1. 16. ° XXIX. A. (S) Monitelli (Toodoro) Prodremo della Mineralegia Verwinas. Orittegnous con 19.

Miaceologia Verwijana. Oritteggouse com 19. trobe i prise a bolner. Napida, 1825. Tramater. T. z. 8. \* XXIX. S. 40.

Il Car. Teodero Moniterelli macque im Brindisi a 5. Ottobre 17/59. Vesti f abito de Calestini, imageo l'incola agila Alestoni del suo Ordino, e fa unigniso del tribo di Abase. Fu ProSecore interio di Esca nell'Università di Napidi, e quindi propriettario. Varii inacettali letterra pla Enca nell'Università di Napoli, e quindi propriettiri. Varii incarielli lettera; la avuto dal Govorno, a'quali la soddi-sfatto con plano ed onere. La Fisica e la Storia Naturalo sono state di suo sta-dio prediletto; e varie opere interessanti la data al pubblico na questo ramo di scienza. Decorato dell'Ordror di Danimarca, e dell'Ordine di Francesco L, Segretario perpetuo della R. Accademia Segretario perpetuo della R. Accodemia delle Scienza, o possessore della più superla collenone Vulcanica del Hagno di Napoli, a cui la unano quello di Paperletta, Etta Liprit, Sardegna ed altre Isole, ed una Esocica che contiena Saggi scelti e molto rari, ascendente il tutto a 18. mila oggetti, vise tuttora ficendo sempre più onore a se stesso, e alla Na-zione, a cui appartiene. ( Da notizio ntiche )

Morin (Mr.) OEOI HATAIKOI, les Dieses Prinsques, on Patisques, P. Mémoires de Litterature etc. T. 1: p. 50, -- Des Augures. Bid. p. 389, -- Differentes Conjectures sur l'Archialus de Martial. Ibid. T. 2: p. 475.

--- De l'usage du Jeane chez les Anciens, par neport à la Religier. Ibid. 17.6, p. 56. --- Histore entisque du Gélist. Ibid. p. 405. --- Opératon Aradóniques, paroir postepuis on fait des nechaits en fraçue de ceut qui Germent. Ibid. p. 405. --- Historic cittique de la Paurecci. Ibid.

p. 587. --- De l'or es de l'argent. Hid E. 7.

p. 184.

— Question naturelle et critique, spavor peurquoi les Cygnes qui chantecent autretos si bien, chantent anjourel bui si mai.

Ibid. p. 519.

Membro dell' Accele.

id. p. 519.

Enrico Moria, Membro dell' Accademia delle Iscrisioni, nacque nel 1655. a
S. Pietro sul Dive, e mori a Caen a 16.
Luglio 1728. I Binor. Vinite. Luglio 1718. (Biogr. Unio.)

(S) Muller (Giovanni de ) Storia Universale, tradotta dal Profes. Gaerato Bathseri. Napoli, 1830. T. 8, 16. ° AXIX. A

Gio. Mullar nacque a Scioffusa a 3. Gennajo 1752. Fit Professore di Langua vennajo 1732. Fit Professore di Lingua Greca in patria; insegnò quandi Stera in Ginerra ed in Berna: In nel 1807. Professore in Tubloga, quindi in West-falia Segeratrio di Stato, e pen Direttor Generale della pubblica listuaione: morì nel 1809, ( Dalla Viia, efse precade Iopera).

Nadal (Mr P Abbé ) Histoire des Vestales.

V. Mémoires de Litterature etc. T. 5. p. 24.

--- Du June des Dames, Bomaines, Bitd. p. 297

L'Ab. Agostino Nadal, dell' Acrede-mia delle Incritioni, nacque a Postiera nel 1859, e vi mori ui 7. Agosto 1-11. ( Biogo: Univ.)

Nasca (Guarppe de ) Memoria degli Agenti della Circulazione nelle ultime estremità arteriose, e dello stato da' vasi pelle porti infammate. Sta nel T. IV. degli Atti del-

l'Accad. Giornia . V. Giornia .

Questo giornne Medico e Chirurgo di
professione nacque in Trojna verso il 1805. professione nacque in Tropia verso il 1800. Pereiro controrso fu promosso alla carac di Medico sistante nello R. Casa degli Invahdi di Napoli. Olire alla Mamoria di sopra notata negli Atti dell' Accede-miai Gisensi, della quale è Socio Cor-rispondente, è autere di varie altre o-perec, che mostraso maturità di sapere superiree alla sua giornule atti, in cui

Nause (Mr de la ) Berherelies historiques sur les differens Peuples qui s'établirent en E-pire avant la dernière guerre de Troye. P. Mémoires de Linterature etc. T. 10. p. 25y. - Remarques sur l'Histoire de Hero et de Leandre, Hed, p. 5+8.

quité et l'origine -- - Remarques sur l'ant de la Calule. Ibid. T. 15. p. 58. --- Mémoire sur les Chansons de l'eucienne

Grece. Ilud. p. 496. --- De la Loi des Lacedémoniens qui dé-fendoit l'entrée de leur Pays oux Etrangers. Ibid T. 18. p. 246.

 Des rapports que les Belles-Lettres et les Sciences out entr elles . Ilad. T. 20, p. 58.

 De l'abra qu'on fait quelquefois d'une prétendes claré de stile, en trausant les masteres de Li matieres de Litterature on de Science. Ibid.

Luigi Jouard de la Nause, membro, dell' Accedemia delle Iscrimoni, ascque

P

Pagnini (Sentis) Thessums Hebricae Linguae. Cui accessit Grammatices Libellus et optimu quibusque Grammaticu collectus. Stanno nell' Apparathu Sacer di Aria Montano. P. Montanus.

Montano. F. Hontstone.

Manc del Possispini, chevi è attamin. L. is di XXIX. P.

Manc del Possispini, chevi è attaretinine a prossa ma la la liste. Inprisente dictami Busilegame. deves
Domini 150. de ever y: Isli. Le
Domini 150. de ever si Isli.
Dendelessi. Ri is finz per ne
noi l'anchessi. Ri islina per ne
noi l'anchessi. Ri

Quenti due volumi, che soglion correre separati, e qualche volta si trovano uniti, come nel nostro esemphre, tutti e due sono poco comuni. (Brunet, Manuel etc.) Precede la Vita del l'etracos seritta da Girolamo Squarciafico: Comincia con una Epistolaria Praefutio: sieguono Epiesolarum Libri FIII. (Le Lessee de Petrarea sous orgulis la paris più cariona delle sue oppre latine : contanguos per-sione particolarità salla di la vita, non meno, che sopre i cottami, la storia len-trarità e politica del necoli desimoquar-to) Epistolare ad quoedam est illianti-ta antiquia quaest sui cottemporanai fiventi. (Data sono directio a Gorcora, una ed Latto-Seuret, un libra e E. Li-uxati, ad diverso e Epistolar ad Ca-ciolari II, diagraphroma Epalan, sur-clusa III, diagraphroma Epalan, suretolarum Libri rett. (Le Lettere di rolum IV. Imperatorem = Pealm: poenitentiales = Epietola contra Italiam ( Ouesta lettera è di un Monaco Goterciense Fracese, contro il quale il Petrarca scrisse la seguente ) Epistola contra Gallum. Epitome de illustribus viris De illustribus viris supplementum . Lombardi de Siricho Patauini Suppleentum = Rerum Senilium Libri x711 = Epistolas al diversos LTI. = De riorantia sui insius et multarum Li er. ('Quest' opera veramente filosofica fia seritta contro i discepoli di Aristotile). = De ocio Religiosorum. (Que-sto Trattato fu un tributo di condisendenta rerso i Certosini di Montrisu , di cui suo fratello aveva vestito l'abiso) multinerarium (Questo Itinerario mostra tutta l'empiezza della cognizioni dal tuna e empetata della cognizioni dal Poeta in geografia ) Propositum factum coram Rogo Ungarine. — De Vita solitaria — De remediis utrisoque For-tunae. (Queso Trattato fa diretto a con-cilere Asson E. Common diretto a lare Azzone di Correggio: l'Antore vi mostre lungamenne, che tutti i heni restri sono esduchi, a che non vi sono sli senzi rimedi) = De Contempan undi. (La lestura delle Confessioni di Santo Agostino ispirarono al Petrarea questa composizione singulere in tre Du-oghi, che agli chiamave il euo Segreto. Antore a intertiene con Sant' Agostino,

lezze: si accusa coll'ingenuith d'un Faocrolle, e Sant' Agostino lo emmonisce con un'autorità piena di dolorza-vera sapientia. (La dizione giore el letino triviale, ed informe contemporanci, è ancora da quella de suoi modelli è ebitualmenta formo sene casor duro non manca talvoka në di eleganya, në di energis; ma rioteda più speno Sant'Ago-nino, che Cicerono in Revum Memo-randarum Libri tr. Questi Fransmenti de suoi Suggi storici, persentano d'allano e fistti, che al Petracca piglia dagli Sto-rici, elcune particolarità, che appartengono ella storia contempyranes, non si trorano altrove.) = Inve rum in Medicum objurgantem Libri ex.

— Africa. (Questo Poram venes partagonato a ques dipinti o a quelle statue, produzioni dell'infanzio dell'arte, le qualt non ne sumentano la gioria, ma che non si estenimino sensa frutto, quando si voglie studierne i progressi. Esso è ne eneconto particolarizzato, nas quasi seu-pre freddo e senas colore, delle seconda puerra punica. Il posta manca principelmente d'inventione. ) = Epistolarum Libri 111. ( în questi tre libri di Lecsemer ser. I in quota tre inter di Lec-tre in versi i trevano elcune belle de-accisioni, verificate con più faciliti, che non si dorere aspettare da quel secolo di ferro.) Testamentaria (V si tro-si fine: scripsi mana proprio: padinor in dine: scripsi mana proprio: padinor in domo ecclesiae quem habito anno dni mecesan pridie nonne aprilie. Datum in capitolio; praccentibus nobis; et tam alienigenarum quam Romanorum procerum ac populi multitudine mumerosa Quinto Idas Aprilio Anno Domini Millesimo trecentesimo quadragesimo primo. ( = Bucolicum Carmen in duodecim eclopue distinctum. J Quese dodsei Egloghe sono allegorie quan sempre satinche, le qual corri-

quin sempre saturche, è quali corrispondous ad evverciment contemporanei. I giudinii sepra le verie opere di sopra notate del Petrarca sono tratti dalla Biografia Universale art. Petrarca.

.

(S) Quaranta (Bernardi) Animadversiones Noviemme in Vasculum Ealo-Grateum, anno 1781. Learn efforms. Augusti, 181, pp. 25 Typ. Jo. de Boni, T. 1, § 2 XXX. V 18.
Questo volume counteme delle automo Antere gli opuscoli seguenti:

Autore gi o piazzo a squete: Per la recuperata salua di Ferdinando L.
Re del Regno delle due Sicilie Omanose
Greca composto n'ecitata nell' Italizza Fevella. Napoli, 1819 Perceti.
- Binatzazione di un Vasa Italo Greco,
Napoli, 1820. Manfredi.
- Su la Figura e l'Iscrisione Egizia inciso
is uno Somendo Acuso. Napoli, 1820.
is uno Somendo Acuso. Napoli, 1820.

Su la Figura e l'Iscrissone Eguisa incue
in une Smernido Actuco. Napoli, 1826.
Dalla Starup Reale.

 Connette supre una Greca Iscrissone Mu-

tila troveta a Scandrégita. Napoli, 1826. Samp. Reale.

— Le Connectuta degli Anserismi Internirionedicata agli Anuchi. Napoli, 1826. Stamp. Reale.

— L. Mandarin di Situa illustrata. Na.

-- La Mitologie di Sileno illustreta. Napoli, 1828. Stamp. Reale. 568

La Favols della Stage Tehana apieget
Napoli, 1838. Stamp Reals.

- L Epicinio di Quinto Orario Flace,
lede di Drusa meno in rime Toccario,
llustrato cua Consento Faccion-Fidelegie

 La Favola di Zeire e Cleri dipinta so pra un Intonaco disotterrato in Pompe ed illustrata; Memoria letta nella Real Accadenia Escolanese di Archeologia il d 25. Luglio 1822.

Tutte queste Opere ei sono state gragiosamente douate dal fero stesso dono Austere, onde accessere il nostre dono fatte alla Ventinolliana. Egli è Professore di Archeologia e Letteratura Gerca nell' Università degli Stadi di Napoli.

Buildi (Jo.) Vita Plutarchi Cherosensis ex

ipeo, et alia utriutque lingute Scriptoribus edilecta, digestaque. Item ejudeth Jo. Rudii Asimadversicose ad insenieri Platerchi II. et LXX. E\$AAMATA sive Lepones.

pson. Suno, in fine del T. H. Al Division.

Edit Les Peres, Pia, P. Plentcher.

German Rauskt, in hette Rudder,
Bernan Rauskt, in hette Rudder,
Peres, Pia, P. Bernarder,
Peres, P. Bernarder, S. Bernarder,
Pijs, fe diasheres and släge, accedered
al ordebe Erdenco Mord in san delle
Constre di Belle Letter ed Collegio
control del Belle Letter ed Collegio
tere prolino e grin di guato; na avera
tere prolino e grin di guato; na avera
te prolino e grin di guato; na avera
di vantagio di minore, se tenta pere
andia ordinino. Se no la una pere
andia ordinino. Se no la una pere
di red la recordini qualita didinore.

## CODICI MANUSCRITTI

Agnetti e Caravelli (Niccolò dell') Libri di Disciplianza Canalli con alcuni sucrimenti consenienti a' Casalieri con regole d'imbriare. Con alcuni discorn, e accreti della stera de cavelli, mouni, qualità buone, Natura de 'cavilli, matonis, qualtat sonos, editetti chi a cui si tessano, in tre parti. Sensa dete. T. 1. 4.º XL E 15.
Cadier ton molto sanico, in carta creadinti: costa di Cr. fogli; Antagrafo. Il son Autore, della Terra di Grateri, in dice agli seno nella soccurione della Dedica nominio: Homos del accordina del la della Terra di Grateri Habitanta della della Terra di Grateri Habitanta della della Terra di Grateri Habitanta della della Circa di Balerna Cistadino.

felice Città di Palermo e Cittadino. Alessi (Giuseppe) Opuscoli. T. 2, 5.º

Il primo tono consiene: Orazio de Le-gibus Siculares-Orazio de edura, peri-otopus Juris Legunque Perito — Epi-stoda oruncuto suo distorio, la egi-toda oruncuto suo distorio, la epi-terio de la conciarum Scien-derum Corjusactione — Epistolae vice-derum Corjusactione — Epistolae vice-pactione — Epistolae vice-pactio Grandelium Berlinde von Anthon Verschaft Neumannian until en milet Anthon Anthon Anthon Verschaft Neumannian until en milet de Anthon Anthon Verschaft Neumannian until en milet des Anthon Anthon Verschaft Neumannian until Anthon Verschaft Neuma

e termino a Leone EV. XXVI Vencoro.
Il vol. 5. da Roggiero VII. Vencoro XXVII. scovo. Il vul. S. da Francisco Campa-lo Lil. Vescovo ano ed Antonio Faraone LXIX. Vescovo, il quale mori la sera de 31. Leggio 1572. Da ciò appare che l'opera dovea più oltre estendera, essendo cessato di vivere il P. Azzarelli, nel 1702. Di questa opera fa menzione fra le altre edite ad inedite di questo dotto Gesuita l'Ab. Ameo nella sua Catana Illustrata. L'Assarelli era nato in Catania il di 1. L'Anascelli era nato in Catana ii di L.
Diccastre 1655, e il Mongiare il nota:
a facundia of eraditione celebratus,
Queri tre volunt zon untagniti di sono
stati centilmente dentai del Seg. D. Raffaele Marletta e Gagliano.

Beronii ( Comeis Card. ) De male lasticuta Monarchia Situliae . T. 1. 4. o per. XL E 16.

E una copia estruta degli Aunali del Baronio T. Ix. en. 1097. In carta erdi-

Bellom Ponicem, a Leonardo Arctico in ce

Bollim Panicam, a Lonardo Arcidos in con-pendium redactum; nos anal nosta. T. 1. 4° XL E 14. In contractum con mode eleganti. In cara realiza, colle initiali colorate noso con ferga non molto eleganti. Ila frequento nosardio of maggia, eltre dello noso carature, del testo, e alva directa, edilo diferenza dell'indinatori, par che aston psi erccuti. Non a ha messon aggan per desermanne el tompo,

Lessardi Bruni; deus Arstino dalla am parra, macqua nul 156g. Fu uno del prin-cipali riatuenzori delle lettere greche e latine: lanciò gran, namero di opere; le più riimate sono le sue traduzioni del Gerero, a le suo papas estariche. I due li-bri de Belli Pausico furono stampati la

her de Bello Parisso furono sumpats la perime vello mel 1500, in fol acesa come di città; morì supportenence e Ference a 9 Merro 1544; Eliagri, Univ.) Biblis Sucra Arabase, mor augo, T. 1. 24, ° XI E 20. Ancocche questa. Colice porti un tal ticolo selli Indica mandata didi Hastre Demotret, e nel suo derro steno, da quanto pure ci venne asscurato de un Vinguissee Inglese, che avera fatto lungo aggueros nelle parii del Levante, esso è le Bablin Sacra de Turchi, cio l'Alcurato.

Bioliu Sacra de Turcha, cine l'Alecarao. Avundo valua animento dell'unitazz di questa interpretazione, abbiano pe-mena di presson fide, fatta guangere cri-gialiamenta questo Codice e main del Pre-fessore della Lengua Araba nell' Unive-nità di Polermo, Sur. Ab. Messo, il qualei ha fatto tenere la seguente nota; « Il a Codicetto la dodici pacolo, legato in a pergamena con pensetta rossa inscritte

» in earstieri enferi eccidentali, contienta nas puris del Corano, continciando. » shale Same Jon, cho è in trapesten si-» sua del Corano, e utranios all'altina » Sura extv. instalha Hamister. Con-tiona in auto p.S. Sure; ben inten-» ch'è estat tagliata, e monco la proni-» tona pagina, selli quale uranno state » le est sure, cho instanna « comi-> le set sure, che mancano a comp > le 114 del Germo. > In testa della prima pagine, ch

y in tast delli prima pagnar, che è propriamenta priscripio dei sconde vo-lume, dove comincia le soce Sc., si » legge in neco = la nome di Dio Mi-servocrideno, Missentore, Dio sia » propinio al nostro Padrone Maca propiaio el motor Paulvou Mo-nomita, a quidia in resu i sitolo della a detta Sana cel mantero di venis, che detta Sana cel mantero di venis, che a cascana Sora man alla 114. Qualcha a leggiama trasponiano di ordina in trova i responiamenta a quello, con cini di a ci. Depo l'alciama Sana in leggia me di ci. Depo l'alciama Sana in leggia me di a disconsignito quento coloratio, lotte ma Dina, per lottetti del sono ajuto, -p. del suo concerno el aggi di la sinistra n tufficienza, e prosperità, e bene ela » as Aluachil, da cui è etate comptto » il georno dodici di Giumadi-Alaval » dell'anno 1136.

ital. F. Bratico.

talogra (D. Antonio) Discorso attorno alla
Divisione del Regno di Sicilia. T. 1. fol.

J. F. 15. Queño Diveorso del Bologna, Mattro Ranonale, e Gisfriperito Palermitano, chiumato dal Mongiture nella esa Bi-bioth. Sicul. Vie oppoio declisimus, magnaquie aucciordistia, morto a 6. Matro 1653, non fin mai stampato, nal lodato Mongitore dice di averlo veduto manuscritto presso Vincento Auria , l'Autora della Sicilia Inventrice , e di altre opere. Sarà stato certamente l'Au-

tografo; il sostro non è che semplice copia. Cata di fogli 75. caria ordinaria. Braschi (Moss.) F. Monarchia della Sicilia. Bristico (Conte di ) F. Ordinassosi.

# Caccarii (S. ) Arelatensis Hemiliae. T. t. 4.

XL E Sebbene questo Codice In bella pergaeos, in busn carattere, e ben conservato, l'abbient trovato notato sotto a questo titoli pure le Omelie di S. Cesarco, in numero di pare le Omusse en S. Cesarso, in nomero en declassetta, nen occupano se mon gli ul-timi fogli 55, mentre i precedenti fogli 60. contengran una racorda di el Ser-moni di S. Agostuno, di cui S. Casarco fu discopolo. Il pruno è nosfalo, e force era taja il Codico, d'onde u rasso la copia di questi Sernioni, perchò in ogni 8. li foglio mendovi un richiamo, che indica il compiniento di un quinternnolo, indica il compinionio di un quantermono, abbamo casergato escre intero il primo, ci uon maocar perciò di foglio alcuno, ce uon maocar perciò di foglio alcuno, che arrebbe pottuto contenere il primo del Sempose. Dalla ballazza e lucideza dell'oro, che è dato in quasi tutte la littisii majurcolo d'ogni Sempose. Initial majuscue et ogus overmente, e d'ogni Omelia, e dalla perfesione de fregi coloriti, che le accompagnano, si può formar qualcha congettura, che quasto Codice na sano seritto circa la fine del

XV., o principio del XVI. secolo. Candido ( Pietro ) F. Comparazione fra Giulio Cesare etc. Capibrevium Magnum Feudorum Regai Si-

Capibereium Magnum Feuderum Regai Secilus ab anna 1165: vegue ad annam 155: T. 1. 64 XXIII. D 1.

Valla Venorum T. 1. 64 XXIII. D 2.

Valla Mazariae T. 1. 64 XXIII. D 3.

Valla Neu T. 1. 64 XXIII. D 3.

Ecclesiasticorum sine anno. T. 1. 60.

VAII. T. 1. 64 XXIII. D 3.

XXIII. D 5.

Ecclesiasticorum, sine anno. T. 1. fol XXIII. D 6. Rocco Pirro nella Prefazione della prima edizione della sua Sicilio Socrar, fa menazione di quest'ultima opera manuscritta dicendo: Ibi ( nella R. Cancelliria) cunt Capibrevia Ecclesiarum, duo scilicet libri; in quos Joannes Lu-cus Barberius Netinus Regia Auctoritate congressit quidquid ad Regium Juspatro ratus Ecclesiarum Sicularum perfavore, e il Mongitere nelle sua Bi-bloch. Sicul rapportundo all'art. La-cia Burberius questo paso del Perco ri agrango magno lobere el insigni col ria, Ma tamo il Pirro, quanto il Mongitere non parlano, che de'soli due

volumi delle Chiese Siciliane, Pass prano; giacche la scopo della di lui opera a far solamante cenno di essi lo portava; ma ci fa meraviglia, come il Moogitore non faccia parola alcuna degli Capthrevi del Foudi di Sicelia , opera dello stesso Barberio, e in cui non chies ad impinger minor

che negli Ecelesissici. Oneste uomo laboriom virtu si seco conoccere dal Re di Spagna, amico del nostro celebre Siciliano Lucio o Lum Marineo di Vazani, il quale in una sua lettera lo chiana Equitera no-

uns au lettera lo chiama Equiera no Re-bilissimum, processantissimum, on Re-gium Segretarium, foci nel 1500 (Mon-git. Biblioth. Sicul.) tula Rega. Joannes. T. 1. fol. XL F. 3. Con questo titolo abbum trovno no collegio processors. Original tato questo Codice in pergamena, Originale. Ma non aono i soli Capitoli che dal Re

male. Ma non seno i son Capnou tra Regno approvati, a sanzionati dal Re Gioranni in Seragozza li 24. Febberro 7450.; vi sono ancora altre due Colle-zioni di Capitoli del Re Alfonso, fratela lo, e predecessore di Giovanni, i primi dati in Possuoli li 8. Aprile 1451., il di cui primo capo corrispende al Cap. 408. della Raccolta de Capitoli del Regno edita in Palermo 1741. da Francesco Testa e gli altri in Napoli li 24. Febbraro 140 e gii autri ia respoit in 16,1 Febbrare 14,27-, il cui prisso cipo corrisponde al 465. della citata Raccolta, Furoso essi presentati al Viccol Lopes Ximen Durrea nal Parlamento celebrato in Palermo li 6, Miarro 14/5, e Et exinde per dictos 2 magnificos Deputacos nobis banniliare o supplicatum fucrit ut Capitale omnis bet singula praeimerta cum regis de cretationibus in pede uniuscujusque
 ipsorum appositis junta corum conten nentiam, et tenorem universitati dicti » regni nostria executoriis, non obstante n lapsu anni, attenta qued dieta Capia tula transiverunt in contracture . n non petitur executoria quad necesse » sit eam fieri, sed polius ut dieta » Capitula registrentur, et nulla so-> rum excidat memoria. . Dat in Urbe > Felici Panormi die quinto mensis Marsii » VIL Indit. Mill. CCCLXXIII. » Sisgue immediatamente sotto, a mas destra la firma originale del Vicerè Durrea, e più sotto a man sinistra si vede la fi

più sotto a man musicia et vette in urus originale del Protomotoro Girardo Agliata. Il Vicerè Lopes Ximen Durres mori in Catania a 12. Sottembre 1475. (Au-

m Catanta a 18. Seucenheu 1475. Chu-ria Hist. Chr. etc.)
Capitoli del Monta di Piett, fatti, el ordi-nati di commo consense di tutti li giut-biti SS. Gonernator, gernul huomini el Ca-tutioj di Palerno, et confirmati con l'auto-riti del enc. 80 Sg. Vicerè D. Ferrania de gonaga. T. 1. fol. XI. F. 81. Quenti Capitoli in carta ordinaria 2000-del 1567.

del 1567. Capitali della Deputazione de' Figliuoli apitali della Deputarione del Figiusti dis-pera fondasa nella Città di Paterne dal Se-D. Francrico de Castro, Vicecè e Capitata Generale del Regno di Sicilia. Senza data di anno. T. 1. 4. 9 M. E. 18. In carta crefanzia. Il Caste di Castro fu Vicecè in Sicilia dal 1616. siato al

tu vicceè in Sieilli dal 1616. sido al 160a. (Auria, Hiet Chi. Camnella (Auria, Hiet Chi. Camnella (Giuseppe) I Pregiudiri dissipati contro la coccone fattraji appo l'Icquisimon dal Vicaccone fattraji appo l'Icquisimon dal Giigentini, Venry, et altr. Eco-logi di Giigenti. Sensa data di anno; I. 2. 4 X. L. E. R.

In earts ordinaria, di dea occasta, e force del tempo, in cui Mont Ventungla era Superno l'oquistor del S. Uffario in Sicolas.

arrioto (Fra D. Coraginaso) Letace, Considerate, Amorane, e Frantiani. Sensa data di anno. T. R. P. N. I.

adente, Amorea, e Pemilari, Sema date d'anno. Th. & T. X.

Qualt tutté épo dirette a person cospicot, e pracipeche, de var posse d'alait, d'aude su argumenta, rhe questo
Cardieri Genorimano en Italiano, e
vinguara per l'Italia: est iglio del Marches d'Atripalda, come si vode da molte
lettage al melciamo dirette. Tutte i lelettage al melciamo dirette. Tutte i le-

vinguis per l'italia cet agio de succhar d'Argolish, came i sub de inolin ieure il meleirino chrette. Ture il sodiale non suttire, del jerno, le l'acce, d'ell'amo (Amerika del jerno), del mere, dell'amo (Amerika del personale estagialemno P. Idiana letter à accitta de Einspai, creditimo dall'Orogetta del giustio none, che debbe serre mille cinquierento. Il Codice non è eresanesse arrogetalo più una secrettemente la me-

seems wepler engine.

Can di Salener, VALVE

Is Store all Solida per mole respect
men on he faire measures. It y

— E as Transac de los ment Cartel,
concessors, a carrel ta maleire. ELOgraine, filosa suppossó, y dan elemmente, Cont de logó, y, due te trandel la sanira la principa, o de ecopa
vera la concessor de ecopa
vera la concessor de ecopa
vera n'elemdel de sonira la principa, de ecopa
vera n'elemdel Mosta manuel diast monorien
tes Storpe des Alfonso Rey de Araga e de Solida Circa et Olive for
"Raine aux Se quen Circa la monorien
tes Storpe des Alfonso Rey de Araga e de Solida Circa et Olive for
"Raine aux Se quen Circa la monorien
ser series vera la manuel de contra y
series estre vera la manuel de contra y
series estre vera la manuel de contra y
series de contra la contra de la contra y
series de contra la contra de la contra y
series de la contra del contra de la contra de

error devillo verso in mass dat decode concernido dificom motivo ani 1/6/2.

Regno decle e l'Anno da 1/6/2.

Los 15/6. T. 1. 6/1. XVIII. Do 1/6/2.

Laste 16/2. T. 1. 6/1. XXIII. Do 1/6/2.

Laste 16/2. T. 1. 6/2. XXIII. Do 1/6/2.

Laste 16/2

Cictronis (M. T.) Epistolarum ad Familiares Libri XVI. T. L. 6° pasg. XL F.7. In pergumens, hen conserved, ma noe assis corretto. Cosa di fogli 25; captiere chiaro, con pechisime uso di abbreviotner.

Codex Arabitos, sive Liber Sententiarium, qui utumtur Cada cum sedent in Judicia a decerentidas cumas Turcarum, scriptus clasractere Arabico, sed Idiomate Turcarum T. 1. 4. N. K. E. 1.

T. 1. 4° XI. E. 1.

E queno il Titolo, che poeta nell'indice dell'illustre Donasces questo Cedico
in bella certa bonlagina, ma dal Viggiatore Inclese, di cui ni è futta parola
ill' Art. Beblia Sacra, ci venne anicuveno emere una Sorrio de Re, del Dofori, e degli uomini più illustri de Turchi, che hannos spiquata la loro legge.

dich, che hannos spiquata la loro legge.

Mo emendoci venuta notiata, che t wani in Napoli il Primo Interprete dell'Im-hasciata Briannica presso la Corte Ottomane, abbasmo con persone sicure fisto ivi giungere questo Codice, e presentato a lui per interpretarlo, ei ce ne ha fatta e rimessa la seguento interpretazione, che originale sta attaccata in principio detto Codice: « Questo Libro è un Ma-> nuscritto in Lingua Turca, la più vol-> gare. Nulle si può dire in sun favore > Non vi si scorge il nome dell'autore > mbsi fa conno alcuno da chi, e a queepoca fu scritto . Forme una recolta di favole in N. 42. di qualle tante che sono ben conocinte in Turchia > e che servono di truttenimento del P » polo, sa per leggerle, sis per tidiros o recito, o nella società privata, o nel-» le pubbliche botteghe di Caste da pera sono, che fanno de professione di rac-> contarle calle grazie dell'eloquanta.
> Esse sono del genere delle Mille, e
> non notte, alle quali però sono molto » inferiori, tauto per le atile, che per » l'immaginazione. Questo libre infine » è pieno d'errori d'Ortografia, e sep-» pure ha il merito, tanto pregisto perso » i Turchi, della Galligrafia = Napol n 1. Maggio 1809. = Il Cav. Francesco n Chabert P. . Interpreta dell'Imbas.

3 Calcert, "A superior del manacione del Recumero persono la Porta Octobiano in Calcerto Calcerto del Calcerto Calcerto del Calcerto del Manos rico, T. r., 6 ° M. E. z. Osi, nostro call Indice ed Illusero Donastere; ma sull'americano del appropriamento del mano mento performante del mano mento del mano del calcerto del Calcerto del Calcerto del Calcerto del Calcerto del Manuello del Calcerto del Manuello del Calcerto del Manuello del Calcerto del Manuello del Calcerto del Manuel Calcerto del Ca

> legato in pelle ross, segnata dietre E

3 musile nel principio, a su fina scriito 3 in centuri Nocia, contane un Bomansa Orientale divino in notic. Comansa Orientale divino in notic. Comansa Orientale divino in notic. Comansa Orientale divino in conprondense, dalla notic ciapresso.
> a mansa della materia vincotta nere.
> a La parse positoriori dell'ultima pagias, che tennite cassar l'ultima pagias, che tennite cassar l'ultima pagias, che tennite cassar l'ultima pasunteriori nel sitro pagina, che en treva
> tennite di la pagina, che en treva
> tennite retali produito addi minima di
> Pullama pagina; cheo, sunhan ever-

> l'ultima, perchè note il noue dello > Scrivente, e il nose, e l'anno, in cui > il Codice fu scritto, e sebbene in gran > perte rosa dalla tignuola, e svanita la » scrittura, pura vi si leggo.... Ai survi n di Dio Misericordioso, Miseratore ....

p di Dio Misericordioso, Miseritore...

p quonto libeo il più miserabili de Servi

p di Dio Eccelso... Ali Bon Ibra
bini.... Dio perdani lui e tutti...

Amen nel.... del mese di Riggio del-» l'anno 990. ( Dell'Egira ) E più setto di alieno carattere. . . . e menzione di soi : » mel margine, e questo è dono di Dio.n Questo Romanzo fa tradotto in Fran-case da Antonio Galland , Professore di Lingua Araba al Collegio Reale e Mem-bro dell' Accademia delle Iscrizioni e Bel-

amaga, arasa is corigin antica glora-lescope de la corigin antica de la corigina de la corigina de la corigina (prima de la corigina de la correcta de Queria, se undeste da Fisto Candido Bonolino, F. 1. fol Sorie de sure corigina de la corigina del corigina de la corigina del corigina de la corigina del corigin » lecmo ) D. Salvadore Ventimiglia , il » quale alla distintissima sua nascita ag- quale alla distrituamia sua naccia ag-giange una somma dottrine, ed una sangolare prodanza. Il primo è scritto sua buona carta con picciolo e miazzato cerattere a due colonotte per pagica, sed ornato nelle lettere inziali di va-» gla ministure. Il secondo però è più » pregevole, essendo scritto di bel carat-> pregevete, essendo scritto de hel caret-tere in pergantan, adorno di ricolis-sinas miniature, e nel Frontigirio vi sono due Personaggi a cavallo coverti di arme biancho celle spade alle mani, sepre uno de' quali si legge Cesar, e sopra I' altro dirameder ... Il più > sopra l'altro Alexander .... Il più > antico di questi due Codici (e si è > appunto quello di Mons. Ventimiglis) ha » questa data nel fine : Mccccxxxrrrr. » a die 21. del mese di Aprile in Mi- » lano; dopo la quale vi è scritta la se » guente lettera latina: Ut notis paream
 » dignitatis tue; Princepe Illustris:
 » qua mihi nihil aut jucundius, aut y qua mihi nihil aut jucundius, aut gratus in hac vila ess potest, ecc y guado tota mente concupivaras fois-lisanes offero tas Cantai de Priserio e Capanias libras Priserio e Capanias per esta n ceps illustris, non solum opus exo-n ptatum, verum etiam ornate ele-» platum, verum etam arrace ese-ganterque traductum, digenungue » conspectu Cheritatie tus, quod per-petuam fidei et amerie in te mei » ervest monumentum, et me animo » tuo pierumque referat, at opto. Fale » Princepe previantissime, quem no-bilecum duidesime, filicuriumque » conservet qui mando imporat, un

Dignitatis tue Fidelissimus Jacobus

glin si veggono poste 13 000 вриго. Хип оскорте раз tutti i caratteri distinzivi enlicati in questo quello nesso, che ebbe Letterato per esaminario, e o La prima edizione della Tradi Q. Curzio fatta da P. Condida

guita Florentiae, apud Jacob poli, 1470. in fol. (D. B.) (S) Consocudines Clarisonae Civit tante. T. 1. fol. XXIX. Queste Consustudini corris Queste Consustudini corrispondono per-fettamente allo stampato de' Commencarii di Cosmo Nepita sopra le stesse Consue-tudini ampressi in Palermo, a Soi, presso Francesco Carrara; ma i Commentary, di cui è accompagnato il nostro Codica, non sono del Nepita; il Commentatore citando le sue coservazioni, vi appone in piedi l'Autore, da cui l'ha tratte. Dopo le Conssetudini di Catania, che occupano 197. pagine non interamente scritta dopo tre fogla in bianco, sieguono ::: Consuetudines Terras Paternionie; che cecupano qualtro pajene e messa, e ter-mina: Dat. in Territorio Terro Jemo Paternionis per nos Gabrielem de Salo Cancelarium et nostrorum Majorum Camerarium Anno Incarnis Domini secces," u. mense gório xx. die m sis ejusdem XIII. Ind. = Blancha Re

Questo Codice con altri ancora ci sono auss graziosmenta donati dal Sig. D. E-rasmo Marletta e Gaglisno, al quale si confessiamo altrondo senuti pe' vari lumi che ci ha somminist di eu noi abbissio utilinante profitato.
Conventa, Foedera, Iuduciae, et alis inter
Duces Insubrum atqua alios Principes.
T. 1. fol. XI. F. 5.

In buona carta ordinaria , costa di 258. fogli, oltre de primi tre, che contrage-no la Dedica, e l'Indice. La Dedica, dalla quale ai rileva fra le altre cose le dalla quale ai rileva fra le altre cose si data del tempo, è la seguente: e Illu-stria, et Excell. Carolo Aragonio Te-raziovae Duci Insubrima Administrato-ri, et a Philippo Hispaniarum Rege > invieto exercitus Praefeco maximo = > Hic est, amplistime Priacepa comibus > votis tuis expetitus liber induciarum > foederum et conventorum, aliarumqu > rerum, quae inter Duces Ins > atque alios principes jampridi > tatse sunt: qui quidem ( us au > tun nobis proescripsit ) quar diligentissime politissimeque est desc
 ptus; praesertim si comparetur cum o » scuria et rudibus vetusti axempi » racteribus, a multiplici variaque m > exercis: quinctiam corruptus est et > mutilus, oblitusque atramento et ma-» culis ab iia, qui alias ipsum iterum et > seepins viderant, adeo us normalise eide > septins vicerant, ados us nominius equipartes eos solum non percept, sed ne
> legi quidem peccarint. Quodque gra> vins, dificilitaque est, neque ordinem,
> neque numerum quaternionum agusseti
> situm, ut visus based diabis tentitur. Quo

 Equiden trase summisse desculans
 massen, Deam Opt. max. observe,
 atque obtestor, nt ditionem amplificet tuen, teque virum iocolumemque diu Seliciterque praentet, anosdemqua adto ministratorum hujus provinciae, spleno doris tui percupalse, observantissumbe-> que ( quas tra est beroica virtus ) its > nt prudentimine, integarrimeque esm » gubernes, distinue conserret, et tue a Januarij MDLXXXIII. - Exc. Ve-» stres = Serrus = Julianus Goselinus. » a stras "Serra um Julium Gordinas. Pert de users la Grais Organia fixte empire del Gestiols, anto a Roma artifició, e e de sin dell'est de 17, amis in Gras de 1874, e e de sin dell'est de 17, amis in Gras de 1874, e de sin dell'est de 1874, e quient de veri Corracterio di Millon, firet qual fa i falmo di Dece de Terrasore, giacoche qui mori el 1859; (N. M. E. 4).

Relativa del 1859, (N. M. E. 4).

Le del qual 52, connegnos il Gelaccio, del Finerasi T. 1, 6 M. M. E. 4.

del quali 52, connegnos il Gelaccio, 15. la treditione de 1 varie consisso de

la traduzione di varie orazioni di imi Generali Romani, e Cartaginesi atte dall'ultimo libro dalla quinta Deca T. Livio, e tre più un quarte del feglio l'Epistela a Mess. Pino de

Rossi . Il Corhaccio è diviso in LEVIII. Capi. Il Cortacció e diviso in Livill Lapi, e sotto del essantesimo ottavo, cha è l'ultimo, laggesi: Qui finisce il libro chiamato del Corbaczia fatto e compilato per Mere. Isua ne Boccacció de Florenza, scritto per mano di (V) (E) compite a di xrisi. di bre ri. Ind. 1442 (In nessa) xritt. di novem-(Gamba, notic, interno al Boc-che proced le due illustri Proce Gio. Boceasci, Penesia, Alvi-

di M. Gio. Documento copoli ; 1725. ) Comi (Giannagostine de ) Opere varie. ono Manuscristi autografi di questo nomo, donatici dal Sig. D. Em-

anule Ross.

Il primo volume, che è in foglio concon: Memorio della mia seta, riveque i anno 180a al mese di Gennacon Ganto Egistale di Cicerane col

riano Leonardi dell' Ordin dicatori (la sola nen autogr zione funebre di D. Lean =Orazione functire di D. Carl mori. "Crazione fumbre dei Catalana di Aci. Santa-Lecia na Berittura pel Capelolo delli drale di Catania. III Di Fescovo di Ciro Sermoni di di Catania presentate a 8. mano di 8. E. Sig. Marchese violo l'anno 1788, dietro le fece la promozione de P. eloquenza de Padri e della t troquetam ar Fami e disa certa tura, esposte per fermare il gusta de gooani Predicatori, ::: Hatraxion sopra la virtà Teologali, ossia sopra

a, addenda ad Elementa Geostrata, adaenta an Liementa Geo-metriae Christianii Wolfii ad Intro-ductionem Physicas. — Institutiones Philosophiae ad usum studiosas jututie adornatae . — Rifleesioni sopra arte di parlare etc.

Il quarta è una miscellane di varie materie, e di vari pessi incompiti. ... Il quinto continne Letture Familiari a di-

Diarie Relationi sommesse a S. R. M. dal Senate e Departatione Generale della Salute da Palermo in circustanza del Contegio accadute lerno in circustana del Contagio accadina nella città di Messina nel cero del Go-verno dal Sig. Principe di Palagoni Pra-tore, comicinato del S. Appila 19/3, per tatti il al. Quobre di datto anno. T. a-fol XI. G. . È il solo primo Volume; mincaci il

E il solo presso vossasse; miscacci si secondo; si Laurea di Medicina in persona di D. Andrea Dessio Catanese. Rona di D. Andrea Dessio Catanese. Rona (A. Settembre, 1963; T. F. 5, 6 XLE 11, Duciplian (L.) 5963; T. F. 6, 6 XLE 11, Duciplian (L.) 5963; T. F. 6, 6 XLE 11, de l'orge, che adornano la Majuscola mande del tennicose dell' 2004; conce annale principio dell'opera, cora dall'errografia, e dalle abbrers si poò fermar qualche conghiettura questo libro potè essere acratto gel foglio, e nella prima pagina dell'altimo si trovano alcune perci in Istino, scrute di diverso, ma più bel carattere: le intizieli però sono di mann im-peritissima con cattivi colori. Da questa

pressuana, dalla diversità del cara

e dalla differenza dell'inchiostro, si ve-de chiaro, ch'esse vi furono scriste po-steriormente al corpo dell'opera.

Elencus omnism librorum, qui reperiottur apud Illustr. Abbatem D. Vincantion Ven-tunglia 1703. T. 1. fol. XI. F 16.

Fleury (Mr. l'Abbé) Discours sur les Li-lerrez de l'Eglise Gallicane, T. 1. 8.º

XI E 10

(S) Gagliano ( Demenico ) Corso di Materna tica. T. 4 pic. R. <sup>o</sup> XXIX. Il Tome quarto contiene un Trattato

nel quale si dimostra il modo di ese-guire con il compasso, e riga tutti li Problemi Geometrici d' Euclide et di Problemi Geometres d'Euclide et di altri Pilosofi con modi più espedienti, e brevi di quelli dati da esso Euclide. Questo Manuscratto abbiamo delle forti regiori di crederle abbiamo delle forti regiori di crederle abbiamo delle forti donnot dal nestro Sig. Protomedico Di

Giacomo.

Il Gagliano nacque in S. Giovanni la
Punta li p8. Agosto 1689, e mori in
Carania nel 1770. In molta Case di fa-Calanta net 1770. In motta Case di la-miglie Nobili, e nel Monastero di questi Padri Benedattini si veggono molte Plante di Fendi, levate dal Gagliano, cho cra R. Agricuensore.

Gagliano ( Dom. Ant. ) P. Numerum Ve

Gamlano (Carlo ) Poesie. Si trovano nel T. 2. di Platana. Sono gli Autografi delle Poedi Piatania. Sono gli Autografi delle Peo-sie Siciliane, sampate in Catania, dalle stompe dell' Università de' Regi Studj. 1816, else la noi si posseggeso. P. Gam-bion nel Catalego, Questi Manuscriti ci sonoi stati donati dal Sig. D. Pietro Carbo-naro nipote dell' Autore. Gaspert Talamanca, lavora de' Re Ferdinando d' Argona. 1460. T. i. fel. XI. E. 5.

Aragona. 1400. T. 1. fol. Al. E. 5. In carta reale, in idoma Spagmoolo; costs di fegli 94. Trascrivendo qui in Italiano il priocipto dell'opera, si vedrà meglio che cosa essa sia, e di che tratti. a Nell'anno della Natività di N. S. n mile quattro reoto sessanta: Io Ga-n spere Talamaocha cavaliere, susando » per tre mesi per lo Secenissimo Prin-» espe Don Ferrando d' Arogona Re della » eipe Don Ferrando d' Aragona Re oma a gran Sicilia, ambasendere praso al a nostro S. Padre Pto Papa II. per afferi di non poes imporana del dette Re-n nella quale ambasciala pascai in Roma più di tru mori, e andando varie vidi a visitar Cardinali, come uno farsi da la companio del companio del companio del companio del companio del companio del proposito del companio del companio del proposito del companio del companio del companio del proposito del companio del companio del companio del proposito del companio del companio del companio del companio del proposito del companio del companio del companio del companio del proposito del companio del » aleoni ambascastori, che rappresentano » Re, Principi, Magnati, o Comuni, o » tra gli altri visitando un giorno il » Rev. no Sig. R. Cardinale e Vescoro di » Valenza, e Viceraneelliere Apostolico, » e faccadomit Sua Signoria pranzar da b lei quel giorno, dopo la tavola mi p avea une gran quantità di libri, p tra' quali mirando, uno ne vidi, la di » eni coperta, e quel ehe appariva a » primo aspetto, mi denotavano, che » quello, che era ivi acritto e riferitto, o qualche con esser doven molto autura:

presi il detto libro per vedere che cosa pera, e discressido, e leggendo trovas s che era una Cromea modio antica, la » quale contesm la Popolatione delle » Spagne, e fondazione di molto città di » quella, ed altre matarie, lo gesta de Re » di Navarra, e di Aragona, e de Conti » di Bercelleua, e le conquista delle Ma-» joriche, e di Sardegna, e 14 modo, P con cus persenne alla Casa di Aragone » il Regno di Sicilia; e dimandando al » detto Sig. Cordinolo d'onde overtayhto » if libro predetto, responsi, che T a-» res trovato tra libri di Papo Calisto » suo rio. E continuando to a leggara il n detto libro, trovai, ch'era acretto nel » pris bello e puro latino, che mi abbia > 10 mai wedsto. Venni perciò to o cre-> dere, che il contenuo in quel libro > cra, o neo poteva cuere se non cosa > molto antica. Facendomelo perció pre-> stare mi misi subito o copiarlo, e

> avotane per quei giorni la copia, lo
> tradossi tutto .>
Non osiamo asserire esser questo Codre Antografo, perché non abbauro nesses
tunto. se coi punto, sa cui appoggiarci per asserirlo: all' epoca , che porta in principio, 1450.
Gaspare Reggio, Bilancio della Cata di Pa-lermo dell' anno viti. Ind. 1506. T. a. fol.

Geometrio, e Problemi. T. 1. fol. XI G 7. Gents (de) Rogerij Nacarandi Comitis in sequi rendo Siciliae regioo Libri quatuor descripti ex vetustissimo Codice manuscripto as di-

Incerato, cujus eodicis plures paginas desid rantur. T. 1. fol XLF 14. In curta ordinaria; costa di fogli 47. Le iniziali majuscole d'ogni Capo sono

getiche; perta molti segoi, onde credersi abbustanza entico (S) Giacomo (Antonii de) Trias de Cortice Peruviano, Opio et Mercurio. Opas Pra-eticum Aphorastician. Catanae 1866. T. 1, 8. ° XXIII.

Sta scritto infine di proprio carattere del Donatore : Hoc Chirographum plane emendatum Antoninus de Gusco-mo filius, Pathologiae Generalis Antreeser at Regius Protomedicus Ge-neralis, Bibliothecas Ventimilianas asservandum donab at A.D. n vcccxxx.

Giorni (Cav. Giusoppe) Lettere varie. Si tro-vano nel vol. delle Lettere di Mosa. Ven-timiglia.

vano del vol delle Lettere di Mona ver-turgita. V. Gorano di P. Frierra Risameter Gorano (Vinesso di P. Frierra Risameter Control delle Persona di P. Frierra T. 16 M. N. F. 1. L'Antoquio di quest'opera, di cui la norse è nas copi in certa bastelle, più cer inivita privo il Cicate di Certa. Il di Giuvanoi, Giusipercio e, che del creatos Mosgories Editoli. Sindi è chimica in Autoria se consegue res-chimica in Autoria se consegue res-con di Certa delle di Certa delle di Certa delle di Certa Sindi di Certa di Certa di Certa di Certa di Sindi di Certa di Certa di Certa di Certa di Sindi di Certa di Certa di Certa di Certa di Sindi di Certa di Certa di Certa di Certa di Sindi di Certa di Certa di Certa di Certa di Sindi di Certa di Certa di Certa di Certa di Sindi di Certa di Ce

(S) Guiffrida (Augustiza ) Opera medica 1770. T. p. 4 ° XXIX.

(S) -- De Febribus, T. 1. 4° XXIX. (S) -- Comulta Medica, T. 1. 4° XXIX. Questi volumi copust in hel caractere del Dott. D. Angenie di Giacomo, fervorosssimo e degno discepolo di teoto maestro, ei sono suti graziosamente donati, con bella legatura dal di lui gnissimo figliusfe, Sig. Protomedico D. An-

tonino. Nall'altimo volume, olare i Con-aulta si continne dallo stesso Ausore Ragionamento interno la Peste, tenuto prila Università degli Almi Studi di Catania nell'anno 1743. e 1744. cum Alnotationibus in fine Antonis de Jaermonosomens in pre Amonta de l'a-cobie discipali Augustini Giuffrida — Dua Ceculate, la prima in teras cima In lode dell'Agresta, la seconda in prose mutolon: Il Fico Bifero.

Dell' Opena Medica , e del Rapionamento interno alla peste na abbama ora i volumi Antograft, statici grano-Samente donati dal Sig. Dott. D. Agostino Guifrida, impote dell'Autore. T. 2. 4.º

Un altro volume, else monea di fron spaio, ma che contiene un Trattuto di Fraces autografo, ci è stato parimenti do-ntto dal medaimo. T. 1. 4° XXIX. Gregorio ( Petri de ) De Concessione Feudi

Tracutus, T. t. fel. XI. G & O-esto M-muscritto ha molti cara da indurci a crederio Autografo. Fra gli altri, pauiscia: Tractatus de Successione Practi compositas per me Petrum Gru-gorum U. I. D. Siculum Messansensum, e termina: Impositus est finis huic tra-ciatui meo hadie dis r.º Februarii Z. clotta meo hodie dis r.º Pabranesa X. Ind. 452., Queste parole non si trovaso negli escaplari delle varia edutani, che si focco di questa opera, prima, in Pakrupa nel 1575., e 1598 in 501; poi in Migonan nel 1600. in 8.º, ed in Co-locia nel 1608. in 8.º f. Mongié Biblioth, Sieul. J

Guardia (Mr.) La Batallas a Blasone. T. 1. fol. XI. G. S.

J. XI. G. B. Casta di fogli nB., in carta ordinaria. L'open è divisa in tre libri seritti in l'epignolo, e i Libri sono divini in capi. Il primo capo è accido. Nel terro libra ai trovano disegnate a colore, ma anali. paramente, varie specie de Bandiera Reali e Nazionali, e var Stemmi di famiglie. Guarini Verontenia Epistoli ad Filium His-ronymusu. Siu nel vol. di Sucro Bosco

Joun. V.

Houseri Traductio. T. 1. 4.º pare. XL E 12. In pengamena solida: conta da fugli 51. La prima pagina del primo foglio è chiusa da un fregio fomato di bei fisri, e fogliami coloriti e in oco. Nel lelogramma si veggooo due puttini, che tengono nuo Scado formuto da tre lar-ghe sburre verticali in oro, le quali lasciano due spaaj intermedj in fonda oscuro, che sono occupati da otso specie di mark in rosso: sono certamente le ariai da colui, par qui fu scritto il libro. L'opera è divisa in otto fibri, e il princi-pio d'ogni libro è orosto d'un fregio dello sesso gusto, e disegno, che quello della prima pagina, ma non sono che due soli lati dei parallalogrammo, il su-periore, e il sinutro. In fine della Traduzione, else è in versi esametri latini si legroup i due seguenti versi:

Pinkerus hanc librum fecit sectatus Ho-Graveus Homerus erat, sed Pindarus iste

Sotto di questi versi si legge: Homeri

hystoria elarionnii traductio exametri

versibus Pyndari haud indocti nd institutionem filh mi parme. Assi più loso, ana di un carattere più suinuto, e di inchiostro diverso si legge: Ex Bibli theca per III. D. Don Matthasum de

Barresso fucta anno Christi 1531. Quesso Pindico è una Scrintore d'incera età, e la sua opera non è veramente nna Traduzione, ma un' Epitome dell' Ilude. Se ne fece un'edizione col titolo Bellum Trojanum da Lorenzo Abuemio in 4 " sine ulla nota nel sécolo x v. che dal Cinelli nella Biblioceca Volante si erede di essessi fatta in Firenze ne' prin-, che vi fu introdotta la stampa. Se ne fece un'altra in Perma 1 1/12 3 0 rapportate dal Maittaire, che descriven-dola vi nota i due versi da noi notate, ed in vece di sed Pindarus iste latinus, si legge: sum Pindarus ipse latinus Si nas in Baxiles 8.º 1541. con Darcte Frigio; e con Ossero dello Spondano. Basies fol 1585, e si è conservato nella seconda educione dello Sociolano in Bosilea stesso 1606. fol., else da noi si possede, ed avendo confrontsio il nevonscritto collo stampato, vi abbiamo trovato delle varietà. Ci lu surpreso però, come delle vareta. Li mi sieperso pero, come quivi Episone venga attribuita a Pin-daro Tebano, giacchie tauto nel Fronti-apizio di tinta l'Opera, quanto in prin-cipio dell'Epitone Universas Biados Honori, che si trosa e pag. 425 si dice Pindaro Thebano Auctore. Ma se Pindaro Tehano foue stato l' Autor dell' Epitome, la quale avrebbe dovoto essero in Greco, crinto alcuno conveniva poi farsi del Traduttore latino. E manifesto ore adunque il confondere il Pandaro Greco col Latino: Graceus Homerus, erat, sed Pindarus inte Latinus.

(5) Lapis Vitse Philosophorum. T. 1, 8, 9 XXIX.

Codice di data affatto non recente: la lingua ci sombra germanica, e perciò illocibile. Dorette al suo tempo cuer codice atministrato, perche ali uomini come arantissigo, perche gli toman allora crederano più al Lupis Philorophorum, che alla Filosofia: i figli di Alla in fatti del ero per le leve stampe nel 15/8; Jani Lozinii Margorita pratione, Ca fe danto dal Sig. B. Resaria Sculeti-Boncoccii.

(5) Letters Autocrafe d'alconi Uomini illutri nella Storia Naturale dirette

D. Gincppe Giotti . T. 1. 4° XXIX Sono cento octanture lettera originali che ci sono state donne dal Sig. Cas D. Benedesto Girem, fratello del nostro celebra Naturalista; e sono de Sig. Amoretti Carlo, Arduino Giovanni, Battele Gio. Errigo, Bargia Gamillo, Bargia Cardinal, Boardonniye, Bazza Vincea-no, Garelli, Cavedini Filippo, Cheva-lier, Delfico Melchiorev, Dolomien, Ecd-Bargia manuschell, Flangini Lad., Fortis Alane, Gargella Tomasso, Gorene Can Gu-seppe, Giovene-Mudershach Gialis, Hamelton Waliam, Hesselser, Bans, Humhaldt, Labrador, Landslina Saverio, Mascagni, Minervini Cir. Saverso, D' Ouer Falerigo, Petry J., Petrins Gussineenzo, Prolo Ferdinaple del, Sade, Spollouzan Lazzaro, Springler, Theise, Trebra, make se aggresse one 144

lettera responsiva del Principa Euger di Savuja, colla firma originale, al Sig. D. Domenico di Stefano, colla data di Virnna 8. Gennaro 1749, donataca dal Sig-D. Domenico Marletta, unitamente ad nn Diploma di Leurea di Medicina in persona di D. Andrea Dunio, Catanese, spedito io Rema a 8. Settembre 1681. dal Collegio Protomedicale dell' Archiospedalo dello Spirito Sauto, in bella Carta reces con figure e fregi in oro, e ben

(S) Lulli (Raymundi ) Ara Brevis. T. 1. 14. O Xl. E 28. Nosi ha data, ma non è certamente codine moderno, e ci pare di poter as-serure di appartenere ai xv. secolo. Done del Stg. Protomedico Di Giacomo.

## M

Monarchia ( della ) di Sicilia, e suo Tribu-nale abolto da Papa Clemente XI. quat-tro succere ponderazioni fatto in senso di vertà, et espeste alla considerazione di tutti, colle quali aoche si mutuzzano l'assertive del libro introlato Défense de la Monardel likeo intiodato Diffense de la Monar-chie de Stele contre les entreprises de la Cose de Rouse. Opera di Monsignes Gn. Battisa Berochi Arcivescore di Nuisi, cell'agguanta della quinta ponderazione del Dott. Govenna Bascharbe circa il ristabil-metto dell'isosso Trabumbi fatto da Papa Escuedato XIII. T. 1. 5d. XI. G. 2. In fine dell'opera si trova la seguente Nota » Nel Travanzania di More. Il lime

Nota: a Nel Testamento di Mons. Ill.mo » e Rov. ... Gio. Battista Braschi, Arci-» vescoro di Nesibi, chiano consegnato
» pell'atti di Not. Capetulino Stari di
» Roma sotto li 17. Novembre 1736., e
» statue la di lui morte aperto per li » medesimi atti a 24. del medesimo Nov., > vi è il seguente capitolo: Bibliothe-> meum librum manuscriptum, eui ti-> tulus est Della Monsechus di Sicilia e » suo Tributale = Fortarnis namque » S. Sedi Apostolicae utilis erit ad » toendam Ecclesiasticam Jurisdictio-

n Il sudetto Libro è stato consegnato n in detta Biblisteca Vaticana in Gen-» naro 1758., e forse per li medesimi » Atti di Not. Capitulino Stazi. Il volume è in carta ordinaria; costa di fogli 748. ed ha in fine l'Albero Ge-nealogico de' Re di Sicilia.

n nem, et Libertatem.

Numerum Veterum Graecorum et Ron rum Collectiones, Qui ab Illne et Bene-merentissimo Episcopo Salvatore Ventimi-glia anno 1-8; in Accevum donati foere; posters Regus succoritate in Comelius a R. Cu-stode L. U. Perito Dominico Antonio Gagliano ampo 1 rubi, disposti savenimettar ad Studiorum Universitatis commodinis et Utilitatem: ad clariorem rei explana seconit Index in forman EY NO FIOE, et Index in Classes distributus, MICCCYIL T. 1.

Custa da pagine seritte and. depositato in questa Edificacia dal dili-gorissimo R. Custode Sig. Gagliana il giorno 9, di Novembre 1829.

Miscellanea, T. 1, 4 ° XI. E 10. Gli Opuscoli contenuti in questo lume di carta reale, e che custa di fo-

gli 501. sono i seguenti: 1. Epistolae familiares Phalaridis

Sono procedute da un Proemio di Francesco Arctino celebre Professore di Giurisprudenza nel scoslo xv. a Siena, Pisa, e Ferrara, diretto al Principe Mal-testa

2. Epistoke Bruti per Ranutiom in Istinum traductae, ad SS. Dom. Nostrum Nicolaum Papani Quintum. Questi due oposcoli sono in carattere semigenco, e scritti con frequente uso di abbreviature, solita a praticarsi nel XV. a XVI. secolo. Non si dubita più fra Dot-

ti, che le lettere di l'alaride e di Brutu non sieno opere supposte.

3. Acucae viri clarissima Dialogus, qui Theo phrastus inscribitur

In carattere più minuto, più formato, e con minore uso di abbreviature. 4. Oratio Pri Papse Secundi habita in Con-

чении Манивано впио 1 260. 5. Oratio Gallicorum in Couventu Mantuano Papas Pio Secundo.

6. Oratio Pii II. Responsiva Gallicis.

7. Oratio Oratoria Ducis Sassoniae in dicto

Conventu. 8. Responsio Papse. 9. Oratiu facta in dicto Conventu pro Rege

Hungariae. Orano Andreae de S. Cruce advocati in dieto Conventu pro Casaniro Rega Polociae contra Milites Ordinia Beatat

Marise Theotopicorum.

11. Littera missa propter Turcas Papas Pü,
12. Oratio Episcopi Tostellant in funere
Papoe Pii peo fattura electione in Collegio Cardinalina

Gardinitium.

Questa craziene ports in fine la data:

Rome rio K. Stytembrie millerime
guadringenistemo exequences quarto.

Questo volume, in cui gli opuscoli
tutti una epoca al-bastanza rimota, e
che costa di fogli Nou, apperteneva al
celebre Vincenzo Aura, del quale si
passeggeno da no virte Opere. P. il suo er. Auria.

nazioni e Lettere di D. Giovanni Alfon Bishal Conta di Bristico, Presidente e Caun Generale pel Reguo di Sicilia. T. a. Lot. XI G 3.

J. XI. G. 3.

In carea haustrals come of the density of the control of the density of the control of the contro

(S) Paternò-Castello (Giacinto) Opuscoli. T. 1. fol. XXIX. Questi Opusculi seno: t. Orazione Acca-dennea in lode di S. Gaetano Tiene.

II. Orazione Funebre in Morto di Mous. Rubbi Vescovo di Catama, che fia azon-pata in Catama pel Bisagoi 1720. = 11. Orazione in Iode di Carlo III., vi-corregado il di lai giorno navaltito, me IV. Lestera sotto il ucone del Marcheso Metredoro Montebelli al Sig. D. Virguio Cantral Lettera o Narolitato, cell limado Coutini Letterato Napolitano, nella quale si scardassa bene la lana ad un l'idre Maesero, di quale, malgrado il poco buon viso, che avea vedato fuer alla recita del suo pantgirico della nustra glorium Couin Sout Agua, aveva volato remalarne il pubblico colla stampa, che ne aven Geta essonire, .... v. Lettera Confertatoria di un figlio osifiato alla san marte. E un'i-mitazione non infelice della Pistola Con-fortatoria del Boccaccio a M. Pino de'Rosst; per quanto i grandi esemplari pas-sono esere imitati = vt. Del Gianario, e dell' Antitestro di Catania. Par che rsci manuscritti abbin avuto sott'occiso, ed abbia pos maggiormenta estesi D. Giacinto Patarno Burnajuto nella sea opera intaolata: Del Gianasio ed Aufiteatro di Catania Trascorsiva Dissamina, stanpata In Palerno 1770, nella Stampersa di Angelo Filicella, e che da noi si possede. Di questa opera MSS del sostro Antore ne fa parela, e multa lodi gliene di lo sesso Paternio Buonajuto pella sua Ocasione funchre, che ne re-citò nell'Accadensia da Gioviala, e che fis stampats in Catania trel 1715. Palejo. Dal confronto pri, che alticamo fatto del Manuscritto del *Paterno-Castello* collo Stampsto del Paterno-Buonajuto, abam tirato argumento di poter non più

Questi Manuscritti Autografici ei sono stati ugualmente donati dal cannato Illuster Sig. Duca di Carcaei.

(S) Patern's-Castello ( Mario ) Duca di Carcaei Poesie. T. 1. 4. 2. XXIX.

(S) Paterni-Castello ( Naosio ) Birone di Re-

deserra, Discorsi, e Porsie diverse. T. a.

dulutarno

NXIX
Il prims toms contiene Discorso in-turno alla Diffizilià e Belletza del Sonetto e Discorso per gli Sponsati di Ferdinando III. Re delle due Sici-lio, e Discorso per il Brato France-co Caracciolo, e Discorso nell'Apertura del Musco Biscari ::: Cicalata nell' Alunanza E'nea Carnevalesca dell' anno 1:65. = Poesia Liriche == Pornie Bernesche Italiane e Siciliane Nel tomo seconto sono: Discorso Conversations di buoni so ad ana Amici. = Relazione delli Pestivi Spettacoli in occasione degli Sponsali delle RR. MM. di Perdinando Borbone Re delle due Sicilie e Maria Carolina Arziduchessa d'Austria, apprestati Arcidochessa d'Austria, apprestati in Catania in quest'anno 1768. m Poesie varie - Discorso Aceademico Mo-rale per la Passione di Nostro Signore Gesti Cristo.

Quevii due volumi autografi ei sono ni affettuonamente donni dal Sig. D. Niccola Auzalone, nipote dell' Autore Il Recalcaccia nelle sue produzioni poetiche ha in sufficiente grado, eleganza e robustezza di stile, facilità sella versegguatura, aublimită ne concetti, verita nelle imasgrai, ed escrgia selle espressioni. La sua prosa è andante, e non seura grasio, ma preca del difetto di

quell'apoea, la prolissità. Se fu rimpro-verato a Voltaire che non sapera l'ortografia, per lo che un bello spirito disse grant, per so cue un muso apuso un deb-tanto progrio par l'ortografia, non deb-bono atmuru di gran conto i vari errori ortografici, che a incontrano di quando in quando in questi manuscritti originali. Phalaridas Epotoiae. Stanno nel vol. Oper-

ssula Miscellanea (S) Pistorio (Girolamo) Opascoli Autografi. T. 1. fol XXIX.

Sono: Letters al Principe di Torre-muzia, in cui si assegni la poù preba-lule congetturale ragione de non pochi monumenti di Egitto esistenti in Catanu = Si triva inserita nel T. xr. de-gli Opuscoli di Autori Siciliani . = Menserie di S. Cominto , o Cominto Martire Catanese . == Relazione del prodigioso avvenimento in Catania accaduto nel Mar-20 del 1774, per intercessione della Vargine e Protomartire Concittadina S. Aga-ta. ..... Descrirous di Catania distribuita dodici paragrafi. §. 1. Catania la priscipali Cità dal Regno di Catagia una della principali eilia. 2. Sito, Etimologia, el cocellenti qualità delle Contrade di Catania. 5. Stato di Guana dopo il terremoto del 1693. 4. Si rianda la prima fondazione di Catania , lo numero de vetusti Seristori, che la ricordanumero de vetusi Sevintori, che la ricorda-no, e gli uomin illustri, chi abbe ne Greci tempi. 5. Condizione di Catatis in tampo della Romana Repubblica, info suto i Gauri. 6. Pubblici chifici dell'antica Catatis ne traspi Greci e Romani possi trascorsivamani in veltuti. 7. 51 ri-pronde la strana inavveluta condetta 31 m. Vivintorio Oltramonio. prende la strans inavveluta condetta di na Viaggiatore Oltremontano nel non avere bene contrato gli edifizi sarrifi avere bene contrato gli ediliti surefle-ruti. R. Stato di Catania sotto la Divi-sion dell'Imperio. 9. Catania sotto i Sa-racenia. 10. Sotto i Normannii, ed india sotto gli Strei: 11. Sotto gli Aragonosi, Cattigliam, Asteriaci, ed ultimamanta sotto il fielice governo dia Stotola. 12. Si riandano le Memorie di alcani uominia illimiti di Cunia. che liviriono nella. illustri di Catania, che fiorirono ne'ac-coli trascorsi = Note da locarsi in più

da' Nomeri dal 6. 6. Questi Opuscoli autografi di sono stati granosmogte donati dal Sig. D. Geusep-

« Zappala Gemelli . pe Zappais Genetii.

(5) Platania (Raimon lo ) Opuscoli in verse e in pross, Latini od Italiani. T. 2. 4. ° XXIV.

Il primo tomo contiene: Sonetti, le Longatazioni di Gerenia tradute, Pa-rafrasi de Salmi Pentenziali (L'Originale Autografo si trova nel vol. tecestente di Pistorio ) Pandrasi delle Dalogo; Dao Offerte in occasione di Svalle, Dalogo; Dao Offerte in occasione di dua Arcademie di Belle Lettere tenuce digli Allieri del Vescovil Seminario, ano Di-Allievi del Venoval Seminario, anni Di-scepoli, nella Chiesa Cattedrale; Estova-poralio in vensi esametri latini; Elogos latine in lobe di S. Aguta; Oratio de Courado Maria Docisto Exiscopo Ca-tamenai; Pentalogo, ossia Trattenimento sulla Pelicità Umana. Il secondo 100 lane contrene un Frammonto di un Poems Epico in dedict libri intitolato recent Epico in assitet mor introductor Territarise, ridato in quattro libri; Sei Compaedi delle Istone d'Italia, della Spagna, della Francia, della Germania, della Stecia, del Tarco. Non sarà dicare a' Leggitori, se per dace un saggio del poetare di questo I-

stitutore filosofo della giorentia Catanese, truscrivismo qui alcuni versi, che sono in fine del Libro II. ne quali si prusenta il quadro di un campo di hattaglia dopo

un fatto di arme Per campos nuno ire licet, licet horrida Martis

Exilia, et plenas humano sanguine fos-Plena cadaveribue media omnia, trunca videre Plurima tela, ensee fractoe, cristasque

crusulas, El guleas, et ecuta sirum disjecta per herbus.

Hio equites et equi pariter moriuntur: eauden

Sortem vilie habent, et strenuus: hie dominorum Mixta ducum et plobis densantur funera: nullus

Victorem victis ardo discriminat: illum tra evquit, dolor hunc exasperat: ille

Hic terrar versue morientia lumina clau-Omnia luctus habet teterrimus, et pavor horrens

Proverbj di Salomone, T. 1. 4.º XI. F 8. Tradotti in antiro idioma francese, in carattere assa avvicinantesi al gotico, o difficile a leggera. Tuste lo iniziali sopo colorite in rose mutto; il codice è in carta bombocina, con qualque guasto di tigouola; costa de fogli 8;

Raimondo Montaner, La Presa del Reggo di Valcuna da Mori. T. 1. fol. XI. F. 4. In pergamena, bingua spagnuola, rattere seroigotico, moko uso di abbre-riature. Le miziali de capi fregiate con luoghe strince in azzuru e porpori-no, ma non bello e lucido. Ha in line la data An. Dai 1307. Sotto di questa data cominciano altri opuscoli in versi, che occupano sette fegli non unmeratt, laddore i fegli del Corpo dell'Opera banco i numeri romani in una sola pagina, e arrivano uno a excix. Il carattere di questi opuscoli di metri diversi e più piecolo, e d'inchiostra diverso; e piu pecolo, e d'inchiostro diverso; precede una picciola perfaciono, in cui si trova la data 1309. In principio dell'O-pera si trova l'Isdice de Capi, che ec-

cupa sette fegli son numerati. Begola degli Ospitalieri , e della Milizia di S. Giovanni Barrista Gerosolimitano: Statuti approvanti e confermati nel Capitolo Ganee tenuto in Malta il giorno xxttt. Lu-

glio 1584 T. 1. fol. XI. F 10. In carta ordinaria; costa di fogli 145. La data del lisogo e dell' suno si trota

in fine degli Statuti Relazione dell'Introito ed esito del Monto obzione dell'Introtto ed esso dei bronno della Pietà, sua eredità, legati, Casa di Figlio di S. Lucia, Monastero di Stalditos, Spezieria di esso Monte, rd altri, cavati dalli fibri di detto Monte. T. J. 6d. XL F. 9. In Carta basarda; costa di fogli 81.

Repertorium legalo: T. 1. fol. X. G 6.

Ricciari (Jounnas) Tractitus de Censilus, T. 1.
fol. XXIX.

Manuscritto Antografo, donneci dal

Sig. D. Rosario Scuderi-Bonaccoria, onde accrescere il nostro dono fatto alla Ventupibana. Questo Trattato fu tanto bene

arcolto, che il Mongitore nella sua Bi-blioth. Sicul. T. 2. p. 24. dell' Appen-dix repportandolo scrive: Etsi open all-hue incitium, in mullio Iurascongaltorum Bibliothecis Punormi asservatur: eoque etiam vivente allegabatur, et nane passios adducitur. Fu poi per la prima volta stampato da Francesco Valensa vota sampaso da Francesco va-lensa in Palerino nel 1742., come si li dall'Ali. Amico Catana Illustr. T. 1V. 216.

Questo nostro celchre Giarreconsul naoque nel 1814. Fa Professore di Ca-noni in questa R Università. Quindi in Palermo fu per quattro volte Gitchen Palerno fu per quatro volte Girdace drila Gran Cotte, o poi Avvocato Fucale del R. Patrimenio: mori in quella Cadel R. Patrimonio: mori in quella Ca-puale nel 1682. (Amico ibid.) ius, sive Pauerums liberata Drama

distributionem praemiorum in aula Colle-gu Panormitani kabusun T. I. 4. ° XI E. 4. n ranorentant tabunen. T. 1. 4. ° XI. E.u.

Il Deamun è in versi gianuniei. I principals personaggi sono la Sarilia, S. Michels Arcangrio, Ruggiero; aluri ventuu
personaggi fortunto il resto degli Interlocutori di questo non haccopersonnelle service de la composition de questo non lango perso dram-metro in tre Atti. Il codice è in carta ordinaria, costa di fogli 48.

Sacro Bosco ( Joannis de) Spera Mundr, et varia opuscula, una cum Grammanica Gre-ca, ex Bibliotheca per III. D. D. Mat-thareum de Barresio Lotta anno Xisti 1551. T. 1, 8, ° XI. E. 15.

1. 8.º XI. E. 13.

In pergamena, in hel carattere rotondo, con porhe abdecriature, e pochi
fregi. Gh opuscoli sono: un pezzo delF Epistola di Orazio a' Pisoni, e comunculti ana divana e pu mura eix: nunc satis est dixisse ego poemata pungo sino alla fine , ed uns Lettera in latino di Guarino Veronese, discrpolo di Emmanude Grisolora, e che fu nno de prisu, che ristabilicono le Bel-le Lettere in Italia pel XV. secolo. ( V. Bayle ) La leurea è diretta a mo figlio Geronimo, e nel margine vicino alla inimajuscula si legge: ziale majuscula si legge: Typie adhue non data, ed è carattere del lanoso Antonino Amico, a cui questo Codice ap-parteneva, il quale dal Mongitore (T. r., p. 42. Biblioth. Sic.) è clussiano Fir eximine eruditionie, e fu onormo da Filippo IV. Re di Spagua col tisolo di Storografo Regio, giacche dello stesso carattere si leggo in fino della Grammatica Greca, e dopo la data dell'auno: Est D. Antonini de Amico Regni Si-Let D. Antonini de Amico negat ne cilius Regij Historiographi. La Spora Mundi ocrupa 58. fogli; il pezzo della Poetica di Orazio un foglio e mezzo; la letters del Guarino otto fogli, e messo; la Grammotica Greca fogli 27.

Abbiam credoto poi fare cosa non in-grata agli attatori delle huone lettere romulgando la Lettera del Guarino al figlio Girolano e si trora in fine del Catalogo. Il Mafei nella sua Ferona 'Il-Instruta rammenta due lettere del suo Instruta rammenta due priore Concittadino, la priora che è un Istru-zione al figlio, ed ei l'ha rapporata coste mentorata nella Biblioteca Tauna; ciò ugnilica, ch'egli non l'avera avuta cos (gunna, cu egu nois sucra assua sont occino; ed no altra, dilla quale si raccoglie, che il di lutigho fit a sersigi del lie di Napoli; e questa è la nostra. Sospettismo frattanto, che queste due

lettere secondo il Malki, non siene che una solo, giocchi questa ultuna lettera zon è che un' Istrusione, che il padre di al figlio, della maniera colla quale dee condursi in una Corse Reale, mondo tutto anovo per un giovane, che selut ex umbra in lacem, et e ludo in pa-lacetram descendit, sono di lui parole. Questo nostro sospetto l'abbassi vato confermato da quel, che ne dice il dottissimo Turaboschi T. vs. P. 11. p. 26<sub>3</sub>. (S) Sardo ( Gio. ) Della natura dall' Eloquenza

in generale, e deffi T. 1. 4 ° XXIX. e della Poesia in particolare. Questo volume continue altre produ-

zioni dello stesso Autore, di varso argo-

(S) --- Elogio Funchee di Maria Carolina di Borbone, Regina delle due Sicilia, re-eitata a nome del Comme nella Cattedrale di Catania ai a. Dioembre 1815, T. 1. 4. 9

Si trovano in questo volume altri E-logi Funchri d'illustri personaggi, e sermoni diversi meri e prafani. (S) --- Elogio Funchee di Francesco L di Borbone Ro del Regoo delle due Sicilie,

stato nelle solenna esceptia celebrate nella Collegiate Chiesa di Catanta il di 25 Gen-naro 1831. T. 1. 4.º XXIX. Contiene sacora una Miscellacea di

Sciglio ( Aurelio ) V. Aurelio. Secunda Secundae S. Thomas Aquinatis. T. 1.

În pergamena: coata di fugli 139., fregs neile letters initiali a colore, d'un question e qi mu, esconsione non sassi esatu, ma l'oro vi è lucidissimo. È nomerato in una sola parte superioce del foglio nel centro della pagna cun cifco romane colorate a vicenda in azzurro e in rosso. Il numero quattro è especie costantemente con quattro I, e non con tina 1. avanti V., come antichissimamente tutarzai, e come pot si custouni dopo il 1260. Da questa perticolarità, e da altre ctresstanze ancura prò formera qualche congettura, che questo Godice, ben conservato, abbia potuto essere scritto nella prima metà del secolo XIII. onza Regie sopra la Visite Generale di

Monagnor Geogorio Bravo. 1890. T. 1. fol. XI. F 1. In Certa Ordinaria, Idioma Spagnunio;

fel. 35. imo ( Girolamo ) Marchese di Giarretana;

ettimo ( Girolamo ) Marchase di Giarettans; Diacceso della Sormania del Ru di Sec-lia. 1715 T. 1. fol. XI. F. 6. In Carta Ordinana: costa di fogli 416. E questa una Copia dello Serstin, che quatto illustre Letterato Palermiano com-pose d'ordine del Re Vittoria Amedio contro le petiese della Gora di Homa; il quala untamente a quello di Gin. Battitte Garuso farono mandati in Parti; all' Alb. De-jone de la Monarchie de Sicile ). Quanto Scritto i trore stempono ul T. 1.5. degli Opsienbi di Ant. Sicil. F. Opsien. Il Settino, cha meri di simi 80. nel 1753., viene chiunato dall' Inglese Homari Opsiena et over controbilità vie. contro le pretese della Corte di Roma, 1753., viene chiamato dall'Ingione Ho-brant Optimus et sere concraditi vi, e loda la di lai anumana eruditionem pradentiamque (\*\* Memor, alla San-Fredt, di Siril, T. t. p. t. p. 83.), e di Masinese Giacomo Longo lo creatterius cel titolo di nontri devi liberarum pa-

tre, qui tanguinis splendori ingem eruditionis patrimonium addidit. ( Sciemilitionis patrimonium actidit. ( Sci-ni , Prop. T. r p. 57. ) Sumenes et Sanderal ( ft. Pedro ) Delle For-uficazions . T. 1. 5d. XI. G. 5.

In idaona Spagnuolo, con molte figure (S) Somma do Privilegoj della Fedelasana

Clarissiana Gitth di Catania. T. 1. fol. XXIV. Il primo sunto de privilegi è del Re Lodovico, dell'anno 1555, 14 Marso, con cui si ordina, che i Catanggi mon possono esser convenuti in altro tribu-nale, che nel proprav, e i dae ultimi sono del Re Filippo, il pitmo de' 7. O:-tolee 1578., con cui si ordina, che nou sia intesa la città di Messina intorno al privilegio, che senza fundamento allega di poter dottorare, e il scood del 1591, col quile u pracrire, che nimo posea in questo ficzno eserci-tare oficio, che non abbi studiato cinque anni, e sia graduato in Catania, e iatorno a questo nullo modo si dis-

Sieguono i Sunti di alcune Lettere Vicorego, che riguardano disposizioni generali, e particolari, perpetae e tempo-rarie. Sta in fine il Catalogo degli Uf-ficiali della Claris. Città di Catania dalf anno 6. Ind. 1412 sino al pre-sente giorno (16-5.) e sia scritto in fioc: Ultimi giornati da buscolo.

Da questo Catalogo ai scorge, fungle nobil servo mancre in Cronu.

(S) Sursos (Francesco ) Opurcoli T. 1. 4°

Questi Opuscoli seno: Elogio di D. Anna Mosso, Prancipena di Biscari. ==

ma Morso, Principessa di Biscari. := Elogio di Monsignor Ventiniglia da E-logio del Son D. Raimoodo Plannia. ::: Orazione functice del P. Alfinso del Cuo di Geni Provinciale Carmelitago, = 0pasione fonctire di Suor Miria Giovanna Lombardo. == Orzaione functire del Pro-Lombardo, so Orizzona funtire aci rec-tomelico D. Francesco Scuden. se Pa-arquico di S. Tomonato d'Aquino. se Docorso secondo letto nell' Accadamia degli Amici: Che cosa debba pessare dell' esistenza, e della natura de' Cichipi, Lestrigoni, Giganti, gente an-teriore a' Siconi, ed alun Surmoni di vario argenzanto.

(S) --- Macelianes di opraci in verso. T. 1. 4° XVIX. rescoli in prosa e Questi gostri Opusculi non inno altro menso per avere un posto in queste Bi-Idioteca, se non quello di esere produ-zioni di un usono, che la sofierto fatiche, dispendi, e cerpacusei per far ri-levare coe un Catelogo Ragionato la scelue la rarità della maggior parte de volu-

mi, che la compongueo.

Theodori Garae Opuscula . T. 2. 4 ° XI. E 19. Non sono Opusculi di Gaza , come l'ab-biamo trovato poteto pril' Indice antico, ma è la Traducione in Greco fetta dal Gaza del Trattoto di Coccone Cato Major, era de Senectate. Il Colice è ta carta realism, e costa di fegli 6o.

Ventimiglia (Mons. Salvadore ) Lettere a di-

Vindacise Siculae Nobelitatis, T. v. fel XI.E po Questo Codace in carta ordinaria di foXI F. 6
In bella pergumena ben önnerritö, con mingine spannos, in carattere chiaro e ben formato, con non frequente mo di abbreviature. Dalla luxidezza dell'oro, dalla perfessione del diagne, delle figure, e degli altri pregi i pos conglittuture, che quosu facion abbla postos oscera sentra nel principio del XXI. xxxxii. Si con la luxideza del principio del XXI. xxxiii. Si con la biario. Xxiii princa pegin del principio 
The Listor was Principologous III can usem mei yaici daudois.

II Gutcurchin and Lik z. della san Storia d'Hala avota l'amo 1455. Et Soria d'Hala avota l'amo 1455. Et soria d'Hala avota l'amo 1455. Et soria o guardia della Roca d'Ischa da Ferdinando d'Aragon, allocch'o cuyano il Regno a la Capsala stessa di Napoli de Carlo VIII, de Francia, ci in rittro in Sicilia. Se mai il nostro Codice possuscarre appartentas a questo l'ico, questa circostanza farebbe anticipare di un poso l'aposa, in cui sibala pototo essere

mental and queed speen per de verglaidictiere, che acces e Vivi di Diognalactiere, par son le vant in procide
Lorenza, par son le sons in procide
Lorenza, par son le sons in procide
lactiere, che quee sen sit De visit et d'une
que de unique autoriben in diversit
de la sunique autoriben in diversit
de la sunique autoriben in diversit
de la speen proposa propor la mone
comun responsa notabilite, et dicta ecomun responsa notabilite, et dicta ecomun responsa notabilite, et dicta eportation consolitore et elevant in
formationen conferre scalebant. Vi
de Larris, che non contant i nal inmonadori Latini. Per determinant l'un
on cui toni promogni farmon, fe un
che secondi Larris appellator, fuit enprincepe servi, secondi il susse altane
fatte dicta Regis juda responder.

sementation produces American clarific Exceptive regis jude tempore Se. Dopo le Vise, si trovano infine alcuni pricoli Trattuni di morala sessi in forma di dialego, in cui gli interlocutori sono il Senso, e la Regione. Il primo dialogo è de morte. Unimicati Sensor mologo è de morte. Unimicati Sensor in uti estirma. Sensora morieristi Risto gontium mos est quod acceperis rediere. de egretatione = de maliloquia, = de delore = de paspertate etc.

(S) Zuccarello (Vincentii) Physica Generalui ar Methiphysices Elementa. — Elementa Chromologue. T. 1. 4.º XXIX. Questo Professore di Fisica Generale nel

Queue Professore di Fisica Generale nel nostro Vescordi Seminario, e poi Professore di Astronomia in quana B. Univernità, e Canonico Secondario della Chica Cattedrale, mori improvisamente a 2. Luglio del 1702.

(S) Zincertle (Guntalou) La Ceintele, Penii in quette Cint. T. 1. 49 XXIX.
Questo Bewan In., e dovers avete il deletto, che in emperore alla Françisa deletto, che in emperore alla Françisa (etc., che in penii in penii penii con che in penii penii penii che il lafetti i penii deletto, che in penii pe

Accademico sopra Caronda. --- Carmous Latina, et Italica. T. 1. 4.º

ANX to a lossis, of totals, 1, 5, 5.

A to blinks of Zeweelle sensors to the control of the cont

De Pecchi, di quento Canonico Secondario dalla Cattorche di Cattoria, viceverano la maggior parte del leco mercio dalle lablue dell'autore, chi le recinus e le animara col geno della sua persona, ch'era viramenta graziosa, d'un dissgna tendenso al relicció: esse has perrenta della conserva della sua conservano para conservano para sangre il fore merito reale. Egli cer suso in Catanas, e vi mori, a St., Martos a 83a.

N. B. A. p. 552. col. 1. lin. 13. in vece di tre Gran Duchi Leopoldo, e i due Perdinandi leggi: di Ferdinando, e Leopoldo III.; a p. 50. col. 2. l. prault. Antonini leggi Antonini; a p. 567. col. 2. lin. 65. Rafforde leggi Giuseppe.

Tardem uns accepi listeras, fili dilecte Hierosyme: quarum adventus es jucandior fuit quo espectator. Nun postesquam a noble profectus es, ne uneimam quiden reddi als te mibi contigit epistolare; nun muer came e Copus Sevens tabellarias reddit. Accomalesia atuena rum hertitara, quod velut ex unibra in locem, et e ludo in palacetram te doccafiare, nu seucomigit (priordins); not made cum é Opius Sereine sthellines endet. Accommlusti nature ne-pre quest, viction, Ulti et que la presque déclorers, retrevands par se firms, a les priorsess notaments serein in erricone prédets. Que défentus int vationer, sai quattem afs illa in-motionnessis serein in erricone prédets. Que défentus int vationer, sai quattem afs illa in-grain landent uit breibe contrigients; senson et las viennés lessans, professionnesse tradi-gient la comment de la contribution de la contribution de la commentation de la contribution de la co nutibus adhortamur, sic te currentem veteranta ipse juvero, fallendi, aut inferendi icaus zationes estendero, et quod per seistem mores hominum multurum et urbes vidi, viam, quam to ingrederis, ego vero jata ferme emeritus exeo, monendo, consulendo, adhortando commos stravero, an certe confirmavero. Ita fiet, ut longimpum secum sim, et virgilianum interventa nearest, and cent confinements. In the six is beginning stream size, at trigillation interpreta-pleptical arrivales, properties and color interest Servers, consider certain great sections, greaters, sections as, exception until sect collaborate, perfections, sectors figure to more to made, a ved is, yet as exception until section of the ferration plantament of the section of the section of the section of the section of the residence of the section of

Huc ex Pierio resonantes vertice musa

Forte pedem, et canta overum celebrate parentem.

hantis quoque documentum en, ut cum in parvis tum in magnis incohandis negotiis ab Dis primi motus perducantur. Quanto id mago cum vero, immertali, et comip tenti completendum est Deo, qui vius tran dirigat, et pedes tros a lapsu custodiat? Sic illi

atia, quem amamus, esiam si nullum consequentur ntilisesem, immo vero laboros, incom-

Quae cum factu difficilia facilia conspetudo reddat et amor vel ipoo affirmante Poeta: Omnia vinni accu ameria menia commendo recon e accu e e por ameriano recon-Omnia vinni amor, id quoque finum tenche animo, care fili, non minia finulanibas Prin-cipes, quam Principilus famulantes commendatos eus debere, quippe cum Principium fama, ryes, yasam runcipiusi tannantes commensum eus enerce, quoppe cuis Principius haita, hus, decos et glora mellori et pura de finaliarium fide, castitute, abistantia, tecituriniste, vigilania product. Nam quotiena Imperanteum grata tollunt in occlum, quae dormientibus illas administrerum prudentia, atalia, et probiate gulerman et abuluta forenti? Sir Jolium Ga-sareum Gallia segerimunen pasconiri dicentririt, com Labieni stremai milità sel ductori fortia-

strein Cultia sepriminero praeconir occinervis, com Laisens invento monto de ductoris reta-sien inspicio quipulin fottete gentos est, extinera.

Post me attori ulti greinicens, afet ida vietate tubates est puere virtunon inatăligo Ol-mates viri praesari de Inamanitorum, cei, si revet perpender, amo parva delere se intelligo, cum ii te non cara, and popue filium delegavii, electrum vortent, vocanos ampletos sit. Alec ut grainidulum aviete riferra, Ettu minno, emoi parz, aumono atoda entiredum tile esti, can't it of the care, and appear around not controlled to the care of the care adhue nalla rel vidoca recusana ministria, et cuntata arconatate ministrea superana, naltrum in medum avi canciliavit animena adeo at qui Cyrum hactenus difigebat, potro anaste coeperic. Ex quantum, comp quan adolescents in a lands, viscente entirectors, porto annee com-reles quantum, comp quan adolescents in a lands, viscence conducents, proposerer, non gra-vaberis, quae velus estemporanea mediane, acenpere, ut prodesidor fass et crasitor. Quadqual gique Principus edicto: constituem foerie, mails com modessia, aut susurris ex-

standam ert, sed sequis animis, et hilari fronte comprehendum; il manque sont, qui Regen-thos cari, se sosque magis locapitant opibus, et honoribus ampliores efficient. Quis enim agnorat quandam occulta ratione persanne regais incidere, quae occulta quoque rationt ao me-dicina curanda sunt? Proinde tacitis ea mentibus capesore onavenist. Velim praeseres, at cum 

Optimine in imagine i magnetie preventil ingress.

Illot etism ad moderandae linguae percinetis officuma, ut de absentitus nec maledees.

Eliot etism ad moderandae linguae percinetis officuma, ut de absentitus nec maledees, quan de caudideentitus adus. Malien namquae, si denar oprao, ut de indiguas besee discas, quan de ignis male. Hec etenios agum ad conciliandas amocitus initiums est, u de absentitus ad sesentes hudem profess, qui quum abfaerint, de se quoque idem sperare potucrint.

Quoulant reco non semper silendum, use pythagories tacturaites tenenda est, quin in mis sermonra habere convenit, danda erit opera, ut colloquestium sermonem attentum ca-

pues, et magni facere videare, pars, re magni tacere suscare. A chia se solom tuis ille anditis verba faciena; casti a com loqui corperia, quod ii faciant qui se nissium ac sea velementius assaure; si renstorum; militum; rasseantium mores, vitamque contennaunt. Quo fit, ne verbosi qmi la pomenione constituti reliquos excludant; unde et res corum invidiosas ficiant, et odia num incurrent.

Sic igitor tans sermo seriis aut jocosis quidem de rebas, verum honestis, et sh omni obsecenitate reasotis, ne verba ullum praesiferant animi vitinus. Etenim lingua mentis interpres ac nuntia. Naua qui vehementius aux crehetus in vini laudibus persetterit, quis cum per se manif. Nan qui vilementio sut cubrem in via l'indiche provierit, qui aum difficie a limit en regional de l'indice de l'indice au l'

familian pires habere, et regt gratieren ese evroes, nos tasdo issu indigneris, ant ulla morderis invidia, cerma illum innovelecia prosequere verbis, et emislan observantise modi-olasquare. Ad hece league contenda, et, ut dictur, musibus as pedabas entirere, ut premordaria initiali, "toma tumo litacemen prosperare visioni problem cuitare, at pec-bianyane, Ah her lipape contenda, et, ut diciare, insuibus ac problem cuitare, at per-litare, moram sauvitate, fole, ac diligentia everifentirolius adapportis, quos non solum ver-lada corare, act cinim activalus aimanti stodikal. Doc ceina pacto et suivelessa sceptura consurvalutospat los, com o maria stodikal con ceina pacto et suivelessa sceptura consurvalutospat los, com o ne sea, dalido, tu turos movalum mayos Replicatile, toni mare Amo placement al consultare solution della consultare solution della consultare solution della con-trata para consultare al consultare solution della consultare solution della consultare solution della con-trata della consultare al consultare solution della consultare solution della con-trata della consultare solution della consultare solution della consultare solution della con-tratare solution della consultare solutio

frequentius animo vertes, et quisi rementous procul osospicies. Substa ususque et namuse provisa fortiores labent impetus.

Quid igitur facies, Hieronyme, tecum inquies? Quonson modo te occursanti ferrori et norum ardori offeres? Te te adversus en veint aegide armatus elificies. Hacc namqua ilhi faciunda aunt. Priesum quiden sa commetam compesca animum, qui tiai parere diseat, im-perat I tum asimi monthum reference et continues linguams, quae tua mogici an potestate, quaen animas ipre fice. Quana quiden ad erm conducet actum illud Athenodori clari in primis pla-Isophi, quen carisimum eximio praeceptorem Octavanus Augustus habeit. Is e Roma patriam repetens, in ipinus discussa cardine unuri quosidam Principe dignum relinquere statucus, Auguste Csesar, impuit, cum aliquorum improbitus to ad iram impellet, suadeo, ut priusquam Auguste Correr, inquist, cum afiquerous improbates se ed iran impellet, suedes, na prosposan islime ministar verbans, sive is jouane compares, su prios tecum terms alphaelustus referent. Hand etnum ingonishat genesi home, quod sin fuore beersi est, enjas cum prum fongantur im-prus, ainam perco caterif constar dicionater. Quod no no animum composerer, non fina gann france fan fuorit, abels imperiora pleturique via et est, illust al temperandom animol-om et lingues montam conductable della contra del temperandom animol-om et lingues montam conductable della contra della

buido vultu spinis sepertiatem tristitiumque mitiges. De morm lucris ab Illicius continenda psaccipere fortasse superviciancium duxeris; prae-oertim qui ab iocumibus annis vitutis, quatu asco servisadum case geris in ore. Illud tamen proponere non crit abs re: tu omni actiono suscipicada, laudis reportandae, quam atgenti companandi rationem postorem baberi debere. Hor namuse vel impedia aceleratisque commune, illum autem solis dumtarat castis honestuque peculiarem eue. Non dicara comecum illud amprime in vita utile, pecuniam in loco ueglicere interdam nazonam est lucrum. Plura hoe tempore scribere volents tabellarius tier properare nuntust. Quod com molestum

ita me ipsum consolor, quod si omnis nois efistero litteris, mutus deline manuras simease, I ta gue poissa consoire, quot u o orazo non entereo mierro, minia demine maiartra sin. Verma uti demili argunemium reprostatar in postrema, ficino eccitorili ficazio, a piocola quodam de fole subjetoro. Ego, fili, quae tono fole consinuos ficinos a sei postrea recessa condecida rea relativar, si tuali si via, sualia legiria, sualia derigue, piocania rea tible cerbina cerviciati. Plessque sent, qui jurcuali quadam gloria et levitata man diviru, o gramm antila serve videntire, que norsat, finis destino, si uti ai Comercia: Johni prinama Anethis creditus excutat. Plegsque sum s que purcuir quasam, gorsa e servante sur-parum multa serve videnture, quan nortat, efidadont, a tut ait Cosperus; plent zioneman kec atque illar perfluma, cum aduturs ejasdem fuert documenti: et aspie, quod mie, tweets. Occulta iguar et tecerda hace vius opinac continchis, primain quidens ai de ha raticeirante. allia erranuera appriures, aut alionum obviveris, on le inescanos, ut ficitor, nicupentur. Tum Jacquian, ar transium moderaleris, on in re mosta spena valta muniles, in facer fronte gra-vitatem austines. Nam plerumque fit, ni in laborum silentio oculi, nantu, genuque loquinore. Hiece sont, quae notara beent te voce moneri quatum una luculeraluncula, et quiduci tumultuaria peranttiti. Quae si sponte tua, sa soles, et montione nostra sectaberis, brest con-quiries, adeo virsutis et laudato vivendi exercitatione confirmatum animum, ut nullus in agendo

Dier, sed somme petius delectatio non mediocrem Regis optimi l'entvolentism, amplianni viri Oliminae Principia pietatem, cunetorium caritatem, fancia laude-que tibi parast, fructioque lastissimos. Herum autem honorum et quedem excellentium gratia millos medentass, mulho defotigamones, mulla tilé postremo pericula pertimescenda sunt inse contra, mentemque per ardua tulle: illud de Ascanio in se dicere liceba: Macte nova virtute puer; sic itur ad astra.



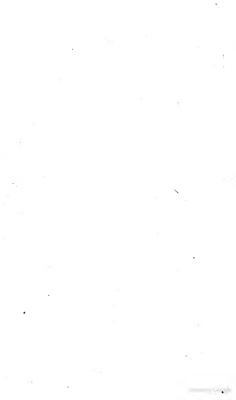

